

9453 C823d V·6

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/dizionariodellal06cost

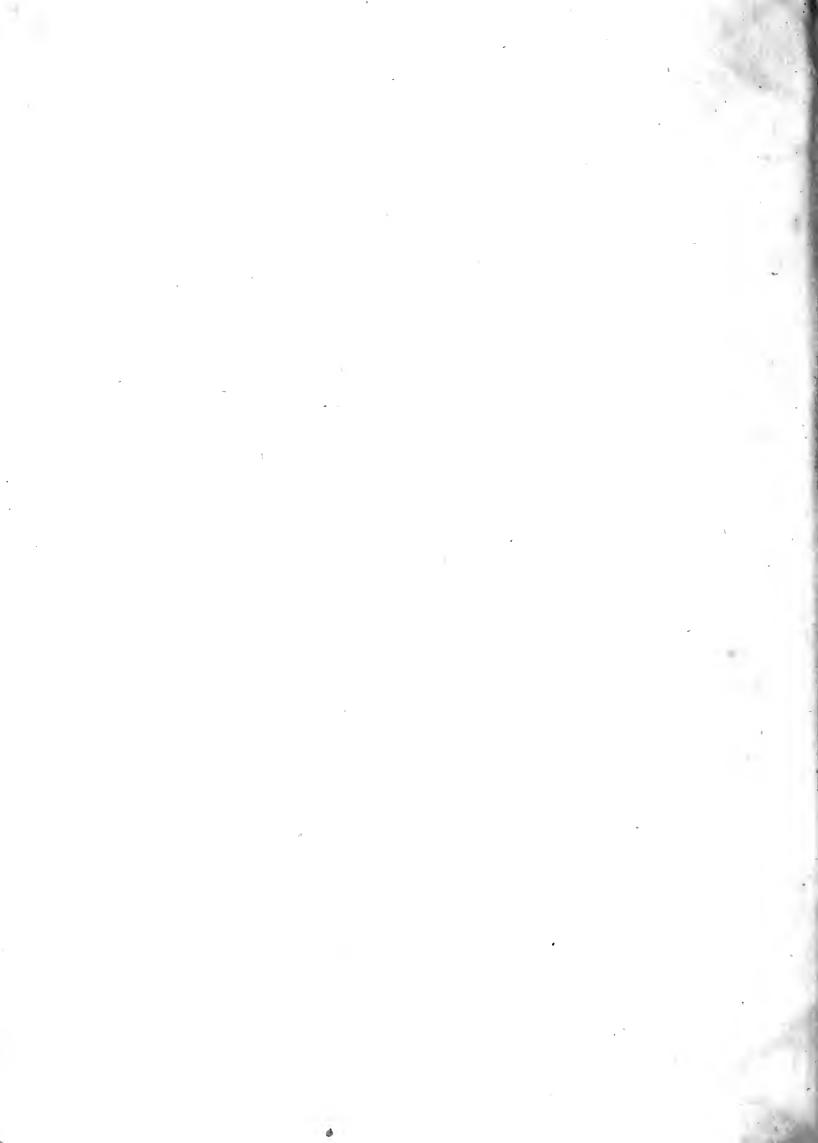

### DIZIONARIO

DELLA LINGUA

#### ITALIANA

T. VI.

$$S = SU$$



# OTAINM

DELLA LINGUA

FTALLANA

3. E. S

## DIZIONARIO

DELLA LINGUA

#### ITALIANA

TOMO SESTO



PER LE STAMPE DE'FRATELLI MASI

DELLA LINGUA

### AMALLATI

TONO SISTE



POLOGNA, MDCCONXIV PER LE START DEFRATELLI MASI

· - 41 ( )

4

2 31 1615 1816 Cm

מה פל ...ייינה בייינה פליינה פליינה בייינה ביינה בייינה ביינה ביינה בייינה ביינה ביינה

+ S Lettera di suono veemente, come la R. Posta in composizione co' suoi primitivi ha forza molte volte di privativo, come CALZARE, SCALZARE, MONTA-RE, SMONTARE. Alle volte d'accrescitivo, come PORCO, SPORCO, MUNTO. SMUNTO. Alle volte di frequentativo, come BATTERE, SBATTERE. Alle volte non opera nulla, valendo lo stesso CAMPA. RE, e SCAMPARE, BANDITO, e SBANDITO, BEFFARE, e SBEFFARE. Appo di noi ha due varj suoni; il primo più gagliardo, e a noi più familiare, come CASA, ASSE, SPIRITO. L'altro più sottile, o rimesso, usato più di rado, come SPOSA, ROSA, ACCUSA, SDENTATO, SVENATO. In questo secondo suono non si raddoppia giammai, nè anche si pone in principio della parola, se non quando immediatamente ne segue una consonante, come SMERALDO, SDENTATO. Consente dopo di se nel principio della parola tutte le consonanti, salvo la Z. Nel mezzo della parola, e in diversa sillaba riceve dopo di se le medesime consonanti, ma più malagevolmente, e per lo più in composizione, colla preposizione DIS, o MIS, come DISDETTA, MISLEALE; mn col C, P, T s'accoppia frequentemente senza difficultà, come TASCA, CE-SPUGLIO, PRESTO. Quando è posta avanti al C, F, P, T, si dee pronunziare nel primo modo, cioè col suono più gagliardo, come SCALA, SFORZO, VE-SPA, STUDIO, CESTO; ma anzi al B, D, G, L, M, N, R, V si pronunzia col suono più sottile, o rimesso, come SBARRARE, SDEGNO, SGUARDO, SLEGARE, SMANIA, SNELLO, SRADICARE, SVENTURA. Avanti di se ammette la L, N, R in meszo della dizione, e in diversa silluba, come FAL-SO, MENSA, ORSO. Raddoppiasi nel mezzo della parola, come l'altre consonanti, dove lo ricerca il biso-gno. Salv. Avvert. 1. 3. 2. 24. E nel libro de' Sagramenti si serve della S per interponimento l'Autore di quell'opera, scrivendo, come s'è case, e poderi, per non dir , come è case, che s'usa spesso eziandio nel parlare: e leggesi parimente nella predetta storia di San Giovambatista: vengono, e domandano, chi s'è questo Giesù: modo che oggi è proprio del parlar Viniziano: ma fannolo colla S dolce, la qual semplice Z è stata da noi appellata, qual, si pronunzia in rosa, 

+ \* SABADÍGLIA, e SABATÍGLIA. Veratrum sabadilla, Linn. T. de' Botanici . Pianta, rhe ha il racemo, o spiga semplice, i fiori di 6. petali ovali, tutti voltati per una parte, gombettati, quasi pendenti. E indigena della China. Il seme di questa pianta polverizzato promuove forti e reiterati starnuti. Adroprasi principalmente per ammazzare gl'insetti che s'annidano

ne' capegli, ma produce del bruciore alla cute.
\* SABAISMO. Voce derivata dall' Ebreo, con cui si denota il Culto de corpi celesti, siccome quella di Sabei ne dinota gli adoratori. Dicesi anche Sabeismo.

SABAOT, che alcuni scrivono anche SABAOTH. Voce Ebrea. Lat. sabnoth. Gr. σαβαώθ. Dant. Par. 7. Osanna, sanctus Deus Sabaoth. But. ivi: Sabaoth s' interpetra: delle virtà, ovvero degli eserciti. G. V. 11. 76. 4. Lo onnipotente Iddio Sabaoth da vinto, e perduto a cui gli piace, secondo i meriti, e i peccati. M. V. 11. 3. Le quali sono nelle mani del Signore Dio sabaoth, che interpetrato è Dio degli eserciti. Varch. Ercol. 162. Alleluia, che significa, Iodato Dio; Osanna, che vuol dire: salva, ti priego; e Sabaot, cioè: esercito; tutte e tre usate da Dante. Ar. sat. 6. Pochi sono grammatici, e umanisti Senza il vizio, per cui Dio Sahaot Fece Gomorra, e i suoi vicini tristi.

\* SABATICO. Aggiunto dato dagli Ebrei ad uno de' più nobili periodi annuali, ed era quello che costava

di sette anni. Voc. Dis. ...(+) SABATIGLIA. V. SABADIGLIA. sabato . Salvin. Tanc. Buon. O Sabatino, o Mone; no-

mi propri di Contadini; Sabatino, nato in giorno di Sabato: come Pasquino, la Pasqua ec.
SABATO, che talora da alcuni si scrisse SABBA-TO. Nome del settimo di della settimana. Lat. sabbatum , dies Saturni. Gr. σάββατον . Cavalc. Frutt. ling. Onde in figura di ciò, dice San Gregorio, che Iddio diede al popolo suo a guardare, e festeggiare il giorno del sabato, che viene a dire requie. Bocc. g. 7. f. 8. Ed il simigliante facemmo del sabato susseguente .

S.I. Non aver pan pe' sabati: proverbio, che si dice quando vogliamo descrivere uno, che abbia da vivere scarsamente. Lat, trium dierum commeatum habere .

S. II. Domeneddio, o Cristo non paga il sabato; dettato esprimente, che il gastigo può differirsi, ma non si toglie. Lat. dii laneos pedes habent. Gr. μέλλα τό θεῖον, εξι' δέ τοιδτον φύσει. V. Flos. 312. Varch. stor. 10. 328. Ma lddio, il quale [come dice il propublio de' releasi ] non page il colore dice il propublio de' releasi ] non page il colore dice il propublio de' releasi ] verbio de' volgari] non paga il sabato, riserbò il suo gastigo, e la meritata pena al signor Chiappino Vitelli. È 16.639. I quali vivono ancora, forse perchè Domeneddio [come si dice per proverbio] non paga il sahato. Morg. 24. 34. Ma non sanza cagion si dice un motto, Che'l sabato non paga sempre Cristo, E non vi fia poi in fine un quattrin rotto. Liber. Son. 70. Chi vien di colassu, giugne ben presto Perch' e' non paghi il sabato appuntino .

S. III. Sabato santo, diciamo per eccellenza a Quello avanti la Domenica di Resurrezione. Dial. S. Greg. 1. 10. Lo sabato santo in sul vespro passò di questa vi-ta. Maestruzz. 1. 47. La Chiesa ha due tempi ordinati secondo l'antica usanza, cioè il sahato santo, e lo sabato della Pentecoste . Franc. Sacch. nov. 160. Il quale uno di di sabato santo, quando la beccheria era più

fornita di carne ec. si mosse a volo.

S. IV. Esser più lungo, o maggiore che'l sabato santo, si dice del Non venire, o in favellare, o in operare, mai alla fine. Lat. orbita tardior. Pataff. 6. Più che 'l sabato santo tu se' maggio. Salv. Granch. 1. 2. Tu se' più lunga, che 'I sabato santo, Assomma, se tu vuoi.

\* SABBELLIANISMO. Setta, ed Eresia de' Sab-

belliani . Magal. lett.

\* SABBELLIANO. Eretico seguace di Sabbellio, che voleva consistessero in una sola persona, il Padre,

il Figlinolo, e lo Spirito Santo. Mogal. lett.

SABBIA. Sabbione . Lat. sabulum, sabulo . Gr. 4auados. Ar. Fur. 7. 29. Soave fior, qual non produce seme Indo, o Sabco nell' odorata sabbia. Alam. Gir. 9. 40. Quell' altro in atto se gli raccomanda, E si fa 'n volto di color di sabbia.

S. In proverb. Seminare in sabbia, vale Operar senza frutto, Perdere il tempo, e la fatica . Lat. oleum , et operam perdere . Ar. Fur. 25. 66. Tanto gli preme

L' aver gran tempo seminato'n sabbia .

\* SABBIARE. Coprire, o Riturare con sabbia. Red. lett. Si serra l'orinale col suo cappello cieco, e si sabbia bene le congiunture, che non possa svaporare

SABBIONCELLO. Dim. di Sabbione. Tratt. segr. cos. donn. Nasce quest'erba su'magri sabbioncelli, e

molto renosi.

SABBIONE. Rena, o terra arenosa. Lat. sabulum, sabulo. Gr. ψάμμος. Sen. Pist. Quando'l marc è lungamente in pace, e' torna in polvere, o in sabbione. G. V. 7. 29. 3. Non sofferse il Re, che fossono soppelliti in luogo sacro, ma in sul sabbione del mercato, perchè erano scomunicati . Dant. Inf. 13. Mentre Che tu verrai nell' orribil sabbione. E 17. Così la siera pessima si stava Sull' orlo, che di pietra il sabbion serra. But. Sabbione è rena grassa, e piena di pietrelle piccoline. Cr. 2. 26. t. Che non sia magro sabbione sanza mischiamento di terreno. Red. Ins. 5. Fu dottrina d'Archelao scolare d'Anassagora, che non ogni terrenello magro, ed arenoso, non ogni morto sabbione fosse il caso .

SABBIONOSO. Add. Di qualità di sabbione, o Pieno di sabbione. Lat. sabulosus. Gr. 4aux3 udns. G. V. 7. 37. 6. La detta contrada è molto sabbionosa, e quando è secco, fa molta polvere. Cr. 2. 13. 24. Ne'luoghi sabbionosi si sparga la creta, e l'argilla. E cop. 16. 3. Diventa allora il campo polveroso, e sab-

bionoso, e salso, e pessimo.

SABBIOSO. Add. Sabbionoso . Lat. sabulosus . Gr. φαμαθώδης. Pallad. Febbr. 33. Amano i luoghi caldi sabbiosi, e spesse volte la marenma. Alam. Cott. 5.

118. Brama il seggio trovar profondo, e grasso, Schiva il sabbioso.

\* \* SABEGA. s. f. T. di Marineria . È uno strumento composto di molti rampiconi di ferro, col quale si percorre il fondo del mare per rintracciare de pezzi sepolti nello stesso. Stratico.

\* SABEISMO, e SABEO. V. SABAISMO.

+ (\*) SABINA, e SAVINA. Juniperas sabina Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo diritto, molto ra-moso, che si eleva 3., e anche 6. braccia, le foglie picciolissime, ovate, appuntate, opposte, scorrenti, congiunte, embricate a guisa di quella del Cipresso, di un odore penetrante, amare, le bacche di un torchino alquanto nero. È indigena nell'Italia ed è sempre verde. Ha una varietà detta Tamaricia. Lat. sabina. Libr. cur. malatt. La sabina giova alla ritenzione de' mestrui, e giova alla sterilezza.

SACCA. Sorta di sacco. Lat. pera. Gr. miga . Fr. Inc. T. 2. 4. 5. Poverta batte alla porta, E non ha sacca, nè borsa. Gal. Dial. mot. 570. Da questi due chiodi penda una catenella sottile, e tanto lunga, che la sua sacca si stenda quanta è la lunghezza del prisma

[ qui per similit, e vale Curvatura ] .

\* S. Sacca T. delle Ferriere. La parte di dentro del-

la fornace, opposta alla parete. + SACCACCIO. Peggiorat. di Sacco. Vit. Benv. Cell. 469. Sono ritratti da un saccaccio pieno di poponi. Buon. Fier. 3. 1. 9. Ci fu data una stanza assai ben lorda, il cui letto era, involta in un saccaccio Certa, che fu già paglia, or fatta è lisca, Nidio ed alloggiamento

SACCAIA. Sorta di sacco. Lat. pera. Gr. miga. Salv. Granch. 2. 5. Ho più saccaie, e più bossoletti, E più alberelli, che non ebbe mai Cantambanco.

S. I. Far saccaia, si dice delle ferite infistolite, quando saldate, e non guarite rifanno marcia, che non si vede. Lat. in imo sinu subsidere, exitum non habe-

S. II. Far saccaia, si dice anche per metaf. dell' Accumular nell' interno ira sopra ira , o sdegno sopra sde-

gno . Lat. iram iræ addere .

SACCARDELLO. Dim. di Saccardo; e si prende comunemente per Uomo vile Lat. nihili homo, vilis, abjectus, homuncio. Gr. βλάξ. Bellinc. son. 330. Però

non mi trattar da saccardello.

SACCARDO. Quegli, che conduce dietro agli eserciti le vettovaglie, o gli arnesi, ele bagaglie, Bagaglione. Lat. calo, lixa. Gr. oxzustogos. M. V. 9. 4. Molti uomini d' arme, ma più de'saccardi, per lo brusco tempo, e per lo disagio, e mala vita, ma i più de saccardi non proveduti, grande parte de' loro cavalli si guastarono per difetto di strame, e per lo mangiar del grano, ch' altra biada non avieno, che dare loro. E cap. 57. Cominciò a fare brigata di saccardi, e assai Inghilesi, che si dilettavano di mal fare, e che attendieno a vivere di rapine. Franc. Sacch. nov. 135. Voglio dimostrare, come un buono uomo, servendo un vile saccardo con uno dono d'una piccola cosa, fu meritato da fui dell'avere, e della persona. E Op. div. 136. Si contraffece con veste di manipolari, li quali oggi chiamiamo saccardi, o saccomanni.

SACCARELLO. Dim. di Sacco. Lat. sacculus. Gr. μαρσύπιον . Fr. Iac, T. 1. 2. 3. Venni rinchiuso in un

saccarello.

\* SACCARINO. T. de Farmacisti . Aggiunto a sor-

ta di cerotto . Vallisn.
\*\* §. Saccurino, T. de' Farmocisti . Si dice l' aci-

do cavato dallo succhero. Diz. Etim.

\* SACCATO. T. de' Medici . Aggiunto per lo più d' Idropisia'. Cocch. Bagn. Idropisia saccata.

+ SACCENTE. Che sa, Sopiente; ma che oggi per

lo più si prende in mala parte, cioè per Chi presume di sapere . Lat. peritus , sciens , gnarus . Gr. eidnuwy . Vat. Mass. P. S. Acciocche non mancasse sacerdotessa saccente degli antichi costumi a quella Dea. Fav. Esop. Per questo esemplo dobbiamo intendere, che gli uomini, che non sono saccenti, che fanno dimostrazion di fare ec. Tesorett. Br. 4. Ma io non sono sac-

cente, Se non di quel, che vuole Mostrarmi.

§. Per Astuto, Sagace, Accorto, Prosuntuoso. Lat. sagox, astutus, vafer . Gr. Toduuntis . Bocc. nov. 88. 5. Con un saccente barattiere si convenne del prezzo. E nov. 92. 4. Un de' suoi, il più saccente, bene accompagnato mando all'abate. Mirac. Mad. M. Questi era si saccente, e procacciante ec. Fr. Giord. Pred. S. Diventano le genti arguie, e saccenti, e schernitori. Lor. Med. com. 131. Fuggendo un certo vizio comune a donne, alle quali parendo d'intendere assai, divengono insopportabili, volendo giudicare ogni cosa, che volgarmente le chiamiamo saccenti. Bern. Ort. 1. 18. 50. Tu se' troppo per me saccente, e saggio. E rim. 1. 1. Un prete della villa, un ser saccente. Viv. prop. 112. Da qualche bello spirito degli antichi, o come soglion dire , da qualche saccente.

+ SACCENTEMENTE. Anverb. Con saviezza; ma in questo significato è V. A. Lat. sapienter. Gr. 00005. Albert. cap. 47. La terza si è usare temperatamente, e saccentemente di quello, che noi abbiamo, e gua-

† S. Talora si prende per Prosuntuosamente, Arrogantemente, Astulamente. Lat. vafre, callide, petulanter . Gr. πανεριώς . Dep. Decam. 93. Doverra pur sem-pre dilettare più a' Lettori di spirito, e d'ingegno, aver quello appunto, che il Bocc. ci lasciò scritto così semplice, e puro; che ciò, che qualche animoso emendatore avesse saccentemente mutato: ancor che in

SACCENTERIA. Astratto di Saccente, nel secondo signisicato; Presunzione, Sfacciatezza, Presuntuosità, Arroganza, Sapere affettato, e senza fondamento. Lat. petulantia . Gr. phuagia . Capr. Bott. 7. 139. lo eleggerei piuttosto di morire, che vivere con coleste saccenterie. Tac. Dan. stor. 4. 343. Parendo ec. che Demetrio, che facea professione di filosofo Cinico, avesse difeso con più saccenteria , che onestà , un tristo manifesto [il T. Lat. ha ambitiosius, quam honestius ]. Borgh. Col. Milit. 438. Vo-lere in questo caso saperne più del principale, mi pare ec. una troppa sottigliezza, o a dirla più propriamente, saccenteria

+ SACCENTINO. Dim. di Saccente; Presuntuosello, Arrogantuccio. Lat. ardelio, sciolus. Gr. oinvivoos. Bellinc. son. 161. In ogni luogo pubblico si canta De' modi tuoi , dicendo: al saccentino Esser gli pare un Tullio. Gell. Error. 1. 2. Io ho quella diavola di mogliama, e quel saccentino del mio figliuolo, che io ti so dir ch' e' mi pongon ben mente alle mani.

SACCENTONE. Accrescit. di Saccente; e' si pren-

de per lo più in mala parte, cioè per Chi presume sapere assai. Lat. magnus ardelio. Alleg. 125. Mi fan-no pure smascellar delle risa ec. certi saccentoni a

credenza, i quali ec. SACCENTUZZO. Saccentino. Lat. sciolus. G. oinesσόφος. Varch. Ercol. 75. Onde certi saccentuzzi, che

vogliono riprendere ognuno, si chiamano ser Appuntini. SACCHEGGIAMENTO. Sacco, Il saccheggiare. Lat. direptio , depopulatio . Gr. διαςπαγή , πός 9 nors . Liv. M. Dopo tale saccheggiamento imbarcandosi ec. Serd. stor. 16. 621. Gli travagliasse cogl' incendj, col-

le occisioni, e saccheggiamenti.
SACCHEGGIANTE. Che saccheggia. Lat. depopulator , depopulans . Gr. extopontwe . Tac. Dav. ann. 4. 97. I nemici, veduta lor tracutaggine, fanno due

schiere, per assalire, una i saccheggianti, e l'altra il campo Romano

SACCHEGGIARE. Dare il sacco , Porre , o Mettere a sacco, Fare il sacco, Far preda. Lat. praedari, depopulari. Gr. αποσυλάν. Fr. Iac. T. 3. 4. 5. Quello, che lo ngannatore N' avea tolto e saccheggiato, Questo-giovine, ch'è nato, L'ha ritolto intieramente. Boes. Vurch. 1.3. Onde essi si danno tutti a saccheggiare bagaglie inutili . Ar. Fur. 29. 72. E tuttavia sac-cheggia ville, e case, Se bisogno di cibo aver si sen-

SACCHEGGIATO. Add. da Saccheggiare . Lat. direptus, depopulatus . G. ανάζατος . Bern. Orl. 1. 14. 66. Onde veder si potea chiaramente La terra saccheg-

giata, e quella gente

SACCHEGGIATORE. Che saccheggia. Lat. depopulator, prædator, deprædator. Gr. έκπος θήτως. Fr. Giord. Pred. R. Ma i saccheggiatori fecero la penitenza del loro peccato. Buon. Fier. 1. 4. 8. Assaltan le botteghe, mangian, heono Saccheggiatori, e ciò, che c'è,

\* SACCHEGGIO. Depredazione intiera d' una città, d' una terra, fatta per to più da gente armata; Sac-

cheggiamento, Sacco. Salvin. SACCHETTA. Dim. di Sacca. Lat. sacculus. Gr. μαρούπιον. Tes. Pov. P. S. cap. S. Anco le rose messe in una sacchetta, bollite, e poste in sull'occhio, tolgono la doglia, e l'enfiazione. E cap. 19. A' dolori, e storsioni di ventre, che hanno gli dissenterici, togli la crusca, e metti nella sacchetta, e fa'bollire nel vino, e poni sopra la doglia, e incontinente guarisce. V Plut. Quando andavano correndo per le contrade di Pompeo, ponevano questo pane nella sacchetta.
SACCHETTARE. Percuotere alcuno con sacchetti

pieni di rena. Lat, sacculis arena plenis contundere.
(+) SACCHETTINA. Dim. di Sacchetta, come Sac-

chettino lo è di Sacchetto . Lasc. Cen. 2. nov. 8. Tutti gli usci e tutte le casse e i cassoni gli apersero, e tra l'altre cose più care in una cassettina trovarono una sacchettina, dov' erano dugento siorini d' oro.

SACCHETTINO. Dim. di Sacchetto. Lat. sacculus. Gr. μαρσύπιον. Franc. Sacch. nov. 163. In uno sacchettino di cuoio da tenere spezie se l'appicco allato. Borgh. Rip. 217. Come son secchi, si mettano in suc-

chettino di cuoio di camoscio.

SACCHETTO. Dim. di Sacco . Lat. sacculus . Gr. μαρσύπιον. Bocc. nov. 14. 16. Quivi parendogli esser sicuro, ringraziando Iddio, che condotto ve l' aveva, sciolse il suo sacchetto. G. V. 8. 39. 2. Que' dell' una parte, e dell'altra, ch' eran degni d'essere Priori, mettere in sacchetti a sesto a sesto, e trarli di due me-si in due mesi . Cr. 6. 94. 3. Contr' alla fredda renna si metta in sacchetti sopra il capo della polvere fatta della predetta erba [ pastinaca ] ben calda. Dant. Inf. 17. E'un, che d'una scrofa azzurra, e grossa Segnato

avea lo suo sacchetto bianco, Mi disse.

\*\* §. Sacchetto, T. de' Mil. Tasca di sarga, entro la quale si racchiude la carica di polvere del cartoceio. Grassi.

\*\* \* SACCHIERE. s. m. T. di Marineria. Così

chiamasi in certi porti di mare Colui, al quale, per cssere destinato a caricare o scaricare il sate ed i grani ne' sacchi, si è dato tal nome. Stratico.

SACCHETTONE. Accrescit. di Sacchetto; Sacchetto grande. Lasc. Spir. 5. 5. Hagli quel fattore, che tu

vedi, in que' duni sacchettoni.

+ (\*) SACCHIEL. Nome oggi ignoto d'una sorta d'erba. Tes. Br. 5. 54. Questo nido murano, e fasciano d' una erha, che ha nome sacchiel.

(\*) SACCIUTELLO. Dimin. di Sacciuto; Saccen-

tuero, Lat. sciolus . Gr. nuiquadis. Aileg. 237. Ogni

saccintello, dov'e' trova il terren tenero, vuol fare del letteratone al buio.

SACCIUTEZZA. Saccenteria . Lat. petulantia . Gr. φλυαζία. Tac. Dav. ann. 5. 108. Forse per sacciutez-za temendo il male futuro, e non il presente [ il T,

Lat. ha prava solertia] .

SACCIUTO. Add. Saputo, Che offetta di sapere, Saccente. Lat. ardelio, sciolus. Gr. oinsiscos. Tac. Dav. Perd. eloq. 412. Proemi lunghi, narrazioni da lontano, mille saccinte divisioni, e argomenti ec pareano il secento [ il T. Lat. ha multarum divisionum ostentatio ]. E Scism. 71. Facean correre cortigiani, mercatanti, e femmine sacciute. Varch. Ercol. 96. Questi tali foramelli, e tignosuzzi, che vogliono contrapporsi a ognuno, si chiamano ser saccenti, ser sac-

ciuti ec. + SACCO. Strumento per lo più fatto di due pez-zi di tela cuciti insieme da due lati, e da una delle teste ; adoperasi comunemente per metterni dentro cose

da trasportarsi da luogo a lungo; quando si piglia per misura , vale Tre staia . Lat. snecus. Gr. σακκος . Bocc. nov. 14. 15. Disse alla buona femmina, che più di cassa non aveva bisogno, ma che, se le piacesse, un sacco gli donasse, ed avessesi quella. E nov. 60. 17. Partavano il pan nelle mazze, e'l vin nelle sacca. Dant. Inf. 6. Ed egli a me : la tua città , ch' è piena D' invidia sì, che già trabocca il sacco, Seco mi tenne in la vita serena. E Par. 22. Le cocolle Sacca son

piene di farina ria ( in questi ultimi due esempli figuratom ) .

S. I. Per similit. Dant. Inf. 28. La corata pareva , e'l tristo sacco, Che merda fa di quel, che si trangugia [ cioè : il ventre ] . Red. annot. Ditir. 71. Lo stomaco per similitudine fu detto sacco. E Esp. nat. 13. Prima d' inghiottirli, sogliono sconciamente colmare il sacco dello stomaco di maccheroni, e d'altri pastumi conditi con grandissima quantità di burro. Morg. 19. 139. Poi si cacciava qualche penna in bocca, Per vomitar, quand' egli ha pieno il sacco . E st. 142. Margutte, ch' avea ancor ben pieno il sacco.

S. II. Sacco, si dice unche una Spezie di panno rozso, e grossolano, del quole più comunemente si sanno i sacchi. Vit. SS. Pad. 1. 91. Scrisse quasi un testamento lasciandogli tutte le sue ricchezze, cioè lo libro

de' Vangeli, e una tonica di sacco ec.

\*\* S. 111. E cost vale per Contrassegno di penitenza, o dolore . Vit. S. Aless. 162. Onde la madre sua dal giorno della partita del tigliuolo stese il sacco sopra il pavimento della camera sua; nel qual loco piangendo ec. [ così spesso nella S. Scrittura ] .

S. IV. Sacco della ragna, si dice quella Parte del

panno, dove rimane preso l'uccello. §. V. Sacco , per Borsa . Franc. Sacch. nov. 64.

Va'va', che ora sarai tu messo nel sacco de' Prio-

S. VI. Far sacco, vale Empiere il sacco, e figuratam. Accumulare . Isat. corradere opes , corradere pecuniam . Gr. συνάγειν πανταχόθεν. Com. Inf. 7. Rubano, predano, tolgono, e ogni mal fanno, per far sacco di

moneta S. VII. Sacco, vole anche Saccheggiamento, Il saccheggiare . Lat. depopulatio , direptio . Gr. ехтор эпоц. Capr. Bott. 2. 33. Potrebbono certamente dire, come quella donna da bene, che essendo presa nel sacco di Ĝenova, disse: ringraziato sia Dio, che io mi caverò un tratto le mie voglie senza rimorso alcuno di coscien-

zia. S. VIII. Onde Fare il sacco , Mettere a sacco , Porre a sacco, Dare il sacco a una città, o simili, vagliono Far preda di quel, che v'è, Snecheggiare . Lat. prædari , depopulari , diripere . Gr. a woouhav . M. V.

10. 82. Dove speravano fare il saeco Ar. Fur. 11. 53. L'aver fu messo a sacco, e messo fuoco. Fu nelle case. Buon. Fier. 4. 4. 18. Alla mia casa il sacco Mal si può

dar, ch' è poco men , che vota . S. IX. Andara a sacco, vale Esser saccheggiato. Lat. diripi ...Gr. diagnazer Sau. Fen Belc. Tutte le cose da mangiare sono ite a sacco. Bellinc. son. 216. E però vada la cucina a sacco. Varch. stor. 12. 443. Per tema, che Firenze , partito lui, restando disarmata, non andasse a sacco, .

S. X. Far sacco, o saccaia, si dice anche delle ferite, quando saldate, e non guarite rifanno occultamente

S. XI. E figuratam, si dice dell' Accumular nell' interno ira , o sdegno sopra sdegno. Lat, iram iræ adde.

S. XII. Far sacco, o il sacco, diciamo del Fare qualehe notabile errore, o dell'Incappare in qualche aguato; prese la meinf. dall' uccello, che dando nella ragna, rimane come in un sacco. Tac. Dav. ann. 4. 101. Ne Seiano aintava si Druso, ch' ei non tendesse rete anco lui atto a farvi maggior sacco, come bestiale [il T. Lat. he insidiis magis opportunum]. E stor. 2. 279. Vedendo ec. il nemico armeggiare, saldi, e attenti lo lasciavan ec. far sacco nella stoltizia [ il Lat. ha alienam stul-titiam opperiebantur]. E 4. 347. E poiche conobbe, che egli avea voluto farli fare sacco per ucciderlo, fece uccider lui [ il T. Lat. ha postquam quæsitum sibi crimen cædemque comperit].

§. XIII. Tenere il sacco, vale Aiutare ad alcuno e

rubare, o a fare qualunque altra rea opera; che altrimenti si dice Tener di mano, o Tener mano. Lat. tradere operas mutuas. Com. Inf. 26. Dioniedes per lo più tenne il sacco, e colui furoe. Gell. Sport. 2. 1. 10 dubito, che costni non sia anche egli un tristo, e tengagli il sacco. Varch. stor. E tenevano il sacco a chi rubava. Malm. 8. 50. E per via d' un, che le teneva il sacco, Mentr' ei dormiva, gli tagliò i capel-

S. XIV. Onde in proverb. Tanto ne va a chi ruba, che a chi tiene il sacco . Lat. agentes, et consentientes

pari pæna puniuntur. S. XV. Sciorre, Votare, o Scuotere il sacco, Scior la bocca al sacco, Pigliare, o Scuotere il Sacco pe'pellicini, o simili; maniere figurate, che vagliono Dire ad altrui senza rispetto, o ritegno tutto quel, che l'uom sa; e talora Dire tutto quel mole, che si può dire.

Morg. 18. 142. E di', che 'l sacco non hai tutto sciolto. Varch. Ercol. 58. Di coloro, i quali ec. dicono
tutto quanto quello, che hanno detto, e fatto, a chi
ne gli dimanda ec. s'osano questi perbis constante. ne gli dimanda ec. s'usano questi verbi: svertare, sborrare ec. votare il sacco, e scuotere il pellicino. E 59. Perciò si dice non solo votare, e scuotere il sacco, ma ancora i pellicini del sacco. Libr. Son. 49. l'Pi-glierò pe' pellicini il sacco, E scuoterò sì le costure, e'l fondo, Ch' i'so, che n'uscirà polvere un mondo. Cas. rim. burl. 1. 3. E perch' io voglio scior la bocca al sacco, Voi, che a questi signor rodete il basto, Venitem' a aiutar, quand' io mi stracco. Fir. Luc. 4. 5. Pensati, ch' i' vo' pigliare il sacco pel pellicino. Salv. Granch: 3.8. Fa' conto, che io abbia sciolta La boc-

ca al sacco, e presolo, e scossolo Pel pellicino. XVI. Essere alle peggiori del sacco, vale Esser nel colmo della discordia; e Venire alle peggiori del succo, vale Venire in discardia . Lat in discordiam abripi Gr. பக்கத்திவல் பாம். கழிழகம் . Malm. 11. 6. Mentre la fa venir Marte vigliacco . Col suo Baldone, alle peggior del sacco . Varch. Ercol. 59. Essere alle peggiori del

sacco [vale] esser nel colmo del contendere.

S. XVII. Essere el foado del secco. Varch. Ereot.

59: Essere al fondo del sacco [vale] essere al fine.

: C. XVIII. Egli è, come dare in un sacco rotto, proverb. che significa Affaticarsi senza pro ; ed è lo atesia ; che Durar fatica per impoverire . Lat. frustra laborare , oleum , et operam perdere . Gr. weos xweuxov zumvaleo Dai .

S. XIX. Colmare it sacco, figuratam. vale Fare in checchessia tutto il possibile con ogni soprabbondanza. Tac. Dav. aun. 15. 198. Ma ciascun di noi ha colmo il sacco, tu di dare quanto può principe a un amico, io di ricevere quanto può amico da principe [ il T. Lat: hid mensuram implevimus ] . Petr. son. 106. L' avara Babilonia ha colmo il sacco D' ira di Dio, e di vizi emple e reino and -54. XX. Trabaccare il sacco, figuratam Varch. Er-

col: 5g: Traboccare il sacco è quando non ve ne cape

più, cinè non si può avere più pazienza.

- S. XXI Fornare, Venire, o Andarne colle trombe net sacco, vale Tornar da alcuna impresa senza profitto, o Andarsene senza ch' ella sia riuscita. Lat, infecta re redire, lupus hiat. Gr. λύχος Εχανέν. Lasc. Sibill. 4. 4. Andiaune colle trambe nel sacco . Ambr. Bern. 4. 6. Se ne andrà in dileguo Colle trombe nel sacco. Morg. 24. 13! E con le trombe nel sacco ne venne.

- S. XXII. Non dir quatteo, se tu non l'hai nel sacco; proverb. che significa, che l' Uomo non dee fare assegnamento di alcuna cosa, infinchè e' non l'ha in sua batia . Lat. multa cadunt inter calicem , supremaque labra; tuum ne dixeris, quod manibus non tenes. Lasc. Sibill. 4. 4. Non bisogna dir quattro, s'altri non l' ha nel sacco; non sapete voi il proverbio ! Fir. Trin. 1. 2. Padrone, non dite quattro, se voi non l'avete nel sacco .

S. XXIII. Non vedere, o riavere del sacco le corde, o simili, vagliono Non avere della cosa, che gli s'aspetta, il suo dovere a un gran pezzo. Cron. Morell. 268. E se tu muori, non riavranno i tuo' sigliuoli del sacco le cordicelle . Franc. Socch. nov. 134. Cost t'acconcerò io, se non mis paghi; non ci ho ancor del sacco le cordelle.

ng. XXIV. Esser due volte in un sacco, si dice del Bisticciarsi due ostinotamente di continuo .

- SuXXV. Dare ad alcuno col. sacca, vale Far dimol-

to male a uno, e mostrar di fargliene poco.
§. XXVI. Mangiar col copo nel sacco, si dice di Chi ha tutto ciò, che gli bisogna, senza darsi verun pensiero, o briga. Gello Sport. 3. 3. Noi fattori, sebbene mangiamo, come il caval della carretta, col capo nel sacco, questo nostro pane è accompagnato da tan-ti guai, ch'e' sare' meglio averselo a guadagnar colla zappa

S. XXVII. Mettere in sacco, vale Strignere, o Con-sineere altrui con gli argomenti in forma, ch' e' non abbia, o non soppia, che rispondere; modo basso. Salvin. diec. 2: 261. Nel dialogo, a passo a passo procedendo, e punto per punto ec. si veniva a far dire all' avversa; rio ciò, che non avrebbe voluto, e così preso, e inviluppato, a metterlo in sacco, come volgarmente si di-

S.XXVIII. Vendere, o Comprar gatta in sacco. V. GATTO, S. XI.

di tela, di mediocne capacità, che si empie di terra, o di sabbia, e serve ad innalzare un parapetto tumultuario ai coldati negli alloggiamenti, nelle trincee, nelle batterie. Si faano anche per lo stesso fine le Sacca di lasia, le quali sono più grandi delle altre, e piene di lana: servono nelle montagne. Grassi.

5. XXX: Sacchi delle cubic , T. di Marineria . Sono ancehi o fagotti di stoppa per turare le cubie. Stratico .

\* S. XXXI. Sacchi di metreglia, T. di Marine, T. VI.

ria. Sono sacchi della misura, che conviene per caricare a metraglia i pezzi di grossa artiglieria. Stratico.

SACCOCCIA . Tasca . Lat. mantica . Buon. Fier. Ac. 2. 1. Ma queste nostre scatole, e vasetti, Di che piene ci avete le saccocce ec.

\* SACCOLA. Quella pianta, che comunemente dice-si Cardamono. V.

\*\* SACCOLEVA, s. f. T. di Marineria . È la stessa specie di vela, cui si dà il nome di Tarchia. V. TARCHIA. Stratico.

SACCOLO. Dim. di Sacco. Lat. sacculus. Gr. µaqσύπιον. Buon. Fier. 5. 2. 1. Onde il saccolo empienne

la man pia Dell'Indo mercatante.

+ \*\* SACCOMANNARE. V. A. Saccheggiare, Mellere a saccomanno . Stor. Semif. 14. E quello, se da alcuni buoni clerici non era guarentito, in piazza per gli balconi gettavano; ma bene detto palagio sacconiannarono. E 49. Già si era per alcuni soldati Fiorentini cominciato a uccidere e saccomannare. E appresso: Ma veduto la fortuna prospera, aveva lo animo voltato, che per assalto vincendo ogni e qualunque cosa distruggere, saccomannare, uccidere ec. E 89. D' indi passoe a Pisa, ardendo e saccomannando ovunque pas-

SACCOMANNO. Saccardo. Lat. calo, lixa. Gr. σχευοφόρος . M. V. 6. 56. Gran quantità di cavalieri, e di saccomauni in ronzini. Stor. Aiolf. Dono Aiolfo l'arme, e'l cavallo a' saccomanni della stalla. Franc. Sacch. Op. div. 136. Codro si contraffece in veste di manipolari, gli quali oggi chiamano saccardi,

o saccomanni.

S. Per Sacco, Saccheggiamento . Lat. direptio, depopulatio. Gr. πόρθησις. M. V. 4. 14. Non riguar-dando però le biade de' campi pe' loro cavagli, nè dell'altre cose, che potessono giugnere sanza fare gualdane, o saccomanno. E 7. 35. Si rassegnarono tremila cinquecento cavalieri bene armati, e bene a cavallo, sanza l'altra cavalleria da saccomanno. Pataff. 6. E vanno a saccomanno pedovando. Ar. Fur. 30. 9. Che oltre ch' e' ponesse a saccomanno Il popol sì, che ne restò disfatto ec. Buon. Fier. 3. 5. 6. E mettere or ce-lato, ora palese Tutti i mercanti, e siere a saccomanno.

\* SACCOMAZZONE. Sorta di giuoco usato per le più da contadini, che si fa tra due, che cogli occhi bendati, e tenendosi vicini cercano di percuotersi a vicenda con un panno annodato per dare ollegrezza alla brigata. Baldin. Dec.

SACCONACCIO. Peggiorat. di Saccone. Bern. Orl. 1. 5. 15. Venga a sua posta ch' io lo stimo meno, Ch'un

sacconaccio di letame pieno.

SACCONCELLO. Dim. di Saccone. Fr. Giord. Pred. R. Non avea altro, che un vile sacconcello di paglia . Fr. Iac. T. 3. 7. 8. Nè lana, o sacconcello Non ci avea il dolce siore.

§. Per Guancialetto . Lat. pulvillus . Vit. Crist. D. Gioseppo fece lo simigliante, e tolse la sella dell'asino, e trassene un cotale sacconcello di lana, ovvero di borra, e quella si puose a sedere in su quel sacconcello

SACCONCINO. Sacconcello. Fronc. Socch. Op. div. 134. Dormia solamente su uno sacconcino di pal-ma, o d'altra foglia.

SACCONE. Spezie di sacco grande, cucito per ogni parte, e pieno di paglia, in forma di materassa, e tiensi in sul letto sotto le materasse. Lat. culcitra stramentitia. Bocc. nov. 50. 12. E gittovvi suso un pannaccio di saccone, che fatto aveva il di votare. Franc. Sacch. nov. 28. Lasciata la paglia, ch' e' portò in seno, nel saccone di ser Tinaccio. Burch. 2. 28. Un topo, ch'io avea sotto l'orecchio, Forte rodea la paglia del saccone.

+ \* SACCUCCIA . Saccoccia . Salvin. centur. 3. disc. 24. Dice poi sacchetta, che corrisponde in certo modo a saccoccia cioè saccuccia . E appresso: lo mi penso che a principio dicessero saccuccia, e, parendo il suono un poco smilzo, venissero a dire saccoccia, e dessero in un altro grosso e poco leggiadro. SACCUCCIO. Dim. di Sacco; Sacchetto. Lat. sac-

culus. Gr. μαςσύπιον. Libr. Masc. Infondi orzo, e cuocilo nell'acqua calda, e mettilo in un saccuccio.

+ \* SACELLO. V. L. Cappelletta; Oratorio. Teseid. libr. 12. argont. Con onore La fa sposare ( Emilia) al tebano amadore, Chiamando prima Imene nel sacello

SACERDOTALE. Add. Di sacerdote. Lat. sacerdotalis. Gr. iseatixos. Annot. Vang. Usasse l'usicio del sacerdote dinanzi da Dio secondo l'usicio sacerdotale. Coll. SS. Pad. Per affetto di fraternità, e per dignita sacerdotale. Maestruzz. 1. 15. Dicono quasi tut-11 i dottori, che in niuno modo puote essere vescovo, se non è prete, imperocchè l'ordine sacerdotale è quasi fondamento sustanziale dell' ordine vescovale.

S. Benefizi sacerdotali diconsi da' Canonisti Que' benefizj, che non possono essere legalmente posseduti se non ila chi è negli ordini sacri. Le parrocchie, i Vesco-

vadi sono benefizi sacerdotali.

SACERDOTALMENTE. Avverb. Da sacerdote. Lat. more, vel ritu sacerdotum. Gr. 'ερατικώς. Fr. Giord. Pred. R. Ma egli volle operare sacerdotalmente, come dovea. A appresso: Comparve sacerdotalmente vesti-

SACERDOTATICO. V. A. Sacerdozio. Lat. sacerdotium.Gr. isquouvn. Val. Mass. Colle'nsegne de'maestrati, che aniministrati aveano, e colli sacerdotatichi, che avevano avuti, sedeano. Com. Inf. 19. Il detto Re

dispuose lansone del sacerdotatico.

SACERDOTE. Quegli, che è dedicato a Dio pen amministrar le cose sacre. Lat. sacerdos. Gr. 129205. Bocc. vit. Dant. 245. E similmente avvisarono diversi ministri, ec. per maturità, per età, e per abito più, che gli altri uomini, reverendi, li quali appellarono sacerdoti. Esp. Vang. Sacerdote tanto è a dire, quanto insegnatore, e donatore di cose sante. G. V. 1. 25. 3. Concepette occultamente a un portato due sigliuoli ec. del sacerdote di Marti.

SACERDOTESSA. Verbal. femm. di sacerdote. Lat. sacerdotissa, Alleg. Gr. legera. Filoc. 1. 18. Avvenne, che un giorno, non so come, la fortuna mi balestrò in un sauto tempio dal Principe de celestiali uccelli nominato, nel quale sacerdotesse di Diana ec. coltivavano tiepidi fuochi, e divotamente laudavano il sommo Giove . Val. Mass. P. S. Acciocche non mancasse sacerdotessa saccente degli antichi costumi a quella Dea. Vett. Colt. S. Quella sacerdotessa non approvò nè l' una, nè l' altra di queste materie.

+ SAGERDOTO. V. A. Sacerdote. Maestrusz. 1. 32.

Ma oggi tutte le penitenze sono poste nell'albitrio del sacerdoto. Fr. Giord. 134. Sacerdoto non è altro, che uomo di mezzo, cioè tramezzatore e riconciliatore tra

Dio e l'uomo

SACERDOZIO. Uficio, e Dignità del sacerdote. Lat. sacerdotium . Gr. iegwovin . Lab. 164. Il qual co. stume l'antichità ottimamente ancor serva al mondo presente ne' Papati ec. e generalmente in tutti i magi-strati, e sacerdozi, e nell'altre maggioranze diviue. Dant. Par. 11. Chi dietro a iura, e chi ad aforismi Sen giva, e chi seguendo sacerdozio. Pass. 305. Imperocchè tu non hai voluto avere scienzia, io ti caccerò via, che non abbi l'officio del mio sacerdozio, il cui uficio è di reggere, e d'ammaestrare altrui, che non si puote ben fare sanza scienzia .

+ \* S. Per Vescovado, Beneficio, Dignità primaria

nella Chiesa. Dav. Scism. 43. [Comin. 1754.] Morl ne' medesimi giorni Guglielmo Uvarano, Arcivescovo di Conturbia, gran favoritore della Reina. Il Re pensò sì gran Sacerdozio dare a chi aiutasse la sua libidi-

ne. \* SACODIO . T. de' Naturalisti. Spezie d' Amatista

di color violetto tendente al giallo.

\* SACOMA. T. degli Architetti. Sagoma . V. Al-

SACRA. V. SAGRA. SACRAMENTALE. Add. Di sacramento, Attenente a sacramento. Lat. sacramentalis. Gr. µuçixos. Pass. 119. Gli è valevole questa confessione, avvegnachè non si possa dire propriamente sacramentale, perocchè ci manca il propio ministro di tale sacramento. Maestruzz. 1. 42. Quello, che significano queste cose sacramentali, che si fanno innanzi al battesimo nel catecismo, si dirà di sotto nel battesimo. Esp. Salm. Queste sono sette antifone sacramentali, che gridano l' av-

venimento di Cristo [ cioè misteriose ] .

SACRAMENTALMENTE. Avverb. A forma, o per meezo di sacramento. Lat. sacramentaliter. Gr. puçixws. Maestruzz. 1.6. È da sapere, che due sono i modi di manicare il Corpo di Cristo ec. l'uno modo sa-cramentalmente ec. l'altro modo spiritualmente. S. Ag. C. D. Non solamente mangiarono il Corpo di Cristo sacramentalmente, ma virtualmente. Franc. Sacch. Op. div. 140. Andiamo a vedere il Corpo di Cristo sacramentalmente, perocche sacramentalmente il Corpo suo umanato con tutte le membra è nell' o-

SACRAMENTARE. Amministrare i sagramenti. Lat. sacramenta impertiri, ministrare, sacramento munire, sacra mysteria tradere. Gr. ίερα μυζήρια διδόναι.

+ S. I. In signif. neutr. pass. vale Ricevere i sacramenti, e particolarmente l' Eucaristia. Bald. Dec. Non lasciò mai di sacramentarsi ogni giorno di Domenica. §. II. Sacramentare, vale anche Far giuramento, Giurare. Lat. jurare. Gr. ομνύναι.

\* SACRAMIENTARIO. T. degli Ecclesiastici. An-

tico rituale contenente le orazioni, e riti appartenenti alla celebrazione, ed amministrazione de Sagramen-

\* S. Sacramentario, oggidi dicesi da' Teologi gli Erelici che hanno pubblicato, e sostenuto dottrine erronee circa l'Eucaristia. Tali sono i Calvinisti, e i Luterani. Pallav. Conc. Trid.

SACRAMENTATO. Add. da Sacramentare. Segn. Crist. instr. 3. 4. 12. Tutta la gloria possibile a Dio se gli rende da Gesn Cristo sacramentato [ qui vale; che

è nell'ostia consacrata].

+ SACRAMENTO. În generale denota segno d'una cosa Santa, o Sagra. Nella Chiesa Cattolica Romana è un segno sensibile della grazia santificante, instituito da Gesù Cristo . Lat. sacramentum . Gr. µuçngiov . Maestruzz. 1. 1. Sacramento, secondo il maestro delle sentenze, e diversi dottori, è di cosa sagra segno. Ov-vero: Sacramento è visibile forma d'invisibile grazia. Ovvero: Sacramento è quello, nel quale, sotto il compimento delle cose visibili la divina virtu segretamente aopera salute. Ovvero: Sacramento è materiale elémento sottoposto agli occhi di fuori, il quale per l'ordina-mento segna, e per la similiudine rappresenta, e per la sua santificazione da invisibile grazia. Bocc. nov. 1. 7. A Chiesa non usava giammai, e i sacramenti di quella tutti, come vil cosa, con abominevoli parole scherniva. E num. 12. Egli non si vorrà confessare, ne prendere alcuno sacramento della Chiesa . Tesorett. Br. 27. Altri per simonia Si getta in mala via, E Dio, e' Santi offende, E vende le prebende, E' santi Sacramenti : E metton fra le genti Esemplo di mal fare .

S. I. Per Giuramento, Saramento. Lat. jusjurandum, sacramentum. Gr. ¿pxos. M. V. 1. 75. Ricevette il sacramento, e l'omaggio di tutti i baroni. Ar. Fur. 23. 78. Ho sacramento di non cinger spada, Finch' io non tolgo Durindana al conte.

S. Il. Sacramento, si dice oggi anche per Velazione, o Velamento delle monache in occasione della loro pro-

fessione nella religione

S. III. Per Eucaristia . Lat. sacrum mysterium , eucharistia. Gr. iegov μυς ήριον, ευχαριςία. Borgh. Rip. 86. La principale è quella, che vien sopra la tribuna del sacramento [cioè: dove si conserva l' Eucaristia]. segno. Vit. SS. Pad. 4. 224. E poi si ritemeva di ma-

nifestare sì alto sacramento, che Dio in lui avea dimo-

strato [ parla delle Stimate ricevute ] .
+ SACRARE. V. L. Propriamente Dedicare a deità, Consacrare . Lat. sacrare . Gr. ispor . Petr. cans. 49. 10. Vergine, i' sacro, e purgo Al tuo nome, e pen-sieri, e'ngegno, e stile. E uom. ill. 24. Pietro fu crusieri, e cisisso in Vaticano ec. A Paulo su tagliata la testa ec. e a questo modo furono martiri, e sacrati [ cioè: ca-

nonizzati, e riconosciuti, e venerati per santi].
+ \* §. I. Per Consacrare, nel senso del §. IV. Pass. 134. Per reverenza del Sacramento del Corpo di Cristo, il quale egli hae a sacrare [ l' ediz. del Vangelisti alle citate pag. legge: Per riverenzia del sagramento del corpo di Cristo, il quale egli ha a consagrare].

\*\* S. II. Per Dare il Sacerdozio, o'l Vescovado.

Petr. uom. ill. 45. Nessuno Vescovo potessi essere con-secrato da meno di tre Vescovi ec. E quando l'Arcivescovo si sacra, che tutti i Vescovi della Provincia vi

debbino essere .

\*\* S. III. Detto anche di Chiesa. Borgh. Vesc. Fior. 358. Quantunque in alcun Santo s'intitolasse una Chiesa, tuttavia ci si aggiugneva innanzi sacrandola, Ad onore di Dio, e del nostro Salvatore Gesù Cristo.

+ \* §. IV. Sacrare, fu usato anche in signific. di Be-

stemmiare, Dire sconcie parole per istizza. Ner. Sam. 2. 30. Più di tutti il Palandri la sacrava Dicendo, questa è un' osteria da pecore.

+ \* S. V. Per Consagrarsi, Dedicarsi. Chiabr. rim. Vol. 3. pag. 32. [Geremia 1730.] Codro Dandosi in dono alla diletta Atene Sacrossi a mor-

SACRARIO . V. L. Sagrestia . Lat. sacrarium . Gr. isecφυλάκιον . Segr. Fior. stor. 8. 201. Lorenzo dall'altra parte ec. nel sacrario del tempio si rinchiuse. E appresso: Trovatolo nel sacrario rifuggito, non potette farlo.

S. Sacrario, si dice onche il Luogo, dove si buttano, e versano le lavature de' vasi, panni, o simili, che servono immediatamente al sacrifizio. Lat. sacrarium.

SACRATISSIMO . Superl. di Socrato . Lat. sacratissimus . Gr. iegumm, . Amet. 55. Nelle sacratissime rocche di Palatino sopra l'onde del piacevole Tevero fermammo il lungo errare. E 102. E però liberamente l'esaminazione, e la correzione d'essa commetto nella madre di tutti, e maestra sacratissima Chiesa di Roma. Stor. Eur. 1. 1. Carlo Magno in Roma ec. unse, coronò, e benedisse il predetto Re in Principe sacratissi-mo de' Cristiani.

+ \*\* SACRATO. Sust. Luogo sacro. Cavalc. Frutt. ling. 362. La sotterrarono in un luego vile, fuori di

sacrato.

, SACRATO . Add. da Sacrare ; Fatto sacro , Consagrato. Lat. sacratus. Gr. 128w365. G. V. 5. 16. 3. Non sanza cagione, e giudicio di Dio dovea riuscire si fatta ereda, essendo nato di monaca sacrata. E 6. 1. 4. Furono operatori, ch' egli nascesse della monaca sacrata Gostanza. Petr. canz. 49- 5. Santi pensiesi, atti pietosi, e casti Al vero Dio sacrato, e vivo tempio Fe-

cero in tua virginità feconda,

S. I. Per to stesso, che Sacro . Lat. sacer . Gr. i'agos . Dant. Purg. 9. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata . Bocc. vit. Dant. 245. Vollono , che dilungi ad ogni plebeo, e pubblico stile di parlare si trovassero parole degne da ragionare dinanzi alla divinità, nelle quali

le si porgessero sacrate lusinghe.
S. 11. Ostia sacrata, si dice l'Ostia dopo le parole della consecrazione, per essersi la sostanza del pane convertita in quella del sacratissimo Corpo di Cristo. Maestruzz. 1. 6. In niuno caso si dee dare l'ostia non sacrata per la sacrata, acciocchè nol facesse idolatra,

adorando quello, che non è.

+ \*\* S. Ill. Detto di Sacerdote. Pass. 139. Essendo già prete sacrato, usci dell' ordine [ l' ediz. del Vangelisti

alle citate pag. legge sagrato].

\*\* S. IV. Anche di Monaca professa. Pass. 139. Questa fanciulla ec. crebbe : e fatta donna, monaca sacra-

ta , si confessò ec.

SACRESTIA. Sagrestia. Lat. sacrarium. Gr. iego-φυλάκιον. G. V. 9. 21. 1. Lasciollo in Lucca nella sacrestia di santo Friano.

+ \* SACRIFICAMENTO. L'atto di sacrificare; Sacrificazione; Sacrifizio. Uden. Nis. 3. 49. Potea nondimeno sortire la sua perfezione il formale atto tragico, qual è il sacrificamento di Oreste, senza il progresso della let-

SACRIFICANTE . Che sacrifica , Sacrificatore. Lat. sacrisicans. Gr. i'zgeuw, Suwr. Amet. 86. Nè in al-cuna parte i termini dati dalli primi sacrisicanti nè 'l luogo passo . Bemb. Asol. 1. 54. Nel mezzo de' sacrisi-

canti sacerdoti il fe cadere.

SACRIFICARE . Offerire in sacrificio . Lat. sacrificare , immolare. Gr. iegeview. Liv. M. Quelli , che portano le insegne de' consoli, e hanno la sella dorata, sono destinati a morte, siccome la bestia, che l'uomo vuole sacrificare, la quale l'uomo adorna di bianche liste.

S. I. Per Dedicare , Consacrare . Lat. sacrare . Gr. ieçav. Val. Mass. Negava una cella potere essere sacti-

ficata a due Dii.

§. II. In signific. neutr. vale Far sacrificio. Lat. sacrificare. Gr. ispevier. Com. Inf. 20. Li demonj han-no a tanto condotto li uomini, che s' hanno fatto adorare, e sacrificare, siccome si conviene a solo Iddio creatore. Val. Mass. Non era usanza di sacrificare insieme a due Dii.

\*\* S. III. Col quarto caso . Stor. Barl. 74. Vatti a profferire, e a offerire a' nostri Iddei, e sacrificali [ ua altro T. ha Sacrisiciali], e troveráli poi perdonatori

de' tuoi peccati.

\*\* S. IV. Assoluto. Mor. S. Greg. 7. 22. Sacrificando il Re Geroboam d' incenso sopra l'altare.

S. V. Per metaf. Mor. S. Greg. Ciò è a dire, che fosse sacrificato, e morto da noi ogni appetito della carne nostra.

\*\* S. VI. Si dice anche Sacrificare il sacrifizio del-l' altare, e importa Dir Messa. Ricord. Malesp. cap. 118. Uno Prete della Chiesa di sonto Ambruogio di Firenze, che avea nome Prete Uguccione, avendo sacrificato il sacrificio dell' altare ec.

SACRIFICATO . Add. da Sacrificare . Lat. immolatus. Gr. επισφαγείς. Amet. 71. Enea ec. sacrificata la bianca troia alla crucciata Giunone. Pass. 340. Certe figure, che appariscono nelle spalle d'alcuno anima-

le sacrificato agl' Idoli .
SACRIFICATORE . Che sacrifica . Lat. sacrificus . Gr. 1500moios. G. V. s. 23. 4. Perocchè vi furo i primi sacrificatori agl' Iddii con summo d'incenso detto tuscio. Petr. nem. ill. Dava speranza, quasi a modo di suo avolo, di Re sacrificatore, e non combattitore.

+ SACRIFICAZIONE . Il sacrificare, Sacrificio. Lat. sacrificatio , sacrificium.Gr. 1290ov. Stor. Tobb. C. pag. 43. [ Livorno 1799. ] Le nazioni verranno a te di lunghi paesi con grandissimi doni, le quali adoreranno il Signore in te, e la terra tua averanno in sacrificazione. Com. Inf. 20. Li demonj hanno a tanto condotto li nomini, che s' hanno fatto adorare, e sacrificare, siccome si conviene a solo Iddio creatore. Per la quale sacrificazione, li detti demonj non solo hanno fatto

Peccare, ma ec.
SACRIFICIO, e SACRIFIZIO. Culto, o Venerazione fatta a Dio con offerirgli per mezzo de' sacerdoti
zione fatta a Dio con offerirgli per mezzo de sacerdoti la villima per placarlo, o ringraziarlo, o lodarlo. Lat. snerificium . Gr. iegenor. Bocc. nov. 1. 27. Niuna cosa si convien tener netta, come il santo tempio, nel quale si rende sacrificio a Dio . Dant. Par. 8. Perchè non pure a lei foceano onore Di sacritici, e di votivo gri-do, Le genti antiche. Cavalc. Frutt. ling. L' orazione è sacrisicio mentale, il quale a Dio l'anima osserisce

delle sue viscere.

S. I. Per le Vittime di animali, o altre cose, che si offerivano da' Gentili, o che dagli stregoni si offeriscono a' demonj . Maestruzz. 2. 14. Ancora sarebbe più grave, se si facesse sacrifizio, e riverenzia al chiamato

S. II. Per similit. Dant. Par. 5. Duo cose si couvegnono all' essenza Di questo sacrificio [ tratta del vo-

\* SACRIFÍCOLO, e SACRIFÍCULO. Re de sacrificj presso gli antichi Romani . Segr. Fior. disc. Crearono un capo di detto Sacrificio, il quale essi chiamarono Re sacrificolo, e lo sottomessono al Sommo Sacerdote. Salvin. Cas. Un Satiro, e un garzone Orgiasta, o Sacrificulo di Bacco.

SACRILEGAMENTE. Avverb. Con sacrilegio. Lat. sacrilege. Gr. 3200 υλώς. Fir. As. 61. Allora la gentil moglie tutta divenuta altiera, sacrilegamente, e con efficaci parole rispondendo alle accuse del marito, di-

ceva, che egli si partiva dalla verità.

SACRILEGIO . Lat. sncrilegium . Gr. legooulia . Mnestruzz. 2. 30. 2. Sacrilegio è una violazione della cosa sagrata, ovvero usurpazione, ed è detta quasi sacri lædium, cioè che offende la cosa sacra, ovvero furante la cosa sacra. Tes. Br. 8. 6. Sacrilegio si è furar le cose sacrate di luogo sacrato . Tratt. pecc. mort. È sacrilegio, quando per aver roba la persona ruba le cose sacre; ma nota, che sacrilegio si commette in tre maniere, cioè circa le persone sacre, circa i luoghi sacri, e circa le cose sacre. But. Inf. 20. 1. Ed è sacrilegio furamento del culto, che si dee dare a Dio, a darlo a' demonj, e agl' idoli. E altrove: Sacrilegio è di persone consecrate, o pur che l'una sia consecrata. Com. Par. 22. La cosa de'poveri non darla a' poveri è peccato di sacrilegio. G. V. 12. 111. 4. Il quale ha fatto, come tu, con frode, e sacrilegio sposata quella rea femmina ec.

+ SACRILEGO. Add. Che commette socrilegio. Lat. snerilegus. Gr. Secoulnis. But. Sacrilego è qualunque toglie le cose date a Dio . Filoc. 5. 51. Che ho verso gli Iddii commesso, che i miei sacrifici puramente fatti, non sieno accettati! Io non sacrilego, io non invidioso de' loro onori ec. ma fedelissimo e divoto servi-

dore di tutti ec.

+ S. Sacrilego, vale anche Empia, e dicesi delle ca-se. Pass. 383. E simigliantemente è gravissimo pecca-to, e sacrilega idolatria proccurare d'avere sogni, e loro significazioni del diavolo ...

SACRISTIA . V. A. Sagrestia . Lat. adytum . Gr. adumy. Maestruzs. 2. 41. Debbono riponere la pecunia

'in alcuna sacristía.

+ SACRO . Add. Appartenente alla divinità ; Dedicato al culto divino , Santo , Contenente cose di rella gione , Venerando per religione , Augusto . Lat. sacer . Gr. 12605 . Petr. canz. 49. 7. Vergine sacra , ed alma , Non tardar , ch' i' son forse all'ultim' anno. E son. 205. O sacro, avventuroso, e dolce loco. Dant. Purg. 9. Gli spigoli di quella regge sacra . E Par. 3. E così le fa tolta Di capo l' ombra delle sacre bende. E' 25. Se mai continga, che'l poema sacro ec. Vinca la crudeltà, che fuor mi serra Del bello ovile. Borc. nov. 2. 13. Giannotto il levò dal sacro fonte, e nominollo Giovanni. Liv. M. Faccia i principi della città più sacri, e venerabili [ il T. Lat. ha augustiora faciat ] .

+ S. I. Ordini sacri diconsi il Sacerdozio, il Diaconato, il Soddiuconato, a differenza degli ordini minori. Dant. Inf. 27. Nè sommo uficio, nè ordini sacri Guar-

dò in se

S. II. Per Esecrabile . Lat. sacer , execrandus . Gr. έπάραπς. Dant. Purg. 22. Perchè non reggi tu, o sacra fame Dell' oro, l'appetito de' mortali?

(\*) §. 111. Sacro, Aggiunto di osso, dinota Quell'osso, che sta nella parte inferiore della spina, c le serve quasi di base . Lat. os sacrum . Gr. ispor oorev . Red. lett. 1. 441. Si potrà parimente ugnere tutta quanta la regione dell' osso sacro

\* SACROLUMBIO . T. degli Anatomici . Uno dei muscoli appartenenti alla scapula, il quale aiuta a contrarre le costole nell'aspirazione. Il Bartolini, ed altri Anatomici dicono essere il Sacrolumbio, Muscolo di ra-

gione del torace . Voc. Dis.

SACROSANTO . Add. Sagrosanto; Sacro, e santo. Lat. sncrosancius . Gr. extedenao uévos . Dant. Par. 6. Perchè tu veggi con quanta ragione Si muove contra 'I sacrosanto segno. But. ivi: Sacrosanto si dice, che è composto da sacro, e santo ec. Sacro è quello, che s' appartiene a Dio, santo è quello, che è fermato, e statuto ad alcuno fine ec. Lin. M. La dignità de' tribuni è sacrosanta, e questo non è altro che baratteria, e treccheria. Fir. As. 139. Ed in vece del tuo negato sacrosanto cospetto lasciami fruire la vista delle mie sirocchie

\* SADDUCEO . Sorta di settario presso gli Ebrei , considerato qui come deista, o Libero pensatore. Salvin. SAEPPOLARE. Tagliare alle viti, per ringiovanir-le, il pedale sopra il saeppolo. Pallad. Febbr. 12. Ivi

il tondi per cagione di riparar poi la vite, e questo si chiama saepollare [il T. Lat. ha tueri].

+ SAEPPOLO. Arco da pallottole per saettare gli uccelli . Lat. arcus . Gr. тебог . Com. Purg. 23. Con loro arco, o saeppolo vanno perdendo tempo a diletto dietro agli uccellini. Cr. 10. 28. 3. Colui, ché vuol saettar con saeppolo, o arco da pallottole, dee aver le pallottole d'ugual peso, e ben ritonde. Fav. Esop. Ora ecco, che già si sveglie il lino, e fannosi le reti, e le corde a' saeppoli, e prende l'uomo gli uccelli. Morg. 19. 177. Non domandare, com' io mi colleppolo, Di farlo venir giù sanza saeppolo.

S. Saeppolo , si dice anche ol Tralcio nato sul pedale della vite lasciatori dagli agricoltori a fine di rinvigorirla, segando il pedale sopra detto tralcio, che più

comunemente si dice Saettolo.

SAETTA . Freccia . Lat. sagitta . Gr. βέλος . Dant. Inf. 8. Corda non pinse mai da se saetta, Che si corresse via per l'aer snella. Dant. Par. 5. E siccome saetta, che nel segno Percuote pria, che sia la corda queta, Così corremmo nel secondo regno. E 17. Che saetta previsa vien più lenta . E 29. Forma , e materia congiunte, e purette Usciro ad atto, che non avea fallo, Come d'arco tricorde tre sactte. Petr. cans. 49. 7. I d'miei più correnti, che saetta, Tra miserie, e peccati Sonsene andati. Bocc. nov. 42.15. La sottil corda

riceverà ottimamente la saetta, che avrà larga cocca. Tes. Br. 3. 9. E fornisconsi di pietre:, e di mangani, e di saette, e d'ogni fornimento, che a guerra appar-

org. L. Saetta, per Polgore : Lat. fulmen : Gr. καραυta nelle detig chiesa c Erri, ril 3. Collai detta pioggia continuando gli spessi, e grandi, e spaventevoli tuoni com baleni praggendo saette folgori assail Pais, 361. Sogna di veder fuoco , o di ardere , ordi essere percossa da saetta folgore . ...

S. II. Saetta, per metaf. Lat. lucida tela diei; Lucr. Dant. Parg. 2. Da tutte parti saettava'l giorno Lo sol; che avea colle saette conte Di mezzo 'l'ciel cacciato 'l

Capricorno .

. S. III. Snetta; chiamano i leguniuoli un Ferro f col quale fanno il minor membro alle cornicio . S. IV. Saetta, si dice anche quel Candelliere dove si pongono le quindici candele net tempo degli ufficji detla settimana santa.

+ S. V. Saetta, fu usato per Lancetta da trar san-gue. Libr. Masc. Abbia la saetta bene affilata, e guar-di, che non tagli l'arteria. E appresso: Quando vuogli trar sangue da' membri dentro, da della saetta nel-le mezze vene.

\*\* §. VI. Per Indice , o vero quella freccia dell' oriuolo, che mostra le ore. Segn. Conf. instr. cap. 11. Come fa l'oriuolo, a cui poco vale quel che ha meditato di dentro colle sue ruote, se non lo dimostra regolarmente ancora di fuori, o con la saetta, o cul suo-

\* S. VII. Saetta, T. de' Geometri. Quella linea, che dol punto di mezzo della corda si parte, lasciandosi dolle bande angoli uguali, e va fino all' arco.

\* S. Vill. Saetta, T. degli Astronomi. Nome d' una

Costellazione dell'emisfero boreale .

\* S. IX. Saetta, Saettaria sagittifolia Linn. T. de Botanici. Pianta, che ha le foglie radicali, con lunghi pezioli , saettiformi , acute , lucide , i fiori bianchi a verticilli. Fiorisce nel Giugno, ed è comune nei

fossi, nei paduli, ec. Gallizioli.

\*\* §. X. Saetta di folgore. Ric. Mal. cap. 10. Il
quale [ Remo ] per l'alta impiezza di saetta di folgore.

si disfece ec.

SAETTAME . Quantità di saette . Lat. sagittarum vis , missilia tela , missilia . Gr. τα βέλη . Libr. Mott. Il loro saettame pareva, ed era tanto, che farebbe un nuvolo. Stor. Aiolf. E qui rispondieno loro col saet-

SAETTAMENTO . Snettame . Lat. missilia , sagittarum vis . Gr. mi Bian. Bocc. nov. 42. 13. Ove si trovasse modo, ch' agli arcieri del vostro avversario mancasse il saettamento ec. io avviso, che la vostra battaglia si vincerebbe. E num. 14. E appresso far fare saettamento, le cocche del quale non sieno buone, se non a queste corde sottili . G. V. 7. 5. 2. In san Germano mise ec. tutti i Saracini di Nocera con arcora, e balestra, e con molfo sactiamento . E 12. 16. 5. Ov ebbe molti morti ec. per lo molto saestamento, e pietre, che venivan del palagio . Stor. Aiolf. A gran fatica fu levato il ponte per lo danno, che faceano i sacitamenti. Livi Dec. 3. Niuna lancia, o altro sacitamento. M. V.

21 14. Mandarono armadure, saettamento, e balestra. + \*\* 5. Per l'Atto del saettare, Scagliamento di saette . Stor. Semif. 38. Ma venutone lo lume , per lo saettamento, che facea lo Capo del Bagnaolo, furono forzati gli. Fiorentini ritrarsi con non poco loro dan-

† \* SAETTANTE. Che saetta. Salvin, Iliad. libr. 1. v. 20. Venuto era [ Crise ] alle ratte Navi de' Greci, a riscattar la figlia, Portando seco doni senza fine

Per liberarla, e nella man tenendo La ghirlanda d'A-. pollo" il saettante ; Con aureo scettro ; e supplicava il Greci Tutti ec.

SAETTARE . Ferire con sactio . Lat, sagittare , Giusel Gr. mezien Bocc nov. 14 7. Det legnetto niunat persond, se saeitato esser non voleva, poteva discendere. G. V. 81114. 2. Cominciaro tra loro battaglia cittadina ec. saettandosi, e combattendosi di di e di note. te .. Gronichett. d' Amar. 98. Quando Lepido vide Ottaviano, ordinò colla sua gente, che l'uccidessono, e fecelo saettare .

. S. I. Per Gettare , o Scagliare , o Tirare saette ; e si usa in signific. att. e neutr. Lat. emittere, jaculari. Bocc. nov. 42. 14. Poiche gli arcieri del vostro nimico avranno il suo saettamento saettato ec. Dant. Purg. 31. Ma dinanzi dagli occhi de'pennuti Rete si spiega indarno, o si saetta.

§. 11. Per similit. G. V. 12. 65. 5. Con bombarde ,

che saettavano pallottole di ferro .

"S. III. Per metaf. Dant. Inf. 16. E se non fosse il funco, che saetta La natura del luogo, i' dicerei, Che meglio stesse a te, che a lor la fretta. E 29. Lamenti saettaron me diversi, Che di pieta ferrati avean gli strali. E Purg. 2. Da tutte parti saettava il giorno Lo Sol . E Par. 17. E questo è quello strale, Che l'arco dell' esilio pria saetta . Amm. ant. 16. 3. 2. Alquanti, quando vengono a dare i doni, prima saettano le inginriose parole. Dav. Acc. 140. Non correrete voi a ferirlo, a saettarlo subito di sentenza?

SAETTATA . Colpo di saetta . Lat. sagittæ ictus . S. Per la Lunghezza della via, che fa la saetta, o ch'ella può fare, quando ell' è tirata : liat. sagittæ ja-

ctus . Gr. βέλες βολή . M. V. 3. 50. Venuto a pie del campanile di quella chiesa per ispazio d'una saettata di balestro . But. Purg. 32. 1. Forsi la saetta sfrenata

va tanto in tre saettate, quanto eramo rimossi ec.
SAETTATO. Add. da Saettare; Colpito, o Ferito con saetta. Lat. sagitta ictus , sagittis confossus, Gr. ioτυπής. Borgh. Rip. 340. Dipinse in san Petronio ec. una tavola a tempera entrovi un san Bastiano saettato. Car. lett. 2. 237. Esso con Diana saettino poi verso la parte destra, e i saettati da loro siano Oto, e Efialte.

S. I. Per Iscaglinto, Gettato, Tirato. Lat. emissus. Bocc. nov. 42. 15. Gli avversari non potranno il saetta-

mento saettato da' vostri adoperare.

S. II. Per metaf. Buon. Fier. 2. 4. 27. Saettate parole , alati detti Fian de'nostri desir, di nostre brame Interpreti nascosi. E 3. 4. 2. E palpitar di cuori Da scambievoli sguardi saettati . Menz. rim. 1. 218. Buon poeta or ci saetta D' una dolce canzonetta.

SAETTATORE. Che saetta , Perito di saettare. Lat. sagittarius , jaculator . Gr. mgomo . Salust. Iug. R. Elli con valenti, e spedite compagnie, e con rombolatori, c saettatori eletti era tra i primi". Mor. S. Greg. Riceve le percosse di chi lo saetta, come il segno, che è posto incontro a' saettatori . Borgh. Rip. 349. Vi è un saettatore, che appoggiatasi la balestra al petto si

china a terra per caricarla. SAETTATRICE. Si dice di Donna, che saetta, o che è perita di saettare . Lat. joculatrix . Gr. n' diov-Tillera. Ovid. Pist. Tutte queste cose mi comandoe a me, ch' io ti dovessi scrivere, la saettatrice Dea. Bemb. As. 2. 91. Chi non sa fare incontanente quella, che egli ama, saettatrice, singendo che gli occhi suoi seri-scano di pungentissime saette? Tass. Ger. 17. 49. Che non è degno un cor villano, o bella Saettatrice, che tun colpo il tocchi.

\*\* S. Vario uso . Segner . Mann. Magg. 18. 1. Sono innumerabili quelli, che il Signor guadagna con questa sorte di caccia saettatrice .

SAETTEVOLE. V. A. Add. Da saettare, Di saetta,

Appartenente a saetta : Lat. sagittarius, missilis . Ovid. Pist. Già non potessi tu lui ammaestrare della saettevo-

SAETTIA. Spezie di navilio. Lat. celox , navis cita, cursoria navis. Gr. xilns. Bocc. nov. 16. 40. E oltr' a ciò mandava per loro una saettia con alquanti gentiluomini. G. V. 7. 29. 1. Fecero armare una saettia per passare in Cicilia. Tass. Ger. 1. 68. Sovra una lieve saettia tragitto Vo', che tu faccia nella Greca terra .

(\*) SAETTIERE. Saettotore, Che saetta . Lat. jaculator, sagittarius. Gr. 70517115. Salvin. disc. 1. 532. Occhi ridenti saettier d'amori Colle grazie più liete [ qui figurntam ].

(†) SAETTIFORME. T. de' Botanici. Lo stesso

che sagittato.

SAETTOLARE. Soeppolare . Soder . Colt. 42. Ecci chi usa, per tenerla a dietro, di saettolarla, il che a

certe viti trasandate fa molto bene, e a certe no. SAETTOLO. Saepnolo. Pallad. Febbr. 12. Riserba tutte l' unghie secche delle guardie, cioè i saettoli secchi dell'altro anno. Dav. Colt. 157. Per tenere addietro una vite, meglio non ci ha, che lasciarle i saettoli. E appresso: Non per tanto da lodar sono que', che disono i castali accer buosi non carriere il fiscale. dicono, i saettoli esser buoni per appiccarvi il fiaschetto, perchè l'utile è di gran lunga del danno maggiore. † (\*) SAETTONE. T. de' Naturalisti. Spezie di

serpente, detto così, perchè corre veloce, come una saetta. V. ACONZIA. Lat. jaculus. Gr. opis. Malm. 5. 16. Vedrai che il Duca torna allotta allotta Correndo a casa, come un saettone, Con quanta ciurma, ch' egli ha qua condotta, Per voler ammazzar bestie, e

persone.

+ SAETTUME. Soetlame . Lat. missilia tela, Tacit. Gr. ra Bian. Lie. M. Con ogni sorta di saettume, e di sassi ancora. Tac. Dav. stor. 3. 323. Con tegoli, e sassi ne cacciano i Vitelliani, che altro non aveano, che spade, nè tempo a mandar per mangani, o saettume. Segr. Fior. guerr. 5. 121. Tanto che tutto l' esercito veniva ad essere come sotto un tetto, e difeso dal saettume nimico . Salvin. Odiss. l. 21. v. 125. Ma sedendo mangiate quetamente, O fuor, piangete, uscendo, qui lassando Il saettume, a' proci forte giuoco.

SAETTUZZA. Dim. di Saetta. Lat. parva sagitta. † S. I. Per similit. vale Lancetta, o simile strumento. Franc. Sacch. nov. 26. Bartolino, comé vide la vescica: ora vi converrebbe avere la saetiuzza, e darvi

entro .

+ S. II. Saettuzze, si dicono anche le punte de' tra-pani co' quali si fora o pietra, o metallo, o legno de' lavori gentili. Benv. Cell. Oref. 143. Avendo messo le saettuzze nella sua ingorbiatura fatta apposta per tale essetto . Voc. Dis. Castelleito si dice anche a strumento di ferro, con una ruota d'acciaio, che serve per lo più per bucar pietre, coll' aiuto d' altri strumenti come cannelle, saettuzze, e simili .

SAFENA. Ramo interno della vena della gamba, detta dagli anatomici crurale. Lat. saphæna . M. Aldobr. P. N. 50. Ne' piedi sono duo vene sotto a' talloni dal lato di fuori, che la sisica appella sciatiche, e altre duo vene dal lato di dentro, che la fisica appella safene. Volg. Rac. La flebotomia si dee fare dalla sa-fena, cioè dalla vena del tallone dentro del piede.

+ (\*) SAFFICO. Di Saffo ; Della poetessa Saffo ; ed è per lo più aggiunto di sorta di verso endecasiliabo di cui essa fu inventrice. Salvin. pros. Tose. 1. 547. Ora può assigurare il faleucio, ed ora il sassico in certo modo sar risonare. E 2, 51. Per vedere d'introdurre un più artificioso, e maestrevole verso, che non è il nostro endecasillabo, corrispondente al falencio, ed al sassico. E S6. Il gravissimo, e limatissimo poeta

Franzese Malerba nella sua canzone ec. fatta graziosamente alla maniera de' versi saffici dice ec.

+ \* SAFFIRO. Zaffiro. Sorta di gemma, altra di color purpureo, ed altra di color turchino, più appreszata quanto è più carico. Stor. Tob. pag. 44. [Livorno 1799.] Le porte di Jerusalem saranno edificate di saffiri e di smaraldi, e tutte le mura sue di pietre prezio-

+ \* \* SAGA. V. L. dal verbo sagire, che vale sentire acute. Strega, Incantatrice. Ar. Fur. 31. 5. Questa è la cruda avvelenata piaga, A cui non val liquor, non vale impiastro, Nè murmure, nè immagine di saga. Varch. rim. past. 254. Fedele Elpisto mio senza che mande A' Massili, o per erbe, o donna saga ec. Monti

SAGACE. Add. Astuto, Considerato, Avveduto. Lat. sagna, astutus. Gr. πολυμήτις. Bocc. nov. 71. 9. E così il sagace amante senza costo godè della sua avara donna. E nov. 73. 2. Uomini sollazzevoli molto, ma per altro avveduti, e sagaci. Coll. SS. Pad. Tutti i pensieri, che vengono nel cuore, con sagace discernimento disaminare. Dittnm. 1. 20. A forza, e con sagaci tradimenti Sesto il figliuolo giacque con Lucre-

SAGACEMENTE. Avverb. Con sagacità. Lat. sagaciter, astute. Gr. ευμηχανώς, πολυτείπως. G. V. 11. 132. 1. Il Mastino non dormia, ma sagacemente preso suo tempo. Mor. S. Greg. Quando attendendo sagacemente a' mali della presente vita, dolendosi, considera, come è . Franc. Sacch. nov. 179. L'una verso l'altra cominciò, e come l'altra sagacemente rispose.

SAGACEZZA. V. A. Sagacità. Lat. sagacitas, calliditas. Gr. άγχίνοια. Fr. Giord. Pred. R. Uomo

era pieno d'avveduta sagacezza.

\* SAGACIA . Avvedutezza , Sagacità . Vinc. Martell. rim. 2. 61. E sovra ogni sagacia approvo, e lodo, Se bisogna, il giurar, perch' altri 'l creda, E questo

è quel martel, che ferma il chiodo.
SAGACISSIMAMENTE. Superl. di Sagacemente. Lat. sagacissime, callidissime. Gr. σοφωτατα. Bocc. nov. 34. 5. De' quali sagacissimamente il fece. Mor. S. Greg. Sagacissimamente guarda di non passare i termini della giustizia. M. V. 9. 65. Bene conosceva, che impossibile era sua difesa contra la forza di messer Bernabò, non avendo altro ainto, e però sagacis-

simamente si sostenea. SAGACISSIMO. Superl. di Sngace. Lat. sngacissimus , callidissimus . Gr. σεφώτατες . Bocc. vit. Dant. 25.1. Era al tempo di costui la Fiorentina cittadinanza in due parti perversissimamente divisa, e coll'opera-zioni di sagacissimi, ed avveduti Principi di quelle era assai ciascuna possente . Fiamm. 4. So. lo in quegli atti sagacissima per addietro, con occhio perplesso ogni cosa mirava. M. V. 8. 103. Il quale, tutto che fosse sagacissimo, e astuto signore ec. fe la via per Firen-

+ SAGACITÀ, ed all'ant. SAGACITADE, e SAGACI-TATE. Abito, o Disposizione virtuosa, colla quale si sa discernere il vero dal falso, e giudicar bene, e con prudenza delle umane operazioni, e operare altresi. Lat. sagacitas , astutia . Gr. aγχίνοια. Bocc. nov. 68. 23. Colla sua sagacità fuggi il pericolo soprastante. E g. 8. f. 1. Commendato il consiglio di Pietro Canigiano ee. e la sagacità di Salabaetio, che non su minore a mandarlo ad esecuzione. G. V. S. 6. 1. Avendo per suo senno, e sagacità adoperato, che Papa Celestino avea risiutato il Papato. Dittam. 3. 18. La sua sagacità, lo 'ngegno, e l'arte.

+ SACAPENO. Gomma medicinale rossigna, che stilla da una spesie di ferula, la quale alligna nella

media provincia dell' Asia, e trae il suo nome dal somigliarsi il suo odore a quello del pina. Dicesi anche Serapino. Lat. sagapenum. Gr. σαγάπηνον. Libr. cur. malatt. Rammorbida il sagapeno, e stendilo in un cencio, e fanne un cerottino : Ricett. Fior. 65. Il serapino, chiamato da Greci sagapeno, è un liquore di una ferula cosi detta.

\* SAGGETTO. Dim. di Saggio, o di Assaggio.

(\*) SAGGEZZA. Astratto di Saggio; Saviezza. Lat. sapientia, prudentia. Gr. σοφία, φεόνησις. Alam. Gir. 2. 137. Anco esser può, che gli amorosi tarli Rodin' il cor a chi di lor si ride: Ed a chi no'l vorria consiglio darli Opra è, che da saggezza si divide

+ SAGGIAMENTE. Avverb. Saviamente. Lat. bene sapienter. Gr. ed, σορως. Alam. rim. 1. 585. Quello oggi spende saggiamente gli anni Che col suo travagliar, travaglia il mondo Cercando l'util suo negli altrui danni. Red. Ins. 41. Teofrasto ec. saggiamente tien per fermo, che tal maligna invidia non si trovi mai negli animali.

SAGGIÁRE. Fare il saggio, la pruova; e si dice propriamente dell'oro, e d'altri metalli. Lat. periculum facere, ad examen revocare, ad trutinam exigere. Gr. έπι τον ςαθμόν αγαγείν. Dav. Mon. 112. Portarlo conviene alla zecca pubblica, ed ella il prende,

e pesa, e saggia. S. I. Saggiare, per Assaggiare. Lat. prægustare. Sen. Pist. 50. L'uomo il dee isforzare, che cominci, perocchè, poich' egli avrà saggiata la medicina, ella non gli parrà amara, anzi gli diletterà, sentendosi migliorare. Amm. ant. G. 104. Non saggiare lo misagio in vita sanza dottrina.

\*\* S. II. Saggiare, per Misurare ec. Dant. Conv. 56. Sicche il numero, e la quantità, e'l peso del hene gli pare più, che se con giusta misura fosse saggiato, e quello del male meno. [ V. MISURA ].
+ SAGGIATORE. Colui, che saggia l'oro, o altri

metalli. Lat. panderator, examinator. Gr. 5αθμητής. Gal. Sogg. 276. Io ho voluto servirmi d'una bilancia da saggiatori, che sono così esatte, che tirano a meno d'un sessantesimo di grano. Segn. Rett. pag. 50. [Vinegia 1551. ] Il Giudice è simile al saggiator dell'oro,

che e' debbe considerare il falso, e il vero ec. S. I. Per similit. Cant. Carn. Ott. 88. Ma ora andiam facendo sperimento Degli uomin, come d' uomin

saggiatori.

S. II. Saggiatore, per le Bilance stesse, colle quali si saggia. Lat. aurificis statera. Gr. κολιβις ε ζυγός. Sagg. nat. esp. 256. Poste in sulle bilance dette il saggiatore due verghette d'acciaio di peso uguali,

una infuocata, e una fredda, par che questa rimanga più grave dell' altra.

+ SAGGINA. Holcus Sorghum L. T. de'Bot. Pianta che ha i culmi alti 4. o 5. braccia, midollosi, grossi, e articolati, le foglie sono grandi, simili a quelle del Formentone; ha i fiori a pannocchia terminanti, diritta, ovoide, ramosa a verticillo, le glume pelose, barbute, i semi rotondi, un poco appuntati. Fiorisce nel Luglio, è originaria dell' Indie orientali, ed è annua. Corrisponde al Sorghum vulgare Persoon. Enne di due sorte, una che fa la spazeola, l'altra la pannocchia. Lat: milium arundinaceum, milica, milium Indicum, Plin. M. Aldobr. Saggina si è una maniera di biada, che cresce in Toscana, ed in Proenza a maniera di canna. Cr. 3. 17. 1. La saggina è conosciutissima, ed enne di due fatte; enne una rossa, ed una bianca. G. V. 8. 82. 6. Tennonsi infino a tanto che vi rimase a mangiare, avendo mangiati i cavalli, e pane di saggina, e di semola nero, come mora. M. V. 5. 56. La saggina [ valeva ] soldi trenta in trentacinque. Alam.

Colt. 1. 7. La vermiglia saggina, il bianco miglio. Burch. 1. 7. E se non fusse il gruogo, e'l zasserano, Non si troverría mai saggina in piazza. Bemb. pros. 1. 46. Il pane del grano non si fa miglior pane per me-

scolarvi la saggina .

SAGGINALE. Gambo, o Fusto della saggina. Lat. milicæ culmus, vel calamus. Cr. 3. 17. 4. Tagliasi rasente terra, e poi appresso alle pannocchie, se i sagginali vorrai avere . Bocc. nov. 79. 20. Per certo con voi perderieno le cetere de sagginali, sì artagoticamente stracantate. Franc. Sacch. nov. 210. Quivi furono recati sagginali, dicendo: noi ardiamo poche altre le-

gne.

\* S. Sagginale, T. degli Ornitologi. Uccello del genere de' Beccaccini, e sonne di due spezie, maggiore,

e minore

+ SAGGINATO, e SAGINATO. Add. da Saggina; Mescolato con suggina. Libr. cur. malatt. Come sareb-

be il pane fatto di gran sagginato, o vecciato.

§. I. Talora è aggiunto d'un Pelame di bestie, di color simile alla saggina. Lat. badius. Burch. 1. 66. Mule sbiadate, e asin sagginati. Bern. Orl. 1. 18. 11. Il suo cavallo era il più smisurato, che giammai producesse la natura; Era tutto rossigno, e sagginato, Con

gambe, testa, e coda nera, e scura.

+ S. II. Per Ingrassato. Lat. saginatus. Gr. 017109215. Pallad. Mars. 23. Imperocche [ i buoi ] non sono ancora sagginati [forse qui vale ben pasciuti di saggina], nè ingrassati per arte. Car. En. l. 8. v. 276. Co' suoi Teucri tutti Enea fu de le viscere pasciuto Del saginato a Dio devoto bue. E 11. 1174. Ne le sacre Foreste è da l'aruspice intonato Che la vittima è grassa: itene tutti Seco a goder del saginato bue A piena pancia.

SAGGINELLA. Saggina serotine. Lat. milium. Indicum serotinum. Dav. Calt. 199. Di Giugno ec. se-

mina panico, miglio, sagginella, e cardoni.
SAGGIO. Sust. Piccola parte, che si leva dallo 'ntero, per farne pruva, o mostra. Lat. specimen. Gr.
δείγμα. Dant. Purg. 16. Ma qual Gherardo è quel,
che tu per saggio Di', ch' è rimaso della gente spenta?
Rut ini Cioù per saggio Lo cargio è guello par But. ivi: Cioè per esemplo. Lo saggio è quello, che dimostra qual dee essere la cosa. Pass. 41. Rispose ec. ch' egli gliene mosterrebbe alcuno saggio . E 43. Temendo di non andare a quelle orribili pene, delle quali aveva il saggio . Malm. 10. 22. A' vermini a tua posta manda il saggio. Red. lett. 2. 76. La memoria ec. mi rendono ardito per supplicarla a farmi l'onore di non isdegnare alcuni odori, e quintessenze, che in una cassetta le invio, come per un saggio di quello, che potrei mandarle.

S. 1. Per similit. Dant. Purg. 27. E di pochi scaglion levammo i saggi . But. ivi : Levammo i saggi , cioè di pochi scaglioni avemmo esperienzia, cioè pochi ne montammo, perchè ne venne la notte. Marg. 13. 43. Perocchè'l tuo valor non m'è segreto, Ch'io n'ho veduto a questa volta il saggio. E 14. 16. Questo esser debbe ad ogni savio un saggio Di sua potenza.

S. II. Saggia, vale anche il Saggiare, l' Atto del saggiare, Prova, Cimento. Lat. experimentum, examen, exagium. Gr. δοχιμασία, διάπειρα. Coll. SS. Pad. Quelle, il cui peso, e prezzo, rodendo la ruggine della vanitade. della vanitade, non lasciano ragguagliare al saggio de' Padri, scusiamo, come monete leggieri, e dannose [il T. Lat. ha exagium]. G. V. 6. 55. 1. Fecene far saggio, e trovogli di finissimo oro. Gal. Sagg. 276. Non tralasciando proposizione alcuna prodotta da quel-lo, farò di tutte i lor saggi. E 227. Sia il primo sag-gio intorno ad alcune parole del proemio. E appresso. Seguita appresso [ e sia il secondo saggio ].

S. III. Per Una certa quantità determinata. Mil. M.

Pol. Vagliono le ottanta porcellane un saggio d' argento, che sono due grossi Viniziani, e gli otto saggi d'a-

riento fine vagliono un saggio d' oro fine. S. IV. Far saggio , vale Assaggiare, Far la credenca.

Lat. prægustare. Gr. megyeder Sat. G. V. S. So. 1. Sanza farne fare saggio, perchè era presentato da fem-mina, ne mangiò assai. Franc. Sacch. nov. 192. In quell'ora i saggi erano fatti, ed egli poteva molto bene soprassalare.

S. V. Saggio, si dice anche un Picciol fiaschetto, nel quale si porta altrui il vino , perch' è ne faccia il sag-

gio; che anche si dice Saggiuolo.

\*\* S. VI. Saggio dicesi nnche a quelle Bilancette con
cui si pesano le monete. Borgh. Mon. 228. Il tenere i
pesi delle monete, e quel, ch'e diceyano saggio, e

SAGGIO. Add. Savio. Lat. Sapiens. Gr. 000055. M. V. 11. 65. Molti antichi, e cari cittadini saggi, e intendenti, erano schiusi dagli uficj. Dant. Purg. 4. Finche n'appaia alcuna scorta saggia. Petr. son. 20. Due rose fresche, e colte in paradiso ec. Bel dono, e d'un amante antiquo, e saggio. E canz. 49. 2. Vergine saggia, e del bel numero una Delle beate vergini prudenti.

S. I. In forza di sust. Dant. Inf. 1. Aintami da lei, famoso saggio, Ch' ella mi fa tremar le vene, e i polsi .. E Purg. 27. Che'l sol corcar per l'ombra, che si spense, Sentimmo dietro, ed io, e gli miei saggi. E Par. 14. Biancheggia tra i poli del mondo Galassia

sì, che fa dubbiar ben saggi.
§. II. Per Consapeasole. Lat. certior, sciens. Dant. Purg. 5. Corsero incontra noi, e dimandarne: Di vostra condizion fatene saggi . But. ivi: Fatene saggi, cioè fateci saputi, chi voi siete.

S. SAGGIUOLO. Picciol fiaschetto, nel quale si

porta il vino per farne il saggio.

S. Dicesi anche Saggiuolo a quelle Bilancette, con cui si pesano le monete. Lat. aurificis statera. Gr. κολιβίς ε ζυγός. Franc. Sacch. nov. 144, I Genovesi dall' altra parte col sagginolo, e col granello del panico stesono una mantellina per ricogliere questa piccola cosa . Dav. Mon. 122. I quali per arnesi portano in seno lor cesoie, e saggiuolo, e non hanno a combat-tere, che con la lega. Borg. Mon. 228. Il tenere i pesi delle monete, e quel, ch'e' dicevano saggio, e sag-

giuolo, su già ofizio proprio, e solo del pubblico.
SAGINA. V. A. Possesso. Lat. possessio, detentio. Gr. καςπωσις . G. V. 6. 17. 3. Poi a sua volonta lo metterebbe in signoria, e sagina di lerusaleume san-

za colpo di spada. (+) SAGINATO. V. SAGGINATO S. II.

SAGIRE. V. A. Dare il possesso, Mettere in possesso, Occupare. Lat. prossessionem tradere, saisire. V. il Du-Fresne. Gr. απήτοςα ποιείν. G. V. 5. 18. 1. E quando egli fu al tutto sagito del reame, si segul l'orme del padre d'essere ingrato a santa Chiesa . E. sua signoria.

\* SAGITTALE. Satura del cranio, per cui si con-nettono fra se le due assa del siacipite... Voc. Dis.

SAGITTARIO. Arciere . Lat. sagittarius . Gr. Tagorne Guid. G. Lo detto Re Epistropio mende seco un sagittario. E altrove. Adunque convenne per viva forza, che Diomedes s'affrontasse col sagittario. Petr. son. 66. Si tosto come avvien, che l'arco scocchi, Buon sagittario di loutan discerne Qual colpo è da

S. Per Uoo de' dodivi segni del Zodiaco . Lat. sagittarius, arciteneas . Gr! rogorns. G. V. 11. 2. 5. La pianeta di Mars alla venuta del diluvio si trovo nel segno del sagittario . 5 1 h. w 1 h

\* SAGITTATO. T. de' Botanici . Aggiunto delle foglie a forma di saetta, cioè triangolari, e scavate alle base, come quelle dell'Acetosella, dell'Aro macolato ee. \* SAGITTIERE. Lo stesso, che Sagittario. Band. Annot, Callim, Sotto la tutela e protezione [ di Apolo to ] sono i periti delle medesime arti, i Sagittieri, i Musici, Cantori e Suonatori, i Vati, gli Auguri, dens . Gr. avagnoas . Bocc. nov. 45. 12. La quale d'età di due anni o in quel torno lui sagliente su per

le scale chiamo padre. tari. L' nngolo più acuto de' bastioni ; Angolo give .... S. II. Sogliente, T. Araldico . Dicesi di una capra,

o d' un capro, che sia ritto su' due piede : 110 Ac.
SAGLIMENTO. V. A. Solimento Lat, ascensus.
Gr. ανάβασις. Libr. cur. Malutt. Nello saglimento delle scale, e delli luoghi erti ingrossa il liato. SAGLIRE. V. A. Salire. Fr. Giord. Pred. R. Men, trechè su per la scala sagliva. Guitt. lett. Se voi a tang ta altezza saglirete . E rim. ant. F. R. Ma dispero saglire a tanta altura

\* SAGOLA. T. di Marineria. Funicella incatrama. ta, in capo alla quale è attaccato un peso per iscandagliare il fondo dell' acqua , e dicesi per lo più Sagola

da scandaglio .,

\* S. I. Sagola da lacciare , T. di Marineria . Dice; si ad una fune annoulata a maglie, che serve ad allacciare i collellacci .

\* S. Il. Sagola della barchella, T. di Marineria. Dicesi ad una Piccola corda misurata, e segnata con nodi esprimenti le diverse distanze, attaccata alla barchetta per misurare il camino della Nave.

\* SAGOMA. Il contrappeso della stadera, che scorre di qua, e di là dalla misura, e per cui si raggua-

gliano i pesi, quando sta fermo. \* S. I. Sagoma , T. degli Architetti . Lo stesso che Modano, cioè Il vivo profila d'ogni membro, o meda-natura d'Architettura, Alcuni la preadono ancora per la

medesima modanatura:

\*\*\* S. II. Sagama. V. PASSAPALLE. Grassi.

SAGRA, e SACRA. Dedicazione, a Consegrazione. Lat. dedicatio , consecratio . Gr. xabisquois . Annot. Vang. Che venissero, e fossero alla dedicazione, e

sagra della statua. S. I. Oggi Sagra, si dice la Festa della consacra-zione delle chiese. Lat. encænia. Gr. έγκαίνια. Βοςς. nov. 20. 16. Anzi mi paravate un banditor di sacre, e di feste, si ben lo sapavate. Franc. Sacch. Op. div. 117. Sono molti, che corrono alle sagre, e alle perdonanze per iscemarsi le pene del Purgatorio. Dial. S. Greg. 1. 10. Fu, invitata colla sua predetta suocera alla festa della sacra di santo Sebastiano martire, e la notte dinanzi al di della sacra quella giovane vinta dalla volontà della carne non si potè astenere dal marito.

S. H. Onde Parere, che in alcun kuogo sia la sagra, Aver la sagra , o simili, si dicono per dinotare nume-roso cancores di gente. Varet, Auge. 2. L. Iptorno all'uscio mio era si grande la serra, che pareva, che al-la mia casa fusse la sagra, Ambr. furt. 3. 5. La casa di nozze par sempre una spara, tante persone entrano, ed escano sempre de Sasto e specie d'arme da fuaco.

Ar. Fus. 11. 25. Qual sasta e qual falcon, qual colubrina Sento nomar, com al suo autor più aggrada.

SAGRAMENTALE. Add. Sacramentale. Lat. sacramentalis, Gr. muorinos. Esp. Kaus. Operazion di viva e cristiana sì è ogni misterio sagramentale.

vita attiva, e cristiana sì è ogni misterio sagramentale, come il battesimo, e gli altri sagramenti. Parr. 119. A lui solo, come a ministro della Chiesa, si dee fare la sagramentale confessione and ibles [ no 'n . ] an .

SAGRAMENTALMENTE. Avverb. Sacramentalmente. Lat. sacramentaliter. Gr. μυστικώς. Med. Arb. cr. Quando si dice, che Cristo è nell'altare sagramentalmente, è a dicere, ch'egli è ivi veracemente. Pass. 105. Per la quale confessione segretamente, e sagramentalmente fatta il prete come giudice cognosce, e discerne tutti i poccati. -SAGRAMENTARE. Sacramentare.

+ S. Per Far sagramento , Giurare. Lat. jurare. Gr. curvar. Tac. Dav. ann. 4. 90. Sagramentava Cornuto essere innocente [ il T. Lat. ha adseverabat ]. E Scism. pag. 82. (Com. 1754.) Il Barone Pogetto ec. sagramento, che Bucéro, sè presente, e interprete appresso Dudleo ec. domandato se . . . . rispose . Bern. Orl. 1. 20 59. Sagramentando di nuovo a Macone, Che ne farebbe Angelica pentire .

SAGRAMENTO. Sacramento. Lat. sacramentum. Gr. µugnetov. Vit. SS. Pad. 1. 139. Lo quale aveva ques'a grazia, che conosceva le colpe, e i meriti di quel-

li, che ricevevano le sagramenta.

S. I. Per Eucaristia. Lat. eucharistia. Gr. 20 xagioria. Vit. SS. Pad. 2. 227. Perdonagli secondo il comandamento di Cristo, e poi vieni, e degnamente ri-cevi lo santissimo Sagramento. E 268. Pregò Iddio, che quel fanciullo dovesse ritornare nella spezie di prima del Sagramento. E appresso: Trovo lo Corpo di Cristo pure nella sua spezie del Sagramento.

S. Il. Per Giuramento . Lat. sacramentum , jusjurandum . Gr. ognos . Bocc. vit. Dant. 246. Cominciarono ad aumentare le religioni de colla fede di quelle ad inipaurire i suggetti, e astrignere con sagramento alla loro obidienzia quelli, li quali non vi si sarebbono potuti con forza costrignere, Segr. Fior. art. guerr. 1. 14. Nè alcuno d'infima fortuna pensò di violare il sagra-

S. III. Per Cosa sagra de' Gentili . Ovid. Pist. Eolo gliele fece torre, e l'infinite sagramenta riveloe [ it T.

Lat. ha mentitaque sacra revelat ] .

SAGRARE . Sucrare . Lat. sacrare . Gr. isper. Fior. Ital. Sagravano a lui tutte le porte delle case, e de' templi . Maestruzz. 1. 36. Quando si sagra la chiesa , non si può dare più, che uno anno di perdono. Dittam. 3. 1. Perocche qual s' intende ir Einon mago Per sagrare

il suo libro lassu monta.

\*\* §. 1. Detto di Chiesa . V. SACRARE . Borgh. Vesc. Fior. 384. Ma non per tanto, ancorche non sagrate, erano pur come Chiese tenute, chiamate, ed a-doperate.

+ \*\* S. II. E per Consecrar il sangue di G. C. Dav. Scism. 83. [ Comin. 1754. ] Il quarto articolo fu , Che nella comunione si sagrasse aucora il vino di necessità.

+ \* SAGRATINA. Detto per antifrasi, per Grande, Solenne, Eccessivo, ed è per lo più Plebeismo usato per aggiunto di fume. Salvin. Fier. Buon. Fame di quella sacrata, e la plebe dice : di quella sagratina [ e i plebeismi non son da disprezzare del tutto, in materia di lingua, perchè danno de'lumi anche al parlar nobile ]. Dicono che quel sacra è detto per antifrosi ec.

SAGRATISSIMO . Supert. di Sagrato . Lat. sacratissimus . Gr. isgarars . Filoc. 5. 269. Non dubito di contaminar le sagratissime leggi tra lui, e Progne di Filomena sorella matrimonialmente contratte. Cron. Morell. 341. O santissimo, e sagratissimo Padre, Figlinolo, e Spirito Santo ec. concedi al tuo piccolo servo ec.

\* SAGRATONA . Lo stesso , che Sagratina . Magal. lett. Bisogna veramente dire, che sia fame, anzi sagratona quella de'ec. in materia di sentir lodi de'buc-

SAGRATO, Add. do Sagrare; Sacrato, Sacro. Lat. sacratus, sacer . Gr. 12965 . Maestrusz. 2. 50. 2. 11 sacrilegio si commette, togliendo la cosa sagrata del luo-T. VI.

go sagrato, ovvero la cosa non sagrata del luogo sacrato, ovvero cosa sagrata del luogo non sacrato. Tes. Br. 1. 49. Elli [Geremia] su proseta in Giudea, e su sagrato. Ovid. Pist. Poni giù gl'Iddii, e le sagrate cose, le quali tu toccando disagri. E altrove: E che tu sacesti arare li sagrati buoi di Marte. Dant. Par. 23. E così figurando il Paradiso, Convien saltar lo sagrato poema . Alam. Gir. 6. 179. E tauto più . che il vero ho proprio detto, Come in luogo sagrato mai si soglia.

S. Sagrato, assolutam. detto in forza di sust. come Ritirarti, o Stare ec. in sagrato, o in sul tagrato, vaglioao Ritirarsi, o Stare, o simili, in chiesa, cimita-rio, luogo sacro, o sagrato, o immune. Franc. Sacch. nov. 144. Io l' ho mandato a sotterrare in sagrato. Lusc. Sibill, 5. 11. Se io non ne facessi patir loro la penitenza, io non mi sotterrerei in sagrato. Alleg. rim.

87. Incontro a' birri stare in sul sagrato.

SAGRAZIONE . Sagra . Lat. consecratio , dedicatio . Gr. καθιέςωσις. Borgh. Rip. 306. Nella facciata di sant' Egidio ec. dipinse la istoria della sagrazione di det-

ta chiesa

SAGRESTANO. Ch' è preposto alla cura della sagrestia . Lat. adituus , aditimus , hierophylax . Gr. izροφύλαξ, νεωχόρος. Bocc. nov. 99. 40. Il sagrestano nella chiesa entrò con un lume in mano. Pass. 149. Avresti tu conosciuta una monaca già sagrestana di questo monistero! Libr. Son. 123. Paggetto sono ancor del sagrestano

SAGRESTÍA. Luogo nel quale si ripongono, e guardano le cose sacre, e gli arredi della chiesa. Lat. ady-tum, sacrarium. Gr. άδυτον, ίεροφυλάκιον. Dant. Inf. 24. In giù son messo tanto, perch' i' fui Ladro alla sagrestia de' belli arredi . Mnestruzz. 1. 2. Dési riporre colle reliquie in sagrestía in luogo sicuro, e reverente. Pass. 149. Le chiavi della sagrestia tu ritroverai in sull'altare. Din. Comp. 2. 54. Ruppono la sagrestia, e la tesorería del Papa, e tolsongli molto tesoro.

§. I. Per similit. Teol. Mist. Ha in odio questa cosa

così abbominevole, cioè, che la mente, ch'è sagrestia

di tutta la Trinità, riceva i libidinosi parlari. S. II. Entrare in sagrestia, si dice in modo basso del Ragionare di cose sagre in mezzo a' discorsi profani. Lat. miscere sacra profanis. Gr. รทิ รทิ ซัง ซะลงอง ลิงตμιγνύναι. Lasc. Streg. prol. 10 non voglio, che noi entriamo ora in sagrestia, perchè nè il luogo, nè il tem-

po lo richieggono.

\*\* §. III. Figuratam. per Cose sacre, Santità. Mens.
sat. 1. Rompevan giovanacci all' osteria ec. i deschi e

i piatti Quei ch' oggi spiran tutti sagrestia.

+ \*\* SAGRETAMENTE. V. A. Segretamente, Secretamente. Vit. S. Franc. 206. Quando egli tornava dall' orazione, spezialmente privata, cioè, che solo avea orato sagretamente ec.

+ SAGRETO . V. A. Sust. Segreto . Lat. nreanum , secretum . Gr. απός έμπον . Cronichett. d' Amar. 73. Egli prese sospetto, e non gli dicea i suoi sagreti. Buon. Tanc. 3. 13. Non doveva saper questo sagreto. Salvin. annot. ivi: Questo segreto. Nell'edizione del Landini si legge sagreto, come Sanese, Sanatore, e simili, ed'è più da' contadini.

+ SAGRETO . V. A. Add. Segreto . Lat. intimus secretus. Gr. oixuomios. G. V. 6. 42. 2. Concordandosi col suo sagreto ciamberlano [in alcuni T. a penna si

legge segreto ] .

+\* SAGRI. Pelle di pesce, che conciata, o raffinata, serne per formar buste, coperte di libri, e simili. Fag. rim. part. 1. pag. 19. [ Lucca 1733. ] Ogni folle ambi-zion da te se n'.esca.... D'aver le carte intonacate d'oro Coperte di sommacco o di sagrì.

+ \* SAGRIFICAMENTO . Sagrifizio . Salvin. Senof. libr. 5. pag. 92. (Londra 1757,) Celebravasi una certa magnifica solennità pubblica, che facevano i Rodiani al Sole; e processione, e sagrificamento, e mol-

titudine di cittadini ec.

+ SAGRIFICARE. Sacrificare. Lat. sacrificare. Gr. iegzuer . Vit. SS. Pad. 2. 295. Maravigliossene molto, e dissegli, che sagrificasse; al quale rispuose Enstagio, c disse arditamente: io adoro Cristo, e a lui solo sagrifico. Cronichett. d' Amar. 118. Volle, che tutti i cavalieri sagrificassono agli Dei. Car. En. 10. 833. E per onore a l'ombra De l'amico, e per vittima al grand' Orco Molti giovani avea gia destinato Vivi sagrilicar sopra il suo rogo.

SAGRIFICATO . Add. da Sagrificare .

+SAGRIFICIO, e SAGRIFIZIO. Sacrificio. Lat. sacrificium . Gr. leguov . Vit. SS. Pad. 2. 191. Una volta andò dopo'l padre occultamente quando andava a fare sagrificio all' Idolo. E 294. Andò lo'mperadore al tempio a fare sagrificio agl' Idoli ec. e vedendo, che Eustagio ec. non faceva sagrificio, maravigliossene. Cronichett. d' Amar. 2. Moltipricò i preti, e i sagrificj. Stor. Eur. 6. 142. Offerendoli sopra lo altare scannati, ed arsi in guisa di pecore due figliuoli suoi, che aveva, con orrore, e spavento grande di chiunque sentì contare un sagrifizio si miserabile. Segn. Pred. 17. 7. Vietò già Dio nella legge vecchia agli Ebrei, che non gli offerissero pesci ne sagrisicj. Lasc. rim. pag. 6. (Livorno 1799.) Almo, destro, divino occhio del cielo (parla a Febo), Del nascere e nudrire alta cagione , Pei sagrifizi umil , che 'n Delfi e 'n Delo T' offerson gia divote le persone, Ti prego ec. §. I. Per similit. Lasc. Pinz. 5. 2. Dall'una ho avu-

to sei lire, e dall' altra questo anello, che proprio è

stato come aver fatto un sagrifizio.

S. 11. Sagrificio dell' altare, vale Messa . Vit. SS. Pad. 2. 239. Dobbiamo tenere, e credere, che l'anime de' defunti ricevano grande requia per lo sagrificio

+ \*\* SAGRILEGIO, meno usato che SACRILE-GIO: Segn. Pred. 3. 4. Come dunque volete voi so-spettare, che Dio non prendasi a cuore l'osses vostre, mentre voll' egli fare tanto più caso del primo fallo operato a' danni del prossimo, che non del primo sa-grilegio commesso ad onta dell' istessa Divinità!

\* SAGRISTA. Quel Prelato, che sostiene le veci

di Sagrestano nel palazzo Pontificio. Pallav. ec. SAGRO. Nome d'una Spezie di falcone. Mil. M. Pol. Porta bene cinquecento girfalchi, e falconi pel-Iegrini, e falconi sagri, in grande abbondanza [ qui in forza d' Add. ]. Tes. Br. 6. 12. Lo sesto lignaggio è lo sagro, e quelli sono molto grandi, e somiglianti al-l'aquila, ma degli occhi, e del becco, e dell'ale, e dell' orgoglio sono simiglianti al girfalco.

S. Sagro, diciamo anche a una Sorta di pezzo d' artiglieria. Varch. stor. 12. 444. Ne menò seco assuissimi muli carichi di diverse rohe, molte some di vettovaglia, cinque carrate di munizione, due sagri, e sei

mezzi cannoni .

+ SAGRO . Add. Sacro . Lat. sacer . Pass. 118. Conviene, che sia prete sagro [ cioè : sagrato ], e ordinato, secondo il modo e'l rito della santa Chiesa [ l' ediz. del Vangelisti alle citate pag. legge sagrato]. Bell. Man. 18. Mirate omai, per Dio, l'aspetto sagro. E il fronte, dove il nostro Sol s' oscura. Salvin. annot. ivi: L' aspetto sagro, cioè che concilia venerazione rispetto, reverenza, come le cose realmente sacre. E una casta bellezza ha questa virtù ec.
(\*) SAGROSANTO. Add. Sacrosanto, Sacro, e santo.

Lat. sacrosanctus . Gr. ixm 9 uao µivos . Il Vocabol. nel-

la voce SACROSANTO.

+ SAIA. Spezie di panno lano sottile, e leggieri. Quod. Cont. A messer Tommaso de' Mozzi, e a' compagni por-

tò Lapo per una pezza di saia d'Irlanda per vestir della moglie d' Andrea . E appresso : Per braccia nove , e mezzo di saia di Como presa per una gonnella della moglie d' Andrea . Dittam. 4. 26. Similemente passammo in Irlanda, La qual fra noi è degna di fama (l'edis. di Venezia 1820. legge La qual fra noi è degna di gran fama) Per le nobili saie, che ci manda. Nov. ant. 51. 3. Appresso gli calzò brune calze di saia.

\* §. Saia rovescia, Spezie di pannina detta anche assolutam. Rovescio . Min. Malm. Panno col pelo anno-

dato com' è la saia rovescia, o il rovescio. + \* SAICA.s. f. T. di Marineria. La saica è una sorta di bastimento greco o turco, il cui corpo è mol-to carico di legname, e porta a un dipresso l'alberatu-ra, e l'attrazzatura di una checchia, cioè un bompresso, una piccola merrana, e un albero di moestra molto elevato con gabbia. Bellin. Bucch. 181. E'l pensier gliel trasmise la Jamáica Invenzion d'un piloto d'una sáica.

SAIETTO. Dim. di Saio. Lat. sagulum. Gr. od-yiov. Vit. Beav. Cell. 214. Una bella vestetta di er-

misino pure azzurro, e un saietto del simile.

SAIME . V. A. Lardo , Grasso strutto . Lat, sumen . Tratt. Intend. Come lo sainie, e la grascia, che inforza, e nodrisce il fuoco, e accende. Pallad. cap. 17. Se l'omore crepasse per li sassi, togli pece, e saime, ovvero sevo .

SAIO. Saione. Lat. sagum. Gr. σάγος. Bern. rim. t. 69. Ch' io credo, ch' e' manchi Poca cosa d' un braccio a fargli un saio . E Orl. 2. 14. 63. Chi getta l' arme, e chi si spoglia i saj. Galat. 16. Quando alcuno gentiluomo Viniziano andava per la loro città in saio.

(\*) SAIONACCIO. Peggiorat. di Saione. Segn. stor. 9. 233. Correva tutto il popolo per la Via larga alle case de' Medici a vedere un miserando spettacolo, che era nel rimirar Baccio in sur un cavalluccio, con un

saionaccio sudicio in dosso ec.

SAIONE. Vestimento del busto co' quarti lunghi, ma serve ad uom solamente. Lat. sagum. Gr. oayos. Cant. Carn. 426. In camicia la state Si giuoca, e'l verno in colletto, o in giubbone, Benche certe brigate Trovin-si ancor, che lo fanno in saione. Buon. Tanc. 4. 2. Creder posso Col saion di dommasco (chi lo sa?) Di venir anch' i' a Fiesol Potesta.

- SAIORNA. Spezie di veste lunga. Buon. Fier. 4. 2. 7. E de giovani Domestiche spogliazze, e sfornimenti Di saiorne, giornée, guarnacche, e robe. Tac. Dar. Germ. 377. Vanno tutti in saiorne con fibbie, o mancandone, appuntano con spine [il T. Lat. ha sagum]. Stor. Semif. 40. Discese con tale compagnia la scala, addobbato della saiorna ec. [ l'editore spiega questa voce per Vestimento del busto d'antica e non troppo nota

SAIOTTO . Saione . Lat. sagum . Gr. ouyos . Lasc. Par. 4. 6. Apri la camera terrena, e fa' torre a Spinello il mantello, e quel mio saiotto da cavalcare.

SALA. Stanza principale, la maggiore della casa, e la più comune, dove per lo più s' apparecchiano le men-se. Lat. aula, cœnaculum. Gr. αὐλή, δαπνωπέριον. Bocc. Introd. 52. E ciò, che al servigio della sala appartiene . E 54. Entrati in una sala terrena, quivi le tavole messe videro. E nov. 45. 8. Trovata la giovane nella sala, la presono. Franc. Sacch. nov. 152. Tolse gli asini, e misegli nella stalla, e quelle coverte mise in una sala.

S. I. Sala , è anche una Sorta d'erba , della quale , secca che sia, s' intessono le seggiole, e si fanno le ve-ste a' fiaschi. Lat. cyperoides latifolium. Buon. Fier. 4. 1. 11. Dalle cui teste assisi eran duo fiaschi Vestiti di tabacco, e non di sala, SI eran neri, e tutti sdruci,

S. II. Sala, disse corrottamente, in vece della voce

Turca Allha, Ricord. Malesp. cap. 126. Il Soldano gli rendè a cheto Gerusalem, salvo che'l tempio di Dio, che volle, che rimanesse a guardia de Saracini, accioc-

chè vi si gridasse la sala, e chiamasse Maumetto. + S. Ill. Sala, si dice anche quel Legno, che entra ne' mozzi delle ruote di-carri, carrozze, o simili, in-torno all'estremità del quule esse girano. Lat. axis. Gr. azw. Cr. 5. 61. 1. L'olmo è arbore noto ec. Del suo legno si fanno le travi ec. anche se ne sa sale [ cost legge il Vocabol. del Manni quarta impressione alla voce FUSOLO, ma l'ediz. citata di Cosimo Giunti 1605. e quella di Bologna 1784. leggono scale] di carri, e fusoli di mulini

\* S. IV. Sale, diconsi da' Banderai Le cinque traverse disposte in sigura di una scala nella parte di mez-20 della Tonncella due davanti e tre di dietro

\* SALACCA. Thrissa Aldrov. Nome che i Pescatori danno ad un Pesce di mare simile al ragno, ma più

compresso nella schiena.

+ \* SALACE . Che eccita libidine . Alam. Colt. 5. 119. Or la salace eruca, e l'umil bieta, E la morbida malva ec. Cocch. Vitt. Pit. pag. 51. [Venezia 1744.] Restino escluse assolutamente tutte le materie vegetabili

più sode e più salaci e pungenti e di maggior nutrimento. + (\*) SALAMALECCHE, SALAMELECCHE, e SALAMALECHA. Voce bassa, usata per lo più in ischerzo, e formata dall' Ebraico, e Arabo, salem le-cha, che vale: pax tibi. Salvin. disc. 2. 325. Salamalecha presso i turchi è lo stesso, che dire paz tibi, donde abbiam fatto il nostro salamalecche, cioè cirimonioso saluto, e riverenza profonda. Malm. 10. 24. Le guarda dietro Calagrillo, e grida: M' avessi detto almen, salamelecche! Buon. Fier. 2. 5. 5. In aringo salito Si vide il baccalare imbasciadore, Che già per far le sue salamalecche, ec. Componeva i sembianti, ec. Salvin. annot. ivi : Salamalecche, salutazioni, voce formata dall' Ebraico e Arabo, salem lecha, che vale Pax tibi .

+ SALAMANDRA . Lucerta salamandra . T. de' Naturalisti. Sorta di rettile, che ha la coda rotonda, e corta, le dita senza unghie, il corpo nudo, e poroso. Può sostenere la fame per più mesi. Tramanda tanta umidità dalla bocca, e dai pori capace di estinguere un piccol fuoco. Vive nell' Europa temperata. Lat. salamandra . Gr. σαλαμάνδρα . Petr. cans. 35. 4. Di mia morte mi pasco, e vivo in siamme, Stranio cibo, e mirabil salamandra . Rim. ant. Not. Iac. 110. La salamandra audivi, Che dentro il fuoco vive stando sana. Bemb. Asol. 1. 26. Quale vive nel fuoco come salamandra, quale, ogni caldo vital perdutone, si raffredda co-

me ghiaccio.

\*\* S. Salamandra acquatica , Lucerta palustris. Altra spezie di rettile, che ha la coda piatta compressa, una cresta membranosa lungo il dorso, la quale nel maschio è dentellata, il corpo bruno variato di nero, e ceruleo, il ventre giallo, o rossiccio. È comune nei luoghi paludosi. Pino.

SALAMANDRATO. Add. da Salamandra; Di sala-mandra. Fr. Iac. T. 3. 6. 33. O cuor salamandrato

Di viver si infocato.

SALAME. Carne salata, come Prescintto, Salsic-ciotto, Mortadella, e simili. Lat. salsamentum. Gs. 126-\$1205. Buon. Fier. 3. 1. 11. Tu porgi a me quel resto del salame .

\* SALAMELECCHE . V. SALAMALECCHE .

SALAMISTRA. Aggiunto di donna, vale Saccente. Lat. prave solers , ostentatrix . Gell. Sport. 3. 5. E chi sia stato! quella salamistra di Monna Ginevra, che non mi volle mai bene! Tac. Dav. Post. 426. Impara, qualunque se' moglie strebbiatrice, borbottona, salamistra, e gelosa; questa postilla tocca a te.

\* SALAMISTRO. Saccente, Presuntuosello. Salvin. Fier. Buon. Salamistrare, fare il saccente, il sa-

puto; da Salamistro, saccente.
SALAMISTRARE. Fare il saccente. Lat. scitum se ostendere, ostentare. Gr. πς εύφίας αποδάξιν ποιήσαι. Buon. Fier. 1. 2. 2. Oh quanti uomini ho io veduti, Or maestri, or censori, or consiglieri Salamistrar negli esercizi altrui! E 4. 5. 16. Questa donna mi pare una di quelle Donne saccenti, che noi troviam spesso Per queste, e quelle case Far delle medichesse, E delle faccendiere Salamistrando, e che s' odon dir cose Da far muover a riso i piè del letto.

SALAMISTRERIA . Saccenteria . Buon. Fier. intr. 2. 3. Dormiam, dormiam pur noi : tutte son baie Le

salamistrerie Di quelle pestapepe .
SALAMOIA . Acqua insalata , per uso di conservarvi entro peset, funghi, ulive, e simili. Lat. muria. Gr. άλμη. Cr. 9. 86. 11. Le quali [ uova ] ottimamente serbar si possono lungo tempo, se si terranno tre ore nel sale trito, o nella salamoia ec. Pataff. 1. E'ne fa gran burbanza, e salamoia [qui figuratam.]. Buon. Fier. 1. 2. 3. In acque, in olj, in acidi liquori, In salamoie, in ranni ec. Posson far travisare ogni materia. Malm. 8. 26. Porgli fra sale, e inchiostro in salamoia. + \* SALAMONA. Salamistra; Dottoressa. Salvin.

Fier. Buon. Salamistrando, facendo le saccenti, le salamone, le salamistre. Questi verbi formati di nuovo da nomi noti, son bizzarri, e comici.

+ \* SALAMONCINA. Dim. di Salamona; Salamistra. Salvin. Fier. Buon. Salamistrerie, voce comicamente formata da Solamistra, che vale Donna saputa, quosi Salamoncina

+ SALAMONE. Lo stesso, che Sermone . Morg. 14. 66. Raggiata, e rombo, occhiata, e pescecane, La tri-

glia, il ragno, e'l corval salamone [it Vocabol. alla voce RAGNO S. II. legge salomone].
+ SALARE. Asperger checchessia di sale per dargli sapore, o per conservarlo. Lat. salire, sale condire. Gr. aligar. Boce. nov. 76. 2. Tra l'altre cose, che su vi ricoglieva, n'aveva ogni anno un porco, ed era sua usanza sempre colà di Dicembre d'andarsene la moglie, ed egli in villa, ed ucciderlo, e quivi farlo sala-re. Pallad. Magg. 9. E quando è rassodato in quelle strettoie, con sale trito si sali [l'ediz. di Verona 1810. legge s' insali] non troppo [il T. Lat. ha aspergere]. Franc. Sacch. nov. 192. Avendo per cost fatta forma salata la pentola, che quasi mangiare non si potesse. E appresso: Se la seconda volta avea molto più salato, che la prima, la terza salò ben tre co-tanti. Gr. S. Gir. 61. Se'l sale della terra fallisse, di che sarebbe salato lo mondo !

SALARIARE . Dar salario . Isat. salarium dare . Gr. μισθόν διδόναι. Bocc. nov. 95. 5. Il quale, dove ben salariato fosse, per arte nigromantica prosereva di farlo . Franc. Sacch. nov. 202. Mi mossi, come disperato, a salariar quelle chiese, che hanno sonato per l'anima della ragione, che è morta . Lab. 310. Forse speravi, potendole nelle braccia venire ec. così essere salariato, come fu già il cavaliere, di cui di sopra parlai [ qui

figuratam. ] .

SALARIATO. Add. Che ha salario, o provvisione. Lat. stipendio, vel mercede conductus. Gr. μισθωτός. Cron. Vell. 85. Perocchè in quel tempo, e poi assai non avea il comune savi salariati . S. Agost. C. D. All'opere distribuite, e partite tra lore, come conduttori salariati a vettura.

SALARIO, e SALARO, come talora si legge presso gli antichi. Mercede pattuita, che si dà a chi serve. Lat. salarium. Gr. µ1090's. Bocc. Introd. 16. Li quali da grossi salari, e sconvenevoli tratti servieno. E nov. 84. 4. Voleva essere e fante, e famiglio, ed ogni

cosa, e senza alcun salario sopra le spese . E Test. png. 1. Ancora voglio, che essa di quello, che avere dovesse di suo salario di resto da me, sia interamente pagata. Franc. Barb. 298. 14. E non guardar, se grande Salario in lei si spande. Cavalc. Frutt. ling. Pigliano uficio, e salario di pregare Iddio per altrui. Stor. Pist. 41. Elli liberò lo comune di Pistoia dal salaro, che dovea per l'officio della capitanería.

\*\* S. Per Mercede in generale. Vit. SS. Pad. 2. 359. Dielle in mano alquanta pecunia, quasi per salario del

+ \*\* SALASSARE . Cavar sangue . Cavalc. Specch. cr. 172. Cominciò a farsi salassare, e fecesi circon-

cidere, e'sparse il sangue suo per noi.

+ SALASSO . Il canar sangue . Lat. ; anguinis missio . Gr. φλεβοτομία . Cr. 2. 4. 8. Perchè son forate presso alla radice, imperocchè quindi esce l'umido superfluo, siccome uscisse per salasso

\* S. Salasso oggidi è anche T. de' Maniscalchi , ed è il Nome dello strumento con lancetta da cavar sangue

ai Cavalli, ed altre bestie.

SALATO. Sust. Salame, Carnesecca. Lat. salsamentum. Gr. πέριχος. Agn. Pand. 56. Se tu manometti il vino forte, o'l salato guasto, o qualunque altra cosa non buona a pascerne la famiglia, niuno sa farne riserbo, gettasi, versasi, niuno se ne cura, ciascuno se ne duole.

SALATO . Add. da Salare . Lat. salitus . Gr. άλιodeis. Bocc. nov. 40. 7. O per cibo salato, che mangiato avesse. E nov. 50. 10. Datale un pezzo di carne

salata, la maudo con Dio. §. I. Per salso. Lat. salsus. Gr. άλμυρος. Tes. Br. 2. 39. In un luogo è ella dolce, ed in un altro è ama-ra, o salata. Alam. Colt. 2. 35. Quando montando il sol si lascia indietro Il cornuto animal, ch' addusse Europa Dentro all' onde salate . Red. lett. 2. 99. I carnumi erano vivi, e uno di essi mi ha avuto a cavare un occhio, perchè schizzano cert'acqua salata, che cuo-

§. II. Costar saluto, si dice di cosa, che si compri a prezzo carissimo. Lat. plurimi sibi emere. Gr. πλάоть шийо Эш ті. Malm. 7. 69. Non dubitar, ti costerà

SALAVO. V. A. Add. Sudicio, Bianco macchiato, e sudiciccio: contrario del bianco candido. Lat. sordidus. Gr. έυπαςός. Guitt. lett. 25. Come non pare in salavo drappo, ma in candido pare, e dispare forte, e grande, e più laido.

SALAVOSO. V. A. Add. Sporco , Sudicio , Salavo. Lat. sordidus. Gr. έυπαρός. Fr. Iac. T. 2. 2. 35. Che siasi quanto vuol l' uom salavoso, Candido più

che neve il fa parere.
SALCE. V. SALCIO.
SALCETO. Luogo pieno di salci. Lat. salictum. Gr. iτεών. Cr. 2. 26-7. Il terzo è quel, dove sieno salce-ti, il quarto, ove sia uliveto. E 7. 5. 2. Se'l luogo sa-rà umido, e basso, e soluto, riceverà più convenevol-mente il salceto, l'albereto, l'ontano, e'l pioppo. Tratt. gov. fam. Non per le vie maestre, ma per li spineti, pe' salceti, e pe' giuncheti vogliono cammina-

S. Salceto , per metaf. vale Intrigo , Viluppo , Ginepraio. Varch. Ercol. 8. I quali si credeano che voi ec. foste o presuntuosamente entrato in questo salceto, o

non senza temerità.

\* SALCIAJA. T. degli Idraulici. Siepe assai bassa formata per lo più di piccoli salci intrecciali per ripa-10 degli argini, o delle ripe del fiume, e per farvi deporre le torbide

+ SALCIGNO. Add. Di Salcio. Malm. 7. 23. E vede all' ombra di salcigne frasche Fra le più brave

musiche acquaiole ec. Minuec. ivi : Saleigne frasche. Frondi di salcio albero noto, che nasce, e vien più vigoroso in luoghi paludosi.

+ S. È anche aggiunto di Legname di mala qualità, e non facile a esser lavorato, e a pigliar pulimento. Voc. Dis. SALCIGNO. Una qualità di alcuni legnami, come gattice o gattero, che non facilmente si pulisce; perche il suo filo non cammina sempre per lo verso diritto; che però intoppa il ferro in varj riscontri

+ SALCIO, SALCE, e SALICE. Salix amydalina Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha gli steli diritti; di mediocre alteeza, i rami alterai, molto flessibili, con la scorza liscia, alquanto nera, o porporina, o di un verde-chiaro , le foglie alterne , picciolate , approssimate, simili a quelle del Mandorlo, le stipule sessili, amplessicauli, piccole, trapezziformi, dentate. È indigena nei boschi umidi dell' Europa. Ve n' ha di molte specie. Lat. salix . Gr. ira. Bocc. nov. 77. 30. Col suo fante tra salci, ed altri alberi presso della torricella nascoso era. Tes. Br. 3. 7. Secondo che dimostra il giunco, o salce salvatico, e tutti arbori, che di umidore nascono. Alam. Colt. 1. 12. Dal robusto castagno, e salcio acquoso, Dalla nodosa quercia, e d'altri molti Prenda i rami dapoi, che sian sostegno Alle sue membra. E 14. Vedi il popolo altero, il lento salcio.

+ S. I. Salcio da pertiche, Salix alba Linn. T. de' Botanici. Chiamasi anche Salcione, e Salcio bianco. Coltivasi ne'piani bassi per sostegno delle viti, e per ricavarae pertiche, legname, catiai, scodelle, taglieri, arnie, ec. Soder. Colt. 55. Non è buono [ a far pali ] nè l'allo-ro, nè 'l fico, nè 'l salcio. Tass. Am. 1, 1. L' orno per l'orno, e per la salce il salce; E'l'un per l'altro faggio arde, e sospira [ qui anche in gen. femm. consi-

derato come maschio, e femmina].

\* S. II. Salcio da legare, o Salcio giallo, Salix vitellina. Specie di salcio, che si pianta lungo le fosse vicino all'acqua, e si coltiva a capitozza, tagliando i virgulti, che produce, i quali si fendono, e servono per legar le viti, i cerchj delle botti, ed altro, e per far-

ne ceste, graticci, cc.
\* §. III. Salcio Davidico, Salcio di Babilonia, e volg. Salcio che piove , Salix babilonica . Specie di Sulcio che prestissimo cresce, i cui lunghi e sottili rami

sono pendenti, e fragilissimi.

S. IV. Far mazzo de' suoi salci , figuralam. vale andar pe fatti suoi, Badare a se, o simili. Lat. rem suam agere, sibi attendere. Gr. έαυτῶ προσέχαν. Morg. 13. 54. Io feci presto mazzo de' miei salci, Che lo star quivi mi parve disagio.

\* SALCIOLO. T. de' Contadini. Vermena di salcio, o simile con cui si legano le viti, le annestature, od

SALDA. Acqua, in cui sia stata disfatta gomma, o altre materie viscose, e tenaci, con che si bagnano i drappi, e simili per fargli stare incartati, e distesi. Lat. ferrumen. Gr. ouvapn.

S. Salda, è anche Acqua, in cui sia stato disfatto a. mido, e serve per tener distesi, e incartati i panni lini fini , le trine , e simili. Lor. Med. cans. 68. 17. E ben buona a dar la salda Qualche po' di gelosia [ qui per

metof. ]: + (\*) SALDAMENTE. Avverb. Fermamente, Stabilmente. Lat. firme, firmiter. Gr. καρπερώς. Salvin. disc. 5. 58. Ma impressa tieula nell'animo saldamente. Maur. rim. 1. 127. Nuovo vi parra certo il mio suggetto, Ma non, se mirerete saldamente Quel che scrivendo altri poeti han detto.

SALDAMENTO. It saldare. Lat. consolidatio, ferruminatio. Gr. ouvupi. Cr. 8. 6. 2. Con cera, e con loto si turi il pertugio, acciocchè'l sole, o'l vento, o la piova non impedisca il suo saldamento. E 9.51.71.
Si tagli colla rosetta tanto dell' unghia intorno alla ferita y che l' unghia non calchi la carne viva, nè ancora
la tocchi, imperocchè ae la toccasse, sarebbe impedito
in tutto il suo saldamento.

Mf S. Per Saldo. Lat. exæquatio. Gr. exiowas. D. Gio: Cell. lett. 16. Credo, che per sua cortesia esso ha voluto indugiare il saldamento di vostre ragioni. Cron. strin. 18. Allora rimase a dare Cambino ad Alfieri fiorini d'oro LXXX. o poco più , o poco meno; credo che fosse questo saldamento nel MCCLXXXXVII., od in quel tempo, e ciascuno di loro ha la sua scritta per

memoria . •

SALDARE. Riunire, Riappiccare, e Ricongiugnere le aperture, e fessure ; e si dice più propriamente, che d'altro, di cose di metallo, di ferite, e di piaghe; e talora vale semplicemente Unire, e Appiccare le cose; che erano per lo innanzi disgiunte. Lat. ferruminare, solidare. Gr. ouvantav. Cr. 1. 9. 1. Se si menera [ l' acqua] per condotto inurato, si si dee saldare il canale. acciocche l'acqua non possa scorrer per le fessure. E num. 3. Innanziche vi si volga il corso dell'acqua, vi si dee metter favilla mista, che con alcun liquor vi discorra, acciocche saldi e incolli i doccioni, se avessero alcun vizio. E 5. 20. 12. Avicenna dice, che le pere salvatiche secche hanno proprietà di saldar le ferite. Petr. cans. 36. 4. Prima che medicine antiche, o nove Saldin le piaghe, ch' i' presi 'n quel bosco. Sen. ben. Varch. 6. 27. Noi ci allegriamo bene, che ella sia sal·lata [ la ferita ], ma vorremmo nondimeno non averla avuta

\*\* S. I. Saldar a calore. V. CALORE S. I.
S. II. E figuratam. Pass. 85. Quanto il cuore è più
rotto, e tristo da questo dolore, tanto Iddio più l'accetta e più il salda a mettervi il tesoro, e il dono della
grazia. Petr. canz. 11. 3. Per te spera saldare ogni suo
vizio.

5. III. Saldare ragioni, o conti, vale Vedere il debito de credito, e pareggiarla. Lat. subducere de exequare rationes, putare rationem, paria facere de transigère.
Gr. do ileo delle Petr. son. 262. E per saldar le ragion
nostre antiche Meco, e col fiume ragionaudo andavi.
D. Gio: Cell. lett. 16. Iosilipriego, glispiaccia, cheral
saldare de vostri conti vi troviate avanzato. Boez. Var.
ch. 2. 3. Vuoi in dunque venire a conti colla fortuna, e saldar seco la tua ragione! Gal. Sist. 221. Mi
quieterebbe, quando mi fosse saldata quella partita del
nuoversi il mòbile per doppio spazio del passato ec.
[qui per similiti.]. Tac. Dave vit. Agr. 398. Saldate
il conto delle imprese, suggellate con questo giorno il
cinquantesimo anno [Il T. lat. ha: transigite cum expeditionibus].

. IV. Saldare per Ultimare, Terminare Lat. rem conficere, perficere. Gr. αποτελάν. Malm. 8. 50. Cosl

non la saldo già Martinazza : con so

SALDATO Add. da Saldare. Liat. ferruminatus. Gr. eurauévos. Zibatd. Andr. 93. Le plante, e le stelle somo dello fermamento, e lo fermamento e di loro, e tutti insieme sono legati, e saldati [cioè unitr.]. But. Inf. 28. 1. Colla spada, che tiene in mano, a ciascuno rifende la sua piaga saldata. Libr. Astrol. Guarda, che non. s'accostino molto al fuoco il luoghi saldati, che non. s'accostino molto al fuoco il luoghi saldati, che non s'accostino molto al fuoco il luoghi saldati, che sono appresso delli luoghi della saldatura. Sagg. nat. esp. 98. Dopo averlo inserito nell'apello ec. saldato a un ferruzzo. Sen. ben. Varch. 6. 4. Onde tu che eri come creditore venuto [saldato, il conto] te ne parti debitore [qui nelasignifio. del §. III. di Saldare].

S. Per Insaldato, che ha avuto la salda. Malm. 6. 45. Fiorita è la tovaglia, e le salviette ec. Saldate colla pece, e in piega strette Infra le chiappe state de demoni. \* SALDATOJO. T. degli Artisti. Strumento per sal-

SALDATURA. Il saldare, e'l Luogo saldato. Late ferruminatio, campages, cicatrix. Gr. aurapi. Libr. Astr. Quella saldatura sia con istagno, e ben fatta. E altrove.: Guarda che non s'accostino molto al fuoco li luoghi saldati, che se tumnon le guardassi, guasterebbonsi le parti, che sono appresso delli luoghi della saldatura. Mor. Si Greg. 9: 39. Le margini non sono altro, se non le saldature delle ferite.

S. I. Saldatura si dice anche alla Materia, con che si salda. Lat. ferrumen. Gr. ouvaon: Sagg. nat. esp. 141. Lo squarcio principiato nell'argento della salda-

tura tirò innanzi per l'oro ancora:.

. + \*\* S. II. Saldatura di terzo. Un composto di due once d'argento, e una di rame; serve per saldare, so-pra piastre d'argento; ogni sorte di lavoro di filo, e per rammarginare. Benv. Cell. Orcf. 27. È necessario ancora di provvedere tsaldatura di terzo, che così vien detta, perciocche si piglia due once d'argento, e una di rame.

", \* §. III. Saldatura di ottavo. Composto d'un' oncia d'argento coll'ottava parte d'un oncia di rame, con cui si saldano i pezzi delle figure, e vasi d'argen-

to, fatti di cesello. Baldin. .

\*\* §. IV. Saldatura di rame arso. Una saldatura per figure di metalli, però debole assai, e di poca durata; è adoperata a saldare in argento; guasta il lavoro, perchè vi lascia una certa qualità di non ammettere in quel luogo dove è stato il rame arso, saldatura d'altra sorte. Baldin.

\* \$ \$. V. Saldatura, dagli Artefici detta lega. Un composto di sei carati d'oro fine, e un carato e mezzo di rame e argento; serve per risaldar figure, lavori di

cesello, e altro. Baldina

† SALDEZZA. Astratto di Saldo. Stabilità, Fermesza. Lat. stabilitas, soliditas, firmitas. Gr. 529 eporns.
Pallad. cap. 6. Per conservare la saldezza, e magrezza
della vite. Lor. Med. rim. 188. Non colonne marmoree
in altezza Reggon le picciolette de basse mura Dello ediscio : Non gli da bellezza Pietra di gran saldezza,
chiara see dura.

S. L. Per metaf. Lat. firmitas, constantia. Gr. 2052-Seaz Mor. S. Greg. Rimuove dall' atto virtuoso ogni saldezza di temperanza. Cavalc. Med. cuor. Il terzo effetto della tribulazione si è, che da fortezza, e saldezza, come di fuoco materiale indura da terra, e cuoce.

† \*\* § II. Per Massa d'un pezzo di pietra, o simile. Benv. Cell. Oref. 140. Ma siccome di quelle [ pietre ] si trovano saldezze grandi, di questa il medesimo non interviene, perciocche piccoli sono i pezzi, che si ritrovano di essa.

SALDISSIMAMENTE. Superl. di Saldamente. Lat. firmissime, constantissime. Gr. 52826 mm. Boez. Varch. 5: 6. lo ti confessero una cosa, la quale è bene sal-

dissimamente vera.

sanissimo, savissimo].

SALDO. Sust. Si dice il Saldare delle ragioni, e de'conti. Lati transactio. Malm. 3. 61. Col fine, e saldo d'un buon pro vi faccia Ha dato un frego a tutti i debitori.

S. Onde Far saldo, che vale Saldare, e Pareggiare i conti. Lat. consolidare rationes, putare rationes, exæquare, transigere. Gr. dorigeo dat. Buon. Fier. 4. 5. 22. Mio tutto quanto [ il danno ], dico, mio, che fe-

ci Il saldo mio col peggiorar la lira.

SALDO. Add. Intero, Senza rottura. Lat. solidus, integer. Gr. odoxangos. Dant. Inf. 14. Vide sovra lo suo stuolo Fiamme cadere infino a terra salde. Bocc. nov. 60. 19. Così intero, e saldo, come fu mai. E nov. 62. 11. Il doglio mi par ben saldo. Petr. son. 311. Morte ha spento quel sol, ch' abhagliar suolmi, E 'n tenebre son gli occhi interi, e saldi. Alam. Colt. 3. 57. Truove i saldi, odorati, e freschi vasi, Ch' esser ricetto denno al suo liquore.

S. I. Saldo, per Palpabile, Sodo. Lat. compactus, solidus. Gr. 520 gos. Dant. Purg. 21. Trattando l' omhre, come cosa salda. But. ivi: Come cosa salda, cioè come cosa solida e palpabile, come è lo corpo.

S. Il. Saldo, per Massiccio. Lat. solidus. Gr. 509-

moria Un simulacro farti d' oro saldo.

S. 111. Saldo , per Fermo , Costante , Stabile . Lat. stabilis , constans , firmus. Gr. 5292805. Dant. Par. 4 Ma così salda voglia è troppo rada. E 22. Qui son li frati miei, che dentro a' chiostri Fermar li piedi, e tennero 'l cuor saldo. Petr. son. 232. Non seguir più pensier vago fallace, Ma saldo, e certo, chi a buon fin ne guide. Bocc. nov. 57. 4. Domando con fermo viso, e con salda voce quello, che egli a lei domandasse [cioè: ardita, e senza paura].

+ \*\* S. IV. Saldo, e in forsa di sust. nello stesso signific. di Fermo, Costante. Pass. 249. Ogni uomo, che vive in questo mondo, è tutta vanità, che non ci ha neente del saldo, o di stabilità [ l' ediz. del Vangelisti alle cit. pag. legge . . . non ci ha niente di saldo

o di stabilità ].

S. V. Saldo, per Sano. Lat. sonus. Gr. uying. Pecor. g. 25. nov. 2. 225. Per alcuni si disse, che egli giaeque con una donna, non essendo salda; appresso ne morl a di 9. di Novembre negli anni di Cristo 1285.

S. VI. Star saldo, vale star fermo; che talora si usa anche assolutam. Saldo col verbo sottinteso. Lat. quiescere. Gell. Sport. 4. 3. Ma sta' salda, non serrar l'uscio, ch' io veggo venir di qua Ghirigoro, che torna a casa. Circ. Gell. 2. 39. Ma sta' saldo, parlerai un poco con quella serpe, che viene attraversando la strada inverso noi. Bern. Orl. 3. 5. 47. E con parlar discretamente altiero Grido: saldi , signori , io son Ruggiero .

\*\* S. VII. Sul saldo, vale Da senno. Salv. Avvert. 1. 1. 15. Come fu mai, che par detto da besse ec. da

Fra Giordano su pure usato in sul saldo.

\*\* S. VIII. Stare in sul saldo, Fondarsi in buone ragioni. Dep. Decam. 53. Chi ci volesse sopra sottilizzare ec. gli verrebbe per avventura fatto d'immaginare qualche senso, che in apparenza arebbe ombra di verisimile, a stare pure in sul saldo, ben considerato

\* \* S. IX. Recarsi sul saldo, vale Recarsi, ossia Porsi sul grave, sul serio, sia nel parlore, sia nell'operare. Car. Ret. Arist. libr. 3.c. 18. Bisognando, come dice Corgia, quando l'avversario si reca in sul saldo, sinaccarlo col farsene besse, e quando egli besseggia, col saldo e col vero fermarlo. Monti,

S. X. Saldo, per Saldato, Pareggiato. Tac. Dav. ann. 18. 166. Vero è, che egli aveva pattuito, che senza rivedere i conti suoi pubblici s' intendessera saldi, e pari [ qui il T. ha: paresque rationes cum republica

haberet ]

SALDO. Avverb. Saldamente, Con saldezza. Lat. firmiter, stabiliter. Gr. 528205. Petr. son. 83. Che in nulla parte si saldo s' intaglia, Per for di marmo una

persona viva. E cap. 1. Che mai più saldo in marmo non si scrisse.

SALE. Uno de primi componenti di tutti i misti, da' quali artificialmente si cava, ed in particolare dall'acqua marina, per condimento de' cibi, e per preservar le cose dalla putrefazione. Lat. sal. Gr. aks. M. V. 8. 83. Sale, che trovarono alle saline di Cervia insaccato ec. sanza alcuno contasto levarono. Cr. 4. 41. 10. Prendi una piena mano di sale bianco, e tre uova fresche. Com. Inf. 14. Così de' sali, così degli allumi, e de' metalli. Vit. SS. Pad. 1. 67. Li primi tre anni non mangiò altro, se non una certa misura di lenticchie ec. e gli altri tre anni pane arido con acqua, e sale.

S. 1. Saper di sale, vale Saper d'amaro; e si usa anche figuratam. per Dispiacere. Dant. Par. 17. Tu proverrai siccome sa di sale Lo pane altrui. Ciriff. Calv. 1. 28. E tristo a quel, che sua vivanda assaggia, Che la bocca quel giorno cuocerassi, E sapra dir, come el-

la sa di sale.

S. II. Sale, o Sali, si dicono anche quelle particelle saporite, e acri, che si cavano in varie guise da tutti i corpi. Lat. sal. Gr. aks. Sagg. nat. esp. 174. Anche il zucchero fa qualche cosa, ma non molto in compa-razion del sal comune, del salnitro, e del sale armoniaco. E 228. Nè i lapilli de' sali attraggono, come da alcuni è stato scritto.

S. III. Sale, si prende talora per lo Mare, dall'esser salso, siccome anche i Greci, e i Latini; onde Virgilio disse : spumas salis . Dant. Par. 2. Metter potete ben per l'alto sale Vostro navigio. But. ivi : Per l'alto sale, cioè per lo profondo mare della mia poesia.

S. IV. Sale, per Arguzia, Dello grazioso, e leggiadro. Lat. sales. Gr. açaquos. Albert. cap. 2. Li tuoi sali, ovvero riprensioni, sieno senza denti. Malm. 8. 26. Perche ognuno è distinto in un sonetto, Che 'l

poeta ha ripien tutto di sali.

+ S. V. Sale per metaf. vale Senno , e Saviezza ; ed è detto per lo più in ischerzo; così si trava presso i Latini sal, in signific. di Sapienza, onde Marziale disse: Nulla in tam magno corpore mica salis. Bocc. nov. 52. 19. Siccome colei, che poco sale aveva in zucca. Belline. son. 167. Son tutte oppinioni I be' capei, cer-cate sale in zucca, Perch' Assalon mort per la perrucca [ il Redi nelle sue lettere legge in questo esempio parrucca ].

S. VI. Onde Pigliare il sale, che figuratam. si dice dell' Acquistar sopienza , o perizia di checchessia .

S. VII. Dolce di sale , vale Sciocco , Scimunito. Lat. insulsus. Gr. avaironnos. Bocc. nov. 32. 11. Donna zucca al vento, la quale era, anzi che no, un poco dolce di sale, godeva tutta, udendo queste parole. Galat. 50. Non sono dunque da seguitare i volgari modi, e plebei di Dioneo ec. ne fingersi matto, ne dolce di sa-le, ma a suo tempo dire alcuna cosa bella, e nuova. Malm. 2. 76. Ma non fu, quanto lui, dolce di sale. . S. VIII. Manicarsi l'un l'altro col sale, vale Volersi mal di morte, Odiarsi scambievolmente. Tac. Day. ann. 14. 183. E sarebbonsi egli, e Agrippina municati col sale [ qui il T. Lat. ha: mutuis odiis Agrippinae

\*\* S. IX. Prestarsi il sale. V. PRESTARE S. V. S. X. Apparre al sale, si dice del Biasimare qualunque cosa per attima che ella sia; che anche si dice Apporre al sole, o alle pandette. V. APPORRE S. V. Salvin. pros. Tosc. 1. 491. Se su questi piccoli fuochi di giovani ingegni ec. vi soffia il vento, per così dire, d'invidia, o spirito non so quale d'apporre, come si dice, il sale, cui Platone chiamò corpo a Dio caro, quelle faville marciscono.

S. XI. In questo paese ci farebbe il sale, si dice per

esprimerne la fertilità.

S. XII. Senza mettervi su ne sal, ne olio, o simili; modi bassi, che vagliono Presto, Subito, Senza replica , o difficultà. Lat. nulla interposita mora. Buon. Tanc. 4. 4. Non ci bisogna su nè sal, nè olio. Malm. 3. 28. Subito accetta, e siede in alto solio, Senza met-

tervi su, nè sal, nè olio.

\* S. XIII. Pigna di sale, T. de' Mojatori. Mozzo di sale rappreso, e formato dalle sgocciolature de' Gabbei condensato o dal freddo, o da nuovo calor di fuoco.

Se ne formano vasi, statue, e mattonelle.

\* §. XIV. Sali alcali. V. ALCALI.

\* §. XV. Sal gemma. V. SALGEMMA.

\* §. XVI. Sal prunella. V. SALPRUNELLA.

\* §. XVII. Sal d'assenzio. Sale fattizio, cavato dal-

le ceneri del medesimo assenzio. Pasta .

(+) S. XVIII. Sali si dissero anche dai Medici certe affezioni morbose, che per lo più vengono alla cute, delle quali opinavasi essere cagione una sostanza salina

prevalente, mescolata cogli umori animali.

+ SALEGGIARE. Asperger di sale, Insalare. Lat. le-Tobb. Arrosti l'altro rimanente del pesce, e saleggiaronlo; perchè bastasse [l'ediz. di Livorno 1799. a
pag. 21. legge: .., e saleggiario si che bastasse lo-

ro tanto che giugnessero in Rages ec. ]. SALENTE. Sagliente. Lat. ascendens. Gr. αναβαίvwv. Cr. 4. 48. 14. Il fummo [ del vino ] salente dallo stomaco nuoce al celabro, e la mente percuote. Fr. Iac. T. 7. 3. Contemplo in la mia mente Di sopra al ciel salente. Maestruzz. 1. 75. Come si conta il grado della consanguinitade ! nella linea de'salenti ciascheduna persona aggiunta fa grado, onde il padre, e'l figliuo-lo sono nel primo grado [ qui per ascendenti ]. SALETTA. Dim. di sala. Bocc. nov. 49. 11. Il qua-

le nella sua saletta vide sopra la stanga.

S. Saletta è anche una sorta di sale inferiore, o di cattiva qualità. Stor. Pist. 173. Facea vendere la salet-

ta per sale.

SALGEMMA, e SALGEMMO. Specie di sale minerale, lucido, e trasparente, che si cava nelle montagne della Catalogna, della Polonia, della Persia, e del-l'India. V. Matt. Lat. sal fossile, sal gemmeum. Gr. and ogurros. M. Aldobr. B. V. Si conviene, che le loro balie stropiccin la lor bocca di salgemma, e di mele. E P. N. 89. Prendete un'oncia di corno di cerbio ec. salgemma la quarta parte d'un' oncia. Cr. 9. 26. 2. Si prenda osso di seppia, tartaro, e salgemino con ugual mistura. Red. Oss. an. 116. Il più possente è il salgemma, ed ugualissimo al sal comune; dopo il salgemma è il vitriuolo. Sagg. nat. esp. 266. Tali sono il zucchero candito, il zucchero in pani, ed il salgemma

+ \* SALIARE. De' Salj, Sacerdoti di Marte; ed Aggiunto di Conviti o vivande, vale Lauto, perchè lautamente mangiavano. Car. part. 1. lett. 106. Perchè il prauso fosse Saliare affatto, avemmo poi davanti al Duca, moresche, forze d'Ercole, gagliarde

† \* SALIBILE. Che si può ascendere facilmente. Sal-vin. Odiss. libr. 11. v. 406. Ed Ossa sopra Olimpo porre, Sovr' Ossa Pelio scotitor di frondi Tentaro, acciocche 'l Ciel salibil fusse ec.

SALICALE. Luogo pieno di salici. Lat. salictum. Gr. ι τεών. Lor. Med. Nenc. 30. Nenciozza mia, vuo' tu un poco fare Meco alla neve per quel salicale?

SALICASTRO. Salice salvatico. Liv. Dec. 3. H fiume più corrente con traverso corso cacciò i dogli alle

ripe tra i salicastri.

SALICE. Lo stesso, che Salcio . Lat. salix . Gr. iria. Tes. Pov. P. S. cap. 26. Item la cocitura di salice sana la doglia ec. e la durezza [ della milza ]. Red.

Ditir. 43. Ne m' importa, se un tal calice Sia d' avorio, o sia di salice.

SALICONE . Specie di salcio . Lat. salix perticalis . Lor. Med. Nenc. 29. Vientene su per questi saliconi. Dav. Cott. 189. Delli alberi, ontani, saliconi, e simili puoi fare il medesimo. E appresso : E più il salicone, che l'albero detto altrimenti oppio .

SALIERA. Vasetto, nel quale si mette il sale, che si pone in tavola . Lat. salinum . Gr. a λιοδοχείον . Burch . 1. 7. Allora ebbon gran doglia le saliere. Rellinc. son. 160. Per te son vote in questo le saliere. Fir. As. 247.

lo misi sottosopra ciò, che era su per le tavole, e su per la credenza, bicchieri, guastade, saliere, coltelli ec. Libr. Son. 78. Piglia un lupino ignudo a pinco rit-

to, Che abbia sverginato una saliera.

§. Per Salina . Lat. salina . Gr. άλοπήγιον . Mil. M. Pol. Egli hanno molte saliere, ove si cava, e fa molto sale. Franc. Sacch. nov. 192. E' par, che qui sieno le saliere di Volterra, che io non ho potuto due mattine assaggiar del cotto, ch' ell' abbia fatto, tanto sale v'ha messo dentro . Ricett. Fior. 58. Quello , che propriamente si chiama siore di sale, si ritrova nelle miniere del sale, e ancora nelle saliere, come farina, che circonda il sale grosso

\* SALIFICANTE. T. de' Chimici . Che salifica . Sa-

li aventi eccesso di principio salificante.

\* SALIFICARE. T. de' Chimici. Ridurre in sale. SALIGASTRO. Salcio, Salicone. Lat. salix. Gr. iτέα. Cr. 1. 8. 4. Il saligastro, il pioppo, la canna, l'ellera, e molte altre cose, che di molto acquoso umore si generano. Bocc. nov. 67. 16. Nel giardino andatosene con un pezzo di saligastro in mano ec.

\* SALIGNO. Spezie di marmo di Carrara, che tiene alquanto di congelazione di Pietra, ed ha in se que' lustri, che si veggon nel sale. Voc. Dis.

\*\* S. Saligno, voce Siciliana. Salso, e non solamente qualità di marmo, come alla voce SALIGNO nel Vocabol. del Baldin. Vasari Giotto. Daniello Georg. Amati .

SALIMBACCA. Picciolo legnetto ritondo, e incavato, dove si mette cera, e con esso si suggella il sacco del sale, e altre mercancie. Burch. 1. 85. Rame di trombe, e carne di salsiccia, E legname gentil da salimbacche.

S. I. Per similit. Salimbacca, si dice quell' Arnese ritondo a guisa di scatoletta fatto di diverse materie, che si pone pendente da una cordicella a' privilegj, e alle patenti, per conservarvi il suggello scolpito in cera di

chi le concede .

S. II. Salimbacca, è Una sorta di vaso, forse simile al Lat. bacca. V. il Du-Fresne. Burch. 1. 18. Egli è un gran filosofo in Baldracca, Che insegna molto ben beccare a' polli, E dà lor ber con una salimbacca . Marg. 24. 103. E non parve ristucco Di portar l'acqua colle salimbacche. Ciriff. Calv. 1. 25. Anzi piuttosto d' Or-mignacca il mosto Bevuto are con una salimbacca.

SALIMENTO. Il salire. Lat. ascensio, ascensus. Gr. ava Baois. Com. Inf. 10. Lo quinto articolo è del sa-limento di Cristo in Cielo. Cr. 4. 13. 3. E poi conseguentemente per li rami in quello medesimo modo del-la vite si proccuri il salimento, sempre un ramo alla vetta dell'arbore dirizzando.

S. Per metaf. Mor. S. Greg. 1. 9. Si dee ec. mon-dare i piedi del cuore da ogni salimento di superbia. Maestruez. 2. 9. 4. Siccome la contenzione importa alcuna contradizione nelle parole, così la rissa dice al-cuno salimento ne' fatti [ qui per Assalimento, Affron-

to. Lat. aggressio, insultus. Gr. έφόςμησις].

SALINA. Luogo, dove si cava, e raffina il sale.
Lat. salina. Gr. άλοπηγιον. G. V. 11. 49. 1. Avea gran
quistione, e sdegno preso col Mastino da Verona per le

saline da Chioggia a Padova . M. V. 8. 83. Sale , che trovarono alle saline di Cervia insaccato ec. sanza alcuno contasto levarono . Stor. Pist. 142. Li Fiorentini feciono lega col comune di Vinegia, al quale messer Mastino avea già cominciato a far guerra, ed avea già

tolte loro le saline.

S. Salina, per Sale assolutam. Lat. sal. Gr. άλς. M. Aldobr. P. N. 186. L'altro è quello, che si fae de pozzi, e grandi stagni, lo quale si fae bollendo in caldaie di stagno, e di metallo, e cotal sale lo appellano i Franceschi sal dolce, e noi l'appelliamo salina . E Aldobr. B. V. Loro usanza si è di mangiarle [le quaglie] arrosto con salina . Tes. Pov. P. S. cap. 50. Togli olio laurino ec. sugna di porco ben fritta dramme cinque, salina dramme otto , Franc. Sacch. nov. 152. Fa' tagliare subito una gonnella a te, e una per uno a quelli altri, che vanno con li muli, e con gli asini portando le

+ \* SALINAROLO, e SALINARUOLO. T. delle Saline. Colui che attende alla fabbricazione del sale nelle saline, come diconsi Mojatori gli Operaj delle Moje . Biring. Pirot. Quando li maestri salinaroli la veggano,

SALINCÉRBIO, e SALINCÉRVIO. Giuoco d' esercizio, usato da i nostri fanciulli. Pataff., 4. E con rimbrotti a salincervio alzommi. Bellinc. son. 267. Non c' è maggior diletto, Com 'n un testo di sul letto i' truovo, Che fare a salincerbio, o a metti l' novo.

+ \* SALIO . Nome che diedero i Romani ai Sucerdoti di Marte, onde dicevansi Salii anche i Versi, che si cantavano in onore di lui. Tac. Dav. ann. 2. 55. Fosse il nome suo da Salii salmeggiato ec.

SALIRE. Verbo, che appo gli antichi si disse anche talora SAGLIRE. Andare ad alto, Montare; e si usa nell' att. nel neutr. e nel neutr. pass. Lat. ascendere, scandere, inscendere.Gr. avaßaivav. Bocc. nov. 43. 6. Subitamente prese le cose sue, e sali sopra il suo ronzino. E nov. 46. 7. Ed in quello trovata una antennetta, alla finestra dalla giovane insegnatagli l'appoggiò, e per quella assai leggiermente se ne sagli. E nov. 65. 17. Faccendo sembiante di venire altronde, se ne sali in casa sua, e desino. E nov. 69. 25. Se Dio mi salvi, se io fossi sana, come io fu' già, che io vi sarrei su per vedere, che maraviglie sien queste. Dant. Inf. 1. Ma tu perche ritorni a tanta noia? Per-chè non sali il dilettoso monte? E 17. Trovai lo Duca mio, ch' era salito Gia sulla groppa del siero animale. E Par. 1. Non dei più ammirar, se bene stimo, Lo tuo salir. E 20. Quel mormorar dell' acquila salissi Su per lo collo. E 22. Ma per salirla mo nessun diparte Da terra i piedi. Petr. son. 213. Se per salire all' eterno soggiorno Uscita è pur del bell' albergo fuora. E son. 266. E dissi : a cader va chi troppo sale. E canz. 40. 6. Non di lei, ch' è salita A tanta pace. Fr. Iac. T. 5. 23. 4. A te sposo diletto, Salisca contemplando. E 6. 44. 7. Allor mi sovviene, Com' alto salisco. Fir. As. 170. Affrettando i passi per cotal cagione, se ne salse sull' estremità del mostrato monte.

\*\* S. I. Salire, Dicesi anche non di persone o d'altro che vada su, ma di cosa che tiene da basso in su. Bocc. g. 7. n. 8. A poco a poco levò quella scala, che saliva in sul battuto, dove la donna era ec. [ cosi direbbesi , Il monte sale ec. ] . . . . . . . .

S. 11. Per metaf. Maestruzz. 2. 28. Deesi intendere per lo padre, e per lo figliuolo tutti coloro, che salgono, e iscendono per retta linea. Dant. Inf. 26. E tu in grande onranza non ne sali. Franc. Sacch. nov. 189. Andò Lorenzo a quello da Ricasolia provare con quante ragioni potesse di farlo salire [ cioè: offerire maggior somma ] . Varch. Lez. 340. L' intelletto nostro, non potendo intendere nulla senza il senso, ha bisoguo del-

le bellezze terrene, mediante le quali desto, ed incita-to saglia alle celesti. Dav. Scism. 8. Giovanni Dudleo. conte di Varvico ec. ne salio in burbanza. Tac. Dav. ann. 2. 34. Dietro sale una selva con alte ramora, e suolo netto [il T. Lat. ha insurgebat].

+ S. III. Per Discendere. Ar. Fur. S. 6. Del palafreno

il cacciator giù sale . [ Nota il Monti che qui è verbo, che deriva dirittamente dal latino salio, is, salire, che com' esso significa Saltare, Balzare; onde le parole il cacciator giù sale vagliono il cacciator giù salta. Comprova la sua sentenza con gli esempi seguenti. Bemb. As. libr. 3. La verità, quand' ella è tocca, saglie quasi favilla fuori delle bugie, subitamente manifastandosi a chi vi mira. Alam. Colt. 2. 725. Che più risembra Alla nuova castagna allor che saglie Dall'albergo spinoso. Car. Long. Sof. Rag. 3. pag. 62. ( Fir. 1811. ) Incontanente salse in piedi, e presa la sua mazza, le tenne dietro. E. Rag. 4. pag. 92. Quando Dafni salito subitamente in piedi disse ec. E pag. 99. E. Dionisofane la mattina di buon' ora salse fuor Del letto. E pag. 100. Dionisofane, alzato un grido maggior che Megacle, salse in piedi.]

S. IV. Per Uscire. Ar. Fur. 19. 56. Lo stare in dubbio era di gran periglio, Che non salisser genti

(\*) S. V. Salire il moscherino. V. MOSCHERINO S. I.

SALIRE. Nome. Salita. Lat. ascensus . Gr. ava Baois.

Dant. Purg. 19. Drizzate noi verso gli alti saliri. SALISCENDO, e SALISCENDI. Una delle serrature dell'uscio, che è una lama di ferro grossetta, che impernata da un copo nella 'mposta, e inforcando i monachetti dall'altro, serra uscio, o finestra; detto così dal salire, e scendere, che e'fa nel serrare, e nell'aprire. Franc. Sacch. nov. 207. Mettendo la chiave nel serrame, e volgendola per aprirlo, il frate sentendo il saliscendo, subito si leva. Salv. Spin. 5. 9. Alzando madonna Fulvia il saliscendo così un poco per trarla dentro, fu da gente di fuori shattuta, e spalancata questa porta con una spinta, ed entrato in casa. Bellinc. son. 253. Così il proverbio dice; Non saranno più tuoi, se tu gli spendi, Perchè fortuna fa de saliscendi [ qui per metaf. e vale : delle mutazioni ].
SALITA. Il salire, e'l Luogo, per lo qual si sale.

Lat. ascensus, clivus. Gr. γεωλοφον. Dant. Purg. 1. Prendete il monte a più lieve salita. E 6. Che ne mostrasse la miglior salita. But. Purg. 6. 2. Quell' anima gentile ec. fu così presta cc. di fare al cittadin sno ec. quivi, cioè nella salita al purgatorio, festa. G. V. 6.: 49. 2. Non lasciando per nevi, nè per salita del poggio. Malm. 5. 41. Perch'io l'ho corsa a far questa salita.

SALITO. Add. da Salire. Lat. supergressus. Gr. avaβas. M. V. 3. 41. Certi villani del paese pochi, e male armati ec. saliti in alcuna parte sopra Malacoda, gridavano contra a' masnadieri. Franc. Sacch. Dp. div. 60. Per le discordie de' mortali saliti a cavallo, e fatti gente armigera, e barbara. Cas. uf. com. 93. Coloro alle dignità, e ricchezze saliti riveriscono, e onorano (cioè: innalzati).

SALITOIO. Strumento per salire. Lat. scansorium instrumentum, ascensoria machina. Crt. επιβάθεα. Franc. Sacch. nov. 161. Veggendo, che i ponte, e i salitoio più non v' era, convenne, che attendesse ad al-

SALITORE. Che saglie . Lat. inscensor , ascensor . Dant. Purg. 25. Che per artezza i salitor dispaia. Bocc. nov. 23. 24. È divenuto andator di notte, apritor di giardini, o salitor d'alberi . Buon. Fier. 3. 4. 2. Spez-zatori Di porte, salitori Di mura, e di pollai votatori. SALIVA . Scialiva . Lat. saliva . Gr. σίαλος , σίελος.

Amet. 53. Quasi come se d' alcuna sentisse i dolci baci, cotale gusta la saporita saliva . Red. Vip. 1. 78. Avendo letto nella storia degli animali di Aristorile, che elle più delle bestie velenifere è nocevole la saliva umana ec

SALIVALE. Add. da Saliva . Lat. salivarius. Gr. σταλικός. Red. Vip. 1. 44. Quel liquore giallo non per altra via mette capo nelle soprannominate gnaine de'denti, che per quei condotti salivali nnovamente ritrovati. E 2. 38. Il liquor giallo sgorgasse in esse guaine, dopo aver corso per i condotti salivali.

\* SALIVARE . Render saliva , Scaricarsi della sa-

liva . V. SALIVAZIONE .

\* SALIVATORIO. T. de' Medici. Aggiunto dato e, ciò che serve a promuovere vieppiù la separazione della soliva .

\* SALIVAZIONE . T. de' Medici . L' azione del salivare. Magal. tett. Quella radice, che tenuta in boc-

ca, operava quella strana salivazione.

\* SALIUNCA. T. de' Botanici. Sorta d' erba di

spesse radici, che ha un soavissimo odore.

SALMA. Soma, Peso. Lat. sarcina, onur, sagma Gr. έπίσαγμα. Dant. Par. 32. Quando 'l Figliuol di Dio Carcar si volse della nostra salma . Petr. canz. 39. 4. Con faricosa, e dilettevol salma. E cap. 5. Mille, e mille samose, e care salme Torre gli vidi [cioè: spoglie] . Franc. Sacch. nov. 196. Che perche non abbia coda, e' porterà bene la salma. Varch. Lez. 502. Ogni altra salma, ogni altra soma, verbo Provenzale. Buan. Fier. 4. intr. E se pur di Levante, O d'Olanda, o del Cairo, o di Siviglia Salma talor mi viene a gran derrata ec.

+ S. È anche termine marinaresco, a vale Misura di capacità usata in Sicilia pel frumento, pei vini, e per le terre. La salma è composta di sedici tomoli, e la

salma grossa di venti.
\*\*\* SALMASTRARE. T. di Marineria. Salmastrare la gomona. Significa legare la gomona con le salma-

stre al viradore o cavo piano . Stratico .

\* SALMASTRE . T. di Marineria . Chiamansi così alcune trecce fatte di filo di vecchie corde, che servono a diversi usi, e tra gli altri a stringere, e le-

gare le vele ai pennoni . Stratico .

+ SALMASTRO. Add. Che tiene del salso. Lat. salsus, salmocidus. Gr. a'uugo's. Cr. 6. 37. 1. Contr'alla stranguria ec. si prenda della detta erba [ cretano ] ec. si bolla in acqua salmastra, e in vino, e olio.  $\vec{E}$  6. 75. 3. Contr'al vomito, che venga per debilità di virtù contentiva, o per cagion fredda, si cuoca la menta in acqua salmastra, e in aceto. Red. Oss. an. 190. La cavità, nella quale stanno racchiusi lo stomaco, e gl'intestini, l'ho trovata tutta piena d'acqua salmastra. Salvin. Odiss. 1. 12. v. 314. Ma quando ringhiottiva la salmastra Acqua di mar, tutta sembrava dentro Rimescolarsi ec.

SALMEGGIAMENTO. It salmeggiare. Lat. psalmodia . Gr. Jahuwsia. Segn. Pred. 1. 4. Non sono le discipline, non sono i silenzi, non sono i salmeggia-

menti, non sono i letti assai duri.

\* SALMEGGIANTE. Che salmeggia. Bald. Dec. Di-

stinti in quattro ordini i canonici salmeggianti.

SALMEGGIARE . Leggere , o Contor salai . psallere. Gr. 42mav. Esp. Salm. Nel salterio di dieci eorde salmeggero a te. D. Gio: Cell. lett. 21. E ultimamente, cheggendo l'olio santissimo, salmeggiando sempre co' frati, che gli erano appresso, pazientemente rende l'anima a Dio. S. Bern. lett. Io sauneggerò collo spirito, e colla mente.

S. Per similit. Toc. Dav. aur. 2: 55. Posse il nome suo da' Salii salmeggiato (il T. Lat. ha Saliasi carmine caneretur).

T. VI.

SALMEGGIATORE. Che salmeggia . Lat. pealles . Gr. ψαίλτης. Omel. S. Gio. Gris. Parevano più tosto

cori di salmeggiatori, che eserciti di battaglia. SALMEGGIATRICE. Verbal. femm. Che salmeggia. Fr. Giord. Pred. R. Dispiace la rancedine alle femmine religiose, e salmeggiatrici.

SALMERIA. Moltitudine di some, Carringgio. Lat. impedimenta, sarcinæ. Gr. a workeun. Bocc. g. 7. p. 1. Cou una gran salmería n' andò nella valle delle donne. Salust. Iug. R. Prima che l'oste si potesse ordinare, o le salmerie raccorre. G. V. 7. 130. 5. E dietro tutta la salmería rannata per ritenere la schiera grossa. Tass. Ger. 18. 46. Queste gran salmerie d'orni, e di pini, Vedean dal bosco esser condotte all'oste. Ciriff. Calv. 2. 63. Or ritorniamo alla gran salmeria, Ch' era tre miglia già presso alle mura.

SAL Mi SIA. Posto avverbialm, quasi Salvo mi sia. Parole di buono augurio, che si dicono nel ragionaro di qualche mala avventura. Buon. Tanc. 1. 1. Basta, che, se di questa tu hai fame, Tu ti morrai digiuno, sal mi sia. Alleg. 10. Come sono, sal mi sia, i poeti, i quali per loro boria ne portano il cordone alla berret-

ta dal di delle feste.

SALMISTA. Componitor di salmi, e per eccellenza s' intende del profeta David. Lat. psalmista. Gr. ψάλ-της, ψαλμογεάφος. Pass. 35. E. I Salmista dice. Dani. Purg. 10. Li precedeva al benedetto vaso, Trescando alzato, l'nmile Salmista. Com. Par. 1. Il Salmista: Beati coloro, che abitano nella casa tua, Signore.

S. I. Dicesi anche Salmista, il Volume de' salmi, Saltero. Lat. psalterium, volumen psalmorum. Gr. 421-

§. II. Per Saccente, e come oggi più comunemente si dice Salamistra. Lab. 175. Quando follemente il collo sotto lo 'ncomportabile giogo di colei sottomettesti, alla quale una gran salmista pare essere. Dittam. 2. 25. E fu nel cerchio della luna vista La pianeta di Venus

tanto chiara, Ch' io ne vidi segnare il più salmista. SALMO. Cunzone sacra, come i Componimenti di David, e simili. Lat. psalmus. Gr. γαλμός. Dant. Purg. 2. Con quanto di quel salmo è poi scritto. E. Par. 24 Per Moisè, per profeti, e per salmi. Pass. 23. Onde Santo Agostino, spognendo il salmo, dice. Franc. Sacch. nov. 191. Si raccomandava a Dio dicendo la'ntemerata, e' salmi penitenziali. Vit. SS. Pad. 1. 10. Con molte lagrime cantóe salmi, e fece orazione secondo l'uso della Cristiana religione. E 66. Orava spesso, e cantava salmi per confortarsi.

S. In proverb. Ogni salmo torna in gloria; e si dice quando Alcuno spesso ripiglia il ragionamento di quelle cose, che gli premono; nel qual senso diciamo anche: La lingua batte dove il dente duole. Ar. Len. 2. 3. Fi-

nalmente ogni salmo torna in gloria.

SALMODIA. Canto di salmi. Lat. psalmodia . Gr. Laλuwdia. Dant. Purg. 33. Dolce salmodia Le donne incominciaro lagrimando. But. ivi: Salmodia, cioè canto di salmo: Cavale. Pungil. E così in coro per far dermire, e interrompere i salmi, cioè la salmodia. E Med. cuor. Che 'l diavol fugga, e sgomenti per la sal-modia, e letizia spirituale, fu figurato in ciò, cha David, sonando la citara, caceiava il diavolo da Sau-le. E Frutt. ling. Cassiano dice: La dolcezza della salmodía consola, e conforta i cuori tristi, e negligenti, e le fastidiose menti eccita, e diletta, e li precatori crudi induce a compunzione. Ancora dice: La sal-modia de consolazion de tristi, cura de dolenti, sani-tà degl' infermi, e rimedio dell' anima, e suffregio d'ogni miseria

SALMONI. s. m. pl. T. di Marineria. Sono masso di ferro, o di piombo, che servono o fare la su-

voire - Stratico > >

\* SALNITRATO . T. de' Farmacisti . Di 'salnitro ;

Che ha del salaitro

+ SALNITRO . Nitro . Il salnitro mescolata con corbone, e zolfo serve a far la polvere da artiglieria. Lat. nitrum. Gr. virgov, alivirgov. M. Adobr. P. N. 18. Quelle, che sono dolci, sono di molte maniere, siccome sono acque, che hanno natura di solfo ec. e altre, che hanno natura di salnitro. E altrove: Prendete galla muschiata ec. allume, salnitro, e scorza di mele granate. Bern. Orl. 2. 17. 5. Chi credera, che ognun le sue miniere Abbia dell'oro e degli altri metalli Fino al salnitro ! Sagg. nat. esp. 173. Asperso il ghiaccio dell'uno col sale armoniaco, e l'altro con ugual quantità di salnitro.

\* \* SALOMARE. Dare la voce. T. di Marineria.

Salomare è preso dallo Spagnuolo. Stratico.

(\*) SALONE . Accrescit. di Sala ; Sala grande . Malm. 6. 78. Il Re fatta con lei la dipartenza, Al salon 'del

consiglio se ne torna \*\* SALOTTINO . Piccolo salotto . Lasc. Cen. 3. nov. 10. Poi dal frate furono menati per la sua camera in una anticameretta, e d' indi d' uno scrittoio in

un salottino, dove il guardiano ec. Amati. SALOTTO. Piccola sala. Lasc. Pinz. 1. 6. T'accomoderò dalla parte di la, che v'è un salotto onorevole con tutte l'appartenenze. Vit. Benv. Cell. 156. Mi passeggiavo per un salotto . Malm. 1. 11. Poi

dal salotto in camera trapassa.

† \* SALPA. Sparus salpa , T. de' Naturalisti. Pesce ignobile di mare di colore tendente al pavonazzo con alcune righette gialle più vivaci di quelle dell' Orata, a cui nel resto è molto inferiore . Salvin. Opp. Pesc. Dilettansi le salpe sommamente d'alghe bagnate, e con quell' esca prendonsi.

SALPARE. Termine marineresco; e vale Levar l'ancora dal mare, e tirarla nella nave; Sarpare. Lat. 101lere anchoram, solvere anchoram, solvere. Gr. a yxuçav açav. Serd. stor. Ind. 7. 273. Mentrechè essi salpavano, e si discostavano dal lito. E 14. 580. Con gran confusione salpavano, e si discostavano da terra

SALPATO . Add. da Salpare. Serd. stor. Ind. 9. 338. Risoluto d'andare a assalire i nimici in quelle strette,

salpate le áncore, s' inviò a quella volta.

+ (\*) SALPRUNELLA, Che anche scrivesi SAL PRUNELLA. Sorta di sale detto oggidi Nitrato di Parassa fuso. Red. lett. 1. 445. Sena di Levante dramme iij. salprunella dramme j. noce moscada polveriz-zata ec. F. Cons. 2. 116. Sena di Levante dr. iij. e

mez. sal prunella dr. j. e mez. ec.

SALSA. Condimento di più maniere, che si fa alle vivande per aggiugner loro sapore. Lat. oxyporum.Gr. όξύπερον. Bocc. nov. 20. 20. Di cui, tutto premendovi, non si farebbe uno scodellin di salsa. E nov. 72. 13. Desinava la mattina con lui Binguccio dal Poggio, e Nuto Buglietti, sicchè egli voleva far della salsa. E num. 15. Voi non pesterete mai più salsa in suo mortaio . Alleg. rim. 128. Un altro accoccolato in sulla panca Soffiarsi il naso un tratto nelle mani, Mentreche fa la salsa o verde, o bianca.

+ S. Salsa, per metaf. Penn, o Tormento. Lat. crucia-tus. Gr. αλγηθών. Dant. Inf. 18. Ma chi [ qui va letto che] ti mena a si pungenti salse! [Salsa non è metafora come opinarono gli Accademici. Salse chiamavasi una via fuori della Città di Bologna, nella quale si cacciavano i cadaveri de' suicidi, e di altri malfattori. Vedi Benvenuto da Imola.) But. ivi: A si pungenti salse, cioè per qual colpa se' condannato a si fatta pena!

+ SALSAMENTO. V. A. Spezie di salsa . Cr. 6. 3. 3. Ad aprire le vie del fegato, e dell'orinare gli andamenti, facciasi salsamento con vino, e con sugo d'erbe

diuretiche, e diasi al paziente [ così ne' T. a penna ] + SALSAPARIGLIA. Smilax salsaparilla Linn. T. de Botanici. Pianta, che ha le radici lunghe, striate, farinose, alquanto rosse, gli steli angolati, pungiglionati, le foglie cuorifarmi alla base, ovate, ottuse, mu-cronate, molto grandi, a 3. nervi, i fiori piccoli, a grappoli ascellari. Fiorisce dal Luglio all' Agosto; è indigena nella Virginia, ed è sempre-verde. Lat. sar-saparilla. Ricett. Fior. 60. La salsaparilla della radice di una pianta portata dall' Indie Occidentali lunga due, o tre braccia in circa, uguale, e grossa, come la gramigna, o la smilace aspra. Red. lett. 2. 102. Lodo l' uso della salsapariglia . E appresso: Metto in considerazione, se in quella pollastra, con la quale si dee far bollire la salsapariglia, fosse bene il mettervi nel suo ventre o dell' orzo cotto, o del riso cotto. Allegr. rim. S. Salsapariglia, e cina, O legno santo poco Giova, a chi non si sta'n camera al fuoco.

\*\*\* SALSE. T. de' Nat. Specie di piccoli vulcani,

i quali non vomitano se non fango, o fanghiglia, e gas

idrogene . Bossi .

SALSEDINE . Salsezza . Lat. salsedo . Gr. aluveic . Libr. cur. malatt. Per temperare la salsedine del sangue . Volg. Mes. Il siero lava , e mondifica per la sua nitrosità, e salsedine . Gal. Sist. 415. Acqua della medesima sorte, che era la prima, della medesima salsedine, della medesima densità.

\* SALSETTO. Dim. di Salso ; Alquanto salso. Val-

SALSEZZA . Astratto di Salso . Lat. salsitudo , salsedo . Gr. auveis . Zibald. Andr. 113. I sentimenti dell' assaggiamento della lingua son questi in otto spe-

zie, cioè dolcezza, amaritudine, salsezza ec. Pallad. Ottobr. 14. Infra quello tempo dicono, che perdono la

sna salsezza.

SALSICCIA. Carne minutissimamente battuta, e messa con sale, e altri ingredienti nelle budella del porco. Lat. lucanica, isicium, insicium, suillum farcimen, to-macula, tomacina. Gr. anaís. Bocc. Concl. 4. Dir tutto di foro, e caviglia, e mortaio, e pestello, e salsiccia . Pataff. 8. Salse di quindi il sorcio alla salsiccia . Franc. Sacch. nov. 258. Delle busecchie avea fatte salsicce d' asino . Libr. son. 72. Salsiccia poi , che parea di verzino, Sottil, ben trita, netta, e cotta appunto.

S. 1. Far salsiccia di checchessia, si dice del Ridurlo in minutissimi pezzi . Lat. minutim concidere . Gr. 1205 May . Bern. Orl. 1. 3. 28. Ne voglion for salsiccia, e notomia. Buon. Tanc. 5. 5. N' are' voluto al cer-

to far salsiccia.

§. II. Legarsi le vigne colle salsicce in alcun luogo, si dice del Viversi con gran dovizia, e in ampin fortuna . Bocc. nov. 73. 4. In una contrada , che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne colle salsicce . Cecch. Corr. 1. 2. Andate là , le vigne ci si legano Colle salsicce . Varch. Suoc. 4. 5. Questa sarchbe troppo gran ventura, e in questi paesi non si truovano le vigue legate colle salsicce.

\* S. III. Salsiccia nell' Arte militare dicesi anche u-

na Lunga striscia di polvere cucita in un rotolo di panno impeciato, di circa due pollici di diametro, che ser-

ve a dar fuoco alle mine, o cassoni.

+ \* SALSICCIAIO. Quegli che fa le Salsicce. Fi-renz. rim. burl. 3. 306. Fassi buona Salsiccia d' ogni carne: Dicon l'istorie, che d'un bel torello Dedalo salsicciaio già fece farla, E a Mona Pasife die a man-

giarne (qui detto per similit.).
SALSICCIONE. Spezie di salsiccia. Franc. Sacch. nov. 112. Avendo il detto comperato una filza di salsiccioni per metterne su ogni tagliere uno lesso. Bern, rim. 1. 11. E fansi le salsicce, Cervellate, ventresche, e salsiccioni. E 2. 7. Quando io ti veggio in sen que'

due fiasconi, Oh mi viene una sete tanto grande, Che par, ch' abbia mangiato salsiccioni. Buon. Fier. 3. 1.
11. Rinfrescati, o polmone, e succia questo, A cui

strada il sentiero il sulsiccione.

\* S. Salsiccione, T. di Fortificazione. Sorta di fastellone fatto di grossi rami d'arbori, o di tronchi d'arbuscelli legati insieme, il cui uso è di coprire gli Uo-

mini, e di servire a guisa di spallette.

SALSICCIOTTO . Spezie di salame . Lasc. Sibill. 2. 5. Farem lesse le starne, o i capponi con un pezzo di carnesecca di coscia, e un salsicciotto fresco. Buon. Fier. 4. 5. 3. Capito al pizzicagnol, chieggo un pezzo Di salsicciotto, ed ei mel taglia a sgembo.

\* S. Salsicciotto, T. de' Militari. Lo stesso che Salsiccia. V. SALSICCIA S. III.

SALSICCIUOLO. Pezzo di salsiccia, il quale si dice anche Rocchio. Lat. botulus, botellus. Gr. xwhevregov . Franc. Sacch. nov. 112. Signori , io mi vi scuso , che v' aveva a dar salsicciuoli, che erano su una finestra a freddare, non ve gli ho trovati. Burch. 1. 87. Di la dal confitemini, Dove il Danese linse d'esser sordo, Duo' salsicciuoli accompagnano un tordo. Bern. Oct. 1. 20. 2. E con una vitalba cinta stretta Arrandellarsi, come un salsicciuolo.

+ \*\* SALSISSIMO. Superl. di Salso. Castigl. Cortig. 109. E se a questo è congiunto lo ambiguo, il motto

diventa salsissimo [ qui figuratam. ].

\* SALSO. Sust. Salsezza, Salsedine. Lat. salsilago, salsugo. Pr. Fior. F. 1. V. 3. Or. 5. pag. 163. Le sue improvvise risposte, come se venissero dal mar della sapienza, porgevano il salso altrui, senza punto amareggiare il gusto, o l'udito [qui metoforicamente per

Facezia, Concetto arguto ] . N. S.

SALSO. Add. De qualità, e sopor di sale. Lat. salsus . Gr. αλμυρός . Bocc. nov. 14. 12. Una povera femminetta per ventura suoi stovigli colla rena, e coll'acqua salsa lavava , e facea belli. Com. Purg. 2. Ove Tevero entra in mare, e fassi salso. Pallad. Anche dee guardarsi da ogni acqua salsa, o in che regna alcuna ventosità. Petr. son. 53. Dirol come persona, a cui ne calse , E che'l notai la supra l'acque salse. Franc. Sacch. rim. 14. Il tuo poder, che fu gia in acqua salsa, Perdesti per voler signoreggiante Essere al soprastante [ cioà: nel mare ] . Buon. Fier. 2. 5. 4. Contro a quel , che fu dianzi Con lingua troppo salsa proferito [qui per metaf. cioè mordace ].

SALSUGGINE . Salsezza . Lat. salsugo . Gr. ahuugis. Cr. 1. 11. 3. Ma se è pur di necessità, che s'usi la rena del mare, sarà di grande utilità, che prima si tulli in acqua dolce, acciocche si purghi, lasciando la sua salsuggine. E 2. 17. 2. Ciò, che in tal terra si può mettere, si converte in arsura, ed in salsuggine, e secchezza. Volg. Mes. Il brodo di gallo vecchio per la

nitrosità, e salsuggine sua si è caldo molto.

+ SALSUGGINOSU. Add. Salso, Che ha salsuggine. Lat. salsilagineus . Gr. ahuveis . Volg. Mes. Il brodo di gallo vecchio è salsugginoso, come abbiamo detto. Red. Cons. 1. 12. Per non rendere il sangue, e gli altri fluidi più acri più mordaci, e salsugginosi. E 1. 77. lo presuppongo per cosa verissima, che la serosità del sangue del nobilissimo N. N. sia una serosità salsugginosa

SALSUME. Tutti i camangiari, che si conservano col sole, che più comunemente diciamo Salume. Lat. salsamentum . Gr. migizos. M. Aldobr. Primieramente sien guardati da totti i salsumi, e agrumi, e principalmente dall' usar della femmina.

S. Salsume , per Salsezza . Lat. salsedo . Gr. axuvgis. Cr. 9. 22. 3. Gli si dia lardo, o carne di porco salata a sua volontà, la quale per la fame, e per lo salsume del lardo mangera volenticii.

+\* SALTABECCA. Spezie di cavalletta della dal volgo Cervo volante, o Mangiapere, e dai Fiorentini Bucapero. Bellin, Bucch. 40. E in qua e in la sempre saltellano, ec. Come grilli, o saltabecche, Che Dio ci guardi dalle lor cilecche. Da saltabecca si è fatta la voce Sallabeccare

SALTABECCARE . Saltabellare . Buon. Fier. 2. 4. 1. E quelle snelle Saltabeccar, guardargli di sottecco. SALTABELLARE. Fare spessi salti, e non molto grandi; che anche diciamo Salterellare, e Saltabeccare. Lat. sulire, assilire, subsaltare. Gr. mndav. Bocc. nov. 79. 39. Come egli si fu accorto, che messer lo

maestro v' era, così cominciò a saltabellare.

\* SALTACCHIONE. Usato avverbiatm. A saltacchione, cioè satterellando. Cellin. vit. In questo mentre veniva a saltacchioni sur una mulettaccia quel Messer F. S.

\* SALTALEONE . T. de' Battilori ec. Sorta di filo sottilissimo d'ottone, che serve a diversi usi, ed an-

che per corde di Mandorlino, e Chitarra, ec.

+ SALTAMARTINO . Sorta d' artiglieria d' una libra di palla incirca. Sagg. nat. esp. 250. Accomodato sopra una carretta a sei cavalli un saltamartino da una libbra di palla di ferro ec. Buon. Fier. 2. 4. 15. Argani, verricelli, e taglie, e conj, Saltamartini assai, Infiniti picconi. E 4. 3. 7. E'l torre a prestar fede Per nostra sicurtà, per nostra guardia A simil sorta di saltamartini [ qui figuratam. ].

+ SALTAMBARCO. Vestimento rustico da uomo, Santambarco, forse simile at Lat. bardocucullus . Fir. rim. burl. 115. Fa capperucci di cento ragioni A questi saltambarchi da villani . Matt. Franz. rim. burl. 2. 126. Gli osti, ch' al prosserir mai non son parchi, Volean, ch' io scavalcassi a si mal tempo, E m' offerivan fuoco, e saltambarchi. Menz. sat. 1. E perchè a me non domandar piuttosto S' i' ho converso la toga in saltam-

barco.

SALTAMINDOSSO. Voce fatta in ischerzo, per significare un Vestimento misero, e scarso per ogni verso . Franc. Sacch. nov. 92. La cappa da baroni si converti in un mantellino, che parea un saltamindosso.

SALTANSECCIA. Uccelletto di quelli, che vivono di bacherozzoli; appresso l'Aldrovando detto Stopparola dalle stoppie, come da noi Saltanseccia dalle secce. Buon. Fier. 4. 2. 1. E cingallegre, e saltansecce, e fra-

S. Per metof. si dice di Persona volubile, o leggieri. Lat. levis, inconstans. Gr. αβεβαιος, αςαθής. Pa-taff. 7. Un saltanseccia se' donna bugiana. Lor. Med. canz. 65. 2. Una certa saltanseccia, Fatta come la castagna. Buon. Fier. 3. 2. 15. Che boccuzza ha quell' altra saltanseccia!

+ \* SALTANTE. Che salta. Salvin. Fier. Buon. Cavriole, dalle capre saltanti; donde un polso capriszante, αιγίζων, lu detto da Galeno nel libro ec.

S. Punto saltante, Piccola macchia rossa in cima all' uovo; Il punto della generazione del pulcino, che i Lombardi dicono Ingallamento. Salvin. annot. Opp. pesc. Il cuore è principal parte dell'uomo, e da quel sanguigno punto, che si vede nel torlo dell'uovo, chiamato punto soltante è originato il moto, lo spirito e la vita dell' animale.

SALTARE. Levarsi con tutta la vita da terra ricadendo nel luogo stesso, o gettandosi di netto du una parte all'altra senza toccare lo spazio di mezzo. Lat. exsilire, saltare, transilire. Gr. aneoba. Bocc. nov. 73.
13. Calandrino andava, siccome più volenteroso, avanti, e prestamente, or qua, or la saltando, dovunque alcuna pietra nera vedeva, si gittava. Tes. Br. 4. 5. Dallino è un grande pesce, e molto leggiere, che sal-tà di sopra dell'acqua, e già sono stati di quelli, che son saltati di sopra delle navi . E appresso : Adivenne, che questo garzone a preghiera d' uno signore si lo fece uscire fuori, e saltare nella piazza, e quelli lo uccisero . Petr. cap. 5. E quella Greca, che saltò nel mare, Per morir netta, e fuggir dura sorte.
§. I. Per metaf. vale Riflettersi. Dant. Purg. 15. Co-

me quando dall'acqua, o dallo specchio Salta lo raggio

all' opposita parte.

S. II. Pur figuralam. per Trapassare, Vagare. Bocc. nov. 77. 53. E d'un pensiero in altro saltando ec. s' addormento.

S. III: Saltare , vale anche Ballare . Isat. saltare , tripudiore, pedibus, choreas plaudere. Gr. Baniguy. Mor. S. Greg. Fu messo in carcere dagl' iniqui, e per lo saltare d'una fanciulla gli fu tagliata la testa. Franc. Sacch. nov. 82. Poi fa loro ripigliare il ballo; il Geno-

vese salta, che pare un beccarello.

S. IV. Per Trapassare da un lato a un altro con gran prestezza. Lat. transilire. Dant. Par. 6. Quel, che fe poi , ch' egli usci di Ravenna , E salto 'l Rubicon , fu di tal volo, Che nol seguiteria lingua, ne penna. Guid. G. Le vele della quale [nave] ripiene di prospero vento tantosto abhandonano li conoscenti luoghi di Tessaglia, e a' luoghi non conosciuti con tostano corso saltano. Bocc. nov. 47. 19. Tanta fu la sua letizia, che d' Inferno gli parve saltare in Paradiso.

§. V. Per similit. vale Lasciar di mezzo. Lat. intermiltere , præterire . Gr. διαλώπων . Dant. Par. 23. E così figurando'l Paradiso, Convien saltar lo sagrato poema . Varch. stor. 12. 448. Usavano fare, che messer Donato, diciferata, e letta, ch' ei l' aveva, interlineasse alcuni versi, secondochè giudicavano a proposito, a fine che cotali versi così interlineati si dovessono saltare dal cancelliere, sanza leggerli altramenti in

pubblico.

S. VI. Saltare a cavallo, o sul cavallo, o destriere, vale lo stesso, che Montare in sella; Salire a cavallo. Lat. equum ascendere . Gr. immov emißaivav . Ar. Fur. 36. 17. Salta a cavallo, e vien spronando in fretta, Ove nel campo la figlia d' Amone Con palpitante cuor Ruggiero aspetta. Morg. 15. 19. Come fu armato salto in sul destrieri.

S. VII. Saltare a cavallo, si dice anche del Far salti sopra certo legno figurante un cavallo, il quale esercizio da Vegezio è detto in Lat. equorum salitio. Ge. ίππαν επίβασις . Disc. Calc. 6. Questa vostra città ec. non ha mancato giammai ec. d' occupar la gioventù in esercizj nobilissimi ec. la primavera nella palla, e nel pome ec. e'l verno nel saltare a cavallo ec

S. VIII. Saltare in collera, o simili, vagliono Entrare in collera , Adirarsi . Lat. ira corripi . Gr. 099138σθω. Fir. disc. an. 13. Egli ec. salta in collera, quan-

do un gli vuol favellare.

S. IX. Saltare il grillo , Saltar la mosca , Saltare il moscherino , modi bassi , che parimente vagliono Entrare in collora, Stizzirsi. Lat. indignari, commoveri, excandescere. Gr. ¿ ¿v Duusiv. Bern. Ort. 1. 3. 84. Salta la mosca subito a colui, E dice: dunque tu non vuoi partire ! E 2. 14. 30. Visto costui lo strazio, che faceva Il crudel Saracin della sua gente, Gli salta il grillo, e di schiera si leva, E vagli addosso furiosamente.

S. X. Saltare di palo in frasca, o d' Arno in Bacchillone, vale Passar d' una cosa in un'altra. Lat. de calcaria in carbonariam, præter institutum sermonem vagari . Varch. Ercol. 101. Quando alcuno entra d' va ragionamento in un altro ec. si dice: tu salti di palo in frasca , o veramente d' Arno in Bacchillone . Borgh. Vesc. Fior. 586. Donde anche pensano sia uscito il tritissimo proverbio, che vive ancora, ma messo oggi in uso capo piedi, saltar di Bacchillone in Arno, di chi esce

ne' suoi ragionamenti del primo, e principal proposito? Red. unnot. Ditir. 52. Ho saltato di palo in frasca : ne doverei esser proverbiato.

S. XI. Saltar la granata, modo basso, vale Uscir di sotto la custodia del pedante. Malm. 6. 66. Se e' saltan

la granata, addio creanza.
\*\* \* §. XII. Saltar in aria, Dicesi di tutte quelle cose che per forza di polvere accesa si smagliano, si sfracellano, e si disperdono in molte parti. Grassi.

+ \* SALTARIZZO . T. de' Cavallerizzi . Aggiunto di Cavallo addestrato a saltare. Fortig. Ricciard. 22. 19. Egli al Cavallo, ch'era saltarizzo, Feo far tal salto

che usci fuor del cerchio.

\* SALTATO. Add. da Saltare. Salvin. annot. Opp. Cacc. Vi trovai un gentilissimo verso di più [ nella sopraddetta edizione saltato, come ancora saltato in un altro MS. più recente dell' istessa librería] il quale aggiusta tutto [qui figuratam. per Lasciato indietro; Ommesso ]

\* SALTATOJA . T. de' Pescatori . Rete , che si stende sopra l'acqua dietro ad un'altra, dentro cui saltan-

do restano inviluppati i muggini. SALTATORE. Che salta. Lat. saltator. Gr. 69xnrus. Dicer. div. Avvegnachè da lui ti fossi partito, e da lui fuggito, come da saltatore, non come da uomo . Cron. Vell. 49. Fu forte ardito , e atante , e molto leggieri, e grande saltatore.

S. Saltatore, per Ballerino. Lat. saltator. Gr. ogxn-5 ns . Buon. Fier. 4. 2. 7. Ai saliatori attesi, e a' cavadenti. Borgh. Orig. Fir. 174. Come ben sa chi ha punto veduto gli scrittori Latini, che fra l'altre cose chiamavan saltatore quello, che noi diremmo peravventura

ballerino \*\* SALTATORIO. V. L. Da saltare . Segn. Poet. 278. Queste medesime disserenze ancora si possono scorgere nell'arte saltatoria, ed in quella de' suo-

SALTATRICE . Verbal. femm. Che salta .

S. Per Ballerina . Lat. saltatrix . Gr. ogxisgia. Filoc. 7. 485. Che fu, per servare il giuramento d' Erode, merito della saltatrice giovane. Cavale. Discipl. spir. Questo vizio, che è similmente assimigliato alla saltatrice, la quale fece dicollare S. Giovanni Batista. Omel. S. Gris. Il capo di tanto Profeta, il quale è dato alla saltatrice in mercede di libidine, e di piacimento.

SALTAZIONE . Il: saltare . Lat. saltatio , saltatus . Gr. midnous, midnua. But. Purg. 9. 1. Venus è pianeto freddo, ed umido ec. e significa larghezza ec. saltazioni, uso di conto con canne, e con leuto ec. Red. annot. Ditir. 197. Dove racconta le varie spezie di sal-tazioni co' nomi loro.

+ \* SALTEGGIARE. Saltare con regolata misura nel danzare. L. Adim. Sat. 5. Per giugner lieve e salteggiar leggiadra [l'ediz. di Londra 1788. legge: Per giugner lieve e saltellar leggiadra, ] La donna aver vorría ne' passi il voto.

(\*) SALTELLANTE. Che saltella. Salvin. proc. Tosc. 1. 176. Formano il suono aspro, saltellante, e scon-

certato [ qui per similit. ] .

SALTELLARE. Saltare spessamente, e a piccioli salti. Lat. subsilire. Gr. voameo du. Filoc. 6. 248. Come i furiosi tori, ricevuto il colpo del pesante maglio, qua, e la senza ordine saltellano. Dant. Inf. 12. Che gir non sa, ma qua, e là saltella. Burch. 1. 41. E vedrai saltellar mille ranocchi . Marg. 2. 5. 34. Ma egli in qua, e'n la tanto saltella, Che giunse dove stava la donzella.

SALTELLINO . Dim. di Salto . Lat. saltatinacula . Morg. 25. 245. Ma questo all' uno, ed all' altro caval-

lo Credo, che fosse un saltellin da ballo.

SALTELLONE, e SALTELLONI. Avverb. A salti.

Lat. saltuatim . Gr. mnonrixas . Bern. Orl. 1. 13. 63. Ha già la siera in man preso il bastone, E va intorno a Rinaldo saltellone . Fir. As. 317. Costui avendo un pomo d' oro nella man destra, il diede, correndo così un poco saltellone, a quel pastore. Buon. Fier. 4. 5. 23. Che tromba è quella, che si saltelloni Suona come campana, che rintocchi ! [ qui per similit. ].

SAL

\* SALTERÉCCIO. Spettante a salto. But. Inf. \* SALTERELLANTE . Che salterella . Mart. Trag. SALTERELLARE. Frequentativo di Saltellare, Sal-

SALTERELLO . Dim. di Salto .

§. 1. Salterello, si dice anche un Pezzo di carta avvolta, e legata strettissima, dentro la quale sia rinchiusa poloere d'archibuso; detto così, perchè pigliando fuoco, e scoppiando saltella. Alleg. 226. Il suo favor, siccome i salterelli, Se ne va in fumo, romore, e baleno. Cecch. Donz. 4. 7. Ho visto taute maschere, appiccato Più di cinquanta salterelli .

§. II. Salterelli, diconsi anche que' Legnetti, che ne-

gli strumenti di tasto fanno sonare le corde

+ \*\* S. III. Salterello, per Sorta di Ballo. Red. quartine (Lo star di mezzo Inverno intorno al fuoco ec. ] Dirò, che quando ei suona la ribeca, In sì dolce vi spicca alta eccellenza Il salterello e l'aria di Fiorenza ec. Amati

\*\* SALTERETTO . Piccolo Salterio , Libro de' salmi . Fr. Giord. 284. 1' hoe veduto cogli occhi la Reina di Francia, e le figliuole del Re, e i figliuoli . . . tutti coi belli libretti in mano, e leggeano ec. Ciascuno avea il suo libretto . . . . e sono in Santo [Chiesa] coi bel-

li salteretti, ch' è una devozione

SALTERO, e SALTERIO. Il Volume, e l'Opera de' salmi di David. Lat. psalterium. Gr. Jahmigtov. G. V. 6. 31. 1. Ed era di volume, come uno saltero. E 7. 50. 2. Con mal animo dicendo il verso del salterio. Tes. Br. 1. 11. Il profeta David nel cominciamento del saltero nomina tre maniere di peccato . Cronichett. d' Amar. 2. Fece il saltero, e recò l'arca di Dio.

S. I. Dire il salterio, vale Recitare i salmi contenuti nel saltero Davidico . Maestruzz. 2. 18. Se due giurano, che anderanno oltr' a mare per Dio, ovvero, che enterranno nella religione, ovvero, che diranno due, o tre salterj l'uno per l'altro . E 2. 22. Aggiugne Innocenzio, che se si bota (il religioso) di dire un salterio, ovvero alcuna orazione, dove nullo pregiudizio

puote intervenire, dee osservare il boto.

§. II. Per un Piccolo libretto, su cui i fanciulli imparano a leggere, il quale contiene alcuni salmi. Cron. Morell. 334. In sei (anni) seppe il saltero, in otto il donadello. Malm. 8. 57. Fu Paride persona letterata,

Che già studiato avea più d'un saltero. + S. III. Per Sorta di antico strumento musicale di dieci corde, perciò detto anche Decacordo. Il Salterio d'oggidì è uno Strumento piano in forma d'un triangolo troncoto in cima, ed ha trenta corde d'ottone ordinate all' unisono, o ottava. Lat. psatterium. Gr. Jahrigiov. Franc. Sacch. Op. div. 118. Nota, che'l saltero, il quale si canta nella chiesa, e tutti gli uficj, che vi si contano, anticamente si cantavano con cembali, con trombe, con cetere, e con salterj; e da questo saltero, che è stormento di dieci corde affigurate a' dieci comandamenti di Dio, ebbe nome. Esp. Salm. Ed è ancora detto questo salterio decacordo , cioè di dieci corde.

S. IV. Saltero, per lo Velo, o Acconeintura di veli, che portano in capo le monache. Bocc. nov. 82. tit. Essendo lei con un prete, credendosi il saltero de' veli aver posto in capo, le brache del prete vi si pose. E num. 6. Credendosi torre certi veli piegati, li quali in capo portano, e chiamangli il saltero, le venner tolte le brache del prete, e tanta fu la fretta, che senza avvedersene, in luogo del saltero le si gittò in capo, ed uscì fuori

+ SALTETTO . Dim. di Salto ; Piccolo salto . Lat. saltatiuncula. Franc. Sacch. rim. 30. L' una alla terra va co' piedi stretti, Danzando l'altra fa vaghi saltetti. Castigl. Cortig. 1. 35. Qual di voi è che non rida, quando il nostro M. Pierpaulo danza alla foggia sua, con que' saltetti, e gambe stirate in punta di piede

\* SALTICCHIARE . Frequentativo di Saltare, Saltellare. Aret. Rag. E non si udiva altro tutta la notte, che serenate, e se non salticchiare cavalli tutto'l gior-

(\*) SALTIMBARCA. Sorta di veste vile; Saltambarco. Alleg. 101. Come di duo lenzuo' far un sacchetto, Come d'un lucco far un saltimbarca, Ch'è quasi far ec.

SALTO . Il saltare . Lat. saltus . Gr. & \u03b2\u03b2\u03b2 . Bocc. nov. 59. 6. Prese un salto, e fussi gittato dall'altra parte. D. Gio: Cell. lett. 4. Ma. pure ti veggio dato avere un salto fuori del mare, come fanno certi pe-

S. I. Per metof. Petr. son. 31. E gran tempo è, che io presi il primier salto . E son. 116. Onde convien , ch' armato viva-La vita, che trapassa a sì gran sal-

+ S. II. Per similit. Tes. Br. 2. 48. Quando sono finiti quegli undici del rimanente, e uno di, secondochè detto è dinanzi, che sono appellati li salti della luna, allora tu dei prender quel dì, e gli undici del rimanente . E Tesorett. 15. Là farò grande [l'ediz. di Fir. 1824. al cap. 14. legge: La farò il gran salto] salto Per dirle più distese Nella lingua Franzese . Sagg. nat. esp. 153. Salto dell'immersione è quel primo balzo, che si vede fare all'acqua in quel, che la palla tocca il ghiaccio. E appresso: Abbassamento denota il grado, al quale dopo il suddetto salto dell' immersione si riduce l'acqua nel cominciare a pigliare il freddo. E 154. Salto dell'agghiacciamento disegna il grado, al quale viene scagliata l'acqua con massima velocità nel punto dell' agghiacciarsi .

S. III. Ordinarsi per salto, dicono i canonisti del Venir promosso all' ordine superiore, avanti di essere ammesso all'ardine inferiore. Lat. per saltus promoveri. Maestruzz. 1. 15. Che sarà di coloro, che si ordinano per salto! Se alcuno è promosso per salto, cioè che lasciando uno ordine si salga a quello, ch'è più su; costui riceve il carattere, ma per rigore dee essere

disposto.

S. IV. Salto, per Ballo. Lat. saltatio. Gr. xogeia . Dant. Par. 18. I' ho fermo'l desiro Si a colui, che volle viver solo, E che per salti fu tratto a martiro. But. ivi : Per salti fu tratto al martiro, imperocche la figliola d' Erode avendo saltato nel convito del suo natale, e ballato, dimandò, per conforto della madre ec. lo capo di san Giovanni Batista.

5. V. Per Bosco . Lat. saltus. Gr. alcos . Dant. Par. 11. Esser non puote, Che per diversi salti non si spanda . Morg. 28. 85. Poiche i salti rivide Pirenei .

S. VI Salto mortale, si dice del Saltare voltando la personu sollosopra senza loccar terra colle mani, o con altro. Malm. 9. 25. Onde più d'uno in giù verso la strada Fa pur di nuovo un bel salto mortale [ qui per similit.]

\*\* S. VII. Salto, T. de' Mus. Il passaggio da un tuono ad un altro per gradi disgianti chiamasi salto. Gia-

+ SALVA. T. de' Militari lec. Lo sparo che si fa ad un tempo di molti archibugi o pezzi di artiglieria in segno di saluto, e di gioja . Red. Esp. nat. 15. Si

gloriava d'essere indurito, e ghiacciato, e che senza timore si sarebbe posto per bersaglio a qualsisia più bra-va, e più orribil salva di moschettate.

S. Salva, per Credenza, nel signific. del S. XV. Lat. prægustatio. Gr. πεονεύσις. Red. Vip. 2. 28. Diede a mangiare alla giovine Regina quella parte di esso uccello, che era stata toccata dalla banda del coltello avvelenato, e coll'altra parte il buon uomo ne fece la salva

SALVADANAIO. Vasetto di terra cotta, nel quale i fanciulli mettono per un picciol pertugio, ch' egli ha, i loro danari, per salvargli, non ne gli potendo poi cavare, se non rompendolo. Tratt. gov. fam. 77. Non patire, abbiano salvadanaio, o cassettina, nè mai dicano: questo è mio, infinchè tu vivi. Gell. Sport. 5. 1. Nascosigli nella cappella de' Serragli, parendomegli aver messi nel salvadanaio. Buon. Ficr. 3. 1. 11. Avrete cura alle credenze, e a' letti, E a' salvadanaj. E 4. Intr. Egli stan pur benin con quelle borse Di raso al collo, e que' salvadanaj Dorati in mano.

SALVADORE. Salvatore. Lat. salvator. Gr. owing. Borgh. Rip. 93. Avanti vi sono quattro Apostoli, che con divozione riguardano in alto il Salvadore risuscitato . E 94. San Domenico inspirato dalla pietosa Madre del Salvador nostro ec. ritrovò un modo di mandar preghiere a Dio [ in questi esempj è nel signific. del

S. di Salvatore].
SALVAGGINA. Carne d'animale salvatico buona a mangiare; e si dice anche degli animali stessi; Salvaticina. Lat. ferina. Gr. Ingior. Bocc. nov. 5. 7. Il luogo là, dove era, dovere esser tale, che copiosamente di diverse salvaggine aver vi dovesse. Dittam. 4. 12. Assai v'ha pesce, salvaggine, e belve. Cron. Morell. 220. Per essi boschi usa gran quantità di salvaggina, come porci salvatichi, cavrioli, orsi, ed altre sie-

\* SALVAGGIO. Sust. T. di Marineria. Mancia dovuta a chi ricupera ancore, lancie, o altre cose perdute da

una nave in tempo cattivo, o in altre occasioni.

+ SALVACGIO. Add. Meno usato che Selvaggio. Lat. sylvester. Gr. v'horis, apeios. Libr. cur. malatt. Nasce in paesi salvaggi, ed inospiti. G. V. 8. 55. 7. Questa salvaggia, e grossa armadura chiamano godendach.

\*\* S. Salvaggio, metaforic. per Lontano, Diverso. G. V. lib. 1. cap. 22. I quali per paura di loro, si come gente straniera, e da' loro costumi salvaggia, per nimici li trattavano [ il Muratori legge Selvaggia. Simile a quel di Dant. Purg. 2. Selvaggia del luogo, cioè non

pratica].
SALVAGGIUME. Tutte le spezie d'animali, che si pigliano in caccia, buone a mangiare. Lat. feræ, ferina . Gr. Ingiov . M. V. 7. 48. Il tiranno, perche avea comandato, che il salvaggiume non si pigliasse con alcuno ingegno ec. incrudeli contro al semplice. Cron. Morell. 222. Appresso esce del Mugello gran quantità di formaggio ec. e simile salvaggiume in grande abbondanza. Tae. Dav. ann. 12. 145. Trovanvisi sparsi i salvaggiumi per terra. E 15. 214. Eranvi uccellami, e salvaggiumi di vari capi del mondo.

SALVACIONE. Salvozione. Lat. salus, incolumitas, sospitas . Gr. σωτηρία , ασφαλεια . Gal. cap. teg. 3. 183. Onde color, che si pigliano impaccio Della mia salvagione, e del mio bene, Bravano, e dicon, ch' io

non ne fo straccio

(\*) SALVAGUARDIA. Custodia, Sieuranza. Lat. custodia , securitas . Gr. dopaleia . Segner. Crist. Instr. 1. 27. 4. Questa fa, che il Signore ponga come una salvaguardia a tutti i beni posseduti da noi, affin-

che ognuno gli rispetti.
SALVAMENTE. Avverb. Con salvessa, Sensa dan-

no. Lat. tuto. Gr. ασφαλώς. Bocc. nov. 77. 66. Salvamente infin fucr della torre la condusse. G. V. 10. 21. 5. Si ricolsero salvamente, e partironsi di Roma, con danno, e disonore. Pass. 151. Se'l confessoro ne fosse esaminato ec. non le dee manifestare, e puote salvamente giurare ec. che egli non ne sa neente. SALVAMENTO. Il salvarsi, Salvezza. Lat. salus.

Gr. owrneia. Bocc. g. 6. f. 3. Voglio, che domane si dica ec. delle beffe, le quali, o per amore, o per salvamento di loro, le donne hanno già fatte a' lor mariti. Dant. Pur. 5. Questo vi basti a vostro salvamento. Cr. 1. 6. 10. Fuor di ragione impaccerebbon la corte, la quale per salvamento degli abitanti richiede sano aere per la bontà del sole, e de' venti.

S. I. A salvamento, posto avverbialm. vale Senza danno, Sano, e salvo. Lat. incolumis. Gr. agrios, byins. G. V. 6. 37. 2. Non poteano andare a nullo salvamen-10, nè riconoscere via, o cammino. Pass. 113. L' anima ando a salvamento ( cioè: si salvo ). Vinc. Mart. lett. 39. Io intendo per quella ( lettera ) l' arrivo del signor Marchese vostro padre a salvamento. E rim. 56. Lasciate spesso una callaia aperta Da potervi ritrarre a salvamento, Se la ragia d'alcun viene scoperta. Bern. Ort. 3, 5. 28. La donna pur passando con buon vento, A Reggio si ridusse a salvamento. Red. lett. 2. 83. La cassetta consegnata per mandare a Genova ec. è arrivata a salvamento.

\* \* §. II. Salvamento, T. de' Mus. Il salvamento della dissonanza risulta dalla risoluzione, che si fa della medesima in una consonanza dell'accordo seguente; ma tutto questo però effettuato nel tempo debole, ed in quello precisamente che segue al dato tempo forte che

include la dissonanza . Gianelli .

† \* SALVANTE. Che salva. Salvin. inn. Orf. Ed i tuoi supplici salvante . Dav. Tac. ann. 1. 10. Erano ancora per azzustarsi la legione ottava chiedente Sirpico Centurione per ammazzarlo; e la quindicesima lui salvante, se la nona non vi si frametteva co' pre-

SALVANZA. V. A. Salvezza, Salvamento. Lat. salus, incolumitas. Gr. σωτηφία, ασφάλεια. Fr. Iac. T. 6. 40. 27. Io sono il prezzo di vostra salvanza,

Sulla croce per voi fui chiavellato.

SALVARE. Conservare, Difendere. Lat. servare, tueri, salvare. Gr. ougesv. Dant. Inf. 15. Sicche dal fuoco salva l'acqua, e gli argini. Petr. conz. 47. 6. Salvando insieme tua salute, e mia. Scal. S. Ag. Priegoti, anima mia, che ti salvi, e guardi monda, e pura. Boce. Test. pag. 2. Ed essi operai gli debbano guardare, e salvare, mentre durano, a' servigi della detta chiesa .

S. Per Dar salute, Trar di pericolo. Lat. servare, salutem afferre. Petr. canz. 49. 3. Per te il tuo Figlio. e quel del sommo Padre ec. Venne a salvarne in su gli estremi giorni . Bocc. nov. 50. 16. Se Dio mi salvi, di cosi fatte femmine nou si vorrebbe aver misericor-

S. II. Salvar la capra, e i cavoli, si dice proverbialm. in modo basso, del Far bene a uno senza nocumento dell' altro. Lat. alteri prodesse, alteri non obesse; e talora si dice dell' Acconciare alcun suo fatto schivando più pericoli . Cecch. Spir. 2. 1. Ma si può Far in mo' da salvar la capra, e i cavoli. Salv. Granch. 2. 2. Parendomi, ch' e' sia Proprio, come si suol dire in proverbio, Un modo da salvar la capra, e i cavoli. Varch. Ercol. 225. Piacemi, che voi andiate cercando di salvare la capra, e i cavoli.

S. 111. Salvare , neutr. pass. vale Scampare . Red. . Ditir. 38. Ma se la terra comincia a tremare, E traballando usinaccia disastri, Lascio la terra, mi salvo nel

. S. IV. Ed in signific. pass. si usa comunemente anche per Iscampare dalle pene infernali, Andarne l'anime in luogo di eterna salute. Dant. Inf. 4. E vo', che sap-pi, che dinanzi ad essi Spiriti umani non eran salvati. Serm. S. Ag. So. Acciocche voi siate salvati, e non giudicati, non giudicate alcuno. E 86. Saremo accompagnati da i Patriarchi, e da i Profeti, e dagli Apostoli, e da' Martori, e Confessori, e Vergini, i quali tutti si salvano (qui in signific. neutr. pass.).

§. V. Far a salvare, lo stesso che Fare a salvo, ter-

mine del giuoco. V. FARE A SALVO. Bern. rim. 1. 51. Pnoi far con un compagno anche a salvare, Se tu avessi paura del resto, E a tua posta fuggire, e cac-

ciare.

§. VI. Dio ti salvi, Dio vi salvi, o simili; Modo di salutare altrui, Spezie di saluto. Lat. salve, vale, sal-vete, valete. Fir. disc. an. 34. Dio ti salvi, santo ro-

\* SALVARIPA . Voce usata Avverbialm. A salvaripa, T. degl' Idraulici. Dicesi Lavoro a salvaripa Quello che si fa ne' fiumi con gabbioni, sassi sciolti, o a fondo perduto, palizzate, materiali in calcina, ec. a

seconda precisamente della ripa corrosa.

+ (\*) SALVASTRELLA. Sorta di erba, Pimpinella. Lat. pimpinella . Libr. cur. malatt. Lo 'mpiastro della salvastrella giova al mal del dilombato. Ner. Sam. 7. 45. E mescolata con la salvastrella, La borrana, la menta, e la ruchetta Un' odorosa insalatina e bella Si faccia.

.+ SALVATELLA. Una delle vene della mano. Lat. salvatella. Tes. Pov. P. S. cap. 26. Tolgasi sangue della vena salvatella del braccio manco. E altrove. La flobotomía della vena salvatella della mano manca fatta lo dì, quando la luna parimente è veduta (il Vo-cabol. alla voce FLOBOTOMIA ha questo esempio colla citaz. Tes. Pov. P. S. 62., e legge primamente invece di parimente ) .

SALVATICAMENTE. Avverb. Alla salvatica, Con modo, e costume salvatico, Zoticamente. Lat. rustice, inhumane. Gr. άγροικώς. Bocc. nov. 20. 12. E tu non pare, che mi riconoschi, si salvaticamente motto mi fai .

+ SALVATICHETTO. Dim. di Salvatico. Lat. rusticulus, subrusticus. Gr. ύπάγγοικος. Bocc. nov. 46. 7. La giovane, parendole il suo onore avere omai perduto, per la guardia del quale ella gli era alquanto nel passato stata salvatichetta ec. seco aveva preso di piacerli in ogni suo desidério. E nov. 72. 5. Ed ella co-tal salvatichetta, faccendo vista di non avvedersene, andava pure oltre in contegno. Guitt. lett. 10. Con persona degna sia sempre salvatichetto e vergognoso (come nota il Bottari qui alla nota 128. Salvatichetto è avverbio, non potendosi accordare colle Religiose, alle quali scrive. Nota del Lombardi).

SALVATICHEZZA. Astratto di Salvatico. Lat. asperitas. Gr. αγεοικία. Lab. 67. Assai bene ora conosco ec. che voglia dir la salvatichezza del luogo, e gli altri nomi da te mostratimi della valle. Cr. 2. 13. 19. Niuna altra cosa è la salvatichezza della pianta, se

non negligente coltivamento di quella.

S. Per metaf. vale Rozzezza, Zotichezza. Lat. rusticitas. Gr. a yeoixía. G. V. 8. 38. 3. Per la conversazione della loro invidia colla bizzarra salvatichezza nacque il superbo sdegno tra loro . Bocc. nov. 26. 5. Catella lasciò una salvatichezza, che con lui avea. Amet. 59. Egli m' incominciò a piacere, e già m' erano cari i passi suoi seguenti le mie pedate, e l'usata salvatichezza abbandono il petto, e gli occhi miei disposti ad amare più, che ad altro. Vit. SS. Pad. 1. 7. Quegli, il quale con tanto istudio hai cercato di trovare, ec. pute di vecchiezza, c di salvatichezza. Bern.

Orl. 1. 24. 19. Parve, che fusse gran salvatichezza A quella donna, ch' era mal avvezza

SALVATICHISSIMO. Superl. di Salvatico. Vit. Benv. Cell. 247. Giugnemmo a quel salvatichissimo

alloggiamento, dove ec.

SALVATICINA. Salvaggina. Lat. ferina Gr. 9ngiov. Ar. Len. 2. 3. E insieme dolgomi, Che mai per alcun tempo non si vendono Salvaticine qui, come si vendono In tutte altre cittadi. Car. lett. 2. 81. Per vanagloria di quella sua gran caccia ! delle salvaticine staria bene; ma quei capponi impastati, che hanno a

fare coi cacciatori!
SALVATICO. Sust. Luogo pieno d'alberi da far ombra. Lat. nemus. Gr. άλσος. Cron. Morell. 220. Di più fra poggi vedi il salvatico di gran boschi, e selve di molti castagni ec. Vett. Colt. 21. lo gli risposi, che egli era pur costume antico di fare ne giardini

de' salvatichi .

SALVATICO. Add. Di selva, Non domestico. Lat. sylvester, sylvaticus. Gr. ayetos. Bocc. nov. 30. 4. Dandole alquanto da mangiare radici d'erbe, e pomi salvatichi, e datteri, e bere acqua, le disse. E nov. 43. g. Per lo salvatico luogo s' andò avvolgendo. Vit. S. Gio: Bat. 201. Alcuna volta trovava cotali frutti salvatichi, che sono per li boschi, e parcvangli belli, e coglievane, e assaggiavagli, e parevangli buoni. Vit. SS. Pad. 1. 67. Vivette d'erbe salvatiche, e di certe radici crude.

+ S. I. Per metaf. Bocc. nov. 93. 11. Non per quella via, donde tu qui venisti, ma per quella, che tu vedi a sinistra ec. n' andrai perciocchè ancorache un poco più salvatica sia, ella è più vicina a casa tua (cioè: più aspra, e meno frequentata). E nov. 98. 43. Senza sapere dove s'andasse, più che d'altro di morir disideroso, s'avvenne in un luogo molto salvatico della città, dove ec. (cioè: solitario, romito, disabita-to). G. V. S. 38. 2. L'una si mosse per invidia, e l'altra per salvatica ingratitudine [ cioè: scortese, roz-za, inumana]. Stor. Borl. 121. Bene veggo, e conosco, che tu se' salvatico al mondo, e alle cose che ci sono, e séti dato a Gesù Cristo [ cioè: alieno, stra-

niero, disaffezionato].
§. II. Aggiunto a Fiera, Bestia, o simili, vale Che vive in selva, o alla foresta. Lat. ferus. Gr. aygios. Amm. ant. 30. 1. 12. Schinmasi la bocca a' porci salvatichi, e aguzzansi i denti . Bocc. nov. 77. 41. La sine della penitenzia nelle salvatiche siere, come tu se' ec. vuol esser la morte. Vit. SS. Pad. 2. 11. Una siera salvatica per certi segni gl'insegnò un'erba, della quale egli mangiando, su guarito subito. Vit. S. Gio: Bat. 202. Queste sono delle cose, che ha fatte Domeneddio, che diceva messere, e madonna, ch' erano siere salvatiche. E 203. Ora se' tu colle bestie salvatiche! E s' elle ti faranno male, come viverò io! E 208. Cost s'abbracciava co' lioni, e colle hestie grandi salvatiche, che trovava per lo diserto, come facesse colla famiglia di casa.

S. III. Aggiunto a Uomo , vale Zotico , Rozzo , Contrario d' Affabile, e di Gentile. Lat. durus, asper, rusticus. Gr. 279105. Bocc. nov. 48. 2. Tanto cruda, e dura, e salvatica gli si mostrava la giovanetta amata. Dant. Purg. 26. Non altrimenti stupido si turba Lo montanaro, e rimirando ammuta, Quando rozzo, e salvatico s' inurba . Petr. cap. 4. lo ch' era più salvatico, che' cervi, Ratto domesticato fui con tutti. Pass. 167. Ma e' sono molti, e molte, che vanno cercando cotali confessori salvatichi, mentecatti, e rozzi. G. V. 8. 37. 2. Uomini erano morbidi, e innocenti, salvati-

chi, e ingrati.
\* SALVATICONACCIO. Superl. di Salvaticone. Voc. Cr. Pref. del 1692.

\* SALVATICONE. Accrescit. di Salvatico. Voc. Cr. Pref. del 1692.

\* SALVATICOTTO. Dim. di Salvatico. Voc. Cr.

Pref. del 1692. \* SALVATICUCCIO, e SALVATICUZZO. Dim. di Salvatico; Salvatichetto . Voc. Cr. Pref. del

+ SALVATO. Add. da Salvare . Lat. servatus . Gr. σωθείς. Franc. Sacch. Op. div. 105. Fassi quistione se la faccia di Dio si mutera al die iudicio, conciossiacosachè secondo l'Evangelio parrà lieta a' salvati, e crucciosa a' dannati. But. Purg. 21. 1. Non può comprendere della dottrina di Virgilio, se non la punizione dei dannati, e la purgazione dei salvati. E Par. 20. E perchè l'autore parla qui de' salvati, però dice predestinazione, e non prescienzia (in questi tre es. sta in forza di Sust. e vale l'apposto di Dannato ) . Serm. S. Ag. 88. Colla tua anima è salvata la nostra anima. Alam. Gir. 16. 125. Salvata dal passaggio ogni ragione . Buon. Fier. 5. 4. 4. Che combattuta la salvata nave, Fur sovr' essa veduti-aerei mostri .

SALVATORE. Che salva. Lat. salvator , servatar , liberator . Gr. σωτής . Vit. Plut. Dicendo, che non voleano, che il lor salvatore andasse alli traditori infe-

deli .

S. Salvatore, posto assolutam. s' intende propriamen-te Gesucristo. Bocc. nov. 1. 17. La quale il mio Salvatore ricomperò col suo prezioso sangue. Coll. Ab. Isac. cap. 17. E però il Salvatore comandoe al suo seguitatore, ch' egli si spogliasse, e uscisse del mondo. Serm. S. Ag. 92. Diceva il nostro Salvatore: beati coloro che piangono. E appresso: Poi dice il Salvatore: godete, e rallegratevi, che la vostra mercede è molto grande in

\*\* SALVATORIO. Borgh. Vesc. Fior. 442. Io non so se fusse per avventura questa parte quella, che ben Gregorio Turonense chiama nella sua storia Salvatorio (cioè: Sacrario, luogo, dove alcuni fuggendo la corte per tema d'esser presi, si ritiravano, e vi stavano:

quasi Franchigia )

+ SALVATRICE. Verbal. femm. Che salva. Lat. servatrix. Gr. σώτειςα. Fior. S. Pranc. Soavissima Vergine benedetta, e salvatrice dell' anima mia . Salvin. Senof. libr. 1. pag. 9. (Londra 1757.) E presso all'on-de Del siume Nilo, a lsi reverenda, Salvatrice, in suturo ricchi doni Presenteranno.

(\*) SALVAVOCE. Echeo . Lat. echea . Gr. ύχεῖα . Salvin. pros. Tasc. 1. 208. In somma è un echeo, un salvavoce, un serbatoio, una dispensa, una conserva

del canto.

SALVAZIONE. Salvamento, Salute. Lat. salus. Gr. σωτηρία. Dant. Inf. 2. Ch' è principio alla via di salvazione . Esp. Salm. Dimostra non essere salvazione , e salute . Med. Arb. cr. Avessimo salute, e salvazione, e sempiternale giustizia. Coll. SS. Pad. Vengono a salvazione per tostana medicina. Pass. 180. Se non danno impedimento alla loro salvazione. Vit. S. Margh. 156. Dio a lui dia tal dono, Che vegnano tutti a salvazione.

SALUBERRIMAMENTE. Superl. di Salubremente. Lat. saluberrime . Gr. σωτηριώτατα . Tratt. segr. cos. donu. Il riobarbaro, si è loro medicina saluberrima, e

di vero se ne vagliono saluberrimamente.

SALUBERRIMO. Superl. di Salubre. Lat. saluberrimus . Gr. σωπηςιώτατος . Tratt. segr. cos. donn. Il riobarbaro si è loro medicina saluberrima, e di vero se ne vagliono saluberrimamente . Libr. cur. malatt. Ne' malori dello stomaco freddo il vino è rimedio saluberrino. Feo Belc. 1 servi adunque di Cristo al saluberrimo consiglio degli spirituali amici tanto più considentemente si accostarono.

SALUBRE. Add. Che ha, apporta, o indica solubrità . Lat. saluber. Gr. owrngtos . Cr. 5. 8. 8. Medicina è salubre [ il seme del cederno ] e dissolve le posteme . Buon. Fier. 1. 2. 2. E rincalzate la malvagia veltra Con salubri argomenti a tutta pruova . E 1. 3. 3. Perchè lo scemar cibo Con l'accrescer fatica sia salubre .

SALUBREMENTE. Avverb. Con salubrità . Lat. salubriter . Gr. vyigivas . Libr. cur. malatt. Dimorano salubremente in quella aria di collina tanto maschi, che

femmine.

+ SALUBRITA, ed all' ant. SALUBRITADE, o SALUBRITATE. Temperamento buono, Buona disposizione . Lat. salubritas . Gr. vyiera . Cr. 11. 2. 2. La salubrità dell' aria dichiarano i luoghi liberi dalle basse valli, e liberi nelle notti dalle nebbie. Fir. rag. 135. Ma vero è, che noi vi avanziamo nella salubrità del-

+ \* SALVE. Voce pretta Latina usata nel numero del meno per lo più poeticam. per lo stesso, che Dio ti salvi; Tu sii il ben venuto; fatti con Dio; Ben possa stare, o Bene stia il tale ; Buondi ; Buongiorao ; Buona sera ; Ti soluto ; Addio . Salvin. ina. Om. [ O Vosta, che ec. ] Salve, figliuola Di Saturno, e con teco ec. E [ Muse dite, accio canti ec. ] Salve, Reina Dea di bianche braccia Divina Luna, benigna, crinita.

SALVEREGINA. Orazione, che si recita alla nostra Donna, così detta dalle parole, con cui comincia. Dant. Purg. 7. Salveregina in sul verde, e'n su' fiori Quindi seder cantando anime vidi. But. Ivi. Salveregina, questa orazione canta la santa Chiesa la sera a compieta.

+\* SALVETE. Lo stesso che Salve, ma nel numero del più. Salvin. inn. Om. [ De' Dioscori dite ec. ] Tindaridi, salvete, montatori Di veloci destrieri; ch' io di

voi ec.

SALVEZZA. Salvazione, salute, Scampo. Lat. salus. Gr. σωτηρία. Bocc. nov. 44. 14. In questa guisa puoi e la mia pace, e la tua salvezza acquistare. E nov. 62. 2. È dunque mia intenzione di dirvi ciò, che una giovane ec. quasi in un momento di tempo per sal-

vezza di se al marito facesse.

+ SALVIA. Salvia officinalis Linn. T. de' Botaniei. Pianta che ha gli steli legnosi, con malti romi, quasi quadrangolari, pelosi, alquanto bianchi, le foglie opposte, lanceolate-avate, grinzose, un paco intaccate nel contorno, pubescenti, lunghe quasi come i pezioli, specialmente a basso della pianta, i fiori verticillati, a spiga, con brattee ovali, spuntonate. Fiorisce nel-l'Estate, e nell' Autunno. Si conoscono alcune varietà di questa specie fra le quali principalmente la Salvia di Spagna , Salvia minor angustifolia, la Salvia crespa, Salvia serrata crispa, la salvia della China, Salvia tenuvior , la quale ha le foglie più piccole della varietà . Lat. salvia . Gr. έλελίσφαιοι . Bocc. nov. 37. 7. Pasquino al gran cesto della salvia rivolto, di quella colse una foglia. Cr. 6. 116. La salvia si pianta colle piante, e co' rami giovani del mese d'Ottobre, e di Novembre, e meglio del mese di Marzo. La salvia è calda nel primo grado, e secca nel secondo, ed è salvia dimestica, e salvatica. Bern. Orl. 1. 7. 36. Messevi safvia, cicuta, e finocchio.

SALVIATICO. V. A. Add. Salviato. Lat. salvia conditus. Cr. 4. 22. 5. Se l' uve nere a bollir si pongano nel fondo del tino, il vino sarà più rosso ec. e se

mele, più dolce; e se salvia, salviatico. SALVIATO. Add. Fatto con salvia, Che ha odore, o sapore di salvia. Lat. salvia conditus. M. Aldobr. Ma noi vi diremmo ancora del vino salviato, e rosato. + SALVIETTA. Tovagliolino. Lat. mappula, Red. Cout. 1. 191. Si cuopre col suo coperchio, ed il vaso

s' involta in una salvietta bianca. Pros. Fior. 6. 89. Non sarebbe hastato in quel cambio un lenzuolo, non che una salvietta. Malm. 6. 45. Fiorita è la tovaglia, e le salviette Di verdi pugnitopi, e di stoppioni, Saldate con la pece, e in piega strette ec.
\* SALVIFICANTE. Che salva; Che fa salvo. Bocc.

com. Inf. Qui la grazia salvilicante, o vogliam dire bea-

tificante se alla salute del pregante si dispone.

SALVIGIA . Asilo , Rifugio , Franchigia . Borgh. Vesc. Fior. 507. Qual solevano già i servi da padioni strani, e fantastichi maltrattati in salvigia a tempi, e sotto le statue de' Principi rifuggire .

SALUME. Salsume. Lat. salsamentum. Gr. + 29129; . Cas. rim. burl. 1. S. Massime col salume in compagnia. Buon. Fier. 3. 1. 10. Che vegg' io! Piatti di frastagliami, Frutte, pane, salumi: ove vann' eglina!

SALVO. Sust. Convenzione. Lat. pactum conventum . Gr. ouv9 nxn. G. V. 12. 22. 5. 1 patti, e salvi foron

S. I. Mettere, o Porre in salvo, vale Mettere, o Porre in sicuro. Lat. in tutum redigere. Gr. es, aspáλααν καθιζάναι. Rocc. nov. 92. 5. I cavalli, e tutto l'arnese messo in salvo, senza alcuna cosa toccarne. E nov. 99. 49. Fatto le ricche gioie porre in salvo, ciò,

che avvenuto gli fosse ec. raccontò all'abate.

S. II. Fare n salvo. V. FARE A SALVO.

SALVO. Add. Fuor di pericolo, Sicuro, Salvato.

Lat. salvus, incolumis. Gr. σωος. Bocc. g. 2. f. 5. Sopra che ciascun pensi di dire alcuna cosa cc. salvo sempre il privilegio di Dioneo. E nov. 61. 9. lo per me non mi terrò mai salva, nè sicura, se noi non la 'ncantiamo. G. V. 9. 189. 1. Renduta la città del Poggio, colla rocca a patti, se ne uscirono salve le persone [ così nel T. Dav. ]. Ovid. Pist. S. B. Troia è tornata in cenere, e'l mio marito è sano, e salvo. M. Aldobr. Per meglio guardarlo, si lo mise natura nel più salvo luogo.

S. Salvo il vero , si dice nel raccontar checchessia , quando si può dubitare, che il fatto possa star altramente ; e vale Il vero stia sempre in piede, o abbia sempre il suo luogo. Lat. sit veritati locus, nisi fallor. Franc, Sacch, nov. 15. Avendo una sua sirocchia da marito, che, salvo il vero, ebbe nome madonna Alda ec. Cron. Morell. 277. Abbi a mente questi versi insegnati da' nostri autori per ammaestramento di noi, come troverete nello istudio, credo, notabili d' Eso-

po, salvo il vero. SALVO. Avverb, che talora si adopera in forza di preposizione; e vale Eccettuato, Fuorche, Se non. Si usa anche colle purticelle CHE, o SE, talvolta espresse, e talvolta sottintese, e si unisce co' nomi d' ogni genere, e d' ogni numero. Lat. præter, præterquam. Gr. Ahv. Bocc. nov. 74. S. E perciò esser non vi si potrebbe, salvo chi non volesse starvi a modo di mutolo. E nov. 100. 15. Non la lasciar per modo, che le bestie, e gli uccelli la divorino, salvo se egli nol ti comandasse. E leu. Pin. Ross. 279. Niuno vecchio è (salvo se Quinto Metello non eccettuassi) il quale per tarie avversità non abbia pianto molte volte, molte dolutosi, molte la morte desiderata. G. V. 1. 57. 2. Salvo che un solo pinte avea sopra l'Arno. E 3. 5. 1. Rendegli la signoria di Lombardia, salvo la Marca Trivigiana. E 6. 47. 5. L'arme, che egli prese, e portò, su quella dello imperio, salvo dove lo impenador suo padre portò il campo ad oro, e l'aguglia nera, egli portò il campo d'argento, e l'aguglia nere. E 9. 317. 4. Fecero ordine, e dicreto, che ciascuno potesse uscire di bando, salvo quelli delle case eccettate per Ghibellini, E 11, 130. 4. Feciono lega con tutti i conti Guidi, salvo col conte Simone, e'I

nipote. Petr. son. 20. Che'l mio d'ogni licor sostene inopia, Salvo di quel, che lagrimando stillo. Dant. Inf. 31. Ed è legato, e fatto come questo. Salvo che più feroce par nel volto. M. V. 4. 29. Ancora considerò, che stando egli a Mantova, niuno siguore, o comune d'Italia, salvo che i collegati, era venuto, o avea mandato a lui. Cronichett. d'Amar. 3/1. Etano tutti a legge Pagana, salvochè Gerusalem, la quale tenea la legge di Moisè.

S. Salvo che , vale anche talvolta lo stesso , che Purchè. Lat. dummodo M. Aldobr. P. N. 99. Le cose dol-ci, che sono più amabili, e meglio gli fanno, salvo che il fegato non sia troppo ripieno di caldezza. E M. Aldobr. B. V. Le carni del porco di più tempo vagliono

assai meglio, salvo che siano castrati.

SALVOCONDOTTO. Sicurtà, che danno i Principi, o le Repubbliche, perchè altri ne' loro stati non sia molestato o nella persona, o nella roba. Lat. fides publica. Gr. ασφάλαα. G. V. 10. 213. 1. Il Re Giovanni venne di Francia ec. per farsi fare salvocondotto. E 11. 130. 2. Per sicurtà di suo salvocondotto il comune di Pisa gli mandaro una lor galéa armata passeggie-ra. Franc. Sacch. nov. 107. E se ma' tu mangerai più meco, io vorrò il salvocondotto per gli occhi . Bern. Orl. 1. 27. 45. Così audò per quel salvocondotto, E mai non ebbe la miglior novella. Cas. lett. 28. Se non che V. Ecc. ha fatto un salvocondotto ne' beni, e nel-

+ \* SALUTANTE. Che saluta. Tac. Dav. Perd. elog. 409. Non mi rompa'l sonno strepito di salutanti, nè messaggio ansante. Salvin. Fier. Buon. I Romani a voler avere il codazzo, davano ai loro aderenti, e salutanti la sportula: oggi in luogo della sportula è suc-

cedata la cioccolata.

SALUTARE. Verbo. Pregar felicità, e salute ad altrui, faccendogli motto. Lat. salutare, compellare. Gr. 20παζετθαι, προσαγορεύαν. Bocc. nov. 49. 9. Avendola gia Federigo reverentemente salutata, disse . E nov. 77. 26. Verranno a voi due damigelle ec. e si vi saluteranno. Petr. son. 246. Ma ben ti prego, che'n la terza spera Guitton saluti, e messer Cino, e Dante. Vii. SS. Pad. 2. 76. Poiche gli ebbe salutati, dipo' alquanto gli benedisse. Cas. lett. 58. lo saluto il P. Borghino, e gli altri amici di V. S. e miei.

S. 1. Per similit. Petr. son. 153. Così mi sveglio a

salutar l'aurora.

+ S. II. Salutare alcuno in Re, o simile, vale Acclamarlo per Re , o simile. Lat. consalutare. Gr. aonaζεσ 9αι. Petr. uom. ill. La più parte de' sacerdoti, e del clero ec. si volsono a questo Conon, e salutaronio Pontelice [ questo es. è tratto dalle Vite degl' Imperadori e Pontesici romani, e riscontrasi nell'ediz. del 1625. a pag. 158.]. Fir. disc. an. 58. Consigliava per bene, e ntile loro, e per esaltazione del regno, che lo doves-

sono salutare per Re.
\*\*\* S. III. Salutare, per Provocare alla pugna. Car. En. 11. 971. E con le lance in resta, Con saette e con dardi incominciaro Primamente da lunge a sa-

Intarsi . Monti .

\*\* S. IV. Salutare, T. di Marineria. Onore, che si rende alla bandiera d'una nazione, inalberata, e spiegata sopra le sue navi, e nelle sue fortesse con un certo numero di cannonate ad intervalli di tempo eguali . Stratico .

\*\* §. V. Salutare colla moschetteria. È quando si fanno tre salve di moschetteria, che precedono il saluto col cannone, e questo si pratica all'occasione di qual-che festività. Stratico.

\* \$ S. VI. Salutare con la voce. Consiste in un certa numero, però caffo, di gridi adottato da eiescune nazione, come d'uno, tre, cinque. Si fa da una quantità

d'uomini dell'equipaggio, che ascendono sulle sartie a questo oggetto, i quali ad ogni grido, che fanno insieme, secondo l'ordine che loro vien dato col fischietto, agitano per l'aria i loro cappelli, e le loro berret-

te in contrassegno di gioia. Stratico.

\* \$ 5. VII. Salutare con le vele. Il saluto con le vele consiste nell' ammainare i pappnfichi, o le gabbie, se quelli non vi sono, o non sono spiegati, sino alla varea dell'albero, per alquanti minuti. Se la nave, che si saluta è all'ancora, o incrocia la strada del vascello che saluta, si tengono le vele ammainate, sinchè quella abbia oltrepassato. Questo saluto è più umile di quello che si fa col cannone: marca un rispetto d'inferiore al superiore, il quale non rende il soluto. Stratico.

\*\* §. VIII. Salutare con la Bandiera. Consiste nell'ammainare la bandiera di poppa. È il saluto della più grande umiltà, e non si rende dal superiore. Il saluto colla bandiera si fa in due guise. Una è di serrarla contro la sua asta, sicchè non isventoli; o pure di ammainarla, e tenerla in moda che resti nascosta.

Questo è il maggiore di tutti i saluti. Stratico. SALUTARE. Sust. L'Atto del salutare, Saluto. Lat. salutatio . Gr. ασπασμός. Dant. Purg. 8. Nullo bel salutar tra noi si tacque. E Vit. nuov. 9. Passando per alcuna parte, mi nego il suo dolcissimo salutare, nel quale stava tutta la mia beatitudine . E appresso : Uscendo alquanto del proposito presente, voglio dare ad intendere quello, che I suo salutare in me virtuosamente operava.

\*\* S. Significa anche Salvatore, Medico. Cavale. Specch. cr. 175. Visitaci nel tuo salutare, cioè mandaci il tuo figlinolo nostro Salvatore. Mor. S. Greg. 4. 39. Era venuta meno l'anima del Profeta crescendo in amore del salutare di Dio. E 8. 17. L'anima mia ven.

ne meno nel tuo salutare.

SALUTARE. Add. Salutifero, Salutevole. Lat. sa-Intaris. Gr. σωτήριος. Pass. 127. Possono la confessione udire, e prosciogliere, e imporre penitenza salutare. Fir. As. 150. Adorata prima la sua salutare deita,

senza sapere dove si gisse, seguitò suo viaggio. SALUTATO. Add. da Salutare. Lat. salutatus. Gr. ήσπασμένος. Amet. 69. In terra ferma posarono i passi loro, e salutati i vicini monti ec. Franc. Sacch. Op. div. 92. Priego la beatissima Vergine Maria salutata

dall' Angelo, piena d'ogni grazia ec.

SALUTATORE. Che saluta. Lat. salutator. Gr. προσαγορευτής. Agn. Pand. 67. Salutatori, lodatori, assentatori, proseritori si trovano assai, amici niuno. Varch. Ercol. 33. Io ho in casa di cotali salutatori pure assai. Segr. Fior. stor. 7. 173. Quelli, che solevano vedere le case loro piene di salutatori, e di presenti, vote di sostanze, e d'uomini le vedevano.

SALUTAZIONE. Il salutare, Saluto. Lat. saluta-

tio . Gr. ασπασμός. G. V. 6. 26. 2. La quale [ lettera] comincia, detta la salutazione ec. Annot. Vang. Come Elisabetta udl la salutazion di Maria, il fanciullo, che avea nel suo ventre, si rallegrò. Vit. Plut. P. S. 9. Alessandro, quando egli scriveva sue lettere, giammai non iscriveva salutazione a niuno. Franc. Sacch. nov. 181. La risposta, ch' io v' ho fatta, è stata secon-

do la vostra salutazione.

SALUTE. Assicuramento, o Liberazione da ogni danno, e pericola, Salvezza. Lat. salus, incolumitus. Gr. σωτηρία. Com. Purg. 19. Seneca dice: principio della salute è cognoscimento del peccato. Cavalc. Frutt. ling. Speranza di salute è, quando dopo il peccato seguita la vergogna. Bocc. nov. 47. 9. Con grandissimo pianto un di il manifestò alla madre, lei per la sua salute pregaudo. Petr. canz. 39. 3. Durò molt' anni in aspettando un giorno, Che per nostra salute unqua non viene. Dant. Inf. 1. Di quell' umile Italia fia salute, Per

cui morio la vergine Cammilla. E Purg. 17. Mai non può dalla salute Amor del suo suggetto volger viso. E Par. 8. E non pur le nature provvedute Son nella mente, ch' è da sè perfetta, Ma esse insieme colla lor salute. E 33. Tanto ch' e' possa cogli occhi levarsi Più alto verso l' ultima salute. But. ivi : Verso l' ultima salute, cioè ec. inverso Dio, che è l' ultima nostra salute. Cas. lett. 15. Pregando nostro Signore Dio per la salute sua.

S. 1. Per Saluto. Lat. salutatio . Gr. ασπασμός. Petr. cop. 2. Ch' a pena gli potei render salute. G. V. 7. 66. 2. A' perlidi , e crudeli dell' isola di Cicilia , Martino Papa Quarto, quelle salute, delle quali degni sete. Filoc. 3. 196. Per questa, quella salute, che per me disi-

dero, ti mando.

+ \*\* S. 11. Per Sanita. Bocc. nov. 27. 33. Voi udirete novelle che vi piaceranno, si veramente se io l' ho buone ec. della sua salute. E g. 3. n. 2. Vi priego che voi guardiate alla vostra salute. Cresc. 9. 3. 1. Ma se potesse star senza la madre [ il puledro ] nelle pa-sture, e sanza altre cavalle, infino a' tre anni, molto gioverebbe alla salute delle sue gambe, e di tutta la persona? M. V. lib. 1. cap. 34. E per aiuto di grandi, e subiti argomenti [pelato de' suoi peli] ricoverò la salute del suo corpo.

\*\* S. III. Salute, per metaf. attribuito alle piante. Cresc. 5. 1. 16. La cui putrefazione ingenera vermini, i quali malvagiamente perseguitano la salute del-

l' arbore

SALUTEVOLE. Add. Salutifero . Lat. saluber , salutaris, salutifer. Gr. σωτήςιος. G. V. 11. 3. 8. Nè dalla penitenza, nè da adorare non sieno di lungi le limosine, loro salutevoli compagne. Fitac. 1. 119. Incominciamo la salutevole fuga. Coll. SS. Pad. Si ne gastiga colla salutevol compunzione.

§. Salutevole, talora, vale Di saluto. Dant. Inf. 4. Volsersi a me con salutevol cenno. But. ivi: A me con salutevol cenno ec. cioè Virgilio, che quelli poeti m'eb-

bono salutato.

SALUTEVOLISSIMO. Superl. di Salutevole. Lat. saluberrimus. Gr. σωτηριώτατος. Petr. nom. ill. La repubblica difesa per lo lodatissimo, e salutevolissimo aiutorio del consiglio di Nasica. S. Agost. C. D. Li suo' peccati son cassi con tanta pietà, per la salutevo-

lissima umiltà della penitenza.

SALUTEVOLMENTE. Avverb. Con salute. Lat. salutriter. Gr. σωτηρίως. G. V. 11. 3. 16. Ancora queste afflizioni alcuna volta salutevolmente ne sono mandate . E 12. 108. 2. Come allo stato de' suoi divoti si possa salutevolmente provvedere Cr. 9. 55. 2. Se'I tuello sarà infino al fondo dannificato, salutevolmente si cura col disolamento dell' unghia [ così ne' buoni T. a penna]

SALUTIFERAMENTE. Avverb. Con apportamento di salutes Lat. salubriter. Gr. σωτηρίως . Omel. S. Greg. Il veleno del peccato salutiferamente s' apre, il quale mortiseramente s' occultava nella mente. S. Agost. C.

D. Ove comanda salutiferamente, dicendo.

+ SALUTIFORO. Add. Che apporta salute. Lat. salutifer , salutaris . Gr. owregios . Bocc. vit. Dant. 224. Nacque questo singulare splendore Italico ec. negli anni della salutifera incarnazione del Re dell' universo 1265. E nov. 4. 5. Seco molte cose rivolse, cercando, se a lui alcuna salutifera trovar ne potesse. Cron. Mo-rell. 275. Sarai franco, e saputo a' rimedj salutiferi, e buoni. Ciriff. Calv. 1. 36. Il mio venir quanto sia salutifero . Sen. ben. Varch. 4. 5. Donde tanti albuscelli, che producono diversi frutti! tante erbe salutifere!

SALUTO. Il salutare. Lat. salutatio. Gr. aomaquis. Tes. Br. 1. 18. Egli avvenue nello antico tempo, che quando alcuno uomo salutava l'Angelo, egli non gli rendea il suo saluto, anzi il dispregiava. Tav. Rit. Lo Re disse: io ricevo lo saluto sopra di me. Petr. son. 87. Come col balenar tuona in un punto, Cost fu' io da' begli occhi lucenti, E d' un dolce saluto insieme ag-

\*\* S. Saluto. Il salutare nel senso de' S. III., IV.

V. ec. \*\* SAMBECCO. T. di Marineria. V. STAMBEC-CO. Stratico

SAMBRA. V. A. Zambra. Guitt. lett. 14. Doveano dimorare in nelle sale, in le sambre vostre tra i dome-

stichi loro

SAMBUCA. Strumento musicale. Lat. sambuca. Gr. oau-Buxn. Car. Matt. son. 2. O naccheri, o sambuche Sparate, e tu, che l'hai di piume brollo, Va', gli apri il capo, e cavane il midollo. Ar. Fur. 17. 47. Ode la sera il suon della sambuca.

+\* \* S. Sambuca, è anche antico strumento da guerra, così detto perchè tirato a forza di funi disposte a guisa delle corde della cetra. Vegez, pag. 166. (Fir. 1815.) La sambuca è detta a similitudine della cetera, perchè, secondochè nella cetera sono corde, così nelle travi che per lo lungo allato alla torre si pongono, sono funi, ch' il ponte ... fanno chinare, acciocchè ec. Grassi.

SAMBUCATO. Add. Aggiunto di Cosa, dove sieno mescolati fiori di sambuco . Lab. 191. Le frittellette sam-

bucate, i migliacci bianchi, i bramangieri ec.
SAMBUCHINO. Add. Di sambuco. Lat. sambucens. Gr. axtivos. Cr. 5. 48. 12. A questo medesimo modo si fa il violato [ olio ], il sambuchino , il mirtino .

+ SAMBUCO . Sambucus nigra Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice legnosa, alquanto bianca, il tronco arboreo, pieghevole, e midolloso nella gioventù, con la scoren grigia, le foglie opposte, pennate-dispari, senza stipule, con 5. o 7. foglioline ovato-lanceolate, appuatate, seghettate, sessili, i fiori bianchi, in ombelle a corimbo, le bacche alquanto rosse, quindi nere. Fiorisce nel Maggio, ed è comune nei luoghi paludosi , e ombrosi. Lat. sumbucus. Gr. azrn . Cr. 2. 4. 15. Sono ancora alcune piante, le quali han-no quasi tutta la sustanzia piena di midolla, siccome il sambuco, l'ebbio, e simiglianti. E 5. 53. 1. Il sambuco è albero noto, il qual nasce nelle siepi, e agevolmente s'appiglia piantato co' rami fitti nella terra. Alam. Colt. 5. 109. In essa spanda Ora issuoi rozzi fior l'ebbio, e'l sambuco.

\* \* SAMORO, s. m. T. di Marineria . E una nave molto lunga, e piatta che porta un solo albero, e d'or-dinurio serve al trasporto dei legnoni sul Reno, e nelle

acque interiori di Olanda. Stratico.

SAMPIERO. Sorta di fico, e di susino; e si dice tanto dell'albero, quanto del frutto. Burch. 1. 49. E venti buchi di fichi sampieri. Morg. 18. 137. Mi sdrucciolan giù propio per la bocca, Come i sichi sampier quei ben maturi . Bellinc. son. 258. Che non si mangi più fichi sampieri . Dav. 'Colt. 185. L'altra turba de' [ susini ] perniconi ec. catelani, amoscini, sampieri ec. non se ne cura.

+SAMPOGNA. Strumento rusticano musicale di finto. Lat. fietula . Gr. overyg. Dant. Par. 20. Siccome al pertugio Della sampogna vento, che penetra. Sea. Piet. Cantando a suon di sampogna, goduti, goduti siamo oggi. Arrigh. 73. Colla sampogna dolcemente canta l'uccellatore . Tass. Am. prol. E questa è pure Suprema gloria, e gran miracol mio Render simili allo più dotte cetre Le rustiche sampogne.

\*\* SAMPOGNARE . Zampognare . Sen. Pist. Ivi con sommo studio si giudica chi è buono violatore, e chi ben sa sampognare, e chi ha buona boce.

+ SAN. Tronco da Sanza; modo antico. Lat. sine. Gr. avzu. Tesorett. Br. 8. Che l'uom [l'ediz. Fir. 1824. cap. 7. legge: E l'uom], se Dio mi vaglia, Creato fu san faglia, La più nobile cosa. E 12. Non ti paia travaglia, Che tu vedrai san faglia Tutte le gran sentenze. Rim. ant. F. R. Guid. Guiniz. Però san dimorare, Canzonetta piacente, Va, di'a Madonna esto motto vertiero. E Ar. Bald. E vorrei pur provare, S' in rotessi campare. San travaeli d'amore, e san tor-S' io potessi campare San travagli d'amore, e san tormenti .

S. San, è anche voce accorciata da Santo. V. SAN-

TO.

SANABILE. Add. Atto a sanarsi. Lat. sanabilis. Gr. ἰασιμος. Albert. cap. 2. E sia la tua caduta non sanabile dalla morte. But. Inf. 31. 1. Se un' altra volta si mettea nella ferita, la facea sanabile.

SANAMENTE. Avverb. Con sanità. Lat. salubriter .

Gr. dyias.

S. I. Per Bene, Perfettamente, e Senza passione. Lat. recte. Gr. uziws. Bocc. nov. 50. 23. Intendi sanamente, Pietro, che io son femmina, come l'altre, e ho voglia di quel, che l'altre. E nov. 62. 8. Intendi sanamente, marito mio, che se io volessi far male, io troverrei ben con cui.

§. 11. Per Saggiamente, Con giudizio. Lat. sapienter. Gr. σοφώς. Circ. Gell. 5. 114. 10 dubito, che tu non abbi renduto il poter discorrere sanamente, come tu hai fatto il favellare, a coloro, con chi i' ho parla-

to, come tu promettesti. SANARE. Far sano, Render sanità. Lat. sanare, sanitati restituere . Gr. iao da. G. V. 7. 154. 1. Sanando infermi, e rizzando attratti, e sgombrando imper-versati. Serm. S. Agost. 50. Tn facesti infermare colui, ch' è sanatore di tutti i mali, acciocchè e' sanasse le nostre infermitadi. Dant. Inf. 11. O Sol, che sani ogni vista turbata, Tu mi contenti. Petr. son. 126. Non sa, come Amor sana, e come ancide.

S. I. In signific. neutr. per Risanare, Guarire. Lat. convalescere, consanescere. Gr. and mis do Deveias eai-Yav. Petr. son. 69. Piaga per allentar d'arco non sa-

na .

S. II. Sanare, l'usiamo anche in signific. di Castrare. Lat. castrare, crirare, exsecure. Gr. govezigeiv. Cant. Carn. 157. Non gli fate per nulla mai sauare, Perchè mogi diventano, Nè gli potete a nulla adopera-re. Fir. As. 210. Noi potremmo col sanarlo trargli il ruzzo del capo.

SANATIVO. Add. Che ha virtù di sanare. Lat. sanandi vim habens . Gr. Decareutinos . Cr. 5. 2. 14. La corteccia, e le foglie [ del mandorlo ] son mondi-

ficative, e sottigliative, e sanative. SANATO. V. A. Susi. Senato. Lat. senatus. Gr. γερεσία. Dittam. 1. 23. Per la vendetta il sanato disciolse. Sen. Pist. 97. I giudici ec. richiesero il sanato d'aiuto. Cronichett. d'Amar. 69. Lo sanato di Roma non volea

SANATO. Add. da Sanare. Lat. sanatus. Gr. iaσθείς. Mor. S. Greg. 5. 11. I quali ben furono significati nell' Evangelio per que' dieci lebbrosi sanati. E 6. 28. Ma la somma verità ci rimanda così sanati a ca-

SANATORE. V. A. Senatore. Lat. senator. Gr. Budsurns. G. V. 1. 26. 3. Chiamò cento migliori uomini della città, e più antichi per suoi consiglieri, i quali fece chiamare padri coscritti, e sanatori . Ecenp. 29. 1. Si resse, e governo la repubblica di Roma 450. anni per consoli, e sanatori. Dittam. 1. 19. E che'l numer dei sanatori accrebbe . Cronichett. d' Amar. 69. I consoli colli sanatori non se ne sapeano diliberare se fosse il meglio, o no . SANATORE . Che sona . Lat. curotor . Gr. l'argos .

Serm. S. Az. 50. Tu facesti infermare colui , ch' è sanatore di tutti i mali, acciocche e' sanasse le nostre infermitadi. Tes. Br. 6. 36. Lo sanatore, lo quale sana li modi delli fatti, che sono intra gli uomini, si è colui che fece la legge [ qui per metaf. ]. Dant. Purg. 25. Ed io lui chiamo, e prego, Che sia or sanator delle tue piaghe

SANAZIONE. Guarigione, Guarimento, Sanità. Lat. curatio. Gr. laois, Ospansia. Libr. cur. malatt. Con questa maniera di vivere truovano facilmente la sanazione. Tratt. segr. cos. donn. Ma vanamente e senza profitto cercano la sanazione desiderata. Fr. Giord. Pred. Chiaro per la sanazione di tanti malori, e per

la liberazione di tanti energumeni.

\* SANCIRE. Statuire, Determinare, Decretare. Varch. SANCOLOMBANO, e SANCOLOMBANA. Sorta d' uva; ed anche il Vitigno, che la produce. Soder. Colt. 117. Ne fanno poco [ del vino ] ma in effetto quello, ch' elle fanno, è buonissimo, sebbene sieno in paesi, e luoghi cattivi; così ho sperimentato io, e massimamente dell' uve saucolombane, le quali fanno un vino simigliantissimo ec. E 119. La sancolombana tiene il primo grado, la quale annestata in sulla vite moscadella diventa all'odore più preziosa, e delicata. E 125. Conviene eleggere vitigni, che facciano uve da durare, come pergolese, sancolombana, trebbiano, paradisa ec.

SANCTIO. Voce composta per ischerzo, per contraffare un Sanese, dal Bocc. nov. 63. 11. Quando'l be-

scio sanctio udi questo, tutto svenne.

SANDALO. Legno duro, odoroso, e di differenti colori, che a noi è portato dall' Indie. Lat. santalum.

M. Aldobr. B. V. Sia affumicata di canfora, e di sandali, e'ntorniata di drappi candidi lini. M. Aldobr.

P. N. 54. Sia affummata la magione di canfora, e di sandalo, e invironata di drappi di lino molli . Zibald. Andr. 44. Alle volte ti farai suffumicamenti al celabro di cose preziose, cioè al tempo di caldo di cose frigide, cioè di rose, sandali ec.

+ S. I. Per Ispezie di barca, che serve a trasporti il' uomini, o di effetti; pesca poco, ond' è di servizio ne' bassi fondi. Dittam. 4. 11. In Affrica apcora En-

tróe con navi, con galee, e sandali.

S. II. Per sorta di calzare, che usano i Vescovi, e altri Prelati, quando portano gli abiti pontificali. Lat. sandalia

\* SANDAPILA. Spezie di cataletto, con cui da quattr' uomini eran portati alla sepoltura i cadaveri de' plebei . Mann. Term. Sandapile , o Cataletti.

SANDARACA, e SANDRACCA. Composizione minerale detta anche Risagallo . Lat. sandaracha . Gr. σανδαράχη. Ricett. Fior. 59. La sandaraca è un minerale, che nasce nelle miniere de' metalli, il più delle volte insieme coll'orpimento, di color rosso, come cinabro.

S. Sandaraca, è anche una Spezie di gomma, che scaturisce dal pedale de' giaepri, e serve a far vernici liquide, e secche. Lat. gumma juniperi, sandaracha. Gr. σανδαράχη. Ricett. Fior. 59. È da avvertire, che questo nome di sandaraca appresso agli Arabi significa la vernice da scrivere, la quale è gomma di ginepro, e non la detta pietra. Borgh. Rip. 221. Prendasi per lo primo un' oncia d' olio di spigo, e un' oncia di sandracca in polvere. E appresso : Chi volesse la vernice

di più lustro, vi metta più sandracca.

SANEA. V. A. Pare, che significhi Costa, o Spiaggia presso G. V. 10. 104. 1. E poi sopra Gaeta, seguendo la sanéa della marina, faccendo danno [ nel T. Davanz. ed in alcuno altro si legge stinea ] .

\* SANEDRIM. Sinedvio. T. degli Storici. Nome , che davano gli Antichi Giudei a' loro tribunali di prima classe.

\* SANGALLA. Spezie di tela, così detta dal paese donde prima ci è venuta. Bellin. Bucch. Tela sangal-

+ \* SANGIACCO. T. degli Storici moderni . Titolo di dignità presso i Turchi, e vale Governatore. Tolom. lett. Sta col Sangiacco di Belgrado, il quale insieme col Sangiacco di Vidin ec. e questi due Sangiacchi vanno innanzi con circa mille cavalli per acconciar li passi. Segn. stor. 7. 173. Sopraggiunto dagl' inimici si fortificò il meglio che potette in sì stretto tempo, e chiamò soccorso dal Re Giovanni, e da Sangiacchi di Belgrado.

(\*) SANG!MINIANO. Sorta di vino. Matt. Franz. rim. burl. 2. 176. Grechi, sangiminiani, e moscadelli, Ch' appetto a te, con lor sopportazione, Paion tutti

rannate, e acquerelli.
(\*) SANGIOGHETO. V. SANGIOVETO.

SANGIOVANNITA. Della setta, e dell' ordine equestre di S. Giovanni . Lat. hospitalarius S. Iohannis . Libr. Viagg. V' è il grande spedale dell' ordine di S. Giovanni, donde li sangiovanniti hanno il lor princi-

pio, e cominciamento. SANGIOVETO, e SANGIOGHETO. Dicesi una Sorta d' uva, ed anche il Vitigno, che la produce. So-der. Colt. 118. Il trebbiano d'ogni sorte, il rassone, il morgiano, la barbarossa ec. il sangiogheto aspro a man-giare, ma sugoso, e pienissimo di vino. E 120. L'orzese, e 'l sangiogheto son vitigni lodati per far del vino

+ \* SANGUACCIO. Peggiorat. di sangue; Sangue di pessima qualità. Salvin. Opp. Pesc. Negre di palude serpi [cioè Mignatte] sopra la cute travagliata affigge, ec. traggono il sanguaccio, nè mai lasciano, finchè di sangue cariche ec. Lasc. rim. burl. 3. 312. Mettonvi dentro [ nella salsiccia ] ogni gagliossería, Peverada, uova, sanguaccio, e cervella, E cotta e cruda ec.

+ SANGUE. Quell'Umor vermiglio, che scorre nelle vene, e nell'arterie degli animali, che dagli antichi fu talora usato in genere femminino, come si vede negli esempi del S. IV. Lat. sanguis, cruor. Gr. aipa. Quist. Filos. C. S. Sangue è un umore, che ha qualità, e convenienza coll'aere, che è elemento, colla prima-vera, che è tempo, e coll'infanzia, ch' è etade. Tes. Br. 2. 32. Lo sangue è caldo, e umido, ed ha'l suo sedio nel fegato, e cresce nella primavera. Dant. Par. 9. Troppo sarebbe larga la bigoncia, Che ricevesse il sangue Ferrarese . Bocc. vit. Dant. 241. Comeche Ravenna gia quasi tutta del prezioso sangue di molti martiri si bagnasse ec. E nov. 16. 19. A bruttarsi le mani del sangue d'un suo fante. Vit. SS. Pad. 1. 15. Acciocchè si vergognasse vedendosi vincere da un giovanetto ec. e fosse vinto in sua vergogna dall' uomo, che ave carne, e sangue. Ar. Fur. 43. 122. E che d'ambedue i sangui [ del marito e della moglie ] il ferro tinto Levasse lei di biasmo, e se di doglie.

S. I. Sangue, per l'Emissione, o Cavata del songue. Lat. sanguinis missio , phlebotomia . Gr. φλεβοτομία . Red. lett. 2. 90. Stimo necessario il continuare dopo il sangue i solutivi. E Cons. 1. 225. Ne si tema del sangue, perchè questo si rigenerera prestamente, generera più dolce, e men viscoso; oltreche l'essere spesso sua signoría Illustrissima soggetto a patire insiammazione alle fanci, è motivo sufficiente senza gli

altri a cavare una buona quantità di sangue. S. II. Sangue, per metaf. vale Stirpe, Progenie. Lat. sanguis, soboles. Gr. ai pa, yevea. Bocc. nov. 13:1 22. Quantunque forse la nobilta del suo sangue non sia casi chiara, come è la reale. E nov. 49. 2. Per costumi, e per virtu molto più, che per nobiltà di sangne , chiarissimo . Petr. son. 226. Gentilezza di sangue, e l'altre care Cose tra noi, perle, e rubini, ed

oro, Quasi vil soma, egualmente dispregi. Borgh. Arm. Fam. 83. Ancorchè ne possan qualche volta avere al-cune più proprie cagioni, ed esservi anche diversità

S. III. Sangui, per Mestrui. Lat. menstrua . Gr. sgorgano questi sangui anticipatissimi . E altrove : Ma le femmine d'ogni piccola anticipazioncella de'sangui si conturbano . E altrove : Acciocche i sangui vengano loro agguagliatamente l' un mese con l'altro.

+ S. IV. Figuratam. Sangue, prendesi per lo Anere. G. V. 11. 121. 1. Si parti di Firenze ec. ricco delle sangui de Fiorentini [ne' T. Riccardi si legge dello sangue ]. M. V. 6. 47. Erano per le spese premuti dal comune fino alle sangui [ così ne': Ms. Ricci, e Covoni , quantunque lo stamp, abbia al sangue ]. Sen. ben. Varch. 7. 10. Ma cotesti libri grandi, che sono ! ec. che cotesto tempo, che voi vendete, e i dodici per cento, che, quasi bevendovi l'altrui sangue, riscuotete? Pucc. Centiloq. C. 39. st. 91. p. 120. S'alcuno ha sete, e al bere non s'abbatte Ferisce un de' Cavalli e tanto succia Che delle sangui a suo piacer gli ha trat-

S. V. Onde in proverb. I danari sono il secondo sangue, che si dice per mostrare, che Il danaro è necessa-rissimo per li camodi della vita. Lat. vita, et sanguis

hominibus est pecunia .

S. VI. Sangue , per similit . Red. Ditir. 2. Se dell' uve il sangue amabile Non rinfranca ognor le vene, Questa vita è troppo labile, Troppo breve, e sempre in pene; Si bel sangue è un raggio acceso Di quel Sol,

che in ciel vedete .

S. VII. Far sangue, vale Gettar sangue. Lat. sanguinem fundere, sanguinem emittere. Gr. aipogéoziv. Volg. Mes. Nel capitolo decimo si tratta, quando l' uomo fae sangue di sotto. Cr. 9. 12. 2. Ma se dopo la tagliatura, ovvero scarnamento, alcuna vena, faccia sangue, si dee costrignere in questo modo. E. cap. 15. 2. Se per lo svellimento, ovvero scarnamento suo s' apra vena alcuna, e faccia sangue, allora incontanente si prenda, e stretta con le mani con silo di seta strettamente si leghi .

S. VIII. Far sangue, vale anche Uccidere. V. FARE

SANGUE.

S. IX. Restar sanza sangue, Perdere il sangue, o simili, vagliono Rimonere esangue; e figuratam. Perdere i sentimenti, Abbattersi, Accorarsi. Lat. exsanguem fieri, exanimari. Gr. έξαιμον γίνεσθαι. Din. Comp. 3. 63. I Cavalcanti -perderono quel di il cuore, e il sangue, vedendo ardere le loro case, e palagi, e bot-teghe, le quali per le gran pigioni, per lo stretto luogo, gli teneano ricchi. Ovid. Pist. Allora si parti la luce dagli occhi miei, e rimasi sanza sangue.

S. X. Agghiacciare il sangue nelle vene, vale Arrestarlo, Fermarlo, Raffreddarlo; e-in signific. neutr. pass. vale l'istesso, che Restare esangue. Lat. sanguinem hebere, Virgil . Petr. eanz. 18. 3. Dunque, ch' i' non mi sfaccia ec. Non è proprio valor, che me ne scampi., Ma la paura un poco, Che'l sangue vago per le

vene agghiaccia.

S. XI. Non rimaner sangue addosso, si dice di Chi ha grandissima paura. Lat. exsanguem fieri. Malm. 11. 12. E per paura a chi non fu percosso Non rima-

se in quel punto sangue addosso.

S. XII Andare a sangue, vale Piacere, Sentirsi l'uomo inclinato a porre amore a quello, di che si tratta . Lat. placere, arridere, congruere, pergratum esse. Gr. agioussy. Fir. Trin. 1. 2. Quando ella non mi piacesse, e nou mi andasse a sangue, e non mi paresse bella, che mi pare bellissima ec. io la voglio per dispetto di Giovanni . Cecch. Donz. 3. 1. Posto,

ch' e' sia tutto Buono, e bello, però non mi va a san-gue, Tac. Dav. ann. 13. 162. Però molto gli andava a sangue [ il T. Lat. ha mire congruebat ] .

S. XIII. Avere a sangue, vale Avere a cuore, o in considerazione, Gradire . Lat. cordi esse, cura esse. Gr. μέλειν. Car. lett. 1. 62. Gridano d'essere abbandonati, e che Monsignore non gli ha a sangue.

S. XIV. Trarre, o Cavare della rapa sangue, o stmili, proverb. che si dice quando Si vuol da uno quel, ch'e'non ha , o ch'e'faccia quel, ch'e'non può. Lat. aquam e pumice postulare. Gr. δνε πόχας ζητείν. Fir. Trin. 2. 3. Mal si può trar della rapa sangue. Lasc. Spir. 5. 7. Mai non si caverebbe della rapa sangue . Malm. 8. 75. Di rapa sangue non si può cavare, Nè far due

cose, perdere, e pagare.

XV. Bollire il sangue; locuzione, colla quale dinotinmo Avere l'istinto del concupiscibile, o dell'irnscibile appetito. Lat. effervescere. Gr. αποζέειν τό αίμα. Cron. Morell. 254. Pognamo, che li sangui ti bollano, e che tu disideri essere isciolto, e darti vita, e buon

tempo, nondimeno ec.
§. XVI. Buon vino fa buon sangue, proverb. che vale, Che'l buon vino apporta anzi giovamento, che no-cumento. Red. annot. Ditir. 5. In Toscana sogliamo di-

re per proverbio: il huon vino fa buon sangue.

S. XVII. Andarne il sangue a catinelle. V. ANDA-RE.

S. XVIII. A sangue coldo, A sangue freddo, vagliono Nel calore della passione, e Dopo che la passione è calmata . Segn. Mann. Lugt. 24. 2. Chiunque pecca, pecca perchè vuol peccare, chi nol sa! con tutto ciò alcuni peccano a sangue caldo, altri peccano a sangue freddo. Salvin. pros. Tosc. 1. 67. È ben vero, che non si può condurre poi a sangue freddo a

limare, o ritoccare alcuna cosa.

+ S. XIX. Sangue di dragone, e Sangue di drago. Sugo gommoso congelato, ma facile a stritolarsi, di color rosso, che si trac per via d'incisione da un albero dell'indie chiamato Draco, Dracaena Draco Linn. Lat. sanguis draconis. M. Aldobr. P. N. 49. Ove sara cotto gomma arabica, e gomma dragante, sommacco, bolarmenichi, sangue di dragone. Tes. Pov. P. S. Antimonio, e sangue di dragone dato in qualunque modo guarisce. Ricett. Fior. 61. Concordano quelli, ch'hanno visto, e scritto le cose naturali appartenenti, all' uso della medicina ec. che il sangue di drago sia gomma di un albero, che nasce nell' isole Canarie; usisi quello, che è di color rosso acceso trasparente, e frangibile, chiamato sangue di drago in lagrime, lasciando quello, che è in pani, o fattizio. Benv. Cell. Oref. 6. Al quale da uno di questi falsificatori era stato tinto il fondo con un poco di sangue di drago, il quale è uno stucco fatto di gom-

me, che si liquefanno al fuoco.

\*\* S. XX. Sangue, metaforic. per la Vivezza colorita della eloquenza, e del dire. Dav. Perd. eloq. cap. 26. Negare non saprei, che Cassi Severo non sia vero Oratore; benchè la maggior parte dell' opere sue abbia più sforzo, che sangue [ se già non valesse: Vigor

naturale. Il Lat. ha: sanguinis].

+ \*\* S. XXI. Uomo di sangue, vale Sanguinolento. Ricord. Mal. cap. 63. E tutto che fosse uomo di sangue [ Ghirigorio, settimo ], fece buono fine con la san-ta contrizione. Dant. Inf. 24. E dimanda qual colpa quaggiù 'l pinse; Ch' io 'l vidi nom già di sangue, e di corrucci

\*\* S. XXII. Tor sangue, vale cavar sangue. G. V. lib. 2. E la morio, avendosi tolto sangue di suo braccio. \*\* S. XXIII. E morire in sangue, vale Esser ammazzato. G. V. lib. 4. cap. 1. Salvo un picciolo fanciullo, che ebbe nome Guido soprannomato Sangue per li suoi, che furono tutti in sangue morti.

\*\* S. XXIV. Scemarsi sangue, vale Farsi cavar sangue. Vit. SS. Pad. 4. 244. Il sangue gli usciva sl forte per gli occhi, che parea una vena aperta, che gittasse, come si scema sangue di braccio.

\* SANGUIFERO. T. de' Medici : Aggiunto dato a

que' vasi , per cui scorre , e propagasi il sangue . Più

comunemente si dice Sanguigno. V.
\* SANGUIFICANTE. Che sanguifica; che forma il sangue . Voc. Dis. in VENA .

SANGUIFICARE. Generar sangue.

SANGUIFICAZIONE. Il sanguificare . Red. Ois. an. 59. Tutti gli canali, e tutti gli strumenti appartenenti alla nutrizione, e alla sanguisicazione, e alla generazione appariscono ec. figurati nello stesso modello.

SANGUIGNO. Add. Di sangue. Lat. sanguinus. Gr. αίματώδης. Red. Cons. 1. 153. L' universale fermentazione mestruale della massa sanguigna non ha ogni mese per diverse cagioni il medesimo, ed uguale momento d'impeto, e d'agitazione. E 154. Fa di mestiere procurare ec. di tor via le ostruzioni di quei vasi sanguigni, che metton capo nell' utero. E 2. 33. Onde gli aliti, e gli effluvj della massa sanguigna possano facilmente volar via insieme con le sulfuree fuliggini in forma di vapori.

5. 1. Sanguigno, vale anche Che abbonda di sangue. But. Purg. 7. 1. Quindi si dice complessione sangui-

gna, collerica, flemmatica, ec.

S. II. Per Asperso di sangue, Sanguinoso. Lat. cruentus. Gr. aiµarneos. Petr. canz. 29. 4. Cesare taccio, che per ogni piaggia Fece l'erbe sanguigne. Tass. Ger. 19. 27. Ma lasciato di forze ha quasi voto La sanguigna vittoria il vincitore.

S. 111. Per Cupido di sangue, Sanguinolente. Lat. sanguinarius. Gr. φιλαίματος. Tac. Dav. stor. 3. 324. In quest' ultimo il tenne chi dappoco, chi moderato, e non sanguigno [ il T. Lnt. ha civium sanguinis par-

S. IV. Sanguigno, talora è Aggiunto di Colore si-mile al sangue. G. V. 10. 168. 3. L'altro (palio) fu di panno sanguigno, che lo corsono i fanti a piè. Dant. Inf. 5. Che visitando vai per l'aer perso Noi, che tignemmo il mondo di sanguigno ( qui figuratam. vale noi che morendo di ferita spargemmo il sangue). Com. Inf. 5. Questo sanguigno dinomina il sangue, cioè il colore cardinalesco, che noi chiamiamo sanguigno. Petr. c.inz. 6. 1. Verdi panni, sanguigni, oscuri, e persi Non vesti donna unquanco. Arrigh. 65. Intra l'aspre spine sta nascosa la bella resa tinta di rossezza sanguigna. Poliz. st. 2. 34. Parea sanguigna in ciel farsi la Luna. Red. annot. Ditir. 28. Questo forse è quel colore di vino, che Plinio lib. 14. cap. 9. chiama sangui-

gno . . . . . . V. Sanguigno , T. de Nat. Nome che si da al diaspro verde macchiato di gocce rosse sanguigne,

detto altrimenti elitropia. Bossi.

SANGUINACCIO. Vivanda fatta di sangue di ani-

male: Lat. sanguiculus. Gr. ai uaría. Salvin. pros. SANGUINANTE. Che sanguina. Salvin. pros. Toso. 1. 135. Abbandono il tutto alla vostra considerazione, quanto s' incrudisse allora la piaga ancor fresca, e sanguinante.

SANGUINARE. Versare il sangue. Lat. sanguinem emittere, sanguinare. Gr. aipoggosiv. Red. Oss. an. 15. La ferita comincio fortemente a sanguinare. + S. Per Imbrattar di sangue. Lot. cruentare . Gr.

αίματεν . Urb. Il suo fresco, e candido viso già pallido divennto colle proprie unghie sanguinando rigava. Cavale. Speech. cr. cap. 57. Di tutto il corpo volle essere sanguinato per guarire noi, e tutto il corpo della chiesa. Dant. Purg. 5. Fuggendo a piede e sanguinando il piano.

+ SANGUINARIA. Geranium sanguineum Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha gli steli numerosi, pelosi, alquanto rossi, le foglie opposte, circolari , pelose, a 5. o 7. lobi trifidi, con lunghi pezioli, i fiori grandi, di un rosso violetto, ascellari, solitari, sopra lunghi pe-duncoli. Fiorisce nell'Estate, ed è comune nei boschi montuosi fra gli scopeti. Ha una varietà con gli steli distesi. Lat. polygonum, sanguinaria. Gr. πολύγονον. Cr. 6. 91. 3. Contra 'l flusso del sangue del naso vale quel medesimo impiastro ec. essendo fatto della sua polvere (del psillo) o del sugo della sanguinaria. Tes. Pov. P. S. cap. 16. Item ti guarda, che la cintola, o altra eosa non ti stringa il corpo, e tieni la mano piena di sanguinaria.

+ (\*) SANGUINARIO. Add. Sanguinolente, Micidia-le. Lat. sanguinarius. Gr. obvios. Segner. Crist. istr. 1. 22. 19. Sono ordinariamente persone di mala vita, o superbiosi, o sanguinarj, o sensuali. E. Conf. istr. cap. 11. lo non ragiono qui di certi uomini sanguinarj, che meditano ad ogni ora ammazzamen-

ti, assassinamenti, rovine.

+ \*\* S. Sanguinario , a modo di Sust. Petr. uom. ill. 224. Per la qual cosa, non Papa, ma sanguinario, cioè, che si dilettava di sangue, era chiamato.

+ \*\* SANGUINATO. Add. Insanguinato. Dial. S.

Greg. 3. 37. Risguardando la spada sanguinata in mano (l' ediz. di Roma 1764. n pag. 223. legge: risguardando la spada sguainata in mano a colui; che 'l doveva decapitare ). Cavalc. Specch. cr. 151. Cristo ebbe i piè forati, e sanguinati ( così legge una variante : il

testo ha : ed insanguinati ).

SANGUINE. Cornus sanguineus. T. de' Botanici. Arboscello, che prende il suo nome dal color rosso, che acquistano i rami dalla parte, che è bottuta dal sole. Il legno è duro, e buono pel tornio, le sue vermene si adoperano per gabbie, vergelli, e canestri. Le bacche tingono di color porporino. Lat. nirga sanguinea . Cr. 5.55. 1. Il sanguine simigliantemente è arbore piccolo, il quale nasce molto nelle siepi, e quelle fa spesse, e folte molto, ma non ha spine, e produce bellissime, e sode verghe, delle quali si fanno vergelli ec. Dav. Coll. 196. In que' mezzi per tutto ( poni ) sanguine principal fondamento, e ripieno della macchia.

+ SANGUINELLA. Geranium palustre Linn. T. de Botanici. Pianta che ha gli steli diritti, ramosi, pelosi, un poco grinzosi, i fiori alquanto rossi, vengti , con i peduncoli lunghi , pendenti. Fiorisce nell' Estate, ed è indigena nei luoghi umidi dei Pnesi setten-

trionali. Lat. polygonum sanguinaria. Gr. πολύγονον. + SANGUINENTE. V. A. Add. Sanguinoso. Lat. sanguinolentus, cruentus. Gr. ai uameis. Dant. Inf. 13. E menommi al cespuglio, che piangea Per le rotture sanguinenti in vano . Ovid. Pist. Innanzi mi fosse levato il capo colla sanguinente spada . M. V. 8/ 106. Con guerre sangninenti, e mortali . Legg. S. Umil. Appressandosi l'ora della morte sua, fu presente il diavolo ec. la quale vedendolo istare dinanzi da se, cominciollo fortemente a riprendere, e contastare dicendo: che ci fai tu qui crudele hestia, e malvogio nimico? che ci aspetti tu, hestia sanguinente! Fr. Giord. S. Pred. 11. 1 peccati sanguinenti saranno isbiancati (qui meta-foricam.) Teseid. 7. 34. E cogli aguti ferri i Tradinienti Vide ec. Li Discordia sedeva, e sanguinenti Ferri avie in mano ec.

+ SANGUINEO. V. L. Add. Sanguigno. Lat. sanguineus . Gr. ai ματώδης . Com. Inf. 20. Punssi predire secondo la natura degli uomini la loro compressione. per costellazione, o sanguinea, o collerica ec. [ qui vale Cupido di sangue , Sanguinolente ] . Tes. Br. 2. 32. L'una natura è di complessione sanguinea, l'altra malinconica, o flemmatica, o collerica, secondoche

gli umori soperchiano più . Lab. 262. Io mi tacerò de' fiumi sanguinei , e crocei , che di quella a vicenda discendono . Capr. Bott. 1. 16. Per la quale [complessione ] il suo calure è più temperato, e l'umido manco atto a diseccarsi, e a corrompersi, come avviene a i sanguinei, che hanno l'umido loro manco acqueo, e più aereo. Rucell. Ap. 225. Ma poi che tu dalla sanguinea pugna Rivocato averai gli ardenti regi Farai

morir quel, che ti par peggiore. S. Per Consanguineo. Lat. consanguineus, assinis. Gr. duaiuw, συγγενής. Maestruzz. 1. 84. I consanguinei miei sono assini della donna mia in quello medesimo grado, nel quale e' sono miei sanguinei . E appresso: Non sono impediti i consanguinei dell' nomo di torre costei per moglie, nè i sanguinei della donna

di torre quello nomo.

+ SANGUINITA, ed all' ant. SANGUINITADE, e SANGUINITATE . Parentela . Lat. consanguinitas , cognatio, affinitas. Gr. συγγένεια. Bocc. Introd. 45. La quale ad alcuno di loro per sanguinità era congiunta . E vit. Dant. 26. Di lei non si curò , perciocchè di sanguinità la sapeva ad alcuno de' principi della parte avversa congiunta [la moderna edizione ha consanguinità]. Dant. Vit. nuov. 26. La quale era meco di propinquissima sanguinità congiunta. Stor. Aiolf. Se tu non rendi il nipote al Re, egli te, e tutta tua sanguinità metterà a morte.

S. Per Sangne , o Complessione . Cron. Morell. 251. Non fu di forte natura, di piccolo pasto, e di gentile

\* SANGUINO . Spezie di Topo silvestre d' Ameri-

ca . Gab. Fis.

SANGUINOLENTE . Add. Vago di far sangue , Crudele . Isat. sanguinolentus . Gr. φιλαίματος . Tratt. gov. fam. David ebbe ec. sanguinolenti figliuoli. Fir. As. 313. Allora la perfida donna, avendo gran materia da fabbricare gran male, in grande opera mise le sue sanguinolenti mani

SANGUINOLENTEMENTE . Avverb. Con ispargi-

mento di sangue . Lat. cruente . Gr. ai μαλεως.

+ \* SANGUINOLENTO . Sanguinolente. Com. Inf. 12. È sanguinolento, acciocchè veruno presumisca contro a lui . Segn. Pred. 3. 6. Si dirà ec. che fuste egualmente un uomo rabbioso, bestiale, sanguinolen-to. Salvin. pros. Tasc. 1. 203. Non potevi, o Immatu-ro, scampare la siera accusa, che risparmiata al Sostenuto avrei con sanguinolenta usura contro di te sca-

SANGUINOSAMENTE . Avverb. Sanguinolentemente . Lat. cruente . Gr. aipalews . Sen. ben. Varch. 5. 16. Gli altri adoperarono l'armi più sangiinosamente, ma saziati nondimeno qualche volta le gettarono

SANGUINOSISSIMO. Superl. di Sanguinoso. Guice. stor. 1. 21. I Visconti gentiluomini di Milano nelle parzialità sanguinosissime, che ebbe Italia de' Ghibellini

ec. diventarono ec.

SANGUINOSO . Add. Imbrattato di sangue . Lat. cruentus. Gr. aiuampos. Bocc. nov. 17. 31. Colle mani ancor sanguinose, allato le si coricò. Coll. SS. Pad. Vogliendo maggiormente per la indiscreta misericordia temperare la sauguinosa vittoria con esso la piatà. Dant. Inf. 27. E di Franceschi sanguinoso mucchio. E 34. E per tre menti Gocciava'l pianto, e sanguinosa ba-

\*\* S. Per Sanguinario . Dav. Scism. 77. ( Comin. 1754.) Avanti al repudio non fu sanguinoso : pochi ple-

bei, e due soli nobili fece morire.

\*\* SANGUISORBA . Sanguisorba officinalis Linn. T. de' Botnnici . Pianta , che ha la radice lunga , ramosa, gli steli diritti, ramost, lisci, duri, alti anche

2. braccia, e più, le foglie pennate-dispari, rotonde. dentellate, liscie, i fiori in spighe ovali, serrate, piccole, sostenute da lunghi pezioli. È comune nei prati

aridi, e fiorisce nel Maggio. Gallizioli.

SANGUISUGA . Mignatta . Lat. sanguisuga , hiru-do . Gr. Boina . M. Aldobr. B. V. Prima conviene , che le sanguisughe, poichè son prese, stieno un di in acqua chiara per purgarsi. E M. Aldobr. P. N. 37. Voi dovete sapere, che una maniera di sanguisughe sono, le quali tengono veleno, siccome dicono i filosafi . Pallad. cap. 37. Con foglie d'ellera peste, e mischiate con olio, e colle mignatte sanguisughe [qui in forza d' add.]. Red. Oss. an. 88. Quel, che dico delle sanguisughe d'acqua dolce, lo dico altresi delle sanguisughe di mare

SANICAMENTO . V. A. Il sanicare . Lat. sanotio . Gr. l'azis. Cap. Impr. prol. Perciocche ammirazione genera nelle menti de' fedeli vedere i singulari miraco-li, e sanicamenti, e fuggimenti di demonj ec. E cap. 7. E così si perseveri infino al sanicamento secondo la comodità, ed il potere della compagnia, e di ciascu-

+ SANICARE. V. A. In signific. neutr. vale Ricuperar la sanità. Lat. sanitatem recuperare, sanescere convalescere . Gr. ¿guylaiveo Dat . Fr. Giord. Pred. S. Si proccura di tor da te ogni medicina, e ogni argomento, acciocchè tu non sanichi. Fior. S. Franc. 46. Do-ve Santo Francesco toccava colle sue sante mani, si partia la lebbra . . . e come si incominciò la carne a sanicare, così s' incominciò a sanicare l'anima; onde veggendosi il lebbroso cominciare a guarire ec.

§. I. In signific, att. vale Render la sanità, Ridurre a sanità, Risonare. Lat. sanitatem restituere, sanare. Gr. όγιάζαν . Cavalc. Med. cuor. A significare , che a tenere la mente a Cristo in sullo palo della croce, lo quale parea peccatore, e non era, ci sanica da o-

gni morsura di pena, e di tentazione

S. II. Per metaf. Cron. Vell. 109. Proponendo, che intendeano sanicar Firenze, e trarla di fedelta, e ti-rannia. Dav. Colt. 179. Poni il fico in terren fresco, e grasso, in gran formella, o fossa non fatta per sanicare il campo, che presto guasterà con le barbe la fo-

\* \* S. III. Sanicare , T. degli Agric. Il migliorare un terreno agevolando lo scolo all' acqua. Gagliar-

SANICATO . V. A. Add. da Sanicare ; Libero dal male, Che ha ricoverata la sanità. Lat. sanatus. Gr. iadas. Franc. Sacch. nov. 42. Lasciò si sanicata, e sì guerita la nostra città, che si riposò molto bene per assai tempo [qui per metaf.].
\* SANICULA. T. de' Botanici. Sorta di pianta, che

entra nella spezie della Consolida. SANIE. V. L. Marcia. Lat. sanies . Gr. βερ'πος .

Esp. Vang. Lazzero sozzo per la fetente sanie.
SANIFICARE. V. A. Sanicare. Lat. sanitati restituere . Gr. u'yız'(av . Fr. Giord. Pred. S. 67. Però ti dissi, che sarà sanificata, che sarà purgata da ogui corruzione . Segr. Fior. stor. 2. 34. I paesi mal sani diventano sani per una moltitudine di nomini, che ad un tratto gli occupi, i quali con la cultura sanificano la terra. Zibald. Andr. 144. Il fiume s'allargò ec. e sanificò tutta la provincia, che divenne fertile, e frutti-

SANIOSO . V. L. Add. Pieno di sanie , Marcioso . Lat. saniosus . Bemb. stor. 3. 38. Quel crudel morbo, che nial Francese si chiama, aveva nella città fatto principio, il quale primieramente le parti genitali il più delle volte viziava ec. dipoi bolle ec. ensiature, e come fignoli prima un poco duri, e poscia eziandio saniosi.

nasceano.

SANÍSSIMO. Superl. di Sano. Bocc. Introd. 27. Li quali, non che altri, ma Galieno, Ippocrate, o Esculapio avrieno giudicati sanissimi. Ambr. Cof. 1. 3. E in casa mia vivo, e sanissimo. Red. lett. 2. 196. I frutti mangiati con mano amorevole, e discreta sono

sanissimi, tanto crudi, quanto cotti

+ SANITA, ed all' ant. SANITADE, e SANITA-TE. Costituzione di corpo senza dolore, e senza impedimento d' operazione. Lat sanitas. Gr. unia. Bocc. nov. 18. 23. La sanità del vostro figlinolo non è nell'aiuto de' medici . E nov. 94. 13. Con gran sollecitudine, e con ispesa il torno nella prima sanità. Amet. 24. Le nostre in fonti chiare dirivate Di viva pietra bevon con sapore, Talchè le serva in lieta sanitate. Cr. 6. 36. 1. Alcuna volta si da [la scatapuzza] a sani a conservazion della sanitade, alcuna volta agl'infermi a ri-muover la nfermitade. Vit. SS. Pad. 1. 70. Conoscendo la loro sanità da' meriti, e dall' orazione d' Ilario. ne. Cas. lett. 60. Il che sia perciò con commodo della tua sanità . Fr. Inc. T. 4. 14. 19. D' operar segni son si disiosi, Far miracoli, e render sanitati, Di ratti, e profezie sono golosi (così legge il Vocabol. in RATTO . Sust. S. 111.).

+ \*\* S. 1. In sanità, vale Nel tempo della sanità. Vit. SS. Pad. 2. 66. Non voleva, che poi gli fosse rimproverato da' compagni suoi , dicendo , che per paura di morte avesse fatto quello, che non aveva voluto fare

in sanitade \* § II. Sanità dell'aria, dell'acqua ec. vale Salu-brità. Cresc. La sanità dell'aere dichiarano i luoghi,

che sono liberi da profonde valli ec.

SANNA, che anche si dice Zanna. Dente grande; e più propriamente quel Dente curvo, una parte del quale esce fuori delle labbra d'alcuni animali, come del porco, dell' elefante, e simili. Lat. sanna. Gr. χλεύν, eds's. Dant. Inf. 6. Le bocche aperse, e mostrocci le sanne . E 22. È Ciriatto , a cui di bocca uscia D' ogni parte una sanna, come a porco, Gli fe sentir, come l'una sdrucia. Franc. Sacch. nov. 220. Nella fine tirandolo per lo mantello, e'si volse, che pareva un diavolo, con gli occhi rossi, e con le sanne grandissi-

me. \* SANNICOLA . Saxifraga cayledon Linn. T. de' Botanici . Pianta , che ha le foglie radicali , distese in giro sul terreno, carnose, linguiformi, contornate da denti cartilaginosi, lo stelo diritto, alto più di 3. palmi, i fiori bianchi, disposti in gran numero a pannocchia nella sommità dello stelo, i peli glandulosi nel calice. Fiorisce dal Maggio al Luglio, ed è indigena dei monti. Carrisponde alla Saxifraga piramidalis di

Persoon . Gallizioli.

SANNUTO . Add. Che ha sanne , Zannuto . Lat. dentatus . Gr. odoviwans . Fr. Iac. T. 1. 3. 6. Come i porci sannuti Ha gli suoi denti acuti. Cron. Vell. 22. Ebbe anco il detto Matteo uno figlinolo maschio bastardo, il quale avea nome Giovanni, che su grande della persona, e ardito, e gagliardo, e sannuto. E 57. Luigi fu sannuto, e di grossa forma, espasta [ in questi esempj è per similit. e vale Con grossi denti]. Ciriff. Calv.
1. 31. Che avea come il cinghial sannuti denti [ qui

vale: fatti a guisa di sanne] SANO . Add. Che ha sanità , Sensa malattia . Lat. sanus . Gr. bytavos . Rocc. nov. 63. 5. Credonsi, che ec. il viver sobriamente faccia gli nomini magri, e sottili, ed il più sani. E num. 12. Innanzi che io mi parta di qui, voi vedrete il fanciul sano, come voi vedeste mai. Dant. Par. 4. E l'altro, che Tobbia rifece sano. Gell. lett. 1. lez. 4. E fra i medici è in proverbio, che a' sani tutte le cose son sane. Red. lett. 2. 195. A questa bnona regola del vivere si attenga V. sig. Illustriss, se vuol vivere vita lunga, e vita sana.

S. I. Sano, e salvo, vale Libero, o Esente da ogni danno , o pericolo . Lat. incolumis , salvus . Gr. o sos . Bucc. nov. 11. 15. Di così gran pericolo usciti, sani, e salvi se ne tornarono a casa loro . E nov. 66. 11. Io ti porro a casa tua sano, e salvo. Ovid. Pist. S. B. Troia è tornata in cenere, e'l mio marito è sano, e

\*\* S. H. Per Sanato . Cavalc. Med. cuor. 135. Dio

dagli sani dalla tribolazione è amato.

§. 111. Per Salutifero ; Che conferisce alla sanità. Lat. salutifer, saluber. Gr. ownieros. Lab. 239. Se quello è vero, che questi fisici dicono, che quello membro, il quale l'animal bruto, e l'uccello, e'i pesce più esercita, sia più piacevole al gusto, e più sano al-lo stomaco. Tes. Br. 3. 5. Noi dovemo guardare l'asre, che sia sano, e netto, e dolce ec. Il sano, e netto aere dee essere conoscinto in questa maniera.

S. IV. Per metaf. vale Intero, Senza magagna, Retto , Ginsto . Lat. integer . Gr. bowning . Dant. Inf. 9. O voi , ch' avete gl' intelletti sani , Mirate la dottrina ec. E 21. Bolle l'inverno la tenuce pece A rimpalmar lislegni lor non sani . E Par. 31. Al divino dell' umano , All' eterno dal tempo era venuto , E di Fiorenza in popol giusto, e sano. E 33. Conservi sani Dopo tanto veder gli affetti suoi . Tes. Br. 1. 3. C' insegna ec. partire l'uno per l'altro, e numero sano, e numero rotto . Esp. Vang. lo non addiniando pane sano, no pezzo di pane , ma le brice del pane ec. Soder. Coll. 7. L'importanza è non ispiccare dalle viti i maglinoli ec. osservando ec. che sien sani di tronco.

§. V. Pur per metaf. vale Giovevole, Utile. Lat. conveniens, utilis. Gr. καλός. Guid. G. Veggendo, che non era sano di abbandonarsi all' onde, e al profondo del mare, innanzi eleggevano di spegner le lor vite in terra, che attussarsi ne' marosi con cieca profonditade [ qui si sottintende il sust, cioè : sano consiglio ] . Pass. 14. Tra'l dubbio , e'l possibile è da se-

guire il sano consiglio di sant' Agostino.

S. VI. Sano di mente, per metaf. vale Savio, Saggio, Gindizioso. Stor. Eur. 1. 1. Trovandosi mal disposto della persona, e della mente non molto sano.

S. VII. Esser più sano, che pesce, sano come una lasca, o simili; si dicono di Chi gode sanità perfetta. Lat. pisce sanior. V. PESCE S. IV. e LASCA S.

§. VIII. Mandar sano altrui, si dice del Licensiarlo, Abbandonarlo, Non istimarlo, Mandarlo con Dio, Mandarlo a spasso . Lat. vale dicere , vale juhere . Gr. xaiger zav. Tac. Dav. Perd. elog. 404. Mi comandera, che mandate sane le grette Muse litigatrici, ove io ho sudato davanzo, mi consagri a questa più santa, ed eroica eloquenza. Malm. 2. 44. Ond' ogni altro ne fu mandato sano.

S. IX. Sta' sano , e State sano. Modo di salutare altrui licenziandosi. Lat. vale, valete. Tolom. lett. State sano, e salutate il nostro M. Ercole. E altrove: State sano, e se vi vien mai commodo, raccomandatemi ec. a quel vostro, e mio signore. E altrove: State sa-no, e amatemi. Cas. lett. 73. Sta' sano, e scrivimi spesso . E 76. Sta' sano , e se tu mi ami , studia . E 79. Raccomandami a tuo padre, e sta' sano.

\* SANOFIENO. T. de' Georgofili, Agricoltori, ec.

Lo stesso , che Lupinella .

SANSA . Ulive infrante, trattone l'olio . Lat. sansa , sampsa, fraces. Cr. 5. 19. 3. Pullula [ l' ulivo ] e nasce dal nocciolo della sansa uscita del suo olio (il T. Lat. ha ex nucleo sum amurcm ). Ricett. Fior. 79. Suppliscesi ancora col sotterrarle [le medicine] sotto al letame, o nella vinaccia, o nella sansa d'ulive riscaldata.

\* S. Sansa chiamansi onche do' Costagnaj i Frantumi

delle scorze delle Costogne ripulite.

SANSENA . V. A. Sansa . Lat. sansa , sampsa . Libr. cur. malatt. Si dee tenere per otto giorni nella sansena dell' olive, quando ha pigliato il caldo.

\* SANSUCINO . Add. di Sansuco ; Tratto dal San-

suco . Ricett. Fior. ant. Olio sansucino.

SANSUCO. Erba notissima, detta altrimenti Persa, o Maiorana; Lat. sampsuchum, amaracus. Gr. σάμψυ-χον. M. Aldabr. Recipe fior di camamilla, aneto, mentastro, foglie d'alloro, salvia, ramerino, e san-

suco, di catuna due manipoli.

+ SANTA, SANTADE, e SANTATE. V. A. Sanità. Lat. sanitas, bona valetudo, valetudo. Gr. ύγίαα. Franc. Barb. 11. 19. Se con medici sarai, Tratta con lor del conservar santade . Bocc. nov. 98. 15. Lascia il pensiero, caccia la malinconia, richiama la perduta santa . S. Bern. lett. Infino al termine della perfetta santà usa il rimedio della medicinale obbedienzia. Cr. 2. 27. 2. Nelle calde provincie si dee più tosto desiderare quella parte del Settentrione, la quale risponda con ugual bontade all' utilità, e al diletto, e alla santà. G. V. 10. 36. 3. Se Dio gli rendesse santade, sempre sarebbe ubbidiente a santa Chiesa. Sen. Pist. Per chenie maniera tu puoi la tua buona santade guardare, e migliorare. Vit. S. Gio: Bat. La donna nostra il rende alla madre sua, e prende commiato, e sonta (nelle Vite de' SS. Pad. Verona 1799. Vol. 3. pag. 193. leggesi questo es. così: la nostra Donna lo rende alla Madre sua, e prende commiato; e Ma-donna Santa Lisabetta dice: Va' in pace ec.). Pallad. cap. 3. La santa dell'aria si dimostra, se i luoghi sono liberi delle profondissime valli . Vit. Crist. Potrai considerare, e vedere, che dalla pianta del piede infino al capo non è santade in lui . Maestruzz. 2. 12. 3. Nondimeno per cagione di santa, e di ricreazione sarebbe licità (a' chierici la caccia) se non fosse troppo ispesseggiata. E 2. 12. 4. La temperanza pro-

cura la santa, e l'allegrezza.

S. I. Fare santa. V. FARE SANTA.

S. II. Farneticare a santà, vale Fare, o Dire pazzie senza avere offeso il cervello . Lab. 147. Tu farnetichi

a santà, e anfani a secco.

\* \* SANTA BARBARA . s. f. T. di Marineria . È una camera o ricetto nella parte posteriore della nave, destinata ai cannonieri, che le diedero anticamente questo nome per divozione atla loro Santa protettrice. Essa serve al deposito della polvere, ed agli utensili del capo cannoniero. Stratico.

(\*) SANTAGIO. Voce bassa che si dice a persona aginta , e tarda nell' operare . Malm. 10. 21. Quand'il nimico, ch' ivi sta a disagio A tal pigrizia, grida ad

alta voce, Vieni asinaccia, moviti santagio.

† SANTAMARIA. Tanacetum Balsamita Linn. T.
de' Botanici. Sorta d'erba amorta anno de la companio de la compani Botanici. Sorta d'erba amara, e odorosa, che è una Spezie di Menta, detta con altri nomi Balsamite, Erba amara, Erba costa, o costina; Menta Greca del Mattiolo. Lat. menta corymbifera. Cr. 6. 76. 1. Enne un' altra (menta) la quale ha più lunghe, e più late, e più acute le foglie, e questa è la menta Ro-mana, ovvero Saracinesca, e volgarmente s' appel-la erba santamaria, e questa è più diuretica, che l'al-

+ (\*) S. Santamaria, Sust. e Add. m. Chiamasi valgarmente Uccello santamaria, un Uccelletto di penne verdi, che sta per lo più nell' acque. Morg. 14. 56. La gallinella con variate piume, L' uccel santamaria, v'e-

ra il piombino.

SANTAMBARCO. Sorta di veste da contadino, lo slesso, che Saltambarco; forse simile al Lat bardocucullus. Buon: Fier. 4. 5. 3. Viene , e si mi tira Pel santambarco, e dice : Che fa' tu quelli spagheri! E Tanc. 2. S. E ti faro, furfante, il più scontento, Che por-T. VI.

ti santambarco. Malm. 1. 59. Han certi santambarchi sino a' piedir, Che chiamano il zimbel di la da' mon-

SANTAMENTE . Avverb. Con santità , A guisa di santo . Lat. sancte . Gr. a yiws . G. V. 11. 47. 2. Fu determinata, e data fine, e silenzio santamente alla detta quistione. Maestruzz. 1. 14. Imperocche è de jure naturali, che l' uomo santamente tratti le cose san-

(\*) SANTARELLO . V. SANTERELLO. \* SANTASSANCTORUM . Quella parte del tabernacolo della legge antica, nella quale non entrava ultri, che il sommo Sacerdote una volta sola all'an-

\* S. Nelle Chiese Cattoliche così chiamasi Il sito dell' Altar maggiore cinto ordinariamente di balaustrata, che anche dicesi Presbiterio .

SANTATE. V. SANTA

SANTERELLO, e SANTARELLO. Dim. di Santo . Lat. sanctulus , Erasm. Fir. nov. 7. 261. Era tenuto per un cotal santerello . Varch. Suoc. 2. 1. Benchè non pensi a mal nessuno ne di lui, ne di lei, che è come una santarella. Segr. Fior. Cliz. 2. 3. E' non si può ire a altri, che a fra Timoteo, ch' è nostro confessore di casa, ed è un santarello.

\*\* SANT' ERMO, o SANT' ELMO. s. m. T. di Marineria. V. FUOCO S. XXVI. Stratico.

+ SANTESE. V. A. Che ha cura del santo, cioè del-In chiesa. Lat. ædituus, mansionarius. Gr. vzwxóeos. Sen. Pist. Non ti bisogna levar le mani a cielo, e pregare il santese della chiesa, che ti lasci passare, Fr. Giord. Pred. S. Avea nome Gostanzo, ed era mansionario, cioè santese nella detta chiesa [ il Vocabol. alla voce MANSIONARIO porta questo es. come tratto dai Dial. S. Greg. M. 1. 5. e legge Costantino; l'ediz. di Roma ha Costanzio 1

+ (\*) SANTESSA . Graffiasanti , Ipocrita . Bocc. g. 5. n. 6. Perciò a Napoli trapassando, dirò come una di queste santesse, che così d'amore schife si mostrano ec. [ così legge la ventisettana; quella dei Deputati ha Santesi ]. Varch. Suoc. 2. 1. Quelle spigolistre,

queste santesse, queste picchiapetti ec. SANTIFICAMENTO. Il santificare. Lat. sanctificatio. Gr. a) iaqua. Annot. Vang. Secondo la spirito del santificamento della resurression de' morti. Vit. Bart, 17. La pacienza da fede a santificamento d'ani-

ma, e di corpo.

+ (\*) SANTIFICANTE . Che santifica ; e suol essere aggiunto della grazia divina . Segner. Crist. instr. 3. 22. 3. In tutti i sagramenti, oltre la grazia abituale santisicante, che noi riceviamo in essi, riceviamo ancora l'attuale, ovvero l'aiutante, la quale ec. E Parr. instr. 7. 1. Se voi direte al popolo, che la Grazia santificante è una qualità divina, la quale abbellisce l'anima a maraviglia, gli direte il vero, ma egli poco ancora ne intendera. E. Maan. Sett. 4. 2. Dio abita in essi mediante la sua grazia santificante.

SANTIFICARE. Far santo, o cosa santa. Lat. sanctificare. Gr. azialav. Pass. 184. Esser mondato, e santificato innanzi che nato. E appresso: Sia data maggiore grazia, e maggiore gloria, che a quelli, che fossero, o che furono conceputi, e nati col peccato originale, e poi per battesimo santificati, e mondati. Vit. S. Gio: Bat. 263. Di quale altro si legge, che fosse come Giovanni nel ventre della sua madre santificato, e dello Spirito Santo ripieno ! Lasc. Sibill. 1. 3. Non sapete voi, ch' egli è meglio ubbidire, che santificare?

§. I. Per Canonizzare. Lat. in sanctorum numerum adscribere. Gr. a'moden. G. V. 1. 62. 1. E simile santificarono con lui santo Eugenio.

S. II. Per Divenir santo. Vend. Crist. Op. div. Andr. 83. Molti si convertirono alla fede di Cristo, e ricevettero il battesimo, e poi santificarono. Tes. Br. 3. 25. E però santificaro molti appostolici dinanzi a lui, perche sofferirono martiri, e tormenti per mantenere la diritta fede. Dittam. 6. 3. Allor mi piacque Trovarmi dove giace, e si santifica

+SANTIFICATO. Add. da Santificare. Pass. 30. Santo Ieremia Profeta santificato nel ventre della madre sua dicea in persona di Dio. Coll. Ab. Isac. 51. Per lo peccato irragionabile [l'ediz. di Fir. legge irrazionabile], che fue nelli suoi speziali sacerdoti, e giudici e principi e santificati suoi [cui in force di cui la ci, e principi, e santificati suoi [ qui in forsa di sust.].
SANTIFICATORE. Che santifica. Lat. sanctificator.

Gr. agingis. G. V. 7. 37. 5. Sii, Signore Iddio, del

popolo tuo santificatore, e guardiano. SANTIFICAZIONE. Il santificare. Lat. sanctificatio. Gr. ayınouis. Annot. Vang. Date le membra vostre alla giustizia, e in santificazione. Cavalc. Discipl. spir. Avrete in questa vita frutto in santisseazione, cioè in purità .

SANTÍFICO. V. A. Uomo di santa vita. G. V. 12. 35. 5. Il detto anno addi 12. di Marzo passò di questa

vita il santifico, uno Iacopo Fiorentino ec. SANTIMONIA. Santità. Lat. sanctitas, sanctimania. Gr. άγιότης. Morg. 26. 118. Ch' e' sapeva anche simulare, e singere Castità, santimonia, e divozione. Bellinc. son. 201. Che sol per santimonia vive d' erba.

\* SANTINA. Dim. di Santa, femm. di Santa. Fag. com. E quasi, e' mi stima una santina per questo mio

+ (\*) SANTINFIZZA. Voce poco usata. Graffinsanti, Ipocrita. Lat. pietatis simulator. Gr. υποκριτής. Malm. 7. 68. O lecca peverada, Carne stantia, barba piattolosa, Ribaldo, santinfizza, gabbaddei, Che a quel d'altri pon cinque, e levi sei. Minucc. ivi: Per santinfizza s' intendono certi Torcicolli, che stanno tutto il giorno davanti a una immagine d' un Santo, perchè si creda che essi facciano orazione.

\* SANTINO. Immaginetta di Santo stampata in legno, o in rome, e per lo più miniata. Fortig. Ricciard. 3. 23. lo questo ben sapea, ch'era tantino, E'l numero dicea delle peccata, Onde il macstro davami il santino. Magal. lett. Non mi dimentico de' santini, che vi ho promessi; ma giacche i miei Pittori ec. non ci hanno

ancor messo mano, ec.

\* S. Santini, diconsi anche Quelle figure, che rappresentano i fatti della Bibbia. Fag. rim. Presi a caso la Bibbia e de' santini, Cominciai a cercar, ec. Come

ho veduto fare a miei bambini.

SANTISSIMAMENTE. Superl. di Santamente. Lat. sanctissime. Gr. ayıwnana. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 294. Ottimamente di', anzi santissimamente, ed amichevolmente. Varch. Ercol. 297. L'altro solo quelle dell' a-

nimo santissimamente disideri.

SANTISSIMO. Supert. di Santo. Lat. sanctissimus. Gr. άγιώπατης. Bocc. nov. 1. 20. Ad ogni uomo addiviene, quantunque santissimo sia, il pareigli, dopo lungo digiuno, buono il manicare. E num. 30. Diedegli la sua benedizione, avendolo per santissimo uomo. Petr. canz. 44. 6. Cosa nuova a vederla, Gia santissima, e dolce, ancor acerba, Parca chiusa in or fin candida perla. Dont. Purg. 33. lo ritornai dalla santissim' onda Rifatto sì, come piante novelle. Vit. S. Gio: Bat. 158. Zaccheria nomo fedelissimo, e santo, e che conoscea la donna sua santissima ec.

S. I. Santissimo, è anche Titolo, che si dà al sommo Pantefice . Lat. sanctissimus . But. Purg. 19. 2. Volea dire forse, santissimo Padre ec. che così s'usa dire al Papa.

\*\* §. II. Santissimo , in forza di sust. Vit. SS. Pad. r. 138. Ed era questo santissimo di tanta virtù ec.

+ SANTITA, ed all' ant. SANTITADE, e SANTI-TATE. Astratto di Santo ; Santimonia. Lat. sanctitas. Gr. αγιότης. Bocc. nov. 60. 7. Avrebbe forza di guastare ogni lor virtù, ogni lor senno, ogni lor santità. Nov. ant. 100. 16. La terza addiviene o per santitade, o per peccato. Vit. S. Gio: Bat. Tornando a casa dicevano si grandi novelle della sua santità, che non si potrebbe dire. Vit. SS. Pad. 1. 14. Avvegnache tutti quasi avanzasse in fama, e in verità di santità, a tutti non però dimeno era caro, e grazioso. E 69. Udendo la fama della sua santitade una donna ec. E 72. Stette con llarione aggiurato, anzi sforzato da lui per la sua santitade. Bern. Ort. 1. 20. 4. La santità comincia dalle mani, Non dalla bocca, o dal viso, o da' panni.

§. I. Per titolo, che si dà al sammo Pontefice. Lat.

beatitudo, sanctitas. Bocc. nov. 13. 21. Acciocchè la vostra santità mi maritasse. E num. 22. Per visitare gli santi luoghi, e reverendi, de' quali questa città è pie-

na, e la vostra santità.
\*\* §. 11. Santità, per Virtà in concreto. Vit. SS. Pad. 4. 274. Ogni sancità quando si perde per alcuno peccato, si può ritornare allo stato di prima per la penitenza; ma sola la virginità al suo stato ritornare

non si può.

SANTO . Sust. Chiesa . Lat. ædes sacra , templum . Gr. w legov. Bacc. nov. 72. 9. Che vedete, che non ci posso andare a santo, nè in niun buon luogo. E num. 12. Poscia partitosi in gonnella [ che pareva , che venisse da servire a nozze] se ne tornò al santo. Vit. SS. Pad. Quando uscivano di santo, addimandava loro perdono. Borgh. Vesc. Fior. 427. Il qual nome di santo ec. si diede altora per suo proprio alle chiese, che lungamente durò. Lor. Med. Nenc. 42. lo ti veddi tornar, Nencia, dal santo, Eri si bella, che tu m'abba-

gliasti.

§. 1. Entrare in santo, o Andare in santo, o Menare in santo, si dice dell' Andare, o Esser condotte le partorienti la prima volta dopo il parto in chiesa per la benedizione del sacerdote; e Mettere in santo, l'Atto, che fa il sacerdote di benedirle; ed in questa sola occasione si usa oggi la voce Santo per chiesa . Segr. Fior. Mandr. 5. 2. Farò levare, e lavare la donna, e farolla venire alla chiesa ed entrare in santo . E sc. 5. Egli è bene, ch' io vada innanzi a parlare al frate, e dirgli, che ti si faccia incontro in sull' uscio della chresa per menarti in santo, perchè egli è proprio stamane, come se tu rinascessi . E sc. utt. Tu Lucrezia quanti grossoni hai a dare al frate per entrare in santo! (in questi tre esempj si accenna una somigliante funzione, ma per altro motivo). Borgh. Vesc. Fior. 427. Metiendosi, come è l'usanza, dopo il parto la donna in chiesa, si dice ancora, ritenendo con l'antica usanza il vecchio nome, mettere in santo.

S. 11. Santo , o Santi , si dicono le Pitture , o Stampe, in cui sia effigiato alcun santo, o altro. Lat. imagines sacræ . Gr. eixovos ayiwy . Borgh. Orig. Fir. 205. Come ancor oggi i fanciulli soglion chiamar santi

tutte le pitture. SANTO. Add. Quegli, il quale è eletto da Dio nel numero de' Beati, e dalla Chiesa tenuto, e canonizzato per tale . Lat. sanctus . Gr. aytos . Pass. 3. Come dice il Maestro delle sentenzie di santo Agostino, e santo Isidoro, e santo Gregorio, e alcuni altri. Dant. Par. 16. Ditemi dell' ovil di san Giovanni. Petr. canz. 22. 2. l' diè in guardia a san Pietro, or non più, no. S. I. Dassi tale epiteto anche a Dio stesso. Dant. Par.

26. Dicea cogli altri: santo, santo, santo. S. II. Si da questo epiteto anche a Quelle cose, che riguardano Dio, o che da lui derivano. Vit. SS. Pad. 1. 1. Come scrive messer s. Gregorio nobile dottore di santa Chiesa, alquanti si muovono più a ben fare per assempri, che per parole. Vit. S. Gir. 9. Quest' uomo ec. ora priega per la Chiesa santa, per la quale tanto s' affatico. lied. lett. 2. 192. Il buono Dio le assisterà con la sua santa grazia in questa virtuosa, e caritativa fatica. E 207. Non lascio mai passar congiuntura alcuna di dir qualche parola in servizio di quel buon amico venuto alla santa Fede.

S. III. Santo Padre, moniera con cui comunemente s'appella il Papa. Bocc. nov. 13. 11. Andiam noi con esso lui a Roma ad impetrare dal santo Padre, che ec.

S. IV. Santa, si dice anche all'Anima, ch'è in luogo di salvazione presso Dant. Par. 16. Al parto, in che mia madre, ch' è or santa, S' allevio di me, ond' era

S. V. Santo, si chiama anche Colui, che in questo mondo vive santamente. Bocc. nov. 43. 16. Per ventura v'era una sua donna, la qual buonissima, e santa donna era. Petr. son. 209. Santa, saggia, leggiadra, one-

sta, e bella.

S. VI. Talora si dà questo aggiunto a membra, luogo, e simili cose, che attengono a santo. Dant. Inf. 2. Fur stabiliti per lo loco santo, U' siede il successor del maggior Piero. E Par. 3. Che sorridendo ardea negli occlii santi . Amet. 39. Le sante voci udite da me

con animo attento mi fecero pietoso.

+ \* S. VII. E anche Aggiunto di pane od unto, come disse il Lasca sulla salsiccia; o dorato con uova. Salvin. annot. Fier. Buon. 5. 1. 4. Cosi pan dorato, fritto coll' uovo sopra, si dice anche pansanto, cioè unto. Malm. c. 2. st. 52. E gli passò, fuggendo, allor davanti Per traviariò, solo con speranza D' avere a far di lui più boccon santi . Minucc. ivi : Più boccon santi. Più buon bocconi. La voce santi in casi simili si-

gnifica perfezione in generale . Amati.

S. VIII. Santo si prende anche per Pio, Religioso. Lat. pius, sanctus. Vit. SS. Pad. 1. 14. Tutte le virtudi ec. si riducea a memoria, e quasi per santa con-siderazione massicandole. E appresso: Infiammato di mirabile fervore, e d'una santa superbia, studiava, che nullo s'avanzasse, nè eccedesse. E appresso: Brigava molto, tentandolo, di ritrarnelo da quel santo proponimento. E 35. Tutti con santo studio, e con mirabile fervore isforzavansi d'avanzare l'uno l'altro in carità. Segn. Pred. S. 1. Credo però, che quel, che tanto potè nella Cananea, fosse, a dir vero, una sfacciataggine sonta, cagionata in lei dalla fede.

S. IX. Di santa ragione, o D'una santa ragione, posti avverbialm. vagliono Grandemente, Copiosamente, In abbondanza. Lat. ocriter, vehementer, magno-pere. Gr. opidea. Bocc. nov. 68. 10. Battutala adunque di sauta ragione, e tagliatile i capelli ec. disse. Malm. 11. 20. E i suoi , che di tal arme han la licen-

za, Gliene daran d'una santa ragione.

S. X. Avere una santa pazienza, vale Acquietarsi, Soffrir con pazienza. Red. lett. 2. 78. Se poi non avrò tanto siato da poterlo servire, bisognerà che ancor esso abbia una santa pazienza.

S. XI. Aver qualche santo, o buon santo in Paradiso, vale Aver buoni aiuti, o gagliardi protettori, per conseguir checchessia. Lat. validis inniti præsidiis. Gr.

δυναπές έχαν συναγωτιςάς .

S. XII. Dicesi n chi vuol pensnre in un negozio da farsi a troppe sottigliezze; Qualche santo ci aiuteià, o simili; ed è lo stesso che dire: Il tempo ci darà consiglio, o Cosa fatta capo ha. Lat. Deus providebit. Gell. Sport. 4. 1. Poi qualche santo ci aiuterebbe.

S. XIII. Rivolere i santi suoi quando è guastata la festa, proverb. che si dice del Rivolere alcuna cosa donata. Fir. Luc. 4. 3. Per dirne il vero ell'ha mille ragioni, che questo rivolere i suoi santi, come si guasta la festa, è cosa da fanciulli.

S. XIV. Scherza co' fanti, e lascia stare i santi. V. SCHERZARE S. IV.

SANTOCCHIERIA . Simulata pietà , Ipocrisia . Serd. stor. 1. 48. lugannano le credule menti degli uomini

con gran bugie, e con varie santocchierie.

SANTOCCIO. Voce usata dal Bocc. in significato di Sciocco, o di Scimunito. Lat. bardus, fatuus, simplex . Gr. 204945. Bocc. nov. 63. 12. Il santoccio credendo queste cose, tanto l'affezion del figliuol lo strinse, che egli non pose l'animo all'inganno fattogli dal-

† \*\* S. Santoccio, fu detta anche la statua, che rap-presenta un santo. Segn. Parroc. instr. 11. 2. Chi è, che possa portare tutto di la maschera in viso, come fa un santoccio di paglia ! ( l' ediz. di Fir. 1692. a pag.

184. legge fantoccio).

\* \* SANTOLINA. Santolina Chamæ Cyparissus Linn.
T. de' Botanici . Pianta , che ha lo stelo molto ramoso, le foglie lineari, piccole, dentate per i 4. lati, i fiori gialli, solitarj, peduncolati, terminanti. Fiorisce nell'Estate, ed è comune nei monti de' paesi meridionali . Gallizioli.

\* SANTOLMA. T. de' Botanici. Abrotano femmina

che anche dicesi Santolina.

† \* SANTOLO. Con tal nome chiamasi dal Figlioccio Colui, che l'ha levato al sacro fonte, o presentato alla Cresima. Pecor. g. 4. n. 1. Voglio, com' io son morto, che tu te ne vada a Vinegia a un tuo santolo,

che ha nome messere Ansaldo ec.

† SANTONICO. Artemisia Santonica Linn. T. de Botanici. Pianta, che ha gli steli legnosi, per metà distesi , i rami lunghi , raddrizzati , le foglie molto-fesse , con le divisioni sottili, e lineari, i fiori piccoli, in grappoli filiformi . l'iorisce dall' Agosto al Novembre , ed è originaria della Persia. Lat. absynthium santonicum. Vedi Dioscor. Cr. 10. 6. 4. Dágli sopra 'l posto sugo di foglie di pesco, ovvero polvere di santonico, e sara liberato . Ricett. Fior. 38. Quel [eupatorio] di Mesue è quell'erba amara chiamata da alcuni canforata, e da altri erba giuliva, detta volgarmente santonico, che si tiene, che ella sia l'agerato di Dioscoride.

SANTOREGGIA . Satureja hortensis Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo ramoso, alto appena un palmo, le foglie lanceolate, piccole, i fiori piccoli, alquanto rossi, o bianchi, ascellari, due insieme sullo stesso peduncolo. Fiorisce per tutta l'Estate, ed è indigena in molti luoghi dell'Italia, nella Germania , ec. Lat. satureia . Gr. Suußga . Pallad. cap. 38. Il primo grado de' buoni fiori si è il timo ec. il terzo è ramerino, e santoreggia. Cr. 6. 121. 1. La santoreggia è calda, e secca in secondo grado, e seminasi del mese di Dicembre ec. mescolatamente con l'altre erbe. Dav. Colt. 198. Di Febbraio semina cavoli ec.

santoreggia, invidia, spinaci. SANTUARIA, e SANTUARIO. Reliquia di santi, o Arnese sacro. Lat. sanctorum reliquiæ. Gr. αγίων λείψανα. G. V. 6. 85. 2. La sua mantellina foderata di vaio ec. mostravasi in san Friano di Lucca, come una santuaria. E 10. 99. 2. Spogliò san Fortunato di tutti i gioielli e santuarie, insino alle lampane. Libr. Viagg. E in quello teneano i Giudei i loro santuari,

ovvero reliquie.

S. 1. Santuario si dice onche la Chiesa, o il Luogo dove si conservano le reliquie, o simili. Lat. sanctuarium. Gr. 27125 ngiev. Sen. Pist. 95. Come que', che sono sacrati, solamente sanno i secreti de' sacrifici, così in filosolia son mostrati a coloro, che son ricevuti a' suoi santuarj [ qui per similit. ]. Segn. Pred. 23. 4. Rispetteranno Dio su i circoli delle strade quei, che l'onorano così poco nel cuore de'santuarj?
§. II. In forza d'Add. per Santo, moniera antica.

Cap. Impr. prol. La qual compagnia fu creata per la detta chiesa reparare, e conservare, e molte santuarie osservanzie in onore di Dio, e della sua beata madre. E appresso: Le singulari grazie, che Iddio ha fatte sotto la mezzanità delle santuarie dipinte, e non dipinte immagini.

SANTUARIAMENTE. V. A. Avverb. Santamente. Lat. sancte. Gr. άγίως. Capr. Impr. prol. La detta ecclesia ne saráe santuariamente coltivata, e esaltata.

(\*) SANTUÁRIO . V. SANTUÁRIA .

+ (\*) SANTULA. Matrina , Comare. Lat. commater . Gr. n' avadensurivn . But. Purg. 12. 1. La santula , o vero matrina, che lo presento al battesimo. E appresso: La santula, o vero matrina, che lo tenne al battesimo, sognò ec.

+ SANTURIA. V. A. Cosa santa , Santuaria . Lat. es sancta, sacra. Gr. ayiov 71. Ricord. Malesp. 172. Mostravasi in santo Fridiano, come una santuria [ la stampa de' Giunti ha . . . in santo Friano, com' una

santura].

† \*\* SANTUSSE. Voce scherzevole, ed Ant. Parere il Sontusse si dice di chi mostra di fuori gran pietà. Cecch. Assiuol. 1. 2. E Madonna Verdiana, che pare il santusse, parv' egli però che la faccia bene a tener

SANZA. V. SENZA.

\* SANZIONE . Ratificazione ; Confermazione . T. de' Legisti, i quali per lo più chiamano sanzione quella parte della legge, che contiene la minaccia della pena ai trasgressori, o la promessa di ricompensa agli osservatori di essa legge, ovvero il bene o il male, che conseguono [ per effetto della legge ] dalla osservanza o trasgressione della medesima . Magal. part. 2. lett. 7. Circa il venire, o il non venire la Legge Mosaica da Dio ec. o ella si consideri nella sua origine, o si consideri nelle sue sanzioni tutte conformi ai dettami della ragione, ec. veniva a essere ec. Algar. Ebbe il commercio del Caspio la sanzione del parlamento.

S. Prammatica sanzione, T. de' Pubblicisti. Rego-

lamento in materia ecclesiastica.

+SAPA. Mosto cotto, e alquanto condensato nel bollire, che serve per condimento. Lat. sapa. Gr. σέραιον. Pallad. Genn. 15. Le sorbe si possono lungo tempo serbare nella sapa. Cr. 4. 19. 3. Cato dice, l'uve nelle pentole comodissimamente riporsi, e in sapa, e in mosto bene. E 4. 26. 3. La sapa, quando [ bollendo ] è tornata la terza parte, la quale migliore fanno le mele ec. Buon. Fier. 4. 4. 10. Quanta han venduta rigovernatura Quanta sapa per mele gli speziali.

\* SAPERDA . Sorta di pesce fluviale. Salvin. + SAPERE. Verbo, che anche presso gli antichi si disse SAVERE, e in diversi suoi modi fu usato con varie terminazioni. Aver certa cognizione d'alcuna cosa per via di ragione, o di esperienza, o d'altrui relazione; e si usa, non che nella significazione all. ma nella neutr. e nella neutr. pass. ancora . Lat. scire , sapere . Gr. aidžvau . Sen. Pist. 33. Perocch' altra cosa è ricordare, altra è sapere. E ricordare si è, quando la cosa è data a guardare alla memoria; sapere si è dire, e fare del suo proprio sanza sottomettersi all'altrui maestria, e agli esempli, e non dir sempre, secondo ch' è detto di sopra : questo disse costui, e questo disse quell' altro , ma sia alcuna differenza intra te , e l'altro. Coll. Ab. Isac. Non è di lungi dal sapere quegli, che ha incominciato ad intendere quello, che egli non sa. Dant. Purg. 2. Poi d'ogni parte ad esso m'appario Un non sapea che bianco. E 5. Salsi colni, che innanellata pria, Disposando, m' avea colla sua gemma. E 31. Non fora men nota La colpa tua, da tal giudice sassi. E appresso: Salsi colei, che la cagion mi porse. E Par. 2. Sicchè poi sappi sol tener lo guado . E 3. Dio

lo si sa qual poi mia vita finsi . E 23. Fatta più grande di se stessa uscio, E che si fesse rimembrar non sape . Petr. son. 216. Nè so che me ne pensi, o che mi dica . E canz. 38. 5. E gli aspidi incantar sanno in lor note. Bocc. nov. 39. 11. La mattina seguente fu saputo per tutta la contrada, come questa cosa era stata [ qui Lat. rescire . Gr. pardaver ] . E nov. 42. 9. E non sappiendo ella stessa, che cagione a ciò la si movesse, in se stessa prese buono augurio d'aver questo nome udito, e cominciò a sperare, senza saper che. E nov. 77. 19. Ma sai che è! portatelo in pace, che quello, che stanotte non è potuto essere, sarà un'altra volta. E nov. 79. 47. Voi tremavate come verga, e non sapavate dove voi vi foste. E nov. 97. 8. Temo morire, e già non saccio l' ora. Guitt. lett. 19. Non saccio vero consiglio alcuno, che il vostro. E lett. 34. Questo è mio giuoco, e ad altro giuocare non sappo. E appresso: lo più non sappo, che tu oggi nol sappia. Franc. Barb. 196. 3. E sacci, che è maggiore Vilta, se no le onore. Rim. ant. Dant. Maian. 83. Ogne plager, sacciate, Avanza sofferenza. E 84. Ne cosa altra gradita Alla vostra beltate Manca, donna sacciate, Che pietà. Pecor. g. 4. n. 1. Disse M. Ansaldo, quando ebbe inteso tutto: Sai com'è, Giannetto! Non ti dare punto di maninconia; poi ch'io t'ho riavuto, io son contento .

+ \*\* S. I. Sapere, per Provarsi, Veder modo, Tentare, Informarsi . Stor. Barl. 73. Arachino disse , che amabilemente e con dolci parole sapesse, se egli lo potesse convertire. Vit. SS. M. Madd. 94. Raccordossi, ch' ella s' aveva messo allato un bossoletto di prezioso unguento la sera quando andarono a sapere ( per vedere) se lo potessono adoperate in lui. E appresso: Venite, Angeli santi, e sappiate se potete riconoscere la faccia del nostro Re ( Cristo Crocifisso ) . Bocc. g. 3. nov. 1. Sappi se egli sa lavorare (informati, fa di sapere), ed ingegnati di ritenercelo. Vit. SS. Pad. 2. 25. Andate a lui, e sappiate come sta (informateni). Franc. Sacch. nov. 11. Vattene al Vescovo, e di'ec. e sappi quello che ti vuol dire ( odi , senti ). E nov. 221. Mandò il Cavaliero all' albergo della Corona, sappiendo, se

era suo famiglio (lo mandò ad informarsi).

S. 11. Esser saputo, in signific. pass, vale Esser nominato, lodata, o riputato savio. Pass. 323. Sono alcani altri, che vogliono sapere per esser saputi, cioè per esser conosciuti, e tenuti savi. Cavale. Frutt. ling. Sono alcuni, che studiano per sapere, e questo studio è curiosità; alcuni per esser saputi, cioè nominati, e laudati, e questa è vanità.

§. III. Saper di libro, vale Esser dotto assolutamente:

modo basso

+ S. IV. Saper di geometria, di gramatica, e simili, vale Esser dotto in quelle scienze, o facoltà. Bocc. g. 7. n. 2. Tu che se' uomo, e vai attorne, e dovresti sapere delle cose del mondo, hai venduto un doglio cinque gigliati, il quale io femminella ec. l' ho vendu-to sette. Ar. Fur. 35. 36. Possa io trovare un ch' a colui resista, E sappia tanto d'arme e di battaglia, Che'l siume c'I ponte al Pagan poco vaglia .

S. V. Sapere a mente, vale Avere impressa, alcuna cosa nella memoria in maniera, che si possa vidire. Lat. memoria tenere . Gr. παςακατέχειν τη μνήμη . Bocc. nov. 70 10. Si fu uno, il qual pareva, che tutti i miei peccati sapesse a mente. Cas. lett. 51. Mauderò i sonetti con le prime, che il libro è a Murano, e io

non gli so bene a mente.
S. VI. Saper per lo senno a mente checchessia, vale Averne intera scienza, minutissima notizia. Lat. exploratum, perspectumque habere, probe callere. Gr. αχρι-βως γινωσκειν, εμπείρως έχειν. Varch. stor. 12. 449. In Firenze vivono ancora, se non più, diecimila persone,

le quali le sanno ec. per lo senno a mente. E Ercol. 97. Non è si tristo artigiano dentro a quelle mura, che voi vedete ec. il quale non sappia di questi motti, e riboboli per lo senno a mente le centinaia. Gal. Sist. 27. Ci son molti, che sanno per lo senno a mente tutta la poetica, e son poi infelici nel comporre quattro versi.

\*\* S. VII. Sapere, per Conoscere, Cecch. Dissim. 1. 1. Io non so grandezza, colla quale facessi baratto.

VIII. Saper alcuna cosa di buon luogo, vale Averne certa, e chiara notizia. Fir. Trin. prol. Questa sera

si fa la scritta, ed io lo so di buon luogo.

§. IX. Saper fare si dice dell' Usar modi industriosi per arrivare a' suoi fini. Lat. calliditate uti, collidum esse, astu contendere. Gr. marreggeir. Sen. Varch. 2. 28. Colui non è pari a me nè di virtù, nè

di meriti, ma ha saputo fare.

X. Saper tanto fare, vale lo stesso che Fare in maniera, Adoperarsi, o Ingegnarsi in guisa; modo basso. Lat. efficere, perficere. Gr. ἐπιτελείν, διαπεάττειν. Bocc. nov. 77. 43. lo seppi tanto fare, che in costassu ti feci salire; sappi tu ora tanto fare, che tu ne scen-

XI Non saper fare altro, o Non sapere altro, che gridare, o simili, vagliono Non far mai altro che gridare, o simili. Lat. nihil aliud velle, aut posse. Gr. εδέν άλλο βέλεσθαι, ή δύνασθαι. Petr. son. 208. Nè l' orecchie, che udire altro non sanno Senza l'oneste

sue dolci parole.

S. XII. Non saper che si fare, Non saper che si dire, vagliono Essere irrisoluto. Lat. incertum animi esse, rei exitum non invenire, quid quis agat nescire. Gr. аторегу. Восс. nov. 34. 9. Sappiendo, che il Re Guilielmo suo avolo data avea la sicurta al Re di Tunisi, non sapeva che farsi.

S. XIII. Saper vivere , vale Aner prudenza.

S. XIV. Saper di barca menare; modo basso, che va-

le Avere astuzie per arrivare a' suo' fini.

+ §. XV. Sapere a'quanti di è san Biagio, proverbialmente, e in modo basso, vale Esser accorto, e pratico di checchessia. Varch. Ercol. 57. Quando alcuno fa, o dice alcuna cosa sciocca, o biasimevole, e da non dovergli per dappocaggine, e tardità, o più tosto tardezza sua riuscire, ec. se gli dice ec. tu perdi il tempo; tu non sai a' quanti di è san Biagio, tu farai la metà di nonnulla, tu non sai mezze le messe ec. Segr. Fior. Cliz. 2. 3. Ognano di noi sa a' quanti di è san Biagio. Ambr. Furt. 4. 13. Eh, Guicciardo, non accade far tante maraviglie; noi sappiamo anche noi a quanti di è san Biagio .

+S. XVI. Saper dove il diavol tien la coda, in modo basso vale Avere esperienza, e notizia anche delle cose meno note, e non avvertite comunemente, Conoscere gl'inganni, Essere astuto, sagace. Lat. callidum, veteratorum esse. Gr. πανκργείν. V. Flos. 251. Bocc. nov. 77. 70. La maggior parte ( degli scolari ) sanno dove il diavol tien la coda. Salv. Granch. 3. 9. So dove il diavol tien la coda, Quand' io non sapess'altro. Ciriff. Calv. 1. 27: Perocch' egli è malvagio, e pien di froda, E sa hen dove il diavol tien la coda. Varch. Ercot. 78. Generalmente d' nno che conosca il pel nell'uovo, e non gli chiocci il ferro, e sappia dove il diavol tien la coda, si dice: egli ha il diavolo nell'ampolla.

S. XVII. Non saper mezze le messe. Lat. multa igno-

rare . Gr. wolka ayvosiv . Varch. Ercol. 57. Quando alcuno fa, o dice alcuna cosa sciocca, o biasimevole, e da non dovergli per dappocaggine, o tardità, o più tosto tardezza sua riuscire, ec. se gli dice ec. tu perdi il tempo, tu non sai a'quanti di è san Biagio, tu farai la metà di nonnulla, tu non sai mezze le messe ec. Fir. Luc. 4. 6. Voi non sapete mezze le messe; egli

è innamorato fradicio di questa cantoniera, che sta qui vicina. Bern. rim. 1. 43. E se fosse qualcun, che gli cocesse, E volesse mangiarli in varj modi, Ditegli, che non sa mezze le messe (parla de' cardi).

S. XVIII. Non saper più là, vale Saper poche cose, Appagarsi della prima apparenza. Circ. Gell. 8. 119. La eloquenza tua è tale, ed ha tanta forza, che chi susse stato a udirti, e non sapesse più la, crederebbe,

che tutto quello che hai detto fusse il vero.

\*\* S. XIX. Venire a non si sapere, vale Venire in dimenticanza. Borgh. Vesc. Fior. 492. Le cose intanto si mutano, o mancano, e così vengono per difetto di

scrittori a non si sapere.
§. XX. Ei sa molto, Io so molto, Che so io? Che sai tu! maniere particolari del popolo nostro, che vagliono lo non so, Ei non sa. Lat. bene novit, sat scio, qui sciam ! nescio . Bocc. nov. 10. 9. Che so io, madonna, se nello eleggere degli amanti, voi vi faceste il simigliante ! Fir. Luc. 5. 3. Ei sa molto dov' e' s' è

S. XXI. Se tu sai, soggiunto a modo di confermazione all'antecedente detto v. g. Fa', se tu sai, Fate pur, se sapete ec. vale lo stesso, che Quanto tu puoi, Per quant'è dalla vostra parte, dal canto vostro. Lat. quantum vis . Bocc. nov. 79 21. Sie pur infermo, se tu sai, che mai di mio mestiere io non ti torrò un denaio.

§. XXII. Sapavameelo, disson quei da Capraia; si dice quando alcuno ci narra cosa nota. Salv. Granch.

1. 1. Sapavameelo, Disson quei da Capraia.

S. XXIII. In proverb. Dep. Decam. 91. Onde è il proverbio: chi di venti non sa, di trenta non ha (e vale, che Quando non si è acquistato il senno a una certa età, è impossibile acquistarlo in avvenire ) .

S. XXIV. Pure in proverb. Franc. Sacch. nov. 92. E così avviene spesse volte, che tanto sa altri quant'altri ( detto, che accenno, che Talora rimane ingannato

chi vuole ingannare altrui).

\*\* S. XXV. Altro modo proverbial. Lasc. Gelos. 4. 4. Ma sai quel che tu fai? [ cioè che dei fare ! e dicesi quando si vuol fare avvertito uno della cosa, che gli

si vuol comandare ].

S. XXVI. Sapere, per Aver sapore. Lat. sapere. Gr. χυμίζειν. Dant. Par. 17. Tu proverrai, siccome sa di sale Lo pane altrui. But. ivi: Siccome sa di sale, cioè come è amaro. Mor. S. Greg. 1. 14. Sapere è aver sapore delle cose. Ora molti hanno sapore delle cose eterne, e nieutedimeno non le intendono. S. XXVII. Per Avere odore; onde Soper di muschio,

Saper di rose, o simili. Lat. redolere, olere. Gr. Eleiv . Morg. 19. 131. E sapeva di vin come un arlotto . Lor. Med. canz. 71. 3. Ella sa proprio di cuoio,

Quand' è in concia, e di can morto.

S. XXVIII. E per similit. Libr. Son. 117. Si ch'io so,

Poggio mio, troppo di povero.

S. XXIX. Sapere, per metaf. Lat. sapere, olere, redolere. Gr. ποτόσσειν, Teocr. But. Purg. 16. 2. È in loro alcuna cosa di vittù, perchè sanno ancora dell'antico. Salv. Spin. 2. 2. Taut'è, nou mi dite a me, che a ogni modo ella non sappia un poco di non so com' io debba chiamarmela.

S. XXX. Saper di mille odori, in modo proverbinle si dice di Checchessia, che spiri gran fragranza. Lat. totam spirare Arabium. Gr. την, δλην αξαβίαν α-

жотойч. V. Flos. 294. + S. XXXI. Super buono, vale Aver buon odore: e figuratam, Parer buono. Lat. placere, perplacere. Gr. ageaxer. Fr. Giord. Pred. S. Nondimeno sono dell'anima, che gli ama, e vuole, e sannole buoni. Cant. Carn. 271. Il dolce nostro suono Vi sapra tanto buono, Che non ci parra in vano esser venuti. Guitt.

lett. 1. 4. Ma se tutto il ben loro non sa lor quasi buono, sa loro lo mal si grave, che catuna cosa di noia par l'uccida, unde ben senton poco, e male assai; che à piccinletto uomo bene picciul sa grande, e male grande quasi niente.

\*\* S. XXXII. Vale anche Aver buon sapore. Fior. S. Franc. 55. La vera astinenzia è temperarsi da quel-

le cose, che sanno buone alla bocca.

S. XXXIII. Non saper di buono, vale Aver cattivo o-dore; e figuratam. Dare indizio di malvagità. Lat. pravitatem redotere . Gr. μοχ 9ηρίαν όζειν .

XXXIV. Saper bene, vale Esser gradito. Lat. placere. Gr. agioxeiv Car. lett. 1. 100. Al ritorno ci sapranno

meglio le nostre camere, e i nostri lettini.

+ S. XXXV. Saper male, Saper reo, e simili, vagliono Parere strano, Dispiacere. Lat. displicere . Gr. απαρέσκειν. Nov. ant. 55. 1. Messer Brancadoria il vide; seppegli reo. Fortig. Ricciard. 1. 48. Per l'acer-bo dolor divenne tale, Che a tutta Spagna ne sapeva male .

S. XXXVI. Saper grado di checchessia, vale Averne obbligazione . Lat. habere gratiam . Gr. zidevat xaetv . Gr. S. Gir. 17. Egli non ti saperrebbe grado delli tuni doni. Bocc. nov. 99. 12. Signori, di ciò, che iersera vi fu fatto, so io grado alla fortuna . Sen. ben. Varch. 2. 5. Così ci sa migliore il dono, e ne sapemo maggior grado, quanto meno ne saremo stati in pendente.

S. XXXVII. Non ne saper grado; che anche si dice Non ne saper ne grado, ne grazia; vale il contrario, cioè Non si riconoscere obbligato, Non averne gratitu-dine. Lat. gratiam non habere. Gr. αχαριζείν. Liv. M. Non ne seppono nè grado, nè grazia allo 'mperadore. Vit. Plut. Se essi non passorono Gange, non ne sa-peva loro ne grado, ne grazia. Fir. Luc. 5. 3. lo ho fatto bene alla fe, ella non me ne sa grado, ne grazia. Morg. 18. 182. Quel, che si ruba, non s' ha a saper grado .

(\*) XXXVIII. Non sapere quel ch' uom si peschi. V.

PÈSCARE S. VII.

(\*) S. XXXIX. Non sopere quante dita si ha nelle mani. V. DITO S. VII.

(\*) S. XL. Non sapere quanti piedi s' entrino in uno livale. V. STIVALE.

SAPERE. Nome. Notizia, Scienza. Lat. cognitio, scientia . Gr. gradic, Eldnois . Coll. Ab. Isnc. Non è di lungi dal sapere quegli, che ha incominciato ad intendere quello, che egli non sa . Franch. Sacch. nov. 222. Un bello inganno, o più sapere voglio raccontare nella presente novella. Varch. Ercol. 18. La diversità

de' giudizj nasce dalla diversità de' saperi.

SAPÉVOLE. Add. Che sa. Lat. sciens, conscius, gnarus. Gr. έπις ήμων. Fiamm. 4. 185. Ne' vani affanni d'ornar la mia giovanezza più, che 'l debito, ornata dalla natura, te non sapevole offendendo ec. Virg. Eneid. M. E tu, o santissima indovina, sapevole di quello, che ha a venire. E appresso: Dido non sapevole, quanto Amore a lei misera soprastea. Salust. Catell. Essendo l' uno all'altro costanti, e sapevoli di

tanto male \*\* SAPIDO. V. L. Saporoso. Lat. sapidus. Pallad. Gen. 14. Ancora la lattuca sapida, e condita di sa-

pori di molti semi ec.

SAPIENTE. Add. Che ha sapienza, Che sa; Sappiente. Lat. sopiens . Gr. ocoos . Fr. Iac. T. 2. 31. 48. Quello, che è sapiente, Con ragion si difende. Fr. As. 321. Quel vecchione di tanta prudenzia dotato, che l'oracolo Delsico il giudico sapiente sopra tutti gli altri mortali ! E rag. 155. Così è da credere adunque, che abbia fatto quel grande artelice, e sapiente.
\* S. Acqua de' sapienti, o de' Filosofi, T. de' Filo-

sofi Ermetici, ed è il Mercurio ermetico, o filosofale; che anche è chiamato con altri nomi.

SAPIENTEMENTE. Avverb. Con sapienza, Saviamente Lat. sapienter. Gr. σοφως. Esp. Salm. Benignamente crea, e per benignità sapientemente crea. Al-bert. cap. 44. Procura d'avere, e d'usare l'utilitade loro, e di reggerla sapientemente.

SAPIENTISSIMAMENTE. Superl. di Sapientemente. Lat. sapientissime. Gr. σοφωτατα. Fr. Giord. Pred. R. Il grande Dio, che sapientissimamente governa l'universo. Tratt. segr. cos. donn. Se danno in fisico, che sapientissimamente le governi alla venuta di

quel malore tanto accidentoso.

SAPIENTISSIMO. Supert. di Sapiente; Savissimo. Lat. sapientissimus . Gr. σοφώτατος . G. V. 12. 108. 5. Del sapientissimo de' savj Re Ruberto tuo zio ec. Com. Inf. 4. Tale, questi sue al tempo di Iosia Re d'Isdrael; sue l'uno de' sette sapientissimi, de' quali è detto di sopra. Franch. Sacch. nov. 2. O sapientissimo Re, benedetto sia il ventre, che portò tanta pru-

denza, quanta in te regna

SAPIENZA, e SAPIENZIA. Scienza, che contem-pla la engione di tutte le cose. Lat. sapientia. Gr. σοφία. Albert. cap. 18. Negli antichi ée la sapienza, e in lungo tempo s'accatta senno. E cap. 50. Ee la sapienza scienza condita di savore di virtude. E appresso: La sapienza è perfetto ben della mente, ed è savere delle umane, e delle divine cose. E appresso: Possiedi la sapienza, perciocchè ella è meglio, che l'oro. E appresso: L'animo senza sapienza è detto infermo. Teol. Mist. La sapienza è dignissima cognizion di Dio, la quale è per ignoranza conosciuta, se-condo l'unione sopra la mente, quando la mente da tutte l'altre cose spartendosi, poscia anche se medesima lasciando, è unita agli splendienti raggiuoli, illuminata nello investigabil profondo della sapienza. Mor. S. Greg. La sapienza si trae dalle parti occulte. Gr. S. Gir. Sapienza è fuggir lo male, e far lo bene; e che è lo male! tutto ciò, che Dio vieta. E che è lo bene! tutto quello, che Dio comanda. Cavalc. Frutt. ling. Ogni sapienza è da Dio. Fr. Giord. Sapienza è una virtù, che dirizza tutte le cose. Dant. Par. 11. L' altro per sapienzia in terra fue Di cherubica luce uno splendore.

S. 1. Figuratam. Dant. Inf. 3. Fecemi la divina testate, La somma sapienzia, e'l primo amore. E Par. 23. Qui è la sapienza, e la possanza, Ch' apri le strade tra'l cielo, e la terra ( in questi due esempj vale

Iddio ) .

S. II. Per Luogo, dove pubblicamente si leggono le scienze. Varch. Ercol. 291. Messer Agostino da Sessa, essendo una mattina, quando leggeva filosofia in Pisa, uscito della sapienza ec.

\* S. 111. Dente della sapienza, dicesi L'ultimo de molari così chiamato perchè per lo più nasce da' 25. a'

30. anni . Voc. Dis.

\* §. IV. Sapienza è anche Nome d' uno de' libri della

sacra scrittura . V. SAPIENZIALE.

+ \* SAPIENZIALE. Aggiunto proprio di que' libri della Sacra Scrittura che sono intitolati Sapienza. Magal. part. 1. lett. 9. Se voi altri scartabellando i Salmi, o i Libri Sopienziali, o quello di Giob. ec. trovate qualche passo, che paia adattarsi a' vostri concetti filosofici, per poco non fate ec.

\* SAPINDO. Sapindus saponaria Linn. T. de' Botanici. Saponaria Indiana. V. SAPONARIA S.

\* SAPINO. T. de' Naturalisti, Spezie d' amatista di color di rosa chiaro.

+ \* SAPIO. V. A. Vedi e dici Savio, Sapiente. Sacch. nov. 127. Escanne fuori li sapii . + \* SAPONACEO. Che partecipa della natura e

proprietà del sapone. Cocch. Vitt. Pitag. pag. 41. [Venezia 1744. ] Sugo acqueo olcoso e salino che gli artisti chiamano saponaceo, e del quale ec. E pag. 43. Queste materie sono oleose insieme e saline e di maravigliosa virtù saponacea attenuante e detersiva massime in mescolanza con altri cibi ec.

† SAPONAIA. Saponaria. Lat. radicula, erba lanaria. Gr. 598910v. Volg. Diosc. La saponaia è nota a
tutti, e s'adopera da' purgatori per purgar le la-

SAPONAIO. Che fabbrica, o vende sapone. Lat. saponarius. Gr. σαπωνοποιός. Buan. Fier. 4. 4. Tintori, saponaj, di macellari Scannatoj, edifizj da trar seta .

(\*) SAPONARIA. Saponaria officinalis Linn. T. de' Botanici . Pianta, che ha la radice serpeggionte, nodosa, fibrosa, gli steli erbacei, consistenti, lisci, articolati, le fuglie ovnte, lanceolate, sessili, oppaste, congiunte, i fiori di un rosso pallido, adorosi, a ciocca . Fiorisce nel Luglio , e nell' Agosto , ed è comune lungo le strade intorna ai fossi. Ha due varietà, una a fior doppio, e l'altra che è detta da Miller ibrida, ha le foglie concave. Red. Cons. 1. 63. Soggiunsero, che era necessario ricorrer di nuovo ad un terzo decotto di legno santo, di salsapariglia, di china, e di saponaria, ec. E appresso: Ottimo pensamento sarebbe stato, il far cuocere ec. una vipera intera nel sopram-mentovato decotto di legno santo, di china, di salsapariglia, e di saponaria.

+\* S. Saponaria Indiana, detta anche da' Botanici Sapindo, Sapindus saponaria Linn. Pianta, che ha lo stela diritto, senza spine, ramoso nella sommità, le foglie dispari pennate, col peziolo alato, e membranoso, le faglioline lanceolate, appuntate nelle 2. estremità, integerrime. Il fiore di questa Pianta esotica è composto di un calice e corolla di quattro pezzi uguali con tre cassule carnose delle quali per lo più una sola matura, e contiene un solo seme sferico, duro, nero come eba-no, e adoperata per corone e rosarj. La corteccia, o parte carnosa del frutto, serve come il sapone per puli-

re argenti e biancherie .

SAPONATA. Quella schiuma, che fa l'acqua, dove sia disfatto il sapone. Cant. Carn. 160. Noi abbiamo un buon sapone, Che fa saponata assai; Fruga un pez-zo ove si pone, Se più meni, più n' arai. Lor. Med. Beon. cap. 8. Nè pria le stiene alli nostri occhi volse, Ch' e' ci pareva al culo un cavriolo Per la gran sapo-

nata, che vi accolse (qui per similit.).

\* SAPONATO. Neologismo de' Chimici. Combinazione degli olj valatili o essenziali con differenti basi.

SAPONE. Mestura di varie sorte, composta comunemente d'olio, calcina, e cenere, che s'adopera per lavare, e purgare i panni, e per bagnar la barba innanzi di raderla. Lat. sapo. Gr. σμηγμα. Cr. 9. 25. 4. S' unga con sapone Saracinesco, e quanto si può più attentamente si metta leggieri nelle nari del cavallo. Bocc. nov. 80. 10. Con sapone moscoleato, e con garofanato maravigliosamente, e bene tutto lavò Sala-baetto. Buon. Fier. 4. 5. 3. Vorrò veder, se sa vender per sapa Sapon da seta stemperato in ranno. Bern. Orl. 2. 10. 20. Poi gli ha senza sapone il mento raso, La barba giù nel petto gli trabocca.

S. Pigliare il sapone, o simili; siguratam. vale Lasciarsi corrompere con donativi; lo stesso, che Pigliare il boccone. V. BOCCONE S. III. Malm. 6. 20. Ed egli, che da essa ebbe il sapone ec. Mentr' ella saltò

in barca chiuse l'occhio.

SAPONETTO. Dim. di Sapone ; e si prende comunemente per Sapone più gentile, e odoroso. Buon. Fier. 2. 2. 6. Pasticchi, saponetti, delicate Conce di guanti, e di scarpini adorni.

SAPORARE . Assoporare , Assaggiare . Lat. gustare, degustare, libare. Gr. πεογεύεσθαι. Declam. Quintil. C. L'odorare, il saporare, il toccare, e l'udire . S. Agost. C. D. Che non voglia dire del saporar le vivande, del diletto carnale, assai lo mostra, dove

SAPORATO . Add. da Saporare . Lat. gustatus , li-

batus . Gr. πçogeudeis.

+ SAPORE. Sensazione, che producono sulla lingua le cose, che si gustano; e più spesso per Quella virtù che è nelle cose di produrre tale sensazione. Lat. sapor. Gr. χυμός. Bocc. nov. 10. 9. Non solamente non so-no da cosa alcuna, ma sono di malvagio sapore. Cr. 4. 43. 3. Se troppo vi stesse, di mal sapore il guasterebbe. E 44. 2. In questo modo si dice liberare il vaso, e'l vino, ma il vino ha mal sapore. Ricett. Fior. 41. Eleggesi quella [ gomma elemi ] che è ragiosa, leggiera, e di odore buono, e di sapore potente.

S. I. Di mezzo sapore, vale Che non è nè agro, nè dolce. Cecch. Esalt. cr. 5. 1. Queste tante melarance

Oh fusson ellen di mezzo sapore!

S. 11. E Sapore per Gusto . Lat. voluptas , gustus jucunditas . Gr. noovn . Amet. 24. Le nostre in fonti chiare dirivate Di viva pietra bevon con sapore che le serva in lieta sanitate . Dant. Conv. 55. L' una ragione, e l'altra darà sapore a coloro, che a questa cena sono convitati.

S. III. Per metaf. Dant. Purg. 16. Di picciol bene in pria sente sapore. E 20. Ultimamente ci si grida: Crasso, Dicci, che'l sai, di che sapore è l'oro! Tes. Br. S. 29. Sicchè non paia cosa pensata maliziosamente, e non di troppe parole di giuoco, nè di vanità, anzi ferme, e di buon sapore [ cioè : di sustanzia , e

concludenti

SAPORETTO . Dim. di Sapore . Lat. scitus sapor . S. Per Salsa. Lat. condimentum. Gr. έμβαμμα. Bern. Orl. 1. 25. 4. E pare anche, che gusto, e grazia accoglia A vivande, che sian per altro buone, E le faccia più care, e più gradite Un saporetto, con che sien condite.

+ \* SAPORÍFICO. Che ha sapore. Cocch. Vitt. Pit. pag. 63. [ Venezia 1744.] Corpuscoli saporifici onde le carni e gli aromi e le materie dure ed oleose abbondano.

SAPORITAMENTE . Avverb. Con sapore . Lat. sa-

pide . Gr. περπνώς.

S. Per Gustosamente, Con gusto. Lat. quadam gustus jucunditate. Gr. μεθ'ήδονης. Βοςς. nov. 52. 6. Cominciava a ber si saporitamente questo suo vino, ch'egli n' arebbe fatto venir voglia a' morti. Red. Vip. 1. 17. Fu veduto saporitamente più, e più volte lambir-ne. Galat. 27. Maestro, questi chi è ! e per qual ca-gione sì saporitamente l'acqua della guastadetta hevve egli tutta, la quale tutti gli altri aveano rifiutata?

SAPORITINO . Dim. di Soporito : Lat. scitulus. Fir. As. 41. E più tosto stimola con ogni sollecitudine quella sua fanticella, perciocch' ella è galantina, e tutta saporitina [ qui figuratam. e nel signific. del S. III. di

Saporito ]

SAPORITISSIMAMENTE . Superl. di Saporitamen-

S. Per Gustosissimamente . Bemb. lett. 2. 147. Io ho riso saporitissimamente, e più d'una volta sono tornato a legger la istoria vostra. Red. Ins. 59. Se gli tran-

gugiò saporitissimamente.
SAPORITISSIMO. Superl. di Saporito. Red. lett. 2. 177. Grande sarebbe stata la mia gloria, se nello stesso tempo non fosse stata fatta un'altra saporitissima nuova scoperta nella regione australe incognita de' daini. Soder. Colt. 5. Buona, ed eligibile positura per le vigne è la qualità delle spiagge ec. dove si raccolgono

saporitissimi (i vini) ed odorati. E 120. In monte fa oltra modo bene, e nell'asprezza d'esso è saporitissi-

S. Per Gustosissimo. Soder. Colt. 121. Ond' è che' vini, che sono raccolti alla vista del mare, sono di più

forza, e di saporitissimo sapore.

SAPORITO . Add. Che ha sapore , Di buon sapore . Lat. sapidus . Gr. εὐχυλος . Bocc. non. 77. 48. Di gran lunga è da eleggere il poco, e saporito, che il molto, ed insipido. Fr. Giord. Pred. D. I pesci arrostiti sono migliori, e più saporiti, che quelli, che sono lessi nell'acqua. Red. lett. 2. 176. Il cervello di daino è una gentil cosa, molto saporita, e molto sana.

§. 1 Per Gustoso, Che da gusto, Che si fa con gusto. Lat. gustatu jucundus. Gr. πρπνός. Bocc. nov. 52. 6. Al quale ec. il saporito bere, che a Cisti vedeva

fare , sete avea generata.

Che arreca diletto. Bern. S. 11. Figuratam. vale, Orl. 1. 25. 2. Le cose belle, e preziose, e care, Sa-posite, soavi, e discate Scoperte in man non si debbon portare, Perchè da porci non sieno imbratta-

S. III. Dicesi Uomo saporito, di Persona graziosa, e di spirito, e per ironia di Persona maliziosa. Lat. callidus, emunctæ naris. Gr. πολυμάτις. Salvin. pros. Tosc. 2. 109. Come si vede giudiciosamente fatto dal saporito Redi nel suo vago, e famoso Ditirambo.

SAPOROSAMENTE . Avverb. Con sapore , Sapori-

tamente . Lat. snpide . Gr. πεςπνώς .

§. I. Per Gustosamente. Lat. jucunde. Gr. περπνώς. §. II. Per metaf. Med. Arb. cr. Fu cotto saporosamente di merigge per lo caldo del sole spirituale. Vit. Plut. Bruto se ne rise saporosamente (cioè: di cuo-

SAPOROSISSIMO. Superl. di Saporoso. Segn. Pred. 6. 4. Poco rileverebbe dunque, che Dio vi lasciasse ed i vostri alberi carichi di saporosissime frutte ec. se dall'altro canto vi alterasse il palato in modo, che tali

cibi più vi fosser noiosi, che dilettevoli.
+ SAPOROSITÀ, ed all' ant. SAPOROSITADE,
e SAPOROSITATE. Astratto di Soporoso. Lat. sapor . Gr. χυμός . Cr. 3. 19. 2. La sua secchezza perde, e saporosità, e buon nutrimento acquista. E 5. 6. 9. La loro saporositade [delle castagne], e ponticitade dimostra la lor secchezza ec.

SAPOROSO . Add. Saporito . Lat. sapidus . Gr. evχυλος. Fiamm. 4. 119. Le nuove erbette ec. gli ministrano saporosi cibi. Cr. 6. 39. 1. La polvere del suo seme ( del curiandolo ) gittata sopra la carne la fa saporosa . Red. lett. 2. 177. Il lampredotto del daino è viepiù gentile, teneruccio, e saporoso di quello di qual-

sivoglia altra bestiaccia. S. Per metaf. Lat. dulcis, mellitus, jucundus. Gr. γλυχύς, μελιχεός, περπνός. Coll. Ab. Isac. 27. Con-ciofossecosach' egli fussino saporosi di sale divino. Bemb. Asol. 2. 82. Della quale (sabinetta) la giovanetta età, e la vaga bellezza facevano le parole più saporose, e

più care ( cioè : dilettevoli ) . \* SAPPA . Vino cotto a uso di medicina . Fraca-

SAPPIENTE . Add. Che sa . Lat. sciens . Gr. eidn-μων . Cr. 4. 18. 6. Avvegnachè alcuni così maschi , come femmine, non sappienti la natura, e generazioni delle gragnuole, imprudentemente, o fallacemente affermino, alla gragnuola, e alle folgori alcuna cosa far si possa

S. E Sappiente, diciamo anche l'Olio, e'l Cacio, quando hanno troppo acuto sapore. Lat. sapidus. Alleg. 82. Acciocche non dia cattivo bere assatto, aggiugnete-

vi cacio sappiente di forma.

SAPUTA . Il sapere , Notizia . Lat. scientia , consi-

lium . Gr. yvaois . Bocc. nav. 36. 19. Perdono vi domando ec. d'avere senza vostra saputa chi più mi piacque marito preso . E nov. 73. 8. Diliberò di non volerlo fare senza saputa di Bruno, e di Bussalmacco. G. V. 8. 18. 1. Il detto Re Giacomo si scusò della 'mpresa ec. e come era suta di sua saputa. Tes. Br. 7. 20. L'uno è, che noi imprendiamo le cose, che noi non sapemo, per diritta saputa . Salust. Catell. Non senti, che la tua congiurazione è già strettamente in saputa di tutti costoro !

+ SAPUTAMENTE. Avverb. Con sapere, Scientemente . Lat. scienter , consulto . Gr. egemendes . Cavale. Pungil. Perche quelli lo fecero ignorantemente, ma questi ciò fauno saputamente . Sen. Declam. Convenirsi con una femmina, e saputamente obbedirla in simiglianti atti vani, come tu facesti, dichiarano la disonestà d'entro. Maestruzz. 1. 78. Il settimo è colui, che saputamente piglia per moglie una monaca. Tesorett. Br. 7. E chi saputamente Un grave punto sente In fatto, e'n ditto, e'n cenno Quello è chiamato senno. \* SAPUTELLO. Saccente , Sciolo . Segner. Paneg.

SS. Nunz. S. I. Quand' un cert' nomo più saputello degli altri, disse, che Fidia avea molto errato nell'ar-

te , perchè ec.

(+) SAPUTISSIMO . Superl. di Saputo . Alleg. pag. 228. (Amsterdamo 1754.) Io m'addormenterò con sopportazion vostra nelle venerande braccia delle prelibate saputissime loro maguificaggini, bastandomi ec. + \*\* SAPUTO. Voce fuor d'uso. Sust. Saputa.

Salv. Avvert. 2. 1. 16. Nomi, e Avverbi, i quali hanno terminazione, e genere di maschio, e di femmina, e tanto vagliono ec. saputa, saputo ec. Liv. M. 2. Elli vuole primamente passare a' nemici sanza saputo d' al-

SAPUTO. Add. da Sapere . Lat. cognitus . Gr. yvwριμος , γνωςός . Dant. Purg. 12. Allor fec' io , come color, che vanno Con cosa in capo, non da lor saputa . Bocc. nov. 44. 9. La giovane, saputo questo, pre-

stamente vi fece fare un letto .

S. Per Savio , Accorto . Lat. sapiens , cautus . Gr. σοφός . Nov. ant. 2. 2. Maestro , avvisa questo destriere, che mi è fatto conto, che tu se' molto saputo. M. V. 11. 30. Il capitan delle galée, saputo guerriere, fece a due galée levare alto gli alberi . Anm. ant. 11. 1. 6. Lo parlare ragionevole, e adorno mostra disagguaglianza da' non saputi. Dant. Purg. 16. Onde la scorta mia saputa, e fida Mi s'accostò Stor. Pist. 82: Castruccio, come colui, ch'era savio e saputo in guer-, mosse con tutta la gente sua.

SARA. Lat. serra piscis. Tes. Br. 4. 1. Sara è uno pesce, ch' ha una cresta, ch' è alla maniera di serre, onde rompe le navi di sotto, e le sue ale sono si grandi, che elli ne fa vela, e va bene otto leghe contra alle navi; ma alla fine, che egli non puote più soffe-

rire, si ne va in profondo di mare.

\* SARACENICO . Lo stesso , che Saracinesco . Tratt.

segr. cos. donn.

\* S. Snracenico, e Saraceno, Aggiunto di frumento minuto, triangolare, e nero, che anche dicesi Formene to nero, Fagopiro. Mattiol.

+ \*SARACINARE. Dicesi dell'uva quando maturando comincia ad annerire, presa la metafora da i Mori, ovvero Saracini . Salvin. annot. Opp. Pesc. Uve le quali maturando anneriscono, e come dicono i Contadini saracinano. E Odiss. Altre ora ne vendemmiano, altre pigian; colà son esse agresto buttando il fiore; ed altre saracinano. E annot. Taac, Buon. L'uva quando di agresta si fa matura, e nera, i contadini la dicono saracinare, da i Saracini e Mori.

SARACINESCA, e SERACINESCA. Sust. Sorta di toppa, Serrame. Salv. Granch. 3. 5. La Clarice s'è chiusa con Fortunio Disavvedutamente nella camera Della saracinesca. Buon. Fier. 1. 4. 4. Chiavi di serratura Nuova, e fuor d'ogni usanza Strane saracinesche. Alleg. 167. L'oro, e l'argento di questi se ne sta raccolto ne' casson di noce imbullettati, e gravi, serrato a centomila saracinesche.

S. Saracinesca, si dice anche quella Serratura di le-gname, o simile, che si fa calare da alto a basso, per impedire il passaggio alle acque, agli animali, o simili. Libr. Son. 146. Sicchè, levata la saracinesca, Affogò forse venti, e non migliaia. Segr. Fior. art. guerr. 7. 151. Affortilicansi ancora le porte con le saracinesche. E appresso: lo ho vednte di queste saracine-sche, che voi dite, fatte nella Magna di travette, in forma d'una graticola di ferro, e queste nostre sono

fatte di panconi tutte massicce.

\*\* S. Ill. Saracinesca, T. de' Mil. Una porta, o un cancello pensile di legno, o di ferro, collocato sull'entrata della città, o fortezza, e sostenuto da corde, o da catene avvolte ad un subbio, di modo che svolgendo il medesimo, o anche tagliando le corde, la Saracinesca cade con impeto scorrendo dentro due canali laterali chiamati incastri, incavati nelle spallette della por-ta. L'uso della Saracinesca si è quello di escludere al

nemico l' entrata delle porte . Grassi .

SARACINESCO. Add. Di Saracino, Da Saracino.
Lat. saracenicus. G. V. 6. 1. 3. Seppe la lingua Latina, e la nostra volgare, Tedesco. Francesco, Greco, Saracinesco. E 12. 101. 1. Tanto è a dire Mulè in saracinesco, come Re in nostro Latino. Bocc. nov. 99. 37. Comandò, che a messer Torello ec. fosse messa in dosso una roba alla guisa Saracinesca. Cr. 9. 25. 3.

S' unga con sapone Solacinesco.

S. Toppa saracinesca, vale lo stesso, che Saracinesca nel primo significato . Lasc. Parent. 5. 7. Voi sapevate pure della toppa saracinesca, che non si può aprire, nè di dentro, nè di fuori senza la chiave. Ambr. Furt. 3. 11. Il quale [uscio] avendo una huona toppa saracinesca, si viene a serrar di sorte, che nè di dentro,

nè di fuori si può senza la chiave aprire.

SARACINO. Sust. Statua di legno a similitudine di uomo Saracino, nella quale i cavalieri correndo rompon la lancia. Lat. polus. Onde correre al Saracino. Lat. ad palum se exercere. Lab. 253. Questi così fatti, se egli avessono già il viso fatto, come il saracin della piazza, ama ella sopra ogni alira cosa. Franc. Sacch. nov. 159. E così si fermò là dove si pone il saracino. Buon. Fier. 4. 2. 1. Dirai, che quella è vana, Ch' el-l'è una quintana, Ch' un saracino ell'è. Malm. 4. 57. E come cavalier, che al saracino Corre per carnovale, o altra festa.

S. Saracini, diciamo anche gli Acini dell'uva, quan-do cominciano a divenir vaj. Bellinc. son. 242. Si fug-

gon nella vigna i saracini

SARACINO. Seguare di setta pagana, e infedele. Lat. saracenus. Bocc. nov. 42 10. Gostanza, io ti menero in casa d'una bonissima donna saracina. Dant. Inf. 27. Avendo guerra presso a Laterano, E non con saracin, nè con giudei. E Purg. 23. Quai barbare fur mai, quai saracine! Petr. cap. 9. Vidi verso la fine il saracino, Che fece a' nostri assai vergogna, e danno. Maestruss. 2. 29. 4. Eziandio che egli uccida uno pa-gano, ovvero saracino. E 2. 30. 1. È licito al cristiano, che è tenuto dal saracino, d'involargli alcuna cosa! Ar. Fur. 29. 22. E riprendendo il rito saracino

Gram tazze, e pieni fiaschi ne tracauna.

\*\*\* SARAFFI. Seroffi. Monete Saracine di Alessandria. Ar. Orl., e Cass., Morg. 25. 93. Ama-

\* SARAGO, a SARGO. Pesce nel mare di Egitto, molto simile al Melanuro, Salvin. Opp. Pesc. 1 sarghi T. VI.

impauriti in frotta in fondo Del mare rannodandosi Stan anatti

SARAMENTARE . V. A. Obbligare , . Costrignere con giuramento, Giurare. Lat. jusjurandum adige-re. Gr. έγκαπαλαμβάναν κατ' άνάγκην ποις δρκοις. Albert. 2. 47. Conciossiacosache tu puoi aver pace con saramento, e saramentarli al tuo comandamento. Fir. As. 213. Il poverello, gridando, e raccomandandosi, ginrava, e saramentava, che egli non aveva veduto fan-

ciullo alcuno

SARAMENTO . V. A. Giuromeato . Lat. jusjurandum, sacramentum. Gr. ögxos. Bocc. nov. 1.6. Dan-dosi a que' tempi in Francia a' saramenti grandissima fede . E non. 73. 13. Con saramenti affermando , che così era . E nov. 84. 5. Con molti saramenti gliele afcosì era. E nov. 84. 5. Con molti saramenti gliele arfermò. G. V. 7. 85. 1. Si prese concordia sotto saramento, presente il detto Papa, di fare la detta battaglia. E 11. 54. 3. Diponendo il suo saramento, e impromessa del santo passaggio d'oltremare. Vit. 83. Pad. Pognamo che io in sogno abbia giurato, pur mi pare d'essere obbligato a questo saramento. Stat. Merc. Sia tenuto, e debba per legame di saramento a lui dato, ogni negligenza lasciata, far fare ec. un bello, e sofsiciente armario. Re Rub. 48. Al saggio non convien far saramento. Ovid. Pist. Più non farai saramento ad altro amante.

\* \* SARANGOUSTI. s. m. T. di Marineria. Una specie di mastice usato nell'Indie per coprire i commenti delle navi, che si riguarda come migliore di tutti gli

altri che sono noti. Stratico.

\* SARCASMO. T. de' Rettorici. Spezie di amara

ironia, Derisione fatta motteggiando.
SARCHIAGIONE. Il sarchiare. Lat. sarritio, sarculatio, sarritura . Gr. σχάλευσις . Cr. 3. 8. 5. Della qual sarchiagione non si affligge [la fava] anzi fa pro.

SARCHIAMENTO . Il sarchiare . Lat. sarritio , sarculatio. Gr. σχάλευσις. Cr. 6. 2. 13. Fassi ancora sarchiamento, quando per lo peso della terra ec. la terra

sarà troppo assodata.

+ SARCHIARE. Ripulire dall'erbe salvatiche togliandole col sarchio . Lat. sarculare , sarrire . Gr. σχαλεύav. Cr. 3. 14. 3. I lupini da sarchiar non sono, e sarchiati si spengono. E 6. 2. 12. Quelle, che troppo spese se nate sarauno, così rade si pongano, che sarchiar si possano. E num. 13. Sarchiansi quante volte l'erbe no-cive nascon tra loro. Lab. 293. Domine dagli il malanno, torni a sarchiare le cipolle, e lasci stare le gentildonne . Tratt. gov. fam. 21. Se il grano non cadesse in terra, non morrebbe; se non morisse, non nascerebbe; se non nascesse, non sarebbe sarchiato; se non fosse sarchiato, non crescerebbe. Bart. Ben. 1im. pag. 8. [ Livorao 1799. ] Non domandar com' io semini et ari, E come io poto ben l'anno le viti: Nell'annestare al mondo non ho pari, E nel sarchiare e nel tener pulite Le fosse, e le semente ec.

SARCHIATO. Add. da Sarchiare. Lat. sarculatus. Gr. σχαλευθείς. Cr. 3. 14. 3. I lupini da sarchiar non

sono, e sarchiati si spengono.

SARCHIATURA . Il sarchiare . Lat. sarritura . Gr. σχάλευσις . Pallad. Sett. 14. Al quale lievemente fatta interno sarchiatura, fortifica la tenerezza della pianta.
\*\*\* SARCHIE. T. di Marineria. V. SARTIE.

SARCHIELLA . V. SARCHIELLO .

SARCHIELLARE. Leggiermente sarchiare; che anche comunemente i nostri contadini il dicono Radere, o Chisciare. Lat. sarculare. Gr. σχαλεύων. Pallad. Gingn. 1. Di questo mese s'apparecchi l'aia, « poi avendola sarchiellata lievemente, s'acconci con pula, e con morchia

15. Vuolsi seminare spargendo, e gittandolo, e rico-

prite col sarchiellino, o rastrellino.
SARCHIELLO, e SARCHIELLA. Dim. di Sarchio. Lat. sarculum . Gr. σκαλίς . Pallad. cap. 41. Sarchielli semplici, e sarchielli con due corna, con manichi ivi entro . Alam. Cott. 2. 36. E mentre egli opra tal , la sua famiglia Con semplici sarchielle attorno mande. E 4. 99. Poi le zappe, i marron, le vanghe, i coltri, Le sarchielle, i bidenti ec. Sian messe tutte insieme.

SARCHIETTO. Sarchiello. Lat. sarculus. Gr. oxa-Ais. Cr. 6. 2. 14. L' erbe nientedimeno col sarchietto

si ricidano

SARCHIO. Piccola marra per uso di sarchiare. Lat. sarculum . Gr. oxalis . Cr. 6. 2. 13. Così col sarchio, come con mano, ottimamente si tolgono.

SARCHIOLINO. Dim. di Sarchio; Sarchiello. Lat. sarculus . Libr. cur. malatt. L' erbe con le radiche si

cavano di sotterra con un sarchiolino.

SARCHIONCELLO. Dim. de Sarchio. Lat. sarculus . Gr. oxadis . Cr. 6. 102. 1. Appresso si roncano, quandunque rinascano l'erbe in essa, con le mani, e col sarchioncello

+ (\*) SARCOCELE . V. G. T. de' Chirurgi . Malattia in cui uno o ambidue i testicoli sono divenuti sirrosi, siavi o no tumefazione dello scroto. Lat. sarcocele. Gr. σαρχοχήλη. Red. Cons. 1. 278. Oltre lo scirro, vengon prodotte le scrosole, ec. un tumore dello scroto, chiamato ramice; ed un altro pur dello scroto, chiamato sarcocele, cioè a dire ernia carnosa.

+ SARCOCOLLA. Gomma resina, che stilla da una pianta esotica di questo nome. Si raccoglie in granelli simili alla rena di color giallo, crocco, ovvero in pezzi solidi granulati nell'interno. Stimasi vulneraria, e consolidante, come accenna il suo nome. Lat. sarcocolla . Gr. oagxoxo Ma . M. Aldobr. P. N. 69. Porre di sopra polvere di sangue di dragone, e sarcocolla. Ricett. Fior. 60. La sarcocolla è una lagrima di un arbore di Persia, simile all' incenso minuto, di colore o gialliccio, o rossigno.

+ \* SARCOEPIPLOCELE. T. de' Chirurgi. Dicesi l'ernia dell'epiploo nello scroto in cui siavi il sarcocele.

+ \* SARCOEPIPLONFALO. T. de' Chirurgi.
L'ernia ombelicale dell'omento, complicata da un sar-

coma

\* SARCÓFAGO . T. degli Storici antichi . Sepolcro, in cui gli Antichi riponevano i cadaveri, che non si volevano abbruciare

+ \* SARCOIDROCELE. T. de' Chirurgi . Il sar-

cocele complicato d' idrocele .

\*\*\* SARCOLITE . T. de' Nat. Pietra di colore carneo, non confondibile coll'asbesto, detto carne fossile.

+ \* SARCOLOGIA. T. degli Anatomici. Quella parte della Notomia, che tratta delle carni, ossia dei mu-

scoli. + \* SARCOMA . T. de' Chirurgi . Sorta di tumore composto dall'escrescenza delle parti molli, avente la consistenza carnosa, ed essendo sensa dolore. + \* SARCONFALO. T. de Chirurgi. Il sarcoma

formato all' ombelico .

+ \* SARCOTICO . T. de' Chirurgi . Aggiunto di quei rimedi che si credono valevoli alla riproduzione

delle parti molli.

\*\* SARCULA . Spezie d' uva del Bolognese . Cresc. 4. 4. 5. Ed è un'altra maniera che da alcuni malixia, e da alcuni altri sarcula è chiamata, la quale ha il granello bianco, e ritondo, e torbido, con sottil corteccia, che in maraviglioso modo pesa, e in terra assai magra si difende .

SARDA . Sorta di pietra dura . Lat. sarda , carneola. Dittam. 4. 3. La sarda pietra quivi ancor si trova.

\* S. Sarda per Sardella, o Sardina dicesi oggi comunem. da' Pescatori

+ \* SARDANAPALESCO . Parassitico , Epulonesco. Buon. Fier. 1. 1. 2. Vostra la cura fia , . . . Che'l mio danaio . . . Non si scialacqui, per nutrir famiglia Indiscreta, o briaca, o disleale, O sardanapalesca. Salvin, annot. ivi : O sardanapalesca, dal Re Sardanapalo, gran crapulone, abbandonato a i pacieri, e al lusso. Buon. Fier. g. 5. Iatr. sc. 3. E'l biscazzier, l' uom della gola, E'l sardanapalesco, e quel ch'aspet.

ta L'impubere alla svolta, . . . Andarne a stiene rotte. + SARDELLA. Clupea sprattus, T. de' Naturalisti. Piccolo pesce, che ha la testa puntata, la fronte nericcia, gli opercoli delle branchie rigati, e argentini, gli occhi grandi, la pupilla nera, e l'iride alquanto ginlla mista di bianco. Abita nel mare del Nord, nel Baltico, ed anche nella più parte dei porti del Mediterraneo. Lat. sardinea, Beroald. Franc. Sacch. nov. 87. Levata questa vivanda, vennono sardelle in tocchetto . Bern. rim. 1. 98. Ha presso un lago, che mena carpioni, E trote, e granchi, e sardelle, e frittura. Burch. 1. 9. Giurando alle guagnel delle sardelle. Buon. Fier. 4. 3. 4. Quelle Forme Sardesche in mare Ebber gettate a ingrassar le sardelle. Malm. 1. 62. Serransi in barca come le sardelle

+ \* SARDESCO . Di Sardegna ; Sardo . Buon. Fier. 4. 3. 4. E abbarbagliati, quelle Forme sardesche [ cioè di cacio sardo] in mare Ebber gettate a 'ngrassar le

sardelle .

SARDINA. Sardella. Lat. sarda minor. sardinea. Red. Oss. an. 175. Ho rinvenuto ec. averla altresì la murena ec. la sardina, l'ago primo del Rondelezio.

+\* SARDO. Di Sardegna, Isola del Mare Mediter-raneo. Buon. Fier. 4. 3. 4. Passando una gran barca Di cacio sardo, i mercatanti ec. E appresso: Mi s'accostaro, e m' offerir partito, Del lor formaggio sar-

do Col mio zucchero far voler baratto.

\* SARDONIA. T. de' Botanici. Sorta di pianta che ammazza gli uomini in modo che convulsi nella bocca

sembra che ridano.

SARDONICO. Lat. sardonyx. Gr. σαρδόνυξ. Mor. S. Greg. Ben sappiamo noi, che lo sardonico, e lo zassiro son pietre preziose; ma conciossiachè molte altre pietre sieno più nobili di queste, e di maggior prezzo, come è, che lo sardonico, e lo zassiro ha color d'aere ec. Franc. Sacch. Op. div. 93. Sardonico à hella semma e di rosso colore e ha nome sardonico è bella gemma, e di rosso colore, e ha nome sardonico perchè intra Sardi fu trovata in prima.

(\*) S. Sardonico, per Aggiunto di Riso; Spezie di convulsione, che contrae dall' una, e dall' altra parte i muscoli delle labbra. V. RISO S. IV.

+ \*\* SAREPOLLARE. Lo etesso, che Saettolare. Pal-lad. Febbr. 12. Sarà ottima cosa se'l potatore guarderà sempre al tralce, ch' è alcuna volta ben nato abbasso laggiu della vite, e ad una gemma, o due il vi tondi per cagione di riparar poi la vite : e questo si chiama sarepollare (così legge l'ediz. di Verona 1810.).

SARGANO, e SARGINA. Spesie di panno da coverte. G. V. 12. 66. 3. Sotto i carri alla coverta di sargani, e di drappi, che si guarentieno di quadrelli ec. Liv. Dec. 3. Queste cose li Duchi disprezzevolmente riprendevano, ma ne trapassare, ne discompere la salmeria opposta, nè a far far luogo alle costipate barde, e alle

sargine sopra lor poste era leggiere.

+ SARGIA. Spesie di panno lino, o lano di varj colori, e comunalmente dipinto, che era già in uso per cortinaggi, e simili. Lat. lodix. Gr. ςρωμα. Bocc. nov. 44. 8. Faccialevisi un letto tale, quale egli vi cape, e fallo fasciar d'attorno d'alcuna sargia. E g. 7. p. 4. Essendo in più luoghi per la piccola valle fatti letti, e util dal discreto sinisaleo di sassa Franceche. tutti dal discreto siniscalco di sarge Francesche, e di

capoletti intorniati, e chiusi. Dittam. 4. 26. Similemente passammo in Irlanda, La qual fra noi è degna di fama Per le nobili sarge (l'ediz. di Venezia 1820. legge saie, e gli Accademici portano questo stesso esempio alla voce SAIA. V.), che ci manda. Pecor. g. 2. nov. 2. Il quale era ec. fasciato dentro con un lenzuolo, e di fuori con una sargia.

\* SARGIAJO. Nome, che si dava anticamente a

Colui , che dipignea le sarge da letto. Bald. Dec.

SARGINA. V. SARGANO.

\* SARGO. Lo stesso, che Sarago.

\*\* SARISSA. T. de' Mil. Spezie d' asta antica lunga quattordici cubiti usata particolarmente doi Macedo-

ni. Grassi .

SARMENTO. Lo stesso, che Sermento. Soder. Colt. 27. Il tempo vero dello spiccargli dalle viti è quando cominciano i sarmenti ad aver piagati un po'gli occhi. E 32. Si fanno su per le pergole, e per le viti degli arbori co i sarmenti delle viti proprie. E 37. Acconciandogli, che stieno rilevati ugualmente per tutto sicchè crescendo, resti aggravata la vite di sarmenti traversali con contrappeso pari da ogni lato. E 46. Quanto si può si carichi il sarmento sopra la vite, af-

finchè non si marcisca, e si regga meglio. SARNACCHIO. V. A. Quella quantità di catarro, che in una volta si sputa; che oggi più comunemente diciamo Sornacchio . M. Aldobr. Gli abbondera sarnacchi, secondo 'l savor della maniera della flem-

SARNACCHIOSO. V. A. Add. Che ha sarnacchi. Lat. pituitosus. Gr. phequarwing. Fr. Iac. T. 1. 3. 6. La sarnacchiosa tossa ec. Con lo sputo fetente, Che conturba la gente.
\* SARONIDO. T. degli Storici. Nome d' una spezie

di Socerdoti delle Gollie.

\* SARPA. T. de' Pescatori. Pesce littorale, che si prende colla rezzuola; il suo corpo è alquanto piano,

e grigiolato, o righettato di nero per lungo. SARPARE. T. Marinaresco. Scioglier l'áncora, Salpare. Lat. tollere anchoram, solvere anchoram, solvere. Gr. άγχυραν αίζαν. Buon. Fier. 3. 2. 13. Sarpa tu'l ferro, ola. Mens. rim. 1. 12. E pure in lieto giorno Sarpò l'ancore sue l'altera nave. Malm. 11. 33. Si lancia fuora, e via sarpa, fratello [qui per similit.

cioè: scappa, o fugge prestamente].
SARROCCHINO. Sorta di vestimento di cuoio, che si porta da pellegrini per coprir le spalle. Malm. 1. 21. Va col sarrocchino, E col bordone, e un bel barbon posticcio, Sembrando un venerabil pellegri-

DO .

+ SARTE. Corde della vela del navilio legate all'antenna. Lat. rudentes. Gr. medrovos. Filoc. 5. 45. L' albero, le vele, i temoni, e le sarte da' venti, e dall'onde ci sono state tolte. Dant. Inf. 27. Dove ciascun dovrebbe Calar le vele, e raccoglier le sarte. Petr. son. 231. Veggio fortuna in porto, e stanco omai Il mio nocchiero, e rotte arbore, e sarte (in questi due es. figuratam.). E canz. 42. 2. Indi per alto mar vidi una nave Colle sarte di seta, e d'or la vela.

+ SARTIAME. T. Marinaresco: Nome generico di tutte le funi, che si adoperano nelle navi. Accad. Cr. Mess. Volle che si facesse venire dalla Vera Cruz sartiami, e ferramenti con tutti gli altri attrezzi salvati da

quei vascelli, che s' erano fatti andare a fondo.

\* SARTIARE. T. di Marineria. Mollar un cavo, che passa per de' bozzelli, onde dicesi in T. di Coman-

do Sartia, e vale lo stesso, che Molla.

\*\* SARTIE. s. f. pl. T. di Marineria. Sarchie. Sarte. Costiere. Grossi cavi che servono a sostenere gli alberi d'una nave, e che si oppongono in parte all'ef-fetto del rullio su di essi, essendo incappellati fortemente alle testate de' medesimi, ed avendo i loro punti fermi ai due bordi della nave. Stratico.

\* \* S. I. Sartie dell' albero di mnestra. Esse sono incappellate nella di lui testata, ed i loro rami discendono a i fianchi della nave. Fuori del bordo sono posti orizzontalmente, e sporgenti all'infuori due tavoloni di legno chiumati parasarchie, o panchette, assicurati con mensole, o braccinoli sopra e sotto, sul bordo dei quali sono fermati dei ferramenti, che chiamansi le Lande. Stratico .

\*\* S. II. Controsartie, o sartie false, o sartie di fortuna. Sono due paia di sartie, che servono in qualche occasione, come di tempo burrascoso, a secondare lo sforzo delle sartie, tanto per l'albero di maestra, quanto

per quello di trinchetto. Stratico.

SARTO. Quegli, che taglia i vestimenti, e gli cuce . Lat. sarcinator , vestiarius , Erasm. Bocc. nov. 38. 3. Con una fanciulla del tempo suo figliuola d'un sarto si dimestico. Dittnm. 4. 4 Perchè tanto mi stringe a questo punto La lunga tema, ch' i' fo come il sarto, Che per fretta trapassa spesso il punto. Franc. Barb. 302. 4. Guardati dal barbiere ec. Dal sarto, che tagliare Non vuol che 'l veggia, o fare. Franc. Sacch. Op. div. 110. Per tre modi puote apparare chi in questo modo vive; per natura ec. per arte meccanica, fabbro, arte di lana, sarto ec.

SARTORE. Sarto. Latt sarcinator , vestiarius . Gr. ακες κς, ιματιοποιός. Μ. V. 9. 37. In questi tempi della state uno sartore Inghilese ec. cominciò a fare brigata di saccardi. Dant. Inf. 15. E si ver noi aguzzavan le ciglia, Come vecchio sartor fa nella cruna. E Par. 32. Qui farem punto, come buon sartore, Che com' egli ha del panno, fa la gonna. Tratt. gov. fam. Richiedesi appresso alla comunità universale diversi esercizj, come ec. sartori, armaivoli ec. Morg. 19. 53. Dicea Margutte: quel can traditore Per modo le costu-re m' ha trovate, Che non sarebbe cattivo sartore. E 25. 258. Perde il punto il sartor, che non fa il nodo. + \* SARTORIO. T. degli Anatomici. Uno de'musco-

li flessori della gamba, che serve principalmente ad in-crocicchiare le coscie. Voc. Dis. \* SARZIA. s. f. T. di Marineria. Serie di libani in

due parti, all'estremità de' quali è raccomandata la rete delle tartane da poppa, e da prua della barca sino al fondo del mare. V. SPUNTIERA.

+ SASSAFRAS, SASSAFRASSO, e SASSOFRAS-SO. Lurus Sassafras Linn. T. de' Botanici. Pianta che ha la corolla divisa in sei parti, i filamenti interni, corredati di corpi glandulosi, l'ovario cinto da filamen-ti glandulosi, mancanti di Antera, le foglie intere, e trilobe. Il legno di quest' albero ci viene dall'America, ed è un legno di poca consistenza, leggiero, di colore rossigno, e che fregandolo tramanda odore simile a quello del Finocchio, e degli Anaci. Questo albero dagli Indiani è chiamato Pavame. Lat. sassafras. Ricett. Fior. 54. Il sassafras è un arbore, che nasce nell'Indie Occidentali, di fusto assai grande, di somiglianza al pino, ed ha le foglie con tre punte, come quelle del sico. Red. Esp. nat. 97. Racconta, che il legno del sassafrasso tenuto in molle per otto giorni nell'acqua. di mare la fa divenire dolce, e buona a bere. E 98. Ancorchè ec. in altre prove raddoppiassi la quantità del sassafrasso. E Cons. 1. 145. Crederei, che fosse ne-cessario venire all'uso di un decotto di cina, e di vipere, con la giunta di qualche poca di salsapariglia, e di sassafras, preparata secondo l'arte, con altre erbe, radiche ec.

SASSAIA. Riparo di sassi fatto ne' fiumi a similitudine di pignone. Lat. cumulus lopidum. Viv. disc. Arn. 42. I quali servissero come di guida a quei pignoni, o sassaie, che in forma d'argini potenti io intenderei di

fare. E 43. In construire a seconda, e a traverso pignoni, che son chiamate sassaie. E 45. Nel siume d'Arno ec. sono state messe in opera più sassaie con quel-

lo della Verucola.

SASSAIUOLA. Battaglia fatta co' sassi . Lat. lithomachin. Gr. AlDonaxia . Cecch. Mogl. 3. 4. Che se i citti s' accorgessero Di questo vostro umore, e' vi farebbono La sassaiuola dietro. Buou. Fier. 3. 1. 9. O qualch' altro, ch' armeggi Cavalcando di Pindo Sul caval Pegaseo le sassaiuole [ qui figuratam. ].

SASSAIUOLO. Aggiunto, che si dà a una Spezie di rolombi. Lat. saxatilis. Gr. πετραΐος. Cr. 9. 88. 1. E di quelli (colombi) che vi si mettono, migliori sono

i sassaiuoli, e dopo quelli sono i tigrani. SASSATA. Colpo di sasso. Lat. saxi, vel lapidis ictus. Gr. λιθοβολή. Varch. stor. 10. 280. Il marchese stesso, mentre brigava di salire sopra i hastioni, per una percossa d'una sassata, ch'egli ebbe ec. codde in terra tramortito. Morg. 7. 44. Chi da sassate, che parevan due. Bern. rim. 1. 105. Ha del labbro un gheron di sopra manco, Una sassata gliele portò via, Quando si combatteva Castelfranco. Buon. Fier. 5. intr. 3. La lealtà le trasse una sassata, O fosse di diaspro, o d'alberese

(\*) SASSATELLO. Snssolino. Lat. Inpillus. Gr. λιθάριον. Soder. Colt. 14. Così le terre sparse di mi-

nuti sassatelli, ec. giovano alle viti.

SASSEFRICA. Tragopogon porrifolium Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice fusiforme, lunga, tenera, lattiginosa, lo stelo voto, ramoso, alto anco più di un braccio, le foglie nllerne, intere, amplessicauli, i fiori azzurri solitarj, terminanti. Fiorisce dal Maggio al Luglio, ed è comune nei prati montuosi. Le barbe di questa pianta cotte s' usano il verno per insalata. Lat. tragopogon. Cr. 6. 94. 3. Contra stranguria, e dissuria si dia il vino della decozion del suo seme, e di sassefrica. Dav. Colt. 200. D' Agosto fa' l' agresto, semina rape, radici, sassefrica, navoni, carote, e pasti-

SASSELLO. Diciamo a una Spezie di tordo alquanto più piccoto. Morg. 14. 58. Il marin tordo, il bottac-cio, il sassello. Malm. 7. 76. Dagli pur, rispondea,

ch' egli è sassello [ qui figuratam. ]

+ SASSELLO. Sassuolo. Soder. Colt. 14. Le terre sparse di minuti sasselli (l'ediz. qui citata legge sassatelli), e mesticate di scaglie, o pietre ec. giovano alle viti

+ \* SASSEO. Di sasso, o Convertito in sasso. Bocc. Com. Inf. E così come se veduto avessimo il Gorgone, sassei diventiamo. Salvin. Omer. Inn. [ Sovverrommi, nè me prenderà ec. ] Così detto, dispose i fondamen-ii . . . e sopra lor, Trofonio pose Ed Agamete, un sosseo pavimento ec. E nanot. Fier. Buon. Per più enfasi disse il poeta elegiaco, non sasseo, ma sasso, cioè nomo crudo, insensato, crudele.

\* S. Sasseo, per Simile a pietra. Salvin. Opp. Cacc. Un uovo immenso partoriscon [ gli struzzi ] quanto Capisca un tanto augello, in giro armato Di sassei gu-

\* SASSETO. Tratto di terreno coperto di sossi rotolati dall'acqua. Targ. Viagg. Un sasseto continuato. SASSETTO. Dim. di Sasso. Lat. lapillus. Gr. λι-Dioxos. Gal. Sist. 126. Queste, e assai minori resistenze di sassetti, di rena, di foglie vediamo quietissimamente riposarsi in terra. E 185. Dicami il signor Simplicio, qual sia il moto, che fa quel sassetto stretto nella cocca della canna, mentre il fanciullo la muove per tirarlo lontano!

+ \* SASSICELLO . Sassolino : Sassuolo . Segner. Mi-. versett. 18. La contrizione ha questo di proprio... di abbattere l'altezza dello spirito già ribelle all' istes-:

so Dio, anzi di stritolarla più che quel sassicello svelto dalla montagna non stritolò quel gran Colosso famoso, comparso ec.

\*\* SASSIFICARE. Cangiare in sasso. Menz. Poes. E può novella, e assai miglior Medusa ec. Ai mostri

rei sassificar le ciglia.

+ SASSIFRAGA, e SASSIFRAGIA. Saxifraga crassifolia Lina. T. de' Butanici. Pianta che ha lo stelo nudo, le foglie ovate, dentate, smussate, picciolate, liscie, i fiori grandi, campaniformi, color di rosa a pan-nocchia. Fiorisce sul principio della Primavera, ed è indigena nella Siberia, e nelle Alpi della Svizzera. Se-condo 'l Mottiuolo ce n' è di più spezie. Lat. saxifragum, saxifraga. Gr. σαξίφεας ov. M. Aldobr. E se vien per freddo, recipe gengiovo, pilatro, sassifragia, ed isa-po. Cr. 2. 25. 9. Adunque in que cotali luoghi, o al tutto pianta non vi nasce, o se vi nasce, si è rara, e debole, siccome è la sassifraga, e certe altre piccole granigne, ovvero erbe.

\* \* S. I. Sassifraga Cotiledone, T. de' Botanici. Saxifraga Aizoon Linn. Pianta della classe decandria, e dell'ordine diginia di Linneo, la quale distinguesi per le foglie radicali disposte a rosetta, fatte a spatola, ottuse, ciliate alla base, e con denti bianco-cartilaginosi nel resto del margine; il fusto è pannocchiuto, ed i calici sono sparsi di peli ghiandolosi. Nasce nelle montagne del Lucchese e nelle Alpi Aquane. Savi Due

cent. 108. Sassifraga Cotiledone.

\* \* §. Il. Sassifraga maggiore, T. de' Botanici.
Saxifraga lingulata Bell. Pianta della classe decandria, e dell'ordine diginia di Linneo, la quale ha per carattere distintivo le foglie radicali lineari allungate, contornate nel margine da piccole croste rotonde, e bianche; il fusto è pannocchiuto; tutta la pinnta è liscia. Nasce nelle montagne del Picmonte, e nelle Alpi Aquane . Savi Due cent. 109. Sassifraga maggiore . + \* SASSINATO. V. A. Assassinato. Morg. 20.

7. Perch' eran sassinati come cani (il volgo l' usa an-

cora in alcuni luoghi).

SASSO. Pietra comunemente di grandezza da poterla tratre , e maneggiar con mano. Lat. saxum , lapis . Gr. πέτεα. G. V. 11. 39. 5. Co' sassi cacciati fuori, e fediti. E 12. 20 8. Si mise dentro al serraglio della piazza al ponte a gran pericolo ricevendo di molti sassi, e quadrella. Croaichett. d'Amar. 33. Come lo lione gli venne addosso, e' prese un sasso, e lo mantello, e difesesi vigorosamente. Soder. Colt. 3. Gli antichi lasciarono per ricordo delle viti, che si lasciassero presso a' fianchi delle fosse piantate di viti, sassi non più di

cinque libbre l'uno.

S. 1. Sasso, pigliasi eziandio per Ogni sorta di pietra, e sinsi quanto si vuol grande. Lat. snxum, ru-pes. Gr. ακεότομος πέτεα. Petr. canz. 31. 7. Sotto un gran sasso lu una chiusa valle, ond' esce Sorga, Si sta. Dant. Inf. 34. Poi uscl fuor per lo foro d' un sasso ; E pose me in sull'orlo a sedere. E Par. 11. Nel crudo sasso intra Tevere, ed Arno Da Cristo prese l'ultimo sigillo. But. ivi: Nel crudo sasso ec. cioè nel monte dell' Avernia. Dant. Par. 21. Tra duo liti d' Italia surgon sassi, E non molto distanti alla tua patria. Vit. SS. Pad. 1. 4. Ebbe trovata una bella spelonca chiusa con una lapida appie d' uno bellissimo monte, lo quale era quasi tutto sasso. Fir. dial. bell. donn. 406. Non tutte le nostre pari hanno il modo di abbagliarsi co' sassi d'Oriente, o colle arene del Tago. Malm. 8. 23. Statue eccellenti di que Prassitelli, Che a sassi danno il moto in Settignano.

S. II. Sasso, per Sepolero di pietra, maniera poetica. Lat. lapis sepulcratis . Gr. λίθος επιτάφιος. Petr. canz. 42. 1. Ove chiusa in un sasso Vinse molta bellezza acerba morte. E son. 287. Ite, rime dolenti,

al duro sasso, Che'l mio caro tesoro in terra asconde. S. III. Diciamo in proverb. Trarre, o Gittare il sasso , e nasconderela mano; che vale, Fare il male , e mostrar di non esserne stata l'autore. Varchi stor. 12. 478. Arebbe voluto, secondo il costume suo il quale era di gittare il sasso, come si dice, e nascondere la mano, nche un altro avesse ne non egli, levato questo dador. o ident in the

S. IV. Fare a' sassi pe' forni. V. FORNO S. VIII. S.V. Essect allarporta co' sassi . V. PORTAS. III. \* \$ S. VI. Sasso albano. Una sorta di sasso con in scorea bianca, e dentro pure pende in bianco, ecolla grana alquanto grossa, vergato d'alcune righe azzuricce, e venato di marmo. Serve per far muraglie, e cala eina, la quale però non riesce così forte, come quella

di sasso porcino. Baldin. \* S. VII. Sasso detto alberese. Una sorta di sasso, la scorza del quale è algunato sbiancata, e dentro pende in azzurriccio chiaro . È molto forte , attissimo per fab-

dura, di fuori gialliccia, e dentro azzurra, tanto soda anche quando esce della cava, e de' filaretti, che è impossibile lavorarla per conci. Serve per murare solamente. Baldin.

\* , \* S. IX. Sasso collellino. Una sorte di sasso, che serve per fabbricare, più tenero dell'alberese; ha una scorza alquanto gialliccia, e il di dentro ancora pende in giallo. Nel cuocersi si spezza in falde sottilissime e taglienti, che paiono coltelli, donde ha avuto il nome di sasso Coltellino. Non è buono a far calcina, nè lavoro di scarpello . Baldin.

, \* \* S. X. Sasso maschio. Una qualità di sassi tondi, che si trovano ne' fiumi, e tengono di selice e di vetrina. Questi appena usciti dell'acqua si seccano je dove sotto gli ammattonati si faranno alcuni suoli di questo sasso, non potrà mai l'umidità che esce dalla terra giugnere all' ammattonato ; usansi però molto questi suoli nelle stanze umide, e son quelli che noi diciamo vespai. Baldin.

\*\* S. XI. Sasso porcino. Una sorta di sasso, che nella scorza è sbiancato, e dentro pende in azzurro, ma però più acceso dell'alberese, al quale per altro è similissimo. È attissimo a murare, e la calcina che si fa di questo sasso è stimata ottima, perchè è sortissimo. Baldin.

SASSOFRASSO. Sassafras. Lat. sassafras. Buon. Fier. 2. 3. 4. Il sassofrasso, Siccome il legno, vi si da

pel capo .

SASSOLINETTO. Dim. di Sassolino. Segn. Pred. 2. 6. La colpa dell' uno fu, che il Re avea trovato nel bicchiere un moscino; dell' altro fu, che avea trovato

nel pane un sassolinetto.

SASSOLINO. Dim. di Sasso. Lat. lapillus. Gr. At-Sapior. Serd. stor. 1.: 27. Senza punto fermare il corso de' cavalli, di subito si ponevano a sedere, e quindi ricoglievano per terra i sassolini, e in un momento ancora smontavano, e rimontavano correndo sempre i cavalli quanto più potevano. Bern. rim. 1. 102. Avere un sassolin'n una scarpetta, E una pulce drento a una calza, Che vadia in giù, e'n su per istaffetta. Red. Esp. nat. 66. Che le gru ingozzino questi sassolini, lo accennò Eliano. Sagg. nat. esp. 268. Ch' hanno ne' lor ventrigli maggior copia di s'assolini inghiottiti.

S. Sassolino , T. de' Nat. Acido boracico nativo . Bossi .

\* SASSONE. Accrescit. di sasso. Sacc. rim. Finchè

arriva al sasson della chiocciata.

SASSOSISSIMO: Superl. di Sassoso. Red. Ditir. 34. Or questo, che snillò dall' uve brune Di vigne sassosissime Toscane, Beri, Arianna.

SASSOSO. Add. Pieno di sassi . Lat. saxosus , lopidosus. Gr. Aibwong. Pallad. Febbr. 25. Si semina il finocchio, in terra, aperta, e poco \sassosa. Mor. S. Greg. Cristo roppe le fanti, e i sassosi fossi, quando aperse I fiumi della verità ne cuori de suoi Appostoli . Vit. SS. Pad. 1. 6. E andando così pensando pervenne ad una valle molto sassosa. Alam. Colt. 4. 93. E per sas-

sosi colli Il lucente cristallo, e'l freddo affina. pi quai pesci ne compaiono Saltando fuor della sassosa

--+ \*\* S. II. Per Somigliante a sasso; Che ha forma di sasso. Alam. Colt. 5. 136. Molti modi al frenar già mise in uso La rozza antichità l'aspre procelle E le sassose grandini, che spesso Rendon vane in un di d'un anno l'opre . . 5 2 -

(4) §. III. Si usa anche a modo di Sust. Ciriff. Calv. 5. 86. Ella sare' mattezza A voler camminar, per la sassesa, Potend' ir per la piana con dolcezza, E gir per

la mentata screpolosa.

SASSUOLO. Dim. di Sasso . Lat. lapillus . Gr. At-Dagiov. Buon. Fier. 2. 5. 7. Arena diventar, sassuoli, e brecce. Soder. Colt. 26. Si faccia fare un ferro sodo a uso di succhiello in punta, che discostera i sassuoli,

in che egli intoppi sorto.

SATAN, e SATANA. Nome del principe de' demonj , oggi più comunemente Satanasso . Lat. satanas , adversarius. Gr. σατανάς! Dant. Inf. 7. Pape satan, pape satan aleppe. Cott. SS. Pad. Allora entrò in lui satana, e san Piero disse ad Ananía: perche tento satana il cuor tuo, che tu mentissi allo Spiritossanto! Mor. S. Greg. 1. 2. Ecco, che ni'è dato lo stimolo della carne mia, l'angelo di satana.

SATANASSO. Lo stesso, che Satana. Lat. satanas. Gr. oanavás. Franc. Sacch. nov. 153. Come se andasse a combattere con satanasso. Serd. stor. 14. 558. Con animo di prendere quella sedia della guerra contro a satanasso. E 571. Ficcò palesemente nel Coran le inse-

gne vincitrici della morte, e di satanasso.

S. Per Diavolo semplicemente . Ciriff. Calv. 2. 40. Poi se n' andò con tanti satanassi, Ch' io credo, che l'inferno più non n'ebbe. Bern. Ort. 1. 4. 13. Egli è venuto in Spagna un satanasso, Una furia, una fiera orrenda, e strana, Che dicon, che si chiama il Re Gra-

dasso (qui figuratam.).
(\*) SATANICO. Add. Di Satanasso, Diabolico. Segner. Crist. instr. 3. 29: 2. Chiamando il ballo un giuoco satanico, e negando avvenire in esso, che si sfuggano i lacci tesivi dal nimico, e che si resista alle

suggestioni risvegliate dal senso.

SATELLITE. V. L. Soldato, che accompagna altrui. Lat. satelles. Gr. δοξυφόρος. Varch. stor. 12. 445. Ne mancarono de' suoi soldati, e satelliti, chiamati oggi cagnotti, i quali pubblicarono per tutte le città cartegli ec. faccendogli ec. appiccare ne' luoghi pubblici; e più frequentati. Guice. stor. 9. 454. O perchè ne fossero autori i satelliti de' Bentivogli, o pure perchè

\* S. I. Satellite, per Birro, Zaffo. Cr. in ZAF-

\* §. II. Satellite, T. degli Astronomi. Nome che si dà ad alcuni Pianeti minori, che girano attorno a un maggiore.

SATIRA. Poesia mordace, e riprenditrice de' vizj. Lat. satyra. Gr. σατυρα. But. Purg. 22. 2. Satira è materia in infimo stilo, e riprensione de' vizj, e dicesi satira, che era una tassería, ovvero scodella, che s'osseriva agli Dii, piena d'ogni cosa, come è la satira, che riprende ogni vizio, e mischia i grandi, e i mezzani, e i piccoli insieme. Ovvero si chiama satira da' satiri, che erano Iddii delle selve, cornuti, co' pie caprini,

nudi, le quali condizioni si convengono alla satira, che con parole nude a niun perdona, e entra in ogni vil materia. Red. annot. Ditir: 11. Fra lacopone da Todi ec. in una sua satira, che tra le stampate è la deci-masesta. E 136. Ma ne' bisogni l'hanno usata ancora i moderni, tra' quali monsignor Azzolini nella sua famosa satira

+ SATIRACCIO. Peggiorat. di Satiro. Mens. sat. 10. Si smascella di risa, e fa una cera D' un Satiraccio. Red. Op. Vol. 2. pag. 107. (ediz. Class.) E per maggior disgrazia... lo prego il ciel, che tu Possi aver per marito un Satiraccio, Sgherro, vecchio, squar-

quoio, e giocatore ec.

+ \* SATIRALE. Di Sntiro. Bocc. Amor. Vis. 18.

Soletta appresso Antiopa seguia; Con la qual Giove in forma satirale Parlava, ed ella lui pietosa udia. + \* SATIREGGIANTE. Che satireggia. Uden. Nis.

5. 16. Il fine della satira è la emendazione de' costu-

mi, degni di penna satireggiante .

SATIREGGIARE. Far satire ; e figuratam. Riprendere , Biasimare. Lat. satyram scribere. Alleg. 63. 10 non vo' pertanto inferir quel, che par, che satireggiando, accennasse un galantuomo. Car. lett. 1. 35. Se la tentazione, che mostrava aver di satireggiare, è ita innanzi. Salvin. disc. 2. 389. Noi diciamo: dare il giambo ad uno, e i Greci ιαμβίζαν per satireggiare.

+ \* SATIREGGIATO. Da Sntiregginre. Uden. Nis. 5. 16. La forma della satira è la maledicenza satirica, e la materia della satira è il vizio satireggiato.

SATIRELLO. Dim. di Satiro. Lat. satyriscus. Gr. σατυρίσχος. Ovid. Pist. Li Satirelli, che sono Iddii delli boschi, e li Fauni, che sono Iddii de' campi, gia mi persegnitaron per boschi, e per riviere. Red. Ditir. 43. Satirelli Ricciutelli, Satirelli, or chi di voi Porgera ec.

SATIRESCAMENTE. Avverb. A maniera di salira. Lat. satyrice. Gr. σατυρικώς. Salvin. disc. 1. 323. Titolo ec. d'occhi cerulei diede satirescamente l' Ateniese Aristofane in una sua commedia, intitolata la Pace,

a' Lacedemoni SATIRESCO. Add. Satirico. Lat. satyricus. Gr. σατυρικός. Menz. sat. 3. Pur tenterò con satiresca avena, Mentr' io bagno nel siele il labbro secco, Far

sentire una zolfa orrenda, e piena. SATIRETTO. Satirello. Lat. satyriscus. Gr. 0020eioxos. Cant. Carn. 1. Questi lieti Satiretti Delle Ninfe innamorati Per caverne, e per boschetti Han lor posto cento aguati. E 40. Vedete questo lieto Satiretto Da dolce amor legato. Red. Ditir. 25. Da un insolente Satiretto osceno Con infame slagel venga percosso.

† (\*) SATIRIASI. Tensione morbosa del membro virile, accompagnata da ardente incitamento all'atto venereo. Lat. salyriasis. Gr. σατυρίασις. Red. Cons. 1. 280. Insinuandosi questa flatuosità nel concavo del ventre inferiore produce l'idropisia timpanitide ec. se nel membro genitale, ne deriva la satiriasi, o priapismo. \*
+ \* SATIRICAMENTE. In modo satirico, Per via

di satira. Uden. Nis. 3. 65. Luciano in Saturnalia ferisce satiricamente Omero, ed Esiodo, o pur dissimulatamente gli Dei stessi per conto delle disorbitanze at-

tribuite loro. SATIRICO. Sust. Compositore di satire. Lat. satyrarum scriptor. Gr. σατυςογεάφος. Buon. Fier. 5. 4. 6. Dichiarando fra questi I sollazzevol versificatori, E i

satirici buon non dover porsi.

SATIRICO. Add. Da satira ; Mordace, cioè che pugne , e offende altrui , o in purole , o in iscrittura . Lat. ocer, moledicus, satyricus. Gr. σατυρικός. But. In tutte sue opere fu satirico, perchè trattò della riprension de' vizj. Red. Ditir. 16. Di satirico fiele atra bevanda Mi porga. Buon. Fier. Intr. 5. 3. E i satirici colpi intorno meni .

SATIRINO. Dim. di Satiro. Lat. salyriscus. Gr. oarugianos. Borgh. Rip. 448. Dipinse ec. un Polifemo grandissimo con molti fanciulli, e Satirini, che gli giuocano intorno. E 512. Ha una tazza nella man destra, e nella sinistra una pelle di tigre, e un grappolo d' uva , la quale un satirino cerca di mangiare : 0 117

SATIRIO. Lo stesso, che Satirione: Latrisatirion. Ricett. Fior. 62: Il satirio appresso gli Arabi è nome comune a tutte le sorie de' testicoli ec. intendendo per testicoli di golpe quelli, che appresso a' Greci si chia-

mano propriamente satirii.

S. Satirio , T. de' Botanici . Epiteto dagli antichi dato alla maggior parte delle piante orchidee, per allusione ai loro effetti afrodisiaci, e dai moderni applicato ad un genere soltanto di questa serie; si pel suo effetto eccitante che per la forma del suo nettario . Diz. Etim.

SATIRIONE. Nome generico de' testicoli di cane, di volpe, e di becco, benchè da alcuni sia stato erroneamente creduto il medesimo, che l'Appio salvatico. Lat. satyrion, satyrium, orchis, testiculus. Cr. 6. 106. 1. Il satirione si tiene, che sia l'appio salvatico, ed è caldo, e secco nel terzo grado, ed ha virtù attrattiva dalle parti remote. Tes. Pov. P. S. cap. S. Ugnili col sugo del satirione, che nasce ne' monti. Segr. Fior. Cliz. 4. 2. 10 pigliero prima una presa d'un lattovaro, che si chiama satirione.

\* \* S. Satirione, T. de' Botanici. Radice d' imma-ginarj effetti afrodisiaci. Diz. Etim. \* SATIRISTA. Colui che nelle antiche danze sacre rappresentava un Satiro. Salvin. Cas. Dopo i Cori del ballo armato, venivano i Cori de'Satiristi che figuravano la grechesca danza detta Sicinnide.

\* SATIRIZZARE. Far satire ; Satireggiare . Lami

Menipp + 'SATIRO. Sustant. Dio boschereccio finto da' poeti in figura d' nomo colle coscie e le gambe di capro. Lat. salyrus. Gr. oarupos. Pass. 361. Dicendo, ch' è uno animale a modo d'un Satiro, o come un gatto mammone, che va la notte, e fa questa molestia alle genti. Guid. G. E perciò si dice, che vi abbondano molti Satiri, e Fauni bicorni. Alam. Colt. 1. 2. Il cornuto pastor co'suoi Selvani, Co'suoi Satiri, e Fauni a lui compagni Vengan colle zampogne a schiera a schiera . Buon. Fier. Intr. 1. Dunque ell' avea del Satiro costei? L. Appunto; io non saprei dirla altrimenti, Ch' una Satira vera .

S. I. Per metaf. si dice di persona rozza, e salvatica. Lat. rudis. Gr. dygios . Amet. 57. Tra' quali molti un giovine di grazioso aspetto, benchè agreste, e satiro di poveró cuore. E 59. lo il rendei di rozzo satiro dotto

giovane, e di pusillanimo magnanimo il feci.

§. 11. Per Compositor di sotire. Lat. sntyrarum scriptor. Gr. σατυρογράφος. Dant. Inf. 4. Quegli è Omero poeta sovrano, L'altro è Orazio satiro. But. Purg. 15. 2. Onde Persio satiro nella terza satira dice. Cant. Carn. 430. Questi per altre vie Compongono elegie, E però tanto macilenti, e mesti Son nel sembiante, e satiri son questi .

\* SATIROGRAFO. Scrittore di sntire. Salvin. Cas. Accostiamoci ora alla rassegna de poeti satirografi. Uden. Nis. 5. 6. Giovenale, a cui tutta la critica per

antonomasia prescrive il nome di Satirografo.
SATISDAZIONE. V. L. Assicuramento. Lat. satisdatio. Gr. xareyyunois. Stat. Merc. Alcuno buon uomo, il quale soprastea alla guardia degli atti della corte del detta uficiale, e del suo uficio, promissione, e satisdazione.

(\*) SATISFACIMENTO. Satisfazione. Lat. satisfaetio. Dant. Conv. 149. Perocchè una vicinanza se non può in tutto satisfare, conviene a satisfacimento di

quella essere la città.

SATISFARE. Soddisfare. Lat. satisfacere, alicujus voluntatem explere . Vit. SS. Pad. 1. 97. E poiche sopra questa materia ec. ebbe assai, e molto bene parlato, volendo satisfare al prego del frate predetto, benedisse dell'olio v E 100 Allora certo va l'anima per la via lata, quando satisfa a' suoi desiderj, e allora va per la via stretta, quando repugna alle sue volontadi. E 228. Era la sua cella a tre ordini, cioè divisa in tre parti; nell' una lavorava, e mangiava, nell' altra orava, e nella terza satisfaceva alle necessitadi del corpo

SATISFATISSIMO . Superl. di Satisfatto . Borgh. Orig. Fir. 195. Restandone satisfattissima la città tutta, gli fu alla partita per pubblico decreto donato un pennone. Car. lett. 2. 57. Resto satisfattissimo dello

scrivere, e delle promesse, che mi fai.

+ \* SATISFATTIVO. Atto a satisfare. Segner. Pred. 22. 10. La limosina ha una virtù satisfattiva ammirabile .

SATISFATTO. Add. da Satisfare. Benv. Cell. Oref. 57. Mostrando di partirsi da me satisfatto.

+ (\*) SATISFATTORIO. Add. Soddisfattorio, Attenente a satisfazione. Lat. satisfaciendi vim habens . Cavalc. Frutt. ling. 312. Dee essere [ la confessione ] satisfattoria, ed umile senza elazione. E 360. Ecco adunque come la confessione, acciocchè abbia essetto, debbe essere intera, e satisfattoria interamente. Pass. 105. I quali [peccati] si debbono tutti distintamente dire, acciocche il prete gli sappia giudicare: e imponendo la pena satisfattoria [l'ediz. del Vangelisti ha soddisfattoria], prosciogliere possa il peccatore. Segn. Mann. Febbr. 27. 1. Adempir quelle penitenze, e sa-tisfattorie, e salutari, le quali ci sono ingiunte. + SATISFAZIONE. Soddisfazione. Lat satisfactio

Gr. πληφοφοφία. But. Purg. 17. 1. Purgato dal peccato dell' ira colla satisfazione dell' opera s' apparecchiava ec. a montare a purgarsi degli altri. Guicc. stor. t. 2. f. 20. [ediz. del 1819.] O pure lo movesse....la mala satisfazione, che aveva de' Principi confederati,

per avergli mancato delle promesse fattegli.

SATIVO. Add. Lat. sativus. Gr. σπόςιμος. Cr. 2.

15. 9. Quattro generazioni erano ne' campi, ne' quali le piante per cultivamento si dimesticano, cioè il sativo, idest acconcio a seme ec. E appresso: Ma di questi quattro solamente li due coltivarono arando, e cavando, cioè il sativo, e'l novale. E cap. 18. 6. Però

allora la pianta diventa dimestica, quando si tempera il sativo campo secondamente ch' è detto.

SATOLLA. Tanta quantità di cibo, che satolli.

Bocc. nov. 73. 6. Io vi verrei una volta con esso teco pur per veder fare il tomo a quei maccheroni, e tor-mene una satolla. Amm. ant. g. 227. Quegli procaccia a se fame con satolla, lo quale quanto più hae, più vuole di quello, che non ha. Fir. As. 90. Avendo veduto appresso della stalla uno orto, e morendomi di fame, io me ne andai dentro alla libera, e ancorchè quegli erbaggi fussero crudi, ne presi una buona satolla

S. Per similit. Libr. Son. 35. E'l veloce destrier sprona, e disserra Per venirtene a dare una satolla.

SATOLLAMENTO. Il satollarsi. Lat. saturitas. Gr. πλησμονή. Fr. Iac. Cess. Maraviglia fue, che con sì cortese scusa di troppo satollamento, e con si semplice confessamento di veritade l' ira del Re si convertette in

riso [qui figuratam.].

§. Per Eccedente nel mangiare. Amm. ant. 24. 3.

2. Il satollamento castità guasta, e vanità nutrica. Albert. cap. 54. Avrai adunque il censo della salute del corpo, e aggiugnerati la vita, se tu con la tempe-ranza, e con astinenza schiferai commessazioni, e satollamento, ed ebbrezza, e troppi spessi, e dilicati

mangiari. Coll. SS. Pad. Non lasciandogli cadere per fatica di digiuno, nè gravar la mente per satollamen-

SATOLLANZA. Satollamento, Sazietà. Lat. saturitas, satietas. Gr. πλησμονή, χο'gos. Amm. ant. 24. 3. 3. Sempre alla satollanza è congiunta vanezza di laidura. Tac. Dav. ann. 3. 73. Riformi noi la modestia, i poveri la nicistà, i ricchi la satollanza. E 6. 124. Non mitigavan Tiberio dopo tre anni, che Sciano fu morto, le cose, che pur sogliono gli altri, tempo, preghi. satollanza.

SATOLLARE. Saziar col cibo, Cavar la fame. Lat. saturare , satultare . Gr. xogeiv . Annot. Vang. Mangiando, e usando questo, satolleretevi, e loderete il nome del nostro Signore. Pass. 307. Chi non si reca le mani a bocca, tardi si satollera, e rimarra affa-

mato satollando altrui.

S. I. Per metaf. Lat. saturare, explere. Gr. χεςτά-ζειν, αναπληςδν. Mor. S. Greg. Dopo la percossa della mascella, soggiunse, satollaronsi delle pene mie .

(+) §. II. Pure metaforicam. detto del terreno, vale Letaminarlo. Alam. Colt. 1. 4. Poi quinci e quindi ove mancar si veggia Il notritivo umor, non prenda a sdegno Con le sue proprie man di lordo simo Satollar si, che vive forze prenda.

§. III. Diciamo in proverb. Chi per man d'altri s' im. bocca, tardi si satolla; e vale, che A chi non fa i fatti suoi da se stesso, rare volte gli succedon bene. V.

IMBOCCARE S.. V. SATOLLATO. Add. da Satollore. Lot. satur, saturatus. Gr. έμπλεος, κοςεσθείς. Esp. Vang. Intenditu, che leggi, che il numero de' satollati fu cinque-

+ SATOLLEZZA. V. A. Satollamento. Lat. saturitas. Gr. κόρος, πλησμονή. Com. Purg. 25. Il digiuno rende l'animo attento alle sue cure, e la satollezza da

sapore [ forse è da leggere sopore ] alli membri . SATOLLITÀ , SATOLLITADE , e SATOLLITA-TE. V. A. Satollamento. Lat. saturitas. Gr. κόξος, πλησμονή. Declam. Quintil. P. La stancata fame colla satollitade strangoliamo. Pist. S. Gir. F. R. La go-

la, e la satollità ci cacciò di Paradiso.

SATOLLO. Add. Satollato, Sazio. Lat. satur. Gr. έμπλεως. Tes. Br. 5. 41. Quando elli [il lione] ha molto mangiato, e che'l suo ventre è ben satollo, e li cacciatori lo cacciano, elli gitta fuori tutto il suo pasto per liberarsi dalla gravezza del suo corpo. Bocc. Introd. 26. Senza alcuno correggimento di pastore si tornavano satolli. Guid. G. Il suo stomaco ripien di cibi è satollo. Dant. Purg. 24. Ricordivi, dicea, de' maladetti Ne' nuvoli formati, che satolli Teseo combatter co' doppi petti. E Par. 2. Del quale Vivesi

qui, ma non sen vien satollo.

§. I. Per metaf. Vit. Plut. Quando egli fu satollo di piagnere. Nov. ant. 5. 1. Di tutte le cose del mondo era stato satollo, salvo che di donare. Sagg. nat. esp. 186. Siano dunque [gli anelli] pregni, e ben satolli d'umore, acciocche la loro dilatazione si paia

più manifesta .

§. 11. In proverb. Il satollo non crede al digiuno ; e vale, che Chi gode, o è in buono stato, non crede le miserie di chi stenta. Fir. Luc. 3. 2. Costui, che è satollo, non crede a me, che sono digiuno. Salv. Granch. 1. 3. Ma'l satollo non crede al digiuno.

+ \* SATORO. V. L. Soturo, Satollo, Sazio. Lat. satur. Sanazz. Arcad. egl. 10. Itene, vaccarelle, in quelle pratora; Acciocchè quando i boschi, e i monti imbru-

nano, Ciascuna a casa ne ritorne satora.

+ \* SATRAPIA. T. degli Storici. La dignità di Satrapo. Serd. Stor. 3. 108. Tutta l'isola si divide in

nove satrapie, o vero regni, e per frequenza de' porti, e per sito del paese è molto accomodata ad ogni sorte

\* SATRAPICO. Di satrapo . Tass.

SATRAPO. Governator di provincia, o d'eserciti. Lat. satrapes, satrapa. Gr. σατράπης. Tac. Dav. ann. 6. 122. D'altra banda Farasmane ingrossa di Albani, solda Sarmati, i cui Satrapi detti Sceptruchi, presero a loro usanza presenti, e parte da ogni banda. Ar. Fur. 26. 32. Anzi nuocer parea molto più forte A Re,

a Signori, e a Principi, e a Satrápi.

S. Satrapo , figuratam. si prende per Saccente , Dottore, Che presume di se ; onde Fare il satrapo, che vale Fare del grande, dell' autorevole, del saccente. Tac. Dav. stor. 4. 332. Gli darebbe un buon consiglio di non fare il satrapo co' Principi [ il T. Lat. ha ne supra Principem scanderet ]. Buon. Fier. 1. 2. 4. Litterati a dozzine, e uomin gravi, Satrapi, e baccalari in quantità. Varch. Ercol. 225. Come colui, che voglia fare della lingua Fiorentina, e dell'altre il gonfa-Ioniere, il satrapo, il Macrobio, l' Aristarco . Bern. rim. 1.66. Farò tacere allor certe cicale, Certi capocchi, satrapi ignoranti.
+ \* SATRAPONE. Accrescit. di Satrapo in signific.

di Saccente, e per lo più detto ironicamente. Bellin. Bucch. 231. Dunque dove il giudizio Ebber que' tanto savi satraponi Per distinguere i giganti Dagli altr' uo-

min tutti quanti ec.

\* SATURARE. T. de' Chimici. Far sciogliere in un liquido una tal quantità di checchessia, che più non

vi se ne possa discioglicre.

\* SATURATO. T. de' Chimici. Da saturare. V.

\* SATURAZIONE. T. de' Chimici. Il saturare, e

Lo stato d' un liquido saturato. + SATUREIA. V. L. Sautoreggia. Alam. Colt. 5. 119. E l'anicio, e'l finocchio, e'l coriandro, E l'aneto con lor sotterra senta La sementa miglior, la satureia Ne gli aprici terren vicino al mare, ec-

SATURITA, SATURITADE, e SATURITATE.
V. L. Lo stesso, che Sazietà. Lat. saturitas. Gr. πλησμονή. Albert. cap. 6. Li tuoi granai s' empiranno di saturitade. Cas. lett. 76. Dieci scudi il mese vi fa-

rebbe a saturità.

(\*) SATURNALE. Aggiunto de' giorni, e delle feste, che ne' medesimi si facevano in onore di Saturno Lat. saturnalis . Gr. xeóvios . Red. Cons. 1. 292. Gli novera tra quei donativi, che scambievolmente far si soleano ne giorni saturnali . Salvin. disc. 2. 516. I nostri antichi, seguendo l'uso de' saturnali, ne' quali giorni l'aurea semplicità del regno di Saturno con una innocente libertà si rinnovellava, una particella dell'anno, ec. al passatempo per così dir consacrarono. E pros. Tosc. 1. 129. Contasi degli antichi una molto buona, e bella usanza ne' giorni cortissimi del Dicembre dedicati a Saturno, e perciò saturnali chiamati.

† \* \* S. Saturnale, Saturnino, Maligno. M. V. 3. 11. [ediz. 1562.] Altri albitrarono che questo procedesse dalla influenza della cometa che apparve in questo anno, e quella fu Saturnina, si che ciaschedu-no trasse alli effetti Saturnali. Amati.

† (\*) SATURNALIZIO. Saturnale. Salvin. pros. Tosc. 1. 129. Le antiche feste saturnalizie dir si poteano rinnovellate al tempo del Redi, anzi fatte per-

petue di tutto l'anno.

SATURNINO . Add. di Saturno . Lat. saturninus . Gr. xgovixos. M. V. 2. 44. Una cometa, la quale per lo più fu giudicata nigra, la quale è di natura saturnina.

§. Oggi prendiamo Saturnino in significato di Maninconico, o di Fantastico. Tac. Dav. ann. 1. 27. Per non far paragone con quel suo viso saturnino a quel gioviale, che vi portava Agusto.

\* SATURNITA. Qualità di chi è saturnino, in significato di Lunatico, o Malinconico. Cron. Morell.

+ SATURNO. Il pianeta più distante dalla terra, che porta il nome d'uno degli Dei del Gentilesimo. Lat. saturnus . Gr. xecvos . Dant. Purg. 19. Nell' ora , che non può 'l calor diurno Intiepidar più 'l freddo della Luna, Vinto da terra, o talor da Saturno. Petr. son. 33. Allor riprende ardir Saturno, e Marte, Crudeli stelle. Arrigh. 47. L'empia turba de' sette piane-ti mi nuoce ec. Saturno porta la falce.

\* S. Magnesia di Saturno. V. MAGNÉSIA S. + SATURO . V. L. Add. Satollo . Lat. satur. Gr. έμπλεως. Sanazz. Arcad. pros. 3. Ciascuno parimente levatosi cominciò ad ornare la sua mandra di rami ec. poi con fumo di puro solfo andò divotamente attorniando i saturi greggi. Tass. Ger. 5. 62. Che qual saturo augel, che non si cali, Ove il cibo mostrando

altri l'invita, Tal ei ec.

SAVERE . V. A. Sust. Sapere. Lat. scientia, sapientia. Gr. σοφία. Dant. Inf. 7. Colui, lo cui saver tutto trascende, Fece li cieli. G. V. 8.6. Per lo suo savere, e potere su molto ridottato. Albert. cap. 50. Adunque è da vedere, che cosa è il comiciamento del savere, e cosa sia il savere. E appresso: Comin-

ciamento del savere è la paura d'Iddio. + SAVERE. V. A. Verbo. Sapere. Lat. scire. Gr. eidevat. Tesorett. Br. Faro mio detto piano, Che pure un solo grano Non sia, che tu non savi [il Vocabol. alla voce Grano S. XVIII. legge sacci, come ha la stampa del Grignani al cap. 6. ]. E cap. 6. Sì come dei savere Quando degnò venere [ in cambio di venire per la rima ] La maestà sovrana A prender carne umana Nella Virgo Maria ... Che davanti e dopoi , Si come saven noi, Fue netta e casta tutta Vergene non corrut-

SAVIAMENTE. Avverb. Con saviezza, Cautamente. Lat. caute, prudenter, sopienter. Gr. oopas. Bocc. nov. 64. 13. Ogni suo piacer facesse, ma si saviamente, che egli non se ne avvedesse. E nov. 77. 69. Da indi innanzi e di bessare, e d'amare si guardò saviamente. G. V. S. 120. 1. Saviamente si spuosono loro ambasciata

\* SAVIEGGIARE. Addottrinare, Instruire. Salvin. Teogn. Or mentre io savieggio, o Cirno, posto sia

suggello a questi carmi.

SAVIEZZA. Accortezza, Prudenza, Avvedimento. Lat. sapientia, prudentia. Gr. σοφία, φεόνησις. Vit. Bart. E tu fai sì, ch' io abbia saviezza, e agguaglianza. Fr. Iac. T. 5. 35. 59. Il suo sguardo da saviezza.

+ SAVINA. Albero noto, simile al cipresso, una spezie del quale è sterile, un'altra feconda. Sabina. Lat. sabina. Gr. βραθύ. Cr. 5. 52. 1. La savina è arbore assai piccolo, la quale ha sempre le foglie verdi, e quasi simigliante al cipresso. Lab. 131. Per questo la misera savina più, che gli altri alberi, si trova sempre pelata. G. V. 7. 153. 1. Tagliaronvi un grande albero di savina . Alam. Colt. 4. 86. Altri metton nel vino olio, e marrobbio, Altri mirra, altri porri, altri

SAVIO. Add. Che ha saviezza, Quegli che ordina bene tutte le cose al fine. Lat. sapiens prudens, cautus. Gr. σοφός, φεόνιμος, ευλαβής. Βοςς. nov. 42. 15. Al Re, il quale savio signore era, piacque il consiglio di Martuccio. E nov. 50. 14. Conobbe, ch' egli erano dell'altre così savie, come ella fosse. E nov. 61. 3. Fu figliuola di Mannuccio dalla Cuculia, savia, e avveduta molto. E nov. 63. 8. Chi saprebbe rispondere alle vostre savie parole! G. V. 11. 65. 3. Egli era il più sossicente capitano, e savio di guerra, e prode di sua persona, che nullo altro, ch' a suo tempo fosse [cioè: perito]. Albert. Colui, ch' è savio, non dice:

non pensai, che così andasse. Libr. Am. Savio te ne farò in altra parte per trattato maggiore [ cioè, accor-to, sciente]. Cas. lett. 64. Quanto all'abbazía mi pare, che sia un negozio da farlo bene, e diligentemente, e da

consigliarsene con Giovanni Ginori, e altri amici savj. S. I. Savia donna, vale Levatrice. Lat. obstetrix. M. Aldobr. P. N. 223. Si trova poche savie donne, che levano i fanciulli, che perfettamente il sappiano.

S. II. Savio, in forza di sust. vale Uomo dotto, e sapiente. Lat. magister, doctor, sapiens. Gr. διδά-σχαλος. Dant. Inf. 13. S' egli avesse potuto creder pri-ma, Rispuose'l savio mio ec. Non averebbe in te la man distesa. E 24. Così per li gran savi si confessa, Che la fenice muore, e poi rinasce. Cronichett. d' A-mar. 16. E' savj, ch' erano a suo consiglio, mandarono per tutte le provincie, cercando per belle fanciulle pulcelle, e fecerle venire allo Re.

S. III. Savio di ragione, e Savio assolutam. vagliano Giureconsulto, Legista, Avvocato. Lat. jurisconsultus. Gr. 1241xcis. Stor. Pist. 206. Sopra questo ebbe più e più savi di ragione per sapere, se ragionevolmente lo potesse racquistare. Cron. Vell. 84. Fu per essa cagione, e per mio procaccio savio quasi del continuo de' fondachi de' Bardi, Peruzzi, ec. con buoni salarj, e provvisioni, e'l simile di molti usicj di comune, che avevano savj a salaro, perocchè in quel tempo, e poi assai non avea il comune savj salariati, e ciascheduno uticio potea chiamare savj.

\* SAVIOLINO. Dim. di Savio. Aret. rag. Chi vuol distrigarsi dagli stracci sia saviolina. SAVIONE. Accrescit. di Savio. Buon Fier. 3. 4.

1. Tu dove vai, savione?
SAVISSIMAMENTE. Supert. di Saviamente. Lat. cautissime, sapientissime. Gr. σοφώτατα. Bocc. nov. 26. 25. Savissimamente operando, molte volte goderono del loro amore. Tratt. gov. fam. Però disse savissima-mente la somma verità: beati poveri ec. SAVISSIMO. Superl. di Savio. Lat. sapientissimus.

Gr. σοφώτατος. Bocc. nov. 79. 25. Io n'ho tanto del senno, che io ne potrei fornire una città, e rimarrei savissimo. E nov. 99. 9. Savissima era, e di grandissimo animo. G. V. 8. 64. 1. Fu savissimo di scrittura, e di senno naturale. Cronichett. d' Amar. 3. Fu il primo savissimo uomo, e fece tre libri. E 34. Questi fu savissimo signore, e seppesi passare tutti gli oltraggi. Red. Ins. 2. Dettato da quelli antichi savissimi uomini,

SAVONEA. Medicamento di consistenza simile al mele, solito usarsi nella tosse, ne' catarri, e in altre infermità de' polmoni, e dell' aspera arteria. Lat. eclegma . Gr. έκλειγμα . Libr. cur. malatt. Vi adope-

rano la savonéa, e la decozione di regolizia. SAVORARE. V. A. Assaporare, Assaggiare. Lat. gustare, degustare. Gr. γεύενθαι. Guitt. lett. 20. Quelli, che savoraro de i suoi savori, aveano tutto e-

sto mondo per men, che fango.

\*\* SAVORATO. V. A. Add. da Savorare. Guitt.
let. 9. 26. Esso [frutto] è, che rende ai ciechi viso ec. gustato, e savorato in mente bene. E 24. 62. El cui frutto gustato pensatamente, e savorato bene, addolcisce ogni senno, e pasce core ec. [ assapara-

+ SAVORE. V. A. Sapore. Lat. sapor. Gr. χυμός. Fr. Giord. Pred. S. Sapienza non è a dire altro, se non una cosa savorosa, che da savore. Guitt. lett. 20. Quelli, che savoraro de i suoi savori, aveano tutto esto mondo per men , che fango . Dant. Par. 17. A molti sia savor di forte agrume . Amm. ant. 6. 2. 5. Ma per diversità di carne, e diletto di savori si genera lo enfiamento. Libr. Son. 120. Oh dissoluta, enorme, e vil carogna, Anzi ser tinca mia senza savore!

T. VI.

S. I. Savore è anche una Salsa fatta di noci peste; pane rinvenuto, agresto premuto, e altri ingredienti. Lat. embamma. Gr. εαβαμμα. Bellinc. son.º 257. E funghi, che affogavan nel savore. E son. 550. Pien di savor tel chiede il Fiorentino.

S. II. Si prende talora semplicemente per Salsa, o Condimento assolutam. Lat. embamma . Gr. έμβαμμα . Cr. 5. 24. 1. Preso [ il comino ] con cibi , e ne' beveraggi, e ne' savori, conforta la digestione. M. Aldo-br. P. N. 121. Carne di fagiano si vuole mangiare con

savore di pevero nero, o con salsa camellina. §. III. Per similit. Malm. 5. 38. Un par d'occhiacci orlati di savore, Così addosso ad un tratto gli squa-derna [cioè: cispa]. Benv. Cell. Oref. 121. Cuoprasi il detto filo sottilmente con un savore alquanto più li-

quido del primo .
+ SAVOREVOLE. V. A. Add. Savoroso . Lat. sapidus. Gr. eŭ zulos. Guitt. lett. 14. Oh che dolci, e dilettosi, e savorevoli frutti gustati avete già nel giardino di pace! ec. [ il T. non dice savorevoli, ma savorevili; così nota il Lombardi ]

\*\* SAVORNARE . Mettere la savorra nella sentina, della barca . Fr. Barb. 260. 11. Falla ben savorna-

+ SAVOROSO. V. A. Add. Saporita. Lat. sapidus Gr. εὐχυλος. Fr. Giord. Pred. S. Cosa savorosa, che da savore. Tes. Br. 5. 26. Quando ella [ la fenice ] è cotanto vivuta, ed ella cognosce la sua natura, che la sua morte s'appressa, ed ella per avere vita, si se ne vae a' buoni arbori savoresi, e di buono odore. Dant. Purg. 22. Fe savorose con fame le ghiande.

(\*) SAVORRA . Zavorra . Lat. saburra . Gr. 1944 . Segn. Mann. Nov. 17. 3. In quelle sono permesse, come a navi, che volano al par degli austri, e degli affrichi per savorra : in te sono permesse anche per ga-

S. Savorra dei Tuffatori, T. di Marineria . Sorta di pietra, che i Tuffatori, che fanno la pesca del corallo, s' attaccano satto il ventre per non esser portati via dal moto dell' acqua.

\* SAVORRÁRE. T. di Marineria. Mettere la sa-

vorra in un Vascello.

\* SAVORRATORI . T. di Marineria . Epiteto che si dà ai Battelli detti Gabarre, che portano la savor-

SAURO. Aggiunto, che si dù a mantello di cavalla, di colore tra bigio, e tane. Ar. Fur. 6. 76. Quivi a Ruggiero un gran corsier su dato, Forte, e gagliardo, e tutto di pel sauro.

S. Sauro chiaro , Sauro abbruciato , e simili , accennano diverse spezie, in che si divide il color Sau-

SAZIABILE . Add. Atto a saziarsi , Che si sazia . Lat. satiabilis. Gr. xogeços. Tratt. segr. cos. donn. Non si mostrano mai saziabili delle medicine evacuanti. E appresso: Non saziabili sono, anzi sono insaziabilissime

(\*) SAZIABILITA . Astratto di Saziabile , Sazievolezza. Il Vocabol, nella voce SAZIABILMENTE.

SAZIABILMENTE . Avverb. Con saziabilità , Con saziamento . Lat. satiate . Gr. μετά χόρε . Tratt. segr. cos. donn. In questo non è possibile trattare saziabil-mente. Liòr. cur. malatt. Il fisico pensa offerire saziabilmente li evacuanti.

SAZIAMENTO . Il saziare . Lat. saturitas. Gr. πληo uovi. Fr. Giord. Pred. S. Che vi si truova tutto saziamento e pasto . M. V. 6. 1. La loro sfrenata libidine non prende saziamento del fatto . Com. Inf. 5. L' appetito della fornicazione è fatica d'animo, e'l saziamento d'essa è pentimento.

S. Per Sazievolezza, Noia, Tedio, Rincrescimento.

Lat. satietas. Gr. manouovi. Petr. uom. ill. Tanta stanchezza, e tanto saziamento di sconfitta sopravvenne ai

SAZIARE . Soddisfare interamente ; e si dice per lo più dell' appetito, o de' sensi. Lat. satiare, explere Gr. χορπίζαν, αναπληρέν. Bocc. nov. 21. 2. Li quali la piena licenza di poter far quel, che vogliono, non può saziare. E nov. 34. 14. Prima co' denti, e coll' unghie la sua ira sazia, che la fame. E nov. 42. 16. Acciocchè gli occhi saziasse di ciò, che gli orecchi colle ricevute voci fatti gli aveano desiderosi. E nov. 85. 20. Lasciami saziar gli occhi di questo tuo viso dolce. Dant. Par. 4. lo veggio ben, che giammai non si sazia No-stro'ntelletto, se il ver non lo illustra. E 30. Ma di quest'acqua convien, che tu bei, Primachè tanta sete in te si sazj. Vit. SS. Pad. 1. 108. Queste, e molte altre belle cose per tre giorni continovi dicendoci lo santissimo Giovanni saziò, e consolóe molto l'anime

nostre, e le accese a gran fervore.

\*\* §. Per similit. Dant. Purg. 14. Si spazia Un fiumicel, che nasce in Falterona, E cento miglia di corso nol sazia [ cioè , Non basta , perche spaziasi vie più

non lo domandaro. Coll. Ab. Isac. cap. 16. L' altro assaggiando di tutte queste cose, e saziatone, è torna-to addietro. Vit. SS. Pad. 1. 103. Poichè se' saziato d'ogne immondizia, e invecchiato ne' mali, ti vuogli

mostrare casto, e buono.

+ SAZIETA, ed all' ant. SAZIETADE, e SAZIETATE. Intero soddisfacimento: e si usa propriamente parlando , dell' appetito , o de' sensi . Lat. satietas. Gr. πλησμονή . Amm. ant. 24. 3. 4. Quando il ventre per sazieta si stende, i pungiglioni della lussuria sono isvegliati . Annot. Vang. Mangiavano il nostro pane con sazietà . Mor. S. Greg. La sazietà di questi diletti transitorj al tempo di quella ultima retribuzione si convertirà in amaritudine. Cavalc. Med. cuor. Il terzo si è sazietà senza fastidio . E Specch. cr. Troverremovi più sazieta, che in quelle cose, nelle quali siamo tentati. Vit. SS. Pad. 1. 153. Ammoniva li frati, che se volessero vincere, e domare la carne, e cacciare da se le fantasie del demonio, eziandio dell' acqua non bevessono insino a sazietade. E 163. Cominciollo ad ammaestrare ec. che una fiata lo di mangiasse, e non più, ma non mai si pascesse, o bevesse insino a sazietade. SAZIEVOLE. Add. Che sazia. Lat. satians. Gr.

χορταίζων. Scal. S. Agost. D. Perocchè ivi si vede Iddio nel suo trono, e sentevisi lo glorioso diletto ec. e la sazievole dolcezza del giocondevole, e luminoso splen-

dore dello radiante sole della Trinità.

S. I. Per Saziabile, Che si sazia. Amet. 49. Venne chi trovò mille modi con nuove vivande da lusingare

la non sazievole gola.

S. II. Talora vale Fastidioso , Rincrescevole , Importuno , Stucchevole . Lat. importunus , gravis , molestus . Gr. φορτικός, βαρύς, ανιαρός. Βοςς. nov. 58. 3. Era tanto più spiacevole, sazievole, e stizzosa, che alcuna altra. E nov. 66. 3. Perciocche spiacevole uomo, e sazievole le parea

SAZIEVOLEZZA . Astratto di Sazievole . Lat. satietas . Gr. πλησμονή . Varch. Ercol. 278. Il fine fu per dilettare gli ascoltatori, e tor via colla varietà, e soavità de' numeri il tedio, e il fastidio della sazievo-lezza [ qui nel signific. del §. ult. di Sazievole]. + \* SAZIEVOLMENTE. Con sazievolezza; In modo

sazievole. Salvin. Buon. Fier. 3. 4. 9. Virgilio più sobriamente uso questo arcaismo: Aulai in medio, e no'l fece come Lucrezio sazievolmente, col far seguire due di questi dittonghi ec.

SAZIO . Add. Che ha contento l'appetito . Lat. 'satur . Gr. έμπλεως . Dant. Inf. 8. Ed egli a me : avanti che la proda Ti si lasci veder, tu sara' sazio. E 19. Se' tu si tosto di quell' aver sazio, Per lo qual non te-mesti torre a nganno La bella donna! E Par. 15. Perchè mi facci del tuo nome sazio. E 28. Sazio m' avrebbe ciò , che m' è proposto . Petr. cane. 47. 2. Le trist' onde Del pianto, di che mai tu non se' sazio.

\*\* S. I. Per Noiato . Fr. Giord. 247. Gli omini santi, che mangiano di questo pane, sono sazi di tutte

le cose del mondo ec. e non le appetiscono.

S. II. Per metaf. Dant. Purg. 20. Trassi dell' acqua non sazia la spugna. But. ivi . Non sazia la spugna, cinè cavai la spugna fuor dell' acqua, non piena d'acqua quanto n' arebbe preso.

## S B

DBACCANEGGIARE. Fare il baccano. Buon. Fier. 3. 3. 2. Ogni altra cosa crederò gran gusto, Fuor che sbaccaneggiando torsi il sonno. E 5. 1. 1. Sbaccaneggiare, strepitare infesti Quando la città tutta Trava-

SBACCELLATO . Add. Cavato dal baccello , Sgrannto. Lat. e siliquis eductus. Lor. Med. canz. 118. 13. A chi piacesser le fave sgranate, O fuor del guscio tutte sbaccellate, A casa mia n'arà buone derra-

\* SBACCHETTATURA. T. degli Archibusieri. Canale della cassa dell'archibuso, pistola, o simile, in cui si caccia la bacchetta. Raspino tondo per dare nelle sbacchettature.

\* SBACCHIARE . Bacchiare , e figuratam. Battere , Percuotere con checche sia come si farebbe col bacchio Sacc. rim. Se tu se' d' interrompermi più ardito; Ti

sbacchio la pandora sulla testa.

\* SBACCO. Avverb. A sbacco; Modo basso, che

vale In grande abbondanca. Aret. Rag. Le vivande ci sono a shacco, i vini all' ordine.

(\*) SBADATAGGINE. Spensierataggine, Disattenzione. Lat. inconsiderantia, Incuria. Gr. αμέλαα, α-φροντισία. Red. lett. 2. 286. Per far dispetto a V. Sig. Eccellentiss. voglio scriverle qui un altro sonetto, nel quale con la mia solita sbadataggine mi è venuto fitta la rima in ore.

(\*) SBADATAMENTE . Avverb. Inconsideratamente, Con disattenzione. Lat. inconsiderate, incuriose. Gr. ασκέπτως, αμελώς. Red. lett. 1. 96. Guarda un po' come tu tieni sbadatamente le mani nel manicotto. (\*) SBADATELLO . Dim. di Sbadato . Pros. Fior. 6. 220. Mi lasciai tentare a ciò credere dal conoscere alcuni di loro ipocondriaci marci, e verisimilmente al-

quanto stitici, sbadatelli, e irresoluti, ec.

+ (\*) SBADATO. Add. Disattento, Spensierato. Lat.
negligens, incuriosus. Gr. αμελής. Red. Op. Vol. 2.
pag. 107. [ediz. de' Class.] Ah! tu Nisa non corri, e nighittosa Forse di me ti ridi, E sbadata, melensa, e sonnacchiosa Già per dormir t'assidi. E il Vocabol.

nella voce DISATTENTO.

SBADIGLIAMENTO, . SBAVIGLIAMENTO. Lo sbadigliare. Lat. oscitatio. Gr. χάσμη. Libr. cur. ma-latt. Sono infestati da frequenti sbadigliamenti. Car. lett. 2. 112. Languido parra forse, dove per lo contrario s'accozzano tre, o quattro vocali, che fanno un certo sbadigliamento, ovvero iato, che lo chiamino i Latini, di mal suono [ qui per similit. ].

SBADIGLIANTE, e SBAVIGLIANTE. Che sbadiglia. Lat. oscitnus. Gr. χασμώμενος. Galat. 9. Ho sentito molte volte dire a' savj letterati, che tanto viene a dire in latino shadigliante, quanto neghittoso, e tras-

SBADIGLIARE, e SBAVIGLIARE. Aprir la bocca raccogliendo il fiato, e poscia mandandol fuora; ed è effetto engionato da sonno, da rincrescimento, o da negghienza. Lat. oscitare. Gr. χασμάσθαι. But. Inf. 25. 2. Lo shavigliare è uno scialare d'increscimento indotto da fame, o da sonno, o da travagliamento, che l'uomo sente dentro, o da pensieri di tristizia. Dant. Inf. 25. Lo trasitto il mirò, ma nulla disse, Anzi co' pie fermati sbadigliava . Bocc. nov. 15. 25. Come se del letto, o da alto sonno si levasse, sbadigliava, e stropicciavasi gli occhi. Dial. S. Greg. M. 3. 17. Incontanente entrò in quel corpo l'anima, e sbaviglio. e aperse gli occhi . Sen. Pist. Una lassezza senza fatica sorprende i nerbi, e uno shadigliar di gola, che ec. Fir. Luc. 4. 6. Vedete come egli shaviglia . E nov. 7. 269. Cominciò a prostender le gambe, e aprire le braccia, come fa uno, quando egli sbaviglia.

SBADIGLIO, e SBAVIGLIO. L'atto dello sbadi-

glinre. Lat. oscitatio . Gr. xaoun . Libr. son. 58. Era ancor Febo colla cispa agli occhi, E gli sbavigli uscian di colombaia. Buon. Fier. 3. 4. 9. Ogni aura, ogni sbaviglio, ogni nonnulla ec. Zelanti fan parer caso di

\* SBADIRE . T. degli Artisti . Rompere , o disfare la ribaditura.

SBAGLIAMENTO . Lo sbagliare . Lat. error . Gr.

SBAGLIARE . Errare , Scambiare . Lat. falli , aberrare, hallucinari. Gr. σφάλεσθαι. Sagg. nat. esp. 4. E chi v' ha fatto la pratica, suole shagliar di poco. Salvin. pros. Tosc. 1. 183. Porta seco dalla nascita, come necessario corredo, lo shagliare, e sfallire.

SBAGLIO . Lo sbagliare. Lat. error. Gr. σφάλμα, άμαςτημα. Red. annot. Ditir. 107. Vaglia il vero, parmi che egli prendesse uno sbaglio, quando disse, che ec. Salvin. disc. 1. 384. Non s'appoggiare tanto sulla fede d'accreditato scrittore, perciocche pure è uomo,

e per conseguente agli shagli soggetto. + (\*) SBAIRE. V. A. Baire, Allibbire. Lat. obstupescere, stupore percelli. Gr. έκπλαγήναι. M. V. 10. 33. Trovò il fanciullo morto, il perchè e' venne meno, e forte shai, e perdè la favella. Lucan. 82. Cesare medesimo fu tutto shaito, e non si movea ec. Vit. S. M. Madd. 64. Ma la sua Maddalena udendo quelle parole, diventò si forte sbigottita di paura, che il suo volto diventò fatto come la cenere, e'l [e al] suo dolore shal [così va letto, e non sparì, come legge la stampa. Vedi la not. 18. Guitt. lett.], che non poteva parlare.
SBALDANZIRE. In signific. neutr. Perder la bal-

danza, Sbigottirsi. Lat. despondere animum, exanimari, consternari. Gr. χαπαπλήτπεσθαι. Ricord. Malesp. cap. 129. Erano si isbaldanziti, che non ardivano a fare più, che Federigo volesse. Tac. Dav. vil. Agr. 392. Sbaldanziro i nimici, e gli atterri Pitilio Ceria-

\*\* S. E in senso Att. per Toglier baldanza. Stor. Semif. 38. Bertesche, e altri difici da guerra fabbricando ec. tutto alla vista de Semifontesi, per maggior-

mente shaldanzirgli.

SBALDANZITO . Add. da Sbaldanzire . Lat. exanimatus, trepidus. Gr. καπιπλαγείς. Com. Inf. 8. Di che Virgilio, come pensoso, turbato, e sbaldanzito divenne. Tac. Dav. ann. 4. 106. Tornaronsi a Roma shal-

+ \* SBALDEGGIARE. Fare shaldore, Imbaldanzire. Salvin. Fier. Buon. 4. 1. 11. Esbaudejar, cioè sbaldeggiare, dice degli augelli, che col canto si rallegrano, un Poeta provenzale

+ (\*) SBALDORE. Baldore , Baldanea . Lat. nlacritas, audacia. Gr. pudpoms, Sa'esos. Rim. ant. P. N. Rinald. d' Aquin. Gli augei fanno shaldore Dentro della frondura, Cantando in lor manera [ ecco la vera lezione di questo passo. Rim. Ant. Rin. d' Aquin. 504. Vedi Guitt. lett. not. 81. Li auzei fanno sbaldore (cioè: baldoria ) Dentro della frondura. Nota del Lombardi].

SBALESTRAMENTO . Lo sbalestrare . Gal. Sist. 183. Tal rovina, e shalestramento non si può fare di edifizj, e di animali, che prima non sieno in ter-

\* SBALESTRANTE . Che sbalestra . Bellin. disc. Sfiancano all' infuora obbliquamente in una forma così shalestrante

SBALESTRARE. Tirare fuor del segno colla balestra per errore, o per ignoranza. Lat. jaculando non colli-

mare . Gr. 8 50χάζεσθαι .

S. I. Figuratam. vale Non dar nel segno proposto in favellando di checchessia, Dilungarsi dal vero. Lat. aberrare . Gr. αφαμαςτάναν . Varch. Ercol. 54. Quando alcuno in favellando dice cose grandi, impossibili, o non verisimili ec. se fa ciò senza cattivo fine, si usa dire: egli lancia, o scaglia, o sbalestra, o strafal-

\*\* S.II. Per Mandar via , Allontanare. Varch. Suoc. 5. 3. Costei m' ha per gonzo: crede, che io non conosca, che ella mi vuole sbalestrare in qualche luogo, perchè io non le dimandi di quella collana [ prima gli avea detto: mettiti la via fra le gambe, e va ratto ] .

S. III. Per Semplicemente tirare, o scaglinre. Lat. ejaculari . Gr. e'x Baikay . Burch. 1. 13. Scortami que. sta staffa, compagnone, E shalestragli un peto nel boc-

cone [ qui per similit.].
S. IV. Per metaf. Buon. Fier. 4. 1. 11. E shalestran dal sen bestemmiatori Più di sei sporche laidezze in fi-

la . \* §. V. Shalestrar le gambe, T. de' Cavallerizzi. Dicesi del cavallo quando va mancino, e manda in fuori

le gambe dinanzi.
SBALESTRATAMENTE. Avverb. da Sbalestrare; ma si usa per lo più in senso figurato, e vale Inconsidernlamente, Scompostamente, e Senza ordine, e considerazione. Lat. inconsiderate, incondite, inconsulto.

Gr. aaxémme

SBALESTRATO . Add. da Sbalestrare . Salvin. disc. 2. 157. Quante follie entrarono mai in capo ad alcune bestie coronate degl'Imperadori Romani, e d'altri Monarchi, che vedendosi dalla fortuna shalestrati al trono, cominciarono a patire vertigini sì stravaganti, che non si rinvennero più d'essere uomini . E pros. Tosc. 2. 246. Molte avventure si narrano di due bellissimi, e fedelissimi sposi, che dopo le nozze sbalestra-

ti dalla fortuna ec. [ qui per metaf. ].

§. 1. Occhi sbalestrati, vale Mossi senza ordine, e senza modo. Lat. errans, circumvagans. Gr. πλανώμενος. Cose. S. Bern. Non attendo al sentimento de' salmi, ma colla mente vagabonda, e coll'abito dissoluto, e cogli occhi sbalestrati ragguardo in qua, e'n là, veggo, e sottilmente ragguardo ciò, che quivi si

S. II. Shalestrato, si dice anche Colui, che fa le cose shalestratamente. Lat. inconditus, incompositus, inconsultus. Gr. ασύντακτος, ασκεπτος, αβελος. Buon. Fier. 2. 2. 5. A te, che se'di guardia, fa mestieri D'assistere alla porta, Balestro mio, che così sbalestrato T' avventi qua. E 3. 5. 3. Ma shalestrato Tu avevi gia corso una giornata, Quand' ei 'I fini di dire.

SBALLARE . Aprire , e Disfar le balle ; Contrario

d' Imballare. Lat. e sarcinis explicare. Gr. έπισάγματα Stahuav. Libr. Son. 53. Tuttavia shallo arazzi, e fo festoni . Buon. Fier. 2. 3. 4. Oh che ribalde lane , e sciagurate Si son da certo tempo in qua sballate!

S. I. E Shallare, in modo basso si dice Il raccontar cose lontane dat vero . Malm. 3. 63. Cost shallando simil

ciance, e fole, Si tira dietro un nugol di persone.

+ \* \* §. II. Sballare, per Dimettere il ballo; Voce
inusitata. Malm. 11. 4. Si sballò il ballo, andar da canto i canti, E le chitarre, e i musici strumenti ec. Minucc. ivi: Il verbo sballare ... qui significa dismettere il ballo. In buon Toscano non si direbbe . . . . quantunque la forza della lettera s aggiunta al principio di verbo o nome sia di dar significato contrario sì come la particella in appresso i latini ...; ma il Poeta se ne serve per far nascer lo scherzo ec. Amati.

+ \* SBALLONE . Colui , che sballa nel signific. di Raccontare cose lontane dal vero . Sacc. rim. 2. 213. Perchè il Conte sballon tra le più belle, Si possa far

onore anco di questa.

SBALORDIMENTO. Lo shalordire. Lat. animi confusio, stupor . Gr. Exmangis. Red. lett. 1. 335. Che farà il mercurio solito a produrre anco ne' sani gli sba-

lordimenti, e le ottusità?

SBALORDIRE. Neutr. Perdere il sentimento. Lat. confundi animo, externari. Gr. καπαπλήτποθαι. Ε in signific. att. vale Far perdere il sentimento. Lat. externare. Gr. хапиндитиег. Tac. Dav. ann. 3. 159. Onde per sospetto levare, o perchè la paura sbalordisce, fattosi da Narni portare per la Nera nel Tevere, raccese l'ira del popolo [il T. Lat. ha pavidis consilia in incerto sunt]: Bern. Orl. 1. 16. 34. Volta ad Uldano, e fello shalordire Con un rovescio a traverso alla faccia, Che dall'arcion per forza in terra il caccia. Morg. 10. 146. Lascia, ch' io suoni col battaglio a doppio, Al primo colpo il farò sbalordire .

\* SBALORDITIVO. Atto a sbalordire; Che sbalordisce. Bellin. disc. E in questa condizione quanto

ci è di maraviglie, e di stupori sbalorditivi! SBALORDITO. Add. da Sbalordire; Stordito. Lat. animo confusus, externatus. Gr. καπαπλαγείς. G. V. 10. 219. 3. Quasi come shalorditi , per quelli dell' oste male fu difeso. F. V. 11. 73. Il popolo sbalordito correa in qua, e in la sanza ordine, e sanza capo. Vit. SS. Pad. 1. 125. Quasi tutto per vergogna shalordito, non le rispuose altro, se non che la pregóe, che gli mostrasse l'ecclesia. Mor. S. Greg. Gli uomini giusti si lievano tanto in contemplazione dell'alte cose, che quasi la loro faccia di fuori pare sbalordita. Dittam. la trista, e così sbalordita Borbottando parlò: perchè consenti? i. 4. Gli occhi smarriti, in qua, e in la moventi Avea

SBALZARE. Far saltare, Gettare, Lanciare. Lat. ejicere, projicere. Gr. έκβαλλαν. Bern. Orl. 2. 14. 50. Rinaldo è dietro, e gli spezza, e gli straccia, Sbalzando in aria busti, e teste, e braccia. Sen. ben. Varch. 6. 2. La materia del benifizio può sbalzarsi in qua, e in là , e mutare padrone [ qui figuratam. il T. Lat.

ha jactatur].

S. In signific. neutr. vale Saltare, Lanciarsi. Tac. Dav. stor. 3. 309. Vedendo i Vitelliani non poter reggere a tanta serra, e fuor della testuggine ciò, che di sopra piombava, sbalzare [ il T. Lat. superjecta tela testudine laherentur]. Bern. Orl. 2. 27. 14. Rimase quella personaccia cionca Del braccio, e spalla destra, e della testa, Che via sbalzaro, e'l busto in terra resta. Buon. Fier. 3. 4. 2. Men d'un paio Granciti, qual pe' fianchi, e qual pel dosso, Non ne fea rovescion giù per la valle Sbalzar dal baluardo.

SBALZATO . Add. da Sbalzare . Lat. ejectus , dejectus . Gr. enshnous . Buon. Fier. 4. 2. 7. Or cost'l

mondo del suo perno uscito Eccol tutto intronato, eccol per terra Shalzato, e delle terre, e delle torri, E d' ogni altra eminenza sua scavezzo.

SBALZO. Lo sbalzare. Lat. ejectio. Gr. expodn'. Malm. 1. 65. Un certo diavol d' una mona Cionna ec.

Ne venne presto a farle dar lo sbalzo.

SBANDARE. Disperdere, Dissipare, Disciogliere, Scomporre; e si usa in signific. att. e neutr. pass. talora anche colle particelle sottintese. Lat. disjicere, dissipare, dissolvere. Gr. διασχεδάζαν, διαλύαν. Tac. Dav. ann. 2. 32. Nè Cesare combaitè gli assedianti, perchè al grido del suo venire sbandarono. E vit. Agr. 396. Degli errori de' nimici fa sua gloria il loro esercito di genti diversissime, appiccato insieme colla cera d' un po' di fortuna, che mutata lo shanderà. Varch. stor. Ed essi parte morti, parte presi, e parte malati si sbandarono . Borgh. Arm. fam. 9. Fu forza , che il popolo si sbandasse, e se ne tornasse a casa. Serd. stor. 11. 450. Sendosi sbandata gran parte de' suoi se ne tornò addietro .

\* S. I. Shandare, T. di Marineria. Dicesi della Nave, quando la forza del vento la fa piegare sopra una

\* S. II. Dicesi anche che La nave è sbandata Quando il carico, o la zavorra non è distribuita ugualmente in maniera, che una banda è più sott'acque, che l'altra. - SBANDATO. Add. da Sbandare. Lat. vagus , disjectus, dissipatus, palans. Gr. πλάνης, διασχεδασθάς, διερβιμμένος. Tac. Dav. stor. 3. 315. Il quale assalito il nimico scomposto, e shandato per vaghezza di preda, lo rispinse a' navilj. E stor. 4. 351. I più bravi in sul luogo, molti furono morti sbandati, gli altri fug-girono indietro nel campo. Bern. Orl. 2. 28. 24. Fuggendo vanne il popolo shandato.
SBANDEGGIAMENTO. Lo shandeggiare, Esilio.

Lat. exilium, relegatio. Gr. φυγή, εξορισμός. Bocc. nov. 27. 27. Se mai avviene, che Tedaldo dal suo lungo sbandeggiamento qui torni. But. Inf. 23. 1. Allora vide Dante meravigliare Virgilio sopra colui, che era disteso in croce tanto vilmente nell' eterno sbandeggiamento. Maestruzz. 2. 30. 5. Ma se coll'arme fece forza, è punito di sbandeggiamento, e mandato in al-

cuna isola a confini, e perde tutti i beni suoi. SBANDEGGIARE. Sbandire. Lat. in exilium mittere, relegare. Gr. φυγαδεύαν, έξορίζαν. Maestruzz. 2. 30. t. Ma dee essere altrimenti punito, cioè sia bastonato, e isbandeggiato. Pass. 209. Sbandeggiandoli di tutto I suo reame sanza mai potervi ritornare. Pecor. g. 23. nov. 2. Alla donua ec. fu perdonata la vita, ma fu per sempre sbandeggiata. Din. Comp. 2. 46. Molti nelle rie opere divennero grandi, i quali avanti nominati non erano, e nelle crudeli opere regnando cacciarono molti cittadini, e feciongli rubelli, e sbandeggiarono nell'avere, e nella persona.

SBANDEGGIATO. Add. da Shandeggiare. Lat. relegatus, in exilium missus. Gr. ¿gógigos. M. V. 3. 59. Che'l comune di Firenze debba trarre di bando tutti coloro, che fossono sbandeggiati. Dant. rim. 31. E questa sbandeggiata da tua corte, Signor, non cura colpo di tuo strale. Buon. Fier. 4. 4. 23. Sbaudeggiati Da

questa, e quella terra. (†) SBANDELLARE. Levar le bandelle. Bellin. disc. 2. 314. Noi siamo senza chiavi, passar si vuole, che s'ha da fare! Spezzare, mettere a lieva, sbandellare, sbarbare arpioni, ... mandar le imposte in mille

pezzi ec. + \* SBANDELLATO. Che è senza bandelle. Bellin. Cical. 9. Piantandoti a quel mo' storpiato colla mascella fuori degli arpioni, come se ella fosse uno sportello shandellato d'imposta di sinestra d'un' osteria dismessa in campagna. .

SBANDIGIONE. Shandimento. Lat. exilium . Gr. e'-Logia. Fr. Iac. T. 1. 15. 12. Che'l suo falso intendi-

mento Sopra ha fatto sbandigione.

+ SBANDIMENTO . Lo sbandire, Esilio . Lat. exilium . Gr. ¿gogía. Sen. Pist. Se n' andò tutto di grado in i-sbandimento, e sgravò la città di Roma. Amm. ant. 2. 6. 12. Non troverrai isbandimento, o confini in luogo, dove alcuno non abiti per sua volontà. Bocc. vit. Dant. 220. In luogo di quelli (altissimi meriti) ingiusta, e furiosa dannazione, perpetuo sbandimento, alie-

nazione de' paterni beni . . . gli furon donate .

+ SBANDIRE. Dar bando, Mandare in esilio. Lat.
in exilium mittere. Gr. e zogizav. Vit. SS. Pad. 1. 82. Pervenne ad un castello ec. per vedere Dragonzio Vescovo, lo quale quivi era cacciato, e sbandito da Gostanzio Imperadore. E appresso: E partendosi quindi, dipo' tre altri giorni con grande fatica pervenne a Babil-lonia per vedere Filone Vescovo, lo quale simigliantemente dal predetto Gostanzo era nel predetto luogo

sbandito.

+ S. I. E metaf. Lab. 40. Poichè dalla vostra mortal vita sbandito fui, ho la mia ira in carità trasmutata [cioè: poichè fui tolto dal numero de'viventi]. Dant. Par. 7. Ma per se stessa pur fu ella sbandita Di Paradiso [cioè: cacciata]. Petr. son. 290. Tornami a mente, anzi v'è dentro, quella, Ch' indi per Lete esser non può sbandita [cioè: non può per dimenticanza essermi tolta dalla mente]. E canz. 48. 5. E le mie notti il sonno Sbandiro, e più non ponno Per erbe, o per incanti a sè ritrar-lo [cioè: mi tolsero il sonno]. Cavalc. Frutt. ling. Come oggi questa povertà sia sbandita, e odiata, troppo avremo che dire [ cioè: non sia più fra gli uomi-

ni].
§. II. Shandire, si prende talora per lo Contrario di Bandire, cioè Levare il bando . Lat. exilii gratiam fa-

cere, patrice restituere.

\*\* §. III. Shandire uno in avere, vale Confiscargli i beni. G. V. lib. 7. cap. 3. E fece sbandire i Fiorentini

in avere, ed in persona. SBANDITA. Contrario di Bandita.

SBANDITO. Sust. Quegli, che è stato mandato in esilio, o che è in bando. Lat. exul, extorris. Gr. qu7'2'5, ezog. Bocc. nov. 81. 14. Aspettando di dover pigliare uno sbandito. G. V. 8. 2. 3. Per lo comune di Firenze fu mandato al comune di Prato, che rimandassono lo sbandito. Legg. S. P. S. Era ribandito ogni malfattore, e ogni shandito. Din. Comp. 1. 17. Delle quali cose dovea avere corona, perchè avea puniti gli sbanditi, e malfattori. E 2. 38. Aveano invitati molti villani d'attorno, e tutti gli sbanditi di Firenze. Bern. Ort. 3. 1. 15. A casa sua giurò mai non tornare, Ma per ribello aversi, e per sbandito, Finche finito sia di ven-

§. Lo sbandito corre dietro al condennato; proverb. che si dice di Chi condanna in altri i suoi difetti medesimi . Lat. Clodius necusat machos , Catilina Cetagum, Gioven. Franc. Sacch. nov. 37. Per questo nacque quel proverbio: Lo sbandito corre drieto al condennato. E nov. 160. Dice uno lanainolo: o buono, o buono; lo

shandito corre drieto al condennato.

+SBANDITO. Add. da Sbandire. Lat. in exclium missus , relegatus . Gr. ¿góesgos . Bocc. vit. Dant. 223. Questi fu quel-Dante, il qual primo dovea al ritorno delle muse shandite d' Italia aprir la via. Teseid. 1. 75. Indi montando Sopra cava', che a redine shandite Le lor lasciate donne si fuggieno ec. Franc. Sacch. nov. 190. Li marinai, come gente scherana, o sbandita giungono percotendo le porte. Buon. Fier. 1. 5. 11. Astrea del mondo parte Shandita; ira trionfa, e regna Marte. E 3. 2. 12. E di casa sbaudito, S' io volli al fine non morir di fame, Mi convenne approdare in questo lito.

+ \*\* SBANDONARE. V. A. Abbandonare. Cavalc. Frutt. ling. 53. Ecco che, o signore, abbiamo isbandonato ogni cosa, ed abbiamo seguitato te ( così legge una variante: il testo ha abbandonato). E 218. Era lecito al figliuolo di sbandonare il padre (così legge una variante: il testo ha abbandonare).

\*\* SBARAGLIAMENTO. Lo sbaragliare, Disunione . Lat. dispersio , fuga. Cecch. Assiuol. pr. Nè sia chi creda, che questa commedia si cominci o dal sacco di Roma ec. o da sbandimenti di persone, o da sbaragliamento di famiglie, o da altro così fatto acciden-

SBARAGLIARE. Sbarattare, Disperdere, Dissipare; che oltre nl signific. att. si usa anche nel neutr. e nel neutr. pass. Lat. disperdere, dissipare, fundere . Gr. διασπάζαν. Cron. Vell. 28. Ma isbaragliati gli altri, che presono mala via, si sbaragliarono questi. Tac. Dav. ann. 1. 24. Massimamente i cavalli ec. sprangavan calci, scavalcavan l'uomo, sbaragliavano i circostanti. E appresso: Un cavallo, rotta la cavezza, spaurito dalle grida, correndo si avvenne in certi, e sharagliolli. E 2. 36. E dal gelato vicino Settentrione incrudelito rapi, e sbaraglio le navi in alto mare. E stor. 4. 355. I plebei, gittate giù l'armi, si sbaragliarono per la campagna. Serd. stor. Ind. 10. 408. Perchè furono sbaragliati, gli seguitò gagliardamente colla cavalleria. Ar. Fur. 18. 146. Quivi Rinaldo assale, apre, e sbaraglia Le schiere avverse, e le bandiere atterra. Buon. Fier. 4. Intr. E quand' io non potrò più sottomano Farmi la mia fortuna, alla scoperta Sbaragliando farolla-

SBARAGLIATO. Add. da Sharagliare. Lat. fusus, fugatus. Gr. eiς φυγήν τραπείς. Liv. M. Così quella si sparse, e tutti sbaragliati se ne andarono. E altrove: Quei di Tracia ec. sbaragliati si tornarono a casa. M. 11. 50. Parendo a messer Piero da Farnese avere doppia vergogna, sì per le castella perdute, sì per la gente sbaragliata in Carfagnana. Bern. Orl. 1. 16. 41. Io veggo la mia gente sbaragliata Dal martel di colui spietato, e duro

SBARAGLINO. Giuoco di tavole, che si fa con due dndi; e chiamasi anche Sbaraglino lo Strumento, sul quale si giuoca. Bern. rim. 1.51. S' io perdessi a primiera il sangue, e gli occhi, Non me ne curo, do-ve a sbaraglino Rinnego Dio, s'io perdo due baioc-

chi

SBARÁGLIO. Lo sbaragliare, Disunione, Confusione. Lat. dispersio, fuga. Gr. quyn. Buon. Fier. 1. 3. 3. Molti stioppi D'ordigno tal, che col non far riunbombo, Nè buttar fuoco, fan le lor passate Con istorpio, e sbaraglio oltramisura Terribili. E 4. 1. 1. Nè men, che gli animosi, avvezzi a risse, Pratichi alli sbaragli. E appresso: Ed eccogli interdetto, Mentre importanto ardisse un tal sharaglio ec. Quella sera. e importuno ardisce un tal sbaraglio ec. Quella sera, e per sempre l'asciolino.

S. I. Mettere a sbaraglio, vale Esporre a certo, e manifesto pericolo. Lat. periculo objicere. Gr. ας χίνδυ-νον χαθιζάναι τινά. Bern. Orl. 1.23. 52. A sbaraglio mettendo la persona, Sopra Aquilante tutta s' abbandona. Tac. Dav. ann. 23. 52. Onde si mise a sbaraglio maggiore [ il T. Lat. ha : ad maiora præcipitia con-

\*\* S. II. Mandare a sbaraglio , vale Mandare in precipizio, Mettere in confusione. Segn. Mann. Lugl. 4. 4. In un tale stato non solo non darai all' anima tua quell'onore ch' ella si merita, ma glielo toglierai: anzi la manderai, se bisogni, aucora a sbaraglio con sommo suo vitupero.

S. III. E Sharaglio, chiamasi ancaro un giuoco di tavole simile allo Sbaraglino, che si fa con tre da-

SBARATTA. V. A. Lo sbarattare, Confusione. Fr. Iac. T. 1. 1. 9. Metterommi a gran sbaratta Tra gente

grossolana, e matta. SBARATTARE. Disunire, mettendo in confusione, in fuga, in rotta; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. disperdere, dissipare, fundere, fugare. Gr. es φυγήν τε παν, φυγαδεύαν. G. V. 8. 77. 3. La maggior parte furon prese, e sbarattate. E 9. 112. 3. Così detta armata ec. tutta si sbarattò, e venne a niente. E 11. 63. 3. Si sbarattò la nostra oste, e della lega, e villanamente si dipartirono. Guid. G. Mescolandosi tra le schiere, le sbaratta mortalmente ferendo molti Greci. Bern. Orl. 2. 6. 44. Come dal foco la paglia è disfatta In un tratto gli rompe, e gli sbaratta.

SBARATTATO. Add. da Sbarattare. Pecor. g. 25. nov. 2. 204. Vedendo la sua gente sbarattata, prima la sua schiera, e poi l'altra, e venire in fuga, moriva di

dolore

+ SBARAZZARE. Toglier via gl' imbarazzi, gl' impedimenti . Lat. impedimenta tollere. Buon. Fier. 1. 4. 6. lo vo innanzi A sbarazzare, ove bisogni, il passo. E 2. 4. 15. Mentrechè la dogana si sharazza Per dar luogo alle vostre mercanzie. E 4. 4. 11. Oh che sgombrar di mostre, e di sportelli, Che serrar di botteghe, Staccar disegni, e sbarazzar di mura! Red. Cons. 1. 166. Fa di mestiere altresì scemarne la quantità e sbarazzare, e render libere le strade sanguigne dell'utero', acciocchè essi sangui al dovuto tempo possano na-

turalmente scaturirne.

+ SBARBARE. Sveglier dalle barbe. Lat. evellere, extirpare, eradicare . Gr. απορρίζαν. Ciriff. Calv. 2. 64. E di testa la sua corona bella Si trasse, e i bianchi crin divelle, e sbarba. Soder. Colt. 20. Ponendo a tutti una cannuccia, o paletto, e zappandogli, o vangandogli ciaschedun mese, e sbarbando l'erba, sicche siano conguagliati al terreno. Dav. Colt. 170. Trova l'annestatura delle marze, e quivi taglia, e tutto il susin vecchio sbarba, e leva. Car. En. 3. 63. Ritentando ancora, Vengo al terzo virgulto, e con più forza Mentre lo scerpo, e i piedi al suolo appunto, E lo

scuoto e lo sbarbo ec.
§. I. Per metaf. Teol. Mist. Costrigne insino dal fondamento di sbarbar la creatura da se [cioè: staccar con violenza]. Tac. Dav. ann. 2.38. Germanico non aspettò più, benchè conoscesse questi esser trovati d'invidia per isbarbarlo dal già acquistato splendore [ cioè, privarnelo a forza; il T. Lat. ha: parto jam decori abstrahi intelligeret ]. Bocz. Varch. 1. 6. Ma questo è il costume delle perturbazioni, le quali possono bene colle forze loro muovere un nomo, ma sbarbarlo affatto, e diradicarlo non possono [cioè: abbatterlo,

avvilirlo].
§. II. Sbarbare, si dice anche dell' Ottenere da chicchessia alcuna cosa o per arte, o per forza; che anche diciamo Spuntarla.

SBARBATELLO. Dim. di Sbarbato. Lat. imberbis. Gr. arevetos. Buon. Fier. 3. 2. 12. Il so, che sbarba-

tello, il primo pelo Non messo ancora ec. SBARBATO. Add. da Sbarbare. Lat. evulsus, avulsus . Gr. exei was. Tac. Dav. stor. 3. 323. Non potettero entrare, perche Sabino la turo in vece di muro, con le statue, splendori degli antichi, di qualunque luogo sbarbate [ qui è per metaf. Il T. Lat. ha re-vulsas ]. Bern. rim. 1. 35. Querce sbarbate, salci, al-

beri, e cerri, Case spianate, e ponti rovinati.

S. Sbarbato, per Mancante, o Privo di barba. I.at. imberbis. Gr. ayive105. Tac. Dav. ana. 15. 214. Remavano sbarbati giovani collocati secondo l'età, e maestria di libidini . Matt. Frans. rim. burl. 2. 102. E molte genti, che si son pelate, Posson'n un tratto aver barba, e capelli, E si metton le barbe alie sbarbate.

Borgh. Rip. 434. Fece poi sopra la porta di san Bastiano de' Servi, essendo ancora sharbato, l' arme de' Puc-

ci con due figure, che su tenuta bellissima. SBARBAZZARE. Bravare, Riprendere. Lat. increpare, verbis cædere. Gr. έπιτιμαν, λοιδορείσθαι. Car. lett. 1. 61. Uno sbarbazzare di questi signoretti, un giugner d' improvviso per tutto ec. SBARBAZZATA. Sbrigliata, Sbrigliatura. Lat. fræ-

ni adductio . Gr. xalivwois .

S. Onde Dare, o Fare una sbarbazzata, vale Fare una buona riprensione; tolta la metaf. dal dare strappa-te di briglia a' cavalli, quando s'ammaestrano. Lat. graviter reprehendere. Gr. φοςτικώς έπιτιμαν. Vit. Benv. Cell. 158. Beatissimo padre ec. datemi autorità, che io gnene possa dare una sbarbazzata a mio modo.

SBARBAZZATO. Add. da Sharbazzare. Tac. Dav. ann. 4. 92. I Greci potevano parlare, non pur libero, ma sbarbazzato [ qui in forza d'avverb. e vale Con grandissima liberià, o arroganza. Lat. liberrime. Gr.

έλευθερώπαπα]. SBARBICARE. Sbarbare, Sradicare. Lat. evellere, evertere, eradicare. Gr. excifev. Red. Ditir. 21. Che per ischerzo baldanzosamente Sbarbica i denti, e le

mascelle sganghera.

S. Per metaf. Fir. As. 71. La cosa è stabilita in questo, che per sua esamina egli ci confessi chi furono i compagni, a cagione che egli si sbarbichi sino ai fondamenti questa brutta fazione. Mens. sat. 4. Che vi sbarbichi Apollo, e che vi sfronzi. SBARCARE. Cavar della barca. Lat. navi effer-

re, educere. Gr. πλοίυ έχφέραν.

S. In signific. neutr. e neutr. pass. vale Uscir della barca. Lat. exscendere, appellere. Gr. έφορμίζεσθαι, καταπλών. Varch. stor. La fantería sbarco in una villetta quattro miglia quindi vicina. E altrove: Si era diputato in Ispagna, dove sua Maesta dovesse sbarcarsi. Buon. Fier. 4. 3. 1. O'l liofante sbarca Certo, o ch' egli è sbarcato. E 4. 4. 18. Imbarcare, sbarcare, urtar-

si insieme, Investirsi, slargarsi ec. SBARCATO. Add. da Sbarcare. Iac. Sold. sat. 5. Sbarcata la vedremo anche a' festini, Ove treschi, saltelli, e coccoveggi, Chiamando a' suoi panion cen-to zerbini [qui per similit. e vale, Scesa, Smonta-

ta].
\*\* SBARCATOIO. s. m. T. di Marineria, È un

luogo atto a sbarcare gli uomini. Stratico. a sbarcare le mercanzie, e gli effetti che sono nel bastimento. Stratico .

SBARCO. Lo Sbarcare .

SBARDELLARE. Cavalcare i puledri col bardellone. Libr. Son. 79. Una lavandaia scalza co' piè bianchi ec. Senza mandarsi il cercin giù da' sianchi Tutti sbar-

della i suoi secreti siti (qui figuratam.). SBARDELLATAMENTE. Avverb. Fuor di misura, Smisuratamente; voce bassa. Lat. immense, immodice,

immaniter . Gr. ὑπερμέτρως . + \* SBARDELLATISSIMO . Add. Superl. di Sbardellato . Alleg. 224. ( Amsterdamo 1754. ) Domandato una volta ... che per sua fede egli avesse per i pro-sontuosi maggiori dell' universo del tempo nostro ... rispose, li Matematichi, e Pedanti i ma questi con uno sbardellatissimo torto presumono, e quelli con una sfoggiatissima ragione

SBARDELLATO. Voce bassa. Add. da Sbardella-

re . S. Per Disorbitante, Grandissimo, Immenso. Lat. immensus. Gr. αμετρος. Morg. 22. 101. Rispose Gan : tu hai'l capo pien di grilli, E fusti sempre pazzo sbardellato. Varch. rim. burl. 1. 35. lo sto cinqu' ore del giorno in mercato A pascer gli occhi di si bell' oggetto, E ne cavo

un piacere sbardellato. Cant. Carn. 196. Certi mantachi grossi, e sbardellati Son male atti al gonsiare. Buon. Fier. 4. 2. 1. Quasi avvisando in loro Fortune sbardellate Sbracarsi la natura. Malm. 1. 25. E gli messe una voglia sbardellata Di far battaglia, e mille bel-

\* SBARDELLATURA. Dirozzamento, o Primi ru-dimenti di un Arte, o Scienza. Magal. lett. Ci siamo messi a pigliare una sbardellatura da questo Turco nel-

la lingua Arabica .

SBARRA. Tramezzo, che si mette per separare, o per impedire il passo; e anche si prende per Qualunque ritegno messo attraverso, acciocchè una cosa non rovini, o non si richiugga. Lat. septum, repagulum. Gr. Exxs. G. V. 7. 68. 1. I nostri Fiorentini aveano già le sbarre vinte, ed alquanti entrati dentro. E 11. 37. 2. Gran battaglia ebbono alle sbarre della via. Lasc. Streg. 2. 1. Tutte le pene, tutte le catene, e tutte le sbarre del mondo non mi terrebbono, che io non andassi

via oggi. S. I. Per metaf. Libr. sent. Arr. Lo cuor del savio è sbarra di virtù, altresì come di muro, e di fortezza. Buon. Fier. 4. 3. 2. A tal che gli occhi miei non ben satolli Bisogno han pur ancora Di sbarra, che me gli

S. II. Sbarra, si dice anche quello Strumento, che si pone altrui in bocca ad effetto d'impedirli la favella. Buon. Fier. 1. 5. 9. Uno sgraziato incatenato, e stretto, Co' piè ne' ceppi, e le manette a' polsi, E le sbarre alla bocca, e in capo un sasso.

\* §. III. Sbarra, T. degli Oriuolaj. Nome che si dà a diversi pezzi dell' oriuolo. Tale è quello, che regge la molla del tamburo. Vi sono anche delle sbarre alle

cartelle.

S. IV. Sbarra d' un carro , T. de' Meccanici . Pezzi di legno posti ai fianchi de' carri per fare che il carico

non impedisca il girar delle ruote.

\* S. V. Sbarra, T. Araldico. Dicesi di un pezzo
dell'arme, che dalla sinistra dello scudo va in basso a terminarsi verso la destra. Onde Divise sbarrate, spie-ga la Crusca, Divise a sbarra. Pecor. nov. Un drago verde nel campo vermiglio con una sbarra azzurra in

\* S. VI. Sbarra, T. de' Lanajuoli. Pezzo di legno assai forte situato sul davanti del telnio, e spaccato in tutta la sua lunghezza, perchè vi possa passare la par-

te già tessuta del panno.

S. VII. Sbarra , T. de' Beccaj . Pezzo di legno che si mette per traverso a' castrati per accomodar la re-

SBARRARE. Tramezzar con isbarra . Lat. sepire , occludere . Gr. біафейттач . Bern. Orl. 1. 6. 41. Aveva un piede, e mezzo di grossezza, E con due gran catene si sbarrava. Guicc. stor. 2. 90. Attendeva a sbarrare, e fortificare le bocche delle vie.

S. I. Sbarrare, per largamente aprire; che anche di-ciamo Spalancare. Lat. patefacere, aperire, disseccare. Gr. avoiyev. Dant. Inf. 8. Perch' i' avanti intento l'occhio sbarro. Franc. Sacch. rim. 26. Altre velate vanno

Portando bruno, e sbarran gli occhi a retro.

+ S. II. Sbarrare, per Sparare, Fendere la pancia per cavarne gli interiori. G. V. 12. 16. 15. Fu morto ec. poi in sulla piazza de' priori impeso per li piedi, e sparato, e sbarrato, come porco. Dav. Scism. 68. Due ne dicollò, la terza nel parto sbarrò.

S. III. Sbarrarsi nelle braccia, vale Allargarle, Distenderle. Lat. brachia pandere . Gr. χάρας πεταγνύαν. Morg. 19. 73. Morgante allor nelle braccia si sbarra, E l'arbor sotto alla bestia taglice.

+ SBARRATO. Add. da Sbarrare. Lat. septus, occlusus . Gr. dianipeaquevos. G. V. 9. 212. 4. Si pos-

sente, e vittoriosa oste, come era quella della Chiesa ec. si parti sbarrata dal detto assedio di Melano. Stor. Pist. 59. Vedendo Uguiccione venire la gente del Prinze molto sbarrata, e senz' ordine ec. [in questi due esempj vale Sbaragliata, Dispersa]. Morg. 7. 8. Mostrava le divise sue sbarrate [cioè: divise a sbarra]. Tac. Dav. Sharrate le porte, si voltò contro a' vincito-ri [cioè: chiuse con isbarra]. Ar. Fur. 17. 85. Quei rispondean nella sbarrata piazza Per un di ad uno ad uno, a tutto 'l mondo;... Per gioco in somma qui facean, secondo Fan li nimici capitali ec.

SBARRO. Lo stesso, che Sbarra; Impedimento, ri-

tegno. Lat. obex. Gr. sumodiov.

S.I. Figuratam. Dant. Purg. 33. Sicuro d'ogn'intoppo, e d'ogni sbarro. But. ivi: D'ogni sbarro, cioè d' ogni ritenimento, cioè che non aranno impaccio veruno

\*\* S. II. Sharro, per Frastuono. Franc. Sacch. Batt. Vecch. 2. 50. Allor le donne tutte . . . Aperson gli occhi a lo Dio rilucente, E d'allegrezza fanno grande

isbarro Con molti suoni, e poi benignamente ec. Amati.
SBASOFFIARE. Voce bassa; Mangiare smoderatamente. Malm. 3. 57. Il secondo è il Vecchina il gran barbiere, Che vuol, che ognor si trinchi, e si sba-

(\*) SBASSAMENTO. Bassamento, Scadimento. Lat. depressio, imminutio. Gr. παπάνωσις, μάωσις. Il Vocabol. nella vace BASSAMENTO .

SBASSANZA. V. A. Bassezza . Lat. humilitas . Gr. παπείνωσις. Rim. ant. P. N. Salad. Ch' Amor non

guarda altezza, nè sbassanza.

+ \* SBASSARE. Abbassare. Segn. Polit. libr. 1. dichiar. cap. 1. Nè qui vo' dirne altro, per non parer ch' io voglia sbassare questo suggetto, che io ho al

presente fra mano, con dirne ec.

\* SBASSATO. Add. da Sbassare. S. Cr. Per lo stesso fine vedesi sbassato quel tetto, che a foggia di piramide s' alza per di fuori.

\* SBASSO. Diminuzione che si fa nel saldare un conto, o nel prezzo di ciò, che si compra; Ribasso. Cocch. lett. sp. Noi faremo uno sbasso sempre di qualche scudo per hraccio nel broccato.

\* SBASTARDARE. T. degli Agricoltori. V. SCAC-

CHIARE

SBASTARE. Cavare il basto. Lat. clitellis exuere.

Gr. επίσαγμα αφαιράθαι.

SBATACCHIARE. Battere altrui violentemente in terra, o contra'l muro. Lat. allidere, affligere. Gr. προσκέειν. Tac. Dav. ann. 1. 12. Con le spade ignude, come pazzi, s' avventano a' centurioni ec. e per terra te gli sbatacchiano [ il T. Lat. ha prostratos verberibus multant]. E altrove: Disarmati, o correnti per l'arme gli shatacchia . Buon. Fier. 2. 2. 3. Chiappole per le code, le sbatacchio Per quegli scogli, e

sbatacchiate scortico .
SBATACCHIATO. Add. da Sbatacchiare. Lat. allisus, afflictus. Gr. καταβεβλημένος. Buon. Fier. 2. 2. 3. Chiappole per le code, le sbattacchio Per quegli scogli, e sbatacchiate scortico. E Tanc. 5. 5. Si arrampiconno su, e noi balocchi Trovonno sbatacchiati,

e cattivelli

\* SBATACCHIO. Lo sbatacchiare . Bellin. Bucch. E furon messi di subito nati d'una guerra allo sbatacchio. + \* SBATTAGLIARE. Detto delle campane per lo

stesso, che Sonare. Sacc. rim. 2. 99. Quelle [ campane] si sa ch' ogni po' po' di festa Durano a sbattagliar tre settimane.

+ SBATTERE. Spessamente battere, Scuotere, Agitare. Lat. concutere, agitare, jactare. Gr. συγκρέειν.
Tes. Br. 5. 21. Puote l' nono conoscere, quando de piovere, ch' elle gridano molto [le cornacchie] e fanno

un grande sbatter d'ali . Soder. Colt. 104. Volendo fare il vin bianco limpido, e trasparente, piglia l'albume di tre uova, e gettale nella botte, avendole sbattute prima sinche facciano tutte la schiuma ec. Poliz.

1. 87. Sbatton le code, e cogli occhi focosì Ruggendo i sier lion di petto dansi . Buon. Fier. 5. 1. 3. Quant' era me' morirmi Di fame, ch' agognando all'altrui roba, Salir un carro su per una ruota, Che mossasi mi sbatta, e mi strascini, E mi stiacci una

S. I. E neutr. pass. Soder. Colt. 63. Fermerai bene que' tralci a canne, o pali, che non si sbattano.

+ S. II. Pure in signific. neutr. pass. vale Agitarsi, o Commuoversi veementemente per passion d'animo, o per dolore di corpo . Lat. concuti, jactari . Menz. sat. 3. E pur Curculion suda, e si sbatte. Segn. Mann. Lugt. 7. 1. Santo Agostino voleva un tempo aprire omai la sua porta, si sbattea, si affannava, si affaticava, e pur dopo tanto sforzo non ritrovava ancora il modo di aprir-

\*\* §. III. Per Declinare, Sviare, Svoltare un' arme od un colpo. Car. En. 1. 10. v. 508. E sette dardi Gli avventaro in un tempo: altri de' quali Da l' elmo e da lo scudo risospinti, Altri furon da Venere sbattuti Si ch' o vani, o leggieri il corpo a pena Leccar passan-do. E v. 1143. Ed ei fremendo Stava intrepido e saldo, e con lo scudo Shattea de l'aste il tempestoso nembo . E v. 1229. Stridendo andò per l' aura il telo; Ma giunto, e da lo scudo in altra parte Shattuto, di lontan percosse Antore ec. Monti

S. IV. Shattere , per metaf. Boez. Varch. 4. 6. Certi rimorde, e sbatte (Iddio) acciocche per la lunga feli-

cità non divengano rigogliosi troppo [cioè: affligge].

§. V. Sbattere, per Detrarre, Difalcare. Lat. demere, detrahere, deducere. Gr. aquipeir au. G. V. 11. 89. 8. Non volieno isbattere la parte nostra del conquisto di Mestri, e del ponte di Praga. Cron. Morell. 262. Ma sbattine il quarto . Varch. Ercol. 77. Quando ci pare, che alcuno abbia troppo largheggiato di paro-le, e detto assai più di quello, che è, solemo dire: bisogna sbatterne, o tararne, cioè farne la tara, come si fa de' conti degli speziali.

S. VI. Shattere, si dice in modo basso del Muovere della bocca per mangiare, che anche si dice Sbattere il dente . Lat. manducare. Gr. 209121v . Bellinc. son. 106. E che piacere è stare in un palazzo, E non vi sia da sbatter poi d' un uevo ! Malm. 7. 5. Chi dal compagno

a ufo il dente shatte.

\* \* §. VII. Shattere per Diminuire, Scemare, in senso morale. Guicc. T. 11. facc. 104. [ediz. 1819.] Non si curando gli nomini, come accade nelle città divise, d'impedire il bene comune per shattere la ripu-

vill. Per Ribattere, Confutare. Lat. repellere. Gr. απωθείν. Buon. Fier. 4. 5. 2. E il mio detto ec. In-

sultatori sbattono.

SBATTEZZARE. Costrignere altrui a lasciare la religione Cristiana . Morg. 9. 25. E sbattezzar vuol tutti

i battezzati .

S. I. In signific, neutr. pass, vale Mutar religione. Lat. baptismo renunciare. Morg. 16. 48. Che questo è poco men, che shattezzarti. E 25. 30. Ma che più oltre non sare' ragione, Che chi è hattezzato si sbattezzi. Varch. Ercol. 55. Se continova nella stizza, e mostra segni di non volere, o non potere star forte, e aver pazienza, si dice: egli arrabbia; e'vuol dar del capo, o batter il capo nel muro; egli è disperato; e' si vuole sbattezzare.

S. II. Per similit. vale Mutare il nome . Lasc. madr. 17. Perchè Tattoli poi, se ben si stima, Mal si puol dire in prosa, e peggio in rima ec. Mettete tutti i mez-

zi, Perchè'l Bonanni Greco la sbattezzi. Cas. rim. burl. 1. 12. S' io avessi manco quindici, o vent'anni, Messer Gandolfo, io mi sbattezzerei, Per non aver

mai più nome Giovanni .
(\*) SBATTIMENTATO. Add. Aggiunto, che si dis al corpo, che riceve la luce riflessa, e ombreggiata, e anche alla medesima luce. Buou. Fier. 2. 4. 15. Tra gli orrori Shattimentato, scorge un baccalare Con un lungo harbon, ec. Salvin. disc. 1. 334. Il nero è nero, perchè non licenzia da se, come fan gli altri colori, ma porge agli occhi nostri in varie guise sbattimentata la luce

SBATTIMENTO. Lo sbattere, Percotimento. Lat. concussio, quassatio, afflictio. Gr. σύγκρεσις. Declam. Quiatil. C. Non può l'affetto d'alcnno dal suo luogo esser cacciato, se non con isbattimento di tutte le 'nteriora. Cr. 5. 1. 14. Contro la rabbia, e sbattimento de' venti ec. si dee convenevole sostentamento a ciascu-

no arbuscello con ispessi legami legare.

S. Shattimento, dicono anche i pittori all' Ombra, che gettano i corpi percossi dal lume. Lat. umbræ projectus. Red. Oss. an. 188. Alcuna volta rassembra velato di verde secondo gli sbattimenti della luce.

SBATTITO. Shattimento. Lat. concussio, quassatio . Gr. σύγαρυσις .

S. Per metaf. Travaglio, Passione. Lat. afflictio. Gr. xxxw015. Petr. uom. ill. Ched egliuo con universa-

le sbattito d'animo lasciassero si fatta patria. SBATTUTO. Add. da Sbattere. Lat. concussus agitatus, jactatus. Gr. καταβεβλημένος. Tes. Pov. P. S. cap. 45. A gotta fredda, ed umida togli sugna vecchia, albume di uovo bene sbattuto, crusca ec. Fir. nov. 1. 179. La sbattuta nave lasciata a discrezione de'venti ec. se ne andava cercando d' uno scoglio che desse fine alle fatiche degli sfortunati marinari . Soder. Colt. 127. Intridendo una poltiglia col loto della fornace ben pesto, e sbattuto, dandovi co' grappoli un tusso dentro, e poi appiccandola in luogo asciutto vi si conservera l' uva lungo tempo.

S. I. Per metaf. Lat. afflictus . Gr. ταλαίπωρος . Fir. As. 286. La dissorme pallidezza degli occhi shattuti, le ginocchia stracche ec. febbrosa la mostravano in ogni effetto [ cioè: languidi ]. Varch. stor. I cittadini popolani veggendosi sbattuti ec. non ardivano ec. [cioè: abbattuti, perduti d'animo]. Tac. Dav. ann. 4. 89. Vedersi in Roma gli ambasciadori de' Garamanti, cosa rara, morto Tacfarinata, shattuti scolparsi col popol Romano [ cioè: impauriti; il T. Lat. ha perculsa

gens].
S. II. Per Difalcato, Detratto. Lat. deductus. Gr. egaipe Dais . Cron. Morell. Shattutine tutti i danari, che ha spesi ec. come tocca loro per tata de' detti tre quarti, e shattutone ogni altro denaio, che per altre cagioni necessarie, o utili avesse spesi

SBAVAGLIARE. Contrario d' Imbavagliare. Lat.

caput obvolutum detegere

SBAVAGLIATO. Add. da Sbavagliare. Morg. 21. 85. E sciolti que' romiti, e sbavagliati, E' domandò donde e' preson la via Color, che gli hanno così mal trattati

\* \* SBAVARE. Mandar bava. Anguill. Met. 6.

(\*) SBAVATO. Add. Senza bava. Cell. Oref. 133. Da parte del detto buco, ch' è di fuora della fornace, si debbe fare larga per sei volte quant' è quella parte so-praddetta, che si appoggia al detto mattone, e così debbe venire pulitamente sbavata in suora ( qui per simi-

SBAVATURA. Bava. Libr. eur. malatt. Impiastra

colla shavatura delle lumache.

S. I. Per similit. si dice di Filo sottilissimo di seta . Red. Ins. 128. Fece il suo bozzolo tutto di seta bianca con molta sbavatura di seta all' intorno del bozzolo. E 132. Non avea però esternamente quella sbavatura di seta. E Oss. an. 188. Coperto d' un' ammaccata peluria gialliccia, simile a quella sbavatura, che circonda esternamente i bozzoli de' vermi da seta.

\* §, 11. Shavatura , per similit. dicesi da' Lanaiuoli

La peluria della lana mal filata.

\* SBAVAZZATURA. Bagnamento di bava. Tocci Giampaol. Le diremo sbavazzature di una donna, che

SBAVIGLIAMENTO. V. SBADIGLIAMENTO.
SBAVIGLIANTE. V. SBADIGLIANTE.
SBAVIGLIARE. V. SBADIGLIARE.
SBAVIGLIO. V. SBADIGLIO.
\* SBAULARE. Cavar fuori del baule; Disfare Il

Fag. com. Che occorre shaulare ogni cosa !

SBEFFARE. Beffare. Lat. irridere, ludificari, ludibrio habere. Gr. σχώπτειν. Capr. Bott. 10. 199. Noi altri vecchi non siamo solamente stimati poco, ma siamo quasi sheffati, e tenuti a giuoco da ognuno. Varch. Ercol. 55. Ma se fa ciò per vilipendere, o pi-gliarsi giuoco, ridendosi d'alcuno, s' usa dire beffare, e sbeffare

SBEFFATO. Add. da Sheffare. Lat. irrisue, ludibrio habitus. Cant. Carn. 13. Noi fummo al mondo giovani galanti, Ricchi di possessioni, e di contanti, Ma sottoposti agli amorosi pianti, Sempre da Amore

sbessati, e scherniti.

\* SBEFFEGGIAMENTO. Bessegsiamento. Magal. lett. Quanto per l' addietro sono stato irritato per ra-

gione de' vostri sbesseggiamenti . SBEFFEGGIARE. Sheffare, Bessare. Lat. traducere, irridere. Gr. χαταγελάν, χλευάζειν. Fir. Luc. 4. 4. Sicchè io ho a essere shesseggiata a questa fog-

gia ! \* SBEFFEGGIATORE. Che sheffeggia; Beffatore.

SBELLICARE. Neutr. pass. Rompersi, o Sciogliersi il bellico .

S. Sbellicarsi delle risa, modo basso, vale Ridere smoderatamente, o eccessivamente; che anche diciamo Smascellarsi delle risa, o simili; de quali v. RISO S. V. Lat. supra modum ridere, cachinnari. Gr. καγχάζειν. Salvin. pros. Tosc. 1. 112. Avrò più d'un argomento a parte per questo essetto, che non farà sbellicare delle

risa, è vero, ma dara pascolo alla virtuosa vostra curiocità SBENDARE. Togliere la benda . Lat. vittam de-

trahere. Guitt. lett. 14. Ishendate ormai, ishendate vo-stro bendato viso. E. 20. Ishendate gli occhi della men-te vostra, e guardate bene, verità da falso discernen-

do.

† \* SBÉRCIA. Voce derivata da Bersaglio, o da Imberciare, e dicesi di Colui, che è poco pratico del giuoco; che prende degli sbagli. Salvin. Fier. Buon. 1.4.7. A uno, che nel giuoco non da nel segno, e prende de-

SBERCIARE. 1100 times. Salvin.

SBERGA. V. A. Sbergo, Usbergo. Lat. thorax.
Gr. 9ωραξ. G. V. 8. 58. 4. Ciascuna terra, e villa per se si soprassegnassero di sberghe, e arme, ciascuno mestiere per se. Buon. Fier. 1. 3. 3. E penetrabilissimi verduchi, E lame della lupa Da sfondar qual

si sian sberghe, e loriche.

SBERGO. V. A. Usbergo. Lat. thorax. Liv. M. Egli erano carichi di shergo, e d'altre armi. Dittam. 1. 21. Più
difesono allei di discono allora il mio albergo Le semmine vestite dentro a panni, Che gli uomini armati nello sbergo.

T. VI.

Ninf. Fies. 1. E legato lo tien con lo splendore, E con que' razzi, a cui non valse isbergo. Franc. Sacch. rim. 46. Del frutto di Noè s' arma ogni sbergo.

SBERLEFFARE. Dare degli sberlefi. Lat. cadere.

Gr. de petv

S. Per Burlare, o Schernire, o Fare sberleffi, nel signific. del S. Coppet. vim. burl. 2. 49. E chi vuol

sberleffar, sberlessi in vano.

SBERLEFFE, o SBERLEFFO. Taglio. Sfregio. Lat. ictus. Gr. πληγή. Malm. 2. 3. Che s'egli udia trottarne, avria piuttosto Voluto sul mostaccio uno sberlesse. Buon. Fier. 2. 3. 11. Bello sberlesse, ch' egli ha 'n sul mostaccio.

S. Sherleffo, si dice onche un certo Atto, o Gesto, che si fa per ischernire altrui . Coppet. rim. burl. 2. 45. Dietro gli fa sberlessi a bocca piens . E 2. 47. E s'io son tale, come in vero io sono, Non dovete a

sberleffi di veruno Star a rider di me .

SBERLINGACCIARE. Andarsi sollazzando, e particolarmente il giorno di berlingaccio . Varch. Ercol. 65. Sono alcuni, i quali credono, che da questo verbo, e non dal nome borgo, sia detta berghinella, cioè fanciulla, che vada sherlingacciando, e si truovi vo-

lentieri a gozzoviglie, e a tambascia.
SBERNIA. Lo stesso, che Bernia; detto in ischerco . Buon. Fier. 3. 5. 3. Chi è'l Giudeo, che t' ha da-

ta a pigione Cotesta shernia Turchesca!

\* SBERNOCCOLUTO. Lo stesso, che Bernoccoluto . Magal. lett. M' è venuto il nicchio ec. il convesso esterno è tutto sbernoccoluto, come potrebbe essere un pezzo di scoglio.

SBERRETTARE. Salutare altrui col trarsi la berretta; e si usa anche in signific. neutr. pass. Lat. caput honoris caussa detegere. Gr. κεφαλήν αποκαλύπτεσ θαι. Alleg. 160. Al quale i' fo l' inchino, e mi sherretto. Buon. Fier. 1. 2. E i' possa, lui 'ncontrando, sherrettarlo A posta mia con l'una, e l'altra mano. E 4. 4. 7. Ch' io me gli scanso, Senza ch' io lo sberretti. SBERRETTATA. Il cavarsi per riverenza la ber-

retta di capo a chi che sia. Matt. Franz. rim. burl. 2. 108. Che privilegio è quel degli starnuti, Che vogliono ancor lor la sberrettata! Non basta, ch' e'si dica: Dio v' aiuti ! E 2. 119. Era pure una vita benedetta, Priva di cerimonie, e sherrettate, Che fan, ch' altri le braccia si scommetta . Libr. Son. 137. Con tante sherretta; te, e tanti inchini. Buon. Fier. 2. 5. lic. Così risparmierannosi le mane Del gran fastidio delle sberretta-

+ SBERTARE. Dar la berta, Sheffare, Beffare, Burlare. Lat. deridere . Gr. x λευάζειν .

SBEVAZZAMENTO. Lo sbevazzare. Lat. potatio,

SBEVAZZARE. Bere spesso, ma non in gran quantitu per volta . Lat. potitare . Sen. ben. Varch. 6. 31. Era ita la notte per tutta Roma shevazzando. Buon. Fier. 2. 1. 8. Sotto i frascati di quell' osteria E shevazzano, e giuocano, e consumansi. E 3. 2. 3. E quand' uno shevazza, E che abbocca la zinna Del fia-

\* SBEVERE. Consumare bevendo, o strabevendo . Salvin. Odiss. Tutto ciò, che a te in casa s' è sbevu-

to e mangiato, ec. renderem .

SBEZZICATO. Add. Bezzicato. Buon. Fier. 4. 5.

16. Dicon quelle, parole, shezzicate, Che, esser voglion pregate, Lusingate, ligiate.
\* SBIADATELLO. Dim. di Sbiadato; Alquanto.

sbiadoto . Magal. lett.,

SBIADATO. Aggiunto di Color ellestro, o assurro, e secondo altri azzuolo . Lat. eæruleus . Gr. zvaveos . Quail. Cont. Diede in braccia quattro, e mezzo, saia shiadata per Bindo. Salvin. disc. 1. 355. Il turchino ec. sbiadato, e il ceruleo, che dà nel bianco, è ancora di non bella vista.

S. Sbiadato, in equivoco, parlandosi di Bestie, vale Tenute senza biada. Bern. rim. 1. 109. Una mula sbiadata damaschina . Burch. 1. 66. Mule shiadate, e asin sagginati. Beltinc. son. 325. lo ti rimando il tuo carretton baio, Anzi proprio sbiadato, e da Volsena.

SBIANCARE. Divenir di colore che tenda al bianco. Lat. albescere Gr. Acuxaiveo Sat. But. Inf. 25. 1. Quando arde la candela, dinanzi che arda lo lucignolo, shianca, e poi si stende nell' annerato il bianco. Borgh. Rip. 211. Tantochè a strignere colle dita la cimatura

n' esca il colore, e la cimatura shianchi. SBIANCATO. Add. da Shiancare. Lat. albens, pallens. Gr. Umiasuxos. Fr. Giord. S. Pred. 11. I peccati sanguinenti saranno isbiancati . Tac . Dav . ann. 11. 130. Altri dicono di pampani sbiancati. E 15. 223. Col viso smorto, e le carni sbiancate per lo molto spirito vitale uscitole [ it T. Lat. ha membris in pallorem albentibus ]. Boes. Varch. 2. rim. 3. Quando Febo dal ciel col carro d' oro Muove a sparger la luce Dolce, ch' al mondo l'opre, c'l color rende Tutto l'ardente coro Delle stelle sbiancato appena luce.

\* SBIASCIATURA. T. de' Cimatori. Difetto di cimatura allorche le forbici, in cambio di tagliare il pe-

lo, lo stringono tra i due coltelli. SBIAVATO. Add. Sbiadato. Lat. cæruleus Gr. xuaveos . Bocc. nov. 72. 11. lo ti lascerò pegno questo mio tabarro di sbiavato [ cioè: di panno sbiavato ]. E num. 12. Per quello, che mi dice Buglietto, che sai, che si conosce così bene di questi panni sbiavati. Buon. Fier. 3. 1. 8. Non potei Altro veder, che un abitin lascivo Scarnatino, e sbiavato.

\* \* SBIAVIRE. T. degli Agric. Il maturare delle

biade . Gagliardo .

\* SBIECAMENTE. In isbieco; Stortamente. Vasar, Il quale [ ponte ] fece fare sbiecando anch'egli l' arco, secondo che sbiecamente imboccava il fiume ec.

SBIECARE. Storcere, Stravolgere, Andare a sbieco. Lat. obliquare . Gr. xuprav . Varch. stor. 9. 249. Le sue mura torcendosi in alcuni luoghi, e faccendo gomito, ovvero angolo, sbiecano molte volte, e vanno a schimbesci.

SBIECO. Add. Storto, Stravolto. Lat. obliquus.

Gr. πλάγιος .

+S.1. A sbieco, o In isbieco, posti avverbialm. vagliono Stortamente. Lat. oblique. Gr. πλαγίως. Borgh. Mon. 179. E questa [cinquina] segnarono piegando a sbieco quel frego.

\* . S. II. Sbieco T. degli Archit. E l'obbliquità de' muri delle fabbriche ne' siti obbligati . Milizia .

+ SBIESCIO. Sbieco. Gal. Sist. 154. Perchè non può ella abbattersi a dare sullo ebiescio di qualche sasso fitto in terra, e che abbia il pendio verso dov' è il mo-

+ S. A sbiescio, A sbieco. Gal. Sist. 154. Se noi non la lasciassimo cadere (la ruesola) su qualche pietra, che avesse pendio,...e che battendo a sbiescio sulla pietra pendente, acquistasse movimento,...non

saprei in qual' altra maniera ec.
+SBIETOLARE. Imbietolire, Intenerirsi, Piagnere; voce bassa. Malm. 7. 93. Trovan Nardino ancor di male oppresso, E shietolar lo veggono ancor lui. Minucc. pag. 197. Come noi da bietola caviamo il verbo sbietolare, che vuol dire Scioccamente piangere ec. cosi gli antichi avevano betizare ec.

SBIETTARE. Contrario d'Imbiettare; Cavar la bietta . Lat. cuneum evellere . Gr. σφήνα αποτίλ-

S. I. Sbiettare, in signific. neutr. si dice del Partirsi con prestessa, e nascosamente, quasi fuggendo, e scap-

pando via . Libr. Son. 55. Arranca, sbietta, spulezza, calcagna . E 130. Isbietta fuor di nostra colombaia . Ciriff. Calv. 4. 113. A questo modo la brigata sbietta Verso la porta Salv. Granck. 3. 5. Eccoti, ch' egli sbiettan di qua.

\* S. II. Shiettare la gomona, T. di Marineria. Staccare la gomona voltata intorno alle biette, o bitte.

SBIGOTTIMENTO. Lo sbigottire. Lat. animi consternatio, pavor, trepiditas. Gr. έχπληξις. G. V. 7. 26. 4. Sentito ciò nell' oste del Re, n'ebbe grande sbi-gottimento. Pass. pr. Non ostante la paura, lo sbigottimento, il dibattito, l'ansietà ec. e gli altri gravi accidenti, che hanno a sostenere coloro, a' quali tal fortuna scontra . Cron. Morell. 358. Fu questa presa gran rotta, e grande isbigottimento a tutti i Fiorentini. Pist. S. Gir. Appo Dio non possiamo esser felici, se non siamo combattuti dalle sventure, e dal terreno sbigottimento.

SBIGOTTIRE. Atterrire , Metter paura : Lat. perterrefacere, timorem incutere, constantiam eximere, exterrere. Gr. καταπλήττειν. Pass. 11. Dicendo con pregiudizio delle loro anime, che non vogliono lo n-fermo isbigottire. E 230. La paura delle salvatiche fiere la sbigottiva forte. Tac. Dav. ann. 12. 152. Fatta la cosa maggiore per isbigottire il nuovo capitano.

S. E neutr. pass. Benchè talora colle particelle MI, T(ec. non espresse. Perdersi d'animo, Impaurire. Lat. animo cadere, panere. Gr. καταθυμείν, περιφο-Bzio 921 . Bocc. nov. 43. 18. Pietro, al qual pareva del ronzino avere una compagnia, e un sostegno delle sue fatiche, forte sbigotti. E nov. 57. 6. La donna, senza shigottire punto, con voce assai piacevole rispose . Petr. son. 336. Onde si sbigottisce, e si sconforta Mia vita in tutto. E cap. 5. Com' uom, ch' è sano, e in un momento ammorba, Che sbigottisce. Dant. Inf. 8. Perch' io m' adiri, Non shigottir, ch' i' vincerò la pruova. E 24. Così mi fece shigottir lo mastro, Quand' i' gli vidi sì turbar la fronte. Stor. Pist. 3. Da una finestra gli gettò una pietra, e con essa gli percos-se sulla testa si grande il colpo, che tutto il fece sbi-

SBIGOTTITAMENTE. Avverb. Con isbigottimento. Lat. pavide, trepide, anxie. Gr. regideus. Rim. ant. Inc. 126. Questi sono in figura D' un che si muore

sbigottitamente

SBIGOTTITO. Add. da Sbigottire. Lat. perterre-factus, trepidus, pavidus, exterritus. Gr. mepidens. Dant. Inf. 16. Oh quanto mi pareva sbigottito! Petr. canz. 30. I. Ivi s' acqueta l'alma sbigottita. Bocc. nov. 54. 7. Chichibio quasi sbigottito, non sappiendo egli stesso donde si venisse, rispose. Vit. SS. Pad. 3. 123. Subitamente vedendo questi dragoni furono si sbigottiti, che caddero in terra per morti, avendo perduto ogni sentimento, e conoscimento. Guid. G. Dionigio Areopagita ec. veggendo nella passione di Cristo oscurare il sole, sbigottito così disse. Tass. Ger. 2. 11. E'l volgo delle donne sbigottite, Che non sanno ferir, nè fare

+ \* SBIGOTTITUCCIO . Dim. di Sbigottito , Alquanto sbigottito . Lasc. Cen. 2. nov. 3. A madonna Laldomine pareva già essere nelle mani di Malebran-

che, e stava mezza sbigottituccia. SBILANCIAMENTO. Lo sbilanciare . Lat. æquilibrii

sublatio. Gr. ἰσορφοπίας αφαίρεσις. SBILANCIARE. Tirar giù la bilancia, Levar d'equilibrio . Lat. æquilibrium tollere . Gr. i'oogg'imiav àpaigeiv . Sagg. nat. esp. 181. Quella vera rarefazione ec. è d'avanzo per isbilanciare anche apparentemente all' occhio il primo equilibrio tra essa, e le palle. SBILANCIO. Lo sbilanciare. Lat. æquilibri amotio,

sublatio. Gr. iσοβέσπίας άφαίβεσις. Salvin. pros. Tosc.

1. 407. Quel che ancora fa maggiore sbilancio, per così dire, disegualità, e confusione, si è, che collo

stesso nome si nomina la virtù, e'l vizio. SBILENCO. Add. Bilenco Storto, Malfatto. Lat. distortus , varus , valgus , distortis cruribus. Gr. jassos. SBIRBATO . Add. Ingannato , Truffato con birba ; voce bassa . Lat. dolis circumventus . Fir. nov. 8. 305. Che tenendosi più sbirbato di Fallalbacchio, gli pare-

va mettervi più del suo . SBIRCIARE . Socchiudere gli occhi per vedere con più facilità le cose minute, proprio di chi ha la vista corta . Lat. hirquis oculis intueri . Malm. 1. 9. Sbircia di qua, di la per le cittadi . E 6. 76. Sbirciandola un po' meglio, e più da presso. E 7. 44. Sbirciando sempre in qua, e in la, se vede Donna di viso bianco, e chermisino

\* SBIRRACCHIUOLO . Dim. di Sbirro . Fag. rim. Pretende fare atto civile Per via d' un malcreato sbir-

racchivolo

SBIRRAGLIA. Tutto il corpo insieme de' birri , o famigli . Lat. lictorum , vel satellitum multitudo . Gr. oi e'aβδεχοι . Ar. Fur. 23. 63. L'aiutava a ripor l'arme sue intorno, Che al capitan della sbirraglia tolse. Buon. Fier. 4. 1. 21. Non seppi si fare Col volermi celar, che la sbirraglia Non mi scoprisse.

SBIRRERIA. Sbirraglia . Lat. lictorum , vel satellitum multitudo. Gr. oi e'aβdeχοι. Bern. Orl. 2. 3. 57. Ecco addosso gli fu la sbirreria. Buon. Fier. 4. 1. 12. La sbirreria non ha la maggior voglia, Che di raffar-

dellarmi qualche goffo.

SBIRRO . Birro . Lat. lictor , satelles . Gr. gaßdeχος , πξότης , ύπηςέτης . Fir. As. 284. Allora fu il romor grande non solo tra il padron della casa, e i soldati, ma con gli sbirri ancora . Bern. Orl. 2. 21. 38. Appena aveva ciò Brunello inteso, Che dagli sbirri fu tolto di peso .

S. I. Dir le sue ragioni agli sbirri, vale Dir le sue ragioni a chi espressamente i' è contrario, e non può aiutarti. Lat. apud noveream queri. V. BIRRO S. Cecch. Inc. 2. 2. Doletevi Di voi stesso, che andaste ( semplice ! ) A dire i fatti vostri, e ( come dicesi Per proverbio ) le vostre ragioni a Gli sbirri.

\* S. II. Sbirro, dicesi da' Pescatori, e Marinai a un Pezzo di canapo impiombato nelle due estremità, che serve ad imbracare qualunque cosa per trasportarsi altro-

ve, o levarla in alto.

SBISACCIARE. Cavar le robe della bisaccia. Lat. e pera educere . Matt. Frans. rim. burl. 2. 138. Imbisacciare, e sbisacciare spesso.

\* SBITTARE. T. di Marineria. Svolger alquanto

la gomona dalla bitta.

SBIZZARRIRE. Scapriccire; e si usa nel signific. att. nel neutr. e nel neutr. pass. Lat. genio indulgere, genium explere. Gr. 203' ndovn'y moins. Nov. ant. g. 2. 34. Noi abbiamo sbizzarrito, e il Duca di Milano, e degli altri, che sono un gran pezzo maggior barba, che i Norcini . Matt. Frans. rim. burl. 2. 154. Per vostra fe, non è la poesia Un proprio andare in poste co'ca-pricci, E sbizzarrirsi della fantasia?

SBOCCAMENTO. Lo shoccare. Serd. stor. 1. 51. Vi sono oltre a questo tanti sboccamenti di strade, che entrano una nell'altra, che a guisa di laberinto fanno smarrire, e aggirarsi i non pratichi [qui vale: Imboc-cature. Lat. capita viarum].

(+) SBOCCANTE. Che sbocca . Salvin. Senof. libr. pag. 5. Con ispalancati occhi la beltà d' Abrocome in loro shoccante ricevendo, e le maniere omai ec.

† SBOCCARE. Dicesi propriamente del Far capo , o Metter foce i fiumi, od altre acque simili in mare, o in altro fiume. Dicesi anche da' Marinaj l'uscir fuori dall'imboccaturo di un golfo, o di un

canale, e dai Militari l'Uscir fuori da una piazza, da una trincea, o entrare sul campo di battaglia can impeto militare. Lat. se egerere, egeri, maria subire, se exonerare. Gr. eis θάλασσαν έχφήςεσθαι, eiσβάλλαν. G. V. 11. 1. 11. L' Arno sbocco al fosso Arnonico, e al borgo delle Campane nello stagno. Stor. Eur. 5. 107. Il primo è Vener, o Venero, donde sbocca il fiume Trolletta, lungo la costa de' monti asprissimi, che dividono quasi la Scondia. E 119. Sino all' ultima con-cavità del Carnaro, dove l' Arsia sbocca nel mare. Soder. Colt. 22. Per rettificargli conviene talvolta fare grandissimi fossi aperti, che isbocchino in laghi, e fiumi vi-

S. I. Per similit. Lat. irruere, violenter egredi, e-vadere. Gr. εμβάλλαν, εφορμάν. Ciriff. Calv. 3. 103. Eccoti gli Arbi in un tratto, che sboccano Fuor d'una valle per una costiera. Ambr. Furt. 4. 1. Voltate a man manca ec. shoccate poi a man destra [ qui vale : Svol-

tate, o Svoltando riuscite].

S. II. Sbaccare i vasi, è il Gettar via, o Trarre, quando e' son pieni, un po' di quel liquore, ch' è di sopra . Malm. 7. 10. Shocconcellando intanto il fiasco shocca . Dav. Colt. 165. Ne' fiaschi del trebbiano, perchè non inforzi, si mette un dito d'olio alla bocca, ma quando si vuol bere, bisogna, sboccato l'olio via, al fiasco rompere il collo.

§. III. Sboccare, si dice anche del Rompere la bocca a' vasi . Lat. vasis orificium frangere . Gr. ayya's çó-

μα διακλάν. + S.IV. Shoccare figuratam. Mor. S. Greg. I buoni uomini col freno del consiglio si ritengono dallo sboccar del parlare [cioè: dal parlare sboccatamente]. E 2.
10. Tanto più ardito, quanto più disperato sboccasse in alcuna villania.

SBOCCATAMENTE. Avverb. dicesi Parlare sboccatamente, del Parlare con disonestà. Lat. obscene loqui.

Gr. αίσχεολογεν. + \* S. Sboccatamente, vale anche Sfrenatamente, Sensa verun ritegno, a guisa di cavallo sboccato. Segner. Parroc. Istr. cap. 18. 2. Chi potrà mai correre tanto sboccatamente in braccio alla disonestà, che non si rattemperi alfine ec.

SBOCCATO. Add. da Shoccare.

† S. I. Per metaf. vale Disonesto, o Soverchiamente libero, o Incauto nel parlare. Lat. obscene loquens ore infræni. Gr. αισχεόλογος. Pass. 134. Non sia ub-briaco [l' edis. del Vangelisti alle citate pag. legge ebriaco], non taverniere, non giucatore, non masnadiere, non isboccato. Cant. Carn. Ott. 27. E or non si vede uomini in vecchiezza Più superbi di loro, e più sboccati. Varch. stor. 7. 176. Cominciò a dire apertamente per tutto, come leggiere, e sboccato. ch' egli era, che chi vincesse quella provvisione, non potrebbe essere se non un tristo . E Ercol. 92. Questi tali maldicenti si chiamano a Firenze ec. con meno infame vocabolo sboccati, linguacciuti, mordaci.

S. II. Sboccato, si dice anche al Cavallo, che non cura il morso; che anche il diciamo Duro di bocca. Lat. duri oris . Gr. acomos . Franc. Barb. 361. 8. Il caval discoverto nel tenere Feci sboccato senza ferri, o freno. Morg. 12. 42. Cavalcava un' alfana smisurata Di pel morello, e stella aveva in fronte; Solo un difetto avea, ch' era shoccata, E pel furor le par piano ogni

monte.

S. III. Sbocento, si dice ancora de' Cani, che per istanchezza, o per altro non addentano. Disc. Calc. 21. Come cacciatori, che avessero i veltri sboccati, e non potessero in sul gingnere la fiera azzannare

S. IV. Sboccato, aggiunto a fiasco, vale Manomes-so, o talora anche Rotto nella bocca; Contrario d' Ab-

SBOCCATURA. Lo Sboccare, Sbocco . Lat. fauces . Borgh. Orig. Fir. 123. Poco meno, che in sulla prima shoccatura del siume ec. riceve tutto il primo empito, e furia dell' acqua. Gell. lett. 2. lez. 4. 83. Vuole, che sia ricoperta da una falda di terra a uso di volta la sua sboccatura.

+ S. E Shoccatura, per Lo shoccare nel signific. del S. II. Malm. 12. 5. Qui per alquanto a Paride ritorno, Ch' è nell' oste alla quarta sboccatura [ cioè: che ha

-sboccata il quarto fiasco].

+SBOCCIARE. Neutr. si dice dell' Uscire il fiore fuor della sua boccia. Salvin. disc. 3. 71. Perchè le cose nella primavera muovono, e shocciano, ma non maturano ec.

SBOCCIATO. Add. da Sbocciare . Salvin. disc. 2. 265. Narciso poi converso in fiore, ci mostra quel', che è in realtà nostra vita, che scappa fuori a modo, che fa il siore, il quale appena shocciato cade, ed è

SBOCCO. Lo sboccare . Lat. effluvium , fauces . Gr. Execuois. Tac. Dav. ann. 12. 158. Apparecchio un con-

vito allo shocco dell' acqua.

\* \* S. Sbocco della trincea. T. de' Milit. Principio

della trincea. Grassi.

+ SBOCCONCELLARE. Mangiar leggiermente. Lat. arradere . Gr. καπατεώγαν . Fir. Luc. 3. 1. Domine , ch' e' non vi sia rimasto qualcosa da shocconcellare qualcun di quei rilievi. É 4. 1. Lasciami andare a vedere, s'i' truovo da sbocconcellare in qualche lato . Malm. 7. 10. Shocconcellando intanto, il fiasco shocca ec. Minucc. ivi : Diciamo sbocconcellare , quand'uno, mentre aspetta, che vengano i compagni a mensa, o che sia portata la roba in tavola, piglia de' pez-

zetti di pane, e mangia. SBOGLIENTAMENTO . V. A. Quasi bollimento, La sbaglientare. Lat. motus, agitatio, fervor, æstus. Gr. κίνησις, ζέσις, καύσων. Cr. 4. 1. 2. Le foglie della vite ec. in acqua cotte il calor febbrile refrigerano, e lo shoglientamento, e l'enfiamento dello stomaco maravigliosamente cessano. Ovid. Metam. Siccome la nave, la quale piglia lo vento, e lo shoglientamento contrario al vento. Virg. Eneid. M. Sentendo Enea tempesta nell'animo per grande sbuglientamento di sollecitudini. M. V. 2. 59. Avendo in parte raccontato lo sboglientamento delle guerre.

SBOGLIENTARE. V. A. Quasi bollire ; e per metaf. Agitare, Perturbare, Cammuavere. Lat. agitare, commovere , incendere , fervefacere . Gr. κινών , θερμαίvav . Val. Mass. Ciascuna somma crudeltà shoglientava nel cieco furore . M. V. 2. 38. Tanto imbrigamen-

to di guerra shoglientava gli animi degl' Italiani. S. I. Per similit. Zibald. Andr. 121. Quando egli non fosse ben disposto, nè ben temperato, si'l conoscerai per questi segni, cioè spesso shoglientare, ruttare di scipido, e puzzolente savore [cioè: Gorgogliare il corpo per lo vento, che si raggira entro le budella].

S. 11. In signific, neutr. pass. vale Accendersi , Sfogarsi . Lat. gliscere , exardere , iaflammari. Gr. expléγεσθα . Guid. G. Per la qual cosa tra li Greci, e li Troiani del detto castello crudelmente shoglientoe battaglia . E altrove: Innanzi che si appressi il duro coltello, e che la tagliente spada si shoglienti nel vostrosangue.

SBOGLIENTATO. V. A. Add. da Sboglientare. M. V. 8. 106. La quale del tutto divisa, e piena di scandali, di riotte in continue guerre sboglientate ec.

\* SBOLLARE. Neutr. pass. Guarirsi, dalle bolle, o pustule del mal franzese o altro. Aret. Rag.

SBOLZONARE . Dare delle bolzanate , Bolcionare . Lat. arietare . Gr. xogumtuv .

S. I. Per similit. Libr. Son. 59. Pur ti giovò a sbol-

zonar ragazzi . Malm. 4. 75. Cupido amor , che tanti

ha sholzonato, Berzaglio qui si giace della morte.

S. II. Per Guactare il conio delle monete. G. V. 12. 96. 1. La moneta da soldi quattro di Firenze ec. e la moneta di quattrini, si sholzonavano, e portavano via-Dav. Mon. 119. Peggiorandola [ la moneta ] i vicini, e'l tempo, e le male arti, la sua buona sia sbolzonata incontanente , e trafugata.

SBOMBARDARE. Scaricar le bombarde. 1115

. Per metaf. vale Tirar coregge ! Lat. pedere , crepitum ventris emittere . Gr. wiedav . Burch. 1. 127. Entravami per bocca nella peccia, Ch' io non poteva le labbra serrare, Onde mi bisognava shombardare Per la taverna, ch' esce in vacchereccia.

SBOMBARDATO . Add. da Shombardare. Buon: Ficr. 3. 2. 12. E iperboloni, e siabe shombardate [ qui per metaf. cioè : sballate ] .....

SBOMBETTARE . Bombettare , Sbevazzare . Lat. se vino ingurgitare. Gr. xamıvsada. Infar. Sec. 142. Lo sbombettare , e l'addormentare , che fanno insième Giunone, e Giove

SBONTADIATO . V. A. Add. Inutile ; Che non è quasi più buono a nulla . Lat. inutilis . Gr. a exeios . Zibald. Andr. 115. Guardatevi di non avere a fare con uomini sbontadiati, e sventurati. Vit. SS. Pad. Come a persona, che parea lor vecchio, 'e sbontadiato, si gli commison la cura dell' orto .

\* SBONZOLANTE. Che sbonzola, Che pende, Che è cascante per abbondanza di umore. Salvin. Nic. Al. Di latte colma sbonzolante poppa. E Eurip. Le sbonzolanti mainme cala, e porgi a ricever da' capezzoli i

SBONZOLARE. Neutr. Il cadere interamente gl' intestini nella coglia . Lat. intestina in scrotum decidere . Burch. 2. 2. Ed ella va dicendo : va', che sbonzo-

S. I. Per metaf. Pataff. 2. E, sbonzola doman , ch' è Berlingaccio [cioè: empiti tanto, che tu corra risico di sbonzolare, o scoppiare. Lat. alvum distendere, ventrem disrumpere. Gr. 725 ga Stateiver ]...

S II. Per similit. Aprirsi le muraglie, o simili, Rovinare . Dav. Oraz. Gen. delib. 148. Se noi le carichiamo [ le muraglie ] del nuovo pondo di questi ferramenti, e pietroni, elleno primieramente faran pelo, poi corpo, in ultimo shonzoleranno, e fracassera ogni cosa

SBONZOLATO . Add. da Sbanzolare. + (\*) SBORACIARE, e SBORRACIARE . Purgare dalla borrace. Lat. chrysocolla purgare. Gr. χρυσοnomar apageir . Benv. Cell. Oref. 28. Saldato che sarà il lavoro la prima volta, se l'opera sia d'argento si farà bollire ec. e tanto vi bollira, che il lavoro sia sboraciato, la qual cosa si conseguira per termine d'un quarto d' ora .

(\*) SBORBOTTARE . Rimbrottare . Lat. increpitare . Gr. επιτιμάν . Red. lett. 1. 6. Ella mi ha sborbot-

tato, rampognato, e sgridato a torto.
SBORCHIARE. Levar le barchie. Buon. Fier. 4. 4. 12. Le scatenan, le sborchiano, svespaiano.
(\*) SBORDELLAMENTO. Lo sbordellare, Puttaneggio. Lat. corruptela, meretricium. Gr. διαφθορά, έπαίρησις. Segn. stor. 11. 281. Senza raccontare gli sbordellamenti delle matrone nobili, la verginità perduta dalle fanciulle sacre e profane, ec. SBORDELLARE. Bordellare. Lat. scortari. Gr.

S. Sbordellare, vale ancora Fare il bordello, Par il chiasso. Buon. Fier. 1. 5. 11. Mentr' essi, sbordellando Si rivolgevan fegatelli vivi Per entro 'l' fieno, e facean capitondoli . SBORRACIÁRE. V. SBORACIÁRE.

SBORRARE . Cavar la borra . Lat. tomentum educere.

. S. I. Per Dar fuori, o Dir checchessia liberamente. Lat. promere , Ter. Gr. diaggav. Varch. Ercol. 58. Di coloro, i quali ec. dicono tutto quanto quello, ché hanno detto, o fatto a chi ne gli dimanda ec. si usano questi verbi ; svertare , sborrare ec. Tac. Dav. L' essersi trovato uno ; che sborrò il rattenuto da tutti. Alleg. 104. Ricevendosi con festa, e sborrandosi con sodisfaziones Buon. Fiere 4. 1. 2. E poi quel , che la lingua sborra pe mesce :

\* S. II. Sborrare, T. degli Agric. Il fiorire che

SBORSARE. Cavar della borsa, e comunemente. Pagar de contanti . Lat. pecuniam numerare . Gr. naraba. Reiv aego prov. Matt. Franz. rim. burt. 2. 67. Manden . do lo sborsarsper la più lunga Ar. Cass. 1. 5. Poi quando aspetto, che i danari sborsino, Non cichanno 'i modo; mi domandan termine Bernt rim. 1. 118. D' intrattenerti; puriche non si sborsi, Con audienze, rispo-

SBORSATO . Addada sborsare . Lata solutus, numeratus. Gr. xarabandels ... Guicc. stor. Con facoltà di ricomperare i beni dal fisco, manrendendo il prezzo sborsato . Fir. As. 240. Sborsato il pregio della mia compra , che fu ben sedici lire ec. mi consegnò a Filebo .

SBORSO .: Lo sborsare , Pagamento . Lat. solutio . Gr. zarafohn. Cecch. Esalt. cr. 2. 2. E'ami bisogna Fare uno sborso, che costui non è Per dir di sì, s' non pago i suoi debiti. Dav. Camb. 99. Dal primo sborso vostro al presente ritorno ec. avrete guadagnato

Sgonfiarsi . Car. Matt. 2. Schiamazza, e si dibatte, e

sbusta, e shotta.

+ SBOTTONARE. Sfibbiare i bottoni; Contrario d' Abbottonare. Lat. globulos laxare, vel solvere. Vit. Plut. Sopra queste parole sbottono le sue robe, e mostro nel suo petto tanti forati, che nullo uomo lo potea credere to the and the

S. Shottonare, figuratam, si usa per Dire alcun motto contro a chicchessia; che anche diciamo Sbottoneggiare . Lat. convicia ingerere , contumelias inferre , dicteria jacere, dicteriis, seu aculeatis, verbis lacessire.

Gr. Aoidogeiv, ißgigev.
SBOTTONATO. Add. da Sbottonare. Feo Belc. 25. Quegli pochi panni, che portava, teneva sbottonati

SBOTTONEGGIARE. Dire alcun motto contro a chicchessia. Lat. convicia ingerere, dicteria jacere, dicteriis lacessire . Gr. λοιδοράν ζ. υβρίζαν . Varch. Er-cal. 69. Sbottoneggiare', cioè, dire astutamente alcun motto contro chicchessia per torgli credito pe riputazione, e dargli biasimo, e mala voce . Salv. Granch. 3. 9. Per isdegno dove contro questi asini Sbottoneggia-re non so che . Dav. Scism. 56. Due preti, un loro famiglio, e un frate, che sbottoneggiarono di questa. podestà sacra del Re, furono impiccati , e squarta-

SBOZZACCHIRE. Uscir del tisjoume, Uscir di stento proprio delle piante, e degli animali, che dopo essere stati alquanto sull'imbozzacchire, si son riavuti. Lat. revirescere , reviviscere , vires recipere . Gr. ava-

SBOZZIMÁRE. Cavar ta bozzima. Lat. emplastrum furfureum excutere., pares clieb issoute et ...

SBOZZO . Abbozzo . Salvin. pros. Tosc. 2. 106. La

nerale Dar una prima forma a-ciò che si vuol mettere ia

opera, come limare un pezzo di metallo, e ridurlo presso a poco alla grossezza, e lunghezza, che dee ave-

SBOZZOLARE. Pigliar col bozzolo parte della molenda, o sia materiu macinata; lo che fa il mugnaio, per mercede della sua opera. Franc. Sacch. nov. 199. Vedendo Bozzolo, che poteva shozzolare come volea ec. chiamò la Saccente, che così avea nome la moglie. E più sotto: Una cosa farò, che Bozzolo mai non mi shozzolera mio grano.

S. Diciamo anche Sbozzolare, il Levare i bozzoli del-

la seta di sulla frasca:

SBRACARE . Neutr. pass. Cavarsi le brache; e figuratam. Sforzarsi, Fare ogni diligenza, per checchessia. Lat. obniti, eniti. Gr. avreçeider. Alleg. 121. Che la si tien pancaccia, e si tien loggia De fatti d'altri, e quell' è più valente, Che nel dir mal d'ognun si sbraca, e sfoggia . Buon. Fier. 4. 2. 1. Quasil avvisando in lore Fortune shardellate Shracarsi la natura.

SBRACATAMENTE. Avverb. Spensieralamente. Lat. otiose . Car. lett. 2.:1143 Federigo sta bene', e si gode della vita sbracatamente: priot

SBRACATISSIMO . Superl. di Sbracato . . .

S. Figuratam. per Grandissimo , Shardellato . Lat. immensus. Gr. ausreos. Alleg. 166. Mi sprona ad aver de' fatti loro una sbracatissima compassione.

SBRACATO. Add. Senza brache. Franc. Sacch. nov. 416. Questi cherici Marchigiani, andando sbracati, sono sì fieri, che ogni persona fanno venire a ubbidienza. Ant. Alam. son. 17. Ma mi pare un birrone scioperato, Cieco, sbracato, e senza panni in dosso.

S. Figuratam. Alleg. 89. Perchè jo non ho così sbracato mobile in casa ec. [ cioè : così grande, così ma-gnifico : modo basso]. Car. lett. 1. 74. Considerate per vostra, fe, che sbracata: vita saría: la nostra, se non sapessimo ec. [cioè: felice, spensierata, senza brighe ] ..

SBRACCIARE. Cavar del braccio .. Franc. Sacch. nov. 132. Non potendo sbracciar lo palvese, non si

potea levare.

S. I. In signific. neutr. pass. vale Scaprir le braccia, nudandole d'ogni vesta. Lat. brachia nudare. Gr. Beaχίανας απογυμνών. Lor. Med. canz. 146. 3. Poi si sbraccia, e si lava il suo bel viso. Malm. 7. 67. Arriva a casa, e shracciasi, e si mette ec. Sopra quel sacco a far le sue vendette. Buon. Fier. Intr. 2. 2. Sbracciatevi, allentatevi, La veste al:fianco alzatevi, Il seno spettóratevi.

S. II. Figuratam: vale Adoperare in checchessia ogni forza, e sapere; modo basso. Lat. omnes nervos intendere, manibus pedibusque contendere. Gr. diareiveo Sai. Buon. Fier. 3. 1. 6. Ma che noi prima Ci doviamo sbracciare, ed ogni nostra Forza adoprare in lor

per ben curargli.

SBRACCIATO. Add. da Sbracciare; Che ha rimboccato le maniche fino al gomito, e nudato quella parte del braccio. Lat. nudatus brachia. Fiamm. 4. 119. Vaghissime giovani in giubbe di zendado spogliate, scalze, e sbracciate nell'acque andanti. Libr. Astrol. Le vestimenta corte infino alle ginocchia, e cinto sopr'esse, e altresi sbracciato il braccio infino alle gombita . Buon. Fier. 3. 1. 10. A quei garzon puliti in grembiul bianco, Shracciati scollacciati, in camiciuo-la, E in calzon di guarnello. + \* SBRACIAMENTO. Shraciata. Salvin. Tanc.

Buon. 4. 2. Sbracii, cioè sbraciamento, sbraciate; tante

poinpose mostre, e apparenze.

+ SBRAGIARE. Allargar la brace accesa, perch'ella renda maggior caldo . Malm. 11. 44. E l'altro una paletta da celdani, E con essa a lui cerca, e sbracia il muso [ qui figuratam ] . Minucc. ivi: Straciare. Vuol dire stuzzicar la brace perchè s'accenda, o l'accesa spandere alquanto: e qui dicendo gli sbracia il muso, intende, lo percuote con la paletta nel viso, e glielo

scortica

S. I. Per metaf. vale Largheggiare o in fatti, o in parole, Scialacquare prodigamente. Lat. largiri, prodigere . Gr. diapopeiv . Varch. Ercol. 99. A coloro, che troppo si millantano, e dicono di voler fare, e dire cose di fuoco, s' usa, rompendo loro la parola in bocca, dire, non isbraciate. Tac. Dav. ann. 1. 19. Ma l'essersi Germanico, sbraciando danari, e licenze, procacciato il favor de' soldati ec. e la cotanto sua gloria d'arme lo trafiggevano. Malm. 2. 10. Ond' io sbra-ciar vedendo a bel diletto, Mi risolvei levar quel vin da' fiaschi.

S. II. Shraciare a uscita, vale Consumare senza ri-

sparmio, o riservo.
SBRACIATA. Lo Allargamento della brace accesa,

perchè renda caldo maggiore.

S. E per metaf. vale Mostra di voler far gran cose . Salvin. Buon. Tanc. 4. 2. Dicesi fare sbraciate, ciod

vanterie, e ostentazioni della propria persona.

+ SBRACIO. Sbraciata, Sbraciamento; Pamposa mostra, o Apparenza di voler fare o dire gran cose, detto dallo sbraciare, che colla paletta si fa del fuoco con far venir fuora, e scintillare la brace. Infar. prim. 485. Fu vanità, e, come si dice, sbracio, e scoprimento di troppo sforzato artificio. Carl. Fior. 128. Se mai pure i titoli aveste letti degl'insegnamenti della poetica, e degli ammaestramenti della rettorica, vi sareste messo per ogni guisa a farne qualche sbraclo, come avete fatto delle parole. Buon. Tanc. 4. 2. Che le padrone per nulla non sonci, Che fanno pur tanti sbracii e sfoggi. Stor. Semif. 37. Fece prima con isbracíi, di larghe promesse detto Ricevuto di Giovannetto ec. accileccare.

SBRACULATO. Add. sensa brache, o calzoni. Malm. 7. 25. Il quale così molle, e sbraculato Il cadavero par di monna Checca. Mens.sat. 3. Meglio era dargli un sasso Nel capo, o una pedata arcisolenne In

quel corpaccio sbraculato, e grasso.

SBRAMARE. Cavar la brama, Saziare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. satiare, explere. Gr. έκπλης εν. Filoc. 3. 9. Avendo ancora gli occhi alquanto della lunga sete sbramati, e prendendo riposo del ricevuto affanno, incominció a menar lieta vita. Bemb. rim. 93. Cerco sbramar piangendo, anzi ch' io muoia, Le luci, che desio d'altro non hanno. Boee. Varch. 3. pros. 3. Se i bisogni, che stanno sempre a bocca aperta, e sempre chieggiono alcuna cosa, non si sbramano, nè si empiono colle ricchezze, egli è ginoco-

forza, che ec. \* \* \* SBRANAMENTO. Lo sbranare. Giac. Oras. 79. E l' oro straniero tacitamente cominciò addomesticarsi per la Francia e persuadere lo sbranamento di

quel potentissimo regno. N. S.

SBRANARE. Rompere in brani; che parlandosi di panni diciamo anche Strambellare. Lat. dilaniare, discerpere, lacerare. Gr. dinomão das. Bocc. nov. 43. 12. È molto men male essere dagli uomini straziata, che sbranata per li boschi dalle fiere . Buon. Tanc. 5. 5. Che lo sbranino i cani a duo palmenti. Borgh. Orig. Fir. 110. Quasi passò coll'aratro ec. per me la porta di essa Capua, sbranandone una bella partita di territorio [ qui figuratam. cioè: separandone, togliendo-

ne].
+ SBRANATO. Add. da Sbranare. Lat. dilaniatus, discerptus, lacer. Gr. Siaonao Beis. Franc. Sacch. nov. 161. Faccendo un siaro, e gran leone addosso a una sbranata aguglia. Fir. As. 214. Avendo ritrovate quei pastori tutte le membra dello sbranato corpo, messole insieme, entro al medesimo bosco faccudogli

il sepolero, le renderono alla terra. Car. En. 9. 763. Figlio, dove ti cerco! Ove ti trovo Si diviso da te! Come raccozzo Le tue così sbranate e sparse membra !

SBRANCAMENTO. Lo sbrancare. Lat. segregatio. Gr. αποχώρησις. Car. lett. 1. 61. Vedendo certe guardie di Paladini, certi rivedimenti di rocche, certi sbrancamenti di capiparte ec. stavano in un certo mo-

do forsennati + SBRANCARE. Cavar di branco; ed è proprio delle bestie, come di pecore, capre, vacche, cavalle, e simili , che vanno a branchi. Lat. segregare, abigere, disjicere. Gr. apopissiv. E in signific. neutr. e neutr. pass, vale Uscir di branco . Lat. divertere . Gr. ( mapaτρέπεσθαι . Caro Long. Sof. libr. 1. pag. 4. ( Firenz. 1811.) Si diede a por mente alle gite di questa bestinola ; ... veggendola dall' altre sbrancare e per l'orme seguendola, vide prima, che ec. Fag. rim. part. 6. pag. 224. [Lucca 1734.] Ateste . . . Ora mi mette in fuga la giovenca, Ora la mandra mi scompiglia e sbran-

S. I. Per metaf. Tac. Dav. ann. 4. 90. Il quale pose la gente di quelle galée in varj luoghi, e sbrancò la congiura in sul cominciare [ cioè: dissipò . Il T. Lat. ha disjecit]. E stor. 1. 248. Gli alabardieri sbrancarono [ cioè : fuggirono alla rinfusa . Il T. Lat. ha dilapsis speculatoribus ] .

S. II. Sbrancare , vale anche Troncare , Rompere , Potare , Tagliar via le branche , o i rami . Lat. amputare. Gr. περικόπρειν . Petr. son. 162. Nè però smorso i dolci inescati ami , Ne sbranco i verdi , ed invescati rami

Dell' arbor, che nè sol cura, nè gielo.

+ SBRANCATO. Add. da Sbrancare. Lat. segregatus, disjiectus . Gr. apogio Deis . Tac. Dav. ann. 13. 175. Tiridate s'aggirava intorno, lontano più d'un tiro d' arco, or minacciando, or mostrando temere, per allargare, e sbrancati seguitare i nostri [ il T. Lat. ha laxare ordines, et diversos consectari ]. Buon. Fier. 2. 4. 27. Sì, sì, vidi ben io là tra quegli olmi Alieggiare ana pecora sbrancata. Salvin. ivi : Sbrancata, cioe levatasi di branco, e in conseguenza fuori di custodia e d' occhio del pastore.

SBRANDELLARE. Spiccare un brandello. Lat. fru-

stum decerpere. Gr. τεμάχιον αποδείπειν. Dav. Lez. mon. 120. D'ogni vittima portata loro ad immolare

sbrandellavano un gherone per lor manicare. SBRANDELLATO. Add. da Sbrandellare. Salv. Avvert. 1. 1. 14. Questo periodo ec. non pur difficile; e duro, ma o sospeso, o con un membro sbrandellato del tutto diventa senza alcun fallo [ qui figuratam ].

SBRANO. Lo sbranare. Lat. laceratio, cades. Gr. σπάγαγμα, σφάγιον. Dittam. 3. 20. E vidi ancor dalla sinistra mano, Dove accesi di vino, e di lussuria Fu de' centauri fatto il grande sbrano . Malm. 6. 59. Ad-

dosso ha sbrani, e buche come valle.

SBRATTARE. Nettare; ed oltre al zentim. att. si usa anche nel neutr. pass. Lat. purgare, perpolire. Gr. xadagifeir . Cr. 9. 99. 1. Le quali [ pecchie ] se spesso contr' a se combattono, imbagnare si vogliono coll'acqua mulsa: il qual fatto, non solamente si rimangono dalla battaglia, ma isbrattansi, leccandosi [ così nel T. di Giul. de Ricci; il T. Lat. ha consor-

tiunt ] . §. I. Per metaf. vale Levare gl'impedimenti, Sbrigare, Spedire. Lat. expedire, extricare. Fr. Giord. Pred. D. I carnali son quelli, che son presi da questo visco, cioè da diletti della carne, che non par, che se ne possano mai shrattare .

S. II. Sbrattare il paese , o del paese , o simili , vagliono in modo basso Andarsene. Lat. solum vertere . Gr. peraviçardai. Malm. 6. 77. Dice, che ormai sbrattar vuol la campagna, E tornare a dar nuove a Bertinella. Salvin. disc. 1. 365. Uscì un decreto del senato contro ai filosofi, e retori ec. ch' egli sbrattassero di Roma

+ \* SBRAVAZZONE. Bravaccio, Cospettone, Mascalzone, Tagliacantone, Sgherro. Salvin. Fier. Buon. 5. 1. 3. Smargiasso, bravazzo, sbravazzone; quasi Martasso, da Marte Dio della guerra. Corsin. Torracch. 12. 21. Oh quanti allor di quegli sbravazzoni, Che alle parole oh ohi sembran pel mezzo Voler tagliar a un colpo i torrioni , E ai fatti poi son di viltade il lezzo ec. (+) SBRAVO. Lo stesso, che Sbravazzone. V. SBRIG-

\*SBREGACCIA. Donna maldicente, e vile. Lasc.

+ (\*) SBRICCO. Sembra lo stesso, che Masnadiere, Cagnotto, Briccone. Lat. sicarius, perditus ! Gr. ξι-Φηφορος, μοχθηρός. Bern. rim. 1. 85. Spricchi, sgherri, barbon, bravi, sbisai. E altrove: Sbricchi, sgherri, barbon, gente bestiale (questo es. del quale si son serviti per aggiugner questa voce i compilatori di Napoli trovasi a pag. 99. così: Bravi ec. come alle voci SGHERRO e BARBONE, ma una stampa del 1540. dell'opere del Bernia a pag. 61. legge: Sbravi, ec. come nelle varianti alla fine del terzo volume dell'ediz. del 1723.).

\*\* S. Di qui Alla sbricca , Alla sgherra . Lasc. Arzig. 3. 2. Subito lo spogliò, e rivestillo alla sbricca di

certi panni del suo figliuolo, da cavalcare.
SBRICCONEGGIARE. Fare il briccone, Viver da briccone. Lat. nequissime vivere. Gr. wovneowarov Bior Biev . Buon. Fier. 4. 2. 7. Sbricconeggiar co' fiaschi , e colle zolfe.

SBRICIO. Voce bassa . Add. Abbietto , Meschino , Vile. Malm. 11. 16. E piglia quella cinrma abbietta,

comminuere . Gr. συντρίβειν . Malm. 6. 63. Credeva il mio fantoccio con un sguardo Di sbriciolar tutto il femineo sesso [qui figuratam.].

SBRICIOLATO. Add. da Sbriciolare. Lat. contri-

tus, comminutus. Gr. συντετριμμένος.

SBRIGAMENTO. Lo sbrigare. Lat. festinatio, expeditio, celeritos. Gr. omedi. Amm. ant. 31. 1.4. Niuna cosa è, che possa aver loda di diligenzia insieme con grazia di molto isbrigamento . Rett. Tull. 86. E un al-

tro ornamento, che s'appella isbrigamento.

+ SBRIGARE. Dar fine con prestezza, e speditamente ad operation, che s' abbia fra mano; e non che nell' att. si usa anche nel neutr. pass. Lat. maturare, studere, expedire, se liberare, transigere. Gr. ταχύνειν. Vit. Crist. Sbrigati di far tosto quello, che tu dei fare . Gr. S. Gir. So. Per questa santa iscala isbrighiamoci di montare al glorioso Signore . Fr. Giord. Pred. S. 39. Proponemmo quattro ragioni, delle quali shrigammo la prima, e le tre rimasono. Pallad. Giugn.
2. Quello, che si perrebbe (la stampa di Verona 1810.
a pag. 204. legge penerebbe) a mietere uno mese per
uomo, in uno di ne shriga un' opera di bue. Ar. Fur.
20. 4. Shrigossi tosto del suo debito ella, Tanto il nome di lui saper disia . Tac. Dav. stor. 3. 314. Favorinne, come spesso, la fortuna Romana, che condusse la Muciano, e le forze d'Oriente, e ci sbrigo di Gre-mona (cioè: fece, che ci sbrigassimo: Il-T: Lat. ha Cremonæ transegimus ).

SBRIGATAMENTE. Avverb. Spacciatamente, Coa prestesza. Lat. celeriter , ocyus , expedite . Gr. ταχέως. Salust. Iug. R. Allora, conosciuto il fatto, sbrigatamente presero loro armi . E Salust. Catell. E poiche il consiglio è preso, si è sbrigatamente mestieri il fatto [qui il T. Lat. ha mature facto opus est]. Tes. Br. S'alcuno ti domanda d'alcuna cosa, tu de rispondere

sbrigatamente.

· SBRIGATIVO. Add. Che facilmente si sbriga. Lat. expeditus. Gr. 20 πορος. Viv. disc. Arn. 51. Sono [questi lavori] i più sbrigativi, i più durabili, i meno dispendiosi, ed i meno soggetti a danni, ed a fraudi. \* S. Sbrigativo, dicesi anche delle persone, e vale Speditivo; Che si sbriga. Baldin. Dec. Si fa conoscere

per un uomo sbrigativo nell' operare suo.

SBRIGATO. Add. da Sbrigare; Spedito, Facile. Lat. expeditus, celer, facilis. Gr. 60 moços. Pallad. Marz. 24. La più sbrigata via è aggiugnere il bue, ch' è più forte, e feroce, con bue mansueto. Veges. I quali pedoni gli antichi chiamavano sbrigati . G. V. 7. 65. 3. Ma a cui Dio vuol male, ell' è sbrigata [ cioè : finita, spedita. Lat. actum est. ].
SBRIGLIARE. Contrario d' Imbrigliare; Cavare, o

Levare la briglia . Lat. fraenum tollere . Gr. xalivon

avaletiv .

S. Per similit. Sciorre, Slegare. Lat. solvere . Gr. αναλύειν

SBRIGLIATA. Strappata di briglia, Sbrigliatura, Sbarbaccata. Lat. fræni vehemens adductio.

S. Per metaf. vale Ripassata, Riprensione, Ramman-sina; onde Dare una sbrigliata. Lat. aliquem riprehendere , objurgare . Gr. Emitiuav tivi . Varch. Ercol. 88. Dare una sbrigliata, ovvero sbrigliatura, è dare alcuna buona riprensione ad alcuno per raffrenarlo, il che si dice ancora fare un rovescio.

SBRIGLIATELLA. Dim. di Sbrigliata. Gal. Sist. 443. Alcune sbrigliatelle, che si son date ne'giorni passati al signor Simplicio, l'hanno reso mansueto, e

di saltatore cangiato in una chinéa.

SBRIGLIATISSIMO. Superl. di Sbrigliato. Buon. Fier. 3. 2. 19. E farsi ogni qualunque temeraria, Folle, sozza, inonesta, e ingiusta impresa Sbrigliatissimo

SBRIGLIATO. Add. da Sbrigliare. Che non ha briglia, Che è senza briglia, Sciolto, Libero . Lat. in-

frænis, solutus. Gr. αχάλινος.
§. Per metaf. Buon. Fier. 1. 5. 11. Non si creda nessuna esser sicura Dagli assalti sbrigliati, e tempestosi . E 3. 4. 2. E susurri, e parole tronche, e basse, E sbrigliate querele, e labbri aperti.

SBRIGLIATURA. Strappata di briglia, che si dà a cavalli, quando s' ammaestrano, Sbarbazzata. Lat.

fræni vehemens adductio.

S. E per metaf. vale Ripassata, Sbarbazzata. Lat. abjurgatio. Gr. ¿ miriunois. Varch. stor. 10. 529. Forse per la sbrigliatura, che gli aveva l'anno passato data Anton Lenzi, disse tutto l' contrario. Ed Ercol. SS. Dare una sbrigliata, ovvero sbrigliatura, è dare alcuna buona riprensione ad alcuno per rassrenarlo, il che si dice ancora fare un rovescio.

SBRIZZARE. Sprizzare.

S. Per metaf. vale Spezzare in minutissimi pezzi. Lat. conterere, discindere, comminuere. Gr. ouvrei-Beiv. Tav. Rit. Vengonsi a fedire due grandissimi colpi, e sbrizzano le lance in pezzi.

+ \* SBROBBIARE. Da Brobbio . Voce popolare e bassa, che vale Dir villania; Svillaneggiare . Salvin. Iliad. libr. 20. v. 358. Ma perchè risse e brobbi è forza ad ambi Shrobbiar quai femminelle un contra l'altro

\*SBROCCARE. Lo stesso che Sbrucare . Serd. stor.

Capra vecchia bene sbrocca.

🤾 🕏 S. I. Sbroccare, T. degli Artisti della seta. Ripulir la seta con ago, o altro ferruzzo appuntato dagli sbrocchi, e sudiciumi, che nel filarla vi si sono attaccati. Sbroccatura di seta.

\* \* S. II. Sbroccare, T. degli Agric. Arare quel terreno ove sieno state coltivate piante panicolate. Gagliar-

\* SBROCCATURA. T. degli Artisti della seta. L'operazione dello sbroccare la seta sul guindolo, ed anche Lo sbrocco che se ne cava.

SBROCCO. V. SPROCCO. \* S. Sbrocco , T. degli Artisti della seta . Quella seta, che si cava dal guindolo nel ripulirla dopo che è tratta. V. SBROCCATURA.

+ \* SBROCCOLARE. Sbroccare , Sbrucare , Roder le foglie de' rami . Allegr. 299. Chi vi mena il caval, vi può recare Anche la biada, e lo farà più forte, Se Io manda alle macchie a sbrocculare

+SBROGLIARE. Levare gl'imbrogli, contrario d'Im-

brogliare; e si usa in signific. att. Lat. expedire.

† \* S. E in signif. neutr. pass. vale Strigarsi, Scapecchiarsi, Levarsi dall' imbroglio. Lat. se expedire. Magal. lett. Di come poi tutta questa grande, e poco concepibile manifattura potesse sortire il suo intento non finisce S. A. di ricordarsi come chi glie la disse se ne sbrogliasse

SBROGLIATO. Add. da Sbrogliare. Lat. expeditus, purgatus. Gr. απαλαγείς, καθαρισθάς. Salvin. disc. 1. 379. Fingete un erio, ed aspro, e spinoso cammino pieno di balze, e di dirupi ec. se questo viene sbrogliato dalle spine, che l'impacciavano ec. la difficoltà, e l'asprezza, mutata faccia, riuscirà in altrettanta dolcezza, e facilità.

\* SBRONCONARE. T. degli Agricoltori. Ripurgar la terra da bronconi divegliendo, o scassando . V. SCAS-

SARE. \* SBROTARE. T. degl' Idraulici . Fare Shrotatu-

\* SBROTATURA. T. degl' Idraulici. Gran corrosione fatta da un torrente, o da un botro nelle sue ripe, e nel suo fondo in virtù della soverchia caduta.

SBRUCARE. Levar via le foglie a' rami, Brucare. Lat. folia detrahere , pampinare , frondare , collucare . Gr. Cumoxoweiv . Bronz. rim. burl. 2. 255. E sbrucale, e dibucciale in un tratto. Morg. 23. 6. Dettegli un pugno e shrucagli l'orecchio, E fe di sangue un lago di Fucecchio [ qui per similit. ].

SBRUFFARE. Spruzzar colla bocca. Lat. tiquorem

insufflare , inspergere . Tes. Pov. P. S. cap. 18. Ad ano, che non può tenere lo capo saldo, falli uno sacchetto ec. e sbruffalo ben di vino, e così caldo ponlo

in sul capo. (+) §. 1. Si dice anche dello spruzzare per le nari. Car. En. 7. 421. Al troian duce assente un carro invia Con due corsier ch' eran di quei del sole Generosi bastardi, e vampa e foco Sbrusiavan per le nari.

(†') §: 11. Sbruffare per Aspergere. Sold. sat. 5. Or qui l'aspetta, da che'l sole attussa I suoi destrieri in mar, alla mattina, Che al nuovo corso d'ambrosia gli sbruffa

SBRUFFO. Lo sbruffare Lat. effusio . Gr. 2x920015. Malm. 11. 35. Sbruffi fetenti scaricando, e rutti, In

un tempo spaventa, e ammorba tutti.

SBRUTTARE. Tor via , e Levare il brutto , Nettare . Lat. purgare , nitidare . Gr. xabagiger, xamiver. Matt. Franz. rim. burl. 3. 96. Mentre i denti si stuzzi-

ca, e si shrutta. SBUCARE. In signific. neutr. vale Uscir della buca; contrario d' Imbucare ; e anche semplicemente Uscir fuori. Lat. ad auras evadere. Gr. προσελθάν είς το δημόandare, E farne tutti i diavoli sbucare. E 7. 32. Le pecchie soglion pel fuoco sbucare. E 22. 174. Dunque convien, che l'Arpalista sbuchi. Cecch. Dot. 4. 5. S' io lo fo sbucare ( com' io credo ) di casa ec. io vo' cercar le volte, E veder, se e' vi son da cavar fuori Que poveri prigioni . Tass. Am. 3. 2. Ecco di non so donde un lupo sbuca.

S. E in signific. att. vale Cavar della buca; e talora anche semplicemente Cavar fuori. Lat. educere. Gr. έξάγειν. Morg. 24. 157. E se vi fosse restato alcun tarlo, Ognun con carità lo sbuchi fuore . Burch. 1. 45. E sbucò'l capo, e guardo giù la tomba. Libr. Son. 7. Or shuca fuor quel tuo sonetto trito.

SBUCCHIARE. Sbucciare . Lat. decorticare . Gr. anole meir . Fr. Giord. Pand. Lo fe lavare sette volte, e immantenente fu libero: dalla malattia, le lasciò ivia quel mal cuoio, e sbucchiossi; tutto ; e diventò la carne sua bella. Fr. Giord. S. Pred. 36. Entrò nel Giordano, e lavossi sette volte, e immantenente fu libero dal-la maladetta lebbra, e lasciò via quel mal cuoio, e sbucchiossi tutto, e diventò la carne purificata come di

fanciullo. Pataff. 5. La tigna con tignamica mi sbucchio. SBUCCHIATO. Add. da Sbucchiare. Lat. decorticatus . Gr. απολεπισθείς . Libr. Son. 102. Tu se'd' ogni bontà sbucchiato, e netto (qui per metaf.).

SBUCCIARE. Levar la buccia. Lat. decortioare corticem detrahere. Gr. απολέπειν. Cr. 5. 37. 1. Si colgono (le verghe del brillo) del mese d' Aprile, quando il sugo si muove in quelle, e si sbucciano, e se ne fanno corbe, e gabbie da uccelli. Lor. Med. canz. 77. 4. Non si monda, e non si schiaccia, Sol si sbuccia un pocolino. Red. Oss. an. 106. In questo tempo uno di essi quattro (lombrichi) cominciò a sbucciarsi della cuticola.

S. Per metaf. Pataff. 1. Isbucciati, e non far dello

SBUCCIATO. Add. da Sbucciare. Lat. excoriatus, decorticatus. Gr. δαρτός. Ricett. Fior. 30. La copia infinita delle selve di questo albero, che spontaneamente nasce senza coltura alcuna, persuade, che se ne sbucchi non poche delle perfette, nè più sbucciate. Buon. Tanc. 5. 4. T. E' denno aver le gote scolorite. C. E le mani sbucciate. Sader. Calt. 93. Fatti minuti col pialletto, ovvero raschiando il legno sbucciato prima col coltello tagliente ec.

(\*) SBUDELLAMENTO. Lo sbudellare. Il Vocabol. nella voce SFONDAMENTO S. 2' 2818 3188.45

SBUDELLARE. Ferire in guisa, che escano le bu-della. Lat. exenterare. Gr. Egentesizen. G. V. S. 55. 15. Non intendeano ad altro, che ammazzare i cavalieri, e i loro cavalli issondare, e sbudellare ( così ha il T. Davanz.). Din. Comp. 1. 9. I pedoni degli Aratini si metteano carpone sotto i ventri de' cavalli- colle coltella in mano, e shudellavangli . Ciriff. Calv. 2. 45. E sotto mano una punta crivella, Che l'elefante in un punto shudella.

SBUDELLATO. Add. da Sbudellare . Lat. exenteratus . Gr. egevregio Deis . Guid. G. Quando voi vediete li vostri parti sbudellati. Franc. Sacch. nav. 258. Chinando il lume, vede l'asino morto, e sbudellato. Bemb. stor. 2.26. Quale dalle ferite, e da' cavalli sbu-

dellati caduto, e dagli altri soldati abbandonato.

+ SBUFFANTE. Che sbuffa Lat. anhelans, fremens.
Gr. aio quaivw, quotiw. Tac. Dav. ann. 4: 83 Temeva di Druso nimico già scoperto, e sbuffante, che dov'era il figliuolo, si chiamasse all'Imperio altro, aiuto (qui il T. Lat. ha quereus). Salvin. Odiss. libr. 5. v. 569. Temo non me di nuevo la procella Involando, non porti al mar pescoso, Gravemente shuffante, e sospirante

SBUFFARE. Sust. Lo sbuffare. Soffiamento, Fremi-to. Lat. fremitus. Gr. Bgouos. Tac. Dav. Germ. 375. Osservano gli anitriri, e gli sbuffari, e a questi hanno più fede, che ad altro indovinamento.

SBUFFARE. Neutr. Mandar fuora l'alito con, impeto, e a scosse per lo più a cagione d' ira. Lat. anhelare, fremere. Gr. aloguaivav, quoisv. Dant. Inf. 18. Quindi sentimmo gente, che si nicchia Nell'altra

bolgia, e che col muso shuffa, E se medesma colle palme picchia. Bern. Orl. 1. 16. 24. Ma non s' avventa il fuoco sì alla stoppa, Nè d'una fiera un can salta al-la pelle, Come levato si rivolta Orlando Di sdegno acceso soffiando, e sbuffando. Varch. Ercol. 55. Se v' ag giugne parole, o atti, che mostrino lui aver preso il grisso parole, o atti, che mostrino iui aver preso il grillo, essere saltato in sulla bica, cicè essere adirato, e avere ciò per male, si dice: e' marina, egli sbussa, o sossia. Tac. Dav. ann. 3. 61. Fatto cuore, rientra in senato, e trova rinforzate l'accuse, i Padri sbussare, contrario, e terribile ogni cosa. E il. 138. Non più bishigliando, ma sbuffando alla scoperta, dicevano ec.

S. I. Sbuffare, in signific. att. vale Profferire, o Dire con isdegno. Serd. stor. 13. 528. Incominciarono giornalmente a sbusiare le medesime cose ne' cerchi, e nel-

\* S.II. Sbuffare, T. de' Cavallerizzi. Dicesi del Soffiare che fa il cavallo quando se gli para davanti alcuna

cosa, che lo spaventi.
\* SBUFFO. Aspergine, Spruzzo particolarmente gettato per bocca, o pure dall' armeggiamento di chi nuota. Più volgarmente dicesi Sbruffo . Salvin. Opp. pesc. E molto sopra'l mar sputa sanguigna spuma bollendo pe' dolori, e mugghia di lei infuriata sotto l'acqua lo

\* S. Sbuffo, T. de' Cavallerizzi. Lo sbuffare del cavallo nel veder cosa, che lo spaventi.

\* SBUFFONCHIARE. Lo stesso, che Buffonchiare. Fag. com. Mi par che talvolta sbuffonchi, e brontoli,

inzipillata da una sua balia pettegola.

SBUGIARDARE. Convincere di bugin . Lat. mendacii coarguere. Gr. έξελεγχαν τινα ψευδολογίας. Dav. Scism. 79. Con loro disputare, e confonderli, scoprirli, sbugiardarli, configgerli.

\* SBULIMO. T. de' Maniscalchi. Dicesi del cavallo

quando è voto.

\* SBULLETTARE. Gettar fuori le bullette, e dice-si propriamente ad un certo Gettar che fanno gl' intonachi di calcina d' una porzioncella di lor superficie per lo più di figura tonda, simile alla testa, o cappello di una bulletta, lasciando un buco simile a quello che fa la bulletta o chiodo nella muraglia nel cavarnelo fuori. Voc. Dis.

\* SBULLETTATURA. Lo sbullettare, detto propriamente degl' intonachi. Targ. Viagg. Un manovale, il quale andava scrostando gl' intonachi tutti sgonfi, e

sbullettature .

SBUSARE. Vincere altrui tutti i suo' danari. Patoff. 2. Rivela, sbusa, rabbuffa, cernecchia. Libr. Son. 54. Non hai più giuoco, e straccerai le carte, Rendi a tua posta omai la spada a Marte, Ch' io t' ho sbusato, e poi se mastro vecchio. Burch. 2. 14. Io ti debbo shusare a poco a poco, E non giuoco più oggi con Cri-

SBUSATO. Add. Shusare. Pateff. 2. Egli è sbusato, e vassi infrancescando.

## 

+ SCABBIA. Rogna. Secondo i Medici è una Malattia cutanea, pruriginosa e contagioso, che differisce dalla rogna nell' avere le pustule più piccole, e alquan-to secche. Lat. scabies. Gr. ψώρα, ψωρίασις. Dant. Inf. 29. E si traevan giù l'unghie la scabbia, Come cottel di scardove le scaglie. E Purg. 23. Deh non contendere all'asciutta scabbia, Che mi scolora. Petr. canz. 29. 5. Ch' al corpo sano ha proccurato scabbia. Cr. 3. 16. 6. Ancora se si fa unguento di quello [ orso ] con T. VI.

aceto sorte, e ponsi a modo d'impiastro sopra la scabbia ulcerata, sanola. E 6. 10. 2. La sua polvere [ dell'aristologia] con aceto mischiata da puzza, e scabbia ottimamente mondifica la cotenna. Esp. Salm. Questo Lazzero era pien di scabbia. Alam. Colt. 1. 25. Rimedio, e schermo Alla tarda podagra, e all'aspra scabbia. SCABBIARE. Nettare dalla scabbia . Lat. ecobie pur-

gare. Gr. ψώςας άποσμήχαν.

§ Per metaf. vale Piallare, Ripulire. Lat. lævigare. Gr. λααίναν. Pallad. cap. 26. Fia il luogo mondo, e

d' ogni lato scabbiato, e piallato. + SCABBIOSA. Scabiosa arventis. Pianta perenna così detta perchè creduta buona per la scabbia. Coltivasi ne' giardini, e aasce ne' campi, e trovasi fiorita fral-le biade nel mese di Giugno. Il fiore volg. detto Vedovine, o Vedovina salvatica è pure una spezie di Scab-biosa. Lat. scabiosa. Cr. 6. 35. 3. Contra le scrosole secche si saccia impiastri di due parti di cicuta, e terza di scabbiosa. E 6. 117. La scabbiosa è calda, e secca nel secondo grado, la quale, quando è secca, è di nulla efficacia. Pataff. 4. Della scabbiosa trambasciando pacchio. Zibald. Andr. 46. Togli barbe di sparagi, barbe di finocchio, barbe di scabbiosa, e faque siroppo. Tes. Pov. P. S. cap. 3. La scabbiosa trita con la sugna leva la flemma salsa, che fa la scabbia, ovvero rogna.

\* S. I. Scabbiosa a stella, Scabiosa stellata. Spezie di scabbiosa, che si coltiva anch' essa ne' giardini non pel fiore, che è piccolo, ma per cagione del frutto, il quale è rotondo composto di semi coronati, e adorni di un

altro calice fatto a stella.

\*\*\* S. II. Scabbiosa, Sphaerantus indicus Linn. T.
de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo semplice, le foglie lanceolate, seghettate, scorrenti, i fiori peduncolati, ascellari, di un rosso-porporino, in capolino. Fiorisco dall'Agosto al Dicembre, ed è originaria dell' India Orientale. Gallizioli.

SCABBIGSO. Add. Che ha scabbia. Lat. scabiosus. Gr. weewens. Pallad. Magg. S. Questo tutto l' anno è medicamento da fare alle pecore, per non lasciarle diventare scabbiose. But. Purg. 23. 1. Finge l'autore,

come li golosi erano scabbiosi.

S. Per similit. si dice delle Piante, e d'altro; e vale talora lo stesso, che Scabroso. Cr. 2. 24. 1. Sappiamo, che le piante salvatiche sono spinose, e scabbiose nella sustanzia della corteccia. E 4. 1. 1. La vite ec. è un arbuscello umile molto, torta, nodosa, e scabbiosa [ così in alcuni T. a penna; lo stamp. e il. T. Rieci hanno scabrosa ]. Alam. 1. 22. Ne di scabbiosa ruggine empia i ferri.

SCABELLO. Sgabello. Car. lett.

SCABRO. Add. Che ha la scorza imbrattata, Ronchioso, Ruvido, Di superficie rozza. Lat. scaber, scabrosus. Gr. τραχύς, τραχώδης. Cr. 5. 1. 7. Quando i rami son troppo spessi, o scabri, o aspri, o che non nascono in convenevoli luoghi, si taglino dall'arbore con taglienti, e duri ferri. Poliz. st. 1. 104. Nello estremo se stesso il divin fabro Formò, felice di sì doice palma, Ancor della fucina irsuto, e scabso. Buon. Fier. Intr. 2. 8. Più d'un monte il fa scabro, e più d' un rivo

SCABROSISSIMO. Supert, di Scabroso ., Lat. asperrimus, maxime scobrosus. Gr. τράχιςος. Red. Oss. an. 59. Levata loro la prima durissima, e scabrosissima pelle. Gal. Sist. 61. Questa [ superficie ] della terra tocchianio con mano essere scabrosissima, ed aspra. + SCABROSITA, e all' ant. SCABROSITADE, e SCABROSITATE. Astratto di Scabroso. Lat. scabri-

cies , scabricia ; scabredo . Gr. τραχύτης . Sagg. nat. esp. 24. Mercè della scabrosità, e irregolarità delle lor parti. Gal. Sist. 152. Quelle di terra vengono impedite

dall' asprezza del toccamento, cioè dall' istessa scabro-

sità della terra.

SCABROSO . Add. Scabro . Lat. scabrosus . Gr. τραχύς. Cr. 5. 47. 2. Il pioppo ha questa proprietà, che se si pota nel tempo della state ec. agevolmente si secca, e diventa infermo, debile, scabroso, e aspro.

Alam. Colt. 5. 125. Di quest' altro il ventre Largo, e scabroso, e sopra picciol ramo Viene a grandezza tal ec. Gal. Sist. 432. La superficie di questo nostro globo non è tutta scabrosa, ed aspera.

S. Per metaf. Difficile, Intrigato. Lat. asper, du-

rus. Gr. τραχύς, χαλεπός. SCACAZZAMENTO. Lo scacazzare.

SCACAZZARE. In signific. all. e neutr. pass. Mandar fuora gli escrementi, che si avrebbero a mandare in un tratto, e in un luogo, in più tratti, e in parecchi luoghi. Burch. 1. 5. Tal ch' ancor di paura si scacaz-

S. Scacazzare, per metaf. si dice dello Spendere, e Gittar via i danari in cose frivole, e vane. Lat. pecuniam in res minutas prodigere. Fir. nov. 7. 292. Il vicario ordinò, che la vecchia fusse scopata, e che Menicuccio desse quaranta lire al Giannella, che la vecchia si aveva scacazzate, per supplire alle cento.

SCACAZZIO. Scacazzamento.

\*SCACCATA. Colpo dato con uno scacco. Castigl. Cortig. Vol. 1. pag. 186. (edie. de' Class.) Il gentiluom turbato, come soglion esser tutti quelli che perdono a quel ginoco (degli scacchi), prese in mano il re, che era assai grande, come usano i Portughesi; e diede in su la testa alla scimia una grande scacca-

SCACCATO. Add. Fatto a scacchi. Lat. tessellatus . Gr. πεποικιλμένος . Franc. Sacch. nov. 80. Morto sia a ghiado il dipintore, che gli dipinse, che dovett' esser forse Calandrino, che fece loro le calze vergate, e scaccate. E appresso: Quello, che intervenne a lui, interverrebbe a molt' altri, e spezialmente veggendogli con le calze vergate, e scaccate. Alam. Gir. 23. 79. Porta quel scudo, che degn' è d' impero, Poichè tutto è scaccato a bianco, e nero. Borgh. Arm. fam. 61. Trovandosi l'aquila di Moravia scaccata di bianco, e 10sso. E 62. La Ca da Mosto in Venezia ha il cane scaccato a rete azzurro, e d'oro.

\* SCACCHEGGIATO. Fatto a scacchi; Scaccato.

Cron. Morell

SCACCHIARE. Morire; modo basso. Lat. abire ad plures. Gr. δνησκών, αποθνησκών. Cecch. Spir. 1. 1. Credendo io, ch' egli scacchiasse, M' appiccai al peggiore. Lasc. Pinz. 1. 6. Ma tenere segreto il maritag-

gio tanto, che mio padre scacchi.

\* §. Scacchiare, T. degli Agricoltori. Levare tutti i nuovi capi d'un magliuolo senz' uve a riserva di quello venuto dall' occhio lasciato su alto vicino all' estremità,

e dicesi anche Sbastardare.

SCACCHIERE, e SCACCHIERO. Quella tavola scaccata, e quadra, cioè composta di sessantaquattro quadretti chiamati scacchi, sopra la quale si giuoca colle figure dette scacchi. Lat. abacus, alveus, alveotus. Gr. ä βακος. Bocc. Introd. 56. Qui è bello, e fresco stare, ed hacci, come voi vedete, e tavolieri, e scacchieri. G. V. 7. 12. 3. Giucò ad un'ora a tre scacchieri co' migliori maestri di scacchi in Firenze, giucando con due a mente, e col terzo a veduta; i dne giuochi vinse, e il terzo fece tavola. Disc. Calc. 16. Poi cominciano a venire gl' Innanzi più giovani presi per mano di maniera, che a guisa di scacchiero nella prima coppia a man dritta sarà l' Innanzi bianco, nella seconda verrà il rosso, e così nella terza il bian-

S. Per similit. Fir. Trin. 4. 1. Non vorre' però en-

trare in luogo, che 'l Sole mi facesse lo scacchiere

[cioè: in prigione].

\* SCACCHINO. T. de' Lanajuoli. Difetto del panno in que' luoghi dove il tratto del ripieno passa sotto, o sopra certi fili dell' ordito. Chiamasi anche Trapasset-

SCACCIAGIONE. Lo scacciare. Lat. expulsio, exactio. Gr. εξέλασις, εξώθησις. Guid. G. Per la scacciagione di Peleo suo avolo paternale

SCACCIAMENTO. Lo scacciare. Lat. expulsio, exilium. Gr. έξέλασις, έξορισμός. G. V. 4. 19. 5. Lui frodolentemente pigliando ec. in Soavia colla serocchia in iscacciamento mandò [ cioè: in esilio ]. E 12. 111. 6. Tale fu la fine del Duca di Durazzo, la presura degli altri Reali, e scacciamento di loro donne. Coll. SS. Pad. Nello scacciamento loro sono poste sanza diterminato numero.

+ \* \* SCACCIANTE . Che scaccia, Espulsivo. Gal. Gall. 253. Trova (il corpuscolo) particelle di acqua più piccole, e di resistenza minore all' esser mosse, e scacciate, che non è la forza sua propria premente, e scacciante, ond' e' si tussa, e ne muove quella porzione

ec. N. S.

+ \* SCACCIAPENSIERI. Strumento da fanciulli che si suona applicandolo fra le labbra e percotendo la linguetta, o grilletto che molleggiando rende suono. Magal. lett. scient. pag. So. Non solo non piglierò mai una tromba marina per uno scacciapensieri, ma nè un'arpa per un liuto ec. Bellin. Bucch. 90. Chi sonare udi mai bestia, o persona Di contrappunto lo scacciapen-sieri! E 192. V'è chi sta cantando Sur un ruscello all'ombra degli allori... Chi sta sonando lo scacciapen-

SCACCIARE. Discacciare. Lat. expellere, depellere, repellere. Gu. ἐχβάλλαν, έξώθαν. Bocc. nov. 1. 3. Tale dinanzi alla sua maesia facciamo proccuratore, che da quella con eterno esilio è scacciato. Petr. son. 37. Per consiglio di lui, donna, m' avete Scacciato del mio dolce albergo fora. E 145. Amor mi sprona in un tempo, ed assena ec. Gradisce, e sdegna, a se mi chiama, e scaccia. E 243. Scacciando dell'oscuro, e grave core Colla fronte serena i pensier tristi. Boez. Varch. 3. pros. 3. Gli uomini facultosi hanno onde possano saziar la fame, onde trarsi la sete, onde scacciare il freddo. Soder. Colt. 66. Le nebbie, che vengono alcuna volta sopra, e tra le viti, si scacciano col fummo, e siamma di pagliaccia. SCACCIATA. Scacciamento. Lat. expulsio, ejectio.

Gr. ἐκβολή, ἐξώθησις. + S. I. Per similit. Dare una scacciata vale, Fare una rivista con sollecitudine. Buon. Fier. 2. 1. 14. Data la mia scacciata, io n' ho levati Molti, che disperati d' aver luogo, Tenean le mani a cintola.

\* §. Il. Scacciata, T. de' Battilori. Cartapecora, in

cui si mette l' oro per batterlo.

\* SUACCIATELLA. Dim. di Scacciata. Baldov.

SCACCIATO. Add. da Scacciare. Lat. expulsus. Gr. egwo 9eis. Dant. Inf. 28. Questi scacciato il dubitar sommerse In Cesare ec. Petr. son. 73. La scacciata parte, Da se stessa fuggendo, arriva in parte, Che fa vendetta, e il suo esilio giocondo. Bocc. vit. Dant. 222. Raccogliendovi nondimeno dentro quelle poche reliquie, che vi si trovarono, de' discendenti degli antichi scacciati.

\* §. Passo scacciato , T. di Ballo. Passo così detto perchè in esso un de' piedi percotendo l' altro lo scarcia via, e gli fa fare un passo naturale. I Francesi dicono

SCACCIATORE. Che scaccia. Lat. expulsor, depulsor. Gr. Exarns, diwxms. Boez. Varch. 4. pros. 6.

Chi altri il conservadore de' beni, e lo scacciatore de' mali, che il rettore, e medicatore delle menti Dio ?

SCACCO. Uno di que' quadretti, che per lo più si vedono dipinti l'uno accanto all'altro nelle insegne, e nelle divise, e negli scacchieri con differenti colari. Lat. tessera, tessella. Gr. ἐμβλημάτιον. Dant. Par. 28. Il numero loro Più, che 'l doppiar degli scacchi, s'immilla. G. V. 10. 38. 2. Fecelo armare a cavallo covertato, e bandiere a modo di Duca col campo ad oro, e attraverso una banda a scacchi pendenti azzurri, e argento, siccome l'arme propria al tutto con detti seac-chi del Ducato di Baviera. Bern. Orl. 2. 23. 19. Con la bandiera a scacchi neri, e bianchi Di Normandia Ric-

cardo accanto gli era.

S. I. Scacchi, nel numero del più, prendonsi più comunemente per lo Giuoco, che si fa sullo scacchiere, e per le Piccole figure di esso giuoco fatte per lo più di legno, rappresentanti più cose diverse, divise in due parti, sedici per parte, l'una d'un colore, e l'altra d'un altro. Lat. latrunculi, scacchia. G. V. 7. 12. 3. Giucò ad un' ora a tre scacchieri, co' migliori maestri di scacchi in Firenze, giucando con due a mente, e col terzo a veduta; i due giuochi vinse, e il terzo fece tavola. Din. Comp. 3. 90. Un giorno giucando a scacchi, due giovani de' Donati con altri loro compagni vennono a lui da casa sua, e fedironlo di molte ferite. Bocc. g. 6. p. 3. Chi andò a dormire, e chi a giucare a scacchi, e chi a tavole. E g. 6. f. 2. lo dico delli re di scacchi, troppo più cari, che io non sono. Maestruzz. 2. 11. 6. E peccato nel canto, e stormenti de' secolari, e nel giuoco degli iscacchi? Cr. 5.36. 1. Del suo legno (del bosso) si fa ottimi pettini, e cucchiai, e

manichi di coltellini, e scacchi, e tavolelle.

S. II. Scacco matto; che nnche si dice Scaccomatto; termine del giuoco di scaechi, ed è quando si vince il giuoco chiudendo l'andata al re. Lat. calculus incitus. Filoc. 6. 86. Per dare scaccomatto al re ec. mosse il suo rocco. Franc. Sacch. nov. 184. tit. Uno Piovano giucando a scacchi ec. suona a martello per mostrare a

chi trae come ha dato scaccomatto.

S. III. Avere , Ricevere , o Dare scacco , o lo sencco, o scacco matto; per similit, vagliono Levare, o Es-ser levato di posto; e figuratam. Avere, Ricevere, o Cagionare rovina, danno, o perdita. Lat. perniciem, vel damnum afferre. Gr. ζημιών, ἐπάγαν ζημίαν. Fr. Iac. T. 2. 20. 26. Infra la viriù, e l'atto Molti ci hanno scaccomatto. Cavale. Discipl. spir. Scaccomatto ricevon coloro, a' quali, parendo loro aver fatte molte buone opere, e non guardando, che con poca, ovvero nulla carità l'hanno fatte, truovansi all'ultimo periodo. Tac. Dav. ann. 4. 92. Accusavanlo Latrio Secondo, e Pinario Natta, lance di Seiano; questi gli dava lo scacco. E stor. 3. 312. Quando quelli, che specolano i cuori de' Principi, veggon Vitellio tinto bene, da poter dare a Bleso lo scacco, ne lascian la cura a L. Vitellio (il T. Lat. ha posse Blæsum perverii). Buon. Fier. 1. 1. 2. O abbia scacco, o muti sede un nonne. E 3. 1. 9. lo ti lasciava far per darii poi Scaccomatto'n sull' opra in qualche modo. Malm. 1. 26. Destinò muover guerra a Bertinella, Che a lei già dato avea lo scaccomatto.

S. IV. Vedere il sole a scacchi, in proverb. vale Essere in prigione. Malm. 6. 92. Operando in maniera, ch' egli insacchi In luogo, ove si vede il sole a scac-

chi.

\* S. V. Scacco, T. de' Lanainoli. Difetto del pan-

no che nasce da mancanza di fili dell'ordito.

\* \* S. VI. Scacco, Termine d'evoluzione navole. Si
dice dell'ordine obliquo di marcia di una squadra o armata navale, le navi della quole, seguendo la stessa

rotta o direzione si dispongono in una linea, la quale passando pel mezzo di ciascuna nave, fa un angolo con la loro chiglia, ottuso da una parte, e acuto dall' al-

tra . Stratico .

SCACIATO. Add. Diciamo comunemente Rimanere scaciato, e vale Rimanere escluso da ciò, che altri si credeva ottenere infallibilmente. Lat. spe frustrari; re, quam quis spe devoraverat, excidere. Gr. αποτυγχάνειν τῆς ελπίδος. Varch. Ercol. 54. Quando chicehessia ha vinto la pruova, cioè sgarato un altro, e fattolo rimanere o con danno, o con vergogna, dicono a Firenze: il tale è rimaso ec. smaccato, o scaciato. Malm. 4. 59. Ma perchè dietro al masso ero fuggita, Il ribal-do riman quivi scaciato. E11. 10. Così scaciata abbasserà la cresta In veder, che de' suoi non campa te-

SCADENTE. Che scade. Lat. inferior , deterior , minor. Gr. evdee 5 egos. Tac. Dav. ann. 2. 49. D' ogni sorta arnesi, che porgeva ciascuna nazione, niente scadenti da que', che oggi la violenza de' Parti, o la Romana grandezza riscuote.

\* SCADENZA. Scadimento; Decadimento; Dicadi-

mento . Morelli .

S. Scadenza, T. de' Mercadanti. Il termine in cui

scade un pagamento, che si dee fure.

SCADERE. Declinare, Venire in peggiore stato.

Lat. decrescere, imminui, in pejus labi, sublabi, retro referri . Gr. έλαττεσθαι , σμικούνεσθαι. Liv. Dec. 3. Tanto è cresciuta la sua grandezza, che non puote più durare, e già comincia ad iscadere. Varch. Ercol. 90. Dar giù ec. in Firenze si dice non solo de' mercatanti, quando hanno tratto ambassi in fondo, cioè quando sono falliti, e di quelli cittadini, o gentiluomini, i quali, come si dice in Vinegia sono scaduti, cioè hanno perduto il credito nell' universale, ma ec. Car. lett. 2.

89. Non avete a pensare, che ec. possiate esser punto scaduto dall'opinione, che di voi avete lasciata appresso di me .

+ S. 1. Per Occorrere, Accadere. Din. Comp. 1. 6. Era prima scaduta una differenza tra lui, e i Sanesi per un suo castello gli avean tolto. Petr. uom. ill. 5. Essendo Questore in Ispagna, scadde che, capitato a Gadi, vidde nel Tempio di Ercole una imagine d'Alessandro Magno. E 46. E questo fece, per cessare molti

pericoli, che nel matrimonio scadevano.

5. 11. Scadere, per Ricadere, o Venir per via d'erredità. Lat. lege venire, devolvi, cadere. Bocc. nov. 18. 33. Di tutto ciò, che a lei per eredità scaduto e-ra, il fece signore. G. V. 7. 70. 3. Egli si parta di sua terra, la quale gli scadde per retaggio di sua mogliera.

Dittam. 1. 16. Duo figliuoli ebbe, e l'un fu Numitore, Amulo l'altro, ed al primo scadea La signoría,

perocch' era il waggiore. (†) S. III. Per Provenire, Derivare. Dittam. 4. 15. Di qui ci mena in Picardia la strada... Da Picen Ca-

stro par che 'l nome scada .

S. IV. Scadere, si dice anche dell' Essere scarse le

S. V. Per Passare, Venir meno. Salvin. pros. Tosc. 1. 96. Non avendo voi mai fatto fine di beneficarmi, non è scaduta, nè scorsa l'ora del ringraziamen-

\* S. VI. Scadere, T. de' Mercadanti. Dicesi del tempo profisso, in cui si ha da fare un pagamento, e di certe cose, che si hanno da fare fra un dato termi-

SCADIMENTO. Lo scadere. Lat. decrementum, imminutio . Gr. έλαττωσις , μείωσις . G. V. 9. 245. 1. La città non era in bisogno, nè in iscadimento, che bisognasse ribandire i mafattori.

SCADUTO. Add. ha scadere. Lat. depressus, jacens,

abiectus. Gr. τεταπανωμένος. Lab. 308. Parti egli così essere da nulla ! se' ta così pusillanimo, così scaduto ! G. V. 6. 67. 2. E più altre case, e schiatte di popo-lari, e grandi scaduti. Dicer. Div. Questo è vero, che il Re Diotaro la tua famiglia scaduta, e vile di tenebre trasse. Cant. Carn. 277. Ma quando son maggiori, e son scaduti, Con qualche mela il gusto lor rendiamo.

+ SCAFA. Specie di piccolo naviglio pel servizio di un bastimento maggiore. Lat. scapha. Gr. oxaon. Guid. G. Colle scafe loro con sicuri passi scendono in terra'. Libr. Op. div. Quivi per la gran tempestade appena potemo campar la scafa. Vegez. Ancora de pottare scafe d'un solo albero cavate con funi molto lunghe. Ciriff. Calv. 4. 122. Burchi, marani, scafe, e palan-

drée Grosse, e sottil, carovane, e galée.

\* \* SCAFANDRO. Specie di giustacuore di taffetà fornito di sughero, col quale si possono attraversare i

fiumi . Diz. Etim.

\* SCAFASSO. T. de' Mercadanti. Sonta d'involto fatto di pelle con ossatura di mazza o costola di palma, che forma come una cassa entro cui si chiudono le gomme, ed in ispezie gl'incensi che si spediscono di Levante. Tariff. Tosc.

+ SCAFFALE. Strumento per lo più di legno, che ha varie capacità e spartimenti, ne quali si pongono scritture, o libri, detto altrimenti Scansia. È voce derivata dal greco verbo σκάπτων, che vale Cavare, Scavare. Lat. loculamentum. Buon. Fier. 2. 4. 18. Osservai bene Sovra certi scassali, Diversi di natura, e anche d'arte, Bizzarre stravaganze. E 3. 2. 9. Ed io mi vo aggirando Con questo mio carretto, che vedete, Fatto a scassali, e pien di varj libri. Malm. 8. 24. U-no scassale v'è di libri varj, Ch'eran la libreria di Simon mago.

SCAFFARE. Termine del giuoco di sbaraglio, e di sbaraglino; e vale Farla di caffa pari; contrario di

S. Per Traboccare, Cadere. Morg. 22. 181. E quasi di cader la messe in forse, Pur si sostenne, e d'arcion non iscassa.

\* \* SCAFFETTA. T. di Marineria. Ripostiglio.

Stratico .

\*\* SCAFIGLIO, o SCAFILO. Borgh. Vesc. Fior. 551. La composizione si fece per lo più a scafigli di grano, voce a me nuova, e qual non saprei indovinare a quale oggi di queste nostre misure si rispondesse; nè si meravigli alcuno, che questa misura, o nome non si ritruovi, poichè non si ritruova anche interamente quel dello staio.

+ SCAFO. In termine di marineria è il Corpo d'un vascello senza armamento di veruna sorta. I Marinai

il dicono anche Guscio.

\* SCAFOIDE. Il terzo delle sette ossa del tarso, che

anche dicesi Cimbiforme. V.

SCAGGIALE. V. A. Scheggiale , Cintura . Lat. cingulum. Gr. ξωςής. Bocc. nov. 72. 9. lo ricoglierò dall' usuraio la gonnella mia del perso, e lo scaggia-le da i di delle feste. G. V. 10. 154. 2. Nè poter portare più di due anella in dito; nè nullo scaggiale, nè cintura di più di dodici spranghe d' argento. Tav. Rit. lo ve ne metterei lo scaggiale della Reina incontro a quello di mia dama. E attrove: Era lo corno d' ariento tutto fornito a verghette d'oro, e lo scaggiale là, ove gli era appiccato lo corno, sì era tutto d'oro.

SCAGIONARE. Scolpare, Scusare; Contrario d' Accagionare. Lat. purgare, excusare. Gr. απολογάσθαι. Liv. M. Lamentandosi de' Romani, e scagionandosi di ciò, che i Romani apponevan loro . Dant. Inf. 32. Sappi, ch' i' fui il Camicion de' Pazzi, E aspetto Carlin, che mi scagioni . Varch. star. 11. 418 Quella [cagione ] che s'allegava in difesa del signor Marzio ec.

non lo scagiona, nè gli toglie la macchia dell' infa-

SCAGLIA. La scorza dura, e scabrosa, che ha il serpente, e'l pesce sopra la pelle. Lat. squamae. Gr. ίχθύημα, φολίς. Dant. Inf. 29. E si traevan giù l' un-

ghie la scabbia, Come coltel di scardova le scaglie.

S. I. Scaglia, per similit. G. V. 8. 35. 7. Sono
con sottili briglie, senza freno, e povera sella d'una bardella, con picciole scaglie incamutata. Soder. Colt. 103. Attaccate lame di piombo, o di rame al fondo del cocchiume lunghe, e larghe tre dita, e poste che tocchino il vino, se resteranno asciutte, e pure, è segno di durare, se bagnate il contrario, e massimamen-

to se averanno le scaglie fatte a somiglianza di biacca.

+ §. II. Scaglia, diciamo anche a quel piccolo pezzuolo, che si lieva da' marmi, o da altre pietre in lavorando collo scarpello : Lat. assulae. Gr. σχινδαλμοί. Tratt. Umil. Di pietre, e di scaglie sa egli succiare l'olio, o il mele. Ar. Fur. 3. 4. Levando intanto queste prime rudi Scaglie, n' andrò con lo scarpello ines-

to (qui figuratam.).
S. III. Scaglia, per Fromba, colla qual si tirano i sassi. Lat. funda. Gr. operdorn. Buon. Fier. 2. 1. 15.

Archi, e balestre quello, e quello ha scaglie. S. IV. Scaglia de' metalli. Lat. squama. Ricett. Fior. 62. La scaglia de' metalli chiamata da' Latini squamma, è quella, che casca da' metalli, quando col martello si percuotono, mentre sono aflocati. Casca la scaglia solamente dal rame, e dal ferro, e dall'acciaio quando

si spegne nell' acqua per temperarlo, o per altro.

\* S. V. Le Scaglie da' Calderaj son dette Ramina.

\* \* S. VI. Scaglia ; T. de' Mil. Rottami di ferro, o d'altro, che si ponevano in un sacchetto, per caricarne il cannone; onde: Caricare a Scaglia, tirare a Scaglia.

\*\* S. VII. Scaglia di ferro. Una certa superficie del ferro, che insieme con una ruggine, la quale si trova alle cave di esso ferro, serve per far colore da velare le finestre o vetriate di vetri colorati. Baldin. Voc. Dis.

\* SCAGLIABILE. Che si può scagliare; Atto a lanciarsi; Lanciabile. Bellin. lett. Vallisn. Ella sa,

ch' erano in uso i dardi scagliabili.

SCAGLIAMENTO . Lo scagliare . Lat. jactus . Gal. Sist. 183. La confutazione del quale consiste nella demolizion delle fabbriche, e nello scagliamento delle pietre. E 205. Quanto poi allo scioglimento dell' ultima instanza presa dallo scagliamento della vertigine diurna ec. bastava ec.

SCAGLIARE . Levar le scaglie a' pesci . Lat. des-

quamare. Gr. έκλεπίζαν.

S. I. Scagliare, per Tirare, Lanciare, Gettar via . Lat. projicere, excutere. Gr. καπαθρίπτειν, εκβάλλαν. Disc. Calc. 23. Sopra tutto si guardi dal fallo, il quale si commette ogni volta che la palla si fa di posta passar lo steccato della fossa, ed ogni volta ch' ella è scagliata. Ar. Fur. 29. 6. E poich' una; e due volte raggirollo, Da se per forza inverso'l mar lo scaglia. Bern. Orl. 2. 3. 28. Se nel ciuffetto, vecchiaccio, ti piglio, Che qui ci tieni, e non ci lasci andare, Ti sca-glierò di la da Francia un miglio, E la vettura ti farò avanzare. Gulat. 79. Nè le mani si vogliono tencre spenzolate, nè scagliar le braccia, nè gittarle, sicchè paia che l'uomo semini le biade nel campo [ cioè : Agi-S. II. E figuratam. Tac. Dav. ann. 2. 53. Plancina

insolentisce, scaglia via il bruno per la sorella, ammantasi drappi gai [il T. Lat. ha luctum amissæ sororis lato cultu mutavit ] . E vit. Agr. 391. Le Germanie aver pure scagliato simil giogo ec. [ qui vale : scosso ; il T. Lat. ha excussisse ] .

S. III. Scagliare , per Dire d'aver veduto , udito , o fatto cose non vere, nè verisimili. Lat. vana fundita-re. Gr. ματαιολογάν. Varch. Ercol. 54. Quando alcuno in favellando dice cose grandi, impossibili, o non verisimili, e in somma quelle cose, che si chiamano non bugiuzze, o bugie, ma bugioni, se sa ciò senza cattivo sine, s'usa dire: egli lancia, o scaglia, o sbalestra. Tac. Dav. ann. 6. 119. Tiberio scagliò di lei cose bruttissime [ it T. Lat. ha foedissimis criminatoribus exarsit ] .

S. IV. Scagliar le parole al vento , vale Parlare inconsideratamente, o inutilmente. Lat, verba effutire. Gr. φλυαράν. Morg. 27. 78. Tutti degni autor moder-

ni, e piani, Che non iscaglian le parole al vento.

S. V. Scagliare, neutr. pass. vale Sbattersi, Dibattersi, Agitarsi. Lat. concuti, commoveri. Gr. διαπαγάτ-ποθαι, διακινάσθαι. Tac. Dav. ann. 235: Nerone, Marcello tali cose dicendo, si scagliava con voce, volto, occhi, minacce infuocato. Circ. Gell. 6. 145. Per fuggire il dolore del male, egli si scaglia per lo let-

† S. VI. Scagliarsi addosso ad alcuno, vale Avventar-segli, Gettarsegli addosso. Lat. in aliquem involare, aggredi. Gr. eo Baikav eis riva. Morg. 15. 35. Orlando allor se gli scagliava addosso. Salv. Avvert. 1. 2. 6. Non possiam noi avvertire come da Tullio si scriva a Pompeo ec. come si rompa, come si scagli contra di Catilina?

§. VII. Scagliarsi, figuratam. diciamo dell'Impegnarsi oltre al convenevole ad alcuna cosa, o di Chi volendo apparire d'offerirti gran cose, l'offerisce poco, o nulla . Salv. Granch. 1. 2. Io ti prometto , Come prima i' avrò questi danari, Di darti senza manco fino in quattro Ducati. F. sì, tone ben pochi, guarda Pur di

non ti scagliare.

\*\*\* S. VIII. Scagliare, in Marineria, vale Far tornare a galla un bastimento incagliato, Rilevore un ba-

stimento incagliato . Stratico.

\*\*\* §. IX. Scagliare un bastimento dal cantiere in acqua. Si dice più propriamente varare. Stratico. SCAGLIATO. Add. da Scagliare. Lat. ejaculatus.

Gal. Sist. 189. Io non ho dubbio alcuno, che supposto quello, che non è ec. cioò, che l'inclinazione di quei corpi gravi fusse di andare al centro di quella ruota, e' non verrebbero estrusi, nè scagliati. E appresso: Perchè non voglio negare, che i sassi vengano scaglia-

\* SCAGLIATORE. Che scaglia; Che lancia; Lanciatore. Bellin. lett. Vallisn. La quale lunghissima lingua fino al muscolo scagliatore della sna cima non è altro ec.

SCAGLIETTA . Dim. di Scaglia . Lat. squamula . Gr. Astridiov . Art. Vetr. Ner. 5. 74. Sopra alle polveri metti scagliette, e pezzetti piccoli di cristallo. Benv. Cell. Oref. 70. Massimamente che nel temperarle gettano una scaglietta, la quale guasterebbe il lavoro, se non vi si ponesse gran cura.

\* §. Scoglietta, T. de' Manifatturieri di Tobacco.

Sorta di farina di tabacco.

\* SCAGLIETTO . T. de' Pescatori . Quelle duc strisce di rete, che separano le gole della manica della Rezzuola, o della Sciabica.

\* S. Scaglietto di piombo, è detta Quella striscia che raschia il fondo del mare, e serve a dar il corpo alla rete; e Scaglietto da sughero Quella che resta al

disopra delle gole.
\* SCAGLIETTONE . T. de' Manifatturieri di tabacco. Sorta di farina più grossa che la scagliet-

\* SCAGLIONCINO . Piccolo scaglione . Voc. Dis. SCAGLIONE . Grado , Scalino . Lat. gradus . Gr. ava Badesv . Dant. Purg. 9. L'à ne venimmo, e lo scaglion primaio Bianco marmo era. E 12. Già montavam su per gli scaglion santi. Liv. M. Egli cade giù per gli scaglioni . Franc. Sacch. nov. 151. Quante volte il di hai salito, e sceso la scala tua ! ec. Or mi di', quanti scaglioni ha ella !

S. I. Figuratam. Franc. Sacch. rim. 58. Che per altrui non scenda tal scaglione. Sen. ben. Varch. 3. 30. L'essere nato è il primo grado, e scaglione a tutte le cose; ma non è già il maggiore di tutte, sebbene è il

S. II. E Scaglioni, si dicono una Parte de' denti del cavallo. Cr. 9. 1. 3. Appresso hanno gli scaglioni, e appresso a questi hanno gli mascellari, e può esser,

che certi cavalli n'hanno più, e allora i denti son doppj.

\*\* §. III. Scaglione, T. de' Mil. Due liste di passamano unite insieme da un capo, poste sul braccio destro del soldato, colla punta rivolta verso la spalla.

Gli Scaglioni indicano gli anni della milizia. Grassi.

\* §. IV. Scaglione, dicesi una spezie di pesce d' acqua dolce. Ar. Fur. Quale o trota o scaglion va giù

pel fiume

\* S. V. Scaglione . T. Araldico , lo stesso che Ca-

valletto d' arme . Stendardo a scaglione .

SCAGLIOSO . Add. Che ha scaglia . Lat. squamosus . Gr. λεπιδωτός . Ar. Fur. 16. 21. Quando fu noto il Saracino atroce All'armi strane, e alla scagliosa pelle ec. Morg. 5. 39. La lingua tutta scagliosa, e le canne, Un occhio avea nel petto a mezzo il torso, Ch'era di fuoco, e largo ben due spanne.

+ \* S. Scaglioso, vale anche Che si scaglin. Voc. Dis. in Embrici. Le lastre di pietre scagliose de' Genovesi e d'alcuni luoghi della Toscana, non arrivano ec. SCAGLIUOLA, e SCAGLIUOLO. Spezie di pietra

tenera simile al talco, altrimenti detta Specchio d'asino, della quale si fa il gesso da' doratori, ed anche una composizione, o mestura, con cui si ricuoprono le
tavole, o simili. Lat. la is specularis, alumen scaliolæ. M. Aldobr. Recipe radici di ginestra, allume scagliuolo, e galle. Ricett. Fior. 14. I fattizi [ allumi ] ancora sono molti, cioè lo scaglinolo fatto della pietra

speculare, che è piuttosto gesso, che allume.

S. I. E Scaglinola, Spezie di gramigna, che fa la spiga, in cui si racchiude il seme, detto parimente Scagliuola, del quale si nutriscono le passere di Canaria.

Lat. phalaris . Gr. φάλαφις . §. II. Scagliuola è anche dim. di Scaglia. Lat. squnmula, scandulæ. Sagg. nat. esp. 173. Mentre in esso pareva, che fossero messe in gran copia scagliuole di

talco sottilissimamente sminuzzato.

\* \$ \\$. III. Scagliuola, Phalaris canariensis Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha il culmo articolato, diritto, le foglie liscie, con la guaina lunga, munita di una membrana verso l'estremità superiore, la spiga terminante, ovale, nuda, brizzolata di verde, e di bianco, le glume liscie esternamente, pelose nell'interno. Fiorisce nell'Estate, ed è comune fra i grani. Gallizioli.

+ SCAGNARDO . Voce poco usata . Add. Aggiunto dato altrui per villania. Morg. 27. 90. E non pareva nè sorda, nè cieca Certo quel di quella vecchia scagnarda. Lor. Med. canz. 59. 3. L'ha ancora un' altra cosa, Ch'ell' è ghiotta, ed è bugiarda Questa vecchia

brodolosa, E una falsa scagnarda.

\* SCAGNO. Voce di dialetto Italiano, usata dal Bardi Scrittor Toscano. Scranna. Per l'ocean non dispieghi le sorte Chi può a cul pari star sedendo a sca-

gno.
\* S. Scagno, T. degli Artisti di seta. Unione di cinque matasse di seta greggia. SCALA. Strumento per sulire, composto di scaglioni,

o di gradi; alcuna è stabile, che è di pietra, o di legno; alcuna portatile, che è di legno, e chiamasi a piuoli, o veramente di corda, o di seta. Lat. scala. Gr. κλίμαξ. Dant. Inf. 34. E questi, che ne fe scala col pelo, Fitt' è ancora, siccom' era prima. But. ivi: Cioè Lucifero, al cui pelo attenendomi io discesi, e così feci scala al mio discendere. Dant. Par. 10. Che ti conduce su per quella scala. E 17. E com'è duro calle Lo scendere, e'l salir per l'altrui scale. Bocc. nov. 44. 9. Coll' aiuto d' una scala sali sopra un muro. E nov. 65. 15. Perciò serrerai ben l'uscio da via, e quello da mezza scala. Franc. Sacch. nov. 74. Giugnendo costui dove era il signore, trovò, che era in su una scala per salire a cavallo [ qui lo stesso, che Mon-tatoio ]. Dial. S. Greg. 1. 5. Costantino stava sur una scala a piuoli ad accendere le lampane della chiesa . Salv. Granch. 4. 1. E' mi sarà agerole ec. a persuader loro, Che la cosa sia grave, essendoci iti Massimamente attorno scalamenti, Scale di seta, latrocinj, ed altre Simil cose. Morg. 18. 133. E succhi d'ogni fatta, e grimaldelli, E scale, o vuoi di legno, o vuoi di corde.

S. I. Scala, per similit. vale Ordine di checchessia, che vada gradatamente crescendo, o scemando . Sagg. nat. esp. 9. Vero è, che ei non entra nella medesima scala di proporzione. E 11. Onde si saranno prese sei palle a scala di uguali disserenze, cioè di gradi dieci

† S. II. Onde Scala de'colori si dice il Digradamento de colori dal più chiaro al più scuro, procedendo sem-pre per li più simili. Vit. Pitt. 35. Questi (tre colori) non fanno diversità, se non nell'esser v. g. il rosso, o il giallo più, o meno pieno, restando però nel-la medesima scala del rosso, o del giallo. Salvin. pros. Tosc. 1. 426. Nell' istessa scala, per esempio del verde, o più pieno, o più sbiadato, o come i Latini diceano, più annacquato, o più satollo, o con altri colori scherzevolmente mischiato, più, e più gradi di verdi si trovano.

§. 111. Scala, nelle carte, o libri di geografia, e simili, s' intende una determiaata misura quivi accennata, corrispondente a miglia, o leghe, o simili, per compren-

der con esta la distanza de' luoghi.

§. IV. Per metaf. si dice Scala, Tutto quello, che da una cosa ne conduce ad un' altra. Lat. gradus. Gr. avaβaθeov. Petr. canz. 48. 10. Per le cose mortali, Che son scala al tattor, chi ben l'estima. Tac. Dav. vit. Agr. 389. Tornato dal carico della legione, il divino Vespasiano il fece patrizio; indi il mandò a regger la provincia di Aquitania, dignità di principale splendore, e scala al destinatogli consolato.

S. V. Scala, per Porto, termine marinareseo. Serd. stor. 5. 196. La città, che è la scala de' mercatanti, è posta, dove il golfo si ritira indentro. E 7. 250. Gia scala nobilissima, ed ora ec. frequentata solamen-

te da pochi negoziauti.

S. VI. Onde Fare scala, vale Pigliar porto. Lat. portum capere, appellere. Gr. προσοςμίζαν ας λιμένα. Bern. Orl. 1. 5. 50. La nave ad un giardin va scala a fare. Ar. Fur. 9. 93. Nè scala in Inghilterra, nè in Irlanda Mai lasciò far, nè sul contrario lito. Cecch. Mogl. 1. 1. Toccò [la nave] a Raugia, dove fatto scala, Gli corsari venderon la fanciulla.

S. VII. Fare scala ad alcuna cosa, figuratam. vale Guidare. Lat. ducere, deducere. Gr. ¿¿a'çev. Buon. Fier. 1. 5. 1. Non vi farem la scala, Belle diavole no-

stre , al nostro albergo .
S. VIII. Scala franca , vale Franchigia , Libertà d' andare , o stare , Passo libero . Malm. 5. 33. Talche libero il passo, e scala france Avrai per dar effetto al tuo disegno.

\* S. IX. Scala , T. de' Cimatori . Colpi di forbice , o solchi fatti ne' peli del panno per soverchia fretta, o perchè le forbici stringono troppo nel taglio.

\* S. X. Scala, T. di Conchigliologia. Nome che si dà ad alcune spezie di murici. Gab. Fis. ec. Scala orien-

tale, scala centinale, ec.

\*\* \$. X1. Scala, T. di Marineria. In generale si indicano con questa voce le scale di legno per le quali si ascende, e discende per comunicare tra i diversi piani della nave . Stratico

\* \* S. XII. Scale di Levante. T. di Marineria. Scale di barbaria. Chiamansi così le città di commercio, i porti e le isole dell'Arcipelago, del Levante, ed anche dell'Egitto, e di Barbaria, ove le nazioni marittime dell' Europa fanno un gran commercio, e vi tengono dei Consoli. Stratico. + \* SCALABRINO. Uomo scaltro, scaltrito, detto da

Calabrino, della Calabria, che produce uomini inge-gnosi, ed accorti. Salvin. Fier. Buon. 4. 1. 12. Dice-

si Scalabrino, un uomo scaltro, scaltrito. + \*\* SCALABRONE. V. A. Calabrone. Cavale. Pungil. 115, È ancora simile il detrattore allo scalabrone ( così legge una variante: il testo ha al calabrone), il quale non cerca se non sterco. Burch. 1. 97. Che non si può far palle Fiorentine, Se non ci da licenza Scalabione (il Caro nelle Lettere Vol. 2. pag. 153. edis. Comin. 1742. legge il secondo verso Senza licenza dello Scalabrone).

SCALACCIA . Peggiorat. di Scala . Lasc. Gelos. 3.

3. Quella di su è una mala scalaccia .

SCALAMATI. Nome di malattia di cavalli. Lat. scalamatus. Cr. 9. 22. 1. Del morbo scalamati, e sua cura. Questa infermità asciuga, e disecca le 'nteriora del cavallo, e macera il corpo, e'l suo sterco fa puti-re più, che quel dell' uomo; e ciò gli avviene per lunga magrezza, che procede per poco cibo a lui dato, e per molta fatica, la qual riscalda, e disecca le membra, in tanto che non può diventar grasso, nè far carne, nè ancora si cura di mangiare.

SCALAMENTO. Lo sculare. Lat. scalae, appulsus, ascensus . Gr. ava Baois . Salv. Granch. 4. 1. E' mi sara agevole ec. a persuader loro, Che la cosa sia grave, essendoci iti Massimamente attorno scalamenti, Scale

di seta, latrocini, ed altre Simil cose. SCALAPPIARE. Uscir di caloppio. Lat. effugere. Gr. expeurar. Dant. Purg. 21. Omai veggio la rete, Che qui vi piglia, e come si scalappia. But. ivi: E come si scalappia, cioè e come si scioglie, e spaccia da questa rete .

S. Per metaf. vale Uscir dalle insidie, nelle quali

l' uoma è incorso.

SCALARE. Salire, Montare con iscale. Lat. scalis admotis ascendere, scalis aggredi. Gr. avagaivav. Cron. Morell. 290. Gli fece iscalare di notte alla prigione. E 299. Vi stettono più dì, e scalarono il castello . Salv. Spin. 4. 12. Un per mia fe , che scala la casa di Bernabo. Ciriff. Calv. 1. 23. Che si poteva Ascalona scalare Da quella parte, che non vede il ma-

SCALATA. Scalamento. Lat. scala appulsus, a-

scensus . Gr. ava Baois.

S. 1. Dar la scalata, termine militare, che vale Salir sulla mura del luogo assediato, o colle scale, o sulle rovine fatte dalla breccia . Lat. scalis aggressionem facere . Gr. διά πων αναβάθρων εφορμαν.

. S. II. Scalata , dicesi anche Quel giuoco che suol fare Arlecchino in commedia con una scala a pinoli sopra ullo quale affaticandosi di voler salire casca in di-

verse maniere . Min. Malm.

\* S. III. Scalata è anche il Nome , che i Naturalisti danno a due spezia di Tartini uno detto Scalata vera

Turbo scalaris , e l'altro Falsa scalata Turbo Chla-

SCALATO . Add. da Scalare . Lat. conscensus , inscensus. Buon. Fier. 4. 5. 3. Scalata una torre, S' avean ripreso libertà comune.

\* \* S. Scalato , per Ripartito , Diviso . Varchi Ist.

Amati.

SCALATORE. Che sale, o monta con iscale. Tac. Dav. ann. 2. 35. Gli scalatori dell'argine, come sotto muraglia, erano di sopra percussati duramente. Buon. Fier. 4. 2. 7. Mi sembraro scalatori Già già dover en-

trar per le finestre .

\* SCALBATRA . Cyprinus brema . Pesce d' acqua dolce molto scaglioso, e pieno di lische, schiaccialo, bianco, con un po' di scuretto sulla schiena. Quando

è giovane, e minuto prende il nome di Brugliola. SCALCAGNARE. Pestare, o Calcare altrui il calcagno della scarpa, andandogli appresso. Lat. calcem calce premere. Pataff. 5. Del Vescovo la mula ti scal-

SCALCAGNATO . Add. da Scalcagnare . Buon. Fier. 4. 5. 6. Chi colle scarpe Va scalcagnato, e non può ire, e resta Addietro, e grida [qui vale: Che ha perduti

i calcagni delle scarpe]

+ SCALCARE. Voce fuori d' uso. Calcare. Lat. calcare, conculcare. Gr. καπαπατάν. But. Inf. 6. 1. Poi passammo oltra scalcando l'anime de' golosi . E appresso : Per

essere scalcati sì risponde a loro vilipensione.

SCALCHEGGIARE. Tirar calci. Lat. calcitrare.
Gr. λακτίζαν. Pallad. Marz. 27. Se la cavalla scalcheggiasse, o impazzasse, affatichisi un poco colle morse, e starà cheta. Mor. S. Greg. Duro è scalcheggiare contra lo sprone. Vit. SS. Pad. 1. 66. Asinello, io farò, che tu non iscalcheggerai; io ti farò stare magro,

non ti pascerò d'orzo, ma darotti della paglia. S. Per metaf. vale Contrastare, Repugnare. Lat. obstare, adversari, recalcitrare. Gr. έναντικόθω. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 304. Debbonsi così fastidiosamente scalcheggiare i minori? Esp. Vang. Si fa per refrenare il corpo bestiale, che non iscalcheggi allo spirito, e alla ragione, o e' si fa per soddisfare, e correggere il mal fatto. Cron. Vell. 113. Sempre sogliono, quando sono forti caplalaggiare la chiese. , scalcheggiare la chiesa. Franc. Sacch. rim. 6.

Sicch' ogni villanel te non scalcheggi .

SCALCHERIA . L' Arte, e Uficio dello scalco. Lat.

architriclini officium . Fr. Giord. Pred. R. S) era gran

maestro nella scalchería.

\* SCALCIARE. Tirar calci; Scalcheggiare. Salvin. Arat. pr. O quando l'un l'altro co' piè ribattane scalciando, gli scarichi con quattro, ed i cornuti con due. Magal. lett. E addentando loro una gamba, scalciate pur se sapete, non lasciava la presa. SCALCINARE. Levar la calcina da muri, guastan-

do lo 'ntonico . Lat. tectorium deradere . Franc. Sacch. nov. 5. Con una lancia, che parea, che avesse a fare

una sua vendetta, tutta la scalcinò

\*\* \* SCALCINATO . Add. da Scalcinare; e dicesi propriamente di muro, a cui sia stata tolta via la co-vertura di calcina. Bald. Voc. Dis.

SCALCO. Quegli che ordina il convito, e mette in tavola la vivanda; e anche Quegli, che la trincia. Lat. architriclinus , structor . Gr. αρχιτρίκλινος . Morg. 25. 288. E d'ogni cosa, che lo scalco manda, E' faceva la parte sua recarsi. Ar. Fur. 33. 124. E con cenni allo scalco poi comanda, Che riponga la mensa, e la vivanda. E sat. 2. Io non ho molto gusto di vivande, Che scalco fia ec. Red. Vip. 2. 27. Quindi tengo forse per favola ec. Che la vecchia Parisatide Regina de Persiani potesse, come lo scrivono, far avvelenar la sua nuora dal trinciante, o dallo scalco. Buon. Fier. 2. 4. 1. Oh come volentier farei da scalco!

SCALDALETTO . Vaso di rame , o simile, in forma di padella, con coperchio traforato, dentro al quale si mette fuoco, e con esso si scalda il letto. Lat. thermoclinium . Gr. Dequoxxiviov . Bern. rim. 1. 123. Ma non toglio però questi suggetti Per quel caldo d'amor, che presto presto Fan le fantesche con li scaldalei-

+ SCALDAMANE. Sorta di Giuoco puerile, che si fa accordandosi più a porre le mani a vicenda una sopra l'altra, posata la prima sopra un piano; e traendo di poi quella di sotto, posta sopra tutte le altre, battendo forte per riscaldarsele. Malm. 2. 45. Faceva con gli sposi a scaldamane.

SCALDAMENTO . Lo scaldare . Lat. calefactio . Gr. θέρμανσις. Zibald. Andr. 100. La seconda cosa si è lo scaldamento, che egli si scalda, e infiamma in quella

\* SCALDANTE . Che scalda . S. Agost. C. D.

libr. 12. cap. 4. Qual cosa è più utile che'l fuoco scaldante e coente, posto che ec. N. S.

SCALDARE. Indurre il caldo in checchessia; e si usa nell' att. nel neutr. e nel neutr. pass. Lat. calefacere. Gr. Θερμαίνεν. Dant. Inf. 29. Io vidi due sedere a se appoggiati, Come a scaldar s' appoggia tegghia a tegghia. E Par. 21. Le pole insieme al cominciar del giorno Si muovono a scaldar le fredde piume. E 24. Non scaldò ferro mai, nè battè ancude. Bocc. nov. 77. 51. Se il sole ti comincia a scaldare, ricorditi del freddo che tu a me facesti patire. Lib. 170. Nè che troppo abbia il forno la fornaia scaldato. Tes. Br. 3. 5. Se ne debbe guardare d'acque salse, e nitrose, perciocch' elle scaldano, e seccano, e peggiorano il corpo. Nov. ant. 100. 2. Quando egli era scaldato di vino, o di vivanda, ed ella disse.

S. Per metaf. Lat. accendere, inflammare. Gr. xaiar, εμπρηθαν. Dant. Inf. 2. Quel sol, che pria d'a-mor mi scaldò 'l petto. E Purg. 21. Al mio ardor fur seme le faville, Che mi scaldar della divina siamma. E appresso: Or puoi la quantitate Comprender dell'amor, ch' a te mi scalda. Petr. son. 226. Non è sì duro cor, che lagrimando, Pregando, amando, talor non si smova, Ne si freddo voler, che non si scalde. E son. 311. Non è chi faccia e paventosi, e baldi I miei pensier, nè chi gli agghiacci, e scaldi. Nov. ant. stamp. ant. 64. 2. Farà bene quel giorno del torneamento, e scalderassi d'allegrezza. E appresso: Il cavalicre ebbe il pregio dell' arme, scaldossi d'allegrezza.

SCALDATO . Add. da Scaldare . Lat, calefactus . Gr. 9equav 9eis . Dant. Inf. 17. Ne quando Icaro misero le reni Senti spennar per la scaldata cera. Soder. Colt. Si. Tu porrai dell'uva buona sopra i graticci, o

asse nel forno tanto scaldato, che ella rigonfi, e ri-gonfiata la caverai. E tot. Per vietare, ch' e' non diventi aceto, piglia una dozzina di noci acciaccate, e bene scaldate in un forno, gettale roventate nella bot-

SCALDATORE. Che scalda. Lat. calefactor. Gr. 9ερμαίνων, διαθερμαίνων. But. Purg. 20. 1. Nascendo nella stalla delle bestie, e dove la mangistoia gli fu letto, e lo bue, e l'asino scaldatori con lo loro sia-

+ SCALDAVIVANDE. Vasetto per lo più traforato, dentro al quale si mette fuoco per tener calde le vivande ne' piaitelli: e fassene di più fogge. Lat. foculus, Senec. Gr. ἐσχάςα. Lasc. Cen. 3. nov. 10. Intanto comparsono, portati da' servitori, tre grandissimi piatti di stagno sopra tre scaldavivande, pieni di freschi e bene acconci tartufi. Pros. Fior. 6. 195. Uno scaldaletto pieno di diaccio, una gelatina su lo scaldavivande ec. Bellin. Bucch. 231. E poi di terre ce n' è un barbaglio,... Terre da scaldavivande ec.

\* SCALDEGGIARE. Accaldare, Accalorare. Pallav. Conc. Trid.

SCALEA. Ordini di gradi avanti a chiese, o altro edificio. Lat. scalarum gradus. Gr. 72 ava Badga. G. V. 1. 57. 5. Si fecero le scalce de macigni giù per la costa. Dant. Par. 32. Queste sono il muro, A che si parton le sacre scalée. Franc. Saech. nov. 221. Partironsi, e faccendo la via verso le scalée della Badía di Firenze, giunti a quelle, dice colui. Libr. Viagg. Di sopra al muramento, e sopra alle scalée v'è certo traversamento, ovvero ordinamento acconcio con bello, e sinissimo marmo, dove ha da stare lo'mperadore a sadere. Buon. Fier. 3. 1. 11. E'nsino ieri Parecchi scroccatori, A furor di stassili, di forcine, Saltando le scalée dello spedale, Preteser qua rinfrescamento i ghiotti.

SCALELLA. Cr. 10. 23. 1. Anche nelle fave, e ne' faginoli seminati si prendono colombi, e tortole con piccoli lacciuoli, che volgarmente si chiamano scalelle. Di questi lacciuoli il modo è questo cc. (  $il\ T.$ 

Lat. ha scapellæ).

SCALENO. Aggiunto di triangolo, i lati del quale son disuguali tra loro . Lat. scalenus . Gr. σκαληνός . Sagg, nat. esp. 18. Quand'anche nella sua prima vibrazione lo formasse ( il triangolo ) scaleno, in virtù del peso scorre subito al più infimo punto, al qualeridur si possa, ed in esso poi si mantiene.

+ SCALEO. V. A. Scala . Lat. scala . Gr. κλίμαξ . Dant. Par. 21. Di color d'oro, in che raggio traluce, Vid' io nno scaleo eretto in suso . But. ivi: Uno sca-

leo, cioè una scala di colore d'oro.

(+) SCALERE. Scalinata, Scalea. Ordine di gradi avanti a Chiese , o altro edificio . Vit. Benv. Cell. (Milano 1824. a pag. 236.) Scontrato un acquarnolo, . . . chiamatolo a me, lo pregai che mi levassi di peso e mi portassi in sul rialto delle scalere di San Pietro ec. Subito costui mi prese, . . . e portommi in sul detto rialto delle scalere di S. Pietro.

SCALETTA. Dim. di Scala . Lat. brevis , scala . Gr. αλίμαξ βςαχεία . Dant. Purg. 21. Non rugiada non brina più su cade, Che la scaletta de'tre gradi breve . Vit. Crist. Posta anche un' altra scaletta piccola dal lato dinanzi . Franc. Sacch. nov. 199. La donna scende d'una scaletta come una gatta levata. E nov. 229. Con questa soma ne va a uno uscetto, dal quale scendea una scaletta in una stalla. Pallad. E da ogni lato della scaletta abbiano i canali i loro doccioni.

\* S. I. Scaletta, T. degli Oriuolaj. Quel pezzo di un orinolo a ripetizione, che si spigne col pulsante, o che

si ritira col cordone.

\* §. 11. Scaletta, T. de' Magnani. Spezie di tanaglia
per dar la forma a' vasi nel bollirli.

\* S. III. Scaletta, T. de' Magnani, Coltellinaj, ec. Sor-

ta di lima stiacciata.

\* \* §. IV. Scaletta . Grosso tronca di legna d'olmo, o di quercia, il quale appoggiato ad una Scaletta, che forma il punto d'appoggio, solleva il peso indicato applicando la forma all'estremità del braccio più lungo . Grassi .

\* SCALFICCARE. Staccar a poco a poco qualche parte di checche sia ; quasi lo stesso che Scalfire . Bellin. disc. Il suo consumarli egli è un roderli con i suoi denti, cioè con essi scalficcando e strappando staccarne

piccole parti .

SCALFIRE. Levare alquanto di pelle penetrando leggiermente al vivo. Lat. scabere, leviter incidere, scarificare. Gr. σκαλεύειν. Declam. Quintil. Acciocchè i tuoi vecchi membri i miei gravi abbracciamenti non iscalfiscano.

SCALFITTO. Sust. Scalfittura . Lat. levis incisio , levis ictus, scarificatio. Gr. σκάλευμα. Vit. Benv.

Cell. 437. Mostrandoci l'un l'altro gli scalsitti, e le percosse

SCALFITTO. Add. da Scalfire. Lat. leviter ictus Gr. σκαλευθείς. Tac. Dav. ann. 3. 109. Vitellio ec. sealsittosi leggiermente la vena, morì d'angoscia.

SCALFITTURA. La lesione, che fa lo scalfire. Lat. levis incisio, scarificatio. Gr. σκάλευμα. M. Aldobr. Le vene che son nelle labbra dentro, è buono segnare a scalsitura. Vit. Crist. D. Aggiungono lividori sopra lividori, e una scalsittura sopra l'altra.

\* SCALINA. Piccola scala, Scaletta. Voc. Dis. \* SCALINATA. Ordine di gradi, Scalere. Voc.

SCALINO. Scaglione, Grado. Lat. gradus. Gr. B26965. Bellinc. son. 171. Uno scalino ho arso d'una scala. Buon. Fier. 4. 1. 9. Fra l'un scalino, e l'altro io'n quel, tu'n questo, E quell'altro in quell'altro, e tutti in tutti Distributivamente . Gal. Sist. 382. Questa pel primo scalino fa un gran calare.

SCALMANA. V. SCARMANA. SCALMANARE. V. SCARMANARE

(\*) SCALMANATO. V. SCARMANATO. + \* SCALMATO. Scarmanato. Segner. Pred. 9. 6. Negarono un noco d'acqua, quelle ad Ercole sitibon-do, questi a Latona scalmata. Fortig. Ricciard. 30. 91. per quanto ei con lo scalmato volto Della fiamma del cor facesse fede, E mostrasse ec.

S. Morbo scalmato . V. SCALMATURA . \* SCALMATURA. T. de' Veterinari . Quel flusso che da' Medici è detto Passione celiaca, o sia Escrezione di materie bianche, quasi chilose; dicesi anche

Morbo scalmato \*\* SCALMIERA. s. f. T. di Marineria . È uno spazio quadrato che si lascia sul capo di banda di certi bastimenti, per collocarvi il remo, in vece dello scalmo che in questo caso non vi è; ma per fare lo stesso ufficio vi sono due pezzi di legno piatti, stabiliti ad angolo retto sulla banda del bastimento, che lasciano fra di loro l'intervallo necessario pel moto del remo, il cui manico è quadrato, e tronasi perciò sufficentemente contenuto dai due lati, senza scalmo, e senza frenello. Stratico

\* \* SCALMO. T. di Marineria . V. SCARMO.

Stratico.

\* \* SCALO. c. m. T. di Marineria. È un terreno preparato in pendio dolce, par servire di base nel luogo della costruzione delle Navi . Stratico .

\* S. I. Scalo, dicesi anche di Più travi disposte in guisa da potervi far voltolar sopra le botti, che si sbar-

\* S. II. Nave nello scalo, o scavo s' intende Quella go dove è stata fabbricata.

\* §. III. Scalo, T. de' Funaioli. Lo stesso che Andana. V.

+ SCALOGNO. Allium ascalonicum Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice composta di molti piecoli bulbi a pacchetti, lo scapo nudo, sottile, voto, le foglie lesiniformi, vote, i fiori porporini, in embella serrata, globosa, gli stami con tre punte, lunghi quanto i petali. Fiorisce nel Luglio, ed è originaria della Palestina . Lat. caepa ascalonica. Gr. doxadwitov . Boec. nov. 72. 5. Quando le mandava un mazzuol d'agli freschi ec. e talora un mazzuol di cipolle malige, o di sealogni. Cr. 6. 123. 1. Gli scalogni si piantano nel mese di Febbraio, siccome gli agli . E appresso: Gli scalogni son della natura delle cipolle, ma son meno umidi . Burch. 1. 111. Sangue di more, e latte di scalogni Fecer si grande, e sterminato Anteo. Alam. Colt. 86. Altri metton nel vino olio, e marrobbio eg. Altri della vitalba, altri scalogni . E 5. 119. La piangente cipolla, e l'aglio olente, Il mordente scalogno, il fra-

(\*) S. Scalogno, per Sorta di fico. Salvin. pros. Tosc. 1. 519. Infino i fichi scalogni da Ascalona città di Soria . E appresso : lo il primo fui quello, che nelle medaglie di questa città, ec. scopersi essere pretti, e sputati scalogni.

SCALONA. Scala grande . Tratt. segr. cos. donn. Saliva, e scendeva ogni mattina a digiuno molte volte

una lunga scalona.

SCALONE. V. A. Scaglione, Grado. Lat. gradus. Gr. χλιμαχτής. Fr. Iac. T. 5. 5. 13. Uomo posto in altura E'n fievole scalone. Libr. cur. malatt. Venne a rompersi uno degli scaloni di quella scala. But. Iaf. 33. 1. Furono ec. sotterrati nel monimento, ch' è allato alli scaloni nel montare in chiesa.

SCALPEDRA. Nome vano, e finto per baia dal Bocc. nov. 79. 12. La Semistante di Berlinzone, e la Scalpe-

dra di Narsia.

+ \* SCALPELLETTO. Piccolo scalpello . Salvin. Fier. Buon. 2. 4. 2. Il porsido prima con un scalpelletto ec. si prepara, e si condiziona con altri ferri a più

+ \* SCALPELLO. Lo stesso, che Scarpello. Bern. Orl. 2. S. 16. E dalla parte donde viene il giorno Era tagliata a punta di scalpello Una porta patente, alta, e

\* §. Scalpello, T. degli Anatomici, e de' Chirurgi.

Strumento che serve ad incider le carni.

SCALPICCIAMENTO. Lo scalpicciare. Lat. pedum strepitus, conculcatio. Gr. καταπάτημα. Cr. 2. 15. 1. La saldezza della corteccia di sopra fatta per lo peso della terra medesima, e per lo scalpicciamento degli uomini, e delle bestie ec. quella impedisce.

SCALPICCIARE. Calpestare, ma con istropiccio di

piedi, infragnendo . Agn. Pand. 28. Porrégli dove meno auggiassono i seminati, meno mugnessono i campi, e nel corre i frutti meno si scalpicciassono i lavorii.

S. Per Semplicemente calpestare. Lat. conculcare . Gr. καταπατείν . Cr. 2. 13. 29. Quando vi sarà stato quindici dì, e sarà scalpicciato, e molle dalla pioggia, si rauna, e a un monte di letame dopo alquanti di si riduce . E 5. 24. 3. Si dee difendere solamente dalle bestie, mentrech' è tenera, e debole, che non la roda-no, e scalpiccino. But. Inf. 14. 1. Scalpicciare lo suolo della terra colle sue schiere faccendole andare attor-

no. \*\* \* SCALPICCIATO. T. degli Agric. Si dice dell'albero maltrattato dal dente delle bestie. Gagliardo.

SCALPICCIO. Stropicciamento di piedi in andando. Lat. pedum strepitus. Rocc. nov. 81. 4. Sentendo lo

scalpiccio, che Rinuccio facea. + \* SCALPIRE. Scolpire. Salvin. Om. inn. (Canta, o Musa, a Mercurio inno ec.) Allor scalpendo Con iscarpello di canuto ferro Scalfi la vita della tarta-

SCALPITAMENTO. Lo Scalpitare. Lat. conculcatio. Gr. καταπάτημα. M. V. 1. 56. Quando due,
quando quattro, quando sei, e talora fu, che dodici vi
si trovarono morti dalle strette, e dallo scalpitamento
delle genti. E 11. 54. Quivi fu il grande scalpitamento,
e ivi gli scorridori mescolati co i nemici quasi si mettieno rella porta.

tieno nella porta.

† \* SCALPITANTE. Che scalpita. S. Agost. C.

D. 10. 31. Però dicono che siccome il piede fosse stato ab eterno nella polvere; sempre sarebbe stato il vestigio, il quale nondimeno vestigio nullo dubiterebbe che fosse fatto dallo iscalpitante essa polvere, e non sarebbe però l' uno prima che l'altro ec. Salvin. Iliad. libr. 5. v. 353. E contra noi prendendo il tempo allora Il figliuol del magnanimo Tidéo, Noi due necida, e T. VI.

porti via i cavalli Scalpitanti la terra ad unghia inte-

+ SCALPITARE. Pestare , e Calcar co' piedi ia andando. Lat. conculcare, calcare. Gr. xaramureir. Bocc. g. 2. p. 1. Le rugiadose erbe con lento passo scalpitando ec. per lungo spazio diportando s' andarono. E nov. 77. 38. Me sentendo per la tua corte andare, i denti battendo, e scalpitando la neve. Sen. Pist. A tanta dilicatezza siamo venuti, che noi non vogliamo scalpitar, se non gemme. Pultad. La pianterella nata si vuol guardar dallo scalpitar delle bestie. Dant. Inf. 14. Perch' e' provide a scalpitar lo suolo Colle sue schiere. Teseid. 8. 73. Ed abbattuto aveva o scalpitato

Qualunque presso quivi gli era andato. §. E figuratam. Lab. 294. Aristotile, Tullio, Virgilio ec. erano come fango, da loro scalpitati, scherniti, e annullati. Amm. ant. 4. 3. 3. Sono alquanti, che con sollicito studio cercano, e truovano li spirituali comandamenti, ma quelle cose, alle quali collo 'ntendimento trapassano, colla vita le scalpitano . Mor. S. Greg. 14. 9. Questa tale morte si può dire, che scalpiti gli nomini rei, siccome Re, quando già li possiede senza

contrasto alcuno

+ SCALPITATO: Add. da Scalpitare; Pestato, Calcato. Lat. calcatus, conculcatus. Gr. καταπατηθείς. Franc. Sacch. nov. 159. Sentendo il romore, ed essendo sospinti, e scalpitati, menavano loro bastoni. Vit. S. Girol. Arrivarono in un hosco, e non vedendovi via scalpitata nè d'uomini, nè di bestie, temendo, raccomandarsi a Santo Girolamo (qui vale segnata da or-

+ S. E figuratam. Seu. Pist. 85. Non credere, che sia scalpitato, e soppressato dall'avversitadi. E 94. Ella ci ha dato a scalpitare, e soprassare tutte queste cose, per le quali noi siamo scalpitati, e soppressa-

\*\* SCALPITIO. Scalpitamento. Vit. S. Gir. 108. Odono quelle grida d' un grande scalpitio, e di voci di rammarichio, come di persona forte tormentata.

SCALPORE. Rammarichio, Risentimento grande, che si fa d'alcuna cosa. Lat. questus, rumor. Gr., \(\mu^2\)\muψις, κριγή. Pataff. 7. Di rio in buon non faccendo scalpori. Cron. Morell. 291. Antonio di Befe senti questo, cominciò a fare iscalpore. Cron. Vell. Facemmo fare comandamento di disgombrare, fecionne un grande scalpore. Tac. Dav. ann. 1. 7. Il popolo di tal preminenza levatagli non fece che un po' di scal-

SCALPRO. V. L. Scarpello . Lat. scalprum . Buon. Fier. 5. 4. 2. Esquisito Disegnator ne insegna, quanto vaglia In gentiluomo la matita, e il gesso, E lo scal-

pro, e'l pennel.

+ SCALTERIMENTO. Voce pocousata. Scaltrimento. Lat. calliditas, sagacitas. Gr. πανεργία, δεινότης. Rett. Tull. Si fa per via di scalterimento, e fassi in due modi. Din. Comp. 3. 60. Vedendo, che la terra si tenea con molti scalterimenti, perdè la speranza d' averla . Libr. Amor. 45. Più di scalterimento, e di malizia pieno vol-le la semplice femmina tentare. M. V. 7. 62. Oltre a questo usarono un altro scalterimento.

+ SCALTERITAMENTE. Voce poco usata. Avverb. Scaltritamente. Lat. callide. Gr. πανέργως. Tratt. pecc. mort. Questi fanno scalteritamente ciò, che i santi, e onesti aomini voglion fare . Arrigh. 57. Dunque più scalteritamente, o nemica degl' Iddii, mescola le me ripreusioni. M. Albohr. P. N. 164. Posta nelle medieine vomitive dee essere trita scalteritamente .

+SCALTERITO. Voce poco usata. Add. Scaltrito. Lat. callidus, sagax. Gr. marseyos, a un xaros. Pataff. 6. Benche sia scalterito, e' fu arcato. Coll. Ab. Isac. cap. 5. Non avere teco le parole degli scalteriti falsi, e di coloro,

che vendono le parole divine . Zibald. Andr. 118. Chi ha il collo corto, sia ratto al parlare, e di calda natu-

ra, frodolente, scalterito, e ingannatore. + \* SCALTRAMENTE. In modo scattro; Scaltritamente. Car. En. 2. 215. Pur ei ( Calcante ) tacque ancora Per dieci giorni; e scaltramente al niego Si mise di voler che per suo detto Fosse alcun destinato, e spinto a morte. Marchett. Lucr. libr. 5. v. 657. Che certo è hen , che i genitali corpi Con sagace consiglio, e scaltramente Non, s' allogar per ordine, nè ec.

(\*) SCALTREZZA. Astratto di Scaltro ; Accortezza , Sagacità . Lat. sagacitas , astutia . Gr. αγχίνοια . Salvin. disc. 2. 477. La santità conviene colla sapienza, mentre questa non sia disgiunta dalla giustizia, e piuttosto sia scaltrezza, e sottilità, ed astuzia e sagacità

+ SCALTRIMENTO. Scatterimento, Astuzia, sagacità, Accortezza. Lat. πανυργία, δεινότης, εμπειρία. Tes. Br. 6. 29. Astuzia, cioè scaltrimento è di prudenza, col quale l'nomo viene a fine con gran sottigliezza de' suoi intendimenti nelle cose buone, Genes. P. N. Per lo suo senno, e scaltrimento. Vegez. Nel pensamento di giuoco quello scaltrimento s'apparava. E appresso: Lo scaltrimento di lanciare per usanza s' appara. Rett. Tull. 90. Questo ornamento si fa in due modi ec. l'altro ec. si fa per iscaltrimento. Ciriff. Calv. cant. 3. st. 36. [Fir. 1572.] Or qui Falcon mostro suo scaltrimento, e divise in due parti le sue navi ec. E 4. 3. E la novella v'avea arrecata ec. E come un certo Falcon maladetto Gittati avea alle navi serpenti,

E fuochi, e piombo, e mille scaltrimenti. SCALTRIRE. Di rozzo, e inesperto fare altrui astuto , e sagace . Lat. callidum reddere . Gr. σοφόν ποιείν. Dant. Purg. 26. Spesso il buon maestro Diceva: guarda: giovi, ch' io ti scaltro. Petr. canz. 26. 2. L' uno a me nuoce, e l'altro Altrui, ch'io non lo scaltro. Bemb. pros. 1. 19. La loro lingua ancora e rozza, e povera iscaltrirono, ed arricchirono dell'altrui. Ar. Fur. 32. 57. Il parer di quel Re vo' che mi scaltri . Varch. Ercol. 57. Dicesi ancora ec. con voce più gentile, e usata da' compositori nobili: scaltrire, onde viene scaltro,

e scaltrito, cioè accorto, sagace. SCALTRISSIMO. Superl. di Scaltro. Lat. callidissimus, peritissimus. Gr. πανκεγότατος, έμπειρότατος. Petr. uom. ill. Costrignendolo la sua foituna, ch' ello morisse nella terra d'Italia per insidie dello scaltris-

simo nemico

SCALTRITAMENTE. Avverb. Con iscaltrimento, e accortezza. Lat. callide . Gr. πανέργως . Libr. Am. In questo la tua prodezza si mostra, che si scaltrita-mente sai usar tue parole. Com. Inf. 9. La qual domanda scaltritamente fa l'autore per certificarsi di quelle parole, che Virgilio avea dette nel sine del precedente capitolo

SCALTRITISSIMO. Superl. di scaltrito. Lat. callidissimus, sagacissimus. Gr. πανεργοίτατος, έμπειgoraros. Coll. SS. Pad. Nella qual cosa lo scaltritissimo diavolo tentò di porre ec. Tac. Dav. ann. 16. 231. Pareva sempre vedersi quel gran bravo alla vita ec. robustissimo, sealtritissimo in arme [il T. Lat. ha ingenti corporis robore, armorumque scientia ].

SCALTRITO. Add. da Scaltrire; Astuto, Sagace, Avveduto, Bene instruito. Lat. callidus, sagax, cautus, exercitatus, sciens. Gr. πανδέργος, αμήχανος, έντεχνος, δολοφερνών, σοφός. F. V. 11. 101. Giovanni dell' Agnello ec. piuttosto scaltrito, e astuto, che saggio. But. Purg. 26. 1. Suole dirsi dell' uomo pratico, e scorto del mondo: egli è uno scaltrito uomo. Scal. S. Ag. Perchè egli non iscaltrito in guardarsene non vedesse quello, che poscia non vogliente desiderasse. E altrove : Gli spiriti, e gli Angeli, che sono molto savie scal-

trite spie. Din. Comp. 1. 15. Fu tanto scaltrito con suoi seguaci, che egli spezzò gli armarj, e stracciò gli atti per modo, che mai non si trovarono. Tac. Dav. Dell' arti paesane scaltrito, e di chiara fama tra quelle genti . Morg. 28. 21. Acciocche riuscisse netto il giuoco, Sendo cotanto maseagno, e scaltrito. Bern. Orl. 1. 12. 13. Trovò una scaltrita messaggiera, Ch' avea

grand' amicizia con Tisbina.

SCALTRO. Add. Scattrito. Lat. callidus , sagax , prudens, cautus. Gr. πανέςγος, φεόνιμος. Tac. Dav. stor. 2. 278. Parve a Suctonio Paolino, tenuto lo più scaltro guerriero de' suoi tempi, appartenerglisi discor-rere di tutta la guerra. Buon. Fier. 2. 4. 18. Le scal-tre cirimonie cortigiane. Malm. 3. 40. Ed il restante non sì astuto, e scaltro Comparisce, perch' ei non può far altro. Varch. Ercol. 57. Dicesi ancora ec. con voce più gentile, e usata da'compositori nobili: scaltri-re, onde viene scaltro, e scaltrito, cioè accorto, e sa-

gace.
\* SCALUCCIA. T. de' Lanaiuoli. Arnese formato di pertiche congegnate insieme, su di cui si distende l'ordito per farto asciugare dopo ch' è imbozzimato.

\* SCALZACANE. Mascalzone, Scalzagatto. Magal. lett. Se la Sig. M. che è chi ell' è, ne chiedesse uno a me, sono un povero scalzacani, io le darei un no tanto fatto

(\*) SCALZAGATTO. Guidone, Uomo vile. Lat. verbero, mastigia. Gr. μαςιγίας. Malm. 5. 54. Torna, e rispondi a questo scalzagatto, Che si crede ingoiar con le parole: Ch'io non so quel ch'ei dica,

SCALZAMENTO. Lo scalzare. Tratt. segr. cos. donn. È necessario, che il medico faccia un diligente scalzamento alla loro taciturnità [ qui nel signific. del

§. IV. di Scalzare].

SCALZARE. Trarre i calzari di gamba, o di piede; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. discalceare, calceos detrahere. Gr. έξυποδείν. Bocc. nov. 99. 8. Dove gli fece scalzare, e rinfrescare alquanto. Dant. Par. 11. Tanto che 'l venerabile Bernardo Si scalzò prima. E appresso: Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro ( in questi es. vale: abbracciare la vita religiosa). Fr. Iac. T. 5. 30. 26. Non aggi ardire Qua piu presso di venire, Se non scalzi prima i piedi. Morg. 19. 25. Esser dovevo scalzata ogni sera.

§ I. Non essere atto a scalzare chicchessia, modo proverbiale, che vale Essergli di gran lunga inferiore. Varch. Ercol. 301. Nel qual caso io vi dissi di sopra, che la Greca (lingua) non sarebbe atta a scalzare la volgare, ma molto meno la Latina. C. Se io mi ricordo bene, voi non diceste scalzare, ma portarle dietro

i libri, e esserle fattorina.

§. II. Per Levar la terra intorno alle barbe degli alberi, e delle piante; Contrario di Rincalzare. Lat. ablaqueare . Gr. είζοτομείν. Pallad. Genn. 1. Del mese di Gennaio le viti si vogliono scalzare ne' luoghi temperati. Dav. Colt. 159. Lavorali, scalzali, tagliali fra le due terre. E. 188. Scalzando il frutto, e un aguto ben addentro conficcando. Soder. Cott. 27. Ma ponendolo torto da quivi in su, s'offende poi troppo a scalzare, e zappare, urtandovisi dentro. E 39. Ne' freddi si bruschino di Febbraio, e quando non serva questo, si scalzino. E 42. Se son sane ec. scalzandole, e tirandole cost al principio di Marzo. + §. III. E per similit. si dice Levar d'attorno materia

ad ogni altra qualunque cosa. Morg. 20. 32. La nave è vecchia, e pur l'onda la scalza, Talchè comincia a uscirne la stoppa. Stor. Semif. 37. Aleuni altri facevano forza di scalzare le mura, e rompere le porte. E 47. Per tettoia fare a grossa gualdana di ribaldi, che

ivi in iscalzare le mura si si adoperavano ec.

83

S. IV. Lat. rem sermocinando expiscari. Gr. ¿ ξερευνάν τι τω διαλογισμώ . Varch. Ercol. 71. Scalzare metatoricamente, il che si dice ancora cavare i calcetti, significa quello, che volgarmente si dice sottrarre, e cavare di bocca, cioè entrare artatamente in alcuno ra-gionamento, e dare d'intorno alle buche per fare, che colui esca, cioè dica, non se ne accorgendo, quello, che tu cerchi di sapere. Nor. ant. 94. 4. Ma tanto la scalzò, ch' ella disse: si posai a un bel cavaliere, e pagomini finemente. Gal. Sist. 139. Voi dicevi così per tentarmi, e (come si dice dal volgo) per iscalzarmi

SCALZATO. Add. da Scalzare. Lat. discalceatus . Gr. ανυπόδητος. Amet. 30. Scalzatasi co' bianchissimi piedi tentava le frigide onde. Pallad. Marz. 14. Di questo mese verso Calendi Aprile si seminano gli sparagi in luogo grasso umido scalzato ( qui nel signific. del S. II. di Scalzare ). Buon. Fier. 3. 3. 4. Havvi per terzo Un altro, che scalzato Par, che voglia guada-

re. \* SCALZATOJO. T. de' Chirurgi. Strumento chi-

rurgico da sealzare i denti.

SCALZATORE. Che scalza. Buon. Fier. 3. 1. 5. Io giudico a costui doversi dare Per assistente un di questi sottili, Esperti scalzator, che han tante secchie. E 4. 2. 7. Scalzator di negozi, e di segreti (in questi esempj è nel signific. del §. IV. di Scalzare).

SUALZATURA. Scalzamento, Lo scalzare.

§. Per Buca, o Luogo scalzato. Soder. Colt. 39. Si scalzino (le viti) e la scalzatura si riempia di sab-

bia di fiume, o veramente di cenere.

SCALZO. Add. Senza calzari, Scalzato. Lat. discalcentus. Gr. ανυπόδητος. Bocc. nov. 50. 22. 10 vorrei innanzi andar cogli stracci in dosso, e scalza, ed esser ben trattata da te nel letto. Petr. canz. 25. Ed ella in trecce, e 'n gonna Si siede, e scalza in mezzo i fiori, e l'erba. Dant. Par. 12. Che fur de' primi scalzi poverelli, Che nel capestro a Dio si fero amici. Libr. Son. 56. Vien qua bambolin mio, e che ti fanno! Dannomi; chi! quel Franco maladetto; Francaccio! noi 'l mandremo scalzo a letto.

S. I. Per similit. Morg. 22. 182. Rinaldo vide un bel colpo da fare, E che scoperta avea la mano, e scalza

(cioè: nuda, disarmata).

S. II. Per metaf. si dice di Persona abietta, o povera in canna. Tac. Dav. ann. 1. 8. Che tanto ubbidire, come schiavi, a quattro scalzi Centurioni, e meno Tribuni! Segn. stor. 3. 80. Che genti ha seco condotte ! se non gente collettizia, scalza, e bisogni ec. Alleg. 121. E mille sollevare infami scalzi. E 237. Ogni scalzo vuol far del mercatantone a credenza.

§. III. O vacci scalzo; maniera, che si usa per denotare, doversi in quella tal cosa procedere accuratamente; modo basso. Lat. papæ, babæ. Gr. παπαί, βα-βαί. Buon. Tanc. 3. 11. Ma i' vo' pian piano un po' ben ben guardare, S' io veggo oltre qui Pietro, o s' io lo sento; Cancherusse! e' mi fu per ingoiare ec. O vacci scalzo! so, ch' e' m' are' concio, ec. Menz. sat. 5. O vacci scalzo! e' non ha tanti un ghetto Ladri costu-

SCAMATARE. Percuotere, o Battere con camalo lana, o panni per trarne la polvere. Lat. rudiculis curare. Franc. Sacch. nov. 64. Va' scamata la lana, come tu se' uso, e lascia l'arte a quei, che la sanno fare. Lor. Med. cane. 28. 3. E chi ha da scamatare, Lascia stare ogni faccenda. Buon. Fier. 2. 4. 15. Scamata, Risciacqua panni, canta, suona, grida. Cant. Carn. 264. Benche bell'arte sia lo spelazzare, Donne, noi divettiamo, E tal mestier facciamo, Perchè ci piace più lo scamatare.

\*\* S. E metaforicam. per Correggere, Emendare.

Alleg. 276. Ricevetelo [ il capitolino ] adunque , e lettolo scamatatelo a un dipresso, non conforme al suo bisogno, che e' vi darebbe troppo che fare.

S CA

(\*) SCAMATATO. Add. da Scamatare. Lat. virgulis excussus. Gr. έαβδευόμενος. Il Vocabol, nella voce

VERGHEGGIATO §

\* SCAMATINO. Quegli che scamata la lana o panni per trarne la polvere. Bronzin. lett. Sarebbero da lodarsi per arti belle infinite che sono tenute a vile come gli scarpellini, che lavorano alle cave, o che scarpellano le strade ec. o scamatini, o maniscalchi, o simili .

SCAMBIAMENTO. Lo scambiare. Lat. vicis, conversio, mutatio. Gr. μεπαλλαγή, αμοιβή, εναλλαγή. Fir. As. 177. Abbi più fiate questo petto mio, entro al quale si dispongono le leggi degli elementi, e gli scambiamenti delle stelle, e con più, e più colpi ferito, c assai sovente macchiato ec. Circ. Gell. 9. 204. Per temere di non si mettere in quello scambiamento a pericolo di perderlo. Varch. stor. Tante mutazioni di re-

gni, tanti scambiamenti di fortuna.

SCAMBIARE. Dare, o Pigliare una cosa ia cambio d'un'altra. Lat. permutare, immutare, unum pro altero assumere, vel dare. Gr. αλάτταν. Βοςς. πον. 76. 11. Per non ismarrirle, o scambiarle, fece lor fare un certo segnaluzzo. E nov. 80. 32. Acciocchè niuna cosa gli potesse esser tocca, o tramutata, o scambiata. Franc. Sacch. nov. 177. tit. Il piovano dell' Antella di Firenze sente, che messer Vieri de' Bardi fa venire magliuoli da Corniglia ec. gli fa scambiare, e togli per lui. Buon. Fier. 1. 1. 2. Nè che ignorante delle cose note, Della sua terra la storia arrovesci, E spesso scambi il capo pel vivagno.

S. I. Per Tramutare. Cronichett. d' Amar. 26. Avea seco da quattro mila cavalieri di Macedonia ec. altri cavalieri di Turchia, e di Soria, e d'Egitto egli n'avea quanti ne volea, ma li scambiava d'un luogo in

altro

S. II. Scambiare i dadi. Varch. Ercol. 71. Ricoprire ec. è quando alcuno, il quale ha detto, e fatto alcuna cosa, la quale egli non vorrebbe avere ne detta, ne fatta, ne dice alcune altre diverse da quella, e quasi interpetra a rovescio, o almeno in un altro modo se medesimo ec. la qual cosa si dice ancora: rivolgere, e rivoltare, e talvolta scambiare i dadi. E 327. Messer Lodovico Martelli usò cotesto argomento ec. assermando, che le donne di Lombardia intendeano meglio il Petrarca, che le Fiorentine; che rispondete voi? V. Che egli scambiò i dadi.

§. 111. Scambiare le carte in mano, vale lo stesso, che Scambiare i dadi. V. CARTA §. XIX. e DADO §. VI.

§. 1V. Scambiare alcuno, vale Entrare in luogo suo, Succedergli. Lat. succedere alicui, aliquem in officio excipere. Gr. διαδέχεσθαι. M. V. 4. 12. La dovessono stare quindici dì, tanto che gli altri due quartieri gli andassono a scambiare. Tac. Dav. vit. Agr. 391. Va-

ranio lo scambiò, e morì in quell' anno.

SCAMBIATO . Add. da Scambiare. Lat. commutatus, permutatus. Gr. αλαχθώς, θαραχθώς. G.V.10. 173. 8. Presono a loro soldo messer Beltramone del Balzo, che tornava di pregione di Lombardia ec. scambiato per lo Le+ gato con Orlando Rosso di Parma. Franc. Sacch. nov. 206. Chiodio sanza costo ebbe di quella farina scambiata, che era di Farinello. Buon. Fier. 4. 4. 12. Diverse pretendenze Sopra le mercanzie O mal condizionote, o fuor di tempo, O tardi consegnate, Scambiate, menomate.

SCAMBIETTARE. Fare scambietti . Lat. saltitore . Gr. πολλακις ο'εχείο θαι. Lor. Med. Nenc. 21. Quand' ella compie il ballo, ella s' inchina, Poi torna indietro,

e duo salti scambietta. Rurch. 2. 75. Cost ti prego del-

la scala caggi Iscambiettando. S. E per Ispesso mutare. Tac. Dav. stor. 2. 279. Pia-

cendo a' soldati questo scambiettar capitani [ il T. Lat. ha læto milite ad mutationem ducum ].

SCAMBIETTO. Salto, che si fa in ballando. Lat. saltus. Franc. Sacch. nov. 82. Fa scambietti, lanciandosi in alto più destro, che se fosse stato una lontra. Morg. 6. 29. Or oltre, i' vo' col battaglio sonare, Perch' e' non faccian gli scambietti in fallo. Lasc. Streg. 4. 3. lo vo' fare uno scambietto per l'allegiczza.

S. Per Ispessa mutazione. Lat. frequens mutatio. Malm. 11. 18. Però il gigante fa certi scambietti, Che

te ne svisa quattro, o sei per volta. SCAMBIEVOLE. Add. Vicendevole, Reciproco. Lat. mutuus. Sagg. nat. esp. 230. Ma questa è un'azione scambievole, e niente più propria dell'ambra, che de' medesimi corpi, da'quali anch'essa è tirata.

SCAMBIEVOLEZZA. Astratto di Scambievole. Lat. vicissitudo. Salvin. disc. 1. 135. Non saprei, com' ella si potesse tenere in piè senza questi due appoggi, e sostegni della vigilia, e del sonno, e senza queste neces-

sarie scambievolezze, e vicissitudini.

SCAMBIEVOLMENTE. Avverb. Vicendevalmente. Ist. mutuo, vicissim. Gr. auos Badov, evamag. Fir. dial. bell. donn. 372. Quivi è la sede degli amorosi baci atti a far passar le anime scambievolmente ne' corpi l' uno dell'altro. Red. Oss. an. 38. Quei membri ciondolando fuor del corpo scambievolmente si divincolano, si scontorcono ec. SCAMBIO. Cambio, Scambiamento. Lat. permuta-

tio, mutatio. Gr. anayń.

S. I. Cogliere, o Pigliare in iscambio, vale Pigliare una persona, o una cosa per un' altra. Lat. aberrare. Gr. αμαρτείν. Bocc. nov. 27. 45. Voi m' avete colto in iscambio. Fir. Luc. 3. 2. Ridevasene in modo, che io mi accorsi, ch' ella mi avea colto in iscambio.

§. II. In iscambio, posto avverbialm. che anche si dicc assolutam. Scambio, vale lo stesso, che In vece. Lat. pro. Gr. avri. G. V. 12. 78. 3. Altri Guelfi furono messi in quello scambio. Burch. 1. 68. Che Tullio fu trovato in Camerata Con sugo di bambagia in una cesta, Che lo vendeva scambio di giuncata. Fir. As. 10. Toltone il chiaro giorno, e lasciatone la oscura notte in quello scambio.

§. III. Scambio, si dice anche la Persona, o la Cosa presa, o messa in iscambio. Nov. ant. 99. 12. Lo scambio, che ella ha preso di me, m' ha recato alla morte. Franc. Sacch. nov. 227. Le donne talvolta son ite cercando di mettere uno scambio in luogo del ma-

rito

SCAMERARE. Levar dalla camera, cioè dall' erario pubblico. V. CAMERA S. IV. Lat. ærario auferre. Tac. Dav. ann. 6. 111. Che i heni di Seiano si scamerassero, e mettessero nel fisco. SCAMERITA. Quella parte della schiena del porco,

che è più vicina alla coscia.

SCAMICIATO. Add. Spogliato di camicia, o in camicia. Franc. Sacch. non. 229. E giunto a Carrara così scamiciato, domandando molto più, che la prima volta ec. tristo tristo si tornò a Parma.

SCAMOIARE. V. A. Fuggir via con prestezza. Lat. solum vertere. Gr. μετανίζασθαι. Pataff. 1. Tromba

da vico, il bizzarro scamoia.

+ SCAMONÉA. Convolvulus scammonia Linn. T. de' Botanici. Pianta che ha la radice carnosa, gli steli volubili, pelosi, le foglie alterne, sagittate, troncate, sopra i pezioli cilindrici, sottili, i siori grandi, porporini 2., o 3. per peduncolo. Fiorisce nell' Estate, ed à indigena della Siria. Lat. scammonium Syriacum, et

Antiochenum . Gr. σχαμμωνία . Cr. 2. 21. 12. Noi vediamo, che la pianta posta allato all' elleboro, ovvero alla scamonca, trae a sè le sue proprietadi.

+ S. E Scamonca dicesi anche il succo della detta pianta, e serve a purgar gagliardamente la bile, e le sierosità per d'abbasso. Ricett. Fior. 63. La scamonéa è il sugo che stilla dal capo della radice d'una pianta chiamata da' Greci scammonio.

SCAMONEATO. Add. Aggiunto di que' medicamenti, done eatra la scamonéa. Tes. Pov. P. S. cap. 13. Netta le interiora dalla sottifità delle medicine scamonea-

SCAMOSCIARE. Dar la concia al camoscio. SCAMOSCIATO. Add. da Scamosciare.

\* SCAMOSCIATORE. T. degli Artisti. Conciatore

di pelli in olio . SCAMPA. V. A. Scampo . Lat. effugium . Gr. exφυγή. Stor. Pist. 23. Pensarono alquanti dì, e non

poteano vedere loro scampa

+ (\*) SCAMPAFORCA. Furfantone, Capresto. Lat. furcifer, dierectus. Gr. παμμαφος. Buon. Fier. 1. 3. 6. E' fan broglio tra lor di scampaforche; Finghiam non por lor mente, e stiamo attenti. Salvin. ivi: Scampaforche, detto quasi a similitudine del Lat. Furcifer, cioè degno di portare le Forche sulle spalle, per quivi essere appeso

SCAMPAMENTO. Lo scampare. Lat. effugium, snlus. Gr. εκφυγή, σωτηρία. Nov. ant. 39. 3. Le donne risposero: volentieri, salvo che tu non domandi tuo scampamento. Cr. 5. 1. 12. Acciocchè quello, che si fa per riparo, e scampamento, non faccia ad esso veneno. But. Inf. 22. 2. Nella quinta si pone lo scampamento del Navarrese. E altrove: Lo consigliasse di quel, ch' era bisogno al suo scampamento.

SCAMPANARE. Fare un gran sonar di campa-

SCAMPANATA. L' Alto dello scampanare .

+ \* SCAMPANELLARE. Suonare il campanello, o a guisa di campanello . Salvia. Buan. Tanc. 2. 5. Senti com' elle squillano; quasi dica scampanellano, suonano a guisa di campanelli, o squille.

+ SCAMPANIO. Scampanata. Stor. Semif. 53 Minuta contezza agli Consoli... dierono, dello che per la cittade e per lo contado grande letizia e grande scampanío, e luminari, e falò se ne fece. E 85. Grande letizia, e scampanio, e falò se ne fece. Sacc. rim. 2. 31. Gran popolo che vien, che va, che resta! Che gran confetti ha in mostra ogni Speziale! Che grande scampanio rompe la testa!

\* \* SCAMPANTE. Che scampa, Che si libera. Lat.

evadens, effugiens. Sen. Provvid. 424. Perchè non volentieri ragguarderebbero [gl' Iddii] il loro nudrito, scampante per uscita così chiara, e memorevole! N.

SCAMPARE. Verbo. Difendere, Salvare, e Liberar dal pericolo. Lat. liberare, servare, defendere, tutari. Gr. διασώζαν, διαφυλάτταν, αμύναν. G. V. 8. 96. 7. Promettendo loro molta moneta, se lo scampassero. Petr. canz. 49. 6. Ricorditi, che fece il peccar nostro Prender Dio, per scamparne, Umana carne. Din. Comp. 2. 35. Avea messer Pazzino de' Pazzi in casa sua, che era confinato, confidandosi in lui, che lo scampasse quando fusse tornato in istato. Sen. ben. Varch. 6. 9. Quanti furono quelli, che l' aver male scampò?

S. I. Per Rimuovere, Risparmiare. Lat. parcere, auferre. Gr. φάδεσθα. G. V. 5. 4. 3. La madre per iscampare vergogna alla figliuola, trovóe una bella da-

migella povera.

§. II. In signific. neutr. vale Liberarsi da pericolo, Salvarsi. Lat. evadere, effugere. Gr. αποδράν, έκφεύ-γαν. Bocc. nov. 44. 15. La paura del morire, e il

disiderio dello scampare ec. gli fecer dire, sè essere apparecchiato [qui in forza di nome in vece di scampo]. E nov. 47. 1. Udendogli scampare, lodando Iddio, tutte si rallegrarono. E nov. 66. 11. Dove mercè di Dio, e di questa gentildonna scampato sono. Petr. canz. 41. 5. Che spezzò il nodo, ond'io lemea scampare. E son. 84. Non veggio ove scampar mi possa omai. E 230. Tal ch' a gran pena indi scampato fora. M. V. 7. 12. La piena vittoria, che Iddio v' ha apparecchiata, non vi scampi per tardamento de' vostri trattati [ cioè: vi scappi, ed esca di mano].

\*\*\* SCAMPATICCIO. Convalescente, Fresco di ma-

lattia. Zucch. Benciv. nel Band. 2. Amati

SCAMPATO. Add. da Scampare. G. V. 9. 73. 3. Castruccio scampato, a grido fu fatto signore di Lncca [cioè: liberato, salvato]. Alam. Gir. 14. 79. Ven-ga il di detto di Ciprigna al tempio A ringraziarla del scampato scempio [cioè: evitato, scansato].
SCAMPATORE. Che scampa. Tac. Dav. post. 450.

Lo scampato dallo assogare non può vedere lo scampa-

tore per primo moto, e impeto di natura.

SCAMPO. Salute, Salvezza. Lat. salus, effugium. Gr. σωπρία, έκφυγή. Dant. Inf. 22. l' vidi gia cavalier muover campo ec. E talvolta partir per loro scampo. Petr. son. 299. Non sì presta Fosse al mio scampo là verso l'aurora. Bocc. nov. 44. 4. A te sta il tiovar modo allo scampo della tua vita, e della mia. G. V. 8. 75. 5. Feciono nn bello, e subito argomento al loro scampo. Din. Comp. 2. 36. E a loro umilmente parlai con gran tenerezza dello scampo della città. Sen. ben. Varch. 5. 15. Nè al sangue si perdona di coloro, in iscampo, e per aiuto de quali semo a spargere il pro-

prio sangue tenuti.

† \*\* §. I. Per Sorta di passo nel ballo. Fir. Asin.
316. Quivi erano bellissimi giovani . . . i quali, o vuoi
balletti, . . . o quali balli si sieno, . . . tu non avresti valuto redena altra consila valta presta quoi selvi sti voluto vedere altro: quelle volte preste, quei salti leggieri, . . . quelli scampi [ l'ediz. del 1723. a pag.

287. legge scempi] tardetti.
\* S. II. Talora s'usa anche in signific, di Sutterfugio. Il Vocabol. nella voce SUTTERFUGIO.

SCAMPOLETTO. Dim. di Scampolo; Scampolino.

Lat. frustulum, reliquiæ. Gr. πμάχιον.
S. Per metaf. vale Pochetta. Guid. G. Quello scampoletto del sole del die, ch' era in mezzo tra la luce, e le tenebre, certissimamente pareva a lei, che avesse tratto di due di

SCAMPOLINO. Scampoletto . Lat. frustulum, reliquiæ.Gr. πμάχιον. Tratt. segr. cos. donn. Del drappo ne portano uno scampolino sopra la parte ossesa del

SCAMPOLO. Pezzo di panno di due, o tre braccia al più, Avanzo della pezza. Buon. Fier. 2. 4. 11. Abbiate pronti e saggi, e mostre, e scampoli, Paragoni, riprove, esperienze. Malm. 11. 22. Va col mantel, ch'egli ha di cento scampoli. E 12. 36. Di certe toppe, scampoli, e soppanni Torsi d' impaccio volle.

S. Per metaf. vale Avanzo, Rimasuglio. Lat. reliquiæ. Gr. λεί ψανα. Valer. Mass. Con quelli piccioli scampoli della sua vita fece sì, che la repubblica non perì. Liv. M. Fabio il consolo si combatte a Perugia contro allo scampolo degli Etrurj. Coll. Ab. Isac. cap. 25. Secondo l'ordine della solitudine gnidi lo scampolo de' suoi dl. Guitt. lett. 16. Dimandandovi in prezzo di quello scampol d'amore, che mi dovete ancora, che sovente mi significhiate ec.

SCAMUZZOLO. Minima parte di checchessia, quasi Minuzzolo; voce bassa. Lat. frustum. Gr. τέμαχος. Pataff. 1. Io non ho fior, nè punto, nè calia, Mi-

nuzzol, nè scamuzzolo.

SCANA. V. A. Zanna, o Sanna. Dant. Inf. 33. E

coll' agute scane Mi parea lor veder fender li fianchi. But. ini: Scane sono li denti puntenti del cane, ch' e-

gli hae da ogni lato, co' quali egli afferra. SCANALARE. Incavare legno, o pietra, o simil cosa per ridurla a guisa di piccolo canale. Lat. stria-

SCANALATO . Add. da Scanalare . Lat. striatus . Red. Ins. 52. L'altre cinque vertebre nella parte superiore sono scanalate. E 150. Quella estremità ec. è scanalata per traverso.

SCANALATURA. L' Effetto dello scanolare. Lat. stria . Gr. πτύγμα . Red. Ins. 150. La scanalatura è

marcata di due macchie nere

(\*) SCANCELLAMENTO. Cancellazione. Lat. deletio, obliteratio. Gr. ¿¿zinalis. Il Vocabol. nella voce REMISSIONE.

SCANCELLARE. Cassare la scrittura fregandola, Cancellare . Lat. delere , obliterare . Gr. εξαλάφαν , άφανίζαν . Boez. Varch. 2. 7. Quanti uomini grandi , e famosi ne' tempi loro crediamo noi, che abbiano scancellati, e come tolti del mondo la dimenticanza, e ca-

restía degli scrittori! (qui figuratam.). + \* SCANCELLATICCIO. Che si può scaucellare, Che facilmente si scancella, o Che è alquanto scancellato . Lasc. Cen. 2. nov. 4. Acconciolla con un suggello scancellaticcio, che non vi si scorgeva quello, che vi fusse impresso. Alleg. pag. 120. [Amsterdamo 1754.] Come diavol saprann' eglin' mai insegnar lettere latine ec. ch' e' non ne appreson per lor medesimi, se non certe poche scancellaticce, e salvatiche, pelle pelle imparate ec

SCANCELLATO. Add. da Scancellare. Lat. deletus, obliteratus. Gr. έξηλαμμένος, αφανισθάς. Alleg.

Se non certe parole scancellate.

\* SCANCELLAZIONE. Scancellamento; Cancellazione. Segner. Miser. Del rimanente [che è la scancellazion del peccato] lasciane interamente la cura a

Dio.
\* SCANCELLO. Cancello; Spezie di armadio pro-

prio di scritture. Bemb.

SCANCERÍA. Si dice ad alcuni Palchetti d'asse che per lo più si tengono nelle cucine. Franc. Sacch. nov. 70. Caccia di qua caccia di là, e quello ferito dà in una scanceria tra' bicchieri, e orciuoli per forma, e per modo, che pochi ve ne rimasono saldi. Morg. 18. 140. Come una scanceria son netto, e mondo.

SCANCIA. Palchetto, Scaffale, Scansia. Lat. pluteus. Buon. Fier. 4. 2. 7. Scancie di spezierie, Vasi di profumier, bacheche d'orafi.

SCANCIO. Schiancio. Soder. Cott. 59. Si dee fare

il foro per iscancio a schimbescio pendente attraverso allo 'ngiù .

SCANDAGLIARE. Propriamente Gettar lo scandaglio.

S. Per metaf. Calcolare esattamente, Esaminar per la minuta, Fare lo scandaglio. Lat. exacte æstimare. Gr. απριβώς αναλογίζεθαι. Sagg. nat. esp. 194. Non essendo egli altro, che una filiera d'acciaio forata con diverse misure di cerchi, per iscandagliare in essi i vari ricrescimenti, che operano disferenti gradi di calore. Gal. Sist. 124. Il quale le ha prodotte, e sicuramente esaminate e scandagliate puntualissimamente.

\*\*\* SCANDAGLI. s. m. pl. T. di Marineria. Sono

le profondità osservate nel mare, notate nelle carte marine, e d' ordinario espresse per braccia o passi. Strati-

SCANDAGLIO. Piombino. Lat. bolis, catapirates, Isidor. V. Flos. 23. Gr. Bohis. Franc. Barb. 258. 21. Scandagli, ed orce, e funi, E canapi comuni. Morg. 25. 57. E si poteva gettar lo scandaglio Per tutto, in modo nel sangue si guazza. Menz. sat. 10. Ma se non giungi con il tuo scandaglio A trovar fondo alle terrene cose, Vuoi l' eterne cribar dentro al tuo vaglio? ( qui

allegoricam.)

§. I. Per metaf. Colculo, Riprova, Esperimento; onde Far lo scandaglio, vale Esaminar per la minuta, Calcolare esattamente, Scandagliare. Lat. examinare, explorare, estimare. Bern. rim. 1. 17. La peste è una pruova, uno scandaglio, Che fa tornar gli amici a un per cento.

\* \* S. II. Scandoglio, T. di Marineria. È anche il nome che si da alle corde, che sono della grossezza di

quella che serve a scandagliare. Stratico.

\*\*\* §. III. Scandaglio di tromba. È una verga di ferro piatta, che ne' suoi lati è segnata a pollici, la cui estremità superiore si può attaccare a una corda, mediante la quale essa si cala per un buco, che corrisponde al pozzo della tromba, aperto nel ponte, sino al fondo della sentina, onde conoscere il numero di pollici d'acqua che vi è, tanto per sapere, che la nave non faccia acqua, quanto per sapere qual effetto facciano le trombe a confronto delle falle, o vie d'acqua. Stratico.

\* \* §. IV. Scandaglio pei cannoni, o gatto. È un istrumento d'artiglieria, composto d'un lungo manico, e d'una patta che vi fa scorrere per l'interno del cannone, onde conoscere se vi siano fessure, buchi, peli o

altri difetti nel metallo. Stratico

\* \* SCANDALARO. s. m. T. di Marineria. La stanza vicina alla camera di poppa nelle galee. Stratico. + (\*) SCANDALEGGIARE. Voce poco usata. Scandalizzare. Lat. exemplo offendere, scandalizare. Gr. σκανδαλίζειν. Cavalc. Frutt. ling. 24. L'altro popolo

con i lor mali consigli, ec. fanno cadere, e scandaleg-

giare.

SCANDALEZZANTE. V. SCANDALIZZANTE. SCANDALEZZÁRE, SCANDALIZZÁRE, eSCAN-DOLEZZARE. Dare scandalo. Lat. scandalizare, offendere. Gr. σχανδαλίζειν . Pass. 366. Muovesi il diavolo a fare sognare, o da se medesimo, per la sua malizia, per conturbare, e scandalizzare le persone ec. Maestruzz. 2. 9. 8. L'altro è lo scandolo attivo, cioè quello, che è in colui, che iscandalezza. E appresso: Quando alcuno induce alcuno con parole, o con fatto a peccare, costui in quanto è di se, iscandalizza. E appresso: Lo scandalo passivo, cioè quello, ch'è in colui, ch' è iscandalizzato, non puote esser peccato ispeziale. Bern. Ort. 1. 20. 3. Questo mostrar di non si contentare Della vita comunemente buona, E voler far tra gli altri il singolare, Subito scandalezza la per-

S. I. In signific. neutr. pass. vale Pigliare scandalo. Lat. offendi, scandalizari. Gr. σκανδαλίζεσθαι. G V.
12. 114. 2. I Provenzali s' erano molto scandalezzati. Pass. 35. Ridicendogli i discepoli suoi, come i Farisei s' erano scandalezzati, e mormoravano di certe parole, che Gesu Cristo avea dette, rispose ec. Tes. Br. 7. 75. Iddio comandò, che quando il destro occhio si scandalizasse, fosse cavato, e gittato fuori. S. Grisost. Di tanti debili, e imperfetti, li quali per te si scandalezzano. Maestrusz. 2. 9. 8. Due sono gli scandali; l'uno è passivo, cioè colui, che si scandalezza, e questo è sempre peccato, imperocch' egli non si scandalezza, se none alquanto rovinasse di spirituale rovina, la quale è peccato. Vit. SS. Pad. 1. 77. Dicea, che nullo si dovea perciò scandalizzare.

S. II. Per Impazientirsi , Adirarsi . Lat. excandescere. Gr. οξυθυμείν . Morg. 25. 30. Non sare' ragione, Che chi è battezzato si sbattezzi, Acciocchè Cristo non si scandalezzi. Wend. Crist. Op. div. Andr. 45. Sorelle mie henedette da Dio, non piangete più, che voi mi fareste iscandalizzare. Fior. S. Franc. 8. Dite a frate Elia, che vada a quello giovane; ed egli se ne scan-

dalizza, e non vuole andare. Malm. 1. 56. E non avendo ancor toccato un bezzo, Si scandolezza, ed entra in grande smania. E 11. 23. Ei con Macone allor si

scandolezza.

SCANDALEZZATO, SCANDALIZZATO, eSCAN-DOLEZZATO. Add. da' loro verbi. Lat. scandolizatus, scandalum passus. Gr. εσχανδαλισμένος. Vit. S. M. Madd. 23. A lei rimase la veritade sanza mormorio, e coloro ne rimasono scandalizzati. Fior. S. Franc. 16. Se noi pur costretti dalla fame, e dal freddo, e dalla notte più picchieremo, e chiameremo ec. e quegli più scandalezzato dirà: costoro sono gagliossi importuni ; io gli pogherò bene come sono degni ( qui vale: incollerito ). Red. lett. 2. 202. V. Sig. Eccellentiss. o rimarrà scandolezzata di me, oppure se ne riderà. SCANDALEZZATORE. V. SCANDALIZZATO-

SCANDALEZZO. Scandalo. Lat. scandalum, offensa . Gr. σκανδαλον. Lab. 200. Se per iscisgura le si ponea una mosca in sul viso, questo era sì grande scandalezzo, e si grande turbazione, che a rispetto fu a' Cristiani perdere Acri un diletto . Fr. Giord. Pred. S. Quando scandalezzo avrà l'uomo nel servire agl'infermi! Burch. 1. 117. Onde il pretor rimediò al scandalezzo, Ch' era nato fra' bufoli a Quaracchi. SCANDALIZIOSO. V. A. Add. Che commette, e

dà scandalo: che oggi più comunemente diciamo Scandaloso. Lat. factiosus, facinorosus, scelestus. Gr. ςασιας ικός, μοχθηρός, πονηρός. Esp. Salm. Questo mezzo adopera il diavolo mediante gli uomini scanda-

SCANDALIZZANTE, SCANDALEZZANTE, e SCANDOLEZZANTE. Che scandalizza. Coll. SS. Pad. Siccome non necessario, ma scandalizzante. SCANDALIZZARE. V. SCANDALEZZARE.

SCANDALIZZATO. V. SCANDALEZZATO

SCANDALIZZATORE, SCANDALEZZATORE, e SCANDOLEZZATORE. Che dà scandalo. Com. Inf. 28. Poi il dichiara per la terza, ch'egli tiene, la quale mentovando, induce un altro scandalezzatore. E poco sotto: Qui si palesa il nome, e'l fatto di que-

sto scandalizzatore.

SCANDALO, e SCANDOLO. Lat. scandalum, offendiculum. Gr. σκάνδαλον. Maestruzz. 2. 9. 8 Che è scandalo? Dice santo Girolimo: quello, che i Greci chiamano scandalo, noi possiamo dire, che in nostra lingua sia l'ossensione, ovvero ingiuria, ovvero percotimento di piede, quando si pone nella via alcuna cosa, per la quale vi si percuote, e cade, e quella così fatta cosa è detta scandolo. Così interviene nella via spirituale, che alcuna cosa vi si pone alcuna volta, per far rovinare spiritualmente, o con parole, o con fatto altrui, in quanto alcuno per sua ammonizione, o inducimento, ovvero con esemplo, trae l'altro a peccare; e questo è detto propriamente scandalo. Tratt. pecc. mort. Scandalo è un parlare, o operar men che bene, cioè il quale da ad altri cagione di cadimento spirituale, cioè in peccato. Cavalc. Specch. cr. Questo Cristo crocifisso è alli Giudei scandalo, alli Gentili pare stoltizia . E Med. cuor. A niuno volli mai fare scandalo . Pass. 348. Ciò fanno i demonj per seminar questo errore, e per mettere scandolo, e per infamare quelle cotali persone, la cui similitudine prendono.

\*\* S. I. Recare in iscandalo . Fav. Esop. 19. Priva i suoi compagni minori del merito delle loro buone operazioni, recandoli in scandalo, e in furore ( cioè,...

scandalizzandoli, e facendoli andare in collera; forse appartiene al S. IV.).

+ S. II. Per Qualsisia impedimento. Maestruzz. 2. 9.8. E alcuna volta scandalo si piglia largamente per ogni impedimento. Fr. Giord. 125. Qui vanno le navi

[ne'mari alti] sicure sanza dubbio, e non ci si rompe mai nave, e non ci si trova alcuno scandalo [ l'autore il dice per simiglianza degli umili]. E appresso: Ma...i mari terragnoli, pieni di scogli e di sassi e di colli, ogne nave ci si spezza . . . imperocchè ci trova

molti contasti, e molti scandali.

† S. III. Per Danno, Infamia, Disonore. Lat. dedecus.
Gr. - 2 vetos. Bocc. nov. 86. 2. In essa vedrete un subito avvedimento d'una buona donna avere un grande scandalo tolto via. Vit. S. Umil. Temendo, che non venisse agli orecchi de' parenti, e tornasse in iscando-lo della fante. Fir. As. 238. Ingannando quelli buoni omiciatti (l' ediz. del 1723. ha omicciatti), e semplici donniccinole, danno lor fralle mani, in iscandolo, e disonor grande de' veri religiosi, e della nostra reli-

gione.

S. IV. Per Discordia, Disuniane. Lat. dissidium discidium, offensio. Gr. διάςασις, διαφορά. G. V. 7. 10. 4. Onde nacque poi grande scandolo tra loro. Dant. Inf. 28. Seminator di scandalo, e di scisma. Franc. Sacch. nov. 160. Così ha fatto questo maladetto corvo, ch' è venuto a mettere scandolo tra quelle due arti. Bocc. nov. 98. 20. Se io andassi ora a dire, che io per moglie non la volessi, grandissimo scandalo ne nascerebbe. Din. Comp. 2. 29. I seminatori degli scandoli li diceano: signore, non entrare in Pistoia. E appresso: Li confermava quello, che pe' seminatori de-

gli scandoli gli era detto.

\* SCANDALOSAMENTE. Con iscandalo; Scando-

losamente : Guicc.

+ \* SCANDALOSÍSSIMO. Supertat. di Scandalo-so. Guarin. Idropic. 1. 3. Che giova egli a' poveri padri l'allevar con buoni costumi i sigliuoli, se essi poi per le piazze e ne' trobbi trovano . . . compagni scan-dalosissimi d'. ogni male, e d' ogni licenzia! SCANDALOSO, e SCANDOLOSO. Add. Che com-

mette, e dà scandala. Lat. factiosas. Gr. 5aoiaginés. Fir. disc. an. 98. Così il più tristo, che savio padre, si andò a nasconder la notte in quella scorza dell'arbore dello scandoloso tesoro. Tac. Dav. Scandalosi in

pubblico, e disonesti per le case.

+ SCANDELLA. Spezie di orzo. V. ORZOLA.

Lat. hordeum disticum, zea. Pallad. Genn. 4. Se'l
verno va buono, vuolsi da 12. di fra Gennaio l'orzo di Gallazia, cioè la scandella, la quale è grave, e bianca, seminare. E Febbr. 8. Infine a Calendi Marzo si semina l'orzo Galatico, cioè la scandella ne' luoghi freddi, la quale è grave e bianca.

S. Scandelle, diciamo anche a Minutissime gocciole d'olio, o di grasso, galleggianti in forma di piccola maglia sopra acqua, o altro liquore. Com. Inf. 17. Bevero ec. è di tanta grassezza, che stando alla riva, e percotendo colla coda l'acqua, scandelle, e goccio-

le, come d'olio, nell'acqua rimangono.

\* SCANDENTE. Voce Latina. Che sale, e dicesi
per lo più da' Botanici di Tronco, o Ramo che sale attaccandosi con viticci, uncini, e barbe come la Vite,
l'Ellera ec.; dicesi anche Rampicante.

SCANDERE V. I. Salira Let candera Ge

SCANDERE. V. L. Salire. Lat. scandere. Gr. Baivesv. Dant. Par. S. Lo ben, che tutto'l regno, che tu scandi, Volge, e contenta. But. ivi. Lo quale tu scandi, cioè, tu Dante, monti.

S. Scandere, si dice anche de'versi, e vale Misurar-gli. Lat. numeros carminum metiri. Gr. τα επη κατα-

μετρείν. Ciriff. Calv. 1. 2. E non invoco voi, sacre, che al monte Scandete i versi.

(\*) SCANDESCENZIA. Escandescenza, Stizza, Sdegno. Lat. excandescentia. Gr. γυμωσις. Car. lett. 1.23. Il capitano, che si trovava aver fatto tanto schianiazzo a Roma di questa sua vigna, venuto in iscandescenzia, ec. disse ec.

\* SCANDIGLIARE. Scandagliare. Voc. Dis.

\* S. I. Scandigliare, per Prender a pigione. Band. ant. Le riconduzioni si posson fare per tutto il mese di Marzo non essendo state in detto mese scandigliate, o condotte da altri.

\* S. II. Scandigliare i sassi, dicono i Muratori, e vale Ridurli a scandiglio.

\* SCANDIGLIO. Pigione, c Tassa, che si paga dai rispettivi Macellai o Canovai del vino. Band. ant. Li siti di vino, e di macello concessi per scandiglio .

\* S. Scandiglio, dicesi da' Muratori ec. una Massa

di sassi ridatta in quadra per fissare il loro prezzo.

(\*) SCANDIRE. Lo stesso, che Scandere nel signific. del S. Lat. numeros carminum metiri. Gr. τα έπη καταμετεείν. Salvin. pros. Tosc. 2. 25. Per me sospetto, che ec. il verso in dicendo tutte intere le parole, che nello scandire necessariamente si schiacciano, ne

saria venuto ec. soprabbondante.

SCANDOLEZZANTE. V. SCANDALIZZANTE.

SCANDOLEZZARE. V. SCANDALEZZARE.

\* SCANDOLEZZATISSIMO. Supert. di scandolezzato. Accad. Cr. Mess. Veduta questa esecuzione il P. ec. senza altra risposta se ne tornò scandolezzatissi-

SCANDOLEZZATO. V. SCANDALEZZATO. SCANDOLEZZATORE. V. SCANDALIZZATO-

SCÁNDOLO V. SCÁNDALO.

(\*) SCANDOLOSAMENTE. Avverb. In maniera scandalosa. Lat. offendiculo, malo exemplo Gr. πςοσ-χοπή. Fr. Giord. Pred. R. Ne' tempi delle feste solenni scandolosamente tripudiano, e d'esser tripudiatori

si gloriano

\* SCANDOLOSISSIMO. Superlat. di Scandoloso . Cas. lett. Perciò sua Beatitudine non volendo per niente comportar questa indegnità, nè alcun'altra, jer mattina fece pigliare pubblicamente Lottino, e metterlo in Castello, siccome quello, per mano del quale si è trattata pessima, e scandolosissima opera, e mol-te altre simili.

SCANDOLOSO. V. SCANDALOSO.

+ SCANFARDO. Epiteto dato altrui per ingiuria. Lor. Med. Arid. 4. 5. O porta i fiaschi da te, scanfarda. Varch. Suoc. 4. 6. Quando vidi pure, che la scanfarda non la voleva pigliare [la collana] da se,

gliela gettai in grembo.
(\*) SCANGE. Sorta di drappo di seta di color cangiante. Varch. Ercol. 285. Noi pronunziamo chermisì,

tassettà, scange, tambascià ec.
SCANICARE. V. A. Si dice propriamente dello Spiccarsi dalle mura, e cadere a terra gl'intonicati. Pallad. cap. 10. Per la sua salsezza fa scanicare gl' intonicati delle camere.

S. Per metaf. Pallad. cap. 6. Quando non si teme di

scanicare gli acini, le legature si vuol mutare.

SCANNAFOSSO. Sorta di fortificazione militare. Ar. Fur. 14. 106. Dovunque intorno il gran muro circonda Gran munizioni avea già Carlo satte, Fortisicando d'argine ogni sponda, Con scannafossi dentro, e case matte

SCANNARE. Tagliare la canna della gola. Lat. jugulare. Gr. σφάττειν. Bocc. nov. 81. 11. Parevagli tratto tratto, che Scannadio si dovesse levar ritto, e quivi scannar lui . Bocz. Varch. 1. 4. Se io avessi empiamente voluto ardere i tempi sagni, se sceleratamente scannare i preti ec. non perciò arebbono nè sentenziarmi potuto, nè punirmi ragionevolmente, se prima non m'avessero citato, poi udito, e sinalmente convinto. Bern. Ort. 1. 8. 41. Fanciulli, e vecchi presero, e

S. I. Per metaf. Tac. Dav. ann. 4. 96. Credesi faces-sero ammazzar Pisone i Termestini, perchè gli scannava colle gravezze. E 6. 123. Che volete voi fare d'un Re, che nella pace vi scanna, e nella guerra vi rovina? Malm. 4. 24. E tale l'apperito, che mi scanna, Che un diavol cotto ancor mi parra manna. E st. 39. Mio padre, che 'l bisogno ne lo scanna Con un mio zio, che n' andava peziente ec. E 6. 25. Perchè la fame quivi ne lo scanna.

S. II. Per Levar d'in sulla canna. Buon. Fier. 4. 2. 5. Zingana, quella seta, Che 'l Dondola tintor posta avea al sole, Chi la levò d'in sulla canna! chi! Chi

la scanno! su di'!

\*\* §. III. Scannare il fosso. Fare una opertura nel fosso onde deviare l'acqua, e renderne più agevole il

passaggio . Grassi .

SCANNATO. Add. da Scannare. Lat. jugulatus. Gr. αποσφαγείς. Segn. Mann. Dic. 28. 1. Questi bambini innocenti per conseguirlo ebbero, a pena nati, a sofferire una crudelissima morte, scannati, e sfracassati sugli occhi delle loro madri.

SCANNATOIO. Luogo, dove si scannano gli ani-mali per la beccheria. Buon. Fier. 4. 4. 11. Tintori, saponai, di macellari Scannatoi, edifizi da trar seta. Malm. 10. 40. Vicino al boschereccio scannatoio,

Mentre fuoco di stipa vi riluca.

+ S. E per similit. si dice Luogo, ove si usino disonestà, o soperchierie . Salvin. Fier. Buon. 4. 4. 11. E scannatoi si dimandano quelle case e stanze, dove si giuoca di vantaggio, e si fa il collo a' poveri giovani ec. Magal. lett. Nell' elezione del sito voi raffigurate subito un ripostiglio, o come suol dirsi, uno scannatoio, lasciato tra quattro mura in fondo a una torre.

SCANNATORE. Che scanna. Lat. jugulator, victimarius. Gr. σφαγεύς. Buon. Fier. 4. 2. 2. Ah, ah, ribaldo Scorticator del pan caldo, Scannator delle can-

tine, Sgombrator delle cucine.

\* SCANNATURA. T. degli Architetti Militari. Terropieno fatto colla terra scavata dal fosso adiacen-

\* SCANNELLAMENTO. Scanalatura. Salvin. Opp. Pesc. L' ingannosa Seppia ec. in preda tragge i pesci bocconi sull' arena, sotto un nicchio serrata: e ancor con quegli scannellamenti quando l'onde s'infuriano ec. alle pietre qual nave ella s' attacca.

SCANNELLARE. Da cannello, vale Svolgere il filo

di sul cannello.

S. I. E Scannellare da cannella, vale Versare, e Schizzare lontano a guisa d'una cannella sturata, che sia messa ad un vaso ben pieno. Lat. ejaculari, evo-

\* S. II. Scannellare, T. degli Argentieri , Ottonaj , e simili. Fare lo scannellato, cioè scanalatura, o incavi sottili per lungo, che s'usa fare per ornamento

de' lavori il' oro, argento, o altro metallo.

\* §. III. Scannellare, T. degli Agricoltori. Diradare i canneti tagliando le cannucce sottili, che non profitte-

rebbero, e sarebbero di pregiudizio all'altre.
\* SCANNELLATO. T. degli Ottonoj, Argentieri, e simili. Lavoro, che si fa sui metalli scaunellandogli

+ SCANNELLO . Dim. di Scanno. Lat. scamnellum . Gr. υποπόδιον. Libr. Op. div. Lo cielo è mia sedia, e la terra è scannello de' miei piedi . Iac. Sold. sat. 5. Tempo verra, nè fia lungi da questa Età, che noi ve-drem nel tuo scannello, Ch' ora ec.

§. I. Scannello, più comunemente si prende per una certa Cassetta quadra, da capo più alta, che da piè, per uso di scrivervi sopra comodamente, e per riporvi entro le scritture. Lat. scrinium. Gr. κιβώτιον. Lasc. Gelos. 4. 9. Dove di' tu, ch' egli ha detto, ch' e' son

rimasti? R. Nello scrittoio in sullo scannello, smemorata . Varch. Ercol. 160. L' ho in quello scannello, che voi qui vedete. E Lez. 2/4. Come un tegolo, ed uno

embrice, o una credenziera, ed uno scannello.

\* S. II. Scannello, T. de' Carrozzieri. Name di due pezzi di legno d'olmo situati l'uno al di sopra della

sala, e l'altro sotto.

\* §. III. Scannello, T. de' Macellaj. Quel taglio del

culaccio, che è più vicino alla coscia.

SCANNO. Seggio, Panca da sedere. Lat. scomnum, sedes. Gr. Badgov, Swxos. Amet. 72. Le poste mense nulla altro espettanti si riempierono d'uomini, e di donne, e ciascuna tenne secondo il suo grado lo scanno. Cr. 5. 18. 6. Del suo legno [del noce] si fanno ottimi scanni, e helli soppidiani, e durabili, e tutti altri vaselli da riporvi gli arnesi. Dant. Par. 4. Non hanno in altro cielo i loro scanni. E 30. Vedi li nostri scanni si ripieni, Che poca gente omai ci si di-sira. E 32. E come quinci il glorioso scanno Della Donna del cielo, e gli altri scanni Di sotto lui cotanta cerna fanno.

S. Per similit. vale Banco di rena, Deposizione di rena fatto ne' fiumi, o in riva al mare. Viv. dise. Arn. 27. E perciò prolungando'l letto dentro quelli scanni, banchi, dune, o cavalli di rena, che vi si creano, questo accrescimento di causa sarebbe inevita-

(\*) SCANNONEZZARE. Scagliar col cannone, Ab-battere col cannone. Lat. tormento bellico diruere. Gr. καθαιρείν. Car. lett. 1. 116. Vi scannonezzo quel San-

disir subito ch' arrivo [ qui figurat. ].
SCANONIZZARE. Togliere dal numero de' Santi: Contrario di Canonizzare. Lat. e numero Sanctorum expungere. Dav. Scism. 55. Questo santo per tanti miracoli illustrato, e più di 400. anni prima canonizzato, scanonizzò

(\*) SCANSAMENTO. Schifamento, sfaggimento. Lat. declinatio. Gr. extgonn. Salvin. disc. 3 12. La virtù, ed il vizio, e il seguimento di quella, e lo scansa-

mento di questo ec.

\* SCANSARDO. Che scansa; Schivo; fuggifatica.

SCANSARE. In att. signific. vale Discostara alquanto la cosa del suo luogo. Lat. amovere. Gr. anoxiveiv . S. I. Per Iscansare , Sfuggire . Lat. evilare , decli-

nare, vitare. Gr. διαφεύγειν. Fr. Iac. T. 4. 11. 9. Non potiam morte scansare, E vediamola venire. Fir. nav. 1. 189. Mi parrebbe ec. che noi scansassimo quei pericolosi passi, a' quali ci guida questo nostro amore. Tac. Dav. ann. 4. 88. O pur possiamo alcuna cosa noi destreggiando, e senza nè sempre adulare, nè sempre dir contro, scansare pericoli, e vilta, tenendo mezzana via . E stor. 2. 288. Comandò alla legione , che tenesse il cammino per l'alpi Graie, per iscansar Vienna, sospettando de' Viennesi.

+ S. II. In signific. neutr. pass. vale Discostarsi, Allantanarsi; e si usa senza particella. Lat. recedere. Gr. απέρχεσθαι. Fior. Ital. D. lo non voglio, che nulla Italiano si scansi per noi. Dav. Tac. ann. 2. 48. Scansò Vonone in Pompeiopoli città di mare in Cilicia [ il Lat. ha Vonones Pompejopolim ec. amotus est ; questo es. è agg. dal Cesari: noi abbiamo osservato cha l'ediz. di l'arigi 1760. Vol. 1. pag. 96. legge canso, come pure il Vocabol. alla voce CANSARE].

(+) SCANSATO. Add. da Scansare. Il Vocabol.

nella voce SCAMPATO.

SCANSATORE. Che scansa . Lat. evitator . Buon. Fier. 2. 1. 14. lo bevvi Scansator di pericolo, e bevendo Mi fei lor si domestico, ch' io presi ec.

SCANSIA. Strumento per lo più di legno ad uso di

tenere scritture, o simili, detto altrimenti Scaffule.

Lat. pluteus , scrinium . Gr. xiBoriov .

+ \* SCANSIONE. Misura di versi . Sper. Dial. 123. Non vuò però che creggiate che la volgare scansione sia puro numero, tanto che sole undici sillabe, comonque insieme si adunino, facciano il verso Toscano; ma è mestieri ec. Uden. Nis. 1.20.1 medesimi effetti si posson considerare dalla scausione dattilica in questi versi virgiliani ec.

SCANTONARE. In att. signific. Levare i canti a checchessia. Lat. in angulos exsecure. Benv. Cell. Oref. 85. Presa la piastra, e pulitala dalle bave, e scantonatala alquanto, la radei da tutte e due le bande

nel modo, che di sopra dicemmo. + S. I. E figuratam. vale Sfuggire. Tac. Dan. ann. 14. 198. Scantonandolo Cesare ogni di più, gli chiede audienza [ qui il T. Lat. ha familiaritatem aspernante]. Buon. Fier. 4. 1. 1. E vie non men che al ladro Gli sono infesti i cani... Onde gli è forza gobbo

gobbo e quatto Scantonar ad ognora.

S. II. Scantonare, in signific. neutr., e neutr. pass. vale Andarsene nascostamente, e alla sfuggita. Lat. de clinare, devitare, subterfugere. Gr. αποφεύγειν. Bocc. nov. 77. 16. Io mi son testè con gran fatica scantonata da lui. Pataff. 4. Egli è nuovo cintonchio a scan-tonarsi. Bern. Orl. 1. 15. 60. Se disarmato alcun vede per sorte, O che punto scantoni dalla schiera, Nol camperebbe Apollo dalla morte. Galat. 44. Deesi lasciare, che ciò si faccia da' maestri, e da' padri, da' quali pure perciò i figliuoli, e i discepoli si scantonano tanto volentieri, quanto tu sai, ch' e' fanno.

Malm. 4. 27. Onde minchion minchion, facendo il
matto, Se ne scantona, che non par suo fatto.

SCANTONATO. Add. da Scantonare. Lat. in angulos exsectus. Lor. Med. Arid. 3. 5. Un rubino in tavola ec. legato all'antica, scantonato un poco da una banda. Benv. Cell. Oref. 86. La detta penna debb' es-

sere scantonata, e tonda.

\* SCANTONATURA. Il luogo o la parte scantonata. Baldin. Dec. Tra le scantonature della Sala ec. gli angoli che lascia l'ovato del vestibolo. Mozz. S. Cresc. Scalino ec. con vaghe scantonature nelle sue estremi-

\* SCAPARE. T. de'Pescatori. Levar la testa all'ac-

ciughe prima di salarle. SCAPECCHIARE. Nettare il lino dal capecchio. S. E Scapecchiarsi per metaf. vale Svilupparsi, Spastoiarsi. Libr. Son. 137. Pulcin, che per le ville ti scapecchi.

SCAPECCHIATOIO. Strumento, col quale si sepa-

ra il lino dal capecchio.

SCAPESTRARE, e SCAPRESTARE. Neutr. pass. Levarsi il capestro, Sciorlo; e figuratam. Liberarsi da qualunque impuccio. Lat. solvere. Gr. διαλύαν. Petr. son. 65. E più mi duol, che fien meco immortali, Poichè l'alma dal cor non si scapestra. Varch. Lez. 482. Alcuna volta si trova la S sola, come smorsare, sbran-care, scaricare, scapestrare, formati da questi nomi morso, branca, carico, capestro.

S. I. In signific. neutr. assol. vale Vivere scapestratamente. Tac. Dav. aun. 3. 71. Disdicendosi a Principe, se questa città, o quella scapestra; uscir del cen-tro di tutto il governo [ qui il T. Lat. ha turbet ].

S. II. In signific. att. vale Guastare, Disordinare, Corrompere , Indurre licenza , o dissolutezza . Tac. Dav. ànn. 2. 47. Scapestrò si ogni cosa, che il volgo il di-cea padre delle legioni (il T. Lat. ha: eo usque cor-

ruptionis provectus est ).
SCAPESTRATAMENTE. Avverb. Dissolutamente, Sfrenatamente, Licensiosamente. Lat. effrænate. Gr. αχαλινώτως. Lab. 273. La valente donna disiderosa di T. VI.

più scapestratamente la sua vecchiezza menare, che non le era paruto potere la giovanezza. Filostr. Forse più senno ti sarà il tacere, Che favellare scapestratamente. Bemb. Asol. 3. 197. La ragione guida il senso, il quale dal caldo della voglievole giovanezza portato non l'ascolta, qua e la dove esso vuole, scapestratamente traboccando

SCAPESTRATO, e SCAPRESTATO. Add. da Scapestrare. Lat. effrænatus . Gr. a'xalivwres. Fior. Ital. D. Andava con quel vigore, e con quella gagliardia,

che vae il cavallo scapestrato, e sfrenato.

S. I. Per metof. vale dissoluto, Sfrenato, Licenzioso. Lat. solutus, effrænis. Gr. αχάλινος. Bocc. nov. 29. 12. Quivi trovando ella per lo lungo tempo, che senza Conte stato v'era, ogni cosa guasta, e scapestrata ec. ogni cosa rimise in ordine. Tac. Dav. ann. 4. 89. D'Assrica a questa guerra ogni malandato, e scapestrato più correva [il T. Lat. ha; moribus turbidus]. Buon. Fier. 4.5.3. E scaprestata a suo talento ha fatto Il peggio, ch' ella può sempre per tutto.
5. II. Alla scapestrata, posto avverbialm. V. ALLA

SCAPESTRATA.

+ \* SCAPEZZAMENTO. Lo scapezzare. Uden. Nis. 1. 19. Qui si noti ec. lo scapezzamento sillabico in ser-

monem; e tutto per servire ec.

SCAPEZZARE. Tagliare i rami agli alberi insino in sul tronco: che altrimenti diciamo Tagliare a corona. Lat. amputare . Gr. апохоптыч. Pallad. cap. 41. Coltellacci, e pennati nel tagliare i rami secchi tra i verdi in sull'albero, e da scapezzare. Dav. Colt. 169. Scapezza il nesto col pennato, e non con la sega. Soder. Colt. 37. Convien potarle presso al tronco, cioè scapezzare i sermenti a quattro, e sei dita vicino a esso in capo al primo occhio. E 39. Taglisi sopra a dove per ultimo verso i capi si ritruovi il magliuolo mantenuto verde.

S. Per similit. vale Tagliare il capo o la sommità di checchessia. Lat. capite truncare, detruncare. Gr. a'Toκεφαλίζειν. Dav. Scism. 61. Buon per noi, che il Re ce l' ha scapezzato. Ciriff. Calv. 4. 105. Che diavol fa costui! che arme è quella, Che tanta gente a un colpo scapezza? Varch. stor. 9. 261. Ne si contano le torri de'cittadini privati, le quali anticamente erano più che molte, ma di già erano state quasi tutte scapezzate, e

ridotte o in case, o al pari delle case. SCAPEZZATO. Add. da Scapezzare. Lat. amputatus. Gr. αποκοπας. Cr. 2. 23. 26. Cotale arbore sì si dee lasciar tagliato, ovvero scapezzato infino al seguente anno. Pallad. Metterai sopra il letto della paglia due parti di pietre scapezzate, una parte di calcina temperata, e quando tu avrai fatto questo a grossezza di sei dita usetteraivi regoli uguali. Soder. Colt. 2. Questa pregiatissima pianta più d'ogni altra feconda, e fruttifera, dal suo scapezzato, e reciso tronco, e mozzi rami ec. pullula, e manda fuori ec. E 56. Mettendo sotto qualche difesa di cuoio, o cencio, o stoppa legata forte sei dita sotto al taglio del tronco scapezzato.

\* SCAPEZZONATA. T. de' Cavallerizzi. Botta di

mano con tutta la forza del cavalcatore e con tutto quel

moto che può fare il braccio.
+ SCAPEZZONE. Propriamente Colpo che si dù nel capo a mano aperta. Lat. colaphus. Gr. κόλαφος. Pecor. g. 6. nov. 1. L' abate alzò la mano, e diegli un grande scapezzone. Libr. son. 54. Poich' io ti ho morto cogli scapezzoni. Ciriff. Calv. 3. 81. Sicchè la gente si fue allargata Per non aver di quelli scapezzoni. Burch. 1. 66. E pan buffetto, e cacio scapezzone [ qui latta par contrappata di Puttata in contrappata scherzon scherzon. detto per cantrapposto di Buffetto in equivoca scherzoso ]. E 2. 46. Giunse mio padre, e diemmi un gran bussetto, E scapezzoni (l'ediz. di Londra 1757. a pag. 114. legge scapezzommi), e tirommi il ciussetto.

SCAPICLIARE. Scompigliare i capelli, sparpagliandogli. Lat. capillos conturbare. Gr. Siameatrav. Com. Inf. 27. Il giovane su a lei; costei per nullo modo volle consentire; scapigliolla, graffiolla, e morsecchiolla, e ogni oltraggio le fece. Pataff. 4. Madre del diavolo io la scapigliai.

S. In signific. neutr. poss. figuratam. vale Darsi alla scapigliatura, Vivere scapestratamente, o dissolu-

tamente. Lat. nepotari . Gr. ασωτεύεσθαι.

+ \* SCAPIGLIATA. Nigella damascena Linn. T. de' Botanici. V. ANIGELLA.

SCAPIGLIATO. Add. da Scapigliare. Lat. passis crinibus. Bocc. nov. 48. 6. Vide venire per un boschetto ec. una bellissima giovane ignuda, scapigliata, e tutta graffiata dalle frasche, e da pruni. Din. Comp. 2. 51. Con abbondanza di lagrime scapigliata in mezzo della via ginocchione si gettò in terra innanzi a messer Andrea da Cerreto giudice ec. Dant. Inf. 18. Sicche la faccia ben con gli occhi attinghe Di quella sozza scapigliata fante, Che là si graffia. E Vit. nov. 25. Apparvero a me certi visi di donne scapigliate, che mi diceano: tu pur morrai. E appresso: Veder mi parea donne andere scapigliate. donne andare scapigliate.

S. Scapigliato, vale anche, Che s' è dato alla scapigliatura; e talora si usa in forza di sust. Lat. nepos. Gr. ασωτος. Tac. Dav. Post. 441. Ma Tiberio solamente tolse la degnità senatoria a questi quattro scapigliati. Alleg. rim. 178. lo non son torcicollo, o stropiccione, Adunque io sono un grande scapigliato? Buon. Fier.

3. 4. 9. Ditelo voi, scapigliata gente. SCAPIGLIATURA. L'Atto dello scapigliarsi nell'ultimo significato; Vita, o Maniera di vivere dissoluta, e scapestrata . Lat. lascivia , licentia . Gr. ασέλγαα , ασωτία. Buon. Fier. 3. 1. 9. E'l lanternino amico acceso, Che sempre ho in tasca pe' casi opportuni Delle scapigliature mie notturne. E Tanc. 5. 6. E'l danno della scapigliatura S' ha a ristorar or con un buon dotone

SCAPITAMENTO. Lo scapitare. Lat. damnum, detrimentum, jactura. Gr. Julia. Cavalc. Specch. cr. Questo addiviene oggi a molta gente, perocchè tanto regna questa invidia, che pare, che l'uomo sia dolen-te della fama, e della gloria, e dell' utilitade altrui,

reputando l'altrui merito suo scapitamento.

SCAPITARE. Perdere, e Metter del capitale, Metterci del suo, Andarne col peggio. Lat. summam imminuere, jacturam facere. Gr. Ynuiav everxev. Tes. Br. 7. 16. Amerei più iscapitare, che laidamente guadagnare. Introd. Virt. Nè si metta con lui ad altra quistione, imperocche ne potrebbe scapitare. Buon. Fier. 4. 4. 12. E scapitato aver di tal maniera ec. Che forza gli è l'andarsene in dileguo.

+ \* S. Scapitare , vale anche Perdere di sua virtà , o efficacia. Red. lett. Vol. 5. pag. 60. (ediz. de' Class.)
A tutte le singolari doti di quest' acqua (del Tetuccio), n' è accoppiata un' altra singolarissima, che ella può tramandarsi in tutte le più lontane regioni del Mondo, senza ch' ella scapiti ne poco ne punto di sua vir-

SCAPITATO. Add. da Scapitare.

SCAPITO. Lo scapitare, Scapitamento. Lat. damnum, detrimentum, jactura. Gr. Znuía. Fr. Giord. Pred. R. Esagerava il timore di fare uno scapito grande. E appresso: Non si accorse del fatto grandissimo scapi-

SCAPITOZZARE. Far capitozze, Tagliare gli alberi a corona . Lat. amputare . Gr. αποχόπταν . Dav. Colt. 188. Se vuoi farne molti [ de' mori ] scapitozzane di

Marzo nno, che sia in luogo umido, e grasso.

\* SCAPO. T. degli Architetti. Dicesi del Pusto della colonna, e per lo più della parte inferiore d'es-

sa; che anche dicesi Imo scapo, e Ratta da piedi. \* \* S. Scapo, T. de Bot. Il fusto delle piante Ilia-cee : Gagliardo . + SCAPOLARE. Verbo antiquato . Liberare . Lat.

liberare. Gr. edeudeesv. G. V. 7. 10. 3. Poco tempo appresso i baroni Pugliesi, i quali il Re avea presi alla battaglia, fece scapolare, e a molti di loro rendere le loro terre. E 12. 16. 7. Ogni atto, e scritture vi furono prese, e arse, e rotta la carcere della Volognana, e scapolati i prigioni.

S. I. In eignific. neutr. vale Fuggire, Scappare. Lat. effugere, evadere. Gr. έχφεύγεν. Buon. Fier. 1. 4. 6. Prima uscirà da quel minor pertugio Fatto di piccol. ago un elefante, Che possa scapolar, da noi guardato, Dalle carceri nostre un brusco, un pelo. E Tanc. 5. 1. Ecco, che in un istante l'accerchiaro, Che tempo non vi fu da scapolare. Fir. As. 67. Anziche egli d'indi se ne scapolasse per alcuna segreta strada, aspettata la mattina, io provvidi, che egli fosse menato dinanzi al vostro illustrissimo cospetto.

S. II. Scapolare, per Uscire, o Venir fuori. Buon. Fier. 3. 5. 6. Piova vin Marsilia, e Napoli, Piova gran Danzica, e Tripoli, Gran di qua, vin di là scapo-

SCAPOLARE. Sust. Quel Cappuccio, che tengono in capo i frati. Lat. scapulare, cuculio, Vives. V. il Du-Fresne. Bocc. nov. 61. 3. Qual calze, e qual cappa, e quale scapolare ne traevano spesso. Pecor. g. 3. nov. 1. Si comincio a vestire, e a mettersi in capo lo scapolare. D. Gio: Cell. lett. 14. Si turò il volto collo scapolare, e diegli d'uno coltellino per lo corpo. Burch. 1. 47. Erano tutti senza scapolari. Bern. Orl. 2. 22. 58. Aggraffa i frati per gli scapolari .

SCAPOLATO. Add. da Scopolare. Lat. qui evasit. Gr. ἐκφυγών. Fr. Iac. T. 4. 14. 2. L'antiquo serpe pare scapolato. Fir. As. 176. Cupido ec. non potendo più sopportar l'assenzia della sua bella Psiche, scapolato per una strettissima finestra di quella camera, dove egli era ristretto ec. se ne venne là, dove ella dormi-

va . \* \* SCAPOLI . s. m. pl. T. di Marineria . Quelli che servono nelle galere senza catena ai piedi, come sono

i marinari, ed i soldati. Stratico.

SCAPOLO. Add. Libero, Senza sopraccapo, Libero da suggezione. Lat. solutus, liber. Gr. aungiocos. Vit. Barl. 25. Bello figliuolo, ora si parrà, come tu ti guarderai di lor lacci, donde tu sei scapolo. Burch. 2. 75. Sicch' abbi i tuoi pensieri sciolti, e scapoli Dalla fornicazion ver lui diabolica.

§. Per Ismogliato . Lat. cœlebs . Gr. αγαμος . Tac. Dav. ann. 3. 65. Mettendo più conto l'essere scapolo [il T. Lat. ha: prævalida orbitate ]. Salvin. disc. 2. 468. Così gli uomini scapoli, e senza moglie riconoschiamo andare di fiero coraggio adorni, e di brio forniti, e di

spirito. SCAPONIRE. Vincer l'altrui ostinazione. Lat. aliταξέηγνοναι. Buon, Fier. 3. 3. 2. E pur sappiamo Anche noi torre a scaponire un libro (qui per metaf.). cujus pertinaciam infringere. Gr. αὐ θάδειαν τινός κα-

SCAPONITO. Add. da Scaponire.

\* SCAPPAMENTO. T. degli Oriuolaj. Dicesi in generale del Meccanismo, per cui il regolatore riceve il moto dell'ultima ruota, o lo rallenta, perchè l'oriuolo

si muova a dovere (\*) SCAPPANTE. Che scappa. Lat. evadens, exiens. Gr. diaduwr. Salvin. disc. 2. 95. Ulisse, che prepose alla veduta del fummo, scappante da i fummaiuoli della sua Itaca, l'immortalità esibitagli dalla ninfa innamorata di lui; dice della medesima sua patria, ch' era uno scoglio.

SCAPPARE. Fuggire, Uscire, o Andar via con velocità, con astuzia, o con violenza: e si dice propriamente di Cosa , che sia riteauta . Lat. erumpere , essugere , evadere, excidere . Gr. έκφεύγαν. Bocc. nov. 77. 63. Ma fermamente tu non mi scapperai delle mani. Tac. Dav. stor. 4. 342. L'appiccavano anche a Vocula, se trave-stito da schiavo di notte cheto non iscappava. Sagg. nat. esp. 110. Ma essendo, non so come, scappato di mano a chi l'immergeva ec. si vedde, che in quel solo atto d'immergerlo l'argento n'avea mangiata una gran parte.

S. I. Scappare a dire, o a fare alcuna cosa, vale Lasciarsi andare a farla, o a dirla quasi non volendo, o dopo essersene ritenuto. Tac. Dav. ann. 2. 55. Della qual cosa rara, e lieta eziandio a' pover uomini Tiberio fece tanto giubbilo, che in senato scappò a vantarsi, niuno altro Romano di sua grandezza aver avuto due nipotini a un corpo (il T. Lat. ha ut non tempe-

S. II. Scappare alcuna cosa ad alcuno, per similit. vate Riescirgli di farla, Venirgli fatta. Lat. excidere aliquid. Car. lett. 1. 106. Quando mi scappasse qualche cosetta, sara di più favore a me, venendo alle sue

mani, che di piacere a lei.

S. III. Scappar la pazienza, la rabbia, o simili, vagliono Uscir di flemma, Entrar in collera, in furia, e simili. Lat. patientiam abrumpere, Tacit. Gr. πάχονπε ε'κκα'μναν. Τας. Dav. ann. 12. 156. Ad essi, benche usati a servire, scappa la pacienza, e l'assediano armati in palagio.

\* S. IV. Scappare dicono i Razzaj, per Mandar via il

SCAPPATA. L' Atto dello scappare; e dicesi propriamente della Prima mossa con furia nel correre del cane, e del cavallo liberati dal ritegno, che gl'impedi-

S. I. Per metaf. Salvin. disc. 1. 314. Abbondevolissimo è l'ingegno dell'Ariosto, e fecondissimo, fervido, ed amoroso; onde dove vede il bello da sfogare sotto figura d'altri la propria passione, da certe scappate non può tenersi. E 1. 349. La stagione ec. invita me per ristoro delle passate estive fatiche, e recitazioni accademiche, a prendere dal presente dubbio acconcia, e comoda congiuntura di gicconda scappata. E 2. 299. Sono bei luoghi poetici, e scappate d'ingegno.

S. II. Scappata, pur per metaf. si dice di Error grave, e poco considerato in fatto, a in detto. Tac. Dan. ann. 1. 27. Ravvedutosi della scappata, chinò le spalle ad assolvere il reo dalla querela (il T. Lat. ha: quantoque incautius efferbuerat, pœnitentia patiens). Alleg. 123. Deliberando di fare una scappata marchiana per uscir de' pupilli davvero. Buon. Fier. 1. 5. 11. Penso pur nondimen rinvenir casi Delle scappate lor.
(\*) SCAPPATELLA. Dim. di Scappata. Pros. Fior.

6. 204. Questo sgraziato vedendo, che Venere faceva qualche scappatella, non volle lasciar correre, come

tant' altri ec

SCAPPATO . Add. da Scappare . Lat. qui effugit, qui excessit, vel elapsus est . Gr. εκφυγών. Tac. Dav. stor. 3. 310. Scappati di pacienza gli rinfacciavano l'orgoglio, e la crudeltà, e infino al tradimento (il. T. Lat. ha: exarsere). Buon. Fier. 1. 2. 2. Uscito il podestà, scappato voi. E 3. 1. 9. Oh che gote, oh che mento, oh che ganasce Scappate de' lor gangheri! E 3. 2. 15. I barberi scappati Si son rimessi a segno. Cecch. Esalt. cr. 1. 5. E venuto un Cristian di verso

Susa Scappato da quei Barbari. + \* SCAPPATOIA. Sutterfugio; Scusa affettata. Salvin. Tanc. Buon. 4. 6. Queste gretole ec. queste scuse affettate; questi rifugi, sutterfugi, scappatoie. SCAPPELLARE. Cavare il coppello. Lat. pileum

detrahere. Gr. πιλίδιον άφαιζειν. Libr. Mott. Se gli accosto abbracciandolo, e trassegli il cappello, dicendo, che un Re poteva bene scappellare un altro.

S. Talora vale Salutare alcuno, o Cavarsi il cappello per salutare alcuno; e si usa in signific. neutr. pass. Lat. aperire caput. Gr. κεφαλήν αποκαλύπτεσ θαι. Buon. Fier. 4. 3. 5. Che ritrose Mi faccian muso, quand' io

le scappelli.

SCAPPELLATO. Add. da Scappellare.

SCAPPELLOTTO. Colpo dato nella parte deretana del capo colla mano aperta. Lat. capitis ictus, alapa. Gr. χόνδυλος. Buon. Fier. 1. 4. 6. Perchè a queste pelando La conocchia, e a quelli Scappellotti, e frugoni,

e punzon dando, Non v'era più nessun, che non vo-lasse Di dove egli apparía. SCAPPERUCCIO. Capperuccio. Lat. cuculio. Gr. πος κεφαλής καλυμμα. Car. lett. 1. 28. Fermatosi dunque, e sbracciatosi in un tempo, si lasciò calar lo

scapperuccio sulle spalle.

SCAPPINARE. Fare lo scappino, cioè il pedule; e dicesi più degli stivali, che d'altro.

SCAPPINO. Pedule. Lat. pedule. Gr. modelov. Wov. ant. 75. 4. Certo, disse messer Rinieri, si sono, ma sono tornato per gli scappini delle cal-

SCAPPONATA. Festa de' contadini fatta per la nascita de' lor figliuoli, detta dal mangiarsi in essa de' capponi. Buon. Tanc. 1. 1. Quand' e' si fece un di la scapponata, In pian Mugnone il vidi straluna-

+ \* SCAPPONEÁRE. Voce bassa e poco usata. Fare uno Scapponeo, una rammanzina. Salvin. Fier. Buon. 3. 4. 11. Il Tasso fa una stupenda Canzonetta contra la Luna, scopritrice de' suoi amorosi rigiri, e per

cosi dire, scapponéala. + SCAPPONEO. Voce bassa e poco usata. Rampognamento, Il rampognare, Riprensione, Rammanzina. Lat. convicium, objurgatio. Gr. emitiunois. Salvin. pros. Tosc. 1. 356. Le fa fare a un notturno amante ec. un nobilissimo rampognamento, o come volgarmente noi Fiorentini diciamo, scapponéo.

SCAPPUCCIARE. In signific. neutr. pass. vale Cavarsi il Coppuccio. Lat. aperire caput. Gr. πεφαλήν αποχαλύπτεσ θαι. Agn. Pand. 13. Servi costui, dispetta a un altro, compiaci, gareggia, ingiuria, inchinati, scappucciati, e tutto 'l tempo dare a simili operazioni sanza Franc. Sacch. nov. 87. Mandate le brache giù, a un tratto, gli scappuccia il culo, e'I capo.

S. I. Scappucciare, in signific. neutr. diciamo anche

per Errare, ma in modo basso. Salv. Granch. 2. 2. O-gnuno ha a scappucciare una Volta, e sciorre un tratto i bracchi. Car. lett. 1. 13. Nello scrivere con quelle terze persone mi viene spesso scappucciato, e dato del

voi alla signoría vostra con altre discordanze.

S. II. Per Inciampare. Lat. cespitare. Gr. παςαφοςον βαδίζαν. Matt. Franz. rim. burl. 2. 156. Scappuccio

quella, questa assai ben corse

SCAPPUCCIATO. Add. da Scappucciare. Franc. Sacch. rim. 50. l' udi' già, non molti anni passati, Gridare: alla pazzia, alla pazzia, E quel, che non è pazzo, pazzo sia, A que', che si chiamavan scappucciati. E nov. 155. E'l medico scappucciato col cavallo, che pel romore de' ferramenti caduti molto più correva

SCAPPÜCCIO. Lo scappucciare; e figuratam. ma in modo basso, Errore, L' Errare, Sbaglio, Svista. Lat. erratum, delictum.Gr. σφάλμα. Varch. stor. 10. 329. Perchè l'universale di Firenze ha questo, che chi non fa scappucci d'arcai. fa scappneci d'errori, è piuttosto lodato da lui, che biasimato. Ed Ercol. 95. Chi in favellando ha fatto qualche scappucció, e gli è uscito alcuna cosa di hocca, della quale vien ripreso, suole a colui, che lo riprende, rispondere ec. E 294. Bisogna, che sia o nato, o

stato a Firenze, altramente fa di grandi scappucci.

SCAPRESTARE. V. SCAPESTRARE.

SCAPRESTATO. V. SCAPESTRATO.

SCAPRICCIARE. V. SCAPRICCIRE.

SCAPRICCIATO. V. SCAPRICCITO.

SCAPRICCIRE, e SCAPRICCIÁRE. Cavare altrui di testa i capricci; quasi Scaponire. Lat. alterius per-tinaciam vincere. Gr. αὐθάδααν τινός καταβέπγνῦναι.

S. In signific. neutr. pass. vale Cavarsi i capricci. Lat. cupiditatem , libidinem explere, licentiæ indulgere. Alleg. 199. Volendomi scapriccire a tutti i patti, sfogo la mia rozza vena col mantenermi'l me' ch' i'posso terra terra . Buon. Fier. 4. 2. 7. Da scapriccirmi il di parecchie volte Col batterlo nel muro . E 4. 5. 3. Scapricciati a tua posta, eccol qua pronto. Segn. Mann. Marz. 16. 1. Aveva qualunque comodità mai volesse di darsi all' ozio, di banchettare, di bere, di scapricciarsi. E Apr. 18. 1. Perchè attendiamo a pigliarci i nostri piaceri, a scapricciarci, a sfogarci? SCAPRICCITO, e SCAPRICCIATO. Add. da'loro

verbi .

\* SCÁPULA. Voce latina , che vale Omero , Spalla. Gli Anatomici però danno questo nome alla Paletta della spalla, la quale con l'omero, o spalla è legata. Bellin. disc. Questa paletta, che scapula s'appella, non ha altro sostegno, che quello di questi due os-

SCAPULARE. Scapolare sust. Lat. cuculio, cucullus. Gr. τό τῆς κεφαλῆς κάλυμμα. Franc. Sacch.

nov. 132. L' uncino s'appiccò allo scapulare. SCARABATTOLA. Lat. cimelium. Gr. κειμήλιον. Red. Ditir. 44. Son minuzie, che raccattole, Per fregiarne in gran dovizia Le moderne scarabattole Delle donne Fiorentine . E annot. Ditir. 212. Scarabattole, fogge di stipi, o studioli trasparenti da una, o più par-ti, dove a guardia di cristalli si conservano tutti i generi di minute miscée, cui la rarità, la ricchezza, o

il lavoro rende care, preziose, o stimabili. + \* SCARABATTOLO. Lo stesso, che Scarabattola, Red. annot. Ditir. 212. Diconsi in Castigliano Escaparrates, dalla qual voce ebbe origine tra noi Scarabattola , e Scarabattolo . Magal. lett. Desidererei sapere a un dipresso quanto, converrebbe pagare uno scarabattolo d' ebano liscio con tre palchetti, e col suo telaio davanti per cristalli.

(\*) SCARABEO. Scarabone. Lat. scarabeus. Gr. κανθαρος. Car. lett. 2. 71. Ancora io pensava, che fosse di quelli che ronzano, e non di quelli che fanno pallotta; come lo scarabeo, o lo scarafaggio

SCARABILLARE. Sminuire, Aspeggiare. Lat. stri-dulum instrumentum pulsare. Varch. Ercol. 249. E chi non eleggerebbe di toccare piuttosto mezzanamente uno

violone, che perfettamente scarabillare un ribechino ? SCARABOCCHIARE. Schiccherare. Lat. conscribillare

SCARABOCCHIATO. Add. da Scarabocchiare. Pataff. 7. Alma scarabocchiata alle carole [ qui per metaf. ].

SCARABOCCHIO. Dicesi il Segno, che rimane nello scarabocchiare. Red. lett. 1. 128. Io vi farei quella bella comparsa, che farebbe ec. uno di quei rozzi scarabocchi, che schiccherava co'suoi pennelli l'antico Margheritone d' Arezzo.

SCARABONE. Scarafaggio. Lat. scarabæus. Gr. σχαςαβαίος Pallad. Agost. 8. Di questo mese li scara-

boni molto molestano l'api . SCARACCHIARE. Beffare. Lat. irrisiones ingerere, irridere . Gr. χλευάζειν .

SCARACCHIATO. Add. da Scaracchiare. Varch. Ercol. 54. Quando chicchessia ha vinto la pruova, cioè sgarato un altro, e fattolo rimaner o con danno, o con vergogna, dicono a Firenze: il tale è rimaso scornato ec. o scaracchiato ec.

SCARAFAGGIO. Animaletto nero simile alla piattola, che depone l'uova nello sterco di cavallo, o di vaeca, e lo riduce in forma di palla, rotolandolo per terra, e conducendolo dove vuol tenere, o conservare le sue uova. Lat. scarabæus. Gr. σχαβαίος. Omel. S.

Grisost. Come scarafaggi rivoltare, e rimestare lo ster-co suo. Franc. Sacch. rim. 47. A' scarafaggi tu verrai in ira. E nov. 136. E' nascerà molte volte una fanciulla, e forse le più, che paiono scarafaggi. Burch. 1. 110. Il sol già era nello scarafaggio [ qui in ischerzo per uno segno celeste].

\* S. Scarafaggio, per Pesce. volg. detto Tenuta. Salvin. Opp. Pesc. Tosto l'odor lo scarafaggio desta, Ond' ei verrà dentro alla tonda rete.

SCARAFALDONE . V. A. Lat. satelles , miles . Vend. Cr. Vennero gli scarafaldoni, cioè la famiglia della sinagona ec. E questi scarafaldoni andarono dietro all' odore, ed ebbono trovata questa caldaia.
(\*) SCARAFFARE. Arrasfare, Rapire a russa ras-

fa, Levar via con furia, e assolutamente. Lat. abripere. Gr. αρπάζειν. Malm. 9. 50. Se vien frittata ognun-stava accivito Che per aria chi può se la scarassa.

SCARAMAZZO. Add. Che non è ben tondo, Bernoccoluto; e si dice delle perle. Lat. male rotundus, gibbobus. Gr. χυρτός. Red. Esp. nat. 78. Quattro perle scaramazze, che tutte insieme pesavano dodici grani, nel ventriglio d'un piccion grosso scemaron di

peso quattro grani in 20. ore . SCARAMUCCIA. Scaramuccio . Lat. velitatio . Gr. ακροβολισμός . M. V. 11. 79. Lasciando le forestiere storie, e tornando alle scaramucce, e badalucchi della tediosa guerra intra i Fiorentini, e' Pisani, ci occorre ec. Cron. Morell. 312. I nostri traevano molto più forte alla scaramuccia, e spezialmente il Tartaglia [ così ne'T. a penna; la moderna edizione legge i nostri teneano]. L' appresso : Bernardone s' apparecchiò il meglio, che si potè: la scaramuccia si cominciò: il Tartaglia non si potè tenere, ed escì alla scaramuccia. Varch. Stor. 11: 430. La carne del cavallo ec. quando ne erano ammazzati nelle scaramucce [ si comperava ] due grossoni, e non era cattiva. Disc. Calc. 15. Negli eserciti antichi de' Romani i funditori, ed oggidi ne'moderni gli archibusieri attaccano le scaramucce.

SCARAMUCCIARE. Combattere, che fa una parte dell'esercito, o dell'armata contra una parte de'nemici, che siano a fronte. Lat. velitari. Gr. ακροβολίζεσ θαι .. Vit. Plut. Alcune volte scaramucciavano, e sempre vin-cevano quelli di Cesare. Cron. Morell. 311. Que' del Duca erano accampati, e scaramucciavano tutto gior-no co' nostri. But. Quelle quattro [ galée ] di Ci-cilia si trassono fuor del porto, e scaramucciando man-

SCARAMUCCIO, e SCARAMUGIO. Combattimento, Zuffa da piccola parte degli eserciti fatta fuor d'ordinanza. Lat. velitatio, velitaris pugna. Gr. αχεοβολίσ-μός. G. V. 9. 47. 2. I Fiorentini non usciron fuori a battaglia, se non in correrie, e scaramugi. E 10. 89. 3. Quivi stettero più giorni sanza assalire una oste l'altra, se non di scaramugi, e badalucchi. E 11. 3. 1. E in su quello di Grignano più scaramugi ebbono la nostra gente. E 12. 38. 3. Sovente uscivano fuori agli scaramucci, e hadalucchi. E cap. 58. 4. Cosl vi continuò l'oste ec. al continuo uscendo fuori a badalucchi, e scaramucci .

+ SCARAVENTARE. Scagliar con violenza, Lanciare. Lat. magna vi vibrare. Gr. μετά βίας αναζειπίζειν.

Tac. Dav. Post. 446. Lanciatevi ; avrei detto scaraventatevi, ma cappita, il Muzio ci grida. Buon. Fier. 4. 4. 12. L' uom malvagio Che per timor tenne al suo vizio il morso, Non avendo chi I freni, Colle sue iniquità si scaraventa. Fortig. Ricciard. 2. 19. E quando (la belva) apre la sua terribil bocca, E tu la scaraventa (quella radice) nel palato, E subito vedrai ec. SCARAVENTATO. Add. da Scaruventare. Lat.

multa vi ejaculatus. Gr. μετά βίας ανεξέιπισμείνος. Buon. Fier. 3. 5. 2. E la scaraventate e giubbe, e bra-

che. + \* \* SCARCARE. Voce Poet. Sincop. di Scaricare. Ar. Fur. 7. 12. Sotto due negri e sottilissimi archi Son duo negri occhi, anzi due chiari soli Pietosi a rignardare, a mover parchi, Intorno a cui par ch' amor scherzi e voli, E ch' indi tutta la faretra scarchi. E 28. 87. Non fugge il suo pensier, ne se ne scarca Rodomonte per terra, ne per onda. N. S. + SCARCERARE. Levar di carcere. Lat. e vinculis

educere, carcere liberare. Gr. έξαγαγείν έκ τε δεσμωτηρίε. Buon. Fier. 3. 5. 2. Scalzarli a forza d'argani, murate Loro le calze'n gamba, e scarcerarle Delle te-

naci ritirate invoglie (qui detto per similit.). SCARCO. V. Poet. Sust. Lat. exoneratio. Gr. αποpoerrois. Dant. Inf. 12. Cost prendemmo via giù per lo scarco Di quelle pietre . But. ivi : Per quello scarco, cioè per quello scaricamento di quelle pietre, che si scaricarono, e rovinarono giuso, e rimasonne ismos-se assai per lo luogo.

SCARCO. V. Poet. Add. Scarico , Scaricato , Privo di carico. Lat. exoneratus, onere levatus. Gr. αποπε-Φορτισμένος . Petr. son. 112. Nè così bello il sol giammai levarsi, Quando 'l ciel fosse più di nebbia scarco. Dant. Purg. 26. Ma poiche furon di stupore scarche

ec. Ricominciò colei, che pria ne chiese.

\* SCARDA. Ulva intestinalis. Linn. T. de' Bota-

nici. Sorta d' erba, lo stesso che Ulva. V.

\* SCARDARE. T. degli Agricoltari. Estrarre le castagne dal cardo, o riccio che anche dicesi Diriccia-

SCARDASSARE. Raffinar la lana cogli scardassi. Lat. carminare . Gr. xxeviger. Libr. Son. 127. Sento, che'l matrassaio ha buona cera, Perchè scardassa. Cant. Carn. 185. E se pur scardassare Ci bisogna talor lana, ch' ha vizio, Fa'l camato il servizio. E 265. Ognun qualche mestier, qualch' arte piglia, Chi più alta, o più bassa, Chi purga, o tigue, chi lava, o scarmiglia, Chi pettina, o scardassa. Malm. 3. 60. Noi non abbiamo a scardassar più lana. Buon. Fier. 2. 1. 16. E si scardassi, s' abburatti, e vaglisi. Morg. 22. 174. E'fare' meglio esser con quelle dame, Che con questo Pagan crudele, e rio, Che così scardassato t' ha lo stame. Ciriff. Calv. 1. 24. Se non che a scardassar s' aveva lana; Che gli parrà più dura, che Sarde-

S. Per metaf. Morg. 28. 131. Adatterà il battaglio ancor dal cielo In qualche modo a scardassargli il pe-q lo. Varch. Ercol. 55. D' uno, che dica male di un altro, quando colui non è presente, si usano questi verbi: cardare, scardassare, tratti da' cardatori, e dagli scar-

dassieri.

SCARDASSIERE. Che scardassa, Che esercita l'arte dello scardassare. Lat. carminator. Gr. Zavigns. Bocc. nov. 37. 11. La cui innocenzia non pati la fortuna, che sotto la testimonianza cadesse dello Stramba, e dell'Atticciato, e del Malagevole forse scardassieri, o più vili uomini . G. V. 11. 3. 6. Per certi scardassieri, e popolazzo minuto. Stor. Pist. 172. Con loro erano molti del popolo minuto, scardassieri, e altra gente di piccola condizione. Cronichett. d' Amar. 240. Che i pettinatori, scardassieri, vergheggiatori, lavatori di lana ec. avessero consoli da loro, e non fossono

più sottoposti all' Arte della lana.

SCARDASSO. Strumento noto con denti di fil di ferro auncinati, detto anche Cardo, col quale si raffina la lana, acciocche si possa filare. Lat. pecten lana-rius. Bocc. nov. 23. 26. Biasimando i lucignoli, e' pettini, e gli scardassi, insieme con gran diletto si sollazzarono. Buon. Fier. 2. 1. 15. Ch' è carico di pettini da lino Di scardassi, e di setola.

+ SCARDINE. Spezie di piccol pesce d'acqua dolce. Cr. 10. 36. 7. Alcuna volta truova tanti pesci, e massimamente anguille, che sono aggomitolate, conciossiacosachè d'amore ardano, ovvero scardini, che adunati vanno, che appena la navicella tener gli può [ il

T. Lat. ha scardinias ] .

+ SCARDONE. Spezie di piccol pesce d' acqua dolce, forse lo stesso che Scardova. Cr. 9. 81. 2. Se l'acqua sia di fontana, ovvero di siumi, in quella potran-no ben vivere di que' pesci, che son nelle parti di Lombardia, cioè cavedini, scardoni, barbi, e alcuni altri piccoli pesci, e forse trote [ così si legge in alcu-

ni T. a penna ].

+ SCARDOVA. Cyprinus brama. T. de'Naturalisti. Pesce che ha le notatoie nericce, e ventinove raggi a quella dell' ano, la bocca piccola, la mascella superiore un po'avanzata, la fronte di un turchino nericcio, le guance di un turchino giallo, la pupilla dell'occhio nera, l'irride giallo-pallida, ed una macchia nera al di sopra a mezza luna. Dant. Inf. 29. E si traevan giù l'unghie la scabbia, Come coltel di scardova le scaglie. But. ivi: Così l'unghie faceano cadere le grosse croste della lebbra, come lo coltello, con che si diliscano li pesci, fa cadere da quel pesce, che si chiama scardo-

va, che ha molto grandi squame.

SCARFERONE. Arnese da vestire la gamba, Stivaletto. Lat. ocrea. Gr. xvnuis. Buon. Fier. 4. 2. 7.

E con esse uose, usatti, e scarferoni.

+ \* SCARICA. Sparata di più arme da fuoco ad un tempo. Salvin. Fier. Buon. 2. 5. 7. Scaricazioni enfiate, . . . cioè scariche, sparate, dalla scarica, e dallo sparo de' cannoni. Magal. lett. Presentatisi loro per attaccargli ec. nel punto di far la prima scarica fosse veduta. Accad. Cr. Mess. Fece gran danno que-

sta prima scarica, e maggiore sarebbe stato, se ec.

\* S. Scarica, T. di Marineria. L'azion di levare le merci, che fanno il carico, o parte del carico di un

bastimento

+ SCARICABARILI. Giuoco fanciullesco, che si fa da due soli, che si volgono le spalle l'un l'altro, e intrigate scambievolmente le braccia s'alsano a vicenda l'un l'altro

SCARICALÁSINO. Sorta di giuoco, che si fa sul

tavoliere

SCARICAMENTO. Lo scaricare. Lat. exoneratio. Gr. αποφόρτισις. Libr. Viagg. Quelli cotali porti sono chiamati riposi, ovvero luoghi di scaricamento. But. Inf. 12. 1. Per quello scaricamento di quelle pietre, che si scaricarono, e rovinarono giuso.

+ SCARICARE. Levare, o Posare il carico da dosso, Sgravare: e si usa anche nel neutr. pass. Lat. exonera-Te, exonerari. Gr. αποφορτίζειν, αποφορτίζεσθαι. Bocc. nov. 26. 18. Tu aspettavi scaricar le some altrove [qui in senso disonesto]. E nov. 68. 2. Gran peso mi resta ec. del quale, coll' aiuto di Dio, io spero assai bene scaricarmi (qui è detto metaforic.). E nov. 80. 2. Faccendole scaricare, tutte in un fondaco, il quale in molti luoghi è chiamato dogana ec. le portano.

\*\* §. 1. Detto delle navi, che lasciano onechessia il loro carico. Franc. Sacch. nov. 154. Uno padrone d'una nave, la quale pochi di nel porto di Genova ec. avea scaricato ec. [ può anche esser attivo prendendo in quar-

to caso la quale ] .

G. H. Scaricare, per metaf. Guid. G. Gente infinita d'infinite parti vennero in quell'isola, femmine, e nomini per iscaricarsi de'lor boti [cioè: soddisfare, e sgravar la coscienza ]. Vit. Barl. 14. Queste cose non potremo noi conoscere certanamente di qui a che noi non siamo scaricati di questa mortale carne [ cioè : sciolti , separati]. Buon. Fier. 4. 2. 7. Delle passate fiere dir carote, E scaricar miracoli [ cioè: riferire, vantare, o scagliare, nel signific. del S. III.].

\*\* S. III. Per Manisestare a scarico di coscienza. Stor. Semif. 41. Grande in vero fallanza sarebbe la mia, se di ciò, che per tua e mia utilitade conosco, non mi

scaricassi.

S. IV. Scaricare archibuso, artiglieria, e simili, vale Fare uscirne la carica col dar loro fuoco. Lat. explodere, displodere. Gr. exegueur. Cant. Carn. 37. Chi lo scoppietto maneggiare ogni ora Può con facil

destrezza, Scarica quattro, o sei volte per ora.

S. V. Scaricar l'arco, o la balestra, si dice del Fnr-la scoccare. Gal. Sist. 164. Nello scaricare il bolzone verso il corso della carrozza, l'arco imprime i suoi tre gradi di velocità in un bolzone, che ne ha già un gra-

S. VI. Scaricarsi, parlandosi di fiumi, si dice del Mettere, o Sboccare, l'acque loro in altro fiume, o si vero nel mare. Lat. exonerari, egeri. Gr. n'xpéper 9ai. Stor. Eur. 5. 107. Di questo esce Motala fiume, che si scarica in mare a Levante, poiche ha trascorso il lago Roseno.

S. VII. Scaricare il ventre, vale Cacare. Lat. cacare , ventrem exonerare . Gr. xe (211 . Sagg. nat. esp. 115. Come se veleno avesse preso, scarico il ventre, e abbandonatasi affatto, cadde morta sul vetro .

S. VIII. Scaricar la testa , vale Trarne per le narici,

o altronde i soverchi umori.

\* \* §. IX. Scaricare una vela. È quando si fa prendere del vento ad una vela accollata all'albero, cioè che le si fa ricevere del vento nel suo interno, o dalla parte a cui è orientata, o dall'opposta. Stratico. SCARICATO. Add. da Scaricare. Lat. exoneratus.

Gr. αποφορτισθείς. Car. lett. 2. 215. La fo così scaricata [ la molla ] per dinotare, che non sia conosciuta, ne adoperata a quel, che potrebbe fare ( qui vale: scattata )

SCARICATOIO. Luogo, dove si scarica. Viv. disc. Arn. 35. Per tenerlo sempre arginato all' intorno, acciò serva di scaricatoio, dentro al quale esse materio

possano comodamente deporsi.

\* S. Scaricatoio, chiamasi da' Fabbricatori di vetri quel Luogo donde si buttano le legne nella fornace.

SCARICAZIONE. Scarienmento. Lat. exoneratio, oneris levatio. Baon. Fier. 2. 5. 7. Tu terresti ben noi. per gonfinugoli, Se noi prestassim fede A queste tue scaricazioni enfiate [ qui per metaf. e vale : sparate ] .

SCARICO. Sust. Scaricamento, Sgravio. Lat. ex-oneratio. Gr. αποφορτισις. Red. lett. 2. 110. Sara di mestiere cavar sangue dalle parti inferiori, e particolarmente se l' utero non facesse motivo veruno di scarico.

S. I. Scarioo , per metaf Giustificazione , Scusa . Lat. purgatio. Gr. anología. Fitoc. 2. 24. Per mio scarico il meglio è di dirlo al Re. Buon. Fier. 3. 2. 16. Gli scarichi, le scuse, e le bugio. Car. lett. 1. 78. La qual cosa torna non meno in ornamento, e comodità della terra vostra, che in satisfazione, e scarico dell' animo mio . Tac. Dav. ann. 1. 21. Ora che tu me ne dai prima il potere, ripiglio l'antica fede, e voglia di quiete, non per mio prò, ma per iscarico di tradigione.

S. II. Scarico per similit. dicesi anche dagli Scrittori naturali di Tutte quelle materie che rovinano giù da monti come per es. Scarichi degli Apennini.

\* S. III. Scarico nell'uso dicesi a Quelle materie, che si portan fuori nel fare uno scavo. Targ. Bigonci, e ceste colle quali s' innalza lo scarico nel fare i pozzi delle cave e simili. Scarichi di calcinacci, miniere,

SCARICO. Add. da Scaricare; Scaricato. Lat. exoneratus, onere levatus. Gr. aποφορτισθείς. Fir. As. 208. Scarico della soma, scansai tanto manifesto pe-

ricolo.

+ S. I. Per metaf. Lat. solutus, hilaris. Gr. idagos, paideoc. Gell. Sport. 1. 2. Oh io sono tutto scarico, che io ho trovato la sporta dove io la nascosi. Fir. disc. an. 39. Parendogli aver fatto una bella prova, se ne torno tutto scarico a dormire. Tac. Dav. stor. 1. 251. Cominciando allora, scarico d'ogni pensiero, a perdersi nell' allegrezza. Borgh. Orig. Fir. 287. Or ben potremo noi con l'animo alquanto più scarico, per l'autorità di molte ( pietre ), credere, e per poco tener certa questa opinione (Scarico, cioè, franco, sicuro, libero da ogni dubbio).

S. Il. Scarico di colore, e Scarico assolutam. parlandosi di liquori, vagliono Chiaro, Limpido. Lat. dilutus, clarus. Gr. λαμπρός. Soder. Colt. 75. Questo

stabilirà il vino, e lo farà scarico di colore.

§. III. Scarico di collo, o di gamba, o simili, parlandosi di cavallo, o d'altri animali, vale Che abbia il collo, o la gamba ec. sottile, svelta. Lat. astri-

S. IV. Scarico, parlandosi di tempo, vale Rassere-nato, Che non minaccia più pioggia. Lat. tranquillus, sine nube. Gr. eddios, al Poios. Car. lett. 1. 19. Cavando il capo fuori, di qua, disse, il tempo è scarico; domani certo non pioverà.

\*\* S. V. In signific. di Indifferente, Non prevenuto, Non appassionato. Bargh. Orig. Fir. 126. E veramente e' non parrà già loro cosa dura, quando attentamente, e con animo scarico considereranno, che a fare una

Rocca ne poteste bene invitare il bisogno.

+ SCARIFICARE. V. L. Scarnare, Intaccare la parte con ispessi tagli. Lat. scarificare. Gr. 271322. M. Aldobr. Sia fatta la signera della vena cefalica, e poi sia scarificata la gengia ec. e se fosse per cagion di postema, conviensi scarificare, e poi lavar la bocca con sugo di cavolo. Cr. 5. 10. 8. Deesi il suo pedale ( del fico ) scarificare nel luogo, dove gonfia, e ingrossa, acciocchè l'umor ne possa scolare, sicchè non generi vermini

(\*) SCARIFICATO. Add. da Scarificare. Lat. searificatus . Gr. σχαζόμενος . Red. Cons. 2. 10. Con poco buon successo usò i bagni di Napoli, ec. e poscia in processo di tempo le ventose tagliate, e scarificate,

ed un vessicatorio al collo .

\* SCARIFICATORE. T. de' Chirurgi . Strumento

per coppette da laglio .
+ SCARIFICAZIONE. V. L. Lo scarificare. Lat. scarificatio. Gr. σχαλευμα. M. Aldobr. Domanda, che due ventose si pongano sotto le mammelle senza scari-ficazione. Red. Ins. 71. Ebbe di buono a poter guarirne dopo molte scarificazioni fatte sopra la ferita, e dopo

+ SCARIOLA. Lo stesso, che Indivia Minore. Ricett. Fior. ant. Sappi che il seme della scariola è il seme

dell' indivia salvatica.

\* \* SCARLATTEA . Lychnis chalcedonica Linn. T. de' Botanici. Pianta che ha gli steli diritti, semplici, pelosi, scabri, le foglie opposte, sessili, lanceolate, ovate, scabre, seghettate, i fiori di uno scarlatto vivace, a mazsetto terminanti. l'iorisce nell'Estate, ed è

indigena della Russia e della Turchia asiatica. Si conoscono da' Fioristi le seguenti varietà. 1. Quella a fiori bianchi, 2. quella a fiori carnicini 3., quella a fiori color di Zaffrone, 4. quella a fiori doppi. Gallizioli.

+ \* SCARLATTINA. T. de' Medici. Malattia esan.

tematica, contagiosa, con macchie rosse alla pelle ac-

compagnata da febbre . SCARLATTINO. Scarlatto. Lat. coccinum. Gr. πορφύρα. Ricord. Malesp. 161. Passarono la maggior parte d'una gonnella stretta, e di grosso iscarlattino, M. V. 3. 85. Per la rinnovazione di questa memoria il comune l'ordino [ il palio ] di braccia dodici di

scarlattino fino, e che si corresse a cavallo. SCARLATTO. Panno lano rosso di nobilissima tintura. Lat. purpura, pannus purpureus, coccinum. Gr. ποςφύςα. Βοςς. nov. 79. 2. Co'panni lunghi, e larghi, e cogli scarlatti, e co' vaj. E num. 3. Vestito di scarlatto, e con un gran batalo . G. V. 8. 13. 2. In sua compagnia 200. cavalieri ec. tutti giovani, vestiti col Re d'una partita di scarlatto verdebruno. Fr. Giord. Pred. S. 67. Fu spogliata da' demonj del più nobile vestimento, che giammai fosse, e più che ogni scarlatto, o sciamito di questo mondo. E appresso: Chi desse una fine roba di scarlatto per una di foglie di fico, mal cambio avrebbe fatto. Red. Oss. an. 27. Conservava un colore di scarlatto vivissimo.

S. Scarlatto in forza d'add. Lat. coccineus. Gr. nonxeros. Quad. Cont. Porto Lotto Manetti per 145. pance di vaio per la guarnacca scarlatta della moglie di Bindo, e per due ermellini, e per mettitura sotto la guarnacca. Bern. rim. 1. 52. Che quel vantaggio sia fra loro appunto, Ch' è fra I panno scarlatto, e i pan-

ni buj.
\* SCARLÉA, SCARLÉGGIA. Salvia scarlea, da alcuni Orvale, Horminum. Nome volg. Botanico d' una spezie di salvia detta con altri nomi Erba moscadella, Erba S. Giavanni, Trippa madama, dal Mattiolo Sclarea; nel-l'officine Gallitrico; da' Francesi Orvale; toute bonne; ed è Pianta bienne che ha odore molto acuto, ed inebriante, ma non ingrato quando è odorato leggiermente. Le sue foglie seccate servono a dare un odore di moscadello al vino, ed ai gelati.
+ SCARMANA, e SCALMANA. Infermità cagionata

dal raffreddarsi immediatamente dopo d'essersi riscaldato. Lat. pleuritis. Gr. πλευρίτις. Minucc. Malm. pag. 88. Scarmana è una specie d' infermità, che viene a coloro, che dopo essersi soverchiamente riscaldati...si raffreddano o col bere ec. e si dice: Pigliare una scar-

mana, o scarmanare,

+ SCARMANARE, e SCALMANARE. Incorrere nella infermità della scarmana; e si usa per lo più in signific. neutr. pass. Lat. pleuritide corripi . Gr. whevgiredi vooev. Minucc. Malm. pag. 88. Scarmana è una specie d'infermità, che viene a coloro, che dopo essersi soverchiamente riscaldati ... si rassreddano o col bere ec. e si dice: Pigliare una scarmana, o scarma-

SCARMANATO, e SCALMANATO. Add. da' loro verbi; Che ha presa la scarmana. Lat. pleuritide correptus. Malm. 1. 29. Che i suoi lacche spedati, e conci male Si rimasero l'uno all'ostería, E l'altro scarma-

nato allo spedale.

\*\* \* SCARMI. s. m. pl. T. di Marinerla. Que' pessi di legno con i quali, sorgendo dalle cappezzelle, si viene a conformare la costa. Stratico.

+ SCARMIGLIARE. Scompigliare, Avviluppare, e per lo più dicesi de' capelli. Lat. turbare. Gr. diamegar-Tav. Cant. Carn. 265. Ognun qualche mestier, qualche arte piglia, Chi più alta, o più bassa; Chi pur-ga, tigne, chi lava, o scarmiglia, Chi pettina, o scardassa. Car. lett. 2. 113. Perdonate a me, se vi pare, che ve l'abbia troppo scarmigliato ( qui per me-taf.).

S. In signific. neutr. pass. vale Rabbaruffarsi , Azzuffarsi, quasi grassiandosi, guastandosi gli abiti, e disor-dinandosi i capelli. Lat. comam turbare, crines vellere. Gr. πλοχμές τυςβάζαν. Pataff. 8. E poi ci scarmigliam mo insieme alquanto. Morg. 22. 63. Rinaldo si scarmi-

glia col lione

+ SCARMIGLIATO. Add. da Scarmigliare; Scompigliato , Avviluppato. Lat. turbatus. Gr. Siamagax Sais . Bocc. nov. 100. 10. Sopra i suoi capelli così scarmigliati, com' egli erano, le fece mettere una corona. Franc. Sacch. nov. 2. Lo Re, veggendolo così scarmigliato, disse (il T. stampnto ha: schermigliato). Red. quartin. (Lo star di mezzo Inverno ec.) Poi scarmigliato, e rabbuffato il crine, Gelide bave dalla bocca spruzzola. Fortig. Ricciard. 2. 50. Le bionde trecce scarmigliate, e mozze... E queste vesti... Odiano d'Imeneo l'alma facella.

\* SCARMIGLIATURA. Lo scarmigliare. Aret. rag. Mi rammenta una scarmigliatura rimescolata con un ri-

frusto di pugna. + SCARMO. Scalmo. T. di Marineria. Caviglia di legno, o di ferro piantata a bordo di un battello a remi, per servire d'appoggio, e di punto fisso al remo che vi è allacciato lascamente con uno stroppo. Lat. scalmus. Dittam. 1. 7. Presi a pensar sopra i dubbiosi scarmi Al gran cammin dall' uno all' altro polo. Ciriff. Calv. 3. 90. Chi scaglia riondelle, e chi barili, Chi banchi, o

balestriere, o remi, o scarmi.

\*\*\* SCARMOTTI. s. m. pl. Schermotti. T. di Marineria. I pezzi superiori, che terminano il contorno delle coste. Stratico.

SCARNAMENTO . Lo scarnare . Lat. scarificatio . Gr. σκάλευμα. Cr. 9. 12. 2. Se dopo la tagliatura, ovvero scarnamento, alcuna vena faccia sangue, si dee costrignere in questo modo. E cap. 15. 2. Se per lo svellimento, ovvero scarnamento suo, s'apra vena alcuna, e faccia sangue, allora incontanente si prenda, e stretta con le mani, con filo di seta strettamente si

leghi.
SCARNARE. Levare alquanto di carne superficialmente. Lat. scarificare. Gr. imigiiv. Cr. 9. 12. 1. Se ne cavino con mano, scarnandole prima (le scrofole) con l'unghia, ovvero che si fenda il cuoio, e vi si polverizzi il risagallo pesto. Morg. 28. 10. Chi con la man, chi col piè lo percuote, Chi fruga, e chi sospinge, e chi punzecchia, Chi gli ha con l'unghie scarnate le go-

S. I. Dicesi per similit. di qualunque altra cosa, cui si levi alquanto della superficie . Dav. Colt. 169. Auzzale (le marce) e scarnale con taglientissimo ferro. Soder. Colt. 48. Scarnisele [ alla vite ] tutto quel secco, e tristo impiagato sin al vivo, levando via ogni parti-

cella magagnata.

S. 11. In signific. neutr. pass. pur per similit. vale Dimagrare, Consumarsi . Lat. tabescere, contabescere. Gr. μαραίνεσ 9 au. Petr. son. 267. Volse in amaro sue sante dolcezze, Ond' io già vissi, or me ne struggo, e scarno. Varch. rim. past. 219. Mentre seguendo lei mi struggo, e scarno. E 266. Ma quella, ond' io mi struggo, e scarno, Degna prepara già doppia corona. \* S. III. Scarnare, T. di varj Artisti. Consumar le

pelli dalla parte delle carni. SCARNASCIALARE. Darsi olla crapula, e a' passatempi del carnasciale. Lat. bacchanalibus indulgere,

bacchanalia vivere. Gr. άγαν διονύσια.

SCARNATINO. Incarnatino. Lat. ex albo rubeus , albo rubeoque mixtus. Buon. Fier. 3. 1. 8. Sicch' io non potei Altro veder, che un abitin lascivo Scarnatino, e

sbiavato. E sc. 9. E veggo al fine Un non so che di

scarnatino, e verde.
SCARNATO. Add. da Scarnare. Lat. scarificatus. Gr. σκαλευθας. Buon. Fier. 2. 4. 11. E que bozzoli sdossati, e le pelli Scarnate cambia in cere belle, e fresche

S. I. Per similit. Borgh. Orig. Fir. 164. Tolte via le colonne, scarnata la grossezza del vestibulo. Dav. Colt. 156. Vi s' incastra la marza auzzata, e scarnata con diligenza.

S. II. Per Incarnato , Scarnatino . Buon. Fier. 3. 1. 9. lo veggo entro le 'nvoglie Scarnate, e verdi star ve-

SCARNIFICARE. Levare altrui la carne. Lat. excarnificare. Gr. narangengyav. Segn. Mann. Febbr. 9. 3. Lascio, che ognuno se lo potesse mettere sotto i pie-

di ec. lo lasciò squarciare, sbranare, scarnificare. SCARNIFICATO. Add. da Scarnificare. Lat. dilaniatus , excarnificatus. Segn. Mann. Febbr. 5. 3. Considera essere quelle membra tutte trattate si crudelmente, sbranate, scarnificate, grondanti di vivo sangue. E Giugn. S. 3. Sopra tutto dovrassi allor ricordare d'essere morto per te in croce fra due ladroni, nudo, derelitto, deriso, scarnificato.

SCARNIRE. Scarnificare.

S. Per metaf. vale Diminuire, Impiccolire, Scemare. Salvin. pros. Tosc. 1. 464. Non è arte lo scarnire, e lo scemare una parte, per far che più ricca ne venga

SCARNITO. Add. da Scarnire. Salvin. pros. Tosc. 1. 283. Non isdegnarono di farlo (il verso) ove uopo il chiedea, smilzo ancora, per dir così, e smunto, e

scarnito (qui per metaf.). SCARNO . Add. Scarnato , Affilato , Magro , Che ha poca carne. Lat. macer, gracilis. Gr. ίσχνός, λε-πτός. Ar. Fur. 28. 27. Par, che gli occhi s' ascondan nella testa, Cresciuto'l naso par nel viso scarno. Varch. rim. past. 219. Nape è sol la cagion, ch' esangue, e scarno Tutti ricerco ognor questi, e quei li-di.

(\*) SCARNOVALARE . Carnascialare . Lat. bacchanolibus indulgere. Gr. ayav διονύσια. Pres. Fior. 6. 43. Ognuno quando gli si porge l'occasione s'allenta un po del rigore, si diletta di scarnovalar volentie-

+ \* SCARO. Scarus cretensis. T. de' Naturalisti. Pesce che ha la notatoia dorsale senza pungilioni, la membrana delle branchie con quattro raggi, la notatoia del petto con sedici, quella del ventre con sei, quella dell'ano con undici, quella della coda con diciotto, e la dersale con venti. Ha la testa grande, declinante in pendio, e tutta coperta di scaglie. Salvin. Opp. Pesc. Il solo scaro delicato, mai, Dicono i pescatori, per lo scarco, Ch' egli non cada a preda.

SCARPA. Il calzar del piede, fatto per lo più di cuoio, alla parte di sopra del quale diciam Tomaio, e a quella, che sta sotto la pianta, Suolo. Lat. calceus, calceamentum. Gr. υποδημα, υποδημάτιον. Dittam. 2. 28. Quando in Provenza venne il buon Ramondo Col mulo, col bordone, e scarpe grosse. Fir. disc. an. 22. Niuno si mette la berretta a' piedi, o sul capo le scarpe. Cant. Carn. 13. A queste belle scarpe, alle pianel-

le Venite a comperar donne, e donzelle.

+ S. I. Scarpa T. de' Militari, e dicesi di quel Pendio, che si da ad un muro, o ad un terrapieno per il quale viene a sporgere in fuori più al picde, che alla cima. La scarpa de' terrapieni dicesi ancora Falda. Guicc. stor. Accostandosi alla scarpa del muro del castello. Buon. Fier. intr. 1. Precipitati giù sotto la scarpa Della muraglia.

S. II. A scarpa, posto avverbialm. vale A pendio, e

si dice propriamente delle muraglie, che non si tirano in piombo, ma che sono più larghe nella pianta, che nell'estremità. Soder. Colt. 21. S' ha ad avvertire ec. fare un muro a secco, grosso, a searpa, che sostenga il terreno

S. III. Scarpa , Specie di pesce vilissimo di lago , che dicesi ancora Scarpettaccia. Lat. ballerus. Red. Oss. an. 175. Ho rinvenuto averla [ la vescica dell' aria ] il grongo ec. la scarpa, il carpione, la trota ec.

\* S. IV. A scarpa, dicono varj Artesici, di Quegli strumenti, ordegni, o opere, che sono tagliate a serneciolo, cioè che da una base alquanto larga vanno dimi-

nuendo da una banda sino in cima.

\* S. V. Scarpa, T. de' Fabbri. Quella parte del collo che piegata a squadra vien fermata con viti nello scannello di dietro perchè il carro non possa girare. Collo a una, o due scarpe. Collo a due scarpe, e due centi-

\* S. VI. Scarpa, chiamano ancora Quel ferro incurvato che si adatta sotto le ruote di una carrozza, o simile, perchè non girino precipitosamente alla discesa. Alie della scarpa, ed occhio dove passa la catena o cintura, che la tiene salda alla stanga.

\* S. VII. Scarpa, T. de' Magnani. Quello stampo,

che ha il piano obliquo per entrar negli angoli delle ri-

prese, che si fanno nel ferro.

\*\*\* §. VIII. Scarpa dell'ancora, T. di Marineria. Un pezzo di legno tagliato a conio con un buco nell'estremità più acuta, onde passarvi una corda, per meszo della quale resta sospeso fuori del bordo verso prua. Il suo uso è di ricevere il becco dell'ancora, onde non danneggi il bordo con lo sfregamento quando è al suo posto, pei moti che può ricevere, o quando si dà fondo. Stratico

SCARPACCIA. Peggiorat. di Scarpa. Lat. calceus dissutus, malus. Gr. nanov umodnua. Ar. Len. 2. 1. Qualche par di scarpacce, o di pantofole, Poichè l'avete ben pelate, e logre, mi Donate alcung volta.

SCARPELLARE. Propriamente Lavorar le pietre collo scarpello. Borgh. Rip. 150. Ora fate conto, ch' io comiuci a scarpellare il marmo.

S. I. Per Intagliare. Lat. caelare, incidere. Gr. γλήфит. Libr. Viagg. Di fuori di questi granai è scarpella-

to lettere di molte ragion linguaggi. S. II. Per similit, vale Levarsi i peszuoli della pelle coll' unghie, a guisa che della pietra fa lo scarpello. Lat. scabere. Gr. xvn sev. Com. Inf. 29. E quando l'è fatta una bessa, gli occhi colle branche si scarpella.

+ \* SCARPELLATO. Add. da Scarpellare. Lavorato con lo scarpello; Sculto. Bellin. Cical. 11. Ha da venire il grillo ad un uomo d'inventare un modo di fabbricare, che sia il più rozzo ec. senza ornamento, fatto di pezzi di pietracce scarpellate alla rinfusa

SCARPELLATORE. Che lavora pietre collo searpello. Lat. lapicida , latomus , lapidarius . Gr. λάπμος . Bern. rim. 1. 29. Così moderni voi scarpellatori, E an-

che antichi, andate tutti al sole. SCARPELLETTO. Dim. di Scarpello. Lat. scalpellum. Gr. ходаттия. Vit. Benv. Cell. 471. Elli accon-

ciava certi scarpelletti per lavorarlo.

S. Scarpelletto augnato , T. dell'Arte di lavorar di filo. Scarpello piccolo simile a quello che adoperano i Legnaiuoli, ma la sua asta è simile a quella de bulini, e serve a tagliare i fili. Benv. Cell. Oref. 27. Con queste troverassi insieme uno scarpelletto augnato in guisa di quelli, che adoperano i legnaiuoli.

SCARPELLINO. Quegli, che lavora le pietre collò scarpello. Lat. lapicida, lapidarius. Gr. λατόμος. Buon. Tanc. 5. 5. Che per far rezzo giù certe brigate Di scarpellini ve l'avevan tesa.

+ SCARPELLO. Strumento di ferro tagliente in china, col quale si lavorano le pietre, e i legai. Lat. cælum, scalprum. Gr. Eugnie, xvngnie. G. V. 1. 43. 7. La detta pietra Golfolina per maestri con picconi, e scarpelli per forza fu tagliata, e dibassata. E 8. 78. 4. Leggieri d'arme con balestri, e dardi, e giavellotti a fusone, e con pietre pugnerecce conce a scarpello. Cr. 2. 23. 27. Sia la corteccia levata sottilmente con taglientissimo scarpello in tal modo, che la genma non riceva lesione. Soder. Colt. 56. S' impronti un colpo con lo scarpello a diritto della vite, sul suo legno. E appresso: Allora con lo scarpello a pieno dandovi sopra un colpo con un mazzapicchio di legno sodo, farai tal fenditura, che arrivi ec. Ar. Fur. 3. 4. Levando intanto queste prime rudi Scaglie n'andrò con lo scarpello in petto l'ani à detto fenrat.

netto [ qui è detto figurat. ].

+ §. 1. Scarpello è anche uno Strumento da pigliare uccelli presso Cr. 10. 28. 6. Anche con iscarpello si pigliano le porzane ec. E lo scarpello uno strumento fatto con due archi molto, piegati, poco dilungi, l'uno, dala l'altro, intra i quali un poco poi si pone frutto d'erba coca simile alle ciriege, il quale quando pren-

der vogliono, per lo collo si stringono.

\* S. II. Scarpello a scarpa con taglio, T. de' Magnani, e vale Che è tozzo, e da far forza, e serve

gnani, e vale Cne e tozzo, e au jar jorea, e scroprincipalmente a far buchi per le riprese.

\* §. III. Scarpello da banco de Magnani, è Spezie di tagliuolo più lunga, che serve a tagliar il ferro a schegge, e s' adopera solamente a freddo.

SCARPELLONE. Accrescit. di Scarpello; Scarpel-

lo grande. Benv. Cell. Oref. 131. Si debbe con asce, e scarpelloni fatti a posta per tal necessità lavorargli

SCARPETTA. Dim. di Scarpa. Lat. calceolus . Gr. υποδημάτιον. Bocc. nov. 60. 10. Senza riguardare ec. alle sue scarpette tutte rotte, e alle calze sdrucite. E nov. 72. 9. Io non so: chiedi pur tu, o vuogli un paio di scarpette, o vuogli un frenello. Alleg. 119. Le scarpette, i calzon, la cappa, e'l saio. Franc. Sacch. rim. 17. Se niuno avaro è in questo ballo, Le sue scarpette rompe senza fallo. Galat. 18. Guata qui, come tu nettasti ben questa scarpetta. Bern. Orl. 1. 27. 58
Pur tutte l'armi guarda per sottile, E le scarpette, e l'uno, e l'altro guanto. Buon. Tanc. 5. 7. Con le scarpette Gessate, e nette.

SCARPETTACCIA. Peggiorot. di Scarpetta. Libr.

Son. 90. Tu pari un can con una scarpettaccia ec. Che scuote il capo, e poi le da di ciusso, Poi la ripon, poi la ripiglia, e straccia. Ciriff. Calv. 1. 27. E certe scar-pettacce vecchie, e rotte Parute sono un zuccher di sei cotte. Cant. Carn. 106. Donne, non tenete addosso

Scarpettacce, o vetriuoli.
SCARPETTACCIA. Spezie di pesce vilissimo di lago, che dicesi ancora Scarpa. Lat. ballerus.
SCARPETTINA. Dim. di Scarpetta. Lat. calceolus. Gr. υποδημάτιον. Tratt. segr. cos. donn. Il buon viso che fanno alle scarpettine nuove. Buon. Fier. 2. 3. 12. Vengono snelle, e pronte In bianca, in gialla, e in rossa scarpettina.

SCARPETTINO. Scarpettina. Lat. calceolus. Gr. υποδημάτιον. Libr. Son. 73. Rossi di montoncin gli

+ SCARPETTONE. Accrescit. di Scarpa. Buon. Fier.

+ SCARPETTONE. Accrescit. di Scarpa. Buon. Fier.

2. 3. 7. Scaraventa il cappel, ch' egli ha di treccia,

Trassi gli scarpettoni (Il Monti nota che è accrescitivo
di Scarpetta per uno di que' capricci, non rari nella lingua, di accrescere il diminutivo, il che non è sempre

\*\*SCARPICCIO Calpastamento Senlpicciamento Stor. Semif. 82. Che lo tutto, benchè dallo lungo scarpiccio molto distrutto, e consumato, scorgevisi, e leggevisi, T. VI.

E. 94. Si vede, tuttochè per lo continuo scarpiccio in buondato consumata

SCARPINARE. Dar di gamba; Camminare in fretta. Voce familiare e bassa. Sacc. rim. Non vi so dir se scarpinai veloce A quella volta.

SCARPINO. Dim. di Scarpa . Lat. calceolus. Gr. ύποδημάτιον .. Buan. Fier. 2. 2. 6. Pasticchi, saponet-ti, delicate Conce di guanti, e di scarpini adorni.

+ SCARPIONE. Animale terrestre simile al gambero con due bocche, e con lunga coda. Lat. scorpius. Gr. axogπioς. Vit. SS. Pad. .1. 250. Questi cantando una notte l'uficio, su punto da uno scarpione, la qual puntura egli sentendo, non si mosse però del luogo, nè lasció di cantare, ma uccise lo scarpione, e perseve-rò orando, e cantando, e la puntura non gli fece male. E altrove: Avvegnachè temessimo d'entrare per gli spiriti [il. Lombardi avverte che lo stampato legge per le vipere], scarpioni, e serpi, che sogliono entrare in que-ste cotali caverne. Tes. Br. 5. 41. Anche lo scarpio-ne gli fa gran male, se il fiede. Fior. Virt. A. M. Lo scarpione, lusinga colla faccia, e colla coda morde. Tac. Dav. ann. 4. 104. Le cose ancor senza lingua, e senz' anima, tetta, e mura, e lastre eran guardate intorno, se vi dormisse lo scarpione ( cioè: se vi fosse nascoso inganno).

+ S. Scurpione, si dice anche una Spezie di pesce di mare molto spinoso. Lat. scarpio piscis. Tes. Br. 4. 1. Scarpione è appellata una generazion di pe-

sce, li quali sì magagnano altrui le mani.

+ \* SCARPONE. Accrescit. di Scarpa. Car. Long.
Sof. l. 2. pag. 28. (Fir. 1811.) Eccoti comparir loro avanti un vecchione con un vestito di pelle indosso,

con scarponi di corde in piedi ec. +SCARRIERA. Gente di scarriera, e simili, si dice d'Uamini vagabondi, e presti a ogni mat fare. Fir. nov. 4. 230. Che dolenti vi faccia Iddio, gente di scarriera. Pare Burch. 1. 6. Perocchè vi eran genti di scarriera. Vare della contra la contra ch. Ercol. 55. I quali, perchè il più delle volte sono persone rigattate, e uomini di scarriera, mostrano altrui la luna nel pozzo. E Suoc. 5. 3. Da un canto costoro hanno il diavolo addosso, e son persone di scarriera, che si dilettono di veder male, e non istimano se non l'utile: onde dubito, che questo non sia uno inganno ec.

S. Comperare, e Vendere per iscarriera, si dice del Comperare, e Vendere suori del traffico comune, e qua-

si occultamente

+ \* SCARROZZARE . Far trottare in carrozza; Farsi portare in carrozza; ed anche correre in carrozza con qualche velacità. Ner. Samin. 9. 24. Due giovani feriti menò via Morgana scarrozzando, a rompicollo, Ed al più lascivetto ec

+ \* SCARRUCOLAMENTO. Tratta di carrucola; Tratto preso colla carrucola. Minucc. Malm. pag. 21. Un tratto. La voce tratto ha molti significati dicendosi tratti di sune Quello scarrucolamento, che si da a i delinquenti nel martirio della corda ec.

+ SCARRUCOLANTE. Che scarrucola. Buon. Fier. 5. 3. 8. Stravaganti sensi, Stolti, e scipiti s' ascoltaron molti, Com' uso è della plebe, e de' cervelli Scarrucolanti (qui per metaf. e vale: senza freno, temerarj). -- SCARRUCOLARE. Lo Scorrer del canapo sulla girella della carrucola, liberamente, e con violensa.

SCARRUCOLATO. Add. da Scarrucolare. Buon. Fier. 4. 4. 26. Come allegri si fanno Con quella voce

lor scarrucolata (qui per similit.).

SCARSAMENTE. Avverb. Con iscarsità. Let. parce. Gr. φαθομένως. Sen. Pist. Sl. lo dovrem noi temperatamente, e scarsamente dispensare. Vit. Plut. Giammai non s' appoggio, se non iscarsamente, quando egli dormia. Mens. rim. 1. 180, E se disan, che scarsamente

adempio Ciò, che nel cuor disegno, Colpa sia del-

+ SCARSAPEPE. Sorta d'erba, che fa il fiore simile all' Origano. Lo scarsapepe salvatico da Fisici è detto Origano. Il Mattiuolo la disse in Lat. marum . Volg. Diosc. Lo scarsapepe è un erba col fiore simile all'origano. E altrove: Lo scarsapepe salvatico, che per altro nome da' tisici è detto origano, è simile nelle foglie all' isopo

+SCARSEGGIARE. Essere, o Avere scarsità d'alcuna cosa. Sacc. rim. 1. 111. Conosco Donne . . . Che ne fanno una male, e l'altra peggio Perchè manca il secondo de' novissimi. Or che sara di me, che ne

scarseggio ?

S. In signific. att. vale Andare a rilente collo spendere, o col donare, o con simili cose. Lat. parce erogare. Gr. peideo Sau. Tratt. gov. fam. I divini tesori non si debbono scialacquare, i quali son de' migliori, e

più bisognosi, a' tristi scarseggiando.

+ SCARSELLA. Spezie di taschetta, o borsa di cuoio, cucita a una imboccatura di ferro, o d'altro metallo, per portarvi dentro danari. Lat. ascopera, mantica. Gr. πήρα. Bocc. nov. 73. 10. Che avrem noi a fare altro, se non mettercela nella scarsella? Pass. 131. De' romei, e de peregrini si dice, che basta, se presono il bordone, e la scarsella, com' è usanza, dal proprio prete. Franc. Sacch. Op. div. 144. La prima cosa, che fa lo pellegrino, quando si parte, si veste di schiavina, appiccasi la scarsella, e mettevi ago, e refe, e moneta d'ariento, e d'oro. Buon. Fier. Intr. 2. 5. Chi sa ? Sotto una veste Lacera e rappezzata anche talvolta Una grande scarsella sta nascosa, Ch' è piena di danari.

S. I. Per similit. Borgh. Orig. Fir. 159. Ne dell' ag giunta fatta della scarsella dalla parte di dietro fuor del suo vero modello. E 160. Allora si crede, che fusse fatto il coro ( del tempio di S. Giovanni ) accomodato al-

la cappella, che nella scarsella si fece.

S. II. Per similit. diciamo anche scarsella, quella Apertura, che ha il granchio nella pancia. Bellinc. son. 155. E non vi paian favole, o novelle, Che i granchi per paura de' fornai, Non portin mai danar nelle scar-selle. E son. 275. E s' io piglio de' granchi di Gennaio, Nelle scarselle lor non ho bonaccia.

§. III. Avere il granchio alla scarselle

III. Avere il granchio alla scarsella. V. GRAN-

CHIO S. XIV.
\*\* SCARSELLETTA . Dim. di Scarsella , Scarsellina. Cas. lett. Gualter. E vovvi dire , che se una scarselletta ch' io porto più per le scritture che per altro bisogno, non fosse sempre assai leggieri di danari, arei alle volte dubitato de' casi suoi .

SCARSELLINA. Dim. di Scarsella. Lat. loculus . Gr. βαλαντίδιον. Zibald. Andr. Non tengono se non pochi soldi nella scarsellina molto bene occultata.

SCARSELLONA . Scarsella grande . Lat. crumena major, marsupium . Gr. μαρούπιον. Lasc. Gelos. 3. 1. Egli ha quella scarsellona, che pare una bisaccia.

SCARSELLONE. Accrescit. di Scarsella. Buon. Fier. 2. 1. 10. Che tal mi dà indizio Quel grande scarsellon, che di velluto Gli pende sopra 'I sianco . E 2. 2. 7. O to bei scarselloni, e come gonsi Riseggon lor sul sianco, e'u sulla trippa!

SCARSETTO . Dim. di Scarso . Lat. parcus , parcior . Gr. φαδωλός , γλιχεός . Fir. dial. bell. donn. 424. La gamba ci dara Selvaggia lunga, scarsetta, e schietta nelle parti da basso (cioè: non troppo grossa, scarza).

SCARSEZZA . Scarsità. Lat. parcitas , parcimonia . Gr. φαδωλία . Rim. ant. Guitt. 94. Scarsezza face lo uomo arricchire, Troppa scarsezza fa talor dannaggio. Com. Inf. 29. Quegli lieto questo novello popolo menoe nella città, e quella vota riempie desso di coloro, e d'esercizio, e di scarsezza simili alle formiche.

(\*) SCARSISSIMAMENTE. Superl. di Scarsamente. Lat. parcissime. Gr. γλισχεότατα. Il Vocabol. nella vo-ce Strettissimamente S. I.

SCARSISSIMO. Superl. di Scarso. Lat. parcissimus. Gr. φαθωλόπατος. Nov. ant. 94. 1. Era sì scarsissimo, e ssidato, che faceva i mazzi del camangiare con le sue mani (cioè: tenacissimo, avarissimo). Red. Oss. an. 95. Queste tre ultime razze d'animali sogliono per lo più naturalmente nell' inverno o non cibarsi, o prendere scarsissimo, e radissimo il nutrimento (cioè: pochissimo, o in pochissima quantità)

+ SCARSITA, ed all' ant. SCARSITADE, e SCAR-SITATE . Astratto di Scarso; Miseria, Tenacità, Strettezza. Lat. parcitas. Gr. φαδωλία. Libr. Amor. Se ricco è, teme, che gli noccia la preterita scarsità. Rim. ant. P. N. Rinald. d' Aquin. Che è douna, ch' ha bellezze, Ed è senza pietade, Com' uomo, ch' ha ricchez-

ze, Ed usa scarsitade.

S. Per Un certo che di mancanza, Pochezza. Lat. inopia, desectus. Bocc. Intr. 16. Essere abbandonati gl' infermi da vicini, da parenti, e dagli amici, e a-vere scarsità di serventi. Tes. Br. 9. 45. Scarsità di pene corrompe la città, e l'abbondanza di peccatori me-na l'uso di peccare. Vinc. Mart. lett. 40. Sebben l'animo si doleva della scarsità della penna, ec. il debito rispetto si dolea non meno della sua prodigalità. Red. lett. 2. 28 Se V. Sig. Illustriss. vien qui da se, resterà appagata della scarsità.

SCARSO. Sust. Scarsità. Lat. inopia, defectus. Gr. φαδωλία. G. V. 10. 100. 2. Allora era in sul tempo della ricolta, ed era carestía, e scarso di vittuaglia.

SCARSO. Add. Alquanto manchevole. Lat. parcus, inops , mancus , exiguus. Gr. ένδεκς , άπορος , πηρός . Dant. Par. 15. Che tutte simiglianze sono scarse. Ε 33. Tutti i miei prieghi Ti porgo, e prego, che non sieno scarsi . Petr. son. 263. Ma l'ingegno, e le rime erano scarse In quella etate a' pensier nuovi, e'nfermi. Bocc. lett. Pin. Ross. 278. Voi dovete essere contento d' avere piuttosto stretta, e scarsa fortuna. G. V. 11. 111. 5. Al Re d'Inghilterra fallía moneta, che i suoi uficiali di la il ne teniano a dieta, e scarso.

S. I. Per Tenace, Misero, Che spende a rilente. Lat. parcus, avarus, miser, aridus, restrictus. Gr. φειδωλός. Bocc. nov. 72. 8. Siete tutti quanti più scarsi, che'l fisiolo. Petr. son. 279. Ho servito a signor crudele, e scarso . Quist. filos. G. C. L' avaro ec. è dell' altrui largo, e del proprio scarso . Rim. ant. P. N. Buonag. Urbic. Ch' amore ha in se virtute, Che'l vile uom face prode, S'egli è villano in cortesia lo muta, Di

scarso largo a divenir l'aiuta.

\* \* \$.11. Scarso per Circospetto, Cauto, Non corrivo. Dant. Par. 17. Quei, che ancor fa li padri a' figli scarsi. Ar. Fur. 10. 6. Siate a' prieghi ed a' pianti che vi fanno [i vostri amanti], Per questo esempio, a credere più scarse. Monti.

S. III. Figuratam. Dant. Purg. 14. Ma da che Dio in te vuol che traluca Tanta sua grazia, non ti sarò scarso. But. ivi: Non sarò scarso, cioè, ch' io non

mi ti manifesti.

S. IV. Moneta scarsa, diciamo Quella, che non è di giusto peso .

S. V. Cogliere scarso, si dice quando colpo, o simile ferisce obliquamente, o colla parte più debole dell'arme. SCARTABELLARE. Legger presto, per lo più con poca applicazione. Lat. libros versure. Gτ. τά βιβλία ς είθειν. Alleg. 332. Son andato pertanto mille volte chimerizzando, e n'ho scartabellato tutto lo Scopa, e il Sepontino. Gal. Sist. 179. Si ritirano in istudio a scartabellar gl'indici, e i repertorj per trovar, se Aristo-

tile ne ha detto niente. \* SCARTABELLATORE . Che scartabella . Lami dial. Sono scartabellatori di vocabolari senza crite-

SCARTABELLO . Si dice di Libro , di Leggenda , o Scrittura di poco pregio. Lat. libellus'. Gr. βιβλίον. Pataff. 1. Isceverare striscia, e scartabello. Carl. Fior. 54. Quando gli accademici ve l'avranno a pro-durre a banco, il vi mosterranno autentico d'altra maniera, che quei miseri scartabelli, che voi impiastrate al vostro civile. Fir. Trin. 4. 3. Ben sai, che quel tuo scartabello, che tu gittasti alla Marietta, capitò in mano alla madre . Buon. Tanc. 5. 5. Non vorrei aver po' a venir all' armi In vescovado collo scartabello. Malm. 8. 56. Ricerca nel suo mastro scartabello Di quei paesi la geografia .

SCARTAFACCIO. Scartabello . Lat. libellus . Gr. Bibliov. Fir. As. 241. E preso lor privilegi, e scartafacci, si misero in viaggio. Vinc. Mart. lett. 38. Non avendo forse letto fra i vostri scartafacci, che già in Egitto nacque un bue tanto savio, che si fece adorar dalle genti . Buon. Fier. 4. 8. 9. Dati a far cartoni

Tutti i suoi scartafacci.

(\*) SCARTAMENTO. Lo scarture, Chiappolo. Lat.

rejectio . Gr. αποβολή .

SCARTARE. Gettare in giucando a monte le carte, che altri non vuole, o che si hanno di più . Malm. 8. 61. Sendo scoperto aver di più una carta, Perche di rado, quando ruba, scarta. Lasc. Sibill. 2. 2. 10 me ne posso andare a monte a mia posta, che voi m' avete scartato in tutto, e per tutto (qui in sentim. allegorico ) .

+ S. Per metaf. vale Ricusare, Rigettare. Lat. rejicere. Gr. anoBalter . Tac. Dav. ann. 3. 68. Cosi fu scartata la sentenza di Cecina (il T. Lat. ha elusa). Mens. sat. 7. Già tu non fai per me, Sgorbia, io ti scar-to. Inc. Sold. sat. 5. Pensa a' suggetti, e sceglierai quei putti, Che sian di piano, e moderato ingegno;

Quei, che tali non son , scartagli tutti . SCARTATO. Add. da Scartare. Lat. rejectus . Gr. aπoβληθείς . Bern. rim. 1. 70. E tutti i Paladin fareb-

bon meglio, Poich' e' sono scartati, andare a monte.
S. Dar nelle scartate, si dice del Valersi di quel, che è già stato ricusato, o Dire cose già dette, o sa-pute da altri: metaf. tolta dal giuoco delle carte. E si prende anche per Dar nelle furie, Entrar grandemente in collera, Uscir quasi fuor di se. Varch. Ercol. 89. Dare favellando nelle scartate è dire quelle cose, che si erano dette prima, e che ognuno si sapeva. Car. lett. 2. 270. Se non v'avessi per intrinseco amico, nol vel direi per panra di non dare nelle scartate. Buon. Fier. 4. 3. 2. Intenti noi Al sovvenir la barca, Demmo nelle scartate. E Tanc. 4. 1. E io appena me ne innamorai, Ch' io ho dato così nelle scartate.

\* SCARTO. T. del Giuoco. Lo scartare che si fa

delle carte.

\* S. I. Scarto, per similit. si dice di qualunque co-sa inutile. Targ. Viagg. Scarti, e rottami di antica figulina

\* S. II. Scarto , T. de' Mercanti . Spezie di coiame',

che si reca da Alessandria d' Egitto .

\* SCARTOCCIO. T. de' Magnani . Spesie di guoi-

na con cui si fascia checche sia

(\*) SCARZA Sorta di pesce. Morg. 14. 66. Gambero, e nicchio, e calcinello, e seppia, E sgombero, e

morena, e scarza, e cheppia.
SCARZO. Add. Di membra leggiadre, e agili, Anci magro, che no : Contrario di Atticciato , Traver-sato , Massiccio . Lat. agilis . Gr. ελαφρός . Segr. Fior. Mandr. 4. 8. lo sto pur bene; chi mi conosce-rebbe! Io paio maggiore, più giovane, più scarzo. Red. Ins. 157. Ancorchè sieno un poco minori, e più scarzi di corpo :

· SCASARE. Obbligare altrui a lasciar la casa dove abita. Salvin. disc. 2. 81. Dall' astinenza delle carni degli animali fomentò più che mai questa opinione Pitta-gorica, sdegnando, per così dire, di scasare, ucci-dendogli, anime per avventura sue parenti (qui per

SCASIMODEO. Squasimodeo . Varch. Ercol. 96. Alcuni ( sogliono usare ) scasimodeo, e chi ancora chiacchi bichiacchi . Lnsc. Streg. 3. 1. lo debbo forse

esser quasi scasimodeo, o qualche nuovo pesce.

\* SCASSA. T. di Marineria. Pezzo di legno che

mettesi appie degli alberi della nave.

SCASSARE. Si dice propriamente del Cavar della cassa le mercanzie, o simili; Contrario d' Incassare. Lat. ex arca depromere. Gr. έχ χιβωτε προφέρειν.

S. 1. Per Conquassare, o Sconquassare, che più comunemente diciamo Scassinare. Lat. agitare, concutere. Gr. dizoeieir. Fr. lac. T. Questo foco passa sopr'ogni altra pena, E tutto mi scassa in ciascuna vena

+ S. II. Scassare, trattandosi di terra, vale Divegliere, Sbronconare. Lat pastinare. Gr. βωλος φοφείν. Soder. Colt. 41. Meglio è sradicare le viti vecchie ec. e dopo due anni ec. ripiantarle di nuovo, scassando il terreno .

S. III. Per similit. Tac. Dav. ann. 1.24. All'alba scassano i fossi, riempionli di fascine (cioè: guastano, o rovinano le sponde de fossi; il T. Lat. ha proruunt ) .

SCASSATO. Add. da Scassare.

\* SCASSATORE. Colni, che scassa. Ricc. Cal-

\* SCASSATURA. L'azione di Cavare dalle casse la Bald. Dec. Per ritrovarsi presente alla scassatura delle medesime già state inviate per mare.

SCASSINARE. Rompere, Guastare, Sconquassare. Lat. frangere, evertere, corrumpere. Gr. πορθείν, τέμνειν. Dav. Colt. 153. Nelle quali fosse non mescolar mai fichi, perchè le barbe loro scassinano la fogna. Salv. Granch. 3. 12. Egli aveva già mezzo Scassinato

quell' uscio

+ SCASSINATO. Add. da Scassinare. Lat. fractus, ruptus, corruptus. Gr. κεκλασμίνος, ανάς ατος, διεφθαρμένος. Bern. rim. 1. 97. Una barcaccia par vecchia, dismessa, Scassinata, e scommessa. Tac. Dav. ann. 2. 49. Druso acquistò non poca gloria col metter tra' Germanici discordie, e far Maraboduo già scassinato cadere ( qui figuratam. ). E stor. 2. 259. Pericoloso era l'assedio dentro a mura vecchie, e scassinate ( il T. Lat. ha dilapsis vetustate moenibus ). Fir. nov. 4. 232. Per essere la serratura tutta scassinata. Stor. Semif. 47. Ma perocchè gli Semifontesi avevano veduto da quella parte la Terra loro per le tante battaglie molto scassinata, si avevano per di drento provvisto con fossaggi ec. SCASSO. Divelto. Lat. pastinum, pastinatio.

\* SCASTAGNARE. Tergiversare, Sfuggire la difficaltà. Magal, lett. Voi non avete allora a pretendere di cominciare a scastagnare col revocare in dubbio o

il detto del Profeta, o il fatto di Cristo.
(\*) SCATALUFFO. Sembra lo stesso, che Scapezzone, o altra simile percossa. Alleg. 90. Altramenti n' avrei mille rabbuffi Da Apollo, e voi, sclenni goccioloni, Da lui n' avreste ancor sei scatalussi.

SCATAPOCCHIO. Chiamò per ischerzo il Burchielto il Membro virile . Lat. muto . Gr. 4wan . Burch. 2. 5. Sicch' io vedeva il siero scatapocchio, Il quale era

dell' ordine maggiore .

+ (\*) SCATAPUZZA. Sorta di erba; lo stesso che Catapuzza. Lat. lathyris. Gr. λαθυρις. Cr. 6. 36. 1. La scatapuzza è calda nel terzo grado, e umida nel secondo. E appresso: La scatapuzza ha virtà di porgare, principalmente la flemma, appresso la collera, e la malinconia . E num. 3. La scatapuzza è molto lassativa, e purga di sopra, e di sotto faticosamente, e

SCATELLATO. Add. Lat. probro notatus. Gr. Emoreidiços. Varch. Ercol. 54. Quando chiechessia ha vinto la pruova, cioè sgarato un altro, e fattolo rimanere o con danno, o con vergogna, dicono a Firenze: il tale è rimasto scornato ec. scaracchiato, o scatellato, o smaccato ec

SCATENARE. Trar di catena, Sciorre altrui la catena. Lat. ex catenis solvere. Gr. απ' αλύσεων απολύειν . Bocc. nov. 32. 26. Faccendo sembianti di volere scatenare il suo uom salvatico. E num. 27. E gittatagli una cappa in dosso, e scatenatolo ec. infino a casa loro nel menarono.

S. I. In signific. neutr. pass. Sciorsi, o Uscire della catena. G. V. 9. 257. 3. Le galée di Don. Amfus, ch' erano nel porto di Castello incatenate per contradiare il porto, e la scesa a' Pisani, si scatenarono, e

vennero contro all' armata de' Pisani.
S. II. Per metaf. vale Scappar fuori, Sollevarsi con furia , ed impeto . Lat. crumpere , ingruere . Gr. ¿ξοςμαν. Red. Ditir. 41. Or qual nera con fremiti. orribili

Scatenossi tempesta fierissima !

SCATENATO. Add. da Scatenare; Libero, e Sciolto dalla catena . Lat. vinculis liberatus . Gr. από δεσμών ci pa Sais. But. Così erano correnti, come veltri scatenati. Bocc. nov. 23. 22. Se io posso raffrenare questo

diavolo scatenato.

SCATOLA. Arnese a simiglianza di vaso fatto di legno sottile, o anche d'altre materie, per uso di riporvi entro checche si sia . Lat. pyxis , capsula , theca. Gr. πυξίς, χιβώτιον, θήχη. Bocc. nov. 63. 4. Lasciamo stare d'aver le lor celle piene d'alberelli ec. di scatole di vari confetti piene . E nov. 76. 12. Vennono con una scatola di galle, e col fiasco del vino. Buon. Fier. 2. 2. 10. E'n queste grandi scatole! T. i disegui Qui tengo, come avvien, poco finiti . Malm. 12. 11. Chi ha scatole, chi sacchi, chi involture Di gioie, di miscee, di bianchería.

S. E perchè nelle scatole degli speziali è scritto a lettere grandi quel, che v'è dentro, diciamo proverbialm. Dire a lettere di scatola , o di spezinte, e vale. Dire ad alcuno il suo parere chiaramente, alla libera, e, come altramente si dice, fuori de' denti . Lat. libere, loqui, nudo capite dicere . Gr. παζέησιάζειν . Varc. Ercol. 99. Dire a lettere di scatola, o di speziale è dire la bisogna chiaramente, e di maniera che ognuno senza 14. 55. Il peggio, che so far, fo al mio nimico, A lettere di scatola tel dico. Red. Vip. 1. 12. Plinio lo SCATOLETTA. Dim. di Scatola; Scatola piccola.

Lat. arcella . Gr. xibatiov . Sagg. nat. esp. 98. Cominciammo a votar l'aria della scatoletta con uno schizzatoio inserito a vite nella bocchetta. E appresso: Acciocche ec. non potesse la medesima rientrar nella scatoletta. Red. lett. 2. 154. Mando a V. Sig. Illustriss. la scatoletta per trasmettere al sig. Marcello Malpighi

SCATOLINO. Piccola scatola. Lat. arcella, capsula. Gr. χιβώτιον. Red. Ins. 104. De' quali ci servia-mo in vece di scatolini. Buon, Fier. 4. 4. 10. Schiudo Lo scatolino, e troyomi i sonagli Avere in mano. E 4.

5. 27. Occhiali, scatolini, e alherelli. SCATOLONE, e SCATOLONA. Accrescit di scatola . Lat. magna capsula, theca: Gr. μεγάλη Энин . luan. Fier. 2. 2. 3. Ma chi è costui con questi scato. loni! E 5. 1. 7. Slibbianci queste cigne, E sgravian-

ci le spalle Di queste casse, o stipi, o scatoloni. SCATTARE. Lo Scappare, che fanno le cose tese da quelle, che le ritengono, come archi, e simili. Salvin. disc. 2. 322: A un tratto, rimosso l'ostacolo scappa, e scatta, qual malinconica molla.

S. I. Per Passare , Scorrere . Lat. elabi . Gr. diegdyev. Varch. stor. 10. 317. Tutti volevano essere, ed erano, senza lasciare scattare pur un giorno, paga-

§. II. Per similit. Malm. 8. 44. Perche scattando un pel, tu avresti fritto ( cioè: sgarrando, o uscendo un minimo che dell' istruzione avuta ) .

SCATTATO. Add. da Scattare .... SCATTATOIO. Quello strumento adunco, per lo più di ferro, dove s'attacca la corda dell' arco, o simi-

li, Scoccatoio.

\* SCATTINO. T. degli Oriuolaj. Piccolo scatto delle repetizioni, il quale è messo in libertà dalla stella del suono

+ SCATTO. Lo scattare . Sagg. nat. esp. 250. S' intende sempre dallo scatto al ritorno . Salvin. Buon. Fier. 1. 4. 4. Scatto si dice della molla, quando ella scatta, cioè scappa dalla sua tenitura, e pressione; che si leva a gran distanza.

S. I. Per Discrepanza , Divario , che anche in senso figurato diremmo Salto . Buon. Fier. 1. 4. 4. Registrata ne vidi una al secento, Che dovev' ire al decimo ( odi

scatto!).

\* S. II. Scatto, chiamano gli Oriuolaj Quel pezzo degli oriuoli, che libera il meccanismo della sone-

(\*) SCATURIENTE. Che scaturisce . Lat. exsiliens. scaturiens. Gr. αναβλύζων. Buon. Fier. 4. 4. 18. In mezzo a cui par rider scintillante Limpido fonte, che l'aere irriga Scaturiente, e poi l'erbe e i fior bagna. E 5. 2. 1. Poi dove fonte, ch' è d'un masso inciso Scaturiente, a confortar la sete, Ci esponga il chiaro e gelido liquore.

SCATURIGINE. Sorgente propriamente dell' acque . Lat. scaturigo. Gr. avaßhvois. Red. Ditir. 35. E l' ondose scaturigini ec. Di rovina sono origini . San-nazz. Arcad. pros. 12. Ove molti laghi si vedeano, molte scaturigini, molte spelonche, che rifondevano acque, dalle quali i siumi, che sopra la terra corrono, prendono le loro origini.

(\*) SCATURIMENTO. Lo scaturire, Scorrimento. Lat. efluxus . Gr. avaßhvors . Il Vocabol. nella voce Av-VENIMENTO S. III.

SCATURIRE. Propriamente Il prima scoppiare, o uscir dell' acque dalla terra , o da' massi . Lat. scatere , scaturire , fluere . Gr. βλύξειν . Fiamm. 2. 9. Abbondanti lagrime da' suoi occhi, come da due fontane, cominciarono a scaturire ( qui per similit. ). Tac. Dav. stor. 4. 365. Quindi ( del monte Libano ) ne scaturisce il fiume Giordano.

SCAVALCARE. In signific. neutr. vale Scender da cavallo, Smontare. Lat. ex equo descendere, equum demittere. Gr. καταβαίνειν από τε ίππε. Filoc. 2. 201. Addesterremo, il vostro cavallo , e voi serviremo, con debita riverenza, e onore, infino a tanto che voi, ricevuta nella nuova casa, scavalcherete. Cron. Morell. 357. Fu fatto loro grande onore, iscavalcarono in santa Croce. Tac. Dav. vit. Agr. 398. Scavalco, e si pose dinanzi all' insegne. Fir. As. 37. Quando mi accaderà di capitare in questi paesi, io non manchero di venire a scavalcare in casa vostra,

S. I. Scavalcare, in signific. all. vale Fare scendere, o Gittare da cavallo. Lat. equo dejicere. Gr. από τε 1ππε παρωθείν. G. V. 11. 96. 5. Alla fine fu scavalcato, e fedito messer Luchino. Teseid. 2. 65. E per lo campo le genti orgogliose Uccidendo, ferendo, e scavalcando ec. Bern. Ort. 1. 1. 31. Ma chi potra Uberto scavalcare, Abbia per premio la persona mia.

S. II. Scavalcare, per similit. vale Levare, una cosa gia del freddo nel rarefare scavalcato d'insieme le vidi sopra l'altra : Sagg. nat. esp. 135. Avendo l'ener-

S. III. Scavalcare altrui, figuratam. vale Farlo ca-der di grazia, o di grado d'alcuno, sottentrando in suo

S. IV. Scavalcare T. de' Calzettaj. Far che una

maglia entri nell'. altra.

S. V. Scavalcare, che anche dicesi smontare T. de' Bombardieri. Levar un pezzo d'Artiglieria dal suo

carro , o carrello .

SCAVALCATO. Add. da Scavalcare . M. V. 5. 2. Lo eletto Carlo sopraddetto giugnendo a san Piero ec. iscavalcato colla sua donna, furono ricevuti nella chiesa con grande tumulto di stormenti. Tac. Dav. ann. 15. 218. Fenio Rufo prefetto ec. scavalcato di grazia al Priocipe per crudeltà, e sporcizie da Tigellino (qui nel signific. del S. III. di Scavalcare; il T. Lat. ha quem in animo Principis anteibat).

SCAVALCATORE. Che scavalca . Fr. Giord. Pred. R. Godono di essere scavalcatori nelle corti [ qui nel

signific. del S. III. di Scavalcare].
+ SCAVALLARE. Scavalcare. Lat. equo dejicere, equo deturbare. Gr. από τε ίππε παςωθείν. Guid. G. E similmente Pari fue scavallato. Teseid. 1. 75. Così Teseo fieramente andando Co' suoi compagni infra le donne ardite, Molte ne gla per terra scavallando (il testo Camposampiero legge: Così Teseo con fiera mente andando Co' suoi compagni fra le donne ardite, Molte ne gie per terra scavalcando). G. V. 7. 130. 7. Fu si forte la percossa, che i più de' feditori de' Fiorentini furono scavallati. But. Inf. 22. 1. Dove non si cerca vittoria, se non dello scavallare. Tav. Rit. Ed era si grande la tempesta, e lo scavallare de' cavalieri ec. ( qui in forza di nome ) .

S. I. Scavallare alcuno, figuratam. diciamo del Farlo cadere di grazia, o di grado altrui, sottentrando in suo luago. Lat. alliquem apud aliquem criminando, ipsum in illius animo anteire. Tac. Dav. stor. 1. 266. Maligno, e astuto scavallava i buoni, e modesti.

S. II. Scavallare in signific. neutr per Iscapigliarsi, Shordellare . Lat. lascivire . Gr. aoehyav . Tac. Dav. ann. 13. 178. Nerone vi veniva, per andar meglio scavallando fuori della città . Malm. 6. 13. Di quanto ha fatto, scavallato, e scorso, Ci fa sentire al cuor qualche rimorso.

SCAVALLATO. Add. da Scavallare . Lat. equo deturbatus, dejectus. Gr. ατό τε ιππε καταβληθείς. G. V. 12. 16. 4. Chi fu preso ec. e chi per le vie fediti, morti, e scavallati. Dav. Scism. 15. Vedendosi da Anna sua minor sorella scavallata, e da lei, e dal Re disprezzata, n'andò alla Reina, e dissele (qui nel si-gnific. del S. I. di Scavallare). SCAVAMENTO. Lo scavare. Lat. effossio, excava-

tio : Gr. exxistwois . Viv. disc. Arn. 2. Non si replicherebbono di tempo in tempo gli scavamenti de' loro

SCAVARE. Cavar sotto , Affondare , Far buca . Lat. cavare, effodere. Gr. xaraoxanteiv. Cr. 2. 29. 1. Spesse volte avviene, che i fiumi col loro impeto scavano, e scalzano le ripe delle possessioni, e fannole rovinare in Palladi II castagneto spesso si vuole sca-vare, e lavorare: Red. Ins. 89. Quando le locuste pasturano di primavera , cercano un terreno grasso, e umido; sopra di cui si gettano; "e colle code scavano certe fossette

+ SCAVATO. Add. da Scavare . Lat. excavatus. Gr. κατεσκαμμένος. Rucell. Ap. 220. E fuggi l' acque putride, e corrotte ... O dove spiri grave odor di fango, O dove da le rupi alte e scavate Il suon rimbombi della voce d' Eco ec.

+ \* S. I. Scavato detta di Cadavere cavato dalla ter-ra, dove era sepolto. Vit. SS. Pad. 1. 116. Sotterrandolo sotto l'arena, la mattina seguente lo trovarono scavato dalle bestie, e tutto quasi dilaniato e roso da

§. II. Per Incavato. Cr. 9. 7. 3. Abbia (il cavallo) le falci chinate, come il cerbio, l'unghie de' piedi ampie, dure, e scavate, quanto si conviene. Fir. dial. bell. donn. 376. Servono eziandío quelle vie tortuose, e come cavernette scavate, acciocche il suono della voce entro vi cresca

(\*) SCAVATORE. Verbal. masc. Che scava . Salvin. disc. 3. 80. Questo uccello i Greci dicono δευοχολάπτην,

cioè scavatore di quercia.

\* SCAVATURA. Scavaziane, Scavamento. Bart. Lapide trovata nella scavatura sotto terra in Montagno-

(\*) SCAVAZIONE. Lo scavare, Cava. Lat. fassio. Gr. xoixavois . Il Vocabol. nella voce CAVA S. I.

SCAVEZZACOLLO. Caduta a rompicallo. Bern. rim. 1. 100. A sostenere i suoi Scavezzacolli dinanzi, e di dreto, Bisogna acciaio temprato in aceto. Cecch. Esalt. cr. 2. 6. Che questo Fustuccio da galéa sempre gli metta Nuovi scavezzacolli! [ qui figuratam. e vale: imbrogli, pericoli ].

§. 1. A scavezzacollo, posto avverbialm. vale Precipitosamente, Con pericolo di scavezzarsi il collo. Lat. in præceps. Gr. προπετώς. Tac. Dav. star. 3. 325. Gli altri si gittavano a scavezzacollo alle navi ( il T. Lat. ha ruebant ). Serd. stor. 10. 389. Parte si gittarono a scavezzacollo fuori delle mura, e delle finestre .

§. II. Scanezzacollo, diciamo anche a Uomo di scandalosa vita. Lat. in omne facinus projectus. Gr. movn-

SCAVEZZARE. Scapezzare, Rompere, Spezzare in tronco. Lat. discindere, disrumpere, truncare. Gr. διακόπτειν. Frac. Sacch. nov. 117. lo scavezzerò loro le braccia sulla colla. Bern. Orl. 1. 15. 23. Cotale Orlando attraversa, scavezza, Urta, getta sossopra, strugge, uccide. Buon. Fier. 4. 3. 6. Va', che tu crepi, e che tu rompa il collo, E quel ti si scavezzi ( qui neutr. pass.).

S. I. Per metaf. Lat. præcipitare. Gr. κατάξαττειν. Tac. Dav. ann. 3. 63. L' avvertl a non iscavezzar la

rettorica per troppo volerne.

. S. II. In proverb. Chi troppo s'assottiglia, si scavezza: e vale, che Chi troppo sofistica, non conchiude, e non conduce niente a fine. Lat. abrumpetur tensus funiculus. Petr. canz. 22. 4. E chi troppo assottiglia, si scavezza. Varc. Ercol. 187. Non voglio già niancare di dirvi , quel proverbio parermi verissimo: chi troppo s' assottiglia, si scavezza. Buon. Fier. 1. 2. 4. Venir dell' aria, Ira cui troppa acutezza Assottigliando più sempre i cervelli [ E qui vale il proverbio ] gli scavezza

\* S. III. Scavezzare il ferro, T. di Magona, vale

Tagliarlo, Romperlo pel mezzo.

SCAVEZZATO, e SCAVEZZO. Add. da Scavezzare. Lat. amputatus , detruncatus. Gr. περιπαμάς, αποsua scavezzo Rotolar qua, e là. Car. lett. 2. 235. Farei, che un sol monte restasse in piè, e quello anco scavezzato da fulmini.

SCAVEZZONE. T. de' Commercianti. Rottami; Polvere, Stacciature, ed altri Avanzi di materie fragi-

li, come la Cannella, la China, e simili.
SGAVO. La Parte scavata di qualche eosa. Lat.

cavum, pars excavata. Gr. w xoidov, xoidoua. Pir. dial. bell. donn. 428. Quello scavo, che è tra l'indice, e'l dito grosso, sia bene assettato, senza crespe, e di vivo colore.

\* S. Scavo , T. degl' Idraulici. V. ESCAVAZIO-

SCAZZELLARE. Trastullarsi, voce bassa. Lat. colludere. Gr. συμπαίζαν. Cont. Carn. 51. Qualch' altro c'è, ch' ha assai del nuovo pesce, Che con noi scazzellar non gli rincresce. Lasc. Madr. 18. Quando per passar ozio, E per piacer con le muse scazzello .

SCAZZONTE. Verso usato da' Greci, e da' Latini, simile all'iambico, fuori che nell'ultimo piede, che è spondeo. Lat. scazon. Gr. oxagwr. Red. annot. Ditir. 54. Ipponatte ec. conta in certi suoi versi, che forse

sono scazzonti, che ec.

\* SCEA. T. di Ferriera. Quella massa di ferro fu-so ch'esce della fornace, e si rappiglia in un luogo ri-

stretto a piè della fornace medesima. + SCEBRAN. La scebran maggiore di Mesue, è Quell' erba, che altrimenti vien detta Esula maggiore, e da Dioscoride Pitiusa. Lat. tithymalus. Ricett. Fior. 37. Per l'esula maggiore s'intende la pitiusa di Diosco-

ride, e la scebran maggiore di Mesue.

SCEDA. Beffe, Scherno. Lat. irrisio, lusus, ludus. Gr. χλευπομός. Dant. Par. 29. Ora si va con motti, e con iscede A predicare. But. ivi: Con iscede, cioè detti bessevoli, che strazieggiano, e contrassanno lo parlare altrui. Sceda è la prima scrittura, ed anco simulazione, e contrassacimento, come quando l'uomo strazieggiando contrassa altrui. Dittam. 2. 19. Quanto è solle colui, che si sa scede Della voce d'Iddio, e quanto a lui Danno torno, bessando della fede! Arrigh. 44. Egli canta di me infamia, e con molte beffe l'empia turba di me fa scede. Tratt. pecc. mort. Ancora fa peggio, che egli si gabba, e fa sceda de ric-chi, e de buoni, e de santi, e giusti uomini.

S. I. Per Lezio, Smorfia. Lat. deliciæ. Gr. Touph'. Bocc. nov. 74. 4. Con suoi modi, e costumi pieni di scede, e di spiacevolezze.

(\*) S. II. E per Scrittura abboreata, Prima scrittura; e per lo più si dice a quelle de' notai. Lat. scheda. Gr. oxidn. But. Par. 29. Sceda è la prima scrittura, ed anco simulazione, e contraffacimento, come quando l'uomo strazieggiando contraffa altrui.

SCEDATO. Add. Dato alle scede. But. Inf. 15. 2. Come bestiali, e scedati dicono, che vogliono esser

nominati almen per lo vizio. SCEDERIA. Sceda. Lat. scurrilis jocus. Gr. σχώμμα, βωμολοχία. But. Inf. 29. 2. Tra l'altre scederie faceano friggere li siorini [ qui forse per Delicatesza eccessiva, e matta ]. E Par. 29. 2. Basta pure ai predicatori del tempo presente, che dal popolo, che sta a udire, si rida bene per li motti, e per le scederie, ch' e' dicono.

(\*) SCEDONE. Figura schernevole, che suole servire da mensola, o da capitello. But. Purg. 10. 2. Mensola, questo vocabolo significa lo piumaccinolo, o lo capitello, o lo scedone, o leoncello, che si chiami,

che sostiene qualche trave.

+ SCEGLIMENTO. Lo scegliere. Lat. delectus. Gr. προαίρεσις. Bellin. disc. 1. 134. Tutte queste belle parole ch'io v' ho dette vogliono po' dire il medesimo a capello ec. per l'uso dello sceglimento del cibo nostro ec.

SCÉGLIERE, e SCERRE. Cernere, Separare, o Mettere di per se cose di qualità diversa, per distinguerle, o per eleggerne la migliore; e talvolta Elegger semplicemente. Lat. eligere, seligere, secernere. Gr. επιλέραν, καπαλέραν, αποκρίναν. Dant. Inf. 14.

Rea la scelse già per cuna sida Del suo figliuolo. E Purg. 1. Quale egli scelse L'umile pianta, cotal si ri-nacque. E 28. Una donna soletta, che si gia Cantan-do, ed iscegliendo fior da fiore. E Par. 28. Le parti sue vivissime, ed eccelse Si unitormi son, ch' io non so dire, Qual Beatrice per luogo mi scelse. Petr. son. 277. Vidi un' altra, ch' Amore obietto scelse. Amm. ant. 8. 3. 8. Commettiti all' arbitrio di Dio, il quale leggiermente suol dar lo bene, e avvedutissimamente lo sa scegliere. Pallad. cap. 7. Allo scegliere del campo, e del sito si vuole porre mente. G. V. 7. 85. 2. I migliori, che sapessero scegliere a Bordella in Guascogna, uno, che ebbe nome Otto, su il primo scelto, e co-ronato per li Romani. Ricett. Fior. 11. Di quelli [ semi] che vengono di fuori, e di paesi lontani bisogna

ec. scerre quelli, che sono più pieni. SCEGLITICCIO. La Parte peggiore; e più vile delle cose scelte. Lat. purgamentum. Gr. καθαρμα, πε-

SCEGLITORE. Che sceglie . Lat. selector . Gr. &xλογεύς. S. Agost. C. D. La Dea, del cui dono questi sceglitori non posano tra gl' Iddii scelti. SCELERAGGINE. V. SCELLERAGGINE.

\*\* SCELERARE . Commettere sceleraggini . Boez. 69. A' vizj sottomette il nobil cuore Libidinosamente scelerando. E 108. Il non punire dello scelerare, riputano esser felice

SCELERATAMENTE . V. SCELLERATAMEN-

SCELERATEZZA. V. SCELLERATEZZA. SCELERATISSIMO. V. SCELLERATISSIMO. SCELERATO. V. SCELLERATO.

SCELERITÀ, SCELERITADE, e SCELERITA-

TE. V. SCELLERITÀ.

\* SCELESTO. Scelerato. Tolom.

SCELLERAGGINE, e SCELERAGGINE. Scelleratesza. Lat. scelus, facinus. Gr. μίασμα, πονηφία. Albert. cap. 44. Siccome quel ladrone degnamente per sue scelleraggini s' uccidea. Mor. S. Greg. 14. 15. Il popolo d' Isdrael era infiammato a far vendetta di questa sceleraggine

+ SCELLERANZA. V. A. Scelleratessa. Lat. scelus. Gr. morneia. S. Agost. C. D. Giudicando esser grande scelleranza, se l'uomo uccide sè medesimo. Vit. S. M. Madd. 6. Ricorsono a Dio faccendo fare molte orazioni, e molte limosine, pregando Iddio, ponesse fine a tanta scelleranza. Car. En. 8. 3:3. Caco ladron feroce e furioso, D' ogni misfatto e d' ogni scelleranza Ardito e frodolente esecutore. E 748. A che di lui [ Mezenzio ] contar le scelleranze! A che la ferita!

(\*) SCELLERATAGGINE. Astratto di scellerato;

Scelleratesza. Lat. scelus , improbitas. Gr. πονηφία , μοχ-9ηφία. Segn. Crist. instr. 1. 8. 21. Si estermini da tutti voi la bestemmia, peccato, che va congiunto con ogni altra scellerataggine. E 1. 11. 14. Dopo aver quasi

dormito tutta la settimana, nella domenica si scatena, ed empie di scellerataggini il cristianesimo.
+ SCELLERATAMENTE, e SCELERATAMENTE. Arverb. Con iscelleratezza. Lat. scelerate, sceleste. Gr. πονηρώς, μοχ θηρώς. G. V. 6. 67. 3. Scelleratamente; e a grida di popolo gli feciono tagliare la testa. Petr. uom. ill. Con grandissima crudeltà scelleratamente aveva morto il senato. Fir. disc. an. 44. Quella donna a Pistoia non sarebbe morta, s'ella così sceleratamente non si fusse voluta contrapporre agli: amori della sua criata. Varch. Les. 68. Che bisogna, per provare, che le cose o iniquamente, o scelleratamente fatte punire si debbano, allegare gli autori cristiani! Ricord. Malespi 159. Per martiro gli feciono confessare: e sceleratamente nella piazza di san Pulinari gli feciono tagliar la testa a grido di popolo.

SCELLERATEZZA, e SCELERATEZZA. Fatto pieno d'eccessiva malungità, e bruttura, Scelleraggi. ne. Lat. scelus , facinus , improbitas. Gr. μίασμα , πονηρία, μοχ Snpia. Fiamm. 4. 162. In brieve niuna grave scelleratezza fu senza esemplo. Fir. As. 120. Commette senza tema, e senza danno scelleratezze, e non fa mai altro, che male. Tac. Dav. ann. 2, 52. Ma essendo rapito dalla sceleratezza di Pisone, e di Plancina, lascio questi ultimi preghi ne' vostri petti. SCELLERATISSIMAMENTE. Supert. di Scellerata-

mente . Lat. scelestissime. Gr. wornes mane . S. Agost. C. D. Il quale non può, se non iscelleratissimamente, dire:

ucciditi.

SCELLERATISSIMO, e SCELERATISSIMO. Superl. di Scellerato. Lat. sceleratissimus, scelestissimus. Gr. πονηφόπατος, μοχθηφόπατος. S. Grisost. Per la impietà delle cose scelleratissime eccedette ogni memoria d' uomo . But. Piggiori ec. che non furono uomini scelleratissimi. Vit. SS. Pad. 1. 183. Era uomo sceleratissimo, e furo, e micidiale. Boes. Varch. 3. 4. Conoscendo in lui mente di malvagissimo buffone, e di sce-

leratissima spia.

+ SCELLERATO, e SCELERATO. Add. Pieno di scelleratezza. Lat. sceleratus, scelestus. Gr. πονηρός, μοχθηρός. Bocc. nov. 1. 38. Comecchè la sua vita
fosse scelerata, e malvagia. Petr. cap. 3. Procri, Artemisia, con Deidamía, Ed altrettante ardite, e scelerate. Dant. Inf. 20. Chi è più scellerato di colui, Ch' al giudicio divin passion porta! E 30. Ed egli a me: quella è l'anima antica Di Mirra scelerata. Vit. SS. Pad. 1. 184. Questi così disperato, e scelerato, come piacque alla divina misericordia, essendo una fiata in pericolo della vita per li suoi malefici, fuggitte ad un monasterio. Cavalc. Frutt. ling. 361. Confesso li suoi grandi, e scelerati peccati. Alam. sat. 1. 384. Per questo andati son quei ch' han seguite Ricchezze e pompe, e'n altrui pianto e morte Le scelerate voglie hanno compite.

\*\* S. Scelerato, non è dell' uomo solamente, ma anche dello stesso delitto. G. V. lib. 9. cap. 102. La quale

fu una scelerata crudeltà.

+ SCELLERITA, e SCELERITA, ed all ant. SCELLERITADE, e SCELLERITATE, SCELERITATE, SCELERITATE, scelleratessa. Lat. scelus, sceleritas. Gr. µίασμα, μοχθηρία. Mor. S. Greg. 2. so. Ma non crediamo pertanto, che i figliuoli di sì fatto uomo per l' uso de' conviti si dessono à scelleritadi. E 2. 15. Il mio diletto nella casa mia fece molte sceleritadi. E 11, 22. Mostrami quante, ovvero come grandi iniquità, e peccati io abbia, e le scelerità, e i falli miei. Capr. Bott. 1. 10. Da che nascono il più delle volte i tradimenti delle patrie, ec. ed ogni altra scelerità, se non dalla voluttà, e dal diletto! Fir. As. 293. Con tante simulazioni di paura, e semplicità di

parole aveva quella scellerità ordita. SCELLEROSO. V. A. Add. Scellerato. Lat. nefarius, scelestus. Gr. μοχθηρός, πονηρός. Sral. S. Agost. Hanno ricevuta in se la scellerosa, puzzolente, e mal-

fattrice amistade de' peccatori.

\* SCELLINO. Voce Inglese, e de' Mercanti. Monela Inglese d'argento, di valore di circa venti soldi .

SCELO. V. L. Scelleraggine, Lat. scelus. Gr. µiaoμα. Morg. 27. 260. E disse: o traditor Marsilio, or ecco Dove tu commettesti il grande scelo. E 28. 35. Non si dice egli ancor del Vangelista, Benchè ciò comparar par forse scelo !

SCELTA. Lo Scegliere, Elezione. Lat. electio, delectus. Gr. exhorn. Bocc. nov. 77. 3. Essendosi ella d'un giovanetto bello, e leggiadro a sua scelta innamorata. Paol. Oros. I suoi parenti, e prossimani, non faccendo scelta niuna, mise a morte. Alam. Gir. 7. 144. Già de' miglior cavai fanno la scelta. Soder. Coll. 97. Farai a tutte le viti elette , di che tu vuoi l'uve . questa scelta.

S. Usiamo anche Scella, per la Parte più squisita, e più eccellente di checchessin. Lat. flos , robur. Ar. Fur. 26. 19. Marsisa avendo in compagnia, e Ruggiero,

Ch' eran la scelta, e'l fior d' ogni guerriero.

+(\*) SCELTEZZA. Astratto di Scelto. Lat. delectus. Gr. έχλος ή. Salvin. pros. Tosc. 1. 141. Alla sodezza, alla dignità, alla maestà della prosa, la sceltezza, la leggiadria, la sublimità della poesia congiunse. Bellin. Bucch. 100. Quel saper ti volesti procacciare, Che so-lo alla sceltezza non dispiacque, È da te quinci ec.

SCELTISSIMO. Superl. di Scelto. Lat. lectissimus. Gr. έκλεκτότατος. Salvin. disc. 1. 324. Farei gran torto al bel paese, dov' io son nato, e ad una gentilissima schiera d'autori sceltissimi. Segn. Mann. Genn. 31.
2. Una dilezione sceltissima, sublimissima, sovrumana, e tale, che non possa nè pur venire imitata sì agevolmente.

SCELTO. Add. da Scegliere. Lat. selectus, eleclus. Gr. exhehequevos. Scal. S. Agost. Dio alcuna volta suscita li figliuoli d' Abraam delle pietre ec. cioè a dire, ch' egli trae i suo' scelti, e li suoi amici indurati, e che non vogliono obbedire, delle durezze del cuore. Varch. stor. Tenevasi a parte la borsa de' più con-

fidenti, e stimati, che si dicevan gli scelti.

§. Per Buono, Squisito. Pallad. Tra tutte l'acque la piovana è la più scelta. S. Agost. C. D. La Dea, del cui dono questi sceglitori non posano tra gl'Iddii

SCELTUME. L'avanzo delle cose cattive separate dalle buone, Marame. Lat. purgamentum, purgamen .

Gr. κάθαρμα, περίψημα. SCEMAMENTO. Lo scemare. Lat. imminutio, detractio, decrementum, detrimentum, defectio. Gr. έλατписть G. V. 9. 304. 1. Con grande spendio, e scema-mento dell' oste de' Fiorentini. Teol. Mist. Sanza scemamento, e votamento prosserer foglie di parole, non attignendo dell' aridità de' mondani, se non se dispregiandoli. Med. Arb. cr. Non dice niuno scemamento del suo essere, ma nuovo modo d'essere. Coll. SS. Pad. Non sentendo danno dello scemaniento delle biadora, che debbon venire. Libr. Astr. Quando questa tavola sottile si porráe nella cavatura, si la empieráe tutta da ogni parte con suo' frastagliamenti senza aggiugnimento, o scemamento.

SCEMANTE . Che scema. Lat. minuens , decrescens . Pallad. cap. 36. Ciò, che semini, poni, o pianti, fallo a luna crescente, e ciò, che cogli per serbare, fallo a

luna scemante

+ \*\* SCEMANZA. Diminuimento, Scemamento. Varch. Boez. 3. pros. 10. Imperciocchè tutto quello, che si dice essere impersetto, si dice essere impersetto per di-

minuimento e scemanza del perfetto.

SCEMARE. Ridurre a meno, Diminuire; ed in signific. neutr., e neutr. pass. vale Ridursi a meno, Diminuirsi. Lat. minuere, decrescere, imminuere, minui. Gr. έλαττεν, έλαττεσθαι. Bocc. nov. 48. 4. Perocchè, così faccendo, scemerchbe l'amore, e le spese. E nov. 60. 22. Assermando, che tanto quanto essi scemavano a far quelle croci, poi ricrescevano nella cas setta. Dant. Inf. 4. La sesta compagnia in duo si scema. E 12. Sì come tu da queste parti vedi Lo bulica. me, che sempre si scema. E Par. 4. La violenza altrui per qual ragione Di meritar mi scema la misura? Petr. canz. 45. 2. Scemando la virtù, che'l fea gir presto. E son. 204. Tempo sarebbe Da scemar nostro duol, che 'nfin qui crebbe.

S. I. Scemare per bollire, vale Scemare a poco a

poco. Malm. 11. 28. Che la nel mezzo a' suoi nimici

zomba Di modo, ch' essi sceman per bollire .

+ \*\* S. II. Scemare , per Scontare. Dant. Purg. 13. Pace volli con Dio in su lo stremo Della mia vita : et ancor non sarebbe Lo mio dover per penitenzia scemo, Se ec. [ scemato ]

SCEMATO. Add. da Scemare. Lat. imminutus. Gr. έλαττωθαίς. G. V. 7. 103. 2. Sentendo, che il navilio del Re di Francia era assai scemato, e straccato, si l'assalio (cioè: consumato, indebolito). Franc. Sacch. nov. 113. Credendo che danari fossono cresciuti, gli trova scemati. Buon. Fier. 1. 3. 3. Se dalle cose eguali Egualmente si scema, esse scemate Rimangon pure eguali

SCEMATORE. Che scema . Lat. imminuens . Gr. d

έλαττῶν

(†) SCEMISSIMO . Superl. di Scemo ; Sciocchissimo, Di pochissimo senno. Segner. Incr. 1. 12. 16. Venga, non il suo capo scemissimo, ma la sapienza di tutte le menti umane . . . , e si cimenti in tanta varietà di creature . . . a riformare, non dico una specie

intera ..., ma il guscio d' una lumaca.

SCEMO. Sust. Diminuimento, Scemamento. Lat. deminutio, imminutio, decrementum. Gr. ελάττωσις. G. V. 11. 113. 2. Con tutto lo scemo de' morti, valse lo staio del grano più di soldi 30. Dant. Par. 20. Ed énne dolce così fatto scemo. But. Purg. 18. 2. La luna che era passata già la quintadecima ec. sicchè lo suo scemo era inverso Occidente. E altrove: Passato questo termine, lo lato lucido ( della luna ) sta inverso Levante, e lo scemo inverso Ponente, e per mostrar questo dice:

lo scemo della luna, che andava innanzi.

SCEMO. Add. Che manca in qualche parte della pienezza, e grandezza di prima. Lat. imminutus. Gr. έλατ-τωθάς. Fr. Giord. Pred. S. Gli richiamò a misura non piena, ma scema. Pass. 359. La luna scema, e piena quando cala, e quando cresce, come altera gli omori ne' corpi , così fa mutazione ne' sogni. Dant. Inf. 17. Poco più oltre veggio in sulla rena Gente seder propinqua al luogo scemo. But. ivi: Al luogo scemo, cioè all' orlo detto di sopra. Dant. Purg. 7. Quand' i' m' accorsi, che 'l monte era scemo. But. ivi: Era scemo, cioè aveva concavità, e valle, sicchè non girava tondo. Dant. Purg. 12. Avvegnache i pensieri Mi rimanessero e chinati, e scemi. But. ivi : Scemi, cioè ec. non dichiarati. Dant. Par. 13. Ma la natura la da sempre scema. Petr. canz. 43. 2. D' un bel diamante quadro, e mai non scemo Vi si vedea nel mezzo un seggio altiero. Bocc. nov. 77. 25. Converra che voi, essendo la luna molto scema, ignuda in un siume vivo ec. vi bagniate.

S. I. Per Isciocco, Di poco senno. Lat. simplex, fatuus, mentecoptus, imminutu mente. Gr. ευήθης, έχ-φεων, βλάξ. Tac. Dav. ann. 6. 126. Pensò a Claudio di acconcia età, e studioso di buone arti, ma era scemo. Bern. Orl. 2. 1. 68. Perche'l cervello scemo, e'l

troppo vino Ti fa parlar da parte d'Apollino.

+ \*\* §. II. Scemo per Maucante, Privo di tutto.

Petr. cap. 4. E quel Guglielmo, Che per cantar ha il
fior de suoi di scemo. Ar. Fur. 31. 108. Ed anco volentier vi porria mano Per farla rimaner d'essetto scema [cioè: al tutto vota d'effetto]. Alam. Gir. 19. 16. L' un di noi resterà di vita scemo O per nostre arme, o per la cruda ec. E Avarch. 19. 133. Di voi sempre figliuoi s'appelleranno Quei, che'l spirto non han del corpo scemo . Monti.

\* \* (. III. Per Privo l' uso Dant. Purg. 30. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi Di se: Monti.

S. IV. Sentire, o Aver dello scemo, che vagliono Avere poco senno, Dar a divedere di non esser multo sa-vio . Bocc. nov. 32. 8. Conobbe incontanente, che co-

stei sentiva dello scemo. E nov. 90. 2. Io, il qual sento anzi dello scemo, che no ec. più vi debbo esser caro. Fir. Luc. 4. 4. 10 ebbi ben dello scemo stamutti-na, quando io rendei la borsa a Betto.

SCEMPIAGGINE . Scimunitaggine , Balordaggine , Bessnggine . Lat. simplicitas , fatuitas . Gr. zun San ,

SCEMPIARE. Sdoppiare; contrario d' Addoppia-

S. I. Per Ridurre a chiara semplicità, Seiampiare, contrario d' Abbreviare : Lat. explicare, amplificare. Gr. έξηγασθαι, αυξαν τοίς λόγοις. Vit. Ceist. D. No non sono da abbreviarle, anzi da scempiarle, e dila-tarle, siccome tutti i fatti di Cristo.

S. II. Per Istraziare con iscempio, Tormentare aspramente. Lat. discruciare. Gr. 592Basv. Petr. son. 63. Non temo già, che più mi strazj, e scempie, Ne mi ritenga. Cavalc. Med. cuor. Essere impiccati, arsi, attanagliati, dimembrati, e per diversi modi scempiati. Lod. Mart. rim. 37. Or, che ne può far peggio Nostra fortuna, amore, Che scempiarne ad ogni or, come tu fai ! Varch. Lez. 500. Il medesimo significa straziare, e scempiare nella nostra lingua.

+ SCEMPIATAGGINE. Scempiaggine. Lat. simpliciens, fatuitas. Gr. ευήθαα, μωρία. Magal. part. 1. lett. 26. Giovan Trulla ... si rideva della scempiataggine di costui, e volendonelo ec. Bellin. disc. 1. 178. Non vi rinvenite ancor bene . . . ch' io v' abbia condotto a tant' altezza di contemplazione per la via di quelle scempiataggini e di quei taccoli ec. Sacc. rim. 1. 118. Ad altri dispiaceva, altri godevano, Ch' io m' inoltrassi in qualche scempiataggine, Ma tutti assieme poi se la ri-

(\*) SCEMPIATAMENTE. Avverb. Sgangheratamente , In maniera scempiata . Lat. perperam , stolide , incondite. Gr. πλημμελώς, πλιθίως, απίκτως. Red. lett. 1. 285. I miei dolori forse mi fan parlare così scempia-

† \* SCEMPIATISSIMO . Superl. di Scempiato . Magal. part. 1. lett. 13. Vi so dire che essi si rideranno forse ben bene della nostra scempiatissima deppocaggine, in esservi noi forse stati talora così vicini, e pure non ci aver dato dentro ec.

SCEMPIATO. Add. Sdoppiato, Fatto ecempio. +S. Per Semplice, Sciocco, Scimunito, Sgangherato. Lat. insipidus, fatuus. Gr. αναίσθητος, μωρός. Fr. Iac. T. Come natura formala, Sarà una scempiata. Red. lett. 1. 185. Oh Sig. Vincenzo mio caro, si son

lette le scempiate cose.

SCEMPIEZZA. Astratto di Scempio: Scompiaggine. Lat. simpliciths, ineptia, res inepta, etoliditas. Gr. ευήθαα, άβελτερία, τερατάα. Tuc. Dav. ann. 2. 38. Cotali scempiezze, e vanità, da increscer buonamente di lui. Lasc. Parent. 5. 6. Onde ora per la sua scempiezza son libero. Varch. Ercol. 47. lo non crederò mai, che di bocca di Dante fossero uscite cotali scem-

SCEMPIO. Sust. Crudel tormento. Lat. cruciatus. Dant. Inf. 10. Ond' io a lui: lo strazio, e'l grande scempio, Che fece l' Arbia colorata in rosso, Tale orazion fa far nel nostro tempio. E Purg. 12. Mostrava la ruina, e'l crudo scempio, Che fe Tomiri. G. V. 12. 49. 3. Lasceremo alquanto de' nostri fatti di Firenze, e racconteremo d' uno scempio, e scellerato peecato (così ne' T. a penna; lo stamp. per errore ha: scre-pio). Petr. cans. 4. 1. Benche l'inio crudo scempio Sia scritto altrove. Ar. Fur. 25. 36. In terra, in aria, in mar sola son io, Che patisco da to si duro scem-

(\*) S. Scempio, è anche termine di ballo, ed è una spesie di passo. Fir. As. 316. Quelle capriolette minute,

quelle riprese nette, quegli scempi tardetti, quei doppi fugaci, quelle gravi continenze, quelle umili riverenze, e così a tempo, che e' pareva, che ogni lor movimento fusse degli strumenti medesimi.

SCEMPIO. Add. Contrario di Doppio. Lat. simplex. Dant. Inf. 25. Uscir gli orecchi delle gute scempie . But. ivi : Scempie , cioè semplici , cioè pur dalle gote, e non da altro. Dent. Purg. 12. E colle dita della destra scempie Trovai pur sei le lettere. E 16. Prima era scempio, e ora è fatto doppio. E Par. 17. E quel, che più ti graverra le spalle, Sarà la compagnia malvagia, e scenipia, Colla qual tu cadrai in questa valle. But. ivi : Scempia, cioè divisa. Omel. S. Greg. Veggendoci non poter resistere col nostro scempio esercito contro il suo doppio.

S. Scempio lo prendiamo anche in signific. di Scempioto, cioè Sciocco, Scimunito, Di poco senno. Lat. simplex, fatuus, stolidus. Gr. αναίσθητος, μωρό;. Sper. Oraz. Sono insieme sì scempj, che a se medesimi si contraddicono, benchè sieno scempj con una doppia malignità. Bern. rim. 1. 7. E non vorrei però parere un scempio. Carl. Fior. 45. Le cose, che si fanno fin dagli scempj, solamente alle 'usensate persone si convengono snocciolare.

SCENA . Il Paese, e Luogo finto sul palco da' Comici. Lat. scena . Gr. oxivn . Lasc. Spir. prol. La scena è Firenze, dove si finge, che intervenisse il caso.

S. I. Scene, più particolarmente diciamo le Tele confitte sopra telni di legno, e dipinte per rappresentare il

luogo finto da' comici.

S. II. Scena, per la Tentro. Tac. Dav. Perd. eloq. 408. Ora dall'accademie, e dalle scene ti richiamo a' giudizj, alle cause, e alle vere battaglie [ il T. Lat. ha ab auditoriis, et theatris ].

S. III. Scena, per la Commedia, a Tragedia rap-presentata da' comici. Tac. Dav. ann. 14. 185. Gli ordi subitamente un atto da scena, mentre sponeva ec.

S. IV. Scena, si dice anche Una delle parti, in cui

sono divisi gli atti della cammedia.

S. V. Scena , figuratam. Sen. Ben. Varch. 6. 29. Nè si accorsero, che in quella scena risplendente di beni vani, e che tosto spariscono, non è cosa alcuna tanto avversa, e contraria, che essi non dovessero aspettarla da quel tempo, che cominciaro a non udire nulla, che ver fusse [cioè: apparenza poco durevole].

S. VI. Mutarsi la scena, figuratam. vale Mutarsi la faccia delle case, o degli affari. Malm. 3. 2. Non pensa, che patir ne dee la pena, E che fra poco s'ha

a mutare scena .

S. VII. Venire, o Comparire in iscena, vagliono Venire al pubblico, Apparire. Malm. 1. 2. Volto a Feho con te vengo in iscena. E 4. 6. Nè per ancora le Ugnanesi genti Hanno veduto comparire in scena La materia, che dà il portante a' denti.

\* SCENACCIA. Peggiarat. di Scena. Mart. Trag.

SCENARIO. Foglio, in cui sono descritti i recitanti, le scene, e i luoghi, pe' quali volta per volta deono uscire in palco i comici, e altre simili cose concernenti le commedie. Lat. summa commœdiæ. Gr. επιτομή της χωμφδίας. Malm. 1. 50. Collo scenario in mano, e il mandafuora, Va innanzi a'nobil suoi commilitoni.

+\* S. I. Scenario, si dice anche sovente Il Manda-faora. Min. Malm. pag. 42. Il Mandafuora è alquanto differente dallo Scenario, ec. ma tuttavia...s' inten-

de, e si piglia spesso l'uno per l'altro.

\* S. II. Scenarj, diconsi anche Le scene stesse dipinte, s rappresentanti cose relative alla Commedia, o si-

mile, che si recita.

+ \*\* SCENDENTE : Sust. Corpo che scende . Gal.
Sist. 17. Ditemi perché vi pare che la velocità del ca-T. VI.

dente per C. B. sia maggiore della velocità dello scendente per la C. A. Simp. Parmi perchè mel tempo che'l ca-dente passera tutta la C. B. lo scendente passera nella C. A. una parte minor della C. B. Salv. Cost sta, e così si verifica ec. N. S.

+ \* SCENDENTE . Add. Che scende . Gal. Sist. 15. Arete voi difficultà nel concedere, che due mobili eguali, ancorchè scendenti per diverse linee, senza veruno impedimento, facciano acquisto d'impeti eguali ec. E framm. Parer. in Op. Vol. 3. pag. 40. Se l'andata del pendolo non è per un grand'arco, l'impeto del pendolo scendente non acquista gran momento, e

per breve spazio trapassa ec.

SCENDERE. Andare in basso, Calare, Contrario di salire, e si usa in signific. att. neutr. e neutr. pass. Lat. aescendere . Gr. xama Baivav . Bocc. nov. 60. 5. Come a tavola il sentirono, così se ne scesero alla strada. E nov. 66. 8. Volendo salire, vide messer Lambertuccio scendere. E nav. 77. 13. Aperta la camera, chetamen-te se ne scesero all'uscio. Dant. Inf. 20. Come 'I viso mi scese in lor più basso . E Par. 1. Se d'alto monte scende giuso ad imo. E 9. Si leva un colle, e non surge molt' alto, Là onde scese già una facella. E 17. E come è duro calle Lo scendere, e'l salir per l'altrni scale. Petr. son. 228. Alma real dignissima d'impero, Se non fosse tra noi scesa sì tardo . E son. 250. Quand' io veggio dal ciel scender l'aurora ec. Amor m'assale. G. V. 9. 305. 9. Cominciò a scendere il poggio, e tenere a badalucco i Fiorentini. Tac. Dav. ann. 1. 17. Cesare adunque mette a ordine arme, legni, aiuti per iscendere per lo Reno a combatterle [cioè: andare a seconda del Rena. il T. Lat. ha demittere Reno ]. Bemb. stor. 1.3. Ed oltre a ciò, di grand' animo anch' egli essendo, scese del cavallo.

S. I. Scender sopra, vale Andare addosso, Assalire.
Lat. aggredi. Gr. έπέρχεσθα. Bocc. nov. 17. 48. Lui

quanto potè, allo scendere sopra Osbech sollecitò.

S. II. Per Discendere, cioè Venir per generazione. Lat. originem ducere, descendere. Com. Inf. 2. Perocchè di lui doveano scendere li fondatori del Romano Imperio .

S. III. Per Rinviliare. Franc. Sacch. rim. 21. E l'o-

lio scende, siatene avvisato.

\*\* S. IV. Per Terminare, Finire . Salv. Avvert. 1. 3. 2. 37. Di quelli [ nami ] che caggiono in era, di que' che scendono in iro, e di que', che finiscono in oro, quasi lo stesso è da dire, che degli uscenti in aro, pur testè, abbiamo detto .

+ \*\* §. V. Scendere per Indursi, Accomodarsi all'altrui

volere e simili, Dipartirsi dal primo proposto. Ar. Fur. 1. 49. Ma dura e fredda più d'una colonna Ad averne pietà non però scende . Franc. Sacch. nav. 189. Biagio stette pur fermo a mille (fiorini per la dote) e mai non iscese. E appresso: Tu ti ponesti su mille fio-

rini. e mai non ne scendesti. + \* SCENDIBILE. Che può scendersi, Agevole alla scesa. Salvin. Odiss. libr. 13. v. 144. E dentro acque perenni, e due son porte. Queste a Borea scen-dibili dagli uomini, Quell'altre a Noto sono, le divine.

+ SCENDIMENTO. Scesa , Lo scendere. Lat. descensus. Gr. καπάβασις. Volg. Mes. Il catarro è scendimento di umore dal capo alle membra per di dentro. Fr. Giord. 124. Non è questo [venire ad alcuno

stato] salimento, ma scendimento; perocchè ec.
\* SCENEGGIAMENTO. Lo sceneggiare. Mart.

Trag.

\* SCENEGGIARE. Recitare sulle scene. Algar. Lo sceneggiare, che chiamasi muto è anche una parte della recitazione.

+ \* SCENICAMENTE . In mode scenico ; Con rappresentansa in iscena . Uden. Nis. 1. 8. A ciascuno è

manisestissimo, che qualunque azione tragica è molto prima storicamente intervenuta, e che poi si rappre-

senta scenicamente ec.

SCENICO. Add. Di scena . Lat. scenicus . Gr. σxnvixos. Boez. G. G. Chi ha permesso venire queste sceniche puttanelle a questo infermo! Borgh. Orig. Fir. 178. Di Toscana certamente cavarono i Romani il modo de' ludi scenici, e gl'istrioni. Ar. Fur. 44. 53. Trovano archi, e trofei subito fatti ec. Altrove palchi con diversi giuochi, E spettacoli, e mimi, e scenici atti .

\* SCENITE. T. de' Geografi. Nome, che si dà

a' popoli che abitano sotto le tende.

+ \* SCENOGRAFIA. Arie, che insegna a disegnare le cose, come appaiono alla vista. Baldin. Voc. Dis. Prospettiva detta da' Greci Scenografia, parte essenzialissima della Pittura

\* SCENOGRAFICO. T. de' Matematici. Appar-

tenente alla Scenografia.

\* SCENOPÉGIA. Festa celebrata dagli Ebrei in memoria della peregrinazione del popolo di Dio nel deserto.

Voc. Dis.

SCENTRE . V. A. Saputa; onde A tuo scentre, A mio scentre, e simili, posti avverbinlm. che vagliono Con tua, o mia saputa, o cognizione. Lat. te, vel me conscio. Tratt. pecc. mort. Tu il ricevevi [ il santissimo Sagramento] in peccato mortale a tuo scentre, ch' è troppo gran dispetto. E appresso: Lo stesso è guerreggiare verità a suo scentre, e spezialmente la ve-rità della fede Cristiana. Guitt. lett. Quello che ée più abominoso, si ée, che lo hae fatto a suo scentre. E altrove: Non lo fece ignorantemente, ma a scen-

\* SCERIFFO . T. degli Storici . Nome , che si dà ai Discendenti di Maometto per via di Fatima di lui

figliuola

SCERNERE. Discernere, Distinguere, Distintamente conoscere . Lat. discernere , distincte cognoscere . Gr. διαγινώσκαν. Dant. Inf. 15. E quanto io l'abbo in grado, mentr'io vivo, Convien, che nella mia lingua si scerna. E Purg. 26. O frate, disse: questi, ch'io ti scerno Col dito [e addito uno spirto innanzi] Fu miglior fabbro del parlar materno [cioè: mostro]. Com. Purg. 2. Per le parole del testo si dee scernere la disposizion del cielo nell'ora, che fa suo canto. Petr. san. 98. In tal guisa s' aperse Quel pietoso pensier, ch'altri non scerse, Ma vidil' io . E son. 117. Che sia di noi, non so, ma in quel, ch' io scerna, A' suoi begli occhi il mal nostro non piace . Tass. Ger. 14. 4. Onde siccome entro uno speglio ei scerse Ciò, che lassuso è veramente in elle.

S. Per Iscegliere, Eleggere. Lat. secernere, seligere . Gr. απολέγαν , εκκρίναν . Segr. Fior. art. guerr. Lo scernere in questo caso pochi per avergli migliori,

è al tutto falso.

SCERNIMENTO . Lo scernere . Lat. discretio , separatio . Gr. Siangiois . Albert. cap. 60. La sottiglian-

za è scernimento de' vizj, e delle virtudi.

+ SCERNIRE. V. A. Scernere . Lat. discernere , distincte cognascere . Gr. διαγινώσχαν . Fr. Giord. Pred. S. 40. Cristo di questa mondizia si fece scernire. Boez. 53. Costei i coperti volti, e dubbiosi de' compagni t' ha scerniti ( Lat. secrevit , cioè , distinti , fatti cono-

scer chiaro ) + SCERPARE. Rompere, Guastare, Schiantare. Lat. divellere, exitirpare. Gr. αποφρίζαν. Dant. Inf. 13. Ricominciò a gridar: perchè mi scerpi! But. ivi: Scerpi, cioè mi stracci, e schianti. Difend. Pac. Non può altrimenti essere scerpato, e guasto perfettamente ne' frutti sì dannaggiosi. Car. En. 3. 62. Ritentando ancora Vengo al terzo virgulto, e con più forza Men-

tre lo scerpo, e i piedi al suolo appunto, E lo scuoto e lo sbarho ec.

+ S. I. E neutr. pass. Morg. 19. 15. Oimè ch'e' par, che'l cuor da me si scerpi.

SCERPASOLEA. Tes. Br. 5. 37. Quando viene il tempo di fare le sue uova, elli (il cuculo) va al nido d'un picciolo uccello, che ha nome scerpasolea, che de'maggiori ha paura, e bee uno de'suoi uovi, e fav-vi entro uno de'suoi in quel cambio.

+ SCERPELLATO. Aggiunto d'occhio, che abbia arrovesciate le palpebre. Pataff. 3. Gnasse, tu se' un nuo-vo Pasolino A vederti i luccianti scerpellati.

SCERPELLINO. Add. Scerpellato. Fir. As. 258. Perciocch' egli erano avvezzi a star tra'l fummo, egli avevano quegli occhi scerpellini, sicchè e' vedevan poco o niente di lume . Lor. Med. Beon. cap. 9. Tra lor ve n' era alcun zoppo, e sciancato, E gamberacce, e occhi scerpellini. Varch. Suoc. 4. 6. Quel, ch' ha quel

labbro entiato con gli occhi scerpellini . SCERPELLONE . Error solenne commesso nel parlare, o nell' operare. Lat. allucinatio. Gr. παρόραμα. Pataff. 2. Saldi alla pettinella scerpelloni. Varch. Ercol. 98. Dire farfalloni, scerpelloni, e strafalcioni, si dice di coloro, che lanciano raccontando bugie, e falsità manifeste . Alleg. 325. Laddove per nessun, ch' io sappia, si dice ec. così fatto scerpellone . Lasc. Spir. 3. 4. Oh che scerpelloni dicono alle volte questi cittadini!

SCERRE. V. SCÉGLIERE.
SCERVELLATO. Add. Quegli, a cui è uscito il cervello , Dicervellato . Virg. Eneid. Quello incontanente scervellato abbattè, dicendo.

+ \* S. Metaforicam. per Stolido, Pazzesco. Red. lett. 2. 177. Per attutire la mia scervellata superbia,

me ne dono ec.

SCESA. China, Via, o Luogo, per lo qual si cala da alto a basso; Contrario di Salita, e d' Erta. Lat. descensus, declive, declivitas. Gr. το κάπαντες. G. V. 11.51. 7. Per l' avvantaggio della scesa, e per la vittoria avuta, con grand' empito percossono i nostri. Dant. Inf. 16. Rimbomba la sovra san Benedetto Dall'alpe, per cadere ad una scesa. Petr. cap. 4. Ratte scese all'entrare, all'uscir erte. Cr. 2. 18. 2. La quale (piova) discende con impeto dalla scesa, ovvero pendío del monte.

S. I. Per l' atto dello scendere , Scendimento . Lat. descensus. Gr. xaraβaois. Gal. Sist. 221. In altrettanto tempo, quanto è stato quello della sua scesa, passerebbe spuzio doppio del passato nella linea del precedente moto in giu. E 223. Il tempo, che si consumerebbe in questo secondo moto ascendente, credo,

che sarebbe eguale al tempo della scesa.

S. II. Scesa, diciamo al Catarro, che, secondo l'opinione degli antichi medici, discende dal copo nelle membra. Lat. distillatio, rheuma. Gr. geo uz. Burch. 1. 122. Signor mio caro, se tu hai la scesa, O se'infreddato, o senti di catarro, Stilla un pertugio d'un chiovo da carro, Non lo ber tutto, pigliane una presa. Capr. Bott. 1. 12. Potrebbe essere qualche poco di scesa, che fa parere sentire altrui di questi zufolamenti nel cervello. Ambr. Cof. 3. 3. Una scesa, pare a me, che dicano I medici, e per scesa medicata la Hanno. Malm. 1. 15. Perch' alla testa non gli muova scesa.

S. III. Prendere, o simili, checchessia a scesa di testa; vale Impegnarsi ostinatamente in alcuna cosa, Mettervi ogni forza, studio, applicazione, e diligenza, ad oggetto di conseguirne l'intento. Lat. totis viribus inniti, omnibus nervis intendere. Gr. διατάνεοθα. Car. lett. 2. 59. Gli sarebbe bastato ancora far le prime opposizioni senza pigliare per iscesa di testa a mandare ogni di fuori un suo trattato contra le cose mie .

SCESO . Add. di Scendere ; Disceso . Segr. Fior. stor. 5. 203. Di quindi scese le sue genti nella terra, la porta di sant' Antonio ruppero.

S. Per Originario, Discendente. Lat. prognatus . Gr. γεγονώς. Ovid. Pist. 41. Si mise le tue belle armi guadagnate dalle tue prodezze sopra la gente iscesa di Dardano

+ \* SCETERARE. Sonar la cetera. Salvin. inn. Om. (Sovverrommi, nè me ec.) Va sceterando il figlio di Latona Largamente famosa colla cava, E vaga cetra alla petrosa Pito ec.

\* SCETTICISMO . T. Didascalico . Setta , e Dot-

trina degli Scettici .

† \* SCETTICO . Add. e Sust. m. Che dubita d' ogni cosa, e propriamente dicesi di quelli antichi Filosofi, la Setta de' quali stabiliva per principio, che non v'è nulla di certo, e che si ha da dubitar d'ogni cosa . Segner. Incr. 2. 2. 8. 1 Maestri della terra ci pongono tutto in lite, fino se ci moviamo, come Zenone; e sino se vegliamo, o se vaneggiamo, come gli Scettici. Magal. part. 1. lett. 5. Come dunque voi, che siete in tutte l'altre cose Scettico famoso tanto, che ec. se poi vi si propone la questione an Deus sit, questo è il solo punto, al quale non regge la vostra scettica filosofia, questa è la sola bagattella ec. E appresso: Dite che l'assioma non è punto certo, adducendone per riprova l'averne dubitato gli Scettici, le sofistiche

ragioni de' quali mettete in campo ec.

+ \* SCETTRATO . Munito di scettro ; Che imbrandisce lo scettro. Chiabr. canz. moral. 14. Scettrato Re sull' odorate tele Non trova sonno; i suoi pensier travaglia Or periglio d'assedio, or di battaglia ec. Salvin. Odiss. libr. 5. v. 11. Giove Padre, e voi altri Id-dii beati, Che sempre sete; più, niun benigno, Piacevole, e clemente sia, scettrato Re, nè sensi in cuo-

re abbia diritti, Ma duro sempre sia.

\* SCETTRIFERO. Scettrato. Salvin. Opp. Pesc. Queste imparai, scettrifero di Giove allievo, opre di

mare. Ora a te sempre ec.

SCETTRO. Bacchetta reale, segno d'autorità, e dominio. Lat. sceptrum. Gr. σχηπτρον. Bocc. nov. 94. 21. E stimerete l'aver donato un Re lo scettro, e la corona ec. essere stato da agguagliare al fatto di messer Gentile! Petr. cap. 6. U'sono or le ricchezze, u' son gli onori, E le gemme, e gli scettri, e le coronel

\*\*\* S. Scettro di Re, Asphodelus lateus Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice carnosa, cilindrica, gialla, lo stelo semplice, frondoso, alto quasi due braccia, le foglie trilatere, striate, i fiori gialli, che si aprono gli uni dopo gli altri per lungo tempo, in lunghe spighe. Fiorisce dalla Primavera fino all' Estate. É Originaria dell'Italia, e comune nella Sicilia. Gallizioli.

SCEVERAMENTO . Lo sceverare, Separazione. Lat. discretio , separatio . Gr. διάκρισις , χώρησις . Coll. SS. Pad. Lo sceveramento da questa carne si confidava con tutta credenza, che fosse una presenza a Cristo. Pr. Giord. Pred. S. 12. Questo sia il più crudele sceveramento, che mai possa essere in questo mondo. Rett. Tull. 84. E un altro ornamento, che s'appella sceveramento, il quale ha luogo quando abbiendo certe cose dette di sopra, quelle, o ciascuna per se, ovvero tutte insieme conchiudiamo ec. [ qui per la figura rettorica detta da' Latini disjunctio] .

+ \* SCEVERANTE. Che scevera; Separante, Dividente. Coll. Ab. Isac. Avendo a schifo con tutto orrore il dimoro della presente vita, che noi abitiamo questa terra come peregrini, e sceverante noi lontana-

mente dal nostro padre.

SCEVERARE, che per sincope si dice anche talura

SCEVRARE. Scegliere , Separare . Lat. secernere , separare, dissociare. Gr. διαχρίναν, χωρίζαν, ατορίζεσθα. Vegez. Chenti sieno, cui tu dei dalla tua oste sceverare. Liv. M. L' una parte era sceverata dall'altra per li Romani, ch' erano accampati nel mezzo. Tav. Dicer. La sua malizia lo sceverava spesso da' buoni. Petr. canz. 37. 2. Di di in di spero omai l'ultima sera , Che scevri in me dal vivo terren l'onde . Albert. cap. 23. Cui Dio congiunse uomo non gli sceveri. E cap. 48. Lo cominciamento della superbia dell'uomo fa sceverare l'uomo da Dio, perciocche 'l cuor suo si scevera da colui, che 'l fece. Tac. Dav. Sceverano i vecchi da' nuovi.

+ S. E neutr. pass. Boez. Varch. 4. pros. 3. Non può un savio dubitare della pena de' rei, la quale da loro mai non si scevera.

SCEVERATA . Sceveramento . Lat. discretio , separatio. Gr. διάχρισις, χώρησις. Paol. Oros. Mario, di-po' la sceverata de'nemici, mosse il campo, e pigliò un colle

SCEVERATAMENTE . Avverb. Separatamente . Lat. separatim, seorsum. Gr. 20015. Paol. Oros. Accioc-chè le battaglie cittadine insieme con quelle, che colle genti straniere son fatte, per volumi di libri sceveratamente si dicano.

SCEVERATO, e SCEVRATO. Add. da Sceverare, e Scevrare; Separato. Lat. separatus. Gr. χωρισθείς. Coll. SS. Pad. Là ove abitano in solitudine disertissima, sceverati dalla compagnia di tutti gli uomini. Vegez. Perche maggiormente è mestiere, che calcatamente combattano, che più dalla lunga sceverati. Buon. Tanc. 4. 1. E'l beccaio non volesse darti orecchio, Perchè quivi scevrata la serbassi ec.

SCEVERATORE. Che scevera . Lat. separans . S. Ag. C. D. Altro è il mezzano reo, il quale scevera gli amici, altro il mezzano buono, il quale riconcilia i nemici, e però son molti li mezzani sceveratori.

SCÉVERO, e per sincope SCEVRO. Add. Sceverato. Lat. separatus. Gr. χωςιο θείς. Dant. Par. 16. Onde Reatrice, ch' era un poco scevra, Ridendo parve quella, che tossio. Petr. canz. 21. 1. Scevro da morte con un picciol legno . Cr. 5. 7. 5. Altri sono che le sotterrano [le cotogne] in miglio, ovvero scevere le mettono intra la paglia. Fr. Giord. Pred. S. 44. Per questa ragione dunque è misteri, che l'anima, che vuole imprendere sapienzia, sia tutta scevera, e partita dalle occupazioni del mondo

SCEVRÁRE . V. SCEVERÁRE .

\* SCEVRATAMENTE . Sincope di Sceveratamente . Salvin. Op. Pesc. Che lor (ai Granchi) non come agli altri, saltan fuora L' uova scevratamente; ma commesse A figura di grappolo, tra loro. SCEVRATO. V. SCEVERATO. SCEVRO. V. SCÉVERO.

† (\*) SCHEDA. Sceda, Carta scritta. Lat. sceda. Gr. σχίδα. Menz. sat 12. Ad Apollo chiede Anch'ei d'esser poeta, e meglio fora Gettar 'n un cesso le Pierie schede (l'ediz. di Londra 1788. legge scede).

+ (\*) SCHEDULA. Dim. di Scheda; Cartuccia. Lat. schedula. Gr. oxedior. Cavalc. Frutt. ling. 363. Cost fece, e portò la schedula, dove erano scritti quelli peccati, e posela in mano dello Abate, che gli leggesse. E 373. Il prete portò al vescovo la schedula scritta della vita di colui; la quale il vescovo leggendo, pian-se molto, e disse ec. Red. tett. 2. 57. Perchè il sig. Mougivoto nel fine della schedula, ec. scrive, che cerca occasione di mandarmi il suo libro, questa sera ne

scrivo io costi ec. o di pergamena annesso ad un testamento, affitto, od altro strumento, che contiene un inventurio di beni, o qualche altra cosa omessa nel corpo dello strumento.

SCHEGGIA . Pezzetto di legno , che nel tngliare i legnami si viene a spiccare. Lat. assula, schidia, scandula. Gr. σχίδος, σχιδίον. Dant. Inf. 13. Così di quella scheggia usciva insieme Parole, e sangue (cioè: da quel tronco di pianta). E Purg. 26. Il nome di colei, Che s'imbestio nelle 'mbestiate schegge (cioè: nel toro fatto di più pezzi di legno ) . Libr. Son. 138. Che messa sia la quercia a ciocca, a ciocca In sul fuoco co' porci, e trita a schegge. Morg. 7. 50. Balzano i pezzi di piastra, e di maglia, Come le schegge dintorno a

S. I. Scheggia, per similit. si dice de' Pezzetti, che si spiccano nel rompere qualsivoglia altro corpo. Sagg. nat. esp. 131. Che a romperlo poi (il ghiaccio) sott'acqua in minutissime schegge, si veggono scapparne fuo-

ri in gran novero .

S. II. Scheggia , per Iscoglio scheggiato , o scosceso. Lat. rupes prærupta . Gr. απότομος πέτςα. Dant. Iaf. 18. E volti a destra sopra la sna scheggia Da quelle cerchie eterne ci partimmo. But. Inf. 18. 2. Però finge, che convenisse volgersi a man ritta sopra la sua scheggia, cioè su per l'ascension dello scoglio. Dant. Inf. 24. Avvisava un' altra scheggia, Dicendo: sovra quella poi t'aggrappa.

S. III. Scheggia, diciamo anche a Sottile striscia di legname per uso di far corbelli, panieri, e altri vasi

simili . Lat. scandula .

S. IV. Chi ha de' ceppi, può far delle schegge; proverbio vulgato, che vale, che Dall'assai può trarsene il poco . Lat. cui multum est piperis, etiam oleribus

S. V. La scheggia ritrae dal ceppo, si dice figura-tam. di Chi non traligna da' suoi progenitori. Lat. pa-

tris est filius, fortes creantur fortibus.

SCHEGGIALE. Sorta di cinto di cuoio con fibbia. Lat. cingulum . Gr. Zwviov . Ricord. Malesp. 161. Passavano la maggior parte d'una gonnella stretta ec. e cinte d'uno scheggiale all'antica. Lor. Med. canz. 119. 4. Perch' io non gli volsi aprire, Questo scheggial mi getto con la borsa . Fir. nov. 4. 226. Che le faces-

se rimettere una fibbia allo scheggiale.

+ \*\* §. Fu anche Cintura di nobile ornamento. Tav. Rit. g. 5. E appresso le dona uno ischeggiale, nel quale era coricate [ collocate ] da ottanta pietre preziose. Buon. Tanc. 1. 1. Uno scheggiale, un chiavacuore, un vezzo Sarebbe'l fatto, o qualcosa di prezzo. Salvin. ivi: Scheggiale; cintura femminile; cintola, credo io , di cuoio , quasi scoreggiale . Cavalc. Pungil. 263. [ Qui tocca gli ornamenti delle donne ] Nel luogo del soave ornamento de' loro unguenti verranno in fetore, e per gli scheggioli saranno cinte di funi [ vedi Scaggiale dove la cosa si par meglio ] . Vit. SS. Pad. 2. 23. Trovarono due Tribuni con molta pompa e ornamento d'oro ec. cinti di scheggiali d'oro

SCHEGGIARE. Fare schegge, Levare le schegge; e si usa in signific. att. neutr. e neutr. pass. Lat. scindere, diffindere. Gr. oxigeiv. Dont. Par. 11. Perchè vedrai, la pianta onde si scheggia. But. ivi: Onde si scheggia, cioè onde si deriva, come la scheggia dalla pianta. Dittam. 1. 6. E però quel ch' io dico, nota, e leggi, Acciocchè sappi si guidar lo remo, Che la tua

barca non rompi, nè scheggi.
§ S. Per Iscoscendere, o Essere scosceso. But. Inf. 18. 2. Però finge, che convenisse volgersi a man titta sopra la sua scheggia, cioè su per l'ascension dello scoglio, che scheggiava dalla ripa, ovvero la banda rit-

ta del ponte . + SCHEGGIATO . Add. da Scheggiare . Lat. scissus , discissus. Fior. S. Franc. 50. Era una ripa profondis-

sima, e di qua e di la sassi spezzati, e ischeggiati ec. ( nelle correzioni dice Ischeggiosi . - Questo es. e questa nota sono del Cesari, che non s'accorse che questa distruggeva quello . V. SCHEGGIOSO )-

SCHEGGIO. Scheggia, nel signific. del §. II. Gr. πέτρας απόκομμα. Dant. Inf. 21. Giù t'acquatta Dopo uno scheggio, che alcun schermo t'aia. Dittam. 5. 19. Prese la strada Sotto un gran monte poi di scheggio in

SCHEGGIONE. Accrescit. di Scheggio. Dant. Inf. 21. E'l Duca mio a me, o tu, che siedi Tra gli scheg-gion del ponte quatto quatto, Sicuramente omai a me

+ SCHEGGIOSO. Add. Partito, o Tagliato a schegge . Lat. præruptus . Gr. απο τουες . Fior. S. Franc. Sassi spezzati, e scheggiosi, e scogli disuguali, che uscivano fuora (qui vale: mal pari, disuguali). Car. En. 6. 352. Era un' atra spelonca, la cui bocca Fin nel baratro aperta, ampia vorago Facea di rozza e di scheggiosa roccia

SCHEGGIUOLA. Dim. di Scheggia : Lat. parvum segmentum. Gr. πέτρας αποκομμάτιον. Red. Vip. 1. 50. Si fendono per lo lungo dalla radice alla punta in

tre, o quattro minutissime scheggiuole.

SCHEGGIUZZA. Scheggiuola. Lat. parvum segmentum. Gr. αποχομμάτιον. Matt. Franz. rim. burl. 2. 140. Nel mezzo stava un quadro focolare, Suvvi qualche scheggiuzza, e cepperello. Vit. Benv. Cett. 307. Co' denti tanto feci, che ne spiccai una scheggiuz-

+ SCHELETRO. Carcame, Tutte l'ossa d'un animal morto, tenute insieme dai ligamenti naturali, o artificialmente da fili di ottone, e scusse di carne. Lat. sceletus. Gr. σκελετός. Red. Ins. 18. Parevano tanti scheletri usciti dalla mano del più diligente notomista. E 36. Non era più, per così dire, un cadavero, ma uno scheletro d'ossa senza carne. Buon. Fier. 3. 1. 7. E che marzocchi, e babbuini, e scheletri Di fuor vi son dipinti!

\* S. Scheletro, per similit. dicesi anche delle piante, o simili. Cocch. disc. Scheletri delle piante. Magal. leit. Vi scrissi de' due tartufi, uno di 40. e uno di 80. libbre, gli scheletri de' quali s'asserisce essere stati conservati per lungo tempo dal Cardinale Chigi.

\* SCHEMA. Latinismo de' Geometri poco usitato. Figura, che serve di soggetto di una proposizione per dimostrare qualche verità matematica.

SCHENCIRE. V. A. Andare a schiancio. S. Per metaf. vale Scansare. Lat. evitare, devitare, cavere . Gr. έχφεύγειν . Fir. Giord. Pred. S. In quella via avesse uno scoglio, ed egli il vedesse, e nol cessas-se, e nol volesse schencire. Tratt. Giamb. Delle tue avversità debbi tosto consolare, e non vi debbi porre il tuo pensamento, se non in quanto le credessi potere schencire, o schifare.

SCHERAGGIO. V. A. G. V. 3. 2. 4. Seguendo poi dietro alla chiesa di san Piero scheraggio, che così si chiamò per un fossato, ovvero fogna, che ricoglieva quasi tu!ta l'acqua piovana della cittade, e andava in Arno, e chiamasi lo scheraggio. Pataff. 6.

Ed ha più tempo, che non ha scheraggio. SCHERANO. Uomo facinoroso, Assassino. Lat. latro . Gr. Angus, xanseyos . Boec. nov. 1. 23. Coteste son cose da farle gli scherani, e i rei uomini. G. V. 4. 31. 1. Riducevansi molti sbanditi, e scherani, e mala gente, che alcuna volta faceano danno alle strade. Nov. ant. 82. 1. Correndo cosi questo romito s' intoppò in tre grandi scherani, li quali stavano in quella foresta per rubare chiunque vi passava. E num. 4. Rimasero questi scherani tutti e tre insieme a guardare questo avere. Ovid. Metam. Strad. La figliuola tua non è degna

d'aver marito scherano. Cavalc. Med. cuor. Chi ben considera, peggio fa una femmina vana, che uno scherano; perchè lo scherano uccide il corpo, e quella l'anima. Dant. rim. 24. Che tanto da nel sol, quanto nel rezzo Questa scherana micidiale, e latra. Sen. ben. Varch. 4. 23. Le mura della città ancora gli scherani, e masnadieri da' nemici difendono.

S. Scherano, in forza d' add. Lat. facinorosus . Franc. Sacch. nov. 190. Li marinai, come gente scherana, e sbandita, giungono percotendo le porte.

SCHERANZIA. Squinanzia. Lat. angina. Gr. xu-

νάγκη. + SCHÉRETRO. V. A. Scheletro. Lat. sceletus, Gr. σχελετός. Malm. 6. 5ι. Spargon le rame in varia architettura Scheretri bianchi, e rosse avatomie.

SCHERICATO. Add. Quasi degradato, e privato. dell' ordine del chericato; e si dice talora per ignominia a' cherici. Libr. Son. 6. Prete, tu toccherai di schericato. E 29. E se' tu quel pretaccio schericato. Fir. nov. 4. 230. Ahi pretaccio, ribaldo schericato, vedi, vedi, che io ti ho pur giunto .

§. Per similit. si dice delle Piante scapezzate.
\* SCHERIOLO. Pelle di capriolo. Tariff. Tosc.

+ SCHERMA. Schermo; e dicesi propriamente dell' Arte dello schermire. Lat. gladiatura. Gr. μονομαχία. Buon. Fier. 1. 3. 3. E cento altr' armi strane da ferire ec. Secondo'l tempo, e'l luogo, ch' alla scherma Può far più giuoco, e apportar vantaggio. E 3. 2. 19. Hanno incontro agli empj Necessità d'aver pronta la spalla Sempre, e sempre tenersi in sulla scherma. Salvin. Senof. libr. 1. pag. 1. Questo Abrocome sempre, e di di in di cresceva in bellezza ec. la cetera, la ca-vallerizza, e la scherma erano i consueti suoi eserci-

S. I. Onde Maestro di scherma, vale Schermitore. Lat.

lanista, gladiator · Gr. γυμναστής.
S. II. Perder la scherma, Uscir di scherma, e simili, figuratam. vagliono Non saper quel, ch' un si fac-cia, Perder la regola, e'l modo dell' operare. Lat. ab instituto, a regola aberrare. Bern. rim. 1. 66. E le composizioni escon sovente, Che fan perder la scherma a chi compone. Buon. Fier. 3. 2. 14. Tu val per sei, Se la tua lingua non perde la scherma.

§. III. Cavare altrui di scherma, figuratam. vale Far perdere il filo del discorso, e dell'operare ad alcuno. Lat. ab instituto, a regula aberrantem facere. Malm. 5. 49. Ma quando innanzi a lei costui si ferma Così tremante, la cavò di scherma.

SCHERMAGLIA. Zuffa. Lat. pugna, rixa, certamen. Gr. μαχη. Lab. 202. Per certo ella si sarebbe messa con lei alla schermaglia. Morg. 15. 4. Che a corpo a corpo per campal battaglia Subito fuor ne venga alla schermaglia. Galat. 42. Per non essere ognora

con esso noi alla schermaglia.

SCHERMARE. Schermire. Lat. defendere, vitare.

Gr. εὐλαβεῖο θαι. Dant. Purg. 6. Vedrai te simigliante a quella 'nferma, Che non può trovar posa in sul-le piume, Ma con dar volta suo dolore scherma. E 15. Non posso Schermar lo viso tanto, che mi va-

glia .

+ SCHERMIDORE, e SCHERMITORE. Che schermisce, Che fa, o insegna l'arte della scherma. Lat. lanista, gladiator. Gr. γυμνας ής. Dant. Inf. 22. Lo caldo schermidor subito fue [qui va letto sghermidor. Monti]. Petr. cap. 5. Che giammai schermidor non fu sì accorto A schifar colpo. E uom. ill. Fece giuochi mortori, e giuochi di schermitori, a memoria di suo padre. Nov. ant. 20. 1. Uomini d'arti, giostratori, schermitori, d'ogni maniera genti. Franc. Sacch. nov. 76. Era stato il detto Matten di Cantino ne' suo'dì e giostratore, e schermitore. Cant. Curn. 56. Per voi,

donne, nuov' arte caviam fuore, Che siam fanciulle tutte schermidore

SCHERMIGLIATO. Add. Scarmigliato. Lat. incomplus, turbatus. Gr. ακομφος, τεταφαγμένος. Franc. Sacch. nov. 1. Lo Re veggendolo così schermigliato, disse. Buon. Fier. 5. 5. 6. Che a bell' arte negletta, e schermigliata Porta sì alla brava Quel cappellin di

paglia.
SCHERMIRE. Schifare, e Riparare con arte il colpo, che tira il nemico, e cercar di offenderlo nello stesso tempo; Giucar di spada. Lat. Indere ense, digla-diari. Gr. διαμάχεσθαι. Ang. Pand. 30. Sia vostra opera, come di colui, che vuole schermire, imprima conoscere, e imprendere per meglio saper fuggire la punta, e difendersi dal taglio. Cron. Vell. 24. Dopo certo tempo mutarono condizione in contendere, a darsi buon tempo, a schermire, e far delle cose da spen-dere. Cron. Morell. 270. Usa alle scuole del sonare, del cantare, o danzare, dello schermire ec. Bern. Orl.
1. 18. 22. Ma e', che di schemire ha la dottrina, Con gli occhi aperti molto ben l'attende, e ben da lui si guarda, e si difende.

S. In signific. neutr. pass. vale Difendersi. Lat. se tueri . Petr. son. 11. Se la mia vita dall' aspro tormento Si può tanto schermire, e dagli affanni. Burch. 2.

57. Che appena può schermirsi da' pidocchi .
SCHERMITA. V. A. Schermo. Fr. Iac. T. 1. 6.
5. Serventi del diavolo, Sollecite il servite Con le vostre schermite Molte alme a lui mandate

SCHERMITORE. V. SCHERMIDORE.

(+) SCHERMITRICE . Femm. di Schermitore . Bellin disc. 1. 177. Perch' egli intenda che forza e' vuole e che gli fa hisogno di quella che fa schermire, il puntual ministro sospenditore e ben inteso delle sue forze si ritira dall'esercizio della prima ch' era minore, e prende la schermitrice che al suo signore abbisogna.

+ SCHERMO. Riparo, Difesa. Lat. defensio, propugnatio. Gr. υπερασπισμός. G. V. 7. 6. 2. Chi migliore schermo non poteva avere, smontando de' cavalli, e levando loro le selle, con esse in capo anda-vano sotto le mura. Dant. Inf. 21. Giù t'acquatta Dopo uno scheggio, che alcun schermo t' haia. E appresso: Credi tu, Malacoda, qui vedermi Esser venuto, disse il mio Maestro, Securo già da tutti i vostri schermi Senza voler divino, e fato destro? Petr. canz. 29. 3. Ben provvide natura al nostro stato, Quando dell'alpi schermo Pose tra noi, e la Tedesca rabbia. E son. 28. Altro schermo non trovo, che mi scampi. Sen. Pist. Ogni altro schermo è dubbioso. Tass. Ger. 3. 11. E'l volgo delle donne shigottite, Che non san-no ferir, nè fare schermi, Traen supplici e meste alle

\*\* SCHERMOTTARE. T. di Marineria. Mettere gli schermotti. Significa disporre, e fermare al loro

luogo gli schermotti delle coste. Stratico.
\* SCHERMOTTATURA. T. de' Costruttori di navi . Lo schermottare , e L' opera che risulta da tale operazione

\* SCHERMOTTO. T. de' costruttori di navi. Pezsi di legno onde componesi la terza giunta dell'ossatu-

ra sopra le siaminare.

SCHERMUGIO. V. A. Scaramuccia, Badalucco.
Lat. velitatio. G. V. 8. 55. 12. Gli assaliremo da più
parti, e terremgli in badalucchi, e schermugi gran parte del die. E cap. 58. Sovente aveano insieme schermugio, e badalucco

SCHERNA, e SCHERNIA. V. A. Scherno. Lat. ludibrium, contumelia. Gr. παίγνιον, σχώμμα. Pass. 33. Le quali gli uomini del mondo biasimano, e fannone scherne. Mor. S. Greg. Questa scherna non fece in loro utilità di virtude alcuna ec. quelli s' approssima

per queste scherne umane a Dio, il quale è conservato mondo dalle iniquità. G. V. 6. 76. 2. Tornati a Siena con si piccolo aiuto, grande scherna ne feciono i Sanesi. E 7. 91. 2. I Pisani si partirono faccendo gran grida di rimprocci, e scherne de' Genovesi [il T. Davanz., ed altri T. a penna hanno schernie]. Fr. Giord. Pred. S. Le cattive cose non si mostrano, se non per farne schernie. Libr. Am. 10. Se al postutto mi troverrai non degno, fa schernie di me, e fammi schernire a chi tu vuoli. Albert. cap. 2. L'altrui detto non riprenderai, acciocche a quello assemplo un altro non faccia ischernie di te. Franc. Sacch. Op. div. 139. Questa corona gli la puosono per ischerne. E nov. 33. Il frate predicatore nella passata novella fece scherne di un gran popolo . + \*\* SCHERNAMENTO. V. A. Scherno . Cavalc.

Specch. cr. 86. Delle derisioni, e ischernamenti di Cristo [ così legge una variante al titolo del capitolo XtX. ma il testo ha schernimento, e così vien ripetuto al

principio del capitolo ].
SCHERNEVOLE. Add. Di scherno, Da schernire. Lat. contumeliosus, injuriosus. Gr. Beigns. Lab. 295. Con queste parole, e con simili, e con molte altre schernevoli lunga pezza della notte passarono. Mor. S. Greg. Continuando cotali parole schernevoli, odi, come soggiugne appresso, Dant. Vit. nuov. 15. Posciachè tu pervieni a così schernevole vista, quando tu se' presso di questa donna, perchè pur cerchi di veder lei ?

† SCHERNEVOLMENTE. Anverb. Con ischerno. Lat. contumeliose, injuriose. Gr. έπονειδίζως. Vit. S. Gio. Bat. 258. Ponevano mente (le Demonia), se vedessono in lui niuno peccato, che vi potessono at-

taccare il loro uncino, per poterlo menare più ischernevolmente, facendo besse di lui.

SCHERNIA. V. A. V. SCHERNA.

SCHERNIANO. V. A. Che schernisce. Lat. irrisor, contumeliosus. Gr. χλευαςής. Albert. cap. 25. Non gastigare lo scherniano, nè l'empio; che, come disse quel medesimo, chi gastiga lo scherniano, egli fa

ingiuria a se. \*\* SCHERNIDORE. Schernitore. Dav. Tac. lett. 2. Bacc. Val. A fine che a veggente occhio si chiarisca

lo schernidore

SCHERNIMENTO. Scherno . Lat. contumelia . Gr. παίγγιον, δβρις. Salust. lug. R. Già è quindici anni in questo schernimento siate essuti. Fav. Esop. La volpe, abbiendo il cacio, disse al corbo con grandi schernimenti: sta' cheto per l'amor d'Iddio. Amet. 58. Le mie schernite fiamme da lei con vicendevole schernimento sieno da me vendicate. Amm. ant. 28. 2. 7. Sozza cosa è di se predicare, e spezialmente il falso, e con ischernimento degli uditori volersi fare ca-

valiere glorioso.

SCHERNIRE. Fare scherno a diletto, Dispregiare alla scoperta. Lat. irridere, contumelia afficere, subsannare . Gr. χλευάζειν . Galat. 45. Sappi, che niuna disserenza è da schernire a bessare, se non fosse il proponimento, e la intenzione, che l'uno ha diversa dal-l'altro, conciossiachè le besse si fanno per sollazzo, e gli scherni per istrazio, come che nel comune savellare, e nel dettare si prenda assai spesso l'un vocabolo per l'altro; ma chi schernisce, sente contento della vergogna altrui, e chi bella, prende dell' altrui errore non contento, ma sollazzo. Bocc. nov. 60. 23. Fece coloro rimanere scherniti, che lui, togliendogli la penna, avevan creduto schernire. E nov. 77. 2. Spesse volte avviene, che l'arte è dall'arte schernita, e perciò è poco senno il dilettarsi di schernire altrui. Dant. Inf. 23. Questi per noi Sono scherniti e con danno e con besta. Buon. rim. 26. Mani a schernir chi

per voi muor sì pronte, Occhi volti a beffar chi più s' allacci

S. Vale anche talora Non curare, Dispressare. Lat. contemnere, ridere . Gr. περιφρονείν . Vinc. Mart. rim. 37. Drizzin pur gli occhi della mente dove Salda colonna scherne il caldo, e'l gelo: + \* SCHERNITIVO. Acto a schernire. Uden. Nis.

1. 18. Quell' altro adirato, con alterazione schernitiva

gli replica ridevolmente.

SCHERNITO. Add. da Schernire. Lat. irrisus, ludibrio habitus. Gr. x λευασθείς. Bocch. nov. 60. 23. Fece coloro rimanere scherniti, che lui ec. avean creduto schernire. E nov. 69. 31. Così il misero marito schernito con lei insieme, e col suo amante nel pala-gio se ne tornò. Petr. cap. 3. Volgi in qua gli occhi al gran padre schernito. Coll. SS. Pad. Questi adunque con qual patto, o con qual ragione, dopo tante fatiche, schernito dall' insidiator diavolo, rovinando di gravissima caduta, percosse di lamentevol dolore tutti quelli, che abitano in questo diserto. Vit. S. M. Madd. 51. Quando voi mi vedrete più appenato, e più avvilito, e più conculcato, e più schernito, e bessato, allora sarò vincitore.

SCHERNITORE. Che schernisce. Lat. irrisor, derisor, contemptor. Gr. χλευαςής. Fr. Giord. Pred. S. Diventano però le genti argute, e saccenti, e schernitori. Filoc. 1. 174. Dispregiando gli schernitori della tua potenzia lungamente, e di questi sempre più tardi, che degli altri, ti vendichi. Mor. S. Greg. Non voler riprendere lo schernitore, acciocchè esso non t' abbia a noia. Libr. Sent. Chi biasima lo schernitore, fa noia a se medesimo, e chi biasima lo malyagio, acquista delle sue tacche. Pass. 38. Parlando in persona di coloro, che furono derisori, cioè schernitori de' ginsti.

SCHERNITRICE. Verbal. fem. Che schernisce. Lat. contemptrix. Gr. ή χλευάζεσα. Amet. 76. O giovani schernitrici de' danni dati, e di chi con sommo studio per addietro v' ha onorate, levatevi di qui. E 77. Le già dette di me schernitrici mi furono davanti, ma con

vista gabbevole meno .

SCHERNO. La schernire, Dispregio. Lat. irrisio, contumelia. Gr. Begg. Galat. 45. E lo scherno un prendere la vergogna, che noi facciamo altrui, a diletto, senza pro alcuno di noi . E appresso: Le besse si fanno per sollazzo, e gli scherni per istrazio, comechè nel comune tavellare, e nel dettare si prenda assai spesso l'un vocabolo per l'altro. Bocc. nov. 41. 3. Quasi per ischerno da tutti era chiamato Cimone. Petr. son. 156. A ciascun remo un pensier pronto, e rio, Che la tempesta, e'l fin par ch' abbia a scherno. Vinc. Mart. rim. 12. Avrei tutt' altre mie fatiche a scherno . Buon. rim. 33. E i venti, e le tempeste par che schive, E che di Giove i folgori abbia a scherno.

SCHERUOLA. Spezie d' erba, che si coltiva per lo più negli orti . Amet. 46. Il suolo era ripieno di fronzuti cavoli, e di cestute lattughe, e d'ampie bietole, e d'aspre borragini, e di sottili scheruole, e di molte

altre civaie ,

\*\* SCHERZÁCCIO. Peggiorat. di Scherzo. Cecch.

Incant. 4. 4. Hanno fattovi Forse qualche scherzaccio
li mie' diavoli!

SCHERZAMENTO. Lo scherzare, Scherzo. Lat. lusus. Gr. maiyviov. Pass. 212. I giuochi, i tocca-

menti, i ruzzi, e gli scherzamenti delle mani. SCHERZANTE. Che scherza. Lat. ludens, alludens. Gr. ο παίζων. Fir. As. 139. per questi tuoi d'ogni intorno odoriferi, e scherzanti capelli [ qui per me-

taf. ].
SCHERZARE. È propria lo Scorrassare, Saltabellare, Gridare, o Percuotersi leggiermente, che per giuoco

fanno i fanciulli, e gli animali giovani, Far delle baie, Burlare, Ruzzare. Lat. lusitare, nugas agere, loscivire. Gr. molkanis maiseir. Dant. Purg. 15. Che sempre a guisa di fanciullo scherza, Petr. canz. 29. 5. Che alzando il dito colla morte scherza [ qui figuratam. ]. Vit. SS. Pad. 1. 208. Scherzando co'compagni, e giocando, per isciagura, e per caso n'uccise uno. Franc. Sacch, nov. 33. Nelle cose sacre non si vuole scherzare. Boes. Varch. 2. 1. Non t'impacciar con lei [ colla fortuna ] la quale sempre scherza, che cuo-

S. I. E Scherzare, per Trastullarsi amorosamente. Bocc. nov. 44. 10. Riscaldati e sì dal tempo, e sì dallo scherzare, senza alcuna cosa addosso s'addormentarono. E nov. 78. 5. Li quali [ veli ] scherzando Spinelloccio fatti le aveva cadere. Ovid. Pist. Solamente quelli troppo ardito alquanti baci mi tolse scherzando: altro di

me non ebbe .

S. II. Schersare, lo usiamo anche per Non far da senno. Lat. jocari. Gr. παίζεσθα.

S. III. Scherzare in briglia . Varch. Ercol. 72. D' uno, ch'è bene stante, cioè agiato delle cose del mondo ec. e nondimeno o per pigliarsi piacere d'altrui, o per sua natura pigola sempre, e si duole dello stato suo, e fa alcuna cosa da poveri, si suol dire, come delle gatte: egli uccella per grassezza; e'si rammarica di gamba sana; egli ruzza, o veramente scherza in briglia. Malm. 7. 77. Così scherzando, com' io dico, in briglia, Ne vanno senza mai sentirsi stanchi.

+ S. IV. Scherza co' fanti, e lascia stare i santi; maniera proverbiale, calla quale si avverte a non porre in ischerzo, o in derisione le cose sacre. Franc. Sacch. nov. 110. Sant' Antonio fece questo miracolo, e però dice: scherza co' fanti, e lascia stare i santi. Lasc. son. (Varchi, alla fe, tu hai dell' Ognissanti ec.) 1. 96. Scherza co' fanti, dice, e non co' santi Un tal proverbio nostro universale; Ma tu, che nella zucca hai poco sale,

Se' nano, e vuoi combatter co' giganti.

S. V. Non ischerzar coll' orso, se non vuogli esser morso; pur maniera proverb. con cui si avvertisce altri a non mettersi a imprese troppo pericolose. Frunc. Sacch. nov. 150. Non ischerzare coll'orso, se non vuogli esser morso

SCHERZATORE. Che scherza. Lat. illusor, jocator , Gr. παιγνήμων . Libr. cur. malatt. Con la continuazione di questi modi si fanno conoscere, che sono nomini per lo più scherzatori . Buon. Fier. 1. 5. 1. In questa valle Spiriti forse stanno scherzatori. E 3. 2. 11. Ironici, e amari scherzatori.

(\*) SCHERZETTO. Dim. di Scherzo. Lat. jocu-

Plaut. Gr. maigviov. Salvin. pros. Tosc. 2. 204. Qui come s' è detto, nave, e nocchiero, ha particolare, e distinta significanza, e non è nudo giuoco di parole,

o scherzetto di suoni. SCHERZEVOLE. Add. Burlevole. Lat. jocosus, argutus, facetus, lepidus. Gr. εὐτράπελος. Fir. As. 49. Avantiche io avessi finito di mandar giù tutto il vino, ella con ischerzevol modo presemi il bicchier di mano, e messoselo a bocca, e riguardandomi così per traverso, dolcemente centelleva quel poco, che n' era avanzato

SCHERZEVOLMENTE . Avverb. Con ischerzo , Da scherzo. Lat. jucunde, verniliter, argute. Gr. περπνώς, πδέως, ἐπιδεξίως. Bemb. As. 2. 83. A queste così fatte parole molte altre dalle donne, e da giovani dette ne furono, l' uno all' altro scherzevolmente ritornando le vaghe rimesse de vezzosi parlari. E 128. Tutte incieme ne racionale vezzosi parlari. sieme ne ragionavano scherzevolmente.

SCHERZO. Trastullo, Baia. Lat. jocus, lusus, lusio. Gr. maigrior. Petr. cap. 11. Ingiuria da corruccio, e non da scherzo. Libr. Mott. Al padrone non

piacquero gli scherzi, perch' erano asinini. Car. lett. 2. 253. Cosa cominciata per ischerzo, e solo per una pruova d'un poema, che mi cadde nell'animo di fare. Ar. Fur. 27. 66. Ed attaccossi la battaglia in ter-20, Ed era per uscirne un strano scherzo (qui per ironia: e vale Cattivo giuoco, Offesa, Danno).

S. I. Da scherzo, posto avverbialm. vale Da burla. Lat. joco , per jocum . Gr. mailixus . Sagg. nat. esp. 100. Adunque (dissero alcuni, come da scherzo) o l'aria non ha che far col suono, o ella vale in qua-

lunque stato ad ugualmente produrlo.

§. II. Diciamo in proverb. Recarsi la cattività in ischerzo, cioè Voler ricoprire la malvagità coll'ombra

dello scherzo, Metterla in buffoneria.
SCHERZOSAMENTE. Avverb. Con ischerzo, Per ischerzo. Lat. joculariter. Gr. πωδικώς. Red. Oss. an. 143. Certi medici misteriosi, e forse della stessa scuola di certuni introdotti scherzosamente nelle commedie Franzesi del famosissimo Moliere. Salvin. disc. 1. 26. Ares, che tale è il nome Greco di Marte, lo stesso Platone nello stesso luogo scherzosamente fa venire da a'e'e'n'v, che vuol dire maschio, e figuratamente prendesi per forte, e gagliardo. + \* SCHERZOSETTO. Dim. di Scherzoso; Alquanto

scherzoso. Salvin. Anacr. son. a Regnier. Anacreonte placido e tranquillo Nella selva amorosa in grembo a i fiori Fra mille scherzosetti alati Amori Mirava il lieto suo dolce Batillo. Bellin. disc. 1. 235. Non vi par' egli una galantería da star bene sul ... polso d'ogni più scher-

zosetta fanciulla?

SCHERZOSO. Add. Che scherza. Lat. jocosus, facetus. Gr. πεπές, παιδώδης, ευτεάπελος. Fr. Giord. Pred. R. Sono gente scherzose, e facete di ottimo gusto.

\* S. 1. Scherzoso, T. degli Ornitologi. Detto di colori diversi da quello della sua spezie. Passera scherzosa, Cardellino, Fringuello ec. scherzoso.

\* §. 11. Dicesi anche di altre cose. Radiche scher-

zose. Legni scherzosi.

SCHIACCIA. Ordigno per pigliare gli animali; ed è una pietra, o simile cosa grave sostenuta da certi fu-scelletti posti in bilico, tra i quali si mette il cibo per allettargli; tocchi scoccano, e la pietra cade, e schiac-cia chi v'è sotto. Onde si dice per similit. Giugnere, e Rimanere alla schiaccia, per Cogliere, o per Incap-pare nelle insidie. Lat. nassam incidere. Bern. Orl. 2. 12. 39. Cambiossi tutto Astolfo nella faccia, E più nel cor sentendo raccontare, Ch' Orlando ancora era giun-to alla schiaccia. Varch. Ercol. 92. Parlare, e rispondere in guisa, che egli non abbia onde appiccarti il ferro addosso, e pigliarti, come si dice, a mazzacchera, o giugnerti alla schiaccia.

S. Schiaccia si dice anche a quell' Istrumento, che serve in vece di gamba a coloro, che l'hanno manca, o

+ SCHIACCIAMENTO. Lo schiacciare. Lat. collisio, contusio. Gr. σύντειψις. Bellin. disc. 1. 53. Il dover noi morire di subito sotto a tanto peso del nostro corpo, ... oppressi e schiacciati da esso è lo scioglimento del nostro problema, ma che quel guastarsi del tutto l'universo è l'ultima necessità, lo schiacciamento e il subito morir nostro ec.

SCHIACCIARE. Rompere, e'nfrangere, ed è più proprio, che d'altro, delle cose, che hanno guscio. Lat. frangere, frendere, confiingere, contundere, suf-fringere, collidere. Gr. auvrei Bay. Bocc. nov. 60. 18. Il quale gran mercatante lo trovai la, che schiacciava noci, e vendeva i gusci a ritaglio. Mar. S. Greg. lo schiacciava i denti mascellari dell' iniquo, e toglieva la preda de denti suoi. Pallad. Febbr. 13. I palmiti non si vogliono legare all'albero con vinco duro, imporoccliè gli potrebbe ricidere, o schiantare, ovvero

schiacciare. Sagg. nat. esp. 9. Non può far di meno, quando la pasta del cristallo è rinvenuta per infuocamento, di non ischiacciarsi in alcuni luoghi.

S. I. Schiacciare , per similit. Dant. Inf. 18. Dal vecchio ponte guardavam la traccia, Che venía verso noi dall' altra banda, E che la ferza similmente schiaccia (cioè: percuote). Franc. Sacch. nov. 97. Schiacciando (la civetta) col hecco, facea ec.

S. II. Schiacciare, per metaf. vale Rintuzzare, Reprimere. Lat. obtundere. Gr. συντείβαν. S. Grisost. Onde seguita, che quasi licitamente pecchiamo, schiac-

ciando lo stimolo nella coscienza.

(\*) S. III. Schiacciare, in modo basso, per Rodere il freno, Avere grand' ira, e non potere sfogarla a suo modo. Lat. frenum mordere. Gr. πά χείλη έθίαν. Il Vo-

cabol. nella voce Rodere S. V.

SCHIACCIATA. Focaccia. Lat. placenta. Gr. πλα-x85. Lor. Med. Nenc. 34. Doman t'arrechero una schiacciata. Fir. As. 173. In ciascuna delle mani egli ti fa mestiero portare una schiacciata, e dentro alla bocca due quattrini. Soder. Colt. 117. Ripara all' imbriachezza il mangiare schiacciate fatte col mele. Bellinc. son. 269. Facevan di due noci una schiacciata ( qui in sentim, equivoco ia ischerzo).

SCHIACCIATINA. Dim. di Schiacciata. Varch. Ercol. 57. Tu saresti tardi alla fiera a Lanciano, tu ti mor-

resti di fame in un forno di schiacciatine.

SCHIACCIATO. Add. da Schiacciare. Lat. contusus , collisus. Gr. συντριφθας. Pallad. Febbr. 43., Mettono otto once d'orbacche di mortina ben mature, e secche, e bene schiacciate. Sagg. nat. esp. 249. Se la palla venuta da alto si trovera meno schiacciata del-l'altra, sarà segno, che l'aria ec. \*\* §. I. Detto della pronuncia. Salv. Avvert. 1. 3. 1.

3. Le pronunzie son queste ec. ch rotondo, ch schiac-

ciato ec. gh rotondo, gh schiacciato.

§. II. Per Piatto, e Quasi come se fosse schiacciato.

Lat. pressus, simus. Gr. σιμός. Bocc. nov. 74. 9. Ella aveva il naso schiacciato. But. Par. 1. 2. E però (la luna) pare a noi schiacciata, come una focaccia, quando la veggiamo tonda in alto. Bern. Orl. 2. 11. 49. Con

denti rati, e col naso schiacciato.

SCHIACCIATURA. Schiacciamento, Infragnimento. Lat. contusio. Gr. σύντειψις. Cr. 4. 1. 3. La cenere della vite incontanente la fistola purga, e cura il dolor de' nervi, e le schiacciature loro mitiga. Tes. Pov. P. S. cap. 46. Gamberi crudi di siume triti con latte d'asina guariscono ogni rottura, e ogni schiacciatu-

\* SCHIACCIONE . T. degli Ornitologi. Nome vol-

gare della Nocifraga. V.

\* SCHIADICA. Nome di due diramazioni del tronco inferiore della vena cava, altra detta maggiore, ed al-

tra minore. Voc. Dis.

SCHIAFFEGGIARE. Dare schiaffi. Lat. alapis cædere, colaphos impingere. Gr. κολαφίζαν, φαπίζαν τινά. Fr. Giord. Pred. S. Allona gli schiasteggiano, e danno lor le gotate. Salvin. disc. 1. 253. Racconta d'aver veduto ec. una certa per nome Apeme concubina d'un Re, sedere a man ritta accanto al Re, torgli il diadema dal capo, e portarlo nella sua testa, e colla

sinistra schiasteggiarlo. SCHIAFFO. Colpo dato nel viso con mano opertá. Lat. alapa , colaphus . Gr. κόλαφος. Pataff. 3. Un malo schiaffo, e una cessata ebbe. Amm. ant. 30. 7. 5. Dicesi di Socrate, che avendo ricevuto un grande schiaffo, non rispuose altro, se non che disse: molesta cosa è, che uomo non sa, quando debbia portare l'elmo, o quando no. Serd. slor. 16. 635. Eleonora ec. s'aintò fino all' ultimo, faceva gagliarda difesa e con le pu-

gna, e con gli schiassi.

(†) SCHIAMAZZANTE. Add. Che schiamazza, Che fa schiamazzo. Salvin. Odiss. l. 12. v. 355. Cost costoro palpitanti Alle pietre levati erano; e quivi Sul-

le porte mangiava schiamazzanti. - SCHIAMAZZARE. Propriamente il Gridar delle galline, quando hanno fatto l'uovo, e de polli, e d'altri uccelli, quando egli hanno paura. Lat. exclamare, perstrepere, crocitare. Gr. αναβοάν, διαψοφάν, πολαίκις κρώζεν. Franc. Sacch. nov. 136. Tutti erano a modo delle galline, quando schiamazzano. Dant. Conu. 123. Lo tuo riso sia sanza cachinno, cioè sanza schiamazzare, come gallina. Pataff. 10. E dove hai fatto l'uovo, là schiamazza. Car. En. 11. 1198. Come ne l'aria insieme avviticchiati Si son visti talor l'aquila e'l serpe Pugnar volando ec. E questo con la testa alto fischiando, E quella schiamazzando e dihattendo ec. Varch. stor. 6. 152. I quali gli dissero fra l'altre cose, esser gran differenza tra stridere, che fa fuggir gli uccelli, e schiamazzar, che gli alletta. Libr. son. 59. Gallettin, se tu schiamazzi, Franco ti scotera i pollin da dosso. Varch. Ercol. 62. Schiamazzare (dicesi) delle galline, quando hanno fatto l' uovo. Menz. sat. 3. Et odio ancora entro il vil cuor n'avea Usato al schiamazzar di certi nibbi, Ognun de' quali intorno gli stridea. Dep. Decam. 94. Il che sarebbe secondo la natura di cota' voci finte, e da sosa nota, e dimestica, e donde la lingua ancora ha cavato schiamazzare, e galloria.

S. I. In proverb. La gallina, che schiamazza, è quel-la, ch'ha fatto l'uovo; e vale, che chi trappo s' affatica per iscusarsi, per lo più si scuopre colpevole. Lat.

qui se ingerit, pro suspecto habetur.

S. II. Schiamazzare, figuratam. vale Fare strepito, Gridare. Franc. Sacch. nov. 32. Chi schiamazza di qua, e chi di là: più giorni per la terra non si disse altro. Ciriff. Calv. 2. 67. Dicendo: tosto darà nella rete Quest' uccellaccio, che tanto schiamazza. E 4. 112. Il popol grande, ch' era li di fuori, Istupefatto ognun grida, e schiamazza. Menz. sat. 2. E puoi ben schiamazzare, e alzar la voce, Che tutto è nulla.

\*\*\* §. III. E in signific. neutr. pass. vale Gittarsi con

Ischiamazzo. Lat. se clamitando proiicere. Bemb. Asol. 2. 126. L'altra (colomba) per la paura (dell' oquila) schiamazzatasi nella fonte, e quasi dentro perdutane, pure alla fine riavutasi, ec. lentamente s'andò con

Dio . N. S.

SCHIAMAZZATORE . Che schiamassa. Lat. perstrepens. Gr. διαφοφών. Libr. Pred. Proccurava di rap-

pacificare il popolo schiamazzatore.

SCHIAMAZZIO. Schiamuzzo. Lat. strepitus, tumultus. Gr. ψόφος, θόςυβος. Bocc. nov. 4. 4. Pianamente passando davanti alla cella di costui, senti lo schiamazzio, che costoro insieme facevano. E nov. 75. 9. Il podestà d'altra parte sentitolo, fece un grande schiamaz-

SCHIAMAZZO. Romore, Strepito, Fracasso. Lat. strepitus. Gr. ψόφος. Sen. Pist. Ma io ti dico veramente, che io non pregio questo schiamazzo, e romore, e bollore neente più, ch' io farer romore d' un fiotto di mare. Bern. rint. 1. 2. Avendo udito far tanto schiamazzo . Varch. stor. 15: 606. Comeche Salviati facesse più romore, e maggiore schiamazzo di tutti ec. nien-tedimeno ec. Malm. 8. 66. E così finiran tanti echiamazzi Di chiamar la fortuna , e i giuochi ingiu-

S. I. Schiamazzo, diciamo anche a quel Tordo, che si tien nell'uccellare in gabbia, e si fa gridare, mostrandogli la civetta, o facendogli paura, acciocchè quei, che son nell' aria, si calino a quella voce. Lat. turdus obstrepens. Morg. 24. 97. La frasca natural, la pania, e il vischio, E la civetta, e gli schiamazzi, e'l

fischio .

§. II. Schiamasso , per similit. Tac. Dav. ann. 4. 103. Convennero, che Laziare hazzica di Sabino fosse lo schiamazzo, e gli altri il vischio (Il T. Lat. ha: strueret dolumi)

SCHIANCIANA. La Linea diagonale del quadrilatero. SCHIANCIO, e STIANCIO. Che partecipa del lungo, e del largo, siccome fu la diagonale del quadro, altramenti detta Schianciana.

S. A schiancio, Di schiancio, e Per ischiancio, posti arverbialm. vagliono A sgembo, A sghimbescio, A schisa, Di traverso. Lat. transversim. Gr. πλαγίως. Pallad. Febbr. 16. Tagliandolo a schiancio in giù dall'una parte, salvo il midollo. Cr. 5. 51. 3. Le sue pertiche (del salcio) ec. si ricidano ritondamente, o almeno non molto a schiancio. Fir. rim. 15. Se di lei solo uno sguardo Di sottecchi, o per stiancio Fan, ch' i' mi consumo, ed ardo.

SCHIANCIRE. Dare, o Percuoter di schianclo. Franc. Sacch. nov. 110. Non gli diè di sodo; che la

scure schianci

SCHIANTARE. Rompere con violenza, Fendere, ed è proprio degli alberi, de' panni, e di cose simili; e si usa anche nel neutr. pass. Lat. diffindere, scindere, scindi.Gr. διασχίζεν, διασχίζεν θαι. Dant. Inf. 9. Gli rami schianta, abbatte, e porta i fiori. E 13. E'l troaco suo gridò: perchè mi schiante! Bocc. nov. 16. 22. El pare, che'l cuore mi si schianti, ricordandomi di ciò, che già mio padre v'ebbe a fare. E nov. 77. 54. Parve nel muoversi, che tutta la cotta pelle le s'aprisse, ed ischiantasse. Sen. Pist. Forza di continua tossa, che ti faccia schiantare parte delle budella. Pallad. Sett. 11. Perocchè (la cera) umilia la pece, e non si schianta poi al tempo del freddo.

S. I. Per Cogliere, o Pigliare con violenza, Strappare . Lot. carpere , decerpere . Gr. aπολέγαν . Dant. Purg. 20. Sicchè buon frutto rado se ne schianta. E 28. E frutto ha in se, che di la non si schianta. But. ivi: Schiantare, cioè troncare. come si tronca lo frutto dall'arbore, quando si coglie. Petr. son. 276. Ahi, morte ria, come a schiantar se' presta Il frutto di

molt'anni in si poche ore! + §. II. Per metaf. Dittam. 1. 28. Se la memoria mia dal ver non schianta. Pass. 22. Comandando quelli, che pareva il maggiore [ demonio ] di loro, che l'anima gli fosse schiantata di corpo, cominciò a gridare ad alta voce ec

SCHIANTATO . Add. da Schiantare . Lat. discissus. Gr. διαχιτθείς. Pallad. Gena. 14. In quelli gra-di, che sono radenti le congiunture delle foglie già

schiantate ec. mettono tutti questi semi

\* SCHIANTATURA, e STIANTATURA. Stianto; Rottura. Arct. Com. Quel colpo non è già rottura, o

SCHIANTO . Apertura , Fessura , Rottura . Lat. fractura . Gr. xxáois .

S. 1. Per Subito, e improvviso scoppio, rumore, o fracasso; e si dice comunemente de' tuoni. Salvin. pros. Tosc. 1. 290. Duro tuono del tuon del fulmine, che fa schianto, disse con bella novità Esiodo.

§ 11. Per metaf. vale Passione, e Tormento . Lat. cruciatus, dolor, dividia. Gr. άλγος, πόνος, λύπη. Libr. Amor. Che se sapeste li sospiri, i pianti, e gli schianti, che sente il cuore ogni fiata, non la lascere-

sti partir del corpo si tormentata.

SCHIANZA. Quella pelle, che si secca sopra la carne ulcerata. Lat. crusta. Gr. πλάξ. Paol. Oros. Corrompendo il corpo, faceno schianze. Dant. Inf. 20. Dal capo a' piè di schianze maculati. Fr. Giord. Pred. Il moscado è una schianza, o postema d'una bestia. Car. Matt. 5. Fa', che a schianze, a bitorzi, a vesciani Clissi fragila abosia. coni Gli si fregi la cherica, e la cotta. Bern. rim. T. VI.

1. 105. Con porri, e schienze, e suvi qualche callo. SCHIAPPA. V. A. e bassa. Sorta di veste antiea usatu da' giovani, stretta alla vita. Morg. 27. 248. E parea più rubizzo, e più gagliardo, Che que', che a-vean le schiappe, e le divise.

(\*) S. Per Arnese da rimenar la pasta. Salvin. pros. Tosc. 1. 101. Egli fa una massa di pasta, è vero, ma di pasta fine, con una piccola schiappa, che è l'ar-

nese per rimenarla.

SCHIAPPARE . Fare schegge di alcun legno. Lat. in assulas dividere. Gr. ώς σχινδαλμές μερίζων.

S. Quando vogliamo mostrare, alcuno esser grasso, e di buonissima fatta, diciamo: Egli è grasso, ch' egli schiappa, cioè, quasi s'apre, e crepa, e non cape nel-la pelle; modo basso.

SCHIARARE. Far chiaro. Lat. illustrare, clarum reddere . Gr. λαμπευ'ναν . Dant. Inf. 26. Nel tempo , che colui, che'l mondo schiara, La faccia sua a noi

tien meno ascosa.

S. I. Per metaf. vale Manifestare, Dichiarare. Lat. illustrare, declarare. Gr. δηλέν, σαφηνίζεν. Genes. Altro non se ne schiara. Tes. Br. 8. 11. Ma per meglio schiarare ciò, ch' egli ha detto, dira delle circostanze. E 9. 4. Mandargh brevemente la somma di tutto suo uficio, e schiarare, sicchè nullo errore vi potes-

se surgere.

S. II. Schiarare, in signific. neutr. e neutr. pass. va-le Divenir chiaro. Lat. splendescere, lucescere, illucescere. Gr. καμπυρίζαν. Dant. Par. 21. Ma quell' alma pel ciel, che più si schiara ec. Alla dimanda tua non soddisfara. G. V. 10. 59. 6. Schiarando il giorno, la gente cominciò ad andare al Prato. Guid. G. Essendo schiarata la mattina, e fatte le schiere. E altrove: Sicchè inuanzi, che si schiarasse il giorno, più di ventimila uomini uccisero a ghiado. Nov. ant. 45. 2. L'acqua schiarando, vide l'ombra, che piangea com'elli.

S. III. Schiarare, figuratam. per Uscir di dubbio. Lat. certiorem sieri. Gr. ev o'divau. Dant. Par. 26. E disse: certo a più angusto vaglio Ti conviene schiarar. SCHIARATO. Add. da Schiarare; fatto chiaro.

Lat. illustratus. Gr. πεφωτισμένος. Dant. Par. 25. Cosi vid' io lo schiarato splendore. Fr. Iac. T. 6. 45. 7. O luce bramata, Come in casa se' entrata, Tutta schia-rata La fai diventare. M. V. 2. 42. Schiarato il di, vedendo aperta, e presa la porta per i Ghibellini ec.

non vedevano da potere riparare. SCHIARATORE. Che schiara. Lat. collustrator. But. Schiarator del mondo, e illuminator delle tenebre. SCHIARATRICE . Verbal. fcmm. Che schiara. Lat.

illuminatrix

+ SCHIARÉA. Salvia Sclarea Linn. T. de' Botani-ci. Pianta, che ha gli steli di 5., o 6. piedi, duri, pelosi, le foglie cuoriformi, ovali, grandi, grinzose, pelose, dentate, le brattee più grandi dei calici, concave, appuntate, colorate, i fiori in spighe terminanti, a verticillo, quasi sessili, di un odore penetrante, del tutto bianchi, o leggermente porporini. È spontanea ia varj luoghi dell' Italia. Cr. 6. 122. 1. La schiaréa si semina del mese di Dicembre ec. e desidera tal terreno, quale desiderano l'altre erbe comuni. Questa erba è ottima, ed è perpetua ec. M. Aldobr. 210. Togli se-me dell' infrascritte esbe ec. centrongalli, cioè seme di

schiarea. balsamite, squinanti ec.
(\*) SCHIARIMENTO. Lo schiarire, Il divenir chiaro . Red. lett. 1. 127. Dove ho parlato a longo de' me-

desimi intorbidamenti, e schiarimenti.

S. Per Chiarità , Dichiarazione . Salvin. proc. Tosc. 21. Ne' luoghi ec. si ommettono le virgole, riserbandole ne' passi più opportuni, e bisognevoli di distin-zione. e di schiarimento.

SCHIARIRE. Farsi chiaro; e si usa in significat.

neutr. e neutr. pass. Lat. illucescere . Gr. λαμπυρίζειν. Bocc. Introd. 46. Il mercoledi in sullo schiarir del giorno ec. usciti della città si misero in via. Dant. Par. 25. Poscia tra esse un lume si schiarl, [ cioè: apparve ] .

S. Per Divenir chiaro; Contrario d' Interbidare.
Dav. Colt. 160. Svina, e imbotta un po giovane, acciocchè nella botte alquanto grilli, e perciò si risenta, e schiarisca. Soder. Colt. 76. Potrai ec. un pochetto in sul primo, lasciarlo bollire, e schiarire. E 116. Lascisi un po' riposare, e schiarire.

S. II. Per Diradare, Slargare. G. V. 7. 27.8. Il Re

Carlo veggendo schiarire, e aprir la schiera delli Spa-

gnuoli ec si ricolse, e tornò a schiera.

\* SCHIARITO. Da schiarire; Schiarato; Posto in

chiaro; Messo al chiaro. Salvio.

SCHIATTA. Stirpe , Progenie . Lat. soboles , progenies , stirps . Gr. yevez' . Bocc. Introd. 27. O quante memorabili schiatte ec. si videro senza successor debito rimanere! E g. 7. f. 2. Io non voglio mostrare d'essere di schiatta di can botolo, che incontanente si vuol vendicare. Dant. Par. 16. Udir, come le schiatte si disfanno, Non ti parra nuova cosa, nè forte. E appresso. L'oltracotata schiatta, che s' indraca ec. Già venía su . Vit. S. M. Madd. 2. A quel tempo le arti, e i lavorii non avvilivano le gentilezze, e la nobiltà del-la schiatta. E appresso: Coloro, che fanno l'arti da guadagnare, sono sprezzati, e avviliti, contuttochè sieno stati di gentile schiatta. E 120. Maria Maddalena fue nata di schiatta reale. Cronichett. d' Amar. 35. E in lui sini la schiatta di Cesare.

S. Per similit. Pallad. Febbr. 19. A catuna schiatta di pomi diputerai il suo ordine . E Lugl. 2. Se vuogli

avere seme di grande ischiatta di rape ec.

SCHIATTIRE. Squittire. Lat. ululare, latrare. Gr. υλακτείν . Ar. Fur. 39. 10. Come levrier , che la fugace fera Correre intorno, e aggirarsi mira ec. Si tormenta, s' affligge, e si dispera, Schiattisce indarno, e si dibatte, e tira .

SCHIATTONA. Accrescit. di Schiatta; e si dice di Persona rigogliosa, c atticciata. Bern. rim. 2. 7. Credo, che chi cercasse tutto I mondo Non troverria

la più grande schiattona . \* SCHIAVA . s. f. di Schiavo .

\*\* S. Schiava , per Spezie d'uva . Cresc. 4. 12. 8. E massimamente nelle sottili terre, e nelle spezie delle

viti, che si chiamano albano, e schiave.

+ \* SCHIAVACCIARE. Aprire, Levare i chiavacci. Ner. Samin. 12. 69. Gia in Cielo il molle crin l'alba disciolta Schiavacciava del di l'argentee porte, Allor-

chè giunse all' Empolese armata ec. SCHIAVACCIO. Peggiorat. di Schiavo. Lat. ser-vus vilissimus. Gr. ανδεάποδον φαυλότατον. Τας. Dav. Perd. eloq. 417. Oggidi, come il figliuolo è nato, si raccomanda a una servaccia Greca, e uno, o due schiavacci, che loro favole, e pazzie imprimono nella tenera cera di que' nobili animi . Menz. sat. 1. Pur piacerágli un giorno Anche un schiavaccio di più rea catasta. E sat. 7. E nel tuo cuor vedrai Berline, e forche, e di schiavacci un bagno.

+ \* SCHIAVAGGIO. Voce poco usata. Schiavità; Stato e Condizione di schiavo. Salvin. Schof. 1. 2. pag. 32. Era lo spettacolo compassionevole, conciossiachè i tormenti tutto il corpo deformavano, che non era avvezzo allo schiavaggio; il sangue colava tutto; e dile-

guavasi la bellezza .

SCHIAVARE. Sconficcare. Lat. refigere . Gr. anoza9ndev . Bocc. nov. 80. 33. Fece , che 'l sensale fece schiavare i magazzini . Vit. Crist. E schiavaro lo chiovo de' piedi . Stor. Pist. 161. Schiavoe le toppe, e mise dentro da trecento fanti.

SCHIAVATO. Add. da Schiavare . Buon. Fier. 1.

5. 11. Schiavato l' uscio, che colà risponde ec. Fummo tutti alla preda

SCHIAVELLARE. Schiavare. Lat. refigere. Gr. αποκαθηλών. Vend. Crist. Poich' io ebbi la parola da Pilato, lo schiavellai della croce. E appresso: Lo qual fu meco a schiavellar Cristo della croce.

SCHIAVESCO. Add. Di schiavo, Da schiavo. Lat. servilis . Gr. dedixes . Tac. Dav. stor. 2. 296. Vana per l'astuzia schiavesca, che la moneta trafugava in ri-

SCHIAVETTO . Dim. di Schiavo . Lat. servulus . Gr. ded zgiov . Stor. Eur. G. 104. Cosi arricchiti fuor di misura, attesero a finire a' mercanti gli schiavetti, che aveano presi, e tutto quello, che aveva ricapito. Fir. As. 155. lo voglio adottare un di quei miei schiavetti, e a lui donar le penne, le fiamme, l'arco, le

saette, e tutta la mia masserizia.

SCHIAVINA. Veste lunga di panno grosso, pro-priamente da schiavi, e la portano anche i pellegrini, e i romiti. Lat. cento, centunculus. Gr. σύρξαμμα.

Bocc. nov. 27. 28. Prestamente la schiavina gittatasi
da dosso, e di capo il cappello, e Fiorentino parlando, disse . Franc. Sacch. Op. div. 144. La prima cosa , che fa lo pellegrino, quando si parte, si veste di schiavina, appiccavi la scarsella, e mettevi ago, e refe, e mone-tà d'ariento, e d'oro. E rim. 2. E con mante', ch'a noia Sono a veder di si brutta schiavina. Vit. Barl. 28. Portava una schiavina tutta piena d'orlique di corpi , santi . Bern. Ort. 1. 27. 8. E poi saltarsi alla pelle alla fine, E farsi le pellicce, e le schiavine

S. Schiavine, si dicono anche alcune Coperte da let-

to, che si sanno di panno della stessa qualità. SCHIAVINO. V. A. Nome di dignità, o magistrato . G. V. 8. 54. 2. Combatterono il castello, ove stanno gli schiavini, e rettori della terra. Franc. Sacch. rim. 69. Or' è 'l conte di Fiandra, E la gente malandra, e lor schiavini.

+ SCHIAVITU, e all' ant. SCHIAVITUDINE. Lat. servitus, captivitas. Gr. αίχμαλωσία. Red. Vip. 1. 24. In altro modo più evidente non poteva mostrare al popolo, qual maniera di morte quella Reina si era eletta, per fuggire la schiavitudine del vincitore Augusto. SCHIAVO. Quegli, che è in intera podestà altrui,

avendo perduta la libertà. Lat. servus, captivus, mancipium. Gr. avogamodov. S. Grisost. Non come servo, e schiavo, ma come fratel carissimo in Cristo. Bocc. nov. So. S. Dove egli non istette guari, che due schiave venner cariche. Dant. Purg. 20. Veggio vender sua siglia, e patteggiarne, Come san li corsar dell'altre schiave. Tac. Dav. stor. 2. 297. Pose a' Liberti de' passati Imperadori un balzello di tanto per ischiavo.

S. Per Obbligato. Lat. obnoxius. Gr. Evozos. Dav. Scism. 10. Vuolseo ec. stimolava il Re a soccorrere il Pontefice ec. e farlosi giudice favorevole nella causa del ripudio, e schiavo il Re di Francia. Bern. Ort. 1. 13. 1. lo voglio essere schiavo in vita mia A questa

donna per questa novella.

SCHIAVOLINO. Dim. di Schiavo. Lat. servulus. Gr. &&Azigiov. Fir. As. 166. Tu mi par così brutta schiavolina, che io non so pensare in che altro modo tu ti possi guadagnar la grazia d'alcuno amadore, se non con una diligente servitu

SCHIAVONE. Accrescit. di Schiavo; Schiavo grande. Marg. 27. 262. Aveva Carlo un suo certo schiavo-

ne Lungo tempo tenuto, detto l' Orco.

SCHIAZZAMÁGLIA. Gente vite, e abbietta. Lat. populi fex. Gr. λαίδιον. Pataff. 4. La schiamazzaglia non ha de' fiorini.

SCHICCHERAMENTO . Schiccherare , e anche la Cosa schiccherata. Salvin. Pros. Tosc. 1. 67. Ben quattro volumi ha pieni di questi suoi schiccheramenti.

SCHICCHERARE, Propriamente Imbrattar fogli nello 'mparare a scrivere, o disegaare; che anche diciamo Scarabocchiare. Lat. conscribillare. Bocc. nov. 73. 10. Senza avere tutto'l di a schiccherare le mura a medo, che fa la lumaca [ qui per similit. ]. Menz. sat. 8. Rettoricuzzo schiccherar presume Le carte intorno a' vizi . E sat. 11. Che al Montemagni potría fare scorno in schiccherar patenti in stil soave ... Car. Matt. 6. Su che 'l cul gli si turi, e si suggelli, Che più carte non schiccheri, o 'mpacchiuche. E lett. 2. 48. Arò piacere, che vi mandi a vedere le sue novelle, se n'avra schiccherate più di quelle, che averà di già vedute. SCHICCHERATO. Add. da Schiccherare. Fr. Giord.

Pred. D. Oh che pazzia è questa! fare un vestito schic-cherato, pieno di farfalloni, che costerà 300. lire, o più, che se egli il volesse rivendere a mano a mano, non ne trarrebbe il terzo, e se la donna si muore, non val più nulla [ qui per similit. ]. Alleg. 89. Mi si leverà dinanzi forse questa seccaggine del fiutar tutto 'l giorno

cartucce schiccherate al buio .

\*\* SCHICCHERATORE . Chi scarabocchia . Gua-

rini lett. 1. Amati.

+ \* SCHICCHERATURA. Schiccheramento; Scarabocchio; Sgorbio . Segner. Concord. part. 2. cup. Anzi io concedo che ... sian più ... che le dipinture di Apelle rispetto alle schiccherature, o a gli scarabocchi

de' suoi garzoni più intimi di bottega .

† \* SCHIDIONARE. Infilzare i carnaggi nello schidione per cuocergli arrosto. Salvin. Odiss. Indi due recò [porcelli] e mise Alla siamma, e trinciò, e ischi-dionò [ l' es. è tratto dal libr. 14. v. 105., ma l' ediz.

del Manfrè legge inschidionò ].

SCHIDIONE, e SCHIDONE. Strumento lungo, e sottile, nel quale s' infilzano i carnaggi per concergli arrosto, ed è per lo più di ferro. Lat. veru. Gr. οβελός. Bocc. nov. 49. 12. Tiratogli il collo, ad una sua fanticella il fe prestamente pelato, e acconcio mettere in uno schidone, e arrostir diligentemente. Cr. 5. 29. 3. Il suo legno [ del ginepro ] è rosso, e bello, e alquanto vaio, e odorifero, ed è buono per ischidioni. Franc. Sacch. nov. 34. Trovò in cucina un grandissimo fuoco con dua pentole piene, e con uno schidone di capponi, e di starne. Ar. sat. 3. Unga il suo schidon pure, o'l suo tegame Sino all' orecchio a ser Vorano il nu-

SCHIENA . Nell' uomo la Parte deretana dalle spalle alla cintura ; nel quadrupede Dalle spalle alla groppa; e ne' pesci, e simili Tutta la parte di sopra tra'l capo, e la coda. Lat. dorsum. Gr. νῶτον. Dant. Inf. 22. Come i delfini, quando fanno segno A' marinar coll'arco della schiena, Che s' argomentin di campar lor legno. E 34. Che talvolta la schiena Rimanea della pelle tutta brulla. Bocc. nov. 90. 9. E così fece alla schiena, e al ventre. Franc. Sacch. nov. 159. Fra gli altri quasi nell' ultimo della sua vita n' ebbe uno [ cavallo ] che parea uno cammello con una schiena, che parea Pinzadimonte . Bern. Orl. 2. 12. 4. Ma colui privo al tutto di cervello, E debil molto, e tenero di schiene, Ch' ad una donna [sia chi vuol] gli dica, Perchè a tener le duran gran fatica [parla de' segreti]. Varch. stor. 10. 310. Tutte le grasce dovevano venire per ischiene di mala per le grasce di schiene di schiene di schiene di schiene, di schiene di schiene, di schiene di schiene di schiene, di schiene di schiene, della schiene, della schiene, della schiene, di schiene, della schiene ischiena di mulo , o d'asini ( cioè : portate sulla schie-

S. Per similit. Bemb. Asol. 2. 127. Il vedere la sua donna spaziando con altre vergini premere le liete erhe de'verdi prati, o de' puri flumicelli le freschissime ripe, o la consenziente schiena de' marini liti, incontro a'soa-vi zetliri camminando ec. Tac. Dav. ann. 4. 97. Quivi s'accampò, e con ottima gente prese la schiena d'un monte. Libr. Son. 60. Per ischiena un mattone Scanbio di alar, di molle non ti caglia. E 153. Le schiene

di due trespoli eran mensa. Gal. Sist. 382. Sicchè la schiena del suo coperto può segare ad angoli retti il meridiano di qualche abitazione posta nella pianura.

5. I. Per Forza , parlando di vino . Alleg. 179. Di piano lo pigliavano, perchè egli (il vino) da man-co fumo, e più colore; e questi di poggio lo tolgono, perchè egli ha manco tinta, e più schiena.

\* S. II. Schiene, chiamano i Marinari Quei pezzi di legno disposti come travicelli, che attraversano il fondo di battelli, e sopra i quali si attaccano le suola, le

tavole, e le bordature del fondo.

SCHIENALE. Schiena. Lat. dormum. Gr. νωτον. Cr. 9. 8. 1. Il miglior cavallo, che sia, è quello ec. che ha forte guardatura, e forti orecchie, lunghe chiome, e ampio petto, e schienale corto. But. Inf. 25. 1. Li due piè dinanzi s' aggiunsono colle braccia ec. e li due di mezzo col ventre, e 'l capo col capo, e la coda s' aggiunse allo schienale.

\* S. I. Schiennte, T. de' Macellai. L' unione delle vertebre, che compongono le schiene delle bestie da ma-

\* S. II. Schienale, dicono pure all'Animella, che è contenuta nelle vertebre medesime, che negli Uomini si di-

ce Midolla spinale.

SCHIENANZIA. Infiammazione delle fauci, e della laringe, che rende dissictle il respirare, e l'inghiottire; che anche indisserentemente si dice Schinanzia, Squinanzia, Scheranzia, e Spremanzia. Lat. angina. Gr. συ-νάγχη. Fr. Iac. T. 4. 32. 2. A me vegna mal di dente, Mal di capo, e mal di ventre, A stomaco duol pungente, Ed in canna schienanzía.

SCHIENCIRE. V. A. Schencire . Vegez. Lo scudo ben reggere, e i colpi bene schiencire, e arditamente i colpi fedire [ il T. Lat. ha venientia tela deslecte-

SCHIENELLA, e SCHINELLA. Malore, che vicne nelle gambe dinanzi a' cavalli tra'l ginocchio, e la giuntura del piè. Libr. Mott. Volendo vendere un sno cavallo molto bello, e leggiadro, fu rifiutato, perchò aveva una schienetla.

S. Per similit. Franc. Sacch. rim. 21. Libero foste di schinella, o rappa. Car. lett. 2. 87. Quando la citazion comparse, mi trovò nel letto colla febbre; or Dio laudato, son rimaso senza, ma non già senza altre schienelle, che mi trovo addosso.

SCHIENUTO. Add. Che ha schiena. Burch. 2. 87.

Largo nel petto, e sia bene schienuto.

SCHIERA. Numero di soldati in ordinanza. Lat.
ncies, exercitus. Gr. παράταξις. G. V. 10. S6. 4. Usci
tutta l'oste de' Fiorentini di Prato con ordinata schiera. E 11. 2. 20. Schiere di cavalieri armati, che cavalcassono a furore. Cronichett. d' Amar. 53. Tito Quinzio dittatore mosse le schiere, e combattè con lo-ro. E appresso: Lo dittatore, ch'era Cammillo, mosse le schiere, e combattè, e vinse. E 94. Fece fare lo-ro Iscipione una ischiera lunghissima, credendo fare percuotere la coda della schiera colla testa addosso a Cesare, ma Cesare s'avvide, e fece le sue schiere per modo, ch'egli sconlisse, e ruppe i barberi.

S. I. Per metaf. si dice d' Ogni ordinata moltitudine. Lat. acies, multitudo. Gr. πληθος, δημος. Dant. Inf. 2. Ch' uscio per te della volgare schiera . E Par. 18. E come augelli surti di riviera, ec. Fanno di sè or tonda, or lunga schiera. Petr. son. 246. Guitton saluti, e messer Cino, e Dante, Franceschin nostro, e tutta quella schiera (cioè: compagnia, conversazione, brigain). Cr. 8. 2. 1. Piantansi in esso schiere, ovvero ordini di peri, e di meli ec. ancora vi si piantano schie-

re di mori, e di ciriegi [ cioè filari ] .

(+) S. II. Similmente per metnf. detto di Moltitudine di vocaboli, o simili . Pallav. Tratt. stil. cap. 21. Per tanto la regola intorno a questo si è, che i vocaboli si

vogliono separare in tre schiere.

§. 111. A schiera, posto avverbialm. vale In compagnia , In truppa . Lat. catervatim . Gr. ελαδές . Guid. G. Adunque andare a schiera a' tempj degl' Iddii, e onorare ec. Sen. ben. Varch. 6. 32. Non si chiamano amici cotesti, che a grande schiera picchiano la por-

S. IV. A schiera a schiera, vale In ischiera, A una schiera per volta. Lat. agminatim. Alam. Colt. 1. 2. 11 cornuto pastor co'suoi Selvani, Co'suoi Seliri, e Fauni a lui compagni, Vengan colle zampogne a schie-

ra a schiera SCHIERAMENTO . Lo schierare , Ordine . Lat. instructio, acies . Gr. παράταξις. Zibald. Andr. Mostrò perizia grande nello schieramento delle sue genti. Salvin. pros. Tosc. 1. 566. Non sono mica le lingue un giochetto di vari suoni, ma un artificioso schiera-

mento di pensieri in parlar ridotti. SCHIERARE. Mettere in ischiera; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. aciem instruere, explicainstruere exercitum. Gr. παρατάττειν δύναμιν. G. V. S. 12. 2. Schieraronsi parte di loro nella piazza di san Giovanni. E 12. 95. 5. Lo Re d'Inghilterra sece armare, e schierar sua gente. Cronichett. d' Amar. 79. Mario co' Romani si schierò, e combattero. Ciriff. Calv. 3. 72. E preson per partito d'assaltare Il campo senza doversi schierare. Tass. Ger. 20. 24. Così Emijen gli schiera, e corre anch'esso Per le parti di mez-

20, e per gli estremi. + SCHIERATO. Add. da Schierare; Messo in ordinanza. Lat. instructus, explicatus. Gr. παρατεταγμέ-νος. G. V. 11. 86. 1. Il Re d'Inghilterra venne con sua gente schierato nel luogo ordinato. M. V. 1. 39. I quali schierati in sul campo faceano vergogna al Re. Cronichett. d' Amar. 136. E' Pisani si puosono a campo presso a' Fiorentini, e' Fiorentini tutti schierati andarono verso loro . Tac, Dav. ann. 4. 89. I nostri fanti, e cavaleggieri bene schierati, disposti, e provvedati. Car. Ea. 11. 956. Piena d' armi, d'insegue, di cavalli E di schierati fanti e di squadroni Si vedea la

campagna. Eran per tutto Gualdane ec.

\*\* SCHIERICATO. Schericato. Bern. rim. 1. 77.

Ladri Cardinalacci schiericati.

+SCHIETTAMENTE. Avverb. Con ischiettezza. Lat. simpliciter, libere, ingenue. Gr. έλευθερίως, απλώς. Pallad. cap. 6. Dopo la buona, vendemmia schiettamente, dopo la piccola, largamente pota (il Testo Salvini, invece di schiettamente, ci dà strettamente; ed è tal esemplo così punteggiato: Dopo la buona vendemmia, strettamente; dopo la picciola, largamente pota. Il Lat. ha: post bonam vindemmiam, strictius; post exiguam latius puta ) . Segn. Rett. Dove sono que beni, che schiettamente son beni. Tac. Dav. Perd. eloq. 405. Sapere esser ciò non per cavarti danari, o per redatti, o impetrar qualche uficio, ma schiettamente per amor tuo . Salvin. Odiss. 1. 8. v. 756. Or via , ciò dimmi, E per ordine conta schiettamente. U' ti smarristi, e a quai giugnesti luoghi ec. +SCHIETTEZZA. Astratto di Schietto. Lat. sinceri-

tas, simplicitas, libertas, candor, ingenuitas. Gr. απλότης, ἀφέλεια. Salvin. pros. sacr. Oraz. s. Bened. Maraviglia dunque non è se tanta fosse la veemenza delle sue predicazioni . . . tanta l'autorità e la schiettezza nel parlare de' suoi pensieri ec. E Teocr. lett. dedic. So quanto Ella sia vaga ed amante di quella bella semplicità e schiettezza, che siccome nella vita e ne' co-stumi, fa il raro, il mirabile, il grande ne' componi-menti ancora. Bellin. Bucch. 211. E questo peso aggiunto alla figura, E alla schiettezza di quel gran per-

lone, Fa che stimata ell' è senza misura.

+ SCHIETTISSIMAMENTE. Superl. di Schiettamente . Segn. Pred. 6. 5. Schiettissimamente ve lo confesso, quanto più mi stanco a pensarvi, tanto meno la so trovare

+ SCHIETTISSIMO . Superl. di Schietto . Segn. Mann. Nov. 5. 3. Ti basti di saper questo, per voler esser al contrario schiettissimo (sincerissimo), e candidissi-

mo in ogni affare .

SCHIETTO . Add. Puro , Non mischiato . Lat. purus, merus, sincerus. Gr. xa9azes, zi hixquins. Com. Inf. 9. Infino a qui sono schiette parole di Boezio. Sagg. nat. esp. 128. Quelli (vasi) d' oro più schietto sottiglia, e distende, e finalmente strappa. Buon. Fier. 2. 3. 4. Chi si compiace di color mistiati Avrà da soddisfarsi, Perchè gli schietti ci sono in disuso.

S. I. Schietto, per Pulito, Uniforme, Semplice. Lat. simplex, purus. Dant. Inf. 13. Non rami schietti, ma nodosi, e'nvolti. E Purg. 1. Va' dunque, e fa' che tu costui ricinga D' un giunco schietto. Petr. canz. 24. 3. In un hoschetto nuovo i rami santi Fiorian d'nn lauro giovinetto, e schietto. E son. 165. E sol nelle mie piaghe acerbi, e crudi Diti schietti, soavi.

§. II. Uomo schietto, vale Di membra leggindre, e

agili; Contrario di Atticciato, Traversato, o Massiecio; che anche diremmo Scarzo . Lat. agilis. G. V. 10. 87. 4. Questo Castruccio fue della persona molto destro, grande assai, d'avvenante forma, ischietto, e non grasso. Cron. Morell. 242. Fu costui di persona più, che comunale, cioè di grandezza, secondo il tempo suo, schietto, e non però magro. Lasc. Spir. 2. 5. Pon mente gainba schietta! guarda cosce membrute! Bern. Orl. 3. 7. 43. Di persona era grande, magro, e

S. III. Uomo schietto , figuratam. vale Sincero . Lat. simplex, purus, integer, sincerus, candidus, liber,

simplex, purus, integer, sincerus, canaidus, liber, ingenuus. Gr. καθαρός, ἀπλός, ἀλικρινής.

- S. IV. Arme schietta, T. Araldico, e dicesi Quella che è intera, senza rastrello, o altro, che anche dicesi Arme pura. Ricord. Malesp. 178. Per lo detto Duca il sopraddetto cavaliere, e la casa de' Pazzi portano, e portavano l'arme schietta del Duca di Bario.

\*\* SCHIFA. Noia . Vit. S. Gir. 47. Afficitati dolcissimo Sposo dell' anima mia, e non l'avere a schi-

fa, perch' ella sie nera de' peccati. + SCHIFA 'L POCO. Usato a modo d'aggiunto. Dicesi di Persona, che artalamente faccia la modesta, e la contegnosa . Fir. Luc. 1. 2. Così si vuol fare a queste schifa'l poco, non ne lasciar lor vincere una per nulla. Lasc. Spir. 2. 5. Se io fussi so ben io chi, tu non faresti così, monna schifa I poco. Cecch. Assiuol. 1. 2. E voi, monna schifa I poco, che fareste ! Giu. Il medesimo, o meglio . SCHIFAMENTE. Avverb. Con ischifezza. Lat. sor-

dide . Gr. guπαςως . Libr. Mott. Disse , che 'l pigliava con due dita, e fece'l segno molto schifamente ( qui vale: In maniera schiva. Lat. parce, modeste).

SCHIFAMENTO . Lo schifare . Lat. evitatio , fuga , declinatio. Gr. exxliois. Albert. cap. 60. Lo riguarda-mento è schisamento de' vizi contraij (così nell' ottimo T. dell' Accad. Lo stamp. ha Circospezione è guardia de' vizj contrarj).

S. Per Dispregio , Vilipendio . Lat. opprobrium , abjectio . Gr. ovedos . Vit. Crist. D. lo son verme , e non uomo, vituperio degli uomini, e schifamento della gen-

(\*) SCHIFANOIA . Fuggifatica , Pigro . Lat. iners , , suis inserviens commodis . Gr. αργός , νωχέλης . Matt. Franz. rim. burl. 2. 109. Ma chi trovasse il modo a bilicallo, Sarebbe un schifanoia.

+ \* SCHIFANTE . Che schifa ; Che ha a schifo . Sen.

Prov. 426. Che dunque! Sarchbe più felice (Fabbrizio) se nel suo ventre attuliasse pesci di longinco ma-re, e pellegrine uccellagioni, e se di calcinelli del mare di sopra e di sotto, la pigrizia dello stomaco schifante

SCHIFANZA. V. A. Lo schifare, Schifamento. Lat. evitatio. Gr. Exxlicis. Franc. Barb. 179. 16. Ma non prendessi esemplo in securanza, S' hai a far col minore, Che tal fiata onore Tolgon a quel, che ne fanno

SCHIFARE . Schivare , Scansare , Sfuggire . Lat. evitare, effugere, declinare, deflectere, fastidire. Gr. εκκλίνων, απος ξέφεσθαι, παζόπτεσθαι. Βοςς. nov. 44. 4. La giovane, senza schifar punto il colpo, lui similmente cominciò ad amare. E nov. 60. 17. Li quali tutti il disagio andavan per l'amor d'Iddio schifando. E nov. 86. 3. Se Pinuccio ec. non avesse schifato il biasimo della gievane, e'l suo. E Lab. 169. Dalle quali cosi belle tu non se' schifato, nè schernito, ma è loro a grado il potere stare, andare, e usar teco. Albert. cap. 24. Non ischifa fatica chi disidera gloria di virtude, e di bontade. Tes. Br. 3. 6. L'uomo dee ischifare mala acqua, e paduli, e stagni, massimamente se sono contro a Occidente, o contro a Mezzodie. Petr. cap. 5, Che giammai schermidor non fu sì accorto A schifar

colpo [ qui Lat. deflectere ].

S. I. Per Dispregiare. Lat. spernere. Gr. καπαφοννών. Petr. canz. 29. 3. Quel poco, che m' avanza, Fia, ch' i' nol schifi, s' i' 'l vo' dare a lui. Guitt. lett. 20. Nullo è grande, for quello, che quanto ci è schifa,

e a cielo bada.

§. II. Per Avere a schifo, o a stomaco. Lat. aspernari, abhorrere. Gr. μισάττεσθαι. Cavalc. Fruit. ling. Non si sdegnano d'esser nostri ministri, e non ischifano ne il lebbroso, nè 'l peccatore. Cas. lett. 35. Se il precettore fusse di qualche condizione, non sarebbe astretto a fare alcuni officj che si sogliono schifare, d'accom-

pagnare il putto fuori, e simili altre cose.
S. III. Per Ricusare. Lat. recusare. Gr. avavedav. Din. Comp. 1. 17. Tanta baldanza prese, che palese-mente egli, e la sua famiglia vendevano la giustizia, e non ne schifavano prezzo, per picciolo, o grande, che egli fusse. Bocc. Introd. 43. Se di prenderli a questo o-

sicio non ischiferemo

SCHIFATO. Add. da Schifare. Lat., evitatus, fastidio habitus. Gr. μισητός . Cron. Morell. 271. Scaccia paura, timidezza ec. e altre simili, le quali ti funno tristo, e sgraziato, e fannoti essere non reputato, da niente, e schifato [cioè: disprezzato]. Galat. 27. Figliuolo, questi è messer Domeneddio, e l'acqua da lui solo bevuta, e da ciascun altro, come tu vedesti,

schifata, e rifiutata, fu la discrezione.

SCHIFATORE. Che schifa. Lat. osor. Gr. ό μισέσσας. Libr. Pred. Si mostrano schifatori di quel brutto

peccato

SCHIFETTO. Dim. di Schifo sust. Lat. phaselus . Gr. φάσηλος. But. Par. 11. 1. Si mise a voler passare di notte quel mare con piccolo schifetto, che avea Amiclate pescatore poverissimo. E appresso: Missonsi amburo in mare per volere passare col suo schifetto, ma non potero, per la grande fortuna, che era in ma-

SCHIFÉVOLE. Add. Che schifa . Lat. fastidiens . Gr. παροπώμενος. Bemb. Asol. Esso interrompendoli soverchio, delle sue lodi schifevole, volea seguitando

alle prime proposte ritornare.

\*\* S. Schifevole, per Ischifoso, Schifo, Che fa stomaco. Segn. Crist. instr. 3. 23. 21. Appena siam nati, che egli (Cristo) ci appresta un bagno entro cui lavarci dalla lebbra schifevole del peccato. N. S.

\*\* SCHIERVOLLIENCE. Box. 33. Che se pon

\*\* SCHIFEVOLMENTE. Boez. 133. Che se non

ischisevolmente [ Lat. inevitabiliter ] esser ad avvenire giudica le cose, le quali eziandio è possibile non avvenire; è ingannato: la qual cosa ec.

SCHIFEZZA . Laidezza , Sporcizia . Lat. sordes , spurcitia, immunditia. Cavalc. Discipl. spir. Il cibo rigettato è di più schifezza, e più abbominabile, che qualunque altro cibo freddo, e spiacevole.

S. I. Per Istomacaggine. Vit. SS. Pad. 2. 76. Egli avea sete, e non volea bere, per ischifezza di quel

lebbroso .

S. II. Per Soverchia squisitezza di gusto, e per Lo recarsi a schifo ogni cosa; Schifilià. Lat. deliciæ, fastidium , Sen. Pist. La fame richiede piccolo costo; la

schifezza, e la ghiottornia lo richiede grande. + SCHIFILTA, ed all'aat. SCHIFILTADE, e SCHI-FILTATE. Astratto di Schifo in signific. di Guardin-go, o Ritirato. Lat. modestia. Gr. κοσμότης. Bemb. Asol. 2. 148. Ora il pregio della schifiltà onorando, o-

ra i frutti della dimestichezza procacciando.

S. 1. Per Ritrosia, Ripugnanza. Lat. refractarii animi vitium, rusticitas. Gr. ayçıo'rış. Sen. Pist. 78. Egli è tanto grande la loro schifilta, e signoria, che si fanno portar dietro la cucina. Bocc. Introd. 36. Accient ciocche noi per ischifiltà, o per trascutaggine non cadessimo in quello, di che noi peravventura per alcuna maniera volendo non potremmo scampare. Segr. Fior. Mandr. 4. 8. Ma io non la lodo già, che innanzi che ella ne sia voluta ire a letto, ell' abbia fatto tante

S. II. Per Istomacaggine. Lat. fastidium, nausen. Gr. avogegia, vauria. Sen. Pist. Che ha molto stoma-

co, e corrotto, e pieno di schisiltà.

S. III. Per Lo avere a schifo, Nausea. Mor. S. Greg. Dispregiano quelli, che sono entro nella chiesa, per

ischisiltà della lor vita

SCHIFILTOSO . Add. Che schifa , Schivo , Ritroso . Lat. difficilis, rusticus, durus. Gr. 270105. Dav. Scism. 12. Quanto più il Re la sollecitava, tanto più contegnosa, e schifiltosa gli si mostava, giurando non esser mai per dare a persona, che suo marito non fosse, la sua verginitade.

SCHIFISSIMAMENTE. Superl. di Schifamente , Laidissimamente, Sporchissimamente. Lat. spurcissime. Gr.

αίσχεόπαπα.

+ SCHIFO . Sust. Paliscalmo . T. di Marineria. Si dà questo nome a una piccola barca a remi, quale aver sogliono i bastimenti mercantili cui serve di canotto. Lat. scapha . Gr. σκάφη. Serd. lett. Ind. 3. 810. I mercatanti vollero andare alla terra cogli schisi. Ciriff. Calv. 4. 122. Liuti , e schisi sull' acqua leggieri . Ar. Fur. 11. 37. Tosto che l'orca s'accostò, e scoperse Lui nello schifo con poco intervallo ec.

S. Per similit. si dice di Volta di stanza fatta a gui-

sa di schifo a rovescio.

SCHIFO. Add. Sporco, Lordo. Lat. spurcus, lutulentus. Gr. ακάθαφτος, βοςβοςώδης. Galnt. 7. Non sono da fare in presenza degli uomini le cose laide, o

fetide, o schife

S. 1. Schifo, in forza dl sust. per Ischifiltà, Schi-fezza; onde Venire schifo, Avere a schifo, vale Venire a noia, Essere schifato, Avere a noia. Lat. fastidiose. Gr. απος φέφεσ θαι. Dant. Inf. 31. E non ten venga schifo . Petr. son. 250. Che non ha a schifo le tue bianche chiome. Bocc. nov. 18. 37. Il quale a schifo avea la Giannetta. Guitt. lett. 25. E come per ragione ec. avrebbe avuto alcun buono a schifo.

S. II. Per Ritroso, Fastidioso, Che sfugge, Che sdegna ogni cosa. Lat. indignans, fastidiens, delicatus. Gr. αποςρεφόμενος, παροππίμενος, άβρός. Bocc. nov. 17. 15. Mostrando di non aver cura di ciò, che ella si mostrava schifa. Lab. 263. Nelle chiani di mezza state

con molta men noia dimorrebbe ogni schifo, che vicino a quello. G. V. 9. 135. 5. Fu alquanto presuntuoso, schifo, e sdegnoso. Com. Inf. 3. A dare ad intendere, che ancora è schifo di passare uomini vivi per la rimembranza di quello, che fece a' demonj Ercute, e Teseo . Dant. Purg. 26. Queste del giel , quelle del sole schife .

S. III. Per Guardingo, Ritirnto. Lat. modestus. Gr. xoou105. Petr. son. 189. E Laura mia con suoi santi atti schisi Sedersi in parte, e cantar dolcemente. Tratt. gov. fam. Chi è schifo sano, conviene che stenti infer-

mo ( Lat. mollis , delicatus ) .

\* S. IV. Schifo , T. de' Muratori. Giornelletto , o

Vassojo, che ha spalletta.

SCHIFOSISSIMO . Supert. di Schifoso . Lat. immundissimus . Gr. δυσχαθαφτότατος . Segn. Mann. Giugn. 2. 3. Son dati in preda a schifosissimi vermi, che gli divorano. E 22. 1. Se quando uno cade in qualche vituperosa carnalità, restasse anch' egli di subito tutto oppresso da schifosissima lebbra, credi tu, che sarebbono tanti al mondo ec. i lascivi?

SCHIFOSO . Add. Schifo . Lat. luridus , immundus . Gr. ακάθαφπς. Segn. Pred. 3. 3. Si bevve il sangue d'una fetida capra, sangue non meno pestifero, che schifoso, e così da se stesso s'avvelenò. E Crist. instr. 2. 21. 9. Chi potra mai spiegare quanto fu acerbo que-sto cordoglio nel cuore del Redentore in considerarsi coperto, e carico della feccia più che schifosa di tutti i peccati?

SCHIMBÉSCIO, e SCHIMBÉCIO. Torto, Traver-

so . Lat. obliquus , transversus . Gr. πλάγιος .

S. A schimbescio, A schimbesci, e A schimbeci, posti avverbialm. vagliono A schiancio, A syhembo, A traverso . Lat. oblique , transversim . Gr. πλαγίως. Soder. Colt. 44. S' hanno a tagliare a traverso allo facendo a schimbesci il taglio augnato. E 59. Si dee fare il foro per iscancio, a schimbescio, pendente, a traverso allo ngiù. M. Bin. rim. burl. 1. 203. Ma se per caso l'adocchia, o l'annasa Messer Latin, perch'ella sta a schimbeci La veggio un di tanquam tabula ra-sa. Burch. 2. 11. Campi si è in peduli, e posto al rez-20, E per non m' infangar vo' a schimbeci. SCHINANZIA. Squinansia. Lat. angina. Gr. ou-

νάγχη. SCHINCHIMURRA. Nome finto per burla, e per indur maraviglia dal Bocc. nov. 79. 12. Infino alla schin-chimurra del Presto Giovanni, che ha per me'l culo le

(\*) SCHINCIO. Add. Obbliquo, Traverso. Lat. transversus. Gr. πλάγιος. Dittam. 1.8. Dal Nilo è bello, che qui mi comince, Che vien dal Mezzodi per molte lingue, E per istrade disviate, e schince. SCHINELLA. V. SCHIENELLA.

SCHINIERA, e SCHINIERE. Arnese per lo più di ferro, che difende le gambe de cavalieri. Lat. tibiale. Gr. meginnnuls . Alam. Avarch. 16. 5. Il pesante schinier, che tutto abbraccia, Quanto l'osso primiero in alto ascende, Di ben sicuri chiodi intorno allaccia. E 20. 6. Il suol di ferro, e l'argentato sprone, Lo schinier sopra, e'l coscial dopo assiede. Bern. Orl. 1. 7. 34. La schiniera incantata grossa, e piena Pur si piegò

di dentro, e gittò foco . \* SCHIOGCA. s. f. T. di Marineria. La parte superiore esterna della poppa, dove viene la scultura,

o l'intaglio . Stratico . SCHIODARE. Sconficcare , Cavare il chiodo confitto. Lat. refigere. Gr. αποχαθηλών. Ar. Pur. 12. 50. Ogni colpo d'Orlando o piastra, o maglia E schioda, e rompe, ed apre, e a strazio mena.

S. Per metaf. Dittam. 2. 12. lo ho si ben legato a nodo a nodo Nella mia mente ciò, che detto avete,

Ch' a pena una parola non ne schiodo. Varch. Ercol. 58. Di coloro, i quali ec. dicono tutto quanto quello, che hanno detto, e fatto a chi ne gli dimanda ec. s' usano questi verbi: svertare, sborrare, schiodare ec.

SCHIOMARE. Disfare, o Scompigliar la chioma. Lat. crines solvere. Gr. Spinas exhuav. Franc. Sacch. rim. 69. Perchè tal moto va in terra di Roma, Dove l'aurea chioma Si schioma, e si doma Con portar trista soma

SCHIOPPETTO . Dim. di Schioppo ; e vale ancora lo stesso che Schioppo. Guicc. stor. libr. 11. Benchè dentro appresso al muro fosse uno squadrone di fanti

con gli schioppetti, e con le picche.

SCHIOPPO. Sorta d'arme da fuoco; Archibuso, Scoppio, Scoppietto. Lat. sclopus. Serd. lett. 4. 879. Vennero armati d'archi, e di schioppi. Buon. Fier. 1. Introd. E fummo ognor berzaglio Degli archi, e degli

schioppi. + \*\* SCHIOSTRARE. Neutr. pass. vale Uscire del Chiostro, e per metaf. Liberarsi. Dant. rim. [ lo credo in Dio Padre, che può fare ec.] E che noi perdoniam tu ti dimostri Esempio a noi per la tua gran virtute Onde dal rio nemico ognun si schiostri.

SCHIPPIRE . V. A. Scappare con astuzia, con ingegno, e con destrezza. Pataff. 4. Schippa tosto in-

fardato scoperto.

SCHIPPITO . Add. da Schippire. Tac. Dav. ann. 4. 89. Ricordandosi delle fatiche durate per venire a questa bramata, e tante volte loro schippita pugna, si saziavano di vendetta, e di sangue [il T. Lat. ha: ad-

versus eludentes optatæ toties puguæ].

+ \*\* SCHIRAGUAITO . V. A. Sentinella, ovvero la schiera, che sta in aguato. Lucan. v. 66. La notte era oscura; il primo ischiraguaito dell' oste dormía; già il secondo avea cominciato a vegghiare. E 76. Quando egli giunse alla riva, credette passare lo schiraguaito,

ma su niente; sua gente il conobbe. + \* SCHIRIBIZZO. Lo stesso, che Ghiribizzo. Crud. rim. 100. E se dolce schiribizzo Di gentil carnalità Saviamente anima il frizzo, Tutto il popol ride-

+ \* SCHIRIBIZZOSO . Lo stesso , che Ghiribizzoso . Magal. lett. scient. pag. 101. Nell' odorato ad uscir del punto si da in delle scene più schiribizzose assai.

SCHISA. Diciamo per ischisa, o In ischisa, e vale A schiancio. Lat. in transversum. Gr. πλαγίως. Tav. Rit. Tristano ha nell' insegna il campo azzurro, con una banda d'argento per ischisa. Cron. Morell, 337. Il

terzo di portò l'una verde, e rosso in ischisa. SCHISARE. Termine aritmetico; e vale il Ridurre il numero rotto ad altro numero minore, ma di valore e-guale. V. Flos. a 23. Varch. Ercol. 155. Di Greca origine sono ec. stradiotto, schisare, svenirsi ec. E 227. Averelibe sentito insino a' fanciulli, che non sono ancora iti all'abbaco, e non sanno schisare, dire sem-pre cinque ottavi, e non mai le cinque parti dell'otta-

SCHISO. L' atto dello schisare; termine aritmeti-

\* SCHISTO. Nome delle pietre laminose, che si sfaldano in lamine o sfoglie come la Lavagna. Dicesi anche Pietra fissile. Gab. Fis. Schisto corneo, piritico, quarzoso, talcoso ec.

\* S. Lo Schisto scrittorio , è lo stesso che la Matita nera, ed è uno dei prodotti dell'Argilla. Gab. Fis.
\* SCHISTOSO. Che è della natura dello Schisto;

Laminoso; Laminare. Gab. Fis. Rocca schistosa. + \* SCHITARRARE. Sonar la chitarra, o simile . Salvin. Om. Inn. [ Canta, o Musa, a Mercurio inno, ec. ] Ei schitarrando Amabilmente colla lira, franco Stava il siglio di Maia ec.

SCHIVARE. Scansare, Sfuggire, Schifare. Lat. evitare, effugere. Gr. expensare. Sagg. nat. esp. 65. Non sono però questi talmente inevitabili, che dall'accortezza del diligente osservatore non si possano leggiermente schivare. Fir. As. 109. E' fece tanto, ch' e' s'uscì di casa, nia non potè per questo schivar l'ultimo colpo della fortuna. Buon. rim. 26. Pregia me, pregia il mondo, a cui se' bella, Nè schivar, benchè bassi, i merti nostri

+ SCHIUDERE. Contrario di Chiudere; Aprire. Lat. aperire, recludere, reserare. Gr. avolyav. Buon. Fier. S. 1. 9. Lasciate ... Le scarpe anzi alla soglia, e pian pianissimo Vo innanzi, sempre più un tantin schiuden-

do La lanterna a mirare: e veggo al fine ec. + S. I. Neutr. pass. vale Uscire di luogo chiuso. Dant. Inf. 30. Che mordendo correvan di quel modo, Che'l

porco, quando del porcil si schiude.

S. II. Schiudere, per Escludere, Rimuovere. Lat. excludere. G. V. 11. 16. 2. Certi popolani, ch' erano degni d' essere al detto uficio, per sette n' erano schiusi. Pass. 66. La penitenza schifa l' avarizia ec. schiude la 'nvidia. M. V. 10. 75. I quali quasi del tutto erano schiusi dalli ufficj. Dant. Conv. 112. Per ischiudere ogni falsa opinione da me, per la quale fosse sospicato, lo mio amore essere per sensibile dilettazio-

+ \* SCHIVEZZA. Da Schivo, come da Schifo Schi-fezza. Ar. sat. 5. Si che quei che le baciano ben ponno Con men schivezza e stomachi più saldi Baciar lor

anco ec. [qui per Istomacaggine, Nausea].
SCHIUMA. Aggregato d'infinite bolle, sonagli, o gnllozzoline ripiene di aria, che si producono nelle cose liquide, o per forza di calore, o quando con forza, e veemenza s'agitano, e si dibattono. Lat. spuma. Gr. appos. Cr. 1. 10. 3. Si metta a cuocere in una pentola, infino a tanto che lievino la schiuma, e poi le rimoverai dal fuoco. Dant. Inf. 24. Cotal vestigio in terra di sè lascia, Qual fuoco in aere, ed in acqua la schiuma . Serm. S. Bern. Nulla altra cosa è la carne, colla quale tu hai si grande amistade, se non ischiuma fatta carne, vestita di fragil bellezza. Annot. Vang. Cadde, e volgevasi per terra, e saceva schiuma per la bocca [qui per bava]. Franc. Sacch. rim. 24. Ciò, che potè, dal nascer all' Occaso Mise in te fra le marine schiume. E 65. lo non mi sarei stanco, nè rimaso Tra le Tirrene, e l' Adriane schiume [ in questi due es. schiuma si prende per l'Acqua del mare ]. Soder. Cott. 104. Piglia l'albume di tre uova, e gettale nella botte avendole sbattute prima finchè facciano tutte la schiuma. E 105. Levagli via la schiuma, e ribalderia, che getta pel cocchiume.

S. I. Per metaf. Dant. Purg. 13. Se tosto grazia risolva le schiume Di vostra coscienza. But. ivi; Risolva le schiume Di vostra coscienza; Come la schiuma significa la impurità dell'acqua, così la pone qui per la impurità della coscienza, cioè se tosto la grazia di Dio ri-solva, e disfaccia la macchia del peccato rimasa nella

coscienzia.

S. II. Schiuma degli sciagurati, de' ribaldi, o simili, il diciamo per Isciaguratissimo, e Ribaldissimo. Lat. improborum faex. Gr. παμπονηρός. Morg. 19. 97. lo era capo degli sciagurati, Anzi la schiuma di tutti i ribaldi. Libr. Son. 111. Ch' egli è caso da ghiotti, E parassiti, e tu ne se' la schiuma. Varch. Stor. 12. 472. Costoro, i quali ordinariamente sono la schiuma de ribaldi, non solo entravano in qualunche casa veniva lor bene ec.

\*\* S. III. Schiuma di cucina, come a dire Villano, Ribaldo. Bern. Orl. 2. 17. 53. Come, rispose, schiuma

di cucina ! ec.

S. IV. Venir la schiuma alla bocca, modo basso, va-

le Adirarsi. Lat. ira abripi, corripi. Bern. Orl. 1. 16. 58. A Galafron vien la schiuma alla bocca Vedendo il popol suo così fuggire.

\* S. V. Schiuma, T. de' Tintori. Lo stesso, che Fio-

+ (\*) SCHIUMANTE. Che schiuma, Che fa schiuma. Lat. spumans. Gτ. αφείζων. Salvin. disc. 2. 456. Dove il tremito, e lo scotimento, e la convulsione succede, e la bocca si fa schiumante. E Teocr. Idill. 20. Ella il palpava, e la schiumante bocca Colla man gen-

tilmente gli asciugava. + SCHIUMARE. Levare, e Tor via la schiuma. Lat. spumam adimere. Gr. αφρόν αφαιρεν. Pallad. Febbr. 27. Alcuni sono, che fauno bollire l'acqua salsa, e ischiumano. E altrove: Togli pece, e sugna, ovvero sevo per igual parte, e fa' bollire, e schiumala bene. Agn. Pand. 10. L' esercizio conserva la vita, accende il caldo, e'l vigore naturale, schiuma la superficie (le buone ediz. leggono le superchie), e cattive materie, e umori.

S. In signific. neutr. e neutr. pass. vale Fare, o Generare schiuma . Lat. spumare . Gr. αφείζαν. Tes. Br. 3. 8. Faráli bollire insieme, tantoche si schiumino, e poi li leverai dal fuoco. G. V. Vit. Maom. Avea Maometto la malattía di morbo caduco, che spesso cadeva in terra, e dihatteva, e schiumava colla bocca sanza sentimento. Amm ant. 24. 4. 11. 11 ventre, che bolle di vino, tosto schiuma in lussuria. E 50. 1. 12. Schinmasi la bocca a' porci salvatichi, e aguzzansi i den-

SCHIUMATO . Add. da Schiumare. Tes. Pov. P. S. cap. 8. La chiara dell'uovo menata, e schiumata, messa negli occhi lacrimosi, e quasi arsi, sana. E appresso: Item lo succo di ruta mischiato con mele schiumato a poco a poco, messo negli occhi, toglie la ca-ligine [ in questi es. Schiumato è nel signific. del S. di Schiumare]. Tac. Dav. stor. 2. 269. Le virtù d'ambi congiunte, schiumate de'vizj, fatto avrieno al principato ottimo temperamento [qui figuratam. il T. Lat. ha:

demptis vitiis].
\*\*\* SCHIUMATO10. Strumento di legno in forma di cucchiaio bucato per uso della cascina. Gagliardo.

SCHIUMOSO . Add. Pieno di schiuma . Lat. spumosus. Gr. αφεώδης. Filoc. 6. 255. Come'l porco, poich' e' sente l' agute sanne de' caccianti cani, schiumoso con furia si rivolge tra essi, magagnando con la sanna quale in prima giugne. Urb. Avvenne, che uno addentato cinghiale tutto schiumoso, e con rabbusfato pelo davanti a lui correndo trapassava. But. Purg. 13. 2. La coscienza rimane brutta, e schiumosa, e questa schiuma significa la colpa del peccato, che rimane nel-la coscienza. Bern. Orl. 3. S. 27. Guarda le torri, e spregia quell' altezza Colli denti schiumosi, com'un ver-

SCHIVO. Add. Schifo, in sentimento di Ritroso. Dant. Inf. 26. E' sarebbero schivi , Perch' ei fur Greci , forse del tuo detto. But. ivi: Sarebbono schivi, cioè schiferebbono. Dant. Purg. 2. E di calcar nessun si mostra schivo.

S. I. Per Guardingo , Ritenuto , Modesto . Lat. modestus, pudicus, verecunilus. Gr. aidnuwv. Petr. canz.

48. 9. Giovane schivo, e vergognoso in atto.

+ S. II. Per Fastidito, Noiato. Tass. Ger. 12. 71. E ben la vita sua sdegnosa, e schiva Spezzando a forza il suo ritegno frale, La bella anima sciolta al sin

seguiva, Che poco innanzi a lei spiegava l'ale.
5. III. Per Ischistitoso, Lezioso. Red. Vip. 1. 61.
Per levare una certa ubbia a quelle volgari donnicciuole, che doveano lavario dopo morto, le quali come troppo casose, schive, e guardinghe, erano solite forse di fare grand' atti, e gian lezj.

S. IV. Per Noioso, Malinconico. Lat. tristis. Gr. σχυθέωπός. Petr. son. 144. Quasi senza governo, e senza antenna Legno in mar, pien di pensier gravi, e

+ \*\* S. V. In signific. di Schifo in forza di sust. Segn. Parroc. instr. 6. 2. In caso poi che qualche uditore superho avesse a schivo un dire umile, che rileva? Ar. Fur. 7. 71. E dove amarlo, e caro aver solía,

L'odia, sprezza, n' ha schivo e'l getta via. SCHIUSO. Add. da Schiudere. Lat. apertus, reclusus , reseratus . Gr. ανοιχθάς . Dant. Purg. 25. Onde ir ne convenía dal lato schiuso . G. V. 9. 10. 1. La città era tutta schiusa, e le mura vecchie quasi gran parte disfatte. E 11. 96. 4. Non provveduti per l'assalto della notte, e la detta villa schiusa, furono scon-

+ S. Per Escluso . Lat. exclusus . S. Grisost. Li maldicenti, come è detto, secondo la sentenzia di san Paolo, ne sono schiusi. Franc. Sacch. rim. 36. Se non che come fu gia spento, e schiuso Tra gli altri del catalogo Lione. Cron. Morell. 249. Avendo ischiuso quello, che gli doveva essere padre. Vit. SS. Pad. 2. 138. Rimangono di fuori, e sono schiusi del regno di Cristo

+ \* SCHIZZAMENTO . Lo schizzare . Bell. Bucch. 140. E dalle gemme dello schizzamento Nacque di più

quest' altro gran portento .

SCHIZZANTE . Che schizza . Lat. exiliens , prosiliens, emergens. Gr. витной . Red. annot. Ditir. 214. Quel chiaro, limpido, brillante, pien di rubini, gustoso, odorifero, saporito, e schizzante negli occhi, il quale ti faccia bevendolo lagrimare per dolcezza.

SCHIZZARE. Saltar fuora, proprio de' liquori, quando scaturiscono per piccoli zampilli con impeto, o quando percossi saltan fuori con violenza. E si usa anche nel sentim att. Lat. exilire, prosilire. Gr. exandav. Soder. Colt. 97. Volendo fare un vin buono in eccedente sovranità di perfezione, e che schizzi in aria, non che brilli nel bicchiere ec. userai questa accuratezza. Sag. nat. esp. 78. Le quali o schizzino, o piovano per Io mezzo dell' aria, o posino sopra un corpo asciutto, tirano sempre al rotondo. Fir. As. 93. Il ventre pien di bietole, e di altri erbaggi, assaltato la merce di quelle bastonate da una surucciolevole soccorrenza, schizzando come un nibbio, di loro una parte ne ricoperse, e un'altra n' ammorbo con quello odore.

S. I. Per similit. si dice di qualunque altra cosa, che salti, o scappi fuori prestamente. Filoc. 2. 209. I suoi occhi infiaminati di lucida rossezza pareva, che della testa schizzare si volessero . Libr. Son. 6. Del capo gli occhi, o invidi, vi schizzi, E chi non vuol restare in secco, guizzi. Morg. 4. 62. La vipera crudel tosto si rizza, E fuoco, e tosco per bocca gli schizza. Franc. Sacch. nov. 83. Tommaso aprendo la cassa, dov' era il cappone, e la gatta schizza fuori, e dágli nel petto. E nov. 84. Colui avvedutosi, schizza con un salto dicendo, non ischerzar coll'asce. E nov. 168. Del mese di Luglio battendo fave, gliene venne schizzato una nell'orecchia. Sagg. nat. esp. 115. Quindi a poco ritornarono ( alla lucertola ) i primi accidenti con isconci stravolgimenti di bocca, ed ensiamento d'occhi, quasi volessero schizzarle fuori di te-

\*\* S. II. Per Sgretolarsi. Benv. Cell. Oref. 106. Questa ( vernice) poni a scaldare dolcemente, faccendo struggere con essa un poco di cera, la qual fa, che dise-gnando poi sopra la detta vernice, non ischizzi [ non vada in schegge]. Questa diligenza si fa, perchè oltre alla vaghezza, finito che sia di smaltare, lo smalto non ischizzi [ non risalti in fuori ].
§. III. Schizzare in signific. att. è anche termine di

pittura, e vale Disegnare alla grossa. Lat. leviter de-

formare, prima ducere lineamenta, adumbrare. Gr. έπισκιάζειν. Matt. Franz. rim. burl. 2. 195. Schizzo in risposta questo mio disegno. Brons. rim. burl. 3. 40. Quando voi schizzate O donna, o uom, per dipignerlo poi, Che cattiva maniera non facciate. E 42. Meisiam per caso, una donna si muore, S' ella si fa dipignere,

e schizzare, Lascia pure quel bene, e quell' onore.

\* SCHIZZATA. Lo schizzare; Schizzo; e qui dicesi di sterco d' uccelli. Car. Apol. 208. Gli ornamenti, che ec. parevano ec. riuscirono schiccheramenti di lumache ec., schizzate d' uccelli, e raunate di bruttu-

re. \* S. Per fig. Botta, Colpo, Assalto. Aret. rag. A quest'ultima schizzata cominciando l'argomento a

fare operazione, il pedante ec. SCHIZZATO. Add. da Schizzare . Volg. Mes. Si mondifichi con acqua melata ec. schizzata dentro colla calza . Car. lett. 2. 1. L' altro ( disegno ) schizzato d'acquerella è d'un uomo dabbene, che non si cura d'esser nominato. E 2. 91. La voglio veder prima disegnata, o almeno schizzata, che intagliata (questi due esempj sono nel signific. del S. 111. di Schizza-

re).
\* \* SCHIZZATOIA . Una gola o condotto , che è nelle fornaci da fondere metalli sopra la braciainola, per la quale esce la fiamma, per portarsi nel forno del metallo, per fonderlo. Voc. Dis.

SCHIZZATOIO. Strumento per lo più di stagno,

o d'ottone, col quale s'attrae, o schizza aria, o liquore per diverse operazioni . Lat. clyster . Gr. xhugne . Cant. Carn. 450. Ch' e' bisogna sapere Lo schizzatoio con arte maneggiare . Sagg. nat. esp. 38. Applicarono a quella una bocca di schizzatoio con sua madrevite corrispondente. Malm. 3. 14. Ov' egli ha per lanterna, essendo sera, L'orinal fitto sopra a un schizzatoio . E 10. 40. Pallon grosso, bracciali, e schizzatoio Co' giocatori a palleggiar conduca.

SCHIZZETTARE. Umettare con lo schizzetto . Lat. clysteriare, Vegez.

\* SCHIZZETTINO. T. de' Chirurgi. Dim. di

Schizzetto SCHIZZETTO . Piccolo schizzatoio .

S. I. Per lo Schizzettare. Red. lett. 2. 77. Allo schizzetto d'acqua d'orzo, che V. sign. le fa fare, aggiunga sempre un poco di mel rosato.

S. II. E Schizzetto, si dice un Archibuso picco-

lo. + SCHIZZIGNOSO. Schiffltoso. Magel. lett. scient. pag. 100. Anzi direi di più le del paso. e che occhi, fosse meno rigoroso di quello del naso, e che in conseguenza il godibile dell' odorato fosse più limitato, o dichiamo più schizzignoso del godibile della

vista (qui figuratam.).
SCHIZZINOSAMENTE. Avverb. In maniera schizsinosa. Tratt. segr. cos. donn. Talvolta troppo schiz-

zinosamente ricusano il rimedio.

SCHIZZINOSISSIMO . Superl. di Schizzinoso . Lat. verecundia addictissimus, studiosissimus. Tratt. segr. cos. donn. Si truova, che sono schizzinosissime con so-

verchio di lezj SCHIZZINOSO. Add. Ritroso, Lezioso. Lat. rusticus, fastidiens. Gr. Aygios. Pataff. 1. S' aggravò screzio a gara, e schizzinoso. Varch. Suoc. 2. 2. Ell'è screzio troppo schizzinosa. Segr. Fior. Mandr. 4. 8. lo vortei ben vedere le donne schizzinose, ma non tanto. Varch. Lez. 636. Dalle quali (licenze) i Latini come severi, e forse troppo schist, per non dire schizzinosi, si guar-

SCHIZZO. Lo schizzare; e anche Quella mncchia di fango, d'acqua, o d'altro liquore, che viene dallo schizzare. Lat. aspergo, nota, vel labes latea, comosa.

Bocc. nov. 55. 6. Tutti molli veggendosi, e per gli schizzi, che i ronzini fanno co' piedi in quantità, zaccherosi .

S. I. Schizzo, il diciamo anche per Minimissima particella di checchessia, come: Io non vo' questo schizzo.

S. II. Schizzo, e Schizzi termine di pittura, e vale Spezie di disegno senza ombra , e non terminato . Lat. graphis. Gr. yeapis. Bern. rim. 1. 67. Scrbate questo schizzo per un pegno, Fin ch'io lo colorisca, e lo riscuota. Copp. rim. burl. 1. 31. Quest'è un esempio, un schizzo, un' ombra un zero ( qui per similit. ). Tac. Dav. perd. eloq. 419. Finito no ec., ma cominciato pare a me, e fattone un po'di schizzo [ il T. Lat. ha vestigia ac lineamenta quaedam ostendisse videaris ].

S. III. Schizzo, T. di Giuoco. Nome, che si dà

a Quelle quattro pietre, che sono poste nel pallottolaio

ad uso di rissetter le palle, o di far mattonelle.

\*\* S. IV. Schizzo, usato per Schizzatoio. Ariost.
Negr. Prol. Non aspettate argomento, nè prologo,
Che farlo sempre dinanzi fastidia. Il variare, e qualche volta metterlo Di dietro giovar suol : nella com-media Dico, s'alcun è che pur lo desideri Aver or ora, può in un tratto correre Al spezial qui di corte, e farsel mettere, Che sempre ha schizzi, e decozioni in ordine

\* \* SCIA . s. f. T. di Marineria . S' intende con questa parola la traccia, il solco o la striscia risultante da una sorta di bollimento in piccoli vortici che lascia dietro di se, nella direzione della sua rotta, una nave che cammina, ed è un effetto delle acque laterali, che per tutte le direzioni tendono a ritornare al loro livello, e a riempire il voto, che fece la nave, avanzandosi nel mare. Stratico.

\*\* S. Scia scorre, o zia scorre, dicesi da' Marinai, Quondo da una banda del bastimento si scia, e dall'al-

tra si voga per farlo girar prontamente. Stratico:

\*\*\* SCIABECCO. T. di Marineria. V. STAM.

BECCO . Stratico .

+ SCIABICA. Sorta di rete, detta anche Rezzuola. Buon. Fier. 2. 4. 5. Come se'l giacchio qui trar si dovesse, E le sciabiche tendere, o le ragne.

\* SCIABICHELLO. T. de' Pescatori. Spezie di re-

SCIABLA, e SCIABOLA. Sorta d'arme simile alla Scimitarra. Lat. ensis falcatus Red. lett. 2. 120. Sua Maestà mandò il suo Silittar a portar una veste di zi-bellini, e una sciabla al Gran Visir in dono.

\* SCIABORDARE . T. de' Lanaiuoli . Scinguattare, Diguazzare, o battere con forza un panno, o simile in un truogolo, rigagnolo, o altro, per levargli il ranno, o soverchio colore che avesse contratto. Sciabordare dice più che Sciacquare .

S. Sciabordare una cosa, vale Farne il suo trastulla, il suo passatempo; trodersela; ed è modo popolare.

Aret, rag

\* SCIABORDO . Sciocco , Melenso , Insensato . Aret. rag. E vo' dir treccolare e non berlingare, e sciabordo non insensato non per altro, che per dirsi nel

mio paese

(\*) SCIACQUADENTI. Voce Bass. Colezione; e propriamente Il mangiare qualche piccola cosa per bere con gusto. Lat. silatum, jentaculum. Gr. διανηςισμός. Malm. 1. 35. A lei fece Baldone Quivi portar un po di sciacquadenti, O volete chiamarla colezione.

SCIACQUARE. Risciacquare. Lat. abluere, eluere. Gr. έκπλύνειν . Rim. ant. Faz. Ubert. 103. Di lagrime convien che gli occhi adacqui, E che'l viso ne sciac-

+ \* SCIAGUATTAMENTO. Dibattimento di acqua, o di altro liquore , Diguazzamento. Magal. lett. scient. pag. 53. Niuna cosa impedisce dal potersi dire, che T. VI,

quell' umore che geme e distilla perennemente nel granel dell' uva dalle vene materne del tralcio, si mescoli con questa tal polvere di luce, e per lo sciaguattamento, che riceve esso umore per lo continuo mo-

SCIAGUATTARE. Dicesi propriamente quel Diguaszare, che si fa de' liquori ne' vasi non interamente pieni; e anche talora del Travasarli senza ordine d'uno in altro vaso.

S. Sciagunttare, si dice ancora per Isciacquare, Battere, e Diguazzare alcuna cosa nell'acqua per pulirla. Lat. eluere congitando . Malm. 7. 19. Giunto al mulin, dal mezzo in giù sbracciato, Si sciaguatta i calzoni in

quella gora. + \* SCIAGUATTATO. Da Sciaguattare, e fig. Dibattuta. Magal. part. 1. lett. 18. Se ... il nostro discorso non fosse altro che un nome dato da colui all'effetto risultante da quella tale agitazione, diciamo, della luce sciaguattata ne' vasi del nostro cervello ec. [ qui

figuratam.]..
SCIAGURA, e SCIAURA. Malavventura, Disavventura, Disgrazia. Lat. infortunium, res adversac: Gr. δυς ύχημα. Bocc. nov. 43. 9. Della sua sciagura dolendosi, per lo salvatico luogo s' ando avvolgendo. E nov. 48. 9. Per la sua fierezza, e crudelta andò sì la mia sciagura, che io un di con questo stocco ec. m'uccisi. E nov. 50. tit. Uno asino per iscingura pon piede in sulle dita di colui, ch'era sotto la cesta. E num. 17. Quantunque talvolta sciagura ne cogliesse ad alcuna. E nov. 79. 49. Il medico si voleva scusare, e dir delle sue sciagure. Vit. SS. Pad. 1, 210. Era bisogno, che io giugnessi a lui domattina per tempo, ed ora m'è avvenuta questa sciagura, che l'asino colla soma è caduto, e non vi posso giugnere, se tu non m'ainti a rilevare. Franc. Sacch. nov. 215. Sono di quelli, che nascono con le sciagure in mano. Malm. 1. 20. Conchiudi, e dille, che tu se' presago, Che presto finiran le sue sciagure

SCIAGURANZA, e SCIAURANZA. V. A. Sciagurataggine. Lat. improbitas. Gr. movneia. S. Ag. C. D. Non si pensi nella sua vacazione, pigrizia, tri-

staggine, nè sciaguranza,

SCIAGURATAGGINE, e SCIAURATAGGINE. Astratto di Sciagurato, e Scinurato. Lat. ignavia, scelus, flagitium. Gr. μοχθηρία. Fr. Giord. Pred. R. Fuggire la loro conversazione, e detestare le loro sciagurataggini. Lor. Med. Arid. 5. 6. Non ha altra paura, se non che la sciaurataggine di suo padre non voglia, che la tolga.

SCIAGURATAMENTE, e SCIAURATAMENTE. Avverb. Disavventuratamente, Con disavventura, Con isciagura. Lat. misere, infeliciter, infortunate. Gr. αθλίως. Bemb. Asol. 1. 59. Sentesi sciaguratamente, quasi un altro Tantalo, nel mezzo delle sue molte voglie consu-

§. Sciaguratamente, vale anche talvolta Con isciagurataggine, Con viltà, e poltroneria. Lat. sceleste, gitiose, ignaviter. Gr. movnews. Petr. uom. ill. Onde noi dicemmo, che imprudentemente, e sciagnita-

mente eglino si partirono.
SCIAGURATELLO, e SCIAURATELLO. Dim. di Sciagurato, e di Sciaurato. Lat misellus. Gr. 70λαίπωρος. Libr. Son. 37. E se'sciaguratello a tal condotto, Che a me, non ch' altri, del tuo stato cale. Lasc. Gelos. 2. 2. Dove sarà fuggita or questa isciaguratella?

\* SCIAGURATEZZA . Sciauratezea , Sciagurataggine. Tagt. lett. Quella compassione che un malvagio nomo nelle sue sciaguratezze notturne usava.

\* SCIAGURATINO . Dim. di Sciagurate ; Sciaguratello . Capor.

SCIAGURATISSIMAMENTE, e SCIAURATISSI-MAMENTE. Supert. di Sciaguratamente, e Sciaura-

SCIAGURATISSIMO, e SCIAURATISSIMO. Superl. di Sciagurato, e di Sciaurato. Lat. scelestissimus. Gr. πονηςοτατος. Amm. ant. 25. 2. 8. 10 costui non solamente servo, ma sciaguratissimo servo reputo.

SCIAGURATO, e SCIAURATO. Add. Infelice, Sgraziato . Lat. infelix, infortunatus, miser. Gr. 29 λιος, Torngos. Dant. Inf. 22. Che tu sappi, chi è lo sciagurato Vennto a man degli avversari suoi. Arrigh. 47. Niuno in questo sciagurato mondo fu così misero, come io . Amet. 41. La sventurata giovane dal primo per isciagurata morte, e dal secondo per falsissima vita abbandonata . Bemb. Asol. 1. 46. Nella felicità sono miseri, e nelle ricchezze mendici, e nelle loro venture sciagurati. Tass. Am. 1. 2. Che i sciaurati pronostichi infelici. Ch' ei vende a' malaccorti con quel grave Suo supercilio, non han mai effetto.

S. I. Sciagurato , si dice anche per Vile , Abbietto , Dappoco. Lat. ignavus, vilis. Gr. δειλός. Dant. Inf. 3. Questi sciaurati, che mai non fur vivi, Erano ignu-

§. II. Sciagurato, vale ancora lo stesso, che Scellerato. Lat. scelestus, flugitiosus, improbus. Gr. μοχθηeos. Fr. Giord. Pred. R. Uomini sciagurati, e pieni d'ogni vizio più brutto. Vit. SS. Pad. Che tue pur solo sciagurato, e misero peccatore ne sii coperto.

Morg. 19. 97. I' non fu' appena uscito fuor dell' uova,

Ch' i' era il capo degli sciagurati. Bern. rim. 1. 37. Poss' io morir com' uno sciaurato. Mens. sat. 1. Sciagurato, che se', piglia un' accetta.

(\*) SCIAGURATONE. Accrescit. di Sciagurato.

Lat. nequissimus . Gr. megimovness . Red. lett. 2 82. Stia sana V. Sig. e proccuri di vivere, perchè morti che siamo, questi sciaguratoni che restano, subito ci seppelliscono, e non ci danno da mangiare (qui in ischer-

zo) + \* SCIAGUROSO . Lo stesso , che Sciagurato . Salvin. Om. inn. [Sovverrommi, ne me prendera ec.] Uomini folli, sciagurosi, e tristi, Che pensieri volete

e forti pene, E angosce al cuore ec.

SCIALACQUAMENTO. Lo scialacquare. Lat. prodigentia, prodigitas. Gr. aowia. Com. Inf. 7. Prodigalitade è uno scialacquamento, o spendio delle proprie facultadi. Fr. Iac. Cess. Grande vizio è lo scia-lacquamento, il quale, avvegnachè alquanta utilità partorisca ad altri, pure alla per fine è di danno al pros-

S. Per metaf. Mor. S. Greg. Alcuno ristrignendosi già dall' oziose parole ha vinto lo scialacquamento della lingua [cioè: il troppo parlare].

SCIALACQUANTE. Che scialacqua, Scialacqua.

tore. Lat. profundens, dilapidans, male utens. Gr. ασωτος. Tac. Dav. ann. 4. 102. Che costui morto gran tempo di fame, e teste di quest' arte arricchito,

e scialacquante la seguitasse, non su miracolo. SCIALACQUARE. Prodigalizzare, Speader profusamente. Dissipar le sue facultadi. Lat. prodigere, pro-fundere, dilapidare. Gr. ασωτεύεσθαι. Nav. ant. 29. 1. Dispendendo, e scialacquando il suo, gli anni sopravvennero, e soperchiogli tempo, e rimase povero, che avea tutto dispeso. Mirac. Mad. M. Costui per iscialacquare il suo venne in povertà. Fr. Giord. Pred. S. Si chiama prodigalità, cioè scialacquare, cioè dar troppo . Tratt. Consol. Le ricchezze tostamente guada.

gnate subitamente si scialacquano, e vengon meno.

§. Figuratam. Dittam. 4. 5. Per lungo corso gran
terreno adacqua, E bagna di Pompeo la radice, Poi corre al mare, dove si scialacqua. Fir. Trin. 3. 1. Non bisogna adesso scialacquare tanta filosofia.

SCIALACQUATAMENTE. Avverb. Con iscialacquo. Lat. prodige, profuse. Gr. ασώτως. Guid. G. Scialacquatamente abbiamo fatte tante gravi spese. Franc. Sacch. nov. 188. Quello ec. che ragionevolmente spender si dovea, per altrui scialacquatamente sara speso, e gittato. S. Per metaf. Sen. Pist. Sa, che l' nomo non dee u-

sare scialacquatamente l'uomo. Cosc. S. Bern. Mi porto disordinatamente, e scialacquatamente, quantunque

volte io parlo.

SCIALACQUATO. Add. da Scialacquare. Lat. di-lapidatus. S. Ag. C. D. Che bastino sempre a fare le scialacquate spese . Segn. Conf. Instr. Come se il Signore nel suo giudizio avesse solo da chieder conto al

servo negligente del talento scialacquato.

§. 1. Per Iscialacquatore senza ritegno, Disordinato nello speadere. Lat. prodigus, profusus. Gr. ἀτωτος. Guid. G. Fu disioso di combattere, largo in donare,

e scialacquato nello spendere.

S. Il. Per Disordinato, Soperchio. Lat. incompositus, dissolutus. Omel. S. Greg. Composto, e pulito ne' vestimenti, scialacquato negli atti. E altrove: Era leggieri di parole, perverso nell'opere, ornato in veste, esielacquata in costumi scialacquato in costumi

\* SCIALACQUATORACCIO. Pegg. di Scialnequatore. Fag. com. Orsù tu vuoi essere uno scialacquatorac-

SCIALACQUATORE. Che scialacqua. Lat. profusus , prodigus . Gr. dowros . Fr. Iac. Cess. Agli scialacquatori, e guastatori debbono esser dati curatori, acciocche, poich' egli avessono consumato ogni cosa, non sien costretti d'imbolare. Ros. Vit. F. Pand. cap. 32. Non si debbe appellar giusto, nè liberale uno scialacquatore, e donatore sanza ordine, e misura. Galat. 38. Ma chi fosse in ciò soprabbondante, e scialacquatore, sarebbe biasimato, siccome vano, e leggiere. SCIALACQUATRICE. Verbal. femm. Che scialac-

qua . Lat. prodiga . Gr. ή ασωτευομένη. Lab. 220. Dove tesoriera aver mi credea, donatrice, scialacquatrice, e guastatrice avea . Cron. Morell. 258. Se tu conosci la donna tua poco savia, poco amorevole, vana, lussu-riosa, iscialacquatrice ec. sii contento in questo caso,

ch' ella si rimariti.

SCIALACQUATURA. Scialacquamento, Scialacquio, Scialacquo . Lat. prodigentia, profusio . Gr. 20wia . Libr. Pred. Si consumano nelle soverchie, e continuate scialacquature

SCIALACQUIO. Lo scialacquare, Scialacquo. Lat. prodigentia, profusio, luxus. Gr. a'owria. Tac. Dav. ann. 3. 72. Anno fuori quieto, in Roma sospetto di severa riforma alle pompe, e scialacquii di danari a dis-

misura trascorsi

SCIALACQUO. Lo scialacquare. Lat. prodigentia, profusio . Gr. ασωτία . Tratt. gov. fam. 52. Non volendo, alcuno non avesse suo dovere, non volevi perciò si facesse scialacquo. Pataff. 7. Venga scialacquo in ciascheduno agrume.

SCIALAMENTO. Lo scialare. Lat. exhalatio. Gr. ατμός. But. Purg. 16. 1. Lo sospiro viene dal pol-mone, che issiata forte, per dare scialamento al cuore . E 28. 2. La terra, e l'acqua producono certi vapori , li quali l'autore chiama scialamenti .

\* \* SCIALANDO . s. m. T. di Marineria . Una barca, o un battello piatto, che serve a trasportare le mercanzie per l'imbarco nei bastimenti, o per lo sbarco.

Stratico. (\*) SCIALAPPA. Lo stesso, che Sciarappa. Lat. jalappa . Red. Coas. 1. 41. E cosa certissima, che il sale di zucca ec. ha la stessa stessissima natura del sale di salvia ec. di scialappa, o di qualsisia altro legno,

123

+ SCIALARE. Sfogare, Esalare; e si usa anche nel neutr. pass. Lat. exhalare . Gr. ¿ξατμίζειν . Cavalc. Pungil. Così questi tali di mal amore ferini dicono, e proseriscono, per iscialar l'amor del cuore, parole disoneste. But. Inf. 13. 2. Riesce una pianta salvatica, delle foglie della quale l'arpie si pascono, e fannogli dolore, e apertura a dolore, onde si sciala lo dolore, e lo lamento. E 33. 2. E'l duolo non potendo scialare, si tornava dentro. S. Grisost. Ne parlano spesso, acciocche almeno per lo molto parlar di quello, che amano, si scialino un poco, e truovino sollazzo, e ri-

frigerio del fervente amore, che hanno dentro.

† \* §. 1. Scinlare, dicesi pure per Darsi bel tempo, ed anche Dissipare. Salvin. Fiér. Buon. 3. 2. 13. Fareteci esalare. Di qui è venuta la popolesca voce scialare,

darsi bel tempo.

\* S. 11. Scialare a abiti , ec. vale Sfoggiare . Fag. com. O ch'è povero i veggo pur, ch'egli sciala a abiti, e a parrucche .

S. III. Scialare, T. degli Idraulici. Lo stesso che

Spagliare.

(+) SCIALATORE. Che sciala. Sacc. rim. 2. 122. Ma voi non siete un Pindo forestiero, Onde io suppongo che sappiate a mente D' un tale scialator l' uso e'l

SCIALBARE. V. A. Intonicare, o Imbiancare le muraglie . Lat. tectorium inducere . Gr. amoheuxaiveiv, Rovigir. Cr. 1. 10. 1. Colui, che non avrà acqua, dee fare la citerna di quella grandezza, ch' a lui diletta, e che gli basti, alla qual si possa conducer tutta l'acqua de' tetti, e deesi scialbare di smalto.

S. Per metaf. Mor. S. Greg. Questi tali diventano dentro ottenebrati, per la volontaria malizia, e col dimostrar d'essere operatori di ginstizia, si scialbano dalla parte di fnori [ cioè : ricuoprono con belle apparenze i lor mancamenti a guiso, che fa lo'ntonico al

muro ]

SCIALBATO . V. A. Add, da Scialbare, Lat. dealbatus, tectorio inductus. Gr. amodeuxavdeis. Libr. Op. div. Disse Paolo al principe de sacerdoti: Dio ti percoterà , parete scialbata . Mor. S. Greg. Guai a voi Scribi, e Farisei ipocriti, che siete simili a' sepoleri scialbati, che di fuora paiono belli agli uomini, e dentro son pieni d'ossa di morti, e d'ogni bruttu-

SCIALBATURA . V. A. Lo scialbare. Intonico , Intonicato sust. Lat. tectorium. Gr. zoriaqua. Libr. cur. malatt. Quando la scialbatura è ancor fresca nella

+ \*\* SCIALBO. V. A. Sust. Intonico, Scialbatura. Pallad. 14. tit. Come la camera dee essere scialbata, e quale è il buono scialbo.

SCIALBO . V. A. Add. Scialbato .

S. Talora è aggiunto del Color dello 'ntonico, e mal Pallido. Lat. pallidus, exalbidus. Gr. wxgos. Dant. Purg. 19. Mi venne in sogno una femmina balba ec.

Colle man monche, e di colore scialba,

+ SCIALIVA . Umore , che si separa dalle sei glandule dette perciò scialivali, e che viene entro la bocca, e serve principalmente alla masticazione, e digestione de' cibi . Lat. saliva . Gr. σίαλον . Rett. Tull. 108. Appena potea risiatare, si fortemente sospira-va, e gittava la scialiva per bocca, e torceva le braccia, e non trovava luogo, dove istesse. Amm. ant. 36. 5. 14. Accostansegli le labbra, e seccasi la scialiva. Esp. Vang. Lo sputo discende dal capo; la scialiva,

ovvero lo sputo di Cristo è la sapienza.

SCIALO: Lo scialare. Lat. exhalatio. Gr. αποφορο e a. But. Inf. 3. 1. In guai alti, e fiochi, che significano lo scialo della impazienza, e delle passioni. E 25. a. Il casso, cioè la parte pettorale, ove è nell'animale

del voto per dare spazio, e scialo al cuore. E Par. 12. 1. Lo rimbombo nasce del parlare, che è dentro nel luogo chiuso all' aire, che è nell' estremo, che richiede suo scialo .

\* S. I. Scialo , T. degl' Idraulici. Lo stesso , che Spa-

glio .

+ \* S. II. Scialo, per Pompa, Magnificenza, Sfog-gio. Bellin. Bucch. 124. Quella è la stura, Lo sciupinio, lo scialo, lo sfarzaccio Di qualsivoglia gran signo-

\* SCIALONE. Dissipatore. Fag. com. Aver data una sua figliuola unica ad un giovanaccio vagabondo,

e scialone come ec.

\*\*\* SCIALUMO. Strumento da fiato non malto in uso fatto di canna a modo di zampogna, lungo come il fluuto; e che ho sette buchi, sei di sopra ed uno di

sotto. Gianeili.
\*\*\* SCIALUPPA (s. f.) DI UN VASCELLO DA GUERRA. T. di Marineria. La maggiore delle barche destinate al servizio dei vascelli da guerra . Stratico .

\* \* S. Scialuppa cannoniera . E una scialuppa , che porta a prua un cannone per l'ordinario di 24. Strati-

SCIAMANNATO: Add. Sciatto, Scomposto, Sconcio negli abiti, e nella persona. Lat. inconcinnus. Gr. αναφμοςος. Menz. sat. 11. Sire, Gli è là un poeta sciamannato, e brutto. Car. lett. 1. 104. Mi diletta oltre modo quel vostro scrivere alla sciamannata [ qui posto

avverbinlm.

+ SCIAME, e SCIAMO. Quella quantità, e moltitudine di pecchie, che abitano, e vivono insieme. Lat. examen. Gr. ¿ouos. Mirac. Mad. M. Miselo in uno sciame d'api. Cr. 9 97. 1. 1 segni della sanità [ delle pec-chie ] sono, s'elle son frequenti nello sciame. E 9. 101. 1. Lo sciame uscir suole, siccome dice Varrone, quando l'api nate son molto prosperevoli. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 317. Fanciullesca cosa è toccare il barile delle pecchie, e non aspettare nel viso le punture di tutto lo sciame. Vit. SS. Pad. 1. 151. Uscirono tutti come uno sciame d'api, ciascuno di loro monaste-rj. Car. En. 12. 960. Qual è di pecchie entro una cava rupe Accolto sciaino allor che dal pastore D'amaro fumo è la caverna offesa : Che trepide ec.

S. Per similit, vale Moltitudine adunata insieme. Lat. examen, multitudo, populus. Gr. έσμος, πλήθος, λαός. Tac. Dav. ann. 4. 99. Cresciuti di nnovo i lidi, manda-rono uno sciamo in Grecia dal nome di Pelope appellato . E ann. 11. 136. Non bastare l'essere in senato balzati gl' Insubri, e i Veneti, se gli sciami de' forestieri non vi corrono, come a presa città. Buon. Fier. 3. 1. 5. Pensate voi; ce ne sono uno sciame, Che stan sempre là dentro Affatturati da diversi umori. E 4. 4. 12. Che dal greto del fiume, e delle macchie ec. Uscito cra uno sciame Di zingani, e di tali altri schera-

SCIAMITO. Spesie di drappo di varie sorte, e colori . Lat. hexamitus . Gr. ¿gaums. Boce. nov. 69. 14. Vestita d'uno sciamito verde . G. V. 1. 60. 2. In quello di si corresse un palio di sciamito velluto vermiglio. E 11. 76. 1. Feciono correre un palio di sciamito dinanzi alla porta di Verona . Fior. Cron. Avendo egli ana porpora di sciamito in dosso. Nov. ant. St. 1. Comandò, che quando sua anima fosse partita dal corpo, che fosse arredata nna ricca navicella coperta d'un vermiglio sciamito, con ricco letto ivi entro. Onid. Pist. Stea lieta, e altamente giaccia nel vermiglio sciamito di Tiria . Rett. Tull. 97. E d' un bello sciamito, e d'un bello drappo ad oro vestito. Bern. Orl. 3, 6, 10. Come starà questa canaglia fresca, Ch'armati son di sciamito, e di tela. Alam. Gir. 12. 90. Un sciamito vermiglio fascia, e stringe Le bianche membra.

SCIAMITO. Fiore di color rosso scuro, fatto in forma di pina . Lat. nmaranthus . Gr. aµagavocs . Luig. Pulc. Bec. 7. E sempre sior di sciamito ell' ha in testa, E par con esso una cosa fiorita.

SCIAMO . V. SCIAME . + SCIAMPIARE . V. A. Aprire, Stendere , Allargare , Dilatare , Ampliare . Lat. ampliare , dilatare . Gr. πλατύναν . Fr. Giord. S. Ma per virtu del vino si fanno compiute secondo tutta la materia sua, imperocchè sciampia le vene, e i pori. E Pred. 44. Un poco il cuor suo si sciampio ad amarle ( le ricchezze ). E Pred. So. Il corpo non si può distendere, nè sciampiare, se non alle cose presenti. G. V. 11. 3. 16. Iddio la nostra cittade nobilitò, sciampióe, e sopra tutte le vicine, anzi remote cittadi sanza comparazione esalto. Albert. cap. 26. Non sono da ristrignere i benefici, ma da sciampiare per parole, e per isperanza di quel, che ancora sia. Vegez. Secondo il novero de cavalieri, e de' pedoni si dee pigliare, e guarnire il campo, acciocchè gran moltitudine troppo non ristringa, nè i pochi in ispazioso luogo più, che sia bastevole, si convenga sciampiare (it T. Lat. ha cogatur extendi). Com. Purg. 11. Hanno, ed avranno quasi sempre guerra colli Sanesi, e la cagione è, perchè li conti vogliono mantenere loro giuridizione, e li Sanesi la voglio-no sciampiare, com' è in generale delle comunanze I-taliche. Fr. Giord. 133. L'aquila, quando vuole insegnare volare agli aquilini, sì sciampia l'alie, e lievasi in alti per ammaestrarli di volare.

SCIANCATO . Add. Che ha rotta , o guasta l'anca , Zoppo . Lat. claudus . Gr. χωλός. Bocc. nov. 74. 10. Oltr' a tutto questo era sciancata, e un poco monca dal lato destro. Liv. M. Fue fedito in uno de' piedi, sicch' egli ne divenne sciancato. G. V. 7. 1. 4. Il primo ebbe nome Carlo secondo, e fu alquanto sciancato. Dant. Iaf. 25. Non poter quei fuggirsi tanto chiu-

si, Ch' io non scorgessi ben Puccio sciancato.

§. Figuratam. per Imperfetto, Mancante, Difettoso.

Bocc. vit. Dant. 219. Senza niun dubbio quella repubblica che 'l faceva, conveniva andare sciancata. Cas. lett. 72. Sono stato impedito dalle podagre ec. le quali non turbano solamente il corpo, e i nervi, ma legano anco in parte l'animo, e rendonlo quasi debole, e sciancato

SCIAPIDIRE. Divenire sciapido, Scipire, Scipidire. Lat. insipidum fieri . Gr. αναλμον γίγνεο θαι. Fr. Iac. T. 6. 2. 2. Se non gusto il suo sapore Tutta quanta sciapidisco

(\*) SCIAPIDO. Lo stesso, che scipido. Lat. insipidus . Gr. άχυμος. Il Vocabol. nella voce SCIAPIDI-

\*\* SCIAPITO . Scipito . Cavalc. Med. cuor. 129. Molti sono gli altri essetti del fuoco, cioè, che cuoce le cose crude, e dà sapore alle sciapite. Espos. Simb. 2. 69. Ma oime! che'l sale è diventato sciapito, e la prudenza è perduta. E Frutt. ling. 195. Ogni carne gli pa-

re sciapita.

+ SCIARAPPA. Convolvulus jalappa Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice tuberosa, uera al di fuori, alquanto bianca internamente, lattiginosa, gli steti volubili, angolosi, con peli radi, le foglie variabili nella figura, mentre ora sono cuoriformi, ora bislunghe, ora lobate, i fiori solitari, di un giallo pallido, ascellari. Fiorisce nell' Estate, ed è indigena del Messico. Il sugo resinoso estratto dalla radice di questa pianta si adopera in medicina. Lat. jalappa, gialappa. Ricett. Fior. 41. Si ritrova ancora un' altra pianta ec. ma quelli della nuova Spagna l'hanno chiamata sciarappa. E 42. La sciarappa ha la scorza bigia, e assai oscura, e nella sostanza cenerognola. Red. Vip. 1. 77. Questi sali delle ceneri nel purgare hanno tutti tra di loro ugual possan-

za, come ec. quel di rabarbaro ec. di sciarappa, di mecioacan, e degli altri simili.

S. E figuratam. Menz. sat. 2. In somma diede lor

questa sciarappa.

(\*) SCIARDA: Mala eciarda, si dice forse a persona trista, come Mala zeppa, Mala lanuzza, e simili. Pataff. 7. La mala sciarda fu giunta nel chiostro, E spopolato fu l'aria grattando .

\*\*\* SCIARE CO'REMI . T. di Marineria. Vogare

a ritroso e all'indietro, tirando il manico del remo verso la poppa, e spingendo l'acqua con la pala verso il

davanti del bastimento. Stratico,

(\*) SCIARPA . Ciarpa , Banda . Menz. sat. 7. Certo che la nastriera, e l'aurea sciarpa ec. Già m'abbar-

baglia, e'l buon veder mi tarpa.

SCIARPELLARE. Tirare farzatamente colle dita le
palpebre degli occhi per tenerli bene aperti. Lat. palpebras diducere . Gr. na Blipaga diaugar . Libr. Mott. Uno speziale avea posta una scimia a guardia d'una bottega, e uno, che voleva imbolare, acciocche facesse come esso, com' è di loro natura, si chiudeva l'uno occhio. La scimia fu savia, come colui lo si chiudeva, ella se l'apriva, e sciarpellava. Franc. Sacch. nov. 107. Alzando le mani agli occhi, e avendo sciarpellatigli, fu tutt' uno, dicendo a questo Pratese: deh mangiati anche questi [lo stampato ha: sciarpatili].

SCIARPELLATO. Add. da Sciarpellare; Aggiunta d'occhio, che abbia le palpebre arrovesciate. Libr. Mott. Messer Guiglielmo Borsiere aveva un occhio sciar-pellato. Pataff. 3. Gnasse, tu se'un nuovo Pagolino A

vederti i luccianti sciarpellati .

SCIARPELLINO . Che ha gli occhi sciarpellati , che oggi si dice più comunemente Scerpellino . Lat. lippus . Gr. Anuarias.

SCIARRA . Rissa , Contesa . Lat. rixa . Gr. Egis . Tratt. pecc. mort. Rissa è una contesa di fatti, quando si percuotono insieme l'un coll'altro, o alcuni, ma pochi, con alcuni altri solamente per movimento d'ira, o mala volontà, e chiamasi volgarmente zussa, o mischia, o veramente sciarra. E altrove: Faccendo ingiuria a esso luogo sagro, come spezzando uscio, o muro, o spargendovi sangue per isciarra, o faccendovi ribalderie. Dep. Decam. 106. Già si disse anche sciarra, onde è il verbo sciarrare negli scritti più vecchi assai frequente. Morg. 18. 119. Un dì, ch' i' fei nella moschea poi sciarra, E ch' io uccisi il mio vecchio papasso, Mi posi allato questa scimitarra. Bern. Orl. 1. 5. 44. Or ecco Draghinazzo a fare sciarra. SCIARRAMENTO. Lo sciarrare. Lat. dissipatio, prosligatio. Gr. διασκέδασις. G. V. 11. 2. 17. Per la

persecuzione, e sciarramento de' Giudei fatto per Ti-

SCIARRARE. Dividere, Aprire, Sharattare, Sharagliare, Mettere in rotta. Lat. dissipare, profligare, fundere. Gr. diaoxedavrova. G. V. 7. 83. 3. Si levo una fortuna con vento Agherbino si forte, e impetnoso, che sciarrò tutta la detta armata. E 10. 104. 6. Tutto suo navilio sciarrò in più parti. E 11. 8. 3. Onde l'oste fu tutta sciarrata. E 11. 96. 6. 1 quali credendosi aver vinto il campo, erano sciarrati, cacciando gli sconsitti . Franc. Sacch. rim. 43. E Carlo non si sciarra, Che conte della Marcia fu il terzo.

SCIARRATA. Sust. Sciarra. Lat. rixa. Gr. :-

SCIARRATO. Add. da Sciarrare. Lat. disruptus, profligatus. Gr. διεφθαρμένος. But. Sciarrati, cioè scoppiati, e aver fuor del ventre le puzzolenti intestina . G. V. 7. 104. 1. Si partirono in calen d' Ottobre recandone lo Re malato in bara con poco ordine, sciarrati, chi meglio, e più tosto poteva, camminava. Borgh. Arm. fam. 12. Enea, dopo quella crudel fortuna della

sua armata, sene andò verso il lito, se forse vedesse alcuna delle sciarrate navi

\* SCIATERICO. T. di Gnomonica. Che mostra le

ore per mezzo dell' ombra solare.

\*\* SCIATERIO. Quadrante, che segna l'ora con

uno stilo. Diz. Etim.
+ SCIATICA. Infiammazione di qualche parte del nervo, o della membrana, che cuopre il nervo ischiatico, e che produce asprissimo dolore. Lat. caxendtx, ischias, ischiodicus dolor. Gr. ίχιάς. Pov. P. S. cap. 45. Nasturzio mischiato con farina, ed aceto, ed impiastrato, vale alla sciatica. Red. Vip.

1. 53. Guariva gli acerbissimi dolori della sciatica. Pip.
1. 53. Guariva gli acerbissimi dolori della sciatica.

SCIATICO. Sust. Infermo di sciatica. Lat. ischiade laborons, ischiacus, ischiadicus. Gr. ισχιαδικός. Cr.
6. 40. 2. E utile agli sciatichi, artetici, e podagrici.

Tes. Pav. P. S. cap. 45. Il sugo della buglossa bevuto giova agli sciatici. E appresso: La radice, e l'erba del finocchio cotta con olio giova alla doglia degli scia-

tici, paralitici, e contratti.

SCIATICO. Add. Di sciațica. Lat. ischiadicus. Gr.
iσχιαδικός. M. Aldabr. Passione sciatica, cioè dolor
della coscia. Tes. Pav. P. S. cap. 45. La cenere della testa di luccio, o di muggine toglie la doglia sciatica. Burch. 2.31. Ma se tu lini catarro, o gotta sciatica ec.

S. Sciatica, è anche Nome di una pena. M. Aldobr. P. N. 30. Ne' piedi sono due vene sotto a' talloni dal lato di fuori, che la fisica appella sciatiche.

\* SCIATTA. T. di Marineria. Barchetta.

+ \* SCIATTAGGINE. Disadattaggine, Insufficien-

za. Bell. Cic. 14. Per ovviare a quella gran vergogna, che sarebbe stata... se a conto della mia sciattaggine, vo' rimanevi senza Cicalata stasera.

\* S. Sciattaggine, per Soverchia negligenza negli abiti. Baldin. Dec. Forzato ec. a rinfronzirsi un tantino, lo faceva con tanta avversione del suo naturale, che anche fra' migliori panni faceva comparire la sua sciat-

.+ \* SCIATTARE. Rovinare, Mandar male un lavoro, una persona. Lor. Panc. in Magal. lett. Vol. 2. pag. 11. (Fir. 1769.) Il Marucelli si ritrova qui malato...e questi medici manescalchi lo sciattano a dirittura. Gli cavano una libbra e mezzo di sangue il giorno ec. Bellin. disc. 2. 385. lo vi dico di più che se a voi piace di ristringer l'anatomia ancor di vantaggio . . . , e giudicarla solamente buona . . . a sciattar quattro cadaveri di pochi strangolati, o qualche morto ec. Sacc. rim. 1. 198. Che direm se un Cerusico castrone Storpia un

braccio, una gamba, o sciatta un occhio?
+ \* SCIATTERIA. T. Collettiva. Persone, o cose sciatte. Bellin. Bucch. 87. E che'l far razza sia cosa da sciatti, E sciatti veri ec. Guarda che la san fare infino i gatti, E ogn' altra sciatteria della natura I ciechi, i sordi ec. E 245. Senti che roba! vera sciattería, Vera roba da povere famiglie, Di greppi, e cocci, e

simili stoviglie

+ \* SCIATTEZZA. Scompostezza. Min. Malm. 450. Questo su un tale nominato Giovanni, che si diceva Nannaccio per la sua sciattezza, e spensierataggi-ne, poichè questo nome è peggiorativo del vero nome

Giovanni ec

SCIATTO. Add. Colui, che usa negli atti, nelle parole, e negli abili soverchia negligenza, e che va scomposto; Sciamannato. Lat. incultus. Gr. ανάρμοςος. Tac. Dav. Perd. elaq. 414. Appena li patisce la parte, sì sono mesti, sciatti, smunti, e sani per dieta. Buon, Fier. 3. 2. 15. Bandiera che tu sei, Sciatta, svivagnataccia. Malm. 9. 5. Acciocch' ei non la vegga sconcia, e sciatta, Manda giù l'impannata, e si rim-

\* SCIÁVERO. T. de Legnaiuoli. Quella porzione

rozza del legname, che si cava colla sega da un pezzo di legname, che, si riquadra; onde diconsi Sciaveri Le quattro porzioni di cerchio, che si cavano da una trave nel riquadrarla colla sega

SCIAURA. V. SCIAGURA

SCIAURANZA. V. SCIAGURANZA. SCIAURATÁGGINE. V. SCIAGURATÁGGINE. SCIAURATAMENTE. V. SCIAGURATAMEN-

SCIAURATELLO. V. SCIAGURATELLO.

(\*) SCIAURATEZZA. Astratto di Sciaurato; Sciaurataggine. Lat. improbitas, nequitia. Gr. μοχθηςία, πονηςία. Segner. Crist. instr. 3. 9. 8. Tante impudicizie, tanti scandali, tante sciauratezze, che fanno pianger la santa Chiesa a lagrime inconsolabili, si toglierebbono tosto, se ec

SCIAURATISSIMAMENTE. V. SCIAGURATISSI-

MAMENTE.

SCIAURATISSIMO. V. SCIAGURATISSIMO. SCIAURATO. V. SCIAGURATO. SCIBILE. V. L. Add. Che si può sapere; e in forza di sust. vale Ciò, che può sapersi. Lat. scibilis. Gr. ε-πις ητός. Pass. 326. E brievemente tutte le cose, che sono scibili, cioè, che si possono sapere, o che si fanno naturalmente. Dant. Conv. 172. Deesi fine attendere dalla parte del suo scibile desiderato. Gal. Sist. 102. Questo è un modo di contener tutti gli scibili assai simile a quello, col quale ec.

\* SCIENA. Quel pesce che anche dicesi Ombrina . Salvin. Op. Pesc. E'l Sargo tremolante di paura, e

l'imbelle sciena, ovvero Onibrina.

SCIENTE. Add. Scientifico, Sapiente .- Lat. sapiens. literatus. Gr. enighuwy. Guitt. lett. 9. Oh quanto esser dee dolce piaga di correzione a sciente uomo! E altrone: Mi conviene conversare con uomini scienti, e veramente scienti molto. Tac. Dav. unn. 12. 144. Espongono, venir bene scienti di nostra colleganza. Buon. Fier. 1. 2. 4. Ma quando pur non sian molto scienti, l'ho speranza, ch'egl'impareranno.

S. A sciente. V. A SCIENTE.

+ SCIENTEMENTE. Avverb. Con saputa, Con piena

cognizione . Lat. scienter , consulto . Gr. έξεπιτηθές . Libr. Am. 26. Quella, che idoneamente è congiunta all'amore di alcuno, tu non la dei sottrarre da quello scientemente. E 62. Dee pazientemente portare, che quella usi puttania, da poiche conoscendola puttana, scientemente a tal amore si congiunse. Tes. Br. 8. 6. Sanza colpa è, quando egli dice, che nol fece sciente-mente, anzi per non sapere ec. Salvin. Odiss. l. 21. v. 60. Al pavimento Sall di quercia, cui già l'architetto Piallò scientemente, e drizzò a squadra ec. SCIENTIFICAMENTE. Avverb. Con modo scienti-

fico. Lat. scientifice. But. Di colui, che argomenta scientificamente. Segn. Rett. 5. E' non si può ancor persuadere a certi le cose, benchè tu le dichi scientificamente. Varch. Lez. 5. Tutte le cose, che si sanno scientificamente, si sanno mediante, la dimostrazio-

SCIENTIFICO. Add. Scienziato, Di scienza, Appartenente a scienza. Lat. prudens, literatus. Gr. 084νιμος, πεπαιδευμένος. Vit. Plut. Non conviene ad nomo prudente, e scientifico porsi in pericolo per pazzi. But. Inf. 1. 2. Cesare molto onorò li uomini scientifichi, e letterati. E 34. 2. Così si tiene per li scientifichi . Com. Inf. 6. La quale ditrae lo 'ntelletto dell' uomo dalle speculazioni, e scientifiche cose, e rendelo solamente attento, e sollecito alle corporali.

SCIENTISSIMO. Superl. di Sciente. Lat. peritissi-

mus. Gr. ¿µπαρόπατος. Dav. Scism. 17. L' altro vi fu Legato di Lion Decimo, e delle cose dell' isola scientis-

SCIENTRE. V. A. Sciente. Lat. sciens. Gr. enl-

scientre lascia la lumiera.

SCIENTREMENTE. V. A. Avverb. Scientemente. Lat. scienter. Gr. ἐπιςημονιχώς. Fr. Giord. Pred. S. 13. Ma di verità chi scientremente sapesse, che ciò, ch'avesse, non fosse altro che usura, non la dee torre il servo di Dio. Libr. Am. 47. Alcuno scientremente non dee sovvertire femmina, che ad amore d'altri sia con-

giunta debitamente.

SCIENZA, e SCIENZIA. Notizia certa, ed evidente di checchessia, depeadente da vera cogaizione de' suoi principj. Lat. scientia. Gr. enignium. Dant. Conv. 1. Scienza è ultima perfezione della nostra anima, nella quale sta la nostra ultima felicità. E Par. 5. Non fascienza Senza lo ritenere avere inteso. S. Agost. C. D. La scienzia allora fa prode, quando con essa è la carità. Com. Purg. 21. La scienza è perfezione dell'anima infino, ch'è col mortal corpo.

S. I. Per Qualunque cognisione, c notizia. Dant. Inf. 35. Ed egli a me: come 'l mio corpo stea Nel mondo

su nulla scienzia porto.

S. 11. Per Ogni sorta di dottrina, e letteratura. Lat. doctrina, literæ. Gr. παιδεία, γεάμμαπα. Bocc. non. 60. 3. E oltre a questo niuna scienzia avendo, sì ottimo parlatore, e pronto era, che ec. E nov. 77. 3. Avendo lungamente studiato a Parigi, non per vender poi la sua scienza a minuto, come molti fanno, ma per sapere la ragion delle cose. Nov. ant. 36. 1. Uno, lo quale ebbe nome Milensius Tale, fue grandissimo savio in molte scienzie.

† \* SCIENZIALE. Appartenente a Scienza. Pallav. Tratt. stil. cap. 3. Questa controversia vuolsi distinguere per mio avviso in tre investigazioni. La prima è, se a' Trattati scienziali convengano gli ornamenti del-

l' eloquenza ec.

SCIENZIATISSIMO. Superl. di Scienziato. Lat. doctissimus. Gr. συφώπατος. Virg. Eneid. Conciossia-cosache Virgilio nomo scienziatissimo, e poeta ottimo, di nazione Mantovano ec. Bemb. Asol. 3. 184. Perciocado e propositissimo, che seli era scienziatissimo.

chè io avea inteso, che egli era scienziatissimo.

SCIENZIATO. Add. Che ha scienzia. Lat. literatus. Gr. πεπωδευμένος. Bocc. nov. 59. 6. Noi, e gli altri uomini idioti, e non litterati, siamo a comparazione di lui, e degli altri uomini scienziati peggio, che uomini morti. E Introd. 6. O che la ignoranza de' medicanti (de' quali oltre al numero degli scienziati ec. era il numero divenuto grandissimo) non conoscesse, da che si movesse. Franc. Sacch. Op. div. 121. Adunque chi ha a giudicare, e reggere, può male essere giusto, e fare iustizia, se non è scienziato. Galat. 26. Non mica idiota, nè materiale, ma scienziato, e d'acuto ingegno. E 39. Ho voluto il parere di più uomini scienziati. Bemb. Asol. 3. 161. Mossa dal chiaro grido, che i tre giovani aveano di valenti, e di scienziati.

SCIENZIUOLA. Dim. di Sciensa. Lat. scientiola, Arnob. S. Agost. C. D. Per questa cotal cagione vogliamo più tosto vanamente, che utilmente, mostrare

la nostra scienziuola.

SCIFICARE. V. A. Pronosticare. Lat. prænunciare. Gr. προαγγέλειν. G. V. 12. 98. 1. Ciascuno,
che'l seppe. ne scilicò, e disse, che sarebbe con mala uscita [ alcuni T. a peana hanno significò ].

\* SCIFO. T. de' Botanici. È il calice proprio di alcuai licheni, che nel suo concavo contiene le parti ge-

neranti di essi. Dicesi anche Scodella.

†\* SCIFRARE. Dicifrare; e sig. Spiegare ciò che v'è d'oscuro, di misterioso in checchessia. Fortig. Ricciard. 5. 20. Deh scissami per Dio questo segreto: Ch' io non so se mi sia in monte o in piano ec.

SCIGNERE, e SCINGERE. Contrario di Cignere; Sciorre i legami, che cingono. Lat. discingere, dissolvere. Gr. ἀποζωννῦναι, διαλύειν. Bocc. nov. 28.
14. Fattolo scignere, e fatta recare acqua fredda ec. tutti per costante ebbero, ch' e' fosse morto. Petr. son. 227. Quindici l' una, e l'altro diciotto anni Portato ho in seno, e giammai non mi scinsi. But. Purg. 53. 1. Partitevi del tempio, e copritevi lo capo, e scingetevi, e gittate le ossa della grande madre. Tass. Ger. 12. 57. Tre volte il cavalier la donna stringe Colle robuste braccia, ed altrettante Da que' nodi tenaci ella si scinge (qui neutr. pass.).

§. In proverb. Chi l' ha per mai si scinga, e si di-

S. In proverb. Chi l' ha per mal si scinga, e si dice quando non ci da pensiero che altri abbia per male alcuna cosa. Pataff. 6. E se tu l' hai per mal, si te ne scigni. Segr. Fior. Mandr. 2. 1. Se e' l' ha per male,

scingasi.

SCIGRIGNATA. V. A. Colpo di taglio; e la Ferita, che fa il taglio; oggi più comunemente Scirignata. Franc. Sacch. nov. 64. S'io avessi avuto un buon cavallo, io avrei dato a colui una grande scigrignata (qui pare, che significhi Colpo dato colla lancin).

+\*SCILECCA. Beffa. Malm. 10. 24. Volta faccia vigliacca, ch' io t' uccida, E ch' io t' insegni farmi le scilecche. Minucc. ivi. Può essere che siccome da illicia si fece Lezzi sorta di delicatezze, così Scilecche il contrario, che si fanno coll' allettare, e poi burlare. E pag. 336. Fare una cilecca, o scilecca. Far una burla; cioè finger di voler fare una cosa, e poi non la fare.

SCILINGA. V. SCIRINGA.

SCILINGUAGNOLO. Filetto, o Legomento valido, e membranoso posto nel mezzo della parte di sotto della liagua, che concilia alla medesima forza, o fermezza, e che si taglia, perchè alle volte impedisce il parlare. Lat. frænulum, ancyloglossum, Bud. Gr. αγχυλόγλωσσον.

S. Romper lo scilinguagnolo, per Cominciare a parlare. Bocc. nov. 21. 18. Rotto lo scilinguagnolo, cominció a dire. Salvin. pros. Tosc. 1. 319. Quando segue alcuna cosa contro alle leggi, allora che si dovrebbe parlare, si sta cheti ec. e poi si scioglie, come volgarmente si dice, lo scilinguagnolo, quando non oc-

corre

11. Aver rotto, o sciolto lo scilinguagnolo. Varch. Ercol. 60. D' uno, che favella assai, s' usa di dire: egli ha rotto, o tagliato lo scilinguagnolo, il quale si chiama ancora filetto, che è quel muscolino, che tagliano le più volte le balie di sotto la lingua a' bambini. Bemb. Asol. 2. 129. Ben vi dico io, madonna, che egli ha oggi rotto lo scilinguagnolo.

SCILINGUARE. Balbettare. Lat. balbutire. Gr. 42Mi (zew. Varch. Ercol. 60. Di coloro, i quali per vizio naturale, ec. non possono prosserire la lettera r, ec. si dice non solamente balbotire, o balbutire, come i Latini, ma balbettare ancora ec. e il verbo proprio di questo, e altri cotali disetti è scilinguare. E rim. past. 218. Ond'è [ dicea Carin ] che'n tua presenza Non so, Nape gentil, scioglier la lingua, E sciolta poi non parla, ma scilingua! M. Aldobr. Quasi non puote parlare, anzi comincia a scilinguare. Ovid. Pist. Ed to fanciullina scilinguando piangeva.

SCILINGUATELLO. Dim. di Scilinguato. Libr.

SCILINGUATELLO. Dim. di Scilinguato. Livr. cur. malatt. Favellano scilinguatelli, come se fossero

teneri fanciulletti .

SCILINGUATO. Add. da Scilinguare. Genes. P. N. In tutto'l tempo della vita sua balbetticò, e fu scilinguato. Com. Purg. 19. Una femmina scilinguata, e fosca. Guid. G. Fue un poco scilinguato. Esp. Vang. Credo, che sieno quelle persone, le quali hanno usato lo mio scilinguato parlare. Galat. 45. Contraffacendo gli scilinguati, o zoppi, o qualche gobbo.

\* SCILINGUATORE. Che Scilingua . Bisc. Malin. SCILIVA. Scialiva . Lat. saliva . Gr. olahov . Mor. S. Greg. 8. 21. Allora lascerai tu tranghiottire perfettamemte la sciliva all' uomo, quando tu il sazierai ec. Lor. Med. canz. 71. 2. Sempre biascia sichisecchi, Perchè san della sciliva. Tac. Dav. stor. 4. 359. Un povero cieco d'Alessandria ec. gittatosi alle ginocchia di Vespasiano piagnendo il pregò volerlo alluminare, le gote, e gli occhi immollandogli colla sua sciliva. Menz. sat. 6. E' fa 'l ciglio affilar colla sciliva.

+ SCILLA. Scilla maritima, T. de' Bot. Spezie di cipolla. che ha il bulbo assai grosso, composto di tuniche grosse, rossicce, e viscose, lo scapo nudo, terminato da una spiga conica di fiori bianchi, le brattee troncate, ricurve, le foglie lanceolate, scanalate, erette, che compariscono dopo lo scapo. Fiorisce nel Maggio, ed è comune nei lidi del Mare. Questa cipolla in vari modi preparata da Farmacisti si adopera come medica. mento. Lat. scilla. Gr. oxida. Ricett. Fior. 168. Loc di sugo di scilla di Asclepiade, secondo Galeno. Recipe Sugo di scilla cruda ec. cuoci, e fa' loc. E 169. Loc di polpa di scilla del medesimo. Reci-pe Scilla, che rimane trattone il sugo ec. cuoci, e fa' loc.

SCILLÍTICO. Add. Squillitico. Lat. scilliticus. Gr. oxidirixos. Ricett Fior. 147. L'ossimele scillitico composto si fa, come l'ossimele composto, pigliando per aceto semplice lo scillitico.

+ \* SCILLORIA. Voce bassa. Intelletto ; Capacità. Bell. Bucch. 210. lo vo meglio pensar, che a peso d'oro, Con quanta io n'ho adoprarvi scilloria, E perchè il peso sia più puntuale, Vo' accattar le bilance allo speziale.

\* S. Scilloria, per Cerebro. Sacc. rim. Che da che il vin gli dette la scilloria, Non era mica lui quel che

parlava

\* SCILOCCALE . Appartenente a Scilocco . Vallisn. SCILOCCO. Nome di vento tra Levante, e Mezzodi; Scirocco. Lat. notus. Gr. νότος. Tes. Br. 2. 37. Dall'altra parte di verso Mezzodi sì n'è un altro, che ingenera nuvoli, e ha nome Euro, ma li marinari lo chiamano Scilocco; ma io non so ragione, perch' elli lo chiamano così. Bocc. nov. 14. 6. Levandosi la sera uno Scilocco, il quale non solamente era contrario al suo cammino, ma ancora faceva grossissimo il mare. G. V. 12. 26. 1. Fu in mare una grandissima tempesta per lo vento Scilocco in ogni porto.

SCILOMA. Ragionamento lungo, e talora inutile. Varch. Ercol. 82. Fare una predica, ovvero uno sciloma, o ciloma ad alcuno, è parlargli lungamente, o per avvertirlo d'alcuno errore, o persuaderlo a dover dire, o non dire, fare, o non fare alcuna cosa. Salv. Spin. 1. 3. Or finisci ora quel tuo sciloma, che tu ave-vi cominciato di colui la. G. Lo sciloma è bello e sinito. Libr. Son. 29. Ma tosto n' andrai tu senza sciloma.

S. E talora su usato anche in genere semmin. Tac. Dav. Pred. elog. 424. Che bisogna scilome in senato, se i migliori alla prima acconsentono ! [ it T. Lat. ha multis sententiis ]. Cecch. Corred. 1. 3. O pur form

quella sciloma.

SCILOPPARE. Dar gli sciloppi. Cecch. Donz. 4. 7. Che è carnovale Altro, che un valente medico ec. che ec. ci sciloppa Con mille passatempi, con che smuove Gli umor cattivi ! Bellinc. son. 237. Stu m' hai, Lorenzo, sempre sciloppato, A questa volta da' la medicina .

S. Per metaf. Morg. 25. 60. Però il venne co' baci sciloppando. Car. lett. 1. 114. Ho bisogno, che voi mi sciloppiate di costa della paura, che m' hanno messo

+ SCILOPPO. Sciroppo . Lat. syrupus , catopotium .

Gr. xaramoriov. M. Aldobr. B. V. Prenda ciascun mattino, e ciascuna sera sciloppo acetoso. E P. N. 44. Lor conviene prendere la mattina, e la sera sciloppo acetoso. Capr. Bott. 4. 70. Come se lo spirito d'Aristotile e di Platone ec. susse rinchiuso nello alfabeto Greco, come in un' ampolla, e che l' uomo se lo beesse in un tratto, come si fa uno sciloppo. Ar. Fur. 21. 59. Un medico trovo d'inganni pieno ... Che sapea meglio uccider di veneno Che risanar gli infermi di scilopo (qui con un solo p, alla latina, per la ri-

ma).

\* SCIMA, e SIMA. Quel membro degli ornamenti in Architettura, che anche dicesi Gola. Voc. Dis.

SCIMIA, e SCIMMIA. Bertuccia. Lat. simia. Gr. mi9nxos. Nov. ant 96. 1. Uno mercatante, che recava berrette, se gli bagnaro, e avendole tese, sì vi appariro molte scimmie, e catuna se ne mise una in capo. Serm. S. Ag. D. Sono simiglianti alla scimia, che ha viso d'uomo, e le membra di bestia. Dant. Inf. 29. Com' i' fui di natura buona scima . But. Ivi : Buona scimia; questo si può intendere, com' io fui buono contraffatore di natura. Vit. SS. Pad. 1. 113. Adoravano

le bestie, come cani, scimmie, e buoi.
\* S. 1. Scimia Leone, o sia Sagoino del Brasile, Circopithecus minimus, Mexicanus capillitio niveo. Piccolissima scimia fornita di foltissimo pelo, e d'una giubba maestosa, sicchè stando in piedi, ed arricciando sul dorso la lunga coda, di cui è provveduta, rassomiglia

alquanto ad un lioncello.

S. 11. Diciamo in proverb. Dir l'orazion della scimia; e vale Barbottar bestemmiando senza essere inteso.

V. ORAZIONE S. IV. SCIMIATICO. Add. Che tiene di scimin, Che ha della scimia. Cavalc. Frutt. ling. È un' altra orazione stolta, la qual si chiama scimiatica, cioè di quelli, che pur muovon le labbra come una scimia, e non intendon quello, che dicono.

\* SCIMIERIA . Ridicola imitazione; contraffaci-

mento . Cron. Morell.

\* SCIMIESCO. Che tiene di scimia . Areg. rag. + \*\* SCIMIO . V. A. Scimia. Fav. Esop. 112. Avendo il lupo acccusata la volpe di furto dinanzi allo scimio, scusavasi la volpe a potere, alla quale lo giudice messere scimio era favorevole. E appresso: Possiamo ec. per lo scimio giudice intendere, chi s' inchina alla voluntà del corpo. E appresso: Possiamo intendere per lo scimio i falsi giudici ec. SCIMIOTTO, e SCIMMIOTTO. Scimia,

giovane. Menz. sat. 11. A far forse il scimiotto Li d'intorno a più d' un bigio animale. Salvin. disc. 1. 323. Appellandogli però, non lioni, come parcva, che quell'epiteto ec. richiedesse, ma babbuini, e scimmiot-

SCIMITARRA. Spada corta con taglio, e costola a guisa di coltello, ma rivolta la punta verso la costola; e dicesi anche Starta. Lat. ensis falcatus, acinaces, machera. Gr. axivaxns. Tac. Dav. ann. 12. 156. Machera. Gr. axivaxns. Iac. Dav. ann. 12. 130. Sguainata la scimitarra, lei liede, e strascica alla riva, e gitta in Arasse. Morg. 19. 41. Saltato avría, per fuggire, ogni sbarra, Pur s'arrostava con la scimitarra. Ar. Fur. 16. 72. E scudo, arco, e faretra Avere in odio, e scimitarra, e lancia. E 30. 39. E spada io non avea, ne scimitarra

SCIMMIA . V. SCIMIA .

SCIMMIONE. Scimia grande, Bertuccione. Lat. simius. Gr. πίθηχος. Nov. ant. 95. 2. Allora, per sentenza d' Iddio, apparve in quella nave un grande scimmione; prese il taschetto di quella moneta, e andonne in cima dell' albero.

S. Per similit. favellando di maestro Simone medico sciocco, e scherzando col suo nome, l'uiò il Bocc, nov. 83. 9. Ma il maestro scimmione rideva sì squaccheratamente, che tutti i denti gli si sarebber potuti trar-

SCIMMIOTTO. V. SCIMIOTTO.

SCIMUNITAGGINE . Scempiaggine , Balordaggine . Lat. fatuitas , ineptiæ. Gr. gun geia . Alleg. Per ricoprir la sua prima scimunitaggine, ad ogni poco d'occasion, che gliene fosse data ec. rammentereb-be la benedett' anima della sua colei. E 123. Incontratosi nella scimunitaggine pubblica femmina di mondo ec. addomesticandosi con essa, venner a' ferri. E appresso: Egli, saettando, faceva fare agl' innamorati scimunitaggini a iosa

SCIMUNITAMENTE. Avverb. Con iscimunitaggine. Lat. ineple , stulle . Gr. avontus . Alleg. 123. Ond' egli allo 'ncontro, scrivendomi scimunitamente, la bia-

sima a tutto transito.

SCIMUNITELLO. Dim. di Scimunito. Lat. ineptus, fatuus. Gr. εὐήθης, μωςος. Lasc. Gel. 5. 10. Eh eh scimunitella, egli t' ara detto un altro nome. Alleg. 99. Quando scimunitello a credenza mi persua-

sva, che quell' omaccion da bene ec. SCIMUNITO. Add. Sciocco, Scemo. Lat. insulsus, insipidus, stultus, nebulo. Gr. βλάξ, και πλίδιος. Filoc. 4. 22. Il tuo diletto è dimorar ne' vani occhi delle scimunite femmine . Pass. 122. Se la persona sa, o crede, che quello confessore sia per vecchiezza rimbambito, o per infermità, o per naturale condizione sme-morato, o scimunito. Bern. Orl. 2. 21. 40. Pazzo, senza giudizio, scimunito, Poichè i servigi ricordava in corte. Fir. Luc. 3. 3. Scimunita ch' i' sono! i' m'e-ra sdimenticata il più, e'l meglio.

\* SCINDASSO. Strumento musicale da corde, di cui gl' Indiani si servono per addolcir gli elefanti sde-

gnati. Galil.

SCINDERE. V. L. Separare . Lat. scindere, dividere , separare. Gr. oxiger . Dant. Purg. 11. Che fama avrai tu più, se vecchia scindi Da te la carne? Petr. cap. g. Quanto del vero onor fortuna scindi! SCINGERE. V. SCIGNERE.

SCINTILLA. Favilla . Lat. scintilla . Gr. σπινθής. Dant. Par. 28. Lo 'ncendio lor seguiva ogni scintilla. Fir. dial bell. donn. 369. Pose loro in mezzo, come due scintille di fuoco, le pupille, che volgarmente si chiamano luci, colle quali la virtà visiva, che quivi è propriamente locata, rapisce gli obbietti, che se le parano innanzi.

SCINTILLAMENTO. Lo scintillare . Lat. scintillatio . Gr. σπινθηςισμός . Com. Iaf. 26. Così fatti scin-

tillamenti vedea io splendere nell'ottava bolgia. SCINTILLANTE. Che scintilla. Lat. scintillans, micans. Gr. σπινθηρίζων. Fir. As. 156. La presero a domandare qual fusse la cagione, che con si brutto piglio ella adombrasse la venustà de' suoi occhi scintillanti. Buon. Fier. 4. 4. 18. In mezzo a cui par rider scintillante Limpido fonte.

SCINTILLANTISSIMO. Sup. di Scintillante.

Bemb. lett.

SCINTILLARE. Sfavillare, Tramandare scintille. Lat. scintillare. Gr. omivangizeiv . But. Nella sua rotondità vidi gittar raggi d'intorno, e scintillare, come scintilla il ferro rovente, quando è battuto dal fabbro col martello.

S. I. E comunemente si usa per Risplendere tremolnndo, quasiche nel tremolare paia, che escano scintille. Lat. scintillare , micare . Gr. omivancizeiv . Dant. Par. 9. Tu vuoi saper chi è 'n questa lumiera, Che qui appresso me così scintilla. E 14. Di corno in corno, e tra la cima, e'l basso Si movén lumi scintillando forte. E 20. Quelli, onde l'occhio in testa mi scintilla. E 24. Questo è I principio, questa è la favilla, Che si

dilata in siamma poi vivace, E come stella in cielo in me scintilla. Piloc. 1, 17. I lucenti occhi della bella donna scintillando guardarono i miei con acuta luce, per la quale focosa saetta d'oro al mio parere vidi

\* \* §. II. In signific. att. l' uso il Caro En. 1. 5. v. 129. E quasi un' lri A sole avverso scintillo d' intorno Mille varj color di luce e d'oro. E l. 11. v. 1294. E gli occhi che pur dianzi Scintillavano ardor, grazia e

sierezza, Si ser torbidi e gravi. Monti.
SCINTILLAZIONE. Lo scintillare, Splendore. Lat. scintillutio. Gr. σπινθηρισμός. Com. Par. 21. Per gli scontri, che si facevano, e per li luoghi, dove si trovavano, molta luce, scintillazione, e chiarezza ivi ap-

paria.

\* S. Scintillazione, T. degli Astronomi, per Quella trasmissione di fulgore, e replicata vibrazione propria degli astri per cui sembra, che tramandino certe scintille, e per cui insieme gli occhi de' risguardan-

ti sono dilettati, e in un certo modo abbagliati. SCINTILLETTA. Dim. di Scintilla. Lat. scintillula. Gr. o miv Ingidiov. Lab. 97. Ma pure alcuna scintilletta di ragione dimostrandomi, che molto maggiore vergogna a me, ciò facendo, acquisterei, che a lei, da tale impresa ec. mi ritenne [ qui per metaf. ].
+ \* SCINTILLUZZA. Piccola Scintilla, Scintilletta.

Boez. Varch. 1. pros. 6. Di qui a poco di questa menomissima scintilluzza ti s' accendera tutto il calor na-

turale.

SCINTO. Add. da Scignere; Senza cintura, o Colla cintura sciolta, Sfibbiato. Lat. discinctus. Gr. ansζωσμένος . Bocc. non. 73. 20. D' altra parte Calandrino scinto, e ansando, a guisa d'uom lasso, sedersi. Nov. ant. Stamp. ant. 59. 2. Giunto alla Badia la notte medesima, sì vi trovò una donna in pianto, scapigliata, e scinta, forte lamentando. Petr. son. 22. Veggendo quella spada scinta, Che fece al signor mio sì lunga guerra [ cioè: spiccata dalla cintura, tolta dal fianco].
Boez. Varch. 2. rim. 2. Tante ricchezze ognora Sparga dovizia, e versi Il corno, aperta il grembo, e scinta il seno. Tass. Gcr. 13. 6. E scinto, e nudo un piè nel cerchio accolto, Mormorò potentissime parole.

† \* SCIO. Osso che è contiguo alle vertebre del dosso, e che è interposto fra que' due ossi, che diconsi In-nominati. La stesso, che Ischio. Red. lett. Assalito dalla gotta prima nel piede ec. poi alla volta dell' osso scio. Salvin. Iliad. lib. 5. v. 451. Con questo ( sasso ) colpi Enea nell' osso scio, Dove la coscia nello scio si

volge, E ciotola però viene appellato.

\* S. Andare a scio, vale Perdersi interamente; presa la figura da una Armata, che andando all' Impresa di Scio vi si perde . Il Vocabol. in ANDARE A PATRASSO .

SCIOCCACCIO. Scioccone. Lat. insipidus, infice-tus. Gr. avontos. But. Inf. 29. 2. Vedendo maestro Griffolino, che questo albero era cotale scioccaccio, fe-

cegli a credere, vantandosi ec. SCIOCCAGGINE. Sciocchezza. Lat. ineptia, fatuitas, stultitia. Gr. εὐήθεια, μωςία, μωςότης. Ar. Negr. 2. 3. Credi tu, ch' i' non abbia più d' un traffico In questa terra piena di scioccaggine ! Bellinc. son. 139. Merita il segno del poeticato, E per miglior mercato, E manifesto esempio di scioccaggine Debb' esser coronato di Cartaggine

SCIOCCAMENTE. Avverb. Con isciocchesza, Senza giudicia, senza cansideraziane. Lat. insipienter. Gr. avonτως. Bocc. nov. 68. 2. Il quale scioccamente ec. penso di volere ingentilire per moglie. E nov. 77. 9. Del quale scioccamente hai gelusia presa. Guid. G. Onde egli scioccamente si avventarono addosso a'Greci. Alam. Gir. 16. 17. E ricercato come nome avesse, Parea, che scioccamente si ridesse.

SCIOCCHEGGIARE. Fare scioccherle, Vaneggiare, Far cose da sciocchi. Lat. insipienter agere, desipere. Gr. παραφρονείν. Mor. S. Gregor. 23. 6. Dimostra egli bene, quanto egli puerilmente scioccheggi. Morg. 22. 205. E di', ch'io vo'venir con la coreggia Al collo, e ginocchion chieder mercè, Come fanciul talvolta, che scioccheggia.

SCIOCCHERELLO. Dim. di Sciocco . Lat. insipidus, insulsus. Gr. σολοικός. Fir. Luc. 2. 4. lo mi sono bene avvisto, che costei è una scioccherella, e si presume savia. E 2. 5. E'dice, ch'ell'è una scioccherella, ma Iddio 'I voglia, ch' e' non la insali alle sue spese. Buon. Fier. 4. 2. 1. Se sempre ride, e non si vede a che Proposito ella fa, fra se favella, Ch' ell' è

una scioccherelia.

SCIOCCHERIA. Sciocchezza. Lat. dementia, stultitin . Gr. avoia, μωρία . Fir. Luc. 3. 1. Non feci mai più la maggiore scioccheria, nè la maggiore poltroneria di quella, che io ho fatta stamattina. Buon. Fier. 2. 4. 18. Tutti i lezj, e le scede, e scioccherie Eranvi espressi delle donne tutte .

SCIOCCHEZZA. Astratto di Sciocco; Scipitezza. Franc. Sacch. nov. 192. Bonamico lascio quella pento-

la nella sua sciocchezza.

S. Per istoltizia, Pazzia. Lat. stultitia, insipientia. Gr. μωρία, άφροσύνη. Bocc. nov. 70. 11. Cominciò a far besse della sua sciocchezza. E nov. 80. 21. Dolente oltre modo, seco medesimo la sua sciocchezza piagnea. Cron. Morell. 253. Si dichiarera i gran danni, e persecuzioni a noi avvenute, o per distino di fortuna, o per malizia di chi ci ha avuto a ministrare, o per nostra sciocchezza. Cronichett. d' Amar. 73. Tu fai sciocchezza a fidarti di lui.

+ (\*) SCIOCCHINO. Dim. di Sciocco. Lat. stultulus. Gr. αβέλτερος. Buon. Tonc. 4.5. Non manchera chi gli torra, sciocchina. Red. in Magal. lett. Vol. 1. pag. 203. (Fir. 1769.) Così cominciava il capitolo, con cui io doveva rispondere ec. ma quelle sciocchine delle Muse quando hanno sentito intonare ec. non è mai stato

possibile che vogliano ec

SCIOCCHISSIMAMENTE. Superl. di Scioccamente. Lat. stultissime . Gr. expeoveçara . S. Ag. C. D. Disputano, che non si può comporre un'arca di tanta

grandezza, e sciocchissimamente calunniano.

+ SCIOCCHISSIMO. Superl. di Sciocco. Lat. stultissimus. Gr. έχορονές ατος. Tratt. pecc. mort. Questo ramo si divide in tre parti, una ipocrisía lorda, e una sciocca, e un'altra sciocchissima. E appresso: Quelli sono ipocriti sciocchissimi, che ec. Roez. 32. Tu ti sforzi di ritenere il forte movimento della rigirante ruota. O sciocchissimo sopra tutti i mortali! S'ella comiucia di star ferma, ella manca d' esser fortu-

na.
SCIOCCO. Add. Scipito, Senza sapore. Lat. insipidus, insulsus. Gr. άχυμος, άναλτος. Cr. 4. 48. 11.
La diversità del vino è per lo sapore, imperocchè altro è dolce ec. altro sciocco . Franc. Sacch. nov. 192. Tornato il marito a desinare, e assaggiando la sciocca

vivanda, comincia a mormorare.

S. Sciocco, parlando d' Uomo, o d' Azion d' uomo, vale Che mança di saviezza, di prudenza. Lat. stultus, insipiens. Gr. μωρός, εκφρων . Bocc. nov. 10. 6. Quasi credessero questa passione piacevolissima d'amore solamente nelle sciocche anime de' giovani, e non in altra parte capere, e dimorare. E nov. 21. 15. Egli faccendo cotali risa sciocche, il meno nel capannetto. E nov. 49. 19. Sciocca, che è ciò, che tu di'! E nov. 63. 7. Voi siete una sciocca, se per questo lasciate. Dans Inf. 31. E.'l Duca mio ver lui: anima sciocca Tienti col corno. Petr. son. 42., Pregiato poi dal volgo avaro, e sciocco. E 204. Misero, e pien, di

pensier vani, e sciocchi. E canz. 49. 2. O refrigerio al cieco ardor, ch' avvampa Qui fra i mortali sciocchi. Fir. disc. an. 28. Tennesi per isciocca, avendo ingiustamente dato luogo a tanta paura.

SCIOCCONACCIO. Peggiorat. di Scioccone. Lat. mentecaptus, fatuus. Gr. έχφεων, μωρός. Fir. Trin. 5. 2. Andatevene a casa sciocconaccio: vo' mi parete

uscito di voi alle pazzie, che vo' dite, e che vo' fate. SCIOCCONE. Più, che sciocco, Babbione. Lat. insulsus, fatuus. Gr. αναίσθητος, μωρός. Bocc. nov. 69. 9. Là dove io per molto savio t'avea, io t'avrò per uno scioccone. E nov. 79. 27. Come molti sciocconi voglion fare. Lab. 95. Vedi tu quello scioccone! egli è 'l mio vago.

SCIOGLIERE. V. SCIORRE.

SCIOGLIMENTO. Lo sciogliere. Lat. dissolutio. Gr. dichuois. Coll. Ab. Isac. cap. 49. La chiave de' pensieri del cuore si dà nella carità del prossimo, e secondo ch' è la misura dello scioglimento del cuore da' legami del corpo. Segner. Crist. instr. 1. 2. 1. Sono tornato qui a replicarvi ciò, che vi dimostrai nel passato ragionamento, per introdurmi allo scioglimento d' una grande opposizione. S. 1. Per Sedizioso commovimento. Lat. seditio, licen-

tia. Gr. akaraçaoia. G. V. 12. 16. 8. Altra ruberia, offensione corporale non fu fatta in tanto scioglimento

di città

S. II. Per Distemperamento , Liquesozione . Lat. dissolutio. Gr. Sidhuois. Sagg. nat. esp. 111. Consiste in un finissimo scioglimento di bollicelle minutissi-

\* S. III. Scioglimento, dicesi da' Pittori, Scultori ec. L'agevolezza con cui le membra dipinte, o scolpite ec. sembrano muoversi come nel naturale. Baldin. Dec. Disegni ec. attitudinati con disinvoltura, e scioglimen-

to di parti.

+ \* SCIOGLITORE. Che scioglie. Salvin. Opp. Pesc. Avendo il cuore Sospeso, finche d'entro oda lo stri-do Scioglitor della pena. E Odiss. 1. 20. v. 74. Ella tosto all' Olimpo la divina Sen andò delle Dee, quando chiappollo Il sonno, che del cor le cure scioglie, Di membra, scioglitore.

\* SCIOGLITRICE. Che scioglie. Salvin. inn. Orf. Profana scioglitrice di cinture ec. Amica di furore, cacciatrice Co'cani, e de' pensieri scioglitrice [ è dette

di Dinna].
\*\*\* SCIOGRAFÍA. Il trovar le ore esaminando l'ombra del sole o della luna. Diz. Etim.

\* S. Sciografia , T. degli Architetti . Lo spaccato , o sia La rappresentazione interna d'un edifizio.

\* SCIOLO. Saputello, Saccentino, Dottorino. Fag.

rim. Scioli vani e saputelli stazzonalibri 🌣 SCIOLTAMENTE. Avverb. in muniera sciolta; Con isciollezza . Lat. expedite . Gr. sugarus . Segn. Mann. Apr. 15. 1. Qual è 'l parlar de' bambini ! un parlar

balbettante, tronco, tardo, stentato, che però si stima un miracolo, se mai parlano scioltamente.

SCIOLTEZZA. Astratto di Sciolto. Lat. mobilitas, agilitas . Gr. euxivnoia, έλαφεότης . Gal. Sist. 167. Questi scrittori più leggiadri ec. per mostrar da sciol-tezza della mano, senza staccar la penna dat foglio, in un sol tratto segnano con mille, e mille ravvolgimenti una vaga intrecciatura. Salvin. dise. 2. 467. Nelle bestie non dome, e che libere errano per li campi, veggiamo essere cotal compiacimento di loro scioltez-

SCIOLTO. Add. da Sciorre . Lat. solutus . Gr. 6κλελυμένος. Dant. Inf. 21. Non fu mastino sciolto Con tanta fretta a seguitar lo furo . Petr. son. 218. Da me si parte, e di tal nodo sciolta Vassene pure a lei. Bocc. nov. 14. 14. Trovò in quella molte preziose pietre, e

legate, e sciolte. E nov. 96. 6. Co' capelli tutti innanellati, e sopr'essi sciolti una leggier ghirlandetta di

provinca.

S. I. Sciolto, figuratam. vale Libero . Lat. solutus, liber. Gr. λελυμένος, έλευθερος. G. V. 8. 68. 3. Siccome in città rotta, e sciolta, e sanza ordine di signoria. Dant. Purg. 12. Che non stimava l'animo non sciolto. E Par. 10. Donne mi parver non da hallo sciolte, Ma che s' arrestin tacite ascoltando. E 27. Tale balbuziendo ancor digiuna, Che poi divora colla lingua sciolta Qualunque cibo. Com. Inf. 14. Dice, che li soddomiti erano più, e quelli altri meno, ma più sciolti a piangere [ cioè : che maggiormente piangeva-

no].

§. II. Per Disciolto. Lat. dissolutus. Gr. διαλυθείς. Sagg. nat. esp. 128. Il fuoco sciolto in velocissime faville, cacciandosi per le commessure più fitte delle pietre, e de' metalli medesimi, gli apre, liquefa, e ridu-

cegli in acqua.

S. 111. Sciolto di membra, il diciamo per Agile,

Destro .

S. IV. A briglia sciolta, posto avverbialm. vale Precipitosamente, Senza ritegno. Lat. præcipitanter. Gr. προπετώς. Bern. Orl. 1. 11. 11. Già Sacripante a lui s' era voltato, E ne venia volando a briglia sciol-

.S. V. Verso sciolto, vale Verso non legato dalla rima. Varch. Ercol: 258. Voi forse vorreste piuttosto il verso sciolto d' undici sillabe, che lo sdrucciolo . Car. lett. 2. 253. Ho fatto una traduzione de' libri di Vergilio, non in ottava rima come dite, ma in versi sciol-

S. VI. Parole sciolte, o Parlare sciolto, vagliono Parole non obbligate alla rima, o al verso, Prosa. Lat. soluta oratio . Gr. ανευ των μέτρων λέξις. Dant. Inf. 28. Chi porta mai pur con parole sciolte Dicer del sangue, e delle piaghe appieno, Ch' i' ora vidi! Buon. Fier. 5. 4. 3. In quella guisa, che'l parlare sciolto, Ch' io 'ntendo per la prosa, Riceve da' periodi maggiori Maggior lo stile.

SCIOLVERE. Asciolvere. Lat. jentaculum . Gr. aκρατισμός. Libr. Son. 143. Deh serbiamo a Domani Qualche reliquia a desinare, o sciolvere. Lor. Med. canz. 28. 3. Non si saziar bene a sciolvere, Vollon an-

SCIONATA . Lat. ecnephias , procella , turbo . Gr. έχνεφίας, τυφών. Serd. stor. 14. 545. Oltre a questo le fortune, e' nodi, o gruppi di venti detti ecnephias, e typhon dagli antichi, e da' nostri scionata, o remolino, principale spavento de' marinari. SCIONE. Scionata. Buon. Fier. 4. 4. 5. Unirsi in

un istante, E scioni, e dragoni, e tuoni, e lampi. SCIOPERAGGINE. Scioperio. Lat. ottum. Salvin.

pros. Tosc. 1. 304. La scioperaggine, e il non fare nulla, che prima s' avea in odio, alla fine si viene ad abbracciare volentieri .

+ \* SCIOPERAMENTO . Scioperio , Scioperatezza . Uden. Nis. 4. 102. Astolfo, Aquilante ec. si svagano consumando moltissimo tempo in mille inutili sciopera-

menti prima che si rassegnino a Parigi. + SCIOPERARE, e SCIOPRARE. Levare chicches. sia dalle sue faccende , facendogli perder tempo. Franc. Sacch. nov. 102. Un' altra brigata, che vi davano poco, d'essere stati scioperati, rideano il meglio, che poteano. Cecch. Esalt. cr. 3. 4. A voler, che Paian saccenti, bisogna far fare Le cose, quando scioprano i Cristiani Malm. 1. 29. Perocchè chi mi dà che far mi sciopra.

S. In signific. neutr. pass. vale Levarsi dall' opera. Fir. dial. bell donn. 394. Acciocche poi noi non ci abbiamo a scioperare, quando saremo in sul lavoro. Car.

lett. 1. 11. Non occorre, che si scioperi a rispondermi, perchè mi basta, che mi tenga in sua buona

SCIOPERATAGGINE. Scioperio. Lat. olium. Salvin. pros. Tosc 1. 379. Non amava le ciance, e le scioperataggini del parlare, e molto meno le maledi-

(\*) SCIOPERATEZZA. Scioperataggine, Spensie-rataggine, Straccurataggine. Lat. incuria. Gr. ausλεια. Segner. Pred. 21. 7. Maggior pericolo corrono di perire quei, ch'ogni leggiera colpa gastigano con tanta severità, di quei, che l'ammettono con tanta scioperatezza.

SCIOPERATISSIMO. Superl. di Scioperato. Lat. maxime feriatus. Gτ. σχολαιότατος. Libr. Pred. Se nestanno giorno, e notte scioperatissimi, e senza pensier

veruno.

SCIOPERATIVO . Add. Scioperato . Lat. feria-tus . Gr. σχολαίος. Buon. Fier. 4. 2. 7. Di questi, ed altri sì fatti trastulli Passai scioperativo, e donzello-

SCIOPERATO. Add. da Scioperare; Sensa faccenda , Sfaccendato , Ozioso. Lat. exoperatus , ociosus. Gr. σχολαίος. Bocc. nov. 1. 10. Ser Ciappelletto, che scioperato si vedea, e mulagiato delle cose del mondo ec. disse che volea volentieri . Coll. SS. Pad. Stando sempre in pensar di lui, e chiamarlo, non diventasse scioperato. G. V. 12. 78. 3. E se fosse l'accusato iscioperato, i detti sei testimoni [ fossero ] approvati per li priori. D. Gio: Cell. lett. 12. Pareami essere a ragionare con voi, e non m'avvedeva, che la lettera cresceva; ma leggetela, quando sete sciopera-

\* SCIOPERATONACCIO. Pegg. di Scioperatone. Red. lett.

SCIOPERATONACCISSIMO. Superl. di Scioperato-

naccio . Red. lett.

SCIOPERATONE . Accrescit. di Scioperato . Lat. male ferialus . Gr. πονηθώς, σχολαίος. Cecch. Spir. 2. 1. Acciocche ec. non uscisse fuori La voce d' una spiritata, e si Volgesse qua una schiera di certi Sciopera-

SCIOPERIO. Lo scioperarsi, Perdimento di tempo Lat. otium . Gr. oxodn' . Franc. Sacch. nov. 102. Noi t'accuseremo al podestà, e converrà, che tu ci ristori dello scioperio nostro. Coll. SS. Pad. Siamo provocati a rilevarci dal sonno dello scioperlo. Cecch. Esalt. er. 3. 4. Acciocche 'l verno col patire assai E poi la state con gli scioperii Le cose nostre vadano în malo-

SCIOPERONE. Scioperato. Lat. feriatus, ociosus. Gr. σχολαίος. Car. lett. 1. 61. Voi direte, ch' io sono uno scioperone a scrivervi queste pappolate. Morg. 28. 42. E certi scioperon pinzocherati Rapportano: il tal disse, il tal non crede.

+ S. Scioperone, vale ancora lo stesso, che Scimonito, o Merendone. Lat. nebulo, vappa. Gr. βλαξ, ετιδανός. Bart. Ben. rim. pag. 27. (Livorno 1799.) Sovente Si da 'n qualche sgraziato bottegaio, O sciperon da lavar ceci o lente.

+ \* SCIOPINO! Caso, Avvenimento fortunoso. Buon. Tanc. 5. 5. Perchè con essò lor dandoci bere, Mentre noi gli contammo lo sciopino, Da morte a vita ci fe riavere Un grande insalatone, e un po' di vi-

\* SCIOPRARE . V. SCIOPERARE .

+\* SCIOPRO. Osio, Riposo, Cessasione dal lave-ro; e dicesi spesialmente da Contadini Di, o Giorne di sciopro per dire Giorno di festu, o Giorno in cui non si lavora, Buon. Tanc. 1. 1. lo era andato a portar certi ceppi Un di di sciopro al Sere a Settignano. Salvin. ivi: Un di di sciopro; un giorno non di lavo-

SCIORINAMENTO . Lo sciorinare . Matt. Franz. rim. burt. 2. 101. Questo è quel modo proprio d'ire aione, Uno sciorinamento delle imprese, Uno spasso da bestie, e da persone.

SCIORINARE. Spiegare oll' aria; e si dice per lo

più de panni. Lat . exaurare, exaurinare. Morg. 20. 62. E fece un suo stendardo sciorinare, Dove il lion, ch' io dissi, può mirarsi. Buon Fier. 3. 1. 11. Came-

re riveder, sciorinar letta.

S. I. Per similit. Alleg. 130. Non son così solleciti i dottori, O gli scolar di legge, o medicina A sciorina-re i Baldi, o gli Almansori. Tac. Dav. Post. 439. Ma e'm'è piaciuto non per usarla, ma per iscionnarla un tratto, e trarre questa voce del suppediano dell' an-

S. II. Sciorinare, per metaf. Tac. Dav. stor. 2. 295. Lo di seguente al senato e popolo, come fussero d'un' altra città, con magnifica diceria sciorinò le taudi di se stesso ( il T. Lat. ha magnificam orationem de seme-

tipso prompsit).

S. III. Sciorinare, neutr. pass. vale Aprirsi, Allargnrsi, Sfibbiarsi i panni, Cominciare a nudarsi. Cron. Morell. 282. Esercita la persona, ma con fatica, che tu non sudi, e non abbi a ansare, o isciorinarti de' panni. Albert. cop. 65. Non ti sciorinare ad ogni vento . F. V. 11. 97. Quale si bagnava in Arno, quale si sciorinava al meriggio, e chi disarmandosi in altro modo prendea rinfrescamento.

S. IV. Per similit. vale Procurarsi sollievo, o refrigerio, Prender ristoro, Cessare alquanta dalla fatica. Lat. quiescere, intermittere. Gr. αναπαύεσθαι. Dant. Inf. 21. l' mando verso la di questi miei A riguardar, s'alcun se ne sciorina [cioè: per sollevarsi dalla pena, si mostra fuori della pegola]. But. Perchè gli altri si vengono a sciorinare un poco. Buon. Fier. 3. 1. 5. E gli sciorini angustiato il core [ qui in signific. ntt. ].

S. V. Sciorinare, in signific. di Vibrare, o Vibrar colpi , vole Dare , o Percuoter forte . Lat. acriter nerbernre . Gr. σφίδρα το πτειν . Morg. 3. 6. E comincio a sciorinare il battaglio, E fa veder più lucciole, ch'Agosto . E 26. 137. E Ricciardetto col brando non croc. chia, E molte volte a traverso sciorina. Ciriff. Colv. 2. 57. E tanto spessi i suoi colpi sciorina, Che d'intorno a Sansone ha fatto un lago . E 3. 101. E sciorinava col brando un fendente A Sinesido. Dav. Acc. 140. Com' io ten' avrò rinfacciati dui, o tre, e quasi colpi mortali sciorinati a traverso. Malm. 9. 53. E l' Ugnanese, al quale il ballo tocca, Sciorina a Bertinella in sulle nocca.

SCIORINATO. Add. da Sciorinare. Cant. Carn. 101. Ecci chi fra le rose spicciolate Le tiene a rinfrescare, Chi le maneggia, e tienle sciorinate. Lor. Med. Arid. 3. 2. Voi avete fatto bene per non vi riscaldare, che voi siete a cotesto modo sciorinato ( qui nel signific.

del S. 111. di Sciorinare

SCIORRE, e SCIOGLIERE. Levare i legami, Disfare le legature; contrario di Legare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. solvere, dissolvere. Gr. λύειν, διαλύειν. Bocc. nov. 46. 17. Perchè incentanente mandò, che i due giovani fossero dal palo sciolti. E nov. 80. 34. Sciogliendo le balle, tutte, fuor che due, che panni erano, piene le trovò di capecchio. E canz. 6. 4. Se questo fur non vuogli, almeno sciogli I legami annodati da speranza. Petr. canz. 41. 5. Dal laccio d'or non sia mai chi mi scioglia .

S. I. Figuratam. Dant. Inf. 22. Fermo le piante a terra, ed in un punto Salto, e dal proposto lor si sciol-se [ cioè: si libero ]. E Purg. 5. E quel sospinse Nell' Arno, e sciolse al mio petto la croce [ cioè : levò ].

E Par. 4. Così l'avria ripinte per la strada, Ond' eran tratte, come furo sciolte [cioè: liberate]. Tes. Br. 5. 44. Quando l' uomo, o altra bestia lo caccia, egli scioglie lo suo ventre, e gittasi da dietro una feccia una grande pezza di lungi da lui sì putente, che arde come bragia ciò, che tocca [ cioè: manda fuori gli escrementi del ventre ]. Maestruzz. 1. 26. Chiunque vuoi iscioglierete sopra terra, sarà isciolto in cielo [ cioè: assolverete ]. Guid. G. O lo Dio della natura sostien pena, o l'ordigno del mondo scioglie [ cioè: si dissolve ]. Tass. Ger. 16. 73. Esso mi fe donna vagante, ed esso Sprono l'ardire, e la vergogna sciolse | cioè: tolse via ]. Alam. Gir. 13. 56. Con-altra sapienza , e in altri modi Aperti sieno i nobili volumi, E sciolti i dubbj, e inestricati i nodi, Che riserrano in se leggi, e costumi (cioè: fieno dichinrati).

S. II. Sciorre la lingua, Scior parola, e simili, vagliono Incominciare, o Far cominciare a parlare. Lat. linguam solvere. Gr. doys dexectai. Petr. son. 268. Amor, che 'n prima la mia lingua sciolse. Varch. Ercol. 52. Aprir le labbra, e scioglier la lingua, e rompere il silenzio, sono locuzioni topiche cavate dal luogo de' conseguenti, o piuttosto degli antecedenti, perchè niuno può favellare, se prima non iscioglie la lingua, non apre la hocca, non rompe il silenzio. Buon. Fier. 3. 1. 5. Gelido, e freddo, senza scior parola,

Le mi soffregai 'ntorno ripentito.

S. III. Scior la bocca al sacco, proverb. che vale Cominciare a dir liberamente quello, che si ha nell'in-

terno. V SACCO S. XV.
S. IV. Sciogliere il voto, vale Soddisfare al voto. Lat. volum solvere. Gr. εύχας αποδιδοναι. Tass. Ger. 20. 144. E qui l'arme sospende, e qui devoto Il gran sepolero adora, e scioglie il voto. Alam. Colt. 2. 41. .Già compito il cammin tra mille, e mille, E di scogli, e di mar perigli estremi Lieto in porto si truova. e i voti scioglie A Glauco, e Panopea. Tac. Dav. ann. 2. 51. Quando seppe, che ei migliorava, e se ne scio-glievano i boti, fece mandar da littori sozzopra le vittime, e gli apparati della plebe festeggiante. Bern. Orl. 2. 17. 52. Diceva: Cavalier, lasciami andare, Che al tempio d'Apollino ho a sciorre un voto.

S. V. Avere sciolto, vale Essere impazzato; modo basso. Buon. Fier. 2. 4. 30. Che ha sciolto costui? che

S. VI. Sciorre i bracchi. V. BRACCO S. VII. VIII.

S. VII. Bocchin da sciorre aghetti, si dice in ischerzo di Bocca stretta, e forzatamente serrata, come per lo più sogliono tenerla, per parer belle, le femmine leziose. Libr. Son. 33. Saporito bocchin da sciorre aghetti . Malm. 7. 72. E con un suo bocchin da sciotre aghetti Chiede da ber, ma non già se l'aspetti.

\*,\* S. VIII. Sciorre l'obbliga, vale Soddisfarlo. Ar. rim. cap. 8. Restomi qui, ne quel che Amor vorrebbe Posso a Madonna soddisfar, ne a voi L'obbligo scior

che la mia fe vi debbe. Monti.

\* \* S. IX. Sciorre posto assolutam. vale Salpare. Car. En. 1.4. v. 860. Quando già di partir fermo e parato Enea per riposar pria che sciogliesse, S' era a dormir sopra la poppa agiato . Monti .

SCIOVERSO. Sovescio. Dar. Colt. 157. Ricuopri la buca non affatto per poter nascere, e farsi scioverso. E appresso. Il secondo ( anno ) in luogo di questo

scioverso, da' loppa, e pagliaccio.

\* SCIOVICCHIOLARE. T. de' Cocciatori. Si dice del falco, quando sparpaglia i colombi, per far pre-

SCIPA. Nome finto per ischerno dal Bocc. nov. 79. 25. A Buffalmacco parea mille anni di dovere essere a far quello, che questo maestro scipa andava cercando.

SCIPARE. Lacerare, Concior male, Guastare; e si adopera oltre al sentim. att. anche nel neutr. pass. Lat. dissipare . Gr. diaoxedavvuvai . Dant. Inf. 7. E perchè nostra colpa sì ne scipa! E 24. Che la memoria il san-gue ancor mi scipa. But. ivi: Ancor mi scipa, cioè la ricordanza di que' serpenti ancor mi divide il sangue dai luoghi suoi, e fallo tornare al cuore, come fa la paura. Pass. 35. Iddio ha scipate, e distrutte l'ossa di coloro, che piacciono agli uomini . E 300. Una fehbre di tre di tutti i beni del corpo scipa, e guasta. Vit. S. Margh. Io ho distrutte, e scipate le fatiche di

molti giusti.

S. Per Abortare , che anche diciamo Sconciare , Sciupare, e Aortare . Lat. abortum facere . Gr. w μοτοκείν . Cr. 1. 5. 8. Alle femmine vien molto uscimento di sangue mestruo, e non si costrigne, se non con malagevolezza, e spessamente si scipano, ovvero sconciano per la moltitudine delle loro infermitadi. E 9. 77. 10. Conviensi fare il porcile alto d'attorno di tre piedi, e poco più ampio di quell'altezza da terra, acciocchè quando la troia pregna vorra uscirne, non si scipi. Mor. S. Greg. Lo bue concepette, e non si scipóe; la vacca partorie, e non fu privata del parto suo. Franc. Sacch. nov. 196. La quale ne cadde in terra per forma, che si scipóe.

SCIPATO. Add. da Scipare. D. Gio: Cell. lett. 14. Servinano il seme celestiale delle parole d' Iddio nella terra, e nel campo del cuore, del quale è iscipato o-

gui vizio, e passione.

SCIPATORE. Che scipa . Lat. dissipator. Tac. Dov. ann. 3. 73. Acciocchè quei vergognosi scipatori, che voi vedete arrossare, e temere, anch' io non vegga, e

quasi colga in peccato.

SCIPAZIONE. Lo scipare. Lat. profusio, dissipatio, pudendus luxus. Gr. ασωτία. Fr. Giord. Pred. D. Or non credete voi, che Iddio ve ne addomandi ragione di questa scipazione ! grande giudicio ne farà. SCIPIDEZZA. Astratto di Scipido. Lat. insuavitas.

Gr. andia.

S. Per Isciocchezza. Lat. stultitia, fatuitas. Gr. ανοια, μωρία. Νου. ant. 74. 1. Uno s'era messo a scrivere tutte le follie, e le scipidezze, che si facessero . Fr. Giord. S. Pred. 27. Truovansi di quelle (femmine) che se ne fanno sponitori ec. grande follia è la loro, troppa è la loro scipidezza. Borgh. Mon. 183. E cotali altre scipidezze, che egli vi adduce.

SCIPIDIRE . Divenire scipido , Sciapidire . Lat. insipidum fieri . Gr. avontov yiveo Sai . Fr. Giord. Pred. R. Come i vini più generosi possono scipidire, così ancora per lo peccato nomini dottissimi scipidiscono.

SCIPIDO . Add. Scipito . Lat. insipidus . Gr. axuμος . Fr. Giord. Pred. Non può mangiare i buoni cibi savorosi, ne bere i buoni vini, ch' egli ha, anzi si pasce pur di latte, ch'è cosa scipida, e che non ha sapo-1e. E di sotto: Anzi avemo latte scipido . Pallad. Ag. S. Ne' luoghi del piano sono gravi, salse, tiepide, e

scipide (il T. Lat. ha insuaves).

S. Per Iscimunito, Sciocco. Lat. insipiens, desipiens . Gr. apşwr . Fr. Giord. Pred. S. Matti sono , e

scipidi

SCIPIRE. Scipidire. Lat. insipidum fieri. Gr. a-vontov viver at. Fratt. segr. cos. donn. Vino bianco,

che abbia cominciato a scipire.

+ \* SCIPITAGGINE . Scipitezza , Sciocchezza . Alleg. pag. 266. (Amst. 1754.) Il porger quelli adunque in tanto salvatica semplicità argomenta la mera bonta lo-10, e quelle con tante e così fatte sicumere, per conchiuder la loro sbardellatissima scipitaggine. Uden. Wis. 3. 101. Bel decoro di poeta, prorompere in siffatte scipitaggini, comportevoli appena allo storico.

(\*) SCIPITAMENTE. Aeverb. Insipidamente; e per

metaf. Scioccamente. Lat. insulse, insipienter. Gr. avon-Il Vocabol. nella voce Insipidamente.

SCIPITEZZA. Astratto di Scipito. Lat. insuavitas.

Gr. axdía. SCIPITO . Add. Sensa sapore , Sciocco . Lat. insipidus, insulsus. Gr. άχυμος, άναλως. Cavalc. Med. cuor. Molti sono gli alti essetti del fuoco, cioè, che cuoce le cose crude, e da sapore alle scipite. Burch.
2. 32. Scipito è più, che passinaca, o bietola.
3. Per metof. vale Scimunito, Senza senno, Sciocco.

Lat. insipiens, desipiens. Gr. άφεων, ανόηπος. Libr. Son. 44. Sparuto, malvoluto, uomo scipito. Tac. Dav. ann. 12. 143. Ogni cosa era agevole con quel Principe buono, scipito, da essere imboccato, e comandato.

\*\* SCIRE. V. L. Sapere. Guitt. lett. 1. 6. E dessi

scire tantosto quello, che ad amore adduca. Fr. Iac.

T. 1. 14. 6. Non t'è in amore chi vuol dentro scire.

\*\* §. Per Uscire, Gr. S. Gir. 4. Io gli farò scire
fiume d'acqua viva del suo corpo. Rim. ant. F. R.

Notar Giacomo da Lentino canz. 7. Vorria, ch'or avvenisse Che lo meo cor scisse. Ivi : Betto Mettifuoco canz. 23. Ne lo meo pensamento Non può scir di tor-

SCIRICNATA. Scigrignata.

SCIRINGA, e corrottamente SCILINGA. Sifone, o Cannella rotonda, tiscia, eguale per tutto, e concava a similitudine di una penna, che s' introduce dentro la vescica, per cavar fuori l'orina, o per venire in chiaro, se nella vescica sia pietra, o altro impedimento. Lat. fistula , syriax. Gr. συριγξ.

SCIRINGARE. Introdurre altrui la sciringa nella

vescica

\* SCIRINGONE. T. de' Litotomi. Strumento appropriato all' operazione del taglio della pietra. Le sue parti sono Capo, Becco, Anelli, Seanalatura.

\* SCIROCCALE . Appartenente a Scirocco . Vallisn. SCIROCCO. Scilocco. Lat. notus . Gr. voros. Dant. Purg. 28. Quand' Eolo Scirocco fuor discioglie. Bern. Orl. 1. 18. 32. Siccome, poichè l'impeto, e'l furore Di Garbin, di Scirocco, o d'altro vento, Da mezzo di solliando, lo splendore Del sol con spessi nugoli hanno spento

SCIROPPO. Bevanda medicinale, fatta con decozioni, o sughi d' erbe conditi con succhero . Lat. syrupus . Gr. καταπότιον. Cr. 1. 4. 16. L'acqua salsa si dee bere con aceto, e con isciroppo acetoso, nella quale ghiande, e granella di mortina, e sorbe si deono mettere. E 4. 47. 1. Lo sciroppo acetoso, che si fa d'aceto, è buono alla semplice terzana. Franc. Sacch. nov. 210. Noi ce ne avvedremo a' medici, e agli sciroppi. Mata. 3. 2. E pur chi vive, sta sempre soggetto. A ber qualche sciroppo, che dispiace [ qui figura-

\* SCIRPO . Lo stesso , che Giunco . Salvin . centur . 3. disc. 40. Conoscere il pel nell'uovo ec. simile quello Nodum in scirpo quærere, dove non sono scru-poli, difficoltà, trovarvele, perchè nello scirpo non v'è

+ SCIRRO, o TUMORE SCIRROSO. Appresso i Medici e i Chirurgi è una Gonfiezza straordinaria dura, spesso senza dolore, e quasi sempre irresolubile, che ha luogo frequentemente in parti ghiandolose, o anche ia altre parti di diversa tessitura, come alla faccia, alla lingua, al pene, e sopratutto all'utero. Lat. scir-rhus. Gr. oxigeos. Libr. cur. malatt. E utile per sanare lo scirro del fegato, e della milza. Red. Cons. 1. 278. Finalmente se [questa pituita] viene ad essere d'una molto maggiore consistenza, produce quel tumore, che è chiamato durezza, e per al-tro nome Scirro. Un tale Scirro più facilmente vien prodotto dall' umore melanconico, cioè da quella parte

della massa del sangue di temperamento fredda e secca

\* SCIRROSO . T. de' Chirurgi . Appartenente a scirro; Che ha dello scirro. Cocch. Bagn. Tumore scirro-

SCISMA. Lat. schisma. Gr. oxioua . Dant. Inf. 28. Seminator di scandalo, e di scisma. But. Ed è scisma divisione, e separamento dall' unità della fede, e della carità. Tratt. pecc. mort. Scisma è quando 'l Cristiano si parte dall'unità della Chiesa, la quale consiste e nella congiunzion de' fedeli insieme in carità, e in un'ordinazione de' fedeli con Cristo, come suo capo. Pass. 224. Della superbia nascono le resie, le scisme ec. Borgh. Vesc. Fior. 562. Forse è alquanta differenza fra questi nomi eresía, e scisma, che la prima pare, che per uso generale importi sentire male de' misterj, e sacramenti della Chiesa ec. quell'altro propriamente per divisione, e separazione dal comun corpo si

pigli.
S. Per Qualunque divisione, Separazione, o Discordia.
Lat. dissidium, discidium. Gr. diaganis. G. V. vit. Maom. della signoria grande scisma. Cr. pr. num. 3. Disideroso del pacifico, e tranquillo stato, dopo la divisione,

e scisma di quella nobil cittade.

SCISMATICO. Add. Di scisma, nel primo signific. Lat. schismaticus. Gr. σχισματικός. Esp. Salm. Prendere anche l'umano aiuto, non d'infedeli, e scismati-ci, ma di coloro ec. Com. Purg. 32. Questa volpe hae a significare uno frodolente scismatico, ovvero eretico. Maestruzz. 2. 34. 2. Il nono è contro a coloro, che s'appoggiano all'ordinazioni, ovvero, alienazioni fatte dagli scismatici. Vit. SS. Pad. 1. 247. Quattrocento monaci, li quali per certa dissensione ec. s' erano partiti dalla Ecclesia, e diventati scismatici ec. ricoverò all' unitade della santa Ecclesia Appostolica.

S. Scismatico , vale anche Brigoso. Lat. seditiosus ,

factiosus. Gr. ςασιαςικός.

(\*) SCISSILE. Aggiunto di una spezie di altume.
Lat. schiston. Gr. σχίστον. Ricett. Fior. 14. Gli allumi
naturali sono più, cioè l'allume scissile, il rotondo,
lo strongile, l'astragalote, il liquido, il placite, e il plintite.

(\*) SCISSO. V. L. Add. da Scindere. Lat. scissus. Gr. διεσχισμένος . Dant. Purg. 6. In tutto dall' accorger nostro scisso. E Par. 21. Che da ogni creata vista è

SCISSURA. V. L. Verbal. Fessura, Lo sfendere. Lat. scissura. Gr. oxioun. Fr. Iac. T. Le pietre mostran scissura, E i monumenti apritura. Cr. 4. 11. 12. Un altro innestamento di vite spesso provai, e quello trovai infallibile, e sicuro dalla pullulazione, e dall'ossensione, e scissura de cavatori.

\* SCITTALO. T. degli Storici antichi. Spezie di ciffra, di cui i Lacedemoni si servivano per iscrivere

lettere misteriose.

\* SCIUGA. T. di Ferriera. Vasca d'acqua dove si

butta la scea per raffreddarsi.

+ \*\* SCIUGAGGINE. V. A. Asciuttezza. Arsura. Bocc. g. 8. n. 7. Un bicchier d'acqua mi fa venire, che io possa bagnarmi la bocca, alla quale non bastano le mie lagrime, tanta è la sciugaggine [l'ediz. de Deput., e quella del Salviati leggono l'asciugaggine, e così legge il Vocabol. alle voci ARSURA, e A-

SCIUGAGGINE], e l'arsura la quale io v' ho dentro. SCIUGARE. Rasciugare. Lat. siccare, abstergere. Gr. Enpaiver, amorgi Ber. Nov. ant. 63. 1. Stavesi in una grotta al sole a sciugare. Ricett. Fior. 75. Il nutri-re è simile all'inumidire, una è disserente in questo, che egli si fa con meno umore, e subito che è inzuppato, si mette a sciugare, o al sole, o nelle stufe. E

altrove: Acciaccate colle mani l'infilano, e le mettono

SCIUGATOIO. Un pezzo di panno lino, lungo circa due braccia, per uso di rasciugarsi. Lat. sudarium. Gr. xatidewrov. Bocc. nov. 25. 13. Quel giorno, il quale tu vedrai due sciugatoi tesi alla finestra della camera mia ec. fa', che per l'uscio del giardino a me te ne venghi . Tratt. gov. fam. 29. Corra presta per lo sciugatoio, gli stropicci il capo tutto molle. Lor. Med. canz. 12. 5. Le si veggono in que' panni Con soggóli, e sciugatoi. Dav. Scism 50. Vide Anna gittare dalla sinestra uno sciugatoio a uno de' suoi amadori tutto sudato

(\*) SCIUNO. V. A. Add. Sprovveduto, Squernito. Lat. imparatus. Gr. απαράσχευος. Fr. Iac. T. 2. 8. 3. La carne fa sembiaglia, E contra la ragione Muove grande battaglia, E suo voler non smaglia Con la voglia importuna; Se trova l'alma sciuna Fallasi consen-

\* SCIVOLETTO. T. de' Musici. Lo stesso, che Passaggio . Fag. rim. A bei passaggi , e scivoletti grati Chi non potra l'udito trattenere ?

SCIUPARE. Scipare. Lat. dissipare, perdere. Gr. diaσκεδαννοναι, λυμαίνεσ θαι. Menz. sat. 4. Vi par, canaglia, di dover sciupare Il bel Parnaso, e quella sacra fronde, Ch' è degno premio all' alme illustri, e

S. In signific. neutr. pass. per Isconciarsi. Lat. abortum facere . Gr. έξαμβλεν. Maestruzz. 2. 29. 4. Se la creatura già era foimata, e la donna per la percossa si sciupò, fu micidio.

SCIUPATORE, Che sciupa, Lat. dissipator. SCIUPINARE, Frequentat, di Sciupare, Cecch, Esalt. cr. 3. 4. Avventano que' fruscoli, e quei sassi Per

sciupinar le genti. + SCIUPINIO. Lo sciupinare. Lat. dissipatio. Gr. diaσxidaσis. Bell. Bucch. 230. La sperpetua, il sata-nasso, O s'altro c'è, che spiegar possa in terra Lo sciupinio d'ogni più dura guerra.

SCIUPIO. Lo sciupare. Lat. dissipatio. Gr. dia-

oxidagic

+ \* SCIUTTO. Add. da Sciugare. Asciutto. Fr. Iac. T. 2. 32. 26. Se tu cadi nel pelago Non te ne levi

SCLAMARE. Gridare per dolore, o per ira. Lat. exclamare. Gr. έκφωνάν. G. V. 9. 135. 4. Bene si dilettò in quella commedia di garrire, e sclamare a guisa di poeta. Morg. 26. 107. Forse quel sangue innocente sì claro Vendetta debbe or nel cielo sclamare.

SCLAMAZIONE. Esclamazione, Lo sclamare. Lat. exclamatio. Gr. expornois. Tac. Dav. Perd. eloq. 418. Potrà anche dall' Epicuro, e da Metrodoro qualche o-

nesta sclamazione a proposito pigliar l' oratore.

\*\*\* SCLAREA. Salzia sclarea Linn. T. de' Botanici. Pianta che ha gli steli di 5., o 6. piedi, duri, pelosi, le foglie cuoriformi, ovali, grandi, grinzose, pe-lose, dentate, le brattee più grandi dei calici, concave, appuntate, colorate, i fiori in spighe terminanti, a ver-ticillo, quasi sessili, di un odore penetrante, del tutto bianchi, o leggermente porporini. È spontanea in varj luoghi d'Italia. Gallizioli.

+ \* SCLEROFTALMIA. T. de' Medici. Oftalmia

grave, che si estende anche alla sclerotica.

+ \* SCLEROTICO. T. degli Anatomici. V'è chi dice Sclerotica. Così con vocabolo greco chiamasi per la sua durezza la membrana esterna dell'occhio; e con nome italico cornea opaca .

SCOCCA'L FUSO . Epiteto, che 'si dà in ischerzo a Donna da poco, o mal vaga di lavorare, e sempre vi s' aggiungne Monna. Pataff. 5. E monna scocca 'l fuso ha tre cornette. France Sacch. rim. 17. Se e' ci fusse monna scocca'l fuso, Voi la conoscerete pure al mu-

\* SCOCCANTE . Che scocca , e qui Che scappa . Salvin. Iliad. Per reggere agli strai spesso scoccan-

SCOCCARE. Lo Scappare, che fanno le cose tese, o ritenute, da quelle, che le ritengono, come archi, strali, e simili; il che anche diciamo Scattare. Lat. vibrari . Gr. avaççımiZeo Sau. Dant. Purg. 6. Molti han giustizia in cuor, ma tardi scocca, Per non venir sanza consiglio all' arco. But. ivi: Scocca, cioè esce, come lo strale, ovvero il verrettone del balestro, essa giustizia fuor della bocca loro. Dant. Purg. 31. Come balestro frange, quando scocca Da troppa tesa la sua corda, e l'arco . Fr. Iac. T. Nulla saetta vola si forte, Quando 'I balestro scocca, quanto Corre l' ora della morte. Cr. 10. 35. 1. Quando 'l topo la piglia, scocca, e cade addosso al topo . Fir. As. 130. La crudel fortuna ec. ti tende una pericolosa trappola, la quale con grandissima cautela ti fa mestiero cercar, ch' ella non iscocchi.

S. I. In att. signific. vale Fare scappare cosa lesa. Lat. vibrare . Gr. ανα εξιπίζαν . Dant. Purg. 25. Ma disse: scocca L' arco del dir, che 'nsino al ferro hai tratto. E Par. 1. Cen porta la virtù di quella corda, Che ciò, che scocca, drizza in segno lieto. Petr. cans. 35. 7. Aspett' io pur, che scocchi L'ultimo colpo chi mi diede il primo. E canz. 41. 7. Indarno tendi l'ar-

co, a voto scocchi.

S. II. Per metaf. Dant. Inf. 25. E attenda a udir quel, or si scocca [ cioè : si palesa ]. Bern. Ort. 1. 5. 43. Già comincia apparire innanzi il sole La bella aurora, che da' monti scocca [ cioè: scappa fuori, spunta ]. Salv. Spin. t. 1. lo era appunto alla porta, quando scoccaron le ventun' ora [ cioè : batterono , sonarono ]. Lasc. Gelos. 3. 6. Vennero a scoccar di quagtutt'e due [cioè: uscirono fuori improvvisamen-

te]. + \* SCOCCATO. Add. da Scoccare. Segn. Parroc. instr. 7. 2. Siccome le saette scoccate all'alto, nel tornar giù, feriscono il Nimico molto più al vivo, di quello che il ferirebbero, se fossero di primo lancio avventate contro di lui; così ec. E Mann. Magg. 18. 1. Iddio con le saette di varie tribolazioni, intimategli prima, e di poi scoccategli, lo fe rimaner dalla fu-

ga SCOCCATOIO. Scattatoio .

+ \* SCOCCATORE. Che scocca. Salvin. Odiss. lib. 18. n. 347. Che dicono i Troiani esser guerrieri Uo-

min, dardieri, e scoccator di frecce.

\* SCOCIARE. Scaponire; opposto a Incocciare.
Cetid. Volca la caponaggine del male Scocciar con dar-

le a ber la Chinachina. \*\* S. E in Marineria, significa Sciogliere un boszello, uno stroppo, ed altro incocciato prima. Strati-

SCOCCO. Verbal. Lo scoccare. Lat. vibratio , pul-

S. Per metaf. Salv. Spin. 2. 5. Quivi potrete ragionar seco a vostro grande agio fino allo scocco delle due ore. Lasc. Gelos. 1. 3. Non rimanemmo noi per le sei ore! ec. Vedi elle sono in casa in sullo scocco. Tac. Dav. ann. 16. 229. I quali in sullo scocco della sentenza contro s'appellarono al Principe [ qui il T. Lat. ha instantem damnationem frustrati ] .

SCOCCOBRINO. F. SCONCOBRINO.

SCOCCOLARE . Corre , o Levar le coccole . . ... S. Figuratam. Scoccolare barbarismi , o simili , vale Replicarli in abbondanza , e diviato: Buon. Fier. 3. 2: 18. E scoccolare barbarismi a isonne.

SCOCCOLATO . Add. da Scoccolare.

S. Per Ben chiaro, Ben conto, o distinto, Pretto. Pataff. 3. Si dice: e gli ebbe netti, e scoccolati. Fir. Tria. 3. 6. Altrimenti è una scoccolata bugia. Matt. Franz. rim. burl. 3. 96. Sarebbe in verità mezza impazzata, Poich' e' sazia la gente senza questo Che la trattiene un' ora scoccolata

SCOCCOVEGGIARE. In signific. neutr. Civettare ; e in signific. att. Burlare , Beffare . Lat. illudere , deridere. Gr. χλευάζαν. Pataff. 7. Scoccoveggiato è egli sempre, in casa. Varch. Ercol. 54 Se fa ciò per vilipendere, o pigliarsi giuoco, ridendosi d'alcuno, s' usa dire ec. galeffore, e scoccoveggiare, benchè questo sia piuttosto Sanese, che Fiorentino.

\* SCODARE . T. de' Cavallerizzio Tagliar la coda,

o le orecchie a un cavallo.

\* S. Per Opposto di Accodare. Sacc. rim. Se quest' uccello guasta il paretaio, Non bisogna accodarlo a Santa Chiesa, Ma scodarne de' presi più d'un pa-

SCODATO . Add. Privo di codo. Lat. cauda muti-

lus . Gr. anegnos .

S. Putta scodata, si dice proverbialm. in modo basso Persona accorta, e maliziosa. Varch Ercol. 78. Quando alcuno, per esser pratico del mondo, non è nomo da essere aggirato, ne fatto fare, si dice ec. e-gli ha scopato più d'un cero, egli è putta scodata. Alleg. 226 Ditelo a me, che son putta scodata. V. PUT-TĂ § II

SCODELLA. Vasetto cupo, che serve per lo più a mettervi entro minestre. Lat. scutella. Gr. mivaxioxos. Din. Comp. 3. 79. Per loro amore a gran festa mangiò in iscodella d'oro Bocc. nov. 39 7. Quando a tavola sarò, me la manda in una scodella d'argento. E nov. 50. 8. Ci cacciano in cucina a dir delle favole colla gatta, e annoverare le pentole, e le scodelle. Vit. S. M. Madd. 27. Ed ecco venire Marta co' taglieri, e colle scodelle, e Maria prende una scodella, e ponla in-nanzi a Messere Giesu. Morg. 22. 44. Mangiava una scodella di tartufi Rinaldo ben acconcia in un guazzetto. Bern. rim. 1. 4. La credenza facea nel necessario, Intendetemi bene, e le scodelle Teneva in ordinanza in sull'armario. E 1. 9. Una minestra, Che non la può capire ogni scodella.

S.I. Per la Minestra stessa, che si mangia in iscodella. Lat. jusculum, puls. Gr. ο ζωμός. Lasc. Spir. 1.
1. E stamani, che desineremo ! T. Manchera ec. jersera v' avanzò quasi tutto quel cappone. G. Se iu non mangio scodella, non mi par mai nè desinare, nè ce-

nare \* S. II. Scodella , T. de' Bot. V. SCIFO .

\* 5. III. Scodella , T. di Ferriera. Pietra , o Forma , che resta sotto i caldadori da' quali si estrae la loppa del ferraccio.

\* \* §. IV. Scodella , T. di Marineria . Una piastra di ferro sulla quale gira il perno dell' argano . Strati-

\* SCODELLAJA, e SCUDELLAJA. Aggiunto di una Spesie di Botta, detta Botta scodellaja. Min. Malm.

SCODELLARE. Metter la minestra, o altra vivanda nelle scodelle . Buon. Tanc. 3. 3. Vienne , mia ma la micca ha scodellata.

S. E per similit. vale Rovesciare, o Lasciare andar checchessia. Lat. dejicere, effundere. Gr. nana Ballin, έχχύναν. Buon. Fier. 1. 5. 11. E'l lastron capolevando Scodella sotto terra quelle bestie. E 3. 2. 13. La barca ci scodella In bocca a una balena, o a un delli-

SCODELLATO. Add. da Scodellare . - SCODELLETTA. Dim. di Scodella, Piccola scodella . Lat. parva scutella . Vit. SS. Pad. 1. 68. Ugne

di si faceva fare una scodelletta di farinata liquida con alquante erbette cotte, e peste mescolate con essa, e questo era suo cibo, e suo bere. Benv. Cell. Oref. 52. Mettasi ogni cosa in una scodelletta invetriata.

SCODELLINA . Scodelletta . Lat. parva scutella . Franc. Sacch. nav. 99. Venneli innanzi piccola scodel-

lina di salsa.

SCODELLINO. Dim. di Scodella. Lat. parva scutella. Bocc. nov. 20. 20. Di cui, tutto premendovi, non si farebbe uno scodellin di salsa . Fir. As. 303. Non mancò chi mi portasse un quarto di capretto con uno scodellino di salsa. Bellinc. son. 330. Se t'avanzasse qualche scodellino, Dallo a me, non di que', che ti dà il Duca Pien di savore.

S. Scodellino , Parte dell' archibuso , dove è il focone

SCOFACCIATO. Add. Schiacciato a similitudine di cofnecia. Ciriff. Calv. 1. 31. Un volto giallo e ton-do, e scofacciato, Che pare in quinta decima la lu-

SCOFFINA . Scuffina . Lat. lima . Ricett. Fior. L'agarico si riduce in polvere, fregandolo sopra una lima

di ferro larga detta scoffina.

SCOFFINATO. Add. Fregato sopra la lima, proprio dell' agarico. Lat. comminutus, friatus. Ricett. Fior. Alle quali s'aggiunga l'agarico scoffinato, o fregato sopra lo staccio.

(\*) SCOFFONE. Pataff. 9. Toccami lo scoffone un tal cichino [ il Commentatore dice che Scoffone in Lombardia vale Calzerane, Calzeratto, e per lo capitolo antecedente si rimette, se qui voglia dire altro di peggio: forse Scottone vale lo stesso, che Ischio; Onde toccar lo scoffone, dinoterebbe atta osceno, a cui corrisponde il Lat. Siphniassare, e il Gr. σιφνιαζαν ] .

+ SCOGLIA. La pelle, che getta ogni anno la serpe Lat. spolium . Gr. oxidov . Pallad. Novemb. 7. Se'l pesco per lo sole s'abbronza, rechilisi della terra a piedi, e poi dopo vespero s' innacqui, e facciaseli ombra. Aiutasi ancora sospendendovi suso la scoglia del-

la serpe.

S. I. Per similit. Pataff. 9. Troppo mi se' riuscito del guscio, Disse, veggendo mutatomi scoglie. Morg. 1. 83. Se c' è armatura, o cosa che tu voglia, Vattene. in zambra, e pigliane tu stessi, E cuopri a questo gigante la scoglia. E 26. 74. Egli aveva una scoglia di

testudo Questo ghiotolo adattato a sno modo.

+ §. II. Per Iscoglio, Sasso grande. Lat. scopulus.
Gr. σχόπελος. Ninf. Fies. 79. Ond io più presso Mi feci alquanto dietro a certe scoglie [l'ediz. di Parigi 1778. legge: E io appresso Mi feci avanti, e dietro a certe scoglie, Tacitamente per veder fui messo].

+ \* SCOGLIACCIO. Accrescit. e Peggiorat. di sco-glio. Bellin. Bucch. 242. Posato [l' elefante] in su que' quattro pilastracci Più ruspi e brutti di quattro

scogliacci ec.

SCOGLIATO. Coll' O stretto . Senza coglioni , Castrato . Lat. spado. Gr. σπάδων. Liv. M. Il quale menava appresso di se gran compagnia di femmine, e di scogliati. Sen. Pist. 87. Catone Censorino ec. cavalcava un cavallo scogliato colla valigia sempre dietro.

\* SCOGLIERA. Quantità, Mucchio di scogli nudi.

Targ. Viagg. Scogliere e verruche naturali de' mon-

\* S. I. Scogliere, chiamansi dagl' Idraulici le Cascate, o Cateratte naturali de fiumi.

\* .\* S. II. Scogliera, T. di Marineria. V. GETTA-TA S. II. Stratico.

(\*) SCOGLIETTA. Dim. di Scoglia; e qui per Scagliuola nel signific. del S. II. Lat. squamula. Gr. λεπίδιον. Benv. Cell. Oref. 7. Alcuni artefici spinti da avarizia ec. hanno preso una scoglietta di rubino ec.

ed il restante della pietra, che entra nel castone dell'anello, hanno fatta di cristallo.

SCOGLIETTO, Dim. di Scoglio. Finmm. 4. 117. Delle quali ogni piccolo scoglietto, o lito, solo che d'alcuna ombra di monte da solari raggi diseso sosse erano piene. Car. lett. 1. 31. Quindi uscendo fuori

truova intoppo di certi scoglietti.

+ SCOGLIO. Masso in ripa al mare, o dentro nel mare, e per masso eminente in qualsivoglia luogo. Lat. scopulus . Gr. σχόπελος. Dant. Inf. 18. E come a tai fortezze da' lor sogli Alla ripa di fnor son ponticelli, Così da imo della roccia scogli Movien, che ricidean gli argini e i fossi Infino al pozzo, che i tronca e raccogli. Bacc. nov. 46. 3. Di scoglio in iscoglio andando, marine couche con un coltello dalle pietre spiccando s'avvenne in un luogo fra gli scogli riposto.

Pass. prol. Per percossa di scogli degl' intraversati sassi ec. si rompe e fiacca. Petr. canz. 39. 5. Che giova dunque, perchè tutta spalme La mia barchetta, poichè infra gli scogli È ritenuta! E canz. 42. 2. Che la nave percosse ad uno scoglio. Vit. SS. Pad. 1. 90. Trovóe ec. infra mare un monte, quasi uno scoglio occulto, ed aspro. Fir. disc. aun. 69. Chiunque si mette nel mare, potendo andare per terra, follía fa lamentarsi, se da in iscoglio.

+ S. I. Per Iscorza. Lat. cortex. Gr. photos. Cr. 5. 3. 1. Le lunghe [noccinale] sono più saporose, e più tosto si maturano, e tutte manifestano la loro maturitade, quando da'loro scugli si partono. Alam. Colt. 3. 71. Qui l'altissimo pin nel ciel dimostra Il durissimo frutto esser perfetto ec. Questo cor si conviene innanzi alquanto, Che i legnosi suoi scogli, aprendo il seno, Lassin

gire i figliuoi per l'erba errando.

+ S. II. Per Iscoglia . Lat. spolium. Gr. opolov. Capr. Bott. 7. 135. La serpe getta ogni anno lo scoglio vecchio, come ella mangia del finocchio. Ciriff. Calv. 2. 67. Un paio di calze avea di fina maglia Sotto uno scoglio di serpente cotto. Buon. Fier. 2 2. 3. E il loro scoglio Rattorco in uno invoglio. Dant. Purg. 2. Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, Ch' esser non lascia a voi Dio manifesto [ qui metaforicam. ].

SCOGLIOSO. Add. Pieno di scogli. Lat. scopulo-sus. Gr. σχόπελώδης. Vit. SS. Pad. Venimmo in luogo molto profondo, e orribile, e scoglioso, e aspro. Franc. Sacch. rim. 7. Rinchiuso è'1 cor tra due sco-

gliosi monti.

+ \* SCOGLIUZZO . Scoglietto . Chiabr. Op. Vol. 2. pag. 154. [Geremia 1730.] Ben so quale scogliuzzo Di superbo orgogliuzzo Vi si nasconde in seno.

(\*) SCOGNOSCENZA . La stesso che Scanoscenza , Ingratitudine . Vit. SS. Pad. 2. 354. Dopo queste cose tornando io nella spelonca, rendémi in colpa a Dio

della mia nigrigenza, e scognoscenza.

+ SCOIARE. Ortogr. ant. Scuoiare, Levnre il cuoio, Scorticare . Lat. corium detrahere . Gr. exdiçav . Dant. Inf. 6. Grassia gli spirti, gli scuoia, e gli squatra. E 22. O Rubicante, fa che tu gli metti Gli unglioni addosso, si che tu lo scuoi. Ar. Fur. 15. 43. Ch'altri il crudel ne scanna, altri ne scuoia, Molti ne squarta, e vivo alcun ne'ngoia.

(\*) SCOIATTO. Scoiattolo . Lat. sciurus. Gr. oxis-

eos. Morg. 15. 79. Bevero, e'l ghir sonnolente, e perduto, E puzzola, e faina, e lo scoiatto.

+ SCOIATTOLO. Animale, che ha i denti nella mascella superiore cuneati, compressi nell'inferiore, e da ciascuna parte quattro molari. Ha le zampe anteriori con quattro dita, e le posteriori con cinque, la coda coperta di lunghi peli con la quale copre il suo corpo. Sta per lo più sugli alberi. Lat. sciurus. Gr. oxissos. Libr. Viagg. Quivi è un bello giardino, entrovi delle molte fiere grosse, e minute, ciò sono lepri, conigli, ermellini,

scoiattoli, e altri animali. Serd. stor. 2. 63. Questa Mera ha la coda, come lo scoiattolo, molto lunga, e setolosa. Cant. Carn. 276. Questi gentili, e negri aui-maletti Scoiattoli chiamati ec. Per voi gli abbiam portati. Red. Vip. 2. 16. La vipera ammazza più facilmente ec. uno scoiattolo, un ghiro, ed altri ec. animaletti piccoli, che un animale grande.

SCOLAGIONE . V. SCOLAZIONE.

SCOLAIO . V. SCOLARE .

SCOLAMENTO . Lo scolare . Soder. Colt. 13. Nelle valli, dove concorre scolamento di terren buono,

stanno benissimo le vigne

+ SCOLARE, e SCOLAIO. Sust. Che va a scuola, Che va ad imparare. Lat. discipulus. Gr. µa9nxis. Bocc. nov. 77. 6. Il savio scolare, lasciati i pensier filosofici da una parte, tutto l'animo rivolse a costei. Fr. Giord. Pred. S. 44. Noi veggiamo, che lo scolaio, quando il maestro insegna, se egli haderà allora neente in alcuna altra parte, non imprendera neente di quella dottrina, e rimarrà voto. G. V. 8. 85. 2. Scomunicò qualunque scolaio andasse a Bologna a studio. Pass. 41 Questo scolaio morto gli appari. Tesorett. Br. 2. Trovai uno scolaio Sur [il Vocabol. alla voce Son legge: Incontrai uno scolaio Sor ec. ed alla voce SUR Vidi . . . Sur ec. l'ediz. Fir. 1824. ha : Incontrai . . . Sovr' ec. ] un muletto baio . Cas. lett. 52. Anzi ha fatto maggior numero di dotti scolari ella sola, che non hanno fatto tutte le città d' Italia. Buon. Fier. 3. 4. 2. Gli scolari Non cessan mai dall'insultar: ne capo S' eleggon quei, se non se per far male, Tumultuando o contro a i cittadini ec.

SCOLARE . Si dice dell' Andare all'giù , o Cadere a basso a poco a poco i liquori, o altre materie liquide, o il residuo loro; e si usa nel sentim. neutr. e nel neutr. pass. Lat. guttatim effluere, egeri, excolari. Gr. ςαλάζαν, διηθάν. Cr. 1. 6. 2. Che le piove, che vi caggiono, agevolmente se ne dirivino, e scolino fuori. E 2. 17. 2. Allora quella terra tanto dura abbondevole, quanto sta, che per allagamento di pioggia non se ne scoli fuori l'argilla. E num. 3. Si cava con fossati per traverso, a'quali prima scende il soperchio u-more, e poi scola, e va fuori del campo. Guid. G. Scolandosi li nuvoli, smisurate piove si rovesciano. Soder. Colt. 21. Si riempia il fondo di sassi ammontati in colmo, affinchè l'acqua scoli, e non covi, e stagni.

S. In signific. alt. vale Fare scolare, Tenere alcuna cosa in modo, che scoli. Franc. Sacch. nov. 92. La mattina lo scola alquanto dall' acqua, e mandalo al cimatore, che l'asciughi nella soppressa.

SCOLAREGGIARE . Fare da scolare . Buon. Fier. 3. 2. 12. Per pormi in liberta lontano al vecchio An-

ch' io scolareggiar.

+ \* SCOLARESCA . Moltitudine di Scolari , Università di scolari . Segn. Parroc. instr. 5. 2. Sarebbevi condannato ancor egli qualsivoglia Lettore di Università, il quale salariato per dare alla scolaresca lezioni pubbliche di Morale, o di Metafisica ai giorni debiti, non le desse per noia di tanto peso.

+ \* SCOLARESCO . Di scolare, Appartenente a scolare. Gori Long. sez. 3. Spesse fiate alcuni, come ebbri, si lasciano trasportare a certi assetti lontani dal

fatto, propri però di loro e scolareschi. SCOLARETTO. Dim. di Scolare; per lo più detto per dispregio . Lat. tyro . Gr. veos μαθητής . Com. Par. 2. Tornate dunque, scolaretti, a quelle cose grosse, che sono conformi a vostra scienza. Fir. As. 44. Allora scossa un pochetto la fronte, e rivoltasi verso di me con certi occhi ladri, mi disse: o scolaretto, tu ti pasci d'una dolce, e amara vivanda. + \* SCOLARINO. Scolaretto. Sanazz. lett. pag.

454. [Comino 1723.] Questo poveretto... appena lesse

mai li primi elementi della gramatica, e tra li suoi scolarini li pare fare assai, intonando questi nomi preclari ec.

\* SCOLASTICAMENTE. In modo scolastico, Se-

condo le scuole. Orsi Consid.

SCOLASTICO . Add. Di scuola , Appartenente a scuola; e più comunemente s' intende delle scuole di Filosofia, e Teologia, che procedono secondo il metodo d' Aristotile . Lat. scholasticus . Gr. σχολαςικός . Guid. G. E di queste è scritto nel libro delle storie scolastiche . Zibald. Andr. 140. Secondo che scrive il maestro delle storie scolastiche [ in questi esempj è aggiunto di un Libro particolare così detto ] .

S. I. Scolastico in forza di sust. vale Seguace della scuola Peripatetica. Red. Ins. 10. La quale si abbassi a formare gli scorpioni, le mosche, i vermi, i lom-brichi, ed altri somiglianti, che imperfetti dagli sco-

lastici sono appellati.

S. II. Alla scolastica , posto avnerbialm. vale Da scolare, Alla foggia degli scolari. Ar. Supp. 1. 1. E alla scolastica Con lunghe robe del padron vesten-

SCOLATIVO . Add. Che ha virtù di fare scalare . Lat. excolandi vim habens . Gr. Sinontixos . Cr. 3. 16. 3. L' orzo ec. è freddo, e secco nel primo grado, ed

ha virtù mondificativa, e scolativa.

SCOLATO. Add. da scolare. Lat. excolatus . Gr. Sin Indies . Pallad. cap. 17. Ungasi spesso per più volte con grasso di lardo scolato [il Lat. dice decoctus]. Guid. G. Alla per fine scolate le lagrime con piova di pianto [ Lat. obortus ]. Soder. Colt. 90. Il vino che si addomanda di lagrima, si fa ancora in questo modo, ma lasciandolo bollire, subito scolato dall' uve non pigiate ec. E 128. S' assettino su' graticci, sicchè elle non s' urtino l'una l'altra, e dopo tre ore si rivoltino in modo che i grappoli non si rimettano al lato medesimo, che l'umore scolatone non le corrompa.

SCOLATOIO. Luogo pendente, per lo quale scolano le cose liquide. But. Purg. 5. 2. Come l'acque de fossati, e degli scolatoi delle montagne si raunaron nelli rivi della valle. Menz. snt. 9. Tanta feccia won han gli scolatoi D' ogni più immonda, e fetida cloaca, Quanta , o buon Giove , esti sodali tuoi. Soder. Colt. 22. Per dare lo sfogamento all' acque, e con fare ne' luoghi da smaltirne buoni acquidocci con i suoi scolatoi ben fo-

SCOLATURA . La materia scolata . Lat. eliquamen. Soder. Colt. 50. La scolatura delle fogne, la fogliaecia avanzata a' bachi della seta, la polvere della lana battuta, e quella de prati abbruciati ec. tutto fa più operazione alle novelle viti, che alle vecchie, e fatte. Sagg. nat. esp. 186. Messavi della scolatura di ghiaccio

salato, vi si ritornò a metter su la croce + SCOLAZIONE, e SCOLAGIONE. T. de Medici, e de' Chirurgi, i quali così denominane qualsivoglia stillicidio involontario dall' uretra dell' nomo . Le varie specie di tal malattia si distinguono poi con nomi particolari. Lat. gonorrhaea, seminis fluxus. Gr. youogooa. \* SCOLETTA. Dim. di Scuola. Segn. Paneg. Pigliar

lezioni puerili in una scoletta pubblica di grammatica. SCOLIASTE . Chiosatore . Lat. scholiastes. Gr. 0x0λιας ns . Red. Ins. 63. Siccome fu erudelissimo il Greco Scoliaste di Teocrito, quando scrisse, che dal corpo della morta lucertola nascer solevano le vipere. E Vip. 1. 46. A Nicandro aderl in tutto, e per tutto il di lui Greco stampato Scoliaste.

\* SCOLIMO . T. de' Botanici . Quella pianta che comunemente dicesi Cardo . V.

+ \* SCOLIO . T. Didascalico . Nota grammaticale, o critica per servire all' intelligenza, o spiegnoione d'un autor classico. Gori Long. disc. prelim. Il primo a darlo

in luce colla traduzione latina fu ec. avendolo illustrato oltre di ciò con una sua dotta prefazione con scolii e commentari.

\* S. Scolio , T. de' Geometri . Dicesi d' un' Operazione, o Nota, che si riferisce ad una proporzione pre-

cedente

SCOLLACCIATO. Add. Col collo scoperto, ed è proprio delle donne, quando il tengono sensa fazzoletto, e colle vesti poco accollate . Dav. Scism. 11. Essa, e te sue damigelle, che prima scollacciate n'andavano, vestirono accollato . Buon. Fier. 3. 1. 10. A quei garzon puliti in grembiul bianco, Sbracciati, scollacciati, in camiciuola, E in calzon di guarnello.

SCOLLARE . Contrario d' Incollare ; Staccare d' insieme le cose incollate. Lat. compages dissolvere, disjicere. Gr. διαλύαν. Buon. Fier. 2. 4. 11. Si spunta-

no, si scollan, si scoscendono.

S. Scotlare è anche contraria di Accollare.
\* SCOLLATO. Sust. Quell' apertura dell' abito delle donne, che lascia scoperto il collo . Inferr. App. L'abito di queste donne, di raso ec. a superbi e lascivi ricami d'oro, con ornamento intorno al loro scollato, d' oro, e ricco di ginie,

SCOLLATO. Add. da Scotlare .

S. I. Scollato è anche aggiunto di cosa, che lasci il collo scoperto. G. V. 10. 154. 3. Nulla donna potesse portar panui lunghi più di due braccia, nè iscollato più di braccia uno , e quarto il capezzale .

S. 11. Per Iscollaccinio. But. Purg. 23. 2. Le donne Fiorentine andavano tanto sgolate, e scollate gli panni,

che mostravano ec.

SCOLLATURA. Stremità superiore del vestimento scollato. Filoc. 3. 74. Alcun' altra volta s' ingegnava di mettere le dita tra la scotlatura del vestimento, e le mammelle. Amet. 21. Mostrava il suo candido petto, del quale, mercè del vestimento cortese nella sua scollatura, gran parte se n'apriva a' riguardanti.

\* S. Scollatura , per Scollegamento . Baldin. Dec. Non ebbe da quel naufragio altra lesione che qualche

scollatura delle tavole.

\* SCOLLEGAMENTO. Disunione, Separazione di due o più cose, che dovrebbero esser collegate insieme;

contrario di Collegamento.

+ \* S. Scollegamento , T. de' Rettorici , che con voce Greca dicesi anche Asindeto; Parlare staccato, ed interrotto con ordinato disordine per mostrare affanno, o altra passione . Gori Long. sez. 19. Tali cose proferi il poeta per via d'asindeti, o scollegamenti.

SCOLLEGARE. Contrario di Collegare. Lat. ex-

solvere. Gr. Exhuay.

SCOLLEGATO . Add. da Scotlegare . Lat. exsolutus . Gr. διάλυτος . Viv. disc. Arn. 47. Conferita, dico, a' solidi componenti il riparo, henchè scollegati e sciolti, ed i quali sieno di forma non rotonda. SCOLLINARE. Travalicar le colline. Luat. montium juga transcendere. Gr. 72 sen stosseven.

SCOLMARE. Tor via la colmatura di checchessia. Dav. Mon. 120. Quello stummiar l'altrui metallo, che viene a monetarsi, scandalezza, come scolmare il piat-

tello dell' uova, che vengono a benedirsi.

SCOLO. Lo scolare, Esito delle cose liquide. Lat. excolatio, effluxus . Gr. din 3 nois . Sagg . nat. esp. 12. L'acqua, del quale avera il suo scolo per un canaletto fatto nella parte più alta del cristallo. Borgh. Orig. Fir. 119. Ritenendo l'acqua col chiuderle la via, e gli scoli naturali

+ SCOLOPENDRA . Insetto , che ha il corpo lungo, dilatato, piatto, diviso in varj articoli, l'ultimo de quali è fornito di due piedi. Le mascelle sono inarcate, e dentate, ha due sonne, e le antenne setolari.

Lat. scolopendra. Gr. exodómerosa, oxodomía. Red. T. VI.

Oss. an. 61. Tra questi veri arbuscelli abitano ec. scolopendre, lombrichetti, e vermicciuoluzzi, ognuno de' quali sta intanato nella propria, e particolar sua casa. É 113. In pochi momenti ancora muoiono col zucchero polverizzato quegl'insetti di mare, che scolopendre marine s'appellano.

\* §. É anche nome di quella pianta, che anche dicesi Asplenio. V. CETRACCA.

\* SCOLORAMENTO . Scotorimento , Discoloramen-

Pallav. Conc. Trid.

SCOLORARE . Torre il colore . Lat. decolorare. Gr. αμαυρεν. Dant. Inf. 5. Per più siate gli occhi ci sospinse Quella lettura, e scolorocci il viso. E Purg. 23. Deh non contendere all' asciutta scabbia, Che mi scolora, pregava, la pelle.

S. In signific. neutr. pass. vale Perdere il colore. Lat. decolorari. Gr. a μαυς έσθαι. Petr. son. 3. Era il giorno, ch'al sol si scoloraro Per la pietà del suo fattore i

SCOLORIMENTO. Lo scolorire. Segner. Pred. 10. 10. In lui vedrete candore, ma non tinto da macchia; in lui beltà, ma non soggetta a scolorimento.

SCOLORIRE. Neutr. e neutr. pass. Perdere il colo-re. Lat. decolorari. Gr. auaveso Sat. Petr. son. 11. E'l viso scolorir, che ne' miei danni A lamentar mi fa pauroso e lento. Tav. Ru. Lo Re tutto scolori nel vi-

so, vedendosi tale dono addomandare.

SCOLORITO. Add. da Scolorire, Senza colore. Lat. decolor. Gr. axçoos. Petr. son. 24. Fia la vista del sole scolorita. Filoc. 3. 219. La vecchia abitatrice di cotal luogo era magrissima, e vizza, nel viso scolorita. Tass. Ger. 12. 81. E quasi un ciel notturno anco sereno Senza splendor la faccia scolorita. E 13. 2. Qui nell'ora, che'l sol più chiaro splende, È luce incerta, scolorita, e mesta. Bern. Orl. 1. 1. 35. Mostrando in viso or rosso, or scolorito, Che passione strana l' ha assalito

(\*) SCOLPAMENTO. Giustificazione , Scusa . Lat. excusatio , purgatio . Gr. απολογάα. Il Vocabol. nella

voce GIUSTIFICAZIONE.

SCOLPARE. Tor via la colpa, Difendere, Scusare. E si usa così nell'att. signific, come nel neutr. pass. Lat. culpam dimovere, se purgare, crimen diluere. Gr. a wohoy eiσθαι. G. V. 1. 17. 1. Ma Vergilio al tutto di ciò lo scolpa. Dant. Purg. 24. Verso la valle, ove moi non si scolpa. Franc. Sacch. Op. div. Spesso in colpa si truova il grande, e subito si scolpa. Vinc. Mart. lett. 1. 6. lo non ho luogo da scolparmi con voi, se la equità vostra non vince la mia pigrizia, e non perdona alla mia negligenza.

SCOLPIRE . Fabbricare immagini , o Formar figure in materia solida per via d'intaglio. Let. exculpere, sculpere, caetare. Gr. διαγλύφειν. Frano. Sacch. nov. 183. Fu costni orafo in porta santa Maria, e continuo, come fanno, scolpiva suoi intagli dentro allo sportello. Buon. rim. 22. Ma non giammai saprei Altro scolpir,

che le mie afflitte membra.

§. 1. Per metaf. Lat. insculpere, infigere. Gr. έγγλύφειν, εμπηγνύναι. Petr. san. 122. Quel dolce pianto mi dipinse Amore, Anzi scolpio. E canz. 9. 5. Quando primier si fiso Gli tenni nel bel viso, Per iscolpirlo immaginando in parte. Buon. rim. 28. La me-moria l'un prima mi dipinge, L'altro vivo scolpisce in mezzo al seno.

§. II. Sculpire, vale anche Pronunziar bene . Lat. proferre, efferre, pronunciare. Gr. προφέρειν. Capr. Bott. 1. 12. Oimè ella scolpisce le parole, ed è nel mio ca-

po.

+ SCOLPITAMENTE. Avverb. Distintamente ; e dicesi del ben profferire le parole. Lat. explicate, distincte.Gr. δήλως. Salv. Avvert. 1. 3. 3. 5. Incontrandosi

nella r la detta l non si finisce di prosserire, ma solamente s' avvicina la lingua a quella parte, che dovrebbe percuotere, se si dovesse la detta r scolpitamente pronunziare. Car. Long. Sof. pag. 58. (Fir. 1811.) Questo fatto, posero bocca alle sampogne ec. ed lti, prima sotto voce, poscia più scolpitamente pronunciando rispondevano.

S. Per similit. vale Chiaramente. Salv. oraz. Vett. Ne quali e felicissimo ingegno, e soprumano giudicio

riluceva scolpitamente.

SCOLPITO. Add. da Scolpire. Lat. sculptus, cæ-latus. Gr. γεγλυμμείνος. M. V. 7. 91. Così diceano le lettere scolpite nella sua sepoltura. Pass. 71. Dove era l'immagine della Vergine Maria col figliuolo in braccio, di legname scolpita. Petr. canz. 7. 5. Che con vera pietà mi mostri gli occhi L' idolo mio sculpito in vivo lauro . Red. lett. Occh. La figura scolpita nel marmo di Sulmona da me già comunicata al signor Carlo Dati .

+ S. Per Ben pronunziato. Dav. Acc. 144. To sentii la parola scolpita, quando diè il nome nell'orecchio al cancelliere, e disse. Salv. Avvert. 1. 5. 5. 7. La m ec. appo i Latini ha due suoni, l'uno imperfetto, e l' altro scolpito: lo scolpito ricerca il chiudere, e l'aprir delle labbra, allo 'mperfetto il chiuderle solo è ba-

stante SCOLPITURA . Scultura . Lat. sculptura , ceelatura .

Gr. y λυφή .

S. Per Effigie, Impronta. Lat. imago, effigies. Gr. exwv. D. Gio. Cell. lett. 12. Come la scolpitura del Re, che dà forma alla moneta. But. Purg. io. 1. Imperocchè più proprie erano le scolpiture, che non arebbe saputo fare Policreto, ne la natura potuto producere

SCOLTA . Ascolta , Sentinella . Lat. excubiae , vigi-les . Gr. porça . Tac. Dav. ann. 13. 173. Vidersi in quello esercito soldati vecchi, che non avevano fatto mai guardia, nè scolta. E stor. 1. 252. S' elessero i prefetti del Pretorio a lor modo, cioè Plozio Firmo già soldatello, allora capo di scolte. Guicc. stor. 11. 554. Al primo tumulto, quando dalle scolte su signisicata la venuta de' nemici.

SCOLTARE. Ascoltare . Lat. audire . Gr. ansay . Gr. S. Gir. 30. Ora iscoltate quali sono le due pare-

\*\* SCOLTO. Scolpito. Petr. uom. ill. 187. La seconda (mensa d'argento), dov' era scolta Roma, alla Chiesa di Ravenna dono.

\*\* SCOLTURA. Scultura. Fr. Barb. 266. 1. Fac-

cian sepoltura Con suo nome in scoltura.

(\*) SCOLTURESCO. Add. Di scoltura, Attenente a scoltura. Car. lett. 1. 38. Son tutto vostro alla scolturesca, e non alla cortigiana (qui avverbialm.).

SCOMBAVARE. Imbrattar di bava. Lat. saliva fædare, canspurcare. Gr. πτυάλω μολύναν. Amet. 63. Poich' egli ha molte volte colla fetida bocca, non baciata, ma scombavata la mia. Tratt. equit. Quest' asino ec. gittolli i piedi al collo, e leccavalo, e scombavava, e ragghiava fortemente. Segr. Fior. Cliz. 4. 2. Come non ti vergogni tu ad avere ordinato, che si delicato viso sia da si fetida bocca scombavato!

+\* SCOMBERELLO. Strumento a uso di aspergere.

Car. part. 1. lett. 18. Quell'altro a uso di scomberello

è l'austorio

SCOMBICCHERARE. Scriver male, e non pulitamente. Lat. conscribillare. Car. lett. 1. 71. Di star tuttavia accigliati per non far altro, che scombiccherar fogli, e versarsi all' ultimo il cervello per le mani. E 77. Vi dico il vero, che questo tanto scombiccherare m'è venuto a noia.

SCOMBICCHERATO . Add. da Scombiccherare.

Franc. Sacch. Op. div. lett. Don. Acciaiuol. 56. Scritta di propria mano, ovvero direi più propio scombiccheroto il foglio. Alleg. 164. Riempiendomi, cortese, l'orecchie di leggiadre canzoncine, e le mani di scombiccherate cartucce

(\*) SCOMBINARE. Sgominare, Scomporre. Lat. dissalvere. Gr. διαλύαν. Salvin. disc. 2. 216. Il timore d'alcuni, che spendono tutta la materia in un sol mondo, acciocchè niente restando fuori, non venga con urti a percuoterlo, e scombinarlo, si mostra esser va-

(\*) SCOMBINAZIONE. Sgaminio, Disordinamento. Lat. dissolutio . Gr. Siahvois . Il Vocabol. nella voce

SGOMINIO

\* SCOMBRO. Pesce marino di corpo denso, tondo, e carnoso, e di pelle liscia, cerulea, e risplendente, a tal che ha del fosfaro. Salvin. Opp. Pesc. Stoltezza scombro necide e grasso tonno ec.

SCOMBUGLIO. V. A. Scompiglio. Lat. tumultus, seditio . Gr. δόςυβος, διχοςασία . G. V. 6. 86. 1. In Firenze ebbe gran romoie, e scombuglio (il T. Dav.

ha sombuglio)

\* SCOMBUJAMENTO. Scompiglio, Disperdimen-

to . Fag. rim.

+ SCOMBUIARE. Dispergere, Dissipare, Disordinare, Porre in disordine. Lat. dissipare, perturbare. Gr. ταράτταν. Tac. Dav. vit. Agric. 397. Son coloro, che l'anno passato, coperti dalla notte, assalsero quella legione, e voi con le grida gli scombuiaste ( il T. Lat. ha clamore debellastis). Stor. Semif. 76. Allora tutta sua Corte e oste iscombniossi, e chi andoe in qua, e chi andò in là.

SCOMBUIATO. Add. da Scombuiare, Salvin. pros. Tosc. 2. 211. La cicala ec. ha quel sno cannellino sul petto, col quale ella succia il celeste stillato, il quale ella scombuiata, svolazzando, per la paura sotto pisciandosi, rende per aria, e da lo spruzzo ( qui vale:

Intimidita, Cui sia stato fatto spavento).
S. Per Divenuto buio, Rabbuiato. Lat. caliginosus, obscurus. Gr. σχοτεινός. Genes. Immantenente la terra ne venne sterile, l'aria scombuiata, il fuoco turbo.

SCOMBUSSOLARE. Scombuiare; noce bassa. Salvin. pros. Tosc. 1. 118. Di cui ( di Giove ) solamente la testa, quando si muove, scombussola mezzo mondo. + \* SCOMBUSSOLATO . Add. da Scambussolare.

Salvin. annot. Fier Buon. 3. 4. 4. Venne un marcio ipocondriaco, tutto afflitto e scombussolato, a casa un valente medico, che secondo la buona scuola ec.

\* SCOMMENTATO. T. di Marineria. Dicesi del

legname delta nave disseccato dal sole, e da' venti.

+ SCOMMESSA. Patto, che si debba vincere, o perdere sotto alcuna determinata condizione. Lat. pignus. Gr. Eve zugov . Lasc. Streg. 5. 3. Lucantonio , i' ho guadagnato la scommessa. Serd. stor. Ind. 14. 573. Finalmente venissero alla scommessa, e facessero sperienze quanto si voglia aspre, e malagevoli. Red. Esp. nat. 17. l'ece scommessa di venticinque doppie, e trovò subito il riscoutro . Cas. lett. 63. E allora, se la sig. Duchessa degnerà di accettarmi al suo giuoco, proverremo, come andrà la scommessa d'Annibale. Rusp. son. 3. 200. Vo' fare una scommessa Che sempre ch' egli strip-pa all' altrui spese, Rece poi roba ch' ei ne campa un

SCOMMESSO. Add. da Scommettere. Lat. disjectus, fatiscens. Gr. διεφέρμμενος, χαίνων. Bern. rim.
1. 97. Una barcaccia par vecchia dismessa, Scassinata,
e scommessa. Buon. Fier. Intr. 1. Noi, ch' abbiam tutto trapanato il dosso, Scommesse le giunture. E 4. 2. 7. Ciscranne assai scommesse, e targhe vecchie. E appresso: Ma ell'era guasta, Dico questa mia lira, e

sl scommessa, Che ec.

SCOMMÉTTERE. Contrario di Commettere ; e vale propriamente Disfare opere di legname, o d'altro, che fossero commesse insieme. E si adopera nell' att. signific. e nel neutr. pass. Lat. disglutinare, S. Gir. Gr. διαλύειν. Tass. Ger. 18. 44. Si scommette la mole, e ricompone, Con sottili giunture in un congiunta. Serd. stor. 16. 627. Il violento batter del mare scommesse di maniera le bande, che vi entrava dentro tanta gran quantità d'acqua, che i marinari ec. non sopperivano a votarla. Matt. Franz. rim. burl. 2. 119. Era pure una vita benedetta, Priva di cerimonie, e sberrettate, Che fan, ch' altri le braccia si scommetta.

§. 1. Scommettere, per similit. Seminar discordie, o scandali . Lat. discordiam concitare . Gr. veixos eyeigeiv. Dant. Inf. 27. În che si paga il fio A quei, che scommettendo acquistan carco. But. ivi: Che scommettendo ec. cioè ai seminatori degli iscandali, e delle discordie. Varch. Ercol. 79 Non hanno i Toscani verbo proprio, che significhi con una voce sola quello, che i Latini dicevano cammittere! V. Lo possono avere ec. anzi l'hanno, e mene avete fatto ricordare ora voi, ed è scommettere .

S. 11. Scommettere, vale anche Giucare per mantenimento di sua opinione, pattuito quel, che si debba vincere, o perdere. Lat sponsionem facere, pignoribus datis contendere . Gr. παςεγηυασθαι, υπισχνείσθαι . Red. Vip. 1. 11. Un nomo dottissimo ec. scommesso avrebbe tutto il suo, che ogni minima gocciola di fiel di vipera bevuta ammazzato avrebbe un nomo de' più robu-

SCOMMETTITORE. Che scommette.

S. Per seminotar di scandali, e discordie, Malfattore . Lat. seditiosus . Gr. 5aoiagixos . Dittom. 2. 13. Cristiano su, e suggi come suoco Ogni scommettitore, e ogni discordia, E pace disiava. Com. Inf. 29. Fue Geri del Bello scommettitore, e falsificatore di mone-

SCOMMEZZARE. Divider per lo mezzo, Partire per egual parte. Lat. dividere. Gr. διαμερίζειν.
SCOMMIATARE. Accommiatare. Lat. deducere. Gr.

αποπέμπειν.

S. E neutr. pass. vale Pigliar licenzia, o commiato.

Lat. abeundi veniam petere, vale dicere. Gr. χαίζειν
εάν. Nov. ant. 78. 3. Tornando al signore, per iscommiatarsi da lui, il signore disse. Vit. Crist. Alla per fine, ringraziandole essi, si scommiatarono da tutti quanti. E altrove : Abbracciò strettamente la madre,

e scommiatossi da loro, e da lei. SCOMMIATATA. Verbal. Lo scommiatare. Ricord. Malesp. cap. 18. E fatto questo, si fece aprire la por-

ta, e fece grande iscommiatata dalla Reina. SCOMMIATATO. Add. da Scommiatare. Intrad. Virt. E scommiatati dalla fede, ci partimmo, per compier nostro viaggio (qui figuratam.). SCOMMODARE. V. SCOMODARE.

(\*) SCOMMODITA. Lo stesso, che Scomodità. Lat. incommoditas. Gr. δυσχέραα. Pros. Fior. 3. 190. Per non recar disturbo cola dove onesta brigata si ritrovava, egli celasse la propria scommodità, e s' infingesse di avervi pienissima consolazione. SCOMMODO. V. SCOMODO.

SCOMMOSSO. Add. da Scommuovere. Lat. commotus . Gr. ouyxivn9zis . Vit. Bart. 5. Quando il santo uomo ebbe tutte queste cose dette, sì su il Re molto scommosso in ira, e in mal talento. G. V. 9. 60. 1. I Fiorentini, veggendo la perdita di Lucca, furono molto crucciosi, e scommossi. E 12. 19. 6. La Città era tutta in arme, e con molti forestieri, e contadini,

e tutta scommossa in gelosia, e paura.
(\*) SCOMMOVIMENTO. Scommovizione. Lat. commotio . Gr. avanivnois . Salvin. disc. 3. 341. Di fatto

il nome di pazia, che non senza buona verisimiglianza procede dal Greco empathia, che vale interno scommovimento, e infermita di mente, rende il th per z.

+ \* SCOMMOVITORE. Che scommuove. Salvin. Iliad. l. 20. v. 114. Enea addirittura Apollo mosse Scommo-vitor di genti incontra il figlio Di Péleo, e gl' infuse un buon valore

+ SCOMMOVIZIONE. Voce poce usata. Lo scommuovere. Lat. commotio, motus, tumultus. Gr. ouyxiνησις, χίνησις, ταραχή. G. V. 12. 19. 5. Per la scom-movizione della città per li malvagi cittadini, che la vo-

levano guastare [ alcuni T. a penna hanno scommozione]. SCOMMUOVERE. Commuovere, Sollevare. Lat. perturbare, commovere . Gr. Tagatteiv . G. V. 9. 21. 2. La riviera di Genova così per terra, come per mare, era tutta scommossa a guerra. E 11.6.4. Alle quali grida, e romore il popolo armato fue scommosso. Amm. ant. 30. 2. 9 La parte sovrana del mondo più ordinata, e prossimana al cielo, non si turba di nebbia, non si scommuove di tempesta.
\* SCOMMOZIONE. V. SCOMMOVIZIONE.

SCOMODARE, e SCOMMODARE. Incomodare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat.-incommodare, molestiam afferre. Gr. δχλον παςέχειν. Buon. Tanc. 4. 9. Oh mi sa mal, che tu gli scomodassi. Borgh. Orig. Fir. 113. Chi lo mettesse di qua da Signa in sull' Arno , scomoderebbe Tolomeo . Lasc. Sibili. 5. 7. Faceva per accomodarvi. M. E tu m'aresti scommodata. Car. lett. 1. 123. Non voglio però, che vi sco-

modiate per me più che tanto.
+ SCOMODEZZA. Scomodicà, Scomodo. Lat. incommodum, molestia. Gr. ανία, βαρύτης. Dav. Camb. 95. Per agevolar ancor più, e schifar la scomodezza, e il pericolo del viaggio ec. si trovò modo d'avere i suoi danari dove altri gli volesse . Lasc. madrigal. (Che giova aver rifatto ec.) Non si potea pensare Luogo più fuor di squadra e impertinente, E ch'alla nobil

gente Recasse più disagio e scomodezza.
(\*) SCOMODISSIMO. Supert. di Scomodo. Salvin. disc. 2. 274. Scomodissima adunque stagione è la state, come contraria alle fatiche particolarmente d'inge-

SCOMODITA, SCOMODITADE, e SCOMODI-TATE. Incomodità. Lat. incommodum, incommoditas, molestia, difficultas. Gr. βαρύτης, ανία, δυσχέζεια. Borgh. Orig. Fir. 111. Alla quale si aggiungeva davvan-

taggio la scomodità.

+ SCOMODO. Sust. Incomodo, Scomodità. Lat. incommodum, detrimentum. Gr. ζημία, βλαβη. Tratt. segr. cos. donn. Si assuefacciano digiune per esercizio ad alcuni pesi portabili, e senza scomodo. Corsin. Torracch. 17. 25. Questi, come magnanimo e cortese, Fe loro un desinare all' improvviso, Che tal non lo farebbe ec. Scomodo non curò, non curò spese, Oltre all' aggiunta d'un benigno viso ec.

SCOMODO, e SCOMMODO. Add. contrario di Comodo; Disadatto, Disutile. Lat. incommodus, ineptus. Gr. αναρμοςος. Varch. Lez. 299. Il quale (luogo) può essere sacro, e profano, lungi, e d'appresso,

chiuso, e aperto, commodo, e scommodo.

\* SCOMPAGINARE. Turbare la simmetria, Confonder l'ordine; e si usa anche in signific. neutr. pass. \* SCOMPAGINATO . Add. da Scompaginare ; Che è fuori della dovula compage.

\* SCOMPAGINAZIONE. Sconvolgimento. Del Pa-

pa nat. cald. fredd.

+ SCOMPAGNARE: Disunire, o Separar da' compagni; e si usa anche nel neutr. pass. Lat. dissociare, sejungere, separare. Gr. diahueir, diiçavai, diageuvovai. Petr. canz. 44. 6. Con voci ancor non preste Di lingua, che dal latte si scompagne . E son. 140. Dal cor l'anima stanca si scompagna, Per gir nel Paradiso suo terreno. Fav. Esop. Parte il nostro amore col suo abhaiamento, e domanda di scompagnare il ben della pace. Franc. Sacch. nov. 140. lo mi scom-

pagno da te.

SCOMPAGNATO. Add. da Scompagnare. Lat. dissociatus, disjunctus, separatus. Gr. διαζευχθείς. Varch. Ercol. 236. Noi le potremmo per avventura chiamare spicciolate, o scompagnate. Buon. Fier. 2. 3. 9. Elle oneste Ostavano al favore scompagnate Dagli uomin loro . Borgh. Orig. Fir. 226. Vorranno, che non resti così privo d'appoggi, nè così scompagnato Plinio, come io mi credo

SCOMPARÍRE. Si dice del Perder di pregio, o di bellezza alcuna cosa posta a confronto, o a paragone con un'altra. Salvin. pros. Tosc. 1. 181. Vedete ora, come il sonetto, che a prima vista facea qualche com-

parsa, è scomparito, e quasi ridotto al niente. + SCOMPARTIMENTO. Lo scompartire, e le parti della cosa scompartita . Lat. divisio , partitio . Gr. διανομή. Soder. Colt. 21. Nello scompartimento de'campi si riempia il fondo di sassi ammontati in colmo . Sagg. nat. esp. 4. Questo scompartimento si potrà fare a oc-chio. Serd. stor. 6. 219. Lo scompartimento poi di tutta la città è fatto in questa maniera. Benv. Cell. Oref. 47. lo era obbligato ad alcune gioie, che nello scompartimento di detto bottone si avevano a serra-

\* S. I. Scompartimento, dicesi anche Una delle sei parti necessarie all' edifizio, ed è Quella, che divisa tut-to il sito d'esso in siti minori. Voc. Dis.

\* \* S. II. Scompartimenti , T. di Marineria . Chiamausi così tutti gli alloggiamenti, le distribuzioni, le stanze che si fanno nell'interno di una nave, e che si

separano con delle paratie, per collocarvi varj effetti, e per alloggiare gli ufficiali ec. Stratico.

SCOMPARTIRE. Compartire, Dividere, Distribuire . Lat. distribuere . Gr. διανέμειν . Tac. Dav. ann. 2. 32. Giunta l'armata, avvio i viveri, scomparti per le navi le legioni, e gli aiuti. Sagg. nat. esp. 4. E però bisogna scompartirlo tutto colle seste diligentemente in dieci parti uguali . Buon. Fier. 2. 3. 7. Scompartire 'l non nulla È quando d' una cosa assai piccina, O d'una poca roba, o un piccol piatto Si fa più parti per soddisfar molti.

\* S. In signific. neutr. pass. per Dividere fra più persone . Benv. Cellin. Vit. Acconciò tutte le figliuole, il

restante si scompartirono i figliuoli.

SCOMPARTITO. Add. da Scompartire. Lat. divisus, dissectus, distributus. Gr. διαμερισθάς. Tac. Dav. stor. 3. 309. Pose alle trincée, e porte le legioni scompartite. Red. Oss. an. 22. La parte, che posa nel lato destro, trovasi per lo più scompartita in tre

+ (\*) SCOMPENSARE. Pensar qua, e la, Girar colla mente rugumando. Lat. secum volvere, Liv. Gr. μεριμυαν . Buon. Tanc. 2. 4. l' non saperre' ire scompensando Quel ch'ella s'abbia così ad un tratto. Salvin. ivi: P non saperrei, dicono i contadini, cioè saprei. Scompensando, pensando qua e la.

SCOMPIGLIAMENTO. Lo scompigliare. Lat. perturbatio, commotio. Gr. ταραχή, συγχίνησις. Segn. Crist. instr. 2. 13. 3. Il paragonare le opere somme de' gran monarchi nella condotta degli eserciti, nel soggiogamento delle città, nello scompigliamento de'con-

giurati ec. SCOMPIGLIARE. Disordinare, Confondere, e Perturbar l'ordine, proprio delle matasse, contrario di Compigliare; e si usa nell' att. e anche nel neutr. pass. Lat. perturbare, confundere. Gr. Siaragarreiv. G. V. 12. 51. 3 Per la morte del detto Re Andreas si scom-

pigliò tutto il regno di Puglia . E cap. 59. 3. Onde tatta la corte ne fu scompigliata. Morg. 6. 2. Quell'amorosa stella rifulgente, che spesso troppo gli amanti scompiglia. Bern. Ort. 1. 4. 82. Tutta la gente sbaraglia, e scompiglia. E 3. 5. 33. Distese le sue genti insin in Puglia, E tutta Italia scompiglia, e ngarbuglia. Salv. Granch. 1. 5. Infin che tu non guasti, e non fornisci Di scompigliar tutta questa matassa

+ S. Per meinf. G. V. S. 69. 4. Ordinaro sottile-mente per iscompigliare il trattato, di mandare una lettera contrassatta. Gal Sist. 161. Questi uccelli, che ad arbitrio loro volano innanzi, e indietro, e rigirano in mille modi ec. mi scompigliano la fantasía.

SCOMPIGLIATAMENTE. Avverb. All' avviluppala, Disordinatamente. Lat. perturbate, confuse. Gr. ouyxeχυμένως . Car. lett. 1. 111. Il che fa, che scompiglia-

tamente vi scrivo questa.

+ SCOMPIGLIATO. Add. da scompigliare. Lat. perturbatus, confusus. Gr. διαταραχ θείς, συγκεχυμένος. G. V. 11. 4. 1. La città scompigliata, e tutta schiusa, e le genti tutte sbigottite. Fir. Trin. 4. 5. Ogni cosa è confuso, intricato, avviluppato, e scompigliato. Sagg. nat. esp. 169. Fanno, per niodo di dire, un ripieno scompigliato, e confuso. Red. Oss. an. 171. S'intriga a foggia d' una scompigliata matassa di refe aggro-vigliato. Car. En. 3. 397. Co' fieri denti e con le bocche impure Ghermîr la preda, e ne lasciar di novo Vote le mense e scompigliate e sozze

SCOMPIGLIO . Confusione , Perturbamento . Lat. perturbatio , motus , tumultus . Gr. ταραχή . G. V. 11. 61. 1. Per la qual novità fu grande scompiglio alla nostra oste . Dicer. Div. Qui sarebbe potuto star distretto con essi in si grande scompiglio della guerra. Morg. 7. 20. Subito il campo è tutto in iscompiglio, E corron tutti come gente pazza. Bern. Orl. 1. 24. 26. Ed a quel suono ancor qualche altra cosa Uscir ve-

drete piena di scompiglio.

SCOMPIGLIUME. Scompiglio, Massa di cose scom-pigliate. Lat. dissipatio, perturbatio. Gr. diagnedaσις, ταραχή. Buon. Tanc. 5. 5. Tante zizzanie, e tanti scompigliumi ec. Fanno, che dell' amore essa de'fiu-

mi, E vada un tratto a rasciugarmi al sole.

SCOMPISCIARE. Pisciare addosso, o Bagnar di piscio checchessia; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. commingere. Tes. Br. 5. 41. Se'l lione gli puote porre mano, per niuno modo non l'uccide però, ma rompegli le gambe, e scompiscialo per fargli più onta. Franc. Sacch. nov. 82. Mette mano alle brache, e scompisciò l'ubbriaco con più orina, che non avea bevuto malvagia, che n' avea bevuto 30. bicchieri; e scompisciato, che l' ebbe ec. Ciriff. Calv. 3. 91. E per paura v' è chi si scompiscia.

S. 1. Scompisciarsi, neutr. pass. si dice anche per Aver gran voglia, e stimolo d'orinare. Lat. micturire.

Gr. Benoeieiv .

§. II. Scompisciarsi delle risa, o per le risa, vale Ridere smoderatamente; modo basso . Lat. risu diffluere, disrumpi. Fir. Trin. 5. 1. Oh voi ci avete fatto proprio scompisciar per le risa a contarci quelle vostre sciagure. Menz. sat. 2. Ed io so ben che argomentavi in guisa, Che'l concesso confuso col quesito Facea le panche scompisciar di risa [ qui detto enfaticamente , e per iperbole ] .

\* SCOMPISCIONE .- Voce bassa . Erroraccio , Mar-

rone, Strafalcione. Bemb. lett.

\* SCOMPONIMENTO. Scomposizione; Trascuranza dell' aggiustatezza, e dell' ordine . Pallav. Conc. Trid.

SCOMPORRE. Guastare il composto, Disordinare: e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. resolvere, destruere . Gr. avadúsiv. Copp. rim. burl. 2. 27. Tanto più quel si scema, e si scompone, E dispar come neve a poco a poco. Salvin. dis. 2. 110. Quante inde-gne cose conviene, che faccia l'irato! come si scomponga nel volto, e ne' moti! (qui per metaf.).

S. Scomporre , dicono gli Stampatori Il disfare una forma, separondone le lettere, disponendole di nuovo nelle casse, ciascuna nel suo proprio nicchio. Dicono

anche Scomposizione

(\*) SCOMPOSIZIONE. Perturbazione. Lat. perturbatio . Gr. έκτάςαξις . Segner. Mann. Ottobr. 31. 3. Rare volte avviene che un suddito resti in religione emendato da quel gastigo, ch' egli si vede dar dal suo superiore con ira d' uomo, cioè con tale scomposizione, e con tale severità, che dinotino in lui passione.

\* S. Scomposizione, T. degli Stampatori. V. SCOM-

PORRE S. + \* SCOMPOSTAMENTE . Avverb. Con iscompostezza. Il Vocabol. alla voce SBALESTRATAMENTE .

+ \* SCOMPOSTEZZA. Scomposizione; Scomponimento , Immodestia , Dissolutezza . Segner. Pred. 23. 4. Con qual modestia egli sederà alle Commedie, se assi-

ste alla predica con tanto di scompostezza!

+ SCOMPOSTO. Add. da Scomporre; Disordinato, Confuso . Lat. incompositus . Gr. ataxtes . Fir. disc. lett. 326. Come potra mai leggere il Fiorentino composto con quell' o di mezzo aperto, che egli non divenga nel viso tutto scomposto? Tac. Dav. stor. 3. 315. Il quale, assalito il nimico scomposto, e sbandato per vaghezza di preda, lo ripinse a' navilj . E 4. 341. Senza aspettar d'ordinarsi, cominciano a combattere stracchi, e scomposti. Marchett. Lucr. libr. 2. v. 1335. Poichè si sciolgon de' principj primi Le positure, ed impediti assatto Sono i moti vitali, insino a tanto Che squassata e scomposta ogni materia ec.

+ SCOMPUZZARE. Empiere di puzzo. Lat. fotore implere. Gr. δυσωδία, πλήθειν. Fr. Giord. Pred. R. Co'loro fetidi aliti di parole maldicenti scompuzza-

no ogni assemblea [qui figurat.].
SCOMPUZZOLARE. V. A. Levar via la nausea con alcuna cosa, che riaccenda l'appetito. Pataff. 2. Deh non far grotte, ch' io me ne scompuzzolo ( qui

neutr. pass.).
SCOMUNARE. V. A. Guastar la comunanza, Disunire, Dividere; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. communionem dirimere. Gr. κοινωνίαν διαλύειν. Din. Comp. 1. 14. Ma vincianili prima con iugegno, e scomuniamli colle parole piatose, dicendo ec. E ap-presso: Ordinarono due per contrada, ch' avessono a corrompere, e scomunare il popolo. G. V. 6. 34. 3. La città si cominciò a scomunarsi, e partirsi i nobili,

e tutto il popolo. SCOMUNATO. V. A. Add. da Scomunare. G. V. 12. 19. 3. Allora lo scomunato, e disarmato popolazzo col loro pazzo caporale si partiro. Din. Comp. 1.-14. E così scomunati conciamgli per modo, che più non si rilievino . Lucan. 31. Or sete a Roma, re si è altresì scomunata battaglia, come s' Annibale Re d' Af-

frica fosse resuscitato.

SCOMUNICA. Pena imposta dalla Chiesa per correzione, che priva della participazione de sagramenti, e del commerzio de fedeli. Lat. excommunicatio.
Gr. ανάθεμα. G. V. 12. 57. 2. Alla quale scomunica,
e interdetto s' appellò al Papa.
SCOMUNICAGIONE. V. SCOMUNICAZIONE.
SCOMUNICAMENTO. Scomunica Scomunication

SCOMUNICAMENTO. Scomunica, Scomunicozione . Lat. excommunicatio . Gr. ava 9 zua . Tratt. Consigl. Questo scomunicamento sarà sopra tutti quelli, che saranno a sinistra.

+ SCOMUNICARE. Imporre scomunica. Lat. a Christionorum communione separare. Gr. αναθεματίζειν. G. V. 12. 42. 3. Issofatto fu scomunicato. Pass. 142.

Da coloro, che fussono scomunicati di maggiore sconiunicazione ec. dee il confessore domandare saramento, ch' egli staranno a' comandamenti della Chiesa. E 144. Poi gl' imponga la penitenza ec. comandandole, che si guardi di non ricadere in simile fallo, per lo quale fusse scomunicato. Maestruzz. 2. 34. 1. Lo scomunicato non puote iscomunicare . E 2. 35. Quando il giudice dice: io iscomunico colui, e simiglianti parole, s' intende della iscomunicazione maggiore. E più sotto: Che sarà di due, a' quali fu commesso, che eglino-iscomunichino alcuno, e ciascheduno di loro in uno momento medesimo dice: io ti scomunico, se colui non ti iscomunica! Risponde sant' Ugone. Ciascheduno di que' giudici iscomunica, imperocchè la loro intenzione è, che costui sia iscomunicato. Din. Comp. 3. 76. Scomunicò gli uficiali, e interdisse la terra.

\* SCOMUNICATISSIMO. Superl. di Scomunicato.

Alleg.

SCOMUNICATO. Add. Lat. abstentus, S. Cipr. Gr. αναθεματισθείς. G. V. 12. 105. 1. Della detta caduta subiramente morio sanza penitenza, scomunicato, e dannato da santa Chiesa. Maestruzz. 2. 43. Da ogni scemunicazione, o maggiore, o minore data dalla ragione puote lo scomunicato essere assoluto dal Vescovo. Pass. 143. Imprima il peccatore scomunicato si dee umilmente inginocchiare. E altrove: Mentrechè dice il salmo, batte le reni dello scomunicato con alcuna verga, o bastone. Dittam. 2. 25. Or questo Imperador su il primo il quale Fosse scomunicato per la Chiesa

S. Per similit. vale Iniquo , Pessimo . Lat. exsecrandus , sacrilegus . Segn. Conf. instr. I rimedi son di due sorte, altri vagliono a punire queste lingue scomn-

nicate ec.

SCOMUNICATORE. Che scomunica. Lat. excomunicator . Gr. ο αναθεματίζων . Maestruzz. 2. 40. Essi iscomunicatori metterebbono molti in pericolosi lacciuoli, la qual cosa sopra'l capo loro si rivolterebbe . E 2. 45. Dalla sentenzia del gindice non puote essere assoluto niuno, se non se dallo scomunicatore, ovvero dal suo superiore, se non s'appella, ovvero se lo scomunicatore negligentemente, ovvero maliziosamente indu-

gi l'assoluzione

SCOMUNICAZIONE, e SCOMUNICAGIONE. Scomunica. Lat. sacrorum interdictio, excommunicatio. Gr. avaθεμα. Maestruzz. 2. 34. 2. Scomunicazione è ispartimento da ciascheduna legittima comunione, e atto legittimo. G. V. 7. 23. 5. E però cadde in sentenza di scomunicagione di santa Chiesa. E 12. 106. 6. Sotto pena di scomunicazione. Pass. 126. Sono malagevoli casi quelli de'matrimonj ec. delle ripresaglie, de'pegni, delle scomunicazioni, delle irregolaritadi ec. E 144. Dalla scomunicazione minore, la quale l' uomo incorre participando con alcuno scomunicato nel favellare, o mangiare, puote prosciogliere il prete. Vit. SS. Pad. L' altro, come malizioso, volentieri rimase nella scomunicazione. Din. Comp. 3. 76. La Chiesa di Roma richiese i Fiorentini, e formò processo di scomunicazione, e sentenza diè contro a loro.

SCOMUZZOLO. Varch. Ercot. 98. Quando i mae-stri voglion significare, che i fanciulli non sele sono sapute, e non ne hanno detto straccio, usano queste voci : boccata , boccicata ec. briciolo , capello , pelo ,

scomuzzolo.

SCONCACADORE. V. SCONCACATORE.

SCONCACARE. In signific. att. vale Bruttar di merda . Lat. merda fædare , conspergere . Gr. κοπροφοράν , πόπου πληρών. Franc. Sacch. nov. 144. Voi dite, che io v' ho sconcacato; lo sconcacato pare essere a

S. In signific. neutr. pass. vale Bruttarsi di merda; e talora Aver grandissimo stimolo d' andar del corpo, Won la poter ritenere . Patoff. 4. Per voglia di giucar mi sconcacai.

SCONCACATO. Add. da Sconcacare. Franc. Sacch. nov. 82. Tu l'hai fatta cavalier pisciato, e io lo farò cavaliere sconcacado [ qui alla maniera Lombarda, fac-

cendo parlare messer Bernardo Visconti]

SCONCACATORE, e SCONCACADORE. Che sconcaca . Franc. Sacch. nov. 144. Va' reca a Stecchi la tal roba ec. da poiche mi convien vestire lo sconcagadore, e gli sconcagadi [ qui alla maniera Lombarda ] .

\* SCONCARE. Trarre fuori della conca. Bisc. Malm.

Sconcare il bucato.

\* S. In modo basso ed in signific. neutr. si Trasferisce ad Useir fuori . Fag. rim. E grida : Sconca fuora di quel nido, che vil erba ingiunca

\* SCONCATENATO. T. degli Scientifici . Sconnes-

so; Che non ha concatenazione.

SCONCENNATAMENTE. V. A. Avverb. Disacconciamente. Lat. inconcinne. Gr. ατάχτως. Vit. Crist. È menato inverso Gerusalemme ec. e ansando, e colle mani legate di dietro, spogliato in mantello, cinto in gonnella sconcennatamente, e col capo scoper-

+ \* SCONCENTRATO. Che è fuori di suo centro. Salvin. centur. 3. disc. 5. Non pongono l' onesto innanzi all'utile, il quale utile non è mica ne anche utile, se non è onesto, ma con istrana perversione di giudicio, e con ordine sconcentrato, all' utile l' onesto po-

SCONCERTAMENTO. Sconcerto. Lat. turbatio. Gr. παραχή. Tratt. segr. cos. donn. Provano alquantune gli

sconcertamenti prodotti dal sudore. SCONCERTARE. Cavar di concerto. Lat. conci-

nentiam perturbare. Gr. συμφωνίαν, ταςάτταν.
+ β. Per metaf. Disordinare. Lat. destruere, perturbare. Gr. άποσκευαζαν, διαπαράτταν. Sagg. nat. esp. 72. La quale (aria) poscia in qualunque modo allerandosi sconcerti, e guasti la retta operazione dello strumento. Red. Ditir. 9. Lo sconcerti quanto sa , Voglio berne almen due ciotole. Segn. Mann. Nov. 13. 1. Tornando ogni poco l'ordine a sconcertarsi per la ribellione frequente delle passioni. E appresso; Una tale subordinazione non è facile a sconcertarsi.

\* SCONCERTATAMENTE . In modo sconcertato;

Disordinatamente . Accad. Cr. Mess.

+ \* SCONCERTATISSIMO . Superl. di Sconcertato . Segn. Conf. instr. cap. 9. Questo è propriamente alternar le note con una sconcertatissima consonan-

SCONCERTATO, e SCONSERTATO. Add. da Sconcertare. Lat. perturbatus. Gr. diamagax dais. Buon. Fier. 4. 2. 7. Da rimetter in forma, dicev'egli, I capi sconsertati, e fnor di sesto. E appresso: Fiaccati poli, e zone sconsertate. Salvin. disc. 1.92. Quando le passioni, qual popolo sconcertato, e tumultoso, nella città dell'anima si soleva ec. tutto è confusione, tutto è disordine.

SCONCERTATORE . Che Sconcerta . Lami

Dial.

SCONCERTO. Lo sconcertare; contrario di Concerto . Lat. concentus perturbatio , turbatio . Gr. συμφωνίας καταγαχή.

S. Sconcerto, si prende anche per Disordine. Segn. Mann. Nov. 13. 1. Essendo il loro interno pienissimo di sconcerto, mentre alla parte inferiore tocca di co-mandare, alla superiore d'ubbidire.

SCONCEZZA. Astratto di Sconcio; Disordinamento. Lat. inconcinnitus . Gr. austia. Amm. ant. 14. 3. 2. Nè desiderate sconcezze, ne composte adornezze si

convengono a uomo Cristiano . E 14. 3. 4. Non solamente nella bellezza, e nella pompa delle cose temporali, ma eziandio nella sconcezza puote esser vanità. Valer. Mass. Non hanno sconcezza, e son da scrivere tra i miracoli.

\* SCONCIA. T. de' Fornaj. Dicesi del Ritocco, o

Rinfresco rinnovato

+ SCONCIAMENTE. Avverb. Con isconcio. Lat. inconcinne . Gr. axoutus . Salv. Avvert. 1. 2. 5. Con le voci del miglior secolo, il più, scrivono sì sconciamente, ec. che troppo misera cosa, troppo compassionevole sembra la lor fatica.

§. I. Per Vergognosamente, Con onta. Lat. turpiter, inhoneste. Gr. αίσχεως. G. V. 11. 108. 2. I Fiamminghi, ch' erano a oste sopra Tornai, se ne

partiro sconciamente.

S. II. Per Grandemente, o Soprammodo; e si dice in mala parte. Lat. fæde, fædum in modum, immnniter. Gr. αίσχοως, αναιδως. Bocc. nov. 1. 8. Golosissimo, e bevitore grande, tanto che alcuna volta sconciamente gli facea noia. E nov. 69. 21. Presone un altro (dente) il quale sconciamente magagnato Lidia avea in mano, a lui doloroso, e quasi mezzo morto il mostra-rono. E nov. 88. tit. Si vendica faccendo lui sconciamente battere. Bern. Orl. 2. 9. 12. Perchè accostata con la sferza in mano Sconciamente di dietro lo bat-

S. III. Per Istravagantemente, Malamente. Lat. male. Gr. xaxas . Tav. Rit. Li cavalieri trapassano quella sera il meglio possono con frutte salvatiche, e erbe sconciamente condite. E appresso: Io, secondo peccatore, sconciamente l'ho usate.

(\*) SCONCIAMENTO . Sconcio , Lo sconciare , Scomodo . Lat. incommodatio . Gr. βλάμμα . Salvin. disc. 3. 42. Gli sconciamenti, e gli urti, e gli affronti della

persona in questo esercizio intervengono.

SCONCIARE. Guastare, Disordinare. Ed oltre agli altri sentim. si usa nel signific. neutr. pass. Lat. perturbore, corrumpere. Gr. διαπαράτταν, διαφθάραν. G. V. 11. 24. 3. Per questa mutazione molto si sconcio il buono stato di Genova. E 12. 49. 3. Non fino di piovere quasi del continuo, onde molto sconciò le ricolte, e guasto molto grano. Nov. ant. 44. 1. Messer, per cortesia acconciate li fatti vostri, e non isconciate gli altrui. Valer. Mass. Affermando, che niuna parola uscirebbe della sua bocca, per la quale la sua causa se ne sconciasse.

S. I. Sconciare, per Iscomodare. Lat. incommodare, incommoditatem afferre. Gr. κοπιάζεν. Lab. 260 Non fu giammai, ch'io non avessi, senza sconciarmi di nulla, ad un compagno, che con non minore albero di me navigato fosse, fatto luogo. Pecor. g. 6. nov. 2. Quel podere era la dote sua, e non la voleva scemare, ne sconciar sè per acconciare altri. Franc. Sacch. Op. div. 131. Se pagassi, e non te ne sconci, se' tenuto sovvenire il comune tuo sanza interesso. Gell. Sport. 1. 3. Compare, e' bisogna sconciarsi a queste cose

S. II. Sconciare, termine del Giuoco del colcio, si dice del Trattenere, e Incomodare gl' innanzi. Lat. cubitis depulsare, obviam currentes pervertere. Gr. πυανόν απωθαν. Cecch. Dot. 2. 5. Chi non può Dare alla palla, sconci. Fir. dial. bell. donn. 338. Al calcio noi non serviamo per isconciare, ma si bene per dare alla palla talora, s' ella ci balza. Dav. Acc. 142. Quivi daudo alla palla, e rimbeccando, e sconciando, e scorrendo ec. sì destro, e sì prò di sua persona si dimostrò

S. III. Sconciarsi , diciamo del Disperder , che fanno le femmine pregne la creatura . Lat. abortire . Gr. έξαμ-Barr. Cron. Morell. 350. Hanne avuti infino a oggi otto, o nove figliuoli, ed éssi sconcia circa di tre volte.

La prima volta si sconciò, credo, dal di la menò a due anni in circa, in una fanciulla femmina. Franc. Sacch. 1im. 26. Che tal si sconcia grossa, e tal si sface, E tal, se'l porta, un piccinaco face. Sper. oraz. Anzi, accorgendosi d'esser gravida, usa ogni arte a gran rischio per isconciarsi, e disgravidare.

S. IV. Sconciarsi una gamba, o un piede, Romperse-lo, o Slogarselo. Gron. Vell. 53. Si mosse il cavallo, e corse un pezzo, e gittolla in terra, di che si sconciò la gamba. M. V. 9. 61. Il capitano ec. sconciossi il piede in forma, che non poteva più stare in su' pie-

SCONCIATAMENTE . Avverb. Sconciamente , In maniera sconcia. Lat. male, incondite, indecore. Gr. αίσχεως. Borgh. Vesc. Fior. 574. Troppo sconciatamente s' allontano nella parte principale del santo, e

costumato vivere Cristiano.

SCONCIATORE. Che sconcia. Disc. Calc. 13. Il calcio richiede quattro sorte di giocatori, cioè ec. gli sconciatori, i quali rattengono i detti innanzi, quando la palla accompagnano, e dallo sconcio, che e' danno loro, sono così detti . Cant. Carn. Ott. 41. E perchè sconciatori Ci è oggi più che mai, ma senza ingegno, Chi ha poco disegno Non lo chiamate a sconciar nulla mai

SCONCIATURA. Aborto, la Creatura dispersasi nel parto. Lat. abortivum. Gr. το έκτςωματιαίον. Varch. Suoc. 5. 3. E se pure s'avvedesse alcuno, ch' ella avesse partorito, dire, ch' ella sia stata una sconciatura. Menz. sat. 5. O almen per questo ha dato in scon-

S. I. Per similit. Soder. Colt. 68. E non è dubbio in quello della Miglia sul Genovese accanto alle Magra essersi veduto un susino vivere sopra un ulivo; ma sono sconciature, e abortivi, che non bastano, nè possono bastar più che tanto ec.

S. II. Per metaf. si dice di Cosa imperfetta, o mal fatta. Galat. 61. Tu non de' giammai favellare, che tu non abbi prima formato nell' animo quello, che tu dei dire, che così saranno i tuoi ragionamenti parto,

e non isconciatura

+ \* SCONCIATURELLA. Dim. di Sconciatura; Sconciaturina . Seguer. Incr. 1. 8. 2. Che se pure . . . quelle tante sconciaturelle , cui diamo il nome di atomi, con accozzarsi ciecamente fra loro infinite

SCONCIATURINA . Dim. di Sconciatura . Alleg. 156. Vi nascevan dentro le centinaia delle sconciaturi-

ne senza misura.

+ SCONCIO. Sust. Scomodo, Danno, Disordinamento. Lat. incommodum, jactura, inconcinnitas. Gr. ζημία, βλάβη, άμεσία. Bocc. nov. 35. 4. Senza donno, o sconcio di loro questa vergogna ec. si potessero torre dal viso. G. V. 8. 37. 3. I Fiorentini per tema, che le dette parti non facesson ribellar la terra, a sconcio di parte Guelfa, sì si tramisono d'acconciarli insieme. Agn. Pand. 36. Del danno tuo, del tuo sconcio poco si cura, dove a lui ne risulti bene. Galat. 17. Eglino sempre sono l'indugio, lo sconcio, e'l disagio di tutta la compagnía. E 37. Le cerimonie sono di grande sconcio alle faccende, e di molto tedio.

SCONCIO. Add. Contrario di Acconcio. Lat. inconcinnus, inornatus. Gr. axoutos. Lor. Med. canz. 6. 2. Quando agli nomin vi mostrate, Fate d'esser sempre acconce, Benchè certe son più grate, Quando altri le vede sconce. Malm. 9. 5. Acciocch' ei non la veggia sconcia, e sciatta, Manda giù la mpannata,

e si rimpiatta.

S. I. Per Iscellerato . Dant. Par. 9. Piangera Feltro ancora la dissalta Dell' empio suo pastor, che sarà sconcia. But. ivi : Sconcia, cioè scellerata.

S. II. Per Isconvenevole. Lat. turpis, indecorus. Gr. αίσχος. Dant. Inf. 18. l'fui colei , che la Ghisola bella Condussi a far le voglie del Marchese, Come che suoni la sconcia novella. Bacc. nov. 50. 4. Se ne cominciò forte a turbare, e ad averne col marito di scon-ce parole. E g. 6. f. 4. Non per dovere nelle opere mai alcuna cosa sconcia seguire. E nov. 82. 7. La quale la santità, l'onestà, e la buona fama del monistero colle sue sconce, e vituperevoli opere, se di fuor si sapesse, contaminate avea. 6. III. Per Istravagante. G. V. 12. 8. 19. All' uscita

di Giugno fece fare una sconcia giustizia.

+ S. IV. Per Ismisurato, Gravissimo, Grandissimo.
Lat. immensus, immoderatus, immanis. Gr. ύπερμεγέ-9ns. Bocc. nov. 13. 7. Avendo dimenticato a qual partito gli avesse lo sconcio spendere altra volta reca-

+ S. V. Per Schifoso. Dant. Inf. 29. La vostra sconcia, e fastidiosa pena Di palesarvi a me non vi spa-

venti. Monti.

+ S. VI. Per Brutto, Disonesto, Vergognoso. Pass. 94. Fu in Parigi uno scolaio, il quale per gli sconci, e gravi peccati, ch' avea, si vergognava di venire alla confessione. Monti.

+ S. VII. Per Smodato, Disconvenevole. Maestruzz. 2. 5. Della gola ne nascono cinque, cioè isconcia letizia, scurrilitade, immondizia, il molto parlare, e iscu-

rità de' sensi. Monti .

S. VIII. Per Infetto. Dant. Inf. 30. l' sarei messo gia per lo sentiero, Cercando lui tra questa gente sconcia. But. ivi: Tra questa gente sconcia, che è in questa bolgia. così infetta d'infermità, e guasta.

S. IX. Per Aspro , Scosceso . Lat. difficilis , asper incommodus . Dant. Inf. 19. Quivi soavemente spose il

carco Soave per lo scoglio sconcio, ed erto.

S. X. Per Guasto, Slogato. Lat. luxatus . Gr. egn-Seωμένος . Cavalc. Discipt. spir. Come dunque sarebbe stolto chi volesse innanzi sempre tenere il braccio sconcio, e vivere in continua pena, che sentir solo il duolo del racconciarlo?

S. XI. Per Mal fatto, Deforme. Lat. deformis. Gr. ai oxeos. Bern. Orl. 1. 13. 9. Di corpo sconcio, e di

viso si fiero, Ch' aria smarrito ogni anima sicura.

§. XII. Per Disordinato, Senz' ordine. Lat. perturbatus, incompositus. Gr. διαπαραχθάς. Stor. Pist. 90. Andavano molto sconci, come coloro, che non credeano, che la gente di Castruccio vi fosse.

\* SCONCISSIMO. Superl. di Sconcio. Salvin. Opp.

Pesc. Qui ten verría pietà dello sconcissimo Fato.
(\*) SCONCLUDERE. Contrario di Concludere, Disfare, Disciorre. Lat. disolvere. Gr. Siahuar. Red. tett. 2. 131. Quanto più io mi mostrassi infervorato di voler concludere l'affare, tanto più mi crederei di sconcluderlo.

SCONCOBRINO, e SCOCCOBRINO. Giocolare forse simile a Mattaccino. G. V. 12. 4. 3. E'l cappuccio vestito a-modo di sconcobrini, col batalo fino alla cintola (così in alcuni T. a penna). Morg. 25. 25. Bussoni, e scoccobrin fanno moresche, E gettan da' balcon sior bianchi, e gialli. Bellinc. son. 144. Ella sapea di rutti di radice, Come de scoccobrin la sonaglie-

SCONCORDANZA. Contrario di Concordanza, nel signific. del S. I. Salvin. pros. Tosc. 1. 299. Quel secolo del 1300., in cui correttamente da chicchessia senza le odierne sconcordanze parlavasi, fu la base, e'l fonda-

mento di nostra lingua.

SCONCORDIA. Contrario di Concordia. Lat. discordia. Gr. διαφορά. Fior. Cron. Era abbassata per le sconcordie, e divisioni. Com. Inf. 9. La crudele sconcordia, che conduceva l'anime Romane. G. V. 8. 86. 1. Ma tutto era in vano, se non che gli Ubaldini tra

loro vennero a sconcordia.

+ \* SCONCORPORARE. Scorporare, Toglier dal corpo, e figuratam. Levar da un fondo, da un capitale. Magal. lett. scient. pag. 205. Il di cui infinito esclude il potergli dar fuora, e per così dire, sconcorporargli, nè in tutto, nè in parte da se medesimo, non lasciando egli voto di se alcun luogo, dove ec.

\* SCONDESCESO. Scosceso, Dirupato. Red. lett.

Per le scondescese, strarupevoli balze di Pindo.

+ \* SCONFERMA. Ritrattazione di una nuova che si è sparsa; contrario di Conferma. Salvin. Buon. Fier. 3. 4. 14. Dicesi: aspettar lo zoppo, cioè il secondo corriere, ch' ha più indugiato a venire a udire la conferma, o sconferma della prima nuova.

SCONDITO. Add. Non condito. Alleg. 120. A sno costo mangiar poche scondite Vivande in fretta, ber con esse vino, Che di canapo sia più, che di vi-

S. Per metaf. vale Sciocco, Senza giudizio. Lat. insipidus , inconditus , fatuus . Gr. avaic 9 n705 , µwgo's . M. V. 5. 36. Parendo al Patriarca essere in vergognoso, e non sicuro partito tralle mani dello scondito popo-lazzo, cui egli mattamente avea esaltato. E cap. 40. Menarne a Siena gli uomini, e le femmine ec. in gran gloria, e gazzarra di quello scondito populazzo. È 11. 54. Assai ve ne furono morti di quelli del baldanzoso, e scondito popolo. Tac. Dav. Perd. eloq. 413. Ma quelle parole rozze, que' concetti sconditi sanno dell' antico (qui il T. Lat. ha inconditi sensus).

(\*) SCONFERMARE . Voce bassa usata per energia di lingua ; e vale lo stesso che Confermare ia tutto , siccome si dice Sprofondare per Profondare, Smunto per Munto, ed altri. Lat. firmissimum reddere. Gr. περοσεμπεθέν. Buon. Tanc. 2. 2. 1' vo' che questa pace con un ballo Qui fra noi tre si venga a sconferma-

SCONFESSARE. Contrario di Confessare; Negare. Lat. negare . Gr. agvarda. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 309. So nondimeno essere di quelli, che vogliono, ed egli non lo sconfessa, lui avere scritte molte epistole volgari. Franc. Sacch. rim. 22. Chi niega, e chi scon-

fessa scriite, o carte.

SCONFICCARE. Scommetter le cose confitte, Schiodare. Lat. refigere, perfringere. Gr. апохабийву. Bocc. nov. 14. 14. Nondimeno, non essendo la buona femmina in casa, la sconficco per vedere che dentro vi fosse. Vit. S. M. Madd. 92. lo voglio andare alla città, e cercherò di miei amici, che vengano a aiutarmi sconficcare il mio Signore della croce. E 93. Nicodemo pose la mano a' piedi, e 'ncominció a sconficcare ec. E la Maddalena vedendo sconficcare que' preziosi piedi, pensomi, che con doloroso pianto diceva ec. Tac. Dav. ann. 2. 41. Quasi sconsiccar la tesoreria, la quale se noi voteremo per vanità, l'avremo a riempiere per ingiustizie . Libr. Son. 85. Ed écci un Fiorentin, che'l Salvatore Di croce sconsiccò con le sue mani.

SCONFICCATO. Add. da Sconficcare; Schiodato, Scommesso. Lat. refixus, perfractus. Gr. αποκαθηλω-θάς. Serd. stor. 16. 633. Dimoratono quivi sei giorni, e davano chiodi sconficcati per lo più dalle tavole del

naufragio, per aver carne, e altre cose da mangiare.
SCONFIDANZA. Dissidenza, Contrario di Considenza. Lat. dissidentia. Gr. απιςία. G. V. 10. 131. 4. Mostrando con belle ragioni, e colorate la sconfidanza di Messer Marco. M. V. 2. 55. Unde tra' terrazzani, e sorestieri era sconsidanza grande. E 5. 9. Messer Massiolo veggendo, che messer Giovanni era tornato in grazia con messer Galcazzo, incominciò a prendere sconfidanza di lui.

SCONFIDARE. Diffidare. Lat. diffidere. Gr. aniçeiv. Pist. S. Gir. Acciocchè per lo comme vostro consentimento tu possi il debito, che tu promettesti, rendere al Signore, della cui coscienza non ci sconfidiamo. SCONFIGGERE. Rompere il nimico in battaglia.

Lat. dissipare , profligare , cladem afferre . Gr. nitav. G. V. 11. 72. 3. Per amore, che con Castruccio ci fu a sconfiggere ad Altopascio . Bocc. nov. 17. 44. Fu nella battaglia morto, e il suo esercito sconfitto. Nov. ant. 20. 3. Il conte gli scontisse, e francò lo paese. Liv. M. Boto a Giove, che se egli sconfiggesse i Sanniti, farebbe ec. Vit. SS. Pad. 1.º9/1. Cotal di esci loro a dosso nel nome di Dio, e sii certo, che tu gli sconfiggerai . Alam. Gir. 10. 159. Opra poi fe maravigliosa e nuova, E ci sconfisse tutti in un momento.

\*\* S. I. Per Isconficcare. Borgh. Col. Milit. 448. Essendo tornato Cicerone da quel così ingiusto, e mal da lui meritato esilio, ed avendo per forza sconfitta di Campidoglio la legge, per la quale era stato cacciato,

ne su da' più severi assai biasimato.

§. II. Sconfiggere, per metaf vale Abbattere. Lat. affligere, profligare. Gr. κατεργάζεσθαι, διαφθείζειν. Sen. Pist. 14. Questo medesimo avviene delle cose, che sconfiggono i nostri animi.

SCONFIGGIMENTO. Lo sconfiggere . Lat. clades. Gr. nara. Vit. Plut. Allora fece parere si gran rot-

ta, e sconfiggimento a quelli cc.
\* SCONFIGGITORE. Che sconfigge. Salvin. pros.

sacr. Della carne rubelle sconfiggitore.

SCONFITTA Verbale de Sconfiggitrice de mali, di-

SCONFITTA . Verbale da Sconfiggere; Rotta, Lat. clades. Gr. ятта. Восс. nov. 17. 5. In una grande sconsitta, la quale aveva data ad una gran moltitudine di Arabi. G. V. 8. 55. 18. Di questa sconsitta abbassò molto l'onore ec. de' Franceschi. E 11. 51. 7. La gente di messer Mastino furon messi in isconfitta. Dittam. 1. 22. Ora ti vengo a dir le cose strane, Che furo in terra, e'n mare, e le sconsitte Galliche, e Spagnuole, ed Affricane. Petr. uom. ill. Non campando messo, che portasse la novella della sconfitta . Vit. SS. Pad. 1. 6. Udendo Antonio incominciò a piangere di grande letizia, gaudendo della gloria di Cristo, della sconfitta del nimico .

\*\* §. Sconfilla, per Guastamento, Devastazione, Rovina. Car. Long. Sof. pag. 80. (Fir. 1811.) Dafni cacciatesi le capre innanzi, con gran fretta rimontò l'erta, e veduta tanta sconsitta (cioè il giardino disertato), tutti insieme gridavano, e gridando dolorosa-

mente piangevano. Monti.
SCONFITTO. Add. da Sconfiggere; Vinto, o Rotto in battaglia . I.at. profligatus . Gr. ทำงางอัง . S. Grisost. Migliore dunque evi tu innanzi che cadessi, che la moltitudine di Giudei sconsitti . Dittam. 2. 17. Che in Persia er' ito tornando sconsitto, E che perduto aveva assai del mio. Cavalc. Med. cuor. Un altro Santo dice, che di niuna cosa lo nimico è, si sconsitto, come per la misericordia.

§. ). Per Isconficcato. Lat. refixus, fatiscens. Gr. απο-καθηλωθάς. Bocc. nov. 15. 19. Gli venne per ventura posto il piè sopra una tavola, la quale dalla contrapposta parte sconsitta dal travicello, con lui insieme se n'andò quiudi giuso. Burch. 1. 45. Nel digesto, Ove tratta dei zoccoli sconsitti. Vit. S. M. Madd. 93. E quando ebbono sconfitte le mani [ di Cristo ], e Giosep

pigliò quel corpo in sulle braccia ec.

\*\* §. 11. Metaforic. per Guastato, Rovinato: Car.

Long. Sof. pag. 81. (Fir. 1811.) O rosaio sconsitto,
o giardin mio deserto. Monti.

SCONFITTURA. V. A. Sconfitta. Lat. clades. Gr. κττα. Liv. M. Don l'elli mise si gran paura a' nimi-ci, ch'elli tornaro a sconsittura. SCONFONDERE. Confonder con violenza, Mettero

in gran disordine. Lat. turbare. Gr. τυςβάζαν. Patnff. 6. Ma quello Dio, che morte ricevette, Gl'ipocriti sconfonda, e i traditori. Tac. Dav. ann. 12. 150. Rompe i bastioni, e coloro sconfonde presi nella lor gab-bia. E stor. 3. 301. Sconfonderanno, rintroneranno quanti cavalli e cavalieri divezzi dalla guerra vi avra (qui il T. Lat. ha operient, ac superfundent). Morg. 3. 14. Per mille volte lo Dio Macometto Ti sconfonda, Appollonio, e Trivigante.

SCONFORTAMENTO. Il dissuadere, Lo sconfortare , Sconforto. Lat. dehortatio . Gr. anorgonn'. Libr. Op. div. Il Vescovo lo sconfortò, e lo cavalier valente

allo sconfortamento non consentl .

SCONFORTARE. Dissuadere, Distorre. Lat. de-hortari, dissuadere. Gr. αποτεέπαν. Libr. Mott. Sconfortaudolo che non pigli moglie. Stor. Pist. 130. Quanto più ne lo sconfortavano, tanto più gli accendevano l'animo a farlo. Fr. Giord. Pred. R. Con empie persuasioni sconfortavano questa santa impresa. Vit. SS. Pad. 1. 123. Ci venne incontro, e sconfortocci d'andarvi. Copr. Bott. 4. 61. Dimni un poco, donde viene, che questi dotti sconfortano così gli altri dallo studiare. Bern. Orl. 2. 21. 21. Forse che l'odio, che a Rinaldo porta, A stare in sua presenzia la sconfor-ta. Borgh. Col. Lat. 398. Pare, che per questa conside-razione sieramente gli sconforti dall'accettarle.

S. In signific. neutr. pass. vale Shigottirsi. Lat. animum despondere, consternari. Gr. καπαπληττεσθαι. Bocc. nov. 17. 54. Madonna, non vi sconfortate primachė vi bisogni. Petr. son. 236. Onde si sbigottisce, e si sconforta Mia vita in tutto . Ovid. Pist. 48. O sirocchia mia, io ti prego, che tu non ti sconforti; aiutati

valentemente

SCONFORTATO. Add. da Scoafortare. S. Per Abbattuto, Mesto, Sbigottito. Lat. afflictus, moerens. Gr. κατηθής, λυπηφές. Nov. ant. 99. 7. E come sete voi così sconfortato malamente! G. V. 9. 208. 2. Per lo quale tradimento, e partita i Fiorentini

rimasero molto sconfortati.

SCONFORTO. Travaglio, Displacere; Contrario di Conforto . Lat. molestia , mœror . Gr. λύπη. Bocc . nov. 36. 10. Ma per non esser cagione d'alcuno sconforto a Gabriotto, quanto più pote, la sua paura nasco-se. Com. Inf. 9. Ma dietro lo sconforto venne la paura . Mess. Cin. rim. Non credo fosse cuore, Sotto tua legge, Amore, Che non pigliasse martiro, e sconforto. Cron. Morell. 283. Non istare ec. con chi venisse dall' aria corrotta ec. se non il meno che tu puoi, non dimostrando ischifarlo per modo s' avveggia, acciò non isdegnasse, o non pigliasse isconforto. Bern. Orl. 3. 4. 51. Chi conterebbe i pianti, e gli sconforti, Che s'odou per le case, e per le strade Di Parigi?

SCONGIUGNIMENTO. Contrario di Congiugnimen-

to; Disgiugnimento . Lat. alienatio , disjunctio , separatio. Gr. a'Morgiwois, diageugas, diagwenois. But. Inf. 22. 2. Draghinazzo significa implicazione, e scon-

giugnimento d'affezione.

SCONGIUNTURA. Scongiugnimento. Introd. Virt.
Per la scongiuntura di tutti li membri, che tutti mi

farono disgiunti, SCONGIURAMENTO. Lo Scongiurare. Declam, Quintil. C. Il munimento è intorniato con iscongiura-mento. Tac. Dav. ann. 2. 51. Troyandosi sotto il suolo, e nelle mura ossa di morti, versi, scongiuramenti [il T. Lat. ha: devotiones]. Serd. stor. 2. 87. Nè gli scongiuramenti, e prieghi dell'ottimo, e costantissimo Re poterono piegare l'animo di Francesco [ qui T. VI.

nel signific. del S. II. di Seongiurare . Lat. obtestatio . Gr. ixsoia

SCONGIURARE. Costrignere con meszi per lo più leciti, e violentare i Demonj . E Scongiurare alcuno, vale Proccurare di costrignere i Demoni a uscirgli d'addosso. Lat. adjurare, S. Ag. e Lattane. Gr. ¿ξορχίζων. Pass. 347. Truovansi certe altre persone, e uomini, e feminine, che non sanno l'arte magica, nè invocare, nè scongiurare demonj. G. V. 9. 234. 1. Con più de' suoi frati, e con più di cento buoni nomini della terra, il venne a disanimare, e a scongiurare. Maestruzz. 2. 20. Ma i demonj possiamo iscongiurare per virtu del nome d' Iddio. E appresso: Non è però licito di scongiurarli per imparare alcuna cosa da loro.

S. I. Per Costringere, o Provocare a fare alcuna cosa con giuramento esecratorio. Maestruzz. 2. 20. 11 Principe de' Sacerdoti presumette di scongiurare il no-

stro Signore Gesù Cristo.

S. II. Per Ricercare alcuno strettomente di checchessia, per amor di qualche cosa, ch'egli abbia cara; Strettamente pregare. Lat. obtestari, obsecrare. Gr. ixerever. Dant. Purg. 21. L'una mi fa tacer, l'altra scongiura, Ch' i'dica, ond' io sospiro, e sono inteso. Bocc. nov. 26. 25. Tanto disse, e tanto prego, e tanto scongiuro, che ella vinta con lui si pacesico. E nov. 67. 7. Anichino si senti scongiurare per quanto ben tu mi vuogli. Varch. Ercol. 13. E così vi conforto, e prego, e scongiuro che facciate. Bern. rim. 1. 8. 10 vi scongiuro, se mai voi venite Chiamato a medicar quest'oste nostro, Dategli bere a pasto acqua di vi-

SCONGIURATO. Add. da Scongiurare. Lat. adjuratus. Gr. Egoguso Seis. Dittam. 1. 18. Magico fu , e

nelli scongiurati Dimon credette.

SCONGIURATORE. Colui, che scongiura. Lat. exorcista, adjurator, obtestator. Gr. έξοςκις ής. Maestruzz. 2. 20. Lo scongiuratore delle creature sanza ra-

gione si può intendere in due modi.

SCONGIURAZIONE. Scongiuramento, Esercismo, Scongiuro. Lat. adjuratio, exorcismus. Gr. έξορχισuos. Com. Inf. 20. Per modo di scongiurazione li demonj fanno noto agli uomini quello, che è a venire in più modi. Maestruzz. 1. 11. Imperocchè a lui s'appartiene d'imparare a mente ec. le scongiurazioni de mali spiriti. Ar. Fur. 26. 128. Pur la scongiurazione, onde solia Comandare a' demonj, aveva a mente.

S. Per Giuramento esecratorio. Lat. execratio. Gr. κατάρα. Maestruzz. 2. 20. Nondimeno per alcuna necessitade i superiori possono costriguere i sudditi con tale generazione di scongiurazione. Tac. Dav. stor. 4. 354. Udito con grande approvanza di tutti, gli fece

con loro barbare scongiurazioni obbligare.

SCONGIURO. Lo scongiurare, Scongiuramento,
Costrignimento, o Violentamento de' demonj. Lat. exorcismus. Gr. έξοςαισμός. Pass. 335. Quando per invocazione, o per lo scongiuro ec. il demonio si chiama a rispondere ec. spesse volte mostra d'esser costretto per la nvocazione, o per lo scongiuro. E 342. A fare que-ste cose usano i malefici alcuna fiata le invocazioni, e scongiuri a' demonj espressamente. Borgh. Orig. Fir. 237. Perchè non venisse a notizia de nemici, e non potesser con certi scongiuri per questa via far dan-

\*\* S. I. Per Giuramento . Ariost. Fur. 43. 136, Ma con scongiuri il Negro ad affermare, Che sua è la ca-

sa ec. (costrutto Lut. At ille pejerare).

S. II. Scongiuro è anche il Provocare altri a fare alcuna cosa invocando il nome di Dio. Maestruzz, 2. 20. Se alcuno per invocazione del nome d' Iddio, o vero di qualunque cosa sacra, ad alcuno nomo non suggetto a sè intenda d'imporre necessità di fare alcuna cosa, siccome impone a se medesimo giurando, tale

scongiuro non è licito.

S. III. Per Priego caldissimo, efficacissimo, o instantissimo. Lat. obtestatio, obsecratio. Gr. ixería. Petr. nom. ill. Non fece mai fine a' preghi, e agli scongiuri, insino ch' ella non armò colle proprie mani lo 'nfelice, e mal creduto marito . Serd. stor. Ind. 15. 606. Con avvertimenti, scongiuri, e con autorità ottenne, che facessero incontanente abbassare il trinchetto

\* SCONNESSIONE . Contrario di Concatenazione . (\*) SCONNESSO. Add. Incongruente, Disunito. Lat. disjunctus, incongruus. Gr. Siahudels, avaquosos. Se-gner. Mann. Dicemb. 7. 3. Vedi però che connessione strettissima passa tra queste parole ec. e tra queste altre, che sembrano si sconnesse. Salvin. pros. Tosc. 2. 74. Il sonetto, per dir tutti i difetti in un mazzo, è gretto, sterile, e sconnesso ec. E 89. Le quali a chi più oltre non mira sembrino disunite e sconnesse.

\* SCONNETTERE . Contrario di Connettere : Distaccare, Disunire, Discorrere, o Scrivere sens' ordi-

SCONOCCHIARE. Trarre d'in sulla rocca il pennecchio, filandolo. Lat. pensum conficere, pensum absolvere . Gr. w çaqundev diaman. Bellinc. son. 148. Sai

ben dove un pennecchio si sconocchia.

(\*) §. Sconocchiare, per similit. Consumare, Finire qualche cosa mangiandola . Lat. consumere, exedere. Gr. ngidav. Red. lett. 2. 175. Comparsami calda calda, e ben rosolata in tavola, me la sconocchiai francamente quasi tutta.

SCONOCCHIATO . Add. da Sconocchiare. Zibald. Andr. 100. Il lino, che si fila, Cloto, e lo sconocchiato, quando non ve n'è più, Atropos. Bellinc. son.

264. Un mulin colla rocca sconocchiata. SCONOCCHIATURA. Il Residuo del pennecchio

sulla conocchia. Lat. pensi pars residua.

SCONOSCENTE . Add. Ingrato , Non ricordevole de' beneficj . Lat. ingratus . Gr. αγνώμων . Bocc. nov. 49. 7. E come sarò io sì sconoscente, che ad un gentiluomo, al quale niuno altro diletto è più rimaso, io questo gli voglia torre! E nov. 68. 20. Anzi si vorrebbe uccidere questo can fastidioso, e'sconoscente. Rim. ant. Guid. Cavalc. 62. Tu di', ch' io sono sconoscente, e vile, E disperato, e pien di vanitate. Tass. Ger. 12. 88. Rifiuti adunque, ahi sconoscente, il dono Del ciel salubre, e'ncontra a lui t'adiri ?

S. 1. Per Zotico , Rozzo . Lat. rudis , inhumanus . Gr. aygios. Tav. Rit. Essendo giunti, trovarono al mulino tre mulinari, i quali erano assai villani, e sconoscen-

S. II. Sconoscente, su detto ancora Colui, che non si è giammai fatto conoscere per opera alcuna lodevole, Sconosciuto . Lat. ignobilis , obscurus . Gr. Suggeris , ασημος. Dant. Inf. 7. Ed egli a me: vano pensiero aduni: La sconoscente vita, che i fe sozzi, Ad ogni conoscenza or gli fa bruni. Stor. Eur. 2.39. Perchè la sconoscente vita ch' e' vissero, non merita maggior memoria per lo avvenire, che ella si abbia fino a' di

SCONOSCENTEMENTE. Avverb. Senza conoscenza , Ignorantemente. Lat. temere , imperite . Gr. c'Bs'λως, ασκέπτως. Arrigh. 62. Isconoscentemente usa le

cose dolci colui, che non ha usato l'amare. SCONOSCENTISSIMO. Superl. di Sconoscente. Fr. Giord. Pred. R. Vivono vita sconoscentissima a Dio.

SCONOSCENZA. Ingratitudine. Lat. ingratus animus. Gr. αγνωμοσύνη. Cavalc. Frutt. ling. La coscienza riprende ciascun della sconoscenza; ogni uomo sconoscente comunemente è odioso, e'l conoscente è amabile. E altrove: Grande in verità è la nostra sco-

noscenza, così sfacciatamente ossendere il nostro pietoso padre Iddio. E Specch. cr. Ma oggi è tanta la nostra ingratitudine, e viltade, e sconoscenza, che ec. Libr. Pred. La seconda si è per la sua sconoscenza.

SCONOSCERE. Essere sconoscente, ingrato. Lat. ingratum esse. Gr. άγνωμονάν. Μ. V. 1. 16. Per la soperchia abbondanza, in che si sconoscevano a Dio

[qui neutr. pass.]

SCONOSCIMENTO. Ingratitudine . Lat. ingrati animi vitium . Gr. αγνωμοσύνη. M. V. 6, 62. Per vendetta dello sconoscimento dell' onore, ch' elli aveva fatto

SCONOSCIUTAMENTE. Avverb. Senza esser conosciuto, Occultamente, Nascosamente. Lat. clam, occulte. Gr. αγνώςως. Bocc. nov. 17. 19. Sconosciutamente se n' ando con alcuni suoi fidatissimi compagni. S. Agost. C. D. Codro Re d' Atene sconosciutamente si mise tra i Pelopponesi nimici della sua città per esser morto, e così fu

(\*) SCONOSCIUTISSIMO . Supert. di Sconosciuto . Segner. Crist. instr. 3. 7. 8. Cambio il vino in sangue, ed in sangue propio, con un cambiamento sco-

nosciutissimo

SCONOSCIUTO . Add. Non conosciuto , Incognito . Lat. incognitus. Gr. aγνωςος. Bocc. nov. 27. 7. Eraci tornato sconosciuto per esser con lei. Petr. son. 53. M' andava sconosciuto, e pellegrino. Pass. 26. Si levò, e andava dietro a questo sconosciuto cavaliere. Bern. Orl. 2. 5. 67. Sconosciuto, siccome peregrino, Per mezzo l'oste prese il suo cammino.

S. Per Oscuro , Ignobile , Senza fama . Lat. ignobilis. Gr. aonuss. Pass. 293. Tutto il mondo parlò di

lui, e scrissesi nelle cronache, e nelle storie colui, che prima era oscuro, e sconosciuto.

+ \*\* SCONQUASSAMENTO. Lo stato della cosa sconquassata. Segn. Mann. Aggiunt. Venerd. sant. 4.

La Croce, siccome era già tra' supplizi dati a' delinquenti in que' tempi il più dolorifero, atteso lo sconquassamento totale di tutte l'ossa, così era senza dubico il più pergagneso.

bio il più vergognoso

SCONQUASSARE. Scassinare, Conquassare; e si usa in signific. att. e in neutr. pass. Lat. quatere, quassare. Gr. διασέων. Pecor. g. 16. Ballat. Tempera omai i tuoi venti crudeli, E non isconquassar più la mia barca. Tac. Dav. ann. 12. 156. Poi sconquassandosele il ventre, e le viscere diguazzandosele, lo prega, che per non lasciarla preda, e strazio a' nemici le dea morte onesta. Buon. Fier. 5. 1. 2. Chi picchia, orbè, chi

picchia, chi sconquassa A questo mo' le 'mposte.
SCONQUASSATO. Add. da Sconquassare. Lat. disjectus , jactatus , corruptus , quassatus . Gr. diaono Jas . Serd. stor. Ind. 8. 289. Perchè nè i marinari, nè le vele erano bastanti a tre navi, ne abbruciarono una che era più sconquassata. Buon. Fier. 3. 2. 9. Qual fosse già l'altezza Della torre del capo de superbi ec. Che sconquassata giace là per terra. E 4. 5. 6. Vedete quel pedante sconquassato. Malm. 11. 56. I paesani sbigotti-

ti, E dal disagio sconquassati, e frolli. + \* SCONQUASSATORE. Che sconquassa; Conquassatore . Salvin. Odiss. 1. 8. v. 462. Non comandar ciò a me Nettun di terra Sconquassator: che triste son pe' tristi Le sicurtadi a sicurarsi. Bott. Lez. Accad. Quei nostri pesantissimi carri, sconquassatori con vergogna comune delle bellissime contrade di questa Cit-

SCONQUASSO. Lo sconquassare. Lat. quassatio, turbatio. Gr. σασμός. Buon. Fier. 4. 5. 4. Che imbro-glio, che rigiro, che sconquasso! Salvin. disc. 1. 94. L'una, e l'altra disordina notabilimente l'anima, e mette conseguentemente in confusione, e in isconquasso anche il corpo,

\* SCONSACRARE. Profanare, Ridurre a uso pro-

fano. Bartol. As. + \* SCONSENSO. Voce cantadinesca, per Consenso. Buon. Tanc. 5. 3. Perchè poi lo scousenso a Pietro dia,

S' ha auto a strascinarla per la gola.

SCONSENTIMENTO. Contrario di Consentimento. Lat. dissensus. Gr. διαφορά. Guid. G. 5. Conciofosse-cosachè più l'attalentasse il consentimento, che lo sconsentimento

SCONSENTIRE. Contrario di Acconsentire. Lat. dissentire. Gr. diapigur. But. Purg. 18. 1. Questa naturale libertà, che ha l'anima di consentire ec. o scon-

SCONSERTATO. V. SCONCERTATO.

SCONSIDERANZA. Astratto di Sconsiderato. Lat. insipientia, inconsiderantia. Gr. αβλεψία. S. Agost. C. D. Non ebbono sapienza, e perirono colla sconsi-

SCONSIDERATAMENTE. Avverb. Con isconsideratezza. Lat. temere. incansulto. Gr. eixi, αβελως. Salvin. disc. 1. 149. Quivi dunque sconsideratamente giunto Cupido, e dalle Ninfe ec. riconosciuto, gli fu-

rono tutte addosso

SCONSIDERATEZZA . Sconsideranza . Lat. temeritas, insipientia. Gr. οβελία, προπέταα. Salvin. disc. 1. 70. La verecondia ec. è data per freno alla sconsi-deratezza della gioventù. E 425. Il pensare, che tutti ciò, che hanno nel cuore, abbiano sulla lingua, ingenererebbe una dannosa simplicità, una sconsideratez-22, e farebbe gli uomini poco guardinghi.

+ \* SCONSIDERATISSIMO. Supert. di Sconsidera-

ta. Uden. Nis. 4. 54. Sconsideratissimo assurdo forse per opinione universale si è questa presente proposi-

zione ec

SCUNSIDERATO. Add. Che è, o Che si fa senza considerazione. Lat. inconsultus, inconsiderans, temerarius, præceps. Gr. ασχέπτος. Tac. Dav. ann. 12. 158. Il senato, perchè il detto non paresse sconsiderato, ne fece decreto ancor più ampio [il T. Lat. ha prolapsus]. E stor 3. 325. Ma ogni cosa guasto la fretta, e poi la dappocaggine di Sabino, che prese l'armi sconsiderato [ qui in foren d' avverb. per Isconsiderata-mente ; il T. Lat. ha temere ]. Buon. Fier. 3. 5. Lic. Raffrenisi il desio delle ricchezze, Nè vogliate imbarcar sconsiderati

SCONSIDERAZIONE. Sconsideranza. Lat. insi-pientia, inconsiderantia. Gr. αβλεψία. Salvin. disc. 2. 460. Dalla banda della loquacità io veggio stare l'arroganza, la vanità, la leggerezza, l'orgoglio, la

disonestà, la sconsiderazione

SCONSIGLIARE. Consigliare a non fare; Dissuadere. Lat. dehortari, dissuadere. Gr. αποτρέπειν. Bocc. nov. 57. 4. Ancorachè sconsigliata da molti suoi amici, e parenti ne fosse, del tutto dispose di comparire. Buon. Fier. 3. 2. 14. Come dissuadendo, E come sconsigliando Farem l'istesso noi. Segn. Rett. 18. Ancora chiunque loda, o biasima, chiunque consiglia, o scon-

(\*) SCONSIGLIATAMENTE . Avverb. Sconsiderntamente, Senza consiglio. Lat. inconsulte, temere. Gr. ein, aβελως. Segner. Crist. instr. 3. 29. 10. Difendendo con più di studio quei che sconsigliatamente si espongono ec. Salvin. disc. 3. 25. Non voglia, sconsigliatamente, e più che mestier non faccia, avvicinan-dosi, provare l'altra virtù. E Odiss. l. 12. v. 54. Chi sconsigliatamente accosterassi, E la voce udira delle Sirene ec.

(\*) SCONSIGLIATEZZA. Astratto di Sconsigliato; Sconsideratessa. Lat. inconsiderantia. Gr. αβυλία. Salvin. pros. Tosc. 1. 275. Questa è l'ordinaria sciocca disesa de' cattivelli appassionati, ec. creder necessità ciò, ch' è venuto per colpa di loro sconsigliatez-

+ (\*) SCONSIGLIATISSIMO. Superl. di Sconsigliato. Segner. Pred. 33. 8. Tengansi pur per se il lo-ro... questi odierni sconsigliatissimi Consiglieri, che noi ec. E 36. 5. Ferma, gli direste, che fai sconsigliatissimo economo de' tuoi beni !

SCONSIGLIATO. Add. da Sconsigliare.

S. Per Privo di consiglio. Lat. inconsultus, consilii expers. Gr. αβκλος. Ovid. Pist. 45. 10 sconsigliata sempre immagino, che ora quinci, e ora quin-di vengano i lupi a stracciare il mio corpo. Petr. canz. 49. 2. Vergine, que' begli occhi ec. Volgi al mio dubbio stato, Che sconsigliato a te vien per consiglio. Buon. Fier. 1. 5. 6. Or dove sete, Vedove sconsigliate, e dove sete Voi, mogli de' mariti dormalfuoco?

SCONSOLAMENTO. Sconsolazione. Lat. afflictio. Vit. SS. Pad. 1. 83. Gittaronglisi ai piedi, e prega-ronlo, che non sì tosto si partisse, e desse loro tanto

sconsolamento

SCONSOLARE. Contrario di Consolare; Recar travaglio. Lat. perturbationem offerre. Gr. diatagatteiv. Filoc. 5. 119. Ora ci ha la fortuna, e amore di quelli [siccome io ti diro] sconsolate. Rim. ant. F. R. Ch' abhia virtù di sconsolarla mai.

SCONSOLATAMENTE. Avverb. Senza consolazione, Travagliatamente. Lat. inconsolabiliter. Gr. άπαgnγοgnτως. Rim. ant. M. Cin. 54. Perchè ne vivo

sconsolatamente.

\*\* SCONSOLATISSIMO. Supert. di Sconsolato. Tass. lett. famil. 53. La venuta di V. S. a Firenze m'avrebbe oltramodo potuto consolare; perchè io sono, come sempre, scoosolatissimo. E lett. 346. La sua

morte mi ha lasciato ec. sconsolatissimo.

SCONSOLATO . Add. da Sconsolare ; Privo di consolazione, Travagliato. Lat. miser, afflictus. Gr. a-Pλιος, ταλαίπωςος. Rocc. nov. 60. 19. Ma pure, per non lasciarvi sconsolate, ve ne dirò d'alquante. E nov. 77. 51. La sconsolata donna, veggendo, che pure a crudel fine riuscivano le parole dello scolare, ricominciò a piagnere. Dant. Inf. 8. Non pur giugnemmo dentro all' alte fosse, Che vallan quella terra sconsolata. Petr. cane. 40. 8. Non fa per te di star fra gente allegra, Vedova sconsolata in vesta negra.

+ SCONSOLAZIONE . Travaglio , Affizione . Lat. miseria, afflictio. Gr. κακότης, πάθος. G. V. 12. 83. 7. Per la qual sconsolazione il Papa fece dicreto ec. Med. Arbr. cr. Qual lingua può dicere, o quale intendimento misurare, o pensare quel gravissimo peso delle tre [la stampa a pag. 61. legge tue] sconsola-zioni! Buon. Fier. 2. 5. 2. Or che sconsolazion di

navi è questa!

SCONTARE. Diminuire, o Estinguere il debito, compensando, controppostavi cosa di valuta eguale. Lat. compensare, æs alienum dissolvere, ex sorte aliquid deducere. Gr. χεεολυτείν, τα χεέα διαλύσαι. G. V. 12. 82. 3. Scontando ancora i soldi 17. per libbra del debito del comune. Cavalc. Med. cuor. Anzi grande grazia ci fa Iddio, quando ci lascia far danno, e ingiuria, poiche per questo possiamo scontar con lui il nostro debito. Franc. Sacch. Op. div. 103. 11 Signore riceve queste opere, e sconta a costui della somma di cento, e se tutte l'avesse, tutte le sconta.

S. Scontare presso i Cambisti significa Separare da una somma di danaro gl'interessi, o siano i frutti, che vi sono compresi, e confusi col capitale per un certo determinato tempo; ed in questo significato è opposto a

Meritare

SCONTENTAMENTO. Dispiacere, Travaglio. Lat. molestia. Gr. avía. Agn. Pand. 16. E però i buoni non possono ben conducere le cose, bene disporle,

bene amministrarle nella republica, onde n' hanno più dispiaceri, e scontentamenti . Cron. Vell. 114. Della qual cosa è forte da temere, considerati gli scontentamenti, e divisioni ci sono.

SCONTENTARE. Rendere scontento. Lat. tristitia officere. Gr. λυπείν. But. Par. 1. 1. Non consenten-domi la conscienzia di scontentare gli auditori, cioè li

miei maggiori venerabilissimi ec.

§. In signific. neutr. pass. vale Non contentarsi , Non soddisfarsi, Attristarsi. Lat. non acquiescere, molcstia affici. Gr. λυπάσθαι, βαξύνεσθαι. Lab. 176. Di cui io molto meno mi poteva scontentare, che di questa . Franc. Sacch. nov. 212. Il Connella udendo e lo

Re, e' haroni ec. non se ne scontento però molto.

(\*) SCONTENTATO. Add. da Scontentare. Lat. tristitia affectus, contristatus. Gr. λυπηθείς. Car. lett. 2. 173. Quanto a me, non mi affido di potervene dare consolazione alcuna; tanto ne sono restata scon-

solata, e scontentata io medesima.

SCONTENTEZZA . Scontento . Lat. dolor , mæstitia, ægritudo. Gr. λύτη. Varch. stor. 13. 484. Era in tutto l' universale una tacita mestizia, e scontentezza . Sale. Granch. 1. 1. D' ogni mio travaglio , d' ogni mia Scontentezza niuna altra cosa, Fuor che soverchio amore, e che soverchia Gelosia, n'è cagione.

SCONTENTISSIMO. Superl. di Scontento. Lat. moestissimus . Gr. σχυθοωπότατος . Losc. Gelos. 1. 2. Ma la Cassandra è quella, che n'è trista, e scontentissima. Sanazz. Arcad. pros. 6. Mi era gittato a piè d'un albero, doloroso, e scontentissimo oltramodo. SCONTENTO. Sust. Mala contentezza, Dispiadere,

Disgusto. Lat. malum, dolor, ægritudo, molestia. Gr. λύπη. Matt. Franz. rim. burl. 3. 88. Ponendo il sommo ben nelle ricchezze, E'n questa tutti quanti gli scontenti. Capr. Bott. 3. 44. Acciocche almanco questo poco del tempo, che noi abbiamo a stare insieme, io

non ti dia più scontento nessuno.

SCONTENTO. Add. Mal contento. Lat. mæstus animo, æger, sibi displicens. Gr. κατηφής, λυπηφός, μελαγχίτως. Stor. Pist. 130. Li Bolognesi furono troppo scontenti, e così li Fiorentini. Cron. Vell. 110. Pregando i signori, che volendo racconciare Firenze, l'acconciassono in tutto, e non in parte, potendo acconciare, e contentare tutto, rammentando degli altri scontenti. Morg. 10. 74. Erminion rimase assai scontento. Malm. 8. 67. Sì, ma intanto per lui vivo scontento. iento.

(\*) SCONTESSITURA. Scombinazione, Disordinamen-10. Lat. dissolutio . Gr. diahvois. Salvin. disc. 2. 153. Nella stessa guisa appunto, che a i febbricitanti sembra il dolce amaro per la scontessitura delle parti, nella

quale si dec quella sensazione ricevere .

\* \* \* SCONTINUARE. Non continuare . Pr. fior. P. 1. V. 3. Or. 5. pag. 152. Ditel poi voi, se saviamente eleggeste, e se le letture nella vostra Accademia siorirono, e se per non sofferir ch' elle giammai si scontinuassono, alcune volte egli stesso fece ufficio di chia-10 Consolo, e di leggente maraviglioso . N. S.

+ SCONTO. Lo scontare, Diminuzione di debito, che fa il creditore al debitore per anticipato pagamento, o per altra cagione. Lat. compensatio, ex sorte deductio. Gr. auoign . Franc. Sacch. nov. 170. Bartolo Gioggi a lungo andare fece un buono sconto, se volle esser pa-

S. E figuratam. Buon. Fier. 3. 4. 4. Dar fede a fede falsa con lo sconto D' averne un tratto la buona ventu-

SCONTORCENTE. Che scontorce . Tac. Dav. ann. 2. 51. Flacco si trasferl in Tracia, e bellamente con parole amplissime lui se riconoscente, e scontorcente carrucolo nelle forze Romane.

SCONTORCERE. Travolgere, Storcere; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. contorquere, torquere . Gr. ous pépeir .

§. Scontorcersi, parlandosi di cose animate, vale Travolger la proprie membra, o per dolore, che si senta, o per vedere, o avere a fare cosa, che dispiaccia. Lat. commoveri, torqueri. Gr. διαταξάττεσθαι. Varch. Ercol. 55. Ogni volta che ad alcuno pare aver ricevuto picciolo premio d'alcuna sua fatica, o non vorrebbe fare alcuna cosa, o dubita, se la vuol fare, o no, mostrando, che egli la farebbe, se maggior prezzo dato, o promesso gli fosse, si dice; e' nicchia ec. si dimena nel manico, si scontorce. Franc. Sacch. nov. 153. E' non valse lo scontorcere, che messer Dolcibene per lire trenta tra amendue ebbe siorini otto. E nov. 225. Di che l'asino per lo cardo scontorcendosi, e saltando, nell' andare facea sonare il cembalo. Bern. rim. 1. 3. Mentr' io mi gratto il capo, e mi scontorco. Galat. 15. Sono ancora di quelli, che così si dimenano, e scontorconsi ec. che pare, che gli pigli la feb-bre in quell' ora. Ciriff. Calv. 3. 94. Così l'un l'altro si forbotta, e picchia, L' un si scontorce, e l'altro si rannicchia. E 4. 106. Talchè Ciriffo tutto si scontorce. Sen. ben. Varch. 3. 24. Veggendo, che egli si scontorceva, ne arebbe voluto dargliele ec. disse ec. Cant. Cnrn. 51. Allor quanto più una si dimena, Scontorce'l viso, e rannicchia la schiena.

SCONTORCIMENTO. Lo scontorcere. Lat. contortio, distortio. Gr. διας goon. Libr. cur. malatt. Di qui nasce il riso sardonico, e lo scontorcimento della bocca. Red. Vip. 1.59. Quel cane ec. con urli, e

scontorcimenti orribili si morì .

SCONTORCIO. Scontorcimento. Lat. commotio. Gr. συγκίνησις. Buon. Fier. 4. 1. 7. Oh che distender d'ossa, e scontorcío Di membra bieco, e strano!

+ SCONTORTO . Add. da Scontorcere. Lat. contortus , distortus . Gr. diaggopos . Franc. Sacch. nov. 134. Comecche naturalmente siano e diritti, e torti, e scontorti, da loro con molti ingegni, e arti sono stati ri-dotti a bella proporzione. E rim. 2. Or chi volesse qui d'amor inizio, Tosto veder potrebbe Femmina, che sarebbe A par col diavol con suo alti corni, Nere, scontorte, fuor di bello indizio. Vit. Benv. Cell. 462. Quella femmina scontorta, che è sotto i piedi del Perseo. Car. En. l. 11. v. 840. Ha ne l'imo una semita per mezzo Angusta, malagevole e scontorta Clie d'ognintorno è da le ripe offesa

+ \* SCONTRAFFARE . Neutr. pass. Contraffarsi .
Gor. Long. sez. 4. Con tutto ciò non è bella cosa per la viltade di si fatte persone lo scontraffarsi per sem-

SCONTRAFFATTO. Add. Contraffatto , Brutto , Deforme. Lat. deformis, turpis. Gr. αίσχεός. Dittam. 5. 8. Solin, diss'io, di vedere avea brama Questo animale, e parmi scontraffatto Assai vie più, che nol porta la fama. Franc. Sacch. nov. 225. Chi avra la figliuola guercia, sciancata, o scontrassata, dice: lo la voglio dare a Dio. Buon. Fier. 3. 1. 2. Lammie, e gisagni vari, ed altri mostri Desormi, e scontrassati,

e di gran pasto.

SCONTRAMENTO. Lo scontrare. Lat. occursus, conflictus, collisus. Gr. απάντησις. Tes. Br. 2. 37. Quando è quel forte scontramento de' nuvoli, e de'venti, e dello spesseggiar de' tuoni, natura ne fa nascere fuoco, il quale getta grandissima chiarezza, secondo che voi vedete, quando li baleni gettano loro in-

+ \* SCONTRAPPESARE. Neutr. pass. L' atto dell'andare giù la bilancia, ossia del perdere l'equilibrio. Bell. Bucch. 108. In manco assai che in un punto di luna. O in un scontrappesarsi una bilancia, Un quadro

ei ti squaderna o una sonata, Come scodellar ginsto

una frittata

SCONTRARE. Incontrare, Rincontrare; ed è usato anche nell' neutr. pass. Lat. occurrere, obviani procedere, nancisci . Gr. amavrav . Bocc. nov. 58. 3. Altro, che torcere il muso, non faceva, quasi puzzo le venisse di chiunque vedesse, o scontrasse. E nov. 72. 6. Scontrò Bentivegna del Mazzo con un asino pien di cose innanzi. Filoc. 1. 134. Quando a loro il nimico esercito si scontrò molto vicino ec. Dant. Inf. 18. Mentr' io andava, gli occhi miei in uno Furo scontrati. Petr. son. 274. Presso era'l tempo, dov' Amor si scontra Con castitate. Pass. 69. L'altro giorno san Domenico si scontrò in santo Francesco . E 160. La quale dee stare in tal modo, che'l viso, e gli occhi suoi non si possano iscontrare con quelli del confessore.

§. 1. Scontrar male, vale Avvenir male, Abbattersi male. Lat. male contingere . Gr. Suguxeiv . Fir. rim. S. Quel dolore, Che suol mostrar chi mal scontra in

amore

S. II. Scontrare, per Riscontrare, Rivedere il conto. Lat. rationes expendere, conferre. Gr. λόγον ζητείν. D. Gio: Cell. lett. 10. Ma avendo io le mie ragioni non salde al mio quaderno, sino che non scontro con lni, cui è la vigna, non so la certezza della ricol-

SCONTRATA. Incontro, Scontro. Lat. occursus. Gr. amavanais. Teseid. 8. 20. Chi passò innanzi, chi rimase appresso De principi primai nella scontra-

SCONTRATO. Add. da Scontrare. Fr. Iac. T. 2. 1. 2. Fanno grande romore D' esta cosa scontra-

SCONTRAZZO. V. A. Spezie di combattimento fatto nel riscontrarsi. Lat. congressus, conflictus. Gr. συνέλευσις, ἀπάντησις. G. V. 11. 70. 2. Cavalcandogli addosso l'oste del Re Pietro, subitamento per iscontrazzo presero due suoi figliuoli. E 12. 67. 4. Ove ebbe più assalti, e badalucchi, e scontrazzi. M. V. 81. Trovandosi insieme parte dell'una gente, e dell'altra, per iscontrazzo si combatterono tra loro.

S. Per Amichevole incontro. Lat. occursus. Gr. awavrnois. Franc. Sacch. nov. 178. Giugnendo a uno scontrazzo di donne, e Giovanni, che lussurioso era molto, andando, e guardando le donne, percosse in-

una pietra

(\*) SCONTRINELLO. Dim. di Scontro; Piccolo scontro. Pataff. 5. Che muggioli per uno scontrinel-

10. + SCONTRO. Incontro, Lo scontrare, Rincontro. Lat. scontro dell'altre bestie lo leone però non teme, perocch' egli sa, che tutte le vince. Com. Inf. 8. Nuoce il de-monio all'uomo, o violentemente, siccome quando egli lo percuote in corpo, come sono scontri di notte, folgori, movimenti d'alcuni corpi ec. Guid. G. 52. Mentrechè e' riguardavano la detta nave, videro, che ella si partio, dallo scontro loro, piegando li remi in altra parte. Tav. Rit. Per mio forte scontro l'altro giorno mi scontrai in lui. Fortig. Ricciard. 2. 30. Rinaldo, al quale è ignoto lo spavento, Lascia la donna, ed a color va incontro, E domanda chi sieno al primo scontro.

S. I. Per Avversario, in cul altri si scontri combatten-

do. Piloc. 1. 157. Ma tutti valorosamente combatten-do, abbattuti i loro scontri, cavalcarono avanti. \*\* S. II. Scontri, in Marineria, diconsi Quei pez-zi di metallo, o di ferro, che si dispongono obliquameute per fermare qualche pezzo, sicche non possa muo-versi verso quella parte. Stratico. SCONTURBARE. Conturbare; e si usa in signific.

att. e neutr. pass. Lat. commovere, conturbare, turba-re. Gr. ένοχλείν. Buon. Tanc. 2. 5. Ma i' nol vo'sconturbar; vo' star discosto. Tac. Dav. ann. 2. 40. Tibe-

+ \* SCONTURBATO. Add. da Sconturbare . Ner. Sam. 1. 17. Or chi ridir potrebbe lo spavento Del popolaccio afflitto e sconturbato, Quando senti con si crudel tempesta In sul proprio giubbon sonare a festa ! E 6. 62. L' accorto ladro tutto sconturbato Chiamò per testimoni Uomini, e Dei Dell'innocenza sua

SCONVENENZA. e SCONVENIENZA. Contrario di Convenienza; Inconveniente. Lat. dissensus, disconvenientia. Gr. διχοςασία. G. V. 11. 137. 2. Nacquono molte sconvenienze, e pericoli, e danni. S. Ag. C. D. Nulla difformità sarà, che faccia la sconvenienza delle parti. Gal. Sist. 260. Corpi, che convengono in genere, e tra loro similissimi arebbono, in quanto al

moto, una somma sconvenienza.

SCONVENÉVOLE. Add. Contrario di Convenevole; Disdicevole . Lat. indecens , turpis . Gr. aloxeos . Bocc. nov. 98. 8. Lascerai lo sconvenevole amore, se quello vorrai fare, che si conviene. E Introd. 16. Li quali da grossi salarj, e sconvenevoli tratti servieno. Amm. ant. 4. 1. 5. Quale è al mondo più sconvenevole cosa, che nel diritto corpo portare lo piegato, ed inchinato ani-mo ! Fav. Esop. Promettendogli la morte, dargli pace, e trarla di tanta sconvenevole signoria. Vit. SS. Pad. 1. 200. Sconvenevole cosa le parea, ch' egli per lei occultasse tanta virtù.

SCONVENEVOLEMENTE. V. SCONVENEVOL-

MENTE.

SCONVENEVOLEZZA. Contrario di Convenevolezza; Cosa, che non conviene. Lat. indecentia, turpitudo, disconvenientia, Tert. Gr. αίσχεότης. Βοςς. nov. 98. 16. Quanto più era di Gisippo la liberalità, tanto di lui, ad usarla, pareva la sconvenevolezza maggiore. Lab. 321. S' ella nol fece, vuo' tu perciò per la sua sconvenevolezza consumarti l' Ella a buona ragione ha più da rammaricarsi, che non hai tu, perciocchè della sua sconvenevolezza ella perde, dove tu ne guadagni ( cioè: d'aver mancato a quello, che conveniva ). Pist. Cic. Quin. La loro avarizia, e le loro sconvenevolezze. Galat. 76. Gli animi temperati, e composti sentono della loro sconvenevolezza dispiacere, e no-

(\*) SCONVENEVOLISSIMO. Superl. di Sconvenevole. Lat. indecentissimus . Gr. angeneçaros . Il Vo-

cabol. nella voce Schocchio.

SCONVENEVOLMENTE, e SCONVENEVOLE-MENTE. Avverb. Contrario di Convenevolmente; Fuor del convenevole. Lat. indecenter, indecore, turpiter. Gr. αίσχεως. Amm. ant. 4. 1. 8. Se tu, non essendo sconvenevolinente terreno, conosci il vero, certamente dei vedere, che ec. E 39. 1. 4. Lo luogo di sopra ec. sconvenevolmente è domandato. Cavalc. Med. cuor. Pognamo, che si tenesse, come dice, nientemeno sconvenevolmente si desidera . Cr. 9. 37. 1. Questa infermità incontra, quando il cavallo molto giovane si cavalca molto sconvenevolmente. Maestruzz. 1. 27. La prelazione, s' ell' è bene amministrata, e isconvenevol-

mente appetita, interviene, che ec.
SCONVENIENTE. Add. Contrario di Conveniente; Sconvenevole, Che sconviene. Lat. indecorus, injustus, turpis. Gr. αίσχεός. G. V. 10. 198. 1. Richiedendo la Chiesa per ventisette capitoli grandi sussidj, e grazie, e vantaggi, intra' quali ebbe di molti sconvenienti, e oltraggiosi. Car. lett. 2. 144. Questo nome è troppo ingiurioso, e troppo sconveniente non solo alle tante, e sì onorate vostre azioni passate, ma anco a

queste presenti.

SCONVENIENTEMENTE. Avverb. Sconvenevolmente. Lat. inconvententer, absurde, indecore, turpiter. Gr. ατόπως, αίσχεως. Libr. cur. malatt. Sono importuni, e sconvenientemente chieggono i rimedj. E altrove : Ma non tanto vogliono i rimedi sconvenientemente, quanto ancora gli vogliono sconvenientissimamente .

SCONVENIENTISSIMAMENTE. Superl. di Sconvenientemente. Libr. cur. malatt. Ma non tanto vogliono i rimedi sconvenientemente, quanto ancora gli vogliono sconvenientissimamente. L' apppresso: Sono medicine sconvenientissimamente proposte dagli o-

perarj . + \* SCONVENIENTISSIMO. Superl. di Sconveniente. Uden. Nis. 3. 96. Cosa [il piangere] vile, e sconvenientissima ad uom forte, e a Capitano onorato. SCONVENIENZA. V. SCONVENENZA.

SCONVENIRE. Essere sconveniente, Disdirsi, nel signific. del S. X. Lat. dedecere. Gr. 8' mgimair. Bocc. nov. 98. 11. Conoscendo egli quanto questo gli si convenisse, per penitenza n' avea preso il voler morire. Rim. ant. Guid. G. 111. Troppa alterezza è quella, che scouvene. Cant. Carn. Oit. 29. Ma tanto si sconviene Indosso a un uomo vile oro, o argento, Che le pancacce è forza vi dien drento .

SCONVENUTO. Add. da Sconvenire. SCONVOLGERE. Travolgere. Lat. invertere, distorquere . Gr. xaraççepeir . Franc Sacch. nov. 87. Dino sconvolge il suo gorgozzule. Salvin. disc. 1. 396. Quella hella Greca ec. fu cagione per la sua bellezza, che

l'Asia, e l'Europa si sconvolgessero [ qui figuratam. ].

S. Per Isvolgere, cioè Persuadere. Lat. exorare, persuadere, flectere. Gr. ¿Gixetevetv. Tav. Dicer. Non ti

lasciare sconvolgere ad altri suggezione.

+ (\*) SCONVOLGIMENTO Scompiglio, Perturbamento. Lat. perturbatio, confusio. Gr. συνχίνεσις.

Segner. Crist. instr. 1. 5. 18. Ancorachè nella coscienza si affaccino per breve ora, cagionano sempre un grave sconvolgimento, e un grave sconcerto. Red. lett. 2. 217. Delle nuove letterarie ... non saprei cosa dirmele in tanta confusione di guerre, e di futuri scon-volgimenti, a quali si prepara il mondo. + \* SCONVOLGITORE. Che sconvolge. Segner.

Iner. 1. 17. 15. Vi par bella gloria stare dalla banda degli sconvolgitori dell' Universo, più tosto che arrolarsi tra quei, che tanto bene lo riducono a legge con

dargli Dio ?

SCONVOLTO. Add. da sconvolgere; Travolto; ed è proprio delle braccia, e de' piedi, quando l'osso è uscito del luogo suo . Lat. inversus , luxatus . Gr. xara-

Sbatthenot ' Egubbontinot.

S. Per Ritorto. Lat. intortus. Lab. 246. Queste parole così dette sono i ronconi, e le securi, con le quali si tagliano i velenosi sterpi, le spine, e i prani, e gli sconvolti bronchi, che a non lasciarti la via da uscirci vedere, davanti ti sono assiepati. \*\*\* SCONVOLVERE. Sconvolgere, Sconturbare.

Lat. turbare, invertere. Filic. Rim. pag. 216. [ Cans. O tu ec.] Ma che non ponno i carmi! eteino impero Hanno, e pon far che gli ordini sconvolva E tolga Clio

le sue ragioni a morte. N. S.
SCOPA. Lat. scopa. Gr. σάςωθςον. Cr. 5. 59. 1. La scopa è arbucello molto piccolo, quasi simigliante al ginepro, la cui radice è ritouda, e si dura, e no-dosa, che di quella si fanno ottimi nappi, quando si truova ben soda. G. V. 10. 118. 1. Le quali si trovarono allogate a pigione, e stipate di scope. Coll. SS. Pad. E vegnendovi, sì la truova vacante, purgata con iscope, e ornata [cioè spaszata]. Alam. Colt. 1. 14. Vedi la scopa umile, il faggio alpestre.

\* . \* S. 1. Scopa meschina, Erica vulgaris Linn. T.

de' Botanici. Pianta che ha gli steli alti un braccio circa, molto ramosi, le foglie piccolissime, sagittate alla base, quasi embricate, lungo i rami i fiori piccoli, rossi, in grappoli semplici, terminanti. Fiorisce nell' Estate fino all' Autunno, ed è comune ne' terreni sabbiosi non coltivati, e nei boschi. Ha una varietà a fiori bianchi . Gallizioli .

\* \* §. II. Scopa da granate, Erica scoparia Linn. T. de' Botanici . Pianta, che ha gli steli numerosi, diritti, di un braccio, e mezzo, o 2., con molti rami sot-tili, pieghevoli, le foglic lineari, appuntate, terne, caduche, i fiori piccolissimi, campaniformi, alquanto verdi, numerosi, che cuoprono la parte superiore dei rami. Fiorisce nel Maggio, e nel Giugno, ed è comu-

ne nei boschi. Gallizioli.

S. 111. Scopa, è anche Sorta di gastigo, che si dà a' malfattori, e consiste in percuoterli con le scope. Lat. fustigatio . Gr. ξυλοχοπία. Dittam. 1. 23. Che per tema ciascun della sua scopa, Seguiva e onorava la sua immagine. Morg. 28. 7. E mitera, e berlina, e scopa, e gogna. Lasc. Pinz. 4. 2. Così sarete liberate dalle

scope, e dalla mitera, ed egli dal remo.

\* SCOPAJOLA. T. degli Ornitologi. Spezie di anatra querquedula, che è una varietà dell' Arzavola. E anche il nome di una Passera, e di una Gallinella.

\* \* SCOPAMARI. s. m. pl. Coltellacci. T. di Marineria. Sono vele lunghe, e strette che si possono spiegare ai due lati di ciascuna vela quadra delle navi. Stratico

(\*) SCOPAMESTIERI. Quegli, che comincia, e cambia in poco tempo varie arti, o mestieri, non piacendo-gli i primi. Malm. 11. 43. Nannirussa ha più là pien di ferite, Pericolo, che fu scopamestieri, Fu pallaio,

sensale, attor di lite.

SCOPARE. Percuotere con iscope ; il che quando dalla giustizia si fa a'malfattori, è spezie di gastigo infame, ed è quasi il medesimo che Frustare. Lat. scopis cædere . Gr. σαςώθεω δέρειν . Bocc. g. 6. p. 7. Comandolle, che più parole, ne romor facesse, se esser non volesse scopata. Franc. Sacch. rim. 69 Scopare, e suggellar, mozzar l'orecchio La legge ti dimostra, e fatti specchio. Feo Belc. 40. Così menandolo scopando per tutti i borghi, tirandolo col canapello scorsoio in modo, che ec. Buon. Fier. 4. 5. 3. Ti possa condannare, Miterare, scopare.

§. 1. Scopare per Frustare, o Percuotere assolutamente. Lat. cædere, flagellare. Gr. digew. Nov. ant. 93.
1. Gli altri discepoli furo intenti colle corregge, e sco-

parlo per tutta la contrada.

S. 11. Per Ispassare. Lat. verrere, scopis purgare. Gr. oalgew. Fr. Giord. Pred. S. Ove dice, che si scopava, cioè, che si ricercava, spazzava, e mondavasi ( Allude a quel detto del salmo scopebam spiritum meum ). Cas. uf. com. 113. Nè si faccia, come alcuni di perversa natura fanno, che i nobili scopino la ca-

sa, e le lordure fuori delle camere portino.

§ III. Scopare, il diciamo anche in modo basso dell'andar cercando minutamente alcun paese. Lat. pera-grare. Gr. diexerdai. Bern. Orl. 2. 9. 47. E disse lor, ch'aveva cerche tante Provincie, ch'erano una compassione, Scopato tutto avea quasi il Levante.

S. IV. Scopare , a similitudine del gastigo de malfattori, il diciamo per Isvergognare alcuno, pubblicando i suoi mancamenti. Lat. traducere. Gr. διασύρειν, πα-

gadειγματίζειν.
S. V. Avere ecopato più d' un cero, figuratam. Lat. nulla fraude, aut dolo circumveniri posse. Varch. Ercol. 78. Quando alcuno per esser pratico del mondo non è uomo da essere aggirato, nè fatto fare, si dice: egli se le sa ec. egli ha scopato più d'un cero, egli è putta scodata ec.

SCOPATO. Add. da Scopare. Lat. fustigatus. Gr. ξυλοχοπείμενος. Buon. Fier. 3. 1. 5. Le mi voltai col dirle tanto male, Che non udi mai tanto uomo scopa-

to Passando per mercato. SCOPATORE. Colni, che scopa, o A cui appartiene lo scopare in signific. di Spazzare . Lat. verrens.

Gr. ogaiewr.

S. Scopatori, si dissero anche una Spezie d' uomini dati alla divozione, al ritiramento, e simili; Disciplinali, nel signific. del S. Lat. sodales, qui se religionis caussa scopis caedunt. Bocc. nov. 24. 2. Bucinavasi, ch' egli cra degli scopatori. Cron. Vell. 16. Vivette da cinquanta anni, e con huona fama, e sotterrossi col-l'abito degli scopatori di Firenze. Franc. Sacch. nov. 113. tit. Da uno della brigata degli scopatori con la bocca è tolta l'offerta, che avea sull'altare. E appresso: Quando li scopatori ebbono dinanzi a quello altare orato in ginocchione quanto vollono ec. SCOPATURA. L'atto del percuotere colla scopa;

Lo scopare . Lat. fustigatio . Gr. Euloxomia .

S. I. Per Correzione pubblicata, e Rinfacciamento degli altrui mancamenti, a fine di far vergognave alcuno, che dicesi aache Bravata, Rabbuffo . Lat. jurgium, objurgatio. Gr. φιλονεικία, επιτίμησις.
§. II. Onde Dare una scopatura; che vale Svergo-

gnare, Rabbuffare, Bravare. Lat. objurgare. Gr. 91-

ADVEIRETV

S. III. E Toccare una scopatura, che vale Essere

svergognato, rabbuffato, bravato.

+ \* SCOPAZZONE. Voce bassa. Colpo dato sul capo o sulla coppa. Pecor. g. 6. nov. 1. L'abate alzò la mano, e diegli un grande scopazzone [l'edizione di Londra 1793. Vol. 1. pag. 138. legge scappezzone].

\* SCOPE. T. degli Ornitologi. Spezie di Assiuolo

detto volg. in Toscana Chiù.

SCOPERCHIARE, e SCOVERCHIARE. Levare il eoperchio, Scoprire. Lat. detegere, operculum adimere. Gr. άπαχαλύπτειν. Bocc. nov. 31. 24. Con forte viso la coppa prese, e quella avendo scoperchia-ta, come il cuor vide ec. ebbe per certissimo quello essere il cuor di Guiscardo

SCOPERCHIATO, e SCOVERCHIATO. Add. da Scoperchiare, e da Scoverchiare. Lat. detectus. Gr. αποκεκαλυμμένος. Dant. Inf. 10. Allor surse alla vista scoperchiata Un'ombra. Bocc. nov. 99. 50. Scoperchiatala se la mise a bocca, e vide l'anello. Buon. Fier. 3. 5. 2. E scoperchiati quei sepolti vivi Uscir di anella tomba quella tomba

SCOPERTA, e SCOVERTA. Scoprimento. Lat. detectio. Gr. αποκαλυψις. Sagg. nat. esp. 265. In modo, che alla scoperta dell'uno risponda immediata-

mente la scoperta dell' altro.

S. I. Far la scoperta figuratom, si dice del Cercare di conoscere, o di sapere checchessia. Lat. explorare, speculari. Gr. κατασκοπείν. Tac. Dav. stor. 3. 305. Più lontano era, come s' usa, gente a far la scoperta [il T. Lat. ha exploratores]. Cecch. Esalt. cr. 2. 5. Tu, Fausto, Fa'l simil de cavalleggier, quali hanno A farci la scoperta per le strade.

+\* S. II. Scoperta, dicesi anche del Numero che scoprono i dadi a ciascun tiro. Galil. Consid. Dad. Vol. 3. pag. 119. Essendo un dado terminato da sei faccie, sopra ciascuna delle quali gettato, egli può indifferentemente fermarsi, sei vengono ad essere le sue scoperte, e non più, l' una disserente dall'altra.

S. III. Alla scoperta, posto avverbialm. V. ALLA

SCOPERTA.

SCOPERTAMENTE, & SCOVERTAMENTE. Avverb. Contrario di Copertamente; Alla scoperta, Pale-semente. Lat. palam. Gr. pavigos. M. V. 3. 43. Costui fatto Papa non restò di fare quanto il detto Re seppe

domandare, e molto scopertamente. Tac. Dav. stor. 2. 291. Teneva scopertamente Seleuco matematico per sua guida, e indovino.

+ \* SCOPERTISSIMAMENTE. Superl. di Scopertamente. Uden. Nis. 3. 158. Fra molti concetti gravi di fuori, e ridicolosi di dentro, si manifesta scopertis-

simamente sul fine ec.

SCOPERTO, e SCOVERTO. Sust. Parte, o Luogo scoperto . Lat. locus sub dio . Dant. Inf. 31. Sicchè in sullo scoperto Si ravvolgeva infino al giro quinto. Cron. Morell. 220. Più di presso seguente i sopraddetti vedi grandi scoperti adorni di odorisiche erbe.

-S. I. Allo scoperto, posto avverbialm. vale Scoperta-mente. Lat. palam. Gr. φανερώς. Filoc. 2. 284. Non voglio, che tu però meni molti corpi; maestrevolmente si bene, quando luogo, e tempo ti parra di fare allo scoperto, copertamente sieri. Sen. ben. Varch. 7. 1. Tutto quello che può farci, o migliori, o beati, su da lei posto o allo scoperto, o poco a fondo.

S. II. Rimanere allo scoperto, dicesi di Chi non può esser pagato, o per non v'essere il pieno, o per esser-

vi crediti privilegiati, o anteriori.

+ SCOPERTO, e SCOVERTO. Add. da' lor verbi;

Non coperto. Lat. intectus, apertus, nudus. Gr. πρόδηλος, ανοικτός, γυμνός. Dant. Inf. 20. lo era già disposto tutto quanto A risguardar nello scoverto fondo. E Par. 15. È vidi quel de' Nerli, e quel del Vecchio Esser contenti alla pelle scoverta. E 22. Ti veggia con immagine scoverta. Bocc. nov. 21. 15. Avendogli il vento i panni davanti levati indietro, tutto stava scoperto. E nov. 77. 7. A me si convien guardar l'onestà mia, sicchè io possa andare colle altre donne a fronte scoperta [ cioè senza temer di vergogna ]. Bern. Orl. 1. 25. 2. Le cose belle, preziose, e care, Saporite, soavi, e delicate, Scoperte in man non si debbon portare ec.

S. Per metaf. vale Palese. Lat. apertus, manifestus. Gr. ανοιχτός, πρόδηλος. G. V. 11. 68. 1. I Viniziani non s'ardirono di cominciar guerra scoperta

co' Genovesi

SCOPERTURA, e SCOVERTURA. Lo Scoperto; talora anche l' Atto dello scoprire, l'Essere scoperto. Lat. detectio. Cr. 1. 5. 11. Dee conoscere ec. in che modo giace la sua disposizione, secondo l'altezza, la

bassezza, e scopertura.
SCOPETINO. Bosco di scope, Scopeto. Lat. scopetum. Cron. Morell. 220. Vedrai scopetini, e ginestreti

dove usano lepri in quantità grande.

SCOPETO. Bosco di scope . Lat. scopetum. Zibald. Andr. La serpe si asconde nello scopeto, e nello sco-

pero più folto alleva i suoi figliuoli.

SCOPETTA. Spazzola. Lat. scopula. Gr. oaçuretor. Bern. rim. 1. 11. Adoprasi in quel tempo più la teglia ec. Che la scopetta a Napoli, o la streglia. Soder. Colt. 59. Legherágli forte con salci sfessi, o giunchi sodi, come una scopetta.

SCOPO. Mira, Berzaglio: e figurat. Intenzione. Lat. scopus, finis. Gr. σχοπός. Malm. 2. 63. Ed io, ch'ebbi mai sempre un tale scopo D'accarezzare ognun,

benchè nimico ec.

S. Scopo, chiamano i Geometri Quel pezzuolo di carta, e simile che si mette in cima a' paletti per coglie-re la mira nel livellare. Guid. Gr. Paletti conficcati

nel terreno nel livellare su quali sta lo scopo.

+ SCOPOLO, e SCOPULO. V. L. Scoglio. Boez.

G. S. 129. Tra gli scopoli eccelsi della pietra Della grande Erminia, dove fuggendo I Parti armati d'arco e di faretra ec. Sanazz. Arcad. egl. 12. Non veggio i tuoi recessi, e i diverticuli Tutti cangiati; e freddi quelli scopuli Dove temprava Amor suo' ardenti spiculi?

SCOPPETTIERE. Armato di schioppetto. Lat. balista ignea instructus. Matt. Franz. rim. burl. 3. 99. E diventin piuttosto scoppettieri, O imberciator, che

voi vogliate dire

+ \* SCOPPIABILE. Che può dare uno scoppio, Che è atto a Scoppiare. Salvia. Iliad. 1. 20. v. 212. Qui Netunno s' assise e gli altri Iddii, E una serrata e non scoppiabil nube Vestiro intorno agli omeri.

SCOPPI. MENTO. Lo Scoppiare. Lat. crepitus, ruptio. Gr. ψόφος, έκξις. Sagg. nat. esp. 133. Nè si può dire, che tale scoppiamento potesse procedere non altrimenti dal rarefarsi, ma piuttosto dal condensarsi

dell' acqua nell' agghiacciare.

+ \* SCOPPIANTE. Che scoppia . Uden. Nis. 1. 29. Rimbombo di parole ec. a guisa di scoppianti vesciche, e di grandeggianti sonagli. Gor. Long. sez. 34. Più fa-

cilmente potrebbe l'uomo tenere aperte le luci alle scoppianti folgori, che fissarle negli affetti ec. SCOPPIARE. Spaccarsi, o Aprirsi; e si dice di quelle cose, che per la troppa pienezza, o altra vio-leuza s'aprono, e si rompono per lo più faccendo strepito . Lat. rumpi , disrumpi . Gr. Siagenyvoogai . Din. Comp. 3. 71. Tal cittadino vi fu, che per fame patita mangiò tanto, che egli scoppiò. Pass. 83. Tanto pianto soprabbondò, che la natura nol potè sostenere, anzi le scoppiò il cuore, e cadde morta. Dant. Purg. 20. E quella ponta Sì, ch'a Fiorenza fa scoppiar la pancia. Bocc. nov. 73. 24. Avevano sì gran voglia di ridere, che quasi scoppiavano. Vit. S. M. Madd. 13. Alcuna volta gettava fuori un grido, che pareva, che'l

cuore le scoppiasse. S. I. Scoppiare, per metaf. Lat. rumpi . Dant. Purg. 16. Ma io scoppio Dentro a un dubbio, s' io non me ne spiego (cioè: ho grandissimo desiderio d'esser chiarito d'un dubbio). E 31. Si scoppia'io sotiesso grave carco, Fuori sgorgando lagrime, e sospiri ( cioè: non potetti più contenere ) . Petr. Frott. So ben , ch' io pario a sordo, ma io scoppio Tacendo, e male accoppio Questo detto con quello ( ciod : peno , duro fati-

S. II. Scoppiare, per Nascere, Derivare, Uscire, Pullulare. Lat. oriri, surgere, erumpere. Gr. ανατέλ-λειν. Dant. Inf. 17. Per gli occhi fuori scoppiava lor duolo . E 23. E come l' un pensier dell' altro scoppia, Così nacque di quello un altro poi . E Purg. 31. Ma quando scoppia dalla propria gota L'accusa del pecca-to in nostra corte, Rivolge sè contra'i taglio la ruota. Dav. Colt. 177. Conciossiachè il calor naturale ec. vien fuori nel pedale, e nelle ramora, e tiravi l'umore, che l'impregna, e scoppia per quelle in messe, e fiori, e frutti. Sagg. nat. esp. 128. Non altrimenti, che nelle sotterranee, e profonde mine il rabbioso fuoco scoppia con empito, e s'apre furiosamente ogni via . Bern. Orl. 3. 7: 76. Si gran pena assalillo, e dolor tanto,

Che fuor degli occhi gli scoppiava il pianto.

§. III. Scoppiare, diciamo anche per Far romore, come quello degli archibusi, e di simili strumenti, quando si scaricano, che sono anche detti Scoppj, e pietti . Lat. displodi . Gr. diangoreio Sai. Ar. Fur. 9. 75. Dietro lampeggia a guisa di baleno, Dinanzi scop-

pia, e manda in aria il tuono. S. IV. Scoppiare, parlaudosi d'archibusi, e simili, si dice anche del Rompersi, e Aprirsi la canna nell'at-

to dello scaricarsi .

S. V. Scoppiare, in all. signific. e Inlora anche nel neutr. pass. vale Rompere, o Guastar la coppia. Lasc. rim. Scoppierannosi i frati Correndo a furia in queste parti, e in quelle Per l'insluenza delle pappardelle. Buon. Tanc. 5. 7. Qualcun si scoppi, Chi si raddoppi, Poi ciascun pigli per mono La sua dama, e andiam plan piano. n. S. VI. Scoppiare delle risa, a dalle risa, Ridere smo-

deratamente. Lat. risu disrumpi. Franc. Sacch. nov.

64. Tutti quelli d'attorno scoppiavano delle risa. E Nov. 87. Li compagni scoppiasano delle risa. Boes. Varch. 2. pros. 6. Se tu vedessi, come fra i topi alcuno di loro s'appropriasse ragione e potestà sopra gli altri, non iscoppiaresti tu dalle risa! Burch. 1. 2. Tal ch' i fichi scoppiavan delle risa ( qui in sentim. equivoco). Malm. 9. 65. Il tutto osserva, e scoppia dalle ri-

S. VII. Scoppiare di rabbia, d'invidia, di fiele, . simili, vale Esser fortemente agitato dalla rabbia, dal. l'invidia ec. Menz. sat. 3. Che le Muse Romane in Elicona Mi consacraro, e tra gl'ingegni rari (Scoppia di

s. VIII. Scoppiare il cuore a uno di checchessia, si dice dell' Averne gran dispiacere, o compassione. Lat. moerore, tabescere. Gr. hiav huvelogai. Car. lett. 1. 90. Oltre a infiniti rispetti, che mi fanno affligger della sua morte per conto mio, me ne scoppia il cuore per amor vostro.

+ \* § IX. Scoppiare, detto anche della frusta o sfersa. Chiabr. Fir. 5. 64. E senza sproni al picde Ha sferza

nella man, che scoppia e siede.

† \* S. X. Scoppiare, per Morire. Gell. sport. 3. 2.
E io ti so dire che ella lo torrà, o io la caccerò in un munistero, e farovvela stare s' ella scoppiasse. SCOPPIATA. Sust. Verbal. Lo scoppio; che più co.

munemente diremmo, Scoppiettata, e Scoppiettio. Lat. strepitus, fragor, crepitus. Gr. 46005. Mil. M. Pol. Prendono di quelle canne la notte, e fannole ardere nel fuoco, perchè hanno sì grande scoppiata, che tutti gli leoni, e orsi, e altre bestie fiere hanno pau-

SCOPPIATO. Add. da Scoppiare. Lat. ruptus, disruptus. Gr. διαββηχθείς. Lab. 201. Ella sarebbe di stizza, e di veleno scoppiata ( cioè: averebbe dato in ismanie , sarebbesi violentemente adirata) . E 308. Se'tu cost pusillanimo, cost scaduto, cost nelle fitte rimaso, così scoppiato di cerro, o di grotta ! Fiamm. 5. 98. Egli non è di quercia, o di grotta, o di dura pietra scoppiato (in questi esemps vale Nato, Prodotto). Burch. 1. 30. Labbra scoppiate, e risa di bertuccia (eioè: spac-

cate).

+ S. Scoppiato, è anche contrario d'Accoppiato. Ant.

Alam. rim. son. 15. E un frate accoppiato, e poi scoppiato Potrebbon bene usar colla badessa. Segr. Fior. comm. senza tit. 2. 1. Frate Alberigo, voi siete così scoppiato: dove ne andate voi si furioso!

SCOPPIATURA. Lo scoppiare, Scoppiamento, o l'Apertura, che lascia la scoppiamento. Lat. raptura. Gr. gnicis. Tes. Pov. P. S. L'olio di pesce esne ugnendo sopra lo antrace, rompelo tosto, o manda fuora per

iscoppiatura SCOPPIETTARE. Fare scoppietti, Fare romare; . si dice propriamente delle legne, che fanno tal effetto abbruciando . Lat. crepere, crepitare. Gr. 4002iv. Ricett. Fior. 84. Il sale ed il nitro s' ardono nel medesimo modo, e si conoscono quando sono arsi, che eglino non iscoppiettano, nè fanno strepito.

SCOPPIETTATA. Scoppinta, Scoppiettio; e talora anche Colpo fatto collo scoppietto. Lat. strepitus, cre-

pitus, explosio. Gr. 4000s. SCOPPIETTERIA. Soldatesca armata di scoppietto . Guice. stor. 12. 608. Battendogli anche con la scoppietteria distesa per questo in sulle mura della ter-

SCOPPIETTIERE. Tirator di scoppietto, Armato di scoppietto . Cant. Carn. 36. Donne, l' abito , e'l fucco Mostran, che siam persetti scoppiettieri. Ciriff. Calv.
2. 62. E poi gli scoppiettieri Parati da dar succo a segni passo. £ 63. Comincio a gridare a quegli arcieri scaricate all'erta nelle pance; E similmente a quegli

scoppiettieri; Sparate in sulle vostre melarance. Segr. Fjor. art. guerr. 2. 54. Hanno fra loro scoppiettieri, i quali coll' impeto del fuoco fanno quell' ufficio, che facevano anticamente i fiondatori, e i balestrieri. Varch. stor. 2. 10. E fragli altri fu da uno scoppiettiere ferito, e morto

SCOPPIETTIO. Lo scoppiettare, Romore, Scoppio.

Lat. fragor, crepitus, explosio. Gr. 40005. SCOPPIETTO. Scoppio piccolo. Lat. parvus strepitus. Gr. uixeds vopos. Burch. 1. 16. Cogli scoppietti delle fave fresche. E 1. 49. E alquanti scoppietti di pia-

nelle.

§. 1. Scoppietto, è anche una Sorta d'arme da fuoco, detta così dallo scoppio, e romore, che fa nello scari-carsi; che anche si dice Archibuso, Scoppio, e Schiop-po. Lat. sclopus. Ciriff. Calv. 1. 33. E prestogli Lui-gi un ricco elmetto, Ch' avea provato ad ogni spada dura, Alla lancia, al balestro, allo scoppietto. Segr. Fior. art. guerr. 2. 43. Fargli trarre colla balestra, e coll' arco, a che aggiugnerei lo scoppietto instrumento nuovo, come voi sapete, e necessario. Cant. Carn. 36. Rari usar trassinar già gli scoppietti, Oggi ognun

+ \* \* \$ 11. Scoppietto, per Balestra. Morg. 5. 58. Colui ch'è drento assetta lo scoppietto, E stava al bucolin quivi alla posta; Trasse uno strale a Rinaldo nel

petto ec . Amati .

\* S. III. Scoppietto , T. Pirotecnico . Sorta di fuoco artifiziato, come Stelle, Topimatti ec. che fanno stre-

pito nell' esplosione .

SCOPPIO. Romore, Fracasso, che nasce dallo scoppiar delle cose. Lat. fragor, strepitus. Gr. ψόφος. Petr. son. 32. Infino a Roma n' udirai lo scoppio. Red. Esp. nat. 17. Quando dava fuoco, faceva la pistola un grandissimo scoppio.

S. 1. Sentir prima lo scoppio, e poi il baleno. V. BALENO. S. II.

S. II. Scoppio, à anche una Sorta d'arme da fuoco, detta così dal fare scoppio, cioè strepito, tuono, e rimbombo nello scaricarsi; la quale si dice ancora Scoppietto , Archibuso , e da alcuni Stioppo , o Schioppo . Lat. sclopus. Ar. Fur. 11. 24. E qual bombarba, e qual nomina scoppio, Qual semplice cannon, qual cannon doppio. Guice. stor. 19. Fu ferito nell' assalto in una coscia d' uno scoppio Pietro da Birago. E appresso: Fu ferito anche di scoppio Piero Botticella.

§. III. Fare scoppio, figuratam, vale Svegliare maraviglia, Far pompa, o comparsa. Salvin. disc. 1.394. Ci donano a conoscere il pregio della virtù non essere così a prima vista palese, nè fare quello scoppio, che fa una sfolgorante bellezza. E pros. Tosc. 1. 84. Il medesimo pensiero, e discorso, nscendo più da una boc-ca, che da un' altra, fa più scoppio, ed ha maggior

forza, e valore.
SCOPRIMENTO, e SCOVRIMENTO. Lo scoprire . Lat. detectio , inventum . Gr. evenua . Sagg. nat. esp. 181. Non dee già lo scoprimento di questo effetto renderci ec. punto dubbia la fede de' nostri termometri. Gal. Gall. 223. Gli ultimi scoprimenti di Saturno tricorporeo ec. hanno cagionato tal dilazione

SCOPRIRE, e SCOVRIRE. Contrario di Coprire; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. detegere. Gr. υποχαλύπτειν. Bocc. nov. 17. 31. Tutta la donna, la quale fisamente dormiva, scoperse. E nov. 19. 15. Pianamente scopertola tutta, vide, che così era bella ignuda, come vestita. Soder. Colt. 4. Si ricuoprono tutte [ le viti ] di terra smossa, scoprendosi poi nella stagione temperata. E 9. Di poi si scuoprono [le pian-

te ] a Primavera, e vengono molto bene.

S. 1. Per Vedere, o Far vedere quello, che non si vedeva prima . Dant. Inf. 19. Indi un altro vallon mi

T. VI.

fu scoverto. E Par. 16. E come il volger del ciel della luna Cuopie, ed iscuopre i liti sanza posa, Così fa di Fiorenza la fortuna. Malm. 4. 33. Scopro la lepre,

e un altro poi la piglia.

S. 11. Scoprire , per Manifestare , Palesare . Lat. detegere, palam facere, expromere, aperire, prodere. Gr. εμφανίζειν, δηλέν: Dant. Iaf. 16. Ciò, ch' io attendo, e che'l tuo pensier sogna, Tosto convien, ch' al tuo viso si scuopra. E Purg. 19. Così scopersi la vita bugiarda. Bocc. nov. 47. 8. La tua gravidezza sconinhi il fello postero. prira il fallo nostro. E nov. 50. 8. Tu non potevi a persona del mondo scoprir l'animo tuo, che più utile ti fosse di me. E nov. 97. 13. Io non l'oso scovrir, se non a voi. Petr. son. 137. l'aggio Di scovrirle il mio mal preso consiglio. E cap. 1. Le sue parole, e'l ragionare antico Scoperson quel, che 'l viso mi celava. Morg. 11. 44. Questo facea, perche non abbia aiuto, Ne per la via scoperto l' lia a persona.

S. III. Scoprirsi ad alcuno, vale Manifestargli interamente alcuna cosa tenuta prima occulta. Lat. animum suum detegere, aperire, consilia sua communicare . Franc. Sacch. nov. 77. Pensò di scopringlisi, ed andare a lui, e raccomandandosi perchè lo mantenes-

se, e favellasse nelle sue ragioni ec.

S. IV. Scoprire, per Intendere, Sapere. Lat. rescire, deprehendere, detegere. Gr. μανθάνων, γινώσχων, ά-ναγνωρίζων. Varch. stor. 12.441. Accordatosi con frate Alesso Strozzi, il quale sapeva, e aveva scoperta

questa pratica.

§. V. Scoprir paese, o terra, vale Veder nuova terra, o nuovo paese. Lat. novas regiones invisere. Gr. νέας χώρας έπισκοπασθαι . E per metaf. Certificarsi, Prender notizia. Lat. animum alicujus tentare, detegere, explorare, pervestigare. Gr. καταπαράν, γνώμην τινός γινώσχαν. Stor. Eur. 6. 127. Eberardo ec. cominciò sotto finta benivolenzia, per iscoprir paese il più, che e' poteva, a ragionare alle volte con esso Ar-rigo. Fir. Rag. 65. Tentano altrui per iscoprir paese. Cecch. Corr. 4. 9. E vo, come chi va facendo Per iscoprir paese, e si diguazza Per parer vivo. Buon. Fier. 2. 4. 27. Abbiam scoperto terra Coll' aura della nostra cortesia.

S. VI. Scoprire un altare, per ricoprirne un altro; proverb. che significa Fare un debito nuovo, per pagarne un vecchio; presa la metaf. dallo Sparecchiare un altare, per apparecchiarne un altro, per mancamento di tovaglie. Lat. versuram facere, Penelopes telam rete-

xere . Gr. τόχον τόχω έχτίαν .
§. VIII. Scoprir gli altari, vale anche Dir cose, che altri vorrebbe, che si tacessero, per non esser di suo servigio, che il pubblico le sappia. Lat. latentia aperire, evulgare. Gr. donda ¿garav. Menz. sat. 3. E quel, ch' è peggio, io so scoprir gli altari. Ar. sat. 6. Ma se degli altri io vo' scoprir gli altari, Tu dirai, che rubato e del Pistoia, E di Pietro Aretino abbia gli

\* S. IX. Scoprire, T. degli Scultori, e dicesi del Levar terra, o altra materia in superficie delle cane de' marmi e pietre, finchè s'arrivi al masso saldo, lo che si

fa fure agli scarpellini. Voc. Dis.

\* S. X. Scoprire si dice anche di ciò, che fa lo Scultore sopra una statua abbozzata all'ingrasso in un masso, lavorando collo scarpello finchè compariscano le

membra della figuro. Voc. Dis. SCOPRITORE. Che scopre. Lat. detector. Gr. αποκαλύπτων . Buon. Fier. 4. 1. 1. Scopritor di turati nella cappa Ti s' accostan non pochi. Gal. Sist. 337. Fu il primo scopritore, ed osservatore delle macchie so-

+ \* SCOPRITRICE. Fem. di scopritore. Salvin. Buon. Fier. 3. 4. 11. Il Tasso fa una stupenda canzonetta contra la Luna, scopiltrice de' suoi amorosi rigiri, e

per così dire ec. SCOPRITURA, e SCOVRITURA. Lo scoprire. Lat. detectio . Gr. αποκαλυψις . Cr. 5. 1. 2. Si conviene la terra cavar d'intorno ad essi infino alla scopritura delle radici

SCOPULO. V. SCOPOLO.
SCOPULOSO. V. L. Add. Pieno di scogli. Lat.
scopulosus, scopulis plenus. Gr. σχοπελώδης. M. V. 5. 87. Fece tutto il cammino per da Nizza a Genova, ch' era scopuloso, e pieno di molti stretti, e mali passi, appianare, e allargare. SCORAGGIARE. Togliere altrui il coraggio; Con-

trario d' Incoraggiare .

S. In signific. neutr. pass. vale Perdere il coraggio, Sbigottirsi, Sgomentarsi. Lat. animo cadere, vel concidere, consternari, exanimari, languescere. Gr. καταπληττέσθαι. Rim. ant. P. N. M. Rinald. d' Aquin.
Però non mi scoraggio D' Amor che ni ha distretto.
SCORAGGIATO. Add. da Scoraggiare. Lat. conternalis.

sternatus, exanimatus. Gr. καταπληγείς. Liv. M. 1

Veienti sbigottiti , e scoraggiati .

+ \* SCORAGGITO. Che ha perduto il coraggio, Scoraggiato. Stor. Semif. 42. Noi non possiamo mai resistergli, rispetto alle mura atterrate, e intronate, e

la gente scoraggita

+ \* SCORAMENTO. Avvilimento d'animo, Costernazione. Pr. fior. p. 4. V. 2. pag. 276. Questa svogliatura, questo fastidio, questo disprezzo di tutto ciò, che non è, o che non pare perfetto; questo non ammirare, questo non lodare, questo criticar tutto, questo sfataie, oltrechè è cosa fortemente odiosa e poco umana, è uno scoramento de' giovani, è una tirannia d'un certo buon gusto alla moda sopra le professioni ec. Accad. Cr. Mess. Questi istessi vinti, in oggi così spaventati , e fuggiaschi si rifaranno cuore del vostro scora-

+ SCORARE . Scoraggiare . Nov. ant. 92. 7. Di questa battaglia furono li Galli fortemente impauriti, e sì scorati, che la notte seguente si partirono quindi, come gente ricreduta, e vinta. Liv. M. Per questa misavventura furono si scorati ec. Segn. Mann. Lugl. 28. 2. Questo precetto non si adempie mai su la terra perfettamente, si adempie in Cielo. Ma ciò non ha da sco-

SCORATO. Add. da Scorare. Dep. Decam. 5. Dissono scorato gli antichi, e discorato, che è l'intero, di chi si perde d'animo, che i Latini exanimatus. Tac. Dav. stor. 3. 309. Tanto che i Vitelliani a poco a poco scorati cedono alla fortuna . Serd. stor. i. 51. Sono di maniera vili, e scorati, che non ardiscono pur di guardare con diritti occhi gli uomini degli ordini a

loro superiori . + \* SCORBACCHIAMENTO . Scornacchiamento . Salvin. Tanc. Buon. 2. 3. Il Corbaccio del Boccacci, detto ne' Mss. Satira, non è altro che uno scorbac-

chiamento delle femmine .

† SCORBACCHIÁRE. Ridire i fatti di questo , e di quello per istrappazzarlo, Bociare, e Palesare gli altrui errori, e malefatte. Lat. alicujus facta divulgare, obloqui, alicujus famæ detrahere, traducere . Gr. διασύρειν παραδειγματίζειν. Magal. lett. 1. pag. 81. [Fir. 1769.] O questo dice il vero, e non occorre altro; o tace, e il Sig. Principe non vorrà scorbacchiarlo, e avrà ragione

SCORBACCHIATO. Add. da Scorbacchiare; Scornato , Scornacchiato . Lat. traductus . Gr. διασεσυρμέvos . Varch. Ercol. 54. Quando chicchessía ha vinto la pruova, cioè sgarato un altro, e fattolo rimanere o con danno, o con vergogna, dicono a Firenze: il tale è rimaso scornato, o scornacchiato, o scorbacchiato.

E stor. 11. 347. Onde egli se ne ritornò scorbacchiato a Bologna. Lasc. Par. 2. 6. Dal quale a certo tempo conosciuto, e scorbacchiato usciro da canto io, e ricordandogli la villania fattami, gli dirò, che della mo-glie non è ver nulla. Segr. Fior. Cliz. 5. 4. Che di-ce Nicomaco! S. È tutto scorbacchiato il pover uomo.

SCORBIARE. Lasciar cadere lo 'nchiostro sulla carta per macchiarla, o sia a caso, o sia apposta, Fare

scorbj

SCORBIO. Macchia d'inchiostro caduto sopra la carta . Tac. Dav. Post. 427. Ma senza dubbio come le parole deono esser ritratti, e non scorbi de' concetti dell'animo, così le lettere delle parole (qui per metaf.). Buon. Fier. 1. 1. 2. Fate pur che le carte sian ben nette E da macchie, e da scorbj. + \* SCORBUTICO T. de' Medici. Appartenente a

scorbuto . Fag. rim. part. 6. pag. 244. [ Lucca 1734.] Quel nome Guerra fammi paralitico , E in udirlo mi fa così falotico, Che più non mi faria morbo scorbutico. Cocch. Vitt. Pit. pag. 61. (Ven. 1744.) Dalla natura scorbutica dell' elefantiasi si deduce ancora ec.

+ SCORBUTO. Malattia, che affende principalmente le parti membranose, e che nel suo crescere producendo grande l'ingorgamento sanguigno nei vasi di quelle, fa sì che essi nelle estremità loro si aprino, e producano macchie livide alla pelle, e che si generi emoragia nei vasi più deboli, e segnatamente alle gengive. Red. lett. 2. 117. Seriamente abbiamo discorso intorno a' mali della signora, ed ec. intorno allo scorbuto, e che lo vorrebbon medicare con gli antivenerei medicamenti ec. E 118. Tutt' i medici concludono, che ci vuole gli antivenerei in questa foggia di scorbuto.

SCORCARE. Contrario di Corcare; Levarsi; e si usa in signific. neutr. e neutr. pass. Lat. surgere. Gr. ανίζασθαι. Burch. 2. 50. Quando'l mattino vien, convien, ch' i' scorchi, Mi lievo pien d' affanni, e di

difetti Con gran pensieri, e con nuovi rimorchi.
SCORCIAMENTO. Lo scorciare. Lat. diminutio, imminutio. Gr. ελάττωσις. M. Aldobr. P. N. 191. E scorciamento di vita, e corrompimento di virtude. Gal. Sist. 391. Accrescimenti, e scorciamenti de'giorni, mu-

tazioni delle stagioni ec.

+ SCORCIARE. Scortare . Lat. minuere , decurtare . Gr. ελαττέν , κολοβέν . Com. Par. 16. Non si dee lasciar scorciare il titolo delle virtuose opere . Sagg. nat. esp. 20. Per potere con facilità scorciare, ed allungare il triangolo. Ar. Fur. 25. 26. Ferita da uno stuol di Saracini Che senza l'elmo la trovar per via, Fu di scorciarsi astretta i lunghi crini Se sanar volse d'una piaga ria . Fortig. Ricciard. 2. 34. Ritornatevi tutti a casa vostra... E con la man la strada lor dimostra Perchè scorciare possano la via.

S. Scorciare, è anche termine di prospettiva; e vale-Apparire in iscorcio. Varch. Lez. 215. La pittura fa scorciare una figura ec. Gal. Sist. 47. Dovechè lo scorciare tanto, e mostrarsi così sottili verso tale estremità ec. ci rende sicuri, quelle esser falde di poca profondità, o grossezza rispetto alla lunghezza, e larghez-

za loro

SCORCIATO. Add. da Scorciare. Lat. imminutus,

decurtatus . Gr. amoxomeis \* S. Scorciato , T. Araldico . Dicesi de pezzi scorciati nella loro estremità in guisa, che non toccano gli orli dello scudo

SCORCIATOIA. Tragetto, Via più corta. Lat. viæ compendium, semita. Gr. ατραπός. Fr. Giord. Pred. R. Entrarono in viaggio per la scorciatoia più facile . E appresso: La scorciatoia non riusci tale, quale se la erano creduta

\*\* S. In forza di Addiett. Segn. Mann. Marz. 31. 4. Sai tu perchè i consigli si dicono vie scorciatoie di andare al Cielo! Perchè sono vie di lor natura più rette . E num. 5. Questi sentieri, cioè queste vie più strette, più solinghe, più scorciatoie ec. si chiamano

di equità

SCORCIO. Approssimamento al fine; come Scorcio di siera, Scorcio del giorno, e simili, Salv. Granch.
1. 2. La cosa è condotta allo scorcio. Tac. Dav. stor. 5. 371. Il siume pello scorcio dell' Autunno d'assai piogge ingrossato coperse la bassa, e paludosa isola in forma di stagno [il T. Lat. ha flexo autumni]. Buon. Fier. 1. 1. 4. Non furo a tempo, o furo Sullo scorcio

S. I. Scorcio, vale anche Positura, o Attitudine stravagante. Morg. 21. 73. Sospeso avendo la sinistra gamba Di scorcio strana, orribil, torta, e stramba. Buon. Fier. 2. 2. 10. Quel, che tende le reti Al vento; oh bello scorcio! Malm. 1. 38. E fa scorci di boc-

ca, e voci strane.

+ S. 11. Scorcio, è anche termine di Pittura, o di Prospettiva, ed è Quella operazione, che mostra la superficie esser renduta capace della terza dimensione del corpo mediante essa prospettiva, la quole sa apparire le figure di più quantità ch' elle non sono, cioè una cosa disegnata in saccia corta, che non ha l'altezza, o lunghezza ch' ella dimostra. Dav. Tac. Lett. La [lingua] Fiorentina propria, che si savella, è ricca di partiti, voci, e modi spiritosi d'abbreviare, che quasi tragetti di strada, o scorci di pittura, esprimono accennan-

\* S. III. Onde Essere, o Stare in iscorcio, si dice a

S. IV. Vedere, e simili, in iscorcio; Contrario di Vedere in faccia; ed è quando si vede alcuna cosa per banda. Gal. Sist. 47. Tra tutte le sigure sola la sfera non si vede mai in iscorcio.

\* \* SCORCIO . Add. Scorciato . Ar. Fur. 25. 26. Fu di scorciarsi astretta i lunghi crini, Se sanar volse d'una piaga ria, Ch'avea con gran periglio nella te-

sta; E così scorcia errò per la foresta. N. S. SCORDAMENTO. Dimenticanza. Lat. oblivio. Gr. a μνης 'a. Fr. Iac. T. Il nono grado si è scordamento,

E del mal fatto non curare.

SCORDANTE. Discordante. Lat. discrepans. Gr. ασύμφωνος. G. V. S. 101. 5. Ivi, sanza nullo scordante, elessero a Re de' Romani Arrigo conte di Luzimborgo. Guid. G. Per la maggior parte si sono trovati in concordia, e in poche cose sono trovati scordanti. Stor. Pist. 158. Li trentacinque furono scordan-

+ SCORDANZA. V. A. Discordanza , Diversità d'opinione. Lat. discrepantia, dissensio. Gr. διαφωνία. Fr. Inc. Cess. Quando tra i cavalieri nasce scordauza di volontade, rade volte se n' aspetta vittoria della bat-taglia. Alf. Pazz. 3. 351. E lasciate ire oramai le scordanze Che fa la lingua nostra ne' plurali, Che son piuttosto regole che usanze.

SCORDARE. Tor la Consonanza; Contrario d' Accordare; e si dice di strumenti di corde, e simili. Lat. discordem reddere. Gr. ασύμφωνον ποιείν. Fr. Iac. T. 4. 6. 6. Bello fu lo stormento, Non l'avesse scorda-

to.

+ S. I. In signific. neutr. assol. vale Dissonare, Non accordare, come: Il liuto scorda col violino. Lat. discordare . Gr. diapoweiv. Corsin. Torraceh. 1. 51. S' odon di qua, di la singulti, e pianti, Si sgonsiano, e si scordan gli strumenti; Circa il fuggir, beato chi è più innanti ec.

\*\* S. II. Metaforicam. Fr. Giord. 20. In questo s'accordero tutti i filosofi e tutti i Santi : ma in questo si scordaro, che ec. Vit. S. Gir. 70. La sua santa vita

non si scorda dalla loro.

S. III. In signific. neutr. pass. vale Dimenticarsi. Lat. oblivisci. Gr. αμνημονεύειν. Morg. 24. 86. Un' altra cosa fa', che non ti scordi, Che con Gan nulla non ne ragionassi. Capr. Bott. 2. 31. O ch' ei se lo scordasse, o che non sia lecito parlar delle cose di la a chi vi è stato. Gal. Sist. 406. Intanto, per non me lo scordare, voglio dirvi certo particolare.

\* SCORDATISSIMO . Superl. di Scordato . Baldin. Dec. Viveva scordatissimo de' propij interessi e facul-

SCORDATO. Add. da Scordore. Lat. oblitus, immemor. Fir. As. 140. Non iscordatosi Zessiro del regale comandamento, presele nel grembo della spirante aura ec. le pose a piè del bellissimo palagio.

S. Scordato, contrario d' Accordato; Che scorda. Lat. dissonus. Gr. ασύμφωνος. Cas. lett. 78. Come un istrumento scordato non si può usare ad alcuna musi-

ca, così gli animi impetuosi ec.

+ SCORDEO, o SCORDIO. Teucrium chamaedrys Linn. T. de'Botanici. Pianta, che ha gli steli numerosi, ramosi, un poco pelosi, le foglie picciolate, cuoriformi, dentate, grinzose, i fiori rossi, o porporini 2. o 5. insieme nelle ascelle superiori. Fiorisce nel Giugno, ed è comune lungo i ciglioni dei poderi, nei monti sterili . Lat. scordium. Gr. oxogdiov . Ricett. Fior. 64. Lo scordeo è un'erba, che ha la foglia simile a quella della quercinola, ma maggiore, e non tanto intagliata, con un poco di lanuggine, ed ha odore d'aglio, e sapore amaro, ed astringente, e i fusti quadri, sopra i quali nasce il siore rossigno, e nasce negli acquitrini de' monti

+ SCORDÉVOLE. Add. Dimentichevole . Lat. immemor, obliviosus. Gr. auvnuwv. Fir. lett. donn. Prat. 333. Mostrano di tenere tanto conto di questo infelice mio libretto, ch' elle mi minacciano d'uno non iscordevole odio, perchè io non ce le ho inserite dentro [ qui figuratam. ].

S. Per Discorde. Lat. discors. Gr. ασύμφωνος. Valer. Mass. Egli aveva intanto pacificati gli scordevoli ten-

cionamenti

SCORDIA. V. A. Discordia . Lat. discordia . Gr. diapavía. Liv. M. Intra i padri, e'l popol minuto fu grande scordia.

\* SCORDIO. T. de' Botanici. V. SCORDEO.
SCORDO. V. A. Discordia. Lat. dissidium. Gr.
διχοςασια. Μ. V. 1. 76. E i Sanesi non fossono cagio-

ne di questo scordo.

SCOREGGIA. Striscia di cuoio, o simile, colla quale si percuote altrui. Lat. scutica. Gr. σχυταλή. Franc. Sacch. nov. 80. Passando uno, che era vestito mezzo bianco, e mezzo nero tutto da capo infino a piede, eziandio scoreggia, e scarpette [ qui vale: striseia da legare i vestimenti, o simili]. Tac. Dan. Perd. eloq. 414. Fugga le buffonerie da scoreggia, le clausule tutte a un modo [ il T. Lat. ha fædam, & insulsam scurilitatem ].
(+) SCOREGGIALE. V. A. Cintola . Salvin. Tanc.

Buon. 1. 1. Schegginle; cintura femminile; cintola,

credo in , di cuoio , quasi scoreggiale .

SCOREGGIARE. Percuoter colla scoreggia. Lat. scutica caedere . Gr. σχυταλή πλήττειν . Morg. 11. 109. E farlo tanto a Gano scoreggiare, Che sia segnato dal capo a' talloni. Alleg. 15. Quel bastardello impiccatnzzo di Cupido m' ha di maniera scoreggiato il cervello, ch' e' m' ha, non so in che modo, fatto mettere una sua favola in canzona [ qui per metof. ].
. S. Scoreggiare, vale anche Tirar delle coregge, o

pela. Lat. pedere. Gr. πέρδειν.
SCOREGGIATA. Colpo di scoreggia. Lat. scuticæ ictus. Gr. σχυταλής πληγή. But. Inf. 18. 1. Ahi come facean lor levar le berze, ciod le gambe a correre a quelli peccatori con le scoreggiate! Franc. Sacch. nov. 195. Il dono, che io voglio da voi, è, che mi facciate dare cinquanta bastonate, o scoreggiate. Fav. Esop. Cavalcando il vetturale in sulla sua mula, e tenendo il freno dall' una mano, e dall' altra mano la scoreggiata [ qui vale: scoreggia ]. Cant. Carn. 416. Ma troppo già di lor non vi tidate, Che tutti son busson da scoreggiate.

+ \*SCOREGGIATO. Coreggiato da battere. Salvin. Tanc. Buon. 1. 1. Scoreggiato, o coreggiato, strumento da battere il grano disteso sull'aia, detto...dalla coreggia mobile, attaccata alla pertica, che va in vol-

ta.

SCORGERE. Vedere, Discernere. Lat. cernere, videre, perspicere. Gr. 2290gav. Dant. Inf. 6. Quando ci scorse Cerbero il gran vermo, Le bocche aperse. E 14. Cosa non fu dagli tu' occhi scorta Notabile. E 33. Ed io scorsi Per quattro visi il mio aspetto stesso. Bocc. nov. 81. 15. E similmente aveva scorto, Alessandro esser vestito de' panni di Scannadio. Petr. son. 201. Subito scorse il buon giudicio intero Fra tanti, e si bei volti il più perfetto. Franc. Sacch. nov. 78. Egli era si per tempo, che noi non lo potemmo scorgere.

S. I. Scorgere, per Guidare, Mostrare il cammino, Far la scorta. Lat. ducere, deducere, ducem se præbere, præire. Gr. ηγείσθαι. Dant. Inf. S. Tu qui rimarrai, Che gli hai scorta si buia contrada. E Purg. 21. Chi v' ha per la sua scala tanto scorte! Petr. son. 275. Quella, che già co' begli occhi mi scorse, Ed or conven, che col pensier la segua. E 308. Quella mi scorge, onde ogni bene imparo. E canz. 49. 10. Scorgini al miglior guado, E prendi in grado i cangiati di-

siri.

† \* S. II. Scorgere, in senso assoluto per Mostrare, Manifestare. Chiabr. Guerr. Got. 2. 6. Voi lodati fin qui di nobil fede Non vi macchiate di novello errore; Questi dall' alto ne si scorge, e voi Vincer dovete con

gl' imperi suoi .

S. III. Per Guidare altrui con sicurtà, Accompagnare con sicurezza, Scortare. G. V. 7. 4. 4. I detti nostri usciti poi gli scorsono, e condussono per la Lombardia a Bologna. E cap. 24. 1. Da' Fiorentini furono scorti, e accompagnati insino a Monteguarchi. M. V. 3. 107. Sicurava i comperatori, e facevagli scorgere lealmente, per dare corso alla sua mercatanzia. Stor. Pist. 62. Lo fece scorgere fuori di Lucca sano, e salvo con tutta sua compagnia.

§. IV. Scorgere la voce, vale Distinguerla, Conoscerla, trasferita l'operazion dell'occhio all'orecchio, siccome diciamo talora Sentire in cambio di Vedere. Lat. discernere. Gr. διαχείνειν. Bocc. nov. 26. 16. Senza favellare in guisa, che iscorger si potesse la voce.

S. V. Farsi scorgere un balordo, o per balordo, ignorante, tristo, e simili, vale Farsi conoscer per tale. Lat. se improbum etc. ostendere, præseferre suam improbitatem. Gr. κακίαν έμφαίνειν. Morg. 19. 93. Margutte gli faceva un viso arcigno, Dicendo: tu fai scorgerti un briccone. Libr. Son. 121. Per farti bene scorgere un arlotto.

S. VI. Farsi scorgere assolutam. vale Farsi burlare, o helfare. Lat. se irridendum præbere, spectaculo esse, fabulam fieri. Gr. μῦθον γίνεσθαι. Tac. Dav. ann. 13. 165. Per non farsi tra que' forestieri scorgere, la rimisero nelli statichi, e ne' loro conducenti [il T. Lat. ha ne diutius externis spectaculo esset]. Fir. Trin. 3. 5. Vuo' tu, ch' i' mi faccia scorgere seco!

SCORGITORE. Che scorge. Lat. spectator: Gr.

ξροςος.
S. Per Guida. Lat. dux. Gr. έγεμών. But. Purg.
33. 2. Lo quale va dinanti a gente per iscorta, cioè per guidatore della gente, e scorgitore della via. E Par.

11. 1. Fussono alla detta sposa guidatori, e scorgitori per l'una, e per l'altra via virtuosa in Paradiso.

SCORIA. Materia, che si separa da' metalli nelle fornaci, quando si fondono, e che insieme con esso loro scorre fuori di esse; e si dice Scoria quella Materia, che si separa dal ferro già fonduto ne' forni, allorchè si ribolle nelle fucine; e con altro nome comunemente s' appella Rosticci. Lat. scoria, recrementum. Gr. oxogia. Fr. Iac. T. 2.2. 48. E sia spogliato d' ogni mala scoria. Ricett. Fior. 63. La scoria de' metalli, chiamata da' Latini recremento, è differente dalla scaglia detta di sopra, imperocchè si chiama scoria quello, che si separa dal metallo, quando nelle fornaci si è cotto insieme colla sua vena, e poi si fonde in altro vaso, e quello, che si trae fuori, quando è così fuso.

\* SCORIAZIONE. T. de' Chimici . L'operazione per

cui si riducono in iscorie i metalli.

\* SCORIFICATOJO. T. de' Chimici. Vaso, che serve all'operazione della scoriazion de' metalli.

\* SCORIFORME. Che è in forma di scoria. Gab.

Fis. Miniera di argento scoriforme .

(†) SCORILLO. Nome dato dai Naturalisti ad alcuni minerali, che per la maggior parte si cristallizzano non di rado in prismi, o in cilindri, che nelle facce laterali sono scannellati. Lo scorillo, di che si parla alla pacce Peperino, è il pisossenio di Haiy.

la voce Peperino, è il pirossenio di Haüy.

\*\* SCORNABECCO. Spartium scoparium Linn.

T. de' Botanici. Pianta, che ha i rami diritti, angolati, numerosi, le foglie piccole, ovate, puntate, caduche, le inferiori ternate, le superiori semplici, i fiori grandi, gialli, leggermente odorosi, solitarj nella sommità dei rami. Fiorisce dall' Aprile al Giugno.

Gallizioli.

SCORNACCHIAMENTO. Lo scornacchiare.

SCORNACCHIARE. Scorbacchiare. Lat. traducere,

irridere . Gr. παραδειγματίζειν , χλευάζειν . SCORNACCHIATA. Scornacchiamento . Vit. Benv.

Cell. 41. Ancora seguitava di fare quella scornacchia-

SCORNACCHIATO. Add. da Scornacchiore; Scorbacchiato. Lat. irrisus, derisus. Gr. παραδείγματισθείς, χλευασθείς. Varch. Ercol. 54. Quando chicchessía ha vinto la pruova, cioè sgarato un altro, e fattolo rimanere o con danno, o con vergogna, dicono a Firenze: il tale è rimaso scornato, o scornacchiato.

SCORNARE. In att. signific. Romper le corna. Lat. cornua truncare, mutilare. Gr. axigator moiar.

S. I. Per metaf. Svergognare, Sbeffare. Lat. ludibrio habere. Gr. ἐμπαξοινεν τινι. Libr. Mott. La brigata si puose insieme, per farlo scornare, di non attendere a sue parole, e di non riderne, come soleano. Franc. Sacch. Op. div. 122. La matrigna, vedendo molti, che 'l veniano a visitare per la sua scienzia, gli parea essere scornata per le parole, che di lui avea dette. E nov. 187. Messer Dolcibene, un buon pezzo dicendo questa novella per la terra scornava forte costoro. Menz. sat. 1. Quel, che vi sembra adorazion, vi scorna, E vi fa nella propria infomia noti.

S. II. In signific. neutr. pass. vale Prendere, o Ricever vergogna. Lat. pudere, pudore affici. Gr. αίδεσθαι, καταθυσωπείν. Petr. son. 48. Sicchè avendo le reti indarno tese, Il mio duro avversario se ne scorni. Franc. Sacch. nov. 143. Si scornò in forma che sempre fu nimico, di chi gliele disse. E nov. 184. I contadini si

cominciano a scornare, e dolere, dicendo.

SCORNATO. Add. da Scornare. Lat. cornibus mu-

tilus. Gr. axégams. Ciriff. Calv. 2. 41. Dicendo: Macometto paterino ec. O can malfusso, beccaccio scornato, Tu se' cagion, che 'l Pover m' ha lasciato.

S. Per Isbeffato, Svergognato . Lat. ludibrio habitus.

Gr. χλευασθείς. Dant. Inf. 19. Tal mi fec' io, qua'son color, che stanno, Per non intender ciò, qua son color, che stanno, l'er non intender cio, ch'è lor risposto, Quasi scornati, e risponder non sanno. Bocc. nov. 32. 23. Di che quasi scornati grandissima villania dissero alla donna. E nov. 64. 9. Tofano, udendo costei, si tenne scornato. G. V. 7. 15. 2. Tornaronsi tristi, e scornati a Prato. Pass. 231. Rimase postui confige a scornato. se costui confuso, e scornáto. Varch. Ercot. 54. Quando chicchessía ha vinto la pruova, cioè sgarato un altro, e fattolo rimanere o con danno, o con vergogna, dicono a Firenze: il tale è rimaso bestato, scornato, o scornacchiato ec

(f) SCORNATURA . Astratto di Scornato . Car. Long. Sof. pag. 9. (Fir. 1811.) Due becchi ... prima alle cornate, e di poi agli urti venendo, nell'ultimo cozzo si tempestosamente si scontraro, che all'uno di essi un corno si svelse; per che ... Dafni della scornatura dell' uno crucciato, e della tracotanza del-

l'altro mal sofferente cc. SCORNEGGIARE. Tirar per lato una cornatella, scotendo il capo. Lat. corau petere. Gr. xegari-

ζειν.

+ \* SCORNICIAMENTO. Lavoro di cornice, e
Cornice. Bald. Voc. Dis. in OREFICERÍA. È sorta
un' altra bella invenzione di lavoro, che chiamano di filo di grana, col quale si fanno... ornamenti di spere, e di cassette, che paiono quelli scorniciamenti la-vorati a punta d'ago, con animali e fiori ec. SCORNICIARE. Far cornici; termine d'architettura.

Lat. coronas struere. Gr. ςεφανοπλοχάν.
(+) SCORNICIATO. Add. da Scorniciare. Bocc. Com. Inf. Nelle stalle e ne' cellieri fare mangiatoie in-

tarsiate, i sedili scorniciati.

SCORNO. Vergogna, Ignominia, Beffa. Lat. ignominia, opprobrium, ludibrium. Gr. ατιμία, αίσχύνη, dverdos. Bocc. g. 5. f. 2. Con pronta risposta, o avvedimento fuggi perdita, pericolo, o scorno. E nov. 84. 2. Come la malizia d'uno il senno soperchiasse d'un altro con grave danno, e scorno del soperchiato. Petr. son. 168. Pien di vergogna, e d'amoroso scorno. Dant. Purg. 10. Che non pur Policreto, Ma la natura gli averebbe scorno . Vinc. Mart. rim. 50. O felici animai, ch' avete a scorno La chiarezza del giorno, Ecco un compagno sido, Che non prima di voi lascia il suo ni-

\* SCORODOPRÁSO . T. de' Botanici derivato dal Greco, che significa Aglio porro, perchè nelle sue facol-tà tiene il mezzo tra l'aglio, e'l porro. Mattiol. Diosc.

V. OFIOSCORODO.

SCORONARE. Tagliare gli alberi a corona. Lat.

amputare. Gr. αποχόπταν.

SCORPACCIATA . Corpacciata . Salvin. pros. Tosc. 1. 513. Questa è una materia pe' miei denti, se ci fussero; sebbene non ce n'è bisogno, e se ne può fare una scorpacciata.

SCORPARE. Mangiar bene, e assai. Lat. cibis se ingurgitare. Gr. yaspizar. Varch. Ercol. 65. Con tutto che i furfanti non siano troppo usi a sguazzare, e stare co' piè pari, il che si chiama scorpare, e stare a

panciolle

\* SCORPENA. Pesce di mare di color rossigno, che ha il capo grosso oltre misura, gli occhi rilevati, e vicinissimi, le sue alette presso alle branchie sono armate di sette spuntoni, il resto del corpo è in forma di lancetta, e sta per la più parte intorno ai lidi del

SCORPIO. V. SCORPIONE.

\* SCORPIOIDE. T. de' Botanici . Spezie d' erbetta, il cui seme è simile alla coda dello scorpione. Mat-

SCORPIONCINO . Dim. di Scorpione . Lat. scorpio-

lus. Gr. μικρός σκόρπιος. Red. Ins. 47. Partorl, non undici scorpioncini ec. ma bensi trentotto benissimo formati, e di colore bianco lattato. E 48. Non vi ho mai trovato altro, che quella bianca filza di scorpion-cini tutti quasi di ugual grandezza. + SCORPIONE, e SCORPIO. Animale, che ha il capo

connesso al torace, la bocca con due zanne grandi in forma di forbice, quattro mascelle cornee fornite d'uncini, un labbro fesso, ed ottuso, otto occhi, due de'quali sono nel mezzo, e tre da ciascuna parte del petto, otto piedi, una coda articolata terminata all' estremità da una punta curva, due pettini al di sotto tra il petto, ed il ventre. Lat. scorpio , scorpius. Gr. σχόςπιος. Dant. Inf. 17. Ch' a guisa di scorpion la punta armava. Maestruzz. 2. 20. Ecco io vi ho dato podestà di calcare i serpenti, e gli scorpioni, e sopra ogni virtù del nimico, e niuna cosa vi nocerà. Vit. SS. Pad. 1. 122. Dà podestà, secondochè dice il Vangelio, di calcare sopra i serpenti, e scorpioni. Alam. Colt. 5. 135. Il frigido scorpion, l'audace serpe. S. I. Per Uno de dodici segni del Zodiaco. Lat. scor-

pius. Gr. σχόρπιος. Dant. Purg. 25. Che'l solc avea lo cerchio di Merigge Lasciato al Tauro, e la notte allo Scorpio. G. V. 12. 113. 5. Il suo ascendente pare, che fosse il segno dello Scorpione. Atam. Cott. 3. 62. Indi che il sol la venenata coda Tocca dello Scor-

pion, già trova posa Il bollente vapor.

S. II. Scorpione, è anche una Sorta di pesce di mare. Red. Oss. an. 176. Tutte le sorte de cani marini, lo scorpione maggiore, il ghiozzo d'acqua dolce, ed altri. Morg. 14. 66. Lo scorpio colle punte aspre, e

villane, Ligusta, e soglia, orata, e storione.

§. III. Scorpione marino, è anche Una sorta d' insetto di mare. Red. Ins. 154. Tra' congiugnimenti dell' armadura d' una locusta di mare trovai appiattato un altro insetto, che scorpion marino dicesi dal volgo de' pe-

scatori.

+ \*\* §. IV. Scorpione, T. de' Milit. Strumento antico
militare, così detto dai sottili, e mortiferi quadrelli,

167. [Fir. 18:5.] Gli scorpioni sono detti quegli che manubalestri sono og-gi chiamati, e però così nominati perchè per gli suoi sottili quadrelli agli uomini danno la morte. Gras-

SCORPORARE. Cavar dal corpo, o dalla massa della ragione, dell' eredità, o simili. Lat. sortem imminuere. Gr. δανειον ελαττβν. Cron. Morell. 261. Considerato, che di necessità e' s' hanno a scorporare pe' bisogni sopraddetti. Tac. Dav. ann. 3. 77. Gneo Lentulo avvertì, che per esser Silano nato d' altra madre, i beni materni si scorporassero pel figliuolo (il T. Lat. ha separanda materna hona). Borgh. Vesc. Fior. 507. Col tempo entrando il pubblico ne' beni de' cacciati, molti con questo titolo gli scorporarono.

\* SCORPORAZIONE. Contrario d' Incorporazione.

Band. aut. Chi in detti casi sarà Giudice di tali confiscazioni, ed incorporazioni, e delle scorporazioni per

tali conti da farsenc.

SCORPORO. Sust. Lo scorporare. Lat. sortis, imminutio. Gr. daves Elarrwois. Malm. 1.67. Bramar dice una grazia, e che in essa Non si tratta di scorporo di bor-

sa (qui per similit. e vale: non si tratta di spendere). SCORRAZZANTE. Che scorrazza. Lat. cursans, vagus. Gr. ανατρέχων, πλάνος. Tac. Dav. ann. 13. 174. Esortò i soldati a snidiar con preda, e gloria quel nimico scorrazzante, che non vuol battaglia, nè pace. E 15. 206. Così sparpaglio le forze, che unite avrien sostenuto meglio il nimico scorrazzante.

SCORRAZZARE. Correre in qua, e'n lù interrottamente, e talora per giuoco. Lat. cursare. Gr. avaτρέχαν. Tac. Dav. ann. 15. 218. Dissesi, che venne pensiero a Subrio d'assalirlo quando cantava in sulla scena, o quando, ardendo la sua casa, la notte scorrazzava qua, e la senza guardia. Alleg. 116. Argomento è di ciò, che la canaglia Ne' palazzi de' più grandi il cortile Come suo gode, scorrazza, e trava-

S. Per Far correrie, o scorrerie, Scorrere, Depreda-re. Lat. deprædari, depopulari. Gr. καπασυλών, λαφυραγως εν: Tac. Dan. stor. 3. 314. Arse l'armata, e scorrazzava tutto quel mare (il T. Lat. ha vacuo mari

\*\* SCORRÉGGERE. Contrario di Correggere. Salv. Avvert. 1. 1. 11. Altri luoghi simili nella me-desima opera [del Decamerone] sono stati corretti, per non dire scorretti.

\* S. Scorreggere, vale anche Rendere licenzioso, scorretto, sregolato. Franc. Sacch. rim. Perocche lo Rettor sostiene e regge, E lo Rattore rapisce e scor-

SCORRENTE. Che. scorre, Labile. Lat. fluens. Gr. eewr. Coll. SS. Pad. Per la scorrente possanza dell'arbitrio. E appresso: Quando per sollecito inge-gno fia turata la fonte, e le scorrenti vene. Cr. 5. 1. 16. Se t'accorgerai, che la corteccia si magagni per gli umori indigesti, e scorrenti, fenderala in certi luoghi dall'altezza del pedale infino al basso, acciocchè la putrescenza venga meno.

+ SCORRENZA. Flusso . Lat. alvi fluxus . Gr. Siage'siα. Cr. 5. 11. 2. Il suo olio (dell' alloro ) ec. giova a tutti i dolori de' nervi, e risolve la scorren-za. Tes. Pov. P. S. cap. 13. Lo feltro bagnato tinto in vino caldo posto in sul postione ritiene la scorren-

SCORRERE. Si dice propriamente il Correre, o Muoversi di quelle cose, che scappando dal loro ritegno, camminano troppo più velocemente di quel, che bisognerebbe; come ruote, carrucole, e simili. Lat. delabi, præterfluere . Gr. παραβράν . Cr. 2. 27. 1. Il sito delle terre non sia sì piano, che faccia stagno, nè alto, nè dirupato, sicchè rovini, e scorra giù.

S. I. Per similit. Scorrer col cervello, vale Impazzare . Malm. 4. 18. Che avrebbe caro esser tenuto D'a-

ver piuttosto col cervello scorso.

S. II. Scorrere, per Trapassar con prestezza, e velocità. Lat. percurrere . Gr. διατρέχαν . Dant. Inf. 19. Se di saper, ch' io sia, ti cal cotanto, Che tu abbi

però la ripa scorsa.

§. III. Scorrere , per Andare , o Venire alla 'ngiù , Cadere con agevolezza in basso . Lat. defluere . Gr. xaταρβείν. Cr. 2. 27. 1. Di tutti questi siti si dee cercar sempre l'utile, e l'ugual mezzo, cioè, che 'l campo sia aperto, e che l'umor delle piove ne scorra fuori per la china, o colle dolcemente didotto, e chinato per li lati, o valle. Soder. Colt. 8. Ne' poggi, ove la terra scorre, si posson far più giusti [parla de' magliuoli]. E appresso: Altri dicono, che ne'lati, dove scorra acqua, sia meglio piantargli d' Autunno. S. IV. Per metaf. Petr. canz. 6. 7. Quando 'l bel par-

to giù nel mondo scorse. E 26. 3. Lasso, così m'è scorso Lo mio dolce soccorso [ cioè: mancato ]

S. V. Scorrere , per Trascorrere , Lasciarsi traportare. Lat. prosilire, progredi. Gr. ἐκπηδαν, πεο-βαίναν. Μ. V. 6. 74. Ricettati da' baroni, che erano scorsi a mal fare. Nov. ant. 24. 2. Lo tesoriere dinanzi a lui sì scrivea in escita; scorseli la penna, e scris-'se tremila .

S. VI. Scorrere, per Saccheggiare, Dare il guasto; che anche dicinmo Fare scorrerie. Lat. depopulari. Gr. έκπορθάν. G. V. 6. 29. 2. Guasti i Tartari quelli paesi, scorsero infino in Alamagna. E 11. 6. 4. Si partirono di su la piazza, scorrendo per la terra.

S. VII. Scorrere , per Leggere , Vedere , o Narrar con prestezza . Lat. percurrere . Gr. διατρέχων . Stor. Eur. 6. 131. Imperocche per mostrare più aperto la sua grandezza, ci bisogna succintamente scorrere in prima l'origine, e il fondamento primiero della stirpe di questo conte.

S. VIII. Scorrer la cavallina, o il paese; il diciamo dell' Andar liberamente dove si vuole, come fa il cavallo, quando è in libertà; e si dice per lo più de' giovani. Lat. ad omne pratum luxuriæ pertransire, animum licenter explere. Gr. ασωπεύεσθαι, ασελγείν. Bern. rim. 1. 31. Che voi mandaste via quell' uom da bene, Per poter meglio scorrere il paese. Malm. 1. 66. Scorse in Firenze ognor la cavallina Ne' lupanari con gran pompa, e fasto.

S. IX. Scorrere il ventre ad alcuno, unle Aver la scorrenza. Pallnd. Marz. 28. Fanno loro scorrere il ventre, se tosto non si soccorrono [il T. Lat. ha solu-

tionem ventris incurrent ] .

SCORRERIA. Quello scorrere, che fan gli eserciti ad oggetto per lo più di dare il guasto al paese nimico. Lat. excursio, discursus. Gr. xamadgoun'. Petr. uom. itt. Per la qual cosa Carlo, coll' esercito andatovi, i confederati suoi dalle scorrerie liberò. Tac. Dav. vit. Agric. 398. Carrettieri, e cavalieri lo empievano di scorrerie, e fracasso. Guice. stor. Tumultando già tutto il paese di Roma per le scorrerie, che i Colonnesi facevano.

\* S. Scorreria, per Semplice scorrimento di un corpo sopra d'un altro. Bellin. lez. Perchè dunque la ruotà gira, cioè scorre al contatto del ferro ec. da tali scorrerie di ruota ne segue l'assilamento del ferro.

SCORRETTACCIO. Peggiorat. di Scorretto . Malm. 6. 104. E che sì, scorrettaccio, ch' io ti zombo!

SCORRETTAMENTE. Auverb. Bi maniera scorretta. Lat. mendose. Gr. πλημμελώς. Libr. Pred. Vi-

veano molto scorrettamente

+ \*\* SCORRETTISSIMAMENTE. Supert. di Scorrettamente. Dep. Decam. 50. Fu manco maltrattata della prima, stampata scorrettissimamente. Tass. lett. fam. 5. 8. Deliberando di fare stampare l'uno, e l'altro trattato, avvertisca, che questo secondo non sia stampato scorrettissimamente, come sono state tutte le altre mie cose.

SCORRETTISSIMO. Superl. di Scorretto. Lat. depravatissimus. Gr. μάλιςα διεφθαγμένος. Dav. Scism. 6. Erano Arrigo, e Caterina disserentissimi, non tanto d' età ec. quanto di vita, in lei santissima, in lui scor-

rettissima.

\*\* S. Detto di Scritture . Salv. Avvert. 1. 2. 12. Ma la copia stampata è scorrettissima in ciascuna sua parte, e non se ne può l'uomo quasi punto sidare. Dep. Decam. 50. In quel libro, che è per tutto scorrettissimo, si legge ec.

(\*) SCORRETTIVO. Add. Contrario di Correttino; Alterativo, Infettivo. Lat. depravans, corrumpens. Gr. διαφθείρων. Red. lett. 1. 105. Senza mescolanza veruna di quegli ingredienti, che da medici son chiamati correttivi, ma da me con proprio vocabolo scor-

rettivi sono appellati .
SCORRETTO. Add. Che ha scorrezione, Mancante di correzione; e si dice più propriamente di scrittura. Lat. depravntus, mendosus. Gr. διεφθαςμίνος. Benv. Cell. Oref. 115. Perciocchè verrebbe l'opera scorret-

S. Figuratam. per Dissoluto, Vizioso; Contrario di Disciplinato. Lat. incastigatus. Stor. Eur. 1. 8. La gente, che ci vien contro, e di chi suona tanto la fama, non è gente disciplinata, non avvezza nella milizia, non capitanata da nomini singulari, ma sciolta, e scorsetta tutta. Tac. Dav. ann. 15. 217. Il che piacera a

molti, che in secolo si scorretto non amano Imperadore scarso, e austero [ il T. Lat. ha in tanta vitiorum dulcedine]. E Perd. eloq. 417. Nè gli stessi padre, e madre gli avvezzano a bontà, o modestia, ma scorretti. Varch. stor. Quei giovani discoli, per dir così, e

SCORREVOLE. Add. Che scorre , Labile. Lat. fluxus, caducus. Gr. geugixós, chipoxegirios. Vit. SS. Pad. Fragile è la nostra natura, e scorrevole, figliuola mia. Fr. Giord. Pred. S. 45. Se l' nomo dunque abbraccerà queste cose scorrevoli, e spanderavvicisi en-

tro, è mestieri di necessità, che ec. SCORREZIONE. Propriamente Error di scrittura. Lat. erratum . Gr. σφάλμα. Car. lett. 2. 54. Sono inavvertenze, e scorrezioni nella lingua piuttosto, che errori nella dottrina, Carl. Fior. 99. Dovessono incorrere essi in aperta accusa di negligenza, o di scorrezione il libretto loro. Borgh. Fast. Rom. 465. Una sorta di

scorrezioni sempre chiara, e spesso ridicola.

+ SCORRIBANDA, e SCORRIBANDOLA. Diciamo Dare, o Fare una scorribanda, o scorribandolo; che vagliono Dare, o Fare una giravolta, o una corsa. Lat. excursiuncula. Gr. μικρά καταδρομή. Varch. stor. 10. 530. E mai non cra di, che non facessero co' loro cavalli alcuna scorribandola. Ciriff. Calv. 5. 75. Ed una scorribanda Pel campo da dall'una all'altra banda . Car. En. libr. 11. 958. Eran per tutto Gualdane, giramenti, scorribande Di cavalieri.

SCORRIDORE. Soldato , che scorre ; termine militare. Lat. excursor. Gr. ἐκδρομος. G. V. 8. 60. 2. Rimasonvi de' morti, e presi de' migliori per certi scorridori iti innanzi. E 11. 51. 5. Ma li nostri scorridori, e feditori in quantità di 150. cavalieri il detto passo com-batterono. Fav. Esop. L'aquila, siccome savia, e provveduta, ammaestra le schiere, e così fa il leone: e ordinato gli scorridori, cominciossi la batta-

SCORRIMENTO. Lo scorrere. Lat. fluxio, effluxus. Gr. gevois, Expensis. Pallad. Novemb. 7. Il luogo sia volto a scorrimento d'omore, e d'acqua. Zibald. Andr. 77. In anni 22. e 40. sosterra dolore, arà grande infermità di scorrimento di sangue.

S. I. Per Lo sdrucciolare, Cadimento. Lat. lapsus Gr. ελίσθημα. But. Purg. 13. 1. Alla purgazione del peccato si richiede due cose, cioè l'una, che rassreni lo scorrimento nel peccato ec. [qui figuratam.].

S. II. Per Iscorreria . Lat. excursus , excursio . Gr. xaradeoun. M. V. 9. 8. Veggendo i signori di Milano gli scorrimenti delle campagne ec. feciono fare fossi ampj, e profondi. Borgh. Orig. Fir. 123. Specialmente nell'occasioni di tanti scorrimenti di barbare nazioni.
\* S. III. Scorrimento per Scaturimento, Emanazione.

SCORRITO10. Add. Scorsoio. Franc. Sacch. nov. 166. Addoppia quello spaghetto, e fa' nel capo tu stesso un nodo scorritoio, e mettivi pianamente il dente

SCORRUBBIARE . Neutr. pass. Adirarsi , Crucciarsi. Lat. irasci. Gr. cepi (200 au. Morg. 19. 64. Ma con Morgante assai si scorrubbiava. Varch. Ercol. 55. Se alza la voce, e si duole, che ognun senta, si dice scorrubbiarsi, arrangolarsi ec. E 291. Cominciò for-temente tutto alterato a scorrubbiarsi, e bestemmia-

SCORRUBBIATO. Add. da Scorrubbiare. Lat. iracundus. Gr. ogyilos. Buon. Tanc. 4. 9. Di queste lor sporcizie scorrubbiata Si voltò dreto a Cecco, e a Ciapino. Ceech. Dot. 3. 5. Tu se' sì scorrubbiata, che sa-

SCORRUBBIOSO. Add. Adiroso , Cruccioso , Che

si scorrubbia. Lat. morosus , iracundus . Gr. ο 69 ίλος . Buon. Tanc. 1. 1. Perchè mi ti fai tu si scorrubbio-

\* SCORRUCCIANTE. Che mostra cruccio, sdeocchi pieni d'ira, e di stizza].

SCORSA . Scorrimento . Lat. fluxio . Gr. ézv-

S. Dare una scorsa a un libro, a una scrittura, o simili, vale Leggerlo, Rivederlo con prestezza. V. SCÓR-RERE S. VII. Car. lett. 2. 48. Vorrei pur darle una scorsa avanti, che la pubblicassi, rimanendomi a dir molta ciarpa

SCORSERELLA . Dim. di Scorsa . Segn. Pred. 16. 4. Giuditta fece una dimora posata, Dina sol diede una

scorserella fuggiasca.

(\*) SCORSIVO . Add. Scorsoio , Che si dilata . Zibald. Andr. 77. Ara infermità iscorsiva, sara laidita da

fuoco, ovvero da ferro.

SCORSO . Sust. vale Sregolatezza , Licenza , Trascorso. Lat. licentia, lapsus. Gr. ακράταα, ολίσθημα. Tac. Dav. ann. 1. 39. Tiberio disse non esser tempo allora di riforme, nè mancherebbe chi le facesse, se scorso di costumi vi fosse (il T. Lat. ha si quid in

moribus labaret ).

S. Scorso di lingua, vale Inavvertenza nel favellare. Lat. linguæ lapsus . Mor. S. Greg. Spesse fiate il parlar la menzogna può procedere da scorso di lingua. Borgh. Orig. Fir. 2. 31. E che e' non sia scorso di penna, o postoci per errore, ma a bella posta, e quasi che e' porti seco la cagione del nome, fa credere a molti la voce Præsluenti. Dep. Decam. 51. Bisogna pensare di darne la colpa a ogni altra cosa, che o a errore di copista, o a scorso di penna.

SCORSO. Add. da Scorrere; Trascorso, Uscito di regola. Lat. vitiatus, corruptus. Gr. διεφθαρμένος. G. V. 10. 160. 4. Ma per lo scorso, e corrotto volgare è mutato il nome di Catellino in Catino. Pallad. Sett. 17. L' uve, che vuogli serbare, coglieremo salde, e non maculate, nè troppo scorse di maturezza. Ovid. pist. 47. Incontanente costringo il dolore, e le scorse paro-

\*\* S. I. Per Debilitato , Fiacco . Pallad. Ott. 14. Il vin bianco è stitico, che si conviene allo stomaco scor-

so (il T. Lat. ha stomaco laxiori).

§. II. Scorso, per Sacchegginto. Lat. depopulatus.
Gr. έκποςθηθές. Stor. Pist. 13. Stette la città più di scorsa, e molti de' Neri, ch' erano rimasi, furono den-

tro morti, fediti, e presi.

SCORSOIO. Add. Che scorre; onde diciamo Cappio, o Nodo scorsoio, o simili, cioè Che scorre agevolmente, e che quanto più si tira, più serra. Lat. nodus laxus, laqueus currax. Gr. χαῦνον άμμα. Feo Belc. 40. Così menandolo scopando per tutti i borghi, tirandolo col canapello scorsoio in modo, che ec. Fir. As. 23. Presa la fune ec. e dall' altro acconcia con un cappio

scorsoio, lasciatala penzoloni, salii in sul letto.
SCORTA. Sust. Verbal. da Scorgere; Guida, Conducitore, Compagnia. Lat. dux. Gr. ήγεμών. G. V. 11. 136. 3. Andaro per iscorta con lui in Lucca. Dant. Inf. 20. Sicchè la mia scorta Mi disse: ancor se' tu degli altri sciocchi! E Purg. 1. Lo bel pianeta, che ad amar conforta, Faceva tutto rider l'Oriente, Velando i pesci, ch' erano in sua scorta. E 16. E tue parole sien le nostre scorte. Petr. canz. 20. 1. Amor, ch'a ciò m'invoglia, Sia la mia scorta, e'nsegnimi il cammino. E canz. 41. 2. Riponi entro 'l bel viso il vivo lume, Ch' era mia scorta. E son. 308. Che bisogna a morir ben altre scorte !

S. I. Far la scorta, vale Guidare, Scortare. Lat. ducere, praiire, viam monstrare. Gr. wgcny ao Pau.

Dant. Purg. 23. E chi son quelle Du' anime, che là ti

S. II. Talora vale Custodire , Guardare , Far la guardia . Lat. excubias agere . Bern. Orl. 2. 4. 81. Solo a difesa stan di quella porto, E fanno al siume, ed al

ponte la scorta.

S. III Per Accompagnatura, che altrui si faccia per sua sicurezza; lo stesso che Convoio; e si dice anche della Gente, che fa detta accompagnatura. Lat. præsidium . Gr. pesça. G. V. 9. 70. 2. Gia aveano rotta la scorta, e la strada, onde venía la vittuaglia. Bemb. stor. 3. 36. E ciò con grandi scorte facendosi, il Contarino venuto alle mani co' nimici, dissipò le scorte. Tac. Dav. ann. 1. 15. Ne rimandò gli ambasciatori con iscorta di cavalli stranieri.

S. IV. Per la Munizion de' viveri condotti colle scorte all' esercito. Lat. commeatus. Gr. mi σιτία. Stor. Pist. 18. I Lucchesi rinforzarono lo campo loro ec. e presono il passo, donde la scorta venía a Pistolesi. E 59. Se la gente del Prenze non vi fosse levata di su' colli, con-venia, che il campo d'Uguccione perisse di fame, perche già erano stati due di senza avere avuta scorta. E 183. Lo caro era grande ec. perchè non poteano avere la scorta.

\* \* S. V. Scorta, T. degli Agric. Quantità di bestiame, semenze, ed altro, che il padrone del podere dà al fittaiuolo. Gagliardo.

SCORTAMENTE . Avverb. Avvedutamente , Accortamente. Lat. prudenter, sapienter. Gr. ocoas. G. V. 9. 234. 1. Apparve in Proenza, in una terra, ch'ha nome Alesta, uno spirito d'un uomo di quella terra, il quale avea nome Guilielmo dal Corno, e di poco era morto, e con sentore quando venía, scortamente parlava

+ \* SCORTAMENTO . Scorciamento , Accorciamento. Baldin. Voc. Dis. in TESTA . Ne' luoghi eminenti pigliano le figure viste do basso tanto scortamento,

che è necessario crescere la loro lunghezza.

+ SCORTARE . Coll' O stretto , contrario d' Allungare ; Abbreviare , Accorciare . Lat. decurtare . Gr. κολοβεν. Fan. Esop. Ciascun ferro col mio piccolo dente è morso, appianando qualunque è più aspro, e scortando.

+ S. I. E neutr. pass. Com. Purg. 5. Acciocche fusse pregato per loro, sicchè loro esilio si scortasse. Urb. Li miei anni, li quali sperava con teco graziosa-

mente allungare, si scorteranno.

+ \* S. II. E neutr. ass. Cortig. Castigl. Vol. 1. pag. 91. (edie. Class.) Ed a questo bisogna un altro artificio maggiore in far quelle membra, che scortano e diminuiscono a proporzion della vista con ragion di prospettiva. Bald. Dec. Il salame contuttociò scortava a più non posso.

SCORTARE. Coll' O largo; Far la scorta, Accompagnare per sicurezza. Lat. deducere, praeire, viam

monstrare. Gr. προηγείσ θαι. SCORTATO. Coll' O stretto. Add. da Scortare. Lat. decurtatus . Gr. χολοβωθάς . Buon. Fier. 2. 1. 1. A quelle, che scortate di misura, A quelle, che smontate di colore, A quelle, che svanite di sapore Venis-ser difettate, E però screditate, Provveggasi argomento, che l'aiuti. SCORTATO. Coll' O largo. Add. da Scortare; Ac-

compagnato, Difeso, Guardato da scorte.
(\*) SCORTECCIAMENTO. Lo scortecciare. Lat. decorticatio . Gr. photopics. Gal. Sagg. 378. Per fare una notabile corrosione, o scortecciamento negli scogli, e nelle torri, ci vuole il ferir di ducento, e trecento anni dell'acqua, e del vento [ qui per simi-

SCORTECCIARE. Levar la corteccia. Lat. decorti-

care, corticem detrahere . Gr. απολέπαν. Cr. 5. 7. 8. Gittate via le granella, si metta mele in quelle concavitadi, e si scorteccino. Mor. S. Greg. Egli ha scortecciato il fico mio, ed hallo spogliato, e li suo' rami son fatti bianchi. Alleg. 117. Finche l' estremo freddo vi scortecci. Soder. Colt. 56. Fatto questo taglio ec. levale d'attorno al tronco la buccia, che da se si stacca, e scorteccia.

\*\* S. Per similit. vale Iscalcinare . Vit. S. Gir. 100. Costui ebbe podere di percuotere, e scortecciare quel muro (era un eretico, che scalcinava un' immagine di

S. Girolamo sul muro)

+ SCORTECCIATO. Add. da Scortecciare. Lat. decorticatus. Gr. απολεπισθάς. Pallad. Mars. 1. E mettono nel tronco, che la parte scortecciata sì congiugne alla corteccia. Ricett. Fior. 59. Eleggesi quella (salsapariglia) ec. che piegandosi non si rompe, non tarla-ta, non nera, non scortecciala. Soder. Colt. 55. Non ogni vite è buona a essere annestata, come le tarmate, bucate, e rose, e le tempestate dalle formiche, e le scortecciate. Car. En. 7. 1133. Mezze picche avean questi a la tedesca Per avventarle, e per celate in capo Suveri scortecciati, e di metallo Brocchieri a la sinistra, e stocchi a lato.

+ \*\* SCORTEGIANTE. Guida, Scorta. Fr. Iac.

T. 3. 25. 30. Qual sera la scortegiante, Che si voglia

trarre innante Contra le mie forze tante ec.

+ SCORTESE. Add. Contrario di Cortese. Lat. inhumanus , inurbanus . Gr. aygios . G. V. 12. 56. 1. Questo fu scortese titolo dato per lo Re . Fir. Luc. 5. Lic. Quelli scortesi ec. non usarono alcuna di queste gentilezze. Bern. Orl. 3. 4. 61. Lo riprese Dicendo esser non può, che non mi doglia Trovando un gentiluom, che sia scortese, Perocche ec.

SCORTESEMENTE . Avverb. Con iscortesia. Lat.

inhumaniter, inurbane. Gr. ap eius .

SCORTESIA. Astratto di Scortese. Lat. inhumanitas , inurbanitas. Gr. ayeoixia. Fir. disc. an. 338. Se non che scusandosi Celso di aver fatto loro quella scortesia, come benigne risposero, che avevano avuta cara la loro venuta. Buon. Tanc. 4. 9. Oh mi sa mal, che tu gli scomodassi; Le sono scortesie. Lor. Med. canz. 140. 3. Ne giammai vi feci torto; Guarda mo che scor-

+ SCORTICAMENTO. Lo scorticare, Scorticatura. Lat. decorticatio, exulceratio . Gr. λέπισμα, έλκωμα. Cr. 5. 7. 9. Confortano lo stomaco [le cotogne] ec. e giovano allo scorticamento delle budella. E 6. 13. 1. La radice sua [ dell' acetosa ] coll' aceto fa pro alla scabbia ulcerosa, e allo scorticamento dell' anguinaia. E 9. 30. 3. Ancora si fanno rotture. ovvero scorticamenti nel dosso del cavallo per gravamenti di peso. M. Bin. rim. 1. 210. Quanti scorticamenti e impia-gature, Se per disgrazia l'uom si gratta un poco Ove rodono i lacci e le costure.

SCORTICARE . Tor via la pelle . Lat. pellem detrahere, deglubere. Gr. anodeguv. Tes. Br. 2. 14. Alla fine fu scorticato per la grande invidia delli barbari . Din. Comp. 3. 82. Quando ne pigliavano uno , lo ponieno in su merli, acciò susse veduto, e ivi lo

scorticavano.

§. I. Per similit. Shucciare. Lat. corticem detrahere. Pallad. Novemb. 7. Se'l pesco fa le pesche nocchiorose, e fracide, scorticalo un poco lungo la terra.

+ S. II. Figuratam. per Cavar di sotto altrui astutamente danari; che anche diciamo Pelare. Bocc. non. 80. 4. Essendo, non a radere, ma a scorticare uomini date del tutto. Ar. Len. 1. 2. Or vadan tutti li beccai, e impicchinsi, Che nessun ben, come la Lena,

. S. 111. Per metof. in signific. neutr. pass. vale Morire.

Lat. mortem oppetere. Gr. wv Biov Teleurav. Bocc. nov. 70. 11. lo mi giaceva con una mia comare, e giac-

qui tanto, che io me ne scorticai.

S. IV. Scorticare, per Torre altrui rapacemente le sostanze, o Distruggere colle troppe gravezze. Lat. alienam rem diripere, abripere . Gr. πά των άλων έξαςπά-Zav. Bern. Ort. 1. 7. 3. Un Re, se vuol il sno debito fare, Non è se veramente, ma fattore Del popol, che gli è dato a governare, Per ben del qual l'ha fatto Dio signore, E non perche l'attenda a scorticare. Buon. Fier. 4. Intr. Foise Non succio lor le vene! Non gli affatturo stolidi! Gli scortico indolen. ti?

+ S. V. Tanto ne va a chi tiene, quanto a chi scortica, o simile ; modo di dire proverbiale, che significa, che Nello stesso modo pecca, ed è punito chi fa il male, che chi lo consiglia, e vi consente. Lat. agentes, et consentientes pari poena puniuntur. Cavalc. Med. cuor. Come si dice in proverbio, che tanto ne va a chi tiene, quanto a chi scortica. E Pungit. 260. Come dice il proverbio : tale merita chi tiene, come chi scortica.

S. VI. In proverb. Chi non sa scorticare intacca la pelle; e si dice del Mettersi altri a far quel, che non sa, onde gliene incoglie male. Lat. quam quisque norit artem , in hac se exercent . Gr. agdor tis, n'v axagos

αδείη πέχνην, Arist.

5. VII. Scorticar sè, perchè altri ingrassi; in modo proverb. si dice di Chi giova altrui con proprio pregiudizio , o danno. Lat. malo suo aliorum bono consulere. Buon Fier. 1. Intr. Ben son quei babbuassi, Ch'usan scorticar sè, perch' altri ingrassi. E appresso: Ben son di senno cassi Quei che scortican sè, perch' altri

S. VIII. Pelle, che non puoi vendere, non la scorti-

s. viii. Pette, che non puoi venuere, non ta scorticare V. PELLE S. V.
S. IX. Scorticare il pidocchio, si dice di Chi è grandemente avido di guadagnare. Malm. 6. 60. Quei, dice Nepo, è il re degli usurai, Che pel guadagno scorsiali il pidocchio. ticò il pidocchio.

SCORTICARIA. Specie di rete da pescare. Cr. 11. 52. 3. I pesci si pigliano con reti di diverse generazioni, cioè con iscorticaria in mare, e con traversaria ne' luoghi di liumi [it T. Lat. ha scorticaria].

SCORTICATIVO. Add. Atto a scorticare, Che scorticare

tica . Tratt. segr. cos. donn. Pruovano nel ventricolo

liquori acetosissimi, e quasi scorticativi. SCORTICATO. Add. da Scorticare. Lat. exulcerntus, decorticatus. Gr. έλκωθείς. Pallad. Gena. 16. Le mandorle ec. scorticate si lavino con acqua di mare. Nov. ant. 34. 4. Si tosto come le genti sapeano, che era il cavallo scorticato ec. chi l'avea veduto, nol volea più vedere. Buon. Fier. 2. 2. 3. Le shatacchio Per quegli scogli, e sbatacchiate scortico, E scorticate va-glio, e il loro scoglio Rattorco in uno invoglio. E 2. 4. 18. Quell' eran ec. Le miserabil teste scorticate . E 3. 1. 7. E che non han pur lisca, Disfatti, scorticati, alllitti, e fritti.

SCORTICATOIO. Coltello tagliente da scorticare,

o Luogo, dove si scortica.
S. Per Iscorticamento, Il raschiare con gran forsa levando quasi la pelle . Lab. 197. Erano sommo suo desiderio, e recreazione certe semminette ec. che fanno gli scorticatoi alle femmine.

+SCORTICATORE. Che scortica. Lat. decorticator. Gr. & αποδέρων. Arrigh. 60. Appo degli frigidi Goti è molto caro l'aspro mantello foderato di pelle grigia, la quale la siera mano dello scorticatore spoglia alla

S. Per metaf. Com. Par. 22. Diventano ec. oppressori de' poveri, e scorticatori de' andditi. Buon. Fier. 1. 1. 2. Con certi cittadin pelamantello, Cioè scortica-T.VI.

tori . E 4. 2. 2. Scorticator del pan caldo , Scannator

delle cantine, Sgombrator delle cucine. SCORTICATORIA. Scorticaria. Cr. 10. 36. 1. Nel mare appresso del piano lido spezialissimamente si prendono di molti pesci con la rete, la quale molti scorticatoria chiamano. Questa rete è molto lunga, e assai ampia e fitta, avente corda dall' un lato piombata, e dall'altra suverata, sicchè possa nell'acqua ste-sa, e diritta stare [il T. Lat. ha scorticariam]. SCORTICATURA. Piaga leggiera in parte, ove

sia levata la pelle. Lat. exulceratio . Gr. ελκωμα. Fir. As. 258. Quanti guidaleschi, quante scorticature gli avevan fatti certi fornimentuzzi, ch' egli aveano di quelle

funi di giunchi!

§. I. Per similit. Pallad. Novemb. 7. Scorticalo un poco lungo terra, e quando un poco d'omore ne sia uscito, imbiuta la scorticatura con terra bianca [cioè = la parte sbucciata].

S. II. Per la Pelle stessa scorticata . Buon. Fier. 4. 10. I coiai Quante scorticature Di lebbrosi pellami,

e di carogne ec. !

(\*) SCORTICAVILLANI. Segnvene, Scorticatore, Angariatore de' villani. Cecch. Esalt. cr. 3. 4. Cotesto seor-ticavillani E un riccaccio grosso.

+SCORTICAZIONE. Scorticamento, Scorticatura. Lat. excoriatio, decorticatio. Gr. exdoed. Zibald. Andr. 121. Alla scorticazione, e rossore [ il Vocabol. altrove legge rosura: vedi questa voce de' testicoli togli della ter-ra, che sta sotto il truogolo della rota del fabbro.

\* SCORTICHINO . T. de' Beccaj . Collello per buttar giù le cuoja, e lavorar le bestie all' ammuzzato-

jo. \* SCORTINARE. T. di Fortificazione. Disfare la

\* SCORTISSIMO. Superl. di Scorto, nel signific. di Accorto ; Accortissimo ; Scaltrissimo . Matt. Franz.

+ SCORTO. Sust. Coll' O stretto , Scorcio. T. de' Pittori. Borgh. Rip. 197. Dicono, che colui, che stuzzica il fuoco, fa un buono scorto. E 313. Fece molto meglio gli scorti per ogni sorta di veduta, che niun altro, che fosse stato avanti a lui.

SCORTO. Add. da Scorgere; Veduto . Lat. inspectus, visus. Gr. έπεσκεμμένος. Segn. stor. 1. 3. Ma la principale (cagione) fu la paura della sua troppa grandezza, e voglia scorta in lui d'andare cc. ampliando

signoría, ed imperio.

+ S. I. Per Accorto, Avveduto. Lat. collidus, versutus, cautus, peritus. Gr. πολύμητις. Petr. son. 243. Trema quando la vede in sulla porta Dell'alma, ove m' ancide ancor si scorta, Si dolce in vista. Bocc. Intr. 23. Eziandio i semplici far di ciò scorti, e non curanti. G. V. 8. 10. 2. Fu cominciatore, e maestro in digrossare i Fiorentini, e farli scorti in ben parlare. M. V. 8. 28. Elessono cento cavalieri ec. con alquanti massadieri scorti, e destri. Tuss. Ger. 2. 58. Alete è l'un, che da principio indegno Tra le brutture della plaba è scorte. Me l'invalagno a l'acceptant della plaba è scorte. Me l'invalagno a l'acceptant della plaba è scorte. plebe è sorto; Ma l'innalzaro a i primi onor del Re-

gno Parlar facondo, e lusinghiero, e scorto.

S. II. Figuratam. Dant. Purg. 19. Così lo sguardo mio le facea scorta La lingua. But. ivi: Scorta, cioè parlevole, e intelligibile. Franc. Socch. nov. 72. Esseudo costui così scorto, la gente lasciava l'altre predica-

zioni, e correano alla sua (qui per ironia).

S. III. Scorto. per Guidato, Indirizzato. Lat. ductus, deductus. Gr. ηχθείς, πεμφθείς. Buon. Fier. 2. 1. 4. E da voi scorti Vi seguirem fedeli, Opereremo accor-

SCORZA. Buceia degli alberi, o delle frutta. Lat. cortex . Gr. phoios, phoos . Ricett. Fior. 4. La pianta ha di fuori una coperta atta a spiccarsi, chiamata scorza, e buccia. Dant. Purg. 32. Rompendo della scorza, Non che de' fiori, e delle foglie nnove, Petr. canz. 26. 2. Ma non sempre alla scorza Ramo, nè 'n sior, nè 'n foglia Mostra di fuor sua natural virtude . Pallad. cap. 40. Fior di calcina, scorza di farro, pesta insieme, e fanne cerotto. Bern. Orl. 2. 2. 72. Fu quel bell' animal senza magagna, E sì compito, che nulla gli manca, Era il mantel di scorza di castagna, Ma sin al naso avea la fronte bianca ( cioè : del colore della scorsa della castagna). Sagg. nat. esp. 134. Nel mezzo a-veva una cavità capace d'una grossa mandorla senza la scorza

+ §. 1. Per similit. vale il Corpo; maniera poetica. Petr. son. 147. Po, ben tu puoi portartene la scorza Di me con tue possenti, e ripid' onde [ le migliori edie. leggono rapid' onde ]. E son. 237. Lasciando in terra la terrena scorza, E Laura mia vital da me partita. Cas. son. 48. E per ornar la scorza anch' io di fore Molto contesi. Bemb. rim. 38. Ond' assai temo di lasciar tra via Quest' ancor verde, e già lacera scor-

S. II. Per metaf. Lat. cortex. Pass. 314. Non gli spongono secondo l' intimo e spirituale intendimento, ma solamente la scorza di fuori della lettera secondo la gramatica recano in volgare. Amet. 4. E più adentro alquanto, che la scorza Possa mostrar della tua deita-

te.

\* S. III. Scorze, T. di Ferriera. Così diconsi i lati inferiori delle parti della fornace, che posano immedia-

tamente sul ceppo.

\*\*\* SCORZANERA. Scorzonera humilis Linn. T. de' Botanici. Pianta che ha la radice carnosa, luaga, nera all'esterno, bianca internamente, lo stelo quasi nudo, per lo più con un solo fiore giallo, le foglie larghe, lanceolate, nervose, piane. Fiorisce nell' Estate, ed è comune nei prati. Gallizioli.
SCORZARE. Levar la scorza; e in signific. neutr. pass.

Perder la scorza, Sbucciarsi. Lat. corticem detrahere, decorticare, pellem exuere. Gr. απολέπαν. Gr. S. Gir. La terza virtů, che ha il serpente, si è, che quando è vecchio, e vuole ringiovanire, molto digiuna, e diventa magro, e va, e truova una entrata stretta, ed entrandovi strettamente, tutto si scorza, e rinnuovasi. Tass. Ger. 13. 49. No, no, più non potrei, vinto mi chiamo, Nè corteccia scorzar, nè sveller ramo. Bern. Orl. 1. 24. 12. Come in un tempo tempestoso, e strano, Che vien con tuoni, e vento furioso, Grandine, e pioggia abbatte, e sfronda, e stiora L'erbe, e gli alberi scorza, e disonora. E 2. 9. 5. L'erbe, e gli ar-

bori spianta, non pur scorza.

† S. Per metaf. Spogliare, Deporre. Lat. spoliare, exuere. Gr. αποδύαν. Petr. son. 237. Deh perchè me del mio mortal non scorza L'ultimo di ! Gr. S. Gir. S. Paolo disse: scorzatevi del vecchio peccato, e vestitevi

di Gesucristo (qui neutr. pass.). † SCORZONE. Spezie di serpe velenosissimo, di

color nero. Pass. 277. Di certe membra dell' uomo, come dicono i savj esperti, nasce uno scorzone serpentino, velenoso e nero. Cant. Carn. 87. Se tarantola, o scorzone, Donne belle, vi pungessi, Fatevi ugner tutti i fessi. Buon. Fier. 2. 4. 4. Quanti serpi egli ha'n nano, To, to, quanti scorzoni!
§. Scorzone si dice anche d' uomo rozzo. Lat. rudis,

parum humanus. Gr. αμαθής. + (\*) SCORZONERA. T. de' Botanici. Scorzonera humilis . Pianta che ha il fusto semplice con un sol fiore, le foglie a lancetta, piane, e nervose. Red. Cons. 1. 37. Si beva con larga mano l'acqua di scorzonera. E 87. Non è immaginabile l'ntile, che apporta la bollitura delle suddette radiche di scorzonera fresche. E 199. Preparerei con brodi, bollitovi radiche di radicchio, di prezzemolo, di gramigna, di borrana, di scorzonera, ec.

\* SCOSA . s. f. T. di Marineria . Ascosa . È l' acculamento de' madieri nelle galee. Stratico .

SCOSCENDERE. Rompere, o Spaccare, e propriamente dicesi di rami d' alberi, o simili. Lat. exscindere. Gr. αποτέμναν. Dant. Par. 21. Che 'l tuo mortal podere al suo folgore Parrebbe fronda, che trono scoscende. Bemb. pros. 1. 21. Nè queste voci sole furò Dante da' Provenzali, ma dell'altre ancora, siccome è drudo ec. e scoscendere, che è rompere. Dav. Colt. 183. Il villanzone, quando pota, tira a terra que' tralci alla bestiale, e scoscende i rami di lui ( del pesco ) che patisce più degli altri, come più tenero, e gentile. Alleg. 10. Mi persuasi ec. che la pazzia fosse veramente un cotal alberonaccio, che\_per lo meno arrezzasse i quattro terzi della terra, sicchè ognuno agevolmente ne potesse scoscendere la sua frasca.

S. Per similit. in signific. neutr. e neutr. pass. Fendersi, Aprirsi, Spaccarsi. Lat. scindi, findi, praerumpi. Gr. αποτέμνεσθαι, σχίζιεσθαι. Dant. Inf. 24. Noi pur venimmo in fine in sulla punta, Onde l'ultima pie-tra si scoscende. E Purg. 14. E fuggia come tuon che si dilegua, Se subito la nuvola scoscende. G. V. 11. 26. 1. Una falda della montagna di Falterona ec. per tremuoto, e rovina scoscese più di quattro miglia. Buon. Fier. 3. 5. 5. A torre, che rovina, e si scoscen-

de, Non ha poter sussidio d'architetto.

SCOSCENDIMENTO. Lo scoscendere; e dicesi ancora della Cosa, e del Luogo scosceso. Lat. scissura, rupes, locus praeruptus. Gτ. απότομες πέτεα.

SCOSCESO. Add. da Scoscendere, Dirupato. Lat. scissus, excisus, praeruptus. Gr. τμηθείς, αποτμηθείς, άποτομος . Bern. Orl. 1. 24. 16. Fra l'aspre spine, e le rocche scoscese Cavalcando ne va per quel boschetto . Buon. Fier. 4. 2. 7. Città disfatte , villaggi scoscesi (cioè rovinati). Malm. 4. 46. Scosceso è il monte in somma, e dirupato.

SCOSCIARE. Guastar le cosce, o slogarle. Lat. co-

xas luxare. Gr. ίσχύα έξαρθρον

S. In signific. neutr. pass. vale Allargare smisuratamente le cosce in guisa, ch'elle si sloghino. But. Inf. 17. Perchè l' uomo si scoscia, cioè, che più teme di cadere, che prima .

SCOSCIO. Scoscendimento, Precipizio. Lat. præcipitium. Gr. αποκεμίνου. Dant. Inf. 17. Allor su'io più timido allo scoscio. Fiamm. 6. 8. Acciocchè essi, più abbandonandosi a lei, caggiano in maggiore sco-

scio SCOSSA. Verbal. da Scuotere; Scotimento, Lo scuotere. Lat. concussus . Gr. Tivay ua . Dant. Inf. 27. Questa fiamma staria senza più scosse. Fior. Ital. D. Questa favola reca Dante in figura d'una scossa, che senti nel Purgatorio dicendo. Franc. Sacch. nov. 74. Costui s' andava con le gambucce spenzolate a mezze le barde combattendo, e disguazzando, e quello cotanto, che diceva, lo diceva con molte note, come șe dicesse uno madriale, secondo le scosse, che avea, che non erano poche.

§. I. Scossa, diciamo anche a Pioggia di poca durata, ma gagliarda. Lat. imber repeniinus, ac vehemens. Gr. εμβρος αἰφνίδιος τε, καὶ σφοδρος. Varch. Ercol. 291. Spiovuto ch' e' fu una grossa acqua, non andò molti passi, ch' e' ne venne un' altra scossa delle huone. E stor. 11. 358. Se non che il tempo si rabbuiò in un subito, e ne venne repentinamente una grandissima scossa di acqua, era agevol cosa, che quel di si facesse una zussa campale . Lasc. madr. 7. Per le gran scos-

se d'acque, e gran rovesci.
\* II. Scossa, T. de' Cavallerissi, Trinciata di bri-

glia, o di caveszone. + \* SCOSSARE. Fare scossa, Scuotere. Polis. Orf. att, 1. [Fir. 1814.] Come vidi sua vista più che

amana Subito mi scossò si'l core in petto, Che mia mente d'amor divenne insana.

SCOSSETTA. Dim. di Scossa; Piccoln scossa. Malm. 10. 8. E data una scossetta, come i cani, La

lancia chiede, brando, piastra, e maglia.

\*\* SCOSSIO. Quello strumento, con cui si rompe il lino. Maciulla. Cavalc. Specch. cr. 179. Questo lino fu macerato nell'acqua delle molte tribolazioni, fu rotto allo scossio della colonna [ un altro testo legge

SCOSSO. Add. da Scuotere. Lat. excussus, spolintus . Gr. έκτετιναγμένος , άποδυθείς . S. Gir. Pist. Il fortissimo cavaliere dee sempre stare nella schiera, e cercare cagione, perchè la sua virtù scossa risplenda. Alam. Gir. 15. 17. Ivi un buon cavalier, che plora, e geme ec. Truovano a piè ferito, e d'arme scosso (cioè: privo). Buon. Fier. 3. 4. 4. Tener con gli starnuti il naso scosso .

+ \*\* S. Per Voto, Diserto, come a dire, che ne fu scosso fuori ogni cosa; ma è V. A. Fr. Giord. 89. Or tu se' voto com' una bolgia scossa; che nè lettera sai, nè scienzia, ne dottrina nulla non studiasti mai. E 301. Jesu Cristo partendosi di questo mondo da noi, volleci lasciare non così scossi, non così orfani: e però ordinóe questo Sacramento nella cena allato alla passione [ l'annatatore spiega Scossi, forse la stesso che scussi, privi di qualsisia cosa, senza niente ].

(\*) SCOSTAMENTO. Discostamento, Allontanamento. Lat. abscessio, amotio. Gr. amorivnois. Il Vocabol. nella voce CESSO, per Allontanamento §. I.

SCOSTARE. Discastare; e si usa nell'att. e nel neutr. pass. Lat. recedere. Gr. αναχωράν. Bocc. nov. 85. 2. Se io dalla verità del fatto mi fossi scostare voluta. Amet. 44. Li quali tanto dal muro colla loro ampiezza si scostano, che non togliendo luogo a chi sedesse, largo spazio concedono ad erbe di milleragioni. Dant. Par. 19. Che dal fianco dell'altre non si scosta. Franc. Sacch. nov. 67. Messer Valore guata costui, e scostagli la mano da se . Vit. S. M. Madd. 37. Or fu mai gunno, che si scostasse dal mondo, e volesse incominciare a fare penitenzia, che al primo passo non gli convenisse rappresentare sotto questo gonfalone? Galat. 32. Nondimeno per non iscostarci dal costume

degli altri, diciamo Inro ec. SCOSTATO. Add. da Scostare; Allontanato. Lat. recedens, semotus. Gr. avazweńcas. Bocc. nov. 62. 13. In un medesimo punto ec. fu raso il duglio, ed egli scostatosi, e la Peronella tratto il capo del doglio. M. V. 8. 19. Si raccolsono nel castello, che era alla marina, alquanto scustato dalla terra. Cr. 6. 26. 1. Le cipolle maligne si piantano ec. una per pertugio, scostata per un piede l'una dall'altra. Vit. S. M. Madd. 84. Quando la gente sue partita, e scostata la Donna

nostra ec. vennono appie della croce .

\* SCOSTUMATAGGINE . Scostumatezza . Bocc. Com. Inf.

SCOSTUMATAMENTE . Avverb. Sconvenevolmente, Sensa creansa, Contra'l buon costume. Lat. indecenter , inhumaniter , immoderate . Gr. απακότως , αγείως, αμέτρως. Pass. 243. Anzi più si studiava scostuniatamente, facendo maggiori bocconi.

SCOSTUMATEZZA. Scostume. Lat. malus mos, immodestia, immoderatio, rusticitas, Galat. 82. Cosi lo avvezzarsi a' pericoli della scostumatezza rende altrui tem-

perato, e costumato.

(\*) SCOSTUMATISSIMO . Supert. di Scostumato . Pros. Fior. 3. 4. O tempi! o costumi! tempi dico in-temperantissimi, e costumi scostumatissimi. SCOSTUMATO. Add. Privo di buon costume, Mal-

creato. Lat. inhonestus, male moratus, inurbanus. Gr. αδιάγωγος, Φαυλος, άγροικος. Bocc. nov. S. 5. Colui è

più caro avuto, e più da' miseri, e scostumati signori onorato ec. che più abbominevoli parole dice, o fa atti. E nov. 60. 7. Trascurato, sinemorato, e scostumato. E nov. 83. 1. Lo scostumato giudice Marchigia. no, di cui ieri vi novellai, mi trasse di bocca una novella di Calandrino. Galat. 6. Chi di piacere, o di dispiacere altrui non si da alcuno pensiere, è zotico, e scostumato, e disavvenente.

SCOSTUME . Mal castume , Mala creanza , Scostumalezza . Lat. malus mos . Gr xaxov & 905 . But. Questo finge l'autore a dimostrare, che nello'nferno è ogni immondizia, e ogni scherno, e scostume, e ditisione. Franc. Sacch. nov. 107. Grande scostume è, stando a un tagliere con un altro, che uno non ha tanta temperanza, che si possa un poco aspettare, e

non fa la ragion del compagno.

\* \* SCOTANO. Rhus cotinus Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha gli steli legnosi, con la scorea bruna, i rami tortuosi, le foglie semplici, ovato-rotonde, liscie, di un odore aromatico, i fiori piccoli, alquanto bianchi, numerosi, a pannocchia, le brattee capillari. Fiorisce nel Giugno, e nel Luglio, ed è indigena delle Alpi . Gallizioli .

SCOTENNARE. Levar via la cotenna. Lat. cutem detrahere. Gr. αποδέραν. Cant. Carn. 434. Questi a forar, questi a tagliar son buoni. Questi altri a scotennare. Dav. Colt. 165. Scotenna un pezzo di carnesecca ec. Bern. Orl. 2. 24. 45. Urta per mezzo alla nimica gente, E quello svena, e quell' altro scotenna. Morg. 27. 73. E questo, e l'altro, e poi quello scoten-

\*\*\* S. Scotennare. T. degli Agric. Scoticare. Levare la cotenna ad un prato . Gagliardo.

SCOTENNATO . Sust. Quella parte del grasso , che spicca dal porco colla cotenna.

SCOTENNATO, Add. da Scotennare . Lat. cui cu-

tis detracta est . Gr. αποδαρθείς .
\*\*\* SCOTENNATOLO . T. degli Agric. Strumento di ferro in forma di zappa ad uso di scotennare. Gagliardo.

\*\* SCOTICARE. V. SCOTENNARE S. Gagliar-

do.

SCOTIMENTO. Lo scuotere. Lat. concussus, motus , tremor . Gr. σασμός , τίνας μα , τεόμος . Μ. V. 3. 48. Nel cui scotimento per la notte, e per le rovine

d'ogni parte pochi ne poterono campare,

SCOTITOIO. Reticino, o Vaso bucherato, nel quale si mette l'insalata, o altro per iscuatersi dall'acqua. Ant. Alam. rim. son. 18. 10 porto indosso un così stran mantello, Che mai barbier vi assilería rasoio, E servirebbe per iscotitoio, Sicchi io sto involto, come un segatello. Bellinc. son. 265. Mantello, Che vale ogni danaio per burattello, O farne scotitoio per la 'nsalata. + SCOTITORE. Che scuote. Lat. excussor. Esp. Salm.

Scotete la polvere de' vostri piedi; e così possono esser detti scotitori . Salvin. disc. 1. 24. Nettunno scotitor della terra . Tass. Amint. prol. Che [ Amore] fa spesso cader di mano a Marte La sanguinosa spada; ed a Nettunno, Scotitor della terra, il gran tridente. + \* SCOTITRICE. Verbal. femm. di Scotitore.

Salvin. Botrac. Ma prestissimo Minerva Di guerra scotitrice manderemo, E Marte; che da pugna il ratter-

ranno Benchè gagliardo ei sia.

\* SCOTO. T. de' Mercadanti. Spezie di drappo spinato di stame, così detto, perchè sul principio il mi-

gliore veniva dalla Scozia

SCOTOLA. Strumento di legno, o di ferro a guisa di coltello, ma senza taglio, col quale si scuote, e batte il lino avanti che si pettini, per farne cader la lisca. Lat. spathula. Cr. 3. 15. 9. Se'l tempo sarà unido, con multi panni scaldato al fuoco [it lino] si prepara

alla gramola, e con iscotole la mondificazione si com-

pie . \* S. Scotola , T. de' Salinaj . Strumento composto di un grosso cilindro di legno con due perni di ferro, che si fermano e girano nelle stagge d'una spezie di sedia, che gli sovrasta. In questa è fitta una lunga pertica, che serve di manico per fare scorrere innanzi, e indietro il cilindro per consolidare il terreno come si fa colla

SCOTOLARE. Battere colla scotola il lino. Lat. excutere. Gr. extiviooav. Malm. 11. 55. E col coltel da Pedrolin di legno Su pel capo gli scuotola i capelli

[ qui per similit. ].

SCOTOLATO. Add. da Scotolare. Lat. excussus Gr. εκτετιναγμένος. Buon. Tanc. 5. 7. Sono i capelli

della Tancia mia Morbidi come un lino scotolato.

\* \* \* SCOTOLATURA. T. degli Agricoltori. Lisca caduta dal lino e dalla canapa per l'asione della Scoto-la Gal. fort. facc. 69. E se tra la terra s'impastera pula di grano o altre biade, fieno trito, paglia battuta, resti di scope, scotolatura di lino o canape, sarà buonissimo . Pezzana .

SCOTOMATICO. Che patisce di scotomia. Tes. Pov. P. S. cap. 7. Item allo scotomatico da' a bere ec.

radi il capo ec.

SCOTOMIA. Vertigine tenebrosa con difficoltà di reggersi in piedi . Lat. scotoma . Gr. σκότωμα . Volg. Ras. Tosto avra scotomía, o vertigine, cioè cotale tenebrosità, ed avvolgimento, come se il mondo s'aggirasse intorno intorno. M. Aldobr. 209. Vale ancora questa polvere contra difetto di viso, e contro scotomia.

SCOTTA.Il Siero non roppreso, che avnnza alla ri-

S. E Scotta, in termine di marineria, è quella Fune principale attaccata alla vela, la quale allentata, o tirata secondo i venti regota il cammino del naviglio. Ar. Fur. 18. 143. E chi a mainare, e chi alla scotta è buo-

(\*) SCOTTAMENTO . Scottatura , Lo scottare. Lat. ndustio. Gr. enixavois. Red. Cons. 1. 280. Siccome per iscottamento di ferro infocato, o di acqua bollente, son prodotte alcune vescichette nella cute ripiene d'acqua , nominate idatidi .

(\*) SCOTTANTE. Che scotta. Lat. exurens . Gr. катака:wv. Salvin. pros. Tosc. 1. 361. Ma che possono sentire, dice egli, gole lastricate, da' cibi scottan-

ti mortificate, e incallite?

SCOTTARE. Far cottura col fuoco nel corpo dell'animale. Lat. adurere, exurere, ustulare. Gr. èni-naier. Meaz. Sat. 4. Pian, ch'ei mi scotta; e quei, comincia: adoro, Filli, la tua beltà

§. 1. E per similit, si dice del Recare altrui nocumengagliardo, travaglio, o dispiacere eccessivo. Tac. Dav. vil. Agr. 393. Alleggeri le riscossioni de grani, e altri tributi, tolto via quelle, che più scottavano, inventate per mera barattería.

§. 11. La soglia scotta, o simili, si dice di Coloro, che stanno ritirati per debiti, o per delitti, onde non possono uscire senza manifesto lor pericolo. Malm. 3. 41. Da sette volte in su s'è già condotta Fin alla so-

slia, ma quel sasso scotta.

§. III. Chi si sente scottar tiri a se i piedi, o le gambe, o simili; maniera proverb. colla quale si accenna, che ciascuno dee pensare alla propria difesa; e si usa ancora quando si riprende in generale alcun vizio, perchè taluno, che ne sia macchiato, s' emendi. Red. lets. 1. 71. Chi poi si sentira scottare, tirera le gambe a se.

SCOTTATO. Add. da Scottare. Lat. ustulatus, exustus . Gr. enmueadeis . Car. lett. 2. 30. Egli è tanto scottato dagli obblighi passati ec. che malvolentieri si

lascerà ridurre a questo atto [ qui figuratam. nel signific. del S. I. di Scottare].

SCOTTATURA . Lo scottarsi , e la Parte scottata . Lat. exustio . Gr. Exxavois . Segn. Mann. Nov. 28. 1. Non dice distintamente nè veleni, nè squarci, nè scottature, ne qualunque altro di que' supplizi, che danno ai rei sulla terra i tormentatori.

SCOTTO. Il Desinare, o la Cena, che si mangia per lo' più nelle taverne. Lat. cœna, prandium. Gr. danvov , dgiçov. M. V. 1. 56. I Romei , volendo seguire loro cammino, lasciarono i danari de' loro scotti sopra le mense. Franc. Sacch. nov. 69. In tutte le terre passate non guadagno soldi venti, che gli scotti gli erano costati più di cento novanta. Cron. Morell. 241. Dove prima standone a scotto i fratelli, egli scialacquava, partito da loro ec. e' diventò il più assegnato nomo del mondo [qui vale: stando alla stessa mensa, a comune]. Buon. Fier. 2. 1. 14. Tu sarai quel, che a te medesmo Sottrarrai la propina dallo scotto. E appresso: Davan conti di scotti, Che parean fornaciaj.

+ S. I. E Per lo pagamento, che si fa della stessa cena, o altro mangiamento. Lat. symbola. Gr. συμβο-λή. Buon. Fier. 4. 3. 2. E posto man sull' un de'piatti D'argento, or questo fia, mi volsi, e dissi, Lo scot-

to di stasera

\* \* §. II. Scotto per Pagamento in modo assoluto. Pucc. Centil. C. 82. st. 9: E insino a questo giorno per iscotto Dugento mila siorin d'oro avuti Avie di

Pisa e Lucca. Monti.

+ S. III. E figuratam. Dant. Purg. 30. E tal vivanda Fosse gustata senza alcuno scotto Di pentimento. But. ivi: Alcuna volta scotto si piglia per la vivanda, e alcuna volta per lo pagamento. Galat. 67. Percioc-chè il tacersi colà, dove gli altri parlano a vicenda, pare un non voler metter su la sua parte dello scot-

S. IV. In proverb. Pagar lo scotto, vale Far la penitenza del fallo. Lat. luere poenas. Gr. τιμωρίαν deva. Tratt. Intend. Mangianne i morselli grassi, onde pagheranno molto duro scotto nell'altro secolo. Franc. Sacch. Op. div. 145. Chi non vuole combattere con queste, e vuole stare con loro in pace ne' diletti, conviene a mal suo grado, ch' egli paghi lo scotto. E più sotto: Adunque Ingurta del diletto del mondo pagò lo scotto. E più sotto: Adunque costui, volendo col demonio menare sua vita, pagò lo scotto. Morg. 11. 43. E pagherai lo scotto Di quel, ch' hai fatto, con affanni, e pene. Malm. 5. 55. Quella sua landra ha da pagar lo scotto

\* SCOTTOBRUNZO. V. A. Forse lo stesso che Scoccobrino ; Figuraccia . Bocc. Com. Inf. Nè vo' dir de' Cappuccini, co' quali, o a babbuini, o a scotto-brunzi simiglianti si fanno.

\* \* SCOVACCIARE. La Crusca non ha migliore autorità alla voce Scovare, cacciar dal covo. Franzesi Amati

SCOVARE. Cavar del covo; e si dice di fiere. Lat. e cubili, vel lustro educere. Gr. έκ κοίτης, έκ σπηλαίκ έξα η ειν.

§. 1. E per similit. vale Scoprire . Buon. Tanc. 3. 2.

Eh Cosa, oramai tu se' scovata.

+ S. Il. Figuratam. Scovare gli andamenti i fatsi d'alcuno vale, Ricercare, e Ritrovare le sue operacioni; ed è modo basso. Lat. naturam alicujus subodorari. Salvin, Iliad. l. 1. v. 823. lo nulla cerco D'intendere da te nè ritrar nulla ; Nè scovo i fatti tuoi : onde assai queto Tutte le cose, che tu vuogli, ordisci. SCOVERCHIARE. V. SCOPERCHIARE.

SCOVERCHIATO . V. SCOPERCHIATO . .

SCOVERTA . V. SCOPERTA :

SCOVERTAMENTE . V. SCOPERTAMENTE.

SCOVERTO . V. SCOPERTO. SCOVERTURA. V. SCOPERTURA. SCOVRIMENTO . V. SCOPRIMENTO.

SCOVRIRE. V. SCOPRIRE.

SCOVRITURA . V. SCOPRITURA .

\*\* SCOZIA . T. degli Architetti . Membro incavato come un mezzo canale, e perciò si chiama anche Navicella. Egli è particolarmente assisso alle basi, ove si mette tra i Tori, e gli Astragali. Si pone ancora tal-volta al di sotto del gocciolatojo della Cornice dell' ()rdine Dorico

SCOZZARE. Contrario d' Accozzare ; e si dice per lo più delle carte da giucare, quando si mescolano, le-vandole dall' ordine loro. Lat. sejungere. Gr. άποζευ-

givava.

SCOZZONARE. Domare, e Ammaestrare i cavalli, e l'altre bestie da cavalcare. Lat. domare. Gr. da-

yuxv. S. E per metaf. Dirozzare alcuno non pratico, Scaltrire . Lat. informare, imbuere. Gr maidevery . Varch. Ercol. 57. Dicesi ancora con vocabolo cavato da' cozzoni de' cavalli scozzonare, e con voce più gentile, e usata da' compositori nobili, scalture, onde viene scaltro, e scaltrito, cioè accorto, e sagace. SCOZZONATO. Add. da Scozzonare.

S. Per metaf. vale Scaltro, Accorto, Avveduto. Lat. cautus, versutus. Gr. εὐλαβής, φρόνιμος. Zibald. Andr. 67. Chi nasce in Iscorpio, fia ardito, e scozzonato in tutti i suo' fatti. Morg. 17. 9. Era il Soldato uom molto scozzonato. E 22. 125. E'ndovinossi, ch'era scozzonato, E le malizie conosce di Gano.

+ \* SCOZZONATORE . Che scozzona . Più comunemente si dice Scozzone . Segner. Incr. 1. 14. 10. L'idea di quell' opera artificiale, non è ne' cavalli stessi: è nel cavallerizzo, è negli scozzonatori, e sonatori,

\* SCOZZONE. T. de' Cavallerizzi. Nome, che si dà a Coloro, i quali cominciano a cavalcare un Cavallo non

ancora avvezzo al freno, per domarlo.

+ \*\* SCRALLA. Specie di giuoco antico. Cavalc. Espos. Simb. 2. 26. Si pongono per prelati, e per rettori tali fanciulli per rispetto di parcntado, e di pecunia, che più volentieri giocherebbero nella piazza con li altri fanciulli alla scralla, che non stanno nella Chiesa all' uffizio .

SCRAMARE. V. A. Esclamare. Lat. exclamare. Gr. expoav. G. V. 12. 18. 6. E'l nostro poeta Dante Alighieri scramando contro al vizio dell'inconstanza

de' Fiorentini ec. disse tra l'altre parole.

+ SCRANNA. Ciscranna, Sedia. Lat. scamnum. Tass. Am. 1. 2. Le scranne, le lettiere, e le cortine, E gli arnesi di camera e di sala, Han tutti lingua e

† S. I. In proverb. Sedere a scranna, vale Far da giudice, Sentenziare. Dant. Par. 19. Or tu chi se', che vuoi sedere a scranna, Per giudicar da lungi mille miglia Con la veduta corta d'una spanna?

+ 5. II. Similmente in proverb. Sedere a scranna, vale Comandare. Malm. 6. 7. Ed oprar, che Baldon resti chiarito, Che ambisce in Malmantil sedere a scran-

+ S. III. E figuratam. Gr. S. Gir. 21. Davit disse : benavventurato è quegli, che non andrà al consiglio de' felloni, e non istarà nella via de' peccatori, e non sederà nella scranua di pistolenza ( qui Lat. eathedra; lo stamp. ha cattedra in vece di scranna)

SCREATO. P. SCRIATO.

+ SCREDENTE. Add. Non credente, Discredente. Lat. infidelis, incredulus. Gr. ariços. Tes. Br. 2. 25. Sicchè l' uno era in paura, e in dubbio, e l'altro

era iscredente. Mor. S. Greg. Ora se questi cotali sono tanto scredenti, che non vogliano tenere ec. Vit. SS. Pad. 2. 13. Tu conosci, ch' io non per malizia sono iscredente di questo Sagramento.

S. Per Contumace, Disubbidiente . Lat. contumax . Gr. άπειθής . Tac. Dav. ann. 1. 14. I soldati d' insegna delle due legioni scredenti, stanziati ne' Cauci, cominciarono a levare in capo [ qui il T. Lat. ha di-

SCREDENTISSIMO. Superl. di Scredente . Libr. Pred. L' ebreo si manticne un popolo scredentissi-

SCRÉDERE. Non creder più quel, ch's' è credute una volta. Lat. non credere, fitem amplius non habere. Gr. amiçeveir. Filoc. 5. 212. Comincio ad ingegnare di farmi scredere ciò, che io per lo sospirare aveva pensato. Guid. G. Ulisse con sue parole ornate pacificoe con lui il popolo, e fece loro scredere le predette cose. But. Purg. 7. 1. Nè bene crede, nè bene scre-

SCREDITARE. Levar il credito: Contrario d' Accreditare. Lat. alicui detrahere, nomen imminuere. Gr. διασύζεσθαι τινα. Viv. disc. Arn. 54. All' incontro si screditeranno sempre più, quanto più ec. avranno spogliate, c sproviste le medesime spalle d'Arno. Buon Fier. 4. 2. 7. Quivi barbassori Battersi i sianchi, e screditando questa, Delle passate siere dir carote, E scaricar miracoli.

SCREDITATO. Add. da Screditare. Lat. fama imminutus. Buon. Fier. 2. 1. 1. A quelle, che scortate di misura, A quelle, che smontate di colore, A quelle, che svanite di sapore Venisser difettate, E però screditate, Provveggasi argomento, che l'ainti. E 3. 2. 8. Donde ha e' fatto venir di sotterra Così straccione, e frusto, e screditato 'N un punto il pollo freddo. E 3. 2. 12. Gira, e rigira in somma screditato.

\* SCREDITEVOLE. Che non ha credito; Che non è

degno di credito. Cron. Morell. SCREDITO. Sust. Contrario di Credito. Lat. famae

imminutio, malum nomen.

SCREMENTO. Escremento. Lat. excrementum . Gr. περίττωμα. Varch. Lez. 24 Si serve talvolta infino degli scrementi, e vilissime superfluità in qualche uso o utile, o necessario

+ (\*) SCREMENZIA. Scheranzia, Squinanzia. Lat. angina. Gr. χυνάγχη. Salvin. disc. 1. 434. Onde comparito egli in pubblico colla gola fasciata non disse verbo, accagionandone una scremenzia, o infiam-mazione di fauci; ma i suoi emuli, beffando, dissero.

non essere quella angina, ma ec.
+ \*\* SCREPARE. Meno usato che Screpolare. Pallad. cap. 40. tit. Come si soccorra alle stufe, e mal-

te, se elle screpano

(\*) SCREPAZZARE. Sembra lo stesso, che Scoppiare, Crepare. Lat. crepare, disrumpi. Gr. διαλακεῖν. Patasff. S. Il gozzo volsi indietro, e screpazzai [nel Testo del Ghigi si legge questo esempio nel cap. 9. e il comento spiega, Screpazzare, Sghignazzare]

SCREPOLARE. Neutr. Crepolare, Fendersi, Aprirsi , Cominciare a crepare . Lat. findi , futiscere , hiulcari, rimas ogere. Gr. oxaiveiv. Buon. Tanc. 2. 5. Che la terra ha perduto ogni alimento, E screpolati son sino a' pautani. Red. Ins. 63. 1 marzolini, prima che bachino, in molti luoghi screpolano, e si fendono.

\* S. Screpolare, dicono i Pittori, e gli Architetti d'un vizio di certa calcina, con la quale si fanno intonachi per dipignere a fresco, o per coprire facce, e mura d'edifisi; poiche cotale intonaco s'apre, e fende in diverse parti, il che sanno anche le mestiche, o

imprimiture di tele, o tavole, o mura per dipignere, a cagione de' composti non adattati a tale effetto. Voc.

SCREPOLATO. Add. da Screpolare. Lat. fissus, rimosus . Gr. διεσχισμένος, κλειθριώδης. Salvin. disc. 1. 419. Sieno come sgrafliati, e screpolati, che abbia-

no la pelle stracciata.

SCREPOLATURA. Crepatura, Fessura, Pelo, nel signific. del S. VI. Lat. rimula, fissura. Gr. σχίδος. SCREPOLO. Screpolatura. Lat. rimula, fissura. Gr. σχίδος. Red. Ins. 83. Su quegli screpoli, e su quelle aperture [ de' marzoliai ] dalle mosche, e da' moscherini son partorite l' uova, ed i bachi.

SCRESCERE. Contrario di Crescere; Scemare. Lat.

decrescere. Gr. μεικοθαι. Franc. Barb. 125. 20. E tanto iscresce l'onor di costei, Quanto per lei Esso è tenuto di picciol valere. \* SCRESPARE. Disfar le crespe di una cosa in-

crespata; contrario d' Increspore. Vallisn. Se si torna a tirare all' infuora l' intestinetto, ec. quanto più

s'allunga e si screspa, tanto più l'osso resta indietro.

SCREZIA. V. A. Screzio. Lat. discordia, dissidium. Gr. 2915. Dittam. 2. 24. E perchè col marito prese screzia. Dep. Decam. 106. Per tor la fatica del cercarne in Fazio Uberti, che screzio, e screzia ancora disse all' usanza antica.

(\*) SUREZIARE. Macchiare con più colori, Fare screziato. Lat. variegare. Gr. ποχίλλειν, βυπαινειν. Il

Vocabol. nella voce SGORBIARE

SCREZIATO, e SCRIZIATO. Di più colori. Lat. varius, versicolor. Gr. πολυχέες. Bocc. nov. 10. 2. Colei, la quale si vede indosso li panni più screziati, e più vergati, e con più fregi, si crede dover essere da molto più tenuta, e più, che l'altre, onorata. E num. 3. Queste così fregiate, così dipinte, così screziate, o come statue di marmo, mutole, ed insensibili stanno, o si rispondono, se sono addomandate, che molto sarebbe meglio l'avere taciuto. Dep. Decam. 107. E intese, come noi crediamo, Pampinea donne screziate, e panni screziati fatti con fregi, o di pezzi, e liste di più colori. Tac. Dav. ann. 6. 120. Tutti scrivono esser quest'uccello sagrato al sole; nel hecco, e penne scriziate diverso dagli altri [ il T. Lat. ha distinctu pinnarum ] . E stor. 5. 370. Vele fatte di sopravveste scriziate di bei colori a veder vaghe [ il T. Lat.

ha versicoloribus].
. + SCREZIO. V. A. Cruccio, Discordia, Scisma. Lat. discordia , contentio , dissidium . Gr. egis , To otaφέρεσ θαι. Bocc. nov. 72. 16. La Belcolore venue in iscrezio col sere. Fr. Iac. T. Quando nelle contrade Aggiace alcun castello, 'N istante metti screzio Intra frate, e fratello. Dittam. 1. 7. Spento ogni mio pensier, che movea screzio, E dubbio al mio andar, subito presi Consiglio tal, del qual ancor m'è pre-

S. Per Varietà di colori, o di fregi. Buon. Fier. 4. 2. 1. Se'l vestir puro, o tutto screzj, e tresche, S' al-

l'usanza, o fuor d'uso ec.

\*\* SCRIATELLO. Dim. di Scriato. Alleg. 223. Dall' altra banda se ve ne capitasse un altro male assettato, scriatello, assamatuzzo, di magra presenza

SCRIATO , e SCREATO. Add. Venuto su , o Cresciuto a stento , Di poca carne , Debole . Lat. miautus , gracilis. Gr. Ισχνός, λεπτός. Cron. Morell. 301. Nacque a Giovanni il secondo ligliuolo maschio ec. e perchè era molto minuto, e iscriato, credendo non vivesse, il feci battezzare il di medesimo in santo Giovanni. Buon. Fier. 4. 2. 7. Gli screati libricoli a sentenza, E saggi detti in abbreviature Ristretti, anzi rattratti a mo' di punti.

+ S. Scriato detto delle cose vale Scemato, Indebolito, Diminuito nel suo essere. Dav. Mon. 120. La villanel-la usata a vendere la sua serqua dell' nova un asse di dodici once, vedendolsi in mano si scriato, e ridotto a un' oncia ec.

SCRIBA. V. L. Scrivano, Scrittore. Lat. scriba, scriptor . Gr. yeaqsu's . Dant. Par. 10. Ch' a se ritorce tutta la mia cura Quella materia, ond' io son fatto

S. Scribi , si dissero anche i Dottori della legge Giudaica. Lat. scribae. Fr. Inc. T. 3. 16. 3. Or non sai tu di questi can Iudei, Ed ancor degli Scribi, e Fari-sei, Che ci hanno morto Gesu Nazareo, E'n sulla croce l' hanno conticcato ! Segn. Conf. Instr. Dicevano quegli Scribi calunniatori, e dicevano bene, ancorchè non intendessero ciò, che dicevano.

\* SCRICCHIARE. Scricchiolare; Far quel piccolo crepito di cosa secca e dura, che voglia rompersi. Salvin. Trif. E la gravosa terra scricchio squassato dalla

punta di Nettunuo a tre denti.

SCRICCHIOLARE. Si dice di qualsivoglia cosa dura, o consistente, la quale renda suono acuto nell'essere sforzata, o nello schiantarsi. Lat. crepitare. Malm. 1. 73. Scricchiola sempre la più trista ruota [ qui è detto proverbiale, di cui n. RUOTA S. II. ] .

SCRICCHIOLATA. Suono, o Rumore, che fa alcu-

na cosa nello scricchiolare

+ SCRICCIO, o SCRICCIOLO. Motacilla troglodytes . T. degli Ornitologi . Piccolissimo uccelletto solitorio che tien sempre la coda ritta, e frequenta le siepi, e le buche degli alberi, forse così detto dal suo verso, e dul suo latino, che fa Uric, e dicesi con altro nome Forasiepe, Re di macchia, ed in alcuni luoghi d' Italia Reatino, Regillo, Reillo. Lat. passer trogto-dytes. Gr. τεωγλοδώτης. Morg. 25. 306. Perocchè tiene aperta per natura La bocca, quando di sonno ha capriccio, E lascia addormentarsi dallo scriccio. Lor. Med. canz. 18. 3. Foro macchie come scricci, Mangio pampani, e viticci. Ciriff. Calv. 2. 68. Vedendo percosso Esser da quel che non prezzava un picciolo, Perocche allato gli pare uno scricciolo [ qui per simi-lit. ]. Ricett. Pior. 85. Ardonsi molti animali, come gli spinosi, gli scriccioli, e le rondini. Buon. Fier. 4. 2. 7. E far sì, che passi, e non alieggi Scricciol tra

siepe, e siepe.

\* §. Essere uno Scricciolo, dicesi per similit. d' Una persona giovane, e piccola. Salvin. Fier. Buon.

SCRIGNA. V. A. Scrigno. Lat. scrinium. Gr. χι-βώτιον. Fr. Iac. T. 2. 9. 10. E serrati nelle scrigne

Auro, argento e gemme care.

SCRIGNETTO. Dim. di Scrigno . SCRIGNO. Quel rilevato che hanno sulla schieno i cammelli, e gli uomiai gobbi. Lat. gibbus. Gr. xugros. Volg. Ras. Quando lo scrigno si comincia a fare, si debbono dare le maggiori pillore degli ermodattili. Tes. Br. 5. 46. E molto temono [ i cammelli ] neve, e grande freddo, e'l grande scrigno, ch' egli hanno sul dosso, gli Arabi, che gli tengono, fendono la pelle per mezzo la schiena, e scorticanlo infino al terzo delle coste, e cavano quello scrigno, ch' è tutto grasso, e quello insalano, e serbanlo molto, e condiscono loro vivande. Morg. 19. 93. Morgante die di morso nello scrigno, E tuito lo spiccò con un boccone. Bemb. Asol. 1. 98. Quando avviene per alcun caso, che sopra lo scrigno dell' uno [ cammello ] le some di dne pongono i loro padroni.

S. Scrigno , si dice anche una Spezie di forziere . Lat. scrinium. Gr. κιβώτιον . Nov. ant. 74. 3. Gli fece dire a un altro, che gli voleva accomodare nno gran tesoro in molti scrigni . Mit. M. Pot. Più di cinquemila liofanti tutti coperti di panni ad oro, e a seta, e ciascuno hae addosso uno scrigno pieno di vasellamento d'oro, e d'ariento. Cr. 5. 27. 4. Il legno del sorbo ec.
molto è convenevole a lavori ec. degli scrigni, e del-

l'assi, e tavole.

SCRIGNUTO. Che ha lo scrigno, Gobbo. Lat. gib-ber, gibbus. Gr. xugros. Libr. Mott. Entrando uno scrignuto in una città, nella quale era uno statuto ec. Maestruez. 1. 18. Se alcuno avesse avuto grande, o piccolo, o torto naso, se scrignuto, cispo degli occhi, continua rogna, e molte altre cose. Morg. 18: 184. E intanto un, ch' ha veduta Quella cammella, diceva: per Dio, Ch' ell' è del Dormi ostier quella scrignuta. Lor. Med. canz. 71. 4. Più scrignuta è d'una chioccio-la. Ciciff. Calv. 3. 71. Resta impedito Di quella spalla, e diventò scrignuto, Che 'I diavol non l'are' riconosciuto. Buon. Fier. 4. 1. 9. Guardisi l' uom sol d'essere scrignuto.

§. Scrignuto vale anche per similit. Convesso, Arcato. Lat. concavus, gibbus, gibbosus. Gr. xupos, xoi hos. Volg. Ras. Tutte le vene nascono dalla parte scrignuta, e colma del fegato, imperocchè il fegato è dentio cavo, e di fuori colmo , e scrignuto . Franc. Sacch. nov. 87. Questo fu dipinto già fa più tempo per lo Re Carlo Primo, che fu magro, lungo, e col naso scrignuto. Vit. Barl. 34. Vulcanus, che fu un villano iscrignuto, molto disleale, e alla fine divenne fabbro per bisogno

SCRIMA. Scherma. Lat. gladiatura. Gr. μονομαχία. Morg. 27. 21. Ma questa volta la scrima sua er-ra. E st. 109. Io t'ho più volte, adoprando ogni scrima, Per non saper quanta virtù in te regna, Ri-guardata, o mia spada tanto degna. Buon. Tanc. 5. 7. Ma or meco Tu non dovresti stare in sulla scrima .

S. Per metaf. Perder la scrima, vale Perder la regola dell'operare, Escir di se, Non saper quel ch'un si faccia. Lat. a regula aberrare. Bern. Orl. 1. 15 3. In nessun' altra cosa l'uom più erra ec. Certo che nelle cose della guerra, Quivi perdou la scrima le ragio-

SCRIMAGLIA. Scrima, Scherma, Schermaglia.
Lat. propugnatio, defensio. Gr. υπεςασπισμός. Fr.
Giord. Pred R. Fu inutile ogni scrimaglia adoperata
dal valentumo. Zibatd. Andr. Vi oppose la scrimaglia

della sua spada.

+ \* SCRIMINATURA. Quel Solco in sul cronio, onde in due parti dividonsi i capelli . Bemb. Asol. 2. 133. La quale (treccia) lungo il soave giogo della testa dalle radici egualmente partendosi, e nel sommo segnandolo con diritta scriminatura, per le deretane

parti s' avvolge in più cerchi. + SCRINARE. Sciorre, e Distendere i capelli; e si usa anche in signific. neutr. pass. Lat. crines solvere. Gr. πλόκαμον εκλύειν. Bocc. Com. Inf. 5. Mi piace di lasciare stare la sollecitudine, la qual pongono, gran parte del tempo perdendo appresso il barbiere, in farsi pettinare la barba ec. ed in ispecchiarsi, azzimarsi, allichisarsi, scrinarsi i capelli, ora in forma barbarica, lasciandogli crescere, attrecciandogli, avvolgendosegli alla testa, e talora soluti su per gli omeri svolazzare, ed

ora in atto chericile raccorciandogli.

SCRINATO. Da Scrinare; Che ha i crini sciolti, e distesi. Lat. passis crinibus. Gr. πλοκάμε εκλυθέντος. G. V. 4. 20. 6. Tutta spegliata di vestimenta, e' crini del capo diligentemente scrinati, questa disse. Pecor. g. 18. nov. 2. Chiamato Guelfo suo marito, e tutta spogliata de' suoi vestimenti, e i crini del capo diligentemente scrinati, disse: niune malie possono essere;

vieni. c usa il nostro congiugnimento.

SCRITTA. Scrittura. Lat. scriptus, scriptum, scriptura. Gr. γεάμμα. Bocc. nov. 85. 16. Sappi, che se

tu la toccherai con questa scritta, ella ti verrà incontanente dietro . Maestruez. 2. S. 3. Il terzo quando l'occulto rileva con parole comuni, con canzoni, o segni, ovvero iscritta, che è chiamata libello famoso. E 2. 32. 6. Non fa forza, quantochè al peccato, se alcuno o colla parola, o colla scritta, ovvero cenno, ovvero con qualunque fatto si menta.

§. 1. Per Inscrizione. Lat. inscriptio . Gr. επιγεαφή, επίγεαμμα. Dant. Inf. 8. Sovr' esso vedestù la scritta morta ! E 11. Ci raccostammo dietro ad un coperchio D' un grand' avello, ov' io vidi una scritta, Che dice-

va: Anastagio Papa guardo.

S. II. Per Obbligo in iscritto . Lat. syngrapha . Gr. συγγεαφή. Bocc. nov. 80. 21. Siccome colui, che di ciò non avea nè scritta, nè testimonio. E num. 32. Fattesi loro scritte, e contrascritte insieme, e in concordia rimasi, attesero a' loro altri affari. Franc. Sacch. rim. 23. Carta, nè scritta non gli valse teco.

S. III. Per Contratto di matrimonio disteso in iscritto. Ambr. Cof. 1. 2. Per concluder la scritta, e !l parentado. E 2. 1. Squadernaronmi La scritta del parentado. Malm. 4. 40. Fu volentier la scritta stabili-

\*\* SCRITTACCIO. Peggiorat. di Scritto . Allegr. 194. V'intesi, padron mio, per discrezione, Più che per lo scrittaccio, o pel sonetto.

SCRITTO. Sust. Scritturn . Lat. scriptum , scriptus . Gr. γεάμμα. Dant. Inf. 19. Di parecchi anni mi menti lo scritto. E Purg. 2. Tal che parea beato per iscritto. G. V. 9. 195. 2. Domandò loro per iscritto, e con suggello il mandato, che aveano dal loro Signore. E 12. 40. 2. Secondo il detto, e scritto de' libri degli antichi . Bocc. nov. 80. 3. Dando a coloro, che sopra ciò sono, per iscritto tutta la mercatanzía. Ar. Fur. 5. 33. Ch' ella gli avea giurato a bocca, e in scritto, Che mai non saría ad altri, che a lui, sposa.

SCRITTO. Add. da Scrivere. Lat. scriptus. Gr. γεγραμμένος. Amet. 70. A' versi scritti nello antico avello. Franc. Sacch. nov. 217. Fece una cedola scritta, e piegatala, la legò tra più zendadi. Red. lett. Occh. Tra'miei libri antichi scritti a penna ve n' è uno intito-

lato: Trattato di governo della famiglia.

(\*) §. Scritto per similit. si dice a Cose, in cui si scorge qualche lavorio fatto dall'arte o dalla natura. Pallad. Genn. 16. Dicono i Greci, che le mandorle nascerebbono scritte, se s'apprisse il nucciolo, quando ella si pone, e così sano si togliesse il midollo .

SCRITTOIO. Piccola stanza appartata per uso di leggere, scrivere, e conservare scritture. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 309. Comporre nello scrittoio. Galat. 86. Ora che debbo io dire di quelli, che escono dello scrittoio fra la gente colla penna nell' orecchio? Segr. Fior. Cliz. 4. 2. Si ritirava in casa nello scrittoio, dove egli ragguagliava sue scritture, riordinava suoi conti. Capr. Bott. 7. 140. Deh dimmi la ragione, perchè i più fanno dipingere a verde gli scrittoj, e simili stanze? Lasc. Mostr. 22. Guazzaletto, che fa poche parole, E molti fatti, ma nelle scrittoio ec. Burch. 2. 1. Per che cagioni Mi cavi il tuo Burchiel dello scrittoio? Varch. Lez. 216. Come si può ancora vedere nello scrittoio di sua Eccellenza.

SCRITTORE. Che scrive, Autore. Lat. scriptor , auctor. Gr. συγγεαφεύς'. Bocc. Concl. 9. Ma se pure presupporre si volesse, che io fossi stato di quelle, e lo inventore, e lo scrittore, che non fui, dico, che io non mi vergognerei . Dant. Par. 29. Ma questo vero è scritto in molti lati Dagli scrittor dello Spirito Santo. But. Purgh. 22. 1. Però dice: lo cantor, cioè lo scrittore dei buccolici carmi. E altrove: Benchè la mano sia strumento dello scrittore, la mente è quella, che detta,

e ordina. Ar. Fur. 29. 29. Onde măteria agli scrittori caggia Di celebrare il nome inclito, e degno.

S. Per Copista, Che scrive. Lat. scriba, notarius, librarius . Bocc. Cum. Dant. Inf. 1. 4. Ma perche questo poco resulta, il lasceremo nell'arbitrio degli scrittori. Maestruzz. 2. 31. 2. Tutti coloro, che fanno statuti contro alla libertà della Chiesa, sono i scomunicati, e i loro iscrittori.

\* SCRITTORIA. Lo stesso, che Scrivaneria. Bemb. tett. Mi bisognò trovarne ad imprestito per pagare la Scrittoria, vacata e promessa a mia istanza ec.

\* SCRITTORIO. Che serve a scrivere. Gab. Fis.

Schisto scrittorio .

SCRITTURA. La cosa scritta. Lat. scriptum, ptura . Gr. γεάμμα . Cronichett. d' Amar. 3. Venne Daniello, e riliutò ciò che lo Re gli promettea, isponendo questa scrittura. Lesse la scrittura in questa for-

ma: a peso, numero, e divisione.

+ \*\* S. 1. Scrittura , diciamo anche a Quello , che si truova scritto in alcun libro, o testo. Dep. Decam. 12. E se noi abbiam voluto che in Andreuccio si scriva....e in Alatiel....e in altri luoghi di que-sto autore: abbiamo seguito in ciò e la scrittura di questu libro, e quella di altri, che sono molti, e buoni. E appresso: Si pronunzia per A Sonnacchioso, e Camarlingo, la quale scrittura trova-ta in alcuni testi, può esser buono indiziu ec. E 18. Abbiamo voluto più presto seguire quella, che al sicu-ro si vede esser scrittura del Mannello, che questa, la qual si conosce esser opera di chi non conobbe la dependenzia di tutte queste parole dal verbo, che era di sopra . E 23. La qual diversità di scrittura troviamo ancura in Pietro da Perugia ( cioè , la qual diversità di lezione troviamo nella novella di Pietro da Perugia). E 59. Dopo molte considerazioni pro, e contra avute, abbiamo preso di ritenere la scrittura comune.

S. 11. Mettere, o Dare in iscrittura, o simili, vagliono Scrivere . Lat. scribere, in scripturam redigere. G. V. 7. 50. 5. 1 compagni misono in iscrittura le parole, e la notte. Bemb. stor. S. 113. Ancorache avessono la fede in iscrittura data, che lascerebbono via portarne le artiglierie, e i prigioni libererebbono.

\*\* S. III. Anche Recare in iscrittura. Salv. Avvert.
1. 2. 3. Le lingue si arrecano in iscrittura, e in iscrittura si recano principalmente a fin di perpetuare i pen-

sieri

S. IV. Srittura, assolutamente della, per eccellenza s' intende la sacra Bibbia . Lat. sacri codices , scriptura . Gr. γεαφή . Pass. 322. La scrittura è un fiume alto e basso nel quale il leofante vi nuota, e l'agnello il guada. Dant. Par. 4. Per questo la scrittura condescende a vostra facultate. E 12. Laonde vegnon tali alla scrittura, Ch' uno la fugge, e altro la coarta. Cuvalc. Specch. cr. Se tu fussi occupato, e non potessi attendere a leggere tutta la scrittura. G. V. S. 5. 3. U-no era messer Benedetto Guatani d'Alagna molto savio di scrittura . Vit. S. Gio. Bat. 189. Ragionando ancora insieme delle profezie, e delle parole della scrit-

\*\* S. V. Usato in plur. Segn. Mann. Magg. 7. 4. Che cosa è ambulare nelle divine scritture, qualor è tolto in senso più metaforico, che reale? E 21. 1. Quest'è l'acqua loro così chiamata in mille luoghi dalle sacre scritture. E 24. 2. Troverai tu però nelle divine scritture, che Iddio nella giustizia sia detto ricco! E Giugn. 6. 5. Non è nuovo, anzi usato nelle scritture, che ta-

lor l'astratto significhi il suo concreto.

S. VI. Per lo Libro stesso, in cui si contiene la sa-cra Scrittura. Segn. Mann. Dic. 3. 3. Senza pigliare altro seco, che una sottana, una scrittura, un breviario ec. andò da Roma a Lisbona.

S. VII. Scrittura, particolarmente si dice per Ciò, che si scrive ne' libri, e quaderni de' conti. Lat. rationes, codex dati, et accepti. Agn. Pand. 42. Soli i li-bri, e le mie scritture, e de' miei passati allora, e poi le tenni occulte, e rinchiuse. Alleg. Quasi certo de'buoni effetti della scrittura del suo celcbre quaderno .

\* SCRITTURABILE. T. de' Computisti, ec. Che

dee essere scritto a libro.

\* SCRITTURACCIA. Peggiorat. di Scrittura; Scrit-

taccio. Magliah. lett. SCRITTURALE. Sust. Scrivano . Lat. scriba .

S. Per Intendente di scrittura, Maestro in iscrittunel signific. del S. IV. Mens. sat. 2. Leggete, o scritturali, e babbuassi, Cola de' Regi più d'un libro intero

SCRITTURALE. Add. Di scrittura, Apparte-nente a scrittura. Salvin. pros. Tose. 2. 24. Anche di questo scrittural segno nella loro gramatica furo gl' in-

gegnosi ritrovatori

(+) SCRITTURETTA. Dim. di Scrittura. Galil. lett. Vol. 3. pag. 139. Avra forse V. Ecc. ricevuto sin ora un poco di scritturetta, che repentinamente mandai all' Illustr. ec.

\* SCRITTURISTA. T. de' Teologi. Interprete della Sacra Scrittura. Cornelio a Lapide è un grande

scritturista. † \* SCRIVACCHIARE. Scrivere malamente . Aret. Talanta comm. prol. Do d'una occhiata a le turbe, che amano; onde veggo ... chi non mangia per dispiacere, chi non dorme per letizia, chi compone versi, chi scrivacchia pistole, chi sperimenta incanti ec.

\* SCRIVANERIA. Esercizio, e Impiego dello scri-

vano . Fag. com.

+ SCRIVANO, Che tiene scrittura nel signific, del S. VII. Vit. Plut. P. S. 25. Egli riprendeva gli scrivani, che non facevano ben l'uficio . Franc. Barb. 260. 22. Fa la nave attornare ec. Allo scrivan dà loco. In galea tutte queste Cose stanno ben preste ec.

+ S. I. Per Copiatore, Copista, Lat. amonuensis, librarius , scriba . Gr. Bibliog gaços . Borgh. Orig. Fir. 222. Mentre lo cercano liberate da un piccolo ertore, se su pur suo, e non del suo scrivano ec. lo precipita-

no in un grandissimo.

1 §. 11. Per Scrivente, Che scrive. Lat. scribens. Gr. γεάφων. Fr. Inc. T. 5. 3. 5. E Dio è lo scrivano, Ch' aperta ha la mano. Ovid. Pist. 42. Conciossiacosache, mentre che io dettando la presente lettera, a me scrivana sia pervenuta manifesta novella, che il mio dolce marito è morto.

\* \* S. III. Scrivano, in Marineria, È un commesso che viene posto sul bastimento dal negoziante cui esso appartiene, per tener conto e stare in attenzione onde niente venga distratto, o dissipato a danno del proprie-

tario . Stratico .

+ SCRIVENTE. Che scrive. Lat. scribens . Gr. 792φων. Lab. 3. Alla presente opera della sua luce sì fattamente illumiui il mio intelletto, e la mano scrivente regga, che ec. Galat. 36. Assermando che cotale era il principio delle lettere de' Latini nomini scriventi al comune loro di Roma: alla ragion de' quali chi andasse

+ SCRIVERE. Significare, ed esprimere le parole co'cadietro ec rutteri dell' alfabeto. Lat. scribere, exarare. Gr. 762. Ostv. But. Purg. 26. 1. Scrivere è invergare le carte, imperocche si fanno nella carta le lettere a riga a 1iga come si fanno le verghe nel panno. E altrove: Mal fa chi scrive, se non iscrive aperto, siccli' e's' intenda. Dant. Par. 5. Si cominciò Beatrice questo canto: . . . Lo maggior don, che Dio per sua larghezza ec. Cosi Beatrice a me, com' io scrivo. E 18. Ma tu, che sol per cancellare scrivi, Pensa ec. Petr. son. 221. Alla

mano, ond' io scrivo, è fatta amica A questa volta: Bocc. nov. 60. 4. Quegli, che alla nostra compagnia scritti sono (cioè: registrati, ascritti). E nov. 77. 8. Lo scolar lieto procedette a più caldi prieghi, e a scriver lettere. M. V. 3. 108. Assai in pruova si facevano cassare per essere con lui, e egli gli faceva scrivere (cioè: notare). Cas. lett. 38. Ed ora non iscrivo per

altro essetto, se non perchè ec.

S. I. Per Comporre, Far composizioni. Lat. scribere, componere. But. Purg. 22. 1. Tu non fosti fedele, quando tu scrivesti la Tebaide. Pass. 378. De' qua-

li taccio, per iscrivere brieve.

S. II. Per Attribuire, Ascrivere. Cas. lett. 51. Signor si, che son troppi cento scudi di patto fatto, perchè non si scrive parte di essi a cortesia, ma tutto a

vizio, e lussuria.

\*\* S. III. Per Descrivere . Fr. Barb. 99. 10. Quelle Donne belle, Di ch' io t' ho scritto valor e potenza. Cavalc. Specch. cr. SS. Se colpa non fusse volere stare troppo delicatamente, Cristo non avrebbe lodato Giovanni Battista dell'aspro vestimento; ed il ricco dannato non sarebbe scritto nel S. Vangelio con vestimento di

porpora, e di bisso.

\*\* §. IV. Per Annoverare, Ascrivere, nel signific.

del §. II. Borgh. Fies. 210. Con prudentissimo consi-

glio gli scrisse fra' suoi, e se ne servi.

\*\* S. V. Scrivere a ragione d'uno: Notare sul libro a conto d'uno. Bocc. g. 8. n. 10. Scrivono in sul libro della dogana a ragione del mercatante tutta la sua mercatanzía. E appresso: E fatto ogni cosa scrivere a sua

ragione ec.

\*\* §. VI. Scrivere in alcuno, o in nome d'alcuno:

vale Dargliene credito. Bocc. g. 8. n. 10. Egli il sicurerebbe (il prestatore) della (colla) mercatanzia, la
quale aveva in dogana, facendola scriver in colui, che
i denar gli prestasse (dandogliene credito sopra la mercatanzia ec.) E appresso: E fece in suo nome scrivere ec. ciò che ec. v' aveva.

\*\* §. VII. Fare scrivere, Far notare a credito. Lasc.

Sibill. 2. 6. Volete voi darmi danari, o fare scrivere ? (parla il servo, che dovea andar in piazza per la spe-

\* S. VIII. Scrivere, T. de' Maniscalchi. Lo stesso, che Mettersi, o Porsi in guardia. V. GUARDIA S. XIX. \* SCRIVIBILE. Che può scriversi . Salvin. Plot.

SCRIZIATO. V. SCREZIATO.

\* SCRIZIONE, L'azione dello scrivere; Scrittura. Bemb. lett.

(\*) SCROBA . V. L. Fossa . Lat. scrobs . Gr. ogaγμα. Pallad. Febbr. 10. La scroba non si vuole il primo anno riempiere affatto, ma poi l'altro anno rag-

guagliarla

SCROCCARE. Fare checchessia alle spese altrui; e per lo più si dice del mangiare e bere. Lat. immunem abire, parasitari. Gr. παρασιτών. Menz. sat. 9. O dammi almeno Tanto, che dopo me qualcuno scrocchi. Car. lett. 1. 18. Se ne va sempre aliando intorno a quest' ostería, come il nibbio al macello, per iscroc-care alle volte qualche pastetto da quelli, che passano.

SCROCCATORE. Scroccone. Lat. prandipeta, asymbolus, parasitus. Gr. ασύμβολος, παράσιτος. Buon. Fier. 3. 1. 11. E'nfino ieri Parecchi scroccatori A furor di staffili, e di forcine Saltando le scalée dello spedale Preteser qua rinfrescamento i ghiotti . E 4. 2. 5. Anche tu , scroccatore , spulcia letti . Car. tett. 1. 21. Gli davano i nomi appropriati; essa di vecchio, di guercio, di lordo; ed egli di furbo, di mariuolo, di scroccatore

(\*) SCROCCHETTO. Dim. di Scrocco. Car. icit. T. VI.

1. 21. Con un ciantellino, ed uno scrocchetto: oh buon vino! disse: voi dovete, o capitano, avere questa vigna da sole [ qui forse per quel suono che si fa in gola dopo assaggiato qualche liquore, che piaccia ].

\* SCROCCHIANTE. Che dà, o Che piglia lo scroc-

chio . Il primo dicesi Scrocchiante attivo, ed il secondo Scrocchiante passivo. Cavalc. nel Bisc. annot. al Malm. (+) SCROCCHIETTO. Dim. di Scrocchio. Lasc.

Cen. 2. nov. 4. Egli faceva parentadi, egli appigiona-va case, dava a maschio e femmina, e averebbe anco a un bisogno fatto qualche scrocchietto.

\* SCROCCHINA. Voce di gergo. Lo stesso, che

Scrocco. Monos.

SCROCCHINO. Che scrocca volentieri, detto per

ischerzo

SCROCCHIO. Sorta d'usura, che consiste in dare, e torre robe per grande, e isconvenevolissimo prezzo, con iscapito notabile di chi le riceve. Cant. Carn. 38. Soccorrete i sensali Necessitati a far trabalzi, e scrocchj. E 222. Come iscrocchj, barocchi, e simil trame. E Otton. 30. Quanti di loro per trarsi troppe voglie, In tanti scrocchi stanno! Buon. Tanc. 4. 6. 10 ho fatto a' miei di ben cento scrocchj. Malm. 6. 60. Un servizio ad alcun non fece mai, Se non col pegno, e dandogli lo scrocchio.

S. Pigliar lo scrocchio, figuratam. vale Ingannarsi. Malm. 3. 74. A tol che nel veder quello scompiglio:

I' ho ben preso, dice, qui lo scrocchio. SCROCCHIONE. Chi dà gli scrocchj.

SCROCCO. Lo scroccare .

Vale talora anche Scrocchio.

SCROCCONE. Che scrocca volentieri. Lat. prandipeta, parasitus. Gr. ἀσύμβολος, παςάσιτος. Buon. Fier.

1. 3. 6. Ve' ve' quanti galuppi, Quanta canaglia di scroccon ne scappa A furia di baston.

SCROFA. Traia. Lat. scrofa, sus, porca. Gr. xoigos. Pallad. Febbr. 38. Le scrofe, cioè le femmine, si vogliono scegliere, che abbiano i fianchi lati, e lunghi, sicchè'l ventre si possa ben sostenere grande peso di figliuoli. Dant. Inf. 17. E un, che d'una scrofa azzurra, e grossa Segnato avea lo suo sacchetto bianco, Mi disse. Agn. Pand. 26. Vorranno prima si com-

peri loro il bue, le pecore, le capre, la scrosa.

S. I. Per metof. vale Concubina. Lat. scortum. Gr.

megyn. Ar. sat. 6. O che quel mastro in teología, che al Tosco Mesce il parlar facchin, si tien la scrossa, E già n' ha duo bastardi, ch' io conosco [ qui scrossa in vece di scrosa per la rima ]. E Len. 2. 3. Mi debbo dunque esser con tale studio Affaticato a comperarle, e a cuocerle, Perchè una scrosa, e un becco se le

mangino !

S. II. Per lo stesso, che Scrofola. Lat. struma. Gr. xoigas. Tes. Pov. P. S. cap. 51. Anco cenere di penne di colombo, e di iusquiamo arso confetto con pane, posto in sulle scrose del collo, rompe le scrose. Cant. Cara. 85. Abbiam certe medicine, Lime, e ingegni da curare Natte, nei, scrofe, e gavine. Boes. Varch. 3. pros. 4. Chiamandolo da una scrofa, che

egli aveva in sul collo, Struma.

SCROFACCIA. Peggiorat. di Scrofa. Bern. rim. t. 105. S' ell' andasse carpone, Parrebbe una scrotaccia,

o una miccia.

S. Talora è detto a Donna per ingiuria. Buon Fier. 4. 2. 5. Sì scrofaccia, sì mummia, sì befana. Cecch. Esalt. cr. 3. 10. Vanne in casa, scrofaccia, vanne, e

\* SCROFANO. Pesce di mare, di colore scuro, che sta nell'alghe. Il suo capo è rosso, e'l busto piccolo tutto pieno di gobbi, di lische, e di pungiglio-

+ SCROFOLA. Voce che si usa quasi sempre nel

numero del più per significare Certi ingrossamenti delle ghiandole linfatiche, o conglobate della parte inferiore della faccia e della superiore del collo. Sono lentissimi nel loro progresso, per lungo tempo non dolenti, e vengono assai tardi a suppurazione, dopo la quale si aprono piaghe pertinaci, che si chiudono tardi e con cicatrice deforme . Lat. struma . Gr. φύμα : Cr. 6. 13. 1. Di quella [ radice dell' acetosa ] si fa impiastro alle scrofole, sicchè si dice, che se la radice sua s'appicchi al collo di quello, che ha le scrofole, che gli vale. Cirug. M. Guigl. In un luogo comune molte scrofole divise tra se nascono. Red. Cons. 1. 278. Oltre lo scirro vengon prodotte le scrofole, o strume. + \* \* SCROFOLARIA . Scrophularia nodosa Linn. T.

de' Bolanici. Pianta che ha la radice tubercolosa, compressa, lo stelo alquanto nero, quadriangolare, le foglie picciolate, opposte, qualche volta ternate, cuoriformi, appuntate, dentate, i fiori alquanto neri, a grap-poli ramosi, terminanti. Fiorisce nell'Estate, ed è comune nei terreni sostanziosi, un poco freschi. Questa pianta ha virtù mirabile per risolvere le scrofole. Galli-

zioli.

\* SCROFOLOSO. T. de' Medici. Aggiunto degli

umori, da' quali son prodotte le scrofole.

(\*) SCROFULA. Lo stesso, che Scrofola. Red. leit. 1. 443. Dico con essi, che questo è quel male, che comunemente si chiama le scrofule, o le strume.

SCROLLAMENTO. Lo scrollare. Lat. quassatio, agitatio. Gr. τίναγμα. Mor. S. Greg. L'albero, lo quale non ferma in terra la sua radice, è fatto cadere dallo scrollamento d'ogni piccol vento. Vit. Benv. Cell. 344. Queste parole, che costui diceva con certi scrol-

lamenti di testa, davano ec. SCROLLARE. Crollare. Lat. quassare, agilare.Gr. тічатону . Восс. g. 4. p. 2. Nè per tutto ciò l' essere da cotal vento sieramente scrollato ec. non ho potuto cessare . Cr. 2. 7. 6. Nel detto segare tutto 'l corpo della pianta si percuote, e scrolla. Ovid. Pist. lo pur guardo qual vento scrolla le marine onde. E appresso: Quando ti vidi fiero, e ardito scrollare il guizzante dardo.

S. Per metaf. Tac. Dav. ann. 2. 43. Questi fratelli erano forte uniti, nè da tempestare di lor brigate scrol-

SCROLLATO. Add. da Scrollare. Lat. concussus, agitatus. Coll. Ab. Isac. cap. 9. E tu forse scrollato dalla 'nvidia, perchè t' affretti d' impugnare il sonno! [qui per metaf.].

SCROLLO. Scrollamento. Lat. quassatio, concussio. Gr. τίναγμα. Mor. S. Greg. I grandi edifici crescono a poco a poco, e per un piccolo scrollo subitamente caggiono a terra. Guid. G. Ora con gittamenti di pietre gli uccidono, ora con iscrolli di lance gli pas-

sano [ qui per Vibrazione ] . + \* SCROLLO. Add. Scrollato , Stanco , Affaticato. Stor. Semif. 76. Ma perocchè già di etade egli era [cioè Vecchio], e scrollo di male dotte, volle ec.

[ Lat. male habitus ] .

SCROPOLO. Peso, che vale la vigesimaquarta parte dell'oncia; Danaro, nel signific. del S. VI. Lat. scrupulus. Gr. γεαμμά είον. Pallad. F. R. Un mezzo scropolo di zasserano, ed uno scropolo di folio, vi metterai . Ricett. Fior. 113. Lo scropolo pesa grani ventiquattro, e comunemente venti del saggio mercantile.

(+) SCROPOLOSO. Meno usato che Scropuloso , Ineguale, o simile. Ciriff. Calv. 3. 86. Ella sarc' mattezza A voler camminar per la sassosa, Potend' ir per la piana con dolcezza, E gir per la montata scropolosa [ così legge il Vocabol. alla voce MONTATA Sust.; ma noi crediamo che si debba leggere montata screpolosa, cioè piena di screpoli].

SCROPULOSO . V. L. Add. Ineguale , Ruvido , Aspro, Zotico. Lat. scruposus, salebrosus, asper. Gr. διεβόωγώς, τραχύς. Amet. 47. E oltre a ciò i lunghi melloni, e i gialli poponi, co' ritondi cocomeri, colli scropulosi cedruoli ec.

SCROSCIARE. Si dice del Formar quel suono , che esce del pan fresco, o d'altra cosa secca frangibile nel masticarla; e Quello, che fa la terra, o simil cosa, che sia in vivanda non ben lavata; e si usa in signific. att. e neutr. Pataff. 5. E delle grinze, e secche fave scroscio. Ricett. Fior. 84. Messo in bocca [il vetro bruciato] non iscrosci punto fra denti. E 88. Macinansi ancora, e meglio [le perle ec.] sopra una pietra di porfido ec. rimenandole con macinello per fungo spazio, tantochè pigliandone tra le due prime dita, e stropicciandole insieme, non vi si senta inegua-lità alcuna, e mettendone tra denti, non iscroscino.

S. Scrosciare, si dice ancora del Bollire, che fa l'ac-

qua smoderatamente.

SCROSCIATA. Lo scrosciare. Franc. Sacch. nov. 147. Che ha' tu sotto, che fece sì grande scrosciata? sta' un po' su.

SCROSCIO. Croscio; il Romor, che fa l'acqua, o altro liquore, quando bolle, o la pioggia, quando cade

rovinosamente.

S. I. Per similit. vale Romore, e Fracasso semplicemente. Lat. strepitus . Gr. 40005. Guid. G. Udirono il grande scroscio delle navi, che si percotevano insieme a' detti scogli.

S. II. Diciamo : scroscio di risa a Riso smoderato , e

strepitoso . Lat. cachinnus . Gr. καγχασμός .

SCROSTARE. Levar la crosta. Lat. decorticare. Gr. απολεπίζαν. Filoc. 7. 22. Un pezzo della dura corteccia scrosto dall' antico pedale. But. Inf. 32. 1. Non che fusse rotta la ghiaccia, ma non sarebbe pure scrostata dalle sponde.

\* S. Trovasi anche usato in signific. neutr. pass. Va-sar. S' è in molti luoghi l' opera scrostata.

(\*) SCROTO . Borsa de' testicoli . Lat. scrotum. Gr. δοχεον. Red. Cons. 1. 278. Oltre lo scirro vengon prodotte ec. un tumore dello scroto, chiamato ramice, ed un altro pur dello scroto, chiamato sarcocele. E 279. Raccolto [ il siero ] nello scroto nasce l' ernia umorale dello scroto, chiamata da' Greci idrocele. E 280. Insinuandosi questa flatuosita ec. nello scroto, fa nascere l' ernia ventosa del medesimo scroto. E lett. 2. 152. Non mi pare di aver mai detto, che con lo smagrimento possa guarire di quella sua rottura, per la quale scende l'intestino nello scroto.

SCRUNARE. Romper la cruna. Lat. acus foramen

SCRUNATO. Add. da Scrunare. Car. lett. 1. 43. L'ago del Bernia non si trova, se non così spuntato, e scrunato, come avete veduto.

SCRUPOLEGGIARE. Avere scrupoli. Lat. in rebus ad religionem pertinentibus torquere se, sollicitum esse. Fr. Giord. Pred. R. Non sono così facili a scrupoleggiare.

(\*) SCRUPOLETTUCCIACCIO. Scrupolo irragionevole, e di niun momento. Lat. futilis scrupulus, vana dubitatio. Gr. πέςπεςα απορία. Red. tett. 1. 97. Or mi perdoni dunque V. Sig. se le ho scoperto i miei scrupolettucciacci.

+ \* SCRUPOLIZZARE . Scrupoleggiare . Bald. Lez. Accad. pag. 9. Se alcuno soverchiamente scrupolizzando pretendesse, ch' io dovessi sottoporre all' esa-me medesimo, ec. Magal. lett. Per quiete poi della vostra coscienza, che scrupolizzo tanto a riceverne an-

ticipato il pagamento, vi contenterete ec. + SCRUPOLO, e SCRUPULO. Dubbio, che perturba la mente, ed è più proprio delle cose attenenti alla coscienza , che d' altro . Lat. scrupulus . Gr. δυσχέραα .

Serd. stor. Ind. 16. 652. Fece scrupolo di coscienza al Re, perchè avesse avuto ardimento di legger gli scritti empj. Sega. Conf. instr. Non è altro lo scrupolo, che una vana apprensione, e un ansio timore, che sia pec-cato, dove uon e . Buon. Fier. 3. 4. 4. Quei ch' han la coscienza al tutto rasa Di scrupoli, le donne che

S I. Per Dubbio, o Sospetto assolutamente. Lat. du-bitatio. Gr. amogia. Com. Inf. 10. Dimoro molto tempo scomunicato, e in contumelia di santa Chiesa, di che non fu sanza scrupolo di resia. Fir. As. 71. Della scelleratezza ec. noi non avemo dubitanza veruna ec. un solo scrupolo ne rimane. Libr. Son. 116., Che non ci fusse scrupol ne' vocaboli. Red. tett. 2. 86. In questo poteva suddisfare al suo genio, ed, al suo desiderio senza scrupolo veruno .

§. II. Per Iscropolo . Lat. scrupulus . Gr. γεμμάplor . Borgh. Mon. 221. E così veniva a essere intorno ad uno sciupolo più grave del nostro, che è la terza parte della dramma. E 222. Riducendosi il peso di questo scrupolo, e danajo alla valuta di soldi sei, e danari otto per uno di quella sorte, che noi chiamiamo soldi ad oro: Gal. Sist. 214. Nè contento del minuto, lo

ritrova sino a uno scrupolo secondo.

SCRUPOLOSAMENTE, e SCRUPULOSAMENTE. Avverb. Con iscrupolo. Lat. scrupulose, anxie, subtiliter. Gr. υπερακριβώς. S. Bern. lett. Nel corpo molto, e scrupolosamente s' affaticherebbe il novizio, e pericolosamente il terrebbe. Sen. ben. Varch. 7. 9. lo veggo una cupola lavorata, e distinta scrupulosamente con nicchi di biuttissimi, e pigrissimi animali [cioè: con troppa puntualità].
SCRUPULOSISSIMAMENTE, e SCRUPULOSIS-

SIMAMENTE . Supert. di Scrupolosamente , e Scrupulosamente . Lat. subtilissime . Gr. imegangißigame . S. Agost. C. D. Quello, che scrupolosissimamente si suo-

le addimandare delle minutissime bestiuole.

SCRUPOLOSISSIMO. Supert. di Scrupoloso. Gal. Gallegg. 223. La somma velocità delle loro restituzioni richiede una precisione scrupolosissima [cioè: esattissi-

SURUPOLOSITA . Scrupolo , Lo scrupoleggiare . Salvin. disc. 1. 297. Ciò si dee fare senza scrupolosità,

senza assettazione, e senza impegno. SCRUPULOSO, e SCRUPULOSO. Add. Che si fa scrupolo agevolmente. Lat. scrupulosus, anxius, sollicitus. Gr. negiegyoc. Maestruez. 2. 29. 3. In tutte cota' cose, dove si facciano a buona fede, non si dee avere agevolmente scrupulosa coscienza. E 2. 43. Se di questo ha coscienza troppo scrupolosa, dipongala per consiglio d'uno buono uomo. Bern. rim. 1. 60. Stiamo ec. Incontro a certe monache di Dio, Che fan la pasqua come il carnovale, Idest, che non son trop-po scrupolose. Fir. As. 311. Sapete, che ad una buona, e piatosa mogliera è lecito esser sollecita, e scrupolosa circa la salute del suo marito.

(\*) SCRUPULO. V. SCRUPOLO.

(\*) SCRUPULOSAMENTE. V. SCRUPOLOSA-

MENTE

\*) SCRUPULOSISSIMAMENTE. V. SCRUPOLO-SISSIMAMENTE

(\*) SCRUPULOSO. V. SCRUPOLOSO.

SCRUTABILE. V. L. Add. Che può essere ricercato, o esominoto. Lat. scrutabilis. Fr. Giord. Pred. R. I cuori umani sono, sempre scrutabili all' occhio del

† SCRUTARE. V. L. Investignre. Fior. S. Franc. 109. Da quell' ora innanzi il detto Frate Lione... cominciò ad iscrutare e considerare la vita di Santo Fran-

SCRUTATORE . V. L. Ricercatore, Esaminatore .

Lat. scrutator. Guice. stor. 10. 507. Iddio scrutatore de' cuori degli nomini non mancherebbe d' aiutare il santissimo proposito suo

SCRUTINARE, e SCRUTTINARE. Fare scrutinio. Lat scrutari. Gr. egeralen. Salvin. disc. 1. 422. Questa scienza a Dio solo è riserbata ec. egli è, che coll' acume di suo conoscimento scrutina i cuori, penetra ogni nascondiglio di quegli.

S. Per Isquittinare. Cron. Vell. 108. Che si facesse una recata di Guelfi pe' Capitani Guelfi, i quali s' avessono a scruttinare per Priori, Collegi, e Capitani

di Parte

(\*) SCRUTINATORE . Scrutatore . Lat. scrutator . Gr. eguraorns. Salvin. pros. Tosc. 1. 71. La medesima natura, ec. ridersi de' mortali, che troppo curiosi scrutinatori, e indagatori di quella ec. si affannano,

e si presumono di rintracciarla.

SCRUTINIO, e SCRUTTINO. Ricercamento, Esame. Lat. scrutinium, examen. Gr. egémicis. Maestruzz. 1. 10. Il Mercoledì, che è innanzi al Sabato, si dec fare lo scrutinio per l'Arcidiacono, e esaminare coloro, che si debbono ordinare, della vita, della generazione, del paese, dell'etade, del titolo, al quale egli s' ordina. Gal. Sist. 205. Potremo passare allo scrutinio delle cose, che sono in pro, e contro al movimento annuo.

S. Per Isquittinio. Lat. scrutinium, comitia. Gr. aexaigeoia. Guid. G. E però celebrato per scrutinio la detta elezione, elessero ec. Cron. Vell. 75. Fecesi uno scruttino di popolari soli. E appresso: Al quale scruttino io fui, e rimanemmo Piero, Matteo, ed io. SCRUTTINARE. V. SCRUTINARE. SCRUTTINO. V. SCRUTINIO.

SCUCCOMEDRA, e SCUCCUMEDRA. Nome formato per ischerzo, per significare un Cavallaccio da Franc. Sacch. nov. 64. Mosse la scuccumedra con Agnol suvvi; sentendo il cardo, comincia a lanciare. E nov. 159. Con queste mischie uscirono fuori d' Orto san Michele le scuccomedre.

SCUCIRE, e SCUSCIRE. Contrario di Cucire; Sdrucire. Lat. dissuere. Franc. Sacch. Op. div. 144. La prima cosa, che fa lo pellegrino, quando si parte, si veste di schiavina, appiccasi la scarsella, e mettevi ago, e refe ec. per cuscire i panni quando si scusciono. E nov. 218. Il quale scuscendo, ed aprendo il

brieve, lesse le parole, le quali furono queste. SCUCITO, e SCUSCITO. Add. da' lor verbi; Contrario di Cucito; Sdrucito. Lat. dissutus . Gr. αποβéapais. Libr. Pred. Il lebbroso, cioè il peccatore, avráe le vestimenta scucite, perciocch' egli è scucito

ne' beni naturali.

SCUDAIO. Che fa gli scudi. Lat. scutorum faber . Gr. όπλοπειός . Dant. Conv. 155. Al cavaliere debbe credere lo spadaio, il frenaio, e'l sellaio, e lo scuda-

(\*) SCUDALE. Add. Di scudo , Appartenente a scudo. Pros. Fior: 6. 84. Il color resso ec. e la forma

scudale molto bene lo persuadono.

SCUDARE. V. A. da Scudo; Difendere; quasi Co. prir collo scudo . Lat. clypeare, clypeo munire, protegere. Gr. υπερασπίζεν. Amet. 52. La graziosa, e bella mia Pomena, Fuggente l'acque frigide Peligne, Da lor si scuda, e dal pian, che le mena. Dittam. 6. 6. Su per lo monte mi trasse alla cima, Che da Le-

SCUDATO. Add. da Scudare . Lat. protectus . Fr. Inc. T. 1. 16. 29. Sta il mio campione armato Del mio

odio scudato.

S. Scudato, vale anche Che ha scudo, Che porta lo scudo. Lat. scutatus. Gr. ασπιδιώτης. Segr. Fior. art. guerr. 2. 45. L'armi gravi sieno trecento scudi con le spade, e chiaminsi scudati. E 87. Cammini su pel sianco destro delle quindici sile ultime degli scuda-

\* SCUDELLAJA . V. SCODELLAJA .

\*\* SCUDELLINA. Scodellina. Rim. ant. Nic. da Sien. nella Tav. Barb. alla voce Dozi. Ducento scu-delline di diamanti Di bella quadra l'an vorria ch' a-

SCUDERESCO. Add. Di scudiere, Appartenente a scudiere. Teseid. 7. 67. Siccome forse in quel tempo era in uso A chi dovea fare mutazione D' abito scuderesco in cavaliere, Come dovea, però ch' era scudiere (cosi nel miglior T. della Libreria di S. Lor.).

+ SCUDETTO. Dim. di Scudo. Lat. pelia , clypeus ; Gr. πέλτη. G. V. 12. 8. 4. Die loro un gonfalone ec. ciò fu: di costa all' asta l' arme del Comune, il campo bianco..., e al collo del leone uno scudetto del-l'arme del popolo (qui nel signific. del S. I. di Scudo ). Filoc. 2. 279. E così armato, il sinistro omero gli adornò d' un bello e forte scudetto e ben fatto, tutto risplendiente di fino oro, nel quale sei rosette vermiglie campeggiavano.

+ S. I. Scudetto, T. degli Agricoltori. Occhio. Sorta d'innesto: ed è quello con cui si adatta un pezzo di scorza, detto Scudo, a cui vi sia un occhio o una gemma, sul soggetto in un'apertura fatta a bella posta che si chiama Portello . Soder. Calt. 62. E i nesti a occhio vogliono esser fatti come quelli a scudicciuolo, o scudetto, che vogliamo dire, ma che combaci in quel medesimo luogo, ed entri appunto.

\* §. II. Scudetto. T. de' Magnani. Bocchetta della

serratura

SCUDICCIUOLO. Piccolo scudo. Lat. clypeolus, scutulum. Gr. aomidiov. Lab. 182. Ogni povero lavoratore leggiermente potrebbe avere, e un pezzo di panno, e uno scudicciuolo da fare alla sua fine nella chiesa appiccare . Libr. Maccab. M. Ornarono la faccia del tempio con corone, e scudicciuoli. Coll. SS. Pad. In cotali piccioli scudicciuoli, ne' quali sono dipinti i lor guiderdoni.

S. I. Scudicciuolo, chiamavano le nostre donne certe Strisce di tela fine bianca, ch' elle si mettevano al bu-

sto nero, quando portavan bruno.

+ \*\* §. II. E per similit. Cavalc. Pungil. 22. Subitamente venne una saetta a modo, e forma d'uno scudicciuolo di fuoco, ed entrolli in bocca; ed ucci-

S. III. Scudicciuolo, si dice anche Una delle parti

della briglia .

S. IV. Scudiccivolo, diciamo anche all' Occhio, che s' incastra nella tagliatura del nesto, detta così dalla forma, che gli si dà . Dav. Colt. 172. A scudicciuolo è agevole annestare, e i nesti vengon su, e fruttan pre-sto. E 175. E su v infilza parecchi foglie di vite, le quali fermate due dita sopra lo scudicciuolo, gli sieno cappello all' acqua, ombrello al sole. Soder. Coll. 62. E i nesti a occhio vogliono esser fatti come quelli a scudicciuolo, o scudetto, che vogliam dire

+ SCUDIERE. Propriamente Quegli, che serve il cavaliere nelle bisagne dell' arme. Lat. armiger, scutigerulus, Plaut. Gr. οπλοφόρος. M. V. 1. 20. 1 baroni ec. con loro scudieri vestiti d'assise ec. con molta festa si misono ad andare al Carmino. Ar. Fur. 26. 80. Datemi l'arme, disse, e il destrier mio, Agli scudier, che l'ubbidiron tosto. Tass. Ger. 12. 74. I pietosi scudier già sono intorno Con varj uffici al ca-

valier giacente. §. 1. Scudiere, si dice anche di Persona nobile, che serve in corte a Principi, o a signori grandi in varj

ufficj onorevoli. S. II. Per Famigliare, o Servidore semplicemente .

Bocc. nov. 19. 5. Oltr' a questo niuno scudiere, famigliare, che dir vogliamo, diceva trovarsi, il quale meglio, nè più accortamente servisse ad una tavo-la d'un signore, che serviva ella. E nov. 91. 5. Stando sempre lo scudiere attento alle parole del ca-valiere, vennero ad un fiume. Maestruzz. 2. 41. Puote lo scudiere, ovvero il servidore, participare con quegli iscomunicati, co' quali participano i loro signo-

S. III. Scudiere, fu detto ancora Quegli, che dovea passare all'ordine cavalleresco. G. V. 12. 92. 2. Il signore di Rasadirasi, e più altri cavalieri, e scu-dieri, che non sapemmo il nome. Teseid. 7. 67. Sic-come forse in quel tempo era in uso A chi dovea fare mutazione D'abito scuderesco in cavaliere, Come

dovea, però ch' era scudiere. SCUDISCIARE, e SCURISCIARE. Percuoter collo scudiscio. Lat. virgis cædere. Gr. βαβδίζειν. Libr. Son. 87. Ma perch' io gli scudisci un poco, e sterzi, Non è opera umana, ma di santi. Morg. 28. 14. Cominciano i fancinlli a sendisciargli. Buon. Fier. 2. 1. 16. Si stassili, e scurisci, Si pettini, e si lisci.

ς. Per similit. Lat. cædere, percutere. Gr. τύ-πτειν. Ciriff. Calv. 3. 71. Sull'elmo si gran colpo gli scudiscia, Che il brando gli levò netta una stri-

SCUDISCIATO, e SCURISCIATO. Add. da' lor

SCUDÍSCIO, e SCURÍSCIO. Sottil bacchetta. Lat. virga. Gr. ed 6005. Cr. 9. 6. 6. Se temesse di passare per li predetti luoghi, non si dee costriguere aspramente con gli sproni, o con lo scudiscio, ma si meni lusingando con leggier percossa. Dant. rim. 24. S'io avessi le bionde trecce prese, Che fatte son per me avessi le bionde trecce prese, the fatte son per me scudiscio, e ferza (qui per similit.). Tac. Dav. ann. 1. 17. E credeva correggerli con duo scurisci teneri di due fanciulli (qui figuratam. il T. ha duorum adolescentium nondum adulta auctoritate). Vett. Colt. 46. Columella avvertisce, che si ficchi loro dal lato in terra duo, come scudisci, i quali mostrino dov' elle

+ SCUDO. Arme difensiva, che tenevano nel braccio manco i guerrieri. Lat. scutum, clypeus. Gr. ασπίς, 3υρείς, πέλτη. Βοςς. nov. 97. 12. Del giorno, ch' io il vidi a scudo, e lanza Con altri cavalieri arme portare. Lab. 180. Credo, che spesso vada gli scudi, che per le chiese sono appiccati, annoverando. Salust. Iug. R. Dopo'l dosso aveano le spade, e le scudora. Pnol. Oros. Copertosi colle scudora il capo. Bern. Orl. 2. 23. 39. E come in terra si vede caduto, Non è da dir s'egli ebbe scorno e pena: Tosto lo scudo imbraccia, e s'è riavuto, Tira un gran col-

S. I. E perchè in tali scudi per lo più solevano dipignere le nsegne della famiglia, Scudo significa anche quello Aovato, o Tondo, dove son dipinte cotali insegne, che a quella similitudine anche si dicono Arme. Lat. insignia gentilitia. Gr. ς μμάτα. Dant. Par. 12. Sotto la protezion del grande scudo, In che soggiace il leone, e soggioga. Amet. 89. Per vittorioso segnale il mio scudo voglio a quella lasciare, ed acciocchè quello col nome sia uniforme, uno di questi gigli bianchissimo voglio aggiugnere a quello vermiglio. Franc. Sacch. Op. div. 97. Uno fa una dipintura in una chiesa, e adornala con molti scudi della sua arma. E appresso: Non si fa una pianeta nel mondo, che'l prete, quando dice messa con essa, non sia segnato con lo scudo dinanzi, e di dietro.

S. II. Scudo per metaf. vale Difesa , Riparo . Lat. tulamen, salus, protectio, tutela. Gr. ἐπαλξις, ὑπεçαπισμός. Petr. cans. 49. 2. O saldo scudo dell' afflitte

genti Contra' colpi di morte, e di fortuna. Lab. 150. Quasi vogliano, che lo scudo della loro difensione nelle braccia di quella rimanga. Cavalc. Med. cuor. Ogni parola di Dio è uno scudo a quelli, che in lui sperano. Amm. ant. 12. 3. 3. Noi più agevolmente sostegnamo i mali, se contro a loro collo scudo della providenza siamo guerniti.

S. III. Scudo, per lo Guscio della testuggine. Lat. clypeus, umbo. Gr. Essaxov. Tes. Pov. P. S. cap. 1. Lo-sangue della testuggine terrena unto genera capelli

ec. e quel medesimo fa lo scudo arso.

S. IV. Scudo, diciamo anche una Sorta di moneta.

Lat. scutatum. G. V. 11. 71. 1. Fece fare nuova moneta d'oro, che si chiamavano scudi. M. V. 1. 33. Diegli, come era il patto, seimila scudi d'oro. E appresso: I Franceschi ec. s'affrettarono a fare sul ponte il pagamento del rimanente fino in ventimila scu-di d'oro al castellano. Cas. lett. 27. Io son creditore di Pagolo Serragli di quattromila scudi. Dav. Camb. 100. Non s' usa più marchi, ma fassi a scudi di sole. E 191. Dassi qui scudi 105. per aver la scudi 100. di marchi, che sono di contanti scudi 99. d'oro in oro d'intero peso. Malm. 12. 41. In un gli scudi d'oro, in un d'argento.

\* S. V. Scudo dentato, T. Araldico. V. DEN-TATO S. III.

\* \* S. VI. Scudo, T. degli Agric. Il pezzo della

scorza che serve per innestare. Gagliardo .

\*\* S. VII. Scudo, in Marineria, vale Un quadro con cornice d'intaglio, nel quale è segnato il nome del bastimento . Stratico .

SCUDONE. Accrescit. di Scudo; Scudo grande. Fr. Iac. T. 1. 16. 29. Non può esser vulnerato, Mentre a

collo ha lo scudone.

SCUFFIA. Cuffia . Lat. cuphia . Cant. Carn. 201. Noi facciam calze, borse, e berrettini, Scussie, scus-siotti, e rete D'oro, e di seta, e lana grossi, e sini

In ogni modo, che voi chiederete.

S. Per similit, si dice d'una Spezie di riparo del capo, che si portava sotto l'etmo. Ciry. Carre, ed osso 121. E scudo, ed elmo, e scussia, e carne, ed osso Gli ruppe. Alam. Gir. 8. 119. Fende l'elmo, la scussia al teschio, e tutto l'osso smaglia.

SCUFFIARE. Mangiar con prestezza, con ingordigia, e assai; modo basso. Lat. ligurire, devorare. Gr. λιχνεύειν, λυμαίνειν. Morg. 1. 67. E ferno a scoppia corpo per un tratto, E scuffian, ch'e' parean dell' acqua usciti. E 3. 42. Vedrai, come egli scuffia quel ghiottone, Ch' e' debbe, come il can, rodere ogni osso. Malm. 1. 35. Or mentre ch' ella scuffia a due palso. Malm. 1. 35. Or mentre ch'ella scussia a due pal-menti, Pigliando un pan di sedici a hoccone ec.

SCUFFINA. Raspa, o Lima da legno. Benv. Cell. Oref. 142: Col detto scarpello si conduce la statua sino alla lima, la quale si domanda lima raspa, o scuffi-

SCUFFINARE. Limare, o Raschiare colla scuffina. Ricett. Fior. 43. Il quale (legno guaiaco) poichè è tagliato, o sculfinato, stretto con mano si attiene insieme.

SCUFFIONE. Cuffia, Cuffione. Pataff. 8. Del diavol gli scuffion tornò la buffa. Lor. Med. Nenc. 22. Che non mi chiedi qualche zaccherella ec. O cintolin per legar gli scuffioni?

SCUFFIOTTO. Cuffiotto. Cant. Carn. 201. Noi facciamo calze, borse, e berrettini, Scussie, scussiotti,

e rete D'oro, e di seta, e o lana grossi, e fini In o-gni modo, che voi chiederete. SCULACCIARE. Dar delle mani in sul culo; e per-chè per lo più ciò si fa a' bambini, per metof. Sculac-

ciare uno, vale Trattarlo da bambino .

SCULACCIATA. Percossa, che si dù sculacciando. Burch. 1. 57. Le sculacciate, che i zoccoli danno Alle calcagna, quando è sole, e piove. E quivi medesimo: Veggendomi fornir di sculacciate ( qui per similit. ). E 2. 46. E calci e pugni più d'un centinaio, E trenta sculacciate, o più a danaio. SCULACCIONE. Sculacciata.

SCULETTARE. Dimenare il culo. Lat. nates crispa-

re, vibrare.

S. Per Fuggire, Scoppar via; modo basso. Lat. desilire, prosilire. Red. Cons. 1. 232. Tosto che mi sentì dire questa possente parola, vescicatorj, sculettò fuora del letto con capriole così snelle, e spiccate, che

SCULMATO. Malore de' cavalli. Lat. scalamatus, Cresc. Cr. 9. 32. 1. Questa infermità, che volgarmente sculmato s'appella, muove, e spartisce il capo dell' anca del luogo, dove naturalmente dele stare nel movimento, o nel corso del cavallo, quando 'l piede scorre più, ch' e' non vorrebbe, o quando verso la terra non diritto si posa. Avviene ancora alcuna-volta, quando i piè di dietro del cavallo s' incapestra-

+ \* \* SCULPERE. V. L. e della poesia. Scolpire . Ar. Fur. 33. 2. E quei che furo a' nostri di o son ora, Leonardo, Andrea Mantegna, Gian Bellino, Duo Dossi, e quel ch'a par sculpe e colora Michel, più che mortal, angel divino. Filic. rim. pag. 279. (Canz. Alta ec.). Parte in Bronzi gittonne, e parte in Marmi Ne sculse [delle virtù]. Vit. SS. Pad. 1. 75. Ebbe una piastra di metallo di Cipri, e sculsevi entro certi caratteri. N. S.

+ SCULTARE. Voce poco usata. Scolpire. Lat.

exculpere. Gr. διαγλύφειν. Morg. 15. 14. Questo servigio io lo verrò scultando Nel cor per sempre (qui per metaf.). E 28. 104. E nel sepulcro suo fece scul-

tarlo .

+ SCULTATO. Voce poco usata. Add. da Scultare. Lat. exculptus. Gr. διαγεγλυμμένος. Morg. 22. 258. Ed a perpetuo di questa memoria L'immagine

sua qui vedi scultata .

\*\* SCULTILE. Cavalc. Espos. simb. 1. 135. Maladetto sia quell' uomo, lo quale fa scultile, o conflatile,

cioè idolo sculto per arte, o fuso a fuoco.

SCULTO. Add. Scolpito. Lat. sculptus. Gr. γεγλυμμένος. Dial. S. Greg. M. Alcuni suggelli, chenon sono ancora bene perfettamente sculti. Buon. Fier. 1. 1. 5. Mirate in quelli scudi Mistiche rilevar le imprese sculte.

SCULTORE. Quegli, che scolpisce, o che esercita l'arte della scultura. Lat. sculptor. Gr. γλυπτής. Galat. 67. Egli fu già nelle parti della Morea un buono uomo scultore. Fir. dial. bell. donn. 345. La sua bellezza compose delle molte bellezze, che egli ritrasse dalle più eccellenti statue de' più celebrati scultori, che fossero stati sino al tempo suo. Varch. Lez. 205. Chiese un marmo a Papa Clemente per lavorarlo, dicendo, che infino allora non s'era avveduto mai d'essere scultore. E 206. Nè si creda alcuno, che Perillo si possa chiamare veramente scultore, non avendo avuto quel fine, che debbono avere gli scultori.

+ \* SCULTORESCO, e SCULTURESCO. Di scul-

tura; Appartenente a Scultura. Car. lett.

+ (\*) SCULTORIO. Add. di Scultura, Scolturesco. Segn. Polit. 1. 33. Come l'arte effettrice del bronzo con l'arte scultoria. E Etic. 1. pag. 54. [Ven. 1551.] Com' è verbigrazia nell'arte del sonare il Liuto, o nell' arte Scultoria, o Pintoria, dove nell' una è più

bella operazione ec. SCULTURA. L' arte dello scolpire, e la Cosa scolpita. Lat. sculptura. Gr. γλυφή. Cr. 1. 11. 6. L'uno

e l'altro salcio, e'l tiglio sono necessarj alle sculture, ed intagli . Varch. Les. 198. Dell' arti alcune pigliano il subbietto dalla natura, come la scultura. E 216. Dice, che l'arte della scultura, che i Latini chiamano marmoraria, fu molto innanzi della pittura, e della statuaria, cioè del gittare le statue di bron-20. Buon. rim. 24. 10'l so, ch' amico ho sì l' alma scultura.

(†) SCUOIARE . Levare il cuoio , Discuoiare . V.

SCOIARE.

SCUOLA. Luogo dove s' insegna, e s' impara arte, o scienza. Lat. ludus, gymnasium, schola. Gr. διδα-σκαλείον. Dant. Par. 29: Per le vostre scuole Si legge, che l'angelica natura E tal, che 'ntende, e si ricor-da, e vuole. Petr. canz. 48. 8. I' l'esalto, e divulgo Per quel ch' egli imparò nella mia scuola. Bocc. nov. 75. 2. Paiono uomini levati più tosto dall' aratro, o tratti dalla calzoleria, che delle scuole delle leggi. E Concl. 5. Nè ancora nelle scuole de' silosofanti, dove l'onestà non meno, che in altra parte, è richiesta. Bern. Orl. 2. 4. 30. Ch' or mi ricordo, che vo alla scuola, E sento ch' io ho'n seno il mio libret-

§. 1. Per Adunanza di scolari, a d'uamini scienziati. Dant. Inf. 4. Così vidi adunar la bella scuola Di quel signor dell'altissimo canto.

S. II. Per Confraternita, o Compagnia spirituale. Lat. sodalitium. Gr. peareia. Bocc. nov. 61. 3. Era molto spesso fatto capitano de' Laudesi da santa Maria Novella, e aveva a ritenere la scuola loro. Bargh. Rip. 430. Nella scuola di santa Maria della Carità (è) la Vergine gloriosa, che sale i gradi del tempio.

5. 111. Scuola, si dice anche una Spezie di pane mescolato con anici, simile di figura alla spuola. Malm. 10. 1. Quanti ci son, che vestono armatura, Dottor di

scherme, e ingoiator di scuole.

SCUOTERE. Muovere, e Agitare una cosa violentemente, e con moto interrotto, sicchè ella brandisca, e si muova in se stessa; e si usa anche in signific. neutr. e neutr. pass. Lat. concutere, concuti. Pass. 42. Lo scolaio scosse il dito della sua mano, che ardea, in sulla palma del maestro. Dant. Inf. 31. Non fu tremuoto già tanto rubesto, Che scotesse una forre cost forte, Come Fialte a scuotersi su presto. Bocc. Intr. 9. Prima molto col griso, e poi co' denti presigli, e scossiglisi alle guance. Soder. Colt. 125. Accomandalo ad un palo sì, che venendo vento non lo possa scuotere, e fracassare. E 127. Taglisi il sermento pien d'uva da serbare, e si attacchi steso in luogo asciutto senza scuoterlo.

S. I. Per Levarsi da dosso, Rimuover da se, Allontanare. Lat. excutere. Gr. exozisiv. Dant. Purg. 28. Che della sua virtute l'aura impregna, E quella poi girando intorno scuote. Amm. ant. 22. 2. 7. I vizj, nostri, perocche noi gli amiamo, gli difendiamo, e più tosto gli vogliamo scusare, che scuotere. Franc. Barb. 139. 2. E conoscer nol puote Chi sè del fallo ben prima non scuote (cioè: non si libera, o purga). Sen. ben. Varch. 6. 32. Parti egli, che tu debbi dargli poco, e fargli picciolo benefizio, se tu gli scoterai da dosso la stolta fidanza, che egli ha, di dover sempre

essere possente?

S. II. Per Privare. Lat. spoliare, privare. Gr. συ-λείν, εἰφαιρείν. Petr. son. 181. Che quand' io sia di questa carne scosso, Sappia 'l mondo, che dolce è la mia morte. E son. 282. Or hai spogliata nostra vita, e

scossa D' ogni ornamento.

S. III. Tu puoi scuotere ec. vale Tu puoi dire, e far ciò che tu voi, Tu puo'fare ogni sforzo. Lat. per me indigneris licet, haud muto sententiam; vana tentas, incassum agis . Nov. ant. 6. 5. Non era neente, ch' elli lo

dicesse loro, e così li proffersero moneta: e' potevano scuotere [ così in alcun Testo a penna; nello stampato mancano le parole: e' potevano scuotere ]. Varch. Ercol. 76. Se alcuno chiama un altro, e il chiamato o non ode, o non vuole ndire ec. si dice al chiamante

ec. tu puoi scuotere, che è in su buon ramo.
§. IV. Scuotere neutr. pass. vale Riscuotersi, cioè Commuoversi per subita paura. Lat. commoveri, concuti . Gr. συγκινείσθαι , διαταράττεσθαι . Dant. Purg. 9. Non altrimenti Achille si riscosse, Gli occhi svegliati rivolgendo in giro, Che mi scoss' io . Maestruzz. 2. 36. S' io il tengo [ il cherico ] poco tempo per forza, eziandio che egli si scuota, e turbisi, ma sanza per-

cuoterlo, credo, ch' io non sia iscomunicato.

\*\* §. V. Per Far forza contro, Mostrarsi scontento. Franc. Sacch. nov. 147. Dicono: questo che è! noi vogliamo vedere le brache ec. Quelli si seuote un poco; un altro alza subito, e dice : egli ha piene le calze d' uova . Cecch. Dot. 2. 5. Ha detto che gli ha parlato, e che e' si scuote perchè la gli par puca do-

\*\* S. VI. Vario. Petr. Uom. ill. 244. Il mare quivi presso in modo si scossi, che più che cinquemila uomini v'annegarono [ cioè: si alzò, si commosse, ed usci dai limiti] .

S. VII. Scuotere la testa, vale Negare di fare checchessia. Lat. abnuere, renuere. Gr. avaveieiv. Buon. Fier. 1. 1. 2. În grazia io non dirò nè dell' amico, Nè

del parente, ch' io scotea la testa.

S. VIII. Scuoter le busse, le bastonate, e simili; vagliono Non curarle, Non farne caso. Lat. verbera parvipendere. Malm. 10. 36. Le bastonate non gli fanno siato, Ch' e' non l' ha a briga tocche, ch' e' l' ha scosse. E 11. 44. Ma perchè quei le scuote come i cani, Gli scarica il suo solito archibu-

S. IX. Scuotere il pelliccione, figuratam. si dice per ricoprir la disonestà, dell'Usar l'atto venereo. Lat. subagiture, permolere . Bocc. nov. 77. 48. lo confesso, che essi con maggior forza scuotono i pilliccioni. E nov. 100 33. S' avesse si ad un altro fatto scuotere il pelliccione, che riuscita ne fosse una bella roba. Lasc. Pins. 4. 2. Scossole una volta il pelliccione, le conterete questa maraviglia.

S. X. Scuotere il sacco, o Scuotere il sacco pe' pel-licini. V. SACCO S. XV. e PELLICINO. S. 1. (\*) SCUOTIMENTO. Concussione, Lo scuotere.

Lat. concussio . Gr. Siaogiopios . Il Vocabol. nella voce CONCUSSIONE S.
(\*) SCUOTITORE. Verbal. masc. Che scuote. Il

Vocabol. nella voce CONCUSSATORE. SCURA. V. SCURE.

SCURAMENTO. Scurazione. Lat. obscuratio . Gr. σχοτασμός . Zibald. Andr. 60. Questo scuramento ad diviene di rado, imperocche l'ombra della terrane con lassu molto piccola. E appresso: Lo scuramento del

sole non tiene 25. giornate in ogni parte.

SCURARE. Divenir scuro, Oscurare; e si usa ia signific. neutr. e neutr. pass. Lat. obscurum fieri, obscurari, deficere, obsolescere. Cr. a und par Sau. G. V. 11. 69 3. Poco dinanzi scuro la luna nel segno del Tauro. Petr. canz. 40. 2. Ed in un punto n'è scurato il sole. Vit. Plut. Tremò tutta la sua persona, e
scurogli la vista [cioè: abbagliò]. Tac. Dav. ann. 4.
89. Dolabella douandò le insegne trionfali; Tiberio,
perchè non iscurasse la gloria di Bleso zio di Seiano, le li nego. Alam. Gir. 24. 101. Non fan verso l'au-tunno per le stoppie Tanto danno, e romor gli accesi fuochi, Che di suon crepitando empiano il cielo Scu-rando al fumo il hel signor di Delo.

SCURATO. Add. da Scurare. Lat. obscuratus . Gr.

έπισχιασθείς. G. V. 12. 40. 1. La luna scurata tutta a' di 18. del mese di Marzo. Coll. Ab. Isac. cap. 22. Gli occhi loro diventano scurati per la molta vacuazione corporale. D. Gio. Cell. lett. 25. Comincia a nascere il Sole della Cristiana vita già scurata [ qui fi-

guratam.].

\*\* S. Figuratam. per Attristato. Vit. S. M. Madd.

108. Andiamo ec. a vedere la madre del Signor mio

così scurata [ così Rischiarato per Rallegrato ].

STURAZIONE. Lo Scurare. Lat. obscuratio. Gr.
σχοτασμό; · G. V. 6. 28. 1. Dissesi per gli astrologhi, che la detta scurazione annunziò la morte di Papa Gregorio. E 11. 99. 1. Ogni scurazione del Sole nel Cancro, che viene quasi di cento anni una volta, è di grande significazione di mali avvenire al seco-

SCURE, e SCURA. Strumento noto di ferro, per lo più da tagliare legname . Lat. securis . Gr. πέλεχυς. Bocc. nov. 69. 29. Va, e reca una scure, ed a un'ora te, e me vendica, tagliandolo. Tes. Br. 1. 67. Elli fece notar le scure del ferro per lo siume Giordano [ gli stampati hanno secure ]. Tratt. gov. fam. Cade l'uomo, e fassi danno alla mano: non piglia perciò la mano il piè per ferirlo, o tagliarlo colla scura. Sen. Pist. lo mosterro molte cose da ricidere colle scuri. Amet. 79. Bruto con forza a nessun' altra eguale Uccise i sigli aderenti a Tarquino Con scure giusta. Bocc. Vis. 13. Ivi di dietro un poco a lui seguia Con una scura in man Polinestore. Alam. Colt. 1. 29. Or la scure, or l'aratro, or falce, or marra ec. Quand'è'l tempo miglior, soletto adopri.

S. 1. Dicesi in proverb. Gittare il monico dietro alla scure, che vale Sprezzare il meno, perduto il più. Lat. varam cum vibia projicere. Ambr. Bern. 1. 4. I' temo, che non sia un gittare il manico Dietro alla

scure

S. II. Darsi della scure in sul piè, pur proverb. che vale Operare a proprio svantaggio. Lat. asciam cruribus illidere. Salv. Granch. 5. 3. Mi sono Disavvedutamente dato della Scura in sul piè. Lasc. Pinz. 5. 3. Perciocche avendo fatto scalpore, mi sarei tagliato le legne addosso, e datomi, come si dice, della scure in sul piè .

SCURETTO. Dim. di Scuro ; Alquanto scuro . Lat. subobscurus . Gr. υποσχάτεινος . Borgh. Rip. 168. Non è maraviglia, che egli vi sembri alquanto scuret-

to

SCUREZZA. Astratto di Scuro; Oscurezza, Oscurità. Lat. obscuritas. Gr. σχότος. Fir. dial. bell. donn. 403. Il nero morato non è da lodar molto, per-ciocch' e' genera scurezza, e guardatura un po' crudet-

\* § I. Scurezza dicesi fig. di Scrittura o Parole difficili ad intendere. Uden. Nis. Ed altrove affoga nella
scurezza un sentimento d' un'azione oscena.

+ \* § II. Scurezza, fig. per Cosa occulta. Chiabr.
Guerr. Got. 9. 16. Dice: O ben nato, che i secreti acosì Scarai del tempo. ed ogni sua scurezza, E i scosi Scorgi del tempo, ed ogni sua scurezza, E i

+ SCURIADA, e SCURIATA. Sferza di cuoio, colla quale si frustano per lo più i cavalli. Lat. scutica, fla-grum. Gr. σχυταλή. But. Inf. 25. 2. Fersa, e scu-riada è una medesima cosa, ed è strumento, con che si batte lo cavallo, ovvero li fanciulli. Dant. Inf. 18. Così parlando, il percosse un demonio Della sua scu-riada. Vit. 85. Pad. 198. Nella quale sono tre alberi di palma, in ciascuno de quali ci è una scuriada durissima, che si chiama flagra, con l'una delle quali si battono i monaci, quando peccano. Matt. Franz. rim. burl. 2. 147. Lasciamo il dir di selle, e cuscinetti, Di feltri, di stival, di scuriate. E 2. 153. Se forza è

pur montar qualche carogna, Gran fatto è, se gli spron, la scuriata Non la fanno condur senza vergo-gna. Teseid. 9. 5. Di ceraste custei venne crinita, E di verdi idre ec. e questa Dea D'aspidi scuriata in man

SCURICELLA. Dim. di scure. Lat. securicula. Gr. πελεχύδιον. Teseid. 9. 35. E da molti era a ciascuno portata, E spada, e scudo, e mazza, e scuricel-

SCURISCIÁRE. V. SCUDISCIÁRE. SCURISCIATO. V. SCUDISCIATO. SCURISCIO V. SCUDISCIO.

\* SCURISCIONE . Accrescit. di Scuriscio . Min. Malm.

+ S. Figuratam. Lasc. Cen. 1. nov. 1. La diede per moglie a uno sigliastro di un suo lavoratore ec. uno scuriscione, vi so dire, che le scosse la polvere, e le

ritrovò le congiunture .

SCURISSIMO. Superl. di Scuro. Lat. obscurissimus . Gr. σχοτεινότατος . Vit. S. Margh. 135. Un demonio nero, e crudele a vedere, che sedeva a modo d'uomo iscurissimo [cioè: spaventevolissimo]. Valer. Mass. Entro la prigione si consumóe di scurissima generazion d'infertade [cioè: crudelissima, asprissima]. Ambr. Cof. 1. 3. E per questo su con molta suria Di lui cercato con bandi scurissimi [cioè: severissimi]. Varch. Lez. 284. Come mostrò il Petrarca in quel suo dottissimo, e scurissimo sonetto [cioè: mala-gevolissimo a intendersi]. Fir. As. 14. Passando per una scurissima valle, fu da crudelissimi ladroni assalito [cioè: profondissima, e ombrosissima]. + SCURITA, e all'antica SCURITADE, e SCU-

RITATE. Astratto di Scuro. Lo stesso, che Oscurità, Privazion di splendore, e di luce. Lat. obscuritas. Gr. σχότος. G. V. 11. 99. 1. Ma perchè fu dopo il merigge al dicrinare del Sole, non si mostrò di scurità, come fosse notte. Pass. prol. Per iscurità di te-

nebrosa notte [ in alcune ediz. si legge oscurità ].

§. 1. Per Pallidezza. Lat. pallar, squallor. Gr. ωχείασις, εὐπος. Cr. 5. 2. 13. Aggravano il capo [ le mandorle ] e nutricano la scurità del vi-

50 .

S. II. Per Difficoltà d' intendere. Lat. obscuritas, difficultas. Gr. σχότος, ἀσάφεια. G. V. 11. 19. 3. Possano negli orecchi de' fedeli dubio, o iscuritade generare. Maestruzz. 2. 5. Della gola ne nascono ginera e ciù isconii latini consilitade immondizia cinque, cioè isconcia letizia, scurrilitade, immondizia, il molto parlare, e iscurità de' sensi. Coll. Ab. Isac. cap. 49. Scuritadi sopra scuritadi sono li favellari secolareschi.

S. III. Per Eccessivo sterminio, o calamità, quasi cosa scura, e orribile a vedere. Lat. calamitas, clades, lues. Gr. 8289995. G. V. 6. 28. 1. Dissesi per li astrologhi, che la detta scurazione annunziò ec. l'abbassamento, e scuritade, che ebbe la Chiesa di Roma da Federigo Imperadore. Tac. Dav. ann. 2. 45. Ne' Sardiani fu la maggiore scurità [ il T. Lat. ha asperrima in Sardianos lues ].

S. IV. È una scurità, vale È una cosa malagevolis-sima, e intrigatissima. Salvin. disc. 2. 75. Quindi gli uomini, come al buio brancolando, il finsero, chi una cosa, e chi l'altra, e di unico, e solo, tanti Iddii secondo il loro capriccio ne formarono, che è una

Scurità a pensarvi.
SCURO. Sust. Scurità. Lat. obscuritas, obscurum.
Gr. adnhov. M. V. 2. 18. Per diverse parti, per lo scuro della notte, presono la fuga. Bellinc. rim. Come infra nube appare il Sole, O lume, che allo scuro altrui conforti

SCURO. Add. Oscuro, Tenebroso, Privo di luce. Lat. obscurus, opacus, nter. Gr. oxizes's. Dant. Inf. 32. Come noi fummo giù nel pozzo scuro Sotto i piè del gigante. Tes. Br. 3. 6. Lo tuo celliere dee essere contro a Settentrione, freddo, e scuro, e lungi da bagno. Franc. Sacch. Op. div. 157. Io non ebbi mai simile paura, perocchè più scuro corpo non vidi mai [cioè: nero, annerito].

§.1. Per Pallido, Privo di colore. Lat. pallidus.
Gr. &xeó; Petr. son. 197. Mirandol di dolor turbato, e scuro. Tes. Br. 5. 9. Lo mezzano ha ali rossette, e piedi, e corpo, e unghie piccole, e malvage, e gli occhi grossi, e scuri [cioè: torbidi].

+ §. II. Per Malagevole a'ntendersi. Lat. obscurus, 52. Come noi fummo giù nel pozzo scuro Sotto i piè

+ S. II. Per Malagevole a'ntendersi. Lat. obscurus, difficilis.Gr. σκόσεινός, ἀσαφής. Pass. 315. Collo scuro linguaggia. L'afficación linguaggio l'offuscano, come i Tedeschi, Ungari, e Inguaggio 1 onuscano, come 1 leueschi, organi, e Inghilesi. Dant. Purg. 11. Più non dirò, e scuro so, che parlo [qui in forza d'avverb. cioè: oscuramente]. Vit. S. Eugen. 374. Abbiamo passato con iscuro studio i silogismi de' filosofi, ordinati con vana fatica gli argomenti d'Aristotile ec. [qui vale Travaglio-

S. III. Per Ignoto, Privo di fama. Lat. obscurus, ignobilis. Gr. donuos. Dant. Par. 6. Diventa in apparenza poco, e scuro. E 11. Mille, e cento anni più dispetta, e scura Fino a costui si stette. Mae-struzz. 2. 52. 1. Ne' testimoni sono alcune cose da considerare ec. Item gli scuri, e non cognosciuti non sono ricevuti, ovvero solamente sono ricevuti, ma con

tormenti. S. IV. Per Crudele. Lat. sævus, teter. Gr. χαλε-πός, δεινός. Cron. Morell. 289. Furono minacciati di gettargli a terra delle sinestre, e di menare le loro famiglie in piazza, e squartargli in lor presenza, e con queste, ed altre scure minacce la sine su ec. Pass. 360. Quelli [cibi] che sono gravi, fanno sognare cose

gravi, turbe, scure, e paurose. + \*\* SCURRA. V. L. Buffone. Cavalc. Pungil. 253. Questi scurri, cioè giullari sono assimigliati alla ca-

pra, ed alla scimmia, in ciò, che ec. † \* SCURRILE. Che contiene Scurrilità. Castigl. Cortig. Vol. 2. pag. 13. (ediz. de' Class.) Se non sono impudiche (le donne), con quei risi dissoluti, con la loquacità, insolenza, e tai costumi scurrili, fanno segno d'essere. Segn. Quares. Prol. Non legge l'Occhio tutto di con diletto ciò che si rappresenta su tan-

te Scene, o scurrili, o satiriche, o maestose?
+ SCURRILITA, ed all' ant. SCURRILITADE, e
SCURRILITATE. Loquacità disonesta. Lat. scurrilitas. Gr. βωμολοχία. Scal. S. Ag. Se non ti guardi da peccare, queste spie ti accusano ec. d' ogni lascivitade. e scurrilitade. che ti accusano ex. d' ogni lascivitade. tade, e scurrilitade, che tu avessi commessa. Mae-struzz. 2.5. Della gola ne nascono cinque, cioè isconcia letizia, scurrilitade, immondizia, ec. But. Da questa inconsiderazione procede, che la persona dice parole leggieri, e scostumate, e scandalose, le quali santo Isidoro chiama vizio di scurrilità, il cui volgare

proprio è gagliosseria.
+ SCUSA. Lo scusarsi, e le ragioni, che si recano per iscusarsi, o per iscusare alcuno . Lat. excusatio, purgatio. Gr. απολογία, πεόφατις. Bocc. nov. 47. 19. Fi-néo ricevette le scuse volentieri, e rispose. E nov. 50. 15. Senza alcuna scusa fare, da tavola si fuggi. Petr. son. 31. Dunque s'a veder voi tardo mi volsi, Per non ravvicinarmi a chi mi strugge, Fallir forse non fu di scusa indegno. Dant. Purg. 10. Qual fora stata al fallo degna scusa! E Conv. 125. Prima si propone a che la scusa fa mestiere; poi si procede colla scusa.

+ §. Per Pretesto. Filoc. 4. 176. Sotto scusa di mandarmi a studiare, mandandomi a Montorio, da lei mi di-

lungo . Cecch. Mogl. 1. 1. Così dopo vi son ito assai volte, con la scusa sempre dell' avviso da Raugia. E 3. 1. Che ti sia dato in mano qualch' altro partito mi-

gliore, e voglia, per ritrarli, allegare ora la scusa

della Raugea SCUSABILE. Add. Da essere scusato. Lat. excusabilis. Gr. συγγνως ός. M. V. 9. 58. Bello pare, e scu-sabile d'alcuni farne memoria. E cap. 95. Esso preso scusabili cagioni, per farlo conoscente, ritardava l'an-dare. Vit. SS. Pad. La turbazion del Patriarca era assai giusta. e scusabile perocchà presodanti l'anassai giusta, e scusabile, perocchè procedeva dal buon

\* SCUSABILMENTE. In modo che si dia luogo alla scusa . Accad. Cr. Mess. Tu seguitato da B. L. de Argonzola, incorrendo nella confusione medesima, e

meno scusahilmente.

SCUSAMENTO. Scusa, Scusanza. Lat. excusatio. Gr. απολογία. Fr. Giord. Pred. R. Fanno subito lo

scusamento della colpa.

SCUSANZA. V. A. Scusa. Lat. excusatio, purgatio. Gr. απολογία. Fr. Iac. T. 4. 12. 13. Su rispondi, o malvagione, S' hai per te nulla scusanza.

SCUSARE. Contrario d' Accusare; Proccurare di scolpare con addurre ragioni favorevoli; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. excusare, purgare. Gr. προφασίζειν, απολογάσθαι. Bocc. nov. 47. 18. Come seppe il meglio, di ciò, che intervenuto era, si scusò. Dant. Inf. 30. Che disiava scusarmi, e scusava Me tuttavia, e nol mi credea fare. E Par. 4. Non fur quest'alme per essa scusate. E appresso: Che la forza al vome per essa scusate. L'appresso de la localidade ler si mischia, e fanno Sì, che scusar non si posson l'offense. Petr. son. 202. l'ho pregato Amore, e nel riprego, Che mi scusi appo voi. Vit. SS. Pad. 2. 261. Il predetto uomo santissimo, poichè si fu iscusato predetto modo, randà lo spirito a Dio in page. per lo predetto modo, rende lo spirito a Dio in pace. Franc. Sacch. nov. 112. Signori, io mi vi scuso, che vi avevo a dar salsicciuoli ec. Varch. stor. Lorenzo Segni scusò appresso le persone meno appassionate le azioni di Niccolò Capponi suo cognato.

S. I. Scusare, per Risparmiare checchessia, servendo in sua vece. Cr. 9. 82. 3. Se l'uova de' pavoni alle galline si pongano, scusa le madri dal covare.

le galline si pongano, scusa le mauri dai covate. Bern. rim. 1. 109. Che gli scusa cavallo, e concubina. Cant. Carn. 146. Sono al portare adatti, E scusan lo stivale, e'l borzacchino.

+ \*\* §. II. Scusare, per Ricusare. V. A. Pallad. Febb. 9. I primai sermenti e magliuoli che fa la vite scuseremo [il Lat. ha repudiemus]. E Novemb. 7. Ama l'aere freddo, e non scusa il temperato (il Lat. ma l'aere freddo, e non scusa il temperato (il Lat.

ha non recusat).
SCUSATA. V. A. Scusa, Scusasione. Lat. purgatio, excusatio. Gr. απολογία. Fr. Iac. T. 1. 6. 7.

Nè ti val diceria, Che facci in tue scusate.

SCUSATO. Add. da Scusare. Lat. excusatus, purgatus. Gr. παραιτηθείς. Mor. S. Greg. 5. 32. Considerando noi la propria infirmità nostra, eremo per iscusati li peccati altrui. Cron. Morell. 349. Ultimamente malato a morte non conoscesti, dovea morire, per non ti fare contento di farlo acconciare con Domeneddio, comecchè picciolo, e iscusato fosse. Ambr. Cof. prol. Non hanno avuta tanta pazienzia, Ch'io sia venuto al compimento; abbiatemi Per iscusato.

SCUSATORE. Verbal. masc. Che scusa. Lat. excusatur. Gr. απολογιζής. Dant. Conv. 57. Acciocchè solto pretesto di consolazione scusasse la perpetuale in-

sotto pretesto di consolazione scusasse la perpetuale infamia del suo esilio, mostrando, quello essere ingiusto, poichè altro scusatore non si levava. S. Ag. C. D. Or che diranno li loro difensori, e scusatori, e che risponderanno! Buon. Fier. 2. 3. 11. E gosso scusatori

sator dell' error suo Sempre 'l pon più in valigia.

SCUSAZIONE. Scusa. Lat. excusatio. Gr. απολογία, πρόφασις. Sen. Declam. P. Questa scusazione è una accusazione, che non si richiede, se non dove è la colpa . Amm. ant. 22. 2. Questo è grandissimo

vizio dell' umana generazione, che dopo il peccato più tosto alla scusazione fugga, che per penimento non si adumili. Serm. S. Mg. D. Sanza dilungamento di tempo, e sanza alcuna scusazione. Dant. Conv. 69. La prima è cechità di discrezione, la seconda maliziata scusazione.

SCUSCITO. V. SCUCITO.

+ \* SCUSEVOLE. Meno usato che Scusabile, Escusabile. Uden. Nif. 3. 126. Quesi altro simigliante disavvenimento d' Euripide in Elettra pare alquanto più scusevole. E 5. 29 Però tanti e tanti valent' uomini d' Italia cc. avendo pietoso riguardo a simili scusevoli inavvertenze ec.

SCUSSISSIMO. Superl. di Scusso. Lat. maxime cassus, inops, egentissimus. Gr. απορώτατος. Libr. Pred. Lasciarono il viandante d'ogni sua moneta, che

portava, scusso scussissimo, e addolorato.

SCUSSO. Add. Quegli, a cui non è rimaso niente. Lat. excussus, omni re cassus. Gr. oprios. Morg. 18. 182. Disse Margutte: in questo sta il guadagno, Quando tu lasci più il brigante scusso. Ciriff. Calv. 2. 58. Poi disse, come gli facea mestieri Di prender soldo, se in piacer gli fussi, Che son due cavalier d'argento scussi. Cant. Carn. 431. Sudici, scussi, brulli, ed

\* S. I. Scusso, detto delle cose vale Privo, o Spogliato di qualunque altra cusa, con cui potrebbe essere accompagnato. L. Panc. Cical. Gli hanno dati in abhondauza ( i granelli ) e quel ch' io stimo scussi e da per se, e non come certi altri provveditori, che li

mescolarono col fegato .

\* S. 11. Mangiar il pane scusso , vale Non mangiar nulla che il solo pane . L. Panc. Cical. Quanto di toccer de' monnini ec. e di mangiare il pane scusso.

† \* SCUTICA. V. L. che si usa per ischerzo. Sserza, Stessile. Guarin. Idrop. 3. 4. A i giovanetti, com' egli è ancora tenero, non conviene il bastone: il suo vero gastigo sarebbe la mia scutica [ è un Pedante

che parla].

\* SCUTIFERO. Che porta scudo. Pulc. Driad. Donne, e donzelle e scutiferi, e questi Givano innan-

zi a loro assai pedestri.

\* SCUTO. T. di Marineria. Piccolo schifo, che s' impiega in servigio del vascello.

SDARE. Neutr. pass. Contrario di addare ; Annighittirsi, Impigrirsi, Cessar dall' operazione per infingardaggine . Lat. pigrescere , animum despondere . Gr.

κατοκνείν, καταπίπτειν.
(\*) SDATO. Add. da Sdare; Disapplicato, Impigrito. Lat. alienatus , otio deditus. Gr. a morgemousνος, κατοκνηθείς. Salvin. disc. 2. 498. Benchè di lunga mano sdato dal compor checchessia, pure di buona roglia mi riconduco, allettato dalla giocondità dell'ar-

SDEBITARE. Neutr. pass. Uscir di debito . Lat.

debito se liberare. Gr. απαλαττειν το χεέκς. S. Per similit. Dont. Purg. 14. E l'ombra, che di ciò dimandata era, Si sdebitò così. Filoc. 1. 64. Quivi o vinciamo, o sdebitandoci di tal vergogna, man-diamo le nostre anime all'infernali sedie. Varch. Er-T. VI.

col. 201. Ma io essendomi sdebitato di quanto vi pro-

misi ec. seguiterò gli altri assissi.
SDEGNAMENTO. Sdegnosità. Lat. iracundia. Gr. den i. Libr. Pred. Portava occulto nel segreto del cuore uno autico sdegnamento . Vit. S. Ant. Questo miscredente provóe lo sdegnamento di messere Domeneddio, perché nello gire a zambra uscittero a lui le minu-

SDEGNANTE. Che sdegna. Lat. indignans. Gr. αγανακτήσας. Amet. 56. Acciocche Cupido con giusta ira non apra l'arco suo, come fe contro a Febo te

sue forze sdeguante.

SDEGNARE. Non degnare, Disprezzare, Avere a schifo , Schifare . Lat. despicari , contemnere , non cuschijo, Schijare. Dat. despicari, contemnere, non curare, graviter ferre. Gr. άγαναχτείν, δυσχεραίνεο θαι. Petr. son. 145. Gradisce, e sdegna, a se mi chiama, e scaccia. Dant. Inf. 3. Misericordia, c giustizia gli sdegna. E Purg. 2. Vedi, che sdegna gli argomenti umani. Bocc. nov. 16. 15. Sdegnando la vilta della servil condizione ec. del servigio di messer Guasparrino si partì.

S. 1. Sdegnare, in signific, neutr. pass, vale lo stesso. Lat. renuere, dedignari. Gr. απαναίνεο θαι. Dant. Par. 33. Tu se' colci , che l' umana natura Nobilitasti sì, che'l suo fattore Non si sdegnò di farsi sua fattura. S. Ag. C. D. Gli uomini rei più si sdegnano, se hanno que' mali, che se hanno la mala vita, come se ciò fosse il bene dell'uomo, avere ogni cosa buona, faor che

se stesso

S. II. Sdegnare, per Adirarsi, Aver per male, Pigliare sdegno; e si usa in signific. neutr. e neutr. pass. Lat. indignari, dolere, irasci, stomachari. Gr. 270νακτείν. Bocc. nov. 39. 4. Avvenne, che'l marito se n'accorse, e forte se ne sdegno. G. V. 4. 1. 4. La qual cosa sappiendo Otto, molto sdegnò, e forte crue-ciato ritornò a Roma. E 11. 58. 5 Onde i Fiorentini sdeguarono molto. Rim. ant. M. Cin. 58. Onde madonna sdegna, E sdegnando mi cela sua figura. Pass. 17. Avvengachè si vegga da noi spregiare, non isdegna, nè rimansi di richiamarci, e d'aspetrarci ancora più innanzi. Petr. son. 222. Mi sdegno Veder nel fango il bel tesoro mio.

+ \*\* S. III. Attivam, vale Provocare a sae gno, Metter † \*\* §. 111. Allivam. vate Provocare a sae gno, meiser saegno fra le persone, Fare che altri si adiri. Segn. Mann. Sett. 26. 3. Se tu lo saegni, non si partira da te forse tutto in un tempo. Ma ciò che prò ! Si allontanerà forse a poco a poco, finchè ti lasci. Ar. Fur. 18. 31. D'inimicar con Rodomonte il figlio Del Re Agrican le pare aver suggetto. Trovera a sdegnar gli altri altro consiglio : A sdegnar questi due questo è perfetto. E. 37. 15. lo potrei l'alire offendere e sdegnar-

§. IV. Sdegnare, per metaf. si dice delle Piante, quando per qualche offesa o si seccano, o non attecchiscono . Dav. Coll. 187. L'abete, e'l cipresso rimondi sdegnano. e non vanuo innanzi.

+ \* SDEGNATISSIMO Supert. di Sdegnato. Tass. lett. 14. E se le paresse cosa da prudente non irritare il detto Signore, il quale è contro me sdegnatissimo,

io non posso se non lodare il suo consiglio.

SDEGNATO. Add. da Sdegnare. Lat. indignans, indignatus. Gr agavaxrhous. Bocc. nov. 52. 8. 11 famigliare forse sdeguoto, perchè ninna volta bere avea potuto del vino, tolse un gran siasco.

co. Vit. SS. Pad. 1. 234. Pensavano, che forse non

mangiasse, perche fosse isdegnato per lo mare.

† SDEGNATRICE. Verbal. femm. Che sdegna. Lat. dedignatrix. Rim. ant. M. Cin. pag. 3/5. [ediz. dello Zane 1731.] Se mai leggesti gli scritti d' Ovidi, So, c'hai trovato ciò, che si disdice, E che sdegnoso

contra sdegnatrice Convien, ch' amore di mercede ssidi. Buon. Fier. 3. 4. 9. Le sdegnatrici Volubil grazie,

volto altrove il passo, Le si tolgon davanti.

SDEGNO . Ira , Cruccio , Indegnazione . Lat. indignatio. Gr. εργή, εξυθυμία. Bacc. nov. 64. 3. Di che la donna avvedendosi, prese sdegno. Petr. son. 202. Dovete dir pietosa, e sanza sdegno: Che può questi altro! E 248. Che col bel viso, e co' soavi sdegni Fecemi ardendo pensar mia salute. Fir. disc. an. 60. lo non credo, che per parere al Biondo d'essere stato bistrattato da vostra Altezza, o per isdegno, che ra-gionevolmente egli abbia con quella, egli si sia messo a tentare così nefaria impresa, e così difficile.

S. Avere a sdegno, Tenere a sdegno, o simili, va-gliono Schifare. Lat. dedignari, aspernari. Gr. δυσχεgaiver 9au. Petr. canz. 4. 1. Mentre amor nel mio albergo a sdegno s' chbe. Franc. Sacch. rim. S. Che se pietosi versi tiene a sdegno ec. Alam. Colt. 1. 4. Non prenda a sdegno Con le sue propric man di lordo simo

Satollar si, che vive forze prenda.

SDEGNOSAGGINE . Sdegnosità . Lat. indignatio . Gr. αγανάκτησις. Tratt. segr. cos. donn. Ascoltano la repulsa con occulta sdegnosaggine, che manifestano poi

col tempo

+SDEGNOSAMENTE. Avverb. Con isdegno. Lat. indignanter . Gr. mixeus , Tauendov. Mor. S. Greg. Avendo così parlato, quasi sdegnosamente. Libr. Mott. Sdegnosamente lo lascio fuggire, dicendo, che volea, che vivesse. Bern. Orl. 1. 4. 78. Sorrise il Serican sdegnosamente. Car. En. 12. 1548. Allor da mortal gelo il corpo appreso Abhandonossi: e l'anima di vita Sdeguosamente sospirando uscíu .

SDEGNOSETTO. Dim. di Sdegnoso . Lat. indignabundus . Gr. χολώδης. Bocc. nov. 98. 24. La qual , poiche l'uno, e l'altro un poco sdegnosetta ebbe guata-

to, dirottamente comincio a piangere.
SDEGNOSISSIMAMENTE. Superl. di Sdegnosamente . Fr. Giord. Pred. R. Egli rispondeva sdegnosissimamente ogni volta che gli parlavano di quel fat-

SDEGNOSISSIMO. Superl. di Sdegnoso. Segn. Pred. 34. 2. Sdegnosissima di sua natura è la donna. SDEGNOSITA, SDEGNOSITADE, & SDEGNO-SITATE. Astratto di Sdegnoso. Lat. iracundia, mo-rositas. Gr. 6974. But. Inf. 7. Sdegnosità, ossensione

del prossimo, e di se medesimo.

+SDEGNOSO. Add. Pieno di sdegno, Cruccioso. Lat. indignans, indignabundus, iracundus, morosus. Gr. ο εγίλος, θυμώδης, χολώδης. Bocc. nov. 77. 19. Lo scolare sdegnoso, siccome savio ec. serro dentro al petto suo ciò, che la non temperata volontà s' ingegnava di mandar fuori. E nov. 88. 6. Uom grande, e nerboruto, e forte, sdegnoso, iracundo, e bizzarro. Dant. Inf. 8. Baciommi 'l volto, e disse: alma sdegnosa, Benedetta colei, che 'n te s' incinse. E 10. Guardomni un poco, e poi, quasi sdegnoso, Mi dimandò. Tass. Ger. 14. 11. Così l'un disse, e l'altro in giuso i lumi Volse quasi sdegnoso [ le migliori ediz. leggono sdegnando], e ne sorrise

S. Metaforicam. per lo stesso, che altrimenti diciamo Geloso. Sagg. nat. esp. 9. S' avera un termometro talmente sdegnoso, e per così dire d'un senso così squisito, che la siammella d'una candela, che gli asoli punto d'attorno, sara abile a mettere in fuga l'acquar-

zente in esso racchiusa.

+ SDEGNUZZO . Dim. di Sdegno . Libr. son. 45. E'non si vuol pigliare ogni sdegnuzzo. Sold. sat. 5. Uno sdegnuzzo, un parlare un poc'alto, Con quattro lacrimette, una doglienza A tempo espressa, sece sur gran

(\*) SDELINQUITO. Add, Lo stesso, che Sdilin-

quito. Pros. Fior. 6. 214. Ma col burro, come sdelinquito, e stucchevole non è ben friggere certe linguacce fradice, e senza sale, ma ec.

\* SDENTARE. T. di varj Artisti . Rampere qualche dente d'un istrumento, o ordegno, come sega, ruo-

ta, o simile. SDENTATO. Add. Senza denti. Lat. edentulus. Gr. αποδωντωμένος. Lab. 138. Nè si vergognano le membra, i capelli, e'l viso cc. lasciar trattare alle mani parletiche, alla bocca sdentata, e bavosa, e fetida. Buon. Fier. 4. 4. 2. Gli s'accostan le pecore, e le lepri, E sdentate anche il mordono.

S. Per similit. Burch. 1. 20. E tre pescaie giovani sdentate. E 1. 101. E s' una sega vecchia, e isdentata

Mette più lattaiuoli, o men d'un bue. + \*\* SDETTA. V. A. Negativa amorevole nel farsi i complimenti. Fr. Barb. 26. 6. E sia sofferidore Con corte isdette ricevern' alquanto [ cioè: un poco di quell'onore che voglion fargli].

\* SDIACCIÁRE. Contrario di Diacciare. Del Papa Cons. Così fatte bevande non convengono mai fredde del tutto, ma o calde attualmente, o almeno sdiaccia-

te alquanto

\* SDIACCIATO . Add. da Sdiacciare . V.

SDICÉVOLE. Add. Disdicevole, Non conveniente. Lat. dedecens. Gr. απερεπής. Pass. 172. Ma come al medico non si cela la 'nfermità, e la piaga, quantunque sia sdicevole, o in luogo di vergogua, acciocchè la possa curare, così si dee fare della piaga del peccato al confessore, ch' è medico dell'anime. Ambr. Bern. 3. 4. Con quella gammurraccia, che sdicevole Sarebbe ad una fante.

\* SDIGIUNARE. Neutr. pass. Rompere il digiuno.

Min. Malm.

+ SDILACCIARE. Dilacciare; c si usa-ancora nel neutr. pass. Lat. solvere. Gr. λύαν. Ovid. Pist. Ella, venendoli incontro, gli leveráe lo scudo dal collo, e sdilaccerágli l'elmo. Bern. rim. 1. 18. Non vuol, che l' uom di lei la mostra faccia; Guarda san Rocco com' egli è dipinto, Che per mostrar la peste si sdilaccia. Lasc. Cen. 1. nov. 2. Il pedante veggiendo l' animo suo, disse che si sforzerebbe; e ponzato alquanto, sdilacciandosi la brachetta, cacciò mano al ec.

+ SDILACCIATO. Add. da Sdilacciare. Lat. exsolutus. Gr. ezhudais. Cant. Carn. 191. Sdilacciato a far l'arte ognun s'assetti. Lasc. Pinz. 5. 2. Non vedevi tu, ch'egli era isdilacciato! Buon. Fier. 5. 1. 3. Passate tutti: io entro Ch' io veggo comparir più servigia-

li... Chi scalzo, chi in pedul, chi sdilacciato.
SDILINQUIMENTO. Deliquio, Svenimento. Lat. deliquium . Gr. examus. Buon. Fier. 1. 2. 4. Oime dall'altra parte Quei di sapa, e di mel sdilinquimenti

[qui figuratam.].
SDILINQUIRE. Intencrire, o Divenir troppo liqui-

do. Lat. liquescere. Gr. υπολάβεσθαι.
S. I. Per similit. Inflacchire, e quasi Venir meno.
Lat. deficere, animi deliquium pati. Gr. λαποψυχών. Matt. Franz. rim. burl. 2. 120. Perchè tal cirimonia, anzi ripieno Di zavorra , di fummo , e d' alterezza Sdilinquir ti fa tutto, e venir meno.

S. II. In signific. att. vale Render fiacco, Indebolire. Red. Cons. 1. 96. Questi si fatti brodi puri, e semplici gli sdilinquiranno, e dilaveranno lo stomaco.
\* SDILINQUITAMENTE. Avverb. Con isdilinqui-

mento; Spossatamente

+ \* SDILINQUITISSIMAMENTE. Superl. di Sdilinquitamente; Con sommo sdilinquimento. Pros. Fior. part. 4. V. 1. pag. 265. E quella sua [ parla della lumaca ] sudicia, e nauseata foggia di ... strascicarsi sdilinqui tissimamente dietro, con attaccarsi al terreno con quella sua stomacosa hava ec.

SDILINQUITO. Add. da Sdilinquire. Buon. Fier. 3. 2. 17. Ma quel suo figliuol tanto attillato, Tenero, affettuoso, e sdilinquito In volere strafar complimen-

SDIMENTICANZA. Dimenticanza. Lat. oblivio. Gr. 2n'9n. Sen. ben. Varch. 5. 25. Sopporture pazientemente gli errori e sdimenticanze della memoria. Boez. Varch. 1. 2. Il mal suo è letargo, cioè grave, e pro-

fondissima sonnolenza, e sdimenticanza.

SDIMENTICARE. Dimenticare ; e si usa nel sentim. att. neutr. e neutr. pass. Lat. oblivisci. Gr. έπιλανθάνεσθαι. Fir. Trin. 2. 1. Io me ne vo' ire a casa a dir-gliene innanzi ch' i' me lo sdimentichi . Ambr. Furt. 5. 14. Così mi piace, e che ogni cosa si sdimentichi . Sen. ben. Varch. 7. 23. Quegli, il quale diè il benisi-zio, lo si sdimentichi. Tac. Dav. vit. Agr. 387. Anche la memoria ne sarebbe ita, se lo sdimenticare fosse in poter nostro, come il tacere,

SDIMENTICATO . Add. da Sdimenticare . Lat. oblitus, obliteratus. Gr. aurnuoveuseis, aparioseis. Fir. As. 47. Sdimenticatosi della faccenda del calzolaio, ch' egli aveva, disse ec. Tac. Dav. ann. 3. 68. Appena si campano con gli occhi addosso; che farebbero, sdimenticate gli anni, e quasi rimandate! Varch. stor. 3. 54. Licenziato il consiglio ec. fu di tanta letizia Firenze ripieno, che niuno v'era, al quale non paresse, i danni, le noie, e le paure preterite sdimenticate, d'es-

ser quasi risuscitato.

SDIMENTICO. Add. Dimentico. Lat. immemor, obliviosus. Gr. επιλήσμων. Sen. ben. Varch. 3. 1. Voleudo tu, che questi cotali non ingrati si dovessero chiamare, ma sdimentichi. Borgh. Orig. Fir. 65. Un autore negligente, o come dà la natura nostra, talora sdimentico

SDIPIGNERE. Spignere. Lat. picturam delere . Gr. τήν γραφήν εξαλώφαν. Borgh. Arm. 94. Se così fosse stato agevole cancellare le scritture, come si son potute sdipignere l'insegne, o col bianco di sopra, o col-

lo scarpello tor via.

+ \* SDIRE. Disdire; Ritrattare la parola data. Bocc. Am. Vis. 18. Ahi come a Giove dolse, ma non sdisse, Quel che 'mpromise ec.

SDIRICCIARE. Cavar le castagne del riccio. Cunt. Carn. 297. E chi del batter sol non è contento, Gli

sdiricciamo, e smalliam le castagne.

\* SDIRIDITO. Estenuato; Quasi consunto per ma grezza. Fr. Giord. Pred. Quelli antichi padri santi del diserto magri, secchi, sdiriditi, consumati dal lungo digiuno, dalle penitenze, ec.
\* SDISOCCHIARE. Voce scherzevole. Cavar gli

occhi. Bell. Bucch.

+ SDOGANARE. Cuvar di dogana, Liberar di dogana gli effetti, le mercanzie, pagando la dovuta gabella. SDOGATO. Add. Senza doghe. Car. lett. 1. 69. Siamo dentro una botte sfondata di sopra, e sdogata da un canto.
\* SDOGLIARE. Neutr. pass. Uscir di doglie o do-

+ \*\* SDOLCIATO. Sdolcinato. Dep. Decam. 96. Come sugo di Limone ne cibi, aguzzi un poco quel

suono troppo morto e sdolciato.

SDOLCINATO. Add. Che ha dolcezza senza spirito. Red. Ditir. 5. Quel cotanto sdolcinato, Si smaccato, Scolorito, Snervatello Pisciarello di Bracciano Non è sano. E annot. 17. Di questo sapore sdolcinato può essere, che intendesse Plinio . Buon. Fier. 4. 3. 4. Del dolce egli ha'n buon dato, O per dir meglio dello sdolcinato [ qui figuratam. ] . Soder. Colt. 71. Per la troppa maturezza resta il vino torbidiecio, e naturalmente non rischiara all'atto, e lo fa troppo sdolcinato.

SDOLÉRE. V. A. Cessare di dolersi, Restar privo del dolore. Lat. doloris expertem esse . Gr. ahyes aπαλλάττεσθαι. Franc. Sacch. nov. 168. Come fu sdoluto, portò i paperi al maestro Gabbadeo. + \* SDONDOLARE. Lo stesso, che Dondolare.

Salvin. Buon. Fier. 3. 2. 12. Sdondolandomela, per di-

porto dal moto del dondolo

SDONNARE. Contrario d' Indonnare; Mettere in libertà. Lat. in libertatem asserere. Gr. ήλευθερεν TIVE .

- §. In signific. neutr. pass. vale Porsi in libertà. Lat. abdicare se dominatione. Bocc. Vis. cap. ult. Atandomi la possa, che s'indonna In ciascun cor gentil, che dà virtute, Che mai per alcun caso non si sdon-
- + SDONNEARE. V. A. Snamorarsi. Lat. domina amore liberari, fæminarum cætus, et amores relinque-re. Dant. rim. 3. E di a colui, ch' è d' ogni pieta chiave, Avanti che sdonnei, Che le sapra contar mia ragion buona [ in questo es. vale Levarsi dal ragionare colla donna ].

(\*) SDONZELLARE. Neutr. pass. Donzellarsi , Baloccarsi, Dondolarsela. Lat. otiari . Gr. oxodagav . Il

Vocabol. nella voce Donzellare.

+ SDOPPIARE. Contrario di Addoppiare; Scempiare. Lat. explicare . Gr. εκπτύσσαν. Salv. Avvert. 1. 3. 2. 41. tit. La lingua nostra allo ncontro talora sdoppia le consonanti. E appresso: Pare alcuna volta allo 'ncontro, che 'l volgar nostro studiosamente sdoppi la consonante.

\*\* S. Sdoppiare, T. de' Mil. Rimettere nelle righe le file, che erano state addoppiate. Grassi.

SDORMENTARE. Contrario d' Addormentare ; Destare. Lat. expergesacere, excitare, suscitare. Gr. e'zeigen. Declam. Quintil. P. Alla per sine il sangue caldo, ch' uscia della ferita, t'avrebbe sdormenta-

S. In signific, neutr. pass. vale Destarsi. Lat. expergisci, expergefieri, excitari. Gr. εγαίςεσθαι. Com. Purg. 9. Compito il viaggio, egli per lo neendio si sdormento, e trovossi all'entrata del Purgatorio.

SDORMENTATO. Add. da Sdormentare. Lat. a samno excitatus, expergefactus. Gr. iyegais. Com. Inf. 29. La mattina sdormentato udi e boci, e mormo-

(\*) SDORMENTIRE . Sdormentare , Destare , Eccitare. Lat. excitare . Gr. eyeigen. Pros. Fior. 3. 300. L' amore di essa virtù, ec. non sinì mai di sdor-mentire nell' animo suo nuovi concetti di perfezione.

+ \*\*\* SDORMIRE. Neutr. pass. Sdormentarsi , Destarsi, Rim. ant. B. M. Sennucc. Ben. 125. Onde io gridai ad Amore in quell' ora, Per Dio, che l'occhio di colui si sdorma, Che il Sol levando seco si sconforma . N. S.

SDOSSARE. Contrario, d'Addossare; Cavar di dosso, Posare. Lat. levare. Gr. xxplyav. Buon. Fier. 1. 2. 3. Se de' falsi ve n' han, nostrali, o strani, Doversene sdossare, in qualche modo . E 2. 4. 11. E

que' bozzoli sdossati.

SDOTTORARE. Contrario di Addottorare; Privare della dignità, o de' privilegi di dottore. Lat. doctoris privilegia irrita facere. Fir. Trin. 2. 4. Meriteresti di essere sdottorato. E appresso: l' non vo' gia cotesta nespola dietro d'essere un altro, nè d'essere sdottorato.

SDOTTORATO . Add. da Sdottorare . Buon. Fier. 2. 4. 18. Quell' eran, signor mio, di più monete Le miserabil teste scorticate, Sfaldate, tose, stronze,

sdottorate, E di lettere prive (qui per metof.).
SDRAIARE. Neutr. pass. Porsi a giacere. Lut. sterni . Gr. xarareiver au. Red. Ditir. 46. Si sdraigion

sull' erbetta Tutti-cotti come monne. Buon. Fier. 2. 3.

Intr. Sdraiatevi, e diacete.

SDRAIATO. Add. da Sdrainre. Lat. strotus. Gr. κατατανόμενος. Buon. Fier. 4. 2. 7. Guidoni Vagabon-dando sdraiati sull' erba. Malm. 3. 32. E già sdraiato ognun lasso, e maturo In grembo al sonno gli occhi aveva posti. E 6. 26. Vedendo, che la bestia come morta Sdraiata dorme, e russa com' un orso.

SDRAIONE. Avverb. A giacere . Buon. Tanc. 3. 11.

Poi ritornando i' ho vista sdraione.

\* SDRISCIARE, e SDRISCIRE. Term. de' Cavallerizzi. Dicesi della Chiamata, che si fa colla lingua

per avvertire dolcemente il cavallo.

SDRUCCIOLAMENTO. Lo sdrucciolare . Lat. lapsus . Gr. odio Inua. Segn. Mann. Sett. 23. 1. Hanno a sapere parlare senza scandalo, e senza sdrucciolamento, che forse ancora è più difficile, che il tacere [ qui

per metaf.].
SDRUCCIOLANTE. V. SDRUCCIOLENTE.

SDRUCCIOLARE. Scorrere; e si dice propriamente del Piede dell' animale, quando posto sopra cosa lubrica scorre senza ritegno; e generalmente si dice d' Ogni altra cosa, che a quella similitudine scorra; cd è usato in signific. neutr. e neutr. pass. Lat. Inbi, delabi, lapsare. Gr. καταπίπταν, καταφέζετθαι, απολισθαί-ναν. Mor. S. Greg. Nel tempo, quando solucciolerà i lor piedi. Pass. 305. Il quale [pelago] non ogni gente ec. dee guadar, che e' vi si sdrucciola, e spesse volte vi s' anniega. S. Ag. C. D. Che ordine è dato, come sdrucciolando si corre al fine. Franc. Sacch. nov. 209. Credendola più volte avere presa [ l' anguilla ] ella m' è schizzata di mano, che sapete com' el-le sdrucciolano. Sagg. nat. esp. 14. Il sottilissimo umido ec. giu per lo dosso sfuggevole del cristallo sdrucciolando, a mano a mano distilla. Bern. Ort. 2. 4. 69. Per l' erba, come biscia sdrucciolava. Sen. ben. Varch. 4. 23. Guarda le stelle, come sdrucciolandosene chetamente per lo cielo, ascondano la lofo velocità, mostrando di ferme, ed immote stare. Ar. Fur. 24. 8. Gia poteste sentir, come rimbombe L'alto rumor nelle propinque ville ec. E con spuntoni, ed archi, e spiedi, e frombe Veder da' monti sdrucciolarne mille [ cioè: scender velocemente].

§. Sdrucciolare, figuratam. per Trapassare, Incorrere con facilità; e per lo più si prende in calliva parte. Lat. tabi, errare. Gr. πίπταν, σφαλλεσθαι. Fr. Giord. Pred. S. Ma noi in questa vita mortale potemoci molto ben sdrucciolare. Guid. G. 188. Ma questo è naturale vizio tra le femmine, che quando elle si sdrucciolano a concedere li segreti diletti del corpo loro, mai non desiderano di abbracciarsi con alcuno, che sia migliore del marito loro, o pur suo pari, perocchè quasi sempre s' inchinano a' più vili. E altrove: Onde ancora molte oneste femmine si sdrucciolavano ad abominevoli tradimenti di uomini. Fir. Trin. 3. 1. Se io non sapessi di quanta forza sia lo amore, e come bene spesso e' faccia sdrucciolare altrui a parole meno che convenienti, io ti risponderei come merita la tua proposta. Sen. ben. Varch. 7. 18. Perchè lo sdrucciolare dalle cose ottime nelle pessime, è necessario, che ancora nel male ritenga alcun vestigio del bene. Boez. Varch. 3. 10. La natura non piglia cominciamento dalle cose sceme, e non compiute, ma procedendo dalle intere, e persette, sdrucciola quaggiù in queste ultime, e vote d'ogni buon frutto.

SDRUCCIOLENTE, e SDRUCCIOLANTE. Ag-

giunto di Cosa, sopra la quale si sdrucciola; Sdruccioloso, Lubrico, Liscio. Lat. lubricus. Gr. ελισθηφές. Liv. Dec. 3. Tutta quanta la via era strabocchevole, stretta, e sdrucciolente. E appresso: Quivi sozzo, e orribil combattimento, siccome da ghiaccio sdruccio-

lente, e non ricevente la mpression del piede. Vit. SS. Pad. Vide, ch'egli doveva passar per un ponte molto stretto, e sdrucciolente. Mor. S. Greg. L' uno di costoro per lo luogo sdrucciolente zoppica nel far bene, e l'altro per le tenebre non vede il ben, ch'e-gli avrebbe a fare. Coll. SS. Pad. Tanto più fortemente era rapita per isdrucciolente cadimento. Sen. Pist. 92. La virtù, ch'è divina, sì finisce in cosa sdrucciolante, e folleggiante. Tac. Dav. ann. 1. 23. Ogni cosa contro a' Romani; fango profondo, terreno tenero, e sdrucciolante ec. S. I. Per metaf. Lasc. rim. Quanti mai fece versi

interi, e rotti, Tutti son belli, e sdrucciolanti, e dotti

[ parla de' versi del Berni, e vale: naturali].
+ S. II. Per Veloce. Lat. velox, fugax, lubricus. Sen. Pist. La natura ci ha messi in possessione di questa sola cosa sdrucciolente, e fuggitiva. S. Ag. C. D. 5. 19. Certo gran differenza è tra la cupidità della umana gloria e la cupidità della signoria: però che posto che sia assai isdrucciolente cosa, che chi troppo si diletta della umana gloria, eziandio desidera ardentemente di signoreggiare; nondimeno ec.

SDRUCCIOLEVOLE . Add. Lubrico , Sdruccioloso , Che sdrucciola , Che scorre . Lat. lubricus . Gr. ολισ 9 ngos. Fir. As. 38. Tenendo le sdrucciolevoli piante così sospese. E 93. Il ventre pien di bietole, e d' altri erbaggi, assaltato ec. da una sdrucciolevole soccor-

renza.

+ S. E figuratam. Fir. As. 13. Or se' in così ignorante delle sdrucciolevoli rivolture della fortuna, de'suoi instabili discorrimenti! E 288. Appresso del quale egli aveva utilmente consumata la sua fanciullezza, ed ora

sosteneva la sdrucciolevole adolescenza.

SDRUCCIOLEVOLMENTE. Avverb. In maniera sdrucciolevole. Lat. lubrice. Gr. o'lo Ingas. Segn. Crist. instr. 3. 22. 7. Il fine, che fanno questi recidivi, i quali si spesso, e si sdrucciolevolmente ritornano dalla grazia al peccato, è simile appunto al fine, che fanno coloro, i quali frequentemente vengono meno, e si

tramortiscono [qui figuratam.].

SDRUCCIOLO. Sust. Sentiero, che va alla china,
dove con dissicultà si può andar senza sdrucciolare. Lat. lubricum, locus lubricus. Pass. 274. Dovunque si rivolge, truova sdruccioli, e trappole. Mor. S. Greg. Sieno fatte le loro vie tenebre, e sdrucciolo. Borgh. Rip. 417. Fece poi di maniera piccola quella Nunziata in fresco, che è dallo sdrucciolo d'Orsammichele.

S. I. Per l' Atto dello sdrucciolare . Lat. lapsus . Gr. ολίο Snua. Pataff. 8. Che faranno allo sdrucciolo amendui . Bemb. stor. 9. 134. Per isdrucciolo del cavallo, sopra il quale egli era, caduto, fu da' galeotti uc-

S. II. Per Inciampo. Lat. offendiculum, periclitatio, periculum. Gr. πεόσχομμα. Coll. Ab. Isoc. cap. 11. Porrò lo sdrucciolo dinanzi da lui, e morrà nella scurità delle sue opere. E cap. 16. Non ti sia la moltitudine della scienza sdrucciolo dell' anima.

\* S. III. Sdrucciolo, T. degli Architetti. La penden-za delle impostature.

SDRÜCCIOLO. Add. Sdruccioloso. Lat. lubricus.

Gr. ohiodngos.

S. Rime, o Versi sdruccioli, diciamo Quelli, che dopo l' ultimo accento hanno più sillabe brevi. Bemb. pros. 2. 80. Quelli versi, che noi sdruccioli per questo rispetto chiamiamo . Varch. Ercol. 181. Messer lacopo Sannazzaro ec. si lasciò alcuna volta o sforzato dalle rime sdrucciole ec. trasportare troppo nella sua Arcadia. E 258. Forse vorreste piuttosto il verso sciolto d'undici sillabe, che lo sdrucciolo, Red. Ditir. 20. Canterellandovi Con rime sdrucciole, Mottetti, e cobbole, Sonetti, e cantici.

\* \* \* SDRUCCIOLONE . In maniera sdrucciola . Capor.

SDRUCCIOLOSO. Add. Che sdrucciola, Facile a sdrucciolare. Lat. lubricus. Gr. ολισθηφός.

+ §. I. Per metaf. vale Veloce, Facile a tropassare, o scorrere. Lat. velox, fugax. Gr. ωχύς, φευτιχός. Bemb. stor. 3.32. Tali sono i costumi di questi tempi, e la fede in moltissimi uomini lubrica, e sdrucciolosa. E pros. 2. 78. Onde la voce di necessità ne diviene sdruc-

+ S. II. Per atto a Far sdrucciolare il piede dell' a-mimale. Bemb. stor. 2. 25. E per esser le pioggie state grandissime, e copiosissime, era il suolo fatto così sdruccioloso, che malagevole fuor di modo era il passarvi.

S. III. Sdruccioloso, per Isdrucciolo, nel signific. del S. Varch. Ercol. 210. Al Bembo ec. non gli piacevano le rime sdrucciole, o (come egli dice alcuna volta) sdrucciolose. E Lez. 638. Il verso viene ad essere di dodici sillabe, e si chiama sdruccioloso, o sdrucciolo.

SDRUCIO. L'atto dello sdrucire; e il Luogo sdrucito. Buon. Fier. 4. 1. 11. Dalle cui teste assisi eran duo tiaschi Vestiti di tabacco, e non di sala, Si eran neri, e tutti sdruci, e toppe.

§. Per Apertura , Spaccamento , Rottura . Viv. disc. Arn. 24. Mediante quell' ampio sdrucio di callone fat-

tovi nel mezzo da imo a sonino.

SDRUCIRE, e SDRUSCIRE. Propriamente Disfare il cucito, Scucire. Lat. dissuere. Gr. απορέαπταν. Fir. nov. 7. 269. Cominciò a cercare di sdruscir la camicia. Cant. Carn. 16. Tanto spesso si ricuce, Ogni di si straccia, e sdruce Una cosa trassinata. Buon. Fier. 3. 3. 2. E mi ricordo come a rasciugarci Volen-

doci spogliar, s' ebbe a sdrucire I panni ec. S. Per similit. vale Aprire, Fendere, Spaccare; e si usa in signific. neutr. e neutr. pass . Lat. diffindere, rimis fatiscere. Gr. διασχίζαν. Dant. Inf. 22. E Ciriatto, a cui di bocca uscia D' ogni parte una sanna, come a porco, Gli se sentir, come l'una sdrucia. Bocc. nov. 17. 7. Essendo essi non guari sopra Maiolica, sentirono la nave sdrucire. F. V. 11. 80. Caddono în Firenze più saette, fra le quali una ne percosse nel campanile de' frati Predicatori, e quello in più parti sdruci . Serd. stor. Ind. 2. 66. Le navi si percotevano quasi insieme con estremo pericolo di sdrucirsi. E 5. 190. Si levo di notte una gran fortuna, la quale fece, che la sua nave percosse in una secca, e si sdruci, e andò in fondo. Bern. Orl. 2. 6. 36. Altro non si ode, che navi sdruscire, Ed alte grida, e pianti da morire. Tac. Dav. ann. 1. 24. Così detto, col fior de'suoi sdrucì ne' nostri [il T. Lat. ha scindit agmen]. Buon. Fier. 1. 5. 7. Ne sdruce di prosciutto le gran

SDRUCITO. Sust. Spaccamento, Spaccatura, Taglio grande. Lat. rima, fissura, fenestra. Gr. σχίδος, κλειθρία. Buon. Pier. 2. 1. 15. Agora da cucir, da rimendare Stracci, e sdruciti quanto si vuol grandi. Matt. Franz. rim. burl. 2. 142. Un, ch'abbia anclla in dito, Ne vuol vezzosamente far la mostra Sotto un galante taglio, o ver sdrucito. Car. lett. 1. 116. Con loro penso non solamente di condurmi sicuro, ma di fare anco un grande sdrucito nella Francia [qui figu-

SDRUCITO, e SDRUSCITO . Add. da' lor verbi . Lat. dissutus . Gr. aroggapus. Bocc. nov. 60. 11. Senza riguardare ec. alle sue scarpette tutte rotte, e alle calze sdrucite, le disse. Bern. Orl. 2. 19. 47. Ma voglio anche cambiar teco il farsetto, Perchè questo, ch' io ho, tutto è sdrucito.

S. Per Aperto, Fresa, Spacento. Lat. diffisus, rimis fatiscens. Gr. xxadeiwdns. Bocc. nov. 17. 7. Sopra la sdrucita nave si gittarono i padroni. Cas. rim. son. 46. E chi sdruscita navicella in vano Vede talor muover governo, e sarte, Ami, Marmitta, il porto. Tac. Dav. ann. 2. 37. Rivolto al fine il flusso, e'l vento, cominciarono le navi a tornare sdrucite, o zoppe.

+ \* SDRUCITURA . Rottura ; Spaccatura . Maur. rim. burl. 1. 68. Egli (Priapo) ha tra l'altre infin questa bravura, Ch' entra ne' corpi altrui, come divi-

susta bravita, chi entra ne corpi antui, come divino, E vi si ficca in ogni sdrucitura.

SDRUSCIRE. V. SDRUCIRE.

SDRUSCITO. V. SDRUCITO.

(†) SDÜCERE. V. A. V. SDURRE.

SDURARE. V. A. Toglier la Durezza, Intenerire.

But. Purg. 30. 2. Trapassa dentro da se, e isdura quel-

la (neve) ch' è indurata dentro, e falla risolvere.

\*\* + SDURRE, e SDUCERE. V. A. Deviare, Cavar di strada. Cavalc. rim. in Dial. S. Greg. pag. 446. Or dunque 'l seguitiam, ch' è nostro duce; Chi po' lui va, aiutal che non sduce, E portalo a sue spese, e sì'l conduce Al suo regno.

DE. Particella condizionale in genere; e vale Caso che, Dato che, Posto che, Posta, o verificata la condizione che. Lat. si. Gr. el. Bocc. nov. 2. 7. lo son del tutto, se tu vuogli, che io faccia quello, di che tu m' hai cotanto pregato, disposto ad andarvi . E nov. 36. 16. Niuno di voi sia ardito di toccarmi, se io obbediente vi sono, nè da questo corpo alcuna cosa rimuovere, se da me non vuole essere accusato. Petr. canz. 40. 7. Anzi la voce al suo nome rischiari, Se gli occhi suoi ti fur dolci, nè cari. Dant. Inf. 30. S'io dissi falso, e tu falsasti il conio (cioè: io concedo, e non niega d'aver detto falso). E Purg. 1. Grazie riporterò di te a lei, Se d'esser mentovato laggiù degni.

S. I. Se, talora è Congiunzione dubitativa. Lat. num, an, utrum. Bocc. Intr. 37. Non so, se a voi quello se ne parrà, che a me ne parrebbe. E nov. 34. S. Ora si parrebbe, se così fosse valente nomo, come si diceva, e se cotanto l'amasse, quanto più volte significato l'avea. Petr. son. 154. A cui non so se al mondo mai par visse . Dant. Inf. 34. E s'io divenni allora travagliato,

La gente grossa il pensi.

S. II. Se, per Così, in principio di locuzione pre-gativa, o disiderativa. Lat. sic; come l'adoperò Orazio: Sic te diva potens Cypri. Gr. 8τως, έτω. Βοςς. nov. 39. 8. Se m' aiti Iddio, disse il cavaliere, io il vi credo. E nov. 76. 7. Se io non sia impiccato per la gola, che egli m'è stato imbolato. E nov. 90. 11. Se m' aiuti Iddio, tu se' povero; ma egli sarebbe mercè, che tu fossi molto più. E canz. 10. 5. Se io non sia svisata, Pianger farolle amara tal follia. Dant. Inf. 29. Se l'unghia ti basti Eternalmente a cotesto lavoro. E appresso: Se la vostra memoria non s'imboli Nel primo mondo dell' umane menti ec. Ditemi chi voi siete. E 30. Se l'altro non ti ficchi Li denti addosso, non ti sia fatica A dir chi è. Petr. cap. 2. Or dimmi, se colu' in pace vi guide (E mostrai'l duca lor) che cop-

pia è questa!

\*\* §. III. Altri usi . Aggiunto a forse, dinota cosa
possibile ad avvenire . Vit. SS. Pad. 2. 60. Io pensai una siata di entrare viadentro nell' eremo, se forse Iddio mi facesse trovare alcuni Santi Padri occulti. - Anche senza il forse. Vit. S. M. Madd. 77. Pensomi che

tornassono un poco dentro alla porta ec. in luogo più onesto, che si poteva, tuttavia se si potesse vedere, o udire alcuna cosa ( dove a torto il Manni sospetta, che ci manchi, per vedere; mostrandosi ignaro di questa bella proprietà, usitatissima in quel secolo). - Talora mettesi il forse innanzi al se. Vit. S. Gir. 4. Andavasi (il leone) discorrendo per la foresta, forse se per ventura potesse rinvenire lo suo compagno asino. - Talora il se è sottinteso. Vit. S. Franc. 225. A un buono uomo venne in visione, che avendo dell' acqua, dove B. Francesco s' avesse lavato le mani, e i piedi, e spargessela addosso alle sue bestie, di presente le li-

berrebbe (cioè, E se spargessela ec.). \*\* S. IV. Se , per Come : avverb. di similit. Cavalc. Med. cuor. 159. Se hanno perseguitato me, così perseguiteranno voi, e come hanno osservate le mie parole, cosl faranno le vostre. E se'l Mondo v'ha in odio, sappiate, che egli ebbe in prima me in odio, che voi. E Espos. Simb. 1. 74. Se noi siamo compagni di Cristo nelle tribolazioni, così saremo nelle consolazioni . E 316. Se noi siamo consorti delle tribolazioni, cosi saremo delle consolazioni. E 336. Se ti par, che basti creder col cuore, senza confessar con la bocca dinanzi agli uomini, dunque così possiamo dire, che basti allo infedele confessar con la bocca senza fede di cuore . Vit. SS. Pad. 2. 162. Se l'oro purgasi e prnovasi al fuoco, e raffinasi, e così, e nulla manco è per la infermità del corpo; che se l' anima è ben disposta, sì ne migliora, e affina.

S. V. Se, per Benche, Ancorche, Quantunque. Lat. quamvis, etiamsi . Gr. καίπες . Bocc. nov. 38. 8. Si dispose, se morir ne dovesse, di parlarle esso stesso. E nov. 65. 22. Se voglia me ne venisse di porti le corna, se tu avessi cent' occhi, come tu n' hai due, e' mi darebbe il cuore. Franc. Barb. 299. 3. Leva chi falla adesso, E punisci amor quegli, Se ti fusser frate-

S. VI. Se, per Poichè. Lat. quandoquidem, quo-niam, si. Gr. ἐπειδή. Petr. son. 252. Che mal per noi quella beltà si vide, Se viva, e morta ne dovea tor

S. VII. Se in vece di Quanto. Dav. Colt. 160. E quel forzore, che la vinaccia piglia di sopra (stummiala,

se tu sai) fa pigliare il fuoco al vino.

S. VIII. Sed, fu talora usato in concorso di vocale invece di Se. Dant. rim. 2. Sed ella non ti crede, Di', che domandi Amor, sed egli è vero. Cronichett. d' Amar 103. Ordinò, che a lui non venisse persona, sed egli non mandasse per lui. Vit. S. M. Madd. 13. Ecco sed io me n'andassi allo 'nferno, questa sarebbe la più bella ginstizia, e la maggiore ragione, che mai fosse. E 39. Aspettiamo il Maestro, e sappiamo

sed egli vuole, che cosie si faccia.

\*\* §. 1X. Se, alle volte si sottintende. Bemb. Pros. 3. 215. Ma tornando alla SE condizionale, dico che ella posta col verbo fosse si lasciò alcuna volta, e tacquesi dagli antichi in un cotal modo di parlare; nel quale ella nondimeno vi s' intende ec. Il qual modo appo noi non solamente ne' poeti si legge : siccome furono Buonagiunta da Lucca; che parlando alla sua donna del cuore di lui, che con lei stava, disse: E tanto gli aggradisce il vostro regno; Che mai da voi partir non potrebb' ello, Non fosse dalla morte a voi furato; cioè, Se non fosse: e Lapo Gianni, che disse: Amor poichè tu se'del tutto ignudo; Non fossi alato, morresti di freddo: cioè, se non fossi: O come fu Francesco Ismera, che disse: Non fosse colpa, non saría perdono ec. Ma oltre acciò si legge eziandio nell'istoria di Giovan Villani, il qual disse: E poco vi fosse più durato all' assedio; era stancato: in vece di dire, E se poco più durato vi fosse.

S. X. Se, si trova talora presso gli antichi tronco, E unito al pronome Tu, dicendosi Stu in vece di Se tu. Dant. rim. 19. E stu mi dici, come 'l sai! che 'l sento. Rim. ant. M. Cin. Guarti d' amor se tu piangi, e stu ridi. Frauc. Sacch. rim. 19. Ma guarda, stu fa-rai Com' io, ch' amando ho fatto più sonetti, Tu troverai in amar pochi diletti . Franc. Barb. 170. 4. Che stu savessi bene La donna chi ell' éne ec.

S. XI. Se', segnato d'apostrofo, vale Se i, Se li, Se gli . Bocc. nov. 99. 16. Se' vostii prieghi a ciò non

ci strignessero .

+ SE. Pronome primitivo singolare, e plurale, e di tutti i generi, che gli antichi talora dissero anche SENE. Non ha se non quattro casi; secondo, terzo, quarto, e sesto. E perche va pronunciato con e larga ed aperta vi si appone per lo più l'accento grave ; vedi gli es. nel Cinonio cap. 252. ediz. de' Classici. Lat. sui, sibi, se, a se. Gr. 8, of, 8.

S. I. Nel secondo caso . Bocc. nov. 12. 9. E quivi ad istanzia di sè la facea stare. E nov. 17. 35. Il duca queste cose sentendo, a difesa di sè similmente ogni suo sforzo apparecchiò. Petr. son. 4. Di sè, nascendo, a

Roma non fe grazia.

S. II. Il secondo caso riceve senza perdere il segno tutte queste proposizioni, FUORI, VERSO, APPRES-SO, SOPRA, CONTRA. Bocc. nov. 1. 2. Manifesta cosa è, siccome le cose temporali tutte sono transitorie, e mortali, cosi in sè, e fuor di sè essere piene di noia, e d'angoscia. E Intr. 47. Ciascuna verso di sè bellissima. E nov. 3. 8. In grande, e onorevole stato appresso di sè il mantenne. E lett. Pin. Ross. 269. Chi è fuor di sè che non conosca, in vano darsi con-forti alla misera madre, mentre ella davanti da sè il corpo vede del morto figlinolo! Fior. S. Franc. 6. Perciocche egli era si fuori di se, che delle tue parole non udiva nulla. Fr. Iac. T. 5. 24. 75. Accorta vede bene La bellezza, che tiene, Che la trae fuor di sene. Rim. ant. Guitt. R. La sembra allora d'esser fuor di sene

S. III. Nel terzo caso. Bocc. nov. 15. 26. E a sè medesimo dispiacendo per lo puzzo ec. su per una via chiamata la ruga Catalana si mise. E g. 4. p. 10. Era sì abituato al servigio di Dio, che malagevolmente le cose del mondo a sè il dovrebbono omai poter trarre. Petr. canz. 11. 6. Orsi, lupi, leoni, aquile, e serpi Ad una gran marmorea colonna Fanno noia sovente, ed

a sè danno.

S. IV. E senza segno pure nel terzo caso. Bocc. nov. 65. 22. Quando la gelosia gli bisognava, del tutto se la spoglio. E nov. 29. 9. Sel fece chiamare, e sì gli disse

S. V. Il terzo caso riceve le preposizioni RINCON-TRO, DIRIMPETTO, CONTRO, e simili. Bocc.

nov. 30. 7. Dirimpetto a sè fece star lei.

S. VI. Nel quarto caso. Bocc. nov. 13. 12. E sè ad ogui suo servigio ec. osferse. E nov. 27. 38. Apertamente confessarono, sè essere stati coloro, che Tedaldo Elisei ucciso aveano . E nov. 55. 21. A così faito partito il folle amore di Restagnone, e l'ira della Ninetta

sè condussero, e altrui.

S. VII. Il quarto caso riceve le preposizioni INFRA, INTRA, FRA, TRA, che vagliono l'istesso; e IN, AP-PRESSO, PER, VERSO, e SOPRA. Bocc. Intr. 40. Avien già più particolarmente tra sè cominciato a trattar del modo. E nov. 19. 1. Sopra sè recutasi, disse [cioè: in atto di pensare]. E nov. 27. 38. Ma ciascuno per sè, e poi tutti insieme apertamente confessarono ec. [cioè: di per sè]. E nov. 31: 10. Tirata sopra sè la cortina ec. quivi s' addormento. E nov. 42. 19. Dando loro licenza di fare intra sè quello, che più fosse a grado a ciascheduno. E nov. 75. 5. Fra sè ordinato,

che dovessero fare, e dire, la seguente mattina vi ri-tornarono. E nov. 77. 48. Con le barbe più nere gli vedete, e sopra sè andare, e carolare, e giostrare [cioè: colla persona diritta, e in sulla vita, che si direbbe anche sopra di sè]. E canz. 7. 2. Ciascun per sè accese novo foco. Pass. 58. Santo Antonio, tornando in sè, tutto consortato cognobbe la presenza di Dio in quella luce. Petr. cap. 2. Costui certo per se già non mi spiace. E cap. 6. Ma ciascuna per se parea ben degna Di poema chiarissimo, e d'istoria (cioè: nel suo essere, di sua natura). Dant. Inf. 3. Non furon ribelli, Nè fur fedeli a Dio, ma per sè foro.

§. VIII. Nel sesto caso. Bocc. Intr. 48. Non d'altra

maniera, che se similmente tutti i suoi avesse da sè cacciati. E nov. 51. 4. Cominciò una sua novella, la quale nel vero da sè era bellissima (cioè : di sua natura). Petr. canz. 18. 1. A cui rivolgo il mio debile stile Pigro da sè, ma il gran piacer lo sprona (cioè: naturalmente). F. V. 11. 87. Bindo v'andò, e da sè a lui aperto gli mostrò tutti i suoi errori (cioè: a solo a

§. IX. Il sesto caso riceve le preposizioni IN, e CON, ma la preposizione CON molte volte gli si pon dietro, e gli r'affigge facendosene una sola dizione, e per rispetto del suono gli toglie la N. Bocc. nov. 26. 19. Ricciardo in sè medesimo godeva di queste parole. E nov. 60. 5. Seco proposero di fargli di questa penna alcuna bessa. Franc. Sacch. nov. 166. L'amico a pena era ancora in sè, che cominciò a dire [cioè: a pena era rinvenuto dallo shalordimento]. Rim. ant. Guitt. R. E discorre con sene entro'l suo core. Dant. Inf. 50. Sostenne ec. Falsificare in sè Buoso Donati.

S. X. Si pone avanti alle particelle IL, LO, LI, GLI, LA, LE, Scrivendosi tatora in vece di Se il, Se'l, o anche Sel. Bocc. nav. 29. 9. Sel fece chiamare, e si gli disse. E nov. 31. 25. Appressatoselo alla bocca, il baciò. E nov. 65. 22. Quando la gelosía gli biso-

gnava, del tutto se la spogliò.

S. XI. Se, usato in forza di sust. significa l'Interno . Salvin. disc. 1. 371. Parmi, che nel suo sè così

dicesse Platone.

SE. Quando è posto davanti alla particella NE, o assissa, o non assissa al verbo, è lo stesso, che'l Si, che accompagna il verbo, e fallo neutr. pass. Bocc. nov. 72. 5. Sapeva si fare, che Bentivegna del Mazzo non se ne avvedeva. E num. 6. Faccendo vista di non av-

vedersene andava pur oltre in contegno. 1
† \*\* §. Anche senza la particella NE, e si adopera in luogo della particella SI, che aggiunto al Verbo davanti, o dopo lo fa di significato pass. o neutr. pass. Franc. Barb. 126. 2. E molto ha vita acerba Colui, che pur convien continuare Con quel, che non sa che se la-mentare. Alam. Colt. 5. 107. Così potrasse Or la vista

goderse, or l'aria amena.

SE. Particella riempitiva, che s'accompagna nella stessa guisa il più delle volte colla particella NE. Bocc. Intr. 56. Li tre giovani alle lor camere da quelle delle donne separate se n' andarono. E nov. 2. 12. A nostra dama di Parigi con lui insieme andatosene richiese i cherici di la entro, che ad Abraam dovessero dare il battesimo. E nov. 44. 16. Da capo sposò la giovane, e con gran festa se ne la menò a casa. E nov. 85. 12. Bruno comperati i capponi, ed altre cose necessarie al godere, insieme col medico, e co' compagni suoi se gli mangiò

\* SEBACEO, T. degli Anatomici. Aggiunto di quelle glandole, per mezzo delle quali si separa un umore rappreso come il sego. Glandole sebacee delle pal-

pebre.

SE BENE, e SEBBENE. Lo stesso, che Benchè; e serve allo 'ndicativo , e al soggiuntivo . Lat. etsi , quamvis. Gr. και περ . Cavalc. Frutt. ling. Se ben pa-1e, ch' e' ricuoprano il loro errore, palliandosi con alcune autorità dell' Evangelio . Soder. Cott. 25. Abbiasi ancor cura, che e' non abbia rimettiticci su pel tronco d'altri tralci, e avendogli, lascinsi stare, sebben fos-sero rigogliosi oltra modo. E 66. Sebbene l'odore, e la mestura di questo succhio offende, non perciò ancide la vite. E 89. Fassi ancora (il vino muscadello) d'uva moscadella nera, che sebbene fa poca uva, il liquore è tanto buono, che merita il pregio dell' opera a interessarvisi

\* SECANTE. T. de' Geometri . Dicesi Secante d' un angolo Il maggiore de' due lati d'esso, supponendo, che l'angolo sia terminato da una base perpendicolare

ad uno de' lati.

SECARE. V. L. Segare . Lat. secare . Gr. περιτέuverv. Petr. cap. 6. Colla mia spada, la qual pugne,

+ \* SECATO. Add. da Secare. Sanazz. Arcad. pr. 10. Bagnato che ti avrò nove volte in quelle acque, farò di terra, e di erbe un novo altare, ed in quello... raccenderò la casta verbena,... con altre erbe non divelte dalle radici, ma secate con acuta falce ec.

SECCA. Luogo infra mare, che per la poca acqua è pericoloso a' naviganti. Bocc. nov. 14. 8. Sopra all'isola di Cefalonia percosse in una secca. E nov. 99. 52. Si levò una tramontana pericolosa, che nelle secche di Barberia la percosse. Pataff. 6. E stringo in sulle secche in Barbeiia. Bern. Orl. 2. 8. 62. S' avvide in un deserto essere entrato, Che le secche non son di Barbería Sì strane.

S. I. Secca, per similit. Dant. Iaf. 34. E se' or sotto l'emisperio giunto, Ched è opposto a quel, che la gran secca Coverchia. But. ivi : La gran secca, cioè

a quell'emisferio, che cuopre la terra.

§. II. Rimanere sulle secche, Trovarsi sulle secche, o sulle secche di Barberia, c simili, diciamo dell'Essere impedito in sul più bel del far checchessia, e non poter procedere più avanti; tolta la metafora da naviganti, quando rimangon col legno nelle secche. Lat. aquam hærere, hærere. Gr. апорегу. Cron. Morell. 283. Fa' d'avere de' danari, e non giucare, che potresti rimaner in sulle secche. Franc. Socch. nov. So. Ogni piccola cosa, che viene alla mente fuori della sua diceria, lo impedisce per forma, che spesse volte rimane in sulle secche. Car. lett. 1. 77. Mi truovo nelle secche a gola. Salvin. pros. Tosc. 1. 104. Una volta, che io l'abbia a fare da vero, e non da burla, non mi trovi sulle secche di Barberia.

§. III. Lasciare in sulle secche, o in secco, vale Abbandonare altrui, lascinndolo in necessità, o in pericolo. Lat. in sicco collocare. Gr. έπι ξηςοίς καθί-Zew. V. Flos. 69. Bellinc. son. 280. Stu mi lasciassi in Arno, e'n sulle secche, Avresti in ver più, ch' un balestro, il torto. Salv. Granch. 3. 13. Ve' per quel, ch' e' m' ha cavata Di casa, per nonnulla, per lasciarmi Poi qui in sulle secche. È Spia. 3. 1. Fu gran ventura, che la fante non si sdegnasse, trovandosi a quel modo lasciata in secco. Malm. 10. 24. Così tu, che intimasti la disfida, Mi lasci a prima giunta in sulle

\*\* §. IV. Secca, Seccagna, T. di Marineria. È un sito del mure nel quale il fondo è elevato, e veggonsi l'onde a rompere, e per dove i bastimenti non possono passare. Stratico.

SECCABILE. Add. Atto nd esser seccato. Lat. siccando aptus. Gr. Engartizis. Cr. 2. 13. 5. Ha bisogno di tal cibo [ il corpo della pianta ] che sia indurabile,

seccabile per la terrestrità.
\* SECCAFISTOLE. Secongine; Mignatta; Zecca; Mosca culaja; Increscioso; Importuno. Castell.

SECCAGGINE. Secchezza. Lat. ariditas, siccitas. Gr. Engarns, Engaria. Com. Purg. 24. Benchè la seccaggine della sete, la quale avesse in Purgatorio, fosse maggiore di quella, che avesse nel mondo, non Io sazio mai. Coll. SS. Pad. Per venire a noi uomini rustici, e idioti, e che abitiamo in questa seccaggine dell' eremo [ cioè: in luogo sterile, ed arido, in cui

è posto l'eremo ].

S. Per metaf. vale Noia, Fastidio, Importunità. Lat. importunitas, molestia. Gr. το φοςτικόν. Bocc. nov. 81. 5. Le venne, acciocchè la loro seccaggine si levasse daddosso, un pensiero. E num. 5. E così questa seccaggine torrò via. E nov. 84. 10. Per levarsi quella seccaggine dagli orecchi. Franc. Sacch. nov. 192. Buonamico potè dormire senz' esser desto da così grande seccaggine, com'egli era il filatoio. Lasc. Spir. 2. 5. Lasciami aprire, e entrare in casa per liberarmi da questa seccaggine.

SECCAGGINOSO. Add. Aggiunto, che si dà ngli alberi, quando hanno addosso rami, o tronconcelli secchi. Dav. Colt. 181. Sdegnano il pennato, però leva loro il seccagginoso colle mani (qui in forza di sust. e vnle: i rami seccagginosi, o secchi). E 196. Fa mala

macchia (il rovistico) e col tempo seccagginosa.

SECCAGNA. Secon. Lat. syrtis. Gr. 609715. Serd. stor. Ind. 4. 152. Si naviga con piaccvoli legnet-ti, rispetto alle seccagne. E 9. 363. Luogo ec. dalla parte di mare fortificato da lagune, e seccagne. E 16. 628. Le barche, poichè furon andate, e ritornate una o due volte, percossero in alcune seccagne, e quivi si stritolarono. Ar. Fur. 19. 46. Chi dice : sopra Limissò venuti Siamo, per quel che io trovo alle seccugne.

† (\*) SECCAMENTE. Avverb. Asciuttamente. Lat.

sicce. Gr. Engús. Allegr. 196. Quel mio Signor Piovano Arcimessere, Che fe del fatto mio tanto schiamazzo ec. Seccamente mi disse, vno' tu bere! E 223. Se ve ne capitasse un altro (cerretano) malassettato, scriatello, assantuzzo, di maghera presenza, e poca ciarla, il quale seccamente promettesse di sharbar cal-

li, o imbiancar denti ec. SECCAMENTO. Il seccare, Secchezza, Siccità. Lat. siccitas . Gr. Engorns . Cr. 2. 8. 6. 11 modo, per lo quale la pianta dimestica diventa salvatica, è per mancamento di cultivare, e per induramento e secca-

mento del luogo. SECCARE. Privar dell' umore, Tor via l'umido; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. siccare, siccum reddere , arefacere . Gr. Eneaiveiv . Lab. 1. Il cui malvagio fuoco il fonte secca della pietà . M. V. 6. 54. Come ell' è ben cotta, e salata, la fanno dividere dall' ossa, e appresso la fanno seccare ne' forni. Tes. Br. 5. 5. Onde se ne debbe guardare d'acque salse, e nitrose, perciocch' elle scaldano, e seccano, e peggiorano il corpo. Danf. Inf. 52. Se quella, con ch' i' parlo non si secca. E Purg. 22. Con esso insieme qui suo verde secca. Petr. son. 46. Ed al sol venga in ira. Talchà si secchi coni sua focili punda ga in ira, Talchè si secchi ogni sua foglia verde. Malm. 7. 39. Replica quello, seccasi la gola .

§. 1. Seccare, termine mercantile, parlandosi di cambio vale Divenir secco. V. CAMBIO §. 1X. Dav. Camb. 104. E quello di Bisenzone, perche non serve al comodo della mercanzía, ma solamente all'util del danaio, se non è secco interamente, mi pare a ogni poco vederlo seccare, e che un Papa lo lievi via, e lo di-

scacci dalla Cristiana republica.

S. II. Seccare, figuratam. per Mandar male, Distruggere. Albert. cap. 58. O Scevola, tu se tenace a tutti, e niuno a te, e secchi i beni altrui, e niuno secca i tuoi.

S. III. Seccare, in senso d' Importunare. Lat. obtundere , enecare. Gr. παρενοχλείν, κόπτειν. Agn. Pand.

68. Per poterci valere contro questi chieditori, i quali tutto il di ci seccano, e importunano. Franc. Barb. 61. 11. E colui, che cantando, Scherzando colle mani, e con romore, Ci secca tutte l'ore. Bern. rim. 1. 30. Non vo', che voi diciate: tu mi secchi.

§. IV. Seccare una pescaia. V. il §. di PESCAIA, e
il Varch. Ercol. 95.

SECCATICCIA.

SECCATICCIA. Legna secca, che facilmente arde. Bern. rim. 11. E fassi il Giorgio colle seccaticce.

SECCATIVO. Add. Che ha virtù di seccare. Lat. exsiccandi vim habens . Gr. Engavrinos . Com. Purg. 21. Il granello del grano si corrompe per l'umido della terra, e per lo calore del sole, e fassi prima erba, e poi per lo processo del tempo, e per la forza dell'umido nutritivo, e del calor seccativo si matura, e grano perviene.

SECCATO. Add. da Seccare. Lat. siccatus, siccus, arefactus. Gr. EngarDzis. Filoc. 1. 2. S' ingegnava di rinverdire le seccate radici del suo pedale. Amet. 19. I soppravvenuti sudori seccati con bianca benda (qui vale: asciugati). Soder. Colt. 82. Vi si pongano de' fiori di salvia seccati all' ombra quell'anno. E 89. Alcuni fanno vino odorato di qualunque uva dolce seccata al

SECCATÓIO , e SECCATÓIA. Luogo fatto ad 1650

di seccarvi frutte, o simili.

\* S. Seccatoio, dicesi anche il Luogo dove si pongono le castagne per prosciugarle; è composto di due stanze, e dicesi con nome proprio Metato . V. CANICCIO S.

H. e METATO.

\* SECCATORE. Che secca, e per lo più Importuno, Seccafistole. Salvin. Buon. Fier. 1 complimentosi che non la finiscono mai si possono a huona equita chiamare seccatori, e i medesimi complimenti seccaggini.

SECCATRICE. Verbal. femm. Che secca.

+ S. Per metaf. vale Che infastidisce, Importuna, Noiosa; e si dice per lo più di donna, che favelli sover-chio, e male. Lat. loquacissima. Gr. λαλιζάτη. Lab. 142. Non favellattici, ma seccatrici sono. Galat. 67. In tale peccato cadono non pute molti uomini, ma molte nazioni favellattici, e seccattici sì, che guai a quella orecchia, che elle assannaco. SECCAZIONE. V. A. Il seccare. Lat. exsiccatio.

Cr. 2. 5. 1. Cotali cose propriamente si chiamano nelle piante parti semplici, e materiali, imperocchè esse vengono per nutrimento, e partousi per seccazion del-

le piante. \* SECCÉDERE. Ritirarsi, Tirarsi in disparte, Ap-

partarsi. Bemb.

SECCHERÉCCIO. Sust. Siccità. Lat. siccitudo, ariditas . Gr. Engorns , Engasia . Haesiruzz. 2. 14. Se alcuno usi la considerazione delle stelle per cognoscere le cose future, le quali hanno cagione da cele-stiali corpi, come s'è i seccherecci, e le piove, o cota' cose, non sarà illicito.

SECCHERECCIO. Add. Quasi secco . Lat. senia-

ridus . Gr. nuigneos .

(\*) SECCHERIA. Seccaggine, Cosa secca, e da nulla. Lat. sutilitas. Gr. odvagia. Cecch. Esalt. cr. 2. 4. O questa è la più secca secchetia, Ch' io sentissi giammai.

SECCHERICCIO. Add. Lo stesso, che Secchereecio, Quasi secco. Lat. semiaridus. Gr. nuigngos. Dav. Colt. 178. Vedendolo stentato, o secchericcio, o poco vegnente, poco bene verrà; però lasciolo. E 185. Da tre anni in là non si tocchi col pennato, ma con le mani si dibruchi, e levi il secchericcio ( qui in forza di sust., e vale: i rami secchericci, o seccagginosi.

SECCHEZZA. Astrutto di Secco . Lut. siccitas . aritudo . Gr. ξηςότης , ξηςασία . Pallad. Magg. 1. Nelle

maremme si seghino i sieni anzi ch' egli s' abbronzino di secchezza. Cr. 1. 4. 10. Ne'vecchi s' ingenerano febbri ardenti per la secchezza delle loro nature. E 5. 7. 9. Nell' ore della molto secchezza le spighe, e i legami si rompono. Dant. Purg. 24. Vedi messer Marchese, ch' ebbe spazio Gia di bere a Forli con men secchezza, E si fu tal, che non si senti sazio. But. ivi . Con men secchezza, cioè con minore asciugaggine, the non avea ora quando io lo vidi.

S. I. Per meinf. Coll. SS. Pad. Bisogno fa, che la

mente piena della secchezza de' vizjo s'inchini immantanente in parte carnale, e caggia. Varch. Lez. 649... Per fuggire la troppa licenza, e liberta de versi sciolti, e schifare la secchezza ec. e la strettezza delle rime ec.

ritrovò ec.

S. II. Secchezza, dicesi nelle pitture, e scolture, o he componimenti, Quella troppo affettata diligenza, che vi apparisce usata dall'artefice, o dall'autore, che 'l fa dare nella maniera secca, e sofistica. Lat. pingendi etc. forma sicca. Tac. Dav. Perd. eloq. 412. E tutte quelle secchezze d' Ermagora, e d' Apollodoro parevano il secento (il T. Lat. ha quicquid aridissimis libris pracipitur ). E Post. 453. Siccome la somma diligenza nel; finir le statue , o pitture , che veder si deono da lon-

tano, riesce stento, e secchezza.

\* S. III. Secchezza fig. si dice da' Mistici per Aridità di spirito. Segner. Cancord. Nè men può dirsi che egli si dilunghi mai punto dal proprio stato, perchè nelle sec-

chezze egli mediti.

SECCHIA. Vaso cupo di rame, ferro, legno, o altro, col quale s' attinge l'acqua. Gr. καλπίς. Bocc. nov. 52. 5. Si faceva davanti all' uscio suo recare una secchia nuova. E nov. 64. 9. Perche, presa la secchia colla fune, subitamente si gittò di casa per aiutarla, e corse al pozzo. Franc. Sacch. nov. 64. Io non provai mai peggior bestia i quando io y' era su, mi parea esser la secchia de' vagellai. Cr. 5, 31. 2. Larice è buono spezialmente da farne le secchie, nelle quali si reca l'acqua. Car. lett. 1. 18. A dispetto della pioggia, che veniva giù a secchie, si calò subito alla volta nostra (qui posto: annerhighu, e vale Diretto contanta. stra ( qui posto avverbialm, e vale Direttamente, In gran, copia.) . son

gran copia). de la come le secchie, diciamo in proverb del-l'andare continuamente attorno, o in giù, e in su . Ciriff. Colv. 3. 90. E vanno in giù, e n su come le secchie. Malm. 5. 10. E lui, ch'ormai ha dato nelle vecchie, Fa ire in giù e in su come le secchie.

S. II. Ripescar le secchie, figuratam. si dice del Racconciare con fatica gli nltrui errori.
S. III. In modo proverb. Malm. 7. 69. Che tanta
volte al pozzo va la secchia, Ch'ella vi lascia il mapico, o l'orecchia (ed ha lo stesso significato, che quell'altro: Tanto va la gatta al lardo, ch'ella vi lascia la zampa. V. GATTO S. XXVI, Lat. exitus legem saepe violantium malus est. J.

S. IV. Non dar bere a secchia, in modo proverb. va-le lo stesso, che Non dar fuoco a cencio, Non fare un minimo servigio, e che non costa niente. Lat. ignis

da non le versar (qui per timilit.).

\*\* SECCHIATINA. Piccola secchiota, Lippi Malm.

Ded. Amati.

SECCHIELLO. Dim. di Secchia. Lat. situla. Gr.

καλπίς. Gal. Sist. 181. Sospendasi anco in alto qualche secchiallo.

che secchiello, che a goccia a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso d'angusta hocca.

SECCHIO. Propriamente quel Vaso, entro il quale si raccoglie il latte nel mugnere. Menz. rim. 1. 299.

Men vago allo, che dentro al secchio inonda, E il

puro latte ,o onde la neve è vinta . E 303. Batti quel secchio; ecco che in gruppo or sono ( parla dell'api ). \* SECCHIOLINA. Dim. di Secchia, e comunem. s' intende quella, entro la quale si reca l'acqua Santa. Cocche S. M. N. Ossi biene some senti-

SECCHIONE. Accrescit. di Secchio, e anche Secchia grande ... Lat. citula magna , sinus . Plaut. Bocc. nov., 15. 30. Noi siam qui presso ad un pozzo, al quale suole essere sempre la carrucola, e un gran secchione Donte Purge 18. Fatta, come un secchion, che tutto arda Menzo satta Ed un secchione elle

empierian di latte maionire la 2011, arvich at SECCHISSIMO. Super. di Secco. Lati aridissimus. Gr. Engeratos . Coll. Ab. Isac. cap. 19. Il nostro Signore, quando comincióe a pugnare col diavolo, si lo

gnore, quando comincióe a pugnare col diavolo, si lo sconfisse in luogo diserto secchissimo.

+ SECCHITA, SECCHITADE, e SECCHITATE.

V. A. Secchezza, Seccore, Aridità, Siccità, Mancanza di umore. Lat. siccitudo, siccitas. Gr. Engorns, Engavia. Cr. 2. 4, 13. Quando i legni si fendono per secchità, spesse volte la fessura si profonda infino alla midolla. E nun. 14. In processo d'etade declinano a secchità, e a giallezza. E 6. 2. 15, Si lavori (Lorto) alto due niedi. imperocchè così coltivato abbandona. alto due piedi, imperocchè così coltivato abbandona la secchità. Mil. M. Pol. Nel quale hae grande secchitade, e non v'hae frutti, nè acqua, se non amara. S. Grisost. Avvenne, che dopo non molto tempo, che [ questo che vi è per errore : vedi l'ediz. di Fir. 1821. a pag. 192.] tutta quella contrada era in grande steri-

lità, e secchitade, perchè non era piovuto gran tempo. SECCHITUDINE. V. A. Secchità, Secchezza. Lat. siccitas: Gr. ξηρότης. Cap. Impr. prol. Avvenendo soprabbondante secchitudine nella terra per soprastanza

d' ordinata piova.

SECCIA. Quella paglia; che riman nel campo sulle barbe delle biade segate; e'l Campo stesso, nel quale Ly couch. S. ell' e. Stoppia. Lat. stipula. Gr. xalaun. Cr. 2.13. 25. Nelle parti di Toscana gli esperti cultivatori seminano i lupini nel tempo, che si seminano le rape ec. nelle terre cultivate; o nelle stoppie; ovvero secce, due volte arate E 6, 98. 2. Anche si semina ne' came pi nudi, e ancora nelle secce acconciamente, se ottimamente saranno arate. Varch. rim. past. 217. Lo fei di voce privo, e di vita orbo Rotolando cader dentro una seccia.

SECCO. Sust. Siccità , Aridità . Lot. siccitas , siccum . Gr. Engov . G. V. 9. 185. 1. In Puglia fu si gran secco, che più d'otto mesi stette, che non vi piovve. Pass. 369. Pognamo, che fia un gran secco, come già è issuto. Franc. Sacch. rim. 46. Se dicon venir pioggia, allor vien secco. Boez. Varch. 3. rim. 9. Tu con proporzion certa, e misura Debita gli elementi insieme leghi, Perchè il freddo col caldo, e'l secco dura Col molle. molle.

S. I. Secco in forza di avverbio, in vece di Seccamente . Lat. sine lenocinio . Gr. axoutws . Tuc. Dav. stor. 1. 244. Così secco, e senza prometter donativo

parlo (qui figuratam.).

5. II. A secco, posto avverbialm. vale Senza l'aiuto, e compagnia dell'umido. Lat. sine aqua. Gr. avidous.

Bern. Orl. 1. 16, 45. A Verona, a Montorio, dove il.

rame S' acconcia a forza di acque, e non a secco.
S. III. Per metaf. Car. lett. 1. 164. Troppo larga usura m' avete pagata d' un saluto così a secco, come quello, che vi porto da mia parte il nostro messer Gio-

S. IV. Muro a secco, vale Muro fatto senza calcina; e Murare a secco, Rar le mura senza calcina. Stor. Pist. 55. Uguccione giunse alla postierla delle mura di san Fridiano, che era murata a secco, e smurolla. Buon. Tanc, 4. 9. Io vo'sta sera valicare Sin di la

d' Arno, per finir quel muro, Quel muro a secco,

che tu sai, compare. S. V. E figuratam. si dice di Chi fa le cose con poca stabilità , e sussistenza . M. V. 9. 70. E per questa simigliante fortuna avemo considerato, che i tiranni murano a secco (cioè: non confermano mai bene lo sta-to loro). Buon. Tano. 1. 4. A questo mo' l' arebbe paglia in becco, E i' murerei la mia fabbrica a sec-

S. VI. Diciamo in ischerzo: Murare a secco, del Mangiare senza bere . Malm. 9. 7. Dove per aver meglio il suo dovere, Fece al principio un bel murare a secco; Quando fu pieno, al fin chiese da bere.

S. VII. Rimanere a secco, vale Rasciugarsi, e Ri-

maner senz acqua le cose, che ne hanno bisogno, e son

use ad averne.

S. VIII. Rimanere, o Restare in secco, si dice anche del Mancar l'acqua sotto alle navi, o ad altra simil cosa, che galleggi. Lat. maris brevia pati. Gr. εις βραχέα εμπίπτειν. Tes. Br. 4. 3. La balena è di maravigliosa grandezza ec. e molte volte rimane in secco per basso di fondo; e questo è, perchè'l mare cresce, e scema trenta piedi, siccome noi avemo detto di sopra . Libr. Son. 65. Guazzando sol per non restare in secco.

S. IX. Rimanere in secco figuratam, vale anche Essere abbandonato. Lat. destitui. Gr. απολείπεο θαι. Dav. Seism. 86. Alla qual nuova corse a Maria ognuno, ed

egli rimase in secco.

S. X. Rimanere in secco si dice anche del Mancare altrui, in favellando, e le parole e i concetti; e si dice anche di qualunque altro impedimento, che s' incontri in far checchessia . Lat. acquam haerere . Gr. a'nogeiv. Salv. Granch. 3. 9. Non vi sollevate in isperan-za, Che qui comincian le dolenti note; E ch'io rimango in secco! Car. lett. 1. 114. Voi avete a sapere la prima cosa, ch' io sono restato a questi giorni in secco.

S. XI. Anfanare a secco, maniera proverbiale, che vale Affaticarsi senza profitto. Lat. ignem caedere. Gr. εις πυρ ξαίνειν. Lab. 147. Tu farnetichi a santa,

e anfani a secco

S. XII. Saper di secco, si dice del Vino, che nelle botti sceme ha preso l'odore della parte del legno, che resta asciutto . Soder. Colt. 99. Se egli sappia di secco [ il vino ] o abbia odor cattivo, caccinvisi dentro fiaccole accese, e vi si spengano.

S. XIII. Annestare in sul secco, o Dire di secco in secco . Varch. Ercol. 80. Annestare in sul secco , o dire di secco in secco, si dice d'uno, il quale, mancandogli materia, entra in ragionamenti diversi da pri-

ma, e fuori di proposito.

S. XIV. Dire, o Fare checchessia di secco in secco, modo basso, che vale Dire, o Fare checchessia inaspettatamente, o improvvisamente, o per lo più senza ca-gione. Fir. nov. 4. 226. E' le cominciò di secco in sec-co a dir queste belle parole. E dial. bell. donn. 426. Allora una certa vecchia, che era venuta per accompagnare a casa non so chi di quelle donne, di secco in secco disse . Cecch. Donz. 4. 8. Vorrei, che Di secco in secco egli arrivasse in su.

SECCO . Add. Privo d' umore. Lat. siccus , aridus . Gr. Engos. Bocc. Intr. 7. S' avventava a' sani non altrimenti, che faccia il fuoco alle cose secche. Dant. Purg. 9. Cenere, o terra, che secca si cavi, D' un color fora col suo vestimento. E 21. Secco vapor non surge più avante, Ch' al sommo de' tre gradi. Vit. SS. Pad. 1. 83. Venne grandissima piova, per la quale quella terra secca, e arenosa, poichè fu ben bagna. ta, e inrigata, generò, e produsse tanti serpenti vele-

nosi, che ec.

S. I. Per similit. vale Mancato, Cessato. Petr. son. 251. Secca è la vena dell' usato ingegno.

S. Il. Secco, in forza di sust. per Seccume . Pallad, Marz. 21. Voglionsi potare tagliandone il fracido, e'l secco .

ς. III. Per Magro. Lat. gracilis, aridus, macilentus. Gr. ἰσχνός, λεπτός, λαπόκρεως. Pist. S. Gir. F. R. Pe' digiuni, e pe' disordinati caldi era diventato secco, e nero a modo di Saracino di quelli d' Etiopia. Bocc. nov. 20. 5. Siccome colui, che era magro, e secco, e di poco spirito. Amet. 63. Con tutto il capo muove le vizze parti, e così le braccia deboli, e il sec-co petto. Dant. Purg. 23. Non credo, che così a buc-cia strema Erisiton si fusse fatto secco Per digiu-

S. IV. Rogna secca, vale Rogna minuta, che fa pochissima materia. Lat. scabies . Gr. voça. Fr. Iac. T. Rogna secca serrata, Che pare incoticata.

S. V. Cambio secco, termine mercantile. V. CAMBIO S. VI. Secco, dicesi anche d'Opera stentata, o in cui apparisca soverchia e minuta diligenza nello stile; o nella maniera; e si dice di componimenti, pitture; sculture, o simili. Lat. siccus. Tac. Dav. Perd. eloq. 413. Pare Pacuvio, ed Azio maniati, non pure nelle trage-die, ma nelle sue Orazioni, sì duro, e secco è.

S. VII. Secco, si dice anche di colui che è troppo misero, o gretto, o sofistico nelle operazioni, e si traporta anche alle operazioni medesime. Lat. aridus , pumiceus . Cecch. Esalt. cr. 2. 4. O questa è la più seeca

seccheria, Ch' io sentissi giammai

\* S. VIII. Maniera secca, dicesi da Pittori, e Scultori Quella per cui si fa vedere più di quello, che la natura è solita di far vedere nella figura rappresentata; si dice pure di Colui che dintorna seccamente, cioè sen-

ta alcuna morbidezza le opere sue. Voc. Dis. + SECCOMORO. Sicomoro. Lat. sycomorus. Gr. ouxoμοςον. Cr. 5. 54.1. Il seccomoro è un piccolo arbore simigliante quasi al sanguine, quanto è alla forma del legno, il quate produce bellissime verghe, e la sua buccia è bel-lissima. D. Gio. Cell. lett. 14. Zaccheo ricchissimo, non potendo vedere Cristo nella turba, salie in sul seccomoro per vederlo. E appresso: Seccomoro è in-

terpretato arbore della santa pazzia. SECCORE. Secchitade. Lat. siccitas. Gr. Engo-

rar vento Smugne le barbe pe' poggi, e pe' piani.

SECCUME. Tutto quello, che ha di secco sugli arbori, e sulle piante. Cr. 5. 5. 4. Deesi potare il seccume, ed il fracidume, che in esso (ciriegio) fos-

S. Seccumi, si dicono anche le Frutte, che si sec-

cano, come fichi, uve ec.
SECENTO, e SEICENTO. Nome numerale; che contiene sei centinaia. Lat. sexcenti. Gr. ¿gaxcotot.
M. V. 6. 35. Seicento de loro fanti appiè forniti di seghe ec. furono mandati per acqua al navilio. Cronichett. d'Amar. 23. Dietro a lui si vennono altri suoi navilj con secento uomini, e con assai tesoro. E 139. Ragunarsi a casa Soldanieri ec. con secento cavalieri

S. Secento, Parere il secento, o simili, diconsi di Per-Tedeschi . sona, che in fatti, o in parole si stimi oltre al connenevole, o che abbia grande apparenza. Libr. Son. 55. Tien, tien, pon rena, largo ecco il secento. Alleg. 100. Si pagoneggian tuttavia per le pancacce, ch' e' paiono il secento. Tac. Dav. Pred. eloq. 412. E tutte quelle secchezze d' Ermagora, e di Apollodoro parevano il secento (il T, ha in onore erat). Borgh. Mon. 164. Ne tenne uno (cavallo) la famiglia de Benci per correre, di questi, che si chiamano barberi, che per

essere stato pagato fiorini 600. d' oro si chiamò il secento: dal quale nacque quel proverbio ancora in uso, di chi per bellezza di veste, o di ricchi drappi, che egli abbia intorno, si pagoneggia: e' gli par esser il secento. Varch. Ercol. 67. Fu tratto da quelli, che parendo loro essere il seicento, hanno sempre in bocca

(\*) SECÉSPITA. V. L. Sorta di coltello, che serviva ne' sacrifisi degli antichi. Lat. secepista. Car. lett. 1. 12. Quella di mezzo è la secure, o'l malleo, o la secespita, che se la chiamassero, con che ammazzavano le vittime .

SECESSO . V. L. Recesso . Lat. secessus . Gr. avaxwenois. Fir. As. 51. Finalmente ella è un piacevole

secesso di tutta Italia.

(\*) S. Dicesi anche Evacuare, o Ributtare per secesso, o simili, e vale Scaricare per la parte del sedere . Lat. per secessum exonerare, excernere. Gr. αποπατείν, αποσχευάζαν. Red. Cons. 1. 37. Quelli umori biliosi e pituitosi, i quali per secesso, e per vomito si sogliono ributtare, non sono cagione della colica, ma ec.

SECO. Vale Con se. Si usa con tutti i generi, e

numeri: e significa, oltre a quello, che si esprimerebbe colle dette particelle Con se, anche Con lei, Con loro, Con lui. Lat. secum. Gr. μεθ' έαυτε. Βοcc. Proem. 5. Esse ec. quasi oziose sedendosi, volendo, e non volendo, in una medesima ora seco rivolgono diversi pensieri. E nov. 43. 9. Perchè egli sospirando, e piagnendo, e seco la sua disavventura maladicendo, vegghiava. E nov. 60. 5. Seco proposero di fargli di questa penna alcuna bessa. E nov. 100. 20. Fece veduto a' suoi sudditi, il Papa per quelle aver seco dispensato di poter torre altra moglie. Petr. son. 204. Tu te n'andasti, e'si rimase seco. E son. 212. Quel giorno ch' i'lasciai grave, e pensosa Madonna, e'l mio cor seco. E son. 256. Due gran nemiche insieme erano aggiunte Bellez-za, ed onesta con pace tanta, Che mai ribellion l'anima santa Non senti, poiche a star seco fur giunte. Dant. Par. 28. Dunque costui, che tutto quanto rape L' alto universo seco, corrisponde Al cerchio, che più ama, e che più sape.

S. I. S' accompagna co' nomi Medesimo, e Stesso, in qualunque genere, e numero, e vole lo stesso. Lat. se-cum ipse, secum ipsa etc. Gr. αυτός μεθ' εαυτέ etc. Bocc. nov. 1. 10. Assai vicini della camera, nella quale ser Ciappelletto giaceva infermo, seco medesimi co-minciarono a ragionare. E nov. 34. 3. Essa seco stessa immaginando, come fatto esser dovesse, ferventemente di lui s' innamorô. E nov. 49. 17. La grandezza del-l'animo suo, la quale la povertà non avea potuto, nè potea rintuzzare, molto seco medesimo commendo. E nov. 65. 10. La quale questo vedendo, disse seco mede-simo. E nov. 68. 6. E trovatolo al dito della donna legato, disse seco stesso. Dant. Inf. 25. Le gambe colle cosce seço stesse S'appiccar si, che 'n poco la giuntura Non facea segno alcun, che si paresse. E Par. 5. E semplice, e lascivo Seco medesmo a suo piacer com-

S. II. Se gli pone talora davanti la particella CON. Bocc. nov. 42.9. Carapresa ec. a lei ritorno, e tutta nel suo mantello stesso chiusala, in Susa con seco la meno. Lab. 38. Parvemi allora, nel viso rignardandolo, che egli alquanto delle mie parole ridesse con seco stesso. Vit. S. Gio: Bat. 197. Ponevasi da un lato ec. e trastullavasi con esso seco medesimo.

S. 111. Sego, per Seco disse una volta sola per la rima. Dant. Purg. 17. SI fa con noi, come l' nom si fa

SECOLARE. Surt. Quegli, che vive al secolo, e non milita satto religion claustrale; Laico. Lat. laicus, secularis . Gr. 200 uixos . Bocc. nov. 24. 3. Ne mai fal-

liva, che alle lande che cantavano i secolari, esso non fosse. Maestruzz. 1. 36. Vagliono [le indulgenze] a' religiosi, siccome a' secolari. Vit. SS. Pad. 1. 86. Innumerabile moltitudine d'infermi, e d'altri assai religiosi, e secolari trassero a lui.

SECOLARE. Add. Di secolo, Attenente a secolo Laico . Lat. secularis , S. Gir. e S. Ag. Pass. 127. Si può confessare ogni persona laica, e secolare, nomo, o femmina, che sia. Bocc. nov. 6. 1. Nè io altresì tacerò un morso dato da un valentuomo secolare ad uno avaro religioso . Maestruss. 1. 6. Se egli è chierico secolare, non può il Vescovo dispensare con lui senza coman-damento del Papa. E 1. 23. I bigami sono privati d'ogni brivilegio chericile, e legati a foro secola-

S. Secolare, per Mondano, Profano; Contrario di Sacro. Lat. profanus. Gr. 200 μιχός. Pass. 245. Non solamente nella santa scrittura si truova, li superbi da Dio esser distrutti, e giudicati, ma eziandio nelle scritture secolari. M. V. 9. 55. Ponendo fine alle tempeste secolari, che colla lingua sua ornata di ben parlare aveva commesse. Amm. ant. 36. 3. 3. Non è mezzano peccato, conciossiacosachè l'uomo abbia tanti belli parlamenti di Dio, e delle sue opere, se lasciando quel-le, l' nomo parli secolari cose. Cavale. Frutt. ling. Certo è, che lontano è da Dio quell'animo, il quale nel tempo dell'orazione è occupato di cure, e di sollecitudini secolari.

SECOLARESCAMENTE. Avverb. Con modo seco-laresco. Lat. profane. Gr. χοσμικώς. S. Bern. lett. Questa necessità del manicare non si faccia carnalmente, nè secolarescamente, ma come si conviene al mo-

naco, e servo di Dio.

SECOLARESCO. Add. di secolo, Attenente a secolo, Laico. Cavalc. Frutt. ling. Altro frutto debbe fare chi è chiamato, e posto in istato di religione, e di vita spirituale, che chi è chiamato, e posto in istato di matrimonio, e d'impedimenti secolareschi.

S. Secolaresco, per Mondano, o Profano; Contrario di sacro. Lat. profanus. Gr. 20041205. Mirac. Mad. M. La quale era molto secolaresca, e varia. Pass. 134. Non buffone, non cortigiano, non secolaresco. Coll. SS. Pad. Non sono obbligati da veruni affetti di parenti carnali, nè a veruni legami d'opere secolaresche. Coll. Ab. Isac. cap. 16. Coloro, che inebriano di speranza, diventano accesi, e non ricevono tribolazione, e'nulla cosa secolaresca.

\* SECOLARITÀ. T. de' Curiali. Appartenenza, e

Ragione secolare.

F SECOLETTO . Dim. di Secolo , in signific. d'età presente, e su così detto per dispregio. Menz. sat. 1. E questo secoletto miterino Ha converso in sassate il ber-

lingozzo

SECOLO. Propriamente lo spazio di cento anni; e prendesi anche per tempo indeterminato. Lat. seculum. Gr. aidv. But. Purg. 21. 2. Secolo propriamente si dice tempo di cento anni. Dant. Purg. 16. In rimproverio del secol selvaggio. E Par. 7. Onde l'umana spezie inferma giacque Giù per secoli molti in grande errore. Petr. son. 213. La dolce vista del bel viso adorno, Che me mantenne, e'l secol nostro onora. Bocc. nov. 51. 2: Qual si sia la cagione, o la malvagità del nostro ingegno, o inimicizia singulare, che a' nostri secoli sia portata da' cieli. Tes. Br. 1: 19. Si tornerà egli a quel-la parte il suo conto, secondo l'ordine dell'etade del secolo, per più apertamente mostrare lo stato, e'l cominciamento delle genti infino al nostro tempo. Red. lett. 2. 159. Questo costume del ber caldo, dura anco-ra a i secoli nostri nel Giappone.

S. I. Secolo, per lo Mando, e le Cose mondane. Lat. seculum, mundus, præsens vita. Gr. aiwy, xio µ25, o παρων βίος. Cavalc. Frutt. ling. La mala vita, e lo spargimento delli sentimenti, e sollecitudini del secolo impediscono le nostre orazioni. Coll. SS. Pad. Lascióe star l'ermo, e tornoe alla vana filosofia di questo mondo, e alla vanità del secolo G. V. 5. 16. 3. La fece uscire del monistero, e dispensò in lei ; ch' ella potesse essere al secolo, e usare il matrimonio . W. V. 8. 2. Entro, nella via della penitenza, e abbandonato il secolo, teneva vita solitaria.

ort + the S. II. Secolo fu usato anche per tutto il processo del tempo. G. V. lib. 1. cap. 2. E fu cominciata la detta torre, ovvero mura di Babilonia 700. anni appresso che fue il diluvio, e 2354. anni del cominciamento del secolo infino alla confusione della Torre di Babel . E cap. 10. E ciò fu 3200. anni dal cominciamento del secolo .

\*\* S. III. Secolo, per Stato di vita. Dant. Inf. 2. Tu dici che di Silvio lo parente Corruttibile ancora ad immortale Secolo andò, e fu sensibilmente [ all' Inferno dove Enea andò].

S. IV. Esser fuor del secolo , o simili figuratam. vagliono Aver perduto l'intelletto . Lat. stupidum , dementem esse : Gr. avaur Ditws Exav. Fir. As. 47. Alla qual dimanda rispose quel valente indovino senza intelletto, e fuor del secolo. Ambr. Cof. 3. 6. Ch'io per me son quasi uscito del secolo.

S. V. Cavar del secolo , vale Cavar di cervello . Fir.

Morire Brun. Tes. 1. 44. David regno 40. anni, e passo di questo secolo in età compiuta . E. 2. 29. Quando passò di questo secolo, come a Dio piacque, l'imperio vacò lungamente senza Re. Stor. S. Onofr. 145. Padre, io voglio, uscito che sarai di questo secolo, rimanere in questo luogo...

SECONDA. Sust. Membrane , nelle quali sta ninvolto il feto nell' utero, e che escono di corpo alle partorienti dopo l'uscita del feto, quasi un secondo parto; che anche si dicono Secondine. Lat. secundæ, secundarum . Gr. mi Uçaça. Cr. 6. 11. 1. L' abruotina ec. caccia fuori la seconda, e'l feto, e fa pro al ragunamen-

to della bocca della matrice.

SECONDA. Il secondare . S: I. Onde diciamo Andare a seconda de' fiumi , e simili, che vale Seguitar la corrente, o Navigare secondo la corrente dell' acque. Lat. secundo flumine navigare. Gr. κατά εδν νηχεσθαι. Dant. Purg. 4. Tanto che'l suo andar ti sia leggero, Come a seconda giù l'andar per nave. Bern. Orl. 1. 5. 83. E lungo"l fiume se ne va a seconda.

S. II. Andare a seconda ad alcuno, figuratam, vale Andargli u' versi , Campiacerlo . Lat. alicui obsequi ,

obsecundare. Gr. χαρίζεσθαι τινι .

SECONDAMENTE. Avverb. Nel secondo luogo. Lat. secundo, secundo loco. Gr. δεύτεςον. Conv. 65. Primamente perocchè la virtà dee essere lieta, e non trista in alcuna sua operazione ec. secondamente perocchè la virtù dee muovere le cose sempre al migliore. Dant. Purg. 13. Noi eravanio al sommo della scala, Ove secondamente si risega Lo monte. Difend. Pac. Elli s'appog-

giano a riposo, e secondamente a verità. + SECONDAMENTECHE, e SECONDAMENTE CHE. Avverb. Come, Secondoche. Lat. prout, sicut. Gr. woe. Pallad. Genn. 15. Ancora delle sorbe, secondamente che delle pere, si fa vino ed aceto (il Lat. ha: sicut ex pyris). E Febbr. 27. Voglionsi piantare due insieme, o tre, secondamentechè gli ulivi. Cr. 2. 7. 1. L' una pianta all' altra s' unisce, secondamentechè'l pedale s' unisce alla radice, e siccome il ramo al pedale. E 8. 4. 5. Se delle dette colonne verdi si faccia verde tetto sopra'l tetto della casa d' altezza d' un

uomo, e di huone viti piantate intorno si cuopra, secondamentech'io già feci . Vit. Crist. D. Secondamentech' io ebbi da un frate, che'l vide . Esp. Pat. Nost. Egli è maggior peccato in persona ordinata, o prete, o diacono, secondamentechè l' Ordine è più grande. Coll. Ab. Isac. cap. 45. L'anima hae due occhi, sicco-mente. Pallad. cap. 4: L'acqua è fredda ed umida, e perciò da nullo nutrimento a corpi degli uomini, nè accrescimento, se non composta con cibi secondanamente [l'ediz. di Verona legge secondariamente] com-

posti di composizione di quattro elementi SECONDARE. Seguitare, Andar dietro si nel pen-sare, sì nel parlare, come nel moto. Lat. prosequi.Gr. συνακολυθείν. Bocc. nov. 67. 1. Alla quale il Re im-posto aveva, che secondasse. Dant. Purg. 1. Perocchè alle percosse non seconda. But. ivi: Non seconda ec. perchè non consente, quando l'onda la percuote, e non consentendo l'onda, la rompe, o la spoglia delle sue fronde, e così perde la vita. Dant. Purg. 16. Ma-raviglia udirai, se mi secondi. E Par. 25. Come discente, ch' a dottor seconda Pronto, e libente.

97 + S. I. Secondare per Venire in secondo luogo. Petr. cap: 82 Ed un gran vecchio il secondava appresso. Tass. Ger. 17: 16. Secondan quei che posti in ver l'au-- rora Nella costa asiatica albergaro (nella stanza anteced. egli aveva detto: Nel primiero squadrone, e nel-Ma susseguente ripiglia: Quella che terza è poi, squadranon pare). Monti.

M.S. II. Per metaf. Lat. obsequi, obsecundare. Gr. บัพธคุระเง, บัพทุธรระเง . Varch. Ercol. 56. Quello, che essi [ Latini ] dicono obsequi, noi diciamo andare a i versi, o veramente, con una parola sola, secondare. E 63. Come direste voi nella vostra lingua, quello, che Terenzio disse nella Latina subservire orationi! V. Secondare, o andar secondando il parlare altrui, e accomodarsi al parlare. Bocc. nov. 18. 9. A secondare li piaceri d'amore, e a divenire innamorata mi sono lasciata trascorrere. Sagg. nat. esp. 297. Benchè per loro stessi non possano contaminare la purità delle teoriche speculazioni, nondimeno per colpa della materia, non sempre s' adattano a secondare. Borgh. Orig. Fir. 156. Egli è troppo manifesto, quanto i popoo per vero amore, o per timore, o per isperanza volentieri imitino i fatti, e secondino le voglie de' si-

SECONDARIAMENTE. Avverb. Nel secondo luogo. Lat. secundo, secundo loco . Gr. divregov . Pass. 1. Imprima diremo, che cosa è penitenza ec. secondariamente quali sono quelle cose, che alla penitenza c'inducono . E 312. A voler avere, e trovare questa scienzia necessaria, ci conviene osservare tre cose. In prima il luogo, dove si truova; secondariamente il modo come si truova; e appresso il fine, per lo quale l'uomo la dee trovare. Coll. SS. Pad. Secondariamente dice del parentado tuo. Annot. Vang. Anche un' altra volta egli m' ingaunò, imperocchè mi tolse l'essere il primogenito, e ora secondariamente m' ha tolta la mia benedizione. Maestruzz. 2. 32. 1. Puote essere alcuno ricevuto nel piato suo per testimonio! no; nè princi-palmente, nè secondariamente. Cr. 10. proem. 2. Trattando in che modo si pigliano gli uccelli, e seconda-

riamente le bestie salvatiche, e poi de' pesci. SECONDARIO. Avverb. Nel secondo luogo, Secondariamente. Lat. secundo, deinde, secundario. Gr. δεύτερον, δευτέρως. Cavale. Speech. cr. Secondario gli comincera a dispiscere. Maestruzz. 2. 19. Non perciò in uno medesimo ordine, ma in prima, e principalmente quando manca la verità, e secondario quando

manca la giustizia.

SECONDÁRIO. Add. Che succede dopo il primo. Lat. secundus , secundarius . Gr. dev'regos . Maestruzz. 1. 7. In due modi è da considerare la messa: il primo si è quanto a quello, che è essenziale in essa, cioè il corpo di Cristo ec. ovvero quanto a quello, che è legato col sacramento, e quasi secondario. But. Purg. 30. 2. Si mette ad esecuzione ec. per molte altre cagioni secondarie. Red. Ins. 109. Non per un fine primario, e principale: ma bensi per un utizio seconda-

\* S. Secondario, T. degli Astronomi. Aggiunto di quei Pianeti, che girano intorno ad altro pianeta; che anche diconsi Pianeti del secondo ordine.

SECONDINA. Seconda. Lat. secundæ . Gr. Tá deú-7200 . Tes. Pov. P. S. cap. 45. Il prezzemolo pesto messo nella natura fa uscire la creatura morta, e le secondine. E appresso: Trita il zasserano, e fanne come una noce, e appiccala alla coscia, e farà uscire la creatura, e la secondina. Cr. 6. 33. 2. La sua cenere [ del capelvenere ] ec. provoca l'orina, e rom-pe la pietra, e fa venire i mestrui, e mena fuori la secondina.

SECONDO. Add. Quello, che seguita in ordine immediatamente dopo il primo. Lat. secundus. Gr. Seú-TEgos. Dant. Par. 3. Che del secondo vento di Soave Generò 'l terzo, e l' ultima possanza. E 13. Che non ebbe secondo Lo ben, che nella quinta luce è chiuso (cioè: non ebbe mai pari). Bacc. Introd. 30. Delle qua-li la prima, e quella, che di più età era, Pampinea chiameremo, e la seconda Fiammetta, Filomena la terza ec. E nov. 61. 7. E stando un poco, Federigo picchiò la seconda volta. Petr. canz. 42. 2. Poco spazio ascende L' alte ricchezze a null' altre seconde ( cioè: inferiori). E 49. 5. Vergine sola al mondo senza esem-pio, Che'l ciel di tue bellezze innamorasti, Cui nè prima fu simil, ne seconda [ cioè: ne maggiore, ne prossima ]. Tac. Dav. ann. 4. 84. Alla memoria di Druso s' ordinarono gli onori di Germanico, e più altri, come vuole adulazion seconda [ il T. Lat. ha posterior ]. Alam. Colt. 3. 67. Per far più adorne le seconde mense .

S. I. Per Favorevole Lat. secundus, prosper. Gr. ευήμερος. Petr. cap. 5. Tal venía contro Amore, e'n si secondo Favor del Cielo. Bocc. nov. 36. 4. Quantunque i sogni a quelle paiono favorevoli, e con seconde dimostrazioni chi gli vede confortino . Fiamm. 4. 106. Ma esse non vennero mai al tuo intendimento secon-

5. II. Minuti secondi, si dicono Quelli, ognuno de quali è la sessantesima parte del primo; e si dicono talora assolutam. Secondi, senza altro sust. Libr. Astrol. Quei gradi debbono esser partiti per minuti,

e per secondi.
\* S. III. Acqua seconda, T. de' Chimici. Nome che si dà a Quell' acqua forte, la quale ha già servito a

sciogliere qualche metallo.
SECONDO. Avverb. Nel secondo luogo, Secondariamente. Lat. secundo . Gr. devregus . Petr. son. 219. Quando Amor porse, quasi a dir, che pensi! Quell'onorata man, clie secondo amo.

S. Per Secondochè. G. V. 11. 129. 3. Bene ven' ebbe alcuni tra loro innocenti, secondo si disse. E 12. 57. 7. Si trovò, secondo si dice, che 'l detto frate Pietro inquisitore avea data licenza di portarla (l' ar-

me) a più di 250. cittadini.

SECONDO. Preposizione, che serve al quarto caso; e vale Conforme. Lat. secundum, ex, juxta. Gr. xa-Ta'. Dant. Par. 4. Secondo la sentenza di Platone. Bocc. nov. 42. 19. Aggiugnendo, che con sua licenza intendeva secondo la nostra legge di sposarla. E nov. 46. 11. Essi furono, secondo il comandamento del Re,

menati in Palermo . Amet. 37. Consenti a questo la lieta madre, e trovato un giovine secondo il suo cuore, il cui nome grazioso mi piacque, a lui per isposa mi diede. Cas. lett. 28. Permetta, che detto mandato abbia sua esecuzione secondo gli ordini della città.

\*\* S. I. Vale anche Dipendentemente. Gr. S. Girol. 9. Tutti uomini sono fratelli, e secondo il primo padre: e tutti i Cristiani sono fratelli di Cristo, secondo il battesimo. Vit. SS. Pad. 1. 196. Quanto alla vista parea molto umile, ma secondo (cioè, quanto) la ve-

rità era molto superba.

S. II. Vale anche Per , in significato di Per quanto comporta l'essere, o la qualità di checchessia. Bocc. nov. 15. 16. lo ti saprò bene, secondo donna, fare un poco d'onore. E nov. 85. 4. Era ben vestita, e secondo sua pari, assai costumata, e ben parlante. E nov. 99. 9. E quivi, secondo cena sprovveduta, furono assai bene, e ordinatamente serviti. Cron. Morell. 219. E secondo contadini, sono orrevoli persone, assettati, e puliti nel loro mestiero. E 256. Avrai riguardo, ch'ella sia donna pacifica, e non altera, o superba, e ch' ella sia, secondo donna, ragionevole, e intendente. G. V. 9. 65. 1. Buon uomo era, secon-

SECONDOCHE. Avverb. Vale lo stesso, che Conforme a che . Lat. prout , sicut . Gr. woei . Bocc. nov. 50. 10. Secondochè alla giovane donna ne venivan pia-cendo. E nov. 56. 3. Secondochè nell'animo gli cacendo. E nov. 50. 3. Secondoche nell' animo gli capea. E g. 6. f. 8. Secondochè alcuna di loro poi mi ridisse. Dant. Par. 14. Secondoch' è percossa fuori, o dentro. Cronichett. d' Amar. 61. Poca gente vi morì, forse tremila uomini, secondochè racconta Fabio, il quale vi fu in persona. E 110. A catuno diede oficio, secondoch' egli era degno.

+ SECONDOGENITO. Figliuolo nato immediatamento de denc' prime i a ci dica degli uanini. Lat. recundo

te dopo'l primo; e si dice degli uomini. Lat. secundo loco genitus. Gr. δευτερότοχος. G. V. 12. 98. 1. Figliuolo, che fu del Prenze di Taranto, secondogenito. Dav. Scism. 5. Comandò a Onan suo secondogenito che sposasse Tamar moglie stata del primo ec.

SECRETAMENTE. Avverb. Segretamente. Lat. secreto, clam. Gr. xquon . Franc. Sacch. nov. 202. Non ardiva quasi dirne alcuna cosa, se non che con certi

suoi amici secretamente si doleva.

SECRETANO. V. A. Intrinseco, Confidente. Lat. familiaris, intimus, necessarius. Gr. οίχεῖος, ἀναγχαῖ-ος, προσήχων. Vit. S. Gio: Bat. E alcun altro di

quegli più secretani.

+ SECRETARIO. Segretario. But. Purg. 20. 1. Lo
Re Carlo manifestò lo suo secreto a uno de suoi medici, lo più secretario, e considente, ch'egli avesse. Cavalc. Pungil. 255. Volle provare la moglie, che si vantava d'essere buona scoretaria, e dissegli in grande secreto, che aveva fatto un novo (in questi due esempi nel signific. del S. I. di Segretario).

\*\*\* SECRETIERE. V. A. Add. Secreto. Passav.

Amati.

SECRETISSIMO. Superl. di Secreto; Segretissimo. Lat. secretissimus . Gr. xçupiwraros . Varch. Lez. 450. Sarebbe il migliore tacitamente, e con secretissimo, e santissimo silenzio adorarlo.

SECRETO. Sust. Segreto. Lat. arcanum, secretum. Gr. απόβόητον. But. Purg. 20. 1. Lo Re Carlo manifestò lo suo secreto a uno de' suoi medici, lo più

secretario, e considente ch' egli avesse.

\*\* S. Per l' Interno dell' animo . Vit. S. Franc. 86. E'I frate disse ( a S. Franc. ); forte mi pare, che co-si vi tegnate nel secreto, come parlate ( sentiate così

male di voi stesso).
SECRETO. Add. Segreto. Lat. secretus, arcanus.
Gr. xguquos. Pallad. cap. 38. La cella, o la stazione

dell' api si faccia ec. in alcuna secreta parte dell' orto . Fr. Iac. T. 3. 5. 5. Per modo secreto del voler divino. Vit. SS. Pad. 1. 90. Pregollo, che in quella isola medesima in alcun luogo più secreto rimanesse. E 100. Li secreti misteri di Dio gli sieno a lui revelati per lo

merito della sua puritade.

\* SECRETORIO. T. de' Medici . Aggiunto di que' vasi, che servono alla secrezione. Cocch. Bagn. Tubuli secretorii, di cui è fabbricata la viscera del rene, per cui l'orina passa dentro all'uretere che è il

suo condotto escretorio.

+ \* SECREZIONE. Così chiamasi da' Medici la Separazione di un nuovo umore dal sangue, la quale si fa per opera o delle glandole, o delle estremità dei

vasi sanguigni . + \*\* SECULARE. V. A. Sust. Vit. S. Franc. 223. Vennero al luogo de' Frati molti seculari, e altri Religiosi per vedere. E sotto: Toccò e movè i chiovi colle sue mani, in presenza di molti seculari.

+ \*\* SECULARE. V. A. Add. Guitt. lett. 1. 2.

Ricchezza di terra, o d' auro, e catuna grandezza se-

culare ec. stimerem malvagia.

+ (\*) SÉCULO. V. A. Lo stesso, che Secolo. Lat. seculum. Gr. aiwv. Vit. S. Girol. 48. Certamente tu se' colui il quale fosti, e se' Iddio col tuo Padre eternale innanzi a tutti i seculi. E 62. Egli è giunto al palio, per lo quale avere ha tanto corso in questo pre-

SECURAMENTE. Avverb. Sicuramente . Lat. secure, tuto. Gr. ασφαλώς. Petr. canz. 31. 3. Purchè gli occhi non miri, L'altro puossi veder securamen-

\*\* SECURAMENTE CHE. Certo che. Vit. S. Gir. 89. Securamente che nell'altra vita mi troverò discor-

devole da' loro premj .

SECURANZA. V. A. Il securare . Lat. securitas . Gr. ασφάλεια. Frac. Barb. 161. 3. Che securanza nel cor noccia ad ella . Fr. Iac. T. 3. 14. 9. A tal pena ti

conduce La tua troppa securanza.

+ SECURARE. V. A. Assicurare; e si usa in signific. nett. neutr. e neutr. pass. Lat. securum reddere. Gr. ασφάλειαν παρέχειν. Franc. Barb. 148. 17. Come prodezza non è dell' uom forte Al debile dar morte; Così non è sovra colui vendetta, Ch' hai securato, e offesa non aspetta. Guitt. lett. 10. Molte securando son già perite. Poss. 65. Oh penitenzia, la quale i peccati perdoni, ec. le cose confinse e nascoste ischiari et apri, le cose paurose securi [questo es. è agg. dal Lombardi; noi abbiamo osservato che l'ediz. del Van-

gelisti alle pag. qui citate legge sicuri ]. SECURE. Scure. Lat. securis. Gr. widexus. Pass. 299. Glorias' egli la secure contra colui, che lavora con essa? quasi dica: no; che tutta la gloria del buon lavorio è del buon maestro, che artificiosamente mena la secure [quest'es. è aggiunto dal Lombardi; noi abbiamo riscontrata l'ediz. del Vangelisti alle citate pag. e in ambo legge scura ]. Lab. 246. Queste parole così dette sono i ronconi, e le securi, con le quali si tagliano ec. Ar. Fur. 23. 121. Questa conclusion fu la secure, Che'l capo a un colpo gli levò dal col-

lo

SECURISSIMAMENTE. Superl. di Securamente. Lat. tutissime. Sen. Pist. 104. Il quale va caendo, ove

viva onestissimamente, non securissimamente.

SECURITÀ, e SECURTÀ. Sicurtà, Sicurezsa.

Lat. securitas. Gr. ασφάλεια. Car. lett. 2. 65. Con chi m' è maggiormente amico piglio maggior securtà in questo caso. Salvin. disc. 1. 176. Effetti della fortezza sono la magnanimità, la siducia, la securità, la magniticenza. SECURO. Add. Sicuro . Lat. securus , tulus . Gr.

ασφαλής. Petr. canz. 41. 6. Con quest' arme vince-vi ogni cor duro: Or se' tu disarmato, i'son secu-10. Dant. Inf. 21. Securo già da tutti i vostri schermi . SECURTÀ. V. SECURITÀ.

SECUZIONE. V. A. Esecusione. Lat. executio. Gr. 722210015. G. V. 5. 15. 2. Ma poi Papa Chimento di Roma il mise a secuzione. Cron. Morell. 261. E così fu messo a secuzione.

SED. V. SE. Particella condizionale ec. S. VIII. + SEDANO. Apium graveolens Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice a fittone, fibrosa, scuro-rossa al di fuori, bianca internamente, lo stelo nodoso, grosso, striato, le foglie pennate, o bipinnate, le fo-glioline cunei-formi, incise, larghe, liscie, i fiori per lo più ascellari, bianchi, a ombrella sessile, ordinariamente senza involucro. Fiorisce nel Luglio, ed è indigena nei luoghi umidi. Red. Cons. 2. 100. Si posson bollire le radiche di essi sparagi ec. foglie di prezzemolo, di borrana, di crescione, di sedani ec.

\* S. Sedano di montagna, Ligusticum levisticum. Pianta che nasce negl' Appennini, ed ha l'odore del

sedano

\* SEDANTE. T. de' medici. Aggiunto di rimedio det-

to anche Calmante. Cocch. Bagn.
SEDARE. V. L. Quietare. Lat. sedare. Gr. παύειν.
Maestruzz. 2. 9. S. In altro modo è da sedare lo scandolo, cioè per alcuna ammonizione. But. Purg. 17. 1. Li pacifici hanno sedato la passione dell' ira. Fir. disc. an. 22. Mando un fornaio Tedesco ec. commes-

sario nella Marca, a sedare un tumulto popolare.

SEDATAMENTE. V. L. Avverb. Quietamente. Lat.
sedate. Gr. Tegaws. Bemb. stor. 6. 87. Dovendo egli di ciò più moderatamente, e più sedatamente dargli

contezza

\* SEDATIVO. T. de' Medici. Calmante; Sedante. + SEDATO. V. L. Add. da Sedare . Lat. sedatus . Fir. As. 176. Ella dando la volta addietro, sedato il canino abbaiare, come l'altra volta, e dato al nocchiere il restante quattrino ec. Borgh. Vesch. Fior. 455. Sedata la scisma, e acchetati i presenti romori, lo lasciò paceficamente nel seggio di san Piero. Car. En. 12. 34. A cui Latino Col cor sedato in tal guisa

rispose.

† \*\* SEDATRICE. Colei che acquieta. Pros. Fior.

P. 1. V. 1. pag. 252. A queste [scienze] dunque degli affetti umani verissime sedatrici, rivolse egli tutto'l

pensiero: e non solo ec. Amati. SEDE. Sedia. Lat. sedes. Gr. Edga. Petr. son. 303. Assisa in alta, e gloriosa sede. Fir. Ass. 178. Sedendo Giove sopra ad un eminente sede, imposto silenzio ad

ognuno, fece questa orazione.
§. 1. Per. metaf. Lat. sedes, regio. Segg. nat. esp.

208. Le innalza più in su nella sede del finoco.

\* S. II. Sede, T. de' Legali. Classe, o Ordine de' chiamati per disposizione testamentaria ad una successione in cui si stabiliscono sostituzioni . Sostituzione contenuta nella scconda delle due subalterne sedi di vocazione stabilite nel quarto ceto dei chiamati.

SEDECIMO. V. A. Sestodecimo. Nome numerale ordinativo. Lat. sextusdecimus. Gr. extograndexatos. Quad. Ord. S. M. Somma la dodecima, la tredecima, la quattordecima, la quindecima, e la sedecima faccia.

+ SEDENTARIO. Add. Si dice proprinmente Vita sedentaria di chi siede molto, e poco s' adopra negli esercizi del corpo. Salvin. disc. 2. 50. Più per gli studiosi, e per gli uomini di lettere essere stata trovata l'arte della medicina, afferma Celso, de' quali la testa è affaticata, e lo stomaco debole, in riguardo del-la loro vita sedentaria, e meditativa. Red. Cons. pag. 95. [edis. de' Class.] A quelle persone studiose, alle quali per necessità conviene talvolta far vita seden-

taria, i clisteri sono di grandissimo aiuto.

SEDENTE. Che siede. Lat. sedens. Gr. καθήμενος.

Bocc. g. 3. f. 4. Lor sedenti, forse cento volte per mezzo lor saltando eran venuti a dar noia. Amet. 57. Tralle ninfe Sicanie sedenti in esso raccolta fui. Liv. Dec. 3. Disarmati, o in terra sedentisi, o giacenti-

\* S. Sedente . T. de' Botanici, lo stesso che Sessi-le . V.

SEDÉRE. Verbo, in alcune delle voci del quale si usano ancora le desinenze dell'antico, ora disusato SÉGGERE. Proprio degli uomini, e d'alcuni animali quadrupedi; e vale Riposarsi, posando le natiche su qualche cosa . Lat. sedere . Gr. xanobai . Dant. Inf. 24. Che seggendo in piuma, In fama non si vien, nè sotto coltre. E Purg. 2. E più di cento spirti entro sediero. E Par. 5. Convienti ancor sedere un poco a mensa. E S. E dicean, ch' ei sedette in grembo a Dido. Bocc. nov. 44. 13. Levatosi a sedere in sul letto, disse. Vit. Crist. Seggendo ambodue insieme. Mor. S. Greg. Sedere è atto di persona, che si riposi, ma levarsi ritto si è atto di persona, che sia acconcia a combattere. Petr. canz. 41. 6. E'l sedere, e lo star, che spesso altrui Posero in dubbio, a cui Dovesse il pregio di più laude darsi. E son. 205. Fresco, om-broso, fiorito, e verde colle, Ov' or pensando, ed or cantando siede ec. Quella, ch' a tutto 'l mondo fama tolle. E son 274. Ed agli amanti è dato Sedersi insieme. Cavalc. Frutt. ling. Per lo sedere s' intende la quiete della mente, come per lo discorrere s'intende-la 'nquietudine. Ovid. Pist. 44. Seggio come abban-donata, ispesso ricerco il letto, che ci tenea amenduni.

S. I. Per Semplicemente stare, Dimorare, Esser collocato. Lat. munere, residere. Gr. μένειν. Franc. Barb. 88. 7. E val, se tu ben segge Con ogni gente, ed in ogni tuo atto. Tes. Br. 2. 36. E se ciò è vero, che l'acqua seggia in sulla terra, dunque è ella più alta, che la terra. Petr. canz. 39. 4. Un pensier dolce, ed agro ec. Sedendosi entro l'alma, Preme'l cor di desío. M. V. 10. 78. La qual siede tra Costantinopoli, e Salonichi. Ar. Fur. 14. 104. Siede Parigi in una gran pianura.

+ S. II. Porsi a sedere, figuratam. vale Prender quie-e. Lat. quiescere. Gr. τανέσθαι. Βοςς. nov. 96. 15. Voi ancora siete con l'arme indosso nel regno nuovamente acquistato ec. e tutto occupato di grandissime sollecitudini, e d'alto affare, ne ancora vi siete potuto porre a sedere ec. (il Cesari spiega il senso di questo esempio così; voi non avete ancora acquistato

quieta e ferma signoria).

S. III. Sedere a mensa, vale Stare a tavola. Lat. mensæ assidere. Gr. τραπίζη καθίζεσθαι. Tesorett. Br. E quando siedi a mensa, Non fare un laido piglio .

S. IV. Seder pro tribunali, o simili, vale stare in luogo eminente; ed è proprio de giudici, quando rendono ragione. Lat. sedere pro tribunali. Gr. έπι τε βήματος καθίζειν. Bocc. g. 5. p. 3. Ed essendosi la Reina a seder posta pro tribunali ec. Vend. Crist. Op. div. Andr. 102. Erode, vestendosi di vestimenta reali, se-

dette per tribunale, e ragionava con loro.
S. V. Sedere a scranna, vale sedere in luogo eminente, e superiore agli altri, quasi per giudicare, de-cidere, o comandare. Dant. Par. 19. Or tu chi se', che vuoi sedere a scranna, Per giudicar da lungi mil-le miglia Con la veduta corta d'una spanna? Malm. 6. 7. Ed oprar, che Baldon resti chiarito, Ch' ambisci in Malmantil sedere a scranna.

\*\* S. VI. Dicesi anche Sedere a banca. Franc.

Barb. 325. 18. Non sofferir ch' all' orecchie ti tenga

Sedendo a banca, chi per question venga.

S. VII. Sedere, per Regnare; e si dice più comunemente de' Papi. Lat. sedere. Gr. xa3i\(\chi\_{\text{ziv}}\). Com.

Inf. 3. Vuole alcun dire, che l' autore intenda qui, che costui sia frate Piero del Murrone, il quale fu eletto Papa nel 1285. e sedette Papa mesi cinque, di otto, ed ebbe nome Cilestrino . Bocc. vit. Dant. 234. Arrigo conte di Luzzimborgo con volontà, e mandato di Clemente Papa quinto, il quale allora sedea, fu eletto in Re de' Romani, ed appresso coronato Imperadore. Cronichett. d' Amar. 39. Santo Piero sedette Papa anni 36. mesi 7. di 16. É appresso: Lino di Roma sedette Papa anni 36. dette Papa anni 15.

S. VIII. Sedere per Risedere, Esser di magistrato. Tac. Dav. ann. 3. 66. Tiberio pregò i padri, che fa-cessero Nerone figliuolo maggiore di Germanico, già fatto garzone, abile alla questura senza esser seduto de' venti (il T. Lat. ha munere capessendi vigintivi-

ratus solveretur ).

S. IX. Chi ben siede mal pensa; proverb. che vale, che La troppa comodità induce altrui a male cogitazioni . Lat. feliciter agentes male cogitant. Morg. 24. 9. Proverbio è : chi ben siede, al sin mal pensa. Salv.

Granch. 1. 1. In fatti spesso chi ben siede, mal pensa. S. X. Porre alcuno a sedere. V. PORRE S. XXI. SEDERE. Nome. Il sedere. Lat. sessio, sedes. Gr. Edetuois. Amm. ant. 30. 8. 5. Puoteti fare più onesto o meno un solo sedere ! Stor. Eur. 6. 123. Finita così la coronazione, menarono i due Arcivescovi il nuovo Cesare a sedere in un seggio ricco, e molto eminente, accompagato da più altri sederi, ma più bassi, e di

manco pregio .
S. Per Culo, o Natiche . Lat. nates , sedes , Plin. Gr. γλουτοί, πυγαί. Franc. Sacch. nov. 130. Avea un ciccione nel sedere appunto dove si tiene il bracchiere . E nov. 147. Tanto erano le torla con gli albumi, e con li gusci incrosticate, e appiccate nel sedere. Varch. Ercol. 291. Io ho paura, che non facciano, come un nostro, a cui non vo' dar nome, il quale si rammaricava, nè poteva sopportare d'avere ( con reverenza vostra ) il sedere di due pezzi, perchè così l' avevano i fornai

\* SEDERINO. T. de'Carrozzieri, ec. Terzo posto di dentro alla cassa de' legni a due luoghi, il quale è mastiettato per poterlo alzare ed abbassare. Sederino con due piastrole e due viti per fermarlo alla pianta.

Erre che regge il sederino.

SEDIA. Arnese da sedervi sopra. Lat. sedes. Gr. Esea. Vit. SS. Pad. 1. 205. Fu bisogno, che fusse allogato, e posto in una sedia latissima, perciocche non potea patire il letto. Petr. cans. 45. 5. Potea innanzi lei andarne A veder preparar sua sedia in cielo. Vit. S. M. Madd. 120. Vedeva l'allegrezza degli Angeli, che s'aspettavano di vedere le sedie ripiene di vita eterna ( in questi due esempj s' intende per lo luogo di beatitudine nel cielo ).

S. I. Per Residenza de' Principi, o Possesso del principato. Lat. sedes, thronus. Gr. Seovos. Dant. Par. 12. E alla sedia, che fu già benigna Più a' poveri giusti. G. V. 1. 59. 2. Se n'andò in Costantinopoli ec. e di la fece sua sedia. E 4. 33. 4. E rimise in Roma in sedia, e signoria il detto Papa Innocenzio. E 8. 80. 10. Era stata vacante la sedia apostolica dieci me-si. Vit. S. Marg. 131. E'l secondo die il Prefetto ven-

ne nella sua sedia.

S. II. Sedia, si dice anche il Luogo più proprio, e per appunto, ove si trovi, o si trattenga checchessia. Lat. sedes. Gr. έδρα. Bocc. lett. Pin. Ross. 27. Chi potrebbe dire quanti già a diletto lasciarono le proprie sedie! Amet. 70. Oude i mobili popoli pochi rimasi

pensano di nuove sedie (cioè: di mutar paese). Tac. Dav. stor. 3. 310. Accrebbe l'odio l'avervi fatto Cecina lo spettacolo delli accoltellanti; l'essere stata due volte sedia della guerra; aver porto vivande all' esercito Vitelliano in battaglia ec. \* S. Sedia, T. de' Carrozzieri. Dicesi qualunque Legno

da viaggiare, come Calesso, Carrozza ec.

"SEDICESIMO. Numero numerale ordinativo, Sedecimo . Lat. sextusdecimus . Gr. extooxaidexatos . Red. Ins. 82. Quel Greco poeta, che le muse lattar più, ch' altro mai, nel sedicesimo libro dell' Iliade ec. paragona i Greci e i Troiani ec. alle mosche ronzanti intorno alle secchie piene di latte munto. E Vip. 2. 23. Ebbero l'occhio non solo a questo luogo di Sofocle, ma ancora a quello, che prima disse Omero nel sedicesimo dell' Iliade . ?

SEDICI. Nome numerale composto di sei , e dieci . Lat. sexdecim, sedecim Gr. exxaidexa. Bocc. nov. 86. 3. L'uno (de'figliuoli) era una giovanetta bella, e leggiadra, d'età di quindici, o di sedici anni. Cron. Morell. 318. Nacque a Morello di Pagolo Morelli un fanciullo maschio ec. battezzossi addi sedici in santo Giovanni. Cronichett. d' Amar. 141. Il Re Carlo vi stette colla sua gente sedici die. Fir. As. 240. Sborsato il pregio della mia compra, che fu ben sedici lire ec. subito mi consegnò a Filebo.

(\*) SEDICIANGOLARE. Add. Di sedici angoli, Che ha sedici angoli. Buon. Fier. 2. 3. 4. Voi sapete, Signor, come la piazza E di figura sediciangolare, E n consequenza ch' ha sedici facce.

SEDILE. Sedia rozza , e senz' artificio . Lat. sedile. Gr. κάθεδοα. Virg. Eneid. M. Pervengono al primo lido, al quale erano acque dolci, e sedili di pietra. Coll. SS. Pad. La onde i frati fanno sedili per sedere, e talotta gli tengono per guanciali, quando dormono. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 297. Tutte le masserizie furono portate via infino ad uno sedile di legno, ed uno orciuolo di terra,

S. I. Sedili, oggi diciamo quei sostegni, sopra i quali si posano le botti. Soder. Colt. 73. E' sedili delle botti, e tine sono ancora da potersi mutare, e accon-ciare a suo modo, e migliori fatti di buon rocchi di

travi all'altezza, che bisogna, che non murati.

\*\* S. Sedili. Quei tuoghi dove gli Architetti fanno posare le teste e gli spigoli degli archi. Bal-

SEDIMENTO ... V. L. Fondata , Posatura . Lat. sedimentum. Gr. υπόςασις . Libr. cur. malatt. Colato che lo avrai, lascialo stare in riposo, acciocche faccia il dovuto sedimento, e venga ben chiaro.

(\*) SEDIMENTOSO. Add. Che fa sedimento. Lat. subsidens. Gr. voigw. Red. Cons. 1. 123. Con qualche sollievo alloraquando ec. la natura ha tramandato fuo-

ra gran copia d'orine grosse, e sedimentose. SEDIO. V. A. Seggio. Lat. sedes. Gr. εδρα. Virg. Eneid. M. Acciocche almeno alla morte io mi riposi in piacevoli sedj. Dant. Par. 32. Nell'ordine, che fanno i terzi sedj, Siede Rachel Liv. M. Si pose a sedere nel sedio reale . Vit. Barl. 15. Allora sederà in sul sedio di maestà, e tutta gente sarà assembiata dinanzi da lui. Tratt. Cons. E allogata in una delle sediora vote degli Angeli, che caddero di cielo. Paol. Oros. Per una fedita, che gli fue data d'un pezzo delle dette sediora, cadde egli. Introd. Virt. Furono fatti da Dio acciocche riempissono le sediora.

S. Per metaf. vale Residenza , o Luogo , dove principalmente risiede, o dimora checchessia. Lat. sedes. Gr. edea. Tes. Br. 2. 32. Questa è la complessione, che più appartiene a'vecchi, che a altre genti, ed ha'l suo sedio al polmone. E appresso: Lo sangue è caldo e umido, ed ha 'l suo sedio nel fegato, e cresce

nella primavera . Gr. S. Gir. 15. L' animo del diritto uomo è sedio di sapienza.

SEDITORE. Colui , che siede . Lat. sessor , assessor . Gr. καθήμενος. Annot. Vang. Prese Gesù il pane, e benedisselo, dando a Dio grazie, e distribuillo a seditori Guid. G. E così da ciascun lato il distesso ordine delle tavole donava a' seditori agiate sedie.

SEDIZIONE. Lat. seditio . Gr. çaoi . Tratt. pece! mort. Sedizione è, quando una parte d'una città, o d' una signoría s' apparecchia a combattere contro all'altra. Maestruzz. 2. 9. 8. La sedizione propriamen-te è contraria all'unitade del popol della città, ovvero del regno, e così è contraria alla giustizia, e al comune bene

+ \* §. Sedizione. Voce che metaforicam. fu adoperata da alcuni Medici per Affaticamento, Sconvolgimento; Scompiglio. Red. Cons. 1. 199. Cose irritative, e mettenti in sedizione gli spiriti abitatori de' liquidi. Del Papa Cons. Nel delicato e languido stomaco di N. N. può facilmente indurre non conforto, e ristoro, ma affaticamento, e tumulto chiamato da Ippocrate sedi-

zione. + \* SEDIZIOSAMENTE. Con sedizione, Tumultuosamente. Bemb. stor. 6. So. Il Minio per avere sediziosamente nel consiglio parlato, fu da signor Diece

ad esilio perpetuo ec. condennato. SEDIZIOSISSIMO . Superl. di Sedizioso . Guicc. stor. 10. 465. Cercarono d' infiammarlo con sediziosis-

sime parole

SEDIZIOSO. Add. Che induce sedizione, Che cagiona sedizioni, Vago di sedizione , Scandoloso . Lat. seditiosus . Gr. çaoiúdas . Bocc. Com. Dant. La maggior parte di loro furono morti di mala morte, perch'e rano sediziosi . Lib. Op. div. Abbiendo trovato quessto Paolo uomo pestifero, e sedizioso. Maestruzz: 2. 9. 8. Ma coloro, che difendono coloro, che resistono loro, non sono da esser detti sediziosi.

SEDOTTO. Add. da Sedurro : Lat. seductus . Gr. amonhaun Seis . Segn. Pred. 3. 9. Per verita siete colombe sedotte : 2

SEDUCENTE. Che seduce . Lat. seducens , piens. But. L' nomo può esser sedutto o a utilità del seducente, o a utilità d'altrui.

+ \*\* SEDUCERE. V. L. ed ant. Sedure: Fav. Esop. 74. Per seducere i simplici a fidarsi in loro.

SEDUCIMENTO. Il Sedurre : Lat. seduction, ditio . Gr. αποπλάνησις . M. V. 2. 17. Quelli dell'oste per seducimento di traditori del castello j'e per conforto de' soldati , ch' erano stati 'in quella cavalcata; si pensarono vincere la fortezza.

+ \*\* SEDUCITORE. Seduttore . Fav: Bsop) 87. Possiamo intendere ec. per lo lupo ogni reducitore

de' giovani a mal fare .

\* SEDULITA. Diligenza . Accuratezza , Esattesza .

Castigl. Cortig.
SEDURRE. Distorre altrui con Inganno dol bene, e tirarlo al male. Lat seducere, in fraudem inducere. Gr. awarav. Dant. Par. 5. E s'altra cosa vostio Anior seduce, Non è, se non di quella alcun vestigio: E 22. Ch' io ritrassi le ville circonstanti Dall'empio colto, che'l mondo sedusse . But: Inf. 32:11. Contia colui, che l'uomo ha sedutto a darsi fede.

SEDUTTORE. Che seduce. Lat. seductor . Gr. πλάvos . Bocc. lett. Pin. Ross. 285. Manifestissima cosa è, che lui maestro veracissimo alcuni chiamarono seduttore . Cavalc. Med. cuor. E quanto alle parole, dicevano, ch' era seduttore. E Frutt. ling. Leggiamo di Cristo, che alcuni dicevano ch' egli era buono, alcuni dicevano, ch' egli era rio, e seduttor delle turbe .

\* \* SEDUTTORIO . Seducente . S. Ag. C. D. 10.

12. Prudentemente s'intendono schernimenti di demonii,

e seduttorii impedimenti, li quali si vogliono schifare

ec. N. S. + (\*) SEDUTTRICE. Verbal. femm. Che seduce. Lat. seducens. Gr. ή αποσφάλλεσα. Seguer. Crist. instr. 3. 30. 14. Più tosto potremo credere, che la loro non sia vaghezza di serpe seduttrice, ma di colomba sedotta . E Incr. 2. 29. 4. Non è giusto abbandonare la cura mai di veruno, massimamente dove la cura lia da venir dalla grazia, più che dall'arte, la qual da se poco vale con simil gente, seduttrice avveduta di se medesima

SEDUZIONE. Il sedurre. Lat. seductio. Gr. απο-πλάνησις. But. Inf. 18. 1. Seduzione è inducimento del prossimo a mal fare o con veri heni, o apparenti.

G. V. g. 11. 3. Incontanente per le dette seduzioni si
rubellò allo 'mperadore la città di Chermona. S. Ag.

C. D. Guardate, che niuno v' inganni per vana filosofia, e seduzione, secondo gli elementi del mon-

do

SEGA. Strumento per lo più di ferro-dentato, col quale si dividono i legai, e simili. Lat. serra. Gr. πείων. Cavalc. Med. cuor. Or può la sega segare, se non v'è chi la tiri! Tu dunque non tener mano non v e chi la tiri: lu dunque non tener mano a' ma' pensieri, e non ti potranno nuocere. M. V. 6. 35. Seicento de' loro fanti appiè forniti di seghe, e d'altri argonienti da tagliare. Pallad. cap. 41. Seghe piccole, e vanghe, e ronconi per governar le siepi. Cronichett. d' Amar. 16. Fu segato con sega di legno, e così morì martire. Malm. 10. 50. Mentre la sega in mezzo a i duoi gropponi Scorre così, va il mondo sottosopra.

S. I. Sega, per Sorta d'imposizione presso G. V. 8. 82. 5. Pagassero una imposta, come era tassato,

per capo d'uomo, la qual si nominava la sega.

\*\* S. II. Sega da pietre. Strumento simile alla sega da legno ma senza denti, fatto di lamiera di ferro, grossa, sottile, lunga, e corta, a proporzione delle pietre che debbono segarsi. Alle pietre dure s' adopera con ismeriglio, e alle tenere con rena. Baldin. Voc. Dis.

con facilità segando si volta ingiro, o altrimenti. Bal-

din.

\* S. IV. Sega grande, dicesi quella, che adoperano i Maraagoni, o Segatori per ricidere i legnami grossi adattandogli sopra le pietiche; Segone. (+) S. V. Sega, in Marinería dicesi anche Passa per

tutto

SEGABILE. Add. Atto ad esser segato. Lat. sectilis. Gr. πριςός. Guid. G. 94. Stracciandogli la lori-

ca, l'aguta, e segabile lancia d'Ulisse le vene organali gl'intercise (qui vale; atta a segare).

SEGACE. V. A. Add. Sagace. Lat. sagax, astutus. Gr. πολυμήτις. G. V. 8. 5. 2. Messer Benedetto Guatani d' Alagna molto savio di scrittura, e delle cose del mondo pratico, e segace. E 9. 305. 6. Conoscendo il mal sito, dove i Fiorentini erano accampati, con segace inganno fece tenere in falsi trattati

messer Ramondo, e'l suo consiglio.

SEGACEMENTE. V. A. Avverb. Sagacemente.

Lat. sagaciter, astute. Gr. ευμηχανώς, πολυτρόπως.

G. V. 8. 72. 2. Il detto Cardinale segacemente si

pensò un gran tradimento sopra i Fiorentini. E 10. 7. 8. 11 capitano di quella gente segacemente richiese il Re di parlargli in segreto per suo gran bene.

+ SEGACITA, ed all'ant. SEGACITADE, e SEGACITATE. Sagnoità. Lat. sagacitas. Gr. αγχίνοια. G. V. 8. 6. 1. Messer Benedetto Guatani Cardinale avendo per suo cappo la segucità adoperato, che Pene Condende a segucità adoperato. do per suo senno, e segacità adoperato, che Papa Celestino avea rifiutato il papato ec. E 10. 201. 1. Per procaccio, e segacità del Legato di Lombardía, che dimorava in Bologna ec. Com. Inf. 24. Nota qui sega-T. VI.

citade, che debbono usare gli uomini appo li loro mag-

giori, per non parere, che essi infingano. + SEGALE, e SEGOLA. Spezie di biada più minuta, più lunga, e di color più fosco che 'l grano. Lat. secale. Gr. σεκάλη. Pallad. cap. 6. Ogni grano nella uliginosa terra, se tre anni vi si semina, nel quarto anno si converte in segale. Cresc. 2. 19. 9. Ugni grano nella uliginosa terra dopo le tre seminature si muta in generazion di segale. E 3. 22. 1. La segale è conosciuta, e le sue maniere non son che una, ed aere comune desidera col frumento. E num. 3. La segale sola non s' usa, se non rade volte. Cant. Carn. 29. Non ci mandate segola, nè vena; Qui entran biade gros-

\*\* S. Segale, Holcus lanatus Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha i colmi diritti, articolati, frondosi, alti circa un braccio, pelosi, alquanto bianchi, le foglie pelose, cotonose nella guaina, i siori a pannocchia terminante, pelosa, molle, bianca, mescolata di violetto, o di rosso. Fiorisce nel Giugno, ed è comune nei prati lungo i ruscelli ec. Gallizioli.

SEGALIGNO. Add. Di complessione adusta, Non atto a ingrassare. Lat. macer. Gr. λεπτός. Red. Ditir. 38. Come ognor vi s' imbabucca Dalla linda sua parrucca Per infino a tutti i piedi Il segaligno, e fred-

doloso Redi

+ SEGALONE. T. degli Ornitologi . Sorta di Mergo, o Marangone. Lat. mergus longiroster . Red. Oss. an. 154. Merghi, o marangoni, che ec. in toscana dall'avere il rostro fatto a foggia di sega son detti segalo-

SEGAMENTO. Il segare. Lat. sectio . Gr. τμήμα. Arrigh. 52. Il mio capo dovea essere con segamento

di vene tagliato.

+ \* S. Segamento per Intersezione, Intersecazione.
Galil. Par. in Op. V. 3. pag. 2. Se stando ferma la
D E, intenderemo la segante A B girarsi sopra il punto del segamento C, sicchè dallo stato A B calando,

SEGANTE. Che sega. Lat. secans. Gr. τεμνων. Gal. Sist. 191. Bisogna, che il moto per la tangente sia maggior di quell'altro per la segante ( qui è ag-

giunto di linea, ed è usato in forza di sust.). SEGARE. Propriamente Ricider con sega. Lat. secare, serrare. Gr. τέμνειν, πείειν. Nov. ant. 58. 4. Morio l'uno de' tre cavalieri, e quelli due segaro la sua terza parte della panca. Sen. Pist. 90. Ancora fu trovato per soperchio, e per lussuria il segare del legname diritto a linea, e quadrello . Franc. Sacch. nov. 135. lo ti recherò domattina una lima sorda, con che

tu segherai cotesti ferri [ qui per similit. ] .

\* S. I. Segare dicesi da' Geometri per Incrociare, Intersecare, ed usasi anche neutr. pass. Vivian Tr. Resist. Quella curva adunque che partendosi da B verso G, segherà le rette A F in T, ec. sarà quella ec.

§. II. Per Mietere. Lat. messem metere, segetem

resecare . Gr. Degigerv . Bocc. Introd. 26. Le biade abbandonate erano, senza essere, non che raccolte, ma pur segate. Gr. S. Gir. Andate a segare, che le bia-de son mature. Vit. SS. Pad. 1. 147. Andando al tempo, che si sega il grano, a segare a prezzo ec. tanto è lo grano, che danno ai poveri di questo lor guadagno ec. Alam. Gir. 24. 127. Come sovente Si vede il buon villano al lungo giorno Segando i prati al-l'alto Sole ardente, Dell'abbattuto fien ghirlande avere. Buon. Tanc. interm. 4. Su via seghiamo, Do-man battiamo, L'altro al mulin, poi 'l pan faccia-

S. III. Per Tagliare semplicemente. Lat. secare, cædere, amputare. Bocc. nov. 65. 19. E' convien del tutto, che io sappia chi è il prete ec. o io ti segherò

le veni. Pass. 82. Dormendo il padre, una notte gli seghò le veni. Dant. Inf. 32. Tu hai dallato quel di Becchería, Di cui segò Fiorenza la gorgiera. Cavalc. Specch. cr. Furono tentati, segati, morti di coltel-

S. IV. Per similit. si dice del Camminar delle navi sopra l'acqua, Solcare. Lat. secare. Gr. τέμνειν. Dant. Inf. 8. Tosso che 'l Duca, ed io nel legno fui, Segando se ne va l'antica prora Dell'acqua più, che non suol con altrni. Fiamm. 4. 158. Essi con ardita nave, non segavano il mare; solamente ciascuno conosceva i liti suoi. Ovid. Pist. Tra le mille navi tua sia la millesima, e la tua sia l'ultima, che seghi l'acque stanche dall'altre navi.

SEGATICCIO. Add. Buono, e Acconcio per esser segato. Lat. sectivus, sectilis. Gr. πριςος. Cr. 1. 11. 6. Il salcio, ovvero il larice segaticcio, secondochè

scrive Palladio, è utilissimo.

+ SEGATO. Add. da Segare, ne' suoi diversi significati . Lat. sectus . Gr. έχισμένος . M. V. 3. 16. I maestri la trovarono di legno, e di gesso, e segatala per mezzo, furono certi, che niuna reliqua v' era nascosa. Tac. Dav. Perd. eloq. 407. E recitato ch' egli è, quando egli gli vada bene, tutta quella lode dura un di, o due, come erba segata, o fiore, che non allega . Buon. Fier. 4. 2. 3. Vuol dir gola segata, Dir gola arrandellata, Annodata, soppressa. Gal. Sist. 21. Quel grado di velocità, che si trova avere il cadente per la perpendicolare nel punto segato da una parallela all'Orizonte.

SEGATORE. Che sega . Lat. sector . Esp. Vang. Dirò a' segatori: cogliete prima il loglio, e legatelo in fastellina. Gr. S. Gir. 20. Andate a segare, che le biade sono mature, e pochi sono de' segatori, e pregate lo signore della biada, che metta più segatori. Alam. Colt. 2. 35. Pur quando avvampa il dì, quando è più chiaro, Che sospetto non sia di pioggia, o neb-

bia, Conforto il segator ec.

\* S. Segatore. T. degli Ornitologici. Dicesi di uccello di piede palmato, di becco a cono, e di mandibule dentellate a forma di sega; la mandibula superiore è corredata in punta d' un'ugnetta incurva.

\* \* SEGATORI. s. m. pl. T. di Marineria. Dicesi dei fondi mal sicuri, dove sono molti scogli nei quali restano tagliate le gomone se vi si getta l'ancora.

Stratico

†\* SEGATRICE. Che sega; ma dicesi per lo più al fig. Bracciol. rim. pag. 56. [Gelopoli 1762.] La segatrice dell' umane vite, Qual mai nessuna resistenza

assrena ec. (qui parla della morte). SEGATURA. Quella parte del legno, che ridotta quasi in polvere, casca in terra in segando. Lat. scobs. Gr. girnua. Buon. Fier. 4. 5. 12. Aspetta, aspetta pur; vo', che tu impari Vender per pan la segatura intrisa Colla farina. Soder. Colt. 50. La segatura delle tavole d'albero ec. E oppresso: La limatura, o segatura di pettinagnoli. Cant. Carn. 192. Il legno molle infracida, e non dura, Correvi al primo la sega per tutto, E getta, mentre meni, segatura, Ch' è brutta all' occhio, e non se ne fa frutto.

S. I. Per la Fessura, e Divisione, che fa la sega, e per quella Parte, ove la cosa è segata. Lat. serratura. Pallad. Febbr. 16. Poi quella segatura ripulire

collo coltello molto bene.

S. II. Per Mietitura. Lat. messis . Gr. 9egioµos . Pallad. Lugl. 1. Di questo mese gli alberi, ch' erano svelti, fatta la segatura delle biade, e le viti novelle si vogliono aguale polverire, cioè scalzare.

S. III. Per to Tempo , nel qual si sega , o si mlete , come Serbare il vino alla segatura. Lat. messis, tempus messis . Gr. θερισμός .

che tiranneggia altrui a proprio interesse, e cerca sempre il suo vantaggio. Lat. hirudo. Gr. βδέλλα. Pataff. 5. E patrignomo fu un segaveni.

SEGAVENE, e SEGAVENI. Dicesi di persona,

(+) SEGGENTE. Che siede, Sedente. Liv. M. De' raunamenti, che la plebe facea nella casa di Manlio, la quale era seggente su alto nella rocca. Salvin. Iliad. l. 8. v. 760. Ed i cavai rodendo inoltre L'orzo bianco, e la vena, allato a i cocchi Stando, attendean la

ben seggente Aurora.

+ \* SEGGENZA. Voce poco usata. Seggio, Sedia.

Salvin. Iliad. l. 8. v. 216. Tidide, t'onoraron sopra mano I Danai, che veloci hanno puledri, Con seggenza, con carni, e piene coppe. Or non faranti

SEGGETTA. Seggiola portatile con due stanghe. Lat. sella gestatoria. Gr. poggior. Buon. Fier. 4. 4. 2. Se un tesor ti si scopre verbigrazia Nell' orto, e te ne vien presto novella, Fornisci il sonno, e poi va' là 'n seggetta. E 4. 5. 15. State, ecco qua in seggetta Una non so qual donna. E sc. 16. Che, perchè l'aria non le faccia male, Chiusa abbiam la seggetta. Malm. 7. 37. 'Tien per la prima un' ottima ricetta Per rimandarlo a casa una seggetta.

S. I. Seggetta, dicesi ancora a una Sorta di sedia,

per uso di andar del corpo.

+ \*\* §. II. Per piccola sedia semplicemente; ma è fuor d'uso. Bemb. stor. 9. 134. Per fune giù mandata con seggetta di legno da su starvi gli uomini ad uno ad uno per forza d' una ruota, che quei della rocchetta ri-

rivolgono, sono su collati.
+ \* SEGGETTIERE. Colui che porta la seggetta; Portantino . Salvin. Buon. Fier. 4. 5. 15. Questi che portano le genti in seggetta si domandano portantini, o seggettieri. Bellin. Bucch. 166. E'l Signor, che nel mezzo si vedea, Gli è il Conte ec. Che il servian di

seggetta, e seggettiere. SEGGETTINA. Seggetta piccola. Lat. sellula. Gr. διφρίσκος. Libr. cur. malatt. Abbiano preparata a' bambini loro una seggettina, che abbia il forame nel fondo [qui nel signific. del S. I. di Seggetta].

SEGGIA. V. A. Sedia in tutti l suoi significati. Lat.

sedes, sella. Gr. edea. Val. Mass. Comando, che coloro, che venivano alla sua seggia giudiciale a domandar ragione ec. Franc. Sacch. rim. 6. Sicch' ella sanza sonno pensi, e veggia, Che per dormir non montera sua seggia. Franc. Barb. 71. 17. Che non si dea volere D' ogni ciancetta far qui longa seggia (cioè: far lunga dimora, trattenercisi molto).

+ \* SEGGIENTE. Seggente, Sedente. Salvin. inn. O.f. Seggiente in trono, e degna d'onor.

SEGGIO. Sedia in tutti i suoi significati. Lat. sedes. Gr. Edga. Dant. Inf. 1. Quivi è la sua cittade, e l'alto seggio. E Par. 30. In quel gran seggio, a che tu gli occhi tieni ec. Sedera l' alma. Petr. son. 206. Di noi pur sia Quel, ch' ordinato è già nel sommo seg-gio. E canz. 26. 6. E talor farsi un seggio Fresco, siorito, e verde. Tav. Rit. Nella corte del Re Artù era principalmente quattro maniere di seggiora ec. e queste quattro maniere di seggiora erano in una gran sala . Borgh. Orig. Fir. 149. Era quello il seggio proprio Episcopale.

SEGGIOLA. Sedia nel primo significato. Lat. sedes, sellula, sella. Gr. ¿dea, dipeioxos. Cavalc. Specch. cr. S' empiessono di loro le nostre seggiole. Cr. 5. 41.1. Il faggio è arbore grande, il quale nasce nell' alpi, del quale si fanno ottime lance, e assi di seggiole, e di libri.

S. 1. Per Seggetta , nel primo significato. Tac. Dav. ann. 15. 221. Portata [ Epicari ] il seguente [ di ] a' tormenti medesimi in seggiola ec.

S. II. Seggiola, diciamo anche a quel Legno, che si conficca a traverso sopra l'estremità de correnti, per collegarli, e reggere gli ultimi embrici del tetto detti Gronde .

\* S. III. Seggiola, T. de' Scarpellini. Il cavo, che si fa nella pietra, che dee sostenere una lapida di sepol-

tura; Il chiusino d'una fogna, e simili.

\*\* SEGGIOLACCIA. Peggiorat. di Seggiola. Pr. fior. P. 4. V. 3. pag. 107. Lo trovammo [il re] come dire in una capannaccia assiso in una seggiolaccia, che da' ferravecchi se n' avrebbe per 4. crazie . N. S. SEGGIOLINO, e SEGGIOLINA. Dim. di Seggio-

la; Piccola seggiola. Lat. sellula. Gr. Sippioxos. Malm. 2. 17. Di qua l'armadio fece uno stipetto, La seggio-

la di la un seggiolino. SEGGIOLO. V. A. Seggiola. Lat. sella. Gr. εδρα. Vit. SS. Pad. Puose due seggioli, e feceli sedere in sur uno da mano diritta. Vit. S. Ant. Non avea altro che un seggiolo di legno tessuto di palma.

SEGGIULONE. Seggiola grande. Lat. sella major. Cecch. Dissim. 5. 5. Pigliate un seggiolone, e postavela su, e fattovi sopra un padiglione di panni, sicchè

l' aria non l'offenda ec.

SEGHETTA. Dim. di Sega. I.at. serra minor. Pallad. F. R. cap. 41. Questi sono li ferramenti, li quali sono necessarj alla villa ec. falci da mietere, o sienaie, zappe, lupi, cioè marroni e segoni con maniche, seghette minori, vanghe, ronconi.

S. I. Seghetta, dicevasi ancora anticamente ad un Modo di acconciarsi i capelli delle donne. Tratt. Fort. In lor capelli ben pettinare, e conducere a forza, acciocchè elli abbiano belle zazzere, o belle seghette, o belli ciuffetti.

§. II. Seghetta è anche uno Strumento, che si pone

a' cavalli.

\* SEGMENTO. V. SEMMENTO.

† SEGNACASO. Termine de' grammatici, e vale
Parola monosillaba indeclinabile ritrovata per supplire

Ruommatt. tratt. 9. cap. 1. Il al difetto d'alcuni casi. Buommatt. tratt. 9. cap. 1. Il supplire al difetto de' casi è particolar ufficio del Segnacaso. E appresso: Il Segnacaso è il medesimo, che da altri Vicecuso è chiamato.

+ \* SEGNACCENTO. Piccolo frego, che segna l'accento. Buommatt. tratt. 6, cap. 7. La qual linea , perche serve come si vede, per segnar l'accento, non si dovrebbe chiamare accento, ma Segnaccento, o No-

taccento, o cosa tale.

SEGNACOLO. Segno, Contrassegno. Lat. signaculum, Ulpian. Gr. σφεαγίς. Dant. Par. 27. Nè che le chiavi, che mi fur concesse, Divenisser segnacolo in vessillo, Che contra i battezzati combattesse. Esp. Vang. O anima, sposa mia, poni me come tuo segnacolo, ovvero suggello sopra 'l cuor tuo per fervente amore, e sopra'l braccio tuo per esercizio d'operazione. Vit. SS. Pad. Venite, e diamo gloria a Dio, lo quale hae alluminati gli occhi della mente vostra, che possiate conoscere, e ricevere lo segnacolo della vita, cioè bat-

SEGNALANZA. V. A. Astratto di Segnalato; Eecellenza. Lat. strenuitns, praestantia. Gr. ανδραγαθία, αριζεία. Rim. ant. Guitt. F. R. E noto per antica segnalanza

SEGNALARE . Rendere famoso , Far segnalato . Lat. celebrare. Gr. επιφημίζαν. Car. lett. 2. 261. Egli v' ha

segnalato per tale nella sua morte.

S. 1. In signific. neutr. pass. vale Rendersi illustre, o segnalato. Lat. gloriam, vel famam adipisci. Gr. ευκλείτας τυγχάναν. Salvin. disc. 1. 103. A questo dominio arrivarono quegli, che sopra gli altri uomini segnalandosi, vennero ad avere in se, e mostrare agli altri un non so che di superiore, e divino.

\*\* S. II. Segnalare un passo, un canale ec. in Marineria, vale Piantare dei segnali in varj luoghi per mostrare il passaggio od i pericoli che bisogna schivare. Stratico.

SEGNALATAMENTE. Avverb. Principalmente, Particolarmente, Propriamente. Lat. potissimum, præcipue. Gr. μάλιςα, εξαιετως. Libr. Astrol. Siccome li savj, che fecero le leggi, e segnalatamente li profeti. Varch. Ercol. 242. Non vi par egli, come a Cicerone, che fusca meglio posto fusse meglio posto, e più segnalatamente da' Latini, che da' Greci simposio!

+ \*\* §. Per Segnatamente; ma è poco usato. Borgh. Tosc. 331. Vi aggiunse segnalatamente: » Allora che fu intorno all'anno » di Ronia 450., e 460. » (cioè: segnatamente, espressamente). Dep. Decam. 45. Segnalatamente (segnatamente) disse : che quivi erano.

SEGNALATISSIMO. Supert. di Segnalato. Red. lett. 2. 57. L'assicuro, che mi farà un favore segnalatissimo. Salvin. disc. 1. 132. Vantaggi segnalatissimi reca-

no all' uomo

SEGNALATO. Add. da Segnalare; Egregio, Illustre , Nobile , Eccellente . Lat. insignis , eximius . Gr. έπίσημος. Fir. disc. an. 69. Per molte segnalate cose, che egli operi in servigio di lui ec. è forza che egli incorra in molti affanni. Bern. Orl. 1. 11. 3. E allor gode la fortuna, e sguazza, Quando fa qualche prova segnalata. Ricett. Fior. 7. Le terre segnalate, che vengono in uso della medicina, sono forestiere.

+ SEGNALE. Segno, Contrassegno. Lat. signum, no-ta. Gr. onugov. Sen. Pist. Acciocche tu possi di colpo trovar le buone parole, io vi metterò segnali, che le ti mosterranno incontanente. Bocc. nov. 19. 15. Ma niuno segnale da potere rapportare le vide, fuori che uno, ch'ella n'avea sotto la sinistra poppa; ciò era un neo. E num. 18. Tutto nel viso cambiato, eziandio se parola non avesse detta, diede assai manifesto segnale, ciò esser vero. E nov. 32. 18. lo diedi un grandissimo bacio all' Agnolo, tale, che egli vi si parrà il segnale, parecchi dì. E nov. 45. 14. Perciò rammemorati, se ad alcun segnale i iconoscer la credessi. E nov. 83. 6. A me pare, che tu te ne torni a casa, e vaditene in sul letto, e facciti ben coprire, e che tu mandi il segnal tuo al maestro signore [cioè: l'orina, che anche si dice Segno]. Amet. 89. Per vittorioso segnale il mio scudo voglio a quella lasciare [cioè: arme, insegna]. G. V. 8. 121. 1. Non gli lasciavano entrare in loro terre, ma scacciavangli, dicendo, ch' era mal segnale alle terre, ove entravano [cioè: augurio]. Com. Inf. 11. Con-ciossiacosa dunque che'l segnale Pesce preceda im-mediatamente l'Ariete [cioè: il segno del Pesce]. Ninf. Fies. 211. E comechè per gli affanni passati Nel viso ancora avesse pallidezza, Nondimen quel color parcva

tale, Che più gli dava femminil segnale. SEGNALETTO. Dim. di Segnale. Lat. notula. Salvin. pros. Tosc. 2. 24. Poscia alla µ ec. apponeva-

no il soprascritto segnaletto.

SEGNALUZZO. Dim. di Segnale. Lat. notula. Bocc. nov. 76. 11. Fece lor fare un certo segnaluzzo, per lo quale egli molto bene le conoscea. Borgh. Arm. fam. 86. Quasi sempre bastando loro con ogni piccolo

segnaluzzo contrassegnarle.

SEGNARE. Contrassegnare, Far qualche segno, Notare. Lat. signare . Gr. oppayigav . Bocc. nov. 99. 40. Sopra il quale esso una grande, e bella corona pose di gran valore, è sì la segnò, che apertamente fu poi compreso, quella dal Saladino alla donna di messer Torello esser mandata. E Vit. Dant. 258. Acciocchè insieme andassero a cercare nel luogo mostrato a lui, il quale egli ottimamente nella memoria avea segnato. Amet. 96. Acciocche io bene i loro piaceri operando possa con bianca pietra segnare i pochí giorui. Dant.

Inf. 26. Quando venimmo a quella foce stretta, Ov' Ercole segno li suoi riguardi. But. ivi: Segno li suoi riguardi, cioè-pose le sue colonne in segno, che nessu-no passi più oltra . Vinc. Mart. rim. 21. E di vestigia eternamente sole Lo smarrito sentiero ognor segna-

S. I. Figuratam. Dant. Par. 13. Però se 'l caldo amor la chiara vista Della prima virtù dispone, e segna, Tutta la perfezion quivi s'acquista. But. ini: E però dice segna, cioè imprime lo suo suggello. E Dant. Par. 16. Quai fur gli anni, Che si segnaro in vostra puerizia! [ cioè : che millesimo era , o quale anno correva / ]. E 18. Io vidi in quella Giovial facella Lo sfavillar dell' amor, che li era, Segnare agli occhi miei nostra favella. But. ivi : Segnare, cioè per segno dimo-

S. II. Per Notare le misure di qualunque sorta, contrassegnandole per giuste con piombo, fuoco, o simili. Lat. signare , notare . Gr. σφεαγίζειν. Libr. Son. 112.

Però si segnan gli orciolin co' piombi.

S. III. Per Far segno di croce, Dar la benedizione. Lat. benedicere , benedictionem impertiri . Gr. eu'dopopolo, e comincio a segnare. M. V. 3. 15. Il Vescovo di Firenze, ricevuto colle sue mani il detto braccio, colla mano segnando la gente ec. Dant. Inf. 20. Luo-go è nel mezzo la, dove il Trentino Pastore, e quel di Brescia, e'l Veronese Segnar poría, se fesse quel cam-

S. IV. In signific. neutr. pass. per Farsi il segno della croce. Franc. Barb. 82. 11. Vedi un, che al sol si segna, E leva su, e falli certo onore. Vit. SS. Pad. 1. 27. Veggiamo, che segnandosi l'uomo, e raccomandandosi a Dio, incontanente dispare [il demonio]. Vit. S. Margh. 151. Quando ella vi venne ad entrare, Sì si comincia a segnare. Ciriff. Calv. 3. 103. Aspetta pur, che se tu gli vedrai, Ti segnerai con più di cento croci. Capr. Bott. 1. 12. Ancorachè il segnarsi, come ora tu fai, sia bene ec. egli è ora fuor di proposi-

S. V. Per Maravigliarsi, o Farsi il segno della croce per maraviglia. Dittam. 1. 18. Quando vi penso, Ancor per maraviglia me ne segno. E 2. 8. Qui pensa, se di tale onor fue degno, Ch' io il vidi al dimandar tanto discreto, E liberale al dar, ch' io me ne segno.

§. VI. Per Cavar sangue. Lat. sanguinem mittere. Gr. φλεβοτομάν. Cr. 9. 5. 6. Per guardare la sanità del cavallo, si dee quattro volte segnare della vena usa-ta. E cap. 19. 2. Se'l cavallo è grasso, e di perfetta etade, gli si dia a bere a sua volontà, e poi d'amendue le tempie, e di ciascuna gamba delle vene usate si se-gni. M. Aldobr. B. V. Chi si fa segnare, sed e' non puote aver lo sangue al primo colpo, non si faccia più fedire, se gran mestier non gli fa. E P. N. 31. Le due vene delle tempie, che la fisica appella arterie, perciocche elle dibattono, alcuna volta le fa il savio fisico segnare e incendere. G. V. 5. 7. 3. La prima pietra, che si fondò, la calcina s'intrise di sangue, che si segnaron delle braccia i sindachi a ciò manda-

ti. propriamente fare quel disegno, o segno, o lineamento, col gesso in su la tela, o tavola, accennando la figura che I Pittore vuol dipignere, e quello che fa lo Scultore con carbone, o matita sul marmo per dimostrare la quantità che ne dee levare, e l'Architetto per esprimere il suo pensiero con facilità e brevità, e quasi accennandolo : Baldin.

SEGNATAMENTE. Avverb. Con segno.

S. Per Espressamente . Lat. expresse , manifeste , signanler. Gr. diagnung. Mor. S. Greg. 1. 8. Vedi, che

la somma verità segnatamente dice, che nella lingua più ardeva quegli, che si splendidamente era vivuto. E altrove: Quivi non si dice, se non quando noi dimostriamo alcun luogo segnatamente. Varch. Ercol. 179. Ciò avviene ogni volta che egli si debbe rispondere se-

gnatamente ad alcun pronome.

SEGNATO. Add. da Segnare. Lat. signatus, insignitus, inscriptus, notatus, impressus. Gr. diaonuos. Bocc. Concl. 10. Tutte nella fronte portan segnato quello, che esse dentro dal loro seno nascoso tengono [ cioè : aperto , o manifesto ] . Fiamm. 2. 18. La tua vita, e la mia cacciate non sieno dal tristo mondo primachè venga il di segnato [cioè: prescritto]. Dant. Purg. 12. O Niobe, con che occhi dolenti Vedev' io te segnata in sulla strada! [cioè: effigiata, scolpita, ritratta]. E Par. 17. Sicch' ella esca Segnata bene della 'nterna stampa [cioè: impressa, scolpita, improntata ] . Petr. canz. 30. i. Ch' ogni segnato calle Provo contrario alla tranquilla vita [ cioè : battuto, calpesto, usitato]. Cr. 2. 15. 11. Il sativo, e novale campo sono da cavare, e da arare, perocchè in altro modo i semi non ben s'appigliano in loro per le segnate cagioni. Pallad. Ottob. 12. Si vogliono riporre i frutti da serbare secondo i modi segnati di sopra [ in questi due esempj vale: assegnato, addotto ]. Com. Inf. 23. Gl' ippocriti paiono santi, e buoni, e dentro è nulla di hontade, e di santitade, sicche il segno di fuori non hae alcun segnato dentro [qui in forza di sust.,

e vale la Cosa segnata].

+ \*\* §. I. Per Distinto. Bemb. Asol. 45. Le quali
passioni perciocchè sì come venti contrari turbano la tranquillità dell'animo ... sono per più segnato vocabo-

lo perturbazioni chiamate dagli scrittori.

§. II. Segnato, e benedetto. Aggiunti, che si danno ad alcuna cosa, che si voglia rilasciar liberamente, e senza eccezione alcuna, e con animo di non rivolerla. Percor. g. 4. nov. 1. E così son fermo di fare, e voi v' abbiate l'eredità segnata, e benedetta. Franc. Sacch. nov. 88. S'egli è andazzo di tor vigne, che il vostro consorto s' abbia la mia vigna segnata, e benedetta: Malm. 5. 55. Prenda Cupido allor, ch' io gli prometto Lasciarglielo segnato, e benedetto. Menz. sat. 4. Per questo io non ho-lor la laurea tolta, La lascio lor se-, e benedetta.

\* SEGNATOJO. T. degli Artisti. Strumento di varie forme, che serve per imprimere sulle materie, che si adoperano, qualche segno, che dia norma nell'ope-

rare. Segnatojo de' Cesellotori.

\* S. Segnatojo, T. de' Valigiaj. Strumento di ferro a ruota con gruccetta per far righi diritti al cuo-

SEGNATORE. Che segna, Che indica, che accenna . Lat. index , ostensor . Libr. Astrol. Rivolgi la rete in modo, che si rivolga il capo Cancer sotto dall' orizzonte, e il capo del segnatore con l'uno, infin-chè s'aggiungano amenduni all' orizzone occidenta-

SEGNATRICE. Verbal. femm. di Segnatore. Lat. signatrix, notatrix. Libr. Pred. F. R. Ne prendono sempre la ricordanza con la propria penna segnatri-

SEGNATURA . Segno: Così dicono i medici la Somiglianza, che ha una pianta con qualche altra cosa Lat. signatio , signatura, Red. Vip. 1. 40. Favoloso è ancora tutto ciò, che dell'astrale ec. e magica virtù della segnatura dell' erhe hanno sognato alcuni autori. E appresso : Per aver le spine del cappero la segnatura de' denti della vipera, per questa ragione il cappero sia per esser sommo, e possente medicamento da guarire i morsi viperini.

\* S. I. Dicesi ancora in generale da' Naturalisti dalla

somiglianza che ha qualsivoglia corpo naturale con altri della medesima spezie. Quanto alla segnatura per cui

propriamente si distingue dall' Aquila ec.

(+) S. II. Segnatura, e Signatura. Tribunale supremo in Roma, formato da sette prelati, e da un cardina-le, che col nome di Presctto ne è il capo. Si chiama signatura di giustizia e di grazia perche non solo rende ragione come gli altri tribunali, ma con facoltà sovrana comparte grazie.

SEGNETTO. Dim. di Segno, Piccol segno. Lat. notula . Gr. onuadiov. Borgh. Arm. 93 Potrebbe questo segnetto della croce del popolo tenersi comunemen-

te per buono indizio di questa popolarità.

SEGNO. Si dice Quello, che all'offerir se medesimo a' sensi, dà indicio d' un' altra cosa. Lat. signum, nota, indicium. Gr. onuñov. Tes. Br. 8.53. Segno si è una dimostranza, che dà presunzione, che la cosa fu , o sarà secondo la significanza di colui. Bocc. nov. 1. 12. Sarebbe gran biasimo, e segno manifesto di poco senno. E nov. 18. 21. Avendo un segno, e altro guardato di lui, e non potendo la sua infermità tanto conoscere, tutti comunemente si disperavan della sua salute. E nov. 58. 1. Con onesto rossore ne' lor visi apparito ne dieder segno. Pass. 120. Nè mostrando segno di sospetto veruno, un di pregò il prete, che l'accompa-gnasse a certo luogo. Dant. Par. 6. E al mio Bellisar commendai l'armi, Cui la destra del ciel fu sì congiunta, Che segno fu, ch' io dovessi posarmi. Petr. cop. 7. Questi è corso A morte, non l'aitando: i' veggio i segni.
§. I. Segno, per Contrassegno. Lat. signum, symbo-

lum. Gr. onuelov, σύμβολον. Bocc. nov. 27. 47. Tra per questo, e per gli altri segni riconosciuto fu colui, ch' era stato ucciso, essere stato Fatiuolo. E nov. 50.

9. Del quale tutti i segni le disse .

+ S. II. Per Figura impressa, Sigillo. Lat. signum. Gr. onuelov. Pass. 342. Involgono scritte di nomi di demonj, e di segni, e di figure, e di caratteri da' demonj trovati, e segnati. Dant. Purg. 18. Ma non ciascun segno È buono, ancorchè buona sia la cera. But. ivi: Lo cattivo suggello, che fa lo segno nella cera, fa cattivo segno nella cera, hench' ella sia buona.

\*\* S. III. A gran segno, Sommamente. Segn. Mann. Lugl. 10. 2. Tu cercando cose sulla terra difficili a conseguirsi ec. convien di necessità che trascuri a gran segno quello che importa, per quello che non impor-

S. IV. Per Miracolo. Lat. portentum. Gr. onucov. Dant. Par. 18. Dentro al templo, Che si murò di segni, e di martirj. Amm. ant. 19. 1. 3. lo reputo, che la virtù della pazienzia sia maggiore, che segni, o miracoli. Coll. Ab. Isac. cap. 3. Non agguagliare coloro, che fanno i sagri a la pazziella della contratti polosi che fanno i segni, e le maraviglie, e le virtudi nel se-

colo, a coloro, che sono saviamente in solitudine. S. V. Segno, Segno celeste, o Segno del Zodiaco si dicono le Costellazioni, che in essa, o vicino ad esso si trovano; e anche le Dodici parti, nelle quali si divide l'eclittica. Lat. signum, dodecatemoron. Franc. Sacch. rim. 16. Passato ha 'l sol tutti i celesti segni Gia l'undecima volta. G. V. 12. 40. 4. Il pianeto di Marti entrò nel segno di Cancro addì 12. di Settembre. Guid. G. Poiche furono ricevuti in cielo, fecero il segno del cerchio del Zodiaco, il quale fino al di d'oggi si chiama il segno di Gemini. Borgh. Rip. 70. Quai segni son quelli, che dal mare dipendono! Il Montone, il Toro, il Granchio, lo Scorpione, il Capricorno, l'Aqua-

rio, ed i Pesci.
S. VI. Per Cenno. Lat. signum, significatio, indicium. Gr. onueior, onuavia, supavis. Bocc. nov. 44. 7. Tanto attese, che ella vide Ricciardo, e fecegli un segno posto tra loro . E nov. 45. 7. Sicche quando vedesse un segno, ch' ella farebbe, egli venisse. E num. S. E fatto il segno posto, andò ad aprir l'uscio. E nov. 65. 15. Se n' andò alla buca, e fece il segno usato. Amet. 89. Perciocchè essi sono alle mie battaglie disposti, e senza segno contra i nimici s'affrontano, per viitorioso segnale il mio scudo voglio a quella lasciare. M. V. 1. 22. A uno segno dato, ordinate le guardie de' sergenti sopra il carriaggio, corsono i cavalieri a'loro cavalli. Fir. As. 138. Già hanno mosso il campo, ordinate le squadre, dato il segno. Alam. Gir. 22. 48. Gli fa segno Giron, che non gli greva, Ch' altra nuova battaglia seco prenda .

S. VII. Per Volere, Arbitrio. Lat. nulus. Gr. vevois. M. V. 2. 20. I Gambacorti, a cui segno Pisa si governava, non vollono rompere la pace. E 4.17. Mostrò di volere fare dell' Aquila la volontà del Re, ma con astuzia, e segno, dissimulando col Re, tenea

l' Aquila continuamente al suo segno.

S. VIII. Per l'Orina degli ammalati, che si mostra al medico. Bocc. nov. 83. 7. Bruno, andatosene al maestro Simone, vi fu prima, che la fanticella, che il segno portava . E num. 8. Il maestro , veduto il segno, disse. Franc. Sacch. nov. 167. Costui porta non il segno, ma un diluvio d'orina al medico. E appresso: Aveagli recato un segno maraviglioso, e sformato, d'uno orinale pieno, e d'uno orcinolo. Burch. 2. 63.

Mandagli il segno tuo nell' orinale.

+ §. IX. Per Insegna. Lat. signum, insigne. Gr. σημεῖον, παράσημον. Dant. Par. 6. Perchè tu veggi, con quanta ragione Si muove contra 'l sacrosanto segno. E più sotto: Ma ciò, che 'l segno, che parla me ferta e l'acceptante a poi era fettura as Tarrid. fate, Fatto avea prima, e poi era fatturo ec. Teseid.

1. 64. Entri nell' armi dunque chi n' è degno... Ed a chi piace più con disonore Vita, che pregio, non segua mio segno, Vivasi quanto vuol senza valore. Borgh. Rip. 605. Fece il segno della Compagnia degli uomini

di quel paese.

S. X. Per Vestigio, Orma. Lat. vestigium. Gr.

7xvos. Petr. son. 171. Or con sì chiara luce, e con tai segni Errar non dessi in quel breve viaggio.

§. XI. Per Berzaglio . Lat. signum , scopus , terminus. Gr. σχοπός. Bocc. nov. 7. 1. Bella cosa è ec. il ferire un segno, che mai non si muti. Petr. son. 103. Amor m' ha posto, come segno a strale. Dant. Purg. 31. E con men foga l'asta il segno tocca. E Par 1. Che ciò, che scocca, drizza in segno lieto. Bern. Orl. 1. 19. 1. Forse chi t'insegnò di trarre a segno Con quel tuo arco, a non volere errare, Ti disse, che la vera maestria Era dar nella testa tuttavia. E 3. 8. 5. Certi strumenti da tirare a segno, Qual s'apre con

romore, e qual si serra.

\*\* §. XII. Segno, per Cifra, o Impronta solita farsi da' Notaj, nelle scritture. Stor. Semif. 93. Appo la morte di mio Padre sommi grande parte delle faccende sue rimaste a fare ec. e io seguito lo segno suo di fare, e solamente la stella per distinzione tralascio, e l'uno e l'altro qui porroe ec. è lo segno mio (qui sono stampati li due segni, o impronte a guisa di Ar-

S. XIII. Per Termine prefisso . Lat. terminus . Gr. des Dant. Par. 21. Sicche non presuma A tanto segno più muover li piedi. Petr. son. 46. I' rivolsi i pen-sier tutti ad un segno. E son. 316. Dammi, Signor, che 'l mio dir giunga al segno Delle suc lode. E cap. 10. Volsimi da man destra, e vidi Plato, Che in quella schiera ando più presso al segno, Al quale aggiunge, a chi dal cielo è dato. Bocc. Intr. 37. Senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione. M. V. 9. 78. Cominciat'hanno così aspra giustizia, che passano i segni per troppa rigidezza.

S. XIV. Per Macchia , Livido , Rossore , Cicatrice ,

o altra simil sorta di vestigj. Lat. nota , maculae , vibex . Gr. μώλω4 . Bocc. nov. 68. 17. Mi ponete men-

te, se io ho segno alcuno per tutta la persona di battitura. Dant. Inf. 25. La giuntura Non facea segno alcun, che si paresse. E. Par. 2. Ma ditemi che son li segni buj Di questo corpo!

+ \*\* \$. XV. Segno, per Statua, o altro lavoro di scultura. Ar. Fur. 42. \$1. Fermava il piè ciascun di questi segni Sopra due belle immagini più hasse. E st. 95. Dolce quantunque, e pien di grazia tanto Fosse il suo bello e ben formato segno. Tass. Ger. 16. 7. Di cotai segni variato e scolto Era il metallo delle regie porte. Dant. Purg. 12. O Roboam, gia non par che minacci Quivi il tuo segno [l'immagine scolpita]. E appresso. O Ilion, come te basso e vile Mostrava il segno, che li si discerne! Monti.
\* S. XVI. Segno, chiamano i Sarti Una stecca sem-

plice di tutte le larghezze, che serve per segnare gli

ucchielli di tutte le grandezze.

S. XVII. Fare il segno della croce, vale Segnare nel signific. del S. III. Lat. munire signo crucis. Gr. σχηματίζειν, τύπον τε ςαυρέ. Dant. Purg. 2. Poi fe-

ce il segno lor di santa croce.

S. XVIII. E in signific. neutr. pass. vale Segnarsi, o sia per divozione, o per maraviglia. Bocc. nov. 99. 44. Fattosi il segno della croce, andò a lui. Franc. Sacch. nov. 230. Fanno vista di maravigliarsi, faccendosi il segno della croce. Bern. Orl. 1. 6. 20. Fecesi il segno della croce il frate, Di qualche mala cosa dubitando.

S. XIX. Fare stare a segno, o Tenere a segno, vale Costriguere a ubbidire. Lat. in officio continere. Gr. έν τω προσήχοντι κατέχειν. Petr. cap. 1. Pur Faustina il fa qui stare a segno. Sen. ben. Varch. 3. 36. A nessun altro fu lecito fare stare un Tribuno del popolo a segno, senza esserne gastigato. Menz. sat. 8. Se non che gli occhi straluno il padrone, E tenne quelli

scimuniti a segno.

\*\* §. XX. Ridurre al segno, cioè all' ubbidienza.

Borgh. Vesc. Fior. 529. Gli riusci con minor fatica di ridurre di mano in mano, or questi, or quelli, al segno.

§. XXI. Tornare a segno, vale Ridurci al luogo, o all' csser di prima; e pigliasi in buona parte. Lat. resipiscere. Gr. εχνήφειν. Tac. Dav. stor. 1. 244. Le legioni quarta, e diciottesima soddotte da pochi non esser passate oltre alle parole, e le grida, e tosto sarieno tornate a segno (il T. Lat. ha in officio fore). Morg. 21. 100. Come falcon, che s'è levato a gioco, Ed ha disposto paese vagare, E non tornare al suo signor più a segno.

S. XXII. Dare, o Trar nel segno, vale Colpira nel bersaglio, che anche diciamo Imberciare. Lat. scopum attingere. Gr. τε σχοπε τυγχάνειν. Franc. Barb. 360. 4. Io nol fo cieco, ch' e' da ben nel segno.

S. XXIII. E per metaf. Trar nel segno, vale Porre la mira addosso ad alcuno, Giudicarlo atto a checchessia. Franc. Sacch. nov. 149. Tutti traevano nel segno con le voci a questo abate per lo più santo uomo, che fosse in Francia.

S. XXIV. Pure per metaf. Dare, o Trar nel segno, vagliono Apporsi, Pigliare il nerbo della cosa. Lat. rem acu tongere, scopum allingere. Gr. τέ σχοπε τυγχάνειν. Varch. Ercol. 87. Dare in brocco, cioè nel segno, ovvero bersaglio, ragionando, è apporsi, e trovare le congenture, o toccare il tasto, e pigliare il nerbo della cosa. Sagg. nat. esp. 7. Provando, e ri-provando, scemando, e crescendo ec. finchè si dia

nel segno.
S. XXV. Per filo, e per segno. V. FILO S. XXXI. S. XXVI. Segno per segno, posto avverbiam. vale Punto per punto, A un puntiao, Minutamente, Esattamente, Puntualmente. Lat. ad amussim. Gr. èmi-

çάθμην. Fir. disc. an. 90. La putta, che aveva osservato ciò, che vi si era fatto il dì, filo per filo, e se-gno per segno gliele raccontava. E As. 133. Nè restava una di domandare Psiche punto per punto, silo per silo, e segno per segno chi fusse il padrone di quelle maravigliose ricchezze

† SEGNORAGGIO. V. A. V. SIGNORAGGIO. † \*\* SEGNORANZA. V. A. Signoria. Rim. ant. Dant. Maian. son. [ Ahi gentil Donna ec. ] Ched eo servendo a voi di buon coraggio Mi pur disdegna vo-stra segnoranza [ t' ediz. dello Zane a pag. 213. legge

signoranza].

† SEGNORE. V. A. V. SIGNORE.

† \*\* SEGNOREGGIARE. V. A. Signoreggiare.

Fr. Giord. So. Troppo è grande briga e rischio a segnoreggiare, e a correggeili: no'l sa ogn' uomo.

† \* SEGNORIA. V. A. Lo stesso, che Signoria.

Sen. pist. 78. Egli è tanto grande la loro schifiltà, e segnoria, che si fanno portar dietro la cucina.

SEGNUZZO. Dim. di Segno. Lat. indicium, vesti-gium. Gr. Texuniquev. Galut. 13. Le deono tenere in palese (le mani) e fuori d'ogni sospetto, e averle con ogni diligenza lavate, e nette, senza avervi su pure un segnuzzo di bruttura. Fir. As. 134. Egli era un certo bel giovane, nel cui bel volto appena appariva alcun segnuzzo di barba.

SEGO. Sevo . Lat. sevum . Gr. géag . Buon. Fier. 4. 1. 11. Sopra due rocchetti Pillotati di sego antico, e nuovo. Sagg. nat. esp. 144. Vi cacciammo dentro un cilindro di legno di bossolo ec. benissimo imbevuto

d'olio, e di sego, perchè non avesse a inzupparsi.
§. 1. Sego, in vece, di Seco. V. SECO. §. III.

\*\*\* §. 11. Sego da intagliare in acqua forte, T.
degl' Incisori. Una sorta di sego, per dare sopra i
rami vernicoti per l'acqua forte; ed è una mescolanza di sego, e d' olio. Baldin. SEGOLA. V. SEGALE.

SEGOLO. Pennato. Lat. serra. Gr. mgiwr. Pallad. Febbr. 12. Il segolo, con che poti, non in giù ec. ma in su sempre si vuole menare. Fr. Iac. Cess. Alla cinta aveva un segolo, ovvero pennato, con che si potan le vigne, e gli alberi, tagliandone il soperchio. Vett. Colt. 34. Deesi ec. levar via col segolo quel poco, che ha roso, e quasi abbruciato la sega. Buon. Fier. 2. 4. 15. E potatoj, e segoli da nesti. E 3. 5. 5. Buon villan qua giri segolo, Piantatore or curvi

SEGONE. Sega grande. Lat. lupus. Gr. 70806, δρέπανον . Pallad. cap. 41. falci da mietere, falci fienali, marroni, e segoni per ridicere, lunghi d'un

braccio, o così.

S. 1. Segone, in vece di Pennato, o di Segolo. Lat. serra . Gr. neiwv . Pallad. cap. 37. Alcuni serbano il grasso dell'orso pesto coll'olio, e ungonne i se-

goni, co' quali potano.

\* §. II. Segone propriam. ( secondo il Baldinucci ) vale sega senza telaio, in luogo del quale ha due manichetti. Serve per recidere a traverso il legname, e per

farne toppe, o rocchi.
SEGREGARE. Separare. Lat. segregare, separare. Gr. apopizeir. Mor. S. Gregor. Segregate da' loro corpi, come si segregano le mature biade dalla ter-ra. Vend. Crist. Op. div. Andr. 102. Segregatemi Barnaba, e Paolo in quella opera, cioè dell' Apostolato, al quale io gli ho assunti

SEGREGATO. Add. da Segregare. Lat. segregatus, separatus. Gr. χωριοθείς. Mor. S. Greg. Segregate da' loro corpi, come si segregano le mature biade dalla terra. Serm. S. Agost. 56. Ma voi, che siete segregati dal secolo, e siete al tutto fuori del mondo ec. dovete amare giustizia in ogni vostra operazione.

SEGRENNA. Il diciamo in modo basso a Persona magra, sparuta, e di non buon colore. Fir. Luc. 1. 2. Così bisogna fare a queste segrenne, che ti hanno cura alle mani. Buon. Fier. Intr. 2. 8. Io non vo' più caccia Di queste salamistre, Di queste spigolistre, Di queste tue segrenne. Alleg. 167. Fingon la fama sollazzante, vergine ec. e l'avarizia una segrenna. Malm. 2. 64. E veduto ch' egli era una segrenna, Idest asciut-

to, e ben condizionato ec.

\*\* SEGRENNUCCIACCIA. Peggiorativo insieme ed Avvilitivo di Segrenna, delle quali forme la lingua To-scana è fertilissima produttrice, e dicesi di Donna magra accidiosa. Red. Ditir. Ariann. Vattene in precipizio, Brutta, segrennucciaccia, salamistra, Dottoressa

indiscreta, e spigolistra .

SEGRETA. Sust. Luogo segreto. Lat. secretum, locus secretus . Gr. άπόχευφον χωρίον . Virg. Eneid. M. E per la spilunca paurosa, dove sono le segrete della sibilla.

S. 1. Per Quella prigione, nella quale i ministri della giustizia non concedono, che si favelli a' rei, che vi sono ritenuti. Lat. carcer secretus. Gr. αποκρύφον, δεσμωτήριον . Varch. stor. 6. 132. Trovavasi in questo tempo nelle segrete, per dovere essere dalla Quarantía giudicato, il capitan Pandolfo Puccini. Salv. Spin. 4. 5. Bernahò a quell'ora, e così la Rosa saranno menati nelle segrete. Buon. Fier. 4. 1. 1. Provai qual fosse più Nero, o'l buio notturno, O quel delle segrete, Ov' io rinchiuso fui .

S. II. Per Quella parte della messa, che il sacerdote dice sotto voce. Lat. secreta. Gr. µuçıxa. Maestruzz. 1. 4. Se innanzi alla consecrazione tu t'avvedi, che l'ostia è corrotta, ovvero, che non fosse di grano, leva-la, e tone un'altra, e ricomincia la segreta. E 1.7. Nota, che se'l prete si ricorda, dicendo la segreta, che commise alcuno mortale peccato, dolgasene, e propongasi di confessare il più tosto, che potrà, e così sacrifichi, e pigli il Sacramento.

+ S. III. Segreta, T. de' Milit. Nome particolare d'una cuffia d'acciaio, che si portava sotto l'elmo a maggior difesa del capo. Cecch. Servig. 3. 3. Fu fatto una sera correr tutta Via Ghibellina, ed aveva la spa-da, Il giaco, la segreta, la rotella, I guanti, gli sti-

SEGRETAMENTE. Avverb. Con segretezza. Lat. secreto, clam, occulte. Gr. nevoñ. Bocc. nov. 42. 14. E questo conviene, che sia si segretamente fatto, che il vostro avversario nol sappia. E nov. 77. 29. E appresso segretamente con un suo fante se n'andò a casa d'un suo amico. Dant. Inf. S. E'I savio mio maestro fece segno Di voler lor parlar segretamente. Maestruzz. 2. 34. 2. Quando alcuno parla segretamente, o manda alcuna scrittura, ovvero messo ad alcuno Cardinale, quando sono rinchiusi per cagione della elezione del Papa. Vit. S. Gio: Bat. 258. Tolse questa testa, e involsela in qualche panno, e segretamente la

+ \*\* SEGRETANO. V. A. Segretario . Dep. Decam. 76. In certi testi antichi si truova Segretano in

cambio di Segretario, perchè può anche esser detto. +(\*) SEGRETARIA. Fem. di Segretario; Femmina, cui si considano i segreti. Il Vocabol. nella voce SE-

GRETESSA. Vedi gli es. Libr. Amor. 61. e Franc. Sacch. Op. div. 143. al §. I. di SEGRETARIO Sust. SEGRETARIATO. Sust. Carica, o Uffizio di segretario. Cas. lett. 38. Io ho avuto in animo di rise gnare il segretariato a uno di questi miei nipoti. E 73. Tuo padre mi ha liberato il segretariato, cioè rimborsato del costo di esso di avanzi fatti in quella ragione per mio conto. Buon. Fier. 1. 3. 4. Or torneremo a digrumar la biada Del segretariato.

SEGRETARIESCO. Add. Di segretario, Appartenente a segretario . Salv. Avvert. 1. 2. 5. Tra que' lor nuovi termini cortigiani, che essi appellan segretarieschi, e paion loro sì leggiadri, non n'ha niuno, che

ec. non possa esprimersi nella pura favella. SEGRETARIO, SEGRETARO, e SECRETARIO. Che s' adopera negli affari segreti, e scrive lettere del suo signore. Lat. a secretis, ab epistolis, intimus alicujus a consiliis. Gr. ο των αποζέπτων γεαμματεύς. Ar. sat. 3. Camerier, scalco, e secretario trova Il signor degni al grado. Bemb. stor. 4. 53. Parimente fu preso dal signor Gasparo di Sanseverino il secretario del provveditor Marcello . Red. Ditir. 17. Ed il Segni

segretario Scriva gli atti al calendario.

§. I. Per Colui, che tiene segrete le cose, che gli son conferite. Lat. arcanorum celantissimus. Gr. 7d απόξξητα ώς μάλιςα αποχευπτόμενος . Bocc. nov. 79. 23. Perchè mi trovava così buon segretaro . Libr. Amor. 61. All' amatrice conceduto è d' aver simile segretaria. Franc. Sacch. Op. div. 143. Le femmine non sono segretarie, che per la fragilità tosto dicono il segreto. Petr. son. 156. Amor mi manda quel dolce pensiero, Che secretario antico è fra noi due. G. V. 9. 162.

1. La cagione nullo sapea, se non certi segretarj.

S. II. Per Luogo segreto: Ripostiglio. Lat. secretum, locus secretum, conditorium. Gr. απόχευφον, χωpiov. Mor. S. Greg. Dee sollecitamente attendere di volere appresso di se stesso nel segretario della sua

mente sederc nella cattedra dell'umiltade. + \*\* S. III. Per Sacrario, o Sagrestia. V. A. Borgh. Vesc. Fior. 442. Se n'aggiugneva un'altra per quarta (parte delle Chiese), che e' chiamavano Se-gretario, e altri Sacrario, e noi come credo, Sagrestia ( di qui per similit. par tolta questa voce qui so-

pra, S. II.).

+ \* SEGRETARIO. Add. fu detto dagli Antichi per Domestico, Famigliare. Vit. SS. Pad. Occultamente con alquanti suoi segretari donzelli, e donne se n' an-dò in Alessandria. Vit. S. Gio: Bat. 228. Scontrò Pietro e Andrea, e alcuni degli altri più segretarj, e partironsi dalle turbe.

SEGRETARIONE. Accrescit. di Segretario. Alleg. 163. Quelli antichi segretarioni della natura, del cielo, e della terra ec. insegnavano agl'idioti dell' età loro

la regola vera del viver mondano.

\* SEGRETARIZIO. Segretariesco. Guarin.

SEGRETERIA. Luogo, dove stanno i segretarj a scriver le lettere, e dove tali scritture si conservano. Varch. stor. proem. Non ritrovandosi nella segreteria alcuni libri pubblici ec. fui costretto ec.

§. E per le Persone, che s'impiegano in tal luogo. Bern. rim. 1. 120. Se mi vedesse la segreteria ec. Com' io m' adatto a bollire un bucato.

+ SEGRETESSA. Segretaria, Femmina, cui si considano i segreti, o che tiene segrete le cose. Virg. Eneid. Grande segretessa aspetta le segrete camere de' vostri regni (il Monti pensa che questo luogo del volgarizzamento dell' Eneide sia guasto dai copisti, e per conseguente la voce segretessa sia falsa. Egli opina che il citato luogo debba leggersi così : Te ancora, grande sacerdotessa, aspettano le segrete came-re de nostri regni. V. Prop. vol. 3. p. 2. p. 282.). SEGRETEZZA. Astratto di Segreto. Lat. fidelitas,

fides. Gr. τό πιζόν, πιζότης. Segn. Pred. 2. 5. Lasciamo stare ec. che calò le portiere, che chiuse le

porte, che dimandò segretezza

SEGRETIERE. V. A. Segretario , Uomo segreto , che non manifesta i segreti. Lat. arcanorum celandorum tenax, tacitus, fidelis, fidus. Gr. τα απόθεριτα αποκευπτόμενος. Pass. 135. Dee essere ec. paziente, fedele, segretiere, tacito, pacifico. Guid. G. Udendo egli la risposta del suo segretiere, ne' suoi dolori alquanto respirò . E appresso: Per la mia segretiera addomandato, alla mia camera segretamente vieni.

SEGRETISSIMAMENTE. Supert. di Segretamente. Lat. occultissime. Gr. κευφιώτατα. Bocc. nov. 17. 28. Segretissimamente tutti i suoi cavalli, e le sue cose fece mettere in assetto. Varch. stor. 15. 594. Venuta

la sera, fecero segretissimamente aprir la camera. SEGRETISSIMO. Superl. di Segreto. Lat. intimus, fidissimus. Gr. πις ότατος. Bocc. nov. 17. 28. Con un segretissimo cameriere del Prenze, il quale aveva nome Ciuriaci, segretissimamente tutti i suoi cavalli, e le sue cose fece mettere in assetto. E nov. 31. 24. Per un suo segretissimo famigliare il mandò alla figliuola (in questi esempj vale: confidentissimo, fidatissi-

mo) SEGRETO. Sust. Cosa occulta, o tenuta occulta. Lat. arcanum , secretum. Gr. απόχουφον , απόρξητον. Bocc. 1100. 27. 30. Un segreto mi vi convien dimostrare. E nov. 65. 21. Se tu fussi savio, come esser ti pare, non avresti per quel modo tentato di sapere i segreti della tua buona donna . E nov. 79. 7. Egli è troppo gran segreto quello, che voi volete sapere. Lab. 79. Al quale, posciach' io amico divenni, ogni mio segreto fu palese. Dant. Inf. 13. Che dal segreto suo quasi ogni nom tolsi. But. ivi: Tanto gli venni in grazia, e tanta fede mi dava, che ec. quasi a nessuno fidava suo segreto, se non a me.

S. I. Tenere il segreto, vale Non manifestare le co-se occulte, e confidate. Lat. promisso secreto stare. Maestruzz. 2. 32. 3. Imperocchè tenere il segreto è di

ragione naturale

S. II. Per la Parte intima del cuor nostro, lo'ntrinseco dell'animo. Lat. animi latebræ, sinus, secretum. Dant. Purg. 20. Fa dolce l'ira tua nel tuo segreto. Lab. 115. Nel segreto loro hanno per bestia ciascuno uomo, che l'ama. Pass. 97. Il peccatore è risucitato da Dio dalla morte del peccato alla vita della grazia nel segreto della coscienza.

S. III. Per Colui, al quale si confidano i segreti. Lat. arcanorum celandorum tenax . Teseid. 4. 59. Che egli in tutto suo segreto il feo, Amando lui più, ch'al-

tro servitore. S. IV. Per Ricetta, o Modo saputo da pochi di far checchessia. Lat. arcanum inventum. Morg. 18. 123. Qui si conviene aver gran discrezione, Saper tutti i segreti a quante carte Del fagian, della starna, e del cappone . E 18. 128. Quanti segreti infino a domattina Ti potrei di quest' arte rivelare!

V. Ingerirsi ne' segreti di santa Marta; modo proverbiale, che si dice di Chi s'ingerisce, o vuole inframmettersi nelle cose, che non gli appartengono. Fir. disc. au. 14. E però non è bene ingerirsi ne'segreti di santa Marta, nè pigliarsi fastidio di quello, che po-

co c' importa.

S. VI. Al segreto, Di segreto, In segreto, e simili, posti avverbialm. vagliono lo stesso, che Segretamente. Lat. secreto, clam, occulte. Gr. κρυφή. G. V. 8. 63. 2. Ivi stettono più tempo ec. faccendo a loro venire le genti di segreto. E 9. 94. 1. Rifecero la lega ec. co' Pisani ancora al segreto. Bocc. nov. 16. 35. Si fece in segreto chiamar la balia . Maestruzz. 2. 31. 3. E lecito all' nomo di testimoniare di quelle cose, che gli sono poste in segreto! Risponde san Tommaso: Di quelle cose che sono commesse all' uomo per confessione in segreto, in niuno modo ne dee testimoniare. Sen. ben. Varch. 2. 9. Dicono dunque tutti i savi, che de' bene-fizi alcuni si debbono dare palesemente, ed alcuni di segreto. Fir. disc. an. 24. Con questo bel discorso e-speditosi il Re dagli altri della corte, si ritirò col Carpigna nella camera sua al segreto.

\* , \* S. VII. Segreto d' un brulotto , T. di Marineria. È il luogo del brulotto dove il capitano da fuoco per

farlo saltare, mentr'egli si ritira. Stratico.

SEGRETO. Add. Contrario di Palese; Occulto. Lat.
secretus, occultus, arcanus. Gr. xevo105. Bocc. nov. 17. 21. Di ciò ebbero insieme segreto ragionamento. E nov. 47. 7. Con assai discreto ordine, e segreto, con gran consolazione insieme si ritrovarono. E nov. 65. 6. Vide per avventura in una parte assai segreta di quella, il muro alquanto da una fessura essere aperto . E nov. 79. 14. Quanto questo voglia esser segreto, voi il vi potete vedere. Dant. Par. 25. Poichè per grazia vuol, che tu t'affronti Lo nostro Imperadore anzi la morte Nell' aula più segreta co' suo' Conti . Varch. Ercol. 72. Tali persone, che non si vogliono lasciare intendere, si chiamano coperte, segrete, e talvolta cupe, e dalla plebe soppiattoni, o golponi, o lumaconi. SEGRETO. Avverb. Occultamente, Segretamente.

Lat. secreto , clam , occulte . Gr. xguon . Bocc. nov. 60. 8. Perciocchè mai niuno non mi vuol sì segreto par-

lare, che egli non voglia la sua parte udire.

SEGUACE. Add. Che segue, Che va dietro. Lat.
sequax. Gr. a'xolsontix's. Dant. Inf. 11. Per sè natura, e per la sua seguace Dispregia. E Purg. 18. Le tue parole, e'l mio seguace ingeguo, Risposi lui, m'hanno amor discoverto. E 31. Che riso, e pianto son tanto seguaci Alla passion, da che ciascun si spicca, Che men seguon voler da più veraci. Tass. Ger. 3. 13. La generosa i suoi seguaci incita Co' detti, e coll' intrepido sembiante.

S. Per Aderente . Lat. sectator. Gr. axóxx305 . G. V. 11. 7. 2. Il figliuolo di Roméo de' Peppoli, e Goggiadini, e loro seguaci . Pass. 235. Per la superbia cadde il primo Angelo, e rovinò di cielo con tutti i suoi seguaci. Dant. Inf. 19. O Simon mago, o miseri seguaci. Petr. son. 111. Quand'io v'odo parlar si dolcemente, Come Amor proprio a' suoi seguaci instilla

SEGUELA. V. SEQUELA.
SEGUENTE. Che segue, Che viene dopo immediatamente. Lat. proximus, sequens, subsequens. Gr. ο εφεξής, ο ακόλεθος. Bocc. nov. 44. 5. 11 dl seguente, essendo già vicino alla fine di Maggio, la giovane co-minciò davanti alla madre a rammaricarsi. Dant. Par. 2. Lo ciel seguente, ch' ha tante vedute, Quell' esser parte per diverse essenze. E 5. Mi rispose Nel modo, che 'l seguente canto canta. E 6. Di quel, che fe col baiulo seguente, Bruto con Cassio nello 'nferno la-

\*\* S. Li seguenti Sust. per Li posteri . S. Agost. C. D. 1. 32. Eziandio sara forse incredibile, se fia inteso dalli nostri seguenti ( il Lat. ha: a nostris poste-

ris audietur)

SEGUENTEMENTE . Avverb. Conseguentemente . Lat. ex consequenti, consequenter, Ulpian. Gr. axoλεθως . Filoc. 1. 30. E seguentemente essi con tutti i loro discendenti rivolse alle sue case. Coll. SS. Pad. E poi seguentemente quello, che dice, che su posto in umoroso, e sotterrato in terra. Difend. Pac. A cui sia l'autorità dell'eleggere, e seguentemente d'instituire l'altre parti della città. Dant. Purg. 20. Seguen-temente intesi: o buon Fabbrizio, Con povertà volesti anzi virtute, Che gran ricchezze posseder con vi-

†\*\* S. Per Poscia, Appresso. Lat. proxime, subinde. Fior. S. Franc. 89. Venne S. Francesco a porgere il calice della vita alli suoi Frati, e cominciò a porgerlo a Frate Giovanni ec. E dopo lui seguentemente Santo Francesco il porgea a tutti gli altri, che con debita reverenzia ec.

SEGUENZA. Quel che seguita, Continunzione.

Lat. historiæ tenor , series . Gr. igogias diadoxn' . M. V. 9. 50. tit. Seguita la seguenza della compagna. Franc. Barb. 196. 21. Come dimostra ben la sua seguenza.

S. Seguenza, l'usiamo anche per Gran numero di cose, come Seguenza d'uccelli, di topi, e simili. Lat.

copia, vis. Gr. εὐπορία. + \*\* SEGUESTRO. Meno usato che Sequestro. Salv. Avvert. 1. 3. 3. 19. Seguente, e sequente: seguestro, e sequestro: freguentare, e frequentare, e

qualunque altri del medesimo genere .

+ SEGUGIO. Spezie di Bracco, detto così dal seguitar ch' e' fa lungamente la traccia delle fiere . Lat. canis odorus, vel sagax. Gr. xύων είνηλάτης. Cr. 10. 29. 1. Le lepri spezialmente si prendono con cani, ma per trovarle bisogna cani chiamati segugi, ovvero brac-chetti, i quali quanto più sottile odorato hanno, tanto migliori sono . Libr. Vingg. A Cana sono molti lioni, i quali sono sì grandi razze, come di segugi. Lor. Med. canz. 75. 2. Co' miei segugi ed io la seguitai. Bart. Ben. rim. pag. 3. [Livorno 1799.] Quand' io la veggo... Dietro le vo com' a lepre il segugio, Che tener non mi può siepe nè fosso .

S. Per similit. Fir. Trin. 1. 2. Il traditore si credeva tormi la preda, la quale tanto tempo fa io ho se-guitata co'segugi de' miei pensieri. (\*) SEGUIMENTO. Il seguire, Seguitamento. Sal-

vin. disc. 3. 12. La virtù, ed il vizio, e il seguimento

di quella, e lo scansamento di questo.

SEGUIRE. Andare, o Venir dietro; e dicesi tanto
del corpo, quanto dell'animo, e d'altre cose. Lat. sequi. Gr. explussiv. Bocc. nov. 43. 6. Cominciarono a fuggire, e costoro a seguirgli. Petr. son. 265. Ed or convien, che col pensier la segua. Dant. Inf. 1. Ond' io per lo tuo me' penso, e discerno, Che tu mi segui, ed io sarò tua guida. Franc. Barb. 223. 13. Perocche chi seguisse ben costei, Averia già per lei Stato tra i buoni, e camparia da'rei.

S. I. Per Continuare . Lat. continuare , pergere , prosequi . Gr. deigievai . Bocc. nov. 2. 1. Le comandò la Reina, che una dicendone, l'ordine dello incominciato sollazzo seguisse. E nov. 51. 6. Quella, che cominciata avea, e mal seguita, senza finita, lasciò stare.

Dant. Par 6. Del suo profondo, ond'ella pria canta-

va, Seguette, come a cui di ben far giova.

\*\* §. II. Per Continuar a raccontare. Pecor. g. 11. n. 1. Mi conviene dire l'origine, e la cagione perchè Fiesole su disfatta, e poi seguire la edificazione di Fio-

\*\* S. III. Per Ripigliare il ragionamento . Bocc. g. 6. n. 7. Adunque, segui prestamente la donna, diman-

do io ec.

\*\* S. IV. Per Venire in conseguenza. Borgh. Vesc. Fior. 366. Da tutto questo ne segue conseguentemente, che ec. quello non sia il legittimo titolo ec.

\*\* S. V. Per Ridondare , Tornare . Moral. S. Greg.

\*\* §. V. Per Ridondare, Tornare. Moral. S. Greg. T.-1. 200. Ciò gli segue in gravissima pena.

\*\* §. VI. E per Avere effetto. Vit. S. Gir. 95. Se ci siamo colpevoli, siamo contente, che tu lasci seguire la giustizia (in questo senso il Bocc. disse in Teodoro e la Violante; Vada innanzi la sentenza).

§. VII. Per Secondure. Lat. obsecundare, obsequi. Gr. υπηρετείν. Bocc. Intr. 51. Disposta sono in ciò di seguire il piacer vostro. E note del Rispose, che

seguire il piacer vostro. E nov. 47. 20. Rispose, che se ella il suo desiderio di ciò seguisse, niuna cosa più lieta le poteva avvenire. Tesorett. Br. Che la buona natura Si rischiara, e pulisce, Se il buon uso segui-

S. VIII. Per Eseguire, Applicarsi ad alcuna cosa, Metterla in esecusione, in effetto . Lat. exequi, per-T. VI.

gere. Gr. diareheiv. Bocc. Intr. 39. Niuna riprensione adunque può cadere in cotal consiglio seguire; dolore, e noia, e forse morte, non seguendolo, potrebbe avvenire. E nov. 25. 10. Quantunque, per seguire il comandamento fattole dal marito tacesse. E nov. 80. 23. Al quale piacendole il fatto, si mise in avventura

di volerlo seguire . S. IX. Per Succedere, Accadere, Avventre . Lat. sequi, accidere, contingere, evenire. Gr. συμβαίνειν. Bocc. Intr. 17. Oltre a questo ne seguio la morte di molti. E nov. 29. 7. Se voi non ci guerite, faccendoci rompere il nostro proponimento, che volete voi, che ve ne segua! E num. 8. Se io vi guerisco, che merito me ne seguira! E nov. 45. 10. Conoscendo il male, che a' presi giovani ne poteva seguire. Cr. 1. 1. 2. Innanzichè'l non isperato pentimento con danno di persone, o d'altra familiar cosa poi tostamente se-guisca. Cas. lett. g. Monsignor d'Avanzone scrive a V. M. cristianissima tutto quello, che è seguito di qua. E 55. Ringrazio la sua Divina bontà di quello, che è seguito, e seguirà di me.

S. X. Seguire una strada, vale Batterla, Camminar per essa. Petr. canz. 39. 6. Che la strada d'oncre Mai nol lassa seguir chi troppo il crede. Fr. Iac. T. 5. 1. 11. Correndo va allo nferno Chi cotal via segui-

sce (in questi esempj è detto figuratam.).

\*\* §. XI. Seguire al nome il fatto, vale Divenir tale di nome, e di fatto. G. V. Lib. 7. cap. 27. Ma poco durò, che seguirono al nome il fatto (i frati goden-

ti).
\*\* SEGUITA . Seguitamento . Dep. Decam. 104. Quanto al trovarsi talora [ il Verbo Potere ] senza se-

guita di altro Verbo, non può aver dubbio. SEGUITABILE. Add. Da esser seguito. Lat. dignus, quem quis sequatur. Com. Par. 13. Iddio conosce l'essenza sua, siccome seguitabile dall' nomo, co-

gnosce quella, siccome propria idea dell' uomo.
+ SEGUITAMENTE. Avverb. Di seguito, Continuamente. Lat. jugiter, assidue. Gr. διηνεχώς, αδιαλεί-ππος. Segn. Mann. Agost. 11. 3. Non solo al principio della vita spirituale hai bisogno d'una tal grazia, ma successivamente, ma seguitamente, ma sempre. Salvin. Odiss. 12. 74. Poichè queste i compagni avran passate, Non più dirotti allor seguitamente Quale a te degli due sarà il cammino.

SEGUITAMENTO. Il seguitare. Lat, sequela. Gr. axolustia. Sen. Pist. Che cosa è ragione! seguitamento della natura . Com. Inf. 8. Ragione è seguitamento di natura, o vero una potenzia, che discerne il bene dal male. Albert. cap. 45. La ragione della natura

che è dunque! è seguitamento della natura. SEGUITANTE. Che seguita, seguace. Lat. sectator. Gr. axons 905. Franc. Baib. 19. 11. Se con medici sarai, Tratta con lor del conservar santade, E di

moralitade Colli filosofi, e lor seguitanti.

SEGUITARE. Seguire, in tutti i suoi significati. Lat. sequi , persequi , sectari , insectari , pergere . Gr. ακολυθείν, διώκειν, διεξιέναι . Bocc. nov. 43. 1. Ad essa seguitarono molti lieti giorni . E nun. 4. Non avendo spazio di far nozze, perciocchè temevano d'esser seguitati. E nov. 56. 1. La Reina impose il seguitare alla Fiammetta. E nov. 60. 17. Poco dell'altrui fatiche curandosi, dove la loro utilità vedessero seguitare. Petr. canz. 40. 6. S'altri mi serra Lungo tempo il cammin da seguitarla. Dant. Par. 2. E quei, fuor ch' uno, Seguiterieno a tua ragion distrutti. Ovid. Pist. Colli miei occhi sempre ti seguitai, e quando io non ti- potei più discernere, e io colli occhi miei seguitai le tue vele

+ S. I. Per Perseguiture . Lat. persequi , insectari . Gr. diwxeir . Ricord. Malesp. 101. E però non lasciò di seguitare la chiesa. Nov. ant. 19. Li venne un quadrello per la fronte disavventuramente, che la contra-

ria fortuna che 'l seguitava, l' uccise.

\*\* §. II. Per Avvenire, Incontrare. Dant. Inf. 25. Io non gli conoscea; ma e' seguette, Come suol seguitar per alcun caso, Che l' un nomare all'altro conve-

\*\* S. III. Per Conseguire . Cavalc. Frutt. ling. 137. Considerando lo smisurato beneficio e frutto, che ne seguitiamo. E Espos. Simbol. 1. 169. Poco e breve è'l diletto, per rispetto del fastidio e vituperio e danno che l'uomo ne seguita in presente, ed in futu-

+ SEGUITATO. Add. da Seguitare. Lat. quem quis sequitur. Amet. 30. Qual selva fu, o qual lieta spe-ranza Col seguitato ben, mi desse mai Tanto di gioia ec. M. V. 3. 53. In questa contenzione messer Rinaldo Orsini, ch' era senatore, prese l'arme, e seguitato dal popolo cacciò di Roma Luca Savelli co'suoi

seguaci.

\*\* §. Per Secondato, Contentato. Da Seguire §. VII.

Fav. Esop. 164. Si può intendere per la scure i cinque sentimenti del corpo, i quali ec. seguitati ne' loro

appetiti ec. levansi in superbia.

SEGUITATORE. Che seguita, Seguace. Lat. sectator . Gr. axohs 905 . Amm. ant. 28. 1. 1. La mondana gloria fugge i suoi seguitatori, e seguita i fuggitori. Filoc. 5. 267. Come adunque diremo, che tal signore si deggia seguir per bene proprio del seguitatore? Cavalc. Med. cuor. Sono dunque questi tali figliuoli, e seguitatori del diavolo. Mor. S. Greg. Come si pensano molti seguitatori d' errori. Coll. Ab. Isac. cap. 17. E però il Salvatore comandóe al suo seguitatore, ch'egli si spogliasse, e uscisse dal mondo.

SEGUITATRICE. Verbal. femm. Che seguita . Lat. sectatrix, consectatrix. Gr. η ακόλεθας. Vit. SS. Pad. Di cotesti fue discepola, e seguitatrice la santissima Candida figliuola di Troiano maestro delle milizie dello 'mperadore . Teol. Mist. Così la gente disposta espressamente è seguitatrice degli atti eterni . Fav. Esop. L'anima non possente di virtà seguitatrice la volontà del corpo . Dant. Conv. 164. Altre leggi sono,

che sono quasi seguitatrici di natura.

SEGUITO. Coll' accento sulla prima sillaba; Seguitamento, e comunemente s' intende d'uomini, Compagnia, Accompagnamento. Lat. caterva, comitatus, famulatus. Gr. ςίφος, σπεῖρα, ἀχολεθία. Bocc. nov. 41. 14. Senza altro seguito d'alcuno, sopra la nave de'Rodiani saltò. G. V. 1. 2. 1. Per la sua forza, e seguito signoreggiò tutte le schiatte de' figliuoli di Noè [ cioè: per le sue aderenze ]. M. V. 9. 8. Ciascuno de' banderesi ha il seguito di mille cinquecento popolari bene armati, e in punto a seguirgli a ogni loro

§. Per Esito . Lat. progressus . Gr. διατέλεσις . Albert. cap. 60. I cominciamenti sono in nostra balia,

ma lo seguito, e la fine giudica ventura.

SEGUITO. Coll' accento sulla penultima. Add. da Seguire; Che è seguito, e succeduto, Preterito. Lat. præteritus . Gr. περοεληλυθώς . Dant. Par. 24. La pruova, che'l ver mi dischiude, Son l'opere seguite. Stor. Pist. 52. Banduccio de' Bonconti ec. uno de' più seguiti cittadini di Pisa (cioè: riputati, accreditati). Fir. disc. an. 30. Di poi avuto il Re in disparte, gli domandò del seguito (qui in forza di sust.). Red. lett. Occh. Durò poscia a scrivere sino alla sua morte, seguita nel mese di Dicembre dell' anno 1408.

+ \*\* SEGUITRICE. Seguitatrice Vit. SS. Pad. 1. 253. Di costei fu discepola, e seguitrice la santissima, e nobilissima Candida figliuola di Traiano maestro del-

la milizia dell' Imperadore .

SEGUIZIONE. V. A. Esecuzione. Lat. exequatio: Gr. διατέλεσις. G. V. 7. 37. 1. E così con grande effetto, e opere mise a seguizione. Ovid. Pist. 47. Che dinanzi a suoi occhi il suo comandamento si mettesse a seguizione.

SEI. Nome numerale. Lat. sex. Gr. 25. Dant. Par. 9. Che di sei ale fannosi cuculla. Fir. rag. 138. Ma a cagione, che voi non vi maravigliate, che io vada distribuendo così ogni cosa per sei, e' mi par convenevole il mostrarvi, che cosa me ne porga cagione. Malm. 6. 1. La guerra, che in Latino è detta bello

Par bruita a me in volgar per sei befane.

SEICENTO. V. SECENTO.

SEINO. Si dice ne' dadi Quando due hanno scoperto sei ; oggi più comunemente Sino . But. Purg. 6. 1. Cioè terno, ed asso, cinque, e ambassi, duino, e tre, e così quattordici, seino, e due. SELBASTRELLA. V. SELVASTRELLA.

+ SELCE, e SELICE. Pietra, ma per lo più si dice di una Pietra dura, liscia, simile al corno, che taglia il vetro, o almeno lo solca, e percossa coll' acciaio scintilla . Lat. silex . Gr. mugirns . Petr. son. 164. Può quello in me, che nel gran vecchio Mauro Medusa, quando in selce trasformollo. Cr. 1. 8. 3. Ancora sotto le radici de' monti , e nelle dure selci si truovano l'acque abbondevoli, fredde, e sane. Sanazz. Arcad. egl. 10. Gia mi rimembra che da cima un' elice La sinistra cornice, oimè predisselo; che'l petto mi si fe quasi una selice.

S. Per una Spezie di pietra naturale più dura . Fr. Giord. S. 14. Ancora si scrive con penna di ferro in pietra di selice, acciocchè sieno lettere cavate in pie-

tra fortissima, che non ne vanno.

(\*) SELCIARE. Lastricare. Lat. silicibus sternere. Gr. λιθοστροννύειν. Il Vocabol. nella voce CIOTTOLARE

\* SELCIATA. s. f. Lo stesso, che Seliciato, La-strico. Baldin. Dec. Dipinse due facciate d'una casa di cantonata verso la selciata di S. Francesco.

(\*) SELCIATO. Add. da Selciare. Lat. silicibus stratus. Gr. λιθόστρωτος. Il Vocabol. nella voce Ciot-TOLATO. Sust.

\* SELCIOSO. Che è della natura della selce. Gab.

\* SELENITE. Sorta di pietra trasparente come il vetro, e fendesi in sottilissime lamine. În alcuni luoghi si usa in cambio di vetro, per serrare le finestre delle case ; ond' è chiamata ancora speculare, per essere trasparente e lucida come sono gli specchi. Mat-

\* SELENITICO. Add. di Selenite. Cristallo Seleni-

tico. Gab. Fis., Targ. \* SELENOGRAFÍA. T. degli Astronomi. Descrizion della luna \* SELENOGRÁFICO. T. degli Astronomi. Ap-

partenente alla descrizion della luna.

\*\* SELETTO. V. L. Add. Scelto. Tass. lett. famil. 8. Ma il Petrarca nel Trionfo di Amore, la comprende (Minerva) sotto quello universale Tutti son qui pri-gion gli Dei di Varro. Perciocchè ella non solo è fra gli Dei di Varrone, ma fra' seletti.
\* SÉLICE. V. SELCE.

SELICIATO. Sust. Pavimento, o Strada coperta, o lastricata di selici. Lat. siliceum stratum. Gr. πυριτός εωτον . Viv. disc. Arn. 17. Compresivi ec. lastrichi, e seliciati per nuova strada, ed altro . Buon. Fier. 2. 1. 7. Per le medesme piogge Rotte le strade, e i seliciati sconci , A schivarne lo 'nciampo all' ore oscure Le lanterne assai giovano .

\*\* SELINOGRAFIA. Descrizione delle cose lunari .

Lat. selinographia. Gal. Sist. 41. Io non so che ci sieno

stati in terra Selinografi curiosi, che per lunghissima serie di anni ci abbiano tenuti provvisti di Selinografie così esatte, che ci possano render sicuri nissuna tal mutazione esser già niai seguita nella faccia della Luna.

N. S.

\*\*\* SELINÓGRAFO. Descrittore delle cose lunari. Lat. selinographus . Gal. Sist. 41. 10 non so che vi sieno stati in terra Selinografi curiosi, che ec. N.

S. \*\* SELIQUA. V. L. Siliqua. Pallad. B. D. Dic. 31. Le selique si serbano lungo tempo, se si span-

dono sulle grati, o graticci.
+ SELLA. Arnese di cavallo, che gli si pone sopr' nlla schiena, per poterlo acconciamente cavalcare. Lat. ephippium. Gr. ¿cimulev. Tav. Rit. Lo più alto, e lo più pro cavaliere, che mai sia montato in sella. Bocc. nov. 43. 13. Trovato il ronzino della giovane ancora con tutta la sella, domandarono chi vi fosse. Franc. Sacch. nov. 225. Si mise un asino innanzi, il quale aveva appiccato uno cembalo alla sella. Alam. eleg. 1. 11. Non avea Marte ancor qua giù ripieno Del suo fero voler, nè posto avea Al feroce corsier la sella e'l freno .

S. I. Votar la sella, vale Cader da cavallo, propriamente nel giostrare. Nov. ant. 39. 1. Guilielmo si van-tò, che non avea cavaliere in Proenza, che non gli avesse fatto votare la sella, e giacinto con sua moglie-

. II. Per similit. Lat. sedes. Gr. ?dea. Dant. Purg. 6. Che val, perchè ti racconciasse il freno Giustiniano, se la sella è vota? Petr. canz. 34. 6. Vinca'l ver dunque, e si rimanga in sella, E vinta a terra caggia la bugia. Varch. Ercol. 21. Il vero non vince egli sempre alla fine , e si rimane in sella ! ( in questi due esempj vale: star di sopra, rimaner vincente). Tac. Dav. ann. 11. 138. Di questo dire ella non fa capitale, non per amor del marito, ma perchè Silio montato in sella non la spregiasse (il T. Lat. ha summa adeptus ). E stor. 3. 321. Come Vespasiano fosse in sella, non terrebbe sicuro sè, nè gli amici, nè gli eserci-ti, sino a che non vedesse spento il tuo seme emolo.

( il T. Lat. ha cum imperium invaserit ). S. III. Per Sedia . Lat. sedes . Gr. edga. Dant. Purg. 6. Ahi gente, che dovresti esser divota, E la-

sciar seder Cesar nella sella.

S. IV. Per Predella nel signific. del S. III. onde si dice Andare a sella, per Cacare. Lat. cacare, ventris onus deponere, egerere. Gr. xi Liv. M. Aldabr. Dicono gli aviori di fisica, che l'aceto ha questa natura, che se egli truova lo stomaco pieno, si il fa bene andare a sella. Tes. Pov. P. S. Acqua fredda data in quantità a quelli, che vanno troppo a sella. Mil. M. Pol. Si gli danno da bere i tamarindi per farlo andare a sella.

\* SELLACCIA. Peggiorat. di Sella. Capor.

SELLAIO. Che fa le selle. Lat. ephippiarius . Gr. εφιππιοποιός. Conv. 155. Al cavaliere dee credere lo spadaio, il frenaio, e'l sellaio, e lo scudaio. Franc. Sacch. Op. div. 137. Il frenaio, e'l sellaio serve al

maggiore; a cui serve! alla cavalleria. SELLARE. Metter la sella. Lat. ephippium impo-nere. Bocc. nov. 39. 10. Fatti sellare i cavalli, andò via. Pass. 61. Comandò che i cavalli tosto fossero sellati, e immantanente ogni nomo si partisse. Patoff. 1. Or non sellar, ma leva lo camato. Alam. Gir. 17. 30. Fa sellare i cavai, l'arme si veste Con la fretta

maggior, che voi vedeste.

SELLATO. Add. da Sellare; Che ha la sella in dosso. Lat. instratus, ephippiatus. Gr. έπισεσαγμέvos . Nav. ant. 39. 1. Fece venire suo destriere sellato, e cinghiato bene. Stor. Pist. 7. Lo cavallo di messer

Zarino, ch' era sellato, e covertato. Serd. stor. Ind. 11. 448. Fece condurre mule sellate, e addobbate.

S. Sellato, anche si dice il Cavallo, quando ha la

schiena, che piega troppo verso la pancia.
SELVA. Boscaglia, Bosco. Lat. sylva. Gr. ελη.
Bocc. nov. 43. 5. E come seppe, verso una selva grandissima volse il suo ronzino. Dant. Inf. 1. E quanto a dir qual era, è cosa dura, Esta selva selvaggia, ed aspra, e forte. E 20. Ben ten dee ricordar, che non ti nocque Alcuna volta per la selva fonda. Petr. canz. 42. 5. Una strania fenice ec. Vedendo per la selva al-

tera, e sola ec.

† \*\* §. I. Per Arbori. Pallad. cap. 6. Se'l campo è pieno di selva disutile, dividilo in tal modo ec.

\* S. 11. Selva, si dice ad una Spezie di raccolta di squarci di opere per valersene a compor checchessia. Anticamente fu detto d' una spezie di componimento paetico Magal. lett. Ecco roba per la vostra istoria de' diamanti intagliati : mettete da banda per arricchi-

re la vostra selva

SELVACCIA. Peggiorat. di Selva. Lat. saltus. Gr. σευμών. Bern. Orl. 1. 13. 59. Or in quella selvaccia disadatta Abitava un centauro orrendo, e fie-

\* S. Per Raccolta di squarci d' Opere. Magal. lett. In una selvaccia, che aveva fatto di luoghi d' autori, e di poeti stiracchiabili a diritto o a traverso ai

buccheri, non ci aveva questi due ec.
+ \* SELVAGGIAMENTE. Con maniera Selvaggia. Rim. an. M. Cin. pag. 140. [Zane 1731.] Insin che morte... Non eutrerà nel loco, dov' ei siede, Vita no avrò se non selvaggiamente. Salvin. Opp. Cacc. Guatando l'un nell'altro, con bollente selvaggiamente collera sen vanno precipitosi.

SELVAGGINA. Salvaggina. Lat. ferina. Gr. 9ngior. Sen. Pist. Tu ti diletti veder messe per ordine

dinanzi da te le venagioni, e le selvaggine

SELVAGGIO. Add. Salvatico. Lat. silvester, silvaticus, agrestis, ferus. Gr. άγειος. Dant. Inf. 1. A te convien tenere altro viaggio ec. Se vuoi campar d'esto luogo selvaggio. E 13. Non han sì aspri sterdie d'esto luogo selvaggio. pi, nè si folti Quelle siere selvagge, che'n odio hanno Tra Cecina, e Conneto i luoghi colti. E Purg.

13. Ch' a tutte un fil di ferro i liciglio fora, E cuce si, come a sparvier selvaggio Si fa. Petr. son. 207. Con si dolce parlar, e con un riso Da far innamorare un nom selvaggio. E 247. Nè fiere han questi boschi sì selvagge, Che non sappian quant' è mai pena acerba. M. Aldobr. Carne di porco selvaggio a comparazion

della dimestica è calda, e secca. + §. Figuratam. Dant. Inf. 6. Verranno al sangue, e la parte selvaggia Caccera l'altra. But. ivi; Cioè la parte de'Bianchi, la quale egli chiama selvaggia, per-chè di quella parte erano li Cerchi, li quali erano venuti di contado. Dant. Purg. 2. La turba, che rimase li, selvaggia Parea del loco, rimirando intorno [ qui vale: nuova, straniera, mal pratica]. Amet. 95. Insino a tanto, che di dosso gittatili i panni selvaggi, nella chiara fonte il tusto [ civè: rozzi]. G. V. 7. 85. 5. Egli, e sua gente Catalana erano ancora con loro selvaggi, come nuovo signore, e nuova gente [ cioè: non trattavano insieme, non erano confidenti ]. Giust. Cont. Bell. man. 87. E s'esser può, quel freddo cor selvaggio Di lei, che sta ver me sì ferma e salda, Al vento acceso de i sospir miei, scalda, Che lacrimando notte e giorno io traggio [ qui per Duro, Crudele ] . SELVANO. V. SILVANO.

SELVARECCIO. Add. Di selva. Lat. silvester. Gr. Uhoeis . Bemb. Asol. 3. 183. Dalla vaghezza delle belle ombre, e del selvareccio silenzio invitato, mi prese disiderio di passar tra loro.

SELVASTRELLA, e SELBASTRELLA. Erba, che è eletta altrimenti Pimpinella, ed usasi nella insalata, e talvolta la state nel vino . Lat. pimpinella, sanguisorba. M. Bin. rim. burl. 1. 207. Io potrei bene offerirvi due torsi Di lattuga, ed un po' di selvastrella. Dav. Colt. 198. Di Febbraio semina cavoli ec. prezzemolo, selbastrella ec. Soder. Colt. 83. Se tu metterai nel fondo loro [ de' tini ] a bollire ec. mughetto, selbastrella, e simili, prenderanno l'odor medesimo, che hanno dette erbe

SELVETTA. Dim. di Selva. Lat. silvula, nemus. Gr. υλάγιον. Fior. Ital. D. In mezzo di quel terreno, che Didone prese per far la città, era una molto bella selvetta. Bemb. Asol. 1. 11. Facevano gli allori senza

legge, ed in maggior quantità cresciuti, due selvette pari, e nere per l'ombra.

SELVOSO. Add. Pieno di selve. Lat. silvosus, nemorosus. Gr. αλσώδης, υλικός. Petr. uom. ill. Il quale si ritraeva del piano a' luoghi selvosi. Segr. Fior. Art. guerr. 5. 120. Avendo fatto Cesare un alloggiamento in un luogo selvoso, e atto a nascondere gente, trasse da ogni legione tre coorti, e fecele fermare in quel luogo. Buon. Fies. Intr. 3. Dell' Apennin selvoso Invano urtando il varco.

\* \* SEMACCO. T. di Marineria. V. SEMALO.

Stratico .

\*\* SEMALO. s. m. Semacco. Smacco. T. di Marinería. È una sorta di bastimento da pesca, e da ca-bottaggio nei Mari di Scozia, e d'Inghilterra, la cui attrazzatura è simile a quella degli Slop, o battelli

di Bermuda. Stratico

SEMBIABILE, e SEMBIABOLE. Add. V. A. Semblabile . Libr. Dod. Artic. Dee l'uomo intendere e credere, che egli è sembiabile, ed iguale al padre in tutte cose . Tratt. pecc. mort. Li piedi erano sembiabili a' piedi d' orso . Vit. Barl. 11. Queste cose sono sembiaboli a' due uomini, che tanto erano poveramente vestiti. E 12. Quello uomo istabilio in terra, e di lui medesimo fece femina sembiabole a lui.

SEMBIAGLIA. V. SEMBRAGLIA.

+ \* SEMBIAMENTO . Sembianze; Fattezze; Quello per cui una cosa somiglia ad un' altra. Bell. Bucch. 48. Parve all' Indian ec. D' arieggiar molto alla manifattura, E alla polpa, e al colore, e a' sembiamenti, Che

aveva dati la madre natura ec.

+ SEMBIANTE. Sust. Aspetto, Faccia, Volto. Lat. aspectus, forma, vultus. Gr. ωψ, πεοσωπον, σψις. Dant. Purg. 21. Perche l'ombra si tacque, e riguardommi Negli occhi, ove 'l sembiante più si sicca . E Par. 3. Quelle stimando specchiati sembianti . Butt. ivi : Specchiati sembianti, cioè immagini, che si rappresentassono nella luna, come nello specchio si rappresentano le cose poste dinanzi a lui. Dant. Par. 5. Lo suo piacere, e'Itramutar sembiante Poser silenzio al mio cupido 'ngegno. E 32. Nè mi mostrò di Dio tanto sembiante I qui sembiante con à cut. Carl Dio tanto sembiante [ qui sembiante non è sust. Così osserva il Monti. Il poeta parla della B. Vergine, ed è chiaro che egli intende di dire, che tutto quello, the aveva veduto per lo innanzi, non gli aveva mostrato giammai cosa, che tanto a Dio si assomigliasse; perciò quel tanto stu in forza di sust. [ V. TANTO §. IV. ] e sembiante è il suo aggiunto ]. Petr. son. 201. Gli occhi, e la fronte con sembiante umano Baciolle si, che rallegro ciascuna . Bocc. nov. 100. 16. Con sembiante turbato , un di le disse . Nov. ant. 100. 11. Dico, che se io taglieroe a questo mio cane il piede, che s' io il chiamerò poi, e mosterrolli belli sembianti, ch' elli mi seguirà volentieri con amore.

S. I. Per Apparenza, Similitudine. Lat. species, forma, imago. Gr. iδέα, είδος, είκων. G. V. 2. 1. 5. Con falsi sembianti mostrava amore a' cittadini .

Dant. Inf. 32. Avea di vetro, e non d'acqua sembiante. E Par. 22. Vidi questo globo Tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante. But. ivi: Del suo vil sembiante, cioè si vile vidi la terra, che io Dante mi feci beffe

della sua apparenza vilissima.

S. II. In sembianti, Per sembiante, e simili, posti avverbialm. vagliono In apparenza. Lat. ficte, simulate. Gr. eigovixús . Nov. ant. 24. 5. Cost pare, che voi amiate vostro Dio in sembianti di parole, ma non in opera. Liv. M. E così fu la cosa per sembiante indugiata. Bocc. nov. 100. 1. Finita la lunga novella del Re molto a tutti nel sembiante piaciuta, Dioneo riden-do disse. Petr. canz. 47. 2. Se tu m'amasti Quanto

in sembianti, e nel tuo dir mostrasti.

+ S. III. Fare, o Mostrar sembiante, vale Far segno, dimostrazione, vista. Lat. signum facere, fingere, simulare. Gr. προσποιείσθαι, ύποκρίνεσθαι. Dant. Par.
9. Qui si tacette, e fecemi sembiante, Che fosse ad altro volta. Bocc. nov. 61. 7. Acciocchè Gianni nulla suspicar potesse di lei, di dormire fece sembiante. E nov. 73. 10. Fecer sembianti di maravigliarsi forte, e lodarono il consiglio di Calandrino. E nov. 98. 6. Senza alcun sembiante mostrarne, di lei s'accese. Nov. ant. 33. 1. Cominciò a fare strano sembiante, e ingrossò contro all' amico suo [ cioè: a mostrarsi adirato ] . Teseid. 1. 105. Però che mal sembiante mai non feo Nessuna ancora delle mie donzelle, Che tutte sono ardite, prode e belle.

SEMBIANTE. Add. Simigliante. Lat. similis. Gr.

duotos . Petr. son. 153. Quel fiore antico di virtuti , e d' armi Come sembiante stella ebbe con questo Nuovo fior d'onestate, e di bellezze! E 217. Di beltade, e di lumi si sembianti, Ch' anco'l ciel della terra s' innamora. Liv. M. Subitamente tornò tutta la sua intenzione a religione, e a sacrificare; tutto I popolone fece il sembiante. Vit. Barl. 11. Questi sono sembianti a' ricchi, e a' possenti nomini di questo mon-

SEMBIANZA. Sembiante sust. nel primo significato. Lat. vultus, aspectus. Gr. ωψ, τρόσωπον. Dant. Par. 18. Che la sua sembianza Vinceva gli altri. E 22. E la buona sembianza, Ch' io veggio, e noto in tutti gli ardor vostri. Petr. canz. 41. 6. L' angelica sembianza publica e nice

bianza umile, e piana.

S. I. Per Cenno , Dimostrazione , Vista . Bocc. nov. 97. 11. Ch' a messer far savessi lo mio core, Lasso per messo mai, o per sembianza. Dant. Par. 24. Poi mi volsi a Beatrice, e quella pronte Sembianze femmi . But. ivi : Pronte sembianze femmi, cioè fece a me Dante manifesti, e apparecchiati cenni, e vi-

S. II. Per Simiglianza, Apparenza. Lat. similitudo, species, forma. Gr. ouoiórns. Bocc. nov. 28. 2. A me si para davanti a doversi far raccontare una verità, che ha troppo più, che di quello, che ella fu, di menzogna sembianza. Petr. canz. 49.9. Non guardar me, ma chi degnò crearme, No'l mio valor, ma l'alta sua sembianza . G. V. 14. 2. 20. Visibilmente udi un fracasso di demonia, e di sembianza di schiere di cavalieri armati. Sen. Pist. Siccome avviene di due edificj alti igualmente, e d' una sembianza. SEMBIARE. V. A. Parere. Lat. videri, apparere.

Gr. paireo 9at . Dant. Inf. 1. E una lupa , che di tutte brame Sembiava carca con la sua magrezza. E Par. 20. Tal mi sembio l'imago della mprenta Dell' eterno piacere . Petr. canz. 28. 3. Ch' ogni altro

piacer vile Sembiar mi fa .

SEMBIEVOLE. V. A. Add. Simiglievole, Simigliante . Lat. similis . Gr. 2 μοιος . M. Aldobr. Hanno sembievole natura in tutte opere, ch' elle fanno nel corpo dell' uomo.

· SEMBLABILE, e SEMBRABILE. V. A. Add. Simile, Simiglievole. Lat. similis . Gr. 2 uo105 . Liv. M. Enea, il qual per semblabile cagione era fuggito di suo paese. Tes. Br. 8. 53. Or sappiate, che questi argomenti, e altri sembrabili sono necessarj in questa

SEMBLANTE. V. A. Sembiante. Lat. Gr. ωψ, τρόσωτον. Franc. Barb. 376. 6. Il ben parlare, e l'o-

nesto semblante.

SEMBLANZA. V. A. Sembianza, in tutti i suoi signific. Tesorett. Br. 5. E fu questa semblanza Lo mondo in simiglianza. Rim. ant. Guid. Colon. 111. 1' allumo entro, e forzo a far semblanza Di non mostrar ciò, che lo meo cor sente. Franc. Bar. 157. 1. Prima ti lauda con fitta semblanza.

\*\* S. In signific. di Sembraglia . Rim. ant. M. Cin. 275. Al meo parer non è chi en Pisa porti La sì ta-gliente spada d'amor cinta, Come il bel cavalier, ch' ha oggi vinta Tutta questa semblanza [ Vedi la no-

ta 18. Guitt. lett.].

SEMBLARE. V. A. Sembrare, Parere. Lat. videri. Gr. φαίνεσθαι. Franc. Barb. 12. 18. Vengon vizida lato, Che semblan noi alcun' ora vertuti. E 30. 14. E color, che digiuni Più semblan alla fin, ch' al co-

- SEMBLÉA. Sembraglia . Lab. 282. Ella legge di Lancelotto, e di Ginevra, e di Tristano, e d' Isotta, e le loro prodezze, e i loro amori, e le giostre, e i

torniamenti, e le semblée.

SEMBRABILE. V. SEMBIABILE.

+ SEMBRAGLIA, e SEMBIAGLIA. V. A. Ragunata, Ragunamento, Apparecchio di aiuti, ed anche Adunanza di cavalieri . Lat. equitum cœtus , collectio , coactio. Gr. iππιαή δύναμις, συλογή, συναγωγή. Ταυ. Rit. G. S. Tantosto s' arma, e monta a cavallo, e tutto solo si mette al cammino, dove la sembraglia esser dovea. E altrove: lo vi dono cotesto elmo tanto leggiadro per tal convenente, che voi lo portiate a questa sembraglia. Fr. Iac. T. 2. 8. 3. La carne sa sembraglia (l'ediz. citata legge sembiaglia), E contra la ragione Muove grande battaglia (qui sigu-ratam.). E 2: 17. 10. E sugar sa le sembraglie De' potenti suoi nemici.

SEMBRARE. Sembiare. Lat. videri, opparere. Gr. φαίνεσθαι. Bocc. Introd. 34. E qui, è fuor di qui, e incasa mi sembra star male. E nov. 22. 10. Donna, non vi sembro io uomo da poterci altra volta essere stato! Dant. Inf. 16. Sostati tu, che all'abito ne sembri Essere alcun di nostra terra prava. E 33. Fiorentino Mi sembri veramente, quand'i' t'odo. E Purg. 19. Che piuma sembra tutte l'altre some.

\*\* S. I. Per Somigliare, col Dat. Sen. Pist. ms. 40.

[Vedi la nota 189. Guitt. lett.] Meglio è che tu sembri nel parlare a Vinizio, il quale sempre parlava a tratti, che a Tezio [il Vocabol. alle Voci A TRAT-Tt, e ARRINGATORE, cita questo passo diversamen-

\* S. II. Sembrare, Assimigliare, Ritrarre, Far si-mile. Salvin. Es. L. G. E l'immortali Dee sembrar nel

viso Di fanciulla amorosa almo sembiante.

SEME. Sustanzia, nella quale è virtù di generare, e che genera cosa simile al suo subbietto. Lat. semen . Gr. σπέρμα. Dant. Purg. 16. Ch' ogni erba si conosce per lo seme. But. ivi: Cioè per lo frutto, che fa, che è poi seme, di che nasce l'erba, quando l'uomo lo semina. Dant. Par. 13. Le cose generate, che produce Con seme, e senza seme il ciel, movendo. Bocc. nov. 79. 31. Pinca mia da seme, ella è una troppo gran donna [cioè: sciocco, scempio, nè buono ad altro, che a rassa. Lat. caudex, stipes, fungus. Gr. xoguo's ]. Petr. cane. 48. 8. Di buon seme mal frutto

Mieto. Cr. 6. 48. 1. 11 seme [ del finocchio ] si coglie nel principio dell' Autunno, e serbasi per tre anni. E num. 2. Quel medesimo fa la polvere del suo seme. Bern. Orl. 1. 24. 59. E ben misero è quello, e paz-20 in tutto, Che di mal seme miete peggior frut-

+ S. I. Seme, particolarmente si dice quell' Umore bianco viscoso, che si forma ne' testicoli per la generazione del feto. Lat. sperma. Maestruzz. 1. 84. Se l'uomo pervenne al gittamento del seme, eziandio che la donna nol mandi fuori, è da dire, che secondo Ostiense si contrae affinià. Red. Cons. 1. 263. Poscia

son fecondate dall' aura ec. del seme maschile.

§. II. Figuratam. Dant. Inf. 3. Bestemmiavano Iddio, e i lor parenti, L'umana spezie, il luogo, il tempo, e'l seme Di lor semenza, e di lor nascimenti. E Par. 7. Vostra natura, quando pecco tota Nel seme suo, da queste dignitadi, Come di Paradiso fu remota. But. ivi: Nel seme suo, cioè ne' primi parenti, che furono seme di tutta la natura umana. Dant. Par. 12. Addimandò, ma contra'l mondo errante, Licenzia di combatter per lo seme, Del qual ti fascian ventiquattro piante. But. ivi: Cioè per la fede, che è seme, che produce miglior frutto, che mai producesse alcuno altro seme, cioè vita eterna.

S. III. Per Principio , Origine , Cagione. Dant. Inf. 33. Se le mie parole esser den seine, Che frutti infamia al traditor', ch' i' rodo ec. E Purg. 31. Pon giù 'I

seme del piangere, ed ascolta.

S. IV. Per Istirpe , Discendenza , Razza . Lat. stirps , progenies. Gr. 7 evez. Cron. Morell. 231. Col suo ainto certo seme di Ubaldini rimaso ancora nel mondo vennono nell'Alpe. E 247. Il di dopo si morì il fanciul-lo, sicchè di lei non rimase seme. Stor. Eur. 1. 8. E' cercava con quella guerra annullare per sempre la guerra, ed estinguere si fattamente quel seme pessimo, che e' non potesse mai germogliare. Tac. Dav. ann. 12. 252. Ma de' Siluri bisognava spegnere il seme [il T. Lat. ha nomen]. Buon. Fier. 1. 3. 3. E si può dir; che delle buone lingue Se ne sia spento il seme.

S. V. Semi, si dicono anche le quattro diverse sorte, nelle quali sono divise le carte da giucare. Buon. Fier. 2. 4. 13. Doman rassembra Non pure il fante, e non pur quel di coppe, Ma di mattoni, e muta seme, e

stampa. +\* SEMEJOLOGÍA, e SEMEJÓTICA. T. de' Medici. Quella parte della Patologia, la quale tratta

de' segni delle malattie .

SEMENTA, e SEMENTE. Seme. Lat. semen. Gr. σπέςμα. Bocc. nov. 72. 7. Comincio a nettar sementa di cavolini, che il marito avea poco innanzi trebbiati. Dant. Par. 8. Sempre natura, se fortuna truova Discorde a sè, come ogni altra semente, Fuor di sua region fa mala pruova. Tesorett. Br. Facea la terra frutto Senza nulla semente, O briga d' uom vivente. Dav. Colt. 185. Perchè non pure il susino, ma ogni altra semente fuor di sua regione fa mala pruova. Alam. Colt. 1. 7. Già commetta al terren la sua semente.

S. I. Sementa, per metaf. vale Cagione, Origine. Lat. causa, origo, semen. Gr. aexi. Dant. Inf. 23. E gli altri del concilio, Che fu per li Giudei mala sementa. E Purg. 17. Quinci comprender puoi, ch' esser conviene Amor sementa in voi d'ogni virtute . L' 25. Ed ivi imprende Ad organar le posse, ond' è se-

mente .

S. II. Sementa, per lo Seminare. Lat. satio. Gr. o noça. G. V. 12. 72 1. Al tempo della sementa furono soperchie piove, sicche corruppono la sementa. Cr. 12. 72. 1. Ma nel caldo campo, e grasso, si dee in-dugiar la sementa, quanto si può, innanzi il freddo

del verno. M. V. 6. 12. Da mezzo Ottobre, a calen di Gennaio furono acque continove con gran diluvi, e perdessene il terzo della sementa, ma il Gennaio vegnente fu si bel tempo, che la sementa perduta si racquisto [ cioè: si semino manco il terzo ].

§. 111. Sementa, per la Tempo della sementa. Lat. sementis, tempus sementis. Gr. σποςά. Segn. Pred. 1. 9. Se un agricoltore arrischia molte moggia di grano

nella sementa.

§. IV. Sementa, per Razza. Lat. soboles, progenies, semen. Gr. γενεά. Stor. Eur. 5. 118. Per estirpar finalmente quella sementa perniziosa, che già tanti anni guastava Italia.

SEMENTARE. Seminare. Lat. serere, seminare, sementem facere . Gr. omeiguv. Guitt. lett. 9. Il maggio sementatore benigno Dio ha sementato nel campo del vostro cuore la carissima sua magna mercede. E appresso: Non già solo senientando grano, grano prezioso, e sommo rende.

\*\* SEMENTARIO. Semenzaio. Lat. seminarium.

Soder. Colt. 26. Avvertendo, che se s' ha a piantare in collina, dei farne il sementario in collina, se in poggio

in poggio . SEMENTATO. Add. da Sementare . Lat. seminatus , seminibus sparsus . Gr. ἐσπαςμένος. Alam. Colt. 5. 110. Poi dritte, e lunghe Le sementate corde in es-

si stendi SEMENTATORE . Seminatore. Lat. sator , seminator. Gr. σπορεύς. Guitt. lett. 9. Il maggio sementatore benigno Dio lo ha sementato nel campo del vostro cuore la carissima sua magna mercede. E appresso: E se tale, e tanto è'l sementatore, e'l seme ec.

SEMENTE. V. SEMENTA.

SEMENZA. Seme . Lat. semen . Gr. σπέρμα. Cr. 2. 22. 1. Altri [ arbori ] sono, che non menano frutto alcuno, ne' quali si truovi alcune semenze, di che si possa generar simigliante pianta. Dant. Purg. 14. Di mia semenza cotal paglia mieto. E Par. 13. E disse: quando l' una paglia è trita, Quando la sua semenza è già riposta, A batter l'altra dolce amor m'invita. Tes. Br. 3. 5. Secondo le sue maniere, che ella è, così divengono le sue semenze, e'l suo frutto. E 5. 22. E sappiate, che le loro vivande sono velenose semenze. Petr. cap. S. A purgar venne Di ria semenza il buon campo Romano.

S. I. Per lo Seminato. G. V. 9. 78. 2. L' acqua so-

perchiò il terreno, e guasto ogni semenza.

S. 11. Per Discendenza , Stirpe . Lat. semen . stirps , progenies . Gr. yevea . Dant. Par. 9. Mi narro gl'inganni, Che ricever dovea la sua semenza.

S. 111. Per Cagione . Lat. semen , caussa , principium , origo . Gr. αρχή. Dant. Par. 2. Le distinzion , che dentro da se hanno, Dispongono a lor sini, e lor semen-

SEMENZAIO. Luogo, dove si semina, e dove nascono le piante, che si debbono trapiantare. Lat. seminarium. Gr. фитеитиегов. Pallad. cap. 6. Il semenzaio si vuol fare in terzolana, sicchè quello, che vi nasce, si possa traspiantare. E Genn. 16. La terra del semenzaio de' avere letame secco mescolato. Cr. 2. 21. 18. Ancora si fanno semenzai, ne'quali si crescono, e nutriscono così semi, come arbucelli. E cap. 22. 4. Tutti i semi, e rami, e piante due piedi di lungi, od uno, nel semenzaio si piantino.

SEMENZINA . Seme d'un' erba , che nasce nel regno di Bantan, e a noi viene di Persia; è minuto, bistungo, di odore ingrato, di sapore amaro, e assai aromatico . Lat. semen contra vermes , semen santonicum . Red, Oss. an. 108. Di quel seme, che semenzina, o seme santo appellasi nelle spezierie, ne feci una buona, e piena infusione nell'acqua comune calda. E ap-

presso: Vi è dunque qualche ragione, che la semenzina confettata con zucchero sia frequentemente usata nelle spezierie.

SEMENZÍRE. Far seme, Produr seme. Lat. semen producere. Gr. σπέρμα τίκταν. Cr. 6. 98. 3. Colgonsi le rape del mese d'Ottobre, e quelle, che saranno più belle, levate via le foglie, si piantano, acciocchè semenziscano la state seguente.

SEMESTRALE. Appartenente a semestre. Pros.

SEMESTRE. Spazio di sei mesi. Lat. semestre spatium. Gr. w egaunviaiov. Malm. S. 8. Quando quell'insolente del padrone Ti picchia a casa, e con si po-ca grazia Chiede il semestre, che non v'è una crazia [ qui vale : il danaro della pigione dovuto ogni semestre ] .

+ \* SEMI. Particella, che aggiunta ad altre voci significa il lor concetto solo per metà, come Semica-pro, Semicavallo, Semibue e molte altre tralasciate dalla Crusca . Buon. Fier. 3. 1. 9. In ogni arte un tal po' mi fo far lato . Son , verbigrazia , il semi , 11 semiaddottorato, il semimusico, Semipoeta, semi son filo-

SEMIADDOTTORATO . Add. Mezzo addottorato . Buon. Fier. 3. 1. 9. Son, verbigrazia, il semi, Il semiaddottorato, il semimusico, Semipoeta, semi son filosofo .

\* SEMIAMPLESSICAULE. T. de' Botanici. Am-

plessicaule . V.

+ \* SEMIBECCO . Becco per metà , Mezzo becco . Pros. Fior. P. 4. V. 1. Cic. 8. pag. 175. A bacco si sacrifica il becco, e da molti era dipinto cornuto, e becco intero; fra i semibecchi si levi.

\* SEMIBREVE. Nota musicale, che vale una battu-

ta, cioè due minime, o quattro semiminime. SEMICANUTO. Add. Mezzo canuto. Lat. semicanus. Gr. ήμιπολίος. Buon. Fier. 3. 4. 9. Erami accanto un certo tal di tale ec. Semicanuto, e d'un saion vestito .

+ \* SEMICAPRO. Mezzo capro, Capro per melà; ed è Aggiunto, che si da a' Fauni, ed a' Satiri i quali sono dipinti dal mezzo in giù simili alle capre. Sanazz. Arcad. pros. 3. Se entrando per gli inviolabili boschi avesse con la sua venuta turbate le sante Driade, e i semicapri Dii dai sollazzi loro ec. E egl. 9. E'l semicapro Pan alza le corna Alla sampogna mia sonora ec. Sold, sat. 5. Gonfio faisi veder per quei cocchioni Ove il gran Semideo solo imbarcava Il semicapro ec.

SEMICERCHIO. Semicircolo. Lat. semicirculus. Gr. πμίχυκλος. Gal. Sist. 343. Il diametro del cerchio massimo sarà FOG, ed il semicerchio apparente FNG.

SEMICIRCOLARE, . SEMICIRCULARE. Add. Di mezzo cerchio. Lat. semicircularis . Gr. ήμιχυχλικός. Fir. dial. bell. donn. 366. Sulla quarta parte della quale ec. si muove una linea quasi semicirculare. Red. Oss. an. 192. Alla base della quale in uno de' suoi lati si stende un' ala semicircolare membranosa.

SEMICÍRCOLO. Mezzo cerchio. Lat. semicirculus. Gr. nuixux los. V. Flos. 8. Dant. Par. 32. Dall'altra parte, onde sono intercisi Di voto i semicircoli, si stanno Quei, ch' a Cristo venuto ebber li visi. Cr. 6. 73. 1. E anche s'appella corona regis, imperocchè è fatta a modo d'un semicircolo. SEMICIRCULARE. V. SEMICIRCOLARE.

\* \* SEMICOLLO . V. SEMIGOLA DEL BASTIO-NE. Grassi .

SEMICROMA. Una delle figure, o note musicoli,

Meià della croma, + (\*) SEMICUPIO. Si dice del Sedersi nel bagno, in cui l'acqua giunga fino all'ombelico ; e così chiamusi ancora il vaso, del quale si fa uso per questo bagno. Lat. semicupium. Gr. ένκάθισμα. Red. Cons. 1. 36. Il bagno non sia di tutta la persona, ma sia in foggia di

SEMIDEO. Quasi Iddio, Che ha del divino. Lat. semideus. Gr. nui 9205. Petr. son. 153. Di che sareb-be Enca turbato, e tristo, Achille, Ulisse, e gli altri semidei . Fir. As. 126. Si poteva giudicare, che uomo certamente ingegnoso, e grande, anzi un semideo, anzi uno Iddio fusse stato quegli, che con sì sottile intaglio avesse lavorato quello argento. Alam. Gir. 22. 130. Ride in suo cuor quel Re de' semidei.

SEMIDIAMETRO. Mezzo diametro. Gal. Sist. 201.

Contenendo tanto quelli, quanto questi, due semidia-metri. E 263. Intendendosi poi il suo semidiametro pro-lungato sino alla distanza del sole.

\*) SEMIDIAPENTE. Termine musicale, che si dice altrimenti da' musici Quinta imperfetta, o diminuita. Gal. Dial. nov. scien. 543. Dissonanza simile al tritono,

o semidiapente

(\*) SEMIDITONO. Termine musicale, che dinota Un tuono e mezzo, o piuttosto un ditono imperfetto, e da' musici si dice anche Terza minore . Varch. giuoc. Pitt. Dicono semplici, perchè se ne trovano molte composte, come il ditono, cioè di due tuoni, semiditono, tritono ec.

\* SEMIDOPPIO. T. de' Rubrichisti, appartenente al Breviario, e dicesi di Quell'ussicio, nel quale non si

duplica la recita delle antifone.

. SEMIDOTTO. Add. Mezzanamente dotto . Lat. semidoctus, sciolus. Gr. ήμιμαθής. Tac. Dav. post. 427. La scorrezion sua passata in uso s' è convertita in sua naturale essenza, contro alla quale il semidotto, che troppo vuole ortografizzare, cacografizza [ qui in forza di sust. e vale: la persona semidotta].

\* SEMIELLISSE. T. de' Geometri. Mezza ellisse.

Vivian. Tr. Resist. Con una semiellisse, o con due semiellissi ec. si possono avere solidi, che essendo soste-

nuti ne' loro termini ec.

\* SEMIELLITICO. T. de' Geometri. Di Semiellis-

se. Arco semiellitico.

\* SEMIFERO. Che produce semi. Adim. Pind. Il semifero mio Mastro beato (cioè Chirone) Nell' antro suo mi nominò Giasone (qui figuratam.).
+ \* SEMIFILOSOFO. Mezzo filosofo. Buon. Fier. 3.

1. 9. Son, verbigrazia ec. il semimusico, Semipoeta,

il semi son filosofo ec.

\* SEMIFLOSCULO. T. de' Botanici. Così dicesi il fioretto di un fiore composto che è irregolare, cioè di-mezzato, ed in forma di linguetta, o striscia; e pe-rò tali fiori diconsi Semiflosculosi, o Linguettati, o

Cicoriacei.

\* SEMIFLOSCULOSO. T. de' Botanici. Aggiunto

mislosculi.

SEMIGIGANTE . Mezzo gigante . Lat. semigigas . Buon. Fier. 5. 3. 8. Che di repente Andrio semigigante

ec. Fatta mostra di se fra la gran turba ec. SEMIGNORANTE. Add. Mezzo ignorante. Lat. semidoctus . Gr. ήμιμαθής. Alleg. 152. Diceva adunque ec. il mio semignorante pedagogo della terza classe

\* SEMIGNUDO . Mezzo nudo , Mal coperto . Graz-

\* SEMIGOLA DEL BASTIONE. T. de' Milit. La distanza dell' angolo del poligono interno all' angolo del fianco. Il Guarini la chiama Semicollo. Grassi.

SEMILA. Nome numerale, che comprende sei miglinia. Lat. sexmillia. Gr. έξακισχίλιοι. Dant. Par. 30. Forse semila miglia di lontano Gi ferve l'ora se-

+ \*\* SEMILIANZA. V. A. Simiglianza. Rim. ant. Dant. Maian. St. A semilianza come audi nomare Del parpalione, che il foco fede. E appresso: Voi che semilianza Avete di ciascuna ec. [l'ediz. dello Zane 1731. a pag. 228. legge: A somiglianza, como udi nomare, Del parpallione, che lo foco fede ec. E 229. Ed eo guardando voi, che simiglianza Avete ec. ].

SEMILUNARE. Add. Che ha figura di mezza luna. Lat. semilunaris, arcuatus. Red. Oss. an. 42. În vicinanza dello stretto passaggio, che va dal gozzo allo stomaco, sta piantato da una delle bande un ossetto

semilunare assai tagliente.

\* S. Semilunare, T. degli Anatomici. Aggiunto di una spezie di Valvula spettante al cuore, ed a Qualunque parte, che abbia figura di mezza luna.

\* SEMIMEMBRANOSO. Aggiunto dato ad uno dei

muscoli della gamba. Voc. Dis.
SEMIMINIMA. Una delle figure, o note musicali, Metà della minima; e ne va quattro a battuta . Varch. Lez. 636. Se era breve, la pronunziavano brevemente, e con un tempo solo, come si fa nella musica, verbi-

grazia, una semiminima. SEMINUSICO. Mezzo musico. Lat. semiperitus musicne. Buon. Fier. 3. 1. 9. Son verbigrazia il semi, Il semiaddottorato, il semimusico, Semipoeta, semi son

filosofo.

+ \*\* SEMINA. V. A. Seme. Fr. Iac. T. 3. 6.
19. O pregna senza semina, Non fu mai fatto in femina [parla di Maria Vergine].

(\*) SEMINAJO. Il vivajo degli novoli. Così dice

lo Stratico alla voce Ovolajo

SEMINACIONE, V. SEMINAZIONE.

SEMINALE. Add. di Seme. Lat. seminalis. Gr. σπόριμος. Com. Par. 7. Perocchè noi fummo in Adam secondo seminale ragione, e secondo congiugnimento di sustanza. Pass. 249. Come sia brutta, e vile la materia seminale del padre, e della madre, di che l' uomo s' ingenera, non è bisogno di dire, ch' egli è manifesto .

S. Seminale, vale anche Da seme, Da poter essere seminato. Lat. sationi aptus . Gr. άγεός σπόριμος. Cr. 5. 6. 4. Ne' boschi più spessi, e ne' seminali campi più radi si pongano

SEMINAMENTO. Il seminare. Lat. seminatio, sa-

tio. Gr. σπορά. S. Per metaf. But. Inf. 18. 1. Ipocrisía, ladroneccio, fraudolente consiglio, seminamento di scandolo, falsità

(\*) SEMINANTE. Che semina. Lat. serens. Gr. σπάρων. Dant. Conv. 188. La complessione del seme può essere migliore, e men buona; e la disposi-zione del seminante può essere migliore, e men buo-

SEMINARE. Gettare, e spargere il seme sopra la materia atta a produrre. Lat. seminare, serere. Gr. отвідич. Ст. 6. 2. 4. Quelle, che nella primavera se-mineremo, nel tempo dell' autunno dobbiam cavare. G. V. 11. 1. 12. E simile di grano, e biada, ch' era-no per le case, sanza la perdita di quello ch'era seminato. E 12. 49. 3. Le terre si poterono male lavorare e seminare. Sen. Pist. Perciocchè s' era da seminare menato al consolato di Roma. Dant. Par. 24. Che tu entrasti povero, e digiuno In campo a seminar la buona pianta, Che fu già vite, e ora è fatta pruno. Soder. Colt. 11. Di qui viene certificatissimo il proverbio: chi semina, e non custode, assai tribola, e poco go-

S. Per metaf. vale Spargere, Divolgare. Lat. seminure, disseminare, spargere, divulgare. Gr. diaonui-Jav. Mnestruzz. 2. 7. 12. S' inligne di essere santo, acciocchè semini falsa dottrina. Dant. Par. 29. Non yi

si pensa quanto sangue costa Seminarla nel mondo. Vinc. Mart. lett. 50. Ma qual fu mai più bella sottilità, che dopo aver seminate le mie calunnie per tutte le parti d'Italia ec. Galat. 43. Chi va proferendo, e seminando il suo consiglio, mostra di portar openione, che il senno a lui avanzi, e ad altri manchi. Varch. stor. 10. 327. Onde i Panciatichi erano iti seminando, che Pistoia s' aveva a spogliare di tutte le grasce, e vettovaglie, insino a cavare gli zassi de' tini, e le cannelle delle botti .

SEMINARIO. Semenzaio. Lat. seminarium. Cr. 2. 28. 11. Si ricolgano i frutti nel tempo, che si maturano, e'l seme si secchi al sole, ed in seminario semi-

nate ec. si nutriscano.

S. I. Per metaf. Salvin. disc. 1. 101. Tertulliano non dubitò di dire, non so quale antica filosofia essere sta-

ta seminario d' eresie.

S. II. Seminario, si dice anche il Luogo, dove tengono in educazione i giovanetti. Lat. seminarium. Gr. peovra, e disciplina domestica del collegio, e del seminario di Goa.

SEMINARIO. Add. Da seme. Lat. seminarius. Varch. Lez. 38. Sono (i testicoli) secondo lui come due piombi, o pesi, che tengono aperti i vasi spermatici, ovvero seminarj. E 39. Ancorache la femmina abbia i vasi seminari poco differenti da quelli del-

l'uomo + SEMINATO. Sust. Luogo, dove è sparso su il seme. Lat. satum. Gr. σπόζος. M. V. 10. 101. Dandovi il guasto, arando i seminati con più di cento paia

di buoi .

+ S. I. Pel Frutto della semenza, Messe, o simile. Tac. Dav. ann. 16. 230. In terra di lavoro nodi di venti abbatterono ville, e arbori, e seminati sin presso a Roma. Serd. stor. 13. 538. Abbruciò i seminati, e le

S. II. In proverb. Uscir del seminata, fuor del seminato , o simili , vagliono Impazzare . Lat. delirare. Gr. παραφρονάν. Morg. 15. 30. Non n' avrebbe però voluti tre', Ch' uscito sare' fuor del seminato. Fir. As. 36. Anzi per la stemperata voglia mezzo fuor del seminato ec. me ne andava ogni cosa circuendo. Buan. Fier. 4. 4. 2. Tu dai nel fanatico, E mi rassembri uscito Del seminato. Malm. 1. 28. Non così tosto al campo si conduce ec. Ch' ell' esce affatto fuor del semina-

S. III. Cavare , a Trar del seminato , vale Fare impazzare; e talora Fare uscir di tema, o del soggetto, che si ha fra mano. Lat. in errorem aliquem inducere, mentem alicui adimere. Gr. εξιςαν, μωραίνην. Lasc. Parent. 2. 3. Tu m' hai quasi cavato del seminato; oh stammi a udire . Cecch. Dot. prot. Acciocche i recitanti tratti Da voi del seminato, non facessero, Ch'ella

paresse ancor più brutta. SEMINATO. Add. da Seminare. Lat. consitus . Gr. πεφυτευμένος . Amm. ant. 17. 3. 3. Esemplo ci da la terra, la quale rende i frutti non seminati. M. V. 3.

14. Essendo ne campi seminati cresciute le biade, e' grani d' aspetto d' ubertuosa ricolta vicino alla fal-

S. Per metaf. vale Sparso . Lat. disseminatus , conspersus . Gr. xamanao 3a's. Bocc. g. 6. p. 2. E quivi , essendo già le tavole messe, e ogni cosa d' erbucce odorose, e di bei fiori seminata ec. si misero a mangiare. Filoc. 2. 289. Prese due grosse lance con duo pennoncelli d'oro lavorati, e seminati di vermiglie rose. Amet. 21. Vestita di sottilissimo drappo sanguigno, seminato di piccicli uccelletti d' oro. E 91. Tesifone con seminate zizzanie, e Giunone con turbamenti contrarj più volte si sieno gravemente opposti alla sua salute.

+ \*\* SEMINATOIO. V. A. Che semina. S. Agost. C. D. 4. 8. Gli formenti seminati vollono, mentre stavano sotterra, che avessono la Dea Seia, cioè Dea seminatoia.

SEMINATORE. Che semina. Lat. seminator, sator. Gr. omogeus. Cr. 2. 21. 19. Le salvatiche piante, alle quali il seminatore non sara andato, nè cultivatole, così ne 'nsegnano. Mor. S. Greg. 1. 7. Nell' Evangelio ben fu dichiarato in quella parabola del seminatore.

S. I. Per metaf. Spargitore, Che sparge, Che cagiona . Lat. seminator, disseminator, sator . Gr. σποςεύς . Dant. Inf. 28. Seminator di scandalo, e di scisma. Libr. Op. div. Acciocche 'l seminatore per lo suo seme medesimo fosse morto [ cioè : commettitor del male ] . Cavalc. Frutt. ling. Sicche, come dice santo Agostino, Cristo è'l principal seminatore.

\* S. II. Seminatore, T. degli Agricoltori . Sorta di macchina di nuova invenzione, la quale serve a spander meglio il grano nel seminarlo, ed a risparmiarne più che se si facesse colla mano.

SEMINATRICE . Verbal. femm. Che semina ; per metaf. Spargitrice, Che cagiona. Lat. seminatrix. Introd. Virt. O superbia, capo, e seminatrice di quanti mali al mondo si fanno. Coll. SS. Pad. Per la grazia di Dio esser liberi di corruzione seminatrice. Tratt. gov. fam. Non sii ec. adulatrice, non seminatrice di discordia. Call. Ab. Isac. cap. 32. Sia ancora la detta orazione seminatrice continua nell'anima sua

della divina memoria, e della via de' Santi. SEMINATURA. Il seminare, Seminamento. Lat. satio, seminatio. Gr. omoga. Cr. 2. 19. 9. Ogni grano della uliginosa terra dopo le tre seminature si muta in generazion di segale. E 11. 10. 3. Il giunco, gra-migna, e felci, e tutte altre erbe nocive del mese di Luglio si vincono per ispessa aratura, o per seminatura di lupini. E 11.11. 3. Ogni seminatura, la quale è fatta quando il sole da Ariete va in Cancro, è per-

SEMINAZIONE, e SEMINAGIONE. Seminatura. Lat. seminatio, satio. Gr. σποςά. Cr. 2. 17. 8. Cotali campi diventano abbondanti per seminazion di fava, o di lino, se alcuna volta fossono sterili. E 5. 17. 2. Ma per la troppa grassezza di cotal luogo, il grano, e la fava perirebbe in quello, s' ella non è consumata prima per seminazion di saggina. E cap. 22. 1. Allora quella medesima seminagione da capo si rifa.

\* SEMINERVOSO. Aggiunto dato a uno de' musco-

li della gamba. Voc. Dis.

\* SEMINIFERO. T. degli Anatomici. Che reca, Che conduce, o serve a condurre il seme. Aperture seminifere.

\* SEMINO. T. de' Battilori . Spezie di Lustrino co-

me i Fagiuoli . V

SEMIPARABOLA. Mezza parabola, sezione conica. Lat. semiparabola . Gr. n' μιπαςαβολη'. Gal. Dial. mot. loc. 567. Si fa manifesto, perche la semiparabola ec. e il rettangolo ec. son basi di due solidi compresi tra due piani paralleli .
(\*) SEMIPARALISI. Paralisia imperfetta . Lat. pa-

ralysis imperfecta, paresis. Gr. ήμιπαφεσις. Red. Cons. 2. 123. Non bisogna dunque perdersi d'animo, ma bensi incontrare il male con nuovi rimedi adeguati e

alla semiparalisi, e alla nefritica

SEMIPOETA. Mezzo poeto. Lat. semipoeto. Gr. nuivointiis. Buon. Fier. 3. 1. 9. Son verbigrazia il semi, Il semiaddottorato, il semimusico, Semipoeta, semi son filosofo.

\* SEMIPOTENZIATO. T. Araldico . Dicesi di

que' pezzi, le cui estremità sono ricurve.

(\*) SEMIRETTO. Add. Mezza resto. Gal. Dial. mot. loc. 66. Guadaguata per lo discorso dimostrativo

la certezza dell' essere il massimo di tutti i tiri di volata quello dell'elevazione dell'angolo semirctto, ci dimostra l'autore quello che ec. E appresso. Le elevazioni de i quali superano, o mancano per angoli eguali della semiretta

(\*) SEMIRITONDO. Mezzo ritondo, Alquanto ritondo . Lat. subrotundus . Gr. υποτείχλαος . Red. Oss. an. 174. Dove questo canale suddetto esce dalla vescica, si veggono in essa vescica due corpi ressi quasi semiritondi, i quali con le loro estremità tendinose vanno a formare le due tuniche proprie della vesci-

ca.
\* SEMISFERÖIDE. T. de' Geometri. La metà

d'una sferoide. +\* SEMISPINATO. Uno de' muscoli della scapula, e proprio quello che alza il torace. Voc. Dis. in Mu-SCOLO

SEMISTANTE. Nome della qualità, che abbiamo detto a Scalpedra. Bocc. nov. 79. 12. La semistante di Berlinzone, e la scalpedra di Narsia.

SEMISVOLTO. Add. Messo svolto. Buon. Fier.

4. 2. 7. Drapperie suntuose semisvolte. + (\*) SEMITA. V. L. Stradetta. Lat. semita. Gr. στενος οδος. But. Purg. 7. 2. È sentiero sincopato da semitiero diminutivo della semita, che è piccola via posta allato alle fini de' campi, cioè secus metas, vel segregans metas. Vit. SS. Pad. 1. 138. Andavasi a lui per una semita molto stretta, e occulta, e difficile. E 158. A questo luogo nulla via, nè semita propriamente mena, nè non vi si può andare, se non per segni di stelle. Car. En. 11. 839. Ha ne l'imo una semita per mezzo Angusta, malagevole e scontorta Che d'ognintorno è da le ripe offesa

\* SEMITERETE. T. de'Botanici. Aggiunto di Tronco o Ramo che è mezzo cilindrico come lo Scirpo roma-

+ \* SEMITIERO. Dim. di Semita. Voce fuori d'uso. Piccola via posta per lo più allato alle fini de cam-pi . But. Purg. 7. 2. E sentiero sincopato da semitiero diminutivo della semita, che è piccola via ec.

SEMITUONO . Mezzo tuono . Lat. hemitonium diesis. Gr. nurrovior, dienis. Car. Mattacc. 7. Avea quest' uccellaccio omai ridotta La musica in falsetti, e 'n semituoni. Matt. Franz. rim. burl. 2. 158. Dir non potrei quanto mi parve buono Il gracchiare, e'l russar, che si sentiva Più d'alta voce, che di semituo-

SEMIVIVO. Add. Mezzo vivo. Lat. semivivus, semianimis, semimortuus. Gr. nui Ivnis. Fiamin. 5. 43. E me veggendo ec. quasi semiviva ancora giacere, con parole diverse si cominciò ad ingegnare di mitigare i furiosi mali. Stor. Eur. 6. 125. Chi morto affatto, e chi semivivo in si diverse, e strane attitudini, che non è possibile il dirle. Bellinc. son. 60. Ma quando io penso a te sì virtuoso, Di maraviglia i' resto semivivo. Ciriff. Calv. 3. 80. Ciriffo si può dir qual semivi-

+ (\*) SEMIVOCALE. Aggiunto, che si dù da' Grammatici ad alcune lettere consonanti, che hanno il principio delle vocali, e'l sine delle mute, ec. e sono F. L. M. N. R. S. e tra queste potrebbe forse entrar l'H. Di queste semivocali quattro si dicono liquide cioè L. M. N. R. ec. Lat. semivocalis . Salvin. pros. L. M. IV. II. ec. Hat. semivocalis. Salvin. pros. Tosc. 2. 102. Nè nelle voci corporeo, e frale, si sente hassezza, nè nelle voci in questo hasso ostello, si sente asprezza della semivocale S. Salv. Avvert. 1. 3. 1. 6. Vocale è quella, che senza percotimento abbia voce, che possa ndirsi: semivocale quella, che udir si possa, ma con percotimento. E part. 8. Si chiamano semivocali, perocchè il loro movimento sentiamo espressamente, che comincia dell' nevela che è quati la spressamente, che comincia dall' ugola, che è quasi la T. VI.

madre delle vocali, e si finisce nelle labbra, o ne' den-

(\*) SEMIUOMO. Mezzo nomo . Lat. semihomo . Gr. ήμιανθεωπος. Buon. Fier. 3. 1. 9. Son, verbigrazia, il semi, Il semiaddottorato, il semimusico, Semipoeta, semi son filosofo, E semiuom di disegno, E semi ho,

e semi non ho'ngegno.

+ SEMMANA. V. A. Settimana. Lat. hebdamas. Gr. έβδομάς. Tesorett. Br. Guardi nel gran cammino, Non torni alla semmana [l'ediz. di Fir. 1824. al cap. 12. legge: Guarda, che'l gran cammino Non torni esta semmana]. Libr. Am. Tutta la semmana intende con tutta la mente a' guadagni. Franc. Barb. 24. 3. Ilna cosa ben nota. Che non si dea troppo 74. 3. Una cosa ben nota, Che non si dea troppo tosto allargare In lui troppo onorare, Che son famiglia di semmana, o mese. Pataff. 10. Boccapecciola fece in tre semmane

\* SEMMENTO, e SEGMENTO. T. de' Geometri . . Parte d'un cerchio composto tra qualsivoglia arco, e

la sua corda.

SEMOLA. Crusca. Lat. furfur. Gr. πίτυςα. G. V. S. S2. 6. Avendo mangiati tutti i cavalli, e pane di saggina, e di semola nero, come mora. Cr. 9. 18. 4. Vi si giunga mele, sale, e olio, e semola di grano.

+ (\*) SEMOLELLA. Sorta di pasta, che si usa per farne minestre . Fr. Giord. S2. Vi solevano andare le vergini, e portavanli da mangiare semolella, e cota-li buone cose. Red. lett. 1. 60. Una volta la settimana pigliasse la sera per cena una minestra o di lasagne, o di riso, o di semolella cotte in brodo. E Cons. 2. 19. Non si facesse scrupolo di servirsi di quando in quando di qualche gentil minestra, e assai brodosa di paste non lievite, come sarebbono le lasagne,

la semolella, il farro passato, e altre simili. SEMOLINO. Piccol seme. Ricett. Fior. 67. Fa il gambo sottile [ it tlaspi ] alto due spanne, con pochi rami, pieno tutto di frutti larghetti in punta, ne' quali è un semolino simile al nasturzio, di figura simile alla

lente.

S. Semolino per similit. diciamo anche ad una Sorta di pasta ridotta in forma di piccolissimi granelli, che cotta si mangia in minestra.

SEMOLOSO. Add. Di semola, Simile allu semola. Lat. furfurosus . Gr. mirugudns . Ricett. Fior. 68. Vituperasi la nera (storace) fragile, e seniolosa.

\* SEMONZOLO. T. degli Agricoltori Toscani.

Quel grano minutissimo, che si ricava dalla battitura

della paglia.

SEMOVENTE. Che si muove per proprio moto.
Lat. se movens. Gr. το αὐτόματον. Varch. Stor. 10. 316. All' ufficio loro s' aspettava incorporare tutti i beni mobili, e immobili, e semoventi. Buon Fier. 2.4. 30. Figurette, e fantocci semoventi. Red. Ins. 20. Partorissero poi i vermi vivi, e semoventi. E. 66. Quei bachi non son altro, che nova semoventi. E Oss. an. 133. Come se fosser animali semoventi, stavano libere, e sciolte nella gran cavità del ventre inferio-

+ SEMPITERNALE. Add. Sempiterno. Lat. sempiternus , æternus . Gr. alidios . Tes. Br. 1. 14. L' altre sono sempiternali, che non cominciano, ne non finiscono, cioè Iddio, e la sua divinitade. Mor. S. Greg. Vedendo morire i fedeli, perdono ogni speranza della vita sempiternale. Coll. SS. Pad. Non tramonterà più il sole tuo, ne la luna tua non iscemera, ma sara a te il Signore luce sempiternale . Vit. Barl. Ma guardami alla tua gloriosa vita sempiternale. Fr. Iac. T. 6. 40. 29. Ierusalem città celestiale Ornata se' del regno imperiale : In te la vita è sempiternale.

sempiterna, Eternamente. Lat. æterne, sempiterne. Gr. αϊδίως, ως αιωνα. Mor. S. Greg. Ed allora ivi sempiternalmente per quello, che ella ha acquistata la perpetua fermezza. S. Ag. C. D. Virtu, che sempiternalmente dura, e temporalmente adopera. But. Purg. 30. 2. Dei cieli, che girano sempiternalmente, come Dio gli fa girare. Fr. Giord. Pred. S. 25. E però sempiternalmente, e così anche li giusti.

SEMPITERNAMENTE. Avverb. Sempiternalmente. Lat. æterne, sempiterne. Gr. aïdiws. Bocc. Amor. vis. 12. Parevami nel creder veramente, Che loro eccelsa fama gloriosi Far li dovesse sempiternamente. Bemb. Asol. 2. 74. L'animo sempiterno sempiterna-

mente rimane.

+ SEMPITERNARE. Far sempiterno. Lat. æternare. Gr. απαθανατίζειν. Dant. Par. 1. Quando la ruota, che tu sempiterni Desiderato, a sè mi fece atteso. Com. Par. 30. Il qual fiore ridole di quello odor sempiterno, ch' è degno di lode a questo signore, che esso sempi-

terna SEMPITERNO. Add. Che non ha avula origine, o Che non può aver fine ; Eterno . Lat. sempiternus . Gr. aidios . Dant. Par. 12. Così di quelle sempiterne rose Volgensi circa noi le duo ghirlande. E 14. Per li padri, e per gli altri, che fur cari, Anzi che fosser sempiterne fiamme. E 28. In questa primavera sempiterna. E 30. Nel giallo della rosa sempiterna. Petr. son. 214. Renda a quest' occhi le lor luci prime ec. O li condanni a sempiterno pianto. Call. SS. Pad. Farò con loro un patto sempiterno, e non cessero di far lor bene .

S. In sempiterno, posto avverbial, vale Sempiternalmente, Eternamente, Per sempre . Lat. ælerne, sempiterne. Gr. aïdius, eis aiwva. Fr. Iac. T. 2. 25. 2. Del carcere d'inferno Non esce in sempiterno. E 4. 9. 5. Gite al fuoco dell' inferno, Maladetti in sempi-

terno

SÉMPLICE. Add. Puro, Senza mistione. Lat. purus, simplex. Gr. καθαρός, απλόος. Maestruzz. 2. 21. Quante sono le spezie de boti ? R. Due, imperocchè egli è alcuno boto semplice, e alcuno boto so-lenne. Dant. Par. 33. Che ciò, ch' io dico, è un semplice lume.

ς. 1. Per Ischietto, Senza artificio. Lat. nudus. Gr. γυμνός. Bocc. nov. 80. 20. Le portò cinquecento be' fiorin d' oro li quali ella ec. prese, attenendosene Salabactto alla sua semplice promessione. Petr. cap.

S. Quel ch' i' vo' dire in semplici parole.

S. II. Per Inesperto , Soro , Senza malizia . Lat. rudis, simplex, idiota, imperitus. Gr. αμαθής. Dont. Purg. 16. Che me' si noma Francescamente il semplice Lomhardo'. E Par. 5. Non fate come agnel, che lascia il latte Della sua madre, e semplice, e lascivo Seco medesmo a suo piacer combatte. Bocc. nov. 60. 13. Gli uomini, e le femmine semplici, che nella chiesa erano ec. si tornarono a casa. E nov. 61. 2. Tenendo egli del semplice, era molto spesso fatto capita-no de' Laudesi. Liv. M. Senza fallo egli era rozzo, e di semplice maniera.

§. III. Per Iscempio; Contrario di Doppio. Lat. simplex. Gr. απλόος. V. Flos. 42. M. V. 8. 59. Furono nel verno malattie di freddo, e nella state molte feb-

bri terzane, e semplici, e doppie.

\*\* §. IV. Semplice, per Solo. Esp. Pat. nost. Siccome l'usuriere s' attiene al gaggio più, che alla sem-

plice parola.

\*\* §. V. Semplice, in forsa di Sust. per Uomo semplice. Fav. Esop. 11. Per lo topo [s' intende] lo sem-

plice, che si sida, e non pon mente.

\*\* §. VI. Alla semplice, posto avverbialm. vale Semplicemente. Soder. Colt. 32. Ficcando da capo alla

semplice piuoli o randelli di scopa, corniolo ec. S. VII. Semplici, diciamo anche all' Erbe, che più comunemente s'usano per medicina. Buon. Fier. 1. 3. 3. C' è lettura de' semplici ! E appresso: Ma fra i semplici gravi e di più stima , Havvi chi due di sono Ci espresse la virtù del Reobarbaro. Cecch. Spir. 2. 1. Sapete, ch'io fo fuori Profession di stillare, e di sempli-

\* S. VIII. Semplici, diconsi da' Botanici Que' fiori sia Monopetali, o Polipetali, o che sono separati l'uno dall'altro, e non hanno origine dalla medesima ba-

se, o ricettacolo

SEMPLICELLO. Dim. di Semplice. Lat. simplex. Gr. απλόος. S. Ag. C. D. Non uccidano se medesimi colle sciocche contradie lingue, e non ingannino i semplicelli . Fir. As. 147. E così la semplicella , senza saper come, da se a se s'accese dello amore di esso Amore. E dial. bell. donn. 407. Credon forse queste semplicelle, che gli uomini, a' quali elle cercan piacere, non conoscano quegl' imbratti.

SEMPLICEMENTE. Avverb. Con semplicità . Lat. simpliciter. Gr. απλώς. Bocc. nov. 66. 1. Molti sono, li quali semplicemente parlando dicono, che amore trae altrui del senno. Fr. Giord. Pred. S. Un di si gitto in orazione semplicemente. Maestruzz. 1. 26. Questa autorità ec. non è da intendere semplicemente, ma quando il prete giustamente lega, o scioglie.

\*\* S. I. Per Assolutamente . Salv. Avvert. 1. 3. 1. 1. Alla regola della terminazione in a, i nomi, che l'accento abbiano sopra l'ultima sillaba, o che d'una sola sillaba sien composti, non soggiacciono sempli-

cemente. Lat. simpliciter , et absolute .

\*\* S. II. Per Solamente . Segn. Mann. Nov. 21. 1. Nè anche vien rassomigliata semplicemente [ cioè, senza aggiunti) all' aurora, ma all' aurora sorgen-

SEMPLICETTO. Dim. di Semplice. Dant. Purg. 16. Esce di mano a lui, che la vagheggia, ec. L'anima semplicetta, che sa nulla. Petr. son. 110. Semplicetta farfalla al lume avvezza. Bocc. nov. 64. 2. Io una n'aggiugnerò da una semplicetta donna adoperata. Tass. Ger. 4. 90. E con quest' arti a lagrimare intanto Seco mill' alme semplicette astringe.

SEMPLICEZZA. V. A. Semplicità. Lat. semplicitas . Gr. απλότης. Sen. Pist. Non ci tegnamo appagati di neuna ricchezza, nè di folle semplicezza. Com. Inf. 7. E anche non dovesse loro giovare la semplicezza

della virtù

+ \* SEMPLICIACCIO. Pegg. di Semplice. Buon. Tanc. 4. 4. Io te 'I dissi, e'I confermo, e me ne gro-lio, L' è sempliciaccia [ l' ediz. de' Tartini e Franchi 1726. legge sempiciaccia, e così pure quella di Fir.

SEMPLICIÁRIO. Libro, che tratta de' semplici. Buon. Fier. 1. 2. 2. Leggi i sempliciarj, Studia gli an-tidotarj; écci il Vechero; Fa d'aver nel cervello il

Mattiolo .

SEMPLICIONE. Accrescit. di Semplice. Lat. simplex , fatuus . Gr. evn 9ns . Lasc. Spir. 5. 1. Sta mol-

to bene; odi semplicioni!

SEMPLICIOTTO. Molto semplice. Lat. simplex, stultus, imperitus. Gr. evinons. Morg. 9. 20. Il gallo sempliciotto in basso scende, Allor la volpe altra milizia prende. Ciriff. Calv. 3. 85. O sempliciotti, specchiatevi in lei. E 86. Ah sempliciotto, credevi tu, ch' io Fussi tanto crudele, o tanto stolta?

SEMPLICISSIMAMENTE. Superl. di Semplicementa.

te. Tratt. segr. cos. donn. Governano i piccoli figliuoli semplicissimamente, e senza le solite vanità. Varch. Lez. 420. Sebbene egli [ Dio ] è non solamente uno, ma uno semplicissimamente, e in intera,

e perfettissima unità . Gal. Sist. 414. Col far muovere il vaso senza artifizio nessuno, anzi semplicissimamen-

SEMPLICISSIMO. Superl. di Semplice. Lat. simplicissimus . Gr. απλέςατος . Bocc. nov. 30. 5. La giovane, che semplicissima era ec. ad andar verso il deserto di Tebaida nascosamente tutta sola si mise [ cioè : senza malizia ]. Com. Inf. 7. Costretto dalli principi di filosofia, che di necessitade vuole uno primo mobile semplicissimo [ cioè : senza nessuna composizione, purissimo]. Borgh. Orig. Fir. 89. E altii tali semplicissimi errori fecero ec. [cioè: derivanti da gran-

dissima ignoranza, e semplicità].
SEMPLICISTA. Quegli, che conosce la qualità, e le virtù dell' erbe dette Semplici , e le custodisce , Botanico . Lat. herbarius . Gr. βοτανικός . Red. Ins. 136. Delle lor nascenze non è stata fatta mai menzione, ch' io sappia, da' semplicisti. Cecch. Spir. 2. 1. Egli

era ottimo semplicista

S. Semplicista, dicesi anche il Luogo, dove son piantati i Gemplici. Buon. Fier. 5. 4. 2. Io dir non risa-prei Quanto mi sia quel gentiluom sembrato Felice nel goder degli orti suoi, Suoi semplicisti, suoi boschetti,

- SEMPLICITA, cd all' ant. SEMPLICITADE, e SEMPLICITATE. Astratto di Semplice. Gal. Sist. 8. Se il moto retto è semplice per la semplicità della linea retta ec. dovià convenire a qualche corpo naturale semplice. E 9. Sicche la semplicità del moto non si attende più dalla semplicità della linea solamente.

S. I. Per Inesperienza; Contrario d' Accortezza . Lat. simplicitas, fatuitas, imperitia. Gr. απλότης. Bucc. nov. 28. 4. Nè per altro la sua dimestichezza piaceva all'abate, se non per alcune recreazioni, le quali talvolta pigliava delle sue semplicità. E nov. 61. 3. La quale conoscendo la semplicità del marito ec. ordinò con una sua fante, che Federigo le venisse a parlare. E nov. 73. 2. Della sua semplicità sovente gran festa prendevano. E num. 3. Il quale udendo alcune cose della semplicità di Calandrino, propose di voler prender diletto de' fatti suoi .

S. II. Per una Spezie di virtù contraria alla malizia. Fr. Giord. Pred. S. Era nomo d'una buona semplicità . S. Bern. lett. Semplicità è propriamente una volontà convertita a Dio, la quale chiede una cosa al Signore, e questa va cercando, la quale abbraccia piuttosto la virtù, che la fama, cioè d'essere piuttosto virtuosa, che famosa. Fior. S. Franc. 17. Frate Lione

con semplicitade colombina rispuose.

S. III. Per Naturalezza ; Contrario d' Affettazione . Amm. ant. 11. 3. 3. La semplicità delle non composte

parole suole tollere sospeccione di bugia.

SEMPRE. Avverb. di Tempo. Tuttavia, Senza intermissione, Continuamente. Lat. semper. Gr. aci.

Dant. Par. 1. Del suo lume fa'l ciel sempre quieto. Petr. son. 210. Ma se più tarda, avrà da pianger sempre. Bocc. non. 48. 12. Il qual colpo come la giovane ebbe ricevuto, così cadde boccone, sempre piagnendo.

S. I. Sempre, per Ogni volta. Lat. toties quoties. Gr. έσακις αν. Βοςς. nov. S3. 3. Con quanti sensali aveva in Firenze ec. teneva mercato, il quale sempre si guastava, quando al prezzo del poder domandato si perveniva. Cas. lett. 10. Che così ha commessione da

me di fare sempre.

S. 11. Sempre che, Ogni volta che. Lat. quotiescum-que. Gr. ozazis av. Bocc. nov. 14. 10. Semple che presso gli veniva, quando potea con mano ec. la lon-tanava. Car. lett. 1. 79. Me li sono offerto, e me li darò prontissimamente, e sempre che si vorrà servir S. III. Per Mentrechè, Finchè. Lat. quamdiu, do-nec. Gr. εως, μέχει 8. Βοςς. nov. 54. 5. Ma io ti giuro ec. che io ii faiò conciare in maniera, che tu con tuo danno ti ricorderai, sempre che tu ci viverai, del nome mio. Dant. rim. 33. Perch' io son fermo di portarla sempre Ch' io sarò in vita, s' io vivessi sem-

pre.

† S. IV. Sempre mai, che si scrive anche Sempremai, e si dice anche Mai sempre, Sempre. E la particella Mai affermativa v'è posta, per confermar più la continuazione, quasi equivaglia a Sempre sempre. Lat. semper, jugiter, perpetuo . Gr. aei . Bocc. nov. 72. 7. Bene, Belcolore, demi tu far sempre mai morire a questo modo! E num. 9. Ed io sempre mai poscia faro ciò, che voi vorrete. Rim. ant. Cin. Pist. 53. Quella donna gentil, che sempremai, Poichè io la vidi, disdegnò pietanza. Vit. S. M. Madd. 17. Ciò, che ti dispiace in me, tu il levi via, per ora, e per sempremai. E 101. Questo voglio, che sia nella memoria mia per sempremai. E 106. Oh trist' a me per sempremai!

\* \* SEMPREVERDE . Aggiunto di quella pianta , che sempre conserva le sue foglie. Gagliardo

+ SEMPREVIVA. Sempervivum tectorum Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice ramosa, trucciante, fibrosa, lo stelo alto circa 2. palmi, diritto, peloso, frondoso, molto ramoso nella cima, e che ha origine da un gruppo rotondo di foglie ovate, carno-se, liscie, cigliate nel bordo, embricate, spesso alquanto rosse nella cima, i fiori alterni, porporini, dispo-sti quasi tutti per un sol verso sopra una spiga. l'iorisce dal Luglio al Settembre, ed è comune sopra i muri umidi, nei luoghi sassosi delle colline, e su' tetti. Lat. sempervivum. Cr. 6. 105. 1. La sempreviva, cioè barba Iovis, è un' erba così nominata, perocchè sempre si truova verde. M. Aldobr. B. V. Recipe sugo di porcellana, e di zucca, e di cavolo, sempreviva, e virga pastoris. E M. Aldobr. P. N. Sempreviva, e barba Iovis sì è una medesima cosa, ed è erba così detta, perocchè sempre è trovata verde, e volgarmente è detta sopravvivolo.

\* SEMPREVIVA, e comunem. SEMPREVIVO, o SEMPRE VIVO . Sempervivum arboreum Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo grosso, alto anco 2. braccia, liscio, nudo fino alla sommità, d'onde cscono molti rami , le foglie cuoriformi , spatolate , carnose, finamente dentnte nei bordi, terminate da una piccola punta, riunite in giro nella cima dei rami, i fiori peduncolati, alquanto gialli, disposti sopra un grappolo, o pannocchia terminante . Fiorisce nell' Inverno fino a Primavera, ed è indigena nel Partogallo, e lungo

le spingge della Barbaria . Gallizioli .

Colt. 3. 77. Altri ec. L' han tenuto (il frumento) fral'onde, ove sia infuso Del gelato liquor del sempre vivo, O del torto cocomer.

SEMPRICE . V. A. Add. Semplice . Lat. simplex . Gr. απλες . D. Gio: Cell. lett. 19. O sempricissima sopra tutte le semprici, non dice egli nel Vangelo: dove saranno raunati due, o tre nel nome mio, io sarò nel mezzo di loro ?

+ \*\* SEMPRICEMENTE . V. A. Semplicemente . Vit. SS. Pad. 2. 214. Cessa, misera anima, di tenta-

re Iddio, e servigli sempricemente.

+ \*\* SEMPRICITA, SEMPRICITADE, e SEM-PRICITATE. V. A. Semplicità. Vit. SS. Pad. 2. 357. Ubbidiva con ogni sempricitade, e riverenza. Gr. 5. Gir. 21. Lo sesto Grado di questa santa Iscala si è bontà, e sempricità

+ SEMPRICISSIMO. V. A. Supert. di Semprice. Lat. simplicissimus. Gr. απλέςαπος. D. Gio: Cell. lett. 19. O sempricissima sopra tutte le semprici, non

dice egli nel Vangelo: dove saranno raunati due, o tre

nel nome mio, io sarò nel mezzo di loro!

\*\* SEMUTO. Fornito di semi. Cavalc. Espos. Simb. 1. 429. Incontinente produsse erba verde, e semuta, e arbori fruttiferi con li frutti perfetti.

+ SENA. Cassia orientalis Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo alto da 3. a 4. palmi quasi legnoso, i rami pieghevoli, le faglie alterne, a 5. coppie di foglioline, lanceolate, appuntate, il pezialo comune glanduloso, i fiori gialli a grappoli, il legume membranaceo, bislungo, ricurvo, appianato, i semi simili a quelli dell' Uva. È indigena dell' Egitto, e dell' l' Arabia. Lat. senna Alexandrina . Cr. 6. 1. 3. Siccome quello, che con alcuna virtù purga la collera, siccome la scamonéa, e che per alcuna virtù purga la slemma, siccome l'ebbio, e altra la malinconia, sicco-

\* \* SENALE . s. m. T. di Marineria . Una sorta di bastimento in uso appresso i francesi, e gl'inglesi, sopra tutto gli Svedesi, per lo più pel commercio.

+ SÉNAPE, e SENAPA. Sinapis nigra Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha gli steli ramosi, striati, un poco pelosi, le foglie inferiori picciolate, pennate, scabre, con un lobo terminante, assai grande, appun-tato, dentato, le superiori intere, i fiori gialli, piccoli, a spiga rada, le silique liscie, approssimate all'asse della spiga . Fiorisce dal Maggio al Giugno , ed è comunc nei terreni incolti dei Paesi settentrionali. Lat. sinapis. Gr. σύνηπι. Cr. 3. 10. 2. La senapa cessa il nocimento loro, e similmente l'aceto con sale, pepe, e origano. E 6. 111. 1. La senape si semina innanzi al verno, e dopo, e desidera terra grassa. E num. 2. Contro all'asma antica per umor viscoso si dia il vino, dove sia cotta senape, e sichi secchi. Amet. 44. In uno canto si troverebbe molta della frigida ruta, e d'alta senape del naso nemica, e utile a purgarsi la testa. Alam. Colt. 5. 139. Il forte seme Della piangente senapa or si asconda.

S. Venir la senapa al naso, vale lo stesso, che Venir la mussa al naso. V. NASO S. VII. Car. lett. 1.7.

Oh come vi sarebbe venuta la senapa al naso! SENAPISMO. Sorta d' Impiastro fatto di polpa di fichi secchi, e di senape. Lat. sinapismus. Gr. σινη-πισμός. Ricett. Fior. 276. Fichi secchi grassi libbre u-na, senapa pesta di fresco once 9. fa' senapismo, co-

me di sopra + \* SENARIO. Che è in ragione di sei numeri. S. Ag. C. D. 11. 30. Queste cose sono narrate esser fatte e compiute in sei di per la perfezione del numero senario, repetendo sei volte esso di ec. E appresso: Però che il numero senario è il primo, che si compone di tutte le sue parti sanza avanzare nè mancare, cioè uno due tre, che fanno sei. Segn. Etic. libr. 5. pag. 145. [Ven. 1551.] Ma l'eccesso del 6. col 2. è in proporzione tripla, contenendo il numero senario il 2. tre volte. Onde nella proporzione medesima sta

l'eccesso ec. SENATO. Adunanza d'uomini eletti dalle Repubbliche, e da' Principi, per consigliare, o governare ne' casi di maggiore importanza. Lat. senatus. Bocc. nov. 41. 22. Siccome Pasimunda ec. avea, col senato di Rodi dolendosi, ordinato. Amet. 90. Per la qual cosa gli animi egregi disposero ad alte cose, ed ampliato il loro senato, e il numero de' padri cresciuto, e tutti armigeri divenuti ec. si rintuzzarono le loro forze. Dittam. 1. 26. Che il suo ben dir piacque a tutto il senato. Ricord. Malesp. cap. 16. La tristizia, e'i dolore fue grande per tutto'l senato, e l'altra buona gente di Roma. Cronichett. d'Amar. 56. Il padre prego il senato, che ciò non facesse.

\*\* S. I. Figuratam. Vit. S. Eufr. 182. La quale meritò il celestiale senato, perchè questo dispregióe.

S. II. Tenere il senato, vale Adunarlo. Lat. senatum habere. Tac. Dav. ann. 2. 41. Venne adunque in senato, che si tenne in palagio, con quattro figliuoli alla

\*\* SENATOCONSULTO. V. L. Borgh. Vesc. Fior. 348. Si truova una Deliherazione del Consiglio pubblico, che si direbbe alla Romana Senatoconsulto, per la Chiesa e suoi beni e ministri favoritissima. E Orig. Fir. 284. Alcuni Senaticonsulti, che si truovano nel volume delle sue lettere. E Col. Rom. 379. Oltre alle leggi

Senaticonsulti ec.

SENATORE. Persona del numero di quelli, che compongono il sennto. Lat. senator. Gr. Beleving. Dittam. 1. 17. Che contro ai senatori era sdegnato. Lab. 313. Non è da vostri senatori orecchia porta a rapaci lupi dell' alto legnaggio, e del nobile, del quale ella è discesa .

+ \*\* SENATORESSA. Moglie di Senatore. Dav. Tac. Pastill. 447. 38. Non poteva più anticamente ... andare in Campidoglio in carretta, se non i Sacerdoti, e le cose sante. Agrippina Madre di Nerone, per gran superbia v' andò. Le donne nostre oggi son più che A-

grippine, e Senatoresse.
\* SENATORIA. L'usizio e grado di Senatore. Fag. Sarà per voi questo il divertimento che vi darà la se-

natoria.

SENATORIO. Add. Di senatore. Lat. senatorius. Gr. βυλευτικός. Menz. sat. 11. Guarda questo villan, che sol risponde Col stropicciar la senatoria setola.

+ \* SENATORISTA. Libro ove sono scritti i Senatori . Magal, lett. scient. pag. 261. Nel Senatorista Fiorentino del Signor Conte Capponi ella ha di già veduto che ec.

+ \*\* SENATRICE. Senatoressa. Vit. S. Eufr. 182. Questa è la vita ec. della vera Senatrice Eufragia (così la chiama, perchè in vece di sposarsi ad un Senatore, si rende monaca, e divenne Santa.)

(\*) SENAZIONE. Sorta di erba, detta anche Crescione. Lat. senecio. Gr. neiveleuv. Cr. 6. 118. 1. Le senazioni, cioè crescioni, che per altro vocabolo s'appellan nasturcio acquatico, son caldi, e secchi in se-

condo grado.

SENE. V. SE Pronome.

SENE. V. L. Vecchio. Lat. senex. Gr. γέρων.

Dant. Par. 31. Credea veder Beatrice, e vidi un sene Vestito colle genti gloriose .

\*\* SÉNEPA . Senapa . Alam. Colt. 5. 139. Il forte

seme Della piangente senepa or si asconda.

+ \*\* SENESTRO.V. A. Sinistra. Franc. Barb. 5. 5. Guardate Lassu da parte destra, Che l'altra è da senestra. E 84. 7. Che s' el t' avvien senestro; Disval vergogna più, che val diletto. Petr. cap. 2. E quella, che la penna da man destra, Come dogliosa, e disperata scriva, E'l ferro ignudo tien da la senestra ( qui sust. )

SENETTA. V. L. Senettù . Lat. senecin. Dittam. 3. 14. Siccome un vecchio fuor di sua senetta. Dant. rim. 39. Poi nella sua senetta Prudente, e giusta, e larghez-

za se n'ode.

+ SENETTU, SENETTUDE, e SENETTUTE. V. A. Astratto di Sene; Vecchiezza. Lat. senectus. Gr. yneas. A. Astratto ai Sene; v ecchiezza. Lat. senectus. Gr. 7nfas. Franc. Barb. 135. 12. Fanno vertuti vecchio, e gioven vizi, Non gioventù novizi, O senettute vegli. Zibald. Andr. 114. Presero i Romani gli uomini da' 50. anni in su per sanatori, perchè è in senettute quell' età. Morg. 25. 317. E Chite uccello ignorato dal vulgo La madre, e'l padre in senettute imbecca. E 27. 129. Abili mistà della mia senettute. Non mi negare il parto. bi pieta della mia senettute, Non mi negare il porto di salute. Cant. Carn. 25. Quel primo eterno amor,

somma giustizia. Fiorenza, a te n'adduce Queste tre Parche, in cui la puerizia, La gioventù, la senettù ri-

SENICI. Tumore, ovvero Enfiato nelle parti gango-lose della gala. Pass. 347. Altri dicono, che sanno incantare il mal degli occhi, il duolo de' denti, la ma-grana, le senici, e'l dolore del corpo. Buon. Ficr. 4. 2. 1. Annunziate lor cancheri, Predite lor gavoccioli, Gavine, e in gola noccioli, Natte, e perpetue seni-

SENILE . Add. Di vecchia età , Da vecchio . Lat. senilis. Gr. 2 gov Tixos . Petr. son. 179. Frutto senile in sul giovinil fiore. Fiamm. 1.89. Vestita la splendida forma tale quale quella si vesti la senile, così mi si fece vedere, come essa a Semele. M. V. 1. 32. Sforzando la natura già senile nella bellezza della damigella, raccorciò il tempo della sua vita. Red. Vip. 1. 73. Se alla senile etade il perduto bello restituisca, io non ne sono an-

cora venuto in chiaro.

+ (\*) SENIO. V. L. Decrepità. Lat. senium. Gr. Jora. τον γπρας. Dant. Conv. 192. Partesi questa parte in quattro, ec. siccome per l'adolescenza, per la gioventute, per la senettute, e per lo senio. E 194. La quarta si è senio, che s'appropia al freddo, e all' umido. E nppresso: La terza si chiama senettute, la quarta si chiama senio, siccome di sopra è detto. È 206. Per lo quale vedovaggio si significa lo senio. Fr. Giord. 155. Son sei i tempi dell' omo; infanzia, puerizia, adole-

scenzia, gioventudine, vecchiezza, e senio. E appresso: L'ultima etade, il senio, è da' settanta in su.

† \* SENIORE. Vecchio. Lat. senior. Pist. S. Gir.
437. Migliaia di Vegini ec. che vide nel cospetto della divina maestà, e degli Seniori, e Santi Padri ec. Cavalc. Att. Apost. 91. Giunti che furono in Gierusalem furono ricevuti dagli Apostoli, e da' Seniori, e da tut-

Non chiamate a consiglio Seniscalco. Tesorett. Br.
Non chiamate a consiglio Seniscalco, nè sergente.

† \*\* SENNATO. V. A. Assennato. Guitt. lett. 11.
31. Vostro sennato e retto e car savere.

\*\* SENNEGGIARE. Far l'assennato, il saputo.

Rim. ant. Bind. Bonichi. Vuol senneggiare, e scendene schernito.

SENNINO. Voce, che si dice per vezzo a persona giovane, graziosa, ed assennata. Malm. 7. 72. Che già l'ha tratta fuor bella, e galante, Che non si vide

mai'l più bel sennino. SENNO. Sapienza, Prudenza, Sapere. Lat. sapientia, prudentia. Gr. σοφία, φεόνησις. Albert. cap. 49. Nel mondo [sono] due cose, che ascose non fanno prode, avere sotterra posto, e senno in petto chiuso. Dant. Inf. 4. Sicch' io fui sesto tra cotanto senno. E 7. Oltre la difension de' senni umani . E 8. Ed io rivolto al mar di tutto 'l senno Dissi. E Par. 13. Non ho parlato sì, che tu non posse Ben veder, ch' ei fu Re, che chiese senno. Petr. son. 258. Ov' è 'l valor, la conoscenza, e 'l senno ' Bocc. nov. 58. 5. A cui di senno conoscenza, e 'l s no pareva pareggiar Salamone. Tes. Br. 3. 5. E perciò è ben senno a mostrare, che campi l'uomo dee iscegliere. E 8. 32. Senno non vale, la ove l' uomo vuol seguire in tutto suo volere. Amm. ant. 1. 1. 15. Di rado fa meschianza bellezza con senno. E 1. 2. 6. Senno, e consiglio spesso si truova in colui, al quale natura non ha dato forza. Cavalc. Med. cuor. Dunque senno è amar lo nimico, e rendergli ben per male. Dittam. 1. 25. Oli quanto è senno, quando cosa alcuna Buona innanzi t' appar, prenderla tosto, Che poi passata riguardar la luna. Cron. Morell. 288. Il domandare è senno a chi sa più di sè.

S. I. Per Intelletto, Cervello, Giudizio. Lat. intellectus, mens. Gr. ves. Bocc. nov. 64. 11. Ben potete a questo conoscere il senno suo. E nov. 77. 5. Hai veduto, dove costui è venuto a perdere il senuo! Ar. Fur. 34. 82. Poi giunse a quel, che par si averlo a nui, Che mai per esso a Dio voti non fesse : lo dico il senno, e n' era quivi un monte Solo assai più, che l'al-tre cose conte. E 83. Quella è maggior di tutte, in che del folle Signor d'Anglante era il gran senuo infuso; E su tra l'altre conosciuta, quando Avea scritto di fuor: senno d' Olando.

S. II. Per Senso, Sentimento corporale; maniera antica. Lat. sensus. Gr. aio Inois. Albert. cap. 10. Li primi movimenti, li quali nascono dalli cinque senni, cioè dal viso, dall'udito, dall'odorato, dal gusto, dal toccamento, in noi non sono, ma da Domeneddio, lo quale n' apparecchia quelli senni, perchè solo per vedere, o udire cosa piacevole ti muovi ad amaila. Tes. Br. 1. 15. Noi avanziamo gli altri animali, non per forza, nè per senno, ma per ragione: e la ragione è nell'anima; ma senno, e forza sono nel corpo; e alle corporali cose basta bene lo senno della carne, ma alle cose non corporali è mestiere la ragione dell'anima. Volg. Ras. Il cerebro fece Iddio, acciocchè egli fosse origine, e radice de' senni, e de' movimenti volonta-

S. III. Per Sentimento, Significato. Lat. sensus, sententia . Gr. diávoia . Amm. ant. 9. 4. 7. Pregoti, che non metti parola per parola, ma senno per

senno, perocchè spesso quando s'attende la pro-prietà delle parole si perde il verace intendimento. \*\* S. IV. Per Saggio consiglio. Cavalc. Med. cuor. 169. Ci ammonisce la Scrittura, e dice: Non dar tristizia all' animo tuo (per la morte d'alcuno) ec. A questo senno si tenne Davide santissimo, che essendogli morto un suo figliuolo ec. non ne pianse, anzi mu-

to miglior vestire, e tenne corte e fece convito. S. V. Per Parere. Lat. sententia. Gr. γνώμη. Cas. lett. 60. Se io debbo dire interamente il mio sen-

§. VI. Per Astuzia, o Inganno. Lat. calliditas, callidus sensus. Gr. Savorns. Stor. Pist. 129. Credette con senno ingannare lo Re Giovanni. E 130. Temerono, che lo Re non lo ingannasse, e per senno li to-

gliesse Bologna.
S. VII. Trarre del senno, vale Fare impazzare. Lat. externare, mentem adimere . Gr. έκπλήτταν, θοςυβάν. Bocc. nov. 66. 1. Molti sono, li quali, semplicemente parlando, dicono, che amore trae altrui del senno.

S. VIII. Uscir di senno , vale Impazzare . Lat. delirare, insanire . Gr. maçapzovav. Nov. ant. 99. 10. E così uscirete voi di senno, e farete vergogna a tutta cavalleria . Amet. 26. Laonde Ameto riguardandole , in se multiplicando le aunmirazioni, quasi di senno e-

sce.
\*\* §. IX. Uscir fuori del senno. Vit. S. Domitill. 291. Ora dicono, che tu se' uscita fuori del senno. Cavalc. Att. Apost. 158. Tu se' fuori del senno, o Paolo, e parmi che la molta lettera ti fa uscire del senno. Allora Paolo rispuose; Non sono pazzo, e non sono fuori del senno.

S. X. Essere in buon senno, vale Essere in cervello. Lat. apud se esse. Gr. peover. Bocc. nov. 66. 10. Io credo fermamente, ch' egli non sia in buon sen-

S. XI. Senno, col verbo Fare ha forza d'avverb. e vale Saviamente. Lat. sapienter. Gr. copus. Petr. son. 206. Il mio cor, che per lei lasciar mi volle, E fe gran senno, e più, se mai non riede, Va or contando ec. Bocc. nov. 77. 2. Perciocchè meglio di bessare altrui vi guarderete, e farete gran senno. Nov. ant. 100. 2. Voi volete credere ad altrui più, ch' a me, e di ciò non fate nè bene, nè senno.

S. XII. Senno, colle preposizioni A, e PER davan-ti, vale Volonià, Arbitrio, Modo, Piacere. Lat. arbitrium, voluntas, placitum. Gr. 9 λημα. Dant. Inf. 21. Lasciali digrignar pure a lor senno. E Purg. 27. Libero, dritto, sano è tuo arbitrio, E fallo fora non fare a suo senno. Bocc. nov. 44. 9. Dormavi, e oda cantar l'usignuolo a suo senno. E nov. 84. 8. Non ne vorrà meno di trentotto, come egli me ne presto, e fammene questo piacere, perchè io gli misi a suo sen-no. G. V. 1. 38. 6. Nessuno di loro ebbe acquistata la grazia di nominare la città per lo suo senno, e sua volonta. Pass. 217. lo voglio dare a costui, che venne tardi, del mio a mio senno, avvegnachè non l'abbia meritato. Tass. Am. 2. 3. S'a mio senno farai, sarai

\*\* S. XIII. Di suo senno cc. Segn. Mann. Giugn. 15. 3. Non è ec. verisimile ec. che sia miglior per te quello stato, in cui Dio ti ha posto che non quell' altro, a

cui tu intendi innalzarti di senno tuo!

§. XIV. Senno, col segno del sesto caso si usa avverbialm. e vale Ia sul sodo, Seriosamente. Lat. vehementer, serio, ex corde, ex animo. Gr. σπεδαίως, έχτης χαρδίας. Cavalc. Discipl. spir. Anzi alcuna volta scoprendo, che il loro confessarsi peccatori non veniva da umiltà, ma da superbia, se n'adira da maladetto senno . Sen. ben. Varch. 1. 4. Ma quegli, che vogliono sanare gli animi ec. favellino daddovero, dicano da

S. XV. Saper per lo scuno a mente, vale Aver piena e indubitata contezza, Saper benissimo, minutamente, Avere esattamente a memoria. Lat. probe scire, callere, tenere. Gr. su oideva. Varch. stor. 12. 449. In Firenze vivono ancora, se non più, diecimila persone, le quali le sanno ec. per lo senno a mente. Gal. Sist. 27. Ci sono molti, che sanno per lo senno a mente tutta la poetica, e sono poi infelici nel compor

quattro versi solamente.

S. XVI. Ognun va col suo senno al mercato; proverbio trito, e vuol dire, che Ognun sa tanto, o quanto, ovvero gli par sapere; o veramente A ognuno pare aver

senno a sufficienza.

S. XVII. Del senno di poi ne son ripiene le fosse; proverb. che si dice a coloro, che dopo'l fatto dicono quel, che si doveva, o si poteva far prima. Lat. post facta Prometheus, sero sapiunt Phryges. Lasc. Sibill.

5. 8. Del senno di poi ne son piene le fosse.

(\*) SENNUCCIO. Dim. di Senno; Sennino, e si dice per vezzo. Salvin. disc. 1. 349. Il Nasica ec. fu scelto come il più santo, e il migliore cittadino a riceverla [ la Dea Frigia ], e per la prudenza fu sopran-

nominato corculum, cioè sennuccio.

SENO. Quella parte del corpo umano, che è tra la fontanella della gola'l bellico. Lat. sinus . Gr. χόλπος. Bocc. nov. 36. 9. Mi pareva, che ella mi mettesse il muso in seno nel sinistro lato, e quello tanto rodesse, che al cuor perveniva. Petr. son. 200. Ma fo sì, com' uom , ch' arde , e'l fuoco ha'n seno. Fir. As. 49. Ecco la mia Lucía, che già aveva messo al letto la sua padrona, tutta di rose inghirlandata, fiorita la fronte, e avendone ripieno il seno di spicciolate, allegra se ne venne da me. Bern. Ort. 1. 20. 8. Per Macometto facea penitenza Con animo di andarli a stare in seno. S. I. Per similit. Dant. Par. 25. Dentro al vivo seno

Di quello 'ncendio tremolava un lampo.

\* S. II. Seno d' Abramo, T. della Sagra Scrittura. Dicesi del Luogo di riposo dov'erano l'anime degli Eletti, prima della venuta di Nostro Signor Gesu Cri-

sto . Sinon. di Limbo . Bocc. C. D. S. III. Seno, T. de' Matematici. Linea perpendicolare condotta dall' estremità d' un arco ad un raggio tivato all' altra estremità.

\* S. IV. Seno d' un osso, T. degli Anatomici. Così chiamansi Alcune cavità superficiali, e non molto pro-

fonde dell' ossa.

S. V. Mettere in seno, e simili, vagliono Mettere checchessia nella parte del vestimento, che cuopre il seno ; e Trarre di seno , o simili , il contrario . Lat. in sinu ponere, e sinu extrohere. Gr. ας κόλπον τιθέναι, από κόλπε έξέλκαν. Bacc. nov. 7. 10. Si trasse di seno l'un de' tre pani . E nov. 73. 13. Dovunque alcuna pietra nera vedeva, si gittava, e quella ricoglien-do, si metteva in seno. Dav. Camb. 104. Ma se le tenesse in seno [le lettere] facendosene poi rimborsare ec. costui certamente non gitterebbe in terra il formento, e non sarebbe utile, se non a se.

S. VI. Seno, figuratam. Animo, o Cuore, che ha il seggio nel seno. Lat. cor, animus, sinus. Gr. xaedía. Dant. Inf. 18. Recati a mente il nostro avaro seno. Bocc. lett. Pin. Ross. 275. Considerando, che se alcuno trovate al presente, che vostro amico sia, sapete nel cui seno i vostri consigli, e la vostra anima fidare

possiate

§. VII. Seno, pur figuratam. per Capacità. Dant. Inf. 28. Ch' hanno a tanto comprender poco seno. Tass. Ger. 2. 89. Indi il suo manto per lo lembo prese, Curvollo, e fenne un seno, 'I seno sporto, Così pur anco a ragiouar riprese ec. O sprezzator delle più dubbie imprese, E guerra, e pace in questo sen t'apporto [qui esprime una piegatura della veste atta a contener checchessia].

S. VIII. Seno, diciamo a Porzione di mare, che s'insinua dentro terra, Golfo. Lat. sinus. Bocc. nov. 14.6. In uno seno di mare, il quale una picciola isoletta faceva, da quel vento coperto si raccolse. M. V. 11. 30. Temendo, che l'armata de' Fiorentini non gli danneggiasse nel seno del porto loro [cioè: dentro del porto ]. Franc. Sacch. Op. div. 112. Un seno, come un seno di mare, uno porto, che a tempo di fortuna v'en-

trano i navilj per istare sicuri.

§. IX. E Seno, si dice di Qualunque curvità. Lat. sinus, cavitas, spatium. Gr. χωίλωμα. Dant. Par. 25. Trivia ride tra le ninfe eterne, Che dipingono il ciel per tutti i seni . But. ivi : Per tutti i seni ec. cioè per tutte le sue piegature, imperocche lo cielo è curvo, e piegato. Vegez. E così fa nel mezzo alcun seno, ovver piegatura. Pallad. Febbr. 42. Si vuol fare uno seno cavando.

+ \* S. X. Seno , in signific. di Utero. Segner. Crist. instr. 3. 34. 6. Non volete voi . . . che la divina provvidenza habbia fatto altrettanto nel formare un seno,

dentro cui aveva da nascere il Re dei Re?

SE NON, e SE NO. Particella eccettuativa; e va-le Fuorchè. Lat. nisi, præter. Gr. ei μή, πλήν. Βοςς. Introd. 26. Che più si può dire, lasciando stare il contado, e alla città ritornando, se non che tanta, e tal fu la crudeltà del cielo ec. E nov. 25. 3. D'ogni cosa opportuna a dovere onorevolmente andare fornito s' era, se non d'un palafreno. E nov. 43. 5. Che ne dobbiam fare altro, se non torgli que' panni, e quel ronzino, e impiccarlo! Dant. Par. 1. Non dei più ammirar, se bene stimo, Lo tuo salir, se non come d'un rivo, Se d'alto monte scende giuso ad imo. Petr. son. 231. Ne di Luciezia mi maravigliai, Se non come a morir le bisognasse Ferro, e non le bastasse il dolor solo. E 229. Ma se consentimento è di destino, Che poss' io più, se no aver l'alma trista? Vit. Barl. 83. Or t'ho divisate tutte maniere di credenze; or puoi vedere, che sono tutte ree, se non la legge de' Cristia-

S. I. Talora si trova presso gli antichi congiunto col verbo Essere, il quale vi sta a maniera di ripieno, e vale lo stesso . Stor. Pist. 58. Li Terrazzani, se non

furono quelli, ch' aveano fatto guerra ec. rimasono nella terra. E 39. Sgomberarono tutta la città, se non fue le masserizie grosse. E 145. Quando ebbe avuta la rocca, lasciò andare ogni persona, che v' era dentro, sano, e salvo, se non fue due conestabo-

§. II. Se non che, lo stesso, che Se non, Fuorche, Eccettoche. Lat. præterquamquod, nisi quod. Gr. πλήν ή. Bocc. nov. 45. 5. Vedi, in questo io non potrei per te altro adoperare, se non che, quando Giacomino andasse in alcuna parte a cena, metterti la, dove ella fos-

S. III. Vale anche Se non fosse che, o Se non fosse stato che. Late nisi. Gr. e' un. Bocc. nov. 23. 21. E avrei gridato, se non ch'egli, che ancor dentro non cra, mi chiese mercè per Dio, e per voi. Petr. son. 64. E se non ch'al desio cresce la speme, l'cadrei morto ove più viver bramo . E cap. 7. Che 'n tutto quel mio passo er' io più lieta, Che qual d'esilio al dolce albergo riede, Se non che mi strignea sol di te piera. E canz. 18. 4. Luci beate, e liete, Se non che'l veder voi stesse v'è tolto. Cas. lett. 28. E la causa mia non ha alcun dubbio, se non che V. Ecc. ha fatto un salvocondotto ne' beni, e nella persona.

\*\* S. IV. Se non susse perciò, vale Eccetto, Salvo. Arverb. Stor. Barl. 47. D'uno Re udio (udii) dire, che seppe lo suo regno molto bene governare ec. se non fusse perciò, ch' elli dimorava nello errore del-

S. V. Dicesi eziandio per Altrimenti, Caso che no. Lat. sin, secus, aliequin. Bocc. nov. 20. 22. Come piuttosto potete, v'andate con Dio, se non che io griderrò, che voi mi vogliate sforzare. E nov. 76. 18. Noi intendiamo, che tu ci doni due paia di capponi, se non che noi diremo a Monna Tessa ogni cosa.

S. VI. Se non se, lo stesso, che Se non; e talora il secondo SE, pare, che abbia forza di Forse. Lat. præter, præterquam, nisi, nisi forte. Gr. e' μή λεα. G. V. 12. 73. 2. E nota s' egli ha tra' Cristiani al suo tempo nullo Re, se non s' è quello di Francia, e quello d' Inghilterra, e d' Ungheria, di tanto podere, quanto messer Luchino. E num. 3. Messer Mastino Signore d'undici cittadi le perdè tutte, se non se Verona, e Vicenza, e in quelle fu osteggiato. Pass. 101. Non dice: dicale il confessore, o altri per te, se non se in caso, dove tu non potessi, o non sapessi. Petr. canz. 3. 1. A qualunque animale alberga in terra, Se non se alquanti, che hanno in odio il sole, Tempo da travagliare è quanto è 'l giorno. Fr. Giord. Pred. I regnami tutti son novelli, se non se un poco il Re di Francia. Fiamm. 1. 111. Il sommo colmo della beatitudine a tenere reputava, se non se solamente in aperto poter dimostrare la cagione della mia gioia. Tac. Dav. stor. 4. 353. Perchè noi non ci possiamo ragunare, e parlare, se non se disarmati,

e come ignudi.
\*\* S. VII. Se non altro . Borgh. Orig. Fir. 126. Per rinnovar la memoria del lor Simoente e del Santo (Fiumi), e vendere la intera e compita imma-gine della lor Troja; che se non altro, bastava a insegnarlo a' nostri Romani nati di quel sangue. Salv. Avvert. 2. 2. 22. 2. Che, se non altro, sono in costume del domestico favellare. Borgh. Orig. Fir. 96.

e Casilino.

\*\* §. VIII. Se non per altro. Borgh. Orig. Fir.
188. Ne invita a ragionare delle statue trovate, e che
talvolta ancora si truovano per queste Colonie ec.
se non per altro, perchè non si credano d'altronde
portateci.

SENÓPIA. V. SINÓPIA.

SENSALE. Quegli, che s' intromette tra i contra-

enti per la conclusion del negozio, e particolarmente tra'l venditore, e'l comperatore. Lat. proxoneta, pararius. Gr. mecgennis. Bocc. nov. 2. 9. Le divine cose ec. comperavano, maggior mercatanzie faccendone, e più sensali avendone, che a Parigi di drappi, o d'altra cosa non erano. E nov. 80. 3. Da questo libro della dogana assai volte s'informano i sensali e della qualità, e della quantità delle mercatanzie. E num. 32. E perciò come il di fu venuto, ella mandò per un sensale. Quad. Cont. Demmone per lui fiorino uno d'oro a Puccio da Barberino sensal di mogliazzi; ebbe in sua mano, perchè si imbrigò in detto matrimonio. Maestruzz. 2. 11. 2. Nota qui che 'l compratore, che ha buona fede, non è tenuto dello 'nganno del sensale, che fa vendere, ma piuttosto il sensale. Lab. 198. Le donne sono ottime sensali a fare, che messer Mazza rientri in valle bruna (qui figuratam. per russiane). Lasc. Streg. 1. 2. Tu hai più intrighi, e imbrogli alle mani, che un sensal di scrocchi.

SENSALUZZO. Dim. di Sensale. Cecch. Esalt. cr. 3. 2. 10 vo' far anco Un po' di giarda a questo sen-

saluzzo

SENSATAMENTE. Avverb. Sensibilmente, Per via de' sensi . Lat. sensuum ductu . Gr. διά των αίσθήσεων . Gal. Sist. 40. Ancorchè io non abbia vedute queste alterazioni sensatamente in quei luoghi, ce ne sono però le relazioni sicure. E 42. Non avrebbe almeno dal non si vedere sensatamente mutazione alcuna argumentata l'immutabilità.

S. Sensatamente, vale anche Con giudicio, Con aggiustatezza, Con serietà, Seriosamente, Sul sodo. Lat. serio, prudenter. Gr. νανεχόντος, φρονίμως. Car. lett. 2. 144. Considerando io quali cose, e quanto sensatamente mi scrivete, mi fa parere, che siate pure il medesimo

SENSATEZZA . Saviezza, Senno . Lat. sensus prudentia. Gr. νόημα, φεόνησις. Fr. Giord. Pred. R. Il venerando vecchio con molta sensatezza rispo-

SENSATISSIMAMENTE. Superl. di Sensatamente. Gal. Sist. 264. Siccome veggiamo nei pianeti, e sensa-

tissimamente nelle stelle medicee,

SENSATISSIMO. Supert. di Sensato. Varch. Lez. 125. Plinio Scrittore sensatissimo, e di grandissimo giudizio [cioè: savissimo]. Gal. Sist. 80. Uno, che ec. non restasse capace di questa sensatissima verità, si potrebbe ben sentenziare per privo del tutto di giudicio [cioè: evidentissima]. E 81. Io v' ho per nomo sensatissimo, e fo la domanda sul saldo [ cioè: assennatissi-

simo, giudiziosissimo]. SENSATO. Add. Sensibile. Lat. sensilis. Gr. aio Intés. Dant. Par. 4. Perocchè solo da sensato apprende Ciò, che fa poscia d'intelletto degno. But. ivi: Cioè lo'ngegno piglia dalle cose sensate lo cognoscimento della cosa, sopra la quale lo 'ntelletto fa poi da sua operazione dello 'ntendere. Rim. ant. Guid. Cavalc. 70. Egli è creato, ed ha sensato nome. Gal. Sist. 42. Averebbe ec. anteposto, come conviene, la sensata esperienza al natural discorso. E 43. Il medesimo Aristotile antepone ec. l'esperienze sensate a tutti i di-

S. Sensato, l'usiamo anche in signific. di Saggio, Giudicioso, Prudente. Lat. prudens. Gr. φρόνιμος. Stor. Eur. 4. 80. Lo Arcivescovo, come persona sensata, fece capitale dello avviso. Salvin. disc. 1. 17. Un sensato timore della divinità impresso ne' cuori degli nomini preparò a quella cognizione, che per loro

stessi non sarebbero giunti a possedere. + SENSAZIONE. Modo dell' anima [semplicissimo, e quindi indefinibile per se ] cagionato dall' im-pressione, che fanno nei nervi le cose fuori, o quelle

che stanno dentro al corpo animato, o che sono parte di esso. Circ. Gell. 7. 177. Tutti gli organi, ed i membri, ne i quali si fanno le sensazioni, bisogna, ch' e' sieno al tutto privi, e spogliati de' loro obietti. E lett. 2. Lez. 9. 185. Ragguarda, e considera quali sien le cose, dalle quali è mosso primieramente esso senso, e fa la sensazione, e il giudicio. E 186. Non si può fare il giudicio di sensazione alcuna nell'organo, e nello strumento stesso del suo senso. Varch. Lez. 495. Ogni senso ha bisogno nella sensazione, cioè operazione sua, d' alcuno mezzo.

SENSERIA. La Mercede dovuta al sensale per le sue fatiche. Lat. proxonetæ merces . Gr. προξηνητά μισθός. Vit. Benv. Cell. 486. Egli si guadagnava la grazia della Duchessa, e di più la sua senseria, la qua-le montava a parecchie centinaia di scudi.

S. Senseria, vale ancora l'Opera dello stesso sensale nel trattare, o concludere il partito. Malm. 6. 67. Ma la glosa Uom di fandonie dice, e di bugie, Perchè in

esso fondò le senserie.

+ SENSIBILE . Add. Atto a comprendersi dall' anima col mezzo dei sensi. Lat. sensilis, sensibilis. Gr. aiσθητός, αίσθηικός. Dant. Par. 10. Ringrazia il Sol degli Angeli, ch' a questo Sensibil t' ha levato. But. ini: Ha levato te Dante a questo Sole sensibile, cioè, che si comprende col sentimento del vedere. Dant. Par. 28. Ma nel mondo sensibile si puote Veder le volte. But. Purg. 19. 1. Conforta le fredde membra, cioè degli animali sensibili. E 32. 1. Sensibile è ciò, che per li sensi si comprende . Petr. canz. 3. 3. Miro pensoso le crudeli stelle, Che m' hanno fatto di sensibil terra [ qui forse: atta a comprendere per mezzo de' sensi ]. Maestruzz. 2. 6. 4. Lo studio del cognoscere intorno alle cose sensibili in due modi puote essere vizioso. Pass. Si. Si puote intendere, e considerare il dolore, in quanto è sensibile, cioè nella parte sensitiva. Circ. Gell. 10. 239. Nessun senso può essere inganuato nella cognizione de' suoi propri sensibili. E appresso: Può essere facilmente ingannato da i sensibili communi [ in

questi due es è in forza di sust.].

SENSIBILEMENTE. V. SENSIBILMENTE.

† \*\* SENSIBILISSIMO. Supert. di Sensibile. Segn. Pred. prol. Moltissime interpretazioni di Scritture, curiose sì, ma sregolate o stravolte, che di la passano a trionfar poi su' pergami, con applauso sensibilissimo,

benchè ingiusto ec.

+ SENSIBILITA, ed all' ant. SENSIBILITADE, e SENSIBILITATE . Astratto di sensibile . Lat. sensilitas, sensibilitas, sensus. Gr. aio nois. Com. Purg. 16. Voi, secondo sensibilitade, dite, che'l moto del cielo, e le congiunzioni, ed aspetti causano negli uomini d'essere virtuosi, o viziosi. Red. Ins. 116. Per prova parimente della suddetta sensibilità delle piante, non sia, che vi rammenti, i virgulti di Tracia animati dello

spirito del morto Polidoro

SENSIBILMENTE, e SENSIBILEMENTE. Avverb. Col senso, Con comprendimento del senso. Lat. sensiliter, sensibiliter.Gr. ลไอ จิทาพิร, ลไอ จิทาเมพิร. Cavalc. Med. cuor. Neuna cosa addiviene in questa vita visibilmente, e sensibilmente, che in prima non si detti nella cancellería del giudice eterno . Conv. 74. Se l'amistà s'accresce per la consuetudine, siccome sensibilmente appare, manifesto è, che essa è in me massimamente cresciuta. E 79. Nello eclissi del Sole appare sensibilemente, la Luna essere sotto 'l Sole. Dant. Inf. 2. Ad immortale Secolo andò, e fu sensibilmente. But. ivi: Sensibilmente, cioè secondo il corpo, dove sono gl'instru-menti de' sensi, acciocchè non s'intenda, che v'andasse spiritualmente.
+ \* SENSIFERO. Aggiunto degli organi ministri dei

sensi, e singolarmente Aggiunto de' nervi spettanti a

i sensi esterni . Marchett. Lucr. libr. 3. v. 1373. E pur dell' alma i primi semi allora Non vanno per le menibra errando lungi Dai sensiferi moti .

SENSITIVA. Sust. Facoltà de' sensi, Facoltà di comprendere per mezzo de i sensi. But. Alcuni sono, che participano della speculativa, e sensitiva, sicchè sono in mezzo grado tra detti due estremi. Franc. Sacch. Op. div. 98. E questo è la nostra sensitiva, con la quale vogliamo certificarci di Dio, e dell'altra vita.

SENSITIVA. Pianta simile ad una Gaggia, che viene a noi dall'America, e dal Brassle. Ha cotal proprietà, che ad ogni semplice toccamento, o soffio, tosto riserra le foglie, e ritira a se i rami, ma dopo breve spazio nel primiero stato ritorna; ande è detta anche vergo. gnosa . Lat. minosa , frutex sensibilis , æschynome-

ne. \*\* S. Sensitiva , Hedysarum gyrans Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice ramosa, lo stelo diritto, semplice, liscio, frondoso, alto circa un braccio, le foglie alterne, picciolate, integerrime, di un verde glauco, ternate, con la fogliolina terminante molto più grande, ovato-bislunga, i fiori con lo stendardo roseo, ceruleo nel contorno, e coa le ale, e la carena pari-mente rosee, a grappoli diritti, ascellari, terminanti. È originaria di Bengala, ove fiorisce nel Settembre. Vi fu scoperta da Milady Monson in un luogo umido, e argilloso nelle vicinanze di Darca. Gallizioli .

SENSITIVISSIMO. Superlat. di Sensitivo. Tratt. segr. cos. donn. Sono donne sensitivissime, e implaca-

SENSITIVO. Add. Che ha senso, Di senso. Lat. sentiens. Gr. alo avo usvos. But. Purg. 8. 1. Ogni nostra virtù sensitiva richiede l'obietto contemperato a se, altramente viene meno, come veggiamo della virtù visiva, che non sosserisce di vedere la ruota del Sole. Bocc. nov. 16. 31. Anzi sì ogni virtù sensitiva le chiusero, che quasi morta nelle braccia del figliuolo cadde. Com. Inf. 13. Quando uomo è nel mondo, si è animale razionale, e sensitivo, e vegetativo. Pass. 21. La loro ragione è si offuscata, e sottomessa all'appetito sensitivo, e il libero arbitrio è sì legato, che non si puote recare al bene, se speziale grazia non l'aiu-

S. Sensitivo, si dice anche Chi agevolmente è commosso da alcuna passione. Tac. Dav. ann. 1. 13. Eranci poi l'izze donnesche; Livia si sarebbe rosa Agrippina; questa era sensitiva (il T. Lat. ha paulo commotior). Alam. Gir. 21. 111. Il cavaliero, Ch'è sdegnoso oltra modo, e sensitivo, Sentendo il colpo altrui poco leggiero, Anch' ei di carità si fece privo. Boez. Varch. 2. 4. Aggiugni a queste cose, che tutti coloro, che sono felici, sono ancora sensitivi. Car. lett. 2. 46. Si mostra molto sensitivo d'una perdita d'un tal suo servitore

SENSIVAMENTE. V. A. Avverb. Con senso. Lat. sensiliter, sensibiliter. Gr. alogntus, alogntus. G. V. 11. 47. 2. Dopo il giudicio la detta gloria sarebbe stensiva nell' anima, e nel corpo, ma però non

crescerebbe l'anima sensivamente.

SENSIVO. V. A. Add. Sensitivo. Lat. sentiens . Gr. aio Savouevos. Franc. Sacch. rim. 20. Che la forza d'amor in te sensiva Non fosse giunta allor, quando

s' udiva Cantar le donne, e ballar senza sdegno.

SENSO. Potenzia, o Facoltà, per la quale si comprendono le cose corporee presenti. Lat. sensus, sensum. Gr. αισθησίς, νόημα. Bocc. nov. 40. 13. Comechè rotto fosse il sonno, e' sensi avessero la loro virtù ricuperata, pur gli rimase nel cerebro una stupe-fazione. E nov. 55. 3. Si truova, che il visivo senso degli nomini vi prese errore, quello credendo esser ve-ro, ch' era dipinto. Introd. Virt. Però se n'ungono

tutte le sensora, colle quali spesso si pecca venialmente. Fr. Iac. T. 5. 29. 7. Che 'l Divino Amor pio Sì'l tragge tanto forte, Che fa serrar le porte A sensora di fuore. Dant. Purg. 17. Chi muove te, se'l senso non ti porge! E Par. 2. Dove chiave di senso non disserra. E appresso: Poi dietro a'sensi Vedi, che la ragione ha corte l'ali. Petr. son. 219. Al ver non volse gli occupati sensi .

S. I. Per similit. Lat. sensus . Gr. alonois . Sngg. nat. esp. 9. S' averà un termometro talmente sdegnoso, e per così dire d'un senso così squisito, che la siammella d'una candela, che gli asoli punto d'attorno, sarà abile a mettere in fuga l'acquarzente in esso rac-

S. II. Per Significato. Lat. sensus, sententia. Dant. Inf. 3. Queste parole di colore oscuro, Vid' io scritte al sommo d'una porta; Perch' io: maestro, il senso

S. III. Per Appetito, Sensualità. Lat. appetitus, sensus. Gr. deeuis, alonnois. Petr. son. 176. Regnano i sensi, e la ragione è morta. Dant. Conv. 59. La maggior parte degli nomini vivono secondo senso,

e non secondo ragione, a guisa di pargoli. S. IV. Per Intelligenza, Intelletta. Lat. intellectus. Gr. vonua. Petr. canz. 49. S. Vergine d'alti sensi, Tu vedi il tutto. Ar. Fur. 1. 56. Forse era ver, ma non però credibile A chi del senso suo fosse signo-

\*\* S. V. Uscire del senso, vale Uscir de' sentimen-ti, di senno. Cavalc. Pungil. 74. Venendo a morte usci del senso, e non poteva dire altro. Fior. S. Franc. 149. Essendo costui quivi ignudo, li fanciulli e giovani, riputandolo fuori del senso, gli feciono molta vil-

lanía

SENSORIO. Sentimento, Senso; e più propriamente lo Strumento del senso. Lat. sensum. Gr. vonua. Libr. cur. malatt. Pruovano gravissimo il sensorio dell'udito. Gal. Sist. 248. Convien dire, che 'I senso del tatto non senta 'l propio obietto congiunto, nè la sua im-pressione nel sensorio. Salvin. disc. 1. 132. Per questo nel capo, metropoli degli spiriti ec. vengono ad esser dalla provida architettrice natura collocati i loro sensorj, o vogliamo dire strumenti di loro eccellenti funzioni

SENSUALE. Add. Di senso, Secondo il senso. Lat. sensualis . Pass. prol. Per vaghezza di vana dilettanza, o per sensuale, e viziosa concupiscenzia. Dant-Conv. 128. E secondo questo cotale sensuale giudicio parlò quella ballatetta. E 160. Quando il filosofo dice quello, che pare alli più impossibile, e del tutto esser falso, non s'intende dire del parere di fuori, cioè sensuale, ma di quello dentro, cioè razionale. Bellinc. son. 238. Se l'uom qual limo frale, e sensuale Nel

cammin suo commetta qualche errore.
+ SENSUALITA, ed all'ant. SENSUALITADE, e SENSUALITATE. Forza, e Stimolo del senso, e dell'appetito. Lat. appetitus, sensus. Gr. őgegis, aiongis. Annot. Salm. Combattendo la ragione contro
la sensualitade. Serm. S. Ag. D. Contristi lo spirito la carne, e la ragione la sensualità. Maestruzz. 2. 2. La concupiscenzia nella generazione dell' avolterio, la quale istà solamente nella sensualità, è peccato venia-le. E 2. 10. 1. Se il cominciamento del peccato sia in sola la sensualitade, e non pervenga infino al senso della ragione, allora per la imperfezione dell' atto è peccato veniale. Pass. 81. La carne stea soggetta allo spirito, e la sensualità alla ragione. + §. I. Per Comprendimento per via di sensi. But. Purg.

1. La sua sensualità dubitava di potere bastare al- $\Gamma$  altezza della materia . E 17. 1. Dimostra come nostra sensualità non può comprendere la natura angeli-

T. VI.

ca . E altrove : Nè la sensualità , nè la ragione sa la via, che dee tenere nella perseverazione della penitenzia, s' ella non è lor mostrata dalla grazia di Dio.

S. II. Per Senso assolutam. Cavalc. Med. cuor. Po-gnamo, che l'uomo si ridoglia secondo la sensuali-

SENSUALMENTE. Auverb. Con sensualità, Secondo'l senso . Lat. sensunliter . Mor. S. Greg. Siccome di minor colpa è, quando la mente è rapita sensualmente in diletto del peccato. Coll. Ab. Isac. cap. 35. Va via la scienza, e'l suo vedere naturale, e non in-

tende sensualmente il movimento, ch' è nelle sue cose. SENTACCHIO. V. A. Add. Sentacchioso, D' acuto sentire . Lat. sagax , odorem præsentiens . Gr. givnλάτης. Morg. 14. 78. Molto sentacchio pareva il cin-

ghiale.

SENTACCHIOSO. V. A. Add. D' acuto sentire. Lat. odorus. Gr. givnhatns. Vegez. Agri, e sentacchiosi cani nelle bertesche si tengano, i quali la ve-

nuta de' nimici all' odore sentano, e con latramen-to gli mostrino [il T. Lnt. ha sagacissimus]. + \*\* SENTARE. Porsi a sedere. Bocc. Fi-lostr. part. VII. st. 48. Dopo che furo in casa ritornati, Dentro una sala soli se ne andaro; Quinci in faccia dell' un l'altro sentati, Della bella Griselda ragionaro . Cortig. Castigl. 2. 185. E subito esso medesimo si levò, e fece levar tutti gli altri, e far loco a quei dui, e disse: Lasciate sentare a mangiar questi signori. N. S.

SENTENTE. Che sente. Lat. sentiens. Gr. aio 9u. vouevos. Amet. 43. Egli già sentente il terzo fuoco rivoco gli occhi dall'angelico viso di lei. E 58. Io stetti in quella alquanto non altramente, che la timida pe-cora dintorno a' chiusi ovili sentente i frementi lupi. E 75. I cieli le future cose sententi parte delle siamme, che si doveano acquistare nel luogo mai non ve-

duto, mi vollono aprire. (qui figuratam.).

SENTENZA, e SENTENZIA. Decisione di lite
pronunziata dal giudice, Giudicamento, Giudicio.

Lat. sententia, judicium. Gr. 7vúun. Bocc. nov. 47. 13. Data dal fiero padre questa crudel sentenzia contro alla figliuola, e il nipote, il famigliare, più a male, che a bene disposto, andò via. E g. 6. p. 6. Dioneo, questa è quistion da te, e perciò farai ec. che tu sopr'essa dei sentenzia finale ec. Madonna, la sentenzia è data, senza udirne altro, e dico, che la Licisca ha ragione ec. e Tindaro è una bestia. G. V. 8. 54. 5. Il popolo minuto ebbe la sentenzia incontro. Petr. canz. 41. 7. Qual sentenzia divina Me legò innanzi, e te prima disciolse? Dant. Inf. 6. Esti tormenti Crescerann' ei dopo la gran sentenzia!

S. I. Per Condanna. Lat. damnatio, poena, judicium. Fr. Iac. T. Ell'è la santa pace, Che'l mondo

liberò d'ogni sentenza.

S. II. Per similit. Decisione, o Soluzione di dubbio. Dant. Pnr. 7. Le mie parole Di gran sentenzia ti fa-

ran presente .

S. III. Sentenza, per Opinione, Parere. Lat. sententia, opinio. Gr. γνώμη. G. V. 11. 2. 24. Ed io Autore sono di questa sentenza sopra questo diluvio. Bacc. nav. 94. 13. Tutti in una sentenzia concorrendo, a Niccoluccio Caccianimico ec. commisero la risposta. Dant. Inf. 7. Or vo', che tu mia sentenza ne 'mbocche. E Par 4. Secondo la sentenza di Platone. Bern. Orl. 2. 1. 46. Magnanimo signor, tre modi pone L'arte da disputare una sentenzia, Anzi ogni cosa; il primo è la ragione, Esemplo l'altro, e il terzo esperien-

S. IV. Sentenzia, si prendo anche in significato di Motto breve, e arguto, approvato comunemente per vero . Lat. dictum , verbum , sententia . Gr. graun . But.

Spesse volte dice l' uomo una vera sentenzia, e poiche viene a' fatti, e alla pratica, non osserva la sua vera

S. V. In sentenzia, posto avverbialm. vale In conclusione. In sustanzia. Lat. in summa, in sententia. Gr. έν κεφαλαίω, συλλήβόνν. Pass. 100. In sentenzia dicono quel medesimo, e comprendono tutto ciò, che si richiede a fare la buona, e legittima confessione. E 285. Per tutti questi detti, che in sentenzia dicono una

medesima cosa, si da ad intendere ec. + \*\* S. VI. Per Senso, Significato. Vit. SS. Pad. 2. 138. Avvegnache non intendano la sentenzia delle cose, che dicono, non lasciano pure d'incautargli ec. E appresso: Pognamo che noi non intendiamo la sentenza delle parole, che diciamo, nondimeno non dobbiamo però lasciare di dirle ec. Fior. S. Franc. 180. Santo Bernardo una volta disse li sette Salmi Penitenziali ec. che non pensò, e non cogitò in nessuna altra cosa, se non in nella propria sentenzia delli predetti Salmi.

S. VII. In proverb. È meglio un magro accordo, che una grassa sentenza; e vale, che Il disastro, e la spesa della lite supera bene spesso il pregio della cosa litigata. Lasc. Streg. 4. 1. E però si dice, ch' egli è meglio assai un magro accordo, che una grassa sen-

tenza.

S. VIII. Sputar sentenze, vale Profferir sentenze, o detti sentenziosi per lo più con affettazione, e dove non occorre. Tac. Dav. stor. 3. 326. Ingerissi tra gli ambasciadori Musonio Rufo ec. e sputava sentenze de beni della pace, e mali della guerra fralle squadre de' soldati [ il T. Lat. ha disserens ] . Lasc. Streg. 4. 1. Voi mi parete una dottoressa; oh voi sputate tutte sentenze! Buon. Fier. 4. 5. 16. S' alcun di noi talor conferma Quelle, ch' elle sputar, preste sentenze.

(\*) §. IX. Sentenzia, per Figura rettorica. Lat. sententia. Rett. Tull. 93. È un'altra sentenzia, che s'appella spessamento, la quale ha luogo quando molte cose, che spartamente son dette in una diceria, si raccolgon da sezzo in un luogo, acciocche si renda più

grave quel, che si dice.

SENTENZIALMENTE. Avverb. Sentenziosamente. Lat. argute , prudenter . Gr. γνωμικώς , αφοριςικώς . But. Quando s' ode sentenzialmente parlare, gli uomi-

ni maravigliandosi guardan l' un l' altro.

SENTENZIARE. Dar sentenzia, Giudicare. Lat.
sententiam ferre, definire, statuere. Gr. γνώμην διδόναι. G. V. 11. 52. 3. I quali sentenzia1000 addi 22. di Novembre, che le dette terre fossono del comune di Firenze . Boez. Varch. 5. pros. 2. Ma io non sentenzio già, nè ditermino, che questa libertà sia in tutti egua-

S. Per Condennare per sentenza. Lat. damnare. Gr. furto, furono amendue sentenziati al fuoco. Dittam. 6. 6. A sentenziar li rei, e farne scede . Vit. S. Margh. 155. E Margherita fue sentenziata, Ch' a lei fosse fatto il simigliante. Cronichett. d' Amar. 79. I Romani sentenziarono, ch'egli fosse gittato del campidoglio in

terra, e così fu fatto. SENTENZIATO. Add. da Sentenziare. Gal. Sist.

94. Il sapientissimo della Grecia, e per tale sentenziato dagli oracoli, diceva apertamente conoscer di

non saper nulla.

S. Per Condennato per sentenzia . Lat. damnatus . Gr. xaradedixaquevos . Rim. ant. Guitt. 92. Credomi che s' aria per sentenziato, Come omicida, qual uom m' offendesse . Vit. Plut. Quando si disfece la congregazione, menavansi li sentenziati nella carcere. Borgh. Orig. Fir. 176. Co' quali ( animali ) faceano per lo più combattere i sentenziati a morte per loro misfatti.

SENTENZIATORE. Che sentenzia, Giudice. Lat. judex, quæsitor. Gr. xgirns, Sinagns. Mor. S. Greg. Allora si vedra il peccatore apertamente nella presenzia del sentenziatore. Stor. Pist. 173. Messer Guiglielmo d'Assisi, lo quale era stato sentenziatore di coloro , ch' erano stati guasti . Bocc. Com. Dant. Inf. 1. 12. Dicono oltre a ciò sedere in questo inferno Minos, Eaco, e Radamanto giudici, e sentenziatori delle colpe dell'anime, che in quello inferno vanno. Fr. Giord. Pred. S. 25. Avracci altri giudici, o altri sentenziatori! si.

+ \* SENTENZIEGGIARE. Recare scrivendo molte sentenze; Stare sulle sentenze. Uden. Nis. 4. 63. Dell'eccesso del sentenzieggiare, per non vaneggiare in

cose vane, tacero

SENTENZIEVOLMENTE. Avverb. Per sentenzia . Lat. judicio, sententia. Gr. κατακρίτως, δικαςικώς -Lett. Com. Fir. G. S. Avvegna certo, che da nostra potestade sentenzievolmente non fosse ucciso.

SENTENZIOSAMENTE. Avverb. Saviamente, Giudiziosamente. Lat. breviter , acute , prudenter , graviter . Gr. βραχέως , έξέως , φρονίμως , βαρέως . Coll. SS. Pad. Bene avete detto sentenziosamente del fine . But. Per si fatto modo parli a tua posta, cioè si bene, si sentenziosamente, e severamente

\* SENTENZIOSISSIMAMENTE. Superl, di Senten-

siosamente . Uden . Nis.

SENTENZIOSISSIMO. Superl. di Sentenzioso. Lat. maxime sententiosus. Gr. γνωμολογικώτατος. Varch. Lez. 459. Essendo stato oltra ogni credere, e quasi umano potere nuncrosissimo, leggiadrissimo, sentenziosissimo ( parla del Petrarea ) .

SENTENZIOSO. Add. Pieno di sentenzie, nel signific. S. IV. di Sentensa . Lat. gravis , sententiis

scatens . Gr. grapodixos . Tratt. gov. fam. Tutto espresso nel breve, e sentenzioso parlare. Ros. Vit. F. P. cop. 77. Ottimo parlatore è quello, che dice in

poche parole molte cose sentenziose.

+ \*\* SENTIERI. Meno usato che Sentiero. But.

Inf. 13. lez. 1. Entrai per un bosco, che non avea
nessuno sentieri ( come dicesi; leggieri, leggiero, leg-

SENTIERO. Strada, Via. Lat. semita. Gr. arpaπός . Bocc. nov. 43. 7. Non vedendo per la selva ne via, ne sentiero. Tav. Rit. Niuna persona vi potea andare , se non per un picciol sentiero. Dant. Par. 29. Voi non andate giù per un sentiero Filosofando. Petr. son. 202. Se con piena Fede dal dritto mio sentier mi piego. But. Purg. 7. 2. È sentiero sincopato da semitiero diminutivo della semita, che è piccola via posta allato alle fini de' campi , cioè secus metas , vel segregans metas . Tes. Br. S. 10. Ma lo sentiero di rima è più stretto, e più forte, siccome quello, ch' è chia-so, e fermato di muri, e di palagi, cioè a dire di peso, e di misura, e di numero certo ( qui per metaf.)

SENTIERUOLO. Dim. di Sentiero . Bocc. nov. 43. 10. S'abbatte ad un sentieruolo, per lo quale messa-

si ec. di lontano si vide una casetta.

\* SENTIME. T. de' Medici. Doglia, che si risente di quando in quando in alcune parti del corpo giù travagliate da qualche malore ancorche sanate. Targ. Viagg. Ricevono gran sollievo per la scabbia, e per

i sentimi, e dolori antichi.

SENTIMENTO. Senso. Lat. sensus. Gr. alegnoig. Bocc. nov. 17. 9. Poche ve ne trovo, che avesscro sentimento. E nov. 94. 6. Poiche ogni paura chbe cacciata da sè, con più sentimento cercando, trovò costei per certo non esser morta (e qui può anche valere: diligenzia, attenzione. Lat. sollicitudo, solertia , cura . Gr. pgovris ). Lab. 23. Con tanta più forza

si mise ne' miei sentimenti il sonno, quanto più gli avea il dolce pensier trapassato di tempo tolto. Dant. Inf. 3. Che balenò una luce vermiglia, La qual mi vinse ciascun sentimento. E 33. Per la freddura ciascun sentimento Cessato avesse del mio viso stalo. But. Li sentimenti apprendono, e ministrano alla ra-gione, ed ella giudica secondo le cose apprese, secondo che li sentimenti alcuna volta ministrano, alcuna volta secondo che ella gl' intende. E Purg. 22. 2. Lo 'ntelletto passibile, che opera sopra quello, che gli è ministrato, e apparecchiato da'sentimenti. Varch. Les. 675. Aver dunque buon giudizio quanto alle cose sensibili non è altro, che avere buone sentimenta. Boez. Varch. 5. rim. 5. Che la faccia inchinata ver la terra Le sentimenta rintuzzate atterra . E pros. 6. Tutto quello, che è alle sentimenta palese ec. è universale, ma se verso se stesso lo risguardi, è particolare. Bemb. Asol. 3. 172. Se alla bellezza altro di noi, e delle nostre sentimenta non ci scorge, che l'occhio, e l'orecchio, ed il pensiero ec.

+ \*\* S. I. Per Consentimento. Pass. 331. Non puote ( il diavolo ) entrare, nè adoperare dentro dal cuore, e dalla ( sic ) mente, se l' nomo non gli apre l'uscio col sentimento della volontade (l' ediz. del Vangelisti alle citate pag. legge: Non può entrare, nè adoperare entro nel cuore, e nella mente, se l'uomo non gli apre l'uscio col consentimento della volontà ).

+ S. 11. Per Intelletto, Senno. Lat. intellectus, sapientia . Gr. ves, ocoia . Bocc. Intr. 32. Avvedendomi, ciascuna di noi aver sentimento di donna . E nov. 55. 2. Fu di tanto sentimento nelle leggi, che da molti valenti nomini uno armario di ragione civile fu riputato . E nov. 65. 4. Estimava ec. che ella s' ingegnasse così di piacere altrui, come a lui (argomento di cattivo uomo, e con poco sentimento era). Lab. 35. Se tu hai sentimento, quanto solevi, non discerni tu, che questo è luogo di corporal morte? Pecor. g. 4. 110. 2. Uomo di molto valore, e sentimento. S. III. Per Significanza, Eccellenza, e Bellezza di

concetto. Lat. sensi præstantia, excellentia. Gr. γνώμης εξοχή. Bocc. nov. 59. 2. Nella conclusione della quale si contiene un si fatto motto, che forse non ci

se n'è alcuno di tanto sentimento contato.

S. IV. Per Concetto , Pensiero , Opinione . Lat. senteutia , opinio . Gr. groun, doga . Bocc. Intr. 13. Alcani erano di più crudel sentimento. E nov. 79. 28. Chi avrebbe tosto ogni particularità compresa del mio sentimento, come ha questo valent' uomo?

\*\* S. V. Sentimento, per Sentore, nel senso del S. 1. M. V. lib. 5. cap. 13. Il Doge annullo molto il fatto, e dicea per alcuno sentimento, ch' e' n' avca avuto, e avea fatto spiare, e trovato avea, che la cosa era

nulla (fu il Doge Faliere dicollato).

\*\* S. VI. Per Significato . Bemb. pros. 3. 205. Lontana da cui più di sentimento, che di scrittura è Da cauto, cioè Da parte. Et è Verso, che usò il Boccaccio, e vale oltre il proprio sentimento suo, quan-to A comperazione. E ivi: La voce Chente vale non solamente quello che val Quanto ec. ma ancora quelle, che val Quale ec. Anzi la presero i più antichi

quasi sempre a questo sentimento.
S. VII. Uscir del sentimento, ed Esser suor del sentloiento., vagliono Perdere il senno, Impazzare, Esser paezo. Lat. delirare, desipere . Gr. παςαφερίε, καzac poveir . Lab. 39. Veramente mi fa il qui vederti, e le tue parole assai manifesto, se altrimenti nol conoscessi, te del vero sentimento essere uscito. E 111. Se da te, uscito forse del diritto sentimento, nol vedi. Ar. Fur. 23. 112. Fu allora per nscir del sentimento, Si tutto in preda del dolor si lassa.

SENTIMENTUZZO. Dim. di Seatimento . Libr.

Son. 45. O sermollino, o buon sentimentuzzo.

SENTINA. Propriamente l'ogna della nave. Lat. sentina . Gr. arthor . Franc. Barb. 270. 24. Al navigar reddiamo, E qui ci ricordiamo, Che sovente guar-dare, E quasi ognor cercare Tu facci la sentina. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 291. La quale spessissime volte teco, quasi d'uno grande navilio la più bassa par-te d'ogni bruttura recettacolo, sentina chiamai.

§. I. Per Fogna assolutam. Lat. cloaca . Gr. ἀφεδεών. Salust. Catell. R. Erano venuti a Roma, siccome acqua

S. 11. Per metaf. si dice d' Ogni ricettacolo, si di brutture materiali, come di scelleratezza. Cavalc. Med. cuor. L'ozio è sentina, e cagione d'ogni mala tenta-zione, e cogitazione. G. V. 10. 55. 5. Nota, che col detto Bavero vennero in Roma molti cherici, e prelati, e frati di tutti gli ordini, i quali erano rubelli, e sismatici di santa Chiesa, e tutta la sentina degli eretici Cristiani. Franc. Sacch. Op. div. Quel tale esce della terrena sentina, ovvero stalla, e vanne al sommo ciclo . Ar. Fur. 17. 76. O d'ogni vizio fetida sentina,

Dormi, Italia, imbriaca ec.

\*\*\* §. III. Sentina. La parte acquosa che si tragge dalle olive unitamente all'olio, e su cui l'olio sopran-

nuota . Gagliardo .

1 . 1 S. IV. Sentina , in Marineria , vale Una separazione che si sa in giro intorno al piede dell'albero di maestra con tavole, e serve acciocche la zavorra non possa entrarvi, ma il luogo si mantenga netto, c

sgambro, stante che nell' interno vengono situate le trombe. V. POZZO. S. VI, Stratico.

† SENTINELLA. Soldato, che fa la guardia. Lat. vigilio, excubiæ. Gr. \$\phi\text{psigilio}\$, excubiæ. Gr. \$\phi\text{psigilio}\$, excubiæ. Gr. \$\phi\text{psigilio}\$, excubiæ. As. \$\phi\text{of}\$. In guisa di sentinelle facevan buona guardia. Tac. Dav. stor. \$4. 332. Tenere arredo, sentinelle, ogni cosa da Principe, dal nome in fuori. Fir. rim. S. Già tante, e tante Volte ando sentinella del mio cuore [qui figuratam.]. Car. En. 9. 237. Indi a Messapo incarco Si du, che sentinelle e guardie e fochi Disponga anzi a le porte e 'ntorno al muro.

S. Fare la sentinella, vale Fare la guardia, Star di guardia . Lat. excubare , excubias facere . Gr. pospeiv . Alleg. 5. E i buon soldati in campo, o in cittadella Si stanno zitti in far la sentinella . Alam. Gir. 8. 21. Dalla sinestra fa la sentinella, Finchè vide passar la damigella . Buon. Fier. 3. 1. 5. Un di color , che fan sera, e mattina La sentinella a piè d'una finestra [ in

questi due esempj è detto per similit.].
+ SENTIRE. Termine generico, col quale si esprime comunemente il Soffrire, o Ricevere tutte quelle impressioni, che si producono nell' animo per mezzo de' sensi dall' esterne cose sensibili, o da interne cagioni. Lat. sentire, sensu percipere. Gr. dio Anyso Sai.
Dant. Purg. 12. Che non pur non fatica sentiranno, Ma sia diletto loro esser su pinti . E 24. Ebbe spazio Gia di bere a Forli con men secchezza, E si fu tal, che non si senti sazio. E Par. 4. Per sentir più, c men l'eterno spiro. E 18. E come per sentir più dilettanza, Bene operando l'uom di giorno in giorno S'accorge, che la sua virtute avanza. Bocc. nov. 17. 47. Grave m'è ec. e più sarebbe grave ancora, se io qui non sentissi te. E nov. 18. 21. O sospiri per risposta dava, o che tutto si sentia consumare. E num. 22. Senti con più forza nel cuore l'amoroso ardore. E nov. 40. 18. La donna sentiva si fatto dolore, che quasi n' era per impazzare. E canz. S. 1. Tanto è, Amore, il bene . Ch' i' per te sento . Petr. son. 181. Ch' un fuoco di pieta fessi sentire Al duro cuor, ch' a mezza state gela. E son. 219. L' alma tra l' una, e l'altra gloria mia Qual celeste non so nuovo diletto, E qual strania doleczza si sentia. E cane. 39. 6. E

sento ad ora ad or venirmi al core Un leggiadro disdegno . E cop. 2. Ella il crede, E tu, se tanto, o quanto d'amor senti . Ovid. Metam. E sentiesi arder

e 'nteriora dalle cieche fiamme.

+ S. I. Sentire, si dice più particolarmente d' alcuni sensi . E prima , e più frequentemente dell' udire . Lat. audire, sentire, accipere, percipere, intelligere. Gr. άχκειν, αισθάνεσθαι, προσλαμβάνειν, καταλαμβάνειν, συνιέναι . Dant. Inf. 23. Io gl' immagino sì, che già gli sento. E Purg. 24. E ben senti' muover la piuma ec. E senti' dir: beati, cui alluma Tanto di grazia ec. Petr. canz. 38. 6. Esser non può, che quell'angelic' alma Non senta 'l suon dell' amorose note . Bocc. nov. 43. 13. Ed essendo gia vicino al mattutino, ella sentì un gran calpestio di gente andare. E nov. 60. 9. Guccio Imbratta, il quale era più vago di stare in cucina, che sopra i verdi rami l'usignuolo, e massimamente se fante vi sentia niuna, avendone in quella dell'oste una veduta grassa, e grossa, e piccola, e mal fatta ec. la si calo. E nov. 68. 8. Sentendo Arriguccio esser corso dietro a Ruberto, prestamente levatasi ec. chiamò la fante sua . E num. 12. E quivi tanto picchiò, che fu sentito . Amet. 4. Metti nel petto mio la voce tale . . . Sicche il mio dire al sentir sia eguale . Cas. lett. 16. Non potrei sentir cosa alcuna, che mi fosse più grata, che l'esser nella sua buona grazia.

§. II. Dell' Odorato. Lat. sentire, naribus percipe-

re. Gr. ο σφεαίνεο θαι. Dant. Purg. 24. E ben sen-ti' muover la piuma, Che fe' sentir d' ambrosia l' o-rezza. Bocc. nov. 15. 27. Io sento il maggior puzzo, che mai mi paresse sentire. Lab. 196. E meglio col naso quella biuta, che cogli occhi sentendo ec. appe-

na gli spiriti ritenea nel petto.

§. III. Del Gusto. Lat. sentire, gustare. Gr. γεύεσθαι. Dant. Purg. 16. Di piccol bene in pria sente
sapore. Bocc. nov. 43. 21. E quivi i primi frutti del loro amore dolcissimamente sentirono [ qui figura-

tam. ].
§. IV. Del Tatto. Lat. sentire. Gr. ἀπτεσθαι. Dant. Purg. 1. Di cui le Piche misere sentiro Lo colpo, tal che disperar perdono . E Purg. 24. Tal mi senti' un vento dar per mezza La fronte. Bocc. nov. 43. 5. Il ronzino, sentendosi pugnere, correndo per quella selva ne lo portava. E nov. 60. 21. Chiunque di questi carboni in segno di croce è tocco, tutto quello anno può viver sicuro, che fuoco nol toccherà, che non si senta. E nov. 77. 10. Egli cominciò a sen-

tir più freddo, che voluto non avrebbe.

S. V. Sentire, per Conoscere; Intendere, Sapere, Accorgersi. Lat. sentire, intelligere, existimare. Gr. ouvievai. Dant. Purg. 27. E di pochi scaglion levammo
i saggi, Che'l sol corcar per l'ombra, che si spense, Sentimmo dietro, ed io, e li miei saggi. E Par 15. Ond' io, che son mortal, mi sento in questa Disagguaglianza. E 33. Più di largo, Dicendo questo, mi sento, ch' io godo. Petr. canz. 28. 5. Sento il lume apparir, che m' innamora. E canz. 35. 4. Sì ricca donna deve esser contenta, S'altri vive del suo, ch'ella nol senta. E 41. 1. Quel, che tu vali, e puoi, Credo, che 'l senta ogni gentil persona . Din. Comp. Ma uno, il quale sapea il segreto, il palesò, onde gli Aretini lo sentirono, e al cavaliere dieron licenza. Bocc. nov. 3. 4 Tu se' savissimo, e nelle cose d'Iddio senti molto avanti [ cioè : penetri ] E nov. 42. 16. La maudò a sentire quello, che di Martuccio trovar potesse . E nov. 45. 3. E per interposita persona sentito, che a grado l'era, con lei si convenne di doversi con lui di Roma fuggire. E nov. 47. 20. Mandossi adunque alla giovane a sentire del suo volere. E g. 6. f. 7. Senza farne alcuna cosa sentire a' giovani, si misero in via. E nov. 50. 20. Come ti sosseriva l'animo di

dir di lei, sentendoti quel medesimo aver fatto, che ella fatto avea! E nov. 53. 4. Come savio s' infinse di queste cose niente sentire. E nov. 65. 5. Ed essa tanto più impazientemente sosteneva questa noia, quanto meno si sentiva nocente. E nov. 71. 5. Nè che mai di questa cosa alcun sentirebbe, se non uno suo compagno. E nov. 79. 26. Sentendo gli bonissimi vini, e di grassi capponi, e d'altre buone cose assai ec.

§. VI. Per Credere, Riputare, Avere opinione,

Giudicare, Stimare, Essere di parere. Lat. sentire, opinari, existimare. Gr. vouizes. Bocc. nov. 19. 7. Non ti sento di si grosso ingegno, che ec. E nov. 98. 30. Della providenza degl' Iddii, niente mi pare, che voi sentiate. Amet. 5. E prega sì, che possa il tuo suggetto Della tua gran bellezza appien parlare Ciò, che ne sente nel ferito petto. Dant. Par. 24. Allora udi': dirittamente senti, Se bene intendi, perchè la ripose Tra le sustanze. G. V. 10. 230. 3. Ciascuno studiasse sopra la quistione della visione de' Santi, e facessene a lui relazione, secondo che ciascuno sentisse, o del pro, o del contro. Cr. 9. 7. 2. Del suo pe-lo [ del cavallo ] diversi uomini diverse cose sentirono, ma pare a' più, che baio scuro è da lodar sopra tutti. Med. Vit. Cr. Questo medesimo pare, che senta santo Agostino, quando parla della resurrezione di Cristo . Franc. Barb. 323. 16. Trattar nemici , e amici , e parenti Nell'iudicar tra lor, come tu senti. Amm. ant. 4. 4. 5. Lo provamento della santità non è miracoli fare, ma il prossimo come sè medesimo amare, di Dio sentire lo vero, e del prossimo stimare meglio, che di sè. Cavalc. Discipl. spir. Virtu, dice, è dirittamente di Dio sentire, e dirittamente tra gli uomini vivere, e operare. Cas. lett. 9. Conferiscagli tutto quel-lo ch' ella sente, come farebbe a me proprio.

\*\* S. VII. Sentire per Sapere , Aver notizia. Dant. Purg. 16. O tuo parlar m'inganna, o e'mi tenta, Rispose a me; che parlandomi 10sco, Par che del buon Gherardo nulla senta [ cioè : che certo dei conoscerlo,

essendo tu di Toscana].

S. VIII. Sentire , per Aver sapore . I.at. sapere . Gr. χυμίζειν . Sen. Pist. 63. Come il sapore del vino vecchio, che per vecchiezza sente d'amaro. E 95. L'altre cose piene di fracidume, che ghiottoni ingoiano incontanente ch'elle sentono di cotto.

S. IX. Per Acconsentire. Lat. assentiri, ratum habere. Gr. δεκτόν ήγεισθαι. G. V. 4. 26. 4. Il detto Arrigo non senti la sua lezione, nè vi su presente. E 9. 219. 13. Confessarono, che sentirono il trattato. Stor. Pist. 33. Faceano ragionare a quelli, che sentia-

§. X. Sentir d'alcuna cosa, vale Parteciparne, Rassomigliarla. Lat. participem esse, redolere, vergere. Gr. μετέχειν. Bocc. g. 6. f. 11. Nè da altra ripa era chiuso, che dal suolo del prato, tanto dintorno a quel niù bello, quanto niù dell'amido sentiva di quel no lo trattato. quel più bello, quanto più dell' umido sentiva di quello . E nov. 74. 9. Ella aveva il naso schiacciato forte, e la bocca torta, e le labbra grosse, e i denti mal composti, e grandi, e sentiva del guercio. E nov. 90. 2. Io, il quale sento anzi dello scemo, che no ec. più vi debbo esser caro. Stor. Pist. 178. Loro capo si fece uno cavalieri, che avea nome messer Andrea delli Strozzi, lo quale era molto ricco, e poco savio, e sentia alquanto della testa [ cioè : sentia dello scemo ] . Franc. Barb. 82. 3. Questo è gran vizio, e inganno, E quei del primo senton del pagano. M. V. 4. 13. Salvo messer Iacopo Gabbrielli ec. perocch' era grande, e sentia del tiranno.

S. XI. Sentire, o Sentirsi d'alcuna, o ad olcuna parte del corpo, vale Averla per qualche infermità alterata, Sentirvi dolore. Pallad. Lugl. 6. Giova a coloro, che sentono della milza. Bern. rim. 1. 12. Di',

che tu hai Doglie-di testa, e che ti senti al braccio;

Colui va via senza voltarsi mai.

\*\* S. XII. Si dice anche per metofora di cosa ina-nimata. Cecch. Assiuol. 2. 6. Io me ne sentirò alla borsa parecchie settimane [come a dire, E' me ne dorrà la borsa : perchè avea dovuto spendere ].

S. XIII. Sentir bene, o male alcuna cosa, vale Averne piacere, o dispincere . Lat. leviter , graviter ferre .

Gr. καλώς, χαλεπώς φέρειν.
\*\* ζ. XIV. Sentir obbligo, Sentir gratitudine, Credersi
obbligato. Benv. Cell. Orefic. 43. Non prima hanno ricevuto benefizio, che in cambio di sentirne obbligo al beneficatore ec.

§. XV. Sentirsi, neutr. pass. vale talora Risentirsi, Destarsi. Lat. expergisci, expergesseri. Gr. aveyesee 0921. Bocc. nov. 40. tit. Questi si sente; è preso per ladro . E nov. 68. 6. Tirato lo spago, come usato e-

ra, Arriguccio si sentì.

\*\* S. XVI. Per Essere consapevole a se medesimo. Franc. Sacch. nov. 177. Messer Niccoloso, come colui, che si sentia avere ben servito l'amico suo, subito si

turbóe ec.

S. XVII. Sentirsi, si referisce anche alla sanità corporale, e corrisponde al Lat. valere. Petr. son. 284. Quale ha già i nervi, e i polsi, e i pensieri egri, Coi dimestica febbre assalir deve Tal mi sentia.

S. XVIII. Onde Sentirsi bene, vale Esser sano; Non si sentir bene, o Sentirsi male, Essere infermo. E anche si usa assolutam. come per esempio, quando domandando dell'altrui sanità, diciamo: Come ti senti tu! Bocc. nov. 36. 11. O signor mio dolce, o che ti senti tu! E nov. 46. 9. Sentendosi bene della per-sona ec. deliberò d'andare a starsi alquanto con lei. E nov. 92. S. Messere, poichè voi ben vi sentite, tempo è d'uscire d'infermería.

S. XIX. Sentirsi d'alcuna cosa, o simili, vale Avere occasione di ricordarsene, per danno, o dispiacere ricevatone . Stor. Eur. 5. 112. E sentironsi tanto di

questa rotta, che lungamente stettero a casa.

S. XX. Sentirsi, o Sentir di se, vale Aver senso. Lat. sentire, sensu præditum esse. Gr. aio 9 aveo dat. Pass. 247. Santo Bernardo dice, che'l membro stupido, e che non si sente, è più di lungi dalla salute. Bocc. nov. 77. 17. Io son tutto divenuto sì freddo, che appena sento di me.

\*\* S. XXI. Vale Anche Esser in sè, in senno. Franc. Sacch. nov. 192. Costui avea tant' ira sopra la

donna, che quasi non si sentio.

\*\*\* §. XXII. Sentire molto di sè, vale Avere grande opinione di sè. Guicc. T. VIII. facc. 52. (ediz. 1819.) Il quale, come sentiva molto di sè medesimo, giudicava conveniente che quello suo appetito . . . fosse anteposto ad ogni altro benchè giustissimo rispetto . Fezzana .

\* \$ S. XXIII. Sentire per alcuno, vale Favorirlo col proprio sentimento, o Accomunare il proprio al sentimento di lui. Car. En. 11. 733. E chi per Turuo Sentendo e chi per Drance, avean tra loro, Varj bisbi-

gli . Monti .

SENTITA. Il sentire . M. Cin. rim. 33. Ah Signor mio, non sosserir, ch' amando Da me si parta l'anima

mia trista, Che su si lieta di quella sentita.

S. Sentita, per Astuzia, Accortezza, Sagacità. Lat. calliditas, versutia. Gr. wavseyia, Szivorns. G. V. 7. 85. 4. Dissesi, e fu manifesto, che la maggior cagione, perchè lo Re d' Araona ingaggiò la detta battaglia, su satto per lui con gran senno, e con grande semita di guerra, per far partire lo Re Carlo d'Ita-

SENTITAMENTE. Avverb. Contamente, Accortamente . Lat. caute . Gr. wsquhay us'ves . Zibald. Andr. 117. Parlante con baldanza, ma non sentitamente, nè discretamente

+ SENTITO. Add. da Sentire. Lat. nuditus . Gr. ήχεσμένος. Franc. Barb. 294. 21. Ma in penna non ti lasso Cotal sentito passo. Fr. Iac. T. 4. 33. 13. Caduta m'è la reuma Per lo freddo sentito (così legge il

Vocabol. alla voce REUMA ec.).

S. I. Per Accorto , Cauto , Giudizioso . Lat. cautus prudens . Gr. έυλαβης , φρόνιμος . Cron. Vell. 15. Il detto Tommaso era multo subito, e nuovo pesce, quantoche fosse bene savio, e sentito poi . Bocc. nov. 69. 28. Sia con la mala ventura, se tu m'hai per si poco sentita, che se io volessi attendere a queste tristezze, che tu di', che vedevi, io le venissi a fare dinanzi agli occhi tuoi . M. V. 9. 52. Il quale fu messer Ciappo da Narni, uomo d'arme valoroso, e sentito assai .

+ S. II. Sentito, per Arguto, Pieno di sentimento, detto delle cose e non delle persone. Bocc. nov. 60. 1. Imposto silenzio a quegli, che il sentito motto di Gui-

do lodavano, incominciò. Monti.

SENTORE. Odore. Lat. odor. Gr. ooun'. Alam. Coll. 3. 69. Il dorato color, che lunge splende, E'l soave sentor, che largo sparge, La sua maturità palese

S. I. Sentore, per Indizio, o Avviso di qualche cosa, avuto quasi di nascoso, o non ben certo. Lat. rumor, indicium. Gr. pn'un, axon. M. V. 7. 64. Avendo alcun sentore, che sanza sua saputa l'antico amico del capitano ec. trattava alcuno accordo col Legato ec. il fece prendere. Fr. Trin. 3. 3. Se egli avviene, che Alessandro ne abbia sentore. Ciriff. Calv. 3. 98. Avendo avuto sentore, e notizia, Che'n Tunisi bandi-to è'l torniamento. Varch. stor. 4. 101. Avendo il marchese ec. avuto prima sentore, e poi certezza, che ec.

S. II. Sentore, per Romore . Lat. strepitus . Gr. 46φος. Bocc. nov. 96. 6. I vini vi furono ottimi, e preziosi, e l'ordine bello, e laudevole molto senza alcun sentore, e senza noia. Stor. Aiolf. Le girelle unte non

facevano sentore.

+ \*\* S. III. Per Sentimento, o Intelligenza. Voce ant. Guitt. lett. 31. 76. Vi domando, che sia brunito lo mio

rugginoso sentore della questione di sotto.

S. IV. Stare in sentore, vale Stare aspettando con attenzione qualunque notizia. Lat. animum attenderc. Gr. προσήχειν τον νέν. G. V. 7. 130. 10. Tutti i Fiorentini si ammiraro, onde ciò fosse avvenuto, e tutti stavano in sentore.

+ SENZA, ed all' ant. SANZA. Preposizione separativa. Lat. sine, absque. Gr. avev. Bocc. nov. 51. 5. Mise mano in altre novelle, e quella, che cominciata avea, e mal seguita, senza finita lasciò stare. E nov. 56. 1. Senza dal nostro proposito deviare. Amet. 5. Ecco ch' io vaglio poco, e molto meno Sanza di te ispero di valere. E 55. Gli amorosi dardi da me allora non conosciuti sentendo nel battente petto, sanza pro lodava le mie bellezze. Dant. Par. 5. Che non fa scienza, Senza lo ritenere, avere inteso. E rim. 22. Canzon, tu vedi ben, come è sottile Quel filo, a cui s' attien la mia speranza, E quel, che senza questa donna io posso. Ar. Fur. 32. 99. Alla donna d'Islanda, che non sanza Molta suspizion stava di questo, Il signer disse, che serviam l'usanza Non v'ha, Donna, a parer se non onesto. Cns. lett. 67. Non volere stare in montagna in tanta solitudine sanza frutto, e sanza profitto alcuno

\*\* S. I. La Prepos. Senza talora è seguita da un Verbo infinito, come negli es. di sopra; talora da un Che col soggiuntivo, come al S. VI. E talora in un medesimo costrutto e periodo si unisce prima un modo, e poi nell'altro. Fior. S. Franc. 64. Corre alla porta, e

sanza altro addimandare, o che mai eglino s' avessino

veduti .... s' abbracciarono insieme .

S. 11. Talora vale Oltre. Lat. præter. Dant. Inf. 31. Che ben cinque alle, Senza la testa, uscia fuor della grotta. G. V. 6. 50. 2. Legati ne vennono in Firenze più di tre mila, sanza quelli, che messono i Lucchesi. Bocc. nov. 60. 9. Aveva de' siorini più di millantanove, senza quelli, che egli aveva a dare altrui.

S. 111. Senz'altro, posto avverbialm. vale Certamente, Senza dubbio, Assolutamente. Lat. sane, proculdubio. Gr. μέντοι, αναμοιβολως. Malm. 7. 2. Questo ha'l vantaggio al mio parer senz' altro.

S. IV. Sensa modo, posto avverbialm. vale Smisuratamente, Fuor di modo. Lat. extra modum, immodice. Bocc. nov. 25. 2. Uomo molto ricco, e savio, ed av-

veduto per altro, ma avarissimo senza modo.

S. V. Senza che, che anche si scrive Senzache, vale lo stesso, che Oltrechè. Lat. præterguamquod. Gr. πλήν вті. Восс. nov. 51. 4. Senzachè egli pessimamente, secondo la qualità delle persone, e gli atti, che accadevano, prosserva. E nov. 60. 7. Senzachè egli ha alcune altre taccherelle con queste, che si taccion per lo migliore. Galat. 6. Senza che l'altre virtù hanno mestiero di più arredi, i quali mancando, esse nulla, o poco adoperano. E Si. Senza che mostra, che il convito non sia abbondevole d'intromessi.

S. VI. Senzache, si usa eziandio in forza di negare, e di escludere. Bocc. nov. 16. 5. Sanzachè alcuno o marinaio, o altri se ne accorgesse, una galéa di corsari supravvenne. E nov. 98. 23. Lungo, e amoroso piacere prese di lei, senzache ella, o altri mai s' accorgesse, che altri, che Gisippo, giacesse con lei. Petr. son. 74. Basti dunque il desio, senza ch' io di-

S. VII. Senza più , posto avverbialm. vale Solamente, Senz' oltra compagnia, Senz' altro. Lat. salum, dumtaxat. Gr. µoror. Bocc. nov. 13. 20. L' abate con gli due cavalieri, e con Alessandro senza più, entra-rono al Papa. E nov. 88. 4. Primieramente ebbero del cece, e della sorra, e appresso del pesce d'Arno fritto senza più . E lett. Pin. Ross. 275. Se la guerra de' Lapiti non fosse suta a Peritoo, sempre averebbe estimato d' avere molti amici, dove in quella solo Teseo si trovò sanza più.

+ \*\* §. VIII. Senza più, vale anche Tosto, Senza indugio, Senza frappor dimora. Bocc. Introd. 59. Le vivande dilicatamente fatte vennero, e finissimi vini fur presti, e senza più chetamente gli tre famigliari servi-rono le tavole. Cecch. Assiuol. 5. 2. Conferii il iutto col mio Giorgetto ec. e senza più mi stavo travestito a

uso di serva ec. aspettando ec.

\* SENZIENTE. Che è dotato di senso. S. Ag. C. D. 11. 28. Ancora se noi fossimo arbori, non poteremmo amare alcuna cosa con movimento senziente; nondimeno ec. E 13. 2. Può parere maravigliosa come il corpo si dica essere ucciso per quella, per la quale non essa anima abbandona il corpo, ma l'anima sen-ziente nondimeno è tormentata. E Cocch. Lez. Questa materia in generale senziente, viva, e pensante, e quest' anima nostra divisa in molecule, non merita seria risposta.

+ SEPALUOLA. Sorta d'uccello mentovato dal Pulci nel suo Morgante, forse così detto dallo star fra le siepi, onde forse è lo stesso, che Re di siepe. Morg.

14. 53. Avelia, e capitorza, e sepaiuola. SEPALE. V. A. Siepe, Siepaglia. Pecor. g. 9. nov. 2. Essendo ordinate, e fatte le schiere dall' una parte, e dall' altra, venuti innanzi gli spianatori tagliando se-

pali, e arbori, e riempiendo fosse.

SEPARABILE. Add. Atto a potersi separare. Lat. separabilis. Gr. xwgiçós. Varch. Les. 245. Trovando-

sene delle separabili, e di quelle, che non si possono

separare.

SEPARAMENTO. Il separare, Disgiugnimento. Lat. separatio, dissolutio. Gr. διάκρισις, διάλυσις. Vit. Crist. D. Desideriamo adunque noi questo separamento del corpo nostro ec. Ed in questo mezzo, mentrechè noi peniamo ad avere questo separamento, stiamo morti al mondo. Dav. Scism. 29. Avvertissero molto e molto quanti mali questo separamento apportereb-

SEPARANTE. Che separa. Lat. segregans, separans . Gr. Siangivav. Vin. disc. Arn. 7. Quanto le case ec. co' lor piani terreni scendano sotto 'l piano

de' predetti lastrichi separantile da Arno. SEPARANZA. V. A. Separamento. Lat. divisio. Gr. χωρισμός. Fr. Iac. T. 3. 14. 16. Giunta m' è la

coltellata Di si grande separanza. SEPARARE. Disgiugnere, Spartire, Disunire; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. separare, segregare, abalienare. Gr. Siaxweilav. Bocc. nov. 36. 5. Acciocche niuna cagione mai, se non morte, potesse questo lor dilettevole amor separare, marito, e moglie segretamente divennero. E nov. 60. 2. Uggi io non intendo di volere da quella materia separarmi, della qual voi tutte avete assai acconciamente parlato . E nov. 98. 4. Una amicizia si grande ne nacque tra loro, che mai poi da altro caso, che da morte, non fu separata. Sagg. nat. esp. 34. Rompendo quel velo sottilissimo, che la circonda, verrà a liberarsi, e interamente separarsi dall' acqua

SEPARATAMENTE. Avverb. Con separazione. Lat. separatim, distinctim, seorsim. Gr. xweis. Cr. 6. 2. S. Possonsi accomodevolmente seminar l'erbe separatamente, e mescolatamente. Bemb, stor. 5. 58. Conveniva separatamente mandar denari e all' armata, e all' e-

scrcito di terra

SEPARATIVO . Add. Che separa . Lat. separans ,

segregans . Gr. διακρίνων, διαχωρίζων .

SEPARATO . Add. da Separare . Lat. separatus. Gr. xweio deis. Bocc. nov. 42. 4. Trovo per ventura alquan. to separata dall' altre navi una navicella di pescatori. E vit. Dant. 224. Con assiduo studio pervenne a conoscere della divina essenzia, e delle altre separate intelligenzie quello, che per umano ingegno qui se ne può comprendere. M. V. 2. 52. I quali bene armati, separati dall'altra gente, con le scale a ciò diputate ec. si dirizzarono verso quella parte della terra, ove l'ombra gli copriva.

(\*) SEPARATORIO . Add. Separativo . Lat. separans . Gr. διαχωρίζων . Red. Cons. 1. 220. Suppongo in primo luogo, che nel fegato ec. come glandula separatoria della bile, non si separi bene essa bile dal sangne . E 224. Fa di mestiere proccurar che il fegato, come glandula separatoria, separi perfettamente la bile

dal sangue, cc. + SEPARAZIONE. Separamento. Lat. separatio. Gr. Siaxpiois. Vit. SS. Pad. 4. 56. Annunzia loro quello, ch' hai veduto, acciocchè da loro si parta ogni tristizia della mia separazione [ cioè : della mia morte . E l' anima di S. Girolamo che parla in visione al Vescovo Cirillo ]. Capr. Bott. 1. 13. Conciossiache dalla mia separazione nascerebbe la morte tua. E 1. 22. Di grazia ricordati di quello, che ti dissi. A. Di che? G. Che di questa separazione, che tu vuoi fare da me, non ne nascesse la morte mia . Sagg. nat. esp. 150. Questa separazione non cominciava se non dopo che l'acqua avea cominciato a pigliare il freddo gagliar-

\* SEPE. Spezie di lucertola, il cui dorso è vergolato di color bronzino . Salvin. Nic. ter. E ancor la

sepe all' umili lucerte somiglianto schiferai .

SEPOLCRALE, e SEPULCRALE. Add. Di sepolero. Lat. sepulcratis. Gr. επιταφικός. Dant. Purg. 21. Già surto fuor della sepulcral buca. Red. tett. Occh. Nè mi è ignoto il faber ocularius, et oculariarius de' marmi sepolerali.

+ \* SEPOLCRETO. Termine degli antiquari . Luo-

go dove si trovana molti antichi sepoleri.

SEPOLCRO. Luogo, dove si seppelliscono i morti, Avello, Sepoltura. Lat. sepulcrum. Gr. 1009 . Petr. canz. 39. 4. E temo, ch' un sepulcro ambeduo chiuda. Bocc. nov. 31. 32. Onorevolmente, amenduni in un medesimo sepolero gli fe seppellire. Franc. Sacch. nov. 229. Volle il suo consiglio, donde ne potesse aver uno, che'l detto sepolcro gli facesse . Vit. S. Gio: Bat. 257. Feciono fare il sepolero bellissimo, e portarono questo venerabile corpo al sepolero, e misonlo entro. Innanzi che'l sepolero si richiudesse, i discepoli suoi addoloravano

S. Dicendosi Sepolero assolutam, s' intende quello di Gesù Cristo per eccellenza . Lat. sanctum sepulcrum . Gr. ο α΄ς τος τάφος. Bocc. nov. 67. 2. Li quali tornati crano dal sepolero. Dant. Par. 24. Sicchè tu vincesti Ver lo sepolero più giovani piedi. Franc. Sacch. Op. div. 99. Imponendo a chi ha fatta la ingiuria, vada

se chi al sepolero, e chi a san Iacopo ec. SEPOLTO, e SEPULTO. Add. da Seppellire; Seppellito. Lat. sepultus, humatus. Gr. ταφείς. Dant. Purg. 3. Vespero è già colà, dove è sepolto Lo corpo. E 12. Sovr'a' sepolti le tombe terragne Portan segnato quel, ch' egli era pria. E 31. Muover doveati mia carne sepolta. Vit. SS. Pad. 1. 11. Paolo se-

pulto vilmente in terra, risusciterà con gloria.

S. Per metaf. vale Occulto, Nascosto, Perduto, Sconosciuto. Lat. sepultus. Gr. αποχεχουμμένος. Dant. Par. 7. Questo decreto, frate, sta sepulto Agli occhi di ciascuno. Bocc. nov. 55. 3. Avendo egli quell'arte ritornata in luce, che molti secoli ec. era stata sepul-

\* SEPOLTUARIO, e SEPULTUARIO. Libro dove sono registrate e descritte le sepolture delle famiglie, e delle compagnie ec. Manni Term. Nel sepoltuario vecchio di S. Maria Novella.

S. Sepultuario, per Chi possiede propria sepoltura, e dicesi rispetto al luogo dov'ella si trova. Vasar. Secondo che erano tassati sepultuarj, e chi ci aveva

cappelle.

SEPOLTURA, e SEPULTURA. Sepolero ; e l' Atto stesso del seppellire. Lat. funeratio, humatio, sepultura, sepulcrum. Gr. πέφος. Bocc. nov. St. 6. Ti debba piacere d'andare stasera in sul primo sonno, ed entrare in quella sepoltura, dove Scannadio è seppellito. E num. 8. Che non che in una sepoltura, ma in Inferno andrebber, quando le piacesse. Dant. Purg. 5. Che non si seppe mai tua sepoltura. E Par. 15. E ciascuna era certa Della sua sepoltura. Petr. cap. 9. A tutti su crudelmente interdetta La patria sepoltura. Maestruzz. 2. 9. 11. E nella morte dee essere privato della ecclesiastica sepultura.

S. Per similit. Soder. Colt. 9. Il lor vero deposito [de' mngliuoli] anzi sepoltura perpetua ha a essere la

\* SEPPELLIMENTO. Sotterramento; e fig. Nascon-

dimento. Segner. Mann.

SEPPELLIRE. Mettere i corpi morti nella sepoltura, Sotterrare. Lat. sepelire, tumulare, humare. Gr. τάπταν. But. Seppellire è appiattare i corpi morti nel sepolero. Bocc. nov. 81. 6. A lei dee ec. questa notte essere da un suo parente recato a casa il corpo di Scannadio, che stamane su seppellito. Petr. son. 271. Nè altro sarà mai ch' al cuor m' aggiunga Sì seco il seppe quella seppellire. Fior. Virt. Vestire gl' ignudi, albergar i pellegrini , e seppellire i morti . Vit. S. Gio: Bat.

255. Ecco che se ne portano il corpo a seppellirlo.

S. I. Per Nascondere, Occultare. Lat. abscandere, occultare, sepelire . Gr. αποκεύπταν. Bacc. nov. 52. 2. Le loro più care cose ne' più vili luoghi delle lor case, siccome meno sospetti, seppelliscono.

+ \*\* S. II. E metaforic. Fir. As. 227. In cost profondo sonno si seppelli, che egli, non altrimenti che se morto fusse, s'espose a ricevere tutti gli oltraggi del

SEPPELLUTO. Add. da Seppellire. Lat. sepultus, tumulatus. Gr. napa's Dial. S. Greg. Incontinente che su giunto a quel luogo, dove era seppellito quel prete, su staggito per viriu di Dio, e non si potè muovere. Buon. Fier. 4. 5. 3. Un altro maschio, seppellita quella., Nacquegli desiato.

+ SEPPIA. Spezie di pesce, il maschio della quale spezie si chiama Calamaio, da un certo umor nero a guisa d' inchiostro, che in se racchiude. Ha le branche quasi simili a quelle del polpo, ed un certo osso biunco che viene adoperato dagli Orefici per gettare le minuterie de' lor lavori . Lat. sepia . Gr. onnia. M. Aldobr. P. N. go. Togli marmo bianco, corallo bianco, osso di seppia, incenso, e mastice, tanto dell' uno, quanto dell'altro. Cr. 9. 26. 2. Ma se fosse panno sopra gli occhi generato di nuovo, o invecchiato, si prenda osso di seppia, tartaro e salgemmo, con ignal misura ec.

+ \* SEPTICO. Cost chiamansi dai Chirurgi Quello sostanze, che corrodono le varni senza cagionar molto

dolore

SEPULCRALE. V. SEPOLCRALE.

+ (\*) SEPULCRO. V. A. Lo stesso, che Sepolcro. Lat. sepulcrum. Gr. mipos. Vit. SS. Pad. 1. 17. Andò ec. in uno diserto, dove erano certi sepulcri antichi. Guitt. lett. 14. 43. Deno riliutare a padre voi, e nci sepulcro ispogliarsi.

SEPULTO. V. SEPOLTO \* SEPULTUÁRIO. V. SEPOLTUÁRIO. SEPULTURA. V. SEPOLTURA.

SEQUELA, e SEGUELA. Successo, Conseguente. Lat. successus, eventus, sequela. Gr. Tuxn. G. V. 8. 1. 5. Ed ebbe poi molte, e diverse sequele in bene, ed in male del nostro comune. E 9. 305. 14. Lasceremo alquanto delle seguele, e avversità, che per la detta sconfitta avvennero. E 11. Go. tit. Ancora delle sequele de' fatti d' Arezzo da noi a' Perugini. E cap. 117. 10. La detta congiura ebbe appresso di male sequele a danno della nostra città. Esp. Salm. Onde non solo il Signore da peccatori lieva il peccato, ma la segnela e l'uso del peccato [cioè: quel che seguita il pecca-

to ].

\*\* S. Per lo Seguitare. Segn. Mann. Agost. 30. 3.

hbandonato il secolo voglio-Come fanno coloro che, abbandonato il secolo vogliono darsi alla sua sequela perfetta [a seguitar G. C. perfettamente] con l'osservanza de' tre' consigli Evan-

+ SEQUENTE. V. L. Add. Seguente . Lat. sequens . Gr. axods 9 wr. Maestruzz. 2. 27. Ancora non si crede, che pecchino mortalmente i beccari, i quali apparecchiano la vittuaglia, acciocche nel sequente di la vendano. Guicc. 11. 552. Le cosc sequenti tirano a se le precedenti .

(†) SEQUENZA. T. del Giuoco. Tutte le carte di un medesimo seme. V. QUINTA S. SEQUESTRAMENTO. Il sequestrare, Sequestro. Lat. sequestratio . Segn. Mann. Gingn. 27. 6. 11 sequestramento dalle creature si è quello, che può far si, che da vero nell'orazione ti sposi colla sapienza [ qui figuratam. per Allontanamento].
SEQUESTRARE. Allontanare, Separare. Lat. se-

parare, segregare, sequestrare. Gr, διαχωρίζειν. Dunt.

Purg. 25. E la cornice spira fiato in suso, Che la reslette, e via da lei sequestra. Gal. Sist. 261. Sequestrar i puri dagl' impuri, i mortali dagl' immortali. E 394. Conosco d'essermi alquanto sequestrato dalle strade trite, e popolari. S. I. Sequestrare, è anche termine legale, e vale

Staggire . Lat. sequestrare .

S. II. Sequestrare alcuno, vale Obbligarlo a non u-

scire d'alcun luogo.

SEQUESTRATO. Add. da Sequestrare. Lat. segregatus, secretus. Gr. διαχωρισθείς. Fior. S. Franc. 155. Abitava sequestrato in un tugurio di Somma umilitade. Fiv. As. 153. Amore per li monti colle meretrici, ed ella per le onde marine diportandosi, dal consorzio umano si stavano sequestrati. E 167. È così sotto un medesimo tetto sequestrati, disgiunti i due ferventissimi amanti, si passarono quella orrenda notte. Vinc. Mart. lett. 64. L' Ecc. del Duca ha fattomi pigliare i beni de' miei fratelli ec. e la mia terza parte sequestrata per la gabella della dote di mia figlia [ cioè:

SEQUESTRAZIONE. Il Sequestrare . Lat. segrega-

tio, sequestratio. Gr. exxerois.

§. Talora è termine giuridico, e vale Staggimento. Lat. sequestrum, sequestratio. Strum. Pacial. Ovvero per istaggimenti, o sequestrazioni di cose, e pignoramenti, e rivocagioni di esse, o per alcuna richie-

SEQUESTRO. Staggimento . Lat. sequestrum , sequestratio. Stat. Marc. Nessun berroviere possa andare ad alcuno staggimento, o sequestro fare d'alcuno dite-

nuto, ovvero preso.
(\*) SER. Voce accorciata da Sere, che suole preporsi divisa, o unita ad altri vocaboli, co' quali nondimeno dinoti per lo più dispregio, o derisione; come sono Ser contrapponi, Serpotta, Sersaccente, Sersacciuto, Ser vinciguerra, Ser tutte salle, che vagliono lo stesso, ehe Presuntuosello, Saccentino, Foramello. Lat. audaculus, sciolus, impudentiusculus. Gr. Deagutegos, oinματίας. Ser mesta, Faccendiere. Lat. ardelio . Gr. πολυπράγμων. Sermestola, o Ser mestola, e simili; Bacellone, Scimunito. Lat. bliteus, vecerra. Gr. ηλί-9105, avooros. Varch. Ercol. 75. Appuntare alcuno, vuol dire riprenderlo, e massimamente nel favellare; onde certi saccentuzzi, che vogliono riprendere ognuno si chiamano ser appuntini. E 96. Questi tali foramelli, e tignosuzzi, che vogliono contrapporsi a ognuno, si chiamano ser saccenti, ser sacciuti, ser contrapponi, ser vinciguerra, ser tutte salle, dottori sottili, nuovi Salamoni, Aristarchi, o Quintiliani salvatichi. Buon. Fier. 2. 5. 5. Dicea risposto aver come adirato A lui [ch' era un sazievol sersaccente, ec.]. Menz. sat. 7. E vi sara qualche dottor serpotta, Che ardisca dir, ch'elle non sien virtudi Bastanti a metter le disgrazie in rotta? Bnon. Fier. 2. Intr. 3. Vadia, vadia a sudar colle faccende, Vadia, e crepi con esse Questo nostro ser mesta. Lab. 291. E te or gocciolone, or mellone, or scrmestola, e talor cenato chiamando.

SERA. L' Estrema parte del giorno. Lat. vesper, vespera, serus vesper. Gr. delan. Bocc. nov. 93. 7. Quivi in sul far della scra pervenuto, e solo rimaso, non guari lontano al bel palagio trovò Natan tutto solo. Dant. Par. 27. Di quel color, che per lo sole avverso, Nube dipinge da sera, e da mane, Vid'io allora tutto'l ciel cosperso. Petr. son. 212. Non ti sovvien di quell' ultima sera, Dic' ella, ch' i' lasciai gli occhi tuoi molli! E 217. La sera desiare, odiar l' aurora Soglion questi tranquilli , e lieti amanti. Boez. Varch. 4. rim. 6. Sempre con volte eguai di tempo adduce Vener la sera ombrosa. Dav. Scism. 50. Giunto a sera in Lon-

dra cinque miglia lontano, entrò nel palagio di Vestmonaster

\*\* S. I. Prima sera : vale la sera appena cominciata, durando il crepuscolo. Dant. Par. 14. E si come al salir di prima sera Comincian per lo ciel nuove par-

venze, Si che la cosa pare e non par vera S. II. Ultima sera, figuratam, vale Morte. Dant. Purg. 1. Questi non vide mai l'ultima sera. But. ivi: Non vide mai l'ultima sera, cioè non morì anco-

S. III. Per Notte . Lat. nox . Gr. vog . Boce. nov. 43. 11. Giovane, che tu con noi ti rinianga per questa sera, n'è caro. Ar. Fur. 2. 24. Non cessa cavalcar sera, e dimane, Che si vede apparir la terra avan-

SERACINESCA. V. SARACINESCA.

SERÁFICO. Add. Di serafino, Simile a serafino. Lat. ardens, fervens, seraphicus. Gr. περικαής, περιφλέγης, σεραφικός. Dant. Par. 11. L' un fu tutto serafico in ardore. Fior. S. Franc. 131. Dove si crede, che fu quella apparizione serafica. Morg. 27. 153. Così tutto serafico al ciel fisso Una cosa parea trasfigura-

SERAFINO . Lat. seraphim . Gr. σεςαφίμ . Cavalc. Frutt. ling. 119. Serafini son quelli, li quali per più singulare propinquitade d'Iddio, del suo amore più sono accesi, e più noi accendono, onde serafino viene a dire ardente, incendente. Legg. S. Gio: Bat. S. B. Prima ebbe officio de' serafini; tanto è a dicere serafino, quanto ardente spirito nel divino amore, imperciocche li serasini più, che tutti gli altri, sono accesi dell'amor di Dio. Dant. Par. 4. De' serasin colui, che più s' indía . E 21. Quel serafin , che 'n Dio più l' occhio ha fisso, Alla dimanda tua non soddisfara. SÉRAFO. V. A. Serafino. Lat. seraphim. Gr. 02-

gaφίμ. Dant. Par. 28. I cerchi primi T' hanno mostra-

to i serafi, e i cherubi.

\*\* SERALAMANNA. Alnmanna. Sorta d'uva bianca. Il Vocabol. alla voce ALAMANNA.

+ SERAPINO. Sagapeno. Lat. sagapenum. Gr. σαγάπανον . Ricett. Fior. 65. Il serapino, chiamato da'Greci sagapeno, è un liquore di una ferula così detta. Tes. Pov. P. S. cap. 15. Lo serapino messo nel cavato del. dente toglie la doglia. M. Aldobr. Recipe, armoniaco, serapino, bdelli, oppoponaco, aloè, sercocolla

[forse qui va letto sarcocolla].

+ \* SERAPPUNTINO. Voce bassa, che anche scrivesi distinto SER APPUNTINO. Saccentuzzo, Pedantello . Varch. Ercol. 75. Appuntare alcuno , vuol dire riprenderlo, e massimamente nel favellare; onde certi saccentuzzi che vogliono riprendere ognuno, si chia-

mano ser Appuntini.

\* SERASCHIERE. T. degli storici moderni. Nome, che i Turchi danno ad un Generale d'armata.

SERATA. Lo Spazio della sera, in cui si veglia. Vit. Benv. Cell. 490. Continuai con queste medesime difficultà parecchi serate .

SERBABILE . Add. Serbevole. Lat. servabilis . Gr. τυλακτός . Cr. 4. 4. 6. Il vino fa di mezzana potenzia, e bontà, e non molto sottile, nè molto serbabi-le, e questo è molto commendato a Bologna. Ed è un' altra maniera, che garganega è detta ec. serbabile oltre a tutte l'altre .

SERBANZA . Il serbare , Serbo , L' atto del serbare. Lat. depositum. Gr. таракатадики. Tav. Rit. Strad. Dicendo, che di così poca cosa non volea far serbanza. Pass. 126. Chi gli ricuopre, o scusa con nome di cambio, chi d'interesso, altri di diposito, e di serbanza. Maestruzz. 2. 11. 2. Lo'nganno è una insidiosa malizia, quando alcuno si fa involare la co-sa che gli è stata data in serbanza. Sen. ben. Farch.

6. 5. Se alcuno m' arà dato in serbanza alcuna somma di danari, poi m' arà rubato, io accuserò lui per la-dro, ed egli si richiamerà di me d'avermi dato danari in diposito

SERBARE. Conservare. Lat. servare, custodire,

tueri. Gr. πρεῖν, φυλάτπιν, σωζειν.

§. I. Per Ritenere. Lat. retinere, reservare. Gr. διαφυλάτπιν. Tes. Br. 1. S. lo gli dirò, che natura non
ha che fare nelle cose, che Dio si serbò in sua po-

S. II. Per Indugiare, Disserire; e si usa anche in signific. neutr. pass. Lat. differre , rejicere , reservare . Gr. avaßamer Sai . Bocc. nov. 20. 17. Con lui intendo di starmi, e di lavorare, mentre son giovane, e le fe-ste, e le perdonanze, e i digiuni serbarmi a far, quando saro vecchia.

S. III. Per Conservare, Aver cura. Bocc. nov. 61.

3. E tutti per la salute dell'anima sua se gli serbava molto diligentemente. G. V. 11. 3. 17. Perch' io viva, quelli muoiono, perch' io sia serbato, quelli son

S. IV. Serbar la tal cosa, vale Porre, o Tenere a par-te, o in custodia checchessia, perchè sia d'uso al tempo opportuno. Bocc. nov. 31. 13. Di che io in questo poco di rimanente di vita, che la mia vecchiezza mi serba, sempre staro dolente. Dant. Inf. 15. La tua fortuna tanto onor ti serba, Che l'una parte, e l'altra avranno fame Di te. Petr. son. 113. Poumi, ov'è'l carro suo temprato, e leve, Ed ov'è chi ce'l rende, o chi ce'l serba . Varch. Ercol. 94. Volendo, che si chetino (si suol dire) far punto, far pausa, soprassedere, indugiare, serbare il resto a un'altra volta. SERBASTRELLA. Lo stesso, che Selvastrella. Li-

br. Son. 72. E'l prezzemol cantar vi si sentia, Ruchet-

, e serbastrella tutta in quilo . SERBATO . Add. da Serbare . Lat. servatus . Gr. πεφυλαγμένος. Lab. 177. Ella non vide prima tempo all'occulte insidie, e forse lungamente serbate, poter discoprire . Tratt. segr. cos. donn. Prendono i rimedj serbati per molti mesi, e ne sono segretissime serba-

SERBATOIO . Sust. Luogo chiuso , dove si tengono uccellami, o altri animali, a ingrassare. Lat. viva-rium. Gr. ζωοτροφείον. Serd. stor. 6. 219. Vi sono ancora serbatoj di uccelli, e barchi di siere. Borgh. Rip. 251. Ha la capace grotta ec. appresso di se in una stan-

za separata più serbatoj di diversi pesci.

\*\*\* S. Serbatoio, T. degli Agricoltori. La stanza
ove nell' inverno custodisconsi quelle piante che temono

il freddo . Gagliardo .

SERBATOIO. Add. Da 'serbare, Serbabile. Lat. servabilis. Gr. φυλακώς. Cr. 4. 4. 5. La trebbiana ( uva) nella gioventù è sterile, e procedendo in tempo diventa feconda, faccente nobile vino, e ben serbato-

SERBATORE . Che serba . Lat. servator , depositarius . Gr. συνθηκοφύλαξ . Maestruzz. 2. 11. 2. Quando il serbatore mise la cosa nella camera sua, e lascio

l'uscio aperto partendosi.

SERBATRICE. Verbal. femm. Che serba. Lat. ser-vatrix. Gr. ή φυλάττεσα. Tratt. segr. cos. donn. Prendono i rimedi serbati per molti mesi, e ne sono segre. tissime serbatrici.

SERBEVOLE . Add. Da serbare , Serbabile . Lat. servabilis. Gr. φυλακτός. Cr. 4. 4. 4. Il vino suo è molto potente, e di nobil sapore, ben serbevole, e

mezzanamente sottile .

SERBO . Serbanza . Lat. depositum . Gr. maganame Эмхн. Diciamo: Dar checchessia a serbo, с più comunemente in serbo; per Dare in custodia, o in cura per qualche tempo, con patto di riaverlo. Fir. disc. an. T. VI.

104. Un mercatante ec. accadendoli per sue faccende andare in lontano paese, diede a serbo questo ferro a un suo compagno quivi della terra. Sen. ben. Varch. 3. 26. Quello schiavo, aperta la mano, e mostrato l'anello, disse, che prima se l'era cavato, e datolo a serbo a lui

\* S. I. E Tenere, o Avere in serbo, vagliono Cu-

stodire alcuna cosa con patto di restituirla.

\*\* S.II. Anche dicesi, Consegnare in serbo. Dep. Decam. proem. 17. Le ripone [certe parole], e consegna in serbo, come a suo' Guardarobe, agli Scrittori anti-

+ \*\* SERCATTIVO. V. A. Uomo rio. Cavalc. Frutt. ling. 190. Oggi molti sotto questo titolo d'essere contemplativi, sono sertristi, e sercattivi, ed o-

ziosi, e gagliossi.
SERE. Lo stesso, che Sire, Signore. Lat. dominus. Gr. xúgios. Gr. S. Gir. 4. Siccome disse Davit: O sere, gran pace hanno coloro, che amano la tua legge. E 9. Tutti quelli, che dicono sere sere, non avranno mai lo regno del Cielo.

S. Per Titolo di semplice prete, e di notaio. Lat. dominus, domnus. Bocc. nov. 72. 6. Gnasse, sere, in buona verità io vo infino a città per alcuna mia vicenda, e porto queste cose a ser Bonaccorri da Ginestre-E num. 14. Dunque toi tu ricordanza al sere ! M. V. 3. 61. A ser Francesco di ser Rosso notaio di grande autorità ec. su portata carta d' una dichiarazione. Dant. Inf. 15. Risposi: siete voi qui, ser Brunetto! E Par. 13. Non creda donna Berta, e ser Martino ec. Vedergli dentro al consiglio divino. Menz. sat. 8. Voi, che quassuso introduceste un sere, Che colto in chias-

so venne po' a dir messa. + SERENA. V. A. Sirena. Lat. siren. Gr. σαρήν. Tes. Br. 4. 7. Serene furono tre, secondochè le storie antiche contano, e aveano sembianze di femmine dal capo infino alla coscia, e dalle cosce in giù aveano sembianza di pesce, e aveano ale, e unghie, onde l' una cantava molto ben con la bocca, e l'altra sonava di flauto, e l'altra di cetera; e per loro dolce canto, e suono facevano perire le navi, che andavano per mare udendole. Fior. Virt. A. M. Puotesi appropiare il vizio della lusinga alla serena, che è un animale, che dal mezzo in su è una mezza donna, e dal mezzo in giù due begli pesci colle code rivolte in su. Dant. Purg. 19. Io son, cantava, io son dolce serena (i buoni testi leggono sirena), Che i marinari in mezzo'l mar dismago. E 31. Perchè altra volta Uden do le sirene, sii più forte. Petr. son. 134. Questa sola fra noi del Ciel sirena (qui per similit.). Ciriff. Calv. 2. 67. E per iscudo un teschio ha di balena Covertato di scaglie di serena.

SERENARE. Far sereno; ed in signific. neutr. pass. Divenir sereno; ed è proprio del cielo. Lat. serenare, tranquillare. Gr. γαληνών, γαληνοποιών. Menz. rim. 1. 122. E sammeggio d'intorno Più lieto il sole, e se-

renossi il giorno.

S. I. Per metaf. vale Quietare, Tranquillare . Petr. canz. 41. 3. La quale era possente ec. Di serenar la tempestosa mente. Buon. Fier. 2. 5. 5. Poi serenato

se, sereno gli altri, Altamente ridendo.

\*\*\* S. II. Serenare, T. de' Mil. Far la guardia doppia; Passar la notte sotto l'armi, ed a cielo scoperto. Dicesi anche d'un esercito, che marcia, e si accampa senza tende conservando le ordinanze. È voce solenne del Montecuccoli. Grassi.

SERENATA . Lo stesso , che Sereno . Lat. sudum , serenum . Gr. yahnvoms . M. Aldobr. Sono grandi serenate di chiarezze nell' aere . Volg. Diosc. La barba dell'altéa tenuta per una notte alla serenata

S. Serenata, si dice anche Il cantare, e Il sonare,

che fanno gli amanti la notte al sereno davanti alla casa della dama . Luig. Pulc. Bec. 22. Questi altri gaveggini stanno in bilico Per farti serenate a mio dispetto. Buon. Fier. 4. 1. 7. Che escir dianzi sgridando, e minacciando Que' tentennoni della serenata.

+ SERENATO. Add. da Serenare . Lat. screnatus , tranquillatus. Gr. γαληνωθείς. Buon. Fier. 2. 5. 5. Poi serenato se, sereno gli altri Altamente ridendo, E

disse ec.

\* SERENATORE . Che serena . Tass. lett.

SERENATRICE . Verbal. femm. Che serena . Bemb. Asol. 3. 160. Delle vane paure discacciatrice (la natura) e delle nostre menti ne' suoi dolori serenatrice, e d'ogni male nemica, e guerriera (qui nel signific. del 5. di Serenare )

SERENISSIMO . Superl. di Sereno . Lat. serenissimus . Gr. γαληνότατος . Μ. V. 6. 12. Vedemmo continovamente infino a mezzo Aprile serenissimo cielo. Guar. past. fid. prol. Se dal vostro Serenissimo ciel

d' aura cortese Qualche spirto non manca.

S. I. Per Metaf. Lett. Rom. stat. di Gesuer. La fronte piccina, e serenissima, colla faccia sanza alcuna

crespa, o macola (qui vale: tranquillissima)

S. II. Serenissimo, è anche Titolo, che si dà a gran Principi. Lat. serenissimus. Gr. γαληνόπατος. G. V. 12. 108. 1. Serenissimo Principe, il quale a tutti gl'Italiani, siccome splendida, e chiara stella, gitti raz-zi. Cr. tit. Incomincia il libro dell' agricoltura di Pietro Crescenzio cittadino di Bologna a onor d'Iddio, e del serenissimo Re Carlo. Franc. Sacch. nov. 3. Da-poichè io sono innanzi a quella Serenissima Corona

+ SERENITA, ed all' ant. SERENITADE, e SE-RENITATE . Astratto di Sereno ; Chiarezza , Nettezza ; e si dice più propriamente dell' aria , e del cielo , liberi da' nuvoli, e dalle nebbie. Lat. serenitas. Gr. γαληνότης, ευδία. Dial. S. Greg. M. 2. 36. La serenità dell' aere mutò in piova. E Mor. Quel misero, che ha perduta l' eterna serenità della luce. Petr. uom. ill. Tornato il tempo a subita, e a maravigliosa sereni-

§. I. Per metaf. vale Quiete, Tranquillità. Lat. tranquillitas, quies. Gr. γαλήνη, ήσυχία. Cavalc. Med. cuor. Questa bellezza sta in carità, e in serenità, e

pienezza di coscienza.

S. II. Serenità, è anche Astratto del titolo di Serenissimo . Lat. serenitas . Gr. γαληνότης . Libr. - Am. Imprenda dunque la Serenità di dispregiar lo vano parlar de' malvagi. Cas. lett. 58. Io fui ricercato a Venezia di fare una dedicazione delle storie di Monsignor Bembo, le quali s' intitolavano al Doge, e perchè sua Serenità è molto buono, e molto mio amico, e signore, io la presi volentieri a fare.

SERENO . Sust. Chiarezza; Contrario di Oscurità, e di Torbidezza, ma si dice del cielo, e dell'aria pura, chiara, e senza nuvoli. Lat. serenum. Gr. Eudia. Dant. Par. 13. Lo cielo avvivan di tanto sereno, Che soverchia dell'aere ogni compage . E 15. Quale per li seren tranquilli, e puri Discorre ad ora ad or subito fuoco. Bocc. nov. 51. 1. Ne'lucidi sereni sono le stel-

le ornamento del cielo.

+ S. I. Figuratam. Dant. Par. 19. Lume non è, se non vien dal sereno, Che non si turba mai. But. ivi: Se non vien da sereno, cioè da chiarità, che ec. non si turba mai, e questo è lo splendore divino, che mai non si turba, ma sempre sta chiaro. Petr. canz. 39. 5. E'l lume de'begli occhi, che mi strugge Soavemente al suo caldo sereno, Mi ritien con un freno. E 40. 8. Fuggi il sereno, e'l verde, Non t'appressare ove sia riso, o canto. Sen. ben. Varch. 7. 1. Se toltosi dalle mondone tempeste, s'è ritornato al sereno, e al sicuro.

S. II. Sereno, per lo Cielo, e Aria scoperta. Lat. sudum , dium . Gr. ai seia . Bocc. nov. 77. 12. Ne aveva dove porsi a sedere, nè dove fuggire il sereno. Sen. Pist. Non eveano guardarobe, ne camere inciamberlate, anzi giacevano al sereno . Soder. Colt. 128. S' assettino su' graticci (l' uve) difendendole la notte dal sereno

SERENO . Add. Chiaro , Che ha in se serenità . Lat. serenus, tranquillus. Gr. al seios, yahnvos. Petr. son. 260. Aria de' miei sospir calda, e serena. Soder. Colt. 16. Però è di necessità eleggere giornate serene, e a-

sciutte

+ S. I. Sereno per metaf. vale Lieto, Tranquillo, Allegro. Lat. tranquillus, jucundus. Gr. paudges. Dant. Inf. 6. Seco mi tenne in la vita serena. E Par. 6. Poi presso'l tempo che tutto'l ciel volle Ridur lo mondo a suo modo sereno. E Par. 32. Sì, ch' ogni vista sen fe più serena. Lab. 20. Della mia camera con faccia assai, secondo la malvagia disposizion trapassata, serena uscii . Bern. Orl. 2. 22. 32. Quivi si stanno allegri ad armeggiare Con balli , e canti , e fan serena vi-

+ S. II. Pietra serena, diciamo ad Una particolar sorta di Pietra, che pende in azzurrigno o bigio. Stando al coperto è di eterna durata, ma esposta all'acque si consuma, e si sfalda. Gal. Sist. 396. Quando il Gilberto avesse scritto, che questo globo è interiormente fatto di pietra serena, o di calcidonio, il paradosso vi sarebbe parso manco esorbitante ! Benv. Cell. Oref. 139. Nelle montagne di Ficsole, ed a Settignano si ritrovano pietre di colore azzurro, chiamate serene.

\* \* §. III. Pietra serena. Una pietra più rubida, più dura, e men colorita della suddetta, che tiene della specie de' nodi della pietra; fannosene figure, ed altri intagli, perchè è molto forte, e resiste all'acqua; e diac-

cio. Bald. Voc. Dis.

S. IV. Gotta, o Gulla serena . V. GOTTA

(\*) S. V. In proverb. si dice: Seren di verno, nugolo di state, e vecchia prosperitate; perchè s' annoverano tra le cose, di cui l' uom si debbe poco fidare, perciocche per ordinario sogliono durar poco. V. PRO-

SPERITA S. II.

\* SERENTINA . Infermità , che è Il veder male , corto dal tramontare fino al rinascere del sole. Red.

Voc. Ar. Aver la serentina .

\* SEREZZANA. Venticello gelato; lo stesso che Brezza. Fag. com. Che questa brezza in quest' orto su quest' ora non vi faccia pigliar l'imbeccata; e io non mi sento di star più a questa serezzana.

SERFEDOCCO . Scioccone . Lat. stultus , insipidus . Gr. Bag. Salv. Granch. 4. 1. Faccendo 'I babbione, E'l serfedocco, far vista d'avere Pensato, che ec. Buon.

Tanc. 4 9. Fa' un poco il serfedocco.

SERGENTE . Ministro , Servente . Lat. minister , accensus, servus. Gr. υπηρέτης, θεράπων, δελος. Bocc. nov. 79. 32. Ben vanno perciò de' suoi sergenti spesso dattorno. Libr. Sagram. La terza maniera d'usura è in quelli, che non voglion prestar di lor mano, ma fanno prestare a' lor sergenti. Tes. Br. 8. 69. L'ufficio del sergente è conformare sè parimente alla maniera del signore. S. Grisost. Vedendosi bisogno a ciò far di molti ministri, sollecita le sue sergenti. Vit. Barl. 32. Fa' di me la tua volontà, ch' i' son sergente di Gesù Cristo.

S. I. Sergente per Birro . Lat. lictor , satelles . Gr. σοςυφόρος. Bocc. nov. 45. 9. Nè prima si parti la mischia, che i sergenti del capitan della terra vi soprag-

S. II. Sergente, per Soldato a piè . Lat. pedes . Gr. TEZOS. G. V. 11. 109. 2. Fece armare i suoi cavalieri, e sergenti. E cop. 111. 2. In Tornai era il conestabole di Francia con bene 4000. cavalieri, e 10000. ser-

genti a piè. + §. III. Sergente, T. de' Mil. Grado, o nome di sotto-uffiziale ne' reggimenti d' infanteria, e talvolta in quelli di cavalleria. Il Sergente è inferiore al sotto-tenente, e superiore al caporale. Buon. Fier. 2. 2. 9. 10 credo aver mostrato, che l'ufizio Di sergente a proposito Nell' ultima rassegna Non mi fosse a sproposito commesso. E appresso: Parlagli tu, domandal tu, sergente, Ch' oggi se' riuscito così accorto.

\* §. IV. Sergente, T. de' Legnajuoli. Strumento,

che serve a tener fermo il legname, che si vuol unire

con colla, o con altro.

+ SERGENTINA. Sorte d'arme in asta. Buen. Fier. 1. 3. 3. E mazze, e azze, e sergentine, e dardi, E stocchi, e daghe, accette, e costolieri. Salvin. ivi: Sergentina, arme in asta a guisa di labarda, della qua-

le si servono i Sergenti nella milizia.

SERGIERE. V. A. Sergente. Segr. Fior. Mandr.
prol. Ancorchè faccia il sergiere a colui, Che può

portar miglior mantel di lui .

SERGONCELLO. Cerconcello . Lat. nasturtium hor-

tense. Gr. καίςδαμον κηπευτόν.
SERGOZZONE. Che anche si dice SORGOZZO-NE. Termine degli architetti, e vale Mensola. Lat. mensula.

S. Sergozzone, è anche Colpo, che si dà nella gola a man chiusa allo 'nsù. Bocc. nov. 72. 14. Mi vien voglia di darti un gran sergozzone. Pataff. 1. Punzone, e sergozzone, e la recchiata. Ciriff. Calv. 2. 57. Col sorbo crivella Ispesso al cesso qualche sergozzone (qui per similit. ). Salvin. disc. 2. 187. Dalle parti, che si feriscono col colpo della mano, sortirono questi colpi varj nomi, come ec. dal darsi sor, cioè sopra il gozzo, sorgozzoni, e sergozzoni.

SERIAMENTE . Avverb. Con serietà, Seriosamente. Lat. serio. Gr. one Sai'ws. Segn. Conf. instr. Un nobile oltramontano dimandò seriamente ad un uomo

dotto, se ec.
SERICO. Add. Di seta. Lat. sericus. Gr. ongixos. Fiamm. 4. 139. Vestito di drappi sottilissimi serici. Peson. 168. Mia ventura, ed amor m'avean si adorno D' un bell'aurato, e serico trapunto. Tass. Ger. 3.7. Serico fregio d'or, piuma, o cimiero Superbo dal suo capo ognun rimuove.

+ SERIE. Ordine, e Disposizione di cose fra loro correlative. Segner. Mann. Febbr. 19. 3. Rimira un poco, come il Signore ha disposto dalla sua parte la serie delle tue cose sin al di d'oggi, la comodità che ti ha

data di far del bene, l'ispirazioni, ec.
\* S. Serie, T. de' Matematici. Seguito di grandezze, che crescono, o scemano secondo alcune regole determina-

+ SERIETA, e all'ant. SERIETADE, e SERIETA-TE. Astratto di Serio . Lat. serietas . Gr. σπεδή . Segn. Mann. April. 5. 2. Pensavi un poco cou serietà, perchè è punto, che importa troppo. SERIO. Chi usa ne' suoi modi gravità, e circospe-zione. Lat. gravis, serius. Gr. σπεδαίος.

S. I. Dicesi anche di Discorso, e di altre cose, e vale Grave, Considerato. Lat. gravis, serius. Gr. σπεδαίος.

S. II. In foren di sust. per Serietà . Lat. serietas . Gr. σπεδή . Salvin. disc. 1. 430. Essendo la nostra vita tra 'l serio, e'l divertimento necessariamente partita. E appresso: Col vero, e col serio, e colle gravi, e so-de persuasioni intendono a muover l'intelletto.

S. III. In sul serio, o Sul serio, posto avverbialm. eale in sul sodo, Da senno, Con serietà, Scriamen-

te . Lat. serio . Gr. onuduius .

(\*) SERIOGIOCOSO. Add. Misto di serio e giocoso . Salvin. pros. Tosc. 1. 111. Del resto, un certo Filippo, artigiano di riso, fu allontanato dal convito ec. e dato luogo a' ragionamenti piacevoli, seriogiocosi, filosofici, ma da convito. SERIOSAMENTE. Avverb. Da vero. Lat. serio. Gr.

σπεδαίως. Tratt. pecc. mort. Non lo credendo, dicen-

do seriosamente, è peccato mortale. SERIOSO. Add. Importante, Grave. Lat. serius. Gr. Bagus. Lab. 228. Dopo lunga e seriosa disputazione su nel concilio delle donne discrete, e per conclusione posto, che ec. Salvin. disc. 1. 430. La retto-

rica è una faccenda, e faccenda seriosa. + \* SERMENTE. Sermento; Siccome fu anche detto Tralce per Tralcio . Pallad. Febbr. 9. Nulla ingiuria, nè tortura si vuole fare in quella parte del sermente, la onde si spera ec. E appresso: Sia la misura del sermente, che si pone lungo uno cubito, là

ov' è grassa la terra.

SERMENTO. Propriamente Ramo, secco della vite Lat. sarmentum. Gr. φεύγανον. Liv. M. Raguno grande abbondanza di fastelli, e di sermenti, e fece empiere i fossi. Franc. Sacch. rim. 47. Nibbi arzago-ghi, e balle di sermenti Cercavan d'Ipocrate [il Vocabol. alla voce Molticcio legge Ippocrasse] gli argomenti, Per mettere in molticcio trenta frati. Alam. Colt. 1. 10. Taglia i torti sermenti, i larghi, e quelli, Che contra ogni dover, e'ndarno veggia Crescer nel tronco.

+ S. Per Tralcio semplicemente. Lat. sarmentum, palmes. Cr. 4. 11. 15. Si potranno i sermenti nuovi nel nuovo sermento, e nel vecchio per l'usato modo congiugnersi. E cap. 12. 2. Il sermento, che è intra due braccia nato, si dee tagliare. Pallad. cap. 6. Si governi il luogo sì, ch' egli conservi e ritenga a se la vite. Se poterai avaccio, molti sermenti; se tardi, molto frutto aspetta. E Febbr. 9. I primai sermenti, e magliuoli, che fa la vite, scuseremo,

SERMENTOSO. Che ha sermenti. Lat. sarmento-

sus. Gr. φουγανώδης.

S. Per similit. Che ha rami a guisa di sermenti. Ricett. Fior. 17. L'aspalato ec. è un arbuscello ser-mentoso, e spinoso. E 67. Il timo pianta, secondo Dioscoride, sermentosa fa le foglie piccole, strette, appuntate, e folte. SERMO. V. SERMONE.

SERMOCINARE. Sermonare. Lat. sermocinari. But. Par. 8. 2. Secondo la sua inclinazione naturale sareb-

be da essere religioso per sermocinare, e predicare.

Fir. rim. 87. Che pur diletta Si gli nomini fra lor sermocinando Passar il tempo.

+ SERMOLLINO. Thymus serpyllum Linn. T.

de' Botanici. Pianta, che ha gli steli legnosi, striscianti, ramosi, più o meno pelosi, le foglie opposte, ovate, ciliate alla base, i fiori rossi o bianchi a capo-lino. È comune nel terreni aridi, nei monti ec. Fiorisce dal Maggio al Settembre . Ha molte varietà fra le quali si distingue il Timo Cedrato, che ha gli steli più grandi, fragili, e pelosi, con le foglie superiori alquanto grigie. Lat. serpillum. Gr. έςπυλλον. Pallad. Di sua generazione è anche lo sermollino colla foglia tenera . Franc. Sacch. rim. 15. Vien qua, vien qua pe' funghi, Costà, costà pel sermollino. Cron. Morell. 220. Più di presso seguente i sopraddetti vedi grandi scoperti adorni di olorifiche erbe, serpillo, sermollino, tignamica, e ginepri. Alam. Colt. 5. 123. Il sermollin vezzoso, E'l basilico accanto. Soder. Colt. 85. Metterai nel fondo loro [ de' tini ] a bollire ec.

menta, sermollino, vivuole mammole.

+ \* S. Sermollino, figuratam. per Galanto, Vessoso, e Gentile, cioè Simile ad una vaga, e odorosa

pianta di Sermollino. Libr. Son. 45. O sermollino, o buon sentimentuzzo, Se Dio m'aiuti, Gigi, i'non dileggio. Buon. Tanc. 3. 7. Dillo, boccuccia mia di sermollino. Salvin. ivi: Cioè bocchin mio sapori-

SERMONARE. Parlare a lungo, Far sermone, Predicare, Orare nel signific. del S. H. Lat. orationem habere, sermocinari, concionari. Gr. ομιλείν. G. V. 10. 230. 3. La quale opinione sermonandola a Parigi il Ministro generale de frati Minori ec. fu riprovato per tutti i maestri di divinità di Parigi. E 11. 19. 4. Se alcune altre cose, sermonando, disputando ec. dicemmo. E 12. 3. 8. E'l nostro Vescovo, sermonando, molto il lodò, e magnificò. Lett. Feder. Imp. G. S. Non sofferendo suo messo, o Legato venir nelle vostre terre a sermonare, o a convertir la gente, ch' è sotto voi . Burch. 1. 107. E sermonando Ovidio alle gazzuole, Gridavan tutti: va' uccella in corte, Che vi si piglian colle vangaiuole. Varch. Ercol. 50. Sermonare ec. vuole propriamente significare parlare a lun-

50, e come noi diciamo, fare un sermone.

\*\*§. Ia forza di nome: per quella figura da' rettorici
detta Lat. sermocinatio. Rett. Tull. 104. È un' altra sentenzia, che s'appella sermonare, ed ha luogo quando il dicitore favella in luogo d'un'altra perso-

+ SERMONATO. Add. da Sermonare. G. V. 6. 25. 4. E ciò detto, e sermonato, fece piuvicare il processo contra 'l detto Imperadore. E 7. 54. 4. E in quello, per lo detto legato nobilemente sermonato ec. si fece baciare in bocca i sindachi.

SERMONATORE. Che sermona. Lat. orator, sermocinator, concionator. Gr. έχχλησιας ής, δημηγόζος. Sen. Pist. Anzi lascerei tutte queste cose a' sermonatori. Com. Par. 33. E qui tocca tutto quello, che bisogna a sermonatore.

SERMONATRICE. Verbal. femm. da Sermonare. Lat. oratrix. Guitt. lett. 34. Dicendo lei, poiche ripre-

so spirito ebbi : o sermonatrice.

\* SERMONCELLO. Sermoncino . Bemb. stor. 11. + \* SERMONCELLO. Sermoncino . Bemo. 310. 11. lui e a' magistrati dissero sè essere apparecchiati ec.

SERMONCINO. Dim. di Sermone. Lat. perbrevis sermo . Menz. sat. 4. Ed ecco Schinchimurra , che mi

dice Un sermoncino, ed anco un madrigale.

SERMONE, che i poeti talora accorciandolo dissero anche SERMO. Ragionamento in adunanza, e propriamente spirituale. Lat. oratio, concio, sermo. Gr. 20-205. Dant. Par. 8. Ma voi torcete alla religione Tal, che fu nato a cingersi la spada, E fate Re di tal, ch'è da sermone. Cavalch. Specch. cr. Se tu fussi occupato, e non puoi attendere a leggere tutta la scrit-

tura, e li molti sermoni.

+ S. I. Per Semplice ragionamento . Lat. sermo . Gr. λόγος. Dant. Inf. 13. Chi fusti, che per tante punte Sotti col sangue doloroso sermo! E 21. Ma quel demonio che tenne sermone Col Duca mio, si volse tutto presto. E 29. Passo passo andavam senza sermone, Guardando, e ascoltando gli ammalati. E 32. E perchè non mi metti in più sermoni, Sappi, ch' i' fui il Camicion de' Pazzi. E Par. 19. Senza peccati in vita, od in sermoni. E 21. Così ricominciommi '1 terzo sermo. Bocc. nov. 82. 12. Vedendo, che da tutte veduto era, nè aveva ricoperta, mutò sermone. Cavalc. Frutt. ling. Dice san Gregorio, che cibo della mente è il sermone d'Iddio, il quale i predicatori, come dispensatori d'Iddio, distribuiscono alli poveri spirituali. G. V. 11. 23. 2. Le dette sue prediche non erano però di sottili sermoni, nè di profonda iscienza. Ar. Fur. 51. 51. E venne con Grifon, con Aquilante ec. A cheti passi e senza alcun sermone.

§. II. Per Idioma . Lat. sermo , lingua . Gr. διάλε-2705, γλώσσα. Petr. son. 32. Tra lo stil de' moderni, e'l sermon prisco. Mor. S. Greg. 4. 11. La quale in nostra lingua è traslata dell' Ebreo, ed Arabico sermone . Dant. Conv. 61. Lo latino molte cose manifesta concepute nella mente, che'l volgare far non può, siccome sanno quelli, che hanno l'uno, e l'altro ser-

+ SERMONE. Sorta di pesce di mare, da alcuni detto anche SALAMONE. Lat. salmo. Bin. rim. burl. 1. 214. Chi le vuole spagnuole, e chi fiaminghe, E chi le fa venir sin d'Inghilterra, Come se fossin sermoni, e a-

ringhe.

SERMONEGGIARE. Sermonare. Lat. sermocinari, concionari. Gr. onunyogeiv. Tac. Dav. ann. 2. 40. Sermoneggiava, grave essere alla modestia sua tanti e-leggerne, tanti mandarne in lungo [il T. Lat. ha disseruit 7.

SERMONEGGIATO. Add. da Sermoneggiare. \*\* SERMONETTO. Sermoncino . Boez. 51. Lasciata l'eccellenza della coscienza, e della virtude, aspet-

tate guiderdone de' sermonetti altrui. SEROCCHIA. V. SIROCCHIA.

(\*) SEROLONE. Sorta d'uccello, detto anche Segalone . Red. Oss. an. 154. Merghi, o marangoni, che ec. in Toscana dall'avere il rostro fatto a foggia di sega son detti segaloni, o seroloni.

+ (\*) SEROSITA. Lo stesso Che Sierosità. Red. Cons. 1. 77. Io presuppongo per cosa verissima, che la serosità del sangue del nobilissimo... sia una serosità salsugginosa, acre, e mordace. E 78. Poichè coll' urina si purga il sangue dalle serosità senza pericolo.

(\*) SEROSO. Lo stesso che Sieroso. Red. Cons. 12. 101. Ma bensì congiunta con umori pituitosi, freddi, umidi, e serosi. E 197. Egli è ben vero, che è necessario ec. addolcire quelle sanguigne, serose, livide, e mordaci escrezioni. E lett. 2.84. Con esso credo, che il petto si sia un poco scaricato dalle materie serose, le quali cagionano quell' affanno, che talvolta sente la signora.

SEROTINAMENTE. Avverb. Tardi, Quasi fuor di tempo. Lat. serotine, tarde. Gr. οψέ, βραδέως. Pallad. Marz. 21. Se vuoi fare, che'l fico maturi se-

rotinamente, scuotilo, quando ec.

SEROTINE, e SEROTINO. Aggiunto propriamente de' frutti, che vengono allo scorcio della loro stagione. Lat. serotinus. Gr. öuius. Cr. 5. 19. 13. Quello, che si farà dell'ulive serotini, ricompenserà la sua tardezza in abbondanza. E 6. S1. 2. Possonsi eziandio acconciamente seminare [i navoni] intra'l miglio, e'l panico massimamente serotine, quando si sarchierà la seconda volta . Annot. Vang. Come l' erba serotine, che nasce nella terra. Dant. Colt. 160. Per aver vin dolce vermiglio, poni vigne, e non pancate in terre castagnine ec. non colombine, e albe-resi, che son fresche, e fondate, e gittan serotine [ qui in forza d'avverb. e vale lo stesso, che Serotina.

mente].
S. I. Per metaf. Tardo, Con indugio. Lat. serotinus, serus. Gr. όψιμος , βçαδύς. Pass. 23. La penitenza tua non sia serotina e tarda, acciocchè sia fiuttuosa.

S. II. Per Prossimo a sera. Dant. Purg. 15. Noi andavam per lo vespero attenti Oltre, quanto poten gli occhi allungarsi, Contra i raggi serotini, e lucenti. But. ivi. Contra i raggi serotini, cioè contra i raggi del so-le, che si calava inver la sera.

\*\*\* SEROTTALMIA. T. de' Chirurgi. Ottalmia

secca, che consiste in un bruciore, prurito e rossore d'occhi, senza gonfiezza e scolo di lagrime. Diz.

\*\* SEROTTALMICO. T. de' Medici . Epiteto de' rimedj per l' arida infiammazione degli occhi. Diz. Etim.

\* SERPAJO. Luogo pieno di serpi, o Luogo molto umido, auggiato. Sacc. rim. Un povero Notajo, Ignorante di bindoli, e d'inganni Fu mandato a confino in

un serpajo.

+ \* SERPATA. Sust. f. Colpo dato con una serpe,
o con un mazzo di serpi. Lasc. Cen. 2. nov. S. A prima giunta, fattomi una paura grandissima, mi detiero forse cento serpate, che tutte mi fiaccarono l'ossa di sorte, che io non credo mai ec.

SERPATO. Di più colori a guisa della serpe. Lat. variegatus. Gr. ποικίλος. Cant. Carn. 149. Dolci popon serpati, Bianchi, e vermigli c'è d'ogni ra-

SERPE. Propriamente Serpente senza picdi, come vipera, aspido, e simili. Lat. anguis, serpens. Gr. έφις. Bocc. nov. 77. 4ι. Te non colomba, ma velenosa serpe conoscendo ec. con tutta la forza di perseguire intendo. E num. 59. Tu di questo caldo scorticata non altramenti rimarrai bella, che faccia la serpe, lasciando il vecchio cuoio. Fiamm. 7.50. Vengonmi ancora nella mente talvolta le pietose lagrime di Licurgo, e della sua casa, meritamente avute del morto Archemoro dal serpe. Dant. Inf. 13. Ben dovrebb' esser la tua man più pia, Se state fossimo anime di serpi. E 25. Da indi in qua mi fur le serpi amiche. Dittam. 2. 12. Non credo un serpe, che ha'l cor cotanto Acerbo. Bell. Man. Giust. Cont. 101. Se il serpe, che guardava il mio tesoro, Fusse dal sonno stato allor più desto . Franc. Sacch. nov. 106. Deh dimmi , buona femmina, che ti par essere santa Verdiana, che dava mangiare alle serpi!

S. I. Ogni serpe ha'l suo veleno, proverb. vulgato, che vale, che ognuno ha la sua ira. Lat. inest et formicæ bilis. Gr. ἔνεςι και μύρμηκι χολός. Varch. Suoc. 5. 3. Non guardate, ch' io stia con altri, che ogni serpe ha'l suo veleno.

S. II. Allevarsi la serpe in seno, vale Beneficare uno, che poi beneficato abbia a nuocerti. Lat. colubrum in sinu fovere . Gr. δψιν έν τῶ κόλπω θάλπειν . Buon. Fier. 2. 2. 10. Veggo quel, che s'alleva in sen la serpe . Salvin. disc. 1. 363. Conoscendo quanto gli nomini sieno ingrati, e sconoscenti, e quanto s'avvantaggino delle altrui fatiche, per non allevarsi, come si dice, la serpe in seno, non fa allievi.

S. III. Mettere, o Mescolare la serpe tra l'anguille, o simili, si dice dell' Accompagnare un astuto con brigata sora, e semplice. Pataff. 4. La serpe è mescolata coll' anguilla. Buon. Fier. 2. 3. 9. Come s'è mescolata (Or me n' avveggio ) quella serpe bigia Tra

quelle belle anguille?

S. IV. In proverb. Come disse lo spinoso alla serpe. V. SPINOSO.

\* S. V. Serpe, T. de' Costruttori di navi . Pezzo di legno, così detto a cagione della sua figura, il quale si unisce all'estremità superiore del tagliamare come suo finimento.

S. VI. Serpe, T. de' Razzaj. Sorta di Salterello

che si spicca come ondeggiando da' fuochi artifiziati.
+ \* S. VII. Serpe, T. de' Distillatori. Canna serpiculata con più ritorte ad uso di distillare. Magal. lett. scient. pag. 83. Una campana di piombo duri a stilla-re dieci anni, non imparerà mai a farmi quelle separazioni, che mi farà un bagno, che mi farà un tamburlano, che mi farà una serpe.

SERPEGGIAMENTO. Il serpeggiare . Lat. flexus, mæander. Gr. καμπή, έςπεδων. Red. Oss. an. 173. Delle due unniche proprie l'esterna riceve molti, e

molti serpeggiamenti di vasi sanguigni.

SERPEGGIANTE. Che serpeggia. Lat. serpens, flexuosus. Gr. ής πετός, καμπυίλος. Red. Oss. an. 23. Ne' canali sanguigni serpeggianti per essi polmoni non ne ho mai veduto pur uno .

\* S. I. Tortuose, e Serpeggianti, diconsi da' Botanici Le foglie, le quali fra i seni ottusi, e poco pro-fondi del margine hanno le corrispondenti porzioni di cerchio, e formano quella tortuosità che descrive un

serpe nel muoversi.

\* S. II. Serpeggianti, detto delle radici. V. RE-PENTE. Add. S. III.

SERPEGGIARE. Serpere, Andar torto a guisa di serpe. Lat. serpere. Gr. εξπίζεν. Tac. Dav. ann. 2. 34. Così riscaldati, e chiedenti battaglia li conducono nel piano d'Idistaviso, che tra'l Visurgo, e i colli serpeggia ( il T. Lat. ha inæqualiter sinuatur ). Disc. Calc. 22. Quando punto punto ella usciva, ei la car-piva, e serpeggiando correva. Poliz. st. 1. 119. Intorno al bel lavor serpeggia acanto Di rose, e mirti, e lieti fior contesto. Red. Ins. 108. Questi (bachi) de' fungi non vanno strascicando il loro corpo per terserpeggiando come quelli. SERPEGGIATO. Add. da Serpeggiare.

§. Figuratam. vale Tortuoso a guisa di serpe.Red. Oss. an. 57. Con una larga membrana tutta serpeggiata di minutissimi canaletti.

SERPENTACCIO. Peggiorat. di Serpente. Segn. Crist. intr. 3. 29. 2. Il demonio fu, che co'suoi giri da serpentaccio tortuoso mostro tal arte. Menz. sat. 5. Fur serpentacci intorno della culla D' Ercole

SERPENTARE. Importunare, Tempestare. Varch. Ercol. 73. Si dice ancora serpentare, e tempestare, quando colui non lo lascia vivere, nè tenere i piedi in terra, il che i Latini dicevano propriamente sollicitare. Tac. Dav. ann. 6. 117. Così si serpentava, tranquillava, alla ragion si gridava [ it T. Lat. ha ita pri-

mo concursatio, et preces].
+ SERPENTARIA. Cactus flagelliformis Linn. T. de Botanici. Pianta, che ha gli steli cilindrici, pendenti, serpeggianti, rampicanti, con 10. angoli, con mol-te spine deboli, i fiori laterali, sessili, di un rosso vivace, con gli stami bianchi, e le antere gialle. Fiorisce dal Marzo al Giugno, ed è originaria del Perù. Lat. dracunculus. Gr. deaxovriov. Cr. 6. 119. 1. La serpentaria, la columbaria, e la dragontéa sono una medesima cosa, e chiamasi serpentaria, ovvero dragontéa, perciocchè 'l suo gambo è pieno di macule a modo di'serpente.

SERPENTARIO. Costellazione celeste figurata in un uomo con un serpe in mano. Lat. serpentarius. Libr. cur. malatt. In un pezzo di carta pergamena tagliata in settagono descrivi la figura del serpentario

SERPENTE. Propriamente Serpe grande; e talora si prende per Serpe semplicemente. Lat. draco, serpens. Gr. deaxws, dois. Bocc. Concl. 4. Lasciamo stare, che egli [il dipintore] faccia a san Michele foricali companio colle appare a colle lancia. Dante. ferire il serpente colla spada, o colla lancia. Dant. Inf. 25. E un serpente con sei piè si lancia Dinanzi all'uno. Petr. son. 78. Questa vita terrena è quasi un pra-to, Che'l serpente tra'fiori, e l'erba giace. Stor. Aiolf. Il Saracino ripercosse Aiolfo di sì gran forza, che si divincolò come serpente. Bemb. stor. 6. 74. Quivi i serpenti nuova generazione, e forma di tutto il corpo hanno: Ciriff. Calv. 1. 34. E non si vede mai serpenti in caldo Combattere, o leon gelosi in cruc-

\* S. I. Serpente marino do alcuni detto Anguilla di mare. Sorta, di pesce, che distinguesi dall'anguilla per la grandezza degli occhi, la cui periferia per poco arriva quasi a toccarsi, e perchè la sua mascella superioze

eccede assai l'inferiore, laddove nell'anguilla la ma-

scella inferiore è più lunga della superiore.
\* §. 11. Serpente T. de' Musici. Strumento da fia-

to.

\*\* §. III. Serpente, T. di Marineria. Una corda
con cui s' avvolge spiralmente un cavo. Stratico.

SERPENTELLO. Piccol serpente. Lat. brevis colu-

ber, anguiculus. Gr. apidiov. Dant. Inf. 9. Serpentelli, e ceraste avean per crine. E 25. Così parea, venendo verso l'epe Degli altri dne, un serpentello ac-ceso. Ovid. Pist. Quivi fu presente le Dea infernale attortigliata con certi serpentelli . Red. Ins. 64. Che vi si vedessero de'piccoli serpentelli nati su quella corrotta fracidezza, oh questo non mi sento da crederlo.

\*\* §. Serpentello, T. de' Milit. Fuoco lavorato,

composto di polverino, e di carbone posti in una cartuccia inastata ad una asticciuola di ferro. I Serpentelli ordinarii si fanno con polverino, carbone, e salnitro, e si pongono sopra un fondello di legno senza asta. Grassi:

SERPENTIFERO. Add. Che produce serpenti. Lat. anguifer, serpentifer. Gr. iquixos. Red. Vip. 1. 34. Me ne rimetto al prudentissimo giudizio di quegli autori, che di questa grotta serpentifera accuratissimamente hanno scritto.

+ \*\* SERPENTILE. Di Serpente, Serpentino. Ar. Fur. 43. 102. Perchè quei giorni che per terra il petto Traemo, avvolte in serpentile scorza, Il Ciel, ch' in altri tempi è a noi soggetto, Nega ubbidirci e prive siam di forza.

\*\* SERPENTINA. Sorta di vaso di vetro. Art.

Vetr. Ner. Proem. Di questo [ vetro ] si fanno tante sorti di vasi, e istromenti, come bozze, cappelli,

recipienti ec. serpentine, fiale ec.

\*\* §. Scrpentina, T. de' Nat. Specie di pietra untuosa, con frattura non lucida, anzi terrosa, talvolta squammosa; morbida al tatto, ed untuosa, ove sia polverizzata, non attaccabile all'unghia, ed atta anzi ad

intaccare i carbonati calcarei . Bossi . + SERPENTINO . Sust. Spezie di marmo finissimo di color nero , e verde . Lat. ophites . Gr. coitus . Morg. 27. 21. E una punta per modo disserra, Ch' egli arebbe forato il serpentino . Benv. Cell. Orefic. 34. Hanno avuto in costume di pestargli in sulle pietre di porfido, o di serpentino. Ar. Fur. 42. 74. Di serpentin, di porfido le dure Pietre fan della porta il ricco volto.

SERPENTINO. Add. Di serpente, A guisa di serpente. Lat. serpentinus, anguineus. Gr. conidens. Amet. SS. Ne' Colchidi campi arati dal Tessalico giovane subito di serpentini denti si videro surgere armigeri. Com. Inf. 17. Dopo la prima parte, che è umana, e la seconda serpentina, pone la terza bestiale, sopra la quale si ferma, e dice. Tes. Br. 5. 10. Il suo collo [dell'astore] sia lungo, e serpentino, e'l pello grosso, e ritando, come colembo. M. V. 3. petto grosso, e ritondo, come colombo. M. V. 3. 74. Ove il vapore mosse simigliante a capo serpentino. Pass. 277. Di certe membra dell' uomo, come dicono i savi aspare. i savi esperti, nasce uno scorzone serpentino, veleno-so, e nero. Guid. G. Erano li detti capelli costretti con fila d'oro, ed erano avvolti con legge serpentina sotto certo nodo. Bern. Orl. 2. 19. 10. Quando Mar-fisa l'occhio serpentino Di doglia volse, e di superbia

S. I. Serpentino, Aggiunto di pietra, o di marmo, vole Di varj colori. Lat. versicolor, variegatus. Cant. Carn. 241. Noi abbiam plasme, amatiste, e turchine ec. E cose ancor più fine Di color gialle, bianche, e serpentine. Borgh. Orig. Fir. 156. Si scoperse molte braccia sotterra un bellissimo pavimento di musaico di porfidi serpentini. Buon. Fier. 2. 4. 20. E sotto questo

marmo serpentino!

S. II. Lingua serpentina, vale Maledica, Mordace. Lat. mordax, viperina. Gr. διατηχός, εχιδνείος. Ambr. Furt. 3. 4. Voi non sapete, che lingue serpentine ci va attorno ch! Varch. Suoc. 3. 3. Sai chi noi siamo a Firenze, e che perfide lingue, e serpentine ci si ritruovano

S. III. Lingua serpentina. Erba comunemente detta

Erba Lucciola . V. LUCCIOLA.

\* S. IV. Serpentino da stillare, T. de' Chimici . Tubo tortuoso a modo che fa la serpe nello strisciarsi.

SERPENTOSO. Add. Che ha serpenti, Che produce serpenti. Lat. anguifer. Gr. oois xos. Libr. cur. malatt. Con questo viaggiava sicuro per li deserti ser-pentosi dell' Affrica.

SÉRPERE. Andar torto a guisa di serpe, Volteggiare ; che più comunemente diciamo Serpeggiare. Lat. serpere. Gr. ¿gmiseiv. Petr. son. 277. Qual per tronco, o per muro edera serpe. Tass. Ger. 12. 45. Chi può dir, come serpa, o come cresca Gia da più lati il fo-

+ S. Figuratam. Sen. ben. Varch. 5. 19. Questo è uno di quelli argomenti fallaci, e ingannevoli, al quale non si può imporre fine, perchè egli serpe a poco a poco, e non finisce mai. Car. En. 12. 399. Da questo dir la gioventù commossa Via più s'accende, e'l mormorio

serpendo Più cresce per le squadre.
(\*) SERPETTA. Piccola serpe, Serpicella. Lat. serpula. Gr. opidiov. Segner. Pred. 19. 2. Il far così non è altro, che imitare le talpe, imitare i topi, i quali mordono sì, ma sol di nascusto; o è più tosto far come l'Ecclesiaste affermò di alcune serpette, le quali ec

SERPICELLA. Dim. di Serpe. Lat. serpula . Gr. aperta che l'ebbe, tra quello lino trovo, e vide 24-

volte certe serpicelle.

S. Dannare a serpicella . V. DANNARE S. III. SERPICINO . Dim. di Serpe ; Serpicella . Lat. serpula . Gr. opidiov . Franc. Sacch. nov. 219. Sicche li serpicini correndo al latte n'uscissono. E appresso: Li serpicini per la bocca uscirono fuora al latte.
\* SERPICULATO. T. de' Chimici, Farmaceuti ec.

Fatto a guisa di serpe; ed è per lo più Aggiunto di canna ad uso di distillare.

SERPIGINE. Macchia, o Infiammazione della pelle, che con diverse pustulette, e scorticature va serpeggiando per la medesima pelle, Impetigine. Lat. impetigo. Gr. λαχήν. Cr. 5. 4. 3. Se col·brodo suo (del cece) ti lavi, monda la serpigine, e la mpetigine. Tes. Pov. P. S. cap. 3. Medicina a ogni scabbia, e serpigine;

togli litargirio ec. + \* \* SERPIGNO. Serpentino. Lat. anguifer. Anguill. Metam. 4. 362. Già la serpigna squama asconde il volto, E se vuol favellare il sibil rende. Amati.

SERPILLO . Sermollino . Lat. serpyllum . Gr. egπυλον. Amet. 44. Quivi ancora abbonda il serpillo occupante la terra con sottilissime braccia. Cr. 8. 8. 5. Se di quel seme, cioè del bassilico, si semina, spesso si muta, quando in serpillo, e quando in sisimbrio. Cron. Morell. 220. Più di presso seguente i sopraddetti vedi grandi scoperti adorni di olorifiche erbe, serpillo, e sermollino, tignamica, e ginepri. Burch. 1. 40. La salsa nihil val senza serpillo . Alam. Colt. 4. 86. Altri metton nel vino olio, e marrobbio ec. Chi il minuto serpillo, e chi la squilla, E chi d'orrida serpe il trito scoglio .

SERPOLLO. Serpillo, Sermollino. Car. Mattacc. son. 9. E con un buon rampollo Gli empia il teschio

di menta, e di serpollo.

SERPOSO . Add. Serpentoso , Da serpi . Lat. anguifer . Gr. iquixos . Buon. Fier. 2. 2. 3. Scorrendo

S ER 231

un giorno L' erta, ch' è tutta sassi, e tutta sterpi Di

Monsomman serposo ec.

\*\* SERPOTTA. Vocabolo ingiurioso. Menz. sat.
7. E vi sarà qualche Dottor serpotta, Ch' ardisca dir
ch' elle non sien virtudi ec. (quasi Ser Potta).

SERQUA. Numero di dodici ; e dicesi propriamente d'uova, di pere, di pani, o altre cose simili. G. V. 12. 72. 8. Se ne facea per istaio da nove serque. Dav. Mon. 120. La villanella usata a vender la sua serqua dell' uova un asse di dodici once, vedendolsi in mano sì scriato, e ridotto a un'oncia, avrebbe detto ec. Buon. Fier. 4. 1. 1. Di vino, e d'olio un siasco, o un prosciutto, O d'uova un par di serque, o pane, o al-

SERQUETTINA. Dim. di Serqua. Pataff. 5. E

delle frottole una serquettina .

SERRA. V. L. Sega. Lat. serra. Tes. Br. 4. 1. Sara è uno pesce, ch' ha una cresta, che è alla maniera di serre, onde rompe le navi di sotto, e le sue ali sono sì grandi, che elli ne fa vela, e va bene otto le-ghe contro alle navi. Rim. ant. P. N. ser Pace not. Aggia umiltà chi vuol, che io pur lasso, Che lo cuor m'ha segato, come serra.

S. I. Per Luogo stretto , o serrato . Lat. clausus locus, vallis angusta. Gr. ζενή μεπάγκαα. Rim. ant. P. N. ser Pace not. Di gran ricchezze giunto sono al basso, E d'alta rocca sono in bassa serra. Dittam. 5. 8. Così passando noi di serra in serra Giungemmo nel paese di Bisanzi, Che da Levante Tripoli s'asser-

S. II. Per Riparo di muro , o simili , fatto per reggere il terreno, e impedire lo scorrer dell' acque . Viv. disc. Arn. 37. Simiglianti ripari di serre, di piantate, di boschi utilissimi senza dubbio si farebbero conoscere

S. III. Per Tumulto , Impeto , o Furia nell' azzuffarsi . Lat. impetus . Gr. oeun' . Franc. Snech. rim. 19. O che e' vegnan a sì fatta serra, Che tralle spade ognun suo sangue spanda. Tac. Dav. stor. 3. 309. Vedendo i Vitelliani non poter reggere a tanta serra ec. diedono al manganone la pinta. Morg. 11. 40. Pensò di far con sua gente tal serra Al Paladin, ch'egli uccidesse quello. E 15. 85. Che spesse volte si trova a gran serra . Burch. 1. 75. Quattro cornacchie con tutte lor posse A quattro nibbj vollon far gran guerra, E già gli a-vevan messi a sì gran serra, Che di fatica eran sudate, e rosse. Malm. 9. 13. Non prima stabili l'andare in guerra, Che vedesti più presto, ch'io nol dico, Un leva leva a un tratto, un serra serra.

§. IV. Serra, per Pressa, Calca. Vorch. Suoc. 2.

1. Intorno all'uscio mio era si grande la serra, che

pareva, che alla mia casa fusse la sagra.

5. V. Per Importunità, Instanza premurosa. Buon. Fier. 2. 1. 1. Quest' è una grand' istanza, Quest' è una gran serra, Un' amorevol serra, Una benigna i-

\*\* SERRABANDA . T. de' Mus. È propriamente

un minuetto lento . Gianelli .

\*\* SERRABOZZE . s. m. T. di Marineria . Un grosso cavo, che serve a tener fermo al bordo del castello di prua la marra d'un' ancora, messa al suo po-

sto nel tempo della navigazione. Stratico.

\* SERRA-FILA. T. de' Mil. L'uffiziale, o sotto-ufficiale, che sta dietro alle tre prime righe del drappello invigilando sopra tutto ciò, che esse debbono eseguire. In tempo di guerra i Serra-fila formano una

quarta riga. Grassi.

\*\*\* S. Serra-fila, in Marineria, vale l'Ultima nave nella linea di una squadra, o di una divisione. Stra-

SERRÁGLIO, e SERRÁGLIA. Steccato, o Chiu-

sura fatta per riparo , e difesa . Lat. vallum , septum . Gr. ¿6x05. G. V. 11. 42. 2. Quivi s'afforzarono con barre, e con serragli. Petr. uom. ill. Rotte le serraglia de' carri, per le quali il Re sperava aver fatto fermo

S. I. Per similit. Lat. septum, vallum, munitio. Gr. Egxos. Petr. uom. ill. Da Levante le serroglie dell'alpi

dispartono gli Elvezi dagl' Italiani.
S. II. Per metaf. Petr. uom. ill. Questo per tutto 'l tempo del suo regno stette serrato co' serragli della sua

provedenza.

+ S. III. Serraglio, oggi diciamo al Luogo, dove i Principi Turchi, e altri Barbari infedeli tengono serrate le loro femmine . Lat. Turcarum Imperatoris palatium. Ner. Sam. 11. 30. Ma sappiate che tutto per incanti Facea quella Fataccia indiavolata, Un serraglio volendo aver d'amanti Per mutar se mai d'uno era stuccata [ qui per similit. ].

S. IV. Serraglio , diciamo ancora al Luogo murato , dove si tengono serrate le siere, e gli animali venuti da' paesi strani. Lat. vivarium. Gr. ζωοτερφάον. Red. Esp. nat. 62. Tra gli animali stranieri, che con anti-co, e real costume si mantengono ne' serragli del Screnissimo Granduca, vi si vede un uccello di rapina,

che ec. è similissimo al bozzagro.

S. V. Serraglio, si dice anche a Quello impedir, che facevano già i giovani uomini la donna novella, non lasciandola passare, quando la prima mattina usciva fuora sposa. Fir. nov. 8. 294. Sapendo, ch' un suo amico menava moglie, pensò subito, com' è usanza di queste contrade ec. di farle un serraglio, per averne qualche

cosa dalla sposa, e darne poi la baia al marito.

SERRAME. Strumento, che tiene serrati usci, casse, e simili, e per lo più s'apre colla chiave; Serratura, Top-pa. Lat. sera. Gr. χλάθεον. Dant. Inf. 7. Questa lor tracotanza non è nuova, Che già l'usaro a men segreta porta, La qual senza serrame ancor si truova. E Purg. 9. Chiedi Umilemente, che'l serrame scioglia. M. V. 8. 88. Alle bestie rinnovellarono e guardie, e serrami. D. Gio: Cell. Non dico se sono uficiati, e cantate l'ore, ma se hanno tetto, uscia, o serrame. Pass. 78. Aprendo il suggellato serrame della cella, la do-mandò quello, ch'ella avea fatto in questi tre an-

ni.
\*\* §. I. Per Luogo serrato, Cassa, o simili. Cavalc. Med. cuor. 249. Il vestimento rinchiuso in alcun serrame, v'infracida, se non se ne trae. E Att. Apost. 165. Gli altri si misono in su certe tavole, e assi della nave, e altre masserizie, e serrami, ch' erano nella nave, e misonsi in mare.

S. II. Per metaf. Lat. obex . Guid. G. Prego divotamente, che tu m'apra i serrami del tuo consiglio. Maestruzz. 2. 17. In questo caso pecca giurando, imperocchè pone alcuno serrame allo Spiritossanto.

SERRAMENTO. Il serrare. Lat. conclusio. Gr. xxa3900 . But. Inf. 9. Finge, che gli serrasson le

porte, il qual serramento significa difficultà, e ostacolo.

\*\*\* SERRAPENNONI . s. m. pl. Imbrogli di
bolina . T. di Marineria . Wella vela di maestra sono quattro corde, due da ciascun lato della vela: servono a raccogliere le vele ai loro pennoni. Strati-

+ SERRARE. Impedire, che per l'aperture non entri, o esca cosa alcuna, opponendo a ciascheduna lo strumento suo proprio, come il coperchio alle casse, le'mposte, e gli sportelli agli usci, e alle finestre; e dicesi ancora Serrare, come contrario di Aprire, di tutte le cose, che s' aprono, come borsa, libri, ec. Chiudere. E si usa in signific. att. e ncutr. pass. Lat. claudere. Gr. χλάων. Dant. Inf. 13. 1' son colui, che tenni ambo le chiavi Del cuor di Federigo, e che le volsi, Serrando, e disserrando, si soavi. E Par. 6. Con costui pose il mondo in tanta pace, Che fu serrato a Giano il suo delubro. Bocc. nov. 15. 25. E tornatosi dentro, serro la finestra. E nov. 78. 9. Accostatosi alla cassa, dove serrato era il marito di lei, e tenendola bene, disse . Petr. son. 104. Tal m' ha in prigion , che non m'apre, nè serra.

S. I. Serrare , figuratam. Tes. Br. 1. 16. La memoria è si tenente, che se alcuna cosa si leva dinanzi del corpo, ella serra in se la similitudine di quella co-

tal cosa

S. II. Per Tenere ascoso, Occultare. Lat. abscondere, celare. Gr. αποκεύππιν. Dant. Purg. 8. Ma non sì, che tra gli occhi suoi, e' miei Non dichiarasse ciò, che pria serrava. But. ivi: Pria serrava, cioè teneva

+ S. III. Per Contenere. Lat. claudere, complecti, continere . Gr. λαπέχαν . Franc. Barb. 232. 7. Le infrascritte cautele Han principal tre vele : La prima , che la gente Ci fa schifar nocente: Sotto se l'altre serra Pericoli di terra: La terza ec.

§. IV. Per Terminare . Lat. claudere , terminare. Gr. έπιπλάν, ορίζαν. Petr. canz. 39. 7. Nè posso il giorno, che la vita serra, Antiveder per lo corporeo ve-

S. V. Per Incalzare, Quasi violentare, Far serra. Lat. instare, fatigare. Gr. ἐπέγαν. Tac. Dav. ann. 14. 200. E una, serrandola Tigellino, gli disse: più casta ha la natura Ottavia, che tu la bocca [il T. Lat. ha instanti Tigellino]. ha instanti Tigellino]. E stor. 3. 344. Ma voltatosi a Vibio Crispo, che lo serrava colle domande ec. mitigo l'odio [il T. Lat. ha cujus interrogationibus fatigabatur]. Varch. Ercol. 217. Io so molto io, voi mi serrate troppo . Malm. 1. 16. Sai, che la morte ne mole-

sta, e serra. S. VI. Per Istrignere, Comprimere. Lat. stringere, constringere, arctare. Gr. Bisv. Dant. Inf. 31. Dove Cocito la freddura serra. Tes. Br. 2. 37. Se egli [ il sole] truova alcuno vapore gelato, egli il serra, e indura, fanne gragnuola molto grossa, e cacciala per lo suo calore infino entro la terra. Bocc. nov. 50. 14. Gli avea già il solfo sì il petto serrato, che poco a stare avea, che nè starnutito, nè altro non avrebbe mai. Sagg. nat. esp. 133. Essa [acqua] per paura di lasciar voto il luogo, di cui andava a mano a mano ritirandosi, era sempre venuta serrandosi addosso il coperchio. È 139. Lo stagno, e l'argento, e l'oro stesso si serrano maggiormente in tutta la sostanza loro.

S. VII. Per Accostare , Unire , Congiugnere . Franc. Sacch. nov. 51. Ser Ciolo si serrò sì con gli altri, che, come furono per andare a tavola, si ficcò tra lo-

ro

+ S. VIII. Serrarsi addosso, o attorno a checchessia, o simili, vale Accostarsi a checchessia con forza, o con violenza. Lat. adoriri, aggredi, impetum facere. Gr. επίρχεσθαι, ασβιάζαν. Morg. 2. 71. Parea quando alle pecore si serra Il lupo. Alam. Gir. 3. 67. Nè qui l'ardito Re resta contento, Ma si serra con lui di mal talento . Franc. Sacch. nov. 70. Questi porci mi fanno ricordare d'alcun'altra novella, per lo serrarsi insieme, quando sono offesi, la quale ec. E nov. 71. Voi percotesti l'altro di li Viniziani, e' si sono serrati verso voi a lor difesa, ed a vostra offesa

S. IX. Serrar fuora, vale Mandar fuora, Cacciar via . Lat. excludere , expellere . Gr. expanav . Dant. Par. 25. Vinca la crudeltà, che fuor mi serra Del bel-

l' ovile.

S. X. Serrare il basto, i basti, o i panni addosso altrui, vale Strignere, e quasi Violentare alcuno a far la tua volontà. Lat. premere, urgere. Gr. πιέζειν, έ-

πείγαν . Fir. nov. 1. 185. Costei, che altro volea, che parole, gli serrava, come si dice, i basti addosso; e. gli ec.

S. XI. In proverb. Salv. Granch. 3. 2. Chi ben serra, ben trova [ e vale, che Le cose ben chiuse sono si-

S. XII. Serrar le lettere, vale Sigillarle. Lat. litteras obsignare . Gr. επιζολήν επισφεαγίζαν . Sen. Pist. 22. lo volea qui serrare la mia pistola, ma la so-

stenni ec. [qui vale: finirla, terminarla].

§. XIII. Serrar l'uscio sulle calcagna, vale Serrar alcuno fuori della porta, Mandarlo via. Malm. 3. 50. E mentre ei pur volea 'mbrogliar la Spagna, Gli fa l'u-

scio serrar sulle calcagna.

S. XIV. Serrare alla vita , si dice delle Vesti strette, che combagiano alla persona. Salvin. disc. 1. 193. Dove prima gli oratori facevano coll'ampie pieghe della loro maestosa toga fracasso, poi gli avvocati, e i patrocinatori di cause, che a quelli succederono, si servirono d'una veste men nobile, e ristretta, che gli serrava alla vita.

+\*\* §. XV. Serrare calci, vale Tirare, Scalcheggiare. Bern. Orl. 1. 7. 16. Senza che Carlo lo governi, o guide, Volta la groppa [il cavallo], e un par di calci serra, Appunto dove l'osso si divide Della

spalla, lo giugne, e getta in terra.

\* S. XVI. Serrare, T. de' Muratori. Tenere il canapo in tirare quando s' alzan pesi; lo stesso, che i Marinaj dicono Alare.

\* \* S. XVII. Serrare , T. de' Mil. Incalzare , Far serra; onde il modo di dire militare: Serra-serra. Gras-

\* S. XVIII. Serrare , T. de' Mil. Vale anche accostare, unire, congiungere, onde: Serrar le righe, Serrar la colonna, vale Ravvicinar le righe, Accostare

le parti d' una colonna. Grassi.

\* \* S. XIX. Serrare , T. di Marineria . Oltre il senso noto di questo verbo, che è di chiudere, egli si usa nella marina parlando della posizione degli oggetti veduti dal mare in terra, l' uno rispetto all'altro, che servono a dirigere le navi al loro arrivo alle coste, ai porti, o agli ancoraggi. Serrare, in questo caso significa trovare due oggetti nello stesso raggio visuale, sicche di due oggetti, che per lo innanzi vedevansi se-parati ed aperti, l'uno si veda nascosto dall'altro. Stratico .

SERRATAMENTE . Avverb. Con modo serrato ,

Strettamente . Lat. arcte . Gr. 52405.

S. Per metaf. M. Aldobr. Avra'l viso pallido, dormirà serratamente, e sognerà spesso [ qui vale : pro-fondamente ] . Salvin. pros. Tosc. 2. 24. Al primo dell'Iliade dicendo serratamente ec. [ qui vale: in ma-

niera concisa].

SERRATO. Add. da Serrare. Lat. clausus. Gr. xxaços. Bocc. nov. 77. 9. Messo dalla fante in una corte, e dentro serratovi, quivi la donna cominciò ad aspettare. Dant. Purg. 9. Da Pier le tengo, e dissemi, ch' i' erri Anzi ad aprir, ch' a tenerla serrata. M. V. 4. 65. Il nostro sume d'Arno, ch' è corrente, come uno fossato, stette sermo, e serrato di ghiaccio [cioè: congelato]. Sagg. nat. esp. 84. Sia il luogo, dove s' ha a sare la legatura, armato d' un braccialetto di cuoio sortissimamente serrato alla carne. E 202. Sia un vaso fortissimamente serrato alla carne. E 202. Sia un vaso di vetro ec. capace nella sua bocca d'una canna di cristallo rinforzata esteriormente con una fasciatura di piombo serratale squisitamente all' intorno [ in questi due esempj vale: stretto].
§. I. Per Fitto; Contrario di Rado. Lat. densus.Gr.

TURVOS. Bocc. nov. 79. 13. Or che menar di calcole, e di tirar le casse a se, per fare il panno serrato, fac-cian le tessitrici, lascerò io pensar pure a voi. Disc. Cale. 15. Noi troviamo, che va più serrato il giuo-co a partire gl' innanzi in tre squadre [ cioè : più uni-

\*\* S. II. Per Unito, Aggiunto, come al S. VII. del ver-bo Serrare. Cron. Strin. 106. Quando il Palagio nostro di Mercato vecchio, ch'era lunghesso la Torre de' Tor-naquinci, fu disfatto, fecero trarre quei da casa una carta, come il muro del detto Palagio era serrato lungo la detta Torre, e accostato.

+ \*\* §. III. Serrato, si dice anche de' fiumi, che sono chiusi dal ghiaccio. M. V. lib. 4. cnp. 65. Tutti i grandi fiumi stettono serrati di ghiaccio lungamente per modo, che niuno si potea navicare: e il nostro fiume d' Arno . . . stette fermo , e serrato di ghiaccio , che lungamente sanza pericolo in ogni parte si poteva so-

pra il ghiaccio valicare.

\* S. IV. Serrato, T. de' Cardatori. Cardi serrati,

diconsi Quelli, i cui denti non sono troppo staccati.

\* S. V. Serrato, T. de' Botanici. Aggiunto delle foglie fatte a sega, cioè che hanno nel contorno de' pic-coli denti acuti, e volti verso la punta della fo-

\* §. VI. Servato, T. degli Anatomici. Nome di al-cuni muscoli del torace, che si distinguono in serrati ontici, serrati postici. Voc. Dis. \*\* SERRATOLA. Serratula tinctoria Linn. T.

de' Botanici. Pianta, che ha la radice fibrosa, lo stelo diritto, solido, liscio, un poco ramoso nella sommità , le foglie alterne , picciolate , bislunghe , dentate , le inferiori pennato-fesse, col lobo terminante, dentato, i fiori porporini, piccoli, terminanti. Fiorisce nell' Agosto, ed è comune nei boschi. Gallizioli.

\* SERRATORE . Che serra . Salvin. Odiss, 11. 355. E quella scese A casa Dite serrator di porte Robu-

sto, alto legando da sublime ec.

\* \* SERRA TRUPPA . T. de' Mil. Nome di evoluzione delle truppe sbrancate, che al tocco del tamburo, o al suono della trombetta tornano negli ordini loro . Grassi .

SERRATURA. Serrame. Lat. sera, clausura. Gr. κλάθρον. Fav. Esop. Serrò la casa dentro con buona serratura . Bern. Orl. 2. 9. 26. Vanne alla porta, e sì destro lavora, Che tu non rompa quella ser-

S. I. Per metaf. Mor. S. Greg. Iddio chiude il mar colle porti, quaudo oppone a' perversi movimenti del cuore la serratura della sua fortezza.

S. II. Per Suggello, Termine. Lat. coronis. Gr. xo-gwvis. Vit. Crist. D. Questa solennitade gloriosa è fine, e compimento di tutte l'altre solennitadi, e benavventurata serratura di tutto 'l viaggio di Cristo si-

gliuol di Dio.

\* §. III. Serratura a sdrucciolo, o Serratura a colpo dicono i Mngnani ad una Piccola serratura la cui stanghetta a mezza mandata è smussa in guisa, che l'uscio spingendolo si chiude da se, e dicesi particolarmente di Quelle piccole serrature, che non si chiudono a chiave,

e s' aprono girando un pallino .

\* \* SERRETTE . s. f. pl. Veringole . T. di Marineria. Le serrette sono majeri e fasciame con cui si ricuopre internamente il corpo della nave, inchiodandole ai membri, come si fa di quelli, che lo ricuoprono

esternamente. Stratico.

\* \* SERRI (s. m. pl.) DI MORSELLO. T. di Marineria. Serri di morsello con coda ed occhio. Serri

di sagola. Stratico.
\*\*\* S. Serri, T. di Marineria. V. TRECCE. Stra-

tico.

\*\*\* SERRO (s. m.) DI MORSELLO PEL SENO
DELLA VELA. T. di Marineria. V. GASCHET-TE . Stratico .

T. VI.

\* SERRONCELLETTO . T. de' Pescatori . Dim. di Serroncello . V.

\* SERRONCELLO . T. de' Pescatori . Serrone gio-

\* SERRONE . T. de' Pescatori . Spezie di razza pastinaca detta anche Ferraccione, la quale cresce fino alla grandezza di millecinquecento libbre di peso. Il colore della sua pancia è bianco come la carta, e si attacca in fondo al mare cosi tenacemente, che niuna forza è bastevole a distaccarla.

+ \* SERSACCENTE, che anche scrivesi SER SAC-CENTE. Soprannome, che si dù a Colui che fa il saputo, Presuntuosello, che gli par di sapere. Varch. Ercol. 96. Questi tali foramelli, e tignosuzzi, che vogliono contrapporsi a ognuno, si chiamano ser saccen-

ti, ser sacciuti ec.

SERTO . V. L. Ghirlanda , Cerchio . Lat. sertum . Gr. 5: pavos. Dant. Par. 10. Diretro al mio parlar ten vien col viso Girando su per lo beato serto. Red. Di-tir. 19. Gli esperti Fauni Al crin m' intreccino Serti di pampano.
\*\* SERTRISTO. Uomo rio. Cavalc. Frutt. ling.

190. Oggi molti sotto questo titolo d'essere contemplativi sono sertristi, sercattivi, ed oziosi, e gagliossi. + SERTULA CAMPANA. Erba simile al Trifoglio,

che produce spighe di fiori gialli. V. TRIBOLO. Lat. sertula campana, melilotus. Ricett. Fior. 44. Intorno al quale sono le foglie simili a quelle della sertula cam-

\* SERVA. Servitrice, Ancella. Dant. Par. 21. Ma l'alta carità, che ci fa serve Pronte al consiglio, che I mondo governa, Sorteggia qui. Bocc. nov. 16. 14. Vide le lagrime niente giovare, e sè esser serva con loro insieme. Tratt. segr. cos. donn. Tengono in casa molti servi, e molte serve.

SERVABILE . Add. Da esser servato . Lat. serva-

bilis , servando aptus . Gr. σώσιμος.

SERVACCIO . Peggiornt. di Servo . Tac. Dav. perd. elaq. 417. Oggidì come il figliuolo è nato, si raccomanda a una servaccia Greca (il T. Lat. ha Græculæ ali-

cui ancillæ)

SERVAGGIO. Servità. Lat. servitus, servitium. Gr. δελεία. G. V. 8. 79. 3. Meglio amavano di morire alla battaglia, che vivere in servaggio. E 12. 3. 9 Di libertà recati a tirannica signoria, e servaggio. Tes. Br. 9. 1. L' un desiderava le cose dell'altro, per suo orgoglio si sottometteva il menipossente del servaggio, e conveniva per forza, che coloro, che voleano vivere di loro diritto ec. si riducessono insieme in uno ordine. Petr. cap. 4. E vidi a qual servaggio, e a qual morte, E a che strazio va chi s' innamora [ così si legge ne migliori T. a penna, e non servigio, come han-

no gli stampati].
SERVAMENTO. Il servare. Lat. conservatio, observatio . Gr. φυλακή . But. Par. 9. 1. Venus ec. signi-

fica ec. servamento di fede, e di instizia.

SERVANTE . Che serva , Che conserva , mantiene , o osserva. Lat. servans. Gr. σώζων. Fiamm. 4. 155. Oime, che chiunque è colui i primi riti servante, non è nella mente infiammato dal cieco furore della non sana Venere, siccome io sono.

+ \*\* SERVANTISSIMO . Superl. di Servante. Boez. 117. Colui, il quale tu giustisssimo, e servantissimo riputi del diritto, alla providenza, che sa tutto, pare

tutto altramente diverso.

SERVARE. Serbare. Lat. servare, reservare. Gr. σώζαν. Petr. son. 101. Mi glorio D'esser servato alla stagion più tarda. E 278. È poche ore serene, Ch'amare, e dolci nella mente servo. Bocc. nov. 52. 3. Quindi ne' maggiori bisogni le traggono, avendole il vil luogo più sicuramente servate.

3о

S. I. Servare per Guardare, Custodire. Lat. custodire, tueri, servare. Gr. φυλάτπιν. Bocc. nov. 17. 5. Dubitando, non ella confessasse cosa, per la quale a lui convenisse, volendo il suo onor servare, farla morire. E nov. 65. 4. Forse assai son di quegli, che a capital pena son dannati, che non sono da' prigionieri con tanta guardia servati. Vit. S. Margh. 131. Lo quale ha servata la mia virginità infino ad ora senza corrompimento.

+ S. II. Servare, per Riservare. Lat. reservare . Gr. διαφυλάττειν. Tesorett. Br. Che puote a compimento Aver conoscimento Di ciò, che è ordinato, Sol se non in servato [ l'ediz. di Fir. 1820. al cap. 7. v. 202. legge: Di ciò, ch' hae ordinato [ Se'l senno fue serva-

to] In ec.] In divina potenza.
S. III. Servare, per Osservare. Lat. observare, servare. Gr. ipogar. Bocc. nov. 17. 61. E assai volte in assai cose, per tema di peggio, servai i lor costumi. E nov. 97. 22. Secondoche molti assermano, il Re molto hene servo alla giovane il convenente. Dant. Purg. 26. Non servamnio umana legge, Seguendo come bestie l'appetito. E Par. 2. Metter potete ben per l'alto sale Vostro navigio, servando mio solco, Dinanzi all'acqua, che ritorna eguale. Pallad. cap. 29. Nel sottoporle [l'uova] si servi la luna.

S. IV. Per Mantenere, Conservare. Lat. servare.

Gr. quaattav. Bacc. nav. 17. 45. Veggendola così bella, senza servare al suo amico, e signoi fede, di lei s'innamoro. Ar. Fur. 21. 18. Elesse, per servar sua fede a pieno, Di molti mal quel, che gli parve meno. Bern. Orl. 1. 23. 2. Che ne cavate, miseri, in effet-

to! Favvi l' oro servar più sani, e grassi! SERVATO. Add. da Servare. Lat. servatus, reservatus. Gr. διαπεφυλαγμένος. Amet. 77. Ma sedici volte tonda, ed altrettante bicorne ci si mostro Febea, avanti che la servata immagine in me avesse a cui somigliarsi tra molte in quello mezzo da me vedute. Pallad. Genn. 14. Tutti gli altri semi insieme nascono, e vengono su colla lattuga, servato in se la lattuga il sapore di tutti.

SERVATORE. Che serva . Lat. servator .

S. Per Osservatore. Lat. observator, servator. Gr. Pogos . Bacc. nov. 70. 1. Ogni giusto Re primo serva-

tore dee essere delle leggi fatte da lui.

+ SERVATRICE. Verbal femm. Che serva. Lat. servatrix. Gr. σώταςα. Filoc. 7. 77. Che colpa hanno le buone, e di chiara fede servatrici, se a te una malvagia persona ec. nocque non osservando la promessa! Bocc. lett. Pin. Ross. 283. E perciocche la fama è servatrice delle antiche virtà, e predicatrice de vizj, sanza restare, sommamente si guardano i savi di non contaminarla, o di fama trasmutarla in infamia

SERVENTE . Sust. Servo . Lat. servus . Gr. Se dos . Bocc. Intrad. 16. Niuno altro sussidio rimase, che ec. l'avarizia de' serventi, li quali da grossi salarj, e sconvenevoli tratti servieno . E nov. 31. 5. Farane questa sera un soffione alla tua servente, col quale ella rac-cenda il fuoco. Maestruzz. 2. 41. Il servente è tenuto di servire come egli promise. Dant. rim. 26. lo son servente, e quando penso a cui, Quel ch' ella sia, di

tutto son contento. \* \* §. I. Servente, T. de' Milit. Si distingue con questo nome il soldato d'artiglieria che ministra, o serve un pezzo, cioè aiuta a porlo in batteria, a caricarlo, a far fuoco, ed a cambiarlo di luogo in caso di bi-

cogno. Grassi. + S. II. Per Amante, Amatore. Lat. amasius. Gr. + guuzvos. Pecor. g. 21. ball. Va' ballata amorossa al ερωμενος. Pecor. g. 21. ball. vario vero amore. Dimio servente, il qual mi porta tanto vero amore; Digli, che sopra 'l tutto i' l' avrò a mente, Perchi egli è bono e leal servitore.

SERVENTE . Add. Che serve . Lat. serviens , obediens. Gr. δελεύων, ύπακέων. Bocc. nov. 2. 9. Al ventre serventi a guisa d'animali bruti. E nov. 100. 11. Era tanto obbediente al marito, e tanto servente, che egli si teneva il più contento, e il più appagato nomo del mondo. Cr. 1. 12. 4 Procacci, che sia a' bifolchi in alcuna cosa servente, acciocche più volentieri ab-biano cura de' buoi. Tes. Br. 3. 5. Noi dovemo guardare l'aere, che sia sano, e netto, e dolce, e che l'acqua sia buona, e leggieri, e la terra fruttifera, e bene servente [ cioè: corrispondente all' industria del

+ SERVENTESE. Spezie di poesia lirica, ed è Quella maniera di versi chiamati ora terzetti, ora ternarj e quando terzine, i quali non sono altro che versi di undici sillabe rinterzati; onde si dicono volgarmente Terze rime . Cavalc. Med. cuor. Nello 'nfrascritto serventese si contiene la sentenzia del precedente trattato della pazienza. Com. Par. 9. Costui ec. trovóe in Provenzale coble, serventesi, e altri diri per rima. Dant. Vit. nuov. 59. Composi una pistola sotto forma di serventese. Red. annot. Ditir. 68. Giuffredi di Tolosa, nel serventese, ch' ei fece per amore d'Alisa. Varch. Lez. 643. Questa maniera di versi chiamati ora terzetti, ora ternarj, e quando terzine, i quali non sono altro, che versi d'undici sillabe rinterzati, onde si dicono volgarmente terze rime ec. e da messer Antonio da Tempo serventesi .

\* SERVETTA . Dim. di Serva ; Servicciuola . Buon.

Fier. e Salvin.

SERVICCIUOLA. Dim. e Avvilitivo di Serna. Buon. Fier. 2. 4. 17. S' e' non v' era una gobba servicciuola, Che guardava la i polli appo la stalla, E intanto si spulciava sonnacchioni.

SERVICELLA. Dim. di Serva . Lat. servula . Gr. Sunageor. Benv. Cell. 49. Seco avea una servicella di

tredici in quattordici anni.

SERVICINA. Dim. di Serva. Lat. servula. Gr. 68λάριον. Libr. Pred. R. Teneva in casa quella sua ser-

vicina giovanetta, e fanciulla. SERVIDORAME. Massa, Numero, o Quantità di servidori. Lat. servitium, servitia. Gr. δελεία. Tac. Dav. ann. 2. 54. Avendo tra di truffatori, e gentame dianzi sorpresa, e servidorame di Plancina, e suo ec.

racimolato il novero d' una legione.

SERVIDORE. Servo, Familiare. Lat. servus, servulus, famulus. Gr. 8205, 8284810v. Bocc. nov. 42. 17. Martuccio, in casa mia è capitato un tuo servidore, che vien da Lipari. E nov. 46. 9. E con alcuno de' suoi servidori chetamente se n' andò alla Cuba. E nov. 80.

19. Per mostrarsi bene liberalissimo suo servidore. E canz. 4. 3. Ch' allora ch' i' più esser mi pensava Nella sua grazia, e servidore a lei ec. M' accorsi ec. Maestruzz. 2. 41. Sono scusati i servi, le fanti, i lavoratori, servidori, e gli altri sudditi, che non sono da tanto, che per loro consiglio i peccati iscellerati si facciano. Cas. lett. 23. Come quella, ch' è senza fine, e che non inganna mai le speranze de i suoi servido-

+\*\* S. Per Ligio, Affezionnto, Dedito. Dav. Scism. 50. [Comino 1754.] Due Duchi di seguito grande, Carlo ec. e Tommaso Havvardo di Norfole, gran sol-

dato, cattolico, ma troppo servidore al Re.

\* \* SERVIENTE . Sinonimo di Servente . S. Ag. C. D. 12. 16. Se io risponderò questo a coloro che domandano come il Creatore fu sempre Signore, se la serviente creatura non su sempre, ovvero come è crea-

ta ec. N. S. SERVIGETTO . Dim. di Servigio . Lat. recula , negotiolum . Gr. πραγμάτιον . Bocc. nov. 21. 5. Attigneva acqua, e facea cotali altri servigetti. Franc. Bnrb.

68. 11. Colni forte mi spiace, Che li minuti servigetti sdegna. Fir. nov. 4. 226. Egli pascendosi come il ca-val del Ciolle, ed ella cavandone cotai servigetti,

e' non andavan più oltre.

SERVIGIALE. Servidore. Lat. famulus, servus, famula, serna. Gr. θεράπων, θεράπωινα. Bocc. nov.

15. 21. Una delle servigiali della donna in vista tutta sonnacchiosa, fattasi alla finestra, proverbiosamente disse. E nov. 85. 9. Tu le dirai ec. che io son suo servigiale, e se ella vuol nulla. Tav. Rit. Servigial di Dio, in che parte di questo diserto si truovano più avventure ! Virg. Eneid. M. E lei caduta, le servigiali la portano nella camera.

S. Oggi questo nome di Servigiale è rimaso a' Servi degli spedali, e alle Monache non velate, e a' Torzoni, Conversi . Vend. Crist. Op. div. Andr. 45. Suora Iddea rimase sola nella cella, e fasciossi, e velossi, e poi chiamò la servigiale. Salvin. disc. 2. 325. Lo che udendo il priore, che in refettorio mangiava, comandò, che non si mettessero in foresteria, ma disse al servigiale: va', e apparecchia a quei Lombardi nell'ultimo

\* SERVIGIANA. Fattoressa di Monache; Donna secolare che serve le Monache ne' loro affari suori del

Monastero . Red. Voc. Ar.

+ SERVIGIO, e SERVIZIO. Il servire, Servità. Lat. servitium, servitus, famulatus. Gr. δελεία, ύπηςεσία. Dant. Purg. 12. Vedi, che torna Dal servigio del di l' ancella sesta. Bocc. nov. 42. 10. Alla quale io fo molto spesso servigio di sue bisogne. E nov. 67. 2. L'avea messo ad essere con altri gentiluomini al servigio del Re di Francia. E nov. 72. 3. Gagliardo della persona ne' servigi delle donne [ qui in senso equivoco ]. G. V. 7. 148. 2. Fu con sua gente al loro servigio. Cavalc. Med. cuor. Stolta cosa è servire al Demonio, lo quale mai si riconcilia per alcun servigio. Cas. lett. 10. V. M. Cristianiss. potrà intendere ec. tutto quello, che

si è fatto per servigio del Cristianissimo Re.
§. I. Servigio, per Operazione. Lat. opus. Gr.
¿epov. Dant. Par. 5. Tu vuoi saper, se con altro servigio Per manco voto si può render tanto, Che l'anima curi di litigio. But. ivi: Con altro servigio, cioè

con altra buona operazione.

S. II. Servigio , per Beneficio , Prode , Comodo. Lat. beneficium, commoditos. Gr. ευεγγεσία, ώφέλαα. Petr. canz. 48. 9. E per dire all' estremo il gian servigio, Da mille atti inonesti l' ho ritratto. Bocc. nov. 42. 19. Ringraziatala di ciò, che in servigio di lei aveva adoperato. E nov. 85. 10. Alquanto in servigio di Calan-drino ivi si posero a stare. Bern. Orl. 2. 21. 41. Ch'un servigio val più, che s'abbia a fare, Che centomila milion de' fatti .

S. III. Servigio, per Negozio, Faccenda. Lat. res, negocium. Gr. πείγμα. Bocc. nov. 52. 7. Compagni, tiratevi indietro, e lasciate questo servigio fare a me. E nov. 63. 12. Alti, che la madre del fanciullo, non

può essere a così fatto servigio.

S. IV. Per Uopo, Bisogno. Bocc. nov. 14. 5. Compero un legnetto sottile da corseggiare, e quello d'ogni

cosa opportuna a tal servigio armò, e guerni.

S. V. Offerire, Esibire, e simili sè, o le sue cose al servigio altrui; maniera di cirimonia, e vale Esser pronto, e apparecchiato a pro, e comodo altrui. Bocc. nov. 13. 12. Sè ad ogni suo servigio, quantunque poco potesse, offerse. E 71. 5. E appresso sempre sarebbe al suo servigio. Dant. Purg. 26. Tutto m' offersi pronto

al suo servigio.

S. VI. Cavar servigio, Ritrarre, Ricanar servigio. Lat. alicujus opera uti. Cecch. Sliav. 2. 2. Al proposito nostro sarà una [ serva ] più brutta, che costi manco ec. e ne caviamo più servigio.

S. VII. Servigio, per Escquie, Funerale. Lat. justa. Gr. πά πός παφός όσια. Vii. Barl. 42. Quando Giusassa vide il suo padre morto, si cominciò molto duramente a piangere, e fece fare il suo servigio molto altamente

\* S. VIII. Servizio, per Tutto il vasellame da tava-la. Magal. lett. O si voglia tia il servizio de' Buccheri o tra quello delle porcellane, ci vuol pure in sulla credenza qualche pezzo di Murrina. §. IX. Fare un viaggio, e due servigj. V. FARE VIAGGIO §.

+ \*\* SERVIGIUZZO. Dim. di Servigio. Cecch. Assinol. 1. 2. Se ella facesse a un giovane par vostro un servigiuzzo di quattro paroline a una giovane, questo secondo me non sarebbe male nessuno.

SERVILE. Add. Di servo, o da servo. Lat. servilis. Gr. dulinos. Bocc. nov. 13. 12. Lui seco estimando, comechè il suo mestiere fosse stato servile, essere gen-tile uomo, più del piacer di lui s'accese. E nov. 16. 16. Sdegnando la viltà della servil condizione ec. dal servigio di messer Guasparrino si parti. Maestruzz. 2. 27. Debbonsi astener le persone da ogni operazion servile, acciocche sossano ineglio vacare nelle cose divine. Petr. cap. 3. In Ponto su Reina, Ora in atto servil se stessa doma. Pass. So. Conciossiacosache ec. questo dolore debbia procedere, e nascere non da servile timore di tormento, e di pena, ma dall'amore della caritade, ch's' ha a Dio.

SERVILEMENTE, e SERVILMENTE. Avverb. A maniera di servo. Lat. serviliter. Gr. eslixus. Bemb. pros. 1. 14. Deh voglia Iddio ec. che ella ec. a più che mai servilemente ragionare non si ritorni. Red. Vip. 1. 63. Non sia però, ch'io voglia servilmente legarmi a giurar per vero tutto quello, che hanno detto, o scritto ec. Varch. stor. 2. 5. Come comandano imperiosamente a' minori di loro, così a i maggiori servilmente

ubbidiscono.

\* SERVILITÀ. Azione, o Incumbenza spettante al servo .Salv. Avvert.

\* SERVILMENTE . V. SERVILEMENTE .
SERVIMENTO . V. A. Il servire . Lat. servilus . Gr. deda'a. Rim. ant. P. N. Re Enzo. Per lealià convien, che si mantegna, E per bel servimento. Fr. lac. T. 4. 12. 6. Del tuo comandamento A chi fece il servimento Lo ne dee meritare .

SERVIRE. Col terzo, o col quarto caso dopo, vale Far servitù, e Ministrare ad altrui, Adoperarsi a suo pro. Lut. servire, famulari, ministrare. Gr. δελεύων, υπηρετάν, θεραπεύαν. Bocc. Introd. 26. Per l'esser molti infermi mal serviti, e abbandonati ne' lor bisogui. E nov. 17. 16. Ordinò con colui, che a lei serviva, che di varj vini mescolati le desse bere. E nov. 42. 9. E quivi serviva certi pescatori Cristiani. Dant. Purg. 27. Guardate dal pastor, che 'n sulla verga Poggiato s'è, e lor poggiato serve. Cronichett. d' Amar. 81. Per questo servia a tutti i Re volentieri.

S. I Servire, col quarto, e col secondo caso, come Servire alcuno di danari , o simili , vale Prestargliene , Accomodarnelo, Provvedernelo. Bocc. nov. 3. 3. Pensossi, costai avere da poterlo servire, quando volesse. E nov. 57. 8. Non è egli molto meglio servirne un gentilnomo, che più, che sè, m' ama! E nov. 80. 17. Madonna, io non vi potrei servire di mille, ma di cinquecento fiorin d'oro si bene. Ar. Len. 1. 1. Mi fe intendere, Che non me gli dava egli, ma servirmene Facea da un suo senza pagargliene utile Per quattro

S. II. Servire, assolutam. vale Stare in servitù, Essere schiavo . Lat. servire, in servitute esse . Gr. duleu'av. Petr. cap. 2. Che vedendosi giunta in forza altrui, Morire innanzi, che scrvir sostenne.

\*\* S. III. Servire, ironicamente per Isconciare, Rovinare. Cecch. Dot. a. 3. sc. 6. Quel furfante asino

m' ha servito.

+ S. IV. Servire . per Meritare , Guadagnare . V . A. Lat. merere. Gr. μισθογονείσθαι. G. V. 7. 67. 4. I nostri sudditi, che contro a noi hanno servita morte, domandan parti . Nov. ant. 60. 3. Perchè menate voi a impendere questo cavaliere! ec. ed elli risposero: messere, perocch' egli ha bene morte servita. M. V. 11. 28. Avendo dal comune di Firenze le paghe, ch' avea servite. Tav. Dicer. Non ti voglion rendere il trionfo, che tu hai servito nelle lontane battaglie.

S. V. Servire, per Rimeritare, Ristorare, Lat. referre. Gr. avridicova. Bocc. nov. 84. 9. Deh perchè non mi vuo' tu migliorar qui tre soldi! non credi tu, ch' io te gli possa ancor servire! Fr. Giord. Pred. S. Che perchè egli vegna per aver del tuo, nol dei però cac-

ciare, che egli il ti serve molto bene .

§. VI. Servir di coppa , o di coltello , vale Fare altrui da scalco, o da coppiere, servendolo alla mensa. Lat. ministrare. Filoc. 2. 204. Il giorno, che novella sposa sarete, e appresso tanto quanto la vostra festa durera, di mia mano della coppa vi servirò. E 208. Il quale quel giorno il serviva davanti del cultello. G. V. 4. 2. 6. Il Re di Buemme, che'l serve della coppa. Dittam. 2. 23. De' quattro l'un gli serve di taglieri, L'altro gli porta davanti la spada. Pecor. g. 5. nov. 2. Si pose per donzello con questo Lapo marito di questa madonna Isabella, e servivalo di coltello. Morg. 16. 24. E sempre di sua man servi'l Marchese ec. Di coppa, di coltello, e di credenza.

§. VII. Servir di coppa, e di coltello, figuralam. si dice del Fare a uno ogni sorta di servitu, Servirlo di tutto punto . Lat. od nutum omnia perogere . Gr. axetβές ατα δελεύαν. Lasc. Spir. 1. 3. Andianne, ch'io credo avere a essere nella mia beva, e servirollo di

coppa, e di coltello.

§. VIII. Questa cosa serve a questo, cioè S'usa, e s'adopera a questo, e ha facoltà di questo; come Il fuoco serve a scaldare. Lat. conducere, prodesse, bo-

num, utilem esse . Gr. λυσιπελείν.

S. IX. Servirsi d'alcuna cosa , vnle Adoperarla, Usarla. Lat. uti, adhibere. Gr. χεησθαι. Circ. Gell. 1. 20. Se voi volete servirvi delle nostre pelli, e' vi bisogna conciarle, i nostri peli vi bisogna filargli, tessergli, e far loro mille altre cose, innanzi che voi gli riduciate di maniera, che voi possiate servirvene

+ \*\* S. X. Servire innanzi ad uno: vale forse Servirgli a tavola, ovnero Essere al servigio di uno . Lat. apparere alicui. Fav. Esop. 181. Il Re chiamò a sè il suo donzello, che serviva innanzi ec. e comandogli ec. [ l' ediz. di Padova 1811. a pag. 137. legge: Lo re chiamò a se il suo donzello il più segreto e caro

che gli servisse in camera; e comandogli ec. ].
+ \*\* §. XI. Servir le tavole, dicesi de Famigliari che servono i padroni a mensa. Bocc. Introd. 54. Le vivande ec. vennero, e finissimi vini fur presti, e senza più, chetamente gli tre famigliari servirono le tavole.

\*) SERVISO. V. A. Servizio. Lat. servitium . Gr. δελευμα. Franc. Barb. 65. 7. Pon cura, che in ogni opra, Che fa' davanti a lui ovver serviso, Ti convien

pensar fiso A quel, che fai.

\*\* SERVITISSIMO. Superl. di Servito. Cas. lett. al Gualter. 222. Io mi chiamo servitissimo anco di que-

SERVITO. Sust. Muta di vivande. Lat. missus. Gr. έφεσις. Buon. Fier. 5. 4. 5. Ci portò gli antipasti De' berlingozzi colle melarance ec. Per darci poi 'l servito a solimato Condito, e inzuccherato, E 5. 5. 1. Che confezioni, e paste, e cotognati Accompaguiu servito per servito .

S. Per Servizio, Servità. Lat. servitium, famula-tus. Tac. Dav. Allegando trenta anni di servito,

più. SERVITO . Add. da Servire. Bocc. vit. Dant. 225. Servite le prime mense di ciò, che la sua picciola età poteva operare, puerilmente si diede cogli altri a trastullare. M. V. 1. 66. Dissono, che di quel luogo non si partirebbono, se prima non fossono pagati de' loro soldi serviti [cioè: guadagnati, meritati]. Buon. Fier. 3. 1. 5. O di donna, o d'amico, o di signore, O lungagnati a mentati. gamente amata, O gran tempo servita [ cioè: corteg-

giata].
\* SERVITORÁCCIO. Peggiorat. di Servitore.

Fag. + SERVITORE. Lo stesso, che Servidore. Lat. servus, famulus. Gr. δελος. Pecor. g. 21. ball. Va, ballata amorosa, al mio servente, il qual mi porta tanto vero amore; Digli che sovr' al tutto i' l' avrò a mente, Perch' egli è bono e leal servitore [ qui vale Amalore: vedi SEBVENTE. Suc. S. II 1 Amatore; vedi SERVENTE. Sust. S. II.]. Cas. lett. 40. Lo alleverò servitore di V. S. Illustriss. insieme con i miei. E 56. Farle conoscere uno inutile, ma dedito suo servidore . Red. lett. 2. 36. Mi ricordi servitore a tutti cotesti miei signori, e padroni.

SERVITORINO. Dim. di Servitore. Lat. servulus. Gr. δελάβιον. Vit. Benn. Cell. 213. La facevano con-

tare a quel Cencio mio servitorino

SERVITRICE. Verbal. femm. Che serve. Lat. fa-mula, ancilla, cultrix, ministra. Gr. 9εράπαινα. Amet. 33. Io sono di nobili parenti discesa, servitrice di Pallade a tutto'l mondo reverenda Dea. Fir. As. 128. Noi, delle quali tu sola ascolti le voci, preste servitri-ci a' tuoi bisogni con gran diligenzia ti amministerre-

mo tutto quello, che ti sara di mestiero.

+ SERVITU, ed all'ant. SERVITUDE, SERVITUTE, e SERVITUDINE. Il servire, Soggezione, Servaggio. Lat. servitus. Gr. δελεία. Petr. cap. 6. Nessun di servitù giammai si dolse, Nè di morte, quant' io di libertate. Pass. 259. Quel, che si dovrebbe levare in Dio, levandosi in superbia, cade, ed è sottomesso alla misera servitù del vizio. Lab. 141. Da questo innanzi sempre una redazione in servitudine l'essere obbedienti si credono. Com. Inf. 5. Consigliò di vendicare la morte di Laumedoute, e di tre suoi figliuo-li, e il cattivaggio, e servitudine d' Issiona. Tes. Br. 2. 24. Qui dice il conto, che 'l nostro signor Gesù Cristo venne in questo secolo per ricomperare l'uniana generazione della servitudine, in che ella era, delli demonj dell' Inferno. S. Grisost. Uscire della servitudine vilissima della lussuria. Bocc. lett. Pin. Ross. 274. Hanno in miseria tirata, e tirano in servitudine la città. Franc. Sacch. nov. 193. La signoria viene in fine in servitute. Maestruzz. 2. 30. 6. Ma non è così, se ella è serva, o liberata da servitudine. Cas. lett. 10. Come son debitore di fare per la servitù, che le porto. Car. En. 12. 396. La patria perderemo! e da stranieri, E da superbi in servitute addotti, Preda e scherno d'altrui sempre saremo !

§. I. E figuratam. per Obbligo, Legame. Vinc. Mart. lett. 3. Ne sperate, che io tenti colla risposta del sonetto il mar delle vostre lodi, perche son tali, che spaventano la libertà della prosa, non che la ser-

vitù della rima.

S. II. Servitù, vale anche lo stesso, che Famiglia, nel signific. del S. II.

S. III. E servità, termine legale, è un Diritto fondato sopra luogo stabile a pro di olcuna persona, o d' altro luogo stabile . Lat. servitus . Gr. dehaa. Maestruzz. 2. 30. 1. Nè anche nelle incorporali, come si è azioni, e servitudini.

+ SERVIZIALE. Clistere, Argomento . Lat. clyster,

elysterium. Gr. κλυς ής, κλυς ής ισν. Bern. rim. 1. 8. Io vi scongiuro, se voi mai venite Chiamato a medicar quest' oste nostro, Dategli bere a pasto acqua di vite, Fategli fare un servizial d'inchiostro. Buon. Fier. 3. 2. 6. Che medicine ognora, e serviziali, Ma-lati, e mali, e cataletti sogno. E 3. 4. 4. Perch' ei non v' abbia a gettar ora in faccia Quei serviziali, e quelle medicine. Menz. sat. 4. Che sì, ch' io aspetto ancor, che lo speziale Meco contenda del Pierio al-

loro In quel, ch' ei mette 'n caldo il serviziale.

SERVIZIALE. Servigiale. Lat. famulus, famula.
Gr. Θεράπον, θεράπωνα. Dant. Vit. nuov. 20. La terza è quasi una serviziale delle precedenti parole. But. Purg. 31. 2. Per sue ancelle, cicè per sue servizia-

li.
\*\* SERVIZIARIO. Uomo di servizio. Borgh. Vesc. Fior. 525. Tutti questi vassalli, fedeli, sittainoli, e dirò così, serviziari restasson liberi.

SERVIZIATO. Add. Che volentieri fa servizio. Lat.

officiosus

SERVIZIO. V. SERVIGIO. +\* SERVIZIONE. Accrescit. di Servigio, o Benefizio di grande importanza . Fortig. Ricciard. 3. 66. Ma mi faresti il bel servizione A non mi porre nell' occa-

(\*) SERVIZIUCCIO. Dim. di Servizio . Lat. opella , Orat. Gr. πραγμάτιον . Segner. Pred. 2. 5. Cortesie minime, serviziucci da niente non si posson oggi da

veruno ricevere .

SERVO. Sust. Colui, che serve, o sia per forza, o sia per voloatà. Lat. servus, famulus. Gr. 88205. Dant. Inf. 22. Mia madre a servo d'un signor mi pose. E Par. 24. Come 'l signor, ch' ascolta quel, che piace, Da indi abbraccia 'l servo gratulando. Bocc. nov. 47. 2. Come che egli a guisa di servo trattato fosse. E nov. 94. 17. Signori, questa donna è quello leale, e fedel servo, del quale io poco avanti vi fe' la dimenda G. C. Cir. Qualli al la ciara li come la come del quale de la come de come manda. Gr. S. Gir. Quelli, che tiene li suoi peccati di qui alla morte, non lascia unque mai lo peccato, ma lo peccato lascia lui, che non lo vuol più a servo. Tratt. segr. cos. donn. Tengono in casa molti servi, e molte serve.

SERVO. Add. Di servitù, Servile. Lat. servus. Gr. dualizio. Petr. son. 267. Quella, per cui con Sorga ho cangiato Arno, Con franca povertà serve ricchezze

SÉSAMO. V. SISAMO.

+ SESAMÓIDE. Sorta d'erba, che nasce ne' paesi caldi, e sabbionosi, ed enne di due sorte, la maggiore, e la minore. Lat. sesamoides. Volg. Diosc. Que' d'Anticira chiamarono elleboro la sesamoide maggiore. giore . E appresso : La sesamoide minore ha il gambo alto una spanna.

+ S. Sesamoide, T. degli Anatomici. Diconsi Sesamoidi, o Sesamoidei Certi piccoli ossicelli di varie figure, e particolarmente quelli, che si trovano involti

ne' ligamenti di alcune articolazioni .

\* SESAMOIDEO. Sessamoide nel senso del S. Voc. Dis.

SESELI, e SESÉLIO. Sorta d'erba. Lat. sesili. Gr. σέσελι, σεσελός. Ricett. Fior. 65. Il seseli ha le foglie simili al finocchio, ed il fusto più grosso, e l'ombrella simile all'aneto . E appresso : Questi segni attribuisce Dioscoride al seseli Massiliense. Soder. Colt.

115. Once una; e mezzo di seselio.

+ \*\* SE SOLAMENTE. Vale Purchè. Stor. Barl.
86. Voglio addomandare penitenzia de miei peccati, ch'io abbo fatti, se solamente la misericordia di Dio mi

degni ricevere.

(\*) SESQUIALTERO. Aggiunto di proporzione,

Vench. detta Emiolia . Lat. sesquialter . Gr. nuiolios . Varch.

giuoc. Pitt. Agguagliando sei a nove, e otto a dodici, si fa la proporzione sesquialtera, cioè la diapente. Gal. Dial. mot. loc. 535. Le moli de i quali sono in sesquialtera proporzione delle lor supersicie. E 541. Questa ragione, dico, non mi pareva concludente per poter assegnare iuridicamente la dupla, e la sesquialtera per forme naturali della diapason, e della diapente. E appresso: Non mi pareva scorger ragione alcuna, per la quale avessero i sagaci filosofi a stabilir la forma dell'ottava esser più la dupla, che la quadrupla, e della quinta più la sesquialtera, che la dupla sesquiquarta. E 544. I tempi delle quali sono in proporzion sesquialtera.

\* SESQUIDOPPIO . T. de' Matematici . Dicesi Ragion sesquidoppia, quando il maggior termine contiene due volte, e mezza il minore: tale è la ragione di cin-

que a due, e di quindici a sei.

(\*) SESQUIOTTAVO. Termine di proporzione; e si adopera anche Da' musici . Gal Dial. mot. loc. 543. Nel tuono sesquiottavo per ogni nove pulsazioni una sola arriva concordemente a percuotere coll'altra del-

la corda più grave, tutte l'altre sono discordi.

(\*) SESQUIPEDALE. V. L. Smisurato, Di un piede, e mezzo. Lat. sesquipedalis. Gr. Boeios. Varch. lez. 604. La poesia de' quali era piena di parole composte, e lunge chiamate da' Latini sesquipedali, cioè d' un piede, e mezzo. Car. lett. 1. 11. Uno di questi Re è stato M. Gio. Francesco Lione, il quale si trova

( come sapete ) un naso sesquipedale. + (\*) SESQUIQUARTO. T. di Proporzione, Di una volta e un quarto. Lat. sesquiquartus. Gr. έπιτέταςτος. Gal. Dial. mot. loc. 541. Bisogna duplicar la proporzione sesquialtera pigliando la dupla sesquiquarta, ec. E appresso: Non mi pareva scorger ragione alcuna, per la quale avessero i sagaci filosofi a stabilir la forma dell'ottava esser più la dupla, che la quadru-pla, e della quinta più la sesquialtera, che la dupla sesquiquarta.

+ (\*) SESQUISÉTTIMO. T. di Proporzione. Bi una volta e un settimo. Lat. sesquiseptimus. Gr. émis-BSouros. Gal. macch. sol. 161. Posto che una macchia traversasse il diametro del sole in un tempo sesquiset-timo al tempo del passaggio di un'altra ec. E appres-so: Sia tirata la D L E, parallela alla A C, e di una sfera, che rivolgendosi intorno al sole porti le macchie, che traversino la linea B A, e la L D, e quel-

la in tempo sesquisettimo al tempo di questa, ec. + (\*) SESQUITERZO. T. di Proporzione. Di una volta, e un terzo. Lat. sesquitertius. Gr. έπίζιτος. Varch. giuoc. Pitt. Agguagliando otto a sei, e nove a dodici, si fa la proporzione sesquiterza, cioè la consonanza diatessaron. E Ercol. 264. Il tempo d' un movimento al tempo d'un altro movimento ha necessariamente alcuna proporzione, o doppia, o sesquialtera, o sesquiterza ec.

SESSAGENARIO. Che ha sessanta anni. Lat. sexagenarius. Gr. EEnxovtaeths. Car. lett. 2. 224. Lo stato mio non solo è scusabile, ma compassionevole,

essendo ormai sessagenario.

\* SESSAGÉSIMA. s. f. La domenica che precede la

Quinquagesima.
\* SESSAGESIMO. Add. Lo stesso che Sessantesi-

mo . Varch. Lez.

SESSAGONO. Figura geometrica di sei lati, o sei angoli. Lat. sexangulum. Gr. εξάγωνον. Libr. cur. malatt. Nella carta bianca alluminata di verde scrivi il sessagono, e entro il sessagono segna la stella di Mer-

\* SESSANDUÉSIMO. Add. e Sust. Nome numerale ordinativo di sessanta e due Bocc. Com. Dant. Inf. (1)

SESSANTA. Nome numerale, che contiene sei decine. Lat. sexaginta . Gr. едихочта . G. V. 8. 54. 2. Questo Piero era tessitor di panni, povero uomo, e piccolo di persona, e isparuto, e cieco dell'uno occhio, e d'età di più di sessanta anni . E num. 4. V' era dentro il balio di Biuggia, e da sessanta sergenti del Re. Cronichett. d' Amar. 57. L'altro consolo apparecchiò il suo navilio, ch' erano trenta navi, e andò a combattere con loro, ch' erano sessanta.

\* S. Sessanta, o Resto, dicesi al Giuoco delle Minchiate Il numero di sessanta punti, che si segna all' avversario con altrettanti punti quanti sono i sessanti, che

si contano

SESSANTAMILA. Nome numerale, che contiene sessanta migliaia. Lat. sexaginta millia. Guicc. stor. 5. Si accordo subito con condizione di pagare sessantamila

ducati a' vincitori.

(\*) SESSANTAQUATTRÉSIMO. Nome numerale ordinativo; L'ultimo o uno di sessantaquattro. Lat. sexagesimus quartus. Gr. εξηχοςός τέταετος. Gal. Dial. mot. loc. 535. La sua mole è solamente la scs-

santaquattresima .

† (\*) SESSANTÉSIMO e SESSAGÉSIMO. Nome numerale ordinativo; L'ultimo, o uno di sessanta. Lat. sexagesimus . Gr. Egnxog Tos . A similitudine di questa voce si formano le voci sessantaquattresimo, sessantanovesimo, ed altre. Gal. Sagg. 276. lo ho voluto servirmi d'una bilancia da saggiatori, che sono così esatte, che tirano a meno d'un sessantesimo di grano (qui in forza di sust. e vale la sessantesima parle).

SESSANTINA. Quantità di sessanta. Libr. Son. 81. Poi per morto ti getti, Se non ti giova la mia medicina, Che sia difetto della sessantina (cioè: dell'età di

SESSENNIO. Lo spazio di sei anni. Lat. sexennium . Gr. εξαετία. Libr. cur. febbr. Si osserva, che la quartana talvolta arriva continuando al quinquennio

e al sessennio.

\* SÉSSILE. T. de' Botanici. Che è senza piede, o sostegno, quasi dicasi Sedente, ed è Aggiunto delle foglie, le quali non hanno il gambo, ma sono immediatamente unite al fusto; delle antere, e degli stimmi privi di filamento, o di stilo, delle glandule, che non so-no pedicellate, cioè che mancano del gambetto, che le sostenga. Le foglie della lattuga, e del giglio sono sessili

SESSIONE. Congresso. Lat. congressus. Gr. ouviscorso tra gli altri, che siam convenuti rimettere ad una particolar sessione, sara forse ben fatto. E 217. O ditemele al presente, o almeno datemi ferma parola

di farne meco una particolare sessione.

SESSITURA. Piegatura, che si fa per lo più da piè alle vesti fermandola col cucito, per isconciarle, o allungarle a misura del bisogno. Lat. laciniæ. Gr. παςυφή. Fr. Giord. Pred. S. 27. Portavano altresì le grandi simbrie, cioè gli orli alle toniche loro a modo di sessiture.

S. Aver poca sessitura, e simili, figuratam. si dice di Persona inconsiderata, e di poco senno. Lat. inconcinnum, ineptum, inconditum esse. Gr. auscov, avaçμοςον αναι. Malm. 10. 34. Un gran villano, un uom d'età matura ec. Che perch' ei non ha troppa sessitura

ec. Innanzi se gli fece addirittura. SESSO. L' esser proprio del maschio, e della femmina , che distingue l' uno dall' altro . Lat. sexus . Gr. yevos. Lab. 132. È questo esecrabil sesso femmineo oltre ad ogni altra comparazione sospettoso, e iracondo. Cr. 5. 23. 4. La palma d'una virtù, e potenzia non viene a persezione, si per lo sesso, ovvero natu-

ra, che in esso è più distinto, che negli altri arbori, e si per la debilità del legno . Franc. Sacch. nov. 13. E qui si puote vedere da quanto prezzo è il sesso uma-no, che d'ogni animale è fatto stima di valuta, eccetto che dell' nomo .

S. Sesso, diciamo anche ad amendue le Parti vergognose si del maschio, si della femmina. Pataff. 7. Quando la gatta impregna per lo sesso (così in alcuni Testi, altri leggono fesso).

\*\* SESSOLA. Strumento da raccogliere acqua.

Anguill. metam. 9. 202. E con sessole, e spugne em-pion le secchie. Amati.

+ SESTA, e SESTE. Strumento da misurare, così detto perchè l'aperturu delle sue due gambe misura in sei volte con poco divario la circonferenza del circolo, che si descrive. Compasso. Lat. circinus . Gr. διαβή-Tus . Introd. Virt. Tiene un freno in bocca , ed ha nell' una mano un paio di seste, e nell'altra un paio di forci. E più sotto: Le seste della mano significano, che chi ha questa virtù, fa tutte le cose con misura, e con senno, e discretamente. Fr. Giord. Pred. S. 34. Siccome ti dicessi del punto, che si fa colla sesta in mezzo de' circuli, che son dette linee . Dittam. 1. 5. Un libro avea nella sinistra mano, E tenea nella diritta una sesta [ l' ediz. di Ven. 1820. legge : . . . E nella dritta tenea una sesta ]. Libr. son. 18. Fa' scriva con la sesta, e con la squadra. Cas. rim. bur. 1. 22. Oh fortunata voi, che la natura Fe con le seste, e le bilance in mano.

§. 1. A sesta, posto avverbialm. vale Colle seste; e figuratum. Per l'appunto, Misuratamente. Lat. adamussim. Bocc. g. 6. f. 8. Il piano, che nella valle era, così era ritondo, come se a sesta fosse stato fatto. M. V. 9. 8. Sicchè quasi in terzo a sesta fermarono l'as-

sedio.

S. II. Parlar colle seste, o simili, figuratamente va-gliono Parlar con cautela. Tac. Dav. stor. 1. 265. A mali partiti erano in senato i padri, convenendo tacere, e parlar colle seste (il T. Lat. hu ne contumax silentium, ne suspecta libertas ). Buon. Fier. 1. 1. 7. Con le mollette andate, e con le seste Parole, e locuzioni organizzando.

§. 111. Menar le seste, figuratam, vale Camminar velocemente. Lat. veloci gressu incedere. Malm. 10. 25. Così mena le seste, E intana di ritorno nel castel-

SESTA. Nome d' una dell' Ore canoniche. Lat. sexta. Gr. ёхти. Dial. S. Greg. 3. 15. Va', e mena queste pecore a pascere, e torna all' ora della sesta. Vit. SS. Pad. 1. 241. Giunse a loro in sull' ora della sesta lo predetto santissimo Priore vestito di pelli. Bern. Orl. 1. 16. 20. Già è durata la battaglia, e dura Insino a sesta dal levar del sole ( qui vale : insino all' ora di

sesta).
\*\* SESTANO. Nome di Legione . Borgh. Col. Milit. 432. Delle sue furono i Sestani, ed i Decumani

condotti.

SESTANTE. Strumento astronomico, che contiene la sesta parte della circonferenza del cerchio, come il Quadrante ne conticne in quarta parte . Gal. Sist? 314. Non potendo costituire il centro della pupilla dell' occhio nel centro del sestante [ strumento adoperato nell'osservare gl'intervalli tra due stelle] ma ec. È appresso: Si viene a formar nell'occhio un angolo più acuto di quello, che si forma dai lati. del sestante . E appresso ; Ne i lati del sestante ec. si accomodano due traguardi, uno nel centro, e l'altro nell' estremità opposta ec. \* \* S. Sestante , T. di . Marineria . V. OTTANTE.

Stratico SESTARE: Aggiustare, Bilicare, Assestare . Lat. librare, æquare. Gr. ταλαντεύειν, çaθμασθαι. M.

V. 11. 5. Prese una macinetta da savore ec. e presola a due mani la sestò sopra il capo di Leggieri, e lo battè in terra morto, che non fe parola. M. Aldobr. P. N. 189. Compassò, e sestò le sue parti alle parti

d'Ipocrate.

\*\*\* SESTARIO. Sorta di misura. Borgh. Orig. Fir.

137. Ma quanto alle misure generalmente e' si son ben
mantenuti spesso i medesimi nomi Romani Modio, Se
Passo. Piede, Braccio, se questo ristario, Mina, Passo, Piede, Braccio, se questo risponde a quello, che e' dicono Cubito, e molti altri: ma non sia però chi creda, che la cosa sia la mede-sina. E Vesc. Fior. 495. LX. mila sestarj di vino da distribuire

(\*) SESTE. V. SESTA. + (\*) SESTERZIO. Sorta di moneta antica romana. Segner. Crist. instr. 1. 25. 12. Con la sua compagna fu apprezzata ( una perla ) da centomila sesterzi, cioè dire dugento cinquantamila de' nostri scudi. Baldin. lez. pag. 6. (Fir. 1692.) Quando l'occhio dello 'm-peradore dal concetto, che nel Quadro appariva espresso, . . . il volesse recusare, allora fussergli dati in contraccambio mille grandi sesterzj, che secondo il comunemente accettato computo fanno il numero di venticinquemila romani scudi

+ SESTIERE, e SESTIERO. Sorta di misura di vino. Lat. sextarius. Gr. Zigns. Cr. 4. 41. 3. 11 vino in quel di diventerà chiaro, e buono, se dieci granelli di pepe ec. metterai in sei sestieri di vino . E 5. 13. 9. In ciascun sestiere mettono una libbra di mele, e nel

predetto vaso lo conservano.

S. Sestiero, si dice anche in Firenze ciascuna delle sei Parti, nelle quali per comodo di governo è divisa alcuna città. Lat. sex regiones urbis. Din. Comp. 1. 5. Il detto ulicio fu creato per due mesi ec. il quale finito, se ne creò sei, uno per sestiero per due mesi. Buon. Fier. 1. 2. 5. Sei son l'insegne, e sei voi capitani, Che divisa in sestieri è questa terra, E siccome ha ciascun sestiere un proprio Suo capitano, ha titol

SESTILE. Sesta parte della circonferenza del cerchio; e si dice propriamente quando le distanze delle stelle tra di loro sono 60. gradi, o due segni del Zadiaco, cioè la sesta parte di tutta la circonferenza. Lat.
sextilis. G. V. 11. 2. 4. Il Sole in tal congiunzione
si trovò assediato intra le due infortunate, cioè Saturno, e Mars congiunte insieme per sestile aspetto. Libr. Astral. E se volessi sapere il ritto sestile, tra il serbato del luogo della stella, e dove verrà il conto, esso saráe lo luogo del gittamento del suo raggio ritto sestile. Buon. Fier. 4. 4. 2. E lo guarda a traverso, e di sc-

stile (qui per similit.).

§. I. Sestile V. L. è anche il Mese detto altrimenti Agosto. Lat. sextilis, Augustus. Gr. αὐγεςος. Ar. sat. 5. Erano allora gli anni miei fra Aprile, E Maggio belli, ch' or l' Ottobre dietro Si lasciano, e non

pur Luglio, e Sestile.

\*\* S. II. E anche Add. Borgh. Fast. 471. Il giorno

delle calende sestili.

SESTINA. Canzone lirica, per lo più di sei stanze, e di sei versi d'undici sillabe per istanza, l'ultime parole de' quali sono in ciascheduna stanza le medesime, col ritornello, o coda di soli tre versi, che tutte le sei parole finali comprendono, ed ogni primo verso di ciascheduna stanza termina colla parola medesima, colla quale termina l'ultimo verso della stanza antecedente. Fir. rag. 144. Fu, rispose la Reina, una di quelle canzoni, che i poeti chiaman sestine, in così basso suggetto tanto elegantemente composta, che io non posso non me ne maravigliare. Bemb. pros. 1. 18. Siccome si può dire delle sestine, delle quali mostra, che fosse il ritrovatore Arnaldo Daniello . E prot. 2. 70.

Sono medesimamente regolate le sestine ingegnoso ritrovamento de' Provenzali compositori. Cant. Carn. 429. Di compor madrigali, Canzoni, stanze, sestine, e

sonetti Non hanno par, benchè sien giovinetti. SESTO. Sust. Ordine, Misura. Lat. ordo, mensura, modus. Gr. τάξις, μέτρον. Buon. Fier. 1. 4. 6. Giacchè quel tanto, Che di sesto può darsi Alla confusion di questo luogo ec. Per me s'è messo in ordine. E 3. 1. 9. Oh che fronte, oh che occhi fuor di sesto. Car. lett. 1. 106. Intendo che la bocca torna al suo sesto, e l'orecchio fa l'ufizio suo. Salv. Granch. 2. 1. Non dubitar, noi ci troverrem sesto. Lasc. Gelos. 2. 4. Se voi m' aveste da principio conferito questa vo-stra pratica, ci piglierei io qualche sesto.

S. I. Significa anche il campreso di sei cose. Dant. Inf. 4. La sesta compagnía in due si scema [ cioè: la compagnia di sei che eravamo, si scema e resta in due: essendo partiti Dante e Virgilio, lasciando ivi li quat-

tro poeti ] .

\*\*\* S. II. Sesto invece di sesta. Così appellasi il compasso anche oggidì dagli artefici in alcuni luoghi della Lombardia. Dant. Par. 19. Poi cominciò: colui. che volse il sesto Allo stremo del mondo, e dentro ad esso Distinse tanto occulto, e manifesto ( qui figuratam). Dittam. 1. 6. Più e più luoghi alpestri oscuri e cavi Poi mi mostrò, formando col suo sesto, Che al mondo son pericolosi e gravi. Così quel padre e lume d' Almagesto . Manti .

S. 111. Sesto, termine d'architettura, per la Curvi-

tà, o Rotondità degli archi, e delle volte.

S. IV. Sesto, per Sestiere, nel signific. del S. Dant. Par. 19. Gli antichi miei, ed io nacqui nel loco, Dove si truova pria l'ultimo sesto. G. V. 3. 2. 5. Era la detta città partita a quartieri, ciò sono le dette quattro porti, ma poi quanto si crebbe la cittade, si reco a sei sestora, come numero perfetto, perocchè vi s'aggiunse il sesto d'oltr' Arno, quando s'abitò. E 10. 16. 1. Si trasse in Firenze un nuovo estimo ordinato per lo Duca, e fatto con ordine per un giudice forestiere per sesto. E. 11. 16. 1. In ogni sesto della città ne stava uno, e nel sesto d'oltr' Arno dne. Cron. Vell. 74. Si mossono grande parte di que' del quartiere di santo Spirito, che allotta era sesto, ed era divisa la città per sesti, l'uno sesto di qua da Arno, e chiamavasi sesto d' Oltrarno ec.

S. V. Sesto di braccio, o simili, vale la sesta parte. Ar. Len. 3. 7. Appunto mancano Due sesti, che tre

piedi non ponno essere.

\* § VI. Archi di grande, e di piccol sesto, diconsi Gli archi grandi, o piccoli cioè di lungo, o corto se-midiametro, e dicesi Sesto dal distendersi sei volte sulla circonferenza. Quindi è che alcuni archi si chiamano A tutto sesto, cioè d' un solo arco di circonferenza, e per conseguenza con un sol centro. Alcuni si dicono A sesto scuto cioè di due archi, che s' incuntrano fatti in due centri .

\* S. VII. Sesto d'un libro, T. degli Stampatori, e Libraj. La lunghezza, e larghezza di un libro. In foglio, In quarto, In ottavo, ec. secondo che il foglio stampato è diviso in varie parti corrispondenti al numero, che si esprime. Magal. lett. Non sarebbe egli bene, che voi mi mandaste in un foglio il sesto del

, ove vanno inseriti, ec.

SESTO. Add. Nome numerale ordinativo. Lat. sextus. Gr. extos. Petr. son. 291. Il di sesto d'Aprile in l'ora prima Del corpo uscio quell' anima beata. Dant. Par. 18. Per lo candor della temprata stella Sesta, che dentro a se m' avea ricolto. Cron. Vell. 74. Aveano i detti due sesti [d' Oltrarno, e di san Piero scheraggio] più gravezza, che per sesta parte, e gli uficj solamente per sesta parte.

SESTODÉCIMO. Sedecimo. Lat. sextusdecimus. Gr. extoxadexatos. Petr. son. 95. Rimansi addietro il sestodecimo anno De' miei sospiri. Pass. 177. La sestadecima condizione, che si richiede alla confessione, si è ec. Red. annot. Ditir. 115. Tra' poeti di monsignor Allacci ec. vi sono ancora sonetti di Gillio Lelli colla coda aventi diciassette versi, che hanno il sestodecimo di sette sillabe.

+ \* SESTULTIMO. Sesto, ed ultimo. Buommat. Tratt. accent. cap. L'accento nella nostra lingua è comportato sino alla sestultima. E appresso: Potrebbe dire alcuno, che sulla quinta, e sulla sestultima se ne

trovin di rado.

\* SESTUPLO. Che contiene sei volte. Tagl. lett. Essendo il cubo all'ottaedro in proporzione sestu-

SETA. Spezie di filo prezioso prodotto da alcuni vermi chiamati volgarmente bachi da seta, o filugelli. Lat. sericum . Gr. ongixov. Bocc. nov. 36. 14. Prestamente per una pezza di drappo di seta, la quale aveva in un suo forziere, la mando. E nov. 42. 11. Tutte di diverse cose lavoravano di lor mano, di seta, di palma, di cuoio diversi lavori faccendo. Com. Par. 1. Alcune [ cose sono ordinate ] al vestire, come cuoio, pelle, lana, lino, bambagia, seta. Petr. canz. 23. 1. Un laccio, che di seta ordiva, Tese fra l'erba, ond'è verde'l cammino. E canz. 42. 2. Indi per alto mar vidi una nave Colle sarte di seta, e d'or la vela. Dant. Par. 8. E mi nasconde, Quasi animal di sua seta fascia-

S. I. Per lo Droppo medesimo fatto di seta. Lat. serica tela. Gr. σηφικόν ύφασμα. Vit. SS. Pad. 1. 11. Or non possono infracidire i corpi de' ricchi, se non s' in-

volgono in seta! S. II. Seta da cucire, T. de' Commercianti. Seta

filata e torta nd uso di cucire.

\* S. III. Barba seta, T. de' Lanaiuoli. V. BAR-BA S. XI.

\* SETÁCEO. Aggiunto di una spezie di Amianto simile alla seta, per la sottigliezza e lucentezza delle

sue fibre. Gab. Fis. Amianto setaceo.

+ SETAIUOLO. Mercatante di drappi, che gli fa lavorare, e conducegli interamente per vendergli. Lat. sericorum pannorum venditor, mercator. Gr. των σηςι-κων εμποςος. G. V. 7. 13. 5. L'arte de setaiuoli, e merciai il campo bianco, iv' entro una porta rossa. Tratt. gov. fam. Richiedesi appresso alla comunità universale diversi esercizi, come ec. lanaiuoli, cambiatori setainoli ec. Franc. Barb. 302. 21. Guarda dal setainolo, Che t' invita a lacciuolo. Maur. rim. burl. 1. 178. Ma vanti pur Vinegia i suoi figliuoli, E Fiorenza gli suoi, che alfin saranno Quei marinari, e questi setainoli.

+ SETANASSO. V.A. Satanasso. Lat. satanas. Gr. oaτανάς. Vit. S. Margh. Oh isvergognato cane senza senno, tu fai l'opere del tuo padre setanasso. Bern. rim. 1. 34. E ch'egli era il demonio, e'l setanasso, E'l diavolo, e'l nemico, e la versiera. Malm. 10. 36. Ma egli è un setanasso scatenato [ qui per similit. ].

SETATA. V. A. Gran sete, e continua. Lat, sitis vehemens. Gr. δανή δίψα. Zibald. Andr. 121. Con riscaldamento delle piante de' piedi, delle palme delle mani, e con grandi setate. M. Aldobr. P. N. 139. Mangiate a digiuno [le more] nell' acqua fredda si tolgono la setata, e rassreddano la forcella, e'l fega-

SETE. Appetito , e desiderio di bere. Lat. sitis. Gr. 8/4a. Bocc. nov. 50. 17. L' un degli asini , che grandissima sete aveva, tratto il capo del capestro, era uscito della stalla. Amet. 48. Nifate similmente era nella sua chiarezza con diligenzia dagli Ermini servato a

mitigare le seti. Petr. cane. 22. 1. Chi non ha l' auro ; o'l perde, Spenga la sete sua con un bel vetro. Cavalc. Discipl. spir. Come l'acqua, che altri ha in mano, non ispegne la sete della bocca, così l'oro in borsa non può tor la sete del cuore. Med. Arb. cr. Fatiche, e lassezze, e fami, e seti tormentose, e crudeli. Alam. Colt. 5. 106. Ne il lucente cristallo, e'l puro argento Per gli erbosi cammin con arte spinti A trar l' estiva sete ai fiori, e all' erbe [ qui per simi-

S. I. Per metaf. vale Ardente desiderio, Avidità di checchessia. Lat. sitis , cupiditas , desiderium . Gr. δίψα, δέεξις , επιθυμία. Dant. Purg. 18. Ed io , cui nuova sete ancor frugava, Di fuor taceva. E Par. 2. La concreata, e perpetua sete Del deiforme regno cen' portava. Coll. SS. Pad. Acciocche per questo veggia manifestamente, che voi in verità abbiate sete di udire. Bern. Orl. 1. 23. 1. O cieca sete, che non sai tu fare Con quei tuoi scrigni, e con quelle tue casse,

E colla chiave, che 'l tesoro serra!

S. II. Morir di sete, Affogar di sete, e simili, significano Avere intensissimo disiderio, o grandissimo bisogno di bere. Lat. siti perire, emori. Gr. δεινώς καταδι-ψάν. Morg. 10. 77. Disse Rinaldo: io affogo di sete . Sen. ben. Varch. 5. 24. E certo mi sarei morto di sete ec. se uno de' miei soldati ec. non mi avesse portato dell'acqua nella sua celata. Boez. Varch. 3. rim. 12. Tantal morto di sete L'acque non pur rimira.

\* SETERIA. Termine collettivo, che abbraccia tutte le mercanzie di seta.

\* SETIFICIO. Neologismo didascalico. L' arte di

preparar la sela per l'uso delle manifatture. \* \* SETINO. Sust. Paramento di seta, raso, dammasco, velluto, e simili . Pr. fior. P. 4. V. 2. pag. 251. Si abborrisce ancora dalle genti di buon gusto il nascondere le colonne sotto i setini, e parati, benchè sontuosi, in occasione di feste; perchè la più bella festa e'l più vago apparato lo fanno esse colla loro nudità, mostrando così più l'avvenenza di loro pro-

porzione. N. S. SETOLA. Propriamente il Pelo, che ha in sul filo della schiena il porco, ma si trasferisce anche ai peli lunghi particolarmente della coda dei cavalli, e d'altri animali. Lat. seta . Gr. xairn . Pallad. Marz. 11. Altri sono che ne' loro androni fanno lacciuoli di setole pendenti. Cr. 10. 38. 2. A una funicella di peli bian-chi di setole di cavallo s' annoda un amo. Vit. Plut. Sicchè in poca d'ora egli lasciò il cavallo senza setole. Franc. Sacch. nov. 75. Ho guadagnato a' miei dì con le setole loro [de' porci] migliaia di lire [cioè: co' pennelli fatti colle setole]. Poliz. st. 1. 30. Già le setole arriccia, e arruota i denti il porco entro il burron.

S. I. Setola dicesi anche la Spazzola fatta di setole di porco per nettare i panni. Buon. Fier. 2. 1. 15. Voi non hadate A quel, che v'è alle spalle, Ch'è carico

di pettini da lino, Di scardassi, e di setola.

S. 11. Setole, si dicono Alcune piccole sconpiature, o fessure, che si producono nelle mani, nelle labbra, nelle palpebre, e spezialmente ne' capezzoli delle poppe delle donne, e cagionano una dolorosa lacerazione. Lat.

scissura, seu fissura papillarum etc.

5. III. Setola, è anche una Sorta di malore, che viene ne' piedi de' cavalli. Cr. 9. 50. 1. Resta a dire ec. della setola, la qual si fa nell' unghia del cavallo, ovvero nel piè. E num. 2. Con la rosetta di sopra si tagli la setola. E num. 5. S' ungano le radici delle setole due

volte il giorno. SETOLACCIA. Peggiorat. di Setola. Lat. ingens seta. Gr. αναιδής χαίτα. Fir. As. 220. Ed eranseli ritte in sul fil della schiena certe setolacce, che non

parevan altro, che spiedi.

SETOLARE. Nettare i panni colla setola, Lat. setis polire. Segr. Fior. Cliz. 1. 3. Va' al barbiere, lavati il viso, setolati cotesti panni, acciocchè Clizia non t'abbia a rifiutare per porco.

\* S. Setolare , Dicesi anche del Fregare , Stropicciare i lavori dorati, o da dorarsi col martello, o pennello di setole di porco. Voc. Dis.

(+) SETOLARE. Add. Setolato, Che ha setole. V. SCULOPENDRA.

SETOLATO. Add. da Sciolare; Nettato colla setola ; e talora anche vale Che ha setola. Cant. Carn. 94. Spago abbiam perfetto, e buono, Da duoi capi setola-

SETOLETTA. Setolina . Benv. Cell. Oref. 52. Si debbe per cotal via nettare colle setolette di por-

SETOLINA. Dim. di Setola; Spazzolino. Benv. Cell. Oref. 42. Prestamente con una setolina infusa in un poco d'acqua spruzzava sopra il detto lavoro. E 52. Oltreche ti sarebbe difficile poi lo spiccarlo colle seto-

+ SETOLONE. T. de' Botanici. Spezie d' erba. V.

EOUISETO .

SETOLOSO. Add. Pieno di setole; Setoluto . Lat. vetosus, hirsutus. Gr. xaunius. Pallad. Marz. 23. Voglionsi scegliere [i buoi] novelli, colle membra quadrate, e grandi, ec. unghie lunghe, e code grandi, è setolose. E altrove: La coda del bue sia setolosa. Ar. Fur. 12. 77. Con qual romor la setolosa frotta Correr da monti suole, o da campagne. Buon. Fier. 5. 2. 12. E quegli occhi di fuoco Soffornati in quegli archi delle ciglia Ispide, e setolose [qui per simi-

SETOLUTO. Add. Setoloso. Lat. setosus, hirtus. Gr. xaumes. Morg. 5. 40. Le braccia lunghe, setolute e strane, E'l petto, e'l corpo piloso era tutto. Ciriff. Calv. 2. 67. Coperto di lana, Cioè della sua barba setoluta, Di variati color, crespa, e canuta. Red. Oss. an. 187. In altri però di questi animaletti ho contati i suddetti pennellini fino al numero di quaranta per banda, essendo quegli delle estremità molto minori, e

meno setoluti di quegli de' mezzi.

SETONE. Laccio, o Corda fatta di setole, per uso di medicare alcun malore de cavalli. Lat. funis ex setis. Cr. 9. 14. 2. Si metta nel petto, e nelle cosce convenienti setoni, i quali continuamente attraggano gli umori per convenevole, e spesso fregamento d'essi setoni. E cap. 16. 1. Quando le dette gangole paiono subitamente crescere ec. incontanente si mettano convenevoli setoni sotto la gola del cavallo, e sufficientemente si menino la sera, e la mattina. E cap. 25. 2. Ancora gli si mettano sotto la gola setoni, acciocchè per gli umori abbiano via d' andar fuori [ il T. ha setones ].

SETOSO. Add. Setoloso . Lat. setosus . Gr. xai-Tries. Cr. 9. 64. 2. Abbiano [ i buoi ] il petto grande, ec. le code lunghe, e setose. Alam. Colt. 2. 54. Sia ritoudo il ginocchio, e sia la coda Larga, crespa, setosa, e giunta all'anche. Menz. sat. 8. D'un setoso cinghial l'ispida testa.

SETTA. Quantità di persone, che aderiscono a qualcheduno, o seguitano qualche particolare opinione, o dottrina, o regola di vita religiosa. Lat. disciplina, factio, secta. Gr. ai eso15. G. V. 4. 21. 1. 11 dello imperadore ec. si mise parte, e dissensione nella Chiesa, tenendo setta contra al Papa. E 7. 58. 2. I quali erano capo della loro setta. E 8. 8. 3. I quali grandi, veggendosi così trattare, s' accostato in setta col colle-gio de' giudici, e notai. Dant. Purg. 22. E i lor dritti costumi Fer dispregiare a me tutte altre sette. E Par. 3. E promisi la via della sua setta. Petr. cap. 9. Te-T. VI.

mistocle, e Teseo con questa setta. Lab. 228. Ha questo nome preso la nuova setta da una gran valente donna ec. che fu chiamata madonna Cianghella. Tass. Ger. 17. 93. Quale ei giusta faria grave vendetta Sul gran tiranno, e sull' iniqua setta.

S. Per Fazione, Congiura . Lat. conspiratio . Maestruzz. 2. 2. Contenzioni, risse, dissensioni, sette, invidie, omicidj ec. Tac. Dav. Perd. eloq. 410. Ben sapete, disse Apro, che io non patirò, che il nostro secolo per questa setta, che voi gli fate contro, si condan-ni senza ragione udita, e difesa.

+ SETTAGONO. Figura di sette angoli, e sette lati. Lat. heptagonum . Gr. έπάγωνον. Libr. cur. malatt. In un pezzo di carta pergamena tagliata in settagono descrivi la sigura del serpentario celeste.

(\*) SETTÁNGOLO. Add. Di sette angoli. Lat. seplangulus . Gr. έπτάγωνος . Segn. Anim. 1. 17. Al quale aggiunto il secondo pari, che è quattro, risulta set-

te, che è figura settangola, e diversa.

SETTANTA. Nome numerale, che contiene sette decine. Lat. septuaginta. Gr. ¿βδομήχοντα. Bocc. nov. 10. 5. Essendo già vecchio di presso a settanta anni ec. in se non ischifò di ricevere l' amorose siamme. Red. Ins. 102. In un solo animale ne contamnio fino a settan-

\*\* SETTANTACINQUE. Nome numerale, che contiene sette decine, e cinque unità. Vit. SS. Pad. 1. 186. Essendo in età di settantacinque anni morì in Isciti, dove era ordinato Prete ec. Bemb. stor. 12. 165. Di cento cavalli grossi ec., settantacinque al conte Guido di Rangone, gli altri a Matteo della Volpe si distribuirono

+ \*\* SETTANTADUE. Nome numerale, che con-tiene sette decine, e due unità. Vit. S. M. Madd. 67. Si racconta nella Passione, che y'andavano de' servi-

dori di quelli settantadue Discepoli.

\*\* SETTANTANOVÉSIMO. Nome numerale ordinativo di nove sopra settanta. Pr. fior. P. 1. V. 1. Or. 7. pag. 220. Essendo al settantanovesimo anno di sua età pervenuto, fu da infermità soprappieso. N.

+ \*\* SETTANTAQUATTRO. Nome numerale, che contiene sette decine, e quattro unità. Vit. Crist. P. N. Comincióe ad andare da Nazaret verso Jerusalem, che vae da settantaquattro miglia, e vae solanato lo Signor del mondo [così il Salvin. negli avvert. La Crusca al-la Voce DA, per Intorno, legge: v' hae ]. + \*\* SETTANTASEI. Nome numerale, che contie-

ne sette decine, e sei unità. Bemb. stor. 9. 127. Come costoro furo in Padova, si fece il conto di quanti gen-tiluomini a sostener l'assedio v'erano, che furono

cento settantasei.

+ (\*) SETTANTÉSIMO. Nome numerale ordinati-vo; Uno, o l'ultimo di settanta. A similitudine. di questa voce si formano le voci Settantunesimo e l'altre. Lat. septuagesimus . Gr. ¿Boounxooros. Salvin. disc. 1. 201. Del resto quello, che alcuni di sopra descritti dal Nazianzeno ec. adducono dal salmo settantesimo ec. in primo luogo è falso.

SETTARIO. Seguace di setta; e per lo più si prende in cattiva parte. Lat. sectæ addictus, factiosus. Red. Vip. 1. 63. Come lo fa giornalmente la più minuta ple-

be di molti protervissimi settarj.
SETTATORE. Seguace. Lat. sectæ addictus, factiosus. Red. annot. Ditir. 79. I Platonici settatori della teología d'Orfeo, stimavano l'anime più pure degli

eroi pigliare corpi celesti.

SETTE. Nome numerale, che segue al sei. Lat. septem. Gr. ¿mīd. Dant. Par. 6. Che gli assegnò sette, e cinque per diece. Petr. son. 80. La voglia, e la ragion combattut' hanno Sette, e sett' anni . Bocc. g. 6. f. 12. Tutte e sette si spogliarono, ed entrarono

in esso.

S. Sette suo, Sette vostro, o simili, modi bassi; che vagliono Suo danno, Vostro danno, Tal sia di lui, o di voi ec. Salvin. pros. Tosc. 1. 522. Se ho colto i fichi in vetta, con pericolo di rompere il collo, sette vo-

SETTEGGIANTE. Che setteggia . Lat. factiosus . Tratt. gov. fam. 84. Setteggiante non regge la repub-

blica, ma straccia, divide, e guasta.

SETTEGGIARE. Far setta. Lat. sectam inire. Gr.

αίζεσιν μετιένα. Μ. V. 1. 43. Anzi cominciarono a setteggiare, e volere cacciare l' uno l' altro.

SETTEMBRE. Il settimo mese dell' anno secondo gli astronomi. Lat. september. Gr. μαιμακτηριών, σεπτέμ-Botos. Dant. Iaf. 29. Qual dolor fora, se degli spedali Di Val di Chiana tra'l Luglio, e'l Settembre, E di marenma, e di Sardigna i mali Fossero in una fossa tutti insembre. G. V. 9. 9. 1. Nel detto anno all' uscita di Settembre lo'mperadore si parti da Losanna con

sua gente. SETTEMBRECCIA. V. A. Autunno. Lat. autumnus, tempestas autumni. Gr. οπώςα. M. Aldobr. Se la settembreccia tien della natura della state, siccome di caldo, si val meglio a darla di notte. E altrove: Lo malinconoso è freddo, e secco, ch' e' sembra vile alla

settembreccia

SETTEMBRESCA. V. A. Settembreccia . Lat. autumnus, tempestas autumni. Gr. οπώςα. M. Aldobr. Sappiate, che queste pistolenze avvengono più nel-

la settembresca, che nell'altre stagioni dell'anno.

SETTEMBRIA. V. A. Settembreccia. Lat. autumus, tempestas autumni. Gr. οπώςα. G. V. 11. 71. 3. Gli ambasciadori d' Inghilterra per lo Re promisono i gaggi ec. e la venuta del Re in persona alla settem-

(\*) SETTEMBRINO. Add. Di Settembre, Attenente a Settembre; e parlandosi di vino, vale svigarita. Salvin. disc. 2. 499. Il vino, che è stato alla prova de' rigori del verno, e de' calori della state, piglia in questo mese la qualità, come noi diciamo, di settembrino, cioè di svigorito, e passato.

SETTENARIO. Add. Di sette. Lat. septenarius . Gr. επτάς. Mor. S. Greg. Il numero settenario appresso i savi di questo mondo è tenuto perfetto per certa loro ragione, cioè, perchè si compie per lo primo pari, e per lo primo casso; il primo casso sì è

Tutte quelle virtù, che Cristo restrinse in questo tuo

tanto nobile settenario ec.

\* SETTENNALE. Add. Di sette anni. Cocch. Anat. Questa vostra onorata gioventu è venuta spontaneamente a servirvi nella settennale assistenza ai vostri in-

SETTENTRIONALE. Add. Di Settentrione. Lat. septemtrionalis . Gr. agxxixos. Dant. Purg. 1. O Settentrional vedovo sito. Cr. 1. 3. 2. I venti Settentrio. nali sono freddi, imperocche passano sopra i monti, e le fredde terre di molte nevi. Red. Ins. 45. Nulla contro di quella provano l'esperienze fatte in Danimarca, per essere i paesi Settentrionali in ogni tempo privi affatto di scorpioni

+ SETTENTRIONE. La Plaga del mondo sottoposta al Polo Artico, o alla Tramontana. Lat. septemtrio, Septemtriones. Gr. dextos. Dant. Purg. 4. Per la cagion , che di', quinci si parte Verso Settentrion. E 30. Quando 'l Settentrion del primo cielo, Che ne Occaso mai seppe, ne Orto ec. Fermo s'affisse [ qui metaf. per li sette luminari dei candelabri, de quali vedi il Cant. 29. ]'. Petr. son. 26. Nel Settentrione Rotava i

raggi suoi lucente, e bella . G. V. 9. 64. 1. Apparve

una stella cometa di verso Settentrione.

\* SETTEPARI. T. degli Anatomici. Aggiunto de' Nervi, che ricevono la loro origine dal cervello, e discendenda per la spinale midolla, si propagano all'universale del carpo

+ \* SETTESILLABO. Che è di sette sillabe. Uden. Nis. 3. 46. Moltissimi versetti settesillabi della tragedia ec. sono molto più gravi, e numerosi, che non sono gli

undicisillabi delle commedie ec. + \*\* SETTILE. V. L. Da segare. Lat. sectilis. Pallad. Febbr. 25. Di questo mese si semina il porro,

il quale se vorrai settile, cioè da segare ec.

SETTIMANA. Spazio di sette giorni. Lat. hebdomas, hebdomada. Gr. εβδομάς. Bocc. nov. 65. 2. Esse stanno tutta la settimana rinchiuse, e attendono alle bisogne familiari. Vit. S. Gir. 11. Per tutta la settimana così affriggendomi ec. la mia celluzza avea in odio. Bern. Orl. 3. 7. 54. Mai non entrava settimana, o usciva Senza vicissitudine, o divario.

S. Settimana santa , diciamo l' Ultima settimana della Quadragesima. Salvin. disc. 2. 362. Dubbio egli è a questa stagione convenientissimo della settimana, che precede quella, che gran settimana, e settimana penosa dagli antichi, da noi comunemente santa s' appel-

SETTIMANO. Add. Settimo. Lat. septimus, septimanus . Gr. έβδομος. Tac. Dav. Germ. 372. Il Danubio ec. sino con sei hocche sbocca nel mar maggiore, la set-

timana inghiottiscon paludi.

SETTIMO. Nome numerale ordinativo. Lat. septimus . Gr. εβδομος . Dant. Inf. 25. Così vid' io la settima zavotra Mutare, e trasmutare. E Par. 28. Sovra seguiva il settimo si sparto Già di larghezza. Vit. SS. Pad. 1. 167. Lo settimo [pericolo] fu che navigando per uno stagno ec. venne un vento grandissimo, e gittocci ec. Red. Ins. 74. Molti esempli se ne trovano in Virgi-

lio, ma particolarmente nel settimo dell' Eneide.

SETTINA. Quantità numerata, che arriva alla
somma di sette. Franc. Sacch. nov. 148. Si chiameranno quelli delle settine, e fiano una brigata, che cari-cheranno pur li mercatanti. E appresso: Le settine si cominciarono a ragunare, e fare l'estimo, e le prestanze. Cron. Morell. 295. Fra questo tempo si muiò la prestanza per settina, e per gonfalone [ in questi esempi è numera de' ministri delle prestanze].

SETTO. V. L. Add. Diviso , Separato . Lat. sectus, divisus. Gr. έσχισμένος, μερισθείς. Dant. Purg. 18. Ogni forma sustanzial, che setta È da materia, ed è con lei unita, Specifica virtude ha in se collet-

\* \* S. Setto, Diaframma, Setto traverso, T. degli Anat. Parte musculare del corpo che serve alla respirazione, e divide la cassa del petto da quella del ven-

tre inferiore . Pasta . SETTORE. Termine Geometrico. Figura piana triangolare compresa da due semidiametri del cerchio, e un arco di circonferenza . Lat. sector . Gr. Touevs . Gal. Macch. sol. 161. Essendo il triangolo ec. minore del settore.

\* S. Settore, T. degli Astronomi. Nome d' uno Stru-

mento astronomico.

\* S. Settore, per Tagliator di cadaveri, Notomista.

Sacc. rim.

SETTOTRASVERSO. Pannicolo muscoloso, che divide la cavità del petto dalla cavità del ventre inferiore . Lat. septum transversum , diaphragma . Gr. dia-

SETTUAGENARIO. Che ha settanta anni. Lat. septuagenarius. Gr. έβδομηχονταετής. Red. Vip. 1. 72. Un vecchio ancora settuagenario non ebbe mai sete, e si mangiò in un mese, e mezzo più di novanta vipere

prese di state, ed arrostite. SETTUAGESIMO. La terza Domenica avanti la Quaresima . Lat. septuagesima. Gr. έβδομικοςή . Maestruzz. 1. 87. Dalla Settuagesima infino all' ottava del-

la Pasqua per la comunione Pasquale.

† \* SETTUPLO. Sette volte maggiore, Una delle
specie della proporzione. Gal. Comp. 2. Prolunghisi
occultamente essa linea A. B. sino in C. e misurate in esse altre linee quante ci piaceranno eguali alla A B. e sieno nel presente esempio altre sei; sicchè A C. sia settupla di essa A B. è manifesto, che ec. E 3. Ora.. avendoci prima immaginati due numeri l'uno settuplo dell'altro quali sieno v. g. 140. e 20. costituiscasi lo strumento ec.

SEUDOMANTE. Falso indovino. Min. Malm.

(\*) SEUDOROMITO. Romito falso, finto, cattivo. Lat. falsus anachoreta . Gr. \200625 e'gnuitns . Buon. Fier. 4. 4. 5. Vero romito è questo, E non seudoromito, e non ipocrito, Ma benigno, e pietoso, ed ospi-

(\*) SEVECCHIME. Spezie di crba. M. Aldabr. P. N. 46. Fa' cuocere in acqua polipodio, sevecchime,

epitimo, cuscute, agarico, radici di finocchio. SEVERAMENTE. Avverb. Con severità. Lat. severe. Gr. augneûs. But. Per si fatto modo parli a tua posta, cioè si bene, si sentenziosamente, e severa-mente. S. Agost. C. D. Li quali severamente si fos-

sono partiti per tutte le loro cupiditadi.

SEVERARE, e SEVRARE. V. A. Scevrare, Separare. Lat. separare. Gr. χωρίζειν. Bemb. pros. 1. 22. Fu in queste imitazioni, come io dico, molto me-no ardito il Petrarca; pure usò gaio, e lassato, e se-vrare E pros. 2. 62. Dove incontra disse il medesimo poeta, piuttosto, che contra, e sface molte volte uso, e sevri alcuna siata. E pros. 3. 113. Siccome quelli, che severare in vece di separare dicevano [ parla degli antichi ]

SEVERISSIMAMENTE. Superl. di Severamente. Lat. severissime. Gr. augneotata. Omet. S. Greg. Non percoterebb' egli la superbia del servo, e severissimamente punirebbe! Borgh. Col. Lat. 418. Questi, come traditori, furono severissimamente sin alla morte perseguitati, e ne' patti della pace co' Cartaginesi i primi richiesti per gastigargli, com' e' feciono

severissimamente.

SEVERISSIMO. Superl. di Severo. Lat. severissimus . Gr. αυς ηγότατος . Mor. S. Greg. Aucora teme di ricevere degna pena da quel severissimo giudice. Coll. SS. Pad. Che fosse migliore la misericordia sua,

che non era la severissima asseguizione del comanda-mento d'Iddio. +SEVERITÀ, ed all'ant. SEVERITADE, e SEVERI-TATE. Astratto di Severo. L'Operazione di chi è Severo; Rigore. Lat. severitas, savitia. Gr. antiveta, applitus. But. Par. 4. 2. Severita è ginstizia senza misericordia. Albert. cap. 44. E la severità una virtude, che costrigne le 'ngiurie con convenevol tormento. Bocc. nov. 78. 2. Mi pare che alquanto trafitto v' abbia la severità dell' offeso scolare. Cavalc. Frutt. ling. Lentamento dell' ossesso scolare. Cavalc. Frutt. ling. Lentamente procede la divina severità, ma poi ricompensando lo ndugio, maggior pena da. Fr. Iac. T. 4. 28. 14. Nulla ver me tengo severitade.

SEVERO. Add. Che usa severità, Rigido, Aspro. Lat. senerus, asper, rigidus. Gr. αυς ηρός, απότομος, ακειβοδίκαιος. Βοες. nov. 77. 44. La tua severa
rigidezza diminuisca questo solo mio atto. Dant. Inf. 24. O giustizia di Dio quanto è severa, Che cota' colpi per vendetta croscia. E Par. 4. E fece Muzio alla sua man severo. Petr. canz. 39. 6. E sento ad ora ad or venirmi al cuore Un leggiadro disdegno aspro, e severo . Pass. 9. L' uomo giudichi sè medesimo col giudicio della penitenza, acciocchè Dio nol giudichi colla severa, e aspra giustizia. Tac. Dav. ann. 2. 47. Cassar vecchi capitani, e severi tribuni, e mettervi suoi cagnotti, o cerne.

S. I. Stare in sul severo . V. STARE. \*\* S. II. Severo, per Aggiunto che si dà agli studi delle scienze che richieggono molta astrazione di mente. Grave, Serio, Arduo. Filic. Rim. png. 154. (Son. Poiche ec. ) Coglieste voi d'ogni dottrina il siore Nel quarto lustro, e i tanto gravi, e tanto Severi studj a raddolcir col canto V' inebriaste del Castalio umore. N.

SEVIZIA. V. L. Crudeltà . Lat. sævilies . Gr. απήveia . M. V. 2. 61. Chi si crederebbe questa sevizia trovare tra' sieri popoli delle barbare nazioni ec.

SEVO. Grasso rappreso d'alcuni animali, che serve per far candele. Lat. sevum. Gr. 5έας. Fav. Esop. Ragazzina del sottocuoco, facitor di candele di sevo. Cr. 1. 10. 3. Prendasi di pece liquida quella quantità, che piacera di torre, e altrettanto di sugna, o di sevo . E 5. 1. 10. S' impiastrino d'argilla viscosa, o con sevo, o con olio, o con freddo unguento s'unga la corteccia

\* SEVO. Coll' E larga. Add. V. L. Crudele, Barbaro, Inumano. Franc. Sacch. rim. Seva morte. SEVRARE. V. A. V. SEVERARE.

SEVRO. V. A. Scevro . Lat. separatus . Gr. xweto Seis. Bemb. pros. 3. 113. Perciocche in vece di ec. ingombrato ec. essi alle volte dissero ingombro ec. c

di separato, sevro.

(\*) SEZIONE. Tagliamento, Divisione. Lat. sectio. Gr. 70un . Gal. Sagg. 295. Così l'ellittica, nascendo dalla sezion del cono, e del cilindro ec. Red. lett. 1. 205. Fuoco appresso i geometri significa quel punto de-terminato nell'asse delle sezioni del cono, al quale,

(\*) S. I. Per Parte di trattato . Salvin. disc. 2. 191. È famoso il parer d'Aristotile alla sezione trentesima, quistione prima de' suoi problemi.

\* S. II. Sezione di un fiume, dicono gli Idraulici a quel piano pressoche verticale, o perpendicolare alla corrente, da cui si suppone esser segato un fiume dalla superficie al fondo dell'acqua, o dall'una all'altra sponda.

\*\* §. III. Sezione, T. de' Mil. La metà d' un drap-pello. Questo scompartimento non ha luogo, che nelle evoluzioni; ne' quartieri chiamasi Squadra. Grassi.

\*\* S. IV. Sezione, Piano. T' di Marineria. Sezio. ne di una nave a traverso della sua larghezza. E la figura risultante in un piano verticale, dal quale s'intenda tagliata di traverso nella sua maggiore larghezsa. Stratico .

\* SEZO. Ultimo. Voce oggi affatto disusata, sebbene frequente negli antichi Scrittori. Matt. Palmi Già sarebbe perduta la prima dottrina quando fosse acqui-

\* SEZZAIAMENTE. Voce oggi fuor d'uso. Ultimamente, In ultimo luogo. Stor. Semif. 45. Sez-zaiamente dico, che fino che averò fiato, mai condescenderò allo arrendermi, con fermo proponimento di

voler libero morire, o libero vivere.

+ SEZZAIO. Voce oggi fuor d'uso. Add. Sezzo,
Ultimo. Lat. ultimus, postremus. Gr. υςατος, εσχατος. Dant. Par. 18. Diligite justitiam primai Fur verbo, e nome di tutto 'l dipinto, Qui judicatis terram
fur sezzai. Bocc. nov. 73. 21. Ma per certo questa fia la
sezzaia, che tu ci farai mai. G. V. 12. 8. 19. Fu la
nrima. e sezzaia che dovea fare in Firenze. Onidi prima, e sezzaia, che dovea fare in Firenze. Ovidi. Pist. Or volesse Iddio, che quella notte, che fu dinanzi a quella, mi fosse statu la sezzaia. Vit. Bart. 47.

Questo è il sezzaio manicare corporale, che noi faremo insieme. Tass. Ger. 20. 77. Da i primieri a' sezzai di voce in voce Passa il terror, vanno i dolenti avvi-

si. + SEZZO. Voce oggi fuor d'uso. Add. Sezzaio, Ultimo. Lat. extremus, novissimus, ultimus. Gr. υςε905, νεώτατος, εσχατος. Τας. Dav. 1. 11. Chieggiamo piuttosto perdono, non insieme, ma quelli i primi, che colpammo i sezzi. E stor. 3. 305. I primi all' affrontare rimasero sezzi al fuggire. Alam. Colt. 5. 108. Più a dentro cacci, Quando zappa il marron, ch'è'l sezzo schermo Contro al secco calor del Sirio ardente. Buon. rim. 46. Or peggio è al sezzo strale La ripercossa, che'l mio primo male.

† S. Da sezzo. Voce oggi fuor d'uso. V. DA SEZ-ZO.

\* SFACCENDATISSIMO. Sup. di sfaccendato. Al-

leg. Sfaccendatissimo lavaceci.

+ SFACCENDATO. Add. Contrario d'Infaccendato, Che non ha faccende. Lat. otiosus, solutus curis. Gr. σχολαίος. Fir. Trin. 1. 1. Ella bella alle man d' una vedova: voi giovane, e sfaccendato. Alleg. 149. Accuserete la foga de capricci, che voglion venire otta catotta agli uomini sfaccendati miei pari. Tac. Dav. ann. 14.200. Queste cose dicevano, e credevano gli sfaccendati. Sen. ben. Varch. 4. 23. Non ti parrebbe, che la luna, posto ancora che fusse un pianeta sfaccendato, che senza nulla fare corresse di qua, e di la, dovesse essere con meraviglia guardata? [ qui figuratam. Lat. otiosus, inutilis. Gr. ἀργός, ἀχριζος]. Lasc. rim. burl.
3. 316. Or ch'io non dormo, e sono sfaccendato,
Tuttavía penso, e giammai non rifino: Ma ec.

+ \* SFACCETTARE. T. de' Gioiellieri, ed altri.

Tagliare a faccette; Affaccettare . Bracci Appar. Piedestallo ed imbasamento sfaccettato negli angoli. Bellin. disc. 1. 16. Così fa .... il segatore con la sega nel far assi delle sue travi, e il gioielliere con la ruo-

ta nello sfaccettar le sue gemme ec.

\* SFACCETTATO. Add. da Sfaccettare. V.

\* SFACCETTATURA. Lo sfaccettare, e La parte sfaccettata. Bracci Appar. Picdestallo ed imbasamento sfaccettato negli angoli, dalle quali sfaccettature quat-

tro festoni ec. pendeano.
SFACCIAMENTO. Sfacciatezza. Lat. impudentia. inverecundia. Gr. αναίδεια, αναισχυντία. Com. Purg. 23. Andranno si disoneste, e si sfrontate nell'abito del corpo, che sia bisogno, che li frati, e li religiosi interdicano loro, e divietino quello sfacciamento. Salust. Iug. R. Pur vinse lo sfacciamento di Bebio. Cavalc. Pungil. La seconda cosa, che ci mostra la gravezza di questo peccato, si è considerare il suo sfac-ciamento, e ardire. E Frutt. ling. Nella settima parte dico, che è una confessione, con isfacciamento, e dissoluzione. S. Grisost. Ma questo cotale confessare veramente viene da una disperazione, o da una insensibilità, e sfacciamento, che la persona non teme vergogna .

+ SFACCIATACCIO. Peggiorat. di Sfacciato . Lat. perfrictæ frontis homo. Gr. ανασχυντότερος. Fir. Luc. 4. 1. E' mi guarda anche, sfacciataccio. Ner. Sam. 9. 29. Passa soletta in quelle spiagge erbose Dove vive Casten contento e lieto Con quella sfacciataccia ec.

+ SFACCIATAGGINE. Sfacciatezza. Lat. impudentia, inverecundia. Gr. avaideia, avaio zuvria. Salvin. Spin. 5. 9. lo sto pur a pensar, s'egli è vero, che tanta sfacciataggine possa trovarsi in chi abbia pur forma d'uomo. Tac. Dav. stor. 2. 296. Mosse riso la sua sua siataggine d'agguagliarsi a Trasea. Ner. Sam. 11. 53. Briccon, Silvera disse, a coprir vatti Se non vuoi ch' io ti dia la ricordanza Della tua sfacciatag-

SFACCIATAMENTE. Avverb. Con isfacciatezza. Lat. impudenter, inverecunde. Gr. αναιδώς, αναιοχύντως . M. V. 8. 17. Molto sfacciatamente, e con grande arroganza ec. domandarono aiuto di gente d'arme a quello assedio. Pass. 174. È uno secondo bene, che ec. gittando gli occhi a terra vergognosi, non difendiamo il male sfacciatamente. Albert. cop. 25. Molto è meglio nascondere in tenebre la cosa viziosa, che sfacciatamente divolgar quello, che è da incolpare. Cavalc. Frutt. ling. Grande adunque è la potenza d'Iddio, il quale spesso perdona, e grande in verità è la nostra sconoscenza, così sfacciatamente offendere il nostro pietoso padre Iddio.

SFACCIATELLO. Dim. di Sfacciato. Libr. Son. 16. Don sfacciatel, ch' hai più veli 'n sugli occhi, Che non ha'n sulle spalle Monna Pagola. Alleg. 24. Forse che gli adulteri sfacciatelli non si son impadroniti del significato, e della pronunzia delle parole?

SFACCIATEZZA. Astratto di Sfacciato. Lat. impudentia, inverecundia. Gr. avaideia, avaio xuvria. But. Inf. 32. 1. Col capo rivertato a denotare la sfacciatezza d'alquanti. E altrove: Qui dimostra l'autore letteralmente che l'ardire, e la timidezza i d'anostra nella fronte, imperocchè lo levare significa ardire, e lo calare paura, e così la vergogna, e la sfacciatez-za. Dant. Conv. 185. Nobiltà si può credere il lor chiamare, siccome viltà, e innobiltà la sfacciatezza.

\*\* SFACCIATISSIMAMENTE. Superl. di Sfacciatamente. Pr. fior. P. 4. V. 2. pag. 240. Benchè sia un'opera scritta ex professo sfacciatissimamente contra di noi Cattolici, con tutto ciò per opporsi a' Calvinisti v' inserisce anche moltissime cose in nostro favore. N.

SFACCIATISSIMO. Superl. di Sfacciato. Lat. impudentissimus, impudenter, impudens, Plaut. Gr. αναι-σχυντότατος. Sen. ben. Varch. 4. 38. Egli è meglio ec. che costui ec. quelle lettere, le quali meritava, che gli fussero scritte negli occhi, porti per tutto in quella sua sfacciatissima fronte segnate. Red. Esp. nat. 17. Il che veduto dallo scaltrito sfacciatissimo ciurmatore,

volle cautamente salvarsi. SFACCIATO. Add. Senza faccia, cioè Senza vergogna, Non curante di vergogna, Sfrontato. Lat. impudens, inverecundus, temerarius, audax. Lat. Gr. avai-On's. But. Purg. 23. 2. Chi non si vergogna, si dice sfacciato, imperocchè nella faccia stanno li segni della vergogna, cioè nella fronte, che s'abbassa, e negli occhi, che si calano, e nella faccia tutta, che si china alla terra, quando l'uomo si vergogna. Bocc. nov. 23. 13. Ma egli è stato sì ardito, e sì sfacciato, che pur ieri mi mandò una femmina in casa con sue novelle. Petr. son. 107. Putta sfacciata, e dove hai posto spene! Ovid. Pist. Ancora se' stato sì sfacciato, che sopra li tuoi ricciuti capelli hai posta l'ornata ghirlanda della tua donna nuova . Franc. Sacch. nov. 66. Pensando, che quelle sfacciate, quelle puttane ec. abbiano avuto tanto ardire ec.

S. Sfacciato, si dice anche il Cavallo, che abbia per lo più nella fronte una pezza bianca. Bern. Orl. 2. 16, 60. Balzan, sfacciato, e bionda coda, e chiome.

+ \* \* SFACCITUDINE. Voce poco usata. Sfaccia-tessa. Caro Apol. Bur. pag. 193. Così de' costumi,

quel che s' ha più tosto da pensare, o che la vanità, la malignità, la mordacità, l'invidia, la bugia, la sfaccitudine non siano vizii: o che voi ec. Amati.

+ (\*) SFACIMENTO. Lo sfare, Disfacimento. Lat. destructio. Gr. avaoxeuri. Stur. Semif. 72. Non truovo di qual lignaggio ella si fosse, per esser quelle me-morie con lo sfacimento di quella terra ite alla malora. E So. Nello tempo di quello sfacimento e appianamento, che per gli Fiorentini della Rocca di quella terra si facea ec. Pros. Fior. 7. 240. Considerando saviamente da quanti accidenti, ec. possa dependere lo sfacimento, e la morte dell' individuo.

SFALDARE. Dividere in falde.

+ S. E neutr. pass. Salvin. disc. 2.55. L'altre, che egli non vede, e che vere sostanze sono, onde quelle immagini, come sottili spoglie, si partirono, e sfaldanon può di leggiero immaginare.

SFALDATO. Add. da Sfaldare. Lat. dissectus. Gr. διασχισθείς. Buon. Fier. 2. 4. 18. Quell' eran, signor mio, di più monete Le miserabil teste scorticate,

Sfaldate, tose, stronze, sdottorate.

(\*) SFALDELLARE. Affaldellare, Ridurre in faldelle. Il Vocabol. nella voce Affaldellare.

(\*) S. Per Istritolare, Sfarinare. Lat. comminuere, deterere. Gr. συντείβειν, αποτείβειν. Red. lett. 1. 141. In questo luogaccio vi si raduna una certa poltiglia bianca, che rasciutta si sfaldella

\* SFALDATURA. T. di varie Arti. Lo sfaldarsi, e

Le cose che si sfaldano.

S. I. Sfaldatura , o Sfogliame, T. di Magona. Piccole aperture, che si veggono nel ferro, quando non è stato ben fabbricato.

\* S. II. Sfaldatura di polso, T. de' Macellaj. Quel-

la paletta, che resta attaccata alla spalla. SFALLARE. Sfallire. Lat. aberrare. Gr. αποπλαvao Sai. Tratt. Segr. cos. donn. Vivono in timore di potere sfallare la strada, conforme altre volte la sfalla-

+ SFALLENTE. Add. da Sfallire; Che sfallisce, Errante . Lat. aberrans. Gr. Siauagravov . Rini. ant. P. N. Inghilfr. Li qua' devriano onore mantenere, E fermi stare in alto paraggio [cioè: parentado dal provenzale parage], Son più sfallenti [l'ediz. di Venezia 1819. nel Parnaso Vol. 1. a pag. 193. legge: Que', che desiano onore mantenere ec. ].

+ SFALLIRE. Errare, Far male il conto. Lat. aberrare. Gr. άποπλανασθαι. Sagg. nat. esp. 18. Quando mai nel novero di molte vibrazioni una se ne sfallisca. Salvin. pras. Tosc. 1. 183. Porta seco dalla nascita, come necessario corredo, lo sbagliare, e sfal-

lire [così legge il Vocabol. alla voce SBAGLIARE].
SFALSARE. Scansare; termine della scherma, e di altri esercizi; e vale Render falsi scansando li colpi dell'avpersario. Dis. Calc. 9. In oltre non potrà egli con le braccia sfalsare i rincontri, che con gl' Innanzi farà, se non sarà esercitato in maneggiar l'armi.

SFAMARE. Disfamare, Trar la fame, Satollare, Saziare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. saturare, cibo explere. Gr. χορτάζειν, ευωχείν. Ar. rim. 25. Ε l'altro fe Diana Sfamare i cani suoi del proprio fianco . Bern. rim. 1. 9. Onde abbiano a sfamarsi le brigate. Buon. Fier. Introd. 3. Ma quando ascolterem Quell' esca apparecchiar, Che ci debbe sfa-

mar ec.

§. Per metaf. vale Sasiare, Contentare qualsisia appetito, o desiderio. Lat. satiare, explere. Gr. xogeiv . Stor. Pist. 174. Quando furono così sfamati di loro, stettono cheti, e non dimandarono più neente. Fr. Giord. S. Pred. 29. Alcuno di loro tiene castità ec. ma ec. sì il fa per potersene più sfamare . F. Iac. T. Amore infiamma, e d'amar sempre brama, Amor d'amar non

sfama. Morg. 22. 184. O Macon disse, ben ti puoi

(\*) SFAMATO. Add. da Sfamare; Satollato. Lat. saturatus. Gr. xarandews. Segn. Crist. instr. 3. 20. 19. Per riceverne in premio quella rifezione beata, che ci renderà sempre sazj, e non mai ristucchi, anzi nè anche sfamati

+(\*) SFANFANARE. Struggere, Disfare, Consuma-re. Lat. perdere, perimere, absumere. Gr. καθαιράν, αποκύειν. Bern. Catr. Costui ha denti da mangiar le ghiande, E'n quattro volte e' l'arà sfanfanata. Buon. Tanc. 1. 1. Ma tu se' sempremai sulle billére, E i' mi sento sfanfanar d'amore. Salvin. ivi : Sfanfagare, di-

vampare

SFANGARE. In signific. att. e neutr. Camminar per lo fango, Trapassare scalpitando il fango. Lat. per coenosa pergere . Matt. Franz. rim. burl. 2. 252. Da prima trattenetelo pian piano Fin quasi a mezza posta, acciò la lena Gli duri, e sfangar possa ogni pantano, E 3. 102. Ma chi investisce, e sfanga pe pantani, E imberciator valente sopra tutti.

S. Sfangare, vale anche Uscir del fango, E per metaf. vale Uscire destramente degl' imbrogli, Superare le dissicoltà in qualche affare. Lat. rerum discrimina vincere. Pataff. 6. Or lima, e or vendemmia, e

or ti sfanga

SFANGATO. Add. da Sfangare; Uscito dal fango. Tac. Dav. vit. Agr. 397. Conciossiachè l'esser tanto camminati, usciti di tanti boschi, sfangati di tante paludi, che paion belle cose, e prospere, vi tornerebbono, se suggiste, pericolosissime.

\* SFARDARE. Voce bassa. Smascherare; Manifestare l'altrui malizia, o difetti. Sacc. rim. Che sghignazío fu quel che allor s'ud, E quanto il cospetton restò

SFARE. Disfare. Lat. consumere, corrumpere, destruere. Gr. λυμαίνεσ Sat. Petr. son. 132. Veggio, penso, ardo, piango, e chi mi sface Sempre m' è in-nanzi. E canz. 18. 3. Dunque, ch' i' non mi sfaccia Si frale oggetto a si possente foco, Non è proprio valor, che me ne scampi. Bocc. canz. 5. 3. Gia mi consumo amando, e nel martire Mi sfaccio a poco a poco. Dant. rim. 20. Non pianger più, tu se' già tutto sfatto. Amm. ant. 38. 5. 9. L'alte case spesse volte sono dalle tempestadi percosse, o da ventura sfatte. Cavalc. Med. cuor. Porta tanto impazientemente, quando la sua scrittura, o dipintura gli sia non solamente sfatta, ma biasimata. Franc. Barb. 147. 10. Così guerra istrugge, e isface, Come cresce, e rifa pace. But. Purg. 17. 1. Si fece tale, quale la bolla, che si sfa. SFARFALLARE. Forare il bozzoto, ed uscirne

ri i bachi da seta divenuti farfalle. Salvin. pros. Tosc. 1. 108. Non vorrei far come le cicale, che, come dice Plinio, sfarfallan di notte [ qui per similit. ].

S. Per Dire farfalloni. Lat. errare loquendo; loquendo errata committere. Gr. φλυαφείν. Malm. 8. 29. Pur vo' contarven' una solamente, Ch' è vera; nè crediate, ch' io sfarfalli.

\* \* SFARFALLATO. Aggiunto del frumento che

sia tacco dagl' insetti . Gagliardo .
\* SFARFALLATURA. T. de' Naturalisti . L'azione dello sfarfallare. Cest. lett. Cominciano a diventare livide, ed a passare il tempo della loro sfarfallatu-

(\*) SFARFALLONE. Lo stesso, che Farfallone. Red. lett. 1. 133. Ho detto vescovo con cognizione di causa, e non ho detto nè uno sfarfallone, ne uno sproposito.

SFARINACCIÁRE. Sfarinare. Pataff. 3. Non met-

ton leppo, e l' uva sfarinaccia.

SFARINACCIOLO. Add. Che sfarina. Pallad. cap.

5. È da scegliere il campo grasso, e sfarinacciolo, che

richiede poca fatica

+ \* SFARINAMENTO. Disfacimento di checchessia ridotto come in farina. Del Papa Nat. um. secc. 115. E chi sa che la materia di cui son formate ec. non sia in gran parte una limatura dei medesimi sferici corpicelli ec. un certo sfarinamento, il quale poscia unendosi ec.

SFARINARE. Disfare in farina, o Ridurre in polvere a guisa di farina; e si usa in signific. att. neutr. e neutr. pass. Lat. in pulverem resolvere. Gr. aua90vav. Art. Vetr. Ner. 5. 76. Si macini sopra porfido con macinello pur di porfido al solito, che si stritolerà, e

sfarinerà come fusse zucchero raffinato .

SFARINATO. Add. da Sfarinare. Lat. in pulverem resolutus . Gr. aµa9ov3av . Pallad. Sett. 14. Altri tol. gono tre de' suo' pomi, e incontanente scossa, e lavorata la terra, e secca al sole, e quasi sfarinata, e grassa [ il T. ha prope cribrata ]. Buon. Fier. 5. 4. 8. O si ver fatti all'uggia, sfarinati, Imporrati, intarlati, Stritolandosi in polvere si sfanno (parla di legnami). Soder. Colt. 37. Ne' luoghi renisti, e dove sia tufo sfarinato ec. si possono lasciare [ le viti ] un po'più presso a terra.

§. I. Sfarinato, è anche Aggiunto d'alcune Frutte, che non reggono al dente, come pere, mele, o simili, le quali sogliono essere anche scipite; e d'ogni Colore

sbiancato, e pallido.

§. II. E per similit. Fir. nov. 8. 298. Lo facessero per mantenerli nella loro sfarinata mellonaggine.

+ \* SFARZACCIO . Accrescit. di Sfarzo . Bell. Bucch. 124. Lo sciupinio, lo scialo, lo sfarzaccio Da qual-

sivoglia gran signorazzaccio.

+ SFARZO. Pompa, Gnla, Magnificenza. Segn. Mann. Magg. 16. 4. Tanti altri Idoli, che in te sono, massimamente e di spietatezza verso i poveri, e di sfarzo verso i plehei (qui par che significhi piuttosto Fa-

sto, o Disprezzo).

\* SFARZOSAMENTE. Con isfarzo; Sfoggiatamente . Accad. Cr. Mess. Per affettare sfarzosamente una

certa superiorità.

+ \* SFARZOSITA . L'essere sfarzoso , Magnificenza . Bell. Bucch. 211. Perchè vo' siete in paragon di noi Quanto a sfarzosità gatte pelate, E da stimarsi tutte insieme manco ec.

SFARZOSO. Magnifico. Salvin. pros. Tosc. 1. 284. Fa ciò magnificenza presso a' Greci, e Latini, e gli

strascichi son sempre sfarzosi, e magnifici.

SFASCIÁRE. Levar le fasce; Contrario di Fasciare. Lat. fasciis exuere, fascias tollere. Gr. απροσπαργανεν. Libr. segr. cos. donn. In quella maniera, che si fasciano, e si sfasciano i fanciulli. Cronichett. d' A-mar. 96. Si lascio medicare, e poiche fu messo al letto si sfasciò, e mise le mani nelle fedite, e mori per lo sangue, ch' egli perdè . Franc. Sacch. nov. 156. Torno al suo magistero, e sfascio la fanciulla. Cant. Carn. 58. Chi lo sfasciasse allora, e' non c' è grascia, Che, non facesse la marza appiccare.

+ S. Per similit. si dice del Togliere via una cosa, che circondi checehessia, come del Dislegare le gioie, del Rovinare, e Abbattere le mura d'una terra ec. Varch. stor. 7. 171. Ma non molto dipoi smantellarono, come si dice oggi, cioè sfasciarono la città di muro. Bera. Orl. 1. 16. 22. E proprio il colse sotto la corona Della qual tutta la testa gli sfascia. Benv. Cell. vit. Ch' io le dovessi [le gioic] tutte sfasciare dell' oro, in.

che ell' erano legate.

+ SFASCIATO. Add. da Sfasciare. Fior. S. Franc. Vol. 2. pag. 152. [ Bol. 1817. ] Lieva la fascia della piaga, e benedicelo... e poi colle sue mani sì lo ri-fascia ec. Va poi costei la mattina per trarre il figliuo-

lo del letto, e trovollo sfasciato, e guardalo; e trovalo si perfettamente guarito ec.

S. Per similit. Borgh. Orig. Fir. 305. In parte rovinato [il circuito] e quasi tutto sfasciato, e la città tut-to sottosopra malcondotta. E Fir. disf. 261. A città pure sfasciata di mura, non che al tutto spianata ec. era veramente di soperchio . Benv. Cell. Oref. 123. Pi-

glisi la forma, che si sarà sfasciata da que' mattoni.

\* SFASCIATRICE. Sust. femm. Che sfascia, e qui
che slega, scioglie, o debilita. Salvin. Teogn. Sete membra sfasciatrice e dura ebrietà . E inn. Orf. Eu-

menidi ec. sfasciatrici di membra.

\* SFASCIATURA . T. de' Legnainoli , Segatori , ec. Lo sfasciare il legname segandolo :

\* S. Sfasciatura si dice anche di Ciò, che la sega to-

glie dal legno, o dalla pietra, che si sega. SFASCIUME. Moltitudine di rovine. Car. Matt. 1. Riduce il suo sfasciume in bastioni, Per far contr' a' Pi-

gmei nuova riotta

+ SFASTIDIARE . V. A. Tor via il fastidio, o la noin; Contrario di Fastidiare; e in signific. neutr. pass. vale Racquistare il gusto. Lat. nauseam discutere, nausenm coercere. Gr. ναυτίας κραπείν. Esp. Vang. Alcuni di pochi cibi si satollano, e lo stomaco si fastidia, e'l corpo non diventa magro, nè debole; ed alcuni mangiano molto, e non si satollano, nè lo stomaco si sfastidia [ nell' esempio allegato par , che vaglia lo stesso, che il semplice Fastidiare; in quella guisn , che Sfallire , Sfendere , Sfortificare , e altri simili dinotano lo stesso, che i loro semplici Fallire, Fendere, Fortificare. Nota de' compilatori di Napoli]. + \* SFATANTE. Che sfata, Che si fa beffe. Bell.

Bucch. 76. I buccheriniquiloqui sfatanti, Che i barri stiman quanto un greppio, un coccio, Finiran d'esser più tanto arroganti ec. E disc. 1. 113. Parole differenti bensi in suono, ma quanto al senso tutte signifi-

canti svilimento, e tutte sfatanti ec.

SFATARE. Dispregiare, Farsi beffe. Lat. despice-re, abjicere. Gr. εὐπελίζαν. Tac. Dav. ann. 1. 19. Fu moglie di Tiberio, viventi Gaio, e Lucio Cesari, e lo sfatava, come da meno [il T. Lat. ha spreveratque ut imparem ]. E 15. 205. E Peto, che si dovea gloriare d'essere secondo sfatava le cose fatte senza san-gue, senza preda [il T. Lat. ha despiciebat]. Serd. stor. 10. 378. Sfatando con parole i confini, e le forze del regno di Portogallo.

SFATATORE . Che sfata . Salvin. pros. Tosc. 1. 118. Ma venga pure lo sfatatore di Giove, e mi dica, se ha

mai matura reflessione.

SFATTO Add. da Sfare; Disfatto. Lat. consum-ptus. Gr. καπεναλωθείς. Dittam. 2. 21. Ti dico, che rimase la gran pianta di Carlo senza erede sfatta, e strutta. Fr. Iac. T. 6. 16. 12. Lo cor si strugge come cera sfatto

\* SFAVATA. Minestra, o Mangiata di fave. Aret. rag. Vuoi del baccello o vuoi della stavata asciutta e molle e in concia

SEAVILLAMENTO . Lo sfavillare . Lat. scintillatio. Gr. omiranoious, Tratt. segr. cos. donn. Sembra loro di avere gli occhi sempre ingombri d'un folto sfa-

villamento + SFAVILLANTE . Che sfavilla . Lat. scintillans . Gr. σπινθηςίζων. Amet. 95. Quello nè più, ne meno, che il bollente ferro tratto dell'ardente fucina, vide d'infinite faville sfavillante. M. V. 3. 74. Si mosse da mezzo il cielo fuori del zodiaco uno vapore grande in-focato, e sfavillante. Pass. 50. Vide uscire di quello monte grande fiamma di sfavillante fuoco. Marchett. Lucr. 5. 1629. Spesso avvien, ch' eccitata, e fuori espressa Dal fregar violento alfin s'accende Fiamma. che sfavillante alluma il bosco.

247

S. Per metaf. vale Lucido . Lat. micans , scintillans . Gr. omiv Ingi (wv. Fiamm. 5. 61. Mentre, che io queste parole diceva, cogli occhi sfavillanti, e co' denti serrati ec. dimorava . Petr. son. 207. Di sfavillante , ed

emoroso raggio.

SFAVILLARE. Mandar fuori faville; ed è proprio del fuoco: e per metaf. si dice d'ogni altra cosa, che sparga raggi , o splendore . Lat. scintillare , micare Gr. omivangigur . Amet. 67. Ma lieto tutto splende di mirabile luce sfavillando. Ovid. Pist. Il lume, che m'era dinanzi acceso, sfavillò, e sfavillando mi diede, al mio parere, buoni segnali. Petr. son. 155. Ove sfavilla il mio soave foco . Dant. Inf. 23. E che pena è in voi, che sì sfavilla ? But. ivi : Sfavilla, cioè si mostra per gli occhi sfavillanti, e per le facce rosse. Dant. Par. 1. Io nol sossersi molto, nè sì poco, Ch'io nol vedessi sfavillar d'intorno, Qual ferro, che bollente escè del fuoco. E 7. Ardendo in se sfavilla, Sic. chè dispiega le bellezze eterne. E 14. Oh vero sfavillar del santo spiro, Come si fece subito, e candente Agli occhi miei! Teol. Mist. Il cui movimento dirittamente sarebbe simile alla stella, che sfavilla i raggi suoi, se quegli splendori sfavillassono da lei per libera volontà, e di sua potenza procedessono. Filoc. 2. 398. Marte, che di ciò s' accorse, sfavillando corse in quella parte, e lei nella sua luce nascose [cioè: furiando infocato].
SFAVORIRE. Contrario di Favorire. Lat. minime

fonere. Gr. & meogideodai vivi . Segr. Fior. stor. 4. 153. Quelli, che la sfavorivano, erano Niccolò da Uz-

zano, e la parte sua.

\* SFECCIARE. T. delle Saline. Togliere dai piani delle cottoje, e delle saline tutte le fecce, e sedimenti, che vi sono depositati nel corso dell'inverno.

SFEDERARE . Contrario d' Infederare ; Cavar la federa, proprio de' guanciali.

SFEDERATO . Add. da Sfederare .

+\*SFEGATATO. Voce bassa. Sviscerato, Spasimato, Cascaute. Bronz. rim. burl. 2. 243. Ch' e' s' è già visto un uom più ch' all' estremo Fracido, marcio, sfegatato, e morto Per una donna ec.

SFELATO. V. A. Add. Trafelato. Lat. pene exa-nimatus. Gr. λαποθυμήσας. Stor. Pist. 185. Tanto forte cavalcarono, che molta gente rimase sfelata per l'af-

fanno dell' andare.

+(\*) SFELICE. Voce poco usata. Add. Sfortunato,
Infelice. Lat. infelix. Gr. δυστυχής. Buon. Tanc. 5. 2. lo che farò, pover a me sfelice ! Io mi vo' dileguar

dalle persone.

SFENDERE . Fendere . Lat. findere , diffindere . Gr. σχίζαν, διασχίζαν. Bern. Orl. 3. 8. 42. Alla sua stirpe il cavalier non mente, Che'l Re Grifaldo infino al petto ha sfesso. Soder. Colt. 53. Sfendendo il tralcio della vite, che ne metti sotto, in cima, dandoli forma di conio, o bietta da sfender legne ec. E 58. Alcuni senza sfender la vite scostano la buccia dal tronco, pulito con un ferretto, o bietta pur d'osso, o d'avo-

(\*) SFENDITURA. Lo sfendere, Fenditura. Lat. fissio. Gr. σχίσις. Soder. Colt. 56. Ma fendasi in un colpo assatto, che arrivi la sfenditura dall' una e dal-

de' Botanici. Pianta, che ha gli steli cilindrici, alti un braccio, e meszo, o 2., semplici, lisci, le foglie alterne, liscie, venose, lanceolate, dentellate, simili a quelle del Mandorlo, i fiori grandi, rossi, o quasi violetti, terminanti a spiga piramidale, coi peduncoli, che escono da una brattea. Fiorisce nel Giugno fino al Settembre, ed è comune nel boschi. Persoon ad imitasione di Lamarch distingue questa Specie col nome di

Epilobium spicatum. Ha una varietà a fiori bianchi. Gallizioli.

\* SFENISCO . T. degli Ornitologici . Spezie di Pinguino detto volgarm. Pinguino degli Olandesi. Lo sfcnisco brizzolato è anche detto Diomedea.

\* SFENOFARINGÉO . Add. , e Sust. T. degli A. natomici. Uno de' muscoli che serve per la degluti-

\*\* SFENOIDALE . T. degli Anatomici . Sutura che circonda l'osso sfenoide ed il separa dall' osso della fronte, dall'osso petroso e dall'osso occipitale. Diz.

\* SFENOIDE . T. degli Anatomici . Spezie d' osso che nusce internamente nella parte anteriore della mascella

superiore.

\* \* SFENOMASCELLARE . T. degli Anatomici . Fenditura che appartiene all'osso sfenoide ed all'osso

mascellare . Diz. Etim.

\*\* SFENOPALATINO. T. degli Anatomici. Muscolo dell'ugola, appartenente all'osso sfenoide, ed al palato. Diz. Etini.

\* \* SFENOPTERIGOPALATINO . T. degli Anatomici . Muscolo del velo pendolo palatino , o dell' ugola che ha relazione all' osso sfenoide, all' apofisi pteri-

goidea ed al palato . Diz. Etim.

- \*\* SFENOSALPINGOFARINGÉO. T. degli Anatomici. Epiteto di due muscoli che in parte s' cano all'osso sfenoide, direttamente al di sopra dell'ala interna dell'apofisi pterigoide ed in parte alla porzione vicina e cartilaginosa della tromba d' Eustachio c terminano alla linea bianca della faringe. Diz. E-
- + SFERA. T. de' Geometri . Spera . Corpo solido compreso sotto una sola superficie con un punto in mezzo, detto il centro, da cui le linee tirate sino alla superficie sono eguali. Lat. orbis, globus, sphaera. Gr. σφαίζα. Gal. Sist. 199. Credo, che l'essere sfera consista nell'aver tutte le linee rette prodotte dal suo centro sino alla circonferenza eguali. Sagg. nat. esp. 176. In un gelosissimo termometro di 400. gradi collocato nel foco della sua sfera.

§. I. Sfera, si dice anche Quella scienza, che insegna il moto, e la disposizione de' corpi celesti. Buon. Fier. 1. 3. 3. Legge un altro la sfera, e dell'eclisse Parlando della luna, a'dì passati Dichiarò quel proverbio, onde si dice, Mostrarla altrui nel pozzo, ch'è sl

in uso

\* S. II. Sfera armillare, dicesi di Quella macchina tonda, e mobile composta di varj cerchi rappresentanti quelli, che dagli Astronomi sono stati imaginati ne' cie-

ii. \* §. III. Sfera dell' Ostensorio, chiamasi dagli Orefici Quella parte dello stesso Ostensorio, che comprende le ciambelle, la raggiera, le nuvole, le testine degli angioli, ed altri ornamenti simbolici.

SFERALE . Add. Sfcrico , Di sfera , Appartenente a sfera, Di forma sferica. Lat. sphæricus. Gr. opaietxis. Buon. Fier. 4. 2. 7. I gusti varj Vario il lor mondo amavano; chi 'l voleva Sferale, e chi quadrato. SFERETTA. Dim. di Sfera. Gal. Sist. 397. Stan-

do bilanciato sotto il meridiano già segnato sopra una

sferetta di calamita

SFERICAMENTE. Avverb. In maniera sferica. Lat. sphærice. Gr. σφαιρικώς. Gal. Sist. 89. Per andare cl-le sfericamente inclinandosi. E 323. Collocate in une superficie sfericamente distesa intorno a un suo cen-

SFERICITÀ . Astratto di Sferico . Gal. Sist. 82. Bisogna, che la sfericità di quei globi celesti sia assolu-

SFERICO . Add. Sperale . Lat. globosus , sphæricus .

Gr. σφαιρικός . Sagg. nat. esp. 72. Alla quale impedisca nell'empiersi la sua massima sferica dilatazione. E 76. Va maggiormente adattandosi alla figura sferica. Gal. Sist. 47. Nissuna di esse (macchie solari) è stella, o

altro corpo di figura sferica

\* SFERISTICO . Add. T. della Stor. ant. Appartenente all' esercizio del giuoco della palla . Per lo più s' usa in forza di s.f., ed è Nome generico di tutti gli esercizj, in cui gli Antichi facevano uso delle palle. Adim. Pind.

\* SFERISTÉRIO. T. della Stor. ant. Luogo di forma rotonda, comodo pel giuoco della palla, e per di-

versi altri esercizi

SFEROIDE. Figura geometrica solida di forma ellittica, o ovale. Viv. prop. 8. Questo è pure del Commandino la proposizione ottava delle sue aggiunte nel comento del trattato d'Archimede delle conoidi, e delle sferoidi.

(\*) SFEROMACHÍA . V. G. Sorta di giuoco a pal-le . Lat. sphæromachia . Gr. σφαιρομαχία. Il Vocabol.

nella voce CALCIO S. VIII.

\* SFERONE. Sorta di rete da pescare, di figura rotonda. Salvin. Opp. Pesc. SFERRA. Sust. Ferro rotto, o vecchio, che si lie-

va dal piè del cavallo.

S. I. E di qui per metaf. Sferre diciamo a' Vestimenti consumati , e dismessi . Lat. vestis obsoleta . Gr. iμάτιον παλαιέμενον . Buon. Fier. intr. 2. 4. Qui non ho io scorto Altro, che cenceria, E sferre vecchie, e rattacconamenti.

+ S. II. Sferra, si dice anche d' Uomo inabile, e dappoco. Lat. homo nihili . Gr. βλάξ . Sacc. rim. 1. 121. Al più per non parere anco una sferra Dirò con verità, che un Rodomonte Fui sempre in pace, e un mam-

malucco in guerra

\* SFERRAJOLARE, e SFERRAJUOLARE. Levar di dosso il Ferrajuolo. Salvin. vit. Diog. Onde sferrajuolandolo lo trovano spirato.
\* SFERRAJOLATO, e SFERRAJUOLATO. Add.

da' loro verbi . Fag. rim.

SFERRARE. Levare, Cavare, o Sciorre il ferro, e talora Sciorre assolutam. Lat. ferrum adimere. Gr. σίδηςον αφαιράν. M. V. 2. 10. E tutte mulina di quelle contrade erano state sferrate, e guaste. Bern. Orl. 2. 11. 46. Brandimarte tornò dov'era Orlando, E lo

sferrò dal laccio incontanente.

S. I. E per metaf. Morg. 22. 223. Dico in quel punto, che l'alma si sferra. Bern. Orl. 2. 10. 26. Si lo strigne, e lo batte, e lo tempesta, Che quasi il fiato, e l'anima gli sferra. Burch. 1. 35. E la notturna spera più ritonda Ogni natura di suo corso sferra [ cioè : rimuove violentemente . Lat. arcere , eripere , prohibe-

s. II. Sferrare, per Trarre il ferro dello strale, della lancia, o d'altro restato nella carne per colpo ricevuto con tali armi . Guid. G. Deh fratel mio , lascerami tu scendere all' Inferno, ch' io non sia vendicato? io ti prego, che innanzi ch' io sia sferrato, tu vada incontinente contro al mio ucciditore. Franc. Sacch. nov. 213. Giannino nel sine sferra l'asta [la quale nel vero tra pelle, e pelle era entrata] e viene verso Cecco; e dice. Petr. son. 104. E non m'ancide amore, e non mi sferra.

S. III. In signific. neutr. pass. si dice de' Cavalli, o altri animali quando escono loro i ferri da piedi.
\* \* §. IV. Sferrarsi un vascello, T. di Marineria. Si dice quando l'ancora non è bene afferrata al fondo, ed il vascello va dov' è portato dal vento o dalla corrente. Si dice anche sferrarsi un vascello quando è forzato dal venta a separarsi dalla conserva, e ad andare

dov' è spinto dalla fortuna. Stratico.

SFERRA'TO. Add. da Sferrare. Lat. vinculis liberatus . Gr. από δεσμων αφεθάς . G. V. 10. 225. 1. Gli venne un quadrello di balestro grosso per tal modo, che lui recato al padiglione, e sferrato, passò di questa vi-ta [qui nel signific, del S. II. di Sferrare]. S. Sferrate, diconsi le Bestie da soma allora che man-

ca laro alcuna delle ferrature a' piedi . G. V. 6. 73. 1. Tutti vanno a cavallo in su ogni ronzino sferrato, o ferrato . Franc. Sacch. nov. 197. lo non dico , che'l ronzino sia sferrato, anzi dico, ch' egli è guasto. Ar. sat. 3. Fuori è la mula, o che si duol d'un' anca, O che le cinghie, o che la sella ha rotta, O che da Ripa

vien sferrata, e stanca.

+ \* SFERRATOIA. Lo stesso, che Feritoia. Car.

En. 9. 250. E per timore armati Visitavan le porte, e'n su' ripari Facean bertesche, e sferratoie e pon-

ti.
\*\* SFERRATORI. s. m. pl. T. di Marineria. Si chiamano sferratori i venti gagliardi, che hanno forza

di sferrare i vascelli . Stratico.

+ \* SFERRUZZATO. T. de' Fornaciaj . Aggiunto che si dà a que' pezzi di calcina non bene spenti, i quali sono particelle di alcuni sassi, che nella fornace son venuti eccessivamente cotti . Baldin. Vocabal. Dis. in SBULLETTARE. Questo male deriva da alcuni minuti pezzi di calcina non bene spenti, che sono particelle di alcuni sassi, che nella fornace sono venuti eccessivamente cotti [che i fornaciai dicono sferruzzati] i quali sassi ec.

SFERVORATO . Add. Controlio d' Infervorato ; Senza fervore. Lat. tepidus, frigidus. Gr. xlia-

eos. SFERZA. Ferza. Lat. ferula, verber, flagellum. Gr. έάβδος, μάς ιξ. Vit. Plut. E da poi stavano li servidori colle sferze, e battevanli . Bern. Orl. 2. 9. 12. Perchè accostata con la sferza in mano Sconciamente di dietro lo batteva. Buon. Fier. 3. 2. 12. Ecco da pedagogo colla sferza Questo guastamestieri . E Intr. 5.

1. Maestra, e disciplina, e sferza, e libro. S. Sferza del caldo, si dice dell' Ora, nella quale il sole è più fervente, e gagliardo. Red. annat. Ditir. 175. Poscia levandole sulla sferza del caldo, le portano al

tino, e ivi le lasciano il restante del giorno,

SFERZARE. Dare, e Percuater colla sferza. Lat. ferula cædere, verberare. Gr. έαβδίζαν, μαςίζαν. Com. Inf. 18. Dice, ch' erano ignudi, e che i demonj gli venivano sferzando. Petr. cap. 11. Quattro cavai, con quanto studio como, Pasco nell' Oceano, e sprono, e sferzo.

S. I. Figuratam. per Incitare , Commuovere . Lat. agitare . Gr. avanivav . Petr. cans. 29. 5. Ma'l vostro sangue piove Più largamente, ch'altr' ira vi sfer-

S. II. Pur figuratam. per Gnstigare, Punire. Lat. flagellare , punire . Dant. Purg. 13. Questo cinghio sfer-

za La colpa della invidia .
S. III. Per similit. vale Percuotere, Battere, nel sisignific. del S. IX. Tac. Dav. ann. 15. 216. Quelle vie strette, e case alte facevano qualche rezzo alle vampe del sole, che in queste larghe, e aperte diritture sferza, e riverbera più rovente [ qui il T. Lat. ha graviore æstu ardescere ] .

SFERZATA . Colpo di sferea . Lat. ferula ictus . Gr. μάςιγος πληγή. Annot. Vang. Cinque volte ricevetti quaranta, e una meno sferzate. But. Dopo la prima sferzata non s' aspetta nè la seconda, ne la terza. Franc. Sacch. nov. 195. E io , disse il Re, dono a questo contadino cinquanta sferzate a carni nude.

S. Per metaf. Lat. plaga . Stor. Eur. 5 .. 113. Le sopraddette sferzate, ancora che gravissime, non rimu-tarono però altrimenti l'animo di Lagapeno. Car. lett. 1. 171. Vi piace di darmi di queste sferzate, ed io sono

disposto di riceverle da voi pazientemente. SFERZATO. Add. da Sferzare. Lat. ferula cæsus verberatus, flagellatus. Gr. piagizweis. Dant. Inf. 18. Quando noi fummo là, dov' ei vaneggia Di sotto, per dar passo agli sferzati, Lo duca disse. But. ivi: Quando furono in sul mezzo del ponte, sotto 'l quale passavano l'anime sferzate da' demonj.

+ \* SFERZATORE. Che sferea, Staffilatore. Salvin. Iltad. l. 5. v. 1052. Il divin Teutrante, e poscia Ore-

ste Sferzator di cavalli ec.

\* SFERZINA . T. de' Pescatori . Quella corda , che attaccata alla rete delle bilancelle serve come per allungarla, e tirarla in barca, e viene a far lo stesso ser-vizio, che la spilorcia per la rezzola.

\* SFERZINO. T. di Marineria . Minutissima cordicella, che serve per fare delle attaccature di corda, o

a fortificar le manoure.

SFESSATURA . Lo sfendere , Fessura , Fesso . Lat. divisura, fissura, rima. Soder. Colt. 59. Pendendo l'altro, taglierai d'esso le due bande contrarie della sfessatura da un di sotto, dall'altro di sopra.

SFESSO. Add. da Sfendere. Lat. fissus. Gr. è xi-

σμένος. Tes. Br. 5. 46. Li lor piedi son quasi callo, e hanno poca unghia, ed è sfessa, e non si guastano per cammino, ch'egli facciano. Bern. rim. 1. 96. Son forti, vaghe, e ghiotte Le maniche in un modo strano sfesse. Soder. Colt. 59. Legheragli forte con salci sfes-

si, o giunchi sodi. SFETTEGGIARE. Ridurre in fette. Lat. in segmenta reducere. Gr. eis πμάς μερίζεν. Alleg. 81. Increscendole forse lo scomodo sfetteggiar del costereccio del

porco mastio dell' anno passato.

SFIANCARE. Rompersi checchessia per interna forza nelle parti laterali. Lat. lateribus infringi.

\* SFIANCATO. Add. da Sfiancare.

\* S. Sfiancato, T. de' Cavallerizzi, dicesi di cavallo, quando i di lui fianchi sono cavi, non a livello delle costole e delle anche, e come ritratti in su.

\* SFIANDRONATA. Voce bassa Rodomontata,

Smargiasseria. Fag. Com. Le bestialità e le sfiandronate del vostro principale.

SFIATAMENTO. Lo sfiatare. Lat. evaporatio, exha-

latio. Gr. ατμός, αποφορά. Mor. S. Greg. Ecco'l ventre, quasi mosto sanza shatamento, il quale rompe i barilli nuovi. Com. Purg. 21. L'aere terrestre è più torbido, lo quale per gli stiatamenti umidi si fa corpu-

SFIATARE. Neutr. Svaporare, Mandar fuori fiato. Lat. evaporare, vaporem emittere, exhalare. Gr. εξα-τμίζεν. Pallad. cap. 37. Sicchè dentro al buco riceva l'aria dall' uno lato, e dall' altro stiati. Cr. 4. 44. 7. Perchè non si possono così chiudere, si cuoprano con istuoie, e panni per modo, che poco ssiatino. Mor. S. Greg. Col solo ssiatar delle nari corrompe tutto ciò, che egli toccasse, eziandio dalla lunge . Ricett. Fior. 97. Si mette un coperchio di rame, che incassi benis-simo dentro all'orlo della caldaia, tantochè non isfiati niente.

S. I. In signific. neutr. pass. vale Perdere il fiato, per lo più per lo soverchio gridare. Segn. Pred. 2. 6. Può ssiatarsi Mica in gridare quanto a lui piace, che il sa-cerdote già lontano nol sente. E 3. 1. Potrò ben io per ventura sfiatarmi in grida, e dileguarmi in sudori; ma

poi che pro!

+ \*\* §. II. E Sfiatare att. per Mandar soffio, Soffare. Pallad. cap. 7. Se alcuno siume susse vicino al luogo la ove ci poniamo in cuore di fare l'edificio da abitare, dobbiamo prima ispermentare la natura del fiume, se egli sfiata alcun vento, o fiato nocivo.

SFIATATO: Add. da Sfiatare. Buon. Tunc. 5. 5.

T. VI.

A me l'umore De' fatti suoi è ssiatato a ritrosa.

+ SFIATATOIO . Luogo , donde sfiata checchessia , e propriamente quella apertura, che viene lasciata dai gettatori di metallo nelle forme. Vit. Benv. Cell. 473. Cominciai con lento fuoco a trorne la cera, la quale usciva per molti sfiatatoi. E 474. Di mano in mano che io vi alzavo la terra, vi mettevo i suoi ssiatatoi. E Oref. 60. Faccianvisi le sue bocche, e due stiatatoi dalla banda di sotto.

\* SFIATO. T. de' Gettatori. Apertura fatta accanto al getto onde l'aria possa sfiatare.

SFIBBIARE. Contrario d'Affibbiare; Sciorre. Lat. diffibulare. Gr. αποσφαζν. Franc. Sacch. nov. 178. E. subito spogliatosi, si ssibbia la gorgiera, e dalla a Pie-10. Marg. 19. 146. Tanto che il petto avea tanto serrato, Che si volca slibbiare, e non potca. Bern. Orl. 1. 23. 36. Rinaldo, che al ferire attento stava, Perchè l'anima troppo ha riscaldata, Ad Aquilante l'elmo già ssibbiava, E ben gli arcbbe la testa levata. Buon. Tanc. 3. 7. Ssibbiati il sen. T. C'è il nodo. E. To'l coltel-

† \*\* S. Per similit. Cominciare a dire, o Manifestare checchessia con molte parole. Menz. sat. S. Or prendi e suona Quel tuo buon colascion dal di festa, In quel ch' io ssibbio certa mia canzona

SFIBBIATO . Add. da Sfibbiare . Paol. Oros. Sanza niuna rottura di panni sfibbiatola. Lor. Med. Beon. 6. Quello ssibbiato è Pippo Giugni mio . Zibald. Andr.

102. La pulcella ha ssibbiato il petto.
(+) SFIBRAMENTO. Lo sfibrare. Bellin. disc. 2. 366. Pieno d'anni e di vittime che da ogni parte del gran regno de sensitivi averò nel tempio condotte e dedicate e disfatte sino al più ultimo ssibramento in sull'altare, mi veda ec.

+ \* SFIBRARE . Sconcertare le fibre , Guastare le fibre. Buon. rim. pag. 78. (cdiz. Mil. 1821.) E'l san-gue a libra a libra Mi svena e sfibra, e'l corpo e l'al-

ma sconcia.

\* S. Per Snervare . Del Papa Cons. Il torrente copioso di umido ec. ssibrerebbe viapiù il sangue, e lo renderebbe sempre più disciolto ec.

(\*) SFIBRATO . Add. Snervata . Lat. enervatus . Gr. έχλυτος. Red. Cons. 2. 97. Lasciano poi le viscere così infralite, e per così dire, cotanto ssibrate, che la generazione de' sieri cresce strabocchevolmente, ec.

SFIDAMENTO . Lo sfidare . Lat. incitatio , provocatio . Gr. παρόςμησις , παροξυσμός . G. V. 11. 44. 7. Le sue masnade, ch' erano in Lucca, sanza richiesta, o sildamento niuno, corsono Valdinievole. E 11. 71. 3. Del quale ssidamento il Re di Francia prese sdegno,

SFIDANZA. Contrario di Fidanza; Diffidenza. Lat. diffidenzia . Gr. άπιςία. Mor. S. Greg. 8. 23. Centamente non è però da prendere ssidanza, perocchè in questa vita questo è ottimo rimedio di nostro scampo. Franc. Sacch. nov. 199. Egli ha preso ssidanza, e vo-

glio lasciare ogni altra cosa per servir lui. SFIDARE. Invitare, o Chiamare a battaglia, Disfidare. Lat. lacessere, provocare, incitare. Gr. προκα-λασθαι, συνωθάν, παροξύναν. Petr. canz. 43. 5. Che legno vecchio mai non rose tatlo, Come questi il mio core, in che s' annida, E di morte lo ssida. M. V. 9. 56. Siidandolo, e appellandolo per traditore. Bern. Ort. 1. 9. 62. Tu non se' cavalier, ma se' assassino, Ed un trisi' uomo, e fai gran villania, Gli disse Brandimarie, che con gridi , Stando a cavallo , un altro a piede ssidi. Tass. Ger. 2. 90. Spiego quel crudo il seno, e'l manto scosse, Ed a guerra mortal, disse, vi sfido. E 6. 14. Che tu stidi però, se ciò t'aggrada, Alcun guertier nemico, io non ricuso.

S. I. In signific. neutr. pass. vale Diffidare. Lat.

dissidere. Gr. απιζείν. Bocc. nov. 79. 57. E perciò di questo non vi ssidate, che sicuro, e gagliardo son io troppo. Pist. Cic. Quint. Che io non mi ssidava, la cosa dover venir fatta. Rorgh. Orig. Fir. 30. O che noi ci ssidassimo, che ogni mezzano ingegno sosse per se medesimo atto a riconoscere queste opinioni ec.

S. II. Sfidare alcuno, vale Dichiarare, o Pronosticare per disperata la sua guarigione. Lat. desperare salutem. Gr. απογινώσχειν την σωτηφίαν. Varch. Ercol. S1. Sfidare è il contrario d'affidare, e significa due cose; Prima quello, che i Latini dicevano desperare salutem con due parole, onde d'uno infermo, il quale ec. sia via là via là, o a' confitemini ec. s' usa dire : i medici I' hanno ssidato; E poi quello, che io non so come i Latini sel dicessero, se non indicere bellum ec. cioè ssidare a hattaglia. E stor. 2. 15. Si gravemente ammalò, che i medici lo ssidarono. Salv. Granch. 1. 4. Procacciati pur d'un altro medico, Ch'io per la parte mia ti sfido.

S. III. Sfidare, in signific. att. vale anche Disanimare, Tor l'animo. Lat. animum auferre. Varch. Lez. 569. Quanto mi ssidano queste cose da una parte, tan-

to m'assicura dall' altra il sapere ec.

SFIDATO. Add. da Sfidare; Chiamato a battaglia. Lat. lacessitus, provocatus. Gr. περοκληθείς, παροξυν-θείς. Pass. 343. Anzi ci è comandato da Dio, che

l'abbiamo per isfidato nimico.

S. I. Stidato, vale anche Che non si fida; Stiducciato. Lat. diffidens. Gr. anignous. Nov. ant. 94. 1. Ed era si iscarsissimo, e stidato, che facea i mazzi del camangiare con le sue mani, e annoveravagli alla fante. Agn. Pand. 32. Benchè io sapessi ogni cosa, di nuovo spesso ne domanderei per mostrarmi sollecito, con ta-Ie modo però, ch'io non mi mostrassi sospettoso, o sfidato. Bemb. stor. 2. 19. Il Re Alfonso della sua fortuna ssidatosi chiamò a Napoli Ferdinando suo sigliuo-

(\*) S. II. Sfidato, per Ispedito, Disperato; e per lo più si dice degl' infermi. Lat. desperatus. Gr. απεγνωτμένος. Il Vocabol. nella voce SPACCIATO S.

SFIDATORE. Che sfida. Lat. provocator. Gr. mgo-

SFIDUCCIATO. Add. Che non si fida. Lat. diffidens , timidus , desperationis plenus . Gr. απιςων , δαλός, απελπίζων. Salvin. Spin. 4. 2. Voi siete ssiduc-ciato; in breve, io ho accettato il partito, e l' Agata m' ha promesso, che ec. Segr. Fior. Cliz. 3. 7. Gli uomini sfiducciati non sono huoni. Varch. stor. 12. 439. Le donne oltra misura incredule, e ssiducciate. Ambr. Cof. 3. 7. Oh che ssiducciata vedova È que-

\* S. Si usa anche in forza di sust. Red. lett. Se R. S. non si sidasse e sosse uno ssiducciato, darò malleva-

(\*) SFIGURARE. Disfigurare. Lat. deformare. Gr. λωβάσθω. Segn. Pred. 12. 4. Per molto che procurisi di occultare la lividezza del suo veleno, trasparisce

nel volto, lo scolora, lo macera, lo sfigura. SFIGURATO. Add. Trasfigurato. Lat. deformatus, pallidus. Gr. δυσπεώσοτος, ωχεός. Fav. Esop. Il donzello con mortali guai, e viso sfigurato, di motto a motto il fatto gli contò. Dant. rim. 6. E veggovi venir si sfigurate, Che 'l cor mi trema di vederne tanto.

+ SFIGURITO. V. A. Add. Sfigurato. Lat. deformatus. Gr. αμορφος. Fr. Iac. T. 4. 11. 4. Ecco la pallida morta Laida, scarra e sfigurità.

lide morte Laida, scura, e ssigurita. SFILACCIARE. Far le filaccia; ed è propriamente l' Uscir, che fanno le fita sul taglio, o straccio de' pan-ni. V. FILACCICA. Lat. fila ducere. Gr. αλώθαν. Buon. Fier. 2. 4. 11. Le mercanzie ec. S' allenian, si diraman, si ssilacciano.

SFILACCICATO. Add. Che sfilaccia. Red. Ins. 78. Il silo del ragno non è un semplice silo, e pulito, ma ramoso, e sfilaccicato, o per meglio dire, ch' egli è un filo, dal quale hanno origine molti altri sottilissimi

SFILARE. Da Fila, che vale Schiera, Ordinanza; Contrario d'Assilarsi, Uscir di fila, Disunirsi, Sbandarsi. Lat. ordinem deserere, discedere ex acie. Gr. λαποτακτών. Μ. V. 5. 64. Per la qual cosa gli usciti Guelfi soprastati al termine più dì, e non avendo novelle, che venissono, si cominciarono a sfilare. Varch. stor. 4. 94. La cavallería anch' ella non avea numero certo, perchè non avendo in Roma di che pascersi, e non essendo pagata, si andava sfilando, e risolvendo, a poco a poco.

SFILARE. Da filo, contrario d' Infilare; Disunir lo'nfilato. Fir. Luc. 4. 5. Oh madonna, voi vi siete sfilata la corona. F. S' io l' ho sfilata, mio danno; rin-

filerenla.

S. Sfilarsi, si dice anche dell' Uscir dal suo luogo

una, o più vertebre nelle reni.

SFILATAMENTE. Alla sfilata, Disordinatamente. Salvin. pros. Tosc. 1. 439. Soffrirete, come l'altra volta, d' udire ciò, che in questo proposito ssilatamente notato mandai ad amico, e senz' ordine.

(\*) SFILATO. Sust. Gonorrea, Scolazione di rene. Lat. gonorrhæa, semiais fluxus. Gr. γονόββοια. Il Vo-cabol. nella voce GOMORREA.

SFILATO. Add. da Sfilare; Uscito di fila, Disordinato, Disunito, Sbandato. Lat. palans. Gr. αποσχεδαννύμεςος. Tac. Dav. ann. 1. 18. Avendogli tagliati, come pecore, sonnacchiosi, disarmati, e slilati. E ann. 3. 69. Fecesi ec. macello di male armati, sfilati, e

senza nostro sangue. S. I. Alla sfilata, posto avverbialm. vale Fuor di fila, Senza ordinanza, A pochi per volta. Lat. singil-latim. Gr. καταμόνας. Tac. Dav. ann. 2. 44. Rappic-

cavansi, se Maroboduo non si ritirava alle colline : segno, che impauri, onde i rifuggiti alla sfilata il piantarono. Bern. Orl. 1. 4. 79. Ecco fuggir la gente alla sfilata, Che par, quando si fugge a Roma il to-

S. II. Sfilato, è anche add. da Sfilare nel signific. del S. Cron. Morell. 362. Adesso avea la continua, e due febbri flemmatiche, ed era isfilato . Bern. Ort. 1. 20. 21. Dietro alla sella in sulla groppa il prese, Sicche ssilato in terra lo distese. + \* SFILOSOFARE. Verbo neutr. e neutr. pass. De-

porre la qualità di filosofo . Iac. Sold. sat. 3. Alla fin io tel dico fuor de' denti: Chi vuol venir innanzi si

ssilosofi, O si rimanga a casa ne' suoi stenti.

SFINGARDAGGINE. Infingardaggine; voce contadinesca. Lat. pigritia, inertia. Gr. oxvnoris. Buon. Tanc. 2. 5. So potar, so diverre, e far propaggine, E son ni-

mico della sfingardaggine.

\*\* SFINGE. Mostro favoloso alato. Gal. Sist. 54. Quello che noi ci immaginiamo, bisogna che sia o una delle cose già vedute, o un composto di cose, o di parti delle cose altra volta vedute; che tali sono le Sfinparti delle cose altra volta vedute; che tali sono le Sungi, le Sirene, le Chimere, i Centauri ec. Filio. Rim. pag. 208. (Canz. Acque ec.) Onde a Gallica Ssinge in sì diverse Forme gli astrusi oscuri Enigmi aperse (qui figuratam.). V. S.

+ \* S. Ssinge, vale anche Spezie di enigma, che prende tal nome dalla savola. Malm. 8. 76. Un ve u'è in rima, che la Ssinge è detto Scelta d'Enigmi, che non hanno eguali ec. Minucc. ivi: Fra questi libri della si trova anche la Ssinge, che è una scelta d'In-

le fate si trova anche la Sfinge, che è una scelta d'In-

dovinelli ..., opera del Sig. Antonio Malatesti . SFINIMENTO . Smarrimento di spiriti, Svenimento . Lat. consternatio, animi defectio. Gr. hamodunia. Bocc. nov. 51. 5. A madonna Oretta, udendolo, spesse volte veniva un sudore, e uno sfinimento di cuore, come se inferma fosse. E nov. 63. 11. E' gli venne dianzi di subito uno ssinimento, che io mi credetti, ch' ei fosse morto. Serd. stor. 14. 572. Gli venne subito uno sfinimento, che rimase quasi morto. Buon. Tanc. 3. 10. Oime, ecco un altro ssinimento.

SFINIRE. Disfiaire, Terminare. Lat. definire, de-cidere. Gr. καθορίζαν, ψηφίζετθω. Franc. Sacch. Op. die. 57. Se questo mancasse, il magno Re Gallico ssinirà la quistione . E nov. 165. Carmignano da fortune con una nuova immaginazione ssinisce una questione di tavole, passando per la via, la quale non si potea su-

nire per chi non avesse veduto . + \* SFINTERE. Muscolo, che chiude l'ano all' estremità dell'intestino retto, acciocchè non escano le fecce. Lo stesso Sfintere ha anche la vescica per ritener l' orina. Volg. Mes. Il tenesmo è cagionato dalla ulcerazione dello stintere.

SF10CCARE. Da Fiocco, in signific. di Nappa; Spicciare, Sfilacciare a guisa di nappa, ed è propiio

delle drapperie.
SFIOCCATO. Add. da Sfioccare. Buon. Fier. 5. 5. 6.-E a quell' altra cel drappo mavi ec. Sfioccato, rabescato, tempestato Tutto di perle [ qui vale: ornato di fiocchi ].

SFIOCINARE . Cavar i fiocini .

+\* SFIONDARE. Scagliar colla fionda; e figuratam. Scagliar bugie, fandonie; Lauciar campanili. Iac. Sold. sat. 4. Tu ssiondi gran fandonie, mentre neghi Con tanto ardor quel ch' al senso soggiace. (\*) SFIONDATURA. Scagliamento colla sionda; e

figuratam. Bugia solenne, con raggiro scagliata. Buon. Fier. 2. 5. 7. Altra per or non ci occupa L'orecchie,

o ssiondatura, o verità, Che questa tua si sia. SFIORARE. Disfiorare. Lat. deflorare. Gr. απανθί-Yav. But. E però si dee sfiorar lo giglio, imperocche fece vergogna alla casa sua fuggendo in battaglia. Bern. Orl. 1. 24. 12. Come in tempo tempestoso, e strano, Che vien con tuoni, e vento furioso, Grandine, e pioggia abbatte, e sfronda, e ssiora L'erbe, e gli arbori scorza, e disonora. Lod. Mart. rim. 31. Non temer mai, che'l ciel con quelle offese, Che i monti avvanipa, e le campagne ssiora, Opre sovra di te sue for-

ze un' ora.

\* SFIORATO. Add. da Sfiorare.

\* S. Sfiorato, T. delle Cartiere. Aggiunto di Pila. V. PILA S. VIII.

\* SFIORATORE. T. degl' Idraulici. Lo stesso, che
diversivo a fior d' ocqua. V. DIVERSIVO.

+ \* SFIORENTINARE. Verbo neutr. e neutr. pass.

Le steppe de l'enterini : Cassar d'esser Fiorenti-Lasciar l'uso de' Fiorentini; Cessar d'esser Fiorentino. Salvin. pros. Tosc. 1. 328. Nè io già mi vorrei per una lettera ssiorentinare, che laddove tutta la mia contrada dice Barbero, io volessi a suo dispetto dice Bar-

Fiorire . Lat. deflorescere . Gr. a wavbav . Pallad. Febbr. 9. Spezialmente quelle, che tostamente ssioriscono, veggiamo, che si serbano per vino [ qui nel signific. di Sfiorito S. ].

+ S. I. Figuratam. Med. Arb. cr. Egli fior nella sua dolce incarnazione, e poi ssiori, e mori nella acerba, e dura sua passione, e così risiori, e gueri nella

sua maravigliosa resurressione.

S. II. Per metaf. unle Perdere il più vago della bel-Leeza . Lat. deflorescene . Gr. amarbiger Sau. Ovid. Pist. Questa tua faccia non lasciare ssiorire, piacciati innanzi di lasciarlami godere. Buon. Fier. 2. 4. 111. Le mercanzie ec. Siloriscono., is insudician, si spoherano. \_ ... to the search last . . . .

SFIORITO . Add. da Shorire . Lat. qui defloruit. Gr. aπηνθηκώς. Cr. 3. 8. 13. Quando la fava e in fiore, l'acqua massimamente desidera, ma quando è sfiorita. ama secco. Buon. Fier. 5. 2. 15. Io non ti posi nome Rosa, perchè tu andassi sì sfiorita, E spicciolata d'ogni gentilezza.

S. Shorito, si dice di Frutte, o d'altre cose, quando ne è stato trascelto il meglio, o quando sendo brancicate hanno perduto il fiore. Lat. defloratus . Gr. a mav. Digoueros. Cant. Cain. 205. I fichi ec. non se ne può incettare, Che marciscon in breve tutti quanti, E ssio-

riti son cibo da furfanti.

SFIORITURA. Lo sfiorire; Ed i Fiori stessi, che cadono dall' albero. Libr. cur. malatt. Quando il pesco si avvicina alla ssioritura, che i siori vogliono cominciare a cadere. E appresso: La ssioritura caduta in terra non è cotanto buona, quanto son buoni i fiori

de' rami .
\* SFIOTTONARE. T. degli Agricoltori. Sterpare i fittoni nel diverre la terra per ripulirla da tutto ciò che può nuocere alle arature. V. SCASSARE S. II.

Targ. Viagg.

SFIRENA. Sorta di pesce di mare. Lat. sudis, sphyræna . Gr. opugieiva. Red. Oss. an. 158. Quel pesce di mare, che da' pescatori Livornesi è chiamato pesce argentino, per aver la pelle senza scaglia veruna, liscia, di color d'argento velato di mavi, io credo, che

sia un pesce della spezie delle sfirene.

SFLAGELLARE. Lo stesso, che Sfragellare. Lat. elidere, comminuere. Gr. ἐκθλίβαν. Buon. Fier. 1. 4. 12. Che si sa, che chi è sopra una torre, Se tu non giri largo, Può dar la pinta a sslagellarti a' merli.

† SFOCATO. Add. Rimaso senza fuoco, Rossred-

dato. Lat. frigefactus. Gr. ψυχασθείς. Dant. Par. 15. E quando l'arco dell'ardente affetto Fu si sfocato, che'l parlar dicese Inver lo segno del nostro intelletto ec. [qui per metaf. e vale Temperato; fin qui la Crusca. Il Lombardi legge Sfogato, e interpreta Rallentato dalla foga, dall'impeto che è solo proprio dell'arco. Il cod. Bartoliniano legge scoccato].

\* SFOCIARE. Sgombrar la foce, Spurgar la foce, o sbocco di un fosso, di un canale, di un fiume. Taig.

+ SFOCONATO. Add. Che ha guasto il focone. Ner. Sam. 5. 18. Fa per corpo d'impresa in campo aurato

Un archibuso rotto, e sfoconato.

\*\* SFOCONATOIO. T. de Milit. Piccolo strumento di ferro faccettato sulla punta, e guarnito in fondo d'un anello. S' introduce nel focone delle artiglierie per ripulirlo dalla polvere, e forar il cartoccio, o sacchetto di cui sono cariche, acciocchè l'innescatura comunichi colla polvere che v'è dentro. È anche chia-

malo, ma impropriamente, Sgorgatoio. Grassi. SFODERARE. Da Fodera, Levar la fodera. Matt. Franz. rim. burl. 2. 109. A chi è calvo, o chi per pelatina Ringiovanisce, non si può far peggio,, Che! fargli sfoderar la cappellina.

S. I. Sfoderare da Fodero, Cavar del fodero. Lat. vagina, promere, evaginare, Gr. Ex zahes Exomav. Tac. Dav. ann. 15. 219. Sfodero il detto pugnale niangiato dalla ruggine .

S. II. Per metaf. vale Cavar fuori . Tac. Dav. Perd. elog. 405. Che altro che la tua eloquenza sfoderò poco fa Eprio Marcello contro all'ira de Padril del T. Lat. ha : infestis Patribus opposuit ]. Car, lett, 1: 124. Sto-

deratemi qualche sonetto addosso , che vi sepetto .
SFODERATO. Add, da Sfoderare Lat. evaginatus., strictus. Gr. juuradeis. Atam. son. 27. Parti dovuto, che'l verno, e la state Le spade stieno ignude, e sfoderate ec. Tac. Dav. stor. 1. 251. Sempronio Denso, sfoderato il pugnale, si avvento agli armati.

+ SFOGAMENTO. Lo sfogare, in tutti i suoi significati. Lat. evaporatio, diffusio. Gr. έξατμισμός. Filoc. 3. 170. Pare, che sia alcuno sfogamento di dolore a' miseri il ricordar con lamentevoli voci le preterite prosperità. Com. Inf. 33. Cioè il ghiaccio, il quale levato, usciranno le seconde lagrime, sfogamento del dolore. M. V. 9. 25. E questo accidente si pensò per li savj, che procedesse dal cielo, e in brieve tempo non avesse fornito suo grande sfogamento. Car. lett. 1. 82. Potrebbe essere, che questo sfogamento per avventura l'alleggerisse, o la disponesse almeno a consolazione. Rim. burl. 2. 101. Quest' è uno sfogamento di cervello, Quest' è la vera trassigurazione, E d'ogni fantasia vero modello.

SFOGARE. Esalare, Sgorgare, Uscir fuora; e si usa così nel neutr. come nel neutr. pass. Lat. evaporare, diffundi, exhalare. Gr. εξατμίζαν. Bocc. nov. 50. 13. Poichè Ercolano aperto ebbe l'uscinolo, e sfogato fu alquanto il fummo, guardando dentro vide colui. G. V. 11. 1. 9. Per la qual rottura sfogò l'abbondanza dell'acqua raccolta nella città. Alam. Colt. 5. 138. La crescente virtù nelle radici Si sfoghi adentro, ove non

passa il gielo.
§. I. Per Mandar fuora, Dare esito, Alleggerire Sminuire; e il più delle volte si dice di passione e di affetti. Lat. imminuere, levare, mitigare, lenire, consolari, genio indulgere. Gr. παραμυθάν. Dant. Inf. 33. Levatemi dal viso i duri veli, Si ch' i'sfoghi 'l dolor, che'l cor m' impregna. Petr. son. 214. Ed in sospiri, e'n rime Sfogo il mio incarco. E son. 254. E certo ogni mio studio in quel tempo era Pur di sfogare il doloroso core. Bocc. nov. 9. 3. Intanto che chiunque avea cruccio alcuno, quello, col fargli alcuna onta, o vergogna, sfogava. Cant. Carn. Ott. 29. Sfogar gli abbiam lasciati In questo carnovale. Disc. Calc. 33. Non dee ad alcuno di essi la stizza montare, o sdegnarsi per esser troppo tosto alla zussa divelto, come se quivi la sua collera dovesse ssogare. Dav. Accus. 140. Tanto ti dia [ il popolaccio ] che ti sforacchi tutto, e ti cincischi, e si sfoghi. Car. lett. 1. 118. E venuta liberamente ec. a sfogarsi ogni giorno meco della grandissima pena, che sostiene della vostra lontananza

S. II. Sfogare, parlandosi di piaghe, o simili, vale Purgarsi. Fir. Luc. 5. 2. Chi vuole, che una piaga sfoghi bene, paghi bene il medico. Dav. Colt. 156. Faraivi quattro dita sotto un rottorio di tre, o quattro tacche, onde egli sfoghi [l'umor della vite] e si tem-

, "1,"

peri [ qui per similit. ].
\* SFOGATAMENTE. Con isfogo. Accad. Cr. Mess. Dispose Ferdinando i suoi brigantini in forma di una mezza luna, per aver quel più di fronte, e combattere più sfogatamente

SFOGATISSIMO. Superl. di Sfogato. Alleg. 145. Non altrimenti che posate in camera terrena, sotto la sfogatissima volta della luna, o come, i legnami

intarlano, o come le pelli intignano.

SFOGATO. Add. da Sfogare. Lat. mitigatus. Gr.
πραϋνθάς. M. V. 5. 43. La ngiuria, e la vergogna
sfogata nel sangue degl' innocenti con più gravezza il seguito per lunghi tempi infino nella Magna. Soder. Colt. 35. Agli altri si tengano bene aperti i rami, e sfogati, affinchè manco che si può gli abbia a occupar

+ S. I. Sfogato, aggiunto d'aria, e di qualsivoglia luego, vale Aperto, Non impedito. Lat. locus apertus , apricus . Gr. χώρος προσηλιος: Red. Ins. 119. Cercano con ansieta, il sole, el'aria aperta, e sfogata. Car. Long. Sof. Rag. 3. pag. 65. (Fir. 1811.) E mentre ciò faceano, dove il mar d'ogn' intorno era sfogato, quel lor canto, per l'ampiezza dell'aria dileguandosi, isvaniva.

S. II. Sfogato, aggiunto di stanza, e di luogo, vale

Alto .

\*\* SFOGATÓI. Alcuni vacui, che lasciano gli Architetti nelle grossezze de' fondamenti, e muri da imo a sommo, quando son grossi assai, affinche per essi possano traspirare i vapori che si generano sotto il terreno, senza nuocere alla muraglia. Baldin.

SFOGATOIO. Apertura fatta per dare sfogo, ed esito a checchessia. Segr. Fior. art. guerr. 7. 160. Non pnoi rimediarvi con altro, che fare dentro alle tre mura assai pozzi profondi, i quali sono come sfogatoi a quelle cave, che il nimico potesse ordinare contra. SFOGGIARE. Vestir sontuosamente. Gr. τριφαν.

mis cornor, disse Isocrate, che forse corrisponde al Lat. delicias, in vestitu ostendere . Segn. Pred. 2. 9. Mirate ec. costui, il quale ora qui sfoggia con tanto

lusso.

S. I. Per metaf. vale Eccedere . Lat. mondum excedere. Gr. μέτρον ύπεςβαίναν. Alleg. 121. Che nel dir mal d'ognun si sbraca, e sfoggia. E 144. E l'una, e l'altro nel cantare sfoggia, Perchè la fame lor fa contrappunto.

\* S. II. Sfoggiare, T. de'Coppelloj. Allargar il cappello per metterlo sulla forma.

SFOGGIATAMENTE . Avverb. Smoderatamente , Fuor di misura. Lat. mirum in modum. Gr. \$auµaçãs. G. V. 11. 22. 1. Fu tanta piova, che il siume d'Arno crebbe sfoggiatamente. Red. Oss. an. 26. Il rene sinistro a prima fronte mi apparve sfoggiatamente cresciu-

to in foggia di una grandissima borsa.

SFOGGIATISSIMO. Superl. di Sfoggiato. Lat. immensus. Gr. υπερμέτρος. Alleg. 108. Non m' avendo affaticato in altro, che in ricevere gli sfoggiatissimi vo-

stri favori [ qui vale: grandissimi ] .

SFOGGIATO. Add. da Sfoggiare; Pomposo, Eccellente nel suo genere. Lat. eminens, excelleus. Gr. έξοχος, έξαίζετος. Agn. Pand. 69. Non lo lascera vestire sfoggiato, nè con alcuna leggerezza [ qui in forza d' avverb. per Isfoggiatamente]. Fir. Luc. 4. 1. Bella cosa vedere un gentiluomo con la sfoggiata andare a casa le femmine! belle prodezze per Dio! [ cioè: colla

vesta sfoggiata].

+ S. Sfoggiato, per Fuor di foggia, cioè Fuor di mo-do, o misura, Straordinario. Lat. immensus, immanis. Gr. υπέρμετρος. G. V. 12. 4. 3. Si vestieno i giovani una cotta ec. e una coreggia, come cinghia di caval-lo, con isfoggiate fibbie, e puntale. M. V. 10. 65. Furono ancora in questo anno grandini molte, e sfoggia-te. F. V. 11. 69. Ordino di porre capo dirimpetto al-l'Ancisa, il quale ad arte il prese di sfoggiata gran-dezza. Bern. rim. 1. 25. Io mi propongo fra gli altri sollazzi Uno sfoggiato. Buon. Fier. 3. 3. 2. Cacciar, ragnar, tordi sfoggiati, meile Quartate ec. SFOGGIATOTTO. Accrescit. di Sfoggiato. Alleg.

9. lo mi dava ad intendere, che la pazzia fosse, come dire, un solennissimo pa' di corna a penna, e calamaio fatte, come son quelle del cervio, ma alquanto più

sfoggiatotte, e badiali. SFOGGIO. Lo sfoggiare. Lat. luxus, in vestitu deliciæ . Gr. 7eupi. Alleg. 107. Non potendo arrivare a tanto sfoggio. Buon. Fier. 3. 2. 5. A queste due persone i' ho gran fede Di dover far gran sfoggi in sulla fiera. E 3. 4. 2. Si dolgon, quel del figlio miscredente, Quel della moglie altiera, e dispettosa, E vana, che fa troppi Sfoggi. E Tanc. 4. 2. Che le padrone per nulla non sonci, Che fanno pur tanti sbracii, e sfog-gi. Malm. 8. 14. Molti si veggon far grandezze, e sfoggi, Che sono a specchio poi col rigattiere.
SFOGLIA. Falda sottilissima di checchessia. Lat.

folium , bractea . Gr. werahov. Sagg. nat. esp. 141. Si rimesse per tanto la palla sul torno, e proccurando di

mantenerle il più, che fosse possibile, la similitudine della sigura, se ne ando levando per tutto ec. una sot-tilissima sfoglia. Red. Esp. nat. 58. È pietra per di fuora bernoccoluta, e composta d'infinite sfoglie soprapposte l' una all'altra.

S. A sfoglie dicesi della Cipolla, o di cosa fatta a guisa della cipolla, riguardo alle varie sue copertu-

re, che sono come sfoglie. Cr. in Tubero S. II.

\* SFOGLIAME. T. de' Magnani, ec. Sfaldatura.
V. SFALDATURA S. 1.

SFOGLIARE. Levar le foglie, Sfrondare. Lat. fo-

lia decerpere . Gr. φυλοχοπείν . S. I. Per metaf. Dant. Purg. 23. Però mi di', per Dio, che si vi sfoglia. But. ivi: Si vi sfoglia, cioè sì vi dimagra, e cambia.

S. II. Per levar le foglie, Sfaldare; e in signific. neutr. e neutr. pass. vale Uscire, o Separarsi le sfo-

SFOGLIATA. Specie di torta, fatta di sfoglie di pasta. Buon. Fier. 2. 4. 10. E non pertanto Paraguanto mi vien, che prezzo sia Del carbon che chiedesse

Per rosolarsi una gentil sfogliata. SFOGLIATO. Add. da Sfogliare; Senza foglie, Cui sono cadute le foglie. Lat. foliis carens. Soder. Colt. 86. Si farà odorato, e saporito (il vino) met-tendovi coccole di mortella salvatica, secca, e sfoglia-

ta, per dieci dì.
(\*) SFOGLIETTA. Dim. di Sfoglia. Lat. bracteola, squamula. Gr. πετάλιον, λεπύριον. Benv. Cell. Oref. 86. Proccurando di levar sempre con diligenza

qualche sfoglietta, che apparisse nel lavoro.

SFOGNARE. Uscir della fogna. Menz. sat. 2. Il figliuol della Togna, e della Geva, Che i cavolfiori concimò a Varlungo, Lo mostra il primo, che sfo-

gnasse d' Eva ( qui figuratam, e vale : nascesse ) . SFOGO. Sfogamento. Lot. exitus. Gr. 250005. Sagg. nat. esp. 31. Avendo l'aria il suo sfogo dal beccuccio

aperto.

S. I. Per metaf. Dav. Scism. 38. E che col tempo, e con lo sfogo questo folle amore verrebbe a no-

S. II. Sfogo, parlandosi d'archi, o simili, vale la Massima loro altezza, Rigoglio nel signific. del S. IV. Viv. disc. Arn. 16. Lo sfogo, o rigoglio di tal arco ec. è sempre poco men della terza parte della corda, o base dell' arco descritto.

+ \* SFOIARE. Neutr. pass. Cavarsi la foia. Copp. rim. burl. 2. 42. Quivi, miseri, è 'l nettare, e la gioia, Del cui dolce liquor più volte Giove Vestito a

peregrin si sazia e sfoia

+ (\*) SFOLGORAMENTO. Lo sfolgorare, Balenamento. Lat. fulgor. Gr. διαυγασμός. Baldin. vit. Bernin. pag. 2. Veggonsi tal volta alcuni, che sul primo romper dell' alba degli anni loro le scintille dell'animo in tanta copia, e con sì fatto sfolgoramento tra-

mandano fuori degli occhi, che ec.

-(\*) SFOLGORANTE. Che sfolgora . Lat. coruscans. Gr. pazivos. Salvin. disc. 2. 533. Ma luce sfolgorante d'una grandezza felice sì ci abbaglia, e ci fa ciechi, e dimentichi di noi medesimi. E pros. Tosc.
1. 139. Collo stile eguagliante per tutto la medesima, voler collocare in più alto grado, e in lume più sfolgorante, la chiarissima favella nostra. E 2. 56. Con questa parola ec. ama d'essere chiamato, ed adorato lo stesso figlinol di Dio, la immagine sfolgorante dell' Eterno Padre What

SFOLGORARE. Neutr. Folgorare, Risplendere a guisa di folgore . Lat. fulgurare, coruscore, emicare . Gr. αςράπτειν. Com. Par. 3. Per quello sfolgorare intende l'autore, che'l suo intelletto voleva salir tanto

S. I. Per metaf. Tae. Dav. Perd. eloq. 413. Mostransi, e scrivonsi per le colonie, e provincie, quando tra loro qualche arguta, e breve sentenza sfolgo-

S. II. In signific. att. per Affrettare, Eseguir con prestezza. Lat. accelerare, ocyus exequi. Gr. σπεύδειν, ταχύνειν. Vit. Crist. Or dove si trovò mai neuno sì scelerato peccatore, la cui morte fosse affrettata, e sfolgorata . come è suta quella del Figliuol mio?

S. III. Pure in signific. att. per Dissipare, Sperperare, Cacciar via. Lat. funditus perdere. Dant. Vis. nuov. 14. Se questi non ci sfolgorassono cosi fuori del nostro luogo, noi potremmo stare a vedere la maraviglia di questa donna, siccome stanno gli altri nostri pari. Mor. S. Greg. Li sudditi per la troppa asprezza non sieno sfolgorati, e per la troppa benignità non diventino dissoluti.

SFOLGORATAMENTE. Avverb. Risplendentissi-

mamente. Lat. lucidissime.

S. Per metaf. vale Eccedentemente. Lat. admodum . Gr. opisea . Franc. Sacch. nov. 153. Sempre avea prestato a usura, ed era sfolgoratamente ricco.

SFOLGORATO. Add. da Sfolgorare. Salvin. disc. 2. 293. Entrava pe' bordelli coprendo così il suo nero capello, il quale direi io colore matronale, e venerabile, dove l'altro così sfolgorato non ha così dello

schietto, del grave, e del verecondo.

S. I. Per metaf. vale Smoderato; che anche diremmo Disorbitante, e in modo basso Sbardellato. Lat. immensus, immoderatus. Gr. ἀμετρος. Com. Inf. 29. Scricca fue un ricco giovane di Siena, e fece sfolgorate spese nella detta brigata spendereccia. G. V. 6. 71. 3. Libbre dugento, o trecento era tenuto a quel tempo sfolgorata dota. Patoff. 6. E grossa, e mazzocchiuta, e sfolgorata.

S. II. Sfolgorato, per Disgraziato, Sperperato, Mal concio. Pecor. proem. Ritrovandomi io a Dovadola sfolgorato, e cacciato dalla fortuna. E g. 16. Ballat. E così io vivo lasso sfolgorato, Perchè aitar da lei

più non mi posso.

\* SFOLGOREGGIÁRE. Lo stesso che Sfolgorare.

Chiabr. rim. † (\*) SFOLGORÍO. Sfolgoramento; e figurat. Il saltabeccare, Il saltabellare. Lat. micatio . Gr. µ29μαςυγή. Salvin. pros. Tosc. 1. 334. Non senza ragione gl' intrecci, e i raddoppiamenti de' salti Omero chiamò μαςμαςυγάς ποδών, micationes pedum, sfolgorii delle piante. E Odiss. 8. 345. E intorno, in piedi Donzel-li stavan di primiero pelo Dotti nel ballo; ed il divino luogo Battean co' piè: in questo mentre Ulisse Ammi-

rava de' piè gli sfolgorii, È nel cuor si stupia. \* SFONDAGIACCO. Sorta d'arme oppuntata atta

a sfondare il giacco. Band. ant. SFONDAMENTO. Lo sfondare.

S. Per Uccisione , Sbudellamento . Lat. cædes . Gr. x76vos. G. V. 12. 66. 4. Con grande uccisione di gente, e sfondamento di cavalli.

SFONDANTE. Che sfonda. Lat. minime solidus, incertus. Gr. aßißais; . Tac. Dav. ann. 1. 23. Questo è un sentiero, che Lucio Domizio fabbricò sopra larghe paludi, e memme, e sitte tenaci, o siumicelli

sfondanti (cioè: dove si affonda).
SFONDARE. Levare, e Rompere il fondo. Lat. fundum adimere . Gr. nu pueva apaigeir . Bocc. nov. 14. 8. Ogni cosa del legnetto tolta, quello sfondarono. Fir. As. 156. Niun' altra è al mondo, che meglio possa gastigare questo cianciatore, sfondarli la faretra, spuntargli le saette, spezzargli l'arco, spegnergli le faci. Buon. Fier. Sente sotterra Sfondarsi a' colpi suoi pignatta, ed orcio. E Tanc. 5. 5. Credei del ventre sfondare il liuto.

§. 1. Per Rompere checchessia passandolo da una parte all' altra, Penetrar con violenza. Lat. perfringere . Gr. Siagenyvovai . Tac. Dav. stor. 4. 329. Quindi si cominció a sfondar case, ammazzando chi s'opponeva . Buon. Fier. 1. 3. 3. E penetrabilissimi verduchi, E lame della lupa Da sfondar qualsisia sberghe, e loriche.

§. II. Per Tirar colla fonda . Buon. Fier. 2. 1. 16.

E si shalestri, imberci, sfondi, e scaglisi.

§. 111. Per Affondare. Lat. demergi. Gr. καταποντίζεσθαι. Buon. Fier. 3. 3. 2. Nè allorche Fabio sfon-

'n quella memma.

S. IV. Sfondare, è anche termine de pittori, e vale Apparir lontano, o in lontananza . Varch. Lez. 215. Faccendolo sfondare, e parere lontano con tutte le apparenze, e vagliezze, che si possono desidera-

+ SFONDATO. Sust. Lo stesso, che Sfondo. Car. lett. 2. 180. La volta (è divisa) in uno sfondato di forma ovale nel mezzo, e in quattro peducci grandi in su' canti. Benv. Cell. Orefic. 29. Intra i fogliami e i partimenti, quegli sfondati erano stati ec. ripieni di smalti di vari colori.

\*\* \$ S. Sfondato, T. de' Pitt. ec. Una veduta di pro-spettiva, che dimostri gran lontananza. Baldin. SFONDATO. Add. da Sfondare; Senza fondo, Cui è levato il fondo, o in tutto, o in parte. Lat. cui fundus edemptus. Gr. avev muquévos. Buon. Fier. 3. 2. 9. Quando sfondato per soverchia brama Non v'è chi più'l rattoppi.

S. 1. Figuratam. per Insoziabile. Lat. insatiabilis. Tac. Dav. stor. 2. 297. Sola via alla grandezza era empiere di prodigiose vivande di qualunque spendio la

sfondata gola a Vitellio.

§. 11. Per Guasto, Rovinato. Lat. corruptus, minime solidus, incertus. Gr. διεφθαρμένος. G. V. 8. 58. 5. Il carreggio del Re, ch'adducea la vivanda all' oste, per li sfondati cammini non potea venire.

S. III. Lo diciamo anche in signific. di Smisurato, come Ricco sfondato. Lat. ditissimus. Gr. πλεσιώτα-

- \* SFONDATÒJO. T. di Marineria, e de' Bombardieri . Piccolo strumento di fil di ferro , che s' introduce nel focone dell'artiglierie per ripulirlo dalla polvere o altro sudiciume e forar il cartoccio di cui sono cariche, acciocchè l'innescatura comunichi colla polve-re che v'è dentro.
- \* S. Sfondatojo per la tromba, è un conio d'acciajo per aprire gli occhj della catena delle trombe a ruota allorche se ne vuole armare di cuoj i fondel-
- \* SFONDÍLIO. T. de' Botanici. Sorta di pianta, che fa frondi quasi di platano, ed ha il fusto molto simile a quello del finocchio .

SFONDO. Quello Spazio vano lasciato ne' palchi, o nelle volte per dipignersi; ed anche la Pittura medesima fatta in simili spazj.

+ SFONDOLARE. Sfondare. Bocc. nov. 42. 4. Ed isfundolato il legno, esso menato a Tunisi, fu messo in prigione. E g. 2. n. 4. Ogniocosa del legnetto tolta, quello sfondolarono [così nel testo Mannelli. Veggasi però ivi la nota 28. alla pag. 46. tergo. Que-

sto es. è agg. dal Lombardi].

§. 1. Per Passare da parte a parte; Bucare. Lat., confodere. Gr. διοφύττειν. Μ. Bin: rim. burl. 1. 182. Ma chi mi va con si fatte moine, Vorrei potergli sfon-

dolar la pancia. S. II. In signific. neutr. vale Cadere in fondo , Precipitare. Lat. proruere, demergi. Gr. xaraduso 9ai. Buon. Tine. 5. 5. Noi sfondolammo con si gran fracasso ec.

SFONDOLATISSIMO. Super. di Sfondolato. Lat. immensus, inexptebilis. Gr. αμετεος, απληςος. Dan. Mon. 114. Apizio chiamato da Plinio fogua sfondolatissima, due milioni, e mezzo d'oro si manicò.

SFONDOLATO. Add. da Sfondolare. Lat. fundo carens, immensus, inexplebilis. Gr. ανευ πυθμένος, αμετρος, απληςος. Libr. Son. 92. Tant' eran duri, sfondolati, e neri [ cioè: forati, aperti]. Cant. Carn. 431. Ancor ci bisognava alla giornata La casa provvedere, E saziar la lor gola sfondolata [ cioè: insaziabile ]. Tac. Dav. Post. 450. Fece accusar di giacimento con la figliola Sestio Mario Spagnolo, adocchiando la sua sfondolata ricchezza, e quelle cave dell'oro. Alleg. 160. Per la qual cosa i'sono oggi costretto A rendermi per vinto, e incatenato Darmi al vostro sapere sfondolato, Al quale i' fo l' inchino, e mi sherretto (in questi due esempj vale: smisurato, grandissi-

SFORACCHIARE. Foracchiare. Lat. perforare. Gr. διατζέειν. Fir. As. 181. Quelle pietre aguzze, ec. da ogni canto, che tu cadrai, ti sforacchieranno in mille parti. E disc. an. 35. Fu sforacchiata dalle corna de combattenti caproni. Ciriff. Cavalc. 2. 68. Io ti sforacchierò tanto la buccia, Che brevemente ti farò bugiardo. E appresso: E tanto sforacchiate gli ha le chiappe, Che il sangue intorno gli facea le nap-

Pe. + SFORACCHIATO. Add. da Sforacchiare; Foracchiato. Lat. perforatus. Gr. Siargnros. Fir. As. 110. Tutto strambellato da' morsi, e storacchiato dalle ferite ec. a se riservò la gloria, e alla necessità de' fati restitul la vita . Tac. Dav. ann. 2. 34. Disperati tornano con lor malanno a pasturare le spade Germane delle loro membra sforacchiate di dietro, o macinate dalle tempeste ( it T. Lat. ha onusta vulneribus tergum ). Rim. burl. 2. 196. La fronte e gli occhi fan vario smaltato D' agate e grinze, e'l naso in prospettiva Ne mostra un barbacane sforacchiato.

\* SFORCARE. T. di Marineria. Levar l'ancora

d'afforcamento, c ricondurla al bordo. SFORMARE. Mutar la forma, Trasformare, Trasfigurare. Lat. deformare, deformem reddere. Gr. απο-μοςφέν. Cr. 9. 99. 3. Le 'nferme ( pecchie ) hanno altro colore, e paurosa magrezza, che molto le sforma. Mor. S. Greg. Sformano le facce loro, per mostrare agli nomini, che essi digiunano.

S. L'usiamo anche per Cavar di forma, come Sfor-

mar le scarpe, o simili. +SFORMATAMENTE. Avverb. Fuor di forma, Smisuratamente; che anche diremmo, ma in modo basso, Sbardellatamente. Lat. in immensum. Gr. ύπερμέτςως. G. V. 12. 49. 3. Per le quali soperchie piogge crebbe l' Arno per due volte sformatamente, ec. e la Terzole. la crebbe si sformatamente,, che valicò il ponte a Rifredi. M. V. 7. 48. Veggendo costui la lepre sformatamente grande, e grassa, la presentò a messer Berna-bò. Sagg. nat. esp. 117. La quale, [ bocca ] spalancata stavasi, e ripiena dalla lingua stessa, e da altre vescichette, e membrane, tutte sformatamente ensiate, si stette ec.

SFORMATISSIMO. Superl. dl Sformato. Borgh. Orig. Fir. 266. Si potetter per grandissimi, e sforma-tissimi, donativi, che fossero loro fatti, contentare

(ciae: eccedenti, o smisurati). . . . . SFORMATO. Add. do Sformare; Deforme , Dil brutta forma. Lat. deformis, deformatus. Gr. apopoos, aioxeos. Bocc. nov. 55. 2. Essendo di persona piccolo, e sformato. Introd. Virt. Venne contro a lei anna grandissimo cavaliere molto sformato .) Pars. 240. La) ligure del diavolo s' impronta nell' anima, e tante sformate lumagini, sozze, e stravolte, a quante cose.

superbamente con vizioso affetto la mente si rivolge. Guid. G. Sollecitamente essi riformarono le loro cittadi, e paesi sformati per la loro assenza [ qui figura-

tam. ].

§. I. Per Ismisurato, Smoderato, Eccedente, Grande. Lat. immensus, ingens. Gr. αμετρος, ύπερμεγεθης. G. V. 10. 220. 1. Si cominciò a fondare la gran porta di san Friano, ovvero da Verzaia, e fu molto isformata a comperazione dell'altre della città. E 11. 129. 2. Acciocchè i nostri successori si guardino di dare le sformate halie . M. V. 2. 44. Subitamente del mese di Luglio si mosse una sformata tempesta di

S. II. Per Fuor del comune uso, che anche diremmo Stravagante. Lat. enormis. G. V. 12. 4. 3. Non è da lasciare di far memoria d'una sformata mutazione d'abito, che ci recaro di nuovo i Franceschi. France. Sacch. nov. 152. Venutogli uno pensiero assai sformato, che se trovare potesse due belli asini ec. poter venire grandemente nella sua grazia. Maestruzz. 1. 18. Se gia non si temesse dello scandalo per lo troppo isfor-mato vizio, ovvero pericolo per la troppa debilitade. SFORMAZIONE. Bruttezza, Deformità. Lat. de-

formitas. Gr. αμορφία. Maestruzz. 1. 18. Se non perde tutto 'l membro, ma tale parte, che genera isfor-

mazione, donde ne potesse essere scandalo. SFORNARE. Contrario d' Infornare; Cavar del forno . Lat. e furno educere . Gr. ¿¿ imv8 ¿ξάγειν . Franc. Sacch. rim. 9. Tal inforna, che non isforna. Menz. sat. 6. Ma v'è più d'una putta sciaurata, Che sforna il parto, e quello iniqua ancide [ qui per

metaf. ] .
+ SFORNIMENTO. Lo sfornire. Lat. expoliatio, privatio . Gr. 5: snr15 . Buon. Fier. 4. 2. 7. E de' giovani Domestiche spogliazze, e sfornimenti Di safone [l'ediz. Tartini e Franchi legge saiorne, e così pure il Vocabol. alla voce SAIORNA], giornée, guarnacche,

SFORNIRE. Tor via i fornimenti, Privare, Spogliare. Lat. privare, spoliare. Gr. 52922v, σχυλεύειν. M. V. S. 88. Quella in gran parte sforni d'armadura atta a difesa. Petr. canz. 31. 2. Così l'alma ha sfornita, Furando'l cor, che su già cosa dura. Ar. Cass.
2. 1. Ssornite tutti li letti, e piegate le Lenzuola con la coltre a riponete le Carriero. le coltre, e riponete le Camicie ec.

\* SFORNITISSIMO. Supert. di Sfornito ; Sprovvedutissimo. Tass. lett. famil. 28. E perche io mi tro-

vo sfornitissimo di denari, pregherò il Tesoriero di Nostro Signore, che me gli voglia prestare. + SFORNITO. Add. da sfornire. Lat. spoliatus, privatus, imparatus. Gr. σχυλευθείς, ζεςηθείς, ἄσχευος. G. V. 11. 14. 1. La città di Lucca era sfornita
di gente d'arme. M. V. 9. 56. Trovandosi ignudo, e
sfornito di gente d'arme a difesa. Gell. Sport. 2. 6. Bisogna di molte cose a contentare una moglie, delle quali io sono sfornito. Tass. Ger. 1. 80. S' eran carchi e provisti in varj liti Di ciò, ch' è d'uopo alle terrestri schiere, Le quai trovando liberi e sforniti I pussi de' nemici alle frontiere ec.

SFORTIFICARE. V. A. Fortificare. Lat. roborare, corroborare, confirmare. Gr. κρατύνειν, κραται-εν, ισχυρίζειν. Mor. S. Greg. Con sollectudine sia tagliato da noi, sicchè non cresca per processo di tem-

po, e non sia sfortificato dalla cattiva usanza.

+ \* SFORTUNA. Mala sorte; Infortunio. Salvin. Buon. Tane. 5. 2. Sfelice; infelice, come sfortuna ma-

la fortuna, infortunio. SFORTUNAMENTO. Lo sfortunare. Buon. Fier. 4. 4. 5. Almen per oggi, Nè per doman tu non ci ritrovavi , S' e' non ne sfortunava, Com'egli ha fatto. S. e che sfortunamento E stato questo !

SFORTUNARE. Rendere sfortunato. Lat. infelicem reddere. Gr. αθλιον ποιείν. Buon. Fier. 4. 4. 5. Almen per oggi, Nè per doman tu non ci ritrovavi, S' e' non ne sfortunava, Com' egli ha fatto. S. e che sfortuna-mento È stato questo? SFORTUNATISSIMO. Superl. di Sfortunato. Lat.

inselicissimus. Gr. αθλιώτατος. Fir. As. 116. Mi pareva ec. per luoghi strani, e inaccessibili chiamare il nome del mio sfortunatissimo consorte. Ambr. Bern. 3. 10. E'l padre mio si domandò Girolamo Fortuna,

e si può dir sfortunatissimo.

+ SFORTUNATO. Add. Contrario di Fortunato ; Sventurato. Lat. infelix, infortunatus, miser. Gr. a3λιος. Libr. Dicer. G. S. Noi non sapemo, se non che troppo sarebbe sfortunata, se ec. Filoc. 4. 109. Io dal mio nascimento sfortunata non saprei da qual capo incominciare a narrarvi i miei infortunj. Fir. As. 145. Avendo colle accese siamme di queste parole riscaldato le viscere della sfortunata ec. subito se ne fuggirono. Car. En. 11. 416. Di Palla il sa la sfortunata stella ; Sallo il vendicator Cafáreo monte ec. E v. 889. Io padre stesso Questa mia sfortunata figlioletta Per mi-

nistra ti dedico e per serva.

(†) SFORTÚNIO. Infortunio. Salvin. Buon. Fier. 4. 4. 5. S' e' non ne sfortunava. Il Greco per l'appun-to ητύχα, sfortunio, infortunio.

+ SFORZAMENTO. Lo sforzare, Sforzo. Lat. coactio, coactus. Gr. avayan. Maestruzz. 1. 14 E tenuto a castità colui, che per forza è ordinato! Risponde: Se lo sforzamento su assoluto, non è dubbio, che non è tenuto, imperocchè non è ordinato. G. V. 22. 108. 10. Acciocche nelle vie de' suo' progenitori fermamen-te perseverante, gli sforzamenti di quegli emuli ec. da se cacci, e distrugga. M. V. 11. 10. Ma li mercatanti, e altri cittadini a tutti suoi avvisi, e sforzamenti s' opposono. Pist. S. Gir. Nascosamente dentro compone l'uomo con ispirituale studio, e inescalo, come fa il medico la sanità, e aiuta gli sforzamenti delle forza menimate sotto 'I peso di lunga fatica. Ninf. Fies. 265. Però s' io ho usato sforzamento L' ho fatto sol perchè forza m'è suto, Non perch'io sia di noiarti contento.

SFORZANTE. Che sforza. Lat. nitcns, cogens. Gr. έςειδόμενος, άναγχάζων. Amet. 64. Egli sforzantesi, colle deholi braccia strignentemi, o mi ritiene, o lieve di carne si volge con meco. Sen. ben. Varch. 6. 22. Onde quello, di che non gli doverrei essere tenuto, come a sforzato, gli sono tenuto, come a sfor-

zante.

SFORZÁRE. Forzare, Costrignere. Lat. cogere, urgere, compellere. Gr. αναγχάζειν, ε΄πείγειν, βιά-ζεσθαι. Dant. Inf. 18. Malvolentier lo dico, Ma sforzami la tua chiara favella. Maestruzz. 1. 80. Il consentimento isforzato almeno dalla parte di colui, che sforza, fa egli matrimonio! Franc. Sacch. nov. 219. Molto è più nuova cosa, che una donna voglia sforza-

re Dio, e la natura per avere figliuoli.

\*\* §. I. Per Occupar con la forza. Dav. Tae. ann.
2. 62. (ediz. Bass. 1790.) Con intendimento de' principali sforzò la città Reale, e la cittadella accanto

[ Lat. Inrumpit Regiam. ] .

S. II. Per Violare, Usar forza, Violenza. Lat. vim inferre. Gr. βιάζειν. G. V. 5. 7. 1. Alcuno giovane Fiorentino sforzo nel detto borgo una pulcella. Bocc. nov. 20. 20. Se non che io griderro, che voi mi voglia-

S. III. Per Torre, e Levar via la forza. Lat. vircs adimere, debilitare. Gr. 20 Petr. canz. 26. 2. Perocch' Amor mi sforza, E di saver mi spoglia. Dep. Decam. 100. Snervare, e spolpare, e spossato disse il nostro per torla via, e privar di forza; e così si crede, che l'usasse il nostro gentil poeta: Perocche Amor

mi sforza. Varch. Lez. 12. Sforza in questo luogo non vuol significare altro, che: priva di forza, e toglie la possibilità. Soder. Colt. 36. Guardisi di mettere il palo di sotto alla vite un quattro, o sei dita, affinchè non ispolpi, e sforzi la vite, e massimamente sendo di castagno, il quale ha questa natura di attraere fuor di

modo a se .

S. IV. In signific. neutr. e neutr. pass. vale Inge-gnarsi, Affaticarsi, Far diligenza, Far forza. Lat. conari, niti, studere. Gr. πειράσθαι, σπεδάζειν. Bocc. nov. 67. 14. S' era sforzato d'uscire delle mani della donna. E nov. 73. 21. A queste parole Calandrino sforzandosi rispose. Nov. ant. 100. 13. Signori, qui non mi bisogna di sforzare a dimostrar, come ella mi sia nemica. Guid. G. Medea insiammata di tanto fervente amore, il concetto peccato assai sforza di copri-re. Vit. SS. Pad. 1. 151. Ciascuno si sforzava di poterci menare al suo convento. Cas. lett. 21. Benchè in questa parte non è stata di bisogno, che io mi sia sforzato.

\*\* S. V. Sforzar le marcie, T. de' Milit. Raddoppiare, ed anche triplicare le marcie ordinarie. Gras-

SFORZATAMENTE. Avverb. Con isforzo, Con forza grande. Lat. magno conatu, magna audacia, vi. G. V. 7. 131. 2. I Sanesi vi vennero per comune molto sforzatamente. Liv. M. Assalirono i nemici si sforzatamente, che non gli poterono sostenere. Vit. SS. Pad. S' apparecchiavano sforzatamente di venire addosso a quella cotale terra, dov' ella stava.

S. I. Per Contro voglia, Forzatamente. Lat. coacte, invite. Filoc. 2. 143. Quando Florio vide questo, sforzatamente si cambio nel viso, mostrando quell' allegrez-

za, e festa, che del tutto era di lungi da lui.

S. II. Per Violentemente . Lat. violenter , vi. Gr. βιαίως, βιαςικῶς. Maestruzz. 2. 4. Se pose le mani violentemente, cioè sforzatamente nel Vescovo, o nell'Abate propio. E 2. 30. 1. Ma se egli è più che ladro, cioè quando coll'arme, e sanza arme sforzatamente assalisce in casa,o in cammino, o in mare, allo-

ra si procede più aspramente contra loro.

SFORZATICCIO. Add. Alquanto sforzato. Lat. vix vi expressus, Terenz. Gr. επεπιεσμένος. Coll. Ab. Isac. La costrigneranno di fermare a cotali asciutte, e sfor-

zaticce gocciole di lagrime.

+ (\*) SFORZATISSIMAMENTE. Supert. di Sforzatamente . Lat. violentissime. Gr. μεγίζη βία. Il Vocabol. nella voce VIVO. Add. Per viva forza, e A viva forza, vagliono ancora sforzatissimamente ec.

+ \* SFORZATISSIMO. Superl. di Sforzato. Coppett. rim. burl. 2. 52. Co i galantuomin star sulle grandezze, E poi lasciar goder infino a cani Le vostre sforzatissime bellezze.

\* S. Sforzatissimo, per Che dimostra gyandissimo sforzo. Vasar. Belle e sforzatissime le attitudini di co-

Ioro che sflagellano Cristo.

+ SFORZĂTO. Add. da Sforzare.Lat. coactus. Gr. αναγκασμένος. Amet. 75. La quale similmente m'avereb. be nel tuo petto data, se io i tuoi amori volessi sforzati (cioè: violentati, per forza). Petr. son. 212. E sforzata dal tempo me n'andai (cioè: costretta). Cron. Morell. 311. Diliberò mandare la sua forza contro a lui, e penso disfarlo perchè era signore isforzato, debole di gente, e di vettovaglia (cioè: privo di forza, spossato). Tesorett. Br. Che dare tostamente E donar doppiamente, E dar, come sforzato, Perde lo dono, e'l grato (cioè: costretto, violentato). G. V. 11. 89. G. E così fermo la sforzata, e non volontaria pace. E 12. 7. 10. E facea criare, e crescere nuove, e sforzate gabelle ( cioè : violente , ed ingiuste ). Tav. Rit. Tristano volentieri ricevè la spada, imperocchè ella era di

sforzata gravezza (cioè: straordinaria). M. V. 4. 39. Tutti sforzati di coperte, e d'altri paramenti, e avvistate sopravveste (cioè: addobbati con ogni sforzo, e potere). Sen. Pist. 100. Dice, che 'l suo parlare non è lungamente trattato, nè provveduto, nè sforzato ( cioè: artifiziato, premeditato). Bronz. rim. burl. 2. 240.
I' non vo' già agguagliar il paradiso Allo star in galea, ch' e' non paresse Cosa sforzata, e da muover a riso; E che poi ec. SFORZATORE. Che sforza . Lat. violator , violen-

tus . Gr. Biagn's. Sen. Declam. Mostro di voler, che tu muoia, come sforzator di vergini. Pass. 139. Io sforzatore di mogli, e di figliuole altrui. Mor. S. Greg. Per la mano dello sforzatore s' intende il popolo de' Paga-ni, quale il crocifisse. Cosc. S. Bern. Il regno de' cie-li s' acquista per forza, e gli sforzatori di se medesimi

lo rapiscono

SFORZEVOLE. Add. Che sforza, Che fa forza. Lat. violentus, rapax. Gr. βιας ής, ἄξπαξ. But. Inf. 27. 1. Erano uomini sforzevoli, e di rapace condizione.

SFORZEVOLMENTE. Avverb. Con isforzo. Lat. enixe. Gr. βιαίως, φιλοτίμως. Guid. G. Per portare le battaglieresche armi sforzevolmente contra i ne-

SFORZO. Lo sforzarsi, Ogni maggior forza, potere, possibilità. Lat. conatus, nisus, vires. Gr. πάξα, εγχάβημα. Petr. son. 168. E non fui più costante Contro lo sforzo sol d' un' angioletta. Call. SS. Pad. Adunque con tutto sforzo si dee acquistare il bene della discrezione. Tratt. gov. fam. L' un membro aiuta l'altro in bene quanto può, e guardasi del nuocere a suo

sforzo, e osseso non sa, che sia vendetta. S. Per Esercito, o per Qualunque preparamento militare. Lat. copiæ, exercitus. Gr. δύναμις. Bocc. nov. 42. 13. Udendo, che il Re di Tunisi faceva grandissimo sforzo a sua difesa. G. V. 2. 5. 2. Evancer gli si fece incontro in Aquilea con tutto lo sforzo d' Italia (così il T. Dav. ed altri, benchè lo stampato abbia forzo). M. V. 6. 2. Que' da Beccheria anche vi man-

darono loro sforzo.

SFRACASSARE. Fracassare. Lat. conquassare, vastare, confringere. Gr. mogsav, ouvrgißav. Fr. Iac. T. 5. 23. 12. In cui tal virtude si fa massa, Nulla tentazion dentro gli passa, Ed ogni suo contrario sfracas-

sa [ qui figuralam. ] .
SFRACASSATO . Add. da Sfracassare .

S. Per similit. Ucciso, Tagliato a pezzi. Lat. cæde affectus. Gr. κεχομμένος. Segn. Mann. Dic. 28. 1. Questi bambini nocenti per conseguirlo ebbero a pena nati a sosserire una crudelissima morte scannati, e

sfracassati su gli occhi delle loro madri.

SFRACELLARE, e SFRAGELLARE. Quasi interamente disfare infragnendo; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. frangere, elidere. Gr. έηγνοναι, κλαν. Liv. M. Egli ferl il porco d' una pietra, sicchè tutta la testa gli sfracellò. Ciriff. Calv. 3. 72. Pe' colpi che sfracellan l' arme, e l' osso. E 3. 79. Caduto isfracellossi in sullo smalto. Morg. 6. 15. E molti già di mia canta Pagana Ha efracellati. di mia gente Pagana Ha sfragellati, e dato lor che asciolvere. Tac. Dav. stor. 4. 331. Se Marcello cadeva, sfragellava un mondo di rei [qui per metaf. il T. Lat.

ha agmen reorum sternebantur].

SFRACELLATO, e SFRACELLATO. Add. da' bor verbi. Lat. fractus, elisus. Gr. εεκλασμένος. Bern.

Orl. 1. 13. 22. Che gli cadde vicino a men d' un passo, A guisa di focaccia, sfracellato. Soder. Colt. 29.

Scrivopo i Greci, che le ghiande sfracellate alla gran. Scrivono i Greci, che le ghiande sfracellate alla grandezza delle fave, sparse intorno alle radici de' magliuo-li, danno abbondanza di frutto. SFRAGELLARE. V. SFRACELLARE.

SPRAGELLATO . V. SFRACELLATO .

\* SFANCIOSARE. Lo stesso, che Disfranciosare. Aret. Rag.

SFRANGIARE. Sfilacciare il tessuto, e ridurlo a

guisa di frangia, o cerro.

\* SFRANGIATURA. Lo sfrangiare, e La cosa sfrangiata. Magal. lett. Perchè questo grande sconcerto! Chi potesse vedere sara un granello di polvere, una strangiatura di corda consumata, o qualche altro minimo accidente .

+ \* SFRASCARE. Il muoversi, che fanno le frasche per vento, o simile. Ner. Samin. 4. 26. E quando per l'appunto ella si muove Per gir da quella incantatrice vaga, Ode sfrascar la selva, e genti nuove Mira là,

dove il rio scorrendo allaga

\* S. Dicesi in proverb. Allo sfrascare si vede quello che hanno fatto i bigatti , e vale Che nel fine , e al levar delle tende si conosce il guadagno, come Allo sfrascare si vede se i bachi hanno, fatto assai seta. Serd. Prov.

SFRATARE. Cavar dalla Religione. Lat. ex Or-

dine monnchorum expellere.

S. E in signific. neutr. pass. vale Uscir dalla Religione . Lat. monachi habitum deponere . Dav. Scism. 51. Concedette a' frati non sacerdoti la moglie, a' minori

di 24. anni lo sfratarsi.

SFRATATO . Add. da Sfratare. Lat. religiosi instituti desertor. Dav. Scism. 71. Martino Bucero ec. Pie-tro Martire, e Bernardino Occhino, e altri sfratati. E 72. Domandiamo chi si dea credere aver meglio dichiarato la Scrittura, o questi sfratati, o que' santi dotto-

SFRATTARE. In signific. att. Mandar via. Lat. ejicere. Gr. εκβάλλαν. Ταυ. Rit. Quando egli vide venire li cinque cavalieri incontra di lui, sì si riconforta tutto nel suo cuore, e divenne tutto fresco, e fería tanto più forte, che tutti gli credea sfrattare.

+ S. Sfrattare in signific. neutr. Andar via con prestezza. Lat. aufugere, excedere, erumpere, evadere. Gr. egoemav. Buon. Fier. 4. 4. 11. E questi, e quel strap-parsele l'un l'altro Di man, fare alle pugna, urlar, sfrattare. Malm. 5. 13. Gli prega che le dien qualche segreto Da far senz' altre guerre ovver contese Che quelle genti sfrattino il paese.

SFRATTATO. Add. da Sfrattare. Buon. Fier. 1. 5. 11. Sfrattata quella diversa bruzzaglia, Tutti eccoci

all' aperto; or respiriamo.

SFRATTO. Lo sfrattare. Lat. excessus, fuga.

Gr. excessus, quyn. Viv. disc. Arn. 3. Credo bensi, che di questi gran rialti, greti, e ridossi ec. se ne faccia talvolta un grandissimo sfratto. S. Dare altrui lo sfratto, dicesi del Farlo sfrattare.

Lat. in exilium mittere, fugæ tradere, amundare, e-liminare. Gr. φυγαθεύαν, άποπέμπαν, έκβάλλαν. \* SFREGACCIOLARE. Leggiermente fregare. Ac-

cad. Cr. Mess. Gli altri erano nudi , e tutti siregaccio-

lati con varie tinte, e colori, co' quali si dipignevano tutto il corpo, e la faccia.

\* SFREGACCIOLATA. Leggiero sfregamento. Red. lett. Al Ditirambo dell' acque dò di quando in quando

qualche sfregacciolata di pennello; ma non concludo il lavoro (qui per metaf.).

(\*) SFREGACCIOLO. Pezzetto, Scamuzzolo, Scampolo. Lat. frustulum . Gr. τεμάψιον. Pros. Fior. 6. 28. Fuvvi un pratico in iscritture antiche, e che intendeva ogni sfregacciolo, ogni stracciato, ec. che disse, che

SFREGAMENTO. Lo sfregare. Lat. frictus . Gr. σρίψις. Com. Purg. 21. Il quale per vicendevole sfre-gamento, e forte movimento s' assucca.

SFREGARE. Fregare . Lat. fricare , perfeicare . Gr. T. VI.

rei Bur, zivarei Bur. Pallad. Novemb. 5. E mezzolanamente rimosso da nmore, scavarlo spesso, e sfregarlo. Tes. Pov. P. S. cap. 15. Sfrega spesso il dente con sugo di pastinaca, e anderà via la doglia grande [così ne' T. a penna: alcune stampe hanno frega]. Red. Oss. an. 111. Feci sfregare ben bene tutta l'interna cavità d' un vaso di terra con spicchi d'aglio.

d' un vaso di terra con spicchi a agno.

SFREGATO. Add. da Sfregare. Lat. fricatus, perficatus. Gr. τετριμμένος. Tes. Pov. P. S. cap. 15. La radice dello elleboro sfregata al dente caccia la doglia [così ne' T. a penna; gli stampati hanno fregata].

SFREGIÀRE. Tor via il fregio, cioè l' ornamento.

Lat. honore spoliare. Gr. ατιμάν. Dant. Purg. 8. Che

vostra gente onrata non si sfregia Del pregio della borsa, e della spada.

S. Sfregiare, si dice anche il Fare un taglio nel viso altrui . Lat. vulnus ori infligere. Varch. Suoc. 2. 1. 10 non ho bisogno della nimicizia di persona, e d'essere una sera sfregiata a vedere, e non vedere. Tac. Dan. vit. Agr. 398. I Batavi adunque stoccheggiando; sfregiando, con le punte degli scudi serendo, rotti quei del piano, si spinsero verso i colli (il T. ha ora soedare).

SFREGIATO. Add. da Sfregiare .

SFREGIO. Taglio fatto altrui sul viso. Lat. vulnus ori inflictum .

S. I. Sfregio, si dice anche la Cicatrice, che di tal taglio rimane. Malm. 1. 66. Gobba, e zoppa è costei, orba, e mancina, Ha il gozzo, e da due sfregi il

viso guasto.
+ §. II. Sfregio, figuratam. si dice anche per Ismacco, Infamia, Disonore. Lasc. rim. 1. 107. [Fir. 1741.] Fiorenza mia, va' ficcati 'n un forno, S' al gran Boccacio tuo con tanto scorno Lasci far tanti sfregi in sulla faccia [ parla contro il Ruscelli ] . Menz. rim. E tu segui color che son di sfregio Alle nobili muse.

SFRENAMENTO. L'essere sfrenato, o licenzioso, Sfrenatezza. Lat. licentia, impudentia. Gr. ανασχυντία, αναίδια. Pist. Cic. a Quint. Dov' è infinita licenzia, cioè sfrenamento degli uomini. Mar. S. Greg. Lo ridere corporale procede in questa vita da uno sfrenamento di dissoluzione. Com. Purg. 12. Crespamento di naso, levar di ciglia, sfrenamento d' occhio.

SFRENARE. Cavare il freno . Lat. effrænare . Gr.

άχαλινέν.

S. I. E per metaf. Franc. Sacch. rim. 32. Lussuria sfrena ogni tua vena. Mor. S. Greg. 2. 11. Perocche tacendo non maculò la coscienzia, nè in parole d' impazienza sfrenò la lingua.

S. II. In signific. neutr. pass. vale Trarsi il freno. Lat. sibi frænum detrahere, Gr. faute goutor amoou-

S. III. Figurntum, vale Divenire sfrenato, Licensioso, Eccedere. Lat. effrænum sieri, estrænori. Gr. α-σχάλινον γίνεσ σαι. Amm. 30. 1. 11. L'ira si palesa, e nella faccia esce, e quanto è maggiore, tanto più manifestamente si sfrena. Frnnc. Sacch. rim. 31. E l'aspettar gli grava, onde si sfrena Ciascuu nel pianto. Mor. S. Greg. Quegli sostiene l'avversitade di questo mondo, siccome maldicente, lo quale per quelle si sfrena a dire ingiuria contra li suoi persecutori. E altrove: Alcuni per paura di sfrenarsi in troppo parlare si chiudono dentro alle mura del silenzio più del biso.

(\*) SFRENATAGGINE. Sfrenatezza. Lat. effriena-tio. Gr. axasegía. Segn. Pred. 17. 4. Fate che dopo contumacissima infermità riportiani perfetta salute : non torniam subito agli amori, alle sfrenataggini, alle rivalità ?

+ SFRENATAMENTE. Avverb. Con modo sfrenato, Licensiosamente, Impetuosamente. Lat. effranate, laxe, licenter, dissolute. Gr. ασχαλινώπως. Com. Par. 6. Acciocche questo male così sfrenatamente non si facesse. Pass. 332. S' avventano sfrenatamente a seguire l' appetito sensitivo. Filoc. 166. Bagnando delle sue lagrime il bianco petto, sfrenatamente sicura contra i nimici ferri, incominciò a cercare tra morti il corpo del suo caro marito. Introd. Virt. S' accorsono, che venivano molto sfrenatamente con gran furore [l'ediz. di Fir. 1810. a pag. 61. legge: Aperse loro la via, e lasciolli venire, perchè s'accorse che veniano molto sfrenatamente, e con gran furore ].

SFRENATEZZA. Sfrenamento, Soverchia licenzia. Lat. effrænatio, licentia, insolentia. Gr. axadegía. But. Inf. 1. Significando ec. per la dolce stagione, ch'è la primavera, la sua giovanezza, la quale era dome-vole, passata la sfrenatezza dell' adolescenza. Tac. Dav. ann. 3. 72. Egli un pezzo penso, se rattenere tanta sfrenatezza di voglie sarebbe possibile ( il T. Lat. ha

profusæ cupidines )

+ SFRENATISSIMO . Superl. di Sfrenato . Fr. Giord. Pred. R. Uomini largacci di bocca, e di lingua sfre-natissima. Petr. nom. ill. 19. Fu [ Claudio Imperato-

re ] in libidine di femine sfrenatissimo.

SFRENATO. Add. da Sfrenare. Lat. effrænus, effrænis . Gr. αχάλινος. Bocc. nov. 62. 12. In quella guisa, che negli ampi campi gli sfrenati cavalli, e d'a-mor caldi le cavalle di Partia assaliscono, ad effetto recò il giovenil desiderio. Franc. Sacch. Op. div. 49. Voi siete costi capitano, e domatore d'un cavallo sfrenato. But. Purg. 32. 1. Forsi la saetta sfrenata va tanto in tre saettate, quanto eramo rimossi ( qui per simi-

S. I. Figuratam. per Licenzioso, Repente, Impetuoso. Lat. effrænatus , insolens . Gr. doxahiros. G. V. 11. 6. 6. Lo sfrenato popolo di Bologna gli vennero dietro sgridando con villane parole. Petr. son. 40. Così'l desio, che seco non s' accorda, Nello sfrenato o-bietto vien perdendo. Com. Par. 1. Consumate le forze, e vinta per la fatica della sfrenata fuga. Albert. cap. 33. E se vuoi aver lode, e buona fama, fuggi d'esser

lascivolo, cioè sfrenato

§. II. Per Eccessivo. Lat. immodicus, immanis. Gr. αμεθρος, υπέρμεθρος. Maestruzz. 2. 32. 3. Quante cose sono quelle, che tolgono la copia di provare per te-stimoni ! ec. item il numero de' testimoni sfrena-

S. III. Alla sfrenata, posto avverbialm. vale Sfrenatamente . Lat. effrænate , licenter , dissolute . Gr. aoxaλινώπως. Fr. Iac. T. 1. 9. 52. Ve n' andate alla sfrena-

ta Con la faccia ben lisciata.

SFRENAZIONE. Sfrenamento. Lat. licentia, effrænatio . Gr. axasegia. Coll. Ab. Isac. cap. 17. Mentre che ella sta di lungi a quelle cose, che hanno ad operare isfrenazione. E cap. 30. Che tu per isfrenazione di parlare non raffreddi l'anima tua.

+SFRENELLARE. Far quel romore, che fa la ciurma nel calare i remi in acqua per sarpare. Poliz. stanz. 2. 17. Come al sischiar del comito sfrenella La nuda

cinrma, e i remi mette in voga.

+ \* SFRIGGOLARE. Quel romoretta, o fragore, che fa il pesce o la frittura nella padella, mentre si frigge. Sacc. rim. 1. 223. Sento cuocermi dentro a poco a poco Il fegato, che sfriggola e scoppietta Come nella padella sopra il fuoco.

(+) SFRIGOLARE. Lo stesso che Sfriggolare. Bart. Ben. rim. 31. [Livorno 1799.] Ponla pur giuso [la lira], e piglia una padella; E voi, Muse, un leggiadro contrappunto In su lo sfrigolar fate di quella. SFRINGUELLARE. Cantare; e dicesi propriamente

del fringuello, quando canta alla distesa, e fa il suo verso assai lungo.

S. Per metaf. vale Parlare arditamente de' fatti altrui. Lat. atrociter obloqui; audacter, palam, tibere loqui. Gr. παξέπσιαζαν. Tac. Dav. ann. 4. 85. Nelle morti de' padroni le lingue sfringuellano [ il T. Lat. ha: atrociore semper fama erga dominantium exi-

SFRIZZARE. Friezare . Buon. Tonc. 1. 1. E par'n un certo mo', che 'l cuor mi sfrizzi, Come chi mangia

cipolla acetosa

+ SFROMBOLARE. Tirar calla sfrombola. Lat. fun-da jncere. Gr. σφονδονάν. Corsin. Torracch. 9. 69. Segue pur di Meon l'agra tempesta, Perch' egli tutta-via ciottoli sfrombola, Onde ec. S. Per metaf. Buon. Fier. 4. 2. 7. E sfromboli zecchi-

e doppie snoccioli.

SFRONDARE. Levar via le fronde. Lat. frondare, frondes divellere. Gr. φυλλοτομαν. Salv. rim. Scuota pur, se gli aggrada, e sfrondi, e schiante, O ramo, o tronco aspra tempesta, e fella. Bern. Orl. 1. 16. 13. Siccome un arbuscello síronda, e scorza Colla grandine spessa la tempesta. E 2. 15. 12. Qual suol di Maggio La dolorosa ed orrida tempesta Sfrondar gli alberi, e l'erbe alla foresta. Alam. Colt. 3. 58. Indarno spendi Tanti affanni, e sudor d'un anno intero A potare, a zappare, e sfrondar viti. Soder. Colt. 11. Il sole nella prima stagione veste gli arbori ec. nella quarta gli sfronda.

+ \*\* S. Per Isfrondarsi, Perder le foglie. Sanaze. Arcad. egl. 2. Così per ben guardar [le mandre] sempre n' abbondano In latte, e 'n lane, e d' ogni tempo aumentano, Quando i boschi son verdi, e quando sfron-

+ SFRONDATO. Add. da Sfrondare. Lat. fronda-tus. Car. En. 12. 350. Poiche reciso Dal vivo tronco, o da radice svelto Mancò di madre, e già d'arbore ch' era , Sfrondato diramato e secco legno Di già venuto ec.

SFRONDATORE. Colui, che sfronda. Lat. frondator . Gr. φυλλοτόμος . Alam. Colt. 1. 13. Accorto sveglia Il buono sfrondator, ch' all' altra prole Di legitti-

timo amor non furi il latte.

SFRONDEARE. V. A. Sfrondare . Lat. frondare , frondes divellere. Gr. φυλλοτομάν. Montem. son. 22. Ma poiche'l Boreo vento le sfrondea, Rare volte, signor mio, se ne coglie [ la moderna ediz. legge : Che poiche al Boreo vento alma donnea].

SFRONTARE. Neutr. pass. Prendere ardire, o fidanza. Lat. animos sumere. Gr. επεγνωχόπως έχαν. Car. lett. 1, 162. Poichè mi sono sfrontato a venirvi ora innanzi, perchè non sia in vano, vi domando in grazia, che vi degnate accettarmi per servidore.

\* SFRONTATAGGINE. Sfacciataggine; Sfronta-

tezza. Morell. Gentil.

SFRONTATAMENTE. Avverb. Sfacciatamente. Lat. impudenter, inverecunde. Gr. αναιδώς, αναιοχύν-

\* SFRONTATEZZA. Sfacciatezza, Sfrontataggine. Salvin. Opp. Cacc. Allora alla cittade presso ne viene la maligna bestia (il lupo) di tutta sfrontatezza rivestita per cagion di mangiare

(\*) SFRONTATISSIMO. Superl. di Sfrontato . Lat. impudentissimus. Gr. εταμώπατος. Segn. Pred. 35. 11.

Ma o tracotanza di giudice sfrontatissimo! SFRONTATO. Add. da Sfrontare; lo stesso, che Sfacciato. Lat. impudicus, inhonestus. Gr. ἀσελγής, ἀναγνος. Coll. Ab. Isac. cap. 30. Gli sfrontati, e gli svergognati saranno sanza la fiamma dello Spirito Santo. Cam. Purg. 23. Verrà il tempo, che le donne Fiorentine andranno sl disoneste, e si sfrontate nell' abito dello corpo, che sia bisogno, che li frati, e li religiosi interdicano loro, e divietino quello sfacciamento.

Buon. Fier. 1. 4. 6. Toh! sguardo altiero: toh! sfrontata fronte. E 3. 5. Sfrontato chbe a depor quella

SFRONZARE. Sfrondare. Lat. frondibus vacuum reddere . Gr. φυλλοτυμών . Menz. sat. 4. Che vi sbarbichi Apollo, e che vi sfronzi [ qui per metaf. ]. SFRUTTARE. Parlandosi di terreni, vale Renderli

infruttuosi, sterili, e meno atti al frutto, Indebolirli.

Lat. effætum reddere.

+ S. I. E neutr. pass. Salvin. pros. Tosc. 1. 168. Qualunque terreno, benchè d'indole feconda, e di genio pronto a fruttisicare, se non è fatto alcun tempo ripo-

sare, si sfrutta, e stancasi.

S. II. Trattandosi d'altre cose, vale Cercar di trarne più frutto, che si può, senza aver riguardo al mante-nimento. Lat. fructibus vacuum reddere. Gr. ακαρπον

SFRUTTATO. Add. da Sfruttare . Lat. effoctus . Libr. Pred. Possedeva un poderino sfruttato, e male in

arnese

+ S. E figurat. Red. Ins. 7. La quale avendo per qualche tempo durato ad essere di così maravigliose generazioni feconda, in breve, quasi fatta vecchia, e sfruttata, diventò sterile.

SFUCINATA. Voce bassa. Moltitudine, Gran quantità. Lat. agmen. Malm. 12. 9. E che fuor del castello il popol piove, Che ognor ne scappa qualche sfuci-

SFUGGEVOLE. Add. Che sfugge, Atto a sfuggire, Labile. Lat. sugax, fluxus. Gr. φευτικός, έξυςι-κός. Amm. ant. 9. 8. 33. Ella [la memoria] è cosa sfuggevole, e alla turba delle cose non basta . E 37. 4. 6. Di tutte cose, che di fuori abbondano, isfuggevole, e non certa è la possessione.

S. Sfuggevole, vale anche Per cui agevolmente si sfugge; Liscio, Lubrico. Sagg. nat. esp. 14. Il sottilissimo umido, ec. giù per lo umido sfuggevole del cristallo sdrucciolando, a mano a mano distilla. E 24. Ma al contrario i liquori, forse per lo liscio sfuggevole

ec. cedono per ogni verso, e sparpagliansi.
SFUGGEVOLEZZA. Astratto di Sfuggevole. Salvin. disc. 1. 188. In tanta brevità della vita, in tanta

sfuggevolezza del tempo.

+ \* \* SFUGGIASCAMENTE. Fuggiascamente. Lasc. Cen. 1. nov. 6 Così un giorno in sull'ora medesima sfuggiascamente se ne venne alla strada per la

via del Galluzzo, ec. Amati.
SFUGGIASCO. Add. Fuggiasco. Lat profugus. Gr. deauirns. Varch. Stor. 12. 448. Michelagnolo ec. era stato negli ultimi giorni dell'assedio sempre sfuggiasco. Alleg. 123. Venutosene per questo in terra sfuggiasco . Borgh. Orig. Fir. 149. Sfuggiaschi [ i Cristiani] e occultamente, e in luoghi spesso privati, e sempre segreti si ragunavano a celebrare i divini ufi-

S. Alla sfuggiasca, e Di sfuggiasco, posti avvergio. Lat. clam, in transitu. Gr. λαθραίως, εν παδόδω. Sen. ben. Varch. 2. 27. Certi ringraziano nascosamente chi li benefica, e alla sfuggiasca in qualche cautone, e all' orecchio. Dav. Scism. 75. Alcune messe si dicie-

no, e udieno di sfuggiasco.

SFUGGIMENTO. Lo sfuggire. Lat. fuga, evitatio. Gr. φυγή, εθλάβεια. Red. annot. Ditir. 26. S'indirizzano le dette operazioni al conseguimento della virtu, e allo sfuggimento del vizio. Borgh. Rip. 140. Colle intersecazioni, e sfuggimenti, che si allontanino dall' orecchio, come conviene.

SFUGGIRE. Scansare, Schifare. Lat. effugere, fugere, vitare, detrectare. Gr. psivysiv. Fir. Asin. 194. Avendo avuto indizio, ch'egli, per isfuggir l'oude

del mare, se n'era entrato in una certa botteghetta assai vicina al mare, e alla nave, là in sul primo sonno noi l'assaltammo, e togliemmogli ogni cosa. Tac. Dav. ann. 4. 100. Anche in Rodi sfuggiva la brigata, e i piaceri nascondeva. Sagg. nat. esp. 123. Non era ne meno si piccolo, che sfuggisse l'occhio di chi l'os-

servava.

\* \* S. Sfuggire, T. di Prospett., e Pitt. E quell'allontanarsi che par che facciano dall'occhio i casamenti e fabbriche tirate in prospettiva col punto; e le figure dal Pittore rappresentate in lontananza, che a proporzione diminuiscono, seguendo la proporzione dello ssuggire de piani, e delle medesime prospettive, il che si sa dall' Artesice non tanto col diminuire della grandezza che con la degradazione del colorito. Bal-

SFUGGITO. Add. da Sfuggire; Fuggitivo. Lat. fugitivus, exul. Gr. pvyas. G. V. 4. 14. 1. Ove abitava il padre, e la madre d'Arrigo, isfuggito, e in ban-do dello mperio, per micidio fatto. Tac. Dav. ann. 6. 122. Ad Orode adunque così d'aiuti sfornito Farasmane ingrossato presentava battaglia, e ssuggito lo travagliava [ il T. Lat. ha detrectantem. ].

S. Alla sfuggita, posto avverbialm. vale Con poco agio, Quasi furtivamente. Lat. latenter, furtim. Gr. λάθρα, εν παρόδω. Bocc. nov. 44. 5. E questo detto una volta sola si baciarono alla sfuggita. Fir. nov. 1. 195. Il quale, avendo non so che volte veduta questa

giovane così alla sfuggita, gli parve conoscerla.

+ \* SFULGORIO. Sfoggio, Lusso, Sfarzo. Salvin.

pros. Tosc. 1. 334. Gl' intrecci, e i raddoppiamenti de' salti Omero chiamò μαςμαςυγάς ποδών, micationes

pedum, sfulgorii delle piaute.

+ \* SFUMAMENTO. Lo sfumare; e figurat. Segno, Apparenza. Bellin. Bucch. 101. Di cui solo son' ombra e ssumamento Le poche, che toccar di so-

pra osai, Ed ogni lor materia ec.

†\* SFUMANTE. T. de Pittori, ed è per lo più Aggiunto di colore digradato in modo, che lo scuro sia dolcemente confuso col chiaro. V. SFUMARE S. 11. Cenn. Cenn. pag. 15. Ed eziandio l'acquerelle, che ci dai su, non vi appariscono sfumanti e chiare, come fa a modo detto in prima. Baldin. Voc. Dis. AMATISTA. Gioia di molto valore, del colore del fior del pesco, e per lo più di color paonazzo, o del color dell'uva, con le macchie granellose dello stesso colo-

re, ma più chiare, o bianche sudice ssumanti. SFUMARE, e SFUMMARE. Esalare, Mandar suori il fumo, il vopore, o altra cosa simile; e si usa in signific. att. e neutr. Lat. vaporare, evaporare. Gr. ατμίζειν. Cr. 4. 10. 3. S' egli non sarà poco, e si maturo, e vecchio, che ogni calore del letame sia esalato, cioè sfumato. Ciriff. Calv. 1. 25. Per gentilezantico e canalcha rutto. E sfuma no poco il vin per za si trae qualche rutto, E ssuma un poco il vin per la visiera. Sagg. nat. esp. 263. Quell'alito ancora di finissimo spirito, che sfuma nel tagliar la buccia d' un cedrato acerbo ec. non penetra a dare odore all'acqua, che in vasetto di sfoglia sottilissima di cristallo

ormeticamente sia chiusa.

S. I. Per metaf. Buon. Fier. 4. 2. 7. Là cavalieri maneggiar cavalli, Sfumare, far le smorsie. Bern. rim. 1. 41. Farò versi di voi, che ssummeranno. Car. lett. 2. 147. Fin che ssumi la memoria di questo vostro cacidante. I ciche manicali.

accidente [cioès svanisca].

+ S. II. Sfumare, T. de Pittori, in signific. att.
vale Unire i colori confondendoli dolcemente fra di loro, e in signific. neutr. vale Essere digradato in modo il colore, che lo scuro sia dolcemente confuso col chiaro. In questo signific. di colore così digradato si dice \* SFUNATEZZA. T. di Pittura . Ciò che fanno i

Pittori, dopo che hanno posato il colore al suo luogo nella tela, o tavola per levar tutte le crudezze de' col-

+ \* SFUMATISSIMO. Superl. di Sfumato. Mogal. part. 1. lett. 4. Appena da certi ssumatissimi shattimen-

ti si accorgevano che vi fossero inuguaglianze. SFUMATO. Add. da Sfumare. Lat. vaporatus. Sagg. nat. esp. 5. Per leggiera, e sfumata che sia la tinta, nondimeno il cristallo non acquista niente. E 261. Finche dissipato, e sfumato il sale, cessa il bollore, e l'olio ritorna al suo stato naturale. Red. Oss. an. 3. Le macchie del dorso, e de' fianchi erano veramente più fosche, e quelle del ventre più chiare, ed

all' intorno, per così dire, più sfumate.

\* S. Sfumato, T. de' Pitt. È un modo di dipingere, che lascia una incertezza nella terminazione del contorno, e ne' dettagli delle forme, quando si guarda l'opera da vicino; ma in giusta distanza sparisce ogni

indecisione. Milizia. SFUMMARE. V. SFUMARE.

## SG

GABBIARE. Contrario d'Ingabbiare; Cavar della gabbia . Lat. cavea emittere . Gr. xúgrns aqui-

SGABBIATO. Add. da Sgabbiare.

SGABELLARE. Trarre le mercanzie di dogana pagandone la gabella. Lat. mercem, soluto vectigali, liberare. Gr. w avior egaigeror moieir. Ambr. Cof. 2. 1. Diedemi Tele di rensa sottili in un cofano ec. e di subito L' andammo a sgabellare. Fir. rim. 115. E le spalle si possono agguagliare A due balle di fogli fin da Colle, Che sien messi in dogana a sgabella-1e.

S. Per similit. Sgabellarsi di checchessia , vale Liberarsene. Lat. liberari, se eximere. Gr. ε αυτόν ε λευθερεν. Varch. stor. 15. 616. Ma Filippo ec. se n'era sgabellato; scusandosi con dire ec. E Suoc. 5. 1. Io non me ne potrei sgabellare. Tac. Dav. ann. 6. 127. La madre già rimandata l' aveva con carezze lascive indotto a cosa, che non seppe sgabellarsene, che colla morte lil T. Lat. ha quorum effugium, nisi morte, inveni-

ret. ]. SGABELLATO. Add. da Sgubellare. Cecch. Spir. 4. 1. Egli ha mandatoci A tutti e duoi dieci balle di

cancheri Sgabellati per qui . SGABELLETTO. Dim. di Sgabello . Lat. scamnulum. Benv. Cell. Oref. 52. lo aveva posto il diamante, in guisa di uno sgabelletto, dove il Dio Padre sopra si posasse.

SGABELLINO. Dim. di Sgabello; Sgabelletto. SGABELLO. Arnese, sopra'l quale si siede. Lat. scamnum, scabellum. Gr. βάθρον, ἀσκαντης. Tratt. gov. fam. 12. L'anima tua hai posta per mezzo d'uno strumento sotto i piè del sedente sopra l'eccelso trono, e la terra tenente per suo sgabello

\* .\* S. Sgabello di calofato; T. di Marineria. È una specie di piccola cassa nella quale il calafato ripone i suoi strumenti, valendosi di un buca rotondo aperto nei fianchi della stessa, che gli serve insieme di scranna per vedere quando lavora. Stratico. \* SGABELLONE. Accrescit. di Sgabella: ma qui

significa Mensola di stucco, o di legno. Magal. lett.

L'accluso foglio bianco è la misura del piano degli sgahelloni; ma avvertite che non sono sgabelloni di legno da poter, bisognando, acquistare quattro dita di spazio con discostargli dal muro.

SGAGLIARDARE. Tor la gagliardia. Lat. debili-tare, vires adimere. Gr. 20 9 evev. Dant. Inf. 21. Al-lor mi volsi, come l'uom, cui tarda Di veder quel, che gli convien fuggire, E cui paura subita sgagliar-da. Varch. Lez. 12. Sforza in questo luogo non vuol significare altro, che, priva di forze, e toglie la pos-sibilità, e [come noi diciamo] sgagliarda.

(\*) SGALANTE. Add. Svenevole, Sgraziato. Lat. ineptus, inelegans . Salvin. pros. Tosc. 1. 477. lo credo, come altri ancora osservarono, che αφυής, e απειgonaλos, cioè disadatto per natura, e non perito del bello, e, per così dire, sgalante, potessero ec. conve-

\* SGALESTRARE. T. degli Scarpellini. Staccare il galestro dal masso. Si scuopre il masso colla zappa e

pala, e si sgalestra collo zappone. + \* SGALLINARE. Voce bassa. Rubar le galline. Aret. Rag. Un soldato, che è valente in sgallinare i pollaj de' villani ec.

+ \* SGAMBARE. Menar le gambe ; Camminar di fretta. Sacc. rim. 2. 225. Incontra Zaccheran quel buon figliuolo, Che sgamba e porta in mano uno staccino-

+ \* S. I. In signific. neutr. pass. Affaticare, e Stancare sommamente le gambe. Malm. 7. 88. Così conchiuso corre ch' ei si sgamba, E come un bracco va per quel deserto.

\* S. II. Sgambar via, per Fuggire, Correre nell' andar via, Darla a gambe. Baldov. Dr. L' ho fatto

sgambar via di galoppo.

SGAMBATO. Add. Senza gambe. Lat. cruribus. mancus . Gr. ασχελής.

§. I. Sgambato, figuratam. si dice di Chi sia stracco per soverchio camming. Lat. nimio itineris labore fessus. Gr. έν τῷ ποςεύεσθαι μαχςάν όδόν ταλαιπωenθείς.

S. II. Sgambato, è anche Aggiunto di una foggia antica di calze. Franc. Sacch. nov. 76. Avendo le calze sgambate, e le brache all'antica, co' gambali larghi in giuso. E appresso: Brievemente e' si boto alla Nunziata di non portar mai in tutta la sua vita più le calze sgambate, e così attenne.

\* S. III. Sgambato, T. de' Giardinieri. Dicesi di un fiore di cui sia rotto il gambo.

SGAMBETTARE. Dimenar le gambe, Gambettare. Lat. crura agitare. Gr. Ta oxe'hn avaxiveiv. Buon. Fier. 4. 2. 7. Fummi in trastullo Pormi a considerar conversamente Quei, che, passi chi vuole, sgambettando Stansi a sedere.

S. I. Per metaf. Stare in ozio. Lat. otiari, otio indulgere. Gr. σχολάζειν, σχολήν έχειν. Varch. stor. 12. 465. Standosene Lutero a sgambettare, e a ridere.

S. 11. In proverb. si dice Siedi , e sgambetta , e vedrai tua vendetta, cioè Non correre a furia a vendicarti potendo conseguire col benefizio del tempo la tua vendetta

SGAMBETTO. Gambetto . Buon. Fier. 3. 4. 9. Gran

paura ch' i' ho degli sgambetti

SGAMBUCCIATO. Add. Dicesi di Chi sta sensa

calze. Lat. nudus crura. Gr. τα σχέλη γυμνός. + \* SGANASCIANTE. Che sganascia. Crud. rim. 100. Ma del riso sganasciante L'alto applauso strepitoso Non godra lo scrupoloso ec.

SGANASCIARE. Slogar le ganasce. Lat. maxillas

S. Sganasciar dalle risa, o per le risa, o simill, vagliona Ridere emoderatamente . Lat. risu emori . Gr. pilore I Puno Reiv. Buon. Tanc. 4. g. Io, che stava per rider tratto tratto, Qui mi lasciai scappar le risa affatto, E a sganasciar incominciai si forte, Ch' io credo, che, s' ell' era ivi vicina, Voglia di rider venisse alla morte. E Fier. 3. 3. 2. Quel, che te n' avvenisse, tu te'l sai, Per fare sganasciar chi t' era sotto.

SGANGASCIAMENTO. Lo Sgangasciare.

+ SGANGASCIARE. Rider sì forte, che quasi la ganascia si sforzi . Comp. Mantell. Onde 'l mio ser per le risa sgangascia (questo es. non è tratto dalla Compagnia del Mantellaccio, ma dai Beoni cop. 5. Vedi le rime burl. Vol. 3. pag. 164.). \* SGANGHERAMENTO. Lo sgangherare, e qui

Disordine, Soperchianza, Eccesso. Aret. com. Per questi sgangheramenti e per gli nocumenti, che si son

SGANGHERARE. Cavar de' gangheri, Scommette-re. Lat. emovere cardinibus. Gr. 5αθμε αποκινών. Fir. Ar. 99. La vegnente notte ec. gli fummo intorno all'uscio, il quale trovammo così ben serrato, che noi non lo potemmo mai pur muovere, non che sgan-gherare. Burch. 1. 63. Non fe tal viso il popol Filisteo, Quando Sansone isgangherò la porta, Portandola in sul monte Citareo. Buon. Fier. 4. 2. 7. Tal ri-guardar, che prodigo s'avventi ec. Sgangheri la scarsella, e piastre ruzzoli.

S. Per metaf. vale Levnre di sesto, Slogare. Morg. 18. 181. Morgante le mascella ha sgangherate Per le risa talvolta, che gli abbonda. Bern. rim. 1. 24. So, che i pidocchi, le cimici, e'l puzzo M' hanno la coratella a sgangherare. Red. Ditir. 21. Che per ischer-20 baldanzosamente Sbarbica i denti, e le mascelle sganghera. Malm. 4. 14. Che sempre ch' ei si muove, o ch' ei favella, Fa proprio sgangherarti le mascel-

+ \* SGANGHERATACCIO. Accrescit. di Sgangherato. Bell. Bucch. 228. Quegli sgangheratacci bac-chilloni Ch' or si chiaman giganti, Perch' e' toccava a loro ec.

SGANGHERATAGGINE. Astratto di Sgungherato; Sconcezza. Lat. ineptia. Gr. aneigoxadía. Alleg. 183. La brigata chimerizzando considera le particulari sgan-

gherataggini della sua persona.
SGANGHERATAMENTE. Avverb. Con maniere sgangherate. Lat. incondite, incleganter. Gr. avag-

la .

SGANGHERATISSIMO. Superl. di Sgangherato. Lat. immanissimus , inelegantissimus . Gr. an ειγοκαλώ. τατος . Buon. Fier. 3. 2. 8. E poi fatti da capo, e lo riguarda, 'N una sgangheratissima paura Perduto errando sempre. Car. lett. 2. 103. Buoni mostacciuoli ec. venuti opportunamente per soccorrere a uno sto-

maco, che mi truovo sgangheratissimo. SGANGHERATO. Add. da Sgangherare; Cavato de gangheri. Lat. emotus cardinibus. Gr. ςαθμέ αποziva Beis . Bern. rim. 1. 97. He più funi, e più corde Intorno a' fornimenti sgangherati, Che non han sei navilj bene armati. Burch. 1. 50. Se la chiudenda tua del mellonaio Avesse sgangherato l'usciolino. Serd. stor. 3. 122. Ruinato il bastione, e sgangherate le porte, entrò a combattere dentro la città.

+ S. Per metaf. vale Sciamannato, Scomposto, Disadatto, Sconcio. Lat. incanditus, incompositus, inelegans. Gr. ανάρμοςος, ακομψος, ασύντακτος. Alleg. 89. A confusion de moderni poetacci sganglierati. E 90. Son le composizioni Vostre, balordi, sgangherate, e gosse, Da imbalsimare al doccion delle losse. Lasc. rim. 1. 202. (Fir. 1741.) Dunque per che cagione Scioccamente volete, Con altre invenzion gosse e sgarbate, Con musicacce ladre e sghangherate, Allungare e guastar la pricissione ?

+ SGANNARE. Cavar altrui d'inganno con vere ragioni. Lat. errorem depellere, falsam opinionem eripere. Gr. από πλάνης ελευθερεν. Bocc. nov. 67. 13. lo mi credeva, che fosse ciò, che tu di'ec. ma me Veggio il pericol corso, et il martiro Sosserto in van in gli amorosi affanni; Nè trovar credo che di ciò mi sganni. Dant. Inf. 19. E questo sia suggel, ch' ogni uomo sganni. Varch. Ercol. 327. Ma sacciasi una co-

sa, quale potrà sgannarii tutti.

§ In signific. neutr. pass. vale Uscir d'inganno.

Bocc. nov. 99. 30. Il caso, che sopravvenne, della
presura non lasciò sgannar gl'ingannati: Varch. Ercol. 73. Ma se colui, conosciuto l'error suo, muta
onnenione, si chiama sgannare. Rarah. Osia. Einoppenione, si chiama sgannare. Borgh. Orig. Fir. 170. Sgannandosi alcuni, che aveano in questa parte

gli scritti del Villani per novelle .

SGANNATO. Add. da Sgannare. Lat. cui falca opinio erepta est. Gr. από πλάνης έλευθερωθείς. Varch. Ercol. 73. Sgannati si dicono quelli, i quali persuasi di vere ragioni, sono stati tratti, e cavati d'errore. Bemb. pros. 3. 116. Così nè più, nè meno si scrive, come se ella da vocale incominciasse, gli sbanditi, gli

sciocchi, gli scherani, gli sgannati ec. +\* SGARAFFARE. Sgraffignare; graffiare; ed an-che Rubare, e Portar via. Rusp. son. 6. Ma se in casa

altri batter può i dentoni, Sgonnella le pagnotte a luci torte, Sgaraffa le vivande con gli ugnoni. SGARARE., e SGARIRE. Vincer la gara, Rimanere al disopra nella contesa. Lat. concertando aliquem superare. Gr. έν τω συνπωλεμείν κρατείν τινός. Varch. Ercol. 71. Perfidiare, o stare in sulla perfidia è volere, per tirare, o mantenere la sua, cioè per isgarare alcuno, che la sua vada innanzi a ogni modo, o a torto, o a ragione. Fir. Trin. 1. 2. Che partito ha a essere il mio! ec. ho io a essere sgarato dal maggior inimico, ch' i' abbia! Tac. Dav. ann. 15. 221. Nè verga, nè fuoco, nè ira de' martorianti del non sapere sgarare una femmina la fecero confessare [ il T. Lat. ha ne a femina spernerentur]. S. Per similit. Tac. Dav. ann. 2. 32. Ma gli aiuti

diretani, volendovi sgarar l'acque, e mostrar valentle di notare, si disordinarono, e ve ne annego [qui il T. Lat. ha dum insultant aquis].

SGARATO, e SGARITO. Add. da' lor verbi . + \* SGARBATAGGINE. Sgarbatezza, Sgraziatag-

gine . Fag. comm.

(\*) SGARBATAMENTE. Avverb. Con maniera Sgarbata, Sgraziatamente. Lat. inepte, inconcinue. απειροχάλως, αναρμόστως. Segn. Crist. Instr. 1. 20. 22. Questi, ec. che ora sì sgarbatamente mi offende nella sua infanzia, ridotto un di allo stato perfetto, su in pa-

radiso, sarà un Re d'immensa grandezza. SGARBATEZZA. Astratto di Sgarboto. Lat. inelegantia, inconcinnitas, inurbanitas. Gr. antigoxa-

SGARBATISSIMO. Superl. di Sgarbato. Sulvin. pros. Tosc. 1. 106. Egli è altra cosa il canto delle ci-cale, che non è quello de' cigni, a' quali s' assomigliano volgarmente i poeti, canto roco, e sgarbatissimo.

SGARBATO. Add. Sensa garbo, Svenevole. Lat. inelegans, inconcinnus, inurbanus, rudis. Gr. απειρόκαλος. Fir. dial. bell. donn. 380. Se ne veggono tutto il di molte di loro tanto sgarbate ec. E. 406. Che a me par pure la più sgarbata cosa del mondo. Lasc. Streg. prol. Nè in lei saranno ec. quelle ricognizioni deboli, e sgarbate, che in molte molte volte si sono vedute.

+ \* SGARBO. Maniera incivile, e disobbligante; Mala grazia nel trattare con alcuno. Red. lett. 1. 25. Mentre stima vivezze di spirito gli sgarbi, e le avven-

tataggini della sua fanciullesca età.

SGARGARIZZARE. Gargarizzare. Lat. gargari. zare . Gr. yagyagigere . Libr. cur. malatt. Si potranno sgargarizzare frequentemente con lo scritto gargarismo

tiepido.

† \* SGARGARIZZO. Lo stesso, che Gargarismo.

Salvin. Fier. Buon. 1. 2. 3. Gargarismi, γαεγαείαμοί, solleticamenti, Lat. titillationes, sgargarizzi.

SGARÍGLIO, e SGHERÍGLIO. V. A. Sgherro,
Uomo d'arme. Din. Comp. 3. 74. Costoro hanno gli
sgherigli, li quali gli seguitano. E. 75. V'erano tutti i gonfaloni del popolo co'soldati, e con gli sgarigli a serragli. E più sotto: Messer Corso ec. fuggia ver-

so la Badía di S. Salvi ec. gli sgarigli il presono.

SGARIRE. V. SGARÁRE.

SGARITO.V. SGARATO.

SGARRÁRE. Prender errore, o sbaglio, Sbagliare. Lat. falli, errare decipi. Gr. σφάλλεσθαι. Menz. sat. 6. Meglio sarebbe il dir, s'io non la sgarro, Che contra il padre crudeltà gl'inspira D'un tal bargello il sudicio tabarro. Salv. pros. Tasc. 1. 149. Essendosi tanto corso oltre, e per così dire, sgarrato da quella semplice, e schietta originale eguaglianza, bisognava in certo determinato tempo dell'appo in quella restituira. certo determinato tempo dell' anno in quella restituir-

SGARRETTARE. Tagliare i garretti. Lat. talos

præcidere. Gr. α΄ς φαγάλες προτέμνειν.
\* SGARZETTA. T. degli Ornitologi. Uccello del

genere degli Arioni poco maggiore di un tordo. + (\*) SGATTIGLIARE. Cavare, Tirar fuori, Sborsare. Lat. expedire, exsolvere. Gr. εκλύειν, διαλύειν. Car. lett. 1. 75. Intanto fatemi sgattigliare il danaio, e rifondetemelo prestamente : perchè mi truovo nelle secche a gola

SGAVAZZARE. Gavazzare, Godere, Rallegrarsi, Darsi buon tempo . Lat. genio , et hilaritati indulgere . Gr. equevai rais novais. Tac. Dav. stor. 4. 341. Datisi a spendere, a sgavazzare, e far la notte ragunate, rinnuovano contro a Ordeonio l'ira [ il T. Lat. ha effusi in luxum, et epulas]. Buon. Fier. 5. 5. 1. Si

mangia, si zinzina, si sgavazza.

+ SGEMMARE. Torre, o Cavare le gemme. Buon.
Fier. 4. 4. 12. Alle donne impotenti, e non difese, Trovandole spartate ec. Le ssiorano, le sgemman, dis-

anellano ec.

SGHEMBO. Sust. Tortuosità . Lat. obliquitas . Gr. λοξότης. Dittam. 3. 21. Saliti al sommo del più alto sghembo, Le città vidi, che m'eran dintorno, E sotto a me, com' io l'avessi in grembo [ qui Lat. flexuosus clivus ] .

§. 1. Sghembo, figuratam. vale Scempiataggine, Sciocehezza. Lat. fatuitas, ineptia. Gr. μωρία ευήθεια. Buon. Fier. 2. 4. 15. Acciocch' io sia quell' io, che debba poi Raddirizzar suoi sghembi, o capopiedi.

S. 11. A sghembo, posto avverbialm, vale A sghimbescio, A schiancio, A schisa . Lat. oblique .Gr. πλαyiws . Buon. Fier. 3. 2. 17. Campi divisati Per piano, a piombo, a sghembo, Armi a quartieri. E 4. 5. 3. Capito al pizzicagnol, chieggo un pezzo Di salsicciotto, ed ei mel taglia a sghembo. Morgh. 26. 52. Se non che a sghembo la lancia lo prese.

SGHEMBO. Add. Lat. tortuosus, obliquus. Gr. xau. πύλος, λοξός. Dant. Purg. 7. Tra erto, e piano era un sentiere sghembo, Che ne condusse in fianco della lacca. But. ivi: Sghembo, cioè torto, come conviene, che girino le vie de' monti. Buon. Fier. 3. 5. 5.

Andava sghembo, e zoppiconi.

SGHERIGLIO. V. SGARIGLIO.

SCHERMIRE. Contrario di Ghermire; Rilasciare, Staccare. Lat. disglutinare. Gr. άποχολαν. But. Inf. 22. 2. Sentendo lo caldo della pegola si sghermiron di subito.

SGHERMITORE. Che sghermisce. But. Inf. 22. 2. Caddon nel mezzo del bollente stagno ec. perchè un tirava qua, e l'altro la; lo caldo della pegola bogliente sghermitor subito sue, cioè, che sentendo il caldo, si sghermiron di subito, e così lo caldo su sghermite-

\* SGHERONATO. Fatto a gheroni; Tagliato a sghimbescio, o a schisa, e in tralice, largo di sotto, e stretto di sopra, e dicesi propriamente di tela o panno . Voc. Dis.

SGHERRACCIO. Peggiorat. di Sgherro. Lasc. Gelos. 2. 1. S' io fussi qui colta all' improvvista, e mas-

simamente da qualcun di questi sgherracci.

+ SGHERRETTARE. Sgarrettare, Tagliare i garretti. Car. En. tib. 9. v. 1191. In Falari ed in Gige S'abbattè prima: a l'uno il petto aperse; Sgherrettò l'altro

S. E per similit. Bern. Catr. 4. Io ho di loro a sgherrettare un paio, E cavar loro il ventre, e le bu-

della

SGHERRO. Brigante, Che sa del bravo; che anche diremmo Tagliacantoni, Mangiaferro. Lat. thraso, satelles . Gr. Sedowr , dogupogos . Cavalc. Discipl. spir. Parole più ingiuriose, e villane, che non direbbe uno sgherro a un suo ragazzo. Varch. stor. 9. 265. E dove già chi portava i capelli, e non si radeva la barba, era tenuto uno sgherro, e persona di mal affare, oggi di cento novantacinque sono zucconi, e portano la barba. Bern. rim. 1. 99. Bravi, sgherri, barbon, gente bestiale. Morg. 27. 259. Pensa, che insino a Turpia pare sgherro.

S. In forza d' add. vale lo stesso. Buon. Fier. i. 4.
6. Il più importuno, Superbo, imperioso, e soprastante Di qualsivoglia mai persona sgherra. Menz. sat. 7. Ch' e' par per Dio, ch' una razzaccia sgherra Pretenda sol co' suoi costumi indegni Muovere al valor prisco

ignobil guerra.

\* SGHIACCIARE. Didiacciare; Contrario di Agghiacciare. Sagg. nat. esp. Lasciata sghiacciare tutta l'acqua, che nella boccia era, si vidde ridurre al se-

gno al quale si stava prima di agghiacciarsi. + \* SGHIGNAPAPPOLE. Vace bassa. Ridone; Che ride sgangheratamente. Salvin. Fier. Buon. 2. 2. 8. Ridone, in basso modo diciamo sghignapappole per ave-

re un ghigno, o ec. un cachinno spappolato.
SGHIGNARE. Farsi beffe, Burlare, Schernire. Lat. irridere , despicere , subsannare . Gr. χλευάζαν . Mor. S. Greg. Ecco che mi farò beffe, e riderò nella vostra morte, e sghignerovvi . E appresso: L'occhio, che sghigna, e che dispregia il parto della madre sua, sia tratto da' corvi delle torrenti. Pataff. 2. E non ha una bogia, e sempre sghigna. Franc. Sacch. nov. 182. Messer Ridolfo guarda costui, e sghignando chiamò un suo famiglio, e disse . E nov. 194. Sghignavano per invi-

SGHIGNAZZAMENTO. Lo sghignazzare. Lat. cacchinnatio . Gr. καγχασμός . Fir. As. 52. In questo mez-20 il convito s' era universalmente risoluto in licenziosi sghignazzamenti. Segr. Fior. Cliz. 4. 8. Io ho sen-

tito per casa certi sghignazzamenti.
SGHIGNAZZARE. Rider con istrepito. Lat. cachinnari. Gr. χαγχάζαν. Franc. Sacch. nov. 43. Molti ghignavano, e sghignazzavano della sua sparuta personcina. Bellinc. son. 265. Ma sai di che sghignazza la brigata! Fir. nov. 8. 298. E quivi sghignazzando, e fa-cendo un rumore, che mai il maggiore, mostravano, d'aver fatto qualche gran fazione. SGHIGNAZZATA. Ghignata, Sghignaszamento.

Lat. cachinnatio . Gr. καγ χασμός .

SGHIGNAZZIO . Sghignazzata . Lat. cachinnatio . Gr. χαγχασμός.

+ \* SGHIGNUZZO . Dim. di Sghigno . Lasc. Cen. 2. nov. 9. Non si potette tanto contenere, che rivoltosili con uno sghignuzzo adiraticcio, non gli dicesse,

SGHIMBESCIO . V. A SGHIMBESCIO

\* \$ S. Sghimbescio . T. de' Milit. V. SVOLTA . Grassi .

SGITTAMENTO . V. A. Agitazione, Dibattimento. Lat. agitatio, perturbatio. Gr. xivnois. Declam.

Quintil. C. Il grave sgittamento si trasse i corpi attortigliati per le dirotte ripe.

+ \* SGOBBARE. Portore sul dosso, sulle spalle alcun peso, ed usasi anche figuratam. Nec. Samin. 11. 68. E trova li tutti affannati e pronti Alle difese i cari cittadini, E senza distinzion Marchesi e Conti Sgobban sopra le schiene i corbellini. Fag. rim. Dite a che serve lo sgobbar le some De' gravi affari, e indebo-lir l' ingegno, Per circondar d' un po' d' allor le chio-

me!
\*\* SGOCCIOLABOCCALI. Voce bassa, e si dice n Uomo che bee assai. Allegr. 220. Così un infame Sgocciolaboccali Vi tien sotto la tacca de gli zoccoli.

SGOCCIOLARE. Gocciolare, Versare infino all'ultima gocciola. Lat. exhaurire. Gτ. εξαντλάν. Fav. Esop. Andate, messer lo lupo, sollecitamente al latte, che la mia madre hae, e dite, che lo sgoccioli nella vostra bocca. Burch. 1. 44. Che sgocciolava gli orcin-lin per canto. Cant. Carn. 163. E se la pecorella è attempata, Sta sopra il vaso, ch' ella par murata, Tanto ch' ella sia munta, e sgocciolata.

S. I. Per Asciugare, Suzzare. Cr. 4. 18. 2. Pongansi al sole tanto che alquanto sieno seccate, ovvero al-

quanto dal mosto sgocciolate.

S. II. Sgocciolare il barletto , o il barlotto , o simili , in modo proverb. vale Dir tutto quel che un sa, o che ha da dire. Lat. nihil dicendo prætermittere. Morg. 18. 152. Odi la quarta, ch'è la principale, Acciocche ben si sgoccioli il barletto. Varch. Ercol. 59. Dicesi ancora sgocciolare l'orciuolo, ovvero l'orciolino, e talvolta il barlotto.

SGOCCIOLATO. Add. da Sgocciolare. Lat. exhau-

stus.

SGOCCIOLATURA . Lo Sgocciolare.

S. Indugiare, Ridursi, Giugnere, o simili alla sgocciolatura, vagliono Indugiare ec. all'ultimo termine: modi bassi. Segr. Fior. Mandr. 5. 1. Ben si sono indugiati alla sgocciolatura. Ciriff. Calv. 3. 78. E giunse appunto alla sgocciolatura.

+ \* SGOCCIOLO. Lo sgocciolare; Sgocciolatura. Carl. Svin. 6. Pur sempre al boccalon la mano intrepida Tenendo ferma e spesso alto levandola Fintanto

che gli diè l'ultimo sgocciolo.

\* S. Indugiare ec. allo sgocciolo, lo stesso che Indugiare ec. alla sgocciolatura. Fag. com. Non è poco che non indugino allo sgocciolo, quando non v'è più tempo.

SGOLATO . Add. sensa gola.

S. I. Vale anche scollato, Colla gola scoperta. But. Purg. 23. 2. Le donne Fiorentine andavano tanto sgolate, e scollate gli panni, che mostravano ec. Franc. Sacch. nov. 158. Andava con un tabarro sempre sgola-

S. II. E figuratam. vale Che ridice facilmente le cose, Ciarliero. Lat. garrulus. Gr. ζωμύλος. Tes. Br. 7. 25. E sì ti guarda da quello, che ti dimanda, s' egli è lusingatore sgolato, ch' egli non può celare quello, ch' egli ode, ne ritener quello, che gli entra per li o-

SGOMBERAMENTO, e SGOMBRAMENTO. Lo sgombrare, Sgombero . Lat. depulsio , vacuitas . Gr.

απωσις, κενότης. Bemb. Asol. 3. 169. Quelle venture lo seguono ec. che seguivano gli amanti, risvegliamento d'ingegno, e sgombramento di sciocchezza, accrescimento di valore ec.

SGOMBERARE, e per sincopa SGOMBRARE. Portar via masserizie da luogo a luogo, per mutar domiciliv. Lat. merces, vel supellectilem in alium locum transferre. Gr. exxouisav. G. V. 12. 16. 2. Incontanente tutta corse a furore e a sgombrare i cari luoghi. M. V. 8. 6. Molto danneggiò le case, e' mercatanti lanaiuoli, ch' ebbono a sgomberare. Dim. Comp. 3. 63. Molti cittadini temendo il fuoco, sgombravano i loro arnesi. Vit. S. M. Madd. 25. Feciono sgomberare, e acconciare una bella sala, dove si mangiasse.

S. 1. Sgomberare assolutam, vale Uscirsi , Andar via .

Lat. demigrare, migrare. Gr. μεπιχίζεσθαι.

S. II. Sgombrare il paese, o simili, vagliono Partirsene , Abbandonarlo . Lat. terra excedere , demigrare. Gr. έχχωράν. Stor. Aiolf. Niuno signore potesse entrare nella città, se non con tre scudieri, e la sera la sgomberasse. G. V. 6. 87. 2. A tutti fu comandato, che sotto pena dello avere, e delle persone dovessero sgombrare Lucca, e'l contado infra tre dl. E 7. 72. 1. Co-mandandogli, che sgombrasse l'Isola. But. Pur. 20. 2. Infra tre di dovesse avere sgombrato lo suo terreno, e regno . Ar. Cass. 1. 1. Tutti anderemo a un tratto, e sgombreremovi La casa . Bern. Orl. 2. 20. 40. S'egli era quel, sgombrasse tosto il piano, Che male i fatti suoi potrebbe fare.

S. III. Sgomberare, per Portar via semplicemente. Lat. exportare, auferre, exhaustare, Fest. Gr. expequer. Petr. canz. 39. 4. Ond' io, perchè pavento Adunar sempre quel, ch' un' ora sgombre, Vorre' il vero abbracciar lassando l' ombre. E cap. 13. Vidi 'l vittorioso, e gran Camillo Sgombrar l'oro, e menar la

spada a cerco.

S. IV. Sgomberare, per Dipartire, Mandar via. Lat. dimovere, depellere. Gr. αποχινών, κίπωθών. Dant. Purg. 23. Quest' altra è quell' ombra, Per cui scosse dianzi ogni pendice Lo vostro regno, che da se la sgom-

S. V. Figuratam. Petr. cans. 41.3. Di serenar la tempestosa mente, E sgombrar d'ogni nebbia oscura, e vile [ cioè : liberare , purgare ] . G. V. 7. 154. 1. Sanando infermi, e rizzando attratti, e sgombrando imperversati [cioè: liberando]. Sen. ben. Varch. 7. 1. Se sgombro da se la paura così degli Dii, come degli uomini ec. [ cioè : discacciò ] .

\*\* S. VI. Sgombrare, Portar checchessia in qualche luogo. Cron. Ant. 222. Andarono al luogo de Romiti, e per forza entrarono dentro, e feciono grandissime ruberie di robe, e di gioielli, e di danari contanti, ec. perchè molti cittadini aveano sgombrato in detto luogo gran parte di loro sustanzie, cioè masserizie,

e robe sottili, e danari.

\* \* S. VII. Sgomberare , T. de' Mil. Mandar indietro, porre in salvo, sbarazzarsi delle artiglierie super-

flue, delle bagaglie, degli ammalati e de' feriti. Grassi.
SGOMBERATO, e SGOMBRATO. Add. da' lor
verbi. Bemb. pros. 3. 112. Perciocchè in vece di questa ingombrato, che io dissi, e sgombrato, che si di-

ce, essi alle volte dissero ingombro, sgombro.
SGOMBERATORE. V. SGOMBRATORE.
\* SGOMBERATURA, Sgomberamento, Sgombra-

mento. Fag. comm.

SGOMBERO, e SGOMBRO. Sust. Lo sgomberare. Lat. demigratio. Gr. άποιχία. M. V. 9. 57. Attendea con sollicitudine allo sgombero, e apparecchiare la città a difesa .

S. Per Discacciamento, Lat. depulsio, Dittam. 1, 22. Che de' nimici più volte fe sgombro .

† (\*) SGOMBERO . T. de' Naturalisti . Pesce, che ha il corpo bislungo, la testa lunga terminante in pun-ta ottusa, l'apertura della bocca larga, la lingua libera, puntuta, e liscia, il palato liscio sul mezzo, ma agli orli è guernito, come da ambedue le mascelle, d'una fila di piccoli denti acuti, e di questi ultimi si in-castrano que' di sopra con que' di sotto. Morg. 14.66. Gambero, e nicchio, e calcinello, e seppia, E sgombero, morena, e scarza, e cheppia.
SGOMBERO, e SGOMBRO. Add. tronchi da Sgom-

berato, e da Sgombrato. Lat. vacuus. Gr. xevos. M. V. 3. 38. Non era isgombro, ma pieno di masserizie, e di vittuaglia, e di bestiame. Cron. Vell. 80. In questo mezzo l'oste si levò, ma il detto Leggieri non ardiva tornare dentro, e tutta sua famiglia guasta, e le

case sgombre.

S. Per metaf. vale Scarico. Lat. expoliatus, nudus. Gr. 2011vás. Petr. son. 70. Poiche se sgombro della maggior salma, L'altre puoi giuso agevolmente porre.

Buon. Fier. 1. 2. 2. A quell'altro, che sgombra ha si
la mente, E'l sen d'ottusità, lieve di carne ec.

+ SGOMBINARE. Meno usato che Sgominare.

Lat. perturbare, versare. Gr. διαπαζάτπειν, πεςιά-

SGOMBINATO . Add. da Sgombinare; Sgominato . Lat. perturbatus, confusus. Gr. πεπαξαγμένος. G. V. Ms. Sper. Tutto 'l regno stava sciolto, e sgombinato in tremore

SGOMBRAMENTO . V. SGOMBERAMENTO .

SGOMBRÁRE. V. SGOMBERÁRE. SGOMBRATO. V. SGOMBERATO

SGOMBRATORE, e SGOMBERATORE. Che sgombra . Lat. depulsor . Gr. ο απελαύνων . Buon. Fier. 4. 2. 2. Scorticator del pan caldo, Scannator delle canti-

ne; Sgombrator delle cucine. SGOMBRO. V. SGOMBERO.

+ SGOMENTAMENTO. Lo sgomentarsi. Lat. consternatio. Gr. καπιπληξις. Guid. G. Uno fante, quasi volando, con romorosi apportamenti (il Vocabol. alle voci RAPPORTAMENTO, e ROMOROSO S. legge rapportamenti) assalio gli orecchi di Menelao con molto

sgomentamento. Sbigottire . Lat. terrere, perterrefacere . Gr. φοβάν , έκπλητπιν . Dant. Purg. 14. l'veggio tuo nipote, che diventa Cacciator di que' lupi in

sulla riva Del fiero fiume, e tutti gli sgomenta. Pataff.
4. Pur non lo sgomentar, che intrista agli occhi.

† S. Sgomentare, neutr. e neutr. pass. Liat. animo cadere, consternori. Gr. καπαπλήτπεσθαι. Bocc. nov.

85. 10. Calandrino. in non voglio. che in ti scomen-85. 10. Calandrino, io non voglio, che tu ti sgomenti . Petr. canz. 42. 4. E sol della memoria mi sgomento. Bemb. Asol. 1. 53. Questi al sasso risguardando, e della caduta sgomentandosi, sta continuamente in que-

sta pena. SGOMENTATO . Add. da Sgomentare . Lat. consternatus . Gr. καπαπλαγείς . Bocc. nov. 66. 8. Trovò la donna sua in capo della scala tutta sgomentata . E nov. 83. 6. E tutto sgomentato gli domando: che fo? Tes. Br. 5. 41. Dicono alcuni, che per lo grande dolore, che' leoni hanno al nascimento, nascono quasi tutti sgomentati, ch' egli giacciono tre dì, quasi come tramortiti . Cavalc. Med. cuor. Andava tutto sgomenta-

to errando, e vagando. SGOMENTEVOLE. Add. Che si sgomenta. Lat. animum despondens. Gr. απονενοημένως έχων. Buon. Fier. 4. 3. 8. Attendete ora a questa Manco appassionata, Non tanto sgomentevole, Nè si spericolata. SGOMENTIRE. V. A. Sgomentare. Lat. terrere,

perterrefacere . Gr. φοβάν , έκπλήτπιν . Esp. Salm. E perchè questa giustizia non ti sgomentisca, soggiugne.

SGOMENTO . Sust. Sbigottimento . Lat. consternatio. Gr. καπάπληξις. Cavalc. Med. cuor. Avendo contate molte tentazioni del nimico, massimamente come era indotto a sgomento, e disperazione, soggingne. Stor. Pist. 53. Presono di ciò tanto sgomento, che nessuno ardio uscire di Lucca. E 60. Per lo grande sgomento, ch' aveano preso della sconfitta del Prin-

+ \* SGOMINAMENTO. Sgominio; e Metaf. per Scompiglio, Rovesciamento. Stor. Semif. 1. Truovo ec. tale opera molto male andata per gli tanti sgominamenti che di nostra casa si è fatto, per le tante avversitadi di guer-

SGOMINARE. Disordinare, Scompigliare, Mettere in confusione, Mettere sossopra. Lat. perturbare, versare. Gr. διαπαράτπιν, περιάγαν. Segr. Fior. Man-dr. 1. 2. Pare a te una favola avere a sgominare tutta la casa. Buon. Tanc. 1. 1. Per toccare or nel capo questa piota, Che mi sgomini tutto a imo a sommo. Malm. 7. 89. Sgomina ciò, che v'è, da sommo a imo. SGOMINATO. Add. da Sgominare. Lat. perturba-

tus . Gr. τεταςαγμένος . Burch. 2. 42. Fratel, se to vedessi questa gente Passar per Banchi tutti sgominati ec. Alleg. 185. Ve ne daro con questa mia nuova, e sgominata capitolessa quel breve, e semplice ragguaglio,

che può un, che vi sia stato un di intero.

SGOMINIO, e SGOMINO. Lo sgominare, Scombinazione, Scompiglio. Lat. perturbatio. Gr. zagazi. Buon. Fier. 4. 1. 11. Riguardo lo sgomino, e veggo a un tratto Rastrellar quella mensa. E Tanc. 2. 7. Tan-

cia, accorda fra lor questo sgomino.
SGOMITOLARE. Contrario d' Aggomitolare. Lat. glomerem dissolvere . Gr. ayadida avahuav . Fior. Ital. D. Porta un gomitolo di spago in mano legato in capo all' entrare della porta, e poi sgomitolandolo infino ch' è giunto nel fondo ec.
(\*) SGOMITOLATO. Add. da Sgomitolare. Il Vo-

cabol. nella voce RAGGOMITOLARE.

\* SGONFIAMENTO . Svanimento dell' enfiagione ;

Il disenfiarsi . Red. Etim. ital.

SGONFIARE. Contrario di Gonfiare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. tumorem adimere, detwmescere . Gr. απογνέσθαι, χαλάν . Sagg. nat. esp. 33. Ed allora solamente si sgonsierà, quando aprendosi il vaso in K potra sopra piombarsele l'aria di fuori. E 117. Introdotta l'aria [ il granchio ] sgonsiò in un tratto, restando sformato, e smunto con ultima, e panrosa magrezza.

S. Per metaf. Mor. S. Greg. 23. 18. Considerata la potenza del creatore, sgonti il gonfiamento della mente per la memoria della sua condizione. Menz. sat. 3. Io non avrò satirico flagello, Che la vostra superbia op-

SGONFIATO . Add. da Sgonfiare . Lat. detumefactus . Gr. χαλαρός . Lab. 257. Non altrimenti vote , €

vizze, che sia una vescica sgonsiata.

\* SGONFIO. Sust. Enfiatura prodotta dall' aris in alcuni corpi come nel pane, nelle vesti e simili. Dicesi ancora di quelle che son prodotte dall'arte in cose che hanno l'apparensa d'esser leggiere. Aless. Segn. Vestimenti con nobili sgonfi di tela d' oro . Targ. Sgonf di pane

SGONFIO. Add. Sgonfiato. Lat. detumefactus, flaceidus. Gr. χαλαρός. Sagg. nat. esp. 33. Serratavi dentro una vescica d'agnello attorcigliata, e quasi interamente sgonfia. E 118. Appresso sparandone uno...si trovò affatto sgonfia la vescichetta dell' aria

+ (\*) SGONNELLARE. Levar la gonnella, ma qui per similit. e in quella maniera, in cui si usano li vocaboli smantellare, sfasciare, sconocchiare, ed altri. Pros. Pior. 6. 192. Essendo io a tavola con un branco

d'accademici, sgonnellando a luci torte le pagnotte; e sbaragliando le vivande con gli ugnioni, cominciam-mo a discorrere delle cose dell'accademia. Rusp. son. 6. Ma se in casa altri batter può i dentoni, Sgonnella le pagnotte a luci torte, Sgarassa le vivande con gli ugnoni .
\* SGORAJATA . T. degl' Idraulici . Spurgo della

SGORBIA. Scarpello fatto a doccia per intagliare il legno. Buon. Fier. 2. 4. 15. Sgorbie, succhielli, agu-ti, cacciatoie Di qualunque misura. Soder. Colt. 58. Con uno scarpello di mezzo cerchio a uso di sgorbia fanno un foro della grossezza, che v'ha a entrare la

SGORBIÁRE. Imbrattar con inchiostro, o con freghi , o schizzi d' inchiostro checchessia ; il che si dice ancora Scorbiare . Lat. atramento inquinare. Gr. τῷ μέ-

λανι μολύναν.
S. Per Ischiccherare, Screziore, Macchiare generalmente. Lat. maculare. Gr. ζυπαίναν.

+ SGORBIO. Macchia fatta in sul foglio con inchiostro, Scorbio. Lat. litura. Gr. καπάς 17μα. Burch. 1. 29. Ma e' gli pareva essere appuntato Da un notaio col fucile allato, Che di non fare sgorbj era botio. E 2.
10. Nè tanti sgorbj fa l'anno un notaio. Car. lett. vol. 2. pag. 342. [ Comino 1734. ] Fino a ora stanuo nel modo medesimo, che 'l giovine l' ha cavate dalle minute, ed anco peggio, per gli sgorbi, e per le rimes-se, alle volte poco leggibili, che nelle minute si fanno . E Apolog. 180. Non siete ne litterato, ne costumato, e la tintura, che voi dite, non è di lettere, è di sgorbi, è di ec.

SGORBIOLINA . Piccola sgorbia . Voc. Dis.

SGORGAMENTO. Lo sgorgare. Lat. egestio, egestus. Gr. expogez, expogenois. G. V. 1. 38. 5. La città per ciascuna festa dallo sgorgamento di quello era lavata. (\*) SGORGANTE. Che sgorga. Lat. effluens. Gr.

έκβλυζων. Red. tett. 1. 442. Quei medicamenti, che dal volgo avvezzo a grandi errori sono creduti ec. poter fermare, e stagnare il sangue sgorgante ec. sono

SGORGANTEMENTE . Avverb. A sgorgo . Lat.

affluenter. Gr. gußanv. SGORGARE. Lo Sboccare, il Traboccare, e l'Uscir faori, che fanno l'acque, l'Uscir del gorgo; e si usa in signific. att. e neutr. Lat. se egerere, exonerari. Gr. εχφίζεσθαι άποφορτίζεσθαι. Dant. Par. S. Da ove Tronto, e Verde in mare sgorga. But. ivi: Come ingorgare è mettere dentro in gola, così sgorgare è mettere fuora. G. V. 7. 34. 2. Ancora per lo sgorgare di quello empito dell'acqua, e del legname, percosse, e fece rovinare il ponte alla Carraia.

+ S. I. Per similit, vale Spargere abbondantemente. Lat. effundere, egurgitare. Gr. exxeuv. Dant. Purg. 31. Fuori sgorgando lagrime, e sospiri. Tass. Ger. 12. 96. Al sin sgorgando un lagrimoso rivo In un languido

oimè proruppe, e disse.

+ S. II. Per Uscir fuori in abbondanza. Med. Arb.
er. Di quegli pietosi, e dolcissimi occhi a purgamento, e consumazion di tutti i nostri peccati sgorgarono

fiumi di lagrime . S. III. Per metaf. Diffondersi , Spandersi . Lat. exonerari. Gr. anopoerisso Sau. Tac. Dav. stor. 5. 363. Altri (vogliono) che regnante Iside, soperchiando in Egitto la moltitudine, sotto Gerosolimo, e Giuda ca-

pitani sgorgò nelle terre vicine. S. IV. Varch. Ercol. 58. Di coloro, i quali ec. confessano il cacio, cioè dicono tutto quanto quello, che hanno detto, e fatto, a chi ne gli domanda ec. s' usa-no questi verbi: svertare, sborrare, schiodare, sgorga-

T. VI.

+ \* SGORGATA . Quella quantità d'acqua , che attrae lo stantusso della tromba ad ogni impulso del movente; o piuttosto Quello spazio, che rimane voto d'aria nella tromba ad ogni alzata dello stantusso. Galil. Fram. Par. Vol. 3. pag. 40. Poco s'alza la stremita della zaroa. della zanca E; ed in conseguenza poca è l'acqua, che si cava in una sgorgata ec. sicchè si può continuare quanto ne piace a fare la sgorgata lunga, e cavar in conseguenza più acqua.
SGORGO. Lo sgorgare, Sgorgamento. Lat. effu-

sio, affluentia. Gr. εχνοις.

5. Onde A sgorgo, posto avverbinlm. vale Con grande sgorgamento, Copiosamente, Abbondantemente. Lat. offluenter. Gr. εὐβδην. Med. Arb. cr. Vedi sopra te aperte, e sparte le fonti di grazia delle piaghe del Salvatore, le quali docciano a sgorgo, per dar bere, e saziare a ribocco i suoi amanti di vino dolce pieno di

SGOVERNATO . Add. Non governato, Mal trattato. Lat. male habitus, male curatus. Gr. κακώς επιμεληθές. Franc. Sacch. nov. 163. E con questo era sgovernato, che mai nel pennaiuolo, che portava, non avea nè calamaio, nè penna, nè inchiostro (qui vale: senza governo, trascurato). E nov. 210. Erano continuo, come è d'usanza, a far governar le lor bestie, e quanto più s'affaticavano, più le vedevano sgovernate

SGOZZARE. Tagliare il gozzo, Scannare. Lat. ju-gulare. Gr. opatrair. Morg. 27. 254. Perocch'alla Franciosa qui si sgozza. Fir. As. 23. Tenni per certo, che la buona donna non avesse mica lasciato di sgozzarmi

per misericordia.

S. I. Sgozzare, vale ancora Votare il gozzo.
S. II. Per metaf. vale Dimenticare una cosa, Comportarla. Franc. Sacch. nov. 86. Fra Michele, che non avea sgozzato ancora la 'nsalata da Tossignano, la vicita con un bastone. Varch. stor. 8. 195. La plebe, perchè oltre la morte di Iacopo Alamanni, la qual non poteva a patto nessuno sgozzare, mancava d'un gran capo ec. E 15. 609. Questa fu una giostra, come si dice, fattagli per burla da Giomo ec. ma egli, che ne usci mezzo morto, e tutto smarrito dalla paura, ha detto sempre, e dice, che ella fu più, che da vero, nè mai ha potuto sgozzarla. Tac. Dav. stor. 2. 294. Non potendo sgozzare quella giornata di Bedriaco, s'accostarono a Vespasiano incontanente [il T. Lat. ha do-

lorem, iramque Bedriacensis pugnæ retinentes].

\*\* S. III. Venendo da Goezo, vale Inghiottire: metaforic. Franc. Sacch. nov. 187. Dolcibene non la sgozzò mai [ l' ingiuria ]; tantochè colto un di tempo con un ventre pieno il giunse ec. e in presenza di tutti i mercatanti gli lo percosse al viso. E nov. 114. Da ivi a pochi di fu condennato in lire mille ec. onde mai non lo potè sgozzare nè elli, nè tutta la casa degli Adima-

SGOZZATO. Add. da Sgozzare. Varch. stor. 15. 591. Era rimasto racchiuso il Duca Alessandro sgozza-

to, e morto di più ferite.

\* SGRACIMOLARE. Levare i gracimoli, e figuratam. Levar via, Diminuire; preso il deltato dal grappolo dell'uva, dal quale levandosi i gracimoli, che lo compongono e mangiandosi a poco a poco il grappolo divien minore e rimpiccolisce. Monigl. Dr.

\*\* SGRADARE. Distinguere per gradi; Metafori-com. Fior. Virt. cap. 38. Per più piena dottrina è da sgradare in ispezialità per ordine il modo, e la forma, che è da osservare in tutte le cose, che l'uomo viene

SGRADIRE. Dispiacere ; Contrario d' Aggradire . Lat. displicere . Gr. anagiozar. Dant. rim. 2. Pensoso

dell' andar, che mi sgradia.

(\*) SGRADITO. Add, da Sgradire; Misgradito; Malgradito . Lat. male exceptus , ingratus . Gr. xaxidixtos . Salvin. disc. 2. 250. Sommissimo pregio è delle lettere, che quantunque in alcuni scuri tempi non guiderdonate, ec. ma piuttosto sgradite, e svilite, sieno state da alcuno gentile, ed onorato spirito maisempre coltivate

\* SGRAFFA. T. degli Stampatori. Unione di diversi pezzi di piccole linee, che unendosi nel mezzo formano un pezzo solo, e servono nella stampa per raccoglie-

re diversi articoli.

SGRAFFJARE. Graffiare. Lat. unguibus locerare, scarificare, loncinare. Gr. σχαφιφήσασθαι. But. Inf. 22. 1. Per la figura, ch' egli ha di gatta, che sgraf-

sia cogli artigli.

S. I. Per similit. Benv. Cell. Oref. 51. Per fare le separazioni de' campi si prende una ciappoletta sottile, e bene arrotata, graffiando tutti i detti campi per lo traverso, perchè in altra guisa non apparirebbono punto bene, e questo si chiama sgraffiare. S. II. Per lavorare di sgraffio; termine di Pittu-

+ SGRAFFIATO. Graffiato. Lat. unguibus laceratus, scarificatus , lancinatus . Gr. καταχασμένος. But. Inf. 15. 1. Viddero venire due dalla parte manca nudi, sgraffiati. Red. Esp. nat. 74. In un altro cappone, che avea ingozzato quattro delle suddette palline massicce, ec. si vedeano sgraffiate, e sminuite di mole [ qui per similit. ]. Ner. Sam. 8. 64. Ceccon di sangue la corazza intrise Sgraffiato un po nella mammella destra: Fortuna fu , che il ferro non recise Al Cavalier la via della minestra ec.

\*\* SGRAFFIATORE. Pittore, che dipigne a sgraf-fio. Salvin. Buon. Fier. 4. Intr. I pittori da' Greci eran chiamati ζωγεάφοι, cioè delineatori, e disegnatori d'animali, che questi dovettero essere i primi a essere dipinti, e perciò diede il nome agli artefici, che al prin-

cipio piuttosto sgraffiatori erano, che pittori. SGRAFFIGNARE. Voce bassa; Rubare, Portar via. Lat. clepere. Gr. κλέπταν. Malm. 7. 69. Se il monello ha le man fatte a oncino Per gire a sgrassignar pel vicinato. Car. lett. 1. 20. Volendosi far l'esecuzione da se stessa, gli volle sgraffignar di testa la berret-

SGRAFFIO. Graffio, Graffiatura. Lat. laceratio. Gr. κατασχασμός. Fr. Giord. Pred. R. Con tutta la faccia coperta di lividi, e di sanguinosi sgraffi.

+ S. Per una sorta di pittura in muro a chinro scuro, che è disegno, e pittura insieme, e serve per ornamento di facciate di case, di palazzi, e rortili; ed è sicurissimo alle acque, perchè tutti i dintorni sono tratteggiati con un ferro incavando lo atonaco prima tinto di colar nero, e poi coperto di bianco. Borgh. Rip. 431. Una facciata di sgraffio in Borgo nuovo.

SGRAFFIONE. Sgraffio grande. Car. Mattacc. son.

7. Dava a chiunque vedea morsi, e sgraffioni.

+ \* SGRAFFITO. T. de' Pittori. Sorta di pittura in muro a chiaroscuro della anche Sgraffio. Salvia. Buon. Fier. 4. Intr. Di qui graffito, e sgraffito, sorta di pittura in muro a chiaro scuro, con certe linee

profondamente impresse nel muro.

+ SGRAMATICARE. Voce usata per ischereo; Esplicare per gramatica, Dichiarare, secondo che fanno li gramatici . Lat. grammaticorum more enucleare . Gr. γεαμματικώς σαφηνίζειν . Carl. Fior. 32. S' io volessi atare a sgramaticare, siccome voi fate, io vi direi ec. Minucc. Malm. pag. 319. Perchè la Grammatica è cosa spinosa, e difficile, per questo il dichiafare, e agevolare l'intelligenza di qualche fatto, o questione oscura, e imbrogliata dichiamo sgramaticare.

SGRAMATICATO. Add. da Sgramaticare, Carl.

Fior. 52. Troverà il signore Ottonelli sgramaticate quelle parole degli Accademici, che fa sembiante di non intendere.

SGRAMUFFARE. Voce di gergo; Slatinare, Parlare in grammatica. Buon. Fier. 4. 5. 19. Io non vorrei, Che dove le persone altra non hanno Lingua, che la materna, i letterati Parlasser sgramussando.

+ SGRANARE. Cavare i legumi del guscio . Lat. . siliquis grana educere. Gr. από των περατίων κόκκυς εξαγαν. Cavalc. Specch. cr. pag. 64. (Brescia 1822.) I discepoli passando per le biade sgranavano le spighe, e mangiavanle per fame (l'ediz. del Bottari a pag. 72. legge : . . . disgranellavano le spighe , e se le manicavano ec.). Burch. 1. 77. Disse un baccel, che s'aveva a sgranare. Lor. Med. canz. 118. 1. Ogni civaia al gusto mi par grave, Fuorchè sgranar baccelli, e mangiar

S. Per metaf. Burch. 1. 23. Sicche, se i pedignon sono sgranati, Dolgasi la città de' paneruzzoli.

SGRANATO. Add. da Sgranare. Lor. Med. canz. 118. 13. A chi piacesser le fave sgranate ec. A casa mia n' arà buone derrate.

+ SGRANCHIARE. Contrario di Aggranchiare, e si usa in signific. att. e neutr. Lat. membra explicare. Morg. 3. 71. Gli passò la corazza, e poi la pancia, Poi con Fusberta sgranchiava le mani. Lod. Martell. rim. burl. 2. 58. Fa volar l'Altalena senza penne, Fa sgranchiar l' Altalena gli aggranchiati, Felice il di che nel nostro uso venue !

S. Sgranchiare, per metaf. vale Snighittirsi, Svegliarsi. Tac. Dav. stor. 3. 298. Non potevano i caval-li sgranchiare [il T. Lat. ha segnes equi]. Ambr. Furt. 4. 2. lo so, che tu sgranchierai, se tu vai dove t' ho mandato. Buon. Fier. 3. 3. 8. Sgranchia, e non esser lento, Dileguati, va' via Sgranchia, e riponti la catena al mento. E 4. 3. 1. Tu Manfredino sgranchia, E tu Smeraldo, non t'addormentare.

+ \* SGRANCHIRE. Lo stesso, che Sgranchiare, qua-si Uscir dal buco come i granchi. Salvin. Buon. Fier. 3. 4. 1. Sgranchia, da sgranchiare, che si dice anche sgranchire, come incenerare, incenerire ec. Sgranchire,

uscire dal buco, come i granchi.
SGRANELLARE. Dicesi propriamente dello Spiccare gli acini, o granelli dell' uva dal grappolo, e da' picciuoli. Lat. uvarum acinos legere. Gr. έάγας συλίγαν. Soder. Colt. 84. Il quale [vino] volendo fare e dilettevole, e utile, sgranellerai quella quantità d'uva raccolta da diverse viti perfette, che si parrà ben asciutta ec. E appresso: Eleggerai ancora uva della migliore, che si possa trovare ec. sgranellala senza spremerla con diligenza.

S. Per similit. Libr. Son. 40. Tu si m' hai tanti cuius sgranellato Con tuoi fabrilia fabri, e stran mottet-

\* \* \* SGRANELLATURA . T. degli Agricoltori. Lo

sgranellare . Gagliardo .

SGRANOCCHIARE. Mangiar cose, che mastican-dole sgretalino. Malm. 2. 63. Come la gatta, quando ha preso il topo ec. Te lo sgranocchia come un beccalico.

+ \* \* SGRATARE. V. A. Spincere. Bocc. Am. Vis. 6. Tu hai costui veduto: volgi omai Gli occhi a quei del mondan romore eredi: I quali quando riguardato avrai Di quinci andrenci, che lo star mi sgrata . Amati .

SGRAVAMENTO. Lo sgravare. Lat. levamentum, levamen. Gr. xupiquos. Segn. Mann. Agost. 16. 3. La refezione è doppia, l'una negativa, l'altra positiva ec. la negativa sarà lo sgravamento dal peso, e dalla fatica

+ SGRAVARE. Contrario d' Aggravare ; Alleggerire, Alleviare. Lat. levare. Gr. xxpizar. Franc. Sacch.

nev. 176. Troverro modo, che ne' loro estimi, e nelle loro imposte e' saranno sgravati. Sen. Pist. Se n' andò tutto di grado in isbandimento, e sgravo la città di Ro-ma [ cioè : liberò dal sospetto]. Segr. Fior. stor. 1. 9. Quando una di quelle provincie si vuole sgravare di a-bitatori. Buon. Fier. 3. 1. 7. Slibbianci quelle cigne, E sgravianci le spalle Di queste casse, o stipi, o scatoloni . E 5. 4. 6. Insieme amati, egualmente temuti, Vi sgraveran di qualsisia gran pondo.

\* S. Sgravare in signific. neutr. pass. parlandosi di

donna vale Partorire

SGRAVATO. Add. da Sgravare. Lat. levatus. Gr. κυφισθείς. M. V. 3. 42. Già il cielo sgravato da impetuoso caldo solare ec. una disusata fortuna di venti, e

di tuoni turbò l'aria

+ \* SGRAVIDANZA. Uscimento del parto. Salvin. Opp. Cacc. Povera me del tutto sventurata Per molto intempestiva sgravidanza! E Teocr. Idill. 26. E mi condusse sulle porte a Pluto, Cosl cattiva sgravidanza

io ebbi, E sostenni nel parto acerbe doglie. SGRAVIDARE. Disgravidare, Spregnare. Franc. Saech. Op. div. 93. Chi la portasse appiccata a collo non porria ingravidare, e se fosse gravida, sgraviderebbe . Cant. Carn. 17. Acque abbiam di più virtu Per chi non può sgravidare. Bemb. Stor. 6. 74. Dicono eziandio esser cosa servile, che le fanciulle partoriscano, e perciò se elle s'impregnano, con cert'erba a ciò buona isgravidano. Varch. Ercol. 195. Mai voi, per quanto mi par di vedere, l'avete fatta sgravidare, e spregnare.

SGRAVIO. Lo sgravare. Lat. levamen. Gr. xxoiouis. Gal. Sist. 256. Ho inteso benissimo, ne saprei qual cosa produr per isgravio d'un tanto errore. Viv. disc. Arn. 36. Quando ben non si ottenesse interamente il desiderato sgravio d' Arno da quelle materie, che

riempiono.

SGRAZIA. V. A. Disgrazia. Lat. infortunium . Gr. ατυχία. Dittam. 1. 20. Ahi lassa me, che ancor par,

che mi sia Un gladio fitto per mezzo del cuore, Pen-sando quale fu la sgrazia mia. + SGRAZIATAGGINE. Astratto di Sgraziato. Alleg. 149. Non che il disegno singolare ombreggiato della sgraziataggine in carne. Baldin. Lez. pag. 18. (Fir. 1692. ) Entra qui ora lo spiritoso Pittore, ec. e in primo luogo conosce non solo quali siano i difetti di quel volto, e la sgraziataggine d'ogni parte; ma ec. SGRAZIATAMENTE. Avverb. Senza grazia, Con isgraziataggine. Lat. inconcinne, inepte. Gr. anagoxá-

λως, αναρμόςως.

S. Sgraziatamente, vale anche Con disgrazia, Per disgrazia. Lat. misere, infeliciter, casu. Gr. ευςυ-χως, αθλίως, από τύχης. Fir. As. 222. Non avereb-be mancato d' ufficio alcuno, che si appartenga ad un suo compagno. Cecch. Spir. 2. 3. Sendo a Venezia Io ammazzai un gentilnomo in vero Quasi sgraziatamente. Borgh. Col. Rom. 377. Essendo poi sgraziatamente presa, quando men doveva, e manco se l'aspetta-

SGRAZIATELLO. Dim. di Sgroziato. Alleg. 89. Ch' io abbia sputato ec. il seguente sonettuccio sgraziatello a confusion de' moderni poetacci sganghera-

ti.

SGRAZIATO. Add. Senza grasia, Svenevole, Sensa avvenentezza. Lat. invenustus, illepidus. Gr. axagis. Cron. Morell. 270. Scaccia paura ec. mentecattag-gine, svenevolezza, e altre simili, le quali ti fanno tristo, e sgraziato, e fannoti esser non riputato, da niente, e schifato. Franc. Sacch. nov. 159. Tutti pareano più sgraziato l'uno, che l'altro. Brons. rim. barl. 3. 49. Ma fate conto, che trovar bisogni Il più

sgraziato, il più schifo, il più brutto. Buon. Tane. 5. 3. O va' or tu, e leccati le dita, Sgraziata, mona mer-

da, scimunita.
\*\* §. I. Per Misgradito, Spiacente, contrario di Grazioso S. Il. Sallust. Cat. cop. 26. Certi nomini giovani . li quali erano usati lavorar ne' campi per povertà che sosteneano ec. presono per nigliore lo cittadinesco riposo, che quella sgraziata fatica (il lat. ha: ingrato labori).

S. II. Talora si prende per Isfortunato. Lat. infortunatus, infelix, improsper. Gr. άθλίος, δυςτυχής, σχέτλιος. V. Flos. 194. Tac. Dav. ann. 3. 64. Agusto fu nelle cose pubbliche felice, in quelle di casa sgraziato per la figlinola, e nipoti disoneste. Buon. Tanc. 2. 9. E quando! e dove! e come! oh me sgraziata! E

3. 1. Ciapin sgraziato, i' mi ti raccomando.

\* SGRAZIATONE. Accrescit. di Sgraziato. Bel-

linc. Son.

SGRETOLARE. Aprire, Rompere, Tritore, Stritolare; e si usa in signific. att. e neutr. Lat. confringere. Gr. gnyvuva. Morg. 4. 66. E'si senti l'arnese sgretolare, Che non isgretolò mai osso cane. Red. Ditir. 15. Con alti picchi De' mazzapicchi Dirompetelo, Sgretolatelo, Infragnetelo, Stritolatelo. Ciriff. Calv. 3. 83. E cominciava a sgretolare il legno. Dav. Colt. 198. Si volge, e piega, la vite vecchia, pericolo-sa di sgretolare, o schiantare per la sua secchez-

S. Per metaf. Tac. Dav. stor. 3. 309. I Vitelliani ruotolano loro addosso gran sassi, sgretolano, aprono, e con pale, e lance frugano, e disfanno la collegata te-stuggine delle targhe.

SGRETOLATO. Add. da Sgretolare . Lat. confractus. Gr. κεκλασμένος. Buon. Fier. 1. 5. 3. Gli fu tra lo sportello stretto il braccio, Che sgretolato divenne

una rocca

\* SGRETOLÍO. Sgretolamento, Stritolamento; e qui Moto fermentativo. Red. lett. Sebbene qualche volta si vede qualche sgretolio di bollor fermentativo di febbre ec. questi rialti si hanno a vedere ec. Bellin. Bucch. Quella porcheria ec. dallo sgretolio, dal crocchiare ec.

+ \* SGRICCHIOLARE. Scricchiolare ; Scrosciare . Salvin. Buon. Fier. 4. 1. 10. Lo sgrigiolar ec. Dichiamo auche sgricchiolare ec. Questo sgricchiolare viene da crie, colla qual voce s'imita il snono acuto di roba

che hatta , o si franga .

SGRICCIOLO. Scriccio, Scricciolo. Lat. passer troglodytes. Gr. τρωγλοδύτης. Car. Matt. son. 9. Allor gli fur d' intorno a centinaia E cutrettole, e sgriccio-

li, e fringuelli. SGRIDAMENTO. Lo sgridare. Lat. objurgatio. Cc. emitiunoic. Sen. Pist. Viene con maggiore sgridamen-

to, e con gran romore.
(+) SGRIDANTE. Che sgrida, Sgridatore. Corsin. Torracch. 19. 107. Ma via sgombro degli sgridanti il coro, Siccome al ventilar d'un cencio bigio . . . da paschi loro Sgombran con sieri impetuosi rombi Li

stornelli , le passere , i colombi .

SGRIDARE. Riprendere con grida minaccevoli; Garrire . Lat. objurgare , increpare . Gr. έπιτιμαν . Bocc. nov. 64. tit. Ella in casa se n' entra, e serra lui di fuori, e sgridandolo il vitupera. E nov. 87. 7. Li quali sgridandolo, a lasciarla il costrinsero. Dant. Inf. 18. Quei mi sgridò: perchè se' tu sì ingordo Di riguardar più me, che gli altri brutti! E 32. Piangendo mi sgrido : perche mi peste! M. V. 11. 50. Messer Piero, sgridati, e confortati i suoi a ben fare, colla sua schiera si mise sopra i nimici. Cr. 9. 64. 2. Sieno [i buoi] arguti, e costumati, e mansueti, e che temano lo sgri-dare, e le battiture. Varch. Ercol. 60. Gridare ec. si

dice da noi eziandio attivamente, come anco garrire, ma sgridare, onde il Boccaccio formò sgridatori, è so-

lamente attivo.

SGRIDATO. Add. da Sgridare. Lat. objurgatus, admonitus, increpatus. Gr. παραινόμενος. Bocc. nov. 27. 20. Sgridano contra gli ubmini la lussuria, acciocchè rimovendosene gli sgridati, agli sgridatori rimangano le femmine. Bern. Orl. 1. 16. 9. Quella gente sgri-data, ed ammonita, Umilmente chinando il capo, mostra , Che la voce del Re sara ubbidita. Dav. Mon. 116. Si dee ec. guardarlo da que' malori, che in lui mal custodito si sogliono ingenerare, falsità, monopolio, simonia, usura, e gli altri già sgridati, e noti per tut-

SGRIDATORE. Che sgrida . Lat. objurgator . Gr. έπιτιμητής. Bocc. nov. 27. 20. Acciocche rimovendosene gli sgridati, agli sgridatori rimangano le femmi-

SGRIDO. Sgridamento. Lat. objurgatio. Gr. ¿TITIunvis. Com. Par. 2. Così questa masnada per lo sgrido di Cato, lasciato ogni loro orgoglio, che avere soleano nel mondo, subitamente lasciarono la sollecitudine del canto

\* SGRIFARE. Guastare il grifo. Aret. Com. Vorrei svisare gli sfacciati a quel modo, che si sgrifano i

porci.

SGRIGIATO. Add. Di color grigio. Lat. cinereus, cineraceus. Gr. ἐντεςφος, τεςφωόρς. G. V. 12. 8. 19. Fece aggiugnere al palio dello sciamito chermisi da rovescio una fodera di vaio isgrigiato, quant'era lunga l'aste [così net T. Riccardi]. Quad. Cont. A Dino Bonaguida, e compagni fiorini 15. d'oro, soldi g. e danari 6. portò Vanni per un mantel di vaio sgrigiato per la moglie d' Andrea suo sigliuolo, che furo 180. pance

SGRIGIOLARE. Scricchiolare; e si dice per lo più del romore, che fanno l'armi battute insieme. Buon. Fier. 4. 1. 10. Non sentite voi Lo sgrigiolar dell' armi,

e la favella Rodomontesca!

SGRIGNARE. Rider per beffe. Lat. irridere. Gr. επιγελαν. Arrigh. 59. Che mi può fare la tua bessa, e il tuo sgrignare! Se alcuno suole essere bessardo, ei medesimo snole essere schernito da tutte le gen-

\* SGRILLETTARE. T. degl' Archibusieri. Far scoccare lo scatto del grilletto d'un'arme da fuoco.

SGROPPARE. Coll' O stretto, Disfare il groppo, Sciorre ; che più comunemente diciamo Sgruppare . Lat. solvere. Gr. Auar. Franc. Barb. 288. 2. Ancor ti dico piùe: Le filattere sue Non den far lunghe troppo, E sgroppare ogni groppo. Ar. Fur. 8. 26. La fune indi al viaggio il nocchier sgroppa, Tanto che giugne ove nei salsi flutti Il bel Tamigi amareggiando intop-

SGROPPARE. Coll' O largo, Guastare la groppa. Lat. clunes perfringere. Morg. 1. 26. Un sasso par,

che Rondel quasi sgroppi.

SGROPPATO. Add. da Sgroppare; Senza groppa. Bocc. nov. 75. 7. Le brache ne venner giù incontanente, perciocchè il giudice era magro, e sgroppa-

+ SGROSSAMENTO. Lo sgrossare. Lat. informatio. Gr. υποτύπωσις. Bemb. Pros. 2. 61. Vi vo' le minute cose ec. già da voi mentre eravate fanciullo ne' Latini sgrossamenti udite, raccontando. SGROSSARE. Disgrossare. Lat. informare. Gr.

υποτυπέν

SGROSSATO. Add. da Sgrassare. Lat. informatus.

SGROTTARE. Disfar la grotta. Lat. deradere. Gr. атобыт. Dav. Colt. 176. Ricuoprigli le barbe di terra

cotta, e segui un suol di roba, e uno di terra cotta, sinche la fossa è piena, sgrottando sempre intorno, e allargando [qui per similit.].

+ \* SGRUFOLARE. Grufolare; e in signific. neu-

tr. pass. per metaf. si dice di Chi prende tutti i suoi comodi nel fare una cosa . Magal. lett. Vol. 2. pag. 39. [ Fir. 1769. ] Dopo avere ammirato, e riammirato la vostra tremenda canzone, e lettala, e rilettala, e sgrufolatomici, e rivoltolatomici, e crogiolatomici insino alle ore 24., stamane subito levatomi mi ci son rimesso dattorno ec.

SGRUGNATA. Sgrugno. Car. lett. 1. 64. Voi siete un nomo così fatto, e meritereste un' altra sgrugnata

nel naso

SGRUGNO. Colpo dato nel viso colla mano serrata. Lat. pugnus in os inflictus . Gr. xordudos. Car. Matt. son. 6. Forse ha podagre, o dágli una dirotta Di strecole, di sgrugni, e di frugoni. SGRUGNONE. Sgrugno. Malm. 11. 39. E perch' ei

nol pagò mai del ritratto, Però fa seco adesso gli sgru-

SGRUPPARE. Svoltare, Cavar del gruppo. Lat. involucrum, vel glomeramen reducere, solvere Buon. Fier. 4. 4. 10. Io entro in un merciaio, compro stringhe ec. Mestieri ho di servirmene, le sgruppo .

SGUAGLIANZA. V. A. Disuguaglianza, Differen-

za. Lat. discrimen , inæqualitas. Gr. διαφορά. Albert. 3. 193. Non dee avere isguaglianza dalla tua semplice parola al saramento.

+ SGUAGLIARE. V. A. Contrario d' Agguagliare.

Lat. incequalem reddere. Gr. avicov moiev .

S. Per metaf. vale Disunire. Lat. dissolvere. Gr. διαλύαν. Albert. cap. 50. A buono mantenimento dello studio non dovemo solamente leggere, nè solamente scrivere, perciocchè l'uno costrigne, e inarida le forze, e l'altro le dissolve, e le sguaglia. SGUAGLIATO. V. A. Add. da Sguagliare; Differente.

Lat. inæqualis, diversus, discrepans. Gr. διαφρόμενος. Coll. Ab. Isoc. Da queste cotali lagrime molto sono sguagliate quelle, che vengono da occhi asciutti per lo

cuore indurato.

SGUAGLIO. V. A. Disuguaglianza, Differenza; Contrario d'Agguaglio. Lat. discrimen, differentia. Gr. diaφορά. Mir. Mad. M. Figliuolo, che sguaglio ebbe dalle lagrime della Maddalena a quelle di costei! Pass. 288. Tuttavia, considerandogli sottilmente, hanno grande disferenza, e sguaglio l'uno dall'altro. Guid. G. Così furono d'una forma, e di pari simiglianza, che nullo sguaglio era in loro.

\* SGUAIATAGGINE. Sgraziataggine; Disadattaggine . Magal. lett. Vale , e che no [vedete squaiataggine!] val due par di guanti d'ambra. Vale detto fatto.

SGUAIATO. Add. Svenevole. Lat. invenustus . Gr. ausgos. Salv. Granch. 2. 4. O vanne, vanne sguaiato, che ci hai Fracido. Buon. Fier. 3. 1. 5. Con un tale argomento Trasformerati lei di bella in brutta, Di vaga in isguaiata ec. Che se brutta, e sguaiata ella ti pa-

re, Che puo' tu'n lei sperare!

+ \* SGUAIATUCCIO. Svenevoluccio; Sgraziatello. Min. Malm. pag. 125. Danno alla creatura epiteti d'avvilimento, come piscialletto, pisciacchera, una sgua-

iatuccia, e simili.
SGUAINARE. Cavar dalla guaina. Lat. evaginare, vaginu educere. Gr. κολευ εξαγάν. Tac. Dav. stor. 1. 247. Chi sa il fatto, chi stupisce, chi grida, chi sguaina, chi tace per tenere da chi vincesse. Varch. stor. 15. 590. Arrivato il Duca in camera di Lorenzo ec. si scinse la spada ec. la quale spada prese subito Lorenzo, ed avvolta presto presto la cintura agli elsi, perchè non si potesse così tosto sguainare, gliele pose al capezzale.

5. Per metaf. vale Cavar fuora. Lat. proferre, promere, producere. Gr. expégav. Burch. 2. 48. Quando la sera ritornano i micci, L'un l'altro in sulla schiena al si morde, Isguainando hocciardi massicci. Tac. Dav. ann. 16. 230. E nel medesimo tempo seppe, che il se-nato gli sguainava orribil sentenza [il T. Lat. ha parari]. Malm. 9. 19. Sguaina l'ugna, e colla bocca aperta Grida inasprito in suo parlar soriano. E 11. 53. Armato a privilegi ormai Rosaccio Marte sguaina, e Venere influente

+ SGUAINATO. Add. da Sguainare. Lat. evaginatus. Gr. xoles egnybus. Mir. Mad. M. Andando uccidendo col cultello sguainato tutti i cavalli, che potea trovare. Dial. S. Greg. Risguardando la spada sguainata in mano a colui, che il doveva decapitare, dicesi che orò ec. Cr. 10. 34. 1. Con l' una mano sguainato il coltello, il luogo del cuore fora, e uccidelo. Red. Oss. an. 18. Con la bocca spalancata, e co'denti canini, o maggiori sguainati fuor delle loro guaine in atto di mordere. Borgh. Fir. disf. 269. La crudele moltitudine de' Longobardi, come sguainata de' suoi abituri, corse sopra le nostre teste ad insanguinarsi [qui per metaf.].

SGUALCIRE. Gualcire. Lat. in rugas reducere.

Buon. Fier. 2. 4. 11. Le mercanzie ec. S' imbrattan, si

stazzonan, si sgualciscono.
SGUALDRINA. Puttana vile. Lat. meretricula, ambubaia. Gr. ¿ ταιρίδιον. Alleg. 146. La contrarietà ec. essendo, come dire, prosuntuosa ruffiana della privazione, sgualdrina sfacciata, ed avarissima adulteratrice nella fiorita gioventù delle cose mondane. Buon. Fier. 5. intr. 3. E noi tapine, Come quattro sgualdrine, Lasciate fra la turba, e fra gli urtoni. Iac. Sold. eat. 1. Il ginntato garzon bocia, e divolga Tua infame pazienza, e la sgualdrina Qualunque parte ove tua lingua

molga.

\*\* SGUALDRINEGGIÁRE. Usar modi da sgualdrina. Allegr. 99. Ma la naturale, e solita ignoranza nostra, vaga di be' tiri, fattasene russiana, sgualdrineggiar la fa spesso spesso con l'apparente, ec. [ qui me-

SGUALDRINELLA. Puttanella . Matt. Franz. rim. burl. 2. 189. Lasciata in asso questa sgualdrinella, Ne

venimmo trotton fino alla scala.

SGUANCIA. Una delle parti, di che è composta la briglia, ch' è una Striscia di cuoio della medesima lunghezza della testiera, alla quale è attaccato il portamorso dalla banda sinistra.

SGUANCIARE. Guastare, o Romper la guancia. Omel. S. Greg. Chi non si leverebbe in superbia a sguanciare le bocche de'lioni, a spezzar le braccia degli or-

SGUANCIO. Scancio; e si usa avverbialm. come A sguancio, Per isguancio, o simili. Lat. obliquiter. Al-leg. 221. Quando sarete fuori, e per isguancio, Potre-te, come io fo, senza interesse Liberamente vederne

\* S. Sguancio, o Spalletta di porta, finestra, o si-mile, dicesi da' Muratori Quella parte del muro, tagliata a sghimbescio, accanto agli stipiti e architravo delle porte, finestre, o simili. Vasar. Sono negli sguanci e grossezza degli armarini in quattro quadri quattro mezze palle in prospettiva. Infer. app. Negli sguanci de' detti gradi, allato alla porta a man ritta, era una gran figura di chiaro oscuro

+ SGUARAGUARDARE. V. A. Guardare, e riguardare, Andare squadrando. Lat. circumspicere. Gr. πεgioxoxer. Stor. Aiolf. Ando Elía di fuori della città con certi pedoni sguaraguardando il capo (il Voca-bol. di Verona qui legge campo) de' nimici. SGUARAGUARDIA. V. A. Avantiguardia, Van-

guardia. Lat. speculatores . Gr. xardoxunos . Stor.

Aiolf. La sguaraguardia ferono sentore a Rinieri, come i Saracini andavano via

SGUARAGUATARE . V. A. Sguarnguardare. Lat. circumspicere. Gr. περισχοπάν. Pataff. 8. Sempre mi sguaraguati, se mi trovi. Franc. Sacch. nov. 200. Ap-

pena si conoscono insieme, sguaraguatando l'uno insino in sul viso all'altro prima che si conoscano.

+\* SGUARAGUATO. V. A. Avanguardia, Vanguardia. Stor. Semif. 34. La oste de fiorentini ec. fu incamminata alla via della Valdelsa, e arrivatone lo isguaraguato una mattina innanzi sole presso alla porta di Borgo ec. (In un istrumento del 1223., mentovato dall' antico Libro del Vescovado Fiorentino, detto il Bullettone, si legge: Mittat continue guardias et scara-guatas in dicto Castro de Decimo. Nota dell' editore della Stor. Semif. ).

+ SGUARDAMENTO. Lo sguardare. Lat. aspectus, visus, intuitus. Gr. ouis. Declam. Quintil. C. Ecco il disavventurato nel primo sguardamenio del padre sforzossi ec. Coll. SS. Pad. Coll'aiuto suo perverrà a quella cosa, ch' è detta una sola, cioè allo sguardamento di solo Dio. Fr. Iac. T. 4. 25. 6. Quando en assembiamento [cioè: in radunanza] Bella donna io vedia, Faceagli sguardamento E cenni per maestría.

\* \* \* SGUARDANTE . Che sguarda . S. Ag. C. D. 12. 6. Or se ne su cagione la carne dello sguardante, or perchè non la carne di quell'altro! [qui in forza di Sust.]. N. S.

SGUARDARE. Lo stesso, che Guardare. Lat. a-spicere, inspicere, intueri. Gr. αποβλέπαν. G. V. 8. 40. 1. Sguardando insieme l'una parte, e l'altra, si vollono assalire. Nov. ant. 25. 1. Avevavi una molto bella donna, la quale era molto sguardata dalle genti. E nov. 98. 1. Il veglio, per mostrargli, come era te-muto, sguardoe in alto, e vide in sulla torre due assassini. Cavalc. Med. cuor. Non c'è lecito a sguarda-re quel, che non c'è lecito a disiderare. Dep. Decam. 100. Onde si dice stendere per allargarsi, e occupar luogo ec. che è detto come sguardare, spigne-

S. Per Aver riguardo, e considerazione. Lat. inspicere, rationem habere. Gr. λόγον έχαν. Petr. son. 50. Questi preghi mortali Amore sguarda. Nov. ant. 51. 4. Molto dee un cavaliere sguardare al suo affare, innan-

zi che egli pecchi villanamente del suo corpo. SGUARDATA. Sguardo, Sguardamento. Lat. a-spectus, visus, intuitus. Gr. 6415. Fr. lac. T. 1. 6. 3. L'anime vulnerando Con le false sguardate . E 4. 36, 17. Non potría la tua natura Sostener la mia sguarda-

SGUARDATORE. Che sguarda. Lat. aspiciens. Gr. εφορών. Declam. Quintil. C. Più lieto, che non suole, l'orto suo avere innaffiato quel medesimo sguardator dell' opera . S. Agost. C. D. Destando gli coltivatori al culto loro con immondissimi studi, porgendo

agli sguardatori di se medesimi dilettevoli giuochi.
SGUARDEVOLE. Add. Riguardevole, Ragguardevole. Lat. spectabilis. Gr. θεαπός. Dav. Scism. 42.
Esso, come nuovo capo della Chiesa, e per parer più sguardevole, e giovane, e piacere alla moglie, si fece

tondere, e galante vesti.

SGUARDO. Lo squardare, Veduta, Occhiata. Lat. intuitus, prospectus. Gr. ¿ # 415. Dant. Inf. 17. Poi procedendo di mio sguardo il curro Vidine un' altra. E Par. 3. Ma quella folgorò nello mio sguardo. Petr. son. 215. O dolci sguardi, o parolette accorte. E son. 256. E'l dolce sguardo, Che piagava il mio core, ancor l'accenna. Bocc. nov. 94. 5. Mentrechè vivesti, mai un solo sguardo da te aver non potei. Pass. 231. Gittava in verso il servo di Dio un pudico sguardo. Agn. Pand. 26. In quello di Firenze ne sono molti posti in aere cristallina, in paese lieto, bello isguardo, rare nebbie

S. Per Considerazione, Riguardo. Lat. respectus, ratio. Gr. περίσχεψις. Tes. Br. 1. 16. Non fanno altro, che seguire la lor volontà, sanza niuno sguardo di ragione. SGUARDOLINO . Dim. di Sguardo. Fir. Luc. 3. 4.

Non hanno mai altro da loro, che ec. uno sguardolino

SGUARGUATO . V. A. Sguaraguardia . Lat. speeulator, explorator. Gr. καπάσκοπος. G. V. 12. 34. 3. Mandò innanzi per isguarguato messer Ghiberto da Fogliano (alcuni Testi a penna leggono per iscoprire agguato).

\* SGUARNITO. Che non è guarnito, Sfornito,
Sprovveduto. Accad. Cr. Mess.

SGUAZZARE . Guazzare . Lat. natare , vadare.Gr. νηχεσθαι . Morg. 3. 73. Rinaldo tanti quel di n' affettava, Che in ogni luogo pel sangue si sguazza. Buon. Fier. 4. 4. 2. Sguazzar la state all'acqua, o pe'terreni

Spogliazzato, in zendado, in man la rosta.

S. I. Per Godere , Trianfare , Far buona cera , Far tempone . Lat. genio indulgere . Gr. ¿ pievau mais noναίς, τρυφάν. Cant. Carn. 459. Pippion sempre togliete, Se far volete la gente sguazzare. Bern. rim. 1. 60. Reci comodamente da sguazzare Secondo il tempo. Fir. As. 198. lo voglio, che domani dopo desinare noi ce ne andiamo a Milano, dove e' mi basta l'animo di vendere questa donzella, e di trovar de' nuovi compagni; e in questo mezzo attendianio a sguazzare, e far buona cera. Gell. Sport. 4. 4. Io non vo' spendere in una sera ciò, ch' i' ho; che chi sguazza per le feste, stenta il di di lavorare.

S. II. Per Iscialacquare, Dissipare. Tac. Dav. ann. 12. 149. Una parte a sinistra circondò quelli, che tornavano sguazzandosi la preda, e poltrendo (il. T. Lat. ha per luxum usos). Buon. Fier. 1. 5. 3. Può egli essere, Che vo' abbiate a mangiare a tradimento Si fattamente il pane ! e sì 'l salario Sguazzar bricconeggiando!

+ \* SGUAZZATO . Add. da Sguazzare . Maur. rim. burt. 1. 49. Allor vengon allegri li villani Sguazzati per

li campi alla verdura.

SGUAZZATORE. Che sguazza. Lat. luxui indulgens . Gr. o revow. Tac. Dav. ann. 15. 217. Di costumi non grave, sottoposto a' piaceri, dolce, magnisico, e talora sguazzatore.

SGUERNIRE. Sfornire; Contrario di Guernire. Lat. imparatum reddere. Gr. Lorsevov moiev. G. V. 11. 81. 2. Avvisandosi, ch' ella fosse sguernita.

+ SGUERNITO . Add. da Sguernire . Lat. non munitus, imparatus. Gr. do xevos. G. V. 10. 49. 2. Temendo di lasciare sguernita la città. Liv. M. Truovano le tende de' Galli sgnernite, e senza guardia da tutte parti. Sen. Pist. Fortuna m' assall subitamente, e trovomini squernito. Bind. Bon. canz. 4. 2. Nulla cosa è sì grande Che più virtù non vaglia. Ed io senza bat-

taglia Contro a voler son di virtù sguernito. SGUFARE. Uccellare, Burlare; voce bassa. Lat. irridere. Gr. φλευάζαν. Bellinc. son. 256. Perchè voi

non crediate, che io vi sgusi.
(\*) SGUIGGIARE. Strappare, o Sconsiccare la guiggia. Lasc. Streg. 4. 1. Io sono stata per isguiggiare una pianella, e per rompermi una gamba, che era mol-

to peggio.
SGUINZAGLIARE. Cavar del guinzaglio, Sciogliere il guinzaglio. Ciriff. Calv. 1. 27. Parvegli tempo a sguinzagliar Falcone, Perocchè egli è malvagio, e pien di froda, E sa ben dove il diavol tien la coda. E 2. 42. Io gli sguinzaglierò i giganti addosso (qui per similit.). Cecch. Serv. 2. 1. Non cominciano a sguinzagliare i bracchi.

SGUINZAGLIATO . Add. da Sguinzagliare . Tac. Dav. ann. 5. 108. Quasi sguinzagliati corsero a mandare al Senato una mala lettera contra Agrippina, e Nezone (qui per metof. e vale: sciolti dall' ubbidienza; il T. Lal. ha frænis exsoluti). Alleg. 86. Gli contai la storia de' due cani da giuguere ec. l' uno alla cucina avvezzo, e alla caccia l'altro, condotti in piazza, e sguinzagliati, a un tratto alla minestra quello, e questo alla fiera corse .

\* SGUISCIARE. Sguizzare, Guizzare. Salvin. Opp. Pesc. Le ssirene ec. tutte colle membra sdrucciolevoli scappano sguisciando. Spesso ancora sguisciano dall'a-

SGUITTIRE. Squittire. Lat. garrire, ululare, latrare. Gr. ύλακπαν. Pataff. 8. Sguittendo in albagia

rimbrottatori

SGUIZARE. Lo scappare, che fanno i pesci di mano a chi gli tien presi; o il Saltar fuor dell'acqua, o sulla superficie di essa. Lat. elabi. Gr. dientimar. Fr. Iac. T. 1. 1. 25. Quanto più si mostra bella, Come anguilla sguizza via. Buon. Tanc. interm. 3. Vedi qua, com' egli sguizzano, E la coda in alto drizzano.

S. Per similit, si dice di qualunque cosa, che scappi, o schizzi via. Lat. elabi, effugere. Gr. διεκπίππειν, εκφεύραν. Morg. 19. 44. Allor Margutte in piè subito sguizza. Bern. Orl. 3. 6. 12. Fugge, e sguizza il Pagano, e non aspetta, Poi torna, e gira, e giuoca alla civetta. Varch. rim. past. 221. Vedila là, ch' ella si fugge, e inerba Fra cespo, e cespo, e via sguizzando striscia. Cant. Carn. 84. Se si scuote un po' la briglia, Prestamente in piè si rizza, E così duoi lanci sguizza (qui in att. signific.).

SGUSCIARE. Cavar del guscio. Lat. e siliqua educere, e putanime extrahere. Gr. exaugnvisen. Pataff. 10. Perchè a mie spese rosicchio, ed isguscio. Lor. Med. cnnz. 58. 5. Quelle fave, che son grosse, Cheta-

mente le sgusciate.

+5. Figuratam. per Iscappar via, o Sfuggir dalla presa. Lat. dilabi. Gr. διεκπίππειν. Serd. stor. 1. 49. Imparano ec. in lottando a far varie prese, e sgusciare di esse. Allegr. 301. Dond' egli avvien che il vento, e l'acqua sgusci Liberamente. Buon. Fier. 4. 1. 11. A cui sgusciar di mano A chi asta, a chi stioppo, a chi lanterna

(\*) SGUSCIATO . Add. da Sgusciare, Disgusciato, Tratto dal guscio . Lat. siliqua spoliatus; e putamine eductus. Gr. uspáriov apaiged els. Il Vocabol. nel-

la voce MACCO .

\* S. Sgusciato usasi in forza di sust., ed è Voce usata dagli Argentieri, Cesellatori, e simili, e vale Sguscio fatto in un lavoro. Dar nelle gole, e nelli sgusciati colla favetta. Uliva per dare nelli sgusciati.

\* SGUSCIO. T. de' Cesellatori, e simili. Spezie

di profilatoio o ferro incavato

\* S. Sguscio, dicesi pure da' Cesellatori ec. per In-

envo fatto in qualche lavoro.

+ \*SGUSTARE. Verbo neutr. Infastidire, Cagionare dispiacere, noia, fastidio. E il contrario di Gustare. Ginmbull. Sonagl. delle donn. ( Leida 1823. Van der-Bet. ) Del vin di casa non ti sgustar mai. Anche si dice con metafora proverbialmente Ciò che piace alla bosca sgusta alla borsa.

Di . Avverb. che afferma ; Contrario di No . Lat. utique, sane, ita . Gr. vai'. Bocc. nov. 28. 8. Adunque,

disse la donna, debbo io rimaner vedova ! Si, rispose l'abate. E g. 7. tit. Si ragiona delle besse, le quali ec. le donne hanno già fatte a' suoi mariti senza esser-sene avveduti, o sì. Pass. 14. Lascia lo'ncerto della penitenza indugiata infino alla morte, la quale è incerta, se sia valevole, o sì, o no

SI . Avverb. per Espressione di Desiderio . Lat. utinam. Gr. eide. Rim. ant. M. Cin. 51. SI foss' io morto, quando la mirai, Ch' altro non ebbi poi, che doglia, e pianto. Petr. canz. 21. 6. S'io esca vivo de' dubbiosi scogli, Ed arrivi il mio esilio ad un bel fine, Ch' i' sarei vago di voltar la vela, E l' ancore gittar in

qualche porto.
S. I. Per Veemenza di sdegno. Lat. ita ne. Gr. άλ-λά γάς όμως. Bocc. nov. 26. 18. Sì tu mi credi ora con tue carezze infinte lusingare, can fastidioso, che tu

se'.

· S. II. Per Figura d' ironia, maniera frequente, e proprissima. Bocc. nov. 50. 19. Pietro ec. domandava pur, se da cena cosa alcuna vi fosse; a cui la donna rispondeva: si da cena ci ha, noi siamo molto usate di far

da cena, quando tu non ci se'.

S. III. Per Forza di maraviglia. Lat. scilicet. Gr. Indadn'. Bocc. nov. 72. 12. O sie, disse la Belcolore, se Dio m' aiuti, o non l'avrei mai creduto ( qui giun-

tavi l' E alla maniera de' contadini ) .

SI. In vece di Così, In guisa, In cotal guisa, In maniera, Tanto. Lat. ita, sic, tam. Gr. 87w. Dant. Purg. 26. Che sì ne va diretro a' vostri terghi. E Par. 4. Si si starebbe un agno intra duo brame Di sieri lupi igualmente temendo, Si si starebbe un cane intra duo dame. Bocc. Introd. 28. In abito lugubre, quale a sl fatta stagione si richiede. Cas. lett. 27. Perchè io so-

no assente, e non si copioso di parenti nella città.

† \*\* S. I. Si, per Tanto: si univa anticamente al
Superlat. Vit. S. Gio: Gualb. 311. Se tu hai detto cosi, perchè hai tu fatto si crudelissimo male? (come anche gli antichi diceano, Molto grandissimo ec.). E Fior. S. Franc. 29. Imperocche ella è tesoro si degnis-

simo, e si divino, che ec.

+ S. II. E si, e si, vale E questo, e questo; e si dice ancora, E così, e così, e accenna le cose dette prima per non ripeterle. Lat. sic , et sic . Gr. 8 700 , xai 8 700 . Franc. Sacch. nov. 16. Egli è picciol tempo, che mio padre morì, e lasciommi tre comandamenti: il primo sì, e si; e però tolsi ec. (l'autore nvea già detto qual fosse quel primo comandamento). E nov. 71. Ed hanno cotante galée in mare, colle quali v'hanno fat-

to e sl, e si ec.

\*\* S. III. Si, per Altresi. Vit. S. Onofr. 112. Quando
non vi si truova pane, o egli sostiene fame, o sete, non vi si truova pane, o

vino per confortarsi, e si quando viene meno. SI. In cambio di Nondimeno, Per lo meno, Tuttavia. Lat. tamen, nihilo tamen minus, at certe. Gr. δ-μως, μέντοιγε. Bocc. nov. 19. 3. Se io credo, che la mia donna alcuna sua ventura procacci, ella il fa, e se io nol credo, si il fa. E nov. 38. 10. Pognamo, che altro male non ne seguisse, sì ne seguirebbe, che mai

in pace, nè in riposo con lui viver potrei. SI. Usato come avverb. ne' significati di Così, Nondimeno, Almeno ec. se è nel principio, o nel sine del eriodo, ammette la corrispondenza delle particelle CHE, COME ec. Lat. ita ut. Gr. &çs. Ed alcuna volta si dice in tali maniere, SI E TANTO, SI ED INTANTO, SI ED IN TAL MODO, e simili. Bocc. nov. 23. 9. Le promise d'operar sì, e per tal modo, che più da quel cotale non le sarebbe dato noia. E nov. 44. 5. Io mi credo ben far sl, che fatto mi verra di dormirvi . E nov. 87. 7. Dopo lungo studio da medici fu guarita, ma non sì, che tutta la gola, e una parte del viso non avesse ec. guasta, E nov. 96. 12. Quivi tenen-

do il Re la sua affezion nascosa ec. si nell'amorose panie s' invescò, che quasi ad altro pensar non poteva. E num. 19. Tanto, e si macerò il suo fiero appetito; che ec. libero rimase da tal passione. Lab. 51. Mugnemist, e con tanta forza ogni umor da dosso, che a niuno carbone, e a niuna pietra divenuta calcina mai nelle vostre fornaci non fu così dal vostro fuoco munto, Petr. cap. t. E fu ben ver, ma gli amorosi affanni Mi spaventar sì, ch' io lasciai l'impresa. Pass. 197. Che le cose s'amino sì, ed intanto, in quanto elle aiutino, e inducano ad amare Iddio. Cas. lett. 68. È dunque necessario di far sì con diligenza, che l'uomo abbia a memoria le dizioni, e le figure, che si leggono negli

S. Si, quando nelle accennate significanze d'avverbio pone, s'adatta benissimo, non che co' verbi, ma pur nomi, e cogli avverbj eziandio . Bocc. nov. 1. 12. Egli è stato sì malvagio uomo, che egli non si vorrà confessare. E nov. 3. 3. Ma sì era avaro, che di sua volontà non l'avrebbe mai fatto. E nov. 12. 13. Incominciò a ringraziare Iddio, e san Giuliano, che di si malvagia noite, come egli aspettava, l'avevan liberag. 6. p. 4. Ed è ben si bestia costui, che egli si crede troppo bene, che le giovani sieno si sciocche, che elle stieno a perdere il tempo loro. E nov. 40. 14. Dogliendogli il lato, in sul quale era, in sull'altro volger vogliendosi, si destramente il fece, che dato delle reni nell' un de' lati dell' arca ec. la fe piegare, e appresso cadere. Filoc. 5. 212. Ma cio fu niente, per-ciocchè nel cuor mi s'accese un'ira si ferocissima, che quasi con lei mi fece allora crucciare. Petr. canz. S. 1. Si è debile il filo, a cui s'attene La gravosa mia vita, Che s'altri non l'aita, Ella fia tosto di suo corso a riva. E son. 148. Le note non fur mai dal dì, ch' Adamo Aperse gli occhi, sì soavi, e quete. E canz. 38.

1. Sì dolcemente i pensier dentro all' alma Muover mi sento ec. Che ritornar conviemmi alle mie note. Dant. Par. 2. Volta ver me sì lieta, come bella. E Conv. 160. Alla più gente il Sole pare di larghezza nel diametro d'uno piede, e sì è ciò falsissimo, che ec. il diametro del corpo del Sole è cinque volte quanto quello della terra.

SI. Per Infino a tanto che, Tantochè, Infinchè, Che, Sino. Lat. quoad, donec. Gr. ¿ws. Bocc. nov. 12. 7. Non si ritenne di correre, si fu a castel Guiglielmo. E nov. 61. 7. Oimè Gianni mio ec. egli è la fantasima, della quale io ho avuta a queste notti la maggior paura, che mai s'avesse, tale che come io sentita l'ho, ho messo il capo sotto, nè mai ho avuto ardir di trarlo fuori, sì è stato di chiaro. Dant. Inf. 29. Che non guardasti in la, si fu partito. E Purg. 21. Ci apparve un'ombra, e dietro a noi venia Da piè guardando la tur-ba, che giace, Nè ci addemmo di lei, sì parlò pria. G. V. S. 78. 6. Sicchè non ebbero quasi contasto, si furo al padiglione del Re. Tac. Dav. ann. 1. 14. Non fu vero, che della quinta, nè della ventunesima si volesse alcuno muovere, sì fu quivi la moneta contata. E 23. Ma ristette, sì vide il bagaglio nel fango, e ne'fos-si impaniato. E 3. 63. Pien di ferite, perduto un occhio, a viso innanzi s' avventa tra le punte, e da' suoi abbandonato sempre combatte, sì cadde.

\*\* S. Ma si, per Ma bensi. Cavalc. Specch. cr. 228. Gli Saducei non credevano la resurrezione, ma sì li farisei. Vit. SS. Pad. 1. 29. Nè revelano le cose al tutto occulte ec. ma sì quelle, delle quali veggiono.

alcuno principio.

SI. Particella riempitiva, posta per proprietà di liaguaggio, e per leggiadria, e per maggiore espressione. Bocc. nov. 1. 30. Avendo la contrizione, ch' io ti veggio avere, si ti perdonerebbe egli. E nov. 18. 12. Del palagio s' uscl, e fuggissi a casa sua. E nov. 25. 17. Si è egli meglio fare, e pentere, che starsi, e pentersi (cioè: di certo, per certo. Lat. profecto, quidem). E nov. 31. 10. Prese partito di tacersi, e starsi nascoso . E nov. 59. 4. Oltre a quello , che egli fu ec. ottimo filosofo naturale ec. si fu egli leggiadrissimo, e costumato. E nov. 89. 12. Se ti piace, si ti piaccia, se non, si te ne sta'. E nov. 99. 42. E si non se' tu ogginai fanciullo. Petr. canz. 27. 4. Ed ella si sedea Umile in tanta gloria.

SI. Accompagnante il verbo così dietro, come davanti, alcuna volta si piglia per lo pronome SE, nel terzo caso d'amendue i generi. Lat. sibi. Gr. o?. Bocc. Introd. 9. Co'denti presigli, e scossiglisi alle guance ec. amenduni sopra gli maltirati stracci morti caddero in terra. E nov. 2. 10. Gran festa insieme si fecero . E nov. 15. 26. Per ventura davanti si vide due, che verso di lui con una lanterna in mano venie-

no.

\*\* S. E gran proprietà l'aggiungere il SI all' Infinito, precedendo Non saper che, a simile. Vit. SS. Pad. 1. 202. E dicea, che non sapea bene, che si ri-

spondere [così, mi ti, vi ec.].

SI. Aggiunto al verbo davanti, o dopo, lo fa alcuna volta nella terza persona di significato o passivo, o neutr. pass. Bocc. Introd. 57. L' animo dell' una delle parti convien, che si turbi. E nov. 1. 6. Dandosi a que' tempi in Francia a' saramenti grandissima fede. E nov. 35. 16. Dopo alquanto risentita, e levatasi colla fante insieme ec. verso la casa di lui si dirizzaro.

S. Alcuna finta la particella SI, senza essere espressa, in certi verbi si sottintende. Petr. son. 169. D' un ben chiaro, polito, e vivo ghiaccio Muove la fiam-ma, che m' incende, e strugge [cioè: si muove]. E canz. 42. 4. Al bel seggio riposto, ombroso, e fosco Nè pastori appressavan, nè bifolci [ cioè: s' appressavano]. Cr. 1. 4. 5. Cotale acqua è quasi sempre dolce, ed è leggieri a pesarla, e tosto raffredda, e tosto riscalda [ cioè: si raffredda, e si ri-

ec. Bocc. nov. 1. 29. Se tu fossi stato un di quegli, che il posero in croce, avendo la contrizione, ch'io ti veggio, si ti perdonerebbe egli. E nov. 20. 17. Voi colla buona ventura si ve ne andate il più tosto, che voi potete. E. nov. 54. 2. Con un suo falcone avendo un di presso a Peretola una gru ammazzata ec. quella mandò ad un suo buon cuoco ec. e si gli mandò dicendo, che a cena l'arrostisse, e governassela be-ne. E nov. 63. 11. E perciocchè tu ci bisognavi per dir certe orazioni, e non ti seppe trovar la fante, si le fece dire al compagno suo ec. E nov. 69. 6. Per quel modo, che miglior ti parra, il mio amore gli significherai, e si il pregherai da mia parte, che gli piaccia di venire a me, quando tu per lui andrai. E num. 7. La prima cosa, che io farò domattina, io andrò per esso e si il ti recherò. E nov. 89. 12. La donna, rivoltasi con orgoglio disse ec. se ti piace, si ti piaccia, se non, si te ne sta'. Lab. 60. Io so, e se d'altra parte non sapessi, si mel fecero poco avanti chiaro le tue parole. G. V. 2. 11. 2. Carlo Re di Francia passò in Lombardía gli anni di Cristo 775. e dopo molte battaglie, e vittorie avute contra a Desiderio, si lo assedio nella città di Pavía. E 4. 24. 1. E qualunche castello, o fortezza non ubbidisse a loro comandamenti, si vi poneano assedio. E 6. 34. 10. I Chibellini facendo tagliare dappiè la detta torre fecero puntellare. E 10. 224. 2. Avuta il Re d'Inghil-

terra la detta vittoria, pochi di appresso si gli si arrendéo la terra di Verniche inperamente.

1. Ma per dirne il vero, e non errare nel nostro trattato, si ci metteremo la copia della lettera, che di la ne mandaro certi nostri Fiorentini mercatanti, e dere, ed approvare dalle genti le buone opere, ch'e'fanno, si ne migliorano, come disse quello savio, che la virtù lodata cresce. Dant. Par. 5. Per più letizia si mi si nascose Dentro al suo raggio la figura santa. Nov. ant. 73. 1. Quando furo maturi [ i fichi ] si gliene portò una soma. Petr. son. 170. Ella non par che 'l creda, e si se'l vede.

SI. Nella espressione e di Pronome, e di Particella accompagnante per sua natura il verbo, si pospone al-le particelle MI, TI, CI, VI, come pure a pronomi IL, LE, LI, GLI, LA, LE. Bocc. nov. 1. 36. E voi, maladetti da Dio, per ogni fuscello di paglia, che vi si volge tra' piedi, bestemmiate Iddio, e la Madre, e tutta la corte di Paradiso. E nov. 16. 8. Quelli teneramente prese, e al petto gli si pose. E num. 30. Egli non mi si lascia credere, che i dolori de' suoi sventurati accidenti l' abbian tanto lasciata viva . E nov. 27. 11. Vide la sua donna sedere in terra ec. tutta piena di lagrime, e d'amaritudine, e quasi per compassione ne lagrimò, e avvicinatolesi, disse. E g. 3. p. 7. Se Paradiso si potesse in terra fare, non sapevano conoscere, che altra forma, che quella di quel giardino, gli si potesse dare. E nov. 35. 5. Se tu ne domanderai più, noi ti faremo quella risposta, che ti si conviene. E nov. St. 10. Io debbo credere, che essi il corpo di Scannadio non vogliono per doverlosi tenere in braccio. E nov. 100. 10. In presenza di tutti la sposò, e fattala sopra un palafren montare, onorevolmente accompagnata a casa la si menò . Lab. 145. Insegnano [alle figliuole] ec. come si debbiano ricevere le lettere degli amanti come ad esse rispondere, in che guisa metterglisi in casa ec. e molti altri mali. Fimm. 4. 172. O per piacere a Iddio, o agli uomini si viene a questi tempi. Se per piacere a Iddio ci si viene, l'anima ornata di virtù basta, nè forza fa, se'l corpo di cilicio fosse vestito. E 188. Dunque se minor male è il mio amante tenere, siccome io gia tenni, che insieme col corpo uccider l'anima trista, siccome io credo, torni, e rendamisi. Filoc. 6. A costui si doleva, quasi come davanti il si vedesse. E 7. 428. Ilario ascoltò con maraviglia le parole di Filocolo, e più volte reiterar le si fece . Petr. canz. 17. 5. Ma me, che così a dentro non discerno, Abbaglia il bel, che mi si mostra intorno. E 39. 3. Or ti solleva a più beata spene, Mirando'l ciel, che ti si volve intorno. E 44. 2. Vi si vedea nel mezzo un seggio altero, Ove sola sedea la bella donna. Dant. Purg. 29. Dinanzi a noi tal, quale un fuoco acceso, Ci si fe l' aer sotto i verdi rami .

SI. Replicato in corrispondenza, in vece di Così come, Tanto, e quanto, nella stessa guisa del Lat. cum tum. Gr. xai, xai, µiv, di. G. V. 12.9. 3. Questo Re Ruberto su il più savio Re, che sosse tra Cristiani ec. si di senno naturale, si di scienza. Bocc. Pr. 5. Si perchà più utilità di scienza. perchè più utilità vi farà, e sì ancora, perchè più vi fia caro avuto. E nov. 1. 13. Si per lo mestier nostro ec. e sì per la volontà, che hanno di rubarci. E nov. 41. 7. Era Cimone sì per la sua forma, e sì per la sua rozzezza, e sì per la nobiltà, e ricchezza del padre, quasi noto a ciascun del paese. E num. 22. Efigenia da molte nobili donne di Rodi su ricevuta, e riconfortata si del dolore avuto della sua presura, e sì della fatica sostenuta del turbato mare. Fiamm. 4. 137. Oh quanto m' era ciò caro ad udire, si per colui, che 'l diceva, sì per que', che ciò ascoltavano intenti, sì per li miei cittadini, de' quali era detto. M. V. 8. 103. Esso Abate era nomo molle, e poco pratico, e sperto, e sì nell'arme, e si nelle baratte, che richieg-

giono li stati, e le signorie temporali.

SI. Usato talora coll'articolo, o espresso, o sottin-teso in forza di nome. Petr. son. 135. Non so, s'il creda, e vivomi intra due, Nè sì, nè no nel cuor mi suona intero . Dant. Purg. 31. Mi pinsero un tal sì fuor della bocca, Al quale intender fur mestier le viste . But. ivi : Un tal sì , cioè una tale assirmazione , cioè sì debilemente proferta ec. al quale ec. fur mestier le viste, cioè fu bisogno, ch' io chinassi lo capo, che è segno d'assirmazione. Dant. Par. 13. E questo ti sia sempre piombo a' piedi, Per farti muover lento, com' uom lasso, E al si, e al no, che tu non vedi. Bocc. nov. 67. 13. Tu puoi ec. aspettare, se egli vi verra, che son certa del sì. Urb. E con questi pensieri più volte d'andarvi, il sì, e'l no nella lor mente vacillando, non sapevano, che farsi. Sen. ben. Varch. 2. 1. Della qual cosa mi pare di poter mostrare nna via speditissima, e più agevole di niuna altra, e questa è, che noi diamo i benesizj in quel modo, che gli vorremmo ricevere, soprattutto volentieri, prestamente, e senza stare punto sospesi tra'l sì, e'l no.

\* SIAMPAN. T. di Marineria. Piccolo bastimento

Chinese, che ha una vela con pochi remi, di venticin-

que in trenta nomini d'equipaggio.
SI BENE. Lo stesso, che la Si, assermativa, o confermativa. E la voce Bene accresce, e dà forza all'espressione. Lat. utique, sane, etiam. Gr. ναί, νη, δήπε. Bocc. nov. 12. 5. E istamane dicestel voi! A cui Rinaldo rispose: sì bene. E nov. 62. 21. Mio marito il netterà tutto. E il marito disse: sì bene. E nov. 73. 5. Dunque dee egli essere più la, che Abruzzi! Sì bene, rispuose Maso. Gal. Sist. 151. E di questo, signor Simplicio, non vi darebbe l'animo di sapere la ragione senza altrui insegnamento ! Simp. Sì

bene, si hene; ma lasciamo le hesse.

\*\* §. Per Bensì. Segn. Mann. Giugn. 1.5. Il cibo corporale ec. appaga si hene, ma non satolla. E Lugl. 25. 5. Da tali desiderj, che sorgono involontarj, non a tutti è dato essere privo; ma si bene da' volontarj. E Ott. 1. 1. Ignoranza ec. la quale è propria di chi sa

il vero si bene, ma solo in parte.

\*\*\* SIBERITE. V. Rubellite. Bossi.

(\*) SIBILANTE. Che sibila. Lat. sibilans . Gr. συζίττως. Gal. Dial. mot. loc. 542. Nelle strisciate si-bilanti sentiva tremarmi il ferro in pugno.

SIBILARE, e SIBILLARE. Fischiare. Lat. sibilare . Gr. συρίττειν . Fr. Giord. Pred. S. Ragghiasse , come asino, e sibillasse, come serpente, e stridesse, come i porci, e come i sorci. Cavalc. Frutt. ling. Come uno leggier sibilare mitiga i cavalli, e dilettagli, e i cani provoca, e chiama. Tratt. gov. fam. Se odi sibilar la lingua de' maldicenti, fuggi, o serra, o tu contraddici. Tass. Ger. 3. 6. O quale infra gli scogli, o presso a i lidi Sibila il mar percosso in rauchi stri-

+ S. E per Insipillare , Instigare , Dar cagione. Lat. lacessere, instigare, urgere. Gr. προπηλακίζαν, πα-ροξύνειν. Stor. Semif. 12. Cominciarono per menamenti di Sangimignanesi ed altri, a sibillare gli Semifontesi, instigandogli a levarsi dall' obbedienza dello Conte Alberto. E 81. Sapea non essere esso Scoto stato mai autore di veruna miscredenza, e nullo male avere mai egli sibillato. Buon. Tanc. 1. 2. Oh se Cecco sapesse ciarlar tanto, Ch' e' mi potesse costei sibillare ec.

SIBILATORE. Che sibila. Lat. qui exsibilat. Gr.

συρικτής . Buon. Fier. 2. 5. 3. Alzan la sferza Del vilipendio lor sibilatori [ cioè: beffatori, derisori].

+ \* SIBILIO. Rumore di molte cose che sibilano ad

T. VI.

un tempo. Corsin. Torracch. 9. 72. Un sibilio s' udiva, un ticche tocche Si fiero, e spesso si, che mai il mag-

(\*) SIBILLA. Indovina; e proprinmente si dice di qualcheduna delle dieci celebri indovinatrici. Lat. sibyila. Gr. σύβυλα. Virg. Eneid. M. E per la spilunca pauroso, dove sono le segrete della sibilla. Salvin. disc. 2. 306. Rapporta Seneca il vecchio un motto d'un antico declamatore, che quando udiva alcuna composizione eccellente, ec. soleva dire ciò, che della sibil-

la dice Virgilio, ptena Deo.
SIBILLARE. V. SIBILARE.

+ \* SIBILLINO. Appartenente a Sibilla. Segner. Incr. 2. 17. 14. Non poteano ad alcuno darsi a vedere i versi sibillini: tanto, per testimonianza di Tullio, rimanevan da quelli discreditate le follie ec.

SIBILO. Fischio. Lat. sibilum. Gr. σηςιγμός. Red. Ditir. 41. Che de' tuoni fra gli orridi sibili Shusia nembi di grandine asprissima. Buon. Fier. 2. 5. 3. Ε la ragione amica Fa non temer de' sibili, e de' tuoni. E 5. 2. 19. E con gli urli, e co' sibili, e co' beli A impedire il rettor.

\* S. Sibilo, per Fischiata . Bemb. Stor. 4. 55. Con parole contumeliose, e con sibili del popolo cac-

ciatone, a Ferrara si ritornò.
SIBILOSO. Add. Di sibilo, Che ha sibilo. Lat. sibilo plenus . Varch. Ercol. 299. Senzachè ella, come ha più elementi, così ha ancora più lettere da esprimergli, e conseguentemente più suoni, come appare nell'S sibiloso, come in rosa ec. [cioè: che si pro-

nunzia con sibilo].
SICARIO. V. L. Chi uccide uomini ingiustamente per altrui commissione . Lat. sicarius . Buon. Fier. 4. 5. 2. Sarà stimato poi Qualche tagliacanton, qualche sicario . E 5. 4. 5. E palese a ciascuno Per mercante

nefario Delle borse sicario ec. [qui per similit.].

SICCERA. V. L. Sorta di bevanda; Sidro. Lat.
sicera. Gr. σικέςω. Legg. S. Gio. Bat. S. B. Lo
quale non berrà vino, nè siccera, e andrà dinanzi al Signore

(\*) SICCHE. V. SI CHE.
(\*) SICCIOLO. Lo stesso che Cicciolo. Lat. frustulum suillum. Gr. σύειον τεμάχιον. Il Vocabol. nella voce CICCIOLO.

+ SICCITA, ed all' ant. SICCITADE, e SICCITA-TE. Secchezza, Aridità; Contrario d' Umidità. Lat. siccitas . Gr. ξηφότης . Libr. Am. 25. La terza parte, cioè quella di fuora, si chiama siccità, e ciò perche ogni umidità vien meno. Tes. Br. 1. 3. Ciò sono li dodici segni, e come si muove il tempo al caldo, e al freddo, o a piova, o a siccita, o a vento per ra-gione, che è istabilita nelle stelle. Cirurg. M. Guigliel. Le fessure sì sono superfluitadi generate nella cotenna del capo, e fannosi per la signoría della siccità. Fr. Iac. Tod. 5. 25. 6. Non teme freddo, e nulla siccitate.

\*\* S. Si dice anche del Seccume delle piante. Cresc. Lib. 11. cap. 28. E vegnente la vecchiezza [ delle

piante ] ogni siccità sia tagliata.

(\*) SICCOME. V. SI COME.

SI CHE, che anche si scrive SICCHE. Onde, Per la qual cosa, Di maniera che, In guisa che. Lat. quamobrem, ex quo. Gr. διά ταῦτα, δι α. Dant. Par. 2. Sì che poi sappi sol tener lo guado. Bocc. nov. 44. 12. Si ch'egli si troverrà aver messo l'usignuolo nella gabbia sua. E nov. 72. 13. Desinava la mat-tina con lui Binguccio dal Poggio, e Nuto Buglietti, sì che egli voleva far della salsa. Cas. lett. 23. Sicchè io ho posto in lei tutte le speranze mie.

(†) SICINNIDE. Sorta di ballo usato dai Greci.

V. SATIRISTA.

(\*) SICLO. Sorta di peso, e di moneta Ebraica. Lat. siclus. Gr. σίκλος. Segner. Pred. 2. 12. Perchè tu non gli hai tosto vibrato un pugnale in petto, ch' io t'avrei data per lo meno una mancia di dieci sicli d'ar-

gento?

SI COME, che anche si scrive SICCOME. Lo stesso, che Come; e si trova usato alcuna volta col quarto caso dopo, a maniera di preposizione. Lat. ut, sicut. Gr. ως, καθάπες. Bocc. nov. 4. 12. Perchè dalla sua colpa stessa rimoiso, si vergognò di fare al monaco quello, che egli, si come lui, aveva meritato. E nov. 47. 17. Si come egli ha voluto, io medesimo tel son venuto a significare. E g. 6. p. 4. Ma la cagione egli non sapea, si come colui, che pure allora giugnea. Fianim. 1. 47. Perocchè credo, che voi sì come innamorate, conosciate ec. E 3. 62. Non credi tu, che l'altre donne abbiano gli occhi in capo, sì come te! Dant. Par. 1. E sì come veder si può cadere Fuoco di nube. Petr. canz. 41. 3. Fammi sentir di quell' aura gentile Di fuor, sì come dentro ancor si sente.

S. I. Per Subita che, Tosto che. Lat. cum primum. Gr. επαθάν το πρώτον. G. V. 10. 60. tit. Come Castruccio si partì da Roma dal Bavero, sì come seppe la perdita di Pistoia. Bocc. nov. 69. 15. Sì come l'aurora suole apparire, così Nicostrato s'è levato. But. Purg. 17. 1. Siccome lo splendore dell' Angelo ec. mi percosse nel volto, cadde dalla mia fantasía lo imaginare.

S. II. Siccome se, vale Come se. Lat. perinde ac si. Gr. ωσπες αν ei. Filoc. 3. 218. In essa udiva una rovina tempestosa, siccome se i vicini monti urtandosi insieme ec. diroccati cadessero giuso al piano.

\*\* §. III. Vale lo stesso anche senza il SE. Vit. S. Franc. 166. Il detto drago, vedendo la chiarezza di

santa Croce, si suggia, siccome sosse cacciato.

†\* SICOFANTA, e SICOFANTE. Voce tolta dal greco. Delatore, Iagannatore, Barattiere. Uden. Nis. Quivi nota come un Sicosanta si sdimentica d'un nome a punto sul buono. Salvin. disc. Un antico grazioso Comico, che si maraviglia, perchè il nome di Sicosanta, che vale un Calunniatore sia posto a significare malvagia cosa, e scellerata. Pr. fior. P. 3. V. 2. Cic. 15. pag. 288. Onde le spie, calunniatori e uomini di tal razza, furono chiamati da loro (dagli Ateniesi) con un nomaccio scomunicato Sicosante, cioè delatori, e scopritori de' sichi.

\*\*\* SICOMORO. Melia Azedarach Linn. T. de' Botanici. Pianta che volgarmente è detta Albero della pazienza, ed ha lo stelo arboreo, ramoso nella sommità, con la scorza nericcia, le foglie alterne, bipinnate, le foglioline ovate, appuntate, incise, c lobate, liscie in numero di circa 5., i fiori di un bianco mischiato di turchino, e di violetto, a grappoli ascellari. Fiorisce nel Giugno, e nel Luglio; è indigena nella Siria, ma al presente è coltivata in tutte le parti del mondo. Galli-

zioli.

† S. Sicomoro, Ficus sycomorus Linn. T. de'Batanici. Pianta che ha il tronco molto elevato, grosso, con
i rami assai estesi, le foglie alterne, picciolate, ovato-cuoriformi, un poco angolate, liscie, interne, vellutate al di sotto: i frutti piccoli, con una polpa solida
e bianchiccia. È indigena nell' Egitto. Volg. Diosc. Lo

sicomoro è un arbore grande simile al sico.

SICUMERA. Voce bassa. Pompa, Cerimonia. Pataff. 3. Déh non ne far così gran sicumera. Matt. Franz. rim. burl. 3. 96. Io credo pur, ch' abbiate posto mente, Con quanta sicumera, e quanto onore In tavola si porta il steccadente. Varch. rim. burl. 1. 39. E ti terrò con maggior sicumera, Che i primi versi un novellin poeta. Tac. Dav. stor. 4. 353. Non lasciando vedersi, per esser con questa sicumera più venerata. Ambr. Furl. 2. 5. Ella ha certi suoi brevi, ch' ella

tiene con più sicumera, che non si tengono le reli-

SICURAMENTE. Avverb. Con sicurtà. Lat. secure, tuto. Gr. ἀσφαλως. Dant. Iaf. 21. Sicuramente omai a me ti riedi. E Par. 5. Così da un di quelli spirti pii Detto mi fu, e da Beatrice: dì, di Sicuramente. Bocc. nov. 43. 17. Tu dimorerai qui meco infino a tanto che fatto mi verrà potertene sicuramente mandare a Roma. E nov. 52. 3. Avendole il vil luogo più sicuramente servate.

5. In vece di Fermamente, Con certezza, Senza fallo. Lat. certe, firmiter. Gr. βεβαίως. Bocc. nov. 77. 22. Da lui sapesse, se fare il volesse, e sicuramente gli promettesse, che per merito di ciò ella farebbe ciò, che a lui piacesse. E num. 35. Rinieri sicuramente, se io ti diedi la mala notte, tu ti se' ben di me vendicato. E nov. 61. 5. Sicuramente, e senza alcun fallo la sera di notte se ne venisse a lei. E nov. 78. 11. Sicuramente io il farò.

SICURANZA. L'assicurare, Assicuramento, Sicurtà. Lat. fidentia, fiducia. Gr. Saggos. Mor. S. Greg. Egli leverà da te ogni avversità della vita presente, e daratti ferma sicuranza di vero riposo. Salust. Catell. R. Sì mi dà sicuranza ne' miei grandi pericoli del rac-

comandamento, ch' io ti faccio.

S. Per Baldanza, Ardire. Lat. securitas, audacia. Gr. θράσος, τόλμα. Bocc. nov. 97. 11. Poichè'n piacere non ti fu, Amore, Che a me donasse tanta sicuranza. Tesorett. Br. Che troppa sicuranza Fa contro

buona usanza.

SICURARE. Assicurare. Lat. securum, tutum reddere. Gr. eis adeau xasisaura. Bocc. nov. 80. 31. Ma del rimanente come il sicurerai tu! ec. disse, che egli il sicurerebbe della mercatanzia, che aveva in dogana. G. V. 7. 69. 2. Aveano tanto misfatto al Re Carlo, che di loro si poteva ben sicurare. Ovid. Pist. Ora mi sicuro per la desiata speranza, ora impaurisco per la dubbiosa paura. Maestruzz. 2. 39. Che sarà di quei signori che si patteggiano co' marinai, e tolgono loro alcuna cosa, perchè gli sicurano, che se pericoleranno non torranno nulla!

SICURATO. Add. da Sicurare. Lat. tutatus. Gr. nopaliautivos. Bocc. nov. 27. 42. Essi liberamente della sua fe sicurati, tennero lo 'nvito M. V. 1. 72. Sicurati da' cittadini, che danno non si farebbe, dierono al comune di Firenze liberamente la guardia di Prato.

SICUREZZA. Sicurtà, Franchezza. Lat. securitas. Gr. άδαα. Galat. 4. Giovano non meno a' possessori di esse, che la grandezza dell' animo, e la sicurezza altresì a' loro possessori non fanno. Tac. Dav. Germ. 376. Fanno lor villaggi, non al modo nostro colle case congiunte, ma ciascuna ha sua piazzuola intorno per sicurezza del fuoco (il T. Lat. ha adversus casus i-gnium remedium). Segn. Pred. 21. 8. Più volentieri si corre comunemente ad udire quei predicatori, i quali dieno sicurezza, che non quegli altri, i quali arrechino timore (cioè: fiducia, coafidenza).

SICURISSIMAMENTE. Superl. di Sicuramente. Lat. tutissime, securissime. Gr. ασταλές ατα. Guicc. Stor. 4. 176. Scese sicurissimamente nel piano di Librafatta. E 10. 477. I Cardinali potevano ec. sicurissimamente dimorarvi. Vit. Benv. Cell. 261. Io penso sicurissima-

mente, che ancora questo troverete.

SICURISSIMO. Supert. di Sicuro. Lat. securissimus. Gr. ἀσφαλές απος. Bocc. nov. 1. 39. Ne' nostri bisogni gli ci raccomandiamo sicurissimi d' esser uditi [ cioè: certissimi]. Fir. As. 194. Fralle squadre de' cavalli, e fralle spade ignude divenuta sicurissima, senza mai attendere ad altro, che alla salute del suo marito, con virile animo infiniti disagi sopportava [ cioè: franchissima, senza alcun timore]. E nov. 193. Io ho trovato

modo, che sopra una sua nave noi andremo sicurissimi [ cioè: liberissimi da ogni pericolo]. Red. Esp. nat. 4. Servivano d'antidoto sicurissimo poste sul morso delle vipere, degli aspidi, delle ceraste, e di tutti gli altri animali, che o co' morsi, o colle punture avvelenano [ cioè: sperimentatissimo, certissimo]. Cas. lett. 21. Con le quali due considerazioni può star sicurissima [cioè: certissima].

- SICURITA, ed all' ant. SICURITADE, e SI-CURITATE. Sicurtà, Sicurezza. Lat. securitas . Gr. ασφάλαα. Albert. cap. 17. Ma non hae unque sicurita-de, nè baldanza. Fr. Iac. T. 2. 32. 10. E dal pecca-

re guardati, Se vuoi securitate .

\*\* SICURO. Sust. in signific. di Cosa sicura. Ar. Fur. 24. 10. Fece morir [ Orlando pazzo ] dieci persone e dicce ... E questo chiaro esperimento fece, Ch' era as-

sai più sicur starne lontano. Pezzana.

SICURO. Add. Senza sospetto, Fuori di pericolo. Lat. securus, tutus. Gr. ασφαλής. Bocc. nov. 14. 16. Quivi parendogli esser sicuro egli sciolse il suo sacchetto. E nov. 19. 25. Acciocchè i mercatanti, e le mercatanzie sicure stessero. E nov. 45. 16. Noi t'accompagneremo infino ad un castello, che è presso di qui cinque miglia, e sarai in luogo sicuro. E canz. 6. 1. E ciascuna mia arme posi in terra, Come sicuro chi si fida face. Dant. Par. 7. Esser dovrian da corruzion sicure.

S. I. Per Ardito. Lat. andens , confidens. Gr. 9αςέαλέος, τολμηφός. Dant. Inf. 21. Mestier gli fu d'aver sicura fronte. E Par. 13. Non sien le genti ancor troppo sicure A giudicar . Bocc. nov. 77. 25. A far ciò, convien, che chi'l fa, sia di sicuro animo. Guid. G. Nullo de' Greci fu tanto ardito, nè tanto sicuro, che ardisse di porgli la mano addosso. Cr. 9. 6. 6. E utile molto di cavalcarlo spesso per la cittade, e spezial-mente ne' luoghi dove si fabbrica, o dove si fa romore, o strepito, perocchè per questo diventa sicuro, e ardito.

§. II. Per Colui, che può assicurarsi di suo sapere, e di suo potere. Lat. solers, fortis, peritus. Gr. άγ-χίνες, ισχυρός, ειδήμων. G. V. Questi fue nomo savio, giusto, e grazioso, prode, e sicuro in arme, one-

sto, cattolico. §. III. Per Certo. Lat. certus. Gr. βέβαιος. Dant. Purg. 13. Ed o gente sienra, Incominciai, di veder l'alto lume. Bocc. nov. 15. 28. Vivi sicuro, che come prima addormentato ti fossi, saresti stato ammazzato. Cas. lett. 14. Così spero, e son sicuro, che ec.

S. IV. Render sicuro, vale Accertare. Lat. alicui recipere. Gr. βεβαιεν. Bocc. nov. 29. 10. Ma di questo vi rendo sicuro, che mai io non sarò di tal maritaggio

contento.

S. V. Stare al Sicuro, o nel sicuro, vale Non correr risico. Lat. tutiorem viam tenere. Gr. ev axivouvo eauτον καθιζάναι. Pass. 202. Per istare nel sicuro, miglior consiglio è, che altri confessi tutti i suo' peccati

mortali, o veniali, o dubbj, che sieno.

S. VI. Porre o Mettere in sicuro, o al sicuro, vagliono Porre in istato di sicurezza, Assicurare. Pass.
11. Tu non hai male di rischio ec. I medici ti pongono al sicuro di questa infermità. Segn. Pred. 1. 7.
Che non vogliate mettervi sempre al sicuro in altri interessi umani, io me ne contento . Sagg. nat. esp. 152. Messa questa notizia in sicuro, cominciammo a cercar di quella del tempo preciso dell' agghiacciare.

S. VII. Andar sul sicuro, vale Andar senza paura; e figuratam. Mettersi a far qualche cosa con sicurezza, ch' ella riesca felicemente. Lat. rem agere tuto, fidenter. Gr. θαρ ξαλέως πράπταν. Malm. 2. 53. Però volendo andare in sul sicuro, Non a perdita più che manifesta

S. VIII. In forza di sust. per Sicurità. Cron. Vell. 65. Avendo io avanzati certi danari, me ne richiese, e io nel servii, e demmene sicuro sopra certa parte del-

\*\* S. IX. Di sicuro , A sicurtà , Sicuramente . Franc. Sacch. nov. 132. Andando una femmina per lo vino ec. andando di sicuro, trovò la casa piena d'acqua; e prima che di ciò s'accorgesse entrò nell'acqua fino alle

† SICURTA, ed all' ant. SICURTADE, e SICURTATE. Astratto di Sicuro; Sicuranza, Sicurezza. Lat. securitas. Gr. adaa. Albert. cap. 57. La sicurta è non dubitare delle cose, che sopravvengono, che son quasi come sforzate. G. V. 12. 89. 2. Roma, e intorno fu in tanta sicurtà, che di dì, e di notte vi si potea andare salvamente. Dant. Inf. 8. O caro Duca mio, che più di sette Volte m' hai sicurtà renduta. Bocc. nov. 44. 14. Acciocchè con sicurtà, e lungo tempo potessono insieme di così fatte notti avere. Ir. Iac. T. 1. 9. 18. Questo fa la povertade, Che dà tanta sicurtade.

§. I. Per Assicurazione, o Promessa di mantenere sicuro . Lat. fides . Gr. #10715 . G. V. 11. 117. 10. Gli condusse la notte sotto sua sicurtà, e guardia a partir-

si della città.

§. 11. Per Fidanza. Lat. fiducia , fidentia. Gr. 992005, τόλμα. Tes. Br. 7. 36. Sicurta è non cogitare li danni, che vengono nella fine delle cose cominciate; ed è sicurtade di due maniere; l'una, ch'è per folha, sicco-me è combattere sanza tue armi appresso di serpenti: l'altra per senno, e per virtà, e suo uficio è di dare conforto contro alla speranza ec. Petr. son. 274. Già incominciava a prender sicurtade La mia cara nemica a poco a poco De'suoi sospetti. Bocc. nov. 47. 4. E per dargli più sicurtà, contentissima, siccome era, se ne mostrava. Franc. Sacch. nov. 48. Preso un poco di spirito, e di sicurtà, cominciò a dire all' oste.

S. III. Per Cauzione . Lat. cautio , cautela . Gr. evλαβαα. Bocc. nov. 34. 8. Poichè la sicurtà ricevuta ebbe, fece una grandissima, e bella nave nel porto di Cartagine apprestare. E nov. So. 32. La donna disse, che questo era ben detto, ed era assai buona sicurta. Cron. Morell. 265. Non t'obbligare mai, se prima non se' sicuro, e guarda, che la sicurtà sia sufficiente. E appresso: Fammi sicurtà, io farò dire la mercatanzía

in te.

S. IV. Fare a sicurtà, vale Usar dell'altrui volontà con confidenza, e sicurezza; Fare a fidanza. Lat. fidenter, amice cum aliquo agere. Gr. δαρξαλέως σύν τινί жейттем. Fir. Luc. 2. 1. Non vorrei, che tu facessi a sicurta con essa. Vinc. Mart. lett. 53. Non accorgendosi, che con l'amico si fa più a sicurtà.

\* SIDERAZIONE. T. de' Chirurgi. Una mortifica-

zione di qualche parte del corpo.

SIDERE. V. L. Lat. sidere, considere. Dant. Pur.

33. O luce eterna, che sola in te sidi, Sola t'intendi. But. ivi : Sola in te sidi, cioè la quale sola stai in te medesima.

† \* \* SIDÉREO. Add. Delle stelle, Celeste. Menz. rim. 1. 113. Non è sterilità se questo sole Qual per siderei segni, Fia che a Virtute l'alimento appresti. N. S.

† \*\* Š. Uno de' sette Cieli, secondo la falsa opinione di Totomeo. Legg. Ascens. 344. Lo primo [ Cielo ] è materiale: e questo sono molti, cioè aereo, eterco, olimpo, igneo, sidereo, acqueo, e empireo.

\* SIDERITE. T. de' Botanici. Sorta di pianta, di

cui ve n' ha quattro spezie presso il Mattioli.
\*\*\* S. I. Siderite, T. de' Nat. Sostanza unita ad alcuni minerali di ferro, e specialmente a quello che dicesi miniera fangosa, limonneuse dei Francesi, e rende il metallo fragile, ed acre, come dicesi dai lavoratori.

\*\* S. II. Siderite, T. de' Nat. Fossile molte volte confuso colla lazulite. Alcuni dan questo nome alla calamita . Diz. Etim.

\*\* SIDEROCLEPTA. T. de' Nat. Sostanza vulcanica, scoperta da Saussure nelle lave porfiriche della Brisgovia. Essa è diafana, di un color verde gialliccio, ed è tanto tenera, che non resiste all'impressione del-

l'unghia. Bossi.

+ SIDO. s. m. Freddo eccessivo; Ghiado. Dagli Antichi fu detta antonomasticam. Sido la Stella della tramontana negli stridori del verno. Lat. elgor. Gr. άλ-205. Burch. 1. 15. La stella tramontana è suta folle A porsi in luogo da morir di sido. Ciriff. Calv. 3. 88. Bagnata di sudore, e come un sido Ghiacciata. Dav. Colt. 169. Se annesti d'Ottobre, o di verno, togli invece di terra molle, cera, e di terra cotta, rena, le

quali non ritengono a' gran freddi tanto sido. + SIDRO. Sorta di bevanda fatta di mele, o di pere. Lat. sicera, mustum pomaceum. Gr. σικέρα. M. Aldobr. R. Il sidro, che è vino di mele, se è fatto quando le mele sono mature, si è caldo, e umido temperatamente, ma elli non è sano a usare. Red. Ditir. 12. Beva il sidro d' Inghilterra Chi vuol gir presto sotterra. E annot. 44. Nel Ditirambo si nomina spezial-mente il sidro d'Inghilterra, perchè a nostri giorni è in credito più d'ogni altro sidro, ed è stimato il migliore, che si faccia. E 45. Dalla voce Normanna è nata l'Italiana sidro; la Normanna nacque da Sicera degli Ebrei, e de' Latini, che vale ogni bevanda diversa dal vino, ahile ad imbriacare.

+ (\*) SIEDA. V. A. Lo stesso, che Sedia. Vit. SS. Pad. 2. 127. Lo luogo, e la sieda ha meritato per la continua sua bonità, ma queste sette corone ec. E 169. E poichè furono tutti dentro, lo predetto principe si puose a sedere in su una sieda altissima, e incominciò a disaminare. Bern. rim. 1. 80. Doverebbe squartar chi l' ha condotto Alla sieda Papal, ch' al mondo

SIEFFO. Medicamento speciale, che si applica agli occhi infermi. Ricett. Fior. 123. I siesii degli Arabi non sono altro, che i trocisci, e i collirj de i Greci, che si è detto usarsi nelle indisposizioni degli occhi, differenti solo nella figura. Red. Cons. 1. 146. Ne' libri degli Arabi molti siessi si trovano opportunissi-

\* SIENITE. T. de' Nat. Roccia primitiva, composta di feldspato, ed orniblenda, il primo ordinariamente bianco, la seconda nera, o nericcia. Talvolta è composta di feldspato laminare, d'anfibola, e di quarzo: spesso il primo vi predomina. Bossi.

SIEPAGLIA. Siepe folta, e malfatta. Lat. sepes. Gr. φραγμός. Stor. Rin. Mont. S' era recato in una via stretta, che avea da ogni parte grande siepaglia, e

ringhiava

SIEPARE. Far siepe, Cinger di siepe. Lat. sepire, sepe circumdare. Gr. φεάτταν. But. Par. 12. 2. Si mise a circuire, cioè a fortificare, e siepare intorno la vigna, cioè la santa Chiesa.

+ SIEPE. Chiudenda, o Riparo di pruni, e altri sterpi, che si piantano in su i ciglioni de' campi per-chiudergli . Lat. sepes . Gr. φεαγμός . Albert. cap. 23. Dove non è siepe, la possessione è rapita, e imbolata. Cr. 2. 28. 8. Ed in questo cotal modo sempre saranno i luoghi chiusi, e la siepe diventera spessa. Dant. Inf. 25. Come il ramarro sotto la gran fersa De' di canicular cangiando siepe Folgore par, se la via attraversa. Franc. Sacch. nov. 91. Questa era molto bene affossata, e con buona siepe. Soder. Colt. 16. Farà argine la piè della siepe, che vi s' ha porre. Bart. Ben. rim. pag. 3. [ Livorno 1799. ] Dietro le vo come a lepre segugio, Che tener non mi può siepe nè fosso.

S. I. Per metaf. Dant. Inf. 33. Muovasi la Capraia; e la Gorgona, E faccian siepe ad Arno in sulla foce. Vit. S. Gio: Bat. La moltitudine degli Angeli d'intorno facevan siepe, pognamo che non si potesson ve-dere. Esp. Salm. Nè ne' muri de' lor pensieri, nè nelle siepi di loro pungenti immaginazioni non ha rottura nessuna

S. II. Tenere alcuno a siepe, vale Tenerlo a segno. Lat. in officio continere. Gr. έκ καθήκοντι κατέχειν. Franc. Sacch. nov. 124. Convenne, che mangiasse à ragione, la qual cosa in tutta la vita sua non avea fatto, nè avea trovato chi a tavola il tenesse a siepe.

S. III. Ogni prun fa siepe, o simili; proverb. per lo quale s' avvertisce, che si dee tener conto d'ogni mi-nimo che. Serm. S. Ag. 13. Piccolo pruno fa siepe,

poco rampollo fa siume.

SIEPONE. Gran siepe. Stor. Aiolf. Le ripe grandi, e i sieponi di spine, e grandi dirupinamenti.

SIERO, e SIERE. Parte acquosa del sangue, e del latte, mercè di cui le rimanenti parti integranti di questi umori possono facilmente scorrere. Lat. serum . Gr. éggos. Cr. 9. 72. 2. Del quale [ cacio ] si dee tutto il siere scolare, acciocchè colla soppressa si costringa E cap. 75. 1. La sua acquosità [ del latte delle pecore ] la quale è il siero, solve il ventre, e ne mena fuori la collera. Pallad. cap. 23. Il cacio col siero, e porro riciso nuoce a' polli. Red. Cons. 1. 279. Il quinto umore è il siero del sangue ec.

SIEROSITA, ed all' ant. SIEROSITADE, e SIE-

ROSITATE. Astratto di Sieroso. + SIEROSO. Add. Che ha in se del siera. Lat. serosus. Gr. og cásns. Red. lett. Acciocche le di lui particelle sierose sieno con esso (sangue) meglio nnite e

collegate.

† \* SI FATTO. Tal e quale, Tale per l'appunto.
Salv. Avvert. 1. 1. 4. Quanto poi all'ortografia di
quella copia, ell'è si fatta, quale accennammo al let-

(\*) SIFILIDE. Malfranzese . Lat. syphilis , lues venerea. Gr. λοιμός αφροδίσιος. Red. Cons. 1. 12. Facciano rislessione, dico; se possa esser cagionata da quel malore, detto sifilide, di cui sece quel gentilissimo poema il Fracastoro .

SIFONCINO. Dim. di Sifone . Lat. siphunculus . SIFONE. Cannello voto dentro. Lat. siphon, tubus. Gr. σίφων. Sagg. nat. esp. 200. Si vada per un pezzo strosinando esteriormente con pezzuoli di ghiaccio tutto il sisone. Red. Oss. an. 190. Spinto il siato artisiciosamente con un sifone nello stomaco, non solamente gonsia lo stomaco, ma gonsia ancora l'intestino principa-le. Gal. Sist. 15. Mostrami l'istesso l'acqua, che scendendo per un sifone rimonta altrettanto, quanto fu la sua scesa.

\* \* Sifone, T. de' Fisici. Strumento idraulico o tubo curvo per alzare i fluidi, votare i vasi, e per varj

sperimenti idrostatici. Diz. Etim.

\*\*\* SIFUTTI. s. m. pl. T. di Marineria. Sono legni attaccati ai vasi delle galee, quando si varano, i quali tengono il corpo della galea diritto, sicchè non trabocchi da una banda, o dall' altra. Stratico.

SIGILLARE. Suggellare. Lat. sigillare, obsigna-re. Gr. σφεαγίζαν, παρασημαίναν. Dant. Par. 7. Per-chè non si muove La sua imprenta, quando ella sigil-

la.

I. Sigillare, per metaf. Dant. Conv. 66. Acciocchè 'l dono faccia lo ricevitore amico, conviene a lui essere utile, perocchè l' utilità sigilla la memoria della immagine del dono. E Par. 9. Or sappi, che la entro si tranquilla Raab, ed a nostr'ordine congiunta Di lei nel sommo grado si sigilla . Gal. Sist. 164. L' istesso corso della carrozza è quello, che aggiusta le partite,

e l'esperienza è poi quella, che le sigilla a coloro, che non volessero, o non potessero esser capaci della-

ragione.

S. II. Per Combaciare, Turar bene. Lat. congruere, obturare. Gr. άρμόζαν. Sagg. nat. esp. 170. Vogliono dire, che quella prima crosta, che si fa della superficie dell' acqua, sigillando più di qualsivoglia coperchio co' dintorni del vaso ec.

SIGILLATAMENTE. Avverb. Mor. S. Greg. Nella cuelli propi delbiamo considerare, quanto, si-

le quali parole non dobbiamo considerare, quanto sigillatamente egli narra tutte le cose sue [ qui per Puntualmente, Distintamente, volgarizzandosi la voce Lat.

singillatim].
SIGILLATO. Add. da Sigillare. Lat. obturatus. Gr. σφραγισθείς. Tes. Pov. P. S. cap. 7. Anco la cenere della talpa arsa in una pignatta rozza sigillata, datone a bere, guarisce. Sagg. nat. esp. 11. Si potran-no chiudere in un bocciuolo di cristallo con acqua arzente dentro ermeticamente sigillato. Buon. Fier. 4. 5. 3. Un foglio trattosi di seno Sigillato, e lega-

SIGILLO. Suggello. Lat. sigillum, signum. Gr. σφεαγίς. Dant. Par. 11. E da lui ebbe Primo sigillo a sua religione. But. ivi: Primo sigillo, cioè primo privilegio bollato della confermazione della regola. Dant. Par. 27. Nè ch' io fossi sigura di sigillo A' privi-

legj venduti, e mendaci.

§. I. Per metaf. Dant. Par. 11. Nel crudo sasso intra Tevere, ed Arno Da Cristo prese l'ultimo sigillo, Che le sue membra du' anni portarno. But. ivi : L' ultimo sigillo, cioè ec. le stimate della sua passione. Alam. Gir. 8. 50. Ove il destin mio pose D'ogni gloria il sigillo (qui per quello, che i Latini dicono complemen-

§. II. Sigillo d' Ermete, si dice il Chiudere i vasi, o cannelli di vetro col vetro medesimo liquefatto al fuoco. Ricett. Fior. 12. Si conservi in vasi di vetro col collo lungo, e sottile sigillando la bocca col sigillo di Ermete. Sagg. nat. esp. 4. Si serra la bocca del can-nello col sigillo detto volgarmente d'Ermete, cioè col-

la fiamma

+ S. III. Sigillo di Salamone, e sigillo Santamaria. Convallaria polygonatum Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice alquanto bianca, lunga, fibrosa, della grossezza di un dito, che si estende orizzontalmente a fior di terra, lo stelo semplice, angolato, curvo, alto un braccio, e mezzo, frondoso, in tutta la sua metà superiore, le foglie alterne amplisicauli a metà, per un lato, bislunghe, lanceolate, liscie, i fori bianchi, opposti alle foglie, ascellari, peduncolari, solitarj, o accoppiati, le bacche nere della grossezza di un pisello, i semi bianchi, duri. Fiorisce nel Giugno, ed è originaria dei boschi. Ha due varietà una a fior doppio, e l'altra con lo stelo porporino, e con le fo-glie simili a quelle dell' Elleboro. Lat. polygonatum. Gr. πολυγόνατον. \* SIGMOIDE. T. degli Anatomici. Spezic di val-

vula spettante al cuore. + \*\* SIGNACOLO. Dial. S. Greg. 4. 45. Nullo fu trovato degno nè in cielo, nè in terra, nè sotto terra d'aprire lo libro, e sciogliere gli predetti sette signa-coli [.così legge una variante: il testo ha suggelli]. E Vit. 352. Gli ha segnati nel Signore del signacolo

degli Apostoli.
\* SIGNATURA. Tribunale in Roma. V. SEGNATU-RA. Car. lett. Con tutto che la causa sia stata dalla Si-

gnatura prima commessa all' Ordinario. SIGNERA. V. A. Emissione di sangue. Lat. sanguinis missio, phlebotomia. Gr. φλεβοτομία. M. Aldobr. Se per cagion di sangue avviene sia fatta la signera della vena cefalica, e poi scarificata la gengía.

Libr. cur. malatt. Sia fatta signera dalla vena basilica del braccio. E altrove: Sia fatta signera della vena epatica, cioè quella del fegato dal diritto braccio. E altrove: S' ella è iposarca, e l'infermo sia forte, sia fatta signera della vena epatica, cioè di quella del

+ SIGNÍFERO. V. L. Colui, che porta l'insegna; Gonfaloniere, Alfiere . Lat. signifer. Gr. onusico 2005 . Guid. G. Per la tortezza del sopraddetto signifero cerchio del zodiaco (qui è add. e vale: che contiene i se. gni, che ha in se i segni celesti). Vegez, pag. 48. [Fir. 1815.] Signiferi sono quegli che portano le insegne, cioè i gonfaloni, che s' appellano oggi i Dra-

SIGNIFICAMENTO. Il significare. Lat. significatio . Gr. Emionuacia . Med. Arb. cr. Per significamen-

to di queste cose, che dette sono.
+ SIGNIFICANTE. Che significa, Di significato. Lat. significans . Gr. Emionualvav . Bocc. nov. 39. 11. I due corpi ec. in una medesima sepoltura fur posti, e sopr'essa scritti versi significanti, che fosser quelli. Varch. Ercol. 174. Dirò che questo affisso la, o articolo, o pronome ec. mai non si truova se non nel genere femminino significante o lei, o quella ec.

\*\* S. Vario. Segn. Mann. Nov. 19. 4. Considera quanto sieno significanti quei termini, che tu odi in si

breve detto [ cioè, Abbiano senso efficace ] .

(\*) SIGNIFICANTISSIMO. Supert. di Significante. Salvin, disc. 2. 186. Primieramente la parola sozzo è

bellissima, e significantissima.

SIGNIFICANZA. Il significare, Significato. Lat. significatio, indicium. Gr. μήνυσις, δάγμα. Nov. ant. 100. 6. Scrivete loro, cioè al lor Re, e Signore, che a' suoi vecchi domandi la significanza del sogno. Liv. M. La qual cosa su signissicanza di paura. Pallad. Marz. 25. Ne' polli de' cavalli si voglion guardare i segni, che mostrino buona signisicanza. Tes. Br. 5. 18. Elle sono di cotal natura [ le calandre ] che se un uomo infermo la va a vedere, s'ella gli pone mente diritto nel viso, egli è certo di guarire, e s'ella non gli pone mente, sì è significanza, che dee morire di certo . Franc. Barb. 360. 25. E poi per onestura, Non per significanza, il cuovre alquanto Lo dipintor di ghirlanda, e non manto. Filoc. 2. 359. Alcun segnale, che gl' Iddii avessero mandato in significanza della salute di Biancofiore

SIGNIFICARE. Dimostrare, Palesare, Esprimere, Inferire. Lat. significare, denotare. Gr. σημαίνειν. Pass. prol. Ciò significò egli, quando essendo i disce-poli suoi nella nave nel mare di Galilea ec. egli venne a loro andando leggermente sovra l'onde del turbato mare. E 19. Come conta il Santo Vangelio, significando, come altri dee esser sollecito della propria salute, e stare apparecchiato bene vivendo. Dani. Purg. 24. Io mi son un, che quando Amore spira, noto, e a quel modo, Che detta dentro, vo signicando. E Par. 1. Trasumanar, significar per verba Non si poría. G. V. 11. 67. 2. Queste pure significarono grandi cose. Nov. ant. 100. 5. Io credo, che questo carico, che io hoe sostenuto, significa, che gente, che m'odiano,

mi vogliono uccidere.

\*\* §. I. In forza di nome: per la Figura rettorica da' Latini detta Significatio. Rett. Tull. 106. È un' altra sentenzia, che s'appella significare, la quale ha luogo quando il dicitore favella in tal modo, che più lascia intendimento all' uditore, che non dice a paro-

§. II. Per Fare intendere, Mandare a dire, Avvisare. Lat. significare, certiorem facere. Gr. unview. Bocc. nov. 42. 17. Piacque alla gentildonna di volere essere colei, che a Martuccio significasse, quivi a lui esser venuta la sua Gostanza. E nov. 69. 6. Per quel modo, che miglior ti parrà, il mio amore gli significherai. G. V. 11. 134. 5. E così ci pregò significassimo al nostro comune.

+ \*\* SIGNIFICATAMENTE. In modo significativo. Borg. Vesc. Fior. 571. Che non possano infettar la nettezza della Città, che significatamente chiamò Or-

todossa

+ \* SIGNIFICATIVAMENTE. Significatamente. Dep. Decam. 28. Come è male il supplire di fantasia dove I' nom vede, che l' Autore per aver significativamente, e con brevità parlato, sia stato manchevole, così è vizio tor via le parole, che egli a maggior, e più squisita dichiarazione che del suo concetto, si compiacque di aggiugnere, quantunque senza esse si potesse reg-

gere la sentenza

SIGNIFICATIVO .' Add. Che ha significazione, Che significa. Lat. significatious. Gr. δηλωτικός. Com. Inf. 26. Potemo ora dire, che l'autore voglia recare tutta questa opera a una sua visione fatta presso alla mattina, allora quando, se mai li sogni sono significativi di veritade, hanno a essere veritieri. Circ. Gell. 10. 256. Noi non intendiamo la voce solamente come suono, o come significativa di qualche passione comune ec. ma intendiamo ancora la significazione di quelle mediante le parole determinate da noi a significare i concetti nostri secondo il modo, che ci è più piaciu-

SIGNIFICATO. Sust. Il significare, Concetto rac-chiuso nelle parole, o cose significanti. Lat. significatus . Gr. επισημασία . Bocc. nov. 2. 9. Quasi Iddio, lasciamo stare il significato de' vocaboli, ma la intenzione de' pessimi animi non conoscesse. Galat. 53. Le parole si nel favellare disteso, come negli altri ragionamenti, vogliono essere chiare sì, che ciascuno della brigata le possa agevolmente intendere, e oltre a ciò belle in quanto al suono, e in quanto al signifi-

+ SIGNIFICATO, Add. da Significare. Lat. significatus. Gr. onuar Peis. Bocc. nov. 81. 17. Ciascun de' due amanti, significato alla donna ciò, che fatto aveva ec. il suo amore addimandava. Segn. Mann. Ott. 1. 1. Per insinuarci, che dai Libri della legge, signisicatici per Mosè, e da i Libri de' Profeti, significatici per Elía, ogni rivelazione dee ricevere uniforme testimonianza.  $\hat{E}$  22. 2. La prima di queste due volontà qui accennate è quella volontà, ch' è detta di segno,

o vero significata

+ SIGNIFICATORE. Che significa. Lat. significator. Gr. σημάντως. G. V. 12. S. 22. Fu preso l'ascendente, che fu gradi 22. del segno della Libra, segno mobile, e opposito del segno d'Ariete, significatore di Firenze, e in termine di Marti, e Marti nostro significatore era nel detto segno. Libr. Astrol. Se il significato re, che sue levato, avesse la latezza del zodiaco tra li salimenti del grado, col qual passa per lo cerchio simigliante [ in questi esempj è termine astrologico ]. Pros. Fior. par. 4. vol. 1. pag. 265. Questo (csempio) lo trascelgo ec. perchè più chiaro si comprenda l'autorità della zeugma quanto ella sia grande, e quanto ella arrivi a permettere a chi compone di sottintendere, e traslatar il proprio significato di un verbo solo, quando dee servir di sostegno, e di significatore di più concetti.
SIGNIFICATRICE. Verbal. femm. Che significa.

Lat. significatrix. Gr. σημάντρια. Com. Purg. 9. Introduce una visione significatrice di ciò, che li se-guie immantanente. Guicc. stor. 16. 780. Nelle quali parole, e dimostrazioni significatrici di somma sapien-

za, e bontà ec.

SIGNIFICAZIONE. Significanza. Lat. significatio. Gr. επισημασία. Lab. 112. Lui cc. giovane, ignudo,

con ali, e con occhi velati, e arciere, non sanza grandissima cagione, e significazione de' suoi essetti tutto'l di vi dimostrano. Mor. S. Greg. Questo tanto brevemente abbiamo trascorso nella significazione del nostro capo; oramai ad edificazione del corpo suo replichiamo questo. E altrove: Per la significazione delle cose figuralmente dette rizzeremo l'edificio della fede. Scal. S. Ag. S' egli è così, novella contrarietà è questa, e significazione non usata

\* S. Significazione è anche T. di Giurisprudenza, e vale notificazione d'un atto fatto alla parte contra-

(+) SIGNORANZA. V. A. Vedi SEGNORAN-

+ \* SIGNORAZZÁCCIO. Accrescit. di Signoraz-zo. Bell. Bucch. 124. Quel ch'egli spende ec. quella è la stura, Lo sciupinio, lo scialo, lo sfarzaccio Da

qualsivoglia gran signorazzaccio.

SIGNORAGGIO, e SEGNORAGGIO. V. A. Dominio, Signoría. Lat. dominium. Gr. δεσποτεία. G. V. 8. 50. 3. E quelli signoraggi tra loro partiro, e disahitaro, e distrussero gli antichi fii de' Franceschi, che que' signoraggi teneano. E 11. 142. 1. Questi era per lo suo signoraggio il maggior barone di Francia. Dicer div. Lo servaggio è signoría, e lo signoraggio è servitude. Rim. ant. Dant. Maian. 78. Che fora son del suo mal segnoraggio.

+ \* SIGNORATO. Uficio, o Dignità di Signore. Stor. Semif. 20. Pervenuto allo Signorato uno degli loro nomini ec. E 41. Poichè a Dio, e a te è piacinto di promuovermi nello tuo Signorato, e giudicatomi atto in così travagliato seggio a tanto peso portare ec. E 46. Quegli ancora sotto lo cui Signorato la seconda sollevazione ec. aveva avuto cominciamento. E 79. Quello criarono Signore, perchè appunto poco avanti dovea

lo nuovo Signorato ricominciare.

+ \* SIGNORAZZO. Signor grande, Signore d'alto affare. Bellin. Lez. Gran signorazzo vestito di un abito tutto ricamo. Ner. Sam. 11. 20. E già gli abitatori anco vedieno Di quel recinto, tanto desiato Da molti signorazzi al tempo d' oggi, Che volentier qui ferme-

rien gli alloggi .

SIGNORE, e SEGNORE. Che ha signoria, dominio, e podestà sopra gli altri. Lat. dominus. Gr. δετπότης. Tratt. Consol. Quegli è legittimo signore, che pregato si parte, invitato si fugge, e solo gli riman di poter dire: non potetti far altro. Bocc. nov. 7. 3. Messer Cane della Scala ec. fu uno de' più notabili, e de' più magnifici signori, che ec. si sapesse in Italia. Petr. son. 227. Carità di signore, amor di donna Son le catene, ove con molti assanni Legato son. Franc. Sacch. nov. 65. Signore, e vino di fiasco la mattina è buono, e la sera è guasto.

+ S. I. Per Padrone. Lat. dominus, herus. Gr. δεσπότης, χύριος. Bocc. nov. 43. 13. Adunque ec. sarà egli buon per noi, poichè altro signor non ha. Dant. Par. 24. Come 'l signor, ch' ascolta quel, che piace, Da indi abbraccia il servo gratulando. Bocc. g. 5. n. 2. Trovò per ventura alquanto separata dall' altre navi nna navicella di pescatori, la quale, perciocchè pure al-lora smontati n'erano i signori di quella, d'albero,

e di vela, e di remi la trovò fornita.

S. II. Per Titolo di maggioranza, e di riverenza. Lat. dominus. Gr. αὐθέντης. Bocc. nov. 52. 6. Signori, egli è buono, che noi assaggiamo del vino di questo valente nomo. E nov. 60. 16. Signori, e donne, voi dovete sapere , che ec. E nov. 79. 38. Egli fa freddo, e voi, signori medici, ve ne guardate molto. E nov. 84. 11. E a'villani rivolto, disse: Vedete, signori, com' egli m' aveva lasciato nell' albergo in arnese. Vit. S. Margh. 142. Segnori, per Dio ogni uomo

m' intenda. Guid. G. O signore Achille, se io mi studio nella tua morte ec. Ovid. Pist. Cotal femmina, e così pericolosa donna hai tu messa, bel mio signo-re, nella tua camera! Lett. Tull. a Quint. 177. Perdonate a costui, signori giudici, perch' egli ha erra-

S. III. Signore, detto assolutamente, e per eccellenza s'intende d'Iddio, e più particolarmente di Gesu Cristo. Lat. Deus optimus maximus, Dominus. Dant. Par. 24. A cui nostro Signor lasciò le chiavi. Coll. Ab. Isac. cop. 17. Il nostro Signore, quando comincióe a pugnare col diavolo, si lo sconfisse in luogo diserto secchissimo . Vit. S. Margh. 151. Non possono

aver ragione Nella Vergine del Segnore

\*\* S. IV. Quando significa Dio, o Cristo, spesso dicesi Nostro Signore , senza l' articolo. Nov. ant. 51. 7. E si dee essere lo cavaliere astinente, e digionare il yenerdi, in rimembranza di nostro Signore. Le Cronichette cominciano così: Nostro Signore Iddio ec. Dant. Inf. 19. Deh or mi di' quanto tesoro volle Nostro Signore in prima da San Pietro, Che ponesse le chiavi in sua balía !

S. V. Non essere signore di poter fare alcuna cosa, vale Non aver libertà, o possanza di farla. Cron. Morell. 346. Queste cose intraversandomi pel capo, mi fece dare mille volte per lo letto, e da quelli pensieri, come da vani, e cattivi, volendomi partire, non

era signore di potere

SIGNOREGGEVOLE. Add. Che fa del signore altrui , e del soprastante . Lat. imperiosus . Gr. Tueavvi-225. Sen. Pist. Iddio non è signoreggevole, nè soperchievole, nè schifo, nè invidioso. Petr. uom. ill. Quanto ella fosse signoreggevole contra i cittadini, e i compagni, non solamente il mostrava quella crudeltà ec.

SIGNOREGGIAMENTO . It signoreggiare . Lat. dominatio, imperium. Gr. αρχή. Cr. 6. 1. 9. Il calore si sottiglia per signoreggiamento del secco. Com. Par. 21. Temperanza è signoreggiamento di ragione

contra libidine, e gli altri importuni movimenti. SIGNOREGGIANTE. Che signoreggia. Lat. dominans. Gr. χυριεύων. Filoc. 7. 424. Sono di Spagna, e siglinolo unico del Re Felice signoreggiante quella. Lab. 120. Argomentando, che se quello è a lei sosserto, che non sarebbe sofferto alla serva, chiaramente può conoscere, se donna è signoreggiante. Maestruzz. 1. 57. Ma per tutte l'altre parti assolutamente più pec-ca l'uomo per la signoreggiante ragione. E 2. 14. Non è però vano credere, essere per alcuna dispensazione permesso, che non signoreggiante l'arte magica, ma per occulta dispensazione, la quale era occulta a Saulle, e alla fittonessa, si mostrasse loro lo spirito del giusto uomo agli occhi del Re. Franc. Sacch. rim. 15. Il tuo poder, che fu già in acqua salsa, Per-

desti per voler signoreggiante Essere al soprastante.
SIGNOREGGIARE. Aver signoria, Dominure. Lat. dominari. Gr. xugizuziv. Lab. 163. Tu se'uomo ec. nato a signoreggiare, e non ad esser signoreggiato. Fr. Iac. Cess. Chi vuole essere amato, signoreggi colla mano inferma. Tratt. gov. fam. Molti sono reputati spirituali, ne'quali signoreggia la gola, e l'anima serve, e stenta. Franc. Sacch. Op. div. 133. E'l suo nome fu Maria, e'l soprannome Maddalena per uno Castello, ch'ella signoreggiava, chiamato Magdalo. Petr. son. 257. Indi mi signoreggia, indi mi sforza. Dant. Par. 9. Tal signoreggia, e va colla testa alta, Che già per lui carpir si fa la ragna. Albert. cap. 56. Meglio è l' nomo sosserente, che l' nomo forte; e che signo-reggia all' animo suo, del vincitor di cittade.

† S. Per metaf. Tes. Br. 2. 32. L'una è verde, o rossa, l'altra hianca, o nera secondo il colore degli elementi, o degli umori, che signoreggiano nella cosa.

G. V. 1. 7. 3. Per le stelle, che signoreggiano sopra quello luogo. Bocc. g. 3. p. 3. Sopra una loggia, che la corte tutta signoreggiava [cioè: soprastando scopriva]. Tav. Rit. Brunoro era di maggiore statura di Tristano, e a cavallo lo signoreggiava assai dell' altez-za (qui: vinceva, superava. Lat. vincere, præsta-re. Gr. xgazzīv). Tass. Ger. 15. 54. Siede sul lago, e signoreggia intorno I monti, e i mari, il bel palagio adorno

SIGNOREGGIATO. Add. da Signoreggiare. G. S. Gir. 11. Se una città signoreggiata da' suoi cittadini

fosse tolta per mala guardia, per questa sola potreb-bono perdere tutte l'altre. + SIGNOREGGIATORE. Che signoreggia, Dominatore. Lat. dominator, dominus. Gr. κυριεύων, κύριος. Ovid. Pist. 47. Macario [va letto Macareo] figliuolo del Re Eolo signoreggiatore de' venti amo per amore Canace. Vegez. Al Principe signoreggiator del-l' umana generazione, e di tutte le genti de' barbari. Amm. ant. 40. 3. 4. Veramente signoreggiatore è della terra chi la carne sua regge con leggi di disciplina. Mor. S. Greg. Ma tu, signoreggiator di virtù, giudichi con tranquillità.

SIGNORELLO. Dim. di Signore: Signore di piccolo stato. Lat. regulus. Gr. βατίλισκος. Franc. Sacch. rim. 36. Così con grande affanno Tu hai domato signorelli, e conti, Ch'a guastar tuo' terren sempr'erran pronti. E nov. 182. Fu adunque uno signorello della Marca ec. il quale non possendo resistere agli as-

salti di Messer Ridolfo ec.
SIGNORESCO. Add. Signorile, Di signore. Lat. splendidus, illustris. Gr. λαμτρός. Franc. Sacch. rim. 53. E Niccola Acciaioli, e si Lorenzo Militi degni in

stato signoresco.
SIGNORESSA. V. A. Signora. Lat. domina. Gr. xugia. Esp. Salm. Il lor bisogno aspettano dal lor signore, dalle loro signoresse, e da simili. Petr. uom. ill. Onde la Chiesa Romana fu pronunziata signoressa, e madre di tutte le Chiese

SIGNORETTO. Dim. di Signore. Lat. regulus. Gr. βασίλισκος. But. Purg. 6. 2. Diventarono servi, si de' vizj, e sì de' tiranni, e de' signoretti, che tanti ne sono ora, ed erano al tempo dello autore in Italia. Vit. Benv. Cell. 156. Sono certi signoretti tirannelli, che

fanno a' lor popoli il peggio, che possono. + SIGNOREVOLE, ed all'ant. SIGNOREVILE. Add. Signoreggevole. Lat. imperiosus. Gr. Suvassurinds. G. V. 12. 57. 2. Per l'ardire e prosunzione di fare contro la loro signorevile franchigia. Arrigh. 47. La signorevole morte da ogni parte, acciocch'io non fugga, serra tut-te le vie. Mil. M. Pol. Quando Cinghi Cane udio la gran villanía, che 'l Presto Giovanni gli aveva mandato a dire, ensiò si forte, che per poco, che non gli crepò il cuore in corpo, perciocchè egli era uomo molto signorevole.

§. Per Gentile, Signorile. Lat. generosus, nobilis. Gr. γενναίος, εὐγένειος. Filoc. 4. 182. Se la vecchiezza fosse tanta, che 'l baston per terzo piede mi bisognasse, mai dalla tua signorevole compagnia, nè dai tuoi piaceri mi partirei . Dant. rim. 19. Quella, che in me col suo piacer ne aspira, D' essa ritragge signore-

(†) SIGNOREVOLMENTE. Avverb. In modo si-gnorevole, Signorilmente. Rim. ant. M. Picr. Vign. pag. 325. [Zane 1731.] Per la virtude della calamita, Come lo ferro a tragger non si vede, Ma sì lo tira signorevolmente.

SIGNORIA . Astratto di Signore; Dominio , Podestà, Giuridizione. Lat. dominatio, imperium, dominium. Gr. 2021. Bocc. g. 1. f. 5. Là quale cc. salutaron come Reina, e alla sua signoria piacevolmente

s' offersero. E nov. 46. 16. La cui potenza fa oggi, che la tua signoría non sia cacciata d' Ischia. S. Agost. C. D. Ivi melli, che dovevano essere soggiogati a signoria i mici, erano oppressati. Dant. Par. 8. Se mala signoria, che sempre accuora Li popoli soggetti, non avesse Mosso Palermo a gridar, mora, mora. E rim. 44. Che dentro siede amore, Lo quale è in signo-ría della mia vita. Petr. son. 6. E poichè'l fren per forza a se raccoglie, I' mi rimango in signoría di lui. E canz. 41. 2. Or al tuo richiamar venir non degno, Che signoría non hai fuor del tuo regno. Cavalc. Frutt. ling. Massimo, e diabolico peccato è amore di signo-ría. G. V. 7. 144. 2. Aveavi 17. signorie di sangue, la quale era una grande confusione. Tes. Br. 5. 17. Niuno esce di sua magione, infino a tanto che il Signo-re (delle api) non è fuori, e piglia la signoria del vo-lare dove gli piace. Coll. SS. Pad. Ma egli è in signoría del mugnaio quello, ch' e' vuole, che si macini.

S. I. Signoria per Governo. Lat. regimen, imperium. Gr. χυβέςνησις, έπιςασία. Franc. Sacch. Op. div. 69. Franco per li rettori, che vanno in signoria. Franc. Barb. 298. 8. Vai tu in signoria? Mena tal compagnia Di savi, e di compagni, Che tu poi non ten lagni. Cronichett. d' Amar. So. Mario prese la signoria di

Roma, e tutti gli amici di Silla uccidea. S. II. Signoria, per lo Supremo magistrato d'alcuna Repubblica. Bocc. nov. 50. 16. Io temendo per me medesimo la signoria, levatomi, non lo lasciai uccidere. E nov. 81. 12. Venire alle mani della signoria, ed esser, come malioso, condennato. Cas. lett. 19. Avendo lodato ec. il nobil modo, che V. sig. Illustriss. e Reverendiss. aveva tenuto ne' suoi ragionamenti con l'Illustriss. signoria di Venezia. E 39. Nella causa di mondisi. Instituto nei non possione fare, che l'Illustriss. sig. Iustiniano noi non possiamo fare, che l' Illustriss. signoria scriva allo amhasciatore, senza divulgare ec.

S. III. Signoria, si usa, parlando, o scrivendo a uomo di grande affare, per Titolo di maggioranza. Guitt. lett. 26. Vostra signoria buona in sua fidelità permagna sempre. Urb. Gli addomando quello, che la sua alta, ed eccelsa signoria da lei ricercasse. Cas. lett. 16. Come V. M. Cristianiss, potrà vedere per lettere di lor si-

S. IV. Amor, ne signoria non voglion compagnia; proverb. che vale Nel comando, o nell'amore difficilmente si soffre l' aver compagni. Lat. amor , et potestas impatiens est consortis.

S. V. Nè di tempo, nè di signoria, non ti dar ma-linconia; pur proverb. significante, che Delle mutazioni delle siagioni, e degli emergenti di stato non si dee

prender passione.

SIGNORILE. Add. Da signore, Che ha del signore, del grande. Lat. generosus, illustris, imperiosus. Gr. γενναίος, λαμπρός, δυναςευτικός. Petr. cap. 1. Quel, che'n si signorile, e si superba Vista vien prima, è Cesar. G. V. 6. 77. 3. Da queste due pompe del carroccio, e della campana si reggea la signorile superbia del popolo vecchio de' nostri antichi nell'osti. E 7. 91. 2. Con leggiadra, e signorile risposta fecero loro scusa. E 8. 6. 3. Molto fu magnanimo, e signo-

rile, e volle molto onore.

\* SIGNORILITÀ. Qualità di ciò, che è signorile. Bellin. Bucch. 89. Poffare il mondo! Apolline a
pennello! Che signorilità, che leggiadria! E 220. La
pronunzia con una gravità Di signorilità E con un so-

pracciglio ec.

SIGNORILMENTE . Avverb. In guisa signorile . Lat. splendide. Gr. λαμπεως, βασιλικώς. Libr. Viagg. I quali signorilmente rilucono la notte. Bern. Orl. 1. 19. 29. La qual signorilmente gli ha onorati, Che ben gli conoscera tutti quanti.

(\*) SIGNORINO. Dim. di Signore : e si dice per vezzo, o per poca età. Red. Cons. 1. 198. Nel medicare questa signorina mi servirei, ec. di tutti tutti medicamenti piacevoli, tanto evacuativi, quanto preparativi. E 200. Mi asterrei da' sali di acciaio, ec. perchè ec. mescolati con gli acidi del corpo di questa signorina, potrebbero fare grandi bollori, e sconcerti. SIGNORIO. V. A. Signoría. Lat. dominatio, do-

minium. Gr. δεσποπία, χυριόπις. Fr. Iac. T. 1. 16.
30. Oh mirabil.
Rim. ant. F. R. Allor ch' io posso aver il signorio.

+ \*\* SIGNORIZZARE. V. A. Signoreggiare. Ca.

valc. Esp. Simb. 1. 189. Volendo signorizzare lo mon-

do, e giudicar le genti.

SIGNORMO. V. A. Signor mio. Lat. Dominus meus.
Gr. xugios µs. Pataff. 5. Cuginomo, signormo, e

l' oca Gianni.

+ SIGNOROTTO. Signore di piccol dominio. Lat. regulus. Gr. βασιλίσκος. Tac. Dav. vit. Agric. 394. Agricola raccettato un di que' signorotti scacciato di casa sua, lo tratteneva sott' ombra d' amicizia, aspettando qualche occasione. Borgh. Fir. Lib. 323. In Toscana trovarsi in quella lega Pisa, e Arezzo, e alcuni altri signorotti, e baroncelli d'attorno . Ner. Sam. 12. 58. Ora in sua compagnia si ritrovava, Allor che addosso il nero brodo spande Il buon Ripari a quei due signorotti Che cascaron dal muro come cotti.

+ SIGNORSO . V. A. Suo signore . Lat. suus dominus . Gr. zúgios au ne . Dant. Inf. 29. E non vidi giammai menare stregghia A ragazzo aspettato da signorso . Bemb. pros. 2. 97. In questa guisa signorso, signorto, in luogo di signor suo, e signor tuo. Dav. Mon. 117. Lo mal monetiere dice a signorso : da che la mo-

neta tua corre leggiera un grano, meglio è guadagnar-loti tu, anzi ch' altri la tosi. + SIGNORTO. V. A. Tuo signore. Lat. tuus dominus . Gr. zuejos os . Bocc. nov. 45. 7. Ma tu , perchè non vai per signorto? Bemb. pros. 2. 97. In questa guisa signorso, signorto, in luogo di signor suo, e si-

+\*SIGNOZZARE. Meno usato, che Singhiozzare. Min. Malm. pag. 130. Signozzare, o singozzare, o singhiozzare. E un moto del Setto transverso, o mediastino, cagionato da soverchia votezza, o ripienez-

\* \* SILENE . Silene fruticosa Linn. T. de' Botanici . Pianta , che ha lo stelo fruticoso , alto due , o tre braccia, le foglie larghe, lanceolate, i fiori porporini, che si aprono nella sera, con i petali bifidi, a pannocchia tricotoma. Fiorisce nel Giugno, ed è indigena della Sicilia . Gallizioli .

\* SILENOGRAFÍA. Arte instrutta dall' Ottica, che dà le regole di contrarre, o di enormemente ampliare le spezie degli oggetti trasmessi alla potenza visiva, in modo che dette potenze diversamente si rappresentino, da quel che effettivamente in se stesse sono. Voc. Dis.

SILENTE . Add. Che sile . Lat. silens . Gr. oiwwwv . Fr. lac. T. 6. 23. 27. Lo 'ntelletto sta silente, E silendo vien lucente Per lo gran meravigliare.

\* SILENZIÁRIO . Dicevasi anticam. Colui, al quale opparteneva imporre silenzio. Fag. rim. Deh qualcun restituisca La nobil dignità di Silenziario ec. i chiacche-

roni Ovunque ne vedea Chetava e correggea com'arbi-

SILENZIO. Taciturnità, Lo star cheto, Il non parlare . Lat. silentium . Gr. oign . Petr. cans. 22. 5. In silenzio parole accorte, e sagge. Vit. SS. Pad. 1. 10. Puosesi ivi presso, e con silenzio orava. Cas. lett. 44. Veggo per esperienza quello, di che io era in ogni mo-do sicuro, cioè, che il mio lungo silenzio con V. S. Illustriss. e Reverendiss. non ha avuto forza di sminuire la sua affezione verso di me .

\*\* S. I. Significa pure il Parlar sotto voce. Cavalc. Espos. Simb. 1. 2. Lo primo (simbolo) ec. si dice in silenzio dalli religiosi, e non in voce, a Prima, ed a

S. II. Porre; o Imporre silenzio, vagliono Far sì, ch' altri non parli. Lat. silentium imponere, silentium indicere . Gr. xamariya (av . Bocc. g. 6. p. 6. La Reina l'aveva ben sei volte imposto silenzio . Amet. 26. Quando le donne quasi ad una boce gli posero silen-zio. Dant. Par. 5. Poser silenzio al mio cupido ingegno (qui per metaf.). Petr. son. 242. Posto hai silen-zio a' più soavi accenti, Che mai s' udiro. S. III. Far silenzio, vale Chetarsi, Tacere, o Co-

mandare, che altri taccia. Lat. silentium facere, indicere, imperare, silere. Gt. xamoiyagur. G. V. 8. 92. 6. E fatto silenzio, sì disse, che mai quelle resse, e peccati loro opposti non erano stati veri. E 10. 70. 1. Come su posto a sedere, sece sare silenzio. Cecch. Dat. prol. Ed allo arrivo solo D'uno far così subito silenzio ?

S. IV. Passare sotto silenzio alcuna cosa, vole Non farne alcuna menzione . Lat. silentio involvere . Gr. oiωπή παρέρχεσ θαι . M. V. 10. 75. Gli altri per meno

male passati furono sotto silenzio . S. V. Silenzio, per Intermissione, Posa. Lat. quies, intermissio. Gr. αναπαυσις, διάλειψις. G. V. 7. 134. 1. Per dare alquanto silenzio alla guerra, ond'erano aggravati .

S. VI. Silenzio, per Quiete, o Luogo tacito, o soli-tario. Petr. son. 143. Raro un silenzio, un solitario orrore D' ombrosa selva mai tanto mi piacque.

+ SILEOS . Silermontano . Spezie d'erba, il cui seme s'adopera nelle medicine, ed ha virtu diuretica, dissolutiva, consumativa, e attrattiva. Lat. seseli, siler montanum. Cr. 6. 108. 1. 11 silermontano, o'l sileos è caldo, e secco in secondo grado, e'l suo seme si può per tre anni serbare, e mettersi quello nelle medicine, ed ha virtù diuretica, dissolutiva, consuma-

tiva, e attrattiva.

+ SILERE. V. L. Tacere, Star cheto. Lat. silere.
Gr. o17av. Dant. Par. 32. Or dubbi tu, e dubitando sili, Ma io ti solverò forte legame . Fr. Iac. T. 6. 23. 27. Lo'ntelletto sta silente, E silendo vien lucente Per lo gran maravigliare. Boez. Varch. 3. rim. 12. Cerber, clie par che 'ngombra L' entrata con tre gole,

Preso dal nuovo canto stupe, e sile.

SILERMONTANO. Lo stesso, che Sileos. Lat. se-celi, siler montanum. Cr. 6. 108. 1. Il silermontano, o 'l sileos è caldo, e secco in secondo grado, e 'l suo seme si può per tre anni serbare, e mettersi quello nelle medicine, ed ha virtù diuretica, dissolutiva, consumativa, e attrattiva. M. Aldobr. P. N. 207. Prendete seme di finocchio libbre due, silermontano libbre una.

+ SILFIO. Pianta forestiera, che nasce ia Media, o in Soria, dal sugo della quale, secondo alcuni, si cava l'assa fetida. Lat. silphium. Ricett. Fior. 18. L'assa fetida si pensa, che sia una lagrima, o sugo di una pianta forestiera, e secondo alcuni è il sugo del silfio, che nasce in Media, e in Soria.

o terra quarzosa, altra delle terre, che si riguardano

come semplici. Bossi.

\* SILICEO. T. de' Nat. Della natura della silice.
Quarzo siliceo, Terra silicea.

\* \* SILICULA. V. SILIQUA. Gagliardo.

SILIGINE. Sorta di grana gentile. Lat. triticum siligineum. Gr. σημίσαλις. Tes. Pov. P. S. cap. 18. Fa' polvere di farina di siligine, ed inghiottila con aceto di cocitura di ruta. E cap. 30. Fa' poltiglia di facetto di cocitura di ruta. rina di siligine, ed impiastrala in sulla verga.

T. VI.

+ SÍLIO. Evonymus europeus Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo con la scorza liscia, ed alquanto verde, i rami quadrangolari, le foglie quasi sessili, opposte, lanceolate, dentate, i fiorili, di un verde bianco, ombellati, divisi in 4. par Fiorisce nell'Aprile, ed è comune nei boschi, e fra le siepi. Vien detto anche Fusaggine, del cui legno si fan le fusa, e altri lavorii al tornio. Lat. evonymus. Gr. evonymus. Pallad. cap. 37. Se vuogli scacciare i serpenti ec. togli ec. barbe di silio :

S. Silio, è anche Sorta d'erba medicinale, del seme della quale si fa la mucillaggine; ed è anche detto Psillo, Psilio, e Pulicaria; e si prende anche per lo seme della medesima erba. Lat. psyllum. Gr. 40 Ntov. M. Aldobr. P. N. 49. Si faccia cuocere in acqua gomma

arabica, e gomma adragante, e silio.

+ SILIQUA. T. de' Botanici. Quella capsula composta di due valvole, e due suture longitudinali opposte, la quale ha i grani alternativamente attaccati, ed è nell' interno divisa da un diaframma. Questo frutto ossia pericarpio appartiene alle piante crocifere, dette perciò siliquose: Avvi anche la Silicula, ed è quella ch'è più larga che lunga, e non contiene che uno o ql più due grani. Lat. siliqua. Gr. xegatiov.

S. I. Per similit. Cr. 5. 23. 7. Mirabil cosa di questo

frutto [ della palma ] vedemo in ciò, che in una sili-

qua, ovver guscio, produce i suo' frutti, e ramicelli, ne' quali i suoi frutti sono.

\*\* §. H. Siliqua, è anche sorta d'arbore detto altrimenti Carrubo, o Guainella, che fa il frutto simile a' baccelli delle fave. Pallad. Febbr. 32. Le silique, cioè carrube, si seminano in seme, e in piante del mese di Febbraio. E Nov. 7. Pogniamo piante di melocotogno, e di melograno, e di cedro, nespolo, fico, sorbo, silique, e plante d'agresto ciriegio da poi

(\*) S. III. Siliqua, per sorta di moneta. Vit. SS. P.ad. 2. 212. Ogni giorno faceva dare al maschio una certa moneta, che si chiamava siliqua, e alla femmina

\* SILIQUOSA . T. de Botanici . Aggiunto di

quella pianta, il cui frutto è fatto a illiqua. Gagliardo. SILLABA. Aggregato di più lettere, dove s' includa sempre di necessità la vocale ; ed anche Una sola vocale senza compagnia di consonante . Lat. syllaba. Gr. συλαβή. Com. Inf. 28. Tanta era la diversità delle piaghe, e li modi delli impiagati, che non in versi, do-ve il dicitore è costretto a dire in certo numero di sillabe, e a venire a certa rima, per consonare nella sua opera, ma chi le volesse trattare in parole sciolte ec. non potrebbe ritrarre a pieno. Tes, Br. 8. 10. Chi vuol bene rimare, dee ordinare le sillabe in tal modo, che versi sieno accordevoli in numero, e che l'uno non abbia più, che l'altro. Red. annat. Ditir. 4. I nostri scrittori antichi aggiugnevano la lettera N alla prima sillaba di così fatti nomi.

+ \* SILLABARE. Sillabicare, Profesir parole, Pro-nunziare; e più propriam. Pare compitando quella posa e quello staccamento delle sillabe, che si conviene. Chiabr. serm. part. 2. pag. 418. [Geremia 1730.] Puosses egli perdonar i perdere il tempo in sillabar parole, in tesser versi! E così dunque vil l'umana vita Ch'el-

la si debba consumare in ciance!

\* SILLABICARE . Sillabare , Compitare . S. Cat.

+ \* SILLABICO. Appartenente a sillaba. Uden. Nis. 1. 19. Qui si noti di sopra più la sistole in steterunt, e lo scapezzamento sillabico in sermonem, e tutto per ser-

SILLABITATO. V. A. Add. Che ha sillabe. Com. Inf. 10. Amendue parlarono in rime, canzoni, e altre

spezie di dire, con misura di piedi, e di tempi sillabitati

(\*) SILLEPSI. V. G. Sorta di figura di costruzione. Lat. syllepsis. Gr. ovintalis. Pros. Fior. 6. 26. Volevano questi inferire quelle tramutazioni, o troncamenti, ec. di corrispondenze stravolte, prolepsi, sille-

psi, sintesi, ec. + SILLOGISMO, e SILOGISMO. Discorso, nel quale, in virtu d'alcune cose poste, e specificate ordinatamente, ne seguita qualcun' altra. V. ARGOMENTO nel primo significato. Lat. syllogismus , ratiocinatio. Gr. συλλογισμός. Petr. cap. 10. Porfirio, che d'acuti sillogismi Empiè la dialettica faretra . Dant. Par. 11. Quanto son difettivi sillogismi Quei, che ti fanno in basso batter l'ali! E 14. È sillogismo, che la mi ha conchiusa Acutamente. But. Par. 11. 1. Sillogismo è argomento, che fa fede della cosa dubbiosa. Arrigh. 61. La prima alimenta i fanciulli, la seconda co' silogismi ec. edifica. Morg. 28. 46. Vostri argumenti, e' vostri silogismi, Tanti maestri, tanti baccalari Non faranno con loica, o sosismi, Ch' al sin sien dolci i miei lupini amari. Galat. 68. Meglio apprendiamo le cose singolari, e gli esempj, che le singolari, e i sillogismi, la qual parola dee voler dire in più aperto volgare le ra-gioni. Vit. SS. Pad. 4. 374. Abbiamo passato con i-scuro studio i silogismi de' filosofi, ordinati con vana fatica gli argomenti d' Aristotile ec-

+ (\*) SILLOGISTICO, e SILOGISTICO. Add: Di sillogismo, Appartenente a sillogismo. Lat. syllogisticus . Gr. συλογιςικός . Salvin. disc. 2. 489. La forma dialettica antica era nelle domande, e risposte, che è forma molto più coperta, e più stretta, e più forte del-la sillogistica Peripatetica. Gal. Sist. 26. È stato il primo, unico, ed ammirabile esplicator della forma silo-

gistica.

SILLOGIZZARE, e SILOGIZZARE. For sillogismi. Lat. syllogismos conficere, ratiocinari. Gr. συλ-λογίζαν. Dant. Par. 10. Che leggendo nel vico degli strami, Sillogizzo invidiosi veri. E 24. E da questa credenza ci conviene Sillogizzar senza avere altra vista. E Conv. 178. Sono molti di si lieve fantasia , che in tutte le loro ragioni trasvanno, e anzichè silogizzino, hanno chiuso. Bacc. nov. 70. 12. Le quali cose se ec. avesse sapute, non gli sarebbe stato bisogno d'andare sillogizzando

+ SILOBALSIMO, e SILOBALSAMO. Il legno, o piuttosto i piccoli romi della pianta del balsamo, i quali hanno odore e sapore aromatico, come il Carpobalsamo. Alcuni hanno scritto Zilobalsama. Lat. xylo-balsamum. Gr. ξυλοβάλσαμον. Cr. 4. 40. 5. Altri in verità così i vini condiscono; togli cardamomo, ghiaggiuolo, illirica, cassia, spiganardi, melliloto, silohal-simo ec. Ricett. Fior. 128. Balsamo legno, che è il si-

lobalsamo [ alcune edizioni honno zilobalsamo ] .
SILOCCO . V. A. Scilocco . Lat. notus . Gr. vons . G. V. 9- 258. 1. E la detta torre si volge il muro verso il segno di silocco assai bistorto, e male ordinato, e

con più gomiti. SILOE. Sorta di legno odorifero. Lat. xylaloes, agallochum officinarum. M. Aldobr. P. N. 101. Cose calde per usare a coloro, che hanno il cuor freddo, si è zettovario, moscado, ambra, seta, zasserano, garofani, siloè, cardamone.

SILOGISMO. V. SILLOGISMO. SILOGISTICO. V. SILLOGISTICO. SILOGIZZARE . V. SILLOGIZZARE .

+ \* \* SILOPO . Lo stesso che Sciloppo , e Scirop-po . Ar. Fur. 21. 59. Un medico trovo d' inganni pieno, Sufficiente ed atto a simil uopo Che sapea meglio uccider di veneno, Che risanar gl' infermi di silopo . N. S.

+ SILVANO, e SELVANO. Add. Di selva, Rustico. Lat. silvaticus, silvester. Gr. vhoav. Dittam. 5. 27. Qui vo', lettor, s' avvien che 'l pennel tinghi, Per disegnar questo luogo silvano, Che sopra il Nilo un' iso-la dipinghi ec. Morg. 9. 14. Subitamente quel leon sil-vano Da lor fu dispartito. E 14. 72. Ogni fera dime-stica, e silvana. Teseid. 8. 5. Ciascun uccello di volar ristette, E svennon tutti gli anima' selvani.

S. I. Per metaf. vale Peregrino, Forestiero. Lat. peregrinus, advera, hospes. Gr. Lévos. Dant. Purg. 32. Qui sarai tu poco tempo silvano, E sarai meco sanza fine cive. But. ivi : Silvano, cioè abitatore di questa sel-

S. II. Silvani, chiamavansi gli Dei de' boschi presso i Gentili. Lat. sylvanus, Gr. συλβάνος. Alam. Colt.
1. 2. Il cornuto pastor co' suoi selvani, Co' suoi satiri, e Fauni a lui compagni Vengan con le zampogne a schiera a schiera

SILVESTRE, e SILVESTRO. Add. Di selva, Salvatico . Lat. silvester . Gr. uxons . Dant. Inf. 13. Surge in vermena, ed in pianta silvestra. E 21. Nel cielo è voluto, Ch' i' mostri altrui questo cammin silvestro. E Purg. 30. Ma tanto più maligno, e più silvestro si fa'l terren col mal seme, e non colto, Quant' egli ha più di buon vigor terrestro. Petr. son. 260. Fere silvestre, vaghi augelli, e pesci, Che l'una, e l'altra verde riva affrena. E 265. Ond' io son fatto un animal silvestro. Fir. As. 103. Quivi intendemmo, che un gentilnomo di gran nominanza per que' paesi, chiamato De-mocrate, doveva fare una caccia di molti, e più silvestri animali. Tass. Ger. 8. 42. Silvestre cibo, e duro letto porse Quivi alle membra mie posa, e risto-

\* SILVIO. T. degli Stampatori. Sorta di carattere

minore del Testo

SILVOSO . Add. Selvoso . Lat. silvosus . Gr. uhoms. Gal. Sist. 92. Ne i dorsi delle montagne le parti silvose appariscono assai più fosche delle nude, e ste-

\* SIMBOLEGGIAMENTO .Il simboleggiare . Bellin. Bucch. 153. Giudica, se per simboleggiamento Prende queste due razze di sonagli, D' aver, ella dell' Indie il reggimento

(\*) SIMBOLEGGIANTE. Che simboleggia. Salvin. pros. Tosc. 1. 281. Descrivendo egli gli sformati giganti, tracotata schiatta simboleggiante gli atei, ed empj,

prorompe ec. SIMBOLEGGIARE. Simbolizzare . Lat. designare, symbolis exprimere. Salvin. disc. 1. 141. Come ben simboleggiarono ne' lor riti nuziali i Romani. E 319. Il color celeste è color regio, e come ch' e' tira dal

cielo, simboleggia la fedelia, e la giustizia.

SIMBOLEGGIATO. Add. da Simboleggiare. Lat.
symbolis designatus. Segner. Mann. Ag. 15. 3. Tanta
fu la fragranza, ch' esalo al cielo, non il suo halsamo, non il cedro, non il cipresso, non il cinnaniomo, non altra di quelle numerose piante odorifere, nelle quali ella venne simboleggiata, ma il puro nardo, o

vogliam dire lo spigo . + \* SIMBOLEITA. Simbolità; Pari modo di convenire una cosa con l'altra. Magal. part. i lett. 28. Ma in Portogallo, dove per simboleità di clima con quello dov'ebbero la prima origine [gli aranci], son moltiplicati ec. E altrove: Per ragione di una certa

simboleità, che ci par di rassignare tra le doti del nostro spirito, e quelle che ec.

\*\*\* SIMBOLICA. T. de' Tecnolog. Parte della tecnologia che comprende i blasoni, gli emblemi, le divise, i geroglisici, ec., e tutte le figure ed allusioni dagli uomini immaginate per esprimere i loro concetti. Diz. Etim.

+ (\*) SIMBOLICAMENTE. Avverb. In maniera simbolica, Per via di simboti. Lat. symbolice. Gr. συμβελι-κως Salvin. centur. 2. disc. 21. Altri più misteriosamen-te dissero, ec. voler dire simbolicamente Penelope, esser più credibili delle cose, che si dicono, le cose,

che si veggiono in effetto.

+ (\*) SIMBOLICO. Add. Attenente a simboli, Allegerico. Lat. symbolicus. Gr. συμβολικός. Salvin. disc.

2. 320. Autore, come lo mostra il titolo, vanissimo, e superstiziosissimo, ma di misteriosa, e simbolica erudizione ripieno. E annat. Buon. Fier. 3. 4. 4. Jeroglifico ec. linguaggio sacro, e arcano degli Egizi, che in queste sculture simboliche spiegarono i loro concet-

ii.

(\*) SIMBOLITA. Similitudine, Conformità allegorica. Salvin. pros. Tosc. 1. 367. Ecco come non so come s'accordano a dare lo stesso titolo quegli alla farfalla, questi all'anima, per la loro, per così dire,

simbolità .

+ SIMBOLIZZARE. Significare con simboli. Lat. designare, symbolis exprimere . Magal. lett. Il mio però ( disegno ) è riuscito di quegli, che non riescono, e che simbolizzano co' sogni.

SIMBOLO. Sust. Cosa, per mezzo della quale se ne

significa un' altra.

S. I. Simbolo, per la Regola del nostro credere, det-ta volgarmente il Credo. Lat. symbolum. Gr. σύμβοder . Maestruzz. 2. 14. Se alcuno colga erba medicinale col simbolo, ovvero col paternostro ec. non è questo riserbato, purechè non si mescoli alcuna superstiziosa osservanzia

\* \* S. II. Simbolo , T. degli Ecclesiast. Questo vocabolo che in genere esprime un segno di cose morali mediante l'immagine e proprietà di cose naturali, in senso cattolico significa gli articoli che, prima di se-pararsi a promulgar nell'universo l'Evangelio, composero gli Apostoli, in cui si contengono le cose principuli che si debbono credere. I simboli di Nicea, di S. Atanasio, d'Efeso, di Calcedonia ec. non altro sono che

una dichiarazione di quello degli apostoli. Diz. Etim.
\* SIMBOLO. Add. Simbolico, ed anche Analogo.
Magal. lett. Ei l' ha concepita in un modo così siu-

bolo alla natura divina, che ec.
(\*) SIMETRIA. Lo stesso, che Simmetria. Lat. symmetria . Gr. συμμετεία . Red. Cons. 1. 71. Ma lo mantengono nel suo tnono, e nella sua natural simetria, e ordine di parti. Pros. Fior. 6. 239. Sono indizi infallibili della simetria della vita. Salvin. pros. Tosc. 1. 439. Non posso io già crearne un tutto, le cui parti con quello, e tra se con avvenenza di simetria

parti con quello, e tra se con avvenenza di simetria si rispondano.

+ \* SIMETRIATO, e SIMMETRIATO. Fatto con simetria, Appartenente a Simetria. Uden. Nis. 15. 8.

Ne' primi tempi, in gente indisciplinata, come può esser possibile questa impossibilità di pronunziar versi metodici, o simmetriati

SIMIA. Scimla Lat. simia . Gr. widnxog . Petr.

Frott. Che bel guadagno è quello d'una simia. + SIMIANO. Sorta di susino. Dav. Colt. 181. I susini simiani nelle corti lungo i muri a bacio fanno bene . E 185. Il susino generalmente ama luogo grasso, basso, fresco, umido, uggioso, particolarmente, e suor di modo, il simiano, e il poicino.

\*\*\* SIMICO. Stromento musico composto di trenta-

cinque corde. Gianelli. + SIMIGLIANTE. Sust. Della medesima sorta. Lat. idem. Gr. ο αὐτός. Bucc. nov. 10. 6. Che so io, Madonna, se nello eleggere degli amanti voi vi faceste il simigliante! Dant. Purg. 2. I' vidi una di lor trarresi avante Per abbracciarmi con si grande affetto, Che mosse me a far lo simigliante. Vit. S. Margh. 155. E Margherita fue sentenziata, Ch' a lei fosse fatto il si-

migliante.
SIMIGLIANTE. Ald. Che simiglia, Simile. Lat. similis. Gr. 2 μ2105. Dant. Inf. 30. Se più avvien, che Fortuna l'accoglia Dove sien genti in simigliante piano. E Purg. 1. Lunga la barba, e di pel bianco mista Portava a' suoi capegli simigliante. E Par. 7. Che l'ardor santo, ch'ogni cosa raggia, Nella più simi-gliante è più verace. Bocc. nov. 44. 8. I giovani son vaghi delle cose simiglianti a loro. E nov. 60. 21. Le quali son si simiglianti l' una all' altra, che spesse, volte mi vien presa l'una per l'altra

SIMIGLIANTE. Avverb. Simigliantemente, Similmente. Lat. similiter. Gr. ouoiws. G. V. 7. 21. 2. E simigliante vi venne gente di tutte terre di Toscana. E 9. 17. 1. E simigliante vi mandarono i Sanesi, e' Lucchesi, e dimorarvi più mesi. Sen. Declam. Più tempo stesti, che non fosti con lui; così simigliante tu

puo' stare ora.

SIMIGLIANTEMENTE. Avverb. Similmente, Parimente. Lat. similiter, pariter. Gr. ouoiws. Pass. 29. Simigliantemente tutti i santi del vecchio, e nuovo testamento ci ammaestrarono co' fatti, e colle parole della penitenza, come di cosa, ch'è necessaria alla salute umana. Bocc. Introd. 35. Le quali (camere) co' letti ben fatti, e così di fiori piene, come la sala trovarono, e simigliantemente le donne le loro. G. V. 12. 61. 1. E con quelli di Legge simigliantemente avea de' baroni del paese. Tes. Br. 2. 50. Ed un' altra sigura muta simigliantemente. Cr. 5. 26. 3. La sua superficie ( della ghianda ) è molto lazza, e simigliante-mente le galle de' detti arbori.

S. Per A similitudine. Pallad. Apr. 7. Quando sarà nato simigliantemente al dito grosso di grandez-

+ SIMIGLIANTISSIMO. Superl. di Simiglionte. Lat. simillimus. Gr. εμοιότατος. Bocc. nov. 29. 25. Partori due figliuoli maschi simigliantissimi al padre loro . Salv. Avvert. 1. 2. 2. Si vide parimente della Latina lingua nella vita di Cicerone, memorie simigliantis-

sime, se noi non siamo errati ec.

SIMIGLIANZA. Somiglianza. Astratto di Simile.

Lat. similitudo. Gr. nuosobras. Amm. ant. 3. 3. 9. Questa è natura delle cose, che sempre la simiglianza è meno, che la cosa vera. Bocc. g. 4. p. 16. Pure se banno nel primo aspetto simiglianza di quelle. G. V. 8. 70. 2. Ordinarono in Arno sopra barche, e navicel-le certi palchi, e fecionvi la simiglianza, e figura del Ninferno . Dant. Inf. 28. E cui già vidi su in terra

Latina, Se troppa simiglianza non m' inganna.

S. I. Per Comparazione, Similitudine. Lat. comparatio. Gr. σθγκρισις. Dant. Par. 15. Che tutte simiglianze sono scarse. Pass. prot. Parla il Santo Dottore della peniteuza per simiglianza di coloro, che rompo-

no in mare .

S. II. Per Indizio. Lat. indicium. Gr. Texunetov. Tes. Br. 5. 11. E s'elli (lo sporviere) hae li piedi rostigiosi, sì è simiglianza, che sieno buoni.

SIMIGLIARE. Aver simiglianza. Lat. assimilari, referrere, similem esse. Gr. opoisosai. Bocc. nov. 27. 7. Maravigliossi forte Tedaldo, che alcuno in tanto il simigliasse, che fosse creduto lui. Petr. son. 127. Che sol se stessa, e null'altra simiglia.

S. 1. Simigliare, neutr. pass. vale Farsi, o Rendersi simile . Lat. se similem reddere. Gr. έαυτόν έξομοιδν. Dant. Par. 28. Così veloci seguono i suoi vimi, Per si-

migliarsi al punto, quanto ponno.
S. Il. Simigliare, per Paragonare. Lat. conferre. comparare, assimilare. Gr. citois, παραβάλειν, συγ-κρίνειν. G. V. 11. 3. 15. Ella puote esser simigliata ad adornato arbore fronzuto, e fiorito.

S. III. Per Parere, e Sembrare. Lat. videri. Gr. Joxeiv. Guitt. lett. 21. Nullo simigliami più misero,

che quello, a cui nulla viene d'avversità. SIMIGLIATO. Add. da Simigliare.

SIMIGLIEVOLE. Add. Che simiglia, Simile. Lat. similis. Gr. duotos. Bocc. nov. 96. 10. Ne sapeva egli stesso, qual di lor due si fosse quella, che più gli piacesse, sì era di tutte cose l'una simiglievole all'altra. Sagg. nat. esp. 24. Poiche i corpi solidi, come verbigrazia la ghiaia sarebbe, la rena, e simiglievoli ec. nel far forza per muovergli, anzi s'incastrano, e stivansi insieme . Red. Ins. 111. In quella guisa stessa, che dalle punture di altri animaletti simiglievoli veggiamo crescere de' tumori ne' corpi degli animali.

\* SIMILARE. Aggiunto dato a quelle cose che sono semplici, e non composte da altre, e che divise, son divise in particole simili. Magal, lett. Darà tutti

i centri de' solidi similari .

SIMILE. Sust. Che ha simiglianza, Che ha similitudine. Lat. similis . Gr. duoios. Lab. 225. Perciocchè ogni simile suo simile appetisce. Dant. Inf. 9. Simile qui con simile è sepolto. Maestruzz. 1. 36. Il simile si può dire di coloro, che sono in Purgatorio (cioè: la stessa cosa). Fir. disc. an. 70. S' io avessi considerato quel proverbio che dice: simili con simili, e gir co'suoi, io non aveva a restare al servigio di signore straniere. Cecch. Esalt. cr. 3. 1. Ogni simile ama il simile

SIMILE. Add. Conforme, Che ha sembianza di quello, di che si dice esser simile, Che lo rappresenta. Lat. similis . Gr. Buoros . Dant. Par. 3. Che vuol simile a se tutta sua corte. E 30. Simili fatti v'ha al fantolino, Che muor di fame, e caccia via la balia. Bocc. canz. 9. 2. De'quai, quando io ne trnovo alcun, che sia Al mio parer ben simile di lui, Il colgo, e ba-

S. Per Cotale, Si fatto. Lat. talis, hujusmodi. Gr. 7018 705. Petr. son. 206. Ch' i' son entrato in simil frenesia. Bocc. nov. 45. 10. Acciocche più simil caso non

avvenisse

+ SIMILE. Avverb. Similmente. Lat. pariter, similiter. Gr. oµoiωs. G. V. 6. 2. 1. Di Firenze vi fu molta buona gente, e simile di Pisa. E. 7. 1. 1. Non ne campò niuno, che non fusse morto, o preso, e simile di que' di Granata. Cron. Morell. 219. Sono situati di piaggette, e colli atti al montare; simile v' ha de' grandi, alti, e nondimeno dilettevoli. Bocc. Am. Vis. 36. Simile guarda come son macchiosi Gli albe-

ri là del sangue, che ec. SIMILEMENTE, e SIMILMENTE. Avverb. Pari-mente, In simil modo, Wella stessa guisa, Conforme. Lat. similiter, pariter, itidem. Gr. ouoiws. Dant. Par. 13. Ma la natura la da sempre scema, Similemente operando all' artista. E 26. E similmente l' anima primaia Mi facea trasparer per la coverta. Petr. son. 66. Similemente il colpo de' vostri occhi, Donna, sentiste alle mie parti interne Dritto passare. E son. 82. Aggiate cura, Che similemente non avvegna a voi. Bocc. nov. 43. 10. Quivi trovo un uomo attempato molto con sua moglie, che similmente era vecchia. E nov. 61. 7. Andatisi ella, e Gianni a letto, e similmente la faute, non istette guari, che Federigo venne. E nov. 79. 5. Il medico similemente cominciò di lui a prendere maraviglioso piacere. Dittam. 1. 16. Similemente a costui parve amara La sua presura.
+ SIMILISSIMO. Superl. di Simile. Lat. simillimus.

Gr. oμοιότατος. Red. Oss. an. 47. Aperto il ventre del lumacone trovasi tra le altre viscere in quello contenute un corpo bianco variamente intagliato, di sustanza tenerissima, e similissima a' testicoli di molti pesci. E 52. Il lumacone marino, quanto all' esterna figura, è similissimo al lumacone terrestre . Tass. Gerus. 9. 34. Rimanean vivi ancor Pico, e Laurente ec. Similissima coppia, e che sovente Esser solea cagion di dolce errore.

SIMILITUDINARIAMENTE. Avverb. Con simili-tudine. Lat. comparative. Gr. συγκειτικώς. But. Inf. 29. 2. Parla qui similitudinariamente . E più sotto : Ecco, ch' e' parla similitudinariamente, cioè, che come lo volto aperto manifesta l'uomo, e lo celato lo cela, così la volontà aperta manifesta lo pensiero, e la cela-

ta lo cela .

+ \* SIMILITUDINARIO. Termine a cui tende la similitudine, Appartenente a similitudine, Che è fondato sulle similitudini . Uden. Nis. 2. 56. Oltre al pochissimo artifizio, che v'è, per essere una lamentazione dirò similitudinaria, cioè fondata tutta sulle similitudi-

SIMILITUDINE. Simiglianza, Conformità. Lat. similitudo . Gr. μοιότης . Dant. Par. 14. Per la similitudine, che nacque Del suo parlare . Lab. 162. Dovevanti ancora gli studj tuoi ec. ricordarti, e dichiararti, che tu se' un uomo fatto alla immagine, e similitudine d' Iddio. Bemb. stor. 1. 10. Erano quelle canne a similitudine di quelle artiglierie, che i muri delle città gittano a terra

\*\* S. I. Per Immagine , Figura . Petr. uom. ill. 187. Erono, fra' suoi tesori, tre mense d'argento ec. una, nella quale era la similitudine di Constantinopoli, mando a Roma a S. Pietro. La seconda, dov'era scolta

Roma, alla Chiesa di Ravenna donò.

S. II. Per Comparazione. Lat. comparatio. Pass. 55. E ciò mostra per più parabole, e similitudini. E 181. Avvegnachè la Scrittura espressamente non ne parli, se non se in certe similitudini, e figure . Varch. Lez. 540. Sebbene io, seguitando i gramatici Latini, e l' uso comune, piglio talvolta nel medesimo significato esempio, comperazione, e similitudine, non è però, che non sieno differenti tra loro . E appresso : La similitudine è come un genere alla comperazione, ed all' esempio.

\* SIMILLIMO. Similissimo. S. Agost. C. D. 11. 26. Delle quali cose sensibili ci voltiamo nella cogitazione le immagini simillime a loro non già corporee

ec. N. S.

SIMILMENTE. V. SIMILEMENTE.

\* SIMITA . Schiacciatura del naso . Segn. Anim. SIMMETRIA. Ordine, e proporzione delle parti fra loro. Lat. symmetria. Gr. συμμετρία. Red. Ins. 14. Anch' esso in quel tempo s' era ridotto alla conveniente, e naturale simmetria delle parti. Varch. Lez. 11. La natura risulta dalla simmetria, cioè dalla moderata, e commisurata mescolanza degli quattro elementi. Gal. Sist. 390. Renunziando a quella simmetria, che si ve-

de tra le velocità, e le grandezze dei mobili.

\* S. Chiamasi in Architettura Simmetria uniforme Quella, il cui ordine regna nell' istessa maniera dapertutto. E Simmetria rispettiva Quella, i cui lati opposti sono simili fra di loro.

(+) SIMMETRIATO. V. SIMETRIATO. + \* SIMO. Che ha il unso indentro, o schiacciato. Salvin. Cas. Silena è quella satira, che ha sime le na-Vecchio calvo e simo nel naso. Marchett. Lucr. 4. 1679. È passuta, popputa, naticuta! Sembra Cerere stessa amica a Bacco: Sime ha le nari! è Satira, o Silena ec. Ar. Fur. c. 17. 65. Pien di letizia va con l'altra schiera Dal simo gregge, e viene ai verdi paschi.

(†) SIMOLACRO. Lo stesso, che Simulacro; come Sepoltura, e Sepultura ec. Car. En. 2. 1253. Ecco d'avanti Mi si fa l'infelice simolacro Di lei maggior del solito. E 11. 1038. Cui le sacre carrette ivano appresso Co i santi simolacri e con gli arredi Che traean per le

vie le madri in pompa.

SIMONEGGIARE. Far simonia. Lat. simoniam committere. Dant. Inf. 19. Di sotto al capo mio son gli altri tratti, Che precedetter me simoneggiando.

SIMONÍA. Mercatanzia delle cose sucre, o spirituali. Lat. simonia. Dant. Inf. 11. Onde nel cerchio secondo s' annida ec. Falsità, ladroneccio, e simonia. But. Simonia è, che mercatanta le cose sacre. E altrove: È simonia comperamento, e vendimento delle cose sacre, e spirituali con danari, o con cose equivalenti a danari . Tratt. pecc. mort. Simonia si è dare , ovvero ricevere alcuna cosa temporale, che si può stimare, in prezzo delle cose spirituali. Quist. filos. C. S. Simonía è illecito guadagno dato, o ricevuto per alcuna cosa spirituale con certa scienza da parte del dante, e del ricevente. Bocc. nov. 2. 9. Avendo alla manifesta simonia proccureria posto nome. G. V. 11. 20. 2. Dicendo, il facea per levare le simonie.

\* SIMONIACAMENTE. T. degli Ecclesiastici. In

modo simoniaco, Con simonia. SIMONIACO. Add. Che fa simonia. Lat. simoniacus. G. V. 9. 58. 1. Questi su nomo molto cupido di moneta, e simoniaco. Cavalc. Med. cuor. Vendevano, e comperavano le bestie, e gli uccelli, e presta-vano la moneta, e i quali significano li simoniaci. Pass. 134. Non sia ebriaco ec. non falsario, non si-

SIMONIALE. V. A. Add. Simoniaco. Lat. simoniacus. Gr. σιμωνιακός. Tratt. pecc. mort. Sono appellati simoniali tutti quelli, che vogliono vendere, o

comperare le cose spirituali.

SIMONIZZARE. Simoneggiare. Lat. simoniam committere. Gr. σιμωνιάζειν. Com. Par. 18. Vendono simonizzando le cose d'Iddio.

SIMONIZZATORE. Che simonizza, Simoniaco.
Lat. simoniacus. Gr. σιμωνιακός. Com. Pur. 33. Uno mandato da Dio verráe in quelli anni di quella revoluzione, che uccideráe ogni resía, ed ogni simonía, e simonizzatore

+ SIMPATIA. Contrario di Antipatia. Lat. cosensus, sympatia. Gr. συμπαθεία. Gal. Sist. 403. Noi ec. riduchiamo la causa di questi, e simili altri effetti naturali alla simpatia, che è certa convenienza, e scambievole appetito, che nasce tra le cose, che sono tra di loro simiglianti di qualità. Malm. 5. 43. Ch' essi non han con voi gran simpatia. Minucc. ivi: La voce simpathia Greca fatta Toscana significa inclinazione scambievole, o similitudine di genio, di voleri, e d' af-

+ \* SIMPATICO. Add. Di simpatia, Appartenente alla cagione, o agli effetti della simpatia. Filic. Rim. pas. 499. [Son. Peno e in lui ec.] E se muovesi l'Anima non sorda, Moto è d'Amor, che al suo Di-

in Fattore Con simpatica forza ogn' or l'accorda.

(\*) SIMPLICIONE. Lo stesso, che Semplicione.

Lat. nimium simplex, plumbeus, Ter. Gr. βλιτομάμας,
Arist. Fr. Iac. T. 5. 23. 19. E se ne sta com' uomo simplicione, E ora freddo, e grossolanamente.

\*\* SIMPLICISSIMAMENTE. Avv. Lo stesso che Semplicissimamente. Cortina Castial 1. 42. Mostravan

Semplicissimamente. Cortig. Castigl. 1. 42. Mostravan [ gli oratori ] le loro orazioni esser fatte simplicissimamente, e più tosto secondo che loro porgea la na-tura e la varietà che lo studio e l'arte. N. S.

SIMPLICITÀ. Semplicità. Lat. simplicitas. Gr. απλότης. Mor. S. Greg. 1. 9. Per lo nome dell'asino s' intenda la simplicità de' Pagani. E appresso: E che vuol dire ec. se non che Iddio perduca la simplicità de' Pagani alla vision della pace! Franc. Sacch. nov. 18. Questo giovane acquistò puramente, e con grande simplicità le lire cinquanta.

(\*) SIMPLIFICARE. Neutr. pass. Farsi semplice,

Ridursi a simplicità. Salvin. pros. Tosc. 1. 403. Il detto, e'l fatto viene per sovrana guisa a cumularsi e come tutte le cose, ec. a simplificarsi, e per cosl dire, ad unizzarsi. E 532. Tanto è migliore il sapere, quanto più si unifica, e si simplifica, e si universaliz-za. E disc. 1. 193. Essendo [Dio] perfettissimamente uno, è in eminente grado tutte le cose, le quali in esso simplificansi.

+ \* SIMPLIFICAZIONE. Riducimento di alcuna cosa alla sua simplicità. Salvin. Plot. Ma ciò forse non fu visione, ma un altro modo di vedere: estasi, e simplificazione, o spandimento, e avanzamento di se stesso, e desiderio verso il contatto. Magal. part. 1. lett. 13. Quasi Alchimisti dell' Orazione, han ripieno i loro scritti di tutti quei gerghi o siano nomi enigmatici di pura fede, guardo fisso, tenebre mistiche, astrazioni, sospensione, simplificazione, e tanti altri
termini barbari, che nou si trovano nel vocabolario
de Padri, e della più sana Teologia.

(\*) SIMPOSIACO. Add. Simposico. Lat. simposiacus Gr. guarante a Salvia dica a for Del mela ef-

cus. Gr. σιμποσιακός. Salvin. disc. 2. 169. Del quale effetto del vino Ippocrate negli aforismi, ec. e dottamente Plutarco nelle quistioni simposiache, o convivali, la fisica ragione ne assegna. E pros. Tosc. 1. 200. In pubblici solennissimi luoghi si sono ragunati a frequenti convivali consulte, a simposiaci dibattimen-

SIMPÓSICO. V. L. Add. Attenente a simposio. Lat. convivalis, simposiacus. Gr. συμποσιακός. Dav. Oraz. Gen. delib. 147. Quantunque egli a suo proposito già l'allegasse nella sua orazione simposica.

SIMPOSIO. V. G. Banchetto, Convito. Lat. con-

vivium, symposium. Gr. συμπόσιον. Varch. Ercol. 242. Non vi par egli, come a Cicerone, che fusse meglio posto, e più segnalatamente da' Latini, che da' Greci simposio!

+ SIMULACRO. Voce che viene dal verbo latino simulare, che in italiano dicesi Imitare, Rassomigliare. Perciò si usa a significare cosa, che ne imita un' altra, come Statua, Spettro, Ombra di morto, e simile. Lat. simulacrum, Gr. Eldwor. M. V. 3. 16. A Firenze feciono onorare, come santuaria, quello simulacro per cotanto tempo . Vit. SS. Pad. Conciossiacosache voi siete nomini razionali, come sacrificate a' simulacri muti, ed insensibili! Morg. 14. 19. Vo-gliam per sempiterna tua memoria Un simulacro farti d'oro saldo. Fir. As. 228. Tu non goderai le sue nozze, nè sarai della quiete della morte ricriato, nè goderai i sollazzi della vita; ma dubbio simulacro andrai vagabondo fra il sole e fra le tenebre. Tass. Ger. 13. 36. Ma pur, se fosser vere siamme o larve, Mal potè gindicar si tosto il senso, Perchè repente, appena tocco, sparve Quel simulacro. Est. 44. Sebben sospetta, o in parte anco s'accorge, Che'l simulacro sia non forma vera.

S. Gli antichi Filosofi chiamavano Simulacri, Quelle membrane o pellicelle, ch' essi credevano, che si staccassero a guisa di effluvi dalla superficie de corpi, ed entrando negli occhi vi recassero l'imagine del-le cose poste al di fuori, per formar la visione. SIMULAMENTO. Il simulare. Lat. simulatio. Gr.

sigoveia. But. È astuzia simulamento di prudenza.

SIMULARE. Mostrare il contrario di quello, che l'uomo ha nell'animo, e nel pensiero; Fingere, Far finta. E si usa oltre al signific. att. e neutr. eziandio nel neutr. pass. Lat. simulare, fingere. Gr. υποκρίνε-σθαι, πλάττειν. Declam. Quintil. C. Ma perch' e' non era colpevole non simulóe, se non colla matrigna. Mor. S. Gregor. Non simulano, che non sia detto a loro, quando essi dispregiano d'ammendarsi. Maestruzz. 2. 7. 11. Non è sempre bugía ciò, che noi simuliamo,

e infignamo. Fir. As. 286. Poichè le midolle dello esecrabil fuoco accese la sforzarono cedere all' amore, simulandosi inferma del corpo, copriva la ferita dell'animo. Alam. Gir. 16. 45. Meno avrò pena a star serrato eterno, Ch' io non ho avuto a simularmi

SIMULATAMENTE. Avverb. Con Simulazione, Fintamente. Lat. simulate, ficte. Gr. eigweixos. G. V. 11. 15. 1. Simulatamente, e per favore de' Lucchesi, e a loro richiesta dono al Re Filippo di Francia tutte le ragioni, ch' egli avea in Lucca. Cic. Pist. Quin. Non sieno tali, che in essi fittiziamente, e simulatamente, per cagion di guadagnare, si possa susurrare, e pispi-gliare. Dant. Vit. nuov. 21. lo poggiai la mia persona simulatamente ad una pintura, la quale circondava questa magione

SIMULATIVO. Add. Che simula, Simulato, Finto. Lat. simulans . Gt. υποκρινόμενος. Buon. Fier. 4. 4. 2. Ha di pigrizia il nome, e quel s' usurpa Della tranquillità simulativo

SIMULATO. Add. da Simulare. Lat. simulatus, fictus. G. V. 9. 286. 1. Ma per li più si disse, che fue opera simulata per lo signore di Pistoia. Pass. 221. Il nono grado della superbia è simulata confessione de'peccati. M. V. 2. 48. La lettera era d'alto dettato, simulata da parte del Principe delle tenebre. Atam. Colt. 2. 38. Che l'incerta vittoria or quinci, or quindi Con

simulato amor più volte ha corso. + SIMULATORE. Che simula. Lat. simulator. Gr. υποκειτής. Dittam . 2. 5. Simulatore, e d'altri vizj pregno. Cavalc. Med. cuor. Li simulatori, e callidi provano l'ira d'Iddio. Mor. S. Greg. 5. 16. Simulatore è quegli, che di fuor mostra altro, che non è dentro da sè conceputo. E appresso: Quando elli disse simulatori, bene soggiunse, e astuti; imperocchè se essi non fossero dotti, e astuti d'ingegno, non potrebbon ben simulare. Bind. Bonich. canz. 3. st. 1. Dell'uomo tal direm noi dunque amico! Non già; ma d'amistà simulatore, Che sotto vel d'amore Tradisce altrui per fornir suo pensato

+ \*\* SIMULATORIO. Fatto con simulazione. Cavalc. Specch. de' pecc. cop. 11. Tre sono le spezie della penitenza, e confessione. Una è crudele, e disperata, come fu quella di Cain, e Ginda, i quali loro colpa con-fessarono, ma con disperazione. L'altra è simulatoria, e infruttuosa, come quella di Faraone.

SIMULAZIONE. Il simulare. Lat. simulatio, fictio. Gr. veweia. But. Inf. 29. 2. Simulazione è finger vero quello, che non è vero; dissimulazione è negar quello, che è vero. Maestruzz. 2. 7. 11. La simulazione è propriamente bugia, composta con segni degli atti di fuori, e non fa forza per qualunque modo altri menta, o con parole, o con fatti. M. V. 3. 16. Acciocchè avendo alcuno letto la venuta del santo braccio, non fosse ingannato dalla simulazione di quello. Mor. S. Greg. Con falsa simulazion di bene pervertono coloro, che

apertamente non possono inducere al male. +\* SIMULTANEO. T. de' Filosoft. Dicesi del Concorso della Causa prima, e seconda nella stessa azione. E dicesi anche di altra cosa, che vada insieme con altra. Magal. part. 2. lett. 5. Il vostro credere sarà anteriore al vostro discorrere, e simultaneo col vostro volere

SINAGOGA. Adunnzione degli Ebrei. Lat. synagoga. Gr. συναγωγή. Cavalc. Frutt. ling. Questi fu principio della sinagoga, e combattette col demonio. Onel. S. Greg. Del tempo del loro nascimento fino alla fine la Gentilità corse colla sinagoga con pari, e comune via (in questi due es. figuratam, per la Religione . o Nazione giuden ) .

+ S. Per Tempio, o altro luogo, ove gli Ebrei con-

vengono per fare gli uffici della loro religione . Serm. S. Agost. D. Guastator della sinagoga loro, e edifica-

tor delle Chiese Cattoliche.

\* SINALEFFE, o SINALIFE. T. de Grammatici. Collisione, o Riunione della vocale nel fine di una parola seguita da un' altra, che pur comincia in vocale; come Tale uno per sinaleffe dicesi Taluno, Tale ora,

Talora, ec. \* SINALLAGMATICO. T. de' Legisti. Dicesi de'con-

tratti reciprochi tra due persone.

SINAPISMO. Senapismo . Lat. sinapismus . Gr. otνηπισμός. Libr. cur. malatt. Conviene ricorrere prontamente, a' sinapismi.

\* SINARTROSI. T. degli Anatomici. Nome che si dà all'articolazione dell'ossa, che si fa senza mo-

\* SINASSARIO. T. degli Ecclesiastici. Leggenda, rio . Nicol. pr. Tosc. Sinassario Armeno .

\* SINASSI. Adunanza degli antichi Cristiani, per pregare insieme. Lam. Lez. ant. Se i Cristiani si trovavano in Chiesa, se celebravano le Sinassi, se intervenivano a' sacri canti, ec.

SINCERAMENTE. Avverb. Con sincerità. Lat. sincere. Gr. axegaius. Cavalc. Specch. cr. Debbe essere nomo tratto ad amario più sinceramente, come è detto. Pass. 221. Il nono grado è simulata confessione de peccati, per la quale avvengache altri confessi colla propria bocca d'esser peccatore, nol fa sinceramen-te, ne con buon enore. Cas. lett. 22. Sicchè io ho posto in lei tutte le speranze mie, e di casa mia, e me le son donato sinceramente in perpetuo.
(\*) SINCERARE. Giustificare, Capacitare. Lat. op-

probare alicui, purgare. Gr. απολογοίο θαι περί τινος.

Il Vocabol. nella voce GIUSTIFICARE §. III.

\* SINCERAZIONE. Il sincerare, e Il, sincerarsi. Magal, lett. Accetto di buon cuore la rispettosa sincerazione, che mi fate su l'equivoco preso a conto d'ovato, e non ovato.
(\*) SINCERISSIMAMENTE. Superl. di Sinceramen-

te . Lat. sincerissime . Gr. ακιβδηλότατα. Red. lett. 1. 38. Io le risponderò con la mia solita libertà sincerissimamente, dicendole, che ec. E 56. Questo è quanto, ec. posso dire a V. Rev. ec. e lo sottopongo sincerissimamente alla prudenza di quei dottissimi uomini, ec. E 2. 268. Io l'ho letta con somma soddisfazione, e le parlo col cuore sincerissimamente.

SINCERISSIMO. Supert. di Sincero. Lat. sincerissimus. Vit. S. Gio: Bat. Al signor dilettissimo è da osservare, e abbracciare per cultivamento di sincerissima caritade. Cas. lett. 2. 218. Di questa vi prego io, che mi tegniate in grazia, la quale ho per sincerissi-

+ SINCERITA, ed all' ant. SINCERITADE, e SINCERITATE. Astratto di Sincero; Purità, Schiettezza, integrità. Lat. sinceritas, integritas. Gr. axeequitns. G. V. 12. 113. 3. Acciocche la sincerità dell' amore, il quale tra genitori nostri, e voi già lungo tempo fu, ed è indissolubile, insieme con noi perseveri. S. Grisost. Beata giudico la sincerità della tua men-te, e la purità del tuo animo. Fr. Iac. T. 5. 9. 1.

Chi vuol trovare amore Tenga sinceritade.

\* S. Per Qualità di ciò che è schietto, purgato, puro. Gell. Color. Il martello è la riprova della sodezza

e sincerità del metallo.

+ SINCERO. Add. Puro, Schietto, Che è sensa finzione, sensa artificio; e dicesi delle persone e delle cose. Lat. sincerus purus, integer. Gr. είλικεινής, καδαεός, παντέλειος. Dant. Par. 7. Questa natura al suo
fattore unita, Qual fu creata, fu sincera, e buona. E
appresso: Gli angeli, frate, e'l passe sincero, Nel qual tu se', dir si posson creati. E 14. Che 'l piacer

santo non è qui dischiuso, Perchè si fa, montando, più sincero. E 33. Che la mia vista venendo sincera, E più, e più entrava per lo raggio. G. V. 11. 2. 26. Sia manifesta la clemenza, e sincero amore, che il detto Re portava al nostro comune. Pallad. Di questo mese facciano il cacio di sincero, e puro latte. Amet. 25. Il tuo parlare è falso, e non sincero. Cavalc. Frutt. ling. All'occhio superbo Iddio non si mostra, ma sì al sincero, e puro, e umile. Gori Long. disc. prelim. In Atene gran tempo dimord [ Longino ], ove, riconosciuto per uomo di profondo ed eccellente sapere e giudizio, gli fu commessa la cura di esaminare quali fossero l'opere genuine e sincere de' buoni scrittori, e quali no.

\* SINCHISI. T. de' Medici. Quella malattia d'oc-chi, che proviene da confusione d'umori, il che accade

con infiammazione della tunica Uvea.

\* SINCIPITE. Sinciput; L'anteriore parte del capo

sopra la fronte. Voc. Dis. in SCHELETRO.

\* SINCIPUT. Sincipite. Voc. Dis.

\* SINCONDROSI. T. degli Anatomici. Una delle unioni, o connessioni delle ossa. SINCOPA. V. SINCOPE.

SINCOPATAMENTE. Avverb. Per sincope, Con

sincope

SINCOPATO. Add. da Sincope; Che ha Sincope. Lat. syncopa subtractus. But. Purg. 7. 2. È sentiero sincopato da semitiero diminutivo della semita, che è piccola via posta allato alle sini de' campi, cioè secus metas, vel segregans metas. Varch. Lez. 483. Tanto significa frate sincopato, quanto fragile inte-

+ \* SINCOPATURA. Formazione di sincopa. Salvin. Buon. Tanc. 2. 3. Dra, e Fra; darà, farà, sin-

copature contadinesche.

\* S. Sincopatura, T. de' Musici. Sincope, o Seconda

legatura . SÍNCOPE, e SÍNCOPA. Subita diminuzione delle azioni vitali; Sfinimento, e Smarrimento di spiriti; Svenimento. Lat. deliquium. Gr. ἐλαψις. Libr. cur. malat. Non di rado sono afflitti da sincope di cuore. Tratt. segr. cos. donn. Viene la sincope del cuore cagionata dall' utero. E appresso: Per sanare la frequenza delle sincopi. Tes. Pon. P. S. cap. 18. Contra la malattia detta sincope, cuoci la gallina ec. E appresso: Togli limatura dell'oro dramme una, margarite ec. mirabil-

mente conforta ogni specie di sincope.

S. 1. Per quella Figura delle parole, per la quale entro di esse si toglie una lettera, o una sillaba, detta perciò da' nostri Leva'n mezzo, come Sgombro, per Sgombero ec. Lat. syncope. Gr. συγχοπή. Varch. Ercol. 206. All'affisso non vuomi è levata una sillaba del mezzo per quella figura, che i Latini chiamano Grecomente, sincona, cioù incisione. Grecamente sincopa, cioè incisione, o vero taglia-mento, e questa è la vocale i, perchè la parola intera si dee scrivere vuoimi, o voglimi. E Lez. 483. Levata di mezzo la sillaba gi per la figura chiamata sincope da' Greci, cioè mozzamento. E 514. Donna ec. significa nella nostra lingua quello, che nella Latina, onde è derivato, per la figura sincope.

\* S. II. Sincope , T. de' Musici . Seconda legatura.

+ SINCOPIZZANTE. Add. da Sincopizzare. Cr. 6. 15. 2. Vale [la borrana] a quelli, che si lievano di nuovo da infermità, e a' sincopizzanti, e a' cordiaci,

e a' malinconici mangiata con carni, ec. SINCOPIZZARE. Patire di sincope, Svenirsi, Smar-

rire gli spiriti. Lat. defectione animi laborare, deficere. Gr. λυποθυμών.
\* SINCRETISMO. T. Didascalico. Unione, o Conciliazione di varie Sette di diversa comunione.

\* SINCRONISMO . T. Didascalico . Relazione di due cose, che fannosi, o che accadono nel medesimo

tempo.
\* SINCRONO. T. Didascalico. Aggiunto de' movi-

menti, che fannosi a un tempo istesso.

SINDACAMENTO. Sindacato, Rendimento di conto . Lat. repetundarum ratio , judicium . Gr. 20 90vwv λόγος. Tratt. segr. cos. donn. Non vogliono essere sottoposte al malizioso sindacamento delle altre femmine

SINDACÁRE. Tenere a sindacalo, Rivedere oltrui il conto sottilmente, e per la minuta. Lat. minima quæque rationum expendere. Franc. Sacch. rim. 69. E come sindacati sono al fine Dinanzi al Re con potenze

divine .

S. Sindacare, figuratam. per Censurare, Biasimare. Lat. criminari. Gr. αίτιασθαι. Cavalc. Med. cuor. Che molto dispiaccia a Dio, quando l' uomo lo vuol sindacare, anche si mostra per la risposta, che Cristo fece a san Piero, quando gli domandava di Giovanni.
Bellinc. son. 88. Ognun ti morde, e vuolti sindacare. E son. 125. Purchè voi stiate a sindacar chi pas-

SINDACATO. Rendimento di conto; e anche Quella liberazione, che dopo il rendimento del conto, e la dimostrazione della buona amministrazione ottengono da'superiori coloro, che hanno maneggiate le faccende pubbliche . Lat. rationum redditio , lex repetundarum. Gr. 20-9υνων νόμος. Bocc. nov. 75. 8. Io fo boto a Dio d'aiutarmene al sindacato. G. V. 8. 95. 1. Temendosi al suo sindacato essere condannato. Tac. Dav. 3. 77. Chiamato da quei collegati a sindacato [it T. Lat. ha repetundarum postulatum ].

§. I. Per Mandato di poter obbligare comunità, re-pubblica, o principe ec. G. V. 11. 59. 2. V' andarono a prenderla dodici de' maggiori cittadini di Firenze ec. con sindacato, e pieno mandato. E 12. 57. 3. Mandaro grande ambasceria ec. con sindacato per lo comune

con pieno mandato.

§. 11. Tenere, o Stare a sindacato, e simili, si dice del Farsi rendere, o Rendere altrui ragione delle proprie operazioni. Lat. repetundarum rationem agere. Gr. εὐθυνῶν λόγον ζητείν. G. V. 11. 39. 4. Essendo a sindacato uno Messer Niccola della Seria ec. gente minuta si commosse. Bellinc. son. 155. E ci è venuto un gufo di Cuccagna, Che tiene a sindacato i quarteruo-li. Copr. Bott. 6. 116. O questo mi par bene un voler proprio tenere Iddio a sindacato. Fir. disc. an. 42. Avendo dal suo signore la commissione generale, e non limitata, non avea paura di stare a sindacato. Buon. Fier. 1. 2. 2. lo medico non voglio il sindacato Da un

dottor di legge.
SINDACATURA. Sindacamento, Sindacato. Lat. repetundarum ratio, judicium. Gr. ευθυνών λόγος, χείσις. Guitt. lett. R. Si aggiunga la sindacatura del

popolo.
SINDACO. Che rivede i conti . Lat. syndicus . Gr. σύνδικος. G. V. 11. 39. 5. Non laseiando a' sindachi in ciò fare loro uficio. Franc. Sacch. nov. 196. Gli sindaci udendo gli indicj dati per lui ec. dissono tutti, che ec. Dial. S. Greg. 1. 2. La notte seguente dopo mattutino, perciocchè egli era sindaco, e proccurator del monisterio, venne all'abate.

§. Per Proccurator di comunità, repubblica, o principe, che abbia mandato di potere obbligarli. Lat. reipublicæ etc. procurator . Gr. των χοινών έπιμελητής. G. V. 9. 28. 1. Se infra quaranta di non gli mandassero dodici buoni uomini con sindaco, e pieno mandato a ubbidire suo comandamento. E 11. 132. 4. E fermo il secondo patto, incontanente tornaro da Ferrara i nostri ambasciadori co' sindachi di messer Mastino. E 12.

89. 3. Fecesi il detto Tribuno fare cavaliere al sindaco del popolo di Roma. Fav. Esop. Chiama a se la colomba, la quale era stata sindaca a portarle la lezione

della sua signoria.

SINDERESI. Rimordimento della coscienza. Lat. synderesis. Gr. ouvingnois. Zibald. Andr. 96. L' anima ec. è quella, che opera, e ha il sinderesi, e la tignuola, che discerne, e conosce il ben dal male. Salvin. disc. 2. 61. Tutti abbiamo dentro di noi la sinderesi, che non vale altro, che conserva, e guardia di quelle prime nozioni, cioè di que' lumi ragionevoli, e naturali, che come suo patrimonio possiede l'anima,

la quale sinderesi è regola dell'operare. rationum expendere. Tratt. Intend. Sappia, che è gran peccato spendere il tempo in male usanze, che Dio lo ne sindicherà, e richiederà ragione. Stor. Pist. 170. Lo Duca mando a Pistoia uno giudice per sindicare lui, e tutta la sua famiglia. Bellinc. son. 88. Ognun ti guarda con turbato ciglio, Ognun ti morde, e vuolti sindicare [ V. in SINDACARE §. lo stesso esem-

pio]. + SINDICATO. Sust. Sindacato. Lat. trutina, examen . Gr. τουτανη , εξεταξις. Segn. Pred. 5. 7. Bisogna in oltre, che genuslessi dinanzi lor si presentino a

sindicato, che da loro si odano esaminare, ec.

§. Stare a sindicato. V. SINDACATO §. II. Car. lett. 2. 53. Quanto alle lodi, che ella mi da, l' avvertisco a guardare di non mettervi troppo in grosso del suo, perchè ne potrebbe stare a sindicato del Castel-

+\* SINDONE. Panno lino, e propriamente quello, nel quale fu involto il Corpo di G. C. Petr. uom. ill. 78. 11 Corpo del nostro Signore Iesu Cristo in sindone

di lino fu nel sepulcro rivolto. + \* SINEDDOCHE. T. de' Rettorici. Sorta di figura rettorica, ed è quando si prende una parte per lo tutto, o il tutto per una parte, o la specie per il genere, ovvero il genere per la specie. Bracciol. Schern. 12. 28. La perifrasi osserva, e i casi oblichi, Gli idiotismi, e gli entimeni addotti, Metaplasmi, sineddochi, ed eclis-

si, E gli accenti, e gli articoli, e gli affissi.

+ \* SINEDRIO, Che anche dicesi SANEDRIN. Cosi chiamavasi dagli Ebrei Il principal loro Tribunale. Magal. lett. La mandai con ordine di consultare co' miei savi, ec. ancora non so quello, che il Sinedrio avrà decretato . Menz. sat. 5. E pur Curculion vuol dal Coreggio Esser dipinto con un libro in mano, Com' un Rabbino del Sinedrio Seggio.

\* SINÉRESI. Figura Grammaticale. Contrazione di

due sillabe in una.

SINESTRO. V. A. Sinistro. Lat. lævus, sinister. Gr. λαιός. Vit. Barl. 15. Metterà i buoni dalla sua destra, e' rei dalla sinestra. Morg. 23. 10. Rinaldo per un colpo, che si sente, S' inginocchiava dal lato sinestro

\* SINEUROSI. T. degli Anatomici. Una delle u-

nioni, o connessioni delle ossa.

\* SINFISI. T. degli Anatomici. Union di due ossa così ferma, o così stabile, che non consente loro di potersi separatamente muovere; è anche detta Semplice

SINFONIA. Armonia, e concerto di strumenti musicali. Lat. symphonia, concentus. Gr. συμφωνία. Dant. Par. 21. E di', perchè si tace in questa ruota La dolce sinfonia di Paradiso, Che giù per l'altre suona si devota. Sen. Pist. 23. Siccome quelli, che hanno udita una sinfonía, ne portano negli orecchi una melo-día. Dav. Scism. 90. Andossi in cappella, e ringraziossi Iddio con giubbili, e canti, e sinfonie, e lagrime d'allegrezza.

\* \* SINGENÉSIA. T. de' Botanici. Diciannovesima classe nella divisione sistematica Linneana delle piante, la quale racchiude quelle, i cui fiori han gli stami riuniti colle antere, e di rado coi filamenti, in forma di cilindro o guaina, onde hanno l'epiteto di singenefici o singenesiaci. Diz. Etim.
\* SINGENESIO. T. Botanico Linneano. Aggiunto

della classe di fiori, le cui antere sono connate circa

lo stile del pistillo in un cilindro cavo.

+ \* SINGHIOTTIRE. V. A. Singhiozzare. Vit. SS. Pad. 1. 56. Volendo Antonio rispondere loro, non

poteva, perocchè piangeva sì a dirotto, e singhiotten-do, che non poteva avere boce. SINGHIOZZARE, SINGHIOZZIRE, e SINGOZ-ZARE. Avere il singhiozzo. Lat. singultire, singultare. Gr. λύζειν. Sen. Pist. Se per avventura alcuno di loro tosse, o starnuta, o singhiozza, non si camperà egli d'esser battuto. M. Aldobr. La menta ristrigne il vomire, e tolle il singhiozzire. Malm. 3. 6. E giunto a basso lagrima, e singozza, Gridando quanto mai

n' ha nella strozza.

S. Per Piangere dirottamente, e singhiozzando. Lat. singultibus ingemiscere. Gr. λυζαν. Petr. uom. ill. Finalmente singhiozzando il pregava, che egli gli donasse il fratello. Cavalc. Frutt. ling. Ponendoglisi alli piedi, tanta contrizione gli venne, che incominciando a piangere, e a singhiozzare, e sospirare, per niun modo gli potette dire alcun peccato. Vit. S. Ant. Teneramente piagnevano, e dolcemente singhiozzavano.

Bern. Orl. 1. 12. 44. Sopra 'l letto si getta, e si distende, Piagnendo, e singhiozzando amaramente.

SINGHIOZZATO. Add. da Singhiozzare; Singhiozzoso . Lat. singultibus resonans . Fr. Giord. Pred. R. Con rauca, e singhiozzata voce chiedeva mercede.

SINGHIOZZIRE. V. SINGHIOZZÁRE.

SINGHIOZZO, e SINGOZZO. Moto espulsivo del ventricolo congiunto con subita, e interrotta convulsione del dinfragma prodotta per consenso dell' orificio superiore dell' istesso ventricolo irritato. Lat. singultus, gemitus. Gr. λυγμός. Vit. Crist. E vedessi la Madda-lena, come ebbra del maestro suo, pianger fortemente, e con grandi singhiozzi. Cr. 6. 6. 2. Hae ancora [l'aneto] proprietà di spegnere il singhiozzo fatto per ripieno. Filoc. 1. 197. Con sospirevole voce rotta da' dolenti singhiozzi rispose . E 2. 332. Con debol voce rotta da molti singhiozzi di pianto disse. Filostr. Gli alti singhiozzi del pianto, e le vane Parole. Dittam. 1. 20. Pianto non è quasi sanza singhiozzo. Buon. Fier. 4. 3. 3. Ch' ogni mio intoppo T' arebbe fatto dar'n un mal singozzo

SINGHIOZZOSO . V. A. Add. Mescolato con singhiozzi . Lat. singultibus immixtus, gemebundus . Gr. Sevens. Guid. G. Poi con parole singhiozzose si volse allo 'mbasciadore. E altrove: Piangeva con singhiozzo-

se voci.

SINGOLARE. V. SINGULARE

SINGOLARISSIMAMENTE. V. SINGULARISSI-MAMENTE.

SINGOLARISSIMO. V. SINGULARISSIMO. SINGOLARITÀ, SINGOLARITADE, e SINGO-LARITATE. V. SINGULARITÀ. SINGOLARIZZÀRE. V. SINGULARIZZÀRE. SINGOLARMENTE. V. SINGULARMENTE.

SINGOLO. V. SINGULO. SINGOZZÁRE. V. SINGHIOZZÁRE. SINGOZZO. V. SINGHIOZZO.

+ SINGULARE, e SINGOLARE. Particolare. Lat. singularis, peculiaris, singulus, privatus. Gr. ένιχός, iδιος, iδιώτης. G. V. 12. 16. 10. Il seguente di vennero in grandissima quantità al comune, e a' singulari cittadini. M. V. 6. 55. Sanza la vettuaglia, che le

singulari persone del suo contado vi portavano. Cavalc. Fruit. ling. Conciossiacosachè sapienza sia singolar dono di Dio, meglio s'acquista per umiltà d'orazioni, che per istudio di lezioni. Petr. son. 251. Che m' avean si da me stesso diviso, E fatto singular dall'altra gens) da me stesso diviso, E tatto singular dall' altra gen-te [cioè: diverso; fin qui la Crusca. Il Cesari ag-giunge: Pare che nel suddetto verso del Peirarca E fatto singular dall' altra gente, egli volesse dire qualche cora più, che diverso; come per es., Separato, Distin-to, Elevato per eccellenza al mondo rara; che è quello d'Orazio secernunt populo. Simile a questo del Petr. è l'altro passo di Fr. Giord. 26. Ma di certo è, vi pur ha cose diverse e singolari dall'altro mondo - cioè: rare, e tutte proprie di quel luogo, senza avercene al-

trove ].

§. 1. Per Eccellente, Raro, Unico. Lat. singularis, egregius, excellens. Gr. έξοχος. Dant. Purg. 8. Poi volto a me: per quel singular grado, Che tu dei a colui ec. Bocc. nov. 48. 3. Forse per la sua singular bel-lezza, e per la sua nobiltà si altiera, e disdegnosa divenuta. E nov. 67. 9. O singular dolcezza del sangue Bolognese. Vit. SS. Pad. 1. 153. Vedemmo un altro

ec. mirabile, e singulare monaco.

+ S. II. Singolare, è anche termine gramaticale, e si dice di quel Numero, che importa una cosa sola a distinzione del plurale. Lat. singularis. But. Purg. 23. 1. Pone lo singolare per lo plurale . Salv. Avvert. 1. 3. 2. 37. Voci di nome, quantunque se ne truovino, che nel singolar numero abbian l'uscita in ri ec. E 2. 1. 15. Dico nel medesimo numero; perciocchè da quel dell' uno, che Singolare è chiamato, a quel de' più, che si suol dire il Plurale, ha pur varianza di caduta ne' nostri Nomi, e Pronomi. SINGULAREGGIARE. V. SINGULARIZZARE.

+ \*\* SINGULAREMENTE. Ortogr. ant. Lat. singillatim. Pass. 325. Avendo chiaro conoscimento, non solamente in genere, ma specificatamente e sin-gularemente di tutte le cose [ l' ediz. del Vangelisti alle citate pag. legge : . . . , ma specificamente , e sin-golarmente , di tutte le cose naturali , spirituali , e corporali . E così legge il Vocabol. alla voce SPECIFICA-

MENTE].

\*\* S. E per In ispezieltà, Da sè. Vit. S. M. Madd. 102. Non era Marta si piccola ec. che ella non ci fus-ce ricordata singularemente, o ch' ella fusse messa tra

la moltitudine ( Lat. seorsum )

+ SINGULARISSIMAMENTE, e SINGOLARISSI-MAMENTE. Superl. di Singularmente. Lat. etiam atque etiam, incredibiliter, magnopere. Gr. υπερφυώς. Vit. S. Gio: Bat. P. N. Anzi in questo si dilettavano singularissimamente. Cavalc. Pungil. 13. In ciò, che nella lingua singolarmente si pone la pena, conchiude-si che con la lingua singolarissimamente si viene a

SINGULARÍSSIMO, e SINGOLARÍSSIMO. Superl. di Singulare. Lat. præstantissimus, præclarissimus, egregius. Gr. έξοχώτατος. Li quali furono valentissimi uomini, e fecero molte grandi, e belle opere nel mondo, siccome singularissimi uomini. F. V. 11. 101. Li fanti, che egli avea, stribul per le case di certi suoi sidati, e singolarissimi amici. Ciriff. Calv. 3. 102. Amandolo d'amor singularissimo. Varch. Les. 90. Rarissimo mostro, anzi singularissimo della natura. Red. lett. 2. 211. Mi faccia questo singolarissimo favore, che le ne resterò obbligatissimo. +SINGULARITÀ, eSINGOLARITÀ, ed all'ant. SIN-

GULARITADE, SINGOLARITADE, SINGULARITATE, e SINGOLARITATE. Particolarità, Proprietà. G. V. 11. 129. 3. Quando intesono alle loro singularie lasciarono il ben comune. E 12. 57. 5. I più di loro intesono a loro singularità, che a bene di co-T. VI.

mune, Mor, S. Greg. Gli riprese, acciocche essi non avessero letizia in singularità di quelli miracoli. Fr. Giord. Pred. S. Che l' amò dagli altri in alcuna singularitade. Salv. Avvert. 1. 2. 3. Ora a significare appunto ci vuol la singolarità de' vocaboli, e de' modi del favellare.

S. I. Per Eccellenza, e Rarità. Lat. prærogativa, præstantia. Gr. έξοχη. Petr. uom. ill. Fu chiaro segno ch' egli sentisse alcuna singolarità in quel capitano. Fr. Giord. Pred. S. Nel cospetto degli stolti si danno gloria di singularità di scienza. E appresso: Io vedeva Satan, come una folgore, cader da cielo, poichè egli insuperbendo della singolarità disse.

S. II. Per Ispezie di superbia. Lat. singularitos. Pass. 221. Il quinto grado è singularità, quando la persona fa alcuna cosa di vista, e d'apparenza singu-larmente oltre agli altri atti. E 263. È contrario al quinto grado della superbia, che si chiama singularità, per la quale altri vuole parere migliore, che gli al-

SINGULARIZZÁRE, SINGOLARIZZÁRE, e SIN-GULAREGGIARE. Ridurre in singulare. Circ. Gell. 10. 240. La materia è primo principio di dividere, e di singolarizzar le cose.

S. In signific. neutr. pass. vale Uscir della comune, Farsi singolare. Lat. præstare. Buon. Fier. 5. 3. 7. Sdegnovvi alcun tal funzion contune Per alterigia,

singulareggiando Non vi comparve

SINGULARMENTE, e SINGOLARMENTE. Avverb. Particolarmente, Con singularità. Lat. præcipue, peculiariter, praesertim, maxime, singulariter. Gr. μάλιςα. G. V. 8. 47. 1. Ma singularmente si disse, che la detta cometa significò l'avvento di mes-ser Carlo. Sen. Declam. Più tempo stesti, che non fosti con lui, così simigliante tu puoi stare ora, e singularmente, perch' io te l' ho comandato. Vit. SS. Pad. 1. 152. In tutte l'altre virtudi si singularmente abbondava, che in ciascuna pareva, che eccedesse. Cavalc. Frutt. ling. Conciossiacosache a Dio singularmente piaccia l'umiltà dopo 'l peccato. Com. Dant. Uccise ventimila abitatori della detta città in un palagio ec. fattigli singularmente richiedere [ cioè: a une a uno . Lat. singulatim. Gr. xa9 sva ]. Tratt. gov. fam. La quale singolarmente sconsitto aveva in se il serpente antico. Mor. S. Greg. 1. 14. Ma io attendo in questo convito singolarmente una cosa.

\*\* S. Singularmente, per Diversamente. Vit. SS. Pad. 3. 204. Voi avete ben udito dal suo nascimento, che questo fanciullo non è fatto come gli altri, e se bene vi ricorda, in tutte le cose egli hae operato sin-gularmente degli altri fanciulli.

+ SÍNGULO, e SÍNGOLO. V. L. Ciascuno di per se . Lat. singulus . Gr. Exaços. Boez. 1. Conciossiachà questa nostra momentanea e transitoria vita non basti à perfettamente invenire, e contemplare le particulari cagioni delle singule cose, e poi ad esse elette eser-citare; dato è modo ec. E 136. Ma or velata di membri, perduto La conoscenza sua non ha del tutto, Chi tien la somma, e singulo è caduto

S. Per singulo, posto avverbialm. vale Singularmente, Di per se. Lat. singillatim. Gr. καθένα. Cavalc. Frutt. ling. Troppo sarebbe a denominare per singulo le diverse qualità delle persone. Vit. S. Gio: Bat. 218. E così diceva per singulo di tutte l'altre cuse della passione. E 239. Di tutte per singulo veniva laudando, e ringraziando Iddio di quello avrà fatto del grano, e del vino, e di tutte l' altre cose per singulo.

SINGULTO. V. L. Singhiozzo. Lat. singultus. Gr.

λυγμός. Dant. Vit. nuov. 26. Dicendo io queste parole con doloroso singulto di pianto ec. E appresso: La mia voce era si rotta dal singulto del piangere, che

queste donne non mi poterono intendere. Cant. Carn. 173. Le preci, i pianti, i singulti, i sospiri Furon buttati a' venti. Buon. rim. 12. Quei pianti, quei singulti, e quei sospiri, Ch' a voi'l mio cor dolente accompagnaro ec

\* SINIGHELLA. T. d' Arte di seta . Spezie di seta d'infima qualità, che per lo più si trae dai baccac-

SINISCALCATO. L' Uficio del siniscalco. Lat.

prnefectura.

S. Siniscalcato, si dice anche la Provincia, che ha governatore con titolo di siniscolco . Lat. seneschallia . G. V. 8. 101. 4. E que' del siniscalcato di Proenza fossero apparecchiati. E 9. 108. 2. Quella, che gli mandava il Re di Francia, e messer Carlo di Valois suo padre di Viennese, e del siniscalcato di Belca-

SINISCALCHIA. Siniscalcato, nel signific. del S.
Lat. seneschallia. M. V. 11. 26. Elessono in Papa messer Guglielmo Grimonardi nato della siniscalchia

di Belcari

SINISCALCO. Maggiordomo, o Maestro di casa; e anche talora Quegli, che ha cura della mensa, e che la 'mbandisce . Lat. seneschallus , architriclinus . V. il Du-Fresne . Gr. αρχιτρίκλινος . Bocc. Intr. 53. Costituisco Parmeno famigliar di Dioneo mio siniscalco, e a lui la cura, e la sollecitudine di tutta la nostra famiglia commetto, e ciò, che al servigio della sala appartiene. E g. 5. f. 1. Dato col siniscalco primieramente ordine a ciò, che bisogno facea. Fior. Virt. A. M. Al siniscalco della magione si conosce il signore . Nov. ant. 83. 1. Gli siniscalchi suoi furo tra loro con le gonnelle, e con la vivanda. M. V. 2. 38. E'l grande siniscalco messer Niccola Acciaiuoli di Firenze ne condusse, e menò 400. al soldo del Re. Borgh. Vesc. Fior. 453. Aveva fuor del Visdomino il Vescovo per suoi propri ministri il visconte, il castaldo, ovvero castaldione, e siniscalco, e forse alcuno altro, i quali per mio avviso più erano anch' essi nella cura del temporale impiegati, che nella parte dello spiri-

S. I. Siniscalco, per Governatore del Siniscalcato, nel signific. del S. Lat. seneschallus. G. V. 10. 157.

1. Papa Giovanni ec. mandò per lo siniscalco di Provenza. F. 12. 46. 7. Presi furono messer Luigi di Pie-

ro ec. il siniscalco di Tolosa, e più altri signori. §. II. Per Tesoriere. Nov. ant. 18. 2. Il siniscalco, ovvero tesoriere prese quelli marchi, e mise uno tap-peto in una sala, e versollivi suso. Vit. Cr. Non è da credere, che per piccola offerta fosse stato bisogno d'aprire i loro tesori, imperciocche agevolmente l'averebbono avuta i loro siniscalchi in borsa.

SINISTRA. Sust. Mano, o Parte opposta alla destra . Lat. laeva , sinistra . Gr. σχαιά , αριζερά. Dant. Par. 32. Colui, che da sinistra le s'aggiusta, E'l Pa-

SINISTRAMENTE. Avverb. Con sinistro modo, Malamente, Di mala maniera. Lat. male, pessime. Gr. xaxas, xaxıça. Fir. rag. 148. Mi stava e di lui, e di me sinistramente contenta. Bern. Ort. 1. 24. 58. Tanto sinistramente gli batteva, Che spesso a terra chinar gli faceva. Car. lett. 1. 131. Ho proccurato farle quel beneficio, che da ognuno è conosciuto, ma da pochi malivoli sinistramente interpretato.

SINISTRARE. Intraversare, Imperversare. Lat. furere. Gτ. μαίνεο θαι. Franc. Sacch. nov. 12. Come la giunse, il ronzino si cominciò a tirare addietro ec. Alberto accenuandogli cotale alla trista, non lo poteo mai fare andare, ma cominciandosi a sinistrare, e Alberto avendone grandissima paura, per lo migliore discese in terra. Borgh. Mon. 171. Per commuovere

con l'esempio alcuni della plebe, che sinistravano, di conferire la lor partita.

\*\* S. I. Gli Accademici intendono il Verbo Sinistrare, per Voltarsi a sinistra, ne' versi di Dant. Inf. 14. Ed egli a me: Tu sai che'l luogo è todo. E tutto che tu sii venuto molto Pure sinistro ( altri legge, a sinistra ) giù calando al fondo; Non se' ancor per tutto'l cerchio volto. Gli Acc. con altra interpunzione sostengono l'opinion loro. Ma, a veder bene il contesto, il senso surebbe storpio, o mancante: dove inten-dendolo per, a sinistra, va co' suoi piedi. Il Volpi l'intende così.

S. II. Per Andare in fallo. Morg. 23. 9. E'l caval di Rinaldo Non resse, i piè dinanzi sinistrorno.

(\*) S. III. Sinistrare neutr. pass. Scomodarsi. Lat. incommodo subjici . Gr. δυσχοηςείσθαι . Bemb. lett. 1.4.59. Vostra signoría ha pur voluto fare a suo modo in sinistrarsi, e disagiarsi ella per adagiare, e comodar me, ec.
\* SINISTRATO. Add. da Sinistrare.

\* S. Sinistrato, dicesi ancora di Alcun membro del corpo, che abbia patito lussazione, frattura, o altro sinistro accidente. Galil. lett. Si trova in letto con una mano un poco sinistrata per una caduta.
\* SINISTRÍSSIMO. Superl. di Sinistro; Oppostissi-

mo , Contrarissimo . Ar. Supp.

SINISTRO. Sust. Scomodo, Sconcio. Lat. incommodum. Gr. βλάβη. Agn. Pand. 25. Vorrei avere in casa quello, che bisogna, e quello, che si può, san-za pericolo serbare, sanza noia, o fatica, o sanza sinistro, o troppo ingombro della casa. Stor. Eur. 2. 46. Ma standovi con suo sinistro, e oltre a ciò con poco profitto, per uscire di questa molestia, ricercò un giorno lo Arcivescovo Attone di Magonzia, come fusse da governarla. E 3. 73. Debbiamo sempre per amor suo, eziandio con sinistro nostro, procacciare giovamento al prossimo in ciò, che si può. Dav. Scism. Go. Li Guantesi tumultuanti gastigò, e mise il Duca di Cleves in gran sinistro, e terrore.

S. Per Disgrazia, Accidente infausto. Lat. calamitas, damnum. Stor. Eur. 1. 17. Quando fu vicino al coprirlo, volse le redini al suo cavallo, non per paura già, che egli avesse, nè per altro sinistro sopravvenutoli, ma perchè ec. Varch. stor. Così credevano quei della parte di Niccolò guidati da Lorenzo Segni, da Iacopo Morelli, e altri suoi amici, e parenti, di tener quieta la fazione degli Arrabbiati, e fuggire ogni

sinistro

SINISTRO. Add. Che è dalla parte sinistra. Lat. sinister, laevus. Gr. σχαιός, αριζερός. Dant. Inf. 11. Per l'argine sinistro volta dienno. Petr. son. 51. Del mar Tirreno alla sinistra riva ec. Subito vidi quell' altera fronde. Amet. 54. Quindi alla destra mano lascia-taci la sepoltura del Miseno Eolio, e dalla sinistra l'isole Pittacuse, vedemmo il furioso Volturno mescolante le sue acque piene di arena colle marinc. Vit. S. Margh. 135. Compiuta la sua orazione guato, e vide nella sinistra parte della carcere un demonio.

+ §. Sinistro, per Cattivo, Dannoso. Lat. sinister. Gr. αριζερός, σχαιός. Segr. Fior. stor. 1. 29. Disegnando Maffeo servirsi dello Imperatore per cacciar Guido, ec. prese occasione da i rammarichi, che 'l popolo faceva per i sinistri portamenti de' Tedeschi.

SINO. Preposizione terminativa di luogo, di tempo, o di operazione; lo stesso, che Fino, Infino, e Insino. E pur come quelle si usa comunemente col terzo caso, benche talora anche ad altri casi, od a varie particelle, o preposizioni s'accompagni; come delle medesime voci a lor luogo si è detto. Lat. usque, Gr. Ews. Dant. Par, 32. E gli altri sin quaggiù di gito in giro. Guid. G. Partendo la testa sino al bellico. Bocc. Vit. Dant. 233.

Colui, nel quale poco avanti parea ogni pubblica speranza essere posta ec. sanza peccato di quel romore, il quale per addietro s'era molte volte udito le sue laudi portare sino alle stelle, fu furiosamente mandato in irrevocabile esilio (alcune edizioni hanno infino). Rim. ant. Guitt. 90. Ratto son corso già sino alle porte Dell'aspra morte per cercar diletto. G. V. 12. 63. 4. La sua gente scorse sino presso a Parigi a due leghe. Bemb. tett. 1. 1. 23. Dunque ne bacio sin di qua il santissimo piè vostro con l'antica, e cauta servitu, e devozion mia . E 2. 2. 22. Averete con questa, messer Trifone mio caro, quanto sin qui ho scritto sopra la volgar lingua.

S. I. Sin che, lo stesso, che Fin che. Lat. donec, usquequo, usque dum, quond. Gr. ews, es b. Fir. As. 218. Innamorato di Carite sin ch' ell' era picciola (qui

vale : sino da quando . Lat. ex quo ) .

S. II. Sino a che, vale lo stesso, che Sin che, Fin che. Lat. donec, usquequo, usque dum, quoad. Gr.

S. III. Sin tanto che, o Sino a tanto che, vale lo stesso, che Sin che. Lat. donec, usqueduni, quond.

Gr. êws, 25 8. + S. IV. Sino, assolutamente posto, si trova talora usato per Sin che. Dant. Inf. 19. Nè si stancò d' avermi a se ristretto Sin men porto sovr' al colmo dell' arco (i Dep. Decam. 23. pretendono, che vada letto Sì, non Sin, come nel Vocab. e ciò coll'autorità del Bembo, e de' testi buoni, e più antichi; e non solo in questo luogo di Dante, ma in altri ancora. Si, vale

Finchè. Vedi - Nota del Lombardi).

S. V. Sino, talora dinota Intero componimento di che che si parli, così nel bene, come nel mule. V.

INSINO.

SINO. Seino; Punto de' dadi, ed è quando due dadi s'accordano amenduni a mostrare il punto sei. Lat.

senio . Gr. ¿Eirns .

SINO, o SENO. Termine della trigonometria. Gal. Sist. 291. E come il sino dell'angolo opposto B C D al sino dell'angolo opposto B D C. E 297. Pel sino della parallasse ne viene ventotto semidianietri, e mez-

+ \*\* S. I. Sino, per Quella parte del corpo umano, che è tra la fontanella della gola, e'l bellico; voce antica. Rim. ant. Not. Giac. da Lentino. Allor m'arde una doglia, Come uom che teme il foco Allo su' sino

ascosa [ Vedi la nota 468. Guitt. lett. ].

\*\* §. II. Sino, vale Seno anche nel significato di Golfo. Lat. sinus. Gal. Sist. 43. Non solo il sino medi-

terraneo, ma tutta l'Assrica, e l'Asia ancora. N. S. + SINOCO. T. de' Medici. Oggi comunem. è Aggiunto di alcune febbri continue, nelle quali le funzioni del sistema nervoso, o di qualche parte di esso sieno

notabilmente alterate SINODALE. Add. Di sinodo. Lat. synodalis , synodicus, S. Gir. Gr. συνοδικός. 122. Questi casi riservati ec. e gli altri che' Vescovi si riservano per loro arbitrio, o costituzioni provinciali, o sinodali, debbono i consessori ec. ben sapere, acciocchè non se ne intromettano . Maestruzz. 2. 43. Simigliantemente sono iscomunicati i religiosi, i quali assolvessono gli scomu-

nicati ne' casi non concessi, ovvero assolvessono dalle date sentenzie per provinciali istatuti, ovvero sinodali.

\* SINODICO, CA. Aggiunto di quelle lettere che a

nome de' Concilj scrivevansi a' Vescovi assenti.

\* S. Sinodico, T. degli Astronomi. Aggiunto del

tempo in cui la luna è congiunta col sole.
\* SINODIO. T. de' Musici. Concento a due.

SINODO. Congregazione, Concilio; e s' intende d' Ecclesiastici. Lat. synodus. Gr. ovvodos. Cavalc. Frutt, ling. Un notorio, e infame fornicatore essendo richiesto a un sinodo, e concilio, temendo ec. But. Purg. 20. 1. Niente potette riferire del Re Carlo al

sinodo, e al concilio, ne al santo Padre.

\*\* S. Sinodo, T. degli Astronomi. Unione di due più stelle o pianeti nello stesso luogo ottico del cielo.

\* SINONIMIA. T. de' Rettorici . Sorta di Figura rettorica, ed è quando si fa uso de sinonimi, mettendo

sempre li più significanti l'uno dopo l'altro.
\* SINONIMIZZARE. Usar sinonimi, Abbondar di sinonimi. Uden. Nis. 3. 160. Quanto appresso e freddo, e insipido, e penosissimo sia questo poeta ezian-dio nel sinonimizzare, non si può dire a bastanza.

SINONIMO. Che ha la stessa significazione. Lat. synonimus . Gr. συνώνυμος . Varch. Ercol. 28. lo ho detto parlare, ovvero favellare, perche questi due ver-bi sono ( come dicono i Latini con Greca voce) sinonimi, cioè significano una cosa medesima, come ire, e andare. E 30. Egli è vero che nelle diffinizioni ec. non si deono mettere nè nomi sinonimi, nè metafore, ovvero traslazioni. E Lez. 7. Credono alcuni, che queste due parole principio, e cagione sieno sinonimi (qui

in forza di sust.).

SINOPIA, e SENOPIA. Spezie di terra di color rosso. Lat. sinopis . Gr. otvomis . Dittam. 6. 3. Così andando, ed ei dandomi copia Di molte novità, giu-gnemmo al mare Lo quale è rosso sì, che par sinopia. Cr. 9. 97. 5. Torrai sinopia liquida, ovvero altro colore simile, che tinga. Ricett. Fior. 65. La sinopia chiamata da Dioscoride rubrica sinopide, perchè si vendeva in Sinope città di Ponto, è una terra rossa; oggi ne abbiamo di molti altri luoghi, e si chiama bolo armeno. E appresso: Quella sinopia, che adoperano i legnaiuoli, è un' altra sorta di rubrica, che si suol fare di ocra cotta. Vett. Colt. 33. Si segnino queste talee con senopia, o altro colore, per porle poi ne' divelti, come elle stavano in sull'ulivo, e non sottosopra. Cant. Carn. 191. Prima si seghi, s' usa di conciarlo, Poi colle corde, e senopia segnarlo.
S. I. In proverb. si dice Andar pel filo della sino-

pia, o simili, che vagliono Seguitar la dirittura, Andar per la buona strada, Non torcere nè di qua, nè di là; tolta la metafora dal segno, che fanno i segatori su i legnami col filo intinto nella sinopia, per andar diritto colla sega. Fr. Giord. Pred. R. Non basta, che 'l giusto vada nell' opere sue pel fil della sinopia. Libr. Son. 1. Non comparo l' inezie, e i versi bigi Con chi riga in sul fil della senopia. Morg. 22. 214. Pel fil della sinopia, e per la riga A questa volta questa cosa andava. E 27. 80. E va pel fil della sinopia

caldo Sanuava. L 27. 00. L va p.
caldo Sanuava uscir punto mai del segno ritto.
\*\*\* \$. II. Sinopia, T. de' Nat. Dicesi sinopia, o
zinopel in Ungheria una miniera d'oro, mescolato d'ordinario con galena, e blenda, che ha per ganga

un diaspro rosso ferruginoso. Bossi.
\* SINOSSI. Compendio; Ristretto. Magal. lett. Ti ringrazio della sinossi della Teorica del Cassi-

\* SINOSTOSI. T. degli Anat. Dicesi-la connessione delle ossa mediante l'intermedia sostanza ossea.

\* SINOTTICO. Appartenente a Sinossi; Compendioso . Magal. lett. Voi non vi ricordate di quella tavola sinottica posta in fine dell'ultima lettera, dove ridico in dieci righe tutto quello che ho detto, riducendolo

in spuma, in un grosso tomo.
\* SINOVIA. T. de' Medici. Liquore viscido, cha serve a lubricare tutte le articolazioni mobili del corpo. Cocch. Lez. ec. Sinovia, che irrora le giunture. Mancanze dell' umido oleoso, o sinovia, che serve a lubricare i legamenti, e membrane dell' ossa.

\* SINOVIALE. T. de' Medici. Aggiunto delle glandule separatrici della sinovia. Umor sinoviale dicesi la sinovia.

\* SINTAGMA, e SINTAMMA. Grecismo dottrinale poco usato. Trattato, Documento, Instruzione. Manni. Tass.

+ \* SINTASSI. T. de' Grammatici . Collegazione , Disposizione, ed Ordine delle parole. Menz. Op. Val. 3. pag. 213. Selbene ogni irregolar costruzione è un tal poco aliena dalla sintassi, nulladimeno ella è una composizione di parti, che conviene e si accomoda all'uso di quei, che ben parlano. Cortic. Gram. libr. 2. cap. 1. La costruzione, con greco vocabolo chiamata sintassi, è quella conveniente disposizione, la quale debbono avere tra se le parti dell' orazione.

\* SINTERÉSI. T. de' Filosofi. Interna cognizione

delle cose usando della ragione, che anche direbbesi

Combinazione d'idee.

SINTESI. T. de' Filosofi. È il procedere nell'investigazione delle cose dal semplice al composto; Metado di composizione. Lat. synthesis. Gr. σύνθεσις.

+ S. I. Sintesi è ancora Figura rettorica, per la quale la costruzione si riferisce non ulle parole, ma al lora senso. Pros. Fior. 6. 26. Volevano questi inferire quelle tramutazioni, o troncamenti, ec. di corrispondenze stra-

volte, prolepsi, sillepsi, sintesi, ec.

\* §. Il. Sintesi, T. de' Chirurgi. Operazione con cui le parti divise vengono riunite; come nelle ferite, frat-

+ \* SINTÉTICO. Sust. T. de' Filosofi. Dicesi metodo sintetico il metodo di composizione, la sintesi. Cocch. pref. Bellin. disc. pag. 33. La troppa facilità prodotta in questi discorsi [ anatomici ] ec. è compensata da una certa misteriosa oscurità, che nasce dal metodo sintetico, del quale pare che abbia voluto servirsi per tener più attenti i suoi uditori ec.

S. Sintetico , Add. T. de' Filosofi . Appartenente a Sintesi; Compositivo; contrario a Resolutiva.

SINTILLA. V. A. Scintilla. Lat. scintilla. Gr. omivane.

S. Per similit. Franc. Sacch. Op. div. 140. Così gran parte, quanto è la quarta parte del cielo, entri in sì

piccola cosa come una sintilla d' un occhio.

SINTILLANTE. V. A. Scintillante, Che scintilla. Lat. renidens . Gr. αποςίλβων . Bocc. g. 2. f. 2. Cogli occhi vaghi, e sintillanti, non altramenti che mat-tutina stella. Dep. Decam. 57. Qui è scritto sintillanti, come s'è detto, e così dovetter trovare que' valentuomini del 27. poichè così scrissero.

\* SINTOMATICO. T. de' Medici. Appartenente a

SÍNTOMO. Indizio, o Effetto di malattia; e si prende auche per Accidente, o Circostanza, che accompagni qualsivaglia altra casa . Segn. Mann. Genn. 30. 4. Raccogliti quanto prima dentro a te stesso, come fa chi scorge i sintomi della sua febbre domestica già imminenti. Gal. Sist. 57. Trovano le definizioni, e i più comuni sintomi, lasciando poi certe sottigliezze, e tritumi, che son poi piuttosto curiosità, a i mattematici.
\* SINUATO, SINUATA. T. de' Botanici. Aggiun-

to di Foglia sinuosa, che ha ne'suoi lembi altri seni più

piccoli : Dicesi anche Corrosa.

SINUOSITA, ed all' ant. SINUOSITATE, e SI-NUOSITADE. Astratto di Sinuoso. Lat. flexus. Gr. xάμψις. Fir. dial. bell. donn. 375. Hanno gli orecchi in quel pertugio, che manda dentro la voce, quella certa rivoltura, sinuosità, e via fatta a vite, come s'è

SINUOSO . Add. Che ha seno , Che fa seno , Curvo. Lat. sinuosus. Gr. κολπώδης Segr. Fior. art. guerr. 7. 149. Essendo le mura sinuose, e concave.

\* S. Sinuose dicono i Botanici alle Foglie, che han-

no gli angali, e le prominenze ratondate.

\* SIO. T. de' Botanici. Sorta di pianta di larghe

foglie, che nasse volentieri nelle fontane. SIONE. Franc. Barb. 271. 24. E se un sion repente Vien, che subitamente Rompe, spezza, e rivolge, Ben fa, s'a Dio si volge Ogni anima, che solo El ti può torre duolo. Red. Ditir. 42. Scendon sioni dall' aerea chiostra Per rinforzar coll' onde un nuovo assalto. E annot. Ditir. 201. Credono i marinari, che il sione non sia altro, che una guerra di due, o di più venti di uguale, o poco differente possanza tra di loro, i quali urtandosi, e raggirandosi in alto aggirano ancora le nuvole; quindi con esse nuvole calando in mare, e raggirando l'acqua, e assorbendone molta, stimano, che il sione vada crescendo, e rigonfiando, e che sia possente in quel ravvolgimento a far perire il vascello. E appressa: Delle ridicolose, e vane superstizioni costumate da' marinari, per tagliare, come essi dicono, il sione, sara bello il tacere

SIPA. Voce Bolognese, eval Si. Dant. Inf. 18. Che tante lingue non son ora apprese A dicer sipa tra Savena, e I Reno. But. ivi : Gli Bolognesi, quando vo-

gliono dire sì, dicono sipa.

SIRE, e SIRI. V. A. Signore. Lat. dominus. Gr.

xugios, xugos, xugo. Dant. Par. 20. Così 'l triforme effetto
dal suo sire Nell'esser suo raggiò insieme tutto. Petr. cap.
10. Contra 'l buon sire, che l'umana speme Alzò ponendo l'anima immortale, S' armò Epicuro. Bocc. nov. 60. 11. Quasi stato fosse il siri di Castiglione. G. V. 11. 142. 1. Rimase di lui una figliuola, la quale era moglie del siri di Valghere. E 12. 92. 2. Tra' quali vi rimasono morti ec. il siri della Valle, e messer Rosenda. de . Tav. Rit. Palamides pensa allora un poco dicendo : ahi siri Iddio , or che facò ! E altrove : Lancillotto si trae avanti dicendo: sire Tristano, voi avete man-dato a dire, che volete con meco hattaglia. E appresso: Le damigelle si dissono: sire cavaliere, non siate tanto disconoscente. Dep. Decam. 56. Il che per poco. dovetter fare i nostri vecchi della parola sire, la quale

ne'testi antichi il più delle volte si troverià esser siri. S. Sire, oggi è Titolo di maestà, prapria de i Re. Cas. lett. 5. Sire, io mando a V. M. il signor Annibale Rucellai mio gentiluomo. E 16. Sire, venendo a V. M. Cristianiss. Monsig. di Manna spedito da Monsigne d'Augustianis.

gn. d' Avanzone ec.

+ SIRENA, e in antico anche SERENA. Mostro favolasa, il quale secondo alcuni Poeti aveva sembian**sa** di femmina dal capo infino alle cosce, e dal mezzo in giù era came un pesce con due cade rivolte in su; e secondo altri aveva ale, e unghie; e calla dolcezza del suo canto addormentava i marinari per fargli pericolare fra gli scagli del mar di Sicilia dove abitava. Lat. siren . Gr. ough'v . Franc. Sacch. Op. div. 90. Sirena è uno animale, ovvero pesce, che dal mezzo in su la forma di donzella, e dal mezzo in giù è come uno pesce, con due code rivolte in su, e sta sempre in luoghi pericolosi di mare, e canta sì dolcemente, che fa addormentare li marinai, e chi l'ode; e quando sono addormentati, gli fa pericolare. Dant. Par. 12. Canto, che tanto vince nostre muse, Nostre sirene in quelle dolci tube, Quanto primo splendor quel, che rifuse. Petr. canz. 35. 7. Che duvea torcer gli occhi Dal troppo lume, e di sirene al suono Chiuder gli orecchi. Pass. prol. Per lo dolce canto delle sirene vaghe.

SIRI . V. SIRE . \* SIRINGA. Sciringa, Scilinga. Sorta di cannella, o sifoncino, che serve al corso de fluidi. Del Papa Cons. Se le predette operazioni chirurgiche sono state fatte per mano d'un perito litotomo, il quale abbia introdotto la siringa nella vescica ec.

+ (\*) S. I. Siringa, o Fistola. Strumento di forma simile ad un piccolo organo, o ala d'un uccello, com-posto di sette o più canne di diverse lunghezze e grossezze, conteste insieme con cera, e lino, che si suol dipingere in mano del Dio Pan in memoria della sua amata Siringa cangiata da Giove in Canna. Lat. syrinx. Gr. ovenz. Salvin. pros. Tosc. 1. 357. Ancor qui la siringa rammenta la favolare istoria degli amori della sua ninfa, di cui questo strumento conscrva col nome la ricordanza.

\*\* §. II. Siringa, Philadelphus coronarius Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha i rami un poco angolati, le foglie opposte, picciolate, ovate, appuntate, se-ghettate, un poco rugose, i fiori bianchi, odorosi, a ciocche terminanti. Fiorisce dal Maggio al Luglio, ed è indigena in alcuni Paesi dell' Europa meridionale.

Gallizioli

+ \* SIRINGÁRE. Sciringare. Magal. part. 1. lett. 5. Siccome l'aria mutola presa dai mantici di un organo, e siringata per le canne divien sonora, e subito fuora di quelle ritorna mutola, così ec. (qui per simi-

lit.).

\* SIRINGOTOMO. T. de' Chirurgi. Strumento chirurgico, che già serviva all'operazione della fistola

dell' ano

+ \* SIRIO . Il cane celeste, la Canicola. Filic. Rim. pag. 29. ( Cans. O grande ec. ) O dall' Orse all' adusto Sirio, e da Battro ai termini di Alcide Riverito e

+ SIRÓCCHIA, e SERÓCCHIA. Voci oggi poco usate. Sorella. Lat. soror. Gr. αθελφή. Dant. Purg. 4. Colui, che mostra sè più negligente, Che se pigrizia fosse sua sirocchia. E 21. L'anima sua, ch'è tua, e mia sirocchia, Venendo su, non potea venir sola. Bocc. nov. 45. tit. Riconoscesi la fanciulla esser sirocchia di Giannole. E nov. 68. 22. Avete voi udito, come il buono vostro cognato tratta la siroccchia vostra? E nov. 72. 2. Come che nelle madri, nelle sirocchie, nell'amiche, e nelle figlinole con non meno ardore, che essi le lor mogli assaliscano, vendichino l'ire loro. G. V. 1. 13. 4. La detta Elena fu serocchia di Castore, e di Polluce. E 8. 20. 5. 11 Re d'Inghilterra prese per moglie la serocchia del Re di Francia. E 9. 77. 2. Venne in quel tempo la figliuola del Re Alberto del-la Magna, serocchia del Dogio di Osterich.

SIROCCHIAMA . V. A. Sirocchia mia . Lat. soror mea. Gr. αδελφήμε. Annot. Vang. Signore, tu non hai cura di dire a sirocchiama, che m' aiuti. Pataff.

5. E sirocchiama pare sbalordita. SIROCCHIEVOLE. Add. Di sirocchia. Lat. sororius . Gr. αθελφικός . Fir. As. 139. Consentile il frutto de' sirocchievoli abbracciamenti, e ricría l'animo della tua divota, ed obbligata Psiche.

SIROCCHIEVOLMENTE. Avverb. Da sirocchia. Lat. sororie. Gr. αθελφικώς. Bemb. Asol. 2. 120. La destra di Lisa, che presso le sedea, sirocchievolmente

prendendo, e strignendo. SIROCCO. Scirocco, Scilocco. Lat. notus. Gr. vo. 25; Gal. Sist. 427. La sua lunghezza non si distende da Oriente inverso Occidente, auzi traversu da Sirocco

verso Maestro

93. E poi qualche siroppetto mollitivo, e alternativa-\*) SIROPPETTO. Dim. di Siroppo. Red. lett. 2. 9. Il principio del suo medicamento fosse un siroppetto chiarificato solutivo, il qual siroppetto ec. per molte,e molte volte fosse pigliato ec. E 2. 30. Continui poscia per quattro giorni a prendere qualche gentile, e grato si-roppetto confortativo della testa. E 75. Per poter poi fare immediatamente passaggio all'uso di un siroppetto acciaiato ec.

+ SIROPPO . Sciloppo , Sciroppo . Lat. syrupus . Gr. καπαπότιον. Zibald. Andr. 46. Togli barbe di spara-gi, barbe di finocchio, barbe di scabbiosa, e fanne siroppo. Red. Oss. an. 113. Mescolai due once di siroppo violato solutivo con due once d'acqua comune . E 114. Hanno molta ragione i medici, per esterminare i vermi de' fanciulli, a costumar frequentemente il siroppo di cicoria composto. Car. Matt. son. 8. Di che vetro si fanno i caraffoni Da tener i siroppi, e l'acqua cotta !

(\*) SIRTE. Seccagna. Lat. syrtis. Gr. overis. Salvin. disc. 1. 73. Non minore ec. è il vantaggio, che dagli amici si trae, quando prosperevole vento a vele gonfie porta la nave di nostra vita, che quando con vento contrario tralle sirti, e tra gli scogli degli infortuni va ma-

nifestamente pericolando.

SISAMO, e SESAMO. Seme di pianta, o d'erba, che si coltiva ne' giardini per estrar l'olio dal suo seme, e che a noi vien di Sicilia, per altro nome detto Giuggiolena . Lat. sesamum . Gr. onoapov . Pallad. Settembr. 4. Aguale si semina il sisamo in luogo putrido, cioè terra grassa. Serd. stor. Ind. 1. 49. Ungendo-gli spesso con l'olio di sesamo rendono i corpi loro incredibilmente agili . Ricett. Fior. 94. Gli olj ec. d'alcuni semi, come di lino, di sesamo, di chersa, e d'altri, si traggono in questo modo. E 111. Quelli (oij) che si traggono de' frutti, e de' semi ec. come l'olio di mandorle, e di sesamo, si debbono trarre quando s' hanno a usare

+ \* SISARCOSI . T. degli Anatomici . L' articola-

zione o unione delle ossa per mezzo di muscoli.

+ SISARO . Sium Sisarum Linn. T. de' Botanici . Pianta, che ha la radice in fasci tuberosi, bianchi, aromatici, lo stelo striato, un poco ramoso, le foglie pennate-dispari; mu in vicinanza al fiore per lo più ternate, le foglioline seghettate finamente, lanceolate, appuntate, i fiore bianchi, piccoli, in ombelle terminanti. È originaria probabilmente della China. Lat. sisarum. Gr. oioagov. Volg. Diosc. Il sisaro è pianta nota, e

la sua radice si mangia lessa.

+ SISIMBRIO. Sisymbrium nasturtium Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice tracciante, gli steli alti circa mezzo braccio, ramosi, teneri, voti, le foglie pennate-dispari con le foglioline rotonde, sugose, i fiori piccoli, bianchi, a grappoli corti. Fiorisce sul principio dell' Estate, ed è comune nei luoghi ove lentamente scorre l'acqua. Lat. sisymbrium. Gr. σι-σύμβειον. Cr. 6. 115. 1. Il sisimbrio è caldo, e secco nel terzo grado, ed è di due maniere, cioè dimestico, e salvatico, il quale si chiama calamento. E 8. 8. 5. Se di quel seme, cioè del bassilico, si semina, spesso si muta quando in serpillo, e quando in sisimbrio. Tes. Pov. P. S. cap. 4. A sanare il litargico togli ruta, e sisimbrio ec.

\* SISIMBRO . Lo stesso che Sisimbrio .

SISMA . V. A. Scisma . Lat. schisma. Gr. σχίσμα . Dep. Decam. 57. Ne' buoni testi del Villani si truova quasi sempre sisma, e sismatici, dove hanno gli stam-

pati scisma, e scismatici.

SISMATICO. V. A. Scismatico. Lat. schismaticus. Gr. σχισματικός. G. V. 9. 108. 1. Per abbattere la signoria de detti sismatici, e rubelli di santa Chiesa. E 9. 142. 1. Sentenzia diede la Chiesa contro a loro, siccome eretici , e sismatici . Franc. Sacch. rim. 47. Subito corse alla terra sismatica.

\* \* SISSARCOSI . T. degli Anat. Unione di due

ossa per l'interposizione della carne. Diz. Etim. (\*) SISSIZIO. Compagnia di soli maschi, che per ricreazione mangiano insieme, siccome costumavano i Candiotti . Lat. sodalitas . Gr. ovocitiov . Salvin. pros. Tosc. 1. 203. È un sissizio, un fidizio, o vogliam dire in lingua povera, una cenata generale, una ricrea-zione amichevole, quantunque di non molto risparmio

della nostra letteraria repubblica .

\* SISTALTICO . T. de' Medici . Di sistole ; ed è per lo più aggiunto di Moto, Quello cioè de' moti alterni osservati nel corpo animale, che ha la facoltà di ristringere , e di riserrare . V. SISTOLE .

\* SISTARCA. T. de' Filologi. Maestro, o Sopra-intendente del Sisto. V. GINNASTICA, GINNASIAR-

CA, SISTO.

SISTEMA. Metodo, che si tiene nel trattare le materie scientifiche, d'erudizione, e simili. Lat. systema . Gr. ougnuz . Red. Cons. 1. 50. Non esser così conforme alla verità l'antico sistema degli umori del

corpo umano, quanto ec.

+ S. I. Sistema, si dice anche la Positura, e l'Ordine delle principali parti del mondo secondo le diverse opinioni de' filosofi, e degli astronomi. Lat. systema. Gr. σύς ημα. Gal. Sagg. 285. De' quali due [ Tolomeo e Copernico] abbiamo i sistemi del mondo interi, e con sommo artificio costrutti, e condotti al fine. E Sist. 1. Fu la conclusione, e l'appuntamento di ieri, che noi dovessimo in questo giorno discorrere ec. intorno alle ragioni naturali, e loro efficacia, che per l'una parte, e per l'altra sin qui sono state prodotte da i fautori della posizione Aristotelica e Tolemaica, e da i seguaci del sistema Copernicano.

S. II. Sistema armonico, vole Ordine delle note, e degl' intervalli musicali, come Sistema massimo, che

contiene due ottave.

\* S. III. Sistema si chiama anche da' Medici l'unione di quelle parti similmente organizzate, che si estendano

per tutto o quasi per tutto il corpo animale.

\*\*\* §. IV. Sistema di fortificazione, T. de' Mil. Ogni modo ragionato, che si tiene nel fortificare un poligono. Dicesi: Sistema bastionato, da mezzo lato, a tanaglia, a forbice, a stella, perpendicolare, poligono, circolare, a rovescio, in corrispondenza delle qualità della Fortificazione . Grassi .

SISTEMATICO . Add. da Sistema .

S. Polso sistematico, presso a' medici, è una Sorta di polso ineguale, ed irregolare. Lat. systematicus. Gr. guchuatixóc

\* SISTEMATIZZARE. Formare sistema. Cons. pros.

poes. + \* SISTEMATIZZATO, Add. da Sistematizzare. Cont. pros. poes. pref. Il secondo periodo della greca Poesía lo cerco nelle opere de' Lirici e de' Tragici che ci restano, e nel terzo la dimostro purgata da Platone, sistematizzata da Aristotele, ridotta all'uso civile da

\* SISTO. T. degli Architetti, e d' Antichità. Luogo dove gli Atleti si esercitavano alla lotta, al corso, ec. Sisto presso i Greci significa un luogo coperto, presso i Latini un luogo scoperto. Golil. ec. V. GINNASTICA.

\* SISTOLA. Così chiamasi dagli Speziali fiorentini un certo Vaso di ottone, o di argento in figura d'una piccola secchia, tutto pieno di buchi, col quale colano le medicine le più grosse, e che hanno più corpo.

+ SISTOLE . T. de' Medici . Moto naturale, ed alterno del cuore allora che si ristrigne; Contrario di Diastole. Lat. systole. Gr. συζολή. Libr. cur. febbr. Siccome nella sistole il cuore si ristrigne, così nella diastole s' allarga. Ruon. Fier. 3. 1. 5. Le sistole mal dirsi alla diastole , È un mal segno .

\* SISTRO . Strumento da suono usato dagli Egizi . Quello, che s' usa anco oggidi nella musica militare è d'acciaio, ed in forma di triangolo. Salvin. centur. 3. disc. 36. I sistri, che secondo la Greca forza varrebbono in nostra lingua scotitoj, strumenti di religione presso gli Egizi, di strepito più tosto, che di suono, inventati non furono ec.

\* SITARE. Aver sito, Render malo odore. Voc.

Dis.

+ \* SITERELLO. Dim. d'Odore; Odoruzzo. Magal. lett. scient. pag. 252. L'odore, un certo siterello d'aromatico, il quale spira così in confidenza, che nell'alidore dell'aria si smarrisce di maniera ec.

+SITIBONDO . Add. Che ha sete. Lat. sitibundus . Gr. δι ψαλέος. Lor. Med. Beon. 3. 151. E quando non sarò più sitibondo Daretemi d'un mazzo in sulla testa, Se manca quel per ch' io son visso al mondo. E 160. Se fusse ognun di lor si sitibondo D'acqua, com'e'ne son crude'nemici, Credo che resterebbe in secco il mondo.

S. Figuratam. per Avido, Desideroso. Lat. avidus, cupidus. Gr. ¿widouwv. Bern. Orl. 2. 16. 49. Chi d'onore, o d'infamia è sitibondo, Farà parlar di se per tutto il mondo. Buon. Fier. 1. 2. 2. Ogni cosa aggrada Al disio sitibondo. Menz. sat. 2. Se non che a certi avari, e sitibondi Suol far talvolta il popol senza legge Venir senza popone il mal de' pondi

SITIRE. V. L. Aver sete. Lat. sitire. Gr. dia yav. Dant. Purg. 12. Mostrava la ruina, e'l crudo scempio, Che fe Tomiri, quando disse a Ciro: Sangue sitisti, ed io di sangue t'empio. Fr. Iac. T. 6. 31. 9. Farmi al fonte salire, Ove sitire suol l'anima mia. Sitisco il fonte, d'onde a noi si versa La caritade. Rim. ant.

F. R. E nella croce ancor volle sitire.

SITO. Positura di luogo; e prendesi talora anche assolutamente per Luogo. Lat. situs, loci-positio, positura . Gr. 9:015 . Dant. Purg. 1. O settentrional vedovo sito. But. ivi : Sito, tanto è a dire, quanto luogo . Dant. Par. 1. Ed ora li, come a sito decreto, Cen porta la virtù di quella corda . But. ivi : Sito è luogo dovuto alla cosa per natura . Dant. Par. 17. Che pria per me avea mutato sito. E 27. E più mi fora discoverto il sito Di questa aiuola. Petr. son. 33. Quando dal proprio sito si rimuove L'arbor, che amo gia Febo in corpo umano. Bocc. nov. 19. 15. Per la qual cosa il sito della camera, le dipinture, ed ogni altra cosa notabile, che in quella era, cominciò a ragguardare. G. V. 4. 25. 1. In quel tempo Prato era di piccolo sito . Com. Inf. 14. Descrivegli in ardentissimo, e secco sito, sopra 'l quale sempre fiammelle di fuoco piovono, a dimostrare la strutta caldezza dell' animo loro . Soder. Colt. 5. A tutte le vigne è noiosissima la tramontana, e a tutti i siti, che a questa sono esposti.
S. I. Per Abitazione, Albergo. Lat. domus, habitatio.

Gr. cixos , cixnua. Franc. Sacch. rim. Povera capan-

netta è'l nostro sito.

S. II. Per Odore, ma per lo più non buono. Lat. situs. Cr. Il vasello, che ha preso un mal sito può agevolmente lasciare. Sagg. nat. esp. 263. Sigillata una starna in un sottil vaso di vetro, e rimpiatta. ta in un angolo d' una stanza, da un bracco fatto rigirare un pezzo in quella vicinanza, non vien dato segno di sentirne il sito.

\* S. 111. Sito , T. de' Matematici . Posizione , Ana-

lisi , Calcolo .

\* S. IV. Sito à anche T. de' Loici. Uno de' predicamenti, il quale determina la collocazione propria di un soggetto . V. LUOGO .

+ \*\* SITO . V. A. Add. vale situato . Cavalc. Di-

scipl. spir. 142. La mente virtuosa è sita in alto ec. onde sempre è serena.

\* SITOFILACE. T. de' Filologi. Magistrato Ateniense, il quale aveva la sopraintendenza delle bia-

\* SITOLOGÍA. Grecismo de' Dotti . Discorso , o

Trattato sopra la natura, qualità, ed uso delle diverse

spezie di grano.
\*\* SI TOSTO COME. Immantinente che, Subito che. Fior. S. Franc. 83. Deliberò . . . di uscire dell'Ordine sì tosto come Frate Giovanni fosse tornato di fuo-

(\*) SITUAGIONE. Lo stesso, che Situazione. Il Vocabol. del Manni nella voce DISPOSIZIONE S. III.

-SITUAMENTO. Il situare , Sito. Lat. situs , positura . Gr. 92015. But. Si muta secondo lo mutamento de'cie-

li, e lo situamento delle sue parti.

SITUARE. Porre in sito. Lat. collocare, statuere. Gr. 7192va. Pallad. Vogliono esser situate al meriggio. Cr. 2. 18. 1. I campi, i quali son nelle pendici de' monti situati, spesse fiate sostengono secchezza, e magrezza. Stor. Eur. 1. 18. Questa città posta in monte è situata tra le montagne. Vit. Pitt. 64. Non si considerano ec. le spese nel far gli sterri ec. nel situar le salite

SITUATO. Add. da Situare. Lat. positus, colloca-tus. Gr. Sécis. G. V. 5. 7. 3. Nota, che il detto poggio è de' meglio situati, che sia in Italia. M. V. 11. 47. Il castello è di famiglie assai forte, e per luogo ben

situato a difesa

SITUAZIONE. Sito, positura di Luogo. Lat. situs, positus, positura. Gr. Seos, Red. Oss. an. 9. I testicoli al solito bianchi, e lunghetti, con le solite appartenen-

ze, e situati nella consueta situazione.

\* S. Situazione , T'. de' Mil. Per questo vocabolo s' intende il luogo, ove è collocata la fortezza; vale a dire se è monte, rupe, colle, pendio di monte, gola de' monti, pianura, valle, ripa di fiume, di mare, di stagno, o di palude, isola, scoglio, penisola, promon-

torio, o istmo . Grassi .
SI VERAMENTE . Avverb. Con patto . Lat. hac conditione. Gr. έπι πίτω, έπι πεύπεις δμολογίαις. Bocc. nov. 2. 5. Io sono disposto a farlo, si veramente, ch'io voglio in prima andare a Roma . E nov. 17. 39. Si veramente, dove in guisa si facesse, che il Duca mai non risapesse, che essa a questo avesse consentito. E nov. 20. 14. Paganin disse, che gli piacea, si veramente. che egli non la dovesse contro suo piacere baciare. E nov. 27. 33. Voi udirete novelle, che vi piaceranno, sl veramente, se io l'ho buone ec. della sua salute . E nov. 78. 11. Io son contenta, si veramente, che tu mi facci di questo, che far dobbiamo, rimanere in pace colla tuà donna. Albert. cap. 44. Meglio è anzivenire, che dipo' fatto vendicare, sì veramente, che per vendetta non si faccia, siccome detto è di sopra. Cap. Comp. Discipl. 2. Si veramente, che se alcuno fosse tratto, il quale fosse assente dalla detta città di Firenze ec. sia rimesso nel detto sacco.

\*\* §. È anche particella di sola affermazione. Pecor. g. 14. n. 2. E soggiungendoli il Prato; Se io ci trovassi buon mezzo, saresti tu contento! Sì veramente, soggiunse il Gaietani.

\*\* SIVERTARE. T. di Marineria. Voltare. Si dice quando si fa girare il bastimento, sicchè muti la

\* SIZA, e SUZA. Fiato impetuoso del vento, e dicesi per lo più della Tramontana freddissima. Com. Inf. Sospingendo la suza de' venti marini il mare verso la Grecia; ed il mare per lo siotto si ritragga in verso il mare Mediterraneo (oggi si dice più comunem. Siza, come per es. Oh che siza! cioè Oh che fredda veemenen di vento!).

\* SIZIENTE . Che ha sete , Sitibondo , Assetato . Lasc. Or. Cr. Sizienti venite all' acque del sagratissimo

costato di Cristo .

\*\*\* SIZIGIE . s. f. pl. T. di Marineria . I tempi del plenilunio, e del novilunio diconsi Sizigie, cioè quan-

do il Sole, e la Luna si trovano nella stessa linea, che passa pel centro della terra. Stratico.

## SL

\* SLABBRARE. Voce dello stil burlesco. Tagliar le labbra . Bellin. Bucch.

SLACCIARE . Contrario d' Allacciare ; Sciogliere . E si usa oltre al sentim. att. anche nel signific. neutr. pass. Lat. dissolvere, laqueis solvere. Gr. ἀναλύαν. Dant. Inf. 12. Quale è quel toro, che si slaccia in quella, Ch' ha ricevuto già 'l colpo mortale.

+ S. Slacciare, e Slacciarsi, per metaf. Liberare,

† S. Slacriare, e Stacciarsi, per metaj. Divertute, o Liberarsi da checchè sia, che dia noia, o impedimento. Guid. G. La cui possanza è di potere slacciare tutte cose naturali. Com. Purg. 15. O che voi ve ne tegniate infra i termini, o presi ve ne vogliate slaccia-

\* SLACCIATO . Add. Da slacciare . Segn. Paneg. S. Filipp. S. IV. Di mezzo verno era costretto per la

gran vampa a portare slacciato il seno.

+ \* SLAGARE. Dislagare, Traboccare, Inondare soverchiando le rive del lago. Cant. Carn. pag. 522.
[Cosmopoli 1750.] Così d'entrarvi dentro [i pesci] son si vaghi, Che se non slaga vi staranno queti, A mirar ec.

+ \* SLAMARE . Dilamare, Smottare . Baldin. vit. Bernin. pag. 28. Nel fare il campanile ec. era succeduto un disordine nel cavarsene i fondamenti, che fu, che andandosi più sotto di quello della facciata, si slamò, o come noi diremmo, smottò.

SLANCIARE. Lanciare. Lat. jaculari. Gr. axcv-7/28v. Segn. Crist. instr. 2. 20. 12. Nè anche l'aqui-la, sinchè dorme, sente pena di star legata allo scu-ro; ma fate un poco, ch' ella vegga il di chiaro, e la preda prossima; oh come si slancia allora per arrivarla! (qui in signific. neutr. pass.).
\*\*\* SLANCIO. s. m. T. di Marineria. V. LAN-

CIAMENTO. Stratico.

\* SLARGAMENTO. Lo slargare, e Lo stato della cosa slargata. Baldin. Dec. Seguitando la figura del-

l' ovato che fa il detto slargamento.

SLARGARE. Allargare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. dilatare, ampliare. Gr. πλατύνειν. Gal. Sist. 282. Se si seguitasse di slargarle più, gli angoli a i punti E A diverrebbero maggiori di due retti. Buon. Fier. 4. 4. 18. Imbarcare, sbarcare, urtarsi in-

sieme, Investirsi, slargarsi.

\* §. Gli Siampatori dicono, che Un carattere slarga
più o meno, per far intendere Che tiene più o meno di

luogo, Che consuma più o meno carta.
(\*) SLARGATO. Add. da Slargare. Lat. dilatatus. Gr. πλατυνθάς. Il Vocabol. nella voce PALETTO-

NE.

\* SLARGATORE. T. degli Artisti. Più comunemente dicesi Allargatoio. V.

Rilascio.

S. A slascio, posto avverbialm. vale Con rilascio, Senza ritegno, Con impeto, Furiosamente. Lat. impetuose, furenter, in præceps, effuse. Gr. μανικώς, έμμανώς, περωτετώς. Liv. M. I Romani veniano a slascio in giù correndo, e percoteano a' Galli. E altrove: Li manipoli, incontanente che ebbono tornati i dossi,

si fuggirono a slascio. E oppresso: E sanza comandamento, corso a slascio a'nemici ec.

(\*) SLATINARE. Lo stesso, che Sgramuffare. Il

Vocabol. nella voce SGRAMUFFARE.

\* SLATINIZZARE . Tivar una parola dal latino in volgare . Bisc. Malm. La plebe , nelle sue conversazioni d'allegría, per un certo genio di slatinizzare, trasporta alcune parole latine senza riguardo se sieno sacre o profane.

SLATTARE . Spoppare . Lat. ablactare . Gr. anoγαλακτίζαν. Salvin. disc. 2. 156. È uno slattarci, per dir così, dalle cose, che ci lusingano, per prendere

cibo più sodo (qui per metaf.).

SLATTATO. Add. da Slattare. Lat. ablactatus. Salvin. pros. Tosc. 1. 416. Acciocche slattati da quella lettura a i loro teneri ingegni per avventura non disdi-cente, a più sodo cibo s'avvezzassero (qui per me-

taf.).
(\*) SLAZZERARE. Voce bassa. Cavare, Sgattigliare, Metter fuora . Lat. exsolvere . Gr. Siahuav . Malm. 8. E fatto un guazzabuglio nella sporta, Le quattro li-

re slazzera, e si spaccia. SLEALE. Add. Disleale, Che manca di Icalià. Lat. iniquus, infidus. Gr. άνομος, άπιςος. Pass. 344. Egli è bugiardo, isleale, ingannatore. E 364. S'ella sarà avoltera, e isleale, non potra sofferire la virtù della pie-

SLEALTA. Distealtà. Lat. infidelitas. Gr. ani-sia. Segn. Pred. 2. 11. Come, dico, è possibile, che si truovi chi ec. sia leale a quell' amico usa ogni slealta, ed a quello, che usa ogni lealta, sia

sleale?

\* \* SLÉE . T. di Marineria. Specie di Slitta , o macchina di cui si servono gli Olandesi per tirare dal-

l'acqua in terra un bastimento. Stratico.

SLEGAMENTO . Lo slegare . Lat. dissolutio . Gr. aναλύσις. Sagg. nat. esp. 24. E chi sa, che da questo suo slegamento di parti non addivenga, ch' ella di rado, o non mai si fermi anche ne' suoi più appropriati ricetti?

SLEGARE. Contrario di legare; Sciogliere. E si usa nel seatim. att. e neutr. pass. Lat. solvere, absolvere, exsolvere. Gr. απολύαν. Filoc. 5. 26. Oh quanto è dubbioso nella palestra d'amore entrare, nella quale il sottomesso arbitrio è impossibile da tal nodo slegare, se non se quando a lui piace! Ar. Fur. 23. 58. Slegate il cavalier, gridò, canaglia, Il conte a' masnadieri, o ch' io v' uccido.

S. Per metaf. Lat. solvere, eripere. Gr. λύαν, εξαι-ρίσθαι. Dant. Purg. 15. Lo Duca mio, che mi potea vedere Far sì com' uom, che dal sonno si slega, Disse [cioè: si desta]. E 19. Vedesti, come l'uom da

lei si slega ! [ cioè: si libera ] .

SLEGATO. Add. da Slegare. Lat. solutus . Gr. Asλυμένος. Sagg. nat. esp. 253. Or questi avendo fatta una massa d'esperienze slegate, e che per lo più han-no poca, o niuna connessione tra loro, s'è riscelta tra esse ancor qualche notizia [ qui figuratam. cioè Se-

parate, Non coerenti fra loro ].

+ \* SLITTA. Spezie di traino, ed è proprio un Carretto senza ruote, che traesi da'cavalli sul terren nevoso, e agghiacciato, con gran diletto di chi vi asside, non meno per non essere soggetto a scosse, che per la celerità, onde corre, e sdrucciola. Le slitte si ri-ducono purc a uso di Treggia, e servono come i carri a condurre qualsivoglia peso. Sacc. rim. 1. 205. Piglia la via più corta e la più dritta Nulla curando, o sterpi, o sassi, o spine, E sul diaccio va via come una slitta. Baldin. Dec. Una slitta con tutti i suoi arnesi pel cavallo, quella appunto colla quale soleva S. M. anda-re sopra il diaccio.

\* \* §. Slitta , T. de' Milit. Piccola cassa scoperta di forma ovale, e rialzata all'estremità di dietro, sulla quale si colloca il cannone per trasportarlo ne' luoghi aspri e sassosi. S' usa talvolta di armar la Slitta di due sale, e di quattro ruote, ed anche di curri, i quali s' incastrano nel corpo della Slitta, e si smuovono coll'aiuto di leve di ferro. La Stitta sui curri serve per trasportare i pezzi su per le rampe delle opere di fortificazione, ed in simili salite. Grassi.

\* SLOGAMENTO. T. de' Medici. Dislogamento,

Slogatura, Il dislogarsi dell' ossa.

SLOGARE. Neutr. pass. Muover di luogo; e si dice propriamente dell'ossa, quando per alcuno accidente si rimuovano dalla lor naturale positura. Lat. luxare. Gr. ¿gap ger.

SLOGATO. Add. da Slogare. Lat. luxatus. Gr. Expe-Dewμένος . Bern. Orl. 1. 2. 44. E finalmente quel piede slogato Da un chirurgo gentil su medicato.

\* SLOGATURA. T. de' Medici. Slogamento.

SLOGGIÁRE. Diloggiare; e si usa in signific. att. e neutr. Lat. abire, divertere, proficisci. Gr. απιένα. Segn. Mann. Agost. 12. 3. Non vedi , che quanto prima ti converrà da questo mondo sloggiare anche a tuo dispetto?

+ \* SLOMBARE. Guastare i lombi, e fig. Indebolire ed usasi anche neutr. pass. Pallav. Tratt. stil. cop. 5. In secondo luogo l'affettazion de' minuti incisi, che trincino e quasi slombino il sentimento, e però ec.

\* SLONGAMENTO. Allontanamento, Discostamento. Salvin. Fier. Buon. 5. 4. 3. Questa è la lussuria, o propriamente lusso, che vale uno slogamento, un u-

scire dal luogo della ragione.

(\*) SLONTANAMENTO. Lo siontanare. Lat. amotio . Gr amoxivnois. Salvin. pros. Tosc. 2. 24. Questo segno ec. chiamato fu apostrofo, che in latino suona aversio: quasi un rimovimento, e slontanamento di quella povera vocale, cui tocca essere elisa, ec.

SLONTANARE. Allontanare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. arcere . Gr. amodianav. Buon. Fier. 5. 2. 8. Io slontanar non sommi E dalle mie sostanze ec. Gal. Sist. 354. Poi con l'appressarmi, e slontaparini da essa corda traposta tra me, e la stella,

ho trovato il posto ec.

\*\*\* SLOP. s. m. T. di Marineria. Sorta di bastimento chiamato anche battello bermudiano. È un bastimento molto usato dagl' Inglesi ed Americani, e nelle Colonie dell' Antille, ec. Stratico.

SLUNGARE. Lo stesso, che Allungare, Prolunga-re; Contrario di Scortare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. protrahere, proferre, proteiare, producere. Gr. παςεκτώναν. Baez. Varch. 2. rim. 8. Che la terra i confin non slunghi, e scorte, E solo opera intera D'amor, che quaggiù regge, e lassu impera. Tav. Dicer. Questa è la cagione, perch'io abbo slungata la battaglia. Salvin. disc. 1. 41. Non trovo migliore similitudine, colla quale spiegasse il muoversi de' tendini, e'l pronto slungarsi, e raccorciarsi de' muscoli

S. Per Allontanare . Lat. elongare . Bern. Orl. 1. 22. 56. E come fu da noi tanto slungato, Ch' agli oc-chi più d' alcun non apparia, Il vecchio traditor s' è presentato Con forse venti armati in compagnia.

## S M

SMACCARE. Divenir macco .

S. I. Smaccare altrui, vale Svergognarlo, per lo più collo scoprire i suoi difetti. Lat. traducere. Gr. δια-βάλλαν. Salv. Spin. 3. 4. Non avev'io a credere, o almeno almeno a temere, che questa fosse una ragna tesa da loro per ismaccarmi, e farmi qualche vergo-gna! Car. lett. 2. 41. Mi fu detto, che l'aveva fatto

studiosamente per ismaccarmi.

† §. II. Smaccare, per Avvilire, Svilire. Lat. vilem reddere, deprimere. Gr. εὐτελίζαν. Gal. Sist. 86. Lo stimoli un poco a tentare di supprimerla, o smaccarla almanco appresso ai semplici. Buon. Fier. 4. Intr. So con varj argomenti Smaccar la mercanzía quantunque eletta. Iac. Sald. sat. 4. Ma vuol tener in prezzo quel-le gioie, Che essendo false, gli fa gran dispetto Chi arreca delle vere, e le sue smacca, Mostrando al paragone il lor difetto

SMACCATISSIMO. Superl. di Smaccato.

S. Mare smaccatissimo, il dicono i marinari, quando egli è in samma tranquillità. Lat. mare pacatissimum. Gr. θάλασσα γαληνωτάτη. Red. Esp. nat. 103. Un cert' oste d' Inghilterra ec. suol vantarsi, che in tempo di macchería, ovvero calma di mare spianato, e smaccatissimo gli darebbe il cuore d'andarsene passo passo da Dovre infino a Cales.

SMACCATO. Add. da Smaccare.

S. I. Smaccato, in oggi si usa per Dalcissimo, sicche nausei . Lat. decoctus , Cic. Gr. apeynass. Soder. Colt. 71. Per la troppo maturezza resta il vino torbidiccio, e naturalmente non rischiara affatto, e lo fa troppo sdolcinato, e per la sua troppa smaccata dolcezza ristucchevole. E 97. Piglia uve di vigna vecchia, e di buon paese montuoso, che sieno mature a modo, e non ismaccate. Dav. Colt. 161. Il bianco [vino] par che voglia esser dolce, non colato, nè smaccato, ma frizzante. Red. Ditir. 5. Quel cotanto sdolcinato, SI smaccato, Scolorito, Snervatello, Pisciarello di Bracciano Non è sano. Buon. Fier. 2. 2. 6. Che'l dolce assai smac-S. II. Rimanere smaccato. Varch. Ercal. 54. Quando

chicchessia ha vinto la pruova, cioè sgarato un altro, e fattolo rimanere, o con danno, o con vergogna, di-cono a Firenze: il tale è rimaso ec. o smaccato, o

scaciato.

SMACCO. Ingiuria, Torto, Svergogna, Dispreszo. Lat. contumelia , irrisio , injuria. Gr. UBgis. Tac. Dav. ann. 2. 43. E perchè a Re non par giuoco patire le cose giuste, non che gli smacchi, forni per volontà, o natura la vita sua. Car. lett. 2. 128. Or io aspetto l'opera, che vi promettete di fare ec. per supplimento di quanto desidero, e per ismacco di questi tristarelli.

S. Fare altrui uno smacco, vale Svergognarlo. Lat. ludibrio habere, traducere. Gr. παςαδαγματίζαν. Car. lett. 2. 112. Facendomi fuor di proposito uno smacco \* SMACRÍRE. Detto per la rima. Smagrire. Franc.

SMAGAMENTO . V. A. Lo smagare. Lat. aberratio, distractio. Gr. atotharnois. Mor. S. Greg. Sanza T. VI.

smagamento di suo pensiero servare in ogni cosa la vera dirittura .

SMAGARE. V. A. Smarrirsi, Perdersi d'animo; e si usa nel signific. neutr. e nel neutr. pass. Lat. anima cadere, consternari, stupere. Gr. καταπλήττεσθαι, α-θυμάν, θαμβάν. G. V. 7. 130. 7. La schiera grossa rinculò buon pezzo del campo, ma però non si sma-garono, ne ruppono [così ha il T. Davanz. e tutti i migliori Testi a penna, quantunque negli stamp. si legga smagliarono]. M. V. 4.52. Ma egli con grande animo per questo non si smagò, ma prese cuore d'ab-battergli. Liv. M. I giovani, e maggiormente i compagni di Ceso, non si smagarono fiore, anzi furono più adirati contro alla plebe, ma di cio n'avanzaro più, ch' egli attemperaro la loro ira in alcuna maniera. Vit. Bart. 47. Non ti ismagare di niuna cosa, rimembriti della parola di Santo Paulo, che disse, che non fa forza, che noi moriamo, che noi riviveremo.

S. I. Per Rimuoversi, Separarsi, Allontanarsi. Lat. discedere, avelli. Dant. Purg. 10. Non vo' però, lettor, che tu ti smaghi Di buon proponimento. But. ivi. Smagare è minorare, e mancare. Dant. Purg. 27. Ma mia suora Rachel mai non si smaga Dal suo ammiraglio . Pataff. 9. Che l' un dall'altro niente si sma-

S. II. In signific. att. vale Smarrire; e anche Fare Smarrire. Lat. in errorem inducere, a recta via dimovere. Gr. πλανάν. Bocc. g. 6. f. 5. La quale [onesta] non che ragionamenti sollazzevoli, ma il terrore della morte non credo, che potesse smagare. Dant. Par. 3. Quasi com' uom, cui troppa voglia smaga. Pass. 212. Curando di mantenere, e conservar sua puritade, e sua onestade, la quale tra le genti si smaga, o perde.

SMAGATO. V. A. Add. da Smagare. Lat. consternatus . Gr. καταπληγείς . G. V. 11. 65. 3. Il valente capitano però non ismagato, si trasse il troncone del fianco. Din. Comp. 3. 64. Rimasono i cittadini in Firenze smagati per lo pericoloso fuoco, e sbigottiti. Vit. Barl. 10. Quando il sergente udio questo, si fu molto ismagato. Dant. Inf. 25. E avvegnachè gli occhi miei confusi Fossero alquanto, e l'animo smagato ec.

SMAGIO. Smanceria., Smincio. Lat. deliciæ. Gr. τρυφή . Fir. rim. 53. Non le diede belta natura; adun-

que Fella scortese in quello scambio, e sozza, Piena d'attucci, di lezj, e di smagi.

+ \* SMAGLIANTE. Che smaglia, Brillante, Risplendente. Magal. lett. scient. pag. 41. Se poi... se gli para d'avanti in un povero ornamento una levata di sole, finta in qualche Paese, che tutto rida di colori

vivi e smaglianti, . . . subitamente si volge ec.

SMAGLIARE. Ramper maglie; e talora semplicemente Rompere, o Fracassare. Lat. loricam perrumpere, disrumpere, effringere. Gr. Iweaxa diagenyvovai.
Petr. cap. 5. Contra colui, che ogni lorica smaglia. E cap. 13. E Papirio Cursor, che tutto smaglia. Bern. Orl. 2. 14. 27. Scudi ferrati, usberghi, e piastra, e maglia, Sferra, spezza, scavezza, squarta, e smaglia. Alam. Gir. 8. 119. Fende l' elmo, la scuffia, e la visiera, Arriva al teschio, e tutto l'osso smaglia [ qui per similit.].

S. I. Smagliare, è anche Contrario di Ammagliare;

e vale Scioglier le balle ammagliate.

S. II. Egli è un seren, che smaglia; dicesi figuratam. quando di notte il cielo è chiarissimo, e similmente si dice Color, che smaglia, Vin, che smaglia, e simili, ciae Risplende, Brilla, e quasi Scintilla. Buon. Fier. 5. 5. 6. Con un gioiel, che smaglia, Non credete, che creda, ov' ella va, Di far arder ciascun, che la vedra? Malm. 7. 17. Poiche dal cibo, e da quel vin, che smaglia, Si sente tutto quanto ingazzullito.

S. III. Smagliare, per Pungere, Destare, Eccitare. Lat. excitare. Gr. eyeigav. Sen. Pist. 100. Veramente ciascuna parola non sarà esaminata, nè ricolta in se, e ciascuna non smaglierà, nè pugnerà i cuori di coloro, che l'udiranno.
+ §. IV. Smagliare il cuore ad alcuno, vale Toglier-

gli il coraggio, Intimorirlo. Lat. terrere. Gr. εμφοβάν, φόβον εμποιάν. Ar. Fur. 35. 80. Nè l'aver visto alle gravi percosse, Che gli altri sien caduti, il cor gli

smaglia.

S. V. Smagliare dicesi da' Pescatori del Levar le acciughe dalle maglie della rete in cui sono rimaste at-

taccale per il collo nel loro passo.
SMAGLIATO. Add. da Smogliare: Rotto, Fracassato, Scommesso. Lat. effractus. Gr. disgony usvos. Tav. Rit. In poca di ora i loro usberghi erano tutti ismagliati. Petr. cap. 8. E membra rotte, e smagliate

arme, e fesse.
+ SMAGO. V. A. Lo smagare, Spavento, Smarrimento. Lat. pavor, trepidatio. Gr. δαλία, δαμα. Dittant. 5. 29. É come per paura, e per ismago Lo consi-glio [qui va letto coniglio] s'intana, e si nasconde.

SMAGRAMENTO, e SMAGRIMENTO. Dimagra-zione, It dimagrare, Lo smagrare. Lat. tabes, macies. Gr. σύντηξις, λεπτότης. Libr. cur. malatt. Comincia subito a venire lo smagrimento di tutto il corpo. E appresso: Per cagione dello smagrimento userai lunga-

mente il latte d'asina.

+ SMAGRARE, e SMAGRIRE. Dimagrare. Lat. macescere, emacescere. Gr. λεπτύνεσ θω. Buon. Fier. 2. 2. 4. Che se'l Bottaccio mio non è segnato Col marco d' nom da ben, s' ora egli è grasso, Potra smagrire. Franc. Sacch. rim. 68. E chi s' umilia in vita bassa, e scempia Esalta sì, che può dir, io non smacro [ qui in vece di smagro per la rima]. Red. Cons. 1. 62. Di giorno in giorno va sempre più smagrendo, e di più ha dato in una stitichezza di ventre ec.

SMAGRAFURA. Smagramento. Lat. macies. Gr. λεπτότης. Libr. cur. malatt. Se la smagratura ti si mostrerà ostinata. E appresso: Con questo rimedio approprintissimo la smagratura non ti faccia timore alcuno. SMAGRIMENTO. V. SMAGRAMENTO.

SMAGRIRE. V. SMAGRÁRE.

+ (\*) SMAGRITO. Add. da Smagrire; Estenuato. Lat. macer, Gr. x 2110 xvos. Red. Cons. 1. 61. Anzi si trovò notabilmente smagrito. Ner. Sam. 11. 74. Quando miran traverso alla campagna Su due smagriti corridori e lassi Un par di Dame, che a non far discorso Abbraccerian più tosto un Uom, che un orso.

SMALLARE. Levar il mallo, Tor via il mallo. Lat. putamen detrahere. Gr. λέπισμα αφαιράν. Cant. Carn. 63. Queste assai più lunghe, e grosse Da smallar son pesche noce. Bellinc. son. 243. lo son come la noce,

che si smalla

SMALLATO. Add. da Smallare; Senza mallo. Pataff. 3. Dello smallato fanno i ciabattieri [ qui figura-

tam. e vale: fanno il dinoccolato ].

+ \* SMALTAMENTO. L' atto di smaltare, e Il lavoro di smalto. Bellin. Bucch. 144. Vien quivi a far quel vivo smaltamento . . . Non già con ghiale o con

cotenne drento, Ma d'ogni sorta giole ingiolellato. SMALTARE. Coprir di smalto, in tutti i suoi significati. Lat. malthare, maltham, vel encaustum inducere. Gr. μάλθη κονιάζαν. G. V. 1. 38. 2. Albino prese a smaltare tutta la cittade, che fu uno nobile lavoro. Borgh. Orig. Fir. 207. Mi fa stare sospeso ch' egli dice smalto, e smaltare, non lastricare. Benv. Cell. Oref. 28. Bisogna avere in ordine un fornelletto, come quelli, che servono per ismaltare. E 31. In Fiorenza l'arte dello smaltare è grandemente fiorita. E 32. Venendo noi a parlare del vero modo di smaltare, diciamo ec.

S. Per metaf. vale Coprire, Ricoprire. Petr. cap. 13. Dico Appio audace, e Catulo, che smalta Il pela-go di sangue. E Frott. E'l ghiaccio i fiumi smalta.

S MA

SMALTATO. Add. da Smaltare. Lat. encausto pictus. Filoc. 4. 72. Gli donarono una hellissima coppa d'oro, nel gambo, e nel piè della quale con sottilissimo artificio tutta la Trotana rovina era smaltata. Cron. Morell. 291. Fu tratto gonfaloniere di giustizia Bardo Mancini, e dopo il suo uficio gli fu donata una confettiera orata, e ismaltata. Pallad. cap. 9. Dal Settentrione i palchi ismaltati. Bern. Orl. 2, 11. 57. Al Res' appresentarno una mattina In una sala, ch'è d'o-

ro, e d'argento Smaltata tutta, e par opra divina. + §. Per metaf. Bocc. nov. 60. 10. Senza riguardare ec. ad un suo farsetto rotto, e ripezzato, e intorno al collo, e sotto le ditella smaltato di sucidume. Coll. Ab. Isac. pag. 30. Il secondo ordine delle cogitazioni è quasi come ismaltato, e fondamentato (l'edizione Fiorentina de Tartini, e Franchi dice: come ismalto, e fondamento; e così anche leggesi nel Vocabolario questo esempio colla medesima citazione nella voce SMAL-To; e perciò par, che non sia ben adoperato in questo S. di SMALTATO). Rim. burl. 2. 196. La fronte e gli occhi fan vario smaltato D'agate, e grinze, e'l naso in prospettiva Ne mostra un barbacane sforacchia-

SMALTATURA. Lo smaltare. Lat. encaustum. Gr. έγκαυς ον. Benv. Cell. Oref. 33. Perchè gli smalti o non s' appiccano, o fanno brutta la smaltatura.

SMALTIMENTO . Lo smaltire . Lat. digestio . Gr.

κατάπεψις

SMALTIRE . Concuocere il cibo nello stomaco . Lat. concoquere, digerere. Gr. καταπέπταν. Libr. Am. 48. Lo qual riempiendo lo corpo con nutricamento, poich' è smaltito, fa di mangiar tornare appetito. Cr. i. 5. 2. Ne' luoghi freddi ahitabili sono i corpi di maggiore ardire, e che meglio smaltiscono. Cott. SS. Pad. Ma eziandio molto attevole alla solennità del vespro, essendo già smaltito il cibo. Boez. Varch. 3. 11. Ma trattiamo della intenzione naturale, come è, verbigrazia, quando noi smaltiamo i cibi presi senza pensare a

S. I. Smallire, per metof. Tratt. gov. fam. Obbligati meno che puoi, e sii hen povero, smaltendo il pane del dolore colla vita pura, assidua orazione, e penitenza. S. Grisost. Rade volte lo cuor ben si nutrica di questa ferita, e male smaltir possiamo la 'ngiuria rice-vuta. M. V. 9. 7. Quello, che non si potea smaltire, era, che'l comune avea offerta tutta sna possa al Legato. Guid. G. Acciocchè la potenza vostra smaltisca tutti li nostri danni.

§. II. Smaltire, parlandosi di mercanzie, e simili, si dice del Darle via , Riuscirsene , Esitarle. Lat. distrahe-

re . Gr. διαπιπράσκαν .

S. 111. Smaltire alcuno, o checche si sia, vole Di-sfarsene, Levarselo dinanzi. Tac. Dav. ann. 2. 31. Per diveller Germanico dalle legioni troppo sue, e mandarlo con la scusa di nuovi governi forse a smaltire per froda, o fortuna (il T. Lat. ha dolo, et casibus objectaret )

\* SMALTISTA . Smoltitore ; Artefice che lavora di smalto . Magal. lett. Con la veduta d'un paesino, opera d'uno smaltista dell' Elettore, il maggior maestro,

che sia di questa professione.

SMALTITISSIMO . Supert. di Smaltito. Fr. Giord. Pred. R. Questi affari in questo nostro basso Mondo sono per lo più cose smaltitissime a chi ha discerni-

SMALTITO. Add. da Smaltire. Lat. digestus, concoctus. Varch. Lez. 245. Il latte è sangue non corretto, ma più digesto, e meglio smaltito.

S. I. Per metof. Soder. Colt. 28. Ma nella primave-ra, smaltito il rigido verno, e l'umide piogge ec. accetterà per la benignità della stagione convenientemente non pur le barbate, ma i magliuoli (cioè: finito, cessato)

S. II. Smallito, figuratam. vale Facile, Chiaro, Certo, Spianato, Dichiarato. Lat. enucleatus, facilis, expeditus. Gr. ἐκδηλωθας, εὐπορος. Borgh. Fir. disf. 292. Perchè molti amano le cose chiare, e smallite, e io desidero di soddisfare a tutti, replichiamo ec. Gal. Sist. 101. Questa disputa dell' origine dei nervi non è mica così smaltita, e decisa, come forse alcuno si persuade.

\* \$ S. III. Smaltito, Aggiunto del letame ben ma-turo. Gagliardo.

SMALTITOIO. Luogo per dare esito alle superflui-tà, e all'immondizie. Soder. Colt. 21. Con far buone fosse scoperte, o fogne aperte in pozzi smaltitoi (qui in forza d' add.).

\* SMALTITORE. Lo stesso, che Smaltista. Cel-

lin. Oref.

SMALTO. Composto di ghiaia, e calcina mescolate con acqua, e poi rassodate insieme. Lat. maltha. Gr. μάλθη. G. V. 1. 38. 2. Albino prese a smaltare tutta la cittade ec. e ancora oggi del detto smalto si truova cavando. Pallad. cap. 9. Puossi fare di mattone pesto, e di carboni pesti, e sabbione insieme con calcina mischiati buono smalto. Borgh. Orig. Fir. 207. Smalto in vero era quel, che a' nostri tempi, s'è veduto, di ghiaia, e calcina, come in molte cose usiamo per la molta comodità del fiume, che ha ottima materia per questo effetto.

S. I. Per similit. Coll. Ab. Isac. pag. 30. Il secondo ordine delle cogitazioni è quasi come ismalto, e fonda-

+ S. II. Smalto, Quella materia di più colori, che si mette in su l'orerie, ec. per adornarle. I colori dello smalto sono di color verde, incarnato, rosso, pagonazzo, tanè, azeurro, bigio, cappa di frate, cavezza di moro, acquamarina. Non si connumerano fra questi colori quelli dello Smalto bianco, e turchino, perchè non si pongono fra gli smalti trasparenti. Lat. encaustum. But. Purg. 8. 2. Lo smalto, di che si smalta l'ariento, si fa di vetro, ed è molto rilucente. G. V, 10. 154. 2. Niuna donna non potesse portare nulla fregiatura ne d'oro, ne d'ariento, ne di seta, ne niuna pie-tra preziosa, ne eziandio smalto. M. V. 10. 96. A catuno di loro per derisione mandò dono di vasellamento d'argento, de' quali nello smalto di quelli da Verona era una scala appesa a un paio di forche. Bern. Ort. 1. 13. 33. Di smalto era adornata quella porta, Di perle, e di smeraldi.

\* S. III. Smalto roggio, diccsi Uno smalto rosso, il quale a differenza degli altri smalti di tal colore è trasparente, e non si può adoperar su l'argento. Questo non è sdegnato dall'oro e con esso volenticri si accorda, ed è tenuto dagli Orefici il più bello di tutti. Cellin.

Oref.

\* \* S. IV. Smalto per gli edificj. Un composto di calcina con diverse materie; serve per gettare nelle fondamenta, per far pavimenti, e talora per volte, e co-perture. Baldin. Voc. Dis.

+ S. V. Per similit. Dant. Purg. 8. Se la lucerna, che ti mena in alto, Truovi nel tuo arbitrio tanta cera, Quant'è mestiero insino al sommo smalto. But. ivi; Cioè infine al supremo cielo, lo quale chiama smalto per similitudine eccessiva, imperocchè riluce più, che ogni smalto. Dant. Inf. 4. Colà diritto sopra 'l verde smalto Mi fur mostrati gli spiriti magni (qui per Prato di fresca verzura).

S. VI. Smalto, per metaf. si dice di Qualunque cosa dura. Lat. res lapidea. Dant. Inf. 9. Venga Medusa, sì 'l farem di smalto. Petr. son. 178. E que' begli ocachi, che i cor fanno smalti. E canz. 4. 2. Ed intorno al mio cor pensier gelati Fatto aveau quasi adamanti-no smalto. E 26. 3. Chi verrà mai, che squadre Questo mio cor di smalto! Sngg. nat. esp. 170. Secondo l'inclinazione de' piani, ne quali si fende quel primo smalto nello scoppiare.

(+) S. VII. Smalto, T. degli Anatomici, i quali chiamano con tal nome la superficie esteriore dei denti, che è di una sostanza assai più fitta e bianca delle altre os-

, e che li difende dalla carie.

SMANCERIA. Lezio, Leziosaggine, Atto rincrescevole, e noioso. Lat. deliciæ. Gr. τευφή. Bocc. nov. 58. 4. Avvenne un giorno, che essendosi ella in casa tornata, la dove Fresco era, e tutta piena di smancerie postaglisi presso a sedere, altro non faceva, che sossiare. Pass. 163. Conciossiacosachè a dire le colpe, le follie, le vanitadi, le brutture, gli difetti, le sciocchezze, le magagne, le smancerie, e' lor soperchi dovrebbono venire col capo coperto, col viso turato ec. Lab. 126. A niuna pare esser bella, se non tanto quanto elle ne' modi, nelle smancerie, e ne' portamenti somi-gliano le piuviche meretrici. Gell. Sport. 4. 5. Io non ho bisogno di smancerie.

+ \* SMANCEROSO. Lezioso; Smanzeroso. Salvin. Fier. Buon. 2. 3. 11. Mormierosa, smorfiosa, cascante

di vezzi, e di smancerie, in vece di smancerosa. SMANIA. Eccessiva agitazione o d'animo, o di corpo per soverchio di passione. Lat. insania, furor. Gr. μανία. Cr. 6. 4. 5. Genera lebbra, e apoplessia, smania, e molte altre cose. Coll. Ab. Isac. Faracci venire alcuna smania di ridere mattamente. Malm. 1. 56. Si scandolezza, ed entra in grande smania.

S. Menare smanie , vale Impazzare . Lat. furere . Gr. μαίνεσθαι. Bocc. nov. 72. 4. Ne 'nvaghi si forte, che egli ne menava smanie. Sen. ben. Varch. 6. 30. Dicendosi in questo modo molte cose da ogni lato, le quali lui, che per troppo stimarsi menava smanie, concitavano, e mettevano su.

SMANIAMENTO. Smania, Lo smaniare. Lat. insania, faror. Gr. μανία. Tratt. segr. cos. donn. furiate per gli occulti smaniamenti dello amore . Vit. SS. Pad. 1. 101. E mosso quegli ad alcuna pietade . inceminciolla a dimandare della cagione del suo ismaniamento.

SMANIANTE. Che smania . Lat. furens . Gr. µuivouevos. G. V. 1. 21. 5. La detta Reina Dido per lo smaniante amore colla spada del detto Enea ella medesima sè uccise. Buon. Fier. 2. 4. 20 I folli smanianti

innamorati

SMANIARE. Infuriare, Uscir dello 'ntelletto, Pazzeggiare. Lat. insanire, ardere, bacchari, furere. Gr. μαίνεσ Sat . Virg. Eneid. Levata una smisurata letizia con mescolato grido, e tutti smaniano, qual sia quella terra. E altrove: Tutta accesa smania per la città. Arrigh. 50. La mia parola è, oimè! e la mia favola è, oimè dolente! E mentre che con tal boce dolendomi con meco favello, l'ira smania, e con innumera-bili saette mi lancia il cuore. Sen. bcn. Varch. 7. 26. Uno smania per l'amore, uno attende alla gola. Ar. Fur. 24. 1. E sebben, com' Orlando, ognun non smania, Suo furor mostra a qualch' altro segnale.

SMANIATURA. Smaniamento, Smania, Lo smaniare. Lat. insania, furor. Gr. μανία. Tratt. segr. cos. donn. Ma dalle sopravegnentl smaniature si truovano

molte afflitte.

\* SMANICATURA. T. de' Mus. Questa consiste nel levare la mano sinistra dalla sua natural posizione, negli strumenti di arco, e portarla più avanti a marcarne qualche altra più alta, ad effetto di ottenere diversi suoni più ocuti nelle medesime corde, e que' suoni principalmente che non riescono possibili colla posizione naturale della mano . Gianin.

+ \* SMANIEROSO. Lo stesso che Mormieroso. Salvin. Buon. Fier. 2. 3. 11. Mormierosa, smorfiosa, cascante di vezzi, e di smarcierie, in vece di smaniero-

SMANIGLIA. Maniglia, Armilla. Lat. armilla. Gr. σπέλλιον. Serd. stor. 5. 179. Come gli fu levata dal braccio la smaniglia d'oro, subito ec. uscl insieme con l'anima tutto il sangue. E appresso: Nella smaniglia era legato un osso d' un animale ec. la cui virtù è efsicacissima a stagnare il sangue. Buon. Fier. 4. 2. 7. Baciarli in bocca, Servir lor di collane, e di smani-

glie. + \* SMANÍGLIO. Lo stesso che Smaniglia . Salvin. Iliad. 18. 560. Presso lor per nove anni fabbricai Di molte belle, ed ingegnose cose; Fibbie, smanigli rigirevol, vezzi, Fermagli ec. Bellin. Bucch. 28. E se ne fa smanigli, e palandrane, Borzacchi, vezzi, ed al-

tri abbigliamenti ec.

SMANIOSO. Add. Pieno di smanie. Lat. furens, furiosus. Omel. S. Grisost. Spaventati dalli smaniosi;

e tempestosi sogni diventano molto peggiori.

S. Figuratam. Pass. 315. Co' vocaboli isquarciati, e smaniosi, e col loro parlare Fiorentino istendendola (la Scrittura) e faccendola rincrescevole, la intorbidano, e rimescolano ec. [ qui vale : affettati, lezio-

si]. + \* SMANNATA . Frotta, Brigata . Varch. stor. 13. 485. Fatto pigliare una notte in gran furia con una smannata di Birri, e di famigli d'Otto, e menarne preso dalla sua Pieve di Cercina messer Giovambati-

sta da Castiglione : egli ec. Amati.

\* SMANTELLAMENTO. Lo smantellare, e La cosa smantellata. Lami Lez. ant. Quell' assalto, ec. non porta seco ec. che qualche smantellamento delle

mura, e della fortezza.

SMANTELLARE. Diroccare, Sfasciare, nel signific. del S. Lat. demoliri, diruere, muros detrahere. Gr. τά τίχεη κατας εφεσθαι. Varch. stor. 7. 171. Ma non molto dipoi smantellarono, come si dice oggi, cioè sfasciarono la città di muro. Tac. Dav. ann. 15. 208. Corbulone altresì smantellò quanto oltre Eufrate avea fortificato. E stor. 4. 353. Ora affine che l'amicizia, e leganza nostra sieno eterne, vi preghiamo a sman-

tellare questa colonia di mura. + \* SMANTELLATO. Add. da Smantellare. gner. Incr. 2.5. 12. Gli Ebrei ancora, quando le lor maraviglie furono vere, le fecero tosto credere, tutto che tanto giugnessero inaudite, di sole fermo, di mari aperti . . . , di piazze smantellate a forza di suo-

SMANZEROSO. V. A. Add. di Smanziere.

S. Si prende anche per Lezioso, Rincrescevole, Pieno di smancerie. Franc. Sacch. nov. 86. Avea per moglie una donna assai spiacevole, e smanzerosa, chiamata monna Zoanna. Pataff. 1. Digrigna un micolino smanzeroso.

SMANZIERE. Vago di fare all' amore, Drudo. Lat. amans. Gr. Egwuavns. Lor. Med. canz. 56. 1. Se volete aver piacere, Deh venite alle smanziere. E 55. 3). Non prendete alcuno sdegno D'esser chiamati smanzieri

\* SMARGIASSARE. Fare lo Smargiasso. Salvin. Callim. Smargiassando su d'alto ei fe fracasso ec.

+ \* SMARGIASSATA. Smargiasseria, Rodomontata, Accad. Cr. Mess. libr. 4. pag. 432. Così si licenziò, mettendogli in corpo questa po' di smargiassata parutagli necessaria per annacquare quella gran presunzione. SMARGIASSERIA. Millanteria, Bravata. Lat. su-

perba jactatio . Gr. αλαζονεία. Buon. Fier. 3. 4. 2.

Delle margiasserie solite vostre ec. E sc. 3. Ecco Spacca, e Cardone Delle smargiasserie solite vostre

SMARGIASSO. Cospettone, Spaccone. Lat. trhaso, miles gloriosus. Gr. Θεάσων. Buon. Fier. 3. 4. 9. Un cagnolin vezzoso A uno smargiasso basetton comparte. E 5. 1. 3. Passi quello smargiasso violento, Cui negata credenza dal mercante ec. Malm. 1. 13. O corna! disse il Re degli smargiassi.

\* SMARGIASSONE. Accresc. di Smarglasso . Bisc. Malm. Sopra uno smargiassone, che si vanta d'aver

lanciato verso il cielo un nomo ec. fare ec.

SMARRIGIONE. Smarrimento. Lat. consternatio. confusio, moeror. Gr. κατάπληξις, κατήφεια, λύπη. Car. lett. 1. 68. Dacchè la disgrazia, e la cattiva elezion mia mi trasecolò nella smarrigione di quest' altro [ mondo ]

SMARRIMENTO. Lo smarrire. Lat. amissio. Gr. αποβολή. Vit. Crist. E tutta s' affliggea per lo smarrimento del suo figliuolo. Sagg. nat. esp. 230. Perlochè da alcuni è stato creduto, che tale smarrimento di forze non proceda solo dall' accrescimento del freddo ec.

§. I. Per Errore . Lat. error . Gr. πλάνη . Fiamm. 2. 53. Con pena mi ritenni, che un'altra volta in si-

mile smarrimento non cadessi.

S. II. Per Isbigottimento , Tremore . Lat. consternatio, tremor, perturbatio, confusio, moeror. Dant. rim. 6. lo presi tanto smarrimento allora, Ch' io chiusi gli occhi vilmente gravati. Com. Inf. 25. Gli occhi a tanta novitade ricevean confusione, e l'animo smarrimento. Dant. vit. nuov. 25. Mi giunse un sì forte smarri-

mento, che io chiusi gli occhi.

SMARRÍRE. Perdere, ma non senza speranza di ritrovare. Lat. amittere. Gr. αποβάλλειν. Βοςς. nov. 43. 10. Aveva la sua compagnía nella selva smarrita. Vit. S. M. Madd. 4. La madre credeva, ch' egli fusse con Giuseppe, e Giuseppe credeva, ch' egli fusse colla madre a casa, innanzi ch' egli sen' avvedessono, ch' egli fusse smarrito. Borgh. Vesc. Fior. 474. Potrà questo essere assai buono argomento, come agevolmente si smarriscano le memorie di persone private, e minute.

S. I. In signific. neutr. pass. vale Errar la strada. Lat. deerrare . Gr. αποπλανάσθαι . Dant. Purg. 16. Siccome cieco va dietro a sua guida, Per non smarrirsi, e per non dar di cozzo In cosa, che'l molesti, o forse ancida.

\*\* S. II. Vale anche Dilungarsi a bello studio. Nov. ant. 62. Ordino una caccia, e partissi da' cavalieri, e smarrissi da loro [ il che il Re Marco fece in pruo-

+ S. III. Per metof. vale Confondere. Lat. confunde-re. Gr. συγχέειν. Dant. Par. 30. La vista mia nell'ampio e nell'altezza Non si smarriva. E 33. lo credo per l'acume, ch'io soffersi Del vivo raggio, ch'io sarei smarrito . Franc. Barb. 294. 12. Nè in sua presenza dire, Di che possa ismarrire. M. V. 10. 59. Benchè il subito caso gli smarrisse, presono ardire . Bern. Orl. 1. 13. 9. Di corpo sconcio , e di viso sì siero, Ch' aría smarrito ogn' anima sicura: Ma non si smarrl già quel Cavaliero ec.

SMARRITAMENTE. Avverb. Con ismarrimento. Lat. confuse, pavide. Gr. φοβητικώς. Com. Purg. 9. Ma poiche smarritamente fue tornata, stracciati li capelli, piangendo percosse le braccia con battere, levando in alto le mani. Liv. M. Smarritamente si mi-

sono alla fuga.

SMARRITO. Add. da Smarrire. Lat. amissus. Gr. αποβληθείς. Dant. Purg. 1. Noi andavam per lo solingo piano, Com' uom, che torna alla smarrita strada. E Par. 2. Perdendo me, rimarreste smarriti. E 26. Fa' ragion, che sia La vista in te smarrita, non defunta. Bocc. nov. 14. 13. In lui tornò lo smarrito calore

+ S. Per Timoroso, Shigottito, Confuso. Lat. exanimatus. Gr. καταπληγείς. Vit. SS. Pad. 1. 260. La mattina si trovò nell'ecclesia a consolare, e confortare lo suo popolo, lo quale era molto smarrito, cre-dendo, che egli fosse morto. Bocc. nov. 4.8. Tutta smarrita, e temendo di vergogna, cominciò a piagnere. E nov. 41. 28. Queste parole tutto feciono lo smar-rito animo ritornare in Cimone. Bern. Orl. 1. 1. 38. Stava ciascuno attonito, e smarrito. Tass. Ger. 3. 26. Ella accettò l'invito, E com'esser senz' elmo a lei

non caglia Gía baldanzosa: ed ei seguía smarrito.

SMARRUTO. V. A. Add. smarrito. Bemb. pros.

3. 154. Alquante altre poche voci poste alcuna volta dagli antichi a questa guisa ec. siccome è Smarruto in vece di Smarrito, che disse Bonagiunta, e messer

Cino nelle loro canzoni.

(\*) SMASCELLANTE. Che smascella, Che syanascia. Lat. cncchinnans. Gr. καγχάζων. Red. annot. Ditir. 128. Vermigli in viso, e così smascellantisi per le risa, che tutti i denti, si potrebbon lor trarre.

SMASCELLARE. Guastarsi le mascella. Lat. maxillas disrumpere. Gr. γνάσθες ε'κρηγυυναι. Bocc. nov. 60. 23. Avevan tanto riso, che eran creduti sma-

scellare.

S. Smascellar delle risa, vale Smoderatamente ridere; lo che si dice ancora Sganasciar delle risa. Lat. immoderate ridere, risu emori. Gr. καγχάζειν. Pataff. 9. Per befanía smascellai di risa. Franc. Sacch. nov. 133. I Priori smascellavano delle risa, e fra quelle riprendeano Uberto. Fir. As. 65. Fra tante brigate, che mi erano dietro, egli non ve n'era alcuno, che non ismascellasse delle risa. Menz. sat. 10. Si smascella di risa, e fa una cera D'un satiraccio.

SMASCHERARE. Cavar la maschera. Lat. larvam

auferre. Gr. προσωπείον άφαιρείν. Buon. Fier. 4. 1. 7. Smascherati tu prima, Tratti dal volto quel teschio

zannuto [ qui in signific. neutr. pass. ] .
SMASCHERATO. Add. da Smascherare. Lat. larva carens, destitutus. Malm. 4. 46. Così disse Cupido smascherato, Dopo cioò, ch' ei mi si fu scoperto [ qui figuratam. ] .

\* SMATTANÁRE. neutr. pass. Prender qualche ri-

creazione per cavarsi la mattana. Celid. SMATTONARE. Levar i mattoni al pavimento; Contrario d' Ammattonare. Lat. lateres auferre, lateribus spoliare. Gr. πλίνθες αφαιρείν. Matt. Frans. rim. burl. 2. 104. E se bene e' disembricia, e smattona Li tetti, e' muri ec. Benv. Cell. Oref. 81. Smattonai una stanza, e di quei mattoni andai tessendo un for-

+ SMATTONATO. Add. da Smattonare; ed è per lo più aggiunto di solaio, che abbia guasti, e rotti, o in tutto levati i mattoni. Lat. laterculis spoliatus. Cas. rim. burl. 1. 7. Dove che l'altre l'han sempre mussato, Assumicato, arsiccio, e smattonato. Allegr. pag. 237. [Amsterdamo 1754.] S' imparan gli scambietti per le danze Da farsi a veglia; poi sul pavimento, Là dove smattonate son le stanze

SMELARE. Cavar il mele delle cosse, o arnie, o alveari. Lat. alvearium castrare, mel ex alveariis educere . Gr. ¿ξαίρειν τά κηρία . Ruc. Ap. 239. Nel desiato tempo, che si smela Il dolce frutto, e i lor teso-ri occulti, Sparger convienti una rorante pioggia. SMELATO. Add. da Smelare.

\* SMELATURA. Lo smelare, ed il tempo dello sme-

lare. Gagliardo. + \*\* SMELIA. Salamistra, Donna sofistica. Gell. Error. 3. 3. Io non vorrei, se io facessi queste cose in casa, che la mia Mona smelia lo risapessi dipoi in qualche modo: e sebbene io gli ho ordinato ec.

+ SMEMBRARE. Tagliare i membri. Lat. obtruncare. Gr. κατακόπτειν. G. V. 12. 16. 17. Il tagliarono, e smembrarono a minuti pezzi. Stor. Eur. 2. 45. Non contenti di levare altrui la roba, e la vita, succiano il sangue, e mangiano le carni di quegli stessi, che hanno smembrati. E 6. 125. Non perdonò la vita a persona, anzi uccise, smembrò, disfece tutto ciò, che gli venne avanti. Ar. sat. 2. Poich' io non voglio Smembrar sulla forcina in aria starne [ qui per Trinciare, termine degli scalchi ]. Car. En. 12. 357. In co-tal guisa Fermati i patti, e l'ostie in mezzo addotte, Tra i più famosi anzi all'accese fiamme Le svenar, le smembrar, le svisceraro

S. Per metaf. vale Dividere, Distribuire, Separare. Lat. dividere, tribuere, distribuere. Gr. μερίζειν. Ar. Fur. 6. 47. Pareami aver qui tutto 'l ben raccolto, Che fra i mortali in più parti si smembra . Borgh. Orig. Fir. 274. Se già uno non volesse dare orecchi a quella favola, come io credo, che ne fosse smembra.

ta una Pieve ec.

SMEMBRATO. Add. da Smembrare. Lat. obtruncatus. Gr. κατακοπείς. Vit. S. Umil. Anche un' altra volta un die le apparve visibilmente lo'ngannatore, recandole innanzi corpi morti nuovamente uccisi, e d' nomini, e di femmine, smembrati crudelmente, e tutti insanguinati. Tac. Dav. ann. 2. 44. Per li costui consigli s' è fatto ogni bene, e non di quell' animale d'Arminio, che se ne fa bello, per aver tradito le tre legioni smembrate .

SMEMORÁBILE. Add. Non memorabile. Lat. memoria indignus. Gr. αμνημόνευτος. Franc. Sacch. nov. 73. Avendo narrato le due precedenti novelle di quelli due smemorabili frati ec. [ qui detto per ischerzo].

SMEMORAGGINE. Astratto di Smemorato; Difet-

to di memoria, Dimenticanza. Lat. ablivio. Gr. λήθη. Pass. 146. S' egli vede, che la persona o per ignoranza, o per vergogna, o per temenza, o per ismemorag-gine non dica i peccati ec. sì la dee rassicurare, e ricordarle de' peccati. But. Inf. 2. Mente si chiama, perchè si ricorda, e quando erra in ricordarsi, non si può degnamente chiamar mente, ma smemoraggine, ovvero dimenticagione. Maestruzz. 2. 10. 5. Se per astinenzia, e vigilia pervenne alla smemoraggine.

S. Per Iscimunitaggine, Balordaggine. Lat. stupor, insipientia. Gr. θαμβος, αναίσθησις. Fr. Iac. Cess. Somma smemoraggine è avere speranza nella fede di coloro, della cui perfidezza tu sii tante volte inganna-

SMEMORAMENTO. Lo smemorare. Lat. stupiditas, amentia. Gr. avoia. Pass. prol. Non ostante la paura, lo sbigottimento, il dibattito, l'ansietade, l'affanno, lo spaventamento, lo smemoramento, il con-

turbamento del capo, e gli altri gravi accidenti, che hanno a sostenere coloro, a' quali tal fortuna scontra.

+ \* SMEMORANTE. Che taglie la memoria; che rende smemorato. Iac. Mart. Fars. pag. 353. [in Vocabol. Caterin. a Manilla] Il buon Cadmo ne chimi, e il quidi a me daunte A riveder graces' acque traite. e il guidi a me davante A riveder quest' acqua tacita,

smemorante

SMEMORARE. Propriamente Perdere la memoria; e talora anche vale Divenire stupido, o insensato, Sbalordire; e si usa in signific. neutr. e neutr. pass. Lat. stupidum fieri, memoria vacillare, obstupescere, exanimari . Gr. xaramlitreagai . Bocc. nov. 40. 14. In questa arca trovandosi, cominciò a smemorare, e a dir seco: che è questo i dove sono io i dormo io, o son desto! Pass. 101. Perdonsi, e vengonsi meno, che smemorano, e dimenticano i peccati, che imprima a-veano pensato di dire. Sen. Pist. Perchè si maraviglia

uom di queste cose, ed ismemora! Franc. Sacch. nov. 64. Entrò dentro correndo, e nabissando, che fece smemorare i gabellicri. E nov. 147. Quanto più vi penso, tanto più mi smemoro. Bern. Oct. 1. 10. S. Non si curi per ora smemorare, Ed aspetti così la sua tornata, Che senza dubbio lo verrà a aiutare.

(\*) SMEMORATACCIO. Peggiorat. di Smemorato. Lat. valde obliviosus . Gr. έπιλησμονίζεςος . Red. lett. 2. 215. Abbia pazienza se sono importuno, e non si rida di me, se ora sono smemorataccio per la seconda

volta, e per la terza

SMEMORATAGGINE. Lo stesso, che Smemoraggine. Lat. mentis hebetudo, stupiditas, amentia. Gr. ἐκπληζις, θάμβος, νάρκη. Borgh. Orig. Fir. 192. Sarebbe troppo sciocca semplicità, e smemorataggine insieme il pensarlo, non che il dirlo. Car. lett. 2.50. Per farmi risentire della mia negligenza, o smemorataggine che sia, gli sproni, che m'avete mandati a do-nare, sono stati di soverchio.

SMEMORATINO. Dim. di Smemorato; detto in ischerzo da Franc. Sacch. nov. 199. Nutino smemorati-

no tralunava

+ \* SMEMORATISSIMO. Superl. di Smemorato. Tass, lett. 5. 4. Però raccomando a V. S. la lettera, e la prego, che ricordi a S. E. il negozio dello smemo-

ratissimo, che sono io.

+ SMEMORATO, e per idiotismo SMIMORATO. Add. da Smemorare; Che ha perduta la memoria, e talora anche Stupido , Insensato. Lat. stupidus, amens. Gr. ?x9auβos, doesy. Bocc. nov. 20. 15. Ben sapete, ch' io non sono si smimorata, ch' io non conosca, che voi siete messer Ricciardo di Chinzica . E nov. 59. 6. Cominciarono a dire, ch' egli era uno smemorato ec. alli quali messer Betto rivolto disse; gli smemorati siete voi. E nov. 60. 7. Trascurato, smemorato, e scostumato. Nov. ant. 94. 5. Le genti vi trassero smemorate, credendo, che fosse altro. Bern. Ort. 1. 9. 77. Adriano, ed Uberto dal Lione Si stanno con quegli altri

SMENOMARE. Diminuire, Scemare. Lat. immiauere. Gr. ελαττεν. Lab. 193. Non so io, se ella per li molti digiuni fatti per la salute mia, se l'ha smenouia-

te dopo la mia morte.

+ S. Smenomare neutr. pass. Menomarsi. Petr. uom. 111. Come per questa via s'accresceva l'oste di Cesare,

eosl per un' altra via ello si smenomava. SMENOVITO. V. A. Add. Diminuito, Scemato. Lat. imminutus . Gr. έλαττωθείς . Libr. Mott. Molto si dee guardare di non impacciar colui, che è ismenovito per cosa notevole, che in suo fallire ogni uomo v' ha l' occhio [ cioè: Impoverito, o Che ha perduto la reputazione].

\* SMENSOLARE, T. degli Architetti. Lavorare

un pezzo sottile in cima, e grosso nella base a foggia

\* SMENTARE. T. de' Legnniuoli, Carradori, ec.

Dicesi del Tagliar un legno a ugnatura.

SMENTICANZA. Dimenticanza. Lat. oblivio. Gr. λήθη. Petr. uom. ill. La smenticanza comune vizio della mente umana.

+ SMENTICARE. Neutr. e neutr. pass. Dimentica-Lat. oblivisci . Gr. ¿πιλανθάνεσθαι . Petr. uom. ill. S' indeboli per li diletti, e smenticossi le sue arti. Cron. Morell. 266. Fa', che non sia teco, non lo smenticare, non ti lasciare gonfiare, sta' sodo.

SMENTICATO. Add. da Smenticare; Smemorato. Lat. amens, obliviosus. Petr. uom. ill. Non sono sl smenticato, nè sì semplice, ch' io creda, che 'l popolo di Roma si possa vincere con si picciolo sforzo. SMENTIRE. Dimentire. Lat. objicere alicui, quod

mentiatur, mendacii accusare, redarguere. Gr. aitia-

σθαί τιθα ψευδολογίας. Din. Comp. 3. 57. Il popolo grasso cominciò a temere gli amici di messer Corso, che montarono, ma non tanto, che ne' consigli, e nelle raunate smentivano messer Corso. Molto il perseguitavano i Bordoni, che erano popolani arditi, e arroganti, e più volte lo smentirono. Morg. 11. 17. Se l'ha smentito, impiccal per la gola. Alam. Gir. 4. 97. Ben di gran punizion saresti degno, Che te medesmo smenti, e scherni altrui. SMENTITO. Add. da Smentire.

S ME

(+) SMENTITORE. Colui che smentisce. Magal.

lett. in RIMENTITA.

+ SMERALDINO. Add. Di smeraldo, o del colore dello smeraldo. Lat. smaragdinus . Gr. σμαράγδιvos . Ovid. Metam. Strad. Risplendente di chiare pietre smeraldine. Ar. Vetr. Ner. 1. 32. E così si averà verde bellissimo smeraldino, altrimenti detto verde por-

+ SMERALDO. Pietra preziosa di color verde. I moderni naturalisti danno questo nome ad una sottospecie di berillo, ed a questa riferiscono i smeraldi del Perù, che sono i più belli, e forse i soli veri smeraldi, che si conoscano tanto dai naturalisti, quanto nel commercio. Lo smeraldo ha per carattere il color verde più vivace, e spesso purissimo, dovuto all'ossido di cromo . Lat. smaragdus . Gr. σμάραγδος . Franc. Sacch. Op. div. 93. Smeraldo è di colore verde, e truovasi tra' Grisoni, ed è tenera pietra: con olio si lava il sno verde, e ha virtù in crescere le ricchezze, e fa l' uomo allegro. Bocc. nov. 73. 7. Ma écci di questi macigni si gran quantità, che appo noi è poco prezzata, come appo loro gli smeraldi. Dant. Purg. 7. Oro, e argento fino, e cocco, e biacca, Indico legno lucido, e se-reno, Fresco smeraldo ec. E 29. L'altra era, come se le carni, e l'ossa Fossero state di smeraldo fat-te. Bern. Orl. 1. 13. 33. Di smalto era adornata quella porta, Di perle, e di smeraldi, in un lavoro, Ch'ogni persona, ancor che poco accorta, L' aría stimata infinito tesoro.

S. Per metaf. Dant. Purg. 31. Posto t'avem dinanzi agli smeraldi, Onde Amor già ti trasse le sue armi. But. ivi: Alli smeraldi, cioè agli occhi di Beatrice lucenti come smeraldi . Alam. Colt. 2. 37. Or s'apparecchie ogni uomo al miglior punto, Che lo smeraldo fin sia volto in oro [ parla delle spighe, che dal

verde colore passano al biondo ] .
SMERARE. V. A. Pulire, Lustrare. Lat. nitidare. Gr. αθαρίζειν. Fr. Iac. T. 6. 42. 3. Infra la gente lo mio cor si smera Dell'amor mio, dove post'ho la spera. Red. aanot. Ditir. 204. Il verbo smerare, che si truova negli autori più antichi, vale depurare, nettate,

pulire

SMERATO. V. A. Add. da Smerare. Lat. nitidatus . Gr. xa Sagio Seis . Tratt. Sapienz. Quella fontana è sì chiara, e sì smerata, che 'l cuore conosce, e vede sè, e suo creatore, siccome l'uomo si vede in una bella fontana ben chiara, e ismerata. Red. annot. Ditir. 204. L'addiettivo smerato significa netto, limpido,

trasparente.
\* SMERDAMENTO. Voce bassa. Imbratto, Impiastricciamento di merda, e per isvilimento dicesi anche di Qualsivoglia altro sudiciume . Aret. Rag. Fattomi lavare il viso ec. senza altro smerdamento di bel-

SMERDARE. Macchiar checchessia colla merda. Lat. merda conspurcare. Menz. sat. 7. E che ne smerdi un'epica operetta. E 11. E come il Troncio Smerda Parnaso in versi, e lo scompiglia (in questi esempj è preso figuratam. ed è maniera bassa).

\*\*\* SMERGHI. I'. di Marineria. V. FISOLERA.

Stratico .

+ SMERGO . T. de' Nat. Uccello acquatico che ha il becco dentellato, a lesina, quasi cilindrico e alla sommità uncinato. Lat. mergus. Gr. ai via Bern. Ort. 3. 4. 9. Più d'un' arcata sott' acqua la caccia, Qual oca, o smergo va, quand' ha la caccia. SMERIGLIARE. Brunir collo smeriglio. Lat. smi-

ride polire . Gr. σμίριδι καθαρίζαν.

SMERIGLIO. Sorta di minerale simile alla vena del ferro, che ridotto in polvere serve a segare, e pulire le pietre dure, e a brunire l'acciaio. Lat. smiris. Gr. vuigis. Red. annot. Ditir. 204. Di qui forse venne smeriglio pietra, colla quale si brunisce l'acciaio, e si puliscono i marmi . Benv. Cell. Oref. 138. Avranno la

grana grossa mescolata con assai smerigli.
\*\*\* S. Smeriglio, T. de' Nat. Questa pietra, che si prenderebbe a prima vista per una roccia di grana, presenta una frattura ineguale, e scabra; varia nel colore dal grigio al grigio azzurro, e nella durezza u-guaglia il corindone. È opaca, ed appena semi-diafana sui margini, infusibile al cannello, ed attiva spesso

suil' ago calamitato . Bossi.

+ SMERIGLIO. Sorta d'uccello di rapina della razza de' più piccoli Falconi. Lat. nisus, æsalon. Gr. aiσάλων. Filoc. 5. 66. Tutti incominciarono a dare grandissimi assalti alla fagiana, e alcuni altri allo smeriglio. E 67. Ma lo smeriglio gridando, senza schernirle punto (la fagiana) quanto poteva, da tutti la di-fendeva. Morg. 14. 49. E lo smeriglio si vede squillare Di cielo in terra, e la rondine ha innanzi. Cant. Carn. 165. Smerli, moscardi, smerigli, e sparvieri Fanno osore ad ognun, quando son sori.

\* S. Smeriglio dicesi pure una Sorta di pesce simile

al Pesce cane, ma che ha la bocca più piccola.

† SMERIGLIO. È anche una Sorta di piccol cannone. Sagg. nat. esp. 242. Questo riscontro fu fatto da noi ec. con una spingarda, con uno smeriglio, e con un mezzo cannone. E oppresso: O fosse il tiro della spingarda, o dello smeriglio, o del mezzo cannone. Varch. stor. 2. 22. Volle chi poteva, che il primo pezzo, che a caso, ed in arcata traendo si sparo, o moschetto, o smeriglio che fosse, cogliesse ec. il signor Giovanni .

SMERIGLIONE . Smeriglio , uccel di rapina . Lat. nisus, æsalon. Gr. αίσάλων. Filoc. 5. 61. Vidi da quel cerreto, ove noi la misera fontana trovammo, u-

no snieriglione levarsi, e cercare il cielo. + \*\* SMERITARE. Perdere il merito. Cavalc. Med. cuer. 189. L'uomo, che patisce per timore, quanto più è tristo, più smerita [ così una voriante : il testo legge merita]; anzi, che peggio è, più scapita, e perde. Guitt. lett. 29. 74. Tua benivoglienza ec. non ha emeritato [lasciato, omesso di rimeritare] s' io punto operai in lei.

\* SMERITATO. Demeritato; Contrario di Merita-

to . Bott. not. Guitt.

+ SMERLO. T. degli Ornitologi. Sorta di uccello della razza de falconi, o falconelli, e sonne di tre maniere, l'uno che ha la schiena nera, l'altro che l'ha grigia, e son piccoli, e sottili uccelletti, il terzo è gran-de, e somiglia al falcon laniere bianco, ed è migliore degli altri, e più tosto si concia. Tes. Br. 5. 13. Smerli sono di tre maniere; l' uno, che ha la schiena nera, e l'altro, che l'ha grigia, e son piccoli, e sotti-li uccelletti; l'altro è grande, somiglia al falcone la-niere bianco, ed è migliore di tutti gli altri smerli, e più tosto si concia. Cr. 10. 13. 1. Gli smerli sono di natura, e generazion de' falconi, e son quasi falconelli piccoli, come dimostra la forma e'l color delle penne, e uccellasi con essi piuttosto per diletto, che per utilità. Burch. 2. 8. Che'l mio farsetto è da chiamare sinerli . Bern. Orl. 1. 4. 73. Come ad un' oca, o qualche

necel marino Salta addosso uno smerlo alla foresta Che quanto fra gli uccelli è piccolino, Tanto ha più

core, e sa maggior tempesta.

\* SMETTERE. Dismettere, Lasciare; Porre da parte. Sacc. rim. Donne mie quest' usanza è sempre stata... Pensate voi s' ella s' ha a smetter ora.

\* S. Smettere il ballo, vale Interromperlo, Tralasciarlo . Sacc. rim. Si smette il ballo e viene a far lo scherzo Nel tempo che il rinfresco si prepara.

\*\*\* SMETTITE . T. de' Naturalisti . Terra argil-

losa, che si scioglie nell' acqua, e spumeggia come il sapone. È questa una specie di marna, che serve al digrassamento de' pnnni . Bossi .

+ SMIACIO. Smagio, Smanceria. Bellin. Buccher. 31. Perch' ei vuol cicisbei, feste, e corteggi, E vuole

smorfie, e smiaci, ec. SMIDOLLARE. Tor via la midolla. Dav. Colt. 153. La vite desidera andare alta, e così andando sta lieta, e attende a generare, e smidollasi, e'nfiacchisce ( qui neutr. pass. e vale: Perdere la midolla).

S. I. Per similit. Salvin. pros. Tosc. 1. 42. Alla meditazione continua s'aggiungeva la lettura, e la pratica de' sacri espositori, e de' padri della cristiana dottrina, ed eloquenza, i quali, per così dire, smidollò

+ S. II. Per metaf. vale Dichiarare, Manifestare, Spianare. Lat. enucleare. Gr. exonder. Sold. Sat. 3. Mal s' oppone al suo sguardo una cocolla, Un sacco ratioppato, se l'invoglie De' cuor, partendo l'anime, smidolla

SMIDOLLATO. Add. da Smidollare. S. Agost. C. D. Altra cosa è quella, che la ragion della mente smidollata dimostra, e convince (qui nel signific. del

§. I. di Smidollare ) .

SMIGLIACCIÁRE. Migliacciare. + SMILACE. Smilax aspera Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la radice articolata, farinosa, alquanto bianca, gli steli sottili angolati, rampicanti, con pungiglioni alquanto rossi, le foglie bislunghe, cuoriformi-acute, dentate, pungiglionate, a 9. nervi, i fiori piccoli, alquanto bianchi, a grappoli ascellari. Fiorisce nell' Autunno, ed è comune nelle siepi in molti luoghi dell' Italia , e della Spagna ec. sempreverde . Le radici di questa pianta sermentosa sono adoperate in luogo di quelle della salsapariglia. Lat. smilax. Gr. σμίλαξ. Volg. Diosc. La smilace, che per altro nome è detta ellera spinosa, ha le foglie, come la madreselva. E appresso: La sinilace, che non è spinosa, fa le foglie , come l'ellera . Ricett. Fior. 60. La salsapariglia è una radice di una pianta portata dall'Indie Occidentali, lunga due, o tre braccia in circa, uguale, e gros-

sa, come la gramigna, o la smilace aspra.

(\*) SMILLANTA. Millantatore, Spaccone. Lat.

thraso, jactator. Gr. θράσων, χομπός. Malm. 11. 49. L'armi Papirio ad un Fiandron guadagna, Che fa il ta-

gliacantoni, e lo smillanta. +\* SMILLANTARE. Lo stesso, che Millantare. Min. Malm. pag. 516. Quel millantarsi, o smillantare dichiara un vostro proverbio in questo proposito, che

+ SMILLANTATORE. Vantatore di gran cose. Min. Malm. 517. Lo smillanta, cioè Smillantatore si esprime dal Greco Thrason, cioè Audace, Baldanzoso ec. e la parola è fatta da Millanta, scherzosamente usato dal Boccaccio in vece di mille, dandogli la desinenza di guaranta, cinquanta ec.

SMILZO. Add. Contrario di Ripieno; Poco men che voto; e più comunemente si dice di Chi ha la pancia vota . Lat. inanis , Oraz. Gr. xevos . M. Bin. rim. burl. 1. 186. Non vedete voi i visi delicati, Ch' ei fa, come che i membri rozzi ingrossa, Empie gli smilzi,

e doma gli sforzati ! Fir. dial. bell. donn. 423. Simili al terzo son certe spigolistre smilze, senza rilievo, e

senza garbo.

(+) S. Smilzo detto metaforic. di verso vale Languido, o simile. Salvin. pros. Tosc. 1. 283. Benche [ i nostri antichi | conoscessero, e adoperassero il verso più calcato, e numeroso, pure non isdegnarono di farlo, ove uopo il chiedea, smilzo ancora, per dir così, e smunto, e scarnito ec-

SMIMORATO . V. SMEMORATO .

(\*) SMINCHIONARE . Minchionare , Burlare . Lat. jocari , illudere. Gr. έμπαίζαν , έπικλευάζαν . Salvin. pros. Tosc. 1. 197. lo voleva ec. che ella (la cicalata) così sminchionando fusse venuta da se naturalmente, senza artifizio

SMINUIMENTO. Diminuimento. Lat. imminutio, deminutio, decrementum. Gr. ελάττωσις. Fir. Ar. 62. Ora si sta qui il poverello, annoverando il pregio della sua non industria, ma del suo sminuimento.

SMINUIRE . Diminuire . Lat. imminuere , deminuere. Gr. ελατιών. Com. Inf. Non cercano guerra a loro cittade, per non isminuir loro avere. Cas. lett. 44. Il mio silenzio con V. Sig. Illustriss. e Reverendiss. non ha avuto forza di sminuire la sua affezione verso di me. Buon. Fier. 4. 4. 24. Sminuendo il cammino Tempo abbrevierò .

§. I. In signific. neutr. vale lo stesso. Lat. imminui, deminui . Gr. έλαττε σθαι. Stor. Eur. 3. 62. E appresso apertissimamente già logorandoci, e sminuendo, ci ri-

solviamo poi finalmente in polvere, e vento.

§. II. Sminuire uno strumento. V. DIMINUIRE §. III.

SMINUITO. Add. da Sminuire. Lat. deminutus, imminutus . Gr. έλατποθείς . Red. Esp. nat. 74. Quattro palline di cristallo massicce si vedeano sgraffiate, e sminuite di mole. Nella stessa maniera sgraffiate, e sminuite notabilmente di mole ne trovai quattr'altre

pure in un cappone.
(\*) SMINUITRICE. Verbal. femm. Che sminuisce. Lat. deminuens . Gr. n σμικουνέσα . Salvin. disc. 2. 472. Vuole, che i componimenti poetici, prima di fargli andare per le mani degli uomini, e sottoporgli alla pubblica luce, ch'è una luce maligna, ingranditrice de' difetti, sminuitrice delle virtu, si debbano tener sot-

to fino in nove anni

SMINUZZAMENTO . Lo sminuzzare . Lat. contritio , contritus . Gr. συντριβή . Sagg. nat. esp. 20. Essendochè ec. altre vogliano uno sminuzzamento così sottile ec. Gal. Sist. 212. Da questo, che ora intendo mercè del vostro lungo sminuzzamento, mi par di poter far restar pago il mio intelletto con assai breve discorso (qui figuratam. e vale Chiara, e distinta spiegazione)

SMINUZZARE. Ridurre in minuzzoli, o in piccoli pezzetti. Lat. deterere, in micas redigere. Gr. άπο-τρίβαν, λεπτύναν. Cavalc. Pungil. Certo, compar mio, ben l'hai sì sminuzzato. Bern. Orl. 1. 8. 46. Le tenerelle membra sminuzzai, E rim. 1. 54. E le squar-

ta, e sminuzza, e trita, e pesta. SMINUZZATO. Add. da Sminuzzare. Lat. detritus, minutim desectus. Gr. αποπτειμμένος, λεπτυνdel fermento è medicina eccellentissima a trarre le spine, e le festuche, e l'osso del cranio rotto, e sminuzzato. Sagg. nat. esp. 172. In esso pareva, che fossero state messe in gran copia scagliuole di talco sottilissimamente sminuzzato

SMINUZZATORE . Che eminusza . Lat. desector , detritor . Gr. αποπιμεύς , ο λεπτύνων. Sagg. nat. esp. 16. Forza è adunque ricorrere a uno strumento, il quale sia più sottile sminuzzatore del tempo, che non è il

suono de' quarti battuti dall' orivolo.

SMINUZZOLARE. Sminuzzare. Lat. comminuere. Gr. λεπτύναν. Gal. Sist. 147. Mentre voi stavi con tanta slemma sminuzzolando al sig. Simplicio questa esperienza della nave (qui per metaf. e vale: Dichiarando, Spianando).
+ \* SMINUZZOLATO. Add. da Sminuzzolare.

Corsin. Torracch. 19. 115. Voi restaste di la sminuzzolati Angelo di Roman, Matteo Nardini ec. Voi resta-

ste di qua tutti trinciati Cosimo Nuti ec.

SMIRACCHIARE . V. A. Sbirciare . Patoff. 1. A

gran gaialdo al barlume smiracchia.

+ SMIRARE. V. A. Mirare, Sguardare. Guid. Guic. Vol. 1. pag. 71. Ma avete ben saccenza, Che chi voi serve e smira Non può fallir. Guitt. lett. 5. 5. Or dunque, gentile mia donna, quanto il Signor nostro v' ha maggiormente allumata, e smirata a compimento [come compimento] di tutta preziosa vertute più che altra donna terrena, così più ch' altra donna terrena dovete intendere a lui servire (qui figuratam.). Monti

SMIRNIO. Spezie d'erba. Lat. smyrnium. Gr. σμύςviov . Volg. Diosc. Lo smirnio , che per altro nome è detto macerone, nasce nel monte Amano. E appresso: La radice dello smirnio bevuta giova alla morsura

delle serpi.

SMISURABILE. Add. Senza misura, Immenso. Lat. immensus. Gr. αμετζος. Dant. Conv. 151. Volendo la smisurabile bontà divina l' umana creatura a se ricon-

SMISURANZA. V. A. Astratto di Smisurato. Lat. immensitas . Gr. αμετεία . Dial. S. Greg. M. Non potendo elle sostenere la smisuranza di tanta chiarità. Pass. 13. I quali egli trae in diversi modi, tempi, e luoghi, a dimostrare la 'nfinita smisurauza, e copiosa abbondanza della grazia sua. S. Grisost. Or dico dunque, che se questi, o gli altri, de' quali di sopra facemmo menzione, considerando la smisuranza de loro scelerati peccati, si fossono disperati della conversione, e della penitenzia, avrebber perduto ogni bene. Teso-rett. Br. E un altro a bruttezza Farà si gran larghez-

za, Che sia ismisuranza Spendere ec. SMISURATAMENTE. Avverb. Senza misura, Senza termine. Lat. immodice, immoderate, effuse, vehe-menter. Gr. υπεςμέτεως. Βοςς. nov. 48. 3. Perseverando adunque il giovane e nell' amare, e nello spendere smisuratamente ec. E nov. 98.6. Ogni parte di lei smisuratamente piacendogli ec. di lei s'accese. Fr. Giord. Pred. S. È animale sierissimo smisuratamente. Petr. cap. 5. Come chi smisuratamente vole, Ch' ha scritto innanzi ch' a parlar cominci . But. Purg. 17. 1. La talpa ec. dicesi in questo simile all' avaro, che per avarizia non tocca le ricchezze, avendone smisuratamente.

SMISURATEZZA . Smisuranza . Lat. immensitas . Gr. αμετεία. Com. Inf. 32. Per voler mostrar la smisuratezza del detto ghiaccio, reca ec. il ghiaccio di due fiumi Settentrionali . Salvin. disc. 1. 108. La smisuratezza dell'amore ec. fu cagione della sua violenta, e volontaria morte

(\*) SMISURATISSIMAMENTE . Superl. di Smisuratamente. Lat. supra omnem modum. Gr. υπεβεβλη-μένως. Il Vocabol. nella voce STRANISSIMAMENTE. S.

SMISURATISSIMO. Superl. di Smisurato. Lat. ef-fusissimus. Alleg. 106. Io non potrei veramente suggir l' indegno soprannome e d'ignorante, e di mal creato, s' io non vi dessi particolare avviso, e chiarissima contezza delle smisuratissime cortesle, che m' ha fatte

SMISURATO . Add. Sensa misura , Sterminato , Eccessivo. Lat. immensus, immanis, immmodicus. Gr. άμετρος, ὑπέρμετρος. Dant. Inf. 31. Ed io a lui: s'esser puote, i' vorrei, Che dello smisurato Briareo

Esperienza avesser gli occhi miei. G. V. 11. 3.8. La smisurata Città di Ninive si dovea disfare . Bocc. nov. 79. 15. Cominció ec. ad averlo da sera, e da mattina a mangiar seco, e a mostrargli sniisurato amore. E nov. 93. 4. Cominciò a fare le più smisurate cortesie, che mai facesse alcuno altro. Canalc. Mcd. cuor. O dunque smisurata bontà d'Iddio, che ordina, che 'l mondo ci perseguiti, acciocche più correndo torniamo a lui. E Frutt. ling. L'ottava cosa, che ci commenda l'orazione, si è lo smisurato guadagno, che per essa si fa.

S. I. Smisurato, per Intemperante, Non misurato, Senza misura . Lat. immoderatus . Gr. austgos . Sen. Pist. 98. L' uomo folle, e smisurato crede, che la sua

beatitudine gli debba essere perpetuale.

S. II. Smisurato in forza d'avverb. per Ismisuratamente. Lat. immoderate, immaniter. F. V. 11. 80. Sanza avere o da lungi, o da presso alcuno segno di nuvole, tonò smisurato più volte, e caddono in Firenze più saette.

\*\* SMOCCARE . Smoccolare. Menz. sat. 9. Vuo'tu, fortuna, ch' alla fin mi tocchi Un po' di cimitero ! oh dammi almeno Tanto, che dopo me qualcuno smoc-

\* SMOCCICAMENTO. Lo smoccicare. Salvia. Malm. Fungo, che si crede, che sia mucillaggine della terra,

e smoccicamento

+ SMOCCICARE. Lo stesso, che Moccicare, Mandar fuora mocci. Lat. mucos missitare. Buon. Fier. 2. 2. 6. Ed intasata smoccicando Stranutire, e soffiare.

Malm. 7. 98. Ma non per questo il lagrimar finisce Ch' ognora in casa, fuora, e ovunque sono, Perchè sempre si smoccica, e si cola, Hanno a tener agli occhi la pezzuola. Minucc. ivi : Si smoccica, e si cola. Si manda escrementi dal naso, e lagrime dagli oc-

chi per causa del pianto, che smoccicare vuol dire ec. SMOCCOLARE. Levar via la smoccolatura. Lat. exfungare, Viv. Morg. 19. 77. Ma perchè io non v'ag-giungo con la scala, Morgante, e tu v'aggiugni senza zoccoli, E' converrà, che stasera tu smoccoli.

S. Figuratam. Malm. 11. 52. Gustavo Falbi con un soprammano Di netto il capo smoccola a Santella

+ SMOCCOLATO. Add. da Smoccolare. Buon. Fier. 4. 1. 11. Che 'l poco lume, che due lor candele ec. Rendean fungose, e male smoccolate, Nol lasciavan discernere.

SMOCCOLATOIO, che più comunemente si usa SMOCCOLATOIE nel num. del più . Strumento, col quale si smoccola, fatto a guisa di cesoie con due manichetti impernati insieme, e con una cassettina da capo, nella quale si chiude la smoccolatura. Lat. emunctorium.

(\*) SMOCCOLATORE . Verbal. masc. Che smoccola. Pros. Fior. 6. 47. Sol mi ricordo di Morgante smoccolator di quei pini, e di quell'onde [qui figura-

SMOCCOLATURA. Quella Parte del lucignolo della lucerna, e dello stoppino della candela, che per la fiamma del lume resta arsiccia, e conviene torla via, perchè non impedisca il lume. Lat. fungus , Virg. Buon. Fier. 4. 2. 5. Si vo' mandarti le smoccolature Per tua merenda .

SMODAMENTO. V. A. Astratto di Smodato; Sconvenevolezza, Smoderanza. Lat. immoderatio. Gr. άμετρία. But. Inf. 5. 2. Parla qui l'autore non propriamente, imperocchè lo smodamento propriamente non si può chiamar modo.

SMODARE. V. A. Neutr. pass. Divenire smoderato, o intemperato . Lat. intemperatum fieri, efferri . Gr. aακπίν, μέγα φερνείν. Amm. ant. 37. 1. 9. Ismodansi gli animi spesse volte in nelle cose prospere.

T.VI.

+ SMODATAMENTE . Avverb. Senza modo . Lat. immoderate . Gr. υπεςμέτοως . Amm. ant. 37. 2. 5. Siccome sostenere ismodatamente le cose avverse, co-

sì eziandio le prospere, è lievità.

+ SMODATO. Add. da Smodare, Senza modo,
Senza termine, Smoderato. Lat. immoderatus. Gr. a. μετρος . Amm. ant. 37. 1. 5. Bene è da mettere innanzi, e bene è grande colui, al quale nella prosperità, almeno risa sconvenevole, o parola algarosa, o ismodata cura di vestimento, o del corpo non gli avvenne. But. Il modo di questo amore, che fu disordinato, e

+ \* SMODERAMENTO. Smoderatezza. Tass. lett. 13. Ma Pindaro Greco Poeta disse, che l' uomo era sogno dell'ombra: puossi dir meno, o si può con maggior smoderamento più diminuire la nostra digni-

SMODERANZA. V. A. Contrario di Moderazione. Lat. immoderantia, immoderatio. Gr. αμετρία. Libr. Pred. Con grande, e peccaminosa smoderanza ne' lo-

ro desideri.

SMODERATAMENTE. Avverb. Senza modo, Senza moderazione. Lat. immoderate . Gr. υπερμέτρως. Bocc. nov. 49. 2. La quale (fortuna) non discretamente, ma, come s' avviene, smoderatamente il più delle volte dona

SMODERATEZZA . Smoderanza , Eccesso . Salvin. disc. 1. 116. In questo malamente si trovano gli uomini servare termini, o limiti ragionevoli: anzi trapassargli

coll' eccesso, e colla smoderatezza. SMODERATISSIMO. Superl. di Smoderato. Lat. immoderatissimus . Gr. ακραπώπατος . Libr. Pred. Si

contengono ne' loro smoderatissimi desideri.

SMODERATO . Add. Immoderato . Lat. immoderatus . Gr. auergos . Segn. Mann. Febbr. 5. 1. Smoderato amore alla roba, smoderato amore a' piaceri, smoderato amore alla riputazione.

SMOGLIATO. Add. Che non ha moglie. Lat. cælebs. Gr. άγαμος. Tac. Dav. ann. 3.68. Hanno molte mogli guasti i mariti, adunque tutti gli smogliati son santi! E Scism. 68. Visse anni cinquanzei, smogliato diciotto, venzei senza altra moglie, che Caterina. Cecch. Esalt. cr. 2. 5. Vogliam di più Menar per guardia di nostra persona Quelli trecento giovani smo-

gliati, Che già dicemmo.

SMONTARE. Neutr. Contrario di Montare; Scendere. Lat. descendere. Gr. καταβαίναν. Bocc. Introd. 2. Il quale (piano) tanto più viene lor piacevole, quanto maggiore è stata del salire, e dello smontare la gravezza. E nov. 43. 5. Fu da loro sopraggiunto, e preso, e fatto del ronzino smontare. E nov. 60. 6. All'albergo, dove il frate era smontato, se n'andarono. E nov. 77. 33. Cominciò a volere smontare della sorre. Tes. Br. 5. 19. La loro natura è cotale, che se gli uomini, che gli tengono, fanno una bella figura di colombo quivi, dove egli hanno a stare, quando egli smontano, se egli la pongono mente, li figlinoli, ch' e' fanno, somigliano quella figura. Stor. Eur. 5. 107. Costumarono andar corseggiando per la marina, e smontando talora in terra, predare, e ardere tutti i luoghi ec. Bern. Orl. 1. 5. 7. Prese partito di smontare a piede, Perchè colui non guastasse Baiardo.
\*\* S. I. Metaf. per Cadere di suo stato. Fav. Esop. 88.

Or comincia il villano impoverire e smontare, come

era montato.

S. II. In signific. att. vale Fare scendere . Guid. G. Quando ella fue giunta, egli prontamente andoe a smontarla da cavallo. Guice. stor. 19. 176. Benchè San Paolo, sperando in due mila cinquecento Tedeschi, che aveva smontato a piedi, combattesse valorosamen-

S. III. Smontare, o Smontare di colore; diciamo anche delle tinture, che non mantengono il fiore, e la vivezza del lor colore; Scolorire. Salvin. disc. 2. 293. Ma in uno stesso grado di colore accesa non dura, e sovente per qualunque cagione, o accidente smonta, e impallidisce.

S. IV. Smontare un orivolo, vale levare tutte le sue parti dal proprio luogo: contrario di Metterlo as-

sieme, Montarlo.

\* S. V. Smontare, T. dell' Arti. Contrario di Montare . V.

\* S. VI. Smontare un cannone, T. de' Bombardieri,

vale Scavalcarlo . V. SCAVALCARE S. V.

\* \* §. VII. Smontare, T. di Marineria. Lo smontare dal bastimento alla riva. Smontare un cannone. Il contrario di montare un cannone, cioè, significa met-terlo fuori di servizio. Smontare il timone. Levare il

timone dal suo posto. Stratico.

+ SMONTATO. Add. da Smontare. Introd. Virt. pag. 24. [ Fir. 1810. ] Riposianci a questa fonte una pezza, che ti vo' favellare. E ismontati, e assettati a sedere, disse ec. Franc. Sacch. nov. 12. tit. Ed egli smontato gli sta di dietro a piede. Guicc. stor. 19. 154. Restarono morti ec. parecchi gentiluomini Francesi, smontati dell' armata.

§. Per Iscolorito, o Che ha perduta la vivezza di colore. Lat. dilutus. Gr. xexeauevos. Red. Ins. 131. Molte di queste farfalle ec. fecero le lor uova ec. di color mavi smontato, con una sottil punta nera nel mezzo. Buon. Fier. 2. 1. 1. A quelle, che smontate di

colore Venisser difettate.

SMORBARE. Levar il morbo. Lat. morbum, pe-

stem depellere. Gr. λοιμον εξελαύειν. + S. Per metaf. vale Pulire, o Liberare checchessia da alcuna rea cosa . Libr. cur. malatt. Come addiviene nell'erbe, e nelli fiori, quando sono impidocchite, che ée difficile smorbarle da pidocchi. Segn. Pred. 1. 13. Non più si tardi a smorbar tante oscenita. Non più si tardi a sradicare tanti odj .

SMORBATO. Add. da Smorbare.

SMORFIA. Lezio, Atto. Lat. illecebræ. Gr. θέλκτςα. Buon. Fier. 2. 2. 6. Sempre con nuove smoisse, e nnove scede Insipida ognor più laseiò scapparsi. E 4. 2. 7. Là cavalieri maneggiar cavalli, Sfumare, far le smorfie.

+ \* SMORFIOSO. Smanceroso, Lezioso. Salvin. Fier. Buon. 2. 3. 11. Colei si mormierosa, smorfiosa, cascante di vezzi, e di smarcerie, in vece di smanie-

\* SMORFIRE. Scomporre le forme della faccia col

mangiare . Salvin. Malm.

\* S. In furbesco: Non v'è da smorfire, Non v'è da empiere il fusto, significano non v'è roba da man-

giare. Min. Malm.

SMORIRE. Divenir smorto. Lat. expallescere. Gr. απωχειαν. Dant. rim. 5. Sicchè bassando il viso tutto smuore. E S. Allor sente la frale anima mia Tanta dolcezza, che'l viso ne smuore. E 17. Non v'accorgete voi d'nn, che si smuore, E va piangendo, sì si disconforta ec. Bemb. pros. 3. 219. Molto diverso sentimento hanno e pende, e spende, morto, e smorto, la qual voce da smorire si forma, che è impallidire, anticamente detto.

+ SMORSARE. Trarre il morso. Lat. lupos, vel lupata detrahere. Gr. χαλινόν ἀφαιζείν. Petr. son. 119. Se'n breve non m'accoglie, o non mi smorsa. E 162. Nè però smorso i dolci inescati ami ( cioè: mi traggo di bocca). Varch. Lez. 482. Alcuna volta si trova la S sola, come smorsare, sbrancare ... for-

mati da questi nomi morso, branca ec. SMORSATO. Add. da Smorsare.

(\*) SMORTITO. Add. da Smortire. Smorto, Pallido . Lat. pallidus . Gr. χλοερός . Il Vocabol. nella vo-

ce MORTO. Add. S. IV.

SMORTO Add. da Smorire; Di color di morto, Pallido, Squailido. Lat. pallidus, squalidus. Gr. ωχλός, χλοερός. Petr. canz. 47. 1. Tutto di pieta, e di paura smorto Dico. Dant. Inf. 4. Incominciò il poeta, tutto smorto: l'sarò primo, e tu sarai secon-do. E 30. Vidi du' ombre smorte, e nude, Che mordendo correvan di quel modo, Che'l porco, quando del porcil si schiude. E Purg. 2. L'anime, che si fur di me accorte, Per lo spirar, ch' i' era ancora vivo, Meravigliando diventaro smorte. Bemb. pros. 3. 219. Molto diverso sentimento hanno ec. morto, e smorto, la qual voce da smorire si forma. Fir. Luc. 4. 1. 'com' egli è diventato smorto.

S. I. Per Bianchiccio, Cenerognolo. Pallad. Nè terra creta sola, nè arena smorta, nè ghiaia digiuna [ il T. Lat. ha squalens ]. Red. Ins. 16. Avendo lasciato quello smorto colore di cenere, si era vestito d'un ver-

de vivissimo, e maravigliosamente brillante.

§. II. Per similit. Appassito . Alam. Colt. 5. 109. Onde l'erbette, e i sior pallenti, e smorti Non si pon sostener. Malm. 2. 65. Trovato il cesto spelac-

chiato, e smorto.

SMORTORE. V. A. Astratto di Smorto. Lat. pallor. Gr. ωχρίασις. But. Inf. 4. 1. Qui Dante muove dubbio a Vergilio, dicendo, poiche s'avvide dello smortor di Vergilio: come verrò io, se tu hai paura, che suoli esser conforto al mio dubitare! E più sotto: L'angoscia delle genti, che son quaggiù, nel viso mi dipigne quella pietà, cioè quello smortore, che vien da pieta, che tu per tema senti . E Purg. 2. Lo smortore procede da paura, perchè'l sangue corre al cuore per confortarlo, che non venga meno per la paura, e le cose maravigliose adducono paura; però dice, che maravigliandosi divennero quell' anime smorte.

SMORZARE. Spegnere: e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. extinguere . Gr. αποσβεννύειν . Bern. Orl. 2. 22. 19. Coperta è la sua turba d'una scorza

Nera com' il carbon, quando si smorza.

§. Per metaf. vale Cessare, Terminare, Finire, Estinguere. Sagg. nat. esp. 250. Si va di continuo smorzando in essa quell'impeto, e forza soprannaturale impressale dalla violenza del fuoco . Lor. Med. canz. 159. 3. La ragion mia voglia smorza, Bench' al

cuor sia gran ferita.
SMORZATO. Add. da Smorzare. Lat. extinctus. Gr. σβεννυσθείς. Borgh. Rip. 171. La quale [ calcina ] vuol avere smorzata la sua bianchezza colla rena.

+ \* SMORZATRICE. Che smorza; Spegnitrice. Salvin. Fier. Buon. 3. 5. 6. Usci [ Bacco ] dalla porta naturale di Semele, abbrustolito dal fulmine e però bisognoso delle Ninfe, ovvero acque smorzatrici.

SMOSSA. Sust. Verbal. Movimento, Il muovere. Lat. commotio, profectio. Gr. ποςεία, ἀφοδος. G. V. 9. 182. 3. E sì conobbono, che quella smossa di gente, non fu con volontà del comune di Firenze.

(\*) SMOSSA DI CORPO. Lo smuoversi il corpo. Lat. resolutio ventris, Cels. Gr. xoiliolucía. Red. Cons. 1. 159. Di quando in quando ha certe smosse di corpo stemperate, il color delle quali pende molto nel giallo.

SMOSSO. Add. da smuovere. Lat. commotus. Gr. συγκινησ θείς. Bocc. nov. 28. 23. Ismossolo, perciocchè poca ismovitura avea, lo'ncominciava a mandar via. Tes. Br. 2. 37. Quando la nuvola è alquanto smossa, e leggiere, ella monta in alto tanto, che'l calor del Sole la confonde, e guastala in tal maniera, che l' uomo vede l' aria chiara, e pura, e di bel colore. Dittam. 2. 9. Le quali contra me erano smosse.

Bemb. stor. 3. 43. Perciocchè il Zancani, per cagion d'un piè smossoglisi, a Crema rimaso era [cioè: slo-gatosegli]. Sen. ben. Varch. 6. 16. Quanto colui, il quale con incredibile arte ferma un palagio, che smos-

sosi da' fondamenti s'era aperto!

S. Per Rimutato, Rimosso. Lat. immutatus, dimotus, commotus. Gr. μεταβληθώς. Bocc. nov. 31. 25. Ghismonda non ismossa dal suo siero proponimento, fattesi venire erbe, e radici velenose ec. quelle stillò, e in acqua redusse. G. V. 11. 61. 1. Il valentre messer Piero, per l'accidente occorso poco ismosso dagli agguati della fortuna ec. cavalcò subitamente infino alle porte di Trevigi.
+ SMOTTARE. Franare. Lat. ruere. Gr. eggimeur.

Baldin. Vit. Bernin. pag. 28. Andandosi più sotto di quella facciata, si slamo, o come noi diremmo, smottò, e si stritotò gran quantità di terreno sotto il fon-

damento di essa.

SMOTTATO. Add. da Smottare. Lat. præruptus. Gr. αποκεμμνος. Tac. Dav. stor. 2. 281. La strada per le fosse di qua, e di la smottate rimasa stretta ancora a quieto marciare.

SMOVITURA. Lo smuovere. Lat. commotio. Gr. συγνίκησις. Bocc. nov. 28. 23. Ismossolo, perciocchè poca ismovitura avea, lo 'ncominciava a mandar via.

SMOZZICARE. Tagliare alcun membro, o pezzo di checchessia. Lat. mutilare, obtruncare, Gr. xohoßev. M. V. 3. 39. De' quali venticinque ne furono impiccati col notaio, e gli altri smozzicati. Din. Comp. 5. 69. Morivano i buoni cittadini Pistolesi, che da' nimici e rano smozzicati, e cacciati. Pataff. 1. Tu l'hai di hazza, non gli smozzicare. Franc. Sacch. nov. 114. Cantava il Dante, come si canta un cantare, e tramestava i versi suoi smozzicando, e appiccando.

\* \* S. Smozzicare , T. degli Agricoltori . Tagliare ad un albero quella parte che sia stata offesa da qualche meteora, o da qualche male, o da morso di qualche

bestin . Gagliardo .

SMOZZICATO. Add. da Smozzicare. Lat. truncatus , mutilatus . Gr κολοβωθείς . Vit. S. Gio: Bat. 225. Vennono, e trovarono questo corpo santissimo così ismozzicato. E appresso: Portando in uno vile mantelluccio, che s'avevano levato da dosso, quel beatissimo corpo così smozzicato sanza la testa. E 257. Vedi, che ripognamo questo corpo ismozzicato sanza la testa. Dant. Inf. 29. Perchè la vista tua pur si sossolge Laggiù tra l'ombre triste smozzicate! Declam. Quintil. P. E le smozzicate ombre colle sue parti. Sen. Pist. E sì sarà egli nel corpo suo menomato, e smozzicato altresì lieto, com' egli era nel corpo intero.
Maestruzz. 1. 18. Gli smozzicati spontaneamente sanza giusta cagione, ec. sono rifiutati a promozio-

ne.
\*\* SMOZZICATURA. T. degli Agricoltori. Scoscenditura. Quella lacerazione, che il malaccorto potatore lascia al tronco, o al ramo quando pota; o che

una bestia faccia mordendo . Gagliardo .

+ SMUCCIARE. Sdrucciolare , Scorrere , Sfuggire . Lat. labi . Gr. odioSaiver . Bocc. nov. 77. 66. Scendendo meno avvedutamente, smucciandole il piè, cadde della scala in terra. Morg. 21. 72. Rinaldo trasse, e la spada gli smuccia Al collo, tal, che gli cava la stizza. Ciriff. Calv. 1. 19. Che se la spada di man non gli smuccia ec. Che ne fara vendetta grande e presto. Fr. Giord. 109. Come l'anguilla, che quanto

più la strigni, più smuccia, ed esce tra mani. + \* SMUGGHIARE. Mugghiare. Salvin. Iliad. libr. 20. v. 562. Ed ei sbuffava l'anima, e smugghiava, Qual smugghia toro strascinato intorno All' Eliconio

SMUGNERE. Trarre altrui d'addosso l'umore.

Lat. emungere . Gr. απομύττειν . Buon. Tanc. 2. 5. Si gran seccore, e tanto tirar vento Smugne le barbe pe' poggi, e pe' piani.

S. I. In signific. neutr. pass. Perder l'umore. Buon. Tanc. 5. 2. lo ti vo' tutto imbalsimar di mele, Che non si smunga mai viso si bello [ qui figuratam. ].

+ \* S. II. Smugnersi, per Smugnere se stesso, Estenuarsi nelle sostanze. Segner. Crist. instr. 3. 30. 6. Nondimeno sono costretti a spremersi, a smugnersi, e a trovare il danaro per ogni via, se non vogliono che ec.

SMUGNITORE. Che smugne. Lat. emunctor . Fr. Giord. Pred. R. Quei maestrati poppatori affamati,

e ingordi smugnitori delle provincie.

SMUNIRE. Rendere di nuovo abile agli ufizj. Cronichett. d' Amar 242. Che al partito dello smunire si scemassono le fave, e laddove bisognava sessanta fave

nere, ne bastasse quaranta almeno.
SMUNITO. Add. da Smunire. Cronichett. d' Amar. 242. Ancora che Giorgio Scali, ed i suoi consorti fussono smuniti, e che Baruccio, e Andrea di Feo la-straiuoli, e Maso funajuolo ec. fussono smuniti.

\* SMUNTISSIMO. Superl. di Smunto. Red. lett. Per cavare di sella quel grand'uomo, e collocarmivi sopra con le mie vizze, e smuntissime chiappe.

SMUNTO. Add. da Smugnere; Magro, Asciutto, Secco. Lat. macer, gracilis, arens, aridus, emunctus. Gr. λεπτός. Morg. 21. 151. Chi è quest' uccellaccio così smunto! Tac. Dav. stor. 2. 289. E perchè l'imperio per tanti premi smunto potesse reggersi, troncò le legioni, e gli aiuti [ qui per metaf. H T. Lat. ha

assectæ imperii opes largitionibus].

SMUOVERE. Muovere; ma s'intende per lo più con satica, e dissicultà. E si usa anche in signissic. neutr. pass. Lat. movere. Gr. xtvesv. Sagg. nat. esp. 24. Onde più duramente resistono alla forza, che tenta smuovergli . Alam. Colt. 1. 12. E cavando il terren dentro, e dintorno, Lo smuova, l'apra, e sottosopra

S. I. Per metaf. vale Commuovere . Lat. commovere. Gr. συγκίνειν. G. V. 9. 12. 1. Tutta la città ne fu smossa a romore. Petr. son. 226. Non è sì duro cor, che lagrimando, Pregando, amando, talor non si smo-

S. II. Per Indurre, Persuadere, Svolgere. G. V. 11. 89. 7. Seguendo il loro pertinace proponimento, non si vollono smuovere. M. V. 10. 14. Mandò di Novembre di detto anno a smuovere il Legato a lasciare trovare modo alla concordia. Cron. Morell. 265. Fa' orecchie di mercatante, e non ti lasciare ismuovere nè a danari, nè a promessa.

§. 111. Per Rimuovere. Lat. dimovere. Gr. απο-τρεπειν. G. V. 7. 59. 2. E quasi per la detta cagione era smosso tutto di non fare la 'mpresa, ch' aveva pro-

S. IV. Smuovere il corpo, si dice del Cominciare a sciogliere il ventre per iscaricarne le fecce; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. alvum cieri . Gr. xciλίαν λύεσ θαι . Ambr. Cof. 5. 8. Voglio andarmene Infino in casa, che m' ha fatto smovere Il corpo . E Furt. 5. 4. Tanto rimescolamento ne ho preso, che, come tu hai veduto, mi si è smosso il corpo di sorte, che mi è bisognato, o per amore, o per forza starmi più di due ore in casa, e continuamente, siccome tu

hai veduto, sul destro.
+ SMURARE. Guastare, e Disfar le mura. Lat. diruere. Gr. καταβάλλειν. G. V. 9. 233. 1. E per alcuno di que' d' entro di piccolo essere fu smurata una piccola postierla. Stor. Pist. 55. Uguiccione giunse alla postierla delle mura di san Fridiano, che era murala a secco, e smuraronla [il Vocabol. alla voce SECco S. IV. legge: Uguccione . . . , e smurolla ]. Gell.

Sport. 5. 6. Io trovai questi danari smurando un mio

SMUSSARE. Tagliare l'angolo, o'l canton di checchessia. Lat. angulum præcidere. Gr. γωνίαν ύπο-

SMUSSATO. Add. da Smussare; Smusso. Sagg. nat, esp. 232. Vedendosi, che quando i diamanti hanno fondo, avvegnachè smussati, e spianati in sulla ruota, attraggono molto bravamente.

SMUSSO. Sustant. Il Tagliamento del canto. Lat. anguli sectio, anguli abscissio. Gr. γωνίας αποκοπή.

SMUSSO. Add. Smussato.

§. 1. Smusso, vale anche Che non va per diritto, Che ha tagliato il canto. Lat. obliquus . G. V. 8. 26. 2. Acciocchè 'l detto palagio non fosse in sul terreno degli Uberti, coloro, che l'ebbono a fare, il puosono smusso, che fu gran diffalta.

§. II. Per similit. vale Rotto, Tronco. Lat. fractus,

scissus. Gr. κεκλασμένος, εσχισμένος. Infar. Sec. 93. Molti versi quasi cascanti, molti smussi, molti langui-

di, e molti con altri vizj.

## SN

SNAMORARE. Fare abbandonar l'amore. Lat. amorem excutere, amorem pellere. Gr. έρωτα αποβάλλειν. Bern. rim. 1. 119. Or s'a queste speranze Statutto il resto de' tuo' servidori, Per nostra donna, Amor, tu mi snamori.

S. In signific. neutr. pass. vale Lasciare, Abbandonare l'amore. Lasc. Pinz, 3. 4. Mi vien voglia di non so che fare, e mi snamorerei almanco delle due.
(\*) SNAMORATO. Add. da Snamorare, Senza amo-

re, Privo di amore. Red. Cons. 2. g. 6. Dottoressa indiscreta, e spigolistra, Via via dal mio servizio, Vattene snamorata in precipizio.
\* SNASARE. Voce dello stil bernesco. Tagliare il

naso . Bellin. Bucch.

SNASATO. Add. Senza naso. Lat. naso destitutus, mutilatus. Gr. xullos givas. Car. lett. 1. 17. Se tornate in qua snasato, vi soneremo le tabelle die-

SNATURARE. Disnaturare. Franc. Barb. 273. 7. Non che snaturi alcuno, Ma sì'l conforta in un sa-

ver, che brami.

SNATURATO. Add. da Snaturare; Fuor di natura, Non naturale. M. Aldobr. P. N. 136. Ancora vale contra allo snaturato appetito delle femmine incinte, che mangiano carboni, e altre cose. Fr. Guitt. Rim. nella Tav. Barb. Scusandomi, ch' Amore isnatu-

rato Ogn' ora in tal guisa m' afferra. + \* SNEBBIÁRE. Cantrario di Anebbiare. Magal. Capit. in lett. Val. 2. pag. 55. [Fir. 1769.] Oh, dissi, allora Che l'occhio mi snebbiò la sua favella, Or

se' tu quivi ec.

SNELLAMENTE. Avverb. Con gran destrezza, Leggiermente. Lat. agiliter. Gr. εὐκινήτως. Liv. M. Egli scese snellamente al Tevero. Tes. Br. 5. 41. Ovunque vanno [ i leani ] cuoprono le orme de'loro piedi con la loro coda, e quando cacciano, sì saltano, e corrono molto isnellamente, e quando son cacciati, non hanno podere di saltare.

SNELLETTO. Dim. di Snello . Dant. Purg. 2. Quei sen venne a riva Con un vasello snelletto, e leggiero. Tes. Br. 7. 17. Non sia in te nullo portamento biasimevole, e isnelletto, e tardetto di parla-

+ SNELLEZZA. Snellità. Lat. agilitas, levitas. Gr. ελαφεότης. Dant. Conv. 199. Dimostra bellezza, e snellezza di corpo. Tes. Br. 5. 58. La quale [ bestia ] dimora nelle parti d'India, che d'isnellezza passa tutti gli altri animali ec. Salvin. disc. 1. 386. Le arti, e l'esercitazioni che si facevano, di snellezza, e di forza, venivano ad essere da i loro antichi saviamente ordi-

SNELLISSIMO. Super. di Snello. Lat. agillimus. Gr. ἐυχίνητος, ἐλαφεωτατος. Bemb. pros. 2. 69. Puri, snelli, e ispediti poi sono il B, c il D; snellissimi, e purissimi il P, e il T, e insieme speditissimi [ qui figuratam. cioè: che si pronunziano agevolissimamen-

te].
+ SNELLITÀ, e all'ant. SNELLITADE, e SNELLI-TATE. Astratto di Snello. Lat. agilitas, levitas, cele-ritas. Gr. ελαφρότης. Sen. Pist. Per significare la loro snellitade, e rattezza [ il Vocabol. alla voce RAT-

TEZZA legge snellità].

SNELLO. Add. Agile, Destro, Leggieri, Sciolto di membra. Lat. agilis, dexter. Gr. έλαφεός, δεξίος. Liv. M. Trecento armati per lo suo corpo guardare, i quali egli chiamò snelli [qui corrisponde al Lat. cele-res]. Tes. Br. 2. 31. Perciocchè l'estremitade leggiere, ed isnella abbonda più in lui, perciò vola più alto l'uno uccello, che l'altro. E S. 14. D'un uomo pigro io dirò: questo è una testuggine; e d'uno isnello io dirò; questo è un vento. Petr. son. 271. Nè per campagne cavalieri armati, Nè per hei boschi allegre fere, e snelle. Dant. Inf. 8. Corda non pinse mai da sè saetta; Che sì corresse via per l'aer snella. E 12. Noi ci appressammo a quelle fiere snelle. E 17. Discende lasso, onde si muove snello, Per cento ruote. Dav. Acc. 142. Calzari snelli, ed attillati, e gran berrettone pien di spennacchi [ cioè : galanti , e che vestono bene la gamba ]. Malm. 2. 64. Snello, lesto, e leggier, come una penna.

\* S. Snello figurat. detto delle Lettere dell' Alfabeto, vale Che si pronunziano agevalmente. Bemb. pros. 2. 69. Puri, snelli, e ispediti poi sono il B, e il D. SNERBARE. V. SNERVARE.

SNERBATELLO. V. SNERVATELLO. SNERBATO. V. SNERVATO.

(\*) SNERVAMENTO. Disnervazione, Indebalimento . Lat. debilitatio . Gr. a rovia . Red. lett. 1. 93. Ciò non tanto per l'autorità di Galeno, quanto per quello snervamento, e rilassazione, che suol introdurre l'antimonio nello stomaco

SNERVARE, e SNERBARE. Tagliare, e Guastare i nervi. E oltre al sentim. att. e neutr. si usa anche nel neutr. pass. Lat. nervos detrahere, enervare. Gr. exveugigeiv. Petr. son. 162. Non spero del mio assanno aver mai posa, Insin ch' i' mi disosso, e sner-

vo, e spolpo.

+ S. I. Per metaf. vale Debilitare, Spossare, Privare. Lat. enervare, debilitare. Gr. 20 92v8v. Dittam. 1. 28. Gittaron tal morbo, Che delli sei li tre di vita snerba. Dant. rim. pag. 99. [Zane 1731.] E d'indi si dipigne La fantasia, la qual mi spolpa e snerba, Eingendo, cosa operio accesa pagas accesa acces Fingendo, cosa onesta esser acerba. Bemb. Asol. 1. 33. Questo pianto avrebbe per se solo in maniera isnervati, e infieboliti i legamenti della mia vita ec. che io mi sarei morto. Dep. Decam. 100. Come si dice Snervare, e Spolpare: ec. per torla via, e privar di forza. Car. lett. 2. 83. Aliri dicono, ch' io la guasto, e che la snervo, levandone la vecimenza delle riprensioni, e l'arguzia delle burle.

\* S. II. Snervare il ferro, T. de' Magnani, ec. o

30a

vale Ripiegarlo in varie guise sopra se stesso nel fabbricarlo, e con ciò renderlo più soggetto a romper-

si.
\* S. III. Snerbarsi, dicest da' Ceraiuoli della cera troppo ricotta, che perde una gran parte della sua mi-

SNERVATELLO, e SNERBATELLO. Dim. di Snervato, e di Snerbato. Red. Ditir. 5. Quel cotanto sdolcinato, Si smaccato, Scolorito, snervatello Pisciarello di Bracciano, Non è sano.

(\*) SNERVATEZZA. Astratto di Snervato; Debolezza. Lat. debilitas. Gr. aogiveia. Segner. Crist. instr. 3. 17. 16. Il dolore del petto, dicono i medici, ove sia congiunto con la snervatezza, e stupidità delle membra, è cattivo segno.

+ \* SNERVATISSIMO. Superl. di Snervato. Uden. Nis. 3. 148. Raccoglitor di minuzie, e di sciocchezze; testura snervatissima; breve in raccontare azioni glo-

riose ec.

SNERVATO, e SNERBATO. Add. da' loro ver-

bi . Lat. enervatus, enervis . Gr. μαλθακός .

S. I. Snervato, per metaf. vale Indebolito, Infiacchito. Lat. enervis. M. V. 3. 33. Si stette nel paese, avendo abbandonata la snervata repubblica. Infar. Sec. 95. Versi bassi, o languidi, o fiacchi, o snervati senza ritegno. Car. lett. 1. 98. Tornando di costà impastato, effeminato, e snervato dalle delizie, e dalle la-scivie, non potrete più ridurvi alla frugalità, e alla continenza nostra.

\* S. II. Snervato, dicesi da' Pannajuoli Quel panno,

che nel garzo, e nella cimatura ha perduta la sua forza, e Quella qualità, che lo rende amabile.

\* SNERVATURA. T. di Magona. Imperfezione per la quale il ferro diviene scaglioso per troppo fuoco.

SNIDARE, e SNIDIARE. Cavar del nido. Lat. e nido educere. E in signific. neutr. e neutr. pnss. Uscir del nido. Lat. exire e nido. Gr. από της νεοττίας απο-

S. Per metaf. vale Uscir del proprio luogo. Dittam. 4. Ma come il sol sopra il cerchio si snida, Che si chiama Orizzonte, il cammin presi Con la mia compagnía onesta, e sida. Ar. Fur. 32. 97. L'una ha da star, l'altra convien, che snide, Stia la più bella, e la men fuor si mande.

SNIDATO. Add. da Snidare. Zibald. Andr. Tendo-

no insidie alli snidati uccelletti

(\*) SNIDIARE. V. SNIDARE. + \*\* SNIFFO, e SNIFO. Forse Lezioso. Pass. 135. Non simoniaco, non isnisso, non leggiadro, non feminacciolo (invece di isnisso, nelle stampe antiche citate dal Vocabol. leggesi istruffo; il qual passo si può riscontrar nel Vocab. alla voce FEMMINACCIOLO. Fin qui il Lombardi - Noi siam d'avviso che si debba piuttosto leggere sninfio, che il Salvini nelle note alla Tancia spiega per zerbino assettatamente attillato). SNIGHITTIRE. Neutr. pass. Contrario d' Annighit-

tire. Lat. pigritiam excutere, inertiam depellere. Gr.

SNOCCIOLARE. Cavare i noccioli. Lat. enuclea-

re . Gr. πύρην εκπυρηνίζαν .

+ S. I. Per metaf. vale Dichiarare, Spianare, Esplicare. Lat. enucleare. Gr. σαφηνίζαν. Carl. Fior. 45. Le cose, che si sanno fin dagli scempj, solamente alle 'nsensate persone si convengono snocciolare. Varch. Ercol. 15. Dunque non terreste conto della vergogna ! V. Di qual vergogna! C. Di non sapere, e se volete, che ve la snoccioli più chiaramente, d'esser tenuto un ignorante. E 183. A me non parrà fatica l'aprirvela, e snocciolarlavi.

S. II. Per Pagare in contanti. Lat. pecuniam numerare, solvere. Gr. καταβαλών άργύριον. Tac. Dav. ann. 1.8.

Il ben servito ci si snoccioli di contanti in sul bel campo ( il T. Lat. ha solveretur ). Buon. Fier. 1. 5. 4. Snocciolami il mio resto, e le carrucole Metteromni'io a' piedi a scappar via Da questa stitichezza. E 4. 2. 7. E sfromboli zecchini, e doppie snoccioli.

+ \* S. III. Snocciolare , figuratam. vale Metter fuori , Produrre con facilità, spezialmente colla lingua. Red. quartin. (Da che tramonta ec.) Mentre a far due versacci stanno un secolo, Ed io di botto gli spippolo, e snocciolo. Rusp. Son. 16. Questi che non isputano in sagrato, Che stanno il giorno a spaseggiar pe' chio-

stri Snocciolando orazioni, e paternostri Più che ec.
(\*) SNOCCIOLATAMENTE. Avverb. Lisciatamente, Diligentemente. Lat. enucleate, accurate, clare. Gr. καθαρώς, ακριβώς, φανερώς. Salvin. disc. 2. 294. Aristotile, come più snocciolatamente metodico, ec. fu dagli eruditi Arabi a gara comunemente abbracciato nel tempo del loro regno, e tradotto, e comentato ampiamente.

SNOCCIOLATO. Add. da Snocciolare. Lasc. Spir. 5. 5. Vedi, che pur ne verranno i tremila snocciolati, e sonanti (qui nel signific. del S. II. di Snocciola-

SNODAMENTO. Lo snodare. Lat. enodatio, solutio. Gal. Sist. 252. Adunque la terra corpo uno, e continuo, e privo di slessure, e di snodamenti, non può

di sua natura muoversi di più moti. SNODARE. Contrario d' Annodare; Sciogliere. E si usa in signific. att. e neutr. pnss. Lat. solvere, enodn-re. Gr. λύαν. Petr. son. 163. E strinse'l cor d'un laccio sì possente, Che morte sola fia ch' indi lo snodi. Sen. ben. Varch. 5. 12. Colui, che le ha avviluppate, le sviluppa senza fatica nessuna, perchè sa il bando-lo, e onde bisogna farsi a snodarle.

S. Per metaf. Lat. solvere, disjungere, explicare. Gr. εκλύαν. Petr. canz. 26. 4. Come fanciul, ch' appena Volge la lingua, e snoda, Che dir non sa, ma'l più tacer gli è noia. M. V. 7. 18. Che la gente del Duca non si snodava, e la schiera del Re al continuo mancava (cioè: non si disuniva, nè si disordinava). Dant. rim. 30. Sicchè'l duol, che si snoda, Porti le mie parole, com' io 'l sento. Franc. Sacch. rim. 3. Ed in ciò aver tal pena non poría, Che in tal pensier da me poi non si snodi.

SNODATO. Add. da Snodare. Lat. solutus, expeditus. Gr. λυσθάς. Cant. Carn. 439. Abbia buon occhio, e le braccia snodate, Per dar sempre di colta le sassate. Serd. stor. 1. 49. Imparano a torcere, e piegare le snodate membra in ogni parte a lor modo.

SNODATURA. Piegatura delle giunture. Lat. compages. Gr. asuos. Varch. Ercol. 100. Serrate ambe le pugna, e messo il braccio sinistro in sulla snodatura del destro, alza il gomito verso il cielo, e gli fa un manichetto. Sagg. nat. esp. 84. Leghisi poi la vescica ec. alquanto sopra la snodatura del polso. Gal. Sist. 184. Fatto semidiametro la corda, e 'l braccio, e centro la snodatura della spalla, facciasi andare intorno

velocemente il vaso . SNOMINARE . V. A. Torre il nome . Lat. nomen adimere. Gr. ovoua aquiçav. Lett. Feder. Imp. G. S. Perciocche non fue detta la cagione, ne snominate al-

cune altre persone.

\* SNOW . T. di Marineria. Spezie di nave mercantile che ha la maestra. Brigantino alberato a snow, cioè Che ha la maestra .

SOALZARE. V. A. Sollalzare. Lat. attollere, elevare. Gr. ¿maigav. Vit. Barl. 37. Dicea, che per co-

lui era sostenuto il suo regno, e soalzato.

SOATTO, e SOVATTO. Spezie di cuoio, del quale si fanno le cavezze a' giumenti, i guinzagli a' cani, ed altro ; che oggi più comunemente diciamo Sovattolo . Lat. lorum, Gr. iuis. But. Inf. 31. 1. La coreggia del soatto piena, come si fa a' muli. Buon. Fier. 5. 3. 1. Dove potea I sovatto esser bastante, I remi, e le giubbette son poi scarse (qui figuratam. pel gastigo del-

la frusta).

SOAVE. Add. Grato a' sensi. Lat. suavis. Gr. ndús. Dant. Conv. 88. Dico adunque, che vita del mio cuore, cioè del mio dentro, suole essere un pensiero soave. Soave è tanto quanto suaso, cioè abbellito, dolce, e piacente, e dilettoso. E Inf. 2. E cominciommi a dir soave, e piana, Cou angelica voce in sua favella (qui può forse avere anche forza d'avverbio). E 4. Patlavan rado con voci soavi. E Par. 16. Così con voce più dolce, e soave, Ma non con questa moderna favella, Dissemi. Bocc. Introd. 56. Quivi sentendo un soave venticello venire ec. tutti sopra la verde erba si puosero in cerchio a sedere. E g. 3. f. 5. La Lauretta allora con voce assai soave ec. cominciò così. Petr. canz. 38. 2. Temprar potess' io 'n sì soavi note I miei sospiri, ch' addolcisson Laura.

5. 1. Per Leggieri, Piacevoie. Dant. Inf. 19. Quivi soavemente spose il carco Soave per lo scoglio sconcio,

ed erto.

S. 11. Per Benigno, Quieto, Posato. Lat. quietus, placidus. Gr. ήμερος, ήσυχος. Tes. Br. 5. 46. Quando l' nomo gli vuole incaricare ( i cammelli ) egli si coricano in terra, e stanno cheti, e soavi inlino a tanto che son caricati.

§. III. Per Moderato , Piano . Lat. moderatus . Gr. σύμμετεος. Bocc. g. 3. f. 13. Con soave passo ec. in

cammino si misero.

SOAVE. Avverb. Sonvemente . Lat. sunviter , suave . Gr. nosiws. Petr. son. 270. Quel rosignuol, che sì soave piagne ec. Di dolcezza empie il cielo. Franc. Barb. 252. 9. Cavalca tosto in piano, Soave nel montano (cioè: adagio. Lat. lente, sensim, placide. Gr. λίγδην, ήσυχή). Ε 344. 1. E se poco hai, soave Porta tuo stato, e credi esser non degno (cioè: paziente-mente, volentieri. Lat. jucunde. Gr. xx005).

\*\* S. In senso di Adagio, Chetamente, Pianamente. Fr. Giord. 3. (Firenze 1739.) Se'l pesce, quando l'ha preso la rete stesse pur soave, sarebbe meno legato. E appresso: E però stan pur soave; e così non si stri-gne altrimenti, e non gli fa così male il lacciuolo. Siccome addiviene altrest di quelli cattivi che s' impiccano; che se stessero soave quanto potessero, non s' uc-

ciderebbono così malameute.

SOAVEMENTE. Avverb. Con soavità. Lat. suavi-ter, jucunde. Gr. ndéws. Petr. son. 126. Chi gli occhi di costei giammai non vide, Come soavemente ella gli gira. Bocc. Introd. 55. Dionéo preso un liuto, e la Fiammetta una vivola, cominciarono soavemente una danza a sonare.

S. 1. Per Quictamente , Riposatamente . Lat. quicte , placide. Gr. nouxi. Lab. 23. Vincendo la naturale opportunità il mio piacere, soavemente m' addormen-

S. II. Per Pianamente, Acconciamente. Lat. placide, sedate. Gr. ήσυχη. Bocc. nov. 52. 10. Fattolo soavemente portare a casa di messer Geri, andò appresso. E nov. 60. 15. Soavemente sviluppando il zendado ec. fuori la cassetta ne trasse. E nov. 68. 7. Giunto all' uscio, e non aprendolo soavemente, come soleva far la donna ec. E nov. 77. 49. Il soavemente andare, ancorachè alquanto più tardi altrui meni all' albergo, egli il vi conduce almen riposato. Dant. Inf. 19. Quivi soave-mente spose il carco Soave. E Purg. 1. Ambo le mani in sull' erbetta sparte Soavemente il mio maestro pose. Petr. son. 209. L'aura, che'l verde lauro, e l'aureo crine Soavemente sospirando muove. Cr. 4. 11. 15. Colla terra coperto di sopra, co' piedi soavemente si calchi

§. III. Per Amorevolmente, Modestamente. Lat. modeste, humaniter. Gr. μετείως, φιλανθεώπως. Nov. ant. 9. 2. L'amico rispose soavemente: io non ti fo

S. IV. Per Pazientemente. Lat. æquo animo. Cavalc. Specch. cr. Portate soavemente ogni avversita-

SOAVEZZA. V. A. Soavità. Lat. suavitas. Gr. ήδύτης. Fr. Iac. T. 3. 27. 11. Cotanto hai gustata Della sua dolcezza, Che ti era soavezza infermitade. E 5. 23. 21. La contemplazion sente dolcezza, Gusta sapore di gran soavezza.

\* SOAVISSIMAMENTE. Superl. di Sonvemente. Pr. fior. P. 4. V. 2. pag. 254. I gelsomini odorano soa-

vissimamente. N. S.

SOAVISSIMO. Superl. di Soave. Lat. suavissimus. Gr. Adugos. Coll. SS. Pad. Allora finalmente comprenderà, che sieno non solamente possevoli, ma soavissime quelle cose, le quali ec. Cr. 11. 40. 1. Il giardino dee avere intorno diverse generazioni d' erbe odorifere, che dieno diletto, e conforto, imperocche ogni odore è all'anima soavissimo cibo. Stor. Barl. Aveavi acquicelle, che passavano per mezzo di questo prato, le quali erano molto soavissime.

+ SOAVITA, ed all' ant. SOAVITADE, e SOAVI-TATE. Astratto di Soave. Lat. suavitas . Gr. nov'THS . Bocc. g. 4. p. 14. Lacerrannomi costoro, se io ec. sentendo la virtù della luce degli occhi vostri, la soavità delle parole mellissue ec. di piacervi m' ingegno. Dunt. Purg. 7. Ma di soavità di mille odori, Vi sacea uno incognito indistinto. Fr. Iac. T. 6. 6. 11. Non ci ho soavitate, Che amor è raffreddato. Vit. S. Margh. 135. E'l corpo mio sento tutto pieno di soavità, e d'odo-

S. Per Benignità. Lat. clementia, mansuetudo, suavitas. Gr. πραότης. Cavalc. Med. cuor. Gusti per esperienza la sua soavita, e clemenza.

\* SOAVIZZAMENTO. Condimento. Mann. annot.

lett. Magal.

\* SOAVIZZARE . Render sonve. Magal. lett. Gentilezza di pensieri ec. animata sempre da vivacità e da nobiltà d'idee, ma d'una nobile, e d'una vivacità allungate, e soavizzate nella gentilezza.

\* SOBBALZARE. Saltellare; Saltare in su. Salvin. Iliad. Qual da gran rupe rotolante sasso, che dell' orlo giù spenga alpestre siume, ec. in alto vola sobbalzan-

do. SOBBARCARE. V. A. Sottoporre. E si trova usato in signific. neutr. pass. Lat. arcus in morem flecti, arcuari , Plin. Gr. κάμπτεσθαι. Dant. Purg. 6. Ma'l popol tuo sollecito risponde, Senza chiamare, e grida: i' mi sobbarco. But. ivi: l' mi sobbarco, cioè: io faccio di me barca, o io mi piego a sopportarlo, e sof-

ferirlo.

+ SOBBISSARE, e SOBISSARE. Subbissare. Lat. everti. Gr. κατας ρέφεσθαι. M. V. 3. 48. La rocca d'Elci in su' confini fra Arezzo, e'l Borgo sobbissò. Vit. S. Gio: Bat. 257. Temevano, che non sobissasse tutta quella provincia. Bronz. rim. burl. 3. 57. Ma perchè dopo il bene il mal si trova, Ritorna il mondo a sobbissar di nuovo Passato questo di ec. SOBBISSATO, e SOBISSATO. Add. da' lor verbi

Isat. eversus, subversus. Gr. xanaççepdeis. Sen. Pist. 91. Spesso abbiamo udito, come le cittadi tutte intere

sono sobbissate

(\*) SOBBOLLIMENTO. Il sobbollire, Leggier bollimento. Lat. levis ebullitio. Gr. μικρά ζέσις. Segn. Pred. 20. 8. A perseguitare qualcuno basta un leggiero error d'intelletto, un sobbollimento di sangue, un moto d'invidia, un empito di furore.

SOBBOLLIRE. Copertamente bollire. Lat. latenter

SOBBOLLITO. Add. da Sobbollire. Lat. latenter bulliens. Tac. Dav. ann. 4. 104. Sapendo con che tuoni, e folgori di parole, e fatti da quel nugoloso petto scoppierebbe la sobbollita ira [qui per metaf. e vale Co-

perta, Segreta].

SOBBORGO. Borgo contiguo, o vicino alla città. Lat. suburbium. Gr. υπάς αον. G. V. 11. 93. 3. Le chiese, ch' erano allora in Firenze, e ne' sobborghi ec. contammo 110. Com. Par. 12. Forte gragnuola in Costantinopoli, e ne' sobborghi discese. Guid. G. Li navicatori videro li liti Troiani d'appresso, e li suoi sobborghi. Stor. Eur. 6. 124. Lo mandava a stanziare ne' sobborghi di Messaburia. \*\* SOBBORNARE. Subornare. Stor. Semif. 12. Non

mancarono ec. di sobbornare alcuni degli maggiorenti di quella Terra. E 19. Oltre lo essere stati per gli Sanesi con larghe offerte sobbornati ec. E 33. E così sobbornato di nuovo gli Semifontesi con larghe promesse

SOBBREVITA. V. A. posto avverbiaim, vale Sotto brevità. Lat. sub brevitate, breviter.Gr. Beaxéus. Vit. S. Gir. Comincia la vita, e fine di san Girolamo ridotta sobbrevità. Libr. Vingg. Ma dirovvi sobbrevità delli principali paesi, e cittadi.

SOBILLAMENTO, e SUBILLAMENTO. Il sobil-

lare, Sodducimento. Lat. instigatio.
SOBILLARE, e SUBILLARE. Lat. seducere, inducere. Gr. απάγεσθαι, εισάγειν. Varch. Ercol. 75. Subillare uno è tanto dire, e tanto per tutti i versi, e con tutti i modi pregarlo, che egli a viva forza, e quasi a suo marcio dispetto prometta di fare tutto quel-lo, che colui, il quale lo subilla, gli chiede. E Stor. 15. 589. Non resterebbe di subillarla, tantochè la farebbe condescendere ad ogni modo alle voglie lo-

SOBISSARE. V. SOBBISSARE. SOBISSATO. V. SOBBISSATO.

+ \*\* SOBLIMARE. Meno usato che Sublimare. Serm. S. Agost. 35. Con questa perseveranza furono incoronati i Martiri, le Vergini ne furono gloriose, i

Sacerdoti ne sono soblimati.
SOBOLE. V. L. Prole. Lat. soboles. Gr. yeved.
Fir. dial. bell. donn. 397. Che bella cosa è vedere una leggiadra donna, quando con frequente sobole gli spessi capegli cumulano il bel capo [qui per simi-

lit.].
SOBRANZĀRE. V. A. Vedi SOVRANZĀRE. SOBRIAMENTE. Avverb. Con sobrietà. Lat. sobrie. Gr. νηφαλίως. Bocc. nov. 63. 5. Credonsi, che altri non conosca, e sappia, che i digiuni assai, le vivande grosse, e poche, ed il viver sobriamente faccia gli uomini magri, e sottili, ed il più sani. Lab. 22. Poichè l'usitato cibo assai sobriamente ebbi preso. Coll. Ab. Isac. cap. 50. Sobriamente dormi, acciocche non si ces-

si da te la virtù, che ti guarda.

+ SOBRIETA, ed all' ant. SOBRIETADE, e SOBRIETATE. Parcità, e Moderazione propriamente nel mangiare; e nel bere, e si dice ancora della Parcità d'altre cose appetibili. Lat. sobrietas. Gr. νηφαλιότης. Albert. cap. 55. La sobrietade è costrignere lo soperchio nel bere. Declam. Quintil. La temperata sobrietade per ispese del viaggio gliele diede. Maestruzz. 2. 12. 4. Perchè si richiede in colui, che si dee ordinare, o nel cherico la sobrietà del cibo! Е appresso: Perchè si richiede in colui, che si dee ordinare, e nel cherico la sobrietà del bere !

† S. Sobrietà, figuratam. vale La via di mezzo tra'l poco e'l troppo. Tes. Br. 3. 4. Non sapere più, che non ti fa di mestiere di sapere; brigati di sapere a so-

brietade, cioè nè poco, nè troppo.

\*\*\* SOBRIISSIMO. Supert. di Sobrio. Segn. stor. 12. 320. Quella Corte era divenuta più simile alla Corte d'un Sardanapalo, che di un Re, che tenesse guerra e nimicizia contra un potentissimo, e sobriissimo Imperadore. N. S.

SOBRIO. Add. Parco nel mangiare, e nel bere, Astinente, Moderato, Che ha sobrietà. Lat. sobrius. Gr. νηφαλιος. Bocc. Introd. 47. Cose più atte a curiosi bevitori, che a sobrie, e oneste donne. Dant. Par. 15. Si stava in pace sobria, e pudica. Macstruzz. 2. 12. 4. Il sacerdotale senso dee esser vigile, e sobrio, e sottile. Galat. So. Io ho più volte udito, che si sono trovate delle nazioni così sobrie, che non isputavan giammai

S. Sobrio , per Lubrico , nel signific. del S. II. Cron. Morell. 282. Fa' di stare sobrio del corpo, che tu esca

il di due volte il meno

SOBUGLIO. V. A. Subuglio. Lat. seditio. Gr. çáois. G. V. 8. 39. 2. Non si facea lezione de' Priori per le capitudini dell'arti, che quasi la città non si commovesse a sobuglio.

\*\* SOCCAVATO. Parlando di terra, vale Cavato,

o Lavorato a fondo. Pallad. Nov. 6. Si semina l'aglio, e l'ulpico, specialmente in terra bianca, soccavata senza letame [ Il Lat. ha: fossa, et subacta.]. SOCCENERICCIO. Aggiunto propriamente del Pa-

ne cotto sotto la cenere. Lat. subcinericius. Gr. σποδίτης άρτος, Aten. Amm. ant. 6. 1. 4. E poi dice, che a capo suo era uno pane soccenericcio, e uno vaso d'acqua

SOCCHIAMARE. Chiamare sotto voce. Lat. demissa voce vocare. Gr. υποφωνείν. Com. Inf. 30. Comunque io socchiamava, e udissi la voce mia, lasciò il mantel-

lo, ch' ei tenea, e uscì fuori.

SOCCHIUDERE. Non interamente chiudere. Lat. pe-

nc claudere. Gr. πας ολίγον κλείαν.

§. Socchiudere, per Chiudere assolutamente. Lat. claudere . Gr. xheav. Gr. S. Gir. 15. Quelli, che vanno per dirittura, e dicono verità, cessano avarizia di sopra se, e socchiudono le sue mani di tutti i do-

SOCCHIUSO. Add. da Socchiudere; Non chiuso affatto, Quasi chiuso. Lat. fere clausus, semiadapertus. Gr. huiavoix 705. Guid. G. Noi simigliantemente di ciò ci dobbiamo infingere con occhi socchiusi. Matt. Franz. rim. burl. 2. 167. Non si vedrebbon mai belle figliuole, Perchè le madri le terrien rinchiuse ec. Se non altro le lassan pur vedere A quelle gelosie così socchiuse. Lasc. Gelos. 2. 1. Però fia buono ritirarmi dentro, sì sì, e tener più tosto l'uscio socchiuso. + \* SOCCIDERE. Più comunem. dicesi Succidere.

Potare le radici di un albero. Pallad.

+ SOCCIO. Accomandita di bestiame, che si dà altrui, che il custodisca, e governi a mezzo guadagno,

mezza perdita. Lat. societas . Gr. xoivwvia. Pass. 126. Molti altri dicono, che sono allogagioni, compagnie, e socci, venture, comperare a novello, e più altri modi. Tratt. pecc. mort. Danno lor bestie a soccio a capo salvo, siccome sieno di ferro, cioè s'elli ne muore neuna, quelli, che le tiene, sì ne metterà una in quello scambio altresì buona. Petr. Frott. Ma dar le capre a soccio è pure il meglio. Min. Malm. pag. 481. Noi per Soccio intendiamo una società, o compagnia particolare, ovvero un' Accomandita di bestiame che si da altrui perchè lo custodisca, e governi, a mezzo guadagno, e perdita. Sozio poi pure dal latino Socius intendiamo quel, che i Latini dissero Sodalis jure, Sodalitiis junctus, o Buon sozio dichiamo a colui, che non guasta mai, e che accomoda la conversazione.

\* §. I. Soccio, si chiama anche il Bestiame medesimo. Min. Malm. pag. 481. Soccio s' intende quel bestiame, il quale si da a un contadino per far a mezzo del guadagno, quasi dica a Soccio, cioè a compagnia.

S. II. Soccio, diciamo anche a Chi piglia il soccio.

\* SOCCITA. Accomandita di bestiame, che anche

dicesi Soccio. Monos. fl. It.

SOCCO. Calzare usato dagli strioni antichi nella commedia. Lat. soccus. Gr. εμβάτης. Petr. cap. 4. Materia da coturni, e non da socchi. Buon. Fier. 4. 2. 7. E vago di cantar pensai allora, Tratta via la chitarra, e'l socco umile, Ricever sul Pimpleo più degni arredi. E 5. intr. 3. E tu sul flauto gl'imi Fatti civili di' co' piè nel socco.

SOCCODAGNOLO. Straccale. Lat. postilena. Franc. Snech. nov. 160. Postosi su uno soccodagnolo de' detti muli ec. cominciò a chinare la testa verso il rotto del detto mulo. Burch. 1. 43. E Virgilio rubo un socco-

dagnolo Per insegnare a balestrare a' trilli.

SOCCORRENZA. Flusso di corpo, ma senza sangue; che anche diciamo Cacaiuola, o Uscita. Lat diarrhæa. Gr. diaggoia. Cr. 5. 7. 7. Vagliono [le coto-gne] al flusso del sangue, e alla soccorrenza, e al vomito. Libr. Son. 38. Lingua da farsi incontro a soccorrenza. Fir. As. 93. Se non che il ventre pien di bietole, e di altri erbaggi, assaltato ec. da una sdrucciolevole soccorrenza, schizzando come un nibbio, di loro una parte ne ricoperse, e un'altra ne ammorbò

con quello odore.

SOCCORRERE. Porgere aiuto, sussidio. Lat. succurrere, subvenire, suppetias ferre. Gr. Bonder. Cavalc. Frutt. ling. Chi può soccorrere a chi è in pericolo di morte, e non lo soccorre, si può dire, che l'abbia morto. G. V. 11. 8. 1. Se per lo Re Giovanni, a cui s' erano dati, non fossono soccorsi con oste campale infino a mezzo Luglio, darebbono la terra. Petr. son. 313. Soccorri all' alma disviata, e frale. Dant. Par. 6. Carlo Magno vincendo la soccorse. Din. Comp. 2. 53. Guastarono Laterina, che la teneano i Neri, i quali non la poterono soccorrere. Ar. Fur. 22. 20. Se non si soccorrea col grave suono, Morto era il Paladin senza perdono.

+ S. I. Per Far riparo . Dant. Inf. 17. Di qua, di la soccorren con le mani, Quando a vapori, e quando al

caldo suolo.

S. II. In signific. neutr. vale Occorrere, Venire in mente, Sovvenire. Lat. succurrere, subire, in mentem venire. Gr. ὑπέρχεσ θαι. Albert. cap. 21. Quando tu vecchio reciterai antichi detti, e fatti, fa', che ti soccorrano cose, che tu abbi fatte dalla gioventudine tua. Ar. Fur. 23, 123. In tanto aspro travaglio gli soccorre, Che nel medesmo letto, in che giaceva, L'ingrata donna venutasi a porre Col suo drudo più volte esser

SOCCORREVOLE. Add. Che soccorre, Atto a soc-

correre .

S. Per Ausiliario . Lat. auxiliarius . Gr. Bondinos . Liv. M. Fece passar nella prima schiera le coorti soccorrevoli. E appresso: Non erano rimasi, se non li soccorrevoli tanto solamente .

SOCCORRIMENTO. Il soccorrere. Lat. auxilium. Gr. Bondeia. Rim. ant. P. N. Mess. Rugg. d' Amici. Dunque chi è gravato, Iu cotal guisa abbia soccorri-

mento

+ SOCCORRITORE. Che soccorre. Lat. auxiliator. Gr. Bondos. Salvin. disc. 2. 49. Consolatore ne' travagli, soccorritore ne i mali, guida, e scorta nostra, e lume, e speranza. E Odiss. 23. 158. Poichè un uomo nel popolo uno avendo Ucciso, cui non sien molti di dietro Soccorritori, fugge abbandonando I parenti, ed il patrio terreno

+ \* SOCCORRITRICE. Verbal. femm. di Soccorritore. Salvin. Iliad. 1.5. v. 1180. Ma quegli avendo il cuor forte, qual pria, I giovan de' Cadméi diffidava, E vincea ognuno di leggier : tale io Era soccorritrice ; or io t'assisto ec. E ivi: v. 1529. Quelle poscia a casa Del gran Giove tornar, Ginnone Argiva, E la soccorritrice

alta Minerva

SOCCORSO . Il soccorrere , Aiuto , Sussidio . Lat. auxilium, subsidium. Gr. Bon Sua. Bocc. Proem. 8. In soccorso, e rifugio di quelle, che amano ec. intendo di raccontare cento novelle. Cavalc. Med. cuor. Ogni di aiuta, e da soccorso del suo lume, e del suo conforto. Petr. son. 180. E'l mio fido soccorso Vedem' arder nel foco, e non m' aita. E canz. 39. 2. Che pure agogni! onde soccorso attendi! Dant. Inf. 2. E temo, che non sia già si smarrito, Ch' io mi sia tardi al soccorso levata. E Purg. 18. E quei, che m' era ad ogni uopo soccorso, Disse. E Par. 22. Più fu il mar fuggir, quando Dio volse, Mirabile a veder, che qui il soccorso. Red. lett. 2. 126. Ho scritto all' Eccellentiss. sig. Dottor Corazzi, che anno fece un viaggio con le galere, se anco quest' anno ne vuol fare un altro sopra quel vascello, che il sig. N. N. manda in soccorso de' Veneziani.

S. Dicesi in proverb. Il soccorso di Pisa, quando giugne tardo, e inopportuno. Lat. Prometheus post rem. Buon. Fier. 3. 5. 3. E' sare' hene, Ch' or tu facessi il secondo marrone, E'l tuo sarebbe il soccorso di Pisa. E 4. 3. 2. Il nostro fu il soccorso, Che si suol dir, di Pisa. Bern. Oct. 1. 2. 68. Diceva: e' viene il soccorso

di Pisa.

SOCCORSO. Add. da Soccorrere. Lat. adjutus. Gr. βεβοηθημένος. G. V. 9. 169. 2. Albingano molto stretta di vittuaglia, e non soccorsa s' arrendeo poi agli usciti di Genova, e al marchese del Finale a pat-

(\*) SOCCOTRINO. Aggiunto di una sorta di aloè. Lat. soccotrinus . Red. Oss. an. 106. Stemperai nell' acqua comune una giusta quantità di aloè soccotrino pol-

verizzato in modo, che ec. + \*\* SOCCRESCERE. Pallad. Febbr. 13. Ogni anno lasciamo alcuna cosa soccrescere quindi per li rami, serbando sempre una materia, cioè un tralce madornale, il quale si drizzi in su alla vetta dell' arbore [ il T. Lat. ha: aliquid per ramos crescere subinde pa-

SOCIABILE. Add. Sociale, Compagnevole. Lat. sociabilis . Gr. xoivwvixos . Varch. Ercol. 31. L' uomo è animale più di tutti gli altri sociabile, ovvero compagnevole. E appresso: Molti altri animali, i quali, se non sono civili ec. sono almeno sociabili. Gell. lett. 2. lez. 8. 191. L' uomo, per essere animale sociabile, e che ama vivere con quei della sua specie medesima, si rallegra delle felicità degli altri.

SOCIALE. Add. Che ama compagnia. Lat. sociabilis , socialis . Gr. noivwvinos . Mor. S. Greg. Colui,

che schifa di conservar la pacienza, di chiaro, e tosto rompe la vita sociale per impazienza. Buon. Fier. Intr.

1. Ch' io son persona assai più sociale.

+ \* SOCIALITA. Qualità di ciò, che è sociale, Compagnia. Segner. Crist. instr. 1. 30. 5. Tutto ciò che si oppone grandemente al bene della socialità umana dee dirsi che grandemente oppongasi alla ragione, propria dell'uomo. Ma se così è, mirate un poco qual cosa possa essere più contraria della menzogna ad una tale

+ SOCIETA, ed all'ant. SOCIETADE, e SOCIE-TATE. Compagnia. Lat. societas. Gr. xolvwia. Sen. ben. Varch. 7. 18. Tutto quello ec. ha la società della ragione umana tolto via da lui, e spezzato. Borgh. Col. Lat. 384. Si vede ec. essere stato offerto ec. l'amicizia, e ad altri la società del popolo Roma-

+ \* SOCINIANISMO . La setta , e L'eresia de' Sociniani . Magal. lett. scient. pag. 202. Di esso [luogo del Concilio Niceno ] se ne vale un moderno sospetto di Socinianismo, per far credere, che la natura delle Divine Persone non sia altrimenti una sola ec.

\* SOCINIANO. Eretico, che in materia di Fede non ammette per modo alcuno rivelazione. Magal.

lett.

+ SODA . T. de' Nat. Alcali minerale, sostanza salina abbondantissima nella natura, che forma la base del sal marino, entrando in esso per tre quarti incirca del suo peso. Le combinazioni naturali della soda sono numerosissime; i sali, che hanno la base di soda sono fissi, ed hanno un sapore meno disaggradevole di tutti gli altri. Lat. kali. Ricett. Fior. 50. Il sale alcali, il quale si fa dell' erba cali, che è quella, di che si fa la soda.

\*\* S. Soda, T. di Marineria. Per sode s'intendono certi compartimenti fatti con paratia, e tramezzi che formano degli olloggi o stanze, le quali si chiudono a chiave, sopra il ponte, o nell'intervallo tra i ponti, o nella stiva, per rinchiudervi diversi effetti, e munizioni. Questi luoghi per lo più non hanno lumi. V. DE-POSITI. Stratico.

+ SODALE. V. L. Compagno . Lat. sodalis . Buon. Fier. 3. 2. 17. Che largo in noi di suo reale ospizio, Ne fe sodali a quella onesta mensa. Menz. sat. 9. Tanta feccia non han gli scolatoi D'ogni più immonda, e fetida cloaca, Quanta, o buon Giove, esti sodali

SODALIZIO. V. L. Compagnia. Lat. sodalitium, sodalitas. Dant. Par. 24. O sodalizio eletto alla gran cena Del benedetto agnello, il qual vi ciba. Morg. 25. 46. O sodalizio, o maladetto loco, Dove su perpetrato

SODAMENTE. Avverb. Con sodezza, Sicuramente, Cautamente. Lat. tuto. Gr. ἀσφαλώς. Cron. Morell. 260. E questo per trafficare il suo sodamente. E 261. Va' sodamente nel fidarti, e non t'abborracciare.

S. Per Gagliardamente , Con forte animo . Lat. fortiter, firmiter. Gr. ioxugus. Mor. S. Greg. Tanto più sodamente s' apparecchiano a quelle cose stabili, quanto meno apprezzano queste cose transitorie. Car. lett. 1. 158. Questa mia sodezza si stende ancora all'amici-zia, e v'amo sodamente.

SODAMENTO . Stabilimento , Confermazione . Lat. confirmatio . Gr. BeBaiwois . Petr. uom. ill. Ordino dodici littori, e compuose nuove leggi solo a fermezza del popolo, e sodamento di pace, e di concor-

S. Per Mallevadoria, Obbligo. Lat. cautio, satis-datio. Gr. inavwois, inavodoria. Cron. Morell. 322. E di poi gli lasciò con sodamento, e' non si partireb-T. VI. bono. E oppresso: Per la promessa, e sodamento fatto a' Pisani, non si fe più novità alcuna. G. V. 11. 91. 4. La gabella del sodamento, siorini 1300. (cioè di portare arme di difensione ) a soldi 20. di piccioli per uno. M. V. 3. 52. Per lui fece il sodamento, e l' obbrigagione predetta a' signori.

SODARE. Assodare, Consolidare; e si usa in si-gnific. att. e neutr. pass. Lat. solidare, consolidare, so-lidescere. Gr. çegégo, çegégo au. Pallad. Agost. 11. Voglionsi si sodare, che l'acqua non possa trapelare. Omel. S. Greg. Si secca come testo la mia virtà, per-

chè il testo si soda, e ferma per lo fuoco.

S. Per Promettere, Dar sicurtà. Lat. satisdare. Gr. εγγυητήν λαπας ησω. G. V. S. 100. 1. Sodarono nella città di tenere il passaggio dell'alpi sicuro. E 11. 93. 2. Intra i quali aveva 1506. nobili, e potenti, che sodavano per grandi al comune. Nov. ant. 83. 5. S' ingaggiaro chi avesse più bella spada, e sodò il gaggio. Cron. Morell. Comparisca ec. a rispondere alla detta petizione, e sodare sopra essa secondo la forma dello statuto. E altrove: Vogliendo sodare secondo la forma degli statuti .

SODDIACONATO, e SUDDIACONATO. Il primo de' maggiori Ordini sacri, Dignità del soddiacono. Lat. subdiaconatus . Gr. υποδιαχονία . Maestruzz. 1. 10. È vero, che se prese i minori quattro [ ordini ] secondo l' usanza del paese, e in quello medesimo di il soddiacono pigliò il soddiaconato, puote essere permesso per misericordia. E 1. 13. Che pena si dee dare a colui, che dà i minori ordini col soddiaconato ! E 1. 14. Se sanza coscienzia del Vescovo in un di riceve tutte le minori, ovvero alquante minori, e 'l soddiacona-

SODDIÁCONO, e SUDDIÁCONO. Quegli, che ha l'ordine del soddiaconato. Lat. subdiaconus, hypodiaconus . Gr. υποδιάκονος . Maestruzz. 1. 10. Tre sono i sagri (ordini) cioè soddiacono, diacono, e prete. E. 1. 11. Al soddiacono è impresso nel porgimento del calice voto. E. 1. 25. Al soddiacono s'appartiene portare all'altare il calice, e la patena, e darlo a'dia-coni, e a loro servire. G. V. 4. 1. 1. A un altro Giovanni soddiacono, ch' avea scritte le lettere, fece mozzare la mano.

SODDISFACENTE. Che soddisfa. Lat. satisfaciens. Gr. πληςοφοςών. But. Conveniente vendetta, e sod-disfacente all' ira.

SODDISFACENTEMENTE. Avverb. Con soddisfacimento, A bastanza. Lat. satis. Tratt. segr. cos. donn. Se il medicamento opera soddisfacentemente, non ac-

cade fare altra opera

SODDISFACIMENTO, e SODISFACIMENTO. IL soddisfare. Lat. satisfactio. Gr. πληςοφοςία. Bocc. nov. 9. 3. Ma in soddisfacimento di quella ti priego, che tu m' insegni, come tu sosseri quelle [ingiurie] le quali io intendo, che ti son fatte. Fr. Giord. Pred. D. Non sono, se non soddisfacimento a Dio. But. Inf. 53. 1. L'autor non disidera questo per ingiustizia, ma per soddisfacimento di giustizia. Maestruzz. 1. 35. Soddisfacimento si può intendere in due modi, l'uno, il quale si dee fare all' uomo di quello , ch' altri gli è tenuto ec. l'altro si è quello, che si dee fare a Dio per li peccati commessi. E 2. 31. 2. Fallo istrano dalla congregazione de' fedeli infino a condegno sodisfacimen-

SODDISFARE, e SODISFARE. Appngare, Contentare, Dar soddisfazione, Acquietare, Pagare il de-bito. Lat. persolvere, satisfacere, alicujus voluntatem explere. Gr. ἐκτίνεν, ἐξαρκῶν. Dant. Inf. 10. Quin-c' entro soddisfatto sarai tosto. E Purg. 10. E qui convien, ch' i' questo peso porti Per lei, tanto ch' a Dio si soddisfaccia. E Par. 9. Perchè non soddisface a' miei disii! E Par. 10. Per soddisfare al mondo, che gli chiama. Bocc. Introd. 11. Il soddisfare d'ogni cosa all'appetito, che si potesse ec. essere medicina certissima a tanto male. E nov. 3. 6. Pensò, avendolo a ciascun promesso, di volergli tutti e tre soddisfare. E oppresso: Il Giudeo liberamente d'ogni quantità, che il Saladino il richiese, il servì, e il Saladino poi interamente il soddisfece. E nov. 13. 12. Al quale Alessandro ogni suo stato liberamente aperse, e soddisfece alla sua domanda. E nov. 21. 18. Madonna, io ho inteso, che un gallo basta assai bene a dieci galline, ma che dieci uomini possono male, o con fatica una fem-mina soddisfare. E nov. 57. 6. Essa (legge) solamente le donne tapinelle costrigne, le quali molto meglio, che gli uomini, potrebbero a molti soddisfare. E nov. 71. 8. Avanti, che 'l marito tornasse da Genova, della sua persona gli soddisfece. E canz. 7. 4. E della dolce bocca Convien, ch' io soddisfaccia al mio disire. Lab. 248. Io mi credo assai bene doverti avere sodisfatto a ciò, che ti potesse aver messo dubbio. E 335. Disideroso se' di soddisfare in quello, che per te si potrà, dell' offesa commessa. Nov. ant. 67. 1. lo ti sodisfarò, quando io sarò tornato. Ed ella disse : se tu non redissi! Ed elli rispose : sodisfaratti lo mio successore. G. V. S. 4. 2. E soddisfacesse il dannaggio ricevuto per la gente del Re di Francia. Boez. Varch. 4. pros. 4. In questo non ho io, risposi, dubbio nessuno, che io non volessi soddisfare allo ingiuriato col dolore dello ingiurante. Cas. lett. 18. Il che io ho fatto tanto più volentieri per soddisfare, e servire V. M. in ogni occasione.

\*\* S. I. Per Piacere. Cecch. Stinv. 2. 2. Fil. Ella è una bella giovane. Alf. Soddisfavvi ! Fil. Si in quanto a lei; ma ec. Fr. Giord. 249. Allo 'nfermo non so-

disfanno eziandio le preziose cose.

\*\* S. II. Per Giustificarsi, Scusarsi. Fior. S. Franc. 85. Cognoscendo Frate Pacifico la sinistra immaginazione [il sospetto] de' frati, soddisfece loro umilmente, e disse ec

SODDISFATTISSIMO, e SODISFATTISSIMO. Superl. di Soddisfatto. Ambr. Cof. 2. 1. Tal ch'io restai sodisfattissimo Di lui . Lasc. Gelos. 1. 2. Gli feci intender la dote, che ne rimase sodisfattissimo. SODDISFATTO. Add. da Soddisfare. Car. lett. 2.

45. Comprendo, che questo giovine sia mal soddisfatto

+ \*\* SODDISFATTORIO. Atto a soddisfare. Segn. Conf. istr. cap. 3. Queste azioni poi, ed altre simili a queste, o siano soddisfattorie, o sian salutari, devono essere ingiunte con qualche certa corrispondenza di

+ SODDISFATTURA, e SODISFATTURA. Soddisfacimento. Lat. satisfactio. Gr. πληςοφοςία. Buon. Fier. 4. 2. 7. Come de' capi l' accomodatura Difficile è de' mondi, E malagevol la soddisfattura [ la stampa

legge sodisfattura ].
SODDISFAZIONE, e SODISFAZIONE. Il soddisfare. Lat. satisfactio. Gr. πληφοφόφησις. Bocc. nov. 23. 4. Propose ec. di volere a soddisfazione di se medesima trovare alcuno, il quale più di ciò, che il la-naiuolo, le paresse, che fosse degno. Malm. 1. 16. E se non se le da sodisfazione, La ci fara marcir'n una prigione.

S. Soddisfazione, diciamo anche Una delle tre parti della penitenza Lat. satisfactio. Gr. πληςοφόςησις. Pass. 73. Della quale [penitenza] dice il Maestro delle sentenzie, che ha tre parti ec. La terza è la soddisfazione dell'opere. Maestruzz. 1. 35. Non vale la sodisfazione, che non è fatta in grazia, e caritade. Lab. 535. Buona contrizione, e ottima soddisfazione fu in lo-

SODDOMA. Atto venereo tra persone del medesimo sesso . Lat. pædicatio , sodomia . Gr. πυγισμός . Cavalc. Med. cuor. Soddoma è un micidio, che impedisce la generazione. Com. Inf. 5. In costui si punisce incesto, fornicazione, e rapimento, e soddoma. Libr. Viagg. Questo sì fue per lo brutto peccato contr' a nalo quale si chiama soddoma.

SODDOMIA, e SODOMIA . Soddoma . Lat. pædieatio, sodomía. Gr. wuyiouis. Maestruzz. 2. 31. 2. tit. Della sodomía. Fr. Giord. Pred. S. 39. Or non vedi, che si sostengono le meretrici nelle cittadi ! questo è un grande male, e se si sottraesse, si sottrarrebbe un grande bene, che si farebbono più avolterj, più soddomie, che sarebbe molto peggio. Ricord. Malesp. cap. 6. Ettore ec. uccise il Re Patroculus, il quale comise con Achille il peccato di soddomia. Bocc. Com. Dant. Questo [vizio] è chiamato soddomía da una città antica chiamata Soddoma.

SODDÓMICO. V. A. Add. di Soddomía. Lat. so-domiticus. Com. Inf. 5. La quinta in peccato soddomico. E 16. Introduce l'autore intra questa perduta gente tre anime di tre eccellenti uomini, li quali furono

lerci di questo soddomico peccato.
SODDOMITAMENTE. Avverb. Alla soddomita, Con soddomia. Com. Purg. 26. Li primai usandola bestial-

mente, li secondi soddomitamente.

SODDOMITARE. Usar soddomia. Lat. pædicare. Gr. πυγίζαν. Com. Inf. 15. Coloro, che spregiaron natura, e sua bontade, soddomitando. SODDOMITATO. Add. da Soddomitare.

SODDOMÍTICO, e SODOMÍTICO. Add. Di soddomia. Lat. sodomiticus. Com. Inf. 16. Quivi si pale-sano questi spiriti soddomitichi. E Purg. 26. Soddoma, e Gomorra perirono per fuoco celeste per lo pec-cato soddomitico. Bocc. nov. 2. 9. Trovò dal maggiore infino al minore generalmente tutti disonestissimamente peccare in lussuria, e non solo nella naturale, ma ancora nella soddomitica. Maestruzz. 2. 13. 1. Ancora tra' peccati contro alla natura gravissimo è il peccato, che si commette colle bestie, e dopo questo è il vizio sodomitico, dove non si osserva il debito sesso.

SODDOMITO, e SODOMITO. Chi fa soddomia. Lat. pædico.Gr. πυγιςής. Filoc. 7. 382. In quella notte similmente si trovò, che quanti soddomiti erano, tanti ne furono estinti. Stor. Pist. 170. Qualunque era, che volesse grazia in corte, portasse moneta, o menasse seco uno bello fanciullo, e avea quello, che domandava, perocchè la maggior parte di loro erano soddomiti. Agn. Pand. 3. Ghiotti, bugiardi, sodomiti, buffoni ec. con frastagli, livrée, e frange addobbati, tutti corrono a far cerchio all'uscio di chi è prodigo. Zibald. Andr. 66. Chi nasce in nel segno di Gemini fia di buona forma, ma piccolo di persona, arà capelli sottili, e sia sodomito, linguardo ec.

\*\*\* SODDOMITO, e SODOMITO. Add. Sodomi-tico. Fior. Virt. cap. 20. pag. 71. L'Angiolo fu man-dato da Dio a una città, che fu chiamata Sodoma per lo peccato sodomito, che vi si facea. N. S.

SODDOTTA. Sust. Verbal. Sodducimento. Lat. seductio, inductio. Gr. απάτη. G. V. 9. 33. 1. Ciò fu per la soddotta de Fiorentini. E 10. 7. 1. Il quale con lei non volea stare ec. alla soddotta d'uno messer Ugo il Dispensiere suo barone, e guidatore del reame.

(\*) SODDOTTO. Add. da Sodducere ; Sedotto. Lat. fraude impulsus. Gr. αποπλανηθείς. Tac. Dav. stor. 1. 244. Le legioni quarta, e diciottesima soddotte da pochi non esser passate oltre alle parole, e le grida, e tosto sarieno tornate a segno.

SODDUCERE, e SODDURRE. Sedurre, Sobillare. Lat. seducere, in fraudem inducere. Gr. ¿gawarar. Fav. Esop. Co' quali il diavolo fa diverse reti, e

lacciuoli a menarci, e a soddurci alle pene infernali. Com. Inf. 9. La quale il fa avaro, e l'avarizia il sodduce in molti peccati. G. V. 6. 34. 2. Il detto Imperadoro mando sodducendo per suoi ambasciadori, e lettere quel-li della casa degli Uberti. Lucan. Molti n' avea rau-

nati, e soddotti a mal fare.
SODDUCIMENTO, e SODUCIMENTO. Il sodducere. Lat. seductio. Gr. άπάτη. G. V. S. 92. 1. Per sodducimento di suoi ufficiali, e per covidigia di gua-dagnare. E 11. 52. 2. Per soducimento, e conforto di certi grandi. E 12. 59. 1. A sommossa del Papa, e per soducimento del Re di Francia (così ne' T. a penna). Guitt. lett. 13. Chi non s'apparecchia a tanto asemplo, a tanto appellamento, e soducimento.
SODDUCITORE. Che sodduce. Lat. deceptor, se-

ductor. Gr. απατηλός. Fav. Esop. Per lo lupo (dobbiamo intendere) ciascuno sodducitore de' giovani a mal fare. Com. Inf. 18. È da sapere, che il ruffiano

è il proposto delle meretrici, ovvero sodducitore.

(\*) SODDUCITRICE. Verbal. femm. Che sodduce.

Salvin. disc. 1. 228. Quando S. Paolo biasima a' Colossensi la filosofia, intende della sodducitrice, e hu-

giarda, che favorisce la tradizione degli nomini.
SODDURRE. V. SODDUCERE.
SODDUTTORE. Sodducitore. Lat. seductor. Gr. απατηλός. Libr. Pred. Godono d'essere sodduttori della via del buono Dio. Cavalc. Med. cuor. E quanto alle parole, dicevano, ch' egli era sodduttore della leg-

SODDUTTRICE. Verbal. femm. di Sodduttore. Libr. Pred. Vi penetrano astutamente con loquela sodduttri-

SODDUZIONE, e SODUZIONE. Sodducimento. Lat. seductio. Gr. andrn. Filoc. 7. 371. Vinta la sua sposa dalle false sodduzioni dell' eterno nimico, piacendo a lei, il trapassò. G. V. 9. 11. 3. Per le dette sodduzioni si ribello all'Imperadore la città di Chermona addi 20. di Febbraio [così nel T. Dav.]. E 11. 44. 4. Si disse con soduzione del signore di Mela-

SODETTO. Dim. di Sodo ; Alquanto sodo . Pallad. cap. 14. Per la calcina buona ec. farai lungo tempo macerare, e poi sodetta abbi l'ascia, e radila.

SODEZZA. Astratto di Sodo; Durezza. Lat. soli-ditas, durities. Gr. 529267715. Cr. 2. 8. 9. Per la so-dezza sua ritiene più il natural calore. E num. 10. L'umore più lungamente dimora in cotal modo, sì per la tortezza, e si ancora per la sodezza. Vegez. I quali per la sodezza sono più gravi, e acconci a gitta-

S. I. Per metaf. vale Stabilità, Fermezza; e si prende così in buona, come in cattiva parte. Lat. firmitas, constantia . Gr. εὐς άθεια . Mor. S. Greg. Ši gloriò tacitamente d' avere spregiato il Re per comandamento di Dio, e perciò di subito fu levato dalla sua sodezza di dentro [ cioè : ostinazione ]. Cron. Vell. 16. Se gli avesse prestato Iddio vita, avrebbe avuto in comune assai stato, considerata la sodezza, e nettezza sua. Car. lett. 1. 158. Questa mia sodezza si stende ancora all'amicizia, e v' amo sodamente.

\* S. II. Sodesza, dicesi anche propriam. Dell' invenzione e componimento maestoso, e fondato nelle buone regole. Il suo opposto è Tritume. Voc. Dis. SODISFACIMENTO. V. SODDISFACIMENTO. SODISFARE. V. SODDISFARE.

SODISFATTISSIMO. V. SODDISFATTISSIMO. (†) SODISFATTURA. V. SODDISFATTURA. SODISFAZIONE. V. SODDISFAZIONE.

+ SODISSIMO. Superl. di Sodo. Lat. solidissimus. Gr. 5292wratos . Bemb. stor. 4. 57. Il castello di grande artificio, e di mura sodissime, e grossissime. Segn.

Mann. Genn. 27. 5. E però questa è una sapienza su-

blime, spirituale, sodissima. SODO, Sust. Sicurtà. Lat. cautio. Gr. ασφάλεια. Cecch. Dot. 3. 3. Un certo sensale Gli facea dar cin-

quecento ducati, Ma e' restò pel sodo.

S. I. Sodo, è anche termine d'architettura, e vale
Ogni sorta d'imbasamento, o fondamento, dove posino edificj, o membra d'ornamenti, o simili. Benv. Cell. Oref. 144. In mezzo a detta forma vi era posto pur della medesima forma quadra un sodo.

S. II. Onde Posare sul sodo, Contrario di Posare in

falso, cioè sopra cosa, che non sia retta sotto.
S. III. Dire, o Favellare, o simili in sul sodo; vole Dir da senno, da dovero. Lat. serio dicere. Cas. rim. burl. 2. 19. Io dico dunque, e dicolo in sul sodo, Che la natura si stillò il cervello, Per far un tratto una donna a suo modo. Cecch. Stiav. 5. 2. O e' ne va favellando in sul sodo. Car. lett. 1. 60. Ma lasciando il

burlare, vegnamo in sul sodo.

+ \$. IV. Porre, e Mettere in sodo; vale Diliberare,

Stabilire, Fermare, Mettere ad effetto. Lat. stabilire,

firmare. Gr. 55668v. Pecor. g. 7. nov. 2. Ormanno,

e' ti convien morire, e questo è posto in sodo. Franc. Sacch. nov. 191. Questo fu messo in sodo, che più notti vi dormi il prete, che scarafaggi non si mostrarono. Morg. 12. 85. Così la pace si metteva in sodo .

S. V. Sodo, vale ancora Terreno incolto, e infruttifero. Lat. terrenum incultum, ager incultus. Gr. de-705 7n. Buon. Fier. 2. 2. 4. Che se la cultura, Che se ne spera industre, non v'intende, Non staran molto a convertirsi in sodi.

\* S. VI. Star sul sodo, vale Non s'ingerire in cose

frivole, o vane, ma tenersi nelle importanti, e opportune; Fuggire gli scherzi. Voc. Cr.
SODO. Add. Duro, Che non cede al tatto, Che non è arrendevole. Lat. solidus . Gr. çeçeos . Bocc. nov. 90. 9. Poi toccandole il petto, e trovandolo sodo, e tondo ec. disse. Dant. Par. 28. Tanto, per non tentare, è fatto sodo. Serd. stor. Ind. 14. 145. Andasse cercando terreni sodi, e incolti, tanto lontani, tanto

difficili, e di tanto incerta rendita.

S. I. Sodo, per metaf. vale Stabile, Fermo, Costante. Lat. firmus, constans. Gr. βέβαιος. Dant. Purg. 29. Vidi duo' vecchi in abito dispari, Ma pari in atto, ed onestato, e sodo. Cron. Morell. 261. Viverai libero sentendoti fermo, e sodo nel valsente tuo [ cioè: assicurato, durevole. Lat. stabilis]. Ciriff. Calv. 1. 12. Ma stette nel proposito suo sodo D'ucci-

derlo, o morire in ogni modo.
S. 11. Sodo, per Forte, Gagliardo. Lat. strenuus, fortis, intrepidus. Gr. ioxugos. Franc. Sacch. nov. 48. Avendo sentito Lapaccio la soda caduta di costui ec. comincia a dire in se. Ar. Fur. 38. 55. lo dico il valoroso Brandimarte, Non men d'Orlando ad ogni pro-

va sodo.

S. 111. Star Sodo , vale Star fermo , Non si muove -

h. 111. Star Sodo, vale Star jermo, tvon si muovere. Lat. quiescere, stare. Gr. παυέσθαι, içάναι. Lor.
Med. canz. 68. 16. Se qualcuno il piè ti pesta, non
dar briga, sta' pur soda.

S. IV. Star sodo, o Star sodo alla macchia, o al
macchione; vagliono Non si lasciar persuadere, nè
svolgere a checchessia, o dir quel, ch' altri vorrebbe.
Lat. impigrum, inexorabilem esse, de gradu non dejici.
Gr. dustrinosman èval. Varch. Ercol. 02. Star sodo al-Gr. αμετάτρεπτον είναι. Varch. Ercol. 92. Star sodo alla macchia, ovvero al macchione, è non uscire per bussare, che uom faccia, cioè lasciar dire uno quanto vuole, il quale cerchi cavarti alcun segreto di bocca, e non gli rispondere, o rispondergli di maniera, che non sortisca il desiderio suo. Cron. Morell. 266. Fa', che non sia teco, non lo smenticare, non ti lasciar

gonfiare, ista' sodo. Malm. 2. 77. Avendo avuto innanzi la lezione, Si stette sempremai sodo al macchione. Car. lett. 1. 21: Egli stette sempre sodo al macchione, e non si vide mai, che levasse nè le mani,

nè gli occhi del piatto.

S. V. Sodi, si dicono i Terreni incolti, o non lavorati. Pallad. Chi arando lascia la terra soda intra i solchi, sè di men frutti danneggia. Cant. Carn. 6. Troverrem qualch' altro modo, Che'l poder non resti sodo. Lor. Med. canz. 7. 4. Il terren non starà sodo, Che'l farò ben lavorare. E 10. 5. Costor seppon si ben fare, Che il poder non stette sodo. Franc. Sacch. nov. 53. A colui, di cui ell'era, purch'ella non rimanesse soda, ma fusse lavorata, parea guadagnare la detta vigna.

S. VI. Rimaner sode, si dice anche delle Femmine de' bestiami, che vanno alla monta, e non restan pre-

SODO. Avverb. come Turar sodo, Pigner sodo, Picchiar sodo; e vale Sodamente, Fortemente. Lat. vehementer, probe. Gr. σφόδοα, χαλόν γε. Buon. Fier.
1. 3. 1. Se gl'ipocondri Non vo', che i fianchi m'afferrin più sodo. Bern. rim. 1. 87. Un debitor, ch'è sa-

vio, dorme sodo.

+ \*\* §. Dar di sodo, vale lo stesso. Franc. Sacch.

nov. 110. Dà con essa [scure] al porco nel capo; e

non gli diè di sodo, che la scure schianci.

SODOMIA. V. SODDOMIA.

SODOMITICO. V. SODDOMITICO.

SODOMITO. V. SODDOMITO.

SODUCIMENTO. V. SODDUCIMENTO.
SODUZIONE. V. SODDUZIONE.
SOFFERÀRE. V. A. V. SOFFERÌRE.
SOFFERENTE. Che ha sofferenza. Lat. tolerans,

ferens, patiens. Gr. πάσχων, υπομένον. Libr. Mott. Era tanto benigno, e sofferente, che udendo esser mal parlato di lui, disse. Albert. cap. 56. Chi è sofferente si governa di molto savere; e colui, che non è sofferente, ingrandira la stoltezza sua. Cavalc. Med. cuor. Questo disse per lui, che gli parea troppo sofferente de' difetti di corte. Amet. 57. Egli ec. mai tali siamme non avea sentite, e si nelle nuove era acceso, che lui male sofferențe oltramodo stimolavano

(\*) SOFFERENTISSIMO. Superl. di Sofferente. Salvin. disc. 2. 533. Capitani valorosissimi, come uno Annibale, un Alessandro, delle grandi fatiche di guerra sofferentissimi, pur non poterono sostenersi, quegli nelle delizie di Capua, questi ne' conviti, e nelle delicatezze dell' Asia. Segner. Mann. Apr. 30. 2. Questa rabbia medesima de' demonj è rabbia sosserentissima

d' ogni oltraggio.

SOFFERENZA. Il sofferire. Lat. patientia, tolerantia, constantia. Gr. ύπομονή. Albert. cap. 56. La sofferenza è porto di tutte le miserie, ed ha la soffe-renza nascose ricchezze, perciocchè 'l sofferente, e'l sorte fa se medesimo benavventurato, e a ciascun do-lore è rimedio la sosserenza. E più sotto: La sosserenza è virtude, che porta igualmente gl'impeti delle 'ngiurie, ed ogni avversitade. E appresso: La sof-ferenza è iguale sofferimento di quello, che t'è fatto. Bocc. nov. 100. 18. Parendo tempo a Gualtieri di fare l'ultima pruova della sofferenza di costei. Petr. son. 108. Ma sofferenza è nel dolor conforto. Tac. Dav. ann. 4. 93. I Ciziceni ec. ne perdero la libertà guadagnata nell'assedio di Mitridate cacciato non meno per loro

sofferenza, che per soccorso di Lucullo.

\* SOFFÉRERE. V. A. V. SOFFERÍRE.

SOFFERÉVOLE. V. A. Add. Che si può sofferire.

Lat. tolerabilis. Lat. aventos. Sen. Pist. 78. La natura, che teneramente ci ama, ci ha così disposti, che'l dolore, o è sofferevole, o è brieve.

SOFFERIDORE. V. SOFFERITORE.
SOFFERIMENTO. Il sofferire. Lat. tolerantia.
Gr. ὑπομενή. Albert. cap. 56. La sofferenza è iguale sofferimento di quello, che t'è fatto.
+ SOFFERIRE, SOFFRIRE, e all'antica SOFFE-

RARE. Comportare, Patire, supplendosi talora, e usandosi in alcune sue parti con quelle dell'antico verbo SOFFERERE. Lat. tolerare, pati, sufferre. Gr. υπο-μένειν, πάσχειν, ανέχειν. Dant. Par. 3. Ma quella folgorò nello mio sguardo Sì, che da prima il viso nol sofferse. E 14. O vero sfavillar del santo spiro, Come si fece subito, e candente Agli occhi miei, che vinti nol soffriro. E 24. E credo in tre persone eterne, e queste Credo una essenzia si una, e si trina, Che sof-fera congiunto sono, ed este. E 30. Ma poco poi sara da Dio sofferto Nel santo uficio . Petr. son. 285. Perchè non furo all' intelletto eguali, La mia debole vista non sofferse. E canz. 39. 7. Quando novellamente io venni in terra A soffrir l'aspra guerra. Bocc. nov. 23. 24. Or vi dico io bene, che io non posso più sofferire. E nov. 44. 6. I tempi si convengon pure sofferir fatti, come le stagioni gli danno. E nov. 62. 6. Credi tu, che io sosseri, che tu m' impegni la gonnel-luccia! E nov. 87. 2. Il che quantunque gravissimo sosse a comportare a Talano, non potendo altro sa-re, se'l sosseriva. Albert. cap. 50. Gli stolti temono la ventura, i savi la sofferano. Fr. Iac. T. 6. 12. 10. Or perchè l'hai soffrito! Per volermi salvare. Boez. Varch. 3. rim. 2. Soffrir da quei dure percosse usati. Agn. Pand. 1. Chi vive povero in questo mondo, patisce molta necessità, e sossera molti stremi bisogni.
\*\* §. I. Per Aspettare. Dant. Purg. 31. Di', di', se

questo è vero: a tanta accusa Tua confession conviene esser congiunta ec. [ è Beatrice, che parla a Dante] Poco sofferse; poi disse: Che pense! Bocc. g. g. n. 9. Convenne lor sofferir di passar tanto, che quelle ( be-

stie ) passate fossero.

S. II. Sofferire l'animo, o'l cuore, vale Aver co-raggio, Aver animo. Lat. audere. Gr. τολμάν. Bocc. nov. 50. 20. Come ti sofferiva l'animo di dir di lei, sentendoti quel medesimo aver fatto, che ella fatto avea! E nov. 77. 58. Poichè a me non soffera il cuore di dare a me stessa la morte, dallami tu. Car. lett. 2. 135. Non mi sossirirebbe mai l'animo, che la bellezza del vostro libro fosse macchiata da un sì picciol

S. III. Safferire in signific. neutr. pass. per Contenere, Astenere. Lat. temperare, abstinere. Gr. απέχεσοθαι. Sen. Pist. I malagurosi s'attussano ne' diletti, de' quali e' non si possono sosserire. G. V. 7. 27. 3. Dicendo, che per Dio si sofferisse alquanto, se voles-

se la vittoria

S. IV. Sofferire, per Reggere, Sostenere. Lat. sustinere. Gr. ανέχειν. Dant. Purg. 13. Di vil ciliccio mi parean coperti, E l'un soffería l'altro colla spalla, E tutti dalla ripa eran sofferti. Sen. ben. Varch. 6. 30. Uno diceva, che non potrebbero sosserire la dissi-

SOFFERITORE, e SOFFERIDORE. Che sofferisce. Lat. tolerans, patiens. Gr. υπομονητικός, πολύτλας. Nov. ant. 26. 1. E lo sofferitore rispose a colui, che gli dicea, che rispondesse: io non rispondo, perch' io non odo cosa, che mi piaccia. Amm. ant. 19. 2. 1. Sofferitore vince . Libr. Mott. Non s' udi mai, che sofferitor fosse biasimato. Lin. M. Li Galli sono troppo mai sosseritori di assanno, e lo loro primo assalto è più siero, che di uomini, e l'ultimo è meno, che di femmina. Franc. Barb. 26. 5. E sia sosserido-

SOFFERMARE. Fermare per breve tempo ; e si usa in signific. att. neutr. e neutr. pass. Lat. subsistere. Gr. υφίςασθαι. Red. Oss. an. 66. Osservando ec. quali razze, e quante di animali volanti si aggirino, ronzino, ed impuntino, si sossermino, e si nutrichino in

(\*) SOFFERMATA. Il soffermarsi, Brieve fermata. Lat. brevis pausa. Gr. Beageia mavois. Red. Cons. 225. Questo sinalmente è un male, che va direttamente ad attaccare il cuore fonte della vita, e nelle soffermate del cuore, si può col tempo appoco appoco, ed insensibilmente radunare, e deporre ec. qualche cosa

SOFFERTO. Add. da Soffrire. G. V. 7. 101. 6. Volentieri vorrebbe essere sofferto di suo saramento ( cioè : liberato , prosciolto ). Buon. Fier. Intr. 5. 1. À ricercar compenso Per tanti danni in questi di sof-

ferti ( cioè: patiti, comportati).

\* SOFFERUTO. V. A. Sofferto. Bemb.

+ \* SOFFI. Nome, che si dà a' Re della Persia. Buon. Fier. 5. 4. 6. Dalla legge Rimossi inopportuno hanno il ricorso Al Soffi, fan venire ec. Salvin, ivi : Al Soffi, cioè al Re di Persia, detto così quasi Giu-

dice, che tale è il Regnante.

SOFFIAMENTO. Il soffiare. Lat. flatus, sufflatus, flamen . Gr. wvon' . Filoc. 2. 233. Parvegli primieramente veder l'aer pieno di turbamento, e i popoli d' Eolo usciti dal cavato sasso, senza niuno ordine, furiosi recare d'ogni parte nuvoli, e fare sconci, e spiacevoli soffiamenti. Maestruzz. 1. 48. Il soffiamento, che fa il prete, significa il cacciamento del demonio, e l'entramento del buono Angelo. Sen. ben. Varch. 4. 28. I sossiamenti determinati de' venti surono dagli Dii trovati per benisizio di tutti gli uomini.

S. Per metaf. vale Maledicenza . Lat. maledictio , convicium, susurratio, susurrus. Gr. λοιδορία. Bocc. g. 4. p. 4. Da così fatti soffiamenti, da così atroci denti ec. sono sospinto, molestato, e infino nel vivo trafitto. SOFFIANTE. Che soffia. Lat. flans, spirans. Gr.

πνέων . Cr. 5. 19. 9. Si dee spesso zappettare, e ingrassare con abbondanza di letame, e da' venti dolce-mente soffianti esser dimenato. Amet. 17. Egli vede ec. i capelli con maestero non usato avere alla testa ravvolti, e con sottile oro a quelli non disuguale essere tenuti con piacevole nodo alle soffianti aure

SOFFIARE. Sust. Soffiamento, Soffio. Lat. flatus, fla-men. Gr. wvon. Sen. Pist. 56. Quando questi giovani forti, e rubesti s' esercitano in gittare la pietra, e 'n fare alle braccia ec. io odo guai, e rammarichii con acerbissimi soffiari, e alitari (il T. Lat. ha acerbissimas re-

spirationes)

SOFFIARE. Spigner l'aria violentemente col fiato, aguzzando le labbra. Lat. flare. Gr. πνέειν. Dant. Inf. 23. Tutto si distorse, Soffiando nella barba co'sospiri. Sagg. nat. esp. 258. È però necessario a voler, che questo effetto segua, oltre al fuoco gagliardo, il soffiar continuamente ne' carboni, che stanno intorno al bicchiere, e ciò si avverta a farlo per un foro di un' asse, che serva di parapetto a chi soffia. Galat. 29. I bugiardi ec. sono ascoltati ec. nè più, nè meno, come se egli non favellassono, ma soffiassono. Malm.

9. 20. Miagola, e soffia il gatto, e s'arronciglia.

\*\* S. I. Detto di Cosa, che manda vento. Benv. Cell. Oref. 41. Poneva l'opera nel fuoco, acconciando li detti carboni colle lor teste per ordine, quelle volgendo verso dov' egli voleva saldare, perchè dette teste soffiano e respirano alquanto. E 129. Veddi entrare dentro il metallo senza soffiare pacificamente ec.

S. II. Soffiare, per lo Spirar de' venti . Lat. spirare, flare. Gr. Trées, quoqu. Dant. Purg. 5. Sta come torre ferma, che non crolla Giammai la cima per softiar de venti. E Par. 28. Quando soffia Borea da quella guancia, ond' è più leno. Bocc. g. 4. p. 19. Procederò avanti dando le spalle a questo vento, e lasciandol soffiare.

S. III. Soffiare, in att. signific. vale Spingere checchessia colla forza del fiato. Lat. sufflare, insufflare. Gr. έμφυσαν. Cr. 9. 26. 2. Spessamente con un cannello si sossi negli occhi sale sottilmente pesto. E appresso: Si sossi cotal polvere negli occhi al cavallo due volte per giorno. Dant. Inf. 13. Chi fusti, che per tante punte Sossi col sangue doloroso sermo?

S. IV. Soffiare, termine degli alchimisti, vale Adoperarsi col suoco intorno alla purificazione, o trasmutazione de' metalli: e preso assolutamente, vale Tentare di far l'oro. Car. lett. 1.8. Qui si sossia a più potere, e l'Allegretto, e io siamo sopra i mantici. E 1. 100. La quale (città) altre volte, ch' io vi fui per soffiare alle miniere, mi parve una bicocca da zingari.

- S. V. Soffiare, per Isbuffare per superbia, collora, o altra passion d'animo. Lat. fremere. Gr. ξμβςέμεσθαι. Bocc. nov. 58. 4. Postaglisi presso a sedere, altro non faceva, che sossiando, s' andò a spogliare i panni del prete. E nov. 73. 16. Calandrino, sentendo il duolo, levò alto il piè, e cominciò a sossiane. E nov. 85. 6. Calandrino, torrato a levicara altro che nov. 85. 6. Calandrino, tornato a lavorare, altro che soffiar non facea. E appresso: Che diavolo ha' tu, sozio Calandrino! tu non fai altro, che soffiare. Franc. Sacch. nov. 91. Comincia a soffiare, che parea un porco fedito. Varch. Ercal. 55. Se v'aggiugne parole, o atti, che mostrino lui ec. essere adirato, e avere ciò per male, si dice: e' marina, egli shussa, o sof-
- §. VI. Per Anelare, Ansare. Lat. anhelare. Gr. άσ-θμαίναν. Malm. 3. 34. E con un fuor di lingue, e orrenda vista Soffiavan, ch' i' ho stoppato un alchimi-
- S. VII. Soffiare, per metaf. vale Incitare, Instigare. Lat. suscitare. Gr. eyeigar. Vit. S. Gio: Bat. 255. E soffiava, e accendeva l'ira nel cuor d'Erode. Cron. Vell. 14. Di che gli convenne entrare in franchigia, e fu a grande pericolo della persona, soffiando al Re i Franzesi sopra ciò.

S. VIII. Soffiare, o Soffiarsi il naso, vale Trarne fuori i mocci. Lat. nares emungere. Gr. ζίνας απομύτтен. Galat. 9. Non si vuole anco, soffiato che tu ti sarai il naso, aprire il moccichino, e guatarvi entro. Alleg. Soffiarsi il naso un tratto nelle mani.

IX. Soffiare il naso alle galline, figuratam. e in modo basso, si dice di Chi comanda, o fa tutte le fac-cende. Malm. 5. 29. Anzi il bando si manda da sua parte, Perch' ella sossi il naso alle galline.

S. X. Soffiar parole negli orecchi altrui; e anche assolutam. Soffiar negli orecchi ad alcuno; si dice del Darli alcuna notizia, o avvertimento segretamente; e talora anche Andar continuamente instigandolo. Lat. in aurem insusurrare. Gr. 419vgiguv. Fir. As. 153. Queste, e altre simili parole sossiando negli orecchi di Venere, lacerava quel garrulo, e soverchio curioso uccello il suo figliuolo. Varch. Ercol. So. Dicesi ancora zufolare, o sossiar negli orecchi ad alcuno, cioè parlargli di segreto, e quasi imbecherarlo.

S. XI. Soffiare, si dice anche in modo basso del Far la spia. Lat. deferre . Gr. evdagiv moigo dat. Malm. 1.

37. Soffiano, son di calca, e borsaiuoli

S. XII. Aprir la bocca, e soffiare, o Soffiare e favellare, si dicono del Favellar senza considerazione, e riguardo. Lat. verba effutire. Gr. odvagav. Varch. Er-col. 94. Favellare a caso ec. è dirla come ella viene, e non pensare a quello, che si favella, e [come si di-

ce] soffiare, e favellare.
SOFFIATO. Add. da Sofflare. Lat. flatus, sufflatus, insufflatus. Cr. 9. 26. 2. A questa medesima vale il salnitro ec. soffiato negli occhi. Dant. Purg. 30. Siccome neve tra le vive travi Per lo dosso d' Italia si congela Sossiata, e stretta dalli venti schiavi [cioè: spin-ta]. Varch. Ercol. 1. Al tempo nuovo deono, sosfiati da dolcissime aure, porgerne gratissime om-

SOFFIATORE. Che soffia . Lat. perflator . Gr. o διαπνεύσας. Tratt. segr. cos. donn. Nel tempo, che sono sopra terra i venti soffiatori per tramontana.

SOFFICCARE. Nascondere; e si usa anche in signific. neutr. pass. Tac. Dav. ann. 4. 103. Sotliccansi i tre senatori con laido, non meno che traditure nascondiglio [il T. Lat. ha sese abstrudunt]. E stor. 4. 356. Sofficcavansi ne' padiglioni, fuggivan la luce più stupidi per la vergogna, che per la paura. Ciriff. Calv. 3. 83. Que' si van sofficcando come piattole Al bu-

+ SOFFICE. Sust. f. T. de' Magnani, e Fabbri. Can-none, o Dado, Paralellepipedo di ferro traforato, che si pone sotto ad un pezzo di ferro infocato, che si vuol

bucare

SOFFICE. Add. Morbido, Trattabile, e che toccato acconsente, ed avvalla; e propriamente si dice di coltrici, guanciali, e simili. Lat. mollis, tractabilis. Gr. μαλακός, ψηλαφητός. Ovid. Pist. Io riguardo spesse volte, se le tue pedate appariscono nella soffice arena. Coll. SS. Pad. Perocchè non solamente sono alquanto soffici, ma hanno piccola fatica a fare, e costan poco. Pallad. Febbr. 25. Desiderano le cipolle grasso terreno, soffice, e rigo d'acqua, e letaminato. Cr. 5. 6. 1. Amano terren dolce, e suffice, non perciò arenoso. Dav. Colt. 167. Il dei pianamente in fossa aperta, e concimata, quasi in soffice letto, posare, e coprire.

\*\* S. Per Comodo, Agiato. Pallad. 21. Nelle stal-le de' cavalli si pongano di sotto alla paglia assi, o piante fermerelle, sicchè giacendo stieno soffici, e stan-

do ritti, l'unghie si sodino nel duro.

+ \* SOFFICEMENTE. In modo soffice, Morbidamente. Gor. Long. sez. 32. Ella (la carne) contra tutte le cascate a guisa delle robe feltrate cede morbidamen-

te e sofficemente a' corpi

SOFFICENTE, e SOFFICIENTE. Add. Bastevole, Abile, Capace; e si prende talora per Eccellente. Lat. aptus, idoneus. Gr. Enithosos. Bocc. nov. 61. 12. Non meno sofficente lavaceci, che fosse Gianni Lotteringhi. E nov. 79. S. Ci lasciò due sofficenti discepoli. E num. 43. Or non ti bastava io ! frate io sarei sofficente a un popolo, non che a te. Ovid. Pist. 41. Appena era ella sofficente di portare la grave rocca della lana. G. V. 8. 5. 2. Non sentendosi sofficente al governamento della Chiesa ec. cercava ogni via, come potesse rinunziare il Papato. E 11. 65. 3. Egli era il più sofficente capitano, e savio di guerra ec. che nullo altro ch' a suo tempo fosse. Cronichett. d'Amnr. 46. Usanza è degli Re, e de' Signori delle terre, ch' egli non vogliono i cittadini molto sofficienti, nè molto buoni, nè troppo isperti. E 71. Vedeano, che lo Re Filippo non era sofficiente ad atargli. Vit. S. M. Madd. 21. Che vendetta potrò io mai fare di me medesima sofficiente a e tali offese!

SOFFICENTEMENTE, & SOFFICIENTEMENTE. Avverb. Sufficientemente. Lat. sufficienter. Gr. ixavas. Pass. 74. Comprende questa diffinizione sofficientemente, che cosa è contrizione. Sen. Pist. Gli scritti de' quali non so se t'ordinano sofficentemente. Com. Purg. 25. Di questa corruzione è scritto nella chiosa di sopra al quinto capitolo dello Inferno sofficentemente.

SOFFICENTEZZA, . SOFFICIENTEZZA. V. A. Sufficienza. Lat. præstantia. Gr. ικανότης, έξοχή. Ovid. Pist. Non mi dovresti schifare, pensando alla

mia soflicientezza.

SOFFICENTISSIMO, e SOFFICIENTISSIMO. Superl. di Sofficiente. Lat. aptissimus, maxime idoneus. Gr. ¿mirndacraros. Petr. uom. ill. Perche ello a sì fatte cose sempre era sofficientissimo. But. Dato alle lettere, in breve tempo divento sofficientissimo [ Lat. præ-

stantissimus. Gr. εξοχώτατος ]. + SOFFICENZA, SOFFICIENZA, ed all' ant. SOFFICENZIA, e SOFFICIENZIA. Astratto di Sofficente; Eccellenza, Abilità, Capacità. Lat. sufficientia, praestantia. Gr. ικανότης, έξοχή. Vit. S. Gir. 10. Per certo confesso, ch' io non sono parlatore, nè ho in me sofficenzia da ciò displicare. Bocc. nov. 7. 13. Secondo che alla sofficienza di Primasso si conveniva. Ovid. Pist. E avvegnadiochè tu mai non fossi stata giurata, non mi doveresti sdegnare, pensando alla mia sofficienza [ l' edizione di Fir. 1819. a pag. 208. legge : E avvegna Iddio che tu non mi fossi mai stata giurata, non mi dovresti ischifare, pensando alla mia sofficientezza. Questo stesso es. si legge alla voce SOFFICENTEZZA].

§. I. Per Abbondanza. Lat. vis, copia. Gr. ευπορία.

Liv. M. Grande sofficenza di biada v' avea.

S. II. A sofficenza, posto avverbialm. vale A bastanza , Bastantemente. Lat. sufficienter . Gr. ixavos. Bocc. Introd. 13. A sofficienza, secondo gli appetiti, le cose usavano. Salv. Avvert. 2. 1. 19. E del Nome, e delle sue parti, e di ciò, che a esso appartiene, sia detto a sofficienza

+ \*\* SOFFICERE. V. L. ed ant. Bastare. Boez.

127. Da temere è, che faticato di questioni non molto necessarie, a terminare la diritta via sofficer non pos-

SOFFICIENTE. V. SOFFICENTE

SOFFICIENTEMENTE. V. SOFFICENTEMEN-TE.

SOFFICIENTEZZA. V. SOFFICENTEZZA.
SOFFICIENTISSIMO. V. SOFFICENTISSIMO.
+ SOFFICIENZA, ed all' ant. SOFFICIENZIA.

V. SOFFICENZA.

(\*) SOFFICIOCCIO. Accrescit. di Soffice . Lat. mollior.Gr. μαλακώτερος. Bern. Catr. sc. 4. Perchè la gli è troppo bianca farina, Paffuta, tonda, grassa, e soffi-

cioccia.
+ \*\* SOFFICIRE. Voce poco usata. Neutr. pass. Divenir soffice. Pallad. Ott. 11. Sarchisi spesso il sol-

cel de' porri, sicchè la terra si sofficisca.

SOFFIETTO. Strumento, col quale spignendosi l'aria, si genera vento, per accender fuoco, o simili. Lat. follis. Gr. φύσα.

\* S. Soffietto, T. de' Valigini, Carroszieri ec. Spezie di tettuccio de' mantici fermato con due perni onde

buttnrlo giù, ed alzarlo secondo il bisogno.

+ \* SOFFINO. Spezie di giuoco fanciullesco, lo stesso, che il Sussi. Ner. Sam. 2. 13. E giunti nel cortil veggiono sparte Le genti del servizio a far bordello, Altri fanno alla mora, altri alle carte, Altri al soffino, ed altri a mattoncello.

SOFFIO. Il soffiare. Lat. flatus, spiritus. Gr. won. But. Par. 7. 2. Lo sossio non è se non aire agitato. Ovid. Pist. O Borea, vento tempestoso, tu incrudelisci contr' a me, e non contra'l mare ec. adunque ti prego io, che tu perdoni a me, che tu mnovi più temperatamente il tuo soffio. Sagg. nat. esp. 144. Che final-mente non è tirato con altra regola, che col soffio dell' artefice.

5. 1. In un soffio, posto avverbialm. vole Subitamente, In un attimo. Lat. statim, momento temporis. Gr. ευθύς, εν ατόμω. Buon. Fier. 5. 2. 8. Ch' io mi tolga giammai Al tavolel, dov' io fui cambiatore, E tanto accumulai, ch' ora in un soffio Veggo andato in un

soffio, Non posso ec.

\* \$ S. II. Soffio, quella pressione, che opera nell'aria atmosferica lo sviluppo del fluido elastico della polvere nello scaricarsi del pezzo. Grassi.

(\*) SOFFIOLA. Meliloto, Erba vetturina. Lat. me-

lilotus. Gr. μελιλωτος. Il Vocabol. nella voce MELILO-

SOFFIONE. Canna traforata da soffiar nel fuoco. Bocc. nov. 31. 5. Farane questa sera un soffione alla tua servente, col quale ella raccenda il fuoco. Cant. Carn. 197. Ancor v' abbiam portato de' soffioni, Che'ntendiamo n' usate; I nostri son de' buoni, Benchè da voi gran dovizia n' abbiate: Questi son da brigate, Che non hanno che fare, e gente sciocca, E se non han soffion, fanno con bocca. E 445. Inteso abbiam, che voi la maggior parte Certi cotali usate, Di canna fatti senza industria, o arte, Che sossion gli chiamate. Malm. 1. 55. Costoro empion di rena un lor soffione.

S. I. Soffione, si dice anche per Picciolo mantice da accendere il fuoco. Lat. follis. Gr. quoa. Buon. Tanc. 4. 1. Vo' per ispegner d'amore il gran fuoco, Col sof-tion della morte farmi vento.

S. II. Soffione, si dice anche altrui in modo basso, per Ispia. Lat. delator, explorator. Gr. ενδάκτης, σχοπός. Segr. Fior. Cliz. 2. 3. Sofronia, chi ti pose questo nome non sognava; tu se' una soffiona, e se' pie-

na di vento.

(\*) S. III. Per Presuntuoso, Alteroso, Gonfio, Superbo. Lat. arrogans, elatus, inflatus. Gr. αλάζων, φίλαυτος, ογκερός. Segn. Etic. 4. 188. Il soffione in · quanto alla considerazione di se stesso sopravanza, ma non già in quanto alla considerazione del magnanimo. E 192. I soffioni son bene stolti, e tali non si conoscono. Segr. Fior. Cliz. 2. 3. Sofr. Entra in che entrare tu vuoi. Questa fanciulla non si ha a gittar via, o io manderò sottosopra, non che la casa, Firenze. Nic. Sofronia, Sofronia, chi ti pose questo nome, non sognava; se tu se' una sossiona, e se' piena di vento [il Vocabol. nel precedente S. II. si serve di questo es. in signific. di Spia; ma sembra, che la voce Soffiona qui piuttosto vaglia Alterosa, ovvero Che soffia, nel signific. del S. V. di SOFFIARE ].

(\*) SOFFIONERIA. Astratto di Soffione; Presunzione, Alterigia, Confiezza. Lat. arrogantia, animi elatio. Gr. αλαζονεία, φικαυτία, τρκος. Segn. Etic. 4.

che la soffionería.

SOFFIONETTO. Dim. di Soffione. Franc. Sacch. nov. 192. Avea un soffionetto di canna assai sotti-

SOFFISMO. V. SOFISMA.

+ \*\* SOFFISTICARE. Sofisticare. Borgh. Arm. Fam. 116. Volere qui soffisticare in su le parole sarebbe troppa sottigliezza.
SOFFISTICHERIA. V. SOFISTICHERIA.
SOFFISTICO. Add. V. SOFISTICO.

+ SOFFITTA. Stanza a tetto. Varch. stor. 15. 594. Si ristrinsero insieme in una soffitta del Cardinale. Lasc. Parent. 5. 7. Per disperato subito me ne andai nella sossitta. Bart. Ben. rim. pag. 22. (Livorno 1799.) E di chiunque con sua madre a lato, O sola pur per caniere e sossitte, Parte de' suoi verd' anni ha consuma-

S. I. Soffitta, si dice anche una Sorta di palco. Lat.

laquear, lacunar. Gr. κατας έγασμα. +\* S.II. Soffitta, per La parte di sotto della cornice, tra l'uno, e l'altro modiglione, nella quale soglionsi intagliare rosoni, e simili altre cose. Marchett. Lucr. libr. 2. v. 41. Se non rifulge ampio palagio, e splende D'argento e d'or, se di sossitte aurate Tempio non s' orna ec.

† \* SOFFITTARE. T. degli Architetti. Disporre con

soffitta, Far soffittare. Salvin. Odiss. 23. 257. 10 divisai La camera, finchè la terminai Con serrate pietruzze, e per di sopra Ben soffittai. E Iliad. 6. 338. Dall'altra Banda a rimpetto, dentro della sala Dodici came-

re eran soffittate Di pietra ec.
(\*) SOFFITTATO. Add. Laqueato. Lat. laqueatus.
Gr. σεσανιδωμένος. Il Vocabol. nella voce LAQUEA.

\* SOFFITTO. Lo stesso, che Soffitta. Voc. Dis. SOFFITTO. Add. Nascoso. Tac. Dav. stor. 1. 241. Dubitando dell' ira di Claudio, stette soffitto in Asia,

[il T. Lat. ha in secretum Asiæ repositus].

\* SOFFITTONE. Accrescit. di Soffitto. Baldin. Dec.
In quello spazio che doveva servir per soffittone per li cavalletti, accomodarvi alcuni lunghi e spaziosi anda-

SOFFOCAMENTO. V. SOFFOGAMENTO.

\*\* SOFFOCANTE. Add. Che soffoca. Faler. Segn. 2. Che per altro sarebbe lungo, e non terminato, e

quasi come soffocante il ragionare.

SOFFOCARE. V. SOFFOGARE.

SOFFOCATO. V. SOFFOGATO.

SOFFOCAZIONE. V. SOFFOGAZIONE.

SOFFOGAMENTO, e SOFFOCAMENTO. Il soffogare. Lat. suffocatio. Gr. απόπνιξις. Segn. Pred.
1. 3. Sono innumerabili quelli, che vanno a letto in peccato mortale senza por mente a tanti orrendi perico-li, che del continuo loro possono sovrastare da una corrente impetuosa di sangue, da un soffocamento di catarro ec. E Mann. Giugn. 7. 3. Non può consistere in un letargo, che tutto t' instupidisca, in un soffoca-

mento di catarro, in una soppressione di cuore. SOFFOGARE, e SOFFOCARE. Impedire il respi-ro. Lat. suffocare. Gr. αποπνίζαν. Declam. Quintil. C. Meglio sarebbe stato, che questo mio spirito fosse o nel ventre della madre soffogato, o ec. Red. Vip. 1. 20. Il vaporoso odore del vino può in un momento im-

briacarle, e soffocarle.

S. I. Per metaf. vale Opprimere, Non lasciar surgere. Lat. suffocare. Cavalc. Pungil. Proprio uficio, e sommo studio è del nimico di soffocare il seme della divina ispirazione, sì che non proceda a perfetto frutto. Arrigh. 64. Quella ispina sossoca la tua mente. Soder. Colt. 39. Se i gran pampani, e spessi le sossocassero, e insieme con l'altre viti troppo se n'aduggiassero, sfrondinsi, e continuamente.

\*\* §. II. Soffocare i cannoni, o le batterie nemiche, T. de' Milit. Modo di dire militare per esprimere l'effetto dei colpi delle artiglierie, quando per l'ottima

loro direzione scavalcano, od imboccano le artiglierie opposte, e le levano dalle difese. Grassi.
SOFFOGATO, e SOFFOCATO. Add. da' lor verbi. Lat. suffocatus. Gr. αποπνιγόμενος. Bergh. Orig. Fir. 4. Dalla quale rimase sossocata, e ricoperta ogni maniera di belle, e leggiadre lettere. Ar. sat. 2. Dal vapor, che dal stomaco elevato Fa catarro alla testa, e cala al petto, Mi rimarre' una notte soffocato. Segr. Fior. stor. 5. 117. Gli uomini per le battiture diventati savj, ritornano ec. all' ordine, se già da una forza straordinaria non rimangono soffocati

+ SOFFOGAZIONE, e SOFFOCAZIONE. Soffogamento. Lat. suffocatio. Gr. απόπνιξις. Cr. 6. 41. 2. Colui, che prenderà il lattovario, non dee dormire sopr' esso ec. imperocchè suole inducer soffocazione. Segn. Mann. Genn. 9. 1. Quanti accidenti te la possono togliere (la vita) ec. Una sossocazione di ca-

tarro, una soppressione di cuore ec.

SOFFOGGIATA. Fardello, o cosa simile, che s'abbia sotto il braccio coperta dal mantello, e quasi nasco-samente si porti via. Salvin. Spin. 2. 3. Io gli risponderò d'aver trovato uno poco in là, che correva con

una soffoggiata sotto. Fir. Luc. 4. 1. Bella cosa vedere un gentiluomo con la soffoggiata andare a casa le fem-

+ SOFFOLCERE, e SOFFOLGERE. V. A. Appoggiare, Sostentare, Sostenere; e si usa anche nel neutr. pass. Dant. Inf. 29. Ma Virgilio mi disse: che pur guate! Perchè la vista tua pur si sossolge Laggiù tra l'ombre triste smozzicate! But. ivi: La vista tua pur si sossolge, cioè si sicca [altri Comentatori spie-gano s' appoggia: altri s' assissa. Lat. sigere. Gr. ega-day]. Dant. Par. 23. Oh quanta è l'ubertà, che si soffolce In quell' arche ricchissime!

(\*) SOFFOLTO. Add. da Soffolcere, Sostenuto, Sostentato. Lat. suffultus. Gr. e'sneequévos. Ar. Fur. 14. 50. La qual sossolta dall'antico piede D' un frassino

silvestre, si dolea.
(\*) SOFFORNATO. Add. Incavernato, Incavato. Lat. concavus. Gr. xoi los. Buon. Fier. 3. 2. 12. Non vedi tu quel cesso rubicondo, Che par di rame, e quegli occhi di fuoco Soffornati in quegli archi delle ciglia

Ispide, e setolose?
SOFFRAGÁNEO. V. SUFFRAGÁNEO.
SOFFRATTA. V. A. Mancamento, Necessità, Carestia. Lat. caritas, penuria. Gr. σπανιότης, ἀπορία. G. V. 9. 47. 4. Gli fallio molto la vittuaglia, e sofferse gran soffratta egli, e tutta sua corte [così ne' I. a penna; lo stamp. per errore ha soffranta]. E 11. 139. 3. Con gran disagio, e di soffratta di vittuaglie, e di tutte cose ec. stettono in quella isola. M. V. 9. 31. Soprastando quivi ec. temeano di soffratta di vittuaglia. Nov. ant. 62. 5. E forse avanti che io muoia, li malvagi cavalieri di Cornovaglia avranno soffratta di me. SOFFREDDO. Add. Alquanto freddo. Ricett. Fior.

232. Dipoi aggiugni gli olj fermi con la cera, trementina ec. uniti insieme secondo l'arte, e soffred-

SOFFREGAMENTO. Il soffregare. Lat. levis fri-ctus. Gr. κέφον ἐπίτριμμα. Med. Arb. cr. Con istridor

pauroso di soffregamento di denti.

+ SOFFREGARE . Leggiermente fregare . Lat. leviter fricare . Soder. Colt. 25. Avvertiscasi, che non si strosini l'un occhio coll'altro, o si sossreghi. Matt. Franz. 3. 96. E ch'egli [lo steccadenti] entri tra i denti e la gingia, Cioè che nella punta non si pieghi Nel metter e cavar tra dente e dente, E d'altra banda

stropicci, e sossreghi ec.
S. I. Soffregare, vale talora Offerire con reiterato ossequio, e con instanza, quasi con indegnità dell' offe-

rente

S. II. In signific. neutr. pass. vale Accostarsi, quasi pregando, o raccomandandosi, o offerendosi. Dav. Acc. 142. Il nostro Reggente ec. si diede a frugare, e soffregarsi intorno a molti. Buon. Fier. 3. 1. 5. Gelido, e freddo, senza scior parola, Le mi soffregai'ntorno ri-

SOFFREGATO. Add. da Soffregare. Tac. Dav. ann. 1. 26. Tiberio risiutò il nome di padre della patria più volte dal popolo sossregatoli [ il T. Lat. ha sæpius

ingestum ]

+ SOFFRENTE.V. A. Sofferente. Lat. patiens, tolerans. Gr. υπομονητικός, πολύτλας. Fr. Iac. T. 5. 22. 5. Ma non può esser soffrente, Che non faccia clamore. Franc. Barb. 200. 19. Cominciare Qui vediam fare Questa donna soffrente. Rim. ant. Dant. Maian. Serviraggio anco

del mal più soffrente. + \*\* SOFFRENZA. V.A. Sofferenza. Fr. Barb. 199.4. Soffrenza Par che venza, E parte è di Costanza. Rim. ant. Guid. Cavalc. E la soffrenza lo servente aiuta. E Rin. d' Aqu. Dice come dolente: Non può tanto dura-re, Che vinca per soffrenza. E M. Cin. Che soffrenza mi ripeta, Ma non posso veder quella pianeta.

SOFFRIBILE. Add. Atto a esser sofferto. Lat. tolerabilis. Gr. avex ros. Segn. Mann. Apr. 22. 2. Quando Iddio ii manda qualche travaglio, hai da procurare di renderlo a te più sossiribile con diminirne la stima. E Giugn. 3. 1. Questa rispetto a quella è di peso sof-fribile ancora a' deboli.

\* SOFFRIBILÍSSIMO. Add. Superl. di Soffribile. Pr. fior. P. 4. V. 3. pag. 167. Nel resto la temperie del cielo è soffribilissima. N. S.

SOFFRIGGERE. Leggiermente friggere. SOFFRIRE. Verbo. V. SOFFERIRE.

SOFFRIRE. Nome. Sofferenza . Lat. tolerantia . Gr. ύπομονή. Dant. Purg. 19. O eletti di Dio, gli cui sof-friri E giustizia, e speranza fan men duri. +\* SOFFRITORE. Che soffre. Salvin. Teocr. idill.

13. Lo seguiro [ Giasone ] I più prodi, e i miglior da tutte quante Le cittadi riscelti; ancora venne Il soffri-

tor delle fatiche a quella Ricca Iaolco ec.

SOFFRITTO. Sust. Il soffriggere; ed anche la Vivanda soffritta. Libr. Son. 78. E fa' sopra Mercurio un

buon soffritto

+ SOFFRITTO. Add. da Soffriggere. Libr. cur. malatt. Mettavisi un pezzo di rete sossitta in olio. + \* SOFFUMICARE. Suffumicare. Tes. Pov. P. S.

cap. 5. Anco lo soffumicar col vino, nel quale sia cot-

to il rosmarino, toglie la doglia del capo.

SOFISMA, SOFISMO, e SOFFISMO. Propriamente Argomento fallace, Argomento, che non conchiude, per esser vizioso. Lat. sophisma, cavillatio, fallax conclusiuncula, Cic. Gr. σόφισμα. Petr. cap. 10. Porfirio, che d'acuti sillogismi Empiè la dialettica faretra, Faccendo, contra 'l vero, arme i sofismi. Pass. 41. Questa pena m' è data dalla divina giustizia per la vanagloria, ch' i' ebbi ec. di saper fare sottili soffismi, cioè argomenti di saper vincere altrai disputando. Sen. Pist. Perciocchè io non so per altro nome i sofismi nominare. Dant. Par. 11. E chi regnar per forza, e per sofismi . But. Par. 11. 1. Sofismo è argomento apparente, e non esistente. G. V. 11. 73. 2. Cercavano gavillazioni ec. per abbattere la nostra franchigia per indirette sosisme

+ \* SOFFISMARE. Far sofismi, Sofisticare, Ca-villare. Uden. Nis. 3. 64. Ne si può presumere Isabella di già battezzata, siccome va sofismando il Mazo-

SOFISTA. Che usa sofismi. Lat. sophista. Gr. di sofista. But. ivi. Sofista è vocabolo greco, che s'interpetra savio, ovvero ingannatore. Vit. Plut. E della interrogazione del sofista, e della risposta d'Alessandro . Fir. dial. bell. donn. 410. A uso di sofiste secero [le donne] questo argomento fra loro. Varch. Ercol. 145. Brevemente fatemi ogni altra cosa, che sofista perchè io ho più in odio questo nome, che il male del

SOFISTERÍA. Sofisticheria. Lat. cavillatio. Gr. odorσμα. Car. lett. 2. 42. Non sono mancati degli amici, che ec. hanno dato le soluzioni alle sue sofisterie. Salvin. disc. 1. 276. Quante vane quistioni si sarebbero rise-

cate, quanti viluppi troncati d' inutili sofisterie.

+ SOFISTICA. Sust. Verbal. Quella parte della logica, che insegna a distinguere i sofismi dagli argomenti, che sono secondo verità. Lat. sophistica. Gr. ocquisixà. Com. Par. 24. Per la qual sofistica si mostra il vero dal falso, ed e converso. Tes. Br. 1. 5. La terza è sofistica, la quale c'insegna a provare, che le parole, che l'uomo dice, son vere, ma ciò pruova egli per mal ingegno, e per false ragioni, e per argomenti, ch' hanno simiglianza, e covertura di vero nelle medesime cose, se fu vero, o no.

SOFISTICAMENTE. Avverb. Con soficticheria.

Lat. sophistice . Gr. ocouginos . Fr. Giord. Pred. R. Con vane ragioni sofisticamente si vogliono oppor-

SOFISTICARE. Far sofismi , Sottilizzare , Cavillare Lat. cavillari . Gr. σοφίζεσθαι . Lab. 243. Alla quale opposizione, non volendo andare sofisticando, non è, che una risposta. Borgh. Orig. Fir. 274. E'fu un' opinione in certi tempi di sofisticare sopra i nomi, e cavarne l'etimologie .

S. Per metaf. vale Falsificare , Adulterare . Lat. adulterare . Gr. xifonheueiv. Maestruzz. 2. 18. Se i beccari giurino di non vendere carne inferma, e corrotta per sana, ovvero che non sofisticheranno la loro

SOFISTICATO. Add. da Sofisticare. Pass. 261. Cessino le parole, e gli atti sofisticati, dove spesse volte la superbia si nasconde. Fr. Iac. T. 4. 3. 7. So-

fisticato vero Sua seminò zizzaglia.

S. Per metaf. vale Falsificato. Lat. adulteratus. Gr. utBondeu Seis. Fr. Giord. Pred. S. Tutte a modo di alchimia, tutte sofisticate, che paiono, e non sono. Ricett. Fior. 43. Il migliore (ladano) e non sofisticato

deve essere odorato, verdeggiante ec. + SOFISTICHERÍA, e SOFFISTICHERÍA. Ragionamento fatto con safismi. Lat. cavillus. Gr. σέφισμα. Varch. Ercal. 17. Perciocche oltre l'altre confusioni, e sofisticherie, delle quali è tutto pieno il suo libro egli ec. lo riprende più volte d' una cosa medesima. E Lez. 174. Lasciate le troppe sottigliezze, e sofisticherie de' Latini . Sen. ben. Varch. 2. 17. Simili sofisticherie sono bruttissime . Salvin. disc. 1. 181. Molte volte può procedere o da intelletto non molto chiaro ec. o da una soffisticheria, o superstizione, che faccia essere le difficoltà dove non sono

SOFISTICO, e SOFFISTICO. Sust. Sofista Lat. sophista, sophisticus. Gr. σοφιζής. Sen. Pist. Nè questo diresti, come uno sofistico. Fiamm. 3. 18. Ohimè, quanto falsamente argomentava, fatta sofistica contro il vero! Red. Oss. an. 64. Son certissimo, che non

vorrà mai farsi sofistico contra il vero.

+ SOFISTICO, e SOFFISTICO. Add. Di sofista, Che ha del sofista, Che contiene sofisticheria, Che è apparente e non vero . Lat. cavillatorius . Gr. copici-205. Com. Par. 24. Se quantunque in terra si ripara per dottrina fosse così inteso, non avrebbe luogo in-gegno d'uomo sofistico. G. V. 11. 44. 6. Avveggendosi ec. della non vera, e sofistica domanda di Bologna. Coll. Ab. Isac. 5. Riprendi coloro, che ti contastano ec. non con parole soffistiche . Lasc. Streg. prol. Le loro composizioni riescono sempre grette, secche, sti-tiche, e sofistiche di sorte, ch'elle non piacciono quasi a persona.

S. Per Inquieto, Fantastico, Stravagante. Lat. difficilis, querulus. Gr. δυσχερής, χαλεπός. Buon. Fier. 2. 4. 20. Non vo' suoi scherzi, egli è troppo soffistico. E 4. 4. 7. lo credo, io son fantastico, soffistico, Fa-

natico, ipocondrico, eteroclito

SOGA. V. A. Lat. lorum. Gr. iuás. Dant. Inf. 31. Cercati al collo, e troverrai la soga, Che'l tien legato. But. ivi: La soga, cioè la coreggia del soatto piena, come si fa a i muli, che portano le some. E Purg. 5. 1. Come insolla la soga del balestro, quando è più dilungi la posta, che non suole.

\* SOGGETTABILE. Che può Soggettarsi, Doma-

bile. Segner.
SOGGETTAMENTE. V. SUGGETTAMENTE.
SOGGETTAMENTO. V. SUGGETTAMENTO. SOGGETTARE. V. SUGGETTARE.
SOGGETTATO. V. SUGGETTATO.
SOGGETTATORE. V. SUGGETTATORE.

\* SOGGETTITUDINE. Voce poco usata. Sugge-T. VI.

sione. Lasc. Cen. 1. nov. 2. Volendo a Lione tornarsene ec. e liberare i frategli da cost fatta soggettitudine, e gagliosseria, ma prima qualche bessa rilevata fargli, onde per sempre si avesse a ricordar di lui ec. SOGGETTO. V. SUGGETTO.

SOGGEZIONE: V. SUGGEZIONE.

SOGGHIGNARE. Far segno di ridere, Sorridere. Lat. subridere . Gr. υπομειδιάν . Bocc. nov. 58. 1. Ap. pena del ridere potendosi astenere, sogghignando quel-la ascoltarono. But. Purg. 2. L'ombra, la quale io voleva abbracciare, sorrise, cioè sogghigno, vedendo, ch' io era beffato. E altrove: Sorrise un poco, cioè sogghignò, che è confusamente, e non apertamente ridere. Morg. 29. 87. E si poteva pur fare altrimenti, Che sogghignare, e stuzzicarsi i denti. Tac. Dav. ann. 3. 66. Tanto [ diceva egli ] fu conceduto a lui, e al fratello, a' preghi d' Agusto, che se ne dovettono [i padri] sogghignare ancora allora [qui neutr. pass. il T. Lat. ha occulti inluderent ] .

SOGGHIGNO. Il Sagghignare . Lat. subrisus . Gr. υπομειδίασις. Franc. Barb. 254. 26. E vie più di coloro, Che talora tra loro Fanno cenni, o sogghigni.

SOGGIACENTE. Che soggiace. Lat. subiacens. Gr. ύποχείμενος. G. V. 11. 3. 15. Or non è questa terra quasi una gran nave portante uomini tempestanti, pericolanti, soggiacenti a tanti marosi! But. Inf. 7. Avarizia è immoderato amore d'aver le cose di fuori

soggiacenti alla fortuna.

+ SOGGIACÉRE. Esser soggetto, sottoposto. Lat. subjacere, alicui subjectum, vel obnoxium esse. Gr. υποτίθεσθαι, υποτάττεσθαι. Dant. Par. 6. Per lo regno mortal, ch'a lui soggiace. E 7. Perchè non soggiace Alla virtute delle cose nuove. Bocc. nov. 1. 2. Manifesta cosa è ec. le cose temporali ec. essere piene di noia, e d'angoscia, e di fatica, e ad infiniti pericoli soggiacere. E nov. 70. 2. Con intenzione ec. soggiacendo con voi a quella [ legge ] di quello cagionare, che voi tutti ragionato avete . E nav. 89. 3. Agli nomini dobbiamo, sommamente onorandogli, soggiacere . Mor. S. Greg. Nè in verità così maladicendo soggiacette ad alcuno vizio di perturbazione [ qui me-

SOGGIACIMENTO. Il soggiacere . Lat. subjectio . Fr. Inc. T. 4. 5. 7. E farò in quanto uomo A Dio sog-

giacimento.

SOGGIOGÁIA. Giogaia. Lat. palear. Gr. έσχόνα-

S. Per similit. Fir. dial. bell. donn. 416. Se il mento già detto vien poi declinando verso la gola, e percuote in una picciola soggiogaia, acquista alla natural bellezza pure assai.

+ SOGGIOGAMENTO. Il soggiogare. Lat. subjugatio . Gr. επικεάτημα. Com. Par. 24. Per lo soggiogamento del mondo fatto per pochi semplici . Segner. Mann. Marz. 1. 4 Scipione fu chiamato Africano dal

suo solenne soggiogamento dell' Africa.
SOGGIOGARE. Vincere, Superare, Mettere sotto la sun podestà. Lat. subjugare, vincere, superare. Gr. υποτάσσειν. G. V. 8. 86. 1. Faceano guerra, e soggiogavano tutto il Mngello. Petr. cap. 6. Che vale a soggiogar tanti paesi! Dant. Par. 12. Sotto la protezion del graude scudo, In che soggiace il leone, e soggioga. Vit. SS. Pad. 1. 16. Era bisogno di soggiogare il corpo, ed imponergli fatiche, e asprezze. Cronichett. d' Amar. 121. Soggiogò gran parte di tutto il mondo .

S. Per Soprastare . Lat. eminere . Gr. unseixsiv . Dant. Purg. 12. Ove siede la chiesa, che soggioga La ben guidata sopra Rubaconte.

+ SOGGIOGATO. Add. da Soggiogare. Lat. domitus, devictus. Gr. damaodeis, vinndeis. Bocc. lett.

41

Pin. Ross. 273. Soggiogata Affrica, catenato ne menò a Roma Giugurta. Mor. S. Greg. 7. 17. Ritorneranno alle colpe già soggiogate per la forza di quelle, che erano rimase in loro manifestamente. M. V. 1. 68. I Bolognesi grandi, e piccoli, si tennono soggiogati di giogo d'incomportabile servaggio. Teseid. 1. 6. Perchè adunate con sentenzia altera Deliberar non esser soggiogate, Ma di voler per lor la signoria. E 7. 83. Tu vedi che ad altrui son soggiogata, E quel che mi dispiace convien fare; Dunque mi aiuta ec.

(\*) SOGGIOGATORE. Verbal. masc. Che soggio-

ga . Lat. debellator , domitor . Gr. καταγονιζής , δημη-The . Segner. Mann. Mars. 1. 4. Non perche punto tu n'abbi in morte a sperare di umanità, ma perchè è stato soggiogatore dell' vomo. Salvin. pros. Tosc. 2. 215. Nodrito in una felicissima libertà venne a farsi

soggiogatore, e sovrano dell' universo.
SOGGIOGATRICE. Verbal. femm. Che soggioga. Lat. subjugatrix. But. Purg. 6. 2. Per non esser corretta dagli sproni, cioè dalla tua signoria punitrice

de' mali, e soggiogatrice de' superbi.
SOGGIOGAZIONE. Il soggiogare. Lat. subjugatio . Gr. ἐπικράτημα . Com. Par. 6. Continuando tempo a tempo dopo la caduta di Catellina, e soggiogazione di Fiesole. But. Par. 6. 1. Onde passavano ad uno ad uno in segno di soggiogazione, e di servitù.

SOGGIOGO. Soggiogaia, Giogaia. Lat. palear.

Gr. iogóvarov

S. Per similit. Fir dial. bell. donn. 366. Cost si mo-

stra, che il mento vuole avere un poco di soggiogo. + \* SOGGIORNANTE. Che soggiorna; Abitante. Salvin. Opp. Cacc. Tori ec. neri, forti, magnanimi di testa ampia, ne'campi soggiornanti la notte, poderosi. E Odiss. 1. 10. v. 492. Come allorchè le vitellette al campo Soggiornanti, dintorno all'armentarie Vacche ec. E 12. 305. Udi'l muggito De' bovi, soggiornanti nelle stelle. E'il belevitatione nelle stalle, E'l belar delle pecore.

SOGGIORNARE. In signific. neutr. Dimorare, Intertenersi. Lat. commorari, manere. Gr. διατρίβειν. G. V. 21. 88. 3. Soggiornò alquanto in Forli. Dant. Par. 31. E quindi risaliva Là, dove il suo amor sempre soggiorna. Bern. Orl. 1. 23. 3. Non so, se dico sonnotta, o soggiorna, Addormentato sotto un arhu-

scello.

+ S. Per Indugiare, Penare. Petr. cap. 11. Or perchè umana gloria ha tante corna, Non è gran meraviglia, s' a siaccarle Alquanto, oltra l' usanza, si soggiorna . E Pecor. g. 25. n. 2. Si parti, e senza soggiornare se ne venne a Marsilia. Bemb. Pros. 3. 27. Soggior-

nare; quasi giorno sopra giorno menare.

S. Soggiornare in att. signific. l'usiamo per Ispender tempo in ben custodire, o governare, o ristorare checchessia. Lat. omni cura, ac studio tueri, servare, custodire . Gr. ἐπιμελώς φυλάττειν . Buon. Fier. 1. 2. 2. Soggiornali, ristorali, confortali. E 1. 2. 4. Che tratto a sorte, siccome richiede L' uso dello spedal, gli è giuocoforza Di soggiornar tai pazzi.

SOGGIORNATO. Add. da Soggiornare. Lat. commoratus. Gr. ές ακός. G. V. 7. 25. 1. Soggiornato Curradino alquanto in Siena, si n'andò a Roma. E 8. 43. 3. E lui seggiornato, e riposato alquanti dì, sì richiese il comune di volere la signoria, e guardia della città. M. V. 5. 56. Soggiornati alquanti di nelle contrade di Serni, e Matalona, e d'Argenza feciono

gran preda

SOGGIORNO. Dimora. Lat. mora. Gr. Siargißn. Dant. Purg. 7. Però è buon pensar di bel soggiorno. But. ivi: Di bel soggiorno, cioè d'una bella dimora, dove noi possiamo aspettare lo dì. Dant. Par. 21. Altre rivolgon se onde son mosse, E altre roteando fan soggiorno.

S. I. Per Indugio . Lat. mora . G. V. 8. 52. 2. Sanza soggiorno andarono popolo, e cavalieri di Firenze in Mugello .

§. 11. Soggiorno, vale anche Stanza; Riposo. Lat. domicilium , mansio . Gr. povn . Petr. son. 213. Se per salire all' eterno soggiorno Uscita è pur del bello albergo fuora . E cap. 1. La fanciulla di Titone Correa gelata al suo antico soggiorno.

S. III. Per Buon governo, Ristoro. Lat. tuitio. Gr. φυλακή. Buon. Fier. 1. 2. 2. Si debbe ogni sostegno, ogni soggiorno, Ogni aiuto, ogni schermo, ogni soc-

+SOGGIUGNERE. Aggiugner nuove parole alle dette. Lat. subdere, addere, subjicere, subjungere. Gr, υποτιθέναι. Dant. Inf. 29. Lo Duca gia faccendo la risposta, E soggiugnendo ec. E Purg. 27. Lo sol sen va, soggiunse, e vien la sera. E Par. 24. Indi soggiunse: assai bene è trascorsa D' esta moneta già la lega, e'l peso. Bocc. g. 6. f. 3. Soggiunse, che ben sapeva quante, e quali besse le maritate ancora facessero a' mariti. Red. lett. 2. 15. Soggiunnendo, che nel presente discorso io parlo dello stato presente, e non del tempo avvenire . Salv. Avvert. 1. 2. 7. Ripigliando il nostro discorso, soggiunghiam questo alle cose dette fin qui.

§. I. Per Aggiugner cosa a cosa. Lat. addere. Gr. προςιθέναι. G. V. 11. 3. 3. La verità di Dio, antimesse le sconfitte date da' nimici, soggiunse i diluvi, e le

+ \* §. II. Soggiugnere, per Sopraggiugnere. Malm. 2. 43. Comparso il terzo, in testa della lizza S' affron-ta seco, E passalo fuor fuora; Soggiugne il quarto, ed egli te l' infizza.

SOGGIUGNIMENTO. Il soggiugnere. Lat. additio . Gr. πρόσ θεσις . Com. Par. 11. Del quale soggiugnimento nasce la dichiarazione del primo dubbio

SOGGIUNTIVO. Sust. Termine de grammatici; Uno de' modi del verbo. Lat. subjunctivus modus. Varch. Ercol. 218. Perchè è differente il verbo peccare nel presente dello indicativo dal futuro dell' ottativo, o ve-ro dal presente del soggiuntivo? E Lez. 410. Essendo la seconda persona del presente del soggiuntivo. +\* SOGGIUNTIVO. Add. Che si soggiugne. Salvin.

Fier. Buon. 3. 4. 4. Dal verbo giuocare per seguitare questa regola, bisogna, che del dittongo uo una lette-

ra, o la prepositiva, o la soggiuntiva si tolga via.

SOGGIUNTO. Add. da Soggiugnere.

+ \* SOGGIUNZIONE. Soggiugnimento; ed è anche figura rettorica. Uden. Nis. 3.92. Questo sentimento viene espresso dallo stesso poeta in questa soggiunzione Pergama ec.

(\*) SOGGO. Solco . Lat. sulcus . Gr. αθλαξ . Il Vo-

cabol. nella voce SOLGO.

SOGGOLARE. Porre il soggolo . Franc. Sacch. nov. . 28. Si vestì, come una forese, e soggolato che s'ebbe, si mise paglia, e panni in seno, faccendo vista d' esser pregna

SOGGOLO. Velo, o Panno, che per lo più le monache portano sotto la gola, o intorno ad essa. Lor. Med. canz. 12. 5. Le si veggono in quei panni Con

soggóli, e sciugatoi.

§. I. E Soggolo, Una delle parti della briglia, ed è quel Cuoio, che s'attacca, mediante lo scudicciuolo, colla testiera, e passa per l'estremità del frontale sotto lu gola del cavallo, e s'affibbia insieme dalla banda sinistra .

S. II. Per Soggiogaia, nel signific. del. S. Fir. diol. bell. donn. 417. Mostri [ la gola ] al confino del petto un poco di fontanella tutta piena di neve, ma sopra, e quasi appie del soggolo del mento, un poco di rile-

SOGGROTTARE. Lavorar le fosse per piantarvi le viti, aggrottando la terra, lasciandovela a ciglione. Soder. Colt. 17. La quale [ fossa ] si può sotto col marrone soggrottare, per ispedire il lavoro con più prestezza. È 21. Perciò è bene ancora questo, in

piantando soggrottarli.
SOGGROTTATO. Add. da Soggrottare. Soder. Colt. 18. Siano aperte bene ( le fosse ) di larghezza in bocca di due braccia, e mezzo, ed in fondo ugualmente, tirate giù, e soggrottate poi, quando vi si pian-

tano i magliuoli

\* SOGGUARDARE, o SOGGUATARE. Guardar sottecchi, con occhio socchiuso . Salvin. Callim. Sogguatandola più crudelemente Che non sogguata uom cacciator ne' poggi ec. Lionessa appresso a' crudi parti ec. Fortig. rim. Così mentr' io sto seco ec. ei mi sog-

guarda e ghigna. SOGLIA. La Parte inferiore dell' uscio, dove posano gli stipiti. Lat. limen. Gr. 8dós. Com. Inf. 30. Stette fermo in sulla soglia dell' uscio. Malm. 3. 31. Cacciata fu dall' empia concubina Tre dita anch' ella fuor di questa soglia. E 9. 16. Gli stipiti, le soglie, e gli architravi A questo effetto essendo già smura-

ti.

\*\* S. I. Cavar piè di soglia. Vedi CAVARE S. VI.

\$. II. Figuratam. Dant. Par. 3. Sicchè, come noi

li soglia in soglia. Per questo regno a tutto 'l resem di soglia in soglia, Per questo regno a tutto 'l re-gno piace (cioè: di grado in grado. Lat. gradus. Gr. β2σις). E 30. Vidi specchiarsi in più di mille soglie. But. ivi: In più di mille soglie, cioè in più di mille sedie circulari.

S. III. Il più tristo passo è quello della soglia ; maniera proverbiale, che si usa per dinotare, che La difficoltà sta nel cominciare. Lat. porta itineri longissima. Salvin. disc. 2. 285. Il più tristo passo, come si dice, è quello della soglia; il tempo poi addolcisce le cose, e mitiga i dolori .

\*. S. IV. Soglia, parlando di pietrami da fabbriche e' intende dagli Architetti, e Scarpellini tutto il contor-

no d'una porta.

\* S. V. Soglie intaccate, e simili, diconsi Quelle che hanno intaccature alle loro estremità. Mozz. S. Cresc. Porta con soglie antichissime intaccate.

\* S. VI. Soglia, dicono i Magnani a una Spranga di ferro che si mette appiè de' portoni.

\*\* S. VII. Soglia liscia, T. degli Architett. Quella pietra che torna a piano del mattonato. Baldin.

\* C. VIII. Soglia phioposi anche da' Marinari Il luogo

\* S. VIII. Soglia, chiamasi anche da' Marinari Il luogo su cui si è posato il vascello, allorche il mare è basso, e che ha toccato la melma.

\* S. IX. Soglie, Pezzi di legno del fondo d' un'orditura di bordo .

\* \* S. X. Soglia del portello, Si chiama da' Marinari altezza delle soglie, ed è la distanza perpendicolare dal tavolato del ponte sino alla soglia del portello. Quest'allezza dev'essere proporzionala al calibro de'ennnoni, ed è la medesima per tutti i portelli di una stessa batteria . Stratico .

+ SOGLIA, e SOGLIOLA. Sorta di pesce di mare molto stiacciata . Lat. solea , lingulaca . Gr. Beyloroos. Morg. 24. 66. Lo scorpio colle punte aspre, e

villane, Ligusta, e soglia, orata, e storione.
SOGLIARE. V. A. Soglia. Lat. limen. Gr. udis. Dant. Inf. 14. Posciachè noi entrammo per la porta, Lo cui sogliare a nessuno è serrato. Dial. S. Greg. M. Non furono arditi di metter li piedi fuor del sogliare dell'uscio. Cr. 9. 77. 10. Nel percile dee esser l'uscio col sogliare di sotto, alto un plè, e un palmo, acciocche i porci non ne possano uscir fuori quando la troia. Vit. SS. Pad. 1. 8. Puosonsi a sedere in sul sogliare della fonte.

\* \* SOGLIE DELLO SPERONE. s. f. pl. T. di Marineria. Sono pezzi di legno curvi, che formano l'ornamento dello sperone della nave da ciascuna parte, tra le grue, e la figura o polena. Stratico. SOGLIO. Solio. Lat. solium.

S. Per Soglia. Lat. limen. Gr. 8065. Dant. Inf. 18. E come tai fortezze da' lor sogli, Alla ripa di fuor son ponticelli. E Purg. 10. Poi fummo dentro al so-glio della porta, Che'l mal amor dall'anime disusa. Vit. SS. Pad. 1. 75. Puosela sotto il soglio della casa . E appresso: lo sono legato sotto il soglio dell'uscio. E 76. Se'legato in una piastra con una corda sotto il soglio.

SÖGLIĞLA. V. SÖĞLIA.

SOGNANTE . Che sogna . Lat. somnians . Gr. evuπνιαζων. Lab. 41. Ma siccome sovente avviene a chi sogna ec. così a me sognante parve avvenisse. Tratt. pecc. mort. I sognanti, ch' hanno paura di lor so-

SOGNARE. Far sogni. E si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. somniare. Gr. ένυπνιαζείν. Dant. Inf. 50. E quale è quei, che suo dannaggio sogna, Che sognando desidera sognare. E Par. 29. Sicchè laggiù non dormendo si sogna. E 33. Quale è colui, che sognando vede, E dopo'l sogno la passione impressa Rimone. Petr. son. 219. Ma la vista privata del suo obietto, Quasi sognando si facea far via. Nov. ant. 100. 4. Si sognò un grave, e maraviglioso sogno. Bocc. nov. 68. 23. Non sappiendo, se quello, che fatto avea, era stato vero, o s'egli aveva sognato. E nov. 87. 4. Chi mal ti vuole, mal ti sogna (qui è maniera proverbiale).

S. Per Fingere, Credere falsamente, Immaginarsi. Lat. somniare. Boez. Varch. 3. pros. 3. Voi ancora, o animali terreni, avvengachè con sottile, e debile immagine, sognate nondimeno il principio vostro.

SOGNATO. Add. da Sognare. Lat. in somnis visus. Gr. κατά τός ὔπνες έωραμένος. Τας. Dav. ann. 2. 37. Cantavano i tornati più di lontano miracoloni di hufere, novissimi uccelli, mostri marini, uomini mezzi bestie, e altri stupori di veduta, o sognati in quelle paure (il T. Lat. ha ex metu credita).

SOGNATORE. Che sogna. Lat. somniator. Gr. ονειρότπων. Annot. Vang. Ecco il sognator di qua, andiamn, e uccidiamlo. Pass. 355. Si si potrebbe dire, che quel sogno fosse cagione al sognatore di bagnarsi. Mor. S. Greg. Ecco ch' e' viene il sognatore, venite, a uccidiamlo. e uccidiamlo ec. Ecco, ch' e' pongono il sognatore nel

+ SOGNO. Idee, che durante ll sonno vengono all'animo, e il più delle volte in modo strano collegate. Lat. somnium, insomnium. Gr. evómviov. But. Purg. 19. 1. Sogno è, come dice Macrobio, quando si vede confusamente quello, che poi chiaramente si conosce, ına non innanzi che avvegna. Bocc. nov. 36. 7. Se io fossi voluto andar dietro a sogni, io non ci sarei venuto. Dant. Par. 53. E dopo'l sogno la passione impressa Rimane. Petr. son. 177. Beato in sogno, e di languir contento. E son. 211. Or tristi augurj, e sogni, e pensier negri Mi danno assalto. E cap. 4. Ben è il vi-ver mortal, che sì n' aggrada, Sogno d' infermi, e fo-la di romanzi. Tratt. Consol. Leggesi di Nabucodonosor Re, che vide sognora, che molto lo spaventaro. Guar. past. fid. 1. 4. Son veramente i sogni ec. Immagini del di guaste, e corrotte Dall'ombre della not-

S. I. Dicesi: Come per un sogno, e vale Come di passaggio, Come cosa da non isperarsene la riuscita. Boez. Varch. 3. pros. 1. La quale (vera felicità) è ben conosciuta ancora, e desiderata dall'animo tuo, ma come per un sogno.

S. II. In proverb. I sogni non son veri, e i disegni, o i pensieri non riescono. Lat. vana somnia, spes fallaces . Ambr. Cof. 2. 2. Or vo' ben dir, che mai non fanno gli uomini Un lor disegno, che un altro in contrario Non ne faccia fortuna, ond'è il proverbio: I so-gni non son veri, e non riescono I disegni. Fir. Luc. 4. 1. I sogni non son veri, e' pensieri non riescono.

S. III. Vivere di sogni, e Mangiar de sogni, vagliono Non aver da mangiare . Matt. Franz. rim. burl. 3. 89. Che sfacciata talor non si vergogni, E che spesso permetta e faccia male, Si scusa, che non può viver di sogni. Malm. 2. 7. Però va' in pace tu co' tuoi bi-

sogni, Perchè per me tu mangerai de' sogni.
SOIA. V. A. Seta. Lat. sericum. Gr. oneixov. M.
Aldobr. B. V. Cose calde, per usare a quelli, ch' hanno il cuor freddo, si è lattovario moscado, ambra, soie, zusserano, garosani, siloe, cardamone (qui forse vale una sorta di droga).

SOIA. Spezie di adulazione mescolata alquanto di bessa. Lat. palpus, palpum. Gr. κόλαξ, τόπευμα. Morg. 25. 16. Ma Ganellon sapea la soia appunto. E 27. 268. E Bianciardin, ch'è padre d'ogni soia. Ciriss. Calv. 1. 33. La cosa se n'andrà di soia in soia. E altrove: Era con Sinesido notte, e giorno Con tante soie, e tante fregagioni. Fir. Luc. 4. 1. Non accade adesso tante soie, no . E dial. bell. donn. 396. Venere ec. dipinta dalle soie, ornata con mille dolci, e lusin-ghevoli inganni ec. ne riportò il pomo della bellez-

S. Dar soia, vale Adulare, Piaggiare, Lodare smoderatamente, o per adulazione, o per beffa, Soiare. Lat. palpari. Gr. κολακεύαν, τωπεύαν. Lor. Med. canz. 68. 8. Ad ognun date la soia, Ad ognun fate piacere. Libr. son. 25. Non dir poi, Ceteron, ch' io do la soia.

SOIARE. Dor la soia, Adulare beffando. Lat. palpari . Gr. xodaxevay . Cas. lett. 76. La vanità fa ridere, come tu vedi, che interviene ora a te, che fino a madonna Liona ti soia, che tu faccia anche tu il Margutte vestito da harone. E 78. Scrivimi minutamente ciò, che tu senti di me, de' negozi, e degli umori; ch' i' ti prometto di non ti soiare. Cecch. Mogl. 2. 5. Che zio! che nozze! che Pandolfo! vi Credete di soiarmi, e di menarmi Per lo naso! Varch. Ercol. 56. Usansi ancora in vece di adulare, soiare, o dar la soia.

(+) SOL. Una delle note della musica, che è la quinta. V. FA.

\* SOLA. T. di Marineria. Lo stesso, che Caicco,

Lancia , Schifo .

\*\* §. I. Šola degli alberi , T. di Marinería. Signi-

fica Minchia . Stratico .

\* \* S. II. Sola di deriva, o ali di deriva, T. di Marineria. Si chiama così un' unione di tavole disposte per largo una contro l'altra, di forma ovale rigonfiata da una parte, della quale fanno uso alcuni basti-

menti olandesi per andare alla bolina. Stratico. SOLA1O. Quel piano, che serve di palco alla stanza inferiore, e di pavimento alla superiore. Lat. tabulata. Gr. σανιδώματα. Vit. Cr. Si il misero in una prigione sotto'l solaio della casa, e legarlovi entro. Dant. Purg. 10. Come per sostentar solaio, o tetto, Per mensola talvolta una figura Si vede giugner le ginocchia al petto. Filoc. 6. 47. In quella maniera, che detto vi ho, dimorano libere da poter cercare tutta la torre infino al primo solaio. Cr. 8. 4. 3. Si potranno ec. pie-gargli verso lor medesimi con l'aiuto delle pertiche, e farne a modo di palchi, ovvero solai. Buon. Fier. 3. 5. 2. Percotevanne il fondo, il quale allotta Servia lor di solaio

SOLAMENTE. Avverbio limitativo derivante da Solo ; e si congiugne con varie particelle. Lat. solum,

tantummodo. Gr. µúvov. Bocc. nov. 45. 12. Quella (casa) trovò di roba piena esser dagli abitanti abbandonata, fuor solamente da questa fanciulla. E nov. 46. 17. Il Re udendo questo ec. non solamente che egli a peggio dovere operare procedesse, ma di ciò che fatto avea, gl'increbbe. Filac. 2. 250. Niuna cosa v'era fallata, fuor solamente che la sua presenzia. Tav. Ric. G. S. In tutto lo castello non era, se non solamente una donzella, la qual servia noi di tutto nostro bisogno. Dant. Par. 13. E se al Surse drizzi gli occhi chiari, Vedrai aver solamente rispetto A' regi

S. I. Non solamente, è avverbio relativo di Ma, di Ma anche, e simili . Bocc. nov. 60. 3. Che chi conosciuto non l'avesse, non solamente un gran rettorico l'avrebbe stimato, ma avrebbe detto essere Tulio medesimo . Vit. SS. Pad. 1. 93. Non solamente le cose presenti, ma eziandío le future, e occulte per divina revelazione conosceva . E 104. Non solamente era potuto uscire della consuetudine de' peccati, e diventare virtuoso, ma per divina grazia era venuto a tanta perfezione, che

Iddio per lui faceva molte maraviglie.

S. II. Solamente, colla particella Che, vale Purchè. Lat. dummodo. Bacc. Introd. 12. Molto più ciò per l'altrui case faccendo, solamente che cose vi sentissero, che loro venissero a grado. E nov. 4. 1. E perciò (solamente che contro a questo non si faccia) estimo a ciascuno dovere esser lecito ec. quella novella dire, che più crede, che possa dilettare. Lab. 137. Niuno vecchio bavoso ec. sarà, cui elle rifiutino per marito, solamente che ricco il sentano . Filoc. 2. 251. Niun tuo nimico ti sarà si lontano, che con questa ( saetta) non l'aggiunga, solamente che tu lo vegga.

\* SOLANDRA. T. de' Maniscatchi. Sorta di ma-

lattia del Cavallo, consistente in crepacci longitudinali

alla piegatura del garretto.

\*\*\* SOLANO, SOLATRO. Solanum nigrum Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo angoloso, liscia, molto ramoso, le foglie ovate, dentate-angolate, appuntate, solitarie, e accoppiate, i fiori bianchi, piccoli, pendenti, in poco numero su ciascun corimbo, le bacche nere , rotande , lucide . Fiorisce nel Luglio , ed è comune negli Orti, nei Campi, e nei luoghi incolti. Gallizioli

SOLARE . V. A. Sust. Solaio . Lat. tabulata . Gr. σανιδώματα. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 291. Tenendo sopra il solare di sasso un letticciuolo pieno di capecchio

( qui per similit. ). SOLARE. Add. Di Sole. Lat. solaris. Gr. π'λιακός. Bocc. g. 10. p. 1. Per li solari raggi, che, molto loro avvicinandosi, li ferieno. Poliz. st. 1. 10. Il volto difendea dal solar raggio. E 2. 38. Surgea dal Gange il bel solar pianeta, Raggiando intorno con l'aurate ciglia . Fir. As. 323. Secondochè ella o si congingne, o si separa, o più, o meno s'accosta, o si discosta

dalla spera solare.

\*\* SOLARO . Solaio . Cron. Strin. 125. E questo pezzo del solaro, o palco ec. fecero alla loro spense-

ría, e di loro moneta.

+ SOLATIO . Sust. Parte , o Sito , che risguarda il Mezzogiorno, e gode più del lume del Sole. Lat. solarium, locus apricus, apricum. Gr. no προσπλίον. Segn. Pred. A volere il buon vino bisogna la costa, e il solatio.

S. A solatio posto avverbialm. vale Dalla parte del solatio, Dalla banda volta a Mezzogiorno; Contrario di A bacio. Lat. ad meridiem adverso sole. Gr. iv suń-Alos. Cant. Carn. 46. Il bosco quand' egli è dritto a bacio, Lo rimondiam col fuoco; Ma s'egli è posto innanzi a solatio, Favvisi un altro giuoco.

SOLATIO. Add. Cho è nel solatio, Posto a solatio . Lat. apricus . Gr. Tegoritios . Lor. Med. cans. 75. 3. Posso potar la vigna Solatia. Dav. Colt. 191. Ne' luoghi solatii fanno il fiocco, ne' bacii non se ne genera .

SOLATO . Add. Risolato . Lat. soleis consutus . But. Par. 15. Contigie si chiamano calze solate col cuoio , stampate intorno al piè : Pramm. Riform. del :1356. Calzata con contigie, o con calze solate, o senza suola . Cecch. Esalt. cr. 5. 3. Ricorditi, Carin, che i cortigiani Hanno solate le scarpe di buccia Di cocomero.

+ SOLATRO. Solano. Lat. solanum. Gr. στρύχνος. Cr. 5. 4. 1. La lor polvere confetta col sugo del solatro anche vale contro al riscaldamento del fegato sopr' esso posta. Tes. Pov. P. S. Sugo di solatro, che

ha le granella rosse.

\* SOLCAMAESTRO . T. degli Agricoltori . Il
solco che divide una porca dall' altra . Gagliardo .

SOLCARE. Far solchi nella terra. Lat. sulcare, sulcos facere. Cr. 3.5.1. La cicerchia è nota ec. e puossi seminare in terra soda, come la fava, e poi ararla, e solcarla di Gennaio, e di Febbraio. E 11. 9. 4. Questi cotali campi si deono solcar per traverso, acciocchè ne' campi stia la grassezza ritenuta.

S. I. Per similit. si dice del Camminar delle navi sopra l'acqua. Lat. sulcare. Gr. audanisay. Petr. son. 189. Dodici donne onestamente lasse ec. Vidi in una barchetta allegre, e sole, Qual non so s'altra mai on-

da solcasse.

S. II. E pur per similit. si dice del Far solco in checchessia. Lat. sulcare, arare. Gr. audaxilay. Omel. S. Grisost. I tormentatori non solcherebbono così i suoi fianchi co' pettini di ferro, come elli li solcoe co' vermini.

SOLCATO. Add. da Solcare. Lat. sulcatus, arala sera i buoi tornare sciolti Dalle campagne, e da'solcati colli . Amet. 50. Sopra le zolle del solcato orto bassai le ginocchia, e dissi. Franc. Sacch. rim. 19. E' buoi, che tornan da' solcati collì, Risuonano i lor mugghi . Alam. Colt. 1. 5. Lagrimando mira L' altrui

campo vicin solcato, e lieto, Il suo vedovo, e sol. SOLCELLO. Dim. di Solco. Lat. sulculus. Gr. αὐλάziov. Pallad. Ott. 11. Sarchisi spesso il solcello de' porri . E altrove : Fa' due filari di solcelli di lungi l'uno

all' altro tre piedi. SOLCHETTO . Dim. di Solco ; Solcello . Lat. sulculus . Gr. au'ha'xtov . Vett. Colt. 71. Sul cominciare delle piove eglino lavoravano al piè dell'ulivo, e vi facevano intorno una pozzanghera, e quivi voltavano uno,

o più solchetti.

+ SOLCIO. Sorta di condimento o conserva, dicono i Compilatori del Vocabolario della Crusca. Solcio, dice il Redi, voce Toscana antica, credo che sia venuta di Provenza, leggendosi nel Rimario Provenzale Solz, idest carnes in aceto. Sembra dunque che per Solcio si debba intendere Carne sminuzzata o tritata in modo di salsiccia, e tenuta a stazionare in aceto con diversi ingredienti. M. Aldobr. Si de' usare, appresso che l'ha bevuto, di mangiare mele cotogne, e mele dolci, od ulive in solcio, o midolla di pane nell' acqua fred. da, e tutte cose, che le fummee avvallano. Franc. Barb. 259. 20. Potrai, per me passare, Più vivande portare... Uova, e solci, e mortía, Lodretti, e ciò, che invia, ec. Petr. Frott. Qui il mar, qui l'acque dolci, Le gelatine, i solci. Morg. 19. 84. Pensi ch'i faccia gelatina, o solci, Che il capo dentro, e le zampe esser vuolci! E 20. 114. E hannovi in un solcio i Paladini, Poi fuggon tutti, come spelazzini. Ciriff. Calv. 2. 58. E senza melarance, o solcio, o sale, Fe-rono scotto da buon vetturale. E 3. 102. Ognuno taglia, e affetta il Re Luigi, E fanno un solcio di tutto Parigi ( qui per similit. ) .

SOLCO. Propriamente quella Fossetta, che si lascia dietro l'aratro in fendendo, o lavorando la terra. Lat. sulcus. Gr. αὐλαξ. Declam. Quintil. P. Le cose seminate perirono sotto li solchi fuor del sarchiare . Guid. G. Certo se li lavoratori pensassero sempre, quanti semi debbono loro torre i rubatori uccelli, forse mai non cederebbero li semi a' solchi. Franc. Sacch. nov. 202. Quando s' arava la sua (terra) pigliava, quando con un solco, e un altro per anno, un braccio, o più di quella del vicino. Vit. SS. Pad. 1. 137. Fece un segno per la rena col dito come un solco.

S. I. Per similit. Dant. Par. 2. Metter potete ben per l'alto sale Vostro navigio, servando mio solco, Dinanzi all'acqua, che ritorna eguale. But. ivi: Solco è lo vestigio, che fa la nave, quando va per mare, sicchè è come segno a chi vuole seguitare la nave, ma dura poco, imperocchè l'acqua subito scorre, e pa-

reggiasi.
§. II. Per Istrada. Amet. 84. E loro il solco mostrato da quello innauzi co' cavalli victò l' andata.

§. III. Figuratam. per Grinza, Ruga. Lat. sulcus rugæ. Gr. αὐλαξ, ευπίδες . Lab. 258. Alle gote dalle bianche bende tirate risponde la ventraia, la quale di larghi, e spessi solchi vergata, come sono le toricce, pare un sacco voto.

S. IV. Uscir del solco, in modo proverbiale significa Traviar dal bene. Lat. delirare. Gr. παραληράν. E Andar pel solco, vale il contrario. Lat. recta incedere.Gr. miv εὐθάαν πυρεύεσθαι. Morg. 19. 151. Tan-

t'è, ch' i' voglio andar pel solco ritto

+ S. V. Andar diritto il solco, si dice del Riuscir bene checchessia . Lat. prosperari . Segr. Fior. Cliz. 2. 1. Quello che è peggio, mogliama se n'è accorta, ed indovinasi perchè io voglia dare questa fanciulla a Pirro. In fine e' non mi va solco diritto. Pure io ho a cercare di vincer la mia. Morg. 3. 59. Con un sol bue io non son buon bifolco; Ma s' io n' ho due, andrà diritto il solco.

\*\* S. VI. Solco, T. de' Mil. Una spezie di riparo con parapetto, che s' innalza nel mezzo del fosso per correggerne talvolta l'eccessiva larghezza. Grassi.
SOLDANATICO. V. A. Soldanato. Nov. ant. 24.

3. Questo Saladino al tempo del suo soldanatico ordinò

una tregua tra lui, e' Cristiani.

SOLDANATO. Dignità, e Dominio di Soldano. Libr. Viagg. E ancora hae un altro paese, ch' è detto Calipe, che è uno soldanato, che tanto è a dire, quan-

SOLDANÍA. Lo Stato, e il Paese del Soldano. Lat. sultani imperium. G. V. 1. 3. 1. Partendosi dalla parte di settentrione, dal fiume di Tanai in Solda-

SOLDANIERE. Assoldato, Stipendiato. Lat. stipendiatus . Gr. υποτελής . Vegez. Non solamente da' cavalieri, ma da'soldanieri a cavallo distrettamente in sul cavallo salire sempre è da usare. Gr. S. Gir. 15. Co. me uomo loda lo Re, quando elli paga bene li suoi soldanieri, così lo dee l'uomo lodare, e molto più ancora, quando fa giustizia delli peccatori, e delli ladro-ni. Tratt. Piet. Suoi cavalieri, e suoi soldanieri, che tutti attendiamo uno medesimo soldo.

SOLDANO . Titolo di principato . Lat. sultanus : Dant. Par. 11. Nella presenza del Soldan superba Predicò Cristo. But. ivi: Soldano è nome di dignità ap-po quelli popoli. Bocc. nov. 3. 3. Non solamente di piccolo uomo il fe di Babilonia Soldano, ma ancora molte vittorie ec. gli fece avere . Burch. 1. 1. Il Despoto di Quinto, e'l gran Soldano . Red. Ditir. 35. Lodi pur l' acque del Nilo Il Soldan de' Mammalucchi.

SOLDARE . Incaparrare , e Staggir soldati , dando loro soldo, Assoldare. Lat. milites legere, authorare.

Gτ. ς ρατιώτας καταλέγαν, καταγράφαν. G. V. 11. 28. 5. Onde soldaro i detti mille cavalieri . E cap. 135. 2. S' ordinò di rifare maggiore oste ec. con soldando gente d'arme a cavallo, e a piè. Cron. Morell. 315. Noi soldammo il conte Alberigo, e demmoli cinquantamila fiorini in due mesi sanza scriverlo (lo stamp. ha assoldammo)

+ \* SOLDARELLO. Dim. di Soldo . Aret. Rag. Nè il giocar d'altrettanti soldarelli non rompe i voti. Sacc. rim. 1. 114. Se vedrai di per di due soldarelli Sarà

piuttosto un lucro ragionevole, ec. SOLDATACCIO. Peggiorat. di Soldato. Buon. Fier. 4. 5. 1. La rabbia sia tra' can: vedrem chi vinca, Soldatacci del tinca. Menz. sat. 7. Un soldataccio ch' alla patria riede Lacero i panni, e colla gamba scal-

SOLDATÁGLIA. Moltitudine di vili soldati, ed inesperti. Lat. militia gregaria. Gr. ςρατιώπαι αγελαίοι. M. V. 7. 102. Accogliea rubatori, e soldataglia, e correa in Puglia per pazzia, non meno che per ruberia.

SOLDATELLO . Dim. di Soldato . Lat. miles gregarius , manipularius . Gr. ei, ms σπάρας . Tac. Dav. ann. 1. 7. Eravi un Percennio stato capo di commedianti, poi soldatello linguacciuto. E 15. 207. Se d'un solo soldatello, d'un solo cittadino salvato riceverebbe per mano dell' Imperadore la sua corona, quanta gloria vi fia veder pari numero d'incoronati, e salvati! Buon. Fier. 4. 4. 20. Duo' soldatelli scalzi, Sbanditi in preda al popol ec.

SOLDATERIA . Soldatesca . Lat. militia . Gr. 592-

τιά . Tac. Dav. La soldatería entrò.

SOLDA TESCA. Milizia, Adunanza di soldati. Lat. militia , turba militaris. Gr. ςράτος , ςράτευμα. Salvin. disc. 1. 386. La tanto fiorita, e disciplinata soldatesca a piè ec. cominciò a calare, e a dismettersi.

SOLDATESCAMENTE . Avverb. Alla soldatesca, A maniera militare. Lat. more castrensi, militari. Gr. ς βατιωτικώς. Vit. Benv. Cell. 96. Datogli una buona quantità di scudi in mano, i quali soldatescamente io

m' aveva guadagnati. SOLDATESCO. Add. Di soldato. Lat. militaris. Gr. 5 gariwrinos . Tac. Dav. ann. 1. 15. Con vocabolo soldatesco detto Caligola. E stor. 1. 252. Si davano a rubare, assassinare, ad ogni gran fatica ec. per poter

comperare il soldatesco riposo.

SOLDATINO. Dim. di Soldato; Soldatello, Semplice soldato, Colui che è nell' ultimo grado della milisia . Accad. Cr. Mess. I capitani s' aiutavano a far degli amici, ec. e infino il soldatino s' ingegnava di farsi ben volere. Magal. lett. Qual' è il caporaluccio, il soldatino, che non faccia tanto di bocca in udire

SOLDATO. Quegli, che esercita l' arte della milizia. Lat. miles . Gr. ς ςατιώτης . Bocc. nov. 45. 2. Uomini omai attempati, e stati nella lor gioventudine quasi sempre in fatti d'arme, e soldati. Cronichett. d'Amar. 67. Ribandirono isbanditi, e francarono ischiavi, tolsono soldati, e ragunarono danari. Pass. 360. Il soldato [ sogna ] arme, cavalli, guerra, battaglie, paghe doppie, e buono soldo. Dittam. 2. 16. Assai de' così fatti nomar puoi, Che per tener soldati, e non pagare Son iti male, e proprio ne i di tuoi. Cas. lett. 53. Ed anche non volli rimescolarmi a Bologna fra tanti soldati. Borgh. Col. Milit: 429. Ch'elle fussero veramente di soldati [io uso spesso questa voce nelle cose Romane di vero poco convenevolmente, perchè nial risponde alla parola loro militi, ma risponderebbe bene a mercenarj, e pagati, ec. nè i nostri vecchi, che propriamente, e correttamente parlarono, altramente, che per condotti di fuore a prezzo, l'usarono, e de cittadini non mai].

SOLDATO. Add. da Soldare; Assoldato, Condotto al soldo. Lat. mercede conductus. Gr. ύπόμισθος. G. V. 8. 63. 3. Con genti a cavallo nel numero di 300. e appiede assai di sua amistà, e soldata de' danari del Re di Francia. E 9. 316. 1. Non avea da soddisfare i suoi cavalieri soldati di loro paghe passate:

+ \*\* S. E per Pagato, Rimunerato. Fr. Giord. 308. Quelli che ricevono grandi soldi, sono valorosi, e vanno volontieri alle battaglie, e fanno grandi fatti per amore del soldo, che hanno, che sono così bene

\* SOLDATUCCIO. Soldatello - Segner. Pred. Diventò si vile, che paventò sin d'un povero soldatuc-

cio qual era Uria

\* SOLDATUZZO. Dim. ed avvilitivo di Soldato ; Soldatello . Uden. Nis. 4. 24. Quale incostanza poetica è questa! E nell' estremo della sua vita esso Turno quanto contamina la virtù cavalleresca chiedendo la vita per l'amor di Dio al nimico? E che farebbe peggio un soldatuzzo pleheo!

SOLDINO. Dim. di Soldo. Lor. Med. Nenc. 35. E non mi fo far zazzera col ferro, Perchè al barbier non do più d' un soldino . Borgh. Mon. 187. Di queste sorte piccioli ancora se ne veggiono alcuni, che molti, veggendovi tanto ariento, e si piccoli, chiamano

soldini, e s' ingannano.

SOLDO. Moneta, che vale tre quattrini, o dodici danari. Lat. solidus. Bocc. nov. 12. 4. Mi vivo all'antica, e lascio correr due soldi per ventiquattro danari . E nov. 68. 21. Com' egli hanno tre soldi, vogliono le figliuole de' gentiluomini, e delle buone donne per moglie. G. V. 11. 113. 2. Valse lo staio del grano più di soldi 30. e più sarebbe assai valuto. Vit. SS. Pad. 1. 261. La fece menare al mal luogo, e comandò a un reo uomo, che tenea le male femmine, che ogni dì gli portasse tre soldi del guadagno disonesto di quella vergine. E appresso: Questo reo uomo invitava le genti a lei, temendo, che non gli convenisse pagare di suo li predetti soldi.

+ S. I. Soldo, per Moneta generalmente. Malm. 2. 21. Vedendosi gia grandi impiccatoi, Ed a soldi tenuti bassi bassi. Bemb. stor. 4. 51. Aveano mandato ducento fanti ed un Comissario con denari. I quali fanti erano stati dall' Alviano nel cammino assaliti, e rotti, e molti di loro presi, e di poco mancò, che'l Comissario anco esso con tutto il soldo preso non fosse.

S. II. Soldo, per Mercede, o Paga del soldato. Lat. stipendium. Gr. μισθός. Fr. Giord. S. Pred. 21. Soldo è quello che si dava a' cavalieri di Roma, anzichè andassono alla battaglia, acciocchè vivessono, e poi e-ra dato loro il premio. E altrove. Frate egli è usanza, che a grandi soldi traggano volentieri i cavalieri. G. V. 7. 133. 3. Vi venne molta buona gente a cavallo, e a piede al soldo della Chiesa . Cavalc. Med. cuor. Questa è dunque gran pazzia, e retà, lasciar la battaglia d'Iddio, la quale è onorevole, e leggieri, e hassene per soldo vita eterna . E Discipl. spir. Come s' andasse: a migliorar signore, il qual desse miglior soldo. Cron. Vell. 101. E anche trattavano d'avere a soldo la compagnia bianca degl' Inghilesi .

+ S. III. Per Salario , Stipendio . Bocc. nov. 71. 3. Eu adunque già in Melano un Tedesco al soldo.

S. IV. Soldo, per Condotta, Milizia, Guerra.
Bocc. nov. 64. 13. E viva amore, e muoia soldo, e tutta la brigata. Franc. Sacch. nov. 34. Facendo pace fra voi, credo, che sia il meglio, innanzichè tu ti voglia mettere a partito con un nomo di soldo. Tac.
Dav. ann. 1. 13. Chiedevano riposo per mercè, e di non morire in quelle fatiche, ma sinire con un poco di vivere sì duro soldo [ qui vale servizio milita-

S. V. Onde in proverb. F. V. 11. 65. Verificando il proverbio: a tempo di guerra ogni cavallo ha soldo [ cioè: al bisogno ognuno è buono a qualche co-

S. VI. Soldo, per Salario, e Stipendio semplicemente. Lat. stipendium, salarium. Gr. μιοθός, μιοθοφοper forza alcuna cosa, più che non è il suo soldo, o

\*\* S. VII. Metaforic. Vit. S. M. Madd. 89. E bene dicesti vero, Centurione ec. [ avea detto, che Cristo era Dio] buono soldo n'avesti, e bene empiesti la borsa dell'anima tua della verità.

S. VIII. In proverb. Pagar cinque soldi, si dice di Chi nel favellare esce di tema. Ar. sat. 2. Ma perchè cinque soldi da pagarte Tu, che noti, non ho, ritornar voglio La mia favola al loco, onde si par-

S. IX. Andare a lira, e soldo, si dice del Concorre-re per rata al pagamento, alla riscossione, o simili. Lat. pro rata accipere, pro rata solvere. Gr. µέgos φέ-gery. Sen. ben. Varch. 4. 39. Se egli avesse fatto cedo bonis, andremo a lira, e soldo cogli altri creditori.

S. X. A diciotto soldi per lira; modo basso, e vale A un di presso, Con molta verisimilitudine. Lat. circiter . Gr. έγγύς . Lasc. Streg . 1. 2. Si pensa per o-gnuno a diciotto soldi per lira, che egli sia annegato, e morto .

S. XI. Soldo, per la Ventesima parte del braccio di misura Fiorentina . Red. Oss. an. 27. Vi trovai raggruppato uno sterminatissimo lombrico morto, lungo un braccio, e tre soldi di misura Fiorentina.

\* S. XII. Soldo d'acqua. T. de' Fontanieri. Quella quantità d'acqua, che esve da un foro circolare di un soldo di diametro con una data velocità. I Lombardi dicono

\*\* SOLDONIERE. Soldaniere. Gr. S. Gir. 41. Così come l'uom loda lo Re, quando egli paga bene gli suoi soldonieri, così il de'l'uomo lodare ec.

SOLE. Pianeta, che illumina il mondo, e conduce il giorno. Lat. sol. Gr. ήλιος. Com. Par. 10. Sole è detto, quasi solo lucente, perocch'è fonte di tutto'l lume, per lo cui raggiamento le parti di sotto, e quelle di sopra s' alluminano ec. But. Purg. 20. 2. Lo sole, e la luna sono due instrumenti, per li quali tutti gli occhi degli animali vedono, imperocche sono la luce del mondo, e niuno vede, se non per mezzo della luce. E altrave: Lo sole è temperamento degli elementi, e della natura, e della composizion degl'individui elementi. dividui elementati, per la partecipazion degli altri pia-neti. Il sole vivifica tutte le cose, e a tutte dae bellezza, e forma, perocchè per la sua sottilitade tutte le cose passa, e quelle, che son poste a ricevere, vivisica penetrandole. Tes. Br. 2. 43. Per lo suo grandissimo splendore non potemo noi di di vedere le stelle, perche loro lume non ha nulla potenza dinanzi alla chiarezza del sole, che è fontana di tutti i lumi, e di tutto chiarore, e di tutto calore. Dant. Par. 2. Pareva a me, che nube ne coprisse Lucida, spessa, solida, e pulita, Quasi adamante, che lo sol ferisse. Petr. son. 207. Non vede un simil par d'amanti il sole [ maniera corrispondente al Lat. Meliorem neque tu reperies, neque sol videt, Plaut.]. Dav. Calt. 190. Per-chè [ i bruchi ] al primo sole di Marzo nascono, e rodono le prime germoglie [ qui vale: al primo giorno di Marzo, in cui si veda il sole ].

. S. I. Avere al sole, o Aver del suo al sole, o simili , vagliono Possedere beni stabili . Cron. Morell. 260. Fa' le tue faccende con persone sidate, e che abbiano buona fama, e sieno creduti, e che del loro si veg-

gia al sole.

S. II. Dividere il sole , Partire il sole , Vincere , o Perdere il sole, o simili, si dice del Dividere, o Giucarsi lo svantuggio del sole nel combattere. Disc. Calc. 16. Ciascuno alfiere si parte con la sua schiera alla volta del suo padiglione, secondochè egli averà vinto, o perduto il sole.

S. III. Sole per metaf. Petr. canz. 49. 1. Coronata di stelle al sommo sole Piacesti sì, che 'n te sua luce ascose (cioè: Iddio). Dant. Par. 30. Così mi disse

il sol degli occhi miei [ cioè : Beatrice ] .

S. IV. Sole, fu preso talora per l' Anno, perciocchè in un anno fa la sua intera rivaluzione il sole. Lat. annus. But. Purg. 21. 2. Sole si può intendere una revoluzione, che il sole fa per li segni, e questo sarebbe uno anno. Dant. Inf. 29. Ma s'ella viva sotto molti soli Ditemi chi voi siete. Amet. 82. Con fuoco e con sangue ingannevolmente dopo più soli furono fini-te. E 85. Lasciato nella Isola del foco, quivi nutricato d' erbe ec. vidi più soli in molta miseria.

S. V. Avere a Comprare infino al sole, vale Aver carestia d' ogni cosa . Libr. Son. 114. E comperar con-

viengli infino al sole.

S. VI. Andare al sole , figuratam. vale Cedere , Ripularsi inseriore. Lat. imparem se æstimare. Gr. El. λειπόμενον έαυτόν νομίζειν. Bern. rim. 1. 29. Così moderni voi scarpellatori, E anche antichi, andate tutti al sole.

S. VII. Levar le pecore dal sole. V. PÉCORA. S.

S. VIII. Figuratom. Tignersi a un altro sole, si dice di Chi viaggia . Salvin. disc. 1. 109. L' nomo ec. godendo di respirare aura straniera, e di tignersi, per così dire, a un altro sole, viene a farsi talvolta, e strano, e salvatico.

strano, e salvatico.

\*\* §. IX. Sole, per Quello spazio, che il sole sta
sopra l'orizzonte. Dant. Canv. pag. 216. [Ed. Ven.
del Zatta 1758.] Ore del di temporali, che sono in
ciascuno di dodici, o grandi o piccoli, secondo Ja

quantità, del sole.

SOLECCHIO, e SOLICCHIO. Strumenta da parare il sole, detto ancora Parasole, e Ombrello. Lat. umbella. Gr. σχιάδιον. Dant. Purg. 15. Ond' io levai le mani in ver la cima Delle mie ciglia, e fecemi il

solicchio [ qui per similit. ].

§. Per Baldacchino. Lat. umbella. Gr. axiádiov. G.
V. 10. 73. 3. Si rizzò in sulla sedia, e'l detto frate Piero fece sedere sotto I solicchio [ cosi nel T. Da-

+ SOLECISMO. Error di gramatica. Vizio del favellare nelle parole composte, e legate insieme, il quale si fa non solamente nel congiugnere, e concordare, o l'aggettivo col sustantivo, o il nominativo cal verbo; ma ancora quando altri casi si danno o a' verbi o a' nomi, che quegli che a loro si convengono. Lat. solæcismus, imparilitas, stribiligo. Gr. σολοιχισμός... Tes. Br. 1. 4. La prima si è grammatica, ch' è fonda-mento dell'altre scienze; e questa c'insegna parlare, leggere, e scrivere sanza vizi o di baibarismo, o di solecismo. Retor. Tull. Dividesi nelle dette due parti, che s'appellano solecismo, e barbarismo. Menz. sat. 3. Ditemi un poco; i primi tre aforismi D' Ippocrate non bastan per dieci anni Per dar materia a' vostri solecismi ?

+ \* SOLECIZZARE. Far solecismi, Dir solecismi. Uden. Nis. 1. 14. A continui pericoli di solecizzare, e barbarizzare sta suggetto colui, che parla in lin-

guaggio straniero.

SOLEGGIANTE. Che biondeggiando risplende. Lat. rutilons . Gr. n'Atwv . Salvin. disc. 2. 294. Fa' la chioma dilicata, Profumata, Al di sotto nereggiante, Ed in cima soleggiante.

SOLEGGIARE. Dicesi del Porre il grano, o qualsista altra cosa al sole a oggetto di asciugarla. Lat.

insolare. Gr. naigeiv

SOLEGGIATO. Add. da Soleggiare. Lat. insola-tus. Gr. ήλιασμένος. Red. Ditir. 32. Su trinchiam rincappellato Con granella, e soleggiato. E annot. 175. Il modo di fare il vino soleggiato trovasi appresso Didimo nel libro sesto degli Autori Geopanici descritto

\* SOLENE. Sorta di pesce testaceo, la cui conca è a guisa di tubo in superiore, ed inferiore parte diviso. Cappa lunga chiamasi in Venezia, e Canolicchio in Napoli. Salvin. Opp. Pesc.

SOLENNE. Add. Di salennità, Che appartiene a solennità; Contrario a feriale. Lat. solemnis. Gr. etnotos: Bocc. Introd. 20. Senza faticarsi in troppo lungo ofizio, o solenne. E nov. 1.. 34. Sopri esso fecero una grande, e solenne vigilia. E Maestruzz. 1. 74. Di due maniere sono boti; l'uno si è solenne ec. e un altro boto non solenne; ma semplice. V. SS. Pad. 1. 11. Per reverenza del suo padre Paolo quella tonica portava pure le pasque, e' di molto solenni.

S. Per similit. Splendido , Magnifico , Grande , Eccellente, Singulare. Lat. egregius, splendidus, ingens, celebratus. Gr. έξοχος, λαμπρός, μέγας, περιβόητος. Bocc. nov. 1. 8. Giucatore, e mettitor di malvagi da-di era solenne. E nov. 6. 3. Bevitore, e vago de vini solenni . E nov. 60. 1. Senza troppo solenne comandamento aspettare ec. incominciò [ cioè : senza farsi troppo pregare ] . E nov. 65. 9. Ma più avanti , per la solenne guardia del geloso, non si poteva. E nov. 73. 3. Delle quali Maso così efficacemente parlava, come stato fosse un solenne, e gran lapidario. E nov. 94. 9. lo intendo di voi ec. fare un caro, e uno solenne dono al vostro marito. E nov. 99. 8. Di più solenne convito quella sera non gli poteva onorare. E g. 10. f. . È da' solenni nomini senno grandissimo reputato . E vit. Dant. 258. Per questo e le divine opere di Vergilio, e degli altri solenni poeti non solamente essere in poco pregio divenute, ma quasi da' più disprezzate. F. V. 11. 97. Giunti in Pisa, dov' ebbono solenni medici, in pochi giorni gran numero ne perì. Ciriff. Calv. 2. 60. Preparata fue la ricca mensa Di fornimenti assai maravigliosi ec. E molti vin solenni, e preziosi. Alam. Gir. 24. 1. Vanne il gran Re nel più solenne tempio, Di pia religion porgendo esempio.

SOLENNEGGIARE. V. A Celebrar con solennità,
Far solenne, Solennizzare. Lat. solemniter colere, ce-

lebrare . Gr. εορταζειν . Com. Purg. 16. Calendi viene da colo colis, che sta per solenneggiare; appo li antichi li principj de' mesi si guardavano, e solenneggia-

† SOLENNEMENTE. Avverb. Con solennità, Con grande apparato, e solenne. Lat. solemniter. Gr. με 9 εοςτης. G. V. 12. 62. 1. Udita la messa solennemente, e comunicatosi co' suoi baroni. Bocc. nov. 13. 20. Quivi da capo fece solennemente le sponsalizie celebrare . Guid. G. Così essendo solennemente ordinate le schiere da ogni parte ec. Pass. 181. Per certi mira-coli, e rivelazioni s'ordinò di farne festa solenne-mente, e per tutta l'ottava. Bocc. vit. Dant. 243. Per vaghezza di più solennemente dimostrare le sue passioni [ cioè : grandemente ] . Car. En. l. 11. v. 712. Questa mia vita a voi, Latini, Ed a Latin mio suocero consacro Solennemente. Guar. Past. fid. 1. 1. Che di'tu Linco! ancor non è mia sposa. L. Da lei dunque la fede Non ricevesti tu solennemente ?

SOLENNISSIMAMENTE. Avverb. Superl. di Sotennemente. Libr. Pred. Celebravano la festività solennissimamente, e con grandissima onorevolezza. + SOLENNISSIMO. Superl. di Solenne. Lat. celeberri-

mus . Gr. diaonuo ratos . Fiamm. 6. 18. O superno Giove, de' Cieli rettore solennissimo [ cioè : grandissimo ] . Bocc. vit. Dant. 258. Conciofossecosache Dante fusse in iscienza solennissimo uomo [ cioè : eccellentissimo ]. Dav. Scism. 16. Risolverono di mandare al Papa Stefano Gardinero solennissimo in giure [ cioè : dottissimo ]. Red. Vip. 1. 6. Si credono dal troppo credulo, ed inesperto volgo de' letterati bugie solennissime, ed a chi ha sior d'ingegno stomachevoli [cioè: grandissime. Lat. palmaris]. Segn. Mann. Magg. 16. 4. Idolo tuo solennissimo [maggior di tutti] è la super-

+ SOLENNITA, e all'ant. SOLENNITADE, . SO-LENNITATE. Astratto di Solenne.

S. I. Salennità, si dice assolutam. per Giorno di gran festa solito di celebrarsi dalla Chiesa ogni anno. Lat. solemnitas , dles festus Gr. горти. Passi 181. È certo argomento, ch' ella nascesse santa, da che della sua natività si fae solennità, e festa. Mnestruce. 2. 27. Il di della Domenica si mette tra le somme, e precipue solennitadi. Lab. 150. Della cui virtù spezial menzio-

ne, e solennità fa la Chiesa di Dio.

S. II. Per Apparato, Pompa, e Gran ccrimonia. Lat. apparatus, pompa, solemnitas, celebritas. Gr. παρασκεύασμα, πομπή, έορτή, έορτασμός. Βοςσ. που. 60. 15. Fatta prima con gran solennità la confessione ec. e soavemente sviluppando il zendado ec. fuori la cassetta ne trasse. Lab. 188. Cominciò a. mostrare, e a mettere in opera l'alte virtù, che il tuo amico tante di lei, e con tanta solennità ti racconto. Guid. G. Ordinasti, che lasone fosse partecipe della tua figliuola nella solennità del convito. G. V. 11. 59. 2. Venderlo colla solennità si convenne al comune di Firenze. Galat. 28. Essendo essi di mezzana condizione, o di vile, usano tanta solennità ne' modi loro ec. che egli è una pena mortale pure a vedergli. E 31. Quelle solennità, che i cherici usano dintorno agli altari, e negli ufficj divini, e verso Dio, e verso le co-

se sacre, si chiamano propriamente cirimonie.
SOLENNIZZAMENTO. Il solenniseare, Solennità. Lat. solemnitas . Gr. Egern . Libr. Pred. Possono fare con animo quieto il solennizzamento della santa Pa-

SOLENNIZZARE. Solenneggiare. Lat. celebrare, colere. Gr. εορτάζειν. Vit. Crist. Perciocche non fu mai nullo di così solennizzato . Maestrues. 3. 24. Imperocchè la professione, che fece, non solennizzò il boto per lo 'mpedimento, che v' era della moglie. E 2. 43. Il secondo si è de' religiosi, i quali canza speziale licenzia del proprio sacerdote solennizzassono matrimonj . Tac. Dav. ann. 2. 50. Rescupori per solennizzare [dicev' egli] l'accordo, fece un bel convito [qui il T. Lat. ha sanciendo]. E 4. 102. Doversi quel luogo, ove gl' Iddii tanto onorarono il Principe, solennizzare [ il T. Lat. ha augendam cerimoniam loco ]. E 15. 216. La qual semenza ec. rinverziva non pure in Giudea, ove nacque il malore, ma in Roma, ove tutte le cose atroci, e brutte concorrono, e solennizzansi [ il T. Lat. ha celebrantur ] .

SOLENNIZZATO. Add. da Solennissare . Lat. colebratus . Salvin. dis. 1. 19. I Romani ee. usarono di celebrare la nel Dicembre le feste di Seturno colenniz-

zate ancora da altre nazioni.

\* \* SOLEO. Uno de' muscoli del tareo del piede.

Voc. Dis. in Muscolo + SOLERE. Verbo difettivo. Esser solito, Aver per costume, Aver per usanza. Lat. solere. Gr. si Siopiser sirai. Bocc. nov. 43. 7. Delle fiere, che nelle selve sogliono abitare, aveva ad un' ora di se stesso paura, o della sua giovane. E nov. 60. 4. E oltr' a ciò solete pagare, e spezialmente quegli, che alla nostra compagnia scritti

sono, quel poco debito, che ogni anno si paga una volta. E nov. 71. 6. Li quali io voglio, che tu mi presti con quello utile, che tu mi suogli prestare degli al-tri. Dant. Par. 2. Esperienza ec. Ch'esser suol fonte a' rivi di vostre arti. Petr. son. 151. Lasso, ben veggio in che stato son queste Vane speranze, ond'io viver solia. E 217. La sera desiare, odiar l'aurora Soglion questi tranquilli, e lieti amanti. E 311. Morte ha spento quel sol. che abbaglior apolari. ha spento quel sol, che abbagliar suolmi. Cas. lett. 19. Io dubito grandemente, che V. sig. Illustriss. e Reverendiss. non abbia occupato il primo luogo nella grazia di Sua Beat. il quale soleva essere il mio per la sua somma benignità.

+ SOLERE. V. A. Nome. Usanza. Lat. consuctu-do. Gr. 2905. Dant. Par. 18. Vinceva gli altri, e l'ultimo solere. But. ivi: E l'ultimo solere, cioè vinceva le altre usanze, e l'ultima, che m'avea mostrato di

\*\*sopra. + SOLERETTA. T. de' Milit. Arnese di ferro, che difendeva le piante de' piedi, ne' tempi in cui la viltà faceva armare tutta la persona. Alam. Avarch. 16. 4. Le solerette pria del più sicuro Acciar, che porti il

Norico terreno, Gli arma di sotto i piedi. E 17. Si. La soleretta omai di sangue è piena.

+ \* SOLERTE, e SOLERTO. V. L. Diligente,
Accurato, Impigro. Bocc. C. D. Ma con solerte vigilanza quegli avere studiati e intesi. Boez. 2. Tra que' pochi gloriosi solerti, ed equanimi, i quali ec. E 115. Solerta arte varia di demonj. E 120. Se con la mente pura tu solerto Delle cagioni dell'altitonante, Con le qua' regge, vuogli essere esperto, Guarda l'altezza del Ciel roteante ec. Ar. Fur. 3. 4. Levando intanto queste prime rudi Scaglie n' andrò con lo scarpello inetto: Forse ch' ancor con più solerti studi Poi ridurrò questo lavor perfetto .

SOLERZIA. V. L. Attenzione, Diligenza. Lat. solertia. Mor. S. Greg. 4. 21. Per tanto con ogni solerzia debbe sempre stare intenta, e vigilante la mente

ad emendare, e correggere sua vita.
SOLETTA. Quella parte de calzari, che si pone

sollo al piede.

SOLETTAMENTE. V. A. Avverb. Senza compagnia. Lat. solitarie. Gr. καπααμόνας, ιδίως. Vit. Crist. E così tutta quella sera solettamente, quanto potea, onestamente, e convenevolmente andò cercando di lui.
\* SOLETTARE. T. de' Calzolaj. Metter la soletta

alla scarpa.

\* SOLETTATURA. T. de' Calzolaj. Tutto ciò che

serve di suolo, e soletta alla scarpa.

SOLETTO. Add. Quasi Solo solo; detto così per via di diminutivo per maggiore espressione. Lat. solus, incomitatus. Gr. μόνος. Bocc. nov. 13. 10. Tutto soletto si mise in cammino. E nov. 46. 3. Avvenne, che essendo la giovane un giorno di state tutta soletta alla marina ec. s' avvenne in un luogo fra gli scogli riposto. Petr. canz. 9. 1. E poi così soletta Al fin di sua giornata Talora è consolata. Dant. Inf. 12. Rispose 1 bene è vivo, e sì soletto, Mostrarli mi convien la valle buia. E 18. Lasciolla quivi gravida, e soletta. Fir. As. 99. Solo soletto in una piccola casetta mia forte, e ben guardata si dimorava. Tass. Ger. 17. 59. Signor, te sol, gli disse, io qui soletto In cotale ora desiando aspetto.

SOLFA. I Caratteri, e le Figure, o Note musicali, e la Musica stessa; che anche si dice Zolfa. Lat. notæ musicæ. Ciriff. Calv. 1. 33. Perchè la solfa non è qui segnata, O per bi molle, o per natura gra-

SOLFANARIA. Cava di solfo. Lat. sulphuraria. G. V. 8. 53. 1. L' Isola d' Ischia ec. gittò grandissimo fuo-T. VI. co per la sua solfanaria [ il T. Dav. e altri Mss. hanno solfaneria 1

+ SOLFANELLO. Fuscello di gambo di canapa, o di altra materia intinto nel solfo dalli due capi per uso di accendere il fuoco, Zolfanello. Lat. sulphuratum. Fav. Esop. 104. Le loro pompose botteghe tornano a orciuoli e solfanelli [ modo proverb. per : Si riducono a nulla ]

\* SOLFARE, e ZOLFARE. Profumare e Mondar con solfo. Salvin. Odiss. Ei la leggiadra casa solfa gran

fuoco acceso

\*\* SOLFARO. Solfo . Cavalc. Espos. Simb. 1. 22. La parte degli increduli sie in stagno di suoco ardente e di solfaro

\*\* SOLFATO. Sust. T. de' Chimici. Combinazione dell<sup>7</sup> acido solforico con una base terrea, alcalina, o

SOLFATO. Add. Solforato. Lat. sulphuratus, sulphureus . Gr. θαωτός. Fr. Iac. T. 5. 3. 3. Sentina puzzolente, Solfato foco ardente.

\* SOLFEGGIARE. T. de' Musici. Cantar la sol-

fa.

\*\*\* SOLFÉGGIO. T. de' Mus. È una specie di a
Di queste si servono i maestri per far ria senza parole. Di queste si servono i maestri per far apprendere ai giovani il canto, e perciò fatta cantare la scala ed i salti, gli avvezzano a cantare per mezzo di questi solfeggi, i quali vanno per gl'intervalli più facili, e procurano che sieno adattati alla loro età ed intelligenza. Gianelli.

+ SOLFO. Minerale detto anche Zolfo. Lat. sulphur nativum . Gr. Saov. Tes. Br. 2. 36. In uno luogo son vene di solfo, e in un altro d'oro, o d'altro metallo. Dant. Par. 8. Non per Tifeo, ma per nascente solfo. Petr. son. 142. Solfo, ed esca son tutto, e'l cuore un fuoco. Bocc. nov. 50. 12. N' usci fuori

il maggior puzzo di solfo del mondo.
SOLFONAIO. V. A. Add. Solforato. Lat. sulphureus, sulphurarius. Gr. Σαωτός. Μ. Aldobr. Sappiate, che tutte acque solfonaie, e amare, e di mare va-

gliono a malattie fredde.

SOLFORATO. Add. Che ha del salfo, Che tien di solfo. Lat. sulphuratus . Gr. Sawτός. Tes. Br. 2. 36. Quando elli siede nelle vene solforate, lo solfo iscalda, e apprende di si gran calore, che l'acqua, che corre per quelle vene, diventa calda come fuoco.

\* SOLFORATOJO. T. de' Setojuoli ec. Quel luogo

dove si espongono le sete, i droppi ec. al vopore del

solfa.
+ \* SOLFOREGGIARE. Vomitar fuoco, e fumo sulfureo, e di colore tra verde, e azzurrigno. Chiabr. sim. Vol. 5. pag. 53. [Geremia 1730.] Ma se il chiuso va-por canto s' indura Ch' ei venga pietra, egli quaggin s' avventa Solforeggiando, e tra si fiero ardore ec. Le

rupi scosse se ne vanno in schegge.

† \* S. Solforeggiare, per Spandere, Spargere odore
di solfo. Chiabr. rim. Vol. 3. pag. 143. [Geremia
1730.] In quelle parti Alpe non è, che tuoni, e che fiammeggi Solforeggiando; non inghiotte Scilla L' ar-

mate navi ec

\* SOLFORICO. Neologismo de' Chimici. Che è del-

la natura del solfo.

+ \*\* SOLFORO. V. A. Solfo . Cavalc. Espos. Simb. 1. 221. Poi il soiforo e il fuoco, per lo peccato della sodomía

\*\*\* SOLFURO. T. de' Chimici. Combinazione del

zolfo con una base metallica, salina, o terrea.
SOLGO. Soggo, Solco. Lat. sulcus. Dav. Cott. 152. Bisogna adunque fare per la piovana acquai spessi attraverso a' campi, che dalle solga la piglino, e mandino alle latora in fosse scoperte. no alle latora in tosse scoperio. SOLICCHIO. V. SOLECCHIO.

SOLIDAMENTE. Avverb. Sodamente, Fondatamente. Lat. solide, integre. Gr. ολοκλήςως. Mor. S. Greg. Gli eccelsi cuori de' santi uomini, i quali già si pascevano solidamente nella contemplazione.

+ \* \* SOLIDAMENTO. Assodamento. Rim. di Ubaldo di Marco aut. del 300. Tanto vi prende buon so-

lidamento [ qui metaf. ]. Manti .

SOLIDARE. Assodare . Lat. solidare , consolidare . Gr. βεβαιών. Mor. S. Greg. 3. 14. Il testo si rassoda per lo fuoco, e così la carne del nostro Signore fu solidata per la sua passione. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 502. Certamente per la clemenza nella fede, e nel servigio si solidano gli animi degli amici, ed aumiliansi quelli de' nimici

SOLIDATO. Add. da Solidare; Assodato. Lat. sir-matus. Gr. βεβαιωθείς. Coll. Ab. Isac. cap. 15. Dice, che quello è cibo degli nomini solidati, e persetti . Fr. Iac. T. 5. 10. 13. Unito per ardore D' amore solidato

In somma paupertate.

SOLIDEZZA. Saldezza, Durezza, Impenetrabilità. Lat. soliditas . Gr. 5 : e corns. Com. Purg. 3. Le anime separate dalli corpi non possono fare ombra essendo nelli raggi del sole, perocche sono sustanzie semplici, e non hanno alcuna solidezza. Cr. 4. 43. 4. Cenere di sermenti, alla quale la forza della fiamma abbia assottigliato il corpo, e ogni solidezza levatole

(\*) SOLIDISSIMAMENTE. Supert. di Salidamente. Salvin. disc. 2. 339. Avendo tanti altri buoni ingegni, ec. per la commedia solidissimamente ragionato

SOLIDISSIMO. Superl. di Solido. Lat. solidissimus. Gr. 53¢ βότατος. Guicc. stor. 6. 302. Essendo la città di Pisa ec. circondata da solidissime muraglie. E 20. 160. Trovandola solidissima dopo molte cannonate

+ SOLIDITA, ed all' ant. SOLIDITADE, e SOLI-DITATE. Saldezza, Impenetrabilità. Lat. soliditas. Gr. 529 gorns. Mor. S. Greg. 1, 15. Levandosi a contemplazione di quelle altissime cose, senza la solidità della sapienza. E altrove: Nientedimeno non le veggiamo con solidità, ma piuttosto in fretta, come per un subito passare. Cavalc. Discipl. spir. I nimici nostri, poiche hanno distrutto l'edificio delle buone opere, distruggono la solidità della fede, sopra cui esse opere si fondano.

SOLIDO. Sust. Sodo . Lat. solidum . Gr. 70' 52-

6. I. Solido, è anche termine geometrico; e si dice del Corpo matematico, capace di tutte e tre le dimensioni. Gal. dial. mot. 534. Non si può ne i solidi diminuir tanto la superficie, quanto il peso, mantenendo la similitudine delle figure. Imperocchè essendo manifesto, che nel diminuir un solido grave tanto scema il suo peso, quanto la mole ec. E appresso: Molto maggior proporzione è tra la mole, e la mole ne i solidi simili, che tra le loro superficie. E 535. Se noi andremo seguitando la suddivisione, che si riduca il primo solido in una minuta polvere, troveremo ec.

S. II. In solido , posto avverbialm. termine legale , che vale Interamente, Compiutamente; e si dice allorache ciascuno degli obbligati resta tenuto per tutta la somma. Lat. in solidum. Gr. eis o'do'xdngov. Maestruzz. 1. 70. Se egli non ha ascendentes, et descenden. tes, allora gli è licito di fare in solido ereda i naturali . Bocc. vit. Dant. 221. Siccome ciascuno altro cittadino a' suoi onori sia in solido obbligato. Car. lett. 2. 10. Per rispiarmo degli occhi scrivo questa in solido all' uno, e all' altro di voi [ qui per similit. ].

\* S. III. Sotto il nome di Solidi vengono in Anatotomia, Le ossa, i muscoli, i nervi, le arterie, le vene, le cartilagini, i ligamenti, le membrane ec. SOLIDO. Add. Sodo, Saldo; Contrario di Liqui-

do , o di Fluido . Lat. solidus. Gr. 529665. Dant. Par.

2. Pareva a me, che nube ne coprisse Lucida, spessa; solida, e pulita. Cr. 2. 25. 9. E impossibile, che le parti del vapore sieno accostanti insieme, e di solida, ovver salda essenzia

+ \* SOLILOQUIO. Il parlar Da se solo, Concentramento dell' uomo nella propria meditazione. Tass. lett. famil. 82. Io son poco sano, e tauto malinconico, che son riputato matto dagli altri, e da me stesso quando non potendo tenere celati tanti pensieri noiosi, e tante inquietudini di animo infermo, e perturbato, io

prorompo in lunghissimi soliloqui.

SOLIMATO. Ariento vivo sublimato con ingredienti di sale, e tartaro. Ar. sat. 1. Il solimato, e gli altri unti ribaldi, Di che ad uso del viso empion gli armarj, Fan, che sì tosto il viso lor s'affaldi. Buon. Fier. 4. 2. 1. E canfora, e salnitro, Tartaro, e solimato, Succhi mordaci, ed acri. Lor. Med. canz. 14. 3. E per far la faccia bella, Bianca più, ch' un ermellino, So-

limato, e frassinella, Biacca, ed ariento fino.

+ S. In forza d' add. per Sublimato, Distillato.

Lat. sublimatus. Lab. 195. lo non avea in Firenze speziale alcuno vicino ec. che infaccendato non fosse, quale a fare ariento solimato, a purgar verderame, a far

mille lavature.

SOLINGO . Add. Solitario . Lat. solitarius . Gr. Hornens. Dant. Inf. 23. Come suol esser tolto un uom solingo Per conservar sua pace. Com. Inf. 23. E dice uomo solingo, cioè solitario, e contemplativo. Petr. cap. 3. Suole Dalle insegne d'Amore andar solinga. Cecch. Carr. 2. 8. Ella si sta di sopra Con quella balia sua rinchiusa in camera; La mi par più solinga d' una fata .

S. Per Salvatico , Non frequentato . Lat. desertus , solitarius. Gr. egnuos. Dant. Inf. 26. E proseguendo la solinga via ec. Lo piè senza la man non si spedia. E Purg. 1. Noi andavam per lo solingo piano, Com'uom, che torna alla smarrita strada. Bocc. nov. 46. 6. Veggendo Gianni, che'l luogo era solingo, accostatosi, come potè, le parlò. E nov. 77. 28. Luogo molto solingo, e fuor di mano. Tass. Ger. 12. 77. Paventerò l'ombre solinghe, e scure Che 'l primo error mi recheranno innante .

\* SOLINO. Quella parte della camicia che cinge il collo e' polsi. Magal. lett. Intendete bene io uon dico

nè un solino di manichetto, nè un ec.

SOLIO. Seggio . Lat. solium . Gr. 9govos . Bocc. nov. 22. 2. Agilulf Re de' Longobardi, siccome i suoi predecessori in Pavía città di Lombardía avean fatto, fermò il solio del suo regno. E Com. Dant. Inf. 2. 104. Nell' empireo ciel, cioè nel cielo della luce, dove si crede essere il solio della Divina Maestà. G. V. 11.
49. 6. Montati per la fallace, e ingannevole felicitade

mondana in poco tempo in sì alto solio.

\* SOLIPEDE. T. de' Naturalisti . Aggiunto degli Animali che non hanno che un' unghia sola ad ogni pie-

SOLISSIMO. Superl. di Salo. Lat. solus omnium. Gr. μονωτατος. Red. annot. Ditir. 16. Aggingne, che non si trova questo superlativo auroraros negli scrittori di prosa, ma bensì un simile, cioè μονώτατος, il che è, come se noi dicessimo solo solissimo.

+ \*\* SOLITÀ. V. A. Astratto di solo. Vit. SS. Pad. 1. 105. Perdendo la solità della mente, li pensieri si spargevano per diverse cose [così legge il T. degli Accad. ; l' edizione del Manni ha solidità ].

SOLITARIAMENTE. Avverb. Con solitudine.

S. In vece di A solo a solo. Lat. remotis arbitris.

Petr. uom. ill. Poi trasse in disparte Massinissa, ed essendo solitariamente con lui, parlò con queste paro-

+ SOLITARIO. Riferito ad uomo, significa Che sfugge

la compagnia, Che sta solo solo, ed è anche sustan-tivo che Riferito a luogo, vale Non frequentato. Lat. solitarius, desertus. Gr. ¿enuos. Cavalc. Med. cuor. Che mi volete dar, s' io faccio cader questo solitario ec. Mossesi, e andossene al diserto, e di notte tardi giunse alla cella di questo solitario, e picchiando all'uscio, molto lamentandosi, e piangendo ad inganno, come figliuola del diavolo, quel solitario per lo picchiare, e per lo pianto commosso, aperse l'uscio. Bocc. nov. 62. 4. Essendo la contrada, che Avorio si chiama, molto solitaria. E nov. 77. 25. Perciocchè di notte si convien fare, ed in luoghi solitari. Petr. son. 190. Passer mai solitario in alcun tetto Non fu quant' io [ qui è aggiunto d'una spezie di passera, che sempre si sola. Lat. passer solitarius. Gr. 5088lov uova (ov ]. E son. 263. Di vaga fera le vestigie sparse Cercai per poggi solitari, ed ermi. Vit. SS. Pad. 1. 90. Fu molto dolente, pensando che non potea essere occultato, nè solitario, come egli desiderava. Tass. Ger. 13. 2. Sorge non lunge alle Cristiane tende Tra solitarie valli alia foresta.

SOLITARÍSSIMO . Superl. di solitario . Lat. solitarius omnium, maxime solitarius, desertus. Gr. έγη-μότατος. Stor. Eur. 7. 156. Quando tempo gli parve ec. se ne tornò alla volta dell' alpi, e non per la via ordinaria, ma per luoghi solitarissimi, ed inaccessibi-

+ \* SOLITISSIMO . Superl. di Solito . Uden. Nis. 3. 140. Ermogene ... con le solitissime sue stravaganze

vacilla

SOLITO. Add. da Solere. Lat. solitus. Gr. eίωθώς. Fir. As. 258. Posto adunque fra tante, e così gravi miserie un solo sollevamento avea, e questo era quello, che mi porgeva la mia solita curiosità. Red. lett. 2. 96. Ne mando quattro fiaschi a V. sig. Illustriss. acciocchè se gli goda con gli amici ne' soliti cenini. E 127. Per lui vi sarà per tutto il tempo di esso viaggio la solita

provvisione ogni mese ben pagata.

§. I. Al solito, posto avverbialm. vale Nella maniera solita, Al modo consueto. Lat. more solito, ut mos est. Soder. Colt. 53. Sotterrala, e fa' che ella venga nel fondo della fossa, e che ec. si tornino al solito delle propaggini lunghe. E 54. Non si sotterra la vite vecchia in altra maniera, ma si lascia stare al suo solito. E 92. Empi intta la botte di grappoli di buon' uva interi, infondi quanto vi va greco, e lascia bollire col peverino al solito.

+ \*\* S. II. Per suo solito, posto pure avverbialmente vale Al modo consueto, Consuetamente. Stor. Semif. 77. Essendo lo Conte Alberto a Certaldo dove per suo

solito abitava, e con ello ec.
SOLITUDINE. Luogo non frequentato, Diserto.
Lat. solitudo, tocus desertus. Gr. equuía. Bocc. non.
30. 3. Nelle solitudini de' diserti di Tebaida andai se n' erano. Tes. Br. 3. 2. Appresso sono le solitudini grandissime, e le terre disabitate verso Levante. Ca. valc. Frutt. ling. Non potendo sopportar la congregazione, fuggono alla solitudine. Coll. SS. Pad. La ove abitano in solitudine disertissima, sceverati dalla com-

pagnia di tutti gli uomini.

\*\* §. Per Luogo devastato, ruinato. Car. En. l.

10. v. 74. Per l'incendio, Signor, per la ruina, E per la solitudine ti prego Della mia Troja, che ritrar mi lasci Salvo da questa guerra Ascanio almeno. Mon-

SOLLALZARE. Alquanto alzare, Leggermente al-

zare. Lat. aliquantulum attollere.

SOLLALZATO. Add. da Sollalzare; Alquanto alzato. Lat. aliquantum sublatus. Gr. ολίγον οξωθείς. Fir. As. 306. Levatosi per sino a quella fascinola, colla quale teneva sollalzate le mammelle.

\*\* SOLLASTRICATO. Coperto di lastre. Pallad. Marz. 21. Più utili sono le stalle aperte, e sollastrica-

te [ il Lat. ha: strata saxo ] .
(\*) SOLLAZZAMENTO. Sollazzo. Lat. delectamentum, oblectamentum. Gr. τέρψις. Pros. Fior. 6. 61. Esser dovea l'estremo de' nostri villeschi sollazzamen-

+ (\*) SOLLAZZANTE. Sollazzevole, Festevole. Lat. oblectans, hilaris. Gr. τερπιός, ίλαρός. Alleg. 167. Fingon la fama sollazzante, vergine ec. e l'avarizia una segrenna. Rim. Ant. Tommaso di Sasso da Messina. Amor mi fece umile, Ed umano, cruccioso, sollazzante, E per mia voglia amante [ Vedi not. 408. Guitt. lett. ]

SOLLAZZARE. Dar piacere, Pincevolmente intertenere . Lat. oblectare , delectare . Gr. τέρπαν . Bocc. nov. 8. 4. Con belli motti, e leggiadri ricreare gli animi degli assaticati, e sollazzar le corti. Boez. Varch.

2. pros. 1. Quando con zimbelli, e allettamenti di non vera felicità ti si girava d'intorno sollazzandoti. Buon. Fier. 3. 1. 9. Per sollazzare, e dar gusto agli amici

Della nostra brigata, E far cosa, che frizzi.
S. In signific. neutr. e neutr. pass. vale Pigliarsi piacere, e buon tempo. Lat. genio indulgere. Gr. καθ ήδονήν ποιών. Bocc. g. 1. f. 5. Quinci levatici, alquanto
n' andrem sollazzando. E appresso: Domattina per lo
fresco levatici, similmente in alcuna parte n' andremo
sollazzando. E nov. 69. 13. Disse, che in presenza di lui con Pirro si sollazzerebbe. Vit. Barl. 9. Egli avvenne un giorno, siccome Giusassa andava a sollazzare ec. Arrigh. 70. Quando ella piange, tu sollazza. Pallad. Giugn. 7. Se questo s'andasse troppo sollazzando di fuori coll'api, mozzagli l'ale. Bern. Orl. 2. 15. 46. A cui nel mezzo nudo un giovanetto Cantando sollazzava, e facea festa.

SOLLAZZATO. Add. da Sollazzare. Bocc. nov. 77. 12. Infino vicino della mezza notte col suo amante sol-

lazzatasi, gli disse. SOLLAZZATORE. Che dà sollazzo. Lat. oblectntor. Arrigh. 71. A tempo sii sollazzatore, ma non mai bessatore amico. Guid. G. L' ammonio per certo segno, che tra'l tumulto de' sollazzatori a lei si facesse più

presso

+ SOLLAZZÉVOLE. Add. Piacevole, Di sollazzo. Lat. voluptarius, facetus, lepidus, comis. Gr, εὐτεάπελος, ζωμύλος, γελοιαςής. Bocc. nov. 45. 5. Persona sollazzevole, e amichevole assai. Eg. 6. f. 5. La quale [ onestà ] non che ragionamenti sollazzevoli, ma il terrore della morte non credo, che potesse smagare ec. E nov. 54. 8. Colla sua pronta sollazzevol risposta Chichibio cessò la mala ventura. E nov. 59. 5. A guisa d'uno assalto sollazzevole; gli furono quasi prima, ch'egli se n'avvedesse, sopra. Maestruzz. 2. 11. 6. 111. Del ginoco sollazzevole. Lasc. Gelos. 3. 4. Oh io mi penso ch' ell' abbia ad esser la sollazzevole fe-sta! Luig. Pulc. Bec. 4. Tu se' più bianca che non è il bucato, Più colorita che non è il colore, Più sollazevol che non è il mercato ec.

+ SOLLAZZEVOLMENTE . Asverb. Con sollazeo. Lat. facete ! Gr. ςωμύλως. Bocc. nov. 89. 5. Le quali parole chi volesse sollazzevolmente interpretare, di leggieri si concederebbe da tutte, così esser vero. Amet. 9. Rimirando la bella ninfa coll'altre sopra gli ornati prati sollazzevolmente giucante. Am. Vis. 28. Costei col bello Enea ed altri assai A caccia giva sollazzevolmente, Rinnovand' ella ec. Boez. Varch. 2. pros. 7. Sta'a udire quanto sollazzevolmente, e con garbo in cotale laggerazza di arroganza buzla per estate. in cotale leggerezza di arroganza burlò un tratto u-

SOLLAZZO. Piacere, Trastullo, Passatempo, Intertenimento. Lat. solatium, voluptas. Gr. θέλγητζον,

ndovn'. Bocc. g 6. f. 1. Questa novella porse igualmenre a tutta la brigata grandissimo piacere, e sollazzo. E nov. 80. 5. S'incominciò ad andare alcuna volta a sollazzo per la terra. Dant. Purg. 23. Io dico pena, e dovrei dir sollazzo. Nov. ant. 82. 3. Molto si cominciarono a rallegrare, e fare insieme grande sollazzo. Sen. ben. Varch. 4. 12. Nessuno, che voglia comperare un luogo a Tuscolo, o a Tigoli per amor dell' aria, e per istarvisi la state a sollazzo, sta a stiracchiare il pregio.

SOLLAZZOSO. V. A. Add. Sollazzevole. Lat. jucundus. Gr. τες πνός. Fr. Iac. T. 6. 20. 9. lesù gaudioso, Amore sollazzoso, Per te sto in riposo.

+ \*\* SOLLE. Termine della Musica. Sol. Una del-le note Musicali. Vedi la Voce DU S. II. SOLLECHERARE. V. A. Commuoversi per affetto

di tenerezza; Gioire, Intenerirsi; che oggi più comunemente si dice Sollucherare . Lat. lætari , gestire , titillari . Gr. Αδεσθαι , γαυριάν , γαργαλίζεσθαι . Med. Arb. cr. Tegnendolti in braccio, tripudia, e sollechera, e godi con quel santissimo, antico, e venerabile Patriarca Simeone.

SOLLECITAMENTE. Avverb. Con sollecitudine, Accuratamente, Diligentemente. Lat. diligenter, anxie, mature, sollicite. Gr. επιμελώς. Bocc. nov. 1. 12. Veggendo la gente, che noi l'avessimo ricevuto prima, e poi fatto servire, e medicare così sollecitamente.  $\dot{E}$ nov. 35. 5. Non tornando Lorenzo, Lisabetta molto spesso, e sollecitamente i fratei domandandone ec. Cavalc. Frutt. ling. Dobbiamo dimandare principalmente, e sollecitamente la grazia, e la gloria sua. Bemb. Asol. 1. 48. Quante notti miseramente passa vegghiando, quanti giorni sollecitamente perde in un

solo pensiero [cioè: con affanno, con pena].
SOLLECITAMENTO. Il sollecitare. Lat. hortatus, sollicitatio. Gr. παραίνεσις. But. Coll'aiuto del Re Carlo Magno, e per lo sollecicamento de' cittadini, e

contadini di Fiorenza.

SOLLECITARE. Operar con prestezza, Affrettarsi . Lat. properare , festinare , studere . Gr. σπεύδειν . Bocc. nov. 41. 22. A Cimone, ed a'suoi compagni ec. fu donata la vita, la qual Pasimunda a suo poter sollecitava di far lor torre. Stor. Eur. 5. 117. Sollecita, e sii fedele, perchè io non sarò punto meno liberale a premiare l'opera tua, che a richiederti del servi-

S. I. In att. signific. vale Stimolare, Fare instanzia, Importunare, Affrettare. Lat. stimulare, urgere, instigare, sollicitare. Gr. επείγειν. Bocc. nov. 48. 4. Ma pure essendo da loro sollecitato ec. disse di farlo. Vit. SS. Pad. 1. 264. Da un cantatore fu tanto sollecitata, e visitata, che cadde con lui in peccato. Cas. lett. 12. Solo la prego, che si degni vederlo ec. e sollecitare la sua spedizione.

\*\* S. 11. In signific. neutr, pass. vale Brigarsi, Darsi fretta, e pena . Fior. S. Franc. 186. Non ti sollecitare molto di studiare per utilità d'altri, ma sempre ti studia, e sollecita, e adopera quelle cose, che sono utili

a te medesimo

SOLLECITATIVO, e SOLLICITATIVO. Add. Atto a sollecitare. Com. Inf. 24. Bene s' intendono queste parole sollicitative di Virgilio.

SOLLECITATO, e SOLLICITATO. Add. da' tor verbi. M. V. 3. 25. E l'oste sollecitata del soccorso degli assediati di Bettona, se ne levarono. Vinc. Mart. lett. 58. E però sarà buono, che se desiderate l'util suo, lo tenghiate non solamente sollecitato, ma ripreso . Borgh. Col. mil. 436. Fulminava la legge della maiesta rimessa su, e sollecitata da Tiberio. But. Purg. 19. 1. Levato lo sole, sollicitato da Virgilio, seguita lui.

SOLLECITATORE, e SOLLICITATORE. Che sollecita. Lat. impulsor, instigator, sollicitator, hortator. Gr. ο παρεξύνων. Bocc. nov. 74. t. Quanto i preti, e' frati, ed ogni cherico sieno sollecitatori delle menti nostre, in più novelle dette mi ricorda esser mo-strato. M. V. 8. 57. Essendo mezzano, e sollicitator della pace messer Feltrino da Gonzago ec., la pace si forni. Pass. 129. Quando il proprio prete fosse ec. sollecitatore, o inducitore a male.

SOLLECITATRICE, e, SOLLICITATRICE. Verbal. femm. di Sollecitatore, e di Sollicitatore. Lat. sollicitatrix, incitatrix. Fr. Giord. Pred. R. Il demonio gli era sempre attorno con tacite fantasie sollecitatrici

al peccato

SOLLECITATURA, e SOLLICITATURA. Il Sollecitare, Sollecitudine. Lat. cura, sollicitudo. Gr. uz'giuva. Sen. Pist. Ben è avvenuto alla vecchiezza, s' ella è pervenuta al bene per lungo studio, e per sollecitatura.

SOLLECITAZIONE, e SOLLICITAZIONE. IL sollecitare. Lat. instigatio. Gr. παςοξυσμός. Bocc. nov. 95. 5. Essendo alla donna gravi le sollicitazioni del cavaliere ec. si pensò di doverlosi torre daddosso. SOLLECITISSIMAMENTE. Superl. di Sollecita-

mente . Lat. diligentissime . Gr. ακριβέςατα . Mor. S. Gregor. Vegghia sollecitissimamente contra i cuori caldi carità. Sen Pist. 93. Piccolissima è la cosa, della quale gli uomini si combattono, e contendono tanto

sollecitissimamente.

SOLLECITISSIMO, e SOLLICITISSIMO. Supert. di Sollecito, e di Sollicito. Lat. diligentissimus, promplissimus, celerrimus. Gr. ακριβέζατος. Bocc. Vit. Dant. 226. Per la qual cosa ogni altro assare lasciandone, sollecitissimo andava là, dovunque potea credere vederla. Filoc. 3. 220. O antica madre, sollecitissima fugatrice degli scelerati assalti di Cupido. Borgh. Vesc. Fior. 395. Egli, come sollecitissimo pastore, e

veramente padre, non mancava ec. SOLLECITO. Add. Che opera senza indugio, Accurato, Diligente. Lat. diligens, promptus, celer. Gr. ταχύς. Vit. SS. Pad. 1. 105. Incominciolli a entrare in cuore una pigrizia, ma sì piccola, che quasi non se ne curóe, e non se ne avvide ec. nè era cost sollecito all'orazione, come soleva. E 196. Avviene per inganno del nimico, che sotto ispezie di parentado occupa il cuore di amore disordinato ec. e diventa sol-

lecito all' amore del mondo.

S. Per Curante, Pensieroso . Lat. anxius, sollicitus. Gr. πολυμέριμνος. Bocc. nov. 17. 54. Poiche tu della mia salute se' sollecito ec., amico dei essere, come

SOLLECITOSO, e SOLLICITOSO. V. A. Add. Sollecito. Lat. sollicitus, anxius. Gr. πολυμέριμνος. Liv. M. Fu grave, ed increscevol di pistolenza, e sol-

lecitoso di prodigj.

SOLLECITUDINE. Astratto di Sollecito; Prestezza, Diligenza. Lat. celeritas, diligentia, indu-stria. Bocc. nov. 2. 11. Con ogni sollecitudine, e con ogni ingegno, e con ogni arte mi pare, che ec. si procaccino ec. di cacciare del mondo la Cristiana religione. E nov. 54. 3. Acconcia la gru, la mise a fuoco, e con sollecitudine a cuocerla cominciò. Cas. lett. 15. Desidero ec. che sia posto in esecuzione con diligenza, e con sollecitudine.

S. Per Cura, Pensiero, Affanno. Lat. cura, solli-citudo, anxietas. Gr. μέγιμνα. 15. 38. Dove gli suoi compagni, e l'albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine de' fatti suoi : E nov. 17. 2. Molti estimando, se essi ricchi divenissero, senza sollecitudine, e sicuri poter vivere ec. Lab. 126. Tutta la sollecitudine alle ruffiane, e agli amanti si volge. Petr. nom.

ill. Non avendo Cesare abbondanza di fornimento, del quale egli avea dato sollecitudine a Donorige [ cioè: carico, commessione ]. Dav. Scism. 12. Gli disse, che il Re per sua infinita sollecitudine, e non altri, l'a-

vea ingenerata [ cioè: assiduità, stimolo].
SOLLENÁRE. V. A. Allenire, Alleggerire. Lat.
levare, lenire. Gr. χουφίζειν, πραύνειν. Sen. Pist. To la dovresti aver per te medesimo impresa per la tua in-fermità sollenare. M. Aldobr. Egli sollena l'angoscia

battaglia, in fretta fece sciogliere 11. gafée della sua armata .

SOLLEONE. V. SOLLIONE.
SOLLETICAMENTO. L'Atto del solleticare; Dileticamento. Lat. titillatio. Gr. γαςγαλισμός. Serd. stor. Ind. 14. 575. Favoleggiano della beatitudine celeste, la quale ripongono nel brutto piacere, e solletica-

mento de' sensi

SOLLETICARE. Dileticare, Lat. titillare. Gr. γαργαλίζειν. Pataff. 7. Solleticando sotto le ditelle. Fir. Luc. 1. 1. E sai, che a' suo' pasti non si solletican le gengive colla carne minuzzata a uso di lusignuoli . Tac. Dav. stor. 2. 284. La gravità di questa opera non comporta solleticar gli orecchi a chi legge con favole [ qui figuratam. ]. Bern. Orl. 2. 3. 19. Ma besse se ne sa quell'armadura, Ed era sol, come sol-leticarla. Malm. 1. 12. La solletica, e dice: or via fuor bruchi. E 6. 103. Poichè se un bacchio il capo a lui solletica, Sbrattar l' armata non sarà in grammatica ( qui per ironia ) .

S. Salleticar dove pizzica altrui . V. PIZZICARE

S. IV. SOLLETICATO. Add. da Solleticare. Lat. titillatus . Gr. γαργαλισθείς . Galat. 50. Conciossiacosachè gli uditori quasi solleticati dalle pronte, o leggiadre, o

sottili risposte, o proposte, eziandio volendo, non possono tener le risa (qui figuratam.).

SOLLETICO. Diletico. Lat. titillatio. Gr. 70870λισμός. Bellinc. son. 108. Al solletico appena avrebbon riso. Burch. 1. 117. Questa è cagione, ch' io temo il solletico. Lor. Med. canz. 31. 4. Quando un teme il solletico, Menan più, che Arrigo bello. Dep. Decam. 89. Noi oggi con un' altra assai vicina diciamo solletico. solletico, e solleticare, ancorchè in alcuna parte fino ad ora, come intendiamo, si sia mantenuta l'anti-

S. Per metaf. si dice di Cosa, che faccia ridere, o dia gusto, o piacere. Bellinc. son. 268. Diciam, ch' io son d' ognun proprio il solletico. Libr. son. 109. Tu m' hai trovato un dolce, e stran solletico.

SOLLEVAMENTO. Il sollevare. Lat. elevatio. Gr.

दे मधरूकाइ

+ S. I. Per metaf. vale Alleviamento, Refrigerio, Conforto. Lat. levatio, levamen, mitigatio, solatium. Gr. παςαμυθία, πεάθνοις. Βοςς. nov. 77. 59. Tanta acqua avrai da me a sollevamento del tuo caldo, quanto fuoco io ebbi da te ad alleggiamento del mio freddo. Fr. Iac. T. 6. 25. 36. Iesù mio odoramento, Quando passar ti sento Daimi sollevamento, E a te corro affamato. Fir. As. 258. Posto adunque fra tante, e così gravi miserie, un solo sollevamento aveva. Buon. Fier. 5. 2. 8. Nostro sollevamento, e nostro aiuto.

S. II. Sollevamento, per Sollevazione. Lat. seditio, tumultus. Gr. 5αοις, θόρυβος. Tac. Dav. ann. 12.
159. Ma Claudio diè loro la giuridizione intera, di che si è combattuto tante volte con sollevamenti, e armi.

Buon. Fier. 4. 5. 2. Ne' gran sollevamenti atto lodato Del Principe esser suole Farsi palese al popolo. E intr. 5. 2. Che per si gran sollevamento tolto Dalla baruffa

della piazza, torni ec.

SOLLEVARE. Levar su, Innalzare; e si usa nel signific. att. e neutr. pass. Lat. elevare, extollere, sustollere. Gr. exxsp(zev, zgalgetv. Dant. Inf. 33. La bocca sollevò dal fiero pasto Quel peccator. Petr. Canz. 48. 2. Che, s'i'non m'inganno, era Disposto a sollevarmi alto da terra. E san. 191. Ch' or mel par ritrovare, e or m'accorgo, Ch' i'ne son lunge, or mi sollevo, or caggio. Cavalc. Frutt. ling. E'l cuore colle mani lieva chi l'orazione colle buone opere in alto sollieva. Coll. Ab. Isac. cap. 30. Questa virtù divina ammaestra gli uomini, siccome fa colui, che insegna notare al fanciullo, il quale quando si comincia ad attuffare, si lo sollieva.

S. I. Figuratam. Gal. Sist. 198. Mentre voi cercate d'atterrarlo [ il vero ] i vostri medesimi assalti lo sol-levano, e l'avvalorano.

S. II. Per Indurre a mal fare, a tumulto, a ribellione . Lat. concitare , sollicitare . Gr. ¿maiyaw . Stor. Eur. 5. 117. E per questo delibero ec. che ec. co'danari, che io ti darò, sollievi, e corrompa segretamente gli animi di quelli uomini dalla divozione d'Anscario. Tac. Dav. ann. 1. 26. Chi col tradire un esercito, sollevar la plebe, mal governar le cose pubbliche avesse menomato la maesta del popolo Romano, accusato era del fatto.

S. III. Per Turbare , Commuovere . Lat. turbare , agitare. Gr. θυεβάζειν. Cas. lett. 69. Non ti sollevi questo avviso, che io non partirò fino a Settem-

+ S. IV. Sollevare, in signific. neutr. pass. vale Ribellarsi. Tac. Dav. stor. 3.314. I Britanni per questa discordia, e tanti romori di guerra civile si sollevarono (il T. Lat. ha sustulere animos). Segn. Mann. Giugn. 3. 2. Sollevatisi alla turba, anzi sequestratisene, attendono in solitudine ad udir la voce di

+ S. V. Pure in signific. neutr. pass. il diciamo del Ricrearsi, o Prendere alleggiamento, conforto, o ristoro. Lat. refici, recipere se, levari, sublevari. Gr. avaxo-Lat. refici, recipere se, tevari, sublevari. Gr. αναχομίζεσθαι. Boez. Varch. 4. pros. 2. Questo è, come sogliono sperare i medici, segno, che la natura si è sollevata, e contrasta al male. Cecch. Dot. 4. 2. Si sollevò dal male, ma rimase mezzo spiritaticcio. + \* SOLLEVATEZZA. Qualità di ciò, che è sollevato. Gori Long. sez. 5. Ciò che porta alla bontà ed alla perfezione de' componimenti, cioè le bellezze del dire e la sollevatezza, oltre ec

dire, e la sollevatezza, oltre ec. + (\*) SOLLEVATISSIMO. Superlat. di Sollevato. Salvin. disc. 2. 180. L' essersi impiegata, per così dire, la natura a fortificare il sito d' Italia ec. e l' averla d' ogni bene dotata, e di spiriti, e d' ingegni solleva-tissimi, ec. la innalza sopra tutte l'altre regioni maravigliosamente [ qui eccellentissimo ]. E pros. Tosc. 1. 365. Sorpassa qualsisia comune nostro poetico solleva-

tissimo componimento [ qui sublimissimo ].
SOLLEVATO. Add. da Sollevare. Lat. sublatus, levatus, elatus, sublevatus. Gr. xxp109219. Bocc. nov. 70. 9. E sollevato alquanto il capo, disse (cioè: alzato). Dant. Vit. nuov. 45. Per questo raccendimento di sospiri si raccese il sollevato lacrimare (cioè: commosso). Fir. As. 60. Salito sopra d' un sasso, che era vicino alla bara assai ben sollevato, curiosamente stava riguardando, che fine dovesse aver questa faccenda (cioè: alto, eminente). E disc. an. 85. Che se il. Re non vedeva in lui segno d'animo sollevato, che egli ci rimarrebbe sotto e rovinato, e vituperato (cioè: turbato, agitato). Galat. 5. Dimolti ec. sono stati, e

tuttavia sono apprezzati assai per cagion della loro piacevole, e graziosa maniera solamente; dalla quale aiutati, e sollevati, sono pervenuti ad altissimi gradi (cioè: innalzati). Stor. Eur. 1. 26. Il che spaventò di maniera gli animi tutti de' sollevati, che volentieri

stettero in pace (cioè: ammutinati, ribellati).
+ \*\* §. Per Migliorato del male, Riconfortato, Ristorato. Bocc. g. 10. n. 7. S' accosto al letto, dove la giovane, alquanto sollevata, con disio l'aspettava.

SOLLEVATORE. Che solleva. Tac. Dav. ann. 2. 54. Senzio per lettere se ne dolfe con Pisone, avvertendolo a non mettere sollevatori nel campo ( il T. Lat. ha corruptoribus). Segn. Crist. instr. 2. 21. 8. Se in essa vi ho aperto quasi un abisso sollevatore di quell'immenso diluvio, non posso dire d'avervi però aperto l'abisso grande.

SOLLEVAZIONE. Il sollevare. Lat. elevatio . Gr. οπαρσις . Mor. S. Greg. Per sollevazion di contemplazione avea già gustato de'misteri intrinsechi. E Omel. Oggi n' andò in cielo per questa sollevazione,

ed esaltazione della nostra carne.

§. Per Sedizione , Tumulto . Lat. seditio , tumultus . Gr. 52015, 3090805, Buon. Fier. 3. 1. 2. Ed esposti a perigli, Ed a sollevazioni.

SOLLICITAMENTE. Avverb. Sollecitamente. Lat. sollicite. Gr. επιμελώς. Pallad. Marz. 23. Questo si vuole sollicitamente attendere . But. Purg. 15. 2. La guardia de' guardare sollicitamente. Nov. ant. 7. 1. Comandò a' baroni, che ec. sollicitamente avvisassero il suo portamento, e'l modo, ch'egli tenesse. Vit. SS. Pad. 1. 163. Visitandolo spesse volte, e trovandolo sempre sollicitamente fare secondochè ei gli avea imposto, rallegravasi molto

SOLLICITAMENTO. Sollecitnmento. Lat. sollicitatio. Gr. πειςασμός. But. Inf. 34. 1. Compie la descrizione del Lucifero, e lo sollicitamento di Virgilio

di partirsi ( cioè : l' affrettamento )

SOLLICITARE. Stimolare, Affrettare . Lat. urgere. Gr. επείγειν. Bocc. nov. 62. 4. E tanto in un modo, e in un altro la sollecito, che con esso lei si dimesticò. E nov. 63. 6. La cominciò a sollicitare a quello, che di lei disiderava. La buona donna veggendosi molto sollicitare ec. But. Purg. 6. 1. Sollicita ora Virgilio del salire tosto, dicendo.

+ S. In signific, neutr. pass, vale Pigliarsi a cuore, Affannarsi. Lat. angi. Gr. δυσθύμως έχειν. Αιμπ. ant. 5. 2. 8. Il furo delle cose molto serrate si sollicita; vile pare [l'ediz. del Marescotti legge parendo-gli] ciò, che palese è. E 15. 3. 5. Qual cosa è più maravigliosa, o più bella che la verità! alla quale ogni cercatore confessa, che desidera pervenire, onde forte si sollicita di non essere ingannato ec

SOLLICITATIVO. V. SOLLECITATIVO. SOLLICITATO. V. SOLLECITATO. SOLLICITATORE. V. SOLLECITATORE. SOLLICITATURE. V. SOLLECITATURA. V. SOLLECITATURA. SOLLICITATURA.

SOLLICITAZIONE. V. SOLLECITAZIONE.

SOLLICITISSIMAMENTE, Superl. di Sollicitnmente. Amm. nnt. 15. 3. 5. Il travagliatore, perocchè non promette se non d'ingannare, gli uomini diligentemente mirano, e sollicitissimamente osservano

SOLLICITO. Sollecito. Lat. diligens, promptus, celer. Gr. ταχύς. Bocc. nov. 85. 14. Acciocchè solli-citi fossero a' fatti suoi. Petr. canz. 19. 5. Dispregiator di quanto il mondo brama Per sollicito studio posso farme . Vit. SS. Pad. 1. 101. Della qual cosa avvedendosi il nimico, incontanente fue sollicito a tenderli il lacciuolo, e farlo cadere.

S. Per Curanto, Pensieroso. Lat. anxius, sollicitus.

Gr. πολυμέριμνος. Bocc. nov. 16. 7. Sperando, e non sappiendo che, di se medesima divenne sollicita. Maestruzz. 2. 11. 4. Quando il Signore disse: non siate solliciii di domane.

+ \*\* SOLLICITO . V. A. Avverb. Sollecitamente . Guitt. lett. 10. 29. Sollicito guardate, in tutte guardie

dal corpo, tenendolo bene sotto ragione. SOLLICITOSO. V. SOLLECITOSO.

SOLLICITUDINE . Astratto di Sollicito ; Sollecitudine. Lat. diligentia, celeritas. Gr. σπεδή, επιμέλαα, ακείβαα. Pass. 98. La negligenza non gli occupi, ma studiosa sollicitudine gli sproni. But. Purg. 18. 2. Diceano esempli di sollicitudine a ben fare.

S. Per Cura, Pensiero, Affanno. Lat. cura, sollici-tudo, anxietas. Gr. μέριμνα. Bocc. nov. 77. 3. Da ogni altra sollicitudine sviluppata ec. si dava buon tempo . E num. 5. Seco diliberò del tutto di porre ogni pena, e ogni sollicitudine in piacere a costei. G. 75. 7. Assalivano l'oste de' Fiamminghi di dì, e di notte, dando loro molto affanno, e sollicitudine. Maestruzz. 2. 7. 3. Il terzo modo, quando ne ha troppa sollicitudine . E 2. 11. 4. È licita la sollicitudine delle cose temporali! Risponde san Tommaso: La sollicitudine delle cose temporali in tre modi puote essere illicita . Nov. ant. 7. 3. Quella ricchezza, ch' io ho, non l' ho di mio patrimonio, ma tutta l' hoe guadagnata di mia sollicitudine.

SOLLIEVO. Sust. Sollevamento, nel signific. del §. I. Lat. levatio, levamen . Gr. παςαμυθία, πράϋνois . Fr. Giord. Pred. R. Uno aiutante di sommo sollievo sarebbe stato . Libr. cur. malatt. Si è di grandissimo sollievo a' miseri infermi languenti. Red. Esp. nat. 9. A i mortiferi morsi delle vipere non portano giova-mento, ne sollievo . Salvin. disc. 1. 181. Più sollievo ne riceve il pubblico dalla spedizione de' negozi, che

dall' indugio

SOLLIONE, e SOLLEONE. Il tempo, in cui il Sole si truova nel segno del Lione . Franc. Sacch. nov. 41. Gli ambasciadori sentendo alle spalle il fuoco penace per lo sollione, domandarono ec. Rern. rim. 1. 25. Ma'l sollion s' ha messo la giornéa, Che par, che gli osti l'abbian salariato A sciugar bocche, perchè'l vin si bea . Lasc. Guerr. Mostr. st. 12. E nelle insegne porta, e'n sul cimiere Il sollion, che si cava'l brachiere. Red. lett. 2. 229. I medici hanno de' medicamenti piacevoli, e proporzionati anco nel tempo del solleone.

SOLLO . Add. Non assodato , Soffice ; Contrario di Pigiato, e di Calcato. Lat. mollis. Gr. μαλακός. Boez. G.S.41. Il lor peso Gittano a terra di lor seggia solla. Sagg. nat. esp. 111. Questa esperienza fu fatta in tempo di state, onde la neve non era solla [così diciamo a Firenze alla neve, quando ella siocca, e avanti dell'agghiacciare] ma era della calcata, e pigiata nelle conserve . Buon. Fier. 4. 2. 5. Fatta spugna d' un pan leggieri, e sollo.

S. Per similit. Dant. Inf. 16. E se miseria d'esto loco sollo Rende in dispetto noi ec. But. ivi : Cioè di questo luogo aienoso, imperocche quine, dove l'arena è, lo terreno è sollo. Dant. Purg. 27. Così la mia durezza fatta solla , Mi volsi al savio Duca . But. ivi :

Fatta solla, cioè molle diventata.

SOLLOGARE. Dicesi quando chi ha in affitto un luogo lo dà in affitto ad un altro. Appigionare l'appigionato. Lat. coaductum locum locare, relocare. Sold. Sat. 4. A certi geometruzzi ha sollogati [ Aristotile ] Qualche moto lassu, qualche girella, Ove si son con laude esercitati. N. S.

SOLLUCHERAMENTO . Il sollucherare. Lat. titlllatio . Gr. γαργαλισμός . Car. lett. 2. 171. Scusandomi dell'ardir, che ho preso a stazzonarle, come ho fatto,

dalla piacevolezza loro, dalla libertà, che voi me ne avete data, e dal sollucheramento, che m'è venuto del

tempo, e delle cose passate [ qui per metaf. ]. SOLLUCHERARE. Sollecherare; e si usa in signi-fic. att. e neutr. pass. Lat. titillare. Gr. γαργαλίζαν. Fir. rim. burl. 124. Solo a sentir quel battaglio in buon anno Non vi sentite voi sollucherare! Libr. son. 109. Ben può teco godersi Un certo tuo, ch' i' so, ch' e' si solluchera, E per balzare in pazzería pur buchera. Lor. Med. canz. 69. 3. Per aver del vino un saggio Quando tutto mi solluchero. Buon. Tanc. 5. 7. Sue parole garbate mi sollucherano . Lasc. Pinz. 3. 4. Oimè, Giannin caro, le tue parole m' hanno tutto sollu-

SOLO. Nome. Unico, Non accompagnato, Che non ha compagnia. Lat. solus. Gr. 42905. Bocc. Intr. 55. E soli, e accompagnati e di di, e di notte quelle [ cose ] fare, che più di diletto lor porgono . E num. 38. Sole in tanta afflizione n' hanno lasciate. E nov. 4. 3. Andandosi tutto solo d'attorno alla sua chiesa ec. gli venne veduta una giovinetta assai bella. E nov. 15. 14. Emmi tanto più caro l' avervi qui mia sorella trovata, quanto io ci sono più solo, e meno questo sperava. E g. 4. p. 7. Veggendosi di quella compagnia, la quale egli più amava, rimaso solo, del tutto dispo-se di non volere più essere al mondo [cioè: privo]. Dant. Purg. 6. Ma vedi la un' anima, ch' a posta Sola soletta verso noi riguarda. E Par. 2. Sicche poi sappi sol tener lo guado . But. ivi : Sol , cioè per se medesimo. Petr. son. 204. Torna tu in la, ch' io d'esser sol m'appago. E son. 280. Sola eri in terra, or se' nel ciel felice. Vit. S. Gio: Bat. 206. Tutti s'ingegnavano di tenerlo celato, di chiudere l'uscio per istarsi con lui pur eglino soli sanza alcuna gente. Boez. Varch. 1. pros. 3. Sappi, che alla filosofia non era lecito, nè ragionevole lasciarti andar solo, e non t'ac-

compagnare dovunche tu andassi.

+ \*\* §. I. Il nome Solo tolora si usa per l'avverbio Solamente accordandolo in numero con nome sustantivo, ed anche tronco nel femminino. Dep. Decam. 134. Come se non si vedesse in tutte le lingue una sol voce significare molte cose, e una sol cosa esser per molte voci significata. Pass. 72. Io ho una sol figliuola et unica, vergine, la quale vi voglio sposare, se v'è in piacere. Fir. Asin. 226. Fischiando una sol volta così pian piano, aspetterai che questa mia balia, la qual vegliando intorno alla porta, attenderà la tua venuta ec. Bemb. son. 23. Nè per questi contrari una sol dramma Scema del pensier mio tenace, e saldo. Dant. Purg. 7. E'l buon Sordello in terra fregò il dito, Dicendo; Vedi, sola questa riga Non varcheresti dopo il sol partito (leggendo gli Autori Toscani, parmi aver veduto che amino meglio mettere il Nome Solo innanzi al Sust., che dopo: come per esempio nel passo qui di Dante, non disse Questa sola riga, ma Sola questa riga, e simili. - Nota del Cesari). Vit. SS. Pad. 1. ga, e simili. — Iyota dei Cesari). vii. 50. 141. 1.
172. Con sola l'orazione gli legò sì, che ec. Stor.
Barl. S2. Ancora non si tengono soli a questo (non
si contentano di ciò solamente); anzi adorano l'uno

un bue, l'altro un porco ec.

\*\* 5. II. Solo, T. de' Musici. Questa voce in un

concerto indica il luogo in cui la parte principale fa sentire la sua melodia. Gianelli .

+ \* \* S. III. Solo , per Solitario . Ar. Fur. 27. 111. Come : partendo , afflitto tauro suole, Che la giuvenca al vincitor cesso abbia, Cercar le selve e le rive più sole, Lungi dai paschi, o qualche arida sabbia. Sanas. Proem. Arcad. Per li soli boschi i selvatichi uccelli sovra i verdi rami cantando. Pezzana.

S. IV. A solo a solo, o Da solo a solo, posto avverbialm. vale Solo con solo. Lat. remotis arbitris . Gr.

μόνως. Rim. ant. Inc. 122. Oimè, perchè non sono A solo a sol con lei, ov' io la chieggio! Vit. S. Gio: Bat. 229. Forsechè aveano portato del pane per mangiare un poco con lui così a solo a solo. E 232. Beato a nie se io potrò venir teco per questa via a solo a solo. E altrove: Desidero di favellare a solo a solo. Fir. nov. 2. 205. Poi la notte, o quando aveano agio d'essere insieme a solo a solo, si ritornasse maschio. Ar. Fur. 22. 78. Giostrar da solo a sol volea ciascuno.

SOLO . Avverb. Solamente . Lat. solum , dumtaxat . Gr. µovov. Petr. son. 215. Darmi un piacer, che sol pena m'apporte. Bocc. nov. 59. 4. Si dicea tra la gente volgare, che queste sue speculazioni erano solo in cercare, se trovar si potesse, che Iddio non fosse. Red. lett. 2. 4. Mi piglierò solo ardimento di dirle ec. Cas. lett. 11. Solo la supplico, che si degni avermi in

sua buona grazia.

+ S. I. Dicono essere osservazione di questa particella, che non si ponga fra due voci di genere femminile; ma che si debba anteporre in tal caso. Filoc. 3. 251. Certo non conosco, che vantaggio qui elegger si possa, se solo una volta si muore. Petr. canz. 28. 1. Dico, che, perch' io miri Mille cose diverse intento, e fiso, Solo una donna veggio, e'l suo bel viso.

+ \* S. II. Altrimente s' egli si pone in mezzo, do-

vrà mutarsi in addiettivo, ed accordarsi in genere, e in numero colle voci predette. Bocc. nov. 22. 15. Con una sola parola d'ammonirlo, e di mostrargli, che avveduto se ne fosse, gli piacque. Dant. Par. 2. Una so-

la virtù sarebbe in tutti.

† \* §. III. Ma puossi addiettivare ancora in princi-pio . Filoc. 6. 72. Non potendo . . . mai, per quante volte andato era alla torre, Biancosiore avere sola una volta potuto vedere, dolente viveva. Petr. son. 41. So-

la la vista mia del cor non tace.

+ \* §. IV. E parimente nel fine. Fiamm. libr. 3. princip. Egli non mi venne pure una volta sola nell'animo l'aver già letto, ec. che le fatiche traevano a' giovani Amor delle menti. Petr. son. 164. L' ombra sua sola fa'l mio core un ghiaccio, E di bianca paura il viso tinge (onde viene imputato per barbarismo di questa lingua a chi disse Una sol volontà non si conforma. Perchè se Sol, vi sta per Sola, non può troncarsi, per non patire accorciamento la terminazione femminile in A. E se per Solamente, non si può porre tra un Pronome, ed un Nome, senza l'inciampo, dicono, d'un sollecismo. Cinon.).

† \* S. V. Si usa anche posposto alla negazione, con la corrispondenza di Ma, Anzi, e simili. Cr. 4. 48. 2. Il vino non solo conforta il natural calore, ma ancora

chiarifica il sangue torbido ec.

§. VI. Solo che, vale lo stesso, che Purchè. Lat. dummodo. Gr. όπων, εν όσω. Bocc. Intr. 35. Senza fare distinzione dalle cose oneste a quelle, che oneste non sono, solo che l'appetito le chieggia . E nov. 94. 17. Questo farò io volentieri, sol che voi mi promettiate, per cosa, che io dica, niuno doversi muovere del luogo suo. Fiamm. 4. 117. Solo che d'alcuna ombra di monte da' solari raggi difeso fosse. Lab. 334. La divina bontà è sì fatta, e tale, che ogni gravissimo peccato, quantunque da perfida iniquità di cuore proceda, solo che buona, e vera contrizione abbia il peccatore, tatto il toglie via, e leva della mente del commettitore. Petr. canz. 6. 3. Vendetta sia, sol che contra umilitade Orgoglio, ed ira il bel passo, ond'io

vegno, Non chiuda, e non inchiave. + S. VII. Per Fuorchè, Eccetto che. M. V. 9. 42. In questo cammino sanza niuna ossesa, solo che di male vivere, misono tempo assai. Bemb. Asol. 1. 10. La quale [ via ] assai spaziosa e lunga, e tutta di viva selce soprastrata si chiudeva dalla parte di verso il giardino, solo che dove facea porta nel pergolato, da una

siepe di spessissimi e verdissimi ginevri. E 2. 81. Una cosa sola, leggiadre donne, e molto semplice oggi ho io a dimostrarvi, e non solamente da me, e dalla maggior parte delle nostre fanciulle, che a questi ragionamenti argomento hanno dato, ma da quanti ci vivono, che io mi creda, almeno in qualche parte, solo che da Perottino, conosciuta.

S. VIII. Sol tanto, vale lo stesso, che Solamente. Lat. tantummodo. Bocc. nov. 25. 14. Sol tanto vi dico, che come imposto m' avete, così penserò di far senza fal-

10.
\*\* §. IX. Solo nato, per Tutto solo. Legg. S. Eust. 270. Lasciaro andare il maestro de' Cavalieri solo nato

cacciando il cerbio. \*\* SOLREUTTE. Nomi di tre note musicali. Menz. Sat. 6. E non sa ancor, che Don Grillon che striscia sull' organo del Duomo il solreutte, Luccica in viso più ch' al sol la biscia.

SOLSTIZIALE . Add. Solstiziario . Lat. solstitialis . Gr. 790mixós . Gal. Sist. 451. Stante il centro del-la terra ne i punti solstiziali .

SOLSTIZIARIO. Add. Del solstizio. Lat. solstizialis. Gr. τροπικός. Libr. Astrol. Saprai l'allungamento del grado dell' uno delli due punti solstizia-

SOLSTIZIO. Il tempo, che il sole è ne'tropici; termine astronomico. Lat. solstitium . Gr. ήλιοτροπή Guid. G. Gia in quell' anno era entrato (il sole) nel segno del Cancro, nel quale, secondo la divina disposizione delle stelle, si celebra il solstizio estivale. Allora sono li di maggiori nell'anno; imperciocchè avvegnadioche 'l corso del Sole si distingua nell' anno per due solstizj, cioè estivale, e vernale, detti sono, perciocche il Sole stae ascendendo, e discendendo in quelli per la tortezza del sopraddetto signifero cerchio del zodiaco. Filoc. 7. 46. Nella fine de' quali l'estivale solstizio comincia. Cr. 5. 10. 5. Scrive Varrone, che quelli alberi, che nel tempo della primavera s'innestano, si possono ancora innestare intorno al solstizio.

(\*) SOL TANTO. V. SOLO. Avverb. S. VIII. (\*) SOLTANTOCHE. Avverb. Intantoche, Talmenteche . Il Vocabol. nella voce Intantocue S. II. (ma sembra piuttosto, che vaglia Solamente che).

SOLUBILE. Add. Atto a sciorsi, Atto a disfarsi.

Lat. solubilis . Gr. λυτός .

S. Per similit. Cr. 2. 26. 2. Sia la zolla solubile, e quasi nera, e sufficiente a coprirsi con lo 'ntrigamento

della sua gramigna.

SOLVENTE. Che solve. Lat. solvens, solutor. Gr. εκτίων εκτίσας. Buon. Fier. 3. intr. Che'l venditor, checch' ei traffichi, o merchi, A cui, comprando non solvente, il porgi, Non ti colga mal cauto a fare il patto ( cioè : che non paghi ) .

\* S. Solvente in Chimica trovasi usato anche sustan-

tivam. Salvin. Fier. Buon.

+ SOLVERE . Sciorre. Ed oltre agli altri sentim. si usa anche nel signific. neutr. pass. Lat. solvere. Gr.  $\lambda \dot{\nu} a \nu$ . Dant. Inf. 10. Solvetemi quel nodo, Che qui ha inviluppata mia speranza. E Purg. 16. E d'iracondia van solvendo il nodo. E Par. 32. Ma io ti solverò forte legame. In che il stripporti te legame, In che ti stringon li pensier sottili. Bocc. nov. 95. 8. Per solverti dal legame della promessa, quello ti concederò, che forse alcuno altro non farebbe. Guitt. lett. 13. 38. Non ogni laccio vostro Solvere spettate; che soltone ( solutone ) voi uno , il Diaolo n' aggroppa due; ma solvete, e rompete, e tagliate via.

S. I. Figuratam. Dant. Purg. 31. Quando nell'aere aperto ti solvesti. But. ivi: Ti solvesti, cioè quando

ti mostrasti aperta, non sotto velame di fede.

S. 11. Solvere , per Distemperare , Liquefare ; e si

usa nel signific. att. e neutr. pass. Lat. solvere, resolvere, assolvere . Gr. avahu'av . Sagg. nat. esp. 111. Le perle, e'l corallo, com' ognun sa, nell'aceto stillato si solvono. E 261. Via via, che il sale in esso si va solvendo, fuma, ed alza furiosamente il bollore. Art. Vetr. Ner. 2. 42. Come l'acqua forte comincia a scaldarsi, lavorerà, e solverà l'argento ben presto. E appresso: Libbre una, e mezzo d'acqua forte ec. in essa solvi ec. once sei d'argento vivo.

S. III. Per metaf. vale Snodare , Liberare . Lat. liberare, solvere. Gr. amoduen. Dant. Inf. 2. Da questa tema acciocchè tu ti solve, dirotti perch' i' venni. E Par. 7. Ma io ti solverò tosto la mente, E tu ascol-1a. Nov. ant. 59. 3. Si se li solvè il cuore di tra sì gran

gioia, che in poca d'ora cadde morta. S. IV. Per Dichiarare. Lat. solvere, declarare. Gr. อกมัธง . Dant. Inf. 11. O sol , che sani ogni vista turbata, Tu mi contenti sì, quando tu solvi, Che non men, che saver, dubbiar m' aggrata. Bocc. nov. 98. 47. I miei fati mi traggono a dover solvere la dura question di costoro. Lab. 243. Ti voglio trar d'un pensiero, il quale forse avuto hai, o aver potresti nell'animo, solvendoti una obbiezione, che far potresti. Ca-valc. Frutt. ling. Molto meglio si solvono li dubbi, e le quistioni per le sante orazioni, che per sottile disputazione . Boez. Varch. 5. pros. 4. Io ii dimando , per qual cagione tu pensi, che la ragione di coloro, i quali solvono questa quistione, non sia efficace. S. V. Per Separare, Disgiungere, Dividere. Lat.

separare , dividere . Gr. Siahuav . Dant. Purg. 25. E quando Lachesis non ha più lino, Solvesi dalla car-

ne.

S. VI. Per lo Levarsi del vento. Bocc. nov. 14. 10. Solutosi subitamente nell' aere un groppo di vento ec.

in questa cassa diede .

S. VII. Solvere il digiuno, vale Romperlo, Mangia-re dopo il digiuno. Dant. Par. 19. Solvetemi spirando il gran digiuno, Che lungamente m' ha tenuto in fame. Petr. san. 197. Send'io tornato a solvere il digiuno Di veder lei (in questi esempi è figuratam.).

S. VIII. Solvere il disio, vale Adempirlo, Saziarlo Ottenere ciò, che si desiderava. Dant. Par. 21. Mi dis-

se : solvi il tuo caldo disio.

S. IX. Solver il ventre, vale Muoverlo. Lat. alvum solvere. Gr. χοιλιολύαν. Cr. 1. 4. 13. L'acqua tiepida ec. quando sarà più calda, che questa, cioè più tie-pida, e sarà bevuta a digiuno, molte fiate laverà lo stomaco, e solverà il ventre.

S. X. Solvere il matrimonio, vale Scioglierlo, Separarsi l'un consorte dall'altro. Lat. solvere matrimonium. Gr. γάμον διαλύαν . Maestruzz. 1. 66. E solvendosi il

matrimonio, si risolve la dota.

S. XI. Solvere , per Pagare . Fr. Inc. T. 2. 5. 22. Ne gli avresti a impor più soma, Ne che solva più tributo

SOLVIMENTO. Il Solvere , Scioglimento . Lat. solutio. Gr. extrois. But. Par. 1. 1. Nella seconda mostra lo trasformamento suo, e l'ammirazione sua, e lo solvimento, che fece Beatrice de' suoi dubbj.

SOLVITORE . Che solve . Lat. solutor . Gr. λύσας . Amet. 87. Nelle dolorose ruine de' figliuoli del solvitore de' problemati di Slinge disavveduti incappere-

SOLUTIVO . Add. Che solve : ed è per lo più aggiunto di Medicamento, che placidamente purghi il ven-tre; e talora si usa in forza di sust. Lat. solutivus. Bur-ch. 1. 102. Ben sapev' io, che il vento d'una palla È solutivo a risaldar le gotte (qui in ischerzo). Soder. Colt. 65. Di questa medesima maniera infondendo dell' elleboro si creerà una vite, che genererà uva solutiva . Red. Vip. 1. 78. Non rende ne più viva , ne più

infingarda la loro facultà solutiva. E lett. 2. 51. Vorrei, che il sig. Auditore pigliasse ancora due altri di quei siroppi solutivi. E appresso: Presi questi altri due siroppi solutivi, potrà immediatamente cominciare il sie-

+ SOLUTO. Add. da Solvere, Sciolto. Lat. solutus. Gr. λυσθώς. Bacc. Intrad. 35. Non che le solute persone, ma ancora le racchiuse ne' monisterj ec. son divenute lascive , e dissolute (cioè : libere). E rim. pag. 19. [Livorno 1802.] Lacci tendea da lei prima tessuti De' suoi biodi capei, crespi, e soluti Al vento lieve ec. [cioè: sparsi]. Teseid. 12. 14. E con onor magnifico onorato È stato ancora il suo rogo pomposo, E ben soluto gli è ogni dovere Che morto corpo de'portare o avere [cioè: adempito]. Cr. 1. 11. 2. Se la terra si ritruova più soluta, cioè meno tegnente, si deono i fondamenti più a dentro cavare. E 5. 29. 1. Il ginepro ec. desidera aere caldo, o temperato, o terra arenosa, e soluta, e quasi sterile. Mae-struzz. 1. 66. Se la dota è in cose mobili, deesi ristituire immantinente soluto il matrimonio; ma s' ella è in cose immobili, deesi ristituire infra l'anno (cioè: disciolto). E 1. 70 Quattro sono le maniere de' figliuoli; alcuni sono naturali, e legittimi, cioè coloro, che nascono delle mogli ; alcuni sono solamente naturali, cioè i figliuoli delle concubine, cioè di soluto, e soluta ec. (cioè: libero, e libera).

\*\* S. A guisa di sust. Colui, che ha il benefizio del corpo ; contrario di Stitico . Zibald. Andr. 45. Alcu-

ni sono soluti, ed alcuni stitichi.

SOLUZIONE . Scioglimento . Lat. solutio . Gr. λύois. G. V. 11. 2. 17. Principalmente è la soluzione della nostra questione molto chiara. Maestruzz. 2. 36. E questa medesima quistione, e soluzione si può far di colui, che consiglio, che 'l cherico fosse battuto, se per suo consiglio si faccia. Cr. 4. 20. 4. In lodevote sangue si convertono (l' uve) e aiutan la soluzione di ventre, e'l corpo purgano da' mali umori (cioè: lo muovono, lo rendono lubrico)

\* S. I. Soluzione è anche T. de' Chimici, e de' Farmaceuti, e dicesi dell' Incorporazione, o Scioglimento di checchessia in un liquore. Bastiani, Acque di S. Casciano. Pigliai la decozione di galla onfacite, ec. me-scolate l'acque ferrate colla detta soluzione subito si

fanno nere.

\* S. II. Soluzione presso i Matematici, Lo stesso che

Resoluzione. V. RESOLUZIONE S. III.

\* S. III. Soluzione del continuo, dicesi da' Chirurgi La divisione, o Separazione delle parti. Una ferita è

soluzione del continuo.

T. VI.

SOMA. Propriamente Carico, che si pone a' giumenti. Lat. sarcina, onus. Gr. σάγμα. Nov. ant. 73. 1. Quando furo maturi ( i fichi ) sì gliene portò una soma, credendo venire in sua grazia. Bocc. nov. 26. 18. T' aspettavi di scaricar le some altrove ( qui figuratam. e in sentim. osceno). E nov. 89. 8. Una gran carovana di some sopra muli, e sopra cavalli passavano. E Testam. 1. Un botticello di tre some (cioè: di tenuta di tre some di vino). Ros. vit. F. P. cap. 10. A volere scrivere gli esempi, e' miracoli della fede, non ba-sterebbe una soma di carte. Vit. SS. Pad. 1. 210. Vieni, e aiutami rilevare l'asino, che è cadnto colla soma . E appresso : Gli porto una soma di pane, la qua-

le dec distribuire a i poveri.

§. I. Soma, per Carico, e Peso semplicemente. Lat. pondus. Gr. Bágos. Petr. son. 225. Perle, e rubini, ed oro, Quasi vil soma, egualmente dispregi. Dant. Inf. 17. Pensa la nuova soma, che tu hai. E Purg. 11. Cotesti, che ancor vive, e non si noma, Guarderei io per veder s' io 'I conosco, E per farlo pietoso a questa soma. Pass. 22. Quanto l' uomo più indugia la penitenza più pecca, e più peccando fa maggior soma, sotto

la quale conviene, che perisca, se ec. S. II. Per similit. Lat. pondus. Gr. ax905. Petr. canz. 5. 6. Volando al ciel colla terrena soma [cioè: cor-

S. III. Per metof. vale Suggezione, Aggravio . Lat. onus . Petr. canz. 29. 5. Latin sangue gentile, Sgombra da te queste dannose some.

S. IV. Per le vie s'acconcian le some; proverb. che vale, che In operando si superano le difficultà. Pataff. 3. Per via s' acconcia soma a fare a fato.

S. V. A some, posto avverbialm. vale In gran quanti-tà. Bern. Orl. 2. 4. 75. Ma pure al sin di vincer si conforta, Se nascessono a balle, a some, a car-

S. VI. Pareggiare, o Ragguagliar le some, figurn-tam. si dice del Far le cose del pari; e anche del Procedere con cautela, o riguardo. Franc. Sacch. nov. 101. Ed ella si stette, perchè le some furono ragguagliate. Bern. Ort. 2. 9. 21. E guarda ben di pareggiar la soma, Sicchè non caggia per mala misura.

\*\* \$. VII. Levar le some, vale Far bagaglio, Partire.

Ar. Fur. 18. 97. Astolfo con costui levo le some Per ritrovarsi ove la fama canta... Che in Damasco la

giostra s' apparecchia. Monti.
SOMAIO. Add. Da soma. Pallad. Ottob. 14. Io nel cogno del vino, ch'è 12. orcia, cioè quattro barili somai, metto due once de' detti sori.

SOMARO. Che porta soma, Somicre; e dicesi propriamente dell' Asino . Lat. jumentum, sagmarius. Gr. ατήνος, σαγμάριος, σαγματοφόρος. Bern. Orl. 2. 9. 36. Volete caricarvi da somaro!

\* SOMATOLOGÍA. T. de' Medici. Trattato sopra

i solidi del corpo umano

SOMBUGLIO . V. A. Subuglio . Lat. murmur , susurrus, tumultus. Gr. 419vg10 µ65. G. V. 7. 13. 2. Sentendo nella città il detto sombuglio, e mormorio. E 8. 69. 5. Per la qual cagione in Firenze n'ebbe gran sombuglio, e gelosía. E 10. 108. 1. Ma per li sombugli, ch' avea nella cittade ec. si levò la città a romo-

SOMEGGIARE. Portar some . Lat. onera portare . Gr. φορτία φέραν. Tratt. pecc. mort. Dee guardarsi la persona di non lavorare ec. nè di someggiare, e tagliar legne. Fir. As. 203. Certamente ch' io me n'andava tutto contento, estimando, che oltre a ch' io sarei esente dal someggiare, e da tutte l'altre fatiche ec. avrei al principio della primavera sopra delle pungenti siepi ritrovato delle fresche rose.

SOMELLA. Piccola soma, Sometta. Lat. sarcinu-la. Gr. μικεόν φυετίον. Lor. Med. Nenc. 20. Nen-ciozza mia, ch' i' vo sabato andare Sino a Fiorenza a vender due somelle Di schegge, che mi posi ieri a ta-

gliare.

SOMERÍA. Salmería. Lat. impedimenta, sarcinæ. Gr. έπισάγματα. Libr. Mott. Mise innanzi i tristi; e in mezzo le somerie, e i carriaggi, da lato le compagnie. Stor. Aiolf. Diedono licenzia a Polisarco, e Ghittifer, che andassono in Frigia, e avuta licenzia, si mossono con molta somería. E altrove: Comando, che togliessero le donne, e ogni somería in mezzo di loro.

SOMETTA. Somella. Lat. sarcinula. Gr. μικρόν φορτίον. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 315. Ma dimmi, può ragionevolmente essere detto partirsi di subito, ed arrappar la fuga colui, che domandata licenzia, salutati gli amici, ancor dopo alquanti di ordinate le sue somette, e quelle mandate innanzi, partire di subi-

SOMIERE. Che porta la soma, Giumento. Lat. jumentum . Gr. xrnvos. Bocc. nov. 100. 21. Alla qual cosa fare nè a voi pagatore, nè a me borsa bisognerà, nè somicre. G. V. 11. 86. 1. Erano tanta gente, e cavalli, e somieri, e carreggio, che la minore oste tene-va una, e mezza lega. Cavalc. Med. cuor. Come se non fossero sue, gli aiutò caricar le somiere di quelle cose, e lasciollo andare . Franc. Barb. 248. 4. Ed aggia buon somieri, E le some leggieri. Franc. Sacch. rim. 20. I' so, ch' avete il capo nel fattoio Tra macine, tra gabbie, e tra braghieri, Tra villani, tra buoi, e tra somieri, Tra l'olio, tra l'ulive, e lo 'nfrantoio.

\* \* S. Somiere, in Marinería, è La tavola, che forma il lato superiore del portello, come la soglia for-

ma il lato inferiore. Stratico.

SOMIGLIANTE . Add. Simigliante . Lat. similis , consimilis . Gr. ouosos . G. V. 12. 16. 17. E ciò fatto , pinsono fuori il conservadore, e feciono il somigliante . Nov. ant. 83. 3. Li portò una vecchia femmina un sacco di bellissime noci, alle quali non si trovaro so-miglianti. Vit. S. M. Madd. 107. Costoro, ch' erano venuti, facevano lo somigliante. E 120. Tutte l'altre anime sante facevano il somigliante. Galat. 4. Il che nondimeno è o virtu, o cosa molto a virtu somigliante.

SOMIGLIANTEMENTE. Avverb. Simigliantemente. Lat. similiter, pariter. Soder. Colt. 113. Così come delle pere, e delle mele d'ogni sorte strette al torchio se ne fa vino, somigliantemente questo vino si può fare inforzare per aceto, tenendo pieno fin a mez-zo il vaso, dove egli dentro si pone.

SOMIGLIANTISSIMO. Superl. di Somigliante. Lat. simillimus . Gr. όμοιότατος . Varch. Ercol. 43. Le quali due lingue però sono tra loro somigliantissime. Tac. Dav. stor. 2. 269. La immagine della Iddia è non in forma umana, somigliantissima a piramide tonda. Red. Ins. 4. Crederono, dico, che ec. cominciasse a vestirsi da se medesima d'una certa verde lanugine somiglian-

tissima a quella vana peluria ec.

SOMIGLIANZA. Simiglianza. Lat. similitudo. Gr. ομοιότης. Franc. Sacch. nov. 224. Avvisò il conte di mettere un di ec. armato uno in somiglianza di Guernieri. Nov. ant. 37. 2. Alli matti ogni matto pare savio per la sua somiglianza. Din. Comp. 2. 43. Un cavaliere della somiglianza di Catelina Romano, ma più crudele di lui. Soder. Colt. 103. Attaccate lame di piom-bo, o di rame al fondo del cocchiume ec. se resteranno asciutte, e pure, è segno di durare; se bagnate, il contrario, e massimamente se averanno le scaglie

fatte a somiglianza di biacca.

+ SOMIGLIARE. Simigliare; e si costruisce col terzo, e col quarto caso. Lat. similem esse, assimilari. Gr. όμοικοθαι. Dant. Purg. 14. Ed ecco l'altra con si gran fracasso, Che somiglio tonar. Bocc. nov. 8. 2. La quale [ novella ] perchè l'effetto della passata somigli, non vi dovra perciò essere men cara. Lab. 154. L'altre poche, che a questa reverendissima, e veramente donna, s'ingegnarono con tutta lor forza di somigliare, non solamente le mondane pompe non seguirono, ma le fuggirono con sommo studio. G. V. 11. 6. 9. Si dicea piuvicamente, ch' egli era suo figliuolo, e di molte cose il somigliava. Tes. Br. 5. 13. L' altro [smerlo] è grande, e somiglia al falcone laniere

\*\* S. I. Per Parere. Stor. Barl. 17. Ma imperciocchè tu mi somigli savio nomo, e conoscente, sì ti prego

§. II. Per Paragonare. Lat. comparare, conferre. Bocc. g. 9. canz. 2. E tutti quanti gli vo somigliando

Al viso di colui, che me amando Ha presa.

SOMIGLIEVOLE. Add. Somigliante. Lat. similis, adsimilis. Gr. 8 μοτος. Borgh. Rip. 4. L' intelletto al sole, l' anima alla luna, ed il corpo alla terra somiglievole in ogni parte. E 231. In molte cose l'oro è somiglievole al sole.

SOMMA. Quantità . Lat. summa , vis , copia . Gr. πληθος. G. V. 11. 44. 3. Vollono spendere si disordinata somma di moneta. Dittam. 2. 7. Che a minor somma il censo lor divisa. Cas. lett. 68. Non far come chi paga un debito, che conto ch' egli ha i danari al creditore, non ha più cura di quella somma, o di quella moneta, siccome non sua.

+ S. I. Per Estremità, Sommo. Lat. summitas. Gr. axea. Pataff. 6. E tutto in somma della lingua l'haio. S. Grisost. pag. 123. [ Fir. 1821. ] Quantunque l' uomo sia pervenuto a somma d'ogni male, pure se vuol partirsene, e tornare alla via della virtu, ricevelo [Dio] volentieri, ed abbraccialo ec.

§. II. Per Conclusione, Sunto. Lat. summa. Gr. τό κεφάλαιον. Franc. Sacch. nov. 151. Rechianla a somma; che tempo fu or fa tre mesi! Bemb. Asol. 3. 162. Brievemente raccogliendo la somma delle loro quistioni. Salv. Granch. 5. 3. La somma si è questa, che tu dica D' averlo tolto a un Turco in Raugia. E più sotto: La somma, e la sustanza Si è, ch' io dica come 'l fatto sta.

S. III. Somma d'alcun affare, vale Il più considerabile, e più importante d'un negozio. Lat. pondus negocii, summa rei. Gr. τό κεφάλαιον. Cas. lett. 10. Nostro Sig. ha infinita speranza nella presenza ec. di V. Ecc. e confida in lei tutta la somma di questi affa-

\*\* S. IV. Per Sommario. Salviat. Avvert. 1. 2. 6. Che adunque sie da dire ec. de' proemi, delle raccontazioni, delle somme, e brevemente di tante altre ma-

niere del libro delle Novelle!

§. V. Dare in somma, o simili, vale Dare ec. a fare un'opera, o un lavoro a tutte spese di chi prende a farla, per certo prezzo; che anche si dice Dare in cottimo. Lat. opus faciendum locarc. M. V. 5. 73. All' uscita di Settembre del detto anno si cominciarono a fondare le mura; e tutte s' allogarono in somma a buoni mae-

S. VI. Fare somma, vale Multiplicare. Lat. summam conficere. Fir. disc. an. 48. Ma poiche gli anni gli avean fatto somma addosso ec. era per morirsi di fame.

§. VII. In somma, posto avverbialm. vale Finalmente, In conclusione. Lat. ad summam denique, tandem. Gr. καθόλου δέ, τέλος, υς εφον. Dant. Inf. 15. In somma sappi, che tutti fur cherci, E letterati grandi. Cron. Moreil. 257. Giovanni fu quello in somma, che più abbrancò, e Pagolo ne andò di peggio, che tutti. Vit. S. M. Madd. 23. In somma si pnose in cuore di volere fare contrario a tutte quelle cose, ch' ella si dilettava quando ella era vana.

+ SOMMACO, e SOMMACCO. Rhus coriaria Linn. T. de' Botanici. Pianta che ha il tronco legnoso, irregolarmente ramoso, con la corteccia pelosa, di un verde bruno, le foglie alterne, pennate, con 15., o 17. foglioline quasi rotonde, ottuse, seghettate, pelose al di sotto, sessili, la pannocchia molto serrata, composta di molte spighe di siori sessili, di un bianco erbaceo. Fiorisce nel Luglio, ed è indigena dell'Italia, della Spagna , e della Francia. Lat. rhus , sumach. Il Vettori nelle varie Lez. 38. 20. la dice in Lat. summachus. M. Aldobr. B. V. Faccia cuocere una gallina vecchia, o una tortore in acqua, dov'egli abbia gomma adraganti, o sommaco. E appresso: Cavretti, e vitella con agresto verde, o in aceto, o in sugo di mele, o in sugo di sommacco, in cetriuoli, o in lumie. Ricett. Fior. 180. Puossi fare ancora con altre simili, come scorze di melagrana, e sommacco ec. Ar. Supp. 2. 1. Avea-no Parecchi bei polledri, e muli carichi, E di selle ferrate, e di bellissimi Guarnimenti, e appresso buo-na copia Di sommachi, e profumi, e cose simili. S. E Sommacco diciamo pure al Cuoio concio colle

foglie di questa pianta. Buon. Fier. 2. 4. 11. Tu scema il prezzo di quelle vacchette, Abbassa quei sommacchi,

Cala quei cordovani.

SOMMAMENTE. Avverb. Grandemente. Lat. vehementer, magnopere, summe. Gr. opidea. Bocc. nov. 42. 15. Laonde sommamente Martuccio venne nella sua grazia. Coll. SS. Pad. Ci sforzammo di sostener la poverta, e la malagevolezza dell'eremo, e di seguitare sommamente, e con grande studio l'asprezza della conversazion di coloro, la quale appena sostenevano eglino. Vit. S. Gio: Bat. 190. Favellavano insieme delle scritture, e delle profezie, e del tempo de' Padri antichi, e del tempo novello, e del Figliuol di Dio, che doveva venire, e sopra questo si dilettavano sommamente. Cas. lett. 13. E così ne la ringrazio sommamente. E 21. Come quello, che sommamente desidero ogni onore, ed esaltazione sua, come la mia propria

\*\* S. Per Sommariamente. Cavalc. Espos. Simb. 1. 1. Gli articoli della Fede, li quali si contengono sommamente in nel Credo. Borgh. Arm. Fam. 71. Bastando aver tocco sommamente ec. quel, che ec. per una

generale notizia debba bastare.

SOMMARE. Raccorre i numeri; termine aritmetico. Lat. in summam redigere. Gr. hoyigea au. Sen. Pist. Quando l' uomo ha ragunate le parti, sì le somma per un conto. Menz. sat. 1. Allorchè le partite Atropo som-

S. Sommare, in signific. neutr. vale Far la somma. Lat. summam conficere. G. V. 11. 91. 5. Somma di fiorini 300000. e più. E cap. 92. 4. Somma l'opportu-

ne ispese, sanza i soldati a cavallo, e a piedi da fiori-ni 40000. d'oro, e più l'аппо. SOMMARIAMENTE. Avverb. In sommario, Compendiosamente. Lat. compendiario. Gr. συντόμως, συλ-λήβδην. Bocc. Intr. 53. Questi ordini sommariamente dati, li quali da tutti commendati furono, lieta drizzata in pie, disse. E Vit. Dant. 231. In Jui sommariamente le divine cose, e l'umane parevano essere fermate. Rett. Tull. Se dice il fatto sommariamente, non per parte. M. V. 3. 107. Manteneva ragione tra loro, la quale faceva spedire sommariamente [cioè: con giudizio sommario 1

SOMMARIO. Sust. Breve ristretto, Compendio. Lat. summarium, breviarium. Gr. έπιτομή, σύνοψις. Sen. Pist. Il quale in altro tempo si soleva chiamar sommario. Borgh. Orig. Fir. 58. Se si dee credere al sommario di Livio. E appresso: Non vorrei, desse già noia ad alcuno quel, che de' medesimi sommari di Livio par che si cavi. Borgh. Rip. 249. Scrivendo io in brieve sommario le vite degli antichi, e de' moderni scul-

tori, e pittori. + SOMMARIO. Add. Fatto sommariamente, e senza solennità di giudizio. Lat. summarius. G. V. 12. 16. 14. Tegnendo ragion sommaria di ruberia, e forze. Buon. Fier. 4. 5. 3. A cui, per iscansar mali maggiori, Si dee ragion sommaria, e spedizione. Borgh. Col. Milit. 428. Finita una Guerra, come sarebbe stata de' Volsci, o de' Latini, si pigliava nel Senato sommaria deliberazione de' fatti loro. E Fast. 466. Giovava a un cotal sommario conto de' tempi il numero de' lu-

S. Sommaria, in forza di sust. vale Ragione somma-ria. G. V. 12. 8. 11. Tre giudici avea ordinati, che

si chiamavano della sommaria.

SOMMARISSIMAMENTE. Superl. di Sommaria-mente. Lat. verbis quam paucissimis. Gr. έν βράχεσι ώς μάλιςα. Libr. Pred. Mi ha comandato, che io ne

favelli ora più che sommarissimamente.

†\* SOMMATA. Sorta di vivanda. Lasc. rim. 3.313. Le sue dolcezze son quasi divine: E reca dopo se mi-gliore il bere, Che la sommata, e'l cavial ben fine.

SOMMATAMENTE. Avverb. Sommariamente. Lat. breviter, compendiario. Gr. συντόμως, συλλήβδην. Sen. Pist. Non mi ricordo bene di tutto, in ciò, ch' egli è lungo tempo, ch' io l'udi', e me ne ricorda somma-tamente. Albert. cap. 7. Ma basti averti scritto questo brevemente, e sommatamente.

SOMMATE. V. A. Sust. Ottimate. Lat. procer, optimas. Gr. μεγιςας. Amet. 72. A celebrare si dispose una gran festa, alla quale i sommati del regno suo

d'ogni parte chiamati vi vennero.
+ SOMMATO. Sust. Dicesi la Somma raccolta da un conto di più partite. Magal. part. 1. lett. 2. Non so se di quel primo sommato così spaventoso vi rimar-

ranno i rotti.

SOMMÉRGERE. Affogure, Mettere in fondo, e s'intende propriamente in fondo dell'acque; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. submergere, mergere.Gr. καταδύων, καταποντιζων. Dant. Inf. 18. Quaggiù m' hanno sommerso le Insinghe, Ond' io non ebbi mai la lingua stucca. E Purg. 51. Abbracciommi la testa, e mi sommerse Ove convenne, ch' io l'acqua inghiottissi. But. ivi: E me sommerse poi nell'acqua, attuffandomi col capo in essa. Cr. 2. 18. 5. Acciocche i torrenti, che vengono del monte, non cuoprano, e sommergano i semi, che son nella valle gittati. Declam. Quintil. C. A colui porgerei la mano, il quale stanco per combattimento de' membri si sommergesse. Bocc. nov. 41. 14. Calate le vele, o voi aspettate d'esser vinti, e sommersi in mare.

S.I. Per metaf. Lab. 57. Con le nostre malvage opere continuamente ci andiamo sommergendo. Pist. Cic. a Quint. Che tu non ti lasci soperchiare, nè sommerge. re dalla grandezza delle faccende [ cioè: sopraffare ] Dant. Inf. 28. Questi scacciato il dubitar sommerse In

Cesare [ cioè, tolse via ].

\*\* S. II. Sommergere, fu detto non solo dell' acqua, ma anche della terra. Cresc. 5. 2. 3. E ciò fatto nella detta aia, o vero semenzaio, sommergere le mandorle, non più addentro di quattro dita, che ec. G. V. lib. 6. cap. 30. Nell'anno detto di sopra avvenne in Borgogna Im-periale nella contrada di Coltres, che per diversi tremuoti certe montagne si dipartirono, e per ruina nelle valli soverchiarono: onde tutte le villate, che erano nelle dette valli furono ricoperte, e sommerse, ove mo-rirono più di 5000. persone [ il Testo Recanati in vece di soverchiarono legge sommersono].

\* S. III. Sommergersi sotto le vele, espressione della

quale si servono i Marinaj quando un vascello essendo sotto le vele, viene rovesciato da fiero colpo di vento,

che lo fa piombare al fondo, e perire.

\*\* §. IV. Sommergere, per Sommergersi. Fior. S. Franc. 183. Per lo difetto del governatore perisce, e sommerge

questa nave, ed annegasi miserabilmente.
SOMMERGIMENTO. Sommersione. Lat. submersio. Gr. κατάδυσις. Borgh. Rip. 536. Dipinse ec. quando il popolo passa il mar rosso col sommergimento di Fa-

+ SOMMERGITRICE. Verbal. femm. Che sommerge. Lab. 109. Vedere adunque dovevi, amore essere una passione accecatrice dell'animo ec. vizio delle menti

on sanc, e sommergitrice dell' umana libertà. SOMMERGITURA. Sommersione. Lat. submersio. Gr. κατάδυσις. Fr. Inc. T. 2. 16. 12. Farò sommergitura Dell' uom, ch' è annegato. E 7. 5. 2. Messo ha

il freno alla misura Non faccia sommergitura.

SOMMERSARE. Sommergere. Lat. obruere. Gr. 2α-ταβάλλαν. Fr. Iac. T. 6. 31. 10. Sitisco il fonte, d'onde a noi si versa La caritade, che il cor mi sommersa. Virg. Eneid. A. 1. Pruova contro a loro colli venti la tua forza, e sommersa le loro navi

SOMMERSIONE. L'affogare, Il sommergere. Lat.

submersio . Gr. xaráduois. G. V. 10. 171. 1. Vi morirono per la sommersione più d'ottomila persone. But. Inf. 27. 1. Poiche Ulisse ebbe narrato la sua sommersione, la fiamma si levò ritta .

SOMMERSO. Add. da Sommergere; Affognto, Ricoperto dall' acque . Lat. submersus . Gr. naramovri-

o 9 सं c .

§. 1. Per similit. vale Ricoperto da checchessia. Dant. Inf. 6. Con tre gole caninamente latra Sovra la gente,

che quivi è sommersa. S. 11. Per metaf. Dant. Inf. 20. Di nuova pena mi convien far versi, E dar materia al ventesimo canto Della prima canzon, ch' è de' sommersi. E Par. 2. Ed ella: certo assai vedrai sommerso Nel falso il creder tuo. Buon. Fier. 5. 2. 8. Che sommersa nel sonno Sa ravvisar la legge.

SOMMESSA. Contrario di Soprapposta . Dant. Inf. 17. Con più color sommesse, e soprapposte Non fer

mai in drappo Tartari, nè Turchi.

SOMMESSAMENTE. Avverb. Piano, Adagio, Con voce sommessa, o bassa. Lat. submissim. Gr. σιγή. Buon. Fier. 2. 4. 17. Parer prima intonargli il suo concetto Sommessamente, e poi sembrar dir forte. E 4, 1. 4. M'è parso udire aprire una finestra Sommessa-

mente, e piano. + \* SOMMESSÉVOLE. Voce poco usata. Inchinevo-le, Umile, Sommesso. Segner. Miser. versett. 8. n. 2. Hai da chinare il capo sempre più sommessevole a

quella fede, che qual battezzato professi.

SOMMESSIONE, e SOMMISSIONE. Il sottomettersi, Umiliazione, Obbedienza. Lat. demissio. Gr. ταπεινοφοσύνη. Μ. V. 4. 61. Lo Imperadore in Pisa volea, che gli ambasciadori Sanesi facessono la sommessione. E 9. 50. Cercarono stantemente, con sommessione, e preghiere, che'l nobile, e gentile cavaliere ec. di si vile, e vituperoso servigio non fosse contaminato. Cron. Morell. Alla sommessione del maestro, e alle molte busse. Stor. Eur. 4. 96. Mandò con molta sommissione a chiedere perdono. Buon. Fier. 3. 5. 2. Ma la sommission fu senza danno. Borgh. Tosc. 351. Pigliando il tempo dalla sua sommessione a' Romani alla guerra civile di Silla .

(\*) SOMMESSISSIMO. Superl. di Sommesso. Salvin. disc. 2. 68. Volendo esprimere un genere di servitu umile, e sommessissimo. E pros. Tosc. 1. 531. Ove rende le ragioni con filosofica sempre sommessissima

ec. dubitazione

+ \*\* SOMMESSIVAMENTE. Con sommessione, Con umiliazione. Petr. uom. ill. 230. Sommessivamente chieggendo [ Arrigo. Imperadore ] perdono al Papa, a gran fatica l'impetrò.

SOMMESSIVO. Add. Che ha sommessione. Lat. submissum, humilis. Gr. ταπεινόφεων. Tac. Dav. stor. 5. 305. Lette in pubblico queste due lettere, quella di Cecina sommessiva, quasi temesse di non offendere

Vespasiano ec.

SOMMESSO. Sust. La lunghezza del pugno col dito grosso nizato. Bocc. nov. 79. 36. Ed era una tristanzuola, che peggio, che non era alta un sommesso. G. V. 12. 83. 5. Piovvono grandissima quantità di vermini grandi un sommesso con otto gambe. Cr. 6. 23. 2. Si piantino l' una dall' altra un sommesso, ovvero, per una spanna, di lungi. E cap. 87. 3. Adentro per una spanna, e più, e l'uno dall'altro un sommesso spartito.

SOMMESSO. Add. da Sommettere; Messo l'un sotto l' altro Sottomesso . Lat. submissus . Gr. υφειμένος .

+ S. I. Voce sommessa, o simile; vale Piana, Umile . Lat. demissa vox . Gr. xa 9 ziuevn owin. Bocc. nov. 77. 15. La donna con voce sommessa ec. il chiamò . E num. 19. E-con voce sommessa, senza punto mostrarsi crucciato, disse. Tass. rim. pag. 3. [ Parma 1812.] Quivi sommessi accenti, E interrotti sospiri Daran segno or di gioie, or di martiri.

S. II. Sommesso, in forza d'avverb. per Sommessamente . Lat. submissim . Gr. oign . Buon. Fier. 4. 1. 6. Sommesso aprir la porta, Dare un' occhiata, e rat-

to scappar via

SOMMÉTTERE. Sincopato da Sottomettere; e vale lo stesso. Lat. submittere . Gr. υποτάττειν, υπέχειν . Declam. Quintil. C. Quasi, siccome io stesso la ricevessi, mi sommisi. G. V. 11. 19. 5. Le predette tutte cose ec. sommettiamo alla diterminazione della Chiesa, e de' nostri successori. Dant. Inf. 5. A così fatto tormento Eran dannati i peccator carnali, Che la ragion sommettono al talento. Petr. son. 48. Or volge, Signor mio, l'undecim' anno, Ch' i' fui sommesso al dispietato giogo. Franc. Sacch. rim. 8. Quando sommessa, e vinta De' Vegentani fu l'ardita possa.

(\*) SOMMINISTRANTE. Che somministra. Red.

lett. 1. 444. Tre sono le parti della medicina somministranti i rimedi, cioè la chirurgia, e la farmacia, e la

SOMMINISTRARE. Dare, Porgere. Lat. subministrare, suppeditare. Gr. mogifeiv. Fir. As. 217. Sicchè gli nomini dotti, a i quali ha somministrato la natura un bello stile, possano vergar le carte con questa storia. E 228. Le quali il convenevole rancore, ed il giusto sdegno le somministravano. Tac. Dav. vit. Agr. 400. S' avvicinava la tratta de' Viceconsoli d' Asia, e d' Affrica, e la fresca morte di Civica somministrava. ad Agricola consiglio, ed esempio a Domiziano.

\* SOMMINISTRATIVO. Atto a Somministrare.

Segn. Gov.

SOMMINISTRATO. Add. da Somministrare. Lat. suppeditatus. Gr. πεπορισμένος. Gal. Sist. 251. Tanto. più, quanto la risposta mi vien dal medesimo autore somministrata. Salvin. disc. 1. 12. Le notizie dalla memoria somministrate hanno bisogno d'una superior.

facoltà, che le riordini, e le disponga.

\*\* S. E detto di persona, in signif. di Soccorso,
Sovvenuto. Pr. fior. P. 1. V. 4. Or. 7. pag. 166. Tanti compassionevoli infermi, che somministrati di cura e di medicina nelle proprie case loro riebbero la. sanità. E pag. 167. Questi tra noi provvisti di convenevol ricetto, venerati, carezzati, somministrati de'lor, bisogni, hanno potuto auch' essi testimoniar le glorie di tanta virtà. N. S.

+ \* SOMMINISTRATRICE. Che somministra. Uden. Nis. 1. 5. Non par ec. che tra loro convengano insieme il handire le muse, e il compor versi, de' quali-

sono somministratrici esse stesse .

SOMMINISTRAZIONE. L'atto del somministrare. Lat. suppeditatio. Gr. πορισμός. Segn. Mann. Ott. 27. 1. Con dire finalmente a Dio, che ci liberi d'ogni. male, dimandiamo d'esser liberati da ciò, che si attraversa alla somministrazione del nostro quotidiano sostentamento.

SOMMISSIMAMENTE. Superli di Sammamente. Lat. maxime, summopere, mirum in modum. Gr. µa'λιςα. Fiamm, 4. 143. Quante donne, quale il marito, qual l'amante, quale lo stretto parente veggendo tra questi, vidi io già più siate sommissimamente rallegrare! Varch. Ercol. 24. Benche da tutti gli uomini, o dotti somnissimamente, non però mai hastevolmente lodato. E Stor. 10. 288. In questa deliberazione fu ec. lodato sommissimamente da molti, e da molti sommissimamente biasimato il Gonfaloniere. E 15. 600. Che Cosimo di Mona Maria ec. attendesse con que' dodicimila ducati a darsi un bel tempo, e s'occupasse tutto ne' piaceri ora della caccia, ora dell'uccellare, ec. delle quali cose sommissimamente si dilettava.

SOMMISSIMO. Supert. di Sommo. Lat. maximus. Gr. μέγιςος. Fiamm. 4. 116. Questi erano al corporal caldo sommissimi rimedj a me offerti. Bocc. vit. Dant. 227. Se io nol volessi già affermare, l'ornato parlare essere sommissima parte d'ogni scienzia, che non è

SOMMISSIONE. V. SOMMESSIONE. + \* SOMMISTA. Compilatore; e propriam. Compilatore di materie Teologiche, Casista, Moralista. Segner. Pred. 18. 1. Subito voi vi fareste forti con dirmi, ec. ch' avete letti Sommisti, ch' avete consultati Teologi ec. Uden. Nis. 3. 36. Ci manca solamente il quaeritur utrum ; del resto mi par di sentire un Som-

mista più che un poeta.

+ SOMMITA, ed all' ant. SOMMITADE, e SOM-MITATE. Cima, Estremità dell'altezza. Lat. vertex, fastigium . Gr. xogoon . Bocc. g. 6. f. 8. In sulla sommità di ciascuna si vedeva un palagio quasi in forma fatto d'un bel castelletto. G. V. 1. 7. 4. Fece Atalante murare ec. una rocca in sulla sommità del monte di grandissima bellezza. Cr. 2. 22. 6. E quando la sommità delle dette piante avranno scampata la 'ngiuria della rosura delle bestie, si deono trasporre con tutte le radici alle fosse.

§. Per metaf. Fr. Iac. T. 5. 3. 9, Fu breve il tuo

pensato, Lunga l'operazione, Ma perseverazione Viene alla sommitate (cioè: al termine, al fine). Vit. Pitt. 2. Se però creder vogliamo, che alcuno de' professori più eccellenti ascendesse a quella sommità (cioè: sublimità, eccellenza. Lat. præstantia. Gr. έξοχή).

SOMMO. Sust. Sommità, Estremità. Lat. summum, fastigiun. Gr. 5405. Dant. Inf. 3. Queste parole di colore oscuro Vid' io scritte al sommo d'una porta. E Purg. 3. E mostrommi una piaga a sommo 'l petto. E 13. Noi eravamo al sommo della scala. E Par. 4. È natura, Ch' al sommo pinge noi di collo in collo. Bocc. Introd. 24. Infino a tanto che della fossa al sommo si pervenia. Tes. Br. 4. 4. Cochilla è uno pesce di mare, lo quale ec. sta in fondo di mare, e la mattina viene a sommo, e tolle la rugiada (cioè: a gal-la). Petr. cap. 9. A lui fu destinato, onde da imo Per-dusse al sommo l'edificio santo. But. Purg. 6. 2. Il popol tuo, cioè di te Firenze, l'ha in sommo della bocca.

S. Per similit. Petr. son. 168. Ch' al sommo del mio ben quasi era aggiunto (cioè: al maggior colmo). M. V. 4. 26. Era gia quasi al sommo di scampare la morte, quando uno, cui egli avea offeso ec. il conobbe

(cioè: vicinissimo.).
SOMMO. Add. Grandissimo, Supremo. Lat. summus. Gr μέγιςος, δήιςος. Dant. Par. 3. Etsì la grazia Del sommo ben d'un modo non vi piove. E 6. Ma il benedetto Agabito, che sue Sommo pastore, al-la sede sincera Mi dirizzò. E 12. Ma l'orbita, che se la parte somma Di sua circonferenza, è derelitta. E 19. E ciò fa certo, che 'l primo superbo, Che fu la somma d'ogni creatura, Per non aspettar lume, cadde acerbo. E 20. Quelli, onde l'occhio in testa mi scintilla, E di tutt' i lor gradi son li sommi. Petr. son. 204. Ch' al dipartir del tuo sommo desio Tu te n'andessi. dasti . E 314. Gentil parlar , in cui chiaro refulse Con, somma cortesia somma onestate. Bocc. nov. 47. 20. Festa si fece grandissima con sommo piacere di tutti i cittadini. Cavalc. Specch. cr. Niuno diventa suhitamente sommo, ma comincia a poco a poco, e poi cresce. Cas. lett. 11. Le piaccia di favorire con la sua somma autorità appresso il Re Cristianissimo questi affari d'I-

talia.
\*\* S. I. Per Utilissimo. Fr. Giord. 181. E però è somma cosa l'usare e continuare le prediche, ove la fede s' ammaestra (s' insegna).

\*\* S. II. Per Compiuto , Intero . Mor. S. Greg. T. I. 172.

(\*) S. III. Pigliare in sommo. V. PIGLIARE S. XXVIII.

+ \* SOMMOLA. T. de' Loici antichi ; usato comunemente nel numero del più, e dicevasi de primi rudimenti della Logica. Salvin. Tanc. Buon. 3. 3. Tutti i verbi, siccome si vede nelle sommole, si risolvono al verbo sustantivo

SOMMOLO. Estremità, Punta; e si dice propriamente di quella dell' alia. Franc. Sacch. nov. 123. Ta-gliò li sommoli dell' alie, e puoseli su uno tagliere alle sue sirocchie. E Op. div. 122. Le due sue sorelle, che non aveano marito, disse, che aveano a volare fuori della casa, e andare dove avranno marito, e'l volare non si può fare sanza alie, a ciascuna diede uno de' sommoli dell' alie.

+ (\*) SOMMOMMO, e SOMMOMMOLO. Forse Colpo sollo al mento come Sorgozzone sul gozzo, e Ceffone sul ceffo. Buon. Tanc. 1. 1. Beccati su, Ciapin, questo sommommo . Salvin. ivi : Sommommo . Noi per lo più diminutivamente diciamo sommommolo; credo,

colpo sotto al mento, come ec.
+ \*\* SOMMORMORÁRE. Lat. submurmurare. Cavalc. Discipl. spir. 50. Non confondano le tue parole la vita tua, acciocchè altri non sommormori (così legge una variante : il testo ha mormori). E Frutt. ling. 229. Non confondano l' opere tue lo sermone tuo, sicche predicando tu nella chiesa, non sia chi tacitamente sommormori

\* SOMMOSCAPO.. Ratta da piedi, cioè La parte superiore della colonna dov' è la sua restremazione, o

ristrignimento, che termina nel collarino. Voc. Dis.
SOMMOSCIARE. Appassire alquanto, Ammorbidire. Soder. Colt. 78. Tenutala quattro, o cinque di aperta, spiegata, e stesa a sommosciare al sole.

SOMMOSCIO. Add. Alquanto moscio, Soppasso. Lat. subflaccidus. Gr. υπόσατρος. Alleg. 50. Non marcisce (la fava) e però fresca piace, Sommoscia,

+ SOMMOSSA, e SOMMOSSO. Il sommuovere, Instigazione, Persuasione. Lat. instigatio, suasio. Gr. παροξυσμός, μεισμονή. G. V. 7. 51. 1. A sommossa del conte Ugolino ec. andarono ad oste sopra Pisa. E 12. 59. 1. A sommossa del Papa, e per soducimento del Rodi Francia. Pisand Malure Go. Il detto Persuada Rodi Francia. del Re di Francia. Ricord. Malesp. 69. Il detto Papa [ Urbano secondo ] fatto il concilio generale ... a sommosso di Piero eremita ec.

S. Per Sedizione , Sollevazione . Lat. seditio . Gr. çaois. Tac. Dav. ann. 1. 14, Il peccato, e la paura lor fece pensare, i Padri avergli mandati a frastornare quanto s' era tirato per la sommossa [ il T. Lat.

ha quæ per sedizionem expresserant].
SOMMOSSO. Add. Sommuovere. Lat. submotus.
Gr. υποχινηθείς. Buon. Fier. 5. 4. 3. Sommosso a'pre-

ghi degli uomini buoni ec. Studia placarla.

+ \*\* S. I. Per Iscrollato. Vit. SS. Pad. 2. 182. Lo Monaco caduto in tentazione è come la casa, che è sonimossa a cadere. E appresso: Ha in se la materia apparecchiata della casa sommossa a poterla ridifica-

(+) S. II. Per Commosso, Provocato. Rim. ant. Dant. pag. 20. [ Zane 1731. ] E tolsimi dinanzi a voi senten-do Che si movean le lagrime dal core, Ch' eran som-

mosse dalla vostra vista.

SOMMOVIMENTO. Garbuglio, Sollevamento. Lat. commotio, confusio. Gr. συγχίνησις, σύγχυσις. Μ. V. 3. 58. E per questa novità, fu la città in grande sommovimento, operando sì l'animosità delle set-

te.
S. Per Instigazione, Persuasione. Lat. instigatio.

Gr. παροξυσμός, πεισμονή. M. V. 3. 66. Alquante terre cc. che si tenieno per lo Re di Francia, per ingegno, e per malizioso sommovimento si recarono alla

parte del Re d' Inghilterra .

SOMMOVITORE. Che sommuove, Sollevatore. Lat. auctor, concitor. Gr. είσηγήτης. G. V. 12. 19. 3. E fu poi condannato nell' avere, e nella persona, siccome ribello, e sommovitore di romore. Tac. Dav. stor. 4. 349. Mandò per le Gallie sommovitori alla guer-

SOMMOZIONE. Sommovimento. Lat. commotio, seditio. Gr. συγκίνησις, ζάσις. G. V. 8. 26. 1. Spesso

era la terra in gelosia, e in sommozione. SOMMUOVERE. Muovere di sotto.

§. I. Figuratam. vale Persuadere, Instigare, Commuovere, Încitare. Lat. persuadere, instigare, incitare, commovere. Gr. παροζύνειν, ἐπιχεντείν. G. V. 6. 85.
1. Si pensarono di mandare loro ambasciadori in Alamagna a sommuovere il picciolo Curradino contra Manfredi suo zio. E 9. 105. 1. Sentendo, che Papa Giovanni insieme col Re Ruberto aveano sommosso di far venire di Francia in Lombardia messer Filippo di Valois ec. E 12. 16. 4. Quasi tutti li cittadini erano sommossi a furore contro a lui. Com. Inf. 5. Leggere, e udire cose d'amore, è una cagione, che sommmuove amore

§. II. Per Rimuovere. Lat. amovere . Gr. άποκινείν. Cr. 2. 20. 4. La qual cosa fatta, spesse volte sommovera i bifolchi da questa nigligenza. E 9. 94. 1. Dall' avvenimento degli nomini, e del bestiame si sommuovano [parla dell' api]. E altrove: 11 diligente guardiano in molti modi la provi, imperocchè questa cautela i maliziosi guardiani da questa negligenza som-

moverà .

(\*) SONABILE. Add. Atto a esser sonato. Segn. Anim. 2. 86. Per dimostrare, ch' e' non è nel sogget-to sonabile, come natura consistente, ma ec. E 3. 124. L'atto dell'oggetto sonabile si dice esser sonazio-

SONAGLIÁRE. Sonare i sonagli. Fr. Iac. T. 1. 16. 7. Porto geti di sparviere, Sonagliando nel mio

(\*) SONAGLIATA. Il sonare de' campanelli posti nella sonagliera, che si porta per lo più al collo degli animali. Salvin. pros. Tosc. 2. 49. Sono a guisa di quei muli di condotta, che a ogni passo, che danno, fanno co i campanelli, de' quali va cinto il lor collo,

una sonagliata

SONAĞLIERA. Fascia di cuoio, o d'altro piena di sonagli, che si pone per lo più al collo degli animali. Lat. lorum crepitaculis instructum. Lor. Med. cans. 59. 5. Al culo ha la sonagliera, Che fa sempre la stampita . Bellinc. son. 144. Ella sapea di rutti di radice, Come de' scoccobrin la sonagliera. Libr. Son. 78. Poi spillacchera ben la sonagliera.

+ \* SONAGLIETTO. Piccolo sonaglio; Sonagliuzzo. Bellin. Bucch. 153. Pur fra gl' Indiani chiamasi l'Aovay Certa castagna . . . , I di cui gusci voti che

gli avrai Suonano come tanti sonaglietti.

SONAGLINO. Dim. di Sonaglio. Lat. tintinnabulum, crepitaculum æreum. Gr. πρόταλον, κώδων. Cant. Carn. Ott. 54. Noi facciam sempre star la be-stia in punto, E con due souaglini, Acciò non manchi un punto, Ben abbiadata, e forti posolini. Burch.

1. 32. Vagliava sonaglini, e maccatelle.

+ SONAGLIO. Piccolo strumento rotondo, di rame, o bronzo, o materia simile, con due piccioli buchi, e con un pertugio in messo, che gli congiugne, entrovi una pallottolina di ferro, che in movendosi cagiona suono. Lat. tintinnabulum, crepitaculum æreum. Gr. αρόταλον, χαλκοκρόταλον. Filoc. 6. 328. Co' cavalli tutti risonanti di tintinnanti sonagli, armeggiando onorevolmente la festa esaltò. Burch. 1. 49. Manda-mi un nastro da orlar bicchieri ec. Duo' sonagli, e duo' geti da farfalla . Morg. 2. 11. Disse il gigante: con questo battaglio, Che vedi, com' è grave, e lun-go, e grosso, Non credi tu, ch' io schiacciassi un so-naglio! Malm. 5. 55. E lagrime diluvia sopra il viso Grosse come sonagli da sparvieri.

S. I. Sonaglio, diciamo a un Giuoco simile a quello, ch' è detto Moscacieca. Bern. Orl. 2. 2. 26. Ma tutto è nulla; è ogni sforzo perso, Come alla mosca giu-casse, o sonaglio, Tanto stima i suo' colpi quel perverso. Morg. 28. 137. Sì ch' io ho fatto con altro battaglio A moscacieca, e talvolta a sonaglio. Ar. Fur. 40. 82. E quivi a strano giuoco di sonaglio Sopra Dudon con tanta forza mena, Che spesso agli occhi gli pon tal barbaglio, Che si ritien di non cadere ap-

pena

S. II. Ogni gatta vuole il sonoglio, proverb. che dicesi di Chi vuole quello, che la sua condizione non comporta. Gell. Sport. 3. 3. O toi, se ogni gatta vuole il sonaglio; insin alle monache voglion far le commedie!

S. III. Sonaglio, diciamo anche a Quella bolla, che fa l' acqua, quando e' piove, o quando ella bolle. Lat. bulla. Gr. πομφόλυξ. Fr. As. 95. Veniva quest' acqua da una fontana ec. sempre di sonagli ripiena. Serd. stor. 6. 256. Dicono, che il mondo nel suo cominciamento fu creato di acqua, la quale, sendo grandemente commossa, e agitata, della spuma, e de' sonagli diede materia a formare il cielo . Ricett. Fior. 65. E fanno a modo d'un sonaglio, come quegli, che si fanno nella pioggia nel tempo della primavera. Libr. Son. 11. Fallo nell'acqua, e ne nasce un sonaglio. Benv. Cell. Oref. 19. Pigliasi un poco di vetro cristallino nettissimo, cioè, che non abbia sonagli, nè vesciche [ qui per similit. ].

§. IV. Appiccar sonagli ad alcuno, vale proverbialmente Dirne male. Lat. alicui obtrectare. Gr. λοιδο-

gelv Tiva. Capr. Bott. 4. 61. Che tu non mi appiccassi di subito il sonaglio, ch' io fussi Luterano. Varch. Ercol. 69. Dire astutamente alcun motto contra chicchessia per torgli il credito, e riputazione, e dargli il biasimo, e mala voce, il che si dice ancora ap-piccar sonagli, e assibbiar bottoni senza ucchielli.

SONAGLIUZZO. Dim. Di Sonaglio; Sonaglino. Bocc. nov. 72. 16. Le fece il prete rincartare il cembal

suo, ed appiccarvi uno sonagliazzo.

SONAMENTO. Il sonare. Lat. sonitus, pulsatio. Gr. δέπος, κεβσμα. But. Inf. 9. 2. S' ell' è in con-

viti, ec. o in sonamento di strumenti.

SONANTE. Che risuona. Lat. sonans, resonans. Gr. n'xwv. Dant. Purg. 9. Gli spigoli di quella regge sacra, Che di metallo son sonanti, e forti. Fiamm. 6. 5. I giovani quando sopra correnti cavalli con le fiere armi giostravano, e quando circondati da sonanti sonagli armeggiavano. Amet. 18. Aveva già Lia la sua orazione compinta, quando a' loro orecchi da vicina parte una sonante sampogna con dolce voce pervenne. Bemb. rim. 62. Riva frondosa e fosca, Sonanti e gelide acque, Verdi, vaghi, fioriti, e lieti campi ec.

S. Per metaf. Esp. Salm. Ma dove legga stilo grosso, o non ben sonante, ovver discrepante [ cioè: non ar-

monioso,, di cattivo numero].

SONARE. Render suono, Mandar fuor suono; e si usa così nell' att. come nel neutr. e neutr. pnss. Lat. sonare, resonare. Gr. nixeiv. Dant. Inf. 30. Col pugno gli percosse l'epa croia, Quella sonò, come fosse un tamburo. E Par. 8. E dietro a quei, che più innanzi appariro, Sonava Osanna. E 10. Tintin sonando con si dolce nota, Che 'I ben disposto spirto d' amor turge. E 23. Se mo sonasser tutte quelle lingue,

Che Polinnia colle suore fero Del latte lor dolcissimo più pingue. Bocc. g. 5. f. 3. A cantare, e a sonare tutti si diedero. E nov. 60. 5. Quando udirete sonar

le campanelle, verrete qui. S. I. Sonare, per metaf. Lat. sonare, resonare. Gr. nxêv. Dant. Inf. 4. Ed egli a me: l'onrata nominanza, Che di lor suona su nella tua vita, Grazia acquista nel ciel [cioè: risuona]. Franc. Sacch. nov. 34. Ella la potè ben sonare, che Ferrantino n'uscisse [cioè: potè dir quel, che volle]. Amet. 19. Parte nel verso ne farò sonare [cioè: risonare]. Petr. son. 213. Ma com'è, che sì gran romor non suone Per altri messi [ cioè : si faccia udire]. Nov. ant. 7. 4. Tutta la corte sonava della dispensagione di questo oro [cioè: non parlava d'altro]. Stor. Eur. 1. 7. Suembaldo sopraggiunto improvvisamente dalla fama di questa furia, che già sonava molto d'appresso, stette ambiguo fra se mede-simo [cioè: si facea sentire]. E 1. 8. Vi dirò solamente, che la gente, che ci vien contro, e di chi suona tanto la fama, non è gente disciplinata [ cioè : che sono così famasi]. Bellinc. son. 111. Sonetti ti farò, che soneranno Tua mala vita scellerata, e trista [cioè: che pubblicheranno, o ne' quali descriverò].

S. II. Sonare, per Significare, Valere. Lat. sonare, significare. Gr. onuzivav. Dant. Par. 4. E forse sna sentenzia è d'altra guisa, Che la voce non suona. Bocc. nov. 31. 24. Non credette perciò in tutto lei sì fortemente disposta a quello, che le parole sue sonavano. E nov. 41. 3. Era chiamato Cimone, il che nella lor lingua sonava, quanto nella nostra bestione. E nov. 69. 15. Credendo non altramente esser fatta la sua af-

fezione a Nicostrato, che sonasser le parole.

§. Ill. Sonar l'ore, si dice delle Campane, e degli
Orivoli, che accennano l'ore per via di tocchi. Bern. Orl. 2. 24. 62. Così cadde una volta il Mangio a Siena . Il Mangio è quel cotal, che suona l'ore, Che so-

pra una campana a due man mena ec.

S. IV. Sonar nona, Sonare a predica, Sonare a messa, e simili, vagliono Sonar la campana per avvisar il popolo chiamandolo a' detti uficj. Bocc. Introd. 55. Non era di molto spazio sonata nona, che la Reina levatasi tutte l'altre fece levare. E nov. 84. 5. Disse-gli, che come nona sonasse, il chiamasse. Fir. disc. an. 28. Onde la volpe, preso animo, e fattosele una volta vicina, quand'ella sonava a messa, s'accorse, ch'ell'era una cosa vota dentro. Buon. Fier. 2. 3. 10. S'io stava troppo là, certo io faceva Sulle spalle a qualcun sonare a predica [ qui figuratam. per Percuo-

s. V. Sonare a capitolo, vale Chiamare col suono delcapitolo. Bocc. nov. 1. 35. Fatto sonare a capitolo, alli frati raunati in quello mostrò, ser Ciappelletto essere stato santo uomo. Salvin. disc. 1. 326. Allora il genera-

le, ripresa la sua figura, fece sonare a capitolo. §. VI. Sonare a Dio lodiamo, vale Chiamare col suono della campana il popolo a ringraziare Iddio pubbli-camente. G. V. 12. 3. 7. Poste le bandiere del Duca in sulla torre, sonando le campane a Dio laudiamo. M. V. 3. S4. Sonando tutte le campane delle chiese, e del comune a Dio lodiamo. E 4. 7. Sonando le campane del comune, e delle chiese a Dio lodiamo, and darono incontro alla detta tavola.

S. VII. Sonare a gloria, o a festa, vale Sonare per cagione d'allegrezza, o di festa. Cron. Morell. 355. Sabato a di 5. di Maggio ci mando il Re l'ulivo dell'acquisto di Roma, Domenica sera si sonò a gloria, e fecesi i fuochi ne' luoghi usati. Varch. stor. 11. 400. Agli quattordici sonarono le campane a gloria tutto 'l giorno quant' egli fu lungo. Burch. 1. 3. Fuggi in ringhiera, e fa' sonare a gloria. E 1. 108. Le campane Roman sonaro a festa. Bern. Orl. 1. 5. 44. E'l corno da sonare altro, che a festa.

5. VIII. Sonare a mal tempo, vale Sonar le campane, perchè altri invochi il divino aiuto in occasione di cattivo temporale. Bellinc. son. 231. Poi sonava a mal tempo le campane.

+ S. IX. Sonare a raccolta, a ritratta, o simili. Termini militari, che vagliono Dare il segno di ritirarsi all' insegna. Lat. receptui canere. Gr. αναχλητικόν σημαίναν. Tass. Ger. 19. 50. Ma già suona a ritratta il capitano. Ciriff. Calv. 3. 71. E fe pel campo sonare a raccolta. Bern. Orl. 1. 4. 54. Che quel da Montalbano ebbe mestiero Ritrarsi alquanto, e sonare a raccolta, Per tornar più gagliardo un' altra volta. Bemb. stor. 4. 45. I Turchi furono i primi a sonar la ritirata, ed alzando la bandiera della pace, a restar dal combattere .

S. X. Sonore a stormo, vale Sonar le campane, per adunar la gente. M. V. 10. 31. Le campane della chie-

sa di s. Romeo sonarono a stormo.

S. XI. Sonare a martello, si dice quando si fa sonar la campana a tocchi staccati, o separati. V. MARTEL-LO S. IV. c V. G. V. 7. 130. 1. Addi due di Giugno, sonate le campane a martello, si mosse la bene avven-turosa oste de' Fiorentini. E 3. 1. 3. Sonando la campana a martello, e congregandosi il popolo a dare il gonfalone della giustizia nella chiesa di san Piero Scheraggio. Franc. Sacch. nov. 184. Uno piovano giucando a scacchi ec. suona a martello per mostrare a chi trae, come ha dato scacco matto. Bern. Orl. 1. 23. 29. Addosso a quel d'Amon suona a martello, Menando ad ambe man con molta fretta, Per morir presto, o far

presto vendetta (qui figuratam. per Percuotere).

§. XII. Sonare a distesa, è l'opposito di Sonare a martello, e a tocchi. G. V. 9. 157. 1. Fece sonare la gran campana del popolo di Firenze, ch' era stata diciassett' anni, che nullo maestro avea saputo farla sonare a distesa. E appresso: E poi mossa, un solo la

sonava a distesa.

S. XIII. Sonare a doppio, o un doppio, vale Sonare con più campane a un tratto.

† \* §. XIV. Sonare in maniera bassa e copertamente

si dice anche per Putire . Min. Malm.

§. XV. Sonare un doppio, si dice anche figuratam. per Fare allegrezza, o maraviglia. Malm. 6. 107. Sonate un doppio, disse allor Mammone, Ch' ei la pas-

S. XVI. Sonar a doppio, o Sonar le campane a doppio, figuratam. si dice del Percuotere alcuno duplicatamente, o replicatamente. Bern. Orl. 1. 6. 6. Nè al colpo secondo indugio pone, A doppio le campane fa sonare. Malm. 11. 30. In quel, ch' ella da ritto, e da rovescio, Così dicendo, va sonando a doppio, Da sul viso al Cornacchia un marrovescio. Ar. Cass. 3. 8. Da più di quindici Persone, che tutte a ferro lucevano ec. Fui circondato, che a doppio sonandomi M'han

tutto pesto.

S. XVII. Sonar le campane, per similit. si dice del Dondolare, o Dimenare i piedi, proprio de' piccoli cagnuoli, o di altri animali domestici. Alleg. 77. Sono ancora oggi ec. degli uomini di così fatta razza, i quali con all'adatta hastiaccia accessione li non s'avvedendo, ch'ad una disadatta hestiaccia ec. non s'avviene lo stare su bello, far santà, o sonar le campane ec. ad ogni punto fanno mille cose fuor di

squadra.

S. XVIII. Sonar le predelle, o le tabelle dietro ad alcuna; vale Beffarlo, Dirne male V. PREDELLA S. VIII. e TABELLA S. II.

S. XIX. Sanare alcuno , per Dargli busse , Percuoterlo. Lat. pulsare, percutere. Gr. τύπταν. Bocc. nov. 67. 15. Come se io fossi dessa, dirai villania ad Egano, e soneramel bene col bastone. E num. 16. E alzato il bastone, lo'ncominciò a sonare. Fir. As. 212. Mi prese per un pezzo di fune, che mi era restata, e con un buon bastone, che egli aveva in mano, sonandomi, mi mise per certe straduzze ec.

\*\* §. XX. Sonare alcuno, vale anche Celebrarlo.

Dant. Purg. 11. Colui (Lat. illum), che del cammin si poco piglia (fa i passi si corti) Dinanzi a me, Toscana sono tutta; Ed ora a pena in Siena sen' pis-

S. XXI. Sonarla a uno, vale Farlo stare a qualche partito, Accoccargliela. Salvin. pros. Tosc. 1. 194. Or questo Iddio cornuto me l' ha sonata ; fecemi van-

tare, ed ora il vanto si esige come promessa.

§. XXII. Suona, ch' i' ballo; maniera proverb. che vale Comincia, ch' i' seguirò; e dicesi in atto di disfida, o di qualsisia competenza. Varch. Ercol. 98. Talvolta mentre favellano, per mostrare di non le passare loro si dice: ammanna o affastella, che io lego, o suona, che io ballo . Morg. 23. 32. Disse il pagan: proviamgli alla battaglia. Disse Rinaldo: suona pur, ch' io ballo. Bern. rim. 1. 24. Risposi a lui: sonate pur, ch' i' ballo.

+ (\*) S. XXIII. Sonare a morto, vale Sonare in maniera funebre. Sonare per avvvisare al popolo il mortorio. Morg. 27. 50. Tutto il di tempellaron le campane, Senza saper chi suoni a morto, o festa. Corsin. Torracch. 19. 89. Michelon Passerini indi col brando Trafigge, e con l'istesso apre la testa ec. Dove giunge costui. . Si può suonare a morto e non a festa.

SONATA. Il sonare, ma con lunghezza determinata di tempo . Bern. Orl. 1. 24. 62. Senza indugiar si mette a bocca il corno, Per far la terza, ed ultima sona-

S. I. Dicesi proverbialm. di Chi non vuol fare una cosa, o non vuol saperne più nulla, o applicarci da vantaggio: E' non ne vuol sonata, o non ne vuole intender sonata. Gal. cop. tog. 3. 182. Ch' i' non ne voglio intender più sonata. Malm. 8. 57. Ma poi, non ne volendo più sonata, Alla scuola studiò di prete Pe-

s. II. Tal sonata, tal ballata; e vals Tal proposta,

tal risposta.

SONATO . Add. da Sonare . Lat. pulsatus . Gr. 20κρυσμένος. Bocc. nov. 99. 42. Sonato già il mattutino, il sagrestano nella chiesa entrò . Cron. Morell. 323. So-

nate di poco le 16. ore.

+ \* SONATOIO . Lo stesso che Echeo . Salvin. Tanc. 2. 7. La rosa, echeum, nxaor. Questo era una cassetta con un fesso nel mezzo ec. nell'ufizio del quale echeo, o sonatoio, è succeduta quell'apertura tonda, chiamata rosa, che si vede negli strumenti di corde.

SONATORE. Che suona, Maestro di sonare. Lat. fidicen, modulator, psaltes. Gr. κιθαρισκές, κιθαροσός, μάλτης. Βοςς. nov. 97. 5. Era in que tempi Minuccio tenuto un finissimo cantore, e sonatore. E vit. Dant. 242. Sommamente si dilettò in suoni, e in canti nella sua giovanezza, e a ciascuno, che a que' tempi era ottimo cantatore, o sonatore, fu amico, ed ebbe sua usanza. Nov. ant. 20. 1. A lui venieno trovatori,

sonatori, e belli parlatori.
(\*) SONATRICE. Verbal. femm. Che suona. Salvin. disc. 3. 113. Pindaro non si volge alla musa sonatrice di lira, o di cetera, come Orazio, ma va più là

+ \* SONATURA. Sonazione. Magal. part. 1. lett.
19. Ogni nazione trova i palazzi incantati tralle sproporzioni delle sue fabbriche, e prova le liquefazioni più soavi tralle sonature delle sue musiche .

(\*) SONAZIONE . Il sonare , Sonamento . Segn. Anim. 3. 124, L' atto dell' oggetto sonabile si dice esser

sonazione. E appresso: Com' è verbigrazia nel suono, che ha il nome di sonazione, quando egli è in at-

to . + (\*) SONCO . Sonchus asper Linn. T. de' Botanici . Pianta che ha il ricettacolo nudo, il calice embriato, il pappa sessile pelaso . Lat. sonchus . Gr. σόγχος . Red. Oss. an. 78. Posti in vaso aperto siori di sonco aspro, ec. vi nacquero molti moscioni. E lett. 1. 438. Si può sostituire nelle altre stagioni dell'anno una sola delle seguenti erbe, o pomi, cioè cicoria, buragini (l'ediz. de Class. a pag. 439. legge borragine), huglossa, sonco, prugne fresche, o secche, mele appie, ec. E Cons. 1.58. Susine amoscine num. iiij. Giuggiole num. xj. Sonco pugil. j. ec. E 162. Non mi servirei di altro, che del brodo senza, ec. o del sonco, o della buglos-

sa, ec.

\*\* SONDA (s. f.) DELLA TROMBA. Scandaglio della tromba. T. di Marineria. V. SCANDA-GLIO S. III. Sonda dell' anima de' Cannoni. V. SPIL-

LETTO . Stratico

\* SONERIA. T. degli Oriuolai. Il complesso di tutte quelle parti dell' Oriuolo che servono al suono

dell'ore, delle mezz'ore, de' quarti.

SONETTACCIO. Peggiorat. di Sonetto; Sonetto cattivo . Fir. rim. 53. Altro ci vuol ch' un sonettaccio, a cui Tronche abbia l'ossa la cieca ignoranza. Alleg. 102. Ho con mio grandissimo stento abbozzato la seguente cilecca di sonettaccio.

SONETTANTE . Sanettatore . Salvin. pros. sc. 2. 206. Egli va il sonettante con piacevoli lodi libe-

ralmente esaltando.

SONETTARE. Far sonetti. Alleg. 101. Dicami dove e quando, E come agevolmente egli ha trovato, Che

faccia il sonettar un letterato.

+ SONETTATORE. Compositor di sonetti. Red. annot. Ditir. 109. Tra' Fiamminghi il primo sonettatore forse su il celebre Daniel Einsio. E 121. Gli antichi sonettatori solevano alcuna volta con ischerzo, per cosi dir puerile, con la prima lettera de' versi del sonetto accennare il loro nome

+ \* SONETTELLUCCIÁCCIO . Avvilitivo dell' avvilitivo di Sonetterello. Alleg. pag. 88. (Amsterdamo 1754.) lo non ho quasi cavatomi dello scrittoio, o letto a persona quel sonettellucciaccio stracco, storico ve-

race tuttavia ec.

SONETTERELLO. Sonetto debole, quasi lo stesso, che Sonettuccio. Alleg. 106. Perlochè l'addormentata musa mia ec. al suono dello sveglion risentita, m' ha condotto a mandarvi questo sonetterello.

SONETTESSA . Sonetto cattivo . Carl. Fior. Tutto dì n' escano, e se ne veggan fuori pistolesse dedicato-

rie, sonettesse d'incerto nome.

SONETTIERE, e per idiotismo SONETTIERI. Compositor di sonetti . Cron. Vell. 41. Seguita di Giovanni, il quale fu figliuolo del detto messer Lambertuccio, il quale fu di comune statura, buono trovatore, e sonettieri, e di forti rime.

+ SONETTINO. Sonettuccio. Alleg. 41. E ch' esser bello spirito, e poeta Al di d'oggi non val, non gio-va punto Far sonettini. E 327. Rileggendo per tanto quel suo leggiadro sonettin del rusignolo ec. Pros. Fior. 14. 262. Oitre al non essere sonettone, non sarebbe poco, se tra cotesti acutissimi fiorentini spiriti giugnesse a potersi chiamare sonettino.

(\*) SONETTISTA. Componitor di Sonetti. Salvin. pros. Tosc. 1. 328. E'l sonettista per esempio rispondesse, un barbero. E 479. Quasi questo sia uno di que' sonetti familiari usatissimi da' nostri più antichi

sonettisti.

+ SONETTO . Spezie di poesia lirica in rima , comunemente di quattordici versi d'undici sillabe, diviso

in due quadernarii, e due terzine. Lat. Etruseum, sive Italicum epigramma . Gr. dexarereasixov . Bocc. nov. 63. 4. Cominciò ec. a fare delle canzoni, o de' sonetti, e delle ballate. Pass. 309. Ben è lecito favellare di lei, e per lo suo amore fare ballate, e sonetti d'amore. Bemb. pros. 2. 71. Taccio qui, che Dante una sua canzone nella Vita nuova sonetto nominasse, perciocchè egli più volte poi, e in quell' opera, e altrove nomò sonetti quelli, che ora così si chiamano. Bellinc. son.

112. Sonetti ii farò, che soueranno Tua mala vita scellerata, e trista. Guitt. lett. 26. Sovra d'este parole intendete il sonetto di sotto posto. Cas. lett. 63. Dia loro il sonetto delle pettegole, e la stanza dell' uom di cera armato.

+ \*\* SONETTOLUCCIÁCCIO. Sonettuccinecio. Alleg. 108. lo non ho quasi cavatomi dello scrittoio, o letto a persona quel sonettolucciaccio stracco (l'ediz. ·di Amsterdamo 1754. a pag. 88. legge sonettellucciac-

cio).

\*\*\* SONETTONE. Accrescitivo di Sonetto. Bel
sonetto. Pr. fior. P. 4. V. 2. pag. 262. Ma volete,
mi dite, un Sonettone. Come domine Sonettone se ha da servire per un piccolo fanciullo! E appresso: Sonettone per dopo le feste, in Accademia dove saranno due prelati ! È poco dopo : Che oltre al non essere sonettone, non sarebbe poco, se tra cotesti acutissimi fiorentini spiriti giugnesse a potersi chiamare sonettino.

(\*) SONETTUCCIACCIO . Peggiorat. di Sonettuceio . Lat. pessimum epigramma italicum . Red. lett. 1. 196. La settimana passata le trasmessi quattro altri de' miei sonettucciacci, che gli avra trovati di un altro sti-le differente da quello de primi. E 193. Ella ha lodato

quei due miei sonettucciacci.

SONETTUCCIO. Dicesi di sonetto, che riesca debole, e con poco spirito . Alleg. 89. Lascerete di farvi il più sfoggiato miracolon del mondo, ch'io abbia sputato ec. il seguente sonettuccio sgraziatello . E 166. Serva questa mia ec. sì per salutarvi, com' è mio ordinario, e debito, sì eziandio per sicurtà, e coperta insieme dell' accattato sonettuccio rinchiusovi dentro.

+ (\*) SONETTUZZO. Dim. di Sonetto; Sonetto dedo spremuto dal suo misero cervello questo sonettuzzo, ec. pur giugne al desiato termine. Libr. son. 45. Non t' adirar, che tu faresti peggio: Che tante cose per un Sonettuzzo! Lasc. rim. burl. 3. 315. Or con un sonet-

tuzzo, che fatt' hai, 'Ti pare in tutto avermi soddisfatto, E'l mio huon Lasca lacerando vai.

SONEVOLE. Add. Risonante. Lat. resonans. Gr.

"Xar. Amet. 63. Con mormorii, ne' miei orecchi sonevoli male, mi porge lusinghe. But. Purg. 28. 1. E molto sonevole vento, e sa molto sonare la detta pine-

+ \*\* SONGIA . Sugna . Tes. Pov. P. S. cop. 3. Lo nasturcio trito con la songia dell'oca sana tosto la raschia dove si pone . E cap. 45. L'impiastro del succo della radice d'ebulo, e d'ermodattilo pesta con songia di porco aiuta incontinente alla gotta fredda.

† \* SONNACCHIARE . Dormicchiare, Dormiglia-

re, Sonnecchiare. Bern. Orl. 1. 24. 21. Ella rispose: il vostro sonnacchiare Non m' ha lasciato sta notte dormire (cost legge il Vocabol, alla voce PIZZICARE S. 11.).
SONNACCHIONI. Avverb. Fra 'l sonno. Buon.

Fier. 2. 4. 17. S' e' non v' era una gobba servicciuola, Che guardava là i polli appo la stalla, E intanto si spulciava sonnacchioni

+ \* SONNACCHIOSAMENTE. In modo sonnacchio-so. Tolom. lett. 2. 72. Adirato ni sveglio a bel desiderio di gloria, riconoscendo per voi quanto tempo io ho già sonnacchiosamente perduto, quanto s'io non fossi T, VI.

stato nimico di me stesso avrei force potuto levarmi dal

+ SONNACCHIOSO . Add. Che ha gli occhi aggravati dal sonno . Lat. semisomnus , semisomnis . Gr. nμίυπνος . Fiamm. 1. 19. lo adunque eccitata alzai il sonnacchioso capo . Cronichett. d' Amar. 64. I Roma. ni sonnacchiosi, e digiuni salirono a cavallo, e passarono il Tesino. Bern. Ort. 2. 26. 40. Così dicendo,
saltava la scala, All' uscio giugne, e con rumor l'apriva, ec. Dov' io mi stava cheta, come sposa, E mi
mostrava tutta sonnacchiosa. Buon. Fier. 4. 1. 7. Tutti se ne son iti i merendoni Questi miei sozi sonnacchiosi, e morbidi.
\*\* S. I. Per Sonnifero . Alam. Colt. 5. 119. E'l

sonnacchioso, e pigro Papavero in quei di non senta

oblio.

S. II. Per similit, vale Ottuso, nel signific, del S. II. Galat. 9. Diamo ancora alcuno indizio cattivo di noi medesimi, cioè d'avere addormentato animo, e sonnacchioso . Bemb. Asol. 1. 25. Nelle lor sonnacchiose menti non poteva ragione entrare, che lor si dicesse. SONNECCHIARE. Leggermente dormire. Lat. dor-

miscere . Gr. υπνώτπειν . Fr. Iac. T. Che non dorme,

e non sonnecchia

SONNEFERARE, e SONNIFERARE. Sonnecchiare. Lat. dormitare, dormiscere, sopitum stare. Gr. νυςάζαν, υπνώτπιν. Franc. Sacch. nov. 139. Ragionato ch' ebbono un pezzo, e venendo in sul cominciare a sonneferare ec. E nov. 199. Nutino al suon della macchina quasi cominciava a sonneferare . Varch. Ercol. 216. Non disse egli ancora nella medesima Poetica, che, non che altri, Omero alcuna volta sonniferava? E stor. 12. 447. Alla fine essendo egli mentre sonniferava, tracollato dalla seggiola, nella quale sedeva, bat-tè della memoria in terra, e morì. Capr. Bott. 1. 11. Questo star nel letto, e non dormire, ma sonniferare solamente, non cred' io, che sia sano. Carl. Fior. 58. I Fiorentini l'hanno prodotta, e illustrata, e ec. lasciatala sonniserare, e risvegliatala, e raffinatala a voglia loro.

SONNEGGIARE . Sonnifernre . Lat. dormitare , dormiscere. Gr. νυς άζαν, ὑπνώτπειν. Fr. Iac. T. In quella visione, Che l'anima sonneggia.

+ SONNELLINO. Dim. Di sonno. Lat. levis somnus . Gr. & βαρύς υπνος. Libr. Son. 20. Che egli ha già fatto più, che sonnellino. Ciriff. Calv. 3. 82. A Ciriffo gli piace, e'l vetro succia Senza lasciar nel fondo il centellino, Ed è già cotto, e presa ha la bertuccia, E dice, che vuol fare un sonnellino. E 3. 87. Che vuol compire il giuoco, e poi dormire Un sonnellino. E 4. 128. La qual, siccome tenera di parto, Faceva ogni mattina il sonnellino. Lor. Med. canz. 66. 6. Tuttavia la lepre traccio, Mentr'ella fa'l sonnellino (le buone

edizioni leggono: . . . Mentre lei fa il sonnellino). S. Sonellino dell'oro, si dice del Sonno, che si dor-me sull'aurora. Buon. Fier. Intr. 1. Forse ch'io t'interruppi Il sonnellin, che si dice dell' oro, Sì dolce in

sull'aurora!

+ \* SONNERELLO . Dim. di Sonno; Sonnellino, Sonnetto. Rim. burl. 2. 265. Ogni mattina a nov' ore in su quello, Che stanco dall' ardore e dall' affanno Mi goderei con pace un sonnerello ec.

SONNETTO . Dim. di Sonno . Lat. levis somnus . Gr. ε βαρύς υπνος. Car. lett. 1. 98. Intanto che egli se ne va in vicinato a far la bisogna, voi vi dormite il

vostro sonnetto.

† \* SONNIFERAMENTO. Primo sonno, Principio di sonno, Addormentamento . Uden. Nis. 3. 96. Tuttavia per sonniseramento del poeta, in molti nostri proginnasmi, e in questo particolarmente si vede il contrario (qui per similit.).

\* \* SONNIFERANTE. Che sonnifera; Sonnacchioso. Salvin. Diog. Non pensarono, che egli ec. si fosse addormentato, perciocchè non era sonniferante, nè dor-

SONNIFERARE . V. SONNEFERARE .

+ SONNIFERO. Sust. Medicamento per far dormire. Malm. 6. 26. Or mentre fa il sonnifero il suo corso ec. Castigl. Cortig. libr. 2. pag. 253. (Giolito 1564.) Il medesimo dico d'alcun altri che in amore usano incantesimi, malie, talor forza, talor sonniferi, e simi-'li cose

SONNÍFERO. Add. Che cagiona il sonno. Lat. somnifer , somnificus . Gr. υπνοποιός. Libr. segr. cos. donn. Per l' utero alterato ti puoi valere delle erbe son-

nifere

SONNIFEROSO. Add. Sonnacchioso. Lat. somni-culosus. Gr. ύπγηλός. Buon. Fier. 3. 4. 9. Languidi a guisa d'ebbri a capo chino Reggersi, e traballar sonniferosi

SONNIGLIOSO. V. SONNOGLIOSO.

+ SONNO. Lat. somnus, sopor. Gr. υπνος. Gello sopra Dante: Il sonno è requie dell' operazioni esterne per legamento del senso comune, dato alla natura per ristorar gli animali. Dant. Par. 12. Vide nel sonno il mirabile frutto. Petr. son. 212. Solea lontana in sonno consolarme. E 218. Non rompe il sonno suo s'ella l'ascolta. Bocc. nov. 43. 17. Vide in sul primo sonno venir ben venti lupi [cioè: nel principio, del dormire]. Amet. 82. Questa meraviglia ebbe forza di
rompere il sonno. Dittam. 3. 22. Soave, e riposato sonno presi [ l'ediz. di Venezia 1820. legge: Si per lo suon dell'acqua, ch' io intesi, E sì per le parole belle ancora, Soave sonno e riposato presi]. Vit. S. Margh. 136. Io gli svegghio dal sonno, e sollecitogli a far i furti. Tass. Ger. 8. 26. Ma vedea come quei, ch'or apre, or chiude Gli occhi mezzo tra'l sonno, e l' esser desto.

S. I. Morir di sonno, o Cascar di sonno, vale Aver voglia grandissima di dormire. Bocc. nov. 77. 20. Dove essendo stanco, e di sonno morendo, sopra il letto

si gettò a dormire.

S. II. Schiacciare un sonno, vale Fare un sonno, Dormire un sonno; modo basso. Pataff. 10. Tra quei,

che sanno, un sonno ebbi schiacciato.

SONNOCCHIOSO. V. A. Add. Sonnacchioso. Lat. semisomnus, semisomnis. Gr. nuivavos. Bocc. nov. 15. 22. In vista tutta sonnocchiosa fattasi alla finestra, proverbiosamente disse. E nov. 86. 14. E mostrandosi ben sonnocchioso, al fine si levò dallato all' oste. Scn. Pist. E quando gli occhi miei sono sonnocchiosi, ancora fo io loro forza di vegghiare. SONNOGLIOSO, e SONNIGLIOSO. V. A. Add.

Sonnacchioso . Lat. somniculosus . Gr. υπνηλός . Com. Inf. 1. Il sonnoglioso molte volte erra la via . Guitt. lett. 13. Ad ogni negligente fatto è sperone, ad ogni

sonniglioso tuba

SONNOLENTE, e SONNOLENTO. Add. Son. nacchioso. Lat. semisomnis, somniculosus. Gr. ήμί-υπνος, ὑπνηλός. Dant. Purg. 18. Stava com' uom, che sonnolento vana. Amet. 9. Gli occhi volgendo sonno-lenti in giro, quasi appena conosce dove si sia. Ca-valc. Frutt. ling. Il prelato rimesso, e negligente è come nocchiere, e rettor di nave sonnolento al tempo

della tempestade, e speculator cieco, e banditor muto. + S. Sonnolente, per Sonnifero, Che induce a dormire . Lat. soporifer , somaifer . Pecor. g. 23. nov. 2. Al medico di comune consenso fu lasciato il prezzo avuto per pagamento della sonnolente pozione . Fir. As. 197. Al buon medico di comun consenso fu lasciato il pregio avuto dal servo per pagamento della sonnolente bevanda.

SONNOLENZA, e SONNOLENZIA. Intenso aggravamento di sonno, simile al letargo, Struggimento di dormire. Lat. veternus. Gr. λήθαερος. Dant. Purg. 18. Ma questa sonnolenza mi fu tolta Subitamente. Franc. Sacch. nov. 164. Essendo costui in questa sonnolenzia, e addormentata gloria ec. il detto Riccio si svegliò. Esp. Vang. Per la lor troppa sicurtà, e prima sonnolenza mentale si trovarono ingannati. Vit. S. Gio: Batt. 259. Costoro levarono le grida dicendo, che non dee potere essere, che non commettesse o nigrigenzia o sonnolenza, o altre cose. Boez. Varch. 1. pros. 2. Il mal suo è letargo, cioè grave, e profondissima sonnolenza, e sdimenticanza.

SONNOLOSO. V. A. Add. Sonnacchioso. Lat.

somniculosus . Gr. υπνηλός . Salust. Iug. R. Alcuni di

loro essendo sonnolosi ec.

\*\* SONO. Voce Poet. Suono. Salv. Avvert. 1. 3. 2. 29. Sono per suono, sole per suole, vole per vuole, leve per lieve, e mille altri si leggono di questa fatta che dopo la morte di Dante ebber principio, per quel che si comprende.

\* \* \* SONOMETRO. T. de' Mus. Strumento altra-

mente chiamato Ecometro, per misurare i suoni. Diz.

SONORAMENTE. Avverb. Con sonorità. Lat. sonore. Gr. έχωδώς. Varch. Ercol. 277. In somma un' orazione, la quale fornisca atta, e sonoramen-

+ SONORITÀ, ed all' antica SONORITADE, e SONORITATE. Astratto di Sonoro; Graziosità, e Bentu di suono. Lat. harmonia, sonus. Gr. águovía. Com. Dant. Per l'armonie, e sonoritadi de'cieli passando. But. Come viene all' orecchio dolce sonorità dell' organo. Demetr. Segn. 35. Non sa altro, se non che lieva sconvenevolmente la sonorità, e l'armonía al parlare . Varch. Lez. 38. In questi [ versi ] arreca-

no pienezza, e sonorità le lettere consonanti.
SONORO. Add. Che rende suono; e si usa per lo più in sentimento di suono grato, o d'armonia. Lat. sonorus. Gr. ηχώδης. Amet. 94. Non vi spaventi lo mio dir sonoro. Sagg. nat. esp. 20. 241. Il suono, accidente nobilissimo dell'aria, osserva un tenore così invariabile di velocità ne'suoi movimenti, che l'impeto maggiore, o minore, con cui lo produce il corpo, so-

noro, non può alterarlo. S. Per Rumoroso, Strepitoso. Bocc. nov. 27. 46. 11 convito, che tacito principio avuto avea, ebbe sonoro

+ \* SONTICO. Torpido; e propriam. Grave, Tardo per malattia . Sanazz. Arcad. egl. 12. Mostransi l' erbe e i sior languidi e mucidi: I pesci per li siumi infermi e sontici: E gli animai nei boschi incolti ec.

SONTUOSAMENTE, e SUNTUOSAMENTE. Avverb. Con sontuosità. Lat. laute, opipare, mognifice, sumptuose. Gr. δαψιλώς, λαμπρώς. Omel. S. Grisost. La vicinità, e l'esser presso al ricco, che si pasceva molto sontuosamente. Fir. dial. bell. donn. 398. Ancorchè una bellissima donna molto sontuosamente s'abbigli d'oro, e di perle ec. Capr. Bott. 5. 83. Non sono se non le voglie immoderate, o della dignità, o del poter ben mangiare, e bere, e sontuosamente ve-stire. Lasc. Parent. 2. 6. A me basta acquistar per sempre la pastura della tavola sua; e sai, s' egli ordina sontuosamente!

SONTUOSISSIMAMENTE, e SUNTUOSISSIMA-MENTE. Superl. di Sontuosamente, e di Suntuosamente. Lat. lautissime. Gr. λαμπρότατα. Stor. Eur. 6. 138. Fu data Gebirga al Re Lodovico, e con somma letizia de' Francesi, e de' Lotteringhi celebrate suntuosissimamente le nozze convenienti a cotali sposi. Varch. stor. 10. 319. Nel qual luogo Alfonso Duca di Ferrara avendolo sontuosissimamente fatto ricevere ec. l' andò umilissimamente a vicitare. Borgh. Orig. Fir. 171. Per i giuochi, e feste pubbliche, che ec. nelle vittorie, e altre comuni allegrezze solevano, per ralle-grare, e trattenere i popoli, con ogoi sorte di spasso, e di magnificenzia suntuosissimamente celebrare.

+ SONTUOSISSIMO, e SUNTUOSISSIMO. Superl. di. Sontuoso, e di Suntuoso. Lat. magnificentissimus, splendidissimus, sumptuosissimus. Gr. λαμπρότατος. Fir. As. 103. Oltre a tutti gli altri sontuosissimi apparecchi di quella festa ec. egli aveva ragunate un numero incredibile di orse. Guicc. stor. 7. 329. Seguitava-no molte fanciulle . . . tutte ornate superbissimamente . . . con magnificenzia, e pompa incredibile di suntuosissime vesti, e d'altri ricchissimi ornamenti. E 17. 26. Era sopra modo miserabile . . . quella città (di Milano) ec. cosa da muovere estrema commiserazione...a quelli, che l'avevano veduta pochi anni innanzi pienissima di abitatori . . . , per l'abbondanza, e delicatezza di tutte le cose appartenenti al vitto umano, per le superbe pompe, e suntuosissimi ornamen-

† SONTUOSITÀ, SUNTUOSITÀ, ed all'antica SONTUOSITADE, SUNTUOSITADE, SONTUO-SITATE, e SUNTUOSITATE. Astratto di Sontuoso, e Suntuoso. Lat. luxus. Gr. λαμπρότης. Agn. Pand. 36. Dipignere la loggia, comperare gli arienti, volersi magnificare con pompa, vestire con suntuosità Rut. Superbia ec. se è in edificj, o in moltitudine di case, o in grandezza, o suntuosità. Capr. Bott. 8.
171. Volendo riprenderlo di troppa sontuosità ec. gli
fu risposto da Leone, ciò essere stato quando i Re

guardavano le pecore

suardavano le pecole. + SONTUOSO, e SUNTUOSO. Add. Di grande spesa, Ricco. Lat. sumptuosus. Gr. λαμπεος. Agn. Pand. 2. Nè mai vidi ec. una spesa fatta si grande, nè si suntuosa, nè tanto magnifica, ch' ella non sia da molti per molti mancamenti biasimata. Ar. Fur. 7. 20. Qual mensa trionfante, e sontuosa Di qualsivoglia successor di Nino ec. Potría a questa esser par ! Fir. As. 322. Mentrechè il mio guardiano era intento con ogni diligenza ad assettare il sontuoso letto ec. io feci buona deliberazione ec. Buon. Fier. 4. 2. 7. Vasi di profumier, bacheche d'orafi, Drapperie suntuose semisvolte Da' cilindri indorati ec.

+ (\*) SOPERBIA. V. A. Superbia. Lat. superbia, fastus. Gr. υπερηφάνεια. Coll. Ab. Isac. cap. 12. Siccome la grazia s' appressima all' umiltà, così s' appressimano alla soperbia li casi, che contastano l' uomo. Fr. la grazia s'appressima all' umiltà, così s' Giord. 256. Prima s' incomincióe l' avarizia in Cain : poi vennero le carnalitadi: poi venne l'idolatria e la

superbia, e tutti i mali.
(\*) SOPERCHIAMENTE. Avverb. Soperchievolmente, Con soperchionza. Lat. immadice. Gr. υπερμένως. Il Vocabol. nella voce DI SOPERCHIO.

SOPERCHIAMENTO, e SUPERCHIAMENTO. II soperchiare, Soperchio, Soprabbondanza, Superfluità. Lat. luxuries , luxus , profusio , redundantia . Gr. aowria. Albert. cap. 38. Dunque non dei seppellir la pecunia, ma déla usare non a soperchiamento, e a diletto, ma utilitade .

. SOPERCHIANTE, e SUPERCHIANTE. Che soperchia, Che fa soperchierie. Lat. contumeliosus. Gr. πλεονέκτης. Com. Inf. 9 Il soperchiante vuole torre al ricco la sua sposa; quelli il ritiene, e incatena la virtù, volendo il soperchiante liberare, e regolare ec. SOPERCHIANZA, e SUPERCHIANZA. Superfluità, Soprabbondanza. Lat. redundantia. Gr. περισσεία.

M. Aldobr. P. N. 204. Quando nelle predette quattro parti si raccoglie alcuna soperchianza, sì 'I potra uo-mo sapere per gl', infrascritti segni. Coll. SS. Pad. Per soperchianza di cuore sarà tratto a cose impossibili, e non considerate. Vit. Crist. Abbiendo da vivere, e vestire secondo la convenevole necessità, e non a soperchianza. Zibold. Andr. 120. Quando vi si raguna alcuna soperchianza, si lo potrai saper per gl'infrascritti segni.

S. Per Soperchieria . Lat. contumelia . Gr. & Beis . Nov. ant. 54. 9. Erano stati biastemmiati, e gittati lo-ro i torsi, e 'l fango, e minacciati, e fatto loro in quel giorno molta villanía, e soperchianza. Liv. M. Tu metti virtù in superbia, e in soperchianza, e in dispettare gl' Iddii, e gli uomini. Tratt. Consol. In quelli di perirà tutta l'umana generazione, e spegnerassi la superbia delle genti, e abbatterassi la soper-

chianza de' forti.

SOPERCHIARE, e SUPERCHIARE. Sopravanzare. Lat. redundare, superare, superabundare, super-fluere. Gr. πλεονεκτείν. Dant. Inf. 19. Fuor della bocca a ciascun soperchiava D' un peccator li piedi. E 33. Che giace in costa, e nel fondo soperchia. Pass. 358. Quando soperchia nel corpo quello nmore, che si chiama flemma, ec. i sogni sono corrispondenti a quella qualità (cioè: soprabbonda, e predomina). Nov. ant. 29. 1. Ma tanto non si soprappose, che dispendendo, e scialacquando il suo, gli anni sopravvennero, e soperchiolli tempo, e rimase povero, che avea tutto dispeso. E num. 2. Contò tutto lo cavaliere, come gli era incontrato, e come il tempo gli era soperchiato, e avea tutto dispeso.

+ S. I. Per Far soperchierie. Lat. contumelia afficere afferre injuriam . Gr. υβρισθείν . G. V. 6. 2. 2. Gli ambasciadori di Firenze furono alla prima soperchiati, e villaneggiati delle persone ec. E num. 3. Scrivendo eglino a Pisa, come erano stati soperchiati, e vergognati da' Fiorentini. Varch. Ercol. 69. Sopraffare, ovvero

soperchiare di parole, o altri tali, non mi pare, che abbiano quella forza, ed energía ec. che bravare.

S. II. Per Vincere, Superare. Lat. vincere, superare. Gr. vixav. G. V. 7. 6. 4. Della quale (zuffa) i Saracini furono soperchiati. E 8. 61. 4. Quando i suoi peccati soperchieranno i miei, io tornerò in Me-lano. Bocc. nov. S. 2. D' avarizia, e di miseria ogni altro misero, ed avaro, che al mondo fosse soperchiava. E nov. 84. 2. Come la malizia d'uno il senno soperchiasse d'un altro con grave danno, e scorno del soperchiato. Vit. S. Margh. 153. Tu, Margherita, mi vincesti ec. E la mia forza soperchiasti. Fir. disc. lett. 325. Se già da troppa audacia egli non si lascia super-

+ SOPERCHIATO, e SUPERCHIATO. Add. da Soperchiare, e superchiare; Sopravanzato, Viato, Superato. Bocc. nov. 84. 2. Con grave danno, e scorno del soperchiato. M. V. 2. 75. Vedendo i Vineziani rotti, e soperchiati in quella guerra da' Genovesi. Salv. Avvert. 1. 2. 12. E dalla 'nvidia e non poche tiate superchiata l' autorità . S. Agost. C. D. 7. 31. Per lo suo Spirito sparta la dilezione nelli cuori nostri, so-perchiate tutte le fatiche e battaglie, venissimo all'eterna requie et alla ineffabile dolcezza della sua contemplazione.

S. Per Ingiuriato. Lat. injuria affectus. Gr. i'Bşıosei's. G. V. S. 116. 1. Quando volca l' uno, non volea l'altro, che si tenea soperchiato.

SOPERCHIATORE, e SUPERCHIATORE. Che

superchia

SOPERCHIATRICE, e SUPERCHIATRICE. Verbal. femm. Che soperchia . Tac. Dav. ann. 2. 40. Con libertà non minore poscia si richiamò di Urgulania gran favorita d'Agusta, perciò delle leggi superchiatrice ( il T. Lat. ha quam supra leges amicitia Augustæ attulerat. ) .

SOPERCHIERIA, e SUPERCHIERIA. Ingiuria fattn altruiscon vaninggio, Vantaggio oltraggioso. Lat. contumelia. Gr. Ußeis. Varch. Ercol. 12. E' si vede pure , che' soldati , che fanno tanta stima dell' onore , quando sono osfesi, o ingiuriati con soperchieria, cercano con soperchiería di vendicarsi. E stor. 8. 187. O perchè gli dispiacessero le soperchierie, che faceva Giano a chi poteva manco di lui. Bern. Orl. 1. 14. 2. Dispiace poi sopra ogni villania, Ed agli animi no-atri assai più pesa Quella, ch' è fatta con superchieria A gente, che non possa far difesa. Car. lett. 1. 102. Ha bisogno, che sorga costì un uomo da bene, che per misericordia non gli lasci far soperchieria.

+ \* SOPERCHIETA. V. A. Soperchianza, Soper-

chiamento , Soperchio . Boez.

+ SOPERCHIÉVOLE, e SUPERCHIÉVOLE. Add. soprabbondante, Eccessivo. Lat. supervacuus, supervacaneus. Gr. περισσός. Pass. 199. Tante volte si commette (il peccato veniale), quante l'anima più, che non è mestiere, con vaghezza, e con soperchievole piacere dimora nelle creature amandole. Dant. Conv. 111. Questo amore, nell' uomo massimamente, ha mestiere di rettore per la sua soperchievole operazione nel diletto. Cr. 4. 13. 9. Acciocchè 'l vino più maturo, e potente si faccia, e la superchievole umidità consumata, duri più, e sia di migliore odore. E cop. 16. 1. Si taglino le radici superchievoli, le quali avra prodotte la state. E 11. 48. i. I dolori avvengono a' cavalli ec. per ventosità ec. nata per viscosi umori, e superchievole roder d' orzo

S. Per soperchiante , Soprastante , Oltraggioso . Lat. injuriosus, contumeliosus. Gr. υβριζικός. Liv. M. Acciocchè tu non traligni dal tuo legnaggio, il quale è tanto soperchievole, e superbo. Filoc. 4. 102. Lascia omai le soperchievoli offese, e perdona il disavveduto fallo alla innocente giovane. Pass. 236. Dicendo parole villane, ingiuriose, oltraggiose, o soperchievo-

SOPERCHIEVOLMENTE, . SUPERCHIEVOL-MENTE. Avverb. Con soperchianza, Eccessivamente. Lat. vehementer . Gr. opidea . But. Ognuno abbi in dispregio tanto avanti, cioè tanto soperchievolmente. Pass. 263. Il quarto grado [ dell' umillà ] è tacere insino che l'uomo sia domandato, ed è contrario al quarto grado della superbia, che si dice iattanzia, per la quale altri favella soperchievolmente vantandosi.

+ SOPERCHIO, e SUPERCHIO. Sust. Che a-vansa, Che è più del bisogno, Soprabbondanza, Eccesso, Avanzo . Lat. redundantia , excessus . Gr. #8gioceia. Dant. Inf. 7. In cui usa avarizia il suo soperchio (cioè: la sua maggior forza, e potere). E tt. Per l'orribile soperchio Del puzzo, che 'l profondo abisso gitta. Sen. Pist. 90. Fu trovato per soperchio, e per lussuria il segnare del legname diritto a linea. E 112. Glorificansi quando la gente parla de' lor soper-chi. M. V. 7. 14. I quali tutti si mostrarono allegri stimando; che nou gli dovessono attendere, conoscendo il soperchio. Buon. rim. 66. Se il men riempie, e'l mio soperchio limo Vostra pieta, qual penitenza aspet-1a Mio cieco, e van pensier se la disdegna ! Rim. ant. M. Cia. Chiamaudo per soperchio di dolore La morte , come mi fosse lontana ( questo es. è nggiunto dal Lombardi: noi abbiamo osservato che l'ediz. dello Zane a pag. 127. legge : Chiamando per soverchio di dolore Moite, siccome mi fosse lontana ec. ).

S. I. In proverb. Il soperchio rompe il coperchio; e vale, che Ogni troppo è troppo, Ogni eccesso è biasi-mevole. Lat. ne quid nimis. Fior. Vist. A. Aristotile dice: Ogni troppo torna in fastidio, e ogni soperchio rompe il coperchio . Varch. Les. Cost diciamo ancora noi sostantivamente il soperchio, e significa propriamente quello, che avanza, abbonda, ed è di più; onde usiamo volgarmente un tal proverbio tratto per ventura da questo verso; il soperchio rompe il coper-

+ S. II. Per Soperchieria, Oltraggio. Lat. injuria, contumelia. Gr. εβεις. G. V. 11. 61. 2. L' Avvogaro di Trevigi per soperchi ricevuti si rubellò da messer Mastino. Stor. Semif. 12. E per molti soperchi e in-carichi, che detto Conte Alberto facea loro, e per molta sua grandigia, e male reggimento . . . . male

comportavano sua signoría

+ SOPÉRCHIO, e SUPÉRCHIO. Add. Che è a soprabbondanza, Troppo, Eccessivo. Lat. supervncuus, supervacaneus, vehemens. Gr. περισσός, σφοδρός. Bocc. nov. 80. 1. Niuna ve n'era, a cui per soperchio riso non fossero dodici volte le lagrime venute in su gli occhi. G. V. 11. 22. 1. Furono tante soperchie piove, e gonsiamento del fiotto del mare, che tutte case, e terre di quelle marine si disertaro. Dittam. 2. 1. Questo, ch' io dico, e le soperchie spese, Invidia, cupidigia fur cagione Del mal, che sopra me per lui discese [ l'ediz. di Venezia 1820. legge: Questo, ch' io dico, e le soperchie spese, E invidia, e cupidigia ec.]. Tes. Pov. P.S. cap. 19. Anco la stufa di cenere di querce dissolve gli umori superchi . Vit. S. Gir. 20. La soperchia unilitade di non punire i vizj non è vera umilità.

SOPERCHIO, e SUPERCHIO. Avverb. Troppo. Lat. nimis . Gr. megioous . Bocc. nov. 58. 3. E tanto de' Reali di Francia, sarebbe stato soperchio. Fir. As.

25. A quegli uomini, i quali hanno mangiato, e bevuto superchio, par poi la notte vedere i miracoli.

§. Di soperchio. V. DI SOPERCHIO.

+ SOPERCHITA SOPERCHIUADE oltre a tutto questo era altiera, che se stata fosse

+ SOPERCHITA, SOPERCHITADE, e SOPER-CHITATE. V. A. Soperchianza, Superfluità. Boes. G. S. 43. E vero è questo detto: coloro avere bisogno di molte cose, che molte cose posseggono; e per contrario di piccolissime, chi l'abbondanza sua con necessità di natura, non con soperchità di larghezza mi-

SOPIRE. Reprimere, Attutare, Ammorzare, Spe-gnere, Rintuzzare. Lat. sopire. Gr. xaraxoipijar. Tass. Ger. 2. 96. Sotto il silenzio de' secreti orrori So-

pian gli affanni, e raddolciano i cori. SOPITO. Add. da Sopire. Lat. sopitus. Gr. καταxoiuio 9eis. But. Purg. 18. 1. Come 'l fuoco, quando s' accende della favilla, ch' è sopita nella cenere. Ar. Far. 8. 72. Gli raccende nel core, e fa più ardente La

siamma, che nel di parea sopita.
S. Per metaf. Stor. Eur. 6. 142. Assettate, e sopite così le cose tra questi due Re, si partirono subitamente [cioè: acquietate, sednte]. Sagg. nat. esp. 230. Strofinata [l'ambra] su'corpi di superficie liscia, e tersa ec. rimansi tuttavia sopita, e non spira [ cioè:

priva di virtù ]. SOPORE. V. L. Sonno. Lat. sopor , somnuz. Gr.

Oπνος. Poliz. st. 2. 13. E mentre stanno involti nel so-pore, Pare a'giovan far guerra per amore. + \* SOPORIFERO. Che induce sopore, Sonnifero, Narcotico. Car. En. 6. 620. Allor la saggia maga Trat-ta di mele e d'incantate biade Una tal soporifera mi-

stura, La gittò dentro a le bramose canne.

(†) SOPOROSO. Soporifero, Che ha sopore. Corsin. Torracch. 9. 29. Onde le soldatesche in fra i boc-cali, Della jugiada al temperato gelo, E della piena al rauco mormorio, Chiuser le luci in soporoso obblio

SOPPALCO. Palco fatto poco sollo'l letto, per difender le stanze da freddo, e coldo, e per ornamento. Lat. subfixum. Tuc. Dav. ann. 4. 103. Sofficcansi i tre senatori con laido non meno, che traditore nascondi-

glio tra'l tetto, e'l soppalco, e porgon l'orecchie a' buchi, a' fessi (qui il Lat. ha laquearia).

SOPPANNARE. Metter soppanno, l'oderare con soppanno. Lat. subsuere. Gr. υποβέαπτων. Quad. Cont. Per panno lino giallo, per soppannare la giubba rinvergata. Bellinc. son. 280. Perchè tu mi soppanni un po' quel boto. Serd. stor. Ind. 15. 614. La soppanno di dentro di dommasco, e di fuori la copri di teletta d'oro. Benv. Cell. Oref. 144. La quale era soppannasa, e vestita d'asse dirittissime (qui per similit.).
SOPPANNATO. Add. da Soppannare. Lat. subsu-

tus . Gr. υπερέαμμένος . Varch. stor. 9. 265. 11 qual Ineco i più nobili, e i più ricchi portano ancora il verno, ma o foderato di pelli, o soppannato di velluto, e talvolta di dommasco, e di sotto chi porta un saio, e chi una gabbanella, o altra vesticciuola di panno sop-

pannata, che si chiamano casacche.

SOPPANNO. Sust. Quella tela, drappo, o altra simil materia, che si mette dalla parte di dentro de' vestimenti per difesa, o per ornamento. Fir. dial. bell. donn. 423. Avvegnachè queste parti si possano aiutare colle bambage, e co' soppanni, e per dirlo ad un trat-to, colla industria del sarto, nondimeno ec. Bellinc. con. 156. Sentenze da soppanni, o ferravecchi. Malm. 12. 36. Di certe toppe, scampoli, e soppanni Torsi d' impaccio volle .

SOPPANNO. Avverb. Sotto i panni . Bocc. nov. 79. 4. Avendosi tutte le carni dipinte soppanno di livido-

SOPPASSARE. Divenir quasi passo, o mezzo asciutto . Lat. flaccescere . Cecch. Corr. 4. 9. Rimuri Il mu-

ro, e si soppassi la calcina.

\* S. Soppassare, T. degli Scultori. Dicesi del cambiamento, che prova una figura seccandosi, e ritiran-

SOPPASSO. Quasi passo, Tra passo, e fresco, Mes-so asciutto. Cecch. Corred. 4. 6. E che'l muro sarà così soppasso. Benv. Cell. Oref. 52. Così soppasso, e caldo cavisi il lavoro del funco.

+ S. Soppasso, T. degli Scultori. Alquanto ritirato, o asciutto. Benv. Cell. Oref. 112. Come io la veddi soppassa, e ritirata per la grossezza di un dito (qui parla

di ann figura di terra).

SOPPEDIANO. V. SOPPIDIANO.

+ SOPPELLIRE. V. A. Seppellire. Lat. sepelire. Gr. имтавантач. Ricord. Malesp. 143. Il corpo di Federigo fece portare a soppellire onorevolmente. Vit. S. Gio: Bat. Ed ecco, che se ne portarono il corpo per soppellirlo. Vit. SS. Pad. 1. 7. Se questo non mi concedi, morrommi al tuo uscio, e almeno mi soppellirai poich' io saro morto. Cronichett. d' Amar. 96. Poi soppellirono Giulio Cesare a grandissimo onore. Cavalc.

Att. Apost. 31. Li predetti giovani entrando dentro, e
trovando la morta, preserla, e soppellirola col mari-10 ( la soppelliro ).

SOPPELLITO. V. A. Add. da Soppellire. Lat. sepultus. Gr. ταφείς. Dittam. 6. 4. Quivi, mi disse, ove fu soppellito Quel gran Roman ec. Vit. S. Gir. 5. Nel quale luogo compiuti anni novanta, e mesi sei del-

la sua vita fu soppellito.

\* SOPPELO. T. de' Macellaj. Taglio di carne, che

Quella punta, che sta attaccata alla spalla. SOPPERIRE. Supplire. Lat. supplere, opitulari, satisfacere. Gr. Euwinger, Bondar, avaninger. Cron. Morell. 248. Non perchè ei si sentisse avere valsente da potere sopperire a ciò. E altrove: Nondimeno con buono provvedimento ec. sopperl a tutto. Ambr. Furt. e col farle vezzi. Varch. stor. 9. 230. E gli altri sotto la medesima pena dovessero sopperire a quanto man-

casse. Libr. Son. 136. lo taglio a due, e sopperir non posso. Serd. stor. 7. 260. Non potevano sopperire a far le guardie.

SOPPESTARE . Lat. leviter tundere . Gr. 67' ohiyor alrar. Ricett. Fior. 88. Il soppestare è rompere in parti grossette, e non ridurre in polvere, come nel pe-Stare

SOPPESTATO, e SOPPESTO. Add. da Soppestare , Infranto , Alquanto pesto . Lat. leviter tusus. Pallad. Genn. 21. Mettivi tre staia di granella soppeste di mortine (il T. Lat. ha expressis myrti granis). Red. Oss. an. 66. Si nutrichino in quell'erbe, ed in quei siori soppesti .

SOPPIANO. Diciamo Di soppiano, posto avverbialm. e vale lo stesso, che Sottovoce. Lat. submissa voce. Gr. oign. Buon. Tanc. 1. 1. Io giunsi giù da Mensola in que greppi Due, che ne cicalavan di soppia-

+ SOPPIANTARE. Mettere sotto le piante de piedi . Mor. S. Greg. 11. 9. Soppianta, cioè a dire atterra, ovvero si mette sotto i piedi i reggenti. Fr. Giord. 161. Il seme della parola di Dio sarà soppiantato e con-

culcato (in questi due es. figuratam.).

S. Per Ingannare. Lat. supplantare. Gr. υποσχελίζαν. Albert. cop. 13. Se tu li sarai mestiere, soppianteratti, e sorridendo ti darà speranza, e narrandoti li suoi be-ni ti dicerà, che t' è mestiere ! Med. Arb. cr. Con tutto ciò non si ritrasse il misero della malizia sua, ma brigossi di soppiantare il dolce maestro.

SOPPIATTARE. Nascondere. Lat. occulere, occultare. Gr. αλέπταν, συγκαλύπταν. Buon. Fier. 3. 3. 2. E sappiamo Pur soppiattarci, e quattro giorni in

SOPPIATTATO, e SOPPIATTO. Add. da Soppiattare. Lat. celatus, occultus. Gr. κεκαλυμμένος, κεύφιος. Val. Mass. Con soppiatta cagione gli tiro là, dove egli voleva. Tac. Dav. ann. 1. 3. Non aver pura in quelli anni, che egli stette al confino di Rodi ec. altro mai, che ire infinte, e soppiatte libidioi mulina-

S. Di soppiatto, posto avverbialm. V. DI SOPPIAT-

SOPPIATTONACCIO. Peggiorat. di Soppiatione. Cecch. Esalt. cr. 5. 1. Io t'ho Conosciut' affatt' or,

soppiattonaccio

+ SOPPIATTONE. Dicesi di Persona simulata, o doppia, che non dice la cosa com' ella sta. Lat. homo tectus, occultus. Gr. ανής αξύφιος. Varch. Ercol. 72. Tali persone, che non si vogliono lasciare intendere, si chiamano coperte, segrete, e talvolta cu-pe, e dalla plebe soppiationi. Cant. Carn. Ott. 21. Questi altri soppiatton peggio vestiti Son quei, ch' hanno i danari oggi adunati, E tal che non ha pan veste broccati, ec.

SOPPIDIANO, SOPPEDIANO, e SUPPEDIANO. Spezie di cassa bassa, che anticamente si teneva intorno a' letti . Lat. suppedaneum , pedum scabellum . Gr. υποπόδιον. Cr. 5. 18. 6. Del suo legno (del noce) si fanno ottimi scanni, e belli soppidiani, e durabili. Bocc. nov. 72. 15. E andatasene al soppidiano, ne trasse il tabarro. Vit. S. Margh. 141. Ricolse le reliquie di santa Margherita ec. e misele in un bellissimo soppidiano di pietra ec. il quale soppidiano era pieno di grandissimo odore. Guid. G. E trovando molte armi, e grande quantitade d'oro, e d'argento ne' loro soppidiani, ogni cosa tolsero. Pataff. 4. lo fui già soppediano, e or son casso. Mil. M. Pol. Poi tolgono l'ossa, ripongonle in soppidiano, o in casse. Tac. Dav. Poet. 438. Non per usarla, ma per isciorinarla un tratto, e trarre questa voce del suppediano dell'antichità ( qui per similit. ).

+ \* SOPPIECARE. Ripiegar per di sotto. Salvin. Iliad. 24. 366. Ed insieme col giogo anco ne trassero Il giogal laccio di ben nove cubiti, ec. poi per ordine

Giù legaro, e la punta soppiegaro.
SOPPORRE. Mettere, o Porre satto, Sottoporre. Lat. supponere. Gr. ὑποτιθένωι. Pass. 69. San Domenico veniva dall' altra parte, e sopponendo l'omero, la riteneva, e rilevava. Pallad. Marz. 18. Se le mele criepano, sopponi una pietra alle radici dell' arbore. Cr. 9. 83. 1. Quindici nova di fagiano una nutrice cuopra, e l'altre sieno di generazion della gallina. In sopporgli la luna, e'l di si consideri.

+ S. I. Per Porre sotta l'altrui daminio, Far suggetto. Lat. subjicere. Gr. υποβάλλαν. Lab. 163. La qual cosa [ d' esser nato l' nomo a signoreggiare ] nel nostro primo padre ottimamente dimostro colui, il quale poco avanti l'avea creato, mettendogli tutti gli altri animali dinanzi . . . , e alla sua signoria sopponendo-

gli. (+) S. II. E neutr. pass. Tass. Ger. 1. 53. E perchè duro Fu il giudicar di sangue e di virtute, Gli altri sopporsi a lui concordi furo, Ch' avea più cose fatte,

e più vedute.

S. III. Sopporre il parto, o simili, dicesi del Falsificarlo, facendo credere, o dando per suo l'altrui figliuolo . Lat. supponere. Maestruzz. 1. 67. Che dee fare la donna, che ha figliuoli di adulterio, ovvero si soppone l'altrui figliuolo?

SOPPORTABILE. Add. Atto a sopportarsi. Lat. tolerabilis. Gr. avextos. Segr. Fior. stor. 3. 67. Venivano ad essere le offese a i nobili più sopportabili. E 8. 213. Per la sua prudenza ridusse ogni cosa a termini sopportabili.

SOPPORTAMENTO. Il sopportare. Lat, tolerantia. Gr. vinouvivi. Com. Inf. 12. Chiedegli la scorta a due

atti, a guida, e a sopportamento.

SOPPORTANTE. Che sopporta. Lat. æquo animo ferens. Gr. καλώς φέρων. Varch. stor. 4. 75. In detto halzello si comprendevano tutti i cittadini, le

gravezze sopportanti.

 $\dagger$  \* §. Sopportante, usato anche in forza di sust. è T. di Finanza siorentina. Quegli, che è descritto ne' libri delle decime, e ne paga le gravezze. Varch. star. 3. 68. Gli abitatori di Firenze ec. sono di due maniere senza più ; perciocchè alcuni sono a gravezze in Firenze, cioè pagano le decime de' loro beni, e sono descritti ne'libri del Comune di Firenze, e questi si chiamano Sopportanti. Alcuni altri non sono a gravezze, ne descritti nel libro del Comune, perche non pagano le decime, nè altre gravezze ordinarie, e questi si chiamano non Sopportanti, i quali perciocche vivono per lo più delle braccia, ed esercitano arti meccaniche, e mestieri vilissimi, chiameremo Plebei. E appresso: I sopportanti sono di due ragioni, perciocchè alcuni pagano bene le gravezze, ma non godono gia il henefizio ec

+ SOPPORTANTISSIMO. Superl. di Sopportante. Segr. Fior. Pr. cap. 19. Antonino . . . aveva in se parti eccellentissime, che lo facevano ammirabile nel cospetto de' popoli, e grato a' soldati, perchè era uomo militare sopportantissimo d' ogni fatica ec.

SOPPORTARE. Sofferire , Comportare . Lat. ferre , fusserre, pati, tolerare. Gr. φέραν, πάσχαν, υποφέραν, υπομέναν. Pass. 192. E come egli vuol essere sopportato ne' suoi difetti, così dee sopportare i difetti altrui. Pist. S. Gir. Per la quale virtu si sopportino le cose contrarie, e quelle cose si prendano per comodità, che si chiamano avverse. Fir. As. 310. Ne potendo il huon fratello sopportare il grieve dolore, che egli si aveva preso della efferatissima morte della povera giovane sorella ec.

S. I. Per Reggere , Sostenere . Lat. sustinere . Gr. βαςάζαν. Zibald. Andr. 147. Ercole, riposandosi Atlan-

te, si dice, che il detto cielo sopportasse.

S. II. Sopportare la spesa, vale Mettere il conto, Salvare la spesa, o l'incomodo. Gell. Sport. 5. 4. 10 l'ho bestemmiato mille volte, tanto mi son punto, e guasto le mani a cavarnela. Oh pure e'sopporta la

SOPPORTATO. Add. da Sopportare. Fr. Iac. T. 4. 24. 10. Pena presa, e sopportata Nella vita del pec-cato Leve cosa è reputata.

+ \* SOPPORTATORE. Verbal. masc. Che sopporta . Matt. Palm. vit. civil. libr. 1. pag. 33. [ Milano 1825. ] Sopra ogni età si conviene ammonire i giovani acciocche s' avvezzino ad essere pazienti alle riprensioni, delle quali sono comunemente aspri sopportatori.

(\*) SOPPORTATRICE. Verbal. femm. Che sopporta. Lat. tolerans. Gr. η άνεχομένη. Segn. Polit. 2. 96. Siccome intervenne in Sparta, dove il dator di legge volendo farvi la città sopportatrice delle fatiche, è manifesto, che negli nomini e' vi conseguì questo si-

ne; ma ec.

SOPPORTAZIONE. Sopportamento, Il sopportare. Lat. tolerantia . Gr. avoxn . Agn. Pand. 71. Se pure alcuno con superbia, e alterigia vi volesse sovrastare, cessatelo con pazienza, e sopportazione. Cap. Impr. 5. L'abito di nostra compagnia sia un affettuosa, e cordiale dilezione, e laudabile sopportazione, secondo che dice l' Appostolo. D. Gio: Cell. lett. 21. Seguitando la vostra dottrina a sopportazione di tanti dolori.

S. Con sopportazione, si dice per Chiedere scusa, o licenza avanti di nominare alcuna cosa schifa, o sozza. Lat. pace alicujus. Matt. Franz. rim. burl. 3. 105. Impacciasi co' vecchi volentieri (Questo dirò con lor sopportazione) Assai più che gli occhiali, e che i brachieri. Varch. Lez. 219. Non voglio mancare, con buona pace, e sopportazione di amendue le parti, di dire liberamente la sentenza mia circa questa dubitazione: Bern. rim. 1. 118. Sia con sopportazione, Lo dirò

SOPPORTEVOLE. Add. Atto a sapportarsi, Comportevole. Lat. tolerabilis . Gr. avextos. Bemb. Asol. 1. 69. Il suo cuore a mille morsi di non sopportevoli

affanni sempre rinnuova

\*\* SOPPORTO . Tolleranza . Tac. Dav. vit. Agr. 393. Fece benedire per mille volte la pace, la quale per tracuranza, o sopporto di Governatori passati, spaventava più che la guerra ( il Lat. ha : toleran-

SOPPOSITORIO. Lo stesso, che Suppositorio. Lat.

suppositarium, glans. Gr. βαίλανος. SOPPOSTA. Supposta. Lat. suppositorium, glans. Gr. Balavos . Burch. 1. 52. E fare al culiseo una sopposta . Ricett. Fior. Sono le infusioni ec. le cure, i

pessi, o sopposte.
SOPPOSTO. Add. da Supporre; Supposto. Lat. sup. positus. Gr. υποπθείς. Franc. Sacch. rim. 8. Così, anzi ch'io mora, vedess'io Pur te sopposto alla tua crudeltate. Amet. 17. Di misurata lunghezza, e di altezza dicevole vede affilato surgere l'odorante naso, a cui, quanto conviensi, sopposta la hella bocca di pic-colo spazio contenta ec. Bemb. Asol. 2. 125. Ne lascia di veder la sopposta bocca di piccolo spazio conten-

S. Parto sopposto, dicesi di Parto falsificato, con prendere occultamente fanciullo nato d'altra femmina. Lat. suppositus, hypobolimaeus. Gr. ύποβολιμαίος. Stor. Eur. 4. 87. E cosl pensava il Re Ugoadi poter far credere a' popoli, che Guido, e Lamberto non fussono suoi fratelli, per non esser nati di donna Berta, ma soppostile solamente.

SOPPOTTIERE. Affannone, Prosuntuoso di se medesimo. Lat. molitor. Gr. σκευαςής. Alleg. 304. Rado v' ha chi del pubblico s' impacci; Vivon a liberta circa 'l governo, Ne v' è gran soppottier, che se l' allacci

SOPPOZZARE. Affogare , Sommergere . Lat. mer-

gere.

+ S. E neutr. pass. Com. Inf. 22. A quel modo l'anitra cacciata dal falcone si soppozza.

SOPPOZZATO. Add. da Soppozzare; Affogato, Sommerso. Lat. submersus , obrutus . Gr. Budio Bas. Petr. uom. ill. Perchè non cercarono i Boi di fuggire, morirono poco meno tutti soppozzati nel proprio san-

§. Per metaf. vale Immerso. Petr. uom. ill. Dunque la città di Roma di quello tempestoso stato di malvagi, nel quale soppozzata stava nel pericolo, sotto benignissimo principe arrivata a salutevole porto, aveva levato in alto il capo lungamente soppozzato nelle tempc-

+ SOPPRÉNDERE. Sorprendere. Lat. invadere, opprimere. Gr. καταπιέζαν. G. V. 11. 112. 1. Gran fortuna di mare gli sopprese, che gli percosse a terra, e ruppono 24. galée (così nel T. Riccardi). E 12. 53.

3. Erano in gran dubbio d'essere soppresi di rappresa-

glia d' infinita moneta, che domandava ec. SOPPRESO. Add. da Sopprendere. Lat. oppressus. Gr. καταπεπιεσμένος. M. V. proem. Quasi da ignoranza soppresi, più forte si maravigliano. Fiamm. 1. 36. Soppresa adunque dalla passion nuova, quasi attonita,

e di me fuori sedeva tra le donne.

SOPPRESSA. Strumento da soppressare, composto di due assi, tralle quali si pone la cosa, che si vuol soppressare, caricandola, o strignendola. Franc. Sacch. nov. 92. Mandalo al cimatore, che l'asciughi nella soppressa, e che lo cimi. Cr. 9. 72. 2. Del quale si dee tutto il siere scolare, acciocchè colla soppressa si costringa ec. e soppressato che sia, si lievi via la sop-

\*\* S. Per similit. Franc. Sacch. nov. 110. Egli erano

in soppressa, e perchè avessono voluto, non ne potea-no uscire (l' uno addosso all' altro). SOPPRESSARE. Mettere in soppressa; e si prende anche generalmente per Pigiare, o Calcare checchessia. Lat. supprimere, exprimere. Gr. κατας έλων. Cr. 6. 98. 4. Solamente in sale si soppressino, e così si lascin per otto giorni. E 9. 72. 2. Soppressato, che sia, si lievi via la soppressa; e si dee spruzzare con sal trito, e arrostito, e fatto più duro, si soppressi, e calchi più fortemente. Buon. Fier. 4. 5. 9. Che i miei sior m' ha calpesti, o le mie rose Gualcite, e soppressa-

† S. Per metof. Oppressare, Tormentare, Opprimere. Lat. opprimere. Gr. καταπιέζαν. Arrigh. 48. Perché non dico io vero! Io sono soppressato con abbondanza di lamenti. Sen. Pist. 94. Ella ci ha dato a scalpitare, e soprassare tutte queste cose, per le quali noi siamo scalpitati, e soppressati. Libr. Son. 114. Tanto da grande inopia è soppressato. Boez. 23. Perchè fortuna tan-ti affetti vani Versa soppressando gli innocenti Con pe-

na meritoria a' profani.

+ SOPPRESSATO. Add. da Soppressare. Lat. compressus. Gr. πεπιεσμένος. Boez. 87. Per la gravezza della tristizia soppressato, la memoria perdei (qui me-

SOPPRESSIONE. Oppressione. Lat. oppressio, suffocatio. Gr. καταπίεσις. Segn. Pred. 1. 3. Vanno a letto in peccato mortale senza por mente a tanti orrendi pericoli, che del continuo lor possono sovrastare ec. da una soppression di cuore, da un solo animaletto pestisero che gli morda. E Mann. Giugn. 7. 3. Non può consistere in un letargo, che tutto t'instapidisca, in un soffocamento di catarro, in una soppres-sion di cuore?

SOPPRESSO. Add. da Sopprimere. Lat. oppressus, compressus. Gr. πεπιεσμένος. M. V. 5. 9. Abbandonato da varj regnicoli, e già soppresso dallo avvenimenti. to del Re, e del suo esercito, su costretto di partirsi da Capova (così un buon T. a penna). Buon. Fier. 4. 2. 3. Vuol dir gola segata, Dir gola arrandellata, Annodata, soppressa ec. E 4. 2. 7. I Gemini disgiunti, E soppressa la Virgo, e fiacco il Toro.

SOPPRIMERE. Opprimere, Conculcare, Calcare.
Lat. opprimere, conculcare, reprimere. Gr. καταπίξ

ζαν, καταπατάν, ἐπέχαν. Dant. Inf. 14. Che su da' piè di Caton già soppressa. Tac. Dav. ann. 15. 216. La qual semenza pestifera su per allora soppressa,

ma rinverziva non pure in Giudea ec.

SOPPRIORE. Sottopriore. Com. Par. 12. Fu fatto nella sua chiesa cattedrale canonico regolare, e poi

soppriore.
\* SOPPUNTO . T. de' Sartori . Il punto andante . SOPRA, e SOVRA. Preposizione, che denota sito di luogo superiore; Contrario di Sotto. Le più volte col quarto caso si costruisce, ma pur sovente al terzo s'accoppia, e anche talora s'adopera col secondo. Lat. super, supra. Gr. υπές. Bocc. nov. 13. 16. Postagli la mano sopra il petto, lo 'ncominciò a toccare. E nov. 46. 4. Presala, sopra la barca la misero, e andar via. E nov. 77. 26. Converrà, che voi ec. n' andiate sopra ad un albero. E num. 66. Cominciò a piangere sopra di lei, non altramente, che se morta fosse. Petr. canz. 41. 3. Ed alzava il mio stile Sovra di se, dov' or non poria gente. E cop. 1. Sopra un carro di foco un garzon crudo. Dant. Pung. 31. Che pur sovra 'l grifone stavan saldi. E Par. 7. Sopra la qual doppio lume s'addua. E 10. Or ti riman, lettor, sovra 'l tuo banco. Pist. S. Gir. Non hai tu considerato il mio servo Iob, che non è alcuno sopra la terra simile a lui, uomo sanza cirimonia ec.

S. I. Sopra, per Di là da, Oltre, Più che. Lat. trans, amplius, magis, præter, super, prae. Gr. mégav, êmi mhéov, úmég. Bocc. nov. 13. 7. Gran paite delle loro possessioni ricomperarono, e molte dell'altre comperar sopra quelle. E nov. 42. 5. Ben cento miglia sopra Tunisi ec. ne la portò. E nov. 45. 4. Ma sopra tutti due giovani assai leggiadri, e da hene igualmente le posero grandissimo amore. E nov. 46. 2. La quale un giovanetto ec. amava sopra la vita sua, ed ella lui. E nov. 84. 4. Voleva essere e fante, e famiglio, ed ogni cosa, e senza alcun salario sopra le spese. Petr. son. 114. O piacere, onde l'ali al bel viso ergo, Che luce sovra quanti il sol ne scalda. E 163. E le chiome ora avvolte in perle, e'n gemme, Allora sciolte, e sovra or terso bionde. E 209. Facendo lei sovr'ogni altra gentile. Cas. lett. 63. Sopra le podagre mi son venute le renelle.

S. II. Sopra, per Contro, Addosso. Lat. contra, adversus. Gr. κατά. Bocc. nov. 18. 3. Ordinarono un grandissimo esercito per andare sopra i nimici. E nov. 46. 11. Partito il Re, subitamente furon molti sopra i due amanti. Petr. son. 82. Per vendicar suoi danni sopra noi. E 214. Amor tutte sue lime Usa sopra'l mio core afflitto tanto. G. V. 7. 104. 3. Andò sopra lo Re di Spagna, poi sopra 'l conte di Fasci, poi sopra lo Re d' Araona.

S. III. Sopra, per Appresso, Vicino. Lat. prope, adversus. Gr. έγγύς, έναντίον. Bocc. nov. 14. 2. Presso a Salerno è una costa, sopra il mare riguardante. E nov. 33. 4. Marsilia ec. è in Provenza sopra la marina posta. Petr. son. 38. Questi fur fabbricati sopra l'acque D'abisso.

S. IV. Sopra, in vece di Per. Lat. per: Gr. Jid. Bocc. nov. 1. 7. Tante quistioni malvagiamente vincea, a quante a giurare di dire il vero sopra la sua fede era chiamato. E nov. 25. 12. Ti prometto sopra la mia fe, e per lo huono amore, il quale io ti porto, che infra pochi di tu ti troverrai meco . E nov. 79. 23. Ma ove voi mi promettiate sopra la vostra grande, e calterita fede, di tenerlomi credenza, io vi darò il mo-

do, che a tenere avrete.

S. V. Sopra, per Circa, Interno. Lat. de, circa. Gr. περί. Coll. SS. Pad. Cominciano i capitoli sopra le dieci collazioni de' santi Padri abitanti nell' eremo . Lab. 359. Maravigliatomi forte, sopra le vedute cose cominciai a pensare. Vit. S. Gio: Bat. 236. Sopra questa materia molte altre belle parole, e delle profezie, e d'ogni cosa, che sapeva ec. diceva. Cas. lett.
10. La prego umilmente, che le piaccia di credere al detto Monsig. di Lansac, quanto gli esporra ec. sopra la prudenza ec. de' prefati due ec. signori suoi cugi-Di .

† S. VI. Sapra, per Innansi, Avanti. Lat. ante. But. Inf. 1. Il nostro autore finge, che queste, ch' egli narra nella prima cantica, gli furono mostrate nella notte del venerdi santo sopra'l sabato santo. Fr. Giord. 307. titolo della Pred. 49. Predicò Frate Giordano questo di di sopra a Nona in Santa Maria novel-

S. VII. Sopra, in forza d'avverb. per Addasso. Bocc. nov. 73. 9. In Mugnone si trova una pietra, la qual chi la porta sopra, non è veduto da niuna altra

S. VIII. Pur in forza d'avverb. per Addietro. Lat. supra, superius. Gr. avw. Dant. Purg. 22. E la parola tua sopra toccata Si consonava a' nuovi predican-

ti. Petr. cap. 11. E la Reina, di ch' io sopra dissi, Volea d'alcun de' suoi già far divorzio. \*\* §. IX. Sopra ciò, Oltre di ciò. Bemb. star. 10. 141. E sopra ciò fur da' Camerlinghi dati denari da rietorar molte compagnie di cavalleria, che forte erano minuite . E 10. 146. E Stanio sopra ciò Cavaliere fatto, et una veste di broccato donatagli.

S. X. Sopra capo . Avverb. Franc. Sacch. nov. 112. La donna Friolana ci era sopra capo a una fine-

stra ec. e ogni cosa notava.

S. XI. Prestare, o Pigliare in presto danari sopra elcuna cosa, vagliono Dare, o Accettare cal pegno. Bocc. nov. 13. 8. Il quale messo s'era in prestare

a' Baroni sopra castella, e altre loro entrate. XII. Mangiar sopra checchessia, vale Mangiar sopra pegno. Bocc. nov. 7. 5. Avendo seco portate tre belle, e ricche robe ec. volendo il suo oste esser pagato, primieramente gli diede l'una, ed appresso ec. convenne, se più volle col suo oste tornare, gli desse la seconda, e cominciò sopra la terza a mangiare. E appresso: Ora mentrechè egli sopra la terza roba mangiava; avvenne ec.

S. XIII. Essere sopra qualche uficio, o Fare, o Ordinare una sopra qualche uficio, vugliana Averne, o Darne il governo ad alcuno, Esserne, o Farnelo sopracciò. Lat. praeficere, præesse. Gr. έφις άναι, έπι-ς ατείν. Bocc. Introd. 4. Fu da molte immondizie purgata la città da uficiali sopra ciò ordinati . E nov. 47. 5. Sopra i suoi fatti il fece maggiore . E nov. 80. 3. E quivi dando a coloro, che sopra ciò sono, per iscritto tutta la mercatanzia ec. è dato per li detti al mercatante un magazzino.

S. XIV. Sopra sera, o simili, vaglicno Già venuto la sera ec. Urb. Quivi sopra sera arrivò furiosamente un hellissimo giovane con una testa di cinghiale nella

S. XV. Andare sopra una città, e simili, vale As-

sediarla, Assaltarla ec. M. V. 9. 98. Essendo stati so-

pra Parigi ad assedio con niente profittare.

S. XVI. Ritornare, Venire ec. sopra'l capo, o sopra

S. XVI. Ritornare, vagliono Ritornare, Venire ec. di se, e simili maniere, vagliono Ritornare, in suo danno. Lat. in suum caput redire. Gr. io iauτον ζημίαν επανήχειν . Bocc. nov. 77. 2. Alla quale la sua bessa, presso che con morte, essendo bessata, ritorno sopra il capo. Fiamm. 2. 55. Venga sopra di me il giudicio, non sopra la non colpevole donna. Pass. 62. Fuggiamo di presente, che l'ira d'Iddio non venga sovra di noi in questo luogo.

+ S. XVII. Fare, o Lavorare sopra di se, si dice degli Artefici, che non istanno con altri, ma esercitano la loro arte da per se a loro pro, e danno. Lat. sibi opus sumere. Gr. έαυτω διαπονείν. Franc. Sacch. nov. 192. Gli convenía esercitare l'arte altramente quando era sopra se (l'esercitava come padrane e mastro), che

quando era sotto altrui, come discepolo.

+ S. XVIII. Sopra se, A proprio carico. Vit. SS. Pad. 2. 243. Tornando in Alessandria i padroni e mercatanti, che aveano ricevuta la roba delle navi sopra sè, ec.

+ S. XIX. Sopra di noi, e simili, cioè Con promesso della nostra fede. Filoc. 1. 5. E sopra noi gli prometti valorose forze. Cecch. Mogl. 2. 1. Ella è, Ridolfo, una favola, sopra di me: prestatemene fede ( sulla

mia fede ).
S. XX. Star sopra se, vale Star pensoso, sospeso, in dubbio . Lat. in dubio esse , haerere, haesitare . Gr. анфіовитейч, аторейч. Восс. nov. 33. 1. Sovra 80 stesso alquanto stette, e poi disse. E nov. 49. 7. La

donna, udendo questo, alquanto sopra se stette. S. XXI. Andar sopra se, vale Andar diritto in sulla persona, Portar ben la vita. Lat. rectum incedere. Gr. eudur Badigerv. Bocc. nov. 77. 48. Colle carni più vive , e colle barbe più nere gli vedete , e sopra se an-

dare, e carolare, e giostrare.
S. XXII. Stare, o Recarsi sopra se, o sopra di se; ungliano Non s' appoggiare. Lat. stare, consistere. Bocc. nav. 99. 51. Infino a tanto che per messer To-rello non le fu detto, che alquanto sopra se atesse. Galat. 16. Dee l' nomo recarsi sopra di se, e non ap-

poggiarsi, ne aggravarsi addosso altrui.

† S. XXIII. Sopra parto, o Sopra partorire, o se partorire, vale Nell'atto, o poco dopo l'atto del par-torire. G. V. 9. 248 1. Tornando la detta Reina, mori sopra partorire ella, e la creatura. Lasc. Sibill. 2.
6. Mori sopra parto in cotesta casa. Tratt. segr. cos. donn. Di qui avviene, che le femmine possono morire sopra parto. E appresso: Di qui nota i mali, che vengono alle femmine sopra parto, e per essi mali muoiono sopra parto . Fior. S. Franc. 122. Una loro donna, la quale sopra a partorire tre di era stata, e non potendo partorire si morla, . . . pensavano di riaverla sana, e libera, se Santo Francesco le ponesse le sue sante mani addosso.

\*\* S. XXIV. Esser sopra a far checchessia, vale Esser in sul farlo, vicino a farlo. Vit. SS. Pad. 1. 184. Vedendosi egli si tentato, che quasi era sopra 2

cadere ec

\_S. XXV. Soprattutto, Sopresso, e altre voci composte, a derivate da SOPRA, V. a' lor luoghi.

+\*SOPRABBELLEZZA. Abbellimento troppo ricer-

cato, Bellezza sapra bellezza. Uden. Nis. 3. 115. Il pennelleggiare la prosa di queste miniate soprabbellezze poetiche, proprio è un esser poeta in prosa.

SOPRABBENEDIRE. Ribenedire , Benedir di nuovo . Lat. superbenedicere, denuo benedicere. Gr. πάλιν ευλογίζειν. Vit. S. Gio: Bat. 216. Quando furono in luogo, che non lo potevano più vedere, si rivolsono tutti e tre, e benedisserlo, e soprabbenedissonlo con gran divozione.

\* SOPRABBÉVERE, e SOPRABBÉRE. Bere immediatamente dopo aver preso checche sia per bocca. Red. lett. Potrebbe valersi di due o tre dramme di pura polpa di cassia, soprabbevendovi immediatamente un brodo

SOPRABBOLLIRE. Bollire di soverchio, Bollire per troppo tempo. Lat. immodice bullire, præbullire. Gr. imesteiv. Cr. 4. 30. 1. Non soprabbollendo, sara-sempre dolce il mosto. E cap. 33. tit. In che mo-

do il mosto non soprabbolla.

SOPRABBONDANTE. Che soprabbonda. Lat. exuberans, redundans, superfluens, vehemens. Gr. Ex9nνων, πλεοναζων, σφοσερός. Pass. 262. La terza umiltà è detta soprabbondante, ch' è più, che non è di necessità, e che non puote esser maggiore. Bocc. nov. 16. 31. Nè la soprabbondante pietà, e allegrezza materna le permisero di potere alcuna parola dire. Lab. 179. Soprabbondante nel parlare, e magnifica dimo-strantesi. Galat. 10. Onorandoli in casa sua con magnificenza non soprabbondante, ma mezzana, quale conviene a cherico

SOPRABBONDANTEMENTE. Avverb. Con soprabbondanza . Lat. immodice , redundanter . Gr. 72ισσως. But. Inf. 7. Imperocche soprabbondantemente li cherici ec. sono avari. Gal. Sist. 206. Tuttavia le cose, che si son dette soprabbondantemente, mi son parse tanto curiose, che ec. E 432. Voglio con nuova obiezione, e con nuova risposta ec. soprabbondante-mente dar soddisfazione ad esso.

(\*) SOPRABBONDANTISSIMO. Superl. di Soprabbondante. Vit. S. Girol. 53. Com' è singulare, e inaudita la tua liberalitade! come soprabbondantissima, e larga la tua cortesia, ec. Bemb. lett. 1. 2. 31. Basciovi nondimeno la mano della vostra soprabbondantissi-

ma cortesia

SOPRABBONDANZA. Soverchia abbondanza. Lat. redundantia, superfluitns, superfluentia. G. V. 11. 3. 1. 11 quale per soprabbondanza di piene d'acqua ec. venne nella vostra città. Med. Arb. cr. I doni perfetti discendono in abbondanza, e soprabbondanza dal padre de' lumi. Coll. SS. Pad. Quando noi con una cotale soprabbondanza, di maraviglia ragguardiamo la sua incredibil pietade .

SOPRABBONDARE. Sommamente, o Soverchiamente abbondare, Sopravanzare. Lat. redundare, superabundare, exuberare . Gr. πλεονάζειν, περισσεύειν, ευθηνείν . Bocc. g. 6. f. 11. L'acqua, la quale alla sua capacità soprabbondava, un altro canaletto riceveva. E nov. 78. 2. Senza volere, soprabbondando, oltre la convenevolezza della vendetta ingiuriare. Com. Par. 11. Povertade non vi si truova, ma abbondava,

e soprabbondava in terra questa spezie. SOPRABBONDÉVOLE. Add. Soprabbondante . Lat. redundans, excedens, abundans, exuberans. Gr. πλεο-

νάζων, περισσός. Introd. Virt. E questa è detta soprabbondevole onestà

+ \* SOPRABBONDEVOLEZZA. Qualità di ciò, che è soprabbondevole. Gori Long. sez. 12. Il sublime consiste nell' innalzare, l'amplificazione poi nel moltiplicare; e però quello il più delle volte in un sol concetto consiste; questa colla quantità e soprabbondevo-

lezza va del tutto insieme

SOPRABBONDEVOLMENTE. Avverb. Soprabbondantemente. Lat. affluenter, superfluenter, ubertim, affatim , satis superque . Gr. περισσώς. Carl. Fior. 111. A tutto questo risponde soprabbondevolmente lo nfa-rinato secondo ec. Salv. dial. Amic. 15. Soprabbondevolmente, o Girolamo, quanto alla parte mia, credo parimente del mio compagno, avete voi sodisfatto al desiderio, che ci stava nell'animo.

\* SOPRABBUONO. Più che buono, Strabuono.

T, VI.

Salvin. Plotin. Ma è soprabbuono, e non a se mede-

simo, ma agli altri buono.

+ \*\* SOPRABELLO. Superl. di Bello. M. V. Lib. 1. cap. 75. Ma il detto Re Filippo di Francia, avendo per troppa vaghezza tolta per moglie la nobile, e soprabella dama [ l' ediz. del 1562. legge donna ] figliuo-la del Re di Navarra, e levatola al figliuolo, tanto disordinatamente usò il diletto della sua bellezza che cadendo malato, la natura infiebolita non potè soste-nere, e in pochi di diede fine con la sua morte e alla sollecitudine delle guerre, e a' pensieri del Regno, e ai diletti della carne ( assai bel dire ) .

\* SOPRACANNA. Canna sopraggiunta ad altra canna, e dicesi delle canne dell' organo. Biring. Pirot. Un paro o due di mantici grandi con le canne lunghe

e con sopracanne

\* SOPRACCADUTO. Sopraggiunto; Sopravvenu-

to . Bemb. Asol.

\*\* SOPRACCALZA. Calza che si porta sopra l'altre calze. Lat. coliga caligae superposita. Salv. Inf. sec. 12. Fu dalla Crusca ec. dichiarato che soprastoria doveva leggersi unito in una parola: sì come sopravve-

sta, sopransegna, sopraccalza, e si fatte. N. S.

\*\* S. Sopraccalza, T. de' Mil. Calza di rascia, o
di panno, che si pone dai soldati di fanteria sopra le calze, abbottonata per lungo all'infuori della gamba. Le Sopraccalze per lo più sono nere, ed in certi paesi si usano talvolta bianche, ma solo in parata, o in gran montura . Grassi

+ \* SOPRACCAMICIA. Camicia soprapposta ad un altra. Sacc. rim. 2. 104. Poi la sopraccamicia un po

più rada, Se non più sina, e poi corvatta ec. + \* SOPRACCANTO. Spezie di canto, ovvero Canto fatto, e recitato sopra alcuna cosa cui si voglia giova-re, o nuocere. Salvin. centur. 3. disc. 36. Gli incanti dai Greci sono detti εποδαί quasi sopraccanti, cioè canzoni fatte sopra alcuna cosa, che curar si voglia, o possedere, o governare ec.
\* SOPRACCANZONE. Canzone sopraggiunta, che

anche dicesi Epodo. Salvin. annot. Opp. pesc. Cosi le Strofe, e l'Antistrofe in Pindaro, sono termini di Ballo, or dalla destra, or dalla sinistra; cioè volte e rivolte, alle quali seguiva lo Epodo, cioè sopraccanzone, quando il coro ballatore si fermava in mezzo.

SOPRACCAPO. Soprantendente, Superiore. Lat. rector, praefectus. Gr. πεος άτης. Tac. Dav. ann. 14. 196. Schifando Trebellio per compagno, l'ebbero per sopraccapo ( qui il T. Lat. ha supra tullere ). Cecch. Dot. 5. 1. Perchè l'aver voi speso troppo è un male, Che si da a tutti, o alla maggior parte De' giovan, che non hanno sopraccapo, Che gli freni. Bellinc. son. 277. Se nel mio sopraccapo il dir notate.

+ \*\* S. E Sopra capo , a modo d' Avverb. Borgh. Fies. 214. Potea col tempo esser molesta a questa nuova Città, essendole lasciata sopra capo (cioè, in parte

più alta, e superiore), e tanto vicina.

(\*) SOPRACCARICARE. For sopraccarico, Caricare troppo. Lat. nimis onerare. Gr. παραφορτίζεσ θαι. Red. lett. 1. 275. Ma quando la soma si sopraccarica come oggi, mi cascan le braccia.

+ SOPRACCARICO. Quello, che si mette oltre al carico solito; ed in Marineria dicesi propriamente d'Uomo che si mette nel bastimento per custodia dei generi mercanzie, o d'altra cosa, e per soprintendervi. Salv. Granch. 3. 13. Fu contra Gli avvisi suoi mandato in Cartagine Sopraccarico.

(\*) SOPRACCARTA. Coperta della lettera. Lot. litterarum involucrum. Il Vocabol. nella voce COPER-

TA §. II.

\* ŠOPRACCASSA.T. degli Oriuolaj.Seconda cassa di un oriuolo da tasca all' Inglese.

SOPRACCELESTE. Add. Che è sopra al cielo; Sopraccelestiale . Lat. supercoelestis . Gr. υπες εςανιος. Varch. Lez. 446. Delle sopraccelesti (intelligenze) tratta il teologo; e perciò noi lasciate le sopraccelesti, che sono proprie della santissima teología, tratte-

remo delle celesti

SOPRACCELESTIALE. Add. Che è sopra i cieli, Che sta sopra, o Che è superiore alle cose celesti. Lat. supercoelestialis . Gr. υπερκράνιος . Teol. Mist. La mente tanto più divinamente, e eccellentemente aggiu-gne alle cose sopraccelestiali, quanto ad esse più s'appressa . S. Ag. C. D. Ad acquistare le cose celestiali, e sopraccelestiali con umile devozione mutasse l'affetto nmano

SOPRACCENNARE. Accennar sopra, o precedentemente, Dire avanti, Dire prima. Lat. praenarrare, præfori. Gr. προλέγειν, προειπείν. Libr. Pred. Il fatto voi sapete molto bene, che ho voluto sopraccen-

narlo nel principio

SOPRACCENNATO. Add. da Sopraccennare. Lat. praenotatus, antedictus. Gr. προειρημένος. Salvin. disc. 1. 248. Questo problema in un certo modo venne ad esser proposto secondo il sopraccennato costume degli antichi.

\* SOPRACCHIAMARE. T. de' Medici. Chiamare a consulta altri Medici, o Chirurgi. Red. lett. Furono

sopracchiamati altri Medici.

SOPRACCHIARO. Add. Più che chiaro, Chiaris-simo. Lat. luce ipsa clarior. Borgh. Vesc. Fior. 437. A ree non è punto nascosto, come sia malagevole lo svegliere dagli animi certe antiche opinioni profondamente radicate, e già per la lunghezza del tempo indurate, se la cosa non si mostra chiara, e sopracchiara

SOPRACCHIEDERE. Chiedere sopra il convenevole + SOPRACCHIUSA. T. degl' Idraulici . Giunta di tavoloni per coltello, che si fa ad una pescaia, come il soprasoglio agli argini. Viv. disc. Ara. 20. Osservai di più, che nel doversi far ridurre le sopracchiuse degli altri due mulini a termini permessi ne' mesi esti-vi, conveniva levare a quello de' Castelletti un braccio di tavola

SOPRACCIELO. La Parte superior del cortinaggio da letto, e d'altri arnesi simili. Borgh. Rip. 635. A Matteo Botti ec. ha dipinto uno scrittoio, dove negli ottangoli del sopraccielo ha fatto le sette arti liberali a

olio (qui per similit. e vale Volta). + SOPRACCIGLIO. Lo stesso che Ciglio; benchè pare, che gli Anatomici chiamiao propriamente Soprac-ciglia Quegli archi pelosi, che s'incurvano sopra gli occhi; e Ciglia Que' peli, che ivi come tanti stiletti si rivoltano verso la fronte. Lat. supercilium. Gr. έφευς. Vit. SS. Pad. Per la molta vecchiezza gli occhi quasi non si parevano, perocchè le sopracciglia gli coprivano . Com. Purg. 23. Chi sapesse bene affigurare le lettere, scorgerebbe, che le due sopracciglia col tratto del naso fanno ec. Sen. Pist. 113. Queste son le cose, di che noi disputiamo co' sopraccigli levati. Rellin. Bucch. 220. La pronunzia con una gravità Di signorilità, E con un sopraeciglio Qual chi col suo consiglio Parla di cose di sovranità .

\* S. Sopracciglia, o Labri, T. degli Anatomici. Que'risalti, o orli, che d'ordinario circoadano le cavità

dette Seni , e Acetaboli

\* SOPRACCIGNERE. Cigner di sopra, e qui è

detto per metaf. But. Purg. + SOPRACCINGHIA. Cinghia, che sta sopra altra cinghia . Tav. Rit. Appresso rinfrena il huon destriere, e acconcialo hene, e di sopraceinghie [ it Vocabol. alla voce Rinfrenare legge: . . . e acconcialo bene di cinghie, e di sopraccinghie].

SOPRACCINTO. Add. Cinto di sopra. But. Purg. 1. Chi vuole nel mondo entrare nella penitenzia con-

viene essere sopraccinto di alcun grado di umiltade.
SOPRACCIO. Soprantendente. Lat. praefectus. Gr.
Emisaris. Salvin. Granch. 3. 9. Prese partito di ricor-

rere Al sopracciò in dogana

SOPRACCITATO. Add. Citato avanti, Citato di sopra . Lat. superius laudatus . Gr. ανωτέρω επαινε-Dei's. Red. Ins. 78. Il padre Blancano nel libro sopraccitato afferma ec. che il silo del ragno non è un semplice silo, e pulito, ma ramoso, e ssilaecicato ec. E Vip. 2. 32. Lo confermo, ancorchè sia negato da'sopraecitati autori

\* SOPRACCOLONNIO. Sodo, che si pone fra l'u-

na, e l'altra colonna; Architrave. Voc. Dis.
+ SOPRACCOMITO. Principal comito. Nome del principal ufficiale nelle galee, subordinato al generale od al comandante . Vit. Plut. Sopraccomito fece Inissicrito il filosofo. Serd. stor. 4. 143. Pelagio Sosa so-praccomito, legatala alla poppa della sua galera, fece grandissima forza di remi per rimorchiarla. Bemb. stor. 5. 66. Il Contarino, chiamati a se i sopraccomiti delle cinque galée, ed esortatigli ec. alle loro galée gli

SOPRACCOMPERARE. Comperar la cosa molto più , ch' ella non vale . Lat. carius emere . Gr. ποκοτίμως αγοςάζειν. Μ. V. 9. 48. Il comune si dispose a sopraccomperare per mostrare amore, e giustizia. Cron. Morell. 260. Non vendere la tua mercanzia a

chi la volesse sopraccomperare.

\* SOPRACCONSOLO. Che è sopra i Consoli, e qui parlasi di un Magistrato di giudicatura in Vine-. Bemb. lett.

SOPRACCOPERTA. Coperta, che si pone sopra

l'altre coperte. Lat. stragulum. Gr. ςοωμα.
\* S. Sopraccoperta per Coperta della lettera; Sopraccarta. Red. lett. Due lettere con la loro sopraccoperta.

SOPRACCORRERE. Correr sopra. Tac. Dan. ann. 1. 20. Volevano i Cherusci aiutare i Catti, ma Gecina qua è la sopraccorrendo gli shigotti (il T. Lat. ha huc illuc arma ferens )

(†) SOPRACCOTTA. Foggia di Guarnacca antica. Il Vocabol. alla voce SORCOTTO.

+ \* SOPRACCUOCO. Colui, che sopraintende a i cuochi. Guarin. Idrop. 2. 5. Sarà dunque venuta la tua ventura... di satollarti a tuo modo. M. A mio modo no, ma guanto più si potrà . . . Io maestro di casa, io scalco, io dispensiero, io sopraccuoco, io credenziero ec.

+ \* SOPRACUTO. Più, che acuto, Acutissimo. Magal. lett. scient. pag. Si. Ci può egli esser mai ca-so... che vi succeda di pigliare cissolfaut di natura sua grave, per un cissolfaut di natura sopracuta, un'ot-

tava per una settima ec.

SOPRADDENTE, e SOPRADDENTI. Dente nato fuor dell' ordine degli altri denti. Dav. Scism. 11. Ebbe gran persona, capelli neri, viso lungo, color gialliccio quasi di sparso fiele, un sopraddenti di sopra.

SOPRADDETTO. Add. da Sopraddire; Detto avanti , Predetto . Lat. praedictus . Gr. πεοειρημένος . Bocc. nov. 99. 42. Era già nella chiesa di san Piero ec. stato posato messer Torello con tutti i sopraddetti gioielli . G. V. 8. 39. 1. Per le sopraddette novitadi, e sette di parte Bianca, e Nera ec. Soder. Colt. 52. Ecci un modo dell'annestar le propaggini sopraddette. E 105. Volendo, che abbia un po' di colore il vino sopraddetto, lascialo stare un di in sulla vinaccia. E 107. Così si facciano i tini, e sieno de' legnami sopraddetti.

+ SOPRADDIRE. Dire oltre al detto, Aggiungere al

355

detto. Lat. dictis adjicere. Gr. eignueveis meogiazivat. Zibald. Andr. 15. Allora Sesto cominciò con dolci parole a dire l'amore, che le vuole, sopraddicendo con Insinghe l'animo suo ec. Maur. rim. 1. 149. Il letto adunque ebbe principio in quello Tempo ch' io sopraddico allor ch' il mondo Dell' incomodità si fe rubello.

SOPRADDOTA, e SOPRADDOTE. Quella quantità di effetti, che ha la donna sopra la dote, Giunta di dote. Lat. parapherna. Gr. παράφερνα. Cron. Morell. 258. Non le lasciare sopraddota, o stia ella, o no. perocchè non è nel vero sì trista madre, che non sia meglio pe' figlinoli, che altra donna. Zibald. Andr. 14. L'oro, che i parenti avien portato per riscattar-la, quegli diede alla giovane per sua sopraddota. Lasc. Sibill. 1. 1. Non avendo figliuoli, o morendo egli in-nauzi a lei, le fa sopraddote di due mila ducati. Ar. Supp. 2. 1. Che Damonio Avea di dar la figliuola pur animo Al dottor, poiche offeria di duo milia Ducati sopraddote

SOPRADDOTALE. Add. di Sopraddote. SOPRADDOTARE. Dar sopraddote, Far sopraddote. Lasc. Sibill. 1. 2. Oltre il torla senza dote, la vuole sopraddotare egli in duemila ducati ( qui vale Dotare assolutamente).
SOPRADDOTE. V. SOPRADDOTA.

+ \* SOPRADDOTTISSIMO. Più che dottissimo. Uden. Nis. 3. 51. Non si ricordano questi sopraddottissimi disputatori, che gli esempi in dialettica, e in filo-

(\*) SOPRAESALTATO. Add. Esaltato grandemente, Esaltato sopra il proprio merito. Segner. Mann. April. 28. 1. Ma non gli è dovuta [la gloria] altrimenti; che però non si dice, ch' egli è esaltato, ma ch' egli è sopraesaltato

(\*)SOPRAESALTAZIONE. Grande esaltazione, e sopra il proprio merito. Segner. Mann. April. 28. 1. Non si può trovare veruna esaltazione dell' empio, che

non sia sopraesaltazione.

SOPRAFFACCIA. Superficie . Lat. superficies . Gr. επιπολή, επιφάνεια. Libr. Astr. Quando questo vorremo fare, prenderemo un quarto di cerchio, che sie-no li suo' piani quadrati, il più certo, che possa essere, e porremo sua sopraffaccia di sotto igualmente sopra la sopraffaccia della sfera in modo, che si torni ciascuno delli due quarti delli cerchi, che terminano la sopraffaccia di sotto del quarto dell'armilla. E altro-ve: La inclinazione del zenit ec. è coeguale alla inclinazione della sopraffaccia di quello orizzonte di tua villa. Guid. G. Avea uno maraviglioso carro, tutto interamente ordinato d'avorio, salvo che le sue ruote erano d'ebano, vestite di sopra di puro oro, e la so-praffaccia di fuori era ornata di gemme.

+ \* SOPRAFFACIMENTO. Il soperchiare, Soper-chiamento, Soprabbondanza. Uden. Nis. 3. 81. Dee parlar più naturalmente e con manco artifizio: altrimenti la imitazione rimarrebbe sotterrata, e illanguidita

per sopraffacimento tirannico delle graziose parole.
SOPRAFFARE. Soperchiare, Vantaggiare. Lat. superare, opprimere. Gr. επικρατείν, καταπιέζειν. Varch. Ercol. 69. Soprasfare, ovvero soperchiare di parole, e altri tali non mi pare, che abbiano quella forza. E 100. E nientedimeno vuol soprassare l'avversario, e mostrare, che non lo stimi. Sen. ben. Varch. 5. 24. Uno de' soldati veterani di Cesare, il quale voleva soprassare un poco troppo i suoi vicini, essendo accusato, diceva innanzi a lui le sue ragioni.

S. I. In signific. neutr. pass. vale lo stesso. Buon. Fier. 2. 4. 18. Che fantocci eran quei, ch' io vidi insieme Furtivi or sopraffarsi, ora palesi Contrariare,

cd urtarsi?

S. II. Figuratam. per Premere, Colcare. Sen. Pist.

94. Ella ci ha messo sotto piedi l'oro, e l'argento; ella ei ha dato a scalpitare, e soprossare tutte queste

S. III. Per Superare, Vincere, Opprimere. Fir. As. 278. Con sassi, e ciò, che altro veniva loro alle mani si sforzavano di sopraffarlo. Alam. Colt. 4. 92. Sicchè il terreno Contrastando talor, non possa mai Lui sopraffar, ma dal lavor sia vinto.

\* SOPRAFFASCIA. Fascio, che sta sopra altra fascia. Band. ant. Per ornamento ec. una cuffietta, fa-

scia, sopraffascia ec.

+ SOPRAFFATTO. Add. da sopraffare; Vinto, Superato, Oppresso. Lat. oppressus. Gr. καταπεπιεσμένος. Stor. Eur. 3.52. Essendo io, come voi stessi tut-ti vedete, già disutile in tutto all' arme, e sopraffatto tanto dagli anni, che lo 'ngegno più non mi serve ec. E 3. 113. Essendo egli oramai pur vecchio, e sopraf-fatto dalla fatica, si morì d'affanno, e di rabbia. Varch. stor. 11. 353. Ma quando l'onde turbate sono, e i venti sossiano contrari, allora perchè ella o trapor-tata dalla tempesta non rompa in iscoglio, e sopraffatta da' cavalloni non si sommerga, ha di spertissimo, e d'arditissimo piloto mestiere. Fortig. Ricciard. 2. 56. Ma quando un uom si trova sopraffatto Dal timore, riuian tanto avvilito, Che non ha forza pur di alzar un dito.

S. Aggiunto a frutte, funghi, e ad altre simili co-se, vale lo stesso, che Troppo maturo, Troppo fatto, Strafatto. Lat. decoctus, maturus. Gr. περισσώς πέ-πειρος. Cant. Carn. Ott. 37. Doune, di questi belli (funghi) Si vuol riporre e nell'olio, e nel sale, E non de' troppo fatti, Ch' al fin de'soprassatti si sa male.

+ \* SOPRAFFAVOLA. Ampliazione di favola, Favola sopra favola, Favola aggiunta ad altra favola. Salv. Inf. sec. 12. Niuna diversità può indurre l'esser più storia che soprastoria, o favola, che sopraffavola. Uden. Nis. 3. 54. Tali sono i poeti, che sopra un medesimo argomento formano una soprassavola

(\*) SOPRAFFINAMENTO. Gran raffinamento. Salvin. pros. Tosc. 1. 416. Per tornare a nostra lingua, abuso sembrami ec. gli altri componimenti per un certo so-praffinamento di giudicio ripudiare. SOPRAFFINE. Add. Più che fine. Lat. optimus.

Gr. βέλτιζος. +\* SOPRAFFINO. Che anche scrivesi Sopraffine. Più che fino, finissimo. Segner. Parr. istr. cap. 14. pag. 223. [Fir. 1692.] Come farebbe chi non chiudesse la bocca al vaso dove gli fu versato uno spirito soprassino. Salvin. annot. Opp. Cacc. Lana soprassina. + \* SOPRAFFIORIRE. Fiorire di nuovo. Salvin. Teo-

cr. Idill. 27. Eranvi sopra alti, ragiosi pini, Platani, pioppi ec. Quanti mai sul restar di primavera Soglion

sopraffiorir pe' verdi prati.

SOPRAGGALEA. Galea capitana. Lat. navis prattoria. Gr. ολαάς τδ ς εατηγδ. M. V. 2. 59. Le due grosse de' Viniziani si misono per proda, c una per banda a combattere la sopraggaléa dell'ammiraglio de' Genovesi .

+ \* \* SOPRAGGIOIRE. Sommamente gioire. Rim. ant. Guid. Guin. canz. (Avvegnachè eo m' aggio ec.) Di che vi stringe il cor pianto ed angoscia Che dovreste d'amor sopraggioire, Chè avete in ciel la mente e l'intelletto ! Monti

\* SOPRAGGIRARE. Girare di nuovo; Girare sa-

periormente. Bemb.

+ \* SOPRAGGITTARE. Fare il Sopraggitto. Sal-vin. Tanc. Buon. 4. 5. Sopraggitto ec. Credo io che sia dal sopraggittare del filo sopra la cosa cucita, in maniera che quello si veggia, come si scorge ec.

SOPRAGGITTO. Sorta di lavoro, che si fa coll'ago, o per congiugnere fortemente due panni insieme, o

perchè il panno sull'estremità non ispicci, e anche talara per ornamento. Fir. nav. 7. 264. E da quinci innanzi io ti voglio dare una camicia bella, e nuova col sopraggitto intorno alle maniche, e col punto a spina in sul collaretto. Buon. Tanc. 4. 5. E duo' lenzuol

cuciti a sopraggitto

SOPRAGGIUDICARE. Sopravanzar l'altezza, Essere a cavaliere. Lat. superiori loco esse, de superiori toco æstimare. Gr. ήπερεχειν. Stor. Rin. Montalb. Menò per si grande forza, Ch' egli avrebbe gittato Rinaldo in terra, perchè lo sopraggindicava. Filoc. 2. 280. Prendi la più alta parte del campo, acciocchè, andando verso lui, prima il sopraggiudichi, che tu sii da lui sopraggiudicato. Com. Inf. 4. Sia in luogo aperto, e luminoso, che altrimenti l'occhio nell'oscuro, e confuso non discerne, poichè sia più alto alquanto, acciocchè sopraggiudichi l'obbietto.

SOPRAGGIUGNENTE. Che sopraggiugne. Lat. superveniens. Gr. ἐπερχόμενος. Declam. Quintil. C.

E da credere, che per li parenti del giovane, e sopraggiugnenti sarebbe mutato il testamento. S. Ag. C. D. Così una medesima forza, e gravezza sopraggiugnente purifica, cola, e assina li buoni, danna, gua-

e distermina li rei

SOPRAGGIUGNERE, e SOPRAGGIUNGERE. In signific. neutr. Arrivare improvvisamente, o inaspettato. Lat. de improviso advenire, advenire, superneuire. Gr. ἀπροσδοχήτως ἐπέρχεσθαι. Bocc. nov. 16. 38. Sopraggiunse colui, il quale andato era in Cicilia. E nov. 45. 9. Nè prima si partì la mischia, che i sergenti del capitan della terra vi sopraggiunsero. Buon. Fier. 4. 1. 11. Sopraggiugneste voi, da cui difeso Riconosco il mio scampo.

§. I. Per Venire, o Arrivare semplicemente. Lat. supervenire. Gr. επέγχετ Sas. Franc. Sacch. nov. 190. Sopraggiugnendo l'anno del giubileo 1350, pensò d'an-

dare in porto Cesenatico.

§. II. In signific. att. vale Acchiappare, o Corre allo 'mprovvisa. Lat. opprimere, imparatum offendere. Gr. καταλαμβάνειν . Bocc. nov. 43. 5. Fu da loro sopraggiunto, e preso, e fatto del ronzino smontare. E nav. 86. 5. Ma pur poichè questa ora v'ha qui sopraggiunti ec. io v'albergherò volentieri. Dant. Purg. 5. Quand' i' fu' sopraggiunto ad Oriaco.

§. III. Pure in signific. att. per Arrogere, aggiu-gner di più. Lat. addere, adjicere, subdere. Gr. προ-519έναι. Bocc. nov. 16. 38. Volle Domeneddio, ab-bondantissimo donatore, quando comincia, sopraggiu-gnere le liete novelle della vita, e del buono stato d'Arrighetto Capece. E nav. 84. 5. Con molti saramenti gliele affermo, tanti preghi sopraggiugnendo, che l'Angiulieri, siccome vinto, disse, che era contento. Dittam. 1. 5. Poi sopraggiunsi: questa mia mossa Non crediate si lieve . Stor. Rin. Montalb. Chi se'tu, che mi chiami figliuolo ! ed e' sopraggiunse male a male,

e disse. + \* SOPRAGGIUGNIMENTO. Sopravvenimento.. Accad. Cr. Mess. libr. 4. pag. 559. Non manca tra'nostri scrittori chi porti questa fazione per un sopraggiugnimento degl'istessi Missicani, avanzatisi: ma comun-que si sia, certo è, che non fu secondo il loro solito

modo di combattere

\*\* SOPRAGGIUNTA. Il sopraggiugnere . Borgh. Tosc. 324. Arendo (Livio) detto nel quinto, essersi rinforzata la guerra per la sopraggiunta de' Capenati, e de' Falisci, subito aggiunse ec. E Fir. distr. 264. Seguirono poco appresso per la sopraggiunta dei Longobardi maggior ruine.

+ \* \* \$. Sopraggiunta, L'aggiugnere di più. Pr. fior. P. 1. V. 3. Or. 5. pag. 156. Nè soddisfacendo con questo al suo buon volere, due gran volumi di chiarissimi lumi d' Avvertimenti ci ha dati per soprag-

giunta . N. S.

SOPRAGGIUNTO. Add. da Sopraggiugnere. Petr. canz. 16. 3. Ne mai nascose il ciel si folta nebbia, Che sopraggiunta dal furor de'venti Non fuggisse da'poggi (cioè: colta, arrivata). Amet. 7. Sopraggiunto da quelli [ cani ] col bastone, colle mani, colla fugga, e. colle rozze parole da se quanto poteva cessava gli morsi loro [ cioè: raggiunto ]. Guid. G. Ella aveva le gote rosate, e li capelli biondi, colle ciglia sopraggiunte (cioè: Che si congiungevano insieme, che anche diremmo Raggiunte).

\*\* S. Ed in forza di Aggiunto di più. Vit. SS. Pad. 2. 244. Tutte queste altre cose temporali, che vi

neno necessarie, vi saranno sopraggiunte.

+ \* SOPRAGGIURARE. Far giuramento sopra giuramento . Salvin. Senof. libr. 1. pag. 16. Queste cose Anzia diceva, e sopraggiurò anco Ambrocome.

\* SOPRAGGLORIOSO. Colmo di gloria. Oltre-

modo glorioso. Salvin. Es. Gen.
SOPRAGGRANDE. Add. Grande oltre al convenevole, Grandissimo. Lat. prægrandis. Gr. ύπεςμή xns. M. V. 6. 65. Il quale disse, che le sopraggrandi cose reggere non si possono.

SOPRAGGRANDISSIMO. Superl. di Sopraggrande . Vit. S. M. Madd. 49. Ell'avevano un'altra so praggrandissima allegrezza, cioè di vedere la gloria di Dio. + \* SOPRAGGRAVARE. Aggravare di più, Soprae-

caricare. Bemb. Asol. 1.77. Anzi egli (amore) pur coloro, che sono a più alta fortuna saliti ec. con meno riverenza, e più sconciamente sozzandogli, sovra-

sta miseramente e sopraggrava.
(+) SOPRAGGRAVE. Grave oltremodo, Gravissimo. Pucc. Cintil. Vol. 1. cant. 20. Il Re di Francia tutti i prestatori Fece pigliar, . . . . Perchè al Concilio il Pastor de' Pastori Avie vietati tutti gli usurai,

Siccome sopraggravi peccatori. + SOPRAGGUARDIA. T. de' Mil. Guardia principale d'un campo, o d'un esercito acquartierato, alla quale fanno capo tutte le guardie avanzate, e le ascolte . Stor. Aiolf. Alla fine, passati quaranta, venne la, sopragguardia, e con gran lumiere ec. chiamava le guardie. E appresso: Quando giunse l'altra muda della sopragguardia ec. e noi, perchè le guardie non ci vedessono, ci accostavamo al muro.

+ SOPRAIMPOSSIBILE. Più che impossibile; Impossibilissima. Uden. Nis. 3. 123. Sopraimpossibile, ol-

trindecente, arcisciocchissima sinzione.

\* SOPRAINDORARE. T. de' Doratori. Raddop-

piar l'indoratura

+ \*\* SOPRAINDOTTO. Add. da Sopraindurre. Cavalc. Discipl. spir. 132. L'uomo da natura ha quasi un seme di virtù; ma perchè gli uomini il sossocano con i vizj, di maniera che e per l'infermità della natura, e poi per li peccati sopraindotti, cotal seme non

fa frutto senza la grazia divina.

\*\* SOPRAINDURRE. Cavalc. Espos. Simb. 1. 415. Disfecero la tua, e sopraindussero altre immagi-

\*\* SOPRAINTENDENZA. Soprantendenza . Borgh. Vesc. Pior. 420. Le sostanze, ed entrate de Capitoli cc. da loro se le governano, ed amministrano, senza che il Vescova vi metta mano, o vi abbia altra propria iurisdizione ( o che sarà forse me' dire, dominio) che la sopraintendenza, e cura generale (così leggesi nel Borghini, e non soprantendenza, come legge la Crusca alla voce SOPRANTENDENZA, recando questo passo medesima).

\*\* SOPRAINTÉNDERE. Stare a guardia, al governo . Segn. Mann. Giugn. 9. 3. Su questo cocchio

conviene che sopraintenda il Timor divino, quasi cocchiere attentissimo. Ivi. Su quella nave conviene, che sopraintenda il Timor divino, qual Piloto assai

vigilante .
SOPRALLEGATO. Add. Allegato precedentemente. Lat. præcitatus. Gr. meosienusvos. Borgh. Fir. disf. 292. Per iscritture private d'intorno al millesimo anno della salute, e innanzi, come è la soprallegata car-

+ \*\* SOPRALLETTO. Quel coperto che si mette sopra i letti in alto. Franc. Sacch. nov. 223. Ando su per una scaletta sopra un sopralletto, e là si nascose [ l' ediz. di Fir. 1724. e quella di Londra 1795. leg-

gono sopraletto ]

(\*) SOPRALLODARE. Ledare con grandi encomj. Lat. laudibus in cœlum tollere. Gr. υπερεπαινείν. Pros. Fior. 3. 146. Per mio avviso, con libera fronte potra ben dirsi, ch' ei sia degno di essere più che lo-

dato, e più che molto soprallodato.

(\*) SOPRALLODE. Lode insigne. Lat. eximia laus. Gr. εξάξετος εταινος. Pros. Fior. 3. 146. Nell' entrar della prima sua fanciullezza, ec. avrei io voluto tantosto delle sue lodi, e delle sue soprallodi en-

trare a contarvi.

(\*) SOPRALLUNARE. Add. Si dice di Cosa, che sia dalla luna in su. Salvin. Pros. Tosc. 2. 132. Dalle comete soprallunari, e celesti ec. ciò viene abbastanza

SOPRALZARE. Sollevare. Lat. superextollere. Gr. υπεραίρειν. Vit. Barl. 12. Per queste vittorie, che'l nimico ebbe sopra l' uomo, e' fu sopralzato sopra l' u-

mana creatura

(\*) SOPRAMABILE. Add. Più che amabile, Amabilissimo. Lat. amabilissimus. Gr. egaquiwraros. Salvin. disc. 2. 268. Essendo Iddio amabilissimo sopra tutte le cose, anzi l'amabilità medesima, e tutto l'amabile e 'l sopramabile, e l'amor stesso increato, pazzo sarebbe chi seriamente il meditasse, e'l contemplasse, che a una tanta luce rapito non si volgesse.

+ \* SOPRAMARAVIGLIOSO. Più che maraviglio-so, Oltramaraviglioso. Uden. Nis. 3. 37. Il Tasso ec. s' avanza in ogni espressione di qualunque assetto con

grave, e sopramaravigliosa idea di favellare.

† \* SOPRAMMAGNIFICENTISSIMO. Supert. Più che magnificentissimo. Uden. Nis. 5. 8. Pindaro fra tanti Greci e Latini, per idea di stile altissimo ec. sopram-

magnificentissimo di parlare.

SOPRAMMANO, che anche si scrive SOPRA MA-NO. Avverb. colla mano alzata più su della spalla. Bocc. nov. 39. 5. Con una lancia sopra mano gli uscì addosso gridando: tu se' morto. Ar. Fur. 19. 13. Ferì con una lancia sopra mano Al supplicante il delicato petto. Disc. Calc. 8. Così la palla nostra di sopra, e di sotto mano percossa, ed altresì all'aria mandata, l'effetto medesimo adopera.

S. I. Soprammono, pur detto avverbialm. talora vale il medesimo, che Fuor di modo. Lat. valde, vehemen-ter. Gr. λίαν, σφέδρα. Din. Comp. 2. 38. I cittadini di parte Nera parlavano sopra mano dicendo: noi abbiamo un signore in casa ( qui vale Attieramente ).

+ S. II. In forza d'aggiunto, vale Straordinario, Eccellente . Fir. disc. an. 105. Gli antichi, quando e' volevano con un loro proverbio mostrare, che tu fussi arrivato in luogo, dove si facessero cose soprammano, e quasi impossibili ec. usavano dire: tu se' arrivato dove i topi rodono il ferro. Dav. Colt. 161. Farai un vino soprammano con queste diligenze . Cecch. Stiav. 3. 5. E' non ha questa volta guardato a spesa, purchè le co-

se sieno fiorite, e sopra mano.
SOPRAMMANO. Nome. Colpo di mano, di spada, o d'altro, dato colla mano alzata più su della spalla.

Matm. 5. 41. E col darti sul viso un soprammano, D' Ebreo farà mutarti in Siciliano . E 10. 52. Ed egli, ch' all' incontro stava all' erta, In sulla testa un so-pramman gli appicca, Che in due parti divisela di net. to, Come una testicciuola di capretto.

S. Per metaf. Car. lett. 2. 229. Conoscerà facilmente il possesso, in che sono, e il soprammano, che i doganieri cercano di farmi ec. ( cioè: l'angheria, il sopru-

so , l'aggravio )

SOPRAMMA'TTONE. Muro fatto di semplici mattoni; e si usa anche in forza d' add. Lat: murus coctilis , lateritius . Gr. τείχος πλίνθινον . Franc. Sacch. nov. 191. La notte stando con lui 'n una medesima casa, e in una camera a muro soprammattone allato alla sua ec. E nov. 192. Non essendovi altro mezzo, che'l muro di mattone sopramniattone. Buon. Fier. 3. 3. 12. Ha per tramezzo un mur soprammattone.

SOPRAMMENTOVATO. Add. Mentovato sopra, Sopraddetto . Lat. supra memoratus . Gr. avw uvnusveu Seis. Sagg. nat. esp. 77. Parendo adunque da' soprammentovati essetti aver guadagnato qualche ragione-vole probabilità di sì fatt apressione, su giudicato, che ec. Red. Ias. 45. Con tutti i sopraminentovati mo. derni autori s'ingannarono forse ancora Ovidio, e Pli-

nio.
\*SOPRAMMERCATO. Sopraccarico, Soproppiù. Bemb. lett. Al quale e nessun vizio manca, e nessuna virtù fa compagnía; e che questo dà di se ancora per soprammercato, che egli si giuoca e le calze, e le berrette

+ \*\* SOPRAMMESSO. Soprapposto. Soder. Cott. 3. Tutti gli Agricoltori convengono in un parere, che i sassi sieno amici alle viti, massimamente quando sopra di loro sia soprammesso assai terreno [l'ediz. di Giun-

ti 1600. alle citate pag. legge sopramesso].
SOPRAMMISURA. Avverb. Snisuratamente, Oltre
misura. Lat. immodice. Gr. υπερμέτρως. Fior. S. Franc. 173. Chi vuole essere da Dio amato, e avere

da lui infinito merito soprammodo, e soprammisura.

\* SOPRAMMITTO. T. degli Ecclesiastici. Spezie di paramento da capo in figura di una mezza stola, che usavasi un tempo da' Domenicani, e da' Carmelitani.

SOPRAMMODO, che anche si scrive SOPRA MO-DO. Fuor di modo, Eccessivamente. Lat. mirum in modum, valde, supra modum. Gr. θαυμας όνων όσον, κατ΄ έξοχήν. Μ. V. 10. 83. Unire il popolo consueto nimico de' Fiorentini, e sopra modo parziale con la guerra. Fir. disc. an. 13. Stette soprammodo dolente, e divenne fuor di sua natura pauroso. E nov. 2. 205. Della qual cosa ella ne fu soprammodo contentá.

+ \* SOPRAMMONDANO. Aggiunto dato a cosa, che è sopra il mondo. Pros. Fior. part. 2. vol. 1. pag. 53. Nel mondo intellettuale e tra le intelligenze soprammondane è solamente lo ottimo e grandissimo Dio, il quale con le santissime leggi sue continovamente governa

il tutto.

SOPRAMMONTARE. Crescere, Soprabbondare. Lat. crescere, excrescere. Gr. υπεραυξάνεσ θαι. G. V. 11. 87. 1. Saprammontarono tanto le spese, e bisogne del Re ec. Libr. Sagram. Ira, e fellonía soprammonta, e

signoreggia sì il cuor del fellone.

\* SOPRANA. Spezie di sopravveste lunga. Band. ant. Vesti per soprane con una sola basta, strascico,

balzane, o fornimenti.

(+) SOPRANARRATO. V. SOPRANNARRATO. SOPRANIMO. Posto avverbialm. A passione, Con animosità. Vit. SS. Pad. Molti parlano sopranimo per odio, e non per zelo di giustizia.

(+) SOPRANINO . Dim. di Soprano Sust. Alleg. pag. 214. (Amst. 1754.) Solamente vi fu, cred' io,

di buono L'udir il sopranin della Cappella, E il mae-

stro cantar in semituono.

\* SOPRANITÀ . Qualità di ciò che è soprano , Superiorità, Eccellenza. Aret. com. Voi fate da savia a non le crescere in più sopranità (le vostre bellezze) perchè vi correria all'uscio fino al popolo d'Israel-

+ (\*) SOPRANNARRATO, e SOPRANARRATO. Add. Narrato avanti. Lat. prænarratus. Gr. πρόρφηπος. Red. Oss. an. 124. lo so molto bene, ec. che sarebbe stato miglior pensiero tentar tutte le soprannarrate esperienze. Bellin. disc. 1. 47. Perchè dunque ec. in qualunque altra delle sopranarrate maniere via gli si tolgo-

no successivamente le parti sue, si rifà ec.

SOPRANNASCERE. Nascere sopra alcuna cosa, Nascere dopo altre cose simili nate. Salvin. pros. Tosc. 1. 173. Tante sono le voci, che sioriscono, e sopra le vecchie, come negli orti di Alcinoo sico sopra sico,

soprannascono.

SOPRANNATURALE. Add. Che è sopra la natura di checchessia. Lat. supernaturalis. Gr. υπεςφυής. Tratt. gov. fam. A noi non esser data la lingua per parlare cose naturali, ma soprannaturali. Bemb. Asol. 1. 35. Non posson procedere da cosa, che soprannaturale non sia. Sagg. nat. esp. 250. Si vada di continuo smorzando in essa quell'impeto, e forza soprannaturale impressale dalla violenza del fuoco.

SOPRANNATURALMENTE. Avverb. Con modo soprannaturale. Lat. supernaturaliter. Gr. ύπιρφυώς. But. Purg. 2. Questo è secondo la volonta di Dio, che fa, che'l fuoco soprannaturale, che è nello'nfeino, e nel Purgatorio, soprannaturalmente opera. Gal. Sist. 414. Non credete voi, che il globo terrestre potes-se soprannaturalmente, cioè per l'assoluta potenza di

Dio, farsi mobile ? SOPRANNESTARE . Annestare sopra il già anne-

stato. Lat. superinserere. Gr. υπεςενοπείζειν. Dan. Colt. 170. Onde annestando sopra l'annestato piu volta, quanto più soprannesti, tanto più dilicate, e grosse, e nobili frutti fai .

SOPRANNO . Add. Che ha più d'un anno , Che è sopra l'anno; e si dice comunemente de bestiami. Lat.

anniculus . Gr. E'viau o 105.

SOPRANNOMARE. Cognominare. Lat. cognominare. Gr. επονομάζαν. G. V. 2. 3. 3. Questo Totile ec. fu soprannomato flagellum Dei. E 12. 114. 7. Che si facea soprannomare imperadrice di Constantinopoli sanza lo 'mperio .

SOPRANNOMATO. Add. da Suprannomare; Cognominato . Lat. cognominatus . Gr. επωνομασμένος . M. V. 1. 96. Si considaro a uno ser Piero Gucci so-

prannomato Mucini.

SOPRANNOME . Cognome . Lat. cognomen . Gr. &πωνυμία. Dant. Purg. 16. Per altro soprannome io nol conosco, S' i' nol togliessi da sua figlia Gaia. E Par. 15. Mia donna venne a me di Val di Pado, E quindi il soprannome tuo si feo. G. V. 10. 112. 3. In una piccola cedola scritto il nome, e'l soprannome suo. Bocc. nov. S. 3. Gli era de' Grimaldi caduto il soprannome. E vit. Dant. 239. Ma l' hai da te cacciato, sbandito, e privatolo, se tu avessi potuto, del tuo sopran-nome (cioè dell' esser soprannominato Fiorentino).

+ S. Soprannome è talvolta un Terzo nome, che si pone a chicchessia, per qualche singolarità notabile in lui, cost in bene , come in male . Lat. cognomen , agnomen . Gr. έπωνυμία. Bocc. lett. Pin. Ross. 285. Non si dee alcuno uomo ec. maravigliare, nè impazientemente portare, se truova chi la sua fama, e le sue opere con ignominioso soprannome s'ingegna di violare, o di mac-chiare. E Pr. S. Ap. Tu scrivi innanzi all'altre cose, ch'io son nomo di vetro, il quale è a me non nuo-

vo soprannome. F. V. 11. 79. Il suo soprannome in lingua Inglese era Kauchavuole, che in Latino dice falcone di bosco . Fir. nov. 4. 224. Era moglie d' un di quei primi della villa addomandato Giovanni, benchè da tutti egli era detto il Ciarpaglia per soprannome . Pucc. Cintil. Vol. 1. cant. 16. Con più consorti Tier da Volognano Ne fu menato preso, e 'ncarcerato, Dove il suo soprannome non fu vano; Che sem-

pre il Volognan fu poi chiamato Quella pregion ec. SOPRANNOMINARE. Soprannomare. Lat. cognominare. Gr. ἐπικαλαν, ἐπονομαζεν. G. V. 8. 54. 2. E per sua franchezza su soprannominato Piero le Roy. Franc. Sacch. Op. din. 110. Che cosa è questo nostro maestro, cioè Dio! E uno, che nomina ogni cosa, e niuna cosa, o niuno uomo può nominare, o soprannominare lui . Red. annot. Ditir. 53. Archestrato poeta, il quale ec. perciocchè ne' suoi versi descrive cose attenenti a cene, e a desinari, è soprannominato Di-

SOPRANNOMINATO . Add. da Soprannominare; Cognominato . Lat. vocatus . Gr. επονομασθάς . Borgh. Rip. 472. Niccolò detto il Tribolo ec. fu figliuolo d'un Rassaello legnaiuolo soprannominato il Riccio de' Peri-

S. Per Nominato di sopra. Lat. superius dictus, nominatus . Gr. προακημένος . Amet. 62. Patrocinante le questioni civili soprannominate . Fir. rag. 131. È tempo, che colle già dette donne, e co' soprannominati giovani ascoltiate madonna Gostanza di amore, e di molte altre cose bellissime ragionare. Red. Ins. 79. Parendomi avere a bastanza mostrato, che ec. tutti i so-prannominati insetti dalla sostanza di quelle non nascono.

SOPRANNOTANTE. Che nuota sopra. Lat. supernotans . Gr. επιπολάζων . Cr. 2. 13. 4. Questo letame generalmente ha due umori, l'uno soprannotante, e

nereo ec.

+ SOPRANNOTARE. Notar sopra, Stare a galla. Lat. supernotare. Gr. έπιπολάζαν. Pallad. Novemb. 2/1. Dopo XL. di getta via tutta la muria; e due parti d'aceto fritto, e una parte di menta minutamente tagliata metti nel vaso, e empi d'ulive, sicchè so-prannuotino. Gal. Gall. 227. Potremo cominciare ad investigare quali sono que' corpi solidi, che possono totalmente sommergersi nell' acqua, ed andare al fondo , e quali per necessità soprannuotano . E Sist. 240. Sassi staccati credo, che scenderebbero al centro, e non soprannoterebbero all' aria.

SOPRANNOTATO . Add. Notato di sopra . Lat. prænotatus . Gr. περαιθημένος. Dant. Conv. 70. Li ciechi soprannotati che sono quasi infiniti, colla mano in sulla spalla a questi mentitori, sono caduti nella fossa

della falsa opinione

† \* SOPRANNUMERARIO. Che nel numero è posto di soprappiù, Che è numerato di soprappiù. Accad. Cv. Mess. libr. 3. pag. 345. Gli altri cinque, che vi rimanevano, erano come giorni soprannumerari, che si consideravano a parte alla sin dell' anno, per conguagliare il corso del sole.

SOPRANO. Sust. La Voce più alta della musica. Lat. cantus, vox acuta. Buon. Fier. 2. 4. 22. Più, e men cupi a far bassi, e soprani. E Intr. 2. 3. Ragghiare asini, o muli, O sian bassi, o soprani, Sia proi-

+SOPRANO. Add. Sourano; Contrario di Sottano. Lat. supernus. Libr. Amor. 48. Nessuno può con ra-gione dubitare, che'l prenditore della parte soprana è più da lodare, che quello della parte sottana. Petr. cap. 5. Così giugnemmo alla città soprana. Dant. Purg. 9. Vidil seder sopra 'l grado soprano Tal nella faccia, ch' io non lo sossersi. Rim, ant. Guitt. 92. Doglio e

sospiro di ciò che m'avvéne, Che servo voi, soprana di biltate, Ed in redoppio mi torna le pene.

SOPRANSEGNA. Contrassegno d'abiti, o altre divise militari sopra l'armi. Lat. symbolum, tessera, insigne. Gr. σύμβολος, σύνθημα. Bocc. nov. 97. 23. Nè mai in alcun fatto d'arme andò, che egli altra sopransegna portasse. Filoc. 3. 121. Pregoti ec. che tu alcuna delle tue gioie mi doni, la quale portando io per sopransegna, quella mi porga tanto più ardire, ch' io non ho, ch' io possa acquistare la vittoria. G. V. 7. 9: 4. Si mise alla battaglia, non con sopransegne reali, per non essere conosciuto, ma come un altro barone. E cap. 26. 3. Questi fu armato con le sopransegne reali.

SOPRANTENDENTE . Quegli , che ha autoritù primaria sopra qualche ufizio, o opera. Lat. superintendens, S. Ag. præfectus . Gr. ¿miçams . Alleg. 151. Eletti senza discernimento convenevole per soprantendenti ec. dal maneggiar delle lingue nostrali. Dav. Scism. 81. Divenuto poi soprantendente [così latinizzano il vocabolo greco Episcopo] si prese de' Vescovadi ben due, Glocestre, e Vigornia. Viv. disc. Arn. 55. Il quale morì soprantendente generale delle possessioni di V. A.

SOPRANTENDENZA. Astratto di Soprantendente.

Viv. disc. Arn. 56. Giudico meglio il desistere, che il continuare in quella soprantendenza. Borgh. Vesc. Fior. 420. Sarà forse me' dire dominio, che la soprantenden-

s, e cura generale. SOPRANTÉNDERE. Esser superiore agli altri in sapere, o intendere. Lat. præesse, præfectum esse. Gr. επιζαπίν. S. Agost. C. D. Scopos vuol dire intendere, sicchè Vescovo vuol dire in latino soprantende-

S. Soprantendere, per Aver la soprantendenza di checchessia . Lat. præesse. Gr. iπιςαταν . Viv. disc. Arn. 55. Deputato a soprantendere a quella medesima ripa-

SOPRANTENDITORE. Soprantendente. Lat. superintendens, S. Agost. Gr. ἐπιζάπις. S. Agost. C. D.
Il vescovado ec. è nome d'opera, e non d'onore, perocch' è vocabol Greco, e derivato indi, sicchè Vesco-

vo vuol dire speculatore, e soprantenditore.

\* SOPRAORNATO. T. degli Architetti; dicesi d' un
Ordine d' Architettura, ed è La parte superiore di es-

\*\* o, composta dell' architrave, fregio, e cornice.

+ \* SOPRAPPAGARE. Pagare più del dovere, Strapagare. Salv. Avvert. 1. 1. introd. Ne sia chi ci condanni, se pure avessimo in qualche parte punto soprap-Pagato [ largheggiato ] . Fag. Com. Paga profumatissi-

mamente, e soprappaga.
(+) SOPRAPPAGATO. Da Soprappagare. Pucc. son. in Centil. vol. 4. pag. 290. Ma solo d'una cosa i'sì mi doglio, Ch' i' non ne trova' mai un sì cortese, Che sol dicesse: Te'l danar del foglio. Alcuna volta soglio Essere a bere un quartuccio menato, E pare an-

cora a lor soprappagato.

\* SOPRAPPARTO . L'atto, o Il poco prima, o dopo il partorire . Red. lett. Venendo il bisogno della soverchia lunghezza del soprapparto, esorto, che si ven-

ga all' uso del serviziale.

\* S. Usato avverbialm. vale Nell' atto, o Poco pri-

ma, o dopo il partorire. Segn. Gov. SOPRAPPESO. Peso oltre al convenevole, e'l consueto. Lat. superpondium. Gr. ἐπίμετρον. Esp. Vang. Lo'ntelletto, e la memoria per lo soprappeso posto nel-la bilancia spesse volte la fa cadere. Bemb. lett. 1. 22. Senza accrescer loro da questa parte soprappesi, e nuo-

\*\*\* SOPRAPPETTO . Armadura che gli antichi portavano al petto sotto la corazza. Ar. Fur. 19. 82. Gli passò la corazza, e'l soprappetto. N. S.

SOPRAPPIACENTE. Piacente assaissimo. Lat. supra modum placens . Gr. πάνυ άξεσκων . Guitt. lett. 21.

Soprappiacente donna di tutto compiuto savere.
SOPRAPPIAGNERE, e SOPRAPPIANGERE. Piagnere dirottamente, Piagner di nuovo. Vit. S. M. Madd. 110. Costoro quando vidono, e udirono queste parole, che Piero diceva così miserabilemente averlo negato, anche soprappiangevano, e maggiormente dolorava-

+ \*\* SOPRAPPIENEZZA . Astratto di Pienissimo . Segn. Parroc. instr. 9. 2. E questa soprappienezza deb-

be apparire in qualunque genere ... sicchè distinguasi prudentemente la colpa, il colpevole ec.

(\*) SOPRAPPIENO . Add. Pienissimo . Lat. plenissimus . Gr. έκπλεως Segner. Crist. instr. 2. 14. 4. 01tre quella mercede soprabbondante, e soprappiena, che ci riserba in paradiso, premiandoci da vincitori; ce ne dà un' altra in questo mondo, ec. E Parroc. instr. 9. 2. Per correggere sanamente non basta esser pieno di carità: bisogna essere pieno ancor di prudenza, anzi soprappieno. Cavalc. Espos. Simb. 1. 326. E detta piena, e soprappiena, acciocche della sua plenitudine tutti ricevano.

SOPRAPPIGLIARE. Pigliar oltre al convenevole, Sorprendere, Occupare. Lat. occupare. Gr. καπλαμ-Bavar . Vegez. Conciossiacosachè la cupidità soprappi-

gliasse i guiderdoni delle virtudi.

S. In forza di nome, per Quella figura dai rettorici detta Lat. occupatio. Rett. Tull. 83. È un altro ornamento, che s'appella soprappigliare, il quale ha luogo quando diciamo di volere passare, o di non volere dire quello, che maggiormente di dire è la nostra inten-

SOPRAPPIÙ. Il soverchio. Lat. pars supervacanea, superfluens, excedens, reliqua. Gr. πά περισσά. Nov. ant. 24. 2. Disse il tesoriere: messere, io errava; e volle dannare il soprappiù. Albert. cap. 38. Alquante cose sono iniquamente ritenute, e non iniquamente accattate, come il soprappiù delle prebende. Pist. S. Gir. U imponci il soprappiù, che passi la convenienza della nostra virtù?

S. In forza d' Avverb. vnle In oltre, Da vantaggio. Lat. præterea. Fir. As. 131. Soprappiu le concesse, ch' ella donasse loro quella quantità d'oro ec. ch' ella

volesse

(\*) SOPRAPPONIMENTO . Il soprapporre . Lat. superpositio . Gr. sui Seois . Il Vocabol. nella voce In-CAVALCATURA .

\* S. Soprapponimento, T. Araldico, dicesi di que'

pezzi, che sono sovrapposti ad altri,

SOPRAPPORRE. Porre sopra. Lat. superponere. Gr. υπεςπιθένω. Dant. Par. 15. Il suo concetto Al segno de' mortai si soprappose. But. ivi : Si soprappose, cioè si pose più alto, che aggiunga l'umano intelletto . Nov. ant. 29. 1. Istimo quanto potesse vivere, e soprappuosesi bene anni dieci; ma tanto non si soprappose, che, dispendendo, e scialacquando il suo, li anni sopravvennero, e soperchiogli tempo, e rimase povero, che avea tutto disperso (cioè; aggiunse di più). Soder. Colt. 59. Levata via quella metà a ciascheduno da occhio a occhio gli soprapporrai commettendogli insieme . E 77. Coprirai subito con un coperchio, che suggelli bene fatto di asse, che si soprappongano.

S. Per Anteporre, Preporre . Lat. præponere, præficere. Gr. βαθιζάναι, Εφιζάναι. Mor. S. Greg. Con pensieri, e con sollecitudini conviene, che sia sottoposto a quei popoli, a' quali esso è soprapposto per di-gnità. Franc. Sacch. Op. div. 142. Ancora fummo soprapposti a tutti gli animali, e cose di questo mondo. Pallad. cap. 6. Al campo tuo non soprapporre mai coltivatore a te congiunto di parentado, o di tenerez-

za di amistade

\*) SOPRAPPOSIZIONE . Soprapponimento . Gal. dial. mot. loc. 512. Compongono, e disegnano una linea eguale alla descritta dal minor cerchio, contenente in se infinite soprapposizioni ec.

SOPRAPPOSTA . Sust. Sorta di malattia de' cavalti . Cr. 9. 51. 1. Questa infermità, che soprapposta s'appella, si fa intra la carne viva, e l'unghia, faccen-

do quivi rottura di carne.

SOPRAPPOSTA. Quel risalto, che ne' lavori rilieva dal fondo; Contrario di Sommessa. Dant. Inf. 17. Con più color sommesse, e soprapposte Non fer mai

in drappo Tartari, ne Turchi.

SOPRAPPOSTO . Add. da Soprapporre . Lat. suprapositus. Gr. υπεςπεθες. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 307. I.e radici degli arbori, e s' è gravita soprapposta, il venir meno la terra di sotto ec. Benv. Cell. Oref. 56. Tenendone una (gamba) distesa, e l'altra raccolta, impero soprapposta . Buon. Fier. 3. 2. 17. E tutte queste

insegne ec. Frapposte, soprapposte, e sottoposte.
SOPRAPPRENDERE. Sopraggiugnere, Corre all' improvviso. Lat. improviso opprimere, circumvenire . Gr. καπαλαμβάνειν , πεςικυκλέν . Bocc. nov. 55. 5. Avvenne, come spesso di state veggiamo avvenire, che una subita piova gli soprapprese. Tac. Dav. ann. 15. 214. Spesso nel guatarsi a dietro erano dinanzi, e da lato soprappresi . Bemb. stor. 2. 18. Il Re Carlo fu da vaiuole soprappreso.

SOPRAPPRENDIMENTO. Il soprapprendere. Lat. aggressio, oppressio. Gr. επέλευσις. Bocc. nov. 82. 6. Li quali da così fatto soprapprendimento storditi,

non sappiendo che farsi, stettero fermi.

SOPRAPPRESO. Add. da Soprapprendere. Lat. oppressus, Gr. хатадисде's. Bocc. nov. 43. 6. Li quali soprappresi da questo, lasciato star Pietro si volsero alla lor difesa. Salust. Iug. R. Egli tostamente andaro alli luoghi vernerecci de' Romani, ma nella via da' ladroni Getoli soprappresi, e spogliati, spaurosi sanza onore fuggiro a Silla. Bemb. Asol. 1. 60. Altri piangono in molte maniere tutto di da subita occasione di pianto sventuratamente soprappresi.

(\*) SOPRAPPROFONDO. Add. Profondissimo. Lat. profundissimus . Gr. βάθιςος . Salvin. pros. Tosc. 1. 370. Riveriamo adunque l'ingegno del poeta divino, che ec. alla leggiadría, e gravità della poesia unisce dottri-

na soprapprofonda.
+ \*\* SOPRA PREZIOSO. Preziosissimo. Lat. quod est pretiosissimum. Boez. 54. Or lascia di lamentar le ricchezze perdute : tu hai quello, che è sopra prezio-

so, gli amici trovato. re. Borgh. Mon. 224. Noi veggiamo tutto il giorno de' mezzi Fiorini, e de' mezzi scudi, e de' doppi; e possonsi così battere i terzi, e' quarti, e scemar quanto uom vuole, come anche crescere, e sopraraddoppia-

SOPRARE. V. A. Superare. Lat. superare. Gr. υπερβαίναν. Dant. Par. 30. Più che giammai da pun-

to di suo tema Soprato fosse comico, o tragedo.
(\*) SOPRARMONIOSISSIMO. Add. Più che Armoniosissimo. Salvin. disc. 2. 528. Tutto ciò, ch'è concento, tutto ciò, ch'è armonía, ec. piace a Dio, che unissimo è insieme, e soprarmoniosissimo.

+ \* SOPRARRACCONTO. Sust. Lo stesso, che Episodio . Gori Long. sez. 9. E'va rapportando gli avanzi delle Iliache avventure, come certi episodi, o so-

Prarracconti della guerra troiana . \* SOPRARRACCONTO . Add. Prenarrato . Segn. Etic. Piuttosto nel numero de' fini si debbon mettere gli sopraracconti beni.

+ \* SOPRARRAGIONAMENTO. Lo stesso, che Epilogo. Gor. Long. sez. 9. Altro non è l'Odissea che un epilogo, o soprarragionamento dell' Iliade

SOPRARRAGIONARE. Ragionar di più. Lat. sermoni adjicere . Gr. επιλέγαν . Bemb. Asol. 2. Che io alcun' altra cosa ancora ne soprarragionassi alle raccon-

SOPRARRECATO . Add. Recato di più , Recato sopra, Mentovato. Amm. ant. 28. 4. 6. Alcuni suoi nascosti vizj subitamente escono fuori, e mostrano il soprarrecato infignimento.

+ \* SOPRARRIVARE . Sopraggiungere , Sopravvevenire. Tass. Ger. 3. 28. Ma calca l'impedisce in-tempestiva De' Pagani, e de' suoi, che soprarriva. SOPRASBERGA. Sopravvesta, che si porta sopra

l' usbergo . Lat. chlamys . Gr. χλαμύς . G. V. 11. 49. 10. V' andarono di Firenze mille pedoni tutti soprassegnati di soprasberghe bianche . Vegez. L' usbergo minore avieno, e cappello con soprasberga di cuoio d'orso, a spaventare i cavalieri de' nimici.

SOPRASBERGATO. V. A. Add. Vestito di soprasberga . Guitt. lett. Messer Lancillotto vi comparve mol-

to bene soprasbergato.

\* SOPRASCAPULARE. T. degli Anatomici. Nome di due muscoli, che si distinguono in inferiore, ed in superiore. Il soprascapulare inferiore nasce dalla base della scapula, e ricoprendo tutta la sua faccia esteriore, va con un tendine alquanto largo, ma acuto a fasciare esteriormente l'omero vicino alla sua articolazione superiore. Il soprascopulare superiore proviene dalla base della scapula, e riempiendo tutta la cavità compresa fra la sua spina, e il suo lato superiore, si stende con un tendine molto spazioso, valevole sull' articolazione superiore dell'omero impiantandosi obbliquamente nel capo . Voc. Dis.

\* SOPRASCHIENA . T. de' Valigiaj . Quella striscia di cuoio, che passa sul dosso del cavallo di carroz-

za, e serve a sostener le tirelle, e la catena.

SOPRASCRITTA . Soprascritto . Lat. superscriptio . Gr. επιγεαφή. Com. Inf. 11. Dice , che di questo avello dice la soprascritta d'esso, che vi era inchiuso Papa Anastasio.

§. I. Soprascritta, dicesi nelle lettere Quello scritto, che si pone sopra alle medesime, contenente il nome di quello, a cui s' indirizzano. Franc. Sacch. nov. 152. Cominciando a leggere la soprascritta, tutto venne meno. Ambr. Furt. 5. 4. Voleva, ch' io leggessi una soprascritta d'una lettera, ch' ella portava, e non si ri-cordava a chi. Varch. Ercol. 288. Chiamava egli così messer Pietro Aretino? o gliele scriveva nelle soprascritte delle lettere?

S. II. Aver buona soprascritta, figuratam. e in modo basso, vale Aver buona cera . Lat. bene valere , bona uti valetudine . Gr. ziewçav . Malm. 2. 70. Domandar non occorre come state, Perchè avete una buona so-

SOPRASCRITTO. Sust. Scrittura posta sopra a checchessia . Lat. epitaphium, epigraphe, incriptio. Vit. Plut. Ed era sopra 'l monimento di Ciro un soprascritto in lettere Persiane ec. ed il soprascritto dicea così.

SOPRASCRITTO . Add. Scritto , o Nominato di sopra. Lat. superscriptus, inscriptus, suprascriptus. Gr. επιγεγεμμένος. But. Inf. 31. 2. Come Lucano dice nel soprascritto luogo. Rocc. Concl. 14. Quando questo fu, egli erano poche a scrivere delle soprascritte novelle. Dant. vit. nuov. 35. E compiuto n' avea questa soprascritta stanza

SOPRASCRIVERE. Far la soprascritta. Cron. Vell. 4. Fece il detto Bonaccorso mio avolo soprascrivere le

lettere, che mandavano i lor fattori.

SOPRASCRIZIONE. Inscrizione. Lat. inscriptio,

titulus . Gr. επιγραφή, τίτλος. Libr. Pred. Cui è que-

sta immagine, e questa soprascrizione! S. Grisost: Il titolo, e la soprascrizion del salmo ec. contiene ec.

† \*\* SOPRASFORZATO. Maggiormente sforzato, Veementissimo, Violentissimo. Guitt. lett. 21. 58. Con soprasforzato affanno traggo foco chiaro di fredda ne-

SOPRASMISURATO. V. A. Add. Sopra misura, Smisuratissimo. Lat. immensus. Gr. austgos. Med. Arb. cr. Loda, e grazia ti renda ogni lingua, santissimo Padre, del dono, che narrar non si può, della soprasmisurata tua carità

\* SOPRASOGLIO. T. degli Idraulici. Arginello, che si pianta in cresta di un argine dalla parte del fiu-me, perchè non sia tracimato dalle piene straordina-

\* \* S. Soprasoglia , T. di Marineria. La soglia su-

periore de' portelli. Stratico.

\*\*\* SOPRASOLDO. T. de' Milit. Quell' aumento di soldo, che si dà per soprappiù al soldato benemerito.

\* SOPRASOLIDO. T. degli Algebristi. Dicesi della Quarta potenza d' una grandezza così chiamata, perchè fingesi che abbia una dimensione di più del

\* \* \* SOPRASPALLE. T. de' Milit. Larga fascia di cuoio, che passando sopra le spalle attraversa il busto del soldato, che la porta, e va a legarsi pe' capi guarniti di fibbie agli anelli dei cosciali, o della coda dei pezzi di campagna, i quuli ben sovente si cambiano di luogo con questo artifizio. I serventi di questi pezzi sono forniti di sopraspalle. Grassi.

\* SOPRASPARGERE . Spargere di sopra . Pap.

(\*) SOPRASPARSO. Add. Sparso di sopra. Lat. inspersus, superfusus. Gr. έπιπαττομενος. Salvin. disc. 2. 231. Rimase per la morte del suo buon padre, e fondatore l'accademia in doloroso silenzio ravvolta, e dal subitano caso, come da soprasparsa caligine, intenebrata

+ SOPRASPÉNDERE. Spendere il soperchio. Lat. plus aequo impendere. Gr. περισσεύειν έν δαπανήμασι. Cap. Impr. 13. In modo che la moneta, la quale si dee spendere utilmente, si sopraspende in va-no. Palm. vit. civil. libr. 3. pag. 202. [Mil. 1825.] Se si sforzassero in dimostrarsi in alcune opere magnifici, sarebbe di cose piccole, nelle quali sopraspendere sarebbe matta sciocchezza.

(\*) SOPRASPERANZA. Speranza quasi certa, Gran fiducia, Confidanza. Lat. fiducia, confisio. Gr. εὐ-Θάξοσεια. Segner. Crist. instr. 1. 4. 2. Basti dire, che il Profeta non la chiama speranza, ma sopraspe-

ranza

(\*)-SOPRASPERARE . Avere grande speranza. Lat. confidere. Gr. αποθαζόμν. Salvin. disc. 1. 42. Dicendo tra l'altre in un luogo, ch'egli sopraspera-va, cioè trapassava, i limiti dell'ordinaria speranza.

\* SOPRASPIRITUALE. Più che spirituale. Ma-

gal. lett. Al contrario l' uomo interiore, e dirò sopra-

spirituale, si rinvigorisce d' un altro spirito. + \* SOPRASPIRITUALIZZATO. Più che spiritualizzato. Magal. part. 1. lett. 24. Quel che constituisce l'essenzial differenza trall' uomo, e l'animale, ec. viene appunto a esser quella porzione sopraspiritualiz-

SOPRASSAGLIENTE. Che saglie sopra ; voce marinaresca, e propriamente s' intende di chi sale sopra i navigli per guidarli, o difenderli. Lat. vector. Gr. exibarns. G. V. 7. 83. 4. Feciono ordine ec. de' migliori, e maggiori cittadini della terra compartite per soprassaglienti per galéa, e di studiare alle balestra.

T. VI.

Nov. ant. St. 2. Fu fatto di lei ciò, ch' ella avea detto della navicella sanza vela, e sanza remi, e sanza niuno soprassagliente.

SOPRASSALARE. Salare oltre al convenevole. Franc. Sacch. nov. 192. In quell' ora i saggi erano fat-

ti, ed egli poteva molto bene soprassalare.

SOPRASSALIRE. Assaltare, Assalire all' improvviso. Lat. aggredi. Gr. ασβάλλαν. Mor. S. Greg. 8. 38. Acciocche portandole noi incautamente per lo cammino di questa vita, noi non fussimo soprassaliti da' la-

SOPRASSALTO . Risalto . Fir. dial. bell. donn. 412. Desidera con un segno di rivoltura mostrarla distinta con un poco quasi di soprassalto colorito, ma

non rosso

+ (\*) SOPRASSANTO. Add. Più che santo. Lat. sanctissimus. Gr. υπεράγιος. Salvin. disc. 2. 68. Questa gran donna avanza tutti i santi, onde dalla Chiesa Greca è invocata col nome di hyperagia, cioè soprassanta, ed è la più vicina all' Altissimo. E centur. 3. disc. 34. Onde quella soprassanta, che n'era colma

[ della grazia ], vien salutata col nome di κεχαρισμένη cioè ripiena di grazia .

SOPRASSAPÉRE. Strasapere. Lat. sapere plus, quam oportet sapere. Gr. ύπερφρονείν πας δε δε φρονείν. Fir. disc. lett. 327. Possiamo arditamente conchiudere, che cuesto sia cioè properticale conchiudere.

che questo sia stato un soprassapere.

SOPRASSEDENTE. Che soprassiede, Che siede sopru. Lat. insidens. Gr. έπικαθήμενος. Mor. S. Greg. 7. 14. Addiviene a questi cotali, siccome al cavallo furioso, il quale pon fine al correre, non per virtù del soprassedente, ma perchè innanzi non si stende al campo del corso suo

SOPRASSEDERE. Tralasciare per qualche tempo, Differire . Lat. supersedere. Gr. παθεσθαι. M. V. 7. 25. Della nostra ingiuria intendiamo di soprassedere, ma della bugia ec. non ci possiamo contenere. Buon-Fier. 2. 5. 7. E soprasseggo alquanto Là, dove un vicol senza riuscita Mi permettea ec. Varch. Ercol. 94. Volendo, che si chetino (si suol dire) far punto, far

pausa, soprassedere, indugiare ec.
SOPRASSEGNALE. Segnale, Segno. Lat. signum, symbolum, digma. Gr. τημάον, σίμβολον, δάγμα. Filoc. 3. 119. Ma ciò, se alcuna gioia di Biancoliore non avesse, la quale in quel luogo per soprassegnale

portasse, non volea fare.

SOPRASSEGNARE. Far sopransegna, o Soprassegno. Lat. insignire, signare. G. V. 8. 58. 4. Ciascuna terra, e villa per se si soprassegnassero di sberghe,

e arme, ciascuno mestiere per se.
SOPRASSEGNATO. Add. da Soprassegnare. Lat. insignitus, ornatus, inscriptus. Gr. ἐπίσημος, παράσημος. G. V. 11. 49. 10. V' andarono in Firenze mille pedoni tutti soprassegnati di soprasherghe bianche. Cron. Morell. Un libro soprassegnato G, di fogli rea-li. Bocc. Test. pag. 1. Ancora lascio, che ciascuna persona, la quale si trova scritta nel libro delle mie ragioni soprassegnato A, che da me debba avere, sia interamente pagato.

SOPRASSEGNO. Soprassegnale. Lat. signum, symbolum . Gr. σημάον , συμβολον. Morg. 21. 5. Disse : Baron, s' io ti conosco bene, Che al soprassegno t'ho

riconosciuto ec

SOPRASSELLO. Quel, che si mette di soprappiù alla soma intiera. Fir. As. 273. Preso un sacco, e due barili un poco giusti, e postomegli addosso, ed egli poi messosi a cavalcioni fra essi per soprassello, ne mettemmo in via. Libr. Son. 48. Bestia di soprassel di carriaggi.

S. Per metaf. vale semplicemente Giunta. Lat. corollarium, auctarium. Gr. επιφορά, προσκατάβλημα. Mor.

S. Greg. tett. I quali ancora, per soprassello della lor domanda, questo aggiunsero.

\* SOPRASSEMEŇZA. Replicata seminazione. Salvin. Is. L. e G. Non v' ha di lui più abile a compartire i

semi, ed a sfuggire soprassemenza.

SOPRASSEMINARE. Seminare sopra il seminato Lat. superseminare. Gr. Enioneigen. Esp. Vang. Il regno del Cielo è simigliante all' uomo, che semina il buon seme nel suo campo, e mentre che dormono gli nie. M. V. 9. 44. L' nomo nimico nel campo del grano soprassemina la zizzania. Cap. Impr. 6. Quando per caso avvenisse, che'l nemico della necessaria pace soprasseminasse alcuno scandolo.

SOPRASSEMINATO. Add. da Soprasseminare. Esp. Vang. Il seme, che sarà vituperato, e disonorato, son le zenzanie, cioè le mal' erbe soprasseminate dal dia-

volo .

SOPRASSEMINATORE. Che soprassemina. Lat. superseminator. Gr. o emigmeiguv. Cap. Impr. 6. Il tesoro della fraternale dilezione è molto dirubato da' ministri, e seguitatori del soprasseminatore delle zizzanie.

SOPRASSENNO. Molto senno. Lat. summa sapientia, prudentia. Gr. σοφία, φεόνησις. M. V. 10. 83. Onde il soprassenno de' Pisani, accortosi di suo errore, cercò per molte vie oneste, e piacevoli ec. di ritornarli a Pisa

\* SOPRASSERVIRE. Servire più che sopra l'obbligo. Varch. Stor. Voleva avanti, ec. che la sua banda,

che già ec. soprasservito avea, pagata fosse.

SOPRASSERVO. Più che servo. G. V. 10. 144. 5. Avendoli comperati, come servi, e soprasservi i loro

beni alle loro spese.

SOPRASSETE. Gran sete. Lat. immensa sitis. Gr. μεγάλη δεί ψα. Com. Purg. 20. Neuna abbondanza gli puote torre la fame, la soprassete gli arde la gola.

(\*) SOPRASSINDACO. Magistrato, che ha l'autorità di rivedere i conti a tutti i magistrati, e officiali. Malm. 6. 20. Quai con le brache son fino al ginocchio, Dovendo a' soprassindaci di Dite Presentar de' lor libri

le partite.

† \*\* SOPRASSÓGLIO. Cavalc. Specch. cr. 146. Dovessero ciascuno in sua famiglia avere un agnello immacolato, ed ucciderlo, e del sangue porre sopra li legni degli usci della casa, e dal lato e di sopra, cioè sopra i suggelli, e sopra i soprassogli [ cioè: sopra le imposte, e gli architravi. Così il Vannetti; noi abbiamo osservato che l'edizione di Padova 1822. a pag. 128. legge: onde dissero che ciascuno dovesse in sua famiglia avere uno agnello immacolato, ed ucciderlo, e del sangue ponere sopra gli usci e dalli lati, ed in sui sogli di sotto, acciò che venendo l'angelo di Dio ec.].

SOPRASSOMA. Tutto quel, che si mette di più sopra la comunal soma. Burch. 1. 106. Quando Apuleio diè per sua malizia Duo romagnuoli, e una soprassoma. Bern. Ort. 2. 23. 76. Rinaldo, e 'l Conte, ch' or paion di foco, Aran suo carco, e soprassoma un po-

(\*) SOPRASSUSTANZA. Sustanza superiore, o più nobile dell' altre. Lat. nobilior substantia. Segner. Mann. Ottobr. 23. 3. Gli hai da chiedere per far si che il tuo corpo, conservato da essi, e consolidato, serva allo spirito, ch' è la sustanza superiore, qui detta soprassu-

stanza

SOPRASSUSTANZIALE. Add. Più nobile, e di maggior virtù del sustanziale; e dicesi propriamente del santissimo Sugramento dell' Altare. Lat. supersubstantialis. Gr. umegariúdns. Esp. Vang. L'altro pane spirituale, il quale santo Luca chiama soprassustanziale, sì è il santissimo Corpo di Cristo nell'altar consecra-

to. Tratt. Pat. Nost. Questo pane ec. niuno il potrebbe meglio descrivere, nè più sofficientemente, che appellarlo soprassustanziale.

\*\* SOPRASTALLA. s. f. T. di Marineria. Significa la dimora di un bastimento in un porto oltre il tem-

po assegnato per la sua partenza. Stratico.

SOPRASTAMENTO. Il soprastare.

S. Per Indugio, Trattenimento. Lat. cunctatio, mo-ra. Gr. uzmanois. Bemb. lett. 1. 12. 300. Estimando, che questo avesse ad essere di poche settimane soprasta-

SOPRASTANTE. Sust. Che ha Soprastanza in checchessia; Custode, Guardiano. Lat. custos, prnefectus. Gr. φύλαξ, ἐπιζάτης. G. V. 11. 12. 1. Soprastante, e provveditore della detta Opera di santa Reparata fue fatto per lo comune maestro Giotto nostro cittadino. E cap. 92. 2. 1 soprastanti, e guardie delle prigioni. E 12. 91. 1. Levarono, che non potesse portare arme da ossendere niuno gabelliere, e niuno soprastante. Amet. 63. A me non madre, soprastante a' tuoi piaceri. Cecch. Esalt. cr. 1. 2. E me fe soprastante al governarlo. Bemb. stor. 4. 45. M. Luigi Georgio, il quale era soprastante della galéa, credendo quella essere armata di corsali, non calando altramente le vele, continuava il suo viaggio

SOPRASTANTE. Add. Che sta sopra, Eminente. Lat. eminens , extans , imminens. Gr. εξέχων , αναφαινόμενος, ένις άμενος. Liv. Dec. 3. Il monte soprastante opportunamente coperse gli agguati. Guid. G. Da quello lato avea le ripe alte cavate, e soprastanti. Alam. Colt. 5. 113. Sopr' esso induca Del soprastante rio con

torto passo Il liquido cristallo.

§. I. Per metaf. vale Imminente . Lat. imminens , ingruens. Gr. eviça μενος. Bocc. nov. 68. 24. Colla sua sagacità fuggi il pericol soprastante. E g. 9. p. 2. Videro gli animali ec. quasi sicuri da' cacciatori per la soprastante pistolenzia

S. II. Soprastante, Che indugia troppo, Che mette tempo in mezzo oltre al convenevole. Lat. cunctans. Gr. μέλων. Liv. D. Pr. Lui indugiante, e soprastante fe-

rocemente minacciassero.

§. III. Soprastante, lo diciamo anche per Imperioso, Potente, Insolente. Lat. insolens. Gr. αλαζών. Franc. Sacch. rim. 15. Il tuo poder, che gia fu in acqua salsa, Perdesti per voler signoreggiante Essere al soprastante. Amet. 90. Levatosi l'aspro giogo de' Coritani già soprastanti per le indebolite virti, si rintuzzarono le loro forze, che appena il monte erano usati di scendere. Tac. Dav. ana. 2. 43. Misevi Gneo Pisone uomo rotto, soprastante, e feroce [ il T. Lat. ha obsequii ignarum ].

SOPRASTANTEMENTE . Avverb. Con soprastan-

S. Per Massimamente, Particolarmente. Lat. præcipue , præsertim . Gr. μάλιςα. Coll. SS. Pad. Traspongono ogni lavorio di dottrina, e soprastantemente di parole salutevoli.

SOPRASTANZA. V. A. Il soprastare. Fr. Giord. Pred. S. 9. Chi sta tra gente, e al vento, e al sole, contrario è alla soprastanza del nimico.

+ S. I. Per Indugio , Trattenimento , Mancanza . Lat. cunctatio. Gr. μέλλησις. Cap. Impr. prol. Avvenendo soprabbundante [ il Vocabol. alla voce SECCHITUDINE legge soprabbondante] secchitudine nella terra per soprastanza d' ordinata piova.
\*\* §. II. Per Grande instanza . Vit. S. Franc. 170.

Non considandosi nella sua industria, nè de' suoi Frati per grande soprastanza d'orazione [ per orationi instantiam, dice il Lat. ] si volle ricorrere a Dio.

stantiani, dice it Lat. ] si volle ricorrere a Dio. SOPRASTARE. Star sopra, Esser superiore, eminente. Lat. extare, eminere, imminere. Gr. egéxav,

αναφαίνεσθαι, ενίς ασθαι. G. V. 1. 36. 1. Cesare si pose a campo in sul monte, che soprastava la città. Dant. Par. 30. Si soprastando al lume intorno intorno, Vidi specchiarsi in più di mille soglie. Pass. prol. Coloro, che sono più accorti, prendono alcuna delle tavole della rotta nave, alla quale attenendosi fortemen-

te, soprastando all'acqua, non assondano.

S. I. Per Usar superiorità, insolenza, maggioranza, Sopraffare, Soverchiare . Lat. excellere, opprimere. Gr. υπερβαίναν, καταβαλλαν. Pass. 227. Come Iddio è sopra tutte le cose, e a niuna cosa è soggetto, così l' uomo superbo vuole soprastare a tutti, e a niuno esser suttomesso. Cron. Morell. 240. Buono parente con quelli, che non volessono soprastare. G. V. 5. 31. 1. Soprastavano la contrada, e non voleano ubbidire al comune. E 10. 177. 1. Tenevano la terra a modo di tiranni, soprastando disordinatamente il popolo [cosi hanno gli stampati, e il T. Riccardi; i Testi Davanz. e Salvini hanno soppressando ].

S. II. Per Superare , Vincere . Lat. vincere , superare. Gr. νικάν, υπεςβαίναν. Βοςς. που. 96. 18. Come io so altrui vincere, così similmente so a me medesimo soprastare. G. V. 4. 14. 4. Ebbe guerra, e battaglia col detto Arrigo, che l'avea disposto, e soprastatolo. E 12. 26. 2. Avendo i Viniziani della detta zuffa soprastati i Turchi. E cap. 40. 5. Ancora il pianeto di Gio-

ve fu soprastato da Saturno.

S. 111. Per Istar scpra di se, Arrestarsi, Contenersi , Fermarsi . Lat. sese continere . Gr. fautov xata-5 Martuccio, veggendo la giovane, alquanto maravigliandosi, soprastette. E nov. 73. 20. Perchè soprastando, Buffalmacco ricomin-

ciò.

S. IV. Per Differire, Indugiare, Metter tempo in mezzo. Lat. morari, moram interponere. Gr. αναβολην ποιασθα. Bocc. g. 6. p. 5. Delle sette volte le sei, soprastanno tre, o quattro anni più, che non deb-bono, a maritarle. Fr. Giord. Pred. S. Se noi sopra-stiamo fiore, e distendiamoci a parlare, incontanente falliamo. Pass. 199. Non si posa la volontade perversamente amando le creature ec. avvegnachè un poco soprastea, dimorando in loro per amore più, che non è bisogno. Franc. Sacch. nov. 84. Essendo per alcun caso andato di fuori ec. soprastette la notte di fuori.

S. V. Soprastare alcun pericolu, o danno, vale Essere prossimo a seguire, Esserne rischio, Essere imminente. Lat. imminere. Gr. ενίςτασθαι. Varch. stor.

Soprastando la guerra, e travagliando la carestía.

\*\* S. VI. Soprastare dicesi ancora di Qualsivoglia
cosa quando è imminente. Cor. Long. Sof. Rag. 2. pag. 26. [Fir. 1811.] Erano già i frutti maturi, e soprastando la vendemmia, ognuno in ogni villa era occupato intorno alle bisogne della ricolta. Monti .

S. VII. E Soprastare, in forza di nome per la figura dai rettorici detta in Lat. commoratio. Rett. Tull. 95. È un altro ornamento, che s'appella soprastare, lo quale ha luogo, quando il dicitore soprastà in un fermissimo luogo, la ove pende tutta la forza del fat-

to. \*\* §. VIII. Per Cessare. Soprastare di tormentare:

è nel Bemb. Asol. 2. 138.
SOPRASTATO. Add. da Soprastare. Bocc. vit. Dant. 58. Alla quale richiesta Dante soprastato disse: se io vo, chi rimane! s' io rimango, chi va! [ nella nuova edizione si legge: sopra se stato]. Ambr. Furt. 1. 1. Io non l' ho fatto per altro, che per acquistare figliuoli, al che, secondo che insegnano i nostri dottori, sono più atte quelle di tenera età, che le soprastate [cioè:

SOPRASTEVOLE. Add. Che soprasta. Lat. cunctans. Gr. avaßanouevos. Cap. Impr. 6. Una soprastevole pazienzia con abbondevole perdonamento agl' in-

giuriatori

+ \* SOPRASTORIA. Racconto ed Esposizione intorno ad alcuna cosa già nnrrata. Salv. Inf. sec. 12. Fu dalla Crusca... dichiarato, che soprastoria doveva leg-gersi unito in una parola: si come sopravvesta, sopransegna, sopraccalza, e si fatte. E appresso: Di due guise può esser la soprastoria: la prima, quando alla storia già stata scritta si continuva alcuna parte, che pareva, che le mancasse: quali sarebbono i cinque canti, che alla Gerusalém di Torquato Tasso si veggono aggiunti novellamente. La seconda, quando s' allarga la storia descritta con brevità che parimente può farsi da noi in più modi: cioè, o col discender più alle cose particolari, o con lo nnestarvi dicerie, e discorsi, e giudici, o col raccontar le cose medesime con più parole. Uden. Nis. 3. 139. Ovidio per non fare una soprastoria di cose storicamente narrate, providamente fa, che Ciane, ec.

+ (\*) SOPRASTRATO. Add. Aggiunto di via coperta di viva selce, cioè Selciato, e dicesi a differenza di Lastricata. Lat. constratus. Gr. στομτός. Bemb. Asol. 1. 10. La quale [ aia ] assai spaziosa, e lunga, e tutta di viva selce soprastrata si chiudeva dalla parte di verso al giardino. Borgh. Rip. Via il cui piano è so-prastrato di viva selce.

\* SOPRATACCO. T. de' Calzolaj. Dicesi il suolo, che vien sopra il tacco.

\* SOPRATO. Sincop. di Superato. Dant. Par.

\* \* SOPRATONICA. T. de' Mus. È così chiamata

la seconda voce di ciascun tuono. Gianelli.

SOPRATTENERE. Trattenere oltre al termine. Lat. remorari. Gr. αναβάλλεσθαι. Bocc. nov. 47. 3. Soprattenendola il padre a maritare, s' innamoro per avventura di Pietro. Cant. Carn. 18. Però donne gentil, l'olio farete, Quando l'ulive vostre in punto arete, Perchè se punto le sopratterrete, Vi dorrà poi non lo poter trar fuori. Bemb. stor. 3. 38. Per decreto del Senato fu soprattenuto messer Andrea, nè più v' andò [ qui sostenuto ]. Cas. lett. 54. Ed ho veduto quanto mi debbe dolere, che il caso, e la fortuna abbia soprattenuto con si lungo indugio il desiderio, che V. S. aveva ec.

+ \* SOPRATTENUTO. Add. da Soprattenere. Il

Vocab. alla voce Sostenuto.

(\*) SOPRATTETTO. Avverb. Sopra'l tetto. Buon. Fier. 2. 3. 3. E viste io ci ho, ch' io tengo assai malsane, Moltissime finestre soprattetto [qui si dice di una sorta di finestra , chiamata Abbaino ].

SOPRATTIENI. Dilazione, che si ottiene al paga-

S. Per Dilazione generalmente. Lat. dilatio, mora. Gr. araβoλs. Tac. Dav. ann. 4. 102. Il Senato volle che s' aspettasse lo 'mperadore, unico soprattieni agli ur-genti mali [ il T. Lat. ha suffugium in tempus ]. Malm. 9. 63. Fatto al morire un soprattieni intanto

SOPRATTUTTO. Posto avverbialm. che anche si scrive SOPRA TUTTO. Principalmente, Totalmente, In tutto, e per tutto. Lat. potissimum. Gr. μαλιςα. Fiamm. 1. 56. Tutte quelle altre cose, che a donna nobile debbono esser care, e sopra tutto la grazia del tuo marito. Fir. disc. an. 19. Soprattutto debbe avvertire ognuno, che la servità de' Principi è agguagliata a uno altissimo monte. Cas. rim. burl. 1. 6. E vuol, che non le puta soprattutto. Libr. Son. 128. E quando ei fa partita, Avvisa soprattutto, e questo è il sun-

SOPRAVANZAMENTO. Sopravanzo. Lat. progressus . Gr. πρόδοσις. Fr. Giord. Pred. Si gloriano del loro sopravanzamento agl' inferiori nella virtu.

(\*) SOPRAVANZANTE . Che sopravanza . Lat.

eminens. Gr. έξοχος. Il Vocabol nella voce EMINEN-

SOPRAVANZARE. Superare. Lat. vincere, superare, exsuperare, exuberare. Gr. νικάν, υπεςβαίναν. De-clam. Quintil. C. Perciocchè elle non hanno forza, onde sopravanzino i vizj.

S. 1. In signific. neutr. vale Avanzare, Sporgere, o Sorgere in fuori. Lat. eminere. Gr. e'gixav. Gal. Dial.

L' isole, che sopravanzano sopra l'acque.

(†) §. II. Sopravanzare, vale anche Soprastare. Car.

En. 1. 9. v. 45. I giovani di Tirro Tenean l'ultime squadre, e Turno in mezzo Con tutto il capo a tutta la battaglia Sopravanzando, armato cavalcava Per l'or-

\*\* SOPRAVANZATO. Add. da Sopravanzare. Salvin. Avvert. 1. 2. 12. Si come nel predetto poema superò quasi tutti gli altri nella purità del parlare, così nella medesima, nell'altre sue scritture, in alcuna da alcuni, in alcuna da molti, si vede sopravanzato.

+ SOPRAVANZO. Il sopravanzare. Lat. excessus, exuberatio. Gr. ύπες βολή. Tolom. lett. 2. 57. Se voi non mi donate questo sopravanzo ve ne resto per rigore e strettezza di legge obligato; se me lo donate vi resto annodato per ragion di benesicio e cortesia rice-

vuta.

\*\* SOPRAUMANO. Meno usato che sovrumano. Borgh. Vesc. Fior. 430. Delle passioni, che vanno attorno di questi Santi Martiri, che sicuramente furono

maravigliose, e sopraumane.

+ \* SOPRAVVANAGLORIOSO. Più che vanaglorioso; Vanagloriosissimo. Uden. Nis. 4. 23. Con quante arguzie di concetti mantiene [ Plauto ] il costume sopravvanaglorioso di Stratofane. SOPRAVVEDERE. Osservare con avvedutezza. Lat.

pervidere. Gr. διοπτεύαν. Bemb. stor. 5. 67. Avendo il Pesaro mandato a Napoli brigantini per spiar di lui,

e sopravvedere ec.

SOPRAVVEDUTISSIMO. Di singularissima avvedutezza. Lat. prudentissimus, cautissimus. Gr. φρονιμώτατος, ευλαβές ατος. Petr. uom. ill. I quali il sopravvedutissimo capitano avea posto dinanzi a spaurire, e turbare i nemici.

(\*) SOPRAVVEDUTO . Add. Più che avveduto , Avvedutissimo . Lat. cautissimus . Gr. εὐλαβέςατος. Bemb. Asol. 1. 60. Molti particolari accidenti, che a ciascuna soprastanno, vie più, che noi non siamo, sopravvedute vi facciano, e riguardose.

SOPRAVVEGGHIARE. Vegghiare assai. Lat. pervigilare, evigilare. Gr. egager Dau. Coll. Ab. Isac. cap. 7. Se tu non sopravvegglierai all' uscio continua-

mente, non sarai esaudito.
SOPRAVVEGNENTE, SOPRAVVENENTE, e SO-PRAVVENIENTE. Che sopravviene, Susseguente. Lat. proximus, imminens. Gr. έγγυτατος, ένις άμενος. Maestruzz. 2. 29. 5. Potente è Iddio di scampare l'uomo da qualunque sopravveniente tentazione. Bocc. Introd. 2. Siccome la estremità dell'allegrezza il dolore occupa, così le miserie da sopravvegnente letizia sono. terminate. E g. 2. f. 5. Sogliono ec. per onor della sopravvegnente Domenica da ciascuna opera riposarsi. E g. 5. f. 2. Molti hanno già saputo con debito morso rintuzzare gli altrui denti, o i sopravvegnenti pericoli cacciar via. Guid. G. Per averle meglio apparechia con della constanta della constant chiate negli sopravvegnenti hisogni. Mor. S. Greg. 1. 2. Sempre stette costante avvisatamente sostenendo i sopravvenenti colpi

SOPRAVVEGNENZA. Il sopravvenire. Lat. superaccessio. Gr. πρόσθεσις. Salvin. disc. 2. 469. Congiunzione di corpi, e d'anime, e di sostanze, che colla sopravvegnenza poi de' cari figliuoli, come di tanti dolci pegni, maravigliosamente s' accresce.

SOPRAVVÉNDERE. Vendere la cosa più, che ella non vale. Lat. æquo carius vendere. Gr. waga dixacov πωλαν. Cron. Vell. 16. Vendè il podere, ovvero poderi suoi da Catinella ec. a Giovanni Perini, e puossi dire, gli sopravvendesse parecchie centinaia di fiorini.

SOPRAVVENENTE, e SOPRAVVENIENTE. V.

**SOPRAVVEGNENTE** 

+ SOPRAVVENIMENTO. Il sopravvenire. Lat. improvisus adventus, superventus. Gr. n ex TE apaves παρεσία. Introd. Virt. Sentendo il sopravvenimento, e grande stropiccio delle lepri, gittaronsi nell'acqua [ questo esempio non è tratto dall' Intr. Virt. ma dalla favola 29. di Es. Vedi l'ediz. di Pud. 1811. a pag. 63.]. S. Agost. C. D. Per sopravvenimento sprovveduto di queste passioni s' impedimentisce l'uficio della ragione. Dant. Conv. 1/44. Perocchè ciascuna cosa per se è da amare, e nulla è da odiare, se non per sopravvenimento di malizia, ragionevole, e onesto è, non le cose, ma le malizie delle cose odiare, e proccurare da esse di partire. Stor. Eur. 5. 103. Trapassando per qualche spazio tutti quanti gli onori passati col sopravvenimento di questo nuovo, tanto più vi mostriate degni di

gloria, quanto ec.
+ SOPRAVVENIRE. Improvvisamente arrivare. Lat. de improviso advenire, supervenire. Gr. εξαίφνης επές-χεσθαι. Mor. S. Greg. Ed ecco, che sopravvennero li Sabei, e portaronli via tutti. Bocc. nov. 67. 3. Sopravvegnendo ad un ragionamento di giovani. Nov. ant. 29. 1. Dispendendo, e scialacquando il suo, gli anni sopravvennero, e soperchiogli tempo, e rimase povero. Soder. Colt. 70. Scrivono, che ec. chi tarda a far la vendemmia, non solamente offende le viti, perch' elle portano il peso più del dovere, ma perchè sopravvenendo gragnuola, o tempesta faccia gran danno al vino. Car. En. l. 11. v. 355. Ed ecco intanto Che cosi si tumultua e travaglia, Mesti sopravvenir gl'imbasciadori Che in Arpi a Diomede avean mandati.

S. I. Per semplicemente Venire, ma ha alquanto più di forza. Lat. advenire, comprehendere. Gr. επέγχεσθαι. Bocc. nov. 44. 10. In cotal guisa dormendo, senza svegliarsi, sopravvenne il giorno. E nov. 77. 20. Se non fosse, che egli era giovane, e sopravveniva il cal-do, egli avrebbe avuto troppo a sostenere. E nov. 80. 20. Incominciaron poi a sopravvenire delle cagioni, per le quali non gli veniva ec. fatto il potervi entrare. Din. Comp. 5. 75. Intanto sopravvenne un giovane cognato del Maliscalco.

\*\* \$. II. In signific. att. vale Sorprendere. Car. Long. Sof. Rag. 2. pag. 47. (Fir. 1811.) Pane un giorno, mentre ch' ella pascendo, giocando e cantando si stava, sopravvegnendola, tentò di trarla al suo deside-

rio. Monti SOPRAVVENTO. Vantaggio del vento, che si go-de rispetto a chi sta sotto vento. Lat. superventus, Ve-

S. I. Onde Essere, o Stare sopravvento, o Avere il sopravvento, vagliono Essere da quella parte, onde spira

S. II. E perchè fra i naviganti chi gode il sopravnento si reputa aver preminenza sopra gli altri, si prende figuratam, Sopravvento, per Affronto improvviso fatto con vantaggio, e con soperchieria; ed anche per Minaccia, o Bravata imperiosa. Varch. Ercol. 83. Fare una bravata, o uno spaventacchio, o un sopravvento, non è altro, che minacciare, e bravare. Buon. Fier. 1. 4. 6. Gli uomin lesti fantini, Che con lor cavallette, e sopravventi Fan fare agli altri.

S. III. Venir sopravvento, vale Sopraggiugnere improvvisamente, e per lo più s'intende con altrui danno, o pregiudizio. Buon. Fier. 4. 5. 22. Quand' un,

che in Fiandra, o in Alemagna stette Venticinque an-

ni, vien lor sopravvento. vento di un altro quando, condotta una perpendicolare dal primo bastimento alla direzione del vento, l'altro si trova al di sotto del primo, relativamente al punto dal quale spira il vento. Il secondo è al sottovento del primo. Stratico.

SOPRAVVENUTA. Sopravvenimento. Lat. accessio. Gr. Teog 9 nxn. Libr. cur. mnlatt. Molto si sgomentano per la sopravvenuta di nuovi mali . E appresso: Alla sopravvenuta de' dolori colici è necessatio il servizia-

SOPRAVVENUTO. Add. da Sopravvenire. Bocc. nov. 43. 8. Vedendo la notte sopravvenuta ec. trovata una grandissima quercia, smontando del ronzino, a quella il legò. E nav. 47. 9. Quivi sopravvenuto il tempo del partorire. E nov. 98. 5. Nè si discernea ec. qual più fosse, per lo sopravvenuto caso, da racconsolar di lor due. Amet. 12. Poiche la sopravvenuta polvere ebbe con chiarissime acque dal suo viso cacciata ec. con

essa venne dinanzi alla Ninfa.

SOPRAVVESTA, e SOPRAVVESTE. Vesta, che portavano sopra l'armi i soldati a cavallo. Lat. chlamys. Gr. χλαμύς. G. V. 12. 111. 8. Con una sopravveste in dosso di sciamito porporino. Franc. Sacch. nov. 159. Salito a cavallo con una sopravvesta di ragnateli ec. usci in sulla piazza [ qui per similit. in ischerzo ] . Ar. Fur. 32. 47. Era la sopravvesta del colore, In che riman la foglia, che s' imbianca, Quando dal ramo è tolta. Bern. Orl. 2. 3. 10. E stracciata l'avea la sopravvesta. Alam. Gir. 19. 78. Ma più vel mostrerà la so-pravvesta Verde, ove gli altri l'hanno nera, e mesta.

+ S. I. Per metaf. vale Coperta. Ninf. Fies. 156. Su si levo faccendo sopravvesta Col viso infinto ad amor, che'l pungea [ l' ediz. di Parigi 1778. legge : Su si levò facendo sopravesta Al pensiero amoroso che'l pun-

gea].
§. II. Per Quolunque vesta, che si porti sopra l'altre. Car. lett. 2. 182. Così la veste come la sopravveste, sieno scosse dal vento, e facciano pieghe, e svo-

lazzi.

+ \* SOPRAVVESTIRE. Porre la sopravvesta. Uden. Nis. 3. 162. Omero, che avrebbe con la sua loquacissima scienza potuto nelle matematiche trovar invenzione ec. seppe un semplicissimo concetto amplificare, a sopravvestire di tanti gossissimi riempimenti, che qui per similit.]

SOPRAVVINCERE. Più che vincere. Segr. Fior. stor. 4. 101. Chi è contento d'una mezzana vittoria, sempre ne fara meglio; perchè quegli, che vogliono

sopravvincere, sempre perdono. + \* SOPRAVVINTO. Add. da Sapravvincere. Sanasz. Arcad. pros. 6. Poi che con l'abbondevole diversità de'cibi avemmo sedata la fame, chi si diede a can-tare, chi a narrare favole, alcuni a giuocare, molti sopravvinti dal sonno si addormirono.

SOPRAVVISSUTO. Add. da Sopravvivere. Lat. superstes. Gr. megilimis. Libr. Pred. Rimase affit-

tissima alla novella del non sopravvissuto marito. SOPRAVVIVENTE . Che sopravvive . Lat. superstes. Gr. magidimni;. Cron. Morell. Se tutti i tutori predetti, che hanno preso la tutela, allora sopravviventi, non fossono in concordia. Tac. Dav. ann. 16. 230. Fanno a chi più prega, che il suo fiato esca tosto

per lasciare gli altri sopravviventi quel poco. SOPRAVVIVENZA. Certessa di dover succedere in

alcuna carica, quando ella vachi.
+ SOPRAVVIVERE. Vivere più d'altri, o Viver di più , o più lungamente. Lat. superstitem esse. Gr. TE-

ριλιμπάνεσ θαι. Fiamm, 5, 58. E se tu forse a me so-pravvivi ec. furioso ii farò divenire. Vit. SS. Pad. 1. 146. E dopo le predette cose Pafunzio sopravvisse un giorno. Tac. Dav. vit. Agr. 387. Pochi sepravviviamo, non pure agli altri, ma a noi medesimi. Fir. As. 279. Non gli bastando l'animo di sopravvivere alli suoi carissimi fratelli, posciach' egli ebbe fatto di loro così bella vendetta ec. mandò la sua pietosa anima a tener lor compagnia. Car. En. l. 2. v. 1038. Io posso, io deggio Sopravvivere a Troia! E fia ch' io soffra Sì vile esiglio! Voi, che ne'vostri ec. E 11. 253. Quanto infelice e misero son io, Che vecchio e padre al mio diletto figlio Sopravvivendo, i miei fati e i miei giorni Prolungo a mio tormento.

SOPRAVVIVOLO. Sempreviva. Lat. sempervivum, sedum. Gr. αμξωςν. M. Aldobr. B. V. Recipe rose, lattughe, porcellana, e cavolo, e sopravvivolo. M. Aldobr. P. N. Sempreviva, e barbaiovis sì è una medesima cosa, ed è erba così detta, perciocchè sempre è trovata verde, e volgarmente è detta sopravvivolo. Cr. 6. 2. 16. Contr' all'eruche i semi, che da seminar sono, di sugo di sopravvivolo sempre s' imbagni-

+ \* SOPRAVVOLÁRE. Volare, e Più che volare; Sorvolare. Salvin. Iliad. libr. 13. v. 1169 Così dicendo, a lui sopravvolò Un destro augello, Aguglia antivolante, Ed acclamò il popol ec. E Odiss. 15. 702. Mentr'ei così dicea, sopravvolò Da destra augello, uno sparvier, d'Apollo Celere messaggiero. Disc. Calc. Conciosia che spinta [la palla] da lor colpi ec. al termine sopravvoli. + \* SOPRECCEDENTE. Più che eccedente, Ecce-

dentissimo. Segner. Pal. Ap. 12. 10. Quanto tuttavia la Giustizia rimarrà più gloriosa ne' suoi trionfi, men-tre farà che la soddisfazione prestata a Dio, non solo sia perfetta, non solo sia piena, ma sia fino soprec-

cedente !

(\*) SOPRECCEDENZA. Grand' eccedenza, Gran dismisuranza. Lat. magna exsuperantia, nimia redundantia. Gr. μεγάλη υπεροχή, υπες βολή. Segn. Mann. Settembr. 17. 1. Pienezza di sufficienza, pienezza di soprabbondanza, e pienezza di sopreccedenza. E 17. 4. Eccola benedetta benedictionibus abyssi, ch'è la pienezza di sopreccedenza

(\*) SOPRECCELLENTE. Add. Sovrecellente, Eccellente più che più. Lat. præstantissimus. Gr. å 91505. Salvin. disc. 1. 251. Signori, adunque il vino non tien

forza, e valore sopreccellente?

(\*) SOPREDIFICATO. Add. Fondato, Soprapposto. Salvin. disc. 1. 232. Lo jus, ovvero dritto, col quale le cittadi in bella concordia di pace mantengonsi, ec. è sopredificato sul diritto generale de' popoli?

\*\* SOPRELETTO. Borgh. Orig. Fir. 61. In quello, che si dice qui fatto, o più per l'appunto sopre-letto Colono, mostra quell'usanza ec.

+(\*) SOPREMINENTE. Add. Sopreccellente, Più che eminente. Lat. supereminens, excellentissimus. Gr. Taνυπέςοχος, υπιςτατος. Salvin. disc. 2. 76. Contenendo amori, e disonestà d'ogni sorta ec. cose non solo poco dicevoli, ma del tutto ripugnanti, e contrarie a quella sovrana, eccelsa, e sopreminente natura. Segn. Crist. instr. 2. 22. 1. Essendo Adamo dotato da Dio di sopreminente sapere ec.

+ \* \* S. Sopreminente, nel signific. di Che sta sopra, Soprastante. Lat. exstans, imminens. Gal. Gall. 263. Ma solamente l'essere ora congiunte [le figure] con l'aria sopreminente, e ora separate. E Sist. 432. Le superficie di mari amplissimi, le quali sendo anco lontanissime da i gioghi de i monti... non par che possano a-ver facultà di condur seco l'aria sopreminente, e non

la conducendo ec. N. S.

+ \*\* SOPREMINENZA. Luogo più che eminente. Segn. Crist. iastr. 1. 7. 6. Così ci figura a maraviglia quella sopreminenza, e sovranità, che dee tenere l'Amor di Dio sopra tutti gli altri affetti. E di sotto: On-de ci vien sempre un tal Amore proposto con questi termini di sopreminenza, e di sovranità.

\* SOPRESALTATO. Sopraesaltato. Uden. Nis. 3.

25. Rimproverò con ischerno a uno scrittore l'ampollosa disorbitanza elocutoria, sopra ogni burbanza tra-

gica sopresaltata. + \*\* SOPRESSARE. Opprimere. Boez. 23. Perchè fortuna tanti assetti vani Versa sopressando gli innocenti Con pena meritoria a profani ( questo stesso esempio si legge al S. della voce Soppressare come ha la stampa del 1735.)

(\*) SOPRÉSSO. Avverb. Lo stesso, che Sovresso.

Il Vocabol. nella voce SOPRA S. XXV.

\*\* SOPRESSO, Oltre a ciò, Fior. S. Franc. 18. Iddio ... fara teco grande misericordia, e sopr' esso

t' aggiugnerà molte grazie.
(\*) SOPRETERNO. Add. Più che eterno; e si suol dire in maniera enfatica. Salvin. pros. Tosc. 1. 164. Si potrebbe dire ec. che l' E significa le cose eterne; l'E-

ra, le sopreterne, il Sarà, le temporali. SOPRILLUSTRE. Add. Più che illustre. Lat. perillustris, admodum illustris. Gr. πολύκλατος. Carl. Fior. 34. Temperate questa amarezza col ricordarvi del proceder di voi medesimo contra un' Accademia di nobili persone, e d'illustri, e di soprillustri senz'alcuna provocazione

+ \* SOPRIMMATERIALE. Più che immateriale; Immaterialissimo. Magal. part. 1. lett. 20. Sono segni troppo visibili, e indubitati dell' invitta resistenza di un soprimmateriale, d' un sior di spirito non sensibile

a' sensi [ qui in forza di sust. ] .

\* SOPRIMMENSISSIMO. Più che immenso. Espressione enfatica, e detta per esagerazione. Uden. Nis. 11 Castelvetro, ec. nell' opporre andace, nell' allungare soprimmensissimo.

+ \* SOPRINNALZARE. Innalzar sopra, ed anche semplicemente Innalzare. Uden. Nis. 3. 63. Soprinnalzar gli uomini alla maestà superna, per condurre in su-

perbia, o in disperazione imitativa gli uomini.

+ \* SOPRINTELLETTUALE. Di la da intellettuale. Magal. part. 1. lett. 20. Operazioni dell'intelletto umano ec. dirò soprintellettuali, le quali abbiano la lor sede in una parte più spirituale del medesimo spi-

(+) SOPRINTENDENTE . Soprantendente , Che soprintende. Bellin. Bucch. 117. Apollo il vecchio egli era un Dio, badate, Soprintendente di tutte le cose,

Sole però le presenti e passate. + (\*) SOPRINTENDENZA. Lo stesso, che Soprantendenza. Segner. Mann. Ottobr. 17. 4. L' Ambir la soprintendenza delle latrine, l'immergersi nella marcia delle carogne . Bellin. Bucch. 118. Se dunque un nuovo Apollin si trovasse, Che di quell'altre cose state poi Non la soprintendenza s'usurpasse, Ma ec.

\*\* SOPRINTENDENZA. Soprastanza. Segn. Parroc. instr. 3. 1. Vegliare con alta soprintendenza al pub-

blico bene

+ \*\* SOPRINTÉNDERE. Avere soprintendenza. Segn. Parroc. instr. 8. 1. Tenete . . . come avvisano i bene esperti, qualcuno da voi distinto, che soprintenda ad ogni ufficio men grato. E Mann. Sett. 23. 2. Questo freno è l'imperio della ragione, la quale come soprintende a tutte l'altre membra del corpo ec., così dee soprintendere parimente alla lingua. Accad. Cr. Mess. libr. 5. pag. 694. Prese sopra di se l'entrata . . . per soprintendere a tutto, e accorrere co i soccorsi dove la necessità lo chiamasse.

\* SOPRONORATO. Che è in sommo onore, Che è ovunque riverito, ed onorato. Salvin. inn. Orf.
\* SOPRORDINARIAMENTE. Più che ordinaria-

mente, Straordinariamente. Uden. Nis. + \* SOPRORDINARIO. Più che ordinario, Straordinario. Uden. Nis. 5. 53. Nelle appartenenze della Religione si dee per obbligo necessario procedere con gravità, e decoro, e riguardo, e circunspezione soprordi-

SOPROSSO. Grossezza, che apparisce ne' membri per osso rotto, o scommesso, e mal racconcio. Burch. 2. 58. E tiene un paio d'occhial si bene addosso, Che non si muovon mai d'in sul soprosso [ qui per simi-

S. I. Soprosso, si dice anche a una Sorta di malore, che viene a' cavalli, e simili animali. Cr. 9. 39. 1. Nelle gambe del cavallo si fanno molti, e diversi soprossi, o allora ch' è morso, o percosso con calcio, o quando con la gamba percnote alcuna cosa dura, i quali soprossi non sono tanto nocivi, quanto rustichi al cavallo. E appresso: Conciossiacosache tutti i soprossi si comincino a fare per una callosità di carne, per alcuna percossa, incontanente che parrà, che si voglia fa-

re, si dee radere quella cotale callositade.

S. II. Soprosso, metaforicamente vale Storpio, Aggravio, Noia, Fastidio. Franc. Sacch. rim. 26. Che denti fanno neri , e gli occhi rossi, E di questi soprossi Niente si curan ec. Fir. As. 313. La quale, perciocchè le leggi, ovvero statuti di quei paesi le davano la successione di tutti i beni paterni ec. malvolentieri soppor-

tava questo soprosso.

SOPROSSUTO. Add. Che ha soprossi. Burch. 2. 58. Che all' atto della schiena par delfino, Con ampie

nari, e molto soprossuto.

SOPRUMANO. Add. Che è sopra la condizione umana, Straordinario. Lat. immensus, immortalis. Gr. ύπεςμέγιςος. Ar. Fur. 38. 62. Ancorchè 'l valor suo sia soprumano, Egli però non sarà più, ch' un solo, Ed avrà di par suoi contra uno stuolo. Tac. Dav. ann. 15. 210. Nerone d'una figliuola natagli di Poppea ec. fece soprumana allegrezza. Alam. Gir. 24. 103. Che soprumana Dio diè lor virtute Per procacciare al suo Giron salute.

SOPRUSARE. Usar sopra il dovere, Abusare. Lat. abuti, usurpare. Gr. καταχεάσθαι. Tac. Dav. ann. 4. 86. Avverando Cesare non avergli, oltre a' suoi schiavi, e danari, autorità data, se soprusata l'àvesse, fa-

cessono alla provincia ragione.
SOPRUSO. Ingiuria. Lat. injuria, contumelia. Gr. εβεις. Fir. disc. an. 78. lo accecato dal dolore, e dal sopruso, ch' io mi veggio fare, non iscorgo verso, che a buon fine mi conduca. Salv. Spin. 5. 6. S' io fossi provvisto, come se' tu, tu non saresti uomo per farmi questi soprusi.

+ SOQQUADRARE. Rovinare, Mettere a sogguadro, Metter sottosopra, Mettere a rovina. Lat. evertere.Gr. ανατείπαν . Min. Malm. 354. Da tale strepito diciamo soqquadrare e mettere soqquadro in vece di stordi-

SUQQUADRATO. Add. da Soggundrare; Messo a sogquadro. Lat. eversus. Gr. xa Sauge Sais. Fr. Giord. Pred. R. Trovarono la terra soqquadrata, e in essa i templi stessi soqquadrati.

SOQQUADRO. Rovina. Lat. ruina, eversio, tumultus. Gr. πτῶσις, ἀνατροπή, βόρυβος. Tac. Dav. stor. 1. 264. Sì; ma quel sogguadro, e buio, e confusion

d'ogni cosa, poteva voltarsi contra di me.

S. I. Mettere, e simili, a sogquadro, vagliono Mettere sossopra , Mettere in rovina. Lat. quassare , perturbare, evertere. Gr. ανασείαν, θοςυβάν, ανατρέπταν. Fir. As. 291. Gridando, e mettendo a soqquadro la

casa, diede ad intendere all' infelice padre, che 'l veleno del figliastro aveva tolto la vita al suo figliuolo. Bern. Orl. 2. 7. 71. Alla fin delle sue parole il ladro La mazza alzò con ambedue le mani, E tutto 'l scudo gli mandò a soqquadro. Red. Ditir. 35. Con furor per-fido, e ladro Terra, e ciel mette a soqquadro. Malm.

9. 57. Quale a soqquadro il vicinato mette.

\* §. 11. Soqquadro, Voce usata da' Muratori, Legnaivoli, e simili, e vuol dire Sotto squadro, che è quando per accidente d' infunature male aggiustate o d' altro mancamento, un peso tirato, o strascinato non può fare

it suo corso. Min. Malin. pag. 454.

+ SOR. V. A. Sur, Sopra. Guitt. lett. 10. Quanto è sor tutti, sor tutti disdegnoso è. Tesorett. 2. Incontrai uno scolaio Sor un muletto baio. Rim. ant. P. N. Iac. Most. da Pisa. Di voi, che siete fiore, Sor l'altre donne avete più valore. Nov. ant. 25. 4. E non piaccia a Dio nostro sire, che si malvagia cotta stea sor me. [ Il passo qui sopra, dal Vocab. attribuito a Iacopo Mostacci da Pisa, nella Tav. Barb. alla Voce Son, è attribuito a Fed. II. Imperad. E in fatti leggesi nella sua Canzone stampata nel Libro 9. delle Rim. ant. pag. 114. Poi che ti piace, Amore ec. e dice: Ed ho piacere che lo meo servire Haggia piacere a voi (e non, di voi, come ha il Vocab.) che siete fiore: Sor l'altre donne ec. Nota del Lombardi.]
+ \*\*\* SORAMENTE. V. A. Sioccamente, Senza

sperienza. M. V. 5. 58. (ediz. 1562.) Avendo gran promesse da Messer Gran Cane, ch' eglino avieno cotanto osseso, assidandosi soramente alla fede delle sue

promesse ec. Amati.

\* SORANTE. T. Araldico. Dicesi degli uccelli rap-

presentati con ali mezzo spiegate.

SORARE. Volare a giuoco, e dicesi de' Falconi, allora che si lascian volare senza avere avanti la preda. + SORBA. Frutto del Sorbo. Lat. sorbum. Gr. οδα. Cr. 1. 4. 16. L'acqua salsa si dee bere con aceto, e con isciroppo acetoso, nella quale ghiande, e granella di mortine, e sorbe si deono mettere. E 5. 27. 1. Le mature sorbe in semenzaio si pongano. Pataff. 6. Non va dal gozzo in giù la sorba lazza. Burch. 1. 112. L'asprezza delle sorbe mal mature. Alam. Colt. 3. 70. Or quantunque volgar, non dee schernirse La nespola

real, nè l'aspra sorba.

(†) SORBAS FRELLA. Lo stesso che Menoncello.

† \* SORBECCHIARE. Sorbire, Prendere a sorsi.

Fortig. rim. cap. 7. E su le none Farsi aprir le finestre, e sorbecchiare Di cioccolata un pieno chicchero-

ne, Poi sdraiarsi di nuovo e sornacchiare ec.

(\*) SORBETTATO. Add. Congelato, o Acconcio in maniera da far sorbetto. Red. lett. 2. 283. Beva dell'acqua cedrata, beva dell'acqua sorbettata, e di si-

mili altre acque acconce.
+ SORBETTIERA. Vaso, nel quale si tiene a congelare il sorbetto. Red. annot. Ditir. 191. Bella trinciera Alzane intorno La sorbettiera [ questo es. non è del Redi ma del Magalotti vedi il Bacco in Tosc. Fir. 1685.

a pag. 201. ]

SORBETTO. Sorta di bevanda congelata. Sagg. nat. esp. 181. Preso per tanto un vaso ec. di quei, che s' adopran la state a congelare i sorbetti, ed altre bevande. Red. Ditir. 37. I sorbetti, ancorchè ambrati, E mill'altre acque odorose Son bevande da svogliati.

SORBINO. Add. Di sorba, Di sapor simile a quello della sorba, Aspro. Buon. Tanc. 1. 1. Ma s'oggi son bugiarde, e zuccherine, Saran doman cotognole, e

sorbine

SORBIRE. Assorbire, Ingoiare. Lat. sorbere. Gr. gopeiv. Dittam. 2. 10. Seguita Caro, ed io di lui ti scrivo, Che passò in Partia, e quivi fu dal siume Sorbito, onde da poi non parve vivo. Tes. Pov. P. S. cap. 19. Anco assafetida data a sorbire col vino, quando vai a dormire, giova alla tossa. Bern. Ort. 3. 3. 11. Aría sorbito in un boccone intero L' uomo, e'l cavallo, e l'arme, e' vestimenti Senza toccar nè 'l palato, nè i denti .

+ \* S. I. Sorbire neutr. pass. Prendersi in un sorso, inghiottirsi, Ingolarsi. Car. En. 1. 1. v. 955. I nostri legni e i nostri amici avemo : Sol un ne manca, e que-

sto a noi davanti Il mar sorbissi.

\*\* S. II. E per similit. attribuito ai panni . Vit. SS. Pad. 3. 17. E ciascuno nomo, e donna, beato si tenea, pure che vedere, o toccare alcuno de' detti Monaci potesse, o che sorbire co' panni, o ricogliere per alcun modo potesse lo loro sangue.
SORBITICO. Add. Della natura del sorbo. Buon.

Fier. 2. 2. 6. E tutti i pomi sorbitici ed aspri, Radici insulse, spiacevoli, e forti A'ndolcire impa-

SORBITO. Add. da Sorbire. Dittam. 1. 12. Dal

mar sorbito nella trista guerra.

+ SORBO. Sorbus domestica Linn. T. de' Botanici. Albero, che ha lo stelo diritto, e che porta una cima regolare, i rami numerosi, le foglie pennate, le foglioline ovate, dentate, pelose al di sotto, i fiori bianchi, a corimbo terminante, i frutti piriformi, alquanto rossi, quindi scuri. Fiorisce nel Maggio, o nel Giugno, ed è indigena dei Paesi meridionali del-l'Europa. Lat. sorbus. Gr. En. Dant. Inf. 15. Ed è ragion, che tra gli lazzi sorbi Si disconvien fruttare il dolce sico. Amet. 47. Il lazzo sorbo, ed il fronzuto corbezzolo, è l'alto faggio. Cr. 5. 27. 1. Il sorbo è arbore noto , il cui frutto è di due fatte .

S. Essere, o Fare la formica, o'l formicon di sorbo; maniera proverbiale, di cui V. FORMICA S. I. e FORMICONE S. Ciriff. Calv. 3. 77. Era di campanil questa cornacchia, O formica di sorbo, che non esce . Lasc. rim. madrig. 33. Voi siete corbacchion da

campanile, Prete, o piuttosto formicon di sorbo.
SORBONDARE. V. A. Soprabbondare. Lat. exuberare. Gr. su'dnaddat. Rim. ant. Guitt. R. Che la pena d'amore in me sorbonda.

SORBONDATO. V. A. Add. da Sorbondare. Lat. exuberans. Gr. ευθηνέμενος. Bemb. pros. 3. 207. Sot, e sor in vece di sotto; e di sopra, ma queste tuttavia congiunte con altre voci, siccome sono ec. sorviziato,

sorbondato, che dissero gli antichi rimatori. SORBONE. Dicesi d' Uomo cupo, e che tutto intento a' proprj avvantaggi proccura segretamente, e accortamente di conseguirgli. Lat. homo tectus. Gr. πο-

λύμπητις.
\* SORBONICO. Appartenente all' Università della

Sorbona . Pallav. Conc. Trid.

\* SORBONISTA. Dattore, o Professore dell' Università di Sorbona. Pallav. Conc. Trid.
+ \* SORBOTTARE. Più comunem. che Forbottare . Ricci Calligr. Sorbottar colle pugna . Ner. Sam. 12. 97. Della china n'avea già presa tanta Che il di-struttor di quella era chiamato, E pur la febbre sempre lo sorbotta, Ed in quel tempo avea di più la got-

(\*) SORCE. Sorco, Sorice. Lat. sorex. Gr. μος αρυραίος. Car. lett. 2. 197. Si dirà poi: Ha fatto as-

sai; e su poi un sorce; e simili cose.

SORCIGLIO. V. A. Sopracciglio . Lat. supercilium . Gr. o'ope's . M. Aldobr. Chi ha li sorcigli pendenti di verso il naso, e alzano di verso le tempie, sl

è lento, e senza vergogna. + SORCIO, e SORCO. Mus musculus, T. de'Naturalisti. Animale somigliante al topo, ma più piccolo, e di un grigio più dilavato; è mancante dell'unghia del pollice. Si pasce di tutto, e massime di cose grasse;

serve di pascolo ai gatti, alle martore, agl'istrici, e ad alcuni falchi. Lat. sorex . Gr. αρεραίος μύς. Dant. Inf. 22. Tra male gatte era venuto il sorco . Sen. Pist. Il sorcio è una parola, il sorcio rode il cacio, dunque la parola rode il cacio. E appresso. Il sorcio è una parola, la parola non rode il formaggio, dunque il sorcio non rode il formaggio

\* SORCIONE. Accrescit. di Sorcio; Gran sorcio,

ed anche Gran bestione. Aret. rag.

SORCOLETTO. Dim. di Sorcolo. Lat. surculus. Gr. κλάδισκος. Segn. Mann. Ottob. 5. 1. Ella fu da principio festuca, cioè a dire fu un piccolo sorcoletto,

che a poco a poco crescendo divenne trave.

SORCOLO. Marza . Lat. surculus . Gr. κλάδισκος. Cr. 6. 14. 4. Avicenna dice di questa (bietola) che sopra la sua radice, siccome sopra il cavolo, si può piantare il sorcolo, cioè innestare, il qual sorco-lo alla per fine, fortificata la radice, in arbore si tras-

† (\*) SORCORDANZA. V. A. Straccuranza, Codardia. Lat. incuria, socordia. Gr. αμέλεια, βλακεια. Tesorett. Br. 1. 8. Che fue tutta abbattuta Sua folle sorcordanza, In sì gran malenanza [ l' ediz. di Firen-

se 1824. a pag. 52. legge concordanza].

SORCOTTO. Spezie di Guarnacca antica, quasi
Sopraccatta. G. V. 12. 4. 3. I cavalieri vestivano uno sorcotto, ovvero guarnacca stretta. Quad. Cont. Furono per un farsetto di bucherame, e per quattro fodere di sorcotto, e per una ghirlanda, e per un carniere .

SORDACCHIONE. Accrescit. di Sordo. Lat. surdus, surdaster. Gr. χωφός, υπόχωφος. Franc. Sacch. nov. 141. Dice la ragione della sua ficaia, e quella del fratello, perocche era uno sordacchione balordo. E più sotto: La donna, e i sordacchioni s'andarono

a casa.

S. Oggi diciamo Sordacchione a Colui, che fa le

viste di non udire.

SORDAGGINE. Astratto di Sordo. Lat. surditas. Gr. χώφωσις. Cr. 5. 2. 13. Il loro olio ( delle mandorle) vale contro alla sordaggine, e marcia, se dentro all' orecchio si mette . Nic. Costant. Alla sordaggine piglia la gomma dell'ellera, e stemperala coll'aceto .

SORDAMENTE. Avverb. Alla sorda, Chetamente. Lat. surde. Gr. χωφως. Dant. rim. 23. Ahi angosciosa, e dispietata lima, Che sordamente la mia vita scemi! Com. Purg. 22. Clio, che è una delle muse, con teco in quello luogo tasta, cioè tenta, o tastando sordamente suona. Franc. Sacch. nov. 141. Terminerebbe quella quistione sordamente, come tra i sordi si dovea terminare .

SORDAMENTO. Sordaggine. Lat. surditas. Gr. αώφωσις. Cr. 9. 25. 1. La freddezza del capo muove dolore nel capo de' cavalli, e sordamento, o fa lor

venir tossa.

SORDASTRO. Add. Quasi sordo, Alquanto sordo. Lat. surdaster . Gr. υπόχωφος . Varch. Ercol. 255.

Sordastro, e filosofastro sono cattivi.

\* SORDELLINA. Spezie di strumento musicale da siato. Bald. Dec. Un altro strumento da siato, ec. ch' egli chiamava la sordellina, che faceva 54. voci a cui si da il fiato con un manticello, che si accomoda sotto il destro braccio.

SORDETTO. V. A. Add. Sopraddetto . Lat. supradictus. Gr. meosignusvos. Guitt. lett. 13. A condizione nuova ha Dio trovata la religione sordet-

SORDEZZA. Sordaggine. Lat. surditas. Gr. χώφωois. Esp. Vang. Nulla maggior sordezza è, che la inubbidienza.

SORDIDAMENTE. Avverb. Con sordidezza . Lat. sordide.Gr. guπαgως. Fir. disc. an. 16. Avviene bene spesso come alle testuggini, le quali per essere di vile aspetto, e sordidamente nate ec. sono da molti disprezte, e abhorrite.

SORDIDATO. Add. Sordido. Lat. sordidus . Gr. gumaeos . Buon. Fier. 5. 1. 1. E imbrattar sordidati

Questa vaga divisa di zendado.

SORDIDEZZA. Bruttezza, Deformità, Schifezza. Lat. turpitudo , deformitas , squattor . Gr. aio xgorns .

S. Per Eccedente avarizia, o Miseria. Lat. illiberalitas, sordes. Gr. έυπαςία, σμικεολογία. Varch. 13. 487. Era quest'uomo d'animo piuttosto gretto, e meschino, che avaro, e di tale più tosto sordidezza, e gagliosferia, che miseria. Tac. Dav. stor. 1. 257. Non dubito l'esercito d'Inghilterra, governato da Trebellio Massimo, avuto per avarizia, e sordidezza in dispregio, e odio.

SORDIDISSIMO. Superl. di Sordido. Lat. sordidissimus . Gr. gυπαρώτατος . Guicc. stor. 15. 748. Nato d'infima condizione, e di sangue sordidissimo.

SORDIDO. Add. Che ha sordidezza, Schifo. Lat. sordidus. Gr. ζυπαξός. Pallad. Novembr. 21. Se l'olio è sordido, friggi il sale ec. Tac. Dav. ann. 11. 130. Il far la reina dell'arti sordida bottegaia, esserle troppa macchia . Fir. disc. an. 23. Or non veggiamo noi tutto il giorno per esperienza gli schisi topici ec. attesa la loro vile, e sordida natura, essere nondimeno tutto il di discacciati ec.

S. Per Avaro . Lat. sordidus, avarus, illiberalis . Gr. ευποκόνδυλος, φιλάερυςος, σμικεόλογος. Tac. Dav. ann. 3. 71. Il popolo odiava Quirino ec. per essere vecchio, sordido, e strapotente. Buon. Fier. 1. 1.

2. Sordido, senza fe, ladro, anatema. + SORDINA, e SORDINO. T. de' Mus. È un istromento a corda, il quale manda poca voce, o attesa la picciolezza del corpo, o perchè viene impedita l'oscillazione delle corde. Il sordino poi si fa sopra qualunque stromento quando s'impedisce l'oscillazion delle corde, o quasi turando il tubo si leva la forza della voce. Cecch. Dot. 2. 5. Eh Fazio, suona la sordina ( qui figuratam. e vale Fare il sordo).

+ SORDISSIMO. Superl. di Sordo. Lat. surdissimus. Gr. χωφότατος. Ambr. Cof. 4. 8. 10 non son sordo B. E bene; anzi sordissimo Tu se', o se' un tristo. SORDITA, SORDITADE, e SORDITATE. Sor-

daggine. Lat. surditas. Gr. χώφωσις. M. Aldobr. Sordità è in due maniere. Venendo a noi per mezzo accidentale. Mor. S. Greg. Venendo a noi per mezzo del figliuolo, roppe la sordità nella nostra insensibilità. Fr. Iac. T. 4. 32. 11. A me venga cechitate, E mutezza, e sorditate. Red. Esp. nat. 54. Un ossicino della sua coda ridotto in polvere impalpabile, e messone quanto un capo di spillo nell' orecchie vale contro alla sordità, e la guarisce infallibilmente.

SORDIZIA. Sordidezza . Lat. sordes . Gr. φύπασμα. Ricett. Fior. 246. Sciugale (le chiocciole) e net-

tale dalle intestina, e da tutte le sordizie. + \*\* SORDO. V. A. Sust. Per Sordità. Ambr. Cofan. 4. 8. O molto subito E guarito costui del sordo!

io dubito Non ci sia inganno.

SORDO. Add. Privo dell' udito. Lat. surdus. Gr. κωφός. Dant. Inf. 6. Che 'ntrona L' anime sì, ch' esser vorrehber sorde. Petr. canz. 38. 7. E'n versi tento sorda, e rigid' alma. E son. 253. Che piangon dentro, ove ogni orecchia è sorda. Bocc. nov. 17. 45. Alla quale parecchi anni a guisa quasi di sorda, e di mutola era convenuta vivere. E nov. 21. 8. Questi è un povero uomo mutolo, e sordo.

S. I. Figuratam. Lat. surdus. Gr. χωφός. Amet. 19. Non i freddi marmi di Persia, nè le querce d'Ida,

nè i serpenti di Libia, nè i sordi mari di Ellespon-

to . \* . S. II. E ancora figuratam. per Ripugnante, Ritroso. Dant. Par. 1. Vero è che come forma non s'accorda Molte fiate all' intenzion dell' arte, Perchè a ri-

sponder la materia è sorda; Così ec. Monti.

S. III. Lima sorda, si dice Quella, che limando non fa romore. Din. Comp. 1. 18. Fece fare lime sorde, e altri ferri, co' quali suppono le prigioni, e andaronsi con Dio. Franc. Saech. nov. 135. lo si recherò domattina una lima sorda, con che tu segherai cotesti ferri. Morg. 18. 133. E trapani, e paletti, e lime sor-

S. IV. Per metaf. M. V. 10. 74. Esso in questi gior-

ni lavorava alla coperta colla lima sorda.

S. V. Ricco sordo, si dice Colui, che è ricco, e non

S. VI. Massata, Ceffata sorda, e simili, si dicono Quando fan più male, che non appare. Bern. rim. 97. E dà co' piè ceste cessate sorde. Malm. 6. 61. Prima

gli da certe picchiate sorde .

+ S. VII. Fare il sordo, si dice Chi fa vista di non udire, o non vuole intendere. Malm. 2. 75. Amadigi alla donna mai rispose, e fece il sordo ad ogni suo quesito. Segn. Mann. Lugl. 6. 3. Non è si facile non sentire il rimorso della coscienza, benchè alla fine giungano alcuni a fare il sordo anche a questo [ nota fare

il sordo, in vece di fare i sordi].

† S. VIII. In proverb. Egli è il mal sordo quel, che
non vuole udire; e si dice di Chi fa vista di non udire, per non attendere, o fare ciò, che gli è detto. Fir. Trin. 2.3. Oh egli è il mal sordo quel, che non vuole udire! Salv. Spin. 5. to. lo so ben che tu m'inten-di. R. Non io, a non v'ingannare. B. Mal sordo quei,

che non vuole udire .

S. IX. Non dire a sordo, vale Dire alcuna cosa ad alcuno, che facilmente l'intenda, o prontamente l'eseguisca. Franc. Sacch. nov. 14. Da altra parte pensò di mettere il consiglio ad effetto, e nol disse a sordo. Fior. S. Franc. 146. Non disse a sordo, che di subito cotesto povero gli cavo la tonica. Lord. Med. Beon. cap. 6. Quel, che l'invita, non lo dice a sordo. Malm. 4. 49. Ma quel, che importa, a sordo non fu detta.

\* S. X. Sordo. T. de' Matematici . Diconsi Quantità

sorde, le Quantità incommensurabili.
\*\* S. XI. Sordo, T. de' Pitt. In pittura è quel colore che non ha lustro, e fa un tono dolce, e vago. Milizia

SORELLA. Nome correlativo di femmina tra li nati d'un medesimo padre, e d'una medesima madre; e dicesi anche di Quella nata solamente del medesimo padre, o solamente della medesima madre. Lat. soror. adiλφή. Bocc. nov. 45. 16. Mandò per la madre di lei, e per altre sone parenti, e per le sorelle, e per li fratelli. Vit. SS. Pad. 1. 240. Dopo quarant'anni una sua sorella, molto vecchia ec. pregóe lo Vescovo. Vit. S. M. Mad. 27. Ed ecco, che se ne vanno con lui interesta acco la due corella. inverso casa le due sorelle. Ciriff. Calv. 1. Morì qui poveretta, e so ben quanto La piansi più, che sorella carnale .

S. I. Figuratam. Dant. Inf. 24. Quando la brina in sulla terra assempra L'imagine di sua sorella bianca. E Par. 3. Io fui nel mondo vergine sorella . But. ivi : Vergine sorella, cioè monaca di santa Chiara. Petr. cans. 34. 3. S' il dissi, unqua non veggian gli occhi

miei Sol chiaro, o sua sorella.

S. II. Sorella , si usa talora per Compagna , Amica , Intrinseca . Vit. SS. Pad. 1. 256. Vedi dunque, sorella mia ec. non ti gloriare d'esser morta al mondo .

T. VI.

+ \* SORELLINA. Dim. di Sorella, e talora è detto per vezzi. Tratt. segr. cos. donn. Era nato in una binascenza, nella quale la sua sorellina binata era mor-

+ SORGENTE. Sust. Fonte, e figuratam. si prende per Origine di checchessia. Red. son. Al desio del sovrano eterno hello, Che solo, ed in se stesso ha la sorgente. Salvin. disc. 1. 137. Dall'acqua tutte le cose, come volle quel gran savio di Talete Milesio, traggono la sua sorgente, e nell'acqua finalmente si sciol. gono, e, per così dire ec.
§. Per metaf. Red. son. E vide secche e totalmente

perse Le due sorgenti del vitale umore (cioè il cuo-

re). + \*\* SORGENTE. Add. Che sorge. Segn. Mann. Nov. 21.1. Ne anche vien rassomigliata semplicemente all' Aurora, ma all' Aurora sorgente. E num. 2. Per la dignità di Madre di Dio . . . . viene oggi intitolata Aurora sorgente. Tass. Ger. 6. 103. Era la notte, e'l suo stellato velo Chiaro spiegava, e senza nube alcuna; E già spargea rai luminosi, e gelo Di vive perle, la sorgente luna.

SORGERE. V. SURGERE.

(+) Sorgere, T. di Marineria. Gettar l'ancora, Dar fondo per fermar la nave.

+ \* SOBGEVOLE. Che sorge, Sorgente. Bemb.

Asol. 2. 133. Come sorgevole fontana, assai più anco-

Ta, che questa nostra non è.

\* SORGINOCCHIO. Quella parte che resta sopra il ginocchio esteriormente . Salvin. Opp. Cacc. Son le gambe alto tese , simili ai tardi agiati cammelli , qual commesse a folte squame fino al doppio suo duro surginocchio.

† \* SORGITORE. Porto, Foce, Luogo dove si può approdare, e sorgere. Accad. Cr. Mess. libr. 5. pag. 585. Diede fondo al sorgitore di S. Gio: de Ulúa un vascellotto con tredici soldati Spagnuoli, due cavalli ec.

+ \* SORGIVA. T. degl' Idraulici . Filtramento , o Trapelamento d'acqua attraverso di un argine, o nella campagna adincente in tempo di piene. Magal. lett. Vol. 1. pag. 16. [Fir. 1769.] Sia una sorgiva di acqua nel piano del terreno A B, la quale scorrendo liberamente ec. E Viv. lett. ivi a pag. 29. Se la fabbrica del pozzo non rinchiudesse tutta quella sorgiva ec.

SORGIUGNERE, e SORGIUNGERE. Sopraggiugnere. Lat. supervenire. Gr. επέρχεσθαι. Rim. ant. Guid. Cavalc. 71. Nè può coperto star quand' è sorgiunto ( così nelle varie lezioni di questa canzone ) . Franc. Barb. 106. 17. Se dubbio ti sorgiunge, Tra'l si, e'l no qual punge. Tass. Ger. 11. 44. Quando nuova saetta ecco sorgiunge Sopra la mano, e la configge al volto. E 12. 51. Egli quivi è sorgiunto alquanto pria.

\* SORGNONE. Rozzo, Scortese, Intrattabile. Vo-

+ SORGO. V. A. Sorco, Sarcio, Topo. Lat. mus. Gr. 405. Franc. Sacch. rim. 22. Ma se non fosse il gatto, I sorghi all' altrui roder sarian tanti, Che forse il riso tornerebbe in pianti. E nov. 76. Andera sgambato per le pulci, ed uno sorgo l'assalisce in forma, che esce di se. E nov. 187. tit. A messer Dolcibene si da a mangiare una gatta per ischerne; dopo certo tempo egli da a mangiare sorgi a chi gli diè la gatta.

\* SORGONGHINA. Canzone solita a cantarsi in Firenze dalla plebe in accasione di bagordi per alle-gria. Monigl. Dr. Cantar la sorgonghina.

SORGOZZONE. Appoggio, Fortezza, Sostegno, Sergozeone. Lat. fulcimen, fulcrum. Gr. Egioua, 5ngipua. Gal. Sist. 49. Cerchi con catene, puntelli, contrassorti, barbacani, e sorgozzoni di riparare alla rovina .

S. Per Colpo dato altrui verso il gozzo. Morg. 18. 173. Ma serra l'uscio ben dove tu dormi, Ch' io non ti dessi qualche sorgozzone. E 28. 9. Chi gli da certi

sorgozzoni strani.

† SORI. Sorta di minerale, o di pietra vitriolica, che si trova nelle cave del rame; ha un odore grave, lezzoso, nauseoso, ed adoperasi in medicina. Lat. sory. Gr. σώρυ. Volg. Diosc. Il sori ha l'odore grave, e lezzoso, e nauseoso. Ricett. Fior. 24. Il calciti ec. è un minerale, che nasce nella cava del rame, di virtù tra il misi, e il sori, di sostanza più sottile, che il sori, e più grossa, che il misi. E altrove: Cose forse o cavate dalle vene de' metalli, come il misi, il calciti, il sori, l'allume ec.

\* SORIANO. Aggiunto di color bigio e lionato, serpato di nero, e tal colore, benchè si dia in altri animali, o in panni non si dice se non de' Gatti, forse perchè i primi gatti di tal colore vennero a noi di So-

ria . Min. Malm.

+ SORICE. T. de' Naturalisti. Animale, che ha due lunghi denti nella mascella inferiore, quattro o anche solo due nell' inferiore, da ciascuna parte più denti canini, e molari, gli ultimi quali de' sono addentellati. In ciascun piede ha cinque dita. La testa di questo animale è allungata, e riducesi in un'acuta proboscide, i suoi occhi sono piccolissimi, nella forma del corpo è simile ai topi, in quelle del capo alle talpe. Abita sotto terra, o vicino alle acque, e mangia per lo più insetti, e vermi. Lat. sorex, mus. Gr. µûş. Sen. Pist. 90. Una gran parte della gente di Scizia si cuopre, e veste di pelle di volpe, e di sorici, che son molli, e morbide, e'l vento non le può passare. Vit. Barl. 18. Vidde due sorici, che sanza riposo rodeano la radice dell'albero, ov'egli

+ \* SORITE. T. de' Logici. Sorta di argomentazione, con la quale per certi gradi si perviene alla conclusione. Gal. Sist. 33. Questo è uno di quelli ar-

gomenti cornuti, che si chiamano Soriti.

+ SORMONTANTE. Che sormonta. Lat. crescens; surgens, ascendens. Gr. αυξάνων, περαγόμενος, άνα-βαίνων. Tes. Br. 7. 50. Ella (la religione) è più degna a tutte cose di tutte virtù, che appartengono a divinità, e che ci mena a fare opera che ci meni a vita eterna sormontante tutte l'altre cose. Alam. Colt. 5. 128. D'un picciol sasso Se le carchi la fronte, e tagli al-

quanto Del sormontante tallo.

+ SORMONTARE. Montar sopra, Salire; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. scandere, ascendere, crescere, surgere. Gr. βαίνειν, αναβαϊνειν, αν ξάνειν, προάγεσθαι. Petr. canz. 28. 2. Poichè sormonta, riscaldando, il sole. Dant. Par. 30. lo compresi Me sormontar di sopra a mia virtute. Stor. Eur. 7. 154. Ugone il Magno considerando maturamente, quanto le cose di questo giovane andassono sormontando, e innalzandosi, tuttavia ec. operò tanto ec. (qui figuratam. cioè: accrescendosi, megliorando, prosperando). Franc. Sacch. rim. Colui, che sempre fu e nuovo e veglio Taglia ed atterra le superbe corna, E gli umili sormonta in alti scanni.

S. Per Avanzare, Sapraffare. Lat. excellere, superare. Gr. ὑπερέχειν, ὑπερβαίνειν. G. V. 3. 5. 5. Faceano guerreggiare la città di Firenze, acciocchè non potesse crescere, nè sormontare a loro. Nav. ant. 51. 5. Guarentire il povero contro il ricco, e il fievole contro al forte, perchè il forte non lo sormonti. Tes. Br. 2. 15. Odorare sormonta il gustare e di luogo, e di virtude, ch' elli è più in alto, e opera sur virtù più dalla lunga. Altresì udire sormonta l'odorare, che noi udiamo più dalla lunga, che non odoriamo; ma lo vedere sormonta tutti gli altri di luogo, e

di virtute; ma tutte queste cose sormonta l'anima; la quale è assisa nella mastra fortezza del capo. Din. Comp. 3. 80. Allora cominciò a sormontare messer Maffeo Visconti, e quelli della Torre, e i loro amici a abbassare. Dant. Inf. 6. Poi appresso convien, che questa caggia Infra tre soli, e che l'altra sormonti. But. ivi: Sormonti, cioè monti suso, e signoreggi. Dant. Purg. 17. E chi podere, grazia, onore, e fama Teme di perder, perch'altri sormonti.

SORMONTATO. Add. da Sormontare. Dant. Purg.

19. Poco amendue dall' Angel sormontati. M. V. 8. 105. Per la vittoria di quello sormontati in orgoglio, combatterono il poggio de' Borghi. Sagg. nat. esp. 200. Ridotto all' estrema densità dalla forza dell' acqua

sormontata in G.

(†) SORMONTATORE. Che sormonta, Sormontante. Bellin. Bucch. 38. Qual conduttier di guerra, Che presa a forza d'armi abbia una terra ec. Tal quel sormontator delle cervella Passa, e nè vorría pur, qual trionfante ec.

\* SORNACARE. Lo stesso, che sornacchiare . Menag.

Oss.

+ SORNACCHIARE. Far sonnacchi. Bern. Orl. 1. 24. 21. Ella rispose: il vostro sonnacchiare [il Vocabol. alla voce PIZZICARE S. II. legge sonnacchiare] Non m' ha lasciato stanotte dormire.

SORNACCHIO. Sarnacchio, Cutarro grosso, che tossendo si trae fuori dal petto. Lat. pituita, sputum crassius. Gr. κόρυζα, μυξα. Lor. Med. canz. 59. 3. I sornacchi, ch' ella sputa, Paion tuorla, colla biacca. Alleg. 178. Che fate allo starnuto Altri comenti, favellando al bacchio, Da infardar voi, e lor con un sornacchio. Malm. 1. 47. Le strade allagan tutte

co'sornacchi.

+ \* SORNAVIGARE. Navigar sopra. Salvin. Batrac. vers. 105. Qual me, sornavigando Meni il ranocchio a cavalluccio a casa, Sull'acqua bianca il verde corpo ergendo (qui Notando sopr'acqua, a fior d'ac-

qua , Librando il corpo a galla ).

SORNIONE. Susornione.

\*\*\* SORNUOTARE. Soprannotare. Tass. Ger.

10. 62. Questo è lo stagno in cui nulla di greve Si
getta mai, che giunga insino al basso; Ma in guisa pur
d'abete, o d'orno, leve L'uom vi sornuota e'l duro
ferro e'l sasso. Monti.

SORO. Aggiunto d' Uccet di rapina; avanti ch' egli abbia mutato. Cr. 10. 3. 1. Quelli, che fu preso,
quando usci del nidio, è di secondo merito, innanzi
che le penne in sierità mutasse, e soro si chiama.
Cant. Carn. 165. Smerli, moscardi, smerigli, e spar-

vieri Fanno onore ad ognun, quando son sori.

§. 1. Per metaf. aggiunto ad uomo, vale Semplice, Inesperto. Lat. incautus, rudis, tyro, simplex. Gr. αφύλακτος, απείρος, νέος, απλάς. Virg. Eneid. Vide Tidco, e tre figliuoli d'Antenore i più sori. Dittam.

2. 9. Onde non creder mai nessun si soro, Che del mal, e del ben, cui tutto vede, Alla fine non renda il suo ristoro. Cron. Morell. 238. Il detto Paolo giovane, soro, solo, senza alcuno aiuto, o consiglio. Tac. Dav. ann. 3. 74. Chiedeva alle fatiche questo compagno non soro, ma otto anni esercitato a quietare sedizioni. Ar. Fur. 30. 41. E or potrà Ruggier giovane soro Farmi da solo a solo, o danno, o scorno! Cecch. Mogl. 2. 1. Voi dovete tener per fermo, che Pandolfo sia così soro di questo Motivo, come è lì quel muro.

§. II. Soro, è anche aggiunto di una Sorta di mantello di cavallo, che più comunemente diciamo. Sauro. Amet. 84. Achimenide stante sopra un alto cavallo,

Amet. 84. Achimenide stante sopra un alto cavallo, e di pelo soro fortissimo. Teseid. 6. 16. E sopra un gran destrier di pelo soro Era fra tutti i suoi più emi-

nente .

SORORE. V. L. Sorella. Lat. soror . Gr. αδελφή. Petr. son. 283. Come a noi 'l sol, se sua soror l'adombra, Cost l'alta mia luce a me sparita. Vit. S. Umil. Questa santa più volte fue veduta levata da terra, orando levata in aria; onde il di della vincula di san Piero, abbiendo visitata la sorore Sobilia nel sasso ec.

orando ella, la vide la detta sorore in aria levata.

SORPASSANTE. Che sorpassa, Eccellente. Salvin.

pros. Tosc. 2. 247. Seguono lor viaggio, e a ogni passo in istrane avventure s' incontrano, e in nuovi, e stravaganti accidenti nati dalla loro maravigliosa, e

sorpassante bellezza .

SORPASSARE. Passar sopra, Sopravanzare. Lat. sopergredi. Gr. υπερβαίναν. Salvin. disc. 1, 102. Quantunque le maraviglie della grazia sorpassino di gran langa ogni umana manifattura. E 2. 306. La poesía sor-

passa in eccellenza tutti i lavori d'ingegoo.

SORPIU. V. A. Soprappiù; e si usa anche in forza di sust. e vale Avanzo, Sopravanzo. Lat. religium Gr. magioroir . G. V. 12. 24. 2. Sono i Pisani franchi in Firenze l'anno la valuta di fiorini 30000. d'oro di loro mercatanzía, che venisse da Vinegia, e 'l sorpiù

pagare danari 11. per libbra.
SORPORTARE. V. A. Partor sopra, Portar seco. Lat. auferre, efferre, eripere. Gr. apager. Tratt. pecc. mort. Quando ira sormonta, e sorporta l'uomo,

elli si cruccia in anima, e in corpo.

SORPORTATO. Add. da Sorportare.

SORPOSTO. V. A. Add. Sopropposto. Lat. superpositus. Gr. ¿mitis uevos. Cr. 9. 29. 1. Aggiuntovi assenzio, paritaria, e brancorsina, e peste bene insieme, e pui nella pentola cotte, e sorposte. SORPRENDENTE. Che sorprende.

S. Per Maraviglioso , Che cagiona ammirazione. Lat. in admirationem rapiens, inducens. Gr. έχπλήττων. Salvin. disc. 1. 312. Non vi ha in questo fatto alcuna

cosa un sorprendente, e di maraviglioso.

SORPRENDERE . Soprapprendere . Lat. ex improviso invadere, opprimere. Gr. καπαλαμβάνειν. G. V.
11. 50. 2. Per la qual cosa i nemici, temendo la stan2a d'essere sorpresi ec. si partirono. Liv. M. Poi appresso la paura sorprese tutta la schiera. Dant. Inf. 13. Quando noi fummo d' un romor sorpresi. E Purg. 21. Che tutta libera al mutar convento L'alma sorprende, e di voler le giova. Nov. ant. 60. 2. Sorpresero questo lor signore a tradigione sconciamente.

\*\* S. Sorprendere, T. de' Mil. Cogliere all' improv-viso l' inimico, assaltarlo inaspettatamente, sopraprenderlo. Sorprendere una piazza, vale impadronirsene per sorpresa. V. SORPRESA S. Grassi.

(†) SORPRENDIMENTO. Sorpresa. Bellin. disc.

part. 3. pag. 4. In voci di maraviglia il chiami incomprensibile e troppo grande, ma di troppo sorprendi-mento alla vista degli uomini se osa ella talvolta ispiarne suo essere da lontano ec.

SORPRESA. Sust. Il sorprendere. Libr. cur. malatt. Tanto più s' affliggono per la sorpresa di nuovi, e non aspettati accidenti di stomaco.

\* \* S. Sorpresa , T. de' Mil. Il sorprendere l'inimico; coglierlo all' improvviso, e sprovveduto; occupare una piazza subitaneamente, ed in quel modo, o con quegli stratagemmi, a cui l'inimico non pensa. Grassi.

SORPRESO. Add. da Sorprenderc. Lat. oppressus,

invasus. Gr. καπαληφθείς. Nov. ant. 39. 2. Vedendo, che egli era così sorpreso, parlò, e disse. Dant. Purg.

1. Che non si converria l'occhio sorpriso D'alcuna nebbia andar davanti al primo Ministro [ qui sorpriso in vece di sorpreso per la rima.]. E Par. 5. Ed ogni permutanza credi stolta, Se la cosa dimessa in la sorpresa, Come 'l quattro nel sei, non è raccolta. But. ivi: Nella sorpresa, cioè nell'appresa in suo scambio.

SORQUIDANZA. V. A. Lat. arrogantia . Gr. aλαζονάα. Trottat. pecc. mart. Il terzo ramo di orgoglio sì è sorquidanza, che noi appelliamo presunzione. E appresso: Lo terzo ramo d'orgoglio è arroganza, che l'uomo appella sorquidanza, o presunzio-

SORQUIDATO. V. A. Add. Che ha sorquidanza. Lat. arrogans. Gr. a'aagav. Tratt. pecc. mort. L' orgoglioso si è sorquidato, che egli crede più valere, che niuno altro. E appresso: Ell' è usanza del sorquidato, che non li basta niente a dispregiare li altri. E appresso : La terza sì è il peccato di quelli sorquidati, che dicono: io farò questo, e quello.

SORRA. Salume fatto della pancia del pesce tonno. Bocc. nov. 88. 5. Postisi dunque a tavola, primieramente ebt e: del cece, e della sorra . Burch. 1. 18. E trovelrai an filar di sorra, Come le palle hanno il cer-

vel di borra.

\*\* SORRADERE. Radere lievemente. Lat. subradere. Patlad. Apr. 7. Se questa arbore è trista, sorradila con pettine di ferro, e fia allegra.

+ \* SORRECCHIARE. Dar d'orecchio, Orecchiare, Origliare. Menz. disc. Op. Vol. 3. pag. 58. Per lo più coloro della vera sapienza privi riputeremo, che di se magnificamente, e degli altri perversamente parlando, e per parer dotti a i sotterfugj, ed alla doppiez.

za ricorrendo, sorrecchiano all' aura popolare.
+ SORREGGERE. Reggere satto, Sastenere. Lat. fulcire . Gr. igudur . Salvin. pros. Tosc. 1. 448. Reggere ec. non solamente governare, ma propriamente dire. E 489. Con aura di benigno favore sostenerlo, sorreggerlo, ed aiutarlo. E Idill. 31. Una nuova cintura egli ancor prese, Coll' altra mano sorreggendo il fodero ec.

§. In signific. neutr. pass. per metaf. vale Fermarsi, Contenersi . Lat. se continere . Gr. anexev . But. Purg. 23. 1. Sopraggiungono alcuni, che guardano altrui, e

non si sorreggono: così faceano quegli spiriti.

\* SORRENAMENTO. Banco d' arena farmato dal
mare alle foci de' fiumi. Peretli Relaz. Tenere la sua foce libera da'sorrenamenti, che i venti e l'impeto del mare ben subito vi fecero.

\* SORRENARE . T. degl' Idraulici . Formare banchi d'arena alla foce d'un fiume, e dicesi del ma-

SORRESSO. V. A. Risorresso . Lat. resurrectionis Dominicæ dies . Stor. Pist. 157. Quindi si parti lo di della pasqua di Sorresso.

SORRIDENTE. Che sorride. Lat. subridens . Gr. υπομαδιών. But. Rivoltosi innanzi a Beatrice sorriden-

SORRIDENTEMENTE . Avverb. Con sorriso . Lat. subridens. Gr. υπομαδιών. Libr. Pred. F. R. Alla interrogazione la donna sorridentemente rispose.

SORRIDERE. Pianamente ridere. Lat. subridere. Gr. n'moundicir. Dant. Inf. 4. E'l mio maestro sorrise di tanto. E Par. 2. Ella sorrise alquanto; e poi, s' egli erra L'opinion, mi disse, de' mortali ec. E 3. Dritti nel lume della dolce guida, Che sorridendo ar-dea negli occhi santi. But. Par. 3. 1. Usanza è d'savj di sorridere, cioè temperatamente ridere dell'error de' semplici uomini, che hanno la verità innanti, e vannola cercando altrove. E appresso: Sorridere temperatamente ridere, imperciocche è meno che ridere, e questo s'appartiene a' savi. E Purg. 21. 2. Quando l' nomo savio vede altri leggiermente errare, sorride. Petr. canz. 40. 7. E di sue belle spoglie Seco sor-ride, e sol di te sospira. Bocc. nov. 52. 6. Volto agli ambasciadori, sorridendo disse. E nov. 65. 19. La donna cominciò a sorridere, e disse. Liv. M. Gli altri

gridarono, che la Reina gli avea sorriso. Boez. 113. Ed ella un pochetto sorridendo, disse. Tass. Ger. 19. 4. Sorrise il buon Tancredi un cotal riso Di sdegno, e in detti alteri ebbe risposto. Bern. Orl. 1. 25. 19. Orlando sorridendo l'ascoltava, Ed a fatica la lasciò

\* SORRISCIATURA. T. de' Mojatori. Cotta del sale dal punto in cui si è dato il fuoco alle Caldaie fino

a quello in cui il sale è formato.

SORRISO. Sust. Il sorridere. Lat. subrisus. Gr. υπομαδίαμα. Dant. Par. 18. Vincendo me col lume d'un sorriso, Ella mi disse. Bemb. Asol. 1. 56. Mille siate addiviene, che una paroletta, un sorriso, un muover d'occhio con maravigliosa forza ci pigliano gli ani-

SORRISO. Add. da Sorridere. Dant. Par. 1. S' i' fui del primo dubbio disvestito Per le sorrise parolette brevi, Dentro a un nuovo più fui irretito. But. ivi: Per le sorrise parolette brevi, cioè per le parole di Beatrice, le quali disse, brevemente sorridendo della semplicità, e grossezza del falso pensieri di Dan-

\*\* SORROGATO. Surrogato. Borgh. Fast. Rom. 463. Quegli altri Suffetti, che noi diremmo peravven-

tura o sostituti, o sorrogati.

+ \* SORSALTARE. Saltar sopra. Salvin. Iliad. l.
7. v. 348. Di Priamo il figlio a mezzo scudo Diè colla lancia, e non spezzò l'acciaio, Ma s'inchinò la pun-ta; e Ajace punse Sorsaltando, il brocchier.

SORSARE. Bere a sorsi. Lat. sorbere, sorbillare Gr. écopar, Beider. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 294. Ne' conviti reali ec. t' inframmettevi, ne' quali erano più larghi bocconi messi ne' vasi d' argento, e quivi ottimi

+ \* SORSATA. Sorso, Rim. burl. 2. 184. Onde assetato e stanco ognun s'accorda A bere ec. Poi fino a sei si trastullaro un pezzo, Pigliando a capo chin buo-

ne sorsate, E rivestiti se n' andaro al rezzo. SORSETTINO. Dim. di Sorsetto. Lat. sorbitiuncula. Gr. έοφημάτιον. Alleg. 179. Assaporava gentilmente, quasi che a saggio la pigliasse, ed a spizzico, un maghero sorsettino dell'acqua sagra del fonte prodotto dall'ugna del cavallo. E 192. Pensai'n un sorsettino, o due al più, sazio Farmi dell'acqua, che 'l cervello

+ SORSETTO. Dim. di Sorso; Piccol sorso. Lat. sorbitiuncula . Gr. έοφήματιον . Lasc. nov. Vol. 3. pag. 5. [ Mil. 1815.] Sopra tutto . . . li sa male degli a-mici di Febo, che si meschinamente stentano, avendo anch' egli beuto qualche sorsetto dell' acqua incantata che fa sognare spesso altrui senza dormire.

SORSINO . Sorsetto . Lat. sorbitiuncula . Gr. goonua. Tiov. Libr. cur. malatt. Ne prendono un solo solo sor-

sino.

SORSO. Quella quantità di liquore, che si beve in un tratto senza raccorre il fiato. Lat. haustus, sorbitio . Gr. e'donμα . Lab. 52. Alla mia sete tutti i vostri siumi insieme adunati, e giù per la mia gola volgendosi, sarebbono un piccol sorso. Morg. 19. 65. Del liocorno mi rimase il torso, Or di due otri te n'hai fatto un surso. Stor. Eur. 7. 155. Che mi potrebhono mai fare i Sassoni, le forze, e l'armi de'quali son così. fatte, che io me ne berei parecchi ad un sorso, purch' io volessi ! Boez. Varch. 4. pros. 6. Piglia dunque questo sorso, dal quale ricriato possi più oltre nelle cose, che seguitano, più gagliardo procedere, e camminare (qui figuratam.). Red. annot. Ditir. 41. Si bee a sorsi caldissimo in ogni tempo del giorno. E appresso: La succiano bollente, e a sorsi, come se fosse caf-

SORTA. Che alcuni dissero anche SORTE. Spezie,

Qualità. Lat. species, genus, nota. Gr. docs. G. V. 12. 21. 2. Uno d'ogni sorta detta traendosi a vicenda. Soder. Colt. 83. Volendo poi fare con comodezza questa sorte vini, hai a conto di questo a far lavare i tini, che non resti dentro bruttezza, o sporcizia alcu-

S. I. Per Capitale . Lat. sors , caput , summa . Gr. κεφάλαιον, άρχαιον. Franc. Sacch. nov. 32. Sicche avete, che l'usura sta nel riscuotere più, che la vera sorta. Com. Inf. 17. È da sapere, che l'usura è quel-

lo., che si riceve oltre la sorta prestata.

§. II. Per Modo, Forma, Guisa. Lat. modus, ratio. Gr. τρόπος. G. V. 9. 219. 4. I quali tre cavalieri dinunziati per lo modo, e sorte, come detto avemo,

ec. comparirono

+ (\*) SORTACCIA. Peggiorat. di Sorte. Cecch. Spir.
1. 1. E la sortaccia volle Che quando io giunsi di Levante, Neri Era malato e si può dire in transito. E appresso: La sortaccia Contro l'oppenion di tutti i medici Lo fe guarire, e rimettere un tallo In sul vec-

SORTE. Che alcuni dissero anche SORTA. Ventura, Fortuna, Destino. Lat. sors, fors, fortuna. Gr. κλήςος, λάχη, τύχη. Dant. Par. 32. Nel qual tu siedi per eterna sorte. But. Par. 1. 2. Sorte, che viene a dire tanto quanto fato, cioè ventura. Libr. segr. cos. donn. Restano sanate non per buona cura, ma per sorta. E appresso: Ella si ée una mera sorta avvenuta, accidentalmente, e non aspettata. Rim. ant. F. R Amor in' ha destinata una gran sorta. E appresso: Edi è mia sorta il non morir per lei. Tes. Br. 5. 17. Eleggono [ le api ] loro Re, e non eleggono per sorte, anzi chi è più nobile ne' costumi, e più bello, e maggiore, e di miglior vita, quegli è eletto Re, e signor. dell'altre.

S. I. Sorte , per Condizione , Stato , Essere . Lat. sors, fortuna, conditio. Gr. κλήφος, λάχη, καπάςαois. Dant. Par. 3. Grazioso mi sia, se ne contenti Del nome tno, e della vostra sorte. Petr. son. 195. I' mi:

vivea di mia sorte contento.

S. II. Per Sortilegio . Lat. sortes , sortilegium . Gr. χεησμωδία. Maestruzz. 2. 14. Alcuna volta per protrazione de' punti, la qual cosa si appartiene all' arte geomanzia; alcuna volta per considerazione delle figure, le quali si fanno per lo piombo istrutto gittato nell'acqua; alcuna volta per certe cedole iscritte, ovvero non iscritte nell'occulto poste, e considerasi chi le toglie; e simigliantemente ne fuscelli non uguali, cioè buschette, chi la maggiore, o la minore tolga; ancora nel gittamento dei dadi a chi più punti gitta, e ancora quando si considera quello, che occorra prima, aprendo il libro; le quali tutte cose hanno nome di sorti. Pass. 353. Del gittare delle sorte dicono i Santi, che 'n certi casi non è lecito, anzi è vietato per lo Dicreto, come sarebbe chi volesse sapere per sorte alcuna cosa occulta, o che dovesse venire, referendo il prendere del-la sorte o alla disposizione delle stelle, o alla operazione de' demoni, e tale si chiama sorte divinatoria. Anche chi volesse sapere per lo prendere della sorte quello, che dovesse fare, o dire, dubitando qual fosse il meglio, come sarebbe d'eleggere alcuno Prelato ecclesiastico, o di ricevere alcuno beneficio spirituale, non è oggi lecito, benechè nell'antica legge s' usasse, e chiamasi sorte consultoria.

§. 111. Mettere alla sorte, o Gettare le sorti, vaglio-no Rimettere checchessia all'arbitrio della sorte, o della fortuna. Lat. sorti tribuero, addicere. Gr. κληςυσ9παι. Pass. 354. È un altro gittare di sorte, che si chiama sorte divisoria, come surebbe, se certe persone, che avessono a dividere certe cose a comune, non s' accordassono in fare le parti, dando, o togliendo,

possonsi gittare le sorti, ispognendo alla fortuna qual parte venga a qualunque di loro. M. V. 4. 28. Gittarono le sorte, per le quali a messer Masso, ch'era il maggiore, toccò Parma ec. Sen. ben. Varch. 6. 14. Che dunque (dirà alcuno) se io avessi fatto mettere i vostri nomi alla sorte, c il tuo fosse uscito tra quelli, che si dovevano riscattare, debbimi tu in cosa alcuna?

. S. IV. Toccare, Dare in sorte, e simili, vagliono propriamente Ottenere; o Concedere alcuna cosa per distribuzione dependente dolla ventura; benche s' estenda anche all'Ottenere, o Concedere checchessin per qualunque altra cagione . Lat. sorte obtingere . Bocc. nov. 16. 13. Divisa la preda, toccò per avventura tra l'altre cose in sorte ad un messer Guasparrin d'Oria la balia di madonna Beritola, e i due fanciulli. Petr. son. 259. Quanta invidia a quell' anime, che in sorte Hann' or sua santa, e dolce compagnia. E son. 307. Ed or novellamente in ogni vena Intro di lei, che m' era data in sorte. E son. 315. E quel soave velo, Che peralto destin ti venne in sorte. Fior. Ital. D. Iddio comandò a Moisè, che i Levitici non avessero sorte nelle terre di promessione, anzi vivessono solamente de' sacrifici, e delle decime, e delle primizie, che offerrà il popolo all'altare (cioè: parte, o porzione distribuita per sorte). Alam. Colt. 1. 13. Il pio cultor non deb be solo Sostener quello in piè, che 'l padre, o l' avo.

Delle fatiche sue gli ha dato in sorte.

\* S. V. Sorta, Sorte detto assolutam. vale Fortuna, vale Buon per me. Buomm. Cical. Sorta, che questi proverbi m'hanno fatto ricordare ec.

SORTEGGIARE. Pigliar la sorte, cioè l'augurio. Lat. augurium capere. Gr. οιώνισμα λαμβάναν. Val. Mass. Coll' animale al sacrificio è da sorteggiare nelle interiora, e budellame d'esso.

S. In signific. att. vale Dare in sorte. Dant. Par. 21. Ma l'alta carità, che ci fa serve Pronte al consiglio, che'l mondo governa, Sorteggia qui, siccome tu os-serve. But. ivi: Sorteggia qui, cioè in questo luogo da, secondo lo suo beneplacito, l'offizio, e l'esercizio a chi elli vuole.

SORTERIA. V. A. Sortilegio . Lat. sortilegium . Gr. χρησμωδία . Tratt. pecc. mort. Procacciano per

incantamenti, o per sorterie, o per malie, che ec. comprende le diverse spezie di Fili di ferro dette Piom-

bi, e Passaperla.

\*\* SORTIERA. Colei, che fa sortilegj. Lucan. V:
74. Sestus il figliuolo di Pompejo, essendo desideroso,
di sapere il fine della battaglia, misesi con sua compagnia a cercare di questa sortiera [ vedi la nota 411.

SORTIERE. Colui, che fa sortilegj. Lat. sortile-gus. Gr. xenoumosos. Lucan. In Toscana riparava i migliori nigromanti, e sortieri del mondo. Tratt. pecc. mort. Come fanno gl' indovini, e i sortieri, e incanta-

tori, e quelli, che aoperano per arte diabolica. + SORTILEGIO. Arte vana ed illecita d' indovinare, o di deliberar checchessia per via di sorti . Lat. sortilegium . Gr. xenquodia . Maestrusz. 2. 14. L' arte dello indivinare è diversa dalla profezia, imperocche la profezia è presa in bene, e fassi di grazia, ma il sortilegio in male, e comunemente si fa per pecu-

SORTILEGO. Che fa sortilegj ; Sortiere. Lat. sortilegue. Gr. xenouwdis. Maestruss. 1. 34. Ancora cinque sono i casi riserbati ec. il quinto indivioi, e sortilegi. E 2 14. Che pena si da a' sortilegi!

SORTIMENTO. Assortimento, nel signific. del

S. Buon. Fier. 3. 2. 9. Havi tu altro di tal sortimen-

. SORTIRE . Eleggere in sorte ; e talora Eleggere semplicemente. Lat. sortiri, eligere. Gr. λαγχάναν. Petr. cap. 8. Perchè a si alto grado il ciel sortillo. Dant. Inf. 19. Ne Pier', ne gli altri chiesero a Mattia Oro, o argento, quando fu sortito Nel luogo, che perdè l'a-nima ria. E Par. 11. Quando a colui, ch'a tanto ben sortillo, Piacque di trarlo suso. E 22. La vostra region mi fu sortita .

S. I. Per Iscompartire a sorte, o ventura. Lat. sorte dividere, sortiri. Gr. κληρών. M. V. 11. 13. Il quale ( bestiame ) sortito tra i predatori, solo messer Boni-

fazio per sua cortesía fu senza parte di preda.

+ S. II. Per Avere, o Ottenere in sarte. Lat. sortiri, nancisci. Gr. Tuyxa'vav. Fir. disc. an. 69. Se de' consigli, che io ho fedelmente datigli, qualcuno non ha così appieno sortito il desiderato fine, non è stato colpa della mia pura, e retta intenzione, ma malignità di fortuna. Segr. Fior. disc. 1. 2. Se Roma non sortì la prima fortuna, sortì la seconda. E cap. 55. Ma lo infortunio suo è stato grande, che infino a questi tempi non ha sortito alcun uomo, che l'abbia potuto, o saputo fare . Dant. Par. 32. E sotto lui così cerner sortiro Francesco, Benedetto, e Agostino.

\* \* \$. III. Per Cavare a sorte , Rimettere alla decisione della sorte. Lat. sortior, sortes ducere, in sortem conjicere . Ar. Fur. 30. 21. Chi de' di voi combatter sortirete . Car. En. 5. 190. Indi , sortiti i luoghi ;

al suo ciascuno Si pose in fila . Monti.

§. IV. Sortire, termine militare vale Uscir de' ripnri, o delle piazze assediate per assaltare il nemico, Far sortita. Lat. erumpere , eruptionem facere . Gr. ¿gogpar. Tac. Dav. vit. Agric. 292. Spesso sortivano rin-frescati ogni anno di gente per reggere a lungo assedio.

+ S. V. E semplicemente per Uscir fuori. Buon. Fier. 3. 1. 2. Vorrestici tu forse esser sortiti I villan co' for-

coni! [ nedi anche SORTITO. Add. ].

S. VI. Sortire in campagna, dicesi dell' Uscire gli eserciti in campagna. Lat. expeditionem facere. Gr. ς βαπείαν ποιείο θαι.

SORTITA . Sust. Scelta . Lat. delectus . Gr. Exho-

S. I. Sortita, termine militare, Il sortire, L'uscir fuori, che fanno i soldati da' lor ripari per assaltare i nimici. Lat. eruptio. Gr. egogunois. Tac. Dav. ann. 1. 24. Quella sortita gli condurrebbe al Reno . Salvin. disc. 1. 440. Essendo all'attacco d'un ponte, costretto da una improvvisa sortita, scampò in uno schifo.

S. II. Per Assortimento. Buon. Fier. 4. 3. 3. Non vedi tu la frasca, e le sortite Varie, e di color va-

rj!
\*\*\* §. III. Sortita, T. degli Agricoltori. Il germoglio che nasce dalla radice. Gagliardo.

SORTITO. Add, da Sortire. Lat. egressus. Gr. ε-ξελθών. Guitt. lett. R. Come agugliotto sortito dal ni-

do (cioè: uscito).

+ \* SORVEGNENTE. Che sorviene, Sopravvegnente. Salvin. Iliad. libr. 13. v. 671. Come quando Alcun porco su i monti confidato Nella forza, che sta fermo attendendo La sorvegnente polve, e gran fracasso D'uo-

SORVENIRE. Sopravvenire. Lat. supervenire, advenire. Gr. επέρχεσ θαι. Dant. Purg. 23. Se prima fu la possa in te finita Di peccar più, che sorvenisse l'ora Del buon dolor. Rim. ant. Guitt. F. R. Fuggio veloce, quando

\* SORVIVERE . Sopravvivere ; Vivere più che altri, Rimanere in vita dopo la morte di alcuno. Tass.

sett! giorn.

SORVIZIATO . V. A. Add. Pienissimo di visj . Lat. perscelestus, scelestissimus. Gr. wornegonens. Bemb. pros. 3. 207. Sot, e sor in vece di sotto, e di sopra; ma queste tuttavia congiunte con altre voci, siccome sono ec. sorviziato, sorbondato, che dissero gli antichi rimatori.

SORVOLANTE. Che sorvola. Lat. supervolans. Gr. υπερπετάμενος. Buon. Fier. 2. 1. 6. Orrevoli, e

galanti Con queste piume al cappel sorvolanti.

+ SORVOLARE. Volar sapra, Volare alto. Lat. supervolare, superferri. Gr. υπεςπετασθαι. Disc. Calc. 19. E quelle, che dall' uno all' altro datore sorvolando vanno. Boee. Varch. 3. rim. 9. Onde non spieghi L'ale 'l fuoco più puro, e al ciel sorvole. Varch. stor. 5. 107. S' io per l'addictro non avessi ec. dimostrato, quanto l'amore, e la carità nativa della patria tutti gli altri amori, e tutte l'altre carità sorvo-lino, e sopravanzino (qui per metaf.). Tass. Ger. 15. 14. Come aquila suole Tra gli altri augelli trapassar secura, E sorvolando ir tanto appresso il sole, Che mulla vista più la raffigura; Così ec

SOSCRITTO, e SOTTOSCRITTO. Add. da' loro verbi. Lat. subscriptus. Gr. υπογεαφόμενος. M. V. 8. 72. Portarono i patti giurati, soscritti, e snggellati per li caporali. Dav. Scism. 31. Fatto consiglio, mandarono al Re soscritte da loro dimolte sue sceleratezze . Bemb. stor. 7. 96. Messer Luca de' Rinaldi rimandato da Massimiliano a Vinegia con lettere sottoscritte di mano del Re . Fiamm. 4. 114. Permetto ec. di porre la mia immagine ornata, quanto potrassi, ad onore di te ec. e quella con versi soscritti, che diranno : questa è Fiammetta ( qui ; scritti sotto ). Buon. Fier. 5. Intr. 3. E la tua patria afflitta ec. Con duo di-ta di carta sottoscritta Per te sola far forte, e daile

aiuto

SOSCRÍVERE, e SOTTOSCRÍVERE. Scrivere di propria mano il suo nome sotto a qualunque scrittura, per autenticarne il contenuto; e si usa anche in signific. neutr. pass. Lat. subscribere . Gr. υπογεάφειν. Cron. Morell. 315. Il primo, che significò la morte sua in Firenze, fu il signore di Lucca, e scrisse in due piccoli versi a messer Rinaldo Gianfigliazzi, e non si soscrisse. Dav. Scism. 61. Arrigo (avendo) promesso di sottoscriverla ec. E appresso: Cromuelo ec. la sottoscrisse in nome d' Arrigo. Ambr. Conf. 2. 1. Senza concedermi pur tanto spazio, Ch' io dicessi, Dio aintami, mel fecero Soscrivere. E Furt. 5. 13. E bench' io abbia sottoscritto la scritta ec. ogni cosa tornerà a' suoi termini . Tac. Dav. stor. 5. 375. Non dicono: a tanti dì, come noi, ma, alle tante notti; così sottoscrivono, così citano, parendo loro, che la notte sia guida del dì.

SOSCRIZIONE, e SOTTOSCRIZIONE. Il soscrivere; e si dice anche del Nome scritto sotto alcuna scrittura per autenticarla. Lat. subscriptio. Gr. ύπο-γεαφή. Segn. Mann. Ott. 27. 3. Ci contentiamo di metterla solo in fine, come una soscrizione, o come

un sigillo.

+ \*\* SOSO. V. A. Suso. Dant. Inf. 10. Ond' ei
levò le ciglia un poco in soso.

SOSPECCIÁRE, e SOSPICCIÁRE. V. A. Sospettare. Lat. suspicari. Gr. υποπτεύειν. Dant. Inf. 10. Ma poiche'l sospicciar fu tutto spento, Piangendo disse. E Purg. 12. Se non che i cenni altrui sospicciar fanno. Bocc. nov. 36. 6. Acciocche egli d'altro non sospicciasse, la seguente notte nel suo giardino il ricevette. Nov. ant. 83. 3. Ed egli sospecció, e disse: perchè dicesti così! Albert. cap. 13. Quando egli avranno ricevuto da te qualche gran dono, egli arbitra-no, e credono averlo dato, e sospecciano, che sia loro domandato, o da loro aspettato qualche co-

+ \*\* SOSPECCIONARE. V. A. Sospettare. Sen. Pist.

Cose sono avvenute che mai non furono sospeccionate.

SOSPECCIONE, e SOSPICCIONE. V. A. Sospetto. Lat. suspicio. Gr. vinolia. Dant. Purg. 19.
Con tanta sospeccion fa irmi Novella vision, ch'a se mi piega . Sen. Pist. 104. Non solamente ti spaventeranno i pericoli, ma eziandio le sospiccioni. G. V. 10. 86. 7. Onde si prese alquanto sospeccione. M. V. 9. 44. I Fiorentini molto si rallegrarono della pace persospiccione, che li tenea sospesi di rottura. Franc. Sacch. rim. 63. Li mercatanti per li mari oscuri Vanno per pace sanza sospeccione

SOSPECCIOSAMENTE. V. A. Avverb. Sospettosamente . Lat. suspiciose . Gr. υπόπτως . Libr. similit. Fuggi la sospeccione, se tu non vuogli vivere sempre

sospecciosamente.

SOSPECCIOSO, e SOSPICCIOSO. V. A. Add. Sospettoso . Lat. suspiciosus . Gr. υποληπτικός . Dant. Pur. 12. Si movea tardo, sospeccioso, e raro. Zibald. Andr. 118. Iroso, e sospeccioso, e non potente in buo-ne opere. Franc. Barb. 126 3. Ancor greve è durare: Con uom, che d'ogni cosa è sospeccioso. Libr. Pred.

Gente malinconica, avara, sospicciosa.

SOSPÉNDERE. Appiccare, o Sostenere la cosa in maniera, che ella non tocchi terra, Sollevare. Lat. suspendere, appendere. Gr. avagrav. Maestruze. 2. 14. E peccato a sospendere al collo le parole d'Iddio! Vit. S. Margh. Spogliatela, e sospendetela, e sì l'accendete con ferri ardenti. Dant. Inf. 28. Poichè l'un piè per girsene sospese, Maometto mi disse esta paro-

la (cioè: alzò).

\*\* S. I. Sospendere nel senso di Astrarre da' sensi. Fior. S. Franc. 113. Senti tanta suavitade di melodia, che indolcì l'anima di Santo Francesco, e sospesela

da ogni sentimento corporale.

\*\* S. II. Per Relevare, Rialenre: metaforic. Lat. recreare. D. Gio: Cell. lett. 20. L'ordine della consolazione è questo; che quando vogliamo alcuno tribolato della (colla) consolazione sospendere, prima ci dobbiamo studiare piangendo col suo pianto confor-

marci ( questo pare il senso ) .
§. III. Per metaf. vale Render dubbioso, Porre in ambiguità . Lat. dubium , ancipitem , suspensum reddere , reddere animo suspensum. Gr. eis amogiav na915aval. Dant. Par. 32. Che quantunque io avea visto davante, Di tanta ammirazion non mi sospese.

S. IV. Per differire, Prolungare. Lat. differre, procrastinare, suspendere. Gr. μέλειν, αναβολάς, ποιείσθαι. G. V. 11. 3. 23. Il mandate d'essa sospendemmo.

S. V. Per Impiccare. Lat. laqueo suspendere. Gr. Βρόχω αναφτάν. Guicc. stor. 15. 746. Molti ne fece sospendere Giovanni de Medici per punizione d' esser-

si prima fuggiti da lui.

+ \* SOSPENDIMENTO. Sospensione. Salv. Anvert. 1. 1. 11. Di sì fatti sospendimenti non ci fa luogo prender noia. E 1. 3. 4. 24. Vuol due condizioni questo sospendimento, se notar debbasi col detto ec. E 2. 1. 5. Ma del sospendimento non è cagione il chiche, ne il comeche. Uden. Nis. 120. Per lo sospendimento della voce chin, e del verbo dattilico correre si riconosce ec.

(†) SOSPENDITORE. T. Anatom. Muscoli che ten-gono sospese le ossa ec. Bellin. disc. 1. 177. Bisognerà che gl' istrumenti sospenditori abbiano tutte le forze . . . necessarie non solamente per tener l'ossa in tutte le posizioni possibili, ma ec. E 194. Sapete già che moltissimi devono essere gl' istrumenti sospendito-ri, perchè ciascun osso ha molti moti ed ogni moto alnieno uno strumento sospenditore.

(†) SOSPENDITRICE . Verbal. femm. di Sospenditore. Bellin. disc. 1. 171. Passando più oltre io vi

dico che queste funi sospenditrici dell'ossa nostre si trovano veramente alle medesime ussa nostre collegate ed affisse

SOSPENSIONE. It sospendere, Attaccamento. Gal. Sist. 210. Posto che la balla pesasse per cento romani, e la distanza del romano dal centro della stadera

ni', e la distanza dei romano uni centro utila staucia fusse cento volte più della distanza tra'l medesimo centro, e'l punto della sospension della balla ec.

+ §. I. Per Ambiguità. Lat. ambiguitas. Gr. αμριβο.
λία. Guicc. stor. 17. 17. Per tenere in più sospensione i capitani Imperiali. Car. lett. 2. 215. Per torla più presto, che si può, di sospensione, le fo per essa intendere, che se ne vengono a gran giornate. Bemb. stor. 11. 151. Era in M. Luzio una incredibile sospension d'animo di tutte le cose.

S. II. Per Censura ecclesiastica. Lat. suspensio. Gr. appia. Maestruez. 2. 50. tit. Della sospensione, e delle sue maniere. E appresso: Puote essere sospesa la sospensione per l'appellazione! Pass. 126. Sono malagevoli casi quelli del matrimonio ec. delle irregolaritadi, degl'interdetti, sospensioni, privazioni ec.

S. III. Per Dilazione, Indugio. Lat. mora, dila-tio. Gr. minnos. Cas. lett. 80. Un' altra volta non così le cortesie, che vogliono esser liberali, e senza

alcuna sospensione

\* , \* S. IV. Sospensione d'armi, T. de' Mil. Convenzione per lo più verbale tra due eserciti o corpi nemici di non offendersi reciprocamente per un tempo, quasi sem-

pre assai corto. Grassi.
SOSPENSIVAMENTE. Avverb. Con sospensione. Lat. dubitanter . Gr. diamognitizus . Mor. S. Greg. 11

beato Iob ha dette queste cose sospensivamente, e perchè sottomette a sentenzia [cioè: dubbiosamente]. + SOSPENSIVO, e SUSPENSIVO. Add. Che sospende, Atto a sospendere. But. Purg. 14. Lo dimanda ec. determinatamente, non con orazione suspensiva [ cioè: ambigua, o dubbia; fin qui la Crusca. Il Vo-cabol. alla voce PUNTATAMENTE legge: But. Purg. 14. 1. E dolcemente, sicche parli, accolo: cioè puntatamente, e determinatamente, e non con orazioni sospen-

sive].

\*\* SOSPENSO. Sospeso. Fior. S. Franc. 184. con grande aumirazione di gloriose cose superne ce-

\* SOSPENSORIO. T. degli Anat. Nome di alcuni ligamenti, e muscoli, così detti dal loro ufficio.

(†) S. Chiamasi da' Chirurgi con tal nome Quello

strumento, che si pone allo scroto o ad altre parti a ca-

gione della loro lassezza.

SOSPESO. Add. da Sospendere. Lat. suspensus, pendens. Gr. απήορος, απηςτημένος. Dant. Inf. 9. Truti li lor coperchi eran sospesi. E Purg. 9. In sogno mi parea veder sospesa Un'aquila. Sader Colt. 128. Trasceglievano gli antichi l' uve, per conservarle o'sospese, o nelle piscine riposte. Sagg. nat. esp. 224. Il polo boreale rivolto a Settentrione tira più di loriano un ago sospeso in aria, che verso Apstro. e lontano un ago sospeso in aria, che verso Austro, e verso Oriente.

\*\* S. I. Per Elevato, Assorta . Fior. S. Franc. 55. E stando con tutta la mente sospeso in Dio, divento sì assorto ec. E 83. Istette tre di in questo essere ratto in estasi, sospeso da ogni sentimento carnale [ astratto ]. E 109. Meritò di vedere.... Santo Francesco
ratto in Dio e sospeso da terra.

S. II. Per metaf. Dant. Inf. 2. I' era tra color, che son sospesi. But. ivi: Sospesi, cioè rimoti dalle pene ec. e benchè questo vulgare sospeso s'intenda a tempo comunemente, propriamente qui si dee intendere per sempre .

S. III. Per Dubbio , Ambiguo . Lat. suspensus , du-

bius . Gr. απορος , απορητικός . Dant. Purg. 20. Noi ci restammo immobili, e sospesi . E Par. 20. Per non tenermi in ammirar sospeso. Bocc. nov. 47. 1. Tutte, temendo, stavan sospese a udire. E nov. 96. 7. Si maravigliò, e sospeso attese quello, che questo volesse dire. Bern. Ort. 1. 4. 15. Sospeso alquanto sopra se

5. IV. Per Incorso nella sospensione, presa nel signific. del S. II. Lat. suspensus. Gr. agyos. Pass. 166. O che non avesse commessione di potere assolvere de' gravi peccati, o che fosse scomunicato, o sospeso, o privato. Maestruzz. 2. 50. Il sospeso alcuna volta è detto quanto che a se, e quando quanto che agli altri, cioè quando per sentenza del canone, ovvero dell'uomo è sospeso

SOSPETTAMENTE. Avverb. Con sospetto, In guisa da dar sospetto. Lat. suspiciose. Gt. ύπό-

πτως

+ \*\* SOSPETTANTE. Che sospetta . Dav. Scism. 73.

+ SOSPETTARE. Aver sospetto. Lat. suspicari. Gr. υποπτεύειν. Bacc. nov. 4. 5. Pur nondimeno tuttavia sospettava. E nov. 45. 7. Ciascuno sospettando dell'altro, con certi compagni armati a dovere entrare in tenuta andò. Franc. Sacch. son. (Amar la patria ec.) Amar la patria sua è virtù degna, Sovr' ogni altra a farla alta e possente: Sospettare o guardar d'alcuna gente Mai non bisogna dove questa regna.

+ \* SOSPETTÉVOLE. Da far sospettare. Salvin.

Tanc. Buon. 4. 5. Il parlare è un legame d'amicizia ec.

Il non parlare è cosa sospettevole, separativa. + \*\*\* SOSPETTICCIO. Piccolo sospetto. Lat. suspicio. Lasc. Cen. 3. nov. 10. Era allora in Firenze sospetticcio di peste, e se ne erano scoperte in quei

giorni alcune case, per la qual cosa ec. Amati. SOSPETTISSIMO. Superl. di Sospetto. Guicc. stor. 15. 727. A' quali la dilazione era sospettissima. E 743. Avendo sospettissima per la memoria delle cose passate la vittoria del Re di Francia.

SOSPETTO. Sust. Opinione dubbia di futuro male. Lat. suspicio, suspectio. Gr. ύποψία. Dant. Inf. 22.
Ma poco valse, che l' ale al sospetto Non potero avanzar. E 23. Ei giunsero sul colle, Sovresso noi, ma non gli era sospetto. Petr. son. 240. Quante siate sol pien di sospetto Per luoghi ombrosi, e foschi mi son messo. E 274. Già incominciava a prender securtade La mia cara nemica a poco a poco De' suoi sospetti. E 275. Onde sospetto Non fora il ragionar del mio mal seco. Bocc. g. 6. f. 12. Vedendosi il pelaghetto davanti, e senza alcun sospetto d'esser vedute, deliberaron di volersi bagnare. Cronichett. d' Amar. 73. Lo consiglio del Re Antioco ne presono sospetto, e dissono al Re.

\*\* S. I. Per Indizio, Vestigia, Segno. Fir. dial. bell. donn. 241. Oltre alla sua latitudine [ del petto ], la quale è suo precipuo ornamento, è si carnoso, che

sospetto d'osso non apparisce.

\*\* S. II. Avere a sospetto, Aver per sospetto alcuna cosa. Fior. S. Franc. 169. Avendo a sospetto le nostre

cogitazioni [così dicesi allegare a sospetto uno].

§. III. Diciamo in proverb. Il sospetto non si può armare; e vale, che L' armi non incoruggiano i timidi.
Salv. Granch. 2. 2. Ma tant'è; sospetto Non si può armar

SOSPETTO. Add. Che arreca sospezione. Lat. suspectus. Gr. υποπτως. Bocc. nov. 52. 2. Per le loro opportunità le loro più care cose ne' più vili luoghi delle lor case, siccome meno sospetti, seppelliscono. Pass. 349. O sono false, o non hanno efficacia veruna a quello, perchè si fanno, o è sospetto il modo, nel quale si fanno. Galat. 58. Per ischifare quella

parola sospetta, dicono piuttosto le castagne. Cron. Morell. 278. Concorri ancora tu a ogni cusa con gli altri insieme, che altrimenti saresti riputato sospet-

SOSPETTOSAMENTE. Avverb. Con sospetto . Lat. suspiciose. Gr. ύπόπτως. Franc. Sacch. rim. 47. A che sta dunque nostro animo servo A voler scender, credendo salire, E sempre viver sospettosamente? Tes. Br. 7. 14. Chi patlerà sospettosamente, egli sarà vinto da tutti gli uomini, e sarà fallante in tutte le cose,

e Dio non gli darà la sua grazia. SOSPET TOSISSIMO. Superl. di Sospettoso. Tratt. Segr. cos. donn. Sono sospettosissime ad ogni minore mutazione. Borgh. Tosc. 315. Que' pezzi, o, come si dicono, frammenti ec. sono a' begl' ingegni sospetto-

sissimi [ cioè: sospettissimi ] .

SOSPETTOSO. Add. Pieno di sospetto . Lat. morosus, suspiciosus, suspicax. Gr. υποληπτικός. Bocc. Introd. 40. Noi siamo mobili, ritrose, sospettose, pusillanime, e paurose. E nov. So. 33. Iancosiore, non trovandosi Salabaetto in Palermo, s' incomincio a maravigliare, e divenne sospettosa. Tes. Br. 7. 14. Guarda, che le tue parole non sieno sospettose, cioè non abbiano sotto alcuno male ingegno da diservire. Lor. Med. canz. 1. 4. Gredon certi sospettosi, Ch' ogni lucciola sia fuoco.

+ \* S. Mercanzie Sospettose, diconsi Quelle, che posson col colore, col brio, con la vaghezza, con la mostra parer di fuore buone, e belle, e dentro esser magagnate, o macchiate, o appestate. Buon. Fier. 1. 4. 4. Le mercanzie dannose Non s'ammettan; le 'n-

Certe e sospettose Si cimentin col saggio.

SOSPEZIONE, e SOSPIZIONE. Sospetto. Lat.
suspicio. Gr. υποψία. Tes. Br. 8. 58. O tu dì, che
quel sia appartenente all'assospezione, che tuo avversario non dice . Coll. SS. Pad. Avvegnadiochè , come io ho detto, non si possano raccogliere alcune sospezioni allo intendimento. Bocc. g. 6. f. 6. Lasciate a-dunque questa sospizione più atta a' cattivi animi, che a nostri. Galat. 13. E così noia i signori la sospezione, quanto la certezza. Salviat. dial. amic. 4. Ella generò comunemente nell'animo d'ogni uomo sospizione, non forse il Benivieni tollerasse la morte dell' amico poco costantemente

SOSPICARE, e SUSPICARE. Sospettare. Lat. suspicari . Gr. ύποπτεύειν . Bocc. nov. 36. 10. Suspicando, e non sappiendo che, più che l'usato, spesse volte il riguardava nel volto. E nov. 47. 15. Cominciò a sospicar per quel segno, non costui desso fosse. E nov. 60. 15. Non sospico, che cio Guccio Balena gli avesse fatto, perciocchè nol conosceva da tanto. E g. 6. f. 5. Chi sapesse, che voi vi cessaste da queste ciance ragionare alcuna volta, forse suspicherebbe, che voi in ciò foste colpevoli. Galat. 13. Procurino i familiati di non dar cagione a' padroni di

sospicare.

(+) §. In significato di Avere opinione dubbia; e si usa ancora in buona parte. Dant. Inf 10. Ma poi che il sospicar [ il testo degli Accad. legge sospecciar, ma i migliori sospicar o suspicar ] fu tutto spento, Piangendo disse [ si parla del Cavalcanti, il quale avendo guardato intorno per vedere se il figliuol suo era in compagnia di Dante, s'accorse del vano suo deside-

\* SOSPICATO. Da Sospicare. Dant. Conv.

SOSPICCIARE. V. SOSPECCIARE.
SOSPICCIONE. V. SOSPECCIONE.
SOSPICCIONOSO. V. A. Add. Sospettoso. Lat. suspiciosus, suspicax. Gr. υποληπτικόν. Tratt. Cast. Essere privatamente in suo ostello, e non neente seguire la compagnia sospiccionosa.

SOSPICCIOSO. V. SOSPECCIOSO. + \*\* SOSPICIARE. V. A. Sospettare. Vit. SS. Pad. 1. 237. Per verita non sapea la cagione, ma so-

spiciava, che un gentiluomo avendo di lui gelosia per

la moglie, l'avesse accusato

SOSPIGNERE, e SOSPINGERE. Pignere. Lat. impellere. Gr. έπειγειν. Dant. Purg. 5. Lo corpo mio gelato in sulla foce Trovò l'Archian rubesto, e quel sospinse Nell'Arno . Bocc. nov. 79. 42. Messa mano all' un de' piedi del medico, e con essa sospintolsi daddosso, di netto col capo innanzi il getto in essa. Fr. Giord: Pand. Quella città è in costa, dalla-to v' ha certi dirupi; da uno di que' luoghi il vollero sospignere. Guid. G. Quando il forte sospigne il forte, ciascun cade.
\*\* §. 1. Per Mandare, Cacciar via. Pecor. g. 25. n. 2.

Dando ad intendere al marito, ch'egli era bene che andasse ad alcune sue possessioni ec. ella il sospinse fuori per non so quanti di [ e quel di Terenzio; abe-

git eum rus ] .

+ S. II. Per metaf. e nel signific. neutr. e neutr. pass. Bocc. nov. 16. 6. Gli occhi infra 'l mare sospinse, vide la galéa (cioè: affisso). E nov. 41. 11. Quelle da crudele obumbrazione offuscate colla sua forza sospinse in chiara luce [ cioè : fece divenir chiare ] . E nov. 98. 25. Conoscendo costume esser de Greci, tanto innanzi sospignersi con romori, e colle minacce, quanto penavano a trovare chi loro rispondeva [ cioè . quanto penavano a trovare cni loro rispondeva [ cioè . procedere ]. Dant. Iaf. 4. Andiam, che la via lunga ne sospigne [cioè: ne affretta ]. E 5. Per più fiate gli occhi ci sospinse Quella lettura, e scolorocci il viso [ cioè : c' indusse a guardarci ]. Petr. son. 196. L' ira Tideo a tal rabbia sospinse, Che morend' ei si rose Menalippo [cioè: instigò]. Bocc. C. D. Esso [ mare receana] giugando alla marine a lui contermine sospine oceano] giugnendo alle marine a lui contermine, sospigne avanti infra terra in alcuni luoghi per molto spa-Zio [ cioè: va oltre ] .
SOSPIGNIMENTO. Il Sospignere. Lat. impulsus .

Gr. & nois. Mor. S. Greg. L'arbore, che imprima non mette a fondo le sue radici, tanto cade piuttosto per lo sospignimento de' venti, quanto esso manda più

in alto la sua cima.

§. Per Istigazione, Impulso. Lat. impulsus, hortatus, incitatus, incitatio, adhortatio. Gr. δομησις, παροξυσμός, παραίνεσις. G. V. 8. 89. 5. Con sospignimento di loro possenti vicini grandi, e popolari, che loro non
amavano, furon corsi a furore, e tutti rubati. Lab.
341. Niuno conforto più, niuno sospignimento mi bisognerà a far chiaro l'animo mio di tanta offesa.
Guid. G. Quello assalto, che nelle vicende non è ricotto con molto esantinamento di consielio per sospicotto con molto esaminamento di consiglio, per sospignimento della superbia è menato subitamente a fatti repentini

SOSPINGERE. V. SOSPIGNERE.

SOSPINTA. Il sospignere, Pinta. Lat. impulsio. Gr. ω θισμός. Legg. S. G. S. E misonsi con gran sospinte, e con grande affanno. Vit. Plut. Mentre che elli si chinava a veder nel pozzo, elli gli dava sospinta di dietro, e gittollo nel pozzo.

S. I. Per metaf. Franc. Sacch. rim. 42. Balbo alla mortal sospinta Lasciò due figli, e'l nome non si

tacque.

II. Per Instignzione. Sen. Pist. Il savio nè per sospinta, nè per alcuna cagione non si muove.

† SOSPINTO. Add. da Sospignere. Lat. impulsus. Gr. ωθισθείς. Dant. Inf. 24. Che noi appena, ei lieve, ed io sospinto, Potavam [ altre buone edizioni leggono Potevam] su montar di chiappa in chiappa.
Bocc. nov. 14. 9. Veggendosi sospinto dal mare, e dal vento ora in qua, e ora in là, si sostenne infino al chiaro giorno .

S. I. Per metaf. vale Incitato, Mosso, Indotto. Lat. impulsus, incitatus, instigatus. Gr. παροχμηθάς. Dant. Par. 4. Perchè s' io mi tacea, me non riprendo, Dalli miei dubbj d' un modo sospinto, Poich' era necessario, nè commendo. E 19. La benedetta immagine, che l'ali Movea sospinia da tanti consigli, Roteando cantava. Bocc. nov. 12. 7. Sospinto dalla freddura, trottando si drizzo verso Castel Guiglielmo. E nov. 47. 5. Non meno da Amor sospinti, che da paura di tempo. G. V. 8. 48. 9. Sospinto, e confortato dal diavolo, con suoi

5. 40. 9. Sospinto, e contortato dal diavoto, con suoi compagni, e masnadieri ec. l'assali combattendo.

§. II. A ogni piè sospinto, posto avverbialm. vale Spessissimo. Lat. persæpe, sæpissime. Gr. 9αμα'. M. V. 9. 6. A ogni piè sospinto con istrida, e romore minacciavano il nostro comune. Pataff. 6. Ad ogni piè sospinto con baggiane. V. PIEDE §. XI.

† SOSPINZIONE. Meno usato che Sospinta, Sospinnimento. Lat. impulsus, incitatio. Gr. si Spate mas

gnimento. Lat. impulsus, incitatio. Gr. ευθησις, πα-

zione della collera

+ SOSPIRANTE. Che sospira. Lat. suspirans, gemeas. Gr. ςενάζων. G. V. 11. 3. 15. Or non è questa terra quasi una gran nave portante uomioi tempestanti ec. tementi il pericolare, sospiranti in porto? Salvin. Odiss. libr. 5. v. 569. Temo non me di nuovo la procella Involando, non porti al mar pescoso, Gravemente shuffanto.

te sbussante, e sospirante. SOSPIRARE. Mondar fuori sospiri. Lat. suspirare, gemitus emittere. Gr. 52va (av . Bocc. nov. 43. 12. In tutta la notte di sospirare, nè di piagnere la sua sventura , e quella di Pietro ec. non rifino. Dant. Inf. 19. Poi sospirando, e con voce di pianto Mi disse. Petr. son. 227. Dovunque io son, di, e notte si sospira. E canz. 42. 1. Vinse molta bellezza acerba morte, E mi fe sospirar sua dura sorte. E cap. 2. Givansi per via Parlando insieme de' lor dolci affetti, E sospirando il regno di Soria.

S. Per Desiderare; e si costruisce col terzo, e col quarto caso. Lat. exoptare, desiderio sagrare. Gr. extraosar. Dant. Par. 22. A voi divotamente ora sospira L'anima mia. Petr. son. 219: In quel bel viso, ch'i sospiro, è bramo, Fermi eran gli occhi. Segn. Pred. 1. 5. All'improvviso morirono quegli infermi, che sospirarono i carnaggi d'Egitto. E Mann. Apr. 20. 5. Quel ricco. che corteggiato. adorato. adulato 20. 3. Quel ricco, che corteggiato, adorato, adulato sedera continuamente a real banchetto, sara da'demoni strascinato giù nell' inferno a dover ivi sospirare arrab-

biato una goccia d'acqua.

(\*) SOSPIRATISSIMO. Superl. di Sospirato. Lot.
exoptatissimus. Gr. 721720 91705. Segner. Pred. 27. 7.
Ci sara un giovane illustre, il quale avendo con gran
vantaggio conchinso un sospiratissimo parentado, si
conduce a casa la sposa, cioè una fanciulla, ec.

† SOSPIRATO. Add. da Sospirare. Libr. Pred. Dopo
il desiderato.

il desiderato, e sospirato transricchimento viene la morte. Tess. Ger. 12. 91. Ed ecco in sogno di stellata reste Cinta gli appar la sospirata amica. Salvin. disc. 1. 84. Corrono dietro a questi benì apparenti, credendo, che in quegli si ritrovi la bella, e da loro sospirata felicità [in questi esempli vale: desiderato). SOSPIRATORE. Che sospira. Rim. ant. F. R. Grancesti apparenti, momento.

ve sospiratore ogni momento.

SOSPIRATRICE. Verbal. femm. Che sospira. Fr.
Giord. Pred. R. I gemiti delle anime sospiratrici del santo Purgatorio

SOSPIRETTO. Dim. di Sospiro. Lat. leve suspirium . 8 βαρύ ς ένας μα. Bocc. nov. 25. 10. Non potè perciò alcun sospiretto nasconder quello, che volentieri ec. avrebbe fatto manifesto. E nov. 85. 5. Per uccellarlo, alcuna volta guatava lui, alcun sospiretto gittando.
SOSPIREVOLE, Add. Pieno di sospiri, Accompa-

T. VI.

gnato da cospiri. Lat. gemebundus. Gr. 52vóus. Filce.
1. 197. Con cospirevole voce, rotta da dolenti singhioz-

SOSPIRO. Respirazione mandata fuora dal profondo del petto, cagionata da dolore, e affanno. Lat. suspirium, gemitus. Gr. ζέναγμα. But. Inf. 30. 2. Il sospiro è esalazion del cuore. E appresso: Si chiama sospiro, perchè è spirito, che viene da alto, cioè dal cnore. Bocc. nov. 44. 2. Uno amore non da altra noia, che di sospiri, e di una brieve paura con vergogna mescolata a lieto fin pervenuto ec. intendo di raccontarvi. Dant. Inf. 23. Quando mi vide, tutto si distorse, Soffiando nella barba co' sospiri. E 30. La rigida giustizia, che mi fruga, Tragge cagion del luogo, ov' io peccai, A metter più gli miei sospiri in fuga. E Purg. 32. Che più tiene un sospir la bocca aperta. Petr. canz. 38. 2. Temprar potess' io in si soavi note I miei sospiri, ch' addolcissen l' aura. Ar. Fur. 30. 79. Le lagrime vietar, che su vi sparse, Che con sospiri ardenti ella non l'arse.

S. 1. Sospiro, per Difficultà di respiro, Affanno. Sen. Pist. 54. Ma io sono quasi tornato a una [infermità] solamente, la quale i' posso convenevolmente chiamare sospiro, e gia la non mi conviene nominare in Grecesco. E appresso: Dopo tutto questo il sospiro, che appoco insieme cominciava ad allenare, fece mag-

giore allenamento, e rimase.

\* S. II. Sospiro, T. de' Musici. Pausa d'un terzo, o d'un quarto d'una misura, e dicesi anche alla Vir-goletta, che serve a mostrar il luogo dove si ha da fare una, tal pausa. Magal. lett. Senza perciò variare la minima nota, il minimo diesis, il minimo sospiro.

SOSPIROSO. Add. Pieno di sospiri, Sospirante. Lat. gemebundus. Gr. 52ving. Dant. Purg. 53. E Beatrice sospirosa, e pia Quelle ascoltava. Filostr. E tal, quale era, sospiroso, e pio. Buon. Fier. 4. 1. 1. Parte ritorna Quel sospiroso amante, Cui su intimato il

guiderdon notturno.

SOSPIZIONE. V. SOSPEZIONE.

+ \*\* SOSPIZIOSO. Sospettoso. Pist. S. Giv. 579. Dicono, che noi siamo, immaginativi, e sospiziosi.

+ (\*) SOSSANNARE. V. A. Far bocchi, Schernire, Sghignare. Lat, subsannare. Gr. uvurneifav. Arrigh. 44. Tutta la piazza conosce il mio brobbio, e egli mi

mostrano a dito, e colli denti sossannano.

SOSSOPRA. Avverb. Accorciato di Sottosopra; e vale lo stesso. Lat. sus deque. Gr. ανω, καί κάτω. Ciriff. Calv. 3. 73. Che lo mandò sossopra alla campagna. Tass. Ger. 8. 3. Movi l'ire, e i tumuiti, e fa tal' opra, Che tutto vada il campo al fin sossopra. E 9.48. E sossopra cader fa d'ambo i lati Cavalieri, e cavalli, armi, ed armati.

S. Non volgere, o Non voltare la man sossopra. V. MANO S. CL.

SOSTA. Quiete, Posa. Lat. quies, requies, pausa. Gr. παισις. Dant. Purg. 29. Per veder meglio a' passi diedi sosta. Filoc. 3. 107. Dunque sperando confortar ti dei, e dare alquanta sosta al presente disio. Fiamm.

2. 44. Rasciugammo le lagrime, e in quelle ponemmo sosta per quella notte. Med. Arb. cr. E poichè ivi fu giunto tutto ansio, e trangosciato, non gli fu dato pure un poco di sosta. Bocc. vit. Dant. 228. Li quali, come ec. conobbero i cocenti sospiri alquanto dare sosta all'affaticato petto ec. vicemingiarona e sollori sosta all'affaticato petto ec. ricominciarono a sollecitare lo sconsolato. Tac. Dav. ann. 13. 169. Nerone spaventato, e d'uccider la madre avido, non le dava sosta, se Burro non prometteva levarla via, provata l'accusa [il T. Lat. ha: non prius differi potuit]. Dep. Decam. 126. La voce sosta, che scioperio importa, e quiete, e starsi, e non far nolla, o simil cosa, si vede pur assai usata in que' tempi.

S. I. Per Fregola, Uzzolo, Appetito intenso. Lat. libido, cupido. Gr. δειξις, επιθυμία. Bocc. nov. 85. 13. In brieve in tanta sosta entro dello spesso veder

S. II. Per Cessazione d' armi, o d' offese. Stor. Pist. 175. Domandò sosta al popolo, e mandò, che volca parlamentare col Vescovo, e col Vicario di Pistola.

SOSTANTIVAMENTE. V. SUSTANTIVAMEN-

TE.

SOSTANTIVO. V. SUSTANTIVO

SOSTANZIA, e SOSTÁNZIA. V. SUSTANZA. SOSTANZIALE. V. SUSTANZIALE. SOSTANZIALITÀ. V. SUSTANZIALITÀ.

SOSTANZIALMENTE. V. SUSTANZIALMEN-

SOSTANZIÁRE. V. SUSTANZIÁRE. SOSTANZIÉVOLE. V. SUSTANZIÉVOLE.

SOSTANZIOSO. V. SUSTANZIOSO

SOSTARE. Fermare; e si adopera e nell' att. maniera, e nella neutra passiva. Lat. sistere, quiescere. Gr. παύαν, παύεσθαι. Tesorett. Br. Pregai per cortesia, Che sostasser la via. Dant. Inf. 16. Venien ver noi, e ciascuna gridava: Sostati tu. E Purg. 19. Sosta un poco per me tua maggior cura. Franc. Sacch. nav. 156. E fatto questo, la fece sostare un'ora, acciocchè stesse ben morbida. Bemb. Asol. 1. 33. Così avendo detto Perottino, fermatosi, e poi a dir altro passar volendo, Gismondo con la mano di lui aperta sostandolo, a madonna Berenice così disse.

+ \*\* SOSTARO. Termine Marinaresco. Colui che tien cura della Sosta, specie di fune nelle navi. Fr. Barb. 257. 18. Et aggi buono orciero, Palombaro, e gabbiero, Sostaro, et an' [cioè anche] prodieri, Pedotte,

e temonieri.

SOSTATO. Add. da Sostare. SOSTEGNENZA. V. SOSTENENZA.

SOSTEGNO. Verbale da Sostenere; Cosa, che sostiene. Lat. fulcimentum, sustentaculum, fulcrum. Gr. έξεισμα. Dant. Inf. 12. O per tremuoto, o per sostegno manco. Sagg. nat. esp. 12. Preparato in questa forma lo strumento, e collocato sul suo sostegno, s'incomincia ad empiere per di sopra di neve, o di ghiaccio .

§. I. Per metaf. Mantenimento, Reggimento. Petr. son. 296. O usato di mia vita sostegno. Franc. Sacch. rim. 61. Perchè di lei sostegno fu in parte.

S. II. Per Aiuto. Lat. levamen , requies , auxilium . Gr. βοηθάα. Bocc. nov. 1. 10. Lui ne vedeva andare, che suo sostegno era lungamente stato. E nov. 43. 18. Pietro al qual pareva del ronzino avere una compagnía, ed un sostegno delle sue fatiche, forte shigotti. E Proem. 8. Dove meno era di forza ec. quivi più avara fu di sosteguo

\* S. III. Sostegno, chiamano gl' Idraulici un Callone, o Fabbrica, che attraversando un fiume, o un canale serve a sostenere l'acqua ad una certa altezza, ed a passarla a proporzione per comodo della navigazione.
Guid. Gr. Camera, o vasca, porta, portone, cateratta di un sostegno. Sostegno a porte raddoppiate.

\* §. IV. Sostegni di ripresa, diconsi dagli Idraulici
i Sostegni posti a contatto gli uni degli altri, come

sono i sostegni binati.

\* S. V. Sostegno a prua, o Sostegno alla mura, in T. di Marineria dicesi La larghezza di prua del vascel-

+ SOSTENENTE. Che sostiene. Lat. sustinens . Gr. ανέχων. Amet. 16. Ma tra gli altri [templi] eminentissimo, sorta marmoree colonne sostenenti candida l'anima [l'ediz. del Giolito 1558. a pag. 15. legge lamma] se ne lieva uno tra le correnti onde di Arno,

e di Mugnone. Fiamm. 7. 34. Ma io con più ferma, e più sostenente memoria, che non mi bisogna a mio danno, continova rimango nel tristo senno. Tac. Dav. ann. 2. 35. Arminio si facea vedere con mani, con voce, con ferite sostenente battaglia [ il T. Lat. ha sustentabat pugnam ].

\*\* S. Colla partic. SI. Salv. Avvert. 2. 1. 1. Dicono Sustantivo a quel nome, che o vera sustanzia ec. ovvero che cosa significhi, la quale si nomini a guisa di sustanzia, e come per se medesima sostenentesi in piede, avvegnachè sustanzia veracemente non sia.

SOSTENENZA, e SOSTEGNENZA. Il sostenere, in signific. di Sofferire. Lat. tolerantia. Gr. υπομονή. G. V. 9. 182. 3. E così, per buona sostenenza, i Sanesi rimasero liberi. Guid. G. Se forse la sostegnenza. della vergogna non conchiuse alcuna astinenzia. Coll. SS. Pad. Il temperamento, e la sostenenza delle tentazioni c' è donata dal Signore.

S. Per Alimento , Sostentamento. Lat. alimentum. Gr. τεωφή. Liv. M. Andavano cercando di loro sostenenza

per cotale maniera.

SOSTENERE. Reggere, o Tenere sopra di se; e si usa, secondo i varj significati oltre all'att., talora anche nel sentim. neutr. e nel neutr. pass. Lat. sustinere. Gr. βαςάζαν. Βοςς. nov. 11. 5. Come se io per me andare non potessi, mi verrete sostenendo. E nov. 15. 36. Tiraron via il puntello, che il coperchio dell' arca sostenea. Fiamm. 7. 77. Con quelle spalle, colle quali le maggiori cose abbiam sostenuto, e sosteniamo, so-sterremo le minori. Dant. Inf. 17. Colle braccia m'avvinse, e mi sostenne. Petr. canz. 39. 8. Nè mai peso fu greve, Quanto quel, ch' i' sostegno in tale sta-

§. I. Sostenere, per Sofferire, Comportare, Patire. Lat. ferre, tolerare, pati. Gr. φέζαν, υπομέναν, πάσχαν. Bocc. nov. 1. 13. Questi Lombardi cani ec. non ci vogliono più sostenere. E nov. 8. 3. Nelle cose opportune alla sua propria persona ec. sosteneva egli, per non ispendere, difetti grandissimi. E nov. 65. 5. Ed essa tanto più impazientemente sosteneva questa noia, quanto meno si sentiva nocente. E nov. 77. 20. Se non fosse, ch' egli era giovane, e sopravveniva il caldo, egli avrebbe avuto troppo da sostenere. E nov. 82. 3. Questo amore un gran tempo senza frutto sostennero. Dant. Purg. 2. Perchè l'occhio dappresso nol sostenne. E 11. Egli per tra l'amico suo di pena, Che sostenea nella prigion di Carlo, Si condusse a tremar per ogni vena. E 30. Sicchè per temperanza di vapori L'occhio lo sostenea lunga fiata. Cavalc. Specch. cr. Ma tanto amano se, che non vogliono sostener niuna cosa. Legg. S. Giob. Fue martire, imperciocchè per la giustizia sostenne morte. Sen. beu. Varch. 6. 30. Tante minacce di guerra, e l'empito quasi di tutta la generazione umana, che se ne va a briglia sciolta, sosterranno pochissimi uomini.

S. II. Per Comportare, in signific. di Permettere. Lat. sinere, ferre. Gr. ect, ofeen. Bocc. nov. 15. 15. Partir volendosi ec. in niuna guisa il sostenne. E 17. 54. Vollele fare la debita reverenza, ma ella nol so-stenne. E nov. 45. 16. Sostenendo li suoi abbracciamenti, con lui teneramente cominciò a piagnere. Fr. Giard. Pred. S. 39. Or non vedi, che si sostengono le meretrici nella città! questo è un grande male, e se si sottraesse, si sottrarrebbe un grande bene, che si farebbono più avolterj, più soddomie, che sarebbe

molto peggio.
S. III. Per Tenere, Conservare. Lat. defendere, tu-tari. Gr. προις ασθαί τινος. Ciriff. Calv. 3. 78. E dice, che sostenga Tanto vivo il prigion, ch' egli ne

venga. + \*\* S. IV. Per similit. detto degli alberi vale lo stesso.

Cresc. lib. 5. cap. 10. Questo arbore [il fico ] desidera aere caldo, o ver temperato, e nel mezzanamente

freddo con l'umano aiutorio si sostenta.

S. V. Sostenere , per Difendere . Lat. tueri , defendere. Gr. διαφυλάτταν, υπερασπίζαν. G. V. 9. 344 1. Castruccio, avendo molto molestati i Pratesi, e sostenea un battifolle fatto in Val di Bisenzo, chiamato Seravallino.

S. VI. Per Proteggere, Aiutare. Lat. regere. G. V. 9. 318. 2. Rimase in bando, e contumace del comune di Firenze, con tutto che fosse sostenuta sua parte in Firenze per suoi amici. Cron. Morell. E seppe sì fare, e sì provvedutamente temporeggiare, che al tempo del maggior bisogno ec. egli ebbe degli amici, e non parenti, che l'atarono, e sostennonlo per modo, che non gli fu fatto torto. Alam. Colt. 3. 56. E voi sommo splendor de i Franchi Regi, Sostenete il mio di-

\*\* §. VII. Sostenere, per Patrocinare. Franc. Sacch. nov. 77. Il tale è il maggior nomo dell'oficio: io gli vorrei fare qualche bel dono, acciocche mi sostenesse

nelle mie ragioni.

§. VIII. Per Difendere quistionando. Bocc. vit. Dant. 245. Essendo egli a Parigi, e quivi sostenendo in una disputazione ec. che nelle scuole della teologia si facea, quattordici quistioni ec. Dav. Scism. 79. Martire sosteneva la resia di Zuinglio.

§. IX. Per Mantenere. Nov. ant. 100. 9. Celatamente gli portava quello, che bisogno gli era per la vita

sostenere .

S. X. Per Custodire, Tenere a segno. Lat. custodire, in officio continere, regere. Gr. καταςέλλαν τινά. Bocc. nov. 89. 5. A sostentar la virtu dell' altre, che trascorrere non si lascino, si conviene il bastone, che

le sostenga, e che le spaventi.

§. XI. Per Indugiare, Prorogare, Trattenere. Lat. morari. Gr. uimav. Sen. Declam. Il giudice, che ha a sentenziare, sostiene la quistione a tempo. M. V. 1. 2. Cominciavano a sputare sangue, e morivano di subito, e chi in due, o in tre di, e alquanti sosteneano più al morire. Franc. Sacch. nov. 147. Vattene innanzi, e di' a' gabellieri, sostengano un poco la porta

[cioè: indugino alquanto a serrarla].

S. XII. Sostenere, si dice anche Quando il magistrato comanda, che il reo non si parta dalla corte, senza però incarcerarlo. Lat. detinere. Gr. κατέχειν. Bocc. nov. 6. 5. Più giorni appresso di se il sostenne. E nov. 33. 17. Fatto adunque ec. sostenere una notte Folco, ed Ughetto, ad albergar se n'andò segretamente con la Maddalena. Nov. ant. 3. 4. Fece tanto, che fece sostener lo cavaliere. Tac. Dav. ann. 6. 118. Traesse Druso di palagio, dove era sostenuto [ qui il T. Lat. ha attinebatur ] .

S. XIII. Sosiener la carica, termine militare, dicesi del Regger l'impeto degli noversarj. Lat. impetum sustinere, excipere. Gr. επιφοράν ανέχεο θαι. Disc. Calc. 24. E ritirarsi uniti insieme, e sostener la carica, quan-

do la medesima si trova con disavvantaggio.

S. XIV. Per Reggere, Durare. Lat. durare, perdurare. Bocc. nov. 14. 9. Veggendosi sospinto dal mare, e dal vento, ora in qua, e ora in la, si sostenne infi-no al chiaro giorno. E nov. 17. 6. Essendo da infinito mar combattuti, due di sostennero. Franc. Sacch. nov. 8a. tit. Volendo vedere, come sostiene al bere, il fa provare con un gran bevitore suo famiglio.

§. XV. Sostenersi, per Contenersi. Lat. se continere. Bocc. nov. 49. 15. Ma pur sostenutasi, aspettò dopo il pianto la risposta di Federigo. Dant. Inf. 26. Ma fa', che la tua lingua si sostegua.

S. XVI. Sastenersi, per Trattarsi nobilmente; e anche si usa talora per Non si dichiarare, Star sulle sue.

\* \* §. XVII. Sostenersi, in Marineria, parlando di una nave alla vela, vale Rimanere nello stesso paraggio, c.non derivare, nè perdere della sua rotta, non ostante le correnti, la marea, il vento contrario, senza però avanzar nel cammino. Stratico. + \* SOSTENIBILE. Che può sostenersi. Magal.

part. 1. lett. 23. Si gettò a quel plausibile, ma non so poi quanto sostenibil ripiego di levar ogni anima agli irrazionali ec. E ivi lett. 28. Potreste rispondermi esser anche sostenibile che elle fossero rinate allora

+ \* SOSTENIBILISSIMO . Superl. di Sostenibile . Magal. part. 1. lett. 25. Teorema sostenibilissimo in

buona filosofia.

SOSTENIMENTO. Il sostenere, Sostegno. Lat. sustentaculum. Gr. έξεισμα. Mor. S. Greg. Egli è di sopra per potenza, di sotto per sostenimento, di fuori per grandezza . Med. Arb. cr. Ripensando noi l'umiltà, ch' egli ebbe nel sostenimento della battaglia [ cioè: Sopportamento, Sofferenza]. Fav. Esop. Acciocchè sia prosperevole in dare aiuto, e sostenimento dalle fati-che [cioè: alleggiamento]. Franc. Sacch. Op. div. 118. Ma l'albero, e' rami non danno sostenimento, e vita alla barba

SOSTENITORE. Colui, che sostiene. Lat. sustinens, rector, defensor, tolerator. Gr. ανεχόμενος, υπερασπιζής. Guid. G. Spesse volte tramortiva nelle braccia de sosteuitori. G. V. 12. 43. 4. Intra gli altri notabili uomini, che fecero per lo popolo, sì fu messer Farinata degli Uberti ec. e Dante Alighieri, e altri cari cittadini, e Guelsi caporali, e sostenitori di quel popolo [cioè: mantenitori, e protettori]. Filoc. 1. 25. Ne' quali poi con tranquillo mare s' è lieta ri-volta a' sostenitori primi dell' avverse cose [cioè: sofferitori]. Alam. Colt. 1. 12. Ma lieta un giorno Le pampinose corna, i tralci, e l'uve Sovra il sostenitor sicura avvolga

SOSTENITRICE . Verbal. femm. Che sostiene . Lat. toleratrix. Gr. υπομένεσα. Amet. 49. Discorse il mondo, e la terra sostenitrice di tutti gli affanni. Filoc. 1. 52. Mi crederrei esser vie più possente sostenitrice del-

l'armi, e degli affanni.

SOSTENTACOLO. Sostegno. Lat. sustentaculum. Gr. έρεισμα. Stor. Eur. 6. 145. Spinse alla china il

suo sostentacolo, o vogliamo dirlo carretto.

SOSTENTAMENTO. Il sostentare, Sostegno. Lat. fulcimen, fulcimentum. Gr. βασις, ςνίριγμα. Cr. 5. 1. 14. Contro la rabbia, e sbattimento de venti, per li quali i novelli nesti ec. agevolmente si disertano, si dee convenevole sostentamento a ciascuno arbucello con ispessi legami legare. Sagg. nat. esp. 34. Ritorle l'effetto da altri attribuitole del sostentamento de' flui-

+ S. Per Conforto , Mantenimento . Lat. nlimentum , curatio, tutela. Gr. τροφή, έφορεία, επιτροπή. Mor. S. Greg. Apparecchiavano quelle cose, che erano di bisogno a sostentamento del corpo. Bocc. Proem. 5. E quantunque il mio sostentamento, o conforto, che vogliam dire, possa essere, e sia a' bisognosi poco, nondimeno parmi ec. E g. 10. f. 1. Per dovere alcun diporto pigliare a sostentamento del nostra sanità ec. uscimmo di Firenze. Buon. Fier. Intr. 1. Al guadagno pietoso il godimento Voglia star sempre allato, Ca-

ro sostentamento, Rammentator fedele.
SOSTENTANTE. Che sostenta. Lat. sustinens. Gr. ανεχόμενος. Fiamm. 4. 116. Incontinente più ampio luogo si dava agli amorosi pensieri, i quali non solamente materia sostentante le fiamme di Venere sono, ma aumentante, se ben si mira. Bemb. Asol. 1. 58. I quali rinchiusi non solamente materia sostentante

le siamme sono, ma aumentante.

SOSTENTARE . Alimentare , Mantenere cogli alimenti; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. alere, sustentare. Gr. Terouv. Bocc. nov. 80. 22. Domandogli aiuto, e consiglio in fare, che esso quivi potesse sostentar la sua vita. E nov. 90. 3. Per sostentar la vita sua, con una cavalla cominció a portar mercatan-

zia in qua, ed in là. S. I. Per Sostenere, Reggere. Lat. sustinere. Gr. Bagaigery. Dant. Purg. 10. Come per sostentar solaio, o tetto, Per mensola talvolta una figura Si vede giugner le ginocchia al petto. Gal. Sist. 240. Solo violen-

temente si sostenterebbe sopra quell' aria .

S. II. Per Mantenere. Lat. servare, tueri, regere. r. σώζαν. Bocc. nov. 89. 5. A sostentare la virtu dell' altre, che trascorrere non si lascino, si conviene

il bastone, che le sostenga.

\*\* S. III. In signific. att. Stor. Semif. 44. Quando la onta, che si fa agli supremi, trapassa lo termine della perdonanza, deesi anzi difenderla e sostentarla

con l'armi, che fidarsi di loro ec.

S. IV. Sostentare, in signific. neutr. pass. per Difendersi. Lat. se tueri. Gr. αμύναν, εαυτώ σωθήναι, Tucid. G. V. 9. 317. 5. E cost, come gente smarrita e sconsitta, si sostentaro, intendendo solamente alla guardia della città. Guicc. stor. 12. 616. I quali si sostentarono, mentre ebbero speranza, che settemila fan-ti del contado del Tirolo ec. passassero più innanzi.

\*\* §. V. Sostentare, per Sostenere nel signific. del §. VIII. Bemb. Asol. 3. 181. In diverse maniere ciascuno e con più amminicoli s' è ingegnato di sostentare la sua sentenza; dove gli altri per trarne il vero

disputano, ec. N. S. + \* SOSTENTATIVO. Atto a sostentare. Salvin. Buon. Fier. 1. 3. 5. La speranza è nutritiva . . . . è so-

SOSTENTATO. Add. da Sostentare. Lat. sufful-tus. Gr. ίπεραδομένος. Buon. Fier. 4. 2. 7. S' aggua-glierà il sostegno, e'l sostentato [qui in forza di

sust.].
SOSTENTATORE. Che sostenta, o sostiene.

S. Per Mantenitore, Difensore. Lat. defensor, patronus, fautor, auxiliator. Gr. Bondos. G. V. 9. 263.

1. Siccome rubello di santa Chiesa, e favoratore, e sostentatore degli eretici di Melano . Mor. S. Greg. S' accostarono all'amor del loro sostentatore Iddio, per non cadere. Buon. Fier. 4. 4. 23. Sostentator, custode, e difensore Delle sante, pudiche, ed alme leggı

SOSTENTAZIONE. V. SUSTENTAZIONE. + SOSTENUTEZZA. Astratto di Sastenuto; Contegno . Salvin. pros. Tosc. 1. 75. Ha qualche aria di sostenutezza, e non cattivissimo garbo. Accad. Cr. Mess. 5. 553. Benchè per allora s'interpretasse quel suo contegno per un po' di sostenutezza d'uomo di

guerra, si penò poco ec. SOSTENUTO. Add. da Sostenere. Bocc. vit. Dant. 226. Quanti, e quali fossono i pensieri, i sospiri, le lagrime, e l'altre passioni gravissime poi in più provetta età da lui sosienute per questo amore, egli medesimo in parte il dimostra nella sua Vita nuova [cioè: sopportate]. Amet. 96. Sicchè le sostenute fatiche prenda [cioè: durate]. G. V. 10. 131. 3. Pagando le masnade di loro gaggi sostenuti [cioè: soprattenuti, indugiati a pagare]. Sagg. nat. esp. 34. La quale [aria] farà precipitare nell'inferior vaso F. G. il cilindro d'argento sostenuto [cioè: retto]. Varch. stor. 8. 200. Tutto quel tempo, che egli stette sostenuto, che furono tre giorni, non s'attendeva ad altro ec. [qui nel signific. del S. XII. di Sostenere].
SOSTITUIRE: V. SUSTITUIRE.

SOSTITUITO. V. SUSTITUITO.

SOSTITUTO . V. SUSTITUTO . SOSTITUTORE. Che sostituisce.

SOSTITUZIONE. Il sostituire. Lat. substitutio. Gr. υποκατάζασις. Salvin. pros. Tosc. 1. 541. L'unico modo è, e in tutti i governi praticato, siccome negli eserciti far reclute, così qui sostituzioni.

§. Per lo Sostituire altro erede instituito; termine legale. Lat. substitutio. Cron. Vell. 134. Ove toccava a Boccaccio, non essendo la detta sostituzione fidecommissaria forse il valsente di fiorini 200. ne gli toccò più di mille lire. Varch. stor. 10. 316. In loro potestà era annullare i fidecommissi, le sostituzioni vol-

gari, o pupillari.
\*\* SOTTACQUA. Avverb. Sotto acqua. Salv. Avvert. 2. 2. 19. È bene in uso, e dicesi star sott' acqua: ma questo veracemente, cioè sott' acqua, in avverbio s' è rivoltato, come sotterra, e simili: e forse che meglio così tutto in una parola, sottacqua, si scriverebbe senz' alcuna divisione.

\* SOTTACQUEO. Di sottacqua, Che sta sott'acqua. Salvin. Opp. Pesc. Quando scorgono il cercatore del mare, errante intorno al fondo con sottacquee pene

SOTTANA. Veste, che portano le donne dalla cintola infino a' piedi, o sia sopra, o sia sotto ad altre vesti .

S. I. Sottana, diciamo anco ad una Veste lunga dal collo fino a' piedi, che per lo più usano di portare i cherici. Segn. Mann. Dicembr. 3. 3. Senza pigliar altro seco, che una sottana, una scrittura, e un breviario, per essere così più spedito al volo, andò da Roma a Lisbona.

§. II. Sottana, si dice anche una delle Corde del

\*\* §. IV. Sottana, T. di Magona. V. COPERTA

§. IV.

\* SOUTH NOTE:

\* SOTTANGENTE. T. de' Geometri . Quella porzione del diametro, che resta intercetta fra l'ordinata, e il concorso della tangente.

(+) SOTTANINO. Sorta di veste che portano le femmine. L. Adim. sat. 4. Guardisi il sarto, che il destin nol colga A far che il busto sia troppo accolla-to... Che il sottanin le penda in qualche lato ec.

SOTTANO. V. A. Sust. Veste, che si porta sotto ad altra veste. Lat. tunica. Gr. xirw. Nov. ant. 83. 3. Fecele mettere un bel sottano, il quale le dava a ginocchio, e fecelavi cigner sue. Franc. Sacch. rim. 55. Con vestimenti strani, Zazzere, e cape' piani, Camicioni, e sottani. Fav. Esop. Allora la ranocchia si spogliò in sottano, e trassesi i calzari, e fermò i piedi in terra, e puosesi le mani alle ginocchia, e strinse i denti.

SOTTANO. V. A. Add. Contrario di Sovrano; Basso , Inferiore , Infimo . Lat. inferior , infimus , humilis. Gr. κατότατος, ΰςατος. Amm. ant. 13. 3. 6. La morte non cura alta gloria; involge il piccolo, come il grande, e agguaglia i sottani a' sovrani. E 25. 6. 7. Quando le virtù sottane sono fortemente occupate, le sovrane se ne mpediscono, e si disordinano. Paol. Oros. Per generazione molto sottano, ma valente per prodezza, e per senno.

S. I. Per Aggiunto di cosa, che stia sotto a chec-chessia. Quad. Cont. Per sedici braccia di panno lino per la giubba sottana della moglie d' Andrea. Tes. Poo. P. S. cap. 7. Molte volte toglie il sonno la collera, che

è nella sottana bocca dello stomaco.

\* G. II. Sottano dicono i Ceraiuoli a Quella cera d'inferior qualità di cui si cominciano a caprir i lucignoli sino a certa grossezza prima di dar alla candela quel

che dicesi il compimento, che si fa colla miglior cera. Onde Lavorar di sottano nale Far lavoro di cera d' inferior qualità, e per lo più per primo lavoro, che vesga poi coperto da altra cera.

SOTTARCO. Il disotto di un arco; e più strettam. Il punto di sotto del mezzo dell'arco. Baldin. Dec. Colori il sottarco dell'ultima cappella.

SOTTECCHI, e SOTTECCO. Di nascoso, Alla sfuggiasca . Tac. Dav. ann. 2. 42. Sparse voce per idonei suoi, che Agrippa era vivo, prima di sottecchi, come si fa delle cose di pericolo, poi ne riempiè ogni gente [ qui il T. Lat. ha occultis sermonibus ]. Buon. Fier. 1. 3. 3. E cento altr' armi strane da ferire, E di punta, e di taglio, e di rovescio, Da imboccar, da tirare stramazzoni A man salva, sottecco, e a viso a viso.

S. Guardare. Vagheggiare, o simili, sottecco, e di sottecco, di sottecchi ec. vagliono Guardare, Vagheggiare, ec. con occhio quasi socchiuso, e cautamente. Lat. limis oculis aspicere. Gr. τοίς πλαγίοις όραν. Buon. Fier. 2. 3. 9. Che par così modesta, E poi sì sottilmente Lavora di sottecco con gli sguardi. È 3. 2. 15. Non creder, che costoro Non abbian paglia in becco, Vist' ho ben io sottecco. Morg. 19. 64. Dicea Marguite: già di buone pere Mangiate ha'l porco, e sottecchi vagheggia. Luig. Pulc. Bec. 19. Io mi son bene addato d'un fancello, Che ti gaveggia, Beca, di sottecchi

\* SOTTÉNDERE. T. de' Geometri, e vale Tender sotto, e dicesi particolarmente dell'azione della corda condotta per le estremità dell'arco, la quale tien teso, o sembra tener teso l'arco stesso, conservandolo nella sua figura. Gal. Op. [Dozza] V. 2. facc. 92. 93. Ancorchè tal rillessione passi per un foro così augusto, che dal luogo dov' ella vien ricevuta non apparisca il suo diametro sottendere ad angolo maggiore, che il visual diametro della Luna, nulladimeno tal luce secondaria è così potente, che ripercossa e rimandata dalla prima in una seconda stauza, sarà ancor tanta, che non punto cederà alla prima riflessione della Luna [ qui sembra usato nel senso più generale di Corrispondere ]. Pezzana .

SOTTENTRAMENTO. Il sottentrare . Filoc. 5. 52. Vedendo ec. il vento con sottili sottentramenti sti-

molar quelle

SOTTENTRARE. Entrar sotto. Lat. subire. Gr. v 70δύεσθαι. Bocc. Intr. 20. Una maniera di beccamorti ec. la quale questi servigi prezzolata faceva, sotten-travano alla bara. Tass: Ger. 19. 11. Girar Tancredi inchino, e in se raccolto, Pure avventarsi, e sottentrar si vede.

S. Per metaf. Lat. subire, irrepere. Gr. υποδύεσθαι, εσερπίζειν. Franc. Sacch. rim. 36. E tu col tuo savere Sottentri a lor levando il mal acquisto [ cioè: succedi , vieni dopo di loro ]. Galat. 85. Perciocche essi non si scorgono agevolmente, ma sottentrano nell'usanza, che altri non se n'avvede [cioè: si accostumano a poco a poco ]. Fir. As. 45. Perchè io, sottentrando a questi ragionamenti, dissi [ cioè : soggiungendo ]. Sen. ben. Varch. 6. 31. Dipoi essendogli dopo un certo tempo in luogo dell' ira sottentrato la vergogna ec. grido più volte [ cioè : sopravvenuta ].

SOTTENTRATO. Add. da Sottentrare. Borgh. Vesc. Fior. 456. Molti abusi si levarono sottentrati nella Chiesa di Dio [ cioè: a poco a poco introdotti.

Lat. irreptus ]

SOTTENTRAZIONE. Sottentramento. Lat. ingressus, irreptio. Gr. xaradusis. Libr. cur. malatt. All'affanno succede la sottentrazione del dolore.

+ SOTTERFUGIO. Sutterfugio. Lat. confugium, prætextus. Gr. wgopaois. Car. lett. 2. 84. Sono cosl noti

a tutti, che non si può dubitare, che siano allegati per sotterfugj . E Eneid. 12. 1447. Or qual più, Turno, Farai tu mora, o sotterfugio, o schermo!

+ SOTTERRA. Avverb. Sotto terra. Lat. sub terra . Gr. ύπό γην. Guid. G. Veramente v' erano molte caverne nascoste sotterra . Pallad. Novemb. 7. Ponendo l'aglio, quando la luna è sotterra, e anche a luna sotterra divellendogli, non ne viene poi puzzo [ cioè : quando la luna è tramontata ]. E altrove: Voglionsi far laggiù lungo fondo, e far sotterra venir l'acqua. Petr. son. 236. Immaginata guida la conduce, Che la vera è sotterra. Vit. SS. Pad. 1. 92. Avvegnachè tanto fosse stato sotterra, così si trovò incorrotto, e sana la tonica, e gli altri panni, con i quali fu seppellito, come erano innanzi. Burch. 2. 76. Che questo vizio sotterra ti colica [ l' ediz. di Londra 1757. legge corica ] . Cas. canz. 2. 3. O fortunato chi sen gio sotterra. Boez. Varch. 2. rim. 1. Ch' un uomo stesso una medesim' ora Batte sotterra, ed erge al cielo ancora.

\*\* S. Sotterra, si dice anche dell'altro emispero.

Cresc. 4. 35. 8. Conviensi tramutare il vino quando la luna è scema, e che sia sotterra. E lib. 6. 3. 2. Si dice che se si seminano, quando la luna è sotterra, e, sotterra la luna stante, si divelgano, saranno senza

mal odore

SOTTERRAMENTO. Il sotterrare. Lat. humatio . Gr. ταφή . Libr. Pred. Fanno volentieri la carità del

sotterramento de' morti.

SOTTERRANEO, e SOTTERRANO. Add. Che è sotto terra.. Lat. subterraneus. Gr. καταχθόνιος. Cr. 2. 15. 8. Gli animali, che dimorano in acqua, gli quali sotto la terra profondamente si generano ne' laghi sotterranei, son venenosi. Coll. SS. Pad. Tratto quasi da una tenebrosa, e sotterranea spelonca alla luce. Conv. 186. Possono dire questi cotali, la cui anima è privata di questo lume, che essi sieno, siccome valli volte ad Aquilone, ovvero spelonche sotterranee. Alam. Gir. 16. 86. Ch' io ho giurato ogni guerriero strano, Cui qui fallisca il suo disegno stolto, Far morir tosto, o 'n luogo sotterrano Tener mai sempre in tenebre sepolto . Soder. Colt. 72. Avendo sotto questo luogo accomodato la cantina sotterranea in volta.

\* S. I. Sollerraneo, per Cosa dell'altro emispero. Cresc. lib. 4. cap. 22. Conviensi adunque allor vendemmiare, e massimamente la Luna essendo nel Cancro, o in Leone, o in Libra, o in Iscorpione, o in Capricorno, o vero in acquario. Ma quella sinendo, ed essendo in segno sotterraneo, conviene asfrettar la ven-

demmia, sì come Borgondo dice.

\*\* S. II. Sotterranei, T. de' Mit. Luoghi coperti, costrut. ti sotto i rivestimenti, ed i terrapieni delle opere di fortificazione, i quali servono o per esercitarvi le difese di moschetto, e d'artigliería, o per comunicare da un'opera all'altra, o per alloggiarvi le truppe, e per conservarvi le munizioni da guerra, e da bocca, o per far contrammine. Grassi.

SOTTERRARE. Metter sotterra , Seppellire . Lat. sepelire, humare, tumulare. Gr. τάπτειν. Bocc. nov. 79. 36. Eravi il di stesso stata sotterrata una femmina . Vit. Crist. O fratelli miei, non mi togliete lo figliuol mio, o voi mi sotterrate con esso lui. Coll. SS. Pad. E poi seguentemente quello, che dice, che fu posto ec. e sotterrato in terra. Vit. SS. Pad. 2. 269. Venne si gran piova, e su sì tanta tempestade per

tre giorni, che non si potè sotterrare.

§. I. Figuratam. Fir. As. 200. E già li aveva per modo alloppiati, e sotterrati nelle molte vivande, ch'e'giacevano per terra stramazzati. Alam. Colt. 5. 117. Lo spietato d' Arpin, Cesare, e Silla Venuti a'nsanguinar le patrie leggi, E sotterrarsi ai piè con mille pia-

ghe, E tra mille lacciuoi la bella madre.

+ S. II. Per similit, si dice d'Ogni altra cosa, che si riponga sotto terra, o che anche si cuopra con checches. sia. Lat. deprimere. Gr. Eminaraßa'Msiv . Sagg. nat. esp. 135. Sotterrandosi tutta la palla nel ghiaccio. Sen. ben. Varch. 7. 10. Ma per mia fe la terra, la quale tutto quello, che ci doveva esser utile, mandò fuori, sotterrò, e nascose l'oro, e l'argento. Cresc. lib. 5. 20. 7. Serbansi [ le pere ] se diligentemente saran-no scelte, salde, e quasi dure, e alquanto verdi, e sotterrate nella paglia, purchè sieno in luogo oscuro,

S. III. Sotterrare altrui, per metaf. si dice del Ridurlo in istato vile, e miserabile, Opprimerlo. Lat. opprimere, deprimere. Gr. καταβάλλειν, καταπιέζειν. Cron. Morell. Le più volte ti vien fatto contro a te, e non tanto contro a te, ma tu sotterri chi è stato, e dee essere mai di te. Lasc. Gelos. 1. 2. Più tosto consente affogarla, sotterrarla in tutto; povera figlino-

la!

SOTTERRATO. Add. da Sotterrare. Lat. humatus. Gr. ταφείς. Pataff. 6. Ed arbor sotterrato non ha grasce. G. V. 10. 87. 8. Io veggio Castruccio morto, e sotterrato. E 12. 95. 6. Torrator forces. farsi insegnare la pecunia nascosa, e sotterrata. Franc. Sacch. nov. 157. Dicendo spesso, che alcuno corpo sotterrato alla chiesa loro averà fatto miracolo.

\* S. I. Sotterrato, T. degli Agricoltori. Dicesi del-le Piante che invece di porte ritte si piantano a giace-

re come si pongono i porri nel terreno agevole. + \*\* S. II. Nota uso metafor. Fir. Asin. E già gli aveva per modo alloppiati e sotterrati nel vino e nelle molte vivande, ch' e' giacevano per terra stramazzati. [Nell' Aulularia di Plauto è una locusion simile: deposivit vino.

(\*) SOTTERRATORE. Che sotterra, Becchino Lat. pollinthor, humator. Gr. 720205. Il Vocabol. nella voce BECCHINO.

SOTTERRATÓRIO. Sepoltura. Lat. sepulcrum. Gr. τάφος. Fr. As. 58. Eccoti arrivare il morto ec. il quale ec. era menato per li più celebrati luoghi al

sotterratorio con una grandissima pompa.

+ SOTTESSO. Avverb. Lo stesso, che Sotto, aggiuntavi la particella ESSO per proprietà di lingung-gio. V. LUNGHESSO. Lat. sub, subter, subtus. Gr. υπό. Teseid. 1. 1. O sorelle Castalie, che nel monte Elicona contente dimorate ec. Sottesso l'ombra delle foglie amate . Dant. Purg. 31. Come balestro frange, quando scocca ec. Si scoppia io sottesso grave carco, Fuori sgorgando lagrime e sospiri ec. [cosi legge il Vocabol. alla voce Scoppiare S. I.]. SOTTIGLIAMENTO. Il sottigliare. Lat. attenua-

tio . Gr. λεπτισμός . Cr. 2. 15. 6. Il campo forte, e tenace, e stretto, e di malvage erbe ripieno non si lavora ad ammendamento, e sottigliamento, se non per quattro arature. E 6. 28. 1. La camamilla è calda, e secca nel primo grado, ed è prossimana alla virtù della rosa nel suo sottigliamento. Salvin. disc. 1. 214. La stessa ragione cammina nelle rarefazioni, e ne' sottigliamenti, dove la medesima sostanza corpo-

rea si stira, s' allunga, e si stende.
SOTTIGLIANZA. V. A. Sottigliamento, Sotti-

gliezza .

S. Figuratam. Lat. argulia , sententia . Gr. σόφισμα. Franc. Barb. 288. 18. Così per somiglianza Togli ogni sottiglianza. Tesarett. Br. E vidi un bello staggio Scritto per sottiglianza: Qui sta la temperanza . Albert. cap. 60. Sottiglianza è scernimento de' vizj, e delle virtudi .

SOTTIGLIARE. Assottigliare. Lat. tenuare. Gr. λεπτύναν. Cr. 1. 4. 6. L' acqua cotta fa minore inllazione, e più tosto discende, imperocchè la decozione

sottiglia la sua sustanzia. Esp. Salm. Sottigliarono le lor lingue, siccome serpenti [cioè: aguzzarono].

\*\* §. I. Metaforic. Sall. Giug. 162. E di e notte

sottigliava e affaticava suo animo in ciò [ è quel me-

desimo che, Assottigliarsi].

S. II. In signific. neutr. pass. vale Divenir sottile; Dimagrare, Consumarsi. Lat. cantabescere. Gr. μα-ραίνεο θαι. Dant. Purg. 23. Cade virtù nell'acqua, e nella pianta Rimasa addietro, ond' io sì mi sottiglio .

S. III. In signific. neutr. vale Sottilizzare, Chiri-bizzare. Lat. argutari, cavillari. Gr. σοφίζεσθαι. Nov. ant. 8. 3. 1 savj Saraceni cominciarono a sot-

tigliare

SOTTIGLIATIVO. Add. Che ha virtù di sottigliare. Lat. attenuandi vim habens. Cr. 5. 2. 14. La corteccia [ delle mandorle ] e le foglie sono mondificative, e sottigliative, e sanative. E 6. 33. 1. Avicenna dice, che [ l'erba del capelvenere ] poco declina a caldezza, e per cotal cagione è sottigliativa, e resolutiva tiva, e apritiva.

SOTTIGLIATO. Add. da Sottigliare. Lat. tenuntus . Salvin. disc. 2. 17. Elevato in luce, e sottigliato in ispirito da laogo di salute amorosamente ci mi-

+ (\*) SOTTIGLIAZIONE. T. de' Chimici . Sottigliamento. Quella risoluzione di cui le parti più crasse si separano dalle più sottili. Lat. attenuatio. Gr. λεπτύσμος . Art. Vetr. Ner. 1. 16. Il croco di Marte non è altro, che una sottigliazione, e calcinazione di ferro, per mezzo della quale la sua tintura, che in vetro è rubicondissima, si apra di maniera, che ec.

SOTTIGLIEZZA . Astratto di Sottile . Lat. subtilitas, exilitas, tenuitas. Gr. λεπώτης. Cr. 2. 23. 19. E da notare, che così fatta operazione, e atto si varii secondo la diversità della grossezza, e sottigliezza del-

lo stipite, che si dee innestare.

S. 1. Per Iscarsità, Parcità. Lat. tenuitas, mendicitas. Albert. cap. 31. Così è contro natura, come con

l'altrui danno crescere lo suo prode, e spezialmente della sottigliezza, e povertà del mendico.

+ S. II. Per Qualità sottile nel signific. del S. IV. di Sottile. Add. M. V. 8. 25. Dicesi per li strolaghi, che fu per influenza di costellazione, altri per troppa sottigliezza d'aria. Sagg. nat. esp. 116. Per la velocissima scesa dell'argentovivo à subito videtta [l'aria] a sima scesa dell' argentovivo è subito ridotta [l' aria] a quell' ultimo grado di rarità, e sottigliezza, al quale

+ S. III. Per metaf. vale Acutezza d'ingegno, Industria, Finezza . Lat. acumen ingenii, industria, sollertia. Gr. αγχίνοια. G. V. 10. 111. 3. A null' altra cosa intendeano con sottigliczza, se non di far venire danari in comune. Filoc. 1. 30. Rallegrandosi d'avere per sottigliezza annullato il proponimento di Giove. Com. Inf. 1. La sesta [età del mondo] sotto Mercurio, gente data a sottigliezze mondane. Tes. Br. 1. 16. Memoria è tesoriera di tutte cose, e guardatrice di tutto quello, che l' uomo truova novellamente per sottigliezza d' ingegno, o che l' uomo imprenda d' altrui. Franc. Barb. 142. 6. Cinque son quelle cose, che poco Hanno nel mondo loco ec. Del matto la ricchezza, Del pover sottigliezza, E della disonesta la bellezza. Cavalc. Med. cuor. Non può venir la mente a sottigliezza, se non la rade, e purifica la lima dell'altrui pravità. Vit. Plut. Seppe, che Aristotile avea manifestata la sottigliezza dell' arte. Pucc. Centil. Vol. 1. cant. 10. E fecer con virtù maggior prodezze, Che comparite poi non sono a loggia Con tutte quante nostre sottigliezze.

\*\* §. IV. Detto della vista acuta. Vit. SS. Pad. 1. 63. Non perdette però la sottigliezza del vede-

SOTTIGLIUME. Unione di cose sottili; e si usa comunemente per dinotare cibi di poca sostanza. Buon. Fier. 3. 1. 5. Vo' che, tu muti vita, E vietandoti tutti i sottigliumi, Ti si convien nutrimento più gros-

SOTTILE. Sust. Necessità, Stremità. Lat. necessitas, inopia, egestas. Gr. ανάγκη. G. V. 9. 88. 1. Messer Cane con suo sforzo venne ad oste sopra i Padovani ec. e recolli si al sottile, che ec. fecer pace.

S. I. Guardarla nel sottile, vale Esser fisicoso, o troppo per l'appunto, o considerato. Lat. morosum esse. Gr. άναι δύσχολον την φύσιν . Salv. Spin. 4. 8. Domin, ch' ella la guardi si nel sottile! Betlinc. son. 261. Nel sottil cogli amici mai non guardo. Borgh. Rip. 98. Darebbono il guadagno ad un altro pittore, che non la guarderebbe per lo bisogno così nel sottile. Varch. Ercol. 75. Coloro, che la guardano troppo nel sottile, e sempre, e in ogni luogo, e con ognuno, e d'ogni cosa tenzonano, e contendono.

S. II. Cavare, o Trarre il sottil del sottile; si dice di Chi coll'industria non istrazia niente, e fa comparire il poco . Cron. Morell. 246. Traeva il sottile del sottile, ammonendo, e dirizzando la sua famiglia con tut-ti i buoni insegnamenti . Cant. Carn. 221. Questi nostri mercanti Ci dan qualche cosetta a lavorare, Ma voglion tutti quanti Il sottil del sottil troppo cavare. Red. Vip. 1. 77. Per cavar, come si dice, il sottil del sottile, ha sempre messe da banda, e conservate tutte le

loro carni, e l'ossa.

\*\* §. III. Tornare al sottile. Cavalc. Specch. cr. 168.
Si dice dell'uomo, che ha perduto ogni cosa: è tor-

nato al sottile.

SOTTILE . Add. Che è di poco corpo , Che ha poco corpo ; Contrario di Grosso . Lat. subtilis . Gr. Az-# ws. Bocc. nov. 42. 14. A voi convien far fare corde molto più sottili agli archi de' vostri arcieri . E g. 6. f. 12. Non altrimenti li lor corpi candidi nascondeva, che farebbe una vermiglia rosa un sottil vetro . E nov. 63. 5. Credendosi, che altri non conosca, e sappia, che ec. il viver sobriamente faccia gli uomini magri, e sottili. E nov. 80. 10. Recaron le schiave due lenzuoli bianchissimi, e sottili. Petr. son. 152. E'l tacito focile D'amor tragge indi un liquido sottile Foco, che m' arde alla più algente bruma (Lat. tenuis flamma, in simil proposito disse Catull.). M. V. 3. 67. Feciono ec. grave danno di rubare molti legni, che vi trovarono, traendone l'avere sottile, e profondando i legni in mare (ciaè: le cose più minute). Soder. Colt. 107. Le buone botti di castagno ec. dov' elle si fanno

sottili, s' usa impeciarle. S. I. Sottile Aggiunto a navi vale Leggieri. Bocc. nov. 14. 4. Comperò un legnetto sottile da corseggiare. E nov. 34. 9. Fece due galée sottili armare, e messivi su di valenti uomini, con esse sopra la Sardigna n'an-

dô.

S. II. Per Meschino , Parco . Lat. parcus , miser , tenuis, Oraz. Gr. φαθωλός, γλισχεός. Bocc. nov. 63. 5. Credonsi, che altri non conosca, oltr' alla sottil vita, le vigilie lunghe, l'orare, e il disciplinarsi dover gli uomini pallidi, e afflitti rendere. Amm. ant. 6. 2. 4. Vennero a sottile mensa, e poveri cibi, e per questo guerirono

S. III. Sottile, aggiunto a vino, vale Di poco corpo, Passante. But. Vuole li vini sottili, e le vivande dili-

cate per lo sianco.

S. IV. Sottile, riferito al vento, o all'aria, vale Netta, Purificata, Penetrativa. Lat. tenue cœlum, Cicer.

Recet. Finance. Della basis dell' Borgh. Fies. 216. Della bontà dell' aere non ha qui ora tempo di molto allargarsi, se non che non è forse in tutto vera quella opinione, che quantunque le pa-ludi, e le valli si provino per lo più inferme, non si

ha percio tuttavia luogo la regola de' contrarj, e i lnoghi molto alti, e perciò di soperchio ventosi, o sottili, non sono sempre sanissimi. Lasc. Gelos. 1. 5. Egli è questa notte per disgrazia una certa brezzolina sottile, che mi penetra infino al cervello.

S. V. Per Delicato, Gentile. Lat. delicatus, mollis. Gr. μαλακός. Tes. Br. 5. 36. Elli (li struzzoli) beccano lo ferro, e sonne molto vaghi, e sì il consumano, come un sottil pasto (cioè: leggieri, e agevole a

digerirsi).
5. VI. Per Iscemo, Manchevole, Debole. Lat. cassus, vacuus. Gr. ppedos, xevos. G. V. S. 96. 6. I cittadini, che erano al serraglio, si cominciarono a

partire, onde rimase molto sottile di gente.

S. VII. Sattile, aggiunto di male, significa il Male del tisico. Libr. Masc. Questo è nelle bestie, come

il mal sottile è nell' uomo.

S. VIII. Per metaf. vale Acuto , Ingegnoso , Fine , Eccellente · Lat. acutus , sagax , vafer , subtilis · Gr. οξύς , αγχίνοςς , πανθέρος , ευμήχανος · Franc. Barb. 297. 8. Comprando , sii sottile In conoscer che togli. Dant. Par. 32. Ma io ti solverò forte legame, In che ti stringon li pensier sottili. Bocc. nov. 1. 14. Avendo l' udire sottile, siccome le più volte veggiamo avere gl' infermi, udi ciò, che costoro dicevano (cioè: buono, esquisito). E nov. 59. 8. Tennero per innanzi messer Betto sottile, e intendente cavaliere. E nov. So. 23. Uomo di grande intelletto, e di sottile ingegno. E nov. 84. 10. Al quale il Fortarrigo, in una sottil malizia entrato, così in camicia cominciò a trottar dietro. Petr. son. 209. E temo, ch' ella Non abbia a schifo il mio dir troppo umile, Degna d'assai più alto, e più sottile. Vit. SS. Pad. 1. 29. Come esperti, e di sottile ingegno ec. molte cose possono avvisare, e giudi-care. Cavalc. Frutt. ling. Molto meglio si solvono li dubbj per sante orazioni, che per sottili disputazioni. Tac. Dav. ann. 3. 28. Tiberio dottor sottile fece venderli al fattor pubblico [it T. Lat. ha novi juris re-

\*\* S. IX. Sottile, parlando di fiume vale Scarso. G. V. Lib. 7. cap. 123. Il quale siume d'Arno era molto sottile d'acqua.

\*\* S. X. Costa, o spiaggia sottile, T. di Marineria. Cioè bassa, e di poca profondità per buon tratto lungi da essa. Armata sottile. Così chiamasi un' armata composta di galere, e altri bastimenti a remi, e che pescano poco. Stratico.

SOTTILE . Avverb. Sottilmente . Lat. subtiliter , acute. Gr. λεπτώς, ακειβώς. Dant. rim. 12. Io non lo intendo, sì parla sottile (cioè: profondamente). Pallad. Agost. 8. Ragguarda dintorno sottile quanto puoi (cioè: acutamente). Morg. 21. 48. E come Nillo parlava cottile (cioè: acutamente).

lava sottile (cioè: ingegnosamente). SOTTILEMENTE. V. SOTTILMENTE.

SOTTILETTO . Dim. di Sottile . Lat. exiguus , subtilis . Gr. λεπτός . Fiamm. 4. 133. I biondi crini pendenti sopra i candidissimi omeri da sottiletto cerchiello d'oro, o da ghirlandetta di fronde novelle sono sopra la testa ristretti . Becc. Amor. Vis. 19. Vulcan con froda avea Ordita di fil ferreo sottiletto Una ingegnosa rete, e gli aveva presi ec. Tes. Br. 5. 11. Sparvieri vogliono essere di questa maniera, ch' egli abbiano ec. le gambe grandi, e corte, e la coda lunga, e sottiletta. Borgh. Fies. 217. Sehbene hanno voluto dire alcuni, che e'sia [il nostro aere] verso il verno sottiletto, ed alquanto freddo [qui nel signific. del §. 1V. di Sot-

tile Add.].
SOTTILEZZA. Sottigliezza. Lat. tenuitas; exilitas. Gr. λεπτότης, Ισχνότης. Μ. Aldobr. P. N. 196. La cui voce è di mezzano suono, dichinando più a sot-

tilezza, che a grossezza.

(\*) SOTTILINO . Mingherlino , Magrino . Lat. subtilior , gracilis . Gr. λεπτύτερος , ίσχνος . Il Vocabol.

nella voce MINGHERLINO .

+ SOTTILISSIMAMENTE. Superl. di Sottilmente. Lat. subtilissime, acutissime. Gr. λεπτότατα, ακριβέ-Same. Com. Par. 10. Questo è santo Ambrogio, il qua-le sottilissimamente parloe della fede Cristiana (cioè: acutissimamente, eccellentissimamente). Omel. S. Greg. Signoreggiando se medesimi con grande sollecitudine, ed esaminandosi sottilissimamente ( cioè : acuratissimamente). Sagg. nat. esp. 172. In esso pareva, che fossero state messe in gran copia scagliole [ l' ediz. citata legge scagliuole, come pure il Vocabol. alla voce SMI-NUZZATO] di talco sottilissimamente sminuzzato (cioè: minutissimamente)

SOTTILISSIMO . Superl. di Sottile . Lat. subtilissimus, tenuissimus. Gr. λεπτότατος. Bocc. nov. 80. 8. Vi miser su un paio di lenzuola sottilissime listate di seta. E nov. 96. 6. Erano vestite d'un vestimento di

lino sottilissimo .

S. I. Per Parchissimo . Lat. parcissimus , tenuissimus . Gr. πάνυ φασωλός, γλιχεότατος. Βοες. που. 13. 6. Faccendo sottilissime spese, agramente cominciaro-

no a prestare a usura.

S. II. Per Ingegnosissimo. Lat. egregius, ingeniosissimus. Gr. έξοχος, ευφυές απς. G. V. 1. 47. 1. Furono anticamente fatti per sottilissimi maestri vasi con diversi intagli. E appresso: L'aria d'Arezzo genera sottilissimi uomini. Com. Inf. 17. Fue Aragne femmina sottilissima, e dottissima nell'arte del tessere.

S. III. Per Nettissimo, Purificatissimo. Lat. excel-lens, purissimus. Gr. έξαί εξως, βέλτιςος. M. V. 8. 25. Essendo dal cominciamento del verno continova. to infino a Gennaio un' aria sottilissima, chiara, e se-

rena ec. da quest'aria venne un'influenza.

+ \*\* S. IV. Aggiunto dato al vino. V. SOTTILE. Add. III. Fav. Esap. 107. E quando bevo il sottilissimo, dolce, e splendido vino [l'ediz. di Padova 1811. a pag. 82. legge: E quando io beo, m' è porto colla bella e dilicata coppa dell' oro il sottilissimo, dolce ed

eletto vino].

+ SOTTILITÀ, ed all' ant. SOTTILITADE, e
SOTTILITATE. Sottigliezza. Lat. subtilitas. Gr.
ogums. Bern. rim. 1. 5. La lor sottilità [ de' lenzuoli] resta indecisa Fra loro, e la descritta già carpita. Tes. Pov. P. S. cap. 13. Netta le interiora dalla

sottilità delle medicine scamoneate.

S. I. Per Accortezza, Sagacità. Lat. calliditas, desteritas, solertia. Gr. πανεργία, δεξιότης, δανότης. Nov. ant. 100. 4. La reina con sua sottilitade, e con sue belle parole si rappacificò tosto con seco. Vinc. Mart. lett. 50. Ma qual fu mai più bella cottilità, che dopo aver seminate le mie calunnie per tutte le parti d'Italia ec. le avete raccolte con tanto bell'ordine nella vostra ingegnosa lettera.

§. II. Per Acutezza . Lat. acumeh . Gr. &gums. Com. Inf. 10. Abito di scienzia, e sottilitate d' ingegno. Sen. Pist. Avvegnadiochè alcuno gli mostri, e pruovi per sottilità d'argomento. Cr. 6. 87. 7. Ingrossa (il porro ) la sottilità degli occhi, e grava lo stomaco, e ge-

nera sete.

S. III. Per Eccellenza, Squisitezza. Lat. subtilitas, præstantia. Gr. έξοχή. Tes. Br. 8. 4. Chi ben vuole pensare la sottilità di quest'arte, al truova, che la pri-

ma sentenza è di maggior valore.

\*\* §. IV. Per Cosa, o Scienza sottile. Fr. Giord. 207. Chi vuole una sottilità vedere, una verità sottile, e di geometria . . . conviene che si mortifichi a i sensi.

\*\* S. V. Sottilità di mano, Destrezza. Fr. Giord. 304. Ben sono di quelli, che fanno altri ginochi pur di sottilità di mano, che non sono fatture di demonio.

+ \* SOTTILIZZAMENTO. Assottigliamento, Sottigliamento, Sottigliazione. Uden. Nis. 3. 69. Senza troppi sottilizzamenti, è manifesto, che Turno traeva troppi sottilizzamenti, e manifesto, che i urno traeva sua origine da quella stirpe. E 4. 102. Se l'Ariosto avesse descritto... senza studio alcuno di sillogismi, di conietture, e di altri sottilizzamenti ec. SOTTILIZZARE. Aguzzare lo 'ngegno; che anche diciamo Ghiribizzare, o Fantasticare. Lat. subtiliter agere, meditari. Gr. λεπομέλεταν. Com. Inf. 16. Ma ancora sottilizzando inchierono, ed esaminano. e spe-

ancora sottilizzando inchierono, ed esaminano, e spaculano sotto che intenzione, e sotto che proponimento, e movimento gli uomini procedono a fare veruna cosa. Morg. 10. 122. Pensa, e ripensa, e va sottilizzando, Dove e' potesse più metter la coda. Varch. Ercol. 107. Crederei, che dovesse bastare a chi favella escriptione sere inteso, e a chi ascolta intendere, senza andarla tanto sottilizzando.

+ SOTTILMENTE, e SOTTILEMENTE. Avverb. Con solligliezza. Lat. subtiliter . Gr. 102vas . Ricett. Fior. 90. I metalli posti sottilmente si mettono nell'ac-

qua pura ec. e si rimestano con pestello .

S. I. Per Parcamente, Meschinamente. Lat. duriter, tenuiter. Sen. Pist. 171. Tutta la gente, che stava a sua posta ec. tenea molto sottilmente . Bocc. nov. 62. 3. Esso con l'arte sua, che era muratore, ed ella filando, guadaguando assai sottilmente, la lor vita reg-gevano. E vit. Dant. 233. De' frutti della quale essa se, e i piccoli figlinoli di lui assai sottilmente reggeva. Franc. Sacch. nov. 149. Mangiava sottilmente, faccendo vita piuttosto arida, che delicata.

S. II. Per Sagacemente, Maliziosamente. Lat. dolo-se, callide. Gr. πανέργως. G. V. 8. 69. 4. Ordinaro sottilemente, per iscompigliare il trattato, di mandare una lettera contraffatta . M. V. 3. 61. Del nome, e soprannome di costui erano rimase certe lettere illese, e l'altre rase, sottilmente per simiglianti lettere rimesse

(così in alcuno buon T. a penna).

§. III. Per Minutamente, Diligentemente, Attentamente. Lat. solerter, diligenter, accurate. Gr. axes
βως. Dant. Par. 7. Nè ricovrar poteasi, se tu badi Ben sottilmente, per alcuna via . Bocc. nov. 14. 13. E più sottilmente guardando, e vedendo, conobbe ec. le braccia stese sopra la cassa. Pallad. Febbr. 21. Si debbono cavare, e sarchiare sottilmente . Mor. S. Greg. 9. 19. Se io saro sottilmente esaminato, io non appariro giusto. Borgh. Orig. Fir. 231. Molte cose in prima vista appaiono belle, e verisimili affatto, che disaminandopoi sottilmente, non riescono a mille miglia tali. Fir. As. 285. Senza indugio cercata più sottilmente tutta la casa, trovarono quel misero ortolano nella cesta. Tass. Ger. 2. 93. Poiche la tempra, e la ricchezza, e'l fregio Sottilmente da lui mirati foro.
\*\*\* SOTTINSU. Visto da sotto in su . Lat. alti-

spex . Baldin. F. Campi . Amati. SOTTINTENDERE . Intendere alcuna cosa non espressa, o accennata alcuno poco. Lat. subintelligere. Segn. Mann. Marz. 1. 1. Che è ciò, che dei tu sottintendere a quelle parole! E Ottobr. 25. 2. Parea, che bastasse di sottintenderla puramente, qual patto tacito, benche non si esprimesse .

+ (\*) SOTTINTESO . Add. da Sottintendere . Lat. subauditus . Gr. ύπακκσθας . Segn. Mann. Marz. 30. 2. Non cade su la cupidità, ma su la pecunia, la quale nel testo latino non viene espressa, ma sottinte-sa. Pallav. tratt. stil. cap. 23. L'eccezioni poi sono per lo più tralasciamenti di parole sottintese, e però come non necessarie ad esprimersi. taciute,

SOTTO . Preposizione , che denota inferiorità di sito , e talvolta di condizione , e di grado , ed è correlativo di Sopra . Si costruisce col quarto caso ; pure al tereo talora s' accompagna, ed al secondo . Lat. sub,

subter, subtus. Gr. ύπο, κάπω, ύποκάπω. Cr. 1. 10. 4. Prendasi un vasello grande di terra, e pongasi in luogo freddo sotto sabbione. Bocc. nov. 17. 57. Sotto'l governo d' Antigono la rimandò al Soldano. E nov. 47. 6. Sotto un poco di tetto, che ancora rimaso v'e-ra, si ristrinsono amenduni. Petr. son. 280. Che sotto le sue ali il mio cor tenne. Dant. Inf. 8. Sotto 'l governo d' un sol, galeoto. M. V. 9. 110. Fece stimare tutte le rendite, e beni de' Prelati, e cherici, che erano sotto sua tirannia.

S. I. Sotto, in vece di Con . Bocc. nov. 85. 3. Avrei ben saputo, e saprei sotto altri nomi comporla. Filoc. 6. 138. Sotto grave giuramento prometter si fece, che egli più avanti non faria, che quello, che ella gli aveva consigliato. Cron. Morell. 249. Della Sandra è

stato scritto qui di sopra sotto brevità .

\*\* S. II. Sotto in luogo di In . Fr. Giord. 236. Quando vuol ( Dio ) fare alcun' opere nel mondo, convien,

che le faccia sotto alcun tempo.

\*\* S. III. In luogo di A, o Con. Fior. S. Franc.

173. Non porre mai pentola vota al fuoco, sotto spe-

ranza del suo vicino.

S. IV. Sotto in vece di Circa , o Dopo . Vit. S. Gio: Gualb. 335. Sotto a quel tempo si legge, che avvenne per le merita del Santo Padre uno miracolo si-

mile al sopraddetto.

- S. V. Sotto pena, vale Costituita la pena. Lat. sub pæna. Gr. επί τιμωρίας. G. V. 7. 44. 3. Il detto Ridolfo promise, sotto pena di scomunicazione, d'essere in Melano infra certo tempo. M. V. g. 109. Allora per comandamento de' detti due Re, sotto pena di cuore, e di avere ec. s'uscirono del reame di Francia .
- S. VI. Sotto In fede, la pace, e simili, vagliono Data la fede, la pace, o simili. Bocc. cane. 4. 1. Quando si dolga con ragione il cuore D' esser tradito sotto fede amore . Ar. Fur. 5. 37. E tel dirò sotto la fe in segreto . E 36. 34. Che tante volte a morte m' ha ferita Sotto la pace in sicurtà d'amore. Bemb. stor. 3. 31. E così presi sotto la fede sua i Franzesi, procurò, che la rocca fosse restituita a Federigo.

S. VII. Avere, Tenere, o simili sotto di se, vagliono Avere in sua podestà, in suo dominio. Lat. sub se habere . Gr. vo cauns Exer. Bocc. nov. 39. 2. Ciascuno e castella, e vassalli aveva sotto di se. Circ. Gell. 5. 135. Niente di manco ci tenete sempre sotto di

voi.

S. VIII. Tener sotto, vale anche Deprimere, Abbassare, Tonere ubbidiente. o soggetto. Cecch. Stiav. 4. 3. E' si par ben, che e' non chiamaron noi, E ch' e' vollon tenerci sotto sotto. Salvin. disc. 1. 425. 11 quale ( Burro ) di concerto con Seneca cospirava a tener sotto, come si dice, Nerone, e a governare la sua gioventù.

S. IX. Entrare, o Cacciarsi sotto ad uno, vale Accostarsi al nimico in forma da potergli tirare sottomano. Lat. cominus rem gerere. Gr. συςάδην μάχεσθαι. Libr. Son. 8. S'io mi ti caccio sotto, Farò della tua go-

la un degno cecco.

S. X. Mettere, o Cacciare alcuno sotto a se, vale Opprimerlo, Saltargli addosso. Lat. subigere, opprimere. Gr. хатаважич. Ar. Fur. 25. 68. E la nemica

mia mi caccio sotto.

- \*\* S. XI. Mettere al di sotto, par che vaglia Perde-re. Franc. Sacch. nov. 69. Guadagno co' fatappi in pochi di ciò, ch' egli avea in Lombardía messo al di
- sotto,
  \*\* S. XII. Sotto, metaforic. Pass. 342. Sotto i quali [ caratteri ] si contengono i patti fra' demonj, e coloro che usano questi segni ad alcuno effetto, secondo la predetta arte.

T. VI.

SOTTO. Avverb. Nella parte inferiore, Abbasso, Al fondo. Lat. subter, deorsum. Gr. υποκάπωθεν. Bocc. g. 1. f. 4. Come il sole sara per andar sotto, ceneremo. E nov. 17. 7. Non potendone ec. tanti reggere il paliscalmo, andato sotto, tutti quanti perirono. E nov. 61. 8. Come io sentita l'ho, ho messo il capo sotto, ne mai ho avuto ardir di trarlo fuora, sì è stato di chiaro. Guid. G. Rimase a piede, e fugli morto il cavallo sotto.

\*\*\* SOTTO AMBASCIADORE, e SOTTAMBA-SCIADORE. Aiutante dell' ambasciadore, Che opera in vece o in aiuto dell'ambasciadore. Segn. stor. 2. 39. Molti altri ordini virtuosi fureno ancora ordinati, come fu ec., che con ogni ambasciadore si eleggesse un sotto ambasciadore giovane, perchè egli imparasse. E 4. 106. Nè per questo mancò di tentare con Ruberto Bonsi, che era Sottambasciadore, s' e' poteva condurre

nulla. N. S.

SOTTOBOCE, che anche si scrisse SOTTO BOCE, ed oggi si dice SOTTOVOCE, e SOTTO VOCE. Diciamo Parlare, o Dir sotto voce, e vale Dir pin-no. Lat. submisse, submissa voce. Gr σιγη. Fir. Trin. 1. 1. Le favellavan sotto boce; pur secondo che io potetti vedere, voi le andavate molto a pelo. Vit. Pitt. 61. Alleviando il peso dell'arte sua, così gentilmente sottovoce cantando. Ambr. Bern. 5. 7. 10 mi accosto all'uscio, e chiamolo Così un po' sotto-boce. Buon. Fier. 5. 1. 1. Sento un gran 10nzo Di voci sottovoce.

\* S. Sottoboce è anche T. della Musica istrumentale esprimente una Maniera di sonare tra'l dolce, e'l

forte

SOTTOCALZA. Calza, che si porta sotto l'altre

SOTTOCALZONI. Calzoni per lo più di panno lino, che si portano sotto gli altri calzoni. Lat. subligacula. Gr. περιζώματα

SOTTOCANCELLIERE. Aiuto del cancelliere, Che opera in vece, o in aiuto del cancelliere. Red. lett. 16. Il signor Bastiano Dottori è vivo, ed oggi in Firenze è sottocancelliere de' Consiglieri.

SOTTOCCARE. Pianamente toccure, Punzecchiare. Lat. fodicare. Gr. vorray. But. Inf. 27. 1. Egli stava attento, e chinato per intendere, e Virgilio lo sottoc-

attento, e chinato per intendere, e Virgilio lo sottoccò dicendo: parla tu, Dante [questo Sottoccare è quello, ch' 'l Poeta disse: mi toccò di costa].

+ \*\* SOTTOCCHIO, e SOTT' OCCHIO. Sottecchi. Fr. Barb. 239. 12. Ancor vuo' che ti guardi Da lei, che gitta i guardi Sottocchio in zà, e là. Lasc. Cen. 1. nov. 4. Dionigi, quasi in collera, veggiendo coloro tutarse il naso, e così sott' occhi guardar pure inverso lui, disse ec. Fortig. Ricciard. 1. 45. Tira avanti la donna, e non risponde; Ma sott' occhi le astute damigelle Co' labbri chiusi, al riso fanno sponde. de .

\* SOTTOCOPERTA. Coperta sottoposta alla so-

praccoperta. Bino lett.

SOTTOCOPPA. Tazza, sopra la quale si portano i bicchieri dando a bere. Ment. sat. 1. Non ciustan sottocoppa, o candelliero, Dopo che stette in sugli altari

SOTTOCUOCO. Aiuto del cuoco. Fav. Esop. Lavascodelle, fancella, e ragazzina del sottocno-

- \*\* SOTTODIACONO. Suddincono. Dial. S. Greg. 3. 17. Era Sottodiacono della Chiesa Bussentina. S. Zanoh. 313. Andonne a stare ec. con esso gli suoi, Vit. cioè Eugenio diacono, e Crescenzio sottodiaco-
- + \* SOTTODISGIUNTIVO. T. de' Loici. Dicesi di Quelle proposizioni disgiuntive, i termini delle quali

possono essere ambo veri, o ambo falsi. Varch. Ercol. 184. Alcuna volta ne non è avverbio che nieghi, ma una di quelle congiunzioni che i Latini chiamavano disgiuntive, o piuttosto, sottodisgiuntive come .... o, ovvero, o veramente. SOTTODIVÍDERE. Suddividere. Lat. subdividere.

Gr. iπομερίζαν. Varch. Lez. 272. La parte irrazionale ec. si sottodivide in due parti anch' essa, nella vegeta-

tiva ec. e nella sensitiva.

\*\* SOTTODOMINANTE. È il nome della sesta nota del tuono. Gianelli.

\* SOTTOGIACENTE. Che sottogiace; Soggiacen-

te. Tass. dial.

SOTTOGIACERE. Soggiacere . Lat. subjacere , succumbere. Gr. υποκατακλίνεσθαι, ήττασθαι. Tass. Ger. 19. 18. Ma la man, ch'è più atta alle percosse, Sottogiace impedita al guerrier Franco. Borgh. Orig. Fir. 116. Alcune altre disserenze, che non sottogiacciono a mutazione di tempi, nè di guerre.

\* SOTTOGOLA. Uno de' membri degli ornamenti in Architettura, così detto a differenza dell' altre gole rovescie della cornice, e perchè stanno sotto il dentello,

o altri membri. Voc. Dis.

+ \* S. Ed in forza d' avverb. vale Sotto la gola. Buon. Fier. 2. 3. 12. E quelle vecchie loro Col fazzoletto sul viso a saltero, E col cappel col nastro sotto-

gola, Ve' come ec.

\* SOTTOGRONDALE. Quella parte del gocciolatoio della cornice per la banda di sotto, che si forma incavata, affinche l'acqua non s'appicchi alle membra della cornice, o altre, ma necessariamente si spicchi, e cada. Voc. Dis.

\* SOTTOINTESO. Più comunem. dicesi SOTTIN-

TESO. Pallav. tratt. st.

\* SOTTOLEVA. Ipomoclio; Legno od altro, che si pone sotto la leva, per agevolare il moto a ciò, che si vuol rendere amovibile. Voc. Dis.

SOTI OMAESTRO. Maestro secondario. Lat. hypodidascalus . Gr. υποδιδάσκαλος . Varch. Ercol. 60. Ripititori si chiamano proprio quei sottomaestri [ per dir così] i quali, letta che hanno i maestri la lezione, la fanno ripetere, e ridire a' discepoli.

\* SOTTOMÁNICA. Manica della neste di sotto. Descr. Appar. Con le maniche fino al gomito, e le

sottomaniche erano d'altro bel drappo.

SOTTOMANO. Contrario di Soprammano. Ciriff. Calv. 2. 45. E sottomano una punta crivella, Che l'elefante in un punto shudella [ qui in forza d'ayverb. ]. E 4. 112. Ella gli trasse così per motteggio Un certo manrovescio sottomano.

SOTTOMANO. Avverb. vale Quasi di nascoso. Lat. clanculum . Matt. Franz. rim. burl. 2. 167. Imprima si comincia dalla serva, E con qualche presente sottomano Se la fa amica, e grata in un istante. Buon. Fier. 2. 3. 10. Colui fa le viste Di non avere inteso, e sottomano Quelle porge ad un suo mangiaguadagno. E 4. intr. E quand'io non potro più sottomano, Farmi la

mia fortuna alla scoperta. + \* SOTTOMARE. Il fondo del mare. Bellin. Buc-ch. 40. V' è il disopra e v' è il sotterra, V' è il disopra

e il sottomare, Con tutto quel che ec.

SOTTOMESSIONE. Il sottomettere . Lat. subjectio . Gr. υποταγή . Borgh. Vesc. Fior. 350. In antichissimi contratti di nuovi acquisti, e sottomessioni di terre, e

SOTTOMESSO. Add. da Sottomettere, Sottoposto. Lat. subjectus, subditus. Gr. ύποτεταγμένος, ύποχαgiog. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 312. Tito Quinzio Flaminio Consolo ec. uno di con una sola voce di banditore alla da sè sottomessa Grecia concedette libertà. Fr. Giord. Pred. R. Trattano crudelmente i popoli sotto-

messi . Libr. Pred. Tenevano sottomessa tutta l' Italia: Buon. rim. 24. S' amar l' un l'altro, e nessun mai se stesso, Sol desiando amor d'amor mercede, E se quel che vuol l'un, l'altro precorre A scambievole imperio

sottomesso, Son segni ec

SOTTOMETTERE. Far suggetto; e si usa anche in signific. neutr. pass. Lat. subjicere, subdere, submittere . Gr. υποβάλλαν, υποτάσσαν. Bocc. nov. 89. 2. Si conoscerà, tutta l'universal moltitudine delle femmine dalla natura, e da costumi, e dalle leggi essere agli uomini sottomessa. Lab. 137. Riguardisi a quanta viltà si sottomettono, per ampliare un poco le dote loro. E 138. Non si vergognano tante ciance, tanta morbidezza sottomettere, porgere, e lasciar trattare alle mani parletiche, alla bocca sdentata, e bacosa ec. G. V. 9. 9. 3. Domaro, e sottomisero all'imperio di Roma tutte le nazioni del mondo. Tes. Br. 7. 14. Se tu vuo-li vincere tutto 'I mondo, sottomettiti alla ragione; che chi se ne scevera, cade in errore. Dittam. 1. 13. Le vinse, e sottomise al bel paese. Boee. G. S. 44. Quando voi giudicate esser vostri beni le cose vilissime, a loro per vostra estimazione vi sottomettete. Boez. Varch. 2. pros. 5. Quando voi giudicate, che le più vili cose del mondo siano i vostri beni, voi a vostro giudizio medesimo vi sottomettete loro.

- \* SOTTOMOLTIPLICE, e SOTTOMULTIPLI-CE. T. degli Aritmetici. Numero compreso esattamente in un maggiore, Un dato numero di volte. Vivian. Scienz. prop. 2. Parte, o summultiplice, cioè sotto-multiplice si dice la minore di due grandezze omogenee, terminate, e disuguali, che multiplicata più vol-

te misura appunto la maggiore. SOTTOMORDERE. Morder sotto. Bemb. Asol. 1. 46. Quanti seguaci pruni ci sottomordono i miseri pie-

di.
\*\*\* SOTTOMURATA. Sust. Fondamento d' una fabbrica. Lat. substructio. Salviat. Inf. sec. 13. Il fondamento è detto substructione [ lasciamo stare, che doveva dire al contrario, cioè la substruzione è detta fondamento] che altro non è, che la fabbrica, che si fa sottoterra, sin che si veda ec. E indi, quando al par del piano avrai levata la sottomurata e il fondamento.

N. S. \* SOTTOMUTANZA. Figura grammaticale detta anche con Greco vocabolo Ipallage, per cui si fa cambiamento di alcune espressioni come per esempio Non aveva i panni indosso in luogo di dire Non era ne' suoi

panni. Salvin. Cas.

\* SOTTONORMALE. T. de' Geometri. Quella parte dell'asse d'una curva, che è compresa tra i due punti dove l'ordinata, e la perpendicolare di essa, condotta dal punto del contatto, vengono ad incontrare que-

\* SOTTONSU. Dicesi a Pittura, che è figurata stare in alto, e che sia veduta allo 'nsù, e non per linea

orisontale, e piana. Voc. Dis. + (\*) SOTTONTÉNDERE. Sottintendere. Lat. subau-dire. Gr. ύπαχέαν. Salvin. disc. 2. 196. Sotto questa figura sottontendendo, credo io, che la grazia del volto, unita alla grazia delle parole, fa un composto divino. Dep. Decam. 97. La potevan [la v. finita] al-meno tenere per compagna di quelle, che gli sono allato: avea cominciata, e mal seguita, e sottontendendovi un' averla, lasciarvi stare finita, come fosse senza averla finita. E 113. Che sia usanza di tutte le lingue sottontendere nel ragionare alcune parole, che non si dicono ec. se ne può dare infiniti esem-

\* SOTTOPERPENDICOLARE. T. de' Geometri . Lo stesso, che Sottonormale SOTTOPIEDE . T. de' Carrozzieri . Cuscino , o Asse su cui posano i piedi i servitori dietro le car-

SOTTOPONIMENTO. Il sottoporre. Lat. subjugatio, subjectio. Gr. υποταγή. Paol. Oros. Per venti-cinque anni gl' incendj delle cittadi, li pericoli delle battaglie, i sottoponimenti delle provincie ec. fece la

frode d'un feroce

SOTTOPORRE. Porre sotto ; e si usa oltre al sentim. att. anche nel signific. neutr. pass. Lat. supponere, subjicere . Gr. υποβάλλαν, υποτάτταν. Mor. S. Greg. 1. 12. Quando adunque queste occupazioni noi sotto-poniamo al conoscimento della santa Trinità ec. Pallad. cap. 30. Alle galline sottoponi l'uova dell'oche ec. ma a quelle dell'oca sottoponi dell'ortica. Bocc. nov. 31. 14. Mai non mi sarebbe potuto cader nell'animo ec. che tu di sottoporti ad uomo, se tuo marito stato non fosse, avessi, non che fatto, ma pur pensato [qui per congiugnersi carnalmente]. E nov. 97. 17. Il volere io le mie poche forze sottoporre a gravissimi pesi, m' è di questa infermità stata cagione. Soder. Colt. 109. Lasciandole infortire [le vinacce] avanti, che elle si sottopongano al torchio.

S. Per Soggiogare, Sottomettere. Lat. subjugare, imperio subjicere. Gr. ύποτάτταν. Bocc. canz. 5. 2. Mi sentii gir legando Ogni virtù, e sottoporla a lei. SOTTOPOSITO. V. A. Add. Sottoposto. Maestruzz.

1. 67. Se a quello bastardo, e sottoposito non si puote rivelare senza pericolo ec. ( qui nel signific. del S. III. di Sottoposto )

SOTTOPOSIZIONE. Sottoponimento. Lat. subjectio. Gr. υποταγή. Libr. Pred. Vengono in superbia per la sottoposizione al loro dominio di qualche città

nimica

SOTTOPOSTO. Add. da Sottoporre. Lat. suppositus, subjectus, subjacens . Gr. υποκείμενος. Amet. 53. Passo per li piani sottoposti al copioso monte Gargano. Sagg. nat. esp. 23. La quale aria aggravandosi so-pra tutte le cose a lei sottoposte, le costringa a uscire

de' loro luoghi.

S. 1. Per Soggiogato, Sottomesso, Soggetto. Lat. subjugatus, imperio subjectus, subditus . Gr. υποτεταγμένος, ὑπήχοος, ὑποχείριος. G. V. 10. 70. 6. Conciossiacosachè non sia sottoposto ad alcuno, ma ogni uoma, e tutto il mondo è sottoposto a lui. Bocc. nov. 98. 8. Io son giovane, e la giovanezza è tutta sottopo-posta all'amorose leggi. Franc. Sacch. Op. div. 133. Quando lo cuore ha tristizia, ancora il vanno a visitare tutti i sottoposti per lo modo detto di sopra. Varch. Ercol. 314. Ne voglio lasciare di dire, che i Romani servendosi nelle loro guerre de' Latini, gli chiamavano non sottoposti, ma compagni.

+ S. II. In forza di sust. per Suddito. Lat. subditus. Gr. υποχείζιος. Zibald. Andr. 9. Nessuno ha si gran bisogno di sapere più, e migliori cose, come il Principe, la cui dottrina dee essere utile a tutti i suoi sottoposti. Franc. Sacch. nov. 61. Questo messer Guglielmo ancora tolse ciò, avea un suo famiglio, o sotto-posto. E 119. Messer Gentile da Camerino fece bandire una volta per lo suo territorio, che cotanti per centinaio dovessino con le loro arme comparire ec. E per obbedire, ogni suo sottoposto s'apparecchio d'anda-

re nella detta oste.

+ S. III. Parto sottoposto, vale lo stesso, che Sopposto. V. il S. di SOPPOSTO. Lat. suppositus. Gr. υπε-Bodinaios. Maestruzz. 1. 67. La donna il dee revelare in penitenza a uno savio prete, ovvero al Vescovo, ovvero all' uno, e all' altro, e allora i predetti cerchino diligentemente, e cantamente delle condizioni del bastardo, ovvero del sottoposto parto altrai. Lab. 139. I parti sottoposti gli danno figliuoli, acciocchè ec. alle spese del pupillo possa ec. deliziosa vita menare.

(\*) SOTTOPRIORE. Soppriore. Lat. vicarius. Il Vocabol. nella voce Soppriore.

SOTTOPROVVEDITORE. Che amministra le faccende sotto il provveditore, ed opera in sua vece. Buon. Fier. 4. 4. 11. Dove dove n' andate in tanta fretta, Sottoprovveditor? che nuove avete? E sc. 14. Voi ritor-

nate addietro così tosto, Sottoprovveditor!
+ \*\* SOTTORETTORE. Chi fa le veci del Rettore. S. Agost. C. D. 2. 9. Ma Pericle essendo già per molti anni et in casa et in battaglia con grande autorità sottorettore della sua cittade ec. [il Lat. ha Civi-

tati præfuisset

SOTTORIDERE. Sorridere. Lat. subridere. Gr. ο πομαδιάν. Amm. ant. 7. 2. 8. Non ridono mai, ma piacevolmente sottoridono, costrignendo ogni distem-peramento di riso. Buon. Tanc. 3. 2. In prima e' sara uopo, ch' io 'l saluti ec. E sottorida, e ch' io faccia agli astuti.

SI astui.

S. Per metaf. Lat. ridere, arridere. Gr. γελάν, περσγελάν. G. V. 11. 3. 18. Ne' cui tempi sottorise la tranquillità della pace [cioè: ritornò, e fiorì].

(†) SOTTOSALE. V. ALCALINO.

(†) SOTTOSALE. I Chimici chiamano con tal nome Quel sale in cui l'acido che entra a comporlo è in minor quantità di qu'ello che è necessario a saturare la base alla quale si combina.

\* SOTTOSCATTO. T. degli Archibusieri. Piccol pezzo di ferro, o d'acciaio, che serve a fare scattare la molla d'un arme da fuoco. Dicesi anche Grilletto.

SOTTOSCRITTA. Il sottoscrivere, Sottoscrizione. Lat. subscriptio. Gr. υπογεαρή. Buon. Fier. 2. 5. 7. Udendosi parlare, e soprascritte Di lettere dettare Col-

le loro agginstate sottoscritte.

SOTTOSCRITTO. V. SOSCRITTO.

SOTTOSCRIVERE. V. SOSCRIVERE.

SOTTOSCRIZIONE. V. SOSCRIZIONE.

† \* SOTTOSCUÓTERE. Scuotere di sotto in su . Salvin. Odiss. libr. 9. v. 512. Come quando Un nom trapana legno da galera Con trapano, e altri in fondo sottoscuoteno

(†) SOTTOSEDERE. Sottostare. Cr. 4. 7. 6. Provato è, la vite meglio pervenire se incontanente che la terra è cavata, o vero non lungamente innanzi, si ponga, quando all'enfiatura del pastino, non ancora ras-

sodata, la terra sottosegga.

SOTTOSOPRA. Avverb. A rovescio, Capopiè. Lat. sursum deorsum. Gr. άγω κάτω. Dant. Inf. 54. Oy' è la ghiaccia! e questi com' è fitto Sì sottosopra! But. Purg. 18. 2. Benchè il primo mobile si tiri dirieto ogni contento dentro da se, e ruoti sottosopra in 24. ore. Franc. Sacch. nov. 161. In piccolo spazio di tempo le figure furono tutte imbrattate, e' colori, e gli al-

berelli volti sottosopra.

S. 1. Voltare, Mettere, o simili sottosopra, figuratam. vagliono Porre, Mettere, e simili in confusione, in iscompiglio. Lat. evertere. Gr. ανας απέν. Petr. cap. 1. Onde uscir gran tempeste, E funne il mondo sottosopra volto. Cron. Morell. Andonne Firenze sottosopra, e tutti si dolsono. Fir. Luc. 4. 3. La donna l'ha risaputo, e ha messo sottosopra ogni cosa. Stor. Eur. 6. 148. Essendo egli stato Papa in un tempo, che tutta la Italia ando sottosopra. Tass. Ger. 11. 66. Cotali uscir dalla Tartarea porta Sogliono, e sottosopra il mondo porre. Malm. 12. 3. Perchè in Dite son tut-

ti sottosopra.
S. II. Sottosopra, vale anche Considerato tutto insieme, A far tutti i conti. Lat. in summa. Gr. έκ κεφαλαίω. Varch. stor. 7. 182. Sottosopra s' ingegnava ciascuno con ogni sforzo di viver bene. Sagg. nat. esp. 268. Abbiamo sottosopra osservato, che quelle macinano meglio dell' altre, che hanno ne' loro vetrigli maggior copia di sassolini inghiottiti. Borgh. Orig. Fir. 99. I copiatori ec. erano sottosopia persone, che

poco intendevano

SOTTOSQUADRO. Incavo profondo fatto in qualsista lavoro. Benv. Cell. Oref. 40. Preso il modello, e riempiendo di terra i sottosquadri, lo forniva, e gettava di bronzo di ragionevole grandezza. E 142. Pigliansi poi i trapani, i quali si adoperano quando le lime, salvo se si avesse a cavare in qualche difficile sottosquadro di panni.

S. Sottosquadra, Sottosquadro, o Di sottosquadro, posti avverbialm. vagliono Con sottosquadri. Varch. Lez. 222. Lavorare sottosquadra, e in luoghi alcu-

ne volte, dove appena possono arrivare gli occhi.
+ \* SOTTOSTANTE. Che sta sotto; Sottogiacente; Sottoposto. Bemb. Asol. 2. 167. Crescono ogni giorno le dolcezze: avanzano ogni notte le venture; nè

per quelle che sopravvengono, mancano o scemano le sottostanti [qui figuratam.]. + SOTTOSTARE. Star sotto, Esser suggetto. Lat. subjacere . Gr. ύποτασσεσ θαι. Libr. Amor. A quanti, per loro arbitrio, vedem continuamente sottostar gli amanti. But. Par. 7. 1. Non sottosta [ quello , ch' è prodotto da Dio senza mezzo ] ec. alla influenzia de' cieli, e delle seconde cagioni. Boez. Varch. 3. pros. 8. Ti bisognera essere sottoposto agli agguati de' tuoi suggetti, e sottostare a mille pericoli. Teseid. 7. 83. E se i Fati pur m' hanno riserhato A giunonica legge sottostare, Tu ec. \* SOTTOTARTAREO. Che ha del tartareo. Salvin.

\* SOTTO-TENENTE. T. de' Milit. Uffiziale subalterno d'infanteria, e di cavalleria, che vien dopo

il tenente. Grassi

(\*) SOTTOTINGERE. Fare la prima tintura. Salvin. disc. 2. 466. In quella guisa appunto, che le lane, per tignerle in grana, per avanti con alcuna mano d'altri sughi, e colori preparativi si sottotingono. E disc. 3. 5. 1 tintori prima di tingere in grana i panni, con altro colore gli preparano, e per dir così, gli sottotingono

SOTTOVENTO. Esser sottovento; termine marinaresco, vale Avere il vento in disfavore, o a svantaggio. Ciriff. Calv. 1. 14. E sottovento siamo a mal partito. E 1. 18. Non s' era cento miglia prolungato, Che riscontrò la nave di Falcone, Il quale è sottovento male armato [ Nel paragone tra le posizioni di due basti-menti od oggetti A B, dicesi che A è sotto vento di B, quando condotta da questo una perpendicolare alla direzione del vento A si trova all'indietro della perpendicolare e più lontano dall' origine del vento. Strati-

+ \* SOTTOVESTA, e SOTTOVESTE. Veste che s' usa portare sotto la sopravveste. Magal. lett. Vol. 2. pog. 59. [Fir. 1769.] Cappellini retti a tre venti, croatte pure, che s'affaccino in punta di piedi per di sopra alla bottoniera della sottovesta, cinture da spada

SOTTOVOCE. V. SOTTOBOCE.

(+) SOTTOVOLTO . Volto dalla parte di sotto . Pallad. Marz. 11. Son da seminare i cardi crescente la luna ec. guardando che i semi non si semini sottovolti, o traversi, imperocchè creerebbero e' cardi de-

bili e non ripiegati.

\*\* SOTTRÄGGERE. Sottrarre. Vit. SS. Pad. 2. 25. Ora perchè m' impedisci, sole, e sottraggimi della chiarezza del vero lume di Dio! E 285. Ora per meglio sottraggere quell'anima, volle mangiare della carne, e bere del vino. Cavalc. Espos. Simb. 1. 301. Dio conserva noi, cioè sottraggendo la tentazione.

SOTTRAIMENTO. Il sottrarre. Lat. subtractio.

Fr. Giord. S. Hacci ancor più, cioè il sottraimento della grazia d'Iddio. Med. Arb. cr. Fu il sottraimento della sua presenza, che fu fatto da te per la sua dura morte. D. Gio: Cell. lett. 4. Non reputo però lo sottraimento della limosina alla dimenticanza, ma a som-ma prudenza. Cott. Ab. Isac. cap. 49. Molto s'approssima il cuore a Dio nel sottraimento della necessita-

SOTTRARRE. Propriamente Trar di sotto, Cavare, Tor via. Lat. subtrahere. Gr. υπεξάγειν. Petr. son. 190. E'l cor sottragge A quel dolce pensier, che'n vita il tiene. E canz. 46. 5. E ripregando te, pallida morte, Che ini sottragghi a si penose notti. Coll. SS. Pad. E anche si sottratto il sonno dagli occhi miei, che ec. Bocc. vit. Dant. 219. Qualunque delle due cose già dette per vizio, o per negligenza si sottraeva, o meno che bene s' osservava, senza niun dubbio quella repubblica, che 'l faceva, conveniva andare scian-cata. Sen. ben. Varch. 3. 2. Tutto quello, che il pensiero racconta spesso, e rinnuova, mai dalla memoria non si sottragge.

\*\* S. I. Figuratam. Vit. S. Gio: Bat. 218. La virtù divina li soccorreva, e confortava, e sottraevagli cotali pensieri. Segn. Mann. Marz. 23. 4. Quanto fai per

sottrarti all'inimicizia di un Principe!

\*\* S. II. Per Cavar bellamente di mano, quasi il Lat. surripere. Vit. SS. Pad. 2. 230. Con grande ingegno e sagacitade sottrasse molto argento a Giovan-

ni ec. perché era avaro, e diello a' poveri.

S. 111. Per metaf. Sottrarre la fama, o Sottrarre assolutam. vagliono Detrarre nel signific. del S. ult. Lat. famæ alicujus detrahere. Gr. diaovição das Tiva. S. Grisost. Conciossiacosachè noi abbiamo invidia de' loro beni, e in detti, e in fatti la loro fama cerchiamo di sottrarre, e di menomare. Cron. Morell. Rapportan

male, e sottraggonti per nuove vie.

§. IV. Per Ritirare, Non concedere, o Negare. Lat. subtrahere. Gr. ψπεξάγαν. Pass. 21. Dio sottrae spesse volte la grazia sua nella fine a molti, che la rifiutarono, quando erano vivi, e sani. E 283. Il secondo se-

gno, che Dio abbia in odio i superbi, sì è, che sot-trae, e toglie loro l'aiuto della grazia sua. S. V. Per Liberare. Lat. eripere, liberare, subtrahere . Gr. απελευθερεν . Bocc. nov. 33. 16. Piacendogli, potrebbe la sirocchia dal fuoco sottrarre. Mor. S. Gregor. Non può venire a vera contemplazione, se prima con ogni studio non si sottrae da questi impacci di fuo-

S. VI. Per Alletture, o Tirare altrui at suo volere con inganno. Lat. allicere, decipere, inducere, trahere. Gr. άγαν, εξαπαταν, επάγεσθαι, άφελκίαν. G. V. 11. 93. 2. Il Re di Spagna, per maestria di guerra, e per sottrarre i Saracini, si levò dall'assedio. Cron. Morell. Con queste parole, e con altre simili e' ti verrà a sottrarre, e a richiederti.

+ S. VII. Per Nascondere . Dant. Inf. 26. Mi dipartíi da Circe, che sottrasse Me più di un anno la pres-

so a Gaeta

S. VIII. Per Cavar d'una somma maggiore altra minore; termine aritmetico. Lat. trahere, detrohere, subducere. Gr. υπεξάγαν. Ar. Fur. 23. 62. Di cento venti, che Turpin sottrasse Il conto, ottanta ne periro al-

SOTTRATTO . Sust. Lusinga, Allettamento , Astusia. Lat. blanditia, calliditas. Gr. θωπεία, πανέςγημα. Conv. 202. Non è da dire savio nomo chi con sottratti, e con inganni procede, ma è da chiamare astu-

SOTTRATTO . Add. da Sottrarre. Albert. cap. 6. Sottratte per avarizia le limosine . D. Gio: Cell. lett. 4. La cosa sottratta a breve tempo, quando si rià, tanta letizia si suole avere ec. che bene iistora tutto l'al-

tro gaudio perduto, e sottratto.

S. 1. Per Sottrattoso, Atto a ingannare. M. V. 11. 46. E avendo rispetto alla natura de' Pisani sottratta, e vaga di trattati, per contrappesare a' loro ingegni, e tenerli in paura, cercò trattato in Lucca (alcuni T. a penna hanno sotrattosi, e vaghi di trattati).

S. II. Per Cavato da una somma maggiore; termine aritmetico. Lat. detractus, subductus, deductus. Gr. υπεξαχθάς. Sagg. nat. esp. 254. Pesatolo, si trovò gradi 12518. che sottratti da 31209. ec. danno di residuo

gradi 18691.

SOTTRATTORE . Che sottrae.

S. Per Allettatore, Seduttore. Lat. seductor, dece-ptor. Gr. απαπλός. Filoc. 7. 492. Dunque ha egli i nostri veraci Iddii ec. abbandonati per altra legge, e creduto a' sottrattori Cristiani. Pataff. 6. E la luna nel pozzo a i sottrattori. F. V. 11. 97. Tantosto fe sonare alla ricolta sotto il dire, che temea degli aguati de'sottrattori , e sagaci nimici.

SOTTRATTOSO . V. A. Add. Astuto , Accorto , Atto a ingannare. Lat. callidus . Gr. πολύμητις . Zibald. Andr. 68. Chi nasce nel pesce, fia uomo savio,

e di buon consiglio, e sottrattoso. SOTTRATTRICE. Femm. di Sottrattore. Filoc. 7. 136. Siccome tu de' miei doni ti dicesti occulta sottrattrice, così de' tuoi frutti gran parte gitterai alla terra,

prima che maturi gli vegga.

+ SOTTRAZIONE, e SUTTRAZIONE. Sottraimento. Lat. subductio. Albert. cap. 6. Per la sottrazione delle limosine per avarizia si fa l'uomo micidiale, e per diritta via se ne va al Ninferno. Cr. 5. 48. t. I dimestichi (raspi) diventano salvatichi per suttrazione dell' acqua, e del coltivamento. Quest. filos. C. S. Questa infezione non è per opponizione d'alcuna turpitudine, ma è per suttrazion d'alcuna bellezza [ il Vocabol. alla voce Turpitudine legge: . . . non è per apposizione . . . , ma è per sottrazione ec. ]. Maestruzz. Ma se si scusa per sola volontà, dee essere costretto per sottrazione dell' ufficio. SOVATTO. V. SOATTO.

SOVATTOLO . Sontto . Lat. lorum . Gr. iuas . Buon. Fier. 2. 1. 15. Un, che reca bacchette da cavalli, E sovattoli, e sferze, e sproni, e pungoli, E

eni, e morsi, e cavezzoni, e suste. SOVENTE. Avverb. Spesso. Lat. sape, frequenter . Gr. πολλάκις. Dant. Par. 27. Ond' io sovente arrosso, e disfavillo. Petr. son. 211. E non è cosa, Che si volentier pensi, e si sovente. E Canv. 112. Dico, che muove sovente cose, che fanno divisare lo'ntellet-to. Bocc. nov. 46. 6. E sovente dalla Cuba passando, gliele venne per ventura veduta un di ad una finestra. G. V. 11. 20. 3. Allora avvenia ben sovente, che d'una vacazione d' un Vescovado ec. facea sei, o più promozioni. Amm. ant. g. 265. Ad altrui perdonerai sovente, ma a te medesimo non neente. Bocc. vit. Dant. 221. Per lunga usanza la natura delle cose è mutata, come sovente veggiamo avvenire.

+ SOVENTE . Add. Frequente, Spesso . Lat. frequens creber', multus. Gr. σύχνος, θαπινός, πολύς. G. V. 10. 86. 1. Dando alla città soventi battaglie. Filostr. Adunque son dolenti Lagrime queste macchie sì soventi. M. Aldobr. Quando voi vedete, che il vento ne porta per l'aere soventi fiate la chiarità delle stelle, che sembrano cadere ec. (questo passo è riferito diversamente dal Vocabol. alla V. CHIARITÀ). Tav. Riton. Non lo vediate così soventi siate, si come voi eravate usata. E altrove: Veggendo i gran colpi, che Galeot-to dava a Mons. Tristano, soventi, e minuti.

SOVENTEMENTE . Avverb. Spesso . Lat. sæpius , frequenter , crebro . Gr. wollans . Cr. 1. 12. 3. Procacci di saper fare ogni lavorio ec. e quello faccia soventemente, purche non si stanchi. Bemb. pros. 3. 198. Dicesi alcuna volta eziandio soventemente, siccome si disse da Pietro Crescenzo: E questo faccia soventemente che puote, in vece di dire: quanto spesso puote. M. Aldobr. P. N. 59. Si dee bagnare soventemente in acqua fredda.

SOVERCHIAMENTE . Avverb. Con soverchianza , Di superchio. Lat. supra modune. Gr. καθ' ύπεςβολήν. Bemb. lett. 1. 303. Oltra che io non debbo occuparvi soverchiamente. E pros. 3. 213. Ma tornando alla particella non, avviene ancora, che ella si dice bene spesso soverchiamente . Gal. Sist. 285. La mostrano soverchiamente lontana . Red. tett. 2. 44. A me però non è paruto, che abbiano questo difetto, ma può essere, che lo abbiano, se siano mangiate soverchiamente

+ (\*) SOVERCHIANTE. Che soverchia. Lat. redundans, excedens. Gr. πλεωνάζων, περριτός. Buon. Fier. 4. 4. 21. Si ritenne però di non andarne Appiè con esso lor, ch'eran di troppo Numero soverchianti il capimento Della carrozza. Bellin. disc. 2. 363. Con questa burbanza di novelle sì soverchianti fatte di suo potere l'acque forti ed il fuoco cc.

SOVERCHIANZA. Soperchianza. Lat. redundantia. Gr. περισσεία. Rim. ant. M. Cin. 51. Per la qual si pone Lo spirito d' Amore in soverchianza . Rim. ant. F. R. A torto grande faimi soverchianza. Tratt. segr. cos. donn. Dopo'l fatto si querelano degli errori commessi, e di quelli, che commettono allora quando magnano con

soverchianza

SOVERCHIARE . Soperchiare . Lat. vincere , superare. Gr. υπες βαίναν. Dant. Purg. 2. Uscía di Gange fuor colle bilance, Che le caggion di man, quando soverchia. E 26. Versi d'amore, e prose di romanzi, Soverchiò tutti. E Far. 13. Lo cielo avvivan di tanto sereno, Che soverchia dell'aere ogni compage

\*\* S. I. Per Superare and ando su . Dant. Purg. 3. Credete, Che non senza virtù che dal ciel vegna Cerchi di soverchiar questa parete ( è quel di Virg. En.

6. Hoc superate jugum ) .

S. II. Per Traboccare, Profondare, Smottare. Lat. implere, complere, superfundi. Gr. πληςον, επιχέ-so 3 αι. G. V. 6. 30. 1. Per diversi tremuoti certe montagne si dipartirono, e per ruina nelle valli soverchia-

(†) S. III. Per Soprabbondare. Sanazz. Arcad. pros. 3. Sia lontana da noi la iniqua fame, e sempre erbe, e frondi, ed acque chiarissime da bere, e da lavarle ne soverchino.

+ SOVERCHIATO . Add. da Soverchiare . Salvin. disc. 2. 114. Ha seco il valoroso, benchè soverchiato a torto, ed oltraggiato, la buona coscienza (qui vale:

offeso con soperchierie)

+SOVERCHIATORE. Che soverchia. Dant. Conv. 64. Che non fosse stato soverchiatore, leggiermente si può mostrare ( cioè : non avesse trapassata la commessione. Lat. prævaricator. Gr. παραβάτης. Il Monti legge: Che fosse ec. levando la negativa. Vedi Saggio ec.). Salvin: disc. 2. 392. Avvezzandosi così i cittadini a mantenere l'uguaglianza ec. e a non essere soverchiatori, nè usurpatori, nè violenti, nè oltraggiatori.

+ \*\* SOVERCHIERIA . Soperchieria . Segn. Mann. Apr. 6. 2. Gli succhiano quanto sangue egli ha nelle vene per via di usure, di soverchierie ec. [Violenze, Frodi]:

SOVERCHIÉVOLE. Add. Atto a soverchiare, Soverchio . Lat. immodicas, nimius, immoderatus. Gr. υπέρμετρος. Bemb. Asol. 3. 160. Dovea ella fare della verità non bellezza solamente, e adornamento, ma

luce, e scorta, e sostegno dell'animo, moderatrice

de' soverchievoli disii.

SOVERCHIO. Sust. Soperchio. Lat. residuum, superfluum, excessus. Gr. τό λοιπόν το περισσον, ή πεgioceia. Dant. Inf. 21. Se tu non vuoi de' nostri grafsopra la pegola). E 25. Giò, che non corse indietro, e si ritenne, Di quel soverchio fe naso alla faccia. E Purg. 22. Mentre che del salire avem soverchio. Buon. rim. 1. Non ha l'ottimo artista alcun concetto, Che un marmo solo in se non circoscriva Col suo sover-

SOVERCHIO. Add. Soperchio. Lat. nimius, supervacaneus. Gr. περισσός. Dant. Purg. 15. E fecimi'l solecchio, Che del soverchio visibile lima. Petr. son. 210. Allor dira, che mie rime son mute, L'ingegno of-feso dal soverchio lume. Bocc. Pr. 2. Per soverchio fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito. E nov. 26. 23. Nè io non v'ho ingannata per torvi il vostro, ma per soverchio amore, che io vi por-

to. + SOVÉRCHIO. Avverb. Lo stesso, che Soperchio, Soverchiamente. Lat. nimis, redundanter. Gr. πεςισσως. Bemb. pros. 1. 45. Voi, messer Ercole, e questi altri posso io bene avere occupati, e disagiati soverchio. Fir. As. 39. Entro a quelle frodi vi si vedeva il simulacro d' Ateone soverchio curioso . Alam. Colt. 2. 37. Accoglia il frutto Della sementa sua; nè troppo attenda ; Che 'l soverchio aspettar soverchio offende . Chiabr. rim. Vol. 3. pag. 83. [Geremia 1730.] Era [Aracne ] Di lei gran pregio colla man leggiadra Sedere al subbio, ed ordinar le tele; Ma sua virtù la fe soverchio altiera .

S. Di soverchio, posto avverbialm. V. DI SOVÉR-CHIO.

+ \* SOVERO . Suvero , Sughero ; Legno leggiero , e spugnoso. Sanazz. Arcad. egl. 1. Non trovo tra gli assanni altro ricovero, Che di sedermi solo a piè d'un acero, D'un faggio, d'un abete, ovver d'un sove-

+ \*\* SOVERSARE. Traboccare. Bell. Man. Ant. da Ferr. c. 159. Or che mi vale il mondo tempestare Con tuoni, terremoti, e gran diluvj, Ne soversar gli sluvj? [l'edizione adoperata dagli Accad. Fir. 1715. a pag. 160. legge: ... Con gran tremuoti, tuoni, e gran diluvi E soverchiar li fluvi !].

SOVERSCIO. Si dicono le Biade, che non producono spiga, le quali seminate, e cresciute alquanto si ricuoprono per ingrassore il terreno, Scioverso. Lat. lupinus etc. aratro eversus, Pallad. Cr. 12. 8. 1. Del mese d'Agosto ec. si possono seminar le rape dopo la prima piova, e le radici, e i navoni, e i Inpini soverscio, acciocchè le terre, e le vigue ingrassi-

SOVRA . V. SOPRA

(\*) SOVRABBONDANTE . Soprabbondante , Abbondantissimo. Lat. exuberans, redundans. Gr. υπερπλεοno introdurre nel sangue particelle sovrabbondanti di fuoco, e di sale, ec. Segn. Crist. instr. 2. 19. 2. Pensate come sara sovrappieno, e sovrabbondante, per ap-

pagare la nostra! (\*) SOVRABBONDANZA. Lo stesso, che Soprab-bondanza. Lat. redundantia, exuberantia. Gr. ευπορία, πλειονασμός. Red. lett. 1. 86. Ma ancora in tutta quanta la massa del loro sangue, per cagione della sovrab-bondanza de corpicelli acidi, e salsugginosi, e amari ec, E Cons. 1. 271. Ed in tutti coloro, ne' quali si scorge sovrabbondanza di calore non buono, ed emaciazione di tutto il corpo

SOYRABBONDOSO . V. A. Add. Soprabbondante .

Lat. superabundans, exuberans. Gr. περισσεύων. Rim. ant. Dant. Maian. 79. Che sua beltà già ben dir pro-, priamente Non si poría, tant' è sovrabbondosa.

+ \* SOVRACCELESTE. Che è sopra le cose cele-sti; Sopracceleste. Salvin. pros. sacr. Allora spiegò quell' interno lume dell' anima, e cominciò a gustare un saggio di quelle sovraccelesti bellezze. E Iliad. libr. 6. v. 734. Tai cose in avvenire Aggiusterem, se mai

conceda Giove, Agli immortai sovraccelesti Iddii ec.
(\*) SOVRACCENNATO. Add. Lo sterso, che Sopraccennato. Red. annot. Ditir. 177. Il Re d'Inghilterra ec. fece molti, e molti cavalieri Bagnati, o del Bagno, con le solite antiche cirimonie, e non molto dis-simili dalle sovraccennate.

(\*) SOVRACCITATO . Add. Lo stesso, che Sopraccitato. Lat. præcitatus . Gr. περοξεερμένος. Salvin. disc. 2. 132. Appunto la speranza da Sinesio nel sovraccitato libro fu detta un sognare a occhi aperti . E 3. 3. Similmente Cicerone nella sovraccitata orazione queste forme prescrive alla gioventù.
SOVRACCRESCERE. Crescer sopra. Lat. super

excrescere. Gr. επιφύεσθαι. Libr. Masc. Vi sovraccre-

sce la carne in foggia di minuti cornicini.

(\*) SOVRACCULTO. Venerazione grandissima, Culto, che si porge a qualche oggetto creato, più ec-cellente degli altri per qualche particolare qualità; come spezialmente si dà alla Santissima Vergine, madre di Dio . Lat. hyperdulia . Gr. υπερδελεία . Salvin. disc. 2. 68. E detto così, come se noi dicessimo in una sola parola di due composta: sovrossequio, o sovrac-

(\*) SOVRADDETTO. Add. Sopraddetto . Lat. prædictus . Gr. προπεφραδμένος . Red. Oss. an. 24. In tre altre faine ec. ho trovato ne' polmoni i sovraddetti sacchetti. E 63. Avendo io qui incidentemente mentovato il sovraddetto Padre Buonanni . E 102. L' esperienza ebbe lo stesso avvenimento di quella, tentata co' sovraddetti tre olj . E 130. Tutte le sovraddette esperienze intorno a' lombrichi de' corpi umani sono state da me tentate ec.

+ \*\* SOVRAÉMPIERE. Empiere di nuovo. Guitt. lett. 10. 27. Ogni vostro disio impiendo, e sovraempien-

do oltra ogni vostro pensiero . + \*\* SOVRAFARE . Sopraffare . Fr. Barb. 244. 2.

Or la ripiglia Del sovrafare altrui.

+ \* SOVRAFFAMOSO . Più che famoso , Famosissimo . Salvin. Iliad. libr. 2. v. 629. Giore sovraffamoso , e sopraggrande , Ragunatore delle nere nubi ec.

(\*) SOVRAGGIUGNERE . Lo stesso , che Sopraggiungere . Zibald. Andr. Gli sovraggiunse un' occulta.

spirazioncella.

(+) SOVRACGIUNTO . Add. da Sovraggiugnere . Car. En. 11. 899. Metabo da la turba sovraggiunto De' suoi nemici a nuoto alsin gittossi, E salvo a l'altra

riva si condusse + \* SOVRAGGLORIOSO . Più che glorioso , Gloriosissimo. Salvin. Iliad. libr. 3. v. 466. Giove padre, che in Ida imperi e regui, O sovragglorioso, e sovraggrande ec. E 7. 265. Giove padre, che su dal monte

d' Ida Imperi, sovragglorioso, e massimo ec. + \* SOVRAGGRANDE. Sopraggrande, Tragran-de, Grandissimo. Salvin. Iliad. libr. 3. v. 466. Giove padre, che in Ida imperi e regni, O sovraggiorioso, e sovraggrande ec

\* SOVRAILLUSTRE . Più che illustre , Illustrissi-

mo. Tass. Dial. + \* SOVRAMAGNIFICENTISSIMAMENTE. Voce inusitata se non forse iperbolicamente, e per ischerzo, e vale Con magnificenza grande, In sonimo grado. Dont. Volg. Eloq. libr. 2. cap. 7. Ornative poi dicemo tutte quelle [parole] di molte sillabe . . . . come è . . . sovramagnificentissimamente, il quale è vocabo-

lo endecasillabo.

SOVRANAMENTE . Avverb. Con sovranità , Magnanimamente, Eccellentemente. Lat. magnanimiter, magno, el excelso animo . Gr. μεγαλοψυχία . Amm. ant. 19.5. 11. Proprio è di grande animo essere dolce, e po-sato, e le 'ngiurie, e l' offese sovranamente dispregia-re. Pallad. Ott. 11. Ne' luoghi bassi, e di maremma sovranamente avventano.

SOVRANEGGIARE. Far da sovrano, Esser sovra-

no.

(\*) SOVRANEGGIATO. Add. da Sovraneggiare. Segner. Crist. instr. 1. 26. 9. Propagata nel cuore di quella vedova, e di quella famiglia, che rimane sopraf-fatta, e sovraneggiata, a forza dell' oro altrui. + SOVRANISSIMO. Superl. di Sovrano. Lat. immor-

talis, supernus. Gr. υπεςμέγιςος. Libr. Pred. Per giugnere alla sovranissima gloria del santo Paradiso. Salvin. Odiss. l. 19. v. 402. Sappia or Giove da prima, degl' Iddei Sovranissimo, ed ottimo, e la Vesta

D' Ulisse irreprensibile ec. + SOVRANITÀ, ed all' ant. SOVRANITADE, e SOVRANITATE. Superiorità, Maggioranza, Diritto di sovrano. Lat. imperium, altum dominium, princeps auctoritas, mojestas. Gr. δεσπόπια. M. V. 9. 98. Dee il Re d' Inghilterra, e sue rede, e successori, liberamente avere tutti gli omaggi, obbedienze, sovranitadi, fii, diritti, saramenti ec. E più satta: Dee il detto Re di Francia, e suo primogenito rinunziare ogni diritto, e sovranità, e ogni ragione ec. Bellin. Bucch. 220. Lo pronunzia con una gravità Di signorilità, E con un sopracciglio Qual chi col suo consiglio Parla di cosa di sovranità.

SOVRANNATURALE. Soprannaturale. Lat. supernaturalis. Gr. ύπεςφυσικός. Salvin. disc. 1. g. A misura della fede, e dell' amore sovrannaturale fu mag-

giore, e minore senz' alcun dubbio l' allegrezza.

\*\*\*SOVRANO. Sust. Soprano, Che sta sopra. Dant.
Inf. 32. Così 'l sovran li denti all' altro pose (parla del Conte Ugolino che stava colla bocca sovra il capo del-

l' Arcivescovo Ruggieri). Monti.
S. I. Sovrano, Soprano, Che ha sovranità, o superiorità sopra checchessia. Lat. princeps, dominus. Gr. δεσπότης. Dant. Conv. 63. Comandare il suggetto al sovrano procede da ordine perverso, che ordine diritto è il sovrano al suggetto comandare. G. V. 11. 97. 1. Fecene signori i suoi cugini ec. volendo egli tutt' ora es-serne sovrano. E 12. 3. t1. Quando ciò fu rapportato al Re Filippo di Francia suo sovrano subitamente disse

ec.
S. II. Sovrano, o, come più comunemente si dice, Soprano, nella musica è la Voce più ncuta. Bern. Orl.
Agnilante cantava, e Chiarione, L'un fa-

prano, netta musica e la voce più acata. Dern. Ort.

1. 14. 52. Aquilante cantava, e Chiarione, L' un faceva sovran, l'altro tenore.

\*\*\* SOVRANO. Add. Che sta sopra, Contrario di Sottano. Tass. Ger. 1. 77. Qui del monte Seir, ch'alto e sovrano Dall' Oriente alla cittade è presso

Gran turba scese ec. Monti:

S. I. Sovrano, per Soprano, Superiore, Principale. Lat. princeps, superior, supremus. Gr. άςχων, ύπα-τος. Amm. ant. 13. 3. 6. La morte non cura alta gloria ; involge il piccolo , come il grande , e agguaglia i sottani a' sovrani . Petr. son. 282. Or hai spogliata nostra vita, e scossa D'ogni ornamento, e del sovran suo onore. Tass. Ger. 12. 102. Ei me pregante, e contendente in vano Coll'imperio affreno, che ha qui sovrano.

+ S. II. Per Eccellente, Singolare. Lat. egregius, excellens, eminens, præclarus. Gr. ¿gaigeros, ¿ξοχος. Bocc. lett. Pin. Ross. 274. Comecchè del rubare, quando futto lor venga, e del barattare sieno maestri sovra.

ni . G. V. 11. 12. 1. Il più sovrano maestro stato in dipintura, che si trovasse al suo tempo. Nav. ant. 88. 1. Lo 'mperadore Federigo andava una volta a falcone, e avevane uno molto sovrano, che l'avea più caro d'una cittade. Teseid. 5. 20. Non ha guari che qui venne Alimeto Di medicina maestro sovrano, Uom d'al-

to senno e di vita quieto.
SOVRANZARE, e SOBRANZARE. Sovraneggiare, Soprastare, Sopravanzare. Lat. superare, excellere, præstare. Gr. έξέχαν, ύπερέχαν. Dant. Par. 20. Non a guisa, che l' uomo all' uom sovranza. Ε 23.

Ella mi disse: quel, che ti sobranza, È virtu ec.

\* SOVRAPIENO. Add. da Sovrempiere, Pieno colmo, Ridondante, Sovrappieno. Guitt. lett. Arca d'o-

gni dovizia, sovrapiena arnia di mele. + \* SOVRAPOSSENTE. Più che possente, Trapossente, Strapotente. Salvin. inn. Om. (Marte ec.) Marte sovrapossente, aggrava cocchi, Elmodoro, ma-

gnauimo scudiero ec.

(\*) SOVRAPPIENO. Add. Lo stesso, che Soprappieno, Pienissimo. Segner. Criss. instr. 2. 19. 2. Pensate come sarà sovrappieno, e sovrabbondante, per ap-

pagare la nostra!

SOVRAPPORRE. Soprapporre. Lat. superponere. Gr. υπερτιθέναι . Tass. Ger. 14. 20. Onde lascia i riposi, e sovrappone L'armi alle membra faticose intor-

+ \* SOVRAPPORTARE. Portar sopra, Comportare . Salvin. centur. 3. disc. 34. La grazia, che fabbrica ai mortali Tutte cose suavi, Sovrapportando sti-

+ \*\* SOVRASACCENTE. Più che saccente. Rim. ant. Dant. Maian. 140. Tanto v'assegna saggia...,

Che move, e vien da voi sovrasaccente.

+ \* SOVRASALTARE. Saltellare insu, e qui Palpitare, Battere. Chiabr. rim. Vol. 3. pag. 152. (Geremia 1730.) Ma come poscia sua mirabil polve Aggia virtù di medicare il core, Che dentro il petto sovrasal-

ta, e come Rischiari ec.

+ \* SOVRASGUARDO. Prima veduta, Sguardo
superficiale. Salvin. Oras. Magliab. Se in una precisa e particolare scienza avesse fermato il pensiero, non avria potuto con un agile sovrasguardo il giro tutto del-

le facoltadi belle abbracciare ec.

\* SOVRASOGLIO . T. degl' Idraulici . Alzamento di terra, o Spezie d'arginello, che si costruisce onde provvedere in tempo di piene il ciglio degli argini che sono in pericolo di essere sormontati. Armare i sovra-

sogli di tavole, o fascinate.

\* SOVRASSALTARE. Assaltar tutt' a un tratto,
Assaltare con soperchianza. Salvin. Opp. Pesc. A piena canna ingolla opima preda, Quanto ella mai (la

volpe) sovrassaltando prese.
(\*) SOVRASTAMENTO. Il sovrastare. Bemb. lett. 1. 2. 10. Quando e per la debolezza del giovanetto pedal suo, e per lo sovrastamento delle circostanti ombre

speranza niuna non se ne avea .

+ (\*) SOVRASTANTE. Lo stesso, che Soprastante. Salvin. disc. 3. 115. Colle corna ramose può figurare la ceppaia, per così dire, delle passioni, e sotto la fi-gura dello strale sovrastante, i cattivi eventi. Segn. Mann. Sett. 30. 2. Il terrore assoluto è ancora del mal possibile; il terrore, che nasce dalla minaccia, è del

\* SOVRASTANZA . Il sovrastare, Soprastanza, So-

vrastamento, Soprintendenza. Pallav. Conc. Trid.
SOVRASTARE. Soprastare. Lat. eminere, ingruere, extare. Gr. προχύπτειν, ύπτερχύπτειν. Dant. Inf. 18.
Sanza montare al dosso Dell' arco, ove lo scoglio più sovrasta .

S. Per Continuare a stare. Petr. son. 66. Ma il

sovrastar nella prigion terrestra Cagion m' è, lasso,

d'infiniti mali

+ \* SOVRATTOLLERARE. Andar tollerando, Tollerare . Salvin. Odiss. libr. 17. v. 313. Ulisse rivolgeva nella mente, Se addosso andando, colla mazza l'alma Togliesse, ec. Ma sovrattollerò, e in cuor si ten-

+ \* SOVRAVVEGNENTE. Add. Sopravvegnente, Sopravvenente. Sanazz. Arcad. pros. 9. Giò ogni uccello si era per le sovravvegnenti tenebre raccolto nel sno

albergo, fuora che i vespertilli.

+ SOVRECCELLENTE. Più, che eccellente, Eccellentissimo. Lat. præstantissimus, excellentissimus. Sal-vin. disc. 1. 23. Non vi ha nazione si barbara ec. che dalle cose visibili non si faccia scala alla cognizione di quell'invisibile, e così alta, e sovreccellente natura, che più agevole cosa è l'affermare, che ella sia, che il dire, che cosa ella sia. E Odiss. l. 21. v. 253. Antinoo gli tenea, ed Eurimaco Divino in vista, i principal de i proci; Ed erano in virtù sovreccellenti.
\* SOVREGGIARE. Stare al di sopra, Sovrastare

Tass. Oraz.

(\*) SOVREMINENTE. Lo stesso, che Sopreminente . Segner. Crist. instr. 1. 21. 16. Il loro redentore, il loro rigeneratore, così sovreminente, che val per tutti. Salvin. pros. Tosc. 1. 50. La quale quantunque nobilissima, non aggiugne però in verun conto alla minima dote di quella sovreminente natura.

SOVRÉMPIERE. Colmare, Empiere a rimbocco. Lat. cumulare. Gr. σωςεύειν. Rim. ant. P. N. Guitt. E

partel da ogni noia, Sovrempiendol di gioia.

SOVRESSO. Avverb. sopra, e la voce Esso è aggiunta per proprietà di linguaggio, come a Sottesso suo contrario, e a simili. Lat. super, supra . Gr. avw. Dant. Inf. 23. Appena furo i piè suoi giunti al letto Del fondo giù, ch' ei giunsero in sul colle Sovresso noi. E 34. L'altre eran due, che s'aggiungeano a questa Sovresso 'l mezzo di ciascuna spalla. E Purg. 27. Sovresso Gerion ti guidai salvo . E 31. Sen giva So-

vresso l'acqua lieve, come spola.

SOVROFFESA. Offesa soprabbondante, ed eccedente. Rim. ant. P. N. ser Pac. Not. Tanto m'ha

fatto morte sovrossesa .

(\*) SOVROSSÉQUIO. Sovracculto, Ossequio grande, e speziale, che si da a qualche oggetto creato, superiore agli altri per qualche particolare qualità, o riguardo . Lat. hyperdulia . Gr. υπερδελεία . Salvin. disc. 2. 68. È detto così, come se noi dicessimo in una sola parola di due composta: sovrossequio, e sovracculto.

SOVRUMANO. Add. Soprumano, Più che umano, Più che da uomo . Lat. humnnæ naturæ conditionem excedens. Gr. ο την των ανθεώπων φύσιν ύπες βαίνων. Segn. Mann. Genn. 31. 2. Una dilezione sceltissima, sublimissima, sovrumana. E Marz. 7. 6. Seppe con quella sapienza, e con quella prudenza, ch' egualmente in lui furono sovrumane, schermirsi bene da quei lusinghevoli assalti. Menz. rim. 1. 129. Quindi è, che volge reverente il ciglio Il huon popol Latino Del suo

gran padre al sovruman sembiante.
SOVVALLETTO. Dim. di Sovvallo, Cecch. Esalt. cr. 2. 8. E ci è un sovvalletto senza costo Da Princi-

pi; SOVVALLO. Si dice di Cosa, che viene senza spesa, e per lo più da godersi in brigata. Buon. Fier. 2. 3. 12. lo ne sono informato, Perchè le mie sorelle Aveano spesso di questi sovvalli . E 3. 1. 10. Ch' ei recasser da far colizione Una volta a isonne, e a sovvallo. E 3. 2. 18. Che mai non apparecchia, o del sovvallo D' un marzapane, o d' un fiasco di greco Non è mai largo.

SOVYENENZA. It souvenire, Aiuto, Soccorso. Lat. auxilium. Gr. Bon Seia. Esp. Vang. Non volendo far verun lavorio, nè medicare, nè altro servigio, in sovvenenza del prossimo. M. V. 11. 32. Gliene facea a sovvenenza quel tempo, che a lui piacease. + \* SOVVENEVOLE. Saccarrevole. Car. En. 1.

1. v. 1023. Si che natura e sofferenza e prove De'miei stessi travagli ancor ne fanno Pietosa e sovvenevole a

gli altrui.

+ \* SOVVENIENTE. Che sovviene, Che soccorre. S. Ag. C. D. 11. 33. Quella tranquilla di luminosa pietade, questa turbolenta di tenebrose cupiditadi: quella sovveniente per volontà di Dio clementemente, e giudicante giustamente, questa ardente di pompa di segnoreggiare ec. ( parla di due compagnie d'angeli diverse, significate per la luce e per le tenebre ). SOVVENIMENTO. Il sovvenire. Lat. auxilium.

Gr. Bon Seia . Libr. Pred. Onde per questo sovvenimento, e recreazione eglino il vollono fare Re loro. Mor. S. Greg. Quando maggior sovvenimento di misericordia l' uomo considera aver ricevuto. Vit. SS. Pad. Per la predetta cagione era in gran povertade, mandógli per sovvenimento della sua vita, e de' pove-

SOVVENIMENTOSO. V. A. Add. Che sovviene, o soccorre, Sovvenitore. Lat. auxiliatar, sublevator. Gr. Bondos. Libr. Pred. Si era uomo buono, e molto

sovvenimentoso de' poverini.

SOVVENIRE. Aiutare , soccorrere. Lat. subvenire, auxiliari, opent ferre. Gr. Bondeiv. Dant. Inf. 33.
Perch' io a lui: se vuoi, ch' i' ti sovvenga, Dimmi chi fosti. E Purg. 1. Della mia compagnia costui sovvenni . E 22. E mentrechè di la per me si stette, Io gli sovvenni. Bocc. nov. 25. 9. Ora, che sovvenir mi potete, di ciò v'incresca. È nov. 68. 11. Di quello d'Arriguccio medesimo la sovvenne. E nov. 84. 13. Da capo dal padre fu sovvenuto . Pase. 192. Come l'nomo vuole, per l'amore, ch'egli ha a se medesimo, esser sovvenuto ne' suoi bisogni, così dee sovvenire a' bisogni del prossimo. Segr. Fior. stor. 5. 195. Avendo il conte a pensare arcasi proprii, non potrebbe all'ambizione di Filippo sovvenire.

S. I. Per Giavare. Lat. prodesse, juvamente esse. Cr. 3. 8. 13. Ancora la fava fessa ec. a'podagrici, e agli artetici, cioè a gotte di mano, cotta con grasso di

pecora, sovviene.

+ S. II. In signific. neutr. pass. vale Ricordarsi, Ritornare in mente. Lat. in mentem venire, subire. Gr. ὑπέρχεσθαι, ἐλθεῖν ἐπί νεν. Dant. Inf. 18. Che mi fa sovvenir del mondo antico. E Par. 5. Che di mia confession non mi sovvenne. Petr. 100. 212. Non ti sovvien di quell' ultima sera? Nov. ant. 24. 2. Messere, a me sovviene di mia gente, e di mio paese. Tes. Br. 1. 9. Perciò dico io, che tutti questi tre tempi, cioè il preterito, il presente, e'l faturo, non sono, se non per sapere, che l'uomo si sovvegna delle cose andate, ed isguardi le presenti, e prevenga quelle, che sono a venire. Vit. S. Gir. 11. Spesse volte mi ricordava, e sovvenía delle compagnie delle giovani di Roma . Dav. Scism. 60. E ec. cercando (Arrigo) sue maccatelle (di Cromuelo), sovvenne, che avendo ec. (qui senza la particella. Lat. recordatus est.)
SOVVENITORE. Che sovviené, Aiutatore, Soccor-

ritore. Lat. adiutor, sublevator, auxiliator. Gr. Bon-365. Filoc. 3. 240. Mitigatore delle fatiche, e sovve-

nitor degli affanni.

SOVVENITRICE. Verbal. femm. Che sovviene.

Lat. adjutrix, consolatrix. Gr. 1 Bondioa. Libr. Op.
div. tratt. Avem. O sovvenitrice de' derelitti, o speranza de' disperati.

SOVVENUTO. Add. da sovvenire.

SOVVENZIONE. Sovvenimento, Sussidio. Lat. sub-sidium. Gr. επιχεςία. G. V. 9. 331. 1. Tolse a' col-lettori del Papa tutti i danati ricolti di decime, e di sovvenzioni. Lor. Med. com. 176. Il qual rimedio però non è fatto altrimenti, che l'altre amorose sovvenzio-ni. Segr. Fior. stor. 3. 81. Assegnatono a molti di loro uffizi, e sovvenzione per potere il loco grado con dignita mantenere . Bemb. stor. 6. 79. Il nostro Arzana tante volte sfornito di molta sovvenzione ogni mese lia bisogno.

+ SOVVERSIONE. Il souvertore . Lat. eversio , subversio . Gr. ανατζοπή . M. V. S. G2. I quali sovente per levità d'animo hanno tentata la loro sovversione. E 9. 53. Creduto da loro, più dentro potesse ec. in sovversione della casa di Francia, che di suori colla guerra. S. Ag. C. D. Come si fan le distruzioni, e le sovversioni delle guerre. Vit. SS. Pad. 1. 156. Questo contendere di parole non giova, e non vale, se non

a sovversione degli uditori.

S. Per Rivoltamento di stomaco, Vomito. Cr. 6. 36. 3. Non si dee dare (la scatapuzza) a coloro, che hanno stomaco debole, e le budella, perocche fa sovversione

+ SOVVERSO. Add. da Sovvertere. Lat. eversus. Gr. xadaigedeis. Fr. Giord. Pred. R. Si gloriava di tante città sovverse. Salvia. Iliad. 1. 24. v. 325. Quanto a me, pria che la cirta sovversa Veggia con gli occhi miei, e saccheggiata, Vadane io pur nella magion di Pluto .

(\*) SOVVERSORE. Verbal. masc. Che sovverte, Souvertitore . Lat. corruptor , eversor . Gr. Auuaving , авитроттейs. Segner. Crist. instr. 1. 21. 10. Primieramente il loro ufficio non è altro, che servire di luogotenente al diavolo nell' impiego di sovversore.

+ SOVVERTERE, e SOVVERTIRE. Rovinare, Mandar sozzopra, Guastare. Lat. subvertere, everte-re, destruere, demoliri. Gr. ανατεέπειν. Mor. S. Greg. La terra, nella quale nasceva il pane, è sovvertita dal fuoco nel luogo suo. G. V. S. 96. 3. Opponendogli, come volea tradire il popolo, e sovvertere lo stato della città. Libr. Am. Adunque chi se' tu, che ti sforzi di corrompere si antichi statuti, e di sovvertire li comandamenti de' maggiori! Maestruzz. L' altro caso si è, quando alcuno, per sovverter la fede, si fa ordinar dagli eretici. Cron. Morell. 296. Non potendo ismnovere messer Donato da suo proposito, l'infamarono dinanzi a' Signori, e agli Otto, con dire, e mostrare, che esso volea rimovere, e sovvertire lo stato, e farsi signore sotto questo colore. Vit. SS. Pad. 1. 88. Vennero a lui temendo, come poteano, che'l castello non si sovvertisse per l'impeto dell'onde del mare. ( Veggansi i Dep. Decam. 38. dove si mostra, che nel luogo citato di G. V. S. 96. 3. va pronunziato sovvertete coll' accento nella penult. aggiu-gnendo un altro esempio dello stesso G. V. lib. 8. dove dice: E tutto il pacifico stato della Città sovvertére. - Nota del Lombardi . )

SOVVERTIMENTO. Souversione. Lat. eversio. Gr. ανατροπή. Annot. Vang. Il che su cagione del

SOVVERTIRE. V. SOVVERTERE.

+ SOVVERTITO. Add. da Sovvertire. Libr. Amor. 65. Dogliendosi della sovvertita fe della femmina (cioè: rotta ). Segn. Monn. Sett. 29. 4. Di questo [ Angelo san Michele ] ... si valse Dio, come di suo Capitano generalissimo, a debellare un esercito così vasto, qual era quello degli Angeli sovvertiti.

\*\* S. Per Sedotto, Condotto con inganno. Stor. Semif. 78. E ancora per gli Sanesi sovvertiti a peggio fare

che mai ritornarono ec.

+ SOVVERTITORE. Ferbal. mase. Che souver-T. VI.

te . Lat. eversor . Gr. xagaigerns . Libr. Pred. Il demonio sovvertitore di tutte le buone opere del Cristiano. Segn. Monn. Sett. 29. 4. Di questo [ Angelo son Michele ] si valse ancora a difendere la sua Chicsa contro agli stessi [ Angeli rubelli ], divenuti sovverti-

SOVVERTITRICE. Verbal. femm. Che sovverte. Sega. Mana. Giugn. 26. 1. Se l'odi trascorrere in parole doppie, mordaci, malediche, sovvertitrici, contenziose ec. ti accorgi subito, ch' egli è mal regulato

in ordine al prossimo.

SOZIO. Compagno. Lat. socius, sodalis. Gr. ήταί-gos. Bocc. nov. 76. 16. Ma che n'avesti, sozio, alla buona fe! avestine sei! E nov. 85. 6. Sozio, se in avessi chi m'aiutassi, io starei bene . Ar. sat. 2. E. se in cancellería mi ha fatto sozio . Carl. Fior. 23. Fermamente, come disse quel sozio di Calandrino, egli non se ne troverebbe un altro di qui alle porti di Parigi. Lasc. madr. 18. A te sempre vogl'io Scriver, che un galantuom, e buon sozio. Malm. 1. 82. Donando a ciascheduno entrate, e zolle, Acciò se la passasse da buon sozio.

SOZZAMENTE. Avverb. Bruttamente, Sporcamen-

te. Lat. turpiter. Gr. αίσχεως.
5. Per Vituperosamente. Lat. turpiter, inhoneste.
Gr. αίχεως, ατίμως. Μ. V. 10. 33. Forte animo prestano alle cose, che sozzamente ardiscono di fare. Maestruzz. 2. 32. 3. Se ricevette, sozzamente ricevette, e deelo restituire a colui, da cui egli il ricevette. Liv. Dec. 3. Nelle navi sozzamente morirono. Varch. stor. Sozzamente la piazza abbandonarono.

SOZZARE. Imbrattare, Bruttare, Far sozzo. Lat. fœlare, inquinare. Gr. μολύνειν, μιαίνειν. Filoc. 2. 295. E massimamente tu, Astrea, la cui giusta spada il mio padre intende di sozzare con innocente sangue, aiutami. Pallad. Giugn. 7. Se elle sozzano laggiù a

piè dell' arnia .

S. l'er metaf. Lat. inquinare. Gr. μολύνειν. Fr. Giord. Pred. S. Si corrompono, invecchiano, e sozzansi. Com. Inf. 5. La fornicazione sozza il corpo, e l'anima infama. Fr. Giord. Pred. D. L'altra cagione, perchè si sozzano, e si macolano per lo mischiamen-to insieme. Vit. S. Marg. 132. Liberami delle mani di questo carnelice, e degli miei nimici, acciocche il mio corpo non si sozzi.

SOZZATO. Ald. da Sozzare . Declam. Quintil. P. Acciocche più tosto partisse l'anima dal sozzato corpo, se stessa percosse. But. Cioè non mondi, sozzati,

e brutti di cotesti mali .

SUZZEZZA. Sozzura . Lat. turpitudo . Gr. aloggó-Ths. Declam. Quintil. C. Non impedisce la sozzezza l'animo della inferma pietade. Bat. Purg. 6. 1. Vendendo la ragione, e la giustizia, guadagnando con sozzezza, come fa la meretrice, che guadagna con sozzezza del suo corpo. E altrove: O con percotimento offendono lo corpo, o con altra sozzezza mac-chiano la vita altrui. Boez. G. S. 44. Quello con questo coperto, ovver velato, nondimeno nella sua sozzezza perdura. Albert. 2 47. Dice Tullio: quando lo tempo, e la necessità lo domanda, la morte è da anteporre alla servitudine, e alla sozzezza.

SOZZISSIMAMENTE. Supert. di Sozzamente. Lat. turpissime . Gr. aioxiça. Val. Mass. Certo la fortuna ec. sozzissimamente stimóe di dare dodici onori a co-

lui, che era usato di vender merce.

SOZZISSIMO. Superl. di Sozzo. Lat. turpissimus. Gr. aloxicos. Salust. Iug. R. Dati ad ubbidire alla sozzissima parte del corpo. Bemb. stor. 6. 79. Questo imperio ad essere dal nimico sceleratissimo, e sozzissimo tribolato, e consumato lasciamo. Buon. Fier. 5. 5. 6. Sozzissimo all' udir, come al concetto.

S. Per Deformissimo. Lat. fædissimus, maxime deformis, turpissimus. Gr. aloxicos. Bocc. nov. 87. 7. Che, dove prima era hella, non paresse poi sempre sozzissima. Virg. Eneid. M. La sozzissima grandezza del ventre è d' uccello. Com. Inf. 4. Era Socrate uomo sozzissimo, cogli nari rincagnati, fronte rustica, gli omeri pilosi, le gambe raccolte (il Vocabol. alla voce RAVVOLTO. Add. S. III. ha questo stesso es. e

legge le gambe ravvolte).
SOZZITÀ, SOZZITADE, e SOZZITATE.V. A. Sozzura. Lat. fæditas. Gr. aixeorns. Declam. Quintil. P. Ella è tormento dell' animo, sozzità del corpo,

maestra di peccare, più durissima, che altra necessitade [cioè: deformità].

SOZZO. Add. Che ha Sozzezza, o laidezza. Lat. sordidus, fædus. Gr. αίσχεός, ευπαρός. Pass. 166. Alquanti ne sono, e in ogni stato, col bello di fuori, e con quello, ch'è dentro, imbrattato, e sozzo. Dant. Purg. 16. M'andava io per l'aere amaro, e sozzo. Franc. Sacch. nov. 226. E così gli signori, e le loro donne con siccovalezza. loro donne con piacevolezza spesso muovono detti, che paiono sozzi, e vituperosi.

S. 1. Per Malvagio . Lat. turpis , fædus , inhonestus. Gr. αίσχεός, δυσειδής, ατιμος. Dant. Par. 19. E parranno a ciascun l'opere sozze. Bocc. nov. 85. 22. Sozzo can vituperato, dunque mi fai tu questo? Franc. Sacch. nov. 106. A me non t'accosterai tu più, sozzo can vituperato. Tass. Ger. 13. 4. Che fallace imago Suole allettar di desiato bene A celebrar con pompe immonde, e sozze I profani conviti, e l'empie nozze.

S. II. Per Deforme. Lat. deformis. Gr. δυσειδής, αισχεος. Bocc. nov. 55. 2. Con viso piatto, e rincagnato, che a qualunque de' Baronci più trasformato l'ebbe, sarebbe stato sozzo. Cron. Vell. 24. Mico di Lapo su piccolo di statura, e sozzo, e da poco bene, nè uti, ne puti. E 39. Monna Guerriera figliuola del detto Taddeo fu piccola, e sozza, e penossi assai a marita-re. Franc. Sacch. nov. 99. Quanto più si vede nello specchio sozza, meno si conosce.

+ \*\* S. III. Per Sordido, Misero. Nov. ant. 8. Tanta fu la contesa, che per la nuova quistione, e sozza, e non mai più avvenuta, le novelle andarne dinanzi al Soldano [ era d' uno , che volea pagamento del fumo di

sue vivande ] .

SOZZOPRA. Avverb. Sottosopra. Lat. sursum deorsum. Ar. Fur. 26. 77. Ma sozzopra n'aodò, perchè il cavallo Gli cadde addosso, e non già per suo fallo. Buon. Fier. 3, 4, 13. E noi diciam D'un gran bel carro d'orure, e d'argenti Ito sozzopra.

§. I. Andare, Mettere, Mandare sozzopra, o simili figuratam vagliono Andare, Mettere ec. in confusione, o in iscompiglio. Tac. Dav. sior. 2. 295. Roma andò sozzopra, correndovi per tutto soldati di primo lancio al foro a vedere il luogo, dove fu disteso Galba. Morg. 22. 57. In questo tempo si leva un rumore, Che tutta la città sozzopra va. Gell. Sport. 4. 5. Costui, che m'ha mandato tutta la casa sozzopra ec. Borgh. Orig. Fir. 284. Sediziosi, e scandalosi erano, atti a metter sozzopra Roma.

S. II. Non volgere la mano sozzopra, maniera proverb. di cui V. MANO S. CL. Lasc. Sibill. 5. 13. Se l'avesse fatto a me, io non volgerei la man sozzo-

§. III. Sozzopra, vale anche Tutto insieme, A far ben tutti i conti. Lat. in summa, in universum. Gr. ενχεφαλαίω, συλλήβδην. Cron. Morell. Lo squittino fu sozzopra buono, ch'egli andò molto stretto in tutta la cittadinanza comunemente.

SOZZORE. Sozzura . Lat. turpitudo , fæditas . Gr. аіох gótns, аоп. Fr. Iac. T. 2. 15. 3. L'alma ser-

bi in nettezza Senza carnal sozzore.

SOZZUME. Sozzura, Succidume. Lat. fæditas, turpitudo. Gr. αίσχεότης. Segn. Mann. Nov. 12. 1. Mondo è quel grano, al quale è tolta la paglia ec.

mondo quel panno, al quale è tolto il sozzume.

SOZZURA. Astratto di Sozzo; Bruttura, Laidezza. Lat. fæditas, sordes. Gr. aixeorus, aon. Vit. Crist. Gittanli lo fango, e l'altre sozzure nel volto. Fr. Giord. Pred. S. Il loto, che qui è sozzo, nell' Agnolo è bello, onde non è sozzura nell' Agnolo. Amm. ant. 22. 6. 12. Cessi di riprendere la sozzura nell' occhio altrui, chi nel suo proprio porta la trave. Franc. Sacch. rim. 70. Acciocchè quel sia pien d'ogni sozzu-ra. Mor. S. Greg. 1. 9. Dopo la gloria dell'ammae-strare, si dee purgare la sozzura del pensiero. Coll. Ab. Isac. cap. 50. Fuggi dalle monache, come dal fuoco, e come da' lacciuoli del diavolo, e di scontrarle, e di parlare loro, di vederle, acciocch' elle non ombrino il cuor tuo di sozzura di vizj. S. Per Deformità . Maestruzz. È da sapere, che

altro è comporre la bellezza, e altro è occultar la sozzura per alcuna cagione, come sì è per infermità, o cota' cose. Boez. Varch. 2. pr. 5. Ma quella, che è coperta, e velata sotto loro, si rimane nella laidezza, e

sozzura sua.

## $\mathbf{S}$ P

SPACCAMENTO. Lo spaccare. Lat. fissura. Gr.

διασχίσις. + \* SPACCAMONTAGNE. Spacenmonte, Spaccone. Salvin. Fier. Buon. 2. 1. 6. Fare il Giorgio, far l'uomo armato, o pure lo squarcione, lo spaccamontagne, il bravo. E 2. 3. 11. Allude al soprannome che si da a questi bravazzoni, di spaccamontagne, di

+ \* SPACCAMONTE. Spaccamontagne, Squarcione. Accad. Cr. Mess. libr. 5. pag. 651. Riusciti [ i soldati principianti ] a bene nelle prime occasioni dopo qualche esperienza di se medesimi, cominciano a confondere la smargiasseria col valore, e a far da spaccamonti, credendosi di fare da valorosi.

SPACCARE. Fendere. Lat. findere. Gr. διασχίζειν. Tac. Dav. ann. 4. 101. La macchina caricata si spaccò

[ qui neutr. pass. ] .
SPACCATO. Add. da Spaccare. Lat. fissus. Gr. διεσχισμένος. Sagg. nat. esp. 20. Questo secondo braccetto è segato per lo lungo della sua grossezza, e spaccato a modo di taglia . Ambr. Furt. 4. 1. Pigliate questa via di qua verso il Culiseo, e passato il terzo canto, voltate a man manca, e lasciate la guglia spaccata a mezzo la strada . Bern. Orl. 1. 7. 5. Leva il Danese Urnasso dell' arcione Spaccato dalla testa al pet-

tignone.

\* S. Spaccato in forza di sust. T. degli Architetti. Dicesi del Disegno interiore d'una fabbrica rappresentato sopra la carta. Baldin. Dec. Esporre alle pupille le piante, i profili, i disegni spaccati, ed in somma le parti esteriori, ed interiori.

+ SPACCATURA. Spaccamento. Lat. fissura. Gr. διάσχισις. Buon. Tanc. 2. 5. Ci è spaccature si lar-ghe, e sì addentro, Ch' un, che non badi, vi capi-tre' male. Accad. Cr. Mess. 5. 624. Stavano i Messicani di la da un gran fosso, o spaccatura di terreno, che per necessità si aveva da passare.

(\*) SPACCIABILE. Add. Atto a spacciarsi, ad

esitarsi. Lat. vendibilis . Gr. πρασιμος. Salvin. pros.

Tosc. 1. 397. Incredibile è la presunzione, e la tracotanza de' correttori ec. che per rendere, al lor parere, più vendibile, e più spacciabile il libro, lo rimo-

dernano, lo lacerano ec.

SPACCIARE. Dicesi delle cose venali, e vale Esitarle agevolmente, o affatto. Lat. distrahere, ven-dere. Gr. απεμπωλάν. Boec. nov. 14. 4. Se spacciar volle le cose sue, gliele convenne gittar via. È num. 16.-E trovato modo di spacciar le sue pietre, infino a Gurfo mandò una buona quantità di denari. M. V. 3. 76. Venendo al comune 12000, staia di Provenza venuto di Borgona, il volle spacciare a soldi 20. lo staio. Buon. Fier. Intr. 5. 1. Spaccia la merce rea con più vantaggio.

S. 1. Per Ispedire, Shrigare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. expedire, se expedire. Gr. αναλύαν, έαυτον αναλύαν. Bocc. nov. 17. 49. Avendo il mercatante Cipriano ogni suo fatto in Rodi spacciato ec. E nov. 27. 43. Con poche parole spacciandosi, ogni ingiuria ricevuta rimise. E nov. 31. 27. Tu hai il tuo corso fornito, e di tale, chente la fortuna tel concedette, ti se spacciato. G. V. 6. 76. 1. Manfredi non gli spacciava, ne udiva la loro richiesta. Fior. S. Franc. 7. Il più tosto, che potea, si spacciava da lui. Tac. Dav. ann. 4. 91. Però seco non se ne spaccereb-

be di leggieri, come potria riscrivendo.
\*\* S. II. Spacciar la questione, Diffinirla. Franc. Sacch. nov. 141. La donna ec. facea croce delle braccia, pregando il Podestà che la spacciasse egli [la

questione], e ch'ella ec.

S. III. Spacciare, per Isviluppare, Strigare, Libere; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. extricare, se extricare. Mor. S. Greg. Quello, che passa per la maglia della rete, s' impaccia del suo andare, e quando si sforza di spacciarsi per andare, allora egli è allacciato. But. Purg. 21. 2. Si scalappia, cioè come si scioglie, e spaccia da questa rete.

S. IV. Spacciare un luoga, o simili, vale Votarlo, Lasciarlo libero. M. V. 8. 4. Il Signore, temendo il furore del popolo, ubbidì, e spacció la città della sua

persona.

S. V. Spacciare il terreno ec. vale Gagliardamente camminare. Lat. properare, mutare. Gr. σπεύδαν. Morg. 1. 65. Da una spalla il tinello avea posto, Dall'altra i porci, e spacciava il terreno. Tac. Dav. ann. 1. 23. Cecina, che co i suoi tornava per l'usata via ebbe ordine di spacciare il cammino per Pontilunghi [ il T. Lat. ha Pontes longos quam maturrime supc-

S. VI. Per Abbattere, Mandare in rovina. Lat. destruere. Guid. G. Tutte le sue mura, e fortezze con

rovine spacciarono.

S. VII. Per Distruggere uccidendo. Franc. Sacch. nov. 42. Cominciò ora uno per ladro, ora due mici-diali ec. a spacciare, e mandare nell'altro mondo. Guid. G. Con mortali ferite ripongono, e molti di loro ne spacciano per morti. Morg. 10. 32. Egli è il diavol, che tua gente spaccia.

S. VIII. Per Vantare. Car. lett. 1. 19. Volendo spaccias pur quella sua grandezza a credenza, s'andava

avvolticchiando colle parole.

S. IX. Per Voler far credere, o stimare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. pro aliquo se gere-re. G. V. 6.55. 1. Ed eziandio i Fiorentini si spacciavano per Pisani in Tunisi. Malm. 10. 9. E spaccia il Baiardino, e Rodomonte. Gal. Sist. 285. Per troppo semplici spaccerebbe noi, mentre e' credesse con l'inesperienza di quelli persuaderci per vera una sua falsa proposizione.

S. X. Spacciar pel generale. Varch. Ercol. 81. Spacciare pel generale si dice di coloro, che dimandati, e

richiesti d'nna qualche cosa, rispondono finalmente. senza troppo volersi ristrignere, e venire, come si di-ce, a' ferri. Fir. disc. an. 26. Rendute lor le debite grazie, li spacciava pel generale.

+ S. XI. Spacciare, dicesi anche dello Spedire, o Mandare messi, o corrieri. Lat. dimittere. Gs. αποπέμπαν. Fir. As. 291. Spacciato subito uno apposta al marito suo. Cecch. Stiav. 4. 2. Di poi spacciargli subito uno

dietro per la medesima via.

S. XII. Spacciar lucciole per lanterne, vale Dar cose frivole, e menome per importanti, e grandissime. V. LUCCIOLA S. III. e LANTERNA S. IV.

S. XIII. La mercanzia, o la roba va dove ella si spaccia; maniera proverbiale notissima, che significa, Che ciascuno s'ingegna di dire, o fare quelle cose,

che conosce esser più gradite.

SPACCIATAMENTE. Avverb. Subitamente, Con prestezza. Lat. ocyus , illico , extemplo , e vestigio. Gr. αυτίκα. Bocc. nov. 82. 5. Spacciatamente si levò suso. Guid. G. Colla spada nuda spacciatamente gli ta-gliò la testa. Vit. SS. Pad. Io non voglio altrimenti vedere; comperalemi, e mandalemi spacciatamente. But. Purg. 15. 2. Molii sono pigri, cioè, che non si sanno mettere alle fatiche, ma pur, quando vi si mettono, fanno la cosa spacciatamente. Sen. ben. Varch. 2. 2. Chi fa i benefizj spacciatamente, non è dubbio,

che gli fa volentieri.
(\*) SPACCIATISSIMAMENTE. Superl. di Spacciatamente . Lat. ocyssime . Gr. o noudi . Il Vocabol. nel-

la voce A SPRON BATTUTI.

(\*) SPACCIATISSIMO. Superl. di Spacciato. Bemb. lett. 2. 3. 44. Se quel poverino sara morto, ch' io lo

tengo spacciatissimo, ec. la patria nostra perderà il più valoroso cittadin suo [ qui nel signific. vdel §. ]. SPACCIATIVO. Add. Che si spaccia, e si sbriga presto. Lat. velox, brevis, citus. Bern. rim. 1. 50. Chi dice: egli è più bella la bassetta ec. Per esser, presto, e spacciativo giuoco. Cant. Carn. 7. Questa bassetta è spacciativo giuoco, E ritto ritto fassi in ogni

SPACCIATO. Add. da Spacciare. Tac. Dav. nnn. 14. 186. Levavansi adunque i pezzi, non di Nerone, gia spacciato per mostro infame, ma di Seneca [ cioè:

divulgato, noto. Lat. evulgatus].

S. Spacciato, per Ispedito, o Ssidato da' medici; e figuratam. Disperato, Che non ha rimedio al fatto suo. Bern. Orl. 1. 22. 4. E tardi il pover uom s'accorse, e dolse, Ch' un par suo vecchio, imprudente, e insensato. Che pigli moglie giovane, è spacciato. E 3. 7. 44. Voleva far da se, non comandato, Com' un gli comandava, era spacciato. Morg. 18. 56. O Ricciardetto mio, tu se' spacciato. Fir. Luc. 4. 6. Ella mi par matta spacciata. Car. lett. 1. 35. Se vi potete contenere di venire a Roma, fatelo, altramente siete spacciato. Cant. Carn. 38. Giudichianci spacciati, Perchè il danno ci ha in mano. Malm. 3.39. E chi più da, lo fan di già spacciato. Soder. Colt. 32. Quando la vite è pasciuta, e dal bue massimamente, e dalla capra, che han le bocche velenose, è spacciata. Tac. Dav. ann. 6. 116. Rubrio Fabato, facendo Roma spacciata, se ne fuggiva alla misericordia de' Parti [ il T. Lat. ha desperatis rebus Romanis].

(\*) SPACCIATORE. Verbal. masc. Che spaccia. Salvin. pros. Tocc. 1. 145. Non vi ha tra Saturno, e Giove quella nimicizia, ch' uom crede, e quella dissi-miglianza, che hanno decantata splendidi spacciatori

di canore menzogne.

SPACCIO. Lo spacciare, L'esitare. Lat. vendi-tio, negocium. Gr. mgaois. Bocc. nov. So. 4. Ragio-nando di cambi, di baratti, e di vendite, e d'altri spacci. E num. 5. Senza mostrar troppo gran fretta

dello spaccio, s' incominció ad andare alcuna volta a sollazzo per la terra. Franc. Sacch. rim. 30. Hannoci spaccio neri, e brun, sanguigni. Benv. Cell. Oref. 8. Si era ridotto per lo spaccio, che esse avevano, a non attendere ad altro esercizio. Soder. Colt. 74. E quello, che per lo più cercano i contadini, a' quali molte volte occorre venderlo al tino, e ha più spaccio.

S. I. Per Ispedizione . Lat. expeditio , negocii confectio. Gr. διάπεαξις. Bocc. nov. 99. 40. Essendo già tardi, e il nigromante aspettando lo spaccio, e affrettandolo, venne un medico con un beveraggio. Franc. Sacch, nov. 11. Dopo te, poco stante, verrò io, ec. e cercherò dello spaccio tuo. E nov. 204. Egli ha detto molto bene, che non ci si dà spaccio a niuna cosa.

§. II. Spaccio, si dice ancora alle Lettere, che si danno al messo, o corriere, che si spaccia; che anche diciamo Dispaccio. Lat. literarum fasciculus. Gr. & Ti-5ολων δέσμιον. Ar. sat. 5. Ch' ogni di scriva , ed empia fogli, e spacci Al Duca, or per consiglio, or per ainto. Car. lett. 2. 62. Di già per l'ultimo spaccio ha scritto alla corte, che si disponga il Marchese a questa concordia

(†) S. III. Spaccio, per Licenza, Comminto, Partenga ec. Pucc. Centil. cant. 79. Nel detto anno d'April fer parlamento Legato, e'l Re Giovanni, e'n sullo spaccio In bocca si baciar di buon talento.

\* SPACCO. T. degli Artisti. Fenditura, Spaccatura fatta ad arte in checchessia. La chiavarda per aprire, e serrare i galletti è un ferro con uno spacco da un capo

(\*) SPACCONE. Smargiosso, Cospettone. Lat. jactator, thraso. Gr. 9ξάσων. Il Vocabol. nella voce

SMARGIASSO .

SPADA. Arme offensiva appuntata, lunga iatorno a due braccia, e tagliente da ogni banda. Lat. ensis spatha. Gr σπάθη. Dant. Par. 8. Ma voi torcete alla religione Tal, che fu nato a cingersi la spada. E 16. E molte volte taglia Più e meglio una, che le cinque spade. Petr. son. 82. Non riponete l'onorata spada. Bocc. nov. 45. 8. Tratte le spade fuori, gridaron tutti: ahi traditori, voi siete morti. E nov. 51. 4. Al quale forse non istava meglio la spada allato, che 'l novellar nella lingua. E nov. 68. 7. Essendo altresi Ruberto armato, tiro fuori la spada. Tav. Rit. Il più cortese cavaliere, che mai cingesse la spada. E altrove: Si cinge la spada sua migliore del mondo, e la meglio trinciante.

§. I. Figuratam. per Punizione. Dant. Purg. 30. Che pianger ti convien per altra spada. But. ivi: Per altra spada, cinè per altro colpo di giustizia, che questo. Ciriff. Calv. 4. 129. Sempre il peccato chiama la ven-detta, Ma la spada di Dio non taglia in fretta.

S. II. Filo della spada, vale il Taglio della spada.

Lat. acies. Gr. axuń.

S. III. Onde Andare, Mandare, Mettere a fil di spada, o simili, vagliono essere ammazzato, o Uccide-re a colpi di spada. Fr. Giord. Pred. R. Furono tutti quanti messi a fil di spada. Bern. Orl. 1. 7. 46. Il giorno aspettan con molta paura, E che quella infelice terra vada A sangue, a sacco, a fuoco, a fil di spada. Tac. Dav. ann. 1. 25. La gente andò a fil di spada quanto ne volle l'ira, e'l giorno [il T. Lat. ha vnlgus trucidatum est]. E 12. 146. Fu dato il segno a' soldati saliti colle scale sulle mura di mandar tutti a fil di spada. Ciriff. Calv. 4. 110. Mettendo tutti quanti a fil di spada. E 4. 119. La terra fu in un mo-

mento presa Per me, e messo ognuno a fil di spada.

§. IV. Venire a mezza spada, lo stesso, che Venire a mezza lama. V. LAMA §. ult. Ar. Fur. 36. 49. A

mezza spada vengono di hotto.

S. V. Buona spada, o Prima spada, si dice di Chi

ben la moneggia, o è ben pratico della scherma. Fir. As. 103. Quivi erano per combattere le prime spade della Marca.

S. VI. A spada tratta, posto avverbialm, vale In tutto, e per tutto, A dirittura, Affatto, Apertamente. Lat. omnino, prorsus. Gr. έλως, παντάπασιν. Bocc. nov. 92. 2. Conciossiachè essi tutti avarissimi troppo più, che le femmine, sieno, e d'ogni liberalità nimici a spada tratta. Galat. 43. Consigliano, e riprendono, disputano, e irritrosiscono a spada tratta. Boez. Varch. 2. pros. 8. Perchè tu non pensi, che io abbia guerra mortale, e sia nemico a spada tratta della fortuna.

+ S. VII. Spada, Delphius gladiator, T. de' Naturalisti. Pesce, ch' è d'un color nero, lungo ventitre, ed anche venticinque piedi, ha la testa tronca, e la bocca guernita di piccoli denti puntati, e porta la sciabola, o spada sul basso del dorso da cui trae il nome. Lat. xiphias , gladius . Gr. Eipias . Red. Oss. an. 162. Nell' interna ultima estremità dell' intestino retto d' un piccolo pesce spada ec. ho trovato molti vermi bianchi lattati. E 163. Questo, che ho chiamato membro genitale del pesce spada, è lungo otto, o dieci dita traverse, più, o meno, secondo la grandezza del pe-

S. VIII. Spade, è anche Nome di uno de'semi delle carte da gincare. Malm. 9. 53. Vengonsi intanto a mescolar le carte, E vien spade, e haston per ogni ar-mata. E st. 34. Vedendo i terrazzan, che stanno in fiori, Che il nimico da spade, e giunca ardito ec. [ in

questi esempi è detto in equivoco].

\* §. IX. Spada, T. degli Agoraj. Nome, che si dà ad una Spezie di coltello, la cui lama è deatata

come una sega.

\* S. X. Spade, T. degli Stampatori. I due regoletti di ferro, o di legno foderati di ferro molto liscio, sopra

i quali si fa muovere il carro del torchio.

\* S. XI. Spada Romana , T. de' Cavallerizzi. Spezie di contrappelo, il quale consiste in una continuazione di peli alzati, e rovesciati, che rappresentano una lama di spada, la quale essendo situata sopra l'incollatura vicino alla criniera accompagna tutti i crini del cavallo. Molti credono, che ciò sia un segno della bontà del cavallo

S. XII. Uomo di Spada. V. UOMO.
SPADACCIA. Peggiorat. di Spada. Lat. immanis, vel obsoletus ensis. Gr. ξίρος αναθές. Tratt. gov. fam. Comperandogli la spadaccia, overo la daga. santa ci scolletti. Bess. Orl. 2. 4. 75. Aveva ognuno. rà nato a' soldati. Bern. Orl. 2. 4. 75. Aveva ognuno una spadaccia storta. E 3. 6. 13. La tocca ha in testa, e la lancia, e la targa, E cinta al sianco una spadaccia lorga .

SPADACCIATA. Colpo di spada. Lat. ensis ictus. Gr. μαχαίρας πληγή. Stor. Aiolf. Si potieno vanta-re i cavalieri Cristiani di dare su per quelle enfiate gote de' Tartari le maggiori spadacciate del mondo.

SPADACCINO. Dicesi per ischerno a Chi porta la spada; ed anche a Sgherro, o che sta sulla scherma. Varch. star. 15. 615. Affrontarono in Firenze nel borgo di san Lorenzo Bastiano di Filippo, e Cammillo di Mariatto Cellesi con altri spadaccini lor cagnotti, e fi-nalmente uccisero Cammillo. E 12, 460. Tutti gli spadaccini, e quei giovani, che voleano sopraffare gli altri, facevano capo a lui. Bern. rim. 1. 99. Spa-daccini, sviati, masnadieri, Bravi, sgherri, barbon, gente bestiale. Malm. 11. 29. Non temete di questi spadaccini, Ch' al cimento non vaglion poi tre piccio-

S. Spadaccino è anche dim. di Spada. Lat. ensiculus. Gr. Zipidiev. Morg. 8. 84. Ed hai cavato fuor lo spa-

daccino.

(\*) SPADACCIUOLA. Sorta di fiore, detto altri-menti Pancacciuolo. Lat. gladiolus. Il Vocabol. nella

voce PANCACCIUOLO .

+ \* SPADADORO. Armato di spada d' oro: e qui è detto d' Apollo. Salvin. Iliad. 15. 361. Sta ora di buon cuor, che ec. Febo Apol spadadoro, il qual te in pria ec. E inn. Om. Diana io canto ec. Feritrice di cervi, frecciatrice, Carnal suora d'Apollo spadado-

SPADAIO. Che fa le spade. Lat. machaeropœus, gladiarius. Gr. μαχαιροποίος. Conv. 155. Al cavaliere dee credere lo spadaio, il frenaio ec. e tutti quelli mestieri, che all'aite di cavalleria sono ordinati. G. V. 12. 8. 18. L'altra [brigata fu] nella via larga degli spadai. Borgh. Rip. 212. Gli spadai, e quelli, che fanno i cuoi d'oro, se ne servono per brunire.

\*\* §. Vale anche Colui, che portava lo stocco, o la

spada innanzi all' Imperadore. Lat. protospatharius, au-Fresne. Vit. SS. Pad. 2. 39. Come lo spadaio dell' Imperadore sempre gli sta innanzi armato [ così ha il T. dell' Accad, ma il seguito dal Manni ha Spada-

rio]. + \*\* SPADARO. Meno usato che Spadaio. Borgh. Vesc. Fior. 496. Fuor della Porta, ch' era in capo della via degli Spadari. E 497. Tra la Porta di Balla, e quella degli Spadari.

SPADATA. Spadacciata . Lat. ensis ictus . Gr. Ma-

χαίρας πληγή

SPADERNO. Cr. 10. 38. 4. Cogli spaderni si pigliano [ i pesci ] e massimamente tinche; e sono tre agora di rame ritorte, e insieme legate, le quali con alcune corte funicelle si legano, e pongonsi a una fu-ne, non molto di lungi l'uno dall'altro.

SPADETTA. Dim. di Spada; Spadina. Lat. ensiculus. Gr. ξιφίδιον. Vit. Benv. Cell. 371. Con la mia spadetta, e'l pugnale accanto prestamente mi messi la

via fra gambe.

\* S. Spadetta, T. de' Pettinagnoli. Ferro con cui si pulisce in ultimo da ogni sfregio la costola del pettine

\* SPADÍGLIA. T. del Ginoco. L' asse di spade, o di picche, che nel giuoco dell'ombre è invincibile. I Fiorentini comunem. dicono la Fulminante.

SPADINA. Dim. di Spada . Lat. gladiolus , ensicu-

lus . Gr. Eipidiov .

S. Per una Spezie di fusellino da donne. Buon. Fier. 4. 21. Di queste, opra d'artesice, spadine, Passar

mi veggo presso.

+ \* SPADINO. Dim. di Spada; Spada piccola e corta. Ner. Samin. 2. 48. Un spadino si cinse alla Franzese, E con il cieco Dio che le fa scorta, Senza timore alcun le scale scese ec.

SPADONE. Accrescit. di Spada; Spada grande. Lat. ensis prægrandis. Gr. μέγα ξίφος. Lasc. Streg. 4. 3. Non conosco uomo sotto la cappa del sole, che sia da più di me, quando io ho questo spadone in ma-

no.

S. I. Spadone a due mani, si dice Quella spada, che per la sua grandezza non si può maneggiare, se non con ambe le mani. Tac. Dav. stor. 1. 263. Ma quel di essendo molliccio, e didiacciato, le loro pertiche, e spadoni a due mani fur disutili (il T. Lat. ha : gladii, quos prælongos utraque manu regunt ). Serd. stor. Ind. 10. 398. Si cacció furiosamente fra' nimici con uno spadone a due mani molto lungo. Cant. Carn. 443. Questi si belli, e diritti spadoni, Che s' oprano a due mano, Per la notte son buoni.

S. II. Dicesi Giucare, o Menare, o simili lo spadone due gambe; e vale Salvarsi colla fuga; modo basso. Cecch. Corr. 1. 3. E se E' non si difendea con lo spanno. done A due gambe, egli dava ogni suo resto. Malm.

7. 76. E menava a due gambe di spadone, Com' egli avesse avuto i birri dreto. E 10. 3. Anzi veder facendo, quant'ei vale, Nel giocare al bisogno di spadone

S. III. E' vi si può giuocar di spadone; dicesi proverbialm. d'alcun luogo spogliato di masserizie. Buon. Fier. 3. 3. 9. Giucare di spadone Puovvisi, ed armeg-

giare.

+ \* \* SPADUCCIA. Spadetta. Lasca Cen. 2. nov.

4. Tolse uno di quei lavoratori..., e messole una spaduccia ai sianchi, lo mandò a casa Gian Simone ec-Amati.

SPADULARE. Seccare, Rascingare i paduli. Lat. paludes siccare. Gr. Engaiver Ta Enn. Luc. Mart. rim. burl. 2. 226. Abbonisce, spadula, e dà l'uscita A tutte l'acque, e le conduce al mare.

SPAGATO . V. A. Add. Contrario d' Appagato. Lat. non acquiescens, ægre ferens. Gr. χαλεπώς φέεων. G. V. 10 2. 2. E così s' acquetò la città, e i gran-

di rimasero di ciò molto spagati.

SPAGHERO. Sparagio. Voce contadinesca. asparagus. Cr. ασπαςαγος. Buon. Fier. 4. 5. 3. Viene, e si mi tira Pel santambarco, e dice: Che fa' tu quelli spagheri! E appresso: E tiensi in mano Il mazzo degli

spagheri

SPAGHETTO . Spago sottile . Lat. funiculus subtilissimus. Gr. σχοινίον λεπτότατον. Bocc. nov. 68. 4. Divisò di mandare uno spaghetto fuori della finestra della camera. Franc. Sacch. nov. 16. Tolse la cipolla, e tornato a casa la lego con uno spaghetto, ed appiccolla al palco . Benv. Cell. Oref. 115. Dentro vi si pos-

sa mettere uno spaghetto.
\*SPAGLIAMENTO. T. degl' Idraulici. Lo spagliare. Targ. Prod. Cagioni delle inondazioni, spagliamenti, ed impaludamenti dei fiumi della Tosca-

рa

SPAGLIARE. Levar la paglia. Lat. frumentum ventilare . Gr. Auxulyeir . Mor. S. Greg. Il ventilabro si è la pala, con che si spaglia il grano.

\* S. Spagliare, o scialare, T. degl' Idraulici. Span-

dersi, e dicesi solamente dell'acqua, che si diffonde

ed allaga . Guid. Gr.

\* SPAGLIO. T. degl' Idraulici . Espansione, ma non si direbbe che dell' acqua. Perell. Relaz. Si può lasciare al fiume il libero spaglio delle sue torbe.

+ \* SPAGNOLATA. Inttanza, Millanteria, Esagerazione. Udea. Nis. 2. 31. Nello Stico leggi per vita tua la spagnolata a credenza, e la improntitudine di quel parassito nella ec.

+ \* SPAGNOLEGGIARE. Stare sullo spagnolismo, Usare voci o maniere spagnuole. Buon. Fier. 4. 5. 5. Quelli un giannetto Ami spagnoleggiando, E coccoloni or vi s'acquatti, ed ora ec.

\* SPAGNOLESCAMENTE. Secondo la maniera spa-

gnuola. Cellin. vit. Il Salamanca spagnolescamente dis-

se ec. \* SPAGNOLESCO. Dell' uso, o maniera Spagnuola . Cellin. vit.

(\*) SPAGNOLETTA. Spezie di sonata a danza. Malin. 9. 52. Nannaccio intanto sopr'alla spinetta

S' era messo a zappar la spagnoletta.

\* S. Spagnoletta, T. de' Magnani. Si dice oggidi d' una Spezie di serratura dell' imposte delle fine-

stre.

\* SPAGNOLISMO, e SPAGNUOLISMO. Maniera di fare, o dire da Spagnuolo. Magal. lett. Non si fa punto male e non si profana la lingua Toscana per introdur che si faccia in essa qualche spagnolismo. E altrove: Può esser che si sia fatto male a profanar la lingua Toscana con questo Spagnuolismo di più. SPAGO. Funicella sottile. Lat. funiculus, filum.

Gr. σχοινίον, νημα. Bocc. nov. 68. 5. Gl'impose, che quando venisse, dovesse lo spago tirare, ed ella, se il marito dormisse, il lascerebbe andare. E Com. Dant. Nell' entrar della prigione legasse il capo dello spago, e così andasse disvolgendo, e disfacendo il gomitolo. Dant. Inf. 20. Che avere inteso al cuoio, e allo spago, Ora vorrebbe. Soder. Colt. 58. Altri adoperano salci, o giunchi, o spago, e le serrano voltando si, che l'uno spago sia accosto all'altro.

S. Dicesi in proverb. Chi ha spago, aggomitoli; e

vale: Chi è in peccato, scampi fuggendo.
\* SPAI. T. della Storia de, Turchi. Sorta di solda-

to a cavallo appresso i Turchi.

(\*) SPAIAMENTO. Lo spaiare, Disgiugnimento. Lat. disjunctio , dissociatio . Gr. dia ¿ suis . Alleg. 146. La quale, avvegnache degli opposti per ripugnanza non discenda, ella vien tuttavia dagli opposti per ispaiamento (qui per Diversità, L'esser disparato).

SPAIARE. Contrario d'Appaiare. Lat. disjungere.

Gr. διαζευγνοναι .

SPALANCARE. Largamente aprire. Lat. pandere, patefacere. Gr. ανοίγειν, διακαλύπτειν. Pataff. 1. E spalancato egli è di palo in passo. Morg. 1. 65. Maravigliossi, che sia tanto forte, Cosi l'abate, e spalanca le porte. spalanca le porte. Sagg. nat. esp. 118 Spalancando le orecchie, ed ensiandosi in tutto il corpo, ne venne in sul fil dell'acqua . Fir. As. 18. Le porte furono aperte, anzi spalancate. E 22. Quella venerabil poita, la quale si era la notte spalancata da per lei, allora con gran fatica ec. si volle aprire. E dial. bell. doan. 414. Un atto, che apre, anzi spalanca il paradiso delle delizie. Salv. Spin. 5. 9. Fu da gente di fuori sbattuta, e spalancata questa porta con una spinta.

S. Per metaf. vale Dire aperto, e chiaro. Lat. declarare, aperire. Gr. σαφηνίζειν. Carl. Fior. 45. Guardate un poco, se'l Pellegrino fa egli questa domanda, o s' e' mostra di saper bene per se stesso, qual sia appunto la differenza di quei due nomi, senza

che altri gliele spalanchi

+ \* SPALANCATAMENTE. In modo spalancato, Alla spalancata, Apertamente. Uden. Nis. 3. 131. 11 Poeta dunque non fa il motto così smaccato...., nè fa l'uditore malizioso, nè insegna spalancatamente il

velame deile parole come ec.

SPALANCATO. Add. da Spalancare. Lat. apertus, patefactus . Gr. avoix Deis . Sagg. nat. esp. 117. Vo. mitando grandissima copia di bava per la bocca, la quale spalancata stavasi, e ripiena dalla lingua stessa. Tac. Dav. ann. 3. 59. Stomacò sopra tutto la casa in piazza parata a festa, lo spanto convito a porte spa-lancate, e corte bandita. Malm. 8. 43. Piena di cibi intanto una credenza Vien pari pari aperta, e spalan-

SPALANCATORE. Che spalanca. Lat. reserator. Gr. o avoigas. Libr. Pred. Presa per suo compagno

il demonio spalancatore delle porte infernali.

SPALARE. Da palo, Contrario di Palare; Torre via i pali, che sostengono i frutti. Lat. palos evelle-

re. Gr. σχόλοπας αποσπάν

+ SPALARE. Da pala, Tor via con pala. Lat. pala perpurgare. Gt. σφενδόνη καθαφίζειν. Tratt. Pat. Nost. Quando egli ha lungamente spalato, ed egli ha tutte ordure gittate fuori. Cecch. Dot. 3. 4. Che domine fa egli tanto nella volta l'egli spala, e tramuta sassi , e rompe mura .

SPALATA. L' Operazione dello spalare colla pa-

la.
\* SPALATORE. Palainolo, Che opera con la pala . Voc. Dis.

SPALCARE . Disfare il palco ; Contrario d' Impalcare . Lat. tabulatum , vel laquearia dissolvere .

+ (\*) SPALCATO . Add. da Spalcare . Il Vocabol. nella voce CASOLARE . Cecch. Dot. 3. 3. La casa è tutta spalcata, e in puntelli.

SPALDO . Sporto .

S. Spaldi, si dicono anche i Ballatoi, che si facevano anticamente in cima alle mura, e alle torri. Lat. mæniana. Dant. Inf. 9. Passammo tra i martiri, e gli alti spaldi. But. ivi: Cioè e l'alte mura della città di Dite, che le chiama spaldi. Tass. Ger. 18. 75. Or lancia, or trave, or gran colonna, or spaldo D' alto discende. Ar. Fur. 14. 111. Tetti di torri, e gran pez-

zi di spaldi .

\* SPALETTARE . T. de' Coppelloj . Servirsi della paletta prima di mettere il cappello sulla forma.

SPALLA. Parte del busto dall' appiccatura del braccio al collo. Lat. humerus, scapulæ. Gr. 2025. Dants. Inf. 25. Poscia gli volse le novelle spalle. E Par. 5. Ma non trasmuti carco alla sua spalla Per suo arbitrio alcun . E 17. Quel , che più ti graverra le spalle , Sarà la compagnia malvagia, e scempia. Bocc. nov. 53. 5. Posta la mano sopra la spalla del Maliscalco, disse. E nov. 62. 12. Messo il capo per la bocca del doglio ec. ed oltre a questo l'un de' bracci con tutta la spalla, cominciò a dire.

† S. I. Per similit. Lat. dorsus, terga. Gr. νωτον. Dant. Inf. 1. Guardai in alto, e vidi le sue spalle [ det cotle ] Vestite gia de' raggi del pianeta ec. Bemb. stor. 2. 18. Nessuna delle parti fu ardita di venire a battaglia: ma ciascuna d'esse con le spalle d'alcuna terra ben ferma, o d'alcun siume fortisicatasi molti giorni nel

campo si ritenne.

S. 11. Per Ispalletta . Benv. Cell. Oref. 62. Ciò fatto, pongansi le spalle di terra d' intorno a detta ce-

S. III. Dare , Volgere , o Voltare le spalle , vagliono Cedere, Fuggire. Lat. dare terga, vertere terga. Gr. τα νωτα έπις είφειν. Dant. Inf. 31. Quando Annibal co' suoi diede le spalle . Petr. son. 21. Per farvi al bel desio volger le spalle. E cap. 5. A cui tuito Israel dava le spalle. Tass. Ger. 19. 8. Escon della cittade, e dan le spalle A i padiglion delle accampate genti. Sen. ben. Varch. 6. 30. Uno diceva, che non potrebbero sofferire la dissida, e che, tosto che sentissero che venisse, volgerebbero le spalle .

\*\* S. IV. Dicesi anche Mostrar le spalle. Dav. Vit. Agr. cap. 14. S' assicurò d'assalire Mona isola, che porgeva forze a' ribelli, e die' loro, mostrate le spal-

le, occasione.

S. V. Buttarsi, o Gittarsi una cosa dietro alle spalle, vale Metterla in non calere. Lat. posthabere, nogligere, abjicere, deponere. Gr. όλιγωςείν. F. V. 11. 84. Tuttochè la speranza della pace avessono gittata indietro alle spalle. Cas. uf. com. 95. Poichè alle ricchezze l'onore, e la signoria si è dato, quelle sole, gittato tutto il resto dopo le spalle, s'apprezzino. E 105. La maninconía, e l'alterezza dopo le spalle sian gittate . Red. lett. 2. 60. Di grazia non vi buttate die-

tro alle spalle questo assare

S. VI. Ristrignersi, o Strignersi nelle spalle, o Strigner le spalle, esprimono uno Scusarsi tacitamente per più non potere; e talora Cedere alla fortuna con pazienza. Bocc. nov. 18. 38. Ma pure, nelle spalle ristretto, così quella ingiuria sofferse, come molte altre sostenute avea. Amet. 80. E con fervente disio, nelle spalle ristretto, dice fra se . Franc. Sacch. nov. 36. Strinsono le spalle, e ringraziaronlo, ed andossi con Dio . Nov. ant. 102. 21. Si diè ad intendere d'avere errato, e strettosi nelle spalle disse: per certo io sono stasera fuor di me . Ar. Fur. 42. 27. Marsisa si ristri-gne nelle spalle, E quel sol, che può far, le dà conforto.

S. VII. Fare spalle; vale Dare appoggio . Lat. fulcire, terga supponere. Gr. eseidew. Dant. Inf. 18. E fa di quello ad un altr'arco spalle. But. Purg. 16. 1. E l'omero m'offerse, cioè mi porse la spalla, e fecemi spalla, acciocche m'appoggiassi a lui .

S. VIII. Fare spalle, vale anche figuratam. Soccor-rere, Porgere aiuto, Spalleggiare. Lat. opem ferre. Stor. Eur. 2. 48. Scontrati in un altro esercito, si fermarono a far loro spalle. Guicc. stor. 19. Filippo ec. aveva portato i figliuoli d' Antonio da Leva a Gaeta, e fatto molti di spalle, che in Napoli entrassero vettovaglie . Ambr. Cof. 1. 3. Dall' amico fattogli Spalle , partissi . Car. lett. 1. 121. Mi risolverei , secondo voi , s' io avessi de' pari vostri, che mi facessero spalle.

5. IX. Alle spalle, o Dalle spalle, vale di Dietro.
Lat. a tergo. Gr. κατ' ὁπισθεν. Tac. Dav. ann. 2.
32. Ponendo Cesare il campo, intese esserglisi alle spalle ribellati gli Angrivari . Bemb. stor. 1. 2. I nimici ec. dalle spalle assalendo, in tal guisa gli ruppe,

e diserto, che ec.

S. X. Dopo le spalle, si dice di Cosa giù passata, o lasciata indietro. Petr. son. 317. Vedendoti la notte, e'l verno allato, E'l di dopo le spalle, e i mesi

gai.
\*\* S. XI. Spalla, T. de' Mil. Una massa di terra, incamiciata di muro, o di piota aggiunta alla parte del fianco verso la campagna per coprire il rimanente

del medesimo. Grassi.

\* S. XII. Spalla del Finme dicono gl'Idraulici Una proporzionata quantità di terreno, dall'una, e l'altra parte, nella quale non è lecito ad alcuno, sotto gravi

pene, il lavorare. V. GOLENA.

\*\* S. XIII. Spalla, in Marineria, E una piazza da amendue i lati della poppa, dove sono le scalette per

montare in galea. Stratico.

\*\*\* S. XIV. Spalle della nave. Sono le parti esterne dello sperone verso le sartie di trinchetto, dove la prua acquista una certa larghezza di fondo che sosticne il

vascello nell' acqua. Statico.

SPALLACCE. Cr. 9. 29. 1. Fassi ancora nel dosso un'altra lesione, la quale induce ensiamenti nella sommità delle spalle del cavallo, e fa una certa callosità di carne intorno alle sue spalle, la quale avanza sopra la parte di sopra per l'ensiamento; similmente avviene per troppo aggravamento, e questa infermita s' appella spallacce, che dall' opera piglia il nome, la cui cura è quella medesima, che del polmone prossi-mamente si disse. Ma se le spallacce saranno dure, s'ammorbidino col malvavischio ec.

SPALLACCIA. Spalla grande, e deforme Lat. immane tergum. Gr. νωτον αναιδές. Dant. Inf. 17. I'm' assettai in su quelle spallacce. Ar. Fur. 6. 37. Undici passi, e più dimostra fuore Dell' onde salse le

spallacce grosse

SPALLACCIO. Quella parte dell'armadura, che cuopre la spalla. Ciriff. Calv. 1. 34. Trovò la spalla, e tagliò lo spallaccio. E 2. 68. La lancia lo investi sullo spallaccio. Morg. 12. 60. E fece lo spallaccio

sfavillare, Ma pur al taglio della spada resse.

SPALLARE. Guastare le spalle al cavallo, e simili, o per soverchio affaticamento, o per percossa; e in signific. neutr. pass. vale Gaastarsi le spalle. Ar. Fur. 29. 69. Volendosi cacciare oltre una fossa, Sozzopra se ne va colla cavalla, Non nocque a lui, nè senti la percossa, Ma nel fondo la misera si spal-

SPALLATO. Sustant. Malore delle bestie da cavalcare, o da soma consistente in lesione alle spalle cagionata da soverchio affaticamento, o da percossa. Cr. 9. 33. tit. Dello spallato, e sua cura.

SPALLATO. Add. da Spallare; e comunemente è aggiunto delle Bestie da cavalcare, o da soma, che hanno lesione nelle spalle. Buon. Fier. 2. 4. 4. Di duo' cavalli a un cocchio uno è spallato, L'altro pare un Baiardo, o un Vegliantino.

§. 1. Spallato, figurotam si dice d' Uomo, che sia soprassatio dal debito. Lat. ære alieno pressus, onera-

tus. Gr. οφείλων το πολύ χρέος.
+ S. II. E ancora d'Ogni altra cosa rovinata, o di esito disperato; come Negozio spallato, e simili. Lat. caussa infirma, res deplorata. Gr. πεάγμα απηλπισμένον. Segn. Mann. Febbr. 26. 4. Sono contenti, come Acab, d' una vigna così spallata, che tornava pro di spiantarla per farne un orto . Cecch. Dot. 3. 3. I'mi

maravigliavo, che la non fusse qualche detta spallata.

+ \* §. III. Spallato, al Ginoco di Bazzica, si dice a Colui, che ha avuto lo spallo. Minucc. Malm. pag. 472. Quando uno piglia tante carte, che col lor contare passino il numero 31. si dice spallato, o ha avuto lo spallo.

\*\*\* SPALLEGGIAMENTO. T. de' Mil. Opera di

fascine, di gabbioni, o di salciccioni, ricoperta di piota, e talvolta anche di sacchi di terra, o di lana, che serve a coprire le truppe dal tiro del cannone, e della moschetteria nimica. Disferisce dal parapetto, in ciò che l'infanteria fa fuoco dalla sommità di que-

sto, e non così da quello. Stratico. SPALLEGGIARE. Si dice del Camminare i cavalli con leggiadria, dall'agitar bene le spalle in andan-

S.I. Per metaf. in signific. att. si dice del Fare altrui spalla, Aiutarlo a checchessia. Lat. favore, auxiliari, opem ferre, subvenire. Gt. βοηθείν.
\*\* S. II. Spalleggiare, T. de' Mil. Guarnire di

spalle, o alzare spalleggiamenti. Grassi. + SPALLEGGIATO. Add. da Spalleggiare. Stor. Semif. 33. Spalleggiati per Sanesi e altri loro convicini, non solamente non rendevano ubbidienza al Comune ec. Buon. Fier. 3. 2. 7. Ed ella spalleggiata dagli amici ec. Drizzasi, e torna all' opra.
\* SPALLEGGIATO. Dicono gli Stampatori ad una

Sorta di carattere, detto anche Interlineato.

SPALLETTA. Risalto a guisa d'argiae, o di spon-da. Benv. Cell. Oref. 61. Se gli debbe fare una spalletta di terra all' intorno, che sia alta due dita il manco . E 131. Se le debbe fare alquanto di spalletta d'altezza di tre dita.

\* \* S. Spalletta , T. degli Archit. Spezie di sponda o parapetto, ma bassa molto, che si fa da' lati di qualche piccolo ponte o strada, che abbia da alcuna parte profondi fossi a dirupi, e ciò per maggior sicurezza del camminare. Fannosi aacora intorno a' tre lati sopra i tetti delle colombaie, acciocche difesi da' venti possano i colombi starsene sopra i tetti all'aria, e al Sole, e usansi ancora in altri edificj. Baldin.

SPALLIERA. Quell' asse, o cuoio, o altra si fatta cosa, alla quale sedendo s'appoggiano le spalle. M. V. 8. 47. Intorno alla piazza erano levati incastellamenti di legname con panche da sedere, coperti di ricchi drappi a oro, e forniti di dietro di ricche spalliere, dove il Re, e le Reine, e altre nobili dame stavano a vedere. Buon. Tanc. 4.1. E un baver alto come una spalliera . E Fier. 4. 5. 1. Soldati da spalliera, e da far mostra [ qui per similit. ]. E 4. 1.7. Lavorii d'arnesi, E da sale, e da camere, e da letti,

Spalliere, e capoletti.
§. I. E Spalliera, si dice anche il Paramento del luogo, ove s'appoggiano le spalle. Bern. rim. 1. 3. Poi su mantello almanco di Treusse, Poi su schiavina e forse anco spalliera, Finchè a tappeto al sin pur si

ridusse. Lasc. Sibill. 1. 1. Fa' appiccar quelle spalliere in sala, e in camera nostra.

S. II. Onde per similit. diciamo Spalliera a quella Verzura fatta con arte, che cuopre le mura degli orti. Lat. peristromata topiaria. Matm. 6. 51. Gli aborti, i mostri, e i gobbi in sulle mura Forman spalliere in luogo di lumie. Borgh. Rip. 131. Tutto il boschetto è di fuore intorniato, per rirenere gli uccelli, che per entro vi cadessero impaniati, d'una folia, ed unita spalliera di sempre verde lentaggine . Car. lett. 1. 32. Ha dalli lati spalliere d'ellere, e di gelsomini. §. III. Spalliera, si dice anche a' Primi banchi del-

galea, vicini alla poppa.
\*\*\* S. IV. Spallicra, vale anche Una disposizione ordinata di soldati per fare onore ad un personaggio, che passa davanti. Stratico.

SPALLIERE. Colui, che voga alla spalliera della galen , che da Franc. Borb. è detto Portolatto , quasi

πρώτος ελάτης, cioè il primo a vogare. + \* SPALLIERETTA. Dim. di Spalliera. Magal. lett. Scient. pag. 123. Tutto intorno un viale, che incrociandosi nel mezzo ne divide il piano . . . in quattro quadri di peri nani de' più nobili, rigirati ciascuno ne' suoi due lati esteriori di susini, di peschi, e d' albicocchi, in spallierette basse.

\* \* SPALLIERI. s. m. pl. T. di Marineria. Sono i vogavanti dei remi alle spalle della galea, i primi

che vogano al banco di poppa . Stratico.

SPALLINO. Spezie di vestimento da coprir le spalle. Cecch. Corr. prol. Oh come piaccion lor quand'elle veggono Que' he' lavori tanto larghi appiè

Di que' grembiuli, o su quelli spallini.

\*\* S. Spallino, T. de' Mil. Ornamento della spalla fatto a seaglie, o tessuto in oro, guarnito in fondo di frangia, il quale si appieca sotto il bavero del vestito, e viene colle frangie a coprire interamente l'attaccatura della spalla . Grassi .

+ \* SPALLO . T. del Giuoco di Bazzica poco usato. Dicesi Aver lo spallo quando uno piglia tante carte, che col lor contare passino il numero di 31, e per-de tutti i punti di quel tratto, o altro, che siasi con-venuto. Malm. 10. 20. E con lo spallo s'è giucato un' anca . ( Qui s' intende che il cavallo di Martinazza d spallato, e scherza con l'equivoco del giuoco di Baz-zica. V. SPALLATO.)

SPALLUCCIA . Dim. di Spalla.

S. I. Dicesi Fare spallucce; e vale Raccomandarsi con gran sommessione, ristrignendosi nelle spalle. Libr. Son. 65. Franco ne vien facendo di spalluccia, Guazzando sol per non restare in secco. Varch. stor. 12. 469. Alzava ii capo, e faceva spallucce. Buon. Fier. 4. 4. 20. Non fa mestier nicchiar, nè far spallucce. Malm. 1. 24. Fece spallucce a Calcinaia, e a Si-

S. II. Fare spallucce, vale ancora Ristrignersi nelle spalle per mostrare di non sapere alcuna cosa. Fiar. 1. 2. 4. Domanda quel, richiedine quell'altro, Dove sia l'infermier; spallucce ognuno.

+ SPALMARE. Ugnere le navi, stendere un pattume di sego, zolfo e pece sopra la carena di un bastimento. Lat. ungere . Gr. xeiler . Petr. canz. 39. 5. Che giova dunque, perché tutta spalme La mia barchet-

(\*) S. Spalmare, oltre lo Ugnere le novi, si dice anche ad altre cose per similit. Lat. illinere . Gr. diaxgistv . Red. Ins. 59. Essendo il sole in Granchio, pestava ben bene il bassilico, e con esso così pestato spalmava, alla grossezza di tre dita, un tegolo sovente. E Cons. 1. 41. Al che si aggiunga, ec. che l' interna tunica degl' intestini è altamente impiastrata, e spalmata di materia glutinosa, e viscosa.

SPALMATA. Palmata, Percossa in sulla palma della mano . Salv. pros. Tosc. 1. 172. Che se il com-

metterle ( le discordanze ) nel latino merita le spalmate ; quanto in quella materna lingua , che ognuno per obbliso di buon cittadino è tenuto a sapere, saranno elleno di riprensione, e di gastigo degne!

SPALMATO, Add. da Spalmare. Petr. son. 271. No per tranquillo mar legni spalmati. Ar. Fur. 13. 14. Quindi fui tratta alla galéa spalmata, Primachè la città n'avesse avvisi. Red. Oss. an. 18. A' quali piantai profondamente nella parte carnosa del petto un di que' fuscelletti spalmati di veleno viperino [ qui per similit. ]. Buon. Fier. Intr. 5. 3. Fatal sua altera nave Spalmata, ogni torrente Può traversare ardita.

\* \* SPALMO . s. m. T. di Marineria . È il pattume, che si stende sulla carena de' bastimenti nuovi, o

raddobbati . V. PATTUME S. Stratico .
SPALTO . Pavimenro , o Spazzo . Buon. Fier. 5. 4. Ornar ec. Non pur le mura , e i laqueati tetti, Ma

gli spalti oramai, ma le più basse Riposte celle. + S. I. Spalto, è anche T. de' Mil. Terreno sgombro da qualungue impedimento, che circonda la strada co-perta, o la contrascarpa, e dall'estremità superioro del parapetto, o della contrascarpa va ad unirsi alla

campagna con un dolce pendio.

\* §. II. Spalto di Sicilia , detto anche Olio di Sicilia, e Bitume giudaico. Spezie di bitume, o grassezza, che nuota sopra l'acqua del mar morto, detto Lago Sodomeo, o Asfalite, e se ne trova pure nel territorio d' Agrigento in Sicilia . Di questo bitume , o olio fassi una sorta di color nero bellissimo per dipingere a olio, che dicesi Nero di spalto. Voc. Dis.

SPAMPANARE. Levar via i pampani. Lat. pampinare. Gr. βλαςολογάν. Pallad. Magg. 2. Si vogliono spampanar le viti, quando sono teneri i pampani. Cr. 4. 13. 9. Utile esser penso ne' luoghi campestri umidi spampanare la vigna ne' tempi convenevoli. E 4. 18. 7. Di questo mese spampanare si converra. Soder. Colt. 71. Avendogli spampanati bene, che il sole vi batta sopra. E 124. Tirato d'una vite della vigna il sermento pieno d'uve, e spampanatolo di tutti i pampani, sicche vi sieno ec.

S. Per metaf. Buon. Tanc. 4. 1. Or venga di baleni un centinaio, Si spampanino i tuoi a dieci a dieci

[cioè: scoppino di seguito]. SPAMPANATA. Lo spampanare. Lat. pampina-

S. Figuratam. per Vanto. Lat. jactatio. Gr. αλα-ζονεία. Buon. Tanc. 4. 2. Egli è ben ver, ch'egli han qualche ragione, Perchè voi fate troppa spampanata. Cas. lett. 2. St. Ve ne scuso volentieri, con questo, che non mi facciate più di queste spampanate. SPAMPANATO . Add. da Spampanare . Ninf. Fies. 59.

Quelle [ghirlande] poneva in sulle trecce lor non pettinate, Le quali eran di fronde spampanate [ qui

per similit.]

SPAMPANAZIONE. Lo spampanare. Lat. pumpinatio. Gr. oivagio mos. Cr. 4. 18. 7. Allora la spampanazione è necessaria, quando i teneri rami creperranno sanza malagevolezza al premere, quando saranno stretti co' diti.

(\*) SPAMPINARE. Lo stesso, che Spampanare. Lat. pampinare, pampinos decerpere. Gr. φυλλοκοπών, βλαςολογείν. Soder. Colt. 40. Diasi loro del litame stagionato, potando corto, zappando, e spampinan-

dole spesso .

+ \* SPANCIATA. Colpo dato colla pancia. Fag. rim. Se avvien che diate in terra una spanciata, Sappiatemelo dir se vi ripate. Sacc. rim. 1. 101. M' apparecchiavo a sostener la guerra Di solenni spanciate e stramaz-

zoni, Che ridira la mente se non erra .
+ \* S. Spanciata, per Scorpacciata. Ner. Samin. 7. 45. Un' odorosa insalatina e bella Si faccia ec. E a prezzo

leggerissimo si metta, E a chi non ha danari gli si dia

Per farne una spanciata in costessa.

\* SPANDENTE. T. delle Cartiere. Calui, che spande la carta allo Spanditoio, e rasciugata la roccoglie

coll' aspetto .

SPANDERE . Spargere , Versare . Ed oltre al signific. ntt. si usa nel neutr. pass. Lat. effundere, spargere. Gr. exxéeiv. Bacc. nov. 51. 23. Or via va' colle femmine a spander le lagrime . Dant. Inf. 1. Or se' tu quel Virgilio, e quella fonte, Che spande di parlar si largo siume! E Par. 9. La maggior valle, in che l'acqua si spanda. E 24. Sembianze femmi, perchè in spandessi L'acqua di fuor del mio interno fonte. Din. Comp. 2. 28. Spaudete il sangue de' vostri fratelli, spogliatevi della fede, e dello amore.

S. I. Figuratam, per Ispendere, Donare . Lat. largiri, elargiri, erogare. Gr. χαρίζεσθαι. Franc. Barb. 241. 3. A piccoli, ed a grandi, Come bisogna, span-di. E 298. 14. E non guardar, se grande Salario in

lei si spande .

+ S. II. Per Distendere, Spiegare . Lat. expandere . Petr. son. 108. Quanto più disiose l'ali spando Verso di voi. Stor. S. Eug. 389. Allora Santa Eugenia spandette le mani al cielo, e disse. E 391. Allora Santa Eugenia, spandendo le mani al cielo, cominciò ad o-rare, e dire.

† S. III. Per Dilatare, Propagare. Lat. dilatare, propagare. Gr. πλατύνειν. G. V. 8. 45. 1. Così si venes spandendo la maladetta parte per Toscana. Dant. Inf. 26. E per lo'userno il tuo nome si spande. E Par. 11. Esser non puote, Che per diversi salti non si

spanda.

S. IV. Per Divulgare. Lat. evulgare, divulgare.
Ge. δημισσεύειν. Franc. Sacch. Op. div. 131. Talora spandono, per difesa della città aver mosso guerra, ed egli il faranno, o per sospetto, o per oppinione. Franc. Barb. 34. 13. E chi parola data, O ver detta in credenza dice, e spande. Vit. S. M. Madd. 36. La fama di questa opera di santa Marta s'incominciò a spandere per tutte le contrade d'intorno. Vit. S. Gio: Bat. 187. La famiglia se ne cominciarono a avvedere ec. e incominciasi a spandere tra i parenti, e tra gli amici loro. Dav. Acc. 143. Non ha egli a sufficienza portato i nostri onori, e spanduta la fama per li lontani popoli della dotta Alfea!

SPANDIMENTO. Lo spandere. Lat. effusio. Gr.

Exzusis. Libr. Am. Per non corromper le nostre mani di spandimento di sangue. M. V. 3. 79. Sanza spandimento di loro sangue abbono de' Genovesi piena

vittoria.

\* SPANDITOIO . T. degli Stampatori , Cartori , e simili. Luogo destinato a distendervi la carta, o altro

perchè vi si asciughi, o vi si secchi.
SPANDITORE. Che spande. Lat. effusor. Gr. o Exzuvar . G. V. 11. 3. 18. Fu nominato da Dio nomo spanditor di sangue.

SPANIARE. Levar le paniussole.

S. I. In signific, neutr. pass. Levarsi d'addosso le paniuzzole, o la pania, Staccarsi dalla pania. Lat. visco se liberare. Gr. ίξε απελευθερέσθαι. Morg. 27. 207. Intanto vede Terigi apparito, Che, come il tordo, pur s'era spaniato.

S. II. Per metof. vale Liberarsi , o Sciorsi da alcuno impaccio, o legame. Pir. nov. 7. 269. Cominciò a cercare di sdiuscire la camicia, e tanto menò piedi, e

mani, che ella si spaniò.

SPANIATO. Add. da Spaniare. Lat. visco, vel alio impedimento, aut glutine liberatus. Gr. igs aushaudeswors.

+ S. Dare nello ispaniato, fu usato in significato di Dare in fallo , Ingannarsi ; ma è modo oscuro , poiche T. VI.

Dare nello ispuniato in significato proprio, vale Dare ove non è pania, e questo non è Ingannarsi, ma Operare con senno. Franc. Sacch. Udita la risposta del Tesoriero, s' avvisò aver dato nello spaniato. Alleg. 325. Persuadeudosi forse costui, che sieno l' Accademia della Crusca, e la città di Firenze una stessa peverada ec. e qui da in ispaniato.

SPANNA. La Lunghezza della mano operta, e distesa dalla estremità del dito mignolo a quella del grosso. Lat. palmus major. Gr. σπιθαμή. Bocc. g. 6. f. 9. Erano queste piagge ec. d'alberi fruttiferi piene, senza spanua perdersene. Dant. Par. 19. Per giudicio del control del con dicar da lungi mille miglia Colla veduta corta d' una spanna. F. V. 11. 97. Non si lasciarono torre una spanna di terra. Stor. Eur. 2. 29. Non si potrebbe assegnarne spanna senza dubbio di grande erro-

S. Per Mano. Lat. palma, manus. Gr. παλάμη, χείς. Dant. Inf. 6. E'l Duca mio, distese le sue spanne, Prese la terra . Cant. Carn. 13. Tenete strette allo spender le spanne.

SPANNALE'. Add. Di lunghezza d' una spanna. Lat. palmaris . Gr. onidauxios . Franc. Sacch. nov.

84. Non sono egli chiavati con aguti sponnali! E novo 195. Portò seco in mano un grande aguto spannale. SPANNARE. Contrario d'Appannare; Calare il panno della ragna, e mandarlo giù, sicch' e' non faccia i sacchi nelle maglie dell'armadura. Morg. 24. 147. Pargli, che'l vento gli avesse spannato, E spinto

sopra la siene la ragna [ qui figuratam. e vale: Gua-

stogli i suoi disegni, o scoperto to 'nganno].
+ (\*) S. Spannare, per Torre il panno, cioè quel certo quasi velo, che si genera nella superficie de li-quori, Nettare, Levare i sucidumi. Benv. Cell. Oref. ioi. Si piglia dell'orina di fanciullo, ec. e così tiepida con setoline di porco in una catinella netta si span-na colle dette setole. E 103. Indi si spanni con una setola nell'acqua fresca. E 104. Così calda spengasi in acqua fresca, dipoi si spanni, e così fredda si faccia di nuovo bollire nella grumata per brevissimo spazio. Ciò fatto, tornisi di nuovo a spannare in acqua, e bruniscasi dove più aggrada.

SPANNOCCHIARE. Tagliar la pannocchia. S. Per metof. Dant. rim. 16. Che, mai no impetra

Merce, che'l suo dever pur si spannocchi.
+ \*\* SPANTACCHIO. Spaurucchio di cenci, forse da pentaculum. Ar. Negr. 3. 4. La mignatta è pelle, ne levarsene Vorra, finche di sangue vi lia gucciola. M. Andate in tanto a veder voi, se il Monaco Ha più quel suo spantaccio. A. no, pentacolo. M. Tant' è : ec. Amati .

SPANTARE. Muravigliarsi estremamente; voce bassa . Lat. valde mirari , admiratione percelli , demirari , obstupescere. Gr. ύπεςθαυμάζαν. Ambr. Furt. 5. 4. lo strabilio, trasecolo, e spanto affatto. Malm. 6. 55. Si maraviglia, si stupisce, e spanta Martinazza in ve-

der si vaghi fiori.

SPANTATO. Add. da Spantare. Lat. attonitus, admiratione perculsus . Gr. vaggavuaoas . Corl. Fior. 143. Sono gli Accademici della Ciusca rimasi in intto storditi, non che stupidi, confusi, spantati, strabilia-ti, e strasecolati Salvin. Spin. 5. 1. E' si vedeva, che egli stava spantato, avendomi veduto sopraggiugnere allo 'mprovviso quivi per lui.

SPANTO. Add. da Spandere. Lat. sparsus. Gr. έσπαςμένος. Rim. ant. M. Cin. 136. Quando ha per gli occlii sua potenza spanta, Di dar se non dolor mai

non procede.

S. Spanto , vale anche Pomposo , Magnifico , Eccodente. Lat. mirificus, lautus, splendidus. Gr. λαμ-mgos: Cunt. Carn. 112. Questi, che son si mogni, e

grossi, e spanti ec. Gli darem tutti quanti, Pagando di contanti. E 237. Aver nessun piccin da noi non puossi, Perchè i nostri son lunghi, spanti, e grossi. Tac. Dav. ann. 3. 59. Stomacò soprattutto la casa in piaz-2a parata a festa, lo spanto convito a porte spalancate, e corte bandita.

+ SPAPPOLARE, e SPAPOLARE. Neutr. pass. Non si tener bene insieme, Disfarsi; Voce bassa. Lat. dissolvi. Gr. diahueo Sau. Red. Oss. an. 17. Le teste delle vipere ec. facilissimaniente si spappolavano in

mano

\* SPAPPOLATO, e SPAPOLATO. Add. da' loro verbi. Modo basso; Sciammannato. Seguer.

\* S. Riso spappolato, vale Riso precipitoso, e temerario. Salvin. Buon. Fier. 2. 2. 8. Ridone, in basso modo diciamo sghignapappole per avere una ghigno, o per dirla alla latina, un cachinno spappolato. SPARABICCO. Dicesi Andare a sparabicco, che va-

le lo stesso, che Andare a zonzo. V. A SPARABIC-

CO. \* SPARADRAPPO . T. de' Chirurgi . Tela imbe-

vuta d'unguento liquefatto.

SPARAGHELLA. Spezie di sparagio sermentoso di frondi perpetue, detto anche Palazzo di lepre. Lat. asparagus foliis acutis, corruda.

SPARAGIAIA . Luogo piantato di sparagi . Lat. asparagetum, locus asparagis consitus. Gr. ἀσπαςα-γών. Buon. Fier. 4. 4. 2. Lungo i rivi Stare a sarchiar le fravole, e' cannoni Far per la sparagiai.

+ SPARAGIO. Asparagus officinalis Linn. T. de'Botanici. Pianta, che ha lo stelo nella sua gioventù erbaceo, diritto, gracile, quindi legnoso, a rami aperti, le foglie lineari, setacee, terne, le stipule solitarie, i fiori divici, alquanto verdi, peduncolati, ascel-lari. Fiorisce nell' Estate, ed ha le bacche di un rosso vivace. È indigena dei luoghi arenosi di alcuni paesi meridionali. Hanne di più varietà. I talli di questa pianta si mangiano subito che spuntano dalla terra. Lat. asparagus saliva. Cr. 6. 114. 1. Gli sparagi son caldi, e secchi nel terzo grado, il cui frutto, e seme si confa a medicina, e le sue tenere vette cotte con la carne, orvero con l'acqua, vagliono contro all'oppilazione della milza, e del fegato. Pallad. Febbr. 25. Incominceremo a seminare gli sparagi antichi, e pare a me utile di raunare insieme molte radici di sparagi agresti. Buon.

Fier. 3. 4. 4. Prugnoli, pere, sparagi, confetti.
S. Figuratam. Menz. sat. 1. Rompevan giovanacci all'osteria Collo sparagio loro i deschi, e i piatti [ qui

in sentimento osceno].

SPARAGNARE. Risparmiare. Lat. parcere, comparcere. Gr. passes Sou. Fr. Iac. T. 2. 4. 12. Nulla cosa non sparagna Per la sera, o pel dimane. Dit-tam. 2. 30. Rosso, e bianco per lei non si spara-

S. Sparagnare, per Perdonare. Lat. parcere, ignoscere . Gr. φάδεσ θαι , συγγίνωσκαν . Dittum. 2. 24. Al fin colei, che a niun sparagna, Dopo li dodici an-

ni, ed alcun mese Prese, e chiuse costui nella sua ra-

gna.
\* SPARAGNO. Risparmio; onde dicesi in proverbio: Lo sparagno è il primo guadagno cioè Il rispar-

miare è principio del guadagnare. Serd. Prov.

\*\* SPARAGO. Sparagio. Pallad. Marz. 14. Lo sparago ch' elle produceranno in prima vorrassi tron-

care .

(\*) SPARAPANE. Voce Bassa . Mangiapane , Divoratore di pane; e si suol dire in derisione a' bravazzi, agli spacconi . Lat. fruges consumere natus , panivorus Gr. σιτόχυρος, αρτοφάγος. Malm. 9. 9. Ε co i coltelli in man, standovi a petto, Riusciste si bravi sparapa-

SPARARE. Propriamente Fender la pancia per cavarne gl' interiori. Lat. exenterare. Gr. e'ževtepi'av . G. V. 12. 16. 15. Fu morto ec. e sparato, e sbarrato, come porco. Com. Inf. 9. Perseo prese il regno di Medusa, tagliolle la testa, sparolle il ventre. Maestruze.
1. 46. Desi adunque isparare la donna, s'ella è mor-

\*\* S. I. Sparare, per Fendere per lo lungo, Tagliare in mezzo, Dividere. Ar. Fur. 41. 95. Leva il brando a due mani, e ben si crede Partirgli il capo, il petto, il ventre, e'l tutto; ... E' s' era altro ch' Orlando l' avria fatto: L'avria sparato fin sopra la sella. Pezzana.

S. II. Sparare, è anche contrario d' Imparare. Lat. dediscere . Gr. απομαντάναν . Patoff. 5. Chi ha sparato a trescar su' sciagura, Franc. Sacch. rim. 50. Così chi dee apparar mai non impara, E chi ha apparato tosto spara. Sen. Pist. Molte altre cose, le quali sarebbono da sparare, se tu le sapessi.

S. III. Sparare, l'usiamo anche per lo Contrario di Parare; come Sparar la casa, cioè Spogliarla de paramenti. Lat. ornamenta tollere. Gr. οίκον απογυμνέν.

S. IV. Sparare, parlandosi d'Armi da fuoco, vale Scaricarle. Lat. displodere. Gr. διακροτών. Varch. stor. 8. 191. Mentrechè nel far la mostra facevano la chiocciola, e sparavano gli archibusi. Matt. Franz. rim. burl. 3. 101. Muovesi allora il cacciatore in fretta, Pui alla volta sua ne va tentone, Tanto che spari, e che gli dia la stretta.
S. V. Per similit. Scagliare. Lat. jacere, jaculari.

Gr. gimter. Tac. Dav. stor. 2. 279. Con una torre in sull'ultima nave del ponte, per tenere, sparando tiri,

il nimico discosto.

§. VI. Sparare, si dice anche del Cavallo, che tira

i calci a coppia.

S. VII. Spararsi per alcund, vale Impegnarsi anche a costo della vita a pro d'alcuno, Fargli ogni sorta di servigio anche con proprio incomodo. Malm. 2. 4. Ed in lor pro sarebbesi sparato.

SPARATA. Verbal. Grande offerta, o Vantamento, ma per lo più di parole. Tac. Dan. stor. 1. 249. I più codardi ec. più sparate facevano, e più feroci [ il T.

ha: nimii verbis, linguæ feroces].

\* S. Sparata, per Scaricazione di una o più arme da fuoco. Salvin. Buon. Fier. 2. 5. 7. Se noi prestassim fede A queste tue scaricazioni enfiate... cioè scariche, sparate; dalla scarica, e dallo sparo de' cannoni. SPARATO. Sust. Tagliatura, o Apertura per lo

più dalla parte davanti delle vesti, e delle camicie.

SPARATO . Add. da Sparare . Lat. exenteratus , dissectus. Gr. egerregiodeis. M. V. 4. 37. Sparata la maladetta gatta, le trovarono gli occhi del fanciullo in corpo. Sagg. nat. esp. 268. Le quali (galline) imbeccate con palline di cristallo massicce, sparate da noi in capo di parecchie ore ec.

S. I. Per similit. Aperto. Amet. 26. Una bellissima fibula non solamente d'oro, ma di varie gemme splendiente discerne, la quale congiugnea le parti dello sparato mantello di colei . Varch. stor. 9. 265. Una veste ec. sparata dinanzi, e da'lati, dove si cavano fuori

le braccia, ed increspata da capo.

S. II. Sparato, parlandosi d'armi da fuoco, vale Sca-ricato, Lat. displosus. Stor. Eur. 5. 114. Sparato il fuoco in tanta abbondanza, che tutto il mare pareva uno incendio. Sagg. nat. esp. 249. Una palla d'ar-chibuso, o d'artigliería cadendo da un'altezza quanto si voglia grande, non farà quella percossa, che ella fa sparata in una muraglia in lontananza di poche brac-

+ SPARATORE. Che spara . Buon. Fier. 3. 4. 2. Ceda e passi Non adirato, non bestemmiatore, Non sparator : tra gli uomini civili Segga civile, e non ec.

SPARAVIERE, e SPARAVIERI. Sparviere. Nov. ant. 61. 1. Levavasi il detto sparaviere in pugno. Bern. rim. 1. 70. Quest' era un bello, e gentil sparavieri, Ch' ei s' avea preso, e acconcio a sua mano. E 1. 99.

O voi portate in pugno un sparavieri.

SPARECCHIARE. Contrario d'Apparecchiare; Levar via le vivande, e l'altre cose poste sopra la mensà. Lat. mensas removere. Cant. Carn. 88. No abbiam qui una barba, Che faría pregna una vecchia; Se d'aver sigliuol vi garba, Venderem, che si sparecchia [ qui vale : siamo in procinto di partire ] . Fir. Luc. 1. 1. Quando i' mi metto intorno a una tavola, i' la sparecchio in modo, che e' non accade, che la fante la sparecchi altrimenti.

S. Sparecchiure, l'usiamo in modo basso in signific. di Mangiare assai. Morg. 27. 114. Ma non son tutti i proverbi compresi, Come dir, ch'alla mensa non s' invecchia, Che poco vive chi molto sparecchia. Libr. Son. 82. Sicchè fie tempo omai, che tu sparecchi. Fir. Luc. 1. 4. Lo Sparecchia sparecchia per otto al sicu-

+ SPARECCHIATO. Add. da Sparecchiore . Franc. Sacch. nov. 18. Considerando, che dopo disinare, lavate le mani, in su la sparecchiata tavola d'arcare loro ec. E appresso: Avendo desinato, ed essendo con loro ragionamenti alla mensa sparecchiata, disse il Basso ec.

SPARECCHIATORE . Verbal. sust. Che sparecchia . Buon. Fier. 3. 2. 15. Leccator di scodelle, Sparecchiator di piatti, Fatti'n là ; che begli atti! [ qui acl signific. del S. di Sparecchiare. Lat. gnatho . Gr. 4w-

μοχολαξ.]

(\*) SPARÉCCHIO. Lo sparecchiare, Il levar via le rivande, e l'altre cose della mensa. Lat. mensæ remotio. Pros. Fior. 6. 220. Se nell'apparecchio vi siete fatti un sommo onore, è stato fatto anco a voi nello

sparecchio.

+ \* SPARÉGGIO . Disparità , Disugnalianza ; Contrario di Pareggio. Magal. part. 1. lett. 19. Che se mi dite anche tra bestia e bestia, tutto che di organi simili, osservarsi notabilissima differenza di genj, di costumi, e di operazioni; rispondo che lo spareggio non è mai così grande a un pezzo, come quel che si os-

\* SPARENTARE. Lasciare i Parenti, Morire. Voce usata dalle donne che dicono proverbialmente: Chi presto indenta presto sparenta. Serd. Prov.

presto indenta presto sparenta . Serd. Prov.

+ \* SPARÉRE . Sparire . Rim. ant. Bonagg. Urbic. pag. 299. (Zane 1731.) Membrando il suo visaggio, Ch' ammorza ogn' altro viso, e fa sparere ec. Chiabr. Guerr. Got. 1. 35. Ciò detto spare, e'l volo suo riprende, E batte in ver l' esercito Latino.

\* SPARGANIO. T. de' Botanici. Specie di pianta acquatica, che ha le frondi di molto simili alla spadacciuola. Volgarmente detta è Sala, Stiancia.

SPARGERE. Versare. Gettare. o Mandare in più

SPARGERE. Versare, Gettare, o Mandare in più parti; ed oltre al sentim. att. si usa nel signific. neutr. pass. Lat. effundere , spargere . Gr. έχχέαν , σπάgav. Dant. Par. 27. E Sisto, e Pio, Calisto, e Urbano Sparser lo sangue dopo molto fleto. Bocc. nov. 50. 13. Egli è, che dianzi imbiancai miei veli col zolfo, e poi la tegghiuzza, sopra la quale sparto l'avea ec. la misi sotto quella scala. Vit. S. M. Madd. 16. Iscelse il più prezioso, e'l migliore unguento, ch' ella avesse, ed empienne un bossolo d'alabastro ec. e portollo seco tuttavia sospirando, e spargendo lagrime. Maestruzz.

1. 85. Che sara, se l'uomo ec. immantenente isparge il seme di fuori ec. se puote essere stato con medicina, è manifesto quello, che far si dee.

§. I. Per metaf. Lat. fundere, funditare. Gr. χέων.

Dant. Purg. 29. A descriver for forma più non spargo

Rime. Petr. canz. 38. 3. Quanti versi Ho già sparti al mio tempo!

S. II. Per Distendere . Lat. expandere. Petr. son. 163. Le quali ( chiome ) ella spargea si dolcemente ec.

Che ripensando ancor trema la mente.

S. III. Per Dividere, Mettere in qua, e'n là; e in signific. neutr. pass. Andare in qua, e in là. Lat. dividere, distribuere, dispergere, dissipare. Gr. μερί-ζαν, διανέμαν, διασπάζαν. G. V. 4. 6. 3. 1 Fiesolani ec. nella disfazione di Fiesole molto si sparsero, e chi n' andò in una parte, e chi in un' altra.

§. IV. Per Divulgare. Lat. divulgare, differre, spargere in vulgus. Gr. διμιοσεύαν, διαφημίζαν. Βοςς. nov. 38. 16. Sparsesi fuor della chiesa tra gli uomini la novella. Filoc. 1. 229. Sparsesi per la real corte, a per tutta Marmorina la morte della graziosa Giulia, Franc. Sacch. nov. 217. Tanto si sparse la fama di quello brieve, che beata quella donna gravida in Siena lo potesse accattare.

S. V. Per Allargare, Dilatare. Lat. pandere, extendere, fundere. Gr. πλατύναν, πεταννύναι, χέ-

§. VI. Per Distrarre, o Causar distrazione. Lat. avertere, animum avocare. D. Gio: Cell. lett. 53. Per le quistioni vi riempierere di fantasie, e spargerete la mente. E 57. Imperocchè le punture del loro pensie-ro squarciano la mente, e spargono. Mor. S. Greg. 1. 7. Spargendosi la mente in molte cose, già dentro di sè non si può fermare.

S. VII. Spargersi il fiele ad alcuno, vale Avere il male d'itterizia. Lat. regio morbo laborare. Gr. izτεριάν. Buon. Fier. 3. 1. 5. Tanto ch' a poco a poco, Perchè'l suo debil stomaco nol resse, Diè'n una op-

- pilazione, Che fe spargergli 'I siele.

  + SPARGIMENTO. Lo spargere. Lat. essus Gr.

  Exxuotis. G. V. 7. 107. 2. Ove grandissimo spargimento di sangue s' era fatto. Bocc. g. 6. p. 5. Messer Mazza entrasse in Monte Nero per forza, e con ispargimento di sangue . / Tes. Br. 3. 7. Là, ove tu vedrai l'aere crespo, quasi come una sembianza di spargi-mento di rugiada, che ciò è segno d'acqua, che è riposta sotto terra. Pass. 237. Arme, e coltello, e spar-gimento di sangue nella via degli nomini superbi. Vit. S. Margh. 135. Gli carnefici fortemente tormentavano santa Margherita, e per lo molto spargimento di sangue, che le uscia, il Prefetto si copria la faccia col suo mantello, che non la potea sostenere di guardare . Ninf. Fies. 244. Picchiava l'uscio molto furioso; E tanto vi percosse con tempesta, Ch' egli entrò dentro, e non gia con riposo, Ma con battaglia grande, e sforzamento, E forse ancor di sangue spargimen-
- S. I. Per Distrazione. Lat. animi avocatio. Gr. αποτροπή ηδ vs. Cavalc. Frutt. ling. E questa consiste in revocare il cuore da ogni spargimento. E altrone: L'uomo, quando vuole orare, si debbe ricogliere al cuore, e rifermare totti gli spargimenti de' sentimenti. Coll. Ab. Isac. cap. 2. Ama la povertade con pazien-zia, acciocchè l'anima tua s'unisca, e cessi dallo spargimento. Fr. Giord. S. Pred. 45. Acciocche bene, e perfettamente, e veramente veggiamo, e investighiamo ec. da tutti gli spargimenti, e sollecitudini monda-
- + \* S. II. Spargimento di fiele, nel senso del S. VII. di Spargere. Red. Cons. pag. 220. (ediz. de' Class.) L'Illustrissimo ec. benignissimo di genio, ma facile ad entrare in collera, a segno tale, che alle volte ne porta un evidente vestigio nel volto, quasi che sia un spargimento di fiele ec.

\* SPARGIRICA. Davasi in addietro questo nome, che viene dal greco, alla Chimica, in quanto

che per essa si separavano ed analizzavano i corpi. Art. Vetr. Ner. Proem. Nel servizio poi dell' arte distillatoria e spargirica è cosl utile ec. E oppresso: Se conoscerò le mie fatiche esser grate . . . ini inanimirò forse pubblicare l'altre mie fatiche . . . fatte . . . nell' arte chimica e spargirica, che per servi-

zio dell' uomo ec.

SPARGITORE. Che sparge. Lat. effusor. Gr. δ εκχέων. G. V. 7. 66. 2. Corrompitori di pace, e di Cristiani ucciditori, e spargitori delle sangui de nostri fratelli. Ricord. Malesp. cap. 63. I Cardinali gli dissono non esser degno, che spargitor di sangue era stato. But. Inf. 12. Coine sono stati spargitori di sangue, così sieno puniti in sangue. Guid. G. Fu spargitore di molte giochevoli parole .

\*\* S. Per Scialacquatore . Sall. Catell. 7. Dell' al-

trui desideroso, del suo ispargitore. SPARGITRICE. Verbal. femm. Che sparge. Libr. cur. malatt. Si accostino a qualche fontana spargitrice d' acqua buona, e fresca. Cronichett. d'Amar. 30. Deh cieche tue preghiere ispargitrici appetito di ricchez-

\* SPARGOLA. T. degli Agricoltori. Aggiunto di

Saggina così detta.

\*\*\* SPARGOLO. T. degli Agric. Aggiunto del grappolo che ha i granelli rari. Gagliardo.

+ \*\* SPARIMENTO. Lo Sparire. Vit. S. Franc. 191. Incontanente che l'ebbono salutato, spariro; onde vedendo i compagni questa mirahile salutazione, e

questo sparimento mirabile, pensarono ec.

SPARIRE. Torsi dinanzi agli occhi, Uscir di vista altrui in un tratto, Dileguarsi. Lat. evanescere, effugere. Gr. αφανίζεσθαι, έκφεύγεν. Dant. Purg. 1. Un poco ine volgendo all'altro polo Là, onde il carro già era sparito. E appressu: Così sparì, ed io su mi levai Sanza parlare. Petr. son. 184. l' gli ho veduti alcun giorno ambedui Levasti lissieme, e'n un punto, e'n un' ora, Quel far le stelle, e questo sparir lui. Nov. ant. 43. 1. Mise le mani nell'acqua, e l'acqua s'intorbidò, e l'ombra spario. Amet. 96. E quinci poi subita sparve, nel cielo tornando colla sua luce.

S. I. Sparire, per Isvanire, Dissolversi. Lat. evane-scere, dissolvi. Gr. άφανίζεσθαι, διαλύεσθαι. Poss. 249. Che è la vita nostra! Risponde, che è un vapore di fummo, che poco dura, e tosto sparisce. E 253. Quando è più appariscente, allora sparisce, e vien meno. Tass. Ger. 16. 69. Come immagin talor d'immensa mole Forman nubi nell' aria, e poco dura, Che 'l vento la disperde, o solve il sole; Come sogno sen va, ch' egro sigura; Così sparver gli alberghi, e restar sole L'alpi, e l'orror, che fece ivi natura.

S. II. Sparire, colla particella VIA ha maggior farza, c significa maggior velocità nello sparire. Tac. Dav. ann. 2. 42. Giunto in un luogo spariva via . Red. son. 37. E via sparendo mi colpì d' un dardo.

S. III. Sparire, si dice anche per lo Scomparire, o Perder di pregio, che fa checchessia al paragone d'altra cosa. Lat. vilescere, obscurari, extingui. Gr. εύτελίζεσθαι. Ταν. Rit. Io voglio ritornare a vedere mia gentile dama, la quale di bellezza fae sparire ogni

(\*) SPARITO. Add. da Sparire. Il Vocabol. nella

voce Spanso S. V.

+ (\*) SPARIZIONE. Lo sparire. Lat. decessio, evanescentia. Gr. açaviouos. Salvin. pros. Tosc. 1. 64. Ove si duole l'autore della sparizione di questo medesimo pensiero, e s' affatica di richiamarlo. Cecch. Carr. 2. 2. Sai s' egli Fece le sparizioni in poste, e via. Accad. Cr. Mess. 5. 750. Tutto questo rigiro andava a parare . . . , di tirare tanto in lungo la conferenza da poter venire a capo di ragunare tutto il loro barchereccio, per far tutto a un tratto la sparizione, che

già avevano determinata.

SPARLAMENTO. La sparlare, Maledicenza. Lat. obtrectatio, maledicentia. Gr. διασυρμός, καταλαλία. Mor. S. Greg. Acciocche quel fuoco, dal quale esso è provato, siccome oro ottimo, esso non lo faccia per tale sparlamento ritornare in fuoco di paglia. E appresso: Distendono contro a essi i rami del loro sparlamento

SPARLARE. Dir male, Biasimare. Lat. obtrecta-re, obloqui, maledicere. Gr. xaxnyogav. M. V. 4. 53. Tornato a Firenze dalla Magna, aveva sparlato contro lui. E cap. 54. Nacque ec. sdegno, e baldanza di spar-lare contro al nostro comune. Mor. S. Greg. Per la voce della lionessa lo sparlare della moglie. Din. Comp. 1. 24. Ma troppo più baldanzosamente si scoprivano i Donati, che i Cerchi nello sparlare, e di niente temeano . Varch. Ercal. 50. Sparlare , che quello significa , che i Latini dicevano obloqui, cioè dir male, e biasi-

+ SPARLATO. Add. da Sparlare. Tac. Dav. ann. 2. 45. Dello sparlato (qui in farza di Sust.) d'Augusto

volle si condannasse (cioè: di ciò, che avea sparlato).

SPARLATORE. Che sparla, Biasimatore, Maldicente . Lat. abtrectator . Gr. xaxayogos . Omel. S. Gio: Grisost. Quanti abbaiatori si leverauno contra a te, e quanti sparlatori, e quanti, che apertamente ti nimiche-

SPARLATRICE. Verbal. femm. Che sparla . Lat. maledica. Gr. n xamalalgaz. Fr. Giord. Pred. R. Con lingue naturalmente sparlatrici, e contumeliose.

+ SPARMIARE. Meno usato che Risparmiare. Lat. parcere. Gr. pa fer au. Fav. Esop. 29. La tua tristizia e viltà, e'l poco onore mi sarebbe, ti sparmia la vita (cioè: ti salva la vita. — Questo es. è agg. dal Lombardi: noi abbiama osservato che l'ediz. di Padava 1811. a pag. 21. legge: Solo la tua cattività e viltà, e il poco onore che s'acquisterebbe di te uccidendoti ti fa campare la vita). Cas. lett. 83. Come domine usar la mia ospitalità per parecchie settimane? Cioè sparmiar la vostra borsa, e logorar la mia.

+ SPARNAZZAMENTO. Lo sparnazzare. Lat. dissipatio . Gr. diaoxidaois . Cecch. Mogl. 2. 1. Li testimonj bastevoli a farlovi credere, voglio che sieno ec. sparnazzamento, che vuol mostrare vostro padre di fare, quando men far lo dovrebbe; che ben sapete

quanto egli sia misero ec.

\* SPARNAZZANTE. Che sparnazza; e figuratam. Che scialacqua. Salvin. Opp. Pesc. Come d'intorno a ben eretto altare Augello sparnazzante dalla nera Stretta di morte.

SPARNAZZARE . Sparpagliare , Scialacquare . Lat. diffundere, dissipare, spargere, prodigere, Tac. Gr. διασπείς αν , διασκεδαννύναι , σπείρειν . Bern. Orl. 2. 30. 31. Mezza la barba gli taglia, e sparnazza, Pose-gli una mascella in sulla spalla. Fir. Trin. 2. 5. Sparnazza, Lisa; un carlino eh ! or n'uscite voi con tre lire. Tac. Dav. ann. 16. 228. Fondeva le facoltadi antiche, quasi fornito per molti anni da sparnazzare le nuove. E stor. 1. 244. Cinquantacinque milion d'oro

avea Nerone sparoazzato in donare.

SPARNAZZATORE. Che sparnazza, o sparpaglia,
Dissipatore, Prodigo. Lat. prodigus, dissipator. Gr. άσωτος. Tac. Dav. ann. 2. 53. Germanico fu sparnaz-

zatore, e superbo.

\* SPARNICCIAMENTO. Lo sparaicciare. Red. Voc. Ar.

SPARNICCIARE. Spargere in qua, e in là, Sparpagliare. Lat. dispergere, excutere. Gr. диатиции. + SPARNICCIATO. Add. da Sparnicciare. Lat. dispersus , excussus . Gr. diegraquevos . Pav. Evop.

pag. 151. [ Padova 1811. ] Veggendo il Merciaiuolo il bestiuolo morto, i bicchieri rotti, e'l vetro sparnicciato ec. Cr. 9. 77. 12. Acciocche possano uscire in quel luogo, dove sia sparnicciato l'orzo [il T. Lat. ha: effusum].

\*\*SPARNICCÍO. Sparnicciamento, Lo sparnicciare.

\* SPARNOCCHIA. T. de' Pescatori. Sorta di pesce

di mare, detto anche Gamberello. SPARO. Lo sparore, nel signific. del S. III. Lat. displosio. Gr. diaxeomois. Sagg. nat. esp. 244. In tempo che tiravano Ponenti, si fecero due spari di due pezzi. E 250. Per braccia sessantaquattro passate dallo

sparo al ritorno della palla.

SPARPAGLIARE. Spargere in qua, e in là, e senza ordine. Lat. dispergere, dissipare, fundere. Gr. διασπάραν, διασκεδαννῦναι, σπάραν. Fior. Ital. D. Andiamo addosso a' Troiani, li quali ci spaventano, e sparpagliano. Cr. 9. 68. 5. Non le lascino importunatamente ragunare, e strignere (le pecore) nel tempo del caldo; ma sempre le sparpaglino temperatamente, e dividano. Franc. Sacch. nov. 188. Chi per se raguna, per altri sparpaglia. Fr. Iac. T. Contra lei temperanza fa'l duello, Entra fra loro, e tutti gli sparpaglia. Tac. Dav. ann. 15. 206. Così sparpaglio le forze, che unite avrien sostenuto meglio il nimico scorrazzante [il T. Lat. ha: disperso milite ]. Morg. 3. 19. Su per le spalle la treccia sparpaglia.

S. In signific. neutr. pass. vale Dispergersi . Lat. diffundi , dispergi . Gr. διαχέεσθα . Sagg. nat. esp. 24. Ma al contrario i liquori ec. via via che premuti sono, cedono per ogni verso, e sparpagliansi.

+ \* SPARPAGLIATAMENTE. In modo Sparpa-

gliato . Accad. Cr. Mess. 5. 678. Dopo di che si vide cosi disanimato il nemico, che si diede a fuggire sparpagliatamente, invitatovi oramai da i capi col tocco del-la ritirata ec.

SPARPAGLIATO. Add. da Sparpagliare. Lat. dis-persus, effusus. G. V. 7. 27. 4. Quando gli vide bene sparpagliati, disse al Re. Vit. Bart. 46. Egli era tutto nero di caldo, e di sole, e avea tutti isparpagliati i capelli giù per le spalle. Pecor. g. 25. nov. 2. car. 204. Quando gli vide ben sparpagliati, egli disse al Re: fa' muovere la tua schiera.

\* SPARPAGLIONE. Si dice a chi ne'.moti e nelle parole è assai sregolato; tratta la metafora dalla far-

falla, che si raggira senza ordine, la quale si chia-ma Parpaglione. Patass. SPARSAMENTE. Avverb. In maniera sparsa, Disunitamente, In qua, e'n là. Lat. separatim, seorsim. Gr. χωρίς. Varch. stor. 12. 442. Presero gli alloggia. menti sparsamente per tutte le ville più forti del pog-gio di l'iesole.

+ SPARSIONE. Spargimento. Lat. effusio. Gr. exxuvis. Guid. G. Per la continua sparsione del sangue era non potente di difendersi. E appresso: Per la grande sparsione del sangue suo la maggior parte dell'altare fue bagnata. Fior. S. Franc. 93. Ma per la tua santissima passione, e per la isparsione del tuo sautissimo sangue prezioso resuscita l'anima mia ec. Pecor. 6. 9. nov. 2. Così era la cosa mescolata, dando e ilcevendo grandissimi colpi, tagliando arme, mani, braccia, e facendo grandissima sparsione di sangue per tutto 'l campo .

SPARSO . Add. da Spargere. Lat. sparsus , effusus . Gi. έσπαςμένος. Petr. son. 279. Or vo piangendo il suo cenere sparso. Soder. Colt. 80. Procurando, che la paglia, che alzi quattro dita, sia sparsa sopra tavole

secche. Ma ora che tutte queste cose sono sparse ec. hisogna per vie nuove e squisite piacere (il Lat. ha pervalga-

is).
S. II. Per Cosperso, Macchiato. Lat. conspersus, maculatus. Gr. καταπαοθώς. Dant. Purg. 14. Visto m' avresti di livore sparso. But. ivi: Sparso, cioè macchiato di livore.

S. III. Sparso, per Disunito, Che è in qua, e 'n là. Lat. dispersus, sparsus, fusus. Gr. διεσπαξειένος, διασχεδασθείς. Petr. son. 1. Voi, che ascoltate in rime sparse il suono Di quei sospiri, ond'io nudriva il core . E canz. 26. 5. Così avestu riposti De' bei vestigi sparsi Ancor tra' fiori, e l'erba . E 31. 2. E me tenne

un, ch' or son diviso, e sparso.

S. IV. Vasi sparsi, si dicono Quelli, che hanno la locca ampia, e arrovesciata in forma quasi piana.

Lat. planus, latus, expansus, sparsus. Gr. πλατύς. Sagg. nat. esp. 168. Messa dell'acqua attinta da una stessa fonte in diversi vasi, come di terra, di metalli, e di vetro, in bicchieri cupi, e in tazze sparse

S. V. E Sparso per Isparito. Cas. son. 42. Orepente ora è fuggito, e sparso Tuo lume alte-

\* S. VI. Sparso, T. Araldico. Dicesi de' Pezzi in-

determinati, onde uno scudo è seminato.

SPARTAMENTE . Avverb. Sparsamente , Disunitamente. Lat. separatim, seorsim, sparsim. Gr. xweis. M. V. 8. 67. Quasi come gente furiosa, e irata, la condussero spartamente, come vedieno, che richiedesse la faccenda. Fr. Giord. Pred. S. Quelli che spartamente furo in molti, in cui uno, e in cui un al-

SPARTATAMENTE. Avverb. A parte a parte, Disunitamente. Lat. particulatim, scorsim. Gr. µegi-xus. Paol. Oros. Spartatamente fuggendo, di grave mortalità furo morti. Fr. Giord. Pred. D. Perchè spesse volte si tien meglio a mente la cosa detta brevemente, che detta spartatamente [ cioè: diffusamen-

SPARTATO. Add. Appartato. Lat. secretus, semotus, remotus. Gr. χωρισθάς. Buon. Fier. 1. 2. 2. Ci si vorrebbe Qualch' ordine miglior, perchè spartati Stesser gli stolti da' sani di mente. E 1. 2. 4. Togliendoli di la, dove spartati, Quasi per modo di provvisione, Si tengon nella stanza. E 2. 4. 1. Or poichè sola Nelle mie stanze assai spartata, e chiusa ec.

(\*) S. 1. Spartato, per Ispartito, Divise in due parti. Lat. divisus, dissectus. Gr. μερισθείς, διχοτοuno deis. But. Purg. 4. 1. Quadrante è una quarta parte d' uno tondo piano, e anche d' una metà d' uno

tondo, che sosse spartato.

+ \*\* S. II. A sparte, In disparte. Lat. seorsum.

Fior. S. Franc. 79. Franc Currado per compassione di

quello giovane, e prieghi de' frati, chiamò un dì a sparte il detto giovane ec.

+ SPARTEA, e SPARTO. Stipa tenacissima Linn. T'. de' Botanici . Pianta , che ha le foglie lunghe quasi un braccia, e mezzo, strette, delicate, che escono ag-gruppate dalle guaine radicali, e nella maturità divengono cilindriche, la pannocchia a spighe con reste pelose alla base. Fiorisce nel Maggio, ed è indigena della Spagna meridionale. Lat. spartum, spartium. Cr. 5. 22. 6. Contro a' vizj del pesco si dice, che fa prode la spartéa sospesa a' rami. E 9. 90. 2. Palladio dice, che (i colombi) ancora dalle donnole sicuri si fanno, se intra loro si gitta vecchia spartéa, che credo, sia ginestra, della quale gli animali si calzano.
(\*) SPARTIBILE. Add. Partibile, Divisibile. Lat.

partibilis. Gr. diauperos. Il Vocabol, nella voce PAR-

TEVOLE

SPARTIGIONE. Lo spartire, Spartimento . Lat.

divisio. Gr. μερισμός. Tac. Dav. ann. 1. 5. Fare i eittadini ribelli con tante spartigioni de' loro beni.

SPARTIMENTO. La spartire, Separazione. Lat. separatio. Gr. διαχωρισμός. Teol. Mist. Piangere tanta
freddura dell' anime, e tanto spartimento della via
dell' amore, il quale è già spento in tutto 'l mondo. Coll. SS. Pad. Adunque son da cercar continuamente gli spartimenti del cuor nostro. Maestruzz. 1. 56. Non sarebbe così, se si facesse accusa dell'avolterio a spartimento del letto.

S. I. Per Iscompartimento, o Divisione. Lat. divisio, partitio . Gr. μερισμός, διανομή . Malm. 12. 41. Poi dopo un ordinato spartimento Di crazie, soldi, e più danar minuti, Sonvi i quattrini, i piccioli, e i battu-

ti.
\* §. II. Spartimento, T. de' Chimici. Separazione

dell' oro dall' argento. + SPARTIRE. Dividere, Sceverare, Separare. Lat. separare, dividere, partiri. Gr. διαχωρίζαν, διακρίναν, μερίζαν. G. V. 7. 27. 4. Per lasciaigli più spartire dalle schiere. E 8. 322. 4. Messer Passerino, e sua gente, avendoli spartiti, cavalcarono astivamente (co-si nel T. Dav.). E 12. 108. 8. Chi potra si fatta congiunzione, e divozione individua spartire? Guid. G. I cavalli a pezzo a pezzo spartirebbero le tue membra, strascinandoti per terra . Soder. Colt. 70. Non saría mala avvertenza di spartir le serotini dalle primaticce. Vit. S. Eufrag. 178. Oggi ci spartiamo insieme l'una dall'altra, perocchè io udi'ora, che tu dei morire domane. Cavalc. Att. Apost. 12. S' impiccò per la gola, e crepò per mezzo, e spartissi le sue interiora (il Lat. ha : diffusa sunt viscera ejus ) .

S.I. Diciamo anche Spartire, per Distribuir checchessia, dandone la sua parte a ciascuno. Lat. inter aliquos dividere, partiri, tribuere, distribuere. Gr. diaveuav. Sen. ben. Varch. 2. 28. Egli aveva a beneficare degli altri, e spartire fra molti la liberalità sua.

(†) S. II. E aeutr. pass. Teal. Mist. La sapienza è dignissima cognizion di Dio, la quale è per ignoranza conosciuta, secondo l'unione sopra la mente, quando la mente da tutte l'altre cose spartendosi, poscia anche se medesima lasciando ec. Buan. Fier. 3. 1. g. Levossi l'osteria tutta a romore, Come tu sai: noi ci partimmo in rotta Con l'oste, e noi medesmi spar-tl'I haio.

SPARTITAMENTE . Avverb. Diversamente , Sepnratamente. Lat. separatim, seorsim, divisim. Gr. χωesis. G. V. 12. 109. 2. Quelle cose in diversi sermoni spartitamente e per loro, e per noi alla Maesta Reale furono recitate. M. V. 9. 62. Furono messi spartitamente l'uno dall'altro nelle prigioni. Guid. G. Imperocchè vide i suoi spartitamente combatte-

\* SPARTITO. Sust. T. de' Musici. Partitura, o sia Quell'esemplare ove tutte le parti di una composizione musicale vi sono unite, e delle quali l'ultima si chiama Basso , perchè è la più bassa. Fag. com. In cotesto dee battere tutto il forte di questo concerto; andate ad intonare a M. P. quanto s' è intavolato sul nostro sparti-

SPARTITO. Add. da Spartire. Lat. separatus, divisus. Gr. χωςισθάς. M. V. 8. 72. Risposono, che non volieno passare spartiti, nè per lo luogo loro assegnato. Lab. 152 Li suoi costumi tutti dalli loro spartiti mosterrebbono. Pass. 124. Eri spartito, e privato de' sagramenti della Chiesa, e io vi ti restituisco, e rendo (ciaè: separato per iscomunica). Com. Inf. 20. Gli uomini poich' erano spartiti per la contrada, s' accolsero a questo luogo. Cronichett. d' Amar. 142. Il Re Carlo uscio loro addosso, e trovogli così sparti-

\* SPARTITORE. Colui che spartisce l'oro dagli altri metalli e la rende purgato e senza alcuna mescolanza d' altra materia. Risc. Malm. Ridurla a oro ec. è tratto dallo spartire l'oro dagli altri metalli, e materie mescolate con esso. Coloro che fanno quest' arte si chiamano Spartitori.

SPARTIZIONE. Lo spartire, Spartigione. Lat. distributia , partitio , divisio . Gr. Siavoun . Buon. Fier. 4. 5. 19. Ma voi, che risoluto avete seco Di quelle spartizion dei tre fratelli! E sc. 20. Mezzani interven-

ghiate Per quella spartizion de' tre fratelli . + \* SPARTO. T. de' Botanici . V. SPARTÉA . Alam. Colt. 5. 110. Poi di sparto, o di giunco in man ti reca Due corde antiche, în cui per forza immergi L'intricata sementa ec.

\* \* §. Sparto, Libano, T. di Mariaeria. Sorta di giunchi con i quali si sanno canapi e stuoie. V. LI-BANO. Stratico.

SPARTO. Add. da Sporgere. Lat. sparsus, fusus, passus. Gr. έσπαρμένος, διετπαρμένος, εκτεταγμένος Bacc. Intr. 24. Per le sparte ville, e per gli campi i lavoratori miseri, e poveri ec. non come uomini, ma quasi come bestie morieno. E nov. 43. 14. Sparti adunque costoro tutti per la piccola casa, parte n'ando nella corte. Ovid. Pist. Appena un como, conte Purg. li capelli sparti, com' io era, non gridassi. Dant. Purg. nella corte. Ovid. Pist. Appena mi tenni, che io col-1. Ambo le mani in sull'erbette spatte Soavemente'l mio maestro pose. E Par. 28. Sovra seguiva 'I settimo si sparto Gia di larghezza, che 'l messo di luno Intero a contenerlo sarebbe arto. E 31. E a quel mezzo colle penne sparte Vidi più di mille Angeli. Vit. S. Umil. Piangeva con forte grida, e dure lamentazioni la passione del suo diletto Gesù co' capelli sparti. Cas. san. 32. Son queste, Anior, le vaghe trecce bionde Tra fresche rose, e puro latte sparte.

SPARVIERATO. Aggiunto, che propriamente si da

alle Navi, quanda sono spedite, e accance a camminar velacemente. Lat. citae remis. Tac. Dav. ann. 2. 31. Molte [ navi ] acconce a portar macchine, cavalli, e

viveri, destre a vela, sparvierate a remo.
S. Sparvierata, dicesi anche d' Uamo, che vada con velocità, e inconsideratamente. Lat. velox, improvi-

dus. Gr. απρονοήτως φερομένος.
SPARVIERATORE. Che concia, e governa gli sparvieri; che oggi più comunemente diciamo Strozziere. Lat. accipitrarius . Gr. i seareo pos . Franc. Sacch. nov. 195. Lo sparvieratore del Re, che l' avea in mano, gittò questo sparviere a una pernice, e lo sparviere la prese. E appresso: Mandò ec. lo sparvieratore a

segnir lo sparviere.

+ SPARVIERE, e SPARVIERO. Falcus sparvier. T. degli Ornitologi. Uccello di rapina, che ha il becco incurvato, ed uncinato, che propriamente dicesi Rostro, e per un angalo acuto, che da ambe le parti della mascella superiore risulta, le narici sono patenti, schbene nelle strigi siano coperte di penne: ha i piedi corti, e grossi, ciascuno ha quattro dita, tre delle quali sono dirette davanti, ed il quarto di dietro, al disotto sono tuberase, ed all'estremità munite di artigli. Alcuni hanno i piedi muniti di penne, ed altri nudi. Si pasce di animali già morti, divorando anche le ossa, che non digerisce, ma rigetta in palle rotonde. La femina suol essere più bella del maschio. Lat. accipiter, accipiter fringellarius . Gr. iejag. Nov. ant. 61. 1. Poneasi uno sparviere di muda in su una asta. Tes. Br. 5. 11. Sparvieri vogliono essere di questa maniera, ch'elli abbiano la testa piccola, e gli occhi in fuori, e grossi, e'l petto ben tondo, li piedi bianchi, e aperti, e grandi, e le gambe grandi, e corte, e la coda lunga, e sottiletta, e l'ale lunghe infino alla terza parte delle coda. la coda, e la piuma di sotto la coda sia taccata. Bocc.

nov. 69. 12. Primieramente che in presenza di Nicostrato ella uccida il suo buono sparviere. Dant. Inf. 22. Ma l'altro fu bene sparvier grifagno [qui per simi-lit.]. E Purg. 13. Ch' a tutte un fil di ferro il ciglio fora, E cuce sì, come a sparvier selvaggio Si fa . Cr. 10. 3. 2. Sparviere ec. rade volte si dimestica, e usa cogli uomini; ma se si dimestica è buono, imperocchè in fierezza su usato di pigliar preda. Franc. Sacch.

e di bontà passò tutti, che nella sua corte sossono mai.

\* S. I. Sparviere, T. de' Muratori. Assicella quadrata, o scantonata con manico fitto per di sotto ad uso di tenervi la calcina da arricciare, o intonacare. V.

NETTATOJO.

S. II. Dicesi in proverb. Far come lo sparviere, di per di; del Non pensare al vitto, se non giorno per giorno . Lat. in diem vivere . Gr. xar' exagny fisy .

§. III. Drizzare il becco allo sparviere, proverb. che vale Tentare le cose impossibili; modo basso. Cecch. Mogl. 4. 10. Nè volere Pigliarti briga di drizzare il bec-

co Agli sparvieri

(\*) SPARUTELLO . Dim. di Sparuto ; Sparutino . Lat. gracilior , macilentus . Gr. 10 xvónegos . Red. lett. 1. 411. In molte di esse mi par di riconoscere il mio proprio ritratto, con un viso di mummia, sparutello, secco, smunto, allampanato, ec. Pros. Fior. 6. 222. Mancando i fichi, e l'uve, manca loro il dolce, e grasso alimento, e perciò gracili, e sparutelli, ec. a capo, ed ale basse svolazzano mendicando.
SPARUTINO. Dim. di Sparuto. Lat. gracilis, macilen-

tus. Gr. iσχνός, λεπτός. Cecch. Servig. 4.2. Halo tu visto questo nuovo sposo? Ag. I' lo veddi stamani; egli

è un piccolo Sparutino.

SPARUTISSIMO . Superl. di Sparuto . Lat. gracillimus . Gr. λεπτότατος . Franc. Sacch. nov. S. Era di persona piccolo, e sparutissimo, oltre a questo era forte innamorato. E nov. 43. Meglio s' avvide degli atti, che gli Aretini facevano contro a lui, uno cavaliere pic-

colo, e sparutissimo da Ferrara.

SPARUTO. Add. Di poca apparenza, e presenza; Contrario d' Appariscente. Lat. gracilis, macilentus. Gr. ίσχνος, λεπώς. Bocc. nov. 55. tit. L' uno la sparuta apparenza dell' altro, motteggiando, morde. Lab. 123. Or son io così sparuta! non son io così bella, come la cotale! G. V. 8. 54. 2. Piccolo di persona, e isparuto, e cieco dell' uno occhio. Red. Oss. an. 145. Mori di tanta, e di così indicibile, e sparuta magrezza, che non era, se non ossa, e pelle.

\* SPARZA, pronunciato colla Z aspra, T. de' Pescatori. Canestro da riporvi il pesce, ma molto più picco-

la della lavatecca, e di forma bislunga.

\* SPASA. Cesta piana, e assai larga, per uso di costener role da comparsa. Magal. lett. Con far servire le spase di questi misteriosi strumenti di rovescio ai busti delle Dame più insigni in questa voluttuosa liturgia.

+ SPASIMA . Meno usato che Spasimo . Lat. membrorum convulsio. Gr. σπασμός, σπάσμα. M. Aldobr. B. V. 13. Ma certo di divenire ebbro spesso avvengono molte malattie, siccome paraletico, apopletico, e spa-

(+) S. Spasima T. de' Medici . Ogni contrazione involontaria de' muscoli soggetti alla valontà, e così si chiama anche quando non è accompagnata da dolore.

\* SPASIMANTE. Che spasima. Morell. Gentil.

\* S. Spasimante, Che dà spasimo, Che fa spasimare, Dolorosissimo. Salvin. Iliad. Ei dietro assiso, il rapido quadrello Traea dal piede, e spasimante doglia Pel

SPASIMARE. Avere spasima. Lat. membrorum convulsione laborare. Gr. σπασικόν αναι, σπασθαι. G. V. 11. 65. 3. Il valentre, e vertudioso Duca spasimo. Car. lett. 1. 59. Mandatemela, se non venite subito, se non volete, ch' io spasimi.

S. I. Figuratam. il diciamo per Durar gran fatica, Affannarsi. Morg. 25. 121. Perche pure a salir si su-

da, e spasima.

S. 11. Per Esser sieramente innamorato. Lat. aliquem deperire, aliquem ardere. Gr. έπιμαίνεσθου τινι. Das. Scism. 12. Messa in palazzo, di leggieri attinse, che il Re s' era recata a noia la Reina; che Vuolseo mulinava per disfarla: che il Re di lei spasimava. Lasc. Streg. 2. 4. Egli è innamorato di colei, che egli spasima.

S. III. Per Desiderare ardentemente. Lat. ardere, vehementer cupere, inhiare. Gr. καίξο θαι, επιποθάν, επιχαίναν. Τας. Dav. ann. 4. 85. Questa superba fondata ne'tanti figliuoli, nel favor del popolo, spasimava di regnare . Ambr. Cof. 1. 3. Ma avvertite Ippolito, Ch' importa assai, che dimostriate a Bartolo, S' ei vi trovasse aver voglia grandissima, Anzi, che spasimiate di conchiudere Il parentado. Car. lett. 1. 88. Se lo de-

sidero, e se me ne spasimo, lo sa Iddio.

§. IV. Spasimar di sete, vale Morir di sete, Aver grandissima sete. Lat. valde sitire, siti emori. Gr. σφόδρα διψάν . G. V. 11. 50. 2. Molti per sete ispasimati, anuegaronne in Gusciana. Bocc. nov. 77. 61.

Oltre agli altri suoi dolori credette, di sete spasimare. + S. V. Spasimar la roba, e simili, vale Dissipar-la. Lat. prodigere, profundere. Gr. διαφοράν, προχίav . Magal. lett. Alcuni zolli d'intagli che una volta avevo, e che sono andato spropositatamente spasimando quando uno e quando l'altro che adesso ne sono

SPASIMATAMENTE . Avverb. Con ispasimo ; e fi-

guratam. vale Grandemente, Ardentemente.

SPASIMATO. Add. da Spasimare, Travagliato, e Compreso da Spasima. Lat. convulsus. Gr. 0 #20945. Cr. 3. 7. 12. I nervi indegnati, e indurati, e quasi

spasimati distende.

S. Per Fortemente innamorato . Fir. Luc. 1. 2. Noi non siam buone ad altro, se non a far lo spasimato. Sp. Allor si dee guardare il marito, quando la moglie mostra di essere spasimata di lui. Tac. Dav. ann. 1. 35. Agusto l'aveva compiacinta a Mecenate spasimato di Batillo [ il T. Lat. ha : effuso in amorem ]. Salv. Granch. 1. 1. Un vecchio Decrepito ec. vorra fare Lo spasimato, e l'ammartellato D'amore

+ SPASIMO, e SPASMO. Spasima. Dolore intenso cagionato da ferite, da posteme, e da cose simili; Convulsione. Lat. membrorum convulsio. Gr. σπασμός, σπάσμα. M. V. 3. 18. Per la percossa e per lo disordinato caldo di presente morì di spasimo. Cr. 1. 2. 3. Fa prode agl' idropici, e a'paralitici e all'umido spasmo. Morg. 3. 47. Subito cadde quel famiglio in terra, E poi per grande spasimo morio. Bern. Orl. 2. 23. 33. Che pel crudele spasimo, e dolore Era perduto, e di se stesso fuore.

(\*) SPASMODICO. Add. Di spasmo, Convulsivo. Lat. convulsivus. Gr. σπασμώδης. Red. Cons. 1. 217. Pungendo però questo le fibre, ec. eccita le loro contagioni spasmodiche, cagioni immediate del dolore non solo, ma ancora dell'accorciamento della gamba.

\* \* S. Spasmodico , T. de' Med. Epiteto de' medicamenti che calmano gli spasmi o convulsioni. Diz.

\* SPASMOLOGÍA. T. de' Medici . Trattato degli

spasimi, e convulsioni.

(+) SPASMOSO. Che ha spasmo, Spasmodico. Alam. Avarch. 17. 81. Il medesmo adivien di Florio ancora Ch' ha il destro piè ferito . . . La soleretta omai di sangue è piena, E la pena spasmosa cresce ogn'o-

SPASO , Add. Spanto , Disteso , Piano . Lat.

expansus . Gr. έξηπλωμένος. Teseid. 9. 41. Nulla persona in Atena rimase, Giovani, vecchie, zite, ovvero spose, Che non corresson la coll'ale spase. Red. Dieir. 44. Quelle tazze spase, e piane Son da genti poco

SPASSAMENTARE. Spassare. Tratt. segr. cos. donn. Brama di potere spassamentarsi a tutta sua vo-

glia .

SPASSAMENTO. Lo spassarsi, Diporto. Lat. so-latium, voluptas. Gr. ndovn. Tav. Rit. Venendo a ano giorno, lo Re per via di spassamento andò a cac-

SPASSARE. Pigliare spasso, Diportarsi; e si usa per lo più in signific. neutr. pass. Lat. voluptatem capere, genio indulgere, se oblectare. Gr. καθ ήδονην ποιείν. Cr. 9. 86. 3. E come dinanzi dissi (sia) il luogo chiuso, dove il di si possano spassare. T. Lat. ha: diuturno tempore esse possint ] . Fir. 3. 4. Almanco trovass'io il nostro Dottore, ch' i' mi spasserei pure un poco, or ch' i' non so che mi fare. Cant. Carn. 20. Cerchiamo avviamento, donne, tale, Che ci spassiamo in questo carnasciale.

+ S. Spassar tempo , vale Far checche sia per pasoatempo , e fuggir la noin . Franch. Sacch. nov. Spesse volte giucava per spassar tempo alla sua pieve con

un gentiluomo .

SPASSEGGIAMENTO. Lo Spasseggiare. Lat. deambulatio . Gr. περίπατος . Varch. stor. 2. 34. Baccio Valori dopo un lungo spasseggiamento in casa sua fatto ec. si risolse ec. di dover atare, per quanto potesse, i

Medici .

+ SPASSEGGIARE . Passeggiare . Lat. ambulare , obambulare, spatiari. Gr. περιπατείν. Cas. uf. com. 111. Spasseggiando per alcun luogo ogni di gran pezzo . Fir. Trin. 5. 7. Sta, è ei quello, che spasseggia! Maur. rim. 1. 156. E prego, che . . . nessuna dal balcon si mostre, Qualor più spasseggiando andrà d'intorno, Di sua bella persona a far le mostre. Rusp. Son. 16. Questi, che non isputano in sagrato, Che stanno il giorno a spasseggiar pe' chiostri, Snocciolando orazioni e paternostri ec.

§ 1. Spasseggiar l'ammattonato, figuratam. Varch. Ercol. 92. Il che è proprio di coloro, che temendo di non esser presi per debito, o per altra paura, stanno a hello sguardo, e non ardiscono spasseggiare l'ammattonato, cioè capitare in piazza, che i Latini dice-

vano: abstinere publico.

\* SPASSEGGIATA. Spasseggiamento. Magal. lett. Condottolo sul campo col pretesto d' andar a far gita, dopo qualche spasseggiata senti dirsi, ec. \* SPASSÉGGIO. Lo spasseggiare, Spasseggiata.

† \* S. Nuotare di spasseggio dicesi, Quand' uno essendo tutto nell'acqua dalla testa infuori, cava fuori di essa un braccio per volta ordinatamente, battendolo sopra all' acqua per romperta e spingersi avanti. Miu. aunot. Malui. 4. 45. + \* SPASSEVOLE. Diportevole, Solluzzevole, Da

ricreazione , Da spasso . Bemb. lett. Vol. 4. pag. 216. ( Vinegia 1552.) Ad alcuno diporto con altre donne invitata nelle nostre spassevoli barchette pigliando aria ora

questa, ora quella cosa vede. + \* SPASSIONARE. Neutr. pass. Non oprar secondo le passioni, Spogliarsi delle passioni. Magal. part. 1. lett. 20. Quanto più procuso di spassionarmi, e di ridurmi in istato di perfetta indifferenza, tanto più me ne veggo lontano.

(\*) SPASSIONATAMENTE, Avverb. Senza passione, Ingenuamente. Lat. ingenue, indifferenter. Gr. avet-μένως, απαθώς. Salvin. disc. 2. 262. Particolarmente alla nostra accademia, che titolo tiene degli Apatisti,

cioè di persone, che intorno a dubbi letterarj proposti, dicono spassionatamente ciascuno il parer suo .

SPASSIONATEZZA. Astratto di Spassionato. Salvin. disc. 1. 201. Non bene informato ec. di quella spassionatezza, che, come veri Apatisti, qui professa-

SPASSIONATO. Add. Che non hn passione, Ingenuo . Lat. passionibus animi vacuus . Gr. anados . Viv. disc. Arn. 21. E'I benefizio di queste da tutti gli spassionati esser conosciuto, e confessato evidentissimo. Buon. Fier. 2. 1. 3. Spassionato giudichi, e risolva, Moderato eseguisca.

SPASSO. Passatempo, Trastullo. Lat. solatium, voluptas, oblectatio. Gr. noovn. Fr. As. 129. La nuova usanza di quelle voci per la loro continua conversazione già le cominciano a porgere grandissimo diletto, e'l loro suono è uno spasso della sua solitudine. Sen. ben. Varch. 5. 2. Qui non avviene come in quei combattimenti, che si fanno per dare spasso al popo-

S. I. Andare, Menare a spasso, o simili, dicesi del-l'Andare, o Condurre altri a sposseggiare. Lat. ambulatum ire, ambulare. Gr. περιπατείν. Din. Comp. 1. 13. E Giano se n'andava a spasso per l'orto . Vit. S. Gio: Bat. 197. Egli molto ispesso se ne andava nel giardino, ovvero orto del padre, ch' era dirieto alla casa, e rallegrandosi andava a spasso. Bern. Orl. 3. 8. 28. E par, ch' ei vada per la strada a spasso. Fir. disc. an. 103. Menando meco a spasso il povero Bianchino.

(+) S. II. Spasso, per Sollievo. Tesoid. 4. 37. E'st sentiva sì venuto meno Che appena si poteva sostenere ec. Perchè delibero pur di volere In ogni modo ritor-

nare a Atene, Per dare eterno spasso alle sue pene. SPASTARE. Levar via la pasta appiccata a checches-

S. I. Per similit. vale Levar via checchessia, che si appicchi come pasta sopra alcuna casa. Bocc. nov. 79 42. E spastandosi colle mani, come poteva il meglio ec. se ne tornò a casa sua.

S. II. Per metaf. Franc. Sacch. rim. 36. Per altro modo giammai non si spasta La grande infamia. SPASTOIARE. Levar via le pastoie.

S. Per metaf. in signific. neutr. pass. vale Strigarsi, Sciorsi. Lat. se expedire, se extricare. Gr. fautor απολύειν . Franc. Sacch. nov. 68. E volendo spastoiarsi, e non potendo, se non volca lasciare il pezzo della guarnacca, gli convenne così preso aspettar tauto, che venissono le tanaglie. E nov. 135. Tornò a Bertino, il quale s' era spastoiato, e condusselo a castel Falfi .

\* SPATA. T. de' Botanici. Quell'invoglio, entro a cui è chiuso il fratto della palma. Taglin. lett. Coloro, che coltivano le palme pongono i fiori del ma-schio sulla spata della femmina.

† \* SPATERNOSTRARE. Dire, o far mostra di dire molti paternostri. Sacc. rim. 1. 80. Non è di quei che colle man dimesse, Si piantan la mattina in una Chiesa Spaternostrando a udir tutte le messe.

\* SPATO. T. de' Naturalisti . Pietru calcarea cristallizzata, e di diversi colori, la quale in tutte le sue

fratture conserva sempre la medesima figura.

de cumpi Una spezie di pietra la quale non sembra essere altro, che un Quarso assui duro alquanto bianco, ed irregolare.

\* S. 11. Spato adamantino , dicesi ad una Pietra novamente scoperta da Bergman, la quale è nera, oltre modo dura, e la cui polvere è atta a rodere lo stesso

SPÁTOLA. Piccolo strumento di metallo a similitudine di scarpello, che adoperano gli speziali in cambio di mestola . Lat. spathula . Gr. σμάθη . Cr. 9. 40. 2. Si faccia bollire, e sempre si mescolino con una spatola. E cap. 45. 2. Mescola colle dette cose alquanta calcina viva, e mesta con ispatola infin a tanto che sia fatto l'unguento . Bronz. rim. burl. 2. 256. E perchè 'l lattovar sia rimenato, Si serve per ispatola, o fuscello D' un certo cotal secco attorcigliato.

\* S. Spatola fetida, T. de' Botanici. Spezie d' Iride,

le cui foglie sono puzzolenti.

\* SPATOSO. Che è della natura dello spato . Gab.

Fis. Piombo, ferro ec. spatoso.

SPATRIARE. Privar della patria . Lat. eripere patriam . Gr. πατείδος ςεξείν . Tac. Dav. stor. 5. 571. A cagion di Civile essere stati ammazzati i Treviri, accesi gli Ubii, spatriati i Batavi ec.

S. In Signific. neutr. pass. vale Perdere i costumi della patria. Salvin. dis. 1. 113. Si spatriò, s' effeminò, s' imbarbari, ma la Greca gentilezza manten-

\* SPATULATO. T. de' Botanici. Aggiunto della foglia cuneiforme, la cui lamina è larga, e appuntata

verso l'apice

SPAVALDERIA . Sfacciatezza , L' essere spaval-do . Lot. impudentia. Gr. αναισχυντία. Buon. Fier. 1. 5. 10. E provvedendo insieme Dalle licenze, e spavalderie loro A quel, che fa mestier di vostra cura.

SPAVALDO. Dicesi Quegli, che nel portamento, nelle parole, o in checchessia procede sfrontatamente, e con maniere avventate. Lat. jactabundus, petulans. Gr. αλαζών. Fr. Iac. T. 1. 2. 25. Di giorno le mosche d' intorno spavalde ( qui per similit. ). Car. lett. 1. 123. Voi, che mi conoscete, fate, che mi conosca ancor egli, e che s' immagini, ch' io sia voi, perchè mi pare, che abbia un poco dello spavaldo. Varch. stor. 12. 440. Il quale per altro nome, perciocchè era molto spavaldo, si chiamava il Cavrinolo. Malm. 1. 20. Che vedrála poi Far lo spavaldo più, che tu non

+ SPAVÉNIO. Malattia del cavallo diversa dalla Spinella, la quale consiste in un tumor molle con fluttuazione sensibilissima, situato alla parte laterale interna del garretto nel luogo stesso della Sofena . Cr. 9. 36. 1. Questa lesione avviene al cavallo appunto in ogni cosa, come la giarda, e chiamasi spavenio, la cui

cura è ec.

SPAVENTACCHIO. Cencio, o Straccio, che si mette ne' campi sopra una mazza, o in su gli alberi, per ispaventare gli uccelli; che diciamo anche Spauracchio. E figuratam. si prende per Apparenza, che porti spavento. Lat. terriculum, terriculamentum. Gr. 66-Burgov. Cron. Morell. 356. Assaliro alcuno con arme, e con ispaventacchio. Cr. 9. 99. 4. Gli uccelli con i-spaventacchi spaventianio. Bern. rim. 1. 68. Con esso serve per ispaventacchio, Anzi ha servito adesso in Alemagna A' Turchi, e a' Mori. Burch. 1. 11. E fenne spaventacchio alle formiche. Varch. Ercol. 83. Fare una bravata, o tagliata, o uno spaventacchio, o un copravvento, non è altro, che minacciare, e brava-

\* SPAVENTÁGGINE. Spaventamento . Segn. Etic. SPAVENTAMENTO. Lo spaventare, Spavento. Lat. terror, pavor. Gr. φόβος. Sen. Pist. La paura della quale fa tutte l'altre ore essere in paura, in triemito, in ispaventamento. E appresso: Non fanno veruno spaventamento nè agli occhi, nè agli orecchi. Fiamm. 2. 7. Quali coloro, che ne' sogni, o da caduta, o da bestia crudele, o da altri spaventamenti subitamente pavidi si riscuotono. Cr. 9. 90. 5. Alcuna volta per lo spaventamento degli animali, contro a'qua-T. VI. li si ripari, come detto è indietro. Pass. prol. O per iscurità di tenebrosa notte, o per ispaventamento delle siere bestie

SPAVENTANTE. Che spaventa, Che fa paura. Lat. terrens. Gr. postav. Cr. 4. 18. 10. Da persone

gridanti, e spaventantigli si caccino.

SPAVENTARE. Metter paura, e spavento. Lat.
terrere, deterrere, timorem incutere, perterrefacere.
Gr. poßeiv. Bacc. nov. 43. 12. Ancorachè le parole del vecchio la spaventassero, disse. E nov. 52. 10. Messere, io non vorrei, che voi credeste, che il gran fiasco stamane m'avesse spaventato. Petr. son. 206. Il mal mi preme, e mi spaventa il peggio. Dant. Inf. 29. La vostra sconcia, e fastidiosa pena Di palesarvi a me non vi spaventi. Vii. SS. Pad. 1. 26. Sogliono chiamare in loro aiuto lo Prencipe maggiore, lo quale apparendo in forma orribile, e laidissima ec. suole molto spaventare gli monaci.

§. I. In signific. neutr. e neutr. pass. vale lo stesso, che Paventare, Aver paura. Lat. pavere, expavescere. G1. περιφοβείσ θαι. Bocc. nov. 70. 8. Alquanto si spavento Meuccio, veggendolo. Franc. Sacch. nov. 78. Come veggono Ugolotto nella via, tutti spaventano. Vit. Crist. D. Allora tutte spaventaro, udite le paro-

le della sapienza.

§. II. Per Temere. Pallad. cop. 16. La qual cosa spaventeremo, se vedremo gli abitatori della contra-

da essere infermi di state .

SPAVENTATICCIO. Add. Alquanto spaventato. Lat. aliquantulum territus. Gr. μέχρι τινος φεβηθείς. Buon. Fier. 4. 5. 16. Gli occhi spaventaticci, e imbambolati

SPAVENTATISSIMO. Superl. di Spaventato. Lat. timore perculsus. Gr. δεινώς εκπλαγείς. Stor. Eur. 6. 132. E vedesse i popoli impauriti, e spaventatissimi

di alcuni prodigi apparsi .

SPAVENTATO. Add. da Spaventare; Impaurito nerterrefactus, attonitus, grandemente. Lat. territus, perterrefactus, attonitus, stupidus. Gr. εκπλαγείς, θαμβήσας. Dant. Inf. 24. Correvan genti nude, e spaventate . E Purg. 9. Come fa l'uom, che spaventato agghiaccia. E 24. Ond'io mi scossi, Come fan hestie spaventate, e poltre. Coll. SS. Pad. Spaventato per indovinarsi quello, che 'l padre doveva fare.

+ \* S. Spaventato, vale talvolta Spaventaticcio, Spaventoso, Che mette paura . Franc. Sacch. Op. div. 59. Cristo fu il più bello, e meglio proporzionato corpo, che mai fosse, e non ebbe gli occhi travolti, nè spa-ventati. Fir. disc. an. 9. Guardandolo fiso nel volto ec. le venner veduti quegli occhi spaventati, e quel supercilio crudele.

SPAVENTATORE. Che spaventa. Lat. terrorem inducens, terrens. Gr. φοβών. Filoc. 4. 148. Facevano si gran pianto, e si gran romore, che, se Giove allora gli spaventatori de giganti avesse mandati, non si sariano uditi . Buon. Fier. 5, 3, 8, E con gli occhi di foco Spaventator.

SPAVENTAZIONE. Spaventamento. Lat. terror, timor. Gr. φόβος. Franc. Sacch. rim. 50. E se la ve-de, n' ha spaventazione.

+ SPAVENTEVOLE. Add. Che mette spavento. Lat. horribilis, terrificus, tetricus, inamabilis. Gr. 0082-905. Bocc. nov. 48. 7. Lei di morte con parole spa-ventevoli, e villane minacciando. Amet. 91. Avve-gnachè Vulcano colle spaventevoli fiamme, e Tetide ec. più volte sieno gravemente opposti alla sua salute. G. V. 8. 70. 2. Pareva odiosa, e spaventevole a udire , e vedere . Franc . Sacch. rim. Come selvaggia fiera, fra le fronde Nasconde se, per spaventevol grido Del cacciator, quand' è presso al suo nido: Così ec.

§. I. Figuratam. vale grandissimo . Ovid. Pist. 38.

Imperciocche spaventevole dispregio di te è sparto su-

bitamente per le città di Grecia.

\*\* §. II. Detto di cosa niente paurosa, auzi lieta. Vit. S. Gio: Gualb. 334. O maravigliosa cosa e spaventevole! Il cellerario ec. apparecchio a' forestieri ec. (L' esito fu del cibo moltiplicato).

S. III. Per Deformissimo. Bocc. nov. 94. 18. Iddio, alla mia buona affezion riguardando, di corpo spaven-

tevole, così bella divenir me l'ha fatta.

SPAVENTEVOLISSIMO. Supert. di Spaventevole. Lat. teterrimus . Gr. Фоβερώτατος . Libr. cur. malatt. Quale si è la spaventevolissima infermità del mal cadu-

Co. + SPAVENTEVOLMENTE. Avverb. Con ispavento. Lat. turpiter, fædum in morem, horribiliter. Gr. αίσχεῶς, φοβεςῶς. Salvin. Iliad. l. 15. v. 18. In veggendolo [Ettore distess sul piano], pietate N'ebbe d'uomini il Padre, e degli Iddei, E spaventevolmente di fuggiasco Sottecchi Giuno risguardando, disse ec.

S. Per Grandemente , Eccedentemente . Lat. immaniter. But. Il giudicio umano spesse volte giudica contr' a ragione, e spaventevolmente dissama altrui.

+ SPAVENTO. Terrore, Paura orribile. Lat. terror, pavor, stupor. Gr. φόβος, ἔχπληξις, θάμβος. Bocc. nov. 48. 7. Questa cosa ad un' ora maraviglia, e spavento nell' animo mi mise. Petr. canz. 27. 5. Quante volte diss' io Allor pien di spavento: Costei per certo (presso chè tutte le edizioni leggono: per feimo) nacque in Paradiso! Dant. Inf. 9. E già venia su per le torbide onde Un fracasso d'un suon pien di spavento . Nov. ant. 31. 2. Per cagione , che li cavalli non si poteano mettere avanti per lo spavento degli stromenti, comando a tutta sua gente, che volgessero

tutte le groppe de' cavalli alli nemici.

+ S. I. Spavento, Infermità, che viene a' cavalli, diversa dallo Spavenio, la quale consiste ia un Movimento sregolato e convulsivo de muscoli esteriori dello stinco e flessorj del piede, sicchè il cavallo mentre cammina nell'alzare che fa i piedi di dietro li tira in su violentemente, e disordinatamente, come se fosse spaventato. Galat. 79. Sono alcuni, che in andando levano il piè tanto alto come cavallo, che abbia lo spa-

\* §. II. Spavento di bue, dicono oggidì i Maliscalchi a una Grossezza, che viene indentro, e nella parse inferiore del garretto del cavallo, la quale lo fa zop-

+ SPAVENTOSAMENTE. Avverb. Con ispavento. Lat. horribiliter. Gr. φοβεςως. Liv. M. Venia quella gente baldanzosa cautando, e gridando spaventosamente. Salvin. Iliad. 2. 541. S' alcuno poscia spaventosamente A casa tuttavia vuol far ritorno, Tocchi pur la sua nave acconcia ec.

SPAVENTOSISSIMO. Supert. di spaventoso. Lat. teterrimus, horribilissimus. Φοβεςώτατος. Gell. lett. 2. lez. 4. 73. Si odono alcuna volta uscir di sotto la

terra strida, e voci umane spaventosissime. Guice. stor. 18. 56. Sacchi spaventosissimi di città.

SPAVENTOSO. Add. Pieno di spavento, Che apporta spavento . Lat. horribilis . Gr. cobseos . Vit. Ant. F. R. Aveano cessi deformi, e spaventosi. G. V. 2. 3. 2. Per miracolo d' Iddio al detto Totile apparve in visione dormendo più volte un'ombra con uno viso terribile, e spaventoso . Serd. stor. Ind. 14 577. Mezzo nudo, spaventoso per la deforme magrezza. Alam. Colt. 4. 103. Di spaventosa voce, alto, e membruto Prenda il bifolco . Boez. Varch. 2. rim. 5. Non odio acerbo, od ira L'armi, nè sdegno altero Tinte di san-gne spaventoso avea. Tass. Ger. 14. 23. E chi sarà, s' egli non è, quel forte, Ch' osi troncar le spaventose piante?

S. Per Ispaurito , Pauroso . Lat. meticulosus . Ar. Fur. 23. 90. La bestia, ch' era spaventosa, e poltra,

Senza guardarsi a' piè corre attraverso.

SPAURACCHIO. Spaventacchio. Lat. terriculamentum. Gr. φόβητεον. Buon. Fier. 2. 4. 16. A far fermar quelle colombe Cercammo d'incantar gli spanracchi De' cenci vecchi . Malm. 1. 47. Hanno a comune un lor vecchio stendardo Da farne a' corvi tanti spauracchi.

S. I. Per similit, si dice di Cosa, che induco altrui falso timore. Tac. Dav. ann. 1. 11. Biasima i primi fatti, loda i presenti, niega potere in lui spauracchi.
§. II. Per Paura, o Spavento assolutamente. Matm.

5. 49. A cui fece la notte Col suo carro si grande

spauracchio

SPAURARE. Impaurire, Spaventare. Lat. terrere, terrorem inferre . Gr. poßeiv . Pass. 366. Per ritrarle dal bene, spaurandole, e sbigottendole con paurose, e terribili visioni. Guid. G. Essendo al postutto spaurati, si rimasero d'affliggere li Troiani. Fav. Esop. La paura della pena della morte in questo luogo nocette a' morti, e spaurò i vivi. SPAURATO. Add. da Spaurare; Impaurito. Lat.

perterrefactus . Gr. posnobeis . Dant. Inf. 22. Ricominciò lo spaurato appresso. But. Io mi svegliai, e

guardánii intorno tutto spaurato. SPAURÉVOLE. Add. Atto a spaurire. Lat. terribilis. Gr. φοβερός. But. Inf. 5. 2. Finge, che venga a i dannati con spaurevoli segni per mostrar loro la potenzia di Dio

SPAURIMENTO. Lo spaurire, Spavento. Lat. terror . Gr. φόβος . Petr. uom. ill. Della qual cosa si se-

gui grande spaurimento .

SPAURIRE. Spaventare, Far paura. Lat. terrere, perterrefacere. Gr. φεβεῖν. Bocc. nov. 6. 4. In breve tanto lo spauri, che il buono uomo ec. G. V. 9. 546.
2. Fecelo morir Castruccio per crescere più l'onta de' Fiorentini, e per ispaurire i Franceschi lor soldati.

S. I. In signific. neutr. e neutr. pass. vale Divenire pauroso . Lat. expavescere . Gr. possio Sai . Cr. 9. 3. 2. Mentre che ( i puledri ) stanno con le madri, si deono alcuna volta toccar con mano, acciocchè non ispaurissero, quando fossero dal latte partiti. Dittam. 1. 2. A trovar nuove morti, e sier tormenti, Perchè la gente spaurisse piúe.

†\*\*\* §. II. Spaurire, per Togliere la tema; contrario d'Impaurire. Bell. Man. M. Cin. 140. Tanta paura m'è giunta d'Amore, Ch'io non credo giammai spaurire; Nè che in me torni ardire Di parlar

mai, sì sono shigottito. Amati.

SPAURITO. Add. da Spourire . Lat. attonitus . Gr. ἐκπεπληγμένος . Mor. S. Greg. 14. 23. Quando venne il tempo della passione, allora i suoi discepoli tutti spanriti si fuggirono. But. Par. 6. 1. E così li Latini spauriti, e messi in fuga, rimase la vittoria alli Romani. Tac. Dav. aan. 2. 37. Rotto fu alla prima, dove s'era fermato, non mai (come i prigioni dissero ) sì spaurito. E stor. 1. 256. Pigro, spaurito,

innocente per dappocaggine.

SPAUROSO. Add. Pauroso. Lat. timidus, pavidus. Gr. δειλός, επιδεής. Salust. Iug. R. Egli tostamente andoro alli luoghi vernerecci de' Romani, ma nella via da' ladroni Getoli soprappresi, e spogliati,

spanrosi, e senza onore fuggiro a Silla.

SPAZIARE. Andare attorno, Andar vagando. Lat. spatiari, deambulare, exspatiari. Gr. περιπατείν, παρεκβαίνειν. Sen. ben. Varch. 3. 20. La mente per certo non è sottoposta a nessuno ec. andandosene, compagna degli spiriti celesti, spaziando per l'insinito. S. In signific. neutr. pass. vale lo stesso. Bocc.

nov. 45. 2. A me per quella similmente giovera

d'andare alquanto spaziandomi col mio novellare. Dant. Par. 4 Di fuor dal qual nessun vero si spazia. E 5. del lume, che per tutto il ciel si spazia, Noi semo accesi (cioè: si dilata) E 20. Qual lodoletta, che in aere si spazia. Boez. Varch. 4. rim. 3. Questi novellamente a i lupi aggiunto Urla, piaguer credendo, e quei (non sazia Qual figre Indica) spazia Per gli ampi tetti a si reo fato giunto. Buon. Fier. 4. 4. 15. Vari pensieri, immaginazion varie Delle menti occupate La condizion travoltan degli affetti, Che si spazian pel seno, e per la voce.

\* SPAZIEGGIARE, V. SPAZZIEGGIARE

\* SPAZIEGGIATO . V. SPAZZIEGGIATO . SPAZIETTO. Dim. di Spazio ; Piccolo spazio . Salvin. disc. 2. 213. Se non vi avesse spazietti voti, onde libero si desse a' corpi il passaggio, tutto ciò, dice egli, non seguirebbe

1 \* SPAZIEVOLE. Add. Da potersi spaziare, Spazioso. Bemb. Asol. 3, 177. Con lei ad una delle belle finestre riguardanti sopra lo spazievole piano si pose a

SPAZIO. Quel tempo, o luogo, che è di mezzo tra due termini . Lat. spatium , intervallum . Gr. diagnua . Dant. Purg. 11. Pria che passin mill' anni, ch' è più corto Spazio all' eterno, ch' un muover di ciglia. Bocc. aov. 42. 11. In poco spazio di tempo, mostrandogliele esse, il lor linguaggio apparò . E nov. 43. 5. E così cavalcando, non avendo spazio di far nozze ec. E nov. 65. 7. Avendo spazio, in brieve tutto l'a-nimo sno gli aprì. Petr. caaz. 39. 7. Ne so che spazio mi si desse il cielo, Quando novellamente io venni in terra. Cr. 6. 2. 3. Di quello (letame) ec. catuno spazio degli orti s' ingrassi in quel tempo, che seminare, ovvero piantar si dovranno. Maestruzz. 2. 50. 7. Lo 'ncendiario delle chiese, o vero di luoghi religiosi, o vero del cimiterio, o vero dello spazio brivilegiato intorno alla chiesa, è iscomunicato ipso iure. Cas. lett. 28. Che in questo spazio, che egli ha da V. E. potrà nascondere, e impedir tutto il suo. Bemb. Stor. 7. 92. Essere armati, e apparecchiati di maniera, che senza spazio alla guerra subitamente gire, e trovarsi ec. possano ( cioè : senza metter tempo in mezzo ). Eoder. Colt. 16. Determinato lo spazio, che si desidera per essi, conviene ec. dar principio a divegliere il terreno, dove elle hanno a stare

\* S. Spazio, T. degli Stampatori. Ciò che scrue a separare le parole nel comporre.

(\*) SPAZIOSISSIMAMENTE. Avverb. Superl. Ampissimamente. Lat. latissime . Gr. εὐριςα . Pros. Fior. 6. 62. A guisa di un largo mare, allora che in cal-

ma posandosi spaziosissimamente tranquilla l'onde. SPAZIOSISSIMO. Superl. di Spazioso. Lat. maxime capax . Gr. δεκτικότατος . Salv. dial. am. 70. Al geometrico non è anche quasi punto fatica il ritrovate il centro di qualsivoglia cerchio spaziosissimo.

SPAZIOSITA, ed all'ant. SPAZIOSITADE, e SPA-ZIOSITATE. Ampiezza di luogo. Lat. latitudo, spatium, amplitudo. Gr. 2020s. Guid. G. Il vide di maravigliosa lunghezza, e spaziositade, essere gittato nel profondo dell'Oceano.

SPAZIOSO. Add. Di grande spazio, Ampio. Lat. spatiosus, amplus, ingens, latus. Gr. εὐςύχωςος. G. V. 4. 20. 3. Intra le quali ebbe Arzellata, e Medicina, gran ville, e spaziose . S. Grisost. Noi con tutto studio ci sforziamo d' andare per la via lata, e spaziosa . Cr. 10. 36. 3. Anche si pigliano [ i pesci ] ne'fiumi, e in tutte spaziose acque con rete, la quale alcu-ni chiamano traversaria. Vit. SS. Pad. 1. 4. Entrando dentro trovò grande, e spazioso luogo. Soder. Colt. 29. Divisisi il luogo destinato a ciò ec. compartito in larghe, grandi, e spaziose fosse.

SPAZZACAMMINO. Quegli, che netta dalla filiggine il cammino . Salv. Inf. 1. 491. S'io fossi dell' umor vostro, io vi direi onde vengono i velettai, i tessitori, i magnani, gli zanni, gli spazzacammini a Fi-renze. Cant. Carn. 89. tit. Canto degli spazzacammi-ni. Malm. 11. 41. Toglie ad un l'asta, il qual fa il paladino, Sebben con essa fu spazzacammino.
\* SPAZZACAMPAGNA, e SPAZZACAMPAGNE.

T. de' Militari. Spezie di grossa artiglieria così detta dal suo grande essetto; e dicesi anche ad una Spezie di archibuso corto e di bocca larga, che si carica con

SPAZZAFORNO. Arnese per ispazzare il forno. Matt. Franz. rim. burt. 2. 196. Il capo mio pare uno spazzaforno, Ch'egli è tra bianco, e nero abbarussato, Affamicato, arsiccio d'ognintorno. Burch. 1. 67. E lo stendardo era uno spazzaforno. Buon. Tanc. 5. 5. Ma dapoi ch' ella v' ebbe spinti fuora Con quella, o

fusse pala, o spazzaforno ec. SPAZZAMENTO. Lo spazzare. Cecch. Servig. 4. 4. lo spazzo. Do. Ora su Lascia un po' stare or tanti

spazzamenti.

SPAZZARE. Nettare il solaio, pavimento, o simili , fregandolo colla granata . Lat. verrere , everiere, mundare. Gr. εκκονείν, εκσαρείν, καθαρίζειν. Bocc. nov. 80. 9. Entrate nel bagno, quello tutto lavarono, e spazzarono ottimamente. E nov. 100. 25. Cominció a spazzar le camere, e ordinarle. Fr. Giord. Pred. S. Ma quando vede il loto, si toglie la granata, e si spazza la casa. Vit. S. M. Madd. 36. Venivano le buone donne di quel castello ad aiutare a Marta, e a servire li poveri, è infermi, c a spazzare la casa. Soder. Colt. 106. Risciacqua la botte con questa materia, diguazzandola bene, ec. avendola prima bene spazzata, e netta.

S. 1. Per metaf. vale Votare , Evacuare , Sgombrare. Tac. Dav. ann. 2. 35. Vide il capitano, che da presso non si combatteva del pari, e fece ritirare al-quanto le legioni, e da' tiratori di mano, e di fionda, balestre , e mangani spazzar di nimici l'argine . E 13. 175. Combatte questo esercito con tanto ardore, che innanzi la terza parte del giorno le mura suro spazzate. Morg. 26. 72. Ognuno spazzerebbe la campagna. Malm. 3. 72. La piazza su in un attimo spazzata, Pur un non vi rimase per miracolo. Dav. Scism. 62. Erasi Arrigo spazzata la casa di Boleni, di Cromuelo,

e degli altri eretici.

§. II. Per similit. vale Percuotere, Bastonare. Lat. percutere, verberare. Gr. τῦπτειν. Belliac. son. 148. Però convien, ch' un le rene ti spazzi. Libr. son. 96. lo ti ho a spazzare un di colla granata.

\*\*\* §. 111. Spazzare, T. de' Mil. Effetto d' un' o-pera, che coi tiri striscia il piano d' un' altra. Dicesi anche: Scortinare, Scopare, Strisciare, Guardare.

Grassi.

SPAZZATO. Add. da Spazzare. Lat. mundatus, emundatus. Gr. καθαρισθείς. Bocc. Introd. 47. Tut-to spazzato, e nelle camere i letti fatti ec. la vegnen-

te brigata trovò. G. V. 10. 56. 1. Essendo le vie tutte spazzate, e piene di mortella, e di alloro.

§. I. Per metaf. Votato, Sgombrato. Tac. Dav. stor. 4. 343. Gosì spazzato tutto il fastidio della città vi ritornò la sua franza lecci. tà, vi ritornò la sua forma, leggi, e ordini di megistrati (il T. Lat. ha: egesto). Cant. Carn. 164. Vedesi spesso un falcon volteggiare, Che tien netta, e

spazzata la campagna.

\*\* §. II. Spazzato, figuratam. dicesi anche di Cosa
inanimata. S. Catter. Tom. 2. Lett. 21. Di questo si lagna Cristo, che ella [ la sposa sua ] non è spazza-

ta de' vizii

SPAZZATOIO. Lo stesso, che Spazzoforno. Cant.

Carn. 35. Intanto il forno è caldo, e tu lo spazzi,

Lo spazzatoio in qua, e'n là diguazzi. +\*\* SPAZZATUME. V. A. Spazzatura. Cavalc. Pungil. 181. S. Paolo si loda gaudendo, che era slagel-lato, e deriso per lo nome di Cristo, ed era riputato come spazzatume del mondo (così legge una variante:

il testo ha spazzatura).

+ SPAZZATURA. Immondizia, che si toglie via in ispazzando. Lat. quisquiliæ, sordes, purgamentum. Gr. περίψημα. Fr. Giord. Pred. S. Se tu ricercassi bene, credimi tn, che tu troverresti assai spazzatura. Bocc. nov. 75. 6. Un che va raccogliendo la spazzatura da santa Maria a Verzaia. Cavalc. Specc. cr. cap. 48. Noi siamo riputati come immondizia, e spazzatura del mondo (l'ediz. di Roma 1738. a pag. 236. legge: Siamo riputati quasi come ec.). Franc. Sacch. nov. 152. Ha egli a andare ricogliendo la spazzatura! E nov. 215. Cominciò a ragionare, che la spazzatura della sua bottega valca ogni anno più d'ottocento siorini. Soder. Colt. 66. Le nebbie, che vengono alcuna volta sopra, e tra le viti, si scacciano col fummo, e siamma di pagliaccia, o altra robaccia, o spazzatura abbruciata di

SPAZZAVENTO. Si dice di Luogo, dove il vento abbia gran possanza, senza alcun ritegno. Lat. locus vento plenus. Franc. Sacch. Era povero scudiere, e la sua magione parea la badía a Spazzavento [ qui al-

lude a nome proprio,].

\* SPAZZIEGGIÁRE, e SPAZIEGGIÁRE. T. degli Stampatori. Porre gli spazj necessarj per separar

le parole l'una dall'altra nel comporre.

\* S. Spazzieggiare, dicesi anche dello Staccar le parole, leggendo, in maniera che se ne vegga spiccato il rigiro de' periodi, de' membri, e delle cadenze . Salvin. Fier. Buon. Saper unire, e staccare le parole secondo il senso: e spazzieggiarle in maniera, che se ne vegga spiccato il rigiro de' periodi, ec.

\* SPAZZIEGGIATO, e SPAZIEGGIATO. Add.

da' lor verbi. V.

\* SPAZZIEGGIATURA. T. degli Stampatori. Disposizione degli spazj . Spazzieggiatura troppo lar-

ga. \* SPAZZINÁCCIO. Avvilitivo di Spazzino. Fag.

rim.

SPAZZINO. Chi ha cura, o uficio di spazzare. Menz. sat. 1. L' aiutante, il spazzino, il mozzo, e peggio San cinguettar come cornacchie, e putte.

SPAZZO. Pavimento. Lat. pavimentum. Gr. da'me-Jov. Cr. 9. 76. 2. Sono migliori le stelle, le quali guardano al levamento del sole di verno, e che hanno lo spazzo lastricato, o ammattonato. Mirac. Mad. M. Allora ando più verso lei insino a mezzo dello spazzo, donde la chiamóe. Dant. Inf. 14. Lo spazzo era una rena arida, e spessa. E Purg. 23. E non pure una volta questo spazzo Girando, si rinfresca nostra pena. Segr. Fior. Cliz. 5. 2. Se la coperta del letto non mi teneva, io ini shalzavo nel mezzo dello spazzo. SPAZZOLA. Propriamente Piccola granata di silo

di saggina, colla quale si nettano i panni.

S. I. Per similit, si dice de' Ramicelli della palma; che oggi diciamo anche Coltelli . Lat. spathalion , spadix . Gr. σπαθάλιον . Annot. Vang. Piglierete il frutto d'un albero bellissimo, e le spazzole della pal-

\* S. II. Spazzola T. di Marineria. Spezie di scopetta o fiocco di corde vecchie, che serve a scopare, o

spolverave il vascello.

\* \* S. III. Spazzola, di padule, o Canna di padule, Arundo phragmites Linn. T. de' Batanici. Pianta, che ha il culmo nodoso alto più di 3. braccia, voto, poco più grosso di un dito, le foglie, che escono dai

nodi, larghe 2. dita, lunghe 2. palmi, guainanti, liscie, con denti a sega, i peli dei calici lunghi, setosi . È comune intorno n'fiumi, e alle acque stagnanti, e siorisce verso la fine dell' Estate . Gallizioli .

\* \* S. IV. Spazzole, Asparagus acutifolius Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo fruticoso, debole, molto ramoso, disfuso, rampicante, le foglie aghiformi, piccole, numerose, scabre, a fascetti, i fiori piccoli, peduncolati, numerosi, alquanto gialli. Fiorisce nella Primavera. È sempre verde, ed è comune nei boschi. Gallizioli.

SPAZZOLARE. Nettar colla spazzola.

SPAZZOLETTA. Dim. di Spazzola. Buon. Fier. 4. 3. 5. Con loro, non so spugne, o spazzolette, Si puliscon ridendo.

SPAZZOLINO. Dim. di Spazzola; spazzoletta. SPECCHIÁIO. Che fa, o acconcia gli specchi. Lat. specularius. Gr. κατοπτροποιός. Guid. G. Quivi gli merciai, quivi gli specchiai. Cant. Carn. 416. tit.

Canto degli specchiai.

SPECCHIARE. Neutr. e neutr. pass. Guardarsi nello specchio, o in altri corpi riftettenti l'immagini. Lat. se in speculum inspicere. Gr. εαυτόν ενοπτείζεσθαι. Bocc. nov. 58. 3. Se così ti dispiacciono gli spiacevoli, come tu di', se tu vuoi viver lieta, non ti specchiar giammai. Petr. son. 114. O fiamma, o rose sparse in dolce falda Di viva neve, in ch'io mi specchio, e tergo. Tratt. Fart. Assai ci ha altre vanitadi intorno a questi capi, e nel lavare, e nel lisciare, e nello infardare, e nello specchiare. Libr. Son. 136. Chinato ognun nel suo catin si specchia.

S. I. Per metaf. Dant. Par. 17. Necessità però quindi non prende, Se non come dal viso, in che si specchia Nave, che per corrente in giù discende. E 30. Vidi specchiarsi in più di n:ille soglie Quanto di noi lassù fatto ha ritorno. Vinc. Mart. rim. 22. Sacri pastor delle bell' alme rime, U'Pausilipo altier si specchia, e dove Entra il picciol Sebeto a Teti in se-

S. II. Specchiarsi, per Fissamente mirare. Lat. fixis oculis aspicere. Gr. s'poeav. Dant. Inf. 32. Dis-

se, perchè cotanto in noi ti specchi?

+ \*\* S. III. Fu usato anche senza la part. SI.D. Gio: Cell. lett. pag. 22. Volgiti al Santo Evangelio, e in esso specchia, e contempla cinque uomini ricchi, e potenti delle cose del mondo, come se' tu: e furono santi, quello, che non se' tu.

S. IV. Specchiarsi in alcuno, lo diciamo in signific. di Riguardarne l'opere, per prenderne esemplo. Lat. aliquem, tamquam exemplum, sibi proponere ad imitandum; ad alicujus mores se efformare; in alicujus vitam, tamquam in speculum, intueri; aliquem suspicere, respicere. Gr. είς τινα αποβλέπειν. Cron. Morell. 278. Quando fai una cosa, specchiati in lui. E altrove: Ne' quali specchiandosi spesso, ne riceveranno colla grazia di Dio salute di buono provvedimento. Franc. Sacch. rim. 33. Perchè in avarizia ognun si specchia. E altrove: Specchiati dietro in quel, che t'onorava. Burch. 1. 11. Specchiatevi nel bue, che quando corre, Per gran voglia, ch'e'n'ha, par che s'impicchi.

+ S. V. Specchiarsi infino ne' calamai, fu usato in signific. di Voler vedere in fondo la verità d'alcuna cosa; ma è proverbio da non imitare. Lat. rem funditus perscrutari. Gr. αχειβών περί τι. Buon. Fier. 1.
1. 2. Dico, che non vo'imbrogli, Io vo'specchiarmi

insin ne' calamai.

S. VI. E in att. signific. vale Fissare, o Affacciare, nel signific. del S. IV. Franc. Sacch. nov. 176. A. vendo ciascuno i bicchieri in mano, e specchiando gli occhi loro nel vetro, e in quello trebbiano ec. Vinc.

Mart. rim. 19. Specchi le tanto a se vaghe bellezze In cristallo, o'n bel rio, che'l ver n'apporte. Burch. 2. So. Ma naturale, e facilmente scrivi, Poi nella fanta. sìa gli specchia, e lima (qui figuratam. cioè: esami-

na)

SPECCHIATO. Add. da Specchiare; Rappresentato nello specchio. Lat. in speculo repræsentatus, e speculd resiliens, speculo admotus. Gr. ἐνοπριζόμενος. Dant. Par. 3. Subito, siccom'io di lor m'accorsi, Quelle stimando specchiati sembianti, Per veder di cui fosser, gli occhi torsi. E 13. Per sua bontate il suo raggiare aduna, Quasi specchiato in nuove sussistenze. Com. Par. 2. Se noi porremo uno specchio dal destro della cosa specchiata, l'idolo parrà in un altro modo, che chi lo ponesse dal sinistro. E altrove: E poi nostra sigura torna così specchiata alle

nostre pupille. S. I. Cosa, o Roba specchiata, diciamo di Cosa, che abbia perfezione. Lat. absoluta res, munda, perfecta, speciala. Gr. πράγμα τελείον, επιτελές. Lasc. Par. 4. 10. Si per Dio, ch' egli è specchiata roba

[ qui per ironia ].

S. II. Specchiato, per Chiaro, Evidente, Senza cavilli, Fatto chiaramente. Lat. validus, clarus, pla-nus. Gr. βέβαιος, όμαλός, σαφής. Cron. Morell. 260. Vuogli sempre iscritte ispecchiate, innanzi fa' me-

SPECCHIETTO. Dim. di Specchio. Lat. parvum speculum, specillum. Gr. μιχεόν κάτοπτουν. Ar. Cass. 2. 1. Ma li specchietti, l'ampolle, e li bossoli Mettete fra li panni, e acconciategli In modo, che portando non si rompano. Red. annot. Ditir. 205. Soglion rimaner quasi sempre molte bolle d'acqua, che, a guisa di specchietti, sono abili a rendere alcuni rillessi luminosi. Gal. Sist. 69. La reflessione di quello spec-chietto piano, dove ella ferisce la sotto la loggia, il-

lumina gagliardamente.

§. I. Per Ristretto, Compendio. Lat. breviarium.
Gr. αναγεαφή. Tac. Dav. ann. 1. 6. Quando egli fece venire, e leggere uno specchietto di tutto lo stato pub-blico [ il T. Lat. ha : libellum ].

\* S. II Specchietto, chiamasi da' Gioiellieri un Pezzetto di vetro cristallino tinto da una banda, che si mette nel fondo del castone di una gioia, la quale per soverchia sottigliezza non possa reggere alla tinta. Cellin. Oref. Fare stare il detto diamante in sulla tin-

ta, e non collo specchietto.

\* S. IV. A specchietti, T. de' Cavallerizzi. Dicesi di
Cavallo baio chiazzato di macchie più bianche, o più

scure

SPECCHIO. Strumento di vetro piombato da una banda, o d'altra materia tersa, nel quale si guarda per vedervi entro, mediante il reslesso, la propria effigie. Lat. speculum. Gr. κάτοπτεον, διόπτεον. Dant. Purg. 15. Come quando dall' acqua, o dallo specchio Salta lo raggio all' opposita parte ec. E. Par. 2. Tre specchi prenderai, e due rimuovi Da te. E. 17. La luce ec. si fe prima corrusca, Quale a raggio di sole specchio d'oro. Com. Dice Virgilio: s'io fossi di piombato vetro, cioè di specchio, il quale è composto di vetro, e coperto dalla parte d'entro di piombo, acciocchè li raggi degli occhi sieno ritenuti dalla densitade del piombo, e quindi si veggia l'immagine del vetro. But. Par. 2. 2. Lo specchio è vetro, che dall' una parte si mostra, e dall'altra si cuopre con foglia di piombo, la quale è densa, e lo vetro è di sua natura raro, e però trapassano le cose luminose lui, quando non v'è lo piombo, ch'è denso ec. Dant. Conv. 126. Quell'acqua è terminata quasi come spec-chio, che è vetro terminato con piombo. G. V. 7. 121. 1. Nella maggior torre di quello fecero mettere

specchi molto grandi, acciocchè i Pisani vi si specchiassono entro. Petr. son. 38. Ma più ne ncolpo i micidiali specchi, Che n vagheggiar voi stessa avete stanchi. Ciriff. Calv. 1. 18. La bambola è commessa nel suo specchio.

S. I. Specchio, per Qualunque cosa lucida, ove si riguardi come in ispecchio. Dant. Inf. 30. E per lec-car lo specchio di Narcisso, Non vorresti a'nvitar molte parole. Petr. son. 286. Diceano: o lumi amici, che gran tempo Con tal dolcezza feste di noi specchi ec.

S. II. Per. metaf. Dant. Par. 9. Su sono specchi, voi dicete Troni, Onde rifulge a noi Dio giudicante. But. ivi : Sono specchi, cioè Angeli, che si chiamano

Troni.

§. III. Figuratam, per Esemplare, Lat. exemplar, speculum. Gr. παςαδείγμα, εἴσοπτζον. Petr. son. 151. Che specchio eran di vera leggiadria. Pass. tit. Prolago al libro appellato Specchio della vera penitenzia. Nov. ant. 1. 1. Veramente su specchio del mondo in costumi. Vit. Crist. Non ci potrebbono avere uno maggiore, e migliore, e più utile specchio. Tac. Dav. vit. Agr. 386. Grande specchio di pacienza certamente funimo noi, e vedemmo il colmo della servitu, come i nostri antichi della libertà [ il T. Lat. has dedimus grande patientiæ documentum ].

S. IV. Esser pulito, o netto come uno specchio, vale Esser nettissimo, Non avere alcua difetto. Fir. Luc. 2. 4. Rassettate la camera, ch' ella sia netta come uno specchio. Buon. Fier. 3. 4. 9. Che la felicità netta di specchio D' ogni e qualunque menda ha per suo pro-

prio Di seguir sempre.

S. V. Specchio ardente, o ustorio, si dice Quello, che arde coll'unire i raggi del sole in un punto, o per via di reflessione, come il concavo, o per via di refra-zione, come la lente di cristallo. V. LENTE. Sagg. nat. esp. 93. Si proccuri d'accenderla allo splendore del sole collo specchio ardente. E 176. Ci venne voglia di esperimentare, se uno specchio concavo esposto ad una massa di 500. libbre di ghiaccio facesse alcun sensibile ripercuotimento di freddo ec. E 226. La luce rifratta dalla lente cristallina, o riflessa dallo specchio ustorio, non vale ad infiammar l'acquarzente. Salvin. disc. 1. 354. La materia, che bianca dura fatica a sentire il fuoco vibrato dall' ardente punto del concavo specchio, dall'effetto detto ustorio, fatta poi

nera, in un attimo s'accende, e s'abbrucia.
§. VI. Specchio, si diceva, e dicesi ancora in Firenze un Libro pubblico, Di esso parla Varch. stor. 8. 210. Era lo specchio un libro, sul quale erano scritti guartiere per quartiere, e gonfalone per gonfalone i nomi di tutti quei cittadini, i quali o per non aver pagato le gravezze, o per qualunque altra cagione erano debitori del comune; e niuno che fosse a specchio, cioè descritto debitore in su quel libro, poteva pigliare, o esercitare uficio alcuno, o magistrato; anzi chi-unque era tratto, o eletto ad alcun magistrato, o ufizio, se non era netto di specchio, cioè se si trovava in su quel libro debitore, s'intendeva averlo perduto, ed era stracciato. Malm. 8. 14. Molti si veggon far grandezze, e sfoggi, Che sono a specchio poi col rigat-

tiere [qui per similit.].

(\*) S. VII. Specchio d' asino, Sorta di pietra, detta altrimenti Scagliuola. Lat. lapis specularis. Gr. dia-

φανής λίθος. Il Vocabol. nella voce SCAGLIUOLA.

\*\*\* S. VIII. Specchio del vascello, T. di Marineria.
V. QUADRO S. VI.

+ \* S. IX. Specchio, T. di Marineria. Cartello accartocciato di legno lavorato a foggia di scudo, piantato sopra la volta della poppa del vascello, in cui si pongono le armi del Sovrano, quelle dell' Ammiraglio, e il nome del bastimento.

SPECIALE. Add. Speziale. Lat. specialis . Gr. 42gizis. Maestruzz. 1. 45. L' angiolo buono per uffizio non è suo il battezzare, e consecrare la chiesa, puote nondimeno di speciale mandato di Dio. Buon. Fier. 5. 4. 6. Or perchè scorta ho'n voi sì speciale ec. In opra

d'edifici intelligenza ec. SPECIALISSIMAMENTE. Supert. di Specialmente. Borgh. Vesc. Fior. 599. Ma specialissimamente pare, che stringa, perchè si vede ne' tempi seguenti questa chiesa con la sua dote sottoposta ec.

SPECIALISSIMO. Superl. di Speciale. Stor. Pist. 73. Ordinée con alcuni suoi nipoti, e con altri specialissimi amici d'andare nel palagio del comune. Fr. Iac. T. 2. 32. 64. Questa è specialissima, E gran filo-

SPECIALITA. Spezialità. Lat. species. Gr. 27605. Borgh. Orig. Fir. 192. Di queste tali specialità, non hanno propria notizia, e lume, ci si può dissicil-

mente assermare cosa, che vaglia.

(+) SPECIALIZZARE. Lo stesso, che Specificare. Pros. Fior. part. 4. Vol. 1. pag. 282. Nulla giova la particella quasi ristrettiva, perchè il ristrignere non è

specializzare, ma modificar solamente.

SPECIALMENTE. Avverb. Spezialmente. Lat. præcipue, maxime, præsertim. Gr. μαλιςα. Maestruzz. 1. 24. Delle quali [ virtù ] debbono essere ornati i cherici, e specialmente i sacerdoti, e prelati. Morg. 27. 221. E tutta Francia pianse il suo campione, E spe-

cialmente il popol di Parigi.

SPECIE. Termine universale filosofico. Ciò, che è sotto il genere, e contiene sotto di se molti individui, Spezie. Lat. species. Gr. ados. Circ. Gell. 2. 28. 10

mi vivo con piacere grandissimo in questo grado, e in questa specie. E 29. Quale animale ritruovi tu in questo universo ec. de quali son quasi infinite le specie, che ec. E 7. 173. In quei tempi solamente, che ha ordinato la natura per mantenimento della spe-

cie .

+ S. I. Per Forma, Apparenza, o simili. Cavalc. Frutt. ling. Lo Spirito Santo discese sopra di lui in ispecie di colomba. E Med. cuor. 70. Sotto specie di mostrarsi perfetti, nutriscono l'ira in se, ed in al-

trui.

\*\* §. II. Per Appariscenza. Cavalc. Med. cuor. 224. Per la specie, cioè bellezza della femmina, molti sono

periti.

+ S. III. Per Idea, Immagine delle cose impresse nella mente. Salvin. disc. 1. 181. A fargli rinvenire l'antiche specie, come una cosa caccia l'altra, bisogna farsi da capo. E pros. Tosc. 1. 456. Il non avere schierate davanti agli occhi dell'intelletto tutte le ragioni pro, e contra, e il non avere unite tutte le specie appartenenti alla causa, di cui si tratta. Segn. Mann. Gen. 25. 2. Del suo [ dolore ] n' ha scienza sperimentale, dell'altrui ne ha solamente una specie astrat-

S. IV. Fare specie, vale Far maraviglia. Rendere ammirazione. Salvin. disc. 2. 92. Il sole, che è una stella tanto più splendida, vitale, benefica, perciocchè

ogni giorno la riveggiamo, non ci fa specie. §. V. Ugualmente grave in ispecie, o Più, o meno grave in specie, si dice l'una cosa dell'altra, allora che in ugual mole ha maggiore, minore, o uguale gravità. Gal. Gall. 226. Io dunque chiamo egualmente gravi in ispecie quelle materie, delle quali egnali moli pesano egualmente. E appresso: Una mole di piombo, e una di legno, che pesino ciascheduna dieci libbre, dirò essere in gravità assoluta eguali, ancorchè la mole del legno sia molto maggiore di quella del piombo, ed in conseguenza men grave in ispecie. E appresso: Più grave in ispecie chiamerò una materia, che un' altra, della quale una mole eguale a una mole dell'altra peserà più. Sagg. nat. esp. 222. Hanno fra loro la proporzio-

ne reciproca della gravità in ispecie de' fluidi .

SPECIFICAMENTE. Avverb. Specificatamente, Particolarmente, Spezialmente. Lat. sigillatim, specialiter, singulariter, speciatim, specifice. Gr. adixos. Pass. 325. Avendo chiaro conoscimento, non solamente in genere, ma specificamente, e singolarmente di tutte le cose naturali, spirituali, e corporali. But. Purg. 16. 2. Nella terza specificamente dichiara, come la discordia ec.

+ \* SPECIFICAMENTO. Specificazione; Partico-lareggiamento. Uden. Nis. 3. 71. V' era dunque forma-to dentro il mondo inferiore, e il-superiore con lo specificamento d'alcune altre appartenenze. E 91. Se fussero parole consuetudinis senza altro specificamen-

to, sarebbero a ciascuno intelligibili.

SPECIFICARE. Dichiarare in particulare. Lat. specialiter exponere, adnotare, describere, distinguere. Gr. μεριχώς δηλεν. Mor. S. Greg. Per tanto dunque volle il Vangelista specificare il tempo, acciocchè di-mostrasse, che ne cuori degli uditori era il freddo. Com. Inf. 5. Discrive la condizione dell' anime, e specificane alcuna per nome. M. V. 9. 98 Ciò, che nel trattato della pace si contiene, e specificato è. Pass. 154. Conviene, che la persona, che si confessa, dica spressamente, e specifichi in che spezie di peccato ha offeso. Varch. Ercol. 138. Le mutazioni, e differenze sostanziali fanno le cose non diverse, o alterate, ma altre, perchè mutano la spezie, onde si chiamano differenze specifiche; e di qui nacque il verbo specifica-

SPECIFICATAMENTE. Avverb. Distintamente, Particolarmente. Lat. specialiter, explicate, distincte. Gr. αδικώς, δήλως, διωρισμένως. Com. Par. 19. Adunque convenia specificatamente per la instituzione del battesimo dimostrare in aperto il lavamento de' peccati. But. Inf. 1. Dicelo generalmente, e di sotto il dira più specificatamente. Pass. 147. Non intendo, disse la suora, se più specificatamente non parlate. E 149. Domandando de peccati, e spezialmente de carnali, non dee troppo domandare specificatamente delle particolari circostanze. Varch. stor. 3. 43. Si celebrò ec. un contratto appartatamente, nel quale specificatamente si dichiarava, che la repubblica Fiorentina fosse obbligata a tenere ec. dugento cinquanta uomini d' ar-

+ \* SPECIFICATIVO. Atto a specificare. Uden. Nis. 1. 21. Nella testura de' versi usò specialissima, e oltramirabil destrezza per fargli specificativi di quel che

allor si ragiona .

SPECIFICATO. Add. da Specificare. Lat. adnotatus . Gr. δηλωθείς. Guid. G. Il tempo di questa tregua non si trova specificato nel libro. G. V. 11. 49. 2. Vi si diede compimento in Vinegia per la forma, e capitoli specificati qui appresso. Stor. Eur. 3. 68. Ma qua-lunche se ne fusse la causa, che non la ho vista specificata, lo rilassò finalmente libero, senza torgli nulla del suo.

+ SPECIFICAZIONE. Lo specificare. Guid. G. Nella specificazione del suo sermone ogni cosa per ordine gli dichiaróe. Pros. Fior. part. 4. Vol. 1. pag. 263. Non avevano (le parole) la loro intera unità, se non si poneva ne versi antecedenti la viltà specificata ec. e

tale specificazione pare a me ec.

+ SPECIFICO. Add. Termine loico; Che costituisce spezie. Lat. specificus. Gr. eidixós. Dant. Purg. 18. Ogni forma sustanzial, che setta E da materia, ed è con lei unita, Specifica virtude ha in se colletta. Varch. Ercol. 309. Se voi mi dimandaste d'alcuna pianta, come ella si chiamasse, e io vi rispondessi albero,

415

o frutto, questa si chiamerebbe cognizione generica; la quale è sempre incerta, e confusa: se vi rispondessi, un pero; questa cognizione sarebbe specifica.

S. I. Specifico aggiunto a Medicamento, Rimedio ec. si dice Quello, che è più appropriato alla guarigione di quella malattia, per cui si applica. Salvin. disc. 2. 300. É medicamento più forte, e più specifico. E pros. Tosc. 1. 303. Alle mie malattie ec. avendo finalmente con molta mia ripugnanza applicato il tanto consigliato, e inculcatomi rimedio specifico del non far nulla. Red. lett. 2. 220. Allora quando io dissi, che io reputava per ciurmeria senza effetto tutte le quint' essenze, tutt' i sali, e tutti gli estratti diuretici, e sudorifici de' chimici, siccome ancora tutti gli altri medicamenti specifici ec.

S. II. Gravità specifica, vale lo stesso, che Gravità in ispecie. V. SPECIE S. V. Sagg. nat. esp. 60. Si potranno avere le proporzioni delle loro gravità spe-

cifiche con esso argento.

\* SPECILLO. T. de' Chirurgi. Lo stesso, che Spe-

colo. Cocch. Bagn.

SPECIOSITA. Speziosità. Lat. species, forma. Gr. E1625. Segn. Pred. pr. Ebbero tutta la loro gloria maggiore, non nel sembiante, non nella speciosità, ma

nella virtù di giovare.
SPECIOSO . V. L. Add. Bello. Lat. speciosus . Gr. ευαδής. Agn. Pand. 47. Piace una bella persona, una speciosa femmina, ma uno disonesto cenno, uno disonesto atto d' incontinenza subito la rende vile, e brutta. Menz. rim. 1. 306. Io lascio a lui sì speciosi

SPÉCO . Antro , Spelonen . Lat. specus . Gr. onnλαιον. Petr. canz. 42. 4. Aprir vidi uno speco, E portarsene seco La fonte, e'l loco. Ar. Fur. 24. 91. Là dove ascosa in un selvaggio speco Non lungi avea la solitaria cella. Libr. Son. 29. Non so, come non s'appre un di l'abisso, O qualche speco già, come fu a Roma. Cas. son. 25. Solea per boschi il di fontana,

o speco Cercar cantando ec

\* SPÉCOLA, e SPÉCULA. Osservatorio, Vedetta. Luogo eminente o Parte alta dell'edificio, che signoreggia molto paese, e d'onde singolarmente co'telescopi si contemplano gli astri. Segn. Parroc. instr. 5. 2. Non ha ragione il Signore di risentirsi contra chi, tenuto ad alzare in tempo la voce dalla sua specola, stia dormendo! E Incr. 1. 17. 1. Gli osservatori delle stelle . . . costumarono da principio di contemplare il Cielo da que' loro medesimi campi aperti ec. poi col tempo, perfezionandusi l'arte, andarono a mano a mano scegliendo per tali osservazioni le Specole più sublimi.

SPECOLANTE. V. SPECULANTE.
SPECOLARE. V. SPECULARE.
SPECOLATIVA. V. SPECULATIVA.

SPECOLATIVAMENTE. V. SPECULATIVAMEN.

TE

SPECOLATIVO. V. SPECULATIVO. SPECOLATORE. V. SPECULATORE. SPECOLAZIONE. V. SPECULAZIONE.

SPÉCOLO. V. SPÉCULO

\* SPÉCOLO, e SPECILLO. T. de' Chirurgi. Nome, che si dà a varj strumenti, i quali servono a tener aperti gli occhi, a dilatar la vagina, l'ano, ec. Magal. lett. Bisognando ogni tanto tagliarle le ugna, ec. conveniva, che i Cerusici a forza di specolo gliele fa-cessero allontanar tanto [le dita] da quelle [palme delle mani] che potessero metter le forbici. SPECORARE. Voce bassa. Piangere, Belare. Lat.

balare, ejulare. Gr. βληγάσθαι. Malm. 7. 95. Mentre temendo, ch' io non mi ci stanzi, Specorate si ben,

ch' egli è un piacere.

\* SPÉCULA . V. SPÉCOLA .

† \* SPECULABILE. Che può specularsi, Soggetto a speculazione . Pros. Fior. part. 3. Vol. 1. pag. 224. Al Filosofo dunque, il quale più della verità delle cose speculabili, e dell'azioni umane tien conto, che del grazioso ragionamento, non apparterrà ec.

SPECULANTE, e SPECOLANTE. Che specula.

Lat. meditans, contemplans . Gr. usherwy. Amet. 29. Egli con intenta cura la candida gola, e il diritto collo, e del petto, e degli omeri quella parte, che'l vestire non gli toglie, speculante, tutte le loda.

SPECULANTEMENTE. Avverb. Speculativamente.

Fr. Giord. Pred. R. Consumava molte volte le ore del-

la notte speculantemente nel Cielo.

SPECULARE, e SPECOLARE. Impiegare lo 'ntelletto fissamente nella contemplazione delle cose . Lat. speculari, contemplari, meditari. Gr. μελετάν. Bocc. nov. 59. 4. Guido alcuna volta speculando, molto astratto dagli nomini diveniva. Dant. Conv. 96. Per l' abito delle quali potemo la verità speculare [cioè: co-noscere speculando]. Buon. Fier. 4. 1. 1. E scorti ho andar in ronda uomin si fatti ec. Che crederesti star sempre a studiare, E sempre a speculare. Varch. Lez. 452. L'intendere è in due modi, o in potenza, come quando altri dorme, o in atto, come quando speculia-

§. Per Attentamente guardare. Lat. circumspicere, speculari. Gr. περισχοπείν. Fiamm. 3. 19. Non altrimenti, che i marinai sopra la gaggia de' loro legni saliti speculano, se scoglio, o terra vicina scorgono, che gl' impedisca. Segr. Fior. Art. guerr. 5. 118. Dee mandare innanzi cavalli, e con loro capi prudenti, non tanto a scoprire il nimico, quanto a speculare il paese

(\*) SPECULARE. Aggiunto di una sorta di pietra tralucente. Lat. specularis. Gr. Siapaivn's. Ricett, Fior. 14. I fattizi [ allumi ] ancora sono molti, cioè lo scagliuolo fatto della pietra speculare, che è piuttosto ges-

so, che allume.

+ \* SPECULATAMENTE. Avverb. Con ispeculazione , A bello studio . Car. part. 2. lett. 232. Nella parte de' Titani, si faccia speculatamente Tiféo fulminato, tener il corpo sotto diversi monti; e mostri ec.

SPECULATIVA, e SPECOLATIVA. Virtù, e potenza di speculare. But. Alcuni sono, che participano della speculativa, e sensitiva, sicchè sono in mezzo

grado tra' detti due estremi.

† \*\* J. Speculativa, chiamasi anche la scienza astratta disgiunta dalla pratica. Segn. Mann. Genn. 2. 2. Questa è una scuola, in cui la speculativa vuol tutta essere indirizzata alla pratica. E Giugn. 4. 2. Una buona vecchierella cattolica si vedrà in cielo aver saputo assai più d'Aristotile nelle speculative, di Tacito nelle pratiche

SPECULATIVAMENTE, e SPECOLATIVAMENTE. Avverb. Intellettualmente, Con ispeculazione. Segn. Conf. Istr. Così è speculativamente, e così dovrebbe

essere ancora in pratica.
SPECULATIVO, e SPECOLATIVO. Add. Che specula, Atto a speculare. Lat. inspector, contemplator. Gr. Sεωρές. Vit. Plut. Un altro filosofo, che avea nome Anassarco, uomo speculativo, e di sua propria opinione. But. Purg. 21. 1. Era accompagnata col corpo, ma negli atti teorici, e speculativi operava pur l'anima. Dant. Conv. 190. L'uso del nostro animo è doppio, cioè pratico, e speculativo. Bern. Orl. 2. 28. 5. Degli nomini altri son speculativi, Altri è, che in arme il tempo suo consumi. Circ. Gell. 8. 197. La prima si chiama intelletto speculativo, ovvero mente. Varch. Lez. 402. Mediante il quale la perfezione, e felicità specolativa consegua.

+ S. Speculativo vale anche Appartenente a specula-zione. Bocc. vit. Dant. 225. Gli studj sogliono generalmente solitudine ec. desiderare, e massimamente gli speculativi. Segn. Mann. Apr. 1.2. E utile all'intelletto perchè dov' ella è dottrina speculativa t' insegna il vero, e t' impugna il falso ec.

SPECULATORE, e SPECOLATORE. Che specula. Lat. speculator, meditator. Gr. 9zweós. Cavalc. Pungil. L'anima dell'uomo santo vede meglio la veritade, che sette speculatori, cioè grandi lettera-

S. Per Esploratore. Lat. explorator, speculator. Gr. σχοπός, κατάσχοπος. Cavalc. Frutt. ling. Il prelato rimesso, e negligente è come noccliiere, e rettor di nave sonnolento al tempo della tempestade, e come speculator cieco, e banditor muto. Segr. Fior. Art. guerr. 5. 105. Un esercito Romano per l'ordinario sempre mandava innanzi alcune torme di cavalli, come

speculatori del cammino.

+ SPECULAZIONE, e SPECOLAZIONE. Lo speculare . Lat. inspectio , meditatio , commentatio , contemplatio. Gr. 9 = wenois. Bocc. nov. 59. 4. Queste sue speculazioni eran solo in cercare ciò, che non fosse. G. V. 9. 3. 1. Compilò un libro, il quale intitolò Speculazione dello avvenimento d'Anticristo. Circ. Gell. 7. 165. Io in questo mezzo, per non pigliare alcun di-letto di queste tue speculazioni, men' andrò passando il tempo per queste valli. Segn. Mann. Lugl. 20. 4. Vita felice si stima quella degli nomini dotti, ch' hanno la mente arricchita di tante maravigliose specolazio-

ni [ cose speculate ] .
SPECULO, e SPECOLO. V. L. Specchio. Lat. speculum. Gr. κάτοπτεον. Dant. Par. 29. Posciachè tanti Speculi fatti s' ha, in che si spezza. Guitt. lett. 39. Lo speculo della intellettuale nostra mente tuttor ve-

glia.

§. Per Ispeco, Spelonca. Lat. specus. Gr. σπήλαιον. Dial. S. Greg. 2. 4. Andando questa così errando, a caso venne allo speculo del venerabile santo Benedetto. E appresso: Per li meriti del santo Benedetto nel

suo speculo aveva ricevuta quella grazia.

SPEDALE. Luogo pio, che per carità raccetta i viandanti, o gl'infermi. Lat. hospitale, xenodochium. Gr. Esvodoxeior, vocoxoneior, vocodoxeior. Pass. 64. Fece uno spedale, dove provvedendo del suo avere a' poveri, e agl' infermi, e personalmente loro servendo, santamente visse infino alla morte. G. V. 4. 20. 7. Attendendo a opere di pietà, molte chiese, e monisterj, e spedali edificò, e dotò. Dant. Inf. 29. Qual dolor fora, se degli spedali Di Valdichiana ec. i mali Fossero in una fossa tutti insembre. Lab. 131. Riguardinsi gli spedali, quanti ancora, prima che essi il maternale latte abbiano preso, sen' uccidono? Bern. Ort. 1. 19. 12. E muoia allo spedal come un furfante, Indegno d'esser detto più soldato, Se mi parto di qui non vendicato. Red. lett. 2. 88. Voglio di posta entrarmene nello spedale della Sporta, e quivi subito incapperucciarmi frate

SPEDALETTO. Dim. di Spedale. Feo Belc. Cercando gli spedali, lo trovarono in questo poverissimo

spedaleito

SPEDALIERE. Cavaliere dello spedale Gerosolimitano. Lat. hospitalarius. G. V. 6. 18. 3. Alla qual pace non su consenziente ec. nè il Patriarca di Ierusa-lem, nè i Tempieri, nè gli Spedalieri. E cap. 25. 6. Non restitul 2' Tempieri Non restitul a' Tempieri, e Spedalieri le loro magio-

S. Spedaliere, per Ispedalingo . Buon. Fier. 1. 2. 4. Essergli parso strano In un di come questo, Non trovar qua lo spedalier maggiore . E 2. 4. 20. Eli lo vorresti, che di spedaliere Divenisse un infermo.

SPEDALINGO. Prefetto dello spedale. Lat. xenodochii præfectus, hospitii custos. Gr. ό ξενοδοχεία προεςώς. Libr. Op. div. tratt. Mirac. Poiche lo spedalingo della casa ebbe ricolti tutti i pezzolini nel grembo suo, incontanente furono ricongiunti. Esp. Vang. E anche negli spedali ordinati, e fatti in aiutorio de' pove-ri, per lo modo, che le porte aperte, le quali gli spedalinghi tengono apparecchiate. Malm. 1. 12. Lo spedalingo vuol rifar le letta.

S. Per Ispedaliere. Maestruzz. 2. 44. Il sestodecimo

è degli spedalinghi santi Ierosolimitani.

SPEDALINO. Spedaletto .

\* SPEDARE. Neutr. pass. Affaticare, o Straccare

sommamente i piedi. Bisc. Malm. SPEDATISSIMO. Supert. di Spedato. Lat. pedibus maxime fessus. Gr. τε'ς πόδας ως μάλιςα ταλαιπωςη-θείς. Fr. Giord. Pred. R. San, Pietro, che arrivò spe-

datissimo a Roma.

SPEDATO. Add. Che ha i piedi affaticati, o stanchi. Lat. pedibus fessus . Gr. τές πόδας ταλαιπωρηθείς. Stor. Eur. 2. 45. Si trovarono tanto stracchi, e sì spedati, e lassi i cavalli, che disperatisi del fuggire si fermarono sulla fiumara. Tac. Dav. ann. 6. 126. Son gente accattata, spedata per lo lungo cammino [il T. Lat. ha: longinquitate itineris fessos ]. Buon. Fier. 4. 2. 9. Stanche, e spedate Mal posson camminare. Malm. 2. 8. Vedendomi spedato, e per la mala Potrai avere il granchio alla scarsella ?

SPEDATURA. Affaticamento de' piedi . Fr. Giord. Pred. R. Figuriamoci la spedatura di san Pietro, che

fu il suo minor male.

SPEDICARE . V. A. Contrario d' Impedicare . Lat. expedire, extricare. Gr. απολύαν, απαλλάττειν. Guitt. lett. 3. Chi 'l carico delle divizie iogliemi, più vaccio mi spedico. E S. Ora m'ha Dio spedicato, la sua mercede, e fattomi ale. Fr. Giord. Pred. S. 50. Fu poi trovata la pecunia per più agevolezza, e per meglio spedicare, e accivire, e misurare.

SPEDIENTE . Sust. Risoluzione , Compenso , Provvedimento . Lat. consilium . Gr. Behn . Salv. Granch. 3. 9. Che spediente piglierai tu , Duti , In su quest' ora ! Sen. ben. Varch. 2. 7. Questo fu huono spediente a rassrenare, mediante la vergogna, le troppo ingorde

voglie degli uomini .

SPEDIENTE . Add. Profittevole , Utile , Necessario . Lat. necessarius , proficuus . Serd. stor. 2. 58. Giudico Emanuele ispediente usare il hene d'un tanto consentimento. Tac. Dav. aan. 3. 68. Le leggi Oppie fersi, perchè quei tempi le richiedevano; fur poscia allargate, e mitigate, perchè fu spediente (il T. Lat. ha quia expedierit ].

+ SPEDIRE. Spacciare, Terminare, e Dar fine con prestezza. Lat. expedire. Gr. avvav. G. V. 11. 20. 5. Era latino di dare andienza , e tosto spediva . Sen. ben. Varch. 6. 7. Questa quistione ec. si spedisce age-volmente. Varch. Ercol. 94. A questi cotali si suol di-re: egli è bene spedirla, finirla, liverarla, venirne a capo. Dav. Scism. 42. ( Comin. 1754. ) Il Re, e molti grandi Inghilesi scrissero al Papa, che, importando al Regno lasciare un figliuol maschio erede, spedisse questa causa, per poter torre un' altra moglie.

S. I. Spedire , neutr. pass. vale Affrettarsi . Bocc.

nov. 90. 42. Al negromante disse, che si spedisse. S. II. E talora vale Sbrogliarsi, Strigarsi. Lat. expedire se . Dant. Inf. 26. Lo piè sanza la man non si

spedia (cioè: non si potea muovere).

S. III. Spedir corrieri, navi, o simili, vale inviarli con prestezza, e per negozi particolari. Lat. dimittere. Tac. Dav. aan. 16. 231. In caccia, e'n furia sono spedite fuste. Gal. Sist. 216. Ho spedito un servitore. SPEDITAMENTE . Avverb. Spacciatamente, Senza indugio. Lat. celeriter, illico, prompte. Gr. παχέως. Liv. M. E così se n' andò speditamente a Sutri. Tes. Br. 1. 6. Con tutto ch' egli il potesse fare tosto, e speditamente, già niente vi volle correre, anzi vi mise sei giorni, e'l settimo si posò. Cas. lett. 15. Acciocchè si faccia niù suvditamente, che sia possibile. si faccia più speditamente, che sia possibile, quanto si è concordato con Monsig. Illustriss. di Loreno.

S. Per Distintamente, Chiaramente. Lat. prompte, explicate, distincte. Gr. επίμως, φανεξώς, διωρισμένως. Mor. S. Greg. Pist. Nientedimeno non può speditamente mostrar l'arte, se a ciò non rispondano gli organi di fuori . Cron. Morell. 243. E' disse col prete, che leggeva, con buono conoscimento tutto l'uficio spe-

ditamente, e forte, che ciascuno l'udiva.

SPEDITEZZA . Astratto di Spedito . Lat. celeritas , promptitudo. Gr. παχύτης, προθυμία. Segn. Mann. Lugl. 2. 6. Osserva come andò riguardata su per li monti della Giudea, con quanta speditezza, con quanta sol»

lecitudine

SPEDITISSIMAMENTE . Supert. di Speditamente . Lat. citissime.Gr. nd x15a. Varch. Lez. 18. Fece tanto coll' esercitazione, e consuetudine, che la prosseriva speditissimamente (cioè: distintissimamente). Gal. Gallegg. 241. Speditissimamente si conoscerà qualunque piccola diversità potesse derivare dalla mutazion delle fi-

gure [cioè: prestissimo, immantinente]. + SPEDITISSIMO. Superl. di Spodito. Lat. promptissimus , paratissimus , velocissimus . Gr. προχαρότατος, έποιμότατος, πάχιζος. Teol. Mist. Questi sono speditissimi, i quali offerono al diletto sposo le piatose affezioni . Sen. ben. Varch. 2. 1. Della qual cosa mi par di poter mostrar una via speditissima, e più agevo-le di niuna altra. Gal. Sist. 207. Questo è falsissimo, come per adesso una speditissima esperienza ci potrà mostrar così alla grossa. Tass. Ger. 11. 20. Sorge il forte Goffredo, e già non piglia La gran corazza usata, o le schiniere: Ne veste un'altra, ed un pedon somiglia în arme speditissime, e leggiere.

+ \* SPEDITIVAMENTE. În modo speditivo. Ac-

cad. Cr. Mess. tibr. 1. pag. 84. Non pensavano che a salvarsi, gettando via l'armi per più speditivamente fuggire, considerandole ora mai come un impedimento della loro leggerezza.

SPEDITIVO. Add. Che si spedisce, Che si sbriga. Lat. promptus, celer, expeditus. Gr. 2701405, #60 xagos, maxus. Tac. Dav. stor. 4. 344. Confettatelo, Padri coscritti, quest' nomo si speditivo. Salv. Spin. 1. 4. Padrone, le cose nostre hauno bisogno di partiti più speditivi. Red. Vip. 1. 23. Con maniera più speditiva, più sicura e più segreta ec. stillasse sulla ferita ec. un

SPEDITO. Add. da Spedire; Spacciato, Termina-to. Lat. absolutus. Sen. ben. Varch. 5. 1. Seguitiamo, spedite quelle cose, le quali erano della sostanza della materia, andare investigando ancora l'altre. Buon. Fier. 1. 2. 2. Acciocche quei, spedita opera ta-

le, Sien presti al loro ufizio.

S. I. Per Isbrigato, Sciolto. Lat. solutus, liber, expeditus. Gr. απολελυμένος. Dant. Par. 17. Poiche tacendo si mostrò spedita L'anima santa di metter la tra-

ma In quella tela.

S. II. Per Sollecito , Pronto . Lat. dexter , cautus , paratus, promptus. Gr. δεξιός, εὐλαβής, πρόχαρος, έτοιμος. Dant. Par. 30. Con atto, e voce di spedito duce Ricominciò. Cas. lett. 6. Sperando, che ella lo rimanderà assai presto bene spedito. Borgh. Rip. 550. Fu in somma il Vasari molto spedito nelle sue pitture. Vinc. Mart. lett. 34. Cercherà di differirla in altro tempo, e mandarne voi male spedito, con poca sodisfazione di quelli, che aspettano, che e la grazia, e la giustizia sia maggiore, e più spedita. T. VI.

S. III. Per Libero da impedimenti, Senza intoppi. Lat. expeditus , paratus , facilis , liber . Gr. w xegns, έποιμος, εὐποςος, πρόχαςος. Dant. Purg. 20. Mossimi, e'l Duca mio si mosse per li Luoghi spediti. Petr. canz. 30. 5. Verso 'l maggiore, e più spedito giogo Tirar mi suole un desiderio intenso. G. V. 11. 111. 2. Da potere andare da una oste all'altra, e potere avere spedita la vittuaglia . M. V. 9. 79. I detti ortali erano tutti assasti, e sanza vie spedite, che mettessono nelle vie maestre. Cron. Morell. 257. Nel tuo testamento lasciala facitora, e dispensatrice di tutti i tuoi fatti li-

bera, e ispedita. S. IV. Essere spedito, si dice di Persona disperata, o che non ha più rimedio al fatto suo. Lat. actum esse de aliquo. Gr. πεπεάχθου. Tac. Dav. ann. 12. 160. Regni Brittanico, o regni Nerone, spedito sono. Car. lett. 1. 18. Se'l povero Caro non alloggia questa sera

meglio che tanto, è spedito.

SPEDITO . Avverb. Speditamente . Lat. facile , libere, expedite. Gr. προχείςως. G. V. 12. 12. 1. Acciocchè i popolani d'oltr' Arno potessono soccorrere al bisogno la detta porta, e andare spedito intorno alle mu-

SPEDIZIONE . Lo spedire , Spaccio . Cas. lett. 12. La prego, che si degni ec. aiutare, e sollecitare la sua spedizione. E 90. Manda quanto prima la tua spedizione per nomo a posta. Buon. Fier. 1. 1. 4. lo spero Successiva aver tal la spedizione, Che non ognor di simili querele Ci si presenti accusa, o dia libello. E 3. 4. 5. A cui ec. Si dee ragion sommaria, e spedizio-

S. I. Spedizione, per impresa, e per lo più militare. Lat. expeditio. Gr. 5 eania. Fir. As. 198. Voi non mi avete a conoscere solamente per caporale delle vostre spedizioni, e delle vostre prede, ma per ministro de' vostri piaceri, e de' sollazzi vostri. Car. lett. 1. 83. Risolvessi dopo la spedizione di Palliano, di venire a riposarsi pure in patria, e ne fu sconsigliato.

§. II. Per Sollecitudine, Affrettamento. Lat. celeri-

Ma perchè la materia avea bisogno di spedizione, egli feciono ragionamenti, in che modo il porco s' insalas-

\*\* S. III. Spedizione, T. de' Mil. Impresa militare pronta, segreta, separata in parte da quelle dell' esercito intero, ma coordinata alla buona riuscita delle sue operazioni . Si fo una Spedizione contro una piazza, contro un luogo importante, contro un quartiere, ec. Dicesi: Esercito di Spedizione; soldati di Spedizione; comandare una Spedizione . Grassi.

SPEDIZIONIERE. Colui, che nella corte di Roma procura la spedizione di bolle, brevi, o simili.

\* S. Spedizioniere presso i Mercanti dicesi Colui, che

fa spedizione di mercanzie.

+ \*\* SPEDONE. Spiedone. Fav. Esop. 36. Stiamo a pericolo di non ritrovarci spesso in brigata per le pen-tole, e spedoni de' malvagi uccellatori. Veges. pag. 130. [Fir. 1815.] Il rimanente della tua oste molto da lungi rimuovi dalle schiere de' nemici, e fagli lun-

ghi a modo di spedone, perchè ec.
+ SPÉGLIO. Voce che si usa oggi più volentieri nella poesia . Specchio. Lat. speculum . Gr. κατόπτρον , διόπτρον . Dant. Par. 15. Miran nello speglio , In che prima, che pensi, il pensier pandi. E 30. Come fec'io, per far migliori spegli Ancor degli occhi, chinandomi all' onda, Che si deriva. Petr. son. 271. Che sola agli occhi miei fu lume, e speglio. E son. 309. Dicenii spesso il mio fidato speglio, L'animo stanco, e la cangiata scorza ec. Bemb. rim. 60. E siccome di speglio Un riposto colore Saglie talora, e luce in altra

53

SPEGNERE. Estinguere, che diciamo anche Smorzare; e propriamente si dice del fuaco, del lume, della luce, de' vapori, e simili. Lat. extinguere. Gr. σβεν-νύαν. Bocc. nov. 68. 9. Ove se' tu rea femmina! tu hai spento il lume, perchè non ti trovi. E nov. 77. 13. Andiamo un poco a vedere, se il fuoco è punto spento, nel quale questo mio novello amante tutto'l di mi scrivea, che ardeva. Petr. canz. 13. 1. Quel fuoco, ch' io pensai, che fosse spento ec. Fiamma, e martir nell'anima rinfresca . E canz. 41. 2. E la soave fiamma, Ch' Amor, lasso, m' infiamma, Essendo spenta, or che fea dunque ardendo! E son. 213. È dunque ver, che innanzi tempo spenta Sia l'alma luce ! Dant. Iaf. 14. E sopra loro ogni vapor si spegne. E 33. Non è quaggiuso ogni vapore spento! E Par. 29. Si che spenti Nel tuo disio già son tre ardori . Soder. Colt. 99. Se egli sappia di secco [il vino] o abbia odor cattivo, caccinvisi dentro fiaccole accese, e vi si spengano, o ferro infocato.

S. 1. Spegnere, per metaf. si dice di Tutte le cose, cui si tolga vita, moto, sentimento, o simili. Pallad. Genn. 14. Tra loro si vuole l'erba ispegnere divellendola (cioè: sterparla in modo, che più non rinasca). Dant. Inf. 12. È Obizzo da Esti, il qual per vero Fu spento dal figliastro sn nel mondo (cioè: ucciso). E Par. 4. Come Almeone, che di ciò pregato Dal padre suo la propria madre spense (cioè: uccise). E 26. Mentr'io dubbiava per lo viso spento Della fulgida fiamma, che lo spense, Usci un spiro. But. ivi: La quale siamma su quella, che spense la mia vista col suo smisurato splendore. Dant. Par. 26. La lingua, ch' io parlai, fu tutta spenta. But. ivi: La lingua, ch'io parlai, cioè lo modo del parlare, che io Adam usai, quando fui nel mondo, fu tutta spenta, cioè venne meno. Borgh. Orig. Fir. 182. Una opinione di lunga mano, e confermata con l'uso non si può così agevolmente spegnere [ cioè: annientare, tor via ]

S. II. Spegnersi, si dice anche propriamente delle Famiglie, allora che ne manca la successione. Lat. deficere, extingui. Gr. εκλάπαν, σβεννύεσθα. G. V. 4.
11. 1. E tutto 'l poggio di Montughi fu loro, e oggi
sono spenti. Segr. Fior. As. 1. Non sono ancora al tut-

to spenti I suoi consorti.

S. III. Spegnere la sete, vale Cacciare, Cavare, o Estinguere la sete . Lat. sitim sedare , extinguere. Gr. σβεννύαν το δίψος. M. Aldobr. Ha virtù di raffreddare il grande calore della febbre, e tolle, e spegne la sete . Petr. canz. 22. 1. Chi non ha l' auro , o 'l perde , Spenga la sete sua con un bel vetro. Cavalc. Discipl. spir. Come l'acqua, che altri ha in mano, non ispegne la sete della bocca, così l'oro in borsa non può tor la sete del cuore.

S. IV. Spegnere, per Cancellare. Lat. delere, extinguere . Gr. έξαλάφαν, άφανίζαν . Dant. Purg. 15. Procaccia pur, che tosto sieno spente, Come son gia le due , le cinque piaghe . Mil. M. Pol. Scrivono in sulla porta della casa tutti gli uomini degli osti suoi il die, che vi vengono, e'l die, che se ne vanno, si spengo-

no la scrittura.

(\*) S. V. Spegnersi il seme, come de' can gialli. V. GIALLO S. V.

\* SPEGNIBILE. Che si può spegnere. Salvin. Nic. Ter. Che via tenendo in non spegnibil fuoco, Passa senza travaglio

SPEGNIMENTO. Lo spegnere. Lat. extinctio. Gr.

απόσβεσις.

S. Per metaf. Maestruez. 2. 29. 1. Sono ennuchi, i quali se medesimi castrarono per lo regno del cielo, non per tagliamento di membro, ma per ispegnimento de'mali pensieri .

SPEGNITOIO . Arnese di latta stagnata, o simile,

fatto a foggia di campana, per lo più con manico ad uso di spegner lumi. Libr. son. 92. Dno' spegnitoi parien da torchi veri. Buon. Fier. 3. 2. 15. Che a quel mo pari pare Lo spegnitoio del cero Del nostro parrocchiano. Rusp. son. 3. 199. E frigge, e lessa in uno spegnitoio, Ch' ei ciustò in chiesa.

+ SPEGNITORE. Che spegae. Lat. extinctor. Gr. δ αποσβεννύσας. Cap. Impr. 6. Acciocche non si trovi fra noi alcuno ribello da' giusti, e necessarj comandamenti de' nostri correttori, spegnitor delle prime cagioni de' mali [ qui per metof. ]. Amor. vis. 23. Amor della ralme sagge chiara luce, Tu sei colui che ingentilisce i cuori, ec. O spegnitor d'ogni cosa molesta ec.

\* \* SPEGNITRICE. Femm. di Spegnitore. Bos.

da Gubbio nel Lami Del, Er. t. 17. Amati. + SPELACCHIATO. Add. Pelato. Lat. depilatus. Gr. εκτριχωθείς. Malm. 2. 65. Trovato il cesto spelacchiato, e smorto. Cellin. vit. so non volevo menarvi qualche cornacchiuzza spelacchiata.

SPELAGARE. Uscir del pelago ; Contrario d' Impelagare. Lat. enatare, eluctari, emergere. Gr. ανα-δύεσ λαι. Car. lett. 1. 39. Lasciatelo un poco spela-

gar da se, che non affogherà così di leggiero.

SPELAGATO. Add. da Spelagare; Uscito del pelago. Fr. Iac. T. 6. 14. 11. Dentro, e di fuore oppressi D' amore spelagato .

SPELARE . Pelare

§. In signific. neutr. pass. per Gettare, o Perdere i peli. Lat. pilas abjicere. Gr. ψιλέσθαι. Buon. Fier. 2. 4. 11. S' intarlano, s' intignano, si spelano / \* SPELATO. Add. da Spelare. Salvin. Opp. Cacc.

Un altro fuor dell' utero sbalza embrion perfetto, e un altro dentro spelato porta

\* S. Spelato dicesi da' Pannaiuoli Quel panno, che

invece di sodare ha perduta la sua lana

SPELAZZARE. Termine de' lanaiuali, ed è il Trascerre la lana, e quasi pelandola, cernere la buonn dal-la cattiva. Cant. Carn. 264. Benchè bell'arte sia lo spelazzare, Donne, noi divettiamo. Buon. Fier. 3. 4. 10. S'io ti piglio quel ciusto tuo canuto ec. Te lo spelazzero per guisa tale, Che delle besse tue tu ti rimanga [ qui per similit. e vale : Pelare ] .
SPELAZZATO. Add. da Spelazzare. Alleg. 27. E

con una giornéa Spelazzata, e plebea Un, che non sa

dir pappa ec. Viene a far letterati.
\* SPELAZZATURA. T. de' Lanaiuoli. Ripulitura della lana lavata, e divettata per distinguerla dalla ripulitura in sudicio, che si fa prima della lavatura. SPELAZZINO. Che spelazza. Marg. 20. 114. E

hannovi in un solcio i Paladini, Poi fuggon tutti come spelazzini. Burch. 1. 5. E io conchiuggo, che gli spe-lazzini Ciascun vorrebbe doventar lo Scrocchi. E 1. 27. Pregovi, soccorriate Roncisvalle, Ch' è assediata dagli spelazzini .

+ SPELDA, e SPELTA. Triticum spelta Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha la spiga semplice, il calice con 4. fiori troncati, i 2. esterni ermafroditi, per lo più direstati , i 2. altri interni sterili direstati. Differisce dal Grano comune per le spighette più appuntate, e più sattili, e per le valve più dure, e più coria-cee, i semi con la loppa aderente. Secondo Michaux è spontanea nella Persia . Lat. zea . Gr. Zua . Cr. 2. 21. 14. Ancora convenevolmente si seminano insieme il frumento, e la spelda, e'l miglio, e'l panico. E 3. 21. 2. Se tre parti di spelda con la quarta parte di fave si mischi, della soperchievole grassezza delle fave, e della molta leggerezza della spelda si fa pane assai bello, e buono, e alla famiglia conveniente. Dant. Inf. 13. Quivi germoglia come gran di spelta. Valg. Diosc. La spelta è più restosa, e più lopposa del farro. Maestruzz. 1. 3. Avvegnache alquanti tengono il contrario della spelta, e del farro, dicendo, ch' anno similitudine di grano . Burch. 1. 112. Lappole , e spelda , e semola di

farro.

\* SPELLAMENTO. T. de' Medici. Escoriazione della tenera cuticola delle parti più dilicate del corpo

animale. Cocch. Spellamento virile.

\* SPELLARE. Stracciar la pelle. Red. lett. Ha tutte le mani screpolate ec. e son rosse, e sono spellate. Bardi. I guerrier taglian piastre e spellan pelle ec. SPELLICCIATURA. Si dice del Mordersi de cani;

e per metaf. degli uomini, quando si riprendono aspramente. Onde si prende talora per Aspra riprensione. Lat. vehemens objurgatio, reprehensio . Gr. hordogia . Varch. rim. burt. 1. 33. Ma glien' ho data una spellicciatura, Che tappeto mai tanto non si scosse.

\* SPELLICIOSA . T. de' Botanici . Sorta di cardo

salvatico altrimenti detto Cardoncello.

+ SPELONCA, ed all'ant. SPELUNCA, e SPI-LONCA . Luogo incavato nel terreno , Caverna . Lat. spelunen, specus, spelneum. Gr. σπήλαιον. But. Pnr. 22. 2. Spilonea è caverna di monte, dove si sogliono appiattate li malandrini, e li rubatori per non esser veduti, e per aspettar li mercatanti, che passino, li quali elli possano rubare . Bocc. nov. 30. 2. Non è egli perciò, che alcuna volta esso [amore] fra'folti boschi, e fra le rigide alpi, e nelle diserte spelunche non faccia le sue forze sentire. E tett. Pin. Ross. 286. Rinchiuso nelle segrete spilonche de' monti, delle radici d' erbe ec. sostentasse la vita sua. Petr. son. 133. S'io fossi stato fermo alla spelunca, La dove Apollo diventò profeta, Fiorenza avría fors' oggi il suo poeta. Dant. Inf. 20. Ebbe tra bianchi marmi la spelonca Per sua dimora. Vit. SS. Pad. 1. 124. Andando poi a sua posta a quella spelonca, dove sapea, che'l dragone era. Bern. Orl. 1. 20. 2. Cercar buche, spilonche, grotte, e sassi.

S. Per similit. Ricetto , Ricettncolo. G. V. 10. 29. 6. Dapoichè si rendè a Castiuccio, era stato spelonca di tutte le ruberie, e micidj. E 12. 95. 7. Calese era un ricetto di corsari, e spilonca di ladroni, e pirati di mare. M. V. 7. 93. Tribolato i navicanti di quel mare, e fatto di quel luogo spilonca di ladroni. Dant. Par. 22. Le mura, che soleano esser badía, Fatte sono spelonche. But. ivi: Fatte sono spelonche, cioè

ricettaculo di malandrini, e di malfattori. SPELTA. V. SPELDA.

(\*) SPELUNCA. V. SPELONCA.

SPEME. Speranza. Lat. spes. Gr. ελπίς. Dant.

Par. 20. Di viva speme, che mise sua possa Ne' prieghi fatti a Dio. E 25. Speme, diss' io, è uno attender

cario Dalla gloria futura, il qual produce Grazia divicerto Della gloria futura, il qual produce Grazia divina. e precedente merto. But. ivi. Speme ec. cioè ec. speranza è una certa aspettazione di gloria, che dee venire, cioè di vita eterna. Petr. son. 212. Che di gioia, e di speme si disarme. Filoc. 2. 48. Agli Iddii piacque di donarmi te, in cui la mia speme, senza fallo gia secca, ritornò verde. Tass. Ger. 19. 53. Siate, o compagni, di fortuna all'onte Invitti, in sin che verde è lior di speme.

S. Figuratam. G. V. 10. 230. 1. Niuno santo ec. non può perfettamente vedere la beata speme, cioè Iddio in trinitade . E 11. 47. 2. Come i santi sono in vita e-

e veggiono la beata speme della Trinità. SPENDENTE. Che spende, Scialacquatore. Lat. prodigus . Gr. διαχυτικός. Agn. Pand. 2. Perche non dobbiamo noi piuttosto essere massai, che spendenti! E 4. Riprendo un padre di famiglia, che non vive piuttosto massaio, che spendente. Ar. Cass. 1. 5. E che i più ricchi, e i più spendenti giovani V'eran, che in altra città, che si nomini.

SPENDERE. Dare danari, o altre cose per presso,

e merce di cose venoli, o per qualunque nltra engione. Lat. impendere, erogare. Gr. damayar, medierda.

Tesorett. Che quelli è largo, e saggio, Che spende lo
danaro. Bocc. nov. 48. 13. Voi m' avete lungo tempo
stimolato, che io d'amare questa mia nemica mi rimanga, e ponga fine al mio spendere. E nov. 49.4. Faceva feste, e donava, e il suo senza alcun ritegno spendeva. E nov. 53. 4. Fatto dorare popolini d'ariento, che allora si spendevano ec. gliele diede [ cioè: che allora correvano ] . E nov. 60. 17. Null' altra moneta spendendo, che senza conio. Din. Comp. 3. 84. La moneta ec. spendeano in così fatte derrate.

S. I. Per Comprare, e Provvedere il vitto. Salvin. disc. 2. 413. Udite adunque, come egli parla al suo fattorino di bottega, o garzone di casa, mandandolo

in mercato a spendere.

S. II. Per Consumare, o Impiegare semplicemente.

Lat. insumere, impendere. Gr. αναλίσκαν. Bocc. nov.

93. 17. Venistivi tu vago della mia vita ec. Io non so, come io la mi possa meglio spendere. E nov. 100. 2. In niuna altra cosa il suo tempo spendeva, che in uc-cellare, e in cacciare. Petr. son. 312. Pentito, e tristo de' miei si spesi anni, Che spender si deveano in mi-glior uso. E canz. 34. 2. S' il dissi, Amor l' aurate sue quadrella Spenda in me tutte, e l'impiombate in lei. Dant. Purg. 12. Più era già per noi del monte volto, E del cammin del Sole assai più speso, Che non sti-mava. Vit. SS. Pad. 1. 128. In che hai speso il tempo tuo? che hai fatto infino ad ora? Salv. Spin. 5. 9. Senza avervi a spender parola, da coloro, per lo trovarmi quivi a quell'ora, fu presupposto ch' io fos-

si Guelfo .

\*\* S. III. Per Esporre; col Dativo. Vit. S. Margh. 149. Per cui ho speso lo corpo mio a passione, ed a

tormento.

+\* S. IV. Spendere, detto di persona in signific. att. vale Giovarsene, Trarne comodo, utilità, Prevalersi di essa in qualche bisogno . Lat. uti . Bemb. lett. 2. Prego mi comandiate e mi spendiate confidentemente per quel tanto che io vaglio . Red. lett. 2. 16. In qualsisia occorrenza, che crederà trovormi abile a servirlo, mi ha sempre da spendere con ogni confidenza maggiore.

SPENDERÉCCIO. Add. Atto a spendersi . Borgh. Mon. 203. Ebbe questo uso origine pur anch' egli dall'antico uso Romano nelle medaglie, e monete spen-

S. Talora vale Che si diletta di spendere. Lat. prodigus. Gr. διαχυτικός. Com. Inf. 13. Questi fue consumatore, e discipatore de' suoi beni, spezialmente col-la brigata spendereccia. E 29. Questo fu messer Niccolò Salimbeni, cavaliere largo, e spendereccio. Bocc. lett. pr. S. Ap. 312. Dicono, ch' egli va nobilmente vestito di porpora, non sappiendo, che cose di magnifico non sono essere in se spendereccio.

(\*) SPENDIMENTO. Lo spendere, Consumamento. Lat. impendium, insumptio. Gr. ανάλωσις. Pros. Fior. 3. 124. Non dico assolutamente di minor frutto, ma di più lungo spendimento di tempo, e di opera.

SPENDIO. V. A. Spesa, Lo spendere. Lat. impensa, sumptus, dispendium. Gr. δαπάνη. G. V. 11. 34. 1. Incontanente feciono oste a Grosseto con molto spendio. Dant. Inf. 7. Che con misura nullo spendio ferci. Com. Inf. 7. Prodigalitade è uno scialacquamento, e spendio delle proprie facultadi.

SPENDITORE. Che spende; e si prende ancora per Colui, che ha la cura del provvedere per li bisogni della casa. Lat. dispensator. Gr. oixovó uss. Bocc. Introd. 52. Sirisco famigliar di Pantilo voglio, che di noi sia spenditore. G. V. 9. 156. 1. Era camerlingo, e spenditore de' beni lor dati per Dio. Berne Orl. 2. 24. 33. Ecco un abate gli attraversa il passo Limosinier di

Carlo, e spenditure.

S. Dicesi anche Spenditore a Chi spende assai. Lat. largitor, prodigus. Gr. διαχυτικός. But. Gli uomini, che arricchiscono di subito, sono smisurati spenditori. Agn. Pand. 4. Se gli spenditori vi dispiacciono, chi non è spendente vi debbe piacere. Cron. Vell. 46. Crescendo, e allevandosi colla madre, diventò grande spenditore, e male allevato. SPENE. Voce Poetica. Speme. Lat. spes. Gr. έλ-

#15. Dant. Purg. 31. Del passare innanzi Dovessiti così spogliar la spene. E Par. 24. Sovra la qual si fonda l'alta spene. Petr. canz. 39. 3. Or ti solleva a più beata spene. E canz. 43. 1. Amor, quando sioría Mia spene, e'l guidardon d'ogni mia fede, Tolta m'è quella, ond'attendea mercede. Tass. Ger. 3. 13. Ben con alto principio a noi conviene, Dicea, fondar del-

l'Asia oggi la spene. SPENNACCHIÀRE. Levare, e guastare parte delle penne. Lat. pennas evellere, pennis despoliare.Gr. антавот повет. Petr. cap. 5. E la faretra, e l'arco avean spezzato A quel protervo, e spennacchiate l'ali. Poliz. stanz. 2. 28. E par che tutte gli spennacchi l'ali, E che rompa al meschin l'arco, e gli strali.
SPENNACCHIATO. Add. da Spennacchiare. Lor.

Med. canz. 55. 6. E' si son pien di pollini, E son tutti spennacchiati. Ciriff. Calv. 3. 96. A questa volta il gufo fia pur egli, Che rimarra nel vischio spennacchiato. Buon. Fier. 2. 2. 10. Ecco i colombi qua del Rimbussato, Ch' hanno perduto l' urlo, e spennacchiati

S' accovacciano, e dormono.

S. Per metaf. si dice di Chi è male in arnese. Liv. Dec. 3. Nondimeno così spennacchiato, com'era, il conosceva la gente, e dicevano, ch' egli era stato conestabile. Varch. stor. 15. 610. Gaddi se n' andò tutto spennacchiato in Camerata nella villa del fratello. Morg. 16. 57. Rimase Orlando tutto spennacchiato, Quando e' senti quel, che'l cugino ha detto [ cioè: confuso , e sbigottito ] .

(+) SPENNACCHIERA . Lo stesso che Pennacchiera, in quella guisa che dicesi Pennacchio, e Spennacchio ec. Corsin. Torracch. 3. 46. Splende Vincenzio in ricco abito giallo ... Li fa gran spennacchiera in testa un ballo, Li pende al fianco un brando, il qual ec.

+ SPENNACCHIETTO. Dim. di Spennacchio . Red. Ins. 128. Queste (farfalle) erano di color capellino sbiadato, tutto rabescato di nero con due larghi spen-

nacchietti neri in testa.

SPENNACCHIO. Pennacchio. Lat. crista. Gr. 26per Roma, che spennacchi. Bern. Orl. 2. 14. 58. Quando gli vide ii Re si ben guerniti D' armi lucenti, e gli spennacchi in testa ec. Dav. Acc. 142. Compari in piazza lo Reggente magnifico degli Alterati in farsettin dorè, calzari snelli, ed attillati, e gran berrettone pien di spennacchi

SPENNARE. Cavar le penne. Lat. pennas detrahere. Gr. ππερά άφωρεν. Tes. Br. 5. 23. Quelle [cicogne ] che giungono troppo dietro all' altre, sono pre-

se, e spennate, e percosse dall' altre malamente. + §. 1. Per metaf. Franc. Barb. 55. 13. Perocchè forto ispenna Ciascun di fama, e d'onor, e di laude. Fav. Esop. Hassene eletto uno tra tutti gli altri, cui meglio si credeva potere spennare, e dicevali: più t'amo; che niuno [parla di mala femmina, che adescava i giovani per aver danaro. L'ediz. di Padova 1811. a pag. 114. legge: . . . , cui meglio crede finire sue voglie ec.].

S. II. In signific, neutr. e neutr. pass. vale Perder le penne. Dant. Inf. 17. Ne quando Icaro misero le

reni Senti spennar per la scaldata cera.

+ SPENNATO. Add. da Spennare. Guitt. lett. 8. Nell' alie sue spennate non avea penne alcune ( il Lombardi avverte che nel testo stampato leggesi: Se nell'a-

le suoie, spennate avea penne alcune).

† \*\* SPENSERIA. V. A. Spesa. Cron. Strin. 125.

E questo pezzo del solaro e palco, com'è detto, ec.
fecero alla loro spensería, e di loro moneta. E 126. E tutte queste cose fecero a loro spensería, e di loro

danari proprj.
SPENSIERATAGGINE. Trascuraggine, Lo stare spensierato. Lat. incuria. Gr. αμέλαα. Buon. Fier. 3. 3. 12. E incatenato Negli occhi altrui si stia rinchiuso al buio Della spensierataggine . Borgh. Vesc. Fior. 467. A cui peravventura non paresse tanta spen-

sierataggine verisimile.

+ (\*) SPENSIERATAMENTE. Avverb. Sbracatamente, Senza pensieri. Lat. otiose, incuriose. Gr. άξχως, αμέλως. Tratt. gov. fam. Vanno spensieratamente mattina, e sera a tavola apparecchiata. Borgh. Arm. Fam. 118. Esser posto a caso, e troppo spensierata-

mente

SPENSIERATO. Add. Trascurato, Senza pensieri; Contrario d' Impensierito. Lat. negligens, inconsiderans. Gr. αμελής. Tac. Dav. ann. 1. 18. Trovangli per le letta, e lungo le mense spensierati, senza sentinelle ec. Matt. Franz. rim. burl. 3. 92. E stando come polli nella stia, Si vivono a piè pari spensierati. Buon. Fier. 1. 2. 4. Giovani, non è vero ! Spensierati, oziosi, dolci, vani! E 3. 3. 2. De signori occupati, E per natura spesso spensierati . E 4. intr. Mostrati più che mai In volto lieta, e in vista spensierata. Malm. 1.83. Così mai sempre in feste, ed in convito Tirano innanzi questi spensierati.

+ SPENTO. Add. da Spegnere, nei diversi suoi si-gnificati. Lat. extinctus. Gr. σβεσθάς. Dant. Purg. 25. Tal era io con voglia accesa, e spenta Di dimandar . E Par. 26. Mentre io dubbiava per lo viso spento Della fulgida fiamma ec. Petr. son. 111. L' acceso mio desir tutto sfavilla, Talchè 'nsiammar devrsa l' anime spente. Borgh. Fir. liber. 332. Risuscitare le antiche fiamme delle contese civili già spente, o almeno con questa separazione sopite. Sagg. nat. esp. 229. Accostandosi l'ambra già strofinata, e calda a quel fumo, che sorge da una candela spenta, questo piega subito alla volta dell'ambra. Car. En. 6. 455. A questa riva d' ogn' intorno ognora D' ogni età, d' ogni sesso e d'ogni grado A schiere si traean l'anime spente.

S. Figuratam, si dice di Persona magrissima. Lat. nil prieter ossa, et pellem habens. Malm. 6. 24. Perch' egli è ossa, e pelle, e così spento, Ch' ei par pro-prio il ritratto dello stento.

SPENZOLARE. Suspendere, a Sportare in fuori da qualche sponda, e luogo rilevato; Ciondolare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. suspendere. Gr. αρεμαν. G. V. 12. 50. 4. Fu preso il detto Andreas, e messogli un capresto in collo, e poi spenzolato dallo sporto della detta sala. Fir. As. 102. Si fece a quella sinestra, e spenzolandosi molto bene in fuori ec. Tac. Dav. ann. 14. 185. Altri guazza quanto oltre può, al-

tri spenzola, o sporge le mani .

S. Per similit. Franc. Sacch. nov. 74. Quando l' ambasciadore ne scese, s'attaccoe agli arcioni, lascian-

dosi spenzolare SPENZOLATO. Add. da Spenzolare. Lat. suspensus, pendulus, præpendens. Gr. neguauevos. Bocc. nov. 62. 7. Tu mi torni a casa colle mani spenzolate. quando tu dovresti essere a lavorare. Fr. Giord. Pred. S. Fosse messo in un canestro, e fosse collato da naz torre, e stesse spenzolato. Franc. Sacch. nov. 74. Costni s'andava colle gambucce spenzolate a mezze le barde [cioè: ciondoloni]. Bern. rim. 1. 106. E la torre, ove stette in due cestoni Vergilio spenzolato da

SPENZOLONE, e SPENZOLONI. Che spenzola, Che sta pendente. Lat. pendulus. Gr. μετέωρος. Libr. Astrol. Cinta con una catena, che ha il capo spenzolone. Matt. Franz. rim. burl. 3. 100. Ne vengon condennati nelle spese Colle man verbigrazia spenzoloni. E 2. 106. E nelle braccia pure allura apritevi Con la berretta alquanto spenzolone . E 2. 170. In cima d' una canna spenzolone, Con chiocciole, lombrichi, o qualche untume Piglia ranocchi a lenza pel bocco-ne. Fir. As. 102. Quel tristo sacco d'ossa reggendolo spenzoloni, ed immoto, ancorchè con non piccola, ma con repentina, ed inaspettata spinta, ella il fece tombolare a capo di sotto. Car. Matt. son. 2. Il gufo strofinandosi ha gia rotta La zucca, e'n sulla stanga spenzoloni, Per farsi formidabile a' pincioni, Schia-

mazza, e si dibatte, e sbusia, e sbotta. SPERA. Globo, Palla, Sfera. Lat. sphæra, orbis . Gr. ocaiga. Libr. Astrol. La spera è una delle figure più grandi, che in tutta l'arte di geometria si può figurare, e che più tosto si muove da ogni parte, perocchè è ritonda da agni capo, e le linee, che escono de' punti d'ella, si s'accordan con tutti nel punto di mezzo, e per questo è più nobil sigura, che tutte l'altre. Dant. Inf. 34. Tu hai i piedi in su picciola spera, Che l'altra faccia fa della Giudecca. But. Inf. 34.

2. Spera è corpo tondo da ogni parte.

S. I. Spera, per Tutto l'aggregato de' cieli, e de glabi celesti, e ciascuno d'essi. G. V. 10. 41. 1.

Fece un trattato sopra la spera, mettendo; che nelle spere di sopra erano generazioni di spiriti maligni. Dant. Purg. 17. La spera Del Sol debilemente entra per essi [cioè: i raggi solari]. È Par. 2. La spera ottava vi dimostra molti Lumi. Petr. son. 246. Ma ben ti prego, che'n la terza spera Guitton saluti.
S. II. Spere, si dicono i diamanti lavorati in figura-

piana, e semplice a similitudine di una spera. Sagg. nat. esp. 232. Dove le tavole [de' diamanti] che non han fondo, quali sogliono essere i finimenti delle col-lane, dette comunemente spere, non vogliono tira-

\*\* S. III. Spera, per Raggio. Stor. Barl. 99. Come. lo sole ispande le sue spere, cost si spande la predica-

zione del Vangelio.

† \*\* §. IV. Spera, fu detto anticam. in senso di Speranza. Guitt. lett. 37. 85. Di ciò vorrei secondo tua spera di sovvenire aver lo podere. Franc. Sacch. Op. div. 293. Lottier regno tre anni in poca spera. Rim. ant. Dant. da Maian. 77. Ma gia d' amar non partirag-

gio Amore, Che buona spera m'ave assicurato .

S. V. Per Ispecchio Lati speculum. Gr. diorreov. Franc. Barb. 228. 1. E guarda in una spera, Per di-mostrar, che vera Maniera è di tenere Dinanzi prov-

S. VI. Spera, termine marinaresco, col quale si sist gnificano Più robe, o fascine legate insieme, che si gittano in mare dietro alle navi, per rattenere il corso di esse. Franc. Barb. 273. 2. In luogo di timoni fa spe-re omai per poppa, E rintoppa, o marangone, L'or-cipoggia, e l'artimone. E annot. 198. Gittare spere; fare spere, mettere spere è termine marinaresco de nostri antichi.

+ \*15. VII. Spera, F. de Medici, vale Supposta,

Cura. Red. annoi. Ditir. 211. Va congetturando [il Salvini ], che, siccome la cura, o supposta vien chiamata Spera per essere un Volgolo, cost possano essere

si dette Spere quei fasci legati, e avvolti che si gittano in inare per arrestare, e rattenere la nave, dal Latino Spira:

+ (\*) SPERABILE. Add. Che può sperarsi. Lat. sperabilis . Gr. έλπιςος . Segner: Crist. instr. 2. 1. 10. Se però il peccatore potesse ... celarsi agli occhi del suo Signore..., qual dubbio c'è che si diminuirebbe a gran segno il torto recato a Dio nel commettere l'iniquità ! Ma questo non è sperabile. Accad. Cr. Mess. 5. 558. Ordino che . . . vi desse dentro, valendosi ancora degl' Indiani per il taglio de i legnami, e per quel-lo di più, che fosse sperabile dalla loro sufficien-

SPERALE. Add. Di spera, Sferico. Lat. sphæricus, sphæralis. Gr. σφαιεικός. Com. Par. 13. Ne per inchiedere il primo moto, nè per saper geometría, che investiga delle misure de triangoli, e dell'altre misu-

re circolari, e sperali.

SPERANTE. Che spera. Lat. sperans. Gr. ἐλπίζων. Amet. 40. Bene speranti d' operare. E 92. Speranti di salire a quell' onore, Del qual più là non può cercar disire, Se ben si mira con intero core. Franc. Barb. 214. 7. Li cinque templi su nell' alto sono, Nelli quai mostro, e pono Ciò, che speranti dimandan

perdono

SPERANZA. Una delle tre virtu teologiche. Lat. spes . Gr. έλπίς. Com: Par. 25. Speranza è certo aspettamento della futura beatitudine, vegnente dalla grazia d' Iddio, e di precedenti meriti. But. Purg. 19. 2. Speranza è espettazione de' beni, che venire denno. E 29. 2. Speranza è attenzione certa della gloria futura prodotta dalla grazia divina, e di precedente merito. Albert. cap. 5. La speranza è certo aspettamento della beatitudine, e del Paradiso, che s' avrae. Cavalc. Med. cuor. La speranza diffinisce, che è virtu, che procede da meriti precedenti, e dalla divina grazia. Dant. Par. 20. Regnum coelorum violenzia pate Da caldo amore, e da viva speranza, Che vince la divina volontate.

S. I. E per Qualunque espettazione, e credenza di futuro bene. Lat. spes. Petr. son. 213. Che suol far contenta Mia vita in pene, ed in speranze buone. Bocc. nov. 46. 10. Che ti par di questa rea femmina, in cui io gia la mia speranza aveva posta! Lab. 28. Mi parea per tutto, dove che io mi volgessi, sentire mugghi, urli, e strida di diversi, e ferocissimi animali, de quali la qualità del luogo mi dava assai certa speranza, e. testimonianza, che per tutto ne dovesse essere [ qui in mala parte in vece di Timore]. Ciriff. Calv 4. 128. Ma chi vive a speranza, muore a stento. Malm. 12. 3. Ma chi vive a speranza, muor cacando.

S. II. Figuratam. dicesi a Persona amata, per esprimere svisceratezza d'affetto. Bocc. nov. 28. 12. Fate adunque; dolce speranza mia, per me quello, che io fo per voi volentieri. E nov. 77. 13. Così come tu se'il mio bene, ed il mio riposo, ed il mio diletto, e tutta

mio pene, ed il mio riposo, ed il mio diletto, e tutta la mia speranza, così sono io la tua.

15. III. Essere di perdata speranza, dicest di Persona, da cui non possa sperarsi cosa alcuna di buono. Bocc. nov. 41. 3. Quasi matto era, e di perduta speranza. Eg. 10. n. 8. Ecco venire un giovane chiamato Publio Ambusto di perduta speranza, e a tutti i Romani notissimo ladrone. Sen. ben. Varch. 5. 23. Non istano dia altravalizza uno coba sia di marduta speranza. istaro già a travagliare uno, che sia di perduta speran-

SPERANZINA. Dim. di Speranza : Lat. specula .Gr. ranzina [ qui detto altrui per vezzo, nel signific, del S. II. di SPERANZA].

(\*) SPERANZOSO. Add. Sperante, Pieno di speransat. Lat. spei plenus. Gr. Sagonus. Segner. Pred? 1. 12. Più timido per la morte di uno, che speranzoso per la salute di diciannove, non sosserse mai di commettersi a tal cimento. E Crist. instr. 3, 36. 12. Chi dopo aver tanto offeso Dio si dimostra si speranzoso in quell' atto stesso di andare alla sua presenza, è se-

gno chiaro, che ec.

SPERARE. Avere speranza; e si trova usato in signific. att. e neutr. Lat. sperare. Gr. έλπίζαν. Dant. Par. 23. Altro vorria, e sperando s'appaga. Bocc. nov. 2. 10. Al quale, come Giannotto seppe, che venuto se n'era, niuna cosa meno sperando, che del suo farsi Cristiano, se ne venne. E canz. 1. 4. E maggior gioia spero più d'appresso. Petr. son. 176. Che sol truovo pietà sorda, com' aspe, Misero, onde sperava esser felice . E canz. 46. 7. Nè contra morte spero altro, che morte. Sen. ben. Varch. 4. 22. Qui non si può dire, che siamo mossi più da speranza alcuna, non ci restan-do più che sperare. Cas. lett. 18. Confidato, come io scrissi allora, dopo la benignità del Cristianissimo Re, in V. Ecc. e nel favore che sperava da lei.

S. I. Per Aspettare, Attendere. Lat. expectare. Gr. προσδοκάν. Petr. canz. 37. 2. Di di in di spero omai l'ultima sera, Che scevri in me dal vivo terren l'onde . Bocc. nov. 43. 13. Del quale non sapeva, che si dovesse sperare altro, che male. Guid. G. Più si spe-

rava della sua morte, che della sua vita.

+ S. II. Per Temere, benchè si trovi usato di rado in questa significato. Lat. sperare, timere. Gr. έλπίζαν, φοβασθα. G. V. 11. 117. 1. Mi fa molto turbar la mente, sperando peggio per l'avvenire. M. V. 4. 7. Erano quelle [biade] già in tutta Toscana alide, e in estremo da sperare sterilità, e male. Ar. Fur. 13. 3. Io porterò del mio parlar supplizio, Perchè a colui, che qui m' ha chiusa, spero, Che costei ne darà subito indizio. Vit. S. Eugen. 382. Melanzia veggendo, che il suo inganno era scoperto, vergognossi fortissimamente; e sperando di essere palesata, e svergognata dal-la gente, se ella non si argomentasse ec. Star. Barl. 121. Ti conviene ciascuno giorno sperare la morte, e dimenticare ciò ch' è andato.

+ S. III. Per Credere', Stimare. Lat. existimare, reputare . Gr. vouisar . Bocc. nov. 19. 8. Che speri tu , che una donna naturalmente mobile possa fare a' prie-ghi, alle lusinghe, a' doni, a mille altri modi, che usera un uomo savio, che l'ami! E nov. 69. 10. Speri tu, se tu avessi o bella moglie, o madre, o figliuola, o sorella, che a Nicostrato piacesse, che egli andasse la lealtà ritrovando, che tu servar vuoi a lui della sua donna! Petr. son, 70. La bella donna, che cotanto amavi, Subitamente s'è da noi partita, E, per quel ch'io ne speri, al ciel salita. Fior. S. Franc. 105. T' ingegna dunque, disse il villano [ a S. Francesco] d'essere così buono, come lu se' tenuto da ogni gente . . . e però io ti ammonisco, che in te non sia altro che quello, che la gente ne spera.
+ SPERARE. Da spera per Raggio secondo il S. III. in.

signific. att. Opporre al lume una cosa per vedere, s'ella traspare. Lat. ad lucem tollere. Cr. 9. 86. 5. A sperarle [l'nova] quelle, che tralucono, son vane, quelle, che non tralucono, son piene. Sagg. nat. esp. 131. Si scorgono per entro il ghiaccio sperandolo all'aria chiara. Red. Oss. an. 42. Per esserne uscito tutto quell' umore viscoso, di cui son pieni que' sottilissimi canaletti, che chiaramente si veggon serpeggiar per la pelle, se ella

SPERATO. Add. da Spernre. Lat. speratus. Gr. ελπιαθείς. Mor. S. Greg. Quando compiuto questo tempo di battaglia, ritorna alla sperata, e promessa patria. Dant. Par. 24. Fede è sustanzia di cose sperate, E argomento delle non parventi. M. V. 2. 36. Accecati nella cupidigia della sperata tirannia . E 11. 2.

Per coprire la tostana, e sperata vendetta cominciaro-no a fabbricare a un' otta sedici trabocchi.

SPÉRDERE. In signific. att. Disperdere, Mandar male . Lat. perdere , disperdere . Gr. διαφθείζαν . Vit. Barl. 39. Or andiamo, e si la saliamo tutti insieme, e manometteremlo tutti aspramente si dell'amore della pulcella, ch' egli, isperda la virtà dell'anima. Buon. Fier. 4. 2. 7. Filatere distese di formiche, Che'l piè d'un viator sperde in un passo.

S. I. E in signific. neutr. e neutr. pass. vale Manca-re, Venir meno. Lat. deficere, perire. Gr. ελείπεο θαι. Rim. ant. P. N. Rain. d' Aquin. Morro pur desiando, Che lo mio core a me medesmo sperde. Buon. Fier. 2. 5. 7. Queste io dovessi Far traboccare incontinente in

fiume A sperdersi fra l'onde.

+ S. II. Sperdere la creatura, o simili, si dice del Non condurre le femmine pregne a bene il parto; che anche diciamo Scanciarsi, e parlandosi di bestie Aortare; si usa anche neutr. pass. Lat. abortiri, abortum facere. Gr. αμβλίσχαν, αμβλεν. Segr. Fior. Mandr. 3. 4. Voi non offendete altro, che un pezzo di carne non nata senza senso, che in mille modi si può sperdere. Segn. Crist. istr. Si è conceputo: non v' è modo di sperdersi: o partorire, o morire.

\* SPERDIMENTO. Sconciatura, Aborto. Bartol.

\* SPERDITORE. Disperditore . Spergitore . Salvin. Iliad. libr. 18. v. 305. Come quando è sonora, e chiara voce, Quando suona la tromba de' nemici Sperditori dell' alme, che ec. + \*\* SPERDITRICE. Verbal. femm. Che sperde.

Fr. Guitt. Rim. [ nella Nota 136. Guitt. lett. ] Ahi come mala gente Di tutto bene sperditrice Vi stette.

SPERDUTO . Add. da Sperdere . Tac. Dan. stor. 3. 310. I soldati privati non pensavan tant' oltre; faceali lor bassezza sicuri; sperduti per le vie, nascosti per le case non chiedevano pace, e avevan disposta la guerra [ qui vale : sparsi , vaganti ; il T. Lat. ha : vagi per

SPERETTA. Dim. di Spera. Lat. sphærula, glo-bulus. Gr. opaigistor. Conv. 81. In sul dosso di questo cerchio nel cielo di Venere ec. è una speretta, che

per se medesima in esso cielo si volge.

SPERGERE. Disperdere, Mandar per la mala via. Lat. perdere, dissipare, dispergere. Gr. διαφθείςαν, διασχεδάζαν, διασπείςαν. Dant. Inf. 33. Perchè non siete voi del mondo spersi! E Purg. 27. Lungo il peculio suo queto pernotta, Guardando, perchè fiera non lo sperga. G. V. 9. 325. 3. Malvagiamente trattò i ter-, razzani, che quasi tutti gli sperse.

S. Per Aspergere. Lat. aspergere, inspergere. Gr.

SPERGITORE. Che disperde. Salvin. Opp. Cace. Che se alcun lupo scorticando, formi della pelle un tamburo ben sonoro ec. spergitor di frutti, e biade,

SPERGIURAMENTO. Lo spergiurare. Lat. perjumessa spesse volte si ricuopre o per ispergiuramento, o per omicidio.

+ SPERGIURARE. Fare spergiuro, Giurare per sostenere il falso; e si usa in signific. att. neutr. e neutr. pass. Lat. pejerare. Gr. ¿wiogxay. Bocc. nov. 1, 23. Chi se ne potrebbe tenere ec. veggendo i giovani andare dietro alle vanità, e vedendogli giurare, e spergiurare? Fiamm. 4. 14. Come non discendono esse [folgori] sopra il pessimo giovane, acciocche gli altri per innan-zi di spergiurarti abbiano temenza! Guid. G. Chi artificiosamente giura, artificiosamente si spergiura. M. V.7.4. Per la qual cosa coloro, che avevano accattato

423

per la larga licenza, vinti da avarizia, si spergiuravano. Maestrusz. 2. 19. Ancora non è iscusato da peccato mortale colui, che per sollazzo, e ginoco si sper-giura. Cavalc. Med. cuor. E contra questo fanno que-gli, che senza grande bisogno giurano, e spergiura-no. Dant. son. (Io maladico il di ec.) E maladico la mia mente dura, Che ferma è di tener quel, che m' uccide . . . Per cui Amor sovente si spergiura. Segn. Pred. 5 g. E come dunque ec. Cristo bestemmiare in tutte le collere, Cristo spergiurare in tutti i contratti?

+ SPERGIURATO. Add. da Spergiurare; Quello, per cui è stato falsamente giurato. Lat. pejeratus. Fiamm. 4. 14. O spergiurato Giove, che fanno le folgori tue! E 5. 18. Oimè dove sono ora, o Pansilo, gli spergiurati Iddii ! Boez. 23. Niente spergiurata iniquitade, O froda di bugia colorata Nuoce a costoro, o lor malvagitade; Ma come piace con la testa alzata

Usan lor forza ec.

SPERGIURATORE. Che spergiura. Lat. pejerator. Gr. ¿miogxos. Libr. Astrol. Che vuol dire gli spergiuratori, e questi nomi le si dicono, perchè sogliono in-nanzi ec. e ingannansi gli uomini. S. Agost. C. D. Le mura di Troia edificate per le mani di Laomedonte spergiuratore

SPERGIURATRICE . Verbal. femm. Che spergiura . Lat. pejeratrix . Segn. Mann. Giugn. 26. 1. Se lo senti finalmente avanzarsi ancora a parole bestemmiatrici, ovvero spergiuratrici ec. ti accorgi presto, ch' egli è mal regolato in ordine a Dio.

SPERGIURAZIONE . Spergiuramento . Lat. perjurium . Gr. έπιορχία . Fr. Giord. Pred. R. Con facilità grandissima ricorrono alle spergiurazioni. E appresso: Brutto sì è il peccato della spergiurazione.

SPERGIURU . Spergiuratore . Lat. pejerator , per-jurus . Gr. emiogros . Dant. Inf. 30. Ricorditi , spergiuro, del cavallo. Bocc. nov. 23. 23. Al quale ec. esso disse la maggior villania, che mai ad uomo fosse detta, disleale, spergiuro, e traditor chiamandolo. Maestruzz. 2. 18. Del giuramento dell'università ec. da no-tare è, che quando con giuramento s' obbliga, e poiche hanno giurato muoiono, i successori facendo contra, non sono ispergiuri, imperocchè l'obbligazione

del

el giuramento è personale.

SPERGIURO. Sust. Lat. perjurium. Gr. èmiognia. Maestruzz. 2. 19. Lo spergiuro ec. è una bugía con giuramento fermato; ma Tommaso ec. dice, che la falsità è della ragione dello spergiuro, e aggiugue ec. che qualunque ora di queste tre cose vi manchera, cioè verità, e giustizia, o vero giudizio, è ispergiuro. Lab. 146. Per una bugia, per uno spergiuro, per una retà elle vadano a-lor vicine, che quando messier lor fan-no, le prestino loro. Lett. Fed. Imp. Non vergognan-dosi di sovente chiedere in ispergiuri la detta pace. Stat. Merc. A pena di libbre 50. di piccioli, e dello spergiuro a ciascuno, che contrassacesse. Franc. Sacch.

SPÉRICO. Add. Di Spera. Lat. sphæricus, gla-bosus. Gr. σφαιρικός. But. Inf. 26. 2. È da notare, che la luna è uno corpo sperico. E Purg. 15. 1. Del tondo sperico del cielo montato dal sole. E Par. 1. 2. Li corpi sperici grandi alla vista da lungi paiono piani, e massimamente quando si vedono in alto. E 7. 1. Perocchè essendo lo pianeto corpo sperico, lo movimen-

to in esso ragionevolmente dee essere sperico.

SPERICOLATO. Add. Che teme pericoli, Che in ogni cosa apprende pericolo. Lat. meticulosus. Gr. da. 265. Viv. disc. Arn. 26. Io non son gia sopra a questo affare cotanto spericolato, nè insieme così imprudente, che io ec. Buon. Fier. 1. 2. 17. Che cosa c'e! ognun ci comparisce Spericolato, e ansante. E 4. 3. 8. Attendete ora a questa Manco appassionata, Non tanto

sgomentevole, Nè sì spericolats

SPERIENZA, e SPERIÉNZIA. Esperienza. Lat. experimentum, experientia, periculum. Gr. таçа, єм-пиріа. Vit. SS. Pad. 1. 250. Allora per la sperienzia della tribulazione incominciai a ricordarmi delle parole, che m' avea dette lo predetto Giovanni . Bocc. nov. 76. tit. Fannogli fare la sperienza da ritrovarlo con galle di gengiovo, e con vernaccia. Nov. ant. 100. 15. Signor mio, la sperienza è in tre cose. Coll. SS. Pad. Gl' infiniti ardimenti, e sperienze di molte persone non ci lasciano dare a costoro la principal grazia. Fir. disc. an. 63. E così si vede per isperienza esser vero, che il malizioso, e sagace bene spesso cava il granchio della buca colle man d'altri. Sen. ben. Varch. 7. 10. Se voleva far prova di me, e' bisognava, che ne facesse la sperienza col donarmi tutto il suo impero.

SPERIMENTALE . Add. Di sperienza , Dipendente dalla sperienza. Lat. experimentalis. Gr. ¿μπαρικός. Teol. Mist. Acciocchè ricevano in se medesimi la verità con isperimental notizia. Sagg. nat. esp. 198. Non per questo però dee riputarsi fallace la sperimental via

nell'inchiesta de' naturali avvenimenti.

SPERIMENTARE. Fare esperienza, Provare, Cimentare. Lat experiri, periclitari, periculum facere. Gr. magav. Pass. 220. Sperimentando cose disutili, vane, e non necessarie. Galat. 3. Dove io come colui, che gli ho sperimentati, temo, che tu, camminando per essa, possi agevolmente o cadere, o come che sia errare. Soder. Calt. 23. Volendo sperimentare le differenze delle fattore de' vini fatti in diversi lati.

SPERIMENTATISSIMO . Supert. di Sperimentato . Lat. rei peritissimus . Gr. έμπαρόπατος . Varch. stor. 10. 309. Il Bichi, e l' Arsoli, l'un giovane, e l'altro vecchio, sperimentatissimi in sulle guerre, e di gran-

dissimo valore, restarono ammirati.

SPERIMENTATO. Add. da Sperimentare; Provato. Sen. ben. Varch. 1. 1. Tanto semo pertinaci contra le cose sperimentate da noi infelicemente, che ancora vinti moviamo guerra di nuovo, e avendo rotto in mare, ritorniamo a navigare.

† S. Per Esperto, Perito, Che ha esperienza. Bocc. lett. Pin. Ross. 285. La vecchiezza, siccome sperimentata negli affanni, e piena d'utili consigli, avere (l'ediz. del Gamba, Venezia 1825. a pag. 162. legge ab-

biate) più, che la strabocchevole giovanezza, cara. SPERIMENTATORE. Che sperimenta. Lat. experimenti artifex, magister. Gr. ο απόπηξαν ποιάμενος. Salvin. disc. 1. 140. Se si crede all' esperienza d'un oculato, ed ingegnoso sperimentatore, e filosofo, unico alimento apparisce delle piante esser l'acqua.

SPERIMENTO . Sperienza , Prova . Lat. experimentum , experientia . Gr. παρα . Libr. Pred. Per isperimento conoscete i dolori della passione del nostro si-gnore Dio. Tes. Br. 2. 23. Ciascuno di loro scrisse per uno isperimento, che elli ordinaro tutto, come noi dovessimo vivere. Com. Inf. 19. Lo primo è tentare Dio, e ciò è volerne torre sperimento, o in parole, pregandolo d'alcuna cosa ingiusta, o in fatti, com' è di sporsi ad alcuno pericolo.

\* SPERINA. Dim. di Spera, in signific. di Spec-

chio, Specchietto, Piccola spera, Red. Voc. Ar.

+ \*\* SPERIURARE. V. A. Spergiurare. Fr.
Barb. 297. 4. Quale Colui a chi ti giuri, O ver che

ti speriuri.

SPERMA. Seme degli animali. Lat. semen genitale. Gr. σπέςμα. Cr. 2. 18. 7. Benche lo sperma masculino sia operatore, il quale siccome artefice, muove, e forma il parto. Serm. S. Bern. Che cosa è l'uomo? non è altro l'uomo, che sperma fetida, e cibo de' ver+ \* S. Sperma ceti, T. de' Farmaceuti ec. Sostanza oleosa, concreta, bianca, brillante, e cristallina, untuosa al tatto, formata a squame, che si ricava dalla

testa del maschio della Balena.

SPERMATICO. Add. Aggiunto di que' vasi del corpo dell' animale, ne' quali si raccoglie lo sperma. Lat. seminalis. Gr. σπερματικός. But. Purg. 25. 1. Quello sangue, che rimane nel fegato, mandato dalla natura per certe vene, che sono dal fegato ai testicoli, ne' va-gelli spermatichi. E altrove: Quel sangue, che riman nelle vene, mandato quivi dalla natura, perchè si smaltisca, ancora discende nelle vene per certe vene ordinate a ciò ne' vagelli spermatici, che sono tra i due testicoli. Red. Oss. an. 47. Questo vaso spermatico, partendosi dal testicolo, va alla volta della te-

sta.

\* S. Animaletti, o Animalculi spermatici, diconsi da Fisiologi Quegli animaletti microscopici, che si veg-

gono notar nello sperma. Cocch. Lez.

\* SPERMATOCELE. T. de' Medici. Falsa ernia
cagionata dal gonsiamento de' vasi deferenti, che gli fa cader nello scroto.

\* SPERMATOLOGÍA . T. de' Medici . Trattato

sopra lo sperma SPERMENTARE. V. A. Sperimentare. Lat. experiri, tentare, periculum facere. Gr. magav. G. V. 4. 18. 2. Volendo spermentare sua bonta, povero, e bisognoso venne in Puglia . Dant. Purg. 11. Nostra virtù, che di leggier s'adona, Non spermentar coll'antico avversaro. Cr. 11. 42. 2. Molte maraviglie d'innestagioni si mostrano a coloro, che ogni cosa cercano spermentare.

SPERMENTATO . V. A. Add. da Spermentare;

 $m{P}$ rovato .

S. Per Esperto , Perito , Che ha sperienza . Lat. peritus, expertus. Gr. έμπαςος. Cott. SS. Pad. Le quali parranno forse impossibili alle persone non ispermentate, e non ammaestrate secondo la condizione, e la qualità della loro usanza.

SPERMENTO . V. A. Sperimento. Lat. experimentum . Gr. πάζα . Vegez. In diversi lnoghi, e per diverse cagioni ogni generazion di spermento pigli. Fr. Iac. T. 4. 33. 6. Sommi deliberata Di farti far sper-

mento

SPERMO . V. A. Sperma . Lat. sperma , semen genitale. Gr. σπέρμα. Com. Purg. 25. La forma di quello membro, nel quale quello cotale sangue fatto spermo era essuto principalmente generato. E più sotto: Perocchè nel principio per la operazione dello spermo s' induce primamente l' anima, per la quale si nutrica ec. ma ancora la natura dello spermo non cessa d'operare infino a tanto, che per disposizione maggiore corrompe l'anima nutritiva, ch'era prima, e induce una anima, per la quale si nutrica, e muove. + \*\* SPERNATO. V. L. ed Ant. Disprezzato. Fr.

Barb. 200. 13. Veste ha spernata, Ch' ell' è stata Da

molti percossa . + SPERNERE . V. L. ed Ant. Disprezzare . Lat. spernere. Franc. Barb. 12. 14. Avviene spesso, che tu fai scherna Di ciò, che sperna Viepiù tua malvagia.

S. Per Iscacciare, Rimuovere con disprezzo. Lat. expellere, amovere. Gr. εξωθάν, αποκινάν. Dant. Par. 7. La divina bontà, che da se sperne Ogni livore, ardendo in se sfavilla . But. ivi : Che da se sperne , cioè

dispregiando seaceia. + \*\* SPERO . V. A. Specchio, Spera. Rim. ant. F. R. Meo Abbrac. son. 5. Unde dimando a voi, che siete spero Palese, altero d'ogni tenebroso. E ivi Incert. son. 25. A quei, ch'è sommo dicitore altero, E ched è spero d'ogni tenebroso [ V. nella Tav. Gr. S. Gir. alla V. MINACCIO].

+ \*\* S. Per Speranza . V. A. Rim. ant. Gillio Lelli. Gia per lontano amor non perdo spero, Anzi sperando, più fa delettarmi (vedi la not. 383. Guitt.

+ SPERONARE. Meno usato che Spronare. Lat. calcaribus federe, incitare. Gr. xevreiv. Stor. Pist. 43. Speronarono loro francamente addosso, e miserli in isconditia. Guitt. lett. 10. Sollicito guardate in tut-te guardie dal corpo, tenendolo bene sotto ragione, affrenando retto esso, e speronando. E 13. Molto disio di vostra, signori, salute ha speronato me [ qui figuratam.].

SPERONE Sprone Lat. calcar . Gr. x317901.
Guitt. lett. 21. Come vuole sperone malvagio, e buo-

no cavallo. S. 1. Per metaf. Stimolo. Guitt. lett. 13. Ad ogni negligente fatto è sperone. E 21. Che vile pro, e negrigente vaccio, e scarso largo su pungente sperone di gran bisogno. E altrove: Speroni d'amore di quanto amore punger deano cuor d'uomo.

\* S. II. Sperone, T. de' Botanici. Per la parte inferiore di certi sori, curvata, tuberosa, angustissima,

e chiusa nel finimento.

+ \* \* \$. 111. Sperone, T. di Marineria. Lo sperone
di un vascello da guerra è l'unione di tutti i pezzi sporgenti dalla ruota di prua, e da i suoi lati, a fine di aggiungere forza gradatamente a queste estremità del bastimento, e per dare un punto d'appoggio al bompresso, al quale si mura il trinchetto ec. Strati-

\* \* 5. IV. Sperone , freccia , T. di Marineria. Sono due pezzi di legno, che appoggiati con una estremità alla saccia anteriore della ruota immediatamente sopra il bracciuolo della gorgiera ( la gorgiera è un bracciuolo di forti dimensioni, il cui ramo più lungo s' inchioda alla faccia esteriore della ruota di prua), si allontanano dalla ruota, e si elevano quasi paralleli tra di loro per dare appoggio alla figura emblematica, che per l'ordinario è collocata sull'estremità anteriore del vascello. Sono ornati di scultura, come lo sono i legni che riempiono lo spazio tra di essi, e che servono d'abbellimento allo Sperone. Bracci della Polena, o porta-pennoni. Seno legni che sostengono la piattaforma della polena. Stratico.

SPERPERAMENTO. Consumazione, Dissipazione, Dissipamento. Lat. excidium, pervastatio. Gr. avaçaois. Tac. Dav. ann. 2. 35. Cosse più a' Germani questo spettacolo, che le ferite, le lagrime, lo sperpera-mento [ il T. Lat. ha: excidia ].

SPERPERARE. Disterminare, Sfolgorare, nel signific. del S. III. Dissipare, Mandare in rovina, o in perdizione. Lat. evertere, pessumdare. Gr. ava-5atev. Tac. Dav. ann. 15. 216. In questo mezzo gli accatti, e balzelli sperperavan l' Italia. E stor. 258. Andassono a gastigarli, sperperassero quel nido di guerra Gallica. Cecch. Esalt. cr. 3. 4. Quando alla fin e' ci aranno Sperperati, che potranno e' trar poi Da noi?

\* \* S. Sperperare , T. degli Agric . Sterminare . Ma propriamente mondare dall' erbe cattive un terreno

sradicandole affatto: Gagliardo.

SPERPERATO. Add. da Sperperare . Lat. persperperato mi misono in volta. Tac. Dav. stor. 4. 356. In ricompensa di tanti alloggiamenti sperpera-

+ \* SPERPERATORE. Che sperpera, Sterminatore . Salvin. Iliad. l. 11. v. 648. Allor v' adduce La fortuna il leon sperperatore, I cervieri scombuiansi, ei

SPERPERO. Sperperamento. Lat. vastatio, clades.

Gr. ανας άτωσις. Buon. Fier. 2. 4. 15. La rovina, e lo sperper degli uficj Son le bombarde grosse de' favo-

SPERSO. Add. da Spergere. Lat. dispersus, perditus. Gr. διεσπαρμένος, πανόλεθρος. Dittam. 1. 5. Così pens' io per più paesi spersi Ragunare con spesa, e con fatica Quel mel, che mi sia dolce, ed a' miei versi. Morg. 2. 52. Che si ricordi del suo caro Orlando, Che va nel mondo sperso tapinando. E 22. 6. Ma lasciam questo, la sua meschinella Filiberta pel mondo spersa mandi. Serd. stor. 14. 579. Gli pregarono, e scongiurarono, che non soffrissero, che i mi-nistri dell' antica loro religione, e interpreti, e sacerdoti degli Dei immortali fossero più lungamente villa-neggiati, e scherniti da uomini forestieri, e profani, e spersi.
\*\*\* SPERTICARE. T. degli Agric. Si dice del-

l'albero che vada troppo in alto. Gagliardo. SPERTICATO. Add. Lungo a dismisura, Sproporzionato. Vett. Colt. 76. Si guasterebbe la vaga forma, e leggiadra dell'ulivo, perchè diventerebbe, come dicono i contadini, sperticato, cioè lungo, e schietto a similitudine d'una pertica. Car. lett. 1. 17. Che non sia sì forbito nasino, ne sì stringato nasetto ec. ne sì sperticato nasaccio ec.

SPERTISSIMO . Superl. di Sperto . Lat. experientissimus, peritissimus. Gr. έμπειςότατος. Varch. stor. 11. 333. Perchè ella o traportata dalla tempesta non rompa in iscoglio, o sopraffatta da' cavalloni non si sommerga, ha di spertissimo, e d'arditissimo piloto mestiere . Buon. Fier. 4. Intr. E tu, donna spertissima, e valente ec. Non ti scostar da me, stammi vici-

SPERTO. Add. Esperto, Pratico. Lat. doctus, gnarus, callens, peritus. Gr. Eumeigos. Dant. Purg. 2. Voi credete Forse, che siamo sperti d'esto loco. Vit. SS. Pad. 1. 185. Le quali parole Moise intendendo , come da uomo sperto , tornando alla cella puosesi in cuore di stare sempre la notte ritto, e orare. E 254. Gli altri mando ad un monaco solitario ec. lo quale era molto dotto, e savio, e sperto. M. V. 6. 71. Feciono mostra di due mila cinquecento balestrieri sperti del balestro. Nov. ant. 100. 5. Morti sono gli antichi, e savj, e li sperti in consigli, e in avvisamenti. Cron. Morell. 270. Usa alle scuole del sonare ec. dello schermire, e in questo diventerai isperto. E altrove: Sia sperto nel parlare, coraggioso, e franco. E altrove: Fusse sperto molto in cose nobili, e non in grossolane.

SPERVERTIRE . Pervertire . Lat. evertere, pervertere. Gr. παρας ρέφειν. Anm. ant. 25. 7. 7. La lussuria Ruben maladisse, Sansone ingannóe, Salamone spervertio. E 26. 3. 5. Lo bene pubblico è spervertito

per gli studi privati .
(\*) SPERVERTITO . Add. da Spervertire . Lat. alienatus, corruptus. Gr. diegeauperos. Pros. Fior. 6. 159. Postergata la ragione a'propri ingrandimenti, sguardando molti per segreto seducimento spervertiti, de'no-

stri a suo corpo aggregati se gli ha ec.

SPERULA. Dim. di Spera. Lat. sphærula. Gr.

opangistor. Dant. Par. 22. Com' a lei piacque, gli occhi dirizzai, E vide cento sperule, che 'nsieme Più s' abbellivan con mutui rai. But. ivi: Cento sperule, cioè cento beati spiriti, che mi s'appresentavano co-

me piccole spere, luminosi.

SPESA. Lo spendere, il Costo. Lat. sumptus, exponsa. Gr. δαπάνη. Bocc. nov. 43. 21. Qui le nozze s' ordinino alle spese di Liello. Dani. Inf. 20. Che seppe far le temperate spese . Fr. Iac. Cess. Signor mio Re, udendo io la grandissima fama di te, che tu eri maggio, che Alessandro, si di cavallería, come di spe-T. VI.

sa. Galat. 85. Le spese minute per lo continuare oc-cultamente consumano lo avere. Sen. ben. Varch. 4. 37. Fecelo medicare trenta giorni a sue spese . Soder. Colt. 18. Ancora questo si costuma per abbreviare il lavoro, e risparmiare spesa. E 24. Chi le lascia ec. getta via la spesa.

S. I. Spesa, per similit. Dant. Purg. 29. Altra spesa mi stringe Tanto, che 'n questa non posso esser lar-

S. II. Imparare, Chiarirsi, o simili, alle proprie, o alle sue spese, vale Esperimentar con proprio danno. Lat. malo suo experiri. Gr. ζημιώδως πειραν. Petr. canz. 22. 3. Che convien, ch' altri impari alle sue spese. Fir. Luc. 2. 1. E di che avete voi paura? L. F. Che in Bologna tu non sii Bologna, e 'nsegnimi vivere alle mie spese. Lasc. Spir. 3. 2. Io era anch'io di cotesta oppenione, ma mi sono chiarito alle mie

S. III. Imparare, o simili all'altrui spese, vale Farsi saggio coll' esperienza d'altri . Lat. alieno periculo sapientem fieri . Gr. ans κινδυνεύσαντος φρονείν . Pecor. g. 1. nov. 2. Non vorrei, che costui avesse appa-

rato alle mie spese .

S. IV. Spese, Per Alimenti; ma non s' usa in questo significato, se non nel numero del più. Lat. alimenta . Gr. τεοφή . Bocc. nov. 84. 4. Voleva essere e fante, e famiglio, ed ogni cosa, e senza alcun salario so-pra le spese. Nov. ant. 53. 1. Uno della Marca andò a studiare a Bologna, vennergli meno le spese. Libr. Son. 13. Birboneggiando tu ne trai le spese. Sen. ben. Varch. 3. 32. Mio padre mi diede le spese ; se io fo il medesimo a lui, io fo più, che egli non fece.

S. V. Portar la spesa, Francar la spesa, Sopportar la spesa, o simili, vagliono Metter conto. Lat. operte pretium esse. Gr. λυσιτελείν. Sen. ben. Varch. 2. 15. Se già non richiedesse il debito, o portasse la spesa di fare altramente. E 4. 39. Gli portava la spesa non si disdire per si poco numero di scudi. Gell. Sport. 5. 4. Io l' ho bestemmiato mille volte, tanto mi son punto, e guasto le mani a cavarnela; oh pure e'sopporta

la spesa.

S. VI. Chi dù spesa, non dee dar disagio; proverb. che si usa per ammaestrare chi vive all' altrui spese ad essere pronto, e umile, per non incomodare di soverchio quel, che spende. Cecch. Esalt. cr. 1. 3. Cui da spesa, non dee dar disagio. Malm. 9. 47. Chi dà spesa, dic'ei, non dia disagio.

Sa, dic et, non dia disagio.

S. VII. Dare spesa, vale Malestore giudicialmente il debitore. V. DARE SPESA.

\* S. VIII. Spesa, T. degl' Idraulici. Distribuzione regolata delle acque degli acquedotti, canali, o conserve per servizio delle case de' particolari, o dell' irrigazione. Alcuni dicono Erogazione.

S. IX. Esser condannato nelle spese, si dice di Chi per aver litigato ingiustamente è condannato dal giudice a rifar tutte le spese all'avversario. Malm. 6. 87. Il tutto saria nullo, e si soggiace Ad esser condennati nelle spese.

X. E figuratam. vale Gittar via il tempo, e la fati-

ca. Lat. oleum, ed operam perdere.
SPESACCIA. Peggiorat. di Spesa; e si prende anco per Ispesa eccessiva, o smoderata. Lat. largior sumptus, immane impendium. Cecch. Dot. 2. 4. E coteste spesacce immoderate ec. Non si son cagionate al-

tronde, che Dal fumo delle doti.

SPESARE. Dar le spese, o il vitto. Lat. alere, alimenta præbere. Gr. τρέφειν. Dav. Scism. 57. Spesava da cento monaci, che fuori andavano rade volte. Varch. star. 8. 186. Fu ordinato ec. che tutti que fanciulli ec. dovessero di quello del comune essere spesa-

SPESARÍA, e SPESERÍA. V. A. Spesa. Lat. impensa, expensa, sumptus. Gr. δαπάνη. G. V. 11. 87. 1. Ed elli ne forniano tutte sue spesarie. Albert. cap. 39. Che niune ricchezze sono [ciò mi pare] che alle speserie della guerra sieno sufficienti, e bastan-ti. E altrove: Schifa di far nelle nozze grandi spesarie. E altrove: Fa' le speserie con fretta, quando lo tempo, o luogo, o la cosa lo domanda.

(\*) SPESATO . Add. da Spesare ; Alimentato . Lat. altus . Gr. Seεπτός . Segn. Crist. instr. 3. 31. 4. Essi fan sì, che vi sieno chiamate fin da lontani paesi, sa-

lariate, spesate ec.

SPESERELLA. Dim. di Spesa. Spesetta. Lat. tenuis expensa. Red. lett. 2. 157. Serviranno per restituirle la lira, e per le speserelle, che V. sig. fa in mandarmi le sue lettere, ed in ricever le mie. SPESERÍA. V. SPESARÍA.

SPESETTA. Piccola spesa. Lat. tenuis expensa. Gr. Asman Samavn. Quad. Cont. Per cucitura di sue robe, una di romagnuolo, e'l' altra d'un dimezzato, ch' ha fatto per questa Pasqua, e per sue calze, e

scarpette, e altre spesette.
SPESO. Add. da Spendere. Sanazz. Arcad. egl. 8. I mal spesi anni, che si ratto volano. Buon. rim. 61. Ma non però vergogna, nè dolore De i mal spesi anni miei si fuggitivi Voglia, e pensier nel cuor non mi

rinnova

SPESSAMENTE. Avverb. Spesso, Frequentemente. Lat. saepe, crebro, crebriter. Gr. πωλλάκις, σινεχώς, Daμινά. G. V. 4. 5. 1. In vano spessamente si travagliavano i Fiorentini di conquistarla. Amm. ant. 33. 1. 7. Quello, che ciascuno ha pensato per altrui tormento, spessamente il riceva per suo. Coll. SS. Pad. Leggiamo noi nelle scritture spessamente, cioè de'figlinoli d' Israel, che per li peccati loro furono da Dio rimessi nelle mani de' lor nemici. Dittam. 2. 24. Fedele a Dio, pietoso, umile, e piano, E'n arme tal, che sece spessamente Con Corboran lagrimare il Soldano. Cr. 5. 1. 13. Sopra tutte le cose è da guardare, che gli animali non vi vadano, perocchè spessamente rodono le piante.

\* S. Spessamente, per Densamente. Salvin. Opp. Cacc. Sopra la rossa, e ben ricciuta fronte Dolcemente e sul dosso spessamente Porporeggiano gocce.

(\*) SPESSAMENTO. Spessazione. Lat. spissitudo, frequentatio. Gr. πύχνωσις. Rett. Tull. 93. È un'altra sentenza, che s'appella spessamento, la quale ha luogo quando molte cose, che spartamente son dette in una dicería, si raccolgon da sezzo in un luogo, ec.

( qui per Sorta di figura rettorica ).

SPESSARE. Far denso. E in signific. neutr. pass. Farsi denso. Lat. spissare, spissescere. C. 4. 20. 2. Il sugo dell' uve acerbe innanzi a' di caniculari al sole por si dee, che si secchi, e spessisi, come mele. M. Aldobr. P. N. 17. Quando l'orina comincia ad ispessare, ed avere un poco di colore, allora comincia la vivanda a cuocere. Guid. G. Allora nel colpire de'feditori molta nebbia si spessa nell'aere per lo continuo mandamento delle saette. Com. Purg. 21. La caldezza mescolata alle nuvole non lascia spessare.

S. Per Ispesseggiare. Lat. frequens esse. Gr. 9αμίζειν. Fr. Iac. T. 7. 6. 4. Li colpi più spessaro, Nien-

te mi difesi

+ SPESSATO. Add. da Spessare. Lat. spissus, densus, frequens. Gr. πιχνός, συχνός, συνεχής. Cam. Purg. 21. Nuvolo, secondo il filosofo, è vapore umido attratto nella parte superiore dell' aere, ed ivi ragunante insieme le parti, spessato, e ristretto. Fr. Giord. 128. In quelle parti di Corsica, e di Sardigna, che sono spessate di grandi montagne. Ricett. Fior. 105. 1 robbi, ovvero sape, sono i sughi d'alcuni frutti

spessati da per loro al sole, o al fuoco, tanto che si possano conservare

SPESSAZIONE. Densità, Ristrignimento delle parti infra di loro . Lat. spissitas , spissitudo . Gr. πυχνό-THS. Cr. 2. 4. 2. Siccome riceve sapore, così riceve

spessazione, e sottilità, e acuità.

SPESSEGGIAMENTO. Lo spesseggiare. Lat. frequentatio. Gr. πύχνωσις. Cosc. S. Bern. Sia diritto per dirittura d'intenzione, e per discacciamento di perverse cogitazioni, e per ispesseggiamento di con-templazioni. Cr. 11. 51. 1. Il segnal della sanità [ nelle api ] è lo spesseggiamento nello sciame, se son nette, e se l'opera, ch'elle fanno, è eguale, e lena [ qui per Ispessezza, nel signific. del ζ. I. ].

SPESSEGGIANTE. Che spesseggia. Lat. frequens, creber. Gr. θαμινός. Com. Par. 11. Secondo Tullio,

gloria è spesseggiante fama di detto, o di fatto con laude.

SPESSEGGIARE. Fare spesso, Frequentare, Replicare spesse fiate. Lat. iterare, frequentare. Gr. avaλαμβάνειν, πυκνέν. Filoc. 7. 99. Cupido molte volte ec. s' è di ferirmi sforzato, ma nello spesseggiar del gittare de' suoi dardi, o nello sforzarsi, mai ignudo non potè il mio petto toccare. Guid. G. Se tu spesseggerai queste battaglie, ed egli avvenga, che tu mi caggi tra le mani, veramente tu morrai. M. V. 10. 75. Il perchè spesseggiando, a' priori, e camarlinghi di Perugia, in cui stava il tutto del reggimento, era venuto a rincrescimento. Tes. Br. 2. 37. Quando quel forte scontra-mento è de' nuvoli, e de' venti, e dello spesseggiar de' tuoni, natura ne fa nascere fuoco. Teol. Mist. questo spesse volte spesseggiasse, piuttosto si vedrebbe infiammare. Pist. S. Gir. Che è questo, che per censo di santà per ogni spazio della vita siano spesseggiate le giunture de' membri? Cr. 9. 6. 8. Se si spesseggerà l'uso del correre, diventerà il cavallo agevolmente più ardente, e arrabbiato, e impaziente, e perderà la maggior parte del suo affrenamento. Morg. 26. 111. E' si vedea sempre in alto le mane, E in modo le percosse spesseggiare, Che sonavano a doppio le campa-

SPESSEGGIATO. Add. da Spesseggiare. Lat. frequentatus . Arrigh. 67. Cotale mercato spesseggiato de-

sidera d'avere.

SPESSEZZA. Densità. Lat. spissitudo, densitas. Gr. muxvorns. Pallad. Ott. 20. Cuoci tanto, che torni a spessezza di grasso mele. Tes. Br. 2. 37. S'egli menasse una verghetta di legno per l'aere, ella sonerebbe, e piegherebbesi immantenente per la spessezza dell' aere. E più sotto: Al cadere, che fa, per la spes-sezza dell' aere sì si trita, e diventa minuta [ la gragnuola] e spesse volte si dissa, anzichè sia in sulla terra. Cr. 1. 4. 9. Per la loro spessezza, e mischia-mento con loro di cose terrestri.

S. I. Per Frequenza, L'esser folto. Lat. multitudo, frequentia, crebritas. Gr. πληθος. Volg. Ras. Ratto nascimento di capelli, e spessezza, e nerezza, e cre-spezza, e grossezza, ed asprezza; tutte queste cose significano la complessione calda. Galat. 5. Quanto quelle di grandezza, e quasi di peso vincono queste, tanto queste in numero, ed in spessezza avanzano

quelle.

\* S. II. Spessezza in signific. di frequenza nell' ope-

rare. Vasar. La velocità e spessezza nell'operare.

+ \* SPESSICARE. Voce inusitata. Spesseggiare.
Pir. rim. burl. 1. 288. Vorrebbe il doppio durare un buon dato, E nel principio esser menato adagio, Poi

da sezzo tener più spessicato. SPESSIRE. Spessare; e dicesi de' liquori, allora che per bollire, o per altra cagione acquistano corpo, cioè divengono densi. E si usa anche nel neutr. e

neutr. pass. Lat. spissari, spissescere. Gr. muxveo Sat. Libr. cur. malatt. Tieni i sughi al sole, tanto che giustamente si spessiscano . Ricett. Fior. 95. 11 piombo si disfa in questo modo: mettesi in un mortaio di piombo alcuno umore, e rimenasi con pestello di piombo, tantochè si spessisca; dipoi si lava, e lasciasi andare il piombo a fondo ec. E 118. Dágli un caldo temperato ogni giorno, tanto che il zucchero si spessisca. E 166. Cuoci alla, consumazione del terzo, ed aggiugni mele, tantochè si spessisca. E 168. Dassegli un bollo-

re, tantoche cominci a spessire.

SPESSISSIMAMENTE. Supert. di Spessamente. Lat. frequentissime, sæpissime. Gr. πλειζάκις. Lab. 117. Spessissimamente co' raggi del sole i capelli neri dalla cotenna prodotti simiglianti a fila d'oro fanno le più divenire. E lett. Pr. Ap. 295. Arei io voluto quello, che spessissimamente addomandai. Declam. Quintit. P. Spessissimamente gli uomini del nostro tempo libri bellissimi, e utilissimi di gramatica hanno

tratti in volgare.

SPESSISSIMO. Superl. di Spesso add. Lat. frequentissimus, densissimus. Gr. πλάζος, πυκνότατος. Nov. ant. 24. 4. Là ov' egli mangiava in terra, fece coprir di tappeti, i quali erano tutti lavorati a croci spessissime [ cioè : foltissime ] . Declam. Quintil. P. Partissi la schiera, e in verità la spessissima io solo assalii [cioè: la foltissima]. Filoc. 3. 228. Egli pensava, che i messaggi da Fileno a Biancofiore, da Biancofiore a Fileno fossero spessissimi [cioè: frequentissimi]. Franc. Sacch. nov. 227. Ebbe veduta a un orticello fuori d'una sinestra, o a un tetto, che fosse, una passera calcare l'altra spessissime volte [cioè: frequentissime]. SPESSISSIMO. Superl. di Spesso avverb. Segn.

penit. instr. Lavarti nell'acque salutevoli di questo Giordano non una volta sola, ma sette, cioè spessis-

- SPESSITÀ, ed all' ant. SPESSITADE, e SPES-SITATE. Lo stesso, che Spessezza. Lat. spissitas, spissitudo. Gr. πυχνότης. Tes. Pon. P. S. Togli la galla pertugiata, fele di toro, mandorle amare, cuoci insino a spessità, ed ungi.

SPESSITUDINE. Spessezza. Lat. spissitudo, frequentia. Gr. muxvorns. Esp. Salm. Nella spessitudine, ovvero moltitudine degli uomini [ qui per frequen-

SPESSO. V. A. Sust. Il Solido, Grossezza, Profondità. Lat. densitas, spissitudo. Gr. πυχνότης. Tes. Br. 2. 40. E'l suo compasso è la metade del suo spes-

SO, cioè sesta partita del suo cerchio.

SPESSO. Add. Denso. Lat. densus, spissus. Gr.
πυχνός, συχνός. Dant. Inf. 21. Bollía laggiuso una
pegola spessa. E Par. 2. Pareva a me, che nube ne
coprisse Lucida spessa, e solida, e pulita. E 5. Quando il caldo ha rosa Le temperanze de vanori spessi do il caldo ha rose Le temperanze de' vapori spessi. Tes. Br. 2. 37. Se alcuno dicesse, che l' aere non fosse spesso, io gli direi, che s'egli menasse una ver-ghetta di legno per l'aere, ella sonerebbe, e pieghe-rebbesi immantenente per la spessezza dell'acre.

§. I. Per Folto , Fitto . Lat. densus , spissus . Gr. πυχνός , σιχνός. Bocc. Introd. 6. Le quali [ macchie ] apparivano a molti, a cui grandi, e rade, e a cui minute, e spesse. E nov. 47. 6. Subitamente una gragnuola grossissima, e spessa cominciò a venire. So-der. Colt. 39. Se i gran pampani, e spessi le sosso-cassero ec. sfrondinsi.

§. II. Per Frequente . Lat. frequens , creber . Gr. συχνός, θαμινός. Bocc. nov. 77. 14. Videro lo scolare fare su per la neve una carola trita al suon d'un batter di denti, che egli faceva per troppo freddo, si spessa, e ratta, che mai simile veduta non aveano. Amm. ant. 5. 1. 5. Ogni cosa, che è spessa, diventa vile per molto uso; ogni cosa, che è rada, suole es-ser più cara. Arrigh. 60. Tutto quello, ch' è continuo, o spesso, per troppa usanza ne vien sozzo.

S. III. Spesse volte, Spessi anni, e simili, posti in forza d'avverb. vagliono Frequentemente, Quasi ogni anno. Lat. saepe numero. Gr. womanis, Jauiva. Dant. Inf. 33. Che spesse volte l'anima ci cade Innanzi che Atropos mossa le dea. Boce. nov. 48. 6. Spesse volte crudelmente, dove la giugnevano, la mordevano. Pallad. Febbr. 40. Conviene, che la triaca spessi anni vi si metta. Cronichett. d'Amar. 18. Ella ci guasta ispesse volte i nostri conviti.

SPESSO. Avverb. Sovente, Frequentemente, Spesse volte. Lat. snepe, crebro . Gr. πολλάκις, θαμινά. Petr. son. 206. Che spesso occhio ben san fa veder torto. Bocc. nov. 1. 23. Come ti se' tu spesso adirato ! Daat. Par. 22. Io piango spesso Le mie peccata, e'l petto mi percuoto. Arrigh. 60. Io spesso ti fui benigna, e avvegnachè mai io non ti fossi prodiga, io ti fui larga. Din. Comp. 1. 25. Da' Rettori erano spesso condanna-

ti, e male trattati a diritto, e a torto.

S. E replicato ha forza di superl. Lat. saepe saepius. Gr. πλεονάκις. Sen. ben. Varch. 7. 21. Il nostro buon Pittagorico riportandosene con lieta mano forse quattro gabellotti, diguazzandogli spesso spesso, giunto che fu a casa riprese se medesimo del piacere, che tacitamente avea sentito di non dover rendere quei danari. Fir. As. 272. Spesso spesso egli, ed io avevamo una medesima cena

SPETEZZAMENTO. Lo spetezzare. Lat. peditum .

Gr. mogdi

SPETEZZARE. Trar peta, Spesseggiar le peta Lat. pedere . Gr. megdav . Pataff. 10. Io ho portato il vanto, e spetezzava. Franc. Sacch. nov. 145. Disse, che desse loro un poco di colla la sera, sicchè impa-rassono di spetezzare al banco. E nov. 152. Abbiate cura a una cosa, che quando voi gli appresentate al signore, ch' e' non ispetezzassono a questo modo.

SPETRARE. Contrario d' Impetrare. Petr. canz. 4. 5. E dicea meco: se costei mi spetra, Nulla vita mi

fia noiosa, o trista.

+ S. In senso metaforico, vale Liberare, Disciogliere; e si usa nel sentim. att. e nel neutr. pass. Lat. liberare, solvere. Gr. ελευθερέν, απολύαν. Petr. canz. 22. 2. Quanto posso, mi spetro, e sol mi sto. E son. 68. E con quanta fatica oggi mi spetro Dell' errore, ov' io stesso m' era involto! Tass. Ger. 2. 83. Ma la sua man, che i duri cor penetra, Soavemente, e gli am-mollisce, e spetra. E 3 8. Duro mio cor, che non ti spetri, o frangi ! E 4. 77. Questo finto dolor da molti elice Lagrime vere, e i cor più duri spetra. E lett. 24. Ma insomma non posso mutar fortuna, nè spetrare il cuor degli uomini, che è si indurato nell' ostinazione contro di me.

SPETTABILE. V. L. Add. Riguardevole . Lat. conspicuus, insignis, spectabilis. Gr. περίβλεπτος. Bocc. vit. Dant. 8. Visse un cavaliere per arme, e per senno spettabile, e valoroso. Fiamm. 4. 132. La cui giovinetta età, la speziosa bellezza, e la virtù spettabile di essi, graziosi li rende oltre modo a' riguardanti. Fir. As. 72. Avanti che voi, spettabili cittadini, poniate alla tortura il destruttor de' miei cari figliuoli, lascia-

temi discoprire i lor morti corpi.

S. Spettabile, è anche Titolo, che si dà ad alcun Ma-gistrato. Lat. perspectabilis, Giustiniano nelle Novel-

SPETTACOLO. Propriamente Giuoco, o Festa rappresentata pubblicamente, come giostra, caccia, e simili. Lat. spectaculum . Gr. Φέαμα . S. Grisost. Ragguarda ora, dove sono le lor ricchezze, e li vestimenti odoriferi, dove sono li giuochi, li stormenti, e gli spettacoli?

Tac. Dav. ann. 3. 69. Piaceva più vederlo spendere il giorno in ispettacoli, la notte in cene, che rinchiuso fantasticare di cose rematiche, e odiose.

S. Per metaf. Lat. spectaculum . Gr. 9 : aua . Vit. SS. Pad. In questo spettacolo stetti tutto 'l giorno con gran diletto. Bocc. lett. Pin. Ross. 273. Morendo a stento fu lungamente obbrobrioso spettacolo di coloro. Dav. Scism. 13. Non io, non voglio vedere questi spet-

SPETTAMENTO. V. A. L' aspettare. Lat. expe-ctatio. Gr. ποθή. Coll. SS. Pad. Non sentendo danno dello scemamento dello spettamento delle biadora, che

debbon venire.

(\*) SPETTANTE. Che spetta, Appartenente. Lat. pertinens. Gr. περσυχων. Segner. Mann. Lugl. 24. 5. Non solo ardiscono ribellarsi ai dettami di Cristo spettanti al vivere, ma ancora a i dogmi appartenenti

+ \*\* S. Per Spettabile, Riguardevole. Segn. Parrinstr. S. 1. Esporre loro i misteri spettanti all' Unità di Dio, e alla Trinità delle Persone Divine.

+ SPETTARE. V. L. Dicesi comunemente in significato d' Appartenere. Lat. spectare, pertinere. Gr. πεοσηκαν. Segn. Pred. 7. 1. Non aver più sollecitudine
alcuna in ciò che si spetta, se non altro, a fuggir dalla dannazione. Cavalc. Espos. Simb. 1. 274. Dio nostro benigno Padre non ci volle spettare, come fa li Pagani, e indugiare a punire al di del giudizio in plenitudine di peccati. Re Rubert. Rim. ant. Perchè ogni bel servir spetta salute

+ \*\* SPETTATISSIMO. Superl. di Spettante nel signific. del S. Petr. uom. ill. 18. Fu in libidine spettatissimo: imperocchè colle sue sorelle giacque [ Nota,

in mal senso]

+ SPETTATORE. Che assiste a spettacolo, e generalmente a veder checchessia. Lat. spectator. Gr. 9:2015. Tac. Dav. ann. 15. 216. Nerone ec. celebrovvi la festa Circense, vestito da cocchiere in sul cocchio, o spettatore tra la plebe. Bern. Orl. 1. 16. 19. I suoi compagni, e gli altri spettatori Son per la maraviglia di se fuori. Ar. Negr. 5. 6. Or fateci Con lieto plauso, o spettatori, intendere, Che non vi sia spiaciuta questa favola

SPETTATRICE. Femm. di Spettatore. Lat. spectatrix. Gr. 9εάτρια. Guar. Past. fid. 4. 2. Stava io fuor delle tende Spettatrice amorosa Vie più del cacciator, che della caccia. Salvin. disc. 1. 51. Non è maraviglia, che la Giudea sola, siccome fu spettatrice de' suoi miracoli per tutta la sua vita, così ne fosse fatta uni-

camente partecipe nella morte.

(\*) SPETTAZIONE. Lo stesso, che Espettazione.

Lat. exspectatio. Gr. προσδοχία. Car. lett. 2. 197. Son certo di non poter corrispondere alla spettazione non solo delle qualità d'esse, ma nè anco della quan-

+ \* SPETTEGOLÁRE. Voce bassa. Sbrodettare, Manisestare indiscretamente i satti altrui come san le pettegole. Bellin. Bucch. 51. Per veder com' e' reggevano, Montato della celia in sulla fregola, Gli sbro-

detta, e gli spettegola Dicendo ec. + \* SPETTÉVOLE. Spettabile, Riguardevole. Bell. Bucch. 186. E'l Natan piccinino è sì spettevole, Da

più del gran Mogor sì appariscente, E però il Conte ec. SPETTORARE. Neutr. pass. Scoprirsi il petto. Lat. pectus detegere. Gr. ςηδος αποκαλύππεν. Buon. Fier. Intr. 2. 2. Shracciatevi, allentatevi, La veste al fianco alzatevi, Il seno spettoratevi.

SPETTORATAMENTE. Avverb. Col petto scoperto. Lat. nudo pectore . Gr. 5π986 γυμνωθέντος. Libr. cur. malatt. Malvestiti di mezzo verno spettoratamente si espongono alle nevi.

+ SPETTORATO. Add. da Spettorare; Che ha il petto scoperto. Lat. pectore detecto. Gr. αποκεκαλυμμές νος το ςπθος. Matt. Franz. rim. burl. 3. 103. Bagnisi, vada fuor spesso al sereno, Nè si curi di stare spettorato. Buon. Fier. 4. 5. 4. Chi spettorato, chi in zucca, chi senza Le scarpe.
+ SPETTOREZZARE. Neutr. pass. Spettorarsi.

Lat. pectus detegere. Gr. 5π9ος αποκαλύπταν. Sal-vin. Buon. Fier. Intr. 2. 2. Il seno spettoratevi. Noi diciamo più bassamente spettorezzatevi, scopritevi

\* \* SPETTRO. Fantasma, Immagine, Larva, Visiane. Filic. rim. [ Canz. Poiche la speme ec. ] E in quest' erma campagna i di trarrete Spettri di viva morte, ombre spiranti, E l'alma in sen sol per penare avrete. Marchett. Lucr. 1. 5. v. 105. Già si provò che di natia sostanza Creata è la natura ec. Ma che spesso ingannar soglion gli spettri Le menti di chi dorme, allor che pare Veder chi morte in cenere converse. Buon. Fier. 5. 4. 5. Tutti prestigj, e larve, e spettri, e forme Nefande ec. Salvin. ivi: Spettri, Lat. spectra, Gr. φάσματα, visioni, apparizioni tetre

\* S. Spettro colorato, T. de' Fisici. Così chiamasi la Figura colorita, e all'ungata, che formano sul muro d'una stanza oscura i raggi di luce rotti, e sparsi dal

+ \*\* SPÉZIA. V.A. Spezie. Difend. Pac. La quale causa, sua nascenza, e sua ispezia, nè Aristotile, nè altri in suo tempo, nè dinanzi a lui conoscere non poteo. E altrave: Sovrana spezia di meritoria povertà. Guitt. lett. 13. 36. Nobile albore sa nobile frutto, e nobile sera nobile operazione, e cosa nobile ciascuna in ispezia sua. Boez. 2. La umana spezia del divin raggio dota-

ta, ed alzata dalle cose basse ec.

SPEZIALE. Sust. Quegli, che vende le spezie, e compone le medicine ordinategli dal medico. Lat. aromatarius, aromatopola. Gr. αςωματοπώλης. Bocc. nov. 63. 5. Non celle di frati, ma botteghe di speziali, o d'unguentari appaiono piuttosto a'riguardanti. E nov. 97. 2. Era in Palermo un nostro Fiorentino speziale chiamato Bernardo Puccini. E vit. Dant. 243. Venutosi per accidente alla stazzone d'uno speziale ec. Franc. Barb. 21. 7. Di confetti contendi Quando ti troverai con speziali. Red. lett. 2. 154. Vi vorrei far altro, che speziale del palazzo Pontificio.

S. I. Diciamo Case, che non ne tengano, o vendano, o hanno gli speziali, di Cose, che hanno dello strano, e stravagante. Fir. rag. 172. Noi diremo, ch' e' lo abbia fatto come poeta, a'quali è permesso alcuna volta delle cose, che non ne vendono gli speziali. E nov. 5. 242. Dubitava forse, che egli non si dicessero di quelle cose, che non ne tengono gli speziali. Car. lett. 1. 62. Ha in commissione di domandare molte cose, e di

quell he non ara forse lo speziale.

S. 11. Speziale, per la Bottega dello speziale. Segr. Fior. stor. 3. 90. Uscì messer Maso di casa, e in uno

speziale di S. Piero maggiore si fermo.

SPEZIALE. Add. Particolare. Lat. peculiaris, præ-cipuus, specialis. Gr. iδεος, εξαίρετος, μερικός. Dant. Inf. 11. Di che la fede spezial si cría. Bocc. nov. 65. a3. Ci voglio durar fatica in far mie orazioni speziali a Dio. Amet. 60. E pure di grazia speziale gli vaghi occhi pasco delle loro bellezze. Pass. pr. Passovvi santo Giovanni Battista, e più altri santi, i quali ec. furono preservati, e guardati da speziale grazia divina. Guid. G. Il quale egli mandoe per presente a Briseida per un suo messo speziale. Maestruzz. 1. 45. Il reo Angelo, cioè il diavolo, non può battezzare, nè per usizio, nè per ispeziale mandato.

+ S. In forsa d'avverb. per Spezialmente. Lat. specialiter, praecipue. Gr. xai ra µaliça. Maestrusz. 2.

54. Quando la chiesa è ispeziale interdetta, possono que' del popolo eleggere alirove sepultura. Guitt. lett. 13. 35. E speziale a voi cavalieri parlo. E 19. 49. Apparere aperto, e chiaro bene, e speziale in uomo sovra di tutto.

SPEZIALISSIMAMENTE. Superl. di Spezialmente. Lat. maxime. Gr. μαλιςα. Bocc. nov. 73. 8. Li quali spezialissimamente amava. E nov. 98. 1. Chi non sa li Re poter, quando vogliono, ogni gran cosa fare, e loro altresi spezialissimamente richiedersi l'esser magnifico! Med. Arb. cr. È spezialissimamente da avere degnamente in memoria quel suo convito, che fece

da sezzo nella sua sagratissima cena. SPEZIALISSIMO. Supert. di Speziale add. Particolarissimo. Lat. specialissimus. Gr. idiwtatos. Guitt. lett. 26. Spezialissimo signor suo messer Iacomo d'Architano. Carl. Fior. 94. Conciossiecosachè ec. nol consenta la natura di questa lingua per ispezialissima proprietà rispettosa sopra ogni altra, che fosse mai. Bemb. Asol. 2. 89. Sono spezialissime licenze non meno degli amanti, che de' poeti, singere le cose molte volte troppo da ogni forma di verità lontane. E 108. L'onesta, dico, sommo, e spezialissimo tesoro di ciascu-

+ SPEZIALITÀ, e anticam. SPEZIALTÀ. Particolarità, Proprietà, nel signific. del S. Lat. specialitas, pro-prietas. Gr. 1810 tng. G. V. 10. 168. 5. La quale elezione fu fatta più per ispezialtà di setta, che ragionevole. E 12. 16. 3. Mandarono per loro ispezialtà per aiuto a' Pisani. Bocc. g. 8. f. 3. Non intendo di ristrignervi sotto alcuna spezialità. But. Sia nota la spezialità del suo peccato. Franc. Sacch. Op. div. 131. In tutti i comuni del Mondo sono alcuni maggiori, i quali fanno, e disfanno, e muovono guerra, secondo il profitto, che viene alle loro spezialità.

S. In ispezialità, posto avverbialm. per Ispezialmente. Cronichett. d' Amar. 30. Da Dio non si dee domandare grazia di alcuna cosa in ispezialità, ma raccomandarii a lui, e pregarlo, che ti dia bene. Mae-struzz. 1. 51. Non può il procuratore commetterlo a un altro, se già in ispezialità non gli sia commesso. Cron. Morell. 306. La intenzione loro era di uccidere messer Maso degli Albizi ec. e abhassare quelli, che erano sormontati, ed appresso uccidere ciascuno di loro certi loro nimici in ispezialtà.

SPEZIALMENTE . Avverb. Particolarmente . Lat. specialiter, praecipue. Gr. καί τα μάλιςα. Bocc. nov. 47. 14. Molto stati onorati da nobili uomini di Trapani, e spezialmente da messer Amerigo. E nov. 77.69. E perciò guardatevi, donne, dal bessare, e gli scolari spezialmente. Coll. SS. Pad. Ma è assegnatamente, e spezialmente sola quella allegrezza, la quale è nello Spirito Santo. Din. Comp. 1. 7. Alcuni di loro voleano le castella del Vescovo, e spezialmente Bibbiena. Vit. SS. Pad. 1. 81. Guardavanlo diligentemente, e spezialmente Esichio, lo quale l'aveva in ispeziale reverenza.

SPEZIALTA. V. SPEZIALITA.

+ SPEZIE. Termine filosofico. Indica una nozione, che è sotto il genere, e che contiene l'idea astratta di molti individui somiglianti. Lat. species. Gr. 21805. Bocc. Introd. 9. La cosa dell' nomo infermo stato ec. tocca da un altro animale, fuori della spezie dell' uomo ec. quello infra brevissimo spazio occidesse. Dant. Inf. 3. Bestemmiavano Dio, e i lor parenti, L'umana spezie ec. E Par. 7. Onde l'umana spezie inferma giacque. Tesorett. Br. Ed altre molte spezie, Ciascheduna in sua spezie.

+ S. I. Spezie, per Idea delle cose visive. Com. Inf. 8. Nuoce per secondo modo il diavolo all' nomo con impressioni d'immagini, o spezie visive, ch' e-

gli produce nella sua fantasía, per le quali inganna l'uomo. E 10. Quella proporzione, che è del senso alla cosa sensibile, mezzana essendo la spezie sensibile, quella medesima è della intelligibile allo 'ntelletto, mezzana essendo la spezie d'esso. Varch. Ercol. 29. Nella virtù fantastica si riserbano le immagini, ovvero similitudini delle cose, le quali i silososi chiamano ora spezie, ora intenzioni, ed altramen-

S. II. Spezie, per Sorta, Maniera. Pass. 97. L'ignoranza non lascia sapere, e conoscere i peccati, e le loro cagioni, e le loro spezie, e differenze. E 213.

Quattro sono le spezie della superbia.

§. 111. Spezie, per Apparenza, Sembianza. Lat. species, visus, color, praetextus. Gr. χρώμα, προκάλυμμα, σχηματισμός. Bocc. nov. 23. tit. Sotto spezie di confessione ec. Med. Vit. Crist. Venne dunque messer Gesu, ed accontossi con loro nella via in ispezie di pellegrino. Vit. SS. Pad. 1. 27. Induconci [ i demonj ] ad alcuna spezie di virtà, per farci cadere in alcun vizio nascosto. Fir. As. 243. Involato un porco a non so qual contadino, sotto spezie d'una lor profezia apparecchiarono questo convito. Tac. Dav. stor. 1. 242. Per gelosía della medesima [ Ottavia ] lo man-

do sotto spezie di governo in Portogallo.

S. IV. Spezie, Mescuglio di aromati in polvere per condimento de' cibi. Lat. species, aromata. Gr. τα αgώματα. Bocc. nov. 3g. 8. Minuzzatolo, e messevi di buone spezie assai, ne fece un manicaretto troppo buono. E nov. 79. 12. Sono non meno odorifere, che sieno i bossoli delle spezie della bottega vostra. Din. Comp. 2. 40. Questo seppono da uno, che su preso una notte, il quale in forma d'uno venditore di spezie andava invitando le case potenti ec. Franc. Sacch. nov. 163. In uno sacchettino di cuoio da tenere spezie sel'appiccò allato. Bern. Ort. 2. 15. 39. E forse ti farò gustar vivande, Che d'altro, che di spezie, saran pie-

§. V. Spezie, Mescuglio di aromati in polvere per uso di medicina, che si dicono ancora Spezj. Lat. pulveres compositi. Ricett. Fior. 109. Si chiamano volgarmente da' medici, e dagli speziali spezi da pittime cordiali, e da fegato. E 121. Quelle ( polveri ) che si pigliano per bocca, sono certi spezi composti da medicine aromatiche.

S. VI. Dare le spezie, vale lo stesso, che Dare il pepe. V. DARE IL PEPE. Lasc. Streg. 2. 1. A que-

sto modo si dà il pepe, o le spezie.

+ SPEZIELTA, ed all' ant. SPEZIELTADE, e
SPEZIELTATE. Particolarità, Proprietà, nel signific. del S. Lat. proprietas, privatum nomen, negocium.

Cron. Marell. 320. Ma ja vo' medio alla civià e al Cron. Morell. 321. Ma io vo' meglio alla città, e al bene, e onore del comune, che io non voglio alla mia ispezieltà.

S. In ispezieltà, posto avverbialm. per Ispezialmente. Bocc. nov. 92. 7. Ed in ispezieltà chiese di poter ve-

der Ghino

SPEZIERÍA. Bottega dello speziale, o altro Luogo, dove si tengono cose per uso di medicina. Lat. aromatarii officina. Gr. αρωματοπωλείον. Salv. Spin. 4. 2. Dicendoli di volere ir correndo alla spezieria. Buon. Fier. 1. 2. 3. Dico esser mestieri, Voi dover sciorinar la speziería, Bottega, o fondería, ch' altri la dica. E 5. 1. 2. Ardec' egli il cammin della cucina, O della speziería?

SPEZIERIA, che più comunemente s'adopera nel numero del più; Spezie, Aromati. Lat. species, aromata. Gr. τα αξώματα. Bocc. Introd. 13. Andavano attorno portando nelle mani, chi fiori, chi erbe odorifere, e chi diverse maniere di spezierie. Eg. 3. p. 5. Pareva loro essere tutta la spezieria, che mai nacque in Oriente.

Mor. S. Greg. Prendi spezierie ec. incenso lucidissimo, e comportai di questo unguento prezioso, mischiato diligentemente, e purissimo. Pranc. Sacch. nov. 138. Bonanno di ser Bonizzo fu un Fiorentino mercatante di spezieria.

S. Per similitud. Moral. S. Greg. Allora facciamo noi unguento di diverse spezierie, quando in sull'altare della buona opera rendiamo odor di mille virtu-

di.

+ SPEZIOSISSIMO. Superl. di Spezioso. Lat. speciosissimus. Gr. a'çaismans. Filoc. 7. 36. Una di lor chiamata Giannai, tra l'altre speziosissima, chiamò Eucomos, pregandolo, che a loro col suo suono facesse festa. E 7. 82. Queste parole udite due speziosissime giovani, quivi venute con le lor compagne... disse-

+ SPEZIOSITA, ed all' ant. SPEZIOSITADE, e SPEZIOSITATE . Singular bellezza . Lat. species , forma, speciositas. Gr. ως αιότης. Lib. Op. div. Narraz. Mir. Infino a tanto che'l vostro sposo tiene la sua speziositade. Tratt. gov. fam. 31. Ragunando tutte le bellezze, e preziosità, che sono in tutte le creature, dagli Angeli in giù, in una speziosità, e valore, non sono tanto, quanto è sola l'anima tua. But. Significa ec. verità in parole, dilezione, speziosità, e intellet-

SPEZIOSO . V. L. Add. Singularmente bello . Lat. formosus, speciosus. Gr. wexios. Zibald. Andr. 144. Una vergine speziosa, il cui nome fu Dianira. Fiamm. 4. 132. La speziosa bellezza, e la virtu spettabile d'essi graziosi gli rende oltre modo a' riguardan-

ti.

\*\*\* S. Spezioso, per Ingannevole, Apparentemente

buono. Lion. Aret. nel Crescim. Amati.

+ \* SPEZZABILE. Che può spezzarsi, Frangibile . Salvin. Odiss. 1. 5. v. 81. Fuoco sul focolare Grande era acceso, e di lontan, l'odore Di cedro ben spezzabile, e di Tio, Per l'isola odorava, mentre

SPEZZAMENTO. Lo spezzare. Lat. fractura. Gr. κλάσις. Vegez. E perciò malagevolmente patirne tempestade, o spezzamento di navi . Borgh. Mon. 192. Si vede, che la pigliano sempre per particella, e spezzamento, dirò così, d'un'altra quantunque piccola.

SPEZZARE . Rompere , Ridurre in pezzi . Lat. frangere, discindere, dissolvere, incidere. Gr. σχίζαν, α. ναλύαν. Bocc. nov. 21. 8. Se bisognasse, gli spezzerebbe delle legne. E appresso: Gli mise innanzi certi ceppi, che Nuto non avea potuto spezzare. E nov. 77. 54. Le doleva si forte la testa, che pareva, che le si spezzasse. Petr. son. 193. Ne l'arme mie punta di sdegni spezza. E cans. 41. 5. Che spezzo 'l nodo, ond' io temea scampare. Ovid. Pist. Egli mi uccise il mio fratello Minotauro, spezzando colla mazza tutte l'ossa. Gell. Sport. 4. 5. Levamiti dinanzi, che io ti spezzerò la testa.

S. I. Spezzare, per metaf. Dant. Inf. 24. Ond'ei repente spezzerà la nebbia, S1 ch' ogni Bianco ne sarà feruto. E Par. 5. E siccom' uom, che suo parlar non spezza, Continuò così 'l processo santo. E 16. Perchè può sostener, che non si spezza.

§. II. Spezzar la testa ad alcuno, figuratam. vale Noiarlo, Importunarlo, Infastidirlo. Lat. obtundere.

Gr. παςενοχλάν τινι. Gell. Sport. 4. 5. Andatevi tutt'a due con Dio, e non mi spezzate più la testa.

+ SPEZZATAMENTE. Avverb. Alla spezzata, Spartitamente. Lat. divisim. Gr. διανδιχα. Borgh. Orig. Fir. 81. I terreni si davano spezzatamente, e dove, e quali si potevano avere. Gal. Sagg. 310. Facilmente saranno le medesime ad unguem, che le scritte dal S. M. ma orpellate in maniera, e cost spezzatamente in-

tarsiate tra vari ornamenti, e rabeschi di parole ec. SPEZZATO. Add. da Spezzare. Lat. fractus, diruptus, discissus. Gr. έσχισμένος. Dant. Inf. 21. Giace Tutto spezzato al fondo l'arco sesto. Bocc. nov. 96.

19. Spezzate, e rotte l'amorose catene ec. libero rimase da tal passione. Tass. Am. 4. 2. Lo presi in questa fascia di zendado, Che lo cingeva, la qual non potendo L'impeto, e'l peso sostener del corpo, Che s' era tutto abbandonato, in mano Spezzata mi rimase.

\* S. Moneta spezzata, o minuta, o spicciola, T. del Commercio, e vale Moneta di minor valuta, molte delle quali ragguagliano il valsente di una moneta maggiore, come sono le Crazie e i Pavoli rispetto agli Scudi, e questo rispetto ai Zecchini.

SPEZZATORE. Che spezza. Lat. confractor, scis-

sor. Gr. ο αλάσας. Buon. Fier. 3. 4. 2. Spezzatori Di porte, salitori Di mura, e di pollai votatori. SPEZZATURA. Spezzamento. Lat. confractia, fra-ctura. Gr. αλάσις. Quist. filos. C. S. Per empito di vento contrario si spezza, nella quale spezzatura ec. si ge-

nera quello terribilissimo.

SPIA. Quegli, che in guerra è mandato nd osservare gli andamenti del nemico per riferirgli. Lat. explorator, speculator. Gr. κατάσκοπος. G. V. 6. 35. 2. I cittadini di Parma, avendo ciò saputo per loro spie ec. uscirono fuori tutti armati. E 7. 74. 2. Queste cose senti una spia di messer Arrighino da Mare di Genova. E num. 3. Secondo che mi rapporta la mia vera spia. M. V. 9. 22. E bene cadde nella sentenzia dell'antico proverbio, che dice; chi è povero di spie; è ricco di vituperio [qui pare che valga Minuta diligenza nello spiare, nello investigare].

† S. I. E generalmente per Chiunque riferisce. Lat. delator, narrator. Gr. είσαρη ελεύς, μινυτής. Dant. Purg. 16. In voi è la cagione, in voi si chieggia, Ed io te ne sarò or vera spia. S. Catter. Lett. 32. Mettete le spie de Servi di Dio, e che v'aiutino a vedere.

§. 11. Oggi diciamo Spia a colui, che prezzolato rapporta alla giustizia gli nltrui misfatti. Lat. delator, quadruplator. Gr. ένδακτής. Lasc. Mostr. st. 18. É costui traditore, e mariuolo, E becco, e ladro, e soddomito, e spia. Tac. Dav. ann. 4. 90. Testimonio, e spia insieme diceva, aver suo padre teso insidie al Principe .

\* \* S. III. Spia, per Contesza, Avviso. Ar. Fur. 18. 71. Ma venne lor quel Greco peregrino Nel ragionare, a caso a darne spia. E st. 96. Ed in Fenicia, in Palestina venne, E tanto, ch' ad Astolfo ne dià

spia . Monti .

SPIACCIA. Peggiorat. di Spia. Lat. delator ne-

quam, impurus. Gr. μιαρός ενδεικτής. SPIACENTE. Che dispiace. Lat. ingratus, invisus, displicens. Gr. δυσάβεςος. Dant. Inf. 3. Che questa era la setta de cattivi A Dio spiacenti, ed a' nemici sui. E 6. Che s'altra è maggio, nulla è sì spiacente. G. V. 11. 3. 10. Gettano puzzo spiacente a Dio, e abominevole agli uomini. Liv. M. Quando la novella ne fu ita a Roma più spiacente, e più paurosa assai,

SPIACENZA. Dispiacere. Lat. displicentia. Gr. dusagignois. Bocc. nov. 97. 11. Forse che non gli saria spiacenza, Se el sapesse quanta pena i sento.

SPIACERE. Verbo. Contrario di Pincere, Dispiaeere. Lat. displicere, invisum esse, odio esse. Dant. Inf. 10. Per un sentier, ch' ad una valle fiede, Che 'n fin lassù facea spiacer suo lezzo . E 11. Ma perchè frode è dell' nom proprio male, Più spiace a Dio. Petr. son. 264. Per non veder ne tuoi quel, ch' a te spiacque. Bocc. nov. 58. 4. Non ne passa per via uno, che non mi spiaccia, come la mala ventura. Cronichett. d' Amar. 19. A' signori Greci ispiacque molto. Buon. rim.

29. Nostro intelletto dalla carne inferma È tanto oppresso, che'l morir più spiace, Quanto più'l falso persuaso

SPIACEVOLE . Add. Contrario di Piacevole; Rincrescevole. Lat. importunus, inamænus, morosus. Gr. andns. Bocc. nov. 15. 23. Credendo lui essere alcuno spiacevole, il quale queste parole singesse per noiare quella buona semmina. E nov. 58. 3.. La quale era tanto più spiacevole, sazievole, e stizzosa, che alcuna altra, che a sua guisa niuna cosa si potea fare. E num. 4. Io non credo, che mai in questa terra fossero uomini, e femmine tanto spiacevoli, e rincrescevoli, quanto sono oggi. E nov. 73. 22. Che sapete, quanto esser sogliono spiacevoli, e noiosi que guardiani. G. V. 10. 10. 1. Si rendè alle dette donne un loro spiacevole, e disonesto ornamento di trecce grosse di seta gialla, e bianca [cioè: che dispiaceva]. Cas. lett. 70. Sicchè la vanagloria pare a molti laudevole; e certo è meno spiacevol vizio, che alcun altro.

SPIACEVOLEZZA. Contrario di Piacevolezza. Lat.

molestia, tædium, inamænitas. Gr. andía. Boce. nov. 74. 4. Con suoi modi, e costumi pieni di scede, e di spiacevolezze. Sen. Pist. Ella riceve rancura, e spiacevolezza, ed è inviluppata in grande discordia. Franc. Sacch. nov. 86. Fra Michele, veggendo la spiacevolezza in moltissime cose di costei, dice all' oste. Galat. 49. I motti hanno incontinente larga, e certa testimonianza della loro bellezza, e della loro spiacevolez-

+ \* SPIACEVOLÍSSIMO. Supert. di Spiacevole. Marchett. Lucr. libr. 6. v. 1381. Ma pel contrario il fango A noi spiacevolissimo, agl' immondi Porci è sì dilettevole, che tutti Insaziabilmente in lui convolgon-

SPIACEVOLMENTE . Avverb. Con maniera spincevole, Con ispiacevolezza. Lat. permoleste. Gr. an-Sus. Ricett. Fior. 30. Al gusto notabilmente caldo,

ma non si, che egli morda spiacevolmente.

SPIACIBILE. Add. Spiacevole . Lat. horridus , teter, molestus. Gr. ανιαρός, δυσχερής, φορτικός. Fr. Iac. T. 1. 3. 8. Vedendomi si orribile, Puzzolente, e

SPIACIBILISSIMO. Superl. di Spiacibile. Lat. molestissimus, teterrimus. Gr. φορτικώτατος, χαλεπώ-τατος. Fr. Giord. Pred. R. Rimase molto afflitto per

quelle spiacibilissime parole.

SPIACIMENTO. Dispiacere. Lat. displicentia, incommodum, molestia, dolor. Gr. λύπη. Mor. S. Greg. 2. 11. Grande consolazione è ne' nostri spiacimenti, quando contro di noi si procede da colui, al quale nulla cosa più piace, se non giusta. Pass. 177. L' uo-mo è tenuto d' avere sempre dolore, e spiacimento del

peccato, quando se ne ricorda.

SPIAGGETTA. Dim. di Spiaggia. Lat. ora. Gr. εσχατιά. Fir. rag. 175. È all' ultima parte del colle, dove costoro dimoravano, e quasi al principio della

già detta valle, una spiaggetta.

\* S. Spiaggetta, T. di Magona. Ferrareccia della spezie detta Ordinario di ferriera.

SPIAGGIA. Piaggia. Lat. ager, ora. Gr. άγρός, εσχατιά. G. V. 12. 28. 2. Si fuggiro sopra le spiagge di Samminiato. Rarn. Orl. 1. 22. 18. Che la torre era di Sanminiato. Bern. Orl. 1. 22. 18. Che la torre era posta in su la riva D' una spiaggia deserta allato al mare. E 2. 6. 40. Fatte tre schiere de'suoi cavalieri, In sulla spiaggia tutte le distese. Fir. nov. 1. 180. Avendone Niccolò abbracciata una [tavola] mai non la lasciò, finchè e' non percosse ad una spiaggia di Bar-

bería vicina a Susa di poche miglia.

\* S. I. Spiaggia, e Spiaggia-anellata, T. di Magona. Ferrareccia della Spezie detta Ordinario di fer-

\* S. II. Spiaggia aperta, dicesi Quella spiaggia, o costa lungo il mare, ove non sono porti per ancorarvi le navi.

\* S. III. Spiaggia sottile, dicesi Quella spiaggia ove l'acqua del mare per qualche tratto ha poco fondo.

\* S. IV. Esser serrato alla spiaggia, Espressione marinaresca, che vale Esser tirata la nave dal vento o dalla corrente alla volta di terra, senza poter bordeg-

+ \* SPIAGGIATA . Costiera , Riviera , Catena di spiagge. Magal. lett. scient. pag. 125. Bisogna ch' ei sia alto bene [ il sale ], prima ch' ei si lasci veder da tutta questa grande spiaggiata, che guarda verso pouen-

\* SPIAGGIONE . T. di Magona . Ferrareccia quadrata della spezie detta Ordinario di ferriera. Spiaggioni posti per fortezza sotto la pedana.

\* Spiaggione nell'uso dicesi anche per Accrescit. di

Spiaggia.

SPIAGIONE . Spiamento . Lat. delatio , exploratio . Gr. evdagis. Tac. Dav. ann. 4. 102. Ben fu, che conipagno alla spiagione gli fosse Publio Dolabella, di chia-

ra famiglia, parente stretto di Varo.

SPIAMENTO. Lo spiare. Lat. exploratio. Gr. κατασκοπή. Vegez. Acciocchè non solamente la notte,

ma il di possano fare i loro spiamenti.

SPIANAMENTO . Lo spianare. §. Per Dichiarazione. Lat. explanatio. Gr. εςμηνώα. Coll. SS. Pad. Spianamento delle tre vocazioni. Coll. Ab. Isac. Manifestate a noi, non per ispianamento, ma prendendone ammaestiamento. But. Par. 2. 1. Se bene ascolti, cioè tu Dante, l'argomentare, cioè lo manifestamento, e lo spianamento degli argomenti, ch'io farò avverso, cioè contra questa falsa opinione.

SPIANARE. Ridurre in piano, Pareggiare. Lat. complanare, planum reddere. Gr. ομαλίζαν. G. V. 9. 305. 3. Mandandovi il suo Maliscalco ec. con cento cavalieri con li spianatori, per fare spianare. E 12. 95. 4. Fece spianare tra due campi, e richiedere il Re

d'Inghilterra di battaglia.

S. I. Spianare, per metaf. vale Dichiarare, Interpetrare. Lat. explanare, exponere. Gr. διασαφείν, δη-λεν. Nov. ant. 100. 5. Sopra ciò domandò loro consiglio; ma nullo ve n'ebbe, che gliele sapesse spiana-re [il sogno]. S. Grisast. S' io lo voglio spianare, e sponere, parmi non solamente oscuro, ma eziandio incredibile. Dittam. 1. 15. Que' versi, che ne fe, qui non ti spiano. Bern. rim. 1. 20. Trovi qualche dottor, che glielo spiani.

\*\* S. II. Spianare, per Dire aperto. Dav. Scism. 42. [Camin. 1754.] Parendogli [a Reginaldo Polo] aver trovato qualche temperamento, lo volle al Re dire, e non poteo formar parola: onde si volto a spianargli

il vero con somma umiltà.

\*\* S. III. Per Squadernare dinansi . Allegr. pag. 5.

ha: spianare ad uno un recipe.

S. IV. Spianare, trattandosi di edifici, vale Rovinargli fino al piana della terra; Spiantargli. Lat. solo α-quare. Gr. πέδω ομαλίζαν. Ar. Fur. 30. 9. Vi spianò tante case, e tante accese, Che disfè più, che 'I terzo del paese.

S. V. Spianare in terra, per similit. vale far cadere alcuno in terra, Gettarlo disteso a terra. Lat. prosternere. Gr. καπαβάλλαν. Dav. Acc. 140. S'al bel primo t' avrò spianato in terra ec. corra a frugarti poi, quasi

toro caduto, il popolaccio.

§. VI. Spianare il pane, vale Ridurre la massa della pasta in pani. Lat. panes conficere. Gr. αςωποιών. Varch. stor. 8. 195. Ordinarono sotto gravissime pene. che nessuno fornaio potesse spianar pane, se non del grano del comune, Cant. Carn. 208. Poi spiana un pan, che Dio vel dica ancora, Che ognun se n' innamora

S. VII. Spianare i mattoni, vale Dare loro la forma. Lat. lateres fingere . Gr. πλινθοποιών . E perchè formati si distendono in terra, per similit. disse il Pulci nel Morg. 27. 49. E soprattutto il buon Turpin di Ra-

na I Saracin, come i mattoni, spiana.
\* S. VIII. Spianare, Posar in piano, ed alla pari soura checche sia: Esser posto in piano uguale soura

un altro piano. Vasar. Amendue fatti senz' archi sopra le colonne, il qual modo è il vero, e proprio perchè gli architravi, che son posti sopra i capitelli delle co-

lonne spianino.

+ SPIANATA. Luogo spianato, e Lo spianare. I Militari chiamano Spianata Quel terreno, che rimane intorno allo spalto, e che sino ad una data distanza dalla fortezza è libero da ogni impedimento, come d'alberi, di case, siepi, fosse, ec. Lat. locus complanatus. Gr. χωρος ομαλισθάς. G. V. 11. 133. 1. Que'del campo di Pisa abbattero verso la spianata una parte dello steccato . Stor. Pist. 81. Cominciarono a fare certe spianate di sopra a Porcari per poter passare. Tass. Ger. 18.54. Nuova spianata or cominciar potrassi. Car. lett. 1. 8. Si disegnano spianate, tagliate, magazzi-

\* S. I. Spianate delle muraglie, dicesi da' buoni Architetti nel far sì, che i muratori, nell'alzar che fanno le mura, procedano con tal ordine, che'l muro venga alzato tutto egualmente a suolo a suolo, ed ogni suolo cordeggi perfettamente in piano, ad effetto che il sasso o lavoro, posando sempre sopra una superficie piana, venga a fare il muro più stabile, conferendo anche ciò molto alla bellezza della faccia della stessa muraglia; e questi suoli, o ordini di muro chiaman essi Spiana-

e questi suoti, o oraini ai muro chiaman essi Spianate delle muraglie. Voc. Dis.

\* §. II. Far la spianata, T. de' Militari. Lo stesso
che far lo spiano. V. SPIANO §. III.
SPIANATO. Sust. Spianata. Lat. locus complanatus. Gr. χῶρος ὀμαλισθείς. G. V. 9. 70. 3. Venne con
sua gente schierate in sul congiugation delle spiana sua gente schierata in sul congiugnimento dello spianato dell' una oste, e dell'altra. E nov. 4. Fece assalire le guardie dello spianato. E cap. 305. 4. Condussele in capo d'un piano, che v'avea un fosso con piccolo

spazio di spianato.

SPIANATO. Add. da Spianare. Lat. complanatus. Gr. ἀμαλισθάς. G. V. 11. 130. 6. Era accampata l'oste de' Pisani, e de' Lombardi in tre siti, i campi spianati dell'una companya all'alian. nati dall'uno campo all'altro . Petr. cap. 5. Quanti spianati dietro, e innanzi poggi! Alam. Colt. 2. 54. Doppio, eguale, spianato, e dritto il dorso. Red. Esp. nat. 103. In tempo di maccheria, ovvero calma di mare spianato, e smaccatissimo gli darebbe il cuore d'andarsene passo passo da Dovre infino a Cales. Buon. Fier. Intr. 5. 1. Mi son tutti spianati, e tutti aperti

[cioè: dichiarati, palesi].

SPIANTOIO. Bastone grosso, e rotondo, con cui si spiana, e s' affina la pasta. Salvin. pros. Tosc. 1. 27. Vi consegno il pregiato libro delle sue leggi, perchè quelle colla vostra autorità nel suo vigore mantenghiate, e secondo l'antica formola, ve ne do pel suo bastone figurante il comando, per l'orrevole spianatoio, l'investitura. E 100. Massa di pasta collo spianatoio. E 101. Ha bisogno [la pasta] di un altro arnese più materiale per ispianarla, che si domanda lo spianatoio, scettro, che si conserva eterno, ed incorruttibile nella nostra Accademia, e che passa di mano in mano da Arciconsolo a Arciconsolo, con quella formola solenne ec. di orrevole spianatoio.

\* \* S. Spianatoio , T. degli Architetti ec. Strumento d' un quadro di legno, e due stanghe ferme per lungo, che formano quattro prese o maniche, che servono a

muoverlo, e al quadro di legno è aggiunto un tagliere di legno spianato, largo tre quarti di braccio, e grosso due soldi, e serve per ispianare ogni sorta di pietra dura e tenera, per poterta tirare a pulimento, e s' ado-pera con ismeriglio. Fannosene ancora de' più stretti

con un sol manico per pietre piccole. Baldin.
SPIANATORE. Che spiana. Lat. complanator. Gr. όμαλίζων. G. V. 9. 305. 2. Mandandovi il suo Maliscalco, e messer Urlimbacca Tedesco forse con cento cavalieri con li spianatori. Pecor. g. 9. nov. 2. Essendo ordinate, e fatte le schiere dall' una parte, e dall' altra, e venuti innanzi gli spianatori tagliando sepali, e riempiendo fosse . Malm. 3. 51. Speranie resta alla Regina intorno Spianator di pan tondo riformato [qui nel signific. del S. VI. di Spianare].

+ \* SPIANATURA. Spianamento, Spianata. Baldin. Voc. Dis. Di questa (pietra) ancora si vagliono

i Pittori, facendola battere con ferro, finchè abbia una certa spianatura rubida , sopra la quale data la

mestica, fanno pitture a olio. SPIANAZIONE. Spianamento.

S. Per Interpetrazione, Dichiarazione. Lat. explanatio, interpretatio. Gr. δήλωσις, έρμηνάα. Coll. SS. Pad. La perversa spianazione delle scritture adattata purissimo oro non inganni per preziosità di metal-

SPIANO. Spianata, Spianamento. Tac. Dav. ann. 12. 158. Fu dato l' andare all' acqua, e scoperto l' er-

rore dello spiano non livellato al fondo.

§. I. Spiano, si dice in Firenze il Grano, che si dà n' fornai dal Magistrato dell' Abbondanza a un determinato prezzo per ispianare il pane a un determinato pe-

S. II. Far lo spiano, figuratam. per Consumare, Rifinire. Lat. abligurire. Gr. καπαλιχνεύων. Malm. 6. 47. Talchè s' a casa altrui suol far lo spiano ec. Fre-

me, che li non può staccarne brano.

\* §. III. Far lo spiano, è lo stesso, che Far la spianata, T. de' Militari, che significa Spianar la campa-

gna, o checchessia per comodo degli eserciti.

\* §. IV. Spiano de Fornaj, è detto di coloro che fanno il pane per vendere, i quali essendo sottoposti al Magistrato dell' Abbondanza, sono obbligati a consumare per ciascun forno di pane da vendersi tanto grano, di quello già provvisto dal Magistrato, quanto da esso si determina, che alle volte suol esser tutto, ed alle volte la metà, e quando è tutto si dice: L'abbondanza da tutto spiano, ed essendo la metà, si dice Da mezzo

spiano . Bisc. Malm. + \* SPIANTAMENTO . Eversione , Atterramento , Ruina . Segner. Crist. instr. 1. 16. 17. Appresso non vedra esito buono della sua roba, ma spiantamen-

SPIANTARE. Rovinar dalla pianta. Lat. evertere, evellere, eradicare, exscindere. Gr. exeller. Tac. Dav. ann. 15. 211. Loro fortezze spianta. E stor. 3. 310. L'esercito, oltre alla naturale agonia della preda, la

voleva spiantare per gli odj antichi.

§. I. Per Isbarbar dalle piante. Bern. Orl. 2. 9. 5.

L'erbe, e gli arbori spianta, non pur scorza.

§. II. Per metaf. Distruggere, Annientare, Mandare in perdizione. Tac. Dav. ann. 2. 44. Degno d'esser con più rabbia spiantato, che Varo non fu ucciso (il T. Lat. ha: exturbandum). E ann. 13. 181. Egli condusse le legioni nel paese de Tenteri, minacciando spiantarlo, se pigliavano le brighe d'altri. E ann. 16. 233. Volle Nerone anche spiantare la stessa virtù.

\* S. III. In signific. neutr. pass. Andare in rovina; e propriamente Venir nell' ultima povertà. Cr. in SPRO-FONDARE S. I. Ricc. Calligr. E' si vuole spiantare, e

SPIANTATO . Add. da Spiantare.

+ S. Per Ridotto in miseria, Che ha consumato il suo avere. Sacc. rim. 2. 194. Se ogni poeta per lo più è spiantato, La Musa avrà del debito a flagello ec.

\*\* SPIANTATORE. Il contadino che spionta. Ga-

gliardo.

- \*\*\* S. Spiantatore , T. degli Agric. Strumento di ferro in forma di sappa assai ricurva, ad uso di cavar dal terreno le piccole piante una col loro pane. Gagliar-
- \* \* SPIANTAZIONE . Ruina , Perdizione , Sammo pregiudicio. Lat. pernicies, exitium. Pr. fior. P. 4. V. 2. png. 224. Se gli getto in ginocchioni a' piedi, pregandolo, e supplicandolo a non lo volere straccia-re [il libro], come già minacciava di fare, perche sarchbe stato causa della sua intera spiantazione, non avendo tanto in tutta la sua casa da poterlo ricomprare e rendere a di chi era. N. S.
- † SPIARE. Andar cercando diligentemente alcuna eosa, o Andare investigando i segreti altrui. Lat. explorare. Cr. хатахожей. Восс. nov. 65. 7. Cautamente da una sua fante, a cui di lei incresceva, ne fece spiare . E nov. 85. 7. Sozio , io ti spierò chi ella è . Nov. ant. 100. 9. Per lo molto andare, e venire sì se ne avvide, e spiò tutta la verità dell' opera. Petr. canz. 34. 6. Tu sai in me il tutto, Amor, s'ella ne spia, Dinne quel, che dir dei. E cap. 2. Dapoi che si bene Hai spiato ambeduo gli affetti miei. Dant. Purg. 26. Così per entro loro schiera bruna S' ammusa l' una coll' altra formica, Forse a spiar lor via, e lor fortuna. Franc. Snech. rim. 60. Che se'l ver si spia, E' potrà ben cercate i piani, e' monti, Prima che truovi dove si racconti. Fir. As. 108. Ed io in quel mentre ec. resterei, finchè ritornassero sulla porta della casa, per ispiare, se alcuno movimento nascesse. Varch. Ercol. 72. Il verbo generale è spiare, verbo non meno infame, che origliare, sebbene si piglia alcuna volta in buona parte, dove far la spia si piglia sempre in catti-

(\*) SPIATATO. V. SPIETATO.

SPIATORE. Che spia. Lat. explorator. Gr. oxo-wo; Liv. Dec. 3. Primieramente tenne maniera di spiatore. Vit. Crist. Guardati d'essere di strana conversazione, o d'essere curioso, e spiatore. Red. Ins. 1. Sono i sensi tante vedette, e spiatori, che mirano a scoprire la natura delle cose.

SPIATRICE. Verbal. femm. di Spiatore. Lat. ex-ploratrix. Gr. n xaragnoungaga. Buon. Fier. 2. 4. 15. La spiatrice del notturno caso Non si può conte-

; SPIATTELLARE. Dire la cosa spiattellatamente, com' ella sta, Dichiarare apertamente; modo basso. Lat. libere loqui, aperte edisserere. Gr. παζέποιάζειν. Varch. Ercol. 58. Di coloro, i quali ec. confessano il cacio, cioè dicono tutto quanto quello, che hauno detto, e fatto a chi ne gli dimanda ec. s'usano questi verbi: sveitare, sborrare, schiodare, sgorgare, spiattellare ec. Alleg. 107. Come sarebbe a dire, per ispiattellarvela, noi corriam la medesima via delle disgrazie. Salv. Spin. 4. 2. Non intendete voi ora il resto per voi medesimo, senza ch'io ve lo spiattelli altrimenti? Carl. Fior. 152. Vuol, che la intendiate del tutto ec. e però torna a spiattellarvela la quarta volta. Sold. sat. Quest' è ben ver, che la Satira anch' ella, Nuova aruspice fissa alla frattaglia La verità nascosa ci spiat-

+ SPIATTELLATAMENTE. Avverb. Apertamente . Lat. aporte , libere . Gr. oaçus . E si aggiugne a' verbi Dire, Parlare, e simili, nello stesso significato di Spiattellare , modo basso . Lat. libere loqui . Gr. waegnoiageir. Bellin. lett. in Meneini Op. V. 3, pag. 314. T. VI. Dico in primo luogo, che siccome io stimo necessarissimo al ben comporte in qualsisia genere . . . , il non parlare così spiattellatamente, che il tutto si dica ec.

SPIATTELLATISSIMO. Supert. di Spiattellate . Lat. apertissimus. Gr. avoixtotatos. Alleg. 1. Quassiche questo sia l'abbreviato contrassegno della mia spiattellatissima dappocaggine .

SPIATTELLATO. Add. da Spiattellare .

S. Alla Spiattellata, posto avverbialm. in modo basso, vale lo stesso, che Spiattellatamente. Lat. libere,

disertis verbis, aperte, clare. Gr. σαρῶς.

+\* SPICA. Lo stesso che Spiga. Chiabr. rim. Vol.

1. pag. 410. (Geremia 1751.) Tolgono omai da cari balli il piede Meste le Ninfe, di sioretti amiche, E cospersa di duol Cerere vede Guasto l'onor delle brama.

\*'S. Spica, T. de' Botanici. Dicesi della Parte superiore del Gambo, che in forma conica s' innalza tutta

piena di fiori

+ SPIČACÉLTICA. Valeriana celtica L. T. de'Botanici. Piunta che ha la radice e lo stelo aromatici, le foglie integerrime, le radicali ovate, le cauline lineari, smussate, i fiori a verticillo . E originaria dei monti della Germania, e della Svizzera. Lat. spica celtica, nardus celtica. Cr. 4. 40. 6. Togli cardamomo, ghiaggiuolo ec. spicaceltica, ogni cosa per ugual parte pesta, e nel vino metti.

SPICANARDI. Spiganardi. Lat. nardus Indica. Cr. 4. 40. 6. Altri in verita così i vini condiscono. Togli cardamomo, ghiaggiuolo, illirica, cussia, spicanardi, ec. ogni cosa per ugual parte pesta, e nel

vino metti.

SPICARE. V. A. V. SPIGARE.
\*\* SPICCACCIOLA. Stacciamuni . Aggiunto della noce, mandorla, e simili che facilmente rompesi premendala colle dita. Gagliardo.

+ \* SPICCAMENTO. Staccamento; Distaccamento. Magal. port. 1. lett. 22. So...che'l Bernino avrebbe ricavato in marmo ec. meglio assai, che la natura non ricopierà mai nel fortuito spiccamento di un masso la

\* SPICCANTE. Che spicca, Che fa spicco. Salvin. Opp. Cacc. Ancor la razza de' veloci cervi, nutre cerva ben cornata, grande d'occhi, spiccante, e nel

dosso dipinta, punteggiata.

SPICCARE. Contrario d' Appiccare; Levar la cosa del luogo, ov' ell' è appicenta; che diciamo anche Staccare . Lat. resigere. G1. a'moxao 9ndev. G. V. 12. 8. 13. Il fece impiccare, e colla catena, acciocche non si potesse ispiccare. Franc. Snech. Op. div. 59. Quasi ogni di conviene per lo piccolo luogo, che si spiechi della cera per dar luogo all'altra. Fr. Giord. Pred. S. 31. Oltremonte nella Francia non si usa mai spiccare nullo impiccato , ma tanto vi sta quanto può attenervisi .

§. 1. Per Disgiugnere, Tor via, Separare. Lat. e-vellere, separare. Gr. χωρίζειν. Bocc. nov. 35. 9. Con un coltello il meglio , che potè , gli spicco dallo inbusto la testa. E nov. 62. 6. Non fo il di, e la notte altro, che silare, tantochè la carne mi s'è spiccata dall'unghia. Sngg. nat. esp. 84. Perchè il gran peso dell'argento, che dee reggere, non facesse spiccar l'orlo dove la legatura s'attiene.

§. II. Spiccarsi da un luogo, o da una persona, in sentim. neutr. pass. vale Lasciarlo, Partirsene. Lat. avelli, discedere. Gr. αποσπασθαι, αποχωρείν. Dant. Inf. 30. Non ti sia fatica A dir chi è, pria che di qui si spicchi. E Purg. 21. Che riso, e pianto son tanto seguaci Alla passion, da che ciascun si spicca, Che men seguon voler ne'più veraci [ qui figuratam. ]. Ambr. Furt. 4. 14. Io non vo'parlare a Lottieri, se quel,

ch' è seco, non si spicca da lui. Fir. Luc. 3. 1. Se io faceva il debito mio di non mi spiccare da lui, come

io gli promisi, questo non mi interveniva.

S. III. Spiccare salti , vale Far salti . Lat. exsilire , in saltum ascurgere. Gr. έκπηδαν. Sagg. nat. esp.
114. Due grilli ec. all' entrar dell' aria spiccaron salti. Serd. stor. 1. 49. Imparano ec. a spiccare, tanto all'indietro, quanto all'innanzi, salti lunghissimi.

§. IV. Spiccar le parole, Pronunziarle distintamente.

Lat. articulate loqui . Gr. evale seus haheiv .

S. V. Spiccare, si dice delle Pesche, Susine, e altre frutte, che si dividono agenolmente con mano. Cant. Carn. 62. Ogni pesca non si spicca, Quali acerbe, e

qual mature

S. VI. Spiccare, dicesi anche del Comparire tra l'altre cose, Far vista; e si prende tulora in cattiva parte . Lat. eminere . Gr. ege xeiv . Vit. Pitt. 24. Essendo il pallio di lana bianca, che opera ec. poteva in essa spiccare? Salvin. disc. 1.83. Ad altro non servono, che ec. a fure spiccare superhamente la sua ignoran-

\*\* S. VII. Par che vaglia unche Risaltar in fuori. Benv. Cell. Orefic. 150. Qual maggior lode si può dare a una bella pittura, se non dir che ella spicchi in tal

modo, ch' ella paia di rilievo?

\*\* SPICCARE. Sust. L'atto dello spicenr qualche cosa . Fior. S. Franc. 119. Quando Frate Lione gli mutava la fascia della piaga del costato, Santo Francesco per lo dolore che sentía nello spiccare della fascia sanguinosa, puose la mano ec.

) SPICCATAMENTE. Avverb. Con ispicco. Lat. præclare, præstanter. Gr. περιφανώς, εξέχως. Salvin. pros. Tosc. 1. 411. Or queste diversità ec. si mostrano nell'indole varia delle lor lingue spiccatamente.

SPICCATO. Add. da Spiccare, in tutti i suoi si-gnificati. Lat. avulsus, refixus. Gr. αποσπασθείς, αποκαθηλωθείς. Bocc. nov. 53. 4. Spiccata l'una delle cosce alla gru, gliele diede. E nov. 76. 5. Entraron dentro, ed ispiccato il porco, via a casa del prete nel portarono. Cir. Gell. 3. 80. Che spiccatisi dal mondo si stanno in quelle loro congregazioni a servire alli Dei. Fir. As. 208. Spiccato un salto, subito mi vi cacciai dentro, e molto ben mi vi rivoltai. Red. Cons. 1. 232. Tosto che mi sentì dire questa possente parola vescicatori, sculettò fuora del letto con capriole così enelle, e spiccate, che ec.

\* SPICCATOIO. Dicesi delle pesche, che s'aprono in due con piccola forza senza coltello. Serd. Prov.

Le non sono spiccatoie.

SPICCHIETTINO. Dim. di Spicchietto. Lat. particulo. Gr. µ2915. Tratt. segr. cos. donn. Ingollano intero uno spicchiettino d'aglio de' più minuti.

SPICCHIETTO. Dim. di Spicchio . Libr. cur. ma-

latt. V' introducono uno spicchietto d'aglio.

SPICCHIO. Una delle particelle della cipolla, dell'aglio, e simili, che compongono il bulbo. Lat. nucleus. Gr. πυρήν. Cr. 6. 123. 1. Se gli spicchi degli agli si mettono nella cipolla pertugiata, e si piantano sopra la terra, diventeranno scalogni. Pallad. Febbr. at. I gigli gia posti governeremo con grande diligenzia, levando loro gli spicchi piccoletti, che nascono lor d'intorno, e ripognendogli in altri ordini nuovi del giglieto. Cecch. Esalt. cr. 3. 2. Tanto se ne sa A man-

giarne uno spicchio, quanto un capo.
S. I. Spicchio, per Una delle parti, nelle quali si tagliano per lo lungo le pere, e simili. Bern. rim. 1. 28. Quando gli date uno spicchio di pera A tavola co-sì per cortesia, Ditegli da mia parte buona sera. Bellinc. son. 249. Per due spicchi di mela, e un di pet-

5. II. Spicchio di petto, diciamo al Mezzo del petto

degli animali. Burch. 2. 3. Togli una libbra, e mezzo di castrone Dallo spicchio del petto, e dall'arnione. Bellinc. son. 249. Per due spicchi di mela, e un di petto.

S. III. Spicchio di melarancia, e simili, il diciamo a similitudine del bulbo . Lasc. Streg. 4. 2. Una susina, e uno spicchio di melarancia da spruzzarsi la bocca.

§. IV. Spicchio, figuratam. Sagg. nat. esp. 96. Abbiamo seriata con essi una piccola palla di cristallo massiccio formata a spicchi. Tac. Dav. ann. 13. 166. Dell'Imperio datogli intero renderle questo spicchio. E stor. 4. 340. Ecco che io con una sola coorte, e li Caninefati, e' Batavi, uno spicchio di Gallia, abbiamo que' voti spazj d'alloggiamenti abbattuti [ in questé

due esempj vale: piccola parte].
S. V. Veder per ispicchio, vale Vedere non a dirittura, Vedere per piccolo luogo. Lat. per transennam aspicere, Cic. Morg. 18. 112. Vedde venir di lungi per ispicchio Un uom, che in volto parea tutto fosco. Buon. Fier. 4. 2. 7. Veduto pur da più d'un per i-

spicchio

SPICCHIUTO. Add. Formato a spicchi, Che ha spicchi. Lat. folliculis constans. Amet. 47. Mostrava le cipolle coperte di molte veste, e i capituti porri, e

gli spicchinti agli.
SPICCIARE. Sgorgare, Scaturire, Uscir con forza, proprio de' liquori. Lat. scatere, scaturire. Gr. βλύζειν. Dant. Inf. 14. Tacendo divenimmo là 've spiccia Fuor della selva un picciol fiumicello. E Purg. 9. Come sangue, che fuor di vena spiccia. Vit. S. Ant. Tralli sassi spicciava una piccola fontanella fresca, e sempre chiara. Ar. Fur. 19. 16. Giacque gran tempo il giovine Medoro, Spicciando il sangue da si larga vena. Sagg. nat. esp. 52. Si vedrà subito spicciar l'argento fuori di essa non a gocciole, ma con zampillo continuato.

S. I. Per metaf. Lat. exilire, subsilire. Gr. βλύ-Yeir . Dant. Inf. 22. lo vidi , e anche il cuor mi s'accapriccia, Uno aspettar così, com' egli incontra Ch' una rana rimane, e l'altra spiccia. But. ivi: E l'altra spiccia, cioè salta sotto l'acqua.

S. II. Per Incominciare a sfilaccicare, ed è proprio del panno, che'n sul taglio sfilaccica, onde perchè non ispicci, e non isfilaccichi, s' incera. Lat. filis diffluere. Gr. είς τα νήματα αναλύεσθαι.

§. 111. In signific. att. figuratam. per Mandar fuort, Articolare. Lat. proferre. Gr. πρεφείρειν. Tac. Dav. Post. 433. 12. L' esercito di Severo in Arabia non poteva nella bocca riarsa spicciare altra parola, che ac-

S. 1V. Spicciare, per Ispedire, Spacciare, nel signific. del S. 1. e si usa in signific att. e neutr. pass. Lat. expedire. Gr. απολύειν. Franc. Sacch. nov. 33. Il Ve-

scovo è là; va', spicciati.

(+) SPICCIATIVO . Spacciatino , Speditivo , Shrigativo. Cant. Carn. 7. Questa bassetta è spicciativo ginoco, E ritto ritto fassi in ogni loco (così legge il Vocabol. alla voce RITTO S. I.).

SPICCIATO. V. A. Sust. Sorta di riparo; Steccato. Stor. Pist. 39. Cominciaro a fare spicciati sopra

le mura abbattute

SPICCIOLARE. Propriamente Staccar dal picciuolo. Lat. pediculum spoliare, a pediculo avellere. Soder. Colt. 91. A spicciolar quest' uva si piglia il grappolo in mano sopra la pevera posta al cocchiume della botte. E appresso: Tenendule al sole (l'uve) per quattro dì, spicciolarle, ed empierne i due terzi della botte. E 128. Ancora si spicciolano, e si mettono in-

S. I. Spicciolare i fiori, vale spiccar loro le foglie.

Buon. Fier. 3. 2. 15. Si spicciola ogni fiore .

granelli dal grappolo ad uno ad uno per mangiarli. Quando si staccano o colle mani, o in altro modo per

fabbricarne vino si dice Sgranellare. Gagliardo.
SPICCIOLATAMENTE. Avverb. Alla spicciolata,
Particularmente. Lat. singillatim. Gr. x29 2x250v. Sen. ben. Varch. 7. 6. In posso dar a un savio quello, che spicciolatamente è mio [ il T. ha: viritim ]. Salvin. pros. Tosc. 1. 352. Questo verso ec. non voglio negare, che considerato spicciolatamente, e di per se, un tantino non mi sollucheri, e mi muova a compiacenza.

+ \* SPICCIOLATISSIMO. Superl. di Spicciolato in signific. di Reso, o Fatto picciolissimo. Alleg. 182. Nessun porrebbe ec. una minima cura alle scommesse

parti della sua spicciolatissima vitina.

SPICCIOLATO. Add. da Spicciolare; Staccato dal picciuolo. Lat. a pediculo avulsus. Soder. Colt. 96. Gli darai due giumelle di uve secche buone spicciolate per botte di dieci barili l'una. E 105. Aiutandolo con gli abrostini spicciolati, che lo faran piccare come raspato. E appresso: Daraigli per suo letto, tramutato che tu l'hai, due, o tre piene giumelle d'uve secche spicciolate.

S. I. Fiori spicciolati, si dicono quando sono loro spiccate le foglie . Fir. As. 49 Ecco la mia Lucia ec. tutta di rose inghirlandata, fiorita la fronte, e avendone ripieno il seno di spicciolate, allegra se ne venne da me . Buon. Fier. 3. 2. 15. Io non ti posi nome Rosa, perchè tu andassi si sliorita, E spicciolata d'ogni gentilezza. E Tanc. 5. 7. E'l suo viso pulito par che sia Di rose spicciolate pieno un prato. Cant. Carn. 298. Ecci chi fra le rose spicciolate Le tiene a rinfre-

scare.

S. II. Spicciolato , per Istaccato , Disgiunto . Lat. disjunctus. Gr. διαζευχθείς. Tac. Dav. stor. 4. 3-6.
Altri cassati per colpe, or l'uno, or l'altro, spicciolati (il T. Lat. ha: carptim, et singuli). Varrh.
Ercol. 236. Noi intendiamo non delle parole spicciolate, e scompagnate, ma delle congiunte. Dav. Colt. 153. Le poche viti insieme, e spicciolate, e sole non s'aiutano l' una l' altra.

S. III. Per Disunito, Sparso, Fuor d'ordine. Lat. extra ordinem positus. Gr. διαζευχθείς. Cron. Vell. 85. Oltre a ciò era una borsa di spicciolati, che non avevano avuto il numero delle fave . E appresso: Si traeva uno della borsa de' detti spicciolati in quello quartiere. Tac. Dan. vit. Agr. 390. Mentre combat-

tone spicciolati, sono vinti tutti.

S. IV. Alla spicciolata, pasto avverbialm. vale Fuor d'ordine, Alla sfilata, Separatamente. Lat. singulatim, seorsim, disjunctim. Gr. χωείς. Tac. Dav. 1. 12. Ritrovati furo i più scandalosi, e parte da centurioni, e soldati di guardia fuor del campo alla spicciolata tagliati a pezzi.

SPICCO. Lo spiccare nel signific. del S. VI. Lat. nitor, eminentia. Gr. έξοχή. Salvin. Disc. 1. 326. 11 bianco allato al nero da, e prende scambievolmente un certo spicco, e una non so quale caricatura leggia-

dra, e amabile vivezza.

\* SPICILEGIO. T. Didascalico. Voce che viene dallo spigolare, e che figuratam, significa Raccolta di cose trascurate, ed è propriam. Titolo, e Frontispizio

di varj libri di raccolte.

SPIDOCCHIARE. Levar via i pidocchi. Lat. pediculos tollere, a pediculis expurgare. Bellinc. son. 148. Chi prima si spidocchia Andar potrà con gli occlii aperti in testa. Mens. sat. 4. E quel, che si spidocchia, E quello ancor, che vota la sentina. SPIEDE, e SPIEDO. Arme in asta nota, colla

quale si feriscono in caccia i cinghiali, e altre fiere

salvatiche. Lat. venabulum . Gr. ποοβόλιον . G. V. 8. 55. 7. Tenendole a guisa, che si tiene lo spiedo alla caccia del porco salvatico [ così ha il T. Dav. ]. Petr. son. 141. E'l colpo è di saetta, e non di spiedo. Stor. Pist. 7. Con uno spiedo molto grande percosse nel sianco a Braccino di messer Gherardo si grande il colpo, che'l fece cadere in terra. Ar. sat. 3. Così la feccia Del vin si dà, che ha seco una puntura, Che più mortal non l'ha spiedo, nè freccia. Tac. Dav. ann. 3. 70. Fubbricò armi segretamente, e diedele alla gioventù: furono quarantamila, la quinta parte con armi da legione, e I rimanente con ispiedi, coltelli, e altro da caccia.

S. Oggi comunemente dicesi per Ischidione . Lat. veru. Alleg. 128. Vedesi un guatteraccio, che si gratta Il cul colla marritta, e con la manca Gira lo spiede,

e stumia la pignatta.

SPIEDONE. Spiedo grande. Lat. veru. Gr. oßeλός. Vegez. Assalisca la schiera del nimico dal lato manco, e gli altri suoi tutti per lungo distenda a si-militudine di spiedone [it T. Lat. ha: in similitudi-

nem veru ]

+ \* SPIEGABILE. Che può spiegarsi. Bellin. disc. 2. 351. Vedesti che ogni lavoro di quelle mani egli è un impassamento di semenza o di seme ec. comprendesti la strania e misteriosa condotta, vero sforzo dell'intendimento e della potenza del gran fattore, non che spiegabile con favella nè pur concepibile da mente umana

SPIEGAMENTO. Lo spiegare, Dilatazione, Allargamento. Lat. explicatio . Gr. αναπτυξις . Sagg. nat. esp. 42. Imperocchè all'intera dilatazione, e al totale spiegamento di quella lo spazio lasciato voto ec. debbe

esser soperchio.

S. Per Dichiarazione, Interpretazione. Lat. enodatio , enarratio . Gr. egnynois . Red. annot. Ditir. 17. Dal filo tutto dell'epigramma si rende molto ragione-

vole lo spiegamento dello Scaligero.

(\*) SPIEGANTE. Che spiega. Lat. explicons, significans. Gr. εκθετικός, εκφαντικός. Red. Coas. 1. 179. Avendo veduto ne' tempi addietro alcuni dottissimi consulti ottimamente spieganti e l'idea, e le cagioni de'suddetti mali ec. Salvin. disc. 2. 207. Per avere usate a suo nopo alcune parole ec. spieganti sì, ma ruvide anzi che no . E 432. Noi con basso, ma spiegante vocabolo potremmo chiamare rinsaccamento della medesima terra! E pros. Tosc. 1. 305. Il nostro popolo ec. attinse quel basso sì, ma spiegante motto, di beccarsi il cervello. E 327. È una comparazione ec. tenue, e

bassa, ma spieganie.

SPIEGARE. Distendere, Allargare, o Aprir le cose unite insieme ripiegate, o ristrette in pieghe; Contrario di Ripiegare . Lat. explicare . Gr. αναπτύσσειν. Dant. Purg. 31. Ma dinanzi dagli occhi de' pennuti Rete si spiega indarno, o si saetta. Petr. son. 165. L'aura soave, ch'al sol spiega, e vibra L'auro, ch' Amor di sua man fila, e tesse. E son. 266. Io pensava assai destro esser sull'ale, Non per lor forza, ma di chi le spiega. Din. Comp. 2. 39. Vennono, e spiegarono le bandiere, e poi nascosamente n'andaro-no dal lato di Parte Nera. Fir. As. 79. Come prima vi fu arrivata, col suo solito apparecchio ella spiego

la pestifera bottega.

+ S. I. Per metaf. vale Manifestare dichiarando. Lat. exponere, explicare, Gr. Equinveueiv, ondev. Petr. son. 223. Quei santi costumi, Ch' ingegno uman non può spiegare in carte. Boec. nov. 98. 29. Quello, che le sante leggi dell'amicizia vogliono, che l'uno amico per l'altro faccia, non è mia intenzion di spiegare. Dant. Purg. 1. Ma da ch' è tuo voler, che più si spieghi Di nostra condizion, com' ella è vera, Esser non

puote'l mio, che a te si nieghi. E 16. Ma io scoppio Dentro a un dubhio, s'i'non me ne spiego [ qui neutr. pass. ]. But. ivi : Creperei, s' io non l'aprissi, e però dice: s' io non me ne spiego, cioè s' io non me ne dichiaro, cioè s' io non me ne apro, che sono

implicito in esso.

\*\*\* §. II. E neutr. pass. per Disvilupparsi. Dant.
Inf. 13. Spirito incarcerato, ancor ti piaccia Di dirne come l'anima si lega In questi nocchi; e dinne, se tu' puoi, S'alcuna mai da tai membra si spiega. Monti.

\* SPIEGATAMENTE. Espressamente, Dichiarata-

mente . Bortol. As.
+ \* SPIEGATIVO. Dichiarativo, Atto a far comprendere, a spiegare . Magal. lett. scient. pag. 205. Per ispiegativa, che sia, o che mi paia questa similitudine dell'argento infinito, vedianione un'altra del-

l'acqua ec.

+ SPIEGATO. Add. da Spiegare. Lat. explicatus, expansus. Gr. έξαπλωθείς. Varch. stor. Se ne uscì perciò il Commessario Mariotto Segni a bandiere spiegate dalla città d' Arezzo, capitolatane in quella forma la 1082. Car. En. 11. 828. Tu, raunati i tuoi con gli altri tutti Nostri cavalli, i suoi nel piano assagli A spiegate bandiere

SPIEGATURA. Lo spiegare.

§. Per Dichiarozione, Interpretazione. Lat. enodatio enarratio. Gr. egnynois. Gal. Sist. 98. La lettura dei poeti eccellenti di qual meraviglia riempie chi attenta-mente considera l'invenzion de' concetti, e la spiegatura loro! E 264. La risposta dell'autore va non con-

tro al concetto, e senso dell'argomento, ma contro alla spiegatura, e'l modo del parlare.

SPIEGAZIONE. Spiegamento, Lo spiegare. Lat. explicatio, enodatio, enarratio. Gr. ἀνάπτυξις, εξή-2 nois. Salvin. disc. 249. Avea tratto di bocca al for-

te suo sposo la spiegazione dell' enimma. SPIEGGIARE. Frequentatino di Spiare. Lat. explorare. Gr. κατασκοπείν. Buon. Fier. 5. 1. 3. Che troppo curiosa De' fatti de' vicini Col troppo spieggiar dalla finestia Allettò ec. Menz. sat. 1. Non van la notte a spieggiare a zonzo Chi dia nello spiraglio, o in emisfero

SPIETA. V. A. Contrario di Pietà. Lat. feritas, impietas. Gr. αγειότης, απήνεια. Mirac. Mad. M. Ri-presolo d ... spietà, e infedeltà sua. Rim. ant. M. Cin. 1.. Che la speranza, per cui mi nutrico, Mi torna in disperanza, oltre ch' io dico, Così spietà contro pietanza poia.

SPIETATAMENTE. Avverb. Senza pietà. Empinmente. Lat. impie. Gr. Αηγιωδώς. S. Agost. C. D. Quanto spietatamente Bruto privò della patria, e del-

l'onore il compagno.

(\*) SPIETATEZZA. Astratto di Spietato; Crudeltà . Lat. crudelitas , immanitas . Gr. wuotins . Segner. Mann. Magg. 16. 4. Quel che si è detto di questi, di pure di tanti altri idoli, che in te sono, massimamente e di spietatezza verso i poveri, e di sforzo verso i plebei. È Pred. 25. 2. Quivi egli vien proposto da Dio per esempio e di stolidezza, e di spietatezza.

SPIETATISSIMO. Superl. di Spietato. Lat. sævissimus . Gr. αγειώτατος. Com. Inf. 12. Il quale fu uomo crudelissimo, e tiranno spietatissimo. Buon. Fier.

3. 3. 9. 10 non posso sentir lo spietatissimo.

SPIETATO, che gli antichi dicevano ancora SPIA-TATO. Add. Senza pietà, Fiero, Crudele. Lat. crudelis, impius, ferus. G1. χαλεπός, άγειος, άπηνής. Dant. Inf. 18. Poichè l'ardite femmine spietate Tutti li maschi loro a morte dienno. E Purg. 32. S'io potessi ritrar, come assonnaro Gli occhi spietati ec. Disegnerei, com' io m'addormentai. E Par. 4. Per non perder pietà si fe spietato. E 17. Qual si parti Ipoli-

to d' Atene Per la spietata, e persida noverca. Petr. canz. 25. Ver me spietata, e contra te superba. E canz. 49. 2. Que' begli occlii, Che vider tristi la spietata stampa ec. Volgi al mio dubbio stato. Pass. 57. Chi sara si crudele, e spietato di se medesimo, che non s' arrenda alla benignita di Gesu ec. Din. Comp. 1. 25. Messer Simone da Pantano, nomo di mezza

statura, magro, e bruno, spictato, e crudele.
SPIETOSO. V. A. Add. Contrario di Pietoso. Lat. pietatis expers. Gr. doeBns. Rim. ant. P. N. Dunque figliuoi spietosi Procacciando languire intra i languen-

ti, Ed io gli miei goder fra i gaudiosi.
\*\* SPIETRARE. Spetrare. Dep. Decam. 101. Comé in Innsprire, Impetrare ec. che volendo dire il contra-

si dice: Disasprò, Spietrò ec.

SPIGA. Quella piccola pannocchia, dove stanno racchiuse le granella del grano, dell'orzo, e di simili biade. Lat. spica. Gr. 5άχυς. Cr. 3. 7. 2. Enne alcuno, che non ha reste nelle spighe, e con tutto che faccia piccole spighe ec. nondimeno più dalla radice mette, e raddoppia le spighe. Mor. S. Greg. Si può dire, che essi portino spighe di buona biada. Libr. Dicer. Per viva fame mangiavano essi le spighe verdi. Petr. son. 45. Tra la spiga, e la man qual muro è messo? Dant. Purg. 16. Se non mi credi, pon men-te alla spiga, Ch' ogni erba si conosce per lo se-

SPIGACELTICA. Spicaceltica. Lat. spica celtica, nardus celtica. Ricett. Fior. 66. La spigaceltica è una pianta piccola, che ha le foglie lunghette, ed in cima larghe, fa il fiore giallo, produce dalle sue radi-ci minute molti talli piccoli simili a certe spighette.

+ SPIGANARDI, e SPIGANARDO. Radice del nardo, la quale è molto odorosa, e ci si porta dall'Indie orientali. Lat. nardus Indica. Gr. ναςδοσταχύς. Cr. 4. 40. 4. Togli aloè dramme due, ec. spiganardi dramme due ec. Ricett. Fior. 66. La spiganardi è, secondo Galeno, una radice, e non una spiga, ed è noto, che quelle spighette, che ci si portano dall'Indie Orien-tali, procedono da una radice lunga sei dita, e grossa un mezzo dito, molto odorata, simile al men nella figura. Tes. Pov. P. S. cap. 25. Alcuni sono sanati d'idropisia pigliandone ogni mattina l'orina di capra, nella quale sia cotta spiganardo.
SPIGARE, e SPICARE, Far la spiga. Lat. spica-

re, spicas emittere. Gr. ςαχυορυάν. Tratt. gov. sam. 21. Se il grano non cadesse in terra ec. non ispigherebbe; non ispigando non granerebbe; s' e' non gra-

nasse ec.

+ S. Per similit. Rim. ant. Not. Iac. 110. Ed eo già per lungo oso Vivo in foco amoroso, E non saccio, ch' eo dica, Lo meo lauro spica, e non mi grana (il Salvini nelle annot, alla Fiern det Buon, a pag. 433. legge: Vivo in gran fuoco amoroso, E non saccio ch' io dica. Il mi' lavoro spica, e non mi grana. Vedi anche la voce GRANARE).

SPIGATO. Add. da Spigare. Fr. Giord. Pred. R. Su' tuoi grani spigati, sulle tue viti racemose scaglierà

a diluvio le gragnuole. SPIGATURA. Lo spigare. Libr. cur. malatt. Nel

tempo quando la spigatura si è in perfezione. SPIGHETTA. Piccola spiga. Ricett. Fior. 64. La spigaceltica ec. produce dalle sue radici minute molti talli piccoli simili a certe spighette. E appresso: La spiganardi è, secondo Galeno, una radice, e non una spiga, ed è noto, che quelle spighette, che ci si portano dall' Indie Orientali, procedono da una radice lunga sei dita ec.

S. Spighetta, T. de' Calzolaj. Linea di punti bianchi intorno al tacco. V' è la spighetta bianca, e la spi-

ghetta falsa .

+ SPIGIONATO . Add. Contrario d'Appigionato . Lat. non locatus. Gr. & μισθωθώς. Allegr. 154. Per ultima sciagura Il vento, che dibatta un' impannata D' una casa di dietro spigionata

SPIGLIATAMENTE. V. A. Avverb. Speditamente, Spaccintamente. Lat. expedite. Gr. ¿adiws. Sen. Pist. L'altro hae il ventre si repente, e si forte, che spigliatamente il ne porta. E altrove: Parlava si tosto, e si spigliatamente, e scorrendo, che quello era oltraggio, e sconcia cosa.

SPIGLIATEZZA. V. A. Destrezza, Agilità. Lat. celeritas. Gr. ταχύτης. Sen. Pist. Se l' nomo ha le giunte delle ginocchia tagliate, non solamente legge-

reaza, e spigliatezza perisce, ma ec.

SPIGLIATO. V. A. Add. Spedito, Destro, Agi-le, Pronto. Lat. expeditus, celer, promptus. Gr. ταχύς, εὖπορος, εὖζωνος. Libr. Pred. S. Eglino, cioè li principi malvagi, sono più lievi, che pardi, e più spigliati, che lupi, che vanno di notte, e tutti corrono, e vengono alla preda. Arrigh. 74. La spigliata mano fa grandi e'piccoli doni. Zibald. Andr. 78. Fanciulla nata in Capricorno ec. sarà di gentile aspetto, e ispigliata.

SPIGNERE, e SPINGERE. Lo stesso, che Pignere. Lat. impellere. Gr. è mei av. Pass. 166. Egli è di necessità, che il dolore apra, e spinga fuori la voce della confessione. Petr. son. 209. Amor la spinge, e tira, Non per elezion, ma per destino. E son. 301. Spinse amore, e dolore, ove ir non debbe La mia lingua. E cnnz. 39. 6. Ma perchè l'oda, e pensi Tornare, il mal costume oltre la spigne. Sen. ben. Varch. 2. 12. E trovo modo di spignere la libertà Romana an-

cora più giù delle sue ginocchia.

S. Spignere , è nnche Contrario di Dipignere . Lat. picturam delere. Gr. γεαφήν εξαλείσειν. G. V. 12. 91.
1. Chiunque avesse dipinta l'arme sua in casa, o di fuori, la dovesse spignere, e accecare. Cron. Vell. 12. Feciono dall'avello, e sepoltura del detto Cino, il quale è allato al nostro, spignere l'arme del detto Cino, e porvi le loro. Fenne. Sacch. nov. 41. Dapoi a certo tempo essendo stato spinto, furono mandati a lui certi ambasciadori Fiorentini . E nov. 150. Ed in ispignere, e ripignere alcuna targhetta costò un altro [fiorino]

(\*) SPIGNIMENTO. Lo stesso, che Spingimento. Lat. impulsus. Gr. & Snzis. Segn. Anim. 3. 173. Queste due cose appariscono nel moto del cuore, il quale si fa per via di spignimento, e di ritraimento.

SPIGNITORE. Che spigne . Lat. impulsor. Gr. xtvaris . Libr. Astrol. Chiamasi la prima di quelle , che son fuori della forma annith, che vuol dire spignito-

SPIGNITRICE. Verbal. femm. Che spigne. Lat. incitatrix. Gr. κατοςμήσασα. Libr. cur. malatt. La mala costumanza, e antica suole essere la spignittice a questi disordinamenti. Tratt. segr. cos. donn. Ne' dosori del parto si vale di forza spignitrice fuor dell' ute-

+ SPIGO. Lavandula spica Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo corto, i rami numerosi, diritti, semplici, le foglie opposte, sessili, lineari-lanceolate, alquanto grigie, i fiori violetti, o cerulei, a spi-ga nuda, terminante. Fiorisce nell' Estate, ed è comune nci monti, sempre verde. Varia per la foglia molto stretta, e per la foglia larga. Lat. nardus, lavandu-la. Gr. vz'edos. M. Aldobr. Recipe fiori di camomilla, spigo, massice, e assenzio di catuno un manipolo. Alam. Calt. 5. 123. La pallidetta salvia, il vivo, e verde Fiorito rosmarin, l'olente spigo, Che ben possa odorar gli eletti lini Della consorte pia.

+ \* SPIGOLA. Nome, che si dù nel Romano a quel

pesce, che in Toscann chiamasi Ragno. Bald. poes. past. pag. 132. [ ediz. de' Classici ] Astuta è più la Spigola, che chiusa Nel giro de la rete, opra la co-da D' aratro in vece, e per fuggir, nel suolo Se stes-sa appiatta, onde cavò l' arena.

S PI

SPIGOLARE. Ricoglier le spighe. Lat. spicas legere. Gr. ςαχυολογών. Dant. Iaf. 32. Quando sogna Di spigolar sovente la villana. But. ivi: Di spigolar, cioè di coglier le spighe. Com. Inf. 22. In quello tempo, che la villana, cioè la femmina della villa sogna spes-

so quello, ch' ella desidera, e fa il dì, cioè lo spigolare, ch'è lo accogliere delle spighe per li mietuti

SPIGOLISTRO . Lat. hypocrita . Gr. υποκριτής . Fir. nov. 6. 258. Spigolistro non importa altro nella sua propria significazione, che una sorte di brigate superstiziose, alle quali non hastano i vangeli, ma par loro poca la regola di san Benedetto, ed è come a dire oggi pinzochere, o altri simili nomi, dimostranti con gli atti esteriori più, che con la verità, una pro-fessione di santa vita; e però disse il Boccaccio nel lnogo per noi allegato, spigolistre, a' cui più pesano le parole, che i fatti, e più di parer s' ingegnano, che d'esser buone; ma perchè queste cotali ec. vanno disprezzate della persona, e cercan d'apparire magre, e pallide in faccia, acciocchè ec. la brigata creda, ch' elle digiunino, queste magre, che non son se non la pelle, e l'osso coine è la fante nostra, da quel tempo in qua furono chiamate spigolistre. Cron. Morell. 259. Ricerca se hai parenti, che sieno amorevoli, leali, e devoti di Dio, ma non ispigolistri, che sono i più ipocriti. E 261. Spigolistri, picchiapetti, ipocriti, che si cuoprono col mantello della religione. Bocc. nov. 50. 22. E certo io starei pur bene, se tu alla moglie d' Ercolano mi volessi agguagliare, la quale è una vec-chia picchiapetto, spigolistra. E Concl. 4. Se forse pnre alcuna particella è in quelle, alcuna paroletta più liberale, che forse a spigolistra donna ec. non si conviene ec. dico ec. Cavalc. Frutt. ling. Così in luogo delli santi Profeti d' Iddio, sono oggi alquanti spigolistri, e ipocriti, che si fanno profeti, ingannano la gente semplice, dicendo suoi sogni, e visioni fal-

SPÍGOLO. Conto vivo de' corpi solidi. Isat. angulus. Gr. ywia. Dant. Purg. 9. E quando fur ne' cardini distorti Gli spigoli di quella regge sacra ec. [qui per l' Imposta, presa la parte per lo tutto]. Benv. Cell. Oref. 56. Gli spigoli delle quali insieme con varj luoghi dell' opera erano contesti d'alcuni filettini d'ebano.

S. I. Spigolo, diciamo anche a certa Bandella di ferro deniata, posta intorno ngli altari, ove s'appic-cano i moccoli, che si accendono alle immagini.

\* S. II. Spigoli, diconsi da Contadini Que' tembi di

terra. che sono rimasti nella costeggiatura.

\* SPIGONARA. T. de' Pescatori. Aggiunto, che si dà alle acciughe maggiori, e più belle; così dette perche si prendevano collo spigone. Dicesi anche di barca, che pesca collo spigone.

\* SPIGONE. T. de Pescatori. Sorta di rete da pe-

scare le acciughe, oggidi disusata.

\*\* S. Spigone, in Marineria, E un buttafuori, che si aggiunge all'antenna di maestra uelle galee, al qua-le s'inferisce una vela onde pigli maggior vento. Stratico

SPIGOSO. Add. Che ha spighe. Lat. spicatus. Gr. çaχυώδης. Alam. Colt. 2. 42. Qui s' allegre il villan , qui grazie renda Alla spigosa madre, agli altri Dei, Che negli aperti campi il seggio fanno. E 5. 131. Col velluto suo sior spigoso, e molle ec. Il purpureo amaranto in alto saglie.

\*\* SPIGRÍRE. Neutr. Contrario di Pigrire. Varch. rim. 255. Però convien, che chi gli estremi danni Sentir non vuol, spoltri per tempo, e spigre.

SPILLACCHERARE. Levar le pillacchere , o zacchere. Cant. Carn. 265. Ma le lane da noi scosse, e

battute Spillaccheriam da parte.

SPILLANCOLA. Pesce piccolissimo, che si trova ne' fossi, e che ha alcune spine nella schiena, e nella pancia. Lat. pungitius. Alleg. 304. Senza immollarsi a quattro uomin riesce Pigliar fra le spillancole, e' ranocchi Quivi in tre di sett' once almen di pesce. E 327. Son da agguagliarsi a quest' altre, come le chiose agli scudi d'oro, o le spillancole agli storioni. Gal. Sist. 362. Gli elefanti, e le balene saranno ec. poetiche immaginazioni; perchè quelli, come troppo vasti in relazione alle formiche ec. e quelle, rispetto alle spillan-

cole, ec sarebbono troppo smisurati.

SPILLARE. Propriamente Trar per lo spillo il via della botte. Copr. Bott. 3. 40. Sommi ricordato, che e' m' è talvolta avvenuto, ch' i' ho spillato una botte piena, e non ho mai potuto farne uscire il vino, se io non ho prima sturato il cocchiume. Libr. Son. 47. Or fa, ch' io non ispilli Botte maggior di più possente agresto. Lasc. Gelos. 5. 1. Spilla questa botte, e assaggia quell'altra ec. io non me ne poteva spiccare. Red. Ditir. 3. Benedetto Quel claretto, Che si spilla in Avignone. Malm. 7. 12. Spilla quella botte, Che t' hai per l' opre, e dammi il vino a saggio. Tac. Dav. Post. 457. Con metafora passata in proprietà diciamo spillare la botte per assaggiarla traendone non per la cannella il vino, ma per lo spillo. Lor. Med. canz. 69. 2. Di promesse io son già stucco, Fa', che omai la botte spilli [ qui in equivoco, e in sentimento osce-

S. I. Per Versare, e Distillare. Lat. fluere, distillare. Gr. geelv, καταρφέων. Franc. Sacch. rim. 2. Che non veggendo lei, la mente mista Con lagrime di pene sempre spilla. Sagg. nat. esp. 202. Empirà interamente il vaso tutto, facendola spillare per l'orifizio.

§. II. Per Rinvergare, Risapere spinando. Lat. expiscari, sciscitari, exquirere. Gr. έξακειβεσθα. Fir. Trin. 2. 5. 1' mi vo' accostare, per veder, s' io potessi spiller nulla, ch' elle non posson favellar d'altro. Tac. Dav. ann. 6. 114. Spillere i concetti, o disegni segreti del Principe nè lecito è, nè sicuro, nè può riu-scire. E 15. 218. Una certa Epicari spillò la cosa. Varch. stor. 15. 620. Avvisava di per di con una cifera di figure d'abbaco fatta a guisa d'una muta di regoli tutto quello, ch' egli, o dal Cardinale, o da altri poteva spillare

SPILLATURA. Lo spillare. Ciriff. Calv. 2 39. E così la quaresima ebbon rotta, E il povero ebbe quel-

la spillatura [ qui figuratam. ].
SPILLETTAIO. Colui, che fa, o che vende gli spilletti . Lat. acicularum venditor etc. Gr. έαφιδιοπώans. Libr. cur. malatt. La polvere si trova nelle botte-

ghe di tutti gli spillettai.

SPILLETTO. Sottil filo di rame, o d'altro metallo, corto, e acuto da una estremità a guisa d'ago, e dall'altra con un poco di copo rotondo, del quale le donne si servono per fermarsi i veli in testa, o per altri simili usi, il che chiamiamo Appuntare. Lat. acieula. Gr. éapidiov. Lab. 207. Come l'erba, e i fiori soleva prendere, così di quelli il grembo, e il petto di spilletti s'empieva. Bern. Orl. 1. 4. 70. In man di ferro ha il suo baston pulito. Che par, ch'abbia un finocchio, o uno spilletto. Red. Oss. an. 23. Era internamente tutta traforata da piccoli lombrichetti rossissimi della grossezza, e lunghezza de' minori spillet-ti. Cant. Carn. 106. Barattiani vetri a spilletti, Donne, molto volentieri.

\*\* S. Spilletto, Stilletto, Sonda T. di Marinerla. È un filo di ferro che termina in punta, e serve per isturare la lumiera del cannone e farvi entrare la polvere per innescarlo . V. SFONDATOIO. Stratico .

(\*) SPILLETTONE. Accrescit. di Spilletto. Segn. stor. 11. 291. Nelle calche la pungevano con spilletto-

ni per dispregiarla.

SPILLO. Spilletto. Lat. acicula. Gr. gapidiov. Franc. Sacch. nov. La buona donna piglia questo becchetto, che è appiccato al cappuccio con uno spillo, e recaselo in mano, e dice, ch'egli è una ghirlanda. Cavolc. Discipl. spir. Sarebbe stolto chi per cercare un ago, o uno spillo ardesse un cero di libbra, perchè, posto che egli il truovi, e' gli costa più assai, ch'e'non vale. Buon. Fier. 3. 1. 1. A' soldati, ch' han sempre in man la lima Ad acuir lo spillo dell' onore [qui per

metaf.].
§. 1. Spillo, diciamo ancora a un Ferro lungo un palmo, e acuto a guisa di punternolo, col quale si forano le botti per assaggiarne il vino, lo che diciamo Spillare. Tac. Dav. Post. 457. Con metafora passata in proprietà diciamo spillare la botte per assaggiarla, traendone non per la cannella il vino, ma per lo spillo, cioè picciol pertugio fattovi con istrumento detto anch' egli spillo, e dagli antichi squillo. Morg. 22.

tratto il zasso avessi tu cavato.

§. II. Spillo, diciamo anche al Buco, che si fa nel-la botte con esso spillo. Cr. 4. 41. 7. Quando chiari-ficata sarà ogni torbidezza, per lo spillo dalle costole, e di sotto, per la cannella si tragga, e di nuovo si ri-ponga nel vaso. Tac. Dav. Post. 457. Con metafora passata in proprietà diciamo spillare la botte per assaggiarla, traendone non per la cannella il vino, ma per lo spillo, cioè picciol pertugio fattovi con istrumento detto anch' egli spillo.

S. III. Per similit. si dice di quolsivoglia piccolo Foro. Ar. Fur. 18. 176. Esce col sangue il vin per uno spillo, Di che n'ha in corpo più d'una bigon-

\* S. IV. Spillo , T. de' Pontanieri. Piccol tubo per cui l'arqua schizza, o zampilla nelle fontane artifizia-li, e dicesi anche al Zampillo, o Getto d'acqua medesimo, che spiccia fuori da esso. Magal. lett. Figuriamoci uno zampillo d'acqua, ec. il quale venga dal suo spillo di piombo.

\* S. V. Spilli d' oro, che anche diconsi Margheritine Ranunculus bulbosus. Spezie di ranuncolo, che na-sce lungo le strade, e coltivasi anche ne' Giardi-

SPILLUZZICAMENTO. Lo spilluzzicare. Lat. delibatio, degustatio. Gr. απόγευσις. Fr. Giord. Pred. R. Si si fidano delli spilluzzicamenti, senza voler credere, che ancora questi possono frangere il digin-

SPILLUZZICARE. Levar pochissimo da alcuna cosa , pianamente , e con gran riguardo. Lat. delibare ,

carpere. Gr. δείπεσθαι, απολάβαν. S. In proverb. Chi spilluzzica non digiuna; e vale, che Anche le piccole trasgressioni rompono l'osservanza della legge

SPILLUZZICATO . Add. da Spilluseicare . SPILLUZZICO. Fare, o Dire checchessia a spil-luezico, dicesi del Fare, o Dire checchessia a poco per volta, a stento. Lat. paullolim, vix, aegre, Gr. xara µixçov. Varch. stor. 2 20. I soldati ejano così a stento, e così a spilluzzico pagati, che con grandissima fatica se medesimi, e i loro cavagli sosten-

tare poteano.
SPILONCA. V. SPELONCA. + \*\* SPILONCHETTA. Piccola Spilonen . Vit. S.

Onofr. 143. Trovammo una palma, e una fonte corrente a una spilonchetta, nella quale era una colon-

+ SPILORCERÍA . Astratto di Spilorcio ; Miseria estrema, Strettezza nello spendere. Lat. avaritia, sordes . Gr. σμικεολογία, έυπαεία. Malm. 2. 22. Di modo che sdegnato, come ho detto, Che il Duca per la sua spilorcería Ognor viepiù tenevalo a stecchetto ec. I Sold. sat. 7. Ma i' non so, Monsignor, coni io mi sia Nel discorrer del lusso sdrucciolato A ragionar della spilorcerla.

\* SPILORCIA, e SPILORCIO. T. de' Pescatori. Sottile, e lunga fune corredata di distanza in distanza di sugheri, con cui si tira a terra la sciabica, e la res-

zuola.

SPILORCIO. Add. Avarissimo. Lat. sordidus. Gr. gunagos. Copp. rim. burl. 2. 42. Nemica di spilorci nomini avari. Buon. Fier. 4. 3. 2. Sospirò lo spilorcio, e il sen s'aperse, E si trasse una piastra d'un borsello.

\* SPILORCÍSSIMO. Superlativo di Spilorcio. Ricc.

Calligr.

+ (\*) SPILUNCA. V. Ant., e della poesia. Lo stesso, che Spilonca. Lat. spelunca. Gr. σπηλαιον. Virg. Eneid. M. E per la spilunca pauroso, dove sono le

segrete della sibilla.

+ SPILUNGONE. Lungo assai. Lat. statura prae-longus. Gr. evunxas. Buon. Fier. 2. 3. 12. Ve' ch' Arcaliffa è quella spilungona, Vecchiaccia secca secca . Salvin. annot. ivi: Spilungona, quasi da spiculum longum, un' asta lunga . E annot. Tanc. 4. 3. Una femmina presso Teocrito nelle Donne, che vanno alle feste d'Adone, deride il suo marito spilungone, senza cervello ec.

(\*) SPIMACCIARE, V. A. Spiumacciare, Lat. culcitam agitare. Gr. τηλείαν αποπαλιξείν. Arrigh. 51. Perchè continuamente il mio letto male si batte, e spimac-

cia ?

SPIMACCIATO. V. A. Add. Spiumacciato . Pataf. 9. E si prostende a barba spimacciata. Franc. Sacch. nov. 106. So, che tu stavi a barba spimacciata.

SPINA. Stecco acuto, e pungente de pruni, delle rose, e simili. Lat. spina, aculeus. Gr. ἀκανθα. Bocc. cans. 9. 2. lo vo pe' verdi prati riguardando ec. Le rose in sulle spini, e i bianchi gigli. Petr. son. 209. Candida rosa nata in dure spine. Dant. Purg. 4. Maggiore aperta molte volte impruna Con una forcatella di sue spine L' nom della villa, quando l'uva im-

+ S. I. Spina alba, Spezie d'arbuscello spinoso, che produce fioretti bianchi, e odorosi; Spina bianca, Ossiacanta. Lat. spina alba. Gr. axxv9x heuxn. Cr. 5. 16. 1. Innestasi [ il nespolo ] in se, nel pero, nel me-lo, nella spina alba, e nel cotogno.

S. II. Spina alba è ancora una Spezie di cardi. S. III. Spina cervina, Spezie di pruno. Lat. rhamnus catharticus. Cr. 5. 58. 2. Spinacervina non si confà molto alle siepi, perocchè non è bene spinosa, ma d'essa si fanno ottimi pali per le vigne, i quali dura-

no lungo tempo sotterra.

S. IV. Spina giudaica, Spezie di pruno; lo stesso, che Marruca. Lat. paliurus. Cr. 5. 57. 2. La spinagiudaica è miglior di tutte le spine per siepi, perocchè in ciascuna foglia ha due spine, una diritta, grande, e acutissima, un' altra piccola, e ritorta, la quale colla sua pullulazione fa la siepe folta, e spessa (il T. Lat. ha: spina Iudaica].

S. V. Spina magna, Spesie di pruno. Cr. 5. 16. 2. Quando s' innestano sopra 'l pedale d'arbori d'altra generazione, come di pero, di melo, o di spina magna simile al faggio nel legno, e nella corteccia, detta volgarmente spina sagina, crescono i nespoli maggiori, e migliori, che non sono gli altri [ il T. Lat. ha: spina magna].

S. VI. Spina, per l'Ago della pecchia, vespa, e simili; Pungiglione. Lat. acus. Tes. Br. 5. 17. Lo suo pungiglione, ovvero spina non usa contro alcuno mal-

vagiamente. S. VII. Spina, Serie d'ossi detti vertebre, che si estendono dal capo fino all'osso sacro, e forman ciò, che si dice il Fil delle rene . Lat. spina . Gr. gάχις . Cr. 6. 77. 3. Contra 'l flusso del ventre per impeto di collera si dee ugnere dell'olio predetto [ della mandragola] il ventre, e tutta la spina. Tes. Pov. P. S. cap. 20. Item ungi le reni, e tutta la spina, e di sotto di mele tepido, e gettavi sopra la polvere di colofonia

S. VIII. E Spina dicesi la Lisca del pesce. Sen. Pist. 95. I i eranu molte maniere di pesci tutti battuti sen-za ossa, e senza spine. E più sotto: Conciossiacosachè fanno spezzare, e minuzzare i pesci, e trarne ogni

+ \*\* S. IX. Spina, è il Canale, o Buco per cui esce dalla fornace nella forma sua il metallo istrutto. Benv. Cell. Orefic. 126. Arditamente col mandriano, che così s' addimanda quel ferro, col qual si percuote la spina, si debbe percuotere la detta spina, e temperatamente lasciare correre il bronzo sempre tenendo la punta del mandriano dentro nella spina.

§. X. In modo proverb. si dice Non aver nè spina, nè osso; di Cosa, che non abbia in se veruna difficultà. Lat. plananı rem esse, et expeditam. Gr. πεόχει-gov πεάγμα είναι. Malm. 8. 5. Perch' elle son tutte

cose provate, E vere, che non v'è spina, nè osso.

S. XI. Pure in modo proverb. Corre le rose, e lasciar le spine, vale Pigliare il buono, e lasciare il catlivo. Bocc. nov. 50. 2. Cogliete le rose, e lasciate le
spine stare. Pist. S. Gir. Colgo, e piglio dalla terra
le rose, e lascio le spine. V. COGLIERE S. XX.
XII. Spina, si dice anche una Sorta di lavoro fatto
coll'ago. Fir. nov. 7. 264. Da quinci innanzi io ti

voglio dare una camicia bella, e nuova col sopraggitto intorno alle maniche, e col punto a spina in sul collaretto

S. XIII. Spina, chiamano nnche i fabbri un Conio di

ferro, col quale bucano i ferri infocati.

§ XIV. Spina fecciaia, chiamasi una Cannella, che si pone nel fondo de' vasi per trarne la feccia. Cr. 4. 41. 10. Traendo di sotto per la spinafecciaia, e ponendo di sopra per lo cocchiume, lascisi [ il T. Lat.

ha: fœcaria].

(\*) S. XV. Uva spina. V. UVA S. III.

† \*\* S. XVI. Spina, metaforiv. per Cosa che reca
dolore. Alam. Colt. 2. 46. Poi qual punger porria più acuta spina, Che'l sentirsi talor nel loto involto Coi più vili animai vivendo a paro !

\* S. XVII. Spina ventosa, T. de' Chirurgi. Carie

interna dell'ossa .

\* S. XVIII. Spina dicono pure i Fabbri, o Magnani ad un l'ezzo di ferro che serve come di nocciolo su cui si fabbricano i pezzi, che si vogliono fare incanati. Ve ne sono delle tonde, delle quadre, e d'altra figu-

\* S. XIX. Spina, dicesi anche da' Magnani a Quello strumento, che da' Legnaiuoli chiamasi Cacciatoia.

\* S. XX. Spina, dicon talora altri Artefici per Ago,

Perno.

\* \* S. XXI. Spina bianca, Echosp sphaerocephalas
Linn. T. de' Botanici. Pianta che ha lo stelo grasso, scanalato, le foglie grandi, amplessicauli, mezzo-pennate, dentato-spinose, cotonose al di sotto, i fiori bianchi, e turchini, in grossi capi globosi terminanti.

Fiorisce nell' Estate, ed è indigena dell' Italia, della Germania, ec. Gallizioli.

\* , \* S. XXII. Spina, T. di Marineria. Il pezzo che si

aggiunge al bracciuolo di una bitta. Stratico.

\*) SPINA BIANCA. Spezie di pianta, detta altrimenti Bedeguar. Ricett. Fior. 20. Il bedeguar , chiamato da Dioscoride spina bianca, è quella pianta spino-sa, la quale produce le foglie lunghe, e non molto

larghe ec.
+ SPINACE. Spinacia oleracea Linn. T. de' Botanici. Pianta che ha gli steli alti un braccio, scanalati, le foglie alterne, picciolate, astate, molli, i fiori erbacei, sessili, a grappi ascellari, i semi spinosi. Fiorisce nell' Estate. Ha una varietà con semi lisci, senea spine, e con le faglie più larghe, detta Spinaci d' Olanda, che è meno sensibile all' Inverno. Lat. spinachium. Cr. 2. 21. 13. Siccome quando in convenevol tempo si seminano in lavorato terreno i semi degli atrebici, degli spinaci ec. de' quali prima si develgono, e colgono gli atrebici, e secondariamente gli spinaci, e i cavoli. Burch. 1. 122. Cardi usa fritti in olio di ramarro, Con seme di spinaci. Fir. As. 281. Appena poteva portare quattro mazzi di spinaci.

S. Mangiare spinaci figuratam, e in modo basso, va-le Far la spia. Lat, rem deferre. Gr. ενδείξιν ποιεί-σθαι. Malm. 3. 66. Mangian spinaci, arrustan le matasse, Ed han più vizj ognun di sei Margutti.

SPINAIO. Spineto. Lat. spinetum, vepretum. Gr. a'xavθών. Menz. sat. 2. Perchè non aspettate al Maggio almeno, Ch'allor sarà fiorito ogni spinaio? SPINALE: Add. Di spina.

S. 1. Spinale midolla, dicesi quella Sostanza, che si parte dal cervello, e passa per tutte le vertebre del dorso. Lat. spinalis medulla . Gr. έαχίτης μύελος . Red. Ins. 64. Assermò, che le serpi nascon sovente dalla spinal midolla de cadaveri umani. E Oss. an. 11. Le loro spinali midolle camminavano per le vertebre de' due colli ad unirsi in un sol tronco nel principio

\* S. 11. Spinale, T. degli Anatomici. Appartenente alla spina del dorso. Red. Cons. Nervi spinali.

SPINARE. Trafigger con ispine. Lat. spinis lacerare, spinis coronare. Gr. ακάνθαις κατασχάζειν, ςεφανέν. Tav. Rit. La vostra madre vi vide spinate, e in sulla

croce con grossi chiovi chiavellare. + SPINATO. Add. da Spinare. Fr. Iac. T. 6. 9. 8. Nullo membro ci par hello Sotto un tal capo spinato. Cavalc. Specch. cr. 40. Non si conviene sotto il capo spinato, che sia niuno membro delicato [ l' ediz. di Brescia 1822. a pag. 37. legge: Non si conviene sotto l'arbore, il quale produce le spine, sia alcuno membro delicato ].

\* S. Spinato , T. Araldico . Lo stesso , che Den-

tellato .

SPINELLA. Sorta d'infermità del cavallo. Cr. 9. 38. 1. Questa infermità, che s'appella spinella, si fa sotto il garetto nella congiuntura del suo osso in ciascuno de'lati, e alcuna volta solamente in un lato, creando di sopra un osso di grandezza d'un'avellana, o più, costrignendo la giuntura, intanto che'l cavallo è costretto molte volte di zoppicare [ il T. Lat.: ha spinella ].

S. Spinella, è anche spezie di Gioia di color simile al rubino. Sagg. nat. esp. 227. Questa par similmente, che seguitino il diamante gruppito, il zassiro bianco, lo smeraldo, il topazio bianco, la spinella, e'l balascio. Benv. Cell. Oref. 3. Essendoci alcuni gioiellieri di poca pratica, ed esperienza, che connumerano fra le gioie il grisopazio, il giacinto, la spinella, l'acqua

+ SPINELLO. Casterosteus aculeatus. T. degli

Ornitologi. Pesce che ha tre pungoli sul dorso. Talora vive in truppe numerosissime, così che non essendo esso commestibile, si prende per farne olio, con cui anche si ingrassano i terreni. Red. Oss. an. 276. 11 pesce spinello, che galeus spinaz dagli scrittori si chia-

ma.
\*\* §. I. Spinello, T. de' Nat. Questa specie di pietra dura, annoverata tra le gemme, ha per forma un ottaedro regolare; meno dura della cimofana, ha una struttura quasi sempre lamellosa, e le lamine sono parallele alle facce dell' ottaedro . Infusibile al cannello, conserva al fuoco i suoi colori; solo i cristalli, che sono di un colore più carico si fondono col barace. Evvene di due specie cioè lo spinello rubino, e lo spinello pleonasto. Bossi.

\* §. II. Spinello, T. de' Tonnarotti. Carno del tonno che è in mezzo alla schiena.

SPINETO. Macchia o Bosco pieno di spini. Lat. spinetum, dumetum, vepretum. Gr. axavowr. Fr. Iac. T. 4. 32. 17. E alluoghinmi in sepultura, 'N un spineto, o rovería. Cr. 7. 4. 2. Ma in molti altri luo-ghi nascono naturalmente infiniti spineti di diverse generazioni. Tratt. gav. fam. Non per le vie maestre, ma per gli spineti, pe' selceti, e pe' giuncheti vogliono

SPINETTA. Spezie di Guarnizione fatta di seta, e

non traforata.

S. Spinetta, è anche Spezie di strumento musicale di tasti . Malm. 9. 52. Nanuaccio intanto sopr' alla spinetta S' era messo a zappar la spagnoletta.

SPINETTAIO. Facitare di spinette.

SPINGARDA. Strumento militare da trarre, e romper muraglie. Tav. Rit. Ordinarono trahocchi, e manganelle, e spingarde, e traboccano nella città fuo-

co con zolfo, e altra bruttura.

S. Spingarda, diciamo anche a piccol Pezzo d'arti-glieria. Ciriff. Calv. 1. 23. Ed avean dardi, e fuochi lavorati, E balestre, e spingarde, e molti sassi . E appresso: Tante spingarde si spara a un tratto, Ch'egli è sempre di palle in aria cricca. E 1. 27. E bombarde, e spingarde d'ogni parte, Ch' intruonavan gli orecchi in cielo o Maite . Sagg. nat. esp. 242. Questo riscontro fu fatto da noi in tempo di notte con tre differenti generi di pezzi, con una spingarda, con uno smeriglio, e con un mezzo cannone situati in distanza di tre miglia dal luogo dell' osservazione

SPINGARDELLA. Dim. di Spingarda. Criff. Calv. 3. Si. E con passavolanti, e spingardelle. E 4. 122.

E spingardelle, e moschetti, e spingarde, SPINGARE. Lat. plantas propellere. Dant. Inf. 19. E mentre io gli cantava cotai note, O ira, o coscienzia, che 'l mordesse, Forte spingava con ambo le piote . But. ivi : Forte spingava , cioè guizzava , con ambe le piote, cioè con amburo le piante, che tenea fuora del buco [ alcuni T. leggano springava ].

\* SPINGENTE. Che spinge. Galil. lett. Si trovano

ben tanto più caricate della maggior dell'acque supe-

riori prementi, e spingenti. SPINGERE. V. SPIGNERE.

SPINGIMENTO. Lo spingere . Lat. impulsus , pulsus . Gr. Danois . Serd. stor. Ind. 3. 109. Oggi dal vulgo, preso il nome, come io credo, dallo spingi-

mento de' venti, son chiamati mozioni.
SPINO. Spina, Pruno. Lat. spina. Gr. dxav5a. 36. 4. Saldan le piaghe, ch' i' presi in quel bosco folto di spini. Pallad. Febbr. 30. Innestasi il melo in pe-

ro, in pruno, in ispino.

S. I. Spino bianco, lo stesso, che Spina alba, arbuscello. Lat. spina alba. Red. Ins. 93. Essendomi stati portati certi ramuscelli d'ossiacanta, o di spin bianco, i quali ec.

S. II. Spino, Serie d'ossi detti vertebre, e che si estendono dal capo fino all'osso sacro, e formano ciò, che si dice il Fil delle rene; che più comunemente si che si dice il l'il aette rene; cne piu comunemente si dice Spina. Tes. Br. 4. 5. Dal fiume del Nilo è una generazion di daltini, che hanno sullo spino del dosso una spina, con ch'elli uccide lo coccodrillo.

\*\*\* §. III. Spino nero Tetraith Galeopsis Linn.

T. de' Botanici. Pianta, che ha gli steli diritti, ra-

mosi, grossi nelle articolazioni, con peli rigidi, le foglie lanceolate, ovate, seghettate, pelose scabre, i fiori macchiati di porporino, e di giallo, verticillati nella sommità dello stelo, con i calici molto spinosi. Fiorisce in Agosto, ed è comune fra la biade. Ha due varietà, una a fiori bianchi, e l'altra a fiori grandi violetti, e gialli Gallizioli.

\*\* SPINOCERVINO. Rhamnus catharticus Linn.

T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo liscio, diritto, con i rami irregolari, spinosi nella sommità, le foglie picciolate, ovato-rotonde, seghettate, liscie, con molti nervi paralelli, i fiori piccoli, alquanto bianchi, in ciocche ascellari, la bacca nera con 4. semi. Fiorisce nel Maggio, ed è comune nei boschi, nei luoghi incol-ti, e fra le siepi. Gallizioli.

SPINOLA. Dim. di Spina. Lat. spinula. Gr. axav-

Giov. Cr. 6. 27. 2. Se strignerai le punte de' suoi se-

mi, non avranno spinole.
SPINOSISSIMO. Superl. di Spinoso. Lat. spinis asperrimus . Gr. ακανθωδές ατος . Alam. Gir. 23. 60. Caccian orsi, e cinghiar da tema sciolti Per aspre, e

spinosissime pendici.

+ SPINOSITA, ed all' ant. SPINOSITADE, e SPINOSITATE. Astratto di Spinoso. Cr. 2. 24. 1. La spinositade avviene per l'umido nutrimentale acceso, il quale è costretto d'andare dalla midolla alla corteccia per cagion del suo accendimento.

+ S. Per metaf. Difficoltà, Malagevolezza. Salvin. disc. 2. 375. Platone, il quale ne' suoi divini dialoghi rallegra l'asprezza delle più serie disputazioni, e la spinosità di quell'antica forma d'argumentare per via stretta, e precisa di domande, e di risposte, colla facezia seriosa, e colla civiltà del complimento.

SPINOSO. Sust. Animale detto casi dalle spine, ch'egli ha per tutto 'l dosso; che anche il diciamo Riccio. Lat. hericius, herinaceus, echinus terrestris. Mil M. Pol. Quivi ha porci, e spinosi assai. Cr. 10. 29. 3. Anche da' cani si trovano, e pigliano gli spino-si, e alcuni altri animali. Buon. Fier. 4. 3. 4. L' aver moglie Al par d'ogni spinoso irta, e ritrosa.

S. In proverb. Come disse lo spinoso alla serpe: chi non ci può star, se ne vada; e si dice di Chi stando comodo, ed essendo guernito di gran potere, non si cura degl'incomodi, o pericoli altrui. V. Flos. 270. Lat. hospes indigenam. Morg. 23. 5. Che tu sarai la serpe, io lo spinoso ec. Onde rispose : a non tenerti a bada,

Chi nou ci può star, serpe, se ne vada. SPINOSO. Add. Pieno di spine. Lat. spinosus. Gr. aκανθώδης. Petr. son. 21. Fu per mostrar quanto è spinoso calle. Lab. 246. Queste parole così dette sono i ronconi, e le securi, con le quali si tagliano i velenosi sterpi, e gli spinosi pruni, e gli sconvolti bron-chi, che, a non lasciarti la via da uscirci vedere, davanti ti sono assiepati [ casi ha l' ottimo Testo ]. Stor. Barl. Ma se fosse pietrosa, e spinosa meglio sarebbe, che io me ne rimanessi . Franc. Sacch. rim. 47. O fummo, o vento, o fior di spinosa erba. Alam. Colt. 2. 54. Che più risembra Alla nuova castagna, allor che saglie Dall' albergo spinoso.

S. Per metaf. vale Difficile, Scabroso, Travagliato. Lat. asper, spinosus. Gr. ταχύς, ἀκανθώδης. Cron. Morell. 254. Volendo pigliare alcuna favilla di rimedio, secondochè oggi da a noi questa vita spinosa, e T.VI.

crudele. Omel. S. Gio: Grisost. Ricise le spinose opinioni, che tu tieni, colla falce delle ragio-

SPINTA. Lo spignere. Lat. impulsus, impulsio. Gr. andiano a terra con quello impeto, che noi cominciammo, ma solo andiamo colla spinta del primo vento. Fir. As. 102. Con piccola, ma con repentina ed inaspettata spinta ella il fece tombollare a capo di sotto. E 201. Dierono ad una parte di loro così legati, ed involti, come egli erano, la spinta giù per una di quelle ripe. Bern. Orl. 1. 1. 44. É quella lancia di natura tale, Che resister non puossi alla sua spinta. E. rim. 1. 95. Poi giù pel gorgozzul gli da la spinta Con tre, o quattro sorsi d'acqua tinta.

SPINTO. Add. da Spignere. Lat. pulsus, impulsus. Gr. aboideis. Buon. Fier. Intr. 2. 1. Sia vostra cortesia, pronte donzelle, Spinta la notte già, dar loco al

SPINTONE. Urto, Spinta grande. Buon. Fier. 2. 4. 4. Oh ve', che calca è quella! oh che spintoni Si danno uomini, e donne ec. Malm. 3. 50. Però senza più dirglielo di nuovo Lo manda fuori a furia di spin-

SPINUZZA. Dim. di Spina. Lat. spinula. Gr. axavoiov. Volg. Diosc. Insalasi la bulimaca prima che ella metta le sue spinuzze, e si serba tra salu-

mi.
\*\*\* SPINZAGO. T. degli Ornitologi. Uccello, che è un po'più grosso della pavoncella, ha le gambe lunghe sette e sino otto pollici, il collo lungo, e la testa tonda; la piuma è di un bianco candido sopra il davanti del corpo, e attraversata di nero sul dorso; la coda è bianca, il becco nero, e i piedi turchini. Buf-

SPIOMBARE. Levare, o Staccare il Piombo; Con-

trario d' Impiambare

S. I. Per Similit. Rovinare, Gettare a terra. Lat. dejicere, deturbare. Gr. καταβάλλειν. Dittam. 4. 4. L'acqua riversa si forte, e rubesta, Che i sassi delle ripe muove, e spiomba.

S. 11. Spiombare, in signific. neutr. vale Pesare as-

saissimo

SPIOMBATO. Add. da Spiombare. SPIONACCIO. Peggiorat. di Spione.

SPIONE. Accrescit. di Spia. Lat. explorator, delator. Fr. Iac. T. Or hai sempre intorno gli spioni, Se vedessero in te cosa lasciva. Ang. Pand. 15. Avendo tutto il di a porgere il viso a rapinatori, barattieri, spioni, detrattori ec. Cron. Morell. 290. Aveano molti cani, cioè spioni, che sempre erano per Firenze, o

per pigliare, o per ispiare di di, e di notte.
SPIOVERE. Restar di piovere. Varch. Ercol. 291. Spiovuto, che fu una grossa acqua, non andò molti passi, che e'ne venne un'altra scossa delle buo-

SPIOVIMENTO. Lo spiovere. Lat. pluviae cessatio. Gr. ύετε σχολαιότης. Libr. cur. malatt. Attendono con impazienza lo spiovimento della stagione piovo-

SPIOVUTO. Add. da Spiovere.

SPIPPOLARE. Voce bassa; Cantare di genio. Lat. alacri animo canere. Gr. σφαιδεώς άδειν. Menz. sat. 6. E qui lo Sgorbia poi spippola, e rece Quei versi misurati colla stringa A biasmare il belletto, e chi lo fece. Red. Ditir. 24. Al suon del zufolo, Cantando, spippola Eloghe ec.

+ S. Spippolare, vale anche Dire alcuna cosa chiaramente, e con franchesza. Salvin. pros. Tosc. 1. 507. Udite la forza del mio argomento, ch' io ora qui bre-vemente vi spippolo. Sacc. rim. 2. 7. Va la Comare e lo ridice a sei, ognuna delle sei lo dice a otto ec. Considerate poi se si da il caso Che la Comar lo spippoli

a diciotio.

SPIRA. Rivoluzione in giro, la quale però non ritorna al suo principio, come la circonferenza del cerchio, ma va sempre avvicinandosi al centro del movimento, che la produce. Lat. spira. Gr. σπείρα, ελίξ. Dant. Par. 10. Con quella parte, che su si rammenta, Congiunto si girava per le spire, în che più tosto o-gni ora s'appresenta. But. ivi: Per le spire, cioè per quelle revoluzioni, che fa [ il sole ] in 24. ore, rotato dal primo mobile ec. e perchè ogni di va uno grado del segno, ogni di muta spira. E appresso: Spira tanto è a dire quanto revoluzione. Gal. Sist. 347. Descrivendo con l'uno l'eclittica in un anno, e con l'altro formando spire, e cerchi paralleli all' Equinoziale. Sagg. nat. esp. 135. Indizio manifesto, che l'ac-

qua ec. trapelava per le spire di essa.

SPIRABILE. Add. Che spira. Lat. spirabilis. Gr. εμπνευςος. S. Ag. C. D. L'aere spirabile, l'acque da bere, e ciò, che si richiede a nutricare ec. e ad

adornate il corpo [qui vale: che si respira].
+ SPIRACOLO, e SPIRACULO. Spiraglio. Lat.
spiraculum. Gr. omn. Fir. As. 173. Quivi entro degli spiracoli dello 'nferno, e per apertissime porte vi si mostra lo scuro cammino. Ricett. Fior. 72. Si commetta con detto vaso di sorta, che non vi sia spiracolo al-

S. I. Per metaf. Mor. S. Greg. 12. 28. La lucerna di Dio è uno spiracolo, cioè vita dell'uomo.

+ S. II. In significato di Spirito, o Aria. Pallad. cap. 3. Confessano al contrario nocevole aria, o spi-

racolo di quello cielo. Monti.

+ \* §. III. E figuratam. per Barlume, Piccola no-tizia. Segr. Fior. Pr. cap. 26. E benchè insino a qui si sia mostro qualche spiraculo in qualcuno, da poter giudicare che fusse ordinato da Dio per sua redenzio-

ne [ cioè dell' Italia ], nientedimeno ec.

SPIRAGLIO. Fessura o in mura, o in tetti, o in imposte d'usci, o di finestre, o in checchessia, per la quale l'aria, c'l lume trapela. Lat. spiraculum, rima. Gr. omi. Bocc. nov. 31. 8. Accomandato ben l'un de' capi della fune ad uno forte bronco, che nella bocca dello spiraglio era nato, per quella si collò nella grotta . Cr. 9. 102. 8. Ma con dolce liquore l' api imbagnate, e rinchiuse terremo, postovi il cibo del mele, lasciandovi alcuni spiragli strettissimi nella cella. S. Grisost. Non vi sia alcuno spiraglio, o sollaz-zo d'aria, o di luce. Sagg. nat. esp. 48. Si saldi il suddetto cannello ec. con mastice, o stucco a fuoco, sicche ogni spiraglio, per cui potesse trapelar l'aria di fuori, perfettamente si chiuda. Alam. Colt. 4. 98. Il ricetto del vin sia in basso sito, Pur con brevi spiragli, e volti all' Orse. Menz. sat. 1. Non van la notte a spieggiare a zonzo Chi dia nello spiraglio, o in emissero [ qui in sentimento osceno ].
S. Usiamo Spiraglio, per metaf. in signific. di Pic-

cola notizia, Apertura, Opportunità. Lat. parvum indicium, exigua spes, aditus, opportunitas. Gr. έλπί-Stor, mixeov renungiov . Stor. Eur. 5. 108. Nel restante di questa gente non se ne comprende spiraglio, o indizio in maniera alcuna. Gell. Sport. 3. 6. La fortuna peravventura potrebbe cominciare a aprirmi qualche po' di spiraglio. Ambr. Furt. 2. 2. E per me [ancorch' io abbia tutti i mezzi opportuni] non veggio spiraglio alcuno. Borgh. Orig. Fir. 125. Me ne fa alcuna

cosa credere, e quasi vedere un cotale spiraglio, il sa-per, che ne' tempi passati ec.

SPIRALE. Add. Fatto a spire, A maniera di spi-re, Che si volge ad uso di spire. Lat. spiralis. Gr. έλικώδης. Sagg. nat. esp 18. Il suo movimento non

è più per un arco verticale, ma par fatto per una spirale ovata [ cioè per una linea spirale ]. Vit. Pitt. 48. Appoggiavasi ad una mazza avvolta di strisce spirali anch' esse d' oro . Gal. Sist. 157. Si verrebbe a comporre di ambedue un moto per una linea spirale di quelle definite da Archimede .

+ \* S. Spirale, dicesi anche a Quella molla, che regola il tempo degli oriuoli da tasca. Magal, part. 1. lett. 13. Concludiamo che, a dir assai, la medicina sia in oggi a quel segno, che sarebbe stato un orio-laio, al qual da principio fosse sovvenuto il concetto di ridurre a galanteria da tasca quell' ordigno, che per l' innanzi era soma solamente da torri ec. ma non fosse ancora venuto in mente il ripiego di supplir colla molla ai contrappesi, nè di adattarvi la spirale in cambio del dondolo

SPIRALMENTE. Avverb. A guisa di spira. Lat. in morem spiræ. Gr. έλικωδώς. Red. Oss. an. 51. Nella

quale esso membro è attorto spiralmente.

SPIRAMENTO . Lo spirare , Soffie , Alito . Lat. perflatus , spiritus , halitus , spiramentum. Gr. πνεύμα . M. V. 3. 14. Ivi a pochi di fu un caldo sformato, senza aiuto d'alcuno spiramento. E cap. 79. Per lieve spiramento di piccolo vento abbattè la loro superbia. Tes. Br. 3. 4. Quando elli fa l'acqua del mare andare suso, e stare come monte, e poi tornare in entro, secondoche 'l suo spiramento va entro, e fuori. Cr. 9. 65. 2. Il loro alito [ de' buoi ] ovvero spiramento è spesso, e caldo [alcuni T. a penna hanno: respiramen-

to ].
SPIRANTE. Che spira. Lat. flans, spirans. Gr. πνέων . Bocc. g. 4. p. 19. La quale [polvere] spirante turbo, o egli di terra non la muove, o se la muove, la porta in alto. Fir. As. 140. Presele nel grembo della spirante aura ec. le pose a piè del bellissimo pala-

gio. + \* S. I. Spirante, vale anche Che spira, Moribondo, Moriente. Tass. Ger. 7. 105. Qui giace un guerrier morto, e qui spirante Altri singhiozza e geme, altri sospira.

(†) S. II. Vale anche Che manda fuora il fiato, l'a-lito. Vit. Pitt. 94. Era omai condotta l'immagine

con tutti i requisiti, sicchè sembrava spirante. SPIRARE. Soffiare, proprio de' venti, ma più co-munemente si dice del Soffiar leggiermente. Lat. spira-re, flare. Gr. wview. Petr. son. 86. L'aura soave, che dal chiaro viso Muove col suon delle parole accorte, Per far dolce sereno ovunque spira. Dant. Inf. 3. Facevano un tumulto, il qual s'aggira Sempre in quell'aria senza tempo tinta, Come la rena, quando'l turbo spira. E Par. 16. Come s'avviva allo spirar de' venti Carbone in famma. ti Carbone in siamma.

§. 1. Spirare, vale anche Tirare a se, e mandar fuori il fiato. Lat. spiritum ducere. Gr. mvenv. Dant. Inf. 28. Or vedi la pena molesta Tu, che spirando vai veggendo i morti [cioè: vivendo, non essendo morto]. E Purg. 2. L'anime, che si fur di me accorte Per lo spirar, ch' i'era ancora vivo, Maravigliando, diventaro smorte. E 5. Ancor sarei di la, dove si spira. Tes. Br. 4. 5. A nullo altro animale d'acqua addiviene quello, che a lui, che mentre ch' elli sta sotto l'acqua, non può spirare. Fir. As. 286. Il polso della vena, lo stemperato caldo, il faticoso spirare ec. son segni dubbiosi. Tass. Ger. 12. 75. Io vivo, io spiro ancora, e gli odiosi Rai miro ancor di questo infausto die !

S. II. Spirare, vale anche semplicemente Mandar fuora il fiato, o l'alito; Opposto di Respirare. Lat. ex-spirare, spirare, flare, efflare, halare. Gr. ἐκπνέαν. But. Ogni corpo vivo spira, e respira. Pass. 361. Non potendosi liberamente muovere, ne trarre a se gli spiriti, nè spirargli fuori, patisce angoscia, ed ansietà.

S. III. Spirare, per metaf. vale Ricrearsi, Sollevarsi, Ristorarsi, Prender ristoro, o spirito. Lat. respirare. Gr. αναπνέων. G. V. 3. 5. 4. La nostra città di Firenze ec. per le sopraddette guerre, c assizioni non potea spirare, nè mostrar sue forze.

§. 1V. Spirare, per Esalare. Lat. exhalare, evapo-

rare . Gr. έξατμίζαν . Lab. 262. Spira un famo sulfureo si fetido, e si spiacevole, che tutta la contrada attorno appuzzola. Dant. Inf. 34. Come quando una grossa nebbia spira. E Par. 4. Tua cura Se stessa lega sì, che fuor non spira [cioè: non si manifesta]. E 24. Così spirò da quell'amore acceso. But. ivi: Così spirò, cioè così uscì fuora lo parlare, che non si può fare senza spirare. Sagg. nat. esp. 230. Strofinata [l'ambra] su'corpi di superficie liscia, e tersa ec. rimansi tuttavia sopita, e non spira.

S. V. Spirare, figuratam. per Mandar fuora checchessia. Lat. spirare. Gr. πνέαν. Petr. son. 125. Con leg-

giadro dolor par , ch' ella spiri Alta pietà.

S. VI. Spirare, per Infondere, Dare inspirazione. Lat. afflare, inspirare. Gr. επιπνέων. But. Par. 1. 1. Spirare è occultamente metter nell'animo, la qual co-sa è propria di Dio. Dant. Par. 2. Minerva spira, e conducemi Apollo. E 6. A Dio per grazia piacque di spirarmi L'alto lavoro. G. V. 2. 9. 1. Per modo, che Iddio ispirò in lui la sua grazia. E 11. 134. 2. Non rispondemmo alla quistione, come Iddio ne spirò. Petr. son. 227. Poi quel dolce desío, ch' Amor mi spira, Menami a morte.

+ S. VII. Spirare, T. de' Teologi, vale Produrre, e dicesi del modo con cui lo Spirito Santo procede dal Padre, e dal Figlio. Lat. ferre, producere, gignere. Gr. προβάλλαν, προάγαν. Dant. Par. 10. Guardando nel suo figlio coll' amore, Che l' uno, e l' altro eternalmente spira. E appresso: Tal era quivi la quarta famiglio Dall'alto Padro, che accompanio Metallo Padro, che accompanio del padro che accompanio famiglia Dell'alto Padre, che sempre la sazia, Mostrando come spira, e come figlia. E 33. E'l terzo parea fuoco, Che quinci, e quindi igualmente si spiri. But. ivi : Igualmente si spiri , cioè parimente proceda .

S. VIII. Spirare per Intendere, Spiare, Aver sentore. Lat. intelligere, explorare, subodorari. Gr. γνωρίζαν, καπασκοπάν, διαγινώσκαν. G. V. 6. 80. 3. Avendo alcuna cosa spirato dell' attendere dell' oste de' Fiorenti-

S. IX. Spirare, lo diciamo anche per Morire, cioè Mandar fuori l'ultimo spirito. Lat. efflare animam. Gr. έκπνευαν. Guid. G. Morialmente lo feritte, sicchè poco stante spiróe. Morg. 27. 131. Rinaldo, e gli altri stavan, come suole Chi padre, o madre riguarda, che spiri. Fir. dial. bell. donn. 359. Dirò arditamente a questi vostri, e miei inimici, li quali come vi sono innanzi par, che spirino, e poi dietro vi suonano le predelle, che voi siete in tutto, e per tutto da quanto

S. X. Spirare, parlandosi di tempo, o di cose, che abbian relazione a tempo, vale Terminare, Finire. Lat. absolvere. Gr. αποπλείν. G. V. 11. 58. 4. Benchè allora era già spirato il termina della detta lega. E cap. 60. 1. E già era il termine della lega spirato. Morg. 15. 56. E minacciava, e facea gran tagliata, Comunche

fosse la tregua spirata.

S. XI. Spirare, per Ustolare, Fermarsi a guardare alcuna cosa con vivo desiderio di conseguirla. Malm. 1. 31. E come un orsacchin, che a pie d'un pero A bocca aperta i rami suoi rimira, Ferma impalata quivi, come un cero, Fissando in loro il sguardo, svie-

ne, e spira.

SPIRATO. Add. da Spirare. Lat. affatus. Gr. èuπνευσθάς. Lab. 144. Da questa loro così subita sapienza, e divinamento in loro spirata ne nasce una ottima dottrina nelle sigliuole [cioè: inspirata]. Pass. 312.

Gli uomini santi di Dio parlarono, e scrissono spirati dallo Spirito Santo [cioè: inspirati]. Sagg. nat. esp. 260. Per intrusione, o inzeppamento d'atomi fieddi spirativi dal ghiaccio per le vie invisibili del cristallo [cioè: infusi]. Salvia. disc. 1. 108. Spirato M. Antonio, poco stette lo spirito di Cleopatra andargli dietro [cioè: morto]

SPIRATORE. Che spira. Lat. inspirator, spirator, afflator. Gr. o nviws. Mor. S. Greg. Quegli è quel, che lo scrisse, che volle, che fosse scritto, il quale fu spirator di questa opera. Tratt. gov. fam. 8. Conten-gonsi questi ventiquattro gradi nello ntelletto de set-

te doni dello Spirito Santo, il quale è lo spiratore. SPIRAZIONCELLA. Dim. di Spirazione. Libr. Pred. Ogni poco di spirazioncella, che ne abbiano da Dio. Zibald. Andr. Gli sovraggiunse un' occulta spirazion-

SPIRAZIONE . Lo spirare, Spiramento . Lat. spi-

ritus . Gr. πνοή.

S. I. Per Respiro, Alito. Lat. spiritus, halitus. Gr. πνεθμα, αναπνοή. Coll. Ab. Isac. cop. 50. Quando tu sbadigli, cuopri la bocca tua, e tossi rattegnendo la

spirazione.

- S. II. Per Incitamento, o Stimolo interno a virtu. Lat. afflatus, inspiratio. Gr. έμπνοια. But. Purg. 24. 1. Nella mia mente noto la sua spirazione. E 30. 2. Spirazione è immissione subita di volontà ardente nella mente di virtù, e di buone opere, fatta da Dio. Bocc. nov. 16. 31. Non poco maravigliandosi, quale spirazione potesse essere stata, che Currado avesse a tanta benignità recato. E vit. Dant. 29. E tanto di spirazione ebbe, che si dispose di riceverlo, e d'onorarlo (la moderna edizione ha: in tanta disperazione si dispose). Dant. Purg. 30. Nè l'impetrare spirazion mi val-
- §. III. Per Ispiraglio, in signific. di Notizia. Lat. indicium. Gr. γνώεισμα. G. V. 8. 41. 1. Onde sappiendosi per la città per alcuna spirazione, il comune, e'l popolo si turbo forte. M. V. 1. 67. I governatori del comune di Firenze già avevano alcuna spirazione del trattato, che i tiranni di Bologna avevano col

signore di Melano.

\* S. IV. Spirazione, T. de' Teologi. Dicesi del Modo con cui lo Spirito Santo procede dal Padre, e dal Figlio . Spirazione attiva . Spirazione passiva . Lo Spirito Santo procede dal Padre, e dal Figlio per via di

spirazione.

+ \* SPIRITÁCCIO. Peggiorat. di Spirito in signific. di Demonio; Spirito maligno, Corl. Svin. pag. 27. Vi prego A sciogliervi dal laccio Di questo spiritaccio, Che vi fa dir tante pazzie, se no Or ora per compar qui vi rinnego.

SPIRITALE. Add. Di spirito. Lat. spiritalis, spiritualis. Gr. πνευματικός. Dant. Purg. 18. Cost l'animo preso entra 'n desire, Ch' è moto spiritale, e mai non posa, Finchè la cosa amata il fa gioire. E Par. 33. Dall'infima lacuna Dell'universo insin qui ha vedute Le vite spiritali ad una ad una .

+ S. I. Per Vitale, Di vita. Alam. Colt. 3. 58. Ma dentro lasse Picciola parte almen, che'n vita tenga, L'umido spiritale, e'l sacro odore Nel tuo ricetto a chi verrà dapoi.

+ S. II. Per Attenente a spirito, a Religione. Gr. S. Gir. 17. La corporale limosina è, quando uomo da lo suo avere alli poveri; la spiritale limosina è perdonare. buonamente a colui, che male gli ha fatto. Dant. Purg. 23. Quai barbare fur mai, quai Saracine, Cui bisognasse, per farle ir coverte, O spiritali, o altre disciplina? discipline?

S. III. Per Devoto , Spirituale . Lat. pius , religiosus, pietatis cultor. Gr. evoebn's. Bocc. nov. 50. 15. Mi sarei confessata da lei, sl spirital mi pare-

(\*) SPIRITALMENTE . Avverb. Spiritualmente , In maniera spiritale. Lat. spiritaliter. Gr. πνευματικώς. Segn. Anim. 2. 79. Dal modo dell' immutazione, che si fa in lui in un subito, e spiritalmente. E appresso: Benchè nel senso dell'udito ella si faccia assai spirital-mente, ma non come nel viso. E 2. 99. Perchè i colori spiritalmente son portati al sensorio dell' occhio.

SPIRITAMENTO . Lo spiritare . Lasc. Spir. 1. 3. Nell' ultimo a che ha a servire questo spiritamento? E 5. 1. Che ho io a fare co i tuoi spiritamenti?

SPIRITARE. Divenire spiritato, Essere invaso dallo spirito maligno, cioè dal Demonio. Lat. a maligno spiritu obsideri. Gr. evegyarda. Gal. cap. tog. 3. 181. Son tutte quante invenzion del nimico, Come fu quella dell'artiglierie, E delle streghe, e dello spiritare [ qui in forza di nome ]. Lor. Med. Arid. 3. 5. So, che in casa mia non può essere stato ec. perch' ell' è stata spiritata, e non v'è stato nessuno un pezzo fa.

S. Per similit. Esser sopraffatto da eccessiva paura. Lat. expavescere, vehementer timere. Gr. περιφοβάσθαι. Tac. Dav. stor. 3. 308. A che aver provocato con parole, e minacce i Vitelliani, se ora spiritassono delle lor mani, e occhi! [ il T. Lat. ha: manus, oculosque non tolerent ] . E attrove : Spiritavano anche al tempo di Agusto di questo medesimo. Bern. rim. 1. 77. Nomi da fare sbigottire un cane, Da fare spiritare un cimitero. E Orl. 2. 24. 62. E fece spiritare i bottegai. Malm. 9. 21. Che fu di posta per ispiritare, Quel pelliccion vedendo intorno al petto.

+ \* SPIRITATAMENTE. Da spiritato. Uden. Nis.

3. 83. Veridico testificator dell' opprobrioso decoro, attribuito spiritatamente da Omero ai suoi Cavalieri

+ SPIRITATICCIO . Add. Alquanto spiritato. Borgh. Rip. 304. Ne rimase poi sempre spiritaticcio, e con gli occhi spaventati. Cecch. Doi. 4. 2. Si sollevò dal male, ma rimase mezzo spiritaticcio; tanto che e' Medici lo consigliorno ec.

SPIRITATO . Indemoniato . Lat. obsessus , energumenus , fanaticus . Gr. s'vegy s'usvos . Maestruzz. 1. 11. All' esorcista ec. s'appartiene d'imparare a mente, avere nella memoria esorcismi, cioè le scongiurazioni de' mali spiriti, e ponere le mani sopra i catecumini, e sopra gli spiritati. Sper. oraz. Un suo harone spiritato, subito che l'ebbe al collo, rimase libero dal demonio. Lasc. Spir. 3. 3. I' ho spiritato la casa, e costui la figliuola. Dav. Scism. 41. Dissero, non aver saputo conoscerla spiritata, come si diceva.

S. I. Spiritato, si dice anche per Istravagante, Bislacco . Lat. immoderatus . Gr. ακόλαςος . Bern. Ort.

1. 26. 2. Gelosi, sciocchi, matti, spiritati.

§. II. Per Impaurito, Intimidito. Bellinc. son. 321. Poi fa lo spiritato, S'el vede pure un uccellin vola-

S. III. Per Fanatico. Tac. Dav. stor. 2. 286. Con sua fiorita gioventu, e gente avuta da Vitellio sharagliò quella moltitudine spiritata [ il T. Lat. ha : fana-

s. IV. A prete pazzo popolo spiritato, o Al popolo pazzo prete spiritato ; proverb. significante, che merita gastigo chi sel cerca in bella pruova ; ed è somigliante a quegli altri proverbj: A carne di lupo zanne di cane, Qual gunina, tal collello. Lat. similes habent labra lactucas, dignum patella operculum. V. Flos. 306. Varch. Ercol. 7. Scrissi tutta questa storia al cavaliere, e rimandandogli l'apologia lo confortai, e pregai a doverla stampare, e far contento il Castelveiro, allegandogli quel proverbio volgare: A un popolo pazzo un pre-te spiritato. Bellinc. son. 105. Ben sai, che sì non sai, ch' al prete matto Il popolo sta bene spirita-

§. V. Favellare come gli spiritati . Varch. Ercol. 33. A coloro, che favellano senza intendersi, e in quel modo ec. che fanno gli spiritati, cioè per bocca d'altri , s' usa in Firenze di dire : tu favelli , come i pappagalli. E 94. Favellare come gli spiritati è favellare per bocca d'altri.

SPIRITELLO. Dim. di Spirito. Filoc. 5. 243. Mi parve allora ec. che dell'acqua uscisse uno spiritello tanto gentile, e grazioso a vedere, ch' egli si tirò dietro l'anima mia a riguardare ciò, ch' e' facesse. Fiamm. 4. 77. In me ogni tramortito spiritello d'amore facevan risucitare. Dant. rim. 35. Dice uno spiritel d'amor gentile . E Canv. 92. E questo vuol dire lo riprender di questo pensiero, lo qual si chiama spiritel d'amore . Franc. Sacch. rim. 3. Che fai di me un spiritel defunto. E 7. Per far miei spiritelli Partire alquanto da

amorosa pena.
- SPIRITESSA. Femm. di Spirito; detto per ischerzo. Buon. Fier. 1. 5. 1. Spiritesse, fantasime ci stanno;

Vedetele laggiù. SPIRITETTO. Spiritello. Tratt. segr. cos. donn. Fanciulle, che hanno uno spiritetto allegro, e viva-

SPIRITO, e poeticamente SPIRTO. Sustanzia incorporca. Lat. spiritus. Gr. πνευμα. Dant. Inf. 1. Vedrai gli antichi spiriti dolenti. E 4. Tu non dimandi, Che spiriti son questi, che tu vedi! E Par. 3. O ben creato spirito, che a' rai Di vita eterna la dolcezza senti. E 5. Così da un di questi spirti pii Detto mi fu. Petr. son. 205. E fa qui de' celesti spirti fede Quella, ch' a tutto 'l mondo fama tolle. E canz. 8. 8. Le di' ch' io sarò là tosto, ch' io possa, O spirto ignudo, od uom di carne, e d' ossa. Lab. 152. Su nel beato regno agli Angeli, e a' beati spiriti, se dir si può, aggiugne

gloria, e maraviglioso diletto.

S. I. Spiritossanto, e Spirito Santo, la terza Persona della santissima Trintà. Lat. Spiritus Sanctus. Gr., äytov mvevua. Dant. Par. 27. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo Cominciò gloria tutto 'l Paradiso. Lab. 151. Quell' unica sposa dello Spiritossanto fu ec. del tutto sì da ogni corporale, e spiritual bruttura rimota, che a rispetto dell' altre ec. Coll. Ab. Isac. cap. 30. Tocca le guance tue colle lagrime, acciocche lo Spirito Santo si riposi sopra te. Morg. 5. 69. Com' io seguiterò nell' altro canto Con la virtù dello Spiritos-

santo.

S. II. Spirito , per Uomo semplicemente . Lat. homo , ingenium. Gr. avne, ovois. M. V. 10. 75. Spirito

malizioso, sagacissimo, ed inquieto.

§. III. Spirito, si piglia anche per Demonio. Lat. dæmon, malus genius, cacodæmon. Gr. κακοδαιμων. Vit. SS. Pad. 1. 15. Io sono chiamato spirito di fornicazione, perocchè di questo vizio propriamente è mio ussicio di tentare ec. io sono quello spirito, lo quale seci cadere quelli ec. Sper. oraz. Quell' Ugonotto da' mali spiriti tormentato fini la vita lo stesso giorno. Ar. Fur. 2. 15. Che legger non fini la prima faccia, Ch'uscir fa un spirto in forma di valletto . Varch. Ercol. 11. Co' morti non combattono [ come dice il prover-

bio] se non gli spiriti.
\*\* S. IV. Per senso spirituale. Segn. Mann. Dicemb. 30. 2. Quello, che quivi predisse Davide, secondo la lettera [ letteralmente ] ec. intese molto più di signifi-

car, secondo lo spirito [ spiritualmente ] ec.

S. V. Spirito , vale anche lo stesso , che Animo. Lat. animus , ingenium . Gr. soquia . Bocc. nov. 10. 5. Tanta fu la nobiltà del suo spirito, che ec. in se non ischifo di ricevere l'amorose siamme . E nov. 98. 38. Tolga Iddio via questo, che in Romano spirito tanta

viltà albergar possa giammai. Cr. 10. 14. 1. Trovati ne sono alcuni (de' girifalchi) di così audace spirito, che hanno assalito l'aguglie. Franc. Socch. nov. 48. Preso un poco di spirito, e di sicurtà, cominciò a dire all' oste .

S. VI. Spirito, per Intelletto, Ingegno. Lat. intellectus, mens, ingenium. Gr. v85. G. V. 11. 20. 5.
Savio fu in iscienza, e d'uno aguto spirito. Bocc. nov. 100. 33. Che si potrà dir qui, se non che anche nelle povere case piovono dal Cielo de' divini spiriti!

S. VII. Spirito , per Vita , Anima . Lat. spiritus , vita. Gr. πνευμα, ζωή. Bocc. non. 93. 1. Il suo sangue, anzi il suo spirito disiderava. Vit. SS. Pad. 1. 134. Rendette lo spirito a Dio in pace in loro presenzia, e incontanente ei videro l'anima sua dagli Angeli essere con gran reverenzia presa, e portata in Cie-

S. VIII. Spirito, per lo Senso vitale. Lat. spiritus, chè a bell'agio poterono gli spiriti andar vagando. E nov. 25. 9. Riconforterete gli spiriti miei, li quali spaventati tutti trieman nel vostro cospetto. Petr. son. 15.

Ma gli spiriti miei s' agghiaccian poi.

§. IX. Spirito, per Complessione, Vigor naturale.

Lat. vigor, spiritus. Gr. εὐτονία, ἀχμή. Βοςς. nov. 20. 5. Siccome colui, che era magro, secco, e di poco

+ S. X. Spirito, pigliasi anche per Alito, Fiato. Lat. spiritus, halitus, anima. Gr. won. Bocc. nov. 73. 21. Non poteva raccogliere lo spirito a formare intera la parola. Segn. Mann. Agost. 24. 1. Patisci pure fino all'ultimo spirito ec. Ti hai da ridurre, se tanto porti

il bisogno, anche in agonia.

S. XI. Spirito, per la Parte più sottile, e ignea di tutti gli enti; e così si chiamano que' Liquori più ignei, che si traggono dalle cose per distillazione, o in altra guisa. Lat. spiritus. Gr. mvon. Sagg. nat. esp. 231. I giulebbi, l'essenze, gli spiriti, e gli olj, che si estraggono per distillamento. E 263. Quell'alito ancora di finissimo spirito, che sfuma nel tagliar la buccia d'un cedrato acerbo ec. non penetra a dar odore all'acqua, che in un vasetto di sfoglia sottilissima di cristallo ermeticamente sia chiusa.

S. XII. Spirito di gelosia, di poesia, di contradizione, e simili, si dice dell' Animo, o della Natura inclinata a quella tal cosa . Lat. spiritus , genius , affatus. Gr. πνεύμα, δαίμων, επίπνοια. Bocc. nov. 65.
19. Da quella ora in qua, che tu ti lasciasti nel petto

entrare il maligno spirito della gelosia.

S. XIII. Spirito , per Revelazione . Lat. spiritus , revelatio. Vit. S. Gir. Sappiendo per ispirito le cose,

che dovevan venire.

+ S. XIV. Spirito, per Divozione. Lat. animi cultura, pietatis cultus. Gr. εὐλάβαα. M. V. 9. 97. Essendo la madre di detto Francesco, e Niccolò attempata, e datasi allo spirito. E 11. 26. Uomo per età antico, e per vita di penitenzia, e del tutto dato allo spirito. Tratt. gov. fam. Predicatori, e consiglieri, consolatori, e dirizzatori nella vita dello spirito. Bocc. 3. n. 4. Che poi, essendo tutto dato allo spirito, si fece bizzoco di quegli di San Francesco, e fu chia-

S. XV. Esser rapito in ispirito, vale Andare in estasi. Lat. estasin pati, in spiritu rapi. Gr. έν πνεύματι αρπάζεσθαι. Pass. 67. Orando il Padre santo con grande fervore, di subito fu levato, e rapito in ispiri-

S. XVI. Render lo spirito, vale Morire. Lat. tradere spiritum . Gr. ἀφιέναι το πνεύμα. Fiamm. 7. 38. Poco appresso rendendo lo spirito.

\*\* S. XVII. Dicesi anche Rendere lo spirito a Dio.

Brun. Tes. 1. 71. All' uscita di Giugno rendè lo spirito a Dio

\*\* S. XVIII. Dare spirito, vale Dar fiato, Sonare, coll'aggiunto dello strumento. Ar. Fur. 17. 54. E dando spirto alle sonore canne Chiamò il suo gregge fuor delle capanne.

\* S. XIX. Spirito di un fiume, e Spirito della corrente di un fiume, T. degl' Idraulici. Sinon, di Filone. V. FILONE S.

+ \* S. XX. Spiriti animali. Così chiamavano in addietro alcuni Medici un liquore da loro falsamente supposto, e che ciedevano discorrente pei nervi, e generatore del sentimento e del moto.

\* SPIRITOSSANTO, che anche scrivesi SPÍRITO SANTO. V. SPÍRITO S. I.

SPIRITOSISSIMO. Superl. di Spiritoso. Lat. ingeniosissimus. Gr. δεξιωτατος. Libr. Pred. Teneva al suo servigio un bello, e spiritosissimo vallettino. Red. annot. Ditir. 20. Il Signor Gabbriello Fasano di Napoli poeta celebre la tradotto con galanteria spirito-sissima la Gerusalemme liberata del Tasso in lingua Napoletana

SPIRITOSO. Add. Che ha molto spirito. Dav. Colt. 153. La vigna fa miglior vino, perchè essendo ella, ed egli molto spiritosi, ed attrattivi, pigliano subito, e

incorporano ogni sapore, odore, e qualità.

S. Diciamo anche Spiritoso, per Ingegnoso, Vivace, Acuto. Lat. ingeniosus, solers, acutus. Gr. evquis. Alleg. 89. Affinchè voi mostrandolo, gli avviviate il morto spirito, con la vivacità della vostra spiritosa lingua. E 161. Senza l'aiuto però di qualche spiritoso ingegno. Buon. Fier. 3. 1. 9. Tu, che sei spirito-so, e poetizzi. Gal. Sist. 215. Ben son sicuro, che se'l quesito non ricercava qualche operazione spiritosa, voi non vi avreste applicata la mente.

\*\* SPIRITUALE. Sust. Giurisdizione o Autori-tà sopra l'anime. G. V. 9. 342. 1. Papa Giovanni e concestoro di tutti i cardinali appo Vignone dispuose il Vescovo d'Arezzo de' Tarlati dello spirituale del Ve-

scovado ec

SPIRITUALE. Add. Incorporeo, Di spirito. Lat. spiritualis, spiritalis. Gr. πνευματικός. Lab. 151. Quell' unica sposa dello Spiritossanto fu ec. del tutto sì da ogni corporale, e spiritual bruttura rimota, che a rispetto dell'altre cc. Com. Purg. 2. L'anima è sustanzia spirituale, la quale non hae dimensione. Vit. SS. Pad. 1. 100. La divina essenzia non è circoscritta, e limitata da alcuna forma, o immagine corporale, ma è bene spirituale di mente.

S. I. Per Attenente a spirito, o a religione. Lat. spiritualis. G. V. 7. 62. 1. Promettendogli ogni ainto spirituale, e temporale. Mor. S. Greg. Nelle cose spirituali altri sono i doni, che ci danno fortezza, altri quelli, che ci danno ornamento. E altrove: Ancora s' intende per lo spirito nella santa scrittura l'essetto spirituale per la grazia di Dio. Maestruzz. 1. 77. Due figlinoli spirituali d'alcuno possono contrarre, e gli spirituali cogli adottivi [cioè: tenuti a battesimo].

§. II. Per Divoto, Dato alla spiritualità. Lat. pius pietati deditus. Gr. ev oeßn's . Pass. prol. Provocommi l'assettuoso prego di molte persone spirituali, e divote. Coll. Ab. Isac. cap. 51. Acciocche esso Iddio dimostri, che quegli sono suoi spirituali, e diletti, li

quali con timore, e riverenzia stanno dinanzi da lui.
SPIRITUALISSIMO. Supert. di Spirituale. But. Furon gran teologi, e spiritualissimi uomini. Segn. Mann. Marz. 14. 6. Per essere la superbia un peccato spiritualissimo, non si può dire quanto sia però facile da occultarsi [cioè: proprissimo dello spirito].
+ SPIRITUALITÀ, ed all'ant. SPIRITUALITA-DE, e SPIRITUALITATE. Devozione, Coltivamento

di religione. Lat. spiritualitas, religio, pietas, pietatis cultus . Gr. εὐσέβαα. Vit. S. Gir. L' avarizia è cagione di questa loro spiritualità. Com. Purg. 16. Acciocchè la sua spiritualitade dalle temporali sollecitudini non fosse infangata.

\* S. Spiritualità, dicesi anche da' Teologi, e da Metafisici in signific. di Qualità di ciò che è spirito, ed è opposto a Materialità. Magal. lett. Quando io considero l' nomo ec. come s' ei non avesse un altro grado superiore di spiritualità, io mi figuro allora ec.

+ \* SPIRITUALIZZAMENTÖ. Riducimento a stato spirituale. Magal. part. 1. lett. 19. Questi raffinamenti, questi spiritualizzamenti, anzi pur queste vere creazioni di piaceri, ee. non finiscono solamente ne' sensi

esterni.

SPIRITUALIZZARE. Rendere spirituale. Lat. spiritui similem reddere. Gr. πνεύματι όμοιον ποιών. Segn. Mann. Marz. 28. 4. Sazio nel bene, che egli vedra parteciparsi ancora al suo corpo ec. per la sottigliezza, che lo viene a spiritualizzare, cioè a fare, che egli operi come spirito. E Dicemb. 6. 1. Allo spi-

rito si appartiene spiritualizzarci.
+ \* S. Spiritualizzare neutr. pass. Farsi spirituale, Ridursi a spirito, Magal, part. 1. lett. 25. Che tal moto in essa s' esalti, e per così dire, si spiritualizzi esso

ancora davantaggio ec.
SPIRITUALIZZATO. Add. da Spiritualizzare. Segn. Mann. Settemb. 6. 1. Anche i delitti corporei, allorachè si otterranno, saranno spiritualizzati, cioè saranno somiglianti a quei dello spirito.

\* SPIRITUALIZZAZIONE. T. de' Chimici. L'atto

dell' estrarre spiriti da' corpi naturali. SPIRITUALMENTE. Avverb. Con ispiritualità, In ispirito. Lat. spiritualiter, spiritaliter. Gr. πνευματιxws. Franc. Sacch. Op. div. 129. Qual fu questo arbore! La santa croce di Cristo. Qual fu il frutto! Cristo benedetto ec. e con tutti i favori del corpo sno benedetto, il quale chi gusta, come dee, non muore mai, spiritualmente parlando. Maestruzz. 2. 99. Così interviene nella via spirituale, che alcuna cosa vi si pone alcuna volta per fare rovinare ispiritualmente, o corporalmente, o con fatto altrui.

§. I. Talora vale Con autorità, e braccio spirituale. G. V. 9. 342. 1. Dandogli grande autoritade di procedere spiritualmente, a chi fosse disubbidiente alla Chie-

§. II. Talora vale Per mezzo dello spirito, Franc. Sacch. Op. div. 128. Per lo primo modo spiritualmente

contemplandosi si vede Dio.

§. III. Talora vale Con esalazione. Cr. 2. 6. 5. Sono i fiori molto odoriferi per l'umido sottile, il quale è alterato convenevolmente dal secco, e risolve quasi

spiritualmente nella lor sustanzia.

SPIRO. Lo spirare. Lat. offlatus, spiritus. Gr. iπίπνοια, πνευμα. Dant. Par. 4. E differentemente han dolcc vita, Per sentir più, e men l'eterno spiro. E l'eterno spiro La santa voglia d'esto Archimandri-

§. Per Ispirito. Lat. spiritus. Gr. πνευμα. Dant. Par. 10. Vedi oltre siammeggiar l'ardente spiro D' Isidoro. But. ivi : L' ardente spiro, cioè l' ardente spira-

mento, cioè lo spirito.

\*\*\* SPIRTALE. Add. sincopato di Spiritale, e vale Che ha autorità sugli spiriti, Che fa apparire gli spiriti. Lat. spectra evocans. Ar. Fur. 3.64. Lasciò di poi le sotterrance case, Che di nuovo splendor l'aria s' accese, Per un cammin gran spazio oscuro e cieco, Avendo la spirtal femina seco. N. S. SPIRTO. V. SPIRITO.

\*\* SPIRULA . T. de' Nat. Testacei con nicchio ri-

partitamente o completamente in ispirale discoide. Diz. Etim.

(\*) SPITAMO. Spanna, Lat. spithama. Gr. σπιθαμή. Varch. Lez. 127. I quali non sono più alti ec. di tre spitami, ovvero dodranti, cioè di tre spanne, ovvero trentasei dita, che fanno un braccio, e un ottavo.

SPIUMACCIARE. Sprimacciare.

SPIUMACCIATA. Culpo dato colla mano aperta, ma che faccia romore, a guisa di quelli, che si danno in sulla coltrice, o in sul primaccio; che anche si dice

Sprimacciata

SPIUMACCIATO. Add. da Spiumacciare; lo stesso, che Sprimacciato. Fr. Iuc. T. 4. 33. 11. Or guarda letto morbido Di penna spiumacciato. Fir. As. 272. E' si dormiva in piana terra, come farebbe un altro in un letto spiumacciato. Alleg. 154. Aver un servitor, che per dispetto Lo faccia poco, e male spiumac-

SPIUMARE. Levar la piuma, Pelare. Lat. plumam detrahere. Gr. πτιλόν άφωιβάν. Alam. Gir. 3. 66. L'aguto artiglio, il torto hecco adopra, Ove con più suo duol l'assligga, e sieda, La spiuma, squarcia, e con rabbiose brame Sfoga il crudel la dispietata fame.

§. Per Far soffice la coltrice, o altra cosa piena di piuma; nel qual significato più comunemente diciamo Spiumaccidre. Lat. sternere . Gr. xaraçognow. Arrigh. D. È questo il mio letto! che è questo! perchè continuamente male si batte, e spiuma! Mor. S. Greg. 13. 21. Nelle tenebre spianai, ovvero spiumai il letto mio; nessuna altra cosa è avere addossato, ovvero spiumato il letto nelle tenebre, se non aver luogo senza tomento nell' Inferno.

SPIUMATO, Add. da Spiumare. Segn. Mann. Novemb. 24. 19. E avvenuto talora ec. d'essersi ritrovate delle rondinelle tutte spennate, e spiumate, e quasi

nude, come quando esse nacquero.

\* \* SPIUMAZZI. s. m. pl. T. di Marineria. Pezzi, che compongono la ventriera nell'apparecchio per varore le navi . Stratico.

SPIZZECA. Mignella, Spilorcio; voce bassa. Lat.

sordidus, avarissimus. Gr. κυμινοπείςης.
\* SPIZZICATURA. T. degli Stampatori. Difetto in cui i caratteri non riescon netti.

SPIZZICO. Far checchessia a spizzico, vale Farlo a poco a poco, a stento. Lat. vix, ægre, paula-tim. Gr. κατ' ολίγον. Libr. Son. 119. Tu facesti un buon segno di cattivo, Perchè scoptivi a spizzico il mantello. Tac. Dav. ann. 4. 91. Tiberio stesso favellatore a spizzico, quando giovava, era largo, e pionto [il T. Lat. ha: velut eluctantium verborum].
Cant. Carn. 7. Trarre a mal giuoco a spizzico si suole Usare, e la diritta a nessun duole. SPIZZICONE. V. A SPIZZICONE.

\*\* S. Dicesi anche Per spizziconi, posto avverbialm., e vale lo stesso, che A spizziconi, A stento. S. Catter. Lett. 11. Tanto avevano preso per spizziconi il loro cominciare, e si tiepidamente ec. che in loro si rimanevano nella loro tepidezza.

SPLENDENTE. The splende, Splendido, Magnifico. Lat. splendens, nitidus, clarus, conspicuus. Gr. λαμπρός. Lab. 118. I molti vestimenti, e gli altri ocnamenti varj, de' quali tutto di si veggono splendenti, dai miseri mariti impetrano. Fr. Iac. T. 5. 32. 6. Di-

ventar si splendente, Che'l mondo non sostiene. SPLENDENTEMENTE. Avverb. Con isplendore, Magnificamente. Lat. splendide, hilariter. Gr. λαμ-πρώς. Fr. Iac. Cess. Ne di non far cosa malvolentieri, ma splendentemente, e costantemente, gravemente,

e onestamente.

SPLENDENTISSIMAMENTE. Superl. di Splendentemente. Lat. splendidissime. Gr. λαμπεότατα.

SPLENDENTISSIMO. Superl. di Splendente, Splendidissimo, Magnificentissimo. Lat. nitidissimus, luci-dissimus. Gr. φωτοκθέζατος. Fir. As. 287. Cotesti splendentissimi occhi tuoi ec. mi hanno acceso entro al misero petto tanto il grandissimo fuoco, che più sop-portar nol posso. Dav. Scism. 76. Onde ella sempre il Corpus Domini in luogo splendentissimo tenne, e adorò. Tac. Dav. ann. 2. 52. L'essequie furono senza imagini, e pompa, splendentissime per le sue laudi, e ricordate virtù

SPLENDERE. Risplendere, Rilucere. Lat. splendere, lucere. Gr. λάμπζαν. Dant. Par. 21. Se non si temperasse, tanto splende, Che'l tuo mortal podere al suo fulgore Parrebbe fronda, che trono scoscende. E 24. Appresso uscì della luce profonda, Che li splendeva, questa cara gioia, Sovra la quale ogni virtù si fonda. Petr. son. 234. Occhi miei, oscurato è il vostro sole, Anzi è salito al cielo, ed ivi splende. E son. 295. E per avere uom gli occhi nel sol fissi, Tanto si

vede men, quanto più splende.

+ SPLENDIDAMENTE. Avverb. Con isplendore, in significato di Magnificenza . Lat. splendide, laute . Gr. λαμπρώς . Bocc. nov. 80. 13. Fatto splendidamente far da cena, aspettò Salabaetto E nov. 91. 3. Quivi adunque dimorando messer Ruggieri, e splendidamente vivendo ec. assai tosto si fece per valoroso cognoscere. Mor. S. Greg. 1. 8. Vedi che la somma verita segnatamente dice, che nella lingua più ardeva quegli, che si splendidamente era vivuto.

SPLENDIDEZZA. Astratto di Splendido. Lat. splen-

dor, magnificentia. Gr. λαμπεότης, αυγή. SPLENDIDISSIMAMENTE. Superl. di Splendidamente. Lat. splendidissime. Gr. λαμπγόπατα. Bocc. nov. 52. 4. Senza volerla mai [la sua arte] per alcuna altra abbandonare, splendidissimamente vivea. Val. Mass. Finiti gli onori, i quali avea avuti splendidissimamente. Salvin. disc. 1. 188. Troppo io lungo, e soverchio riuscirei, se tutte le lodi della storia volessi raccogliere, le quali uomini dotti hanno splendidissimamente celebrate

SPLENDIDÍSSIMO. Superl. di Splendido. Lat. splendidissimus. Gr. λαμπρόπατος. Fiamm. 1. 45. Aggiunta l'artificiale alla natural bellezza, tra l'altre splendi-dissima mi rendevano. Borgh. Orig. Fir. 33. Mi giova udire splendidissima parola, che porta seco nobiltà, e

grandezza.

SPLENDIDITA. Splendidezza. Lat. splendor, nitor. Gr. λαμπεηδών. Gell. lett. 2. lez. 1. 30. Conseguiran-no tutte quelle quattro felicissime doti della sottilità, levità, splendidità, e impassibilità, che assegnano i sacri teologi

SPLENDIDO. Add. Rilucente, Pieno di splendore, Lucido. Lat. splendidus, nitidus, lucidus. Gr. λαμmpos. Dant. Par. 28. Come rimane splendido, e sereno L'emisperio dell'aere, quando soffia Borea. G. V. 12. 108. 1. Siccome splendida, e chiara stella gitti raz-

S. Per Magnifico, Chiaro, Ragguardevole. Lat. splendidus, lautus, clarus, conspicuus, magnificus. Gr. λαμπρός. Bocc. nov. 26. 2. Per nobilià di sangue chiaro, e splendido per molte ricchezze. E non. 96. 2. Splendide donne, io fui sempre in opinione ec. Coll. Ab. Isac. cap. 2. Chi ama gli splendidi vestimenti, non puote avere umili cogitazioni. Ar. Fur. 46. 73. Fansi le nozze splendide, e reali Convenienti a chi cura ne niglia

piglia. + SPLENDIENTE. V. A. Splendente. Lat. lucidus, nitidus, coruscus. Gr. λαμπεός. G. V. 11. 3. 3. Vidi colui medesimo splendiente di splendori al modo del balenare. Genes. Sono sette cotanti più splendienti che 'l sole. Ovid. Pist. Lo splendiente Febo, che 'l

bello di allumina. E altrove: Pon mente alli capelli splendienti. Boez. 23. Tu costrigni la luce splendiente Di Verno a far più corta dimoranza Col freddo ec. E 34. Quando la notte sopra terra è persa, Di stelle splendienti un coro adorno ec.

\*\* SPLENDIENTEMENTE. V. A. Con splendidità. Vit. SS. Pad. 2. 107. Quando si comunicava-

no, appariva la loro faccia splendientemente.

SPLENDIENTISSIMO. Supert. di Splendiente. Lat. splendidissimus, magnificentissimus, lucidissimus. Gr. λαμπρόπαπος. Val. Mass. Non perch' egli disfidasse della virtù del figliuolo, perch' egli era splendientissimo [cioè: magnificentissimo]. But. Purg. 28. 1. La detta contessa Matelda, approssimata alla ripa del siume, per

la preghiera sua, gli parve splendientissima.

SPLENDIMENTO. Splendore. Lat. splendor. Gr. λαμπρότης. Fr. lac. T. In te par, che s' offuschi Lu-

ce di splendimento

SPLENDORE. Soprabbondanza di luce scintillante ristretta insieme . Lat. splendor , claritas , fulgor. Gr. λαμπεότης , αυγή. Dant. Par. 3. E questo altro splendor, che ti si mostra Dalla mia destra parte ec. E 5. Si vid'io ben più di mille splendori Trarsi ver noi. E 10. Che lo splendor degli occhi suoi ridenti Mia mente unita in più cose divise. Bocc. g. 9. p. 1. La luce, il cui splendore la notte fugge, aveva già l'ottavo cielo d'azzurrino in color cilestro mutato. E canz. 5. 2. Mosse da' suoi begli occhi lo splendore, Che pria la fiamma tua nel cuor m' accese.

S. Per metaf. vale Gloria, Eccellenza. Lat. splendor, lux, lumen. Gr. αυγή, φως, λαμπάς. Bocc. nov. 52. 3. Le due ministre del mondo spesso lor cose più care nascondono sotto l'ombra dell'arti reputate più vili, acciocchè di quelle alle necessità traendole, più chia10 appaia il loro splendore. Amm. ant. 1. 1. 7. Splendore di bellezza è repente, e veloce, ed è più fuggevole, che non sono i fiori, che appaiono a primavera. Buon. Fier. 4. 4. 2. Ned è ragion non abbracciar l'incontro Di quella occasion, ch' altrui s'appressi. D' acquistrasi culandora a cresser altrui s'appresti D'acquistarsi splendore, e crescer sta-

SPLENETICO. Colui, che ha male alla milea. Lat. lienosus, splenicus. Gr. σπληνικός. Tes. Pov. P. S. cap. 25. Danne ogni mattina agli splenetici, e idropici . E appresso: Con questo impiastro guarirai li idropici, e splenctici, e simili.
\* SPLENICO. T. degli Anatomici. Aggiunto dato

ad alcuni, rami di vene della milza.

\* SPLENIO. Con tal nome si chiamano tra gli al-

tri, due muscoli del capo. Voc. Dis.

+ \*\* SPLORATORE

\*\* SPLORATORE. Meno usato che Esploratore. Serd. stor. 1. 45. Quivi gli vennero incontro gli splo-ratori del Re. E 2. 90. Avvisato di tutta la cosa dagli

sploratori fece nuove macchine.

SPODESTARE. In signific. neutr. pass. Levarsi la podestà. Lat. possessionem relinquere, possessione exire. Gr. κτησις απολείπειν. Franc. Sacch. nov. 203. Io sono stato qui circa tre anni per la tale quistione delle mie castella, delle quali me ne spodestai. Varch. Ercol. 338. Se dicessero, che i Fiorentini, non curando, anzi dispregiando la lor lingua, se ne fussero spodestati da se medesimi ec. che rispondereste voi! Segn. stor. 12. 324. Liberamente si spodestò di quel dominio, che metteva in arme tremila fanti.

S. Spodestarsi, vale anche assolutam. Privarsi; onde si dice in proverb. Chi del suo si spodesta, dato

gli sia un mazzo in sulla testa.

SPODESTATO. Add. da Spodestare. S. I. Talora vale anche Che è senza potere. Cronichett. d'Amar. 59. Signori Romani, Voi siete per vincere la guerra, perocchè sono ispodestati, e voi no, e però non

vi consiglio di pace. Dep. Decam. 54. In quel somma-rio, o Cronichetta, che noi diciamo d'Amaretto, troviamo in questo medesimo senso spodestato, formato regolarmente da podesta voce antica, che pur oggi tramutato l'accento, come di molte altre è avvenuto, è pure in uso ec. significando, che i Cartaginesi per le tante rotte, e rovine, e perdite di nomini, e di navi erano rimasi senza forze, o potere alcuno da stare più loro a petto.

S. II. Per Impetuoso, Sfrenato, quasi Sopra ogni podestà . Lat. effrænatus. Gr. axearis. M. V. 3. 14. A di 14. del detto mese cominciò un vento Austro spodestato, e impetuoso. E cap. 79. Che parea, come la sformata grandine, spinta da spodestata fortuna d'im-

petuosi venti.

SPODIO. Quel, che rimane dopo l'abbruciamento di checchessia, divenuto come carbone; oggi propria-mente si prende per lo Capo morto dell'avorio abbruciato. Lat. spodium . Gr. omodiev . Mil. M. Pol. Qui si fa la tuzia, e lo spodio, e dirovvi come. Egli hanno una vena di terra, la quale è buona a ciò, e pongonla nella fornace ardente, e in sulla fornace pongono graticole di ferro, e'l fummo di quella terra va suso alle graticole, e quello, che quivi rimane appiccato è tuzia, e quello, che rimane nel fuoco, è spodio. M. Aldabr. Sciroppo fatto di vino di melagrane, e vino di mele cotogne con once una di spodio. Ricett. Fior. 66. Lo spodio si trova nelle fornaci del rame, nelle quali si trova ancora la pomfolige. E appresso: Lo spodio è fatto delle parti più grosse, e si trova nello spazzo della stanza, dove si cuoce. E 67. Lo spodio di Avicenna si fa delle radici del ruvistico.

\* SPOETARE. Privare Altrui del grado, e nome di Poeta. Uden. Nis. Sicche gli soprasta sempre il pericolo di essere spoetato, e se in atto è poeta, può

in potenza non esser poeta.

§. Spoetare, in signific. neutr. pass. Abbandonar la poesia. Lat. poeticam facultatem mittere. Lasc. rim. 3. 223. Io mi spoeto, poich io veggo quello, Che madonna accademia ha ordinato. Car. lett. 1. 124. Dovete sapere, che mi sono spoetato, se poeta però sono stato mai .

SPOGLIA. Quello, di che altri è spogliato. Lat. exuvine, spolia. Gr. σχύλον. Dant. Inf. 3. Come d'autunno si levan le foglie L'una appresso dell'altra, infin che'l ramo Rende alla terra tutte le sue spoglie. Petr. son. 277. Al cader d'una pianta, che si svelse, Come quella, che ferro, o vento sterpe, Spargendo a

terra le sue spoglie eccelse.

S. I. Per Preda di spoglie. Lat. spolium, praeda.
Gr. σχύλον, λεία. Petr. son. 226. Avran di me poco onorata spoglia. G. V. 9. 316. 1. Mandati i pregioni, e le spoglie del campo a Lucca. Guid. G. Alli quali la rapita preda era pervenuta delle cose, e delle spoglie de' Troiani.

S. II. Per metaf. Lat. spoliae, exuviae. Gr. oxoλον. Mor. S. Greg. Quando'l signore tolse a' Giudei le spoglie delle virtu, allora egli die la bellezza de' doni delle Spirito santo alla casa del cuor de' Genti-

i. + S. III. Per similit. in vece di Corpo. Lat. corpus, exuvine. Gr. σώμα. Dant. Inf. 13. Come l'altre verrem per nostre spoglie. Petr. son. 260. Al ciel nuda è gità, Lasciando in terra la sua bella spoglia. Segn. Mann. Apr. 9. 3. Finche vivesti sotto spoglia morta-

S. IV. Per Buccia, Scorza. Lat. putamen . Gr. oxu-Baker. Libr. San. 129. Se delle noci io troverò le spoglie. Red. Ins. 126. Questi bruchi ec. s'addormentano

più volte, e gettano più volte la spoglia.
\*\* S. V. Per l' Intonaco, che si mette sopra la for-

ma , per gettare statue , o altro . Benv. Cell. Orefic. 91. Questo [ gesso ] si debbe mettere sopra detta for-ma della grossezza di una costa di coltello ec. avvertendo sempre, che quant' è maggiore la forma, tanto

più grossa si debbe far la detta spoglia.

\* §. VI. Spoglie, per Avanzi, Demolizioni, Frantumi di cose già intere. Vasar. Le muraglie che in Roma furon fatte di spoglie antiche . E altrove : Tem-

pietti, e cappelline fatti di spoglia.

SPOGLIAGIONE. Lo spogliare, Spogliamento. Lat. spoliatio. Gr. σχυλευσις. S. Ag. C. D. Andò innanzi la sua legione, acciocchè la spogliagione e del legato, e dello sciolto seguitasse dapoi.

SPOGLIAMENTO. Lo spogliare. Lat. despoliatio.

Gr. σχύλευσις .

S. I. Per Ispoglia, nel signific. del S. II. Salust. Iug. R. Andava spesso dicendo, come egli di loro avea vinto il consolato, e tolto il luogo di preda, e di spogliamento.

S. II. Per Privazione . Lat. spoliatio . Gr. 529ngis . M. V. 1. 16. Meritasse maggior disciplina, e spogliamento di que' beni, da' quali procedeva la viziosa ingratitudine. Call. SS. Pad. Anche la fatica incessabile, e lo spogliamento, e la privazione di tutte le cose volonterosamente è sostenuta. Cr. 4. 18. 8. Alle quali [ viti ] sovvenir ti conviene con ispogliamento delle foglie ne' luoghi freddi.

+ \* SPOGLIANTE. Che spoglia. Borgh. Fir. disc. 299. Si è veduto legar quelli, che allora allora gli menavan prigioni, e spogliare gli spoglianti, e gi-

rarsi ogni cosa a rovescio di prima.

SPOGLIARE. Cavare i vestimenti di dosso; ed oltre al signific. att. si usa anche nel neutr. pass. Lat. exuere, spoliare. Gr. a wooderv. Bocc. nov. 46. 3. Avevano comandato a Pietro, che si spogliasse, il qua-le spogliandosi ec. E g. 6. f. 12. Tutte e sette si spogliarono, ed entrarono in esso.

S. I. Spogliare, per Tor via la spoglia. Lat. exuere, spoliare. Dant. Inf. 33. Tu ne vestisti Queste misere carni, e tu le spoglia . Petr. canz. 40. 4. Per rivestirsen poi Un' altra volta, e mai più non spogliarsi.

S. II. Per Predare , Rubare . Franc. Sacch. nov. 229. Avea ben trovato malandrini, che l'aveano spogliato d'ogni suo bene. Dav. Scism. 48. Lo istigò il diavolo a spogliare i conventi. E 51. Spogliava le chiese di

tutie le cose di valuta.

S. III. Per metaf. Privare, Tar via; e in signific. neutr. pass. Lasciare. Lat. spoliare, privare, viduare. Tes. Br. 2. 29. Alla fine fu egli spogliato della sua dignitade per sentenza di Papa Innocenzio IV. per comune consiglio del generale concilio. Dant. Purg. 31. Perchè del passare innanzi Dovessiti così spogliar la spene! E Par. 15. Ben è, che senza termine si doglia Chi per amor di cosa, che non duri Eternalmente, quell'amor si spoglia. Franc. Sacch. nov. 229. Avea ben trovato malandrini, che l'aveano spogliato d'ogni suo hene.

(\*) S. IV. Spogliarsi in farsetto. V. FARSET-TO. S. IV. SPOGLIATO. Add. da Spogliare; Sensa veste, Nudo. Lat. spoliatus, exutus. Gr. υποδυθείς. Ovid. Pist. 41. Oh che disonore è questo, che lo scudo tuo abbia coperto il molle, e lo femminile lato della tua amante, il quale è coperto dell'aspro, e velluto cuoio spogliato per le tue forze dalle coste dello arricciato leone . Gal. cap. tog. 3. 178. Questo lo sanno insino

agli animali, Che vivono spogliati, e allo scoperto.
S. Per metaf. Petr. son. 253. L'alma d'ogni suo
ben spogliata, e priva. Amet. 34. La cagione della rivestita terra da Ariete, poi spogliata da Libra ti mo-sterro. Mor. S. Greg. 8. 37. Si può dire, che come

fico spogliato ella perda la corteccia, che la copri-

SPOGLIATOIO. Luogo, o Stanza destinata per posare i panni di dosso. Lat. apodyterium, spoliarium. Gr. αποδυτή είον.

SPOGLIATORE. Che spoglia , Ladro. Lat. fur , spoliator, expoliator. Gr. λαφυζαγωγός. Filoc. 1. 164: Verso quella mirando senti lo spiacevol romor degli spogliatori. Vit. SS. Pad. Questi imprima essendo Pagano, e grandissimo ladrone, e spogliator di sepolcri, e in ogni male nominatissimo.

SPOGLIATURA. Lo spogliare. Lat. spoliatio, expoliatio. Gr. σχήλευσις. Com. Purg. 9. Della quale spogliatura essa porta molto si dolse, perocchè col suo si dovevano dilacerare, e uccidere li cari cittadini . Pist. S. Gin. F. R. Sarai ferita da lui, e spogliata sarai lieta, e galdente di quelle ferite, e di quella spo-gliatura. Fr. 1ac. T. 2. 20. 17. Queste quattro spogliature Più che le prime son dure.

SPOGLIAZZA. Il percuotere uno, fattolo prima spogliare. Carl. Fior. 11. Quale con palmata, quale con cavallo, e quale con ispogliazza, e niuno senza gastigo ne rimanda in breve a sedere. Malm. 5. 51. Or più rossa del cul d'uno scolare, Dopo ch'egli ha toccato una spogliazza.

S. I. Per Ispoglio . Buon. Fier. 4. 2. 7. De' giovani Domestiche spogliazze, e sfornimenti Di saiorne, gior-

nee, gnarnacche, e robe.
S. II. Per metaf. Dare la spogliazza a una casa simili, vale Rubarla, Votarla. Lat. expilare. Gr. περισυλάν.

ŚPOGLIAZZATO. Add. Mezzo spogliato. Buon. Fier. 4.4. 2. Sguazzar la state all'acqua, o pe' terreni Spogliazzato in zendado, in man la rosta.

SPOGLIO. Arnese. Mor. S. Greg. La bellezza della casa è divider gli spogli.

S. I. Per Preda. Lat. spolium, praeda. Gr. σχύλον. G. V. 7. 107. 1. Grandissimo spargimento di sangue s' era fatto ec. e innumerabile spoglio di moneta. Ontel. S. Greg. Lo inimico antico ha perduti gli spogli dell' umana generazione, gli quali avea presi. Stor. Eur. 6. 130. Ma lo spoglio, e la preda fu ben grandissi-

S. II. Spoglio, diciamo anche a una Raccolta di notizie ricavate dal leggere gli autori. Vit. Pitt. 64. Così fossero vedute le preparazioni... i repertorj, gli spogli, i luoghi imitati. Malm. 9. 42. E scorso tutto il suo vocabolario, Scrisse in maniera, e fece un tale spoglio, Ch' ei messe un mar di crusca in mezzo foglio

SPOLA, e SPUOLA. Strumento di legno a guisa di navicella, ove con un suscello detto Spoletto si tiene il cannel del ripieno, per uso di tessere. Lat. radius. Gr. xeexis. Dant. Inf. 20. Vedi le triste, che lasciaron l'ago, La spuola, e'l fuso. E Purg. 31. E tirandosi me dietro, sen giva Sovresso l'acqua lieve, come spola. But. ivi: Spola è lo strumento da tessere, che si gitta tra lo stame, e va leggermente, sicchè non rompe le sila. Dant. Par. 3. Per apprender da lei qual fu la tela, Onde non trasse infino al co la spola. But. ivi: Spola è instrumento con cui si tesse, e git-

tasi lo filo per la tela.

\* SPOLETTA, e SPUOLETTA. T. de' Bombardieri. Cannello di legno fermato nella bocca della granata, e pieno di una certa mistura alla quale si dà fuoco prima di scagliar la granata contro 'l nemico .

+ SPOLETTO. T. de' Tessitori, ec. Il fuscello del-

la spola in cui s'infila il cannello del ripieao. V. SPOLA.

\* SPOLLONARE. T. degli Agricoltori. Ripulir le viti troncando tutti i falsi polloni.

T. VI.

\* 5. Dicesi anche del Romper coll' unghie il capo de' tralci, che aou sono destinati a formare la potatura dell' anno seguente

\* SPOLLONATURA. T. degli Agricoltori . Lo

spollonare

SPOLPAMENTO. Lo spolpare. Lat. pulparum detractio . Segn. Crist. instr. 2. 21. 13. Figuratevi, che lavoro di squarci, e di spolpamenti, e di stracciature dovettero fare i barbati su quel corpo si delicato.

SPOLPARE. Levar la polpa; e in signific. neutr. pass. Perder le polpe, o Rimaner senza polpe. Lat. pul-pas detrahere. Cr. 9. 50. 2. Si cuoca in un vasello pieno d'olio comune, in tanto che la carne del serpente nell'olio si liquefaccia, e spolpi, e dall'ossa si parta. Petr. son. 162. Non spero del mio assanno aver mai posa, Infin ch' i' mi disosso, e snervo, e spol-

S. I. E Spolpare, per similit. Privare. Lat. spoliare. Gr. evengigerv. Dant. Purg. 24. Perocche'l luogo, u'fui a viver posto, Di giorno in giorno più di ben si spolpa. But. ivi: Spolpare è levar la polpa, e però si

piglia spolpare qui per privare. S. 11. Per metaf. vale Sfruttare. Lat. effætum reddere. Gr. εξωςον ποιείν. Dep. Decam. 100. Come si dice snervare, e spolpare ec. per torla via, e privar di forza. Dav. Colt. 155. È grande errore por nella vigna frutti, nè piante di sorta alcuna, massimamente cavoli, spighi, ramerini, allori, salvia, e simili cose calde, che infettano, e spolpano. E 157. Con tutto che essi alquanto spolpino, non per tanto da lodar sono que', che dicono i saettoli esser buoni per appic-carvi il siaschetto. E 159. Spolpano, e disertano la

SPOLPATO. Add. da Spolpare. Salvin. disc. 1. 9. Invitando ossa spolpate a udire la predica del Signore, videle in un tratto sollevarsi, e congiugnersi, e di nervi, e di vene guernisi. Borgh. Pir. disf. 255. Snervata l'italia, e spolpato d'ogni suo vigore l'Imperio [ qui per metaf. ].

§. Matto spolpato, dicesi di Chi sia giunto ad eccesso di mattezza. Malm. 1. 61. Fortuna, che l'avea

matto provato, Volle, ch'ei diventasse anco spolpato qui in equivoco ].

SPOLPO. Add. Spolpato .

S. Per Ardentemente innamorato. Buon. Fier. 2. 2. 4. Mona Lena Le sta più dietro a sossiar negli orecchi, S'altri passando le si scuopre cotto Spolpo di lei? E 3. 4. 9. Quando donna non pure innaniorata, Ma spolpa, e marcia si cavava il cuore, E vel por-

+ \* SPOLTIGLIA. Polvere da Orefici, ec. Forse polvere di smeriglio ridotta in pasta, o forse Ciò, che si vitrae dalla polvere già adoperata nello smerigliare qualche lavoro. Bellin. disc. 2. 306. Tale unguento fatto d'acqua, e di sottilissimo smeriglio . . . spoltiglia dicesi, e tale spoltiglia attentamente gitata sopra il cristallo e sì leggiermente che pochissimo la sforzi, dà l'ultima mano alla figura del vetro e la sua schietta ed intera lucidità. E 307. Per dare a questi (marmi) l'ultima politura si adopera la raspa...

per l'ultima grana ci vnol la spoltiglia di smeriglio. + SPOLTRARE, e SPOLTRIRE. Neutr. pass. Lasciar la poltronería. Lat. socordiam abjicere, veternum excutere. Gr. ξαθυμίαν προϊέναι. Dant. Inf. 24. O-mai convien, che tu così ti spoltre, Disse'l maestro, che seggendo in piuma In fama non si vien, nè sotto coltre But. ivi: Convien, che tu ti spoltre, cioè spoltronisca per sì fatto modo. Dittam. 3. 5. La strada so, ma convien l'uom si spoltri . Varch. rim. 255. l'erò convien, che chi gli estremi danni Sentir non vuol, spoltri per tempo, e spigre ( qui è neutr. ass. ).

SPOLTRONIRE. Neutr. pass. Spoltrire. Lat. socordium abjicere. Gr. éaduniar meoisvat. But. Inf. 24. 1. Convien, che tu così ti spoltre, cioè ti spoltroni-

sca per sì fatto modo

(\*) SPOLVERAMURA. Che spolvera le mura, Uomo dappoco, Saccardello; e si dice in disprezzo a persona vile . Lat. homo trioboli , Plant. Gr. n'ridavos τριοβολαίος. Buon. Fier. 3. 2. 17. Pur partiron mai più Questi spolveramura, E rastiapavimenti.

SPOLVERARE. Levar via la polvere, Ripulire.

Lat. pulverem abstergere .

S. I. Per metaf. Rifrustare, Ricercare minutamente. Lat. inquirere, vestigare. Gr. exequivar. Tac. Dav. Perd. elog. 422. Nelli antichi armarj, che ora spolvera Muciano, sono ec. undici filze d'atti, e tre di lettere, che mostrano ec. Buon. Fier. 2. 3. 7. Giunta poi la stagion, ch'alla ricolta Soleva spolverar bugnola , e madia ec. 4. Introd. Spolvera archivi , e leggi annali e cronache, Librerie va'a studiar. S. II. In Signific. neutr. vale Divenir polvere. Lat.

conteri, in pulverem comminui. Gr. συντείβισθαι. Sagg. nat. esp. 264. Una palla di vetro sigillata alla fiamma ec. non cresce di peso, e rotta, se ne cava il sale asciuttissimo a segno, che nel votarsi spolvera. Buon. Fier. 2. 4. 11. Le mercanzie ec. Sfioriscono,

s' insudician, si spolverano.

+ \*\* SPOLVEREZZAMENTO. Lo Spolverezzare. Lat. pulverizatio . Vit. S. Franc. 216. Nel predicare pare come fosse un cotale spolverezzamento di piedi

+ SPOLVEREZZÁRE, e SPOLVERIZZÁRE. Ridurre in polvere. In signific. att. e neutr. Lat. in pulverem redigere, comminuere, friare. Gr. αμαθύνειν. M. V. 6. 54. Appresso la fanno seccare ne'forni, o in altro modo, e secca la fanno spolverezzare, e recare in sottile polvere. Vit. Piut. Tutto quel luogo è lotoso di loto bianco, e la terra è molle, che leggiermente si spolverizza.

S. I. Spolverizzare, per Aspergere con polvere checchessia. Tes. Pov. P. S. Togli zasserano, mandragola, storace, ed aggiugnivi dell'oppio, tritali bene, e spolverizzaue sul capo. Benv. Cell. Oref. 60. Si dee spolverizzare con un poco di spolverezzo di carbo-

ne.

§. II. Spolverizzare è anche termine di pittura; e

vale Ricavare in disegno colla spolvero

SPOLVEREZZATO, e SPOLVERIZZATO. Add. da Spolverezzare, e Spolverizzare. Franc. Sacch. Op. dio. 138. Gli Iudei volevano avvelenare Ieremia, e aveano veleno di legno artificiato, e spolverizzato. Tes. Pov. P. S. cap. 7. Anco una mezza libbra di sangue del tempo delle donne seccato, e spolverizzato, è cosa ottima.

SPOLVEREZZO, e SPOLVERIZZO. Bottone di cencio, entro cui è legata polvere di gesso, o di carbone, per uso di spolverizzare. Benv. Cell. Oref. 60. Si dee spolverezzare con un poco di spolverezzo di car-

bone.

S. E per lo stesso, che Spolvero, o Disegno ricavato collo spolvero. Matt. Franz. rim. burl. 2. 195.

Mandovi un spolverezzo di me stesso.

SPOLVERIZZARE. V. SPOLVEREZZARE.

SPOLVERIZZATO. V. SPOLVEREZZATO.

SPOLVERIZZO. V. SPOLVEREZZO.

SPOLVERO. Foglio bucherato con ispilletto, nel quale è il disegno, che si vuole spolverizzando ricavare, faccendo per quei buchi passar la polvere dello spolve-

\* S. Spolvero, T. de' Mugnaj. Buona macinatura. I Fornaj dicono anche Spolvero, o Prima farina . Quello, che esce dalla crusca, o tritello rimacinato.

SPONDA. Parapetto di ponti, pozzi, fonti, o simili. Lat. sponda. Gr. τριγχός. Bocc. nov. 15. 31. Come Andreuccio si vide alla sponda del pozzo vicino, così, lasciata la fune con le mani, si gittò sopra quella. G. V. 11. 1. 8. Al ponte Rubaconte l'Arno valicò l'arcora da lato, e ruppe le sponde in parte. Dant. Inf. 18. Che dall'un lato tutti hanno la fronte Verso il Castello, e vanno a Santo Pietro, Dall' altra sponda vanno verso'l monte. E 31. Più, e più appressando in ver la sponda Fuggemi errore. Franc. Sacch. nov. 72. Fra l'altre gli vidi un di conficcare la cappa sulle sponde del pergamo.

S. Per Estremitade semplicemente. Lat. sponda , ora. Petr. canz. 47. 1. Ponsi del letto in sulla sponda manca. E son. 298. Vien tal, ch' appena a rimirarla ardisco, E pietosa s'asside in sulla sponda. Franc. Sacch. nov. 48. Palpando il copertoio, si fece alla sponda. Tass. Ger. 19. 120. Dal letto, ove la stanca egra persona Posa Raimondo, il duce è sulla sponda.

+ \* SPONDAICO. T. de' Poeti Greci, e Latini. Ap-

partenente a Spondeo . Uden. Nis. 1. 21. In quest'altro verso spondaico esprime con la spiacevolezza del numero quel ch'egli intende. E 5. 41. Confonde il metodo frapponendo in un viluppo e terzetti, e versi interi rimanti nel mezzo, e settesillabi, e piedi spon-

SPONDEO. Piede di verso, formato di due sillabe lunghe. Lat. spondaeus . Varch. Ercol. 219. Dice Quintiliano, che distingueva coll'orecchio, quando un ver-

so esametro forniva in ispondéo.

\* \* SPONDERUOLA. Pialla non molto larga col

taglio a angoli retti. Baldin.

(\*) SPONDILO. Lo stesso, che Spondulo. Lat. spon-dylus. Gr. σπονδυλος. Red. Ins. 65. Non voglio già tralasciar di dirvi, che, siccome tutti quegli scorpioni dell' Italia, ec. hanno sei sole vertebre, o spondili, o nodi nella coda, ec. E 66. Gli spondili o le vertebre della coda di que' d' Egitto son tutte quasi di lunghezza, e di grossezza uguali tra di loro. E lett. 1. 279. Oggi diciamo spondito. Di spondito ve n'è un esempio nel Vocabolario alla voce vertebra.
\* SPONDILOLITO. T. de' Naturalisti. Spezie di

pietra in cui sono rappresentate le vertebre dorsali de'pic-

coli animoli.

SPONDULO. Nodo della spina, Vertebra. spondylus, sphondylus, vertebra. Gr. σπόνδυλος. Volg. Ras. Quella, ch' è di dietro, si continua alli sponduli del dosso.

\* SPONENTE . Esponente . Salvin. Odiss.

\* \* SPONGA. Spugna. Castigl. Cortig. 1. 43. Aver sempre dietro il paggio per le strade con la sponga e la scopetta. N. S.

\* SPONGITE . Nome generico, che i Naturalisti danno alle pietre spugnose, e leggieri formate nell'acque sopra corpi marini, o sopra de' vegetabili.

SPONIMENTO . Lo sporre , Sposizione . Lat. expo-

sitio, enarratio. Gr. εξήγησις, δηλωσις. Mor. S. Greg. 13. 4. Comecchè questo testo si convenga al beato Giobbe, senza altro sponimento debbe essere manifesto a

+ SPONITORE. Che spone. Lat. expositor, enarrator. Gr. egnyngis. Amm. ant. 28. 2. 5. Lo sponitore sopra i proverbj di Salamone. Pass. 315. E così ogni nomo se ne sa isponitore. Albert. cap. 38. Ciò dicono gli sponitori. Salvin. Iliad. 5. 227. Costor lasciò, e si rivolse a Abante, E Poliido, si d'Euridamante Uom

vecchio, e grave sponitor di sogni. +\*\* SPONSA. V. L., e disusata. Sposa. Guitt. lett. 10. 27. Sponse del mio Signore, e Donne mie. E appresso: Amore ec., de' due cuori fa uno, Sponsa con Isponso. E ivi: Tra' secolari Sponso, e Sponsa sor tutti terreni amori esser dee amore . E di sotto : Ogni temporale

Sponsa amare dee Sponso' suo.

SPONSALATO. V. A. Sponsalizia. Lat. desponsatio. Gr. μνης κα. Fr. Iac. T. 6. 40. 6. Per giugner a quel di, che'l possa avere Entro le nozze del tuo sponsalizia. salato.

\*\* SPONSALE . Add. Maritale . Guitt. lett. 10. 27. Fortissimo, lealissimo, e dolce amore essere quale dea più che sponsale! Car. En. 10. 1150. D'ostro e d'or riguardevole e di penne, Sponsali arnesi e doni, ovunque andava ec. Gor. Long. sez. 4. La cugina di già data ad un altro, dal dì, che ella lasciò i veli sponsali, se n'andò via.

+ SPONSALIZIA. Sponsalizio. Lat. sponsalia. Gr. πά νύμφια. Bocc. nov. 13. 24. Quivi da capo il Papa fece solennemente le sponsalizie celebrare . E Teseid. 12. 75. In una ricca camera, qual' era Quella, dove fu il letto apparecchiato, Qual credere possiamo a così altera Isponsalizia, invocata Giunone, Emilia sen' entro con Palamone. Dant. Par. 12. Poichè le sponsalizie fur compiute Al sacro fonte intra lui, e la fede [qui figuratain. porlando del battesimo]. Car. En. 6. 140. E fian di tanto mal di nuovo origine D'esterna moglie esterne sponsalizie.

SPONSALIZIO. Lat. sponsalia . Gr. uvnçua . Maestruzz. 1. 62. Che cosa è lo sponsalizio! Lo sponsalizio è la promessa delle future nozze, ed è detto sponsalizio a spondendo, cioè promettendo. E 1. 63. L'arra dello sponsalizio è l'anello, pecunia, ovvero altre cose date alla sposa. Alam. Gir. 5. 130. Non vedete voi ben, signor mio caro, Ch' Amor fu prima, e la natura al mondo, Ch'aspra legge facesse il nodo avaro

Del sponsalizio duro, ed ingiocondo! Dav. Scism. 40. La quale partori una figliuola ec. meno di 5. mesi dopo lo sponsalizio.

SPONSALIZIO. Add. Che appartiene allo sponsalizio. Lat. sponsalis . Maestruzz. 1. 62. Nondimeno è da notare, che l'arre sponsalizie date da quella parte, che da cagione, che le nozze non si facciano, si perdono, e le ricevute si restituiscono in dop-

SPONSO. V. L., e disusata. Sposo . Lat. sponsus . Gr. vuupios. Coll. Ab. Isac. cap. 33. Rattemperando quelle anime, le quali sono disponsate a te sponso celestiale.

SPONTANAMENTE. V. A. Avverb. Spontaneamente . Lat. sponte . Gr. exsoiws . Dant. Conv. 72. Dopo la sua liberazione spontanamente esser ritornato in esi-

lio (la moderna ediz. ha : spontaneamente).

SPONTANEAMENTE: Avverb. De propria volon-tà. Lat. sponte, ultro. Gr. exsolus. Bocc. lett. Pin. Ross. 274. Voi vi dovreste vergognare, e dolere di non esservi di quella, già è gran tempo, spontaneamente fuggito. M.V. 9. 48. Il comune, per questa sua libera di professa. ralita, e proferta, spontaneamente, e di buon volere ec. si dispose a sopraccomperare. S. Agost. C. D. Per dilatare il regno, provocare spontaneamente a guerra i vicini quieti. Fir. Luc. 4. 3. Tu sai bene, che io non te la chiesi, e che tu me la portasti spontaneamente. Tac. Dav. Germ. 376. I particolari delle città pro-prie danno spontaneamente la decima degli armenti, e ricolte. Boez. Varch. 3. pros. 12. Puossi egli dubitare, che elleno ec. si volgano spontaneamente al cenno

\* SPONTANEITA. T. Didascalico. Il consenso della volontà, o sia la Ragione formale dell'azione spon-

+ SPONTÁNEO. Add. Volontario. Lat. spontaneus, spontalis. Gr. au muans, exertos. Bocc. nov. 27. 24. Sua di vostra spontanea volonta eravate divenuta. Liv. M. Attese tutto spontaneo al parlare al di dietro. Com. Inf. 2. Che l' uomo abbia in se la virtù della magnanimitade, e spontaneo proponimento di far cose malagevoli. Segn. Mann. Magg. 16. 2. In quell' Egitto andò per ordine espresso, ch' ebbe dal Padre; in questo viene di suo motivo spontaneo.

\* S. I. Moto spontaneo, dicono i Medici a Quello che esercita il corpo naturalmente senza il concorso dell' animo. Moto spontaneo del cuore, delle arterie

ec.
\* S. II. Piante spontanee, diconsi da' Botanici Quel-

+ SPONTANO. Add. Spontaneo. Lat. spontaneus. Gr. αυτοματος, έχεσιος. Varch. Ercol. 7. Gli promisi di mia spontana volontà, che rispondendo il Castelvetro ec. piglierei io l'assunto di difendere le ragioni sue. Boez. Varch. 3. pros. 11. Se io considero, dissi, gli animali ec., non ne truovo nessuno, il quale non isforzato da alcuna cagione di fuori si spogli e getti via la voglia dell'essere, e corra alla morte di sua spontana volontà.

+ \*\* SPONTONATA. Colpo di puntone. Franc. Sacch. nov. 180. Le parole conducono spesse volte gli uomini nel lecceto in tal forma, che chi ha mosso

riceve parole, che sono peggio, che spontonate.

\* SPONTONCELLO. Dim. di Spontone. Triss. It.

+ \* SPONTONE. Più comunemente Spuntone. Buon. Fier. 3. 4. 3. Di quanti fia capace il mio spontone !

+ SPOPOLARE. Dipopolare. Patoff 7. La mala sciarda fu giunta nel chiostro, E spopolato fu l'aria grattando. Segn. Crist. instr. 1. 14. 20. Si lamenta di voi la Santissima Vergine, che desiderando di vedere per vostro niezzo ripopolarsi il Paradiso, vede, che per colpa vostra si spopola ogni di più. SPOPOLATO. Add. da Spopolare.

SPOPPAMENTO. Lo spoppare. Lat. oblactatio. Gr. απογαλακτισμός. Tratt. segr. cos. donn. Più accarezza il rallevato, quando si avvvicina il tempo dello spop-

SPOPPARE. Levar la poppa, Tor la poppa a' bambini, Disusargli dal latte; che anche si dice Divezzare. Lat. ablactare. Gr. απογαλακτίζαν. Cavalc. Pungil. Fa a noi, come le nutrici, le quali vogliono spoppare li fanciulli. E Med. cuor. Iddio spoppa si i suo' figliuoli dal latte della mondana consolazione per l'a-maritudine della tribulazione, come le madri spoppano li fanciulli ponendo in sulla poppa alcuna cosa amara. Cron. Vell. 139. Avendolo spoppato, e cresciuto un poco con grande pena, e fatica, il facea dormi-

re di per se ia un letto.
\*\* S. Per similit. per Cavar troppo il succo. Soder. Colt. 35. I freschi [ pali ] spoppano il terreno, e danneggiano troppo le viti. E 52. Affinche [ il sermento propagginato] non offenda tanto la vite vecchia, spoppandola troppo, se gli dia un taglio il second'an-

SPOPPATO. Add. da Spoppare. Lat. ablactatus. Gr. απογεγαλακτισμένος. Esp. Salm. Siccome lo spoppato dalla madre sua, così sia la punizione all'anima mia. Cron. Vell. 46. Per far ira alla balia mia, poppando io, ovvero spoppato, e' mi togliea, e' poneami d' in sul palco della sala in sulla trave.

S. Figuratam. Burch. 1. 66. Cavagli verdi, e pon porri rosati, E lupini spoppati. Libr. Son. 50. Voce

spoppata proprio da coralli.

\* SPORADICO. T. de' Medici . Opposto a Epidemico, ed è aggiunto di quelle Malattie che sono proprie di qualche paese, che regnano in ogni tempo, e per diverse cagioni. Targ. Prodr. Malattie si epidemiche, che sporadiche, alle quali sono soggetti gli anima-

+ (\*) SPORCAMENTE . Avverb. Laidamente ,

Lordamente, Sozzamente. Lat. fæde, immunde. Gr. aioχρώς, έυπαρυς. Segn. Crist. instr. 3. 14. 18. Gli offerisce un bacino pieno di frutta...; ma eran anche sì spor-camente imbrattate, che sol vedute commovevano a schifo . Fortig. Ricciard. 2. 21. Ella sospira , e da se lungi il caccia, Dicendo: Ancor tu puzzi di letame; Ancor tu porti, o mio campione, il viso Di quello sterco sporcamente intriso.

SPORCARE. Intridere, Bruttare, Imbrattare. Lat. polluere, conspurcare. Gr. maivav. Tac. Dav. ann. 3. 72. Se noi guardiamo solamente, Padri coscritti, con che nefanda voce Lutorio Prisco ha sporcato la sua mente, e gli orecchi degli uomini, nè carcere, nè laccio, nè servile strazio gli è tanto (qui per me-

taf.).

"SPORCATO. Add. da Sporeare. Lat. pollutus, contaminatus, temeratus. Gr. uiavous. Tac. Dav. ann. 3. 78. Capitone, per essere in ragion civile, e divina gran savio, tanto più scorno ebbe della sporcata degnita pubblica ec. Buon. Fier. 4. 5. 6. Ma'l Terenzio Resto'n mano al libraio, che gli voleva Rimpastar l' Eunuco quasi affatto Roso dalle tignole, oggi sporcato.

+ SPORCHERÍA. Porcheria, Sporcizia, Schifczza. Lat. flagitium, sordes, nequitia. Gr. ασέλη αα, αση, μοχθηρία. Dav. Colt. 165. Conciano, e racconciano i vini torbidi, e tristi ec. con la sapa, abrostini bolliti, allume di rocca, e altre sporcherie da osti, e tristi uomini. Cant. Carn. 170. Certe botti mussate O per vecchiezza, o per isporchería, Con lor non v' impacciate Mettervi nulla, perch' ell' è pazzia. Matt. Franz. rim. 3. 96. Questo (steccadenti) ogni buco sa trovare a sesto, Mortal nemico d'ogni sporchería, Più ch' un mal pagator di dar il resto.

SPORCHETTO. Dim. di Sporco . Lat. turpiculus . Gr. Επαισχέος. Alleg. 104. Non vi fate però si scofacciate maravigliacce, che in quel sonetto, che voi per altro cotanto lodaste, si truovi una parolina, ch' ab-

bia, anzi che no, dello sporchetto. + SPORCHEZZA. Sporcizia. Lat. spurcitia, fætidas. Gv. axasagria, aixeoms. Serd. stor. S. 319. Quivi, a guisa d'un animale nuovo, e inusitato, l'avea lasciato consumare dalla sporchezza, e dallo stento. Art. Vetr. Ner. 1. 28. Si pigli adunque questa ramina, che sia netta e pulita da ogni terra e sporchezza, e sia la-

S. Per Disonestà , Laidezza . Varch. Ercol. 295. Ho vednto delle stanze, che si possono chiamare la spor-

chezza, e disonestà medesima.

SPORCHISSIMAMENTE. Laidissimamente, Schifis-

simamente . Lat. spurcissime . Gr. µ гарынана.

SPORCHISSIMO . Supert. di Sporco ; Lnidissimo . Lat. spurcissimus . Gr. μιαρώπατος . Varch. Ercol. 295. Ho vedato de' sonetti disonestissimi, e sporchissimi.

(\*) SPORCIFICARE. Lordare, Sporcare. Lat. conspurcare, polluere. Gr. ξυπαίναι Segn. Crist. instr. 2. 19. 14. Ma come attende a santificar se medesimo chi non altro mai fa che sporcificarsi! ( qui neutr.

SPORCÍZIA. Lo stesso, che Sporcheria . Lat. spurcitia, sordes, squalor. Gr. εὐπος. Varch. stor. 12. 441. Non meno di sporcizia, e di disagio, che di fame, e di sete, miserabilissimamente mort. Buon. Tanc. 4. 9.

Di queste lor sporcizie scorrubbiata.

§. Per Disonestà, Laidezza, Libidine. Varch. stor. 10. 298. Fecero eziandio forar dipoi, la lingua alla colonna di mercato vecchio a Michel da Prato ec. per la bestemmia, e per alcune altre sporcizie. Tac. Dav. ann. 4. 100. Egli stette sei anni in quella solitudina est per passondere colle lungara la condella. dine ec. per nascondere colle luogora le crudeltà, e sporcizie, ch' ei pubblicava col farle (il T. Lat. ha: libidinem).

SPORCO . Add. Schifo , Lordo , Imbrattato . Lat. spurcus, conspurcatus. Gr. ευπαρός. Dav. Colt. 165. Quando si vuol bere, bisogua, sboccato l'olio via, al fiasco romper il collo, acciocchè il vino, passando in di, non sia unto, e sporco. Ar. Fur. 17. 30. Ha lun-

go il naso, e'l sen bavoso, e sporco. ξ. Per Disonesto. Lat. fædus, turpis, inhonestus. Gr. μιαρός. Fir. As. 198. Veggendo una verginella ec. aver preso consolazione dello sporco nome del postribulo, e del russiano. Bern. Ort. 1. 21. 16. Ma maraviglia, e dispiacere ho io, Che avete così ingiusta, e sporca impresa, Non contra me, ma contra al mondo

+ (\*) SPORGENTE. Che sporge. Lat. prominens. Gr. προεξέστηχως. Salvin. pros. Tosc. 2. 132. E chi sa, che le macchie solari, che rigirando intorno al sole, dal medesimo disco, nel rivolgersi, sporgenti in fuora dall'orlo, ec. non sieno quegli essluvi rifacitori della luce, e ristoratori? E Iliad. 22. 131. Così tenendo Ettorre, inestinguibile E sdegno, e forza, non si ritraeva, Il rilncente scudo alla sporgente Torre appoggiato.
/ SPORGERE. Uscir checchessia del piano, o del

perpendicolo, ove sta affisso; e si usa in signific. neutr. e neutr. pass. Lat. prostare, prominere. Gr. ¿ξέχαν. Dant. Inf. 34. E la terra, che pria di qua si sporse, Per paura di lui fe del mar velo . Sagg. nat. esp. 93. E adunque il vaso ec. di cristallo, la di cui bocca ec. sporge in fuora con arrovesciatura piana. Borgh. Orig. Fir. 162. Non fu aggiunto ec. da' nostri quel tanto, che sporge in fuori dalla parte di dietro.

S. 1. In att. signific. vale Porgere. Lat. exporrige-re, tendere. Gr. παςεκπίναν. Dant. Inf. 17. Perchè. con gli occhi in giù la testa sporgo. But. ivi: La testa sporgo, cioè con gli occhi chinati in giù feci la testa in fuora a guardar di sotto . Tac. Dav. stor. 4. 341. Rinnovata la zussa, le mani sporgevano agli assediati,

che allora era tempo.

S. II. Figuratam. Dant. Par. 10. O Beatrice , quella, che si scorge Di bene in meglio si subitamente, Che l'atto suo per tempo non si sporge Quant' esser convenia da se lucente. But. ivi: Non si sporge, imperocchè la santa scrittura non acquista di tempo in

tempo maggiore altezza, ch' ella s' abbia.

SPORRE. Esporre, Dichiarare, Interpretare. Lat.
exponere, declarare. Gr. έξηγάσδω, δηλον, έρμηνεύαν. G. V. 8. 10. 2. Fu quelli, che spuose la Retorica di Tullio. Pass. 23. Santo Agostino, spognendo il sal-

§. I. Sporre un' ambasciata, o simili!, vale Esporla, Riferirla . Lat. legatione fungi , nuntium ferre , mandata perferre . Gr. περοβεύαν, αγγέλαν. G. V. 12. 107. 3. Ad Arimino gli sponessono loro ambasciata. Pac. Dav. ann. 14. 185. Gli ordi subitamente un'atto da scena, mentre sponeva.

S. II. Per Iscaricare, Por giuso, Posare, Deporre. Lat. deponerė, deficere. Gr. καπατιθέναι, καπαβάλλειν.

Dant. Inf. 19. Quivi soavemente spose il carco-Soave. E Purg. 20. Povera fosti tanto, Quanto veder si può per quell' ospizio, Ove sponesti il tuo portato san-

S. III. Per Gittar giù . Guid. G. Potentemente lo

spose da cavallo, gittandolo morto alla terra.

S. IV. Per Levare , Deporre : Contrario di Porre . Lat. tollere , auferre . Gr. apauguar . G. V. 6. 77. 5. Quando l'oste de' Fiorentini si movea, si sponea d' in sull' arco, e ponevasi in su uno castello di legna-

S. V. Per Arrischiare , Avventurare. Lat. exponere , objicere, offerre, objectare. Dav. Scism. 20. Da Viterho gli scrisse, che sporrebbe la persona sua per amor del Re a ogni pericolo.

\*\* S. VI. Neutr. pass. Passav. Parlam. Spip. e Annib. 301. Non ti sporrai a' rischi e a' pericoli degl' incerti casi.

§. VII. In signific. neutr. pass. per Darsi, Offerirsi. Lat. dedere se, offerre. Gr. εαυπον εκδιδόνου. Guid. G. Quando il figliuol di Dio incarnato, se umilmente

spose alla passione.

SPORTA. Arnese tessuto di giunchi, paglia, o simili, con due manichi, per uso di trasportare robe per la più commestibili. Lat. sporta. Gr. amugis. Fr. Giord. Pred. S. 46. Il qual pane crebbe, e multiplicò in tanta abbondanza, che si saziarono, e soperchiarne dodici sporte. Fior. S. Franc. 158. Perocch' egli era usato di vivere della sua fatica, sì facea sporte di giunchi, e vendeale. Pallad. Febbr. 39. Si vuole colare il vino con una sporta di palma. Annot. Vang. Ed io fui per una finestra delle mura collato in una sporta da' frati, e così campai. Filoc. 7. 389. Egli pascè di cinque pani, e di due pesci cinquemila uomini, e femmine, e fanciulli senza sue, e avanzonne dodici sporte. Lasc. Spir. 2. 1. N. Hai tu tolto la sporta! L.

Si ho; vedetela qui. + \* SPORTANTE. Che sporta, o si sporta in fuori. Voc. Dis. in TORRE. In fronte di certi beccatelli di pietra sportanti in fuori, si vedono intagliate alcune

SPORTARE. Sporgere. Lat. exporrigere. Gr. παgenneivav . Fir. disc. lett. 321. Con una bocca aguzza sportava il mento in fuore, che pareva pur la più contraffatta cosa del mondo. Capr. Bott. 7. 133. Gli facevano con mazzocchi grossi, perchè sportassono in fuora assai. Malm. 6. 100. Finchè lo spirito sporti al foro fuora.

SPORTATO. Add. da Sportare. Lat. exporrectus, prominens, projectus, procurrens. Gr. παςεκπαθείς, εξέχων. Bocc. nov. 12. 8. Vide una casa sopra le mura del castello sportata alquanto in fuori. G. V. 12. 45. 1. Anticamente erano (le botteghe) di legname sportate sopra l'Arno. Cr. 9. 87. 2. Sotto la quale sia un circuito di pietre sportate in fuori, che sia bene intonicato. Ovid. Pist 2, 7. Io disperata m' ho posto in cuore di gittarmi da uno sportato poggio, il quale aspramente, a modo d'arco, cuopre un nostro porto nelle tempestose onde. E altrove: Lo sportato monte Istmo.

SPORTELLA. Dim. di Sporta. Lat. sportula, fi-scella. Gr. σπυςίδιον. Pallad. Marz. 21. E poi richiudere, e appiccare la zucca in una sportella, o paniere. Vit. SS. Pad. 1. 256. La mattina per tempo prese in una sua sportella pane, e olive. E altrove: Compiute le sportelle, e messivi già li manichi, per endarle a vendere. Cavalc. Med. cuor. Quivi presso sedeva, e tesseva sportelle, e poi da indi a poco si le-

wava, e orava

SPORTELLARE. Aprir lo sportello.

S. I. Sportellare alcuno, vale Farlo passare per lo sportello. Varch. Suoc. 2. 5. Non v'ho io detto, che trovò la porta serrata, ed era tanto tardi, che non si sportellava più!

\*\* §. Il. Per Aprire semplicemente. Allegr. 150. Chi

sol dunque sportella Gli occhi inverso di me fra tutti i nati Scorge il ritratto, oimè, degli sgraziati.

\* SPORTELLATO. Da sportellare; Fatto a sportel.

ti. Min. Malm.

SPORTELLETTO. Dim. di Sportello . Lat. ostio. lum. Gr. Sugiov. Benv. Cell. Oref. 135. Debhesi ancora alle bocche, dove si mette il metallo, far due

sportelletti di pietra morta.
SPORTELLINA. Dim. di Sporta. Lat. fiscella.
Gr. φορμίσχος. Gell. Sport. 4. 2. Egli è quel vecchio, che vien qualche volta in mercato con quella sportellina sotto, che pare un famiglio di grascia. Fir. nov. 5. 237. Lascio stare l'orazioni, e attese a fornir d'empiere una sua sportellina.

+ SPORTELLINO. Dim. di Sportello. Lat. ostio-lum. Varch. stor. 2. 35. Benchè coloro, i quali la guardavano (la porta) tirassino per uno sportellino, che dentro vi era, tante piccate quante potevano, u-

§. Talora si prende per Isportellina. Lat. fiscella. Gr. παλαφίσκος. Libr. Son. 50. Di portar sotto un

certo sportellino.

SPORTELLO. Piccolo uscetto in alcune porte grandi; ed anche l'Entrata delle botteghe tra l'un muricciuolo, e l'altro . Lot. ostiolum . Gr. Dugiov . G. F. 12. 16. 6. Assaliro, e combattero la carcere delle stinche, mettendo fuoco nello sportello. M. V. 10. 25. E poi di notte dovea aprire lo sportello della porta. Ar. Fur. 45. 44. Giunti là dentro gettano ambedui Al castellan, che volge lor la schiena Per aprir lo sportello, al collo un laccio. Bern. Orl. 2. 2. 17. Nel mezzo appunto stava lo sportello, Dove a piedi si passa di leggieri.

S. I. Sportello, si chiama ancora la Imposta degli armadj. Borgh. Rip. 325. Dipinse gli sportelli dello

armadio, dove stanno le argenterie.
§. II. Per similit. Libr. Astr. Farai nel mezzo dal capo più lungo di questa armella uno sportello sì grande, che vi cappia il canto della sella dell'astrolabio.

+ S. III. A sportello, o Stare a sportello, dicono gli Artefici, quando in alcuni giorni di mezze feste, o simili non aprono intieramente la bottega, ma tengono solamente aperto lo sportello. Varch. Ercol. 289. Ne bisognerebbe una terza in quel mezzo per i giorni delle mezze feste, quando si sta a sportello, che i Latini, seguendo i Greci, chiamavano intercisi. Bellinc. son. 260. Perchè la mia bottega sta a sportello. §. IV. Per similit. in ischerzo, si dice di Chi tiene

gli occhi socchiusi, o vede da un occhio solo. Burch. 1. 71. Le lepri dormon con gli occhi a sportello. Malm.
1. 37. Perch' ei da un occhio sta a sportello, Soldati

ha preso, ch' hanno chiuso affatto.

\*\*\* SPORTI, o PIOMBATOI. Alcuni aggetti di
muraglia, usati farsi dagli Antichi, alla parte più alta delle mura delle Città, fortezze, o torri, facendogli uscire fuori della dirittura, e piombo delle muraglie . Baldin.

SPORTICCIUOLA . Piccola sporta . Lat. fiscella . Gr. παλαφίσκος . Fir. As. 32. Egli, vistomi la sporticciuola, e rivoltomi i pesci sottosopra per riguardargli meglio, mi disse: che hai tu compero questo rimasu-

glio?

SPORTICELLA. Piccola sporta. Lat. sportula. Gr. omugidiov. Cr. 6. 96. 2. Anche se ne fanno [ del papiro ] sporticelle, e belle stuoie, e varie stoviglie, e

se ne legano le vele delle navi.

SPORTO. Sust. Muraglia, che sporge in fuora dalla dirittura della parete principale. Lat. projectura, menianum. Gr. εξώς ης. Bocc. nov. 12. 9. Sotto il quale sporto d'inherò d'andarsi a stare infino al giorno. G. V. 7. 137. 1. Venía fornito il trattato, se non che uno, che'l menava, cadde d'uno sporto. M. V. 3. 83. Un di stando il Re nel castello di Matalona, sopra lo sporto, che chiamavano ghesso, la sua gente prese uno Unghero. Ar. Fur. 32. 107. Che questa gentildonna debba a torto Esser cacciata, ove la pioggia cade, Ove nè tetto, ove nè pure è un sporto.

+ \*\* §. Sporto per Quell' imposta, che dando luce e

adito alle botteghe, sporge in fuora dalla dirittura del-la muraglia. Bemb. stor. 1. 7. Tolti via gli sporti del-

le botteghe, che uscivano sopra le strade ec.

+ SPORTO. Add. da Sporgere. Lat. extensus, porrectus. Gr. extaseis. Dant. Purg. 16. Quivi pregava colle mani sporte. Tass. Ger. 2. 89. Indi il suo manto per lo lembo prese, Curvollo, e fenne un seno, e'l'seno sporto, Così pur anco a ragionar riprese

SPORTONA. Accrescit. di Sporta; Sporta grande. Lasc. Spir. 2. 4. Egli m'è valuto aver questa grande sportona. E 2. 5. Un questa sportona m'ha quasi tira-

to giù un braccio.

+ SPORTULA. Onorario, che si dà al giudice per ottener la sentenza. Lat. sportula. Salvin. Buon. Fier. 3. 2. 18. 1 Komani a voler avere il codazzo, davano a i loro aderenti, e salutanti la sportula: oggi in luo-

go della sportula è succeduta ec.

SPOSA. Donna novella, maritata di fresco. Lat. sponsa, nova nupta. Gr. vu'µqn. Bocc. nov. 16. 41. Lietissimamente nella festa delle due nuove spose, e con gli novelli sposi mangiarono. Dant. Purg. 29. Che foran vinte da novelle spose. Petr. canz. 49. 4. Tre dolci, e cari nomi ha' in te raccolti, Madre, figliuola, e sposa. Fir. As. 315. Cotale, i miei lettori, era la donna, che io in presenza di tanti grandissimi signori aveva a congiugnermi per isposa.

S. Figuratam, per Compagna, Franc. Barb. 96. 15. Sicche vertute sia sua vera sposa. E 366. 12 Onde ragion lo spoglia Di negligenza in difender la cosa,

Ch' era di suo onore, e vita sposa.

SPOSALIZIA, e SPOSALIZIO. La solennità dello sposarsi, Sponsalizie. Lat. sponsalia . Gr. πα νύμφια . Ambr. Cof. 4. 12. Di questo sposalizio Che ne sarà ! Borgh. Rip. 434. Un' altra tavola simile di perfezione rappresentante le sposalizie della Madonna è di suo in

san Lorenzo.
\* SPOSALÍZIO. Add. Degli sposi, Sposereccio. Salvin. Inn. Orf. Con sposalizia tavola. E Opp. Cacc.

Sposalizii amori.

+ SPOSAMENTO. Lo sposare. Lat. sponsalia . Gr. νύμφια. Vit. SS. Pad. 4. 275. Se queste cose avessi ndire, arei dispregiato questo carnale sposamento; ma dappoiche ec. Lasc. Sibill. 1. 1. Se tu, od egli, od ella mi avete fatto, o mi farete inganni, o travagli con vostri sposamenti segreti ec. subito tutti e tre vi caccio fuor

SPOSARE. Pigliar per moglie, o per marito. Lat. uxorem ducere, desponsare. Gr. γαμαν. Bocc. nov. 42. 19. Aggiugnendo, che con sua licenzia intendeva, secondo la nostra legge, di sposarla. G. V. 8. 57. 2. Lasciò la chericheria, e sposò la contessa Margherita a moglie. Dittam. 2. 31. Colni, che mi nomò,

e sposò pria.

\*\* § 1. Sposare, per Concludere, Stabilire. Petr.
uom. ill. 56. Ordinò che il matrimonio sia prima efficacemente da' parenti sposato, e poi solennemente dal Prete benedetto.

S. 11. Per Dar per moglie, Maritare. Lat. uxorem dare, in matrimonium collocare, despondere. Gr. as γάμον διδόνου. Pass. 72. 10 ho una sola ligliuola, e unica, vergine, la quale vi voglio sposare, s' e' v' è in piacere.

S. III. In signific. neutr. pass. vale Maritarsi . Lat. nubere, nuptias celebrare. Gr. γαμάσθαι. Bocc. non. 43. 21. Pietro lietissimo, e l'Angiolella più quivi si

sposarono.

+ \* \* §. IV. Sposare metaf. in signific. att. e neutr. pass. Accompagnare, Accordare, Congiungere. Meglio si usa dai poeti che dai prosatori. S. Catter, lett. 245. Vuole che ello abbandoni la ricchezza e sposisi alla povertà. Filic. Rim. pag. 171, (Son. Ma che ec.) Ma che dirò del si profondo e grave Cantor Profeta, che all'etrusche corde Sposa l'arpa divina! E 499.

( Son. Peno ec. ) E fatto già di due voleri un solo Pien

d'umiliade al voler sun mi sposo . N. S. +\* S. V. Sposare, coll' O stretta, val Posare, come Scalcare per Calcare. But. Inf. 31. 2. Dimostra Dante come furono sposati nel fondo da Anteo. E Inf. 19. 1. Non mi sposò già, anco mi tenne sull' anca.

+ SPOSATO. Add. da Sposare. Lat. desponsatus. Gr. γαμήσας. Bocc. nov. 98. 13. Se tu ardentemente ami Sofronia a me sposata, io non me ne maraviglio. Urb. Torsi la vita nel modo, che la dolente Filli da Demofonte sposata. Maur. rim. burl. 1. 150. Dove andrebbon gli sposi a coricarsi Con le sposate lor la prima notte! (qui in forza di sust.). Chiabr. rim. Vol. 3. pag. 64. (Gerem. 1730.) Quale mirarsi suol sposato amante, Che ver l'albergo d'Imeneo s'invia ec. SPOSERÉCCIO. Add. Maritale. Lat. maritalis, ju-

galis. Gr. γαμήλιος. Fr. Giord. Pred. R. Quante, e quanti son morti, e son morte nel giorno del loro sposereccio impalmamento. Ovid. Pist. 5. Ma io mi pento bene, che io disonestamente ti feci cortesia nel mio

sposereccio letto.

S. Per Confacevole, o Appartenente alle nozze. Lat. sponsalitius. Gr. νυμφικός. Urb. Io voleva apparecchiare una nave di cavalieri, e di donne nobili, e molte altre cose sposerecce, siccome l'usanza di qua a simile atto richiede.

+ SPOSERESCO. Voce poco usata. Add. Sposereccio, nel significe del S. Lat. maritalis. Gr. γαμήλιος. Fiamm. 4. 90. Risonando ogni parte della sposeresca

casa di festa.

SPOSITIVO. Add. Atto a sporre. Varch. Lez. S. Alcuni altri ec. dissero, che quella particella et non si pigliava in questo luogo come copulativa, ma come spositiva

SPOSITORE. Che spone. Lat. expositor, explanator . Gr. Egnynth's. Buon. Fier. 5. 3. 8. E tosto io credo Doversi allegri appresentare a voi Spositori del tutto.

(\*) SPOSITRICE. Verbal. femm. Che spone . Salvin. pros. Tosc. 1. 298. Cosa divina adunque è la favella, ambasciatrice, e spositrice della ragione.

SPOSIZIONE. Parlamento. Lat. oratio. Gr. λόγος. G. V. S. 48. 4. Messer Carlo, dopo la sposizione di

suo aguzzetta, di sua bocca disse.

S. Per Dichiarazione. Lat. expositio., declaratio.Gr. έξηγησις, δηλωσις. Dant. Conv. 55. Per allegorica sposizione quelle intendo mostrare. Franc. Sacch. nov. 35. Non considerò quello, che disse, nè innanzi a cui, faccendo così bella sposizione.

SPOSO. Quegli che novellamente è ammogliato. Lat. sponsus. Gr. voupios. Petr. son. 244. Nè donna accesa al suo sposo diletto Diè con tanti sospir, con tal sospetto In dubbio stato sì fedel consiglio. Bocc. nov. . 99. 47. Se n' andò alla casa del novello sposo. Dant. >2 Par. 3. Perchè 'nfino al morir si vegghi, e dorma: Con quello sposo, ch'ogni voto accetta. But. ivi:

Con quello sposo, cioè con Cristo.

\* SPOSSANTE. Che spossa. Salvin. Opp. Cacc. Che non pasture governo suo corpo, Lungi da Citerea

spossante, in selve

SPOSSARE. Inflacchire, Inflevolire. Lat. viribus destituere, debilitare, imbecillem reddere. Gr. ac 9:188v. Salvin. disc. 2. 499. Vorremo noi dunque spossarci ancora, e sfruttarci, e consumare adesso importunamente il capitale di nostre forze per l'anno nuovo! [ qui

in signific. neutr. pass.].
SPOSSATAMENTE. Avverb. Senza possa. F. V. 11. So. Per la novità del tonare sì spossatamente al sereno nel pieno del verno [ qui vale : smisuratamente, gagliardamente . Lat. vehementer . Gr. opodea ].

+ \* SPOSSATEZZA. Debolezza, Mancanza di forze. Bell. Bucch. 43. Che al paragon del ragioname piangono Della meschinitate E spossatezza lor verbi ed

+ \* SPOSSATISSIMAMENTE. Superl. di Spossatamente. Pros. Fior. part. 4. Vol. 1. pag. 263. Mi pare di vedere in quel verso pinttosto una lumaca cammante per terra, e quella sua sudicia, e nauseata foggia di mezza spignersi spossatissimamente innanzi, e mezza strisciarsi ec

SPOSSATO. Add. Senza possa, Debole . Lat. invalidus. Gr. aoberns. Bocc. nov. 20. 20. Conoscendo la sua follia d'aver moglie giovane tolta, essendo spossato, dolente, e tristo s' usci della camera. E nov. 95. 14. Preporremo ec. il già rattiepidito amore per la spossata speranza a questa liberalità di messere Ansaldo! Tac. Dav. ann. 1. 2. Lo spossato aiuto delle leggi stravolte da forza, da pratica, da moneta. Franc. Sacch. rim. 14. O son io tanto vecchio, ed ispossato, O son io tanto piccolo, e meschino ec. Che sempre fuggi dov' io son presente! Dep. Decam. 54. Da questo è spossato ec. e importa debole, e quello, che dissero i

nostri antichi, fiebole, e affiebolito.

\* SPOSTAMENTO. Quello che esce dal proprio luogo, e fig. Che è fuori di metodo; Spostatura. Salvia. Cas. Che fu un' altra uscita e scappata della Tragedia,

e spostamento in ridicolo.

 $\uparrow$  (\*)  ${ t SPOSTARE}$  . Scostare , Divertire , Lasciare il posto. Lat. deflectere, divertere. Gr. μεπαχινείσ θαι Salvin. disc. 3. 128. Bada alla parte del canto, ec. alle mutazioni delle chiavi, a i respiri, ec. e se gli accade spo-

stare, bada anco a questo [ qui neutr. ].

+\* SPOSTATURA. Collocamento fuor di luogo; Lo stato di una cosa spostata. Salvin. Buon. Fier. 2. 4. 15. Il Napoletano dice Insetar: e noi per la figura metatesi, ovvero spostatura di lettere, Innestare, e an-

nestare , quindi innesto , e nesto .

\* S. Spostatura , figuratam. per Travolgimento , Disordinamento di checchessia. Magal. lett. E bisogna bene che la spostatura dell'occhio sia grande a voler che mi faccia una tal violenza, che quello, ch' io veggo, arrivi a non dilettarmi.
\* SPOSTISSIMO. Espositissimo. Bemb. lett.

(†) SPOSTO. Lo stesso che Esposto. Chiabr. rim. Vol. 3. pag. 74. [Gerem. 1730.] Vedeasi sposto a rio morir, se vaga Di lui Medea non diveniva amante, E di campar non gl' insegnava l'arte.

† SPOTESTARE. Spodestare. Lat. dominium rei di-

millere. Gr. δεσποτών προίεσθαι. Varch. stor. 10. 278. Chi dona alcuna cosa, o la da per amor d' Iddio, si spotesta del dominio di lei, e non può più con

verità dire, che ella sia, ma solo, che ella fu sua.

\* SPRAIARE. T. de' Salinari. Fare uno scavo intorno agli argini delle soline cavandone il sale, che è giunto alla sua granigione, e disponendolo in diversi monticelli sul rimanente del sale per facilitarne lo sgron-

damento

SPRANGA. Legno, o Ferro, che si conficca attraverso, per tenere insieme, e unite le commessure. Lat. subscus, suscus. Dant. Inf. 32. Con legno legno spranga mai non cinse Forte così. Bern. rim. 1. 93. Ha'ndosso un gonnellino Di tela ricamata da magnani A toppe, e spranghe messe co i trapani.

β'S. I. Per Ornamento di cintura. Lat. lamina. Gr. ελασμός. G. V. 10. 154. 2. Che niuna donna potesse ec. portare più di due anella in dito, nè nullo scaggiale, nè cintura di più di dodici spranghe d'argen-

S. II. Per metaf. Buon. Fier. 3. 2. 5. Un giudice , e un medico, due spranghe, Che tengono in piè ferma

S. III. Spronga da caricare, T. de' Fabbri. Stafsa doppia da collegare due pietre.

\* S. IV. Spranga, T. de' Legnaiuoli. Nome, che si dà a tutti Que' pezzi di legname, che vanno attra-vetso di una porta, o uscio, e si uniscono a' batti-

sprangare. Metter le spranghe. Menz. sat. 7. Ahimè qual gelo D'ignoranza ti spranga al ver le ci-

glia! [ qui figurotam.]

S. 1. Per Dare, o Percuoter forte. Franc. Sacch. nov. 174. lo il menerò dentro, e dirò : date quelli danari a costui; e voi sprangate.

S. II. Sprangar calci, parlandosi di cavalli, o simi-li, vale lo stesso, che Trar calci. Tac. Dav. ann. 1. 24. In quel terreno di sangue loro, e di loto molliccio davano stramazzate, e sprangavan calci.

SPRANGATO. Add. da Sprangare.

S. Per Farnito di Spranghe, nel signific. del S. I. Vii. S. M. Madd. 21. Toglieva la cintola sua sprangata, ch'ella soleva portare a vanitade, e spogliavasi ignuda, e battevasi con essa tutta dal capo al

SPRANGHETTA. Dim. di Spranga.

S. Figuratam. si prende per Dolore nella testa . Red. Ditir. 52. E per lui mai non molesta La spranghetta nella testa. L'annot. 177. Aver la spranghetta si dice di coloro, i quali avendo soverchiamente bevuto sentono gravezza, o dolore di testa nello svegliarsi la mat-tina seguente dal sonno. Così fatta spranghetta vien disegnata da Plinio, ove de' vini Pompeiani del Regno di Napoli favella. Malm. 1. 12. Ella, che ancor del vino ha la spranghetta ec.

\*\* SPRATICARE UNA COSA. Finire, Troncare una pratica. Lasc. Parent. 4. 3. Orsù attendiamo alle faccende nostre. Giam. Si si, spratichialla pure [cioè:

spratichiamola].

SPRAZZA. Sprazzo. Morg. 28. 137. Convien, che se n'appicchi qualche sprazza.

SPRAZZARE. Bagnare gettando, e spargendo minutissime gocciole. Spruzzare. Lat. leviter aspergere. Granding Pollad. Apr. 7. E conjugate pri ακροθιγώς επιρφαίναν. Pallad. Apr. 7. E se ricente ricolte le zizzibe, vi si sprazzi su il vino vecchio, diventeranno rugose. E 11. E'l vaso, in che si ricevano, si vuole fregare dentro ec. con erbe soavissime, e

poi sprazzarvi un poco di mele.

§. Per similit. Lat. aspergere. Gr. ἐπιρξαίναν.

Med. Arb. cr. Ogni sua dilettosa bellezza ha sprazzata

di lividori, e di sangue [cioè: chiazzata].

SPRAZZATO. Add. da Sprazzare. Lat. leviter aspersus. Gr. κατ' όλίγον g'ανθείς. Pallad. Si ponga in canali di legno ancora ramerino cotto in acqua molsa raffreddato, e sprazzato.

SPRAZZO. Spargimento di materia liquida in minutissime gocciole. Lat. aspersus, gutta. Gr. εαντισμός. Dant. Purg. 23. Di bere, e di mangiar n' accende cura L' odor, ch' esce del pomo, e dello sprazzo, Che si distende su per la verdura. Pass. prol. O per soperchio del gonfiato mare, o per oltraggio de'rin-franti sprazzi. E 377. Getta, e fa rimbalzare molti sprazzi di quella motosa nequizia. Morg. 27. 56. E'l vento par certi sprazzi avviluppi Di sangue in aria con nodi, e con gruppi. Bern. rim. 1. 96. Di peluzzi, e di piume Piena tutta, e di sprazzi di ricotte, Come le berrettacce della notte.

§. Per metaf. Cron. Morell. 281. Tu ne sentirai qualche sprazzo, o nel contado, o nelle pendici della terra . Varch. stor. 12. 472. Onde nacque, che la peste, della quale in loro, che non ne fanno molto caso, è

sempre qualche sprazzo, s'appiccò in Firenze.

SPRECAMENTO. Lo sprecare. Lat. prodigentia, dissipatio. Gr. ἀσωτία, ἀχολασία. Fr. Giord. Pred. R. Godono nello spiecamento delle proprie sustan-

SPRECARE. Scialacquare. Lat. prodigere, profundere. Gr. diapogav. Fr. Iac. T. 1. 2. 12. Le spese commesse strigueanmi a furare, Lo biado a sprecare in mala menata. E altrove: Ora attendi a sprecare, E lo tuo a consumare.

SPRECATORE. Che spreca. Lat. prodigens , prodigus. Gr. άσωτος, αχόλαζος. Fr. Giord. Pred. R. Giovane sprecatore del patrimonio. Fr. Iac. T. 6. 5. 24. L'amor, che non allena, M'ha fatto sprecato-

SPRECATRICE. Verbal. femm. da Sprecare. Lat. prodiga. Gr. ή καταναλίσκεσα. Fr. Iac. T. 2. 9. 15. Or udissi gridamento, O famiglia sprecatrice.

SPRECATURA. Lo sprecare. Lat. prodigentia, dissinguia. Gr. dania. gradagia. Fr. Iac. T. 2. 0. 15.

sipatio. Gr. άσωτία, ακολασία. Fr. Iac. T. 2.9. 15. In taverne fa mercato, ec. Or vedessi sprecatura, Che

+ \* SPRECIPITARE. Sprofondare, Dirupare. Sal-vin. Iliad. l. 11. v. 1051. E i Molioni due d'Attore figli Avea sprecipitati, se già quegli Il padre ec. Non gli campava da guerra, coprendoli Con caligine molta.

+ (\*) SPREGÉVOLE. Add. Dispregevole. Lat. contemptibilis. Gr. εύκαπαφεόνητος. Segner. Pred. 20. 9. Si è valuto a sì grande acquisto non d'altro che della lingua di dodici pescatori, scalzi, mendici, illitterati, spregevoli ec. Salvin. Iliad. 2. 345. Sire, per te ben pensa, e ad altri credi Non spregevole sia quanto io mai dico

SPREGEVOLMENTE . Avverb. Con ispregio , In maniera spregenole. Lat. comtemptim, contumeliose. Gr. καταφερνητικώς. Sen. Pist. 100. Tu desideri, secondo che di', ch' e' dica alcune cose aspramente contr' a' vizj, alcune animosamente contro a' pericoli, alcune orgogliosamente contr' a fortuna, alcune spre-

gevolmente contro a vanagloria.
SPREGIAMENTO. Dispresso. Lat. contemptus. Gr. καπαφρόνησις . Sen. Prov. 429. Continuità d' avere pericoli darà spregiamento di loro. Fr. Giord. Pred. R. Con grande spregiamento delle celestiali grandezze.

SPREGIANTE. Che spregia. Lat. spernens, contemnens. Gr. καπαφερνήσας. Sen. Pist. 82. Questa è

la vertu, e l'animo spregiante la morte.

SPREGIARE. Dispregiare . Lat. spernere , despicari. Gr. хатафергия. Dant. Inf. 11. E chi spregiando Dio col cuor favella. G. V. 11. 63. 3. Onde messer Luchino fu molto spregiato. Coll. SS. Pad. La prima si è, che noi spregiamo tutte le ricchezze ec. del mondo. Vit. SS. Pad. 1. 27. È da spregiare o prometta, o minacci, o quantunque apparisca rilucente, o laido

SPREGIATO. Add. da Spregiare. Lat. spretus. Gr. καταφεονηθώς. Cavalc. Speech. cr. Vedendo uomo spregiato, e mal vestito. D. Gio: Cell. lett. 25. L' assempro ce ne diede Cristo nostro Salvatore, il quale più volte spregiato, e schernito da Farisei non se ne cu-

SPREGIATORE. Che spregia. Lat. contemptor. Gr. καπαφεονητής. Μ. V. 4. 69. Spregiatori de' loro propj comodi per accrescer que' del comune. Pass. 229. Come dice santo Agostino delle piaghe, colle quali Iddio percosse Faraone ec. spregiatore de' suoi comandamenti . Bern. Orl. 2. 6. 57. E salto presto in piedi armato tutto Quel spregiator del mondo orrendo, e brut-

SPREGIATRICE . Verbal. femm. Che spregia. Lat. contemptrix . Gr. καταφεονήσετα . Sen. Pist. La fortezza è spregiatrice delle cose da temere.

+ \* SPREGIEVOLE. Sprezzevole, Dispregevole. Segner. Paneg. S. Ant. Pad. S. II. Applicatosi totto a' ministeri di casa più faticosi, non in altro si adoperava,

che o in purgare gli stovigli, come un fante spregie-

vole di cucina, o in ec. SPREGIO. Dispregio. Lat. contemptus., despica-tio. Gr. καπαφεόνησις. Ricord. Malesp. cap. 222. Gridando, e dicendo grande ispregio del Re Carlo, e di sua gente. Pass. 35. Lo spregio degli uomini perversi, ch' e' fanno della vita nostra, è uno approvar-

(\*) SPREGIUDICATO. Add. Disingannato, Avveduto, Di liberi sentimenti. Lat. emunctæ naris, liberi ingenii. Gr. υπερακριβής, πανελεύθερος. Salvin. disc. 3. 6. Particolarmente i poeti, i quali egli processava talora con troppo rigida, e troppo spregiudicata censura

SPREGNARE. Sgravidare, Sgravar dalla pregnesza . Lat. fælum emillere. Gr. Tinter. Bocc. nov. 83. 13. Lodando molto ec. la bella cura, che di lui il maestro Simone avea fatta, d' averlo fatto in tre di senza pena alcuna spregnare. Cronichett. d'Amar. 106. Poi volle ispregnare, e convenne, ch' ella gli uscisse di corpo. Varch. Ercol. 195. Voi, per quanto mi par

di vedere, l'avete fatta sgravidare, e spregnare.

SPREGNATO. Add. da Spregnare. Lat. effælus.

Gr. εχτεχών. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 294. O troie spregnate, o colombié vecchi, che arsi, o mezzo cotti a' cenanti s' apparecchiavano .

SPREMENTARE. Spermentare. Lat. experiri, tentare , periculum facere. Gr. magav. Com. Inf. 12. Poi perchè si sprementano di trovar guerra, mettono colte, e dazi agli altri. Franc. Barb. 207. 11. O per men doglia Di me, cui spoglia, O per più spremen-

tarmi SPRÉMERE, e SPRIÉMERE. Premere, ma denoto alquanto più di forza . Lat. exprimere . Gr. έχθλίβαν . Pallad. cap. 20. Facciansi torni, e strettoi da spremere, secondo ch' è usanza nel paese. Cr. 2. 21. 8. Non gli lascia ancora dissolvere per evaporazione, che'l temperato freddo circondante spreme di fuori, e ritorce, ovver ripiega gli spiriti. Ricett. Fior. 94. Le medicine si spremono per cavarne le parti umi-de, e sottili, e separarle dalle secche, e grosse ec. Si spremono ancora l'erbe, le radici, e molte decozioni per servirsi della parte umida.

S. Per metaf. vale Esprimere, o Manifestore il concetto con chiarezza, e sottigliezza. Lat. exprimere . Gr. egnyarbai . Maestrutz. 1. 87. Se'l decreto questo avesse voluto, arebbelo ispremuto, siccome ispremette dell'ottava di Pasqua. Dant. Par. 4. Però, quando Piccarda quello spreme, Della roglia assoluta intende ec. Sen. Pist. 95. Certo i' non darei altre pro-

prietadi al buon uomo, nè altra simiglianza, s' io vo-lessi eziandio spriemere Catone.

SPREMITURA. La spremere, se la Materia spremu-ta. Ricett. Fior. 188. Infondi a scamonéa in sugo di finocchio quanto basta; dissoluta, che ella è, legala in pezza lina, e spremi forte ec. e con la detta spremitura fa pillole. E 195. Dipoi ripesta, e aggiugai l'altra parte della spremitura, e fa trocisci.

SPREMUTO. Add. da Spremere. Lat. expressus. Gr. εκπεπιεσμένος. Libr. cur. malatt. I lamponi spremuti fanno bene andare a sella. Ricett. Fior., 142. Spremi, e cola; e della detta decozione spremuta piglia quanto vuoi. E 144. Alla colatura bene spremuta aggiugni penniti. Red. Oss. an. 108. In una piena infusione di rabarbaro polverizzato fatta in acqua comune, e ben colata, e spremuta misi a nuoto quattro lombrichi. Bern. Orl. 2. 29. 34. So, che Marsiglio, e la Spagna con esso Tanta non ne faria spremuta, e pe-

SPRENDIDO. V. A. Lo stesso, che Splendido. Vit. S. Gio: Bat. 230. Difenderannovi le ricchezze vostre, e le sprendide vestimenta, e gli agi, e' diletti, che prendete !

SPRENDIENTE. V. A. Splendente. Vit. S. Gio: Bat. 264. Giovanni lucerna sempre ardente, e sprendiente .

+ \*\* SPRENDIENTEMENTE . V. A. Splendida-

mente . Vit. SS. Pad. 2. 107. Quando si comunicava-

no, appariva la loro faccia sprendientemente. + \*\* SPRENDIMENTO . V. A. Sprendore . Fav. Esop. 98. Fece porre la mensa al Sole, acciocche tal mangiare per lo sprendimento [l'ediz. di Padora 1811. a pag. 75. legge risplendimento, e così pure legge il Vocabol. Vedi questa voce I fusse all'occhio più grazioso, e per lo caldo del Sole rendesse maggiore olo-

+ SPRENDORE. V. A. Lo stesso, che Splendore. Vit. S. Gio: Bat. 212. Messere Gesù gli mostrava un pochetto della signoría sua, e dello sprendore della faccia sua. Fr. Giord. 125. E però getta maggiore sprendore, e più è obumbrata [ripiena] di razzuoli e di

SPRESSAMENTE . Avverb. Espressamente . Lat. expresse, aperte. Gr. dingenduv. G. V. 11. 19. 4. Quelle revochiamo spressamente. Pass. 154. La persona, che si confessa, dica spressamente, e specifichi in che spezie di peccato ha offeso.

+ SPRESSIONE. Meno usato, che Espressione. Lat. vis, efficacia. Gr. ίσχύς. Varch. Lez. 425. E ora con alcuno aggiunto per pui chiara spressione. E 539. Per più adornezza, e maggiore spressione, come fanno i poeti

(\*) SPRESSISSIMO . Superl. Lo stesso , che Espressissimo. Lat. manifestissimus. Gr. pavegunanos. Bemb. lett. 2. 2. 24. Se la vostra lettera non si rivocasse, a

lui sarebbe fatto ispressissimo torto.

SPRESSO. Add. da Spremere; Espresso. Lat. expressus, manifestus. Gr. exchlos, evagyns. G. V. 7. 93. 2. Contro al comandamento spresso del Re Carlo suo padre. M. V. 1. 96. Con patto spresso, che ec. giurassono di mantenere quello stato, che allora reggeva Pistoia. Varch. Lez. 229. Chi non vede nel bam-bino della Madonna della cappella di San Lorenzo spresse nel marmo miracolosamente quelle due comparazioni miracolose !

+ SPRETARE. Neutr. pass. Depor l'abito di prete. Segr. Fior. legaz. al Dac. Val. 198. T. 4. [ediz. 1788.] O che il protonotario si spreti, o che Mess. Her-

mes rifiuti quella, che ec.

SPRETATO. Add. da Spretare. Dicesi in modo basso Colui, che ha deposto l'abito di prete.

+ \* SPREZZABILE. Degno d'essere sprezzato, Disprezzabile. Giac. Oraz. 21. La superbia et arrogan-za dell'animo non ornato di dottrina, nè informato di precetti di virtà reputa vile e sprezzabile l' obedien-

SPREZZAMENTO. Lo sprezzare. Lat. contemptus. Gr. καπαφεόνησις. Tratt. S. Ag. La troppo gran familiarità, e dimestichezza, che l'un fa coll'altro, ec. partorisce sprezzamento. Coll. Ab. Isac. cap. 34. La minutal capallo dell'animalia capallo vizj sono sprezzamento delle virtudi occulte dell' ani-

+ SPREZZANTE. Che sprecza. Lat. spernens, contemnens, floccifaciens. Gr. καπαργονών. Bocc. lett. Pin. Ross. 282. Avendo Cartagine, e Numanzia, superbissime cittadi, ed il Romano giogo sprezzanti, abbattu-te. Tass..Ger. 13. 26. Ne però il piede audace indietro volta, Ma sicuro, e sprezzante è come pria.

SPREZZARE . Disprezzare . Lat. spernere , despicari. Gr. καπαφερνείν. Petr. son. 222. Il mio cor lasso ogni altra vista sprezza. E canz. 25. 1. Or vedi, Amor, che giovinetta donna Tuo regno sprezza. Morg. T. VI.

5. 6. Dicendo: almen facessemi morire, Poiche sprezzata son da quel villano. Bemb. pros. 2. 49. Giovan Villani, che al tempo di Dante fu, e la storia Fioren-

tina scrisse, non è da sprezzare.

SPREZZATAMENTE. Avverb. Con disprezzo. Lat. negligenter. Gr. αμελώς. Stor. Eur. 2. 51. Vestiti sprezzatamente, e ignudi sempre tutta la gamba (qui : vil-

+ SPREZZATO. Add. da Sprezzare. Lat. neglectus. Gr. καπαφερνηθείς. D. Gio: Cell. lett. 25. Percuatersi il petto, orare, e digiunare, andare sprezzato, e dispetto. Bemb. pros. 2. 87. Ci fa ec. le non buone (cose) alcuna fiata, e le sprezzate venire in grado. Cas. uf. com. 101. Nelle parole adunque gran diligenza sopra tutto usare ci bisogna in fare, ch' elle siano rimes. se, umili, e presso che sprezzate. Chiabr. rim. Vol. 3. pag. 255. [ediz. 1730.] Ed il corpo gentil, fatto di gelo. Giù traboccò sulla sprezzata polve.

+ SPREZZATORE. Spregiatore. Lat. contemptor. Gr.

катафоронтіς. But. Per mostrarsi stracciatori, e anco-ra sprezzatori delle cose del mondo. S. Agost. C. D. Or che vuol dir questo! se non la mano di distinguere li cultori suoi dalli sprezzatori suoi. Red. Esp. nat. 20. Per un fine savio, e politico di rendere i soldati più coraggiosi, e sprezzatori de' perigli. Tass. Ger. 2. 59. L' altro è Circasso . . . Nell' arme infaticabile, ed invitto, D'ogni Dio sprezzatore, e che ripone Nella spada sua legge, e sna ragione. E stanz. 89. O sprezzator delle più dubbie imprese, E guerra, e pace in questo sen l'apporto. + \* SPREZZATRICE. Verbal. femm. Che sprezza.

Tass. Ger. 11. 9. E quell'altre magnanine ai tormenti, Sprezzatrici de' Regi, e delle genti. Fortig. Ricciard. 1. 6. Nè sa [la Musa], nè bada a regole niente, Sprezzatrice di biasimo e di lode, Che tiranneggia

cotanto la gente

SPREZZATURA . Disprezzo , Sprezzamento . Lat. contemptus. Gr. καπαφεόνησις. Car. lett. 2. 6. Nè però ci assicureremo tanto di questa vostra sprezzatura, che ve le lasciamo un' altra volta razzolar tutte a senno vostro . Demetr. Segn. 119. Quella sprezzatura , e quella quasi naturalezza produrranno un certo che di

SPREZZEVOLMENTE. Avverb. Con disprezzo. Lat. contemptim. Gr. υπεροπτικώς. Liv. M. I cavalieri sprezzevolmente fecero impeto.

SPREZZO . Lo sprezzare , Disprezzo . Lat. contem-

ptus . Gr. καπαφεόνησις SPRIÉMERE . V. SPRÉMERE .

SPRIGIONARE. Cavar di prigione, Scarcerare. Lat. e carcere educere, vinculis liberare. Gr. έκ τυ δεσμωτηgis egazar . Petr. son. 80. Per tutto questo Amor non mi sprigiona. Salv. Spin. 5. 7. Digli, che 'l Podesta m' ha fatto favore di farmi sprigionare subito, ch' egli ha saputo ch'i'sono. Bern. Orl. 2. 20. 8. Adesso, poiche furno sprigionati, Com' udiste, dall'isole lontano eç.

(+) S. E neutr. pass. Salvin. centur. 2. disc. 78. Altri finalmente al vento la cagione ne attribuiscono, il quale per la cavità della terra girando e rigirando cer-

ca rinchiuso per qualunque via sprigionarsi.
SPRIMACCIARE. Spiumacciare, Rimenar bene la piuma nella coltrice . Ant. Alam. son. 26. E Arno nostro sprimacciando il letto, Tutto l'orlo pien ha di tremolanti [qui in sentimento equivoco, e in ischerzo].
SPRIMACCIATA. Spiumacciata.

SPRIMACCIATO. Add. da Sprimacciare; Spiumacciato. Franc. Sacch. nov. 206. Si ritornò a casa sua, là dove trovo il letto bene sprimacciato. Libr. Son. 145. Costor credon trovarvi E' beccafichi, e gli ortolan pelati, E buon vin dolce, e letti sprimacciaii. Bern. rim.

1. 1. Fra tre persone avrete quattro letti Bianchi, ben fatti, sprimacciati, e voglio, Che mi diciate poi se saran netti. E 1. 112 Ch' un monte di letame T' aspetta, manigoldo, sprimacciato, Perchè tu muoia a tue sorelle allato

SPRIMANZIA . Squinonzia , Schinanzia. Lat. angi-

na . Gr. συνάγχη .

SPRIMERE. Esprimere. Lat. exprimere. Gr. exonder, έξηγασθαι. Maestruzz. 1. 43. Ancora non sarebbe battezzato, se dicesse: nel nome della Trinità; imperocchè non si sprimono le Persone, ma solo il numero delle Persone. E 1. 50. La forma di questo sagramento sono le parole, per le quali il consentimento del matrimonio si sprime. Vit. S. M. Madd. 118. Troppo è meglio a starsi per me qui a pensare, e immaginare questo fatto, che a sprimerlo con parole. Mor. S. Greg. 8. 9. Tale verita adunque della mente umana volendo sprimere il nostro Giob , diceva . Tac. Dav. ann. 13. 169. In casa sua non comandava, che per cenni, e bisognando sprimer meglio ec. scriveva.

+ SPRIMIMENTO. Lo sprimere. Lat. vis, efficacia. Gr. iσχύς. Maestruzz. 1. 43. Se si iscemasse la invocazione delle tre Persone, ovvero lo sprimimento dell'atto, ovvero lo spriminiento della persona, ch'è battezzata; ma lo sprimimento della persona, ch' è battezzata, non è dell' essenzia della for-

ma.

SPRINGARE. V. SPINGARE.

SPRIZZARE . Minutamente schizzare . Lat. prosilire, Catull. Bocc. g. 6. f. 10. Oltre a questo, quel, che non meno di diletto, che altro porgeva, era un fiumicello, il quale d'una delle valli, che due di quelle montagnette dividea, cadeva giù per balzi di pietra viva, e cadendo, faceva un romore a udire assai dilettevole, e sprizzando, pareva da lungi ariento vivo, che d'alcuna cosa premuta minutamente sprizzasse. Sagg. nat. esp. 204. Ad ogni colpo si vedea trasudare per tutti i pori del metallo a guisa d'argento vivo, il quale da alcuna pelle premuto, minutamente sprizzas-

SPRIZZATO. Add. da Sprizzare. Lat. leviter as-persus. Gr. κατ' ολίγον βανθές.

S. Per Macchinto , Chiazznto . Lat. varius . Gr. melxilos. But. Inf. 25. 2. Il ramarro è un serpentello verde con quattro piedi, e ancora ne sono degli sprizzati,

e di color nero, ovver higio.

\* SPROCCATURA. T. de' Maniscalchi derivato da Sprocco. Ferita nel vivo del piede del cavallo cagionata da chiodo, sasso, sterpo, o altra cosa pungente prez

muta nel comminare.

+ SPROCCO, e SBROCCO. Brocco, Stecco, Fuscello, Vermena, Pollone, Rampollo; e propriamente si dice Quello, che rimette dal bosco tagliato. Lat. germen surculus . Gr. βλαςός . Pucc. Centil. cant. 26. Onde il Re Pier non pigliava riguardo, Perchè di pruni, e sprocchi era si piena, Ch'uscir non ne dovia il lio-pardo. Buon. Fier. 4. 4. 5. E spine, e sterpi, e stoppie, e stiappe, e sprocchi.

S. I. Talora si prende per Legatura di fastello di le-

gne, o di fascina. S. 11. Per Qualunque legno da ardere. Lat. stipes. Gr. xoepis . Fior. Ital. I tre fati gittarono uno sprocco di legno nel fuoco, così dicendo : tanto viva questo garzone, quanto questo sprocco penerà a consumarsi.

SPROFONDAMENTO. Lo sprofondare, in signific. neutr. Lat. exitium , ruinn. Gr. όλεθεος , έξώλαα. Mar. S. Greg. Quando questo Leviatan sia rapito, quando tutti gli elementi si commoveranno nel suo sprofondamento

+ \* SPROFONDANTE. Che è di pesantezza disorbi-

tante , Di peso strabocchevole. Magal. part. 1. lett. 19. In questo stato io non lascio di risentire in me una forza capace di contrastar questo peso sprofondante della mia passione ec. [qui è detto figuratam.].
SPROFONDARE. In signific. neutr. vale Cader nel

profondo . Lat. in imum fundum delabi , corruere , destrui. Gr. eiς το βάθυ πίπταν. Fir. Luc. 2. 2. Io vor-

rei volentieri, che quella casa sprofondasse.

§.1. Figuratam. Lat. Impaverire , Spiantarsi, Rovinarsi. Lat. in malum abire. Gr. απολείσ Sai, έξξαν. Tac. Dav. ann. 1. 21. lo sarò buono a rappaciarvi colla gente Germana, ove ella voglia anzi peniirsi, che sprofonda-re. Buon. Fier. 4. 4. 12. Sicch' ogni mercante ec. Si contrista, e si duol, piange, e s' adira D' essere sprofondato.

S. 11. In signific. att. vale Grandemeate sfondare. Lat. perfodere, transfodere, confodere, transverbera-re, transadigere. Gr. διαπείζειν. Bern. Orl. 2.7. 18.

Ma colla spada la spezza, e sprofonda.

S. 111. Figuratam. vale Annientare, Mandare in rovina, in precipizio. Lat. pessumdare. Gr. хатинатей. Varch. Ercel. 290. Messer Celio Calcagnino ec. biasima la lingua volgare ec. affermando, che ella si doverrebbe con tutti gli argani, e ordegni del mondo sprofondare. Buon. Fier. 1. 5. 2. I pazzi oggi hanno a dominare: i pazzi Guastare, e portar via l'altrui fatiche E le sostanze altrui, E'l tutto sprofondar, far ogni

+ \*\* S. IV. Neutr. pass. Segn. Mann. Marz. 3. 1. La terra, in vece di sprofondartisi sotto i piè, non

solo ti sostiene, ma ti alimenta. +\*\* S. V. E. Metaf. Vit. S. M. Madd. 18. Il cuore suo si sprofondò in tanta umiliade ec., che ec. Segn. Mann. Febbr. 24. 1. Quando egli ti tenta di presunzione, e tu sprofondati (umiliati, gettati al profondo, va al profondo colla tua umiliazione) a contemplare quanto il Signore sia terribile, ancora coi suoi più cari . E Dic. 15. 2. Sprofondati nell'intimo del cuor tuo, e mira ec.

SPROFONDATO . Add. da Sprofondare . Fr. Iac. T. 6. 14. 12. Lunghezza non compita, Larghezza intransita, Profondo sprofondato (qui vale: che non ha

fondo). + \* SPROLUNGARE. Prolungare, Slungare, Tira-re in lungo. Accad. Cr. Mess. 1. 74. Era il recinto di re in lungo. Accad. criticate nè altre difese, e dove figura rotonda senza ritirate, nè altre difese, e dove volevano lasciare l'entrata sprolungavano l'una dell'estremità del cerchio quanto bastasse a coprir l'al-

tra . + \* S. I. Sprolungare neutr, pass. Slungarsi, Protraersi in luogo . Magal. part. 1. lett. 8. Gli costringono a svolticchiarsi, e sprolungarsi fuori de' loro ripostigli a guisa di tante molle di oriuoli, che poi lascia-

te in libertà ec.

\* S. 11. Sprolungarsi, per Scostarsi, Allontanarsi Pulci Driad. E per mettersi al vento a filo assegno Si

son del porto alquanto sprolungati.

SPROMÉTTERE. Dire di non voler mantenere la promessa. Lat. promissum revocare. Gr. avaxadav viv υπόσχεσιν. Tav. Rit. Se io gliele promisi, ed io gliele sprometto. Ambr. Furt. 2. 4. Si, ma quante volte promettono, e spromettono questi giovani?

SPRONAIA. La Piaga, che fa la percossa dello spro-

(\*) SPRONAIO. Fabbro di sproni. Lat. calcarium faber . Fir. Trin. 4. 2. I'son messer Rovina dello spro-

naio. + \* SPRONANTE. Che sprona, Stimolante. Salvin. Odiss. 19.562. Autolico ordinò a i figli illustri, Armar da cena, e quei l'udir spronante. Tosto dentro menaro un bove ec.

459

SPRONARE. Propriamente Pugnere collo sprone le bestie da cavalcare, perch' elle camminino; e si usa in signific. att. e neutr. Lat. calcar addere, calcar admovere , calcari agitare , calcaribus cadere . Gr. orgover , προβαλλαν πα κέντρα. Nov. ant. 22. 2. Sprono il cavallo, e fuggio col barlione. L 30. 2. Monta a cavallo, e sprona, e va via. G. V. 8. 55. 12. Come voi il vedete, tosto spronate loro addosso con vostra cavalleria. Bern. Orl. 1. 4. 81. Poi sprona verso lui con tal fracasso ec.

S. 1. Per-metaf. vale Sollecitare, Affrettare. Lat. urgere, incitare, calcar addere. Gr. Ereizav. Bocc. nov. 77. 25. Amor mi sprona per si fatta maniera, che niuna cosa è, la quale io non facessi. Dant. Inf. 3. E pronti sono al trapassar del rio, Che la divina giustizia gli sprona. Petr. son. 200. Tu'l fai, che sì l'accendi, e sì la spron. E 207. Pur d'alzar l'alma a quel celeste regno È'l mio consiglio, e di spronare il core . Sen. ben. Varch. 4. 17. Soverchio è a quelle cose spronare dove ne spigne la natura.

S. 11. In signific. neutr. vale lo stesso. Lat. properare, ferri . Gr. σπεύδαν, επάγεσθαι. Dant. Par. 17. Ben veggio, padre mio, siccome sprona Lo tempo ver-

so me

S. 111. Spronar le scarpe, si dice figuratam, e in i-scherzo di Chi va a piedi. Lat. pedibus incedere. Gr. πεζη βαδίζαν. Malm. 8. 58. Ripone il libro, e spro-

na poi le scarpe.

SPRONATA. Lo spronare, e la Puntura, o Colpo di sprone. Liv. M. Assaliro i nemici per si gran forza, e per si grande izza, ch' a una spronata gli disharatta-10. Franc. Sacch. nov. 159. Quando egli gli dava una spronata, e' si movea d'un pezzo, come se fosse di legno.

S. Per metaf. vale Incitamento . Tac. Dav. ann. 1. 22. Mossero tali spronate, non pure i Cherusci, ma i

vicini.

SPRONATO. Add. da Spronare. Lat. calcaribus Incitatus. Gr. xevrendeis. Bocc. nov. 59. 5. Spronati i cavalli, a guisa d'uno assalto sollazzevole, gli furono quasi prima, che egli se n'avvedesse, sopra. Alam. Gir. 12. 14. Poscia siccome fosse vento, o strale, Il destriero spronato via ci porta.

S. Cane spronato , si dice Quello , che alquanto sopra al piede ha un' unghia, alla quale diciamo Spro-

SPRONATORE. Che sprona. Libr. Pred. R. Come

lo spronatore a suo pro si vale dello sprone.

+ SPRONE. Strumento noto, col quale si pugne la cavalcatura, acciocch' ella affretti il cammino. Lat. stimulus, calcar. Gr. xevreov. Bocc. nov. 43. 5. Tenendogli gli sproni stretti al corpo . E nov. 89. 6. Buon cavallo, e mal cavallo vuole sprone, e buona femmina, e mala femmina vuol bastone (qui detto prover-bialmente). Dant. Purg. 6. Guarda, com' esta siera è fatta fella, Per non esser corretta dagli sproni. Alam. Avarch. 16. 4. Le solerette pria del più sicuro Acciar, che porti il Norico terreno, Gli arma di sotto i piedi;

indi lo sprone Ricco di gemme e d'or sopra gli pone.

S. 1. Sprone per similit. Petr. son. 140. Onde seco. e con Amor si lagna, Ch' ha sì caldi gli spron, sì duro il freno. E cap. 7. Talor ti vidi tali sproni al fianco, Ch' i' dissi: qui convien più duro mor-

S. II. Sprone, per metaf. vale Incitamento, Stimo-lo. Alam. Gir. 1. 3. Perchè l'alto Francesco. il grande Enrico ec. Con dolci sproni a ragionar m'invita. Borgh. Rip. 72. Gian Bologna punto dallo spro-ne della virtù, si dispose di mostrare al mondo, che

S. III. Dar di sproni, vale Spionare. Lat. calcaribus

excitare, concitare. Gr. xevreeiv. G. V. 7. 102. 3. Colla spada taglio le redine del suo cavallo, e diegli degli sproni . Bern. rim. 1. 15. Tiran la briglia insie-

S PR

me, e dan di sproni.

S. IV. A spron battuto , o A spran battuti, posti avverbialm. vagliono Velocissimamente, A tutto corso. Lat. celerrime. Gr. πάχιςα. Rett. Tull. Più di sei miglia lo mende a spion battuto. G V. 7. 130. 6. I feditori Aretini si mossono con gran baldanza a spron battuti a fedire sopra l'oste de Fiorentini. Cron. Morell. 309. Tutto giorno iscrivevano simili novelle, il perchè qui s'assirettava a sproni battuti, egli uscisse a campo . Franc. Sacch. nov. 41. Convenne, che tutti si fuggissono a spron battuti.

§. V. Sproni, si dicono anche quei Brocchetti, che sono talara su per lo pedale dell'albero. Cr. 5. 8. 3. Da ciascuna parte rappianalo [il ramo] ricidendo i no-

di, e gli sproni.
5. VI. Sprone, si dice anche quell' Unghione del gallo, ch' egli ha alquanto di sopra al piè; e similmente Quel del cane. Lat. calcar. Gr. κέντρον. Bellinc. son. 258. I galli s' hanno già messi gli spioni. E son. 520. E cogli sproni in piè son come il gallo.

S. VII. Sprone si dice anche la Punta della prua de' navilj da remo . Lat. rostrum . Ciriff. Calv. 3. 89. Cosi adunque volando cammina, E tra prua, e mezz'albero gli pone, E con gli spron fin dentro al corpo pas-

sa, E tuita la posticcia gli fracassa.

S. VIII. Sproni delle mura, o de' fondamenti, si di-

on Alcune muraglie per traverso, che si fanno talvolta per fortificare le mura, e i fondamenti.

† \*\* §. IX. A spron d'oro, Titolo d'un Ordine
Cavalleresco. Stor. Semif 83. Funne per Otto Imperadore, a richiesta dello Conte Fazio, brivilegiato di Cavaliere a sperone d'oro. Dep. Decam. 115. Non si chiamando più con questo nome, se non que' medesimi che noi diciamo cavalieri a spron d'oro. Lasc. Cen. 1. nov. 3. Messer Mario Tornaquinci, cavaliere

Spron d'oro, assai ricco ec.

\* S. X. Sprone, o Cornetto, T. de' Maniscalchi. Escrescenza cornea situata alla parte posteriore del no-

dello del piede del cavallo.

S. X1. Sproni dicono i Legnatuoli alcuni Pezzi di legno che si congegnano diritti agli angoli delle mu-

ra.

\* §. XII. Sprone T. de' Botanici. La parte inferiore di certi fiori, curvata, tubolosa, angustissima, e chiusa nel finimento.

\* S. XIII. Sprone di cavaliere. Sorta di fiore detto altrimenti Fior capuccio. Il Vocabol, nella voce RIGALI-

SPRONELLA. Stella dello sprone. G. V. 4. 3. 2. Si trovarono insegne vecchie reali, il campo azzurro con ispronelle ad oro. Buon. Fier. 3. 2. 17. Osserva quante line, Quante stelle, e spronelle, e gigli, e po-

+ \* SPROPIAMENTO . Spropiazione . Segner. Concord. part. 2. cap. 6. Che serve adunque inventar vani vocaboli di nudità volontaria degli atti nostri, di stac-

camento, di spropiamento, di spogliamento, ec. + SPROPIARE, e SPROPRIARE. Privare, Spodestare delle cose proprie; e si usa anche nel sentim. neutr. pass. Lat. spoliare, privare, proprietatem adimere. Gr. απος εξεῦν. Fr. lac. T. 2. 12. 6. Non essendo spropriato, Profession non è adempita. E altrove: D' ogni ben t' hai spogliato, E di virtù spropiato. Vit. SS. Pad. 4. 190. Però non riceveva egli niuno all' Ordine, se prima non si spropiasse per volere osservare il Vangelio. Burch. 2. 81. Se non ti spropi Del Giudeo interesso soprappreso. Segn. Mann. Marz. 30. 5. Bisogna dunque, che tu ti avvezzi a pigliar pruova di

te ec. a donar volontieri, a spropriarti volontieri, a fare, quando puoi, volontieri delle limosine. SPROPIATO, e SPROPRIATO. Add. da' lor ver-

SPROPIAZIONE. Lo spropiarsi. Franc. Sacch. rim. Fil. di ser Albiz. 12. De' sensi miei mi fe' spropiazio-

SPROPORZIONALE. Add. Contrario di Proporzionale; Che non ha proporzione. Lat. asymmeter, in-eommensurabilis. Gr. ἀσύμμετρος. Viv. Prop. 66. Si potrà con questa dimostrazione scorrere gli altri teore-

mi delle grandezze sproporzionali.
SPROPORZIONALITA. Astratto di Sproporzionale; Sproporzione. Lat. asymmetria, inconcinnitas. Gr. ασυμμετεία. Varch. Lez. 103. Secondo le molte, e quasi infinite sproporzionalità ec. che possono accadere nella matrice. Gal. Sist. 359. Di queste sproporziona-

lità se ne parlò a bastanza il giorno passato. + \* SPROPORZIONALMENTE. In modo sproporzionale, Sproporzionalamente. Uden. Nis. 4. 19. Veste dunque un picciol corpo storico sproporzionalmente con

troppe e lunghe digressioni, e principi, ec.
SPROPORZIONARE. Cavare fuor di proporzione.
+ SPROPORZIONATAMENTE. Avverb. Con isproporzione. Lat. inconcinne. Gal. Mot. loc. 545. La molestia di queste [ dissonanze ] nascerà, credo io, dalle discordi pulsazioni di due diversi tuoni, che sproporzionatamente colpeggiano sopra il nostro timpano, e crudelissime saranno ec. Bald. Lez. pag. 17. [Fir. 1692.] È un modo di far ritratti, quanto si può, somiglianti ec. talora aggravando, o crescendo i difetti delle parti imitate sproporzionatamente, talmente che nel tutto appariscano esse ec.

SPROPORZIONATISSIMAMENTE. Superl. di Sproporzionatamente. Gal. Sist. 111. Si rinterza l' inverisimile col disordinare sproporzionatissimamente l' ordine, che noi veggiamo sicuramente esser tra quei corpi celesti, la circolazion de' quali non è dubbia, ma

certissima.

SPROPORZIONATISSIMO. Supert. di Sproporzionato. Lat. ineptissimus. Gr. πάνυ ανάξμοςος. Gal. Sist. 333. Risultava un mostro, ed una chimera com-posta di membra tra di loro sproporzionatissime, e del tutto incompatibili. E 358. Genti, che sono accomoda-

te ad ammetter cose sproporzionatissime.
SPROPORZIONATO. Add. Che è fuori di proporzione, Che non ha proporzione. Lat. asymmetter, incommensurabilis. Gr. ασυμμετεος. Varch. Lez. 564. La grazia ec. sebbene può stare in un corpo, che non sia così proporzionato ec. non può però stare in uno spro-

porzionato, e rozzo affatto.

SPROPORZIONE. Contrario di Proporzione. Lat. asymmetria. Gr. ασυμμετρία. But. Sicche non vi sta colla sproporzione. Vinc. Mart. lett. 2. Non mi si appresenta occasione per potervi servire in cosa maggiore, forse per la sproporzione, che è trall' altezza dello stato vostro, e la bassezza della mia condizione. Alam. Colt. 2. 50. Prenda il marito poi, che tutta mostri Senza sproporzion la forma altera.

+ SPROPOSITARE. Fare, o Dire spropositi, Operare fuor di proposito. Lat. aberrare, inepta facere, aut loqui; abs re facere, loqui. Gr. άμαςτάναν, φλυα-gav, υθλαν. Uden. Nis Stazio per natura e per istu-

dio sempre cerca di spropositare

+ \* SPROPOSITATAMENTE. In modo spropositato, A sproposito, Fuor di proposito. Accad. Cr. Mess. 5. 567. Ma un ingiuria intentata spropositatamente contro a ragione, questo è il non più oltre della pazienza d' un uomo sensato. Magal lett. Per rifa-cimento de' danni fatti spropositatamente alle loro dalle vostre navi in Guinea . Uden. Nis. 3. 45. Il qual

vizio ... è non meno inconveniente e stravagante, che si trasponesse un ragionamento... e così di peso in altra poesla spropositatamente si venisse a inserire.

SPROPOSITATO. Add. da Spropositare; Che è fuor di proposito, Che fa, o dice spropositi. Zibald. Andr. S' accorgono, che non è spropositata affatto la sua opinione. Tac. Dav. stor. 2. 296. Lo stesso Vitellio, che or veniva in repentina collora, or faceva spropositate carezze, sprezzavano, e temevano (it T. Lat. ha: intempestivis blanditiis). Buon. Fier. 3. 2. 8. Risguarda il carcerato, e' suoi costumi Spropositati, e fuor d' ogni diritto. E 4. 2. 7. Conciliar disgusti, annodar nozze, Spropositati, inetti, intempestivi. Malm. 6. 98. Voltati, dice il Re, spropositato.

+ \* SPROPOSITISSIMO. Superl. di Sproposito.

Salvin. pros. Tosc. 1. 513. Ci è in Dante, ove parla delle famose frutte di Frate Alberigo, . . . ove pare che Dante esalti i datteri sopra i sichi. Con pace di

Dante, sproposito spropositissimo; ec.

SPROPOSITO. Cosa, che è fuor di proposito; Contrario di Proposito. Lat. error, ineptia. Gr. αμάςτημα, φλυαρία, υθλος. Buon. Fier. 1. 2. 2. Oh son tanti questi sciocchi, Che fan tali spropositi! E Tanc. 4. 9. Ch' io non vo' far qualche sproposito, Che tu nol sappia.

S. I. Fare agli spropositi, vale Fare un giuoco fan-ciullesco così detto . Malm. 2. 47. Altri più la vedevansi confondere A quel giuoco chiamato gli spropositi, Che quei, ch' esce di tema nel rispondere, Convien, che 'l

pegno subito depositi.

§. II. A sproposito, posto avverbialm. vale Senza considerazione, Senza bisogno, o Senza opportunità.

Lat. inopportune, intempestive, inconsulto, temere.

Gr. ἀκαίζως, ἀβελως. Τας. Dav. stor. 2. 276. Celso, che sapeva l'inganno, gli lascia andare; escono a spromicio ali mboscati vannagli addosso. Carl. Fior. 79. posito, gli 'mboscati vannogli addosso. Carl. Fior. 79. Niuno degli esempli, che producete, s' avvicina punto

all'opposizione, anzi iltornano tutti a sproposito.

+ \* SPROPOSITONE. Accrescit. di Sproposito.

Magal. part. 1. lett. 18. Voi adesso andate dicendo tra voi medesimo, che io ho fatto troppo onore a que-sto mio concetto, dandoli nome di fantasia, parendovi anzi una strampalateria, uno spropositone, una de-

bolezzaccia da ragazzo; non è così!

(\*) SPROPRIARE. V. SPROPIÁRE. (\*) SPROPRIATO. V. SPROPIATO.

\* SPROPRIO. Lo spropriarsi, Spropiazione. Fag. rim. Lo sproprio poi l'ho fatto onninamente Anzi cerco di vivere a comune.
(\*) SPROTETTO. Add. Non protetto, Senza pro-

tezione. Lat. expers patrocinii. Gr. αποςατεύτος. Snl-vin. pros. Tosc. 1. 315. La provvidenza vostra, arciconsolo degnissimo, me scelse a tal prova, acciocchè non restasse l'innocenza indifesa, e sprotetta.

+ SPROVAMENTO. V. A. Prova, Esperimento. Lat. probatio. Gr. 7422. Gr. S. Gir. 4. Lo sprovamento del-

l'amistà di Dio ec. cioè la perfezione della buona opra. SPROVARE. V. A. Neutr. pass. Esercitarsi, Provarsi. Lat. se exercere. Virg. Eneid. Sprovansi i com-

pagni spogliati al giuoco palestro.

S. In signific. att. vale Tentare, Provare, Esperimentare. Lat. tentare, periculum facere, experiri. Gr. жавай. G. V. 9. 317. 3. I Fiorentini essendo in tanta afflizione di guerra, e così sprovati dal tiranno Castruccio loro nimico, mandarono per soccorso al Re Ruberto . Liv. M. Fortuna per isprovar la virtù Romana . Tratt. Fort. Sanza questa virtu niuno può esse-(†) SPROVEDUTAMENTE. V. SPROVVEDUTA-MENTE.

(†) SPROVEDUTO . V. SPROVVEDUTO .

SPROVVEDERE. Contrario di Provvedere; Lasciare sprovveduto. Lat. orbare, privare. Gr. 5298v. Guicc. stor. 10. 713. Nè volendo i Francesi sprovvedere lo stato di Milano.

SPROVVEDUTAMENTE, e SPROVEDUTA-MENTE, come Provvedutamente, e Provedutamente. Avverb .- Senza pravvedimento, Incautamente, Disnovedutâmente. Lat. improvide, inconsulto, imparate, incaute, temere. Gr. αβέλως, ακή . G. V. 11. 113. 4. Si travolse sprovvedutamente con tutto il carro, e cadde su i gradi della porta de' Priori . M. V. 8. 32. Ve-dendo il genero de cittadini essere caduti sprovvedutamente sotto il giogo della malvagia legge. Com. Inf. 13. Come uomo, quando sprovvedutamente avendo preso con mano una cosa spaventevole, quella conosciuta, di subito abbandona. Mor. S. Greg. Essendo noi così sprovvedutamente assaliti da esso, noi siamo antivenuti dalla nostra guardia. Cron. Vell. 34. Giugnendo all'uscio, il trovò serrato, avendolo serrato la madre isprovvedutamente. Bemb. stor. 5. 71. Essendo nel porto del Zonchio tre galee Viniziane senza alcuna guardia; Camali sprovedutamente assalendole con poca fatica le prese [ qui vale Improvvisamente : o pure, Non avendolo preveduto quelle galee ]. E 8. 119. L' esercito della Republica sprovedutamente, et improvvisamente a Padova si mandasse.

SPROVVEDUTISSIMO. Superl. di Sprovveduto. Lat. maxime vacuus , destitutus . Gr. nevorums . Bemb. stor. 3. 30. Ma egli trovandosi sprovvedutissimo di tutte quelle cose, che alla guerra fanno bisogno, volle parlare al consolo de' Viniziani.

+ SPROVVEDUTO, e SPROVEDUTO, come Provveduto, e Proveduto. Add. da Sprovvedere. Non provveduto, Senza preparamento. Lat. imparatus. Gr. άπαgáoxeuos. Bocc. nov. 99. 10. Quivi, secondo cena sprovveduta, furono assai bene, e ordinatamente serviti. G. V. 7. 65. 2. I Messinesi, e Ciciliani erano sprovveduti, e non ordinati a disensione. E 8. 78. 6. Andando cercando la persona del Re, lo trovarono sprovveduto, e quasi disarmato. Cavalc. Frutt. ling. A mostrar la stoltizia di quelli, che si promettono lunga vita, e a questa speranza stanno nel peccato, e poi la morte gli truova sprovveduti. Bemb. stor. 8. 119. La qual città ec. con alcuno sproveduto, e repentino assalto ec. ricuperar potessero ( Sproveduto, cioè, Non preveduto ) . E 9. 126. Con repentine, e sprovedute correrie nè dì, nè notte punto riposar gli lasciavano. Fav. Esop. 40. Fu isproveduto (cioè, incauto) pen-

siero.

+ \* 5. Alla sprovveduta, Sprovvedutamente. Bin. rim. burl. 1. 196. Or ancor ch' io avessi da dir molto Farò qui fin ; perch' alla sprovveduta Io non fossi

talor dal padron colto.

(†) SPROVVISTAMENTE . Avverb. Sprovvedutamente, alla Sprovvista. Car. Long. Sof. pag. 33. Premendosi le labbra con le labbra talmente, che nè l'una bocca ne l'altra si vedea, Dafni una volta sproxvistamente, per più stringersela addosso, diede ec. SPROVVISTO. Add. Sprovveduto. Guicc. stor. 14.

696. La quale città essendo rimasta quasi sprovvista, diede animo a Lautrech ec. Buon. Fier. 3. 2. 2. E come spesso Sprovvisti son di quel, ch' è lor più d' uo-

S. Alla sprovvista, posto avverbialm. vale lo stesso, che Sprovvedutamente. Fir. As. 134. Infingendo così alla sprovvista una sua risposta, disse ec. Dav. Scism.

85. Maurizio alla sprovvista prese Villaco.

SPRUFFARE. Spruzzare . Lat. aspergere . Gr. éaiyar. Cr. 9. 99. 1. Queste spruffar si vogliono coll' acqua mulsa, il qual fatto, non solamente si rimangon della battaglia, ma isbrattansi, leccando. SPRUNARE. Disprunare, Togliere i pruni. Lat. sentes evellere. Gr. ακάνθας αποσπάν. Franc. Sacch. rim. 58. Dove chi passa, e corre, e non si spruna,

Rimedio alcuno non può avere unquanco.

SPRUNEGGIO, e SPRUNEGGIOLO. Pugnitopo. Lat. ruscus. Lor. Med. Nenc. 14. lo t'ho recato un mazzo di spruneggi, Con coccole, ch'io colsi avale avale. Libr. son. 103. E' tornera ben tanto allo spruneggio, Ch'io so, che ei s' ha poi a pugnere il ghiottuzzo. Bemb. Asol. 2. 83. Se così bene il loglio, la felce ec. gli spruneggioli, e l'altre erbe inutili, e nocive

lla sua possessione scegliesse. SPRUZZAGLIA. Acquicella, Poca pioggia, e leggiera . Red. Ins. 91. Quelle ranuzze, le quali si veggono quando viene qualche spruzzaglia di pioggia, han-

no avuto il lor natale molti giorni avanti.

\* S. Per similit. Poca quantità di checchessia. Salvin. Annot. Opp. Pesc. Una spruzzaglia, per esempio, di cedrati.

+ \* SPRUZZAMENTO. Spruzzo, Aspersione. Segner. Miser. versett. S. A un semplice spruzzamento, che da voi venga, a un semplice lavamento, resteranno

ec. e'l corpo netto, e l'anima rabbellita.

+ SPRUZZARE. Leggiermente bagnare, o si faccia colla bocca socchiusa, mandaado fuor con forza il liquore, che vi s' ha dentro, ovvero colle dita bagnate, o con ispazzole, o granatini, o simili. Lat. consperge-re, aspergere. Gr. gaivav. Bocc. nov. 80. 11. Tutti costoro di queste acque spruzzarono. Pallad. Si vuol fregare entro ec. con erbe soavissime, e poi spruzzarvi un poco di mele. Cr. 9. 99. 1. E maggiormente se dalla mulsa sono spruzzate, alla quale per l'odore più disiderosamente s'appigliano, e stupidiscono. Soder. Colt. 127. Se con sugo di porcellana gli spruzzerai intorno ec. appiccandole poi in lato asciutto si manterranno lungo tempo. Rucell. Ap. 239. Sparger convienti una rorante pioggia, Sossiando l'acqua, c'hai raccolta in bocca, Per l'aria, che spruzzare il vulgo chiama. Libr. Son. 45. Questa è tutt' acqua laufa che io ti spruzzo.

S. I. Per similit. vale Spargere minutamente. Lat. irrorure. Cr. 9. 72. 3. E soppressato che sia, si levi la soppressa, e si dee spruzzar con sal trito. Buon. Fier. 4. 3. 3. Io non vo' stiavi, Che mi spruzzino addosso pe' cannoni Un nugol della polvere vivace, Ond' egli han tutti pien gheroni, e falde.

S. II. Per metaf. Lat. aspergere. Gr. επιβέαίναν. Roez. Varch. 2. pros. 4. Di quante amarezze è spruz-

zata la dolcezza dell' umana felicità!

SPRUZZATO. Add. da Spruzzare. Lat. aspersus. Gr. favseis. Franc. Sacch. nov. 163. Ser Buonavere non avea più che un paio di calzacce bianche, e quel-le, tornandosi a casa, trovò tutte spruzzate d'inchiostro. Sagg. nat. esp. 78. Le gocciole d'acqua, o di argento vivo spruzzate sopra il suo fondo dalla solita lor figura non s'alterano.

+ \* SPRUZZETTO. Dim. di Spruzzo, Spruzzolo.

Alleg. pag. 192. [ Amsterd. 1754. ] Se egli è ver, come io penso, che l'aver una vena di dolce, idest uno spruzzetto di scemo, sia come dire, il zucchero sulle

vivande ec.

+ \* S. I. Spruzzetto, dicesi anche un Ramuscello, Scopa, o Checchessia altro con che si spruzza. Corsin. Torracch. 3. 30. E'l sonno, che vagando Pel mondo se ne gia con lo spruzzetto D' umid' onda letea l' alme bagnando, Pur anco a lor bagnò la fronte, e'l

\* S. II. Spruzzetto, è anche T. degli Ecclesiastici, che s' usa in molti luoghi d'Italia in vece di Asperso-rio. V.

SPRUZZO. Lo spruzzare, Sprazzo. Lat. aspersio,

irroratio, aspergo. Gr. έαντισμός. Coll. Ab. Isac. S' ella gravasse niente per alcuno spruzzo d'umore, non solamente non si leverà in aria, ma ec. Ar. Fur. 10. 106. Che se lo spruzzo ha in tal modo a durare, Teme st l'ale innassi all'ippogrifo, Che brami in vano avere o zucca, o schifo. Sagg. nat. esp. 112. Ma subito che tali vescichette emergono dall'aceto, urtando nell'aria, crepano, ed il lor velo in un finissimo spruzzo dispergesi

SPRUZZOLARE. Piovigginare. Lat. rorare, leviter pluere. Gr. desoisav. Varch. stor. 10. 314. Essendo piovigginato alquanto, spruzzolava ancora un poco. Soder. Colt. 38. Il nuvilosa [ tempo ] senza pioggia non è da rifiutarlo, e se spruzzolasse, non è cattivo.

S. Per similit. vale Spruzzare. Lat. irrorare , aspergere. Gr. έπιβ έαίναν. Fir. disc. an. 91. Con una spu-

gna le spruzzolasse dell'acqua addosso.

SPRUZZOLATO. Add. da Spruzzolare. Lat. aspersus. Gr. éardas. Red. Ins. 132. Era verde, e spruzzolato per tutto di macchiette gialle, e rosse, e tur-chine [ qui per similit, vale Chiazzato, Picchietta-

to].
SPRUZZOLO. Spruzzo. Lat. aspergo, levis pluvia. Gr. δζόσος, φαντισμός. Ciriff. Calv. 2. 54. Perchè nelle caverne io mi raggruzzolo, E non istimo vento, o neve, o spruzzolo. Malm. 7. 15. Paride beve, e poi gli dà lo spruzzolo. E 9. 23. Fiaccate, e rotte anch' esse dagli spruzzoli Di pietre, che ancor grattano i cocuzzoli [ qui per similit. ]. Menz. sat. 9. E tal fu giorno, Ch' ebbe alle tempie troppo amaro

spruzzolo [ qui per metaf. ] . + SPUGNA. Spongia officinalis . Pianta zoofita , che trovasi attaccatà agli scogli nel mare, ha uno stelo fibroso, flessibile, porosissimo, la superficie coperta di boccuccie, che assorbono l'ucqua, e secondo le sue diverse figure acquista diversi nomi. Questa pianta convenevolmente preparata serve a molti usi. Lat. spongia. Gr. σπόγγος. Fior. Virt. A. M. Così come la spugna non rende l'acqua, s'ella non è premuta, così non si può avere dall'avaro, se non per forza. Bocc. nov. 14. 11. Costni divenuto quasi una spugna pervenne al lito dell'isola di Guifo. Dant. Purg. 20. Trassi dell' acqua non sazia la spugna. Malm. 3. 60. Gente, che a bere è peggio delle spugne.
§. 1. E Spugne si chiamano Que' sassi bucherati a

guisa delle spugne marine, i quali si adoperano per adornamento di fontane, e grotte. Pattad. cap. 10. La calcina farai di sasso bianco duro, ovvero di tebertino, o vuogli di pietra colombina, o di pietra di fiume rossa, o di spugna. Varch. Lez. 440. Come sono le spugne marine, ed alcuni altri. Borgh. Rip. 473. La

quale ignuda esce fra le spugne di quei sassi. (\*) §. 11. Lisciar la spugna; maniera proverbiole per esprimere Il tentare inutilmente qualche cosa impossibile a farsi, o a riuscire. Lat. lapidem elixare. Gr. At-Sor ifer. Buon. Fier. 3. 1. 5. Non fu che dare appunto un pugno in cielo, Non fu ch' un torre a pettinar un riccio, Un lisciare una spugna, Che la superha inritrosita donna Non si piegò, non pur si mosse

un' ugna.
\* SPUGNITOSO. Che ha alquanto dello spugnoso. Magal. lett. La sustanza interna del gambo è spugni-

105a.

\* SPUGNONE. Certa pietra bianca di Volterra,
che serve per far gesso. Voc. Dis. in GESSO.

+ SPUGNOSITÀ, ed all' aut. SPUGNOSITADE,
e SPUGNOSITATE. Rarità, Rarezza simile a quella
della spugna. Lat. raritas. Gr. μανότης. Cr. 2. 13.

- Fannasi niù molli. acciocchè per la spugnosità lo-17. Fannosi più molli, acciocchè per la spugnosità loro risudi, o gema di fuori l'umido naturale, e maturisi in convenevol nutrimento delle piante,

+ SPUGNOSO. Add. Bucherato a guisa di spugna. Lat. spongiosus. Gr. σπογγωδής. Pallad. Marz. 25. [Verona 1810.] I color son questi ec. vario, cioè il nero colore mischiata con colore albino, o nero col badio; canuto con qualunque colore; spugnoso, macchioso, murito, piu oscuro . Burch. 2. 58. Spugnoso, e rosso assai più ch' un rubino. Buon. Fier. 3. 4. 4. E l'un doppio, e spugnoso, E temperato in guisa, Onde gli uomin vi beono a paesi.

+ (\*) SPUGNUZZA. Quella scubrosità, o bucheramento rhe resta aegli intagli e lavori, che furono niellati. Lat. spongiola. Gr. σπόγγιον. Βεπν. Cell. Orefic. 26. Questa brunitura è solamente fatta per

riturar certe spugnuzze, che alcune volte vengono nel niellare [ qui per similit. ].

\* SPULARE. Levare la pula, la loppa, la lolla cioè quel guscio delle biade, che rimane in terra nel batteila. Salvin. Odiss. 11. 167. Quando in te rincontrandoti alcun altro Viandante dica d'aver sulla spalla Magnifica una pala da spulare ec. E Iliad. Come nell'aie traporta le paglie il vento, quando che si spula e che Cerere ec. si discevera il grano della pa-

glia

SPULCELLARE. Dispulzellare, Sverginare. Lat. devirginare. Gr. Siamag Devellav. Volg. Ras. Si tessono insieme vene sottili, le quali quando la vergine si corrompe, cioè si spulcella, si rompono. Zibatd. Andr. 92. Quando sposano moglie, i mariti le danno a spul-cellare ad altri. M. Aldobr. P. N. 231. Egli è dentro alla porta una pelle, che le fa male, che l'uomo la rompa, quando la spulcella. Cron. Vell. 142. Ispulcello, ed ebbe che fare colle migliori donne della ter-

SPULCELLATO. Add. da Spulcellare.

(\*) SPULCIALETTI. Servigiale, Quegli, che rifà, spulcia i letti, e si dice un dispregio a persona vile, e di servile mestiere. Buon. Fier. 4. 2. 5. Anche tu scroccatore, spulcialetti, Anche tu lestrigion suc-ciamalati, ec. Piattolon da sepolcri, esci al scre-

SPULCIÁRE. Tor via da dosso le pulci; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. pulices tollere, a pulicibus liberare. Gr. Johas avaigav. Buon. Fier. 2. 4. 17. S' e' non v' era una gobha servicciuola, Che guardava la i polli appo la stalla, E intanto si spulciava sonnacchioni

\* SPULEGGIARE. Lo stesso, che Spulezzare. Ar.

SPULEZZARE. Fuggir con grandissima fretta. Lat. se fugne dare, fugere. Gr. φεύγαν. Pataff. 2. Bazzacchio parve il manico, e spulezza. Libr. Son. 55. Arranca, shietta, spulezza, calcagna. Morg. 7. 32. Vedrete che bel fumo da' balconi, E tutto 'I campo a furia spulezzare. Tac. Dav. ann. 4. 104. Ovunque drizzava occhio, o parola, faceva spulezzare, spariie, votar le vie, e le piazze. E Post. 454. Spulezzare, volar via, come la pula al vento. Ciriff. Calv. 3. 74. Che spulezzar si fece ognun d'avante. Malm. 7. 18. Senza lume, nè luce via spulezza, E corre al buio, che nè anche il vento

SPULEZZO. L'atto dello spulezzore. Lat. praeceps fuga, fuga. Gr. 607 n. Morg. 2. 49. Tu ne vedresti il più bello spulezzo, Purchè questo battaglio vi conduca. Ciriff. Calv. 3. 75. Vedrai bello spulezzo in questi piani. E 4. 109. Vedrai bello spulezzo in quella sala

SPULZELLARE. Spulcellare, Sverginare. Lat. de-

virginare . Gr. διαπαρθενεσαν .

SPUMA. Schiuma. Lat. spuma. Gr. acoes. Virg. Eneid. M. Tre volte vedemmo la rotta spuma, e le stelle bagnate. Sagg. nat. esp. 34. Si lascera sull'argento

una piccola quantità di spuma fatta con chiara d'uo-

vo, o sapone dibattuti con acqua.

SPUMANTE. Che fa spuma. Lat. spumans. Gr. αφρίζων. Filoc. 5. 52. Vedendole verdi, e spumanti biancheggiar nelle lor rotture. Amet. 11. A me niuna paura è di aspettare colli aguti spiedi gli spumanti cin-gliari. Fiamm. 6. 5. Con ammaestrata mano lieti mostravano, come gli arditi cavalli con ispumante freno si debban reggere [cioè: coperto di spuma]. Ar. Fur. 10. 39. L'altra con una coppa di cristallo Di vin spumante più sete gli messe.

SPUMARE. Far la spuma . Lat. spumare. Gr. αφεί-Cer. Tass. Ger. 8. 74. Cosi nel cavo rame umor, che bolle Per troppo foco, entro gorgoglia, e fuma, Nè capendo in se stesso, al sin s'estolle Sovra gli orli

del vaso, e inonda, e spuma.

SPUMATO. Add. da Spumare .

SPUMEGGIANTE. Che spumeggia. Red. annot. Di-tir. 132. Antifane ne' Simili disse un bicchiere pieno, e spumeggiante ec. Eubulo ne' Mettitori di dadi ec. ca-

ce sopra spumeggiante.
SPUMEGGIARE. Spumare. Lat. spumare. Gτ. αφρί-

Car. Red. Ditir. 26. Che ne' vetri zampilla, Salta, spumeggia, e brilla.

+ \* SPUMIFERO. Spumeggiante, Spumoso, Schiumoso. Marchett. Lucr. 1. 5. v. 1455. I tetti loro Fuggian smarriti, o pe'l venir d'un fiero Spumifero cignale,

o d'un robusto Leone ec. + SPUMOSO. Add. Pieno di spuma. Lat. spumosus. Gr. αφρόκις. Lab. 259. Riposto sotto gli oscuri boschi di quella, spesse volte rugginosi, e d'una gomma spia-cevoli, e spumosi, e d'animali di nuova qualità ri-pieni. Amet. 13. Con ispumosi ravvolgimenti, e con veloce corso tirandosi dietro grandissime pietre dagli alti monti. Virg. Eaeid. M. Fuggiamo per le spumose onde, per mezzo le terre de' nimici, verso quelle parti, che 'l vento, e 'l nocchier ci mena. Car. Ea. S. 1077. Ambe le parti mosse Se ne gian per urtarsi, e d'ambe il mare Scisso da' remi e da'stri-

denti rostri Lacero si vedea, spumoso e gonsio. + \* SPUNTANTE. Che spunta, Che comincia a na-scere. Salvin. Opp. Cacc. E'l Sirio Can conosce, e spuntante lo teme. E pros. Tosc. 1. 251. Tosto che sentito ha venire sopra d'essa il fulgore dello spuntan-

te sole ec

SPUNTARE. Levar via, o Guastar la punta. Lat. mucronem retundere. Gr. αίχμην αμβλύναν. Sagg. nat. esp. 48. Sia tirato il heccuccio ec. di tal sottigliezza, che possa facilmente aprirsi, spuntandolo colle dita. Menz. sat. 4. Giove che spunta ancor colle calcagna Dell' auree stelle i solidi adamanti.

S. I. Per metaf. Dant. rim. 31. Fatto ha d'orgoglio al petto schermo tale, Ch' ogni saetta li spunta suo corso, Perchè l'armato cuor da nulla è morso [cioè:

ferma].

S. II. In signific, neutr. pass. vale Perder la pun-ta. Petr. son. 2. Quando 'I colpo mortal laggiù disce-

se, Ove solea spuntarsi ogni saetta. Buon. Fier. 2. 4.

11. Si spuntano, si scollan, si scoscendono.

S. III. In signific. neutr. vale Cominciare a nascere, Apparire, Uscir fuora. Lat. oriri, apparere, erumpere, exoriri, surgere. Gr. ανατέλλαν, έχφυεσθαι. Bocc. g. 7. p. 2. Ne ancora spuntavano li raggi del sole hor. le ben bene, quando tutti entrarono in cammino. Petr. canz. 8. 2. Appena spunta in Oriente un raggio Di sol, ch' all' altro monte Dell' avverso orizzonte Giunto 'I vedrai. Ar. Fur. 10. 11. Ed era bella, e fresca, Come rosa, che spunti allora allora Fuor della boccia, e col sol nuovo cresca. Segr. Fior. Cliz. 1. 2. E egli possibile, che Eustachio non venga di villa ! ec. ma io lo veggo spuntare la da quel canto;

Eustachio, o Eustachio. Tass. Ger. 2.97. Mirando ad or ad or, se raggio alcuno Spunti, o rischiari della notte il bruno. E 3. 18. Che gli occhi pregni un bel purpureo giro Tiuse, e roco spunto mezzo un sospi-ro. E Amin. 2. 2. Se ben ravviso di lontan la faccia, Aminta è quel, che di la spunta. Sagg. aut. csp. 20. Il triangolo minore, che spunta dalla strettissima commessura delle due parti della taglia, e quella ha per

base, giuoca liberamente con le sue vibrazioni.

S. IV. Spuntar la barba, le corna, le bacce, o simili, vale Cominciare a metterle, Mandarle fuori. Curz. Marign. Spunta l'umide corna, e ovunque passa, Argentea strada a' riguardanti lassa [ parla della chiocciola ] . Dav. Colt. 169. Con alquanto del vec-

chio, che spunti boccioline per mettere.

§. V. Spuntare, diciamo anche il Cancellar dal libro il ricordo preso, e scritto di cosa venduta, o prestata altrui. Lat. delere, expungere. Gr. έξαλάφαν.

§. VI. Spuntare alcuno, vale Rimuoverlo dalla propria opinione . Tac. Dav. ann. 2. 40. Non esseudo niente, che i parenti spuntassero Pisone, Agusta gli mandò i snoi danari, e fu finita la quistione [it T. Lat. ha: Pisonem frustra coercentibus]. E stor. 2. 272. Nò strazio, ne morte la spunto da quella valorosa paro-

S. VII. Spuntare alcunn cosa, vale Superarla, Ottenerla, rimovendo le dissicolià. Lat. rem conficere, difficultates superare . Gr. vixav. Borgh. Tosc. 344. L' arebbono anche per avventura spuntata, e penetrati più oltre nel cuore della Toscana, se ec. Benn. Cell. Oref. 139. Egli è stato il primo dopo gli antichi, che ha trovato il modo di spuntare colla tempra de' suoi ferri il persidioso portido [cioè: di domarto, di arrivare a scarpellarlo].

S. VIII. Per Levare ciò, che tiene puntata alcuna cosa, come spilli, e simili; Contrario di Appuntare. Buon. Fier. 5. 3. 1. Un infinito numero di donne, Alle quali spuntando i fazzoletti, Ne rubavan gli spil-

\* §. IX. Spuntare, dicono i Cappelloj del Levar il pelo vano delle pelli di Lepre.

\*\* §. X. Spuntare, T. de' Milit. Propriamente oltrepassar la punta di checchessia, e per modo di dire militare, vale distendere l'ordinanza di fronte in maniera da superare la fronte opposta, e potere così gi-rarle sui fianchi. Dicesi: Spuntare l'inimico, Spuntare l'ale dell'ordinanza, Spuntare i fianchi. Gras-

SPUNTATO. Add. da Spuntare; Senza punta, Che ha la punta rotta, o guasta. Lat. obtusus, retusus, hebetatus. Gr. αμβλυνθάς. Amet. 13. In aguzzare gli spuntati ferri. Ovid. Art. am. Ponete giù gli spuntati coltelli. Sagg. nat. esp. 106. Spuntato il beccuccio, incominciò a stillarne l'argento assai stentatamente. Tac. Dav. vit. Agr. 398. I nimici con piccoli scudi, e spade lunghe, e spuntate non potevano nelle baruffe maneggiarsi, e allo stretto combattere [il T. Lat. hn: gladii sine mucrone]. Buon. Fier. 3. 2. 15. Mi ciondola spuntato gii il favore [qui per metaf. nel signific. det S. VIII. di Spuntare]. E Tanc. 5. 7. Tu se' un altro siore ec. su su spuntato Tra'l diaccio e la brinata del mio prato [ cioè: uscito fuori, nato].

\* S. Spuntata radice, T. de' Botanici. Lo stesso; che

premorsa. V. PREMORSA.

SPUNTATURA. Lo spuntare, e Quello, che s'è levato della cosa, che s'è spuntata. Lat. praesegmen. Gr. απόχομμα. Cr. 9. 52. tit. Della spuntatura del-

SPUNTELLARE. Levare i puntelli. Libr. Son. 146.

E ch' egli spuntello certo un frascato.

\* SPUNTIERA. s. f. T. di Marineria, e di pesca. Nome che si dà a due lunghi e grossi pali d'abeto situati da poppa, e da prua dei trabaccoli pescarecci, ai quali è raccomandato il bragotto, e per di lui mezzo

tutta la sarzia, e la rete.
SPUNTO. Add. Squallido, Smorto. Lat. squalidus. Gt. auxungos . Mor. S. Greg. 1. 18. Colla barba rasa, co' vestimenti squarciati, tutti squallidi, cioè spunti, ovvero scoloriti. Bocc. nov. 77. 65. Vedendo la donna sua ec. tutta vinta, tutta spunta, e giacere in terra ignuda ec. cominciò a piangere. Franc. Sacch. rim. 66. L'altra con membra nude, nere, e smorte Sul bove scapigliata si figura Orrida, spunta, e scura. Tac. Dav. ann. 4. 90. Tratto lo infelice d'esiglio, ra. Lac. Dav. ann. 4. 90. Franto to intence a esigno, e sucido, e spunto, in catena condotto in senato a petto al figliuolo [il T. Lat. ha: illuvie, ac squalore obsitus]. E ann. 6. 125. Trovatolo in Ircania lordo, spunto, e sfamarsi con l'arco, lo spaventarono quasi venuti ad ucciderlo [il T. Lat. ha: illuvie obsi-

+ SPUNTONATA. Colpo di spuntone. Franc. Sacch. nov. 180. Chi ha mosso, riceve parole, che sono peg-gio, che spuntonate [ l' ediz. di Firenze 1724. legge

spontonate].

S. Figuratam. Car. lett. 1. 20. I motti , le frecciate, e le spuntonate, che gli si dettero sopra ciò, fu-

rono quelle poche.
(\*) SPUNTONCELLO. Dim. di Spuntone. Pros. Fior. 6. 230. La cicala ec. è l'unico tra gli animali, che viva senza bocca, in cambio della quale ha nel petto uno spuntoncello ben aguzzo [qui per simi-

(\*) SPUNTONCINO. Spuntoncello. Salvin. pros. Tosc. 1. 212. La palaia, o cannaiola, perchè con un certo spuntoncino, che ha di dietro, buca le canne, e i pali delle viti per farvi l'uova (qui per similit.).

SPUNTONE. Arme d'asta con lungo ferro quadro,

e non molto grosso, ma acuto. Lat. veru, verutum. Gr. οβελός. Bocc. nov. 77. 55. Si sieramente la stimolavano, che ciascuno le pareva una puntura d'uno spuntone. G. V. 7. 81. 3. Di sua mano col suo spuntone l'uccise. Buon. Fier. 3. 4. 3. Di quanti sia capace il mio spuntone. Ar. Fur. 24. 8. E con spuntoni, ed archi, e spiedi, e frombe Veder da i monti sdrucciolarne mille.

S. I. Per metaf. Mor. S. Greg. Egli percuote se me-

desimo collo spuntone della sua parola.

\* S. II. Spuntone, dicesi anche delle Spine acute, e legnose, o ossee di alcune piante, e di alcuni pesci. Min. Malm. Il pesce cappone ha due acuti spuntoni a' fianchi.

\* \* S. III. Spuntone, T. di Marineria. Un' asta munita alla sua estremità di un ferro quadro, che termina in acuto, e serve a respiagere il nemico, che tenta l'ar-

rembaggio. Stratico

+ \* SPUNZECCHIATO. Stimolato, Spronato, Provocato. Accad. Cr. Mess. 5. 572. Furono messi su, e spunzecchiati dai Messicani, sì in ordine al primo tradimento, come a tutti gli altri eccessi della loro temerità.

(\*) SPUOLA. V. SPOLA

(+) SPUOLETTA . V. SPOLETTA . \*\* SPUPILLATO . Uscito de' pupilli . Sacc. rim. Venuto il tempo che dovea tornare Ernesto spupillato al

suo paese. + (\*) SPURARE. Nettare, Purgare, Spurgare, Purificare, Pulire; e propriam. lo dicono gli Aretini de' vasi di rame di stagno , o d' ottone. Lat. purgare. Gr. xa9ael (av. Red. Cons. 1. 224. E perciò è necessario aucora stasare bene, e spurare i canali, che scorrono per esso fegato.

+ SPURCIDO. Voce disusata. Add. Sporco . Lat. fœdus. Gr. g'υπώδης . Bocc. lett. Pr. S. Ap. 292. Dall'altra parte era una piccola tavoletta di grosso, e spurcido canovaccio.

SPURGAMENTO. Lo spurgare, nel signific. del

S. I. Lat. expurgatio , purgatio .

S. Per Sozzura. Lat. purgamentum . Coll. Ab. Isac. Non accetteranno, che sieno posti sopra essi medesimi, se prima non è gitta o fuore ogni spurgamento di

peccati . SPURGARE. Far forza colle fauci di trar fuori il catarro dal petto; e si usa nel sentim. att. neutr. e neutr. pass. Lat. screare, exscreare. Gr. έκπτύαν. Bocc. nov. 52. 6. Poichè una volta, o due spurgato s'era, cominciava a ber sì saporitamente questo suo vino, che egli n' arebbe fatto venir voglia a' morti. Cas. uf. com. 106. Ischisisi parimente lo spesso shadigliare, e ispurgarsi. Malni. 6. 78. Voltando in qua, e 'n là l' occhio porcino, Si spurga, e sputa fuora un ciabatti-

S. I. Per lo stesso, che Purgare. Lat. excernere, expurgare. Gr. καθαρίζειν. M. Aldobr. La forza del vino si distrugge le superfluità del corpo, e spurga per

sudore, e per orina.

\* S. 11. Per Discolparsi. Lat. purgare se . Sall. Giug. 162. E non potendosi bene ispurgare, nè scu-

sare, fu condannato.

\* S. III. Spurgare, T. delle Saline. Mandar fuori
dai corpi delle saline, e delle cottoie l'acqua che vi cade in tempo di pioggia per mezzo di un Cateratti-

(\*) SPURGATO. Add. da Spurgare. Lat. purgatus. Gr. καθαρισθάς. Salvin. pros. Tosc. 1. 6. Ma nel nostro grau vescovo venne un tal nome ad essere spur-

gato della sua superstizione.

SPURGAZIONE. Spurgamento. Lat. purgatio. Gr. xa9agois. Coll. Ab. Isac. Fatta prima questa cotale spurgazione, ch' abbiamo detta, la quale si compie per la purità della semplicitade, e della innocenzia

SPURGO. L' Atto dello spurgarsi, e la Materia nncora, che si spurga. Lat. excreatus. Gr. Extruois. Ambr. Cof. 4. 11. Quando io sarò all'uscio, Dove tu hai a picchiar, tel farò intendere Con uno spur-

\* S. I. Spurgo, T. degli Idraulici. Il rivotamento di un fosso, canale, o simile dalle materie depostevi dall'acque, e dalle piante acquatiche che vi fossero germogliate. Dicesi anche Espurgazione, Escavazione, Scavo, ma son voci meno usale, e meno appropria-

te.

\* S. II. Spurgo, T. delle Saline. L'operazione di spurgare le saline, e le cottoie.

SPURIO. Add. Lat. spurius. Gr. vódos. Maestruzz. 1. 69. I non legittimi non legittimamente nati sono di molte maniere. Alcuno è detto manzer, cioè colui, che propriamente nasce di meretrice; alcuno altro si chiama spurio, ovvero nothus, cioè colui, che nasce della adultera; alcuno altro è chiamato naturale, cioè colui, che è nato di soluto, e soluta. E 1. 70. Quattro sono le maniere de' figliuoli, alcuni sono naturali, e legittimi, cioè coloro, che nascono delle mogli; alcuni sono solamente naturali, cioè i figliuoli delle concubine, cioè di soluto, e soluta, la quale possa essere moglie; alcuni sono solamente legittimi, siccome gli adottivi; alcuni sono spurii, i quali nascono d' avolterio, e incesto ec.

\* S. Spurio , o Mendoso , T. degli Anatomici. Ag-

giunto di coste SPUTACCHIARE. In signific. neutr. e neutr. pass. Sputar sovenie, ma poco alla volta. Pataff. 4. 10 mi sputacchio, attienti al colombaio. Libr. cur. malatt. Nel male malinconico non fanno altro, che sputacchia-

re tanto di giorno, quanto di notte.

S. In signific. att. vale Sputar net viso altrui per dispregio. Lat. in os expuere, in faciem spuere, conspuere. Gr. ἐνπτύαν ἀς τό πρόσωπον. Annot. Vang. Sarà tradito, e messo in mano delle genti, e sarà schernito, sputacchiato, e fragellato. Cavalc. Frutt. ling. Nel mattutino debbe pensare, come fu sputacchiato, pelato, ed esaminato.

(\*) SPUTACCHIERA. Sorta di vaso da sputar dentro. Lat. vas ad expuendum. Pros. Fior. 6. 240. Nella sputacchiera a stilla a stilla il catarro, il fa rivedere al medico. Red. Cons. 2. 139. Intorno a questo fetore si potrebbe considerare se veramente gli sputi ec. acquistino il fetore dopo qualche tempo che sono stati nelle sputacchiere, conforme soventemente suol avve-

nire .

SPUTACCHIO. Sputo. Lat. sputum. Gr. πτύελον. S. Agost. C. D. Non solamente colle pietre, ma eziandio cogli sputacchi sarebbono affogati. Ant. Alam. son. 19. Ma meraviglia è ben, che gli sputacchi Seguano appunto appunto ov'ella va. Tes. Pov. P. S. cap. 52. Togli olio laurino dramme tre ec. argento vivo stemperato collo sputacchio dramme due ec. mescola tutto insieme, e confetta, e ungine.

scola tutto insieme, e confetta, e ungine.

SPUTAGLIO. V. A. Sputacchio, Sputo. Lat. sputum. Gr. πτύελον. Franc. Sacch. Op. div. 125. Questo cieco nato ebbe gran fede, e collo sputaglio misto colla terra, e fatto loto, il nostro Signore li pose sulle

forme degli occhi ec.

SPUTARE. Mandar fuori scialiva, catarro, o altra cosa per bocca. Lat. expuere, spuere. Gr. αποπτύεν. Bocc. nov. 61. 10. E giunti quivi, disse la donna a Gianni: ora sputerai, quando io il ti dirò. E num. 11. E così detto, disse al marito: sputa, Gianni; e Gianni sputò. E nov. 76. 12. Chi avuto avrà il porco, non potra mandar giù la galla, anzi gli parrà più amara, che veleno, e sputeralla. Lab. 253. In sulle calcagna sedendosi, e coll'occhiaia livida tossire, e sputar farfalloni. G. V. 12. 85. 7. Apparendo nell' anguinaia, e sotto le ditella certi enfiati ec. e sputando sangue. Dant. Iaf. 25. E l'altro dietro a lui parlando sputa. Franc. Sacch. Op. div. Chi ha dentro amaro, non può sputar dolce. Maestruzz. 2. 36. Che sarà, se alcuno non percuoterà il cherico, ma isputagli addosso, ovvero gli versa addosso alcuna cosa ! Lor. Med. canz. 59. 3. I sornacchi, ch' ella sputa, Paion tuorla colla biacca.

S. I. Per similit. vale Mandar fuori checchessia con impeto. Tac. Dav. aan. 15, 206. I mangani, e balestre disordinavano i barbari sputando sassi, e lanciotti più lontano, che non arrivavano le frecce contrarie. Ciriff. Calv. 2. 45. Non ispetò giammai passavolante Tanto veloce una palla di piombo. Buon. Fier. 5. 4. 11. Le vesciche, Ch' ei sputan dalle cattedre ampollose.

se,
\*\* §. II. Metaf. Tac. Dav. ann. lib. 6. cap. 51. A
partiti pessimi fa con la moglie Giulia, non potendo
l'ostica sua disonestà nè inghiottire, nè sputare [il
Lat. ha: Impudicitiam uxoris tolerans, aut decli-

nans ].

S. III. Sputar tondo, vale Stare in sul grande, Ostentar gravità. Lat. maximos spiritus habere. Gr. μες ασφενείν. Fr. Iac. T. 1. 4. 12. Chi si specchia in bel parere, Sputa tondo, e va leggiere. Libr. Son. 51. A cui tu 'nsegni così sputar tondo. Buon. Fier. 3. 4. 19. Tra se parlando, arricciando le labbra, Sputando tondo. Varch. Ercot. 91. E di questi tali si suol dire, ora ch' ei gonfiano, e ora ch' egli sputano tondo.

T. VI.

S. IV. Sputarsi nelle mani, o nelle dita, vale Affaticarsi bea bene.

S. V. Sputar bottoni, lo stesso, che Sbottoneggiare. Lat. contumelias inferre, conviciis tangere, taxare. Gr. υβείζαν. Varch. Ercol. 69. Quello, che Vergilio disse nel principio del secondo dell' Eneida: Spargere voces ambiguas, come lo direste? V. Non solamente con due voci, come essi fanno, cioè dare, o gittare, o sputare bottoni, ma eziandio con una sala sbottoneggiare, cioè dire astutamente alcun motto contra chicchessia per torgli credito, e riputazione, e dargli biasimo, e mala voce. E stor. Non potea tenersi, che alcuna volta non isputasse alcun bottone.

S. VI. Sputar senteaze, vale Profferir senteaze con affettazione, e dove aon occorre. Tac. Dav. stor. 3. 526. Ingerissi tra gli ambasciadori Musonio Rufo ec. e sputava sentenze de' beni della pace, e mali della guerra fra le squadre de' soldati (qui il T. Lat. ha: disserens). Buon. Fier. 4. 5. 16. S' alcun di noi talor conferma Quelle, ch' elle sputar, preste sentenze. Lasc. Streg. 4. 1. Voi mi parete una dottoressa; oh voi spu-

tate tutte sentenze!

S. VII. Sputar senno, si dice del Mostrar con affettazione d'esser savio. Lat. sapientiam, prudentiam ostentare. Gr. απόδαξαν ποιήσαι της σοφίας.

stentare. Gr. απόδαζαν ποινσαι της σοφίας.
\* S. VIII. I Tessitori di panni dicono, che Il panno sputa il pelo Quando il pettine è inclinato verso le lic-

ciate .

\*\*\* S. IX. Sputare le stoppe, T. di Mariaería. Si dice di un bastimento, dai commenti del quale escono le stoppe che servirono a calafatarlo, il che accade ai bastimenti vecchi o male connessi nella loro prima co-

struziane. Stratico.

† SPUTASENNO, che anche scrivesi SPUTA SEN-NO. Colui, che mostra affettatamente d'esser savio. Lasc. nov. Vol. 3. pag. 7. [Milano 1815.] Elle [le novelle] non son per farsi leggere a nessuno a forza; e se non basta ai letterati . . . , agli sputa senno . . . graffiarle, morderle . . . , scortichinle ec. Pros. Fior. 6. 206. E se affettati gli veggo, considero quei tali sputasenno ec.

† \* SPUTASENTENZE. Colui, o Colei, che parla sentenzioso. Salvin. Buon. Fier. 4. 5. 16. Sputasentenze, che n'ha sempre qualcuna in cocca della boc-

ca.

SPUTATO. Add. da Sputare. Lat. sputo ejectus, consputus. D. Gio: Cell. lett. 25. Schernito, e sputato nel volto [qui nel signific. del S. di Sputacchiare]. Franc. Sacch. nov. 192. Il primo boccone su così insalato, che gli convenne sputare, e sputato, e cominciato a dare alla donna, su tutt' uno.

† §. 1. Essere, o Parere una tal cosa pretta, e sputata; vale in modo basso Esserle somigliantissimo, Parere l'istessa cosa appunto. Lat. merus, purus putus, ipsissimus. Gr. αὐτότατος. Matm. 4. 48. Ch' un sole proprio par pretto sputato. Salvin. pros. Tosc. 1. 519. Io il primo fui quello, che nelle medaglie di questa città ec. scopersi essere pretti e sputati scalcori.

tà ec. scopersi essere pretti, e sputati scalogni.

\*\* §. II. Dicesi anche Parere tutto sputato, per Esserle somigliantissimo. Altegr. 202. T' ho compero alla siera ec. un vezzo di cristallo; Che, bench' e' sia infilato a pazzombroglio, E' par tutto sputato di co-

rallo.

SPUTATONDO. Dicesi di Persona, che stia sul grave in checchessia. Lat. gravis, imperiosus. Gr. σεμνός, υπόσεμνος. Libr. Son. 63. Parrotti un uom col susso, e riputato Da comparir fra gli altri sputatondi. Salvin. Buon. Fier. 2. 4. 15. Satrapi ec. Si pigliano per uomini critici, censuratori, sputatondo, pesamondi.

+ \* SPUTETTO. Dim. di Sputo . Dolc. rim. burl.

1. 255. L' usano in scuola i putti capestrelli, Che fan gli sputi in foggia di vesciche, Sputetti bianchi, ritondetti, e belli.

SPUTO. Sciliva, la Materia, che si sputa, e l'Atto stesso dello sputare. Lat. saliva, sputum. Gr. oiaλον, πτύελον. Mor. S. Greg. Quando egli sostenne, che lo demonio avesse podestade in quello gloriosissimo corpo, infino agli sputi, e alle villanie. S. Grisost. Certo ben so, che se' schifo, che se in un tuo vesti-mento vedessi alcuno sputo di flemma, o di sangue, avrestine tanto orrore, che nol toccheresti pur coll' estremità del dito. Dittam. 2. 14. Voglioti ricordare del dracone, Il qual Donato col suo sputo uccise. Coll. Ab. Isac. cap. 30. La tua faccia, la quale ricevette le guanciate, e gli sputi dalli maladetti, chiarifichi la faccia mia.

SPUZZARE. Puzzare . Lat. male olere, fætere. Gr. duawdeiv. But. Inf. 10. 2. Tennono inverso il mezzo ad una valle, dove si discendea, che in fine lassu

spuzzava.

DQUÁCCHERA, e SQUÁCQUERA. Sterco liquido . Lat. stercus liquidum . Bocc. nov. 79. 33. De' suoi baroni si veggon per tutto assai, siccome è il Tama-gnin della porta, Don Meta, Manico di scopa, e lo Squacchera, ed altri [ qui nome proprio finto per ba-ia ]. Salv. Avvert. 1. 2. 18. Così usavano diliticare ec. squacchera, rammarricare, che oggi si dice solleticare ec. squacquera, e rammaricare.

S. Pranzare, o simili a squacchera, vale Pranzare a ufo, o all'altrui spese. Pataff. 1. E' pranzerebbe vo-

lentieri a squacchera.

SQUACCHERARE, e SQUACQUERARE. Propriamente Cacar tenero; e figuratam. Far presto checchessin . Buon. Fier. 2. 2. 6. Allor sua madre bestia ec. Standole accanto squaccherò parole Tra' denti, e'l hombo da far, che le scimie La desser su pe' muri spaventate. E 4. 2. 5. E squacquera brodetti, Biascica Pambollito, e gonfiaventri [ qui per similit. ] .
SQUACCHERATAMENTE, o SQUACQUERATA-

MENTE . Avverb. Diciamo Ridere squaccheratamente, cioè Con grande strepito, Sconciamente, Colla bocca spalancata. Lat. cachinnare, in cachinnorum lasciviam dissolvi, risu diffluere. Gr. καγχαζαν. Bocc. nov. 83. 9. Ma il maestro Scimmione rideva si squaccheratamen-

te, che tuni i denti gli si sarebber potuti trarre. SQUACCHERATO, e SQUACQUERATO. Add. da Squaccherare, e Squacquerare; vagliono Cacar te-

nero, o Far presto checchessia.
§. I. Per Aggiunto di qualunque cosa tenera, o che abbia poca consistenza . Matt. Franz. rim. burl. 2. 136. Ma non prima alla bocca se lo pose, Non per la novità, ma per grassezza Dell' uve squacquerate, e pantanose.

+ S. II. Per Ismoderato, Sconcio. Alleg. 149. Non doverrà per questo ec. far le più squacquerate risa del mondo chi sa qualcosa di garbo. Lasc. rim. 1. 108. [Fir. 1741.] Taci oramai, che a te non si conviene,

Nè al tuo stile sciocco e squacquerato, Cantar, come son io , d' un uom dabbene

SQUÁCQUERA . V. SQUÁCCHERA

SQUACQUERARE . V. SQUACCHERARE SQUACQUERATAMENTE. V. SQUACCHERATA-MENTE.

SQUACQUERATO . V. SQACCHERATO .

SQUADERNARE. Volgere, e Rivolgere minutamen-te, e attentamente le carte de libri. Lat. versare libros, evolvere. Gr. ανελίττειν τα βιβλία. Libr. Astrol. Fa mestier, che indirizzi bene suo intendimento per questo, e che squaderni bene i libri de' savi, e che gli legga molte volte. Ant. Alam. son. 26. Volendo un certo libro squadernare, Ch'è intitolato sopra un gran cuculo, Le fave cominciarono a gonfiare. Bern. Orl. 2. 4. 47. Squaderna il libro da tutte le bande, E vede

tutto quel, che dice appunto.

S. I. Per Manifestare , Apertamente mostrare . Lat. patefacere, aperire, pandere, explicare. Gr. δηλέν, φανεξέν, διασαφίζαν, εξηγέσθαι. Dant. Par. 33. Nel suo profondo vidi, che s' interna Legato con amore in un volume Ciò, che per l'universo si squaderna. Morg. 14. 96. E per tentargli nella pazienza, Le chiappe squaderno, con riverenza. Bern. Orl. 2. 11. 6. E squadernava (intendetemi bene) Con reverenzia, il fondo delle rene. Dav. Scism. 62. Senza dargli le difese, forse perchè ei non gli squadernasse in giudizio le commes-sioni di questa cosa, e dell'altre. Tac. Dav. ann. 3. 61. E volevali squadernare dinanzi a' Padri . -

S. II. Per Ispalancare. Malm. 5. 38. Un par d'oc-chiacci orlati di savore Così addosso a un tratto gli

squaderna

§. 111. Per Cavar fuori. Lat. promere. Malm. 9. 59. La camicia da piè fregiata, e nera ec. Squaderna

fuora, e tagliane un buon brano.

S. IV. Per Riguardare, o Considerare minutamente. Menz. sat. 11. D' intorno hai cento furbi, e farinelli, Che a un girar d'occhio ti squadernan tutto Dalla pian-ta del piè sino a' capelli.

(†) SQUADERNATO. Add. da Squadernare. Min. Malm. pag. 455. Intese [ Dante ], ciò che è sciolto, e sparso per l'universo, prendendo la similitudine da'libri sciolti, e squadernati.

\* SQUADERNATORE. Che squaderna. Fag. rim.

Squadernatori di vocabolari .

SQUADRA. Strumento, col quale si formano, o si riconoscono gli angoli retti. Lat. gnomon . Gr. γνώμων . Franc. Sacch. rim. 61. E sì terrò per voi le seste, e squadre. Libr. Son. 18. Fa scriva colle seste, e colle squadre.

S. 1. Essere a squadra, o simili, vale Essere in si-tuazione perpendicolare. Guid. G. Allora il Sole ri-guarda la terra con diritta squadra. Gal. Comp. Prop. 37. Questa regola d'aggiustare le dette linee a squa-dra si tenga a memoria. E. Sig. 5. Vorrei tirare una dra si tenga a memoria. E Sist. 5. Vorrei tirare una linea, che fosse a squadra sopra la C D.

S. II. Fuor di squadra, vale Senza aggiustare, o re-golare colla squadra. Cant. Carn. 167. Chi mura fuor

di squadra non val poi A farne paragone.

S. 111. Onde Essere fuor di squadra, figuratam. vale Essere sregolato , disordinato. Buon. Fier. 2. 4. 18. Inutili, incorporee, inordinate, E fuor di squadra, odio-

se, E vane precedenze.
S. IV. E Uscir di squadra, pur figuratam. vale Uscir de' termini . Lat. aberrare , a recto tramite aberrare. Gr. αποπλανασθαι, έξω φέρεσθαι. Cecch. Mogl. 3. 5. Ma s' io ti Rispondo risoluto, io esco fuori Di squadra.

+ S. V. Squadra, T. de' Militari . Questo vocabolo ebbe nel corso degli ultimi secoli varii significati secondo i varii cambiamenti, a cui andò soggetta la

milizia italiana. Fu presa, e si prende ancora dagli oratari e dai poeti per Isquadrone, Schiera, Soldatesca, e Banda. Ma stando allo stretto significato della parola, s' intende ora per Isquadra una parte della compagnia data in custodia al caporale. Lat. cohors. Gr. σπάga. Guice. stor. Assermava esser poco meno, che cento squadre di nomini d'arme, contando venti per isquadra . Tac. Dav. stor. 3. 326. Ingerissi tra gli ambasciadori Musonio Rufo ec. e sputava sentenze de' beni della pace, e mali della guerra fra le squadre de' soldati (il T. Lat. ha: disserens). Tass. Ger. 17. 17.

Quella, che terza è poi, squadra non pare, Ma un'oste immensa, e campi, e lidi tiene.

S. VI. Per Qualunque moltitudine determinata di persone. Tac. Dav. ann. 15. 111. Nè gli diede noia l'infamia di Peto, poichè fece il figliuol di lui tribuno cano di squadra a sancallira i morti pulla mella mella persone. capo di squadre a seppellire i morti nella mala pu-

gna.
\* S. VII. Squadra Zoppa, T. degli Architetti. Strumento volgarmente detto Pifferello, che usasi dagli Architetti, e Agrimensori per pigliar angoli. Voc.

\*\* S. VIII. Squadra, T. di Marineria.È un numero di vascelli da guerra diretti da un comandante.Stra-

tico .

\* .\* S. IX. Squadra, Distaccamento . Significa una parte, o suddivisione di una compagnia d'infanteria, e ancora un numero di operaj, e lavoranti, i quali servono sotto gli ordini di uno stesso capo. Strati-

SQUADRANTE. Quadrante. Morg. 23. 2. Cedevan

gli squadranti all' orivolo .

+ SQUADRARE. T. de' Geometri, e delle Arti.
Render quadro, o ad angoli retti checchessia.

\*\* S. I. Per Descrivere, o Misurare minutamente, quasi colla squadra, le parti di una cosa. Ar. Pur. 46. 92. Di filosofi altrove e di poeti Si vede in mezzo un'onorata squadra, Qual gli dipinge il corso de'pianeti, Questi la terra, quello il Ciel gli squadra. Cant. Carn. 43. A chi hen vi consiglia Crediate, perch' abbiano Squadrato il ciel coll' astrolabio in mano. Pez-

S. II. E per metaf. vale Guardare una cosa dal capo al piede minutamente considerandola. Lat. æstimare, observare, lustrare. Gr. ἀναλογίζεσθαι, ἀποτιμὰν. Morg. 1. 57. E riguardava, e squadrava Morgante La sua grandezza, e una volta, e due. Disc. Calc. 13. Questi primieramente rivoltino gli occhi, e la mente squadrando tutti quanti. Tac. Dav. vit. Agr. 400. On-de molti, che misurano gli uomini dall'apparenza, vedendo Agricola sì rimesso, e squadrandolo, non rin-venivano in che stesse tanto gran fama (il T. Lat. ha: viso, aspectoque Agricola). Alam. Colt. 5. 110. Or con dotta ragion misuri, e squadri Il già chiuso giarcon dotta ragion misuri, e squadri II già chiuso giardin. Malm. 1. 32. Ben ben lo squadra, e dice: egli è pur desso. E 4. 78. Lesse il pitaffio, squadrò l'urna, e tenne, Che lì fosse da farne una solenne.

S. III. Squadrare, pur per metaf. Lat exponere, ostendere, aperire. Gr. εξηγάσθαι, δακνύαν, δηλών. Dant. Inf. 25. Al fine delle sue parole il ladro Le mani alzò con ambedue le fiche. Dicendo: totil Dio. ch'a te le

con ambedue le siche, Dicendo; togli Dio, ch'a te le squadro, cioè a te, e a tuo

squadro. Dut. tot. Le squadro, cioe a te, e a tuo dispregio, e obbrobrio le faccio.

S. IV. Per Squartare. Lat. dirumpere. Gr. διαβόηγνόνα. Petr. canz. 26. 3. Chi verrà mai, che squadre
Questo mio cor di smalto! (cioè: rompa, e spezzi).
Rim. ant. ballat. Giovane hella, e leggiadra, ec. Lo mio cuore per te si squadra, E d'ogni allegrezza si

SQUADRATO . Add. da Squadrare . Borgh. Rip. 150. Sarà cosa molto utile far prima i cartoni, i quali si fanno di fogli squadrati, ed attaccati insieme con

S. I. Per Esaminato, Considerato. Lat. ponderatus, æstimatus, pensiculatus, perspectus, consideratus. Gr. τιμηθάς. Stor. Eur. 2. 42. Costoro considerato il tutto con diligenzia, e squadrato hene ogni cosa ec. riferirono pubblicamente ec.

\*\* §. II. Figuratam. Vit. SS. Pad. 4. 229. E'fu squa-

drato con molte percosse, siccome pietra che si mette

in dificio

+ SQUADRATORE. Che squadra. Benv. Cell. lett. Il gran Michelagnolo ec., volendo mostrare ai sua squadratori con iscarpellini certe finestre, si messe a farle di terra piccole ec.

+ S. I. Per Esaminatore. Lat. observator, inspector. Gr. ἐπίσχοπος, ἐπίςως. Libr. Pred. Aveva intorno molti squadratori della sua virtù.

\* S. II. Squadratore, per Scarpellino, che lavora pie-

tre, o marmi di squadro. Voc. Dis.

\* SQUADRATURA. T. de' Legnaiuoli, e simili. Lo squadrare, e Lo stato della cosa squadrata.

\*\* S. Squadratura, Riquadratura, T. di Marine.

ria. Chiamasi squadratura delle coste l'obbliquità della

loro faccia esteriore. Stratico.

+ (\*) SQUADRÍGLIA. Quadriglia, Piccola squadra. Lat. manipulus, cohorticula. Gr. λόχος, μικρά σπα-ga. Segn. Pred. 20. 11. Arma per tanto una squadriglia di sgherri, e con questi comincia a tendergli insidie . Accad. Cr. Mess. 5. 557. I plebei andavano in isquadriglie a far lamento davanti alla porta di . . . e bisognava ingannargli, e dar loro buone speranze per racchetargli.

SQUADRO. Lo squadrare. Bocc. nov. 20. 19. Per punti di luna, e per isquadri di geometria si convenivano tra voi, e me congingnere i pianeti. Tac. Dav. stor. 1. 245. E per isquadri di stelle gli prometteano in quell' anno un gran chiarore gli strolaghi (il T. Lat.

ha: observatione siderum).

+ SQUADRO . Squalus squatina , T. de' Naturalisti. Pesce, che ha la lingua larga, sottile, liscia, e terminata sul dinanzi in punta. Sul dinanzi pure sono situate le narici ricoperte di una pelle, che finisce in due barbette. Presso a questo orlo veggonsi gli occhi piccoli. con pupilla verde-mare, ed iride gialla. I Turchi fanno della pelle di questo pesce un zigrino, di cui si fanno le controcasse degli Orologi. I Romani se ne servono a ripulire gl' intagli di legno, e d' avorio. Lat. squatina, squatus. Gr. g'ivn. Red. Oss. an. 166. Coperto di pelle aspra, ruvida, simile a quella degli squadri ec. E 200. Considerando il canale degli alimenti d'un grossissimo pesee squadro, che pesava intorno alle settanta libbre, osservai ec. E Vip. 1.76. Volle [ Galeno ] intender di quelle [ vipere ] . . . in foggia non gran cosa differente da quella . . . che l'anno passato vedemmo nel pesce chiamato squadro.

+ SQUADRONARE. Fare squadroni, Ordinare squadroni. Lat. legionis instruere, explicare. Gr. παρα-πάξαι των δύναμιν. Accad. Cr. Mess. 2. 105. Comandò a tal fine che pigliassero l'armi, squadronò tutta la sua gente, fece allestire il cannone, e dicendo ec. E 3. 342. Si cominció subito a disporre la marcia; si squadronò la gente, e messi a i loro luoghi l'artiglie-ría, e il baglio, si titò dritto a ec.

+ \* Squadronare neutr. pass. Schierarsi, Porsi in ordinanza. Chiabr. rim. Vol. 3. pag. 94. [ediz. 1750.] Che dirassi de' gru, che le campagne Varcan dell'aria, ed han cotanto ingegno, Che per la lunga via san squadronarsi! Salvin, Iliad. 13. 220. Che me non molto reggeran gli Achei, Ancor che molto a torre si squadronino. Accad. Cr. Mess. 5. 580. Nel tempo che gli Spagnuoli arrivarono a tiro d'archibuso, s' erano di già squadronati, e avevano presi i posti con inten-

zione di combattere ec.

+ SQUADRONATO. Add. da Squadronare. Lat. instructus, explicatus. Gr. παραπεπαγμένος. Accad. Cr. Mess. 5. 648. Si mossero a riceverlo Lopez, e Cecimelac, co' suoi Tlascalesi squadronati.

SQUADRONCINO . Dim. di Squadrone . Lat. turma, parva vis . Gr. 5ίξ, 5ίχη. Segn. Pred. 7. 4. Riparti subito la famiglia in più file ad imitazion d'un

piccolo squadroncino. + SQUADRONE. T. de' Milit. Anticamente sonava schiera, squadra, battaglione; ora si restringe ad una parte d'un reggimento di cavallería di cento cavalli. Lat. agmen. Gr. λόχος. Guicc. stor. 7. 345. I Tedeschi ec. s'erano messi in un grosso squadrone. Ciriff. Calv. 1. 10. E veggendosi intorno uno squadrone, Alla spada la man subito pose. E 2.69. Dell'altre genti di varie maniere Si fece per riscossa uno squadrone. Serd. stor. Ind. 4. 175. Aveva fatta tanta strage di loro, e sforzato gli squadroni de' Maomettani a cedere al piccolo numero de' Cristiani. Bern. Orl. 1. 15. 4. Vannone stretti in un bello squadrone Con le visiere basse arditi, altieri. E 1. 15. 59. Assetta l'ordinanza, e lo squadrone Col brando nudo il Re, non col bastone.

\* S. Squadrone, T. de' Legnaiuoli, ed altri. Squa-

dra grande di legno come il quartabuono.

\* SQUADRUCCIA. T. de' Carradori, e simili. Pezzo di legno incavato in mezzo che si usa a prendere le

\* SQUAGLIAMENTO . Lo squagliare . Vasar. vit. In quest'opera sono squagliamenti infiniti di colore sopra colore nel vetro, e vivissima pare ogni cosa nel

suo genere. + SQUAGLIARE. Liquefare, Struggere; Contrario di Congulare. Lat. liquefacere. Gr. καπαίκαν. Car. En. 9. 916. Indi scoppiando Allentò 'l piombo, che dal moto acceso Squagliossi, e con gran rombo in una tempia Il garzon percotendo, ne l'arena Morto quanto era lungo lo distese.

S. Per metaf. Rim. ant. Guid. Giud. 111. Ma voi, Madonna, della mia travaglia, Che si mi squaglia, pren-

davi mercede

SQUAGLIATO . Add. da Squagliare . Lat. liquefactus . Gr. κατατηκό μενος . Tes. Pov. P. S. cap. 3. Τοgli pece navale squagliata per una notte in aceto for-

SQUALLIDEZZA. Astratto di Squallido. Lat. squalor . Gr. αύχμός . Val. Mass. L' un de' quali dopo certo tempo, siccome il compagno fosse morto, coperto

di squallidezza tutti i danari tolse .

SQUALLIDO . Add. Scolorito, Spunto . Lat. squa-lidus . Gr. αυχμηρός . Mor. S. Greg. 1. 18. Co' vestimenti squarciati, tutti squallidi, cioè spunti, ovvero scoloriti. Petr. son. 277. Spargendo a terra le sue spoglie eccelse, Mostrando al sol la sua squallida sterpe. Fir. As. 174. Adunque delli due quattrini, che in porterai, daráne uno per tuo passaggio allo squallido vecchio .

S. Per metaf. Cr. 3. 26. 2. Nè (sia) terra uliginosa, nè monte arenoso, e sterile, nè valle troppo oscura, e squallida [cioè: buia, e orrida]. Fir. As. 153. Non nozze sollazzevoli ec. ma una pioggia di squallidi congiugnimenti, e un fastidio d'ogni cosa cresceva so-

pra la terra [cioè: mesti, malinconici]. + SQUALLORE. Pallidezza eccedente. Lat. squalor. Gr. αυχμός. Mor. S. Greg. Ella ne incorre in peg-giore infermitade per lo squallore, che vien suso. Fiamm. 5. 32. Io non posso si poco chiudere, o dare al sonno gli occhi dolenti, che egli pallido, di squallor coperto, e sanguinoso, mostrandomi l'acerbe piaghe, non m'apparisca davanti . Rucell. Ap. 226. Ma quel, che

squallor livido dipinge, È di poco valor, che appena dietro Strascinar puossi il tumefatto ventre

SQUAMA . Scaglia del pesce, e del serpente. Lat. squama . Gr. λέπισμα . Com. Inf. 24. Serpente è det. to, perocchè va col corpo in sulla terra con occulti andamenti, non va con aperti passi, ma vassi traendo con minutissimi sforzamenti delle sue squame

§. 1. E per similit. Guid. G. Aggiugnendo colpi a colpi, li quali per li duri squami quasi in vano si danno. Dant. Purg. 23. Per la cagione ancor non manisesta Di lor magrezza, e di lor trista squama. But. ivi: E di lor trista squama, cioè della loro magrezza, e della loro asprezza. E Par. 4. 1. Gli levò le squame dagli occhi, che l'avevano fatto cieco. Mor. S. Greg. Dagli occhi suoi caddono quasi squame, cioè coprimento carnale.

(\*) S. II. Per similit. Maglia di giaco. Lat. squa-ma. Gr. φολίς. Pros. Fior. 3. 244. Le squame, e le creste, e le testudini, da quella [disciplina] che spe-cula intorno agli animali, furon prese.

+ \* SQUAMIGERO. V. L. Add. Che ha squame, Squamoso. Ruc. Api. 238. Di qui gli uomini tutti, e gli armenti squamigeri, e i terrestri ec. (l'ediz. citata legge squammigeri, ma le buone stampe hanno un solo m).

+ SQUAMOSO. Add. Che ha squama. Lat. squamosus. Gr. λεπιδωπός. Buon. Fier. 2. 1. 15. Squamosa hestia, ed ispida, ch' e' pare. Rucell. Ap. 216. Ancora stian lontane a questo loco Lucerte apriche, e le squa-

S. Per similit. vale Crostoso. Declam. Quintil. C. Inaspriscesi rugosa canutezza dello squamoso capo. Guar. past. fid. 4. 2. Quand' egli di squamosa, e dura scorza Il suo Melampo armato Contra la fera impetuo-

SQUARCETTO. Piccolo squarcio. Lat. rimula, fenestella . Gr. Bugidiov . Sagg. nat. esp. 121. Ma nello

stesso tempo n' usciva da piccolo squarcetto.
+ SQUARCIAMENTO. Lo squarciare. Lat. hiatus. Gr. χάσμα . Paol. Oros. Appo i Sanniti, aprendosi la terra di grande squarciamento, n' uscio grande fiam-ma. Salvin. centur. 2. disc. 34. Non può essere tanta presta l'aria, nè accorrere si prontamente, che tutto lo spazio dopo quello squarciamento terribile riempi-

re possa in un attimo. SOUARCIARE. Rompere, Spezzare, Stracciare sbranando. E non che nel sentim. att. si usa pure nel signific. neutr. pass. Lat. discindere, rescindere, disjungere. Gr. διαχόπταν. Bocc. nov. 18. 11. E appresso nel petto squarciandosi i vestimenti, cominciò a gridar forte. G. V. Vit. Maom. Fu segno manifesto, che dovea squarciare, e aprire la porta della santa Chiesa di Roma. Vit. Crist. S'egli l'avesse saputo, tutto quanto l'avrebbe squarciato co' denti . Petr. cap. 3. Da indi in qua cotante carte aspergo Di pensieri, di lagrime, e d'inchiostro, Tante ne squarcio, n'apparecchio, e vergo. Vit. S. M. Madd. 91. O cuori di pietra, come siete arditi di squarciare colla lancia 'l suo cuore! Tass. Ger. 12. 83. Qui tronca le parole, e come il muove Suo disperato di morir disto, Squarcia le fasce, e le ferite, e piove Dalle sue piaghe esacerbate un rio.

S. Per metaf. Aprire, Spalancare. Lat. diffindere, scindere. Gr. διασχίζαν. Dant. Inf. 30. Allora il monetier: così si squarcia La bocca tua per dir mal, come suole. E 33. Quand' i' feci il mal sonno, Che del futuro mi squarciò'l velame.

SQUARCIASACCO . V. A SQUARCIASACCO . SQUARCIATA . Colpo , che squarcia . Lat. ictus . Gr. τυπή. Libr. Mott. Domandolle chi le avea insegnato così ben partire; ella rispose: la squarciata, che tu desti all' orso.

SQUARCIATO . Add. da Squarciare . Lat. rescissus , discissus. Gr. disoxiouevos . Dant. Par. 23. Parrebbe nube, che squarciata tuona. Petr. son. 310. Volo con l'ali de' pensieri al cielo ec. Lasciando in terra lo squarciato velo. Filoc. 1. 143. A similitudine di squarciata nube, quando Giove gitta le sue folgori.

§. 1. Per metaf. Pass. 315. I Fiorentini con vocabo-

li squarciati, e smaniosi ec. la 'ntorbidano, e rimescolano . Tac. Dav. ann. 2. 44. Arminio per tutto l'esercito cavalcando, a ognuno ricordava la ricevuta liber-

tà, le squarciate legioni.
\*\* S. II. Per Eccessivo, Smodato. Vit. S. M. Madd. 23. Si trova di molti, posciache Cristo n'andò in Cielo, che n' hanno fatte di queste cotali isquarciate peniten-zie all' esempio di Maria, e di Giovanni Batista.

+ \*\* S. III. Per Di grande apertura. Alam. Colt. 2. 53. Sia squarciata la bocca (del cavallo), e raro il crino, Doppio, eguale, spianato, e dritto il dorso

SQUARCIATORE. Che squarcia. Lat. laniator, dilaniator. Gr. σπαράτπων. Agn. Pand. 15. Sentirgli con dolorosa boce gridare misericordia, ed esser beccaio, e squarciatore delle membra umane.

SQUARCIATURA. Lo squarciare. Pataff. 5. Per

fare alli di neri squarciatura.

+ SQUARCINA. Arme atta a squarciare, come sono la storta, la scimitarra, e simili. Alleg. pag. 39. [ Amst. 1754. ] Gli stiletti, voi lo sapete, son proibiti in questo paese come le pistole, e non le squarcine, che pur essendo ec. Corsin. Torracch. 1. 12. Giovani bizzarri ed insolenti, Che armati di squarcine e di ba-

stoni Tanti Ercoli paren, tanti Sansoni

SQUARCIO. Taglio grande. Lat. fractura, fene-stra. Gr. ģizua, Suģis. Bern. Orl. 2. 18. 54. Ognu-no a buon mercato era fornito Di squarci per la testa, e per la faccia. E rim. 1. 12. Gli strugge, e vi fa bu-che, e squarci drento, Come si fa dell'oche l' Ognis-santi. Red. Ins. 130. Si squarcia in due parti, e da quello squarcio comincia la crisalide a uscir fuo-

ri.

\* SQUARCIONE. Sfarzoso, Fastoso; e vale anche
Spaccone, Millantatore. Salvin. Buon. Fier. 2. 1.6.

for l' nome armato. o pure lo squar-Fare il giorgio, far l'uomo armato, o pure lo squar-

cione, lo spaccamontagne, il bravo.

\* 5. Usasi anche addiettivam. Magal. lett. Hanno però essi ancora il loro catarro di voler esser modellaii all' eroica, tirando assai sull'aria bizzarra, e squar-

ciona di quelli d' Estreonoz.

SQUARQUOIO . Add. Sucido , Schifo ; ma più comunemente si dice di Persona vecchia cascatoia. Lat. cascus, decrepitus. Gr. έσχαπγέρων. Bern. rim. 1. 105. Non credo, che si trovi al mondo fante Più orrida, più sucida, e squarquoia. Buon. Fier. 4. 2. 5. L'appe-tito aguzza Strega squarquoia lercia.

+ \* SQUARTAMENTO, Divisione fatta in quarti, e dicesi del corpo degli animali. Lasc. Cen. 1. nov. 3. E Neri gongolando fra se, faceva loro una tagliata, e uno squartamento, ec. girando intorno con quella ron-

SQUARTARE. Dividere in quarti. Lat. dissecare, trucidare, obtruncare. Gr. αναπέμναν, σχίζαν, καπακόππειν . Bocc. nov. 18. 11. Egli prima sofferrebbe d'essere squartato, che tal cosa ec. consentisse. E nov. 69. 27. Di me non vo' dire, che mi lascerei prima squartare, che io il pur pensassi . G. V. 9. 19. 2. Lo 'mperadore il fece squartare a quattro cavalli, come traditore . Bern. Orl. 1. 2. 67. S' alcun ci torna , s' io nol fo impiccare, Impiccato, e squartato esser poss' io, E 1. 8. 46. Non sendo ancor ben morti gli squartati.
\*\* S. I. Detto dell' Arme delle famiglié. Borgh. Arm.

Fam. 81. I Tornabuoni, e Marabottini la squartaron (l' Arme) anch' essi (V. sotto alla voce Squarta-10 S.).

S QU

S. Il. Figuratam. Varch. Ercol. 83. Fare una bravata, o tagliata, o uno spaventacchio, o uno sopravvento non è altro, che minacciare, e bravare, il che si

dice ancora squartare, e fare una squartata.

S. III. Squartar lo zero, vale Fare i conti con esattezza, e puntualità, e anche talora si prende per ispendere con soverchia parsimonia. Lat. severiori calculo rem expendere; nimia uti parsimonia. Gr. το φάδωλον έν δαπάνως παντάπασι τις εν. Menz. sat. 9. Ben veder puoi chi con berretta a spicchj Gia siede all'altrui desco, e squarta il zero.

SQUARTATA. Lo squartare. Varch. Ercol. 85, Fare una bravata, o tagliata, o uno spaventacchio, o un sopravvento non è altro, che minacciare, e bravare, il che si dice ancora squartare, e fare una squar-

\* \* \* SQUARTATICCIO. T. degli Agricolt. Modo di moltiplicar una pianta spaccandone il tronco per lo lungo unitamente alla coppaia, e piantandone i quarti. Gagliardo.

SQUARTATO . Add. da Squartare; Diviso in quarti. Lat. dissectus, sectus. Gr. diazzio deis. Franc. Barb. 370. 5. Metta la man nello squartato petto D'esto dolente, ch'ella fa perire. Menz. sat. 3. Ed il primo tra lor degli squartati Vorrei il Fiorentin Curculione.

S. Per similit. Varch. stor. 11. 349. Avevano in dosso ciascuno una casacca di raso rosso, colla manica medesimamente squartata di teletta; avevano le calze di raso rosso filettate di teletta bianca ec. il giubbone di raso rosso squartato il lato ritto, e la manica ritta di raso bianco. Borgh. Arm. 83. Se ne vede esempio ne' Conti Guidi, l'arme de' quali squartata per traverso, come noi diciamo a sghembo ec.

\* SQUARTATOIO. T. de' Beccaj. Spezie di col-

tello grosso e lungo, che serve a spezzar le bestie. SQUARTATORE. Che squarta.

Per Isyherro, Tagliacantone . Bern. Orl. 2. 3. 29. Parvi, che questo giovane sì arguto È di quei bra-

vi, fieri squartatori!
\* SQUARTATURA. Squartamento; e qui per similit. Inferr. app. Una sopravvesta di drappo incarnato con bel ricamo; squartata, le squartature abbottonate con certi riscontri d'oro.

SQUASIMODÉO. Si dice in ischerzo in vece di Minchlone, o Uccellaccio a uomo di poco senno. Lat. fungus, stipex, stupidus. Gr. βλάξ, εὐηθης, κωφός. Bocc. nov. 75. 4. Se vi cal di me, venite meco infino a palagio, che io vi voglio mostrate il più nuovo squasimodeo, che voi vedeste mai. Franc. Sacch. nov. 192. Era chiamato Capo d'oca, assai nuovo squasimodeo. Buon. Fier. 3. 4. 9. Vedere un dormi, Uno squasimodeo, un qualche uom nuovo.

S. I. Squasimodeo, ha talora forza d'interiezione, o di tramezzo, simile al Lat. mehercle, aed pol. Gr. γη τον ης ακλήα, ναί. Pataff. 1. Squasimodeo, introcque, e a fusone. Luig. Pulc. Bec. 23. Squasimodeo, ch'el-

la mi par pur bella.

+ S. II. Oggi i contadini siorentini, e la plebe dicono Squasimodeo anche in vece di Verbigrazia.

+ \* SQUASSAMENTO. Crollamento, Dibattimen-

to, Scossa. Marchett. Lucr. 6. 436. Allor trema squassata La sonora tempesta, e freme, e mugge; Per lo cui squassamento alta , e feconda Tal dall' Etra cader

suole un pioggia, Che par ec.
+ SQUASSARE. Scuoter con impeto. Lat. quassare. Gr. σαλεύαν. Bern. Ort. 2. 4. 41. Mugghiando esce, e zappando alla battaglia, E ferro e fuoco culla fronte squassa. E 2. 24. 1. Gli orecchi, e' crini squassa, e

rappa . e pesta . Car. En. 10. 1210. Una grand' asta Prese Mezenzio un' altra volta in mano, E turbato squassandola, del campo Piantossi in mezzo ec.

(†) §. E neutr. pass. S. Agost. C. D. 22. 8. Furo-no puniti di tal pena da Dio, che orribilmente si squasavano per lo grande tremore di tutte le membra. Marchett. Lucr. 6. 541. Ma vieppiù nell' Autunno i templi eccelsi Del ciel di stelle tremule, e splendienti Squassansi d'ogn' intorno, e tutta l'ampia Terra ec.
(+) SQUASSATO. Add. da Squassare. Marchett.

Lucr. 2. 1335. Poichè si sciolgon de' trincipi primi Le positure, ed impediti affatto Sono i moti vitali, infino a tanto Che squassata, e scomposta ogni materia Per ogni membro il vital nodo scioglie Dell' anima dal corpo ec.

SQUASSO. Scossa impetuosa. Lat. quassus. Gr. σασμός. Bern. Orl. 5. 3. 40. Alla catena diede un squasso buono.

\* SQUATINA. Sorta di pesce detto anche Rina,

e Squadro. V.

+ SQUATRARE. V. A. oggi lasciata ai poeti. Squartare. Lat. secare, dissecare, lacerare. Gr. τέμνειν, άνατεμναν, χαταχόπταν. Dant. Inf. 6. Graffia gli spirti, e gli squoia, e gli squatra. E rim. 24. Così vedess' io lui fender per mezzo Lo cuore alla crudele, che l' mio squatra

\*\* SQUERAROLI. s. m. pl. T. di Marineria . Sono i lavoratori negli squeri, o cantieri. Strati-

\* \* SQUERO. s. m. T. di Marineria. È in un arsenale di marina il nome di grandi tettoje per tenere al coperto dalle ingiurie delle stagioni i vascelli disarmati'. Squero però più comunem. è il cantiere, ovc si costruiscono o si raddobbano i bastimenti. Strati-

SQUILLA. Campanello ; ed è propriamente quello, che per lo più si mette al collo degli animali da fatica, ma si trasferisce a ogni sorta di Campana. Lat. tintinnabutum. Gr. xwdwv. Dant. Purg. 8. E che lo nuovo peregrin d'amore Punge, se ode squilla di lontano. Cron. Morell. 249. Fu il mercoledì notte vegnente il giovedì a ore otto, e mezzo, presso alla squilla di santa Croce. Petr. canz. 48. 5. E non sono poi squilla, Ov' io sia in qualche villa, Ch' i' non l' udissi. Capr. Bott. 5. 80. E quella la squilla di santa Croce, com' ella mi pare. Cas. canz. 2. 5. Che s' io piango, e sospiro, Incominciando al primo suon di squilla, Già non iscema in tanto ardor favilla.

+ S. Pel Suono dell' avemaria si della mattina come della sera. Franc. Sacch. nov. 84. Egli andò a dormire. Lo parente, che di fuori aspettava ec. standovi insino passata la squilla, se n' andò a casa. Pataff. 2. In sulle squille trovò la contessa. Buon. Fier. 4.2. 7. E dall' alba alle squille udirsi ognora Strumenti

lavorare. + SQUILLA. Spezie di Cipolla. V. SCILLA. Lat. scilla. Gr. oui Ma. Cr. 4. 47. 2. Togli la cipolla squilla, e tienla per un di, e una notte in aceto, e cuoci, e cola. E 6. 110. 1. La squilla, è calda, e secca in secondo grado, ed è un' erba simigliante a cipolla, onde la sua radice grossa si confa più ad uso di medicina, che le foglie. Alam. Colt. 4. 86. Altri metton nel vino olio,

e marrobbio ec. Chi il minuto serpillo, e chi la squilla.

COUILLA. Spezie di Gambero. Lat. squilla. Libr. cur. malatt. Friggi nell'olio le code delle squille, e abbruciale, e fanne polvere. E appresso: La squilla, il granchio, la rana ec. è buona pel tisico

+ SQUILLANTE. Che squilla; e si dice di voce, e di svono; e vale Acuto, Chiaro, Risonante Lat. reennans, canorus. Gr. n'zn'as, Com. Inf. 32. Converreb-

be, per concordare il canto alla materia, avere più aspre rime, e che in lui tuono fosse non isquillante, nè con dolcezza alcuna. Salvin. Tanc. Buon. 2. 5. Un musico Senese di acuta e squillante voce si domandava lo Strillozzo per soprannome, che ec.

+ \* SQUILLANTEMENTE. In modo squillante. Salvin. Tanc. Buon. 2. 5. Di qui credo che il Boccaccio traesse ec. il Cantare in quilio, cioè squillantemente, in voce sfogata. Bellin. Bucch. 152. D'un suon così squillantemente bello, Ch' ei vien di lontanissimo ascolta-

to, Fatto per avvertir fin da lontano ec.

SQUILLARE. Sonare, Risuonare, Render suono. Lat. tinnire, resonare. Gr. κωδωνίζαν, ύπηχαν. Poliz. st. 1. 7. Lascia tacere un po' tua maggior tromba, Ch' io fo squillar per l'Italiche ville. Ciriff. Calv. 2. 62. Sentendo l'armi, che pe' colpi squillano. Buon. Tanc. 2. 5. Accorda il suono, e' dee voler cantare; Quelle corde mi paion campanegli; Senti, com' elle squillano! Varch. son. past. 147. Pensate dunque come roca squilla D' ignobil canna quella gentil tromba. E 163. Onde avverrà, che dopo mille, e mille Auni altamente, 'n prose, e 'n rime, e 'n carmi Dall' altrui bocche or l'una, or l'altro squille [ qui per simi-

lit.].
§.I. Squillare, per Muoversi, o Volare con prestezza. Ninf. Fies. 117. Da poiche sente il gran soffiar del vento, Per forza d'esso il fuoco fuori squilla . Morg. 14. 49. E lo smeriglio si vede squillare Di cielo in ter-

ra, e la rondine ha innanzi.

§. II. In signific. att. vole Scagliare. Lasc. Streg. 2. 1. Aveva una detta, che squillava gli aguti cinquecento braccia discosto.

\* S. III. Squillare pure in signific. att. per Far squillare. Pulci. Driad. Io vo' squillare il corno tanto forte, Che s'egli è intorno a questi boschi m'o-

SQUILLATO. Add. da Squillare.
\* §. Squillato, T. Araldico. Dicesi degli Animali

rappresentati con una squilla.

SQUILLETTO. Dim. di Squillo , per Ispillo. Nov. ant. 95. 1. Un mercatante portò vino oltre mare in hotti a due palcora; di sotto, e di sopra avea vino, e nel mezzo acqua, tanto che la metà era vino, e la meta acqua. Di sotto, e di sopra avea squilletto, e nel mezzo no.

\* S. Squilletti diconsi da' Pescatori i Gamberelli di

mare minori delle Sparnocchie.

SQUILLITICO. Add. di Squilla in signific. di Cipolla. Lat. scilliticus Gr. oximitizos . Cr. 4. 47. Lo squillitico aceto si fa così : togli la cipolla squilla, e tienla per un di, e una notte in aceto, e cuoci, e cola. Pallad. Lugi. 8. tit. Dell' aceto squillitico. Volg. Mes. Concordarono tutti gli antichi maestri di fisica nelle magnifiche utilitadi dello aceto squillitico.

SQUILLO. Suono. Lat. sonitus. Gr. 1205. Dant. Par. 20. Poser silenzio agli angelici squilli.

S. E per lo Spillo , onde spillansi le botti . Tac. Dae. Post. 457. Con metafora passata in proprietà diciamo spillare la botte per assaggiarla, traendone non per la cannella il vino, ma per lo spillo, cioè piccol pertu-gio fattovi con istrumento, detto auche egli spillo, e dagli antichi squillo.

SQUILLONE . Squilla grande . Stor. Aiolf. Tanto erano stati in quella trama, che sonò lo squillone, cioè la campana. Ciriff. Calv. 2 38. S'io non fussi tornato allo squillone, Quando Tibaldo andrà cogli

uomin suoi .

SQUINANTE, e SQUINANTO. Giunco odorato, del qual v. Diosc. Lat. juncus odoratus. Gr. 6 x01ros agoματικός . Cr. 4. 40. 5. Altri in verità così i vini condiscono; togli cardamomo ec: silobalsimo, squinanti,

casto, spicaceltica, ogni cosa per ugual parte pe-sta, e nel vino metti. M. Aldobr. 210. Togli seme dell' infrascritte erbe ec. centrongalli, cioè seme di sciaréa, balsamite, squinanti ec. Ricett. Fior. 67. Lo equinanto, cioè siore di giunco odorato, si conosce oggi per tutto. E appresso: Tolgasi dello squinanto la parte del fusto verso la cima.

SQUINANTICO. Colui, che ha il male della squinancia. Lat. anginosus. Gr. συναγχικός. Tes. Pov. P. S. cap. 18. Lo sterco dell' nomo secco confettato

col mele sana li squinantici.
SQUINANTO. V. SQUINANTE.

SQUINANZÍA. Infiammazione delle fauci, e della laringe, che rende difficoltà nel respirare, ed inghiottire; che diciamo anche Sprimanzia, Scheranzia, e Schinaazia. Lat. angina. Gr. συνάγχη. Cr. 5. 25. 3. Messa mel palato con mele [la polvere del pepe] vale alla equinanzia, e mondifica il polmone. Tes. Pov. P. S. cap. 18. La verbena trita, ed impiastrata calda guarisce la squinanzía. Fr. Iac. T. 4. 32. 3. A me venga duol di denti ec. E'n canna la squinanzia.

\* SQUINCIÁRE, e SQUINDARE. Essere, o Andare ora per uno, ora per altro verso. Ars. Bucol. E qui la mia sciagura si comincia Che poi ora si squin-

da, ora si squincia.

SQUISITAMENTE. Avverb. Con isquisitezza, Perfettamente. Lat. accurate, diligenter, exquisitim. Gr. αχριβώς, εξηχριβωμένως. Varch. Ercol. Ora non è il tempo di squisimente parlare. E stor. 9. 258. È forza scriverle non isquisitamente, come elle stanno, ma a un dipresso, come elle si credono. Tac. Dav. ann. 12. 148. Il Principe ne su ringraziato, e Domizio squisitamente adulato. Sagg. nat. esp. 36. S' ovviò poi al peso, e alla pressione dell' aria esterna con istuccare squisitamente con mistura a suoco il vano circola-

+SQUISITEZZA. Astratto di squisito. Lat. diligentia, perfectio. Gr. angi Bua. Tac. Dav. ann. 4. 101. Ma dove squisitezza, e fatica agli altri da vita, quel suo risonante siume sin seco [qui il T. Lat. ha: meditatio, et cura ]. Sagg. nat. esp. 5. Rimarrebbe da dire di molt' altre operazioni, e squisitezze di lavorare alla lucerna. I. Sold. sat. 5. Non con minore studio, e squisitezza Per le nefande nozze il figlio azzima ec.

+ SQUISITISSIMAMENTE. Supert. di squisitamente. Buon. Fier. 1. 3. 3. Un v'è, ch'ha letto Delle carote, e delle pastinache Squisitissimamente a' di passati. E 4. 2. 7. Egli a gran studio E ssere, e cerchi massimi, e minori Sopra la superficie circondotti Dell' umil terra, che'l loro asse infila, Squisitissimamente n' ebbe espressi. Bemb. pros. 2. 88. Perciocchè e nella scelta delle voci tra quelle di loro isquisitissimamente cercate vederne una tolta di mezzo il popolo; e tra le popolari ec. Galil. lett. Vol. 3. pag. 476. S' abbiano sicure le infrascritte cose. Prima un' essemeride del moto Lunare squisitissimamente calcolata al

meridiano, ec. SQUISITISSIMO. Superl. di Squisito. Lat. exquisilissimus . Gr. απριβέζατος . Petr. uom. ill. Tanto vale neilo squisitissimo ornamento di disciplina di milizia l'esercizio di capitano. Tac. Dav. ann. 2. 46. Quei Greci lo accolsero con onori squisitissimi [ il T. Lat. ha: quæsitissimis honoribus ]. Red. Ins. 53. Se io avessi avuto a dar fede a quello, che a me, e ad altri miei amici mostravano quegli squisitissimi microsco-

SQUISITO . Add. Che è di perfetta qualità, o condizione, Eccellente, Esatto. Lat. diligens, perfectus, exquisitus. Gr. axpißns. Galat. 23. Non si dee anco pigliar tema molto sottile, nè troppo isquisito. E 31. Scoprendosi la testa, e nominandosi con titoli squisiti.

Tac. Dav. ann. 3. 65. Le più famose [ leggi ] diede. ro Minos a' Candiani, Licurgo agli Spartani, poscia Solone più squisite, e numerose agli Ateniesi. E Perd. eloq. 412. Bisogna per vie nuove, e squisite piacere, e non infastidire i moderni giudici d'autorità, e podesta, e non soggetti a rigori di legge. Fir. dial. bell. donn. 399. Dunque, Verdespina, tu hai fatto bene a non te li tagliare ancora, che come troppo squisito, che egli è, e' sarebbe stato tanto a trovar dove porgli, che ec. forse in quel mezzo e'si sarebhon guasti. Sagg. nat. esp. 16. Questa differenza consiste alle volte in minuzie così piccole, ed inarrivabili, che la giustezza de' più squisiti orivoli non puo' mostrarle.

+ \* SQUITTERIRE. Lo stesso, che Squittire, e

per similit. Strimpellare uno strumento. Buon. Fier. 2. 3. 12. Lor dami Le segnon colle cetere, E con le chitarrine, e squitteriscono, E fanno un trimpellar, ch' io ne disgrado Santin da Parma ec.

SQUITTINARE. Mandare a partito, e Rendere il voto per l'elezione de' magistrati, o simili. Lat. ferre suffragium, ad suffragium adesse. Gr. ψήφον τίθε. σθαι. Cron. Morell. 294. Si ritrovò messer Donato Acciaioli Gonfaloniere di giustizia, e ordinò, che le prestanze si rimutassono in questo modo, che si squittinasse sessanta nomini in tre ventine. Gell. Sport. 1. 2. Per disgrazia stamane mi bisogna andare all'arte a squit-tipare. Varch. stor. 12. 468. Trovaronsi a squittinare, cioè a rendere la civaia, come dicevano essi, cioè la fava, o il suffragio a coloro, i quali nominati anda-vano a partito, oltre la Balía, la Signoría, i Sedici, i Dodici, e gli altri magistrati.

SQUITTINATO. Add. da Squittinare; Mandato a partito in isquittino. M. V. 8. 31. Lasciando degli squittinati, e faccendo ad arbitrio, n'accusarono altri otto. E appresso: Lasciando gli squittinati, ognuno accusò il suo. Cron. Morell. 331. Quattro per Gonfalo-

ne isquittinati pe' signori, e Collegi.

SQUITTINATORE. Che squittina. M. V. 10. 35. Trassono a esser del numero degli squittinatori certi pochi degni. Cron. Morell. 239. Fu squittinatore elet-

to da Dino di Geri Cigliamochi.

SQUITTINO. Adunanza di cittadini per creare i magistrati nella repubblica, o simili; e anche Partito, che si fa per isquittinare. Lat. comitia. Gr. σύνοθος, αρχαιζεσια. Lab. 314. Se così fosse a grado a tutti coloro, che hanno a far lo squittino, come ella fu a te. G. V. 7. 16. 2. Fecero lor consiglio ec. per lo cui squittino s' eleggono i capitani di Parte. Cron. Morell. 239. E gia era imborsato nello squittino del sessantasei. Dep. Decam. 64. Cioè dell' essere in grazia a quelli, che facevano lo squittino [questa è la voce nostra, che risponde a' comizj de' Romani, ed era,

come questo, in mano del populo ].
- SQUITTIRE. Stridere interrottamente, e con voce sottile, e acuta: ed è proprio de' bracchi, quando levano, e seguitano la fiera, che in loro si dice anche Bociare; e per similit. si trasferisce all' uome, e ad altri animali. Lat. garrire, ululare. Gr. ζωμίλεσθαι, ολολύζαν. Zibald. Andr. 118. Chi ride squittendo, e ripiglia sua lena a forza, si è senza vergogna, e scioc-

co. Franc. Sacch. nov. 6. E'l Basso così nella gabbia collo sportello serrato cominciò a squittire, e disse. E nov. 86. Costui la lava coll'acqua bollente; la donna squittisce: oimè, e tira i piedi a se. Ciriff. Calv. 3. 78. Già era l'aurora all'orizzonte, E cominciava la merla a squittire. Poliz. stanz. 1. 91. E presso alla sua vaga tortorella Il pappagallo squittisce, e favella. Varch. Ercol. 62. Squittire de' pappagalli. Buon. Fier. 2. 3. 12. cor. Ei squittisce; ella allora Il proverbia, e gli

dice : oh va' in malora .

S. Squittire, vale anche lo stesso, che Risquittire.

SQUITTITO. Add. da Squittire. Franc. Sacch. nov. 144. Col ventre del porco squittito in iscambio del suo [ qui per similit, nel signific, del S. di Squitti-

re ]. + SQUOIARE. Lo stesso, che Scoiare. Dant. Purg. 6. Grassia gli spirti, gli squoia, e gli squatra (così legge questo testo la Crusca alla voce SQUA-

TEARE).

+ \* SQUOTOLARE. Battere il lino, e figuratam. Battere, Bastonare; e qui scuotere. Malm. 11. 55. E col coltel da Predolin di legno Su pel capo gli squoto-

## ${ m R}$

+ SRADICAMENTO. Lo sradicare, Svellimento, Estirpamento. Segn. Parr. instr. 7. 1. Si può ritorcere con vantaggio l'accusa... rispondendo, non essere di dovere che finisca prima lo sradicamento del-

le ciente, che il loro rinascimento.

+ SRÁDICARE. Diradicare in tutti i suoi significati . Lat. eradicare. Gr. expixev. Fr. Giord. Pred. R. Questo assetto disviatore del vero bene sradicalo dal-l'anima. Quist. filos. C. S. Si domanda, onde viene al vento tanta furia, e impeto, che atterra edifizia, e sradica alberi, e fa grandi pericoli. Red. Ins. 115. Tennero, che le piante avessero anima ragionevole, e che però fosse missatto d'omicidio il coglierne frutti, o sio-ri, ec. e sradicarle totalmente dal suolo. Buon. Fier. 1. 15. E calli sradicar secchi, e stecchiti.

SRADICATO. Add. da Sradicare. Lat. eradicatus. Gr. expiswocis. Buon. Fier. 3. 3. 8. Gli argini tutti

smossi, I ponti sradicati.

SRAGIONEVOLE. Add. Senza ragione, Irragionevole . Lat. irrationabilis. Gr. adoros. Buon. Fier. 4. 4. 2. Ma corone, Ma oro spregia, se pensier t'alletta

4. 2. Ma corone, ma oro spregia, se pensier t'allella Sragionevol, che brami o quello, o questo.

(\*) SREGOLAMENTO. Disordine, Sregolatezza.
Lat. inordinatio. Gr. ἀταξία. Segn. Crist. instr. 2.
20. 13. Ma ce l'impedisce in secondo luogo altresì lo sregolamento. della postra volontà contra la la segolamento. sregolamento della nostra volonta, avvezza solo ad amare presentemente cose di terra. E Mann. Marz. 11. 2. Non è tanto facile di curare lo sregolamento della volontà, come quello dell'appetito, o dell'intellet-

SREGOLATAMENTE. Avverb. Senza regola. Lat. incondite. Gr. araxrus . Sagg. nat. esp. 7. Agginstar in modo la dose dell'acquarzente, che non isvarino

sregolatamente la loro operazione.

SREGOLATEZZA. Astratto di Sregolato. Salvin. disc. 1. 296. Non fa di mestiero servirsi degli uomini per fomentatori delle nostre passioni, per approvatori

delle nostre sregolatezze.

SREGOLATO. Add. Contrario di Regolato. Lat. inconditus. Gr. άτακτος. Sagg. nat. esp. 64. Ma dalle molte varietà, e dagli sregolati andamenti, che in una lunga serie di osservazioni vi apparvero, fu reso dubbio questo pensiero. Gal. Sist. 438. Passando agli accidenti particolari, varj, ed in certo modo sregolati, che in esso si osservano

SREVERENTE. Add. Che non ha reverenza, Irre-

verente. Lat. irreverens, irreligiosus. Gr. avaidns.
SREVERENTEMENTE. Avverb. Senza reverenza. Lat. irreverenter. Gr. avaidny. Maestruzz. 2. 16. E questo pare, che sia, quando giura sreverentemente, quasi biastemmiando.

SREVERENZA, e SREVERÉNZIA. Contrario di Reverenza. Lat. irreverentia. Gr. avaidaa. Maestruzz. 14. 1. A quegli furiosi, e smemorati dar non si dee, i quali potessono fare al Sagramento alcuna sreverenzia per alcuna immondizia. E 2. 17. La cui trasgressione contiene solamente sieverenza. Pass. 154. Se fu luogo sagrato, dove è maggiore il peccato, per la sre-verenza d' Iddio, a cui è sagrato, e diputato il luo-

SRUGGINIRE. Pulir della ruggine. Lat. rubiginem tollere. Gr. iov aquigav. Buon. Fier. 4. 4. 13. E fare srugginir quell' armi vecchie.

† (\*) STA. Dello così assolutamente, è maniera, colla quale si chiede silenzio, o attenzione dall'udito-

re. Il Vocabol. nella voce STARE. Sta, detta così ee. STABBIARE. Stallare, Fare stabbio; e dicesi propriamente del Fare star le greggi la notts ne' campi per iagrassargli; e si prende anche per Concimare. Lat. stercorare. Gr. κοπείζαν. STABBIATO. Add. da Stabbiare.

STABBIO. Concime, Sterco delle bestie, Litome. Lat. fimus , læinmen. Gr. xongos. Soder. Coli. 35. Pongavisi in fondo dello stabbio vecchio mesticato con terra buona asciutta. Segn. Pred. 1. 9. Per riportare di cola sul suo legno, in vece d'un vello d'o10, sab-bione, o stabbio. E Mann. Ottobr. 17. 4. E un'ignominia di gran lunga maggiore a te, che se figliaolo eccelso di Dio, chinare il guardo a guadagni, alle glorie, ai piaceri impuri, che non sarebbe ad un figlinolo d' Imperadore l'accumular lo stabbio de' letamai.

\* STABBIUOLO. Dim. di Stabbio.

+ \* S. Stabbiuolo, dicesi anche per Piccola stalla. Salvin. Iliad. 2. 720. E come molti popoli di mosche Unite in lo stabbinol del pecoraio Ronzano nella sta-

gion di primavera ec.

STABILE. Add. Fermo, Durabile, Permanente. Lat. stabilis. Gr. ευςαθής. Coll. SS. Pad. Tutte le nostre fatiche rendendo svariate, e non istabili. Petr. canz. 49. 6. Vergine chiara, e stabile in eterno, Di questo tempestoso mare stella. Bocc. nov. 77. 49. Essere non può stabile il loro amore. Arrighett. 49. La vera fede nel crudel tempo sta ferma, e stabile.

S. Stabile, è anche termine legale; Contrario di Mobile, e si dice di case, poderi, e simili beni, che non si muovono, nè possono muoversi. Lat. immobilis. Gr. ахічнтоў. Восс. nov. 13. 4. A loro, siccome a legittimi suoi eredi, ogni suo bene e mobile, e stabile la-sciò. E vit. Dant. 252. I loro stabili beni, o in pub-blico furon ridotti, o alienati a' vincitori. E Test. 2. Appresso a tutto questo intendo, e voglio, che oltre alle predette in ogni mia cosa così mobile, come stabile siano miei eredi universali i figliuoli di Iacopo di Boccaccio mio fratello.

STABILEZZA. V. A. Stabilità. Lat. stabilitas, firmitas. Gr βεβαίωσις, έξασμα. Fr. Iac. T. 1. 5. 9. Vedete la bellezza, Che non ha stabilezza.

STABILIMENTO. Lo stabilire. Lat. constitutio firmitas. Gr. BiBaiwois. Vit. Barl. 13. Riguardo il cielo, e la terra, c'l mare, e gli stabilimenti di quattro alimenti. Coll. Ab. Isac. cap. 15. Non essendo sta-bilimento nel cuore, tu se' presso a mutare mille volte le tue cose buone, e rie. Fir. disc. an. 53. Del quale stabilimento forza è che ne nascano due inconvenienti . Gal. Sist. 242. Vien pur ella totalmente atterrata da quello, ch' ei soggiugne immediatamente, per mag-giore stabilimento dell' impugnazion fatta.

\* \$ S. Stabilimento di un porto, T. di Marineria. Il momento nel quale la marea è alla sua maggiore altezza nei porti, ne' giorni delle sizigie, cioè ne' giorni di plenilunio, e di novilunio. Questo momento è quello nel quale il mare dopo essersi innalzato pel flusso, comincia a discendere pel riflusso. Stratico.

STABILIRE . Statuire , Deliberare , Ordinare , Deputare , Assegnare . Lat. constituere , decernere , sancire, statuere. Gr. προωράσθω, βουλεύσθω. G. V. 2. 10. 2. Stabili per dicreto, che sempre fosse di santa Chiesa Romana . Dant. Inf. 2. Fur stabiliti per lo loco santo, U' siede il successor del maggior Piero. E Par. 32. Che per eterna legge è stabilito Quantunque vedi . Nov. ant. 2. 6. Quando io vi dissi del cavallo cosa così maravigliosa, voi mi stabiliste dono d'un mezzo pane per dì, e della pietra, quando io vi dissi dello verme, voi mi stabiliste un pane intero. E 64. 3. E allora lo comune di Roma stabilio, che niuno padre per innanzi dovesse menare suo figliuolo a consiglio . Tes. Br. 1. 12. Quelli , ch' ebbe nome Lucifer , a cui Iddio aveva fatto tanto onore, che l' aveva stabilito sopra tutti gli altri, elli montò in orgoglio [cioè: posto, collocato]. Borgh. Orig. Fir. 31. Se le parti reali non sono innanzi chiaramente ferme, e stabilite.

\*\* S. Stabilire, per Intonacare de' muri, o d' altro. Benv. Cell. Orefic. 132. Con detta terra stemperata in guisa di calcina, si debbe stabilire tutto questo secondo fondo della fornace, ma porvela sottilmente.

STABILISSIMO . Supert. di Stabile . Lat. firmissimus . Gr. βεβαιόπατος . Red. Ditir. 35. Alle moli stabilissime, Che sarian perpetuissime, Di rovina sono ori-

gini.

+ STABILITA, ed all' ant. STABILITADE, e STA. BILITATE . Astratto di Stabile ; Fermezza . Lat. stabilitas, firmitas. Gr. β:βαίωσις, έρμομα. Bocc. Concl.
13. Confesso nondimeno le cose di questo mondo non avere stabilità alcuna. Com. Inf. 8. Siccome quando consorta un uomo, che non ha stabilità, ch' entri in religione . G. V. 9. 188. 1. Mostra , che i detti Saracini abbiano piccola stabilità in loro signorie. Coll. Ab. Isac. cap. 21. Se l'uomo conserverà le sue cogitazioni in istabilitade ec. si si studia il detto nemico per altri modi astutamente d'insidiare.

\* \* S. Stabilità, T. di Marinerla. Con questa voce s' indica la resistenza che un bastimento, in rogione della sua forma, del luogo del suo centro di gravità, e di quello di grandezza o volume della parte immersa, oppone alle potenze, che tendono a farlo inclinare late-

rolmente . Stratico .

STABILITO. Add. da Stabilire. Lat. statutus, constitutus. Gr. τεταγμένος. Coll. Ab. Isac. cap. 36. La qual mente stabilita in libertade salisce sopra gl'inten-dimenti per la tua continua contemplazione. Tes. Br. 2. 33. În ciascuno corpo, che ha sofficienti membri, sono quattro virtudi stabilite, e fermate per li quatro elementi [così hanno i migliori Testi a penna, benchè lo stampato legga: stabilitate]. Stor. Eur. 1. 1. La veneranda maesta dello Imperio ec. stabilito da Augu-T. VI.

sto ec. si mantiene in somma grandezza. Buon. Fier. Intr. 3. Che se non paghi al tempo stabilito ec.

STABILITORE . Che stabilisce . Buon. Fier. 5. 3.

8. Stabilitori Di nuovi fondamenti per lo stato.

(\*) STABILMENTE. Avverb. Fermamente, Con istabilità. Lat. firmiter, stabiliter. Gr. xugius. Segn. Crist. instr. 3. 26. 8. 11 luogo della giustizia da questo fatto piglio stabilmente la denominazione di Terra sacra. Salvin. disc. 2. 221. Era in somma l'amore della patria ec. un perno, sul quale sí reggeva, e sta-

bilmente si rigirava il governo.

STACCA. Forse quel Ferro in forma d'anello fitto nelle mura, done si mettono le 'nsegne. G. V. 12.89. 4. Fece chiamare, se v'avesse sindaco del comune di Finenze, e non essendovi, la fece porre [la insegna] ad altri in su una stacca, e disse [il T. Riccardi legge: la fece porre in su una aste, e appiccare ad al-

to].
STACCAMENTO. Lo staccare. Lat. avulsio. Gr. απόσπασμα. Sagg. nat. esp. 212. Si consideri ora, che la resistenza allo staccamento delle due basi non fu maggiore di tre libbre. Gal. Sist. 190. Onde ne segua lo staccamento, e l'allontanamento della penna dalla terra

+ STACCARE. Spiccore; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lut. avellere , refigere . Gr. αποσύζαν , αποσπάν. Buon. Fier. 2. 4. 17. A me conviene Tanto aspettar, ch' ei da color si stacchi.

STACCATEZZA. Staccomento. Lat. abulienatio. Gr. αλλοτείωσις. Fr. Giord. Pred. R. Grande si cra questa sua staccaterza delle cose del mondo.

STACCATISSIMO . Supert. di Staccato. Fr. Giord. Pred. R. Dalle vanità mondane staccatissimo.

+ STACCATO. Add. da Staccare. Lat. avulsus. Fr. Giord. Pred. R. Lo trovò staccato da quella oscena pratica . Segn. Mann. Gen. 20. 3. Tu quanto a te ama più tosto di non aver le ricchezze, che d'aveile, e starne staccato. Il primo è facile, il secondo è mira-

\* S. Passo staccato, T. de' Ballerini. Passo così detto perchè stacca o allontana un picde dalla positura ove si trova, e lo conduce sopra a un'altra. Da' Francesi è detto Pas degage.

STACCETTO . Dim. di Staccio . Art. Vetr. 7. 115. Così nello staccetto rimarra una gran parte della sporchezza, ed untuosità; lavisi bene lo staccetto, e con nuova acqua si torni a far passare detto colore.

STACCIAIO. Colui, che fa, o vende gli stacci. Lat. cribrorum faber, venditor. Gr. xoxxivoxoios, xoxxiνοπώλης

\*\* STACGIAMANI. V. SPICCACCIOLA. Gagliar-

STACCIARE. Separare collo staccio il fine dal grosso di checchessia; ma si dice più propriamente della farina. Lat. cribrare, purgare. Gr. xozxiviçav, xa9aeiçav. Pallad. Ottob. 14. Polverizza tutte queste cose
insieme, e staccia. E altrave: Diligentemente gli pesta, e staccia, e quando tu vorrai, ne mischierai. Cr. 4. 40. 5. Tutte queste cose staccia, e mescola. Ricett. Fior. 89. Si stacciano le farine per cavarne la crusca, e la parte della scorza de' semi; stacciansi le medicine semplici, che si pestano, acciocch' elle sieno tutte

STACCIATA. Quella quantità di Farina, che si mette in una sola volta nello staccio . Cecch. Stiav. 1. 4. lo voglio, che questa ne stacci Più di sette stacciate,

e più di venti.

+ \*\* §. Fu preso anche per Schiacciata, sorte di focaccia. Dial. S. Greg. 4.55. Allora andò, e prese due siacciate, che gli erano state offerte. E di sotto: Diedegli quelle due stacciate pregandolo, che le ricevesse per

suo amore. Al quale colui molto doloroso, e afflitto disse : or perchè mi date, padre, questo pane santo, ch' io non ne posso mangiare ec. Se tu mi vuogli aiutare, offerisci questo pane per me a Dio onnipotente.

+ STACCIATO . Add. da Stacciare . Lat. cribratus . Gr. on90'uevos. Med. Arb. cr. Fassi ancora il pane di grano trito, stacciato, e cotto. Zibald. Andr. 121. Prendere zucchero rosato con alquanto legno aloè pesto, e stacciato. Pallad. Ottobr. 14. Avrali leggiermente pesti, e stacciati in uno vasello ( l' ediz. di Verona 1810. legge: Avrali diligentemente pesti, e stacciati in un vaselletto).

STACCIATURA . Cruschello .

STACCIO. Spezie di Vaglio sine, con cui si cerne per mezzo di un panno simile alla stamigna, e fatto di crini di cavallo. Lat. subcerniculum. Zibald. Andr. 14. Mangiava pan grosso a staccio, e piccoli pescatelli. Burch. 1. 15. Se' pappagalli fusson bene intesi, Vedresti far gran quantità di stacci Delle gran barbe, ch' hanno gl' Inghilesi. Buon. Fier. 3. 5. 6. Sempre in man formenti, e zipoli, Sempre in opra stacci, e pevere. Red. Oss. an. 68. Ne pigliarono (dell'anguille) non con altro arnese, che con gli stacci, più di tremila libbre.

+ \* STACCIUOLO. Dim. di Staccio; Piccolo staccio. Sacc. rim. 2. 225. Incontra Zaccheran quel buon figliuolo, Che sgamba, e porta in mano uno stacciuo-

† STADERA. Strumento, col quale si pesano diverse cose sostenendole, benchè gravissime, col peso d'un piccolo contrappeso, il quale volgarmente si chiama Romano, o Piombino. Lat. statera. Gr. 5αθμός. Gal. Meccan. 604. Stadera, strumento, col qual si pesano diverse mercanzie, sostenendole, benchè gravissime, col peso d'un picciol contrappeso, il quale volgarmente si chiama romano, o piombino. E Sist. 209. Nella stadera talvolta un peso di 100. libbre col suo gravare in giù non è bastante a alzarne uno di quattro libbre, che gli contrasterà. Dant. Par. 4. lo vo'saper, se l'uom può soddisfarvi A i voti manchi sì con altri beni, Ch'alla vostra stadera non sien parvi. Franc. Sacch. nov. 66. E' dice non so che di Romani, forse da stadera. Mor. S. Greg. Ora fossero appiccati alla stadera i peccati miei, per li quali io ho meritato l' ira d' Iddio, e degli nomini, il quale venne nel mondo a pesare il merito della vita nostra, e recò seco insieme giustizia, e misericordia. Tratt. gov. fam. 11. La stadera sta nella volontà.

\* \* STADERAIO. Facitore di stadere, Vendi-tore di stadere. Dat. Disf. Cacc. pag. 3. 1 Piattelli ebbero la loro prima origine molto bassa, peroc-

chè Pino staderaio fu il primo campione. Moreni.
STADERINA. Dim. di Stadera. Lat. parva statera. Gr. μικεός ζυγός. Libr. cur. malatt. Venga pesato minutamente alla staderina minore.

(\*) STADERONE . Accrescit. di Stadera . Lat. magna statera. Pros. Fior. 6. 240. A fine di mantenere la sanità in equilibrio si pesa anzi che vada a tavola

sopra un gran staderone.

STADICO. Quegli, che da un Potentato si consegna nelle mani dell'altro per sicurtà di mantenere il patto convenuto; Ostaggio. Lat. obses. Gr. oungos. G. V. 11. 72. 2. 1 quali erano cortesemente istadichi a Vero-na. Liv. M. Menando seco una compagnia di pulcelle, che con lei erano stadiche. Franc. Sacch. nov. 223. Io starò qui stadico, che mai non mi partirò infino che all' opera averete dato effetto ( qui per similit. ) .

S. Per lo Prefetto del criminale, ma non è voce nostra . Lat. prætor . Gr. έπαρχος . Bocc. nov. 40. 20. Credesi per fermo, che domane lo stadico il farà im-

piccare .

STADIO . V. L. L' ottava parte di un miglio . Lat. stadium. Gr. çásiov. Dittam. 3. 14. Con tremilia stadii, e non con meno. Fr. Giord. Pred. R. Vi poteva essere la lontananza di un solo stadio . Tratt. segr. cos. donn. Faranno il moto piacevole per pochi stadj. Libr. Am. 69. Cominciò lo Brettone a cavalcare per prati molto begli, e dopo l'andare di dieci stadj, in uno dilettevole prato pervenne. Borgh. Orig. Fir. 134. Sarebbe questo non dissimile a quel, che si dice d' Ercole, col piè del quale fu misurato lo stadio Olim-

STAFFA. Strumento, per lo più di ferro, pendente dalla sella, nel quale si mette il piè sagliendo a cavallo, e cavalcando vi si tien dentro. Lat. subcx pedancus, stapes, staphia, stapia. Nov. ant. 39. 1. Mise il piò nella stassa, e presc l'arcione. Tav. Rit. Stassa non richicdè, ma di colpo con tutta sua armadura saltée suso . Bocc. nov. 66. 8. Messer Lambertuccio , messo il piè nella staffa, e montato su, non disse altro ec. F. V. 11. 67. Essendo per mettere i piè nella staffa, parendo a messer Pandolfo avere mal fatto, li fe richiamare . Alam. Gir. 24. 27. Che le forze gli furo in guisa scarse, Che la sella, e le staffe lasciò vote. Buon. Fier. 2. 4. 18. E con queste assai stasse doppie, e sode Da assicurarvi fortemente il piede.

S. I. Staffa, è anche uno Strumento de' gettatori, per uso di gettare i loro lavori. Benv. Cell. Oref. 60. Adoperandola in guisa dell'altre terre da formare nelle staffe, non occorre rasciugarla. E 76. Comunemen-

te si dice terra da formar nelle staffe .

§. II. Staffa si dice anche un Ferro, che sostiene, o rinforza, o ticne collegato checchessia, ed è di forma quadra , o anche curva . Sagg. nat. esp. 20. Il quale va infilato per una stassa quadra nell'asta diritta dello

S. III. Staffa è anche uno Strumento da sonare, fatto di ferro a guisa di staffa, con alcune campanelle, che anche si dice Staffetta. Morg. 16. 25. Cembalo,

stassa, e cemmanelle in tresca.

S. IV. Stoffa, da' notomisti per similit. s' oppella Uno di quegli ossicini, che si trovano nella cavità dell'o-

recchio degli animali. Lat. stapes.
S. V. Tenere il piede in due staffe, o simili, proverb. che vale Tenere in un medesimo negozio pratica doppia, per terminarlo con più vantaggio, e anche Prepararsi per eventi diversi, o contrarj. Lat. duabus anchoris niti. Gr. έπί δυοίν ο εμάν. Varch. Ercol. 52. Il quale, per giucare al sicuro, avea tenuto il piè in due stasse. Bellinc. son. 170. E forse vanno, Come molti cavalcan per le corti, Col piè in due stasse; ah quanti amici il sanno! Tac. Dav. ann. 14. 199. Non tener esso, come Burro, il piè in più staffe [ it T. Lat. ha: diversas spes spectare ] . Malm. 5. 14. E a due tavole dar vorrebbe a un tratto, Tenendo il piè in due staffe.

§. VI. Tirare alla staffa , figuratam. vale Acconsentir malvolentieri all' altrui domande. Lat. alterius po-stulata, ægre facere. Gr. ακοντί χαρίζεσθαι τινι. Varch. Ercol. 105. Ben conosco, che voi traete alla staf-

fa, e ci andate a male gambe.

§. VII. Perder la staffa, si dice quando a chi cavalca esce il piè dalla staffa. Morg. 21. 136. E pose lui e'l cavallo a giacere, Ed una staffa perse nel cade-

S. VIII. Perder le staffe del cervello, figuratam. vale Impazzare . Buon. Pier. 2. 4. 18. Costui perse ha le

staffe del cervello Al certo.

S. 1X. A staffa, e A staffetta, diconsi Quelle Cal-ze, che, per esser senza peduli, rendono similitudine al-

\* S. X. Staffe diconsi da' Mognani Le spranghe di

ferra con cui si armano le testate de' colonnini esposti

a' colpi de' carri, e delle carrozze.

\* S. XI. Staffa del saliscendo, dicesi un Ferro confitto nelle imposte degli usci per reggere il saliscen-

\* S. XII. Staffe diconsi da' Setaiuoli, Lanaiuoli, e simili a quelle funicelle, che reggono le licciate, e le Calcole. Bellin. disc. Sono i licci legati alle calcole, e per ogni staffa de' licci passa un filo dell' ordi-

to.
\*\* §. XIII. Staffa di ferro, T. di Murineria. Un ferramento piatto a tre lati, due de quali formano angoli retti col terzo. Servono nella costruzione a tenere

uniti fortemente alcuni pezzi. Stratico.

\*\* S. XIV. Stassa de' marciapiedi, T. di Marine-ria. Pezzi di corda, che circondano i pennoni, e si prolungano addoppiati sotto di essi, sicchè i marinaj, che lavorano su i pennoni, vi trovano un appaggio coi

piedi . Stratico

+ STAFFARE . Staffeggiare . Ciriff. Calv. 3. 101. Pel gran sinistro, che fe nell' arcione, E, come è detto, staffo da un piede. [ Dubito forte che staffo dovesse porsi, anzi che nel Vocabolario, nell'Errata Corrige, del Ciriffo Calvaneo. Perciocchè il verso E, come è detto, staffò da un piede è zoppo, e si raddrizza cor-reggendo: E, come è detto, staffeggiò da un piede. E Staffeggiare per Cavaie il piè della staffa, ossia Perder la stassa, è voce confortata cogli esempi del Morgaate e del Furioso. Monti ] .

STAFFEGGIARE. Cavare il piè della staffa. Morg. 22. 51. Rinaldo stasseggiò dal piè sinistro. Ar. Fur. 17. 100. Pur Grifon maggior colpo al Pagan diede, Che

lo fe staffeggiar dal mauco piede. STAFFETTA. Dim. di Staffa.

S. I. Staffetta, si dice di Uomo, che corre a cavallo speditamente a portare alcuna lettera , o avviso . Lat. tabellarius . Gr. ayyaços, agavons, Suid. Bern. Orl. 1. 4. 8. Intanto ecco una donna cavalcava Verso di lor, come fan le stassette, A tutta briglia correndo, e gridando ec. Ar. Fur. 45. 10. Ungiardo un suo sendier spaccia a staffetta A dar la nuova a Costantino in fretta. E sat. 7. Così alla mia speranza, ch' a staffetta Mi trasse a Roma, potea dir ec. Bern. rim. 1. 102. Avere un sassolin'n una scarpetta, E una pulce dentro in nna calza, Che vada'n giù, e'n su per istassetta [qui per similit.]. Malm. 12. 42. Perch'alla donna venner più stassette A dir, che'l Duca le volea far mot-

S. II. Staffetta, si dice anche a uno Strumento da sonare, detto anche Staffa. Lor. Med. Nenc. 27. E suono la staffetta, e lo sveglione. Varch. Ercol. 267. La stassetta, la quale vogliono alcuni, che fusse il crotalo antico . Alleg. 7. Giova la state infra' tempi, e diletta, Come fra gli strumenti la staffetta.

S. 111. Staffetta, quel Ferro, che sostiene, o rinfor-

za cherchessia, detto anche Staffa.

§. IV. A staffetta, e A staffa, diconsi le Calze simili alla staffa fatte senza peduli. Nov. ant. 76. 2. Trovò, ch' elli dovesse donare un paio di calze line a

staffetta . cioè sanza peduli, e non altro.

STAFFIERE . Palafreniere . Lat. agaso , equi curntor . Gr. ovndarns . Bemb. lett. Voi sienramente mi faceste ingiaria del non aver mandato a me uno staffiere . Bern. Orl. 1. 1. 80. I giganti staffier vedendo questo Corrono a dare aiuto al lor Signore . Ciriff. Calv. 3. 100. Ne altra gente vi passava drento, Che gli stufsieri, e chi giostrava il giorno.

S. Oggi si prende per l'amigliare, Servidore. Lat. famulus. Ar. sat. 1. Che difficil sarà, se non ha venti Donne poi drieto, e staffiero, e un ragazzo, Che le

sciorini il cul , tu la contenti .

STAFFILAMENTO . Lo staffilare.

STAFFILARE . Percuotere collo stafile . Lat. scutica cædere, flagellare. Gr. µ25'sav. Buon. Fier. 1. 2.
2. Di'l vero, o co'rimbrotti Ti punse, e stassilotti [qui figuratam.]. E 2. 1. 16. Si stassili, e scurisci, Si pettini, e si lisci. Salvin. pros. Tosc. 1. 174. Prendiamo in mano la critica sferza, e guardiamo se ci riuscisse fatto di stassilarlo ben bene.

STAFFILATA. Percossa di staffile. Lat. flagri ictus. Gr. αἴχισμα. Lor. Med. Arid. 4. 5. Alla croce
di Dio, che se tu non gli porti, ti farò dare delle
staffilate. Buon. Fier. 5. 4. 9. E staffilate n' andavano
in volta. Che teccerate. in volta, Che toccavano ognun piccolo, e grande Sino al vivo dell'osso [ qui per metaf. e vale: Motti sati-

rici].
STAFFILATO. Add. da Staffilare.
CORE. Che staffila. STAFFILATORE. Che staffila.

STAFFILATURA. Staffilamento, Staffilata, Lo staffilare, Percossa collo Staffile. STAFFILE. Striscia di cuoio, o d'altro, alla qua-

le sta appiccata la stoffa.

S. E per Isferza di cuoio, con che si percuote altrui. Lat. scutica, flagrum . Gr. μάςιξ . Buon. Fier. 1. 3. 5. Un lauzzin bestiale Sarà'l medico vostro, Uno staffil salubre medicina . E 3. 1. 5. Cel vorrei far venir collo staffile, Colle funi tirato, strascicato.

\* STAFFONE. T. de' Gettatori, Magnani ec. Ac-

crescit. di Staffa

\* STAFILÖDENDRO . T. de' Botanici . Lo stesso

che Pistacchia salvatica

\* STAFILOMA . T. de' Medici . Malattia dell' occhio. Tumore formato sulla cornea a guisa di granello

+ STAFISAGRA, e STAFISÁGRIA. Delphinum Staphisagria Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo di un braccio, diritto, peloso, con pochi rami, le foglie palmate, a lobi ottusi, spesso macchiate di binaco, i fiori con lo sprone corto, turchini, peduncolati, in grappoli lunghi, terminanti. Fiorisce dall' Aprile all' Agosto, ed è comune nelle parti meridionali dell' Europa . Lat. staphisagria . Gr. 500ic aggia . Pallad. cap. 27. I pidocchi loro sì si spengono colla stafisagra pesta con vino, e con acqua amara di lupini. Tes. Pov. P. S. cap. 3. Item il seme della stafisagria bollita in acqua, e con detta acqua distempera buona quantità d'acqua di tartaro ec.

\* STAGGIA. Sust. femm. di Staggio. Salvin. Trif. \*\* STAGGIARE. Puntellare gli alberi allorche si

caricano di molti frutti. Gagliardo. STAGGIMENTO. Lo staggire. Lat. sequestrum, sequestratio . Ord. Pac. Per istaggimenti, o sequestrazioni di cose, e pignoramenti, e rivocagioni di esse. Stat. Merc. Nessun berroviere possa andare ad alcuno staggimento, o sequestro fare d'alcuno ditenuto, ovve-

STAGGINA. Comandamento, che fa la giustizia ad istanza del creditore a chi ha effetti del debitore, che gli tenga a sua stanza. Vegez. Questo fu da' nostri antichi meritevolmente ordinato, che del soldo, ch' è dato a' cavalieri, la metà ne debba stare in istaggina appo colui, che porta la 'nsegna [ qui forse per Depo-

+STAGGIO. Quel bastone, sopra'l quale si reggono le reti, gli scalini delle scale a piuoli, o simili. Lat. ames . Gr. καλαμος ίξευτικός . Cr. 10. 17. 2. E così quella rete cuopra gli staggi, ovvero bastoni, che alzan de'lati, O gli vuoi dire staggi, Ci posin sulle spalle E appresso: Sicche non pur gli staggi, o vuoi dir lati, Ma gli scalini ci sian sulle spalle. Menz. sat. 8. La rete la conobbe dallo staggio Chioccino [ Nota proverbio].

S. I. Per lo stesso , che Stallo . Lat. statio . Franc. Barb. 164. 3. Camminando ec. Discuovre suo staggio -E 233. 22. Molto ordinati, e saggi Riuscir con matti staggi [ qui per metaf. ]. Tesorett. Br. E vidi in bello staggio Sritto per sottiglianza: Qui sta la temperan-

† S. II. Staggio, meno usato che Ostaggio. Lat. obses. Gr. ¿pingos. M. V. 9. 98. I compagni del Re di Francia de' nuovi staggi. E appresso: Dati li detti staggi, e venuto il Re di Francia a Calese, e liberato di sua prigione ec. E cop. 105. Mandò a Bologna due figliuoli come staggi.

\* S. III. Stoggi, T. de' Ricamatori; Regoli, che servona ad allargare e stringere il telaio, fermandogli

con chiavarde nelle colonne.

+ STAGGIRE. Fare staggina; Sequestrare . Lat. sequestro ponere . G. V. 8. 92. 3. Fece prender tutti i Tempieri per l'universo mondo, e staggire tutte le loro chiese, e magioni, e possessioni [ cost net T. Dav. quantunque gli stampati abbiano : integire ] . M. V. 2. 57. I danari furono staggiti per coloro, che avieno per loro sodo al comune. Tes. Br. 7. 48. Quelli, che ti staggisce lo tempo di guiderdonare pecca più, che quelli, che l passa [cioè: ti assegna]. Cecch. Esalt. cr. 3. 2. Eh lasciatelo andar; cotesta scritta L' ha fatta Erasto, qual credo che voglia Ve lo staggiate, per cavar dal vecchio, Oltre la somma, ec. Rusp. son. 11. Con tutto ciò mi par d'aver sentito Che 'l'diavol l'ha staggito, Non avendo trovato anco 'l più tristo.

(†) §. 1. E per similit. Bart. Ben. rim. pag. 5. (Livorno 1799.) S' io fussi messo, e ch' io pur ti citasse, D' Amor fareiti al tribunal venire, E quivi il core a

mio nome staggire.

S. H. Per metaf. Dial. S. Greg. Incontinente, che fu gianto a quel luogo, dove era seppellito quel prete, fu staggito per virtu di Dio, e non si pote muove-

S. III. Staggire in prigione alcuno, si dice del Far prolungare la prigionia ad uno, che già sia corcerato ad istanza d'altri, o per altra cagione. Franc. Sacch. nov. 209. Per paura di non v'essere staggito per altrui,

subito trovò modo di pagare. STAGGITO. Add. da Staggire.

+ STAGGITORE. Che staggisce. Ovid. Pist. 37. Ercole ec. sue nella sua gioventudine nomo forte, e potente, domatore de'vizj, e staggitore de' tiranni, e acquistatore di virtudi [ qui per metaf. e vale : Raffrena-tore . Lat. coërcitor. Gr. o xageiçgas . — Il Monti avvierte che questo identico esempio è poriato nel Vocabol. alla Vace Struggitore ] .

STACIONACCIA. Peggiorat. di Stagione; Stagione cattiva, Stagione contraria al bisogno, o desiderio

altrui.

STAGIONAMENTO. Lo stagionare. Salvin. disc. 1. 352. Possiede quella perfezione, e quello stagionamento, che si richiede

STAGIONANTE . Che stagiona.

+ STAGIONARE. Condurre a perfezione con proporzionato temperamento . Lat. maturare, temperare . Gr. πεπαίναν, πέττειν . Benv. Cell. Oref. 135. Cosl avendo lasciato stagionare cel fuoco il fornello, in due ore fondemmo 1500. libbre di metallo [ qui vale Cotto , e svaporato, come dice sopra]. E 138. E però debbe l'artefice per se stesso andare alle cave [ de' marmi ] a eleggergli ec. bellissimi e ben stagionati.
S. I. Si usa anche per Custodire, o Conservare dili-

gentemente checchessia .

(+) §. 11. Si usa anche in sentim. pass. parlando di vivande, e vale Il ridursi delle medesime a perfetta cottura . Lasc. Cen. 3. nov. 10. In una stanza separata, e ordinata per loro, si misero a tavola, dace per aspettar certi pippion grossi e tordi, che si stagionas-

seto, entrarono in valii ragionamenti. STAGIONATISSIMO. Supert. di Stagionato. Soder. Colt. 10. Fanno miglior pruova assai, che i bene, e freschi conservati, o che i tosto spiccati, e posti; e stagionatissimi, purchè sieno prima piantati con

diligenza, più gli accompagna la terra. STAGIONATO. Add. da Stagionare. Lat. maturatus, temperatus. Gr. πεπανθάς. Agn. Pand. 28. La villa te lo da nuovo [it vino] stagionato, netto e buono. Dav. Mon. 107. Pe' pori colate nelle vene, e nelle proprie miniere, e quivi congelate, e dal tempo indurite e stagionate, si fan metalli. Buon. Tanc. 2. 3. Fanne insieme col tuo duo fegategli, E lega l'uno, e l'altro stretto stretto, Così verranno stagiona-

ti, e begli.
STAGIONATORE. Che stagiona. + \* STAGIONATURA. Stagionamento. Maturamento , Maturazione. Accad. Cr. Mess. 1. 89. L' impastavano ec. e lo distendevano, o formavano in certi strumenti di terra cotta ec. dei quali si servivano per dargli (al

pane) sul fuoco l'ultima stagionatura.

STAGIONE . Nome comune a ciascuna delle quattro parti dell'anno, cioè Primavera, State, Autunno, e Verno. Lat. anni tempus. Gr. άξα τε έτους. Petr. canz. 4. 2. Che per fredda stagion foglia non perde. E canz. 58. 2. Ma pria sia 'l verno la stagion de' siori, Ch' Amor siorisca in quella nobil' alma. E son. 317. Ma la stagione, e l'ora men gradita Col membrar de' doler anni, e degli amari, A parlar teco con picta m'invita . Dant. Inf. 1. Si , ch' a bene sperar m'era cagione ec. L'ora del tempo, e la dolce stagione. Bocc. nov. 44. 6. I tempi si convengon pur sofferir fatti, come le stagioni gli danno . Amet. 96. Così nel ciel ciascuna appare stella Lucida, e chiara di tanto sereno Quanto litan en la stagion novella . Sen. ben. Varch. 4. 5. Donde ec. tante varietà di cibi, stagion per istagione cc.

§. 1. Stagione, si trasferisce anche a quel Tempo genevalmente, in cui le cose sono nella loro perfezione. Lat. statum tempus. Gr. eignusivos xeóvos. Nov. ant. 73. 1. Essendo a una stagione i tichi novelli ec. vide in sulla cima d' un fico uno bello fico maturo. E appresso: Quando gli recò, la stagione era passata, che n' erano tanti, che quasi si davano a' porci. Petr. canz. 41. 5. Passata è la stagion, perduto hai l'arme. Liv. Dec. 3. La cosa era di stagione, nondimeno i con, soli l'andavano pur tardando . Ar. Len. 2. 3. Or che l'arrosto è in stagion, vieni, andiamone A mangiar. Benv. Cell. Oref. 36. Debb'essere il detto fnoco a proporzione dell' opera, che vi si pon dentro, e com' egli sia nella sua stagione, si porrà il lavoro sopr' una pinstra di ferro. E appresso: Allorachè sieno accesi nella loro stagione, si dia al lavoro sicuramente un buon

+ S. II. Per Tempo semplicemente. Lat. wtas, tempus, tempestas. Gr. aiw, ześros, wza. Bocc. g. 6. f. 4. Or non sapete voi, che per la perversità di questa stagione li giudici hanno lasciati i tribunali! Nov. ont. 19. 5. Signori a mala stagione venite, che 'l vo-stro tesoro è dispeso. Teseid. 1. 41. Quivi fatta sua gente rinfrescate Per piccola stagion vi si riten-

+ \*\* S. III. Tutta stagione, anticam. fu usato per Sempre. Rim. ant. Fr. Guitt. Gia filosofi Dio non conoscendo, Ne poi morte sperando guiderdone, Ischifar vizi e aver tutta stagione ( sempre schifare vizj e ricchezze . V. not. 401. Guitt. lett. ) .

\* STAGIONÉVOLE. Che stagiona, Che porta a maturità . Salvin. inn. Orf. Beata d'assai seme , sta-

gionevole (qui è detto della Natura).

+ \* STAGIRITA . Di Stagira ; e per lo più usasi in forza di sust. e dicesi d'Aristotile. Salvia. centur. 2. disc. 30. Paragona quivi medesimo lo Stagirita la nera bile ec. al vino nero, o vermiglio.

STACLIARE . Tagliare alla grossolana . Lat. cras-

sius incidere . Gr. παχυνώς κόπτειν .

S. E per metof. vale Computare allo 'agrosso checchessia a fine di farne saldo, e quietanza; ed è termine mercantile, dicendosi propriamente de' conti, e delle ragioni de' negozianti. Lat. conficere, transigere. Gr. εκλύαν. Buon. Fier. 3. 2. 5. Tempo v' avanzerà, se arditamente Frastaglierete, e staglierete, e'n fretta Tirerete a traverso E vignate, e hoscate. Rorgh. Vesc. Fior. 550. Però stralciando, e stagliando questi minor servizi, e censi così pel tempo intricati, e confusi, gli compose a tanto grano l'anno. Car. lett. 1. 47. Potendo stagliar questo intrico allora che gli avea le

mani ne' capelli per sempre.

STAGLIATO. Add. da Stagliare; Grossamente tagliato, quasi Scosceso. Lat. præruptus. Gr. απότω-μος. Dant. Inf. 17. Cost ne pose al fondo Gerione A piede a piè della stagliata rocca. Stor. Eur. 6. 145. Salito dunque sopra la stagliata punta d'uno alto giogo

S. Andare alla stagliata, o alla ricisa, vale Non andar per la strada battuta, o usata, ma per quella, che l'occhio giudica più diritta, o più breve, quasi tagliando la strada . Morg. 22. 35. E vanno giorno, e notte alla stagliata, Non creder sempre per la calpestata

STAGLIATO . Avverb. Speditamente . G. V. S. 54. 2. Parlava meglio, e più ardito, e stagliato, che nul-

lo di Fiandra (qui vale: scolpitamente). STAGLIO. Computo alla grossa, altrimenti detto più volgarmente con modo basso Taccio . Lat. crassiar ratio , astimatio , taxatio.

S. Onde Fare staglio, vale Stagliare. Lat. transige-re. Gr. εκλύειν. V. FARE STAGLIO. (\*) STAGNAMENTO. Ristagno, Lo stagnare nel signific. del S. II. Lat. fluxus cohibitio. Red. lett. 1. 251. Mostro ancora, che l'acqua pura, e semplice, di pozzo, o di fontana, può produrre l'effetto dello sta-

gnamento.

+ STAGNANTE. Che stagna, Che non corre . Lat. stagnans . Gr. λιμνάζων. Petr. canz. 16. 2. Serrate incontro agli aurorosi venti, E circondate di stagnanti fiumi. Sagg. nat. esp. 24. Come che alle volte (l' acqua) si dipaia staguante. Gal. Sist. 179. Non dovete mai aver posto mente, con qual furia l'acqua venga strisciando intorno alla barca, mentre ella velocemente spinta dai remi, o dal vento, scorre per l'acqua stagnante. Ruc. Ap. 220. E fuggi l'acque putride e corrotte Della stagnante e livida palude.

+ STAGNARE. Du Stagno, ricettacolo d'acqua; Fermarsi l'acqua senza scoriere per mancanza di declive. Lat. strgnare . Gr. Aturagar . Dant. Inf. 20. Dell' acqua, che nel detto lago stagna. Pallad. cap. 5. Non sia piano, che vi stagni dentro l'acqua, e non sia troppo dirupinato. Borgh. Orig. Fir. 14. Sgorgando il fiume d' Arno, che ritenuto dalla Golfolina stagnava

tutto questo piano (qui in signific. att.).

S. 1. Per metaf. vote Fermarsi. Petr. son. 117. Per tutto ciò la mente non s'acqueta, Rompendo'l duol,

che 'n lei s' accoglie, e stagna.

+ S. II. Per llistagnare. Lat. fluxum sistere. Gr. να-μα εφιζάναι. Tes. Br. 1. 1. L' uno bee più, e l'altro meno, sanza stagnare la fontana (qui vale: rasciugare , o cessar di gettare ) . Cr. 6. 133. 2. Il suo sugo ( dell' ortica ) stagna il sangue del naso . Alam. Gir. 18. 2. Fagli il sangue stagnar con sacri detti, Che Galealto il brun avea mostrato . E Avarch. 17. 93. Poi

con sugo ch' avea d' intorno bagna (la piaga) Per cui subitamente il sangue stagna

\*\* §. III. Neutr. pass. Ambr. Furt. 5. 5. O che l'un male abbi cacciato l'altro, o pur in altro modo, ec., la scorrenza (soccorrenza) mi s'è stagnata.

STAGNARE. Da stagno metallo, Coprir di stagno la superficie de' metalli. Lat. stanno obtegere. Gr. x20-

σιπέρω πονιάν.

STAGNATA. Sust. Spezie di Vaso fatto per lo più di stagno, che s'adopra più comunemente per uso di conservarvi olio, e aceto. Lat. guttus . Gr. πεόχοος . Vit. S. Gio: Bat. 211. Il benedetto Giuseppe, che aveva l'asino suo, levane in terra le cose, e trova alcuna stagnata, che aveva. E appresso: Messer Gesù prese la stagnata dell'acqua; e così davano bere a Madonna, e a Giuseppo questi due benedetti giovani fan-

\* S. Stagnata, T. de' Coltellinaj . Spezie di Cassetta di latta, il cui piano superiore dove posa la pietra da rassilare i rasoj è tutto foracchiato acciò l'olio

non si spanda iatorno, e imbratti ogni cosa. STAGNATO, Add. da Stagnare, per Ristagnato. Cr. Stagnato il sangue, si leghi sopra'l fico spugna di ma-

STAGNATO. Add. da Stagnare, per Coprir di stagno; Coperto di stagno. Lat. stanno obtectus, stanno inductus, vel obductus. Gr. κασσιτέρο κεκονιαμένος. Bocc. nov. 52. 6. Si faceva davanti all' uscio suo recare una secchia nuova, e stagnata d'acqua fresca. Ricett. Fior. 95. Le medicine, che si cuocono, si stiumano, e purgano, levando la stiuma, che viene a galla, con la mestola di ferro stagnata, e forata. E' 100. Dentro alle quali (buche) siano orinali di rame sottile

consitti, e stagnati.
\*\* STAGNATUZZA. Dim. di Stagnata. Vit. S. Gio: Batt. 211. Levane in terra le cose, e trova qual-

che istagnatuzza, che aveva.
STAGNEO. V. L. Add. Di stagno, metollo. Lat. stanneus. Gr. xarairegivos. M. V. 3. 74. Lascian-

dosi dietro uno vapore cenerognolo, traendo allo sta-gneo, steso per tutto 'l corpo suo.

Sl'AGNO. Ricettacolo d'acqua, che si ferma, o muo-re in alcun luogo. Lat. stagnum. Gr. λίμνη. G. V.

11. 11. Se non che l' Arno shoccò al fosso Arnonico, e al Borgo delle campane nello stagno, il quale stagno fece un grande, e profondo canale. Cr. 2. 27.

1. Il sito delle terre non sia sì piano, che faccia stagno. Petr. son. 30. Orso, e' non furon mai fiami, n'e stagni, Nè mare, ov'ogni rivo si disgombra ec. Dant. Inf. 22. Cadder nel mezzo del bollente stagno (qui per similit.). Com. Inf. 14. Poi s' impaludano, e fanno uno stagno detto Cocito, cioè piantò, e gemi-

+ STAGNO. Metallo duttile, di un colore bianco argenteo, più duro, più duttile, e più teance del piombo. Una tamina di questo metallo crepita con un rumore tutto proprio, allorche si spiega. Il metallo è fusi-bilissimo, e si ossida facilmente all'aria; il suo ossido è grigio ; esso è il più leggiero dei metalli duttili . Lat. stanaum . Gr. κασσιπερός . Bocc. nav. 77. 25. Madonna a me converrà fare una immagine di stagno. Guitt. lett. 19. Laido, e nocivo stimo stagno sembrare argento. Rim. ant. Bind. Bon. Compra per oro stagno, Chi crede ferma la turba, ch' è vana . Alam. Gir. 8. 20. Che 'l suo valor tenea, ch' andasse in cima, Come fa il puro argento al basso stagno.

S. Per Vasi, o Piatteria di stagno. Lat. vasa escaria stannea. Gr. σχεύη κασσιτέρινα. Bera. rim. 1. 103. Non avrem troppi stagni, o oricalchi, Ma quantità di piattegli, e orivoli. Lasc. Sibill. 1. 1. Metti in punto lo stagno, i coltelli, e le forchette d'ariento.

+ \* STAGNO . Add. Stagnato , Ristagnato . Sanazz. Arcad. pros. 9. Poi che ebbe per diversi luoghi accese di molte siaccole, chi si diede a mungere, chi a racconciare la guasta sampogna, chi a saldare la stagna siasca, e chi a fare un mestiero, e chi un altro.

STAGNONE. Stagno grande. Lat. ingens palus, stagnum, tacus. Gr. μεγάλη λίμνη. Val. Mass. Nè per piova da cielo cresciuta per piova d'altro fiume aiutato passóe l'usato modo del suo stagno-

ne.

S. Per Vaso stagnato, o di stagno. Lat vas e stan-no, vel stanno obductum. Gr. σχεύος χασσιπέρινον, n κασσιπέρω χεκονιασμένον. Dav. Cott. 192. Mettansi le marze nella rena in uno stagnone. E appresso: Per non fare spesa di lungo stagnone. Morg. 25. 109. E

lo stagnon dell' utriaca aprie.

STAGNUOLO. Vaso di stagno; e talora anche Foglin di stagno battuto. Lat. vasculum stanneum. Gr. σχευάριον κασσιπέρινον. Ricett. Fior. 25. La canfora ec. conservasi rinvolta nello stagnuolo, o in vasi invetriati ben chiusi . E 26. Meglio, che in altro modo, si conserva coprendola con lo stagnuolo.

S. Stagnuoli, voce bassa, si dicono ancora le Mone-

te d'argento falsificate collo stagno.

+ STAIO. Vaso, col quale misuriamo grano, biade, e simili. Lat. sextarius. Gr. Eigns. G. V. 12. 12. 2. Quest' anno valse lo staio del grano da soldi 20. Dant. Par. 16. Sacchetti, Giuochi, Sifanti, e Barucci, E Galli, e quei, ch'arrossan per lo staio. Cas. lett. 74. Io ti priego di nuovo, che tu ti astenga di fare esercizio violento, e di mangiare, come tu suoli, le fave a staia, e le ciriege a ceste. Borgh. Vesc. Fior. 551. Erano in diversi tempi, e luoghi staii diversi, anzi il Fiorentino stesso non fu sempre a un modo ec. Malm. 3. 44. Già misurò le doppie collo staio. Minucc. ivi: Misurò ec. Aveva gran denari. Iperbole usata per intender un gran ricco; e ci viene dal Latino Modio pecuniam melitur .

\*\* S. E figuratam. S. Catter. lett. 31. Non lucerne poste in sul candelabro, acciocche dilatiate la fede; ma, nascosto questo lume sotto lo staio della su-perbia, fatti non dilatatori, ma contaminatori della

fede ec.

STAIORO. Tanto terreno, che vi si semini entro uno staio di grano. Pallad. Febbr. 22. Seminosene nel giugero, cioè nelle 16. staiora Fiorentine a corda, dieci moggia di lino. Sen. Pist. Non avea apparato di partir le terre per istaiora . Sen. ben. Varch. 4. 6. Se alcuno ti avesse donato alquante staiora di terra, tu diresti d' aver ricevuto benifizio.

STAIUOLO. Dim. di Staio. Borgh. Vesc. Fior. 551. Si truova sotto vari nomi staio retto Fiorentino, e staiuolo, e staio antico, e questo or pieno, or mezzo pieno ec. E appresso: lo credo, da staiuolo essere

uscito quello di staiora. \* STALAGMITE . T. de' Naturalisti . Spesie di

Stalnttite, o d' Incrostazione pietrosa.

\* STALAGMITICO . T. de' Naturalisti . Che vappresenta Stalagmite. Gab. Fis. Lapillo, verde monta-

no, stalagmitico.
\* STALATTITE. T. de' Naturalisti. Pietra generata nelle caverne simile ai diacciuoli pendenti nel verno dai tetti , dalle fontanc , e simili . Gab. Fis. Stalat-

tite spatosa, conica, botritica, ec.
\*\*\* STALATTITI. T. de' Naturalisti. Sostanze pietrose ordinariamente calcarce, e di forma cilindrica, che pendono dalle volte delle grotte, e scendendo talora

fino al suolo. Bossi.

\* STALATTITICO. T. de' Noturolisti. In forma di Stalattite.

\* STALATTITIFORME . T. de' Naturalisti . Che

è in forma di stalattite, Stalattitico.

\* STALENTÁGGINE. Disadattaggine, Invalidità. Guarin. lett.

\* \* STALENTATO . Isvogliato . F. Saba 113. A-

STALLA. Stanza, dove si tengono le bestie. Lat. stabulum. Gr. ἔπαυλος; ma diversifica secondo i varj usi, che se ne fanno. Stalla di cavalli, Lat. equile, Gr. ιπποςασία: di bovi, Lat. bovile, Gr. βεςασία: di pecore, Lat. ovile, Gr. ποίμνιον: di porci, Lat. volu-tabrum, hara, Gr. συφεός. Tes. Br. 3. 6. La stalla de' cavalli, e de' buoi debbia guardare verso mezzodì ec. e sì dee essere la stalla pendente, per discorrere tut-ti gli umori, che nascono a piedi delle bestie. Cavalc. Frutt. ling. Pompeo, poichè fe stalla del tempio di Dio, sempre fu poi sconsitto. Bocc. nov. 50. 18. L'un degli asini ec. era uscito della stalla. E nov. 91. 5. lo credo, ch' e' sia ben fatto, che noi diamo stalla a queste bestie (cioè: riposo, e rinfrescamento nella stalla)

S. I. Serrar la stalla, perduti i buoi, o simili, proverb. che vale Cercar de'rimedj, seguito il danno. Lat. accepto damno, januam claudere; clypeum post vulnera sumere, Ovid. Franc. Sacch. nov. 184. lo saprò oggimai, che mi fare, e serrerò la stalla, poiche io ho

perduti i buoi.

S. II. Chi ha cavallo in istalla, può ire a piè; pur altro proverb. che si dice di Chi può, e non vuole pigliare le sue comodità . Varch. Ercol. 72. Di quelli , che hanno il modo a vestir bene, e nondimeno vanno malvestiti, si dice : chi ha cavallo in istalla, può andare a piè

STALLACCIA. Peggiorat. di Stalla . Fir. As. 272. Per ristoro poi mi stava alle piogge, e alle nevi tutta la notte in una stallaccia coperta con non so che fra-

\* STALLAGGIARE . Avere stallaggio, Far dimora ; e dicesi propriamente delle bestie . Salvin. Opp. Pesc. Osserva quelli scogli presso terra l'uom perito ne' quali stallaggian gli anni, ch' hanno della spelonca, con frequenti nascondigli.

STALLAGGIO. Quel, che si paga all' osteria per

l'alloggio delle bestie.

S. Per l' Albergo stesso delle bestie, Stalla . Lat. stabulum . Gr. επαυλος . Fir. As. 96. Nasceva sulla più alta parte della montagna una altissima torre con graticci di legname, comodo stallaggio per le pecore. Menz. sat. 4. Di più Pindaro avea nel suo stallaggio Certi cavalli generosi, e forti, Che d'erto giogo non

temean viaggio. STALLARE. Cacare, e Pisciare delle bestie. Lat. ventrem exonerare, alvum evacuare. Gr. anomaniv: Bocc. nov. 91. 5. Ed entrati in una stalla, tutte l'altre, fuorche la mula, stallarono ec. e quivi abbeverando le lor bestie, la mula stallò nel fiume. E num. 6. Dove si conveniva non istallò, e dove non si convenia, si. Soder. Colt. 42. Quando la pecora mangia, e cammina, sempre stalla doppiamente, e quel grassume rimane nel terreno della vigna. Fir. As. 10. Presolo per la briglia, se lo meno dietro pian piano sino a tanto che egli stallasse.

\* \* S. I. Stallare , Dimorare . Fr. da Carr. nel La-

mi Del. Er. t. 16. Amati .

\* \* S. H. Stallare , neutr. pass. T. di Marineria . L'arretrarsi, o ancorarsi nel tempo che domina un vento, o una marea contraria al cammino che si vuol fare, in aspettazione di tempo più favorevole, o pure di servirsi della seconda del mare per far vinggio con vento contrario . Stratico .

STALLATICO. Sust. Quel, che stallano le bestie,

Concio . Lat. fimus . Gr. xongos . Benv. Cell Oref. 83. Dipoi lo mescolava con cimatura di panni lini, e con un poco di stallatico di bue passato per istaccio.
STALLATO. Add. da Stallare.

t'acqua, T. di Marineria. Dicesi del momento nel quale la marca è affatto al suo colmo, o pure alla mag-giore bassezza, e l'acqua nè ascende, nè discende. Stra-

STALLETTA . Dim. di Stalla. Lat. parvum stabulum . Gr. ζενός επαυλος . Bocc. nov. 50. 17. Avendo messi gli asini loro, senza dar lor bere, in una stal-

letta.

\* \* STALLIA. s. f. T. di Marineria. La dimora
volontaria, o forzata che si fa in un porto. E anche il tempo convenuto per lo scarico delle mercanzie. I giorni che si passano oltre il convenuto diconsi di soprastallía . Stratico .

+ \* STALLIERE. Famiglio che serve alla stalla . Corsin. Torracch. 16. 125. L'oste ancor fe spiccare e portar via Gli scudi de' guerrieri a' suoi garzoni, Che molti tenev' ei nell' osteria Stallieri, e cuochi, e guatteri,

e guidoni

STALLIO. Aggiunto di cavallo, vale Stato assai in sulla stalla, senza essere stato nè adoperato, nè ca-valcato. Bern. Orl. 2. 17. 25. Come un giovan caval grasso stallio, Che ha rotta la cavezza nella stalla, Pe' campi aperti se ne va con Dio.

\* \* STALLIVO . Stallio , Non domato . Saba 80.

Amnti .

+ STALLO. Lo stare , Stanza , Dimora , Luogo dove si sta . Lat. mora , statio , domicilium . Gr. povn . G. V. 9. 61. 2. Per lungo stallo, e mal tempo di pioggia, e l'oste male fornita di vivanda per lo tempo contrario, grande infermería, e mortalitade su nell'oste. Nov. ant. 76. 2. Non avendolo ancora meritato di suo stallo, messer Rinieri gli disse. Cavalc. Specch. cr. Qui è buono stallo, facciamoci tre tabernacoli. Tes. Br. 1. 15. E siccome l' uno avanza l' altro, ed ha orranza di stallo, così avanza l' uno l' altro per virtude. Com. Inf. 34. Degno, e giusto è, che in altra parte, o in altro luogo non sia pena, o istallo infernale. S. Grisost. pag. 38. (Fir. 1821.) Lo stallo di questa vita, e lo 'ndugio di tornare a Cristo piangea dolorosamente. E pag. 153. Buono stallo, disse, è qui. Dant. Inf. 33. Per la freddura ciascun sentimento Cessato avesse del mio viso stallo . But. ivi: Cessato avesse del mio viso stallo, cioè ec. sna stanza, cioè fermezza, avesse cessato del mio volto. Borgh. Vesc. Fior. 348. Era stata gran contesa fra i Visdomini, e il clero di dette chiese di chi fusse ufizio collocare il Vescovo in

sedia, ch' e' dicevano ancora stallo.

\* S. Stallo, T. de' Giucatori de' Scacchi. Dicesi
Stallo quando colui cui tocca a giuocare ha il re fuori di scacco, e non può moverto senza porto in osfesa, e non ha, o non può muovere altro suo pez-

+ \* STALLONAGGINE . Loscivia brutale , Abbandonamento totale a' diletti libidinosi, Rivolgimento del-l' animo alle laidezze. Uden. Nis. 5. 101. Duelli fanciulleschi, anzi femminili, terminati in codardia e in

stallonaggine venerea.

STALLONE. Bestia da cavalcare, destinata per montare, far razza. Lat. admissarius. Gr. avz Barns. Pallad. Marz. 25. In questo modo potranno gli emissarj, icioè stalloni, più lunga etade durare. Franc. Sacch. non. 159 Gli tenne dietro furioso, com'è d'usanza degli stalloni. Cr. 9. 2. 3. Anche è da sapere, che il cavallo dee esser generato di stallone, volgarmente appellato guaragno, il quale sia diligentemente guardato ec.

S. Stallone, per Garzon di stallo. Lat. servus stabularius. Gr. οπε επαύλε θεράπων. Buon. Fier. 2. 5. 5. Che 'nsin l' uom di cucina, e gli stalloni Furon subito in sala.

+ \* STALLONEGGIARE. Far da stallone; e me-taf. Usare sfrenatamente con donna. Uden. Nis. 2. 11. Induce Ruggiero impudico, e disleale amante volendo stalloneggiare con Angelica, ma lo tratta da pazzo...

se non fa quelle cose che ec.

\* STAMAIUOLA . T. de' Tessitori di panni lani ec. Nome, che si dà alle traverse superiori del tela-

STAMAIUOLO . Quegli , che lavora , o vende , o dà a filare lo stame . Bocc. nov. 61. 2. Egli fu già in Firenze ec. uno stamaiuolo, il qual fu chiamato Gian-

ni Lotteringhi.

- STAMANE. Questa mane. Lat. hoc mane . Gr. ev τετω τω δοθοω. Dant. Purg. S. Oh dissi lui : per entio in luoghi tristi Venni stamane . E appresso : Le quattro chiare stelle, Che vedevi staman, son di la basse . Petr. cap. 11. Stamane era un fanciullo, ed or son vecchio. Bocc. nov. 49. 9. Intendo ec. desinar te-co dimesticamente stamane. Vit. S. M. Madd. 79. Mai non si trovò in te nullo peccato, nè niuna colpa, e questo hae testimoniato stamane più volte Pilato. Bemb.  $\dot{P}_{ros}$ . 3. 139. Quando si dice Istanotte, Istamane, Istasera, ciò si fa per aggiunta della I, che a queste cotali voci si suole dare.

(\*) STAMANI . Stamane . Lat. hodie mane . Gr. e'r τετω το δεθεω. Lasc. Spir. 1. 1. E stamani, che desineremo! T. Mancherà ec. iersera v' avanzò quasi tutto quel cappone. Cecch. Esalt. cr. 4. 7. Il poveraccio s' abbattè stamani Appunto, ch' io comprava i beccasichi Sessanta, tondi come palle lesine. Gell. Sport. 3. 1. Stamani m' ha fatto motto tale, e tale m' ha riso

in bocca, ed inchinatomi, che ec.

STAMATTINA. Stamane. Lat. hoc mane. Gr. Ev. τύτω τω δεθεω. Bocc. nov. 99. 12. Di questo di stamattina sarò io tenuto a voi. Bern. Orl. 1. 12. 84. Questo ti dico, perchè stamattina Mi fu veleno occul-to domandato Da una cameriera di Tisbina. Red. lett. 2. 153. Stamattina veramente è senza febbre, ed in tuono.

+ STAMBECCHINO. Sust. Soldato armato alla leggiera nelle milizie del 1300. Lat. sagittarius. Gr. 70-goms. M. V. 11. 21. Mandarono a' Fiorentini sessanta barbute, e venticinque stambecchini. Morg. 25. 87. Mandati tanti stambecchini, e dardi, Turcassi, ed archi di mille maniere [qui per l'arme usata dagli stam-

becchini].
\* STAMBECCHINO. Add. Di stambecco. Salvin. Iliad. Si ritrasser gl' Innanzi, e'l chiaro Ettore quanto di stambecchino arco disteso è la voga, ed il trat-

STAMBECCO. Sorta di Capra salvatica. Lat. ibex. Gr. π αίξ ίξαλος. Mor. S. Greg. Gli uomini, che sono nelle parti meridiane, chiamano ibici le cicogne, che abitano nel siume del Nilo, ma quegli, che stanno nell' Oriente, e nell' Occidente, gl' ibici chiamano stambecchi, che sono animali piccoli di quattro pie-

S. Stambecco, si dice anche una sorte di Naviglio, che più comunemente diciamo Zambecco, o Zambecchino. Burch. 1. 111. Puledri magri, e corde di stambecco Si trovano alla riva al fiume Lete. £ 2. 84. Ma più là non portava il tuo stambecco.

STAMBERGA . Edificio , o Stanza ridotta in pessimo stato, ove appena si possa abitare. Lat. vitiosa,

humilis domus . Gr. ςέγη. STAMBERGACCIA . Pegg. di Stamberga . \* STAMBURARE . Sonare il tamburo . Sacc. riin. Buon Tamburino ec. Per tutta la città corre e stambu-

STAME. La Parte più fine della lana, e che ha più nerbo. Lat. stamen. Gr. 5huwr. Bocc. non. 72. 9. O vnogli un frenello, o vuogli una bella fetta di stame. Franc, Sacch. nov. 192. Ogni notte di verno si levava in sul mattutino a vegliare, e silare lo stame a silatoio.

S. I. Figuratam. per Qualsivoglia sorte di filo . Petr. son. 255. Invide Parche, si repente il fuso Troncaste, ch' attorcea soave, e chiaro Stame al mio laccio . Ar. Fur. 46. 43. Non è però , s'altri l'avrà , ch' io pensi, Come tu, al viver mio romper gli sta-

mi.
\* S. II. Stame, T. de' Botanici. Parte fecondante della pianta contornata dal calice, o dalla corolla, o da entrambe, che è per lo più della figura di un filo, quale è detto Filamento, e terminato da un globa, o borsetta che dicesi Antera, che contiene la farina polnere fecondante, la quale è detta Polline. V. PI-STILLO. Tagl. lett. Minuta polvere, che cade da certe cellette a guisa di borse situate nella sommità degli stami.

STAMENTO . V. A. Stame . Lat. stamen . Gr. 5%μων. Cron. Vell. 17. Poi egli, e Salvestro s'accompagnarono con lui, e recaronsi a fare l'aste degli stamenti

soito la casa loro.

\* STAMETTATO. T. degli Artisti di lana, e de' Commercianti . Aggiunto di una spezie di Sa-

STAMIGNA. Tela fatta di stame, o di pel di ca-pra, per uso di colare. Lat. stamiaea. Gr. 70 snuoviov. Cr. 4. 44. 4. Pongasi un sacchetto sottile, netto, di pezza lina, ovvero di stamigna, pieno di sale ec. per lo cocchiume con una cordella legato, che nel mezzo del vino discenda. Mirac. Mad. M. In sul di i parenti suoi gli misero la stamigna, e apporecchiavansi di sotterrario. Vit. Bart. 19. Quando viene a dirietto della moite, si non ne poita una stamigna. E 20. Sa bene, che non gli logora, e che non ne porterà, se non una istamigna, e uno lenzuolo. Ricett. Fior. 74. Le cose umide cc. si passano per istamigna, o panni tesi sopra un telaretto ec.

\*\*\*STAMINALE, e STAMINARA. Primo, secondo, terzo, e quarto staminale ec. Così chiamansi i pezzi per cui partendo dal bracciuolo, che si unisce col madiere della costa, si compie il contorno della medesima. Sono pezzi di legno, più o meno curvi, che formano una parte

della costa, o membro della nave. Stratico.

STAMPA. Effigiamento, Impressione; e dicesi ordinariamente quella de' libri; ed anche la Cosa, che imprime, ed effigia. Lat. typus, forma. Gr. τύπος. G. V. 6. 22. 2. Ordino di dare a' suoi cavalieri, e chi servia l'oste una stampa di cuoio di sua figura, istimandola in luogo di moneta [ qui vale: un cuoio stampato]. But. Parg. S. 1. La stampa è una forma di ferro, che percossa in sul cuoio lassa la sua forma in esso. Com. Inf. 18. Falsa forma trae il nome dalla inoneta, che piglia stampa. Carl. Fior. 20. Il Bidello, che pure anch' egli fu podesta foranco negli anni addietro , e doveva aver notizia di questi termini , e passo la stampa per le sue mani ec. E 25. Quantunque di Ferrara fosse mandato, ed in Ferrara apparisse dato alla stampa. Borgh, Rip. 14. Appresso ad altre stanze ec. è un simile scrittoio tutto adorno di vasi d'ariento, e d'oro, e di stampe, e di disegni de più eccellenti maestri.

S. 1. Per similit, Ar. Fur. 10. 84. Natura il fece , e

poi roppe la stampa.

+ S. 11. Stampa, per metaf. Petr. canz. 49. 2. Vergine, que begli occhi, Che vider tristi la spietata stam-

pa ec. Volgi al mio dubbio stato. Dant. Par. 17. Manda fuor la vampa Del tuo disio, mi disse, sì ch' ell'esca Segnata bene della 'nterna stampa. Bern. rim. 1. 17. Almanco intorno non avrai notai, Che ti voglin rogare il testamento, Nè la stampa volgar del come

S. III. Stampa per Qualità . Lat. qualitas , species . Gr. &dos . Ar. Fur. 17. 92. Perche l'opere sue di quella stampa Vedere aspetta il popolo , ed agogna. Bern. Ort. 1. 13. 5. E non so che divin vi si discerne Fuor

delle stampe ordinarie moderne.

S. IV. Andare in istampa, si dice di Cosa, che sia chiara , o notissima . Lat notum , et pervulgatum esse . Gr. διεσπαρμένον, πολυθρύλλητον είναι. Bern. rim. Che per sar la memoria lor samosa Voglion andare in stampa a processione. Cas. lett. 58. Potra parere a molti, ch' io sia voluto ire in stampa con questa bagattella. Lor. Med. Arid. prol. L'argomento va in istampa, perchè il mondo è stato sempre ad un modo. E 2. 1. I ragionamenti de' giovani innamorati vanno in i-

\*\* S. V. Rendere alla stampa, vale, Fare stampare, Stampare. Salv. Avvert. 1. 3. 4. 26. Libro delle Novelle, il quale ultimamente per nostra cura fu renduto

alla stampa.

S. VI. Operare, o Fare a stampa, vagliono Operare come per usanza, e senza applicazione. Lat. negligen-

ter agere . Gr. αμελώς πεάτπειν .

\* S. VII. Stampa da cuoio . Strumento simile alla Stampa da drappi, e per il medesimo effetto, e l'adoperano tanto i Calzolaj per far toro lavori sul tomaio delle scarpe, quanto i maestri di cuoio d'oro, per dar l'ombre alle figure, e rabeschi de' lora lavori. Ci sono alcuni altri strumenti detti Stampe da cuoio, per far buchi tondi nel medesimo cuoio, e sono di diverse grandezze. Quelli che fanno il buco minore l'adoperano i Calzolaj a traforare le scarpe in que luoghi dove ha da passare la legatura; gli altri che fanno buchi maggiori l'adoperano i Brigliaj, e Valigiaj per far buchi dove han da passare gli ardiglioni delle fibbie, che si pongono alle briglie, e ni cignoni de' cavalli, e carrozze.

\* S. VIII. Stampa, T. de' Cartaj. Asse di bossolo in cui sono intagliate le figure delle Carte, divise in dodici separazioni, che diconsi Cartel-

te.
\*\* \$, IX. Stampa da scultori . Strumento d' acciaio di più grossezze, con testa quadrata, la superficie della quale è spartita in punte a diamante. Serve agli Scuttori per lavorare ne luoghi fondi delle statue, e done non arriva la luce: e in que' luoghi, che per la loro profondità e angustia non ammettono lavoro di ferro da taglio . Baldin.

STAMPANARE . Stracciare , Dilacerare . Lat. dilaniare , discerpere . Gr. διασπάν . M. V. 7. 47. La misericordia, ch'egli fece, fu, che negli occhi del fratello il fece tutto stampanare, e lasciogli il corpo sanza anima così forato all'uscio. Fav. Esop. E mai più non ci tornare, che se ci torni, a' miei figlinoli ti farei tutta stampanare. Tac. Dav. nan. 3. 70. Vedi ve', che pur ci ha chi sappia con l' armi stampanare questi pistolotti scritti col sangue.

STAMPANATO, Add. da Stampanare. Lat. laceratus , discerptus . Gr. Star # 25%; Franc. Sacch. nov.

210. Con uno copertoio tutto stampanato.

STAMPARE . Imprimero , Effigiare , Formare . Lat. imprimere . Gr. 10 Touv . Petr. son. 28. E gli occhi porto per fuggire intenti, Dove vestigio uman l'arena stampi. E 87. Volsimi, e vidi un' ombra, che da lato Stampava il sole. Buon. Fier. 3. 2. 15. E che si, ch'io mi cavo Una delle pianelle, E che tal te ne stampo'n sul mostaccio La forma, e la misura, Che tu non la dimentichi mai più

S. 1 Per Istampanore . M. V. 4. 26. E l'uno dopo l'altro trattolo fuori dell'uscio del palazzo, tutto lo stamparono co' ferri, e tagliarongli le mani.

S. II. Stampare , per metaf. Petr. canz. 31. 6. Simil fortuna stampa Mia vita, che morir poria ridendo. Sen. ben. Varch. 7. 18. La vittu non si spegne mai si fattamente, che ella non imprima, e stampi nell'animo alcuni segni tanto chiari, che nessuna mutazione gli può del cuore radere, e disgombrare totalmente. Malm. 2. 19. Anch' ella con gran gusto del marito Stampò due bamboccioni d'importanza.

S. III. Stampare, si dice anche dell' Acconciare drapperie, e simili, quando con olcuni taglienti ferruzzi,

detti stampe, si trinciano, e si bucherano.

+ S. IV. Stampare, si dice anche da' calvolai il Fare nelle scarpe que' buchi, pe' quali ha da passare il legacciolo, con cui si stringono. Franc. Barb. 21. 11. Di confetti contendi Quando ti troversi con speziali ec. D' un cappel di falcone, E d' un bello stampar col calzolaro [ la difinicione del Vocabolario non concorda colla spiegazione data qui dall' Ubaldini nella Tavola, il quale dice : Era usanza d'improntare nel cuoio alcuni sioretti, ed altre leggiadrie a quella stagione : oggi lo stampare presso questi artefici si è ancora il far quei siori ai calzari, per i quali si mettono i nastri, che gli tengono legati a' piedi].

S. V. Stampare, per Pubblicar colle stompe alcuna o-

pera , o alcun libro . Lat. formis excudere , imprimere , typis mandare. Gr. титойч. Carl. Fior. 44. Ma voi che non prima, che nella fin del passato Maggio 86. il vostro libretto d'oro avete fatto stampare, come vi siete tanto indugiato a richieder questa chiarezza! Red. lett. Occh. Autore di quel libretto degli Ammaestramenti degli Antichi, il quale agli anni passati, ridotto al-la sua vera lezione, fu fatto stampare in Firenze dal dottissimo, e nobilissimo sig. Francesco Ridolfi sotto nome del Rissorito accademico della Crusca. Cas. lett. 58. Ora è venuto for voglia di stamparla pur col nome

mio.

\* STAMPARÍA . Stamperia , Luogo dove si stampa . Red.

+ \* STAMPATELLA, e STAMPATELLO. Carattere che imita la stampa. Magal. part. 1. lett. 21. Un eccellente maestro di scrivere tanto si farebbe pagar cara la contraffattura di una mia tirma, tutto che io scriva un pessimo carattere, che quella di uno scrit-

tore più bravo di lui fatta in stampatello.

STAMPATO . Add. da Stampare . Lat. impressus , excussus. Gt. τυπωθάς. Cas. lett. 51. Ho avuto il dialugo stampato, ed ho veduto, come V. sig. persevera in giovare alla nostra patria . Red. Ins. 91. può chiaramente vedere nella libreria del Fozio, dove trovasi stampato un frammento di quel libro. E Vip. 1. 46. A Nicandro aderl in tutto, e per tutto il di lui Greco stampato Scoliaste.

§. Per Bucherato . Lat. perforatus . Gr. διατευπη-Sas. Nov. ant. 79. 2. Li mostraro palle di rame stampate , nelle quali ardeno aloè , ed ambra . Alam. Gir. 15. 32. Ch' attraversava il mezzo della via Di marmo una Piramide intagliata, Di molte, e belle lettere stam-

pata [qui: incisu].
STAMPATORE. Che stampa, in tutti i significati
Gr. THEOROGODY. Ar. di Stampare . Lat. impressor . Gr. τυπογεάφον . Ar. Cass. prot. Che data in preda agl' importuni . ed avidi Stampator fu , li quali laceraronla . Carl. Fior. 113. Come che gli stampatori, o altri abbiano fatto leggere in altro modo . E 117. Ne' qua' luoghi si scorge il fallo chiarissimo degli stampatori . Cant. Carn. 47. tit. Canto degli stampatori di diappi. E appresso: Donne, T. VI.

le varietà de' vostri cuori, Ci ha fatto diventare stampatori . Cas. lett. 58. Non voleva , che ell' uscisse sotto mio nome, ma sotto nome dello stampatore. Benv. Cell. Oref. 70. A tal termine essendo condotte, si possono dare allo stampatore nella zecca [ qui vale: stampator di monete ]

† \* STAMPELLA . Graccia ; Bastone che serve agli storpiati per reggersi. Salvin. Fier. Buon. 4.5.3. Gli su necessità l'andare a grucce; altrimenti colle

stampelle.
\* STAMPELLONE. Accrescit. di Stampella. Bell.

Bucch.

+ STAMPERIA. Luogo, dove si stampa, Bottega dello stampatore. Lat. typographia , typographica officina . Gr. τυπογραφία. Gal. Sagg. 271. Eccoti subito piene tutte le stamperie d'invettive contro del mio discorso. Salv. Avvert. 1. 1. 15. Si può credere , che

colpa fosse del correggitor della stamperia.

STAMPITA . Sonata , o Canzone accompagnata col suono . Lat. carmen , cantus . Gr. won . Bocc. g. 5. p. 2. Poichè alcuna stampita, e una ballatetta, o due furon cantate ec. si misero a mangiare. E nov. 97. 5. Con una sua vivuola dolcemente sonò alcuna stampita, e cantò appresso alcuna canzone . Red. annot. Ditir. 95. Le stampite de' Provenzali erano per lo più scompartite in tante stanze, o strofe, come son le no-stre canzoni. Buon. Fier. 5. 7. Orsà balliam cantando alla spartita, E ognun di voi ne faccia una stampi-

S. I. Per metaf. Lat. canticum, sonus. Gr. aouz, inxes. Lor. Med. canz. 59. 5. Al culo ha la sonaglie-

1a, Che fa sempre la stampita.

S. 11. Per Discorso lungo , noioso , e spiacevole. Lat. carmen , cantio . Gr. άσμα. Tac. Dav. Perd. eloq. 241. Tale ancora riesce la loro stampita [ il T. Lat. ha : declamatio]. Malm. 9. 13. In quel, che costui fa questa stampita ec.

\* STAMPO . T. de' Valigiaj , e d'altri . Strumento

da stampar il cuoio, i drappi, ec.

\* S. 1. Stampo per imbastitura, T. de' Cappellaj. Perro di tela nuova, che ponesi tra le falde de cappelli accio non s'appicchino insieme.

\* S. 11. Stampo , T. degli Oriuoloj . Strumento per dar una figura particolare sia quadra, triangulare, o simile a i buchi .

STANARE. In signific. neutr. Uscir della tana. Lat. e latibulis erumpere, exsilire. Gr. έκ φωλεών έξοςμαν. Segn. Pred. 2. 4. Allora fu, che per lui fece stanar le liere del bosco .

\* \* STANCACAVALLO. Gratiola officinalis Linn. T. de' Botanici . Pianta , che ha la radice perenne , serpeggiante, gli steli diritti, erbacei, lisci, semplici, le foglie opposte, sessili, ovuli lanceolate, liscie, dentate verso la parte superiore, trinervose, i fiori di un rosso pallido con i gambi più corti dette foglie, ascellari, solitari, col lobo inferiore barbuto internamente. È indigena, e comune nei luoghi umidi, e siorisce nell' Aprile , e Maggio . Gallizioli .

STANCAMENTO . Lo stancare . Lat. defatigatio , delassutio . Gr. xaµams . G. V. 10. 89. 7. 1 Fiamminghi per istancamento di loro soperchie armi afficbolirono. Coll. Ab. Isac, cap. 39. Le tentazioni ec. son queste, cioè pigrizia, gravezza di corpo, stancamento delle membra, accidia ec. E 47. Dipartesi da lui batta-

glia , e timore , fatica , e stancamento .

+ STANCARE. Straccare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. benché talora colle particelle sottintese Lat. defatigare, delassare, lassare. Gr. καμαπών. Bocc. nov. 50. 7. Una femmina stancherebbe molti vomini, dove molti uomini non possono una femmina stancare. E nov. 77. 49. Il trottar forte rompe, e stanca altrui.

Petr. son. 209. È cosa da stancare Atene, Arpino. E 245. Torna ov' io son, temendo, non fra via Mi stanchi. Dant. Inf. 19. Ne si stancò d'avermi a se ristretto . Franc. Sacch. rim. 378. Perchè ciascun del ben far tosto stanca. Vit. SS. Pad. 1. 23 Questo sia ec. lo primo comandamento, cioè di non intiepidire, nè istancare nel santo proponimento. Sanazz. Arcad. pros. 6. Mi ricorda molte volte, fanciullo, da che il sole usciva insino che si coricava, cantare senza punto stancarmi mai

S. Per Mancare, Venir meno. Lat. deficere. Gr. έχλείπεν. Dant. Par. 8. Perchè impossibil veggio, Che la natura in quel, ch' è uopo, stanchi. But. ivi: Stan-

chi, cioè venga meno.

STANCATO . Add. da Stancare . Lat. defatigatus , oppressus , defessus . Gr. κάμνων . Dant. Purg. 10. 10 stancato, e amendue incerti Di nostra via ristemmo. Ovid. Pist. 44. Io istancata dimoro in sul freddo sasso, e cotale son io, chent' è la pietra. M. V. 8. 57. I collegati, stancati dalle gravezze delle spese incomportabili a loro, con gran pericolo, e pena sostenieno la guerra

STANCHETTO . Algunnto stanco . Lat. lassulus . Gr. υποχάμνων. Bocc. nov. 74. ι3. Istanchetto, avendo, non ostante il caldo, la Ciutazza in braccio, si

riposava.

STANCHÉVOLE. Add. Che stanca. Lat. fatignns . Gr. καπαπονών. Bemb. Asol. 2. 98. Non altramente, che facciano là oltre l'Alessandria talvolta i cammelli di lontani paesi le nostre mercatanzie portanti per le

stanchevoli arene.

STANCHEZZA . Astratto di Stanco ; Mancamento , Diminuimento di forze. Lat. defatigatio, lassitudo. Gr. κάματος. G. V. 10. 89. 6. Non si poteano per istanchezza del corso, ch' avean fatto, reggere. Petr. son. 174. Il tuo corso non frena Nè stanchezza, nè son-

+ \* STANCHISSIMO. Superl.di Stanco, Stracchissimo. Tolom. lett. 1.65. Molto mi spiace che per mio conto pigliate molestia di scrivermi, quando sete stanchissimo come dite; che se ec. Tass. lett. 13. Mi vergogno di non poterla servire questa notte, benche siano sei ore, ed io stanchissimo. E 340. Non verrò seco, perchè il Signor Antonio Costantino è la guida di questo viaggio: io stanchissimo e debolissimo ed infermo assai. E 440.

Sono occupatissimo, e stanchissimo di composizioni. +\*STANCHITA. V. A. Stanchezza, Stracchezza; così detto dagli Antichi come si dice Gravettà, e Gravetta. Gr. S. Gir. 27. Quegli ora bene a Dio, che fa li suoi comandamenti in testimonia dell' Apostolo, che disse:

Orate senza istanchità.

STANCO. Add. Stracco, Che hn diminuite, e affiebolite le forze . Lat. lassus , defessus . Gr. xauvor . Bocc. nov. 67. 11. Essendo stauco, s'andò a dormire. Petr. son. 204. Mira quel colle, o stanco mio cor vago . E 218. Così gli afflitti, e stanchi spirti miei A poco a poco consumando sugge. Dant. Inf. 33. In picciol corso mi pareano stanchi Lo padre, e i figli. E Par. 9. Troppo sarebbe larga la bigoncia, Che ricevesse'l sangue Ferrarese, E stanco chi I pesasse ad oncia, ad oncia.

S. Stanco, aggiunto di Braccio, Mano, o simili, vale Sinistro. Lat lavus. Gr. σχαιός. Dant. Inf. 19. Volgemmo, e discendemmo a mano stanca. But. Purg. 6. 2. Girando all'altra stanca del mar Tirreno infino a Roma. Varch. stor. 2. 36. Una delle quali [ pietre ] ruppe l'omero, e spezzò di tronco tutto il braccio stan-co al Davitte di Michelagnolo.

STANGA. Pezzo di travicello, che serve a diversi usi . Lat. tigillus , pertica. Gr. xauag. Bocc. nov. 49. 11. Gli corse agli occhi il suo buon falcone, il quale

nella sua saletta vide sopra la stanga. Dial. S. Greg. M. Le stanghe, colle quali erano stangate, saltarono infino alla lunga. M. V. 7. 79. Avea molto afforzati i fondamenti con gran pietre, e molte stanghe, e cin-ghie di ferro. Fir. As. 109. Nè vi fu alcuno fra tanta gente, che venisse senza arme, ma chi con istanghe, altri con lance ec. Cant. Carn. 18. Quando pigniam la nostra stanga a terra, Per forza fa, che lo strettoio

+ \*\* S. I. Stanga, fu usato anticam. per Luogo del giudizio. Franc. Sacch. nov. 141. Venendo l'altra mattina, e la donna del richiamo, e 'l fratello, e lo ri-chiesto vennono alla stanga. Dice il Podestà: buona

donna, che domandi tu a costui!

§. II. Stanghe, diciamo anche un Arnese a similitudine di cesta retto su due stanghe, portato per lo più da due muli per uso di trasportar checchessia. Lat. rheda cistellaria. Cron. Vell. 25. La donna ne fu recata in istanghe ec. ed egli ne venia a cavallo.

+ S. III. Stanga, si dice anche un Legno per uso particolare di sostener vesti, o simili. Bocc. nov. 80. 13. Vide il letto ricchissimo, e molte belle robe su per le stanghe. Malm. 8. 17. 'N un dormentorio grande, ma diverso, Ove ciascuna in proprio ha la sua cella. Una stanga a mezz' aria evvi a traverso, Dov' ella tien le calze e la gonnella.

§: IV. Di qui il proverb. I panni rifanno le stanghe; e vale, che i vestimenti abbelliscono l' uomo. Lat. vestis virum facit. Gr. είματα ανής. Lasc. Gelos. 2. 1. Vedi, ch' egli è pur vero, come si dice, che i panni

rifanno le stanghe.

\* S. V. Stanghe, T. de' Carraj, sono le Due parti essenziali del Carro d'una carrozza, carretta, e simile, le quali si stendono du uno scannello all' altro.

STANGARE. Puntellare, e Afforzar colla stanga. Lat. pessulum obdere, vecte munire. Gr. μοχλίω την θύραν κατακλάαν. Tav. Rit. Si fuggi in una camera di la entro, e serra l'uscio, e stangalo bene. Dial. S. Greg. M. Furono aperte con una tal potenza, che le stanghe, colle quali erano stangate, saltarono infino alla lunga. Buon. Fier. 4. 2. 5. Via via, serrar serrar, stangar stangare.

+ STANGATA. Colpo di stanga. Lat. fustis ictus . Gr. βακτηρίας πληγή . Rusp. son. A furia di stangate Straluni gli occhi, e batta que pedacci. Corsin. Torracch. 14. 63. E della fuga delle Pastorelle Il caso memorabile dipinse, I detti, i moti, e le stangate fel-

le ec.

+ STANGATO. Add. da Stangare. Fir. As. 29. Io mi accostai all' uscio suo, e perciocch' egli era molto bene stangato, io picchiai più volte, e chiamai. E 108. Chi sarebbe mai stato quello ec. che non si fusse messo a fuggire, e stangato ben l'uscio, tre-mando, e spiritando di paura, non si fosse rinvolto entro alla coltrice ben volentieri!

STANGHEGGIARE. Procedere con tutto rigore, e con istranezza' nel trattare. Lat. summo jure agere.

Gr. έχ τε άχροδιχαίε πράτταν.

STANGHETTA. Piccola stanga. Cr. 9. 104. 2. Poi rivolgi l'alveo, e leva il coperchio, e ponlo in su

una stanghetta nettissima.

S. I. Stanghetta, diciamo a un Ferretto lungo, che è nella toppa di alcune serrnture, e serve per chiaderle. Lat. seræ obex. Cecch. Dot. 4. 7. Quest'è l'uscio, apri, guarda, io credo, Che e' vi sia la stanghetta. Salv. Granch. 3. 7. Stangate ben le finestre, e serrate Gli usci a stanghetta . Menz. sat. 1. Non avrebber gli scrigni la stanghetta.

S. 11. Per una Sorta di strumento da tormentare i rei. Fir. As. 295. Ma nè corda, nè dado, nè stanghetta ec. il poteron mai far cangiar d' opinione. Sen.

ben. Varch. 4. 22. Giova [ la buona coscienza ] nel mezzo del fuoco, quando si da il dado, o la stan-ghetta. Varch. Ercot. 317. lo me ne ricoidava, ma voleva vedere, se il raffermavate senza la stanghet-

ta.
\* §. III. Stanghetta, T. de' Musici. Divisione delle

battute . \* §. IV. Stanghetta , o Esse del barbazzale , T. de' Cavallerizzi. Quella parte della briglia che è tonda, ed è posta sotto l'occhio.

\* STANGONARE. Tramenare il bronzo, mentre è

nella fornace. Voc. Dis.

STANGONATA . Colpo di stangone . Lat. fustis ictus . Gr. Baxtneias manyn . Franc. Sacch. nov. 160. Questi muli hanno avuto tante stangonate ec. che di cento fiorini, che valeano, non se troverebbe quaran-

STANGONE . Stanga grande . Libr. Op. div. Narraz. Mirac. Sopra li quali erano legati stangoni di ferro [ qui per similit. ] . Franc. Sacch. nov. 160. Siccome arrabbiati si mossono con coltellacci, e con stangoni ad andare verso i muli. Morg. 3. 72. Uno stangon dalla porta togliea. E 22. 178. E tornarsi a ferir con due stangoni. E stor. 180. Questi stangon

nel petto si percossono.

+STANOTTE . Questa notte . Lat. hac nocte . Bocc . nov. 64. 10. Ubbriaco, fastidioso, tu non c'enterrai stanotte. Coll. SS. Pad. Della quale parlando stanotte, ponemmo fine alla nostra disputazione. Coll. Ab. Isac. cap. 17. S'io pensero stanotte, che questi sia cotale, avronne non piccolo danno. Vit. S. M. Madd. 99. Stianci quiritta stanotte a guardare questo sangue. Bemb. Pros. 3. 139. Quando si dice Istanotte, Istamane, Istasera, ciò si fa per aggiunta della I, che a queste cotali voci si snole dare.

STANTE. Sust. Punto, Tempo, Momento. Lat. punctum, momentum. Gr. écan xeovs. Gal. Gall. 223. Mi è forza con altre osservazioni ec. corregger le tavole di tali movimenti, e limitarli sino a brevissimi

S. I. In uno stante, vale Subitamente. Lat. repente, illico , statim. Gr. 2090 o , autixa. Lab. 269. Me quasi

del mondo in uno stante rapi.

+ S. II. In questo stante , vole In questo mezzo . Lat. interim, interea. Gr. έν τω μεταξύ. M. V. 7. 54. E in questo stante al conte venne male. Din. Comp. 2. 30. In questo stante furono in Firenze eletti i nuovi signoti. Segn. Mann. Ottobr. 10. 3. Quando ancora fosse risposto in tua elezione di uscirue [ dnll' incertezza], con ricever da Dio, su questo stante medesimo, avviso certo della tua salute futura, contuttociò

STANTE. Add. Che sta, Che è. Lat. stans, existens, manens. Dant. Inf. 18. Ed or s'accoscia, ed ora è in piede stante. E Purg. 17. E perche 'ntender non si può diviso, E per se stante alcuno esser del primo. G. V. 9. 89. 2. Stante la detta oste a Genova. Amet. 101. Prendi questa rosa tra le spine della mia avversità nata, la quale a forza fuori de' rigidi pruni tiro la Fiorentina bellezza me nell' infimo stante delle tristizie .

S. 1. Stante, in forza di sust. vale Tempo presente. Com. Inf. 10. Per lo primo modo nol sa, se non Iddio, al quale è presente il passato, lo istante, e'l futuro .

S. II. Bene stante, e Male stante, vagliono Bene a-giato, o Male agiato delle cose del mondo. Lat. hene rem gerens, male rem gerens. Gr. έχων καλώς, έχων κακώς. G. V. 8. 50. 3. I quali erano più morbidi, c meglio stanti, che in nullo dissoluto paese del mon-

S. III. Bene stante, vale anche Che è in buon essere, Di buona condizione. Tes. Br. 3. 5. Ma dee tenere lo mezzo in tal maniera, che sia fruttisero, e bene istante. Non. ant. 43. 2. Ne fece un bellissimo man-

dorlo molto verde, e molto bene stante.

+ STANTE. Particella, che vale lo stesso, che Dopo. Lat. post . Gr. Emana. Bocc. nov. 94. 10. Non molto stante partori un bel figlinolo maschio . Vit. S. Gio: Bat. 233. Subitamente, stante alcuno intervallo, ed ecco che messere Gesù ec. Bocc. g. 3 n. 4. Ad un un' ora il monaco se n'andava, e la donna al suo letto tornava, e poco stante dalla penitenzia a quello se ne venia frate Puccio.

\*\* §. 1. Dicesi anche Poco stando. S. Agost. C. D. 5. 26. Ed essendo egli morto poco stando, o per insidie, o per qualunque altro modo ec. [ Il Lat. ha: pro-

xime exstincto].

+ \*\* §. 11. Vale anche Per, In causa, o simile.

Vit. Pitt. 7. Alcune delle quali [tavole] vi si conservarono assai, stante la devozione, e il rispetto del

S. III. Stante che, vale Perciocchè, Per cagione che. Lat. eo quod , propteren quod. Gr. diori. Gal. Gall. 234. Stante che l'eccesso della gravità dell'acqua sopra la gravità del solido, che in essa si pone, sia ca-

gion del sno galleggiare.

STANTEMENTE. Avverb. Con istanzia. Lat. instanter. Gr. evçatixus. M. V. 9. 50. Cercarono stantemente con sommessione, e preghiere, che 'l nobile, e gentile cavaliere ec. di si vile, e vituperoso servigio non fosse contaminato. Varch. stor. 2. 30. Per consultare ec. quello, che fosse da rispondere alle domande di quei giovani, che tanto stantemente l'armi chiedevano.

STANTIO. Add. Aggiunto di Ciò, che per troppo tempo ha perduto sua perfezione. Lat. obsoletus. Nov. ant. 79. 3. La femmina non vale neente, se di lei non viene come di luccio istantio. Burch. 1. 29. Rose spinose, e cavolo stantio. Malm. 3. 24. E perch' elle sapean di stantio, Teneva al naso un mazzolin di rose. E 7. 68. Carne stantía, barba piattolosa.

S. Figuratam, si dice di Cosa renduta per lunghezza di tempo inutile, o infruttuosa. Sen. ben. Varch. 3. 1. Perciocche que' benefizj, i quali freschi furono appo loro in grande stima, divengono in ispazio di tempo

stantii, e di niuno pregio.

+ STANTUFFO. Quella parte della tromba da pozzo, o dello schizzatoio, che ne riempie la cavità, e col suo movimento attrae, o sospigne i liquori. Gal. dial. mot. 490. Osservai già una citerna, nella quale per trarne acqua fu fatta fare una tromba ec. ed ha questa tromba il suo stantusso, e animella su alta, sicchè l'acqua si fa salire per attrazione ec. Sagg. nat. esp. 98. Cominciammo a votar l'aria della scatoletta con uno schizzatoio ec. chiudendo a ogni cavata la chiavetta acciocche nello schizzar fuori per l'animella P, col ripignere in giù lo stantusso, l'aria attratta non potesse la medesima rientrar ec.

STANZA. Nome generico de' Luoghi della casa divisi per tramezzo di muro . Lat. cubiculum. Gr. povn . Bocc. nov. 21. 17. Della sua camera alla stanza di lui rimandatolne. Cas. lett. 18. Io ho di più pregato S. Ecc. che quando le piaccia di venire a Roma, mi faccia favore di venirsene alle sue stanze in pala-

S. I. Stanza, per Albergo, Abitazione, Alloggio. Lat. domicilium, statio, habitatio, hospitium. Gr. worn. Bocc. nov. 93. 5. A' compagni imposto, che sembianti facessero di non esser con lui, nè di conoscerlo, e che di stanza si procacciassero. Fir. disc. an. 47. Aveva un corvo il suo nido su un arboie ec.

a piè del quale stava una grossa serpe per istan-

S. II. Stanza, lo stesso, che Quartiere nel signific. del S. II. Lat. statio, stativa. Gr. 5αθμός. Tac. Dav. vit. Agr. 399. Egli a passo lento ec. condusse le genti a piè, ed a cavallo alle stanze [ il T. Lat. ha: in hibernis locavit ] .

S. III. Stanza, per Lo stare, Dimora. Lat. mora, mansio. Gr. διατριβή, μενή. Bocc. nov. 22. 8. Come che grave gli paresse il partire, pur temendo, non la troppa stanza gli fosse cagione di volgere l'avuto di-letto in tristizia, si levò. E nov. 45. 3. Piacendogli la stanza, la con ogni sua cosa si tornò. G. V. 11. 57. 2. Non giugnendo la sua gente, dubito della stanza. E cap. 86. 1. La stanza non facea più per loro. Dant. Purg. 19. Non vo', che più t' arresti, Che la tua stanza mio pianger disagia. Petr. son. 313. E se la stanza Fu vana, almen sia la partita onesta. E canz. 22. 3. E per ogni paese è buona stanza. Franc. Barb. 70. 3. Ne piace servidore, Che poi fa lunga stanza in sul mangiare. Coll. SS. Pad. Impromette di venire ec. e di fare stanza appo noi. Cas. lett. 73. Farete in modo con madonna Liona, che la vostra stanza costassu non le sia dannosa. Guar. Past. fid. 5. 1. Per tutto è buona stanza, ov' altri goda, Ed ogni stanza al valen-

tuomo è patria. STANZA. Dicesi generalmente quella Parte della canzone, che in se racchiude l'ordine de versi, e dell'armonia, che s'è prefissa il poeta: che dicesi anche Strofa. Let. stropha . Gr. 5000n'. Bemb. pros. 1. 19. Come sono ancora quelle canzone, nelle quali le rime solamente di stanza in stanza si rispondono, e tante volte ha luogo ciascuna rima, quante sono le stanze, nè più, nè meno. Cas. lett. 63. Dia loro il sonetto. delle pettegole, e la stanza dell' nom di cera armato. Red. annot. Ditir. 95. Ebbe ragione l' Ubaldini a scrivere, che le Coble andrebboan talvolta sotto nome di stanza, perchè le stampite de Provenzali erano per lo più scompartite in tante stanze, o strofe, come son

le nostre canzoni.

S. I. Stanza, per Cantico, o Canzone. List. carmen, stropha , versiculum. Gr. 500pi. Pass. 268. E profetando fece una stanza, e disse: Quia respexit humilitalem etc.

S. 11. Stanza spezialmente si dice quella Canzone d'otto versi d'undici sillabe colla rimn corrispon:lente ne' sei primi versi di coffo in coffo, e di pari in pari, gli ultimi due de' quali si corrispondono di rima ancor eglino; Ottava. Lat. octostichum. Gr. οχτάςτχον. Varch. Lez. 645. Giovanni Boccaccio, il quale avendosi proposto altissimo tema, e soggetto degno di stile eroico, ritrovò le stanze. Buon. Tanc. 1. 3. Ma forse io canterò stanza, o canzone Del Tasso, del Fu-rioso, o del Petrarca! E 2. 5. E ogni mio pensiero in un sonetto, O stanza, o madigal vo dispiegando. Cant. Carn. 429. Di compor madrigali, Canzoni, stanze, sestine, e sonetti Non hanno par, benchè sien giovinetti .

+ STANZA, e STANZIA. V. A. Lo stesso, che Instanza: e si usa più comunemente a muniera d'avverb. colle particelle A, e CON; onde A stanza d' uno, vule A requisizione, A preghiera d'uno. Lat. in gratiam alicujus. Gr. ας χάριν τινός. E Con grande stanza, vale Instantemente. Lat. instanter. Gr. ενς ατικώς. G. V. 10. 178. 1. Per noi fu fatto fare a prego, e stanza di messer Giovanni degli Orsini di Roma Cardinale. M. V. S. 17. Pregandogli per l'onore loto medesimo, e appresso del comune di Firenze, ch'era obbligato a loro stanza, che se ne dovessono partire. Bocc. nov. 79. 12. Ciascuna con lui, a cui stanzia v' è fatta veni-

ie, se ne va nella sua camera. Nov. ant. 3. 5. Lo

giullaro fu dinanzi ad Alessandro, e con grande stan-

zia addomandava, che gli facesse ragione. + STANZA. V. A. Stante; onde In questa stanza, vale lo stesso, che In questo stante, In questo punto, In questo mentre. Lat. interim , interea. Gr. έν τω μεταξύ . G. V. 11. 59. 6. E in questa stanza addi 16. d'Aprile ec. presono il castello di Monterchi. E 12. 16. 14. In questa stanza non cessava l'assedio del Duca di dì, e di notte. STANZACCIA. Peggiorat. di Stanza.

STANZETTA. Stanzino. I.at. mansiuncula. Gr. massimamente que' di Cremona, tutta la state le tortore colle reti pigliano, ed in una stanzetta piccola luminosa le rinchiuggono . Cecch. Esolt. cr. 5. 11. Fatemi rabberciar quella stanzetta. Benv. Cell. Oref. 18. Ritiratomi in una stanzetta della mia bottega, feci l'esperienza ec.

STANZIA. V. STANZA.

STANZIALE. Add. Permanente, Da fermarvisi. Lat. permanens, proprius. Gr. Bi Latos, idios. Com. Inf. 26. Li quali, essendo lor Duca Enea, per incerti, e non istanziali luoghi vagabondarono. Tratt. Cons. Niuna cosa si riposa mai, se nel suo naturale, e stanziale luogo non si ritrova. Segr. Fior. stor. 4. 101. La legge gli costriogea ad accatastare ancora i beni degli stanziali.

S. I. In vece di Continuo , Perpetuo. Lat. perpetuus . Gr. denvenis. G. V. 11. 92. 1. Questo uficio non è

stanziale, se non come occorrono i tempi.

\* \* \* S.II. Stanzinle, T. de' Milit. Aggiunto di soldato, di corpo di truppe, e vole continuo, permanente, per-petuo, a differenza di quelli, che militano per un tem. po determinato, scaduto il quale si riformano. Gras-

STANZIAMENTO . Ordine , Mandato , Partito . Lat. mandatum, præceptum, constitutio, statutum, sanctio. Gr. εντολή, νόμος, θεσμός, διάταγμα, το καθεςός. Pass. 238. Gost per la superbia si rovina nello interno secondo lo stanziamento della legge evangelica. Tes. Br. 9. 28. Se ciò non fosse per manifesta utilità della città, e per comune stanziamento del con-siglio. Varch. stor. 6. 155. Oltra il capitale si pagasse ciascuno, seuza altro stanziamento, a ragione di dieci per cento l'anno. STANZIANTE. Che stanzia.

STANZIARE. Ordinare, Statuire. Lat. decernere constituere, statuere, sancire. G. V. 9. 256. 1. Nel detto anno 1324. si stanziaro per lo comune di Firenze, e si cominciaro i barbacani alle mura nuove della città di Firenze . Vit. Crist. Certo egli hanno stanziato di tornii l' anima mia. Liv. M. Avanti che i Tribuni della plebe fossono stanziati. M. V. 1. S. Stanziò, che si pagasse annualmente dalla camera del comune . Dant. Inf. 25. Ali Pistoia, Pistoia, che non stanzi D'inceneratii! E Purg. 6. Ma'l fatto è d'altra forma, che non stanzi (cioè non giudichi). Pass. 208. La quale stanziando, contraddici alla volontà di Dio.

S. I. Per Collocare, Situare, Porre. Lat. ponere, statuere, collocare. G. V. 9. 258. 3. In questo spazio

è stanziato un ponte.

S. 11. Per Dimorare, Stare; e si usa in signific. neutr. e neutr. pass. Lat. manere, morari, habitore, degere. Gr. μίναν, διατρίβαν, οίχαν, κατοιχάν. Franc. Sacch. rim. 62. E se nel capo cano ho gli anni avvolti, Non è ch' amor talvolta in me non stanzi. Stor. Eur. 6. 12 i. Liberandolo dalla già meritata pena, lo mandava a stanziare ne' sobborghi di Mersa-buria. Malm. 7. 95. Mentre temendo, ch' io non mi ci stanzi, Specorate st ben, ch' egli è un piace-

\* \$ . III. Stanziare, T. de' Mil. Porre un esercito, od una parte di esso alle stanze, negli alloggia-

menti , o nelle caserme . Grassi .

STANZIATO. Add. da Stanziare. Lat. constitutus , status , præscriptus . Gr. xaseçus , i yvwo uevos , διατεταγμένος . Mor. S. Greg. Apparecchiata , civè a dire riservata al tempo stanziato, ovvero ordinato. Borgh. Tosc. 357. La mette spesso l'anno, che e' la trova dal senato stanziata.

S. Per Dimorante di lungo tempo in qualche luoga. Buon. Fier. 2. 3. 4. Che qualsisia mercante, o stanziato, O forestiero la sua merce esponga Ove dell'arte sua son le botteghe. E 4. 5. 3. Mercante stanziato

in questa terra.
STANZIATORE. Stanziante.

STANZIBOLO. Stanzino. Lot. mansiuncula. Gr. µovagiov. Buon. Fier. 3.3. 2. Nè vi stessi a marcir den-

tro la tomba D' uno stanzibol buio .

+ STANZINO. Stanza piccola. Lat. mansiuncula. Gr. wordgiov. Cr. 9. 93. 3. In un minore stanzino col maggior congiunto, e con uscio, e lume più risplendente si pongano. Salvin. centur. 3. disc. 37. Il motto, che si legge sul limitare di alcuni stanzini nella camera del sig. piovano ec., è tratto da una satira di Per-

STANZINUCCIO. Dim. di Stanzino. Lat. mansiuncula . Gr. povagiov. Fr. Giord. Pred. R. Teneva tatto il suo avere in uno piccolissimo stanzinuccio.

\* STANZIUOLA. Dim. di Stanzia; Stanziella.

Pallav. Conc. Trid.

STANZONE. Stanza grande. Morg. 16. 82. E ritornossi Orlando al suo stanzone, E la fanciulla al

padre al padiglione.

+ \* STAPEDE . T. degli Anat. Uno degli effetti , che si osservano nel mento uditorio. Segner. Incr. 1. 16. 13. Nella superficie esteriore di questo timpano y'è un nervettino tirato come una corda, e nell' interiore

tre ossetti chiamati Stapede, Ancudine, e Maglio.
STARE. Nome. Stanza, Dimora, Il trattenersi.
Lat. manere, stare, morari. Gr. το μέναν. Bocc. nov. 7. 14. Nel sno arbitrio timise l'andare, e lo stare. E num. 15. Nel suo piacere per quella volta rimise l'andare, e lo stare. Dant. Purg. 2. Qual negligenzia, quale stare è questo! Correte al monte.

STARE. Verbo per la varietà de' significati, che esprime, e per la moltitudine delle maniere, nelle quali si adopera, frequentissimo nella nostra lingua, onde richiede, che a maggior comodità de'lettori, più distintamente, e a capo per capo si faccia qui menzione delle più comunali significanze, e delle più usate sue locusioni

+ STARE. Essere. Bocc. Introd. 28. Stando in questi termini la nostra città, d'abitatori quasi vota, adivenne ec. E nov. 23. 22. Se io posso tanto fare, che io il tolga da questa bestialità, bene sta . E nov. 47. 18. A lui se ne ritornò, e gli disse, come stava l'opera. E nov. 73. 21. L'opera sta altramenti, che voi non pensate. E nov. 79. 28. Se così sta, come voi dite, non può essere al mondo inigliore. Cerch. Dot. 5. 1. La cosa sta, come Vi dice Federigo. E Mogl. 1. 1. Ditemi in che modo Sta, che Alfonso sia fratel di questa Fanciulla! Fir. Luc. 5. 7. Certo ella sta così. Malm. 4. 78. Che non potette star per altra via. Minucc. ivi: Non potette star per altra via; Non potette essere in altra maniera, perchè Martinazza non avrebbe mai potuto salire su quel monte, se non ve l' avesse portata il Diavolo.

STARE. Consistere. Lat. consistere, versari. Gr. Avai, piver Sai. Pass. 186. In questo sta la dignità, e l' eccellenza della Vergine Maria sopra gli altri santi. E 188. Nel male parlare, e nel male adoperare sta il

peccato. Albert, cap. 58. Sta tutta questa virtù in dare, e guiderdonare. But. Purg. 26. 1. Ecco che dichiara in che sta la loro voglia. Sen. ben. Varch. 4. 40. Il tutto sta, se egli è uomo da bene, o no. Lasc. Spir. 1. 3. E che riparamento faceste voi? T. Oh, qui sta il punto.

STARE. Esser posto , o situato. Lat. situm esse positum esse. Gr. xão Sai. Bocc. nov. 15. 20. Il qual luogo ec. come stesse, vi mosterrò. Vit. S. Gir. 1. Girolamo fu figliuolo d' Eusebio, nobile uomo, fu natio di castello Stridone, che sta ne' consini tra Dalmazia, e Pannonia. Dant. Par. 2. Rivolto ad essi: fa che dopo 'l dosso Ti stea un lume, che i tre specchi accenda.

\*\* STARE. Dicesi della forma interna e postura d'una casa, e delle camere. Bocc. g. 4. n. 8. E da alcuno vicino informatosi, come la casa di lei stesse, una sera ec. nascosamente dentro v'entrò.

STARE. Abitare . Lat. habitare. Gr. oixav. Bocc. nou. 38. 7. E spiato là dove ella stesse a casa, ir co-

minciò a passare davanti a lei.

STARE. Riferiscesi alla costituzione, e sanità del corpo, alla quiete, e tranquillità dell'animo, e alle comodità, e condizioni della vita, dicendosi: Come state voi! e si risponde colle particelle Benc, o Male; e vale Esser sano, o ammalato, Esser contento, a afflitto, Esser bene, o mal agiato, Aver bene, o male. Bocc. Introd. 34. Per le quali cose e qui, e suor di qui, ed in casa mi sembra star male. E nov. 15. 2. Chi starebbe meglio di me, se quegli denari fosser miei! E nov. 44. 7. Avendo il luogo più fresco, molto meglio starei, che nella vostra camera non fo. E nov. 47. 6. Or volesse Iddio, che mai, dovendo io stare, come io sto, questa grandine non restesse. E nov. 50. 22. Posto che io sia da te ben vestita, e ben calzata, tu sai bene , come io sto d'altro. E nov. 92. 10. All'abbate se n' ando, e domandollo, come star gli pareva. Dant. Par. 31. E quasi peregin, che si ricrea Nel tempio del suo voto riguardando, E speta già ridir, com'ello stea. Cecch. Corr. 3. 3. L'hanno Maritata a un giovane da bene, Ch'ella starà com'una Imperatri-

STARE. Cessar dal moto, Fermarsi; Contrario d' Andare, e di Muoversi. Lat. manere. Gr. µе́уну. G. V. 7. 27. 5. Pregava lo Re, e i capitani, che stessono, e tenessono la gente a schiera, e non seguisso-

no caccia di nimici.

STARE. Fermarsi ritto, Esser ritto; Opposto di Sedere. Lat. consistere, store. Gr. ίζάναι, έζήκαν. Petr. canz. 39. 1. Che chi possendo star, cadde tra via , Degno e , che mal suo grado a terra giaccia . E 41. 6. Il sedere, e lo star, che spesso altrui Posero in dubbio. Galat. 70. Molti [cavolli] ne andrebbono con duro trotto; e egli [il mnestro] insegna loro d'anda-

re con soave passo, e di stare.

+ STARE. Costruito anche talora alla maniera del neutr. e del neutr. pass. Dimorare, Stanziare, Posarsi , Fermarsi , Astallarsi. Lat. manere , morari . Gr. μέναν, διατρίβαν. Bocc. nov. 20. 20. Dove io voglia stare, io non intendo perciò di mai tornare a voi ec. perciocchè con mio gravissimo danno, e interesse vi stetti una volta. E nov. 32. 18. Stettimi in un de' più dilettevoli luoghi, che fosse mai. E nov. 43. 17. Pietro stando sopra la quercia ec. vide in sul primo sonno venir ben venti lupi. E 46. 6. Mandatane la fregata, veggendo, che da niun conosciuto v'era, si stette. E num. 9. Delibero d'andare a statsi alquanto con lei. E nov. 66. 3. Essendo una mattina il marito di lei cavalcato in alcun luogo per dovere stare alcun gior-no. E num. 5. Sicch' io mi sono venuto a stare alquanto con esso voi. E nov. 72. 7. lo mi veniva a star

con teco un pezzo. Cecch. Servig. 5. 7. Ma sa' tu ! i danari Non istanno con chi gli spende A. Adunque Egli staranno poco con il tuo Dottore, poi ch' egli ne

spende tanti În una soma di legne.

+ STARE. Non che in significato neutr. assoluto, ma eziandio neutr. pass. Indugiare, Badare, Intertenersi. Lat. morari, cunctari. Gr. διατρίβαν, μέλλαν. Bocc. nov. 4. 6. Perciò statti pianamente infino alla mia tornata. E nov. 7. 10. L'abate, poichè alquanto fu stato, comandò cc. E nov. 50. 15. Poco a stare avea, che nè starnutito, nè altro non avrebbe mai. Fr. Iac. T. 6. 2. 3. Dica a lui chi lui vedesse Per pietà, che non istesse, Tostamente soccorresse. Cecch. Corr. 1. 1. lo ho bisogno di parlare a quella Vedova, che escie la di quella casa; lo vengo or ora. C. Sta' quanto ti piace. E 1. 3. È ei tornato ancora? S. E' non può star, se non è giunto, a giugnere. Fr. Giord. 149. Questi [ Lot ] solo era giusto e buono: e per costui ancora stava [ Iddio indugiava ], e non profondava: Onde l'angelo gli disse: io voglio profondare questa mala gente : Esci fuori ec.

+ STARE. Desistere, Cessare, Ritenersi, Astenersi, Riposarsi; Contrario di Fare, e d' Operare; e si usa tanto nel signific. neutr. che nel neutr. pass. Lat. desistere, cessare, feriari.Gr. παυέσθπαι. Bocc. nov. 2. 4. Giannotto non istette per questo, che egli, passati alquanti di, non gli rimovesse simiglianti parole. E num. 8. Ma pur niente perdendovi, si stette. E nov. 25. 17. Si è egli meglio fare, e pentere, che starsi, e pentersi. E nov. 27. 47. Le disoneste parole dette ne' di, che noi piagnemmo colui ec. me ne fanno stare. E nov. 48. 5. Disse a coloro ec. che starsi volea, e che essi a Ravenna se ne tornassono. Dep. Decam. 92. Starsi, così assolutamente detto, a noi è Non far nulla, e riposarsi quietamente senza voler briga, o pensiero; e tanto fu qui a dire, che starsi volea, quanto avesse detto, che si volea riposare, e rimanersi libero, e quieto, nè volea gli fusse dato noia, o molestin alcuna . E 93. Orazio : quid faciam, præscribe. Quiescas; che tanto è a dire, quanto: non far nulla, o statti. Bocc. nov. 49. 8 Non rispondeva al figliuolo, ma si stava [cioè: non parlava]. E num. 18. Disse [la donna] a' fratelli: Io volentieri, quando vi pia-cesse, mi starei [vedova come sono, mi asterrei dal rimaritarmi]: ma se a voi pur piace ec. Nov. ant. 53. 1. Lo scolaio, per paura di dare il prezzo, si stava, e non avvogadava. Franc. Barb. 8. 286. Ch'assai è meglio starsi, Che poi da ciò ritrarsi. Tac. Dav. stor. 4. 364. Stannosi ogni settimo d' [i Giudei] perchè in quello linirono lor fatiche. Fr. Giord. Pred. S. 32. S' io voglio mangiare, io posso; se non voglio, sì me ne posso stare; posso favellare, s' io voglio, e se no, sì me ne posso stare; e così d'ogni cosa. Franc. Sacch. nov. 184. Se ci volete venire, ci venite, e se no, sì vi state. Ariost. 43. 124. Ma che d'andar per questo ella non stesse [non tralasciasse]. Pecor. g. 18. n. 2. La qual cosa se di far ti starai, senza pericol di morte non

puoi scampare [tralascerai, o, indugerai].

\* \* STARE . per Fermarsi immobile. Car. En. 5. 297. E d'un lato pendente e scossa tutta Tremò la

nave, e scompigliossi e stette. Monti.

+ STARE. Durare, Conservarsi, Mantenersi, Continuare. Lat. permanere. Gr. diaugvav. Petr. cap. 12. Or se non stanno Queste cose, che 'l ciel volge, e governa, Dopo molto voltar che sine avranno! Cecch. Dot. 4. 2. E'ci stette anco'l segno Duo mesi . Bocc. giorn. 5. nov. 8. Nè sta poi grande spazio, che ella ec., come se morta non fosse stata, risurge, e da capo comincia ec. E appresso: Nè stette guari, che la giovane, quasi niuna di queste cose stata fosse, cc.

STARE. Acquetarsi, Contentarsi; e si usa anche

in signific. neutr. pass. Lat. stare, acquiescere. Gr. έμμέναν , ςέργαν . Bocc. nov. 45. 15. Ma pur istando a questo, disse a Giacomino ec. E nov. 56. 4. lo ne starò alla sentenzia di chiunque voi vorrete. But. Purg. 20. 2. Non volse stare al consiglio de' Baroni. Cecch. Mogl. 5. 9. A questo mo' no' ci potremo stare. Tac. Dav. onn. 12. 158. Alle lor sentenze si stesse, come fossero date da' magistrati di Roma. Ambr. Cof. 4. 5. Lo vide monna Laura, Che'l vide sola, e noi altre stiamoci Al detto suo. Borgh. Arm. fam. 101. Giudicandosi sottosopra quel , che da molti , e in molti luoghi si fa, non essere senza ragione, o almanco sen-

za cagione, me ne sto.

STARE. Riferito a tempo, vale Passare. Stor.

Pist. 10. Stando poco tempo, lo popolo di Firenze
chiamò Capitano di Pistoia messer Andrea de' Gherardini. E 17. Stando pochi giorni, e messer Carlo sece una grande cavalcata insu quel di Pistoia. E appresso: Stando alquanto picciol tempo, i Lucchesi cavalcarono ec. E 30. Stette più di, che i Fiorentini, e i Luc-

chesi non lo poterono fornire. STARE. Vivere. Lat. degere. Gr. διάγαν. Lasc. Spir. 1 3. O ella si mariterà a lui, o ella si starà cosi, tanto che muoia suo padre, o Giovangualherto, che a ragione di mondo ci sono stati assai più, che la

parte loro

\*\* STARE. Lasciamo stare: spesso in parentesi: vale Per non dire, Non mettendo in conto ec. Bocc. g. 7.
n. 3. E che è peggio [lasciamo stare d' aver le lor
celle piene d' alberelli ec.] essi non si vergognano
ec. E g. 1. n. 2. Quasi Iddio, lasciamo stare il significato de' veccholi per la 'atenzione de' pessimi animi ficato de' vocaboli, ma la 'ntenzione de' pessimi animi non conoscesse. Borgh. Tosc. 352. Se n'andò a Lucca, che non l'arebbe fatto, se non vi fusse stato luogo, lasciamo star forte [ cioè non diciam forte ] che questo lo poteva far la disciplina della milizia Romana, ma capace, ed atto a ricevere un esercito Consolare. E Col. Lat. 305. Perchè, lasciamo stare, che questo ec. Or, lasciando tutto questo, diciamo pure, che ec. Bocc. g. 2. n. 5. Lasciamo stare all'amore, che a me, come a sua figliuola non nata d'una fante, nè di vil femmina, doveva portare [ non pensiamo all' amore ec. ]. E g. 2. n. 8. Ma lasciando questo stare al presente ec. ad Elisa rivolta, impose ec. [ lasciando di parlar di ciò]. E g. 3. n. 5. Lascio stare de' costumi laudevoli ec. che in voi sono [ non par-

lo].
\*\* STARE. Per Perseverare ec. Fior. S. Franc. 117. E stando lungamente in cotesto priego, sì intese che

Iddio lo esaudirebbe.

+ \*\* STARE. Per Contentarsi . Bocc. g. 9. n. 9. Se ti piace, sì ti piaccia: se non, sì te ne sta [sta con quel che c'è di presente per la cena].

\*\* STARE. Accompagnato colla particola negativa.

Dial. S. Greg. 1. 12. Avvegnachè non facciano miracoli, non istà [cioè, non è però], che non sieno di santa vita

STARE. Per Andare. Si usa con alcune proprie vo-

ci, e maniere, come Piero è stato a caccia.

STARE. Parlandosi di botteghe, o di artefici, vale

Lavorare, Tenere la bottega aperta.

STARE. Con espressione del prezzo, ha la forza di Costare, Valere. Lor. Med. Arid. 2. 4. Subito la vo' vendere, s' io la dovessi dar per manco due sio-

rini, ch' ella non mi sta.
STARE. Per Istar mallevadore. Lat. prædem esse. Gr. έγγυτην είναι. Lasc. Gelos. 5. 16. In quanto a me gli ne daro volentieri, ma non so già, se egli la vorra ora ec. L. Ve ne vo' star io. Ambr. Cof. 5. 6. Oime i mie' panni. H. sta di grazia Cheto, ch' io ti sto io, che non puoi perdere Nulla.

STARE. Fruttare, Rendere. Fir. nov. 7. 261. Ancorche e' girasse certi suoi danaiuoli, che fra ugioli, e barugioli e' gli stavano a capo all' anno a trentatre,

e un terzo per cento il manco manco.

+ STARE. Taccare, Appartenere. Lat. spectare, pertinere. Franc. Sacch. nov. 183. Tu se' di fuori sul deschetto, a te sta il tagliare. Bocc. g. 10. n. S. Gisippo, à te sta omai o il volerti qui appresso di me di-

morare, o volerti ec. in Acaia tornare.

: STARE. Avere egual proporzione; termine geometrico. Lat. ita se habere. Gr. meos alknikus avau. Gal. dial. mot. 567. E perchè nella parabola F B A la A B alla B C sta come il quadrato della F A al quadrato di C N, è manifesto ec. Viv. prop. 165. Impercioc-chè A D, D B, sta, per ragion de' triangoli simili, come G E ad E B .

STARE. Sta, detto così assolutamente, è maniera, colla quale si chiede silenzio, o attenzione dall'udito re. Lat. en en, paulisper mane. Cecch. Corr. 1. 3. Ma sta; che grida son quelle! E Stiav. 2. 2. Sta', ch' i' l' ho trovata, lo l' ho trovata per mia fede. Ambr. Cof. 4. 10. Ma sta', veggh' io qua carico Un facchin d'un forziero! Buon. Fier. 1. 2. 4. Sta', ch' io n' ho vedut' u-

no Far capolino, e porgerci l'orecchio.

- STARE. Retto dal verbo Fare; diciamo Fare stare alcuno; e vale Costringerlo a quel, ch' e' non vorrebbe, Tenerlo a dovere, Tenerlo a segno. Lat. compellere. Gr. xareigyer . Cecch. Esalt. cr. 1. 4. Voi potreste dar forse in qualcun altro, Che vi farebbe stare. E 2. 6. Quand' e' sentì, ch' e' si faceva stare Vostro padre. Tac. Dav. stor. 2. 277. Si vantavano per li padiglioni superbamente d' aver fatto stare i Quattordicesimani [ il T. Lat. ha: coercitos ]. Varch. Ercol. 78. S' e' si vuol mostrare, lui essere nomo per aggirare, e fare stare gli altri, si dice ec. Buon. Fier. 1. 4. 6. Di quei, ch' a poco a poco Si vantan d' aver fatto or uno stare, Un altro ritirare.

STARE. Retto dal verbo Lasciare, vale Desistere, Cessar di fare. Lat. desistere, desinere, præterire. Gr. απολήγαν. Din. Comp. 2. 44. Tanto crebbe il bia-

simo per la città, che egli lasciò stare.

S. I. Lasciare stare chicchessia, vale Non l'inquietare, Cessar di noiarlo. Bocc. nov. 47. 18. Udito il comandamento del suo signore, lasciata star lei, a lui se ne ritorno. Vit. SS. Pad. 1. 16. Ne il nimico lo lascióe poi stare.

§. II. Lasciare stare, vale anche Non toccare, Non ricercare, Non muovere. Petr. son. 210. Perche morte fara Prima i migliori, e lascia stare i rei . Bocc. nov. 1673 8. Che ella, lasciandolo stare nella forma, nella qual si stava, fosse contenta, che egli l'amas-

§. III. Lasciami stare, talora in modo basso si usa in forza di nome, onde diciamo: Pieno di lasciami stare ; e vale Pieno di noia, o di inquietudine, o di stracchezza; Infastitidito , Stracco. Car. lett. 2. 191. Dovra non maravigliarsi, e scusarmi anco, se sono stato tanto infingardo a rispondere ec. trovandomi ancora acca-

pacciato, e pieno di lasciami stare.

STARE. Accompagnato cogli Add. ha la forza del verbo Essere. Lat. esse. Gr. elva. Bocc. Introd. 53. Al governo delle camere delle donne intente vogliamo che stieno. E nov. 2. 12. Per la qual cosa, dove io rigido, e duro stava a' tuoi conforti ec. E nov. 10. 3. Come statue di marmo, mutole, e insensibili stanno. E nov. 12. 16. Deh Rinaldo, perchè state voi così pensoso! E nov. 33. 16. Il Duca pur fermo a volerne far giustizia stava. E nov. 43. 15. Ma ricordandosi la dove era, tutta riscossasi stette cheta. Dant. Inf. 32. La dove i peccatori stanno freschi. E Par. 15. Movendo gli occlii, che stavan sicuri. E 31. E'l gaudio mi facea Libito non udire, e starmi muto. Stor. Pist. 16.

Stette la città scorsa tutto quel di.
STARE. Cogl' infiniti de' verbi, mediante la particella A, o AD, da grazia, ma non aggiugne, o muta la significazione; onde tanto è a dire; Io sto ad ascoltare, quanto Io ascolto. Bocc. nov. 20. 4. Incominciò ad insegnare a costei un calendario buono da fanciulli, che stanno a leggere. E nov. 45. 5. Ella non mi starebbe mai ad ascoltare. Cron. Morett. 356. Fatto questo, andarono agli anziani, e stettono a sedere con loro. Bocz. Varch. 1. pros. 4. Ma sta' pure a udire. Bern. Orl. 1. 22. 46. lo d'altra parte non stetti a dormire, Ma per la tomba me n'andai sotterra. E rim. 1.35. O buona gente, che state a udire, Sturatevi gli orecchi della testa ec.

STARE. Congiunto agl' infiniti de' verbi colla particella PER, vale Essere in procinto, o ja rischio di quella tal cosa da quegli infiniti significata, come: Sto per correre, sto per tor moglie ec. Lat. parum abesse. Gr. uixes der . Cecch. Stiav. prol. E pur con tutto ciò io

sto per dirvelo.

S. Talora vale Significare. Lat. valere, significare. Gr. onuaiver. Com. Purg. 16. Idi da edo edis, che sta per mangiare; gli antichi facevano in quelli Idi certi mangiari. But. Purg. 31. 1. Viene da sterno, sternis,

che sta per abbattere.

STARE. Cogl' Infiniti de' verbi, e colle particelle
IN SUL, dinota l' Esser vicino a far quell' azione, o pure Far quella cosa di genio, o per professione, come: Stare in sul comprar grani, Farae l'incetta; o anche Esser risoluto di comprar grani; Star sulla caccia , Avervi genio , Dilettarsene.

STARE. Co' gerundi de' verbi esprime l'azione significata dal verbo, da cui si trac il gerundio, come: Star leggendo, Star mangiando, che significano Leg-

gere, Mangiare attualmente.
STARE. Retto da altri verbi, come pure accompato da varie particelle, o da diversi nomi forma moltissime locuzioni, anche non comprese nelle suddette dichiarazioni generiche, onde della più parte e dell'une, e dell'altre si farà appresso menzione col solito ordine dell' alfabeto .

STARE A BADA. Trattenersi, Baloccarsi. Lat. morari, moram trahere . Gr. μέλλαν . G. V. 11. 153. 1. Stando a bada co' Pisani, e fermi, gli straccavano, e consumavano. Buon. Fier. 1. 3. 4. Se si potesse dire esalazione, Ricreazion, riposo, refrigerio Un lungo cicalare, e stare a bada, Noi abbiamo esala-

§. Stare a bada, lo stesso, che Stare a speranza, o in aspettativa di checchessia. Dant. Inf. 31. Tal parve Anteo a me, che stava a bada Di vederlo china-

STARE A BANCO. Stare i giudici nel tribunale per

profferir le sentenze.

STARE A BOCCA APERTA . Ascoltare con attenzione . Lat. intenta ara tenere . Gr. avazaoxuv . Varch. Ercol. 91. Stare a bocca aperta significa quello, che Virgilio spresse nel primo verso del secondo libro dell' Eneida: Conticuere omnes, intentique ora tenebant . Boez. Varch. 3. pros. 1. Pieno di stupore stava cogli orecchi tesi, e a bocca aperta per ascoltar-

S. Per Aspettare con desiderio . Sen. ben. Varch. 4. 20. Costui sta a bocca aperta aspettando, che l'amico muoia. Boez. Varch. 3. pros. 3. Stanno sempre a bocca aperta, e sempre chieggiono alcuna cosa. Bern. Ort. 2. 2. 2. Che le disgrazie stanno a bocca aperta, E la miseria, e la vergogna, e'l danno. STARE A BOTTEGA. Esercitare gli artefici qual-

che mestiero nelle botteghe . Lat. officinam habere . Gr.

έρη ας ήριον έχαν. Lasc. Pinz. 1. 4. Almen fussi tu da tanto, che tu sapessi stare a bottega. Cecch. Eralt. cr. 5. 2. E però saria me' stare a bottega.

\*\* S. Vale anche Aver battega in tal luogo. Franc. Sacch. nov. 164. Ando al cauto de' tre mugghi, la dove stava a bottega.

STARE A BRACE. Star senza considerazione, Vivere inconsideratamente. V. BRACE S. II.

\*\* STARE A BUONA SPERANZA. Bocc. g. 2. n. 3. Il confortò, e gli disse, che a buona speranza stesse. E g. 3. n. 5. Confortati, e sta a buona speran-

STARE A CALCOLO. Conteggiar secondo il cal-

STARE A CAMPO. Essere accampato. Lat. in acie esse. Gr. 5eaneun. G. V. 7. 119. 4. Ma stando a campo, la villa di S. Giovanni Batista fu il maggiore tur-bico di vento, e d'acqua, che si ricordi. E 8. 35. 8. Il tappeto sopra la terra è il letto de' maggiori, e sempre stanno a campo . Cron. Morell. 335. Infra questo tempo si stette a campo a Vico.

STARE A CANNA BADATA . Stare con tutta l'ap-

plicazione possibile. V. CANNA S. XV.

STARE A CAPELLO. Esser per l'appunto, nè più, ne meno . Lat. adamussim esse . Gr. επί ζάθμην ανου . Tac. Dav. ann. 13. 178. Stare l'altre cose per tutto l'Imperio bene, e a capello, se reggesse come l'rae non Nerone.

STARE A CAPO CHINO, o BASSO. Stare cot capo basso . Lat. demissum caput tenere . Gr. xa9auiνην κεφαλήν έχειν . Ar. Fur. 1. 40. Pensoso più d'un'ora a capo basso Stette, Signore, il cavalier dolente.

S. I. Stare a capo alto, vale Tenere il capo alto; e figuratam. Vivere con fasto, e con superbia. S. II. Stare a capo all'ingiù, vale Stare capovolto co' piedi verso la parte superiare

STARE A CAPRICCIO. Vivere non usando la ragione, o senza considerazione. Lat. inconsulto esse. Gr.

παρά προαίζεσιν Αναι. + STARE A CASA . Abitare . Cecch. Dot. 3. 3. Io credo, la disgrazia Stia a casa costi. Bocc. g. 4. n. 8. Spiato la dove ella stesse a casa, secondo l'usanza de' giovani innamorati, incominciò a passare da-vanti a lei [ dicesi anche stare da casa. V. al suo luo-

5. 1. Talora vale Star fermo nel proprio paese. M. V. 6. 72. Che catuno de' detti balestrieri ec. standosi mese soldi 20. di provvisione a casa sua , avesse ogni mese soldi 20. di provvisione

dal consune.

S. 11. Stare a casa, e bottega, vale Aver la casa congiunta colla bottega. Alleg. 58. Cola stanno a pigion forse gli Dei, E qua a casa, e bottega i pensier miei [ qui per similit. ]. STARE A CASO. Vivere senza considerazione. Lat.

incante vivere. Gr. axn Bisv.
STARE A CAVALIERE. Essere al disopra, Esse-

re a vantaggio . V. CAVALIERE S. XIV.

STARE A CAVALLO . Cavalcare . Lat. equitare . Gr. Ιππευαν . Franc. Sacch. nov. 13. Domandando la menda, fu detto, che non era stato a cavallo come si dovea. Cant. Carn. 216. E statemo a caval quanto vorrete, Farem per ora sette miglia, e otto . E 436. Chi come noi ha lorte, e dura schiena, Stando a cavallo aiditamente prova.

§. 1. Stare a cavallo, figuratam. vale Essere al diso-pra. Lat. in tuto esse. Gr. εν ακινδύνω άναι. Μ. 1. S. 62. Veggendosi i Sanesi mancare la detta speranza, in sulla quale stavano ventosamente a cavallo.

S. 11. Sture a caval del fosso , vale Essere in stato sicuro, Aver vantaggio.

STARE ACCORTO. Avvertire, Badare. STARE A CENA . Cenare . Lat. conare . Gr. du-ารหลัง.

STARE A CHIUS' OCCHI. Vivere senza usar la dovuta attenzione, e i convenienti riguardi. Lat. incaute, inconsulte vivere

S. E talora vale Viver sicuro, e quieto. STARE A COLEZIONE. Far calezione.

\*\* STARE A COMPAGNIA. Esser compagno. Cavalc. Med. cuor. 180. Credendo pur, che ella volesse una, che stesse a sua compagnia, e servigio. STARE A COMPETENZA. Competere.

STARE A COMUNE, o A COMUNITA. Vivere in comunione. Lat. in communi esse. Gr. συμβιέν. Cron. Vell. 18. Altrettanti n' avea avuti di dono dall'erede di messer Niccolò Gianfigliazzi al tempo, che stavano a comunità, de'quali al tempo della divisa non era fatto ricordo.

STARE A CONCISTORO . Far concistoro , Essere in assemblea, a consiglio. Lat. consilium habere. Gr. συμβελεύεσθω. Bern. Ort. 3. 1. 67. E stando in cerchio, come a concistoro, Venne di dame una nuova brigata.

STARE A CONTO. Sottoporsi al conto da farsi. §. 1. Stare a conto, vale anche Dover pagar la ra-

S. II. Stare a conto d'uno, vale Attenere a lui l'utile, o'l danno

STARE A CORDA. Essere nello stesso livello, Es-

sere a dirittura . V. A CORDA S.
STARE A CORTE . Esser cortigiano, Servire nel

palazzo del Principe STARE A CUORE. Aver passione, Aver premura.

Lat. cordi esse . Gr. μέλαν .

+ STARE AD AGIO. Star comodo. M. V. 5. 56. Per potere stare più ad agio, si divisono in più compagne. Bocc. nov. Quanti meno sono i possessori d' una

gran ricchezza, tanto più stanno ad agio.
STARE AD ALBERGO. Albergare.
STARE AD ALCUNO, IN ALCUNO, o PER AL-CUNO. Dipendere da alcuno, Aver esso l'autorità, Essere in suo potere, in suo arbitrio, in sua balia. Lat. in alicujus potestate esse, per aliquem stare. Gr. εν τινί είναι. Bocc. nov. 29. 12. Pregandolo, che se per lei stesse di non venire al suo contado, gliele significasse . E nov. 44. 4. A te sta il trovar modo allo scampo della tua vita, e della mia. E appresso: Per me non istara mai cosa, che a grado ti sia [cioè: du me non mancherà]. E g. 5. f. 1. A voi, madonnal, sta omai il comandare. E nov. 57. 7. Se voi volete du progiudizio del mio corpo, e della vostra anima esser di quella esecutore, a voi sta. E nov. 74. 9. La donna disse: messere, questo sta pure a voi. Cecch. Spir. 5. 4. A voi sta ora il quietare il tutto. Sen. ben. Varch. 3. 36. A te sta in quale di questi due modi mio padre non abbia accusatore.

§. 1. Starsene a uno, o alla sentenza d'uno, vale Rimettersi in lui pienamente. Bacc. nov. 56. 3. Ancora vi faro più, che io ne staro alla sentenzia di chiunque voi vorrete.

Suf. pag. 50. [ Fir. 1811. ] Dafni, il tuo Pane è molto femminiero: per che io non mi posso stare securamente a lui. Monti

STARE AD ASSEDIO. Assediare, Tenere assediato , Dimorare all' assedio . Lat. obsidere . Gr. Toliogxav. Stor. Pist. 56. E così standosi ad assedio, Uguiccione ebbe trattato d' avere la città di Pistoia. Cronichett. d' Amar. 181. Mandarono l' oste generale a Bibbiena, e assediaronla, e stettonvi a assedio cinque meSTARE ADDIETRO . Dimorare addietro , Tenersi

addietro, Cedere.
STARE ADDOSSO. Premere, Posare sopra checchessia . Lasc. Spir. 5. 10. Per mia fe , che lo spirito

non era semplice a starle addosso.

S. Stare addosso, figuratam. vale Pressare, Incalzare. Lat. urgere. Gr. επιίγαν. Petr. canz. 18. 4. La 've dì, e notte stammi Addosso col poder, ch' ha in voi raccolto. Pecor. g. 10. ball. Oimè, fortuna, non mi stare addosso, Abbi pietà di me, che più non pos-

+ STARE A DENTI SECCHI. Star senza mongiare; e figuratam. Starsi senza operare, o non volendo, o non s'arrischiando, o non avendo modo. Lat. oscitanter morari. Gr. eagouav. Salv. Granch. 3. 4. E starsi a denti secchi, e colle mani Cortesi, come un boto. Lor. Med. canz. 77. 5. Contentate gli appetiti, Non istate a denti secchi. Fir. Trin. 1. 1. E credete, ch' ella si voglia stare a denti secchi! [ in questi due ultimi esempi vale: Stare senza contentare il proprio desiderio. Usato in questo significato si riferisce per lo più ai desideri amorosi].

STARE A DENTRO . Essere indentro , Essere in-

ternato . Lat. penitiora tenere .

STARE A DESINARE. Desinare. Lat. prandere.

Gr. agiçav.
STARE A DETTA. Seguire il detto degli altri,
Quetarsi all' opinione altrui. Lat. aliorum sententiæ stare, acquiescere. Gr. συμψηφόν αναι άλλω. Buon. Fier. 3. 4. 4. Or quinci, or quindi Si stanno a detta di tutte le cose . Malm. 1. 86. Ed io , che non ne ho gran cognizione, E sempre me ne sono stato a detta

STARE A DETTO . Lo stesso , che Stare a detta . Varch. Ercol. 99. D'uno, il quale non s'intenda, o non voglia impacciarsi d'alcuna faccenda, intervenendovi solo per bel parere, e per un verbigrazia, rimettendosene agli altri, si dice : il tale se ne sta a detto .E 261. Comecchè egli si mostrasse da prima molto scredente, e uomo da non volerne stare a detto. Bern. rim. 1. 20. Chi vuol saper, se le pesche son buone ec. Stiesene a detto dell'altre persone.

STARE A DIETA . Cibarsi parcamente .

STARE A DIPORTO. Diportarsi . Lat. feriari , otiari.Gr. σχολάζαν. Alam. Colt. 2. 38. E'l buon nocchier, che sulla poppa assiso Pur or cantando a suo diporto stava ec.

STARE A DIRITTO. Non pendere da veruno de lati. Esser nella dovuta dirittura. Lat. stare rectum. Gr.

ορθώς ις άναι. STARE A DISAGIO. Disagiarsi, Patir disagio. Lat. incommode se habere. Gr. άνιαρως έχαν. Bacc. nov. 40. 15. Stando anzi a disagio, che no, nell'arca, che era piccola ec. la fe piegare, e appresso cadere. Nov. ant. 100. 14. Dissegli come gli pesava, ch'egli era stato tanto rinchiuso a disagio sanza ragione. Cecch. Dot. 4. 2. S' io lo sapessi, credi tu, che io Stessi a disagio per udiclo ! Bern. Orl. 1. 7. 80. Parmi veder Rinaldo in quel palagio, Ancorchè sia si bel, stare a disagio .

+ \*\* S. Fu detto anche per ischerzo delle vivande, che sono in tavola, e' convitati indugiano. Lasc. Parent. 4. 7. Andiamo a desinare, che le vivande stanno a disagio.

STARE A DISCREZIONE. Essere sotto l'arbitrio

STARE A DONDOLARSI, o A DÓNDOLO. Dondolarsi. Lat. moras nectere. Gr. αναβολήν ποιάσθαι. Bronz. rim. burl. 3. 48. E stando tutto l'anno a dondolarsi, Sempre ci gridi, e dica villanía . Cecch. Inc. 1. 3. Io mi staro lì a dondolo Senza sospetto. E 4. 4. T. VI.

L'altr'è, com' io potrò star seco a dondolo, Che in qualche mo' non se n' avvegga mogliama.

STARE A DORMIRE . Dormire; e figuralam. vale Essere ozioso, o spensierato. Lat. otiari. Gr. σχολά. Zeiv.

STARE A DOVERE . Store secondo il dovere , se-

condo la convenienza, giustomente.
. STARE A DOZZINA. Vivere con gli altri a tavo-

la comune, pagando la pattuita mercede .

\*\* STARE AD UNO . Fidarsi d' uno . Cecch. Servig. 1. 1. Statene a me pur sicuro, così fussino e' miei

se già non fosse star sicuro ad uno. STARE A FIDANZA D'ALCUNO. Fidarsi di lui. M. V. 10. 33. Di'a tua madre, che non stia a mia fidanza, ch' io nol voglio fare.

STARE A FILO . Essere in dirittura.

S. Figuratam. vale Esser pronto, apparecchiato , in punto . Lat. paratum esse . Gr. προθυμον ei-

+ STARE A FONDO. Non galleggiare. Lat. demergi . Gr. Budiger Sau . Gal. Gall. 241. Preparata una tal materia ec., e fattala tanto grave, ch' ella stia al fondo ec.

STARE A FRONTE . Stare a rincontro , a dirim-

petto .

5. Figuratam. vale Stare a competenza . Lat. certa-. Gr. αθλών. Bern. Orl. 2. 15. 32. Or s'egli è tale Orlando Paladino,, Come costui, che meco a fronte è stato ec.

STARE A GALLA. Sostenersi sull'acqua, Galleggiare. Lat. innatare , supernatare . Gr. έπιπολάζαν , έννηχεσ θαι. Bocc. Concl. 12. Anzi sono si lieve, che io sto a galla. Cant. Carn. 225. Quando piove, in salti, e in canti I ranocchi a galla stanno. Gal. Gall. 225. L'acqua nel ghiacciarsi cresce di mole, e'l ghiaccio già fatto è più leggier dell'acqua, standovi a gal-

S. I. Per similit. si dice anche delle Cose, che stanno sulla superficie della terra, o poco adentro. Dav. Colt. 176. Generalmente poni adentro ; ma dicono, che i mandorli, e i susini amano di stare a gal-

II. Figuratam. vale Esser superiore. STARE A GRATTARSI LA PANCIA. Essere in ozio vile . Lat. ociari , ocio indulgere. Gr. σχολαξαν , agyav . Sen. ben. Varch. 4. 13. Attendere a ingrassare col mangiare, e col bere i vostri corpi, i quali sono pallidi non per altro, che per non fare esercizio mai, standovi sempre in continovo ozio a grattarvi (come si dice volgarmente) la pancia. Ar. Cass. 1. 5. Bisogna, che simile-Minte suo padre sia stato, e suo avolo A grattarsi la pancia. STARE A GREMBO APERTO. Stare apparecchia-

to , e desideroso . V. GREMBO S. IV.

+STARE A GUADAGNO. Esser fruttifero Lat. lucrari . Gr. xsedivav. Segn. Mann. Apr. 23. 2. Orando si sta a guadagno sicuro [si guadagna sicuramente]: se si lascia d'orare, allora si scapitu.

STARE A GUARDIA. Esser custodito, Esser in custodia. Libr. Pred. Gli arnesi manuali ecclesiastici

stavano a guardia del proprio sagrestano . §.1. Per Guardarsi. Lat. se tueri. Gr. φυλάσσαν. Stor. Pist. 14. Messer Carlo non gli poteo nuocere niente, perchè stava a grande guardia. E 58. Ciascuno stava a tanta guardia, che non potea essere offeso dall'altro. But. Purg. 20. 2. Comandò ai suoi baroni, che stessono a buona guardia.

\* \* §. II. Stare a guardia di una torre, o simile, vale Custodirla . Tass. Ger. 3. 9. Dalla cittade intanto un, ch'alla guarda Sta d'alta torre, e scuopre i monti, e i campi, ec. (Guarda per Guardia, come uso al cant. st. 44. Essi van cheti innanzi; onde la guarda All'arme all'arme in alto suon raddoppia ). Monti.

STARE AIATO. Starsene senza applicare a cosa

\*\* STARE A LATO. Segn. Mann. Marz. 19.5. Non è maraviglia se I posponesse nel culto esterno a mol-tissimi di que Santi, che nè pur potevan per merito stargli a lato [ cioè: erono assai lontani da lui , assai

meno di lui, assai inferiori a lui]. STARE AL BALCONE, o A'BALCONI. Stare alla sinestra. Lat. e specula prospicere. Gr. καπασκο-πασθαι. Din. Comp. 1. 3. Madonna Aldruda donna di messer Forteguerra Donati ec. stando a' balconi del suo palagio, lo vide passare, e chiamollo. Petr. canz. 44. 3. Così colei, per ch' io sono in prigione, Standosi

ad un balcone ec. Cominciai a mirar.

STARE AL BANCO. Esercitar l'arte del banchie-

STARE AL BARLUME . Non essere in luogo inte-

ramente luminoso, nè del tutto al buio. STARE AL BUIO. Essere in luogo oscuro, senza luce. Lasc. Gelas. 2. 1. In fine io ho paura molto bene a star là sola tutta la notte al buio.

§. Figuratam, vale Non aver notizia.

STARE AL DI SOPRA. Essere di sopra, Aver vantaggio , Superare . Lat. primas tenere . Gr. προπυίαν . V. AL DI SOPRA

STARE AL DI SOTTO. Essere a svantaggio. V.

AL DISOTTO

STARE A LEGGIO . Leggere davanti al leggio . Franc. Sacch. nov. 153. Non dico, che la scienza non istea bene al cavaliere, ma scienza reale senza guadagno, senza stare a leggio a dare consigli, senza andare avvocatore a' palagi de' rettori.

STARE AL FIANCO AD ALCUNO. Stargli alla-

to , Assistergli ; e figuratam. Rammentargli , e Tenergli ricordata alcuna cosa . Red. lett. 2. 178. Ed io, che son servidore di V. sig. gli statò al sianco, acciocchè

se ne ricordi.

STARE AL FUOCO. Esser vicino al fuoco, ad effetto di scaldarsi. Lat. calefieri. Gr. 950 maiveo Su. Cron. Morell. 282. Quando e nebbia, o piova, istatti al fuoco. Segr. Fior. Cliz. 2. 4. Stavasi un poco con esso noi al fuoco. Lasc. Gelos. 4. 2. Stassi al fuoco a bere insieme con Pierantonio, e con l'Orso-

\*\* STARE AL GAMBONE. V. GAMBONE S. II. STARE A LIRA E SOLDO. Concorrere a' conti

per rata

STARE A LIVELLO. Essere al pari .

STARE ALLA BADA. Stare a speranza, o in aspettativa. Lat. spem concipere. Gr. ελπίδα έχαν. Bocc. g. 6. p. 5. Crede troppo bene, che le giovani sieno si sciocche, ch' elle stieno a perdere il tempo loro, stando alla bada del padre, e de' fratelli.
\* \* \* STARE ALLA BILANCIA. Stare del pari,

Andure del pari . Ar. Fur. 31. 67. E in verso quel con tanto ardir si lancia, Che mostra che può star d' animo siero Con qual si voglia al mondo alla bilancia.

STARE ALLA BROCCA. Stare gli uccelli di rapi-

na imbroccati .

STARE ALLA CARLONA. Vivere spensieratamenle, trascuratamente. Lat. incuriosius vivere. Gr. aut-Las Bier.

STARE ALL' ACQUA. Esser bagnato dalla piog-

STARE ALLA DIFESA . Difendere . Lat. tueri . Gr. a μύναν . Stor. Pist. 14. Messer Barone , e messere Schiatta, ed altri forestieri stavano alla loro difesa, sicchè non ne uccisono nessuno.

STARE ALLA DURA . Lo stesso , che Star duro . Gell. Sport. 5. 2. Vedete, io non volea a modo alcuno, e stetti un gran pezzo alla dura. Libr. San. 15. Per istar teco dieci anni alla dura. Tac. Dav. ann. 15. 220. Lucano, Quinziano, e Senecione stettero alla du-ra [ il T. Lat. ha : diu abnuere ] . + STARE ALLA FINESTRA. Trattenersi affacciato

alla finestra . Lat. e specula prospicere . Gr. από σχοπιας πεσοράν. Petr. cant. 42. 1. Standomi un giorno solo alla finestra ec. Una fera m'appaive. M. V. 4. 39. Feciono state l'Imperatore alla finestra sopra la piazza a vedere. Pass. 211. La persona fugge le cagioni e l'opportunità de' peccati, come sono le male usanze, i luoghi disonesti, lo stare a piazza, agli usci, alle finestre ec.

S. Stare alla finestra col tappeto; maniera particolare dinotante lo Starsi con agio,, e sicurezza aspettando

l' esito di checchessin

STARE ALLA FRONTE . Lo stesso , che Stare a fronte. Lat. ex adverso stare. Gr. avdıçava. M. V. 7.5 Stando apparecchiato alla fronte de'suoi avversarj. STARE ALLA GRANDE. Trattarsi con magnifi-

STARE ALLA LARGA . Trattarsi largamente , o comodamente. Lat. laute vivere. Gr. δαφιλώς βιέν. Franc. Sacch. Op. div. 56. Tutti quanti ci possiamo stare alla larga, e nessun ci cape, perchè la donna del demonio signoreggia

STARE ALLA LONTANA. Trattenersi in lontananza. Lat. a longe stare. Gr. πάρφωθεν ίζάναι.

STARE ALLA LUNGA. Trattenersi alquanto lonta-

no , per osservar checchessia.

STARE ALLA MESSA. Assistere al sacrifizio della messa. Bocc. nov. 24. 2. Andava alle prediche, stava alle messe, nè mai falliva, che alle laude, che cantavano i secolari, esso non fosse.

STARE ALLA MUSA. Musare. Franc. Sacch. nov. 186. Venne alle mani di certi, che se l'ebbono, com'ella fu cotta, e colui, di cui ell'era, si stette alla

musa.

STARE ALLA PANCACCIA. Sedere in luoghi pubblici a ragionare in conversazione. Lat. trivia frequen-

\* \* STARE ALLA PERSONA. Per Assistere. Ar. Fur. 27. 69. Il Re Circasso, come è detto innante, Stava di Rodomonte alla persona, Ed egli e Ferraù gli aveano indotte L'arme del suo progenitor Nembrotte. Mon-

STARE ALLA PIANA. Vivere dozzinalmente, Trattarsi ordinariomente, e senza lusso. Lat. parce vivere.

Gr. peidwaws Bier.

STARE ALLA PORTA. Assistere, Guardar la porta. But. Purg. 21. 1. L'Angelo, che sta alla porta del

Purgatorio.

STARE ALLA POSTA. Star fermo al posto oppor-tuno pel fine desiderato. Stor. Pist. 8. Lo Focaccia, che stava alla posta, uscio fuori con alquanti fanti. Bern. Orl. 2. 14. 41. E giunta al ponte, ove la guardia ha posta, Quel vecchio traditor, che sta alla posta, Mezza morta dell' acqua fuor la cava.

\*\* S. Metaforicamente . Cavalc. Stoltie. 260. Miri

ciascuno la forza sua: stia ciascuno alla posta sua; che manifestamente veggiamo di molti, che mostrando gran zelo di campare altrui, ellino sono periti, e altrui non

camparono (consideri se medesimo).

STARE ALLA PREDICA. Assistere nelle chiese a

udir la predica.

\* \* STARE ALLA PROVA . Star saldo , Reggere all' esperienza, Venire nll' esperienza. Ar. Fur. 33. 125. Gli Augelli (le Arpie) che non han chiusa l' orecchia , Udito il suon (del corno d' Astolfo) non pon

stare alla prova . Rocc. nov. 19. 10. Colei sola è casta , la quale, o non fu mai da alcuno pregata, o se pregò ec. E quantunque io conosca ec. così dovere essere, non ne parlerei io così appieno, come io fo, se io non ne fossi molte volte, e con molte stato alla prova. Monti.

S. Stare alla prova , vale ancora Stare alla riprova

STARE ALL' ARIA . Essere a cielo scoperto , o in luogo aperto. Lat. sub dio esse. Gr. ev vn ai seia diá-

STARE ALLA RIPROVA . Sottoporsi ad ogni più rigoroso esame. Lat. subire periculum. Gr. xivduveugli torna, che io non ne voglio stare alla riprova. Lasc. Sibill. 4. 4. lo sono per comparire in ogni luogo, e starne a tutte quante le riprove . Boez. Varch. 1. 4. Perciocchè, se m' avessero conceduto ec. lo stare alla riprova cogli accusatori miei, la frode, ed inganno lo-

ro si sarebbe manifestamente conosciuta STARE ALL'ARTE DELLA LANA, SETA, e simili. Esercitarsi nel traffico della lana, ec. Cron. Vell. 17. Stette all' arte della lana con Iacopo d' Al-

bizzo sno cognato.

STARE ALLA SENTENZA D' ALCUNO. Dependere da alcuno, Essere in suo potere, in suo arbitrio, in sua balia. V. STARE AD ALCUNO - STARE ALL' ASSEDIO. Lo stesso, che Stare ad

assedio. Lat. obsidere. Gr. πολιορχών. Stor. Pist. 98. E così vi stettono all' assedio più di tre mesi.

STARE ALLA STAFFA. Seguire a piede colui , che cavalca.

STARE ALLA STRADA . Assassinare . Lat. grassari. Gr. λυποδυτών.

STARE ALLA VEDETTA, o ALLA VELETTA. Stare attento per osservare; tolta la figura da quelli, che negli alberi delle navi, in cima alle torri, o simili, stanno osservando chi viene. Lat. e specula prospicere . Gr. and σχοπιας προοράν . Patoff. 10. Alla veletta stava per pigliaile. Bern. Orl. 1. 13. 24. Stava ben sull' avviso alla vedetta. E 2. 6. 27. Sta'alla veletta per terra, e per mare, E fa', che d'ogni cosa i' abbia avviso. Lor. Med. canz. 48. Non gincate alla civetta, Non portate rose, o fiori, State pure alla ve-letta Quando è tempo a dar gli onori. Malm. 7. 67. Il romito, che stava alle velette ec. STARE ALLA VITA. Incolare, Pressare.

STARE ALLE BUIOSE. Essere in carcere; modo basso.

STARE ALLEGRAMENTE. Avere allegria, Vivere in allegria . Lat. hilari animo esse. Gr. paufgor &va. Bocc. nov. 12. 17. Confortatevi, state allegra-

STARE ALLE GRIDA . Creder quello , che comunemente si dice da altri, senza ricercar di vantaggio. V. GRIDO S. IV.

STARE ALLE MISERICORDIE. Essere sotto gli

arbitri altrui .

STARE ALLE MOSSE. Trattenersi i cavalli alle mosse, cioè al luogo, donde principia la carriera, per correre il pulio. Sen. ben. Varch. 2. 25. Quegli, che fanno a correre, debbono stare alle mosse, inlino che si dica : trana .

S. Stare alle mosse, figuratam, vale Aver pazienza. Tac. Dav. ann. 1. 17. La città è tale imbrigliata, ch' ei può andare a dar pasto agli animi militari, per farli stare nella pace alle mosse. Malm. 9. 14. Gli altri (già sento meglio su' picciuoli) Non poterono stare più alle mosse

STARE ALL' ERTA . Andar cauto nel parlare , o nell'operare, per non incorrere in pregiudicj, o non esser giunto. Lat. cavere, cautum esse. Gr. εὐλαβασθαι. Bern. Orl. 1. 5. 9. Rinaldo stava all' erta, attento, e accorto. E 1. 6. 35. Sta il conte all' erta, e guarda molto bene, Quando la spada verso lui ne viene. E 2. 2. 2. Però fa molto ben colui, ch'all' erta Sta sempre colla febbre, e col malanno. E 2. 6. 19. Farcene besse a noi pur non bisogna, Ma stare all'erta in buona guardia accorta. Cecch. Servig. 5. 9. Str all' erta, vecchio, ch'io ti pongo taglia Trenta ducati. Ciriff. Calv. 3. 72. Con tutto questo assai credo, che vaglia La buona guardia, e con ognuno all'erta Star sempre

STARE ALL' IMPAZZATA . Vivere da pazzo , o inconsideratamente. Lat. inconsulte vivere. Gr. abeaus

STARE ALL' INGIÙ . Esser volto in giù nerso la parte inferiore

STARE ALL' INSU. Esser volto in su verso la par-

te superiore .

STARE ALL' OMBRA . Essere in luogo ombroso Dant. rim. 32. Perchè si mischia il crespo, giallo, e'l verde Si hel, ch' amor vi viene a stare all'ombra. Franc. Sacch. rim. 68. Così divien di voi, che state all' ombra Tralle Pierie donne in su' ruscelli .

STARE ALL' ORDINE . Lo stesso, che Stare a ordine; Essere in punto, preparato, o acconciato. Lat. in promptu esse . Gr. πρόχαρον άνου. V. ORDINE S.

STARE ALLO SPÉCCHIO. Si dice in Firenze Non pagare u' tempi dovuti le pubbliche gravezze, descrivendosi que', che non le pagano, in un libro detto lo Spec-chio. V. STARE A SPECCHIO. STARE ALL' UNIDO. Essere in luogo umido.

+ STARE ALL' USCIO. Non entrare in casa; e figuratam. Non essere ammesso all' azione, di che si favelli . Passav. 211. La persona fugge le cagioni e l'opportunità de' peccati, come sono le male usanze, luoghi disonesti, lo stare a piazza, agli usci, alle sinestre ec.

STARE AL MACCHIONE. Esser nascoso nella macchia; e figuratam. Procacciarsi di nascoso con cautela, e sicurezza avvantaggi; e talora Stare in aguato. Lat. in insidiis latitare. Gr. έν λόγω περικάθησθαι. Bern. Ort. 1. 23. 6. Ma quel peloso, che stava al macchione, E faceva la guardia alla bottega, Si leva in piede.

STARE AL MERCATO. Intervenire al luogo, dove sia il mercato.

STARE AL PANE ALTRUI. Stare alle spese altrui . V. PANE S. XXXIX.

STARE AL PARAGONE . Sottoporsi al paragone , Non cedere, Contendere di bontà. V. STARE A PA-RAGONE

(†) STARE AL PATTO. V. STARE A' PATTI. STARE AL QUIA. Vale Stare a segno. Copp. canz. gatt. 2. 35. Essendone colei portata via, Che tutti gli faceva stare al quia. Malm. 7. 59. Non ti piccar di ciò, sta' pure al quia. STARE AL RISCHIO. Sottoporsi al rischio. Lat.

periculum subire . Gr. diaxivduveuen

STARE AL SEGNO. V. STARE A SEGNO.

STARE AL SICURO . Non correr rischio . Lat. in tuto esse. Gr. iv axivduva dva.

STARE AL SOLE. Essere in luogo illuminato dal sole, per sentirne il calore. Franc. Sacch. rim. 26. Che per farlo biondo, Al sole stanno quand'egli arde il

STARE ALTO. Essere in parte sollevata, alta. Lat.

+ \*\* STARE AL TORMENTO. Star saldo alla torlura. Pecor. g. 23. n. 2. Disse quelle medesime

parole che aveva dette al padre, e più, ch' cra per star

al tormento col giovane, che questo era vero. STARE AL VENTO. Essere in luogo, dove spiri

STARE A MAN GIUNTE . Stare in atto umile , e supplichevole. Lat. suppliciter stare. Tac. Dav. ann. 14. 200. Non volesse vilmente morire, starsi a man

+ STARE A MANO MANCA. Avere il secondo luogo, o il luogo inferiore. Lat. inferiorem locum te-

STARE A MAN RITTA . Precedere , Avere il pri-. mo luogo . Lat. primas tenere . Gr. πεωπεύαν.

STARE A MARTELLO . Stare a dovere , Tornare per appunto . V. MARTELLO S. III.

STARE A MERENDA . Merendare .

STARE AMMALATO . Essere infermo . Lat. ægrotare . Gr. aggweiv . Franc. Sacch. Op. div. 56. Di quaranta dì, ch'io ci sono stato nel principio, la maggior parte stetti ammalato.
STARE AMMUTOLITO. Star cheto. Lat. silere,

obmutescere. Gr. 617 av. Alleg. 282. Una volta sto quasi ammutolito, Uu'altra grido.

STARE A MODO. Esser conforme al modo dovu-

to. Lat. bene se habere . Gr. καλώς έχαν.

S. Stare a modo altrui, vale Essere secondo la volontà, e desiderio altrui. Cecch. Inc. 3. 2. Sta ella a vostro mo' ! B. La sta benissimo.

STARE A MOSTRA. Essere in luogo esposto al pubblico, ad effetto d'esser veduto, come usano gli artefici tener le lor merci, per allettarne colla mostra i compratori.

STARE A OCCHI APERTI. Star con somma vigi-

lanza . V. OCCHIO S. XIX.

S. I. Stare a occhio teso, o coll' occhio teso, vale Usare attenzione. Lat. cautum esse. Lasc. Gelos. 3. 3. E sta' coll' occhio teso, acciocchè se del tuo ainto mestier ci facesse, ce ne possi acconciamente soccorrere .

S. II. Stare a occhio, e croce, vale Star senza con-

\*\* STARE A ONCE. Lo stesso, che Stare a stecchetto. Menz. sat. 1. Poi dicon, che ci giovi stare a once; Che così me' risplendon per le mura L'immagin de' poeti e magre, e sconce. Magri sien lor

STARE A ORDINE . Essere in pranto . Lat. para-

tum esse. Gr. πρόθυμον είναι. STARE A ORECCHI LEVATI. Stare intentissimo per sentire. Lat. arrectis auribus stare, Boez. M. V. 11. 40. Li traditori come li sentirono, che stavano a orecchi levati, uccisono le guardie.

STARE A OSTE. Octeggiare. Lat. in acie esse, versari. Gr. 5 εαπεύαν. Stor. Pist. 38. Vi stettono più, e più mesi a oste, che quelli dentro non s'arrendeano. E 47. Stettevi a oste più mesi. STARE A PANCA. V. PANCA.

STARE A PANCIOLLE . Varch. Ercol. 65. Contuttochè i surfanti non siano troppo usi a sguazzare, e stare co' piè pari, il che si chiama scorpare, e stare a panciolle. V. PANCIOLLE.

STARE A PANE, e ACQUA. Cibarsi di solo pa-ne, e acqua; Stentare, Tav. Rit. Tutto il tempo di sua vita con loro starete tutti a pane, e acqua.

STARE A PARAGONE, o AL PARAGONE. Sottoporsi al paragone, Non cedere, Contendere di bon-

§. Per lo stesso, che Stare a petto. Ambr. Furt. 4. 13. Starò al paragone seco, e con qualunque mi testimonierà contra, sottomettendomi ad ogni termento, purchè si trovi la verità.

STARE A PARLAMENTO . Parlamentare . Lat. colloqui, collocutiones habere. Gr. oulkakeir, noivokoyer Dat. Stor. Pist. 130. Stette con lui a parlamento uno dì, ed una notte.

\*\* STARE A PAROLE . Fermarsi a parole con uno . Fr. Giord. 8. Se tu stai a parole con lui, egli ti

piglia.

STARE A PARTE . Essere a parte, Partecipare . Lat. participare. Gr. xotvweiv. Segn. Mann. Genn. 18. 2. Alcuni vorrebbono stare a tutte queste due mense, ma ron si può, nè pure può starsene a parte.

\*\*\* STARE A'PATTI, o AL PATTO. Mantenere

la data parola. Ar. Fur. 28. 44. Ne fu per arrabbiar, per venir matto, Ne fu per dar del capo in tutti i muri, Fu per gridar, su per non stare al patto. Monti. + STARE A PATTI DI CHECCHESSIA. Elegger

quella tal cosa, Contentarsene, Sottoporvisi. Salvin. disc. 1. 85. E chi è quegli, che stesse a patti di pian-ger sempre! Lasc. Parent. 1. 1. 10 starei a patti, che mi fosse tagliato la testa ec.

STARE A PAURA . Temere . Lat. pavere . Gr. 75-

६१०० हमं ज ने व्य.

STARE A PELO. Essere per appunto, Corrispondere esattamente. Lat. adamussim respondere. Gr. axqıβέστατα άπανταν.

STARE A PERFEZIONE . Esser perfetto . Lat. ab-

solutissimum esse. Gr. άνω καπά πάντα πίλαον. STARE A PERICOLO. Pericolare, Correr pericolo . Lat. periclitari . Gr. xivdovedav . Ar. Len. 3. 1. E sta a pericolo D' esser cacciato di casa. E 4. 3. Perchè lasciandola oggi, sto a pericolo Per la cagion, che 1' ho detto, di perderla . Lor. Med. Arid. 2. 4. Dove la poss' io lasciar, ch' ella non istía a pericolo?

STARE A PERPENDICOLO . Essere situato per linea perpendicolare . M. Bin. rim. burl. 1. 211. Qual stando a perpendicol della bocca, Spesso vi cade su qualche coscita. Dav. Oraz. Gen. delib. 147. Ricordami, come tutte queste cose ec. stanno ec. a perpendicolo, e a piombo sopra le teste nostre.

STARE APERTO'. Parlandosi di botteghe, si dice

quando gli artefici lavorano, o trafficano

S. E parlandosi di chiese , o simili , vale Esserne l'uscio aperto. Cecch. Dot. 5. 7. Che la chiesa Sta aperta sino all' un' era.

STARE A PETTO. Stare in contraddittorio. Lat. ex adverso contendere. Gr. av 915 ava. Ambr. Furt. 4. 13. Sono parato non solo starli a petto in presenzia vostra, ma davanti a qualsivoglia giudice di questa terra. Tac. Dav. ann. 16. 235. Stette il vecchio padre a petto alla figliuola minore di venti anni.

S. Talora vale Stare a fronte per combattere . Lat. ex adverso stare, congredi. Gr. αντιπέτπεσθαι τινι. G. V. 7. 27. 7. Stettono aringati l' una schiera a petto all'altra buona pezza. Stor. Pist. 126. Stettono più,

e più di a petto l' uno dell' altro. STARE A PIÈ PARI, o CO' PIÈ PARI. Star con ogni comodità, e sicurezza. Lat. in utramque aurem dormire . Gr. er zudauporia ayar . Fir. Trin. 2. 2. E forse che, quando e' viveva quella benedett' anima del mio marito, io non stava a piè pari.

§. Vale anche Mangiare lautamente. Lat. opipare conare. Varch. Ercol. 65. Contuttoche i furfanti non siano troppo usi a sguazzare, e stare co' piè pari, il

che si chiama scorpare, e stare a panciolle.

STARE A PIGIONE. Abitare in una casa pagnadone al padrone il prezzo pattuito per abitarvi. Lat. domum conductam habere. Gr. έν μισθωθέντι δώματι oixer . Alleg. 58. Colà stanno a pigion forse gli Dei, E qua a casa, e bottega i pensier miei [ qui per simi-

S. Stare a pigione, dello quasi proverbiale, dicesi

dell' Apparire alcuna cosa mal collocata, o fuori del suo proprio luogo; e anche talora vale Stare per poco tempo, o in pericolo d'esser cacciato, o d'avere a mutarsi . Bocc. nov. 20. 19. Andate, e sforzatevi di vivere, che mi pare, anzi che no, che voi ci stiate a pigione, si tisicuzzo, e tristanzuol mi parete. Varch. Ercol. 330. Anco quello esemplo di Dio, che ne' cieli sparga le grazie all'intelligenze, non credo, che vi piaccia, ne che vi paia troppo a proposito, e che vi stia anzi a pigione, che no. Malm. 8. 48. Anzi è un di quei, ch' al mondo sta a pigione.

STARE A PIUOLO. Aspettare più, che altri non vorrebbe , o ch' e' non converrebbe. Buon. Fier. 2. 4. 11. Che stai tu qui a piuol? che ti trattiene? Che meni il can per l'aia? E Tanc. 4. 10. Forse s' io stessi
qui molto a piuolo, Gl'impalmere' la Tancia a solo a
solo. Malm. 10. 36. Ed ei, che star non vuol quivi a piuolo ec. Domanda di quel luogo informazio-

STARE A POSTA DI CHECCHESSIA. Star in al-

cun luogo per quel fine .

S. Stare a posta d'uno, vale Esser pronto a' suoi piaceri; e si usa particolarmente in sentim. osceno. Pass. 148. Lasciando le chiavi in sull'altare si parti del monistero, e stette a posta d'uno cherico alcuno

\*\* STARE A POSTA. Per Quietarsi. V. PO-

STA S. XXXVII.

STARE A PRODA. Essere verso l'estremità. Lat.

extrema tenere. Gr. εσχατιάν. STARE A PROPOSITO. Essere in acconcio, Tornar bene . Lat. ad rem esse . Gr. εὐθετον είναι είς

STARE A PROVA. Lo stesso, che Stare alla pro-

+ STARE A QUARTIERE. Termine militare, dinotante Trattenersi i soldati ne' quartieri. Lat. hiberna-re. Gr. διαχαμάζαν. Segn. Mann. Sett. 2. 2. Quando anche non si combatta, a cagion de' nemici che non dan pena, dee star ciascuno preparato a combattere ec. dee stare a quartiere, al posto, alli passi.
+ STARE A RAGIONE. Esser secondo la ragione, e

le convenienze. Lat. bene se habere. Gr. xadws Exer. Guitt. lett. 39. 88. Apostuto t' affermo, se quello, che perduto hai di filicità mondana fusse stato tuo, non perduto l'aresti, e di ciò non cessomei [ non mi ritiro], dinanzi a qua' giudici vuoi, di starne a ragione [qui significa: di sostenerlo colla ragione, e giuridicamente ]

STARE A RÉGOLA. Osservar la regula ; e si dice comunem. dell' Osservar regola nel vitto. Lat. in officio

se continere. Gr. καθ' απροσήκη ποιών. STARE A RILENTE. Andar con riguardo in far

checchessia, Non se ne risolvere.

STARE A RINCONTRO. Lo stesso, che Stare in-contro. Lat. e regione esse. Gr. ανθιζάναι,

STARE A RIPENTAGLIO. Correr rischio, Esser

in pericolo, Cimentarsi.

STARE A RISCHIO. Essere in rischio, Correr pericolo, Esser sottoposto a pericolo. Lat. periclitari, periculum subire. Gr. xivduvevav. G. V. 10. 159. 5. Col rimanente di sua oste stava a gran rischio. Lor. Med. Arid. 2. 4. Ed iu non istarò a cotesto rischio, che ii prometto, che come e' n' escono, subito la vo' vendere

STARE A RITROSO. Esser posto al contrario. Lat.

inversum esse. Gr. ανες βαμμένον είναι.

STARE ARMATO. Aver l'armi alla mano. Lat. sub armis esse. Gr. αναι ένοπλον. G. V. 10. 87. 2. Per soperchio di disordinata fatica presa nell'oste a Pistoia, stando armato, andando a cavallo. E 10. 89. 5. Quasi niuno istava armato, per lo soperchio caldo, ch' era allora. Stor. Pist. 78. Fece bandire, che ogni gente stesse armata, ed apparecchiata a seguire le suo' insegne .

STARE A ROVÉSCIO. Lo stesso, che Stare a Ri-

STARE A SALARIO, o A SALARO. Operare con mercede pattuita d'un tanto il mese. Lat. mercede conductum esse. Gr. υπόμισθον είναι. Cron. Vell. 81. Stetti da quarantacinque di a salaro del comune, e oltre a ciò io ebbi provvisione dalla Mercatanzia, e da Gabellieri del sale. Cron. Morell. 226. Comecche a sa-Iario stette il più del tempo.

STARE A SCHIERA. Essere schierato. Lat. in agmix ne consistere. Gr. έν ςρατεία τάττεσθαι. G. V. S. 72. 8. Per lo disagio di stare iusino dopo nona a schiera

alla ferza del sole,

S. Talora vale Trovarsi insieme con molti. Lat. in agmine esse. G. σύν πληθα διατρίβαν. STARE A SECONDA. Secondare.

STARE A SEGNO, o AL SEGNO. Star con rispetto, con timore, Stare a ubbidienza, e dentro a' termini del convenevole. Lat. recto stare. Gr. Empévelv τοίς λελεγμένοις. Petr. cap. 1. Pur Faustina il fa qui stare a segno. Ar. Fur. 20. 52. Se può un solo a dieci uomini dar morte, Quante donne fara star egli al segno! E 26. 103. Ti pensi, disse, farmi stare al segno, Perchè quest' altro ancor meco contende! Varch. stor. 12. 470. Non era atto a fare stare a segno un cervello eteroclito, e così balzano, come era quello del Cardinale. Sen. ben. Varch. 3. 36. A nessun altro fu lecito fare state un tribuno del popolo a segno senza esserne gastigato. Bern. Ort. 2. 27. 47. Quella, ch' a Roma diè tanto che fare, E la fe tanto tempo a

segno stare.
\*\* STARE A SERVÍGIO. Servire. Cavalc. Med. cuor. 180. Teofilo non intendendola, e credendo pur, che ella volesse una, che stesse a sua compagnia, e

servigio ec.

STARE A SINDACATO, O A SINDICATO. Essere sottoposto al sindicato, Render conto altrui delle proprie operazioni. Lat. repetundarum postulari. Gr. εύθυ νας οφλαν. Fr. Iac. T. 1. 13. 39. E starebbe a sindicato Di ciò, ch'ha fatto, o pensato. Fir. disc. an. 42. Avendo dal suo Signore la commissione generale, e non limitata, non aveva paura di stare a sindicato. Cecch. Donz. 2. 3. lo non ho a stare a sindacato lo-10. Buon. Fier. 2. 3. 9. Guarda se noi abbiamo A stare a sindacato Or con questi messeri.

STARE A SODDISFAZIONE. Soddisfare. Lat. arridere, satissaccre, placere, alicujus voluntatem exple-

re. Gr. προσηελάν, αρέσκαν, χαρίζεσθαι τινι . STARE A SOLDO D' ALCUNO. Militar per lui . Lat. alicujus stipendiarium esse. Gr. μισθοφοράν πρά

STARE A SOPRATTIENI. Prolungare il tempo con soprattieni, Non avere assegnamenti sicuri, se non per tempo limitato.

STARE A SPASSO. Andare a spasso. Lat. spatia-

ri. Gr. περιπατείν

STARE A SPECCHIO, O ALLO SPECCHIO. Si dice in Firenze Non pagare a'tempi dovuti le pubbliche gravezze, descrivendosi que', che non le pagano, in un libro detto lo Specchio. Ant. Alam. son. 25. Son da dieci anni in qua stato allo specchio.
STARE A SPERANZA. Sperare. Lat. bona spe uti.

Gr. καλήν ελπίδα έχειν . Bocc. nov. 13, 13. 11 confor-

to, e gli disse, che a buona speranza stesse. STARE A SPESA. Mantenersi con ispesa, Essere sulla spesa.

STARE A SPORTELLO. Tenere aperto solamente

to sportello; e si dice comunem. delle botteghe, il che segue in alcuni giorni di mezze feste, o simili. Bellinc. son. 260. Perchè la mia bottega sta a sportello. Varch. Ercol. 289. Se in una città medesima s'avesse a favellare con due lingue, una nobile, e l'altra plebea, perche non usare la nobile il di delle feste, e la plebea quegli del lavorare! se non che ne bisognerebbe una terza in quel mezzo per i giorni delle mezze feste, quando si sta a sportello, che i Latini seguendo i Greci chiamavano intercisi.

S. E figuratam. in modo basso si dice del Veder lume da un occhio solo, per esser l'altro chiuso per malattia, o per altra cagione. Malm. 1. 37. Perch' ei da un occhio sta a sportello, Soldati ha preso, ch' hanno

chiuso affatto

STARE A STECCHETTO. Vivere con istrettezεα . Lat. parcissime victitare . Gr. κίς τα ξοχατα φκίde 2 9 21 .

STARE A STENTO. Stentare, Vivere con isten-

STARE A STUDIO. Trattenersi in alcuna università, a effetto di studiare. Ar. Supp. 2. 1. Perchè, gentiluom mio, già nella patria Vostra in quel tempo, ch' io vi stavo a studio, Son stato molto accarezza-

STARE A TAGLIERE CON ALCUNO. Mangiare, o Far vita con esso lui. Lat. convivere . Gr. συμβιδν. Franc. Sacch. nov. 107. Grande scostume è, stando a un tagliere con un altro, che uno non ha tanta tem-

peranza, che si possa un poco aspettare. STARE A TAVOLA. Trattenersi a mensa per manginre. Lat. accumbere. Gr. xaraxliveo Sai. Franc. Sacch. nov. 210. Poco stettono a tavola, che andarono a vedere i cavalli, li quali parea, che dicessono favole. Fir. Luc. 1. 2. lo voglio, che noi attacchiamo i pensieri tutti alla campanella dell'uscio, e che noi stiamo a tavola insino a domattina a quest' ora.

S. 1. Stare a tavola rotonda, o ritonda, vale Stare a paragone con checchessia, Non cedere. Red. Ditir. 28. Ma non lice ad ogni vino Di Pumino Stare a tavola ritonda. E annot. 123. Per la soavità, e per la gene-rosità, secondo il giudizio di essi paesani, è creduto potere stare a tavola ritonda con ogni altro vino d' Italia.

S. II. Stare a tavola apparecchiata, vale Aver la

mensa senza briga d'ordinarla. STARE A TEDIO. Tediarsi. Lat. tædio affici. Gr. βαρύνεσ θαι. Morg. 11. 18. Si diparti senza più stare a tedio .

STARE A TERMINE . Essere alla fine .

STARE A TERRENO . Abitare nelle stanze terre-

STARE A TINELLO. Cibarsi nelle corti alle men-

se comuni cogli altri cortigiani, e servidori.
STARE A TOCCA, E NON TOCCA. Esser vicinissimo. Viv. disc. Arn. 5. Prima si era osservato, che le massime piene stavano a tocca, e non tocca di traboccarle.

STARE A TRAVERSO . Stare fuori della dirittu-

STARE ATTENTO. Usare attenzione, Badare. Lat. intentum esse . Gr. πεοσέχαν τον νούν. Dant. Inf. 25. Perch' io , acciocchè l Duca stesse attento, Mi posi il dito su dal mento al naso . Bocc. vit. Dant. 228. Questa compassione, e dubitanza di peggio faceva li suoi parenti stare attenti a' suoi conforti. Lab. 40. Alle cui parole stando io attento quanto poteva ec. Segr. Fior. Mandr. prol. Stia ciascuno attento, Ne per ora aspettate altro argumento. Galat. 66. Vuolsi stare attento quando l' uom favella.

STARE ATTORNO A CHECCHESSIA. Attendere

a checchessia , Usarvi diligenza , attenzione . Lat. aliquam rem urgere, in aliquam rem incumbere. Gr. 048-

Sa'(av मह्रा' रा .

STARE A TU PER TU. Non cedere a cosa veruna; Rispondere a ogni minimo che nel bisticciarsi, e nel tenzonare; Stare in ostinata contesa, senza voler ceder giammai. Lat. verbum verbo respondere . Gr. λόγον λόγω άποκρίνες θαι. Τας. Dav. ann. 16. 209. Come Vetere intese d'avere a stare a tu per tu con un suo liberto, se n' andò in villa a Mola. E altrove: Che tratto tratto a diritto, o a torto stanno a tu per tu col padrone.

STARE A VANTAGGIO. Essere al di sopra . Lat.

superiori loco esse. Gr. πλεονεκτών, προέχων.

STARE AVANTI. Essere innanzi, Precedere. Lat.

præire, præcedere . Gr. περάγαν . STARE A UBBIDIENZA, a simili. Ubbidire . Lat. obedire, obedientiam præstare. Gr. umaxuav. Stor. Pist. 110. Dio permise, che poco tempo stesse a loro ubbi-

STARE A VEDERE. Vedere, Osservare, Micare, Riguardare. Lat. respicere, intueri, animadvertere. Gr. αποβλέπειν. Bocc. Intr. 57. Non giucando, nel quale l'animo dell'una delle parti convien, che si tur-bi senza troppo piacere dell'altra, o di chi sta a vedere, ma novellando ec. questa calda parte del giorno trapasseremo. Franc. Sacch. nov. 219. Volle stare a vedere, come la cognata di questa ricetta capitasse. E più sotto: Avendo insino a qui voluto stare a vedere. Cecch. Dot. 2. 5. Facciam cosl: stiamo a vedere insino A oggi quel, che fa Guido. Sen. ben. Varch. 7. 11. Io ho nel teatro un luogo tra i cavalieri ec. solo per istare a vedere le feste.

§. Talora è maniera dubitativa, che si usa per richiamar l'attenzione, ed in certa maniera corrisponde a quel, che i Latini dissero: attende, forsitan, fortasse. Gr. τάχα, ίσως. Cecch. Mogl. 2. 2. Deh sta' a vedere, Che sì, ch' ell' è per me la bnona favola. E 4. 11. lo sto A veder, se voi dite pur da vero. E Incant. 1. 2. Ma com' egli comincia ad accostarsele, Sta' a ve-

dere, io non potro spiccarnelo.
STARE A VEGLIA. Vegliare. Bern. rim. 1. 11. Stassi a veglia Fin a quattr'ore, e cinque, e sei, e

STARE A VIA. Diciamo: Non istare ne a via, ne a verso, che vale Tornar male, Non esser nelle forme convenienti, e dovute. Lat. inconcinnum esse, male se

habere . Gr. ανάφμοςον είναι . STARE AVVERTITO. Usare avvertenza . Lat. ob. servare, animadvertere. Gr. Stavouv. Cecch. Mogl. 3. 7. Andatevene in casa, e state tutti Avvertiti, e so a sorta e' ci tornasse, Pigliatelo di fatto. Buon. Fier. 1. 2. 2. Però state avvertito, e non vi caglia, Ne vi faccia paura Fatica. Lasc. Gelos. 2. 1. Lasciami stare avvertita, acciocchè prima ch' eglino me, io vegga

STARE AVVISATO. Lo stesso, che Stare avvertito. Cron. Morell. 263. Co' tuoi lavoratori sta' avvisa-

to, va spesso alla villa.

STARE BANDITO. Essere in bando. Lat. in exi-

lio esse, exulem esse. Gr. eivai egocicor.

STARE BASSO. Essere in luogo basso. + STARE BELLO, e STARE SU BELLO. Fermarsi sulla vita in positura bella a vedersi; e si dice propriamente de piccoli cagnuoli, o altri simili domestici animali; Stare diritto sulla persona. Lat. rectum stare. Gr. 1990; içdvat. Alleg. 77. Non s'avveden-do, che ad una disadatta bestiaccia simile a ciaschedun di loro, non s'avviene lo stare su bello, far santà, o sonare le campane.

STARE BENE, ec. Convenire. Lat. convenire,

decere. Gr. mgimar. Bocc. Proem. 1. E come che a cia-scuna persona stea bene, a coloro è massimamente richiesto, i quali già hanno di conforto avuto mestiere. E nov. 17. 64. Perciocche bene non istà a lei di dirlo. E nov. 18. 29. A povera damigella, e di casa sua cacciata, come io sono ec. non si richiede, ne sta bene l'attendere ad amore. E nov. 74.5. lo non son fanciulla, alla quale questi innamoramenti steano oggimai bene. Sen. ben. Varch. 7. 9. lo vi conosco dentro molte cose, le quali non istarebbe bene, che io donassi. Cecch. Mogi. 1. 1. Il pregar non sta bene, e non varra. E. Stiav. 2. 2. Una ghirlanda vale un quattrino, e Non istà bene in testa a ciascheduno .

+ \*\* §. 1. Stare bene in uno, vale Convenirgli. Bocc. g. 8. n. 7. Avendo lungamente studiato a Parigi ec. per saper la ragione delle cose, e la cagione d'esse, il che primamente sta bene in gentile uomo ec. [ questo S. è aggiunto dal P. Cesari. Noi abbiamo ossernato che le migliori edizioni leggano: . . . , il che otti-

maniente sta in gentile uomo ] .

S. 11. Star bene, vale anche Meritar così, Stare il dovere. Bocc. nov. 83. 9. Avvegnachè egli mi stea molto bene, che non la dovea mai lasciar salir di sopra. Franc. Sacch. nov. 33. Per menare la bacchetta oltre al debito modo n'acquistò un Bene gli sta, che mai non gli venne meno [qui usato in forza di name]. Cecch. Magl. 4. 1. Ma gli sta molto ben, dappo'ch'e' erede Più a te, che a me. E 4. 11. Ma nel vero e' mi sta bene. Malm. 2. 72. Sebben da un lato Ti stava bene, avendolo cercato.

S. III. Star bene con alcuno, vale Essere in grazia sua, Aver seco autorità. Cron. Morell. 264. Nondimeno sta' bene con tutti; non isparlar mai contro a

§. IV. Star bene, dicesi di Checchessia, che tarni bene, e aggiustato; come del vestito, quando torna be-ne in dosso, e simili. Bacc. nov. 1. 15. lo acconceió i fatti vostri, e i miei in maniera, che stara bene. E nov. 79. 19. Tu vedi innanzi innanzi, come io sono bell'uomo, e come mi stanno bene le gambe in sulla persona (cioè: riseggono). E nov. 80. 5. Essendo egli bianco, e biondo, e leggiadro molto, e standogli hen la vita, avvenne ec. (cioè: avendo la persona ben fatta).

§. V. Star bene, vale Essere in buono stato. Bocc. nov. 20. 7. A Paganino, veggendola sì bella, pareva star bene. Petr. canz. 22. 4. Per bene star si scende molte miglia . Stor. Pist. 119. Anzi lo fece bene stare. Gell. Sport. 3. 3. Tre son quelli, che stannosi hene, il gallo del mugnaio, il cane del beccaio, e il

fattor delle monache.

\*\* S. VI. Star bene per Far bene i suoi fatti, Esser in buono stato. Franc. Sacch. Nov. 174. 1 quali ( mercanti ] forse non stavano bene, come altri pensava, perocchè cominciavano a mancare del credito.

S. VII. Star bene, talora per ironia si prende per Istar male; che anche diciamo Star fresco. Bocc. g. 6. p. 5. Frate, bene starebbono, se elle s'indugiasser tanto. E nov. 50. 22. Certo io starei pur bene, se tu alla moglie d' Ercolano mi volessi agguagliare.

S. VIII. Star bene, vale Essere in buona sanità. Lat. valere, bene se habere . Gr. unaivar . Bemb. lett. 10 sto bene, e il simigliante desidero, che sia di te.

5. 1X. Bene sta, si usa talora a maniera di ripieno, e par che abbia alquanto dell'ironico. Lat. scilicet. Gr. dnaadn'. Bocc. nov. 61. 9. Bene sta, tu di'tue parole tu. E nav. 72. 9. Frate, bene sta, io me n'ho di coteste cose. E nov. 79. 24. Or bene sta dunque, disse Bruno, se cotestui se ne sidava, ben me ne posso fidare io.

\*\* S. X Bene sta: in senso non punto ironico. Nov.

ant. 54. La donna domandò di novelle : disserle tutto ogni cosa, e come ec. La donna disse: Ben' istà: an-date ec. E appresso: Disserle il convenente, siccome la gente era ristucca ec. E la donna, udito ciò, disse: Bene ista, ec.

+ S. XI. Bene stia, o Ben possa stare il tale; Maniera di salutare. Lat. salve. Gr. χαίρε. Bacc. nav. 27.
48. Ben possa stare Fatiuolo. E g. 5. n. 9. La quale vedendol venire, con una donnesca piacevolezza levataglisi incontro ec. disse; Bene stea Federi-

§. XII. Chi sta ben non si muova; proverb. che vale, che Chi è in buono stato, non dee cercar di mutar condizione. Buon. Fier. 1. 5. 7. Chi sta ben non si muova; io vo' capone Servire infino a morte il mio padro-

STARE BOCCONE . Giacere calla faccia volta verso la parte inferiore. Bern. Orl. 1. 6. 18. Tien quella rete Orlando in terra fermo, E fallo star così mezzo

+ STARE CALDO. Tenersi la persona calda. Fr. Giord. 242. Ciocche vuoli stare caldo, or qui bisogna

più cose; mantello, camiscia, pilliccione ec. STARE CARPONE, e CARPONI. Star colle braccia, e co' piedi in terra a guisa d'animal quadrupede. Lat. repere . Gr. Egmav . Bocc. nav. 50. 19. Perciocche carpone gli conveniva stare.

STARE CASTO. Osservar castità. Lat. caste vivere. Gr. ayvas Biouv. Cron. Morell. Ista' casto il più,

che tu puoi.

STARE CERTO. Accertarsi, Esser sicuro. Lat.

certum esse, credere. Gr. αναμφιβόλως έχειν. STARE CHETO. Non parlare, Non replicare, Acquictarsi. Lat. acquiescere, tacere. Gr. ήσυχάζαν. Dant. Inf. 9. E quei fe segno, Ch' i' stessi cheto, ed inchinassi ad esso. Franc. Sacch. nav. 192. La donna gonfiata ec. si stette cheta per lo migliore. Sen. ben. Varch. 5. 25. Auco che uno, il quale sia ingrato, non possa infingersi, e far le viste di non avere inteso, deesi star cheto, ed aspettare. Cecch. Mogl. 2. 4. Vi Credete forsi, ch' io patisca d'essere Assassinato, e ch' i' me ne stia cheto! E Donz. 1. 4. Deh sta cheto, e più tosto mi consiglia.

\*\* \$. Stare cheto, fu molto leggiadramente adoperato dall' Ariosto in forza di sustantivo, accompagnandala coll'addiettivo. Fur. 27. 133. Dopo un lungo star cheto, sospirando, Si come da un gran sonno allora

Tutto si scosse. Monti.

STARE CHIOTTO . Lo stesso , che Star cheto; modo basso. Lat. acquiescere, tacere. Gr. ήσυχάζαν. Bern. Ort. 1. 6. 30. E senza pur fiatar, mi stava chiot-to. Malm. 4. 48. Le male lingue forse starian chiotte. STARE COL CUOR NEL ZUCCHERO. Viver

contenta

STARE COLL' ARCO TESO . Badare , Attendere , Usar diligenza . Lat. circumspicere , cavere . Gr. wegiogaν, ευλαβασθαι. Varch. Ercol. 92. Stare coll' arco teso, si dice d'uno, il quale tenga gli orecchi, e la mente intenti a uno, che favelli per corlo, e potergli apporre qualche cosa, o riprovargli alcuna bugía, non gli levando gli occhi da dosso per farlo imbiancare, o imbianchire, o rimanere bianco; il che oggi si dice, con un palmo di naso. Cron. Morell. 238. I quali stavano, com' ndirai appresso, coll' arco teso a rubare, a noiare, a interrompere i fatti nelle sue mani. Cecch. Dot. 2. 5. Gli potre' riuscire, se non stesse Coll' arco teso . Bern. Orl. 2. 11. 1. Che ci bisogna molto per guardare Dal primo errore, e inconveniente, E sempremai con l'arco teso stare, Sempremai esser cauto, e prudente.
STARE COLLE MANI IN MANO. Stare ozioso,

senza far nulla. Lut. otio indulgere, desidiari. Gr. o-Re Troiano, E gli altri, onde non stette mai in ripo-

so, Si sarian stati colle mani in mano.

S. I. Stare colle mani a cintola, vale Star senza o. perare, Essere ozioso. Lat. manum habere intra pallium , ignavum , desidem esse . Cecch. Mogl. 1. 2. Vo' vi siete stato [ Lo dirò pure ] colle mani a cintola , E chi ha a far, non dorme.

S. II. Stare colle mani per aria, vale Tenere le mani sospese in aria; e figuratamente Essere in atto di battere altrui, o in prossima risuluzione di percuoter-

STARE COLL' OCCHIO ALLA PENNA. Termine marinaresco. Stare avvertito. V. OCCHIO S. CVIII.

S. I. Stare coll' occhio teso, vale Stare avveduto attento. Lat. cautum esse. Gr. πεφυλαγμένος έχαν. V. OCCHIO S. CV.

§. II. Stare con gli occhi grossi , vale Tener portamento sollevato per superbia, o minaccioso per isde-

S. III. Stare con gli occhi aperti, lo stesso, che Sta-

re a occhi aperti.

S. IV. Stare con gli occhi addosso ad alcuno, vale

Badargli attentamente. V. OCCHIO S. CVI.

STARE COLL' ORECCHIO TESO. Lo stesso, che Stare a vrecchi levati. Lat. arrectis auribus stare. Gr. τείνετθαι τά ὧτα . Boez. Varch. 3. pros. 1. Pieno di stupore stava cogli orecchi tesi, e a bocca aperta per ascoltarla.

S. Stare con gli orecchi levati, vale lo stesso. Bocc. nov. 62. 10. Giannello, il quale stava cogli orecchi levati per vedere, se d'alcuna cosa gli bisognasse temere, o provvedersi, udite le parole di Peronella, si git-

to fuori del doglio.

STARE COL VISO BASSO. Oltre al sentim. proprio, indica figuratam. Essere umiliato. Lat. demisso vultu stare . Gr. καπαβάλλαν πρόσωπον . Petr. cap. 10. Vidi Archimede star col viso basso, E Democrito andar tutto pensoso.

STARE COMODO. Vivere agiatamente, o colle dovute comodità. Ar. Negr. 2. 5. Son altri in le cittadi, che stan comodi Di possession, di case, e di ben

mobili.

STARE CON ALCUNA PERSONA . Vale Gincer seco carnalmente. Lat. rem habere. Gr. συμπλέκεσθαι. Franc. Sacch. nov. 112. Quando io sono stato una volta con la mia [donna] per quello affare, e' mi par esser più leggiero, che una penna. Dice Salvestro: sta'

con lei due volte, e volerai

STARE CON ALTRI. Servire altrui colla persona mercenariamente. Cecch. Donz. 1. 2. Portando la scopetta, che poss' ella Esser portata in sulle spalle, ma A duo mani del boia, a chi volesse Star con altri. Fir. Luc. 2. 1. In questo mi posso io accorgere, quant'è misero lo stato di chi sta con altri. Lasc. Spir. 4. 1. E così potrebbe venir tempo, che io sarei libera di me, cioè che io non starei con altrui.

STARE CON CHECCHESSÍA. Lasciarsi dominare dall' affetto, o desiderio di checchessia. Lat. alienæ vivere voluntati. Cecch. Corr. 2. 7. Che ho a star

col prezzo d'un corsiere, Che ne guadagno a migliaia?
Si'ARE CON DIO. Diciamo: Statti con Dio;
modo di licenziare, o di prender congedo da alcu-

STARE CONFUSO . Aver confusione , Essere in confusione. Cecch. Corr. 4. 5. La vedova Sta su confusa, e non si sa risolvere.

STARE CON PENA D' ALCUNA COSA. Esserne

in pensiero, Averne sollecitudine.

STARE CON PENSIERO DI CHECCHESSIA . A. verne apprensione, Temerne.

STARE CONSOLATO. Essere in consolazione, Vi-

ver consalato

STARE CONTENTO. Contentarsi . Lat. contentum esse . Gr. αγαπαν έν τινι . Franc. Barb. 143. 6. Chi rade, non conviene scorticare, Chi scortica, dee stare Contento alla ragion sol della pelle. Franc. Sacch. nov. 214. Colui, che vive leale, stando contento del suo, da ciascuno è ricevuto, e amato. Cecch. Donz. 2. 2. Che non ista contento a venti da-

+ STARE CONTENTO AL QUÍA. Acquetarsi alla ragione . Lat. rationi dequiescere . Gr. λόγω έπαναπαύεσθαι. Dant. Purg. 3. State contenti, umana gente, al quia. Franc. Sacch. nov. 161 Pur convenne, ch'ella stesse contenta al quia. [ Nell' esempio di Dante Stare contento al quia vale Stare contento alle dimostrozioni dette a posteriori, che i dialettici contrasegnavano colla parola quia. Vedi Beneven. da Imol.

not. a Dant. ].
STARE CONTRO. Essere dalla parte contraria.

Lat. ex adverso stare . Gr. αντωπον ίς άναι .

\* \* §. Vale anche Resistere, Far difesa. Ar. Fur. 24. 64. Non può schivare alfine un gran fendente Che tra il brando e lo scudo entra sul petto. Grosso l'usbergo, e grossa parimente Era la piastra, e'l pan-ziron perfetto: Pur non gli steron contra. Mon-

STARE CON VANTAGGIO . Lo stesso , che Stare a vantaggio. Lat. potiori loco uti. Gr. πλεονεχ-

STARE CO' PIÈ PARI . Star con egni comodità, e sicurezza. V. STARE A PIÈ PARI.

STARE DA BANDA. Esser da una banda.

S. Starsi da banda, figuratam. vale Non si ingeri-

STARE DA CAPO . Essere nel primo luogo . Lat.

primas tenere . Gr. ποωπεύαν .

\*\* STARE DA CASA . Più comunem. dicesi Stare a casa . Cron. Strin. 115. Fece la carta Ser Rustico Betani, il quale stava da casa gli Narbi, presso alla Croce a Trebbio

STARE D' ACCORDO . Vivere in concordia, Cancordare. Lat. concordi fædere vivere. Gr. όμονοητικώς

STARE DA PARTE. Essere separato, Non esser partecipe . Sen. ben. Varch. 3. 4. Quello , che di già è passato, si stà da parte fralle cose sicure.

STARE DA PIEDE. Essere dalla parte inferio-

STARE DA PRODA . Essere verso l'estremi-

STARE DA SE , o DI PER SE , ec. Non vivere in camerata, compagnia, o servigio d'alcuno. Gell. Sport. 2. 1. Ma quando pur voi vogliate starvi da voi, dividiamoci a vostro piacere. Lasc. Spir. 4. 1. Io non credo mai tanto vivere, che io mi riduca a star da

STARE DELLA DETTA . Promettere per un debitore, che si consegni a un altro. Lat. sidejube-

STARE DENTRO. Esser nella parte interiore, Internarsi . Stor. Pist. 28. Altri loro consorti, ed amici stavano dentro, e tagliavano la porta. E 124. Gli oficj degli anziani si faceano mezzo de' Guelfi tornati, e mezzo di quelli, ch'erano stati dentro. Ar. Len. 2. 1. Ma non ci voglio più star dentro, datela Ad altri (cioè: abitarci). Lor. Med. Arid. 2. 4. Voi gli giunterete; non ci stann' eglino dentro per piacere! Poliz. st. 1. 2. Nè può star cosa vil dentro al tuo seno. Benv. Cell.

Oref. 76. Standovi dentro appunto, i detti tasselli non si possono trasporte.

S. Stare dentro alla pelle. V. STARE NELLA PEL-LE.

+ STARE DI BUON CUORE. Star coll' animo contento . Lat. bono animo esse . Gr. 20 90 univ . Rocc. nov. 67. 9. Anichino mio dolce, sta' di buon cuore. E g. 3. n. 7. Questo piacque al Peregrino, e senza volergli dire altro, sommamente'l prego, che di buon cuore

stesse. STARE DI CONTRO, o DI CONTRA. Essere dalla banda opposta. Lat. e regione esse. Gr. av 315a-

S. Figuratam. vale Esser contrario, Esser di contrario parere.

STARE DI DENTRO . Esser dalla parte inter-

STARE DIETRO, o DI DIETRO. Esser dalla parte posteriore . Lat. in postica esse . Gr. ev To onis o Dev eira . Franc. Saccho nov. 13. tit. Ed egli smontato gli sta di dietro a piede .

S. Stare dietro a checchessia, figuratam. vale U-sare pensiero, o attenzione ad effetto di ottener-

STARE DI FUORA, o DI FUORI. Trattenersi fuora della città, o di casa, o di alcun altro luogo. G. V. 10. 78. 1 Que' della terra non lo vi lasciarono entrare ec. per la qual cosa gli convenne star di fuori a campo a gran misagio . Stor. Pist. 50. Lo 'mperadore stava di fuori . Ar. Len. 1. 2. Farò , che l'altro di a questa medesima Ora entrerai qua dentro, intanto renditi Certo di star di fuori.

STARE DIGIUNO. Esser digiuno, Digiunare. G. V. S. 78. 4. E'l fornimento del bere, e del mangiare de' Fiamminghi [che poco possono star digiuni] era loro malagevole. Albert. cap. 6. Se io gli lascerò star digiuni, essi verranno meno nella via. Cron. Morell. 282. Se lo stomaco sta meglio digiuno, non gli dare impaccio.

STARE DI LUNGI. Trattenersi in luogo alquanto

STARE DI MALA VOGLIA. Essere travagliato d'animo, o di corpo. Lat. iniquo animo esse, ægre ferre. Gr. χαλεπώς φέςαν, αγανακτίν. Cas. uf. com. 103. Perciocchè i superiori temono di non soddisfare a coloro, cui veggono stare di mala voglia.

STARE DI MALE GAMBE. Non essere nel proporcionato vigore del corpo; e figuratam, si dice anche

dell' animo . Lat. non bene valere .

STARE DI MEZZO. Non s' interessare nè da una parte, ne dall'altra; Tenersi neutrale. Lat, neutri parli se addicere, medium se gerere. Gr. προς εδέπερον άποχλίναν. G. V. 8. 68. 2. Ma chi era col Vescovo, e con messer Corso, e chi non gli amava, stava di mezzo. E cap. 71. 2. Messer Corso Donati si stava di mez-20, perchè era infermo di gotte ec. e quasi tutti gli altri grandi si stavano di mezzo. Cron. Morell. 277. Istatti di mezzo, e tieni amicizia con tutti, e non sparlare di niuno. M. V. 3. 29. Il quale si stette di mezzo sanza pigliare arme.

S. Star di mezzo, vale anche Esser mediatore. STARE D'INTORNO AD ALCUNO. Non lo lasciare ; e figuratam. Pressarlo . Bocc. nov. 49. 5. Tatto'l di standogli d'intorno, non ristava di confortar-

STARE DI PER SE. Lo stesso, che Star da

STARE DIRITTO. Essere in dirittura; e anche Star colla persona diritta, e col capo elevato. Albert. rap. 61. Anzi sta diritto, e forte sotto ogni incarico . Cell. T. VI.

Ab. Isac. cap. 47. Coloro, che'l detto conoscimento hanno in movimento naturale, stanno diritti.

+ STARE DI SOPRA. Esser di sopra, Aver vantaggio , Superare . Cecch. Donz. 2. 2. Di sopra ho a star io. N. ed e ragione. Segn. Pred. 3. 5. Mette sua gloria nello stare di sopra a' propri nemici.

§. 1. Volere, che la sua stia di sopra, vale Incalzare il praprio detto , Non voler cedere al compagno . Varch. Suoc. 2. 4. Egli è mio marito, e non è ragionevole, ch' io mi ponga a contenderla seco a tu per tu, e volere, che la mia stia di sopra, ancorache io abbia ragione. Malm. 1. 29. E sempre vuol, che stia la sua

\* ,\* § II. Vale anche Aver comando. Ariost. cinq. cant. 2. 8. Non le povere, o l'umili, ma quali S'aggiran dentro a le superbe teste Di questi scellerati, che per opra Di gran fortuna agli altri stan di sopra. Mon-

STARE DI SOTTO . V. STARE SOTTO.

STARE DISPARTE . Trattenersi in luogo alquanto separato. G. V. 11. 133. S. Messer Ciupo delli Scolari, che stava colla schiera disparte a vedere le contenenze della battaglia ec. usò una maestiia di guer-

STARE DISTESO. Essere disteso, Non essere raggruppato, ne piegato. Dant. Purg. 19. E quanto fia piacer dell' alto Sire. Tonto staremo immobili, e distesi. Ovid. Pist. 47. La mia mano diritta tiene la penna, e la carra istà distesa nel mio grembo.

STARE DUBBIO . o DUBBIOSO . Non soper risolversi, o determinarsi. Lat. animo pendere, hærere. Gr. απος αν. Cecch. Corr. 4. 5. Mentre la vecchia sta dubbia, E che non sa dove voltaisi ec. E Donz. 5. 4.

lo starei dubbio a crederla.

STARE DURO. Persistere nella sua opinione, o risoluzione, ne da quella rimuoversi. Lat. obdurare. Gr. πως είν. Bocc. nov. 2. 12. Dove io rigido, e duro stava a' tuoi conforti [ cioè: non cedeva, non mi lasciava persundere]. E nov. 69. 9 Dove tu pure in sulla tua ostinazione stessi duro ec. jo t'avrò per uno scioccone. Franc. Barb. 142. 18. Ferro più forte lo men forte lima, Onde convien molte genti, che stanno Dure ne' vizi, e vanno, Da poi ch'Amor non le trae a vertute. Traggale forza maggiore a salute. Cecch. Donz. 1. 4. Io tengo, che cotesto vecchio stia Duro, perch' e' sospetti, che ec. E 3. 3. Anco noi stavamo dure, E sapesti trovar modo da farci Dir di sì.

STARE ESULE. Essere in esilio. Lat. exulem es-se, exulare. Gr. απολιν είναι. Ambr. Bern. 3, 10. Un maschio, Che sono io, che-già sono stat' esule Gran

STARE FERMO. Non si muovere, Fermarsi. Lat. in eodem gradu consistere. Gr. ανιχήτως έχειν. Petr. conz. 8. 7. Però ch' ad ora ad ora S' erge la speine, e poi non sa star ferma. E 35. 8. Canzon mia, fermo in campo Starò, ch'egli è disnor morir fuggendo. Pallad. Giugn. 7. Mozzagli l'ale, e starà fermo a casa. G. V. 9. 305. 10. Ma stando fermo, e la gente per mala vista del Maliscalco cominciando a fuggire

S. Figuratam. vale Esser costante, Persistere . Lat. stare, in proposito persistere. Gr. έν προθέσα διαμέναν. Ovid. Pist. 66. La mia mente istette ferma nel suo proposito.

STARE FITTO NEGLI OCCHI. Stare impresso nella memoria. V. OCCHIO S. CVII.

STARE FORTE . Non piegare , Non s' arrendere ; e figuratam. Esser costante nel suo proposito. Amm. ant. 37. 5. 5. Nenna cosa reca a noi maggiore meraviglia, che fa l'uomo, il quale essendo misero, sta forte. Ambr. Cof. 5. 7. Tu non m'appiccherai questa

suzzacchera, Non vo' star forte. Ar. Len. 2. 3. È impossibile, Che non stia forte. Cecch. Corr. 2. 6. Che Beatrice Stia forte a dir no . Fir. Luc. 3. 4. In verità , ch' io mi potrò pur vantare d'aver fatto star forte una donna, e cortigiana vecchia.

S. Star forte al macchione, lo stesso, che Star sodo

al macchione.

STARE FRA DUE, INFRA DUE, o INTRA DUE. Non si risolvere, Essere in dubbiezza. Lat. hæsitare, dubitare. Gr. αποράν. M. V. 9. 47. Stavansi malizio-samente intra due. Ambr. Cof. 5. 8. Io sto infra due, se tu impazzi, o farnetichi. Sen. ben. Varch. 2. 1. Chiunque ha mostrato, collo stare fra due, d'avergli dati malvolentieri, non si può dire, che gli abbia dati, ma che non gli abbia saputi tenere contra colui

che gliele cavò di mano.

+ \*\* STARE FRA, ovvero TRA DUE SOLDI E
VENTIQUATTRO DANARI. Modo basso, e disusato. Vale Non avanzarsi punto , non guadagnare. Franc. Sacch. nov. 155. Credo che un vostro pari farebbe la tutto il bene del mondo; e stando voi qui, vi starete

sempre tra due soldi e ventiquattio danari

STARE FRA'L LETTO, E'L LETTUCCIO. Es-sere non interamente sano. Modo poco usato. V. LET-

TO S. VI. STARE FRA'L SI, E'L NO. Non si risolvere , Non aver certezza . Sen. ben. Varch. 2. 1. Che noi diamo i benesizi ec. sopra tutto volenieri, pre-stamente, e senza stare punto sospesi tra 'l si, e 'l no.

STARE FRA LA 'NCUDINE, E'L MARTELLO. Esser di mezzo tra due contrarie forze pressanti. Esser per ogni parte in pericolo. V. il S. di ANCUDI-

NE.

STARE FRA UNA COSA, E L'ALTRA. Tenersi di mezzo tra quelle tali cose, Partecipare dell' una, e dell' altra . Petr. son. 140. Or con voglie gelate, or con accese Stassi così fra misera, e felice. Boec. nov. 48. 12. Gran pezza stette tra pietoso, e pauroso.

STARE FRESCO. Sentir fresco , Patir fresco. Dant.

Inf. 32. Laddove i peccatori stanno freschi.

S. Talora è modo particolare esprimente in maniera bassa lo stesso, che Star bene, usato per ironia. Cecch. Corr. 3. 6. Ma con me elle stavan fresche. E Mogl. 4. S. E se voi non avet' altro Assegnamento da cavar danari, Voi state fresco; andate. E Donz. 3. 1. l' stare' fresco, S' io badassi all' urlar di tante bestie. Lasc. Spir. 2. 3. Sia di chi si vuole, che egli sta fre-

STARE FUORA, o FUORI. Non istare in casa, Esser fuori di casa. Pallad. Lugl. 7. Lo lascerai stare fuori sotto 'I cielo. Cronichett. d' Amar. 30. Uscissi di casa, e stavasi fuori, ed elle gli gittarono addosso acqua fracida. Cecch. Dot. 4. 2. I' non sono Per istar

fuori tutto il giorno.

STARE GIU. Esser nella parte più bassa, Esser

chinato.

STARE GIUSTO. Tornar per appunto, Esser secondo la proporsione, e convenienza. Lat. perbelle con-

venire . Gr. καλώς αρμόζαν

STARE GROSSO CON CHICCHESSIA. Aver con lui principio di sdegno, Essere in mala soddisfazione di lui . Lat. alicui subiratum esse . Gr. διέχθρευαν τιvi. Cron. Vell. 8. Dopo la detta pace è vero, che sempre stettono grossi con noi . Tac. Dav. vit. Agr. 394. Ma dopo nulla di collera gli restava, nè era pericolo, ch' ei ti stesse più grosso . Varch. Suoc. 1. 4. Benchè ora ci stanno un poco grossi per la cagione, che intenderete altra volta.

STARE IGNUDO. V. STARE NUDO.

STARE IL DOVERE. Così convenire, Esser di ragione . Lat. bene esse . Gr. dixaior avai .

STARE IN AIUTO. Aiutare . Lat. auxiliari . Gr.

STARE IN ALCUNO. V. STARE AD ALCU-NO.

STARE IN APOLLINE. Mangiar lautamente. Lat. apollinis frui convivio . Gr. φαιδεώς ευωχάσθαι. Buon. Fier. 4. 3. 2. Sfornimmo la credenza, e la cucina, E

stati ivi in apolline ec. STARE IN APPRENSIONE . Apprendere, Sospettare, Dubitare. Lat. suspicari . Gr. ύπολαμβά-

STARE IN ARBITRIO D' ALCUNO. Avere esso la facoltà di risolvere, o far checchessia. Lat. arbitrum esse. Gr. διαιτάν. STARE IN ARIA. Esser per l'aria; e figuratam.

Non avere sufficiente fondamento.
STARE IN ASCOLTO. Porsi ad ascoltare con attenzione. Lat. intentas aures tenere. Gr. τείνεσθαι τα ωτα. Franc. Sacch. nov. 101. Sentendo la terza il tramestio, ed essendo stata in ascolto, dice. E nov. 104. Elle non ingrassavano per lo star molto in ascol-

STARE IN BANDO. Esser bandita. Pataff. 7. Un di dell' anno sta la vecchia in bando. Ar. sat. 4. Sebbene è stato in bando un pezzo, or gode L' ereditate in pace.

STARE IN BILANCIO. Bilanciare, Non pendere verso l'una parte, nè verso l'altra, Esser del pari.

Lat. nequiponderare. Gr. avrionxev .

STARE IN BILICO. Essere in atto di prossima caduta, Non posare con sicurezza, Stare in atto di muoversi. Lat. in suspenso esse. Gr. ev gues axun . Sagg. nat. esp. 24. I liquori ec. per altra figura, che e' s' abbiano inchinevole al moto, la qual mal posi, e stia in

bilico, via via che premuti sono, cedono. S. E figuratam. Luig. Pulc. Bec. 22. Questi altri gaveggini stanno in bilico, Per farti serenate a mio dispetto. Buon. Fier. 3. 2. 17. Son ben stat' io in bilico più volte D' avvicinarmi lor. Varch. stor. 3. 47. La cui autorità, stando le cose di Firenze in bilico, era di grandissimo momento a poter dar loro con ogni poco di trabocco, in qualunque parte si volgesse, il tracolla.

STARE IN CAGNESCO. Guardare con mal occhio,

Far viso arcigno. V. CAGNESCO S. II. STARE IN CALDO. Si dice dell' ulive, de' morroni, c d'altre simili cose, che ammontate si riscaldano. Cant. Carn. 297. Voglion essere i ricci a stare in caldo L'un sopra l'altro messi.

STARE IN CAMICIA. Non avere oltra veste in

dosso, che la camicia.

STARE IN CAPITALE. Non guadagnare, e non perdere. Lot. nec lucrum, nec damnum facere. Gr. unde xegdaiver, unde Inuisodal. D. Gio: Cell. lett. 16. State in capitale non si può, e danno ricevere in tale trassico è troppo grave. Circ. Gell. 2. 46. lo tengo, che la medicina faccia in voi molto più mali, che beni, e che voi non istiate nell' usarla in capitale. Varch. Ercol. 192. Non ne stanno in capitale, anzi ne scapitano, e perdono in digrosso.

STARE IN CAPO AL MONDO. Abitare in parte lontana. Lat. aliena degere terra. Gr. μακράν κατοικί-

STARE IN CARCERE. Essere ritenuto nelle carceri. Lat. in custodia teneri. Gr. έν δεσμοτηρίω κρατεο Sat. Ninf. Fies. 143. La quale in carcer tenebrosa, e scura Ista per te, e tu, lasso, nol cre-

STARE IN CASA. Trattenersi dentro la ensa. Lat. dami esse, domi versari. Gr. έν οίχω διατεί-βαν. Cecch. Inc. 2. 5. Va' Stramba in casa, e stavviti.

S. Stare in casa d'alcuno, vale Avere ivi la sua nbitazione. Vit. S. M. Madd. 67. La Maddalena vi mandava di que', che stavano in casa sua, che atavano portare delle cose, che bisognavano. Cecch. Donz. 4. 9. E' mi pare d' aver veduto questo Viso altra volta. L. dove sta? R. in casa Un Signor Roderigo di Medi-

STARE IN CERVELLO . Non si smarrire , Non ismagare, Store all' erta. Lat. sapere. Gr. σωφρονάν. Cecch. Mogl. 4. 11. Oh ecco Alfonso, sta' in cervello. Fir. Luc. 3. 2. E' bisogna a chi va attornu stare in cervello, e dormir la noue, come la lepre. Stor. Eur. 3. 62. Predando, e ardendo il paese, gli costrinse a stare in cervello, ed avere di grazia la pa-

S. I. Pare stare altrui in cervello, vale Far vivere altrui con moderazione, Costringerlo a non uscire de' termini dovuti. V. CERVELLO S. XIV.

S. II. Chi sta in cervello un' ora, è pazzo; proverb. dinotante, ch' egli è lecito mutarsi d'opinione; e talora si usa per esprimere la volubilità, e incostanza degli uomini. Lat. sapientis est mutare consilium .

STARE INCOGNITO. Trattenersi senza far la

figura dovuta

+ STARE IN COLLERA, e all' ant. IN COLLO-RA. Avere ira, Essere sdegnato. Lat. irasci, subiratum esse. Gr. ogyigeobat. Fr. Giord. Pred. R. Perche di lungo tempo occultamente stava in collora con lui. Cas. lett. 86. Mi sono risoluto di stare in collera col Callo.

+ STARE IN COLLO. Giacersi sulle braccia al petto d'altrui, e dicesi de' bambini in collo alla nutricc. Lat. in sina alicujus esse, pendere. Gr. έν κόλπω

τινός είναι, κεέμασθαι. STARE IN COMANDO. Esser comandante, Coman-

STARE IN CONCORDIA. Esser concorde.

STARE IN CONTEGNO. Usar gravità, Aver fasto. Lat. elate, ac superbe se gerere, vel ferre, gravi-talem præseferre. Bern. Orl. 1. 27. 9. Così dipoi che fur stati in contegno, In sulle cerimonie questi dui ec. Buon. Tanc. 4. 6. Che stia 'n contegno Stucchevol le-

STARE IN CONTEMPLAZIONE. Contemplare, Tener la mente fissa. Lat. contemplari. Vit. S. Gio: Bot. 221. Egli ritornava la notte a stare in contempla-

zione d'Iddio, e del suo Figliuolo.
STARE IN CONTRADITTORIO. Vale Quistio-

\*\* STARE IN CONTRARIO. Stare incontro. Lett. Feder. 2. Imper. nella Tav. Barb. alla voce PURA. Ritorna dunque al tuo Re, e non istare pura in contra-rio a Principi difensori della Chiesa.

STARE IN CONTRASTO . Contrastare. Lat. con-

tendere. Gr. fel'sav.
STARE INCONTRO. Essere dalla parte opposta.
\*\*\* STARE IN CONTUMACE. Lo stesso, che Essere contumace, o Stare in contumacia. Marg. 15. 14. Rispose Orlando: sia quel che ti piace, Meglio è morir che stare in contumace . Monti .

STARE IN CORDA . Esser teso . Lat. distentum esse. Gr. περισπάσθαι. Ovid. Pist. Prendi assempro dal tuo arco, che per troppo stare in corda diviene

STARE IN CORTE . Esser cortigiano , Servire nel palazzo del Principe. Lat. inter aulicos censeri. Din.

Comp. 3. 79. Il conte Filippone stava in corte.

\*\* STARE IN DANNO DI ALCUNA COSA.

Vale la stesso, che Non averla, Perderla. Ar. Fur.
20. 152. State in danno del tutto era men male, Che fare un cambio tanto diseguale. Monti.

\*\* STARE INDARNO. Stare ozioso. Fav. Esop. 179. Per lo continuo lavorare siamo domati, e stanchi, e tu per lo stare indarno se' forte, e prosperevole

STARE IN DENTRO. Internarsi, Esser nella parle interiore

STARE IN DEPÓSITO. Essere depositato.

STARE IN DIETRO. Non s'avanzare verso la parte anteriore.

STARE IN DIRITTO . Lo stesso , che Stare a di-

STARE IN DISCORDIA. Discordare, Aver discordia. Franc. Sacch. rim. 64. Miseri quelli, che in sospetto stanno Sempre in discordia, senza aver mai pa-

STARE IN DISPARTE. Trattenersi in luogo alquanto separato. Petr. son. 135. E così tristo standosi

in disparte, Tornar non vide il viso.
STARE IN DOZZINA. Essere in comerata, in compagnia; modo hasso. Bern. Orl. 3. 7. 49. Stavanvi agiatamente sei persone, Ma non volea colui star in dozzina, Volea star solo, e pel letto notare A suo pia-

cer, come si fa nel mare,

STARE IN DUBBIO. Dubitare. Lat. dubitare, harere. M. V. 2. 39. Stando in dubbio di quello, che dovessono fare. Cecch. Inc. 2. 4. Guarda la gamba. T. non ne stare in dubbio. E 2. 5. Non scuotere Il capo no, perch' io non istò in dubbio. Lasc. Gelas. 5. 7. Se io non lo vedessi con quest'occhi, ne starei sempre in dubbio.

STARE IN ERRORE. Essere in errore, Errare. Lat. falli, decipi. Gr. maavac au. Segr. Fior. As. cap. 8. Ma se rivolgi a me la fantasia, Pria che tu parta dalla mia presenza, Farò, che 'n tale error mai più non stia. Cant. Carn. 50. Donne, più non ista-te in tal errore, Che gli spiriti addosso dien dolo-

STARE IN ESERCIZIO . Esercitarsi , Operare . STARE IN ESILIO. Essere esule. Bocc. vit. Dant. 252. Preelesse di stare in esilio, anziche per cotal via tornare in casa sua.

STARE IN ESTASI. Essere in estasi, Sollevarsi a contemplar cose, che avanzano la condizione umana, Uscire de' sensi. Lat. sensibus abripi, abalienari. Gr. εξίς ασθαι.

STARE IN FEDE. Mantener la fede. M. V. 7. 4. Pochi furono secondo la fama, che stessono in fede. STARE IN FERVORE. Essere infervorato. Vit.

S. Gio: Bat. 240. E così stando in questo fervore grandissimo tutta notte laudando Iddio d'ogni cosa

STARE IN FESTA. Vivere allegramente. M. V. 2. 41. Tornato a Napoli con grandi onori, stette in festa più di tutta la terra per le buone novelle. E 4. 43. Istette in festa alcun di di suo soggiorno. E 10. 60. Per questa vittoria i Bolognesi alquanto ne stettono in festa, e in riposamento. Morg. 20. 77. Che sento, che si sta quel traditore In Babillonia in gran trionfo, e festa

STARE IN FILA. Essere nella fila ordinatamente, Non uscire della fila, o della diritturn.

STARE IN FONDO. Lo stesso, che Stare a fon-

STARE IN FORSE. Dubitare. Lat. hæsitare, dubitare. Gr. апоры. Petr. cap. 6. E poiche'n forse Fu stata un poco, ben le riconosco, Disse. M. V. 9. 100. I Bolognesi mal guidati, e peggio trattati stavano in forse ora d'accordo, ora di guerra. Fir. disc. lett. 326. Come pronunzierà il Sanese forse a bocca aperta, che egli non istia in forse di dir bene!

STARE INFRA DUE. Non si risolvere. V. STARE

FRA DUE.

STARE IN FUORA. Esser verso la parte esteriore , Sporgere in fuori. Lat. prominere . Gr. ege-

STARE IN GOVERNO. Governore città, popoli ec. Averne il governo. Lat. præfecturæ munere fungi.

Gr. xuBeenay

STARE IN GUARDIA. Guardarsi. Lat. sibi cavere, se tueri. Gr. ευλαβείσθου. G. V. 10. 89. 4. Per lo caldo non istavano armati, nè in nulla guar-

S. È anche termine della scherma; e vale Essere in positura atta a guardarsi dall' avversario. V. GUAR-

DIA S. XVII.

STARE IN LONTANANZA. Lo stesso, che Star

Iontano. Lat. abesse . Gr. απάνω .

STARE IN MALINCONIA. Aver moliaconia, Es-

ser malinconico

STARE IN MANO D' ALCUNO. Esser in suo potere. Lat. ia facultate alicujus esse. Gr. év egsoia Tivos eiva. Cron. Morell. Il lor buono proponimento campo loro medesimi, e noi di servitudine, che nelle loso mani stette il nostro stato.

STARE INNANZI. Essere nella parte anteriore, Uscir del piano, Sporgere in fuori, lo stesso, che Sta-

re avanti

STARE IN OCCHI. Aversi guardia. Lat. prospice-

re sibi. Gr. έαυτώ προοράσθαι. STARE IN ORAZIONE. Orare. Lat. orationi vacare. Gr. έν προσευχαίς σχολάζαν . Anim. ant. S. 2. 7. Leggesi di Cristo ch' egli molto della notte stava in orazione. Franc. Sacch. rim. 57. Fate, che Bacco stia in orazione. Vit. SS. Pad. Dormendo gli mezzi, e gli altri mezzi vegghiavano, e stavano in orazione, e così vegghiavano a vicenda. Fior. S. Franc. 4. Faremo dire la messa, e poi staremo in orazione insino a terza. Vit. S. Margh. 151. E Margherita era nella pregione, E si stava in orazione. Bern. Orl. 1. 20. 9. Or stando inginocchiato in orazione Vide fare a color quel gioco strano

STARE IN ORDINANZA. Essere disposto ordinatamente. Lat. in acie esse. Gr. πεταγμένον είναι. V.

ORDINANZA S. 1.
STARE IN ORÉCCHIO, e IN ORECCHI. Tener l'orecchio attento per udire. V. ORECCHIO S. XIII.
Lat. favere auribus. Gr. diaxoview. Segr. Fior. Mandr. 3. 2. Da quel tempo in qua ella sta in orecchi. Lasc. Gelos. 5. 3. Quante volte gli diss' io, ch' egli stesse al-la posta, e in orecchi. E Parent. 3. 3. lo staro più in orecchi, che una lepre. Fir. As. 10. Stando in orecchio per udire quel, che e'ragionassero, un di loro sinoscellando delle risa, disse ec.

STARE IN OZIO. Vivere oziosamente. Lat. otio, desidia marcescere . Gr. agyav. Burch. 1. 16. Veggen-

do le civaie stare in ozio.

STARE IN PACE. Badare a se, Starsene pacificamente . Bocc. nov. 23. 11. Ti priego te ne rimanghi, e lascila stare in pace. E nov. 30. 11. L'abbiamo sì sgannato, che egli priega Iddio di starsi in pace. G. V. 9. 105. 2. Come tiranno, che stando in pace scema suo stato, e vivendo in successi. ma suo stato, e vivendo in guerra l'esalta. Cecch. Donz. 5. 1. Io poteva starmi in pace, E son ita cercando i cinque piedi Al montone; e non ho poi fatto nulla.

+ \*\* STARE IN PARLARE, o IN PAROLE. Soffermarsi a parlare . Vit. SS. Pad. 2. 186. Quando tu senti, che 'l nemico ti semina nel cuore questi mali pensieri, non vi ii dilettare, e non istare in parole col Demonio, pensando, e rivolgendoti per lo cuore questi pensieri. Fav. Esop. 177. Stando in queste parole [ cioè , mentre che così parlavano ] , l' avveduto signore entro nella Stalla . Fr. Giord. 120. Onde difet-

to di fede è stare in molto parlare [ nell' Orazione ] . E appresso: Che se io sto in molto parlare, si è segno che io non credo, che Iddio sappia il difetto mio, s' io non gliele apro.

STARE IN PEDULI. Esser senza scarpe.

STARE IN PEGNO. Essere la cosa, o la persona, di che si tratta, per sicurtà. Lat. loco pignoris es-

STARE IN PENA. Aver pena, Penare. Lat. cruciari, vexari. Gr. aviasbai. Cron. Morell. 349. Per memoria di quello tu starai sempre in pena, e in tor-

mento degli altri .

STARE IN PENITENZA. Far penitenza. Coll. Ab. Isac. cop. 46. Agli uomini, che stanno in penitenzia, è data l'una grazia dopo l'altra. Cant. Carn. 117. Siamo state in penitenza, In digiuno, ed in affanni . Franc. Sacch. Op. div. 100. Quale è la cagione, che uno buono uomo di spirito, stando in penitenzia, sempre sta malinconoso

STARE IN PENSIERO. Essere in pensiero, Avere apprensione. Lot. cogitatione hærere, desigi. Gr. καθ' έαυτεν διασκοπάσθαι. Bern. Orl. 1. 11. 2. S' uno ha ricchezze, sta sempre in pensiero, E poi vien un, che

gliele porta via.

STARE IN PERICOLO. Lo stesso, che Stare a pericolo. Lat. periclitari . Gr. xivduvevav. M. V. 3. 17. Stando i Perugini in questo pericolo, incontanente il comune di Firenze gli mandò confortando per loro ambasciadori. E S. 74. Della quale ferita lungo tempo dopo stette in pericolo di morte. STARE IN PERNO. Non piegar più da una ban-

da , che dall' altra , Fare equilibrio , Rivolgersi sempre

in equilibrio .

STARE IN PERSONA. Essere personalmente, o di

prescaza . Lat. adesse

STARE IN PETTO, E IN PERSONA. Lo stesso, che Stare in persona; e talora anche vale Star ritto, e fermo in alcun luogo senza muoversi. Lat. adesse, consistere. Matt. Franz. tim. burl. 3. 101. Non vi pare una cosa hella, e buona Quell' avere un ronzin, che disellato Aspetti, e fermo stia 'n petto, e in persona?

STARE IN PIEDI. Esser ritto, Non sedere, Non giacere. Lat. rectum stare. Gr. οςθώς ίς άναι. Cecch. Dot. 4. 2. Oh e' mi sa Mal, che voi stiate qui in piedi. V. PIEDE §. LXI.

§. I. Talora figuratam. vale Reggersi , Star nel suo essere, Mantenersi. Lat. integra re esse, stare, manere. Gr. ίζάναι, μέναν. Βοςς. vit. Dant. 220. Quasi certissimo avere, quella non potere stare in piedi in alcun modo. E lett. Pr. S. Ap. 307. Stando ancora in piede molti edifici certamente molto magnifici nel suo ragguardare rendono testimonio della grandezza dell'animo di colui, che edisicò. Tac. Dav. ann. 4. 99. Stando in piè Cartagine, e in Asia possenti Re.

S. 11. Stare in uno , o in due piedi , Reggersi con uno, o con amendue i piedi. Lat. in uno, vel utroque pede stare. Gr. εν ετέςω, η εκατέςω ποδί ίς άναι. Bocc. nov. 54. 6. E ciò, che vedeva, credeva, che

gru fossero, che stessero in due piedi.

STARE IN PONTE. Modo basso, ma espressivo. Non si soper risolvere, Dubitare, Tentennare. Lat. hie-

rere, hæsitare. Gr. αποςαν. STARE IN POPPA. Essere nelle navi dalla parte della poppa; e figuratam. vale Essere in buono stato, Avere la fortuaa favorevole. Lat. bene esse, prospera fortuna uti. Gr. ευτυχάν

STARE IN POSSESSO. Possedere , Avere in suo dominio almeno il possesso. Lat. possidere . Gr. ατά-

STARE IN POSTA. Lo stesso, che Stare alla posta.

Stor. Pist. 2. Stando Dore in posta, uno de' fratelli del detto Carlino, ch' avea offeso lui ec. passando a cavallo in quel luogo, dove Dore stava in posta, Dore lo chiamo. E 6. Fredi di messer Detto, il quale stava in posta, quando vide il tempo, uscio fuori con alquanti fanti, ed neciselo.
STARE IN PRATICA DI FAR CHECCHESSIA.

Esserne in discorso, Averne trattato. Lat. disserere. Gr. διαλογίζεσθαι. Segr. Fior. Cliz. 4. 8. Sollecita, Doria, per l'amor di Dio, che son già sonate le tre cre, e non è bene star tutta notte in queste prati-

STARE IN PREDA. Essere esposto nd esser predato , Divenir preda . Lat. prædæ obnoxium esse. Gr. ov-

λητόν είναι

STARE IN PREGIONE, o IN PRIGIONE. Essere ritenuto in prigione. Lat. in carcere , vel in vinculis detineri. G. V. 10. 7. 10. Il detto Re Adoardo, istando in pregione, intermò, e morio. Bocc. vit. Dant. 252. Che egli per certo spazio stesse in prigione. E nov. 28. 8. Purchè egli di questa mala ventura guarisca, che egli non mi convenga sempre stare in prigione, io sono contenta,

STARE IN PRODA. Esser vicino all'estremità, o

sull' estremità .

STARE IN PROVA. Lo stesso, che Stare alla pro-

STARE IN PUNTA DI PIEDI. Reggersi sulle punte de' piedi, sollevandone da terra il rimanen-

STARE IN REPUTAZIONE. Sostenersi, Non ce-

dere., Non calare dalle pretensioni più alte.

STARE IN SE. Non si accomunare con gli altri, Star sulle sue, Esser solitario. Petr. canz. 28. 7. In quante parti il sior dell'altre belle, Stando in se stes-

sa, ha la sua luce sparta.

S. Stare in se, vale anche lo stesso, che Stare in cervello, Stare all'erta, Non si lasciare andare a palesare i propri segreti. Lat. sapere. Fir. Luc. 2. 3. State in voi, padrone, che io credo certissimo, che in quella casa vi stia una cortigiana. Salv. Spin. 5. 7. Passerò di qua da quest' altri, e avvertirogli, che stieno in loro. Cecch. Servig. 4. g. Messere, state in voi. STARE IN SELLA. Essere accomodato nella sel-

la ; e siguratam. Essere a vantaggio, o in buono sta-

to.

STARE IN SENTINELLA . Essere in sentinella , Servir per sentinella, Far la sentinella. Lat. excubare. Gr. peoupar.

STARE IN SENTORE. Stare aspettando con attenzione qualunque notizia. V. SENTORE S. 1V

STARE IN SILÉNZIO. Non parlare, Osservare il silenzio , Tacere . Lat. silere , silentio vacare . Gr. 01γάν, σιωπάν. Mor. S. Greg. Vedendo il canto della predicazione stare in silenzio con dolore, e taciturni-

sta, si mettono a piagnere.

STARE IN SOSPIRI. Sospirare, Essere in guai.

STARE IN SPERANZA. Avere speranza, Sperare. Lat. sperare, spem habere, confidere. Gr. Suggav. G. V. 11. 73. 1. Perocchè al continuo i Fiorentini stavano

in isperanza d'averla.

STARE IN SU CHECCHESSIA . Oltre le maniere qui sotto espresse, havvene altre ancora, che si possono vedere a STARE SUL, o STARE IN SUL, esprimendosi indifferentemente in cotal guisa queste maniere di favellare

(\*) STARE IN SUL GRANDE. V. STARE SUL

GRANDE

STARE IN SUL GRAVE. Lo stesso, che Stare sul

STARE IN SULLA CORDA, o IN SULLA FU-NE. Stare coll' animo dubbio, o sospeso. Lat. spe suspensum esse. Lasc. Pinz. 1. 6. Darotti la chiave, ch'io veggio, che tu ti consumi. D. Anzi sto in sulla func. V. CORDA S. XIX.

(\*) STARE IN SULL' ALI. V. STARE SULL' A-

\*\* S. Stare in sull' ale, Stare per muoversi, per mutare situazione, e simili . Borgh. Orig. Fir. 255. Avendosi egli proposto nell'animo assai per tempo di mutare, come fece, quel governo, e farsene capo, non avea la più comoda, nè la più pronta via di gettarsi tutto da quella parte, che stava sempre in sull'ale

[ cioè: rercava il ribellarsi, e mutare stato].

\*\* STARE IN SULL'ALTRUI. Rubare. Franc.
Sacch. nov. 199. Assai meglio seppe stare in sull'altrui Bozzolo mugnaio dalle mulina degli Anget-ti, che non fece Juccio.

STARE IN SULLA MOSTRA. Essere in luogo esposto al pubblico, ad effetto d'esser veduto, come usano gli artefici tener le lor merci, per allettarne colla mostra i compratori . Gal. cap. tog. 3. 179. Percliè la roba stava in sulla mostra, E si vendeva a peso, ed a

STARE IN SULLA NEGATIVA . Negare . Lat. inficias ire. Gr. εξαςνώσθαι. Cecch. Corr. 3. 1. 10

starò In sulla negativa .

STARE IN SULLA PERFIDIA . Lat. obstinato animo esse. Gr. πωρείν. Varch Ercol. 71. Persidiare, o stare in sulla persidia, è volere, per tirare, o mantener la sua, cioè per isgarare alcuno, che la sua vada innanzi a ogni modo, o a torto, o a ragione, e ancorachè egli conosca d'avere errato in fatti, o in parole, sostenere in parole, e in fatti l'oppenione sua, e dire, per vincer la prova, sè non avere erra-

STARE IN SULLA PERSONA . Star diritto colla

testa alta. V. PERSONA S. VII.

+ \*\* STARE IN SULLA REGOLA. Andar pel sottile, per appunto. Ambr. Furt. 2. 3. Va in casa, e fa ordinar da desinare; ma sta; desinar no, far un poco di colezione; che, avendo stasera a uscir dell'ordinario col pasto, sarebbe errore caricarsi troppo col ci-bo. N. Delle sne: star sempre in sulla regola. STARE IN SULLA REPUTAZIONE. Non cedere

punto nelle materie riguardanti la reputazione, e la stima . Lat. honori suo prospicere . Gr. vis éaure riuns

mgovoei o Jau.

STARE IN SULLE GENERALI. Non venir col discorso ad espressioni particolari, Non volere impegni , Non s' aprire . Lat. mediis verbis uti . Gr. und undé vai

STARE IN SULLE STOCCATE. Stare astutamen-

e con sottigliezza in su' suoi vantaggi.

te, e con sottigliezza in su suot vantusgo...
STARE IN SULLE SUE, ec. Andar cauto nel parlare, per non esser giunto. Varch. Ercol. 92. Stare in o tu a lui, non ti possa appuntare, e parlare, e ri-spondere in guisa, che egli non abbia onde appiccarti ferro addosso, e pigliarti, come si dice, a mazzacchera, e giugnerti alla schiaccia. Gell. Sport. 3. 1. Faccia egli, io starò anch' io in sulle mie. Fir. Trin. 1. 2. Stia ancor egli in sulle sue, ch' i' sto in sulle mie. E Luc. 2. 2. Non v' ho io detto, padrone, che voi stiate in sulle vostre, e che non c'è se non trappole! Tac. Dav. ann. 14. 190. Stando però in sulle sue, sapendo la voltabil gente ch'ell' è.

\*\* S. Vale anche Sostener sua ragione, Star contegnoso; e dicesi di chi è adirato con alcuno. Varch. Suoc. 3. 1. Se si potesse vederne il vero, una parola sola sarà stata cagione di tutto questo loro adiramento

ec. Ma ognuno vuol poi stare in sulle sue, e non essere prinio a favellare, per non parere di voler chiedere buon' ginochi [dicesi anche Star sulla sua].

+ STARE IN SUL MILLE. Modo poco usato. Tenere

una certa gravità negli atti, o nell'apparenza, più che conveniente al suo grado. Alleg. 212. Rifattosi cortigiano sta in sul mille di maniera, ch'ella non si

può più seco .

+ STARE IN SUL NOCE. Modo poco usato. Varch. Ercol. 92. Dicesi ancora quasi in un medesimo significato stare in sul noce, il che è proprio di coloro, che temendo di non esser presi per debito, o per altra paura, stanno a bello sguardo, e non ardiscono spasseggiare l'ammattonato, cioè capitare in piazza, che i Latini dicevano: abstinere publico.

\*\* S. Nota uso nel Varch. Suoc. 5. 1. Proviam prima se ella uscisse colle belle : benche simili [donne di mondo ] son formiche di sorbo, e stanno sempre in sul noce [ qui vale Tenersi chiuse, Non scoprirsi : sicche questa sarebbe metafora cavata dal proverbio. Vedi

anche Formica S. I. ].
STARE IN SUL SAGRATO. Ritirarsi, o Stare in chiesa, cimiterio, o altro luogo sacro, o sagrato; e per similit. vale Stare in franchigia. Alleg. rim. 87. Incontro a' birri stare in sul sagrato.

\*\* STARE IN SUL SALDO. Non partirsi dal sicuro. Dep. Decom. 53. A stare pure sul saldo [ cioè , per non

allontanarsi dal sicuro], ben considerato tutto, non ci avrebbe poi luogo, che buon fosse.

STARE IN SUL SEVERO. Varch. Ercol. 91. Stare in sul grande, in sul grave, in sul severo, in sull'onorevole, e finalmente sul mille, significano quasi una cosa medesima, cioè così col parlare, come coll'andure tenere una certa gravità conveniente al grado, e forse maggiore.

STARE IN SUL SUO . V. STARE SUL SUO. (\*) STARE IN SUL TAGLIO. V. STARE SUL TAGLIO.

STARE IN SUL TIRATO . Lo stesso , che Stare all' erta. Lat. suas tueri partes, cavere. Gr. εὐλαβάσθαι. Varch. Ercol 92. Usansi ancora nella medesima significazione stare all'erta, e stare in sul tirato, e non si lasciare intendere.

S. Stare in sul tirato, vale anche Tenere in soverchio prezzo la propria mercanzia, Cant. Carn. 206. Bisogua tosto Pensar di fargli arrosto A chi non vuole stare in sul tirato, E fa conto pigliar qualche ducato. E 297. E non vogliate far come le trecche, Che stanno in sul tirato.

STARE IN TÉRMINE. Lo stesso, che stare ne' ter-

mini.

S. Talora vale Essere in grado . Bocc. nov. 98. 23. Stando adunque in questi termini il maritaggio di So-

fionia ec.

STARE IN TIMORE. Temere. Lat. timere. Gr. фовет Уал. Coll. Ab. Isac, cap. 49. 11 monaco, mentrechè egli è nel mondo, sta in timore della conversazione sua . Ambr. Cof. 4. 3. Che io per me ne sto in non picciolo Timore sempre . Ar. Len. 3. 8. Per questo sto in timor, che non gli tolgano Una mia botte

STARE IN TORMENTO . Sentir tormenti , Esser travagliato . Isat. cruciari , vexari . Gr. avido 9 at . G. V. 8. 78. 4. Stando in questo tormento in fin presso al vespro ec. Albert. cap. 51. Cotidianamente sta in tormento chi sempre teme . Lor. Med. Arid. 5. 4. 10 sto

in un tormento grandissimo.
\*\* STARE INTORNO AD UNO. Porgli l'assedio, metaf. Segn. Mann. Magg. 2. 4. Questo al fine è ciò che sopra tutto egli vuol cavare dal tuo timore, e dal tuo tremore, che to gli stia sempre intorno. E num.

5. Con effetto mirabile egli ti sta sempre intorno con

detta grazia, ti governa, ti guarda.

STARE INTRA DUE. Essere in dubbiezza. V.

STARE FRA DUE. \*\* STARE IN TRÁMPOLI, o TRÁMPALI. V.

TRAMPOLI S. STARE IN TRANSITO. Essere in sul morire. Lat. animam agere. Gr. έσχάτως διάχατθαι. Sen. Declam. Visitai il mio figliuolo, che stava in transito, ed era

per morire STARE IN TRATTATO . Aver trattato , Essere in negozio, Trattare, G. V. 10. 35. 1. Con tutto che all' infinta stessero in trattato con lui . E num. 3. Sentiva, ch' egli stavano in trattato col Bavero. M. V. 1. 93. Stando il conte in tratiato di là, e di qua, non si potea conoscere, che facesse la volontà della Reina, ne che fosse ribello al Re Luigi . Stor. Pist. 73. Messer Filippo sempre stava in trattato con Castruc-

STARE IN TRAVAGLIO . Aver travaglio , Esser Iravagliato. Lat. vexari. Gr. aviacoa. Ar. sat. 4. Ma s'io veggo li Papi, e i Re [ che Dei Stimiamo in terra ] star sempre in travaglio, Che sia contento in

lor dir non saprei . STARE IN TUONO . Non uscir del tuono , Accordare ; termine della musica . Buon. Fier. 3. 2. 9. Veg. go L'autore comandar lo stare in tuono, Lodare assai i passaggi, e più le fughe. E Tanc. 1. 4. Possare'l cielo, com' ella sta in tuono! Come le voci ella saben portare!

S. I. Per metaf. talora vale Star bene, Esser forte,

o sano.

S. 11. Talora vale anche Stare in cervello . Malm. 48. Ella, che quivi star voleva in tuono ec. Perche i gran vini al cerebro le danno, Ben ben l'annac-

S. 111. Stare in tuono con alcuno, vale Andar seco d'accordo . Malm. 1. 19. Ritrova tu costei , sta' seco

STARE IN VITA . Vivere . Lat. vivere , vita frui . Gr. Bisv. Bocc. nov. 31. 15. Di più non istare in vita dispose. E nov. 36. 12. lo non intendo di più stare in vita, ma prima che io ad uccidermi venga ec. STARE IN VOLTA. Andare intorno. Lat. circumi-

re . Gr. περιέρχευ θαι .

STARE IN ZUCCA. Essere a capo scoperto. Lat. aperto capite esse. Gr. κεφαλήν αποκεκαλύφθαι.

STARE IN ZURLO. Trattenersi in allegria, Divertirsi. Lat. hilari animo esse. Gr. avas paideov, su-Suuar . Libr. Son. 133. E chi v'è per vicino! Tutti si stanno in zurlo intorno al Franco.

STARE LESTO . Badare attentamente . Lat. caute prospicere, cautum esse. Gr. ευλαβασθαι. Infar. prim. 191. Per Dio, che e' bisogna star lesto. Malm. 7. 46. Di modo ch' ei non vuol restarvi colto, Ma starvi lesto a rivederla bene.

STARE LINDO . Usar lindura .

STARE LONTANO. Esser lontano, Non esser presente. Lat. abesse, absentem esse. Gr. amavat. Fiamm. 4. 56. O domator de' malí ec. consolami di te, e lo starmi lontano riserba , quando Pantilo co' suoi piace-voli ragionari diletterà le mie orecchie avide di lui udire.

S. Figuratamente Stare lontano da alcuna cosa, vale Astenersi dall' uso , o dall' esercisio della medesima . Cas. lett. 66. Dice liberamente, che non gli dà il cuore di studiare, essendo stato tanto tempo ben lontano

da quell' arte.

STARE MALE. Contrario di Star bene, in tutti i suoi significati . Vedi quivi . Bocc. nov. 11. 9. Cominciarono fra se a dire, che la cosa stava male [cioè:

disconveniva, era mal fatta]. Lab. 333. Sicchè se male mi parea davanti store , ora mi paria star pessimamente [ cioè : in cattino grado ] . Cecch. Stiav. 1. 4. Nastagio, l' sto male [cioè: sono in cattivo stato]. Sen. ben. Varch. 2. 31. Male starebbono i benisizi, se non potessimo esserne grati [ cioè : in vano si farebbes. 1. Star male d'alcuno, vale Esserne ardentemente

innamorato. Lat. aliquem deperire. Gr. επιμαίνεσθαι τινι. Matm. 3. 53. Poi Bertinella stavane si male, Ch'el-

la fece per lui del ben bellezza.

S. 11. Star male con alcuno, vale Non essere in sua

grazia . V. MALE Avverb. S. 11.

STARE MALINCONICO, o MALINCONOSO. Aver malinconia . Bocc. nov. 7. 5. Bergamino , che hai tu ! tu stai così malinconoso, dinne alcuna cosa.

STARE MALLEVADORE. Esser mallevadore; che anche si dice assalutamente Stare. Lat. vadem esse. Gr. E'yyunmı xadiçardai. Cecch. Mogl. prol. Ch' i' vi prometto, e sto mallevadore, Che questa moglie si fara le spese, E vestira del suo.

STARE MEGLIO. Esser in miglior grado. Lat. melius se habere . Gr. xaikiov ¿xuv . Bemb. lett. Mi duole nell'anima, che'l nostro messer Federigo non sia oggimai guarito ec. ancorachè mi scriviate, ch' egli sta

meglio.

S. 1. Star meglio alcuna cosa a chicchessia, vale Convenirgli maggiormente. Lat. magis convenire, decere. Gr. μάλλον πρέπαν. Bocc. nav. 10. 1. Li quali [motti] perciocche brievi sono, molto meglio alle donne stanno, che agli uomini.

S. II. Star meglio con alcuno, vale Esser maggiormente nella sua grazia. Cas. instr. Card. Caroff. 6. Che se ciò fosse, essi meglio starebbono con Dio, che

non istanno.

STARE NEL BASSO. Lo stesso, che Stare basso. STARE NEL CUORE. Aver presente nel pensiero. Lat. in sinu ferre. Petr. son. 55. Questi son que' begli occhi, che mi stanno Sempre nel cor colle faville accese . E son. 185. Si dolci stanno Nel mio cor le faville, e'l chiaro lampo.

S. Stare in mezzo al cuore lo stesso, che Stare nel cuore. Petr. son. 79. E'l volto, e le parole, che mi stanno Altamente consitte in mezzo 'l core.

STARE NELLA CODA IL VELENO . Nell'ultimo essere la dissicoltà, ed il pericolo; tolta la metasora da serpenti, i quali volgarmente si credeva, che nella coda più , che in altra parte , avessero raccolta la malvagità del veleno. Cecch. Dot. 1. 1. Ma il veleno sta Come allo scorpio, nella coda. Red. Vip. 1. 10. Conforme al trivial proverbio, il veleno altrove, non istava, che nella coda.

STARE NELLA FEDE . Lo stesso, che Stare in fede, Mantener la fede. Lat. fidem servare. Gr. miçiv mesiv. Segr. Fior. Cliz. 3. 6. La cosa va bene; Pirro sta' nella fede.

STARE NELLA PELLE. Che comunemente si usa in maniera negativa; Non potere star nella pelle, o dentro alla pelle. Mostrare, per alcun fortunato accidente sopravvenulo, eccessiva allegresza. Car. lett. 2. 136. Le contentezze, ch' io n' ho, son tante, e sì grandi, che a pena mi possono stare dentro alla pelle. Malm. 2. 69. E non potendo star più nella pelle, Salto fuor di palazzo innanzi al vecchio

S. Non potere star nella pelle, si dice anche in modo basso di Chi ha mangiato, o pieno il corpo eccedente-

STARE NELLE BUIOSE. Lo stesso, che Stare alle buiose.

STARE NEL MEZZO. Essere nella parte ugualmente lontana dagli estreni.

STARE NEL PROPOSITO. Non uscire de' termini

proposti.

STARE NEL SICURO . Non correr rischio . Lat. sub tuto esse. Gr. er axirduro avas. Pass. 202. Per istare nel sicuro, miglior consiglio è, che altri confessi tutti i suoi peccati mortali, o veniali, o dubbi che sieno.

STARE NE' SUOI CENCI, o NE' SUOI PANNI. Non s' intrigare con persona di riga superiore, Non avere desiderj oltre alla propria sfera. Varch. Ercol. Si. Quando uno si sta ne' suoi panni, senza dar noia a persona, e un altro comincia per qualche cagione a

morderlo, e offenderlo di parole ec. s' usa dire ec. STARE NE' TERMINI. Non uscir del convenevole, Trattenersi dentro u' termini dovuti ; Contrario d' Uscir

de' termini .

STARE NUDO, e IGNUDO . Essere del tutto ignuda, Non aver veste in dossa. Ant. Alam. rim. son. 27. Parti dovuto, che 'l verno, e la state Le spade stian

ignude, e sfoderate ! [ qui per similit. ] + \*\* STARE PAGATORE. Fu usato per Far sicurià. Vit. SS. Pad. 2. 246. E come udira Iddio le nostre orazioni, s' io lascio d' udire, e d'esaudire questa povera femmina ? e chi mi sta pagatore, ch' io venga a domane! e se mi morissi, avrei a render ragione di questo fatto .

STARE PALESE. Essere palese, Dimorar palesemente. Cronichett. d' Amar. 112. Non volle, che i Cristiani fossono tocchi, ec. e allora crebbono i Cristiani assai, e istavano palesi senza paura di morte.

STARE PE' FATTI D' ALCUNO . Operare per li

suoi interessi.

STAR PEGGIO. Esser in peggior grado, Essere di peggior condizione. Lat. iniquioribus uti conditionibus. Pass. 147. In quelle infermitadi, nelle quali l'uomo è afflitto, e passionato, quanto peggio sta l'uomo, meno il sente

STARE PEGNO. Esserne sicurtà. Lat. vadem esse,

spondere. Gr. έγγυητήν καθίζασθαι. STARE PENSOSO. Essere in pensiero, Pensare. Petr. canz. 5. 2. Fa tremar Babilonia, e star pensosa. Bocc. nov. 12. 16. Deh Rinaldo, perchè state voi così pensoso! Nov. ant. 24. 1. Questo cavaliere pensava fortemente fra se medesimo. Lo Saladino se n'avvide; fecelo chiamare, e disse, che volea sapere di che stava così pensoso.

STARE PER AIUTO . Aiutare alcuno . Lat. auxilio

esse. Gr. βοηθέν παριζάναι. STARE PER ALCUNO. V. STARE AD ALCU-NO.

\*\* S. Non Stare per alcuna, vale Non voler mettere impedimento, come al V. RIMANERE S. XV. Bocc. g. 5. n. 4. Per me non istara mai cosa, che a grado ti sia (da me non mancherà. Lat. nihil erit in me moræ).

STARE PER ARIA. Lo stesso, che Stare in a-

STARE PER DI DENTRO. Essere dalla parte in-

STARE PER DI DIETRO. Essere dalla parte po-

STARE PER DI FUORA. Essere dalla parte este-

STARE PER DIRITTO. Essere per linea rella, in dirittura, a corda, Non pendere da alcuna banda.

STARE PER FILO. Lo stesso, che Stare a fi-

STARE PER LA PIANA. Lo stesso, che Stare alla

STARE PER LE MANI. Essere fra mano, Essere sul dar principio.

STARE PER LE SPESE. Servire senza altra mercede, che del villo

STARE PER OPERA. Lavorare con pattuita merce-

de dell'opera, che si faccia. STARE PER PEGNO. Essere la cosa, o la persona, di che si tratta, per sicurtà. Lat. loco pignoris es-

Gr. dungeday.

STARE PER SE. Esser neutrale, Non tener da niuna parte de' contrastanti; il che dicesi ancora Starsi di mezzo. But. Inf. 3. L'anime triste sono mescolate alla compagnia degli Angeli cattivi, che non furono però ribelli a Dio, nè ancora furono con Dio, ma stettero per se [cioè: separati da' buoni, e non congiunti, ne uniti a' cattivi].

\*\* STARE PER UNO. Riferito a cosa, vale Essere a sua disposizione. Vit. SS. Pad. 3. 25. E questa casa stesse sempre per lui in lerusalem, quando gli piacesse di tornarvi dentro; e così ordinarono, che si facesse in Bettania in un' altra casa, che stesse per lui.

STARE PRESENTE. Esser presente. Lat. adesse, interesse. Gr. παραγίνεσθαι τινι. Amet. 78. Venere favoreggiante a suoi suggetti stette presen-

STARE PRESSO. Esser vicino. Lat. prope esse. Gr. 27718av 71vi . Fr. Iac. T. 2. 26. 49. Presso lei stava la gola Con un' altra ria figlinola.

S. Star presso che bene, vale Essere quasi in buono

stato .

STARE PROVVEDUTO, o PROVVISTO. Esser provveduto , Essere in pronto . Stor. Eur. 5. 104. Bernardo avuto l'avviso, e riscontrandolo per più hande, fece subito comandare, che ciascuno stesse provvisto, perchè i nimici venivano via.

STARE PULITO. Vivere con pulitezza . Ant. Alam. son. 25. E per istor pulito, ed assettato, Son da dieci

anni in qua stato allo specchio.

STARE QUIETO. Acquetarsi, Tacere. Fr. Iac. T. 2. 12. 10. Chi vuol la pace mia, E star tutto quieto, Orator dentro al sito Stia di sua selva fermo (qui per Istare in quiete).

STARE RAMINGO. Esser fuori della patria, e casa paterna, senza aver luogo fermo, ne assegnamento fisso. Lat. profugum esse. Gr. automodor ei-

STARE RASENTE. Esser tanto vicino, che quasi si tocchi la cosa, che è allato; Esser vicinissi-

mo .

STARE RIGIDO. Usar rigidezza, Non si lasciar muovere, ne persuadere. Lat. inexorabilem esse. Gr. атадаітитоς явил . Bocc. nov. 2. 12. Dove io rigido, e duro stava a' tuoi conforti.

STARE RITENUTO . Esser riguardato , Usare avvertenza, o ritenutezza. Lat. cavere. Gr. ευλαβα.

STARE RITTO. Che anche si dice assolutamente Stare; lo stesso, che Stare in piedi, Esser ritto. Lat. stare. Gr. ίς άναι. Cron. Morell. 336. Si trassono il e stettono ritti dinanzi a' Dieci. Cant. Carn. 66. Chi lo tocca al fin si cruccia, Poi sta ritto senza gruccia, E sa far di dolci canti. Lasc. Spir. 5. 4. lo son rovinato, e sto ritto.

+ STARE SALDO. Star fermo. V. SALDO S. VI. Segn. Pred. 3. 7. Ma ove ec. voi stiate pur saldi ( ostinati ) in dire, che perdonando, più scapitate d'onore, che vendicandovi, sia come dite. Che n'inferite

però ! ec. STARE SANO. Goder sanità. Lat. valere . Gr. evρως eiv . Cron. Morell. 284. Ch' assai s' avanza a stare

, e fuggire la morte.

STARE SCHIAVO. Essere in ischiavitudine. Lat. in captivitate esse. Gr. είναι έν αίχμαλωσία.

STARE SCOLLACCIATO. Portare il collo, e parte del petto scoperto.

STARE SCONOSCIUTO. Stare in forma da non esser conosciuto, Stare in forma privata.

STARE SEVERO. Usar severità. STARE SICURO. Esser certo, Non temere, Non dubitare , Esser fuor di pericolo . Lat. certum esse , in tuto esse . Gr. αναμφιβολως έχαν , έν ακινδύνω αναι. Bocc. nov. 19. 25. Acciocche i mercatanti, e le mercatanzie sicure stessero. Cecch. Stian. 3. 6. Ma stanne Sicuro pur, che s'i' sarò una bestia, l' non sarò una pecora. E Dot. 5. 6. Gli perdono, stia pur sicuro, e

STARE SICURTA. Assicurare. Essere mollevado.

re . Lat. spondere . Gr. έγγυαν.

STARE SODO. Lo stesso, che Star duro. Cron. Morell. 266. Non ti lasciar gonsiare; ista' sodo.

S. 1. Star sodo, vale anche Star fermo, Non si muovere, Lor. Med. canz. 68. 8. Se qualcuno il piè ti pesta, Non dar briga, sta' pur soda. Buon. Pier. 4. 1. 1. S' altri ivi pur sodo Ritrova stare, ancor quattro. 0 sei volte Sostien lo ntoppo. Cant. Carn. 399. Che lo star sodo importa Sin alla fin, che la vittoria por-

§. II. Star sodo alla macchia, o al macchione, vale Non si lasciar persuadere, nè svolgere a dire quel, che altri vorrebbe . Lat. impigrum , inexorabilem esse , de gradu non dejici. Gr. axivntov Evas. Varch. Ercol. 92. Star sodo alia macchia, ovvero al macchione è non uscire per bussare, che uom faccia, cioè lasciar dire uno quanto vuole, il quale cerchi cavarti alcun segreto di bocca, e non gli rispondere, o rispondergli di maniera, che non sortisca il desiderio suo . Morg. 18. 175. E disse : i' mi starò sodo al macchione. Lasc. madr. 7. Ma tu se' un fagnone, E stai sodo al mac-

STARE SOGGETTO, o SUGGETTO. Vivers con soggezione . Din. Comp. 1. 17. Gli amici di Gia-

no erano impauriti, e stavano suggetti.

STARE SOLO . Essere senza compagnia . Petr. son. 19. Ne sa star sol, ne gire ov' altri il chiama . E son. 41. Lagrime triste, e voi tutte le notti M' accompagna. te, ov' io vorrei star solo. Bern. Orl. 2. 7. 49. Ma non volea colui star a dozzina, Volea star solo.

STARE SOPRA. Essere nella parte superiore. Lat. eminere, in superiori loco esse. Gr. ev avwreço avai. Dant. rim. 24. El m' ha percosso in terra, e stammi sopra Con quella spada, ond' egli uccise Dido, Amore. Ar. Fur. 10. 105. Come d' alto venendo aquila suole, Ch' errar fra l'erbe visto abbia la biscia, O che stia sopr' un nudo sasso al sole.

S. 1. Star sopra pensiero, o Stare in pensiero, vale Esser sopraffullo da' pensieri , Avere apprensione , Temere . Pecor. g. 4. nov. 1. Stando Giannetto sera, e mattina sopra questi pensieri, e' non si poteva ralle-grare. Bern. Orl. 1. 11. 2. S' uno ha ricchezze sta sempre in pensiero, E poi vien un, che gliele porta

S. II. Star sopra se, vale Esser sospeso, Essere in dubbio. Lat. hæsitare. Gr. αποράν. Varch. Ercol. 91. Star sopra se, ovvero sopra di se è un modo di dubitare, e di non voler rispondere senza considerazione, la qual cosa i Latini, e spezialmente i giureconsulti, a cui più toccava, che agli altri, dicevano hærere, e talvolta col suo frequentativo hæsitare. Bocc. nov. 33. 1. Sovra se stesso alquanto stette, e poi disse. E nov. 49. 7. La donna udendo questo, alquanto sopra se stette, e comincio a pensare quello, che far dovesse. Ambr. Cof. 2. 1. Alquanto sopra se medesimo stette .

S. III. Star sopra di se, vale lo stesso, che Star sopra se. Fir. disc. an. 9. Stette sopra di se, e dubito

d' inganno. E 85. Se ec. tu vedessi, che tatto sospettoso e' ti lissasse gli occhi addosso, e mostrasse una assettata attenzione per udire le tue parole, e stesse così sopra di se, che ogni minimo movimento gli facesse alzare, e scuoter la testa, tien per certo, ch' gli è mal volto verso di te. Cas. lett. 17. Credo d' averlo lasciato molto ben certo ec. delle canse, per le quali N. S. è stato alquanto sopra di se a farlo venire a Roma

+ \* \* S. IV. Star sopra di se, vale anche Restare senza far cenno, o motto, Non badare, Non dar retta. Cortig. Castigl. libr. 2. pag. 193. [Giolito 1564.] Essa [la signora] non gli diede mai elemosina [al mendico], ne ancor glie la negò, con fargli segno, che s' andosse con Dio: ma stette sempre sopra di se,

come se pensasse in altro . N. S.

S. V. Star sopra se, o sopra di se, vale anche Reggersi in sulla persona, Non s'appoggiare. Bocc. nov. 99. 51. Insino a tanto che per messer Torello non

le fu detto, che alquanto sopra se stesse.

§. VI. Star sopra d'alcuno, vale Starsene a lui, Riposare sopra di quello, Confidare in esso. Lat. fidem alicuius sequi, in aliquo conquiescere. Gr. πεποιθέναι, θαρβάν τ.νι. Cecch. Donz. 3. 8. R. E dell'esser fida-to! T. oh stanne sopra Di me .

S. VII. Stare sopra l'ale , vale Essere in desiderio , risoluzione di muoversi, Esser vicino al muoversi;

che anche si dice Stare sull' ale .

S. VIII. Stare sopra la fede, o sopra la parola, vale

Assicurarsi per la promessa altrui

STARE SOSPESO. Essere in dubbio, Essere in pensiera. Lat. hæsitare . Gr. απορείν. Bocc. nov. 47. 1. Tutte temendo stavan sospese a udire .

STARE SOTTO. Essere nella parte inferiore.

† S. I. Stare sotto, o di sotto, vale Esser di sotto, Cedere, Esser superato. Fir. Luc. 1. 2. Se a nessuno ha a toccare a star sotto, vo' che tocchi a te. Stor. Semif. 21. Fu per esso risposto, che se da per se avesse potuto attutirgli, non sarebbe indugiato a quell' otta; ma che sendo la Terra forte, e gli Semifontesi attagliati [ alleati ] con molti, gli conveniva stare sot-to, ed essere egli lo bello primo a sentirne dannaggio .

S. II. Star sotto coperta, termine marinaresco, vale

Star nella parte inferiore del naviglio.

§. III. Non ci potere star sotto, vale Non si arcomodare a cedere, Non volere esser superato, o sgarato. Gal. cap. tog. 179. Quella sposa si duol co' suoi parenti, Perchè lo sposo è troppo mal fornito, E non ci vuole star sotto altrimenti. Ambr. Furt. 2. 2. Per l'invidia non ci sono potuti star sotto. Malm. 2. 62. E gliene duole, e non ci può star sotto.

S. IV. Star sotto la parola, che anche si dice Star sopra la parola, vale Assicurarsi d'alcuna cosa per

la parola, e promessa avutane.

S. V. Star sotto la fede, che pur si dice Star sopra la fede, ec. lo stesso, che Star sotto la paro-

STARE SOTTOSOPRA. Essere colla parte superio. re di sotto, e colla inferiore di sopra; e jiguratam. vale Essere in confusione, Essere sconvolto. Lat. perturbari. Gr. διαπαράσσεσθω. STARE SU. Star ritto. fiat. stare. Gr. içάναι.

S. I. Talora vale Stare nella parte superiore. Lat. superiorem locum habere. Gr. iv avwiego elvau.

S. II. Star su , vale anche Riszarsi in piè . Lat. surgere . Gr. avigavat . Franc. Sacch. nov. 48. Comincia a dire pianamente : sta su ; hati tu fatto male? Burch. 2. 3. Ispacciati, sta su, mettiti in dosso.

† \*\* S. III. E figuratam. vale Pigliar coraggio, Confortarsi. Cavalc. Med. euor. 172. E però sta su, e

T. VI.

confortati, e ringrazia Iddio del benefizio che t'ha fatto: Petr. son. 52. L' aspetto sacro della terra vostra Mi fa del mal passato tragger guai, Gridando: sta su, misero, che fai? Vit. SS. Pad. 2. 240. Onde ista su. e confortati, e ringrazia Iddio, che t'ha donato, ed

hatti salvato lo tuo figliuolo .

S. IV. Più su sta mona luna; proverb. che vale Tu non l'apponi, Tu non dai nel segno, Tu aon la di giusta. Lat. non propter pedis cum lyra dissidium. Gr. ε δια την πε ποδός πρός την λύραν άμετρίαν, Plut. V. Flos. 258. Libr. Son. 11. Più su sta mona funa, e' ci è più bello. Fir. Luc. 5. 6. Ma più su sta mona luna. Morg. 16. 45. Più su sta mona luna, fratel mio, Guarda se in sonno dicevi com' io. Cerch. Dot. 5. 2. Più su sta mona luna, e s' e' si cresce Ad ogni offerta tanto, no saremo D' accordo a manco delle tre.

(†) STARE SU BELLO. V. STARE BELLO.

STARE SU CHECCHESSIA. Attendere, Badare a

quello, di che si parla, Avervi particolare applicazione. Cron. Morell. 231. Non si vuole esser corrente,

venuto il pensiero, ma istarvi su più dì. STARE SU DUE PIEDI. Figuratam. vale essere ia istato sicuro. Lat. in tuto esse. Gr. žv axivouvo

(\*) STARE SUGGETTO. V. STARE SOGGETтò

STARE SUL BISTICCIO. Lat. verbis certare, contendere. Gr. hogois egizav. Varch. Ercol. 75. Bisticciarla con uno, e star seco sul bisticcio è volere stare a tu per tu, vederla sil silo, o pur quanto la canna

STARE SUL CUORE. Aver pensiero grandissimo . Lat. cordi esse, in animo hærere. Gr. μέλαν. Tac. Dav. ann. 14. 200. La salute della repubblica gli stava

sul cuore.

STARE SUL GRANDE, . IN SUL GRANDE. Usar fasto, Viver con alterigia. Lat. superbe agere magnos spiritus habere . V. Flos. 352. Varch. Ercol. 91. Stare in sul grande, in sul grave, in sul severo ec. in sul mille, significano quasi una cosa medesima, cioè così col parlare, come coll'andare, tenere una certa gravità conveniente al grado, e forse maggiore. Salv. Spin. 1. 1. Io non so, s' e' si stanno in sul grande, o se pure egli abbiano in testa qualche altro umo-

STARE SUL GRAVE, o IN SUL GRAVE. Usar portamenti, e maniere gravi, Vivere con gravità. Lat. gravitatem induere . Gr. σεμνύνεσθαι . Varch. Ercol. 91. Stare in sul grande, in sul grave, in sul severo, in sull'onorevole, in sulla reputazione, e finalmente in sul mille, significano una cosa medesima, cioè così col parlare, come coll' andare, tenere una certa gravità conveniente al grado, e forse maggiore. Malm. 6. 108. Che questi cittadini, Che in simil luogo star dovrian sul grave, Rendono ec.
STAR SULL' ALI, o IN SULL' ALI. Volare. Dant.

Inf. 17. Come 'l falcon, ch' è stato assai sull'ali. But. ivi: Ch' è stato assai sull'ali, cioè in aire rotean-

+ S. Stor su'l' ali, o desto in sull'ale, figuratam. si dice dell' Essere in desiderio, o risoluzione di muoversi, Stare in punto per partirsi. Lat. discessui prom-ptam esse. V. STAR SOPRA S. VII. Lasc. Gelos. 3. 4. Ma state desto in sull' ale. Malm. 12. 42. E per partir di quivi sta in soll' ali.

STARE SULLA PANCACCIA. Lo stesso, che Stare alla pancaccia. Lat. trivia coaterere. Gt. iv 1910dois συγκαθέζετθαι. Cant. Carn. Ott. 25. Chi vuole udir bugie, o novellacce, Venga ascoltar costoro Che

si stan tutto'l di sulle pancacce. STARE SULLA PAROLA. Mantener la fede.

STARE SULLA RÉGOLA. Osservare la regola. Ambr. Furt. 2. 3. Delle sue: star sempre sulla rego-

\*\* STARE SULLA SUA. Tener suo grado, Star sul grande. Cecch. Dot. 3. 2. Io mi stetti sulla mia . [V. STAR IN SULLE SUE §.]

STARE SULLA VITA. Fermarsi in piedi colla persona diritta, e la testa alta. Lat. rectum stare, Terenz. Gr. όρθως ίσαναι.

S. I. Stare sulla vita spirituale, vale Attendere alle

cose spirituali, Applicare alle divozioni.

S. 11. Stare sulla vita amorosa , vale Fare il golante ,

Seguir le dame

STARE SULL' AVVISO. Proceurar d'essere avvisato, Far diligenza per aver notizie. Bern. Orl. 1. 15. 24. Stava ben sull'avviso alla vedetta. Dav. Camb. 105. Questi arbitranti, che stanno alle vedette, e sugli avvisi, vedrebbono, che ec. STARE SULLE SPESE. Vivere con ispesa; e pro-

priamente Vivere fuori della propria casa con dispen-

dio . Lat. suo impendio vivere .

STARE SULLE SUE. Lo stesso, che Stare oll' erta, Stare in cervello, Stare in sulle sue. Varch. stor. 12. 412. Il giorno dipoi, stando ciascuno sulle sue, gl' Italiani ec. si mossero d' intorno alla nona.

S. Talora vale Badare a se, o a fatti proprj.
STARE SULLE VEDETTE. V. STARE ALLA

VEDETTA.

STARE SULLE VOLTE. Stare attento alle con-

giunture .

STARE SULL' ONOREVOLE. Lo stesso, che Stare sul grave. Fir. disc. an. 26. lo ho paura, che il vostro volere stare in sull'onorevole non vi faccia marcire in questa prigione.
STARE SULL'ORLO DI CHECCHESSIA. Esser

prossimo a fare, o a ottener checchessia.

STARE SUL SICURO. Non correr rischio. Lat.

in tuto esse. Gr. ev autvouvo etvat.

STARE SUL SODO. Non s'ingerire in cose frivole, o vane, ma tenersi nelle importanti, e opportune; Fuggire gli scherzi. Lat. seria cogitare. Gr. σεμνύνε. σθαι.

STARE SUL SUO, o IN SUL SUO. Abitare nel

proprio suolo .

S. Stare sul suo, il dicono anche gli uomini di con-

tado del Coltivare, e Lavorare i propri beni. STARE SUL TAGLIO, o IN SUL TAGLIO. Dicesi de' mercanti di panni, o drappi, che vendono a minuto. Malm. 1. 16. Onde il aostro mestiero, idest la guerra, Che sta in sul taglio, non fa più faccende [ qui figuratam, ed in sentimento equivoco ]. STARE SUL TERMINE. Esser vicino a termina-

STARE SUL VANTAGGIO. Proccurare industrio-

samente i proprj vantaggi.
STARE TERRA TERRA. Essere in basso stato.

Lat. humili loco esse. Gr. 2609ai 2auai. STARE TORTO. Contrario di Star diritto.

STARE VERSO CHECCHESSIA. Essergli vicino.

STARE VESTITO. Aver le vesti in dosso. STARE ZITTO. Tacere, Non parlare. Lat. silentium tenere, silentio vacare. Gr. σιγαν, σιωπαν. Alleg. 5. E i buon soldati in campo, o'n cittadella Si sianno zitti in far la sentinella.

STARLOMACO. V. A. Astronomo. Lat. astronomus. Gr. ας ξονόμος. Vit. Bart. 6. L' uno delli starlomachi, il più savio di tutti, disse al Re. E appresso: Più dubitava di quello, che d'altra cosa, perciocchè

li starlomachi aveano detto ec.

+ STARNA. Uccello di penna bigia, e della grossezza presso a poco d'un piccione, la carne del quale è di

grato sapore. Lat. avis externa . Gr. δενεον έξωτικόν . Lab. 191. Le starne, i fagiani, i tordi grassi ec. Cr. 10. 11. 5. Egli pigliano [ i falconi ] anitre, aghironi, oche, grue, e starne, e molti altri uccelli. Franc. Sacch. Op. div. 90. Starne per natura imbolano l' uova l' una all' altra, quando è 'l tempo del covare, ed essendo nati i figliuoli, gl'induce la natura a conoscere la loro propria madre. Ciriff. Calv. 4. 118. Ed io, quale il falcon fuor del cappello. Ch' aspetta avendo la starna veduta ec. Alleg. 22. Dopo i goduti beccafichi, e starne.

S. Seguir la starna, figuratamente si dice del Seguitar checchessia senza abbandonarlo. Lat. individuum comitem se præbere. Gr. αδιαιζέτως προσκολλάσθαι. Malm. 5. 30. Per non lo perder d'occhio, e ch'ei le manchi, Segue la starna, e gli va sempre a' sian-

STARNAZZARE. Gittarsi addosso la terra col dibattimento dell'ali; il che è proprio della starna, benchè si dica anche talora delle galline, e d'altri uccelli . Salv. Avvert. 1. 2. 14. Parimente lo starnazzare, ch' è formato da starna, non pur di questo, ma dicesi egualmente di ciascun altro uccello, e non fa forza, se da principio fu metafora, o no

S. I. Per Dibattere semplicemente, Fir. disc. an. 10. La buona quaglia starnazzando l'ali perl a gabbia con più empito, che poteva, fece tanto romore, che il pa-

drone senti.

S. II. Per Isparpagliare , Sparanzzare . Buon. Fier. 1. 4. 8. Assaltan le botteghe, mangian, beono Saccheg-

giaiori, e ciò, che c'è starnazzano. STARNONCINO. Dim. di Starna. Cron. Morell. 262. Come fanno gli uccelli rapaci a' piccoli istarnon-

cini, che con poco di fatica gli prendono.

STARNONE. Starnotto. Burch. 1. 128. Innan-zi che la cupola si chiuda, Certo sara gran macco di starnoni. Bern. Orl. 1. 6. 52. O che tordo diceva, o che starnone, Anzi pur che vitello ho io trovato!

+ STARNOTTO. Starna giovane. Cecch. Esalt. cr. 4. 4. Fuggiro in qua, e'n la, che parvon proprio Una covata di starnotti in una Stoppia. Pros. Fior. part. 5. Vol. 1. cic. pag. 221. S'è vero, come è verissimo, che i piccion grossi, le tortore, gli starnotti, e va discorrendo, sieno uccelli ec. E oppresso: Onde bisogna per forza credere, che gli starnotti, e i piccioncini sieno anco loro beccafichi ec.

STARNUTAMENTO. Starnutazione. Lat. sternutatio, sternutamentum. Libr. cur. malatt. Sono offesi

da soverchia quantità di starnutamenti.

STARNUTARE. Starnutice. Lat. sternuere. Gr. πταςνονα. Sen. Pist. E se per avventura alcuno di loro tosse, o starnuta, o singhiozza, sì non camperà e-gli di esser battuto. Cr. 9 25. 2. Berà assai meno, e comincera a tossire spesso, e starnutare.

STARNUTATORIO . Medicamento , che fa starnutare. Lat. sternutatorium. Libr. cur. malatt. Usi fre-

quentemente questo starnutatorio in polvere.

STARNUTAZIONE. Lo starnutire. Lat. sternutatio. Gr. ππαςμος . Cr. 5. 25. 2. La sua polvere posta alle nari provoca starnutazione, e mondifica il cerebro dal-la superfluita flemmatica . Volg. Mes. Starnutazione è utile all' epilensia, al mal della gocciola, e a'capogir-

+ \* STARNUTENTE . Che starnutisce , Che starnuta . Magal. lett. scient. pag. 159. Tolta via la simiglianza tra lo starnuto e lo starnutente, la favola per-

de subito tutta la sua grazia ec.

\* STARNUTIGLIA . T. de' Farmacisti , ec. Medicamento cefalico a foggia di tabacco in polvere, per eccitare lo starnuto detto anche in forza di sust. Starnutatorio . V .

STARNUTIRE. Mandar fuor lo starnuto. Lat. sternuere, sternuture. Gr. magnivai. Bocc. nov. 50. 12. Noi sentimmo presso di noi starnutire, di che noi ne la prima volta, ne la seconda curammo: ma quegli, che starnutito avea, starnutendo ancora la terza volta, e la quarta, e la quinta, e molte altre, tutti ci fece maravigliare. Cr. 9. 25. 4. Per questo il cavallo starnutirà, e gitterà gli umori freddi, e liquidi a mo-do d'acqua. Cron. Morell. 332. Non possono starnuti-

re, se non s'appoggiano al muro, si sono indeboliti. STARNUTO. Strepito, col quale si manda fuori per le narici, e per la bocca l'aria spinta con violenza per una veemente contrazione del petto . Lat. sternutamentum, sternutatio. Gr. ππαρμός. Bocc. nov. S. S. Cosa, che non fosse mai stata veduta, non vi crederrei io sapere insegnare, se ciò non fosser già starnuti. E nov. 50. 13. Parendogli, che di quindi venisse il suono dello starnuto, aperse un usciuolo. Cr. 6.82. 2. Contr' alla superssua umidità del cerebro, siccome nella letargia, si provochi lo starnuto con la polvere del suo seme (del nasturcio) posta alle nari. Buon. Fier. 3. 4. 4. Tener con gli starnuti il naso scosso.

+ STAROCCARE. T. del Giuoco. Giuocar tarocchi

superiori per torre via quelli degli anversarj.

+ STASARE. Contrario d'Intasare; Rimuovere, o Sturare l'intasamento. Red. Oss. an. 95. La dieta ben regolata è la più sicura medicina per rimettere in sesto le viscere degli uomini, e per istasare gl'intrigatissimi canali, e andirivieni de loro corpi. E Cons. 1. 224. E necessario ancora stasare bene, e spurare bene i canali che scorrono per esso fegato, e liberarli dalla gru-

ma interna, che gli rende ostrutti. STASERA. Questa sera. Lat. hadie vesperi. Gr. παύπης εσπέρας. Bocc. nov. 77. 11. Egli ci è stasera venuto un de suo fratelli. Vit. S. M. Madd. 71. Or bene sono le pecore senza pastore, come ci dicesti stasera . E 98. Oli come l'aspetterò io stasera, e da qual parte udirò la sua voce dolcissima! Morg. 19. 77. Ma perch' io non v'aggiungo con la scala, Morgante, e tu v' aggiugni senza zoccoli, E' converrà, che stasera tu smoccoli.

\* STASI. T. de' Medici. Insuperabile ristagno del sangue, o d'altro umore ne' minimi vasi del corpo aui-

\* STATARE. T. degli Agricoltori. Lasciar corre-re un certo spazio di tempo dalla prima alla seconda aratura acciò la terra smossa possa ricuocersi, e risen-

tire tutte le influenze dell'aria.

\* STATÀRIO. T. della Storia. Sorta di soldato Romano, che non entrava nell'azione delle scorrerie, ma che aspettava il nemico, stando al suo posto, e travasi anche usato addiettivam. Salvin. Iliad. 13. 456. Nè ad Achille d'nomini sbaraglio Daria la man nella stataria pugna,

STATE. Una delle quattro stagioni dell' anno, la più calda. Lat. æstas . Gr. 9 2905 . Bocc. nov. 44. 7. Non suole essere usanza, che andando verso la state, le notti si vadano riufrescando. Lab. 263. Che nelle Chiani di mezza state con molto men noia dimorrebbe ogni schifo, che vicino a quello. Dant. Inf. 27. Che muta parte dalla state al verno . Petr. son. 181. Ch' un fuoco di pietà fessi sentire Al duro cor, ch'a mezza state gela. Arrighett. 50. La primavera diede il segno, e la mala state recò la febbre. Cas. lett. 53. Ma fui tanto trattenuto a Roma, che la state mi sopraggiunse.

STATERECCIO. V. A. Add. di state. Lat. æstivus. Gr. θερινός. Guid. G. Cadendo dagli staterecci
frusti degli alberi, e da' loro spogliati rami. Boez. G. S. 42. Or se' tu ornato della varietà de' fiori di primavera, o la tua abbondanza moltiplica in frutti staterecci l

\* STATICA . T. Didascalico . Scienza , che ha per

oggetto l'equilibrio de' corpi solidi, e considera il movimento de gravi, o sin artificiale, che si fa lor fare per via di qualche macchina, o sia naturale, che dalla stessa gravità loro dipende, o sia violento, il quale a' gravi risulta dalla forza estrinseca, che dù loro impul-

STATICO. Ostaggio. Lat. obses. Gr. oungos. Morg. 24. 20. E statico il monton sia dato a' cani, E tu sara' quel desso, e' tuoi Pagani. Guicc. stor. Avendo prima conceduto, che il figliaolo del marchese di Mantova, che era appresso a Giulio per statico, libero dalla fede data, potesse ritornarsene al padre. Varch. stor. 4.84. Di quest'accordo contentare non si volevano, dare loro per istatichi sette a loro scel-

\*\* S. Statico , V. A. Immobile . Dial. S. Greg. 3. 22. Fue statico, cioè tenuto per modo, che non si poteva di quivi muovere. E di sotto: Disse com'egli era statico, cioè tenuto, sicchè muovere non si pote-

(\*) STATISTA. Personaggio di governo, che regola gli affari dello stato. Lat. politicus. Gr. πολιτικός. Segner. Pred. 33. 3 Buon per lui, che non chiamò prima a trattato su questo affare verano di quegli ini-

qui statisti, di cui parliamo.

+ STATO. Sust. Grado, Condizione, l'Essere. Lat. gradus, conditio, status. Gr. βαθμός, καπάςασις, κλήgos. Bocc. nov. 1. 9. La cui malizia lungo tempo sostenne la potenzia, e lo stato di messer Musciatto. E nov. 13. 12. Al quale Alessandio ogni suo stato liberamente aperse. E nov. 16. 14. Essi potrebbono, se ivi fossero, nel perduto stato tornare. E num. 25. Del tuo presente stato niente dico. E nov. 40. 4. Di nazion nobile, ma di cattiva vita, e di biasimevole stato. E num. 19. Trovandosi la guastadetta vota, fece un gran romore, che niuna cosa in casa sua durar poteva in istato (cioè: si poteva salvare; o lasciavasi istare nel luogo, ed essere in cui era). E nov. 42. 16. Laonde sonimamente Martuccio venne nella sua grazia, e per conseguente in grande, e ricco stato. E nov. 52. 3. Bonifazio Papa, appo il quale messer Geri Spina fu in grandissimo stato. Pass. 228. Quando alcuna persona nobile, e di stato abbia ricevuta alcuna ingiuriosa onta, o oltraggiosa villanía da persona vile. E 250. Fugge come l'ombra, e mai non istà in istato. E 311. Ella è necessaria ad ogni uomo di qualunque stato, e condizione si sia. Petr. son. 203. Che'l dolor distilla Per gli occhi miei di vostro stato rio. E canz. 29. 3. Ben provvide natura al nostro stato, Quando dell'Alpi schermo Pose fra noi , e la Tedesca rabbia ( cioè : mantenimento, salute). É canz. 45. 3. Fui mal accorto a provveder mio stato. Dicer. Div. In quelle si seppe si reggere, come a stato di pace si convenia. G. V. 1. 50. 3. Iesu Cristo disse di sua bocca, che niuna cosa ci ha stato fermo (cioè: stabilità). E 7. SS. 1. Essendo la città di Firenze in felice, e buono stato di riposo. Dant. Purg. 14. Nello stato primaio non si rinselva. Din. Comp. 2. 50. Uguccione della Faggiuola antico Ghibellino rilevato di basso stato. Cavalc. Frutt. ling. Volle Iddio mostrare, che quel luogo era traslatato di puzza, e di tenebre a stato di santità, e di lume. Tes. Br. 3. 9. Quando la tua magione è compiuta, e fornita delli suoi edifici, secondo lo stato del lnogo, e del tempo, tu dei fare camera, e sala, la ove l'ampiezza della casa ti mostra, che meglio stia. Sagg. nat. esp. 26. Quest' altezza, quantunque ec. alquanto più per le stagioni varie, e stati diversi dell' a-

ria si sia osservata variare ec.

\*\* §. I. Essere in grande stato, vale Aver grazia, ed autorità. Bocc. g. 2. n. 1. In Trivigi abitava, et

appresso al Signore aveva grande stato.

S. II. Stato naturale, dicesi l'Essere naturale di checchessia prima d'alterarsi per qualsivoglia accidente. Sagg. nat. esp. 155. Stato naturale significa il grado al quale arriva l'acqua, o altro liquore nel collo del vaso, avanti che ei sia messo nel ghiaccio.

§. III. Stato della febbre, vale il Colmo. Lat. status, vigor. Gr. αχμή. Com. Inf. 20. Siccome li medici sanno le accessioni, stati, e recessi delle feb-

bri.

S. IV. Per Dominio , Signoría , Potenza . Lat. principatus , regnum , imperium . Gr. aexi . Pass. 210. Beni della fortuna sono le cose, che son fuori di noi ec. come sono le ricchezze, le delizie, gli stati, le dignitadi, la fama. E 228. Segno di ciò si è, che spesse volte e' gli abbatte, e toglie loro lo stato, e la signoria eziandio in questa vita. G. V. 1. 9. 2. La deita città di Fiesole montò in grande potenza, e si-gnoria infino che la grande città di Roma ebbe stato. E 6. 54. 1. La città montò molto in istato, e in ricchezza, e signoría. Dant. Inf. 27. Tra tirannia si vive, e stato franco. Tac. Dav. ann. lib. 3. cap. 50. Caccisi nondimeno fuor di Roma, perda i beni, e acqua, e fuoco, come fusse caso di stato [ il Lat. ha : si lege majestatis teneretur].

\*\* S. V. Significa pure, Professione di vita. Vit. SS. Pad. 1. 4. Incominciandosi a dilettare dello stato dell' eremo per amore di Dio. Segn. Parroc. iastr. cap. 2. Tanto succede nella elezion dello stato. E di sotto: Le varie professioni di vivere, e i varj posti, che da noi, secondo il modo comune di favellare, si chiamano

stati.

\*\* S. VI. Significa pure lo Star fermo, senza muo-versi. Bemb. stor. 5. 65. Le navi da carico per cagione d'una grande tranquillità sopravenuta, non poterono nè gire innanzi, nè di stato muoversi pun-to. Fr. Giord. 29. Come le stelle che sono molto dilungi dalla tramontana ec. si movono forte: così i mondani che da Cristo sono dilungi, non hanno stato [fer-

mezza].
\*\* §. VII. Stato, assolutamente, per Buona fortuna, o simile. Bocc. g. 10. n. 7. Non che io faccia questo, di prender volentier marito, e d' aver caro quello, il quale vi piacerà di donarmi, che mio onore, e stato sa-

ra; ma ec. \*\* §. VIII. Per modo da vivere, Mantenimento. Borgh. Orig. Fir. 91. Tal figliuolo, che tutto lo stato suo avea nel difendere e mantenere gli atti paterni [ l' es-

ser suo ] .

\* §. 1X. Stato maggiore, dicono i Militari parlando

degli Ufficiali , dal Maggiore in su. \* S. X. Stato , Piano , Lista . T. di Marineria . Lo stato di una nave è l'esotta numerazione di tutti i pezzi di legname, che lo compongono, delle loro dimensioni, proporzioni, e specie, delle loro unione, dei ferramenti per dimensione, e peso, della distribuzione di tutte le camere, e in generale di tutte le sue parti. È d'uso che il Costruttore dando il piano della sua nave, ne dia anche lo stato nel modo suespresso. Strati-

STATO. Add. da Stare. Lat. commoratus. Gr. usivas. Bocc. nov. 7. 10. Incontanente gli corse nell'animo un pensier cattivo, e mai non più istato-

STATUA. Figura di rilievo, o sia scolpita, o di getto . Lat. statua , signum . Gr. ανέξιας , αγαλμα . Bocc. nov. 65. 15. Farete di far porre una statua di ce-ra della sua grandezza a laude d'Iddio dinanzi alla figura di messer santo Ambruogio. Petr. canz. 11. 4. E tra gli altari, e tra le statne ignude Ogn' impresa crudel par che si tratti . Conv. 208. La statua di marmo , e di legno, o di metallo, rimasa per memoria d'alcu-

no valente nomo, si dissomiglia nello effetto molto dal malvagio discendente; perocchè la statua sempre afferma la buona opinione in quelli, che hanno udito la buona fama di colui, cui è la statua. Cronichett. d'Amar. 32. Questi non è esso, anzi è una statua.

STATUALE. Che è descritto nel numero de'cittadini, e partecipe del governo dello stato. Lat. civis pleno jure. Cron. Morell. 276. Non ragionare d'alcuna cosa con lui, se non in presenza d'altri statuali. Agn. Pand. 24. Tu statuale, seguitando la ignoranza, e l'arroganzia d'altri, n'acquisti malivolenzia. E 15. Che contentamento può avere lo statuale, avendo tutto di a porgere il viso a' rapinatori, barattieri ec.! Varch. stor. 6. 143. E questo s' intendeva di coloro, i quali erano statuali, e il beneficio avevano della città [ lo Statuale negli es. Pand. e Varch. vien dichiarato dall' Amati per Ufficiale qualunque al pubblico soldo, non cittadi-

no di suo diritto ] .

\*\* STATUALE . Aggett. Stor. Semif. 86. Furono ammessi, e vinti (forse uniti) a Cittadini e beneficiati della Città di Firenze all' uso e grado statuale degli al-

tri Cittadini

STATUARIA. Sust. L' Arte di scolpir le statue, o di gettarle di bronzo; Scultura. Lat. ars statuaria. Gr. αγαλματοποιία. Borgh. Rip. 26. La pittura, e la statuaria, cioè il gittar di bronzo, ebber cominciamen-

to a tempo di Fidia.

STATUARIO. Colui, che fa le statue; Scultore. Lat. statuarum artifex, sculptor, statuarius. Gr. αν-δειαντοποιός. Guid. G. Quivi erano li dipintori, quivi erano li statuari. Buon. Fier. 5. 5. 2. La ricoperta d'oro enea figura Sembianza della Dea, che nella mente Fu concetta di Giove, Vi mandano i più illustri statua-rj. Varch. Lez. 165. I marmi sono ordinariamente il subbietto degli scultori, onde i Latini gli chiamavano propriamente marmorari, e quelli, che facevano le figure di bronzo, statuari

+ (\*) STATUETTA. Dim. di Statua. Lat. parva statua. Gr. avogerioxes. Pros. Fior. 4. 22. Nè meno starò a numerare le statuette, le pitture, l'anticaglie, e le rarità, che mercè della libertà di lui si veggono. Baldin. Voc. Dis. Balletta quadra, stretta e lun-

ga, che rappresenta un torso di statuetta.

† STATUIRE . Deliberare , Risolvere . Lat. constituere, statuere. Gr. βουλεύες θαι. Bocc. g. 2. f. 5. Ciascuno commendò il parlare, e il diviso della Reina, e così statuiron, che fosse. Tratt. gov. fam. Carità del prossimo statuì essere di sua sincera legge compimento. \* STATUISTA . Statuario . Manni annot . Bald . Sol-

dani Benzi, celebre statuista Fiorentino. STATUITO. Add. da Statuire. Lat. constitutus, statutus . Gr. τεταγμένος . Guicc. stor. 12. 623. Consegnare al Re di Francia infra il termine di sei mesi,

statuiti nella capitolazione, quella piazza.

+ STATURA. Abitudine del corpo, in quanto alla grandezza, o alla piccolezza. Lat. statura . Gr. μέρε-906. Bocc. nov. g. 6. f. 10. Era questo laghetto non più profondo, che sia una statura d'uomo infino al petto lunga. Din. Comp. 1. 25. Piangano i suoi cittadini formati di bella statura oltre a' Toscani . M. V. 4. 74. La sua persona di mezzana statura. Vegez. Come la lor piccola statura contra la grandezza degli Alamanni avrebbe avuto ardimento . Cavale. Frutt. ling. Te , o nomo, fece diritto in due piedi, colla statura verso'l cielo, perchè tu pensassi pur del cielo; non discordi adunque il cuor tuo dalla statura tua (cioè:positura). Morg. 18. 162. Vedestù mai, Margutte soggiugnea, Un nom più hello, e di tale statura, E che tanto diluvi, e tanto hea! Boez. Varch. 5. rim. 5. Sol l'nomo all' alte e sempiterne sedi Erge la fronte, e con dritta statura Spregia la terra.

S. I. Per Grandezza assolutamente . Pallad. Dicemb. 3. Nascono in arbore di mezzana statura.

+ \* \* S. II. Statura . V. A. Stato , Condizione . Ricord. Malesp. 36. tit. Come, e quando Attile venne a

Firenze, e di sua statura. Amati. + \*\* STATUTALE. Add. Di statuto, Secondo gli statuti. Pr. fior. P. 4. V. 2. pag. 249. I Decurionati . . . erano similmente cariche, che il cittadino statutale e municipe . . . non poteva non accettare. IV.

STATUTARIO. Che fa gli statuti. Lat. statutorum, seu constitutionum municipalium conditor, emendator. Cavale. Pungil. Molto sono da riprendere quegli usiciali, e statutari, che tutti li loro statuti sanno giurare. Stat. Merc. Costrignere i cinque consiglieri ec. eleggere in arbitri, ovvero statutarj, per fare, e

rinnovar lo statuto della università predetta

STATUTO . Legge di luogo particolare . Lat. statutum, constitutio, lex municipalis. Gr. πο καθεςος. Bocc. nov. 57. 8. A ciò confortandogli il Podestà, modificarono il crudele statuto . G. V. 7. 17. 2. Corressono tutti statuti, e ordinamenti. Maestruzz. 2. 43. Ovvero assolvessono dalle date sentenze per provinciali

statuti, ovvero sinodali.

S. Per Legge, o Decreto generalmente. Lat. lex, placitum, scitum, decretum. Gr. νόμος, θεσμός. Dant. Par. 21. Perocchè sì s'innoltra nell'abisso Dell' eterno statuto quel, che chiedi, Che da ogni creata vista è scisso. Guid. G. L' oscurazione del sole non si legge, che mai avvenisse contra li naturali statuti. Pass. 107. Ordinarono, come la confessione si dovesse fare, e del tempo, e del modo, e del ministro, facendone legge, e statuto del doversi confessare almeno una volta l'anno. Bern. Orl. 1. 15. 56. Amore ha nel suo regno uno statuto, Che ciascun, che non ama, essendo amato, Egli ama poi, nè gli è l'amor creduto, Acciocchè provi il mal, ch'agli altri ha dato. Lasc. Sibill. 2. 3. Il tuo non è, come il mio, cervello da riformare statuti

\*\* STATUTORE. Che statuisce, Costitutore. S. Ag. C. D. 7. 11. L' hanno [ Giove ] chiamato vinci-tore non vinto, aiutatore, impulsatore, stabilitore,

statutore ec. N. S.

STAVERNARE. Voce bassa; Uscire dalla taverna. Lasc. Gelos. 4. 3. Staverna, staverna oramai, vien giù

tosto, il padron ti domanda.

\* \* STAUROTIDE. T. de' Nat. Si dà questo nome ad alcune pietre brune, rossicce, che si presentano sotto la forma di prismi compresi di quattro, o di sei facce, o isolati, o riuniti in forma di croce. Bos-

\* STAZA . T. de' Misuratori . Strumento che serve a trovar la tenuta d'un fusto, o simile, che anche dicesi

Staglio.

\*\* §. Staza, Staglio. T. di Marineria. La misura della capacità che ha un bastimento. Staza è anche una

\* \* STAZARE UN BASTIMENTO. T. di Marineria. Calcolare e misurare la copacità di un bastimento, e quindi determinare quante botti di mare o ton-nellate possa contenere nella sua stiva, ognuna delle quali equivale a quattro barili. Stratico.

\* STAZATORE. T. di Marineria. Colui che sta-

\* \* STAZATURA. T. di Marineria. L'atto, e il

modo di stazare, o misurare la capacità di un bastimento . Stratico .

STAZIO. V. A. Stanza, Abitazione. Lat. statio. Gr. ςάτις. G. V. 4. 9. 1. Fu il primo ovile, e stazio della rifatta città di Firenze [ nel T. Dav. si legge:

\* STAZIONALE. T. degli Ecclesiastici. Dicesi di alcune Chiese, in cui si fanno le stazioni al tempo del

giubileo

STAZIONARIO. Add. Che interrompe con qualche fermata la continuazione del suo movimento; e si dice per lo più de' pianeti ; Fermo. But. Par. 1. 1. Li pianeti, che hanno epiciclo, alcuna volta sono retrogradi, alcuna volta progressivi, ed alcuna volta stazionarj. Allora è stazionario lo pianeto, quando sta in un medesimo sito. E 8. 1. Quando è alli due punti, che toccano lo deferente, allora si dice lo pianeto stazionario. Gal. Sist. 270. Veggo in un traito ec. farsi il mar diretto, senza restar pure un momento staziona-

STAZIONE. Che gli antichi usorono così in genere maschile, come in femminile; Stazio, Fermata, Stanza, Abitazione. Lat. statio. Gr. 5ασις. Guid. G. Li Greci si rassegnarono nel detto porto con sicura stazione. Liv. Dec. 3. Gia li montanari, dato il segno delle castella, alla stazione usata si convenivano. E appresso: Intra le guardie, e le stazioni de' cavalie-ri. Coll. SS. Pad. Ha catuno vizio nel cuor nostro la prima stazione. Mor. S. Greg. Noi verremo a lui, e faremo il nostro stazione appresso di lui.

S. I. Stazione, appresso gli ecclesiastici, vale Visi-, che si fa a qualche chiesa, secondo l'ordinazione del Pontesice, per adorare, o per pregare Dio, e per guadagnare l'indulgenza. Lat. statio. Gr. 54015. Fir. Trin. prol. E non lasciare perdonanza, enè stazione, che Dio vi benedica. Car. lett. 2. 158. Ieri lo trovai alla stazione, e mi promise di nuovo di portarmele oggi . Bern. rim. 1. 106. Non vadan più pellegrini , o romei La quaresima a Roma agli stazioni.

+ \* S. II. Stazione , T. degli Astronomi . Divisione segnata con una croce sulla Bastriglia. Gal. Sagg. 310. Ecco non solo misurata in una sola stazione qual-

sivoglia lontananza in terra, ma senza errore alcuno stabilite le distanze de' corpi celesti.

\*\* STAZONIERE. Federigo Ubaldini, nella Tav. Barb. alla voce STAZONE [ che il Vocab. dice: STAZ-ZONE] scrive; che Stazoniere significa lo stesso, che Bottegaio: perchè Stazone, per le autorità, che adduce, vale Bottega. Rim. ant. Folgore da S. Gemignano: Per dar ad ogni stazonier guadagno Torchi, doppier, che venghin da Chiareta; Confetti, citriata da Gaeta: Bea ciascun, e conforti il compagno.

(+) STAZZO . Fermata , Stanza . Car. En. 10. 447. Ite con tutti i remi Di tutta forza, e si pingete i le-gni Che si faccian da lor canale e stazzo [vedi anche

STAZIO]. + STAZZONARE. Palpeggiare, Malmenare, nel signific. del S. I. Lat. attrecture. Gr. Andapav. Varch. stor. 16. 639. Palpando, e stazzonando il Vescovo. Buon. Fier. 2. 4. 11. Le mercanzie ec. S'imbrattan, si stazzonan, si sgualciscono. Alleg. 7. Ed è mirabil cosa, Che stazzonar si dica Toccar la gola, o'l petto dell'amica. Car. part. 2. lett. 182. Ve le rimando cosi [ alcune poesie ], scusandomi dell' ardir che ho. preso a stazzonarle, come ho fatto, dalla piacevolezza loro, dalla libertà che voi me n' avete data, e dal sollucheramento che m' è venuto del tempo, e delle cose passate ec.

STAZZONATO. Add. da Stazzonare. Lat. attrectatus. Gr. ¿Indapausvos. Cant. Carn. 16. Che nessuno è a chi piacci Una cosa stazzonata. E 185. Dateci pur faccenda, Ma non lavoro stazzonato, e vecchio.

STAZZONE. V. A. Stazione. Lat. statio. Gr. 5ao15. Guid. G. 35. Per le dette piazze erano li luoghi dell'arti meccaniche con proprie stazzoni. Pecor. g. 1. nov. 1. Come fu notte si mise una barba, e un capperone, e andò allo stazzone, ove si vendeva questa

vitella. Franc. Sacch. nov. 90. Mostro d'andare a sollazzo per la terra, e andando dove questo calzolaio stava con la sua stazzone, e messer Ridolfo si terma, e dice. Franc. Barb. 237. 19. Guarda come deponi Pecunia a garzoni, () a gente novella, Perch' abbia stazzon bella. Morg. 16. S2. E ritornossi Orlando al suo stazzone, E la fanciulla al padre al padiglione.

\*\* STEASCHISTO. T. de' Natural. Roccia, la cui base contiene mica ed altri minerali disseminati.

\* STEATITE. T. de' Nat. Pietra più o meno dura, ma più spesso tenera, lustra, o sdrucciolevole, piuttosto leggiera, la quale talora s' indurisce, o diventa friabile nel fuoco. Rado è che si sciolga negli acidi. L'Ofite, la Columbrina, la Pietra nefritica, la Lardite ec. sono spezie di Steatite. Gab. Fis. Steatite molle, solida, serpentina. Steatite verde con massolet-

\* , Steatite, T. de' Nat. Altra delle pietre dette untuose, che ha la frattura squamosa, ed anche schi-stosa, che è realmeate untuosa al tatto, che si sfregia coll' unghia, e tagliasi col coltello come il sapone.

Bossi.

\* STEATITICO. T. de' Natural. Che contiene della

Stentite. Gab. Fis.

\* STEATOCELE. Grecismo Medico. Falsa ernia.,

Tumor dello scroto.

STEATOMA. V. G. Spezie di tumore pieno di grassume simile al sego. Lat. steatama. Gr. çezimua. Libr. cur. malatt. Volle essere curato di uno steatoma d'un braccio. E appresso: Li steatomi fa d'uopo,

che il medico chirurgo gli tragga fuori interi.

+ STECADE. Lavandula Stoechas, T. de' Botanici. Pianta, che ha lo stelo diritto, solido, con molti ra-mi, frondosi, le foglie opposte, lineari, strette, alquanto bianche, intere, i fiori di un violetto cupo, a spiga fitta, corta, terminata da un ciuffo colorito. Fiorisce dal Maggio all' Agosto, ed è comune nei monti. Lat. stachas. Gr. 501225. Ricett. Fior. 114. Le conserve de liori, e dell'erbe si fanno pestando, o tagliando dette erbe, e siori o interi, o spicciolati, come della bettonica ec., dello stecade. E appresso: Le stecade, la salvia, le rose, e simili ec. conviene, trite che sono . pestarle .

STECCA. Pezzo di legno propriamente piano. Bocc. nov. 89. 9. Per la qual cosa un mulattiere, presa una stecca, prima assai temperatamente lo 'ncominciò a battere. E appresso: Gl' incominciò con la stecca a dare i maggior colpi del mondo [qui: pezzo da catasta]. Borgh. Rip. 173. Avvertendo però di lasciare ogni volta seccare, e colla stecca andar pareggiando, e spia-nando il gesso. Benv. Cell. Oref. 32. Appiccasi poi il detto stucco sopra una stecca o grande, o piccola,

secondo la grandezza del lavoro.

S. I. Stecca, si dice a un Legnetto, di cui si servono i calzolari per lustrare, e perfezionare le scar-

S. II. Stecca, si dice anche quel Ferro, che si mette nel manico della vanga, sul quale il contadino posa il piede, e aggrava essa vanga per profondarla ben nel terreno , altrimenti detta Vangile .

S. III. Steeche, si dicono anche alcune Strisce di una cartilagine, che comunemente si appella osso di balena, che si mettono ne' busti delle doane, per tenerli

\* \* §. IV. Stecca , T. degli Orefici . Così chiamasi un piccolo strumento di legno, futto a tornio, con un manichetto, che serve per empiere di pece, e sermarvi sopra la piastra d'argento, rame, o altro metallo, col quale debbono improntarsi sigilli, e fare intagli per ismalti . Baldin.

\* S. V. Stecca, T. de' Libraj, ec. Instrumento da

piegar carta, ec.
(\*) STECCADENTE. Dentelliere, Stuzzicadenti. Lat. dentiscalpium. Gr. o'dortoy hupis. Matt. Frans. rim. burl. 3. 96. Io credo pur, ch' abbiate posto mente, Con quanta sicumera, e quanto onore In tavola si porta il steccadente.

STECCAIA. Lavoro, che si fa a traverso de' fiumi

per mandar l'acqua a' mulini, o simili edifizj.

\*\* S. E Steccaia, per Chiusura di legno, che fanno i pastori per raunarvi il bestiame. Gal. Dif. Capr. 210. Un contadino nel fabbricarsi malamente un capannon di paglia, o'l pastore nel piantar male una steccaia pel suo gregge, non acconciamente sariano ripresi da chi accusasse quello di poca intelligenza ec.

STECCARE. Fare steccati, Circondare di steccato, Guarnire di steccato. Lat. vallum circuminijcere, circumvallare. Gr. περιςοιχίζεσθαι, Vett. G. V. 11. 130. 5. E'n poco tempo appresso l'affossaro, e steccaro. Liv. M. S' imprese a guernire, e steccar la sua oste in un monte il più prossimano. E appresso: Attendarsi, e steccarsi di sotto alla montagua d' Albalunga. Stor. Pist. 12. Steccarono le vie con tavole, acciocche non potessono essere corsi di subito. E 157. La gente de' Pisani rimane a oste intorno a Lucca, e quella steccano, e assossano per modo, che vettovaglia non vi si può mettere.

\* S. Steccare , T. de' Chirurgi . Fare una fasciatura ad una gamba, o braccio rotto, per mezzo di stecche.

Cellin. vit. Gamba steccata.

STECCATA. Riparo fatto con stecconi. Viv. disc. Arn. 41. la luogo di steccate, porrei sempre in opera

de' suddetti canioni di smalto.

+ STECCATARE. V. A. Steccare . Lat. vallare. Gr. περιπιχίζαν. Stor. Pist. 20. Poscia ivi a pochi di fecero steccatare il castello. E 155. Quine puosono campo, e assedio, steccatandosi la città intorno intor-

STECCATO. Sust. Riparo degli eserciti, o delle città, o terre fatto di legname. Lat. vallum, septum. Gr. χαράχωμα, ερχος. G. V. 11. 42. 4. Afforzaro i Pisani di fossi, e di steccati Chinzica. Tac. Dav. ann. 2. 36. Cesare co' Pretoriani suoi fu primo a pigliar lo

steccato, e sforzare il bosco.

§. I. Per Chiusura, o Spartimento fatto di stecconi. Lat. vallum, sepes. Gr. χαραχωμα, έρχος. Cr. 6. t. 4. Si dee circondore la corie di muro, ovvero di convenevole steccato. Introd. Virt. Divisi sono in due parti, secondochè tu vedi lo steccato, ch' è tramezzo di loro. Boez. Varch. 1. pros. 6. Non altrimenti, che per lo fesso, o apertura d'alcun legno d'uno steccato ti sia nascosamente entrato nell'anima la malattia delle perturbazioni della mente.

S. II. Per Piazza , o Luogo chiuso di steccato , ove s' esercitano, e combattono i combattitori. Lat. agon . Gr. αγών . Varch. stor. 11. Gliele voleva provare coll'arme in mano in isteccato a campo aperto. Sen. ben. Varch. 5. 3. L' uno de' combattenti passato da molti colpi, e l'altro leggiermente ferito, si dicono essere usciti dello steccato pari. Ar. Fur. 30. 44. Dove circonda il popol lo steccato, Sonando il corno, s'ap-

presenta armato.

\* S. III. Steccato , T. di Marineria . Cassa per carenare ciò che impedisce, che l'acqua venga sul ponte,

quando si carica la nave per ristopparla.

+ STECCATO. Add. da Steccare. Lat. circumvallatus , obsessus . Gr. περιφραχθάς . Dittam. 5. 20. Qui mi trasse Solino a una fonte Abondevole d'acque, ed altre grotte Chiusa, e steccata dalle ripe conte [ l'ediz. di Venezia 1820. legge: . . . fonte Abhondevole d'acqua, e d'alte grotte Chiusa e serrata ec. ]. Liv. M. Già il secondo anno i Romani noi steccati d'intorno,

e rinchiusi con fame macerano.

+ STECCHEGGIARE. Percuoter con istecche. Fav. Esop. Andavalo d'intorno steccheggiando [ la stampa di Padova 1811. a pag. 143. legge: Vedendosi con sì sozza bestia essere in campo, disdegnavasi di ferirlo col ferro, ed andava d'intorno steccheggiandolo, e ferendo con l'asta]. STECCHETTO. Dim. di Stecco; Piccolo stecco,

sottile, e appuntato. Pataff. 2. Ella borbotta allo stecchetto ferma. Com. Inf 13. Fane di quelle, che sono appresso terra, con molli stecchetti, e foglie cespu-

gliate quasi impacciamento .

§. 1. Stare a stecchetto, vale Vivere miseramente, Fare a miccino, Usar gran parsimonia. Lat. maxima cum parcitate victitare. Gr. λεπιστατα βιούν.

S. II. Fare stare, o Tenere a stecchetto, vale Tenere nlirui col poco, magramente, e con iscarsità di vitto, di dunaro, o d'altro. Varch. Suoc. 2. 3. Non mi piacciono quei padri, che vogliono vederla sottilmente fil silo coi sigliuoli, e tenerli sempre a stecchet-to Malm. 2. 22. Che il Duca per la sua spilorcería Ognor viepin Tenevalo a stecchetto.

STECCHIRE. Ristecchire, Divenir secco. Lat. arescere. Gr. Engaiveo 9 au. Buon. Fier. 2. 4. 11. Si ritiran,

rientran, si stecchiscono. STECCHITO. Add. da Stecchire; Secco, Ristecchito. Buon. Fier. 2. 1. 15. Pareggiar cicatrici, e spia-

nar butteri, E calli sradicar secchi, e stecchiti.

STECCO. Spina, che è in sul fusto, o su' rami
d'olcune piante. Lat. spina, aculeus. Gr. axavaa. Dant. Inf. 13. Non pomi v' eran, ma stecchi con tosco. Petr. canz. 36. 5. Pien di lacci, e di stecchi un duro corso Haggio a fornire. E son. 133 E del mio campo mieta Lappole, e stecchi colla falce adunca. Fr. Giord. Pred. S. 27. Portavano stecchi, ovvero cardi in queste simbrie, e faceansi pugnere i pie-

S. I. Per metof. M. V. 11. 37. Considerando, che la fortezza era stecco nell' occhio al Pisano. Ston. Eur. 6. 133. Con le astuzie, ed ingegno suo era uno stecco e spina gravissima dentro gli occhi di Giselberto. Varch. stor. 7. 174. Acciocche gl' Imperiali avendo nel re-gno quella molestia, non altrimenti, che uno stecco nell' occhio, non potessero rimirare, nè volgersi altro-

S. II. Per Dentelliere , Stuzzicadenti . Lat. dentiscalpium. Gr. οδοντογλυφίς. Galat. 80. Nè in levan-dosi da tavola, portar lo stecco in hocca a guisa d' uccello, che faccia suo nido ec. è gentil costu-

S. III. Stecco, dicesi anche Qualunque fuscello agus-

zo, o appuntato.
\* \* S. IV. Stecco, o Stecchi. Alcuni pezzetti di legno di bossolo, noce, osso, avorio o altro simile, lavorati a foggia di fusi, con le cocche simili alle lime, però alquanto torte, e alcuni simili agli scarpelli; de' quali si vagliono gli Scultori per lavorar figure di terra, o cera, in quelle parti principalmente dove non possono comodamente arrivar colle dita . Baldin.

STECCONATO. Palanento, Chiusura fatta di stecconi. Lat. vallum, septum. Gr. χαςάκωμα, ές-

STECCONE. Legno piano appuntato alto circa tre braccia, e largo intorno a un sesto di braccio per uso di fare steccati, stecconati, palancati, e chiudende. Libr. son. 42. Che cricca ti sia data di stecconi . Serd. star. Ind. 2. 89. Fece siccare la notte alcuni aguzzi stecconi per tutto il guado. Ciriff. Calv. 1. 8. E poi cogli steccon din-

STEFANO . Voce bassa , che vale Stomaco , o Ven-

tre . Buon. Fier. 2. 4. 10. Acciocche pien lo stefano, acculati Dien mano a trar su carte, e shalzar dadi Cecch. Esalt. cr. 3. 6. Venite meco, Ed alzerete il sianco alle rigaglie ec. C. Purche noi empiam lo stefano . Varch. Ercol. 64. Quando altri , avendo pieno lo stefano, e la trippa (che così chiamano i volgari il corpo, o il ventre) è riscaldato dal vino. Fir. Luc. 3. 2. Or che'l compare ha pieno lo stefano, e trangugiatosi ogni cosa .

\* STEGANOGRAFIA . T. Didascalico . L' arte di

scrivere e di spiegare le cifre.
\* STEGOLO. T. de' Mugnaj. Grosso pezzo di legno posto in piano che è attaccato all'alie d'un moli-

no da vento, e girando fa girare le mocine. STELLA. Corpo celeste luminoso. Lat. stella. Gr. açne. Bocc. g. 7. p. 1. Ogni stella era già delle parti d'Oriente fuggita. Dant. Par. 2. Che n'ha congiunti colla prima stella. E appresso: Così l'intelligenzia sua bontate Multiplicata per le stelle spiega, Girando se sovra sua unitate . Petr. son. 202. Quanto mai piovve da henigna stella.

\*\* S. I. L' ora della stella, cioè al Vespro. Dial. S. Greg. 3. 15. Va, e mena queste pecore a pascere,

e torna all' ora della stella.

S. 11. Stella , per Punto di costellazione. Lat. sidus , aspectus siderum. Gr. açzorouós. Petr. son. 277. In tale stella presi l'esca, e l'anno. E son. 222. In tale stella duo begli occhi vidi . Tac. Dav. stor. 1. 265. Ei fu criato a buona stella del padre e fondatore della no-

stra città (il T. Lat. ha: auspicato).
§. III. Per Destino. Lat. fatum. Gr. είμαρμένη. Petr. son. 181. Tal fu mia stella, e tal mia cruda sorte. Tac. Dav. star. 3. 300. Con miglior fede, e stella guidavan la guerra i capi Flaviani (il T. Lat. ha: melio-

re faio)

+ S. IV. Figuratam, per Occhio. Lat. oculus.Gr. oφθαλμος. Petr. son. 258. Ov' è 'l bel ciglio, e l' una, e l'altra stella, Ch', al corso del mio viver lume denno! Ar. Fur. 7. 27. Come si vide il successor d'Astol-

fo Sovra apparir quelle ridenti stelle ec.

§. V. Stella, dicesi anche Quella parte dello sprone fatta a uso di stella,, che pugne. Fir. Tria. 2. 6. Il padre, che faceva gli sproni, credendo che lo studiare fusse, come far quelle stelle, bel capriccio che gli venne a fare studiar questo suo sigliuolo, credendone far un Sansone, e n'ha fatto un bue.

\*\* S. VI. Per similit. Bern. Orl. 1. 6. 42. Poi, preso il suo destrier, ratto cavalca, Trova una croce, anzi pure una stella Di molte vie, che l'una l'altra incalca, Nè sa qual più si pigli, o questa, o quella.

S. VII. Stella, Animaletto marino, del quale vedi gli scrittori della storia naturale. Lat. stella marina.

\*\* §. VIII. Stella cadente. Spezie di meteora notturna ignea, per cui pare che una stella distacchisi da un loco, e vada in un altro, e che tosto sparisce. Lat. stella cadens. Pr. fior. P. 4. V. 3. pag. 123. D'altre assezioni non vedemmo gran diversita; tuoni non molti; saette rare; stelle cadenti, senza numero, e grandi intanto, che dipoi d'esser arse rimane impresso il

lume nell' aria. N. S.

\* S. IX. Stella, T. degli Oriuolaj. Pezzo delle ripetizioni, così detto per la sua figura, e serve a divi-

der un' ora dall'altra.

\* S. X. Stella dell' argano, dicono gli Ottonaj ec. per Manubrio .

\* S. XI. Stella, T. de' Calzolaj. Arnese di ferro, che è una spezie di stampa, che si fa sopra il buco della bulletta, che ha fermato il suolo per ricoprirla.

\* S. XII. Stella, T. Pirotecnico. Composizione di materie combustibili, le quali essendo gittate in alto nell' aria danno l'apparenza d'una vera stella.

\* S. XIII. Erba stella . V. CORONOPO . \* \* S. XIV. Stella , Scia . T. di Marineria . Strascinare una gomona nella stella di un vascello. Stella . Astella .  $\dot{E}$  un termine di costruzione , che significa la quantità di cui si rialza un madiere sopra la direzione orizzontale, o pure la distanza perpendicolare presa dalla estremità di un madiere ad una linea orizzontale, che passi per il canto superiore della chiglia. Stratico

STELLANTE. Stellato. Lat. stellans, stellatus. Petr. son. 268. Per adornarne i suoi stellanti chiostri. Bemb. rim. 66. Anima, che da' bei stellanti chiostri Cinta da' raggi sì del vero amore Scendesti in ter-

S. Per metaf. vale Rilucente a guisa di stella . Lat. sidereus. Gr. 259005. Petr. son. 167. Gli occhi sereni,

e le stellanti ciglia.

STELLARE. Neutr. pass. Riempiersi di stelle . Lat. stellis exornari. Gr. ας εάσι λάμπαν. Virg. Eneid. M. Intanto il cielo si stella, e la notte cade sopra'l mare Oceano .

STELLARE. Add. Di Stella. Lat. stellaris . Gr. a 5 e pos. Declam. Quintil. P. Cambiće la vita presta degli stellari corsi. Varch. Lez. 268. Chiamandola ora calor celeste, e ora stellare, c quando altramen-

\* STELLARIA . T. de' Naturalisti . Aggiunto di una sorta di madrepora, o di pietra su di cui si vede

rappresentata una stella.

\* \$ S. Stellaria, Stellaria holostea Linn. T. de' Bo-tanici. Pianta, che ha gli steli alti più di 2. palmi, diritti , lisci , le faglie lanceolate , finamente seghettate, liscie, i fiori grandi di un bel bianco latteo. È comune nei boschi umidi, e fiorisce dall' Aprile al Luglio. Gallizioli.

STELLATA. Spezie di medicamento da giumenti. Lat. astoletum, Cresc. Cr. 9. 26 2. Se gli occhi [ del cavallo ] sono oscurati ec. sotto entrambi gli occhi si ponga la stellata. E cap. 32. 1. Prendasi convenevole stellata, e si ponga sotto 'l capo dell' anca sconcia per un sommesso, acciocchè gli umori concorsi al luogo per la stellata abbiano luogo, e via d'uscir fuo-

STELLATO . Add. Pieno di stelle . Lat. stellatus . ri . Gr. agegoeis. Dant. Purg. 11. Sicche mondi, e lievi Possauo uscire alle stellate ruote . Petr. son. 131. Notte il carro stellato in giro mena. Fiamm. 6. 3. Era già in ogni luogo quella stagione, nella quale ec. la terra di varj fiori, di viole, e di rose quasi stellata, di bellezza contrasta col cielo ottavo (qui per similit.). Tass. Ger. 12. 91. Ed ecco in sogno di stellata veste Ginta gli appar la sospirata amica.

§. 1. Stellato, o Stellato in fronte è aggiunto di Cavallo, che abbia nella frante alcuna macchia bianca. Ar. Fur. 38. 77. E su un baio corsier di chioma nera, Stellato in fronte, e da tre piè balzano A par a par con lui venia Ruggiero (alcune edizioni hanno: di fronte

\* S. II. Stellato , dicesi da' Naturalisti Tutto ciò che bianca) ha figura di stella. Madrepora stellata. Asbesto, Tal-

co, Spato stellato.

\* §. IV. Stellate, o Verticillate, diconsi da' Botanici, Quelle foglie, che in maggior numero di due son disposte in giro intorno al coule.

\* \* STELLATORE . V. A. Astronomo . Zen.

da Pist, nel Lami Del Er. t. 14. Amati. \* STELLEGGIARE. Ricamare, Tempestare, Co-prir di stelle. Chiabr. Fir. 2. 60. Ed in lucida pelle indi l' avvolse D' aspro serpente, e stelleggiolla d' oro. E poem. Ma dentro quattro Inci ec. ben disposte in quadro Si scorge stelleggiato un ampio altare.

\* S. Stelleggiare , per Risplendere . Scintillare come una stella . Chiabr. poem. Quando cola su vedrai Fuor di costume, stelleggiar fiammelle, E per lo spazio de' notturni orrori, Oltre l'usato scintillar le stelle.

\* STELLEGGIATO . Add. da Stelleggiare + \* S. Aggiunto di cavallo, vale Stellato, Segnato con una stella; ma è voce poetica. Chiabr. Fir. 5. 69. Con bianca macchia è stelleggiato in fronta.

(\*) STELLETTA . Dim. di Stella ; Asterisco . Lat. nota. Gr. onueiov. Il Vocabol. nella voce ASTERI-

\* STELLIFICARE. Porre nel numero delle stelle, o delle costellazioni. Bisc. Malm. Padella stellifi-

STELLIFERO. Add. Che ha stelle, Ripieno Li stelle , Che porta stelle . Lat. stellifer . Gr. as geopogos . But. Inf. 54. 2. Sopr' essa viene lo colmo del cielo, che inchiude la terra, cioè lo stellifero. E Purg. 11. 2. Per comparazione al movimento dell' ottavo cielo stellisero. E Par. 2. 2. Lo cielo stellisero, nel quale sono le stelle sisse. E altrove: Questo è un segno, che è nel cielo del firmamento, cioè del cielo stellife-ro. Franc. Sacch. rim. 68. E nella volta di sopra stellifera Attorniata con stromenti ec. Son pinti li tuo'Angeli, che suonano.
\*\*\* STELLINA. Dim. di Stella, Stelluzza. Gal.

Sagg. 299. La qual (piazzetta biancheggiante) deriva dal congiungimento de fulgori, di che ciascheduna stellina s' inghirlanda . E appresso : È necessario che ciascheduna spezie di esse stelline sia realmente e distinta-

mente nell'occhio. N. S.

\* STELLIONATO, T. de' Legali. Delitto di colui, che vende una possessione non sua, dichiarando per contratto che tal possessione è franca e libera da qualunque ipoteca, sebbene veramente nol sia.

\* STELLIONATARIO. T. de' Legali. Colui che è

reo di stellionato.

STELLIONE . Animale simile alla lucertola ; Tarantola . Lat. stellio . Gr. γαλεώτης . Tes. Pov. P. S. cap. 15. Lo fegato dello stellione posto in sul dente, incontanente leva via la doglia. Red. Oss. an. 7. Negli stellioni, che per altro nome a Firenze son detti tarantole, ed in altri serpenii quadrupedi, la borsetta del fiele trovasi piantata tra i due lobi del fega-

to.

\*\* STELLÒGRAFO. Intendente, o Descrittore di
stelle, Astronomo. Lat. astronomus. Pr. Fior. P. 4.
V. 5. png. 126. Come di quella (stella) che è sotto
l' Equinoziale per la banda del Polo Australe 50. gral' Etallografi la pongono 28. solamente. di, sebbene gli Stellograsi la pongono 28. solamente.

\* STELLONE . T. de' Gettatori . Cerchio di ferro con tre puate, che serve a tener in centro l'anima del

Cannone. Si fanno anche a uso di trepiede.

+ STELLUZZA. Dim. di Stella . Lat. stellula. Gr. a segioxos. Red. Oss. an. 4. La qual coda era tutta tempestata di macchie bianche in figure di minutissime stellneze . I. Sold. sat. 4. Vede anco per virtu di tai eristalli Quattro nuove stelluzze intorno a Giove ec.

STELO. Coll' E aperta. Gambo di fiori, e d'erbe. Lat. colamus , Colum. Gr. xaxapos. Dant. Inf. 2. Quale i fioretti dal notturno gielo Chinati, e chinsi, poi-chè'l sol gl'imbianca, Si drizzan tutti aperti in loro stelo. Ar. Fur. 1. 43. Ma non sì tosto dal materno stelo Rimossa viene, e dal suo ceppo verde, Che quanto avea dagli uomini, e dal cielo Favor, grazia, e bellezza, intio perde.

S. In vece di Perno. Lat. axis. Gr. agwv. Dant. Purg. 8. Gli occhi miei ghiotti andavan pure al cielo, Pur la, dove le stelle son più tarde, Siccome ruota più presso allo stelo. Boes. Varch. 1. rim. 2. 11 sol, la

9

luna, e tutte l'altre stelle, O vaghe, o ferme dintor-

no al suo stelo Vedea senza alcun velo.

STEMPERAMENTO . Stemperanza. Lat. dissolutio , intemperies. Gr. δυσκρασία. Pass. 332. Il quale, commosso dal Diavolo, ec. o per soperchievoli stemperamenti d'umori ec. trae provocando fortemente la vo-lontà. Malm. 3. 20. Che giacchè questo mal par, che cagioni Stemperamento forte, umor piccante, Per temperarlo recipe ec.

S. I. Per Intemperanen. Lat. incontinentia, intemperantia. Gr. axeaoía. M. V. 5. 81. Avvenne, che per iscelerato stemperamento della lussuria accolse nella camera sua venti, tra donne maritate, e fanciulle, e

altre femmine .

S. II. Per similit. Commovimento, Commozione. Lat. commotio, motus. Gr. περαχή. Fr. Inc. Cess. I senatori si maravigliarono di tale stemperamento, e bor-

bottio delle femmine.

STEMPERANZA . Intemperanza . Lat. intemperantia . Gr. axeasia, axedusia . Com. Purg. 22. Il grado della stemperanza, che è prossimano al vino, uso è essere via alla non conceduta lussuria. Franc. Sacch. Op. div. 91. Liocorno è una bestia, che ha tanta dilettazione di stare con una donzella vergine, che come elli ne vede alcuna, così va a lei, e addormentasi nel-le sue braccia; poi vengono i cacciatori, e si lo pigliano, che altrimenti non lo potrebbono pigliare, se non per questa sua stemperanza.

S. Per Intemperie. Lat. intemperies. Gr. duoneavia. Liv. M. Per la stemperanza dell' aire . Mor. S. Greg. Noi veggiamo questo apertamente, che quando per al-cuna stemperanza d'aria la vigna fiorita fosse tocca

al freddo, allora essa perde ogni umor di verzura. STEMPERARE. Far divenir quasi liquido checchessia, disfacendolo con liquore. Lat. dissolnere, liquefacere, solvere. Gr. αναλύων, εκπίκων, αντέναι. Tes. Br. 3. 6. Guarda non la stemperare [la colcina] colla rena di mare, che la farebbe troppo seccare [ cloè : stemperare, rimescolandovi la rena]. Ricett. Fior. 79. Questa operazione è simile molto alla infusione, ed è disserente, che per dissolvere, e stemperare si piglia molto manco umore, che per infondere. Pallad. cop. 40. Stempera, e risolvi, e metti, e fondi nelle giuntu-

S. I. In signific. neutr. pass. vale Disfarsi, Corrompersi. Lat. dissolvi. Gr. αναλύεσθαι. Tes. Br. 2. 35. Se'l corpo fusse d'uno elemento senza più, egli non potrebbe stemperarsi mai, perocchè non avrebbe mai contrario. Fir. As. 209. E biasciando, che par proprio, che si stemperi dentro, non tenti la non mai più

sentita libidine.

S. II. Per Cavare del suo temperamento . Lat. alterare, corrumpere. Gr. έπερον, διαφθαίζαιν. Cavalc. Med. cuor. L' ira ec. al tutto stempera l' uomo, e recalo in tanta servitù, e debolezza, che non si può di-

fender , nè aiutare.

\*\* S. III. Neutr. pass. sensa la partic. SI. Cavalc. Pungil. 163. La lingua placabile, e dolce, è legno di vita; ma quella che stempera, si guasta lo spirito [nelle Annot. Vang. citate alla voce PLACABILE, queste narole sono spiegate a questo modo: La lingua, ch' è placabile, è legno di vita; e quella ch' è immoderata, e scostumata, abbatte lo spirito]

S. IV. Per Levar la tempera . Red. Esp. nat. 77. Avendo stemperata col fuoco una delle suddette goccio-

le, la quale pesava tre danari.

+ \*\* S. V. Detto della penna. Cavalc. Pungil. 242. Come dunque veggiamo, che gli scrittori hanno molto per male, che l' uomo stemperi la loro penna, ed adoperila ad altre scritture fuori della sua forma; così

STEMPERATAMENTE . Avverb. Intemperatamente . Lat. intemperate, immoderate. Gr. auireus. Mor. S. Greg. Tanto più rigidamente lo percosse, quanto la sua superbia lo levo in alto più stemperatamente. But. Quasi dica, che spese il suo stemperatamente.

S. Per Eccedentemente, Smoderatamente. Franc. Sacch. nov. 176. Niuno è, che tanto distrugga il corpo u-mano, quanto questo [vino] usandolo stemperatamente. Cas. lett. 71. Io stimo, che sia maggior parte di virtù in desiderar gli onori meritati, e giusti, che di vizio in desiderargli stemperatamente, e massimamente in un giovanetto, come sei tu.

\* STEMPERATISSIMAMENTE . Superl. di Stemperatamente. Uden. Nis. 3. 127. Giovan Boccaccio traboccò stemperatissimamente in sissatta licenza di contaminare le opere sue di mille sozzure lascive.

STEMPERATISSIMO . Incontinentissimo . Lat. intemperantissimus . Gr. αχραπές απος . Com. Inf. 5. Ella [Semiramis] fu per animo uomo, ma per abito portatrice di figli, di lussuria fu stemperatissima.

+ STEMPERATO. Add. da Stemperare; Liquefatto . Lat. liquefactus, solutus. Gr. αναλελυμένος. Fiamm. 7. 37. Ricevette dal servo mandato dal nuovo sposo con ardita mano lo stemperato veleno. Cr. 6. 36. 4. Per se medesima si può dare [ la scatapuzza ] pesta, e stemperata con acqua calda, o con vino. Buon. Fier. 4. 5. 3. Vorrò veder, se sa vender per sapa Sapon da seta stemperato in ranno.

S. I. Per Alterato. Pass. 358. Quando gli umori sono stemperati, e rimescolati insieme, fanno i sogni

gravi, noiosi, e paurosi.

S. II. Per Incontinente . Lat. intemperans . Gr. axoλαςος . M. V. 6. 83. Molto era stemperato nella concupiscenza delle femmine . Bemb. Asol. 3. 169. Se io ad amare disonesta, e stemperata donna mi disporrò. E appresso: Suole essere obbietto d'animo disonesto, e stemperato. Borgh. Rip. 36. Da cose tanto stemperate, e disoneste non si può far derivare nobiltà, nè perfezione.

5. III. Per Ismoderato . Lat. immoderatus . Gr. ausreos . Amm. ant. 40. 9. 5. La mente del corretto viene subitamente ad odio, se lo stemperato riprendimento la molesta più, che non dee . Libr. Viagg. Quando sono questi stemperati caldi, si si fuggono queste formiche nella terra dall' ora della terza iusino all'ora della nona. Coll. SS. Pad. Ingaunando con istemperati, e sconvenevoli digiuni.

§. IV. Per Iscordato. Fir. Luc. 3. 2. Oh trippa mia, come ella è guizza, ch' ella pare un tamburo stempe.

rato [ qui vale : colle corde allentate ] .
§. V. Per Mal sano . Sen. Pist. 107. Se l'acre è stem-

perata, convienci essere infermi.

S. VI. Stemperato, vale anche Che non ha tempera Cui è stata levata la tempera . Red. esp. nat. 77. Dal che si può in gran parte, se non in tutto, argomentare, quanto sieno più dure le gocciole temperate, che le stemperate

\* STEMPERATURA. Fu usato dai Medici per lo stesso che Stemperamento. Del Papa Cons. Che l'essenza di questo male consista in una notabile im-

purità e stemperatura del sangue ec.

STEMPIARE . V. A. Spogliar le tempie . Franc. Sacch. rim. 68. Quando s'abbassa, e di fronde si stempia, Viver non cerca nel cuor simulacro. STEMPIATO. Add. da Stempiare.

+ S. Per Ispropositato . Lat. absurdus . Gr. αλο-705. Pros. Fior. 6. 218. Colla sua maestrevol disinvoltura, ridendo sotto le basette, sballa, e le ficca carote si madornali, e stempiate, che ne disgrado ec. STEMPRARE . Stemperare . Lat. colliquesacere . Gr.

συντίκαν . Fr. Iac. T. 7. 3. L' amor m' ha si scaldato

Che m' ha lo cor stemprato.

STEMPRATO . Add. da Stemprare . Lat. colliquefactus. Gr. συντικόμενος. Menz. sat. 4. Ma voi bevete le stemprate aurore, Polverizzate stelle ec. [ qui per

metaf. ].
+ STENDALE. Meno usato che Stendardo. Lat. vexillum, signum. Gr. onueov. Dant. Purg. 29. Questi stendali dietro eran maggiori, Che la mia vista. G. V. 7. 60. 1. Diede boce, e levo stendale d'andare sopra i Saracini. M. V. 3.65. Il terzo portava lo stendale, e gli altri quattro seguenti catuno una grande bandiera. Tac. Dav. ann. 6. 122. Niuno sacrificherebbe montone, credendosi, che Frisso fusse portato da quell'animale; o fu lo stendale della nave [il T. Lat. ha: navis insi-

gne]. + \* STENDARDIERE. Colui, che porta lo sten-dardo, il gonfalone, o simile. Bell. Bucch. 169. E quel bel cresciutoccio stendardiere V'era stato più vol-

te di quartiere .

STENDARDO. Insegna, o Bandiera principale. Lat. vexillum. Gr. onuelov. Tav. Rit. Il più vantato di prodezza guadagnerà lo stendardo posto nel mezzo del prato. Ciriff. Calv. 2. 66. E porta in campo giallo un drago nero Nello stendardo pauroso, e siero. E appresso : Portava lo stendardo tutto rosso. Bern. Ort. 2. 6. 45. Al vento ogni stendardo era spiegato.

S. I. Stendardo, si dice anche quel Segno a foggia di banda, che portano innanzi alcuni cleri quando vanno processionalmente. Lat. sacrum vexillum. Gr. iegov onueov. Dav. Scism. 74. Per confiscare con questa

scusa calici, croci ec. stendardi, paramenti.

§. II. Alzare lo stendardo, figuratam, vale Farsi ca-po. Tac. Dav. ann. 1. 26. Divenuto potente appresso uno, odioso a tutti, lo stendardo alzo a coloro, che seguitandolo ec. trovarono lo altrui, e al sine il loro

precipizio [il T. Lat. ha: dedit exemplum].
STENDARE. Levar le tende. Lat. castra mouere, vasa colligere. Gr. εξαναχως αν πν ς ςατιάν, άνασκευάζαν . G. V. 7. 147. 3. Per necessità si tornò la detta oste indietro, e appena si poterono ricogliere, e stendare

STENDENTE. Che stende. Lat. extendens. Gr. exterivav. Amet. 51. Le cui boci stendentisi in altre parole rotte da me, il domandai, che fossero gl'iddii. Fiamm. 1. 77. Ma che dirai tu ancora delle sue forze, stendentisi negli animali irrazionali, così celesti, come

terreni !

STÉNDERE. Distendere. E si usa anche nel signific. neutr. pass. Lat. extendere , porrigere , porrigi , extendi . Gr. εκπείναν, εκπείνεσθαι . Bocc. nov. 50. 19. Avendo ec. alquanto le dita dell'una mano stese in terra fuor della cesta ec. questo asino ve gli pose su piede . E nov. 68. 6. Arrigaccio, stendendo il piè per lo letto, gli venne questo spago trovato. Dant. Inf. 8. Allora stese al legno ambe le mani. E Purg. 15. Sì che quantunque carità si stende, Cresce sovi' essa l' eterno volere. E Par. 2. Benchè nel quanto tanto non si stenda La vista più lontana. Com. Par. 19. Gli Apostoli rendevano il vedere a' ciechi, l'udire a' sordi, il parlare a' mutoli, stendevano li contratti, sanavano li corpi, e liberavano l'anime. G. V. 8. 55. 9. Veggendo i Fiamminghi usciti a campo, fece stendere il campo suo. Ter. Br. 2. 38. Appresso l'intorniamento dell'aere si è assisso il quarto elemento, cioè il fuoco, il quale è uno aere di fuoco sanza nullo umidore, e stendesi infino entro la luna, e aggira questo aere, dove noi siamo .

S. I. Per metaf. Petr. cap. 10. Da lui pende L' arte guasta tra noi, allor non vile, Ma breve, e oscura; ei la dichiara, e stende [ cioè : spiana . Lat. explicare ] .

E son. 234. Piè miei, vostra ragion là non si stende, Ov' è colei, ch' esercitar vi suole [cioè: non arriva, non aggiugne]. Bocc. nov. 79. 14. La cui scienzia non si stendeva forse più oltre, che il medicare i fanciulli del lattime [cioè: non passava più avanti. Lat. procedere, progredi, porrigi. Gr. προβαίναν]. Ε nov. 98. 6. Alla piacinta giovane cominciò a pensare, tanto più accendendosi, quanto più nel pensier si stendea [cioè: si profondava. Lat. demergi. Gr. βαθίζεσθαι]. Rett. Tull. Con grande sollecitudine stendette suo ingegno a traslatare di Greco in Latino una certa ec. [cioè: applicò. Lat. animum appellere, animum impellere. Gr. προσέχειν πον νεν]. Maestruzz...2. 41. Non incorre in iscomunicazione, imperocchè le pene non si debbono stendere, mo ristrignere [ cioè : estendere, allargare. Lat. ampliare, extendere, proferre. Gr. έκπείνεν]. Tes. Br. 7. 15. E allora disse elli medesimo: chi è lusinghiere, stende malizie [cioè: sparge. Lat. tendere. Gr. τάνεν]. G. V. 11. 6. 5. Stendendosi la novella in Firenze, i Fiorentini la maggior partendo france allori ficiali di la maggior partendo. te ne furono allegri [ cioè : divulgandosi . Lat. differri, percrebrescere. Gr. διάπυζον γίνεσθαι, διαθευλ-λείσθαι. Franc. Sacch. nov. 203. E però non voglio più stendermi sopra la presente materia [ cioè: allungarmi, estendermi]. Vit. S. M. Madd. 77. lo non mi stendo di dire di lei ogni cosa [ cioè : mi estendo , mi

allungo].
§. 11. Stendere, per lo contrario di Tendere. Buon. Tanc. 5. 3. Ed or le reti tese Stendero senza aver preso niente. Morg. 18. 134. Stu mi vedessi stendere un bucato, Diresti, che non è donna, o massaio, Che

l'abbia così presto rassettato.

S. III. Stender l'arco, vale Scaricarlo . Lat. remittere . Gr. χαλάν . Amm. ant. 20. 1. 2. A studio si stende l'arco, acciocche nel suo tempo utilmente si tenda. Franc. Barb. 20. 7. Che perciò non son pazzi Li savj

tal fiata a stender l'arco.

STENDIMENTO. Distendimento. Lat. extensio, porrectio . Gr. єхтаоть. Ordinam. Mess. Lo Prete , quando sta sopra l'altare, rappresenta, e significa la passione nello stendimento delle mani. Com. Purg. 21. Si generano nell'aere diverse passioni, secondo vario stendimento, e strignimento, che fa il calore, che si-gnoreggia nell'aere. Teol. Mist. La qual sapienza non è altro, che uno stendimento della mente a

+ \* STENDITOIO . T. degli Stampatori , ec. Luogo destinato a distendervi i fogli di fresco stampati

per asciugargli ec.
STENDITORE. Che stende. STENEBRARE. Tor via le tenebre, Alluminare. Lat. illuminare, illustrare, dimovere umbram, Verg. Gr. λαμπςύνειν . Dant. Purg. 22. Se così è , qual sole, o quai candele Ti stenebraron sì, che tu drizzasti Poscia diretro al pescator le vele !

\* \* STENIA . T. de' Med. Stato di malattia in cui la persona trovasi nel massimo grado di forza. Diz.

(+) STENOFARINGÉO . Uno de' muscoli appartenenti alla deglutizione. Voc. Dis. in Muscolo.

\* \* STENOGRAFIA . Lo scrivere in ristretto , e nel tempo che uno parla registrare i suoi detti per intero . Diz. Etim.

STENSIONE. Stendimento. Lat. extensio . porrectio . Gr. Execusis . Cr. 5. 1. 3. Ma se questo si facesse fino alla stensione delle radici, sanza dubbio molto gioverebbe all'arbore [ cioà : infin dove elle si stendono ] .

STENSIVO . Add. Atto a distendersi . Lat. extensivus . Gr. єхтатіхо; . G. V. 11. 47. 2. Che dopo il giudicio la detta gloria sarchbe istensiva nell'anima, e nel corpo.

STENTAMENTO. Stento, Patimento. Lat. œrumna. Gr. παλαιπωρία. Libr. Pred. F. R. Erano avvezzi allo stentamento del deserto. E appresso: Incalliti in que'

langhi stentamenti.

STENTARE. Patire, o Avere scarsità delle cose necessarie. Lat. rebus necessaris laborare. Gr. amogery avayxaiwr . Bocc. nov. 16. 19. Altra maniera trovasse a soddisfare all' ira sua , siccome di fargli imprigionare, e in prigione stentare . Bern. Oct. 3. 2. 3. Or per mare, or per terra travagliando Son iti i padri per farvi star bene, Acciocche non andiate voi stentando. Gell. Sport. 4. 4. lo non vo' spender in una sera ciò, che i' ho; che chi sguazza per le feste, stenta il di di lavorare. Malm. 9. 1. E stenti poi per altro come un cane. Car. lett. 1. 98. Chi gode una volta, dite voi, non istenta sempre.

+ S. I. Stentare, per Istendere. Dant. Inf. 23. E a tal modo il suocero si stenta In questa fossa. But. ivi: Si stenta, cioè si stende attraversato, e consitto con tre pali [ Si stenta , cioè Si martira interpretano col Lom-

bardi i più giudiziosi chiosatori].
S. II. Stentare, per Indugiare, Andare in lungo.
Lat. morari, cunctari. Gr. µémesv. M. V. 9. 61. Pareva a loro, che quanto più si stentava, venire in mag-giore indegnazione de Fiorentini . Franc. Sacch. nov. 206. Costei m' ha fatto molto stentare, prima ch'abbia acconsentito al mio volere. Sagg. nat. esp. 149. La verità si è, che noi sientammo assai più, che non ci saremmo mai dati ad intendere, prima di poter rinvenire alcuna cosa di certo intorno a' periodi di questi accidenti.

S. III. Stentare a far qualche cosn , l'usiamo anche per Farla con difficultà , o Averci difficultà . Lat. difficultatem pati . Gr. δυσχερών πράττειν . Bern. Orl. 2. 1. 43. Che a guadagnare onor si stenta, e suda, E sol

s' acquista con la spada nuda.

+ S. IV. In signific. att. vale Dare, o Arrecare stento , Mandare in lungo . Franc. Sacch. nov. 52. Deli , pagami ec. che egli mi minaccia come tu odi per forma, che mi leverà di terra: sicchè non mi stentare, e priegotene. E quelli rispondea: aspettami

+ \*\* S. V. Stentarsi, per Darsi fatica. Fir. Asin. 252. Io sventurata tutta la notte e tutto il giorno mi stento a silare, per tenerti coperto, e potrei anch' io fare ec.

STENTATAMENTE . Avverb. Con istento , A stento, A poco a poco. Lat. paulatim, modice, tenuiter. Gr. γλισχεως. Fr. Giord. Pred. R. Quando il cristiano povero stentatamente agonizza, e muore. Sagg. nat. esp. 106. Incominciò a stillarne l'argento assai stenta-

(\*) STENTATISSIMAMENTE . Superl. di Stentatamente. Lat. difficillime, ægerrime. Gr. χαλεπώπαπα. Il Vocabol. nella voce A GRANDE STENTO.

(\*) STENTATISSIMO . Superl. di Stentato . Lat. durissimus, laboriosissimus. Gr. χαλεπώτατος. Red. Cons.
1. 11. Maggiore si ricavera dalla buona regola del bere, e del mangiare, congiunta con una stentatissima,

e lunga astinenza. STENTATO . Add. da Stentare . Franc. Sacch. Op. div. 60. Puot' egli essere più stentata vita, che la nostra, che abbiamo a correggere ec. o a dare pena a'de-litti, che fanno tutti quelli d'una città! Tratt. S. Ag. Il Salvator gli volle abbracciare tenendo vita stentata,

e sommamente penosa.

§. I. Per Venuto adogio, e a stento: Contrario di Rigoglioso; che anche si dice Scrinto. Lat. tenuis. Gr. γλισχεος. Cr. 11. 11. 2. Ma da guardare è, che i semi oltr' a misura si gittin nel campo, che se si farà, verranno stentati, e non faran pro.

S. II. Per Fatto con istento, o con soverchia fatica .

Lat. durus. Gr. oxangos. Tac. Dav. ann. 14. 188. Ragunava poetuzzi novellini, metteva loro innanzi, e faceva levare, e porre, e rabberciare i versi suoi, e ben si paiono allo stile stentato, rotto, e non di vena, nè d'un solo.

\* STENTATURA . T. degli Incisori , ed altri Artesici. Difetto di ciò che è steniato. Magal. lett. Che miserabile stentatura è mai stata quella, dopo aver pensato così bene, di non aver saputo eseguire il dise-

STENTO . Lo stentare , Patimento , Calamità . Lat. calamitas, cruciatus. Gr. παλαιπωρία. G. V. S. SS. 1. Poco tempo appresso ammalò il detto marchese, e mort in grande stento, e miseria. E cap. 92. 4. Tenendogli più tempo in prigione a grande stento. Bocc. lett. Pin. Ross. 273. Io potrei oltre a questi mettere in-nanzi le catene d'oro di Dario, la prigione d'Olim-piade, la fuga di Nerone, lo stento di Marco Attilio, e molti altri . Pass. 251. Quanto stento fanno gl'infermi ne' dolori, nelle pene, nel non trovar riposo ec. Serm. S. Agost. D. Che fai nel diserto! tuo padre è infermo, tua madre fa stento . Franc. Sacch. rim. 17. A vederla ballare è grande stento [cioè: passione, fastidio].

S. I. A stento, posto avverbiolm. vale Con fatica, Con difficoltà, A poco a poco. Lat. ægre, vix / difficile. Gr. χαλεπώς. Cron. Morell. 260. S' egli hanno a avere nulla, e' non gli possono avere, se non a stento. Franc. Sacch. nov. 153. Non rispondendo, se non a stento, disse messer Dolcibene ec. Ciriff. Calv. 4. 128. Ma chi vive a speranza, muore a stento. Sags. nat. esp. 111. Il quale [corallo] ove non sia sinissimamente polverizzato, si risolve più a stento. Bern. Orl. 1. 20. 46. Ove spingendo l'un l'altro a furore, Entrar

que' primi cavalieri a stento.

S. II. A malo stento, vale A fatica, Appena. Malm.

9. 55. Perchè gli par d'averle dato piano, Anzi d'aver-

la tocca a malo stento

+ \* STENTOROFONICO. Aggiunto di tromba, che anche dicesi Parlante, e che prende il nome dal celebre Stentore menzionato da Omero. Magal. lett. scient. pag 276. Come da tromba stentorofonica...da quel corpo di risonanza ... ritrovera ec.

STENUARE. Neutr. pass. Divenir magro, o macilente, Smagrire. Lat. extenuari. Gr. λεπτύνε-

S. I. E in signific. att. vale Far divenir magro, macilente.

§. II. E figuratam. vale Diminuirs. Segn. Pred. 2. 5. Confondere a mio giudizio coloro, i quali con tanto fasto usano d'ingrandir servigj tenuissimi, mentr'egli volle stenuar servigj si grandi con tanta moderazio-

STENUATIVO. Add. Che ha virtù di stenuare, Che fa divenir magro, macilente, e menoma le forze, e virtù vitali, Estenuativo. Lat. extenuans. Gr. λεπτυντι-

κός, ἰσχνωτικός. STENUATO. Add. da Stenuare; Magro, Macilente . Lat. gracilis , extenuatus . Gr. ίσχνός , λεπτός . But. E verisimile finzione, che si mostrino si stenuati.

STENUAZIONE . Astratto di Stenuato . Lat. extenuatio. Gr. λέπτυνσις. But. Abbiano in se per rappresentazione quelle stenuazioni, ch' ebbe Melea-

STERCO. Fecce, che si mandano fuori del ventre dall' animale per le parti posteriori. Lat. stercus. Gr. κόπρος. G. V. 11. 3. 14. Passò quel tempo ec. quando lo sterco colombino si comperò non poco argento. Dant. Inf. 18. Vidi gente attussata in uno sterco, Che degli uman privati parea mosso. Fr. Iac. T. Nè stercora, nè vermini E sì setente cosa. Cavalc. Speech.

er. Ogni cosa mi reputo sterco, per potere aver Gesù. Buon. Fier. 5. 4. 5. Fogna, che delle fogne Raccoi gli sterchi, e le immondizie ingozzi.

\* STERCORACEO. Appartenente a sterco. Val-

\*\* STERCORÁRIO . Larus parasiticus , T. degli Ornitologi. Uccello, che ha le due penne di mezza della coda, le quali si prolungano in due fusti staccati, e divergenti, ha sulla testa una berretta nera, il collo bianco, e tutto il resto della piuma grigio. Buf-

+ \* STERCORÁRIO . Add. Che prende nome dallo sterca, ed è per lo più Aggiunto di sedia. Segn. Mann. Agost. 30. 1. Il Calvario, luogo poco distante dalla Città, dove conduce a quella porta, che col suo nome stesso mostrava quanto era vile, mentr' era intitola-

ta la stercoraria.

\* STEREOBATE. T. degli Architetti. Specie di piedestallo continuato, che serve a sastenere un edificio, e che gli Architetti chiamano Zaccolo continua-

\* STEREOGRAFÍA. T. de' Pittori. L'arte di rap-

presentare i solidi sovra un piano .

\* STEREOMETRA . T. Didascalico . Professore di

Stereometría.

+ \* STEREOMETRÍA . T. de' Geometri . Facultà , che ha per oggetto qualsivoglia dimensione di corpi solidi . G. Grand elem geom. Dividesi questa [ geometria ] in quattro specie : 1. in Planimetria , che considera ec. 4. in Stereometría, che raggirasi intorno alla misura de solidi.

(+) STEREOMETRICAMENTE. In modo stereometrico. Gal. Comp. 17. Questo spazio preso si doverà stereometricamente duplicare, cioè applicarlo a qual-

che numero ec.

+ \* STEREOMÉTRICO. Appartenente a stereometria. Galil. Comp. 15. Sono le presenti linee stereometriche così dette per esser la lor divisione, secondo la proporzione de i corpi solidi, sino a 148. ec.

\*\* STEREOTIPO. Si dice delle edizioni fatte con

caratteri insieme rassodati. Diz. Etim.
\* STEREOTOMIA. T. de' Geometri. Scienza del

taglio de' solidi .

STÉRILE. Add. Che non genera, non praduce, non fruttifica; Contrario di Fecondo, e di Fertile. Lat. sterilis. Gr. ayovos. G. V. 10. 122. 6. Egli è di natura sterile, e'l segno del leone sterile. Coll. SS. Pad. Tutte le cose divengono infruttuose, e sterili. Esp. Vang. Il sesto mese della sua gravidezza di quella, che è stata chiamata sterile. E appresso: Non aveano si-gliuoli, perchè Lisabetta era sterile. Pist. S. Gir. Ab-biamo vedute le cose sterili tornate abbondevoli, e del consumato pedale uscire nuova radice, e seguitarne grandissimo frutto. Dittam. 3. 13. Se sterile è, diventa poi feconda . Vit. SS. Pad. 2. 221. Le terre erano rimase

sterili.
\*\* §. Si usa pur figuratam. Vit. SS. Pad. 4. 99. Imperocche questo vizio è radice di molti peccati, e fa l'anime molto indurire, e diventare sterili d'ogni buo-

na operazione

STERILEZZA . Sterilità . Lat. sterilitas . Gr. a'pogia . Tratt. segr. cos. donn. Per questo mancamento avviene la sterilezza nelle femmine. Libr. cur. malatt. La sabina giova alla ritenzione de' mestrui, e giova alla sterilezza. La sterilezza si è un grande male per le femmine.

STERILIRE. Render sterile; e in signific. neutr.

Divenire sterile.

+ (\*) STERILISSIMO. Superl. di Sterile. Guicc. stor. 5. 257. Per essere quelli paesi sterilissimi d'acqua . E 13. 647. Essendo stato quell' anno sterilissimo,

gli mancavano le vettovaglie . Tass. Ger. 15. 15. Indi

alla riva Sterilissima vien di Rinocera.

+ STERILITÀ, ed all' ant. STERILITADE, e STE-RILITATE. Astratto di Sterile; Contrario di Fecondità. Lat. sterilitas. Gr. agovia. G. V. 10. 122. 6. Sicche da caro, e sterilità, e non ubertà, e abbondanza. Vit. SS. Pad. 2. 221. Avvenne, che fu una grande sterilitade, e una gran carestía, perocchè'l fiume del Nilo non era quell'anno riboccato, e sparto per le contrade. Cr. 6. 77. 4. Anche si dice pubblicamente, che la mandragola ha virtù di fare impregnar le femmine sterili, la qual cosa non è vera, se non forse, quando la sterilità fosse per troppa caldezza di matrice. Menz. rim. 1. 113. E qual più egregia prole Che fecondar di se ec. Non è sterilità, se questo Sole, Qual per siderei segni, Fia, che a virtude l'alimento appresti .

+ STERILITO. Add. da Sterilire. Marchett. Lucr. 2. 1614. E già manca l'etade, e già la terra Quasi del tutto isterilità appena Genera alcuni piccioli animali. STERILMENTE. Avverb. Con isterilità.

S. Figuratam. vale Con poco frutto. Lat. steriliter, infructuose. Gr. ακάςπως. Fir. disc. an. lett. dedic. A Roma, dove assai sterilmente seguitai la corte.

+ STERLINO . Spezie di moneta immaginaria d'Inghilterra, e si dice di Lira, Soldo e Denaio, come Li ra sterlina, Soldo sterlino, Denaio sterlino equivalenti al decuplo almeno delle nostre monete corrispondenti. G. V. 8. 20. 1. Mandolli il Re d' Inghilterra trentamila marchi di sterlini, acciò venisse con suo sforzo in Fiandra. E 11. 87. 1. Si trovarono a ricevere dal Re ec. più di centottantamila di marchi di sterlini . But. Purg. 20. 2. Li darebbe per questo trentamila mar-chi di sterlini.

STERMINAMENTO . Lo sterminare . Lat. exterminatio · Gr. εξολόθευσις · Coll. SS. Pad. Cotal fatto leggiamo noi figurato nel libro de' Giudici, sopra lo sterminamento delle genti spirituali, che sono contra-

rie al popolo di Dio.

STERMINARE. Mettere, o Mandare in rovina, in conquasso. Lat. exterminare. Gr. exodosgevay. O. Gio: Cell. Che non credo il faccia, se non isterminando i nimici. Annot. Vang. Nondimeno eglino sono ster-

minati, e morti.

S. Per Iscacciare, Privare. Lat. expellere. Gr. ex. Baixey. Coll. SS. Pad. Colla continua ricordanza della Passione di Cristo potremo sterminar da noi i diletti delle nocevoli bestie . Fir. As. 141. Niente altro ritroverrai, la mia sirocchia, che o questa pessima femmina insinge una grandissima menzogna, o ella non sa come si sia fatta la forma di questo suo marito; delle quali cose sia quale esser si voglia, egli è da sterminarla di tanto bene

STERMINATAMENTE . Avverb. Smisuratamente, Fuor dell' usato termine. Lat. immense. Gr. auetreus. Franc. Sacch. nov. 218. Promettendoli di fare uno brieve, che'l suo figliuolo serebbe cresciuto sterminatamente . Red. Oss. an. 168. I quali intestini, avendo pareti sterminatamente grosse, si allungavano alla misura di

otto braccia.

STERMINATEZZA. Astratto di Sterminato; Smisurata grandezza. Lat. immanitas . Gr. αμετεία. Segn. Crist. instr. 2. 3. 3. Rappresentatevi in primo luogo, dilettissimi, tutta la vastità della terra, e tutta la sterminatezza de' cieli.

STERMINATISSIMO . Superl. di Sterminato . Lat. immensus, immanissimus . Gr. υπέρμετρος . Red. Oss. an. 27. Vi trovai raggruppato uno sterminatissimo lom-

+STERMINATO. Add. Che passa ogni termine, Smisurato, Grandissimo. Lat. immensus, maximus. Gr.

αμέτρος. Guid. G. Per la qual cosa Troiolo, scoperto il capo, con forze sterminate si difendeva da loro. Bureh. 1. 64. Perchè nel buon covile Si ghiribizzan cose sterminate. Fir. As. 274. Queste tante, e così fatte cose con grandissima, ed isterminata paura di quel povero uomo, e di tutti gli altri di casa avevano fatto cadere ognun, che vi era, in una grandissima paura, ed ammirazione . Red. esp. nnt. 57. In altre varie parti dell' America meridionale, e settentrionale si trovano certi sterminati, e disonesti lucertoloni, o ramarri acquatici chiamati iguane. Fior. S. Franc. 151. Entra in cucina, e vede tante, e così grandi pentole a fuoco isterminato.

STERMINATORE . Che stermina . Lat. exterminator . Gr. egodo geums . Coll. SS. Pad. Non morrete, come mormorano alcuni di loro, che furon morti dallo sterminatore. Coll. Ab. Isac. Chiunque vien migliorando ec. è diventato uno sterminatore degli avvelenati

serpenti.

+ \* STERMINATRICE . Verbale femm. di Sterminatore, Che stermina. Salvin. Iliad. 13. 141. Ma se voi la guerra Sterminatrice lasserete, or certo Parsi il dì, d'esser domi da' Troiani. Bellin. disc. 1. 264. Qual di mina sterminatrice quand' ella vola ec.

STERMINAZIONE. Sterminio. Lat. exitium, strages. Gr. ohegeos, povos. Coll. Ab. Isnc. cap. 17. Adunque da ora innanzi apparecchia l'anima tua ad ogni

sterminazione di questa vita.

STERMINIO. Rovina, Distruzione. Lat. exitium, strages. Gr. όλεθρος, φόνος. M. V. 1. 1. In Roma fece grave sterminio de' suoi abitanti. E 7. 103. L'altro fratello, che era Conte di Vico, di poca virtà, e semplice uomo, vedendo lo sterminio de' fratelli, si parti del regno. Tac. Dav. vit. Agr. 395. Vennero fi-nalmente a tale sterminio, che si mangiavano fra lo-

\* STERNA . Hirundo marina Linn. T. degli Ornitologi. Uccello del genere de' Gabbiani; ma attesa la lunghezza delle ali, la piccolezza de' piedi, il bi-forcamento della coda, il suo continuo volo, e tutta la figura del corpo è detto dai Francesi Rondine di mare. Evvi la sterna maggiore, e minore, la nera, la brisvolata, ec. La sterna cenerina è detta in Toscana Colombino, Mignattone, Pannelbagio, e da' Bolognesi Rondone Marino.

STERNATO . V. A. Add. Disteso in terra . Lat. stratus . Gr. 59wros . Cavalc. Med. ouor. Per la qual parola quasi turbato, pesò lo legno, e diedeli tante, che lo lasciò giacere sternato in terra per morto, e poi riprese lo legno. But. Par. 6. 1. Alla fine morto lo cavallo, come veniano a quel luogo, dove era sternanon si poteano tenere, che non si spaventassero.

STÉRNERE . Distendere per terra , Atterrare , Spianare. Lat. sternere. Gr. 59wyvour. Dant. Par. 11. Tu dubbi, ed hai voler, che si ricerna In si aperta, e si distesa lingua Lo dicer mio, che al tuo sentir si sterna Colui ec. E 26. Tal vero allo 'ntelletto mio sterne Colui, che mi dimostra 'l primo amore ec. Sternel la voce del verace autore ec. Sternilmi tu ancora incominciando L' alto preconio [qui figuratam.].

(\*) STERNO. L'osso in mezzo del petto, alle cui

parti laterali stanno impiantate alcune delle coste . Lat. sternum . Gr. 5égvov . Red. lett. 1. 156. Questo canale, prima di arrivare a i polmoni, entrava in una cavità ossea dello sterno. Pros. Fior. 6, 243. Non avesse patito ammaccatura qualche muscolo dell'osso ster-

STERNUTO . Starnuto . Lat. sternutamentum , sternutatio . Gr. ππαρμός . Bellinc. son. 331. A farvi pure uno sternuto drento, Diresti allora: un gran tremoto i'sento.

\* STERPAGNOLA. Curruca sepiaria, T. degli Ornitologi. Uccelletto della grandezza di una passera, da alcuni detto Passere matto, forse dal suo colore, che s'accosta al baio, o forse perchè si lascia prendere con grandissima facilità. Nel Bolognese è detto Ma-

STERPAGNOLO. Add. Sterpigno. Ricett. Fior. 27. Facendo le messe secondo il costume di questo albero, che a guisa di nocciuolo escono del terreno sei, o set-

te più sterpagnole.

STERPAME. V. STIRPAME .

STERPAMENTO. Lo sterpare. Lat. exstirpatio. Gr. έχρίζωσις. Cr. 2. 19. 2. Lo studio, che s' ha nel campo novale, il quale allora prima è ridotto al cultiva-mento, è lo sterpamento de salvatichi sterpi.

STERPARE. Sbarbare, Diradicare, Sverre, Levar via gli sterpi. Lat. exstirpare, evellere. Gr. expiger. Petr. son. 277. Al cader d' una pianta, che si svelse, Come quella, che ferro, o vento sterpe. E canz. 11. 6. Che t' ha chiamato, acciocche di lei sterpi Le male piante, che fiorir non sanno. Pallad. Settemb. 10. A cui piace di formare il prato di nuovo, scelga, se puote, il terreno grasso, e rugiadoso, piano, o lievemente inchinato, ovvero valle ec. vuolsi ec. sterpare ogni virgulto. Cr. 2. 20. tit. Del tempo, e modo d'arare, e di sterpare le male erbe. + §. Figuratam. Tass. Ger. 17. 50. lo sterperolli il co-

re, io darò in pasto Le membra lacerate agli avoltoi. E 15. 66. E se di tal dolcezza entro trasfusa Parte penetra, onde'l desso germoglie, Tosto ragion nell'armi sue rinchiusa Sterpa, e riseca le nascenti voglie. Segn. Pred. 18.8. Non vi quietate ec. sinchè non cessin gli abusi, sinche non sieno sterpate le inimici-

zie, finchè nou sieno smorbate le impurità.

(\*) STERPE. V. STERPO.

\* STERPETO. Luogo pieno di sterpi. Magal. Sidr. Onde superba Da'suoi sterpeti ancor Feacia insul-

STERPIGNO. Add. Di natura di sterpo. Dav. Colt. 172. Quando si pota, taglia fra le due terre lo sterpigno, o frutto, che vnoi innestare [ qui è sust. e vale

lo stesso, che Sterpo].

(\*) STERPIGNO. Aggiunto di luogo pieno di sterpi, o che mena sterpi. Buon. Fier. 3. 4. 8. L'ostinazion de' legni Non so s'a luna scema, O pure in luogo ste-

rile e sterpigno, Piantati, ec. fan che ec. STERPO. Che da alcuni si disse anche STERPE in genere femm. Fruscolo, o Rimettiticcio stentato, che pullula da ceppaia d'albero secco, o caduto per vecchies. za, o da residuo di barba d'albero tagliato. Lat. stirps, stipes . Gr. παραφυάς . Lab. 30. Fra gli aspri sterpi, e le rigide piante, piangendo, mi parea dimorare. Liv. Dec. 3. Colle mani ritenendo i virgulti, e gli sterpi. Dant. Inf. 13. Non han si aspri sterpi, ne si folti Quelle fiere selvagge, che n odio hanno Tra Cecina, e Corneto i luoghi colti. E appresso: Uomini fummo, e or sem fatti sterpi. But. ivi: Fatti sterpi, cioè pruni, ovver tronconi . Dant. Par. 12. E negli sterpi eretici percosse L'impeto suo . But. ivi : Sterpo è legno bastardo non fruttifero, e così sono gli eretici; e come lo sterpo nasce sul legno fruttifero, ed impaccialo, e levagli della sua vivacità, così lo eretico nasce tra fe-deli Cristiani, che sono fruttiferi nella fede, ed egli gl' impaccia, e toglie loro la vivacità, ed impacciagli coll' eresia, e fagli cadere in errore . Petr. son. 247. Non è sterpo, ne sasso in questi monti, ec. Che non sappian quant'è mia pena acerba. E son. 277. Al cader d'una pianta, che si svelse, Come quella, che ferro, o vento sterpe, Spargendo a terra le sue spoglie eccelse, Mostrando al sol la sua squallida sterpe, Vidi ec. Franc. Sacch. rim. 25. Tu se' iniqua, e

maligna sterpe, Chi più ti serve, più doglioso langue

['qui per metaf.].
STERPONE. Sterpo grande.

S. Per similit. fu adoperato in signific. di Bastardo da M. V. 3. 99. Questo sterpone, tornando alla sua natura, senza fede, o fraternale carità, di presente intese al tradimento del fratello. E cap. 101. Si si veniva provvedendo alla difesa lo sterpone. E 10. 96. Io son fatto cognato di uno sterpone.

STERPOSO. Add. Abbondante di sterpi, Pieno di sterpi. Lat. dumosus. Gr. axardadns. Buon. Fier. 1. 3. 11. Cui si dovría, degno del guardo oggetto, Sterpose

appresentar montagne, e rupi

STERQUILINIO, o STERQUILINO. Luogo, dove si fa adunanza di letame ; Stalla. Lat. fimetum, sterquilinium. Gr. βολεών, κοπεών. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 292. Se io avessi desiderato ec. sterquilinj, e i brutti, e disonorevoli luoghi. Omel. S. Gris. Aveva per la sua casa lo sterquilinio, cioè la stalla, per tappeti aveva la terra, ed il letame per vestimenti. Mor. S. Greg. 3. 3. Il nostro Adam giacea forse nello sterquilino.

STERRAMENTO . Lo sterrare.

STERRARE. Levare il terreno, Sbassar la ter-

STERRATO . Add. da Sterrare . Tratt. segr. cos. donn. Vanno per li campi sterrati cercando de' ripostigli delle formicole.

§. In forza di sust. vale il Luogo, che si è sterrato; e talora anche Luogo, o Strada, che non sia nè selcia-

ta , nè lastricata , nè ammattonata .

STERRO. Lo sterrore , Sterramento. Vit. Pitt. 64. Non si considerano ec. le spese nel fare gli sterri, nel

cavar l'acque.

(\*) STERTORE. Russo, Fragore, che nasce dalla difficoltà del respiro. Lat. rhonchus, stertor. Gr. coyχος, εεγχος. Red. lett. 1. 247. A proporzione dello sputo si vede scemar l'affanno, e lo stertore del respiro.

STERZARE. Dividere in terzo, o a proporzione. Lat. in tres partes dividere . Gr. eis reia µe'en diau-

\* S. I. Sterzare, T. de' Cocchieri, Carrettieri, ec.

Girare, o Voltare per isterzo.

\* §. II. Sterzare è anche T. de' Manifattori di tabacco, e vale Fare una mescolanza regolata di più qualità di tabacchi.

+ \* STERZATO. Da Sterzare, Diviso in terzo, Tripartito. Magal. part. 1. lett. 27. Una vermena abile a produrre tutti e tre questi pomi ognuno da per se, e poi un pomo sterzato di tutti e tre insieme.

\* STERZATURA. T. degli Agricoltori. Lo stesso

che Dibrucatura

+ \* STERZETTO . Dim. di Sterzo ; Piccolo sterzo . Fortig. rim. cap. 10. Non ci son mute, svimeri, o sterzetti, Ma si cavalca un qualche bel somaro, O sulla schiena di forti muletti.

(\*) STERZO. Sorta di carrozza aperta, capace di due persone. Il Vocabol. nella voce CAMERA S.

VIII.

STESAMENTE . Avverb. Distesamente , Diffusomenie, A lungo. Lat. prolixe, fuse, pluribus verbis. Gr. διά πολλών. G. V. 8. 36. 4. E seguire per lo innanzi istesamente i satti de' Fiorentini . É cap. 38. 7. E però avemo così stesamente raccontato l'origine di questo cominciamento delle maladette parti Bianca, e Nera. Pass. 161. Porremo qui quelli versi, e sporrengli stesamente. Mor. S. Greg. Ma io voglio, che noi espognamo un poco più stesamente lo testo, che disse di sopra dell' uomo iniquo.

† \*\* STESO . Sust. Dettato . Dep. Decam. 151.

Perchè era così nel titolo, ove sta bene ec., pensò chi che sia che fusse poi errato nello isteso della Novella.

+ STESO. Add. da Stendere. Lat. extensus, fusus. Gr. έκπεπαμένος. Amet. 81. Tirando in istesa novella i iniei parlari [cioè: luaga, o diffusamente narrata]. Cavalc. Med. cuor. Vide molti lacciuoli del nimico stesi per terra [ cioè : distesi ] . G. V. 8. 71. 10. Avemone fatta sì stesa memoria, perchè a ciò fummo presenti [ cioè: lunga, diffusa ]. E 10. 41. 3. Era sì steso per audacia di quella sua scienza in cose proibite [cioè: involto , infervorato ] . Boez. Varch. 5. rim. 5. Di molte, e varie forme Calcan la terra diversi animali, Questi con piatto steso corpo enorme Spazzan strisciando col petto la polve [cioè: disteso]. Salv. Avvert. 1.
2. 12. Il comento di Dante, steso da colui in volgare
[cioè: composto, scritto]. Cavalc. Pungil. 262. Sono levate le sigliuole di Sion, e vanno a collo steso [cioè: teso ]

S. Steso, in forza d' avverb. per Istesamente. Lat. prolixe , pluribus verbis . Gr. dia wollow . Mor. S. Greg. 5. 28. Però un poco più steso voglio, che

ancora ragioniamo della varietà di molti.

STESSERE. Contrario di Tessere; Disfare il tessuto . Lat. retexere . Gr. αναλύαν . Bemb. Asol. 2. 94. Come fu all' antica Penelope agevole lo stessere la po-

co innanzi tessuta tela .

STESSISSIMO . Superl. di Stesso . Lat. ipsissimus . Gr. ad mans. Red. Ditir. 4. Crescerà si tua vaghezza, Che nel sior di giovanezza Parrai Venere stessissima . E Oss. an. 14. Io non ho molta difficoltà a credergli ec. che le vipere Lionesi sieno le stesse stessissime, che le Italiane.

STESSO . Medesimo . Lat. ipse . Gr. av nis . Bocc. nov. 45. 16. Infino a qui creduto abbiamo, che costei nella casa che mi fu quel di stesso arsa, ardesse . Dant. Par. 3. Ed io per coufessar corretto, e certo Me stesso ec. Levai lo capo . E 17. Così diss' io a quella luce stessa, Che pria m' avea parlato. Petr. son. 213. Ma com' è, che si gran romor non suone Per altri messi, o per lei stessa il senta?

† S. I. Stessi, nel caso retto del minor numero, ed è modo fuor d'uso. Dant. Par. 5. Siccome il sol, che si cela egli stessi. Cavalc. Pungil. 144. Or perchè mi lodi tu a me stessi! Franc. Sacch. nov. 166. Fa nel ca-po tu stessi un nodo scorritoio. Dep. Decam. 48. Si dice egli stessi qualche volta, che per l'ordinario si direbbe egli stesso . Ma non si direbbe già Esso stessi,

O Quello stessi . \* \$. II. E Stesso , per Stessi . Cavalc. Med. cuor. 274. Tutti quegli, che troppo amano se stesso, o altrui . E Discipl. spir. 130. Quelli solo sono virtuosi, a' quali seguitando la divina grazia fanno a se stesso forza. Pass. 162. Sono molti, che per essere tenuti u-

mili e giusti, spesse volte egli stesso si bissimano.

+ STIA. Gabbia grande, dove comunemente si tengono i polli per ingrassargli. Lat. cavea. Gr. oixídiov. Fir. Luc. 1. 1. Ma chi volesse tenere un prigione in modo, che non si suggisse, bisoguerebbe legarlo a' piedi di una botte di trebbiano ec. di una stia di capponi grassi ec. Matt. Franz. 3. 92. E stando come polli nella stia Si vivono a piè pari spensierati ec.

S. Per similit. fu detto per Chiusura fatta anche per altri animali. G. V. 6. 71. 1. Uscio il detto lione della sua stia, correndo per la terra. E 10. 187. 1. Nacquero in Firenze due leoni di Ieone, e leonessa del comune, che stavano in istia . Franc. Sacch. nov. 25. Il prete doloroso ec. ne fu menato così capponato a una stia, e la alquanti di si fece curare.

+ STIACCIA: Schiaccia. Questa, ed altre voci simili, come Stiacciare, Stiacciata, Stiaffo, Stiamazzare,

Stiantare, Stianza, Stiatta, Stiavina, Stiavo ec. so-no voci prettamente fiorentine. Dav. Oraz. Gen. delib. 148. E noi potremmo trovarci alla stiaccia. Fir. disc. an. 62. Il povero peregrino per essere agiato, e poco atto a correre, non potendo fuggire, rimase alla stiaccia. Buon. Fier. 2. 3. Cor. Nelle cui dure braccia La colse il zoppo alla 'ngegnosa stiaccia . E 2. 5. 7. E 'l pe-so sopra i petti lor rivoltosi Fece di lor non molto dolce stiaccia. E 4. 1. 12. Parti, o di questo mur, che ti sta'n faccia, T'aspetta di restar tosto alla stiaccia. Malm. 7. 24. E che sia il vero, fede ve ne faccia Il Garani scampato dalla stiaccia.

STIACCIARE. Schiacciare. Lat. collidere, elidere, opprimere. Gr. καταβάτταν ,συγκβέαν . Buon. Ficr. 4. a. 1. Fistiator, che alla testa di due strade Par, che uccellino a te, messoti in mezzo, Per istiacciarti il capo . E 4. 2. 5. Stiaccitis' il bicchiere Dove 'l palato il tocca, e vada giù . Cant. Carn. 34. Se c'è alcuna, a chi la fava piaccia, La meglio infranta abbiam, che ci si faccia, Con un pestel, che infino i gusci stiac-

S. Per Taroccare, Incollerirsi; che anche si dice Stiacciar com' un picchio. Buon. Fier. 4. 1. 6. Stiacciano, e cuocon bue, Che per quant'io mi credo Vorrebbono ire altrove. Cecch. Esalt. cr. 4. 7. Io detti un canto In pagamento, e l'ho lasciato in chiusa, Che stiaccia com' un picchio. Malm. 9. 56. E di quel

tiro stiaccia come un picchio. STIACCIATA. Schiacciata, Focaccia. Lat. placenta. Gr. πλακός. Fir. As. 174. E tutte queste trappo-le, e questi inganni t' avverranno la mercè di Venere, a cagione che tu ti lasci trar di mano una di quelle stiacciate. Lasc. Spir. 5. 9. M. Ringraziata sia santa Chiara. L. E la sua stiacciata benedetta. Buon. Tone. 4. 2. Tale un penzol d'argento in sen si pone, Che non ha pan da fare una stiacciata. Malm. 7. 21. Ben se n'avvede, e già mette a entrata Di macinarsi, e fare una stiacciata [ qui figuratam. cioè: stiacciarsi, stritolarsi ]

+ STIACCIATINA. Dim. di Stiacciata. Malm. 1. 52. E per lo meglio si risolse al fine Tornare a casa a queste stiacciatine. Pros. Fior. part. 3. Vol. 1. cic. pag. 208. Benchè Ser Agresto dica, che mandasse per una stiacciatina unta ec.

STIACCIATO. Add. da Stiacciare; Schiacciato. Lat. elisus . Gr. extedliquevos. Borgh. Rip. 321. Si veggono di sua mano una nostra Donna dentro nel marmo di stiacciato rilievo. Ricett. Fior. 50. La noce moscada è il frutto di un arbore delle Molucche ec. il quale produce la noce moscada di grandezza ec. quanto una pesca mediocre, ma più stiacciata.
STIACCIATONA. Stiacciata grande. Buon. Tanc.

4. 9. Tornava appunto mogliama dal forno, E aveva

in grembo quattro stiacciatone. STIAFFO. Schiaffa. Lat. alapa. Gr. κολαφος. Cant. Carn. 197. Del liuto al tempo andiamo, Col pugnal, culate, e stiaffi. Lasc. Sibill. 4. 4. Se io non avessi rispetto a questi Gentiluomini, io ti darei uno stiaf-

STIAMAZZÁRE. Schiamazzare.

STIAMAZZO. Schiamazzo. Lat. clamor. Gr. xçav-74. Dav. Colt. 197. Tra la gente, che viene a vede-re, e noia, e sturba, e gli stiamazzi spaventa. Borgh. Rip. 152. Nel quale, senza esser veduto, l'uccellatore colla civetta, con gli stiamazzi, e con gli altri suoi strumenti al tempo convenevole esercita 'l' arte sua. Buon. Fier. 5. 1. 6. Zufolate, bussate, agli stiamazzi, Alla civetta ola [ in questi es. è nel signific. del S. I. di Schiamozzo ]

(+) STIANCIA. T. de' Botanici. V. SPARGANIO. STIANCIO. V. SCHIANCIO.

STIANTARE. Schiantare. Lat. discindere, evellere, eradicare. Gr. έκριζουν. Cant. Carn. S. E chi tagliando fa l'oro stiantare Nel filar, sempre dolersi udirete. E 235. Il forte cordovan morbido, e netto In pregio alto si tiene, Perchè le forme, e i colpi del bussetto Senza stiantar sostiene. E 296. E qualche volta gli è rotto, e stiantato. Malm. 6. 84. Pluton diede con tutti una risata, Che fecegli stiantar sino il brachie-

STIANTATO. Add. da Stiantare. Lat. discissus.

Gr. diaoxiodeis.

(†) STIANTATURA. V. SCHIANTATURA.

† \* STIANTERECCIO. Che agevolmente si stian-

ta. Cant. Carn. pag. 275. (Cosmopoli 1750.) Legne stianterecce, Ci fa far triste lafore.

STIANTO. Lo stiantare. Lat. evulsio, fractura.
Gr. ἐκοπασμός, κλάσις. Cant. Carn. 48. Che'n certi bei fregetti stianti fanno Da fargli lor pagare. Benv. Cell. Oref. 42. Essendo di necessità, che nel lavorar l'opere, sempre vi nasca qualche piccolo buco, o stianto ec.

STIANZA. Schianza. Lat. crusta. Gr. πλάς. Varch. stor. 14. 527. Lo trovarono roso dello stomaco quanto un barile, con una stianza nera sopra quel roso. Ftr. rim. 14. Or te ne leva, io'l pur dirò, vergogna, Un'altra volta, e più, se più bisogna, Una stianza di rogna. Malm. 6. 44. Nepo la mena allora alle sue stanze, Che i paramenti avean di cuori umani Ricamati di fignoli, e di stianze.

STIAPPA. Schiappa.

S. Per Ischeggia. Lat. assula, schidia, scandula. Gr. oxidos, oxidior. Buon. Fier. 4. 4. 5. E spine, e sterni, e stoppie, e stiappe, e sprocchi. STIARE. Teuere in istia. Lat. cavea inclusum deti-

STIATO. Add. da Stiare; Tenuto in istia. Lat. cavea detensus. Gr. έν χύςτη κατεχόμενος. Buon. Fier. 3. 2. 1. Se' miei polli stiati Non bezzicano lor le groppe a sodo, Bezzicata mi sia la mia da' lupi.

STIATTA. Schiatta. Lat. stirps, progenies, prosa-pia. Gr. γενεά. Din. Comp. 1. 7. 11 Vescovo d' Arezzo, come savio uomo, considerando quel, che avvenire gli potea della guerra, cercava patteggiarsi co' Fiorentini, e uscire con tutta la stiatta sua d' Arezzo. E 1. 19. Molti cittadini tirarono da loro, e fra gli altri messer Lapo Salterelli, e messer Donato Ristori giudici, e altre potenti stiatte.

STIAVINA. Schiavina. Lat. cento, centunculus. Gr. συζζαμμα. Buon. Fier. 3. 3. 9. Vedro, se'n guarda-roba tu lasciasti Per sorte una stiavina. E 4. 3. 4. Da poter mal soffrir ferri, e stiavina . E 4. 4. 5. Gittar giù la stiavina, e della sporta Sgravatesi le spalle, in

quella vece Porvi uno stioppo.
STIAVITU, ed all' ant. STIAVITUDINE. Schiavità. Lat. captivitas. Gr. αίχμαλωσία. Buon. Fier. 4. 5. 3. S'egli avvien, che torni Di stiavitudin liberato Ruffo.

STIAVO . Schiavo . Lat. servus , captivus , mancipium . Gr. avdçamodov. Buon. Fier. 2. 4. 27. Naviganti d' amor, stiavi di dame.

\* STIBIATO . T. de' Medici . Aggiunto dato a ri-

medio, in cui vi entra lo stibio.

\* STIBIO. T. de' Medici. Antimonio, minerale, che s'accosta forse alla natura de' metalli, e a cui sembra non mancar altro per essere veramente metallo, che

il reggere al martello.
\* STICCIUOLA, T. de' Setaiuoli. Nome che si dà ad alcune Verguece di ferro che ritengono i rocchetti-

STIDIONATA. Quella quantità di vivanda, che si arrostisce in una sola volta collo stidione. Buon. Tans.

1. Iterm. Oh che belle stidionate, Se da noi son rama-

tate! STIDIONE . Schidione . Lat. veru . Gr. ofelos. Ricett. Fior. 81. Le cose, che si arrostiscono, si tengono vicino al fuoco in uno stidione, voltandole continuamente . Buon. Fier. 3. 1. 5. E quel , che ti ferl dolce quadrello, Chiamalo uno stidione. Malm. 2. 18. Perchè bucar sentitosi in un sianco, Si vedde prima uscirne uno stidione.

STIDIONIERO . Che porta lo stidione , Armato di stidione. Buon. Fier. 3. 1. 5. Lei, che dicesti arciera,

Dirála stidioniera.

+ STIENA . Schiena . Lat. dorsum. Gr. vanv. Buon. Fier. 1. 5. 9. Vogliam noi prevenir con qualche pena La meditata lor ribaldería, E romper lor quest'aste in su la stiena? Lor. Med. Beon. cap. S. Nè pria le stie-ne alli nostri occhi volse, Ch' e' ci pareva al culo un cavriolo ec.

STIETTAMENTE . Avverb. Schiettamente . Lat. sincere, candide, pure, simpliciter. Gr. καθαςῶς, απλῶς. Circ. Gell. 2. 44. Perchè voi caschiate in questi inconvenienti, ella [ la natura ] ha fatto, che voi mescoliate co i cibi di quelle cose, che erano stiettamente obietto dell'odorato.

STIETTEZZA. Schiettezzn. Lat. sinceritas, candor, puritas, simplicitas. Gr. καθαςότης, άπλό-

S. Figuratam. per Agilità, Sottigliezza. Nov. ant. 100. 16. Quando l' uomo è ben compressionato, e ben sano, si sogna, ch' egli corre, o vola per la istiettezza degli spiriti. STIETTISSIMO . Superl. di Stietto .

STIETTISSIMAMENTE . Superl. di Stiettamen-

STIETTO . Add. Schietto. Lat. sincerus , merus , purus, candidus, simplex. Gr. καθαρός, άπλους. Borgh. Arm. 50. Ora de' colori stietti pechissime si troveranno l'arme. Buon. Fier. 1. 1. 2. E di tutti i successi Vo' relazioni stiette, e ponderate.

STIFICANZA . V. A. Espettazione , Significanza . Lat. expectatio , indoles . Gr. quois . Fiamm. 4. 138. Del quale [ Ascanio ] Vergilio tanti versi d' ottima stificanza di giovanetto discrisse [ così i buoni T. a penna : gli stampati per errore hanno : testificanza ] . M. V. 9. 51. Quello, che segue, tutto paia da' principj suoi da poco curare, e di picciola stificanza ec. può generare divisione, e scandalo nella nostra città. F. V. 11. 79. Essendo d'aspetto, e di stilicanza di farsi in esse valentre uonio. Com. Purg. 7. Questi morì giovanetto, pieno di buona stificanza. Liv. Dec. 5. Niuna paura d'Iddio, niuno giuramento, e niuna religione ebbe : con cotale stificanza di virtu , e di vizi tie anni militò sotto Asdrubale [ il Lat. ha : cum hac indole]. E appresso: Costui era venuto a somma stificanza per la disciplina di Gneo Scipione.

STIFICARE. V. A. Significare. Lat. testari , significare . Gr. uagruvar , onuaivar. Com. Purg. 7. La madre essendo in lui gravida, sognò, ch' ella partoriva una verga, che toccava il cielo: la qual cosa volle stificare, ch' ella partorirebbe uomo, che parlando dell'alte cose, toccherebbe il cielo.

STIGAMENTO. Lo Stigare, Stigazione. Lat. instigatio. Gr. παρόρμησις. Mor. S. Greg. 15. 7. Che dobbiamo noi adunque intendere per li piccoli aspidi, se non i segreti stigamenti, ovvero l'occulte tentazio-ni di quelli spiriti immondi!

STIGARE. Instignre. Lat. instigare. Gr. magego-vev. Dav. Scism. 48. Lo stigo il diavolo a spogliare i conventi. Tac. Dav. ann. 1. 5. La cupidigia del dominare d'essa fu , che lo stigo giovinetto privato a sollevar con doni i soldati vecchi . E stor. 4. 358. Tutore,

Classico, Civile, ciascuno nel suo posto stigava i suoi

STIGATO . Add. da Stigare . Lat. instigatus . Gr. παροξυνθείς. M. V. 7. 12. Stigato dal peccato non purgato, nè ammendato de' Franceschi, si levò in parlamento. Tac. Dav. ann. 1. 13. Segno di grande, e non placabil movimento agli alti intenditori de' militari animi fu il vederli non isbrancati, nè stigati da pochi, ma uniti accendersi ec. Dav. Scism. 66. Non per colpe loro, ma stigato dagli eretici per levarsi dinanzi cattolici tanto potenti.

STIGAZIONE . Instignatione . Lat. instinctus , hortatus, impulsus. Gr. παρόςμησις. M. V. 4. 74. Molto si guardò di muoversi alla stigazione, e conforto de' Ghibellini d'Italia.

+ \* STIGE . T. de' Mitologi . Il secondo de' fismi infernali . Dant. Inf. 9. Vid' io più di mill' anime distrutte Fuggir così dinanzi ad un, ch' al passo Passava Stige con le piante ascintte. E 14. Lor corso in questa valle si diroccia: Fanno Acheronte, Stige, e Flegetonta ec.

\* STIGIO . Add. Dello Stige , Infernale . Chiabr.

poem. Gli occhi gli racchiudea stigio letargo

\* S. I Chimici chiamano Acqua stigia, l' acqua da partire . Vallisn.

\* \* STIGLIARE . Separare colle mani , non già colla gramola, i fili del lino, o della canapa dai fusti. Gagliardo.

\*\* STIGMA . Per Stimate . Feo Belc. 37. [ Firenze 1485. ] Per quelle sette stigme che avesti Da Gesù Cristo nostro Salvatore.

\* STIGMITE . T. de' Nat. Roccia , la cui pasta è di retinite, o d'ossidiana, contenente grani o cristalli di feldspato . Bossi.

STIGNERE, e STINGERE. Tor via la tinta, e'l

colore; e in signific. neutr. Perdergli

5. I. Per similit. Dant. Purg. 1. Gli lavi il viso, SI ch' ogni sucidume quindi stinga. Rim. ant. mess. Cin. 37. E con l'altra in la mente mi dipinge Un piacer simile in si bella foggia, Che l' anima guardandol se ne stinge.

S. H. Per Estinguere . Lat. extinguere . Gr. obervuev. Dant. Par. 30. Appoco appoco al mio veder si stinse. Rim. ant. Dant. Maian. St. E lo disio non s'at-

tuta, nè stigne Di lei amare.

STILARE. Praticare, Costumare, Procedere; termine curiale. Lat. abtinere, in usu esse, usurparl. Gr. ei diouivor frai

\* \* STILBITE. T. de' Nat. Pietra dura di struttura lamellosa, e dotata dello splendore della perla. Bos-

+ STILE. Verghetta sottile fatta di piombo o di stagno, la quale serve per tirare le prime linee a chi vuol disegnare con penna. Lat. stylus. Gr. γεαφάον. Bocc. nov. 55. 3. Niuna cosa ec. fu che egli collo stile, e colla penna, o col pennello non dipignesse. Dant.
Purg. 12. Qual di pennel fu maestro, e di stile, Che
ti traesse l'ombre, e i tratti, ch' ivi Mirar farieno uno 'ngegno sottile! Petr. son. 58. Ch' a mio nome gli pose in man lo stile.

S. I. Stile, per quel ferro acuto, con cui gli antichi scrivevana sulle tavolette incerate. Lat. stylus, graphium. Fiorett. Cron. L' uccisono con istili da tavolet-

te, che altre armi non aveano.
§. II. Per similit. Cr. 5. 16. 3. Se fosse da vermini molestato [il nespolo ] si dee da essi liberare, e purgare con uno stil di rame ec.

S. 111. Stile, diciamo anche a Legno tondo, lunghissimo, e diritto, ma che non ecceda una certa grosses-

S. IV. E per qualsivoglia altro Legno piccolo, come

Manico di falce, o simill. Dial. S. Greg. 2. 7. Tagliando lo predetto Gotto le spine, e dishoscando con tutto suo potere, lo ferro uscette dello stile, e cadde nel lago. E appresso: Prese di mano del Gotto lo sti-

nel lago. E appresso: Prese di mano del Gotto lo stile, e miselo nel lago, e incontanente lo ferro di profondo tornò, ed entrò nello stile.

\* S. V. Per Tronco, o Fusto dell'abeto, o altro
qualsisia albero lungo, o rimondo, di cui si servono
gli Architetti per fare i ponti in luoghi eminenti dell'edificio, e a più altri usi; dicesi più comunemente
Abetella. Voc. Dis.

\* S. VI. Stile, o Fusello dicesi anche a Quel grosso, e tondo pezzo di legno, il quale armato di leve
muove le stanghe, o i mazzi delle Cartiere, ed altri
simili ingegni.

muove le stanghe, o i massi aette Cartiere, eu attri simili ingegni.

STILE. Qualità, e Modo di dettare, si di prosa, come di verso. Lat. forma dicendi, stylus. Gr. 2agazzig. Dant. Inf. 1. Tu se' solo colui, da cui io tolsi Lo bello stile, che m' ha fatto onore. E Purg. 24. Che I Notaio, e Guittone, e me ritenne Di qua dal dolce stil nuovo, ch' i' odo ec. Petr. son. 209. Parra forse ad alcun, che'n lodar quella, Ch' i' adoro in terra, errante sia'l mio stile. E son. 271. Nè d'aspettato ben fresche novelle. Nè dir d'amore, in stili altato ben fresche novelle, Ne dir d'amore, in stili al-ti, ed ornati. E canz. 41. 3. Ed alzava'l mio stile Sovra di se, dov' or non poria gire. Tac. Dav. ann. 14. 188. Ragunava poetuzzi novellini, metteva loro inuanzi, e faceva levare, e porre, e rabberciare i versi suoi, e ben si paiono allo stile rotto, stentato, non di vena,

ne d'un solo.

\* S. Stile, T. de Mus. Significa il carattere di-stintivo della composizione ed espressione della musica.

Gianelli .

STILE . Costune , Modo di procedere . Lat. consuetudo, mos. Gr. τρόπος. Petr. canz. 46. 5. Ond' io vo col pensier cangiando stile. E son. 200. Però s'oltra suo stile ella s'avventa, Tu'l fai. Cron. Morell. 261. Tenendo questo stile, non potrai essere di troppo in-gannato. E 267. Dico, che a mio parere è da tenere, e da seguitare questo stile di sopra. STILETTARE. Ferire con istiletto.

+ STILETTATA. Colpo o Ferita data con istiletto. Pros. Fior. 6. 239. A ogni minimo cenno di male [l'ipocondriaco ] si mette nel letto; ogni piccol fiato, che

passi, l'ha per una stilettata, che lo ferisca. STILETTATO, Add. da Stilettare. Segn. Mann. Agost. 24. 2. Prima morire bruciato, stilettato, svena-

to, che mai peccare.
\* S. Spade stilettate, diconsi. Quelle spade che hanno la punta a uso di stiletto . Band. ant. Spade stilet-

tate, cioè con punte lunghe a uso di stiletti.

† STILETTO. Spezie d'arme corta da offendere, che dicesi anche Stilo. Lat. sica. Gr. Zivos. Serd. lett. 4. 859. Infilzata in alcuni stiletti, o punteruoli . Salvin. Senof. libr. 3. pag. 45. Preso uno stiletto, di concerto con Iperante, entro di notte nella casa d' Aristomaco, e trovolo coricato ec. lo colmo d'ira colpisco in pieno Aristomaco.

S. Stiletto, per piccolo Stile, nel primo signific. Borgh. Rip. 138 Si può disegnarvi sopra con istiletto d'ariento. Benv. Cell. Oref. 87. Si debbe ec. disegna-

re con uno stiletto di acciaio brunito.

\* STILIFORME. T. de' Naturalisti. Che è conformato a guisa di stile, Che è sottile come uno sti-

STILLA. Picciola gocciola. Lat. stilla. Gr. 527 wv. Dant. Par. 7. Io dubitava, e dicea : dille, dille, Fra me, dille, diceva alla mia donna, Che mi disseta colle dolci stille. Petr. son. 247, Stilla d'acqua non vien di queste fonti. È son. 295. Fu breve stilla d'infiniti abissi. Mor. S. Greg. Questo egli appella piccola stilla T. VI.

de' suoi parlamenti ec. Noi abbiamo veduta una picco-

la stilla, ovvero gocciola de' suoi parlamenti. STILLAMENTO. Lo stillare. Lat., stillatio, stillatio . Gr. 5alayuis. Dav. Orne. Cos. I. 133. Nuove miniere, cave, marmi, ordigni, segreti, stillamen-

+ STILLANTE. Che stilln, Che gocciola. Lat. stillans, destillans, fluens. Gr. ςαλάζων. Ovid. Pist. E cost lamentandomi, le lagrime scorrono dagli stillanti occhi . Petr. cans. 49. 9. Medusa , e l'error mio m'han fatto un sasso D'umor vano stillante. Alam. Avarch. 6. 28. Mosse il fido Baven tutto pietoso, E di tema ri-pien del colpo rio, Tirò lo stral, che intorno sangui-

pien del colpo rio, Tiro lo stral, che intorno sanguinoso Della piaga stillante fuori uscio.

STILLARE. Cavare l'umore di qualunque cosa, per forza di caldo, o col mezzo d'alcuni strumenti fatti per ciò. Lat. stillare, guttas emittere, exprimere. Gr. ενςαλάζαν. Bocc. nov. 31. 25. Fattesi venire erbe, e radici velenose ec. quelle stillò. E nov. 40. 6. Fe la mattina d'una sua certa composizione stillare un'acqua, la quale l'avesse ec, a far dormire, Ricett. Fior. 05. Ouesto mudo di colare si chiama stillare. O passe 95. Questo modo di colare si chiama stillare, o passare per feltro. E 108. L'erbe troppo umide ec. si stillano, acciocche durino assai, per istufa secca. Dav. Mon. 107. Nelle viscere della terra il sole, e l'interno calore quasi stillando cavano i sughi, e le sostanze migliori, che pe pori colate nelle vene, e nelle proprie miniere, e quivi congelate, e dal tempo indurite, e stagionate si fan metalli.

S. 1. Per similit. Franc. Sacch. nov., \$5. Tommaso

stillava su per lo letto, e fece orecchi di mercatante. S. II. Per Infondere. Lat. instillare. Gr. ενςαλά-Yar. Dant, Par. 25. Tu mi stillasti collo stillar suo. Petr. son. 28t. Spirto gia invitto alle terrene lutte,

Ch'or su dal ciel tanta dolcezza stille.

\*\* S. III. E metaforicam. Detto delle parole. Senec.

85. Ch'egli le stilli.

S. IV. Stillare, neutr. per Uscire a gocce, Scaturire. Lat. stillare, guttatim fluere. Gr. salazier. Dant. Par. 20. L'altra per grazia, che da si profonda Fontana stilla. Cr. 4. 30. 1. Il mosto, che di quelle stilla ec. metti in quel medesimo di ne vasi impeciati den-

tro, e di fuori.
S.V. Stillar del caldo, si dice del Patir soverchio calore; tolta la metafora dal'disfarsi, e liquefarsi, che
fan le cose nello stillarsi. Lat. desudare, æstuare, su-

dare . Gr. xasisçouv .

S. VI. Stillarsi, neutr. per Chiarificarsi, Farsi limpido, a guisa d'acqua stillata. Lat. clarificari. Gr. λαμπερίνεο θαι. Libr. Viagg. Ivi son vantaggiati vini di novello, cioè di vendemmia, e poi l'alti' anno sono potenti, e più chiari, e quanto più stanno, tanto più stillano.

S. VII. Per lo Cadere dell' acqua minuta dal cielo, Spruzzolare. Lat. leviter pluere . Gr. vaxigav . M. V. 4. 7. Il terzo di cominciò a stillare minuto, e poco,

ed il quarto a piovere abbondantemente.

S. VIII. Stillarsi il cervello, vale Fantasticare, Ghiribizzare, Affaticar l'intelletto, Mulinare; che anche diciamo Beccarsi il cervello . Lat. suum cor edere . Simile appresso Omer. ον θυμόν καπέδαν. Varch. Ercol. 67. Ghiribizzare ec. si dicono di coloro, i quali si stillano il cervello, pensano a ghiribizzi ec. Bern. Orl. 1. 18. 48. Nè pare a me, che sia gran gentilezza Stare in su' libri à stillarsi il cervello . E 3. 7. 39. E scriveva, e stillavasi il cervello. Ar. Cass. 4. 1. Con quanto assaticar, con quanto avvolgere, E stillar di cervel già più di quindici Giorni ricerco ec. Cant. Carn. Ott. 67. Noi canterem con quel poco sapere, Che resta a quei, che perso hanno i cervelli, Perche stillati quelli Ci siam nel voler troppo antivedere.

S. IX. E in signific. att. vale Versare a goccia a y. 1X. E in signific. att. vale Versare a goccia a goccia. Lat. guttatim fundere. Gr. καπά ςάγονα χέμν. Petr. son. 20. Cercate dunque fonte più tranquillo, Che'l mio d'ogni licor sostiene inopia, Salvo di quel, che lagrimando stillo. Mor. S. Greg. 13. 13. L'occhio mio stilla, cioè a dire lagrima a Dio.

(\*) S. X. Stillare a rena, o a banco secco. V. RE-NA S. I.

STILLATO. Sust. Umore stillato da consumato di cannone, pane, e altri ingredienti posti a stillare in-

cappone, pane, e altri ingredienti posti a stillare insieme, che si da agli ammalati. Ricett. Fior. 295. Stillato di cappone magistrale. Sper. dial. Per certo male starebbe quella repubblica se ella fosse ridotta allo stillato del mio valore [qui per metaf.]. Segn. Mann. Febbr. 18. 2. Il quale [digiuno] non da altri cibi verrà interrotto, che di zolfo liquefatto, di pece, di piombo, non da altra bevanda, che da stillati di tossico

[ qui per similit. ]

STILLATO . Add. da Stillare . Lat. stillatus , distillatus. Gr. έςαλαγμένος. Bace. nov. 83. 10. 10 ti faro fare una certa bevanda stillata molto buona, e piacevole ec. che in tre mattine risolverà ogni cosa. E num. 11. Domattina ti mandero di quel beveraggio stillato : G. V. 10. 123. 2. La sera fece fare un bagno, ove fece mettere acqua stillata. Ricett. Fior. 6. L'acque stillate sono quelle, che si cavano per limbicco. Bein. Ort. 3. 7. 51. Ma il Fiorentin volca cose stillate; Perocche la fatica odiava a morte. Burch." 1. 6.

Cacio stillato, e olio pagonazzo. STILLATORE. Che stilla. Alleg. 16. Pratico stillatore Da fuoco nel fornel della campana. Buon. Pier. 2. 4. 18. Stillatore egregio, Raro strion, poeta d'im-provviso. E 5. 5. 2. L'acque odorate, e i cari unguenti, e i guanti Di stillatori sono, e profumieri De-liziose, e care largizioni. Menz. sat. 6. Farebbe vento il

suo polmon gagliardo D'un stillatore a quindici edilizi. STILLAZIONE. Lo stillare, Infusione. Lat. instillatio : Teot. Mist. Questa sapienza dell' amore è scritta nel cuore con divine illuminazioni, e celestiali

stillazioni.

+ \*\* STILLICIDIO. Lo stillare dell' acqua da tetto male coperto, o simile. Cavalc. Pungil. 174. Salomone assimiglia queste tali [femmine garritrici]...al tetto male coperto ec. E però anco dice, che tre cose cacciano l' uomo di casa; cioè lo stillicidio, cioè l'acqua, che viene dal tetto male coperto, il fumo, e la moglie .

(\*) S. Stillicidio, Termine Medico; Embrocazione. Lat. irrigatio, stillicidium. Gr. ειμβροχή. Red. Cons. 2. 10. Con poco buon successo uso i bagni di Napoli,

e alcuni stillicidi refrigeranti sopra gl' ipocondri. STILIONE. V. A. Stellione, Tarantola. Lat. stellio. Gr. γαλεώτης. Mor. S. Greg. 6. 4. Lo stilione s'aiuta con le mani, e abita nelle case de' Re.

STILO . Stile . Lat. stylus . Gr. 50λos . Buon. Fier. 3. 1. 5. Un con lo stilo Sopra tutti quei muri Si vede

disegnare Della donna il profilo.

S. I. Stilo, per Ispezie di pugnale di lama quadrangolare, stretta, e acuta, che oggi più comunemente si di-ce Stiletto. Lat. sica. Bocc. Vis. 37. Prostrato Tra' senatori si giacea morendo, Lui avendo essi già tutto impiagato Con loro stili. But. Inf. 4. Fu morto in Campidoglio da Bruto, e da Cassio, e loro seguaci cogli stili.

§. II. Stilo, diciamo anche a quel Ferro della stade-t, dove son segnate l'once, e le libbre.

STILO. Modo di comporre. Lat. forma dicendi, slylus. Gr. ςύλος. Dant. Purg. 24. E qual più a gradi-re oltre si mette, Non vede più dall' uno all' altro sti-lo. E Por. 24. E seguitai: come il verace stilo Ne scrisse, padre, del tuo caro frate ec. Fede è sustanzia di cose sperate . Bocc. g. 4. p. 2. Le quali [ nevellet-

te] non solamente in Fiorentin volgare, e in prosa scritte per me sono, e senza titolo, ma ancora in istilo umilissimo, e rimesso. But. Stilo non è altro, che modo di dire, lo qual si distingue in tre spezie, cioè alto , mezzano , e infimo . Petr. son. 295. Che stilo oltra lo'ngegno non si stende.

STILO. Costume . Lat. mos , institutum , consuetudo . Gr. ¿305. Bocc. g. 8. f. 5. La reina, per seguire de suoi predecessori lo stilo ec. comando a Panfilo, che

una ne dovesse cantare.

STILOCERATOIDE, e meglio STILO-JOIDEO. T. de' Notom. Muscolo, così nominato dalle parti, alle quali si attacca, che serve ai moti dell' osso joide.
\*STILOIDE. Agg. T. de' Notom. agg. di un processo del-

le ossa temporali lungo e sottile quasi a guisa di uno stilo. STIMA. Pregio, Conto, Opinione. Lat. pretium, æstimatio. Gr. 11un. Bocc. nov. 5. 6. Commendolla forte, tanto nel suo desio più accendendosi, quanto da più trovava esser la donna, che la sua passata stima di lei . E nov. 48. 2. Per la morte del padre di lui , e d'un suo zio, senza stima rimaso ricchissimo [cioè:

senza potersi stimare]. \*\* §. I. Per Lode. Segn. Mann. Giugn. 24. 1. Non danno sempre la stima a chi se lo merita ec. perchè quando anche diano la stima a chi se la merita, non sanno togliere in ciò la misura ginsta; danno meno lode a chi ne merita più, danno più lode a chi ne merita

meno

S. II. Tenere in istima, Avere in stima, Fare stima, o altri simili modi, vagliono Stimare, Avere in pregio . Lat. magnifacere : Gr: Tegi Tond's Toino 9 au . Bocc. nov. 47. 3. Faccendo de suoi costumi, e delle sue opere grande stima . Sen. ben. Varch. 7. 18. Debbo tenere più conto, e far maggiore stima del debito, di che sono obbligato alla spezie umana, che di quello, di che a un solo tenuto sono. Buon. rim. 83. Di me non fu chi facesse mai stima.

+ STIMABILE. Add. Degno di stima. Lat. in pretio habendus. Gr. TIMATOS. Vit. SS. Pad. 2. 270. Parve che mi menasse in un molto dilettoso giardino, e di stimabile bellezza, pieno di fruttiferi alberi. Segn. Mann. Febbr. 22. 8. E qual' è quella strada così stima-

bile ! l' umiltà

STIMABILISSIMO . Superl. di Stimabile . Zibald. Andr. Le mercanzie, che a noi portano, sono stima-bilissime. Salvin. disc. 1. 441. Stimabilissimo adunque

in primo luogo si è per la gloria dell' armi Cesare.

STIMAGIONE. V. A. Lo stimare, Stima. Lat. æstimatio, existimatio. Gr. τιμή. Sen. Pist. In luogo del rimedio è la stimagione, e la fermezza del coraggio, che fa più . Val. Mass. E quanto la stimagione del movimento fatto.

STIMAMENTO. Lo stimare. Lat. æstimatio. Gr. riun. Libr. Astr. Poni la parte del capezzale di sopra, e poni l'appiccatoio inverso la parte di Settentrio-

ne per istimamento

(\*) STIMANTE. Che stima . Lat. existimans. Gr. voμίζων . Salvin. disc. 2. 508. Lo che debilita molto l' autorità del Pallavicino, stimante, che il trattare contro-versie di religione in dialogo sia cosa perniziosa.

STIMARE. Giudicare, Pensare, Immaginare. Lat. æstimare, existimare, putare. Gr. νομίζαν, ύπολαμ-βάναν, λογίζεσθαι. Dant. Purg. 17. Resta, se divi-dendo bene stimo, Che'l mal, che s'ama, è del prossimo. E Par. 1. Non dei più ammirar, se bene sti-mo, Lo tuo salir. E 3. Quelle stimando specchiati sembianti . E 13. Non sien le genti ancor troppo sicure A giudicar, siccome quei, che stima Le biade in campo, pria che sien mature. Bocc. nov. 45. 11. Questa giovane forse, come molti stimano, non è da Cremona, nè da Pavia, anzi è Faentina. E nov. 80. 13.

Le quali cose tutte insieme, e ciascuna per se, gli fecero stimare, costei dovere essere una grande, e ricca donna. Petr. cans. 31. 1. Quella, se ben si stima, Più mi rassembra.

S. I. Stimare checchessia, vale Farne conto, Averlo in pregio; e si usa così nell' att. come nel neutr. pass. Lat. magnifacere, probare, in pretio habere. Gr. Savμαζαν, τιμάν πλάς ε. Sen. ben. Varch. 6. 30. Dicendosi in questo modo molte cose da ogni lato, le quali lui, che per troppo stimarsi menava smanie, concitavano, e mettevano su . Buon. rim. 13. L'immagin dentro cresce, e quella cede, Che in se diffida, e sua virtù non stima .

S. II. Non istimare un fico, modo basso, vale Non far conto alcuno . Lat. negligere , contemnere , floccifacere. Gr. όλιγόςως έχαν, όλιγος είν, σ'μελείν. Bern. Orl. 2. 18. 18. Questa canaglia non istimo un fico. Bellinc. son. 119. Questo imbriaco non gli stima un fi-co. Lasc. rim. Vi dico certo, ch' io, Messer Donato,

non lo stimo un fico.

S. III. Stimare una casa, un podere, o simile, si dice per Dar giudicio della loro valuta, dichiarondone il prezzo. Lat. judicare, æstimare, rei precium statue-re. Gr. τιμάν. M. V. 9. 100. Fece stimare tutte le rendite, e beni de' Prelati, e Cherici, che erano sotto sua tirannia .

STIMATE. V. STIMITE. STIMATISSIMO. Superl. di Stimato. Lat. celebratissimus, probatissimus. Gr. doxsuw muns. Red. Ins. 74. Ne' suoi stimatissimi Commentari sopra le cose mattematiche scritte da Aristotile. E Vip. 1. 61. Ei non fa qui le parti di quel grandissimo, e stimatissimo

scrittore .

rittore, che egli si è. + STIMATIVA. Sust. Verbal. Facoltà di giudicare, Giudicio. Lat. judicium, criterium. Gr. xeimeiov. Dant. Par. 26. Finchè la stimativa nol soccorre . But. ivi: Cioè insino a tanto che la virth stimativa non soccorre all' occhio, che'l fa deliberare quello, che vuole fare, cioè tenerlo aperto, e non chiuso (qui in forza d' add.). Filoc. 5. 114. Senti' un pietoso pianto, al quale, perchè vicino a me la stimativa lo gindicava, porsi intentivamente gli orecchi. Gal. Sist. 254. Potrà mai la nostra stimativa, e'l nostro giudizio comprendere ec

+ \* STIMATIZZATO. Impresso delle stimate, Che è segnato di stimate. Fior. S. Franc. 122. Fecevi susso il segno della santissima Croce con le sue sante mani istimatizzate. E 134. Jo fui da Cristo istimatizza-

to nel corpo mio .

+ STIMATO. Add, da Stimare. Lat. æstimatus . Gr. Tiundeis. Maestruzz. 1.66. Altra dota è la stimata, altra la non istimata, che si da, della quale così il guadagno, come il danno s'appartiene al marito, siccome al compratore della cosa; ma se ella non è istimata, il danno, e'l guadagno s'appattiene alla donna. G. V. 11. 92. 4. Per ambasciadori, che vanno per lo comune, stimati l'anno più di fiorini cinquemila d'oro (cioè: giudicati di spesa). Bart. Ben. rim. pag. 9. [Livorno 1799.] A Campi, a Poggibonsi ec. Non è di me contadin più stimato: Ognun mi mette i suoi describe properties de la contadin più stimato: Ognun mi mette i suoi describe properties de la contadin più stimato: Ognun mi mette i suoi danari in mano ec. Matt. Palm. vit. civ. pag. 185. [ Mil. 1825. ] Con somma pace e stimata riputazione del regno quarantatre anni ubbidirono.

STIMATORE . Che stima . Lat. æstimator . Gr. do. κιμας ης , λογις ης . Bacc. nov. 20. 5. Migliore stimatore delle sue forze, che stato non era avanti. Franc. Sacch. nov. 187. Come non istimatori di questa legge, nè del primo fallo venuto da loro, s'adirarono forte.

+ \* STIMATRICE. Verbal. femm. di Stimatore.

Salvia. Buon. Tanc. 1. 4. Violante di Baviera, dotta

esploratrice e stimatrice degli spiriti e degli ingegni

+ STIMAZIONE. Stima. Lat. existimatio, judicium . Gr. δόξα. Pass. 289. La vanagloria ec. è uno appetito di loda umana, ovvero di riputazione, secondo la stimazione, e l'opinion delle Genti. Guicc. stor. 16. 792. Il marchese era sdegnato per la poca stimazione, che aveva fatta di lui il Vicerè. Amm. ant. 40. 1. 2. Veramente bisogna che elli [il prelato] sollecitamente studi di misurare, per quanta necessità è costretto a tenere dirittura quelli, sotto la cui stimazione lo popolo è greggia chiamato. Boez. 44. Quando voi giudicate esser vostri beni le cose vilissime, a loro per vostra stimazione vi sottomettete

STIMITE, e STIMATE. Le Cicatrici delle cinque pinghe di Gesucristo. Lat. stigmata. Gr. 5ίγμαπα. Cavalc. Specch. cr. lo porto le stimate di Cristo nel mio corpo . Esp. Salm. Quando si mostrera Cristo colle stimite, e segni della passione. Franc. Sacch. nov. 207. A segnario delle sue preziose stimate sul santo mon-

te della Vernia.

+ S. I. Per Quolunque piaga, o cicatrice. Cavalc. tratt. pazienz. Stimate, secondochè dice S. Agostino, si chiamano i segni delle tribulazioni, e le pene, e le piaghe, che ebbe Cristo ricevute [nella ediz. di Roma 1756. pag. 85. si legge così: Stimata [qui è plur.], secondo che dice Agostino, chiama li segni delle tribolazioni, e delle pene, e delle piaghe, che avea per Cristo ricevute] .

S. II. Far le stimite, diciamo per Maravigliarsi, o Alsar le mani per la maraviglia; modo basso. Bellinc. son. 274. E le stimite fo, s' io veggo un grosso, Benchè io sia dalle pulci indanaiato. Varch. Ercol. 97. Non istate punto in dubbio, ch' ella maravigliandosi

tra se, e faccendo le stimite, non dicesse ec. Morg.

21. 122. Quel messaggio le stimite facea.

\* STIMMA. T. de' Botanici. Quella parte di pi-

stillo che è l'apice del suo Germe, o Utero. STIMO. V. A. Nome. Stima. Lat. æstimatio, pretium. Gr. τίμημα, τιμή. G. V. 12. 24. 2. Franchi i Fiorentini in Pisa di quello venisse per mare l'anno la valuta di 20000. liorini d'oro, allo stimo della legatia. Cavalc. Med. cuor. Ce'l richiederà a quello stimo, che fu comperato.

+ \*\* S. 1. Per Estimazione, Opinione. V. A. Fr. Giord. 175. Ed in prima ogni scienza hai per istimo;

poi cresci e vedi più, e haine buona opinione ec. S. II. Stimo, per Estimo, o Censo. Lat. census. But. Par. 6. 1. Fece ancora lo stimo in Roma, ed ordinò cinque classe secondo lo stimo.

STIMULANTE . Che stimola . Lat. stimulans , extimulans . Gr. o xevrisor . Amet. 54. E poiche i rapaci cani stimelanti Scilla avemmo passati, vedemmo lo eterno tumulo dato da Enea a Palinuro.

STIMOLARE. Propriamente Pugnere collo stimo-

§. I. Per Pugnere semplicemente. Lat. stimulare. Gr. κεντίζαν. Bocc. nov. 17. 10. Stimolò tanto quelle, che vive erano, che su le fece levare (cioè: dimenò, pun-zecchiò). E nov. 77. 55. V'erano mosche, e tafani in grandissima quantità abbondati, li quali ec. si sieramente la stimolavano, che ciascuno le pareva una pun-tura d'uno spuntone. Dant. Inf. 3. Erano ignudi, e stimolati molto Da mosconi, e da vespe, ch' erano

S. II. Per Incitare, Infestare. Lat. incitare, infestare , divexare , stimulare , urgere . Gr. επάγαν , ένοχλάν, κακες, κεντίζαν, έπάγαν. Bocc. nov. 27. 7. Per li molti pensieri, che lo stimolavano ec. non s'era ancor potuto Tedaldo addormentare. E nov. 48. 13. Voi m'avete lungo tempo stimolato, che io d'amare questa mia nimica mi rimanga. E nov. St. 3. Essendo questa gentildonna ec. assai sovente stimolata da ambasciate . E nov. 98. 47. Non so quale Iddio dentro mi stimola, ed infesta a doverti il mio peccato manifestare . Nov. ant. 64. 1. La sua madre lo stimolava molto di voler sapere, di che li Romani aveano tenuto con-

S. III. Stimolare, T. Medico. Si dice della maniera d'agire, degli stimoli applicati al corpo animale vivente.

\* §. IV. Stimolare dicono i Medici dell' azione con

cui l'acrimonia degli umori, o de' rimedj opera nelle prime vie col pungerle a un certo modo, e dar loro maggiore attività.

(\*) STIMOLATIVO. Add. Che stimola, Atto a stimolare . Lat. stimulans . Gr. xevantixos . Red. Cons. 2. 81. I cristieri sieno miti, piacevoli ec. senza verun

altro ingrediente caldo, o stimolativo. STIMOLATO. Add. da Stimolare; Incitato. Lat. stimulis agitatus, excitatus. Gr. xxv79n9eic. Bocc. nov. 77. 56. Da mille noiosi pensieri angosciata, e stimolata, e trasitta ec. cominciò a guardare, se vicin di se vedesse, o udisse alcuna persona. Cron. Morell. 236. Tirato, e stimolato solo dalla virtudiosa sua volontà. Cant. Carn. 153. Giovani siamo, e di buona natura, Ch' è quel, che importa, e di buon sangue nati, Da' padri stimolati Al giogo maritale.
STIMOLATORE. Che stimola. Lat. stimulator,

extimulator . Gr. xevrus . Guicc. stor. 6. 302. Chi altri essere stato stimolatore, e fautore di questo moto del-l' Alviano ! Buon. Fier. 5. 4. 6. Gli epici ammetterei gravi, e burleschi, Che son stimolatori All' opre glo-

riose .

(+) STIMOLATORIO . Stimolatore , Che stimola . Min. Malm. pag. 186. Arri là . Cammina là , Va là . Termine stimolatorio usato per asini, e muli ec. da i

STIMOLATRICE. Verbal. femm. Che stimola. Lat. stimulatrix. Gr. κέντρια. Fiamm. 5. 50. O Megera, o Aletto, stimolatrici delle dolenti anime, dirizzate gli spaventevoli crini, e le feroci idre con ira accendete a

nuovi spaventamenti.

STIMOLAZIONE . Lo stimolare . Lat. stimulatio . Gr. κέντημα. Esp. Vang. Si levera per la stimulazione, e molestia, che colui fa, e daragli quanti pani gli sono di bisogno. But. Inf. 32. 2. Lo nostro autore finge, che stringesse con istimolazione, e forza colui, che ec. E altrave : L' acume si pone per la punzione, e per la stimolazione. Volg. Ras. Poichè ella sente questa estuazione, e hollimento, e stimolazione, al-largasi il muscolo, che costrigne la bocca della vescica.

STIMOLO. Strumento, col quale si pungono buoi, cavalli , e simili animali per sollecitargli al camminare, al quale diciamo anche Pungolo, e Pungetto. Lat. stimulus. Gr. χέντρον. Alam. Colt. 4. 99. E più d'un vomer poi, più stive, e buri, Lo stimolo, il dental, sievi il timone. Ar. Fur. 37. 108. Ed ella per vendetta del suo pianto Gli andò facendo la persona rossa Con un stimolo aguzzo, che un villano, Che quivi si trovo, le pose in mano.

+ S. I. Stimolo , per metaf. nale Incitamento . Dant. Purg. 25. Se di bisogno stimolo il trafigge. Fr. Giord. 125. Questo (gli scogli) è lo stimolo della nave, e il suo naufragio [ciò che teme, e dove rompe]; e però gli alti mari sono cosa sicura; perocchè non ci si te-

me scoglio. S. II. E talora vale Noia , Importunità , Ricadia , Seccaggine . Bocc. nov. 26. 9. Egli è lo stimol di Filippello, il qual tu con fargli risposte, e dargli speranza m' hai fatto recare addosso. E nov. 74. 5. Parendo questo stimolo troppo grave, e troppo noioso alla don-na, si pensò di volerlosi levar daddosso.

S. III. Per Incentivo. Lat. stimulus. Gr. xe'vmua, Bocc. nov. 77. 31. E d'altra parte lo stimolo della carne l'assali subitamente. Amm. nnt. 25. 1. 2. Crudele stimolo tra gli altri peccati lussuria è, la quale mai non lascia l'affetto dimorare in pace, la notte bolle, lo di angoscia.

S. IV. Per Angoscia, Afflizione. G. V. 2. 6. 4. E così durò la signoria de' Goti in Italia 125. anni con grande stimolo, e struggimento d'Italiani, e Romani, e dello Imperio di Roma.

\* S. V. Stimolo, T. de' Medici. Questo nome ebbe significati diversi; oggi comunemente serve a denotare quelle sostanze, che applicate al corpo animale vivente producono un aumento delle azioni, dalle quali risulta la vita. Stimolo vale anche presso i medici moderni l' effetto dell' azione degli stimoli, cioè lo stato di vi-gore da essi prodotto. Cocch. Bagn. Prive d' ogni acri-monia o pungente attività, onde il loro stimolo è innocente e benigno e breve .

STIMOLOSO. Add. Pieno di stimoli, e figuratam. Travaglioso. Lat. molestus, anxius, spinosus. Gr. ανιαρός, λυπηρός, ακανθώδης. Filoc. 3. 228. E così si stava in istimolosa sollecitudine, e non sapea che si fare . Guid. G. Elli si volgette alle gravi ingiurie fatte da' Greci con duro, e stimoloso pensiero. È altrove: Non valeva neente a' cavalcatori di pungerli colli stimolosi sproni. But. Inf. 3. Sieno privati del sangue, in

che sta la vita, da pungenti, e stimolosi animali. STINCA. V. A. M. V. 8. 105. Più altre terre poste in fortissimi luoghi in sulla stinca della montagna [ pare, che vaglia lo stesso, che Cima, o Schiena. Lat.

clivus, jugum ]. STINCAIUOLO. Prigione ritenuto nelle stinche. Tac. Dav. post. 456. Legavasi assai lunga catena alla destra del prigione, e sinistra d'un soldato alla guisa de nostri stincaiuoli.

STINCATA, Percossa nello stinco.

§. Figuratam. per Gambata, nel signific. del §. Buon. Tanc. 4. 1. Ed io , che era degli amanti veri, So dir, che questa stincata mi costa.

STINCATURA. Percossa nello stinco, Stincata. STINCHE. Così s' appellano in Firenze le Carceri, nelle quali stanno i prigioni per debita, o i condannati a vita. Nov. ant. 102. 5. Egli è stato dalla sua gio-vanezza infino a questo di quasi continovamente guardiano alle stinche, dove faccendo rimediare i poveri prigioni ec. ha già guadagnato un tesoro. Borgh. Orig. Fir. 128. Questo è della carcere pubblica chiamata stinche, il qual nome si guadagnò, perchè i primi, che vi furon messi dentro, furon certi del castello delle Stinche di Chianti; ma oggi si crede quasi per tutti, che stinche di sua natura voglian dire prigioni pub-

STINCO. Osso della gamba, che è dal ginocchio al collo del piè; detto anche dagli Anatomici Canna, o Fucile maggiore. Lat. tibia. Gr. xvnua. Fir. dial. bell. donn. 424. La gamba ci dara Selvaggia ec. ma colle polpe grosse quanto bisogna, bianche quanto la neve, e ovate quanto richiede, cogli stinchi non al tutto i-gnudi di carne, onde si veggiano i trafusoli, ma comodamente ripieni in guisa, che la gamba non ingrossi soverchio . Buan. Fier. 3. 4. 2. Da sentirne le hotte Nelli stinchi, nel petto, e nella faccia. E 4. 1. 1. E sassi sfondar suoni, e mondar stinchi.

S. I. Stinco, si piglia talora per tutta la Gamba. Lat. crus. Gr. σχέλος. Bern. Orl. 1. 12. 34. In terra giace la furfanteria, Che ha sempre mai gli stinchi pien di

rogna.
§. 11. Stinco si prende anche per la Parte anteriore della gamba

STINENZIA . V. A. Astinenza . Lat. abstidentia .

Gr. έγκράπια . Pallad. Magg. 7. E castrato faccia

stinenzia del bere.
STINGERE. V. STIGNERE.

STINGUERE. Estinguere, Cancellare, Tar via.

Lat. extinguere, delere. Gr. σβεννύαν, εξαλείφαν.

Dant. Inf. 14. Perciocchè l' vapore Me' si stingueva, mentre ch' era solo. E Par. 23. Che mai non si stingue Del libro, che 'l preterito rassegna.

† §. Per Uccidere. Guid. G. 22. Così alla per fine

nullo ne timase vincitore, perciocche tutti furono stin-ti [il Vocabol. alla voce Auvicendevole legge estinti]

con avvicendevoli colpi.

STINIERE. Schiniere. Cant. Carn. 439. Quel tor di fogli, o di ferro stinieri È da persone agiate. Cecch. Servig. 3. 3. Fu fatto una sera correr tutta Via Ghibellina, ed aveva la spada, Il giaco, la segreta, la rotella, I guanti, gli stinieri. Car. lett. 1. 51. In dosso una corazza all'antica, sopra una veste rossa succinta, in piedi un paio di stinieri d'argento. Segr. Fior. art. guerr. 2. 32. Aveano le gambe, e le braccia

coperte dagli stinieri, e da' bracciali.
STINTO. V. A. Sust. Instinto. Lat. instinctus, incitatio, impulsus. Gr. παρόρμησις, παροξυσμός. Pass. 352. Simile dico di certi atti, che fanno alcuni animali, che si muovono secondo lo stinto del cielo.

STINTO . V. A. Add. Distinto . Dittam. 1. 17. E ciò non dico da me, ma secondo Eurosio, che gli ha

partiti, e stinti, E compresone il vero intino al fondo.

STINTO. Add. da Stingere. Lat. decaloratus. Gr. άχερος. Dittam. 5. 3. Che quei, che son più riccamente tinti, Nelle più nobil parti gli pon sempre. Ed e canverso nel men li più stinti. Dant. Purg. 12. Rispose: quando i p, che son rimasi Ancor nel volto tuo presso che stinti, Saranno, come l' un, del tutto rasi. But. ivi: Stinti. cioè cancellati. Buga. Fier rasi . But. ivi : Stinti, cioè cancellati . Buon. Fier. Intr. 2. 7. Che portano i vestiti stretti stretti, Logori,

stinti, addreto sette usanze. S. Per Estinto, Smorzato. Lat. extinctus. Gr. α΄-ποσβεσθες. Liv. M. Ne la lussuria d'Appio non è

niente stinta.

STIO. Aggiunto d' una spezie di lino. Pallad. Febbr. 22. Di questo mese seminano alcune persone lo

lino stio in terra lieta.

STIOPPO . Schioppo . Lat. sclopus . Buon. Fier. 1. 3. 3. Per filiera vi son volti alle porte Molt'archi, e sempre tesi, e molti stioppi. E 4. 1. 11. A cui sgusciar di mano A chi asta, a chi stioppo, a chi lanterna. E Tanc. 5. 1. Rivoltandomi al petto ronche, e stioppi.

+ STIORO. La quarta parte dello staioro. Sen. Pist. 90. Non avevano apparato a partire la terra a stiora. Rusp. son. 2. Bue col campanello, Tu pasci l'ignoranza in quadro e'n tondo, E vuoi saper quante stio-

ra è il mondo !

STIPA. Sterpi tagliati, o Legname minuto da far fuoco . Lat. ramale , truncus , cremium. Gr. oguriov . Bocc. nov. 37. 13. Fattali dintorno una stipa grandissima, quivi insieme colla salvia l'arsero. E nov. 46. 11. Davanti agli occhi loro fu la stipa, e'l fuoco apparecchiato. E vit. Dant. 226. Oh insensato giudicio degli amanti! chi altri, che essi, estimerebbe, per aggiugnimento di stipa fare le fiamme minori! Din. Comp. 1. 15. Il popolo trasse al palagio del Podestà colla stipa per ardere la porta.

† § 1. Per Mucchio, o Moltitudine di cose stivate insieme a guisa di fastello di stipa. Lat. acervus, con-geries. Gr. oweo's. Dant. Inf. 11. Venimmo sopra più crudele stipa. But. ivi: Stipa, cioè siepe, che chiude, e circonda. Dant. Iaf. 24. E vidivi entro terribile stipa Di serpenti, e di sì diversa mena, Che la memoria il sangue ancor mi scipa (al secondo es. il Bottari nella nota 204. Guitt. lett. legge sciepe, e non siepe).

S. II. Per metaf. Mor. S. Greg. 9. 22. Ben possono i giorni di quegli antichi essere assimigliati alle navi, che portano i pomi, perocchè i detti loro mostrando i misteri della vita spirituale, sì la conservano nella stipa della storia.

\* S. III. Stipa, T. de' Bot. Genere di piante, nella sommità delle glume della cui stipa pennata evvi una barba piumosa. Diz. Etim.

STIPARE. Circondar di stipa. Lat. stipare, sepire, circumdare. Gr. çάβαν, φεάτταν, περιβάλλεσθα. G. V. 8. 75. 5. Ciò fu, ch' eglino stiparono due case, l' una contro l'altra, le quali erano in capo del pon-te del fiume della Liscia. Vegez. Puntellatolo con secchi puntelli, e stipatolo, e messovi fuoco.

S. I. Stipare, figuratam. per Condensare, Chiudere. Dant. Inf. 7. Ahi giustizia di Dio! tante chi stipa Nuove travaglie, e pene, quante i' viddi! (cioè: mette insieme, ammucchia). E 31. Lo sguardo appoco appoco raffigura Ciò, che cela il vapor, che l'aere sti-

+ S. II. Stipare, diciamo anche il Rimondare i boschi, tagliandone via la stipa. Buon. Fier. 2. 4. 15. E ronche da stipare, e pioppi, ed olmi Rimondar, quan-do a i colti fan tropp' uggia. ( Il Monti è d'avviso che qui Stipare sia errore di copista, e si debba leggere Stirpare . )

STIPATO'. Add. da Stipare; Circondato da stipa. Lat. circumdatus, stipatus. Gr. περιςοιχίζόμενος. G. V. 8. 75. 5. Come furono presso al ponte, miser fuoco nelle dette case stipate. E 10. 118. 1. Le quali si trovarono allogate a pigione, e stipate di scope ap-

presso a' detti fuochi.

† S. Stipato, vale anche Netto di stipa; ed è ag-giunto proprio del Bosco rimondato. (Stipato secondo il Manti è errore nato dall'altro del S. 11. di Stipare).

STIPENDIARE. Dare altrui lo stipendio . Lat. stipendium dare. Gr. μισθόν διδόναι. Buan. Fier. 3. 2. S. Mi tenga unta la bocca, Ch' ei mi stipendierà suo ora-

STIPENDIARIO. Che tira stipendio, Stipendiato. Franc. Sacch. rim. 66. La ragion militar si converria Ordinar si, che' stipendiarj sui Fosson pagati ogni mese. Varch. stor. 11. 342. Egli era nato di Giovanpagolo Baglioni ec. che aveva, essendo suo stipendiario, la repubblica Fiorentina tradito. Borgh. Col. Lat. 386. Succedevano i federati, e nell'ultimo, e quinto luogo gli stipendiari

STÍPENDÍATO, Add. da Stipendiare; Che tira stipendio, Provvisionato, Salariato. Lat. stipendarius. Gr. υποπλής. Bemb. stor. 7. 107. Quasi tutta la nobiltà della Francia stipendiata conducea seco.

STIPÉNDIO. Salario, Provvisione, Paga, Soldo; ed è proprio Quello, che li Principi, e Signori danno alle persone di qualità. Lat. stipendium, salarium. Gr. μισθός, μισθοφορά. Ar. Fur. 11. 25. E in spalla un scoppio, o un archibuso prendi, Che senza, so, non toccherai stipendi. E 20. 14. Fero con buon stipendio lor soldato Falanto. Buon. Fier. 1. 3. 3. Buone vaglie

concorronci i Lettori Senza stipendio alcuno. STIPETTO. Dim. di Stipo. Lat. forulus. Gr. φυλάxiov. Malm. 2. 17. Di qua l'armadio fece uno stipetto. + \*\* STIPIDEZZA. V. A. Stupidezza. Fr. Giord. 86. Che stipidezza è a credere in cotali maledizio-

ni! Dicono alcuni: non mi taglierei oggi i panni per

nulla ec

STIPIDIRE. V. A. Stupidire. Lat. obstupescere. Gr. εκπλήττεσθαι. M. V. 1. 2. Convenendone divisare il tempo, e il modo, e la qualità, e la quantità di quelli, stipidisce la mente. Com. Inf. 13. Vedendo Virgilio, che Dante per la cosa non mai veduta, cioè boce senza corpo, era stipidito.

STIPIDITO. V. A. Add. da Stipidire. Lat. stupidus, obstupefactus, attonitus. Gr. έκπεπληγμένος. M. V. 9. 50. Il gentile uomo stipidito, e impaurito di tale comandamento, e non meno di lui tutti i suoi amici, e parenti ec. cercarono ec. Vend. Crist. Op. div. Andr. 27. Olosia quasi tutta istipidita, e lo santo

Padre disse allora.

STIPITE. Fusto, Stelo, o Pedale d'albero. Lat. truncus, caulis. Gr. στέλεχος, καυλός. Pallad. Genn.
1. Del mese di Gennaio le viti si vogliono scalzare
ne' luoghi temperati, cioè d' intorno allo stipite della vite aprire la terra. E 16. Intorno allo stipite si faccia una cava nella barba. Cr. 2. 23. 4. L'erbe, e i camangiari, che hanno gli stipiti, ovvero gambi molli, e teneri ec. in nessuna pianta si possono innestare. E num. 32. Quando pare, che sia appreso, taglisi lo stipite, ovver pedale, di sopra'l bucciuolo. E 5. 22. 2. Sta innestato ec. ne' rami grossi, nati presso alla terra, e presso allo stipite. E num. 4. E dee avere un solo stipite poco levato da terra.

S. I. Stipite, Stile di legno, che più comunemente diciamo Palo. Lat. stipes, truncus, palus. Gr. xogμός. Cavalc. Prutt. ling. Essendo dipoi insieme legati ad uno stipite, e messi al fuoco, il misero cherico in-

contanente arse.

S. 11. Stipiti, diciamo a' due membri della porta, che posano in sulla soglia, e reggono l'architrave. Lat. antæ. Gr. παραξάδες. Fir. As. 19. Le porte furono aperte, anzi spalancate, le soglie rotte, gli stipiti fracassati. Malm. 9. 16. Gli stipiti, le soglie, e gli architravi A questo effetto essendo già smurati.

§. III. Stipite, parlandosi delle Discendenze, Agna-

zioni, Parentele ec. vale la Persona prima, e comune,

onde discendono l'altre.

STIPITO. Stipite, nel signific. del S. II. Lat. antæ. Gr. παρας άδες. Toc. Dav. ann. 4. 96. Si scotè da fanti di si gran forza, e sfracellossi in uno stipito il capo, che quivi spirò. Buan. Fier. 1. 4. 10. Vo' farmi a questo stipito, e guardare, S' e' si sono scostati. STIPO. Sorta d' armadio, colla fronte, e parti di

fuora ornate, per conservar cose minute, di pregio, e d' importanza. Lat. scrinium, armariolum. Gr. xi-Butiov. Buon. Fier. 2. 2. 6. Veggo un' officina Ampla, piena di vasi, stipi, e 'nvoglie. E 3. 1. 7. Ssibbianci queste cigne, E sgravianci le spalle Di queste casse, o stipi , o scatoloni . Red. annot. Ditir. 212. Scarabattole, fogge di stipi, o studioli trasparenti da una, o

più parti. + \*\* STIPORE. V. A. Stupore. Vit. S. M. Madd. 09. Vi avea tre fonti di sangue grandissime, che pare-

vano uno stipore a vedere.

† \* STIPTICO. V. L. Aggiunto di Sopore nustero, astringente. Salvin. Fier. Tanc. 1. 1. Stiticuzzo I.at. morosolus, dal sapore stiptico, brusco, austero, astrin-

(\*) STIPULA . V. L. Seccia , Stoppia. Lat. stipula. Gr. xalaun. Cavalc. Frutt. ling. 21. 1 figliuoli d' Israello erano oppressati da Faraone in Egitto di durissima servitù, cioè di fare mattoni, cogliere stipule, e cuocere i mattoni nelle fornaci. E Espos. Simb. 1. 467. Chi edifica sopra lo fondamento, lo quale è Cristo, lino, fieno, o stipula, cioè peccati minuti, e veniali, sara salvo ma per suoco.
\*\*\* S. Stipula, T. degli Agric. Quella foglia squa-

mosa, che nasce nella base, e nell'inserzione delle foglie col fusto. Tali sono le foglie delle piante del pi-

sella, della veccia, e simili. Gagliardo.

STIPULANTE. Che stipula; termine de legisti. Lat. stipulans. Gr. Sιομολογέμενος. Stat. Merc. A far rinunziagione per grazia, e per amore al detto uficiale stipulante, e ricevente.

STIPULARE. Rimanere in concordia, obbligandosi per parola, o per iscrittura, Accordare, Cancordare, Far contratto. Lat. stipulari. Gr. διομολογάσθαι. M. V. 3. 59. Questo fu assai lieve legame di pace, avvegnachè ci si stipulasse pena fiorini 200000. d'oro. Maestruzz. 1. 62. Imperocche non si può stipulare più , che in quattro cotanti . Franc. Sacch. rim. ser Filip. di ser Albiz. 11. La legge tien valer men, ch'un' acciuga, E quello stipular chiama vanezza.

STIPULATO. Add. da Stipulare. M. V. 9. 103. Fermate, e stipulate solennemente le dette convegne ec. Stor. Eur. 6, 138. Per lo che stipulato solennemente il contratto del matrimonio, lu data Gebirga al Re

Ludovico .

STIPULAZIONE. Lo stipulare. Lat. stipulatio. Gr. dieμολόγησις. M. V. 1. 74. Per solenni privilegi, e stipulazioni pubbliche dierono al comune di Firenze ogni ragione. Guicc. stor. 5. Le quali pratiche, benchè si conducessero quasi insino alla stipulazione, nondimeno ec.

\* STIRACCHIABILE. Che può Stiraccchiarsi, Soggetto a stiracchiatura. Magal. lett. Selvaccia ec. d'autori, e di poeti stiracchiabili a diritto, o a traver-

+ \* STIRACCHIAMENTO. Stiracchiatura, Stiracchiatezza. Uden. Nis. 5. 32. La poesía di Stazio è scabrosa, e affaticata, e per lo troppo stiracchiamento sta sempre in se ritirata.

STIRACCHIARE . Cavillare , Sofisticare , Fare interpretazioni safistiche . Lat. cavillari . Gr. σοφίζεo Sai. Tac. Dav. ann. 1. 17. Costui fresco, pro', si siede in senato a stiracchiare le parole de' Padri.

S. I. Stiracchiare il prezzo, vale Disputarne, con sottigliezza la maggiore, o minor quantità. Sen. ben. Varch. 4. 12. Nessuno, che voglia comprare un luogo a Tuscolo, o a Tigoli per amor dell'aria ec. sta a stiracchiare il pregio.

S. II. Stiracchiare le milze, figuratam. vale Stenta-re. Lat. victu laborare. Gr. αναι έν ένδααις βίκ. Ant. Alam. son. 21. Io mi sto pianamente il me', ch'io

posso, Stiracchiando le milze a più potere.

STIRACCHIATAMENTE. Avverb. Con istiracchiatura. Gal. lett. Mar. Guid. 60. Se in essa ha pur una parola, la quale anche stiracchiatamente possa interpretarsi. Salvin. pros. Tasc. 2. 9. Per avere tratta stiracchiatamente ec. l'origine della voce ec.

+ \* STIRACCHIATEZZA. Stiracchiatura, Soffisticheria nell' interpretare. Uden. Nis. 4. S. E una stiracchiatezza e uno indovinello di parlare, molto di-

sdicevole a invocazione.

STIRACCHIATO. Add. da Stiracchiare. Lasc. madr. 40. Ma le lor fantasse Stitiche, e stiracchiate, Com' elle sono andate, Da un di in fuora, e una notte sola, Non se ne sente mai siatar parola. Infar. sec. 287. Se pure da stiracchiate conseguenze se ne potesse trarre argomento. Red. Vip. 2. 24. Contro questa lieve, stiracchiata, e frivola conghiettura mi si potrebhe rammentare, che ec.

STIRACCHIATURA. La stiracchiare. Salvin. pras. Tosc. 1. 108. Da uno strabere ec. senza stiracchiatura veruna, hello bello, come dalle forme, n'esce il vo-

cabolo stravizzo

+ (\*) STIRAMENTO. Stiratura. Lat. distentio. Gr. οπάσμα. Segn. Mann. Giugn. 11. 5. A te tutti dovevansi quei slagelli scaricati sopra di lui ec. a te quegli sputi, a te quegli stiramenti, a te quegli schiassi ec.

+ (\*) S. Stiramento , Metaforic. Salvin. disc. 3. 144. La stessa parola mobili pare, che finisca la lite, solamente col farsi vedere, che non vi va un grande siiramento, o violenza di ctimologia a far capire, che ec.

STIRARE. Tirare distendendo. Lat. distendere. Gr. διατώνων. Fir. nov. 4. 232. Laonde egli s' affaticò , e nell'affaticarsi e' venne a stirar la pelle di quella cosa in modo, che ella ensiò.

\* S. I. Stirare, T. de' Coltellinaj, e simili. Dar di

penna per allungare.

\* S. II. Stirare per Mettere in forma dicesi da' Coppellaj del Dar di bastone, e purgar il cappello, o sia l' imbastitura alla folla.

STIRATO. Add. da Stirare . Car. lett. 2. 70. In vero non se ne possono far più, che non siano trop-

po stirati.

STIRATURA. Lo stirare. Lat. torsio , tortura. Gr. 5 90 005. Segn. Crist. instr. 2. 18. 12. Esso fara sentire il fervor delle brace, il freddor delle brine, i morsi

de' vermi, le stirature delle funi.

STIRPAME, e STERPAME. Copia di sterpi . Lat. stirpium, truncorum copia. Gr. κοςμών ευποςία. Libr. Viagg. Allora mi dissono i maestri nocchieri, ch' egli erano state navi, le quali la calamita avea tirate a se, e di quello legname era nato quegli arbori, e quel-

STIRPARE. Sterpare, Sverre. Lat. exstirpare, e-vellere, eradicare. Gr. exelfour. Pallad. Lugl. 1. 1 campi salvatichi utilmente aguale si stirpano d'arbo-

S. Per metaf. vale Distruggere, Tor via. Lat. ex-stirpare. G. V. 4. 29. 2. Molto la stirparono in Firen-ze, e'n Melano. Pass. 68. Egli, e'i suoi descendenti, come uomini evangelici, e appostolici, stirperanno i vizi, semineranno le virtudi, e ricoglieranno frutto, predicando, e operando, d'eterna vita. S. Grisost. Quando tutti i vizi s'accendono, e accrescono, l'uno nutrica l'altro, così stirpato l'uno, fia stirpato l'al-

+ STIRPATO. Add. da Stirpare; Svelto , Schiantato. Lat. avulsus , exstirpatus . Gr. exgigadeis. S. Grisost. Così stirpato l' uno, fia stirpato l'altro. Cr. Fan-

no ancora con opera manuale, stirpati i boschi, e i luoghi salvatichi, e rappianati i campi ec. STIRPATORE. Che stirpa; e per metof. Distruggitore, Consumatore. Lat. exstirpator, evulsor. Gr. é exelçaoas. G. V. 4. 29. 2. Molto ne su grande istirpatore il valente San Piero Martire.

+ \* STIRPATRICE. Sust. femm. di Stirpatore Colei che estirpa. Pros. Fior. pag. 227. (Fir. 1661.) La Sapienza, e la Prudenza sono stirpatrici del vizio,

e dell' ignoranza. STIRPAZIONE. Lo stirpare.

STIRPE. Schiatta. Lat. stirps. Gr. yevea. Dant. Conv. 186. Non dica quegli degli Uberti di Firenze, nè quegli de' Visconti di Melano: perch' io sono di cotale schiatta, io sono nobile; che il divino seme non cade in ischiatta, cioè in stirpe, ma cade nelle singu-lari persone nobili; e siccome di sotto si proverà, la stirpe non fa le singulari persone nobili, ma le singulari persone fanno nobile la stirpe. Din. Comp. 1. 10. Tra' quali fu un grande, e potente cittadino, savio, valente, e buono uomo, chiamato Giano della Bella, assai animoso, e di buona stirpe. E 3. 78. Quelli della Torre erano gentili uomini, e d'antica stirpe. Vit. SS. Pad. 1. 251. Nato secondo il corpo di stirpe servile, ebbe tanta libertà, e gentilezza d'animo in Dio, che facea vergogna la perfezione della sua vita a quel-li, ch' erano più gentili di lui.

\*\* STIRPETO. Luogo pieno di sterpi. Dial. S.

Greg. 4. 56. Fate una fossa in qualche stirpeto, cioè

luogo immondo, e gittatevi lo corpo suo.
(\*) STITICAGGINE. Stitichezza, Stiticheria. Lat. morositas . Gr. dioxodia . Red. lett. 1. 229. Queste sono solite mie stiticaggini da non farne conto.

STITICHERÍA. Stitichezza.

+ S. Per Modo di procedere fastidioso. Lat. fastidium, morositas . Cecch. Prov. pag. 50. [ Fir. 1820. ] Eh, maestro, e' sarebbe una limosina Che sapesser la vedova, e la Livia, Queste stiticherie, e vi voltassero Il bel di Roma

+ STITICHEZZA. Qualità di ciò che ha dell' astringente, che ha dell' aspro ed acerbo. Lat. austeritas, stipticitas . Gr. augneorns. Pallad. cap. 4. È meno umida, che nessuna altra acqua, ed ha in se alcuna

cosa di stitichezza.

+ S.I. Più comunem. vale Difetto, o Difficoltà di beneficio del corpo. Volg. Mes. Medicina inventata da Isdraelita, utile al flusso, e genera stitichezza di cor-

S. II. Per Modo di procedere fastidioso. Lat. fastidium, morositas. Gr. βαρύτης, τό δυσάρες ον. Buon. Fier. 1. 5. 4. Snocciolimi'l mio resto, e le carrucole Metteromm' io a piedi a scappar via Da questa stitichezza.

+ STITICITA, ed all' ant. STITICITADE, STITICITATE. Stitichezza. Lat. austeritas, stiptici-

S. Per Sapore aspro, e acerbo. Lat. acrimonia. Gr. δειμύτης. Cr. 6. 23. 6. Avicenna dice, che nella cipolla è acuità incensiva, e amaritudine, e stiticitade, cioè afrezza, ovvero lazzitade. E 6. 33. 1. In esso [ capelvenere ] è stiticitade. Serap. 62. Vale, e giova in molte cose, nelle quali è un poco di stiticita-

+ STÍTICO. Quegli, che con difficultà ha'l beneficio del corpo. Lat. stipticus. Pallad. Febbr. 42. Il qual vino è medicinale [la stampa legge medicinevole], ed è da usare agli stitici. Cron. Morell. 282. Se fossi istitico, e duro del corpo, fatti un argomento degli otto di, o quindici di. Zibald. Andr. 45. Alcuni sono

soluti, ed alcuni stitichi.

S. I. Stitico, vale talora Che è infetto di stitichezza. Cr. 1. 4. 9. Queste acque ec. fanno sete, e'l ven-

tre stitico, e malagevolezza di vomito.

S. II. Stitico, è anche aggiunto di Cosa, che abbia dell' astringente, e che cagioni stitichezza. Lat. stipticus, adstringens, adstringendi vim habens. Gr. στυπτικός. Tes. Br. 3. 5. Sopra tutte maniere d'acqua si è quella, che novellamente è colta di piova, se ella è bene monda, e messa in cisterna ben lavata nettamente, sanza alcune lordure, perciocche ella ha meno d'umidore, che tutte l'altre, ed è un poco stitica, ma non tanto, ch' ella noccia allo stomaco, anzi il conforta. Cr. 5. 14. 5. L'agre [ more ] son fredde, e secche, e hanno potenzia, e virtù stitica, cioè lazza, ovvero agra.

S. III. Stitico, per metaf. si dice a Uomo ritroso, e che malvolentieri s' accomoda all' altrui voglie. Lat. difficilis , durus , morosus. Gr. χαλεπός, βαρύς , δυσάgeo τος. Fir. Trin. prol. Voi vi maravigliate poi, se questi giovani diventano stitichi. E Pinz. 2. 4. Dubito, ch' ella non vorra venire ec. A. Diavol, ben sarebbe stitica. Ambr. Cof. 2. 1. Tu non sai com' egli è stiti-

co, Stoldo.
S. IV. Stitico, dicesi anche a Componimento secco, freddo, debole, o insipido. Lat. aridus, siccus. Gr. Engos . Libr. Son. 32. Stitiche fantasie son pelle pel-

STITICUZZO. Dim. di Stitico. Dicesi più comunemente di persona ritrosa, e che malvolentieri s' accomoda all' altrui voglia. Lat. morosulus. Buon. Tanc. 1. 1. Non vedi tu , com' ella è stiticuzza , Fantastica , incagnata, e permalosa! Alleg. 45. Io sospetto grandemente degli stiticuzzi ignorantelli.

+ STITUIRE. V. A. Constituire, Instituire. Lat.

instituere. Gr. xa910 miva. M. V. 9. 13. Nel quale stitul sua reda messer Guido suo figliuolo . S. Agost. C. D. 7. 30. Quello Dio adoriamo, il quale stituì alle nature da se create li principii cc. E sotto : Il quale stitul alla Luna il moto suo ec.

STITUITO . V. A. Add. da Stituire . + STITUZIONE. V. A. Lo stituire . Ordinamento . Lat. institutio. Gr. dia'nagis. Coll. SS. Pad. Sono ordinati in dodici libretti delle stituzioni de' monasterj . E appresso: La quale stituzione non solamente insegnera andar lo giovane per la vera via della discrezione a dirit-

to, ma ec. STIVA. Propriamente il Manico dell' aratro. Lat. stiva . Alam. Colt. 4. 99. Ivi in disparte sia l'aratro,

e'l giogo, E più d'un vomer, poi più stive, e buri.
+ S. 1. Stiva, diciamo anche a quel Peso, che si mette nel fondo della nave. Lat. saburra. Gr. egua. Buon. Fier. 2. 3. 4. 'N una medesma barca, e in una sti-va : [STIVA. Stia, Gabbia grande. Machiav. Leg. 1. Ed anche Fondo di nave , non Peso ec. Amati. ]

S. 11. Trovar la stiva, vale Trovare il mado di far checchessia . Lat. viami reperire . Gr. odov zugioxav. Varch. Ercol. 102. Coloro, che conoscono gli umori, dove peccano gli uomini, e gli sanno in modo secondare, che ne traggono quello, che vogliono, si dicono trovare la stiva . Lasc. Gelos. 2. 4. Deh potessimo noi almen favellare a Ciullo, che per li consigli suoi non dubito punto, che noi non trovassimo qualche stiva. Matt. Franz. rim. burl. 3. 79. La vera stiva a chi piantar le vuole, È trovar buon terreno.

+ \* \* STIVAGGIO . T. di Marinerin . È una maniera di disporre la zavorra, le botti, le munizioni da guerra, e da bocca, e generalmente tutto quello, che si mette nella stiva affinche il bastimento sia più accon-

cio alla navigazione. Stratico.

\* STIVALACCIO. Peggiorat. di Stivale ; e detto altrui per disprezzo, vale Gran minchione . Pros. Fior.

STIVALATO . Add. Che ha gli stivali in gamba . Lat. ocrentus. Gr. soxvijus. Alleg. St. Il quale con un suo fante anche egli stivalato era di viaggio in fretta venuto. Buon. Fier. 3. 2. 17. Egli è qua dietro un messaggier, che viene Stivalato, e in ispron.

STIVALE. Calzare di cuoio per difender la gamba dall'acqua, o dal fango, che si usa per lo più nel cavalcare . Lat. ocrea. Gr. xvnui's. Libr. Son. 64. Rimandoti il ronzin, stivali, e sproni. Alleg. 131. In compagnia di più sort' animali Riposa, e fa degli abiti coltrone , E capezzal di feltro , e di stivali . Ambr. Furt. 2. 1. Le vestimenta vuol dire cappello, stivali, e altre cose a proposito. Bern. rim. 1. 99. E han dietro un codazzo Di marchesi, di conti, e di speziali, Che por-

tan tutto l'anno gli stivali.

. S. I. Stivale, talora dicesi altrui per disprezzo, e vale Minchione . Lat. nebulo . Gr. & ridavos . Alleg. 156. Donde non esce a bene, se non chi è uno stivale affatto. Buon. Fier. 1.3. 4. Si fatte ciance, e menzogne cotali Son da dar ad intendere a' merlotti, A donne, e a ragazzi, A gossi, a pazzi, a uomini stivali. E 4. Intr. Che nel calzar talvolta una scarpetta, Comecche troppo stretta storpi un piede, Dicon, ch' ella sta ben , ne può far male , E'l gentiluomo succia , e pur sel crede, E divent'egli a forza uno stivale. Malm. 7. 58. E tu resterai quivi uno stivale

6. II. Ugnere gli stivali, vale Piaggiare, Adulare, Lodare. Lat, palpari, subpalpari. Gr. κολακεύαν. Varch. Ercol. 67. E di questi tali, che s' ungono, o untano li stivali da lor posta, cioè si lodano da se medesimi, si suol dire, che hanno cattivi vicini. Alleg. 118. Pur non mi piace, ugnendo gli stivali, Il fosso cavalcare. E 225. Al come s'usa in gontiando il pal-

lone Cortigianesco, e ugnendo gli stivali.

§. III. Non saper quanti piedi entrino in uno stivale, modo proverbiale detto per significare un' Ignoran-za massiccia. Varch. Ercol. 96. D'un cerinolo, o chiappolino, il quale non sappia quello, che si peschi, no quante dita s'abbia nelle mani ec. si dice ; egli è un chicchi bichicchi, e non sa quanti piedi s' entrano in uno stivale

STIVALETTO . Piccolo stivale ; e si dice propriamente d' una Spesie di calzari a mezza gamba. Lat. cothurnus . Gr. xo Jogvos . Morg. 18. 147. Un paio di stivaletti avea in piè gialli, Ferrati, e cogli spron, com'hanno i polli. E 19. 143. Gli stivaletti di gamba gli trasse, Ed appiattógli per aver piacere . Serd. stor. 6. 221. Vestono calze fatte con maestrevol artifizio, e stivaletti molto gentili. E 15. 524. I Portoghesi ec. erano vestiti di panni lani, e di più coperti di stivaletti, e di

STIVALONE. Accrescit. di Stivale. Lasc. Si-bill. 2. 2. Ho procacciato feltri bianchi ec. cappelloni grandi alla Spagnuola, e stivaloni grossi da caval-

STIVAMENTO. Lo stivare. Unione stretta. Lat. acervus, congeries, farctura. Gr. owgós, ouvádgotos, oixuais. But. Inf. 24. 1. Terribile stipa, cioè

congregazione, e stivamento di serpenti. STIVARE. Strettamente unire insieme. Lat. cogere, simul stringere, constipare, calcare. Gr. συνάγαν, α. ποσάτταν, συςήλαν. Franc. Barb. 260. 1. Ο ναο delle mezzane, Argana con ciò, ch' hane A stivar cose dentro. Sagg. nat. esp. 100. Avervi cacciata, e stivatavi grandissima quantità d'aria col medesimo schizzato-

S. I. In signific. neutr. pass. vale lo stesso . Sagg. nat. esp. 24. Anzi s' incastrano, e stivansi insie-

marinato a suolo a suolo nelle giare sia intero, se è pic-

colo, e a pezzi, se è grosso.

STIVATO. Add. da Stivare. Lat. densatus, coactus, constipatus, stipatus, farctus, calcatus. Gr. συς αλάς. Bocc. Iatrod. 24. In quelle stivati, come si mettono le mercatanzie nelle navi a suolo a suolo, con poca terra si ricoprieno . Pranc, Sacch. nov. 110. Eranvi si stivati, che uscire non ne potieno. Bern. Orl. 1. 6. 69. La gente, che egli avea seco menata, Era dodicimila, o poco meno, E tutta in un drappel stretta, e stivata. E 1. 15. 15. Tanto innanzi ne vien stivata, e folta.

S. Stivato, vale anche Ripieno per ogni parte. Fir. As. 65. Ne vi era tetto, o luogo alcuno, che non fos-

se stivato di gente.

+ \* STIVIERE. Sorta di calzaretto. Car. part. 1.

tett. 54. Per cimiero le farei [ a Minerva ] una civetta; e per pennacchio un ramoscel d' oliva ec. in pie-

di un paio di stivieri d'argento.

+ \*\* STIUMA. Schiuma. Lat. spuma. Ricett. Fior. 44. Il litargiro ec. è una stiuma, o pietra, la qualé si genera dalla miniera del piombo ec. E 95. Levando la stiuma, che viene a galla, con la mestola di ferro stagnata ec. Pr. fiar. P. 4. V. 3. pag. 94. Ne' quali [burchiellini] va un uomo, che rema con un remo simile ad una mestola da stiuma. N. S.

STIUMARE. Schiumare, Stumiare Lat. despumare. Gr. απαφείζαν. Ricett. Fior. 95. Le medicine , che si cuocono, si stiumano, e purgano, levando la stiuma, che viene a galla, con la mestola di ferro sta-gnata, e forata. E appresso: Stiumansi ancora i sughi, il mele, ed il zucchero per levar via le parti più grosse, ed escrementose.

STIUMATO. Add., da Stiumare,; Schiumato. Lat. despumatus . Gr. anapeigousvos . Ricett. Fjor. 130. Mele stiumato come di sopra libbre due.

STIUMOSO . Add. Schiumoso . Lat. spumosus . Gr. αφρώθης. Ricett. Fior. 90. Si mette al sole, e si getta via continuamente quella parte acquosa, e stiumo-

STIZZA . Ira , Collora . Lat. indignatio , ira . Gr. οςγη, θυμός, όξυθυμία. Bocc. nov. 23. 14. La richiamai indietro, e piena di stizza gliele tolsi di mano. M. V. 9. 44. La pace si rimase colle strade bandite, ma cogli animi pregni, e pieni d'odio, e di stizza. Libr. Son. 44. Sta' cheto, sentot'io; sputa la stizza. Disc. Calc. 33. Non dee ad alcun di essi la stizza montare, o sdegnarsi per esser troppo tosto dalla zussa divelto. Malm. 1. 53. Ch' io per me non ho stizza con nessuno. E 6. 28. Che la Regina poi sarebbe donna Da farci per la stizza, e pel rovello Buttar a' piè la forma del cappello.

S. Stizza, diciamo anehe un Male simile alla scab-bia, il quale è proprio de' cani, e de' lupi. Lat. scabies. Franc. Sacch. nov. 177. Qual caso di morte è più nuovo, che esser preso, e morto un lupo per aver messo la coda nel cocchiume d'una botte grattandosi

della rogna, o della stizza!

STIZZARE. Neutr. e neutr. pass. Prendere stizza, Incollorirsi, Adirarsi. Lat. indignari, irasci, incandescere, excandescere. Gr. oggicer au. Esp. Vang. Ella non isdegnò, nè stizzò, ma rivolsesi a' discepoli, che lo pregassono per lei. Fir. As. 276. Ogni poco, che voi mi facciate stizzare, io farò prendere a miei servidori questo ribaldo per le orecchie, e gittare a terra d'una di queste balze.

STIZZATO. Add. da Stizzare; Stizzito, Incollorito, Adirato. Lat. iratus. Gr. degio Seig. Fir. Luc. 4. 6. Che hai, che tu pari così stizzato? Malm. 4. 32. Perch' egli allor, per farmela vedere, Stizzato meco

se n' andò con Dio .

STIZZIRE. Far prendere stizza; e in signific. neutr. e neutr. pass. Incollorirsi , Adirarsi. Lat. irasci , indignari . Gr. der ileo dat. Esp. Vang. Questa femmina non si scandalezzo, ne stizzl, ma stette ferma.

STIZZITO. Add. da Stizzire; Pien di stizza, Adirato , Incollorito . Lat. indignatus , iratus . Gr. og-310945. Franc. Sacch. nov. 68. Il fanciullo tutto stizzito, piagnendo, crollando la testa, s'aggirava. M. V. 9. 79. Messer Bernabò ec. era molto stizzito, e infocato, e come signore animoso, e vendicativo, non

STIZZO. Tizzone, Tizzo. Lat. titio. Gr. Sands. Petr. nom. ill. Con uno stizzo arsiccio fue scritto sopra'l sasso: qui è seppellito Pompeo. Dant. Inf. 13. Come d'un stizzo verde, ch'arso sia Dall'un de' capi, che dall'altro geme, E cigola per vento, che va via. Com. Inf. 13. Qui esemplifica l'autore quello tronco. E nota che fa uno ciero produ tronco, e nota, che fa uno stizzo verde arden-

STIZZONE . Tizzone . Lat. titio. Gr. Salos. Tav. Rit. Gli due giganti intendendo tali parole fummano per lo viso, come stizzoni ardenti di fuoco. Ar. Fur. 13. 55. Del foco, ch' avea presso, indi rapito Pien di foco, e di fumo uno stizzone. E st. 36. Lo stizzone ambola polanha colla

be le palpebre colse

STIZZOSAMENTE. Avverb. Con istizza. Lat. iracunde , indignanter. Gr. di oggas. Dant. Inf. 8. Stizzosamente Dicean: chi è costui, che senza morte Va per lo regno della morta gente! But. ivi : Vide più di mille dimonj in sulle porte, e stizzosamente diceano. Vnrch. Lez. 209. Gittata via stizzosamente la spu-gna, e colto appunto il cavallo nella bocca, fece

STIZZOSO. Add. Inclinato alla stizza, Predominato dalla stizza , Colloroso . Lat. iracundus . Gr. ogy !-205. Bocc. nov. 58. 3. La quale era tanto più spiacevo-T. VI.

le, sazievole, e stizzosa, che alcuna altra, che a sua guisa niuna cosa si poteva fare. G. V. 8. 41. 3. Uomo vertudioso in molte cose, se non ch' era troppo tene-ro, e stizzoso. Bern. Ort. 2. 15. 39. Rispose Fer-raù: sendo tu grande, L' esser stizzoso assai ti disconviene

S. Per Infetto del male della stieza; e si dice propriamente de cani, e de lupi. Lat. scabie laborans. Gr. μωριάν. Cr. 9. 78. 6. Alcuni con noci Greche con acqua trite ungono loro (a' cani) gli orecchi, ed entro a' diti, acciocchè le mosche, e pulci, che quivi star sogliono, non gli offendano, che se non si facesse, diventerebbono stizzosi . Franc. Sacch. nov. 17. Ecco quello lupo, come quello, che era forse per la vecchiezza stizzoso, ed accostandosi alla botte, a quella si comincia a grattare.

\* STOA. Stazione, Portico in Atene dove Zenone insegnava la sua filosofia. Lat. stoa, porticus. Filic. Rim. 199. (Son. Vivrà ec.) Nè Stoa mai tanto, nè mai tanto visse L' Accademia e'l Liceo, di cui favella Dell'antica non men l'età novella. N. S.

STOCCATA. Colpo di stocco, o di spada, ma di punta. Tac. Dav. ann. 11. 141. Il tribuno la trapasso di stoccata (il T. Lat. ha: ictu transfigitur). Bern. Oct. 1. 16, 51. Fu poi morto di tagli, e di stoccate. E rim. 1. 8. Tale avevan di me fatto governo Con morsi, graffi, stoccate, e ferite.

S. I. Per metaf. Tac. Dav. ann. 14. 182. Tali stoccate alla superba madre date con lagrime, e arte concubinesca piacevano a tutte per abbassarla ( il T. Lat. ha: hæc, atque talia penetrantia). Malm. 4 41. Ogni volta con mio maggior dolore Sentivo darmi una stoc-

cata al cuore.

S. II. Stare sulle stoccate, vale Stare astutamente, e con sottigliezza in su' proprj vantaggi; tratta la metafora da quelli, che nel combattere tengon sempre la punta della spada al viso del nimico.

+ \* STOCCATELLA. Dim. di Stoccata. Salvin. Buon. Tanc. 1. 1. Non mi star più su per le tantafere. Noi tantofere, cioè ciancie. Stare su gli stocchetti,

sulle stoccatelle.

+ \* STOCCHEGGIANTE. Che stoccheggia, e fig. Che ferisce, Che lacera altrui. Alleg. pag. 16. (Am. sterd. 1754.) Non attendon ad altro, che... ad arruotar la stoccheggiante linguaccia in su la mal bilicata girella del loto duro, e maligno cervellaccio.
STOCCHEGGIARE. Ferir collo stocco. Tac. Dan.

ann. 2. 36. Dove i nostri con iscudo a petto, e spada in pugno stoccheggiavano quelle membrona, e facce scoperte (il T. Lat. ha: foderet). E stor. 5. 370. In quelle pelli impassoiati gli stoccheggiavano (il T. Lat. ha: trucidabant).

+ 5. I. Andare stoccheggiando, dicesi del Difendersi collo stocco senza ferire . Fav. Esop. Disdegnavasi di ferirlo col ferro, e andava dintorno stoccheggiando, o ferendo coll' asta [ V. STECCHEGGIARE ].

S. II. E figuratam, vale Star sulle parate.
\* STOCCHEGGIATO. Add. da Stoccheggiare.

+ \* STOCCHETTO. Dim. di Stocco. Salvin. Buon. Tanc. 1. 1. Tantafere, cioè ciancie. Stare su gli stoc-

chetti, sulle stoccatelle.

STOCCO. Arme simile alla spada, ma più acuta, e di forma quadrangolare . Bocc. nov. 48. 7. Con uno stocco in mano lei di morte con parole spaventevoli, e villane minacciando . G. V. 7. 29. 5. Gli diè d'uno stocco, dicendo, che a lui non era licito di sentenziare a morte si grande, e gentile nomo. Cant. Carn. 82. Vaglion poco, e posson meno Dei nemici lance, e stocchi.

S. I. Per Legnaggio , Stirpe , Ceppo . Lat. stirps ,

soboles . Gr. γενεά . G. V. 1. 20. 1. Il diritto stocco reale di Carlo Magno venne meno al tempo d'Ugo Ciapetta . E S. 57. 1. Questi Conti non sono per lignaggio masculino dello stocco degli antichi Conti di Fiandra. M. V. 8. 100. Il reame di Tremisì si rubellò, e tornossi allo stocco de' Re usati .

S. II. Per lo stile, attorno a cui s' alea il paglinio. Franc. Sacch. nov. 119. Lanciò la lancia per sino allo

stocco del detto pagliaio.

S. III. Avere stocco, il diciomo per Avere ingegno. Lat. sapere , ingenio esse præditum . Gr. ver Exav . Matt. Franz. rim. burl. 3. 100. Ma ben sapete, ch' una simil caccia È da persone, ch'abbian garbo, e stocco. Bronz. rim. 2. 270. Varchi i' vo' sostener con tutti a gara, Che tra le bestie, ch' hanno qualche stocco, Il principato tenga la zanzara.

§. IV. Avere stocco, vale anche Avere onore, riputazione. Buon. Tanc. 4. 6. Ma i' ho avuto sempre un

po' di stocco.

\* STOCCOFISSO. Voce Olandese, che significa Pesce bastone, Spezie di baccalà, così detto dalla sua figura, e dalla sua durezza. Car. lett.
\* STOFFA. Pezza di droppo di seta, o di altra

materia più nobile. Magal. lett.

\* S. Stoffa, T. de' Coltellinaj. Composizione d' acciaio, e ferri diversi, che si riduce in massello col

bollirla.

STOFFO. Voce particolare dinotante Quantità di materia in checchessia. Dav. Mon. 118. Il nostro fiorino valeva sessanta anni fa sette lire, oggi si cambia per dieci; perchè! Perchè in quelle sette tanto stoffo, e buono ariento era, quanto in queste dieci.

+ (\*) STOGGIO. Voce poco usata. Cirimonia, Lusinga, Ammuinamento. Lat. illecebræ, mollia verba. Gr. 9 λγητεα, θωπάσι λόγων. Main. 9. 48. Ed ei, che in una camera locanda S' era acculato, volle mille stoggi Pria ch' ei n' uscisse . Buon. Tanc. 4. 2. Bisogna ch' a tor Preto tu t' acconci, E non volere or più moine o stoggi.

STOGLIERE. V. STORRE.

(\*) STOIA. V. STUOIA.

(\*) STOICAMENTE. Avverb. Secondo li sentimenti degli stoici, In maniera stoica. Lat. stoice. Gr. στωιχώς. Salvin. disc. 2. 535. Nil admirari prope res est una, Numici, Solaque quæ possit facere, et servare beatum, disse stoicamente il buono Orazio; e il geografo Stra-

bone, ec. \*\* \* S. Stoicamente, per Trascuratamente, Alla filo-

sofa. Firenz. Rag. Am. Amati.

+ \* STOICISMO. Modo d'intendere, e d'opinare degli Stoici. Salvin. centur. 2. disc. 57. Egli è di quei servi, quale era il filosofo Cane Diogene, il cui cini-

smo si fu un ramo dello Stoicismo.

(\*) STÓICO. Filosofo della setta di Zenone. Lat. stoicus. Gr. στωικός. Red. Esp. nat. 2. Mostrerei ec. per lo meno d'essere un ruvidissimo, e quasi insensi-bile stoico. E lett. 1. 210. lo sarei uno stolidissimo stoico, se non confessassi ec. Salvin. disc. 2. 17. Gli stoici, quando dicevano il mondo, intendevano questo nostro. E 327. Viene oggi in questa siorita adunanza un rigido stoico a spacciare paradossi della sua set-

STOLA. Vesta , Abito. Lat. stola. Gr. 50hn. Mor. S. Greg. 1. 5. Vide ciascuno prender la sua stola, cioè uno vestimento ec. E date furono a ciascuno una siola bianca ec. Cr. 9. 80. 5. E' fu chiamato uno, che venne adornato d' una stola con una cornamusa, e fu comandato, che sonasse, e cantasse; egli subito gonfiò la cornamusa, e cominciò a sonare. Dant. Inf. 23. Per qual privilegio Vanno scoperti della grave stola?

E Purg. 32. E videro scemata loro scuola ec. E al maestro suo cangiata stola. Dant. Purg. 25. La dove tratta delle bianche stole. Cavalc. Med. cuor. Lavarono le stole loro, e fecerle bianche nel sangue dell' Agnello . Scal. S. Agost. Vederlo vestito della stola della immortalitade, e coronato della gloriosa corona,

della quale il coronò il padre suo.

S. Stola, si dice anche quella Striscia di drappo, che si pone il sarerdote al collo sopra il camice, ed in questo significato oggi s' usa più comunemente, che nel precedente. Lat. stoln. Gr. επιτεαχήλιον. Ord. Mess. La stola, la qual si pone lo prete al collo, significa la fune, colla quale lesucristo sue legato primamente. Bocc. Test. 2. Una pianeta con istola, e manipolo di zendado vermiglio. Maestruzz. 2. 54. Siccome è dire colla stola salmi, e orazioni, ovvero menare in chiesa lo scomunicato. Ar. sat. 3. Io ne pianeta mai ne tonicella, Nè chierca vo' che 'n capo mi si pona, Come nè stole

STOLATO . Add. Che ha la stola . Lat. stola amiclus . Gr. 50hn egodiouevos . Buon. Fier. 5. 4. 4. Se-

guace Stolato un sacerdote

\* STOLCO . T. degli Ornitologi . Fagiano nero

co' piè coperti di penne, che nasce nelle montagne.

+ \* STOLIDAMENTE. Con istolidità. Bellin. disc.
2. 548. Farsi scudo e possanza col nome di fervore di zelo, ma in realtà con un furore stolidamente feroce per dar grido ec.

STOLIDEZZA. Astratto di Stolido ; Stupidità, Stoltezza. Lat. stoliditas, fatuitas. Gr. αβελπερία, μωρία. Segn. Mann. Apr. 14. 4. Ma non sarebbe que-

sto un prodigio di stolidezza.

\* STOLIDISSIMAMENTE. Superl. di Stolidamen-

te. Uden. Nis. STOLIDITA. Stupidezza, Stolidezza. Lat. stoliditas, stupiditas. Gr. άβελπεία, αποθαλία. Buon. Fier. 1-2. 4. Stolidia, com'io diceva, umore, Bizzar-

ría, stravaganza, affissazione.
+ STÓLIDO. Add. Insensato, Stupido. Lat. stolidus vecors. Gr. ανόπως, αβέλπερος. Tac. Dav. ann. 4. 88.
Numantina sua prima moglie fu d'averlo con malie fatto stolido accusata , e assoluta. Red. Oss. an. 127. I lombrichi de' corpi umani fuor di essi corpi sembrano lombrichi de corpi umani mor di essi corpi sembrano pigrissimi, lenti, e quasichè dissi melensi, e stolidi. Buon. Fier. 4. Intr. E chi son io Anch' io, ch' un Negromante Non distruggo Forse anch' io gli uomin com' ei fanno? Forse... Non gli affatturo stolidi?

+ \* STOLLO. Lo stile del pagliaio, che dalla plebe è anche detto l' anima del pagliaio. Fortig. Riccierd 1, 72. Ed hanno in mano [ i Giganti ] una cer-

ciard. 1. 72. Ed hanno in mano [ i Giganti ] una certa sculiscia, Che in suo paraggio un stollo da pagliaio Parrebbe un manichino di cucchiaio.

\* STOLONE . T. de' Banderai . Fregio , o Ornamento d'oro, di ricamo, o simile, che è dalle due parti d'avanti del Piviale.

\* \* S. Stolone , T. degli Agric. La gemma che

mette radici, e si produce. Gagliardo. +STOLTAMENTE. Avverb. Con istoltizia. Lat. stulte . Gr. εκφεόνως . Filoc. 1. 31. Poiche tempo gli parve di mostrare la sua pieta inverso di coloro, che stoltamente s' avieno lasciati ingannare . Pass. 52. Presumendo della divina misericordia indiscretamente, e stoltamente della lunga vita . Salvin. Odiss. 17. 308. E passando salto su con calcio Stoltamente nel fianco, ne lui fuori Del cammin mosse, ma rimase saldo.

STOLTEZZA . Stoltizia . Lat. stultitia . Gr. μωρία. Vit. Crist. E quello, che pare stoltezza, debolezza. Dant. Par. 29. Per cui tanta stoltezza in terra crebbe. Franc. Sacch. nov. 219. Le fu detto per lo marito, e per lo cognato, a che partito per sua stoltezza s' era

messo.

STOLTÍA. V. A. Stoltizia . Lai. stultitia . Gr. uwgia. But. Stoltia è precipitamento in mal fine con ma-li mezzi semplicemente. Fr. Giord. Pred. S. Questa è vie maggiore stoltia. E altrone: Delle maggiori stoltie, che in tutto'l mondo sia, si è ec. Amm. ant. 1. 8. Lo 'inpaziente innalza, e accresce la sua 19.

+ \* STOLTILOQUIO. Favellomento da stolto, Vaniloquio. Uden. Nis. 5. 23. Il poeta volse frammettere quel concetto piacevole nello stoltiloquio dell' amante, per temperare alli spettatori la malinconia di quella

materia dolente

STOLTISSIMAMENTE. Superl. di Stoltamente; Con grandissima stoltizia. Lat. stultissime . Gr. μωρόπαπα . S. Agost. C. D. Queste cose e diconsi, e credonsi

stoltissimamente.

STOLTISSIMO. Superl. di Stolto. Lat. stultissimus. Gr. μωφότατος . Bocc. nov. 23. 2. Stoltissimi, e uomini di nuove maniere, e costumi si credono più, che gli altri in ogni cosa valere, e sapere. E nov. 82. 2. Assai sono, li quali essendo stoltissimi, maestri degli al-

tri si fanno

STOLTIZIA, e STULTIZIA. Sciocchezza, Pazzia. Lat. stultitia. Gr. µwgia. Cavalc. Specch. cr. Questo Cristo è alli Giudei scandolo, alli Gentili pare stoltizia. E Frutt. ling. La terza cosa, perchè noi non siamo esauditi, si è la nostra stoltizia. Bocc. nov. 84. 2. E questo v' ha assai manifestato la stoltizia di Calandrino. E nov. 98. 35. Se Gisippo ha ben Sofionia maritata, l'andarsi del modo dolendo, e di lui è una stultizia superflua. Esp. Salm. La materia fece Dio, ma la forma la stultizia degli uomini. Vit. S. Gir. 36. Abbia l'uomo quella compagnia, che alla sapienza di-letta ec. altrimenti se si da a usare con altra continua

compagnia, cade di stoltizia in istoltizia.

STOLTO. Add. Pazzo, Sciocco, Di poco senno.

Lat. stultus, insipidus, insanus. Gr. αφρων, ανόπτος, ασύνεπος. Βοςς. nov. 60. 22. Li quali poichè alquanto la stolta moltindina chhe con ampirazione riverentela stolta moltitudine ebbe con aminirazione riverentemente guardati, con grandissima calca tutti s'appressavano. E nov. 73. 15. Sappi, chi sarebbe stato si stolto, che avesse creduto, che in Mugnone si dovesse trovare una così virtuosa pietra, altri che noi! E nov. 77. 39. Chiamalo, stolta che tu se'. S. Bern. lett. Niuna cosa è tanto utile allo stolto, quanto servire a un savio. Petr. son. 99. Onde la mente stolta S'adira, e piagne. Dant. Par. 5. Ed ogni permutanza credi stolta. E appresso: E così stolto Ritrovar puoi lo gran Duca de' Greci.

STOLTO. Coll' O largo. Add. da Stogliere, o Storre; Distolto, Frastornato. M. V. 10. 62. Li Turchi veggendo, che loro impresa venia stolta, con loro

vergogna, e dannaggio si partirono.
STOMACAGGINE. Rivolgimento di stomaco, lo stomacare . Lat. nausea . Gr. vautia . Lab. 294. Se medesimo esaltando con parole da fare per istomacaggine

le pietre saltar del muro, e fuggitsi.
STOMACALE. Add. Che è grato allo stomaco, e gli si confà , Stomachico . Lat. stomacho gratus. Gr.

ευς όμαχος.
STOMACARE. Propriamente Commuoversi, e Perturbarsi lo stomaco. Lat. nauseam movere. Gr. vauriar eguiçav. Fr. Iac. T. 1. 9. 53. S'io contare vi volessi A un a un li vostri eccessi, Credo certo vi facessi Tutte quante stomacare. Malm. 4. 38. Un rospo fece come un pan di miglio, Che avrebbe fatto stomacare i cani.

\*\* S. 1. E Neutr. pass. vale Muoversi a nausea. Segn. Conf. istr. cap. 8. Forse il Signore si stomache-

rà di maniera, che lasciera di soccorrerlo.

S. II. Per metaf. in signific. att. vale Infastidire,

Stuccare. Lat. stomachum movere, irritare. Gr. aviav. Tac. Dav. ann. 2. 30. Stomacavali anche egli co' suoi modi diversi dagli antichi ( qui il T. Lat. ha: accendebat ). E ana. 3. 77. Stomacando si abbietta servitù colui, che non voleva la pubblica libertà ( qui il T. Lat. ha: tædebat ) .

STOMACATO. Add. da Stomacare. Arrigh. 59. Io sono stomacato de' tuoi sconci, e sozzi detti. Buon. Fier. 3. 1. 5. Che travagliata, e sottosopra tutta (Perdonatemi voi) le medicine Stomacata ributta, E la vertigin sua non ha mai sine. E sc. 9. Oibò! ch'io

caddi quivi, Non so, se di paura, o stomacato. STOMACAZIONE. Stomacaggine. Lat. nausea. Gr. vauria. Cr. In acqua cotte il calor febbrile refrigerano, e la stomacazione, e l'enfiamento dello sto-

STOMACHÉVOLE. Add. Che commuove, e perturba lo stomaco. Lat. nausea plenus. Gr. vautiav έγείςων. Galat. 7. Non solamente non sono da fare in presenza degli nomini le cose laide, o fetide, o schife, o stomachevoli, ma il nominarle anche si disdice. E appresso: Quando ad alcuno vien veduto per via, come occorre alle volte, cosa stomachevole.

S. Per metaf. vale Noisso, Stucchevole, Spiacevo-le. Lat. molestus. Gr. βαξύς. Bocc. lett. Pin. Ross. 274. Le parole, l'opere, i modi, e le spiacevolezze di questi cotali quanie, e quali elle sieno, e come stomachevoli, e udite, e vedute, e provate l'avete. Lab. 307. Ma furonti sì gli occhi corporali nella testa travolti, che tu non vedesti, lei esser vecchia, e già stomachevole, e noiosa a riguardare.

STOMACHEVOLISSIMO. Superl. di Stomachevole. Demetr. Segn. 104. Per la qual cosa egli mostrò insieme la vecchia esser cosa stomachevolissima, e da far

\* STOMACHEVOLMENTE. In modo stomachevole. Pallav. Conc. Tr.

STOMÁCHICO. Add. di stomaco, Che giova allo stomaco, Che conforta lo stomaco. Lat. stomaco gratus . Gr. εὐςόμαχος. Volg. Mes. Pillole stomachiche il capo confortano, e lo stomaco. E altrove: Pillole stomachiche ec. evacuano la superfluità d'ambe le col-

\* STOMACHINO. T. de' Macellaj. Spezie d'animella, che sta attaccata alla milza ed al fegato.

+ STOMACO. Viscere membranoso a figura di sac-co nella parte superiore e anscriore del basso ventre, destinato a ricevere i cibi triturati, e a dar loro la prima e più necessaria preparazione per diventare materia di alimento. Lat. stomachus, ventriculus. Gr. στομα-205. Bocc. nov. 92 6. Quando Ghino era più giovane, egli studiò in medicina, e dice che apparò niuna medicina al mal dello stomaco esser migliore, che quella, che egli vi farà. M. V. 9. 51. Di tale varietà lo sto-maco piglia conforto. Tes. Br. 5. 36. Lo suo stomaco è forte più, che stomaco di ninno altro animale. Petr. cap. 7. Fianchi, stomachi, febbri ardenti fanno Parer la morte amara più, che assenzio [ qui par che valga commozione di stomaco ]. Franc. Sacch. nov. 87. Però è grazia a Dio d'avere si fatto stomaco, che ogni cosa

patisca. Lasc. rim. 3. 310. Appresso questa perdon pregio, e fama Fegati, lombi, stomachi, e migliacci. † S. I. Figuratam. per Indignazione, Commozione. Lat. stomachus, indignatio. Gr. αγανάπτησις. Tac. Dav. ann. 15. 209. Onde i veri padri con grande sto-maco ricorrono al senato. Carl. Fior. 19. Che da me si nominano con istomaco. Dep. Decam. 118. Ne detto con minor forza, nè men pieno di maraviglia e di

stomaco insieme.

§. 11. Fare stomaco, o Venire a stomaco, vagliono Stomacare, nel signific. del §. II. Lat. stomachum morere.

Tac. Dav. ann. 12. 161. Non si lesse il testamento, perchè al popolo non facesse stomaco l'ingiuria, e l'odio dell' aver anteposto al figliuolo il figliastro. Car. lett. 2. 49. La sosistería, e l'inciviltà di quest' nomo è ve-

nuta a stomaco alla gente.

S. 111. Contra stomaco, o Sopra stomaco, vagliono Contro voglia. Tac. Dav. Perd. elog. 409. Tengan pur me le dolci Muse, come dice Virgilio, tra quelle sagre ombre, e fontane suori di sollecite cure, e nicistà di far cose tutto di contra stomaco (il T. Lat. ha: contra animum). Car. lett. 1. 48. Io vi do questa commissione malvolentieri, perchè so, che v'è contra stomaco, come a me. E 1. 76. Mi lascio trasportare a questa cattiva usanza, ancora che le voglia male, e lo faccia sopra stomaco.

S. IV. Portar sopra lo stomaco, figuratam. Avere in odio; metafora tolta dal non potere smaltire il cibo. Lat. odio habere. Gr. μισάν. Cavale. Specch. cr.

Gli comincia a dispiacere, e portarlo quasi sopra lo stomaco, e portargli alcun rancore.

§. V. Buono stomaco, dicesi d' Un gran mangiatore; e figuratam. dicesi anche di Persona, a cui si possa dire liberamente il fatto suo.

STOMACONE. Stomaco grande. Fr. Iac. T. 1. 16. 11. Ogni crosta è radunata Per empir mio stomaco-

STOMACOSO. Add. Sporco, Che altera, e commuove lo stomaco. Lat. molestus, nauseæ plenus . Gr. ανιαρός, ναυτίας πληρής. Lab. 159. Quanto ella nel farsi servire sia imperiosa, noiosa, vezzosa, stomacosa, importuna. E 248. Immagina, queste mie parole così sucide, e così stomacose a udire essere quel beveraggio amaro, il quale ec. il discreto medico già nelle tue corporali infermità t' ha donato. Lor. Med. canz. 24. 3. Trovasene alcuna brutta, Gialla, nera, e stomacosa

+ STOMACUZZO. Dim. di Stomaco. Bern. rim. 1. 24. Non ha'l mondo il più ladro stomacuzzo. Alleg. 259. [ Amst. 1754. ] Non doverebbe parer ostico, se non a qualche stomacuzzo di ec. Maur. rim. 1. 122. E mi par che viviate per dispetto Con tanti lattovari, e purgazioni ec. Quanto fareste meglio a confortarvi Lo

stomacuzzo con altri bocconi.

\* STOMATICO. T. degli Anatomici. Aggiunto di una delle proppagini della vena porta. Voc. Dis. in VE-

\*\* STOMBOLO. Ruzzola, Falco, Fottore; Giuoco fanciullesco. Lat. trochus. Fr. Iac. il cui giossatore Fr. Tresatti lo dice Pirlo, vocabolo pur esso ignoto. Amati .

STONARE. Uscir di tuono. Salvin. pros. Tosc. 2. 121. In certo modo bisognava nel sine quasi scordare,

e stonare.

STOPPA. Materia, che si trae dopo il capecchio nel pettinar lino, o canapa. Lat. stupa. Gr. στύππη. Lab. 256. In questo gonfiato, che tu sopra la cintura le vedi, abbi per certo, ch' egli non v'è stoppa, nè altro ripieno, che la carne sola di due bozzacchioni. Cr. 5. 6. 1. Nella qual ( terra ) diventera grande ( la canapa) e avra molta stoppa, e grossa. Franc. Barb. 302. 15. E da quel, ch' avviloppa Lo panno, come stoppa. Malm. 7. 13. Che per casa non v'è stoppa, nè fu-

§. I. Spegnere il fuoco colla stoppa; modo proverb. che vale Riparare a un male con un mezzo, che piutto-

sto il faccia maggiore.

§. II. Far la barba di stoppa, vale Far besfa, o danno a chi non se l'aspetta. Morg. 18. 55. Quanti ne giunge, riscontra, o rintoppa, Faceva a tutti la barba di stoppa. Ciriff. Calv. 3. 92. Per far di stoppa a chi passa la barba. Buon. Fier. 3. 4. 5. E colui vi era

fisso, Che ti vendè la barba, e che la barba A te fece di stoppa

STOPPACCIO, e STOPPACCIOLO. Stoppa, o altra somigliante materia, che si mette nella canna dell'archibuso, o simili, acciò la polvere, e la munizione vi stia dentro calcata. Red. Esp. nat. 17. Poscia sopra la stoppa metteva una conveniente caricatura di polvere, alla quale benissimo calcata metteva addosso

un buono, e ben serrato stoppacciolo.

+\*\*\* STOPPÁGNOLO. V. A. Add. Ch'è a guisa di
stoppa, Stopposo, Alido. Lat. stupeus, stuppeus. Pr. fior. P. 4. V. 3. pag. 76. Paiono queste piante, in rispetto di quelle del Zeilan, veramente salvatiche, essendo stoppagnole, forchettute, e con molti rami. N.

STOPPARE. Riturare con istoppa. Lat. stipare. Gr.

στάβαν

S. I. Stoppare, per Riturare semplicemente. Lat. obturare, obstruere. Gr. αποφεάτταν. G. V. 5. 29. 2. Si dice, che per gusi, che nelle bocche di quelle trombe fecero nido, si stopparo i detti artifici per modo, che rimase il detto suono, e per questa cagione hanno i gusi in grande reverenza ec. per memoria, che stopparono le trombe. E 7. 144. 4. Perchè i Saracini rompessono le mura il dì, la notte erano riparate, e stoppate. Pecor. g. 20. nov. 1. I gran signori Tartari portano la penna del gufo in capo per memoria, che gusi stopparono le trombe. Buon. Fier. 3. 4. 4. Ad ogni cosa bisogna ber grosso, Ad ogni cosa stopparsi gli orecchi. E 4. 1. 11. Ed a gran furia ognun stopparsi zeppo Di quegli ossami il grugno.

§. II. Stoppare alcuno, figuratam. vale Non curar-sene, Non farne conto. Lat. floccifacere, negligere. Gr. ολιγωράν, αμελάν. Cecch. Corr. 1. 1. M' importa il servire messere Alessandro; quest' altro io l' ho steppato. Malm. 3. 34. E con un fuor di lingue, e orrenda vista Sossiavan, ch' i' ho stoppato un alchimi-

\* \* STOPPAROLA. Uccelletto di que' che vivono di bacherozzoli . Il Vocabol, nella voce SALTANSEC-

STOPPIA. Quella parte di paglia, che rimane in sul campo, segate che son le biade; e talora il Campo medesimo, dov' è la stoppia. Lat. stipula. Gr. καλάun. Pallad. Febbr. 38. Sicche i figliuoli si pascano poi d'erbe sode, e delle stoppie. Cr. 2. 13. 25. Si seminano le rape intorno la fine di Luglio, e'I principio d' Agosto nelle terre cultivate, o nelle stoppie, ovvero secce due volte arate. Lor. Med. rim. 96. E si potea vedere in una stoppia Col lupo lieta star la pecorella. Salv. Granch. 2. 5. Io non son uso a mettere Stoppia in aia. Alam. Colt. 1. 9. Sol che non lasce O di cenere immonda, o di letame Porgergli aita, o far al tempo poi L'aride stoppie sue di Vulcan preda.

S. Stoppia chiamano i Tagliatori di boschi Tutto ciò che rimane sul suolo dopo il taglio, o la segatura tanto delle piante maggiori, quanto delle minori.
(+) STOPPIARO. Il campo dov' è la stoppia. Car. Long. Sof. pag. 8. [ Fir. 1811. ] La Cloe se ne andava ora in qualche stoppiaro a lavorar gabbie da grilli,

o tesser frontali di paglia, ora in un giuncheto ec. STOPPINARE. Dar fuoco collo stoppino. Cecch. Servig. 3. 4. Sl, ch' i' vo a stoppinar questa girando-

la [qui figuratam.]. + \*STOPPINATO. Add. da Stoppinare. Car. Apol. pag. 129. E se fosse cacciato in una colubrina, o ripieno, stoppinato, ed acceso come un razzo, ancor voi volereste

\* STOPPINIERA . T. degli Argentieri , Ottonaj ec. Arnese da adattarvi i moccoli, onde girar per le

stanse con lume.

+ STOPPINO. Lucignolo di candela. Lot. elly-chaium. Gr. εμύχνιον. Dial. S. Greg. 1. 5. Sertò l'uscio, misevi lo stoppino, e accesele, e così arsono, come se l'acqua, ch'era nelle lampane, fosse stato olio. Dittam. 4. 18. Venuto men lo stoppino, e la cera [l'ediz. di Venezia 1820. legge: Venuto men lo stoppino alla cera], E spento'l lume della prima schiatta ec [qui figuratam]. schiatta ec. [qui figuratam.].

S. Filare stoppini, figuratam. vale lo stesso, che Arar diritto. Car. lett. 1. 57. Vi prometto, che ancorachè siano qua, sileranno stoppini, tal saggio hanno a-

vuto di lui questi pochi giorni.

(\*) STOPPIONACCIO. Accrescit. di Stoppione. Fir. nov. 6. 226. Aveva la più bella lattuga tallita, e i

più begli stoppionacci che mai vedeste.

+ STOPPIONE. Erba pungente, che cresce, e viene tra le stoppie. Lat. carduus , cirsium . Gr. άςπιξ. Fr. Giord. Pred. S. Lane di stoppioni, che fanno alberi, cioè bambagia, e altre cotali cose. Fav. Esop. Prese stoppioni, e legacci, e cinsene il pedale dell'albero, e misevi fuoco. Malm. 6. 45. Fiorita è la tovaglia, e le salviette Di verdi pugnitopi, e di stoppioni

. Per Istoppia . Cr. 9. 89. 1. Del mese di Maggio, e d'Aprile, arati gli stoppioni, non si partono, e fan-

no molti figliuoli (parla de' colombi). STOPPOSO. Add. Che ha della stoppa, o è a guisa di stoppa, Alido; onde limone, o melarancia, o simili, diconsi stopposi, quando il loro sugo è inari-dito. Lat. stupeus. Gr. èx τῆς ζύππης γενόμενος. Dav. Colt. 194. Quando per diligente cura la detta umi-dezza pur s'asciugasse, il legname di lei voto restando, necessariamente ne diviene stopposo, vano, frale, e leggieri. Buon. Fier. 3. 1. 7. Perduto troppo tempo in gettar l'amo A quei pesciacci magri de' villani Due stopposi

STORACE. Ragia odorifera, che stilla da un albero Indiano detto anch' esso Storace, ed è di due sorte, cioè liquida e secca. Adoperasi come profumo, e ad uso di medicina. Lat. styrax. Gr. 5092 . M. Aldobr. P. N. 54. Si dee l' aere purgare, e diseccare con fummi d'incenso, di moscado, di costo, di storace, di mastice. Sagg. nat. esp. 266. La pastiglia, il balsamo bianco, la storace, e l'incenso si liquefanno, ma non si accendono. Ricett. Fior. 67. La storace è di due sorte : una chiamata storace calamita, e da' Greci semplicemente stirace; l'altra storace liquida.

STORCERE. Stravolgere; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. distorquere . Gr. διας ε φαν. Dant. Inf. 19. Perchè lo spirto tutti storse i piedi, E 34. Vedi, come si storce, e non fa motto. Bocc. nov. 11. 5. Martellino si storse in guisa le mani, le dita, e le braccia

ec. che siera cosa pareva a vedere.

S. I. Storcere per metaf. Lat. vertere, convertere. Gr. ςεέφαν, συςεέφαν. Petr. son. 67. E fuggo ancor così debile, e zoppo Dall' un de' lati, ove'l desio m'ha storce (cioè: volto). Boez. Varch. 5. pros. 3. Perchè se in altra parte, che in quella, che prevedute sono, si possono storcere le cose, già non sarà dell'avvenire prescienza nessuna ferma, ma piuttosto op-penione, e credenza incerta. Tac. Dav. post. 445. La quale (legge) storcendo per modi iniquissimi, erano con loro sicarie armi legali delli stati d'ognuno ammazzatori (in questi due es. vale Spiegare, o Interpretare sinistramente, o al contrario).

S. 11. Storcersi un piede, o un braccio, o simili, si dice nel Muoversi l'osso di esse parti del luogo suo; che anche si dice Slogare, e Dislogare. Lat. e loco movere, luxare, distorquere. Gr. εξαρθρούν. Fir. Luc. 5: 5. Usateci diligenza così nel pigliarlo, come nel portarlo, che voi non gli storceste qualche suo mem-

bro genitale (qui in ischerzo).

§. III. Storcersi, figuratam. per Contrapporsi. Lat. adversari, tergiversori. Gr. έναντβοθα. G. V. 11. 3. 16. Se peravventura alcuno svergognato, o arrogante presumesse di storcersi contro all'opere dell'eterno

artesice, intenda ec.
S. IV. Storcere, talora si piglia per lo contrario di Torcere, come Storcere una fune. Lai. retorquere. Gr.

STORCILEGGI. Il disse il Davanzoti in significato di Dottoretto, che per malizia, o per ignoranza interpetri stortamente le leggi . Lat. legulejus , rabula. Gr. περίτριμμα της αγοράς, Demost. Tac. Dav. post. 445. Andavano dottoretti storcileggi messi al terzo, o alla metà del guadagno a cercar le case, e levar le scritture, per trovare chi godesse lasci, o redità contro alla legge

STORCIMENTO. Lo storcere. Lat. tergiversatio. Gr. avas çoon. Fir. nov. 1. 186. Dopo mille storcimenti, dopo mille strani pensieri, ella su sorzata a dire: fa' di me ciò, che ti piace. Serd. lett. Ind. 1. 690. Tremò si fattamente, e con tanto grande storcimento, e movimento di membra, che i circostanti ebbero gran paura. Lasc. madr. 43. Ella facea certi atti, E certi gesti, e certi storcimenti, Certi mugolamenti Da fermar per pietà le stelle, e i venti. Malm. 9. 55. Al Duca veramente pare strano, Ch' ell' abbia a far sì

grande storcimento.

S FORDIGIONE. Stordimento. Lat. tarditas, stupor, stoliditas. Gr. θάμβος, άβελτερία. Teseid. 5. 70. Ritorno in questo punto Palemone ec. Ch' altro gia non avea, che stordigione Per lo gran colpo. Varch. Ercol. 61. Stordire, onde nasce stordito, e stordigione, è verbo così attivo, come neutro, perchè così si dice: io stordisco a questo romore, come: tn mi stordisci colle tue grida, ovvero: i tuoi gridi mi stordiscono. Bemb. Asol. 2. 146. Vivono pieni sempre di mentecattaggine, e di stordigione. Alam. Gir. 3. 114. Il me', ch' ei può, di stordigion risorge, E va ver lui, come cinghial ferito

STORDIMENTO. Lo stordire. Lat. stupor, ditas . Gr. θάμβος , άβελτεςία. Amet. 9. Poiche tutto fu del preso stordimento uscito, quivi, senza niente parlare a quelle, si pose sopra l'erbe a sedere. Dant. Conv. 198. Stupore è uno stordimento d'animo per grandi, e maravigliose cose vedere, o udire, o per al-

cun modo sentire.

STORDIRE. In signific. att. Far rimanere attonito, sbalordito. Lat. percellere, terrere. Fov. Esop. Col suo gridar bestiale stordisce gli altri uomini, e impauriscegli. Omel. S. Greg. Apertamente stordisce i peccatori . Varch. Ercol. 61. Stordire , onde nasce stordito, e stordigione, è verbo così attivo, come neutro, perchè così si dice: io stordisco a questo romore, come: tu mi stordisci colle tue grida, ovvero: i tuoi gridi nii stordiscono.

+ S. In signific. neutr. e neutr. pass. Shalordire, Rimanere attonito, o per romore, o per colpo, che l'ab-bia riatronato il capo, o per qualche impensato, e maraviglioso avvenimento. Lat. stupescere, stupefieri. Gr. έκπλήττεσθα. Liv. M. Il Re fue stordito del subitano colpo . Bocc. nov. 21. 18. Udendo costui parlare, il quale ella teneva mutolo, tutta stordi. Tass. Ger. 20. 139. L'altro da lui con si gran colpo è giunto Sovra i confin della sinistra guancia, Che ne stordisce in sulla sella. Sagg. nat. esp. 117. Un ranocchio si stordi prestissimo, e gonfiò tutto notabilmente. Stor. Semif. 89. Sentita lo Imperadore così terribil risposta, stordissene, e fattosene oltre modo cruccioso, aceampossi a San Salvi.

STORDITAMENTE. Avverb. Con istordigione. Sen. Pist. 124. Dice l'altro: di'tu, che le bestie

si muovono storditamente, e disordinatamente? STORDITIVO. Add. Atto a stordire. Buon. Fier. 4. 5. Studi reguar vittorioso in piazza Col grido stor-

ditivo della plehe . + STORDITO. Add. da Stordire; Shalordite , Attonito, Stupido, Confuso. Lat. stupidus, stupefoctus. Gr. εκπεπληγμένος. Bocc. nov. 82. 6. Da così fatto soprapprendimento storditi ec. stettero fermi . G. V. 9. 302. 3. Castruccio ciò sentendo, e appena credendolo, come stordito, si parti di Pistoia. Red. annot. Ditir. 205. Quel poco di barlume di luce, che al volgo stordito dalla paura par di vedere su gli alberi, e sull'antenne. Varch. Ercol. 61. Storditi si chiamano propriamente quelli, i quali per essere la saetta caduta loro appresso, sono rimasi attoniti, e sbalorditi, i quali si chiamano ancora intronati. Bern. Oct. 1. 4. 86. Perchè Baiardo via per la pianura Ne porta il suo padron mezzo stordito, Ma in poco d'ora si su risentito. Pucc. Centil. cant. 17. E stretti stretti usciron della valle . . . . Gridando: Tu se' morto, tu, e i tuoi; E percossero a loro, onde storditi Fur tutti quanti, come pensar puoi.

STORIA. Propriamente Diffusa narrazione di cose seguite. Lat. historia. Gr. 15091a. Ricord. Malesp. cap. 1. Abbiamo dimenticate belle storie, e dilettevoli; imperciò i maestri filosafi, cioè coloro, che hanno fatte le storie, le compilarono, e recaronle di grau fascio in piccolo volume . Borgh. Orig. Fir. 4. Credono molti, che avesse origine ec. dalla tavola ritonda, e dalle storie del Re Artu della gran Bretta-

+ S. I. Per Successo, Avvenimento. Lat. casus. Gr. συμβεβηχός. Bocc. nov. 40. 25. Cominciatasi dal ca-po, gli contò la storia infino alla fine. Dant. Par. 19. Ed in terra lasciai la mia memoria Sì fatta, che le genti li malvage Commendan lei, ma non seguon la storia . Bocc. g. 4. nov. S. Raccontata la istoria stata la notte (il caso avvenuto) di questo giovane . . . manifestamente per tutti si seppe ec.

S. 11. Per Leggenda, Poemetto, o simili. Malm. 1. 4. Mi basta sol, se vostra Altezza accetta D' ono-

rarmi d'udir questa mia storia.

S. III. Per Dipintura, o Scultura rappresentante alcuno avvenimento . Franc. Sacch. nov. 75. Mai non dipignesti tanto bene alcuna storia, quanto tu hai dipinto bene il caso di questi porci. Dant. Purg. 10. I mossi i piè dal luogo, dov' io stava Per avvisar da presso un' altra storia ec. Quiv' era storiata l' alta gloria del Roman Prince . Cronichett, d' Amar. 112. Di fuori a quella pietra è intagliato di storie delle battaglie, che Troiano vinse. Fir. As. 184. E facendo dipignere in una tavola la storia della presente fuga a tuo per-petuo nome, i'appiccherò nelle logge della casa mia.

S. IV. Storia, figuratam. si'prende per Cosa lunga,

e intricata .

S. V. Fare molte storie, vale Usare molte, e repliente diligenze intorno a checchessia. Fir. Luc. 4. 1. Ho avuto a menar testimonj, che dicessero a modo nostro, e farci tante storie, ch' i'non credetti mai uscir-

ne.
\*\* §. VI. Per Fastidio, o simile. Ambr. Cof. 1. 2. Non si trova chi voglia dar un baghero Senza malleva.

e mille storie e

STORIALE . V. A. Sust. Scrittor di storie . Lat. historicus. Gr. 1509107 82 005. Vit. Plut. Incomincia il primo libro di Plutarco famosissimo storiale Gre-

STORIALE . Add. Di storia . Lat. historialis . Gr. isogixás. Mor. S. Greg. lett. Chi non cura disprendere le parole storiali secondo la lettera, nasconde a se

medesimo il lume della verità. Omcl. S. Greg. Le parole della storia ci cacciano dallo 'ntelletto storiale. But. pr. Per dare aiuto a tutti coloro, che del detto autore prendono diletto per la narrazione letterale, e storiale

STORIALMENTE . Avverb. Secondo la storia , Con modo storico. Lat. historice . Gr. ionginas . Mor. S. Greg. lett. Una cosa voglio predire, che nel procedere nostro noi sporremo alcune cose storialmente, e con allegoria. Fr. Giord. Pred. 43. Scriverò alcune paròle più utili, che si toccano intra molte altre, dispognendo il Vangelo storialmente. E 44. Molte altre belle cose ho lasciate, dette storialmente per lo vange-

STORIARE. Dipignere storia, cioè avvenimento. Lat. historias pingere. Gr. iometoyeapav. Libr. Viagg. Perocchè non dipignere, ne storiar le chiese in nessun

S. 1. Per Dar materia d'istoria . Dittam. 1. 21. Camillo è degno qui d'alta memoria, Perchè allor mi soccorse, e saper dei, Che fu secondo Romol, che mi

§. II. Per Iscrivere storia. Franc. Sacch. rim. 500. E che mi vaglia alquanto questo scrivere, Che io ho fatto col tuo aiutorio, Nel qual de' Bianchi fedelmente

S. III. Talora vale Patir per lo 'ndugio . Lat. mora divexari. Gr. βεαδύπτι ενοχλάσθαι. Μ. V. 5. 81. E l'una cagione, e l'altra potè essere per non farlo sto-riare. Liv. M. Molti della plebe disperati, innanzichè volessono storiare, e morire con si gran tormento, s' avvilupparono il capo, e si traboccaro nel Tevere. Fr. Inc. T. 6. 36. 6. Te vo cherendo languido d' Amore, Or non mi fare andar più storiando. Sen. ben. Varch. 2. 4. Prima indugiano un pezzo a prometterli, e poichè gli hanno promessi, fanno storiare altrui, innauzichè gli diano

STORIATO. Add. da Storiare. Lat. depictus. Gr. κατάγραπτος. Tue. Rit. Lancilotto fae alla Reina grand'onore, e falla assettare in una gabbia cavalleresca tutta dipinta, e storiata, la quale portavano quattro ricchi, e grossi palafreni. Guid. G. 6. Nel palazzo suo assegnate loro le camere ricche, e storiate. Dant. Purg. 10. Quiv' era storiata l'alta gloria Del Roman Prince. Buon. Fier. 1. 3. 3. E quai vi sono Libri più pellegrini, o manuscritti, O storiati, o miniati, o po-

stillati . STORICAMENTE . Avverb. Per via di storia, modo di storia. Lat. historice, historiæ instar. Gr. iστορικώς. S. Agost. C. D. Quel, che si legge, predetto storicamente, e adempiuto nel seno d'Abraam. Sagg. nat. esp. 30. Ne verra fedelmente qui raccontato il successo, osservando sempre il nostro costume di storicamente narrare.

STORICO. Scrittor di storia. Lat. historicus. Gr. ίσποιογράφος . Petr. uom. ill. Questo , ch' io dico , af-

fermano tutti gli storici.

STORICO. Add. Appartenente a storico. Red. Vip. 2. 29. Se dovessi apportar la cagione di questa disserenza o storica, o favolosa, che sia, direi

+ \*\* STORIEGGIARE, Meno usnto che Storiare. Cavalc. Med. cuor. 324. Dipingi questa casa, e storieg-gia; La memoria de i Santi fa ch'ei veggia In te for-

STORIELLA. Piccola storia. Lat. parna historia. Gr. uixea lomeia. Salvin. disc. 2. 71. Se in quei tempi ci fosse stato qualche suo confidente, che avesse voluto far questa cortesia alle genti avvenire di sporre i suoi indovinelli, ed arricchirli colle novelluzze, e storielle , e barzellette di quei tempi.

STORIETTA . Dim. di Storia . Lat. parva historia , Gr. μικρα Ισπρία. Buon. Fier. 2. 4. 4. Quelle storiet-te attorno, che significano! Benv. Cell. Oref. 59. Si faccia un dintorno alto due dita alla detta storietta di cera. Car. lett. 2. 189. In questo farci o grottesche, o storiette di figure piccole [ in questi esempj è nel signific. del §. III. di Storia].

\* STORIETTINA. Dim. di Storietta. Vasar. Stan-

ze trovate sotterra piene di grotteschine, con quelle storiettine così belle. E altrove: Quattro storiettine minori (qui si parla di Pitture).

STORIEVOLE. V. A. Add. Appartenente a sto-

ria, Di storia. Lat. historicus. Gr. iomgixos. Esp. Salm. Questa è la sposizion testuale, e storievole.
\*\*\* STORIOGRAFÍA. Istoria. Zen. da Pist. nel

Lami Del Er. t. 14. Amati.
+ STORIOGRAFO. Storico. Lat. historiographus, historicus. Gr. igogiorgacos. Vit. Plut. Ed alcuni storiografi scrissero, che ec. Bocc. vit. Dant. 224. E avvedendosi, le poetiche opere non esser vane, o semplici favole, . . . ma sotto sè, dolcissimi frutti di verità istoriografe, e silososiche aver nascosti ec. [ qui è nsato addiettivam.]. Varch. stor. 6. 155. Seguitando l' esempio, e l' autorità, che non voglio dire superstizione, de' più nobili, e lodati Storiografi, così antichi,

come moderni ec.

+ STORIONE . Acipenser Sturio , T. de' Naturalisti . Pesce, che ha la testa allungata, inclinata al basso, il dorso coperto di una fila di scudi, due sui lati, ed altrettanti sugli orli del ventre. Gli scudi sono raggiati, ossei, larghi al basso, e finiscono in una punta ricurva all' indie!ro. Trovasi questo pesce nel mare del Word, dell' Oceano, del Mediterraneo, e passa nei torrenti, ove abita volentieri. Lat. asellus, acipenser. Gr. EMot. Bocc. nov. 88. 4. Iersera ne furon mandate tre altre più belle, che queste non sono, e uno storione a messer Corso Donati . Franc. Sacch. nov. 183. Egli era di quaresima, e al ponte avea storioni, e lamprede. Bellinc. son. 274. Se co' ritrosi nel tuo fondo pesco, O storioni, o altro v' ha a dar dentro. Burch. 1. 115. Ha fatto già cantar da cento messe Per l'anima di cento storioni.

STORIUZZA. Dim. di Storia. Lat. parva historia. Gr. µixea ioveia. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 308. Lui spesse volte veggiamo intra' più sommi sedere, e parlare, e recitare storiuzze note alle femminel-

le .

STORLOMÍA. V. A. Astronomía. Lat. astronomía, sideralis scientia. Gr. aggorquia. G. V. 12. 40. 5. Secondo il detto, e scritto de' libri degli antichi grandi maestri di storlomia . Vit. Bart. 6. A quella festa sì v'erano bene sessanta cherici, che tutti sapevano di storlomia.

STORMEGGIARE . Fare stormo , Adunarsi . Lat. coire, convenire. Gr. συνιέναι, συνήχειν. M. V. 3. 62. I paesani, stormeggiando da ogni parte, s'accolsono

passi. S. Per Sonare a stormo. M. V. 4. 11. Il signore fece sollicitare la gente co' suoi bandi, e stormeggiare le campane. Cron. Vell. 147. In questo di andoe il bando parecchi volte, che ognuno ponesse giu l'armi, e stormeggiarono le campane del palagio de Prio-

STORMEGGIATA . Romor di stormo . Lat. conelamatio . Gr. καταβόησις . M. V. 7. 73. Lasciatosi dietro i due legni, che facessono grande romore, e grande stormeggiata

+ STORMENTO . V. A. V. STRUMENTO . ch. Assiuol. 2. 8. O che grosso stormento è questo !

STORMIRE. Far romore. Lat. perstrepere. Gr. διαψοφάν. Dant. Inf. 13. Ch' ode le bestie, e le frasche stormire . Poliz. st. 1. 27. Di stormir , d' abbaiar

cresce il romore .

† STORMO. Moltitudine, Adunanza d'uomini per combattere. G. V. 11. 117. 7. Quasi per forza fecero so-nare a stormo la campana del popolo. M. V. 2. 10. I Fiorentini ec. sonarono le campane del comune a stormo. E appresso: Di stormo in istormo si mossono i contadini sanza ordine, o comandamento del comune, e occuparono le montagne sopra la Valdimarina . Teseid. 1. 73. Ma il numero di lor, ch' era infinito, Ognora la battaglia rinfrescava ec. E ammirar di sè ciascun facea, Che in quello stormo mirallo potea .

S. 1. E generalmente per Qualsisia moltitudine. Petr. cans. 4. 8. Ed ancor de' miei can fuggo lo stormo. Ar. Fur. 25. 12. Come stormo d'augei, che in ripa a un stagno Vola sicuro, e a sua pastura attende. Ciriff. Calv. 1. 7. Quello stormo d'uccei dietro veniva Con urla, strida, e spaventevol voce.

§. 11. Per Combattimento . Dant. Inf. 22. l' vidi già cavalier muover campo, E cominciare stormo, e far lor mostra. G. V. 1. 21. 1. Avendo perduta Creusa

sua moglie allo stormo de' Greci.

STORNARE. Far tornare indietro, Frastornare. Lat. retro adigere. Gr. a'misw avaşendur. Rim. ant. M. Cin. S. Perocchè forza di sospir lo storna. Nov. ant. 51. 7. Almeno non se ne parta, se altrimente non la puote stornare. Rim. ant. Guid. Cavalc. 70. Muove cangiando core, e riso, e pianto, E la figura con paura storna. Lasc. Pinz. 1. 6. Dipoi per non essere stato d'accordo della dote, stornò il parenta-

S. I. Per Dissuadere , Rimuovere . Lat. dissuadere , dehortari, deterrere, revocare. Gr. παραπά θαν, ά-ποτρέπαν. Filoc. 7. 8. E non che a questo io vi stor-

ni, ma confortar vi deggio.

S. II. In signific. neutr. per Tirarsi indietro, Ritirarsi. Lat. retrocedere. Gr. αναχάζαν. Val. Mass. Combattendo a piede, sanza alcuno stornare, sopra un grande strazio di gente, ch' avea fatto, cadde.

+ STORNELLO . Storno . Lat. sturnus . Gr. TSTORNELLO. Storno. Lat. sturnus. Gr. 429. Dant. Inf. 5. E come gli stornei ne portan l'ali Nel freddo tempo a schiera larga, e piena. Com. Inf. 5. Per mostrare la forma di queste anime, che andavano a schiera, come stornelli, li quali sono uccelli molto lussuriosi. Cr. 4. 18. 10. Dagli stornelli spesse volte sono infestate [l'nwe]. Buon. Fier. 5. 1. 11. Per pielia grantica grandia e sui stornelli In vece di nernigliar quattro granchi, e sei stornelli In vece di perni-ci, e di lamprede. Capr. Bott. 4. 68. Lo stornello, che fu donato a Papa Leone, sarebbe stato più dotto, che questi, che hanno la lingua Latina solamente ec. G. Ah si! tu vuoi la baia; cotesto stornello non inten-

deva cosa, che si dicesse.
+ S. 1. Per quello Strumento fanciullesco, che si dice altrimenti Paléo. Lat. turbo. Gr. στρόβιλος. Omel. S. Gio: Grisost. pag. 229. [Fir. 1821.] Non giudicheremo noi questi cotali essere più stolti, che li parvoli fanciulli, i quali il ginoco puerile della trottola, ovvero ancora dello stornello, ovvero paléo, il quale percotendo colla sferza, fanno girare per lunghi spazj di portici, e per larghe piazze!

S. II. Stornello, in forza di add. si dice del Mantel-

lo de' cavalli misto di color bianco, e nero. + STORNO. Sturnus vulgaris, T. degli Ornitologi . Uccello , che ha il becco gialliccio , ed il corpo alquanto nero con macchie bianche. Vive d'insetti e lombrichi, fa il nido nelle cavità degli alberi, e sui coperti delle case, si lava spesso, inverna nell' Egitta, e facilmente impara a parlare. Lat. sturnus. Gr. 429.

Dittam. 4. 16. Come volan gli storni a schiera a schiera. Ar. Fur. 12. 84. Come per l'aria, ove han si larga piaz-za, Fuggon gli storni dall' audace smerlo. E 14. 109. Come gli storni a' rosseggianti pali Vanno di mature uve ec. Red. Ins. 156. Nel picchio, e nel filunguello n' ho veduti de' simili a quello dello storno.

\* S. I. Storno T. de' Mercanti . Rescissione del contratto di sicurtà per mancanza d'alcuno de requisiti su-

stonziali necessari a stabilirlo

\* S. II. Storno , T. degl' Idraulici . Controbattuta , o sia Moto di ritorno dell'acque per lo più vortico-

\* S. III. Storno, T. degli Oriuolaj. Dicesi Storno di caricatura rotta il Difetto di caricatura, e Storno di scappamento l' Eccesso della forza motrice trasmesso al

STORNO. Lo stornare. Lat. revocatio. Gr. ava-nang. Cecch. Donz. prol. Non si facendo Questo storno del tempo, la fanciulla, La qual s'ha oggi a maritar, sarebbe Troppo invecchiata in casa. Lor. Med. canz. 111. 3. Non faccia qui soggiorno, Se non farebbe storno. Malm. 5. 40. Van le parole a balzi, e per istorno, Prima ch'al segno voglian colpir bene [qui per similit. ]

STORPIAMENTO, e STROPPIAMENTO. Lo stor-

STORPIARE, e STROPPIARE. Gunstar le membra . Lat. mutilare . Gr. κολοβέν . Buon. Fier. 4. intr. Che nel calzar talvolta una scarpetta, Comecche troppo stretta storpi un piede, Dicon, ch'ella sta ben,

nè può far male.

S. I. Per metaf. Impedire . Lat. impedire , obstare , turbare. Gr. έμποδίζαν, χωλύαν, ένοχλαν. Μ. V. no, che'l comune non fece la impresa. Stor. Pist. li Pistoiesi col comune di Firenze . Cr. 12. 2. 2. Si fa ottimo potamento di vigna ne' luoghi temperati, e caldi, se la molta neve, o la troppa gran freddura non la stroppiasse. Vit. SS. Pad. Quando vedesse, che alcuno cominciasse a dir mal d'altrui, saviamente lo storpiava, e rimoveva da quel parlare [cioè: gli dava in sulla voce].

S. II. Per Alterare, o Pronunziare erratamente. Red. annot. Ditir. 159. Gli abitatori del contado storpiano facilmente, e corrompono i nomi. E 140. Essendo sempre stato, per così dire, destino delle voci proprie ec. l'essere storpiate stranamente, quando passano d'u-

na lingua in un' altra

+ \* STORPIATÁCCIO . Peggiorat. di Storpiato . Bern. rim. 1. 112. Storpiataccio, ignorante, ed arro-

+ STORPIATO, e STROPPIATO. Add. da Storpiare, e Strappiare. Lat. mancus, mutilus. Gr. xodoßos. Dant. Inf. 28. Vedi, come storpiato è Maometto. M. V. 4. 37. Trovarono il fanciullo storpiato, e la gatta sopr' esso ancora vivo . M. Bia. rim. 1. 209. Per questo siamo ora stroppiati, or marci, Pieni sempre di mille malattie, Per si gaglioffamente governarci.

+ S. E in forza di sust. Fir. As. 13. Aveva un coloraccio livido ec. e non pareva altro, che un di que-gli storpiati, che stanno a chieder le limosine intorno

alle chiese

+ \* STORPIATORE . Che storpia . Salvin. Odiss. 21. 406. Ma te su nave negra a Echeto Re Istorpiatore de'mortali tutti Invierem; quindi non sarai salvo.

STORPIATURA, e STROPPIATURA . Lo storpiare; e anche la Cosa storpiata. Red. anaot. Ditir. 76. Tal nome ec. è una storpiatura fatta da'Gentili del nome del vero Iddio [ qui nel signific. del S. II. di Stor-

STORPIO, e STROPPIO. Verbal. da Storpiare, e Stroppiare in senso d'Impedire; Impedimento, Contrarietà , Noia . Lat. molestia , impedimentum , turbatio . Gr. ανία, εμπόδιον, ενόχλησις. Dant. Purg. 25. Ora era, onde 'l salir non volca storpio. G. V. 3. 1. 4. Davano quanto storpio poteano alla reedificazione di Firenze. Guid. G. Consentío lo Re Priamo a tutti gli altri lo stroppio della detta battaglia tra due . Petr. son. 32. S' amore, o morte non da qualche stroppio Alla tela novella, ch' ora ordisco.

\* S. Storpio, T. de' Maniscalchi. Sorta di malattia

del bestiame boviao.

+ \* STORRATO. Che è senza torri, Contrario di Torriato, Salvin. Odiss. 11. 339. Gittar le fondamenta Di Tebe dalle sette porte, e quella Torriaro, che non potean storrata Abitar l'ampia Tebe, ancorchè

forte

STORRE, e STOGLIERE. Distorre. Lat. removere, dimovere. Gr. διακινών, αποτρέπων. G. V. 4. 20. 7. La qual cosa se di fare ti storrai, sanza pericolo di morte non puoi scampare. Bocc. g. 6. f. 4: Da imporlo non mi puote istorre quello, che voi mi volete mostrare. Mor. S. Greg. 1 quali, per le loro u-mili preghiere, mostri, che abbiano stolti i pensieri suoi. Noi dobbiamo sapere, che eternalmente Iddio ave provveduto dentro dal suo segreto, che questi cotali colle loro preghiere potessono stogliere la sentenzia. Franc. Sacch. Op. div. 114. Tutti gli altri mali sono annullati, sicchè nessuno si stolga mai dal ben fare . Galat. 44. Stoglietevi dal così fare, e dal così dire. Capr. Bott. 4. 63. Così i dappochi, come quegli di mala natura, non fanno altro, che storre gli uonini dagli studi.

STORSIONE. Propriamente Aggravio ingiusto, quale sogliono imporre i tiranni a' sudditi. Lat. indictio. Gr. ¿çaves . Lab. 137. Acciocchè noi lasciamo stare lo imbolare continuo, che a' mariti fanno, e le ruberie a' lor pupilli figliuoli, e le storsioni a quegli amanti, che troppo non piacciono. M. V. 9. 76. Avendo fatte tante crudeltadi, e tante storsioni, e ruberie, come volpe vecchia, seppe sì fare, che ec. liberamente se

n' andò .

§. 1. Per Torsione . Tes. Pov. P. S. cap. 16. Item a' dolori, e storsioni di ventre, che hanno gli dissenterici, togli crusca ec.

§. 11. Per Tormento . Lat. tortio , cruciatus , tormentum . Gr. βάσανος . Fior. Virt. A. M. Vennono i Filistei, e presonlo, e dopo molte storsioni cavarongli gli occhi

STORTA. Lo storcere, Storcimento. Cant. Carn.

202. E dassi spesso qualche storta all' ago.

+ \* S. 1. Per Ripiegamento, Tortuosità, o Circuito di strada, o simile. Fr. Giord. 97. Avvegnachè og-gi per certo impedimento non si pnò fare quella via; ma fassi una grande storta per l'Erminia, ed è hene sessanta giornate. Galil lett. Ma quando il fiume andasse, come si dice, serpeggiando e che le storte fossero in arco, credo resolutamente che l'arresto sarehbe impercettibile.

S. 11. Per sorta d'arme offensiva, altrimenti detta Scimitarra, o Squarcina. Serd. stor. Ind. 12. 485. Queste (armi) sono e le frezze, oltre l'archibuso, e l'ar-

co, la storta, e il pugnale.

S. III. Storta, è anche uno Strumento di fiato . Varch. Ercol. 267. Hanno bisogno o di siato naturale, come le trombe, i slauti, i pisseri, le storte, o di siato

artiliciale, come gli organi.

S. IV. Storta, si dice ancora ad un Vaso da stilla-Lat. retorta. Ricett. Fior. 99. Maggior quantità [ d' alio ] e più facilmente se ne cava, distillando per istorta la cera sola.

\* S. V. Storta, T. de' Chirurgi. Dicesi comune-mente per Distensione violenta, ed immediata de' tendini, e de' ligamenti di articolazione in conseguenza di una cnduta, di uno sforzo, o di una percossa, qualche volta accompagnata da lussazione. La più frequente è quella del piede .

(\*) STORTAMENTE . Avverb. Biecamente , Travaltamente. Lat. oblique. Gr. πλαγίως. Il Vocabol. nelle voci BIECAMENTE, SBIECO S. 1. e STORCILEG-

STORTETTA . Dim. di Storta . Vit. Benv. Cell. 274. Portava una sua stortetta, che alcune volte segre-

stortigliato, e STORTILATO. Sust. Spezie di malore del cavallo. Cr. 9. 41. 1. Avviene alcuna volta, che la giuntura della gamba allato al piè si dannifica per percossa fatta in luogo duro, o per cader correndo, o andando, o perchè l piè non si posa alcuna volta diritto in terra, la quale infermità vulgar-mente s'appella stortigliato [ il T. Lat. ha : stortila-

STORTILATURA. Stortigliato. Cr. 9. 41. 2. Ma se per cagione della stortilatura predetta l'osso si muove del luogo suo, il piede compagno di quel, che zoppica, si lievi in alto, e si leghi colla coda del caval-

lo.

\* STORTINA . Dim. di Storta; Piccola storta, stru-

mento da fiato. Giamb. Appar. STORTISSIMO. Superl. di Storto. Segn. Mann. Agost. 29. 2. Non userai giammai il linguaggio degli uomini, che è stortissimo.

STORTO . Add. da Storcere .

§. 1. Per Isconvolto, Stravolto. Lat. distortus. Gr. diaggodos. Sen. Pist. Quando i piedi ci dolgono, e noi sentiamo punture nelle giunture de' nodi, noi c'infigniamo, e diciamo, che noi abbiamo i talloni storti, e sconci. Bern. Ort. 1. 26. 25. E fece un certo viso storto, e strano, Quando disteso trovossi'n sul Piano.

S. II. Figuratam. Franc. Barb. 311. 16. Altti per

ció da provvedenza storti [ qui: allontanati ].

S. III. Per Iniquo , Perverso. Lat. iniquus , pravus . Gr. αδικος , πονερός. Esp. Vang. Certamente costui perde il premio di Dio per la storta intenzione. Buon. Fier. 5. 2. 2. Che per rovina Disventurata, o per go-

verno storto Caddero ec.

STOSCIO. V. A. Stroscio, Colpo del cadimento, Rovina. Lat. fragor, ruina, lapsus. Gr. πάταγος, πτώσις. Albert. cap. 39. A' grandi sì nuoce più la caduta, ch' elli fanno maggiore stoscio. Tratt. Cons. Le grandi cose ec. son levate in alto, acciocchè facciano maggiore stoscio. Pataff. 2. Un botto caddi, e uno stoscio al bruzzolo. Franc. Sacch. rim. 9. Talora stoscio dà, Che ben gli sta, sicchè non fa sua vo-

STOVIGLI, e STOVIGLIE. Generalmente si dicono tutti i Vasi di terra de' quali ci serviono per uso di cucinn. Lat. vasa coquinaria . Gr. τα μαγαφικά oxeun. Tratt. mort. Rompe orciuoli, e nappi, e altri stovigli. Bocc. nov. 14. 12. Suoi stovigli colla rena, e coll' acqua salsa lavava. Galat. 74. Se tu vedessi una nobile donna, e ornata posta a lavare suoi stovigli nel rigagnolo della via pubblica. Tac. Dav. stor. 1. 253. Onde Claudio l'altro giorno fece lui solo servire in istoriglie di terra [ il T. Lat. ha: fictilibus ministrari jussit]. Buon. Tanc. 4. 5. Le mie storiglie bianche chi l'ara!

S. I. E generalmente per ogni Vaso, ancorchè non sia di terra. Lat. vas. Gr. σκεῦος. Cr. 12. 12. 1. Si posson far le corbe de' vimini, le ceste, le gabbie, e molti altri arnesi, e stovigli di bisogno. Pallad. cap. 6.

T. VI.

Fabbri da far ferramenti, e di legname, e di stovigli da vino .

S. II. Diciamo in modo basso: Dar nelle stoniglie; che vale Grandemente adirarsi; che anche diremmo Dar ne' lumi . Lat. excandescere . Gr. eguquay . Varch. Suoc. 4. 6. Dubito non dia nelle stoviglie, e faccia

qualche pazzia.
STOVIGLIAIO. Colui, che lavora, o vende stoviglie. Lat. vascularius, fictiliarius. Gr. κεραμιστώλης. Buon. Fier. 2. 1. 7. Gli ortolani, altrimenti gli erbaioli, E i pentolai, o stovigliai, ch' io dica, Son venuti a contesa

+ \* STOVIGLIERIA. Voce scherzevole. Stato e Qualità del vasellame detto stoviglie. Bellin. Bucch. 255. Levisi dunque quella porchería Dello sgrigliare, dello sgretolio, Del crocchiare e del far cricche, Veri nomi di stoviglieria,

\* STOZZÁCCIO, coll' O chiuso. Scoria del ferro,

e del loto . Voc. Cat.

\* STOZZARE, coll' O largo. T. delle arti de' metalli, come Gioiellieri, Archibusieri, ec. Far uso del-

lo stozzo, Adoperar lo stozzo.

\* STOZZO, coll' O targo. T. degli Orefici, Archibusieri, Magnani ec. Strumento ad uso di Stozzare, o sin Fare il convesso ad un pezzo di metallo, come alla coccia di spada, pistola ec. battendolo sulla bot-

\* STRA. Particella che in composizione denota ac-

crescimento. Cr. in STRABATTERE.

+ \* STRABALZAMENTO . Balzamento fuor di luo. go . Magal. port. 1. lett. 10. Nelle più moderne relazioni dell' America si leggono altri strabalzamenti di siumi, e di laghi, e altre mutazioni di spiagge maritti-me cagionate da' diluvj ec.

STRABALZARE . Mandar chicchessia , in qua , e in là con ischerno, e con istrapazzo. Tac. Dav. ann. 2. 54. Ecco perchè lo strabalzaro in Orinci, perciò ebbe Pisone la Provincia (il T. Lat. ha: in extremas terras relegatum). Alleg. 121. Non risparmiando ami-co, ne parente, Purche il più favorito si strabalzi, Quando men se lo crede, o vi pon mente.

STRABATTERE. Travagliare grandemente; perchè STRA, e TRA in composizione denatano accrescimento . Lat. divexare . Amm. ant. 40. 7. 4. Spesse volte la ricevuta cura del reggere istrabatte il cuore per

diverse cose

STRABERE. Bere smoderatamente. Salvin. pros. Tosc. 1. 108. Da uno strabere ec. senza stiracchiatura veruna, bello bello, come dalle forme, n'esce il vocabolo stravizzo

(\*) STRABEVIZIONE . Lo strabere , Bevimento smoderato. Salvin. pros. Tosc. 1. 194. Che quel che uno ec. dice, anzi cicala, presso una strabevizione, volli dire stravizzo, sia carta togata da pubblico notaro,

certamente io non lo mi credeva

+ STRABILIARE, e STRABILIRE. In signific. neutr. e neutr. pass. vale Fuor di modo maravigliarsi . Lat. vehementer mirari . Salvin. Spin. 4. 4. 10 strabilio , jo vo' sentire il fine, s'io posso. Lor. Med. Nenc. 45. Nenciozza mia, tu mi fai strabiliare, Quando io ti veggo così colorita. Ambr. Furt. 5. 4. lo strabilio, trasecolo, e spanto affatto. Tac. Dav. stor. 2. 28y. Guatano le masse dell'armi, le cataste de' corpi, e strabiliano . Red. Ditir. 45. Me ne strasecolo , me ne strabilio ec.

STRABILIATO . Add. da Strabiliare. Carl. Fior. 143. Sono gli accademici della Crusca rimasi in tutto storditi, non che stupidi, confusi, spantati, strabiliati, e trasecolati. Salvin. pros. Tosc. 1. 201. La gente se n' andava da me strabiliata, come s' io avessi ser-

bate tutte le parole a quell'otta.

STRABILÍRE. V. STRABILIÁRE.

+ STRABILITO. Add. da Strabilire; Strabiliato. Car. lett. 1. 62. Io sto strabilito ec. di trovar questa sorte d' uomini . Ner. Sam. 11. 16. Vedendo alfin la Strega ormai pentito Dei folli errori il giovane lascivo, Uscito fuor di senno, e strabilito, Or che Morgana gli è dipinta al vivo ec.

+ \* STRABISMO. T. de' Medici. Il difetto di coloro, che per imperfezione di alcuno de' muscoli dell'oc-

chio , guardano bieco

STRABOCCAMENTO. Lo straboccare, Eccesso. Lat. excessus, casus. Gr. υπερβολή. Amet. 3. Gli straboccamenti contrarj ec. in continovi movimenti, ed in diversi disii l'anime vaghe de' viventi rivolgono. M. V. 9. 85. Volgete un poco questi pensieri a considerare gli straboccamenti della potenzia mondana.

STRABOCCANTE. Traboccante. Lat. gravis, exu-

berans, præcipitans. Gr. υπερβειδής. STRABOCCANTISSIMO. Superl. di Straboccante. Lat. immensus . Gr. υπέρμετρος . Alleg. 108. Se non è scarso delle vostre ineffabili cortesie straboccantissime

STRABOCCARE. Traboccare; ma è di più forza; Precipitare. Lat. præcipitem ferri . Gr. κατάκεμμνον φέρεσ 9αι. Guid. G. Vestendosi di quelle vestimenta, che poteo subitamente, quasi straboccando scese della sua sala. But. Per far la sua poesía verisimile, che fosse straboccato. E altrove: Cadde giù dal cielo,

guando su straboccato, o vero precipitato. §. Per metaf. Mor. S. Greg. 26. 8. Ma con gli occhi chiusi del cuore l'anima loro tanto si strabocca nelle cose insime, e terrene, quanto è accecata nelle celesti. E altrove: Non considerare, non aver fermezza, straboccare d'amore di se proprio. M. V. 10. 25. Perchè il caso parea, come suole fare, o per fortuna, o per privati odi contra loro straboccare. But. Sulla navicella dell'ira governati sono dalla turbazion della mente, e straboccati nella tristizia della mente, e del

STRABOCCATAMENTE . Avverb. Con istrabocco, Smisuratamente. Lat. immense, maxime, in immensum. Gr. υπερμέτρως. Μ. V. 9. 6. Per la baldanza de' passati cittadini, che sempre straboccatamente è cresciu-

ta.

S. Per Precipitosamente. M. V. 9. 107. Gli popoli furiosi non si poterono quietare, ma correndo straboccatamente tra Gindei ec. oltre a mille Giudei spenso-

STRABOCCATO. Add. da Straboccare.

S. Per Precipitoso, Inconsiderato. Lat. præceps, inconsultus. Gr. afshos. G. V. 12. 42. 4. Avvolontatamente fanno le leggi straboccate senza fondamento di ragione. E cap. 43. 4. Per l'opere degli straboccati nostri rettori. M. V. 8. 62. Stieno avvisati a' rimedj della straboccata, e ventosa volontà de' Sanesi. Cas. lett. 84. Egli vi ti ha ritenuto la tua straboccata na-

STRABOCCHÉVOLE. Add. Eccessivo, Smoderato. Lat. immensus , maximus , præceps. Gr. υπείςμετεος , μέγιστος, περισσός. Bocc. nov. 46. 1. Grandissime forze ec. son quelle d'amore, e a gran fatiche, e a strabocchevoli, e non pensati pericoli gli amanti dispongono. Amm. ant. 26. 2. 7. Quali freni riterranno a certa fine la strabocchevole cupidigia? Sen. ben. Varch. 7. 26. Venga con queste cose la strabocchevole tempità a la norma. vole temerità, e la paura. Boez. Varch. 4. pros. 6. La natura d'alcuno è per avventura strabocchevole .

S. Per Precipitoso. Lat. præceps, præruptus. Gr. παράκημανος, κεμανώδης. Lab. Le dure rocce, e gli strabocchevoli balzi convien che rompano, e la via ti

facciano. Liv. M. Il luogo davanti di sua natura stra-bocchevole, e dirupinato. Guid. G. Acciocche gli stati degli uomini più agevolmente conduca con istraboc. chevol rovina. Virg. Eneid. M. Allora strabocchevole Turno, con tutte l'armi si lancióe nel fiume.

STRABOCCHEVOLISSIMO. Superl. di Strabocchevole. Buon. Fier. 1. 3. 2. Queste d'Icaro sono, e di

Fetonte Le strabocchevolissime rovine.

STRABOCCHEVOLMENTE. Avverb. Precipitosamente. Lat. præcipitanter. Gr. προπετώς. Bocc. nov. 77. 51. L'anima tua ec. potra vedere, se gli occhi miei d'averti veduta strabocchevolmente cadere si saranno turbati, o no . But. Purg. 24. 1. Quando s' incomincia a peccare, l' uno viene dopo l'altro, più strabocchevolmente.

S. Per Eccessivamente , Smoderatamente , Senza ritegno. Lat. effuse., immoderate. Gr. περισσώς. Bocc. nov. 13. 7. Più che mai strabocchevolmente spendeano. Arrigh. 65. Acciocchè coloro, i quali ella [ la fortuna ] strabocchevolmente fece montare, alla terra vol-

STRABOCCO. Sust. Lo stesso, che Trabocco. Lat.

casus , ruina . Gr. www ois .

STRABOCCO. Add. Straboccato, Straboccante. Lat. superefluens, superabundans. Gr. περισσός. Pa-

taff. S. Oro strabocco ne vien da Corneto. STRABONDANZA. V. A. Grande abbondanza. Lat. redundantia, excessus, vis, copia. Gr. περισσέα, ευπορία, ύπερβολά. Com. Purg. 17. La strabondanza della chiarezza del Sole aggrava tanto il nostro viso,

che la virtù non puote corrispondere.

STRABULE. V. A. Brache. Franc. Sacch. nov. 25. Messer Dolcibene avendo fatto trarre le strabule al prete, lo fece salir sulla botte a cavalcioni, e li sacri testicoli fece mettere per lo pertugio del cocchiu-

STRABUONO. V. A. Add. Molto buono. Lat. admodum probus, optimus. Gr. βελτιζος. Difend. Pac. Sapeano, che i frutti della pace sono strabuoni.

STRABUZZANTE. Che strabuzza. Franc. Sacch. nov. 97. Per paura della gittata di quel calice verso li

suoi occhi strabuzzanti l'avea renduta.

STRABUZZARE. Stravolgere gli occhi offissando la vista. Lat. obtutum figere, oculos circumnolvere. Gr. απνίζαν, διαπαπταίναν. Mirac. Mad. M. Veggendo egli il servo d' Iddio, strabuzzando gli occhi, menava il capo. Pataff. 7. E strabuzzando così ingrugnato, Uscíi del pozzo de lavoratori. Morg. 19. 71. Margutte un tratto gli occhi ha strabuzzati. E 25. 284. Ma Farfarel due occhi rossi, e gialli Gli strabuzzò, poi gli fece paura Con un baston. E 27. 200. Carlo piangeva, e per la maraviglia Gli trema il core, e 'l capo se gli arriccia, E Salamone strabuzza le ciglia. Burch. 2. 86. Col collo torto strabuzzando gli occhi. Gell. Sport. 1. 1. Deh pon mente come la spiritata guarda altrui a traverso, e come ella strabuzza quegli occhi di struzzolo

\* STRACANNARE. T. degli Orditori di seta. Trasportare in parti uguali sovra un determinato numero di rocchetti la seta, che rimane sovra alcuni di es-

si .
\* STRACANNATURA. T. degli Orditori di seta.  $L^{\prime}$  azione di stracannare .

STRACANTARE. Cantare con eccesso di squisitezzn. Bocc. nov. 79. 20. Per certo con voi perderieno le cetere de sagginali, si artagoticamente stracanta-

+ \* STRACARCO, e STRACARICO. Add. Più che carico . Salvin. Teocr. Idill. 11. Cacio non mi fallisce, o nell'estate, O nell'autunno, o nel più sitto verno; E le siscelle son stracarche sempre. E annot. Fier. Buon. 2. 4. 11. Si siaccano; come gli alberi stra-

carichi di frutti, o con ghiaccio addosso.

\* STRACARO. Oltremodo Caro, Carissimo. Aret.

rag. Quando gliene dici l' hanno stracaro. STRACCA. Verbal. da Straccare, Straccameato. Lat. defotigatio, lassitudo. Gr. xa μαπς. G. V. 11. 53. 3. Credendosi, sanza mettersi a battaglia, sorprenderli tutti per istracca, e assediarli. M. V. 9. 31. Diffidandosi di vincere i Fiorentini per istracca. Franc. Sacch. nov. 84. Le cose per istracca si rimasono per quella notte. Cecch. Dot. 5. 1. Io vo' veder di cavargli del capo Si pazza frenesia, e s'io non posso In altro

mo', vincerlo per istracca.

§. I. A stracca, posto avverbialm. vale Di forza,
In guisa da straccarsi. Coll. Ab. Isac. 36. Avevano tutta la notte vangato a stracca. Morg. 3. 35. E tanto sono a stracca cavalcati, Che cominciaron le mura a guardare. E 22. 36. Per boschi, e selve alla ricisa, a stracca, Donde e' credien raccortare il cammi-

S. II. Stracca, talora anche si prende per lo Straccale

STRACCAGGINE. Stracchezza, in signific. di Noia, Fastidio. Salvin. pros. Tosc. 1. 179. Tuttodi noi veggiamo usare questa maniera dagli sfaccendati, particolarmente in questi grandi calori, che prorompono sovente in sospiri, testimoni della straccaggine.

STRACCALE. Arnese per lo più di cuoio, che attaccato al basto, o simile, fascia i fianchi della bestia. Lat. postilena. Gr. unougis. Burch. mess. Anselm. car. 70. Randei di micci, e straccali di mule. Fir. nov. 4. 228. Ma egli, che già aveva allentato lo straccale all'asino ec. le rispose certe parole tanto brusche, ch'ella lo ebbe molto per male [qui figuratam.]. Buon. Fier. 3. 1. 7. Or così la cavezza, li straccali Dove son!

§. Per similit. Bern. rim. 93. Porta a traverso al col-

lo uno straccale.

STRACCAMENTO. Lo straccare, Stracchezza. Lat. lassitudo. Gr. xauaros. Ricord. Malesp. cap. 80. Quasi per istraccamento, e rincrescimento si rimasono per loro medesimi del combattere. G. V. 5. 9. 2. Quasi per istraccamento, e rincrescimento si rimasero per loro medesimi del combattere. M. V. S. 86. Era a tanto condotto il comune di Perugia per straccamento

della guerra. STRACCARE. Neutr. e neutr. pass. Indebolirsi le forze nell' operare. Lat. defatigari , lassari . Gr. xxμαπέσθαι. Cr. 9. 35. 1. Gli avviene il detto male, quando senza temperamento è aggravato, e per ispesse cavalcate straccato. C. V. 117. 1. Di certo i Bolognesi sarebbono straccati insieme, e datisi per loro discordia a messer Mastino della Scala. E 7. 103. 2. Sentendo, che il navilio del Re di Francia era assai scema-

to, e straccato, si l'assalio.

S. I. In att. signific. vale Torre, o Diminuire le for-. Lat. defatigare , lassare. Gr. ханаяву . G. V. 11. 133. 2. Gli straccavano, e consumavano di spese in poco di tempo. Fir. nov. 4. 225. Ell'era di si buona lena , ch' ell' arebbe straccati cento uomini .

S. II. Per metaf. vale Noiare, Infastidire, Seccare. Lasc. Pinz. 4. 3. Tu m' hai stracco, io t' ho inteso;

picchia, ed escine.

STRACCATIVO. Add. Che stracca, Buon. Fier. 4. 4. 2. Ed osservando un tempo Suo straccativo aringo ec.

STRACCATO. Add. da Straccare. Lat. lassus, defatigatus. Gr. xexunxus. G. V. 12. 66. 1. Si ando inverso lui francamente, credendolo avere soppreso, come straccato, e vinto. M. V. t. 78. I quali in poco tempo straccati, sanza potere tenere assediata la citta, se ne levarono, e lasciarenla libera. Fir. As. 132.

PB.

Straccati gli occhi col pianto, percossesi le mammelle colle mani.

STRACCHEZZA. Astratto di stracco; Stanchezza. Lat. lassitudo defatigotto . Gr. zauaros. Mor. S. Greg. Quanto più robustamente desiderano le cose eterne, tanto dalle cose temporali sono straccati con salutevole stracchezza. Cr. 6. 28. 1. Ed è [ la camamilla ] fra le medicine, che più vagliono alla stracchezza, che nul-. l'altre. Cron. Morell. 335. Arrenderonsi per istracchezza; era quasi disfatto tutto il castello. Fir. As. 249. Avendo disgombrata da me ogni stracchezza colla morbidezza del letto. Bern. Orl. 1. 5. 20. E se pur per stracchezza vuol venire Il sonno in quel bel viso lagrimoso, i sogni traditor la fan morire.

S. Per Naia, Fastidio. Lat. molestia, fastidium. Gr. avia, варития. Car. lett. 2. 154. A questo termine

son venuto per istracchezza della corte

+ STRACCHICCIO. Alquanto stracco. Lat. aliquantum fessus. Gr. επιποσόν, κεκμηκώς. Matt. Franz. rim. burl. 2. 136. Mezzo stracchiccio, e 'nzavardato tutto Venni a Bologna. Alleg. pag. 211. [ Amst. 1754. ] E perch' io era, anzi che no stracchiccio Il nostro gentilissimo Fioretti Ebbe per me il medesimo capriccio

ec.

\*\*\* STRACCHINO. T. de' Contadini . Qualità di
Lombardia . Gagliarcacio, che si fabbrica nella Lombardia. Gagliar-

STRACCHISSIMO. Supert. di Stracco. Red. lett. 2. 27. Non mi estendo di vantaggio, che appunto questa sera stracchissimo torno di Arezzo, cola trasferitomi a

servir mia madre

STRACCIAFOGLIO. Quaderno, che i mercanti tengano per semplice ricordo, notandovi le partite prima di passarle a' libri maggiori . Lat. adversaria.Gr. πεωτόγεαφα. Varch. stor. praem. Le cose, che nella città o si facevano, o si dicevano di giorno in giorno, pinttosto con molta diligenza, e curiosità ec. che con alcuno ordine, o studio, andavano in su' detti stracciafogli notando. Borgh. Mon. 185. Simili giornaletti, e quadernucci, e come stracciafogli di spese minute non si conservano, ma in capo del mese ec. si mette la somma in una partita a uscita, e quindi si trasporta a' libri principali.

STRACCIAIUOLO. Colui, che col pettine straccia i

bozzoli della seta, o altro.

+ \* S. Stracciaiuolo, anticamente dicevasi forse un Rigattiere, o più propriamente Rivenditore di robe molto usate , stracciate. Cron. Strin. 118. Fegli loro promettere questi danari a Giotto, ed al compagno suo stracciaiuolo, o rigattiere, osti di Procaccio ec. STRACCIAMENTO. Lo stracciare. Lat. laceratio.

Gr. σπάραγμα. But. Inf. 22. 2. Debita pena è l'afferramento, e stracciamento delle gambe. Borgh. Orig. Fir. 65. Se un caso d'uno occultamento, o stracciamento d'un libro avesse a pregiudicare alla veri-

S. Per metaf. vale Rovina, e Dissipamento. Lat. ruina , depopulatio , Gr. έκπος βησις. G. V. 8. 48. 7. Con tutto questo stracciamento di cittade messer Carlo di Valos, nè sua gente non mise consiglio, nè ripa-TO .

+STRACCIARE. Squarciare ; e dicesi propriamente di panno, di fogli, o simili. Lat. discindere, lacerare. Gr. xanagenyvova. Bocc. nov. 43. 14. Tantoche 'l fer-ro le stracció de' vestimenti. E nov. 88. 9. Convoltolo per lo fango, tutti i panni indosso gli straccio. Mne-struzz. 2. 37. Chiunque di costoro cognosce d' avere le false lettere, infra venti di ovvero le stracci, ovvero le rassegni. Din. Comp. 1. 15. Gli atti furono stracciati, e chi fu malizioso, che avesse suo processo in corte, andò a stracciarlo. Boez. Varch. s. pros. 3. Mi

stracciarono la vesta, la quale io stessa colle mie mani tessuta mi aveva. Car. En. 12. 1414. Stupi, si raggricciò, muto divenne Turno per la paura. E la sorella Tosto che lo stridor sentinne e l'ali, Le chiome si

stracciò, grassiossi il volto ec.

S. Per metaf. Guid. G. Stracciano lo mare colle vele distese, e con siato di zessiri (cioè: fendono). Dant. Inf. 22. Presegli'l braccio con runciglio, Sicche stracciando ne porto un lacerto (cioè: sbranando). G. V. 10. 104. 7. Perirono in mare da quindici delle sue galée ec. e molte altre ruppono, e stracciarono in diverse parti (cioè: fracassarono). M. V. 10. 24. La città n'era in molte parti stracciata, e divisa (cioè: disunita). Franc. Barb. 52. 2. Amor blasmo colui, Che troppo straccia altrui (cioè: strazia)

STRACCIASACCO. V. A STRACCIASACCO. \* STRACCIATAMENTE. A stracci, A straccio a straccio, A brandelli, A brani. Bemb. A-

sol.

STRACCIATO . Add. da Stracciare . Lat. scissus , discissus, laceratus. Gr. διασχισθάς. Bocc. nov. 1. 57. Tutti i panni gli furono indosso stracciati . E nov. 88. 9. Presolo per li capelli, e stracciatagli la cuma in capo ec. diceva . Cant. Carn. Ott. 30. Se'l mantel per sedere è consumato, Noi lo vogliam più presto Portar così stracciato, Che per giuoco, o d'altrui migliore in presto .

§. 1. Aggiunto a nomo, o a donna, vale Co' vesti-menti stracciati. Lat. lacer. Gr. διεξέωγώς. Βοςς. nov. 16. 10. Lei, che tutta era stracciata, d'alcuna delle sue robe rivestisse. E nov. 73. 20. Videro la sala piena di pietre, nell' un de' canti la donna scapigliata, stracciata, tutta livida, e rotta nel viso dolorosamente piagnere. Cant. Carn. Ott. 85. Veston di drappi, e

noi scalzi, e stracciati.

S. II. Per metaf. Lat. discissus , lacer . Gr. Siaoxi-3. 11. Fer metaj. Lat. discissus, tacer. Gr. diaσχίσεις, διεξέωχως. Bocc. nov. 17. 59. Essendo già la stracciata nave da paesani veduta (cioè: rotta). Guid. G. Entrarono per lo stracciato muro della porta nella cittade (cioè: aperto, rovinato). Borgh. Vesc. Fior. 470. L'Italia non solo al suo solito disunita, e stracciato de veni ma de successiva de veni de veni ma de veni de veni ma de veni ciata da' suoi, ma da questo imperatore spesso combattuta (cioè: divisa, o ridotta in cattivo stato).

§. III. Ell'è tra'l rotto, e lo stracciato. V. ROT-

TO S. X. STRACCIATORA. T. delle Cartiere. Così chiamansi le Donne, che stracciano i cenci colla falce fissa-

ta alla panchina

STRACCIATORE . Che straccia . But. Per mostrarsi stracciatori, e ancora sprezzatori delle cose del mon-

do.

STRACCIATURA. Lo stracciare, e la Buca, e Rottura, che riman nella cosa stracciata. Lat. fractura, scissura. Gr. κλάσις, σχίσις. Annot. Vang. Fae poi piggiore stracciatura. Guid. G. Elli diveniva facitore di maggiore stracciatura della redità del suo cuo-

STRACCIO. Vestimento, o Qualsivoglia panno consumato , e stracciato. Lat. vestis attrita . Gr. éaxíov . Bocc. nov. 50. 21. lo vorrei innanzi andar con gli stracci indosso, e scalza, ed esser ben trattata da te nel ietto . E nov. 100. 32. Come donna , la quale ella eziandio negli stracci pareva, nella sala la rimenarono. Tratt. gov. fam. Se eletta se' andar vestita di stracci, va . Pataff. 7. Amico di parole , o copertoio , Che sia fatto di straccio, non mi piace.

S. I. Straccio, vale anche Pezzo della cosa stracciata; detto altrimenti Brandello, e Brano. Lat. frustum. Gr. muaxiov. Benv. Cell. Oref. So. Piglisi uno straccio di panno lino ec. che sia ben unto con olio.

S. II. Straccio, dicesi ancora la Rottura, che resta

nella cosa stracciata; che anche si dice Stracciatura. Lat. fractura . Gr. xxxois . Buon. Fier. 2. 1. 15. Agora da cucir, da rimendare Stracci, e sdruciti quanto si vuol grandi.

S. III. Fatto a straccio, figuratam. vale Bastardo. Franc. Sacch. nov. 143. Come il Piovano ode costni, si mutò di mille colori, come colui, che si sentiva es-

sere fatto a straccio.

5. IV. Straccio, diciamo qualche volta in vece di Niente , o Punto . Lat. nihil , cicum . Gr. &dev , 700 . Tratt. gov. fam. 85. Cavalieri ec. prendono tal segno, e dignità per difendere la giustizia colla spada in mano intino alla morte, e non ne fanno straccio, ma spesso sono i primi atterratori di quella . Bern. Ort. 3. 7. 39. Credeva il pover uom di saper fare Quello esercizio, e non ne sapea straccio. Gal. cap. tog. 3. 183. Onde color, che si pigliano impaccio Della mia salvagione, e del mio bene, Bravano, e dicon, ch'i non ne fo strac-

S. V. Stracci, diciamo la Seta de' bozzoli, e simili, stracciata col pettine di ferro, o in altra manie-

ra. \* §. VI. Straccio, T. de' Cartaj. Ferro da tagliare i cenci .

\* STRACCIONE. Sust. T. de' Cardatori. Spezie di

cardo di fil di ferro da scardassar la laua

STRACCIONE. Add. Stracciato . Buon. Fier. 3. 2. 8. Donde ha e' fatto venir di sotterra Così straccione, e frusto, e screditato'N un punto il pollo fred-

STRACCO . Sust. Stracchezza . Lat. lassitudo . Gr. κάματος. Bern. rim. 1. 26. Crediate, che guar-rebbe dello stracco, Dello svogliato, e di mill'altri

\*\* §. Per Importunità, o simile. Cecch. Dot. 5. 1. Io vo'veder di cavargli dal capo questo farnetico . . . se non altro per istracco [ anche si dice nel medesimo senso Per istracca ) . Franc. Sacch. nov. 84. Le cose per istracca si rimasono quella notte (parla di marito e moglie, che s' erano fino allora proverbiati).

STRACCO . Add. Indebolito di forze , Stanco . Lat. lassus , defessus , fessus . Gr. xexunxw?. Annot. Vang. V'è il luogo, dove nostro Signore puose giù la croce, perocchè egli era lasso, e stracco. Petr. cap. 8. E Catulo inquieto, Che fe'l popol Roman più volte stracco. Rim. ant. Incert. 117. lo così lasso, innamorato; e stracco Desiderava morte. Bern. rim. 1. 102. Essere stracco, e non poter sedere.

§. I. Stracco, per similit. Lat. attritus, accisus. Gr. παρατριφθείς. Cron. Morell. 313. Il contado era più stracco, e più pericolato, che la città. Buon. Fier. 2. 4. 20. E' viandanti stracca hanno la borsa . E 3. 2. 9.

Sendone omai la stampa molto stracca.

S. II. Terreno stracco, vale Affaticato per contino-vate raccolte, Sfruttato. Lat. effoetus. Sen. ben. Varch. 1. 1. Medesimamente niuno semina le terre o stracche, o sterili.

S. III. Stracco, dicesi delle Carni degli animali mor-

ti, alloraché cominciano a puzzare.

\* S. IV. Stracco per metaf. dicesi dagli Artesici a Quegli strumenti, che per lungo uso a mala pena producono il loro esfetto, onde stracche diconsi le Forbici da cimare, che sono di taglio tondo. STRACCURANZA. V. A. Trascuraggine, Negli-

genza. Lat. negligentia, incuria. Gr. αμέλαα, αφροντιςία. Com. Inf. 7. Le spezie di questo vizio sono ec. imperfezione, ovvero non perseveranza, straccuranza, dissoluzione ec.

+ STRACCURARE , V. A. Trascurare . Lat. ne-gligere . Gr. αμελείν , Tac. Dav. post. 4/1. Straccurando le facoltadi per attendere alle tragedie. Buon.

Fier. 3. 2. 2. Voi gli vedreste manco ire a sollazzo Per l'amorose strade, Straccurando i padroni, e le lor case. Segr. Fior. stor. 6. 158. Eglino straccurarono

gli ordini delle difese loro

+ STRACCURATAGGINE . V. A. Trascuraggine. Lat. negligentia, incuria. Gr. αμέλαα, αφερντιςία. Fir. dial. bell. donn. 406. Quella straccurataggine
fa in loro bellezza. E As. 144. Fate, che la straccurataggine degli ultimi rimedi non guasti il beneficio de' primi provvedimenti . Segr. Fior. Mandr. 3. 4. E seguito, che o per straccurataggine delle monache, o per cervellinaggine della fanciulla la si truova gravida di quattro mesi. Fir. nov. 8. 296. Più gli piace la strac-

curataggine, che i pensieri.

\*\*\* §. Straccurataggine, per Eccessiva diligenza,
Oltra curanza; e così il Bembo spiega l'altra voce
Tracotanza. Firenz. Perf. Bell. 2. Amati.

+ STRACCURATO. V. A. Trascurato, Negligente . Lat. negligens , incuriosus . Gr. αμελής , αφρόντι-505 . Segr. Fior. Art. guerr. 5. 116. Essendo la maggior parte giovani, e straccurati, quanto più hanno, tanto più senza necessità spendono. Sen. ben. Varch. 5. 7. Il quale atto non è men brutto, e vergognoso, che essere versu se sozzo, duro, crudele, e di se medesimo straccurato. Buon. Fier. 4.5.3. Stato a mala cura Di straccurati, e senza carità Tutori.

(\*) STRACICALARE. Cicalare eccessivamente . Salvin. pros. Tosc. 1. 522. Cicalare è bene, ma non i-

stracicalare

+ \*\* STRACINAMENTO . V. A. Strascinamento . But. Purg. 24. 1. Rimase dilacerato per lo stracinamen-

to [ vedi la nota 204. Guitt. lett.].

\*\* STRACINARE . V. A. Strascinare . But, Purg. 24. 1. A coda d'una bestia tratto, cioè stracinato a coda d'una bestia. E appresso: A furore di popolo fu

STRACOLLARE . Tracollare . Lat. collabi . Gr.

Chia gaiver

+ \*\* STRACOLLATO. Da Stracollare. Fav. Esop. 142. Era su uno gran saccone allato al fuoco, scinto, col gomito sul ginocchio, e con la mano alla gota mezzo ebbro di sonno, e stava stracollato [ l' ediz. di Padova 1811. a pag. 108. legge tracollato, e così il Vocabol. a questa voce, citando per errore Introd.

Virt.].

+ \* STRACONSIGLIARE. Molto, e molto consi
- \* STRACONSIGLIARE. Molto, e molto consi
- \* STRACONSIGLIARE. Molto, e molto consigliare. Salvin. Iliad. 12. 283. Non s'addice no, chi è di popolo Membro straconsigliar, nè nel consiglio

ec.

(\*) STRACONTENTO. Add. Contentissimo. Varch. Suoc. 5. 5. N' arai tal premio, che ti chiamerai stracontento . Salv. Avvert. 2. 1. 4. Essi quella sillaba [ tra ] in non pochi vocaboli trassigurata in stra: e direbbesi stracontento ec. ciò che ec. tracontento ne' libri si trnova scritto de' più vecchi autori.

STRACORRERE. Correr forte, e senza ritegno, Passar oltre correndo. Lat. excurrere. Gr. έχτρέχαν. Bera. Orl. 1. 14. 23. La spaventata memoria stracorre, Che ricordarsi tanto mal non vuole. Matt. Franz. rim.

burl. 2. 104. E passano, e stracorron quinci, e quindi. STRACORREVOLE. Add. Da stracorrere, fugge. vole, Che passa velocemente. Lat. velocissimus, præceps. Gr. πίχιςος. Urb. Mentre che lo stracorrevol

tempo passava.
STRACORSO. Add. da Stracorrere.

STRACOTANZA. V. A. Tracotanza. Lat. arro-gantia. Gr. αλαζονεία. G. V. 11. 79. 3. 1 quali poi per loro superbia, e stracotanza ec. venuero tosto a mal fine .

STRACOTATO . V. A. Add. Tracotato . Lat. arrogans, insolens, superbus.

STRACOTTO . Add. Cotto eccedentemente . Lat. præcoclus . Gr. περισσώς έψηθας. Salvin. pros. Tosc. 2. 4. Non è la sola dote della poesía la dolcezza, la quale soverchia essendo, viene a farli parlare, come

le frutta passe, e stracotte, ec.

STRADA. Spazio di terreno destinato dol pubblico, per andare da luogo a luogo. Lat. via, iter. Gr. odos. Bocc. nov. 60. 6. Come a tavola il sentirono, così se ne scesero alla strada. Dant. Par. 4. Così l'avria vipinte per la strada, Onde eran tratte. Malm. 6. 48. Ella, che quivi star voleva in tuono, E non cambiar, partendosi, la strada ec.

§. I. Strada maestra, si dice Quella, che conduce da luogo principale ad altro luogo grande. Lat. via regia. Gr. αμαξητός. Fir. disc. an. 71. In una tana assai vicina alla strada maestra un lupo, e un volpone, e un

corvo abitavan di compagnía.

S. II. Strada vicinale, si dice Quella, che conduce

ad alcuna casa particolare.

S. III. Strada battuta, si dice Quella, ove di continuo passano molte genti. Lat. via trita. Gr. θαμυξά odos. V. il S. di BATTUTO. Add.

S. IV. Strada del Cielo, figuratam. si dice il Retto operare, che conduce a eterna salvazione. Lat. via, iter. Gr. o'do's. Petr. son. 221. Che la strada del cielo

hanno smarrita.

- S. V. Essere, Mettere, o simili per la buona strada, o per la strada assolutam., vagliono Essere bene indirizzato, o Indirizzar bene altrui in checchessia. Lat. rectam viam tenere, rectam viam monstrare. Gr. ogla strada, che, secondo da noi è stato più, e più siate pensato, sola ti può condurre al bramato poito della tua salute.
- S. VI. Essere, Uscire, o simili, ovvero Menare, o Mettere fuor della buona strada, o fuor di strada, figuratam, vagliono Essere in errore, Fare, che altri erri. Lat. errare, decipi, falli, in errorem inducere. Gr. σφάλλεσθαι, σφάλλευ. Dant. Par. 8. E fate Re di tal, ch'è da sermone, Onde la traccia vostra è fuor di strada . Boez. Varch. 3. pros. 2. Nelle menti degli uomini è naturalmente il desiderio del vero bene innestato; ma l'errore, che gli mena fuor di strada, gli travia a' beni falsi. E 3. rim. 11. Chiunque vuol profondamente il vero Cercar, nè fuor di strada uscir giammai, Dell' interno vedere i chiari rai In se saggio

rivolga.

S. VII. Gettarsi alla strada, Andare alla strada, Stare alla strada, e simili vagliono Assassinare, Rubare i passeggieri per le strade. Lat. grassari. Gr. λυποδυτείν. Bocc. nov. 40. 3. Siccome savia, e di grand' animo, per potere quello da casa risparmiare, si dispose di gittarsi alla strada, e voler logorar dell'altini [qui per similit, e vale: appigliarsi a chicches-

sia, che se le presentasse diaanzi].

§. VIII. E' si va per più strade a Roma, detto proverb. che vale, ch' E' si può per più mezzi venire allo 'ntento suo. Morg. 7. 27. Or son tradito, or son giunto al boccone, E vassi pure a Roma per più strade.
\* S. IX. Strada, T. de' Lanaiuoli. Dicesi a quel

difetto, o mutazione di colore che si scorge in alcuni

luoghi del panno meno forniti di lana.
\*\* S. X. Strada coperta, T. de' Milit. Quello spazio di una larghezza sufficiente o per esercitare le difese del solo moschetto, o anche quelle dell'artiglieria minuta, il quale gira intorno al fosso, e rimane coperto dalla parte della campagna da un parapetto, che si unisce allo spalto . Grassi .

STRADARE. Far la strada. Lat. præire, viam monstrare. Gr. προηγάσθω. Buon. Fier. 3. 1. 11. A cui

strada il sentiero il salsiccione.

\* STRADATO . Add. du Stradare; Instradato, Incamminato , Avviato . Fag.

\* STRADELLA. Stradetta; Viottola. Salvin. Buon.

\* S. Stradella cieca, vale Vicolo senza riuscita. Sal-

vin. Buon. Fier.

+ \* STRADELLO. Piccola strada. Accad. Cr. Mess. Fece gran danno questa prima scarica, e maggiore sarehbe stato se ec. non avessero gridato a chi veniva dietro, che si fernassero, e si tirassero fuori dello stradello. Carl. Svin. 2. L' Ennio Toscano s' inviò bel bello Per un stradello tortuoso e stretto Verso un poggetto, in sul cui verde tergo Avea l'albergo il suo compar Menghino .

STRADETTA . Strada piccola . Lat. viculus . Gr. κωμίδιον. Fir. As. 248. Riferi al padrone, che egli era uscita di una stradetta ivi vicina una cagna arrabbiata. E nov. 3. 216. Riusciva in una stradetta accanto

STRADICCIUOLA . Dim. di Strada . Lat. viculus . Gr. xwuidiov . M. V. 8. 95. Da Oriente ec. infino alla stradicciuola, e siccome corre la detta stradicciuola, infino alla collina

\* STRADIERACCIO. Peggiorat. di Stradiere. Fag. com. Stradieracci accaniti come leoni, che per veder se v'è nulla da gabella v'apriranno i bauli, frugheran-

STRADIERE. Colui, che a' luoghi del dazio ferma le robe, per le quali dee pagarsi la gabella . Lat. publicanus . Gr. πελώνης . Salv. Granch. 3. 9. In suo Scambio sostitul uno di quelli Stradieri. Buon. Fier. 4. Intr. E che nell'arristiatti a' contrabbandi, Gabellieri, stradieri, doganieri, Birri, grascini, spie Non sospettino In te malizia alcuna. Malm. 11. 44. Di ferro da stradieri impugna un fuso.

(\*) STRADINA. Forse lo stesso, che Cantonie-ra, Sgualdrina. Lat. scortillum, scrapta, ambubaiæ. Gr. ποςνίδιον , χαμαιτύπη. Alleg. 162. Mentre i' fui giovanetto, le stradine Mi facevano ognor mille moine.

STRADIOTTO . Lat. miles græcanicus , stratiota . Gr. στρατιώτης. Guicc. stor. 2. Duemila cavai leggieri, la maggior parte Albanesi, e delle provincie circostanti di Grecia, i quali condotti in Italia da' Veneziani, ritenendo il nome medesimo, che hanno nella patria, son chiamati stradiotti. Cant. Carn. 47. Non curiamo alla battaglia Stradiotto, o balestrieri

\*\* STRADOLORE. Salv. Avvert. 2. 1. 4. Essi quella sillaba (tra) in non pochi vocaboli trasfigurata in stra : e direbbesi stracontento, strapagato, stradolore, strasapere, e strafare, ciò che trafare, trasapere, tra-dolore, trapagata, e tracontento, ne libri si truova

scritto de' più vecchi autori.

STRADONE . Strada grande . Lat. via major . Gr. πλατυπερα odos. Red. Ins. 127. Il giorno cinque di Giugno, andando alla villa del Poggio Imperiale, vidi, che ne' lecci dello stradone passeggiavano moltissimi bruchi.

\* STRADOPPIO. T. de' Botanici, ed è Aggiunto dato singolarmente al Giacinto. Magal, lett. Anche da S. M. n' ebbe due anni sono uno (Giacinto) lattato,

e stradoppio spaventoso.

STRADUZZA. Dim. di Strada. Lat. viculus. Gr. xwuidiov. Fir. As. 212. Mi mise per certe straduzze si fuor di mano, che egli era impossibile di pensare

mai d'avermi ritrovato persona. + \* STRAERE. Estrarre, Cavar una cosa da un luogo. Salvin. Odiss. 22. 329. In quelli Impeto sero,

e strassero da' morti Le lanie, e i proci di bel nuovo acute Aste ne saettarono, bramosi Di ferir.

STRAFALCIARE. Tralasciar segando colla falce. Lat. secondo prætermittere.

§. 1. Per metaf. Camminare senza ritegno.

§. II. Per similit. Trascurare, Operare, o Parlare senza ordine. Lat. incuriose agere. Gr. αμελάν. Varch. Ercol. 54. Quando alcuno in favellando dice cose grandi, impossibili, o non verisimili, e in som-ma quelle cose, che si chiamano, non hugiuzze, o bugie, ma bugioni, se fa ciò senza cattivo sine, si usa dire: egli lancia, o scaglia, o sbalestra, o strafal-

STRAFALCIONE. Errore commesso per trascurnggine. Lat. error, allucinatio. Gr. πλάνη, παρέραμα. Varch. Ercol. 98. Dire farfalloni, scerpelloni, strafalcioni, si dice di coloro, che lanciano, raccontando, bugie, e falsità manifeste.

S. Per Istravaganza. Buon. Fier. 4. 4. 2. Se de' negozi Del mar, se delle incette Temi gli strafalcion, paventi i balzi, Gettati a i cambi.

STRAFARE. Far più, che non conviene. Lat. plusquam opportet facere. Gr. πλάον το δέοντος ποιάν. Bern. Ort. 1. 20. 3. E di questo strafar convien, che sia Cagione o fraude, o superbia, o pazzia. Borgh. Rep. 485. Dal che si può gindicare, che quando gli uomini vogliono strafare, fanno peggio. STRAFATTO. Add. du Strafare.

S. Strafatto, è anche aggiunto di frutte, biade, e simili, che per troppa muturità si guastino, o abbiano perduto il sapore

+ \* STRAFELATO. Trafelato , Costernato. Magal. part. 1. lett. 11. Non è egli maggior sicurezza ec., subito che si comincia a toccar della montagna, il met-

tere piede a terra, che non è l'ostinarsi a vedere ec. sentirsele cascar sotto sfiatate, e strafelate ec.

STRAFFICARE. V. A. Strigare, Stratciare. Cron. Morell. 238. Pensa quello, che a te darebbeil cuore difare, trovandoti a tal tempo, e in sì fatta faccenda; e pure questo istrafficò, e isviluppò dalla maggiore cosa alla più minima bene, e diligentemente. È 239. Istrassica-to, e isviluppato ch' egli ebbe ogni cosa ec. la donna di Giovanni col suo fratello ec. furono addosso a Pagolo .

STRAFFICATO. V. A. Add. da Strafficare. (+) STRAFIGURATO. Lo stesso che trasfigurato. Lasc. Cen. 2. nov. 2. Venute le persone in camera, lacrimando lo segnavano, domandando, maravigliose, perchè così gli avessero turato il viso; perchè egli era sì trasfigurato, rispose il fiate Berna, e si brutto, che egli averebbe fatto paura a chi l'avesse guardato.

+ \* STRAFINE. Traperfetto, Di là da perfetto.
Salvin. Buon. Tanc. 3. 1. Strafine, significa traper-

fetto, di la da perfetto. + STRAFIZZECA. Staftsagra. Delphinum staphisagria, T. de' Botanici. Sorta d'erba, che cresce ne prati, ne' pantani, ed altri luoghi umidi, e che uccide i pidocchi. Lat. herba pedicularis . Gr. σταφίς άγγια . Cr. 6. 17. 1. Alla doglia del capo per freddo si faccia gargatismo della colatura della sua decozione ( della brettonica ) in aceto colla stafizzeca insieme. E cnp. 109. 1. La strasizzeca è calda, e secca nel terzo grado, ed è seme d'un erba così appellata, la quale è di grande efficacia, ed è detto capopurgio, perocchè purga il capo dalla flemma, e ascinga l'uvola, e fa schifare la reuma, e lo stomaco mondifica. Tes. Pon. P. S. cap. 25. Anco acqua di cocitura di strafizzeca bevuta cura gl' idropici.

S. Figuratam, si dice di Cosa nuova, o strana. Cecch. Esalt. cr. 1. 3. E' potria molto ben questo garzone Voler con questo banchetto far qualche Strafizze-

STRAFORARE. Traforare, Forar da una banda all'altra, Forar fuor fuora. Lat. perforare, transadigere. Gr. διατζυπάν, διαμπάζαν.

+ STRAFORMAGIONE. Meno usato che Trasformazione . Lat. transformatio. Gr. μεπαμέρφωσις. Pior. Virt. G. S. Amore non è altro, che straformagione nella cosa amata.

+ STRAFORMARE. Meno usato che Trasformare. Lat. transformare. Gr. μεπαμοςφέν. Fior. Virt. G. S.

Straformandosi in atti, in modi, e in costumi.
+ STRAFORMATO. Add. Meno usato che Trasformato. Lat. transformatus. Gr. μεταμοςφωθείς. Com. Inf. 12. Elli aveva saputa la novella infino nell' oste dello straformato parto della moglie.

STRAFORO. Lo straforare, Foro fatto collo straforare, Piccolo foro. Lat. perforatio. Buon. Fier. 4. 4. 16. E come in un momento Sparito è via, qual se per istraforo Timido, e spaventato augel raccliiu-50

S. I. Lavorar di straforo, vale Traforare, o Buche-

rar lame, o altri ferri, o cose simili.
§. 11. Per similit. Bart. Ben. rim. E cantar, con che spillo di straforo M' abbia Amor cominciato a la-

S. III. Per metaf. vale Operar di nascosto, copertamente. Lat. furtim, ciam, clanculum agere. Gr. λα-Seriως πεάτπειν. Bern. Orl. 1. 8. 14. Ma il conte, ch' era esperto, ed avvisato, Lavora di straforo ad ogni mano . Fir. rim. burl. 127. E però ordinò 'n nn concistoro Un certo di que' buon Papi all' antica , Che non ci lavoraron di straforo, Che la campana si si benedica

S. IV. Lavorar di strasoro, pur per metas. Lat. absentem exagitare, notare. Gr. καπλαλάν τινός απόν-705 . Varch. Ercol. 55. D' uno, che dica male d' un altro, quando colui non è presente, s'usano questi verbi, cardare ec. lavorarlo di straforo, da quelli, che

fanno i bucherami, o i ferri dammaschini.

S. V. Passare, Operare, e simili per istraforo, proverbialmente si dicono dell' Adoprarsi in qualche negozio senza apparirvi . Salv. Spin. 2. 2. Ser Ciappelletto ci passa per istraforo, e solamente come persona, che può dispor della fante, che sta continua al servigio del-la fanciulla.

+ STRAFUGARE. V. A. Trafugare. Lat. raptim auferre. Gr. επιδεομαδήν αφαιεάν. Fir. Trin. 5. 3. Chi si fuggi qua, e chi la, e questa meschina fu strafugata

ch' ella fu condotta a Siena

+ STRAGE. Macello, Mortalità, Uccisione. Lat. strages. Gr. povos. Stor. Eur. 3. 64. Foca pervenuto a' nemici gli ruppe, e gli superò con grandissima strage loro. Fir. As. 275. Raccontógli, come a confine delle sue possessioni era stata fatta, una grandissima strage. sue possessioni era stata fatta una grandissima strage. Tac. Dan. ann. t. 27. Nel detto anno il Tevere per lo lungo piovere allago il piano della città, e nel calare grande strage se di case, e persone. Car. Ea. 3. 376. E per sar carne, prese L'arme, a predare andianio ec. Fatta la strage e già parati i cibi E distese le mensc ec. E 12. 814. Poscia tra loro Gittossi impetuoso, e strazio e strage Prosperamente, ovunque si rivolse, Ne fece a tutto corso

(\*) STRAGGERE. Distrarre, Distornare. Lat. avertere, distrahere. Gr. παςατςέπειν. Vit. SS. Pad. 1. 67. Gli passavano innanzi agli occhi come lupi urlando, e come volpi, e altri animali per istraggerli la

mente dall' orazione.

\* \* STRÁGLIO . s. m. T. di Marineria . Gli stragli sono cavi, che servono a reggere, ed assicurare gli alberi delle navi nella loro posizione. Strati-

+ \* STRAGODERE. Godere ; e più che godere. Salvin. Fier. Buon. 2. 2. 4. Sguazzare, vale stragodere, far tempone, trionfare.

† \* STRAGONFIARE. Gonfiare, e Più, che gonfia-

re. Gor. Long. sez. 3. Se nella tragedia, che di sua natura è cosa fastosa e gonfia e ammette grandiloquenza, pur nondimeno lo siragonsiare è insoffribile, mollo meno io giudico che alle veridiche orazioni ciò si convenga

STRAGRAVE. Add. Gravissimo. Lat. immanis. Gr. υπερμεγέθης. Buon. Fier. 4. 5. 16. Un grave gra-

e stragrave accidente.

STRAINARE . Levare dal traino . Buon. Fier. 2. 3. 4. Chi porta, chi carreggia, chi straina, Chi cari-

, chi scarica, chi posa. STRALCIARE. Tagliare i tralci. Lat. vitium traduces obtruncare. Gr. αμπελυεγάν . Red. Ditir. 3. Infiniti capri, e pecore Si divorino que' tralci, E gli stralci Pioggia rea di ghiaccio asprissimo

\*\* S. I. Per Cogliere : detto dell' uva . Menz. sat. 9. Se avesse a dir di me, chiosa nè testo Non trove-rebbe, perchè dalla vite Paterna io non istralcio uva,

nè agresto.

S. II. Per similit. Tagliare checchessia alla peggio. Lat. amputare . Gr. αποκόππειν . Morg. 27. 66. Che combatteva come disperato, E pota, e tonda, e sca-

pezzava, e stralcia.

§. III. Per metaf. vale Strigare. Lat. componere. Bocc. nov. 1. 4. Sentendo egli gli fatti suoi ec. non potersi di leggiere, nè subitamente stralciare, penso quegli

commettere a più persone.

+ S. IV. Stratciare, vale anche Terminare una controversia per accomodamento con consenso delle parti, o convenendo tra loro, o dando piena facoltà ad altri, che la componga a suo piacimento. Salvin. Fier. Buon. Stralcerete, farete stralci, per disbrigare le liti .

STRALCIO. Lo stralciare. Buon. Fier. 4. 5. 18. E se tra voi Caduta è differenza, intero stralcio Facciasi d'ogni affar. E 5. lic. Quattro altri giorni ritte le bandiere Staran, segno di stralci, e sian feriati [in questi esemp; è nel signific. del S. IV. di Stralciare. Lat. transactio ] .

STRALE. Freccia, Saetta. Lat. sagitta, telum. Gr. οιςός, βέλος. Dant. Inf. 12. Chiron prese uno strale, e colla cocca Fece la barba indietro alle mascelle. Bocc. g. 3. p. 4. Esso [giardino] avea dintorno da se, e per lo mezzo in assai parti vie ampissime, tutte diritte, come strale. Amet. 14. Ne son si forte aguale i ferri aguti Degli volanti strai fatti ferventi Da'caldi raggi allor sopravvenuti. Petr. son. 103. Amor m' ha posto, come segno a strale.

S. Per metaf. Dant. Purg. 31. Ben ti dovevi per lo primo strale Delle cose fallaci levar suso . But. ivi : Cioè per lo primo colpo , che dato t'avea la Fortuna col suo strale. Dant. Par. 2. Certo non ti dovrien punger li strali D' ammirazione omai. E 13. In che lo stral

di mia 'ntenzion percuote.

STRALETTO . Dim. di Strale . Lat. parvum telum . Gr. μικεον βέλος. Lor. Med. canz. 84. 3. Punto son

d'uno straletto, Che non resta siammeggiare.

STRALIGNAMENTO. Lo stralignare, che oggi
più comunemente diciamo Tralignamento. Lat. degeneratio. Gr. παρέκβασις. But. Purg. 14. 2. Finge, che messer Guido seguitasse la sua querela generalmente dello stralignamento fatto de' gentiluomini di Roma-

+ STRALIGNARE . Tralignare . Lat. degenerare . Gr. exwinnew. But. Purg. 14. 2. Pigliano a far si fatta schiatta, quale è quella, che è stralignata dalla virtù degli antichi virtuosi. L' appresso: Non ebbe descendenti, che stralignassero da lui. Ovid. Pist. Deh come straligni tu! imprima fosti uomo, ora se' fanciullo [era bene che gli Accademici avessero indicato da qual testo hanno tratto questo ultimo es., come della stesso han fatto alla voce tralignare ] .

STRALIGNATO. Add. da Stralignare; Traligna-to. Lat. degener. Gr. ayevis. But. Purg. 14. 2. Fatti poscia rii, e stralignati dalla gentilezza de' loro maggiori .

STRALUCENTE . Fuor di modo lucente. Lat. præfulgens , renitens . Gr. περιςίλβων . Lor. Med. Nenc. 41. Se tu sapessi, Nencia, il grande amore, Ch' io

porto a' tuoi begli occhi stralucenti.

+ STRALUNAMENTO. Lo stralunare. Tratt. segr. cos. donn. Mirano allora con grande, e torbido stralunamento di occhi. E appresso: Quando il medico osserva quello stralunamento di occhi. Red. lett. 2. 282. Oh, oh, oh, il brodo non le piace. E gli accidenti, e i tremiti, i moti convulsivi, gli stralunamenti d'oc-chi, e la febbre le piacciono? STRALUNARE. Stravolgere in qua, e'n là gli oc-

chi aperti il più che si può. Lat. oculos circumvolvere, circumducere, distorquere. Gr. δμμαπα διας εξέφαν. Dant. Inf. 22. E'l gran Proposto volto a Farfarello, Che stralunava gli occhi per ferire, Disse: fatti 'n costà. Pataff. 5. E straluna alle due essendo in braccio. Bern. Orl. 1. 6. 31. Quel grande occhiaccio intorno stralunava. Galat. 85. E chi straluna gli occhi, e l'un ciglio lieva a mezzo la fronte, e l'altro china fino al mento. Red. lett. 2. 174. Non occorre qui scontorcersi, e divincolarsi stralunando le luci.

STRALUNATO . Add. da Stralunare . Lat. distortus, strabus. Gr. ççaßos. Bern. Orl. 1. 6. 8. L'uno, e l'altro occhio avea stralunato . E 1. 12. 51. Ove se' tu , bastardo stralunato ! Buon. Fier. 2. 5. Le ficca un

occhio addosso stralunato.

STRAMALVAGIO . Molto malvagio. Lat. nequior , nequissimus. Gr. πονηςότατος. Rim. ant. P. N. Ria. da Palerm. Bene è malvagio chi servigio obblia, E bene stramalvagio, e sconoscente Chi gran rispetto mette in obblianza

\* STRAMANTO. T. de' Cavallerizzi ec. Manto stra-

ordinario di Cavallo, Cane, o simile. STRAMAZZARE. Gettare impetuosamente a terra in maniera, che'l gettato resti sbalordito, e quasi privo di sentimento. Lat. prosternere. Gr. καπαβάλλαν. Fior. Ital. D. Potente combattitrice, che se' sopra le battaglie, vergine Minerva, rompi colla tua mano la lancia di questo ladron di Troia, il quale è venuto, per turbar questo regno, e lui dinanzi alle nostre porte stramazza

S. In signific. neutr, vale Cader senza sentimento a terra . Lat. consternori . Gr. καταβάλεσθαι. Tac. Dav. stor. 5. 364. Pativano sopra tutto d'acqua, e già moribondi stramazzavano in terra per tutto [il T. Lat. ha: procubuerant]. Ar. Fur. 12. 84. Stordito dell'arcion quel Re stramazza. Morg. 7. 42. Ciascuno a quella voce stramazzava. Salust. Catell. R. 1 popolari Romani erano caduti, e stramazzati per molte cagioni [qui figuratam.]

STRAMAZZATA . Verbal. sust. da Stramazzare ; Caduta, Percossa in terra. Lat. lapsus, ruina. Gr. ππώσις. Tac. Dav. ann. 1. 24. I quali in quel terreno di sangue lordo, e di loto molliccico davano stramaz-

zate [il T. Lat. ha: lapsantes].
+STRAMAZZATO. Add. da Stramazzare. Lat. consternatus . Gr. χαπαβληθας . Ovid. Pist. Giaci in terra stramazzata, e tramortita (questo esempio non è tratto dalle Pistole d' Ovidio, avvisa il Rigoli, e noi l'abbiamo rinvenuto nelle Fav. d' Esop. pag. 84. [ Padova 1811.] così: quando bei i dolcissimi vini, bei con essi il siele dell'amara morte, e se l'alia avventata della ventosa rosta ti caccia, o sei vinta per morte, o giaci in terra stramazzata, e tramortita; è la formica che parla alla mosca ) . Ciriff. Calv. 3. 87. Allor si fe più gelida, che i marmi, Pel gran dolore, e cadde i-

stramazzata. Buon. Tanc. 4. 9. Io m' accostai, e veddi

stramazzati Cecco, e Ciapino, ch' eran disperati. + STRAMAZZO. Strapunto. Segn. Pred. 2. 4. Per non aver chi prestassegli ana casuccia, uno stramazzo, un saccone, gli convenne giacer come cane morto in un pubblico letamaio. Car. En. 9. 518. A costui trasse un colpo Che gli mandò giù ciondoloni il collo: Indi al padron di netto lo ricise Sì, che'l sangue spicciando d' ogni vena, La terra, lo stramazzo, e'i desco intrise.

\*\* S. Per Istramazzone, Bern. Orl. 1. 6. 17. Il Con-

te dette in terra uno stramazzo

STRAMAZZONE . L' atto dello stramazzare . Lat. casus , lapsus , ruina . Gr. ππώσις . Fir. As. 281. Alzatolo così un poco all' aria, gli fece dare il più bello stramazzone in terra, che ec. Buon. Fier. 5. 5. 6. Ma'l sentii dare un grande stramazzone, E due, e tre volte gridare: uhi uhi. Malm. 4. 67. E convenne talor farsi da piedi, Battendo giù di grandi stramazzoni.

S. Stramazzone, è anche termine del giuoco della scherma; e vale Colpo di spada dato di manravescio da alto a basso . Bern. Orl. 1. 4. 6. Dannosi i più crudeli stramazzoni, Le più siere, ed orrende bastonate, Che par, che mandi giù saette, e tuoni Quand'è più il ciel crucciato a mezza state. Buon. Fier. 1. 3. 3. E cento altr'armi strane da ferire E di punta, e di taglio, e di rovescio, Da imboccar, da tirare stramazzoni A

man salva, sott' ecco, e a viso a viso. STRAMBA. Fune fatta d'erba. Lat. funis sparteus. Gr. σχοίνος σπάρτινος . Dant. Inf. 19. Perche si forte guizzavan le giunte, Che spezzate averian ritorte, e strambe. But. ivi: Cioè le funi, che fussono torte, che sono più forti, che le strambe, perocchè le stramhe non sono torte, ma sono intrecciate. Cr. 2. 28. 11. Palladio comanda, che si colgano i semi maturi della spina, ovvero pruno, che si chiama rovo canino, e mescolinsi colla farina de' leri, con l'acqua macerata, e poi in tal maniera si mischino nelle funi vecchie della stramba, che fra le funi si conservino insino al priucipio della primavera . Pataff. 9. Cocendo le gavarchie colle strambe

STRAMBASCIARE . Trambasciare . Lat. angi. Gr.

adnuover

STRAMBASCIATO . Add. da Strambasciare . Lat. defatigatus . Gr. κεκμηκώς . Malm. 3. 76. Perciò si ferma strambasciata, e stracca.

STRAMBELLARE . Spiccar brandelli . Lat. lacerare, discerpere, dilaniare. Gr. σπαράττειν, διασπαράτταν , διασπαν . Fir. As. 231. Erano atterrati quei , che stavano fermi, erano strambellati quei, che eran

per terra

STRAMBELLATO . Add. da Strambellare ; Fatto in istrambelli, Sbranato. Lat. discerptus, dilaceratus, diloniatus . Gr. διασπασθάς . Fir. As. 110. Tutto strambellato da' morsi, sforacchiato dalle ferite, e generosamente la presente fortuna sopportando, a se riservò la gloria, e alla necessità de' fati restituì la vita. E 278. Tutto strambellato, e tutto pertugiato se ne passo di questa vita

STRAMBELLO. Parte spiccata, o pendente dal tutto; lo stesso, che Brano, o Brandello; ma per lo più dicesi de' Vestimenti laceri . Lat. frustum . Gr. 12 μα'xiov. Malm. 1. 80. Con due strambelli, e un par di scarpe rotte. E 3. 67. Piena di sudiciume, e di stram-

belli Gran gente mena qua Palamidone.

STRAMBO . Sust. Stramba.

STRAMBO. Add. Aggiunto di gamba, vale Torto. Lat. varus, valgus. Gs. έωβος. Morg. 21. 73. Sospeso a-vendo la sinistra gamba Di scorcio strana, orribil, torta, e stramba.

\*\* S. Cervello strambo, si dice di Uomo di poco giudizio, e sgraziato. Red. lett. 1. 37. Questo gran Letterato è rimaso innamorato di Firenze, e de' Virtuosi che vi ha conosciuti, e di tutti scrive con somma stinia; eccetto che di quel Cervello strambo e più che balzano, che alle settimane passate fece a V.S. Illustriss. quel tiro .

STRAMBOTTO . Poesía solita cantarsi dagl' innamorati, e per lo più in ottava rima . Morg. 12. 36. Tanti strambotti, romanzi, e ballate, Che tutti i can-terin son fatti rochi. Alleg. 36. Nove donne, ch' al sole, Al suon del silatoio State in Parnaso a cantar gli strambotti. Red. Ditir. 19. Trescando intuonino Stram-

botti , e frottole D' alto misterio .

+ STRAMBOTTOLO. La stesso, che Strambotto. Pros. Fior. 6. 230. La cui dottrina, per lo più, serve d'autentica ec. alla semplicità di coloro, che alla bella prima si credono per veri tutti gli strambottoli, ec. Bellin. Bucch. 54. E il più insù de'saggi, e dotti Egli è il Conte Magalotti, Qual percio di sta scala, Che con le ciarle mie quasi ha confitta A pivolo a pivol questo strambottolo, Gli è, come si di-

STRAME. Ogni erba secca, che si dà in ciho, o serve di letto alle bestie, come fieno, o paglia. Lat. stra-men. Gr. xágon. G. V. 9. 241. 2. La loro pastura è d'erbaggio, o di strame, sanza altra biada. Cr. 1. 12. 5. Proccuri, se lo strame da metter sotto le bestie vi manca . Dant. Inf. 15. Faccian le bestie Fiesolane strame Di lor medesme. Com. ivi: Dice, ch' elli facciano strame per se, cioè paglia. Dant. Par. 10. Che leggen-do nel vico degli strami, Sillogizzò invidiosi veri. Franc. Barb. 126. 9. Lassa l'avaro il pan, vive di stra-

S. I. Figuratam. Malm. 4. 2 Ma se due di del consueto straine I poveracci mai rimangon privi, E'basta

\*\* §. II. Strame, fu detto anche dal Cresc, per Seccume intorno al pedale della pianta. Lib. 4. cap. 12. E taglia ogni legname vecchio, e nocivo, e ogni strame secco che troverai.

STRAMEGGIARE. Il mangiar, che fanno i giu-menti lo strame. Fir. As. 260. Essendo dato spazio assai per tempo agli altri animali, che andassero a strameggiare, ella non voleva, ch' io fussi legato alla mangiatoia, se non al tardi al tardi.

STRAMENARE . Straportare . Lat. transferre , vereare . Gr. μεταφέραν . Buon. Tanc. 2. 2. Ma la mi vuo-

le a suo mo' stramenare

\* STRAMEZZAMENTO . Tramezzamento , Inter-

posizione . Tolom.

STRAMEZZARE. Tramezzare. Lat. interjicere, interponere, interpellare. Gr. magevri Péval. Com. Inf. 10. Qui continuando, senza stramezzare, dice. \* STAMOGGIANTE. Che stramaggia, Saprabbon-

dante . Salvin. Opp. Pesc. STRAMOGGIARE . Soprabbondare , ed è proprio della ricolta, quand' ella passa d'assai il solito. Lat.

exuberare . Gr. eugnvav.

\*\* STRAMONIO . Datura stramonium Linn. T. de' Botanici. Pianta, che ha gli steli vuoti, ramosi, un poco pelosi, cilindrici, le foglie liscie, angolose, appuntate, con lunghi pezioli, i fiori bianchi, ascella-ri, la capsula spinosa. Fiorisce nell'Estate, ed è comune lungo i fossi, e nei terreni umidi. Gallizio-

STRAMORTIRE. Tramortire. Lat. consternari, collabi, desicere. Gr. έκπλη τπεσθαι, καπαπλή τπεσθαι,

λυποθυμάν

+ STRAMORTITO. Add. da Stramartire. Lat. semianimis . Gr. nuivavns . Sagg. nat. esp. 118. 1 quali T. VI.

[ pescetti ] subito fatto il voto, si videro notabilmente gonfiare, e quasi stramortiti venirne colla pancia al-l'aria. Alleg. rim. pag. 262. [Amst. 1754.] Misera me! ciò detto si vien manco Stramortita cadendo in sul mio fianco

+ \* STRAMPALATERIA . Spropositone . Magal. part. 1. lett. 18. Ho fatto troppo onore a questo mio concetto, dandoli nome di fantasia; parendovi anzi una strampalatería, uno spropositone, una debolezzaccia da ragazzo. E appresso: Almanco almanco io colla mia strampalateria dopo aver cavata quest' istessa sa-pienza dalla materia, tiovo la via di farne conserva

\* STRAMPALATISSIMO . Superl. di Strampalato .

STRAMPALATO . Voce bassa . Stravagante , Strano . Salvin. pros. Tosc. 1. 221. Alcuni, quanto più strane, ardite, e per così dire, strampalate maniere di dire usarono, e straordinarie metafore, più si crederono di Pindareggiare.

\* STRAMPALATONE . Accrescit. di Strampalato. Magal. lett. Quell' epiteto di eterna, mi pare in quel

luogo un poco strampalatone, e che puzzi d'Achillini.
(\*) STRANACCIO. Peggiorat. di Strano. Bern. Catr. Ho trainato un asin pien di cose, ec. Per queste vie

stranacce, e rovinose.
STRANAMENTE. Avverb. Con istranezza, Zoticamente. Lat. duriter, aspere. Gr. σκληςως. Bemb. stor. 6. 87. Il quale della volontà del senato verso di lui stra-

namente molte volte scritto avea

+ S. I. Per Istravagantemente. Franc. Sacch. nov. 152. Egli ragghiava più stranamente, che tutti gli altri asini. Fir. As. 277. Dieron loro tanti morsi, e si stranamente abbaiavano loro, che ec. Car. En. 11. 1071. Ornito, un cacciatore, Gli gia davanti; e stranamente armato Cavalcava di Puglia un gran destriero. Per sua corazza avea d'inspido toro Un duro tergo, per celata un teschio Di Iupo ec.

S. 11. Per Ismisuratamente . Lat. valde , maxime , immaniter, mirifice, supra modum. Gr. opodea, maçα μετρου , καθ' ύπεςβολήν . Βοςς. που. 35. 3. Avvenne, che egli le'ncominciò stranamente a piacere. E nov. 68. 1. Stranamente pareva a tutti madonna Beatri-

ce essere stata maliziosa.

STRANARE . Straniare , Allontanare , Alienare ; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. alienare se. Gr. έπυτόν αλλοτριών. Sen. Pist. Egli è gran parte stranato dal fascio, ch' e' sosteneva. Cron. Morett. 335. Dal di si parti da noi, ci siamo dal pensiero di lui istranati, quanto è possibile poter fare, eccetto che dal· l'orazione. Pecar. g. 24. ball. O qual forza, o desti-no, o qual consiglio L'abbia potuto mai da me stra-

S. Stranare, in signific. att. vale Bistrattare, Usare stranezze con alcuno. Lat. contumeliis afficere, injuriam facere . Gr. Ußgigav . Vend. Crist. Andr. Fece molti di loro legare a quattro cavalieri, e facevagli tutti così istranare. Gell. Sport. 2. 2. Perchè se io stranassi, ella è superba, ella si adirerebbe, ella rivorrebbe la dota sua . e fors' anche si rimariterebbe .

STRANATO . Add. da Stranare . Mor. S. Greg. 8. 5. Tanto più sicuramente adoperera male, quanto esso

si vedra più stranato da' doni di sopra . STRANATURARE. Far cangiar natura. Lat. alicujus naturam immutare. Gr. φύσις μεταλλάττειν. Com. Inf. 3. Non solo lo diavolo, o il peccato tormenta per martirio di fuori il peccatore, ma eziandio la stranatura, che'l fa divenire di creatura intellettuale be-

STRANEARE . V. A. Straniare . Lat. alienare , discedere. Gr. alkorgioù ν αποχωράν. Maestruzz. Peregrino si chiania colui, che si stranea della sua patria per

visitare li strani luoghi . STRANEATO . V. A. Add. da Straneare . Lat. alienatus . Gr. amireiwuevoc . Ovid. Pist. 11. Se il tuo amore è pure istruneato da me, costringine a mo-

+ \*\* STRANEO. V. A. Stranio. Cavalc. Att. A-post. 41. Dissegli, che'l seme suo, cioè li figliuoli fa-

rebbe peregrini in terra stranea.

STRANETTO . Dim. di Strano . Fir. nov. 3. 215. Imperocchè oltre allo esser vaghetta molto, e avere assai dello attrattivo, uno abito stranetto ec. le dava una grazia maravigliosa. Borgh. Orig. Fir. 45. Sebben si trovano spesso molto varj, e talvolta un poco stianetti

i gindicj umani.

STRANEZZA . Astratto di Strano ; Maltrattamento , Angheria . Lat. contumelia , injuria . Gr. UBers . M. V. 11. 13. Mostrando, che per le stranezze di messer Bonifazio il comune n'avesse gran bisogno. Fir. As. 262. Desiderando di lasciarla guardata di maniera, ch' ella non facesse le vendette di tante stranez-

S. Per Cosa straniera . Amm. ant. 14. 3. 3. Lo tuo vestimento nè sia molto adorno, nè sozzo, e nulla stra-

nezza vi si possa trovare

STRANGIO . V. A. Add. Straniero, Stranio, Strano . Lat. peregrinus , exoticus . Gr. ξενικός , έξωτικός . G. V. 10. 154. 5. Per non potere avere panni intagliati, vollono panni divisati, e istrangi più, ch' elle poteano avere, mondandogli a fare infino in Fiandra, e in Brabante [ così ha il T. Dav. ].

\*\* STRANGOLANTE. Che strangola. Vit. Pitt. 9. Bellissimo fu anche tenuto Ercole in culla stran-

golante i dragoni. + \* STRANGOGLIONI. V. STRANGUGLIONI. STRANGOLARE. Propriamente Uccidere altrui soffocando; Strozzare. Lat. animam intercludere, suffocare, strangulare. Gr. άγχαν. G. V. 12. 50. 4. Essendo per parte di detti traditori ec. preso, e tirato pe' piedi, tanto che lo strangolarono. Bocc. nov. 17. 30. Sopraggiuntovi il Duca, lui strangolarono. E nov. 43. 8. La qual tuttavia gli pareva vedere o da orso, o da lupo strangolare. Sen. ben. Varch. 7. 18. Se egli in presenza de padri strangola i sigliuoli.

Greco Agamennon Re poderoso ec. Ogni atto pio di padre avendo spento Prese'l coltello, e tristo Sacerdote

La strangolò [ la figlia ].

S. 11. Per similit. Declam. Quintil. P. E la stancata

fame colla satollitade strangoliamo .

S. III. In signific. neutr. pass. vale Alzar la voce sforzatamente. Pataff. 5. Che a strangolarsi, o ire a repentaglio. Franc. Sacch. nov. 177. E così gridando, e strangolandosi ec. corse giù per la piaggia in verso

(†) S. IV. Vale anche Strozzarsi. Car. En. 12.986. E dopo molto affliggersi e dolersi Già furiosa è di morir disposta Il petto aprissi, e la purpurea vesta Si squarciò, si percosse, e dell'infame Nodo il collo s'av-

vinse, e strangolossi

+ STRANGOLATO. Add. da Strangolare. Lat. strangulatus, suffocatus. Gr. mvix Seis. Bellin. disc. 2. 385. Se a voi piace di ristringer l'Anatomia ancor di vantaggio e di escluderla dalla giurisdizione delle piante e degli animali, e giudicarla solamente buona ... a sciattar quattro cadaveri di pochi strangolati ec. [ qui in forza di Sust. ] .

S. I. Per similit. Red. Ditir. 44. E quei gozzi stran-

golati Son arnesi da ammalati.

S. II. Strangolato, si dice anche di Voce soverchiamente acuta, e sottile, e sforzatamente alta.

+ \* STRANGOLATOIO. Atto a strangolore, mette il laccio alla gola; e per metaf. dicesi di Passo pericoloso. Salvin. Fier. Buon. 3. 4. 11. Di qui angustus, quasi strozzato, e angustia, angoscia, quasi cosa strangolatoia. Segner. Incr. 2. 15. 9. Massimino Erculeo [si troncò lu nita] con laccio strangolatoio. Ac-cad. Cr. Mess. 5. 668. Fecero sianco all'esercito, e diedero animo all'altre nazioni, che si accostavano a quel passo strangolatoio, con qualche sospetto.

STRANGOLATORE. Che strangola . Lat. strangulator. Gr. ο άγχων. Sanazz. Arcad. pros. 2. Toribio pastore, oltra gli altri ricchissimo, mi volle per

quello dare un cane animoso strangolatore di lupi. STRANGOLO. Sust. Lo strangolare. Tac. Dav. Post. 455. Bella legalità osservata per farla donna, e

abbiente allo strangolo . STRANGOSCIARE. Trambasciare . Lat. æstuare , defatigari. Gr. καυσούσθαι, κάμναν. Tratt. gov. fam. Se ti provassi sudare, o strangosciare, o sangue

gittare.

STRANGOSCIATO. Add. da Strangosciare. Lat. lossus, consternatus. Gr. κεκμηκώς, καταπεπληγμέvos. Bern. Orl. 3. 4. 18. E strangosciato in sulla terra

+ STRANGUGLIONE, STRANGUGLIONI, e STRANGOGLIONI. Malattia del cavallo. Lat. tonsillæ. Gr. παρίσθμια. Cr. 9. 16. 1. Sono ancora altre gangole intorno al capo del cavallo, delle quali alcune sono sotto la gola, le quali accidentalmente crescono per gli umori del cavallo infreddato, che dal capo discendono ad esse, per lo crescimento delle quali enfia tutta la gola, e costrignesi la via del siato, ch' esce per via della gola, per la qual cosa il cavallo appena può respirare, e questa infermita vulgarmente s'appella stranguglione, la cui cura è cotale.

S. I. Stranguglioni, o Strangoglioni si dice anche negli uomini una Malattia delle glandule della gola dette tonsille, che porta impedimento all'inghiottire. Car. Matt. san. 6. Ma per guarirlo degli strangoglioni, Fa che grilli, e lucerte, e sorci inghiotta [qui

per similit. parlandosi d'un gufo].

S. Il. Stranguglioni, si prende anche per Infermità in genere, ma non grave. Bocc. nov. 50. 8. Alle gio-

vani i buon bocconi, e alle vecchie gli stranguglioni. + STRANGURIA. Espulsione dell' orina a gocciola a gocciola, accompagnata da dolore ed ardore dell'uretra, con continuo prurito di orinare. Lat. urinæ stillicidium , stranguria. Gr. στραγγουρία. Tes. Pov. P. S. cap. 30. Capi d'aglio cotti in olio, e impiastrati tolgo-no la stranguria. E appresso: Anco le cime della vite bianca, ovvero rorastro ec. curano la strangu-ria. Cr. 5. 18. 9. Se si darà uno esagio delle sue cortecce, o foglie, o dell'arbore con vino a mangia: re, ottimamente sovviene alla stranguria. E 6. 94. 3. Contro a stranguria, e dissuria ec. si dia il vino della decozione del suo seme, e di sassefrica.

STRANGURIARE. Patire di stranguria.

STRANGURIATO. Add. da Stranguriare. Lat. stranguria laborans. Gr. ς εαγγεριών. Tes. Pov. P. S. cap. 27. La radice di ringi ec. guarisce i calculosi, i nefritici, e gli stronguriati [qui in forza di sust.]

+ \*\* STRANIAMENTE. Meno usato che Strana-

mente, Ismisuratamente. Bocc. g. 4. n. 5. Egli le 'ncomincio straniamente a piacere [il Vocabolario legge stranamente; ma ne' Testi migliori col Mannelli, e

con quei del 73. si legge straniamente]. STRANIANZA. V. A. Stranezza, nel signific. del S. Lat. peregrinitas , novitas . Gr. Esvixov , veotus . G. V. 12. 4. 3. Questa istranianza d'abito non bello, ne onesto fu di presente preso per li giovani di Firen-

STRANIARE. Allontanare, Alienare. Lat. alienare, abaliennie, avocare, avertere, disjungere. Dant. Purg. 33. Non mi ricorda, Ch' io straniassi me giammai da voi. Liv. M. E per loro conforto gli straniaro da' Romani. Mor. S. Greg. 1. 7. Suele l'abbondanza del mondo tanto più straniar la mente dell'amor di Dio, quanto ec.

+ S. E neutr. pass. per Allontannesi, Scostarsi, Divenir straniero, o forestiero. Libr. Maccab. 9. Non attenne le sue promessioni, anzi mentio di ciò, cne promesso avea, e straniossi da Gionata. Vegez. pag. 36. [ Fir. 1815. ] Il modo di combattere che da le vittorie in neuna gente si straniò anche o si mutò, che u-

no medesimo modo non fosse

+ STRANIATO. Add. da Straniare. Vit. S. M. Madd. 229. Ragionando come il popolo d'Iddio era allargato, e straniato. Boez. 15. I quali [ Canio , Seneca ec. ] null'altra cosa menò in morte, se non che elli di nostri costumi ordinati, dagli studj degl' impro-

bi parevano straniati. STRANIERE, e STRANIERO. Forestiero. Lat. alienigena, peregrinus, exoticus. Gr. ξένος, αλλοσα-πης, εξωτικός. Bocc. Intr. 12. E così l'usava lo stra-niere, pure che ad esse s'avvenisse, come l'avrebbe il proprio signore usate. E nov. 99. 4. Avvisò, che gentiluomini. a stranier fossero, e desiderò d'angure gentiluomini, e stranier fossero, e desiderò d' onorar-gli. Coll. SS. Pad. 10 sono straniero della terra, e peregrino, come tutti i padri miei. Cr. 9. 82. 2. Il maschio [pngone] l'uova, e i sigliuoli suoi perseguita, siccome stranieri, insin a tanto che non si vegga lor segnale di cresta alcuna .

S. 1. Per Lontono . Lat. alienus . Gr. αλλότειος . S. Agost. C. D. Essa cosa è tanto chiara, che è stranie-

ra da ogni scrupolo di dubitazione.

S. II. Farsi straniero d'alcuna cosa, vale lo stesso, che Farsene nuovo. V. NUOVO S. VIII. Coll. SS. Pad. O che tu ti facci straniero della sua refezione.

+STRANIO. Add. Alieno, Straniero. Rett. Tull. pag. 132. [ Venezia 1821. ] Molte volte la cagione è quella cosa medesima sopra la quale si consiglia, e molte volte non per quella cosa medesima, ma per altre stranie cose. Pecor. g. 15 nov. 1. Conciossiache avea per auguri doverla maritare a gente strania.

S. Stranio, per Istravagante, Inusitato. Lat. alienus, insolitus, inusitatus. Gr. gevos. Petr. son. 219. Qual celeste non so nuovo diletto, E qual strania dolcezza si sentía. E canz. 35. 4. Stranio cibo, e mirabil salamandra. Gr. S. Gir. 17. Istrania fellonia è chi la cosa dei po-

vero dona al ricco.

+ STRANISSIMAMENTE. Superl. di Stranamente. Dep. Decam. 24. Stravolgere i sensi, e stranissimamen-

te interpretarli .

S. Per Ismisuralissimamente, Stravagantissimamente. Lat. mirum in modum . Gr. Savuaçunana. Tac. Dav. ann. 14. 216. Per divertirlo adunque ne processò, e stranissimamente pun'i quegli odiati malfattori, che'l volgo chiamava Cristiani [il T. Lat. ha: quasitissimis pænis affecit]. STRANISSIMO. Superl. di Strano.

S. Stranissimo , per Istravagantissimo . Lat. mirificus . Gr. 9auuaçonanos. Sagg. nat. esp. 261. Messi insieme un terzo di sale armoniaco, e due terzi del suddetto olio di vetriolo, ne segue un essetto stranissimo. Buon. Fier. 1. 3. 2. Ed han congiunto Un presepe grandissimo di bestie Stranissime, antroposaghi, cen-

STRANO. Add. Non congiunto di parentela, ne d'amistade . Lat. alienus , alienigenus , extrnneus . Gr. αλλόφυλος. Bocc. nov. 23. S. A voi sta bene di così fatte cose, non che gli amici, ma gli strani ripigliare. E nov. 27. 9. Uno strano avevan pianto, e seppellito in

luogo di lui. E nov. 94. 13. Viene uno strano, e mosso a compassion dello 'nfermo, e' sc'l reca a casa, e con gran sollecitudine, e con ispesa il torna nella prima sanità. Tes. Br. 5. 8. Ciò non avviene per crudeltà di natura, ma per giudicamento di dirittura, che non ha per suo figliuolo, anzi come uno strano. Cron. Morell. 258. Baratta l'amore, e carità del padre verso il figlinolo, che è infinita, a quella degli strani, o parenti, o amici. Istrani gli chiamo, perchè dove ginoca pecunia, o alcuno bene proprio, nè parente, nè amico si tiova, che voglia meglio a te, che a se, diposta la buona coscienza da parte. Franc. Barb. 40. 15. Della parente osserva, Che se la trovi nella terra tua, Ed è pur sola, o dua; Sed ella è bella, fa come di strana.

S. I. Per Forestiero , Straniero . Lat. nlienigena , peregrinus, exoticus, extraneus. Gr. αλλόφυλος, αλλο-δαπής, ξένος, εξωτικός. Βοςς. nov. 99. 48. La barba grande, e lo strano abito ec. gliele toglievano [ la conoscenza]. E lett. Pin. Ross. 272. Assai nostri cittadini son già di troppa più splendida fama stati appo le nazioni strane, che appo noi. Tes. Br. 1. 27. Nabuccodonosor su Re, e non a diritto, che egli non era di schiatta regale, anzi fu un nomo strano sconosciuto, che nacque d'adulterio celatamente. Dant. Inf. 22. E

con cose nostrali, e con istrane.

S. II. Per similit. vale Nuovo , Inusitato , Stravagante. Lat. novus, inusitatus, insolitus. Gr. véos, an-9ns, acoundes. Dant. Inf. 13. Fanno lamenti in su gli alberi strani. E 31. Acciocchè 'l fatto men ti paia strano. Petr. son. 201. Me empie d'invidia l'atto dolce, e strano. Bocc. nov. 89. 8. Ed è nuova, e strana cosa a pensare, che per tutto questo io non posso trovare uom, che ben mi voglia. E nov. 96. 14. M'e si nuovo, e si strano, che voi per amore amiate, che quasi un miracol mi pare. Vit. Plut. Il Re tre di innanzi aveva veduto un segno strano. Nov. ant. 33. 1. Il cavaliere su turbato, e cominciò a fare strano sembiante, ed ingrossò contro all' amico suo . Bern. Orl. 1. 26. 25. E fece un certo viso storto, e strano, Quando disteso trovossi in sul piano. Malm. 2. 21. Ossico gli pareva, e molto strano. E 3. 1. Se gli son rotte l'unva nel paniere, Considerate, se gli pare strano. Dav. Acc. 144. Io vi confesso, che'l mio [ingegno] è schizzinoso, fantastico, e molto stra-

S. III. Per Ruvido , Di maniere scortesi , Che usa stranezza. Lat. durus , rudis. Gr. σχληφός. Galat. 18. Alcuni altri sono sì bizzarri, e ritrosi, e strani, che ninna cosa a lor modo si può fare. E 21. Non si vuol essere nè rustico, nè strano, ma piacevole, e do-

S. IV. Per Alieno , Allontanato , Lontano . Lat. alienus . Gr. amorçios. Bocc. nov. 75. 2. E assai altre cose tutte strane da ordinato, e costumato nomo. Lab. 70. Con aperto viso di ciò con meco ragiona, come se sempre fossi stato di lei strano. M. V. 4. 69. Essendo strana da quelle virtu, e dalla provvisione di quel reggimento. E 6. 40. Avvedendosi alquanto il comune di Siena, che l'essere strano dal comune di Firenze li

poteva tornare a pericoloso danno ec.
5. V. Strano l'usiamo ancora per Pallido, e Macilente, e Quasi trasfigurato. Lat. macie deformis, squatidus. Gr. ωχεός, χλωρός. Alam. Gir. 6.28. El-la avev' anni più, che la Cumana, Grinza, torta, riar-

sa, nera, e strana.

STRANO. Anverb. Bruscamente, Crucciosamente. Lat. torve. Gr. ταυςηθόν. Vit. Plut. Cato non rispose nulla, ma guardalo strano, e con siero vi-

+ \*\* STRANUTAZIONE. V. A. Starnuto. Cavale.

Espos. Simb. 1. 91. L' ottava spezie sta in osservare le

starnutazioni

STRAORDINARIAMENTE. Con modo straordinario. Lat. immodice, immoderate. Gr. ύπεςμέτςως. Circ. Gell. 4. 108. Ma perchè egli arreca tanti comodi al viver nostro, voi l'amate tanto straordinariamente. E 5. 133. Si che noi non amiamo straordinariamente e loro, e i mariti nostri. Varch. Les. 298. Il Petrarca, il quale, come avemo detto, non era geloso per l'ordinario, mostro d'esser diventato straordinariamente per questa cagione.

+ \* STRAORDINARIETA. Qualità, e Stato di ciò, che è straordinario. Bell. Bucch. 123. Onde noi altri del mondo di qua, Che al nostro gretto ordinario usi siamo, Sospesi a queste straordinarietà Di noi me-

desmi non ci rivenghiamo ec.

STRAURDINARIISSIMO. Supert. di Straordinario. Buon. Fier. 2. 3. 9. A tutte quante quelle gentildonne, Che capiteran qui, far cortesie Straordinariissime disegna

STRAORDINARIO. Corriere, che non ha giorno

determinato a portar le lettere

§. I. Per Donzello, o Muzziere di alcun magistrato. Fir. As. 33. Comandò a un di que' suoi straordinari, che saltandovi su co' piedi, tutti gli calpestas-

S. II. Lettore straordinario, si dice Quegli, che o legge le materie, che non leggono gli ordinarj, o legge in giorni, ne' quali comunemente non si legge dagli altri. Buon. Fier. 1. 3. 3. Ben è ver, che il reg-gente ci ha promesso Uno straordinario Per la materia necessaria tanto, E praticabil si degli alimen-

+ STRAORDINARIO. Add. Non ordinario, Che è fuor dell' ordinario . Lat. mirificus , incredibilis . Gr. περίσημος , παράδοξος. Cron. Morell. 254. Questa spesa fu nel mortorio ec. nella dota di nostra madre, e in molte spese straordinarie. Varch. Ercol. 37. Cotesti sono casi o mostrosi, o miracolosi, o almeno rarissimi, e straordinarj. Fir. As. 35. Con un gran disio, e con una straordinaria diligenzia io andava considerando ciò, che mi si parava davanti. Ambr. Cof. 5. 8. Ch' è certo un miracolo Straordinario. Matt. Franz. rim. 3. 92 Queste [ le gotte ] son certo un ben straordinario, Che sta negli altri beni appunto appunto, Come le feste fan nel calendario.

\*\* STRAORZARE. v. n. T. di Marineria. Il muoversi subitaneo, ed irregolare della nave, la cui prora devia bruscamente a destra, ed a sinistra della sua rotta. Talvolta però questo si fa per comando, se occorre di allontanarsi da un pericolo. Straorza a ba-

bordo. Stratico.

\* \* STRAORZATA. s. f. T. di Marineria. Quel movimento che allontana una nove dalla sua rotta diretta ora a tribordo, ed ora a babordo. Stratico.

STRAPAGARE. Pagare oltre al convenevole. Lat.

plus solvere. Gr. περισσώς αποτίαν.
(\*) STRAPAGATO. Add. da Strapagare. Lat. large compensatus. Il Vocabol. nella voce OLTRAPAGA-TO

STRAPARLARE. Parlar troppo, e in mala parte, Biasimare, Sparlare. Lat. abloqui. Gr. καταλαλών. Varch. Ercal. 50. Alcuni dicono straparlare, cioè dir

male, e biasimare.

STRAPAZZARE. Far poca conto di checchessia. Lat. ve.care, despectui habere. Gr. καταφενών, υβεί-ζων. Tac. Dav. stor. 4. 350. Non affogare i Romani cotanto nell'armi civili, che insino a' Treveri, e Lingoni gli deano strapazzare.

S. I. Strapazzare, vale anche Maltrattare, Straziare. Car. lett. 2. 40. Comparve qui una censura di quest' uomo, che non solamente la strapazzava, ma l'annullava del tutto.

S. II. Strapazzare il mestiero, figuratam, si dice di Chi opera inconsideratamente, o fa alcuna cosa a strapazzo. Lat. inconsulte rem facere. Gr. αβέλως πράτтич. Malm. 6. 42. Ma e' vien, ch' egli strapazzano il

§. 111. Stropazzare un cavallo , o simili , vale Affa-

ticarlo senza discrezione

STRAPAZZATAMENTE. Avverb. Con istrapazzo. Lat. contemptim . Gr. καπαφρονητικώς . Segn. Crist. instr. 1. 10. 22. Proferi in essa, secondo l'antico vizio, il nome santo di Dio strapazzatamente. E 3. 34. 3. Si contenta di recitare strapazzatamente la sua co-

STRAPAZZATO. Add. da Strapazzare. Lat. contemptus, contemptui habitus. Gr. καπαφεονηθάς.

(\*) STRAPAZZATRICE. Verbal. femm. Che strapazza. Segner. Crist. instr. 1. 19. 11. La ragion è per quell' obbligazione, che ha ogni buon figliuolo, di ri-sarcire per miglior modo, che possa, l'onore al padre, quando lo sente gravemente asfrontare da una lingua strapazzatrice.

STRAPAZZO. Scherno, Strazio. Lat. contumelia. Gr.

űβçıς.

§. I. Cosa da strapazzo, vale Cosa da servirsene senza rispetto .

S. II. Strapazzo, vale anche Lo strapazzarsi, o Aver poca cura della propria salute, Buon. Fier. 1. 2. 2.

Perch' ei torni di nuovo a' suoi strapazzi

+ \* STRAPAZZOSO. Trascurato, Negligentissimo. Pros. Fior. part. 4. Vol. 1. pag. 265. Appresso gli scrittori d' ogni linguaggio ella sa, che tal figura [la Zeugma] è frequentissima, ed è a maraviglia bella, e superiore per lo strapazzoso modo di servirsi delle

STRAPERDERE. Perdere assaissimo. Salv. Granch.

5. 2. Pure egli è me' perdere, che straperdere. STRAPIANTARE. Traspiantare. Lat. inserere. Gr.

έμφυπεύαν STRAPIOVERE. Strabocchevolmente piovere. Lat. vehementer pluere. Cas. rim. burl. 1. 7. Dovechè l' altre l' han sempre mussato, Che vi strapiove loro in venti lati.

STRAPORTARE. Trasportare. Lat. exportare. Gr. έξαγαν. Buon. Fier. 5. 3. 8. Altro agl' incarchi Porta-

re, e straportar per la dogana. S. Per similit. vale Commuovere disordinatamente. Lat. superbiam excitare , efferre . Gr. Enaigav. Amm. ant. 37. 2. 4. Le prospere cose non istraportano il savio, nè l'avverse il sottomettono. Salvin. disc. 1. 164. Fermando gl'intelletti nostri, che di sua natura a ogni vento di dottrina si lascerebbero straportare, ed aggirare, alla saldissima ancora della fe-

STRAPOTENTE. Di gran potenza, Più che potente. Lat. præpotens . Gr. Eugur Devns . Tac. Dav. ann. 3. 71. Il popolo odiava Quirinio per aver, com' è detto, rovinato Lepida, e per esser vecchio sordido, e

strapotente.

† (\*) STRAPPAMENTO. Lo strappare, Strappata. Lat. avulsio. Gr. aπόςασμα. Gal. Dial. mot. loc. 485. Nel legno si scorgono le sue fibre, e filamenti distesi per lungo, che lo rendono grandemente più resistente allo strappaniento, che non sarebbe ec. E appresso: Come dovria vedersi, quando la division della corda si facesse non per lo strappamento delle sila, ma ec. Sagg. nat. esp. 142. Venuti in cognizione, dopo replicate esperienze delle variè forze, che allo strappamento di ciascuno di essi [anelli] si richiedevano, si poteva ec.

STRAPPARE. Spiccare, Lacerare, Levar via con violenza . Lat. exstirpare , avellere , vellere , extorquere. Gr. αποσπαν. Bocc. nov. 37. 6. Malgrado di lei, con maravigliosa forza gliele strappasse di braccio. E nov. 44. 13. Parve, che gli fosse il cuor del corpo strappato. But. Andando al bosco per pigliar legne per far sacrificio agl' Iddii, cavando, e strappando mortelle. Tac. Dav. stor. 4. 358. Lasciarono la vittoria per istrapparsi la preda.

S. Strappare, per Ischiantare. Sagg. nat. esp. 128. Quelli [vasi] d'oro più schietto sottiglia, e distende,

e finalmente strappa.

STRAPPATA . Lo strappare , Stratta . Lat. torsio , avulsio. Gr. ςροφή, απόπασμα. Segn. Pred. 22. 1. Le piante salvatiche sono quelle, da cui non si possono comunemente aver frutti, se non a forza di strappate, e di scosse. E Mann. Marz. 30 5. Oh che braccia vi vogliono a sbarbicarla, oh che strappate, oh

che scosse, oh che gran sudori!
+ STRAPPATELLA. Dim. di Strappata. Lat. parva tortura. Gr. uixea 500pi. Lasc. Gelas. 5. 4. E qualche strappatella di fune a un bisogno. E Cen. 1. nov. 5. Questi ministri della giustizia sono rigidissimi, intantochè io potrei toccarne qualche strappatella di fune,

e forse peggio ancora.

STRAPPATO. Add. da Strappare. Lat. avulsus. Gr.

αποσπασθείς.

S. Per similit. Dav. Scism. 20. Ne accettava per giudice lui strappato con bugie dal Re, anzi che mandato dal Papa [cioè: ottenuto per forza]. Vit. Pitt. 53. Vide le rovine della patria distrutta strappato dalla consorte [ cioè: separato, o allontanato per for-

\* STRAPUNTINO. Dim. di Strapunto; Materassino , Materassuccio. Magal. lett. Gli ho tenuti [ i buccheri] negli studioli sopra strapuntini di taffettà imba-stiti di Ambacia ec.

STRAPUNTO. Spezie di materassa. Buon. Fier. Intr. 2. 1. Scioglietemi, svegliatemi, traetemi Di questi vostri morbidi strapunti. E 4. 3. 2. Cotti, e spolpati Ci addormentammo su per gli strapunti. E 5. 2. 2. E stretto il suo tesor celatamente N uno strapunto snoi vili stracci ec.

STRARICCO. Ricchissimo . Salvin. pros. Tosc. 1. 106. Erano un delicato manicaretto degli Orientali, e de' Parti ancora straricchi, che dell' ovaie ancora bian-

che delle cicale eran ghiotti.

STRARIPÉVOLE. V. A. Add. Molto dirupato, Scosceso, Repente. Lat. præruptus, declivis. Gr. and. xenuvos. Filoc. 1. 92. Giù per la straripevole montagna, senza tener via, o sentiero diritto, si dirupava l'iniquo esercito

+ \*\* STRARRE. V. A. Estrarre. Fav. Esop. 121. Una spina per sua sciagnra gli entrò per lo piè in tal maniera, che non potendo starnela, cessò l'opera del suo corrimento [ l' ediz. di Padova 1811. a pag. 93. legge: Una spina gli entrò ( al Lione ) per lo piè sì e in tal maniera che non potendola trarre ristette di corre-

re].
STRASAPÉRE. Sapere a soprabbondanza. Lat. magnum scire. Gr. αδέναι περισσώς. Sulv. Granch. 1. 3. A che serve infin tanto sapere, E strasapere, per non lo recare Mai in atto ! Salvin. disc. 1. 67. Qua si può ridurre quello strasapere, che diceva san Paolo:

plus quam oportet sapere

STRASAPUTO. Add. da Strasopere.

+ (\*) STRASCICANTE. Che strascica. Salvin. pros. Tosc. 2. 137. Il moderno critico ec. taccia Omero di avere adattato un lungo esordio, e strascicante, ec. ad nna corta orazione [ qui figurat. ]. E Iliad. 8. 525. Ma Minerva di Giove, d'una capra Allievo figlia, il delicato manto Lasciò andar strascicante al pavimento

Del padre ec

STRASCICARE. Strascinare. Lat. trahere, protrahere. Gr. σύς αν, ελχύαν. Franc. Sacch. nov. 130. La gatta, che era affamata, sentendo l'odore de' tordi, lascia i calonaci, e dà d'uncico a' tordi, li quali strascicò ec. per tutta la casa. Circ. Gell. 8. 192. E molto manco ancora di quella (prudenza) di quegli animali, che vanno strascicando il corpo per terra, come sono le serpi. Tac. Dav. vit. Agric. 399. I Britan-ni sparsi con mescolato pianto d'uomini, e donne strascicavano i feriti . Malm. 12. 10. Chi dietro strascicar si vede un fianco

STRASCICATO. Add. da Strascicare. Lat. tra. clus, protractus. Gr. συρόμενος, προσυρόμενος. Tac. Dav. ann. 3. 61. Spezzavano le sue immagini strascicate alle Gemonie . Buon. Fier. 3. 1. 5. Cel vorrei far venir con lo staffile, Colle funi tirato, strascica-

STRÁSCICO. L'atto dello strascicare. Lat. tra-etio, protractio. Gr. συρμός.

S. I. Strascico, la Parte deretana della veste, che si strascica per terra . Lat. syrma . Gr. σύρμα . Salu. Granch. 2. 2. Cappello, e un paio di borzacchini Avrò io; pelliccia, che sia 'l caso, No, s' io non l'ac-cattassi, che le mie Son, come dire, da gottosi, larghe, Gravi, ed hanno, si può dir, lo strascico.

S. 11. Strascico per metaf. vale Aggiunta, Sopravan-zo, Residuo. Sagg. nat. esp. 154. Di questo strascico

di moto non si è tenuto alcun conto.

S. III. Strascica, è anche una Spezie di caccia, che si fa alla volpe pigliando un pezzo di carnaccia fetida, e strascicandola per terra legata ad una corda, per far venir la volpe al fetore di essa. Malm. 1. 59. E paion con la spada in su le polpe Un, che faccia lo strascico alla volpe.

§. IV. Favellar collo strascico, si dice di Chi o allunga troppo le vocali, o ribatte le sillabe, o replica ie parole nel fine del periodo. Varch. stor. 12. 447. Era

bel parlatore, ma favellava collo strascico.

\* STRASCICONI. A maniera di strascinamento. Min. Malm. 395. Facendolo tirar strasciconi dai buoi . Magal. lett. scient. pag. 149. Un che dorme, un che si bisticcia col fratello, o colla sorella, un che va a spasso strasciconi per la paglia ec.

STRASCINAMENTO. Lo strascinare. Lat. roptatio. Gr. συρμός. But. Purg. 24. 1. Rimase dilacerato

per lo strascinamento.

STRASCINARE. Tirarsi dietro alcuna cosa senza sollevarla da terra . Lat. trahere , raptare. Gr. ougur, Exxuer. Ovid. Pist. Non tacesti, come tu strascinasti per ninferno Cerbero il portinaio . G. V. 7. 113. 1. Il fece strascinare per la terra, e poi impiccare per la gola. Dant. Inf. 13. Qui le strascineremo, e per la mesta Selva saranno i nostri corpi appesi. But. ivi: Finge per convenienza di pena al loro peccato, intendendo, che strascinare sia portare la cosa malvolentieri . Cronichett. d' Amar. 21. Nella battaglia Achille uccise Ettor, e strascinosselo dietro. Bern. Orl. 2. 15. 49. Il giovinetto giù si china, E lo piglia pe' piedi, e lo strascina

STRASCINATO. Add. da Strascinare. Lat. rapta-tus. Gr. συζόμενος. G. V. 6. 78. 2. Tutti rimasero morti al campo, e la sua insegna strascinata a vergo-

gna per lo campo, e in Firenze.
STRASCINATURA. Strascinamento. Lat. raptatio. Gr. ougus's. Libr. Pred. Quali si erano le crudeli strascinature sofferte da' martiri de' primi tempi.

STRASCINIO . Strascinamento . Lat. raptatio . Gr. συςμός . Fior. S. Franc. 136. Ecco, che senti uno grande strascinio per lo chiostro . Franc. Sacch. nov. 178.

Lo 'mbusto è fatto a istrettoie, le braccia con lo stra-

scinío del panno ec.

+ STRASCINO. L' erpice fatto di sterpi, e di fascine. Lat. everriculum . Gr. νόςιθςον, σαγήνη. Matt. Franz. rim. burl. 2. 169. Non si può senza spago fare archetti, Ragne, giacchi, lungagnoli, e strascini.

S. I. Strascino, è anche una Sorta di giacchio aper-

to da pescare.

+ §. II. È anche una Sorta di rete da pigliar gli uccelli . Bern. Orl. 1. 6. 17. Non fu mai fatto gioco così pazzo, Con un strascino a quaglia, o altro uccello

STRASCINO. Dicesi anche una Razza di beccaio vilissimo, e plobeo, che vende la carne per le strade

senza tener bottega

STRASECOLARE. Trasecolare. Lat. obstupescere, admiratione percelli. Gr. 9außav. Red. Ditir. 45. Me ne strasecolo, me ne strabilio, E fatto estatico vo' in

visibilio

\*\* STRASECOLATO. Add. da Strasecolare. Red. annot. Ditir. 215. Onde andare in visibilio per andare in estasi quasi strasecolato, cioè fuor di questo secolo ec. Ma non si userebbe se non per ischer-

STRASENTITO . Add. Sentito assoi , Sentito vivamente. Tac. Dav. ann. 2. 48. Cose da Germanico stra-

sentite, ma sopportate.

+ STRASORDINARIAMENTE. Avverb. Meno usato che Straordinariamente. Lat. præter modum. Gr. παρά του μέτρου. Borgh. Orig. Fir. 122. Nelle stesse muraglie, tempj e case strasordinariamente danneggiate dal finme . Segr. Fior. stor. 2. 54. Avevano condotto strasordinariamente sotto titolo di capitano di guardia messer Iacopo Gabbrielli . E 2. 57. Ci pare esser certi, che voi vogliate strasordinariamente ottenere quello, che per l'ordinario noi non abbiamo acconsenti-

+ STRASORDINARIO. Meno usato che Straordinario. Buon. Fier. 2. 4. 18. Siccom' io v' ho detto Della cagion, che gli ha fatto cercare l'asso strasordinario. Borgh. Orig. Fir. 211. Spianando gli scogli, che per lo strasordinario ci s' attraversano. Segr. Fior. stor. 2. 48. A lui rifuggivano tutti quelli, che alcuna cosa stras-

ordinaria di ottenere desideravano.

STRASPORTATO . Add. Trasportato . Lat. actus . Gr. n'x Seis. Buon. Fier. 4. 4. 21. E strasportati come

se dal vento

+ STRATAGEMMA, e STRATTAGEMMA. Ingnnno , Astuzia . Lat. stratagema . Gi. 5eariynua . Varch. stor. 7. 171. Benchè il suo araldo fu con certo stratagemma ingannato. Cecch. Esalt. cr. 1. 1. Io l'ho lasciato Sulla parola; un po' di strattagenima. Car. lett. 1. 57. Risentirsi della contumacia di Savignano, e certi altri strattagemmi nuovi. Sega. Pred. 6. 6. Guardate nuove stratagemme da prendere le Città, non per via di macchine, ma per forza di suono. Corsin. Torracch. 8. 17. Perchè non meno è [ Manganorre ] di facezie un vaso Di quel che sia fra tanti uomin preclari Mastro di stratagemme militari.

STRATAGLIARE. Oltre modo tagliare. Lat. vehementer cædere. Gr. δανώς κόππιν. Bern. Orl. 2. 4. 41. Il conte con quel brando, che strataglia, Gli tira

un colpo alla testa giù bassa.

\*\*\* STRATEGIA. T. de' Mil. L' arte di condurre gli eserciti, e intendesi particolarmente la scienza delle

marcie. Grassi .

\* \* STRATI. T. de' Not. Stratificate diconsi le materie disposte in letti distinti di sabbie, di terre, o di pietre, l'uno sopra l'altro in tal modo, che la loro divisione sia munifesta. Bossi.

+ \*\* STRATIFICARE. Disporre checchessia a suolo a suolo. Art. Vetr. Ner. 1. 14. Nel fondo di essi correggiuoli farai un suolo di zolfo polverizzato, poi un di dette lamine, e sopra un altro suolo di zolfo polveriz-zato e uno di lamine di raine, come sopra; e con questo ordine empi il correggiuolo, che alttimenti si dice stratificare . E 15. Il rame in cambio di stratificarlo col zolfo nel correggiuolo, si stratifichi con vitriolo, e poi si calcini ec. poi si cavi e si ritorni a stratificare

ec.
\* STRATIFICATO. Disposto a strati. Gab. Fis.
Quarzo argilloso stratificato con la mica argenti-

na.
\* STRATIFORME. T. de' Nat. Ciò che è a forma

di strato

STRATO. Sust. Solaio, Pavimento. Lat. pavimentum, solum . Gr. έδαφος , δάπεδον . But. Pavimento è vocabolo in gramatica, che significa lo strato, e anche la panra, ma in questo luogo vien più a proposito per lo strato. Franc. Barb. 202. S. Talor si mette Per ornato In basso strato.

§. I. Strato, si prende anche per Tappeto, o Panno, che si distenda in terra, o altrove in segno d'onoran-

za. Lat. stragulum . Gr. ςςωμα. + \* S. II. E in significato di Letto . Moral. S. + \* S. II. E in significato di Letto. Moral. S. Greg. 8. 17. Parlando meco nello strato, cioè nel lettuccio mio [nell'edizione di Napoli 1745, leggesi qui: nel covile mio. In fatti subito dopo il testo dice: Per lo letto s' intende il segreto del nostro cuore: e per lo strato e pel covile. E poco appresso: Rallegierannosi ne' covili, cioè ne' lettucci loro. Sicchè covile, e lettuccio significan lo stesso] . E poco dopo: Cercan dentro da se lo strato, e'I lettuccio, ovvero il covile. E oppresso: Sarò alleggerito parlando meco nello strato, cioè nel lettuccio mio .

\* §. III. Strato, T. de' Naturalisti . Dicesi della

Disposizione ia piano delle cane, e delle diverse cose che cavando si trovano nelle viscere della ter-

\*\* STRATO. Add. Quasi Sternato. Lat. stratus. S. Agost. C. D. 4. 3. Il ricco sia sollecito di timore ec. sempre inquieto, e sempre strato di perpetue contenzioni di nimicizie.

+ STRATTA. Strappata. Rusp. son. 6. Un certo ec. nel mangiar si gratta La gola, storce il collo, e da una stratta, Per ingozzar que' cibi d'avoltoio. Torricell. Lez. pag. 5. Immaginiamoci . . . che in questa stanza siano trenta uomini, i quali con tutta la lor forza, tengano unitamente il capo di un'asta, e che per quella strada la fuori passino in ordinanza tutti gli uomini dell' Europa uno dopo l'altro, ma però in tal modo, che un solo per volta nel passare, dia una stratta all'altro capo dell'asta. Certa cosa è ec.
STRATTAGEMMA. V. STRATAGEMMA.

STRATTO. Sust. Libretto, ove si nota checchessia per ordine d'alfabeto. G. V. 10. 56. 2. Tutt' ora si faceva andare dinanzi un gran giudice di legge, il qua-le avea per istratto l'ordine dell' Imperio. Tac. Dav. Pist. 430. Il di del mortoro è lo stratto di tutta la vita del morto, poi non se ne parla più [ qui figura-

tam.].

STRATTO. Add. Strano, Stravagante. Stor. Aiotf. Vide Aiolfo il costume di questa stratta gente,
Franc. Sacch. nov. 105. come sozzaniente viveano . Franc. Sacch. nov. 105. Carmignano da Fortune ec. su uno nomo di stratta condizione. Cron. Morell. 230. Ma egli intervenne, che pe' modi suoi stratti, altieri, e superbi si fe in concistoro, ec. che non si potesse mai più fare Cardinale degli Ubaldini [ lo stampato forse per errore ha : stretti ] . Varch. Ercol. 23. Credete , che queste oppenioni così stratte abbiano ec. a ritornare ?

S. I. Stratto, vale anche Estratto, Originato, Discendente . Lat. originem ducens . Gr. πεοεεχόμενος . G. V. 1. 32. 4. Non è da maravigliare, se' Pistolesi sono stati, e sono gente di guerra sieri, e crudeli ecessendo stratti del sangue di Catellina. E 11. 97. 3. Questi conti di Minerbino furo stratti di vile nascimen-

\*\* S. II. Per Astratto. Vit. S. Franc. 206. Mostro, che del castello, e di quelle persone non avesse veduto niente, tanto era stratto in Dio in quel tem-

S. III. Per Tratto, Estratto, Cavato. Franc. Sacch. nov. 72. Le cose stratte fuori di forma, e nuove di scienza ec. furono tante, che lingua appena le potrebbe contare .

S. IV. Per Separato, Diviso. Lat. separatus, divisus, secretus. Gr. χωρισθάς. Com. Inf. 20. La detta vergine, vedendo questo luogo stratto dagli altri ec. an-

doe a fare quivi sua abitazione.

§. V. Per Inclinato , Dedito . Lat. deditus , proclivis , pronus , projectus. Gr. επίφορος , επιρέεπης. Vit. SS. Pad. Il quale o per la ignoranza del bene, o per diletto delle possessioni più inchinevolmente stratto a'

vizj ec.
\* STRAVACATO . T. degli Stampatori . Dicesi quondo la pagina vien torta per non essere stata bene

addirizzata , e legata .

STRAVAGANTE. Add. Fantastico, Sformato, Fuor del comune uso. Lat. novus, absurdus, insolutus. Gr. νέος, παράδοξος, απθής. Petr. uom. ill. La mula fatta ferrare con ferri d' ariento e molte spese stravaganti fece . Stor. Eur. 6. 129. Sapendo non aver dato occasione al cognato in maniera alcuna, e molto meno al proprio fratello di far cosa si stravagante. Varch. stor. 9. 228. Nella quale città entrò a ore ventidue con un saio in dosso di teletta d'oro, e una cappa di velluto d'un colore molto stravagante, e bizzarro, tutto chiazzato tra pagonazzo, e rosso. Salv. Granch. 4. 1. Odi cosa aromatica, e sofistica, E stravagante castel· luccio in aria, Ch' è questo vostro! + (\*) STRAVAGANTEMENTE. Avverb. In maniera

stravagante, Stranamente. Lat. inusitate, novo, et abnormi modo. Gr. αήθως, παράλογος. Segner. Crist. instr. 1. 28. 11. Sentiva si vivamente il santo Re Davide l'essere giudicato si stravagantemente dagli nomini, che ec. Pros. Fior. Vol. 1. Cic. pag. 26. Tale una manica avea vermiglia, che veniva accoppiata da una verde, e chi stravagantemente il didietro del bu-

sto si aveva travolto dinanzi, e quale ec.

\* STRAVAGANTETTO . Alquanto Stravagante . Salvin. Cas.

(\*) STRAVAGANTISSIMAMENTE. Superl. da Stravagantemente. Il Vocabol, nella voce STRANISSIMAMEN-

TE (

STRAVAGANTISSIMO . Superl. di Stravagante . Lat. incredibilis , mirificus , inauditus . Gr. παραδοξος . Lasc. Gelos. 5. 11. Questo, secondo che io ho potnto comprendere, è stravagantissimo. E Streg. 4. 1. T. Oh è egli però abito sì stravagante questo? F. Stravagantissimo. Buon. Fier. 3. 1. 7. Quel sia stravagantis-simo, ch' al capo Attaccato ha le mani.

STRAVAGANZA : Astratto di Stravagante . Lat. novitas. Sagg. not. esp. 7. Per somma stravaganza un anno è arrivato a otto, e un altro a sei [gradi]. Buon. Fier. Intr. 2. 3. Sogni, voi maghi miei, miei negromanti, Che a tutte l'impossibil stravaganze Sussistenza donate ec. Fate arrestare i canti De' galli, e degli nccelli . E 1. 2. 4. Stolidità , com' io diceva , umore, Bizzarria, stravaganza, affissazione. E 3. 1. 7. E la più stravagante stravaganza, Che voi sentiste

\* STRAVALCARE. Passar di sopra con un piè per

volta. Red. Voc. Ar.
(\*) STRAVALICARE. Valicar di subito, Trapassare con fretta . Lat. properanter transire . Gr. πιχέως διαβαίναν . Bern. Catr. Stravalica il fossato .

† \* STRAVASAMENTO . T. de' Medici. Dicevasi a qualuaque massa degli umori animali in parte ove non trovasi naturalmente. Oggi non si adopera che ad esprimere la essusione degli umori, che accade per, rottura dei propri vasi: come del sangue, dell' umore de' vasi linfatici ec.
\* STRAVASATO. T. de' Medici. Uscito fuori del

vaso , Estravasato.

STRAVEDERE. Vedere assai. Lat. perspicere. Matt. Franz. rim. burl. 2.327. E se si trova pure qual-che autore, Che tien, che l'amor vede, anzi antivede, Questi ancora stravede a tutte l'ore. Varch. Suoc. 2. 3. Ancora che io non sia di quegli uomini, che la guardano in ogni bruscolo, e vogliono stravedere tutto quello, che si fa in casa.

(\*) STRAVENATO. Add. Uscito fuori delle vene.

Lat. e venis eruptus . Red. lett. 1. 191. Come quel sangue stravenato in quelle interne parti della testa, è uscito poi tutto tutto, senza rimanervene pure una

stilla aggrumata, che abbia avuto abilità ec.

STRAVERO . Add. vale lo stesso, che il superl. Verissimo, Più che vero. Lat. verissimus. Gr. aln Siga-705. Salv. Spin. 3. 3. Ed è possibile, che sia vero que-sto, che tu mi di'? R. Stravero.

(+) STRAVESTIMENTO . Lo stravestire , Travestimento. Segn. Rett. pag. 72. [Ven. 1551.] Però conseguita di necessità, che tutti li stravestimenti della

persona, e le finzioni delle voci ec.

+ STRAVESTIRE. Mutar la propria veste per non essere conosciuto; Travestirsi. Lat. personam induere. Gr. ύποιρινεσθαι σχήμα. Fir. As. 263. Soggiungeva, che stravestendosi una sera quando non lucesse la luna, sicch' e' non potesse esser conoscinto ec. Segr. Fior. Mandr. 4. 2. Noi abbiamo tutti a stravestirci. Cron. Strin. 132. Scampò Napoleone Franzesi da San Gimignano, mediante Messer Piero Vespucci, che lo stravesti e mandollo via, dicesi per pecunia.

STRAVESTITO . Add. da Stravestire . Lat. personatus . Lasc. Parent. 4. 6. Per condurvi più coloratamente alla trappola, e così stravestito in mano costì

del vostro siglinolo.

STRAVINCERE. Vincer più di quel, che si convienc. Borgh. Vesc. Fior. 560. Che forse sciocchezza sarebbe, e un volere stravincere.

STRAVISATO . Add. Travisato . Buon. Fier. 5. 5. 6. Che mi par veder sempre que'ribaldi Brutti, strani,

deformi, E stravisati pormi ec. STRAVIZIARE. Fare stravizzo. Lat. perquam laute epulari . Gr. δαψιλώς εύωχασθαι . Buon. Fier. 2. 1. 14. Là trovai gente in copia Impoltronita stare stra-

viziando, E invitarsi co' brindisi a crepare.

(\*) STRAVIZIO. Lo stesso, che Stravizzo; ma è poco usato. Red. annot. Ditir. S. Bastiano de' Rossi ec. in una sua cicalata fatta la sera dello stravizio dell'anno 1593. [l'ediz. di Fir. 1668. alle citate pagine legge stravizzo]. Pros. Fior. 6. 192. Guidando allegrezza, allegrezza, e' piove, e' verranno i bigioni, si fava lo stravizio, e si ragunera pure una volta que-sta benedetta accademia. Buon. Fier. 1. 2. 3. Dall'altra parte, di quegli stravizj Di quei serrati ritrovii

(+) STRAVIZZANTE. Che stravizza. Pros. Fior. Vol. 1. Cic. pag. 202. Però se vi è nessuno fra voi Stravizzanti, che sia innamorato, sa come egli ha a

\* STRAVIZZARE. Fare stravizzo. Leop. vim. Non

sapevano all'antica Se non v'erano i mariti Straviz-

zare e far conviti.

STRAVIZZO. Convito; e prendesi il più delle volte per Disordine, che si faccia in mangiare, e bere fuori del consueto, o del bisogno, e per puro piacere. Lat. convivium, epula. Gr. συμπόσιον. Fir. As. 261. Ella faceva ogni di mille merenduzze, e mille stravizzi di nascosto al marito. Tac. Dav. ann. 1. 23. I barbari in feste, e stravizzi, con allegri canti, o urli atroci, rintronavano le valli, e' boschi. E vit. Agric. 393.

Appoco appoco coll' uso de' bagni, stravizzi, e ritrovi caddero nelle lusinghe de' vizj [ il T. Lat. ha: conviviorum elegantia]. Varch. stor. 8. 198. Che volentieri faceva stravizzi. Red. Ditir. 5. Un tal vino Lo destino Per stravizzo, e per piacere Delle vergini severe, Che racchiuse in sacro loco Han di Vesta in cura il foco

STRAVOLERE. Volerne troppo, oltre al convene-vole. Tac. Dav. ann. 1. Per bando il popolo ammonì, non queste esequie, come l'altre del divino Giulio, scompigliassono collo stravolere, che Agusto nel foro della ragione ec. s' ardesse. E Post. 407. Basta vince-

re, e non si dee stravolere.

STRAVOLGERE . Propriamente Torcer con violenza, per muovere, o cavar di suo luogo. Lat. detorque-

re. Gr. απος εξφαν. + § I. Per metaf. Virg. Eneid. M. E col ferro stra-volgi il dolor tuo [cioè: lieva, e tagli via]. Segn. Mann. Ascens. 3. Non ti lasciar mai stravolgere [dare interpretazione storta] un sì bel testo, a distaccarti da ciò, ch'hanno ad essere in terra le tue deli-

S. II. In signific. neutr. pass. per Capolevare . Lat. inverti. Gr. καπας εέφεσθαι. G. V. ii. 113. 3. Un grande, e ricco cero ec. si stravolse sprovvedutamente con tutto'l carro, e cadde in su' gradi della porta de'

Priori .

STRAVOLGIMENTO. Lo stravolgere. Lat. inversio, distorsio. Gr. καπας φοφή. G. V. 11. 3. 4. Possare a nostra correzione, non a stravolgimento di disperazione [ cioè : rivolgimento ] . Sagg. nat. esp. 115. Quindi a poco ritornarono i primi accidenti con isconci stravolgimenti di hocca.

STRAVOLTAMENTE . Avverb. In maniera stravolta . Lat. perverse . Gr. διας ρόφως . Gal. Sist. 350. Sebbene i Copernichisti rispondono, benche assai stravoltamente, a queste, e simili altre ragioni, non però

STRAVOLTARE . Stravolgere . Lat. invertere , pervertere . Gr. diasgeouv . Buon. Fier. 5. 2. 5. Confusi, e stravoltai Il successo a mio modo [ qui figura-

STRAVOLTO. Add. da Stravolgere. Lat. inversus. Cavalc. Discipl. spir. Sieci per esemplo colui, che ha stravolto, pognam caso, un braccio, il quale ec. Vit. SS. Pad. 1. 244. Essendogli menato un giovane, lo quale avea si crudele demonio addosso, che tutte le membra aveano quasi perduto il loro ufizio, ed era tutto istravolto, intantochè quando volca sputare gli andava in su le reni

S. Per metaf. vale Scomposto , Disordinato , Sregolato. Rim. ant. Guitt. 93. Or ben mi par, che'l mon-do sia stravolto. Com. Inf. 11. Dice nell' Etica, che sono tre maniere di cose da fuggire intorno a' costumi, incontinenzia, malizia, bestialitade; quando l'uomo hae stravolto l'appetito, ma la ragione pratica rimane diritta, questa perversione, e corruzione d'appetito è chiamata incontinenza ec. Pass. 240. La sigura del diavolo s' imprenta nell' anima; e tante sformate immagini, sozze, e stravolte, a quante cose superhamente con vizioso affetto la mente si rivolge, ed ama. Buon. Fier. 4. 4. 10. Con gli abbachi stravolti Mi col-

+ STRAVOLTURA. Stravolgimento. Lat. inversio, distorsio. Gr. κατας φοφή. Magal. lett. Peggioramento, che apparve il quarto anno dependentemente da quella stravoltura del piede.

+ \* S. I. E metafor. Magal. lett. Perdoni V. S. Illustrissima la pedantería di questa stravoltura d'un luo-

go di Plinio

STRAZIARE. Maltrattare. Lat. male habere, lacerare, vexare. Gr. xaxsv. Bocc. nov. 11, 13. Non mi vogliate ad instanza di questi malvagi uomini straziare. E nov. 43. 12. E molto men male essere dagli nomini straziata, che sbranata per li boschi dalle siere. Petr. son. 62. Non temo già, che più mi strazj, o scempie. Varch. Lez. 500. Il medesimo significa straziare, e scempiare nella nostra lingua. Cant. Carn. 50. E quanto più eravamo straziate, Tanto il nostro piacere era maggiore.

S. 1. Per Beffare , Burlare , Schernire , Aggirare . Lat. illudere, irridere, troducere. Gr. χλευάζειν, διασύζειν. Βοςς. που. 73. 21. Se tu avevi altra ira, tu non ci dovevi però istraziare, come fatto hai. Gell. Sport. 2. 1. Delle nostre; sempremai noi straziamo le povere persone. Cas. lett. 27. Dal quale sono stato tenuto a bada, e straziato a tutti i tribunali di questa

città presso a tre anni.

S. II. Per Mandar male, Gettar via, Dissipare. Lat. prodigere, profundere, consumere, dissipare. Gr. διαφορείν. Bocc. nov. 7. 12. Io ho dato mangiare il mio, già è molt' anni, a chiunque mangiare n'ha voluto ec. e ad infiniti ribaldi coll' occhio me l' ho veduto straziare. Cant. Carn. Ott. 29. Ma voi giovani ancora, Perchè straziate danar, tempo, e panni ec. Circ. Gell. 3. 75. Veggendo, che di quello, che ha fatto la natura per tutti ec. a uno ne avanzi tanto, che

STRAZIATAMENTE. Avnerb. Con istrazio. Bemb. Asol. 1. 27. Da essi straziatamente qua, e là in uno stesso tempo essendo portati ec. il senso si dilegua lo-

ro, e il cuore

STRAZIATO. Add. da Straziare. Lat. male habitus, vexatus. Petr. cap. 4. Nè rallentate le catene, o scosse, Ma straziati per selve, e per montagne.

\* §. Gli Artefici dicono che Un pezzo di legname,

o simile, è straziato, quando se ne levano piccole parti da non ne trar profitto. Da questo dicesi Strazio, Il guasto o consumamento inutile, che se ne fa. V. STRAZIO S. III.

STRAZIATORE. Che strazia. Lat. cruciator, ve-

xator . Dial. S. Gregor. Venne, secondo ch' è usanza, uno straziatore, che vivca d'andare per li conviti con una sua scimia (qui schernitore, o buffone).

STRAZIEGGIARE. Straziare, in signific. di l'effare . Lat. ludibrio habere . Gr. προπηλακίζειν . But. Par. 29. 2. Con iscede, cioè con detti bessevoli, che strazieggiano, e contrassanno lo parlare altrui. Sceda è la prima scrittura, ed anco simulazione, e contraffacimento, come quando l' nomo strazieggiando contraffa altrui.

STRAZIÉVOLE. Add. di strazio, in senso di Scherno : Schernevole . Lat. contumeliosus . Gr. UBq1çıxos. Guid. G. Non temperandosi al movimento della sua ira, con parole strazievoli s' erse contr' a Pria-

STRAZIO. Lo straziare, in signific. di Scempio, Dilaceramento. Lat. cruciatus, supplicium. Gr. βάσα-vos. Dant. Inf. 15. Che giunte Siete a veder lo stra-zio disonesto. E 19. Per lo qual non temesti torre a nganno La bella donna, e dipoi farne strazio. Bocc. nov. 48. 10. Io la giungo qui, e qui ne fo lo

strazio, che vedral . Tes. Br. 2. 5. Alla fine gli presero, e secero di loro grande uccisione, e grande strazio . Petr. son. 311. Fuor di mon di colni, che punge, e molce, Che gia fece di me si lungo strazio.

S. 1. Per Ischerno . Lat. tudibrum , contumelia . Gr. χλευασμός, παρασυρμός. Petr. cans. 29. 5. Peg-gio è lo strazio, al mio parer, che'l danno. Bocc. Intr. 33. In istrazio di noi andar cavalcando, e discorrendo per tutto. Pass. 16. Villanamente la sprez-

zismo, e facciamocene besse, e strazio.
\*\* §. 11. Per Profusione, Sprecamento. Dav. Vit. Agr. cap. 6. Ne vani onori degli spettacoli spese ec. con più garbo, che strazio [ il Lat. ha; uti longe a lu-xuria, ita famæ proprior. Dat. V. Straziare §. II. ]. Cecch. Mogl. 2. 3. Abbia si fatta cura alle cose del convito, che e' ci sia abbondanza, e non istra-

\* S. III. Strazio di legname, o simile, dicesi dagli Artefici Il trarre da un perso delle piccole parti, dalle quali non si può trar verun utile; e quindi . Von si chiama Strazio, quando si recide una truve, o altro, e la

STRAZIOSAMENTE. V. A. Avverb. Con istrasia , Schernevolmente . Lat. contumeliose , injuriose . Gr. UBgigixas . Med. Arb. cr. Inginocchiavansi dinanzi da lui, e salutavanlo straziosamente, quasi co-

STREBBIARE, e STRIBBIARE. Stropicciare. Pulire, ed è proprio quello, che funno lo donne in lisciandosi . E si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. perpolire. Gr. καλωπίζειν. Lab. 204. Poichè molto s'era il viso, e la gola, e'l collo con diverse lavature strebbiata. Lasc. Streg. prol. Quanto più si sforzano, ve-stendosi di seta, e d'oro e ec. ornandosi, lisciandosi, e stribbiandosi il volto, di parer giovani, e beile, tanto più si dimostrano agli occhi de risguardanti vecchie, e sozze.

STREBBIATO, . STRIBBIATO. Add. da' lor verbi. Galat. 77. Hanno ec. e'l viso, e la gala, e le mani cotanto strebbiate, e stropicciate, che si disdirebbe ad ogni femminetta, anzi ad ogni meretrice. Lor. Med. canz. 15. 3. Ch' egli è pazzo chi vi tocca, Quando siete si strebbiate . Buon. Fier. 4. 3. 7. Via via questa strebbiata, Questa lisciardieraccia accattamori.

STREBBIATRICE, e STRIBBIATRICE. Verbal. femm. Che strebbia, Che si strebbia. Tac. Dav. Post. 426. Impara qualunque se' moglie strebbiatrice, borbottona, salamistra, e gelosa; questa postilla tocca a te.

STRECCIARE. Contrario d' Intrecciare . Lat. dispescere. Gr. διαλαμβάντιν . Buon. Tanc. 5. 7. 11 ballo s' intrecci Braccia con braccia, Mentr' un s' allaccia, L'altro si strecci.

(\*) STRECOLA. Sorta di colpo, come Grifone, Mascellone, o simile. Car. Matt. son. 6. Forse ha podagre : o dagli una dirotta Di strecole, di sgrugni, e di frugoni .

STREFOLARE. Disfare i trefoli.

STREGA. Maliarda . Lat. saga , venesica . Gr. φαρ-μακεύτεια . Dant. Purg. 19. Vedesti , disse , quella antica strega, Che sola sovra noi omai si piagnel But. ivi: Chiamala strega, imperocche li volgari dicono, che le streghe sono femmine, che si trasmutano in forma d'animali, e succhiano lo sangue a fanciulli, e secondo alquanti lo mangiano, e poi lo rifanno. Fi-loc. 5. 165. lusieme con carne d'infamate streghe, e di testicoli di lupo . Dittam. 1. 4. Siccome presso fui Pass. 347. Qual dice, che vede morti, e favella con loro, e che va di notte in tregenda con le streghe.

T. VI.

S. Darsi alle streghe , vale Disperarsi. Lat. impatientiæ manus dare, indignari, furere. Gr. μαίνεσθαι, οςγάν. Pataff. 8. Che io non mi dard mai più alle streghe. Fir. Tria. 3. 3. Ha saputo, che ella è innamorata d' Uguccione, e che ella non lo vuol vedere, e dassi alle streghe. E 4. 1. Il padron mio si dara alle streghe, se non mi trova. Varch. Ercol. 55. Se continova nella stizza, e mostra segni di non o non potere star forte, e aver pazienza, si dice ec. egli è disperato, e' si vuole sbattezzare, dare alle

STREGACCIA. Peggiorat. di Strega . Lasc. Streg. 2. 2. Fabbrizio mi disse, che la sua vecchia, quella stregaccia di mona Sabatina, gli aveva detto, che mio figlinolo era vivo. E 3. 3. Che quella stregaccia non

faccia lor qualche male.

STREGARE. Ammaliare, Affatturare. Lat. fascinare. Gr. Baoxaivziv. Capr. liott. 4. 56. Non hai
tu mai inteso di queste, che vanno stregaudo, che par sepeste bene Quanto piacer neilo siregar si tiova ec. Dijeste, cosa nuova Pareivi finalmente, Ch' a stregar non si dia tutta la gente.

S. Per metof. Malm. 5.62. Strego le botti di lor songue ingordo, E le sustanze usurpa delle pappe.

STREGATO. Add. da Stregare. Lat. fascinatus, devotionibus peremptus. Gr. βασχανία έφθαρμένος. Tuc. Dav. ann. 5. 61. E lui per ultimo avvelenato, stregato .

STREGHERIA. Loogo dove vanno, o si ritrovano le streghe. Matm. 4. 78. Martinazza, che era in stre-

gheria, Passò di la portata dal nimico.

STREGGHIA, e STREGLIA. Strumento di ferro dentato, col quale si freguno, e ripuliscono i cavalli, e simili animali. Lat. strigilis. Gr. 5λεγγίς. Dant. Inf. 29. In non vidi giammai menare stregghia A ragazzo aspettato da signorso ec. Come ciascun menava spesso il morso Dell' unghie sovra se . Bern. rim. 1. 11. Adoprasi in quel tempo più la teglia, A far torte, e migliacci, ed erbolati, Che la scopetta a Napoli, o la streglia.

S. Avere, o Dure una buona mano di stregghia, vale Avere, o Dare un buon rabbuffo . Varch. Ercol. 55. Alcuni quando vogliono significare, che si sia detto male d'alcuno, sogliono dire: e's'è letto in sul suo libro ec. e talvolta: e' n' ha avuta una buona streg-

ghiatura, ovvero mano di stregghia

STREGGHIARE, o STREGLIARE. Strigliare, Fregare, e Ripulir colla stregghia . Lat. strigili expolire. Gr. Zugea Zuziv. Cr. 9. 5. 1. La mattina per tempo se ne cavi fuori, e si forba, e si stregghi tutto . But. Mena la stregghia fortemente a stregghiare il cavallo. Buon. Fier. 2. 4. 7. A trarla fuor di barca Colle stanghe, e cogli argani, e stregliarla. 3. Per similit. Franc. Saccis. rim. 64. Coll' unghie

stregghio, e gratto, come pazzo, E questo è quel partito, Che da alle pene un poco di sollazzo. Morg. 23. 35. Maladetto sia 'I fien, caval poltrone, Maladetto sia io, che t' ho stregghiato.

STREGGHIATO. Add. da Stregghiare. STREGGHIATURA. Lo stregghiare.

S. Per metaf. dicesi Avere, o Dare una buona stregghiatura, vale Avere, o Dare un buon rabbuffo. Lat. increpare, vehementer reprehendere, objurgare. Gr. καθαπτεσθαι. Varch. Ercol. 55. Alcuni quando vogliono significare, che si sia detto male d'alcuno, sogliono dire: e's'è letto in sul suo libro ec. e talvolta: e' n' ha avuta una buona stregghiatura, ovvero mano di stregghia,

STREGONE. Maliardo. Lat. veneficus. Gr. 029. μαχεύς. But. Ove si pone, che indovini, maliosi

superstiziosi, e stregoni sieno puniti con nuova pena, come si dirà. Fir. As. 39. Ella è tenuta una delle maggiori stregone, e delle più potenti di questa città. E 52. Queste stregone con giovenili passi vanno a prendere il luogo nelle altrui sepolture. Bern. Orl. 2. 9. 59. Chiamasi Balisardo, ed è gigante, Stregone, incantatore, e negromante. Red. Ins. 41. Dal volgo creduti giovevoli per alcune malattie, e per le ridicolose fatture degli stregoni.

STREGONECCIO. V. A. Lo stregare, Ammaliamento, Affatturamento. Lat. veneficium. Gr. Фадиаzeia. But. Inf. 20. 1. Questo peccato ba principalmente sotto se quattro spezie, cioè divinazione, male-

ficio, superstizione, e stregoneccio.

+ STREGONERIA. Stregoneccio. Lat. veneficium. Gr. φαρμάκευσις . Ner. Sam. 8. 1. Attento legga queste

istorie mie Chi stima baie le stregonerie

STREGUA. Dicesi propriamente Quella rata, che tocca altrui nel pagar la cena, il desinare, o simili altre spese fatte in comune; ma generalmente si prende in vece di Parte, o Ragguaglio. Lat. symbola, portio , rata pars. Gr. συμβολή . Tac. Dav. stor. 2. 291. Del bene, o male, che ne avverrà, non andremo tu, ed io ad una stregua (qui il T. Lat. ha: ordo.) Varch. stor. 10. 279. Come in molte particolarità debbono essere riguardate, e rispettate le persone della Chiesa, così in alcune, le quali non concernono la salute dell' anime, debbono andare alla medesima stregua, e al medesimo ragguaglio degli altri. E 306. Avevano tanto a male, che i nemici non volessero nè avergli per uomini di guerra, nè mandargli alla stre-gua degli altri soldati. Borg. Fir. Lib. 316. La mise a una medesima stregua di quelle. E Orig. Fir. 88. Era, come dire, la parte d'uno, e non so, se noi dicessimo bene la rata, o la stregua.

\* STREMAMENTE. Estremamente. Cr. in STRET-

TAMENTE

+ STREMARE. Scemare, Diminuire. Lat. imminucre. Gr. ἐλαττοῦν. Filoc. 7. 138. Il miserabile corpo appoco appoco, stremandosi li suoi membri, riduceva a questa forma. Fr. Giord. Pred. S. 38. San Piero volle stremare la misericordia di Dio, che non ha sine, e parlò ignorantemente. Pass. 185. Questo, che è detto, non è detto però per istremare la grazia di Dio. Dav. Mon. 120. Ma qual maggior falsità, che stremar la moneta, cioè le facoltà del popolo ec. Varch. Stor. 12. 441. Essendoli ogni giorno per commissione di Clemente stremato quel poco di pane, e di acqua, che gli eran conceduti ec. miserabilissimamente morì. Teseid. 8. 88. I cavalli non eran rigogliosi Come solieno, e le schiere stremate Erano assai, e

stremavano ognora.

+ STREMATO. Add. da stremare. Lat. imminutus. Gr. ελαττωθείς. Tuc. Dav. stor. 1. 255. Shalorditi da Galba per atroci bandi, o stremati confini ec. facevano scandolosi discorsi (cioè: ristretti). Borgh. Vesc. Fir. 411. Leggiamo di Santo Romolo, che fu nel medesimo luogo rifatto, ma capovolto, e stremato.

STREMENZIRE. Ridurre stentato, Far venire a stento. Salvin. pros. Tosc. 1. 517. Un altro trattando dell'emula repubblica di Sparta, disse essere i suoi fichi piccoli, a cagione dello stato tirannico, diceva egli, che gli spremeva, e gli stremenziva; che se que-

sto non fosse, sarebbero più vegnenti, e più grossi. STREMENZITO. Add. da Stremenzire. Salvin Salvin. pros. Tose. 1. 492. Aver caro, che altri sappia, che si faccia onore, che cresca in reputazione, e 'l suo crescere non istimare proprio scemamento, ma venir a parte di sua reputazione con goderne, e goderne veracemente dentro al cuore, non per istremenzita affettazion d'apparenza (qui per metof.).

STREMITA, e all' ant. STREMITADE, e STRE-MITATE. L'ultima parte di qualunque cosa. Lat. extremitas, finis. Gr. ἐσχατιά, τέλος. G. V. 10. 89. 6. I quali erano con loro tende alla stremità dell'oste. Tes. Br. 2. 31. Ciascun di loro ha due stremitadi, e un mezzo; ragione, come lo fuoco, che è di sopra, sì ha una stremitade, che tuttavia va in suso ec. l'altra stremitade è di sotto, ch' è meno leggiera, e meno delicata, che l'altra. Amet. 22. Nascondere vede le loro stremità sotto le prime salite.

§. I. Per Mancamento d'avere, Estremo bisogno. Lat. inopia, necessitas, egestas, penuriu. Gr. απορία. G. V. 7. 75. 3. Fue dilibera la cittade, che era in ultima stremità di vittuaglia. E 11. 76. 4. Il recarono a maggiore stremità, che convenne, che 'ngaggiasse a

usura la sua corona.

\*\* S. II. Per Somma parcità. Vit. S. Franc. 176. Si diede a vivere in tanta stremità, che 'l cibo, che pren-

dea era impossibile a sostentare la vita.

STREMO. Sust. Stremità. Lat. extremitas, extremum. Gr. ἐσχατιά, τό ἔσχατον. Dant. Purg. 10. Tanto che pria lo stremo della luna Rigiunse al letto suo per ricorcarsi. E 22. Toglie il penter vivendo, e negli stremi. E Par. 31. Con gli occhi vidi parte nello stremo Vincer di lume tutta l' altra fronte. Com. Inf. 7. Intende nel presente settimo capitolo trattare della pena del vizio dell' avarizia, la quale è uno degli stremi di liberalitade .

S. Per Vecessità. Lat. necessitas, inopia. Gr. απο-gia. M. V. 1. 64. Condurrebbe lui, e la terra in tali stremi, che agevolmente all'ultimo ne diverrebbe signore. Cron. Morell. 288. Vedutici nello stremo ci ricomperammo dalla compagnia di messer Giovanni

Aguto fiorini 220. mila d' oro

STREMO. Add. Ultimo, Che tiene l'ultimo luogo. Lat. extremus . Gr. 20x 2005 . Dant. Inf. 17. Cosi ancor su per la strema testa Di quel settimo cerchio tutto solo Andai. Franc. Sacch. nov. 32. Acciocchè voi non crediate, che io dica da besse, o che io faccia stremi argomenti di loica [ cioè: gli ultimi, e più con-

cludenti ].
§. 1. Per Sommo, Grandissimo. Bocc. nov. 49. 10. Egli, con tutto che la sua povertà fosse strema, non s' era ancora tanto avveduto, quanto bisogno gli facea, che gli avesse fuor d'ordine spese le sue ricchez-

S. II. Per Misero, Infelice. Lat. miser. Gr. αθλιος. Bosc. nov. 49. 14. Niuna consolazione lasciata t' ha la tua strema fortuna.

§. III. Per Gretto, Tapino. Lat. sordidus. Gr. ένπαςός. Βοςς. nov. 75. 2. Sono nomini di povero cuore, e di vita tanto strema, e tanto misera, che al-

tro non pare ogni lor fatto, che una pidocchiería.
S. IV. Per Privo, Manchevole. Lat. cassus. Gr. φρούδος . Bocc. Intr. 10. Si di famiglia rimasi stremi,

che uficio alcuno non potean fare.

\*\* S. V. Per Stretto , Munito , Sottile ; dal verbo Stremare . Fr. Giord. 129. Se linee fossero dalla terra al cielo, sarebbono più streme alla terra, e larghe inverso il cielo. Cron. Strin. 125. Fu fatto il palco, ed ammattonato, e fue fatto uno assito stremo da palco, e una scala.

S. VI. Strema unzione, dicesi Uno de' sette sacra-menti della Chiesa. Lat. extrema unctio. Gr. τελευταία χρίσις. Maestruzz. 2. 54. È negata la strema un-

zione

+STRENNA. V. L. Mancia . Lat. strena . Gr. έπιveuis. Dant. Purg. 27. E mai non furo strenne, Che fosser di piacere a queste iguali. But. ivi : Mai non furo strenne, cioè mance, cioè annunziazioni primamente fatte la mattina . An. Puce. Centil. cant. 62. Nel predetto anno il Dalfino di Vienna Sconfisse in campo il Conte di Savoia, Ed a sua gente diede mala stren-

STRENUAMENTE. V. L. Auverb. Valorosamente. Lat. strenue. Gr. a'vogixos. Fr. As. 41. Metti mano a questa impresa strenuamente ora, che egli ti può così agevolmente venir fatto. E 102. Avendo già ogni cosa strenuamente rassettato. Gal. Sist. 345. Strenuamente si porta il signor Simplicio, e molto a-

cutamente s' oppone.

+ \*\* STRENUITA. V. L. Astratto di Strenuo.

Petr. uom. ill. 217. Per la sua strenuità fu chiamato Maraviglia del mondo. Rim. ant. Cccc. Angiul. La strenuità mi richer per figliuolo, Ed i' l'appello ben per

madre mia

STRENUO. V. L. Add. Valoroso . Lat. strenuus . Gr. yervaios . Liv. Dec. 3. Volle piu tosto Marcello avere a se raccolto, che tolto al nemico uno strenuo, e forte compagno. Vit. Plut. Era in tutte le cose strenuo. Amor. Vis. 11. Pallamide seguiva, e Lionello, E Polinor collo strenuo Calvano. Franc. Sacch. rim. 66. Strenuo, gentile, e più, ch' altro, cortese Degli Alidogi messer Ludovico .

STREPERE. V. L. Fare strepito, Romoreggiare. Lat. strepere. Gr. 400av. Liv. Dec. 3. Strepesse il romor delle femmine lamentantisi. E appresso: La re-pubblica medesima strepeva negli apparecchiamenti

della guerra

STREPIDIRE. V. A. Riempier di strepito. Lat. strepita implere. Gr. ψόφον πληςδν. Liv. Dec. 3. L'orecchie strepidiscono de' romori de' compagni piangen-

ti, e chiamanti più spesso noi.
STREPIRE. V. A. Strepidire. Lat. strepitu implere. Gr. ψόρε πληςεν. Liv. Dec. 3. Perchè ogni cosa di vario tumulto strepivano [ cioè: cmpievan di strepito]. Teseid. 11. 49. Già istrepivan per lo messo fo-co Le prime frondi.

+ STREPITANTE. Che fa strepito . Lat. strepens . Gr. 4000v. Bemb. pros. 2. 59. Mutole, strepitanti, e taide. Ner. Sam. 10. 45. S'ode gridar per tutto all' armi all' armi Da mille e mille strepitanti voci, E

s' odon misti ec.

+ STREPITARE. Fare strepito . Lat. strepere. Gr. ψέφαν. Segn. Mann. Nov. 13. 1. Ivi i Cani della Citta non fann' altro che strepitare. Corsin. Torracch. 17. 70. Quinci s' udiro in questa parte e 'n quella Risuonar trombe, e strepitar tamburi ec.

S. Strepitare di checchessia, vale Farne romore, Parlarne altamente. Buon. Fier. 2. 3. 9. Guardarsi dagli scandol, che figliuoli Delle discordie sono, è mag-

gior bene, Che torre a strepitar sopra gli scandoli, Che non han più rimedio. + \* STREPITEGGIARE. Frequentativo di strepitare ; Far qualche strepito. Uden. Nis. 4. 92. Ma Stazio per natura, e per istudio sempre cerca di spropositare; a lui basta a guisa di Sterope e di Bronte interribilire, e strepiteggiare con quella sua flegetontea e gorgoneggiante locuzione .

STREPITO. Romore grande, o scomposto. Lat. strepitus. Gr. 4/005. Bocc. g. 7. p. 2. Non istette guari a levarsi il Re, il quale lo strepito de' caricanti, e delle bestie aveva desto. G. V. 1. 48. 1. Perocchè il delle bestie aveva desto. primo luogo, dove si pesava, non era sossiciente a

tanto strepito, vi feccro due luoghi.

+ STREPITOSAMENTE. Avverb. Con istrepito. Libr. cur. malatt. I flati nel ventre inferiore si fanno strepitosamente sentire. Salvin. Buon. Tanc. 1. 1. Si dice fare uno scapponeo a uno, quand'altri l'attacca, e lo rimorchia, e gli fa romore sopra 'l capo, riprendendolo strepitosamente.

STREPITOSO. Add. Che fa, o rende strepito. Lat.

strepens . Gr. 4cowr. Sagn. Mann. Lugl. 25. Le anime non si salvano solamente per via di prediche strepitose, si salvano con un sibilo ancora tenue.

STRETTA. Sust. Verbal. Lo strignere, Strignimento. Lat. constrictio, oppressio, pressura. Gr. 9λί-415. Dant. Inf. 31. Ond' Ercole senti già grande strctta.

S. I. Stretta di neve, Per abbondanza di neve caduta, disse Dant. Inf. 28. Or di a fra Dolcin dunque, che s'arni ec. Si di vivanda, che stretta di neve Non re-

chi la vittoria al Noarese.

+ 5. II. Stretta , per Calca, Frequenza. Lat. frequentia. Gr. πολυανθεωπία. Introd. Virt. Non si ricorda mai, che per alcuna sconsitta, o mortalità di gente, che nel mondo fosse, quella strada si calcata andasse, e a quella porta così grande stretta avesse. M. V. 1. 56. Quando quattro, quando sei, e talora fu, che dodici vi si trovarono morti dalla stretta, e dallo scalpitamento della gente. Fr. Giord. 54. Delle quali non disse, che non potè, se non pur parecchie, per lo

grande popolo e stretta che su a questa predica.
§. III. Stretta di vettovaglia, o simili, vale Scarsità, Penuria. Lat. angustia. Gr. αποςία, ςενότης. G. V. 9. 92. 1. Non si potcano più tenere, sì erano a stretta di vittuaglia, e d'assedio. E cap. 106. 1. Essendo in Genova grande stretta di vittuaglia. E 12. 72. 5. Questo ci diede gran difetto, e più volte grande stret-

ta, e paura.
§. IV. Stretta, per Luogo, o Passo stretto, e angusto . Lat. loci angustiæ . Gr. 52vóms. Petr. canz. 5. 7. Ma Maratona, e le mortali strette, Che difese il leon

con poca gente.

S. V. Essere alle strette, o simili, si dice del Trattare strettamente insieme per conchiuder qualche negozio, o dell' Essere in sul conchiuderlo. Lor. Med. canz. 72. 4. Quando poi siete alle strette, Ordinate il che, e'l quando. Varch. stor. S. 215. Per compiacere a Cesare, col quale era alle strette di doversi accordare. E stor. 9. 221. La pratica, che era, se non conchiusa, alle strette di doversi conchiudere, si conchiuse in guisa, che ec. Tac. Dav. ann. 15. 219. Il quale il di innanzi al destinato fu con Antonio Natale molto alle strette.

S. VI. Essere , o Mettersi alle strette , o Avere la stretta, e simili vagliono anche Esser ridotto in gran pericolo, o all'estremo, Essere oppresso. Bern. Orl. 2. 15. 23. Chi non fu presto a staccar le tanaglie, Io dico a sciorre il cavo, ebbe la stretta. E rim. 1. E poi c'è quella Del mio compagno, eh'ebbe anch'ei la stretta. Car. lett. 1. 117. Ho caro di trovarmi a queste strette. E 2. 7. Vedete a che stretta vi siete messo da voi medesimo per astuto, che siate. Menz. sat. 4. E mi dispiace aver spesso la stretta Da un qualche poeta, che gl' imbrogli Del suo cervel mi legge, allorchè

ho fretta

\*\* S. VII. Nota uso . Fav. Esop. 129. Un troncone di legna della soma mettendosi alla stretta da al cavallo pe'l corpo, ed ebbelo sbudellato [ qui par da intendere in senso proprio di Passare per luogo stretto, es-sendo il cavallo, che passa per un chiassetto, attraversato da un asino carico di legne, che teneva tutta la via

S. VIII. Dare la stretta, vale Ridurre in gran pericolo, o all' estremo, Opprimere. Bern. Ort. 1. 7. 42. Uggier, che gli conosce, coll' accetta, Strignendo i denti, a tutti dà la stretta. Cas. rim. burl. 1. 14. Che

m' han dato a' miei di di grandi strette.

\*\*\* (. IX. Stretta, T. de' Milit. La prima operazione dell' assediante intorno alla piazza nemica, quando con forti distaccamenti la stringe tutto all' intorno, ed occupa tutte le strade che vi metton capo. Grassi.

STRETTAMENTE. Avoerb. Con istrignimento, Con istrettezza . Lat. arcte , anguste . Gr. çevas , Bocc. nov. 86. 6. Nè v'era per tutto ciò tanto di spazio rimaso, che altro, che strettamente, andar vi si potesse. R nov. 99. 50. Gittatasi oltre, quanto pote, l'abbracciò strettamente. G. V. 9. 111. 1. Assediandola strettamente per mare, e per terra. M. F. S. 105. Per forza di fanie più giorni strettamente patita, come arrabbiati combatterono il castello [cioè: stremamente].

S. I. Per Iscarsomente , Parcamente . Lat. strictim . Gr. εὐπελως. Dial. S. Greg. M. Ciò, che gli soperchiava della settimana, traendone strettamente la sua necessità, dava a' poveri. Pallad. Dopo la buona rendemmia strettamente, dopo la piccola larga-

mente pota.
§. 11. Per Caldomente, Con offetto. Lat. vehementer, etinm atque etiam. Gr. opodea. Mor. S. Greg. t.
4. Ben si disegna per la conciliazione degli amici di Giobbe, per li quali esso pregò sì strettamente. Fir. disc. an. 29. Piacque molto al Re il consiglio del Carpigna, e lo pregò strettamente, che gli desse esecuzio-

ne. 4 S. III. Per Rigorosamente. Lat. acriter . Gr. detμέως. Mor. S. Greg. 8. 13. Considerano ancora quanto egli debbe strettamente giudicare le nostre colpe. E 16. 14. Nulla anima è tonto giusta, che se ella sarà strettamente giudicata ec. essa non sia da esso aggrava-ta. Amor. Vis. 16. Appresso ancor pur il medesmo Iddio [Giove] In nuvoletto d'oro rifulgente Trasformato discendere vid' io Giù in alta e ferrea torre, au-dacemente In grembo a Verginella, ch' entro v' era Richinsa e custodita strettamente.

§. IV. Per Brevemente, Succintamente, In compen-dio. Liat. breviter, summatim. Gr. έν βεαχέσι, συλ-λήβόην. Borgh. Orig. Fir. 30. Che qui si è ora così

strettamiente accemnato.

STRETTEZZA. Astratto di Stretto; Angustia nel signific. del S. Lat. angustia . Gr. 52voms . Bocc. nov. 13. 14. Come andrò io nella camera dell' abbate, che sai, che è piccola, e per istrettezza non v'è potuto giacere alcuno de' suoi monaci! E tett. Pin. Ross. 272. Le catene trionfali', e la strettezza della prigione colla rigidezza del prigioniero infino alla morte ontosa provò.

S. I. Figuratam. Boce: nov. 96. 2. lo fui sempre in opinione, che pelle brigate ec. si dovesse si largamente ragionare, che la troppa strettezza della intenzion delle cose dette non fosse altrui materia di disputare [ cioè: limitazione ]. Fir. As. 100. Trovandoci noi adunque nel mezzo di così taglienti forbici ec. pigliammo ec. quel miglior rimedio, che ne porgeva la presente strettezza [ cioè: urgenza, dura contingen-

ea]. + \* §. 11. Per Amicizia, Fomiliarità. Stor. Semif. 59. Fne in istretta amistae con molti, e piue vertudiosi degli suvi tempi ec. grande in ogni modo infra di

lovo strettezza passava.
§ 111. Per Parsimonia, Scarsità. Lat. parsimonia, penuria, parcitas. Gr. αποςία. Cron, Morell. 258. Usa in costei più strettezza, ch' ella abbta le spese assegnate. Fr. Giord. Pred. R. Malvolentieri si accomodano a tante strettezze. Dav. Camb. 105. Non possono anco i pregi del cambio star fermi in sulla pari, ma vanno in su , e 'n giù secondo le strettezze , o larghezze, e secondo che vichiede l'utile, che dee porgere il cambio. Fir. As. 53. Ma io, che m'era accorto della sua strettezza, negava di volere andare. Guice. stor. 19. Tolsero le vettovaglie, che venivano all'esercito, che ne aveva strettezza.

S. IV. Strettezza di cnore , vale Ansietà , Passione . Lat. anxietas . Gr. adnuovia, Fiamm. 4. 37. Egli mi sarebbe duro, o donne, il poter mostrare con quanta focosa ira, con quante lagrime, con quanta strettezza di cuore io quasi ogni di cotali pensieri, e ragionamenti soleva fare.

S. V. Strettesza di petto, vale Difficoltà di respira-

\* STRETTIRE. T. degli Artefict; Ristringere, Diminuire lo spazio, o l'ampiezza. Gli stampatori dirono Strettire la spazzieggiatura per rimettere il lasciato. I Sarti Strettire una veste troppo larga.

STRETTISSIMAMENTE. Supert di Strettamente. Lat. strictissime, arctissime: Gr. çevimum. Fiamm. 2. 46. Strettissimamente lui abbracciando, così dissi.

S. I. Per Iscarsissimamente. Lat. parcissime. Gr. γλισχείτατα. Bocc. nov. 49. 4. Delle rendite del quale strettissimamente vivea.

§. II. Per Instantemente, Con grandissima premura. Lat. vehementer, instanter. Gr. σφώδεα, ένςατικώς. Cas. lett. 14. Pregandola strettissimamente, che le piaccia tener le cose nostre a memoria. Varch. stor. 2. 19. Fu costretto a mandare per Don Ugo, e ec. pregarlo strettissimamente, che gli dovesse piacere di venire a parlamento con esso lui.

S. III. Per Rigorosissimamente, Con grandissima precisione, o limitazione. Varch. Lez. 581. Tutte queste cose si debbono intendere, quando si favella del

poeta strettissimamente, e propiissimamente. STRETTISSIMO.. Supert. di Stretto. Lat. angustissimus, arctissimus, parcissimus. Gr. γλισχεόπατος. Bocc. nov. 96. 6. Il quale dalla cintura in su era strettissimo, e da indi in già largo. Fir. As. 176. Cupido ec. non potendo più sopportar l'assenza della sua bella Psiche, scapolato per una strettissima finestra di quella camera, dove egli era ristretto ec. se ne venne la, dove ella dormiva. Alam. Colt. 5. 111. Lo strettissimo [ cammino ] ancor, che mostri avaro Di soverchio il padron, di biasmo è degno. Bemb. Asol. 1. 57. Poi vi rimasero mal lor grado con fermissimo, e strettissimo nodo miserabilmente ritenuti.

S. I. Figuratam. Bocc. nov. 89. 6. Molti di diverse parti del mondo a lui per loro strettissimi, e ardui bisogni concorrevano per consiglio [cioè: urgentissimi]. Vit. S. Gio: Bat. O strettissima povertade altamente rimunerata [cioè: scarsissima]. Franc. Sacch. Op. div. 131. Alcuni altri teologhi la mettono strettissima e fanno, che le guerre, e le cose, che muovono li comuni, siano tutte giuste [cioè: rigorosissima]. Guicc. stor. 19. Col quale avea pratiche strettissime [cioè: segretissime]. + \* STRETTIVO. T. de' Medici, e de' Farmacisti.

Lo stesso, che Astringente. Ricett. Fior. Empiastro d'Archistrato strettivo, exocrocer. Car. Apol. 176. Che argomenti son questi? di malva, di mercorella, o di che altro? perciocche non hanno ne dello strettivo,

nè del solutivo (qui per similit.). STRETTO. Sust. Luogo angusto di poca larghesea. Lat. locus angustus, angustia, fauces, fretum. Gr. ζενόπος, ποεθμός. G. V. 8. 77. 5. Passaro per lo stretto di Sibilia, e vennero in questo nostro mare corseggiando. E 10.59. 4. Per forza gli ripinscro allo stretto, e rottura delle mura. M. V. 7. 7. E'l tornare addietro di lungo viaggio, per lo stretto de' loro nemici ec. non se ne potea pensare alcuna salute (cioè: per lo mezzo ). Tac. Dav. ann. 12. 159 Avendo i Greci piantato Bizanzio nell' estremità d' Europa diviso per pic-colo stretto dall' Asia per oracolo d' Apolline Pi-

\*\* S. I. Per Conclusione. Ambr. Furt. 1. 3. La Canimilla è allo stretto di maritarsi a quel medico [come stretta S. V. ].
S. II. Per Difficultà gravissima. Lat. difficultas,

discrimen , angustia. Gr. χαλεπόσης , χίνδυνος , ςενόms. Vit. Plut. Trovossi in molti grandi stretti, e pericoli

§ III. Mettere a stretto, vale Mettere sforzatamente, per viva forza. Pallad. Mettavisi a stretto una caviglia d'ulivo salvatico (il Lat. dice: talea vehementer arctetur ) .

\* \* S. IV. Stretto, T. de' Mus. E l' accorciamento di un soggetto per anticipare la risposta in un sina-

le. Gianelli.

\*\* S. V. Stretto, T. de' Mil. Luogo nagusto, che non si può passare in ordinanza. Secondo la magstore o minor angustia si rompono le colonne per campagnie, per drappelli, per sezioni, ed anche per file on-de passarlo; esse riformano gli ordini dall'altra parte. Si dice: Sfilare allo Stretto, passar lo Stretto, e Pas-

saggio dello Stretto . Grassi .

STRETTO. Add. da Strignere; e si usa non che nel sentim. proprio del verbo, ma eziandio ne' significati figurati dello stesso, e in espressione di molte proprietadi. Lat. constrictus, strictus. Gr. συςαλάς. Dant. Inf. 32. E vidi due s) stretti, Che'l pel del capo aveano insieme misto. E Purg. 30. Si congela Sossata, e stretta dalli venti Schiavi. E Par. 3. Ma visione apparve, che ritenne A se me tanto stretto per vedersi, Che di mia confession non mi sovvenne. Petr. san. 168. Che la mia nobil preda non più stretta Tenni al bisogoo. Bocc. nov. 31. 26. Rivolta sopra la coppa, la quale stretta teneva, il cuor riguardando, disse. E nov. 43. 5. Tenendogli gli sproni stretti al corpo ec. il ronzino sentendosi pugnere, correndo, per quella selva ne la postava.

S. I. Stretto , per Serrato , Riserrato , Chiuso. Lat. constrictus, clousus. Gr. xxugos. Bocc. nov. S. 3. In onorare altrui teneva la borsa stretta. E nov. 65. 4. E. così ingelosito, tanta guardia ne prendeva, e sì stretta

la tenea, che ec.

+ S. II. Stretto, per Unito, o Serrato insieme. Fir. As. 116. Stretti stretti in un tratto assaltarono la camera , dove era . Pucc. Centil. cant. 17. E stretti stretti usciron della valle, E Curradino avendogli per suoi, Non si parti, che gli furo alle spalle (in questi

esempi così replicato ha forza di superl.).

S. III. Stretto, per Angusto, Piccolo; Contrario di Largo. Lat. angustus, arctus. Gr. 52v65. Bocc. nov. 56. 6. Potete vedere i Baronci, qual col viso molto lungo, e stretto, e quale averlo oltre ad ogni convenevolezza largo. E g. 6. f. 7. Dentio dalla quale per una via assai stretta ec. entratouo. Tes. Br. 3. 5. Sappiate, che l'acqua nuoce al petto, ed allo stomaco, ed a' nervi, e sa dolori nel ventre, e sa stretto petto. Franc. Sacch. nov. 210. Valicavasi il fosso su per un' asse assai stretta di faggio.

S. IV. Stretto, per Intrinseco, Confidente. Bocc. nov. 27. 32. Egli non è or tempo da fare più strette accoglienze. E nov. 79. 9. Preserci di grandi, e di strette amista con alcuni. Car. lett. 1. 66. Sendone ricerco da messer Giulio Spiriti, cosa mia molto stretta,

e molto cara.

§. V. Stretto, per Segreto. Lat. secretus, arcanus. Gr. απός έντος. Bocc. nov. 26. 9. lo trovai colla donna mia in casa una femmina a stretto consiglio.

S. VI. Stretto, per Riservato, Ritenuto, Lat. cautus. Gr. ευλαβής. Dont. Por. 20. E voi mortali tenețevi

stretti A giudicar.

5. VII. Stretto, per Manchevole. Lat. parcus, modestus. Gr. γλίσχεος, μέτριος. Bacc. lett. Pin. Ross. 278. Voi dovete essere contento d'aver piuttosto stretta, e scarsa fortuna in allevare i vostri figliuoli, che molto

S. VIII. Stretto , per Angustiato , Afflitto. Lat. a-

ger. Cron. Morell. I Cardinali, considerato la spesa grande, e lo mperadore povero di moneta, e stretto d'animo ec.

S. IX. Stretto , per Estremo , Grandissimo. Lat. extremus, maximus. Gr. έσχατος, μέγιστος. Cavalc. Specch. cr. In ciò ci dà ammaestramento di mai senza

stretta necessitade non dar vista di noi.

S. X. Stretto, per Preciso. Lat. singularis, minimus. Gr. ψιλός, ελάχιζος. Finmm. 4. 8. Con maraviglia pensando qual cagione potesse essere, che costei indu-

cesse a dimandar così strette porticolarità.

S. XI. Stretto, aggiunto di Parente vale Propinquo. Lat. proximior, necessarius. Gr. προσήχων, αναγκαί-os. Cron. Morell. 257. O s' ella avesse fiatelli, o stretti parenti, che fussono bisognosi. L 258. Appresso vedi, che mancato alle pecorelle il pastore, i lupi le divorano ec. così avviene a' pupilli, e' sono rubati, in-gannati, e traditi da tutti, e massimamente da chi è loro più istretto. Guid. G. Era congiunto con lui d'assai stretto parentado. Bern. Ort. 1. 5. 4. Però quei, che ci son di sangue stretti, Par, che 'l più delle volte

s' amin meno.

\*\* §. XII. In questo senso, avvero di Intrinseco si dice anche casa stretta. Cron. Strin. 101. E detto Davanzato di Villanuzzo tolse per moglie una donna, che fu cosa stretta di Messere Ubaldino Marabottini (ma-

Simone, che è così nostra cosa, come tu sai).

+\*\* §. XIII. Metaf. Per Mosso, Spinto ec. Fior. S. Franc. 3. Stietto d'avanzia, disse a Santo Francesco; tu non mi pagasti ec. Ar. Fur. 26. 115. Ruggiero; a quel protesto pago hada. Ma stretto del furore et income quel protesto poco bada, Ma stretto dal furor stringe la spada

S. XIV. Per Rigoroso, Severo. Lat. acer. Gr. δριμύς. Mor. S. Greg. 8. 15. Sarà da quello stretto giudice

dimenticato al tempo dell' ultima sentenza.

(\*) §. XV. Per Ispesso, Denso. Lat. densus. Gr. mucorto, e stretto, con molta quantità di cina bollita, e

ribollita, io per me crederei, che ec.

\*\* §. XVI. A stretta, posto avverbialm. diverso alquanto da ciò che ne addita il Vacabol. M. V. lib. i. cap. 23. 1 Franceschi che erano nel custello, sbigottiti temettono, vedendosi a stretta, e non essendo usi di cotali baratti, per si fatto modo, che poco feciono resistenza [qui vale: Alle strette].
+ STRETTO. Avverb. Strettamente. Lat. nrete. Gr.

çaras. Guitt. lett. 10. 31. Promessa, e legata è lui stret-

to.

S. Per metaf. Cas, rim. burl. 1. 22. E non si pun-

ge, e giuoca sempre stretto (cioè: avaramente). STRETTOIA. Fascia, o altra Legatura, di cui ci serviamo per uso di strignere. Lat, fascia vinculum . Gr. δεσμός. Franc. Sacch. nov. 156. Sicche quasi in istrettoie si dovesse far ritornare nel suo luogo. E nov. 178. Lo 'mbusto è fatto a strettoie, le biaccia con lo strascinio del panno. Pallad. Magg. 9. Quando è rassodato in quelle strettoie, con sale trito si sali non

troppo. \* STRETTOIAIO. T. de' Lanninoli. Colui che

mette e strigne le pezze di panno nello strettoio.

\* STRETTOIATA. T. de' Lanaiuoli, ed altri. Quella quantità di pezze di panno, o altro che si strigne in una volta nello strettoio.

STRETTOINO. Dim. di Strettoio. Lat. parvum torcular. Gr. πιες ήγιον. Libr. segr. cos. donn. Se ne

spriema il sugo con uno strettoino.

STRETTOIO . Strumento di legno , che strigne per forza di vite, e serve per uso di spremere checchessia. Lat. torcular , prælum . Gr. miesne , miesnetov . Pallad. cap. 20. Facciasi torni, e strettoj da spriemere,

secondoch' è usanza nel paese. Cr. 5. 48. 12. Messo in panno lino bianco, si prema fuori con lo strettoio. Franc. Sacch. rim. 20. E so, che ben premete lo strettoio. Perchè del sugo n'esca volentieri. Ricett. Fior. 97. Dipoi si spremono colle mani, e collo strettoio. Malm. 8. 16. Che quasi manganato, e per strettoio Passasse ad alto il cavalier di cuoio.

S. Per Fasciatura stretta. Lat. arctum ligamentum. Gr. davos σύνδεσμος. Cr. 9. 31. 2. Le reni, o i lombi del cavallo malato ottimamente si radano; appresso vi si faccia strettoio in cotal maniera. E num. 3. Que-

st' altro strettoio è migliore. Prendasi ec. STRETTUALE. V. A. Add. Distrettuale. Lat. anterminus. G. V. 11. 117. 4. Perchè avea osseso un suo fedele da Vernia, non istrettuale di Firenze. M. V. 10. 83. Simulatamente bandeggiarono di loro cittadini, contadini, e strettuali, nomini atti a cercare mutazio-

STRETTURA . Strignimento , Stretta . Lat. constrictio. Guid. G. Sostenne sforzatamente in aere il giogante Anteo insino che per intollerabile strettura venne senza anima. Cr. 2. 23. 22. Con vinco sottile, e fesso, o con cordella, con poca strettura si leghi. Benv. Cell. Oref. 78. In somma a due stretture di vite sempre verrà siampata la medaglia.

S. 1. Per metaf. But. Inf. 38. 1. Che strettura della

nieve nol faccia morire.

S. II. Per Istrettezza di luogo , Luogo stretto , Luogo di piccolo circuito. Lat. angustia. Gr. 5226ms. Declam. Grintil. C. Poche api ebbi tra la stretiura del-l'orto assettate. Vit. Plut. E ancora per questo, che vedrà la strettura del luogo. Cr. 10. 35. 7. Nè le gat-

te per quella strettura potranno entrare.
\* STRIA. Scanalatura; Sorta di cavo, che particolarmente in buona Architettura rende ornamento, massime quando sia alternato con varietà nelle colonne.

Voc. Dis.

\* S. Per similit. i Notomisti danno il nome di Strie midollari alle Sostanze interiori della Midolla spina-

te.
\* STRIATO. Fatto a strie, Scanalato, Scannellato.

Voc. Dis. Striato a baccelli.

\*\* STRIAZZO. Esercizio proprio delle Streghe. Bern. rim. 1. 99. Van su pe' camini, E su pe' tetti la notte in istriazzo.

STRIBBIARE . V. STREBBIARE. STRIBBIATO . V. STREBBIATO .

STRIBBIATRICE. V. STREBBIATRICE.

† STRIBUIRE. V. A. Distribuire. Lat. distribuere. Gr. diaviguay. Din. Comp. 3. 68. Gli uficiali, che avean la guardia della vittuaglia, saviamente la stribui-vano. G. V. 11. 49. S. Ellino ordinarono tra loro una taglia di centomila siorini d'oro, il terzo prestare le dette compagnie al comune, e le due parti stribuire tra altre ricchezze. M. V. 1. 7. I cittadini di Firenze lasciarono a stribuire a' poveri per li capitani di quella compagnia più di trecento cinquanta migliaia di fiorini d'oro.

S. Per Rovinare, Guastare; maniera antica. Stor. Pist. 87. Quando Messer Azzo, e messer Passarino furono nel borgo di Panicale, mandarono loro gente presso alla città di Bologna ardendo, rubando, e stribuen-do ciò, che si trovavano innanzi sin presso alle mura della città; e quando ebbono così guasto, e stribuito, tornarono verso la città di Modona. E 92. Come costoro furono partiti della terra, e'l conte vi fece met-tere fuoco in tutto'l castello, e nella rocca, e tutta

la fece ardere e stribuire.

+ STRIBUITO. V. A. Add. da Stribuire. Lat. distributus. Gr. diavemndis. Fr. Iac. T. 2. 23. 18. Et a i membri ha stribuito Onde vita possan trare.

STRIBUZIONE . Distribuzione . Lat. distributio . Gr. ανάδοδις, διανομή. M. V. 4. 48. La entrata del comune recò a sua stribuzione, e mandò bando da sua

parte, che ec.

\*\* STRICARE. Strigare. Segn. Conf. istr. cap. ult. Osservando il nodo prima di applicarvi a stricar-

lo.

\*\* STRICNINA. T. de' Chimici. Nuova sostanza alcalina scoperta dai Sig. Pelletier e Caventon nel 1819. ne' semi dello strychnos, nux vomica, ed ignatia . Diz. Etim.

STRIDENTE. Che stride. Lat. stridens. Gr. Bgo-2wy. Cr. 9. 96. 2. Le quali [pecchie] prima sanza piedi nascono, e incontinente con le stridenti ale si mischiano, e si levano in alto. Guid. G. Col capo scoperto, e con stridente pianto il posarono ivi. Amet. 99. Gli stridenti grilli per le rotture della secca terra s'avevano fatto cominciare a sentire. Tass. Ger. 3. 76. Ed altri impone alle stridenti rote D' orni, e di cedri l'odorate some. Fir. As. 58. Spingendo assai sovente ambe le mani verso il morto corpo, con voce striden-

te, ma da molti sospiri impedita, gridava. S. Per Freddo eccessivamente. Boez. Varch. 1. rim. 5. Tu, quando usa sfrondare La bruma i boschi al più stridente algore, Tarde le notti, e i di veloci

fai.

+ STRIDERE. Gridare acutamente, così dell' uomo, come d'altro animale; e figuratam, si dice anche di cose inanimate. Lat. stridere, strepitum edere. Gr. Βεύχαν. Fr. Giord. Pred. S. Sibilasse, come serpen. te, e stridesse, come i porci, e come i sorci. Bocc. nov. 79. 40. Cominciò a saltabellare ec. e a stridere, a guisa che se imperversato fosse . Pass. 46. Venne là femmina stridendo, e'l cavaliere dietro. Varch. stor. 6. 152. I quali gli dissero fra l'altre cose, esser disserenza tra stridere, che sa suggire gli uccelli, e schiamazzare, che gli alletta . E Ercol. 61. Stridere per lo contrario è sempre neutro ec. e noi faccendolo della terza diciamo stridere coll' accento acuto in sull'antepenultima, il quale dimostra la penultima sillaba esser breve. Red. Ias. 128. Stuzzicato, ed irritato strideva, come se fosse un pipistrello. Tass. Ger. 16. 2. Le porte qui d'effigiato argento Su'cardini stridean di lucid' or6. Cavalc. Att. Apost. 48. Le quali parole quegli udendo, tutti si rodeano di cuore, e istrideano gli denti contro a lui [ qui è attivo, contro quel, che di sopra dice il Varchi, che questo Verbo è sempre neutro ]

STRIDEVOLE . Add. Che stride . Lat. stridulus . Gr. λιγυςός. Bemb. pros. 2. 91. D' altra parte, cercando la piacevolezza, puossi trascorrere, e scendere al dissoluto, credendo quelle voci graziose essere, che ridicole sono, e le imbellettate vaghe, e le insipide dolci, e le stridevoli soavi. Varch. Lez. 467. Le stri-

devoli [parole] in iscambio delle soavi. + \* STRIDIMENTO. Strido; Stridio; Stridore. Uden. Nis. 4. 46. La forza di questa comparazione consiste nello stridere, che si fa talora nel pianto, il quale stridimento lagrimoso era ec.

(\*) STRIDIO. Lo stridere, Stridere. Lat. strider. Gr. 1910/125; . Salvin. pros. Tosc. 1. 102. Ben si sa,

che stridio, e che schiamazzo elle fanno.

+ STRIDIRE. V. A. Stridere. Lat. stridere. Gr. Sey'xer. Mor. S. Greg. 32. Ecco io stridero sopra di voi, siccome stridisce il carro carico di fieno. Cr. 9. S2. 2. Il desiderio d'usar con la femmina il maschio [ pavone ] dimostra, quando la bellezza della gemmata coda sopra di se volge, e correndo stridisce. Vit. SS. Pad. 1. 76. Di notte lo facea urlare, e piagnere, e stridire li denti [anche qui è Attivo, come sopra Stri-

S. Per similit. Lat. facere stridorem, Vitr. Cresc. 1. 11. 2. Quanto alla bontà della rena è da sapere, che quella, la quale presa con mano stridisce, è utile a

colui, che vuole edificare.

STRIDO . Voce , che si manda fuori stridendo. Lat. stridor, clamor, quiritatus. Gr. βευγμός. Bocc. nov. 45. 14. Fu per mettere un grande strido, temendo d'esser fedita. Petr. eanz. 48. 10. A questo un strido La-grimoso alzo, e grido. E son. 222. Non chi recò con sua vaga bellezza In Grecia affanni, in Troia ultimi stridi. Dant. Inf. 12. Ove i bolliti faceno alte stri-

+ STRIDORE . Strido . Lat. stridor . Gr. βςυγμός . Liv. M. Io mando, diss'elli, dinanzi a me paura, stridore, e fuga, uccidimento, e sangue. Guid. G. Con lamentevoli stridori manifestano le misere loro boci. S. Grisost. Come dice la scrittura, stridore di denti, pianto, e ululato. Stor. Eur. 6. 145. Ammoni il fanciullo di non muoversi in modo alcuno, anzi tenere il capo saldissimo, e pari, e sopportare pazientemente lo stri-dore della freccia. Car. En. 8. 646. Il picchiar de l'incadi e de' martelli Ch' entro si sente, lo stridor de ferri, Il fremere ec. E 12. 991. La turba V'accorse de le donne, e di tumulto Di pianti, di stridori e d'ululati La reggia tutta e la cittade empiessi.

S. Diciamo anche Stridore, a Freddo eccessivo. Sagg. nat. esp. 7. Ne' maggiori stridori del nostro inverno si riduce a 17. e a 16. gradi. Fir, disc. an. 101. Or non ti ricord' egli, marito mio inzuccherato, aver udito dire, che due anni fa noi avemmo qui una mala vernata, e furonci i maggiori stridori, che io mi ricordi mai! Varch. Lez. 524. Negli stridori del verno si seccano dimolti frutti, perciocchè il caldo per temenza

del freddo suo nimico si ritira, e fugge.

+ STRIDULO . Add. Aggiunto , che si dà a canto , o a suono di voce acuta, e stridente, o a cosa che da suono stridente. Lat. stridulus. Gr. λιγυςός. Fir. As. 165. Accompagnando il nuovo coro con uno stridulo canto, andavano scherzando le lascive passere, e altri infiniti uccelli. Ar. Fur. 14. 109. Come assalire o vasi pastorali, O le dolci reliquie de' convivi Soglion con rauco suon di stridule ali Le impronte mosche ai caldi giorni estivi. Rucell. Ap. 220 Se quivi appresso poi surgesse il tasso, Sbarbal dalle radici, e'l tronco fendi, Per incurvare i lunghi e striduli archi, Che ec.

STRIGARE . Contrario d' Intrigare ; Ravviare , Svi-

luppare. Lat. extricare. Gr. εξελίτπειν.
\*\* S. I. Per Sollecitare. Fr. Giord. 3. E se ci sono caduti [nella scomunica], sì li strighi a uscirne, e far-

sene prosciogliere il più tosto che può.

sene prosciogliere il più tosto che può.

s. Il. Per metaf. Dar sesto a cosa imbrogliata, Aggiustarla, Trar d'imbroglio. Lat. extricare, educere.

Gr. ἀπαλλάτπεν, ἐξάγαν. Μ. V. 9. 100. Quando per lo passato ha fatte l'alte, e grandi imprese, per li governatori della Chiesa di Roma addosso gli son rimase a striggre. Fr. Giard S. Pred. 6. Delle quali avigno. a strigare. Fr. Giord. S. Pred. 61. Delle quali aviamo dette le cinque, e non bene strigate le due stamane. Sen. ben. Varch. 6. 27. Se tu l'intrigassi in qualche piato, e poi ne lo strigassi, niuno dubiterebbe, che tu non avessi sceleratamente operato. Boez. Varch. 5. pros. 12. Bessimi tu, risposi, tessendomi con coteste tue ragioni un laberinto da non potersene strigare, e sviluppare mai?

STRIGATORE . Verbal. masc. Che striga . Libr.

cur. malatt. Appellano il medico per unico strigatore di tanti mali [qui figuratam.].

+ (\*) STRIGE. T. degli Ornitologi. Uccello di rapina, che ha il becco uncinato, e senza cera, le narici coperte di penne quasi setolari, il capo, gli occhi, c le orecchie grandi. Ha la vista tanto delicata, che non può soffrire la luce del giorno . Lat. strix . Gr.

κέρχνηίς. Menz. sat. 5. E solo a gusi, a strigi, a cornacchioni Nel palazzo real poneasi il ghigno. Red. Oss. an. 148. Se tutti gli uccelli di rapina o grandi, o piccoli, che sieno, eccettuatone i barbagiani, i gusi, le strigi, o nottole, ed altri rapaci notturni, hanno cortissimi i loro due intestini ciechi ec.

(\*) STRIGIO. Sorta di erba, detta altrimenti Solairo. Lat. solanum. Gr. στεύχνος. Cr. 6. 104. 1. Lo strigio, solatro, e morella è una medesima er-

STRIGLIA . Stregghia .

STRIGLIARE. Stregghiare.

+ STRIGNENTE. Che strigne. Lat. stingens, astringens, cogens. Gr. σφίγγων. Amet. 13. Vede gli rivi ec. discendere, o quelli tutti in pietra per lo strignente freddo essere tornati pigri. E 59. Dal freddissimo Borea canuto L'acque strignente, e dal veloce Eoo, O da quale altro fiero, o len tenuto ec. Cr. 10. 31. 1 Presso al laccio sia un forte cannello strignente il

STRIGNERE, e STRINGERE. Accostare con violenza, e con forza le parti insieme, ovvero l'una cosa coll'altra. Lat. stringere. Gr. σφίγγαν. Bocc. nov. 12. 17. Poiche mille volte, disiderosamente stringendolo, baciato l'ebbe ec. nella camera se ne andarono. E nov. 31. 31. Stringendosi al petto il morto cuore, disse. E nov. 47. 7. Da queste parole vennero a pigliarsi per mano, e strignersi. Petr. canz. 39. 2. Deh stringilo, or che puoi. Bern. Orl. 1. 15. 48. Strigneva i denti, e dicea: traditore, Fa', se sai, che di qui non

puoi campare.

S. I. Strignere, per metaf. Bocc. nov. 63. 12. Tanto l'assezion del figliuot lo strinse, che egli non pose l'animo allo 'nganno fattogli dalla moglie. E nov. 98. 29. Che il legame dell'amistà troppo più stringa, che quel del sangue, e del parentado. Dant. Par. 32. Ma io ti solverò forte legame, In che ti stringon li pensier sottili. M. V. 1. 96. Il Conte si scusò, che non potea, ch' era forte stretto dalle gotti [ cioè : tormentato ]. Tac. Dav. ann. 3. 66. Meno strignevano que' figliastri al patrigno, che questo nipote all'avolo [cioè: gli erano meno a cuore: il T. Lat. ha: levior necessitu-

S. II. Strignere, per Accostare, Raccogliere insieme, Unire; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. colligere , cogcre . Gr. outhe yau. Dant. Inf. 9. Gridavan si alto, Ch'i'mi strinsi al poeta per sospetto. E Par. 11. Ben son di quelle, che temono il danno, E stringonsi al pastor. E 22. Così mi disse, e indi si ricolse Al suo collegio, e'l collegio si strinse. Amet. pr. 3. Che più di costui le molte lode in poche parole stri-gnendo diremo! Petr. son. 205. Seco si stringe, e dice a ciascun passo: Deh fosse or qui [cioè: si raccoglie in se medesimo]. E canz. 24. 3. Che pur tanta baldanza al mio cor diedi, Ch' i'le mi strinsi a' piedi. E cap. 1. Allor mi strinsi a nimirar s'alcuno Riconoscessi nella folta schiera. G. V. 11. 76. 1. Addl 21. d'Aprile si strinsono presso alle porte di Verona al gittare d'un

S. III. Strignere, pur figuratam. per Costrignere, Violentare, Sforzare. Lat. astringere, urgere, cogerc. Gr. ἀναγκαζαν, ἐπαγαν, βιαζεσθαι. Dant. Purg. 29. Ch' altra spesa mi strigne, Tanto, che'n questa non posso esser largo. E Par. 6. Ma la condizione Mi stringe a seguitare alcuna giunta. Bocc. nov. 50. 13. Vide colui, il quale starnutito avea, e ancora starnutiva, a ciò la forza del solfo strignendolo. E nov. 85. 15. Cominció molto a strignere, e a sollicitar Bruno. E nov. 100. 3. Voi mi strignete a quello, che io del tutto avea disposto di non far mai. Cas. lett. 65. Se e' par dunque al Vescovo di tornare a ragionare col Conte,

come da se, e stringerlo, e mostrargli le comodità, che egli troverà più in noi, che in alcuno altro ec.

S. IV. Strignere, per Serrare, Assediare. Lat. con-cludere, obsidere. Gr. συγκλείων, πολιοφκών. G. V. 5. 1. 8. Venne allo assedio di Roma per distruggerla, e aveala molto stretta. E 7. 103. 1. Misesi a strignere la città di Girona. E 8, 89. 2. Si puosono ad oste al castello di Gargosa, e quello strinsero per battaglia. Bocc. nov. 17. 44. Prima che da due potentissimi signori fosse stretto in mezzo, andò contro al Re di Cap-padocia. Cas. lett. 49. Par, che sia necessario, o di pigliare alcuno accordo sopra le cose di Siena di presente, innanzi che i nemici la stringano tanto che possano poi voler l'accordo a lor modo ec. o ec.

S. V. Stringere la spada, e simili, vale Impugnar-la. Ar. Fur. 9. 3. Dormono, e'l Conte uccider ne può

assai, Nè però stringe Durindana mai.

§. VI. Strignersi, per Ristrignersi, Usar parcità.
Lat. parce vivere. Gr. εὐπελῶς βιεν. Βοςς. Introd. 13. Molti altri servavano tra questi due di sopra detti una niezzana via, non istriguendosi nelle vivande, quanto i primi, nè nel here, e nell'altre dissoluzioni allargandosi, quanto i secondi.

§. VII. Strignere i cintolini ad alcuno, si dice del

Premere molto, ed importare altrui alcuna cosa. Lat. curæ, vel cordi esse. Gr. έπιμελές αναι. Bocc. nov. 40. 22. Siccome colei, alla quale istrignevano i cintolini ec. ordinatamente di quello la fante informò.

S. VIII. Strignere il sangue, vale Ristagnare il sangue. Lat. astringere, sistere. Gr. ζύφαν. Tes. Pov. P. S. cap. 16. Il sugo dell'ortica messo nelle nari fa uscire il sangue, ed ungendone la fronte strigne il sangue . E appresso : Il sangue di pernice , o di tortola , e colombo similmente strigne il sangue, che esce delle ferite

S. IX. Strignere fru l'uscio, e'l muro, vale Violentare alcuno a risolversi, senza dargli tempo a pensare. Malm. 10. 9. Chi la stringesse poi fra l'uscio, e'l muro , Pagherebbe qualcosa a farne monte. Menz. sot. 5. Ma tu mi stringi qui tra l' uscio, e'l muro.

STRIGNIMENTO. Les strignere. Lat. constrictio, constipatio. Gr. 50415. Com. Purg. 21. Si generano nell' aere diverse passioni, secondo vario stendimento, e strignimento, che fa il calore, che signoreggia nell'aere . Cr. 9. 65. 4. Ancora ensiano i buoi per costipamen. to, cioè per istrignimento di ventre. Gal. Sisi. 355. In somma questo allargamento, e strignimento si diversifica più assai, che in decupla proporzione.

STRIGNITURA . Lo strignere . Lat. contractura ,

pressura . Gr. Alitis , ougonn.

S. Per Congiuntura, Attaccatura. Lat. junctura. Gr. σύζευξις. Libr. Astr. Salderai ambo i lor capi con istagno, siccome io ti dissi, che facessi nella prima parte, poi torrai la strignitura, e piglia quel foratore, con che forasti gli altri fori, o un altro, che sia così grosso come quello.

STRIGOLO. Membrann, o Rete grassa, che sta oppiccata alle budella degli animali. Malm. 6. 47. Pur si rallegra al giugner d'un cibreo Fatto d'inte-riora di magnano, E di ventrigli, e strigoli d'E-

STRILLARE . Stridere . Lat. stridere . Gr. Bouxen . Ar. Fur. 37. 97. Ella, che teme, che non ben le accada, Lo nega indarno, e piange, e grida, e strilla. Varch. Ercol. 64. Strillare, il che si dice ancora mettere urli, o urla, stridi, o strida, strilli, e trifoli, è quello proprio, che i Latini dicevano vociferari, cioè gridar quanto altri n' ha in testa, ovvero in gola.

STRILLO . Lo strillare , Varch. Ercol. 61. Strillare, il che si dice ancora mettere urli, o urla, stridi, o strida, strilli, e trifoli, è quello proprio, che i La-

tini dicevano vociferari, cioè gridar quanto altri n'ha

in testa, ovvero in gola + \* STRILLOZZO. T. degli Ornitologi. Sorto d'uc-

cello di paretnio simile in grossezza al Frosone, di becca però più sottile, e del colore del tordo; forse lo stesso che il Braviere menzionato dal Pulci nel suo Morgante . Sacc. rim. 2. 3. 11 sentir la gran musica, e i mottetti, Che non gli canta mica uno strillozzo ec.

\* STRIMPELLAMENTO . Strimpellata , Frastuono .

Fag STRIMPELLARE . Sonare cost a mal modo . Lat. perperam pulsare. Gr. pavidus ngovav. Red. Ditir. 20. Strimpellando il dabbudda Cantino; e ballino il bombababa . Buon. Fier. 4. 1. 3. Suona pure , Suona forte, strimpella.

+ \* STRIMPELLATA. Strimpellamento, Battula di alcun strumento a mal modo . Salvia. Fier, Buon. 4. 1. 2. Dà due pizzicate, cioè pizzicottate col plettro dell'ugna, e delle dita; strimpellate; come si fa sulla

chitarra.

+ \* STRIMPELLO. Romore d'uno strumento, e dicesi per lo più delle campane. Carl. Svin. 7. Quivi Ciapino incominciò bel bello A risvegliar le indormentate corde Del neghittoso, e stupido strimpello; Nè veruna trovatane concorde, Per accordarle i bischeri girando Maggiormente il lor suon rese discorde

STRINATO. Add., e vale Più che magro, o Magrissimo . L. Panc. Cical. Branca ch' era magra stri-

nata ebbe paura che ec. STRINGA. Pesza di nastro, o striscia stretta di cuoio, comunemente di lunghezza di mezzo braccio, con una punta d'ottone, o d'altro metallo da ogni capo, e serve per allacciare. Lat. ligula adstrictoria, adstrigmentum. Bern. Ort. 2. 22. 14. Ma lascia, che co' nastri ella si stringa, Ogni Cristian n' arà cento per stringa . E rim. 1. 93. Con un certo cotale Di Romagnuolo attaccato alle schiene Con una stringa rossa, che lo tiene. Buon. Fier. 4. 4. 10. lo entro in un merciaio, compro stringhe ec. Mestieri ho di servirmene, le sgruppo . Varch. Suoc. 1. 2. lo t'ho detto mille volte, Fulvia, che tu tragga da tutti in tutti i modi tutto quello, che tu puoi, se tu dovessi bene cavarne un puntale di stringa . Lasc. Pinz. 1. 6. 10 so, ch' io non he mai avuto da voi tanto, che non vaglia più un puntal di stringa.

(\*) S. Non dare una stringa, vale lo stesso che Non ne dare un pelacucchino. V. PELACUCCHINO S.
(\*) STRINGAIO. Facitore di stringhe. Lat. ligularum opifex . Bemb. lett. 2. 5. 79. Battista stringaio imprigionato perciò, che vennto a parole con un altro stringaio gli avvenne con un martellino della loro arte segnarli un poco la pelle del volto.

STRINGARE. Ristrignere. Lat. astringere , premere. Gr. ¿πανας i Mav, 9λίβαν. Tac. Dav. Che tanto stringava i suoi scritti per aver vita.

STRINGATO. Add. da Stringare; Compendioso, Succinto , Breve nel parlare , o nello scrivere. Lat. compendiarius , pressus , concisus. Gr. συντομος. Dav. Tac. lett. Volgarizzare tutto Tacito non pare, che occorra, avendol satto Giorgio Dati con ampio stile, e sacile, e credo per allargare, e addolcire il Testo si stringato, e brusco.

S. Per Piccolo , o Stretto. Car. lett. 1. 17. Che

non sia si forbito nasino, nè si stringato nasetto ec.

(\*) STRINGERE. V. STTIGNERE.

+ \*\* STRINGHETTA. Dim. di Stringa. Cortig. Castigl. libr. 2. pag. 160. (Giolito 1564.) Qual è di noi, che vedendo passeggiar un gentiluomo con una roba addosso quartata di diversi colori, ovvero con tante stringliette e fettuzze annodate, e fregi traversati, non lo tenesse per pazzo, o per bussone ? N. S.

\* STRINGOLI. Nome, che alcuni danno al Been

bianco. Targ. Bot. + STRINTA. V. A. Stretta. Lat. pressura, angustia. Gr. 9λίψις , στενότης. Rim. ant. M. Cin. 56. Cost miser m' aito, e mi soccorro, Per ritornare, e dar maggiore strinta

+ (\*) STRINTO. Add. da Stringere; Stretto . Lat. strictus, adstrictus. Gr. έσμιλμένος. Red. Oss. an. 186. Ne son ec. armati di crosta, anzi teneri, e che strinti fra le dita si ammaccano subito, e si disfanno senza resistenza veruna. Lasc. rim. part. 1. pag. 8. [Fir. 1741.] Si dolce è'l soco, e si soave il nodo, Ond' so tutt' ardo, et onde so sono strinto, Ch' so non

vorrei che l' un mai fusse estinto ec.

+ STRIONE. Istriane. Lat. histrio. Gr. μίμος, ύποxeirns. Franc. Sacch. rim. 153. Carlo di Buem Imperadore il fece Re de' bussoni, e degli strioni [ qui è er-rore dovendosi leggere per la misura del verso strion] d'Italia. Tac. Dav. ann. t. 26. Diceva l'accusatore, che Falanio aveva messo tra sacerdoti d' Augusto ec. un certo Cassio strione, disonesto del corpo. E Perd. eloq. 416. Onde è nato quel travolto, ma spesso dettato, che i nostri oratori parlano sciocco, e gli strioni ballano saporito. Buon. Fier. 1. 3. 2. Che gli strioni ci sono Si atti a trasformarsi in ogni parte, Che muovono a timore, e a pietade Chiunque gli ascolta, come a riso ancora. E 3. 4. 9. Ch' io non vidi a' miei di strion, che'l duolo Meglio imitar sapesse di colui.

+ \* STRIONICO. Da Istrione. Uden. Nis. 3. 45. Parlando come una persona strionica di quelle cose ec. Disc. Calc. 2. Come dell' arte Strionica, de' cori de' Mimi, della Musica antica, della Magia e della Cabala, e di molte altre arti, e scienze è avvenuto [ d' essersi per-

STRIPPARE. Dicesi in modo basso dell'Empier soverchiamente la trippa, Mangiare assai. Lat. se cibo ingurgitare. Gr. λαμάν. Buon. Fier. 4. 1. 7. Che'l tuo ingoiato a strippar qui venuto, Meriti di mostrar nuda la peccia. Rusp. son. 3. 200. Vo' fare una scommessa, Che sempre ch' egli strippa all' altrui spese, Rece poi roba, ch' ei ne campa un mese.

STRISCETTA. Striscia piccola. Lat. fasciola. Gr. ividiouiov. Sagg. nat. esp. 66. Si potranno sopra ciascuno di essi appiccare esteriormente con gomma due striscette di cartapecora. E 84. Dopo di averla strosi-

nata, e riscaldata sulla striscetta di panno.

STRISCIA. Si dice a Pesso di panno, o d'altra cosa, che sin alquanto più lungo, che largo. Lat. fascia. Gr. επίδεσμος. Fir. As. 275. Ne gli bastando questo, e' cominció a metter mano alle strisce de' campi, e mossogli non so che lite sopra de' confini, gli andava usurpando a poco a poco ciò, che egli aveva. Gal. Sist. 356. lo piglio due strisce di carta, una nera, e l'altra bianca. E appresso: La striscia nera di mezzo asconderebbe precisamente la bianca oppo-

S. I. Per Rign. Red. Ins. 150. Son però minori, e men tieri, men pelosi, e solamente listati tutti di stri-

sce trasversali nerissime.

S. II. Per similit. Dante l' uso per Serpe. Lat. caluber, anguis, serpens. Gr. dois. Dant. Purg. 8. Tra l'erba, e i sior venia la mala striscia, Volgendo ad ora ad or la testa, e'l dosso.

S. III. Striscia, e 1 dosso.

S. III. Striscia, per l'Orma, che rimane in terra dallo strisciare. Lat. vestigium, orbita. Gr. 12vos. Varch. rim. past. 221. Lunga dietro di se lasciando striscia, Che segnata da lei la polve serba.

S. IV. Striscia, in modo basso, per Ispada. Malm.

12. 55. Ma Calagrillo altiero, e pien di stizza Colla sua striscia fa colni crudeli.

sua striscia fa colpi crudeli.

\* STRISCIANTE. Che striscia. Salvin. Opp. Pesc. T. VI

Per esso dentro metterai strisciante polpo, o locusta, ambi dal fuoco arrosto.

\* S. Strisciante, detto di Tronco. V. REPENTE S. 1V.

STRISCIÁRE. Camminare con impeto stropicciando, e freganda il terreno, come fc la serpe. Lat. serpere, reptare. Gr. έςπων, έςπίζων. Varch. rim. past. 221. Vedila là, ch' ella si fugge, e inerba Fra cespo, e cespo, e via sguizzando striscia. Baez. Varch. 5. rim. 5. Di molte, e varie forme Calcan la terra diversi animali; Questi con piatto steso corpo enorme Spazzan strisciando col petto la polve. Ar. Pur. 42. 7. Qual Nomade pastor, che vedut' abbia Fuggir strisciando l' orrido serpente .

S. I. Per metaf. vale Passare rasente con impeto. Dav. Coll. 196. Con andari coperti, perche [gli uccelli] non alzino, ma striscino, e insacchino nella ragna. Morg. 5. 59. Rizzossi in sulle staffe, e'l brando striscia, Che lo facea fischiar com' una biscia. Bern. Orl. 2.23. 42. Raschiò la coscia al marchese Uliviero, Egiù strisciando colse il buon destriero. Guico. stor. 19. L'artiglieria piantata di la dal Tesino strisciava tutt'i loro ripari. Cant. Carn. 188. Per distender le crespe questa liscia, Quand' egli è poi rasciutto, Gagliardamente in qua, e'n la si striscia.

\* S. II. Strisciare in signific. att. stringere colla ma-

no i rami carichi di frutti, e facendola scorrere stac-carli, e fargli cadere. Salvin. Buon. Fier. Pur Vettori ec. rimette su il buon uso degli antichi Agricoltori de' quali era proprio Oleam stringere: strisciare i rami,

non percuotergli.

\* §. III. Strisciare, pure in signific. att. dicesi Della corrente di un fiume, che rasentando i ripari fa forza cantr' essi, e gli corrade col suo moto radente. Non potrà il medesimo pignone essere strisciato dalla corrente ec. Sara massimamente urtato, e corroso l'estremo suo termine dalla rapidissima corrente, che lo striscia. Michel. Dir. f., e Vivian.

(\*) STRISCIATA. Lo strisciare. Gal. Dial. mot. loc. 542. Quando la strisciata passava senza sibilo, non restava pur minima ombra di tali virgolette. E appressa: Nelle strisciate sibilanti sentiva tremarmi il ferro in pugno. E appresso: Misurando poi gl' intervalli delle virgolette dell' una, e dell' altra strisciata si vedeva la distanza, che ec

\* STRISCIATOIO. Quel cencio lano pel quale fan-no passare il filo dell'accia le donne quando dipanano.

Red. Voc. Ar.

(\*) STRISCIOLINA. Dim. di Strisciuola, Piccola strisciuola. Lat. parva fasciola. Gr. ¿vidiouiov. Il

Vocabol. nella voce PASSANTE §

\* STRISCIONE, e STRISCIONI. Onde Camminare striscioni, vale Camminare stropicciando, e fiegando il terreno. Salvin. Opp. Pesc. Or sorti andare eguale con questi, che camminano striscioni, l'astuta

(\*) STRISCIUOLA. Dim. di Striseia. Lat. fasciola. Gr. επιδέσμιον. Il Vocabol. nella voce Lux-

STRITOLABILE . Add. Atto a stritolarsi . Lat. friabilis. Gr. εύθευβής. Ricett. Fior. 85. L'allume sia

bianco, leggiere, e stritolabile colle mani.
STRITOLAMENTO. Lo stritolare. Lat. comminutio. Gr. σύντριψις. Libr. cur. malatt. Si percuota , e

se ne faccia un grosso stritolamento. STRITOLARE. Spezzar minutissimamente; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. deterere, comminue-re. Gr. αποτείβαν, συντείβαν. Virg. Eneid. M. Delle focaie pietre traggono fuoco, e stritolano le biade. Vett. Colt. 44. Le quali piote, acciocchè nel cavarle elle non si stritolino, e disfacciano, egli [Columella] mostra come s'abbia a fare a mantener quella terra serrata. Red. Esp. nat. 74. Le palline dunque di cristallo vote si stritolano in poche ore ne' ventrigli degli uccelli.

S. Per metaf. Lab. 282. Ella tutta si stritola, quando legge Lancellotto, o Tristano, o alcuno altro con loro donne nelle camere segretamente, e soli raunarsi

[ cioè: si consuma, e vien meno].

STRITOLATO. Add. da Stritolare. Lat. attritus, detritus, comminutus. Gr. αποπετριμμένος, συνπετριμμένος. Ciriff. Calv. 2. 46. E risguardando il povero Lionetto Col capo stritolato, e il corpo in pezzi ec. Red. Esp. nat. 72. Avendone fatte inghiottire sei ( palline di cristallo) ad un cappone, passate che furon cinqu' ore, lo feci ammazzare, e le trovai tutte stritolate nel ventriglio. Buon. Fier. 2. 4. 18. Stritolati, affettati, e grattugiati.
STRITOLATURA. Stritolamento. Lat. comminutio.

Gr. συντειψις. Libr. cur. malatt. La stritolatura di

queste cose si metta ec.

+ \* STRIZZARE. V. A. Frequentativo di Stringere, che generalmente si dice Spremere con voce meno esprimente, e di minor forza. Salvin. Batrac. Quel, come fu lasciato, così cadde Addirittura supino nell'acqua. Le man strizzava, e morendo stridía. Ricci Batrac. Ei rimaso abbandonato Tra' que' vortici supino I piè strizza, e disperato Sul morir stride il meschino. Sacc. rim. 2. 49. Quando un Signor mi strizza quattro dita,
Ho a dare una pedata ad una nottola.

\* STROBILO. T. de' Botanici. V. PINA S. IV.
STROFA, e STROFE. Quella parte della canzone,

che più comunemente dicesi Stanza. Lat. strophe. Gr. 590ph. Red. annot. Ditir. 95. Le stampite de' Provenzali erano per lo più scompartite in tante stanze, o strofe, come son le nostre canzoni. E 121. Pindaro nell'Olimpie ode terza strofe seconda dette l'occhio alla Luna. Salv. pros. Tosc. 2. 104. Non voglio dire di Pindaro, e degli altri Lirici Greci, i quali non sola-mente di strofa in istrofa trapassano, ma ancora le parole dimezzano

\* STROFACCIA . Peggiorat. di Strofa . Magal.

lett.

STROFINÁCCIO, e STROFINÁCCIOLO. Propriamente Tanto capecchio, o stoppa, o cencio molle, che si possa tenere in mano; e a tanta quantità asciutta diremmo Batuffolo; e serve per istropicciare, o strofinar le stoviglie, quando si rigovernano. Lat. peniculum. Pass. 229. Come sarebbe uno strofinacciolo, e ventre pieno, o così fatte cose. Cavate. Pungit. Molto vilifica Iddio li nostri detrattori, poiche delle lor lingue fa forbitoio, e strofinacciolo delle nostre macchie.

S. Figuratam, per Donna di mal affare il disse Franc. Sacch. nov. 106. Benchè tu se' imbratto, e vituperio co' tuoi strofinacci; va' strofinati con essi quanto tu

vuogli

STROFINAMENTO. Lo strofinare. Lat. frictio, frictus. Gr. 791415. Com. Purg. 21. Corruscazione s' ingenera per combattimento di nuvoli, e strofinamento di venti nella nugola. Sagg. nat. esp. 40. L'argento saliva ec. e per esterno strofinamento di ghiaccio

calava

STROFINARE. Fregare, Stropicciare; e dicesi per lo più delle cose, che si vogliono ripulire, o nettare. Lat. fricare, defricare. Gr. ψήχαν, ψώχαν. Fior. Ital. D. Ma stringendosi al muro, strofinò il piede alle pietre. Vit. SS. Pad. 2. 353. Allora ella mi cominciò tutto a palpare, e con una pietà femminile tutto strofinare. Burch. 1. 104. Però se non ti cale, Lasciagli strofinar pur le scodelle.

+ \* S. E neutr. pass. Frnnc. Sacch. nov. 106. Benche tu se' imbratto, e vituperio co' tuoi strofinacci; va'stro-

finati con essi quanto tu vogli (qui figuratam.). But. Par. 27. Ruggeran questi cerchi superni, cioè girando faranno si fatto ruggito, e romore strofinandosi insieme ec. Car. Matt son. 2. Il gufo strofinandosi ha già rotta La zucca, e'n sulla stanga spenzoloni, Per far-

si ec.

\* STROFINATINA. Dim. di Strofinata; Stropicciatella, Fregatina. Magal. lett. Formare uno stucco ne tanto dar, che non si lasci ammorvidire con un po' di strofinatina de' polpastrelli del pollice, e dell'in-

ne tanto tenero, ec.

STROFINATO. Add. da Strofinare. Lat. frictus. Gr. retgiune vos. Sagg. nat. esp. 229. Assai curioso è il vedere, come accostandosi l'ambra già strofinata, e calda a quel fumo ec. questo piega subito alla volta dell' ambra

STROFINIO. Lo strofinare; ma denota frequentazione, o continuazione di strofinamento. Lat. frictio, frictus. Gr. 791415. Virg. Eneid. M. Sopra i cui sassi per lo strofinio de' fondi il navilio sonava. Cr. 9. 6. 2. Quando per ispazio d'un mese sanza sella sarà cavalcato, gli si ponga soavemente la sella, e sanza stro-

finio, e sanza romore. + STROLAGARE. Voce corrotta. V. STROLO-

GARE.

+ STROLAGATO . Voce corrotta . V. STROLO-GATO .

+ STROLAGO. Voce corrotta. V. STROLOGO. + STROLOGARE, e corrottam. STROLAGARE. Astrologare, Esercitare l'astrologia. Tac. Dav. ann. 12. 156. Furio, e Scriboniano, quasi avesse strola-gato la morte del Principe fu mandato in esilio [il T. Lat. ha: Quasi finem principis per Chaldwos scrutaretar ]. Malm. 1. 61. Stampa gli enimmi, strolaga, e dipigne. Car. lett. 1. 69. Or pensate come possiamo strologare, poichè strologhi ci chiamate.

S. Per metaf. cale Pensar sottilmente, Stillarsi il

cervello . Lat. meditari . Gr. μελεταν, φροντίζαν. Malm. 8. 58. Tanto la biascia, strologa, e rimastica, Che a

compito leggendo, finalmente Il sunto apprende. +STROLOGATO, e corrottam. STROLAGATO.

Add. da'loro verbi.

STROLOGIA. Astrologia. Lat. astrologia. Gr. aspoλογία. G. V. 11. 99. 1. Secondo che scrivono gli antichi dottori di strologia.

+ STROLOGO, e corrottam. STROLAGO . Astrologo. Lat. genethliacus, astrologus. Gr. γενεθλιολό-γος, ας εολόγος. G. V. 11. 96. 2. Uscirono di Melano popolo, e cavalieri addi 15. di Febbraio con ordine di loro strolago. Cronichett. d' Amar. 13. Egli ebbe gli strolaghi suoi, e disse loro questi sogni. Tac. Dav. ann. 2. 38. Lo indusse a credere a gran promesse di strolaghi, negromanti, e dissinitori di sogni. Car. lett. 1. 69. Or pensate, come possiamo strologare, poichè strologhi ci chiamate.

\* STROMATI. Titolo dato ad un Libro contenente molte e diverse cose; Miscellanea . Salvin. disc.

\* STROMBARE. T. degli Architetti. Fare una strombatura nella grossezza d'un muro.

\* STROMBATURA. T. degli Architetti. Allunga-

mento interiore fatto nella grossezza d'un muro a' lati

d'una porta, o di una finestra. STROMBAZZARE. Pubblicare a suon di tromba, Render famoso, Pubblicare. Lat. tubæ signo pubblicare. Gr. σαλπίζαν. Cecch. Corr. 5. 7. Certo ell' è bella cosa Esser per tutto il mondo strombazzato Da monna

fama come siete voi [ qui figuratam.].

STROMBAZZATA. Sonata di tromba; Strombettio.
Lat. classicum. Gr. σάλπιηξ. Tac. Dav. ann. 2. 59.
Publio Marzio ebbe da' consoli il supplizio antico fuor

della porta Esquilina con la strombazzata.

STROMBETTARE. Sonar la tromba; e dicesi anche del Pubblicar checchessia a suon di tromba. Lat. classicum canere . Gr. xnguogav .

STROMBETTATA. Strombettio , Strombazzata. Lat.

classicum. Gr. σάλπιηξ.

S. Per similit. vale Scalpore , Romore. Lat. strepitas, fragor. Gr. 45'005, d8 mos. Varch. stor. 10. 504. Dopo più lunghe strombettate, e stampite fatte con incredibile rombazzo.

STROMBETTIERE. Che strombetta, Trombetta. Lat. tubicen. Gr. σαλπιγκτής. Malm. 2. 53. Poi chie-

se il fin di tanti strombettieri.

STROMBETTIO. Lo strombettare. Lat. tubarum

sonitus, classicum. Gr. σάλπιηξ.
\*\*\* STROMBITE. T. de' Nat. Diconsi le strombite fossili od altre conchiglie simili a cagione della loro forma irregolare. Diz. Etim.

† \* STROMBO. T. dc' Nat. Nome imposto ad al-

cuni testacei a cagione della loro increspata, nodosa, curva, e scanalata conchiglia. Salvin. Opp. Pesc.

STROMENTO. V. STRUMENTO.

STRONCAMENTO. Troncamento, Lo stroncare. Salvin. pros. Tasc. 1. 47. Non han poi lo stroncamen-

ec. che aggiunga durezza a durezza. STRONCARE. Troncare. Lat. truncare, obtruncare, secare. Gr. πέμναν, αποκόπταν. Fior. Ital. Questi tre fati si dipigneano lo primo colla rocca piena di lino, lo secondo silava, lo terzo stroncava questo lino silato. Salvin. disc. 3. 101. Nello stroncare si dee avere riguardo alla s, la quale per la sua natural forza non isfugge la compagnía di niuna consonante. E appresso: Nello stroncare le voci ec. la s appartiene non alla prima, ma alla seguente sillaba. STRONCATO. Add. da Stroncare. Lat. secutus.

Salvin. disc. 3. 101. Va stroncata dunque la voce co-

STRONCATURA . Stroncamento , Lo stroncare . Salvin. disc. 5. 99. Questo dimezzamento, e questa stroncatura non si dee fare a caso. E 100. La stroncatura dee conformarsi alla maniera del compitare, e del rilevare le voci

\* STRONFIARE. Bronfiare . Aret. rag.
(\*) STRONGILE. Sarta d'allume. Ricett. Fior. 14.
L'allume scissile, il rotondo, lo strongile, l'astragalote.

\*\*\* STRONGILO . T. de' Medici . Epiteto de' vermi lunghi e rotondi che si generano negl' intestini gra-

cili, principalmente nel duadeno. Diz. Etim.

STRONOMIA. V. A. Astronomía. Lat. astronomia. Gr. accovouía. G. V. 10. 41. 1. Aveva dette, e rivelate per la scienza d'istronomía, ovvero di negromanzia molte cose future.

STRONZARE. Diminuire, o Ristringere soverchiamente. Lat. decurtare, valde coarctare. Gr. xelo.

STRONZATO. Add. da Stronzare .

\* \* STRONZIANA . T. de' Nat. Altra delle terre semplici, che era stata confusa colla barite, ma che nel 1793. ha fatta conoscere Hoppe, che trovolla a Strontian nella Scozia. Bossi.

+ STRONZO. Stranzato. Lat. conretatus, decurtatus. Gr. πολοβός, πεπολοβωμένος. Buon. Fier. 2. 4. 18. Quell'eran, signor mio, di più monete Le miserabil teste scorticate, Sfaldate, tose, stronze, sdottorate, E di lettere prive. E 4. 4. 12. Gran romori Di malvage monete, stronze, rase. Salvin. ivi: Stronze, cioè

stroncate, tagliate.
STRONZO, e STRONZOLO. Pezzo di sterco sodo, e rotondo. Una chiosa sopra a Petronlo Arbitro il dice in Lat. struntus, e in Gr. σπέλεθος. Franc. Sacch. uov. 211. Danno di morso a gran bocconi, ciascuno in una, e subito l'uno sputa fuori, e dice: oimè, ch'e'sono stronzi di cane. Burch. 2. 83. Cacar ti farò stronzoli sinopi, E duri sì, che'l cul ti parrà acceso. Menz. sat. 7. Perocchè debbe ai rinzeppati stronzi E poderi, e casino, e gabinetto.

STRONZOLETTO. Dim. di Stronzolo; Stronzolino. Red. lett. 2. 172. Vi erano ancora molti, e molti come cacherelli, o stronzoletti gialli. E appresso: Aperto lo stomaco si trovò pieno pienissimo ec. di quegli altri cacherelli, o stronzoletti ec., nelle budella ancora erano di questi stessi stronzoletti.

STRONZOLINO. Dim. di Stronzolo. Libr. cur. malatt. Non fanno, se non piccoli stronzolini, e secchi. Libr. Son. 55. Che 'I brachier non ne schianti, Vesciuzza, stronzolino, anzi cristéo [ qui figuratam. det-

to ad altrui per ingiuria, o in ischerzo].

STRONZOLO. V. STRONZO.

STROPICCIAGIONE. Stropicciatura, Frega, Fregogione . Lat. frictus . Gr. 781415. Volg. Ras. Le legature, e stropicciagioni hanno questa stessa intenzio-

+ STROPICCIAMENTO. Lo stropicciare. Lat. fricatio, frictus. Gr. τείψις. Com. Purg. 21. Baleno non è altro, che subito infiammamento d'aere, che però rompe [che prorompe legge il Vacabal. alla voce PRO-ROMPERE ], cd esce fuori per vicendevole stropicciamento. E appresso: La folgore ec. si forma di vapore grosso, e levato al soprano interstizio dell'aere, e diseccato per forza di calore per stropicciamento di venti. M. Aldobr. P. N. 217. Quando la femmina è gravida ec. allora desidera lo stropicciamento dell' uomo

STROPICCIARE. Fregar con mano, Strofinare. Lat. fricare, effricare, perfricare, terere. Gr. 751-Bas. Bacc. nav. 15. 25. Shadigliava, e stropicciavasi gli occhi. E nov. So. 10. Tutto lavò Salabaetto, e appresso se fece e lavare, e stropicciare alle schiave. Fir. As. 51. Va' nella dispensa, e arreca prestamente due limoni per istropicciarlo, e gli sciugatoi per rasciugarlo. Sen. ben. Varch. 6. 12. Colui, il quale

ingrassa i buoi, e gli stropiccia.

§. I. Per similit. Petr. Frott. Non pure ad uno scoglio Ho stropicciato il legno. Malm. 3. 68. Con che la formidabil Martinazza A lor, ch'è ch'è le costole stro-

S. II. Per metaf. Guid. G. Non è oggimai bisogno, che in questo io vi stropicci con molti sermoni [ cioè : v' inquieti, v' infastidisca ]. Bocc. vit. Dant. 261. Così avverrà al suo nome ; egli per essere stropicciato dal tempo, sempre diventerà più lucente. Lab. 238. Questo le potrebbe essere assai agevole, se con alcuno de' reggenti si stropicciasse ( qui in sentim. disonesto ) .

+ \* STROPICCIATELLA. Strofinio, Fregatina. Guarin. Idrop. 2. 5. Quivi non può dirsi com' egli si ringalluzzi, e come, datasi una stropicciatella alle tem-

pie, va tutto in succhio.

STROPICCIATO. Add. da Stropicciare . Lat. frictus , effrictus . Gτ. τετριμμένος. Cr. 5. 8. 8. L' empetiggini, e lentiggini stropicciate con quella rimuove. Sagg. nat. esp. 86. Allora recatasi l'ambra in sulle dita, e stropicciata forte sul panno si presenti alla carta, o alla paglia sospesa. Gatat. 77. E le mani cotanto strebbiate, e colanio stropicciate; che si disdi-rebbe ad ogni femminetta, anzi ad ogni meretri-

STROPICCIATURA. Lo stropicciare . Lat. fricatio . Gr. reitis . Dav. Colt. 189. Ne pure il bue vi si gratti, perchè quella stropicciatura gli fa seccarc. STROPICCIO, e STROPICCIO. Lo stropicciare;

e per lo più denota Frequente stropicciamento. Lat. fricatio . Gr. 7gi415. Bocc. nov. 4. 5. Parendogli aver sentito alcuno stropiccio di piedi per lo dormentorio, ad un piccolo pertugio puose l'occhio. Liv. M. Elli sentito il romore, e lo stropiccio dell' armi ec. Fir. disc. an. 11. Aggiuntoli molti stropicci, che egli ebbe innanzi che egli uscisse del fango, e' fu quasi per morirvi. Galat. 37. Fatte prima alquante riverenze con grande stropiccio di piedi.

S. Per metaf. nale Travaglio, Affanno, Danno. Lat. jactura, infortunium. Gr. ζημία, βλάβη. Guid. G. E stato ardito di combatter me, e li miei con istropiccio di tanta guerra. Coll. SS. Pad. Richiamandogli

allo stropiccio del mondo.

STROPICCIONE. Picchiapetto, Bacchettone. Lat. hypocrita. Gr. o'moxgem's . Alleg. rim. 178. Io non son torcicollo, o stropiccione, Adunque io sono un grande

scapigliato!
\* STROPPA, σ STROPPIA. T. de' Boscaiuoli. Ritorta con che si legano le fascine, le legne, e simi-

\* \* STROPPELLA. T. degli Agric. Ritorta . Il tralcio con cui si fascia qualche cosa. Quello con cui si fascia il lino si chiama Grungo. Gagliardo.

(\*) STROPPIAMENTO. Storpiamento, Storpiatura, Lo storpiare; e qui nel signific. del S. II. Lat. mu-tilatio, depravatio. Gr. πήςωσις. Salvin. pros. Tosc. 1. 164. Tutte quasi sono stroppiamenti di voci della Scrittura

STROPPIÁRE, V. STORPIÁRE.

\* STROPPIATÁGGINE. Qualità di ciò che è stroppiato. Min. Malm. È una figura ec. lavorata così maravigliosamente male, che s'è resa celebrissima per la sua

stroppiataggine .

(\*)STROPPIATAMENTE. Avverb. In maniera stroppiata, Con istroppiatura, Troncatamente. Lat. incise, depravate . Gr. τμήδην . Segner. Crist. instr. 1. 3. 10. Si appagano questi miseri, perchè sanno a memoria stroppiatamente alcune poche orazioni. E 1. 11. 26. I nostri cristiani al presente riducono tutta la loro orazione a masticare stroppiatamente una corona con mille distrazioni, ed irriverenze. STROPPIATO. V. STORPIATO.

\* STROPPIATORE. Che stroppia. Min. Malm. Costui era scultore stroppiatore di figure, e non fab-

(\*) STROPPIATURA. V. STORPIATURA.

\* S. E figuratam. vale Sconcio, Depravasione. Magal. lett.

STRÒPPIO. V. STÒRPIO.

\* \* STROPPO . s. m. Stroppolo . T. di Marineria . Chiamansi stroppi tutte le gasse od anelli di corda, o che le due estremità della corda siano impiombate insieme, e formino una gassa isolata, o che la gassa sia falla sollanto ad un'estremità di una lunga corda. Stratico.

STROSCIA. La Riga, che fa l'acqua correndo in terra, e su checchessia. Lat. fluxus. Ge. ¿¿vois. Ciriff. Calv. 3. 86. Faceva giù pel suo petto una stroscia

Di lagrime [qui per iperbale].

STROSCIARE. Romoreggiare; e dicesi propriamente di quel Romore, che fa l'acqua ia caden-

S. Talora vale Cadere assolutamente. Lat. fluere,

cadere. Gr. suav. STROSCIO. Strepito; ed è proprio Quello, che fa l'acqua cadendo. Lat. strepitus aquæ decidentis. Gr. υδάπων δούπος. Dant. Inf. 17. I' sentía gia dalla man destra il gorgo Far sotto noi un orribile stroscio. But. ivi : Stroscio, cioè suono di cadimento d'acqua pauroso

+ S. Per lo Colpo del cadimento, Ruina, o Caduta di checchessia, Stoscio. Lat. ictus, casus, ruina, lapsus.

Gr. www. Introd. Virt. Cadd' ella di sotto al cavallo, e su grande lo stroscio per la fossa, che era cava, e profonda, e per lo destriere, che addosso le cadde, che tutta quanta si lacerò, e 'nfranse. Pass. 234. Egli il fa, perchè e'caggiano, e abbiano maggiore stroscio, e sia maggiore, e più grave la ruina loro. Fiamm. Acciocche essi più abbandonandosi a lei caggiano maggiore stroscio [ il Vocabol. nelle voci: AB-BANDONARE, e SCÓSCIO ha . Fiamm. 6. 8. Acciocchè essi più abbandonandosi a lei caggiano in mag-giore scoscio; e così anche si legge nell'edizioni, che si sono riscontrate; e perciò questo esempio par, che

si sono riscontrate; e percio questo esempio par, cne non sin ben adoperato in questa voce STROSCIO]. STROZZA. Canna della gola, Gorgozzule. Lat. guttur, jugulum. Gr. φάρυγξ. Dant. Inf. 7. Quest' in-no si gorgoglian nella strozza. E 28. O quanto mi pa-reva sbigottito Colla lingua tagliata nella strozza Curio, che a dicer fu così ardito! Pass. 246. La lingua, e la strozza tutta arsa, e fattone carbone. Ar. Fur. 18. 81. Grida Aquilante, e fulminar non resta, E la spada gli pon dritto alla strozza. Malm. 3. 6. E giunto a basso lagrima, e singhiozza, Gridando quanto mai

n' ha nella strozza.

\*\* §. Strozze. Spezie di scarpelletti per rinettare metalli. Baldin.

STROZZAMENTO. Strozzatura. Libr. cur. malatt. Sentono un fastidio intorno alla gola simile ad uno strozzamento

STROZZARE. Strangolare. Lat. jugulare, strangulare . Gr. σφάτπειν , άγχαν . Bocc. nov. 43. 17. Alla fine da loro atterrato, e strozzato fu. Amm. ant. 17. 4. 9. Il soprastante mosso per pietà non la strozzò incontanente. Vit. SS. Pad. Una leonessa gli usclincontra, la quale era ivi entro nascosa co' suoi leoncini, e gittoglisi al collo, e strozzollo. Pass. 362. Sognerà la persona, che le sieno messe le mani nella gola per essere istrozzata

STROZZATO . Add. da Strozzare . Lat. jugulatus, strangulatus. Gr. αποσφαγάς, αγχόμενος. Red. Vip. 1. 41. Forse in quei tempi fortunati era il vero, che un capo di vipera strozzata con un fil di seta tinta in chermisì, e portato al collo restituisse la sanità a colo-

ro, che avevano la squinanzía.

§. I. Stroszato, si dice anche quel Vaso, che ha il collo stretto.

S. II. Strozzato, aggiunto a Vestimento, vale Stretto, Serrato forte addosso. Buon. Fier. 4. Intr. E con quegli abitini Tutti strozzati a nodi, E gangheri, e cappietti.

STROZZATOIO . Add. Che strosza. Lat. strangulans, suffocans. Gr. άγχων, πνίγων. Fr. Giord. Pred. R. Ancorche meritasse d'avere al collo una fune stroz-

zatoia.

S. I. Susine strozzatoie, diciamo a una Sorta di susine di sapore acerbo, e aspro; e si dice anche d'ogni altra cosa di cotal sapore. Red. lett. 2. 291. Ed in vero, che il sapor degli acerbi esser dee molto aspro, ed astringente, e come suol dire la plebe, strozzato-

S. II. E Vaso col collo strozzatoio, è Vaso, che abbia il collo strettissimo, e la bocca larga. Red. Oss. an. 98. Sei di questi sacchetti son figurati, come fiaschette, col collo strozzatoio, ritorto, o diritto secon-

do le positure

STROZZATURA. Lo strossare . Sagg. nat. esp. 83. Si cali un termometro ec. fatto in modo ec. ch' ei si possa reggere in sul risalto, che fa indentro la strozzatura [ qui vale : quel ristrignimento, ehe hanno i vasi nel collo ]

STROZZIERE. Quegli, che custodisce, e concia gli uccelli di rapina , che servono per la caccia . Lat.

accipitrum custos , accipitrarius. Gr. ίερατρόφος . Burch. 1. 16. Monsignor l'ha promessa, Che la vuol dare omnino a' suo' strozzieri. Lasc. madr. 2. Se tu non sei signor, ne cavaliere, Schermidore, o strozziere ec. Cant. Carn. 164. L' arte dello strozziere Men faticosa assai vogliam provare. Red. Oss. an. 146. Si trovano tanto ne' falconi addomesticati, e pasciuti dagli strozzieri, quanto ne' falconi salvatichi, e raminghi.

+ STROZZULE. V. A. Strozza. Lat. jugulum. Gr.

paguy &. Cr. 5. 14. 6. Anche il lor sugo [delle more] vale molto al dolor della gola, e dello strozzule, e dell'uvola. E cap. 18. 6. Ed esso mele diventare in tanto medicinale, che fattone beveraggio, curi l'arterie, e lo strozzule. G. V. 12. 8. 20. Gli fece cavare la lin-

gua infino allo strozzule .

\*\* STRUERE . V. L. Fabbricare . Alam. Colt. 1. 28. Sicuro almen nel poverello albergo, Che di legni vicin del natio bosco, E di semplici pietre ivi entro accolte T'hai di tua propria man fondato, e strutto, Con

la famiglia pia t'adagi, e dormi.

+ STRUFFO, STRUFFOLO, e STRUFOLO. Batuffolo. Ciriff. Calv. 3. 90. E cavi, e taglie, e pezzi

delle vele, Che ne venivano a brandegli, e strufoli.

\*\* S. Struffoli di paglia, T. degli Scultori.

Una certa quantità di paglia di grano, legata insieme in piccoli mazzetti, che servono per dare il lustro alle

statue, e altri lavori di marmo. Baldin. + \* STRUGGENTE. Che strugge. Salvin. Iliad. 15. 351. Me alle estreme navi degli Achei Struggente i suoi compagni, il prode in guerra Percosse Aiace con

sasso nel petto

STRUGGERE . Liquefare ; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. liquefacere. Gr. xammixav. Petr. canz. 7. 4. Che mi struggon così, come 'I sol neve. Bocc. nov. 85. 11. Ben ti dico, che tu la fai struggere, come ghiaccio al sole. Ricett. Fior. 80. Lo struggere è disserente dal dissolvere, perchè si strugge sem-pre col caldo, o di fuoco, o di sole, o di cose riscaldate per putrefazione. Sagg. nat. esp. 111. Cost ci accorgemmo, che quel, che aveva strutto si velocemente il piccolissimo pezzuol di neve nella prima esperienza, era stato l'argento, e non altrimente il vo-

S. I. Struggere , per metaf. Lat. ardere , intabescere. Gr. хатытикет Эан. Восс. nov. 43. 20. Egli si struggea tutto d' andarla ad abbracciare. E nov. 80. 11. Al quale pareva, che costei tutta si struggesse per suo amore. Cron. Morell. 353. Per grande ismisurata letizia parea, che il cuore in corpo mi si struggesse d'abbracciarlo. Ar. Cass. 1. 4. Or come Tantalo Sarò nell' acqua sino al mento, e struggere Mi lascerò di sete? Gell. Sport. 3. 6. Costui mi fa proprio struggere. Bern. Orl. 2. 15. 62. Sopra la verde ripa s' è chinato, E la sete non già, che lo struggeva, Ma la stanchezza, e'l duol con l'acqua leva.

S. II. Struggere, per Distruggere. Lat. destruere. Gr. καπαβάλλαν. Stor. Pist. 33. Ordinaro insieme di volere struggere in tutto la città di Pistoia, e assediarla . Franc. Sacch. nov. 181. La quale [ guerra ] è disfacimento delle città, e struggonsi, e vengon meno. Tass. Ger. 16. 47. Vattene, passa il mar, pugna, travaglia, Struggi la fede nostra, anch'io t'affret-

STRUGGIMENTO . Lo struggere , Consumamento . Lat. liquefactio, consumptio, destructio. Gr. 19815. Sagg. nat. esp. 246. Si trovò, che l'acqua tanto agghiacciata, quanto ritornata fluida, dopo lo struggimento del ghiaccio, alle nostre bilance si mantenne sempre dello stesso peso .

S. I. Figuratam. Pass. 371. Innanzi che [ il vermine] vi liccasse entro il capo, gli dileticasse, donde interverrebbe uno struggimento alla persona, per lo quale si formerebbe nella immaginativa il predetto so-

S. II. Per Rovina, Distruzione, Disfactmento. Rim. ant. Fas. Ub. 104. Più son cacciato via, Che se di vi-ta fossi struggimento. Franc. Sacch Op. div. 234. Perchè l' uomo superbo è struggimento delle case, delle città, e de' reami. G. V. 10. 35. 7. Ma dopo volta si ravvidono con lor danno, e struggimento. Guid. G. Con grande struggimento delle persone furon costrette di tornare addietro . Dittam. 1. 23. Quando ricordo il grande struggimento Di Claudio, che a dir la lingua aggroppa.

S. III. L'usiamo anche per quella Passione, che si sente nell'aspettare, o stare a disagio. Lat. tædium, molestia . Gr. avia . Salv. Granch. 2. 2. Oh Dio, che

struggimento!

S. IV. E Struggimento, per un certo Intenso desiderio, o Passione amorosa. Lat. desiderium, amor, cupiditas. Gr. πάθος. Fir. disc. an. 102. Le portava un grande amore ec. e in oltre l'avea tolta per istruggimento. E Luc. 2. 4. E però hai a far meco tutto quel-lo, che piace a te, delizie, e struggimento dolcissimo dell' anima mia innamorata. Bern. Orl. 1. 16. 53. Perch' e' fu l' uno, e l' altro ammartellato D' altro, che d' amoroso struggimento . Dav. Scism. S. Ma l' importunezza di Vuolseo, il fastidio di Caterina, lo strug-gimento di Anna Bolena lo facevano ad ogni menoma occasione ripensarvi.

+ STRUGGITORE. Che strugge, Distruggitore. Lat. destructor, eversor. Gr. xadaugems. Annot. Vang. Alquanti di loro mormorarono, e perirono dallo struggitore. Rim. ant. Guitt. O struggitor di noi, se ho qui gravezza, Ove è dunque allegrezza! Ovid. Pist. Fue nella sua gioventude nomo forte, e potente, doma-tor de' vizj, e struggitor de' tiranni. Salvin. Senaf. libr. 1. pag. 9. Ambi ne fuggiran sovra del mare Dalla rabbia cacciati, e gravi cose Patiran da color ch' usa-no il mare; E ad ambi fia il talamo sepolero, E'l

fuoco struggitore. + \* STRUGGITRICE. Verbal. f. Che strugge. Salvin. Odiss. 3. 177. Però molti di loro mala morte Conseguiro dall' ira struggitrice Dell'Occhiazzurra....

Che tra' due Atridi la discordia mise.

+ STRUIRE. Meno usato che Instruire. Lat. instruere informare. Gr. didaoxav. Dav. Scism. 91. Altri Domenicani chiamati di Spagna, e di Germania, i quali la gioventù struirono, e innamorarono di dottrina Cattolica. E Ornz. Cos. I. 134. Lo strul di maniera, che oggi il Granduca per noi non è morto, ma rinnovato come feni-ce. Stor. Barl. 91. E quelle donzelle vi misono, perchè lo struissono, e quelle lo servivano molto piacevolmente, e isforzavansi di vincerlo.

+ STRUITO. Meno usato che Instruito. Add. da Struire . Lat. instructus , edoctus . Gr. didax Seis . Tae. Dav. ann. 6. 126. A cui morta la moglie Claudia, prestava la sua Ennia struita d'innamorare, e legar

di matrimonio il giovane.

(\*) STRUMA. V. L. Scrofola. Lat. struma. Gr. 201925. Red. Cons. 1. 278. Oltre lo scirro vengono prodotte le scrosole, o strume. E lett. 1. 443. Dico con essi che questo è quel male che comunemente si chia-

ma ec. le strume .

\* STRUMENTACCIO . Peggiorat. di Strumento . Bronz. rim. burl. 3. 50. Come puote esser utile o giocondo A spender un tesor, per impazzare In questo Strumentaccio senza fondo! (parla delle campane.)
\* STRUMENTAJO. Colui, il cui mestiere è di far

liuti, ed altri strumenti musicali di corde. Bald. Dec. A sorta si abbattè a vederlo in bottega di quello strumentajo.

STRUMENTALE. Add. Che tiene luogo di strumento; termine filosofico . Lat. instrumentalis, organicus . Gr. ogyavizos . Cr. 2. 25. 6. Il calore del luogo è si come strumentale. Dant. Conv. 151. La forza dunque non su cagione movente, siccome credeva chi gavillava, ma su ragione strumentale, siccome sono i colpi del martello cagione del coltello.

\* S. Chiamasi Musica strumentale Quella, che è fat-

ta per gli strumenti . STRUMENTALMENTE . Avverb. Con virtù strumentale; termine filosofico. Lat. instrumentaliter. Gr. όργανικώς. Cr. 2. 21. 1. I quali strumentalmente servono alla virtu formativa . Trott. gov. fam. In questa medesima legge parte ha nel corpo umano il pa-

siderata al t. 74. più presto, come causa strumentaria della forza della gravità, la quale divide ec. N. S.

(\*) STRUMENTINO. Dim. di Strumento. Lat. par-

vum instrumentum. Red. lett. 2. 29. Non è stato possibile, che pel procaccio ordinario di questa settimana io mandi ec. gli strumentini da misurare il peso dell'acque.

+ STRUMENTO. Che anche ne'suoi derivati si varia in STROMENTO, ed all'ant. STORMENTO, e STUR-MENTO. Quello, col quale, o per mezzo del quale si opera. Lat. instrumentum. Gr. έργανον. Maestruzz. Imperocchè la parola, e'l fatto sono strumento dello 'n-

gannare

§. I. Strumento, termine della musica; generalmente si prende per Liuto, Gravicembalo, Trombone, o simili cose, onde da' sonatori si trae il suono. Lat. organum , instrumentum musicum . Bocc. Intr. 54. Comandò la Reina, che gli strumenti venissero. È g. 5. p. 3. Con gli strumenti, e colle canzoni alquante danzette fecero. E nov. 79. 11. Io non vi potrei mai divisare chenti, e quanti sieno i dolci suoni d'infiniti strumenti. G. V. 8. 76. 5. Sonando loro stormenti, e faccendo scherne de Fiamminghi. Arrigh. 75. Mentrechè lo stormento fae dolce verso tradisce gli necelli. Nov. ant. 31. 1. Erano li Saracini in grandissima moltitudine, e con molte generazioni di stormenti.

§. II. Strumento particolarmente, e quasi per eccellenza il diciamo al Gravicembalo.

S. III. Per Macchina, Ordigno ec. per facilitare l'operazione di checchessia. G. V. 12. 40. 2. Dissene, che co' suoi stormenti visibilmente vide la congiunzione. Boez. Varch. 3. pros. 11. Sono come alcune macchi-

ne, e stormenti.

S. IV. Strumento, per Contratto, Instrumento, e simile , Scrittura pubblica. Lat. instrumentum . Bocc. nov. 1. 6. Avea grandissima vergogna, quando uno de' suoi strumenti ec. fosse altro che falso trovato. G. V. 11. 30. 2. E ciò fatto, e confermato per solenni stru-menti ec. Maestruzz. 2. 51. Della quale richiesta si dee fare pubblico stromento, ovvero autentiche lette-

+ STRUPARE. Voce corrotta; Stuprare. Petr. uom. ill. Nella vita su (Ottaviano) alquanto lascivo, e libidinoso, molto di strupare (la stampa del Bindoni del 1534. a pag. 5., e quella del 1625. a pag. 12. leg-

gono stuprare ) le vergini dilettandosi.

+ STRUPO . Voce corrotta ; Stupro . Lat. stuprum . Gr. μοιχεία . Com. Purg. 25. La seconda si è strupo , che è inliciro disverginamento. Maestruzz. 1. 89. La terza è la paura dello strupo, la quarta è la paura del-la servitudine. E 2. 31. 1. Istrupo è propriamente, quando si toglie il siore della virginitade alla vergine, o al vergine

+STRUPO, Moltitudine. Dant. Inf. 7. Dove Michele Fe

la vendetta del superbo strupo. [Strupo vale quantità di gente, e nel verso di Dante truppa d'angeli, dal latino-barbaro stropus, che suonava gregge di pecore, e per traslato naturalissimo moltitudine di persone, stormo, truppa di gente (v. il supplimento di Carpentier al glossario del Du-Fresne alla voce stropus). La radice è nell' antico Teutonico Troppe, Trop, ed in alcuni di que' dialetti Strop, che s' interpretano grex, certus ovium numerus (vedi Schilter in Troppe), onde il troupeau, e la troupe dei Francesi, e la truppa degli Italiani. Grassi.]

\* STRUTTA. T. de' Ceraiuoli. Struggimento, o

Liquefazione della Cera. Far la prima, la seconda strutta.

+ STRUTTO . Sust. Lardo . Lat. laridum . Gr. λicos . Fortig. Ricciard. 2. 68. Già ch' è un cattivo stare a dente asciutto, Quando si vedon gli altri assaporire Totani e sfoglie fritte nello strutto ec.

STRUTTO. Add. da Struggere. Lat. liquefactus. Gr. πετηγμένος. G. V. 10. 95. 1. Per diverse piogge cadute in Borgogna, e neve strutta alle montagne, il Rodano crebbe. Com. Inf. 14. Sopra'l quale sempre siammelle di fuoco piovono, a dimostrare la strutta caldezza dell'animo. Pass. 340. O considerare figure, che si facessono di piombo strutto bogliente.

§. I. Per Distrutto, Desolato. Let. destructus, ever-sus. Gr. καθαιρεθείς. Ovid. Pist. Troia è strutta quanto all'altre donne, ma per me sola è in piede. Tac. Dav. ann. 2. 46. Ristorava quelle Provincie strutte per loro discordie, e nostre angherie [ il T. Lat. ha : fes-

sas ] . §. II. Figuratam. Franc. Sacch. nov. 74. Messer Bernabò aveva ciò fatto per la strutta, e dolorosa apparen-

za del suo ambasciadore.

§. 111. Per Magro. Lat. macie obductus . Gr. ισχνός . Malm. 6. 24. Ond'è ridotto per il mal governo Si strutto, ch'e' tien l'anima co' denti.

STRUTTURA . Fabbrica , Costruzione . Lat. ædificium, structura. Gr. οίποδομή, πτίσμα. Viv. disc. Arn. 15. E perchè alla struttura di questo nuovo [ponte] si richiedeva l'elezione di un sicuro, e comodo sito, mi è stato necessario ec. Guiec. stor. 15. 750. La

muraglia assai forte, e di antica struttura.

\*\* S. Struttura, T. de' Nat. Dicesi dai mineralisti la disposizione più o meno regolare delle molecole

integranti, che esistono nelle pietre . Bossi.

STRUZIONE. Distruzione. Lat. eversio, destructio. Gr. ανατροπή, αναίζαστις. Μ. V. 5. 21. Tutti erano venuti in grande speranza aspettando per lui esseranza con la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra della con re esaltati, e vedere la struzione de Guelfi. Stor. Pist. 42. Per non volere, che la città venisse in maggiore struzione, che ella fusse. E 45. Tanto fue loro sofferto, che misono Pistoia in grande struzione. Cronichett. d' Amar. 17. Profetò, che sc Paris andasse in Grecia, e menasse moglie, ne seguirebbe la struzione di tutto il regno di Troia. Franc. Sacch. rim. 42. Dopo la struzion della gran Troia.

\* \* STRUZZA. s. f. T. di Marineria . È un antenna la quale, imboccata da una parte nell'angolo superiore ed interiore della tarchia, e dall'altra in un paranchino fermato all' albero fa la figura diagonale a detta vela, e serve a distenderla, perchè possa pren-

dere il vento . V. AURICHE . Stratico . + STRUZZO, e STRUZZOLO . T. de' Naturalisti . Uccello che è il più grande degli uccelli, ha due sole dita per ciascun piede, la parte superiore della testa nuda, la gola, il collo coperti di una lanugine simile al pelo , le altre parti del corpo lanate. Lat. struthiocamelus . Gr. 5000 910xa undos. Tes. Br. 5. 36. Struzzolo è uno uccello grande, tuttochè molti uomini l'assomigliano a una bestia, e ha le penne siccome uccello, e ganibe, e piedi, siccome cammello . Zibald. Andr. 120.

Come struzzolo vile, e fruttuoso come ape. M. Aldobr. P. N. 202. Stolto, e oblioso, come struzzolo vile, e fruttuoso come ape. Mor. S. Greg. 1. 5. lo sono stato fratello di dragoni, e compagno degli struzzoli. Dittam. 5. 24. Vedonsi struzzi molti senza fallo. Vit. Barl. 16. Io ti dico, ch' egli ha nel mio gozzo una preziosa margherita, ch' è più grande, ch' uno uovo di struzzolo. Bern. Orl. 2. 23. 63. Costui, che'l struzzo per cimier portava, Per tutto il campo Orlando lo seguia .

S. Ventre di struzzolo, si dice in modo basso di Persona, che mangi assai. Malm. 4. 8. E per cibare i lor ventri di struzzoli Cercavan per le tasche de' minuzzo.

li.

STU . V. A. in vece di Se tu . V. SE S. X.

STUCCARE . Propriamente Riturare , o Appiccare con istucco . Lat. illinire . Gr. imixgiav . Cr. 1. 9. 2. Le quali giunture si deono poi dentro stuccare con calcina viva intrisa con olio . E 9. 66. 3. Il loro sterco [ de' buoi ] è buono a letaminare i campi, e alberi, e a stuccare i granai, e certi altri vaselli, e canestri. Sagg. nat. esp. 31. Tal mestura ec. sarà attissima a stuccar vetri .

S. I. Per similit. Malm. 7. 45. E tanto s' invernicia, impiastra, e stucca, Ch' ella par proprio un Angiolin

di Lucca .

S. II. Stuccare, diciamo anche dei Cibi, che inducono noiosa sazietà. Lat. satietate nauseam afferre . Gr. προσχορείν. Galat. 55. La carne soverchio grassa stuc-

S. III. Figuratam. si dice di Qualunque cosa, che arrechi nausea, e fastidio. Pataff. 6. Per non stuccar, di cammellin mi vesto . Lor. Med. canz. 117. 2. Ogni po' basta, il troppo stucca poi. Tac. Dav. ann. 14. 166. Senza aspettare il ripentere, o stuccare del figliuo-

lo [qui il Lat. ha: satietatem].
STUCCATO. Add. da Stuccare. Sagg. nat. esp. 34. Una ( esperienza ) fu col coprire il vaso ec. e la sua canna con una gran campana di cristallo ec. stuc-

cata all' intorno sopra una tavola.

§. Per Noiato, o Saziato noiosamente. Tac. Dav. ann. 3. 65. Alcuni da principio, o quando stuccati

furon de' Re, vollero anzi le leggi.

+ \* STUCCATORE. Artefice, che lavora di stucchi.
Baldin. vit. Bernin. pag. 101. Quando lo Stuccatore fa il suo abbozzo di calcina grossa, fa altresì in alcune parti del suo lavoro un' armatura di chiodi; dipoi

\* STUCCHENTE. Stucchevole. Salvin. Buon. Fier. Poesía, la quale facendosi da alcuni moderni, come unisona, viene a farsi sazievole e stucchente. ( E qui usa il Salvini Stucchente in luogo di Stucchevole appunto per isfuggire la conformità del suono con Sazie-

vole che precede .)

\* S. Stucchente in forza di sust. Magal. lett. Come torna lo stucchevole o stucchente, che vogliamo chiamarlo, io ve ne manderò subito una candeletta. ( E qui scherza su queste voci che significano Che stucca, Che infastidisce, Sazievole, Rincrescevole, in vece di dire Stuccatore cioè Plastico, o Lavoratore di stuc-

(\*) STUCCHEVOLAGGINE. Fastidiosaggine, Stucchevolezza. Lat. tacdium, satictas. Gr. δυσχέραα, κόρος. Il Vocabol. nella voce FASTIDIOSAGGINE.

(\*) STUCCHEVOLARE . Voce usata per Ischer-20. Infastidire, Importunare. Lat. obtundere, taedio c ficere . Gr. παςενοχλάν. Red. lett. 1. 155. Perciò tutto giorno stava stucchevolando messer Giove, e lo

pregava a man giunte, che ec. STUCCHEVOLE. Add. Rincrescevole. Lat. molestus, gravis. Gr. φορτικός. Tac. Dav. ann. 1. 7. Stuc-

chevoli ancora erano i padri nel piaggiare Agusta. Buon. Fier. 4. 5. 3. E de' Pieri, Giovanni Fiorentini La frequenza stucchevole sfuggendo. E Tanc. 4. 6. Che stia 'n contegno, stucchevol, leziosa. STUCCHEVOLEZZA. Astratto di Stucchevole. Lat.

molestia, taedium. Gr. avía

STUCCHEVOLISSIMO. Superl. di Stucchevole. Lat. molestissimus, gravissimus. Gr. ανιαρώπατος, φορτικώπατος. Red. Oss. ann. 140. Da'quali due sacchetti, se sieno spremuti con le dita, subito schizza fuori una materia

ec. di fetore stomacoso, e stucchevolissimo.
STUCCHEVOLMENTE. Avverb. Con istucchevolezza. Lat. moleste, cum taedio. Gr. aviagus, poeti-

\*\* STUCCIO. s. m. T. di Marineria. La fasciatura ad un legno fatta con cavi. Questa si fa agli alberi nel caso di essere consentiti di rottura sino che si possono cambiare. Servono all'istesso aggetto, e per

rinforzo anche le lapazze. Stratico.

STUCCO. Sust. Composto di diverse materie tegnenti per uso propriamente d'appiccare insieme, o di riturar fessure. Pataff. 8. Che per lo stucco tinto vengo stucco. Libr. Astr. Con commettiture di legno, o di canna, o di stucco, o di cuoio. Sagg. nat. esp. 56. Com' è pur forza, che si mantenga per la resistenza, che in vece di tutto l'altissimo tratto dell'aria le fa lo stucco, o il cristallo. Buon. Fier. 4. 2. 7. E di stucchi, e di paste, e di cristalli Diverse stravaganze. Borgh. Rip. 156. Di due sorte si fanno gli stucchi per rappiccare le membra insieme .

STUCCO. Add. Ristucco, Infastidito, Sazio. Lat. satur, lassus, satiatus, fastidiens. Gr. καπακοςής. Pataff. 8. Che per lo stucco tinto vengo stucco. Dant. Inf. 18. Quaggiù m' hanno sommerso le lusinghe, Ond' i' non ebbi mai la lingua stucca. Tac. Dav. ann. 4. 104. Ma sempre ch' ei ne fu stucco, si servì de' nuovi, e i vecchi noiosi si tolse dinanzi. E stor. 2. 279. Trovo scritto, che ambi gli eserciti spaventati dalla guerra, o stucchi delle brutte sceleratezze ec. Lor. Med. canz. 69. 2. Di promesse io son già stucca. Es che omai la botte Di promesse io son già stucco, Fa' che omai la botte

\*\* STUDACCHIARE. Studiare svogliatamente.

Aret. Amati

STUDENTE. Che studia, Che du opera alle scienze. Lat. literarum studiosus. Gr. pidouadis. Coll. SS. Pad. Ma di ricevergli, o di schifargli a ogni studente in cio è ben possibile. Franc. Sacch. nov. 123. Il giovane studente si pose a sedere di fuori su uno deschetto

(\*) STUDIÁBILE. Degno, o Atto ad essere studia-to. Salvin. pros. Tosc. 2. 169. Portiamo qualche cosa da noi segnata, per far più bello, e più ancora stu-diabile il dialetto più puro dell'Italia. + STUDIAMENTO. Voce pnco usata. Studio, Di-

ligenzia . Lat. studium , diligentia. Gr. omeon . Salust. Iug. R. Il popolo è incredibile a dire, come fue atteso, e volonteroso, con quanto studiamento comandoe, che l' inquisizion fusse fatta.

STUDIANTE. Studente . Lat. literarum studiosus , discipulus. Bocc. nov. 96. 2. Molto più si conviene nelle scuole tra gli studianti, che tra noi. Fior. S. Franc. Tra quali furono due nobili studianti della Marca. Capr. Bott. 4. 57. Che so io adunque, se quando tu sei un tratto fuor di me, e' ti venisse voglia di non tornare più in me, ma d'entrare nel corpo di uno di questi studianti? Bern. Orl. 2. 1. 83. Che poichè in quel paese su venuto, Diventò un sollecito studian-

STUDIARE. Propriamente Dare opera alle scienze. Lat. literis studere , scientiis operam navare . Gr. περί τά γεαμματα σπεδάζαν. Bocc. nov. 77. 3. Avendo lungamente studiato a Parigi cc. torno da Parigi a Firenze. E nov. 79. 27. Come che Bruno m' abbia detto, che voi studiaste là in medicine, a me pare, che voi studiaste in apparare a pigliare uomini. È nov. 92. 6. Messere, quando Ghino era più giovane, egli studio in medicina. Dant. Par. 9. E solo a' decretali Si studia

si, che pare a' lor vivagni.
+ S. I. Studiare generalmente per Attendere a qualunque altra cosa. Lat. studere, incumbere. Gr. σπεδά. Zuv. Bocc. nov. 1. 7. Aveva oltre modo piacere, e forte vi studiava, in commettere ec. inimicizie, e scandali. G. V. 7. 83. 4. Feciono ordine ec. de' migliori, e maggiori cittadini della terra compartire per soprassaglienti per galéa, e di studiare alle balestra. Salust. Iug. R. Fabbricatore, e operoso di brighe studiava a novità. Vit. S. Gir. 2. Si diede con tanto studio a leggere la divina Scrittura, che mai libri de' Pagani non avea tanto studiati, nè con tanto affet-

S. II. Studiare, in signific. neutr. pass. benchè talora colle particelle MI, TI, SI ec. non espresse, come si usa, e si è detto anche in altri verbi di simil maniera, e della stessa proprietà, vale Affaticarsi, Industriarsi. Lat. studere, laborare, quaerere. Gr. amsda'sav, movav, snrav. Cavalc. Speech. cr. Per reverenza di tal maestro ci doverremmo studiare d'impararla . Coll. SS. Pad. La cagione di questa nocevole vergogna, per la quale noi ci studiamo di ricoprire i nostri pensieri. Petr. cap. 7. Questa vien per partirci, onde mi duole: S' a dire hai altro, studia d'esser breve. Tratt. gov. fam. Tu carne se' compagna, ovvero come sposa dell' anima, e però la debbi amare, e studiarti, ch' essa ami te. Vit. S. Umil. Questa santa Umiliana, onestamente ritenuto abito, e vestimento secolare, tenea vita, e costumi di perfetta religiosa, istudiando di piacere, e amare Iddio di smisurato amore. Cas. lett. 71. Studiati dunque, figliuolo, d' imparare il loro linguaggio vago, e copioso.

S. III. Studiare , per Affrettare , Sollecitare , Avacciare; che pur s'adopera in tal sentim. anche nel signific. neutr. pass. Lat. properare, studere, festinare. Gr. overdav. Bocc. nov. 86. 5. Noi ci credemmo dover potere entrare in Firenze, e non ci siamo si saputi studiare, che noi non siam qui pure a così fatta ora, come tu vedi, giunti. Pass. 243. Non lasciò il mangiare, anzi più si studiava, scostumatamente faccendo maggiori bocconi. Dant. Purg. 27. Non v' arrestate, ma studiate il passo. Cr. 1. 12. 2. Appresso dee studiare, ed esercitar la famiglia. Ovid. Pist. Se tu non ti studi di fuggire, questa notte ti sarà la sezzaia Franc. Snech. nov. 48. Uscito fuori Lapaccio, studia il fante, che selli le bestie. Morg. 23. 18. Cominciano a studiare allora il passo. Malm. 3. 75. Ma que' viepiù

si studiano a fuggire.

S. IV. Studiare, figuratam. per Coltivere. Lat. colere, excolere. Gr. ασπαν. Amm. ont. 2. 2. 2. Si come il campo, quatunque da se sia buono, se non è bene studiato, non puote esser fruttuoso, così l'animo sanza dottrina. Franc. Sacch. nov. 112. La donna lo studiava, e quanto più lo studiava, più dimagrava [cioè: l'affaticava nell'atto carnale].

+ \* STUDIATO. Sust. Composizione. Car. part.

1. lett. 10. Non avendo io desiderato mai tanto cosa alcuna, quando di studiare a dilungo un par d'anni a mio modo, e valermi dello studiato d' un valentuomo

vostro pari

STUDIATO. Add. da Studiare. Borgh. Rip. 22. Il modello di cera studiato dal naturale promette, che ella abbia a essere una figura di tutta perfezione, e bellezza. Cant. Carn. Ott. 99. Han più virtù assai, Che quant' arte dier mai A noi libri,e dottor tanto studiati.

S. Per metof. Amet. 62. Peroccliè a possedere le bellezze da me lungo tempo studiate fu dato un vecchio [ cioè : bramate , coltivate ] . Buon. Fier. 5. 4. 2. E trion-

far tralle studiate cene [ cioè : ricercate ].
STUDIATORE. Studiante. Lat. studiosus. Gr. σπεδαίος. Amm. ant. 38. 5. 13. Sarà fidato governatore di piccolo terreno, ovvero continuo studiatore di non pomposa dottrina. But. Purg. 6. 1. Questi era studiatore, e avea composto un libro, che si chiama-va lo tesoro dei tesori. E Par. 4. 2. Tanto crescere vede lo lume del suo intelletto lo studiatore di quella, quanto più in essa s'esercita, ed essa studia. STUDIATRICE. Verbal. femm. Che studia. Lat.

studio dedita, incumbens. Gr. σπεδήν ποικμένη. Libr. Pred. Era femmina modestissima, e studiatrice di libri

spirituali.

STUDIEVOLMENTE, e STUDIEVOLEMENTE. Avverb. In pruova, Apposta, A bello studio. Lat. consulto, dedita opera. Gr. Ewirndes, egemirndes. Rett. Tull. Se un russiano di mala condizione, lo quale studievolmente ha morto una vedovella, priega ec. Vit. Barl. 1. Studievolemente, e sanza paura facieno, e predicavano lo nome di Iesù Cristo. Maestrusz. 1. 43. Alcuno fa questo istudievolmente, e così non pare, che s' intenda colla Chiesa, nè tenga con lei.

STUDIO. Lo studiare. Lat. studium . Gr. oneon Tes. Br. 8. 49. Studio si è una continua impresa, che 'l cuore fa con gran volentà, siccome è studiare in filososia, e in altre scienze. Albert. 2. 9. Lo studio è accostamento di grande animo ad alcuna cosa con grande volontà. Dant. Inf. 1. Vagliami il lungo studio, e'l grande amore, Che m'han fatto cercar lo tuo volume. Bocc. nov. 20. 16. S' egli v' era più a grado lo studio delle leggi, che la moglie, voi non dovavate pigliarla. E nov. 98. 4. Essi avevano cominciati gli studi, e parimente ciascuno d'altissimo ingegno dotato salva alla gloriosa altezza della filosofia.

S. I. Per l' Arte, o Scienza medesima, che si studia. Bocc. vit. Dant. 224. Crescendo insieme con gli anni l'animo, e lo 'ngegno, non a' lucrativi studj ec. si di-spose, ma ec. E 235. Il quale ne' liberali studj ammaestrato sommamente i valorosi uomini onorava

S. II. Per Diligenza, Industria, Cura. Lat. studium , diligentia , industria. Gr. onedn , iriuihan, ακείβαα. Βοcc. nov. 65. 4. Conosceva, che ella con tutto il suo studio s' ingegnava di piacergli. Tes. Br. 5. 19. E quando [i colombi] perdono la veduta per vecchiezza, o per alcuna malizia. elli la ricovrano poi per grande studio. Dant. Par. 15. L' una vegghiava a studio della culla. Petr. son. 252. E certo ogni mio studio in quel tempo era Pur di sfogare il doloro-so cuore. G. V. 11. 129. 3. Nulla fe, o carità era rimasa ne' cittadini ec. ma ciascuno alla sua singularità, o di suoi amici, e parenti per diversi studi, e modi. Omel. S. Greg. Perchè le menti vostre si destino a studio di cautela.

S. III. Onde in proverb. Buono studio rompe, o vince rea fortuna, che si dice per dinotare, che Coll' industria si possono o prevenire, o superare le ingiurie della fortuna. G. V. 7. 3. 2. Ma Carlo, come franco, e ardito signore, si mise a passare, non guardando agli aguati, dicendo uno proverbio, ovvero sentenzia di filosofo, che dice i buono studio fa prod'uomo, e rompe rea fortuna. M. V. 4. 33. E però si verilica qui l'antico proverbio contrario alla vile pigrizia, il qual dice, che buono studio vince ria fortuna. Cas. rim. canz. 2. 6. Forse [ e ben romper suol fortuna rea Buono studio talor ] nella dolce onda, Ch' i' bramo

+ S. IV. Studio , per Luogo , o Scuola , o Università , dove si studia . Lat. gymnasium , academia , museum . Gr. γυμνάσιον, ακαδημία, μυσείον. Μ. V. 1. 8. Mise opera, che in Firenze fosse generale studio di catuna iscienza. E 7. 90. Perocche al tutto aveano leva. to, e spento lo studio generale in Firenze, mostran-do, che la spesa ec. dovesse essere incomportabile. Bocc. vit. Dant. 324. E così come in varie etadi varie scienze furono da lui conosciute studiando, così in varj studj sotto varj dottori le comprese. Cecch. Assiuol. 2. 2. E' non ha giovane in questo studio, il quale si

serva dell'opera mia, che ec.
\*\* §. V. Per Cultura di piante. Bocc. g. 4. n. 5. Il bassilico, si per lo lungo e continuo studio, e si per la grassezza della terra ec. divenne bellissimo, e odo-

rifero molto.

S. VI. Per la Stanza, ove si sta a studiare, Scrittoio. Agn. Pand. 43. Sempre tenni le mie scritture non per le maniche de' vestiri, ma in casa serrate, e in buono luogo allogate nel mio studio. Malu. 3. 14. In sulla entrata Dell' unto studio gli fa la mbasciata [ qui per similit. intende del Fattoio dell' olio ]. Buon. Fier. 5. 4. 2. Fermandoci a veder cose curiose, Opre d' arte, e capricci di natura, Onde s' orna il suo studio, e que' be' libri, E peregrini, ond' è ricco'l suo studio .

S. VII. A studio, A bello studio, A sommo studio, e simili, posti avverbialm, vagliono In pruova, Apposta, Con ricercato studio, Studiosamente. Lat. consulto, dedita opera. Petr. cap. 8. E Fulvio Flacco, Ch' agl' ingrati troncare a bel studio erra. Ar. Fur. 43. 125. E per diverse, e solitarie strade A studio capito su nna riviera. Sen. ben. Varch. 6. 35. Molti, i quali avevano a sommo studio accresciuto i mali, e fattigli venire innanzi, per riportarne, guarendogli, maggiore onore, non poterono poi sanargli. Fir. nov. 5. 233. Corrono a quel romore alcuni, che dal Ciarpaglia furono mandati a sommo studio.

S. VIII. Studio per Un' intiera Raccolta di cose rare, o curiose, per cagione di studio. Magal. lett. Adesso in Amsterdam si potrebbe avere per 100. doble uno studio (di nicchi) costato in altri tempi non so

se cinque mila siorini, o quanto.

\* S. IX. Studio, T. de' Pittori, e Scultori, col quale denominano Tutti i disegni, o modelli cavati dal naturale, co' quali si preparano a far le loro opere. Voc. Dis.

\* STUDIOLETTO. Studiolino . Magal. lett. In un di quegli studioletti d'ebano, che venivano d' Alema-

gna vi stanno congegnati diversi ordigni. + \*\* STUDIOLINO. Dim. di Studiolo, nel signific. di Scrittoio. Tass. lett. famil. 51. Io ho lo studiolino, ma non è possibile portarlo sopra la schiena sino

STUDIOLO. Dicesi comunemente per Piccolo stipo, Scrigno, nel signific. del S. Lat. scrinium, armariolum . Gr. κιβώτιον. Red. annot. Ditir. 212. Scarabattole, fogge di stipi, o studioli trasparenti da una, o più parti, dove a guardia di cristalli si conservano tutti i generi di minute miscée ec. Buon. Fier. 2. 2. 10. Nel piccolo studiol son più medaglie, Comecchè la più parte intartarite Perduta abbian la faccia. E 3. 4. 9. Uno studiolo Trae per un pizzicagnolo. Borgh. Rip. G10. Ha fatto fare il Granduca Francesco col suo disegno uno studiolo d'ebano.

\* \$ S. Studiolo, dim. di Studio nel signific. di Scrit-toio. Pr. fior. P. 4. V. 2. pag. 296. È una bella cosa lo stare in vesto da camera l'intere settimane, studiare senza essere da questo e da quello interrotto, dor-mire quanto un vuole, godere l'aria aperta, e serena, e libera colla vista della campagna; quando tira vento, star riposto nel suo studiolo, come ho fatto per

tre giorni . N. S.

T. VI.

STUDIOSAMENTE. Avverb. Con istudio , A studio , A posta , A bella posta , In pruova . Lat. dedita opera, consulto. Gr. επιτηδής, εξεπιτηδής. Bocc. nov. 92. 8. Le quali egli studiosamente, e di nascoso portate v' avea . But. Par. 6. 2. Essendo venuta la Pasqua de' ludei, nella quale tutti li ludei si congregarono in Ierusalem, come era loro usanza, la qual cosa Vespa-siano aspetto studiosamente. Varch. Ercol. 301. Arei caro, le mi dichiaraste qualche volta, perchè io n'ho passate più d'una a guazzo senza intenderle, se già non fate ciò studiosamente, e a bella posta per non essere inceso

§. 1. Per Diligentemente. Lat. diligenter . Gr. em:μελώς . Bocc. Introd. 54. Trovarono Parmeno studiosa-

niente aver dato principio al suo uficio.

S. II. Per Ispacciatamente , Speditamente . Lat. celeriter. Gr. 122 2 605. Nov. ant. 92. 3. Gli giovani arma-rono Mallio il più studiosamente che egli unque poterono. Petr. uom. ill. Studiosamente dunque mosso il campo, in quindici di venne nel paese de' Bel-

STUDIOSISSIMAMENTE. Superl. di Studiosamente . Lat. studiosissime . Gr. о тво аго така . S. Agost. C. D. Così a lui non bastava ciò, che del liberar l'animo studiosissimamente aveva apparato. Anm. ant. 26. 2. 10. Aggiungansi le nobili statue, e dipinture, e ciò, che alcuna arte studiosissimamente adoperò.

STUDIOSISSIMO. Supert. di Studioso. Lat. studiosissimus. Gr. σπεδαιόπατος. But. Inf. 1. 2. Virgilio ec. del quale egli era stato studiosissimo. Fiamm. 4. 75. Di che io già in ciò studiosissima quasi niente cura-

STUDIOSO. Add. Che studia, Che si compioce, c diletta nello studiare. Car. lett. 2. 54. Non mi occorre altro, che allegrarmi seco della molta laude, che ne trarrà, e dell' utilità, che ne viene agli studio-

S. I. Per Diligente. Lat. studiosus, Diligens. Gr. omoudaios. Coll. SS. Pad. La qual cosa, o siamo negligenti, o studiosi, colla divozione abbiamo da imputare alla sua dispensazione, o providenza. Pass. 98. La negligenza non gli occupi, ma studiosa sollicitudine gli sproni. Libr. Am. Pur vedendo, che nondimeno questi era studioso nell'amor suo, un di gli disse cota' parole.

S. H. Per Sollecito , Frettoloso . Lat. celer , velox . Dant. Inf. 33. Con cagne magre, studiose, e conte. Lab. 113. Il luogo delle quali, posto giù il superssuo peso, come con istudioso passo fuggono, così loro fug-

girebbero

STUELLO. Si dice a Più fila di vecchio ponno lino avvolte insieme in forma lunga, e rilonda, che si pongono nelle ferite, e nell'ulcerc. Red. Vip. 2. 82. Si guardino gli uomini, che vivono in sospetto, dalle taste, e dagli stuelli de' chirurghi.

STUFA. Stanza riscaldata da fuoco, che le si fa sotto, o da lato. Lat. balneæ. Gr. Badavãov. Bocc. nov. 14. 13. In una stufa messolo, tanto lo stropiccio, e con acqua calda lavo, che in lui ritorno lo smarrito calore. E nov. 23 7. Prima in una stufa lavatosi bene ec. nella gran sala si nascose. E lett. Pr. S. Ap. 307. Ragguarda le stufe di Domiziano. Fir. Luc. 2. 1. Che volete voi fare adesso delle stufe !

S. I. Per Fornello da stillare . Lat. hypocaustum . Gr. υπόκαυςον . Red. Oss. an. 121. Nell' acqua di fiori d'arancio stillata a stufa ec. sempre ho veduto morirvegli ( i lombrichi ) in pochi momenti . Ed cep. nat. 27. Ho fatto stillare la vitriuola ec. nel castello della stufa. E 29. L'acque poi, che si stillano nel castello della stufa ec. quasi tutte generalmente sogliono intor-

bidare.

S. II. Per Fomento, o Suffumigio. Tes. Pov. P. S. 19. Fa' una stufa, quando vai a dormire, di laudano, e olibano messo in sulla brace. E cap. 22. Anco lo tasso barbasso cotto con vino, fattone stufa, ovver fomento, ovvero impiastro, guarisce.

\* \* S. III. In Marineria, chiamasi Stufa di corderia Il luogo dove si tengono i fornelli, e le caldale, nelle quali si riscalda il catrame per incatramare i fili di cui si fabbricano le corde, e anche le corde stesse

già fatte . Stratico .

STUFAIUOLO, e STUFAIOLO. Maestro della stufa, Colui, che stufa. Lat. alipilus, alipilarius. Gr. μασχαλοτίλτης. Lasc. Spir. 3. 4. Questo è un soprannome, che mi pose la Biagia dalle Marmerucole, quando io stava per fattore con gli stufaioli. Cant. Carn. 460. tit. Canto degli stufaioli.

STUFARE. Lavare nella stufa; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Cant. Carn. 460. L'abito, che portiamo, Con queste masserizie vi dimostra, Donne, che lo stufare è l'arte nostra. Burch. 1. 10. Per que-sto le testuggini, e i tartusi N' hanno posto l'assedio alle calcagna, Dicendo: noi vogliam, che tu ti stu-

S. E Stufare, figuratam. si dice per Venire a fastidio . Lat. tædio , fastidio , nauseæ esse . Gr. Baçu-

STUFATO. Add. da Stufare.

S. I. Per Chiuso a similitudine di stufa. Ricett. Fior. 142. Metti in infusione il legno [ santo ] nell'acqua calda in pentola di terra nuova ec. e tienla

stufata per spazio d' ore ventiquattro.

+ S. II. Stufato, è anche Aggiunto di Carne, o altra Vivanda cotta in una particolar maniera; alla qual vivanda così cotta parimente diciamo Stufato. Carl. Svin. 5. Così pian pian con un cucchiar di bossolo Gran parte a se tirò di quell' intingolo; . . . indi avventatosi Di ghiri a uno stufato e di coniglioli ec.

\* STUFATURA. Pratica delle stufe, Esercizio di stufe, e di suffumigi . Magal. lett. Da ultimo datale due, o tre buone stufature di sussumigio di bal-

samo bianco, avvertendo ec.

(\*) STUFETTA. Dimin. di stufa. Lat. thermulæ. Bemb. lett. 1. 2. S. Dicemi, che io aggiunga questo poco, cioè che gli mandiate le altre istorie, che s'anno a dipingere nella vostra stufetta. E 1. 2. 11. La stufetta si va fornendo, e veramente sarà molto bel-

STUFO. Add. Stufato, Infastidito. Lat. tædio, nausea, fastidio affectus. Gr. βαςυνόμενος. Malm. 11. 47. Quasi di viver Batistone stufo Egeno assronta

con un punteruolo. STULTIZIA. V. STOLTIZIA.

+ \*\* STULTO. V. A. Stolto . Rim. ant. Cecco di Messer Angiolieri, nella Tav. Gr. S. Gir. alla V. PERDUTO. Che troppo amare fa gli nomini stulti, Però non voi tener cotal usata (l'ediz. di Venezia 1820. Parnas. Vol. S. a pag. 206. legge: Chè troppo amare fa gli uomini stolti; Però non vo' tener cotale usata, Che guasta 'l cor, e divisa gli volti).
STUMIA, e STUMMIA. Schiuma. Lat. spuma,
despumatio. Gr. αφεός.

§. Stumia di ribaldi, o simili, si dice per Ingiuria a dinotare eccesso di ribalderia. Tac. Dav. ann. 6. 113. Tiberio dicendoli stumie de' ribaldi, comandò a G. Cestio senatore, che quanto a lui ne aveva scritto dicesse al senato. Buon. Fier. t. 3. 11. La stumia de' ribaldi veramente Si posson dir costoro. Malm. 7.

91. Andate, dice, o stummia di furfanti.
STUMIARE, e STUMMIARE. Toglier la stumia. Lat. despumare. Gr. απαφείζειν . Alleg. 128. Vedesi un guatteraccio, che si gratta Il cul colla manritta, e

colla manca Gira lo spiede, o stumia la pignatta. Dav. Colt. 160. Quel forzore, che la vinaccia piglia di sopra (sumiala, se tu sai) fa pigliare il fuoco al vino. Buon. Fier. 2. 1. 16. Or dunque, che si pesti, Si stummi, e si rimesti.

(+) STUMIATO, e STUMMIATO. Add. da Stumiare, e Stummiare. Ricett. Fior. 138. Sciroppo di Prasso di Mesue. Recipe marobbio ec. penniti, mele

stummiato ec.

STÚMMIA. V. STÚMIA. STUMMIÁRE. V. STUMIÁRE. (†) STUMMIATO. V. STUMIATO.

+ STUOIA, e STOIA. Tessuto o di giunchi, o d'erba sala, o di canne sfesse. Lat. storea. Gr. 5ςωμα. Cr. 3. 10. 1. In su lenzuoli, o stuoie al sole (i fagiuoli ) si seccano. Coll. SS. Pad. Ammonendoci di giacere in su quelle medesime stuoie, dove noi seda-vamo. Liv. M. Al grido di coloro, ch' egli avea comandato di tormentare, e d'uccidere di sotto a una stuoia. Bocc. vit. Dant. 258. Quivi trovarono una stuoia al muro consitta. Din. Comp. 1. 19. Essendo l'uso della terra a simili raunate i cittadini sedere basso in su stuoie di giunchi, e i cavalieri, e dottori su alto in sulle panche. Buon. Fier. 2. 4. 15. E catene, e chiavarde per le stoie. Malm. 8. 18. Più giù da banda un tavolin si vede, Che su i trespoli fa la ninna nanna, E fa spalliera al muro, ove si vede Una stuoia di giunchi e sottil canna

STUOLO. Moltitudine, ed è proprio di gente armata, Esercito. Lat. exercitus, copiæ, classis. But. Inf. 28. 2. Stuolo è moltitudine di galée ec. qui puonsi per la moltitudine di quelle anime, che erano della quarta spezie. Dant. Inf. 14. Quali Alessandro in quelle parti calde D' India vide sovra lo suo stuolo Fiamme cadere . E Par. 6. Inver la Spagna rivolse lo stuolo, Poi ver Durazzo. But. ivi: Stuolo è armata di galée per mare, ma qui si pone impropriamente per l'esercito di terra. G. V. 7. 37. 3. Passò il detto stuolo sano, e salvo con loro navilio. Tes. Br. 2. 28. Gli veniva incontro con si grande stuolo di gente, ch'egli vide apertamente, ch'egli nol poteva vince-

S. Per similit. vale Moltitudine, Gran quantità di checchessia. Lat. agmen, multitudo. Gr. πλήθος. Petr. son. 136. Tal d'armati sospir conduce stuolo Questa bella d'amor nemica, e mia.

\* STUONANTE. Che stuona. Voc. Cat. (\*) STUONARE. Uscir di tuono. Voc. Cr. in Usci-

RE. Uscir di tuono, vale Stuonare.

(\*) STUONATO. Add. da Stuonare; Uscito di tuono. Malm. 6. 108. Vanno le fave attorno, ed i lupini, E sentesi stuonato, e fuor di chiave Alle panche gridar . Pros. Fios. 3. 239. Come languirebbero i versi de' poeti, e come stuonati, o muti gli accenti degli oratori, se ec. [ qui in forza d' avverb.].

STUPEFARE. Empiere di stupore. Lat. stupefacere. Gr. exhitteiv. Amet. 84. Prima i circustanti turbò con paura, e appresso gli stupesece con maraviglia Dant. Par. 15. Poscia rivolsi alla mia donna il viso,

E quinci, e quindi stupefatto fui.

§. I. In signific. neutr. pass. vale. Divenire stupido, Empiersi di stupore, Maravigliarsi. Lat. stupescere, stupeficri. Gr. έκπλήττεσθαι. Dant. Par. 31. Veggendo Roma, e l'ardua su'opra, Stupefacensi. Fr. lac. T. 4. 32. 19. Chiunche m'ode mentovare Si si deggia stupefare.

S. II. Stupefare, per Intormentire, Privar di sentimento. Lat. stupefacere. Gr. έκπληττειν. Ricett. Fior. Servono ec. a stupefare il senso come le pillole

STUPEFATTIVO. Add. Atto a stupefare . Volg.

Mes. Vogliono cose stupefattive, le fregagioni col sale

STUPEFATTO . Add. da Stupefare . Lat. stupefactus. Gr. Exmendny Mivos. Bocc. nov. 100. 31. N' andarono in là, dove la figliuola tutta stupefatta, queste cose sentendo, sedea. G. V. 8. 80. 7. Quasi stupefatto d'allegrezza gli si gittò a' piedi, e disse. Cott. SS. Pad. A queste cose vedendoci stupefatti il padre santo cc. Tass. Ger. 10. 52. Riman ciascuno a quel parlare,

a quella Orribil faccia muto, e stupefatto.
STUPEFAZIONE. Stupidezza. Lat. stupor, stupiditas. Gr. έχπληξις . Bocc. nov. 40. 14. Pur gli rimase nel cerebro una stupefazione, la quale ec. parecchi di il tenne stordito. Sen. ben. Varch. 4. 13. A voi giova, o Epicurei, avvezzare il vostro corpicino a non fare mai nulla ec., e seggendovi nascosi sotto alcuna ombra ec. dilettare la stupefazione degli animi vostri,

che si muoiono di mattana, ec.

STUPENDAMENTE. Avverb. Con istupore, Maravigliosamente. Lat. mirifice. Gτ. Δαυμαςώς. Vit. Pitt. 50. I travagli del quale rappresento col pennello stupendamente. Libr. cur. matatt. La decozione della

gramigna suol fare stupendamente bene .

STUPENDISSIMO. Superl. di Stupendo. Lat. mirificissimus. Gr. θαυμασιώτατος, θαυμας ότατος. Cavalc. Discipl. spir. Sempre la tua mente sia indotta, e tratta a considerare le mirabili cose, anzi stupendissime d' Iddio . Lasc. Pinz. 3. 10. Accadde, che facendo segni della sua virtù stupendissimi, fu da quegli levato dall'ostería, e menato a casa loro.

STUPENDO . Add. Miracoloso , Da indurre stupore, Grandissimo. Lat. admirandus. Gr. 9auuaços. S. Agost. C. D. Mosterrebbono alli lor sensi cose stupende. Ar. Fur. 32. 48. Ella la tolse, non però sapendo, Che fosse del valor, ch' era, stupendo. Malm. 7. 10. E mentre ch' ei balocca In cuocer l' uova, e il cacio, ch' è stupendo, Sente venirsi l'acquolina in

bocca [qui vale: Ottimo, Saporosissimo].
+ \* STUPIDACCIO. Peggiorat. di Stupido. Guarin. Idrop. 1. 2. Concludi, stupidaccio, dal primo all' ulti-

mo, su

+ STUPIDEZZA. Astratto di Stupido. Lat. stupiditas, stupor, tarditas. Gr. ἐκπληξις. Tolom. lett. libr. 5. pag. 127. [Giolito 1547.] L'ignoranza, la stupidezza, la malizia, la sceleratezza, il peccato guastano ogni bellezza dell'anima nostra. Segn. Pred. 1. 1. Oh cecità, oh stapidezza, oh delirio, oh perversità! E num. 3. Oh stupidezza infinita! oh stoltizia immensa!

+ STUPIDIRE. Divenire insensato, stupido. Lat. hebescere. Gr. αμβλύνεσ θαι. Tac. Dav. ann. 3. 78. Nelle gran faccende chi si risveglia, chi stupidisce.

+ S. Stupidire, per Stupire. Lat. stupescere, stupesceri. Gr. έκπληττεσθα. Mor. S. Greg. Nelli giorni suoi stupidiranno, cioè a dite, temeranno li sezzai, e la paura assalirà i primi. Vit. SS. Pad. 4. 223. Vedendo il Beato Francesco questa cosa, tutto stupidi, e lo cuore suo si riempie di grande allegrezza, e di dolore mischiatamente.

STUPIDISSIMO. Superl. di Stupido. Lat. maxime stupidus. Gr. κωφέπατος. Alleg. 156. I quali annaspan-

do a credenza, stupidissimi trasecolano. STUPIDITA. Stupidezza. Lat. stupiditas, stupor. Gr. έκπλεξις. Libr. cur. malatt. Divengono stupidi, e

la loro stupidità è durabile.

STUPIDITO. Add. da Stupidire . Lat. demirans, stupens, stupefactus. Gr. Daußhras. Coll. SS. Pad. Alla qual cosa stupiditi noi, il vecchio disse . Amm. ant. 11. 1. 12. Stupiditi del suo parlare, sanza sparge-re di sangue, le rimisero nelle guaine. Mir. Mad. M. Per l'abbondanza delle lagrime il confessoro era tutto stupidito.

STUPIDO . Add. Pieno di stupore, Attonito . Lat. stupidus. Gr. απόπληκτος. Dant. Purg. 4. Ben s' avvide il poeta, che io stava Stupido tutto. E 26. Non altrimenti stupido si turba, Lo montanaro, e rimirando ammuta, Quando rozzo, a salvatico s' inurba. But. ivi: Stupido è l' nomo, quando li sentimenti non fanno le sue operazioni. Pass. 247. Santo Bernardo dice, che'l membro stupido, e che non si sente, e più di lungi dalla salute [ qui è in signific. d' Intormentito, Che è senza senso].

STUPIRE . Stupefarsi, Empiersi di stupore . Lat. obstupescere, stupore affici, stupere, stupescere. Gr. έκπλήττεσ θαι. Dant. Par. 26. Fec' io intanto, inquanto ella diceva, Stupendo. Dav. Colt. 162. Tu stupirai, quanto e' sarà di colore, sapore, e bonta peggior di quell'altro.

+ STUPORE. Stato dell' animo di colui, che vedendo o per alcun modo sentendo cose maravigliose, o grandi, resta quasi muto. Lat. stupor, stupiditas. Gr. θάμβος. Conv. 198. Lo stupore è uno stordimento d'animo per grandi, e maravigliose cose vedere, o udire, o per al-cun modo sentire. Dant. Par. 22. Oppresso di stupore, alla mia guida Mi volsi. Bocc. Introd. 18. Era tanta nella città la moltitudine di quelli, che di dì, e di notte morieno, che uno stupore era a udir dire. Cavalc. Med. cuor. La qual cosa quella misera femmina considerando, per lo grande stupore agghiado, e cadde morta.

S. Per Intermentimento. Lat. stupor, terpor. Pist.

Gir. Conciossiacosache l'angosce, e miserie dello 'nfermo corpo, e lo stupor venuto ne' membri vi-

gorosi tu conforti colla felicità.

+ STUPRARE. Commettere stupro. Petr. uom. ill. pag. 18. Colle sue sorelle [C. Caligula] giacque, le quali poi all'esilio dannò: e molte altre nobili donne

Romane stuprò

+ STUPRATORE. Che stupra. Lat. stuprator. Gr. μοιχευτής. Morg. 14. 9. Malfusso, ladro, stupratore, e mecco, Fornicator, uom pien d'ogni malizia, Ruffian, briccone, e sacrilego, e becco. Segr. Fior. stor. 1. 14. Mostrógli come in suo arbitrio, o ammazzare Alboino,...o essere morto da quello, come stupratore della sua moglie.

+ STUPRO. Corrompimento di verginità, ed è propriamente quando si toglie il fiore della verginitade alla vergine, o al vergine; Disverginamento illecito. But. Stupro è corrompimento di verginità. Creaz. Mond. P. N. Chi commette peccato con vergine, e questo si chiama stupro. Tass. Amint. 5. 1. E'l suo hel cinto, Che del sen virginal su pria custode, Di quello stupro era ministro ec.

STURA. Lo sturare; onde Dar la Stura vale Aprire, Sturare un vaso, un tubo, o simile. Bellin. disc. Il fontaniere gira questa, o quella chiave ec. e dà la stura a tutte insieme, se tutte le macchine in-

sieme devono operare, e più o meno le gira, ec.

\* S. Figuratam. vale Scialacquamento. Bellin. Bucch. 124. Quel ch' egli spende ogni qualsisia giorno cc. quella è la stura, Lo sciupinio, lo scialo, lo sfarzaccio ec. STURARE. Contrario di Turare. Lat. returare,

reserare, recludere. Gr. avoiveiv. Franc. Sacch. Op. div. 121. Il dito, che chiamiamo mignolo, si chiama auricularis, perchè con esso si stura gli orecchi, come dee fare ogni Cristiano per udire la parola di Dio. Fr. Giord. Pred. S. Or vi sturate bene gli orecchi. Vit. SS. Pad. Si gli disse, che sturasse un canal d'acqua, che v'era, e innassiasse l'orto. Luig. Pulc. Bec. 21. Beca, sai tu quel, che Vallera ha detto? Ch' io t' ho sturata, e rotta la callaia.

\*\* S. Sturar gli orecchi. V. ORECCHIO S. XIV. e

STURATO. Add. da Sturare. Lat. returatus, reseratus, reclusus. Gr. avoix Seis. Cr. 4. 41. 8. E'I vaso sturato infino al di seguente si lasci, e sarà chiaro nel seguente dì, o nel terzo. Buon. Fier. 3. 4. 11. E forse che chi beve Oggi a tal conca, che sturata versa, Ne potrebbe una volta poi scoppiare.

(+) S. E figuratam. per Accorto. Lasc. Cen. 1. nov. 3. Un certo Neri Chiaramontesi, nobile e assai benestante, ma sturato e sagace quanto alcuno altro uomo

(\*) STURBAMENTO. Lo sturbare, Sturbanza, Sturbo. Lat. perturbatio, turbamentum. Gr. όχλησις. Bemb. lett. 1. 5. 74. Ho estimato, che le cose di Camerino abbiano recato alcuno sturbamento alla quiete

STURBANZA . V. A. Lo sturbare . Lat. turbamentum, turbatio. Gr. τάςαχος, όχλησις. Rim. ant. P. W. Arrigo Baldonasco. Hanno ben, che fallire, Ma

nuilo lor fallire, Ch' aggia però sturbanza

STURBARE. Interrompere, Impedire. Lat. perturbare, impedire. Gr. διοχλάν, εμποδίζαν. Βοςς. που. 19. 13. S' ingegnavano di sturbar questo fatto. G. V. 7. 57. 2. Fu sturbata la detta impresa, per abbattere la superbia de' Franceschi. M. V. 5. 13. L'amico suo, che sturbò il patricidio de' grandi cittadini ec. ebbe per merito condannagione grande pecuniale. Alam. Cott. 4. 84. Ora è l'ora miglior, che non si sturba

Da qualche opra maggior.
STURBATORE. Che sturba. Lat. turbator, perturbator. Gr. ταρακτής. M. V. 7. 65. Il populo si levò a romore, e a furore contro al conte, dicendo, ch' e-

gli era sturbatore della pace.

+ STURBO. Lo sturbare, Disturbo, Impedimento, Scompiglio. Lat. turbamentum, turbatio. Gr. ταςαχος, σχλησις. G. V. 7. 58. 1. Grande sturbo aveva messo nella sua impresa. E 9. 74. 1. Ancora n' ebbe sturbo, e difetto per le sette, che nacquero grandissime. M. V. 9. 17. Per lo sturbo, che di ciò segniva alla corte di Roma, vi s' interpose. Car. En. 12. 311. E vi prometto e giuro...che guerra, o lite, o sturbo Alcun altro più mai non gli farà.

STURMENTO. V. STRUMENTO. STUTARE. V. A. Attutare. Lat. extinguere, compescere, cohibere, comprimere. Gt. επέχειν, κατα-5 & Mair. Filoc. 2. 29. Voi, come savio, prima che più 'accenda il fuoco, providamente pensiate di sutarlo. Rim. ant. Inc. 119. E la cui vita a più a più si stuta In pianto, ed in languire.
STUZIO. Lat. brassica agrestis. Cr. 6. 112. 1. Lo

stuzio, e'l cavolino salvatico sono una medesima cosa.

STUZZICADENTI. Sottile, e piccol fuscello, o simile strumento, con che si cava il cibo rimaso fra' denti. Lat. dentiscalpium . Gr. οδοντογλυφίς. Galat. 80. Chi porta legato al collo lo stuzzicadenti, erra senza

fallo. Malm. 7. 56. Dell'ossa poi ne fa stuzzicadenti.

+ \* STUZZICAMENTO. Inizzamento, Irritamento. Magal. lett. scient. pag. 85. Questo continovato stuzzicamento del sensibile, tanto il naso, quanto il

palato, a lungo audare fanno piuttosto ec.

+ STUZZICARE. Frugacchiare leggermente con alcuna cosa appuntata; e si usa nnche nel neutr. pass. Lat. leviter tangere, scabere, scalpere. Gr. axeo917 ws xvn Sav . Morg. 19. 87. E' si poteva pur fare altrimenti, Che sogshignare, e stuzzicarsi i denti. Buon. Fier. 4. 5. 18. Ma i' vi consiglio A tacere amendue, nò stuzzicare Queste vostre materie [ qui figuratam. ]. E giorn. 5. lic. Non stuzzicate i boti di cartone Belli, ch' e' son poi dentro spazzatura. Cant. Carn. 237. Tro-vasi qualche bossol disperato, Che per ben che sia scosso, e stuzzicato ec. Dinanzi nulla mai non par che

S. I. Per Toccarsi, Soffregarsi insieme. Lat. attrectari, affricari. Gr. προςρίβεσθαι. Bocc. nov. 17..

50. Quasi da iguale appetito tirati, cominciatisi a stnzzicare insieme ec. fecero parentado.

S. II. Per Istimolare , Persuadere: Lat. stimulare , instigare. Gr. παροξύνειν, επιχεντών. Cron. Morell. 303. Diliberarono in fine di darsi al Duca, perchè erano molto stuzzicati. Varch. Ercol. 259. Stuzzicatemi pure; io v'ho detto, che nessuno mi pare atto a

S. III. Per Irritare, Commuovere. Fir. As. 133. Ma la sazietà, e la gran copia di quelle celesti ricchezze già aveano entro al petto delle due sorelle stuzzicato il veleno della rabbiosa invidia. Car. lett. 2. 61. L'animo mio è di non volerla più seco in nes-

sun modo, se egli non mi stuzzica di nuovo.

5. IV. Stuzzicare il can che dorme, le pecchie, il formicaio, il vespaio, il naso dell'orso quando fuma, e altre simili maniere proverbiali, vagliono Irritare chi ti può nuocere, o chi è adirato, o chi può più di te. Lat. fumantem ursi nasum tentare, crabrones irritare. Varch. Ercol. 81. Quando un si sta ne' suoi panni senza dar noia a persona, e un altro comincia per qualche cagione a morderlo, e offenderlo di parole, se colui è uomo da non si lasciare malmenare, e bistrattare, ma per rendergli, come si dice, i coltellini, s' usa dire: egli stuzzica il formicaio, le pecchie, o sì vera-mente il vespaio, che i Latini dicevano: irritare crabrones. Libr. Son. 27. Tu stuzzichi le pecchie. Alleg. 224. Voi gli presenterete, pur come l'altre, questa ultima letterina, dicendoli, che e' non istuzzichi più il can che dorme.

S. V. Stuzzicarsi i denti, figuratam. vale Mangiare. Lat. edere. Gr. & o Siav. Buon. Fier. 3. 3. 2. Ma sempre il vino in tavola, ma sempre Da stuzzicarsi i den-

(\*) S. VI. Stuzzicare i ferruzzi, vale Ingegnarsi, e Adoprarsi con tutti gli sforzi. Lat. omnes nervos intendere. Gr. τιταίνεσθαι. Red. lett. 1. 153. Ε per confessarla altresì giusta, non istuzzicò egli i suoi ferruzzi per tornarvi?

STUZZICATO. Add. da Stuzzicare. Lat. irritatus, stimulatus. Gr. παροξυνθείς. Red. Ins. 165. Stuzzicato ed irritato strideva, come se fosse un pipistrel-

STUZZICATOIO. Strumento appuntato di ferro,

o d' altro, per uso di stuzzicare. STUZZICATORE. Che stuzzica. Lat. irritator. Gr. ο παροξύνων. Cron. Morell. 277. E così ti guarda dagli stuzzicatori, che vanno sottraendo per imbrattare il compagno.

STUZZICORECCHI. Piccolo strumento d'avorio, o d'altra materia, col quale si nettano gli orecchi.

Let. auriscalpium . Gr. ωτος λυφίς.

OU. Avverb. Che gli antichi dissero anche SUE. Contrario di Giù; vale Sopra; e si conglugne con varie preposizioni, avverbj, segnncasi, e particelle, come mostrano gli esempj. Lat. supra. Gr. avw. G. V. 9. 9. 3. Fatto a forma d'una ghirlanda d'alloro, ivi su chiavate ricche pietre preziose. E 12. 16. 15. Tal fine ebbe della sua forzata industria di trovare nuove gabelle, e gli altri di su detti della loro crudeltà. Bocc. g. 2. p. 1. Gli uccelli su per li verdi rami cantando piacevoli versi. E nov. 43. 8. Per non essere dalle siere divorato la notte, su vi monto. Dant. Par. 2. Che

di su prendono, e di sotto fanno. Petr. cap. S. Quando mirando intorno su per l'erba Vidi dall' altra parte giunger quella, Che trae l' nom dal sepolero, e'n vito il serba.

§ I. Su, talora vale Ad alto, Nella parte superio-re. Lat. sursum, superius. Gr. ες το άνω. Dant. Purg. 4. Ed egli a me: nessun tuo passo caggia, Pur su al monte dietro a me acquista, Finchè n'appaia alcuna scorta saggia. E 16. E dimanda, se quinci si va sue. Bocc. nov. 12. 11. Va' su, e guarda fuor del mu-ro, appiè di questo uscio, chi v'è. E nov. 14. 11. Andò sotto l'onde, e ritornò su notando. E nov. 61. 3. Quando andasse, o tornasse da un suo luogo, che alquanto più su era. Pass. 67. Orando il Padre santo con grande fervore, di subito fu levato, e rapito in ispirito, e vide Gesù Cristo su nell'aria in quella forma, che verrà a giudicare il mondo. Petr. son. 281. Spirto già invitto alle terrene lutte, Che or su dal ciel

tanta dolcezza stille.

+ \*\* § 11. Su, e Su di sopra, per Nelle camere
di sopra. Cecch. Assiuol. 5. 4. Dove è l'Oretta ! Agn.
È su che cucie. Lasc. Gelos. 3. 3. Tosto che vi partiste, io, per ubbidirvi, ne andai subito a nascondere

il lume su di sopra.

+ \*\* S. III. Dicesi anche Su da alto , per Nell'appartamento di sopra. Fir. Asin. 127. Prendendo ognora maggior piacere della bella vista, e ora una cosa e oaltra riveggendo, ella sene salse su da al-

\*\* S. IV. Dire su, dicesi dell' Offerir prezzo di co-sa, che altri vende. Cecch. Stiav. 2. 3. Se io sentiro, ragionar di venderla [la Stiava], io vi dirò su, e

torrolla per te.
\*\* §. V. Su, per In quello ec. Fr. Giord. 93. O come è questa parola di grande dottrina! e come belli am-

maestramenti ci ha su! (in essa).

\*\* S. VI. Su, con aggiunta del nome di Banchiere, vale Sul suo banco. Lasc. Sibill. 3. 2. Pose i cinquecento

ducati in su i Salviati.

S. VII. Su, si congingne talora in una sola parola con IVI, e fassenc la voce SUVI, o SUVVI, e vale Ivi sopra. Franc. Sacch. nov. 64. Mosse la scuccumedra con Agnol suvvi. Car. lett. 2. 186. Per figurar questo bisogna fare un altare, e suvi la sua statua. E 234. Minerva con lo scudo, con l'asta ec. con una celata in testa, suvi l'uliva, e la civetta per cimiero. Bern. rim. 1. 105. Con porri, e schianze, e suvi qualche callo .

S. VIII. Levar su , e Levarsi su , vagliono Surgere, Rissarsi. Lat. surgere, exsurgere. Gr. aviçava. Bocc. nov. 17. 10. Stimolò tanto quelle, che vive erano, che su le fece levare. Dant. Inf. 24. Così levando me su ver la cima D' un ronchione, avvisava un' altra

scheggia.

S. IX. Venir su , vale Crescere . Dav. Colt. 172. A scudicciuolo è agevole annestare, e i nesti vengon

su, e fruttano presto.
S. X. Venir su, figuratam. vale Surgere, Rilevarsi, Innalearsi a onore, e riputazione. Lat. inclarescere, surgere, increscere. Gr. zudonium yivzobai. Dant.
Par. 16. L'oltracotata schiatta, che s'indraca Dietro a chi fugge ec. Già venia su, ma di piccola gen-

SU. Preposis. val Sopra. Lat. super. Gr. ύπες. Da osservare è, che questa particella SU si unisce, ed attacca talora coll' articolo seguente, raddappiandone la consonante; e se incontra alcuna vocale, talora si scrive, e pronunsia SUR, aggiugnendosi la R, che gli antichi dissero anche SOR, forse accorciato da Sopra. V. SUR, e SOR a' loro lunghi. Bocc. f. 9. g. 9 Il Re dopo questa (canzone) sull'erba, e'n su i siori avendo

fatti molti doppieri accendere, ne fece più altre can-tare. Petr. son. 265. so pensava assai destro esser sul-

l'ale (cioè: coll' ale, o nell' ale).

† S. Su, in vece di Allato, Vicino, Circa. Lat. prope, penes, juxta, sub, ad. Gr. εγγυ'ς, πεος, επί.

Bocc. nov. 74. 15. Il che gli era si gran noia, che egli ne fu sullo 'mpazzare. Dant. Inf. 5. Siede la terra, dove nata fui, Sulla marina dove'l Po discende. Petr. son. 176. Sull' ora prima il di sesto d' Aprile Nel laberinto intrai, ne veggio ond' esca. Tes. Br. 3. 4. Dietro verso Mezzodie sono li diserti d' Etiopia sul mare Oceano, e'I fiume del Tigro. M. V. 11. 18. La sera su'l tramontare del sole ec. fece dare alla terra una battaglia . Cavalc. Att. Apost. 161. Non essendo più sicuro il navicare, perchè era in sul verno, ec.

+ SU. Particella esortativa, corrispondente al Lat. age, eja, eja age. Gr. άχε. Bocc. nov. 44. 11. Sn tosto, donna, lievati, e vieni a vedere. E nov. 82. 4. E picchiando l'uscio a lei, che già rispondeva, dissero: su, madonna, levatevi tosto. S. Catter. lett. 3. Su, a dare la vita per Cristo. E lett. 85. Dunque sn,

a combattere, carissimo figliuolo.

§. Talora si usa raddoppiato, ed ha alquanto più di forza. Fr. Inc. T. 2.30.78. Su su andate, e non tar-Finche qui vi ritrovate.

\* SUACE. Rumbus lævis, T. de' Pescatori. Pesce di mare simile alla sogliola, ma più piccolo, più bian-

co, e più gentile. + \* SUADERE. Consigliare, Esortare. Lat. suadere . Bemb. stor. 2. 16. Parte de' quali lo suadeva alla guerra, parte il dissuadeva. Ar. Fur. 3. 64. Quivi l'audace giovane rimase Tutta la notte e gran pezzo ne spese A parlar con Merlin che le suase Rendersi tosto al suo Ruggier cortese. Bemb. stor. libr. 2. E quelli, che appo lui molto poteano, parte la guerra suadendoli, parte dissuadendugliele, niente ancora deliberato avea. Anguill. Met. 3. 105. Ma tutto quel che le suade e parla Rende la donna incauta più sospetta.

SUADEVOLE. Add. Persuadevole, Atto a persuadere. Lat. probabilis, suasibilis. Gr. παθανός. M. V. 2. 20. E giunti la esposta la loro ambasciata con molte suadevoli ragioni, i Pisani ec. dissero di rispon-

dere all' Arcivescovo.

SUADO . V. A. Add. Suadevole . Dant. Par. 31. Vedeva visi a carità suadi D' altrui lume fregiati .

+ SVAGAMENTO . Lo svagare , Interrompimento , Distrazione . Pros. Fior. 5. 21. Parve a lui , che più lunghe dovessono essere le occupazioni, acciocche gli uomini stessero intenti, e da ogni svagamento lontani a' servigi dell' anima .

SVAGARE. Interrompere, o Distorre chi opera con voghezza, e di voglia. Lat. interpellare, interrumpere, avertere, avocare. Gr. ένοχλαν, αποκόπταν, αποτεέπαν, απάγαν. Dant. rim. 26. Se vedi gli occhi miei di pianger vaghi ec. Per lei ti priego, che da te non fugge, Signor, che tu di tal piacere svaghi. Toc. Dav. ann. 11. 133. Ma dal trovar le cagioni, e accusatori la svagava il nuovo amore di Caio Silio, giovane il più bello di Roma . Varch. Ercol. 229. Metta innanzi materia assai per isvagare i giudici.

S. I. Svagarsi, e neutr. pass. si dice del Non s' applicare al continuo a checchessia, ma divertirsi ia altre operazioni, o pensieri. Lat. avocare animum, remittere. Gr. éautor avanaver. Mor. S. Greg. 9. 41. Conviene, che ella sia rattorniata, e legata da nodi della disciplina di Dio, acciocchè essendo essa libera,

ella non si andasse svagando per li desiri.

§. 11. Taiora anche si prende per Ricrearsi, Prendere alcun sollievo, o sollazzo. Pallad. Giugn. 7. Come giovani persone si vanno volentieri svagando (qui figuratam. parlandosi dell'api).

SVAGATO . Add. da Svagare . Libr. Amor. 22. Dopo sonno picciol destati, studiammo di conciar li ca-

valli svagati (cioè: che erano iti vagando).

+ \* SVAGOLARE. Att. e neutr. pass. Svagare, Svariare . S. Catter. lett. 100. Sapete che frutto nasce per l'andare fore ? Frutto di morte; perocche la mente se ne svagola, pigliando la conversazione degli uomini, e abbandonando quella degli angeli. Fag. rim. part. 6. pag. 193. (Lucca 1734.) Tirsi ec. or che si svagola Sempre d'intorno a te, Clori pettegola

SVALIARE. V. A. Variare . Rim. ant. B. M. Faz. Ubert. 130. lo guardo infra l'erhette per li prati, E veggio isvaliar di più colori Rose, viole, c siori, Per la virtà del ciel, che suor li tira.

SVALIATO . V. A. Add. da Svaliare .

S. Per similit. Variamente adorno . Pass. 276. Va', donna svaliata, e leggiadra, quando ti diletti d'essere guatata, e giovati d'essere pregiata, e tenuta bel-

SVALIGIARE. Cavar della valigia.

S. Svaligiare, dicesi anche dello Spogliare altrui violentemente delle cose proprie. Lat. expilare, deprædari. Gr. περισυλάν. Dav. Scism. 59. Non era ancor l' anno, ch' egli avea svaligiato le chiese. Guicc. stor. 19. Nella quale terra entrato di notte colle scale, la svaligio. Buon. Fier. 3. 3. 9. Come se'l sisco stesso Per omicidio, o per ribellione L'avesse crudelmente svaligiata. Malm. 7. 6. Che svaligiarli affatto le busecchie . Ar. Supp. 2. 2. Sareste svaligiati, ed altre ingiurie, E scorni avreste.

SVALIGIATO. Add. da Svaligiare. Lat. expilatus . Gr. περισυλησθείς. Tac. Dav. ann. 1, 24. Credutosi poca gente, e svaligiata inghiottire. E stor. 3. 310. Nelle case, e ne'templi svaligiati per piacevolezza gittavan fiaccole. Buon. Fier. 4. 4. 12. Poi le lascian diserte,  ${f E}$  nude , e scapigliate , e svaligiate . E 4. 5. 7. Fuggesi un ladro Con un subbio in ispalla, svaligiata

D' un drappier la bottega .

SVALORIRE . V. A. Perdere il valore . Lat. debilitari . Gr. ao Sevovo au. But. Dilunga 'l fine, al qual dee con deliberazione intendere, e svalorisce, e non intende a quel, che dee.

SVALORITO. V. A. Add. da Svalorire. Lat. ener-vis. Gr. exveupos. Libr. Pred. Era in quella città un

popolo svalorito, e datosì alle lascivie.

SVAMPARE. Uscir fuori, ma dicesi propriamente di fuoco, fiamma, calore, o simili. Dittam. 1. 7. Mi disse: fa', che svampi fuor la fiamma. £ 5. 24. Vedrai, che fuor ne svampa la calura.

\* SVANARE. T. de' Cappellaj. Levar via il pelo

vano della vigogna . SVANIMENTO . Lo svanire . Pass. 359. La fame , e la sete lascia poco sognare, o forse tutto il sonno è

sogno di svanimento, o di mangiare, o di here. SVANIRE. L' Esalare, che fanno i liquori, o quel-

le cose, che evaporano le parti loro più sottili, onde rimangono senza sapore, odore, e simili. Lat. evane-scere, evanidum fieri. Gr. διαπνάσθαι. Sen. Pist. Che l'odore non vada via, e svanisca.

§. I. Per similit. Sparire, Cessare, Mancare. Gal. Sist. 46. Molte di tali macchie si veggono nascere nel mezzo del disco solare, e molte parimente dissolversi, e seanire pur lontane dalla circonferenza del so-

le.
\*\* §. Il. Per Diventar vano. S. Agost. C. D. 2. 5. Sanza la quale (Fede) ogni ingegno quantunque laudabile e nobile, isvanisce per superbia, e casca e man-

ca (il Lat. ha: vanescit).
§. III. Per Non riuscire. Malm. 6.4. Ebbero concetto Scacciarne il Duca, ma svani l'essetto.

§. IV. Presso gli antichi si trova usato per metaf. tanto in signific. att. che in neutr. pass. Abbassare, Quasi annichilare, corrispondente al Lat. exinanire. Gr. exxevoov. Mor. S. Greg. Ma se medesimo svani, prendendo forma di servo. Pass. 279. Gesù Cristo, essendo Iddio, svani, e annullò se medesimo pren-

dendo forma di servo, ed abito d' uomo. SVANITO. Add. da Svanire. Buon. Fier. 1. 2. 4. E tutti gli svaniti, Tutti gli alleggeriti Di mente, e di cervello . E 2. 1. 1. A quelle , che svanite di sapore Venisser difettate . Car. lett. 2. 188. Quali più chiare [ immagini ], quali più fosche, alcune interrot-

te, alcune confuse, e certe quasi svanite del tutto. + \* SVANIZIONE. Voce poco usata. Sparizione, Lo svanire. Bellin. Bucch. 214. E fecer la suddetta svani-

+ SVANTAGGIO. Contrario di Vantaggio; incomodo , Danno , Pregiudizio. Lot. incommodum , inopportunitas. Gr. βλάβη, ακαιρία. Segn. Pred. proem. Ma forse qui finiscono gli svantaggi da me provati ! anzi ora appunto incominciano . Salvin. centur. 2. disc. 42. A traverso di tutte le difficoltà, che l'ingombrassero, e di tutti gli svantaggi e di tutte le fastidiose circostanze, dalle quali si trovasse stretto ed intorniato ec.
\* SVANTAGGIOSAMENTE. Con svantaggio. Fag.

+ SVANTAGGIOSO. Add. che ha svantaggio, Che arreca svantaggio. Lat. inopportunus, incommodus, adversus. Gr. ακαιρος, βλαβερός, εναντίος. Tac. Dav. stor. 5. 368. Cosl era il luogo di guado non sicuro, e svantaggioso per noi . Salvin. centur. 2. disc. 47. Non vi ha stagione, per incomoda e svantaggiosa o affanno-sa od aspra ch' ella sia, che ec.

\* SVAPORABILE . Vaporabile , Esalabile . Magal. part. 1. lett. 23. Stimando non esservi via da distingue-

re tra l'anima svaporabile, e l'immortale, che ec. + SVAPORAMENTO. Lo svaporare. Lat. evaporatio. Gr. εξατμισμός. Cr. 4. 47. 5. Lo svaporamento dell' aceto caldo fa pro alla malagevolezza dell' udire. E 5. 1. 19. Anche impedimentisce, che lo svaporamento, che si fa dalle parti di sotto, non pervenga alle radici. Red. Cons. 1. 78. L'acque salmastre quanto più a forza di fuoco, o di sole svaporano, tanto maggiormente diventano salmastre, e continuando lo svaporamento, finalmente ec.
SVAPORARE. Mandar fuora i vapori. Pallad.

Agost. 8. Se nel detto luogo farai fuoco, e la terra svaporrà fummo nebbioso, purgando (il T. Lat. ha: ructare). Buon. Fier. 5. 1. 1. E svaporare al seren quell' umore, Che dal vin vi s' accese . E Tanc. 3. 2. Non posso svaporar la fantasía, S' io non mi sicco per

qualche ragnaia.

\*\* §. I. Per Cavare i vapori, Asciugare. Pallad.
libr. 1. cap. 37. Fagli stare allo scoperto cielo per di

dieci, sicchè il sole gli svapori bene.

S. II. In signific. neutr. si dice dell' Uscir fuora i vapori, Esalare. Lat. evaporare. Gr. εξατμίζεσθαι. Liv. Dec. 3. Alcuni abbronzati dallo svaporar del fuo-co. Cr. 9. 25. 2. S' incendono a mezzo la fronte, ac. ciocche gli umori freddi riscaldati sieno costretti a svaporar fuora. Dav. Colt. 161. Bisogna, subito pigiato, imbottarlo, spesso travasarlo, non lasciarlo ne' vasi sturati svaporare

SVAPORATISSIMO . Superl. di Svaporato . Libr. Pred. Hanno il cuore svaporatissimo, e di nulla attivi-

tà nelle cose [ qui per metaf. ] .
SVAPORATO. Add. da Svaporare. Lat. evaporatus . Gr. ¿garµio Sis. Sagg. nat. esp. 97. Poiche altrimenti non può dirsi di certo, se venga quivi formato il suono dalla rarissima aria, e dagli aliti svaporati nel voto dall' argento vivo. Benv. Cell. Oref. 135. Laddove

essendo cotto il fornello, ne svaporato, non avremmo mai fonduto detto metallo, se ec.

SVAPORAZIONE . Svaporamento . Lat. evaporatio . Gr. έξατμισμός. Tratt. segr. cos. donn. Il che avviene dalle svaporazioni elevate dall' utero.

SVAPORE. Svaporamento. Lat. evaporatio. Gr. egarmicuis. Buon. Fier. 1. 2. 5. Ch' egli uscisse Qua fuor con quel suo gregge Sempre smarrito allo svapor dell' aria

SVARIAMENTO. Lo svariare, Farneticamento. Lat. phrenesis. Gr. Ogévnois. Declam. Quintil. C. Il furore sottentroe allo svariamento della mente.

S. Per Diversità, Varietà. Lat. varietas, diversitas. Gr. diapoga. Amm. ant. 2. 1. 7. La celestiale providenza ha partito i nostri petti, ed ingegni di niolto isvariamento.

SVARIANZA . V. A. Varietà . Lat. varietas , diversitas . Gr. Siapoga' . Amm. ant. G. 42. Non è dilet-

tevole cosa, che non ha isvarianza.

SVARIARE. Non istar fermo in un proposito, Andar vagando . Lat. vagari , instabilem esse . Gr. αλασθαι, περιφέρεσθαι . Amm. 32. 1. g. L'occhio, che vanamente si svaria, e'l piede non istabile sono segni d'uomo, del quale non si dee avere alcuna buona speranza. Fir. Luc. 5. 2. Osserviamo i gesti suoi, e il

suo parlare, se egli svaria.
\*\* §. I. Detto della Mente. Fior. S. Franc. 182. Sentiremo percuotere la mente... di diverse tentazioni, le quali mettono li Demonj per farci isvariare la mente, acciocchè l'anima non abbia diletto ec. [ spar-

S. II. Per Variare. Lat. discrepare , variare. Gr. 812piger. Maestruzz. 1. 28. L' Arcivescovo non ha giurisdizione ne'suffraganei, se non se in certi casi. Il primo si è, quando isvariassono ne' divini ufficj dall' u-Maian. Se'l cuor va dalla penna svariando. Sagg. nat. esp. 7. Le quale [pratica] insegna ec. aggiustare in modo la ciose dell'acqua arzente, che non isvarino [ i termometri ] sregolatamente la loro operazio-

SVARIATAMENTE . Avverb. Con varietà, Diver-samente . Lat. varie, diverse . Gr. διαφόρως . Dicer. Div. Molti s' accordavano al suo detto, e altri al detto altrui svariatamente . Dant. Conv. 117. Conviene anche, che li due spazj, che sono mezzo delle due citta-di immaginate, e'l sole del mezzo, veggiano il sole svariatamente.

S. Per Separatamente . Lat. seorsum . Gr. χωρίς. Dicer. Div. Chi dicea, che si tenessero in prigione

svariatamante.

SVARIATO . Add. da Svariare ; Vario , Diverso . Lat. varius, instabilis . Gr. ευμετάβολος . G. V. 11. 63. 5. Nota, lettore, isvariate vicende, e casi, che fa la fortuna . E 11. 96. 6. Avemo fatto sì lungo conto per le svariate battaglie, e rotte, che furo tra le gen-ti. Amm. ant. 7. 1. 16. Il superbo si diletta dello svariato andare, l'iroso si conosce dall'acceso isguarda-

re.

\*\* §. I. Per Distinto, Singolare. Vit. S. Gir. 29.
Poco fa pro per essere isvariato di vestimenti da' secolari, e concordarsi con loro d' una medesima vita.

L. Sacriata vale anche talora Di più colori. Pal-

S. II. Svariato, vale anche talora Di più colori. Pallad. cap. 24. Se ad alcuna di quelle finestre sospendi cotali cenci, o cenciolini, che sieno di panno vermiglio, e isvariato. E Marz. 27. Se avera peli biscolori ec. nelle nipitella degli occhi ec. genera figlinoli svariati di colore. Fr. Iac. Cess. Di vestimento dorato,

e di mantello ammantati svariato.

\* §. III. Svariato di mente, vale Fuor di se, Rimpazzato. Salvin. Trif. Comandò che fosse la pulcella

di mente svariata condotta dentro al cupo gabinetto. SVARIO . Sust. Lo sunriare . Lat. discrimen , error, discrepantia. Gr. διαφορά, πλάνη, σκάλμα. Sagg. nat. esp. 18. Non abbiamo creduto, che quando mai nel novero di molte vibrazioni una se ne sfallisca ec. arrivi quel piccolo svario a montar mai tanto, quanto ec. Gal. Sist. 176. Un sol dito in conseguenza sarà lo svario di ciascun tiro occidentale.

SVARIO. Add. Svariato. Pallad. Lugl. 4. Del montone bianco si può criare agnello svario (qui nel signific. del S. II. di Svariato).

SVARIONE . Detto spropositato . Lat. allucinatio , error, ineptia, absurditas. Gt. πλάνη, σφάλμα, αναςμοςία, αμελία. Cant. Carn. 448. Saper dovete, che di due ragioni Passerotti si trova; L'un' ha le penne, e su pe' tetti cova, L' altra è poi di parole, e di sva-rioni Detti a rovescio, e senza discrizione. Fir. Luc. 5. 3. Oh oh udite, che svarioni e' dice. Car. Matt. 10. Qui cadde il mastro degli svarioni.

+ \* SUASIBILE. Da poter esser persuaso. Segn.

Pred. Pal. Ap. 13. 7. Quella [sapienza] che per contrario, non solo non è mai suasibile da veruno, ma è

ec. questa dico vien da Lucifero.

SUASIONE . Il persuadere . Lat. suasio . Gr. ##. σμονή. Μ. V. 1. 77. Con queste suasioni cercava sturbare la detta lega. Mor. S. Greg. Con maliziose suasioni perturbano le vie della verità. Maestruzz. 2. 33. Sicché quasi dal serpente venga la suggestione, e alcuna suasione.

SUASIVO. Add. Persuasivo. Lat. suasorius. Gr. πειθανός. Com. Inf. 10. Qui con parole suasive fa l'autore una sua quistione, che risulta in due.

+ \* SUASO. Add. Persuaso. Ar. Fur. 42. 104. Quasi Rinaldo di cercar suaso Quel che poi ritrovar non

vorria forse, Messa la mano innanzi ec.

\* \* SUASSO. T. degli Ornitologi . Uccello , cha ha il becco diritto, a lesina, e senza denti, le fauci dentate, le narici sottili, e situate alla radice del becco, ed i piedi scentrati, o sia situati all' estremità del corpo. Questo uccello può appena camminare sul terreno, nuota rapidamente, e scende con molta prestezza sott' acqua. Alcuni hanno i piedi notatori, ed altri hanno le dita unite con una membrana lobata, e liscia. Linneo ne ha undici specie. Pino.

+ SUAVE. Add. Soave. Lat. suavis. Gr. nove. Fr. Iac. T. 3. 21. 14. Da tutti i cori fosti circondata, Con suave voce presa, e sublimata. Lasc. nov. Vol. 3. png. 1. [Mil. 1815.] A mezzo il giorno sopra la verde e minutissima erbetta, al suave odore di mille diverse maniere di vaghi siori ec. E son. [ Tirsi, ohimè, ec. ] Tirsi, ohimè, non più Ninfe e Pastori Udran

quel chiaro tuo suave canto ec.

\*\* SUAVEMENTE. Cavalc. Esp. Simb. 1. 171. Sapienza non si truova nella terra di quelli, che vogliono vivere suavemente.

SUAVEZZA. Soavezza, Soavità. Lat. suavitas. Gr. n'du'rns. Fr. Iac. T. 3. 27. 11. O anima beata, Cotanto hai gustata Della sua dolcezza, Che ti era suavezza infermitade.

+ SUAVISSIMO. Superl. di Suave, Soavissimo. Lat. suavissimus. Vit. S. Gir. 38. Ecco che io passo da tenebre a luce, da pericolo a sicurtà ec. da fetore a odore suavissimo . Lasc. nov. Vol. 3. pag. 39. [ Mil. 1815. ] La donna, ardentissimamente sospirando, ruppe il silenzio [ di già avendola amore sottoposta al sua-vissimo giogo suo ] e con tai note la lingua scioica.

SUAVITA, ed all' ant. SUAVITADE, e SUAVI-TATE. Sonvità. Lat. suavitas. Gr. n'durns. Fr. Iac. T. 2. 18. 55. O suavità redolente, Tanto guadic du alla mente, Che ec. E 5. 25. 6. E vi s'inselva l'uccelletto, e canta, E svernaci con gran suavitate. Vit.

S. M. Madd. 30. Pongonsi a sedere messer Gesu, e la Madre, e tanta altra gente d'intorno a loro con ri-verenza, e con dimestichezza s'appressano alla Madre, e davano loro grande suavitade. Vit. S. Gir. 36. In tutte le cose voi medesimi disponete, come ministri di Dio in molta pazienzia ec. in longanimità, in

SUBALBIDO. V. A. Add. Alquanto bianco, Bianchircio. Lat. subalbidus. Cr. 4. 48. 9. La sua umidità è menomata, e fassi di colore subalbido, cioè sotto

SUBALTERNANTE. Che ha sotto di se subalterni. Varch. Lez. 199. Dell' arti alcune sono subalternanti, ovvero principali ec. che danno i principj dell' altre, come l'arimmetica alla musica.

SUBALTERNARE. Rendere, o Fare subalterno. SUBALTERNATIVO. Add. Che può esser subalternato. Com. Par. 29. Altre scienzie sono subalternative da un' altra scienza .

SUBALTERNATO. Add. Che è, o può esser subalterno. Varch. Lez. 201. In un certo modo la medi-

cina è subalternata alla filosofia.

SUBALTERNO. Che depende da un altro, che gli contribuisce o parte, o qualità principale per l'intera

sua perfezione.

S. I. Per Subordinato, o Ministro secondario. Salvin. disc. 7. 514. Alcuni affari comuni, e quotidiani spediti vanno per mezzo de' primi ministri, e dei loro subalterni .

\* \* §. II. Subalterno , T. de' Mil. Aggiunto di uffiziale, per distinguerlo dall' uffiziale superiore. Grassi.

(\*) SUBASTARE. V. L. Vendere sotto l'asta all' incanto. Lat. subhastare, hastæ subjicere bona ali-cujus. Gr. хиробого та бута. Il Vocabol. nella voce TROMBA S. III.

\* SUBASTAZIONE. T. de' Legisti. Vendita sotto

l' asta all' incanto .

\* SUBAVVISARE. Avvisare di soppiatto. Salvin. Mus. Sovente in pace anch' essa ascese l'amorosa sua vita con furtivi senni subavvisandolo a Leandro.

SUBBIA. Spezie di scarpello appuntato, che serve per lavorar le pietre. Cant. Carn. 168. Questi con subbie, manovelle, e pali Faranno si buon' opra, Che ogni gran torre manderan sossopra . E 214. Di nostro metterem subbia, e martello. Gal. Sist. 104. E'l terrore era tale, che più non si sarebbe ardito d'affrontarlo con le subbie, e'l mazzuolo. SUBBIARE. Lavorar colla subbia.

SUBBIATO. Add. da Subbiare. Lat. subactus. Gr. κατεργασθείς. Buon. Fier. 4. 5. 7. Volta volta a man ritta, Di la e lo spedal, quell' uom subbiato ( qui figurotam. )

\* SUBBIELLO . T. de' Lanaiuoli . Cilindro sul qua-

le si avvolge il panno a misura che vien tessuto.

\* S. Subbiello, T. de' Carrozzieri. Pernio, che gira ne rotelloni del calesse per allungare, e accorciare i cignoni. SUBBIETTA. Dim. di Subbiu. Benv. Cell. Oref. 142. I miglior ferri da scoprire sono alcune subbiette sottilissime

\* SUBBIETTARE. Suggettare. Uden. Nis. Che sieno Etici non Satirici quelli, che nella satira vogliono subbiettare la commendazione delle virtù, e delle

persone meritevoli ec.

SUBBLETTO , e SUBIETTO. Sust. Suggetto. Lat. subjectum, materia . Gr. inexsiperor . But. Par. 2. 2. Subietto è quello, che sottostà all'accidente. Petr. son. 277. Vedi un'altra, ch'amore obbietto scelse Subietto in me Calliope, ed Euterpe. Capr. Bott. 2. 31. Nessuuo accidente può stare, se non in qualche subbietto, che lo regga . Bern. Orl. 2. 1. 9. Porgete voi l'orecchie alla mia voce, Ninfe, che state giù nel

basso fondo, A lei non già, che è bassa, ma al subbietto Alto si, che supplisce ogni difetto. Cas. lett. 61. Ma perchè Lucrezio è pure un bello, e prudente poeta, in quel subbietto falso, ch'egli prese, può, e debb' esser vero, che quel proemio sia congruo.

SUBBIETTO, e SUBIETTO. Add. Suggetto. Lat. subjectus. Gr. υπεξούσιος. Bocc. nov. 89. 3. Chi ha

bisogno d'esser aiutato, e governato, ogni ragion vuo-le, lui dovere essere obbediente, e subbietto, e reve-rente al governator suo. Coll. SS. Pad. Come i giovani apprendessero a esser subbietti a loro per esempli di costumi. Fr. Iac. T. 5. 3. 1. O libertà subietta Ad ogni creatura

+SUBBIEZIONE. Voce meno usata che Suggezione. Lat. subjectio. Gr. υποταγή. Albert. cap. 1. Di quanto amore, e di quanta dilezione la mia carità di padre ami la tua subbiezione di figliuolo, appena lo ti potrei dire. Coll. SS. Pad. Di picciol tempo, cli' egli vi stette, diventò ricco, sì del bene della subbiezione, come della scienzia di tutte le virtudi insiememente. But. Significa ec.

simulazione, e vantamento, e subbiezione d'uomini.

(\*) SUBBILIOSO. Add. Alquanto bilioso. Lat. aliquantum biliosus. Gr. υποχολικός. Red. Cons. 1.

122. E l' Eccellentiss. sig. Presidente d'anni 60. e di un temperamento sanguigno subbilioso, di fegato cal-

dissimo, e di cervello caldo, e umido. SUBBILLARE. Sollevare a far checchessia, Instigare. Lat. subornare, instigare. Gr. ταςοξύνειν. Varch. stor. 15. 589. Non resterebbe di subbillarla tanto, che la farebbe condescendere per ogni modo alle voglie loro

\* SUBBILLOSO. Sedizioso. Red.

\* SUBBILLOSO. Sedizioso. Red.

SUBBIO. Legno rotondo, sopra'l quale i tessitori
avvolgon la tela ordita. Lat. jugum. Gr. ζυγός.

Petr. canz. 39. 8. Che pur deliberando ho volto al
subbio Gran parte omai della mia tela breve. E cap. 10. Poi con gran subbio, e con mirabil fuso Vidi tela sottil tesser Crisippo [in questi due esempi è usato figuratam.]. Buon. Fier. 4. 5. 7. Fuggesi un ladro Con un subbio in ispalla, svaligiata D' un drappier la bottega.

SUBBISSAMENTO. Il subbissare. Lat. excidium. Gr. avaçaois. Fior. Virt. A. M. Nel romor del subbissamento la donna di Lotto ec. diventò una statua

di marmo

SUBBISSARE, e SUBISSARE. Mandare precipito. sumente in rovina, Sprofondare. Lat. evertere. Gr. avaigeiv. Mor. S. Greg. Quelli tre Angioli, che vennono ad Abram, vennono a lui pel tempo del meriggio, e quando andarono a subbissar Soddoma, dice, che andaron la sera. Ovid. Pist. Deh Iddio, confondete, e subbissate la nave, ove ella viene. Fr. Iac. T. 3. 25. 37. Haimi messo in tal corrotto, Che m'hai morto, e subissato.

S. In signific. neutr. vale Rovinare, Sprofondare, Andare in precipizio. Lat. everti. Gr. xaraççique Sai. G. V. 11. 26. 1. Quella ( villa ) con tutte le case, e persone, e bestie salvatiche, e dimestiche, e alberi subisso, e assai di terreno d'intorno. Fior. Virt. A. M. Essendo Soddoma subbissata per lo pessimo pec-

cato de' Soddomiti.

SUBBISSO, e SUBISSO. Rovina grande. Lat. e-

versio, excidium, ruina. Gr. avaçaois.

S. Per Gran maraviglia . Varch. Ercol. 325. Pensate, come archbe conceduto, che di tutte le lingue Ita-liane, che son tante, ch' è un subbisso ec. se ne fosse potuto fare una sola! Malm. 2. 1. Faceva notte e di tanta orazione, E tante carità, ch'era un subisso.

(\*) SUBBOLLIRE. Shoglientare, Sobbollire; e si usa in signific. att. e neutr. Lat. fervescere, ebullire. Gr. αναβεάζειν, αναβείν. Car. lett. 1. 82. Dalla supersluità del quale (sangue) e dal caldo che subbollì

tutto il corpo nel trasportarlo di quella stagione, deve credere che ec. Segner. Pred. 6. 4. Tanto erano mordaci que' vermi, i quali gli subbollivano dalle viscere

(qui per similit.).
\*\* SUBCELES TIALE. Soggetto a cielo. Fr. Giord. 103. Nulla virtù celestiale ha signoría o potenzia sopra nulla volontà o arbitrio umano d'uomo; perocchè dice, che non è di natura subcelestiale: non hanno a fare neente insieme

\* SUBCLÁVIO. V. SUCCLÁVIO. \* SUBCUTÁNEO. Che anche scrivesi Succutaneo. Che è immediatamente sotto la cute. But. Inf.

† \* SUBDIVIDERE. Suddividere, Sottodividere. Magni. part. 1. lett. 16. Se avete capacità . . . a trat-tare dell' eternità, pretendere di pesatla, dividerla, subdividerla, e contarne i momenti ec.

+ \*\*\* SUBDOLO. V. L. Add. Ingannevole, Fraudolento. Segr. Fior. cap. 4. O mente umana insazia-bile, altera, Subdola e varia, e sopra ogni altra cosa

Maligna, iniqua, impetuosa e fera! N. S.

\* SUBDUPLO. T. de' Geometri. Sudduplo. Galil. lett. I tempi de' movimenti fatti per essi hanno la proporzione subdupla di quella che hanno le loro penden-

ze contrariamente prese .

\* SUBENTRANTE. T. de' Medici. Aggiunto di febbre, e dicesi quella, che sopraggiugne prima che sia finito il parosismo della precedente.

SUBENTRARE. Entrare in luogo di checchessia. Lat. alterius locum occupare. Gal. Gall. 227. Nel sommergersi, che fa il solido tirato al basso dalla propria sua gravitade, viene discacciando l'acqua dal luogo, dove egli successivamente subentra.

+ \* SUBENTRATO . Add. da Subentrare . Magal. part. 1. lett. 22. Anche dopo subentrata alla prima operazione del caso, la succedanea amministrazione di

quella sopravvegnente necessità ec. SUBIETTO . V. SUBBIETTO .

+ \*\* SUBIEZIONE. Lo stesso, che Subbiezione. Vit. SS. Pad. 2. 360. Contento dello stato di viltà, e di subiezione, come desiderato aveva sempre. Din. Comp. dic. Sè, ed ogni sua possa, e virtude offera sotto la vostra subiezione.

SUBILLAMENTO. V. SOBILLAMENTO.

SUBILLARE. V. SOBILLARE. SUBISSARE. V. SUBBISSARE.

+ \* SUBISSATIVO. Atto a subissore. Magol. lett. scient. pag. 290. Di quel tuono subissativo, istantaneo di quando il fulmine ha dato vicino.

\* SUBISSATO. Add. da Subissare . Filic. Rim. pag. 396. [ Son. Qui pur foste ec. ] Deh sorgete a mo-strar l'alto portento Subissate Cittadi; e sia l'orrendo

Scheletro vostro a i secoli spavento. N. S.
SUBISSO. V. SUBBISSO.
SUBITAMENTE. Avverb. di tempo; e vale Sensa indugio, Immantenente, Incontanente. Lat. subito, continuo, statim, illico. Gr. svovs, avriva, magavτίκα. Bocc. nov. 42. 17. Subitamente colle braccia a-perte gli corse al collo. Mor. S. Greg. Allora subitamente, e presto si lamentano del loro falso giudicio. Petr. canz. 46. 1. E i soavi sospiri, e'l dolce stile ec. Volti subitamente in doglie, e'n pianti Odiar vita mi fanno. Dant. Par. 10. Si scorge Di bene in meglio si subitamente. Cavalc. Specch. cr. Il fuoco dell' amore, quando è molto grande, non si può estinguer subitamente . Tes. Br. 1. 10. Alcuno puote domandare, che facea Iddio, anzi ch'egli facesse il mondo, e come gli venne subitamente in volontade di fare lo mondo.

2. 362. Ei venendo subitamente una notte alla mia cella, e volendo vedere quel che io facessi cc.

+ SUBITANAMENTE. Avverb. in un tratto, Improv-T. VI.

visamente. Lat. repente . Gr. ¿¿aípvns . Dant. rim. 4. Ch' Amor m' assale subitanamente, Sicchè la vita quasi m' abbandona. Chiabr. Guerr. Got. 9. 20. E del periglio ella s' accorse appena In che la trasse il desiderio aidente, Che dalla vita nostra alnia e serena Uscío l'amante subitanamente.

SUBITANEO, e SUBITANO. Add. Che viene in un subito, Repentino, Improvviso. Lat. repentinus, subitancus. Gr. aigridios. Filoc. 2. 419. Prima che tal pensiero mai mi venisse, mi mandino gl' Iddii morte subitana. Dant. Purg. 3. Avvegnachè la subitana fuga Dispergesse color per la campagna. E Par. 6. La morte prese subitana, e atra. Esp. Pat. Wost. Acquistane spessamente la morte subitana . Liv. M. Il Re fu stordito del subitano colpo . Pass. 93. O per subitanea morte, o per non avere copia di confessore. Fir. As. 294. Questo ribaldo, son gia molti giorni, che

m' ha sollecitato, ch'io gli venda veleno subitano. SUBITANZA. V. A. Subitezza. Franc. Barb. 85. 7. Con temperanza mossa Farai, che subitanza pur ti volle. SUBITATORE. Aiuto improvviso, o repentino; voce usata dall' antico volgarizzatore di Livio, per esprimere il Lat. subitarius miles . Gr. egamivaios, ς çατιάτης . Liv. M. Mandassono subitatori per quella oste fornire, che così appellavano in quello il subito

SUBITEZZA. Astratto di Subito nome. Lat. celeritas, inconsiderantia . Gr. ταχύτης, αβλεψία. Piloc. 6. 298. Maladetta possa esser la mia subitezza. Mor. S. Greg. Per la sua subitezza spesse volte consuma le notti nostre . Fiamm. 5. 30. Al quale io con femminil subitezza, preso consiglio al mentire ec. riposi. Amet. 34. Tu solamente a me presente sei a conoscere per subitezza difficile

(\*) SUBITISSIMAMENTE. Superl. di Subitamente. Lat. ocyssime. Gr. τάχιστα. Il Vocabol. nella voce REPENTEMENTE.

SUBITO. Add. Veloce, Presto, Improvviso, Repentino. Lat. subitus, velox, repentinus. Gr. αίφνίδιος, ταχύς, εξαπιναίος. Ovid. Pist. Veramente questa dimoranza, che voi fate, non è se non fortuna, che discende dal subito volere d' Iddio . Bacc. nov. 42. 16. Perchè l'amor di lui già nel cuor di lei intiepidito con subita siamma si raccese. Petr. son. 235. Per subita partenza in gran dolore Lasciato ha l'alma. Dant. Inf. 19. Allor ch' i' feci il subito dimando. E 21. E cui paura subita sgagliarda. E Par. 7. E quasi velocissime faville Mi si velar di subita distanza. E 14. Tanto mi parver subiti, e accorti E l'uno, e l'altro coro a dicere amme. E 25. Destre al vivo coro Di reelle. dicere amme. E 25. Dentro al vivo seno Di quello 'ncendio tremolava un lampo Subito, e spesso a guisa di baleno. Amet. 96. E quinci poi subita sparve.

\*\* S. I. Per Subitaneo , Improvviso . Bemb. stor. 1.

8. La fortuna è varia, molteplice, subita. + \*\* §. II. Per Pronto. Franc. Sacch. nov. 179. Ora che diremo dello ingegno della malizia femminina! Più aguto hanno l'intelletto, e più subito e a fare e a dire il male.

S. III. Subito, diciamo anche di Chi tosto s' adira. Lat. præceps, iracundus. Gr. προπετής, ακρόχολος. G. V. 11. 117. 3. M. Jacopo Gabrielli d'Agobbio, uomo subito, e crudele, e carnefice. Lasc. Gelos. 1.

5. Il mio Padrone è subito, e bizzarro.

SUBITO. Avverb. Subitamente . Lat. subito , statim, illico, repente. Gr. εὐθύς, αὐτίκα, παραυτίκα, εξαί-φνης. Bocc. nov. 44. 4. La giovane rispose subito. Dant. Par. 3. Subito, siccom' io di lor m' accorsi ec. Per veder di cui fosser, gli occhi torsi. Petr. canz. 24. 5. Fa subito sparire ogni altra stella. Cronichett. d' Amar. 53. Subito la terra si richiuse, e la tribulazione cessóe.

+ \*\* S. Per Tosto che. Fir. Asin. 314. Raccapricciossi il gentil Signore, subito udi la scellerata rubalderia. + \* SUBITOSAMENTE. Meno usato che Subita-

mente, Improvvisamente. Bemb. lett. + (\*) SUBIUGARE. V. L. Soggiogare, Sottomettere. Lat. subjugare, subigere. Gr. υποτάττειν. Vit. S. Girol. 11. Per tutta la settimana così affriggendomi, la ripugnante mia carne subiugava. Brunett. Rett. fol. 148. (Lione 1568.) Sofferrete voi, che per uomini aveniticci sia, o cittadin, subiugata! (es. agg. dal Lombardi. Noi abbiamo osservato che il Vocabol. alla voce AVVENITICCIO ha: Virg. Eneid. M. Sofferite voi, che per uomini avveniticci sia, o cittadini, soggioga-ta ! ma l' esempio è tratto da Fr. Guidotto Rett. Tull., ediz. di Venezia 1821. a pag. 107., Sofferrete voi ec.)

SUBIUNTIVO. Coniuntivo, nel signific. del S. Salv. avvertim. 1. 1. 14. Il verbo, che depende da lui, suo-le ec. mandare al subiuntivo. E appresso: La regola del comechè, che spinga ognora al subiuntivo il suo verbo, non è si ferma, che talor non si muti. SUBLIMAMENTO. Il sublimare.

+ SUBLIMARE. Far sublime, Innalzare, Aggrandire; e si usa anche in neutr. pass. Lat. extollere, sublimare. Gr. μετεωρίζειν. Serm. S. Bern. Misero uomo, riconosci una volta il tuo errore, e ripensa la tua degnità, e quanto alla Divina Maestà, se' tenuto, che t' ha sublimato più, ch' altra creatura. Fr. Iac. T. 7. 1. 36. Tua profonda bassezza Sì alto è sublimata. Dant. Par. 22. Che 'n terra addusse La verità, che tanto ci sublima. Gal. Sist. 44. Nè sento repugnanza alcuna nel poter credere, che la materia loro sia elementare, e ch'elle possano sublimarsi quanto piace loro.

+ S. Sublimare , T. de' Chimici . Dicesi quell' operazione, per mezzo della quale a forza del fuoco si fa volatilizzare una sostanza solida, che si raccoglie attaccata e condensata alla parte superiore dell'apparecchio a

ciò destinato.

\* SUBLIMATISSIMO. Superl. di Sublimato. Iac.

Sold. sat.

SUBLIMATO. Add. da Sublimare. Lat. elatus, sublimatus. Gr. μετεωρισθείς. Bocc. lett. Pin. Ross. 275. Tolti dalla cazzuola, e dall'aratro, e sublimati al nostro magistrato maggiore. Buon. Fier. 3. 2. 17. Armi eccedenti, e sublimate al mondo.

(+) S. Sublimato dicesi assolutam., e in forza di sust. da' Chimici per significare il sublimato corrosivo, ossia il muriato di mercurio al massimo grado d'ossidazione.

\* SUBLIMATORIO. T. de' Chimici. Vaso, o recipiente in cui si raccolgono le parti volatili esalate dal calore del fuoco

SUBLIMAZIONE. Il sublimare.

S. I. Talora è Termine di distillazione, e vale Raffinamento. Lat. sublimatio. Com. Inf. 29. Lo maestro d'alchimia per ignoranza pecca e in sublimazione, e in calcinazione, e in infusione. Cr. 1. 4. 6. La sublima-

zione, e distillazione rettifica l'acque malvage.

\* \* S. II. Sublimazioni vulcaniche, T. de' Nat. I Vulcani anche in riposo contengono una quantità di fluidi circolanti, che escono, non solo per la bocca principale, ma anche per le fenditure impercettibili laterali. Sulle pareti di queste fenditure essi depongono le sostanze delle quali sono impregnati, o che si formano nel luogo medesimo per la combinazione di quei fluidi sparsi tra di loro, o con quelli nell'atmosfera. Le materie, che per tal modo si sublimano sono comunemente il solfo, l'arsenico solforato, rosso, e giallo, il sale ammoniaco, l'allume, i solfati di ferro, di soda, d'ammoniaco di calce, il sale marino, il carbonato di soda, il ferro speculare, e la pirite. Bossi.

SUBLIME. Add. Alto, Eccelso. Lat. sublimis . Gr. μετέωρος. Dant. Par. 28. Così veloci seguono i suo'vi-

mi, Per simigliarsi al punto quanto ponno, E posson quanto a veder son sublimi.

S. Per Elevato, Eccellente nella speculazione. Lat. sublimis. Gr. υψηλός. Bocc. g. 3. f. 7. Altri furono di più sublime, e migliore, e più vero intelletto. Lab. 22. Delle quali appena le particelle estreme si possono

da' più sublimi ingegni comprendere.
SUBLIMEMENTE. Avnerb. Con sublimità, Altamente. Lat. sublimiter. Gr. υψιλώς. Omel. S. Gregor. Dopo i slagelli sono sublimemente ricevuti in re-

quie.

SUBLIMÍSSIMO. Superl. di Sublime. Lat. sublimissimus. Gr. υψελότατος. Segn. Crist. instr. 3. 26. 15. Il matrimonio è stato sollevato allo stato sublimissimo di sagramento. Salvin. disc. 1. 279. Come si ve-

de ne' Profeti sublimissimi da lui inspirati.

SUBLIMITA , ed all' ant. SUBLIMITADE , e SU-BLIMITATE. Astratto di Sublime; Altezza, Grandezza, Eccellenza. Lat. sublimitos. Gr. υψος. Com. Par. 33. Così ogn' intelletto creato se dee accedere a tanta sublimitade, quanta è vedere Iddio per essenza, fa bisogno, che la Divina grazia lo disponga. Mor. S. Greg. I quali gonfiano nel loro cuore per qualche sublimità terrena

§. Per Titolo d'alcun magistrato, o di senato. Cas. lett. 49. E benchè io creda, che non piaccia a Lor Sublimità, che queste armate siano loro così vicine,

non per questo ec.

SUBLIMO. V. A. Add. Sublime. Coll. Ab. Isac. cap. 9. Ma appo Dio è più sublima l'anima, che 'l

corpo.
\* SUBLINGUALE. T. degli Anatomici. Aggiunto di quelle parti, che si trovano sotto la lingua.

(†) SUBLUNARE. Add. Sullunare, Cosa che sia dalla luna in giù. Magal. part. 1. lett. 15. Così Aristotile disse il primo ente astratto agire, e trasmutare i sublunari coll'intervento del corpo celeste.

\*\* SUBMARINA. Aggiunto di quella pianta che

vegeta nelle vicinanze del mare. Gagliardo.

+SUBODORARE. Arrivare espertamente alla notizia d'alcuna cosa, Averne sentore. Lat. subolere, præsentiscere . Salvin. disc. 1. 421. Scherzando seriosamente al suo solito anche nelle tenebre del Gentilesimo ravvisò Platone, e quasi subodorò la necessità, e l'utilità insieme della confessione cristiana. Pros. Fior. part. 2. Vol. 1. Cic. pag. 141. Abbiamo le intelligenze qua dentro, e ognuno stordisce! Subodorasi la ribellione, e neuno si corregge, o gastigasi!
SUBORDINAMENTO. Dipendenza da superiore.

Lat. subjectio. Gr. υποταγή. Salvin. disc. 2. 477. Raddirizzamento delle opinioni, moderamento delle

passioni, e subordinamento a Dio.

+ \* SUBORDINANTE . Add. Che subordina . Segner. Incr. 1. 4. 5. A questa moltitudine di motori subordinati, necessariamente ha da darsi il subordinante da cui dipendano tutti, come gli strumenti dipendono dall' Artefice [ qui in forza di Sust. ].

SUBORDINARE. Costituir dependente da alcun su-

periore. Salvin. disc. 2. 245. L'amore uguaglia, non subordina, fa prender sidanza, non ammaestra a ser-

+ \* SUBORDINATAMENTE. Con subordinazione. Magal. part. 1. lett. 19. Se non è negli uomini qualche altra cosa, che ec. faccia operar quegli istessi organi subordinatamente alle sue influenze ec.

SUBORDINATO. Add. da Subordinare; Che serve, o opera in checchessia, dipendente però da altro superiore. Lat. subditus. Gr. υποτεταγμένος. But. Purg. 17. 1. Queste potenzie sono si subordinate, che dell' una si viene all' altra.

SUBORDINAZIONE. Il subordinare, Dipendenza.

Lat. subordinatio . Gr. υποταγή . Salvin. disc. 1, 163. La fortezza è una giusta estimazione de' pericoli, e de' doveri ec. una giusta, e perfetta subordinazione della parte dell' anima ruvida ec. alla sovranità del sen-

no, e della ragione.
† SUBORNARE. Imbecherare, Persuadere, o Instigare di nascoso . Lat. subornare . Gr. παρασύρειν . Petr. uom. ill. Dopo alquanto tempo il Papa fu accusato da certi cherici ec. i quali subornando falsi testimonj, a Teodorico Re gli mandarono. Car. lett. 1. 175. M' avete anco subornato con promettermene ricompensa. Matt. Franz. rim. 3. 80. Che più? con esse [carote] infinocchi, e suborni L' umana gente, tu dubbia speranza, Con dir che dopo'l male il ben ri-

torni.

\*\* S. Subornare, T. de' Mil., e prendesi nel senso di
Sossiar l'insubordinazione, o di Incitare i soldati alla

diserzione. Grassi.
SUBORNATO. Add. da Subornare. Lat. subornatus, illectus, pellectus. Gr. έπαχθείς. Varch. Ercol. 56. Imbecherare nella lingua Fiorentina significa quello, che i Latini dicevano subordinare, onde ancora si dice subornato . Red. son. I miei servi, i sensi miei Subornati da Amore ognor mi danno Nuovo veleno. Salvin. disc. 1.339. Accusato di parricidio da un tale Erazio messo su, e subornato da Crisogono liberto favorito di Silla il Dittatore.

\*\* SUBORNATORE. Voce dell' uso nella Milizia. Colui che induce i soldati a mancare al dover loro.

Grassi.

\* SUBORNAZIONE. Disviamento, Sviamento, Il subornare. Pallav. Conc. Trid.

+ \* \* SUBSESQUITERZO. Termine di proporzione . Minore del sesquiterzo . Gal. Gall. 232. Imperocchè se il cilindro o prisma M men grave dell'acqua v. g. in proporzione subsesquiterza, sarà posto nel va-

so immerso ec. N. S.

\*\*\* SUBSTANZIALE. Lo stesso che Sustanziale. Rim. ant. B. M. ser Bonag. 175. Amor non è che un

substanziale . N. S.

(\*) SUBVENTANEO. Aggiunto di uovo; e vale Vano , Infecondo , Non buono a covarsi. Lat. hypenemius. Gr. υπηνέμιος. Pros. Fior. 6. 175. Qui si parla non dell' nova zeffirie subventance, ma delle gallate.

SUBUGLIO. V. A. Confusione, Scompiglio. Lat. susurrus, susurratio . Gr. 419ugio uos. G. V. 11. 24. 1. Subuglio, e mormorazione nacque in Genova tra' Guelsi, e' Chibellini.

+ \* SUBURBANO. Prossimo alla città. Salvin. Fier. Buon. 2. 1. 17. Narcetri luogo suburbano, e ameno di Firenze. Serd. stor. 1. 51. Si veggono molte ville suburbane, con giardini ben colti. Bemb. lett. 2. 4. 2. Sono stato in questo vostro piacevole su-burbano concedutomi dal nostro ec. quindici giorni con

molto piacer mio [ qui in forza di Sust. ].

+ \* SUBURBICARIO. T. degli Storici. Dicevansi annonarie, urbicarie, o suburbicarie Quelle provincie, che dovevano pagare un tributo di frumento al fisco

dell' Imperio Romano per la vettovaglia de' soldati.

† \* SUCCAVERNOSO. Che sta sotto caverna. Salvin. centur. 2. disc. 79. Lo spirito riserrato nelle viscere della terra, che tutta sotto è vota, e minata.. .. 0, come Aristotile la chiama, hypantros, cioè succagione del terremoto.

SUCCEDANEO. Add. Che succede, o si sostituisce a checchessia. Lat. succedaneus. Gr. υπεβολιμαίος. Vit. Pitt. 1. Considerando come l'inventare sia prossimo, e quasi succedaneo di quell'ammiranda, e incomprensibil maniera, che nel creare usa ad ogni mo-mento l'onnipotenza. Salvin. disc. 2. 173. Dove la na-

tura de' luoghi è stata scarsa, o infeconda di vino hanno ammendata gli uomini quella sterilità con altri sughi e di pomi, e di biade succedanei del vino.

Succedaneo, si dice da'medici di Erbe, Droghe o simili da mettersi ne' medicamenti in vece di altre di ugual virtu, che non si trovino, o non si abbiano pronte; ed in questo signific. si usa per lo più in forza di sust. Ricett. Fior. 126. Dichiarazione de' pesi, e misure, ed i succedanei [ nell' edizione Fiorentina del 1670. pag. 112. si legge: Dichiarazione de' pesi, e misure, e de' succedanei]. E 127. Quando saranno posti a dirimpetto a un semplice due, o tre, o più succedanei, s'intenda ec.

SUCCEDENTE. Che succede. Lat. succedens. Gr. διαδεχομενος. G. V. 132. 1. L' imperadore a sua vita avea fatto Imperadore succedente a lui il figliuolo del suo maggior figliuolo, ch' era morto. E 12. 9. 2. Fecelo cavaliere, e farli fare omaggio a lui, e alla moglie a tutti i baroni del regno, siccome succedente

Re, e Reina

SUCCÉDERE. Entrare nell'altrui luogo, o grado, o dignità. Lat. succedere, in alterius locum subrogari . Gr. διαδέχεσθαι . Dant. Inf. 5. Ella è Semiramis, di cui si legge, Che succedette a Nino, e fu sua spo-sa. G. V. 11. 20. 5. Diremo della lezione di Papa

Benedetto, che succedette appresso di lui.

S. I. Per Seguitore, o Venir dopo. Lat. subsequi, succedere. Gr. εφέπεσθαι. Dant. Par. 6. Perchè onore, e fama gli succeda. E 32. E dal settimo grado in giù, siccome Insino ad esso, succedono Ebree, Dirimendo del fior tutte le chiome . Bocc. Introd. 17. Il che in quelle, che ne guarirono, su forse di minore onestà nel tempo, che succedette, cagione. E nov. 79. 3. Alle quali come gli effetti succedano, anche veggiamo tutto giorno. Pass. 148. Succedendo l'un pensiero all'altro ec. forte tentazione commosse il cuor suo.

S. II. Succedere, per Ereditare, Divenire erede, Venire nella eredità. Lat. succedere. Gr. δεαδέχεο θαι περικσίαν τινός. Maestruzz. 1. 66. Morendo la donna ec. il marito succede alla moglie, e guadagna la dota. E 1. 68. Che pro è a' figliuoli essere legittimi! succedono in tutti i beni del padre, e della madre

+ \*\* S. III. Per Scadere, o Venire per eredità. Franc. Sacch. nov. 15. Non avea alcun erede, ne a cui legittimamente succedesse il suo. G. V. 11. 113. 5. Che i beni de' rubelli, che erano in comune, fossono renduti alle vedove, e a' pupilli, a cui succedeano.

S. IV. Succedere, per Avvenire. Lat. accidere. Gr. ouußaiveiv. Art. Vetr. Ner. 3. 58. Lascia, che il vetro incorpori la polvere, ehe suole succedere in cinque, orvero sei ore.

\*\* S. V. Succedere, per Isgorgare, Scaturire. Ar. Fur. 14. 50. Il pianto, come un rivo, che succede Di viva vena nel hel sen cadea. Monti.

+ \*\* S. VI. Per Riuscire. Lasc. Gelos. 1. 5. Ciullo, avertisci a quel che tu fai, che ti succeda. Ar. Fur. 34. 46. E gli succede così ben quell' opra, Che più le Arpie non torneran di sopra.

SUCCEDEVOLE. Add. Succedente. Lat. succedens, subsequens. Gr. έφεπόμενος. Cr. 4. 14. 3. Per questa tortura nasce infia la legatura succedevol materia, e non fa alcuna ossesa all'uve nascenti. Sagg. nat. esp. 116. L'aria per succedevoli attrazioni con lentissimi, e poco meno che insensibili acquisti assottigliasi .

SUCCEDEVOLMENTE. Avverb. Con succedimento, Successivamente. Lat. successive, deinceps, consequenter. Gr. egns. Guid. G. Per ogni tempo, che venir dee succedevolmente. E altrove: Li loio successori poi succedevolmente ec. furono agiati.

SUCCEDIMENTO. Successa. Lat. successus, e-ventus. Gr. το συμβάν. Val. Mass. E di non poco prosperevol succedimento quello, che ora segue. Guid. G. Sanza difetto facciano il nostro oste abbondare di vittuaglie ne' nostri continui succedimen-

SUCCEDITORE. Che succede, Successore. Lat. successor. Gr. διαδοχός. Tac. Dav. ann. 2. 41. Per avere i maggiori miei meritato succeditori [ il T. Lat. ha: posteros. J. E 4. 85. Pensava, come levar via i figliuoli di Germanico certi succeditori ( il T. Lat.

ha: quorum non dubia successio).
SUCCEDITRICE. Verbal. femm. Che succede. Ar. Fur. 13. 69. Che ti dirò della seconda nuora Succeditrice prossima di questa! Fr. Giord. Pred. R. La sua sorella fu succeditrice nelle sue ricchezze.

SUCCEDUTO. Add. da Succedere . M. V. 4. 77. Mantenendo a' nostri comuni di Toscana l'antica li-bertà a loro succeduta dalla civiltà del popolo Romano ( cioè : venuta dopo ). Tav. Dav. star. 3. 315. Vespasiano ebbe in Egitto avviso del succeduto a Cremona ( qui in forza di sust. cioè: di ciò, che era avvenu-

SUCCENERICCIO. Saccenericcio, Succenerino. Lat. subcinericius . Gr. s'yngopias . Mor. S. Greg. Ad Effraim è stato fatto uno pane succenericcio, il quale

non si rivolge

SUCCENERINO. V. A. Add. Soccenericcia, Catto sotto la cenere. Lat. subcinericius. Gr. έγκουφίας Fr. Giord. Pred. S. Avendo un giorno li suoi frati fatto un pane succenerino.
SUCCENTURIATO. Add. Termine anatomico, ag-

giunto di Rene. V. RENE. S. II.
SUCCESSIONE. Il succedere. Lat. successio. Gr. διαδοχή. G. V. 12. 62. 2. Avea nel reame di Francia più ragione per la successione della Reina Isabella sua madre. Cr. 5. 29. 3. Cogliesi il suo frutto ( del ginepra) allorache dimostra per successione colla nerezza, ovvero rossezza la sua maturitade . Petr. cap. 8. Bella successione infino a Marco. Dant. Purg. 10. Non attender la forma del martire, Pensa la succession (cioè: il successo). Gal. Gall. 248. La qual'aria ec. senza renitenza si separa, nè contrasta punto alla successione dell'acqua.

\*\* S. Successione . T. de' Mus. È il seguito di va-

rj accordi. Gianelli.

SUCCESSIVAMENTE. Avverb. L' un dopo l'altro. Lat. successive, ordinate. Gr. έξης, τακτώς. Bocc. nov. 5. 6. Quivi essendo il Re successivamente di molti messi servito ec. sommo piacere avea. E g. 6. f. 8. Come ne' teatri veggiamo dalla lor sommità i gradi infino all'infimo venire successivamente ordinati. But. Iaf. 2. Perocchè l' uno trasfonde la gramatica nell'altro successivamente. Bern. Orl. 2. 28. 60. Da questo Vedrai farti la strada, e gli occhi aprirti Da esser successivamente il resto.

+ \* SUCCESSIVE. V. A. Successivamente, In

modo successivo. Maestruzz.

SUCCESSIVO. Add. Che va per successione, o Che succede. Franc. Sacch. rim. 20. Amor, fortuna, e morte successiva, E di molt'altri, che n'è il mondo pregno. Buon. Fier. 1. 1. 1. Trar piacer nuovo, e successivo spasso. E 2. 4. 20. Quell' educazion. ria, che le famiglie Tutte diserta, e poi vien successi-

§. In forza d'avverb. per Successivamente. Buon. Fier. 4. Intr. Accoccarla Ho stabilito a tutti, e successivo Circolare.

+SUCCESSO. Sust. Il succedere, Avvenimento. Lat. successus, eventus. Gr. αποβαίνον, αποβησόμενον εκβησόμενον. Cavalc. Med. cuor. Continuo successo di

prosperità è segno d' eterna dannazione. Fir. disc. an. 30. Aspettando con grande ansietà il successo della cosa. Cas. lett. 19. Perchè noi ci rendiamo certi, che nella prudenza, e autorità sua sia posto il felice successo di tutti i nostri consigli . Buon. Fier. 2. 4. 28. La più nuova novella, il più garbato Successo, che vo' udiste. Cavalc. Esp. Simb. 1. 129. E così poi per successo di tempo questo error venne in usanza . E di satto : Sicche poi per successo di tempo crescendo questa mal usanza, gli uomini la incomincia-rono ad adorare per Dio [la statua di Bela].

SUCCESSORE. Che succede . Lat. successor . Gr. diadoxós. Petr. son. 23. Il successor di Carlo, che la chioma Colla corona del suo antico adorna. Dant. Inf. 2. U' siede il successor del maggior Piero. E Par. 27. Non fu nostra 'ntenzion, ch' a destra mano De'no-stri successor parte sedesse. Bargh. Vesc. Fior. 417. Si dicono tutto il giorno successori di san Pietro tutti i Romani Pontesici, e non solamente Lino.

S. Per Erede. Lat. hæres. Gr. xangovo μος. Bocc. Intr. 27. Quante famose ricchezze si videro senza suc-

cessor debito rimanere!

\* SUCCESSORIO. T. de' Forensi. Appartenente a

successione

\* SUCCHIACAPRE, e SUCCIACAPRE. Caprimulgus, Hirundo caprimulga, aliquorum, T. de' Naturalisti . Valg. in Tosc. Nottola , nel Bolognese Calcabotto. Uccello notturno che dal suo nome sembra usato a poppar le capre, sebbene propriamente si cibi solo di farfalle notturne, di scnrafaggi, ed altri insetti, che valano, e passeggiano di notte. Sta ne' boschi alpestri, ed il maschio si distingue dalla seconda, e terza penna delle maggiori dell'ale, che hanno nel mezzo una macchia grande e bianca, e dalle due penne esteriori della coda bianche in cima.

SUCCHIAMENTO. Succiamento. Lat. suctus. Gr. μύζησις. But. Purg. 14. 1. Dal quale ascingamento, che fa lo cielo dell'acqua marina, cioè dal quale succhiamento hanno li fiumi ec. ciò, che va con lo-

SUCCHIARE. Bucar col succhiello. Lat. terebrare. Gr. τευπαν. Pallad. Ott. 8. Se l'albero non fa allegro il suo frutto, succhisi infino al midollo, e mettavisi a stretto una caviglia d'ulivo salvatico. Cr. 5. 8. 5. Alcuni del mese di Febbraio succhiano il pedale dalla parte di sotto con pertugio torto in modo, che non trapassi. E 11. 28. 3. Se l'arbore fa frutti verminosi, succhisi il tronco sopra le radici, e nel foro si metta conio di quercia.

SUCCHIARE. Succiare. Lat. sugere, exsugere. Gr. 9ηλαζειν, μυζείν. Franc. Barb. 176. 15. Che un sol nom la potria Succhiare (qui figuratam.). Sagg. nat. esp. 260. Succhiandosi in quello scambio tanta acqua. Red. Vip. 1. 31. Anticamente vi erano nomini, che prezzolati facevano il mestiere di succhiare le at-

tossicate morsure

SUCCHIELLAMENTO . Il succhiellare . Buon . Fier. 1. 2. 4. E'l loro ingegno dedito a' succhielli, Succhiellando soverchio, si disperde Ne' suoi succhiellamenti ( qui figuratam. ).

SUCCHIELLARE. Forare col succhiello

§ I. Per metaf. Buon. Fier. 1. 2. 4. E'l loro ingegno dedito a' succhielli, Succhiellando soverchio, si disperde Ne'suoi succhiellamenti. E 4. 1. 12. Però-fia di mestier ec. Appuntar ben gli orecchi A suc-chiellar per tutto. E Tanc. 5. 7. Gli occhi suoi mi suc-

chiellano, e mi bucherano. + S. II. Succhiellare le carte, si dice del Guardarle sfogliandole, o tirandole su a paco a poco. Salvin. Fier. Buon. 1. 2. 4. Succhiellar le carte nel giuoco, è tirarle su a poco a poco, come fa della roba, che

leva a poco a poco, il succhiello . Ner. Sam. 12. 21. Come un che ginoca, e tutto zelo e affetto La suc-chiella per rossa, e poi l'è bigia ec.

+ S. III. Succhiellare, figuratam. si dice del Risicare, o Correre pericolo, Essere in procinto. Malm. 7. 41. In quanto a lui gli par, che la succhielli Per terminare il giuoco a' pazzerelli ( qui vuol dire: Pare che questa sua fissazione lo voglia adagio adagio fare impazzire . Così il Minucci nelle sue note al Malmantile; e se la Crusca avesse bene inteso al pari di lui l'esempio del Lippi, lo avrebbe messo come traslato nel senso del paragrafo secondo. Nota del Monti).

SUCCHIELLETTO. Dim. di Succhiello . Lat. terebellum . Cr. τρύπανον . Benv. Cell. Oref. 118. Fac-

ciasi poi con un succhielletto grosso il buco.

SUCCHIELLINAIO. Colui, che fa, o vende i succhielli. Lat. terebrarum faber, venditor. Cant. Carn.

275. tit. Cauto de' succhiellinai.

+ \* SUCCHIELLINARE. Succhiellare . Varch . stor. 15. 590. Misse mano a un coltello, ch'egli aveva per sorte con esso seco, e siccatolo nella gola al Duca andò tanto succhiellinando, che lo scanno ( cioè: a-

doprò il ferro a guisa che si fa del succhiello).

SUCCHIELLINO. Piccol succhiello. Lat. terebellum. Gr. τεύπανον. Cant. Carn. 275. Chi vuol da noi comprar de' succhiellini, Noi vendiam, donne, l'un pochi quattrini; Noi n' abbiam di più sorti, e più ra-gioni, E tutti sodi son, diritti, e buoni, Che molti vecchi, e già duri panconi Hanno bucato i nostri suc-

chiellini .

SUCCHIELLO. Dim. di Succhio. Lat. terebra, terebellum. Gr. τουπανον, τέρετρον. Cr. 2. 23. 33. Fori la pertica, ovvero bastoncello verde de' detti legni con sottile, e aguto succhiello. Lor. Med. Nenc. 3. Ed in quel mezzo ha il naso tanto bello, Che par proprio bucato col succhiello. Car. Matt. 2. E già l'Uccellatoio, e Asinaia In soccorso gli mandano i succhielli

SUCCHIO. Strumento di ferro da bucare, fatto a vite, appuntato dall' un de' capi, e dall'altro ha un manico per lo più di legno. Lat. terebra. Gr. τέρε-Teor. Pallad. Marz. 10. Ricoperto il tronco, conviensi forare l'ulivo sterile col succhio. Dant. Inf. 27. La dove soglion, fan de' denti succhio ( qui per si-milit. ). Morg. 18. 133. E succhi d' ogni fatta, e grimaldelli. Franc. Sacch. nov. 192. Fece un foro con un succhio in quel muro.

SUCCHIO, e SUCCO. Sugo, Umore, ed è proprio delle piante, le quali per virtu di quello comin-ciano a muovere, generando le foglie, e i fiori. Lat. succus . Gr. xuuos . Dan. Colt. 194. Dove passato Gennaio ec. escono dalle barbe il calore, e l'umore, gratissimo succhio degli alberi, che se ne impregna-

+ S. I. Onde esser in succhio, diciamo degli alberi, o rendela agevole all'essere staccata dal legno. Lat. in-tumescere, tumere. Gr. ogyav. But. Purg. 25. 1. Quando la vite è in succhio, punta, o tagliata gocciola, e anco per se medesima, quando n' hae troppo. Burch. 2. 46. Nel tempo, ch' era in succhio il mellonaio. Dav. Colt. 172. Spicca le labbra della buscia dell' ossa chia escendo in succhio està agevo. buccia dall' osso, che essendo in succhio, sarà agevole. Tac. Dav. stor. 5. 365. Hanno di più palmeti alti, e vaghi, e'l balsamo piccolo arbore, del quale venuto in succhio se intacchi un ramo con ferro, le vene gliacciano; con isverza d'un sasso, o coccio, versano liquore medicinale.

S. II. Essere in succhio, o simili, figuratam. e in modo basso vale Essere in concupiscenza. Lat. libidine laborare. Gr. αφροδισιαζειν, σατοριάν. Pataff. 5. 10

son già ritornato mezzo in succhio. Lor. Med. canz. 28. 5. Poco andò il garzone attorno, Che fu ritornato

S. III. Succhio, è anche l' Umore, che si trae dall'erbe, da' frutti, e da altre cose spremute. Tes. Pov. P. S. 35. Dagli a bere lo succo dell'erba crescinta per mezzo d'una pietra forata. But. Inf. 32. 1. Come lo succhio esce della cosa umida, e premuta, così ec.

\*\*\* SUCCHIONE. V. BASTARDONE S. Gagliar-

SUCCIABEONE. Voce bassa. Gran bevitore. Buon. Fier. 1. 3. 10. Tutte le botti Andavano in un di a gambe levate In preda a quei moscioni, In preda a quei briccon, succiabeoni.

(†) SUCCIACAPRE . V. SUCCHIACAPRE .

(\*) SUCCIAMALATI. Voce bassa, che si dice in dispregio a persona, che ha qualche mestiere, con cui ricava utile dagli ammalati. Buon. Fier. 4. 2. 5. Anche tu scroccatore, spulcialetti, Anche tu lestrigon succiamalati, ec. Piattolon da sepolori, esci al sere-

SUCCIAMELE. Spezie d' erba detta altrimenti Orobanche. Lat. orobanche. Gr. ο goβάγχη. Bellinc. son.

253. Stu mangi assenzio, o vendi succiameli.
SUCCIAMENTO. Il succiare. Lat. suctus. Gr.

µúζησις. But. Succia tirando a se, del quale succiamento hanno li fiumi tutti, non pur l'Arno. Red. Vip. 1. 51. Ancorche dica Eliano, che a quel tale, avantiche spirasse, gli marcirono e le gengive, e la bocca, con tutto ciò questo non è argumento sufficiente per provare, che fosse effetto del succiamento. E 37. Fingendo ec. la medicina del veleno per lo succia-

mento de' loro parti lattanti.

SUCCIANTE. Che succia. Lat. sugens, exsugens.
Gr. 9ηλάζων, μυζών. Cr. 6. 1. 8. Perchè son dure,
non succianti gli umor de' luoghi, imperò non tanto,

quanto le piante, acquistano proprietà de' luoghi.
SUCCIARE. Attrarre a se l'umore, e'l sugo. Lat. sugere, exsugere. Gr. Anλάζειν, μύζειν. Pallad. Ottobr. 2. Per la sua malizia non si semina, perocchè tutta la virtù della terra si succia. Cr. 9. 98. 4. Nella quale aggiungono lana pura, la quale succiano alcun tempo, acciocchè di troppo bere non s'empiano . Red. lett. 2. 172. Chi vorra negare , che gli animali nell' utero della madre non si nutriscano per boeca? lo per me credo, che i cignali non solo possano farlo, e che non solo possano cola dentro succiare la pappa smaltita, ma sto per dire, che potessero masticare, e rodere checche sia.

S. I. Per metaf. Dant. Inf. 19. Chi è colui, Maestro, che si cruccia ec: Diss' io: e cui più rossa siamma succia! But. ivi: Cui più rossa fiamma succia, cioè, che li piedi suoi erano arsi da più rossa fiam-ma. Buon. Fier. 3. 1. 9. Alterato Da un sommo contento, Succio tra me il mio gusto, e tra me dico.

+ S. II. Succiare, e Succiarsi checchessia, si dice per similit. dell' Appropriarsene l' utile, e l' avvantaggio. Lat. devorare. Gr. καταφάγειν. Varch. stor. 15. 600. Egli con pochi altri a governare, e popparsi, come si usava di dire, e succiarsi lo stato. Car. lett. 1. 114. Dicono, che si succeranno quella Francia, come un novo. Din. Comp. 2. 46. O voi popolani, che desideravate gli ufficj, e succiavate gli onori, e occupavate i palagi de' Rettori, ove fu la vostra difesa!

S. III. Succiare, è anche quel Tirare, che si fa del fiato a se, ristrignendosi in se stesso, quando o per colpo, o per altro si sente grave dolore. Lat. ingemiscere. Gr. ¿miçéveiv. Morg. 7. 42. Talchè morgante di molte uova succia Per le ferite, e com' orso si cruccia. Ciriff. Calv. 3. 95. E pel colpo, che ha

avuto Col baston nella man, quella si succia, Dicendo l' orazion della bertuccia . Buon. Fier. 2. 5. 7. Duri e tardi si rizzano succiando, Maledicendo il caso, e'l negromante. E 5. t. 3. Succia ribaldone. Cant. Carn. 7. Scontorcesi, e fa viso di bertuccia, Che'l suo ne

va, straluna gli occhi, e succia.

S. IV. Succiar checchessia, vale Soggiacervi, Sopportarlo, benchè contro voglia; tolta la figura da certo atto, che naturalmente si fa, allora che offesa di subito la mano, si accosta alla bocca, quasi per mitigarne col succiamento il dolore. Malm. 9. 54. La donna, benchè sentasi far male, Senz' alterarsi, in burla se la succia.

+ \* SUCCIASANGUE . Mignatta , Sanguisuga . Salvin. Fier. Buon. 5. 4. 5. Succiator delle vene ec. Mignatta ec. Lat. sanguisuga, cioè succiasangue. SUCCIATO. Add. da Succiare.

SUCCIATORE. Che succia. Buon. Fier. 5. 4. 5.

Succiator delle vene Dell' altrui facoltà.

+ \* SUCCIATRICE . Verbale femm. di Succiatore. Salvin. Fier. Buon. 5. 4. 5. Succiator delle vene ec. Mignatta detta dal calore, quasi Lat. miniatula, Boana, cioè succiatrice.

SUCCIDERE, e SOCCIDERE. Tagliare dalla parte di sotto . Lat. succidere , subsecare . Gr. o Toxoттач, ототичет. Pallad. Marz. 3. Se rinascono le

felci, soccidile colla falce.

S. I. Per metaf. Albert. 2. 12. La cupidità in tutti li fatti è da rimuovere, e da fuggire, e con fuoco, e con ferro da succidere.

\*\* \$ S. II. E presso gli Agric. vale Potare la vite

la prima volta. Gagliardo. + SUCCIGNERE, e SUCCINGERE. Legare sotto la cintura i vestimenti lunghi per tenergli alti da terra . Lat. succingere . Mor. S. Greg. 21. 2. Il succingere i lombi della carne, si è rifrenare la lussuria dall' affetto suo brutto, ma succingere i lombi della mente, si è rifrenarla da quei cattivi pensieri (qui figura-tam.). Chiabr. rim. part. 3. pag. 207. [Ven. 1730.] A questi detti dalle man di Pietro Caddero i ferri, e l'Angelo soggiunse: Succingi rattamente il sianco, e vesti L' ignude piante ec.

\* SUCCINERICIO. Add. Cotto sotto la cenere. Filic. Rim. pag. 466. (Canz. Sullo ec.) Sorgi (ad E-lia fu detto), Sorgi, e di questo eletto Succinericio Pane Prendi su su; che a te gran via rimane. N.

(†) SUCCINGERE. V. SUCCIGNERE.

\* \* SUCCINITE. T. de' Nat. Minerale del color giallo del succino, quasi diafano, non abbastanza duro per intaccare il vetro, che è stato trovato in pezzetti, globosi del volume di un pisello, separati, e sparsi in una roccia tenera e sfogliata con base serpentinica dal dottor Bonvicino nella valle di Viù, che fa parte di quella di Lanzo nel Piemonte. Bossi

+ \* SUCCINO . T. de' Nat. Altro de' combustibili composti che varia dal color bianco gialliccio al giallo cereo, ed anche al giallo rossiccio del giacinto. Questo combustibile brucia con fiamma ribollente, e tramanda odore spiacevole; è spesso diafano, e sempre omogeneo, e suscettivo di un bellissimo pulimento; la sua frattura è concoide e vetrosa, ed è questa una delle materie, che maggiormente si elettrizzano collo strofi-

namento . Magal. lett.

SUCCINTAMENTE. Avverb. Con brevità, Compendiosamente. Lat. breviter, succinte. Mor. S. Greg. Co-sl più succintamente da diletto a quegli vigilanti, i quali, quando dormivano, il gallo gli svegghio. Morg. 27. 209. E ragionaron pur succintamente Della battaglia, e d'ogni loro effetto. Fir. Rag. 139. Io te la narrero più succintamente, che io potrò.

+ \* SUCCINTISSIMAMENTE. Superl. di Succintamente. Bald. Vit. Bern. pag. 3. Quantunque egli [ il Cav. Bernini ] sia viva storia a se stesso ec. egli si vuol nondimeno... ridirne a' posteri alcuna cosa: il che io imprendo a fare succintissimamente, non tanto. per acquistar fama ec.

\*\* \* SUCCINTO. Sust. Compendio, Sunto, Ristretto. Pr. fior. P. 1. V. 3. Or. 5. pag. 150. Perchè del
lor contenuto (delle composizioni) basterà un breve

succinto, per ridurlevi alla memoria. N. S.

SUCCINTO. Add. da Succingere; Cinto di sotto. Dant. Inf. 31. Ma ei tenea succinto Dinanzi l'altro, e

dietro il braccio destro.

§. I. Per Corto, o Che ha la veste corta, o alzata per accorciarla. Lat. succinctus, adductus, brevis. Gr. βραχύς . Ar. Fur. 27. 52. In abito succinto era Marti-Qual si conviene a donna, ed a guerriera. Alam. Colt 2. 34. Vien tosto, vieni a noi succinta, e snella. Bern. Ort. 1. S. 15. Serviano a tutto pasto quelle donne Succinte a mezza gamba in bianche gonne

§. II. Succinto, aggiunto a Parlare, o a Scrivere, vale Breve, Compendioso. Lat. compendiarius, brevis , succinctus . Gr. σύντομος . Ar. sat. 1. E gli disse in parlar breve, e succinto Chi egli era, e che venia per render merto Dell' averlo sì bel sempre dipinto. Salvin, pros. Tosc. 2. 107. Giovami di farne qui come in soprassalto ec. una succinta difensione, o apolo-

SUCCIO. Il succiare, Succiamento, Sorso. Lat. suctus. Gr. μύζησις. Libr. son. 83. Sol Monsignor mi si

bere' in un succio.

S. I. Succio, dicesi ancora quel Sangue, che viene in pelle, e rosseggia a guisa di rosa; tiratovi da bacio,

o simile. Lat. suctus . Gr. μύζητις.

S. II. In un succio, posto avverbialm. vale in un Attimo. Lat. in ictu oculi, extra unius verbi moram. Gr. εν ακαρά. Morg. 24. 102. Ma ritornato Terigi in un succio Col torchio ognun s' allargava davanti.

SUCCIOLA. Castagna cotta nell' acqua colla sua scorza. Libr. con. 134. Fammel bruciata, ch' io non vo' più succiola. Morg. 23. 34. Per dare al Saracino altro, che succiole. Ciriff. Calv. 1. 35. E scuopre i bossoletti, e la mandragola, E spaccia per un dattero una succiola, Pensa tu la corbezzola per fragola Buon. Tanc. 5. 7. Mi struggo, e me ne vo in broda di succiole.

S. Uvmo da succiole, o simili, si dice in modo basso di Persona ignorante, debole, o di poca stima. Malm. 9. 60. Getta nel muso al medico da succiole

L'unguento, che le fa veder le lucciole.

SUCCISO . Add. da Succidere. Virg. Eneid. M. Siccome il porporino fiore succiso dall' aratro, morendo languisce. Dant. rim. 45. E'n sulla man si posa, Come succisa rosa. Fiamm. 2. 31. E qual succisa rosa negli aperti campi fra le verdi frondi, sentendo i solari raggi, cade perdendo il suo colore, cotal semiviva caddi nelle braccia della mia serva.

(\*) SUCCLAVIO. Aggiunto, che si dà da' notomisti ad alcune arterie, e vene del corpo . Red. Cons. 2. 78. Il sangue ricevendo nelle succlavie un sugo uniforme, si andrà ancor esso riducendo, e rimetterà i suoi

minimi componenti in miglior tuono .

SUCCO. V. SUCCHIO

+ \* SUCCONTINUATIVO. Allo a prestare successiva continuazione. Uden. Nis. 3. 26. Dobbiamo avvertire di ordinarla [ la favola drammatica ] in una forma di cose tanto ben collegate, e succontinuative, che quivi dove sono collocate, sia il proprio e opportuno luogo loro.

SUCCOSO . Add. Sugoso . Lat. succi plenus . Gr. χυλώδης. Segn. Mann. Apr. 22. 1. Contiene in se,

come in succoso compendio, tutte quelle ragioni, che hanno forza di renderci più conformi al volere divino. E Giugn. 18. 6. Sono aride, sono arsicce, non v'è tra loro una stilla d'umor succoso, che possa fare al fuoco una minima resistenza.

SUCCUMBERE. V. L. Soggiacere. Lat. succumbere. Gr. υποκάσθαι. Salvin. disc. 1. 109. Non succumbe alle miserie, ma le calca nel cuore, e le su-

\* SUCCURSALE. T. degli Ecclesiastici . Chiesa, la quale serve in vece d'una Parrocchia, che è troppo

SUCIDISSIMO. Superl. di Sucido. Lat. fædissimus, sordidissimus. Gr. γυπαςώπατος. Franc. Sacch. nov. 98. Perocchè quella cappellina era sucidissi-

+ SÚCIDO, SUDÍCIO, e SÚDICIO. Add. Imbrat-tato, Sporco. Lat. succidus, sordidus, fædus, immun-dus. Gr. ἐυπαρός. Dant. Inf. S. Ed egli a me: su per-le sucide onde, Già scorger puoi, quello, che s'aspetta, Se'l fummo del pantan nol ti nasconde. Amet. 6. Cacciatisi dal viso i sucidi sudori con la rozza mano, l'arida bocca rinfrescò con l'umide frondi delle verdi piante. Lab. 248. Immagina queste mie parole così sucide, e così stomacose a udire essere quel beveraggio amaro (cioè: disoneste, e che rappresentano brutture, e sporcizie). Car. lett. 1. 21. Si mise a negoziare una tregua tra la sudicia, e lui (qui detto di femmina vile, e disonesta). Bern. rim. 1. 105. Non credo che si trovi al mondo fante Più orrida, più sudicia, e squarquoia. Menz. sat. 7. Ma pur son gentiluo-mo, e porto al braccio Un bel maniglio d'oro; e tut-to il giorno A un sudicio lacchè do qualche impaccio.

S. I. Sudicio, oggi più comunemente si dice de panni lini, e opponsi a Bianco; o della persona, e opponsi a Netto, e Pulito, o Che fa le cose nettamente, e con pulizia. Fir. As. 135. Pensa da per te, come quelle puzzolenti medicine con panni sudici, e con gl'impiastri fetenti mi conciano queste mie dilicate mani. Burch. 2. 23. Nel letto avea due camice sucide, Ri-

camate di macchie di cristéi.

§. II. Sudice mazzate, o simili, vale Forti, Sode, e Date senza riguardo, e discrizione. Lat. immanis. Gr. μέγας, σφοδρός. Ciriff. Calv. 2. 57. E ricevute Da lui avea di sudice mazzate. Buon. Fier. 4. 3. 7. E di sudice udimmo andare attorno Mestolate, e intronar

gomiti, e nocca.

\* 5. III. Lana sudicia, o greggia, T. de' Lanaiuoli, e dicesi Quella che è tale quale esce dalle bestie

pecorine .

\*\*\* S. IV. Sucido , o Sudicio , T. de' Pitt. Imbratdelle pietre dure, o simili altre cose, per similitudine diciamo, color sucido o sudicio, un colore qual sia più o men chiaro, ma affumicato, e che pende al nericcio; e più propriamente, che è privo di quella vivacità che sogliono avere tutti i colori schietti, ciascheduno per

se stesso. Baldin.

SUCIDUME, e SUDICIUME. Sporcizia, Lordura. Lat. sordes. Gr. aon. Dant. Purg. 1. É che gli lavi il viso, Sicch' ogni sucidume quindi stinga. Bocc. g. 2. f. 3. Usanza è delle donne di lavarsi la testa, e di tor via ogni polvere, ogni sucidume. E nov. 60. 10. Senza riguardare ec. a un suo farsetto rotto, e rappezzato, e intorno al collo, e sotto le ditella smaltato di sucidume. Buon. Fier. 4. 1. 11. Eran d'un bolo Circondati indelebile, e tenace Di sudiciume, e loto. Malm. 3. 67. Piena di sudiciume, e di strambelli Gran gente mena qua Palamidone. SUCO. V. SUGO.

SUCO. V. SUGO. SUCOSITÀ. V. SUGOSITÀ.

SUCOSO. V. SUGOSO.

\* SUD. Voce Olandese, usata da' geografi, che va-le Mezzodì. Quella parte del mondo, che è opposta al settentrione. Accad. Cr. Mess. Quella verso il Sud, per la quale entrarono gli Spagnuoli era di otto mi-

SUDACCHIARE. Dim. di Sudare.

(\*) SUDAMINI. Piccioli tumoretti, che sogliono noscere nella cute, e cagionare un gran prurito. Lat. pustulae, sudamina. Gr. ideuc. Red. Cons. 1. 280. In oltre se il mentovato siero si sparge per la cute, nascono quei piccolissimi tumoretti sudamini, e per

altro nome dal volgo chiamati pellicelli.

† \* SUDANTE. Che è molle di sudore, Che su-da. S. Ag. C. D. 6. 24. La onesta matrona coronava da. S. Ag. C. D. O. 24. La onesta matrona coronava ec. stando a vedere tutta la moltitudine, ove era presente il marito rosso e sudante ec. Car. En. 12. 566. Di nemici Miserabil ruina e strage e strazio Or con l'armi facendo, or co' destrieri, Che sudanti, fumanti e polverosi ec. Salvin. Iliad. 8. 753. Staccar dal giogo i lor cavai sudanti, E colle briglie gli legaro appresso I suoi cocchi ciascuno.

+ \* S. Sudante, per Che costa sudore, Che affatica. Bocc. Am. Vis. 26. Il drago ancora con sudanti pene,

Che ec. fu morto da tene.

(\*) SUDANTISSIMO. Superl. Affaticantissimo, Faticosissimo. Salvin. pros. Tosc. 1. 195. Appunto ha voluto la sorte, che abbiano incontrato me ec. a casa uno di questi generosissimi, e sudantissimi provvedito-

SUDARE. Mandar fuora il sudore. Lat. sudare, sudorem emittere. Gr. idesv. Petr. son. 53. Sospira, e suda all' opera Vulcano. Bocc. nov. 80. 10. Quivi, poiche di sudare furon restati, dalle schiave fuori di que' lenzuoli tratti, rimasono ignudi negli altri. Bern. Ort. 1. 4. 30. Al Re Grandonio sudano i capelli . E 1. 4. 84. Non gli parrà, come gli altri, Rinaldo, E lo farà sudar senza aver caldo (cioè: gli darà da fa-

re, lo travaglierà).
+ \*\* S. I. Sudare una camicia ec. vale Sudare molto. Bern. rim. 1.5. Pure a coprirlo tutto due famigli Su-

daron tre camiscie ed un farsetto

S. II. Sudare, si dice anche del Mandar fuora qualunque umore. Lat. sudare, exsudare. Gr. 1898v. Tes. Br. 3. 7. E se'l vasello suda dentro, o tu vi truovi ghiozzi d'acqua, non dottare, che quivi avrai buono pozzo. Burch. 1. 41. E quando un uovo suda, To'di quell' acqua, e fregatela agli occhi. Guar. Past. fid.

5. 2. Suda sangue la Dea, trema la terra.

+ SUDARIO. V. L. Scingatoio. Lat. sudarium. Gr.

08826 geov. Pass. 28. Per le molte lagrime, che piangendo gittava, portava uno sudario in seno, col quale le rasciugava (nella edizione del Passav. fatta in Firenze nel 1725. l'esempio qui recato leggesi: portava uno sudaro in seno, col quale l'asciugava. — Nota del Lombardi). Med. Arb. cr. Lo rispogliarono un'altra volta da capo, e di un vil sudario il cinsero intorno,

e ricoprironlo un poco.

S. Per Quel panno, nel quale restò esfigiata l'immagine di Cristo: ed in questo senso precisamente si usa ongidi questa voce. Lat. sudarium. Gr. ordagiov. G. V. S. 36. 2. Si mostrava in san Piero la santa Veronica del Sudario di Cristo. E 10. 55. 6. Il santo Sudario di Cristo fue nascosto per uno calonaco di san Pie-

+ \* SUDATICCIO . Alquanto sudato , Molliccio di sudore. Rim. burl. 2. 142. Qualche persona sudaticcia e stanca, Che in quel punto la rosta non avessi, Co i guanti arrosta, e vento non le manca.

\* SUDATISSIMO. Superlat. di Sadato. Malm. pag. 108. Tutto una broda di sudore. Tutto molle dal sudore: Sudatissimo per la fatica del viaggio

violento.

SUDATO. Add. da Sudare. Lat. sudore madefactus. Gr. ίδεωτι κάθυγεος. Βοςς. nov. 60. 9. Tutta sudata, unta, e affumata. E nov. 73. 19. Calandrino tutto sudato, rosso, e affannato si fece alla finestra. Malm. 1. 49. Che può, de' soldi avendo nella cassa, Pisciare a letto, e dire: Io son sudato.

S. Per metaf. vale Lavorato, Fabbricato. Polis. st. 1. 93. Sopra i crini D' oro, e di gemme un gran pa-

lazzo folce Sudato già ne' Cicilian cammini.
(\*) SUDATORIO. Sust. Stufa, Luogo caldo da provocare il sudorc . Lat. sudatorium , vaporarium , laconicum. Gr. λακωνικόν, ατμιστήριον. Red. Cons. 1. 204. Questi tali incallimenti non possono mai domarsi nè dai decotti sudorifici, nè da quanti sudatoij si trovano in tutto l' universo mondo.

(\*) SUDATORIO. Add. Atto a provocare il sudore , Sudorifico. Lat. sudatorius . Gr. idewrinds . Red. Cons. 1. 204. Intendo essere d'altronde stati proposti i

decotti sudorifici, e le stufe sudatorie.

SUDDECANO. Titolo di dignità ecclesiastica, che viene dopo al Decano. Lat. subdecanus. Borgh. Vesc. Fior. 452. A lui vengono dietro l'Arciprete ec. e il Decano, e Suddecano

SUDDETTO. Add. Sopraddetto . Lat. prædictus. Gr. προαρημένος . G. V. 12. S. 6. Per volere maggiori salarj di loro lavorii per le suddette cagioni.
SUDDIACONATO. V. SODDIACONATO.
SUDDIACONO. V. SODDIACONO.

\*\* SUDDITERELLO. Dim. di Suddito . Allegr. 168. Dite a bocca alle muse ec. che le mi paiono un bel presso, ch' io non l' ho detto lor in sul mostaccio, a trattare i lor poveri sudditerelli a questa fog-

gia.
+ SUDDITO. Quegli, che è sotto signoria di Principi, o di Repubbliche aristocratiche; Vassallo. Lat. imperio subditus. Gr. ἀςχόμενος. Bocc. nov. 16. 3. Non volendo suddito divenire del nimico del suo signore, di fuggire s' apparecchiava. E nov. 100. 11. E similmente verso i sudditi del marito era tanto graziosa, e tanto henigna, che niun ve n' era, che più che se non l'amasse. G. V. 9. 244. 1. Riformaro la terra a loro signoria in parte Guelfa, siccome terra loro distrettuale, e come loro sudditi.

+ SUDDITO . Add. Sottoposto . Dant. Par. 31. Tanto , che veggi seder la Regina, Cui questo regno è suddito, e devoto. Vit. S. Gio: Gualb. 285. Che cotale reverenzia fosse fatta a costui, il quale vide suddito al

suo timore

SUDDIVIDERE. Dividere di nuovo in più parti quello, che già era diviso; e dicesi di trattati, dispute, discorsi, linee, e simili. Lat. subdividere. Gr. υποδιαιφάν. Cr. 2. 23. 12. Ma questo modo, e'l secondo simigliantemente si suddivide in più modi. Gal. Sist. 196. Suddividendo la F A in mezzo, la parallela prodotta dal punto della divisione sarà la metà della F G.

(\*) SUDDIVISIBILE. Add. Che si può suddividere. Gal. Dial. mot. loc. 698. Ma perchè quanto si voglia lo spazio sia breve, è egli però divisibile, e suddivisi-

bile sempre, si continueranno ec.

+ SUDDIVISIONE. Il suddividere. Gal. Sist. 196. Continuando la suddivisione in infinito, le parallele susseguenti saranno sempre la metà delle prossime precedenti . E Dial. mot. loc. 535. Se noi andremo seguitando la suddivisione sino che si riduca il primo solido

in una minuta polvere, troveremo la gravità ec.

\* \* §. Suddivisione, T. de' Milit. Vocabolo generico delle parti d'una colonna, sia che essa si spieghi per divisioni, per drappelli, o per sezioni. Grassi.

(\*) SUDDUPLO. Termine di proporsione. Lat. sub-duplus. Gal. Dial. mot. loc. 513. L'accrescimento della superficie è sudduplo dell'allungamento, come io potrei geometricamente dimostrarvi. E 514. Come la superficie del cilindro A B alla superficie del cilindro C D, cost la linea E alla AF, cioè alla CD, ovvero la AB alla E che è proporzione suddupla della AB al-Ia CD.

+ \* SUDICERÍA. Sudiciume, Sordidesza. Pros. Fior. part. 4. Vol. 1. pag. 262. Dovendosi spiegare in quel verso la viltà de' piaceri della fortuna, cioè la bassezza, la povertà, la gretteria, la sudiceria loro,

mi pare ec

SUDICICCIO. Add. Alquanto sudicio. Gelli lett. 3. lez. 4. 94. Pare che egli abbiano il più delle volte la barba unta, come si vede avere spesse volte i golo-si, e atra, e sudiciccia per la qualità del luogo, e della piova brutta.

sudicio. V. súcido.

SUDICIONE. Accrescit. di Sudicio . Lat. perquam sordidus. Gr. wavu éuwages, Menz. sat. 5. Quand' io vedeva questi sudicioni.

SUDICIOTTO. Accrescit. di Sudicio. Car. lett. 1. 9. Intendo, che certe di queste sudiciotte ballano.

SUDICIUME. V. SUCIDUME.
SUDORE. Quell' umore, ch' esce da dosso ogli animali per soverchio caldo, o per affanno, o fatica. Lat. sudor. Gr. ideoc. Bocc. nov. 51. 5. A madonna Oretta, udendolo, spesse volte veniva un sudore, e uno sfinimento di cnore, come se inferma fosse. Lab. 7. Mi sopravvenne un sudor freddo, e una compassion di me stesso, con una paura mescolata di non passare di malvagia vita a piggiore. Dant. Inf. 3. Dello spavento La mente di sudore ancor mi bagna. Coll. SS. Pad. Acquistiamo la purità del cuore, non per ozio, nè per sicurtà, ma per continuo sudore, e contrizion di spirito. S. Gir. Pist. Mentre che tra le spine, e tra' pruni col corpo chinato, con sudori si cerca d'avere frutto. Bern. Orl. 1. 6. 33. Ma ben gli fece sì doler la schiena, E per tutto sentir tanto dolore, Cho della morte gli venne il sudore.

S. Per Mercede, o Premio di fatica, o servità. Salv. Granch. 1. 2. Fortunio Mi da per mio sudore ec. una Mancia, ed una limosina di trenta Fiorin per maritar

la Nanna mia

SUDORETTO . Dim. di Sudore . Libr. cur. malatt,

Comparisce un sudoretto scarso, e inutile.

SUDORIFICO. Add. Che provoca il sudore. Lat. sudorificus. Gr. diapoentinos. Libr. cur. malatt. Quando lo stomaco si è afflitto, non convengonvi medicamenti sudorifici . E appresso : Quando usano i medicamenti sudorifici, stieno in una camera calda.

SVECCHIARE. Tor via le cose vecchie. Tac. Dav. ann. 4. 82. Dicendo aver gran bisogno gli eserciti d'es-

sere svecchiati, e riforniti.

SVEGGHIAMENTO. Svegliamento. Lat. excita-tio, vigilatio. Gr. exegois. S. Ag. C. D. Le parole, che abbiam poste, contendono non significare morte, e resurrezione, ma sonno, ed isvegghiamento. SVEGGHIARE. Suegliare. Lat. excitare. Gr. eya-

gav . Scal. S. Ag. Se le lagrime si muovono, e si svegghiano solamente per aver l'uomo memoria, e desiderio di te . E altrove ; L' nomo nella lezione si svegghia pauroso, che dormía nel sonno del peccato.

Mor. S. Greg. 30. 7. I quali quando dormivano, il
gallo gli svegghiò col più lungo, e gran canto.

SVEGLIA. Sust. Strumento antico da sonare col fia-

to . del quale s' è perduto l' uso . Libr. Astrol. Ama molto d'udire voce di stormento, che suoni con bocca, siccome è zufolo, sveglia, e tromba. Sen. Pist. 87. Siccome sono corda, sveglia, e qualunque altro strumento è acconcio a cantare. Ciriff. Calv. 2.48. Tante trombette, e sveglie. e combanelle, E tamburacci, e naccheroni, c corni Si sonavan, che ec.

§. I. Sveglia, per lo Sonatore d'essa sveglia. G.
V. 11. 92. 3. I trombadori, e banditori del comune.

11. 92. 3. I trombadori, e banditori del compne, che sono i banditori sei , e trombadori , naccherino ,

e sveglia.

S. II. Sveglia, per Sorta di strumento da tormentare i rei. Lat. equuleus . Gr. iππάριον. Buon. Fier. 1. 4. 6. E ch' alla sua querela Fune non deesi, o sveglia Stota colta la notte andando a veglia. E 3. 2. 2. E in un altro una sveglia Pur senza campanel. E 5. 2. 7. Io credo, che se sveglia, od altra tale Macchina da tormenti Mi fosse stata sottoposta a' fianchi ec. Infar. sec. 224. Con tanto sfinimento di chi l'ascolta, che poco peggiore è la sveglia.

S. III. Sveglia, per la Squilla degli orivoli, che suoa tempo determinato per destare. Buon. Fier. 5. 5. 2. Un orivolo è questo, Che sopra ha per piunacolo

una sveglia.

+ \$ S. IV. Seeglia, per Suono di tromba, o di tamburo in sul mattino per avvertire che i soldati si levino. Fag. rim. part. 6. pag. 204. (Lucca 1734.) Appena udi la sveglia Della tromba guerriera ec. Posato ha il zaino usato, e alla scarmaglia S'è posto.

SVEGLIAMENTO. Svegghiamento, Lo svegliare. Lat. excitatio, evigilatio. Gr. 2722045. But. Inf. 3. 2. Per lo suo addormentamento, e passamento de' fiu-

ed isvegliamento, che ebbe poi di la.

SVEGLIARE. Destare , Rompere il sonno . Lat. excitare, expergisci, expergefacere. Gr. exeigar. Dant. Purg. 19. Quel mi sveglio col puzzo, che n' usciva. Bocc. nov. 46. 11. Loro non solamente svegliarono, ma prestamente, senza alcuna pieta presero, e legaro-

S. I. Svegliare, per metaf. vale Commuovere, Rendere attento , e operativo . Lat. excitare . Gr. equique. Amm. ant. 11. 9. 12. Niuna cosa così contra le tentazioni inforza l'animo, niuna cosa così isveglia, ed aiuta l'uomo, come lo studio della santa Scrittura. Guid. G. Sotto tanto peccato da loro commesso contra loro svegliarono la potenza delle vostre forze. Dittam. 1. 22. Ora, figliuolo, a ragionar mi sveglio Le grau batta.

glie .

† S. II. Svegliare, in signific. neutr. pass. vale Destarsi. Lat. expergisci, expergefieri. Gr. ezunviceodai, aversigeodai. Bocc. nov. 44. 10. In cotal guisa dormendo senza svegliarsi, sopravvenne il giorno. Petr. son. 183. Così mi sveglio a salutar l'aurora, E'l sol, ch' è seco. Dant. Par. 30. Se si svegli Molto tardato dall' usanza sua . But. Purg. 19. t. Finge, come svegliato, levato lo sole, sollecitato da Virgilio, seguita ( qui par che debba leggersi seguitar ) Ini. Vit. SS. Pad. 1. 115. E dipo questa, e molte altre cose, che viddero, e udirono in quella visione, si svegliarono, e dissero ai frati quella visione.

S. III. E Per metaf. vale Divenire attento , Cominciare ad operare. Petr. son. 248. Or comincio a svegliarmi, e veggio ch' ella Per lo migliore al mio desir

S. IV. Suegliare il can che dorme. V. CANE. S.

S. V. Svegliare, vale anche Terminare la veglia.
SVEGLIATEZZA. Accortezza, Vivacità. Salvin.
pros. Tosc. 1. 37. Delle quali cose la città mostra fino dogli antichissimi tempi è stata sempre per la svegliatezza, e per l'acutezza degl'ingegni de suoi cittadini, doviziosissima

SVEGLIATISSIMO. Superl. di Svegliato . Red. lett. 2. 55. Oggimai è ritornato nel suo pristino stato T. VI

di ottima salute, crescendo a giornate nella vivacità

di uno spirito svegliarissimo.

SVEGLIATO. Add. da Svegliare. Lat. excitatus, experrectus, expergefactus . Gr. diegegesis. Dant. Purg. 9. Non altrimenti Achille si riscosse, Gli occhi svegliati rivolgendo in giro . Lasc. Gelos. 4. 4. Io ho svegliato l'occhio di maniera, che sarebbe impossibile, ch' io potessi più dormire questa notte.

+ S. Svegliato figuratam. vale Che è d'ingegno vivo, acuto, e destro. Lat. vigil, perspicax, acutus, dili-gens, attentus, sollicitus. Gr. czudeęxno, evouveros. Carl. Fior. 52. Siete d'un' apprensiva molto svegliata ( qui è detto per ironia ) . Bern. Ort. 2. 2. 3. Ma chi governa particolarmente, E della vita d'altri cura tiene, Debbe essere svegliato, e diligente. Red. Oss. an. 13. Le vipere di fitto verno conservano svegliato, e potente il veleno [cioè: efficace, attivo]. Benv. Cell. Orefic. 110. Uomo di svegliato e singolar giudicio nell' arte dell' architettura .

SVEGLIATO10. Cosa atta a svegliare. Buon. Fier. 5. 1. 10. E sian corde, e catene Sul pigro fianco sve-

gliatoio del cuore

\* SVEGLIATORE. Che sveglia. Salvin. Opp. Cacc. Con testa inghirlandata di fiori, del lascivo svegliatore di carolette Bacco, alme nutrici. Magal. Sidr. Ma se scortese Gomito svegliator, con importune Strette

le pigia, e si le desta ec.

+ SVEGLIERE, SVELLERE; e SVERRE. Che in alcune voci si suppliscono l'un coll'altro; e si usano anche nel sentim. neutr. pass. Sradicare, Stirpare, ed è proprio delle piante, c dell' crbe, che si spiccano dalla terra. Lat. evellere, exstirpare. Gr. αποτίλ-λειν, απορίζεν. Petr. son. 277. Al cader d' una pianta, che si svelse, Come quella, che ferro, o vento sterpe. Dant. Purg. 1. L' umile pianta cotal si rinacque Subitamente la, onde la svelse. Cr. 5. 1. 19. Convengonsi adunque dibarbare ( l' erbe ) e svegliere con tutte le radici. E 5. 8. 2. Sempre la prossimana erba dattorno si svelga. Alam. Colt. 1. 11. Quindi la sveglia, e dal vicin più presso Il più nodoso tralcio in vece prenda. Tass. Ger. 13. 5. Così credeasi, ed abitante alcuno Dal fero bosco mai ramo non svelse. Car. En. 3. 44. În questa (selvetta) entrando Per di fronde velare i sacri altari, Mentre de'suoi più teneri e più verdi

Arbusti or questo, or quel diramo e svelgo ec.

§. Per metaf. si dice d' Ogni cosa, che si spicchi dal suo principio, o di là, ov' ell' è radicata, o attaccata. Lat. evelli, egredi, exire. Gr. amormaodat, exBaiver, egiexer Sat. Dant. Inf. 12. Dintorne al fos so vanno a mille a mille Saettando quale anima si svelle Del sangue più, che sua colpa sortille. Amet. 98. Con quell' ardor, che più caldo si svelle Del pet-

to mio, insurgo a ringraziarti.

\*\* SVEGLIETTO. Svegliatoio, Cosa atta a evegliare. Allegr. 131. Perchè siccome al cortigian perfetto Bisogna essere in piè sempre a buon' ora, Cosi

gli è necessario lo sveglietto.

+ SVEGLIEVOLE. Add. Agenole a svegliarsi. Fav. Esop. pag. 34. (Pad. 1811.) Tutte le cose ch' io vinsi (è un Lione venuto in vecchiezza che parla), oro mi vincono, e la mia manifesta forza e famoso onore ora di uno sveglievole sonno sono addormentati [cioè:

(\*) SVEGLIMENTO. Lo stesso, che Svellimento. Lat. evulsio . Gr. exomaquis. Segn. Etic. 7. \$55. Altri sono, che vengono da malattia, o da consuetudine, come gli sveglimenti de' peli, e il mangiarsi l'ugna, e i carboni, e la terra.

SVEGLIONE. Sveglia grande . Franc. Sacch. rim. 14. Giu trombe, e trombettini, Sveglioni, e naccherini . Varch. Ercol. 19. Prendono maggior diletto del

suono d'una cornamusa, o d'uno sveglione, che di quello d'un liuto, o d'un gravicembolo. Lor. Med. Nenc. 27. So maneggiar la marra, ed il marrone, E suono la staffetta, e lo sveglione. Morg. 16. 25. Corni, tambur, cornamuse, e sveglioni, E molt'altri stormenti alla moresca.

SVELARE. Tor via il velo; e si usa sempre per metaf. in signific. di Palesare, e di Dichiarare. Lat. explanare, detegere, revelare, explicare, enodare. Gr. αποκαλύπτειν. Dant. Purg. 3. Che come fa non vuol, che a noi si sveli. Fiamm. 3. 44. Mi sarebbe caro, che tu omai gli occhi della tua mente dalle tenebre di questo iniquo tiranno occupati svelassi, e loro della verità rendessi la luce chiara . Boez. Varch. 2. pros. 1. Ella, che ancora agli altri si cuopre, a se s'è svelata tutta [ qui in signific. neutr. pass. ] .

SVELATAMENTE. Avverb. Scopertamente, Ma-

nifestamente . Lat. palam , aperte . Gr. pareçois . Segn. Mann. Dicemb. 25. 1. Se sin ora agli uomini fu promessa, fu profetata, e fu adombrata sotto varie figure,

oggi finalmente ella apparve svelatamente . + SVELATO. Add. da Svelare . Lat. retectus , detectus . Gr. avanenadumuévos . Red. Vip. 1. 63. Io lodo tutte le Sette de' filosofi, ed in tutte trovo molte cose, che svelata ci mostrano la verità. Chiabr. rim. part. 3. pag. 87. (Ven. 1730.) A me mostrossi Euterpe Quale in cima di Pindo apparir suole ec. ella mostrava il seno Quasi svelato, e delle belle gambe Il pu-

rissimo avorio in bei coturni.
+ SVELENARE. Tor via il veleno. Lat. venenum tollere. Gr. paguanov apaigeiv. Bronz. rim. burl. 2.

258. E così purga via per gli emuntori Cuor, fegato, e cervello, e gli svelena Più che ec.

§. In signifi. neutr. pass. vale Trarsi la rabbia, e la stizza. Lat. iram evomere . Gr. degniv egemeiv . Pecor. g. 5. nov. 2. Tolse la stecca, con che egli legava le balle, e dágli di sotto, da lato, per lo capo, e per le coste, e quivi si svelenava sopra di questo mu-lo. Franc. Sacch. nov. 192. La donna rispondeva a ritroso, e colui colle battiture si svelenava tanto, che 'l romore andava per la contrada

SVELENIRE. Contrario d'Invelenire. SVELLERE. V. SVEGLIERE. SVELLIMENTO. Lo svellere. Lat. evulsio. Gr. έκσπασμός. Cr. 9. 15. 2. Se per lo svellimento, ovvero scarnamento suo s'apra vena alcuna, e faccia sangue, allora incontanente si prenda, e stretta con

le mani con filo di seta strettamente si leghi. SVELTEZZA. Astratto di Svelto. Tratt. segr. cos. donn. Amano sopra ogni altra cosa la sveltezza della persona . E appresso: Si gloriano della propria

sveltezza

+ \* SVELTIRE. Si dice dell' Essere le figure, o fabbriche fatte senza vizio, e in maniera, che più tosto pendano in sottile, e lungo, che in grosso, e corto. Baldin. Dec. Fece risplendere in propria virtu ec. singolarmente nello sveltire e risolvere dell'attitudini, particolarmente degli igundi . E Voc. Dis. Per una certa infelicità del gusto suo (del Pittore) nel fare sveltire le parti delle figure, e dare ad esse moto, e prontezza ec.

+ SVELTO. Add. da Sverre . Lat. evulsus .Gr. exσπασθείς. Dial. S. Greg. Avvedendosi l' ortolano del danno predetto, e trovandosi l'erbe conculcate, e svelte (l'ediz. di Roma 1764. a pag. 20. legge divelte) ec. Pallad. Lugl. 1. Gli alberi, che erano svelti ec. si vogliono aguale ec. scalzare intorno. Car. En. 6. 363. È da ciascun di mezzo le due corna Di setole maggiori il ciusso svelto, Diè per saggio primiero al

santo foco.

§. Svelto, vale anche Alquanto più lungo del giusto,

ma non si che sia sproporzionato; Opposto a Tozzo; e aggiunto a persona vale Di membra sciolte, e di granaggiunto a persona vate Di memora sciotte, e di grandezza proporzionata, e poco aggravato di carne. Lat. agilis. Gr. ελαφεός. Rim. ant. Poi guarda la sua svelta, e bianca gola Commessa ben dalle spalle, e dal petto. Fir. dial. bell. donn. 399. Piace la persona che è complessa, quando ch' ella getti fuori i membri svelti, e destri. E appresso: Porta così hene quella sua persona. la sua persona, così intera, e così svelta, così agile ec. Alam. Gir. 7. 144. Già de' niglior cavai fanno la scelta Di possente persona addritta, e svelta. Borgh. Rip. 153. Quando occorrera far qualche figura vestita, o con panni attorno, sarà molto bene tenerla svelta

SVEMBRARE. V. A. Smembrare. Lat. dilacerare. Gr. διασπαράττειν. Petr. uom. ill. Partorsi costui, e del mio latte lo nutricai, ed ora, misera me, l'ho svembrato. Serm. S. Ag. C. R. Per tenere a Cristo la

fede dell'amore si lasciavano svembrare.

SVEMBRATO. V. A. Add. da Svembrare . Lat. dilaceratus . Gr. Siaomao Seis . Petr. uom. ill. Presen-

tò loro la metà del figliuolo svembrato. SVENARE. Tagliar le vene. Lat. venas amputare, secare, incidere. Gr. φλεβοτομείν. G. V. 8. 35. 8. Quando hanno sete, e non trovano acqua, svenano l' uno di loro cavalli, e beonsi il sangue. Bocc. nov. 34. 14. Lei gridante mercè, e aiuto svenarono. Bern. Orl. 2. 24. 25. Urta per mezzo alla nemica gente, E quel-lo svena, e quell' altro scotenna.

S. 1. Per similit. Morg. 23. 47. E svina, e svena di

botto una botte ( cioè: spilla )

\* S. II. Svenare, dicono gli Ottonai, Argentieri, ec. Il fare la pelle più morbida. V. SVENATO-JO.

+ \* SVENATO. Add. da Svenare. Segn. Mann. Apr. 19. 6. Se pur molto patirono a tal essetto, lapidati, segati, svenati, chi di loro pati i dolori di Cristo, che portò i dolori di tutti? E Ag. 24. 2. Prima morire bruciato, stilettato, svenato, che mai pecca-

\* SVENATOJO. T. degli Argentieri, Ottonai ec. Spezie di cesello che fa la pelle più morbida, cioè di

grana più sottile, e più granita.

\* SVENATURA. T. de' Lanaiuoli. Piccola sfaldatura net taglio delle forbici de' Cimatori, la qual cosa accade più comunemente ne' coltelli che hanno poco ferro per regger l'acciaio.
\* SVENENARE. Svelenare. Chiabr. poem. Ungi

queste armi d'alcuna erba, o note Mormora sopra lor, che sian possenti A svenenarle.

(\*) SVENEVOLAGGINE. Svenevolezza, Sgraziataggine. Lat. inconcinnitas. Gr. απειφοκαλία, αχαφιστία. Red. tett. 1. 348. Egli si portò con tanto mal garbo, e con tanta svenevolaggine, che sto-

macò tutto quanto quel notturno conciliabolo. SVENEVOLE. Add. Sgraziato, Sguaiato, Senza grazia, Stomachevole, Molesto, Disadatto; Contrario d' Avvenevole. Lat. invenustus. Gr. αναπαφεάδιτος. Burch. 1. 125. Quanto sieno svenevoli I cavoli, e le rape riscaldate. Buon. Fier. 3. 1. 5. E quel, che d'oro il collo cinge, La gola aver di una svenevol grue. E 4.3. 9. E scipito, e svenevole Entrerà motteggiando. Lasc. Parent. prol. Se l'una è rustica, e svenevole, e l'altra litigginosa, e mal fatta.

SVENEVOLEZZA. Astratto di Svenevole. Lat. invenustas. Gr. auovoia. Bocc. lett. Pr. S. Ap. 316. Due volte è stata superchiata la pazienza mia dalla svenevolezza delle cose, e da vane promesse. Cron. Morell. 270. Scaccia poura, timidezza, poltronería, avarizia, mentecattaggine, svenevolezza, e altre simi-

+ \* SVENEVOLMENTE . In modo svenevole , Con sguaiataggine. Uden. Nis. 3. 87. Ma di queste commedie ne sono svenevolmente piene tutte le rapsodie d' Omero.

SVENEVOLONE . Accrescit. di Svenevole . Fir . nov. S. 296. Stringendo Santolo colle braccia con cer-

te amorevolezzocce svenevolone, che ec.
\* SVENEVOLUCCIO. Dim. di Svenevole.

SVENIMENTO. Lo svenirsi, Sfinimento. Lat. animi defectus. Gr. λειποθυμία. Tass. Amint. 3. 2. Εgli respira pure; questo sia Un breve svenimento. Buan. Fier. 5. 2. 5. Tacendo il suo si siero svenimento. Sen. ben. Varch. 5. 6. Ciò non era svenimento del sole, ma conginngimento di due pianeti ( qui per Eclis-

SVENIRE. Venirsi meno, Perdere il sentimento; e si usa in signific. neutr. pass, benchè talora colle par-ticelle MI, TI, ec. non espresse. Lat. consternari, animo deficere. Gr. ἐχπλήττεοθαι, λειποθυμεῖν. V. Flos. 21. Bocc. nov. 63. 11. Quando 'l Bescio ec. di questo, tutto svenne, e disse. Bern. Orl. 2. 18. 61. Presene il cavalier tanto sconforto, Che quasi svenne, e con essa piagneva. Morg. 25. 214. Rinaldo quasi per le risa svenne. Varch. stor. 7. 176. Si disse, che Niccolò sentendo quel romore si svenne per la pau-

SVENTARE. Sventolare . Lat. ventilare . Gr. Aixμίζειν. Pallad. cap. 19. Dice Columella, che 'l grano

non si vuole sventare, nè muovere, perocchè v'entra-no tra esso allora gli animali nocivi a lui. S. I. Per Metaf. Buon. Fier. 2. 1. 14. Mastri di vo-tar borse, Sventar salvadanai, E far recer scarselle

[ qui è detto in burla ].
S. II. Sventar la vena, dicono aggi i cerusici al Cavar sangue. Lat. venam loxare. Gr. Φλεβοτομείν.

S. III. Per Isciorinarsi . But. Inf. 22. 1. Cosi faceano quelli peccatori, che si mostravano colla schiena un poco fuori per sventarsi.

S. IV. Sventare, si dice anche dell'Impedire, o Render vano l'effetto delle mine per mezzo delle contrammine; e si usa in signific. att. neutr. e neutr. pass. Ner. Sam. 12. 21. E per dar più calore alle ruine Comanda che si dia fuoco alle mine. Ma sventan queste senz'alcuno effetto, Cosa che in ver lo messe un po' in valigia, Perchè ec.

S. V. E per similit. si dice di Qualunque negozio, trattato, o disegno, che si guasti, o non abbia effet-

SVENTATO. Add. da Sventare.

S. I. Sventato, si usa anche per Privo di senno, Senza giudizio. Lat. imprudens, levis, inconsultus. Gr. αβουλος. Alleg. 157. Se noi mancassimo affatto di questi cota' cervellacci sventati, no' mancheremmo ancora d' un estremo diletto. Vit. Benv. Cell. 41. Un giovane sventato havaccio coldete del cierce. giovane sventato bravaccio soldato del signor Renzo da Ceri.

SVENTOLAMENTO. Lo sventolare. Matt. Franz. rim. burl. 2. 186. Pur non è poco, che'l suo testamento Mi faccia erede di tal paramosche, Qual d'ogni

banda fa sventolamento.

† SVENTOLANTE. Che sventola. Sold. sat. 4. E faccia pruova ancor, se colla mano Afferrar può lo sventolante ciusto Di lei, che sugge. Salvin. Senof. libr. 1. pag. 3. Fioriva la sua persona in leggiadria di fattezze, e il molto ornamento dell'assettatura conferiva alla bellezza. Chioma bionda; la molta disciolta, la picco-

la intrecciata, all'aure sventolante ec.

SVENTOLARE. Propriamente Alzare in alto, spandenda al venta, Agitare checchessia in aria per farza di vento. Lat. ventilare, ventilabro purgare. Gr. λικμίζειν. Cr. 3. 7. 10. Alla cui conservazione molto

fa prò, se spesse volte si ricerchi, che i monticelli da strano calore non sieno infetti, la qual cosa quando avvenisse, con la pala si rivolti, e sventoli pe' granai. E 5. 19. 15. Se non vorrai far tostamente l'olio, converra, che gittandole in monticelli (l'ulive) le sventoli. Mor. S. Greg. Quando la terra sarà svento-lata, ovvero soffiata dall' Austro. Bern. Ort. 1. 4. 34. Era il sol chiaro, e l'aura sventolava Le bandiere con vista molto grata. Ar. Fur. 10. 96. E l' aura sventolar l'aurate chiome. Burch. 2. 40. Ma se fortuna la mia vela sventola, Mi farò la minestra colla pentola.

+ S. In signific. neutr. dicesi talora del Muaversi, che fa la cosa esposta al vento. Lat. vento moveri. Gr. aveuovo dai. Bern. Orl. 2. 16. 25. Dette di man, come su giunto, al crine, Che sventolava biondo nelia fronte. Tac. Dav. Germ. 377. I molti ricchi si conoscono al vestire, non di robba (l' ediz. di Parigi 1760. Vol. 2. a pag. 201. legge: I molto ricchi si conoscono al vestire, non di roba ec. ) larga, che sventoli ec. ma assettata, che mostra ogni membro ( il T.

Lat. ha : veste non fluitante ) .

SVENTRARE. Trarre gl' interiori di corpo altrui; che anche diciamo sbudellare. Lat. exenterare. Gr. ε-ξεντερίζειν. Bocc. nov. 43. 17. Alla fine da loro atterrato, e strozzato fu, e subitamente sventrato. G. V. 12. 66. 7. Solo intendeano a sventrare i cavalli. Buon. Fier. 5. 3. 8. Che spietato Carnefice sventrò questo, e cbna loup.

S. I. Per Passare co' colpi il ventre, Uccidere. Tac. Dav. ann. 2. 39. Rimaso al buio oggimai della morte

con due colpi si sventra.

S. II. Figuratam. per Mangiare, e bere assai. Malm. 7. 12. lo vo' stasera anch' io far le mie lotte, Bench' io stia bene, sia ripieno, e sventri (cioè: quasi scappi per aver troppo mangiato).

\* SVENTRATA. Sust. Scorpacciata, Mangiata a crepapelle. Celid. E solo è buono a far delle sventra-

Amico del bagordo e delle tresche.

SVENTRATO. Add. da Sventrare. Lat. exentera-tus. Gr. ¿ξεντερισθείς. Red. Ins. 102. In quella gui-

sa appunto, che fanno le vipere sventrate.

SVENTURA. Contrario di Ventura. Lat. infortunium, infortunitas . Gr. άτυχία . Bocc. nov. 31. 10. Gismonda, che per isventura quel di fatto aveva ve-nir Guiscardo ec. pianamente se n' entrò nella camera. E nov. 43. 12. Di sospirare, nè di piagnere la sua sventura, e quella di Pietro ec. non rifino. Petr. son. 228. Via men d'ogni sventura altra mi duole. Dant. Purg. 14. Virtù così per nimica si fuga Da tutti, come biscia, o per sventura Del luogo, o per mal uso. S. Gir. Pist. Appo Dio non possiamo esser felici, se non siamo combattuti dalle sventure.

SVENTURATAMENTE. Avverb. Disavventuratamente . Lat. infeliciter , infortunate . Gr. ατυχώς . Bocc. nov. 11. 2. Intendo di raccontarvi quello, che prima sventuratamente, e poi ec. assai felicemente ad un nostro cittadino avvenisse. G. V. 12. 76. 2. Furonvi sventuratamente sconfitti dal conte di Monferante.

SVENTURATISSIMO. Supert. di Sventurata . Lat. infelicissimus, infortunatissimus. Gr. ταλαιπωρότα-τος. Declam. Quintil. C. Il mio bellissimo unico figliuolo ec. la sventuratissima oltra gli usati affetti della caritade commovea. Fr. Luc. 5. 3. O sventurato tra tutti gli altri sventuratissimi.

SVENTURATO. Add. Contrario d' Avventurato; Sfartunato. Lat. infortunatus, infelix, miser. Gr. a-9 Alos. Bocc. nov. 45. 2. Andò adunque questo Pietro sventurato tutto il giorno per questa selva gridando . E nov. 46. 12. Gli sventurati amanti, amenduni vergognandosi forte, stavano colle teste basse. E nav. 77. 44. Oh sventurata, che si dirà da' tuoi fiatelli ! Dant.

Purg. 12. Come Almeone a sua madre fe caro Parer lo

sventurato adornamento

+ SVENTUROSO. Add. Meno usato che Sventurato. Lat. infortunatus , infelix , miser . Gr. a9λιος . Filostr. O alma mia tapina, alma smarrita, Che non ti fuggi del più sventuroso Corpo, che viva ! Boez. Varch. 1. rim. 1. Ohimè sventuroso, ohimè lasso, Quanto è sorda la morte a chi la chiama, D' ogni ben pri-

vo, e d'ogni speme casso! SVENUTO. Add. da Svenire; e si prende anche per Debole , Fiacco . Lat. defectus , consternatus . Gr. λειποθυμήσας, έκπεπληγμένος. Cron. Morell. 336. Ottocento vi erano da combattere, e questi erano sì svenuti, che non poteano per la fame tenere il balestro fermo in mano, non che tirarlo ( così nel T. a penna). Pass. 362. La parte fantastica, rimanendo vota, che si rovescia indietro, quella offuscata, e quasi affogata, e questa vota, e svenuta, riceve fantasie gravi, e noiose per l'affanno della parte della memo-ria. Vit. SS. Pad. Per questi pensieri era così svenu-to. Stor. Eur. 2. 43. A casa non si può ire, che il nimico armato lo vieta, le fiumare lo proibiscono, ed i cavalli stracchi, e svenuti ce lo niegano interamen-

\* \* SVERDIRE. Perdere il verde, Seccarsi. Bos.

da Gub. nel Lami Del. Er. t. 17. Amati.

SVERGHEGGIARE. Percuotere con verghe . Lat. virgis cædere, flagellare. Gr. ξαβδίζειν. Libr. Viagg. Un poco più innanzi sì v'ée una valle, dove il nostro

Signore fu svergheggiato con aspre verghe.

SVERGINAMENTO. Lo sverginare. Lat. devirginatio . Com. Inf. 5. La seconda è strupo, che è inlicito isverginamento. Dav. Scism. 20. Coloro, che l'udivan giurare, non poteano maravigliarsi a hastanza come egli ec. credesse dar ad intendere, che tra tanti adulteri, e sverginamenti alloggiasse cotale scrupolo. E Tac. stor. 4. 329. Solo cogli sverginamenti, e a-dulteri si mostrava figlinol del Principe.

SVERGINARE. Torre altrui la verginità, Violare le vergini . Lat. devirginare , virginitatem solvere , adimere . Gr. διακοφείν , διαπαφθενεύειν. Dav. Scism. 11. Di quindici anni si lasciò sverginare dal coppiere. E Tac. ann. 5. 109. Dicono gli scrittori di quei tempi, che non si essendo più udito dere a pulzella il supplizio de' Triumviri, lo manigoldo col cappio a cintola

la svergino.

+ S. Sverginar checchessia per similit. si dice dell'Incominciare ad usarlo; e si usa anche nel signific. neutr. pass. Lasc. Streg. 4. 3. Questo spadone è stato per isverginarsi. Libr. Son. 78. Piglia un lupino ignudo a pinco ritto, Che abbia sverginato una saliera.

SVERGINATORE. Che svergina. Lat. virginis

constuprator . Gr. diamagdeveuwv . Dav. Scism. 63. Quando il Re prendetà una moglie per vergine, che non sia, nè al Re si manifestino ella, e gli sverginatori, si puniscano tutti di maestà osfesa.

(\*) SVERGOGNA. Smacco, Lo svergognare. Lat. contumelia, dedecus. Gr. ονάδισμα, υβζις. Il Voca-

bol. nella voce SMACCO

SVERGOGNAMENTO . Sfacciatezza . Lat. impudentia . Gr. αναισχυντία. Salust. Iug. R. Per lo cui svergognamento, e ardire ec. Albert. cap. 10. Dalle sozze parole ti guarda, perciocchè la licenza di se nutrica svergognamento. S. Agost. C. D. Esso vi riprenderebbe da questo svergognamento . Tes. Br. 7. 82. Di volonta nascono cattive allegrezze, molte parole, vanti di parole ec. dismisuranza disonesta, svergogna-

SVERGOGNANZA. V. A. Svergognamento. Lat. impudentia. Gr. αναισχυντία. Esp. Salm, Molte percosse vengono a tanta svergognanza, e a tanta audacia svergognata, che ec. S. Agost. C. D. Se nella memoria degli uomini rimanesse questa svergognanza si nobile

SVERGOGNARE. Fare altrui vituperevolmente vergogna. Lat. vitia objiciendo pudorem incutere, tra-ducere. Gr. cvadigav. Bocc. nov. 26. 17. Parmi mille anni, che noi siamo al lume, che io ti possa svergognare, come tu se' degno. Pass. 38. A quel cotale il tiglinolo della Vergine farà vergogna, ovvero svergo-

gnerà, quando verrà nella maestà sua ec.

§. I. Per Violare. Cavalc. Frutt. ling. Narra anche
d'un gentiluomo delle contrade di Valeria, che tenne a battesimo una giovane in Sabato santo, e poi la notte seguente la svergognò. Bern. Orl. 1. 1.55. Che se' venuto qua, com' un ladrone, A svergognar le donne

addormentate.

S. II. In signific. neutr. vale Vergognarsi. Lat. pu-dere. Gr. αισχύνεσθαι. Fav. Esop. Allora il cavallo

tutto svergognò

(†) SVERGOGNATACCIO. Avvilit. di Svergognato. Gell. Err. 5. 1. Tu ne resti vituperato tu e la casa tua. Gh. Uh, uh, uh. M. F. E piange ora il moccicone: ei bisognava pensarvi prima, svergognataccio. + SVERGOGNATAMENTE. Avverb. Senza vergo-

gna, Sfacciatamente. Lat. impudenter. Gr. avadus. Dial. S. Greg. M. 3. 16. Volendogli far perder la prova, e'l proponimento buono, arditamente monto in sul monte, e svergognatamente andò alla sua spelon-ca. Mor. S. Greg. Le loro male opere svergognate fatte, più svergognatamente, difendendole, le multipiicano. Pass. 209. Svergognatamente discorrendo traggono ogni uomo di qualunque condizione, e stato sia, che trarre si lasci

SVERGOGNATEZZA. Sfacciatezza. Lat. impudentia. Gr. αναισχυντία. Valer. Mass. Non perchè avesse difetto di peccati, ma perchè abbondava di svergogna-tezza. Declam. Quintil. P. Maravigliomi, giudici, di

questa svergognatezza.

SVERGOGNATISSIMO. Supert. di Svergognato. Lat. impudentissimus. Gr. αναισχυντόπατος. S. Agost. C. D. Questa placazione di cotali Dii ec. svergognatissima, nequissima, e immondissima ec. levo. E altrove: Li loro detti sieno tali, che si debban piuttosto disputare, che atterrare con garrimento svergognatissi-

e quasi reprensorio. SVERGOGNATO. Add. da Svergognare; Sfaccia-to. Lat. impudens, propudiosus. Gr. avaiazuvros, avaidns. Dant. Purg. 23. Ma se le svergognate fosser certe Di quel, che il ciel veloce loro ammanna, Già per urlare avrian le bocche aperte. Bocc. nov. 23. 24. si vizj è cosa svergognata, e sozza. Cant. Carn. 10. O trombette svergognate, Noi v'abbiam si ben tenute

+ \*\* SVERGOGNOSAMENTE . Svergognatamente . Stor. S. Eug. 384. Egli entrò una sera quasi di notte isvergognosamente nella camera della Madonna mia

SVERNAMENTO. Lo svernare. Lat. hiematio, hibernatio. Gr. χαμασία. Tratt. gov. fam. 35. Tu adunque la debbi menare a considerar la varietà dell' erbe ec. svernamenti d'uccelli, giocondità de' cicli ( qui

nel signifie, del S. III. di Svernare).
SVERNARE. Dimorare il verno in alcun luogo. Lat. hiemare, hiemem peragere, hibernare. Gr. dia-χαιμάζαν. Vit. Plut. Dipoi ch' ebbe ordinata la Gallia, venne a svernare a Padova. Car. lett. 1. 125. Stiamo infra due, o di tornare a Roma, o di svernar.

S. I. In signific. att. vale Tenere checchessia in alcun luogo nel tempo d'inverno. Tac. Dav. stor. 5. 370. Tornando per nave da rivedere il campo, che si faceva a Novesio, e Bonna, per isvernarvi le legioni, senza alcuna ordinanza, nè sentinella, accortisene i Germani, gli tesero insidie.

S. II. Svernare, per Uscir del verno. Dant. Par. 27. Ma prima che Gennaio tutto sverni Per la centesma, ch' è laggiù negletta, Ruggeran si questi cerchi

superni, Che ec. + S. III. Svernare, parlandosi degli uccelli, vale Cantare; ed è propriamente quel Cantare, che usciti del verno fanno a primavera. Guid. G. Colli dolci canti de'versi gli usignoli con dolce modo svernano nel mese di Maggio. Poliz. st. 1. 17. Udir gli augei svernar, rimbombar l'onde. Dant. Par. 28. Perpetualemente Osanna sverna Con tre melode (qui per similit.). Fr. Iac. T. 5. 25. 6. E vi s'inselva l'uccelletto

e canta, E svernaci con gran suavitade.

\* SVERNATOJO. T. de' Bot. Linneani. Quella parte della pianta, la quale racchiude, e difende dalle impressioni delle meteore, e dalle ingiurie de tempi, e specialmente da i ghiacci l'erba aucora embrione, e prima che si sviluppi. Egli è di due specie cioè bulbo o cipolla, e gemma o occhio. Il bulbo è detto Svernatojo radicale, perchè è immediatamente aderente alla radice, e situato per lo più sotto terra. Per idiotismo dicesi Ibernacolo

SVERRE. V. SVEGLIERE.

SVERTARE. Votare la verta arrovesciandola.

S. Per metaf. vale Dire senza riguardo quel, ch'è occulto, e che si dovrebbe tacere. Lat. vulgare. Gr. διαφημίζαν. Tac. Dav. anu. 1. 26. Inasprito anch' egli da certe poesse senz' autore, che svertavano le sue crudeltà ec. Salv. Granch. 3. 8. Ed è possibile, Che tu abbi però così svertata Ogni cosa! Varch. Ercol. 58. Di coloro, i quali ec. confessano il cacio, cioè dicono tutto quanto quello, che hanno detto, e fatto

ec. s' usano questi verbi: svertare, sborrare ec. SVERZA. Minima particella di legno spiccata dal suo fusto, o d'altra materia divisa da altra maggior porzione. Lat. fragmea. Gr. κλάσμα. Tac. Dav. stor. 5. 365. Hanno di più palmeti alti, e vaghi, e 'l balsamo piccolo arbore, del quale venuto in succhio se intacchi un ramo con ferro, le vene ghiacciano; con isverza d'un sasso, o coccio, versano liquore medici-

S. I. Sverza, si dice anche una Sorta di vino bianco

dolce, e piccante.

§. II. Sverza, si dice anche una Sorta di cavulo.

Buon. Fier. 2. 3. 4. Lasciato ho'l luogo usato, ov' abbian spaccio Sverze, e sinocchi, e ravani, e caro-

SVERZARE. Fare sverze, Riturar con isver-

+ §. In signific. neutr. pass. vale Uscire, o Spiccarsi
Renv. Cell. Oref. 70. Perchè altrimenti essendo, si sverzerebbe la stampa, e subito carebbe guasta. E appresso: Essendo ec. quanto si può bolso [ il ferro ], la stampa non potrà mai sver-

+ SVERZATO. Add. da Sverzare ; Alquanto scheggiato. Luc. Mart. rim. burl. Sudicio, vecchio, e sverzato il cerchiello [l'es. non è tratto da Luc. Mart. ma da S. B. Vedi le rime burl. al Vol. 2. pag. 232.]. + SVESCIARE. Voce bassa derivata da Vescia.

Ridire tutto ciò che si sa, o che si sospetta ancorchè si debba tener segreto . Fag. rim. E intanto osservan tutto e'l tutto svesciano . Sacc. rim. 2. 7. Andategli un segreto a confidare, Giurera di tacer per tutti i Dei, E subito lo svescia alla comare.

(\*) SVESCIATRICE. Che spetezza; e figuratam. Cinrliera, Che non sa tenere il segreto. Lat. loquax . Gr. λαλίς ερα. Salvin. disc. 2. 187. Chiama qui ( le femmine) meravigliosamente trombette, cioè strepitose, e stridule cicalatrici, e svesciatrici, che quando sanno una minima cosa, o che la sospettino, su-

bito la bucinano, e, come si dice, pigliano la tromba.

(\*) SVESPAIARE. Torre i vespai, cioè gli ornamenti fatti a guisa di vespe. Buon. Fier. 4. 4. 12. Le

scatenan, le sborchiano, svespaiano.

SVESTIRE. Spogliare; Contrario di Vestire. Lat. exuere. Gr. a moduay. Ar. Fur. 18. 163. Ne tutta not-

te mai l'arme si sveste.

+ S. E figuratam. Deporre checchessia che toglie la vera sembianza. Dant. Par. 30. Come gente stata sotto larve, Che pare altro, che prima, se si sveste La sembianza non sua.

\* SVETTANTE. Che svetta. Bellin. disc. Fu un vibrarsi quasi a tempo di suono e di musica l'acqua da tuoi canali in istrumenti svettanti, quali le lingue

di quelli uccelli, quand' essi cantano. + SVETTARE. Levar la vetta. Dav. Colt. 169. Svettale [le marze] s'elle son lunghe. Car. Long. Sof. pag. So. [Fir. 1811.] Attesa la notte, al giardino andatone, e per la siepe salitovi, di quanti ve n'erano [de' fiori], o svegliendoli, o svettandoli ec. quello strazio ne fece, che per lui si potè maggiore.

S. Svettare, si dice anche il Muoversi con certo tremolio, come fanno gli scudisci, le vermene, e simili cose, che agitate, e scosse si crollano nella vetta. Lat.

verticem agitare. Gr. åxgov a'vaxivêv.

SVETTATO. Add. da Svettare. Dav. Colt. 193.
Più di tutte l' altre piante riguardali [ i pini ] ec. perchè questi svettati una volta non vanno più su.

+ SVEZZARE. Disvezzare, Far perdere l'usanza. Burch. 1. 50. O Gaio Erennio, poichè la ventresca Ti svezzò dall'usar la cerbottana, Non pensar, che la zazzera ti cresca.

† §. I. Svezzare, per Spoppare. Lat. ablactare, a lacte dimovere. Gr. απογαλακτίζειν. Cr. 9. 77. 11. Quando i porcelli sono svezzati dalla poppa, se'l podere, e'l luogo il dà, si suol dar loro la vinaccia, e

i granelli dell' uve .

S. II. In signific. neutr. pass. vale Tralasciar l'uso di alcuna cosa, Rimanersene. Lat. desuescere, desuesteri . Gr. απεθίζεσθαι. Omel. S. Greg. Gia non appetisce l'interne delizie, perchè lungamente s'è svezza-to di mangiarle. S. Bern. lett. Schiudi anche dagli occhi di fuor quelle cose, le quali tu ti se' svezzato di

+ \* SUFFÉTE, e SUFFETTO. T. degli Storici. Nome che davasi dai Cartaginesi al supremo Magistrato della Repubblica, il cui uffizio in Cartagine era lo stesso che quello de' Consoli in Roma. Borgh. Fast. Rom. 463. Quegli altri [ Consoli ] suffetti [ che noi di-remmo per avventura o Sostituti, o surrogati ]. E 464. Non era ciò con intera satisfazione di que' più ambi-ziosi, e vani, che non si appagavano dall'essere de' Sussetti. E appresso: Veggonsi tuttavia notati ne' Fasti di pietra talvolta questi Sussetti. E 469. Per cagione di quei Consoli Suffetti, che intorbidano spesso la Sto-

+ SUFFICENTE, SUFFICIENTE, ed all'ant. SUFFI-ZIENTE. Add. Atto , Bastevole. Lat. aptus , idoneus , peritus, sufficiens. Gr. έπιτήδαος. Bocc. nov. 84. 4. Non perchè egli nol conoscesse bene ad ogni servigio sufficiente, ma perciocche egli giucava. E vit. Dant. 265. Acciocche ad altrui più di me sufficiente, e più vago alcuno luogo si lasciasse di dire. Dant. Par. Che più largo fu Dio a dar se stesso In far l'uom sufficente a rilevarsi. E 13. Ei fu Re, che chiese senno,

Acciocche Re sufficiente fosse. E 28. Se li tuoi diti non sono a tal nodo Sufficienti, non è maraviglia. Maestruzz. 1. 28. Quando muore il Vescovo, e la Chiesa non ha suffizienti cherici. E 2. 27. È licito di lavo-rare i di delle feste ne'lavorii delle chiese, ovvero de' monasterj! Credo, che sia licito, e spezialmente nel lavorio de' monasteri poveri, i quali non hanno rendita a se sufficiente. But. Purg. 11. 2. È presunzio-ne pigliare a se quel, che è d'altrui, come quando l' uomo si tiene lo migliore artista, che si truovi, ed

aracci degli altri più sufficienti di lui .
+ SUFFICIENTEMENTE, ed all' ant. SUFFIZIEN-TEMENTE. Avverb. Bastantemente, A bastanza, Con sufficienza. Lat. sufficienter , satis. Gr. αρχάντως. Amm. ant, 11. 5. 5. Allora si dice sufficientemente, quando si manifestano le cose secondo la proposta materia. Cr. 2. 15. 1. È adunque prima di necessità d'aprir la terra, imperciocche altramente ne riceve i semi, che vi si gettano, nè quegli, che ha in se, sufficiente-mente manda fuori. Mor. S. Greg. lett. Quando egli avrà sufficientemente pieno il campo dell'occorso ammaestramento, allora ritorni al luogo del primo sermone. Legg. Asc. Crist. La morte di Cristo fue provata bene, e sufficientemente nelli tre dì, che stette il corpo nel sepolero.

† \* SUFFICIENTEZZA. Voce poco usata . Sufficienza. Salein. Plot. Ennead. Dalla sua sufficientezza, e dall' essere bastante, e contento se medesimo, altri

l' Uno di lui considererà.

- SUFFICIENTISSIMAMENTE, ed all'ant. SUFFI-ZIENTISSIMAMENTE. Superl. di Sufficientemente, e Suffizientemente. Maestruzz. 2. 26. Conciossiacosachè l' obbedienzia sia massima sopra tutti i boti, per ogni boto sufficientissimamente ricompensa. Capr. Bott. 10. 214. Avendo noi letto tante volte insieme quel divinissimo trattato di fra Girolamo intitolato da lui il Trionfo della fede, dove è da lui provato tutto quel, che io t' ho detto, sufficientissimamente.

SUFFICIENTISSIMO, e SUFFIZIENTISSIMO. Superl. di Sufficiente, e Suffiziente. Filoc. 5. 93. Certo non debitamente avete di Reina provveduto all' amoroso popolo, che di sufficientissimo Re aveva bisogno. S. Agost. C. D. Il sufficientissimo appo loro uomo Varrone di grandissima autoritade, faccendo distinti libri ec. But. Par. 10. 2. Fu valentissimo, e sufficien-

tissimo uomo, come dimostra la sua opera

+ SUFFICIENZA, ed all'ant. SUFFICIÉNZIA, e SUF-FIZIENZA. Astratto di Sufficiente; Abilità, Idoneità, Capacità, Bastevolezza. Lat. peritia, perfectio, sufficientia . Gr. έμπαρία, τελάωσις, ίκανότης. Cavalc. Fruit. ling. Nelle quali cose sola consiste la nostra sufficienza, e perfezione in questo mondo, e nell'altro. Coll. SS. Pad. Non che noi siamo idonei a pensare alcuna cosa da noi, ma la sullicienza nostra è da Dio. Maestruzz. 1. 38. Per lo pane s'intende tutta la sufficienzia del vivere. Bocc. vit. Dant. 265. Perchè forse la sufficienza, che a tanta cosa si richiederebbe, non ci

S. I. Per Abbondanza. Lat. copia, vis. Gr. 20'πορία. Liv. M. Grande sufficienza di biada n'a-

S. II. A sufficienza, posto avverbialm. V. A SUFFI-CIENZA

SUFFIZIENTE, V. SUFFICENTE.

SUFFIZIENTEMENTE. V. SUFFICIENTEMEN-TE.

SUFFIZIENTISSIMAMENTE. V. SUFFICIENTIS-SIMAMENTE .

SUFFIZIENTISSIMO. V. SUFFICIENTISSIMO. SUFFIZIENZA. V. SUFFICIENZA.

SUFFOCAMENTO. Suffocazione, Soffogamento.

Lat. suffocatio . Gr. aπόπνιξις. Tratt. segr. cos. donn. Valevole contro lo suffocamento della matrice

(\*) SUFFOCARE. Lo stesso, che Soffogare. Il Voca-

bol. nella voce SUFFOCAZIONE.

† \*\*SUFFOCATO. Add. da Suffocare. Cavalc. Att. Apost. 93. Si astenghino dalle contaminazioni di Simulacri, cioè Idoli, e dalla fornicazione, e da animali suffocati, e da sangue.

SUFFOCAZIONE. Il suffocare. Lat. suffocatio. Gr. απόπνιξις. Cr. 6. 8. 2. Contra la suffocazione per funghi deasi lo sugo suo (dell'assenzio) con aceto, e acqua calda. Red. Cons. 1. 91. Di qui vengono le suffocazioni, le difficoltà di respiro, gli assanni angoscio-

si, e le palpitazioni di cuore.

(\*) SUFFOLCERE. Soffolcere, Appoggiare. Lat. suffulcire.Gr. ύπερείδαν. Ar. Fur. 27. 84. Quando gli narra, che'l sottil ladrone, Che in un alto pensier

l'aveva colto, La sella su quattro aste gli suffolse, E di sotto il destrier nudo gli tolse. SUFFRAGANEO, e SOFFRAGANEO. Add. Dicesi il Vescovo sottoposto al Metropolitano; ed è termine de' canonisti . Lat. suffraganeus. Muestruzz. 28. L' Arcivescovo non può costringere alcuno suddito del Vescovo suffraganeo a ricevere le commissioni sue ne' piati. E più sotto: L' Arcivescovo può visitare la sua provincia, avvegnache suoi soffraganei non sieno negligenti ec. E 1. 29. Che iuridizione hanno i Patriarchi, ovvero i Primati ne' sudditi de' loro suffraganei ? Stor. Eur. 7. 157. Sottoposele allora sei Vescovadi per suffraganei

SUFFRAGANTE . Suffraganco . I.at. suffragancus . G. V. 2. 7. 4. Occupava le ragioni del Vescovado, e

delle sue Chiese suffraganti.

SUFFRAGARE. Giovare . Lat. valere . Gr. συναwriger au. Vit. Pitt. 56. Ne ti suffraga il dire: io l'ho comprato.

S. Per Iscolpare . Lat. opitulari . Gr. Bonbav . Buon.

Fier. 4. 4. 9. E giuramento Non basti a suffragarti, ne ragione Vaglia, che ti disgravi.

\* SUFFRAGATO. Add. da Suffragare. Mogal. lett. E intanto suffragato da questa buona intenzione mi stimerò lecito di continuare il commercio con esso

SUFFRAGIO. Soccorso, Sovvenimento. Lat. auxilium. Gr. Bondeia, ouvnyogia. Cavalc. Frutt. ling. La salmodia è consolazion de' tristi, cura de' dolenti, sanità degl' infermi, e rimedio dell' anima, e suffragio

d'ogni miseria.

S. Per Voto, nel signific. del S. ult. Lat. suffragium . Gr. thoos. Varch, stor. 12. 468. Trovaronsi a squittinare, cioè a rendere la civaia, come dicevano essi, cioè la fava, o'l suffragio a coloro, i quali nominati andavano a partito. Bemb. stor. 1. 9. Quell'an-no stesso i signori Dieci ordinarono, che i suffragi apertamente non si dessero, e chi altramente facesse. per ispazio di due anni dar suffragio, ed essere eletto in alcun magistrato non potesse. E 1. 12. Era stata per lo addietro infino a quel tempo la usanza di dare il suffragio di questa maniera.

\* \* SUFFRUTICE. T. degli Agric. Quel frutice

che ha i fusti legnosi, ma privi di gemme, come la Lavanda (Lavandula spica). Gagliardo.

SUFFUMICAMENTO. Il suffumicare, Affumicamento, Suffumigio. Lat. suffumigatio. Gr. υποθυμίαστς. Com. Isf. 23. L'ipocrito si dipigne con suffumicamento, per parere smorto, e giallo, accioch' elli paia uomo d'aspra vita. Tes. Pov. P. S. cap.

5. La nolvere del cubebe, e del macis si confettino 5. La polvere del cubehe, e del macis si confettino con laudano, storace, e olibano, e facciasi in pomo, il quale tenga spesso al naso, e facciane suffumicamenSUFFUMICARE. Spargere di fummo. Lat. suffumigare. Gr. υποθυμιάζαν. Cr. 4. 29. 1. I vasi, innanzichè vi si metta il mosto, con acqua salsa pura, e con ispugna lavar si convengono, e con incenso suf-fumicare. Tes. Pov. P. S. cap. 5. Anco lo suffumicare col vino, nel quale sia cotto lo rosmarino, toglie la doglia del capo . Pallad. cap. 37. Alcuni la coccoveggia coll' ale stese suffumicano (così forse erratamen-

veggia con ale stese sunumicano (cost jorse erratamente l'antico volgarizzatore tradusse il Lat. sussigitur). SUFFUMICAZIONE. Il sussumicare, Fumacchio. Lat. sussumigatio, sussitus, sussimentum. Gr. υποθυμίασις, υποθυμίασια. Com. Inf. 20. Usano ad essi sacristici di sangue umano, sussumicazioni, e per que sto appaiono, e danno responso, ed è appellato negromanzía. Formansi immagini da diverse materie segnate con carattere, e inscrizioni con diverse suffumicazioni, per le quali li demonj danno responso. Cr. 6. 7. 2. La susfumicazion di lui fatta i mestrui provoca.

SUFFUMIGARE. Suffumicare. Lat. suffumigare. Gr. ύποθυμιαζαν. Ricett. Fior. 25. Quelle (canterelle) ec. che debbono servire per le medicine degli uo-

mini, si sustumighino in ogni modo con aceto.
SUFFUMIGATO. Add. da sussumigare. Tes. Pov. P. S. cap. 7. Blatte hisanzie sussumigate, ovvero be-

SUFFUMIGIO. Suffumicazione . Lat. suffumigatio , sussimentum. Gr. υποθυμίασις, υποθυμίαμα. Cr. 3. 35. 4. Avicenna dice, che se se ne fara sussimigio alle femmine, quando avranno gran desiderio di giacer con uomo, guarranno. Ricett. Fior. 113. Tutti gli altri medicamenti composti ec. sono le infusioni ec. i suffumigj, le palle odorate ec. Ar. Fur. 2. 42. E sep-pi poi, come i demoni industri Da suffumigj tratti, e sacri carmi Tutto d'acciaio avean cinto il bel loco.

Tass. Ger. 14. 42. Tolga Dio, ch' usi note, o suffumigi, Per isforzar Cocito, e Flegetonte.

SUFFUSIONE. Alterazione degli umori dell'occhio, e spezialmente del cristallino, che impedisce il vedere. Lat. suffusio, catarrhacta. Gr. καταξέάκτης. Libr. Masc. Alquanti autori dissero, se l'occhio hae suffusione, o albugine ec. E appresso: La suffusione degli occhi, come agli nomini, così alli giumenti impedisce il viso. Red. Cons. 1. 142. Non è maraviglia alcuna, che ec. si lamenti ora di qualche caligine della vista, e di qualche principio di cumenti. e di qualche principio di suffusione. E appresso: Non è maraviglia parimente, che questa caligine, e suffu-sione per ancora non cedano a' medicamenti. E 146. Per tor via le ultime reliquie della caligine, e suffusione, si potrebbe adoprare il zucchero candi impalpabilmente polverizzato, e sossato a digiuno nell'occhio, siccome ancora l'osso di seppia, le fomente fatte con radice di centaurea maggiore ec.

\* S. Suffusione, T. de' Medici. Spargimento d'u-

mori tra carne e pelle.
(\*) SUFFUSO. V. L. Add. Asperso, Imbagnato. Lat. suffusus. Gr. υποβεεχόμενος. Ar. Fur. 43. 179. Poi seguia Orlando, e ad or ad or suffusi Di lagrime avea gli occhi rossi e mesti.

SUFOLAMENTO. Il sufolare . Lat. tinnitus . Gr. κωδωνισμός . M. Aldobr. Vale a gravezza dell'udire,

e a suono, e a tutto sufolamento.

S. E Sufolamento, per Mormorazione, Cicalamento. Lat. susurratio, susurrus. Gr. 419vo10µ65. Arrigh. 70. Non curare i sufolamenti de' popoli.

SUFOLARE. Fischiare. Lat. sibilare, sibilum edere. Gr. ougittes. Dant. Inf. 22. Per un, ch' io so, ne faro venir sette, Quando sufolero, come è nostr'uso. E 25. Si fugge sufolando per la valle. Bocc. nov. 79. 34. Andra faccendo per la piazza dinanzi da voi un gran sufolare . Tes. Br. 4. 1. Morena è una generazione di pesci, di cui li pastori dicono, che elle concepono di serpenti, e però li fancinlli le chiamano sufolando, siccome le serpi. M. V. 8. 39. Sufolando, e picchiando le panche, quando faceano loro diceria [ qui per ischerno, nel qual senso diciamo Far la fischiata ]. Galat. 7. Il dirugginare i denti, il sufolare, lo stridere, e lo stropicciar pietre aspre ec.
S. 1. Sufolar negli orecchi, vale Dire altrui il suo con-

cetto in segreto. Lat. in aurem insusurrare. Gr. e'n' 8ς επιψιθυρίζειν . Lab. 279. La quale ha faccenda soperchia pur di far motto a questa, e a quell'altra, e di sufolare ora ad una, ora ad un'altra nell'orec-

chie.

S. II. Sufolar negli orecchi, vale anche Dire segretamente ad altrui cosa, che 'l metta in sospetto, che anche diciamo Mettere una pulce nell' orecchio.

\*\* SUFOLO. Sufolamento . Fior. Virt. cap. 10. S'egli (il basilisco) non trova altro da potere attoscare, si attosca gli albori pure con uno sufolo che fa . Segn. Parroc. instr. 7. 1. Render paghe col sufolo quelle pe-core, che non sa nutricare colle vermene.

SUGANTE. Che Suga, Succiante. Lat. sugens,

exsugens. Gr. μυζων, έχμυζων. + S. Carta sugante, diciamo quella Carta, che per mancanza di colla non regge, ma inzuppa, e succia l'inchiostro, onde si pone sulta scrittura fatta di fresco, acciocche non si scorbi. Lat. charta bibula, exsugens . Gr. κάρτον ποτικόν . Red. Cons. 1. 155. La colatura subito si ricoli di nuovo per carta sugante, e si serbi per l'uso detto di sopra, facendo la composizione quante volte farà di bisogno. Lasc. Guerr. Mostr. st. 18. Porta, scambio di spada, un punteruolo, Del quale ha fatto intera notomía, A forar trippe: e dal capo alle piante Armato è tutto di carta sugante.

SUGARE. Succiare. Lat. sugere, exsugere. Gr. μυζεῖν, ἐκμυζεῖν. Amet. 96. Benchè il sangue non sughino, nè la virtù scemino di quella. Ovid. Metam. Strad. Se il caldo del sole non sugasse la soperchia umidità, l'aire si corromperebbe. Sen. Pist. 99. Così acconciam noi i piccoli fanciulli ec. e diam loro la poppa a sugare . Cr. 2. 3. 2. Usano le piante il nutrimento, ovvero il sugano a se spezialmente puro, e convenevole, e simigliante a loro. Franch. Sacch. rim. 11. La fonte, che dov'entra mai non suga, Se

non amor, virtù, e gentilezza.

\*\* §. I. Sugare, in signific. neutro assoluto. Cresc. 5. 1. 23. Conviensi dunque, s'egli è possibile, che proporzionalmente s'asciughi il luogo, si che le piante non sughino oltr' a misura.

§. II. Oggi Sugare, si dice più propriamente di quella carta, che per difetto di colla non regge allo'n-

chiostro

\* SUGARELLO. T. degli Ictiologisti. Spezie di Sgombero men pieno di corpo, men tondo, ed alquan-to schiacciato. Distinguesi da una linea ondeggiante che si stende dal capo alla coda formata d'ossicini a modo di seghettina . Da' Naturalisti Greci e Latini è detto Tracuro che significa Codaspro, dall'asprezza della sua coda.

SUGATTO. Soatto . Menz. sat. 4. O Pasqui , le

tue funi, e i tuoi sugatti, Fan miracol per Dio, se sau legare Questi bistorti, ed a sghimbescio fatti.

SUGGELLAMENTO. Il suggellare. Lat. obsignatio, sugillatio. Gr. κατατφεαγισμός. Valer. Mass. Acciocchè'l contaminamento di cotale infamia non passi al suggellamento della gloria di Mario.

SUGGELLARE. Segnare, o Improntare, con sug-gello; e prendesi generalmente per Serrar lettere con cera, o altra materia tegnente. Lat. obsignare. Gr. κατασφεαγίζειν. Filoc. 3. 190. Fatta la pistola, Florio la chiuse piangendo, e suggellolla. G. V. 9. 79. 3.

-

Aveali tolto il suggello, perchè avea suggellate le dette lettere senza sua coscienza. Pass. 78. La rinchiuse in una piccola cella serrandola di fuori e suggellandola coll'anello suo ec. che indi non uscisse infino a tanto, ch' egli, che la v' avea rinchiusa, non l' aprisse. Dant. Inf. 11. E però lo minor giron suggella Del segno suo e Soddoma, e Caorsa, E chi, spregiando Dio, col enor favella.

S. I. Per Combaciare, Turar bene; e si usa tanto nel signific. att. che nel neutr. Lat. occludere, obturare. Gr. хатахдявіч. Pallad. Genn. 15. Voglionsi quelli orciuoli di sopra da bocca chiudere, e suggellare. Dav. Colt. 165. Scotenna un pezzo di carne secca, lasciandovi tanto grasso nel mezzo appiccato, che a guisa di cocchiume turi la botte, e fa', che v'entri

per forza, e suggelli.

§. II. Suggellare, per Segnare la carne a' malfatto-ri col ferro infocato. Lat. inurere. Gr. προτρίβεσ θαι rivi cveidos, Plut. Franc. Sacch. rim. 69. Scopare, e suggellar, mozzar l'orecchio La legge ii dimostra, e fatti specchio. Sen. ben. Varch. 4. 37. Faceste quel rapacissimo soldato, quell' ingratissimo oste, quell' avarissimo naufrago suggellare. Boez. Varch. 1. pros. 4. La qual cosa risaputa, il Re fece handire, che se eglino fra tanti di non si fussero da Ravenna partiti, devessero prima essere suggellati, e poi scacciati, e mandati in esilio. Malm. 9. 11. E per suggirne a passi la gabella, Lo bolla, marchia, e tutto lo suggella

[ qui per similit. ].
5. III. Per metaf. Lat. imprimere, inurere. Gr. εντυπείν, εκκαίειν. Disc. Calc. 33. L' uomo forte non tiene severo conto di quelle percosse, che fanno livido il corpo nostro, ma solamente di quelle cose, che possono alcuna macchia nell'animo suggellare. Lasc. Spir. 3. 4. Un mio pari, com' egli apre la bocca, ognuno appunta, ognuno suggella, ognuno riba-

SUGGELLATO. Add. da Suggellare. Lat. obsignatus. Gr. xu : 20082710 9215. Dant. Inf. 30. Dov' io falsai La lega suggellata del Batista. Filoc. 3. 192. Prese il servo la suggellata pistola, e quella, con istudioso passo pervenuto a Marmorina nelle reali case, presentò a Biancosore occultamente. E 7. 396. La quale [ sepoltura ] da armate guardie, e suggellata fu guardata [ cioè : chiusa ]. M. V. 8. 72. Portarono i patti giurati soscritti, e suggellati per li caporali. Guid. G. Gli ammonio Antenore, che il detto trattato celino sotto suggellato silenzio (qui per metaf. e vale: segreto). Cr. 9. 95. 4. I fori debbono esser piccoli, e le fessure dell'alveario ottimamente suggellate. Bern. Orl. 2. 24. 60. Che l' un pezzo in sull'altro suggellato Rimase senza muoversi niente ( cioè : Combacinto , Unito strettamente insieme ) .

(+) SUGGELLATURA . Sigillo , Suggello . Lasc. Cen. 3. nov. 10. Se gli fece incontro, e seuza riverenza, anzi con mala cera gli porse la lettera, la quale

non aveva soprascritta ne suggellatura.

SUGGELLO. Strumento per lo più di metallo, nel quale è incavata la impronta, che s' effigia nella materia colla quale si suggella. E l' impronta ancora fatta col suggello chiamasi nel medesimo modo. Lat. sigiltum, signaculum. Gr. σφεαγίς, σημείον. G. V. 8.
95. 1. Se ne portò seco il suggello dello Ercole del
comune. E 11. 108. 1. Portando in insegne, e suggello l'arme di Francia, e d'Inghilterra dimezzata. Dant. Par. 2. E'l ciel, cui tanti Inmi fanno bello Della mente profonda, che lui volve, Prende l'image, e fassene suggello. E 8. La circular natura, ch'è suggello Alla cera mortal, fa ben su'arte. E 14. Ma chi s' avvede, che i vivi suggelli D'ogni bellezza più fanno più suso. But. ivi: Chiama li pianeti suggelli vivi.

S. I. Suggello di confessione, vale la Segretezza, alla quale è tenuto il confessore. Lat. sigillum. Gr.
σφιαγίς. Pass. 151. Si dee tenere celato quello, che
l' uomo riceve in segreto, e sotto suggello di confes-

§. II. Per Segno. Dant. Inf. 19. E questo sia suggel, ch'ogni uomo sganni. But. ivi: Fia suggel, cioè segno, che ogni uomo sganni, cioè che credes-

se, che fusse stato altramente.

§. III. Per Compimento, Somma. Lat. complementum, summam, extremum. Tac. Dav. ann. 3. 69. Ancario Prisco accusò Cesio Cordo viceconsolo di Candia 

έχμυζείν. Petr. son. 218. Così gli afflitti, e stanchi spirti miei Appoco appoco consumando sugge. Ar. Fur. 30. 57. E quel suggendo dagli umidi rai Quel dolce manto. pianto, e quei dolci martiri ec. Cas. rim. son. 2. Ch' io temo, non gli spirti in ogni vena Mi sugga, e la mia vita arda, e deprede. E son. 18. O fera voglia, che ne rodi, e pasci, E suggi il cor, quasi affamato verme. Fir. dial. bell. donn. 393. Se voi considererete bene la natura della poppa, voi troverete, che ancorch'ella sia di quella ubertà, e abbondanza, che sa ognune, non però ne getta il latte in bocca da per se, ma bisogna suggerlo .

SUGGERIRE. Mettere in considerazione, Proporre. Lat. suggerere, monere, in memoriam revocare. Gr. ύπομιμνησχειν. Segn. Conf. istr. Prima di sugge-

rirvi come dobbiate maneggiare quest' arme.

+ \* SUGGERITO. Add. da Suggerire. Salvin. 3 Buon. Tnac. 2. 9. Vero ben mio. Quel vero aggiunto a ben mio, quanta forza d'assetto ha! suggerito dal-

l'antecedente paroia ec.

SUGGESTIONE. Stimolo, Tentazione, Instigaziane. Lat. dolus, suggestio. Gr. δόλος, απάτη. Mae-struzz. 2. 33. La suggestione si fa per la memoria, ovvero pe' sensi del corpo, quando veggiamo, e udiamo alcuna cosa, odoriamo, o gustiamo, o tocchiamo. Mor. S. Greg. Acciocchè essendo aggravata la forza del dolore, allora agevolmente vincesse in lui la suggestione, cioè lo nganno, che a lui era fatto dal ni-mico, per parlar della femmina. M. V. 4. 38. Provide, che per astuta, e dissimulata suggestione gli convenia procedere. But. Purg. 8. 1. Siamo tentati in due modi, o di negligenzia ec. o di suggestione. E 18. E altrove: Per la suggestione del demonio spesso poi

vi caggiono.
(\*) SUGGESTIVAMENTE. Avverb. Con suggestione, In maniera suggestiva. Lat. subdole. Gr. έπις φεφέως. Il Vocabol. nella voce ARCATA S. I.

SUGGESTIVO. Aggiunto, che si dù per lo più a Interrogatorio, o Interrogazione; e vale, Che inganne-volmente trae altrui di bocca ciò, che non avrebbe detto. Lat. suggestivus. Segn. Conf. istr. Qui le interrogazioni, che chiamansi suggestive, quando sien fatte con giudizio, e con garbo, non si disdico-

\* SUGGETTACCIO. Peggiorat. di Suggetto; Cattivo suggetto in signific. di Persona. Fag. rim. part. 1. pag. 122. [Lucca 1733.] Canchero, dissi, o valtene anche tu: Che siam fratelli? ma quel suggettere in Forbica cibà non sa n'andara nin. taccio, Forbice, oibò, non se n'andava più. E part. 2. pag. 30. Anzichè ho avuto a far delle contese, Per-chè non c'è mai stata carestía Di suggettacci in questo mio pacse

SUGGETTAMENTE, e SOGGETTAMENTE. An. verb. Con suggesione. Lat. serviliter . Gr. estixus .

Ter. Br. 1. 26. Tennelo suggettamente tanto, che Demetrio sigliuolo del soprascritto Demetrio uccise Ales-

SUGGETTAMENTO, e SOGGETTAMENTO, 11

SUGGETTARE, e SOGGETTARE. For sugget-to. Lat. subjecte, in ditionem redigere. Gr. sis de-

λείαν ύπάγειν, καταθελέν. + SUGGETTATO, e SOGGETTATO. Add. da Suggettare, e Soggettare. Lat. subjectus, in ditionem redoctus. Gr. καταθελωθείς. Bellin. disc. 2. 372. Ma viva Iddio che egli non volle la primogenita della sua mente soggettata all' ignominia ne pur del mondo ec.

SUGGETTATORE, & SOGGETTATORE. Che

SUGGETTINACCIO. Peggiorat. di Suggettino. Zibald. Andr. Non lo ascolto conoscendo, che era un

suggettinaccio.

SUGGETTINO. Dim. di Suggetto. Parlandosi di persona, si prende per ironia in mala parte. Fr. Giord. Pred. R. Si prendono a fare stima grande di certi suggettini scandaliziosi.

SUGGETTISSIMO. Supert. di Suggetto . Lat. addictissimus . Gr. πάνυτι υπήχοος . Segn. stor. 9. 251. Col quale esempio ammonita tutta la Fiandra divenne

incontinente suggettissima ad ogni sua voglia.

SUGGETTO, e SOGGETTO. Sust. Cosa, in cut o sopra cui sia posta alcuna altra, Cosa, che ne sostenga un' altra, Materia soggiacente. Lat. subjectum. Gr. y'monei uzvor . Maestruzz. 2. 15. Nel terzo modo si può considerare la carità dalla parte del suggetto, in che ella sta. Dant. Purg. 17. Mai non può dalla salute Amor del suo suggetto volger viso . E Par. 2. Come a' colpi delli caldi 1ai Della neve riman nudo'l suggetto . But. ivi: Nudo il suggetto della neve, cioè lo monte, o la pietra, in sulla quale ella è, o

S. I. Per Materia, di cui si parli, e scriva, Argomento, o Concetto di composizione. Lat. argumentum, moteria. Gr. ύπόθεσις. Petr. canz. 18. 1. E chi di voi ragiona Tien dal suggetto un abito gentile. E cans. 46. 4. Alto soggetto alle mie basse rime. Tac. Dav. ann. 6. 121. Mostrò il suggetto d' una tragedia di

Scauro, i cui versi s'adattavano a Tiberio. §. II. Per Suddito, Che soggiace all'altrui podestà. Lut. subditus , alienæ potestati subjectus . Gr. υπεξέosos. Bocc. nov. 29. 12. Di che i suggetti si contentarono molto, e lei ebbero molto cara. E. 97. 23. Così adunque operando, si pigliano gli animi de' suggetti. Stor. Eur. 5. 120. Si fece guerra contro a Comacchio, e per forza si fe suggetto.

S. III. Per Persona; e pigliasi in buona, e in cattiva parte. Lat. persona, vir. Tac. Dav. stor. 1. 242. Si fece venire Pisone Liciniano. Piacessegli il suggetto,

o spintovi, come alcuni vogliono, da Lacone ec. SUGGETTO, e SOGGETTO. Add. Suggettato, Suddito, Sottoposto . Lat. subjectus , subditus. Gr. ப்moтетяуμένος, ύπήκοος. Gurd. G. Voi sapete, o carissimo mio padre, che al di d'oggi tutta l'Affrica, e l'Europa è quasi soggetta agli Greci. Dant. Par. 8. Se mala signotía, che sempre accuora Li popoli suggetti, non avesse Mosso Palermo a gridar: moia, mora. Pass. 81. La carne stea soggetta allo spirito, e la sensualità alla ragione. Maestruzz. 1. 50. La penitenzia non ha altra materia, se non se essi atti suggetti a'sensi, i quali sono in luogo del materiale elemento.

\* \* S. Soggetto, T. degli Agricolt. Aggiunto della pianta su cui si fa l' innesto. Gagliardo. + SUGGEZIONE, e SUGGEZIONE. Astratto di Saggetto, e Soggetto, in signific. di Suddito, o di Soggettato: Lo star soggetto, L'esser sotto Faltrus T. VI.

podestà . Let. subjectio , servitus . Gr. dela. Com. Purg. 2. Imprima conviene essere amile, sottomettersi ad ogni soggezione . Pass. 279. Abbracciava i parvoad ogni soggezione. Pais. 2/9. Appliacciava i paivo-li, e ponevagli in esemplo d'umiltà, e di soggezione. M. V. 4. 49. Trovato, che i Perugini si potevano di-liberare dalla suggezione delle mperio ec. s' uniro in-sieme co' Sanesi. Fr. Gior. Pred. D. E questo per la suggezione sua. S. Grisost. Se ci flagellano, sosteguamo, e sopportiamo, con ogni suggezione, temendo, che peggio non ci facciano [ la stampa di Firenze 1821. a pag. 12. legge: Se ci sagellano, e ingiuriano, Rim. ant. Franc. degli Albizi 102. Che quand' uom si disprezza Sotto degno signore, Allor si fa maggiore, Che se si stime in più vil suggezione.

\*\*\* SUGGI. s. m. pl. T. di Marineria. Perni o ca-

viglie, che tengono uniti insieme le vase ne' letti delle

galce, e de' vascelli che si varano. Stratico. + \* SUGGIUGARE. Soggiogare. Dant. Purg. 18. Maria corse con fretta alla montagna; E Cesare, per suggiugare Ilerda, Punse Marsiglia, e poi corse in

\* ŠÚGHERA. V. SÚGHERO

+ SUGHERATO. Add. Di Sughera. Fav. Esop. Nè si vergogna di postare calzari, e pianelle sugherate [ questo stesso es. leggesi nel Vocabol. alla voce Su-

+\* SUGHERETO. Boschi di sugheri. Fortig. Ricciard. 5. 20. Deh sciframi per Dio questo segreto, Ch' io non so se mi sia in monte o in piano, In una

cella, o pur'n un sughereto

+ SUGHERO, e SUGHERA. Quercus suber, T. de Botanici . Pianta , che ha il tronco alto 12. in 13. braccia, raramente del diametro di 1., ramoso, con la scorza fungosa, le foglic ovato-bislunghe, con denti a sega, feltrate al di sotto, persistenti, sopra pezioli corti, i frutti, o ghiande simiti a quelle della quercia comune. Fiorisce nell' Estate, ed è indigena nell' Italia, nella Spagna ec. Si distingue in due varietà: una con le foglie strette, lanceolate, sempre verdi; e l'altra con le foglie ovale, che cadono nell'inverno. La corteccia di questa pianta che ha il medesimo nome è leggorissima, e serve a tenere a galla checchessia, e ad altri usi. Lat. suber. Gr. ÇEMOS. Morg. 20. 12. E sopra un alto sughero impiccollo, E lascial quivi appication. cato pel collo. Dav. Colt. 196. Dentro ( nella ragnaia) poni varie piante, allori, corbezzoli ec. sugliere, olini, ontani cc. E appresso: Allori, querce, sugliere, e lecci seminati in buon divelti vengono più presto, che in altro modo. E appresso : Gli allori ec. sughe. ri, lentischi, e simili, quando non abbiano il pane, si contentano delle barbe con assai del vecchio. Sagg. nat. esp. 12. Egli è un tronco di cono formato di sughero. Malm. 10. 13. E perch' ha inteso, che tu fai duello, Un rotellon di sughero ti manda.

S. I. Sughera, diciamo anche una Spezie di cantincs-

ta fatta di sughera.

\* S. II. Sugheri chiamano i Valigiaj, I due lati del-

arcione d'una sella.
\* §. III. Sugheri, T. de' Tonnarotti. Fasci di sughero, che si legano sopra quelle paromelle, che sostengono le reti acciò tengano il di sopra della tonnara notante sult' acqua, siccome le Mazzere la tengono ob-

bligata al fondo. V. MÁZZERA.

SUGLIARDO. V. A. Schifo, Lordo. Lat. cænosus, lutosus, sordidus. Gr. πηλώδης, βοςβοςώδησ, euwages . Bocc. nov. 60. 7. Egli è tardo, sugliar. do, e bugiardo. Guitt. lett. R. Vedrete lui nel vestire sugliardo molto, e neente curante

SUGNA. Grasso, per lo più di porco; e serve per medicine, o per uguer ouoi, e simili materie. Lat.

axungia. Gr. o'guyytov. Cr. 6. 74. 2. I dimestichi ( gigli ) se saranno pesti con sugna vecchia, o in olio cotti, maturano il freddo apostema. E 9. 77. 14. La lor sugna [ de' porci ] è buona per ugnere calzamenti, e conservargli, e in molti unguenti da curare infermitadi. Rim. ant. Ami nel drappo suo cardo, e non sugna. Lor. Med. canz. 71. 4. Sa di bozzima, e di sugna

S UG

SUGNACCIA. Peggiorat. di Sugna. Libr. Son. 131. È piena di sugnaccia, e di bituro Da fare operazion

come un cristéo.

SUGNACCIO. Quella parte di grasso, che è intorno agli arnioni degli animali. Mor. S. Greg. Dalli sianchi suoi gli pendono i sugnacci ec. e da questi sianchi noi possiamo dire, ch' e' pendono li sugnacci, perchè ec. Franc. Sacch. nov. 155. Con due batali dinanzi, che pareano due sugnacci di porco assumicati.

S. Per Sugna . Lat. axungia. Gr. οξύγγιον. Franc. Sacch. Op. div. 91. Grasso, o vero sugnaccio di por-co fresco ec. libbre due ec. Cola il sugnaccio del porco al fuoco con la pezza, come quando il fai per mangiare. E appresso: Fa' colare al fuoco il sugnaccio del porco scritto di sopra. Cr. 3. 7. 12. La farina del grano mischiata col mele sana i cossi della faccia, e alle mammelle per congelazione del latte indurate, con sugnaccio, e vino cotta, la durezza mollifi-

SUGNOSO. Add. da Sugna; Che ha sugna, Grasso. Matt. Franz. rim. burl. 2. 125. E con perfetta sua divinità Il purpureo Rossello, e Grassellino, Ed

il sugnoso Lencio umetterà

+ SUGO, SUCCO, e SUCO. Lat. succus. Gr. χύλος. Cr. 2. 4. 1. Egli è da sapere, che siccome negli animali, così eziandio nelle piante è una cosa, ch' è in potenzia a ciascuna parte della pianta, e chiamasi sugo, ec. Il sugo è umore per li pori della radice attratto a nutri-care tutta la pianta, il quale si distribuisce per le parti della pianta dalla virtù nutritiva. Bocc. nov. 85. 22. Premendoti tutto, non uscirebbe tanto sugo, che bastasse ad una salsa. G. V. 11. 63. 4. In quella contrada ha molta erba, che si chiama cicuta, donde del sugo si fa veleno. Petr. canz. 36. 3. Ed ho cerco poi 'l mondo a parte a parte, Se versi, o pietre, o succo [i'ottima ediz. di Comino 1732. legge suco] d'erbe nuove Mi rendessero un di la mente sciolta. E son. 45. E col terzo bevete un succo [ l' ottimo ediz. di Com. legge suco ] d'erba, Che purghe ogni pensier, che'l cor asslige. §. 1. Per metof. Dant. Inf. 32. I' premerrei di mio

concetto il suco Più pienamente [ qui suco per la rima in vece di succo]. Car. lett. 1. 61. Usa un certo suo modo di procedere, che questi cervelli, che lambiccano ogni cosa, riniegano la pazienza di non poter trar sugo del suo [cioè: cavar costrutto].

S. II. Sugo della pentola, dicesi in ischerzo per Broda. Pataff. 7. Mia consobrina è pur vaga del sugo

Della pentola.

S. III. Per Letame . Lat. lætamen . Tes. Br. 3. 6. Lo granaio del signore dee essere in quella parte medesima, acciocche sia lungi da sugo, e da tutti umidori. Vit. SS. Pad. Vedendolo lavorare la terra, e portar lo sugo. E altrove: Obbediva a lui nella cura dell'orto in portare sughi, e altri lavorii vili. Dav. Colt. 158. Faranno [ le viti ] aiutantele questo sugo, una cosa bella di uve

+ \* SUGOSAMENTE. Con sugo, In modo sugo-so. Segner. Pred. 28. 3. Non men sugosamente, che

brevemente descrisselo ec.

SUGOSISSIMO . Superl. di Sugoso . Lat. succi plenissimus. Gr. έγχυλώτατος. Libr. cur. malatt. Fanno quel decotto in acqua di fonte con erbe sugosissime.

SUGOSITÀ, SUGOSITADE, e SUGOSITATE. Astratto di Sugoso. Cr. 11. 17. 1. In quello, dove è poca durezza, e molta sugosità, ottimamente [ l' inne-

stamento] s'appiglia.

SUGOSO. Add. Pieno di sugo . Lat. succosus , succi plenus. Gr. χυλώδης, πολύχυλος. Cr. 2. 12. 5. Nel verno, quando le piante si costringono dalla parte di fuori, dalla parte dentro si truovan sugose molto più, che nella state. Amet. 24. Che gli uberi di quelle fan sugosi Di tanto latte, ch' i' non posso avere Vaso sì grande, in cui tutto si posi.

SUGUMERA. Sicumera . Pataff. 2. Deh non ne far cos) gran sugumera. Tac. Dav. Perd. eloq. 414. Dispiacemi di Cicerone aver detto tante cose, e molte n'ho lasciate, delle quali sole questi oratori, che si dicono antichi, fanno gran sugumera [ il T. Lat. ha: miran-

tur, atque exprimunt ].

SVIAMENTO . Lo sviare . Esp. Salm. L' nomo senza sviamento perviene, e sanza impedimento a vita e-terna. Com. Purg. 16. In voi è tale sviamento, come è nel mondo. Pass. 149. Dicendo la cagione, e'l processo del suo sviamento. Boez. Vorch. 5. pros. 1. E da dubitare, che tu stanco di questi sviamenti di andare fuori di strada, non sii bastevole a fornire il viaggio diritto. Cas. lett. 76. Ma io mi doglio più, che io dubito, ch'ella non tiri dietro lo sviamento dello studio

SVIARE. Propriamente Trarre della via, Deviare. Lat. a via dimovere. Gr. αποτρέπαν. Cr. 5. 1. 15. In cotal maniera la nociva moltitudine delle formiche predette impedita dall' usato salire dall' arbore, si sviera per forza. Tass. Ger. 19. 14. Mentre il Latin di sottentrar ritenta, Sviando il ferro, che si vede oppor-

re, Vibra Argante la spada.

S. I. In sentim figurat. Dant. Purg. 16. Però se'l mondo presente vi svia, In voi è la cagione. Petr. canz. 36 3. Che ratto mi volgesti al verde bosco, Usato di sviarme a mezzo 'l corso. Non. ant. 12. 2. Meglio è tagliare, che sviare, che a dolcezza di suono si perdono le vertudi. Franc. Sacch. Op. div. 137. Tre sono le cose, che ci sviano dal servire a Dio; la vana libertate, la profonda cupiditate, la vile fragilitate. Boez. Varch. 3. pros. 3. Così vi sviano dal medesimo, e vi ritraggono molti errori di varie maniere.

S. II. In signific. neutr. e neutr. pass. vale Uscir di via, e si usa anche frequentemente in sentimento metaforico, e figurato. Lat. a recta via recedere. Gr. aφαμας πέναν της όδου. Dant. Purg. 29. Ma quel [carro] del sol saría pover con ello, Quel del sol, che sviando fu combusto. E Par. 27. Oude si svia l'umana famiglia. Tes. Br. 7. 27. Guardate dunque, che'l diletto non abbia signoría sopra di voi, che fa molto sviare l'uomo di virtude. Pass. 148. Ella si svio intanto, ch' ella diventò comune, e palese peccatrice. Cron. Morell. 270. Ma non perseverare in questo, che ti svieresti dalle virtù. Agn. Pand. 68. E pare loro, che i garzoni meno se ne sviino. Tac. Dav. ann. 2. 44. Tiberio mandò Druso in Illiria per milizia apprendere, e per farsi dall' esercito amare; star meglio in campo, che a sviarsi ne' piaceri della città. Cas. lett. 67. Tu sai quante volte ti ho detto, che lo sviarsi è la più facil cosa .

S. III. Sviar la bottega , si dice del Perdere gli avventori. Tac. Dav. Perd. eloq. 422. La vergogna, non meno che l'utile, gli stimolava a non essere nel numero de' clientoli, ma degli avvocati, a non isviare la bottega aperta da' lor maggiori (qui per similit.).

SVIATISSIMO. Superl. di Sviato. Libr. Pred. E-

ra uomo sviatissimo, e gran nimico de' buoni religio-

SVIATO. Add. da Sviare; ma denota propriamente

Cosa, o Persona che sia fuori della buona via, o volta a mal fare. Lat. devius, nequam, peditus. Gr. άβατος, πονηφός, μοχθηφός. Urb. Dove tu nelle usanze cortigiane sviato, se perseveri, ti trovertai ec. Dant. Par. 18. Adora per color, che sono in terra, Tutti sviati dietro al malo esemplo. Pass. 55. Di quello figliuolo prodigo, e sviato, che ritornò al padre ec. E 65. Piero ricevette perdono. Il figliuolo sviato fu ricevuto a misericordia, e abbracciato dal Padre. Fr. Giord. Pred. S. Quivi vidi gente sviata, e corrotta ne' peccati. M. V. 8. 83. S' erano ricolti con assai gente sviata, e atta a mal fare. Petr. canz. 39. 6. E questo ad alta voce anco richiama La ragione sviata dietro ai sensi. Galat. 69. Ma le più persone nol fanno, anzi dietro all'appetito sviate, e senza contrasto seguendolo ec.

§. Per Trasandato, Ridotto a mal termine. Lat. confusus, inordinatus, perditus. Gr. συγκεχυμένος, ά-τακτος, άναιρεθείς. Μ. V. 1. 50. Dandoci alquanto tregua le novità dello sviato regno.

SVIATORE. Che svia. Fr. Giord. Pred. R. Fugga-

no l'amicizia degli scelerati sviatori.

SVIGNARE. Fuggire con prestezza, e nascosamente; voce bassa. Lat. solum vertere. Gr. μετανίζατθαι. Cecch. Incant. 2.4. Oh non credere, Ch' egli svignino. Malm. 11. 7. Bel bello svigna, e vanne alla rifrusta D'un luogo da salvarsi da tal mischia.

\*\* S. Svignare l'ancora in Marineria, significa Salpare l'ancora. Stratico.

(\*) SVIGORITO. Add. Sposento, Senza vigore Lat. debilitatus . Gr. doberns . Salvin. disc. 2. 499. Il vino che è stato alla prova de' rigori del verno, ec. piglia in questo mese la qualità, come noi diciamo, di

settembrino, cioè di svigorito, e passato. + (\*) SVILIMENTO. Lo Svilire, Avvilimento, Spre-gio. Lat. abjectio, contemptus. Gr. φαυλισμός, χαπαogovnois. Salvin. disc. 3. 88. Noi diremmo non é cusa, detto in segno di disistima, e di svilimento ec. Bellin. disc. 1. 113. I quali tutti nomi non sono poi altro in sostanza che tante studiate maniere ec. quanto al senso tutte significanti svilimento e scherno ec.

SVILIRE. Avvilire. Lat. extenuare, deprimere. Gr. έχφαυλίζαν. Agn. Pand. 64. Voi ora ci sviliste molto il danaio, e secondo che diciavate, niuna cosa sarebbe più utile. Vit. Benv. Cell. 410. Prese quell'altro Lombardesco ispediente, cercando di svilire l'o-

pere sue

+ \* SVILITIVAMENTE . Con isvilimento , Per dispregio. Salvin. Buon. Fier. 4. 2. 7. Gli screati libricoli; cioè libricciuoli, e più svilitivamente liberco-

SVILITO . Add. da Svilire . Lat. extenuatus , depressus. Gr. e'xquulio de's. Salvin. disc. 2. 250. Pregio è delle lettere, che quantunque in alcuni scuri tempi non guiderdonate, non pregiate, non accolte, non accarezzate, non rispettate, ma piuttosto sgradite, e svilite, sieno state da alcuno gentile, ed onorato spirito mai sempre coltivate

+ \* SVILLANEGGIAMENTO. L'azione dello svillaneggiare . Salvin. Buon. Fier. 3. 1. 5. Uomo scopato; cioè frustato dal boia, esposto ec. alle torsolate del popolaccio, e a' loro svillaneggiamenti. Uden. Nis. 1. 1. Rinaldo e Sacripante si danno del ladrone pel capo; i quali svillaneggiamenti, se non offendono per soite l'onestà de' costumi ec.

\* SVILLANEGGIANTE. Che svillaneggia, Salvin. Man. Epit. Mansueto ti porterai verso il maldicente, e

svillaneggiante

SVILLANEGGIARE. Dire altrui villania. Lat. conviciari, contumeliam dicere. Gr. i Beigur. Cavalc. Pungil. Gli Farisei superbi, e gli altri Principi rifiutava, e svillaneggiava. Vit. SS. Pad. Recandosi a vergogna, che in loro presenza lo Patriarca fosse così svillaneggiato. Liv. dec. 3. Tanto gli svillaneggiarono gli nimici orgogliosamente, che l'odio di fuori vinse. Mor. S. Greg. Più si studiano di riprendere il manico in constitutione della constitutione d le con isvillaneggiare, che di confermargli nel be-

§. In signific, neutr. pass. vale Dirsi reciprocamente delle villanie . Din. Comp. 3. 80. Ricominciato l' odio, in un consiglio si svillaneggiarono di parole, le quali ingrossarono per modo che presero l'ar-

SVILLANEGGIATO. Add. da Svillaneggiare. Lat. contumeliis affectus. Gr. vBgioDeis. Cavalc. Frutt. ling. La quale quantunque cacciata, e rifiutata, e

svillaneggiata, non restò d'andargli dietro.
(\*) SVILLANEGGIATORE. Verbal. masc. Che svillaneggia, Ingiuriatore. Lat. conviciator. Gr. λοίδοξος. Il Vocabol. nella voce CONVIZIATORE.

+ SVILUPPARE. Propriamente Ravviare le cose av-

viluppate, Ordinare, Strigare; Contrario d' Avvilup-pare; e si usa ia signific. att. e neutr. pass. Lat. extricare. Gr. έξελίτταν. Morg. 23. 4. Ecco, per Dio, la serpe ch' io sognai, Che mi parea s'avviluppassi meco, E per paura di ciò mi destai: Non mi parea poterla sviluppare ec. Ar. Len. 3. 2. La roba fra le gambe avviluppandosi, Che gli cadea da un lato, fu per metterlo Tre volte o quattro in terra: al fin get-tandola Con ambedue le mani sviluppossene . Segn. Pred. 2. 9. Senza aver modo, o di troncarsi i capelli, o di svilupparsegli.

S. I. Per similit. vale Svolgere . Lat. evolvere , explicare. Gr. ανελίτταν, αναπτύσσαν. Bocc. nov. 60. 15. Soavemente sviluppando il zendado ec. fuori la cas-

setta ne trasse.

§. II. Per metaf. vale Liberare, Distrigare. Bocc. nov. 97. 7. Acciocchè io consolata morendo, mi sviluppi da queste pene. Liv. M. Signori cavalieri, soccorretemi; e sviluppossi dalle mani de' littori. Cron. Morell. 233. A ritrarre mercatanzia, a venderla, e a sviluppare tutto non fu sanza grande sollecitudine, e fatica. E appresso: E pure questo istrassicò, e isviluppò dalla maggiore cosa alla piu menoma bene, c diligentemente.

\* SVILUPPATA. T. de' Geometri. Spezie di linea curva, per cui un'altra curva può essere formata. Al-

cuni dicono Evoluta.

SVILUPPATO . Add. da Sviluppare . Lat. extricatus. Gr. απηλαγμένος. Bocc. non. 59. 6. Prese un salto, e fussi gittato dall'altra parte, e sviluppatosi da loro, se n'andò E nov. 77. 3. Da ogni altra sollecitudine sviluppata ec. si dava buon tempo. Dittam. 1. 4. Poiche sviluppaio da lei fui . E 2. 11. Si mi piacque Quando da lui sviluppato fui . Sen. ben. Varch. 7. 9. lo per me non voglio legarmi a codesto peso senza potermene sciorre, nè voglio l'animo mio sviluppato in cotal feccia abbassare.

SVINARE. Cavar il mosto del tino. Dav. Colt. 160. Svina, e imbotta un po' giovane, acciocche nella botte alquanto grilli, e perciò si risenta, e schiarisca. Poiche svinato è non pigiar più la vinaccia per nien-te, ma favvi sopra un buono acquerello. Tac. Dav. ann. 11. 139. Messalina più sfrenata, che mai, faceva in casa le maschere de vendemmiatori nel buono dell'autunno, pigiare, svinare ec. Morg. 23. 47. E svina e svena di botto una botte.

SVINATO. Add. da Svinare.

(+) SVINATORE . Colui che svina . Carl. Svin. 11. Al nominar ch' ei fece Iddio degli Orii Tutti quei Svinatori Ebbero per le risa a cader morti

+ SVINATURA. Lo Svinare; ed anche il Tempo dello

svinare. Carl. Svin. 10. Egli è pure il bel sollazzo Il veder si differenti Masserizie ed istrumenti Che per arte e per natura Seco trae la svinatura.

SVINCIGLIARE. Frustare con vinciglio. Fr. Iac. T. 1. 2. 10. Se non gia alla scola, giami frustando,

E svincigliando con mio lamentare.

+ \* SVINCOLARE . Neutr. pass. Staccarsi, Sciogliersi . Corsin. Torracch. S. 51. Non così ben si svincola la pasta Se Donzella gentil su pulit' asse Per farne ba-stoncei la pigia e mena Come di lui si svincolò la schiena. Bracciol. Sch. 2. 17. Suona al picchio la palma e non si stanca, Stride, e svincola Amore, e si

+ SVISARE. Guastare il viso. Lat. denasare. Gr. φινοκοπάν. Bocc. nov. 68. 17. Nè ti consiglierei, che tu fossi tanto ardito, che tu mano addosso mi ponessi, che alla croce di Dio io ti sviserei. Lasc. Pinz. 3. 5. lo non so, com'io mi sia tenuta, ch'io non l'abbia svisato. Rusp. son. 5. Pare un santo a capriccio ec. Ma poi negli intestini Peggior d' un romitaccio passeggiere, Che svisi co' cazzotti uno stradiere.

SVISATO. Add. da Svisare.

S. Fagiuoli svisati, si dicono quando è levato loro l'occhio. Buon. Fier. 3. 1. 5. Svisati, non è vero, que' faginoli !

\* SVISCERAMENTO. L' atto dello sviscerare, di

cavar il cuore, Esenterazione. Fog.

\* S. Per Dimostrazione d'affetto sviscerato . Uden. Nis. Con qual efficacia, con che svisceramento di

+SVISCERARE. Cavar le viscere. Lat. exenterare. Gr. εξενπερίζαν. Fior. Ital. Lo sparviere, poich ha presa la colomba, la sviscera, e shudella. Esp. Salm. L'api, le quali pungendo altrui, da loro si sviscerano [qui neutr. pass.]. Cavalc. Specch. cr. cap. 38. Cristo si sviscerò, e si aperse il costato. Esp. Vang. Il ragnuolo, tessendo tutta la sua tela, sviscera, e votasi dentro. Car. En. 12. 357. În cotal guisa Fermati i patti, e l'ostie în mezzo addotte ec. Le svenar, le sniembrar, le svisceraro

SVISCERATAMENTE. Avverb. Con isvisceratezza.

Lat. medullitus. Gr. από μυελού

SVISCERATEZZA. Astratto di Sviscerato, in sentimento di Cordiale; e vale Amore cordiale, eccessivo. Lat. dilectio, vehemens amor. Gr. ayann. Red. lett. 2. 17. Son sicuro, che V. sig. Illustriss. gradirà le cortesi svisceratezze di questo gran cavaliere. + \* SVISCERATISSIMAMENTE. Superl. di Svi-

sceratamente . Segn. Mann. Gen. 18. 1. Quei [ diletti ] che da Dio, vengono da un Signore, che ci ama, co-

me sue creature, svisceratissimamente.

† SVISCERATISSIMO. Supert. di Sviscerato. Lat. addictissimus, summo amore coniunctissimus. Gr. 11900φιλές ατος. Varch. stor. 4. 92. I Sanesi ec. nondimeno, per lo essere stati sempre svisceratissimi, per dire come oggi si favella, della maesta dell'Imperadore ec. stavano in sulle loro [ qui nel signific. del §. I. di Sviscerato ]. Galil. in lett. uom. ill. pug. 11. [Fir. 1733. ] La qual cosa ho voluto io di proprio moto ec. comunicate a V. A. S., il che la supplico a ricevere in buon grado, e come essetto nato da uno svisceratis-simo des derio di servirla.

SVISCERATO. Add. da Sviscerare. Lat. exente-

ratus . Gr. egevregio Jeis .

S. I. Per Appassionato , Affezionato . Lat. deperiens , devotus , flagrantissime amans . Gr. 2 minaviusvos. Tac. Dav. ann. 4. 86. Sviscerati della memoria di Germanico, a' quali pareva veder lui. E stor. 4. 343. t uando l'ebbe pien di speranze, e di vento, gli levo le forze, mandando in guarnigione la legion settima sviscerata di lui . Segn. stor. 1. 18. La famiglia de

Salvi, che faceva la sviscerata del popolo, era venuta in tanta grandezza, che nelle loro case i micidiali, gli assassini, ed ogni sorta di facinorosi stavano sicuri. Borgh. Col. milit. 436. Il quale si mostra per tutto sviscerato partigiano di questa fazione.

S. II. Per Eccessivo, Cordiale. Fir. disc. an. 24. Nondimeno lo sviscerato amore, ch' io porto a sua altezza, la riverenza, ch' io debbo al trono di sua Mae-

stà ec. non mi consentono lo star cheto.

S. III. In forza di sust. per Amico intrinseco . Lat. familiaris, intimus, ex intima amicitia. Gr. oixaomi-10ς , συνηθές ατος . Tac. Dav. ann. 2. 53. In contrario Domizio Celere suo sviscerato disse ec.

(\*) SVISCERATORE. Verbal. masc. Che Sviscera. Lat. eviscerator . Gr. o' ¿ξεντερίζων . Il Vocabol. nel-

la voce EVISCERATORE .

(\*) SVISTA. Shagliamento, Shaglio. Lat. allucinatio, error. Gr. κατάβλεψις, σφάλμα. Il Vocabel. nella voce SCAPPUCCIO.

+ SVITARE. Scommetter le cose fermate colla vite. Magal. lett. Questo sigillo si svita in tre luoghi. E altrove: La vite che è nel fondo della cassa può svi-

tarsi sempre che pare, e piace.

+ S. Fu usato ancora per Stornar lo 'nvito; Contrario d' Invitare. Franc. Sacch. nov. 23. Tu hai ta scritta, con che tu invitasti quei cittadini a desinar meco; recatela per mano, e come tu gl'invitasti, va', e svitagli.

+ SVITATO . Add. da Svitare . Franc. Sacch. nov. 23. lo non so, se questa fu maggiore cattività, che quella, che avrebbon fatto gli svitati, quando avessono avuto li corpi pieni [ qui nel signific. del S. di Svita-

SVITICCHIARE. Contrario d'avviticchiare; Distrigare; e si usa in signific. att. e neutr. pass. Lat. avellere, extricare. Gr. αποσπάν, απαλλάτταν. Pataff.
2. Tu se' incerato, che non ti sviticchi!

+ SVITUPERARE. Vituperare. Lat. vituperare, elevare. Libr. cur. malatt. Non possono con ragione svituperare quel cattivo ministerio, e pure lo svitupe-rano facilmente. [Il Monti è. d'avviso, e pare assai ragionevolmente, che Svituperare valga Levare il vituperio: e il citato esempio ne fa provu.]
SVIVAGNATACCIO. Peggiorat. di Svivagna-

S. Fer metaf. vale Disadorno, Scomposto. Lat. incomptus . Gr. axoutos. Buon. Fier. 3. 2. 15. Bandie-

ra, che tu sei, Sciatta, svivagnataccia.
+ SVIVAGNATO. Add. Senza vivagno. Salvin. Buon. Fier. 2. 4. 18. Svivagnato, cioè sfilaccicato, come un panno senza vivagno, che è il vivo, ohe rattiene le sila .

S. I. Per metaf. vale Sciocco , Sgangherato . Lat. ineptus. Gr. aquis. Buon. Fier. 2. 4. 18. Voglion parer più savie, e più garbate, E riescon più scompie,

e svivagnate.

§. II. Bocca svivagnato , vale Eccedentemente larga . Lasc. Parent. prot. Questa isvivagnata bocca, brutti denti, piecol naso. Alleg. 288. Le palpehre honno quasi arrovesciate, Gli occhi traversi, e ciglia, e cape' neri , E denti radi a bocche svivagnate .

SVIZIARE. Levare il vizio. Las. vilium tollere . Gr. xaziav apageiv. Franc. Barb. 195. 14. Volgiti qui, affrena, Se puoi, cotal notizia, Per lei aver, da tutio

mal ti svizia

\* SULFURATO . T. de' Not. Combinato coll' acido

sulfureo. Gab. Fis. Antimonio sulfurato. SULFUREO. Add. Di qualità di solfo. Lat. sulphureus . Gr. Sacons, Lab. 262. Del quale ec. spira un fumo sulfureo si fetido, e si spiacevole, che in ta la contrada attorno appuzzola. Amet. 70. Dietro alle spalle i non conosciuti ancora, tiepidi, e dilettevoli bagni di Baia s' aveano lasciati, e le montagne sulfu-ree. T'ass. Ger. 18. 83. Nè dal sulfureo sen fuochi mei tanti Il cavernoso Mongibel fuor diede.

+ \* SULLOGARE. Affittare, o Appigionare ad un altro una casa affittata per se. Sold. sat. 4. [Londra 1787.] A certi geometruzzi ha sullogati [ Aristotile ] Qualche moto lassu, qualche girella, Ove si son con laude esercitati [qui per similit.].
+ \*\* SULLEVARE. V. A. Sollevare. Vit. S. Giv.

Gualb. 325. Il manipolo, e la stola, e le loro fimbrie sullevando in là, e in qua variamente portavano

SULLUNARE. Add. Dicesi Ciascuna cosa, che sia dalla Luna in giù . Lat. sublunaris . Gr. υποσεληναίos. Libr. cur. malatt. Ha potestà sopra tutti i corpi sullunari. Varch. lez. 426. Della materia prima ec. si compongono tutte le cose sullunari di questo mondo inferiore. Gal. Sist. 38. Per persuaderci, la natura dei corpi sullunari esser generabile, e corruttibile ec.

SULTANA . Donna del Sultano . S. E Sultana , Nave grossa Turchesca .

+ SULTANINO. Spezie di moneta Turchesca'. Salvin. Fier. Buou. 4. 2. 7. Dove un sultan ben scarso. cioè un sultanino, moneta d'oro Turchesca, piena di molti Arabeschi.

SULTANO. Titolo di sovranità presso i Turchi.

Lat. sultanus .

S. Per lo stesso, che Sultanino. Buon. Fier. 4. 2. 7. E sfromboli zecchini, e doppie snoccioli, Dove un sultan ben scarso era soverchio.

(\*) SUMMINISTRAMENTO. Sumministrazione. Lat. suppeditatio, subministratio. Gr. πορισμός. Segn. Crist. instr. 3. 2. 10. Egli non serba in tal sumministramento lo stile usato nella sua curia celeste.

SUMMINISTRARE. Somministrare. Lat. suppeditare, subministrare. Gr. ἐκπορίζαν, χορηγάν. Fir. rim. 53. Che vai fimmosa di quella beltade, Che l'amorevol Cian ti sumministra .

+ \* SUMMINISTRATIVO. Atto a sumministrare. Segn. Polit. libr. 1. cap. 5. pag. 20. [Ven. 1551.] L'arte che cava il ferro delle miniere è sumministrativa all' arte fabbrile .

(\*) SUMMINISTRAZIONE. Lo stesso, che Somminietrazione. Segn. Etic. 9. 466. Siccome egli è ancora impossibile, che sieno amici coloro, che nell'utile vogliono il più, e ne' carichi, e nelle sumministrazioni vagliono il meno.

\* SUMMOMOLO. Colpo dato sotto il mento. Sal-

vin. Bnon. Tanc.

\* SUMMORMORARE . Mormorar sotto voce . Sanaez. Arcad. pros. 11. In una sissa, e lunga cogitazione vidi [ Ergasto ] profondamente occupato ec. e con le labbra non so che fra se stesso tacitamente summor-

+ \* SUMMULTIPLICE, . SOTTOMOLTIPLICE. T'. de' Geometri. Numero compreso esattamente in un maggiore un dato numero di volte. Vivian Scenz. prop. 2. Parte, o summultiplice cioè sottomoltiplice si dice la minore di due grandezze omogenee, terminate, c disugnali, che multiplicata più volte misura appunto la maggiore.

SUNTO . Ristretto , Compendio . Lat. summa , epitome. Gr. επιωμή. Libr. Son. 128. E quando e' fa partita, Avvisa sopra tutto, e questo è'l sunto. Ciriff. Calv. 3. 89. E fatto ch' ebbe nella pietra il sunto, Si rivolse piangendo in ver la tiva. Gal. Sist. 287. Voi ec. lo vediete da questo breve sunto, ch' io ho fatto, di tutte le combinazioni.

† \* S. Sunto, per Sugo d'alcuna sostanza, Estratto. Segn. Pred. 9. 3. Giungono i Chimici giornalmente a cavare con la loro arte una tal sustanza, la qual' è come un piccol sunto del tutto . E Mann. Magg. 8. 4. Quel sunto più lambiccato, che noi pur volgarmente

chiamiamo spirito ec.
\* SUNTUARIA. T. degli Storici Romani. Aggiunto di quella Sorta di legge presso i Romani, con la quale si comandava, che ne banchetti, e nelle cene non si eccèdesse, per la spesa, certa somma di moneta. Salvin. pros. Tosc. Oltraggio che fanno ec. i miscredenti provveditori alle salubri pragmatiche, alle suntuarie

leggi.
SUNTUOSAMENTE. V. SONTUOSAMENTE.
SUNTUOSISSIMAMENTE. V. SONTUOSISSI-

SUNTUOSISSIMO. V. SONTUOSISSIMO. SUNTUOSITÀ, SUNTUOSITÀDE, e SUNTUO-SITÀTE. V. SONTUOSITÀ.

SUNTUOSO . V. SONTUOSO .

†SUO. Pronome che denota proprietà, o altenenza, ed ha propriamente relazione alla terza persona del siagolare di tutti i generi, dicendosi anche talora in vece di Suoi, e Suo', e Sui. Lat. suus. Gr. 85, 7, 8v. Bocc. nov. 46. 5. Comandò, che ella fosse messa in certe case bellissime d'un suo giardino . Dont. Inf. 2. Da quel ciel, ch' ha minor li cerchi sui. E Par. 1. Del suo lume fa il ciel sempre quieto. E 2. Così l'intelligenzia sua bontate Multiplicata per le stelle spiega. Petr. son. 208. Quando fia chi sua pari al mondo trove! Salv. Avvert. 1. 3. 2. 36. Suo' per suoi così verbo, come nome ec. Perciocche potrebbe scriversi ec. i suo' ardori, i suo' dolori: tu suo' ire, tu suo' sta-

1 S. I. Suo, talora si riferisce al numero del più, invece di Loro. Bocc. nov. 42. 14. Poiche gli arcieri del vostro nimico avranno il suo saettamento saettato. Dant. Purg. 26. Non son rimase acerbe, nè maturc Le membra mie di là, ma son qui meco Col san-gue suo, e colle sue giunture. E Par. 19. Che potran dir li Persi a' vostri Regi, Com' e' vedranno quel velume aperto, Nel qual si scrivon tutti suoi dispregi! E 51. Vedeva visi a carità suadi , D' altrui lume fregiati , e del suo riso . Liv. Dec. 3 Alli tribuni parve luogo , e tempo d'assalire i suo'avversarj. Cr. 4.8.3. Non così agevolmente tralignano, ovvero si parteno dalla sua generazione quelli, che di cotal luogo si colgono. E 5. 12. 14. L'acetose, e acethe [mele] generano flemma, e putredini, e febbri per la proprietà del suo umore, e della sua crudità. But. Inf. 31. 1. Elefanti sono in terra grandissimi animali ec., e delle ossa sue

S. II. So, per Suo, ossisso ad altre voci. Dant. Inf. 29. E non vidi giammai menare stregghia A ragazzo aspettato da signorso . Fior. Ital. D. Allora disse la suorsa alla Reina: Vuoi tu, ch' io meni tua sorella?

+ S. III. Suo d'una sillaba, in vece di Sua, per proprietà di linguaggio, e per l'armonia. Bocc. nov. 29. 28. Lei sempre come suo sposa, e moglie onorando, l'amò [l'ediz. del 1527., del 1573. e quella di Parma 1813. leggono sua sposa]. G. V. 12. 8. 22. Venere nel leone gradi otto, faccia di Saturno, e contradio alla suo triplicita. (Le buone edizioni leggono sua sposa, e sua triplicità dice il Monti. E questa improprietà di parlare e sconcordanza non può diventare eleganza per l'autorità di un copista o di uno stampatore).

S. IV. Aver le sue, o Toccar le sue, vale Esser a-spramente sgridato, o percosso. Lat. plagis affici. Gr. πληγάς λαμβάναν. Bocc. non. 45. 8. Se ella non ista-

14 cheta, ella potrà aver delle sue .

- 1 \* §. V. Dir la sua, Dir suo parere. Nov. ant. 51.

7. La gente eta tissucca (d'una novità), e non volcano più vedere, e molti il biastemmiavano, e ciascuno dicea la sua.

S. VI. Far delle sue, significa Operare con poca avvedutezza, o senza prudenza; sottintendendovisi scioccherie, debolezze, e simili, cioè far delle sue solite scioccherie ec. V. FAR SUO §.

S. VII. Suo, coll'articolo in forza di sust. vale Il suo avere, La sua roba. Bocc. nov. 15. 39 A Perugia tornossi, avendo il suo investito in un anello. E nov.

49. 3. Il suo senza alcun ritegno spendeva. S. VIII. E nel numero del più, vale i suo' parenti, o amici, o in altra maniera attenenti. Lat. sui necessarii, cives, conterranei, propinqui. Gr. οί ίδιοι αναγκατοι, πολίται, όμοχώςιοι, προσήκοντες. Bocc. nov. 5. 6. Vaghi ciascuno d'essere il più onorato tra' suoi. E nov. 48. tit. Vassene pregato da' snoi a Chias-

+ \*\* § 1X. Si disse anticam. anche Sua per Suoi, e Sue. Salv. Avvert. 1. 2. 10. Sua parole, e tua piedi ec. eziandío nel miglior secolo, non che nella favella, alcuna volta trascorsero nelle scritture. Franc. Sacch. nov. 2. Vide li servi, e sudditi sua molto ordinati. Vit. S. Gio: Bat. P. N. 235. Vi fara salvi, se osserverete le

comandamenta sua

SUOCERA, e SUOCERO. Padre, e Madre della moglie, o del marito. Lat. socer, socrus. Gr. πενθεeos, πενθερά. Dant. Par. 16. Sicche non piacque ad Ubertin Donato, Che 'l suocero il facesse lor parente. Bocc. nov. 100. 33. Tolto Giannucolo dal suo lavorío, come suocero il pose in istato. Amm. ant. 35. 4. 1. È un altro male tra suocera, e nuora, che una odia l'altra. Boez. G. S. 21. La compagnia degli onestissimi amici, il suocero Simmaco ec. difendono noi da ogni sospizione di tale peccato. Bemb. stor. 7. 90. Fu eletto dal senato per ambasciatore a dolersi con Filippo della morte della suocera.

SVOGLIARE. Contrario d' Invogliare; Tor la voglia. Lat. avocare, removere, dimovere a proposito. Gr. ἀπό τῶς γνώμης ἀποκινὰν. Petr. canz. 14. 1. Del

mio fermo voler già non mi svoglia.

S. In signific. neutr. pass. vale Perder la voglia. Rim. ant. P. N. Pier delle Vigne. Perdo gioia, e mi svo-

glio, Quando di sua contezza mi rimembre.

SVOGLIATAGGINE . Astratto di Svogliato . Lat. fastidium, nausea. Gr. ανοςεξία, ναυτία. Segn. Mann. Genn. 18. 4. Se gran tempo non provi diletto alcuno nelle cose spirituali ec. ma pinttosto provi una svogliataggine somma, sta' bene attento, qualche demonio ti

posce . + \* SVOGLIATAMENTE. In modo svogliato, Con isvogliatezza. Segn. Parroc. instr. 6. 1. Al popolo poco preme l'ascoltare, e al Sacerdote meno preme il discorrere: onde, se mai lo fa, lo fa si svogliatamen-

te, che non alletta con verun' arte i ritrosi.

SVOGLIATELLO. Dim. di Svogliato; Alquanto sungliato. Lat. nausen affectus, percitus. Gr. ναυτιών. Alleg. 212. Per istrapazzo si gustano, o da' leziosi svo-

gliatelli, e donne gravide ec.

SVOGLIATEZZA. Svogliataggine. Lat. fastidium, nausca. Gr. ανοφέξία, ταυτία. Segn. Mann. Agost. 22. 1. Non altrimenti succede nel far del bene, massimamente in tempo di svogliatezza. Salvin. pros. Tosc. 1. 423. Donde mai viene in alcuni una svogliatezza de

i discorsi, un tedio, una inquietudine ec.

SYOGLIATO. Adıl. da Svogliare; Senza voglia; e dicesi propriamente del mangiare, benchè ad altre cose si riferisca. Lat, nausca affectus. Gr. ναυτιών Bocc. nov. 39. 8. Il cuoco mandò il manicaretto, il quale egli fece porre davanti alla donna, se mostrando quella sera svogliato, e lodógliele molto. Fiamm. 4. 118. Solo il riguardarle aveva forza d'invogliar l'appetito in qualunque più fosse stato svogliato . Bemb. Asol. 2. 125. Nè lascia di veder la sopposta bocca di piccolo

spazio contenta, con due rubinetti vivi, e dolci, aventi forza di raccendere desiderio di baciargli in qualunque più fosse freddo, e svogliato. Car. lett. 1. 6. Iddio vi guarisca dello svogliato [ qui in forza di sust. per Isvoglintezza]. Red. Ditir. 37. Son bevande da svogliati, E da femmine leziose. + SVOGLIATURA. Svogliatezza. Salvin. pros. Tosc.

2. 54. Come questo disprezzo, quella svogliatura, questa nausea pur troppo comune al di d'oggi! Accad. Cr. Mess. libr. 4. pag. 541. Banchetto in quella congiuntura di tutta squisitezza, sacrificate alla necessità le svogliature dell'appetito.

+\* SUOLA. Quella parte della scarpa spettante alla pinnta del piede, e non al calcagno, che si posa in terra . Pramm. Riform. del 1356. Calzata con contigie, o con calze solate, o senza suola. V. SUOLO S. II.

SVOLAMENTO . Lo svolare . SVOLARE. Volare. Lat. evolare, volitare. Gr. αφίππισθαι. Pallad. Ott. 14. Farina d'orzo, che svo-

la dal mulino macinante.

SVOLAZZAMENTO. Lo svolazzare

SVOLAZZANTE. Che svolazza. Lat. volitans. Gr. αφιππάμενος . Buon. Fier. 2. 4. 18. De' quali svolazzanti oggi qui molti ec. Cercan far preda ec.

S. Svolazzante, vale anche Che sventola, Che è a-gitato dal vento. Pass. 45. La quale, traendo guai, presa per li svolazzanti capelli, crudelmente fedi per lo mezzo del petto col coltello, che tenea in mano.

SVOLAZZARE. Propriamente Volar piano or qua, e or là. Cant. Carn. 460. Or poiche un pezzo in que-ste parti, e in quelle Svolazzando siam iti, donne belle, Verrem, quando a voi paia, A beccar nella vostra colombaia (parlano pippioni). Salvin. disc. 1. 149 Si finge, che questo fanciullo svolazzando a suo piacere, capitasse un di in quei boschetti di mirto

S. 1. Svolazzare, diciamo anche per Dibatter l'ale. Lat. volitare. Gr. αναπέπεσθαι. Dant. Inf. 54. Non aven penne, ma di vispistrello Era lor modo; e quelle svolazzava Sì, che tre venti si moven da ello. Cant. Carn. 446. Le cornacchie si calan giù di fatto ec. Che

svolazzando vengon pronte, e liete.

§. II. Per metaf. vale Vagare or qua, or là. Coll. Ab. Isac. Svolazzando per tutte queste cose a modo d'una cotale incomprensibile, e rapacissima fiamma.

S. III. Per similit. vale Essere agitato dal vento. Red. Ins. 18. L'altro filo vagante or qua, e or là svolazza per l'aria.
SVOLAZZATORE. Che svolazza.

+ \* SVOLAZZETTO. Piccolo panno, o velo finto dall'artefice, in atto di svolazzar per l'aria. Voc. Dis. in VERISIMILE. Gli abiti . . . siano naturali, fuggendo certa odiosa soprabbondanza di ricami, fiocchi, svolazzetti, collane ec.

\* SVOLAZZIO. Frequente svolazzamento. Bottar. Lez. Acc. Il moto dell' aria, che si fa dalla lingua ec. o dallo svolazzio di molti insetti, o da' cardini di una

porta ec.

SVOLAZZO. Svolazzamento, Cosa che svolazza. Borgh. Arm. 62. Que' fornimenti, o svolazzi, o come altrimenti si chiamino, che pendono dall'elmo, e adornano, e ricuoprono lo scudo. Car. lett. 2. 182. Così la veste come la sopravveste siano scosse dal vento, e facciano pieghe, e svolazzi.

\* §. Svolazzo dicono i Maestri da scrivere i Caratte-

ri artifiziati, che si formano con gran tratti di penna maestrevolmente condotti, ed ombreggiati con mae-

stria

SVOLERE. Contrario di volere; Disvolere. Lat. nolle, non velle. Gr. & Séhav. Lab. 140. Mobili tutte, e senza alcuna stabilità sono, in un' ora vogliono, e isvogliono una medesima cosa ben mille volte.

SVOLGERE . Contrario d' Avvolgere . Lat. evolvere , explicare . Gr. εξελίτπειν . Alam. Colt. 1. 4. Con poca riga, che più in alto muova, La svolga altronde

§. I. Per metaf. vale Rimuovere alcuno dalla sua opinione. Lat. exorare, a proposito ad suam sententiam traducere, flectere. Gr. exixenziav. Maestruzz. 1.59. Dee l'uomo isvolgere la moglie, ch'ella non addomandi il debito! Risponde san Tommaso: nol dee fare sanza ragionevole cagione, e anche allora non dee con grande importunità isvolgerla per gli pericoli, che potrebbono intervenire . Bemb. pros. 1. 5. O voi aveste me a quello di lei credere persuaso ec. o io voi svolgere da cotesta credenza potessi. Varch. Ercol. 75. D'uno il quale avea deliberato ec. di voler fare alcuna impresa, e poi per le parole, e alle persuasioni altrui se ne toe giù, cioè se ne rimane, e lascia di far-la, che i Latini chiamavano desistere ab incepto, si

dice : egli è stato svolto dal tale ec. S. II. Pur per metaf. vale talora Sviluppare, Spiegare distesamente. Lat. edisserere, enodare. Gr. die-gievai. Boes. Varch. 4. pros. 6. All'ufizio tuo s' appartiene di svolgere, e narrare le cagioni delle cose

mascose

\* S. III. Svolgere, T. degli Scultori. Distribuire, Metter in buon ordine. Ammanati lett. Baldin. Dec. Come si debba svolgere dolcemente una figura, accio-

chè non paia di molti pezzi, e mal divisata.

SUOLO. Superficie di terreno, o d'altro, sopra'l quale si cammina . Lat. solum . Gr. πέδον . Dant. Inf. 17. Di qua, di la soccorren colle mani, Quando a' va-pori, e quando al caldo suolo. E 34. Non era cam-minata di palagio, La 'v' eravam, ma natural burella, Ch' avea mal suolo, e di lume disagio. Bocc. g. 6. f. 9. Poco sole ec. entrava infino al suolo, il quale era tutto un prato d'erba minutissima.

S. I. Suolo, per similit. Lat. solum, aquor. Gr. πεδίον, πλάπς. Dant. Purg. 2. Per li grossi vapor Marte rosseggia Giù nel Ponente sovra'l suol mari-

S. II. Suolo, dicesi anche quella Parte della scarpa, che posa in terra. Lat. solum. Gr. ¿uβa's. Cr. 9. 66. 2. Altri [buoi] sono di perfetta etade, i quali propriamente per le loro forze sono da mettere alla fatica, e le lor cuoia sono ottime per far suola di calzari. Pataff. 9. Il piè nell' o non gli hai, nè pur le suola. Fior. S. Franc. 143. Una lesina, colla quale si racconciava le suola. Malm. 3. 75. Ma quei viepiù si studiano a fuggire, E mostra ognun, se rotte ha in piè le suola.

S. III. Suolo, pur diciamo a quel Disteso, o Piano di mercatanzie, o di grasce, o di cose simili poste ordinatamente, e distesamente in pari l'una sopra l'altra. Lat. solum. Gr. 12705. Cr. 6. 98. 3. In prima si lavino ottimamente [le rape] e appresso s'ordinino nel vaso a suolo, e in ciascun suolo si semini sale co' semi del sinocchio, e della santoreggia. Serd. stor. Ind. 16. 636. In questa erano stivate le mercatanzie a suolo

a suolo infino al sommo.

S. IV. Suolo, si dice anche olla Pianta del piede, e alla Parte dell' unghia morta delle bestie da soma, e

da traino

S. V. Uscir del suolo, vale lo stesso, che Uscir del seminato, Impazzare. Lat. a via aberrare. Gr. άφαμαςweiver mis coo . Buon. Fier. 1. 4. 8. Per queste strade appunto come pazzi Furiosi, usciti affatto fuor del suo-lo Assaltan le botteghe.

SVOLTA . Svoltamento , Luogo dove si svolta . Buon. Fier. 4. 3. 6. Non vo' guardarle in viso vergognose, Ch' io non l'ho riverite in quella svolta. E Intr. 5. 3. E quel, ch' aspetta L' impubere alla svolta. Lasc. Parent. 6. 7. Per l'uscio di dietro m'uscii di casa, a alla svolta del canto appunto ti venni a riscontra-

\* S. I. Svolta dicesi dagl' Idraulici Una curva in una ripa, o sponda di un fiume, ed è lo stesso che Lunata. Vivian. Nel principio delle mezze lune, o delle

svolte ec. si fermeranno i sassi.

\*\*\* S. II. Svolta , T. de' Mil. Tortuosità e serpeggiamento delle comunicazioni, e de' rami delle trincee, ed anche il modo, col quale si procede ne' lavori della zappa onde evitare i tiri d'infilata dell'inimico. Si dice : Camminare a svolte ; Lavorare a svolte ; Allargare le svolte ; Terminare le svolte . Grassi .

SVOLTAMENTO . Lo svoltare . Lat. flexus . Gr.

καμής.
SVOLTARE. Contrario d' Avvoltare; Svolgere.
Lat. evolvere, explicare. τ. εξελίτπειν.

S. I. Si prende talora ancora semplicemente per Volgere, o Voltare. Lat. flectere, deflectere. Gr. πάθειν, πεοτρο-παν. Buon. Fier. 1. 4. 6. Ed avanzando troppo in fretta il passo Nello svoltar d'un canto danno d'urto. E 4. 3. 6. Vuol la sorte, Ch'io me le vegga allo svoltar d'un canto Aver per altra via fattomi un ganghero. Viv. disc. Arn. 14. Dopo che si fosse svoltato a seconda d' Arno il detto sbocco d' Ombrone.

S. II. Svoltare altrui, vale Indurlo, Persuaderlo a checchessia. Lat. flectere, suadere. Gr. πέθαν. Buon. Tanc. 1. 4. Ed è impossibil, chi dura ad amarle, A qualche po' d'amor non isvoltarle.

SVOLTATO . Add. da Svoltare , Svolto . Lat. flexus. Gr. πεπασμένος.

SVOLTATORE. Che svolta . Lat. flexor . Gr. #95-

SVOLTATURA. Lo svoltare. Lat. evolutio. Gr. έξελιγμός. Viv.-disc. Arn. 14. Come dopo la svoltatu. ra predetta ultimamente si è fatto sul modano lasciato

dall' architetto Silvani .

+ \* SVOLTICCHIARE. Neutr. pass. Rimettersi dal torto al dritto, e dal dritto al torto. Magal. part. 1. lett. 8. Collo stropicciar l'ambra, v. g. a un panno, que' peli del panno acchiappano l'estremità di quei filamenti glutinosi ec. e gli costringono a svolticchiarsi

SVOLTO. Add. da Svolgere; Contrario d' Avvolto.

Lat. evolutus, flexus. Gr. avnhiquévos.
S. I. Per metaf. vale Persuaso. Lat. exoratus. Gr. πεπασμένος. Com. Par. 12. Gli dubbj confermasse,

gli svolti inducesse alla fede .

5. Il. E Svolto, Slogato, lo che si dice delle giun-ture dell'ossa. Lat. luxatus. Gr. έξης θεωμένος. Franc. Sacch. nov. 156. tit. Messer Dolcibene fa ec. tornare una mano a una fanciulla, che era sconcia, e svolta, nel suo luogo

+ \* SVOLTURA. Svoltatura, Piegatura, Conversione . Salvin. Fier. Buon. 3. 4. 9. E'I quinto (atto della commedia) scioglieva assatto; che però si doman-dava catastrofe, ovvero conversione, e svoltura, o to-

tale discioglimento.

SVOLVERE . Svolgere ; ed è per lo più Vocc poc-

tica. Lat. evolvere, explicare. Gr. εξελίτπειν. S. Per Ritrarre, e Distorre. Lat. retrahere, dimovere, apellere. Gr. ανασύζαν, αποκινείν, αποσπαν. Petr. son. 145. Poi quasi maggior forza indi la svolva, Convien ch' altra via segua.

\*\* SUONARE. Sonare. Fior. S. Franc. 52. Destandosi, e ritornando in se, e risentendosi, i Frati suo-navano a Prima [cioè: sonavano].

(+) SUONATORE . Lo stesso che Sonatore . Malm. 11. 4. E le chitarre, e i musici strumenti A i propri suonatori e ballerini Divenner tante ec.

SUONO. Sensazione, che si fa nell' udito dal moto

tremolo dell'aria, tagionato da percossa, strumento, vece, o altra simile cagione. Lat. sonus, sonitus. Gr. Oθέγγος. Dant. Purg. 1. Seguitando'l mio canto con quel suono. E Par. 11. La trovò sicura Con Amiclate al suon della sua voce, E 20. E come suono al collo della cetra, Prende sua forma. Petr. canz. 38. 6. Esser non può, che quell'angelic'alma Non senta'l suon dell'amorose note. E son. 183. Destami al suon degli amorosi balli. Bocc. nov. 50. 12. Parendogli, che di quindi venisse il suono dello starnuto, aperse un usciuolo. E nov. 60. 20. Donommi ec. in una ampolletta alquanto del suono delle campane del tempio di Salamone. E nov. 77. 14 Videro lo scolare fare su per la neve una carola trita al suon d'un batter di denti, che egli faceva per troppo freddo. E nov. 97. 12. Le quali [ parole ] Minuccio prestamente intonò d'un suono soave, e pietoso. Fr. Giord. Pred. S. Gli uomini delle battaglie sì usano romori, e suonora. Sagg. nat. esp. 241. Il suono, accidente nobilissimo dell'aria osserva un tenore così invariabile ne' suoi movimenti, che ec. Boez. Varch. 1. pros. 4. O pure sei [come dicono i Greci per provenhio] quale è l'asino al suono della lira . Cas. lett. 71. Ella segue per lo più le buone opere, come il suono le percosse, e come l'ombra i corpi. Gatat. 53. Le parole ec. vogliono essere ec. belle in quanto al suono, e al significa-to. E 57. L'onestà de vocaboli consiste o nel suono, e nella voce loro, o nel loro significato.

S. I. Figuratam. Cron. Morell. 510. Mandossi a Vinegia Giovanni di Bicci, il quale pago centoquarantamila fiorini di primo tratto; lo Imperadore si mosse al suono, e venne forse con quattromila cavalli. E 528. Ne prosserimmo tanti (danari) a Buccicaldo, e al signor di Pisa ec. che dove contra di noi erano inacerbi,i, e' si cominciarono a arrendere, e a addolcire come il mele, e stavano a udire il suono de' molti fiorini molto volentieri. Gell. Sport. 4. 5. Ghirigoro, che m' ha cacciato di casa a suon di bastonate. Fir. Luc. 5. 2. Prima lo voleva guarire in un baleno, e come e'sentì il suono del pagamento, e' l'ha allunga-ta insino a quattro mesi. Dav. Scism. 78. Ruppero a

suono d'archibusate la nemica cavallería.

S. 11. Per lo Strumento che si suona. Lat. instrumentum musicum. Gr. σχεύος μουσιχόν. Bocc. g. 2. f. 7. Più danze si fecero, e sonarono diversi suoni.

S. III. Per lo Sonare. Bocc. nov. 41. 10. Di canto

divenne maestro, e di suono.
S. IV. Per le Parole, e Canzoni, che si cantano col suono . Lat. cantilena , melos . Bocc. nov. 96. 12. Cominciarono a cantare un suono, le cui parole cominciano: La ov'io son giunto, Amore. E nov. 97. 12. Cominciò sì dolcemente sonando a cantar questo suono, che quanti nella real sala n'erano, parevano uomini adombrati . Fr. Giord. Pred. Avea composto un suono scandoloso, e pieno di profanità, e di lascivia. Tav. Rit. Udendovi sonare, io dico, che voi siete messer Tristano di Cornovaglia, per cui il suono fu trovato da prima ( cioè: le parole, ch' e' cantava ) .

S. V. Per Fama, Grido. Lat. rumor, fama. Gr. onun. G. V. 8. 89. 2. Mostrando di scender l'alpi, e di venire alla città di Firenze, dando suono, che gli dovez esser data la terra . Car. lett. 2. 44. Il suono, che V. S. dice, del mio nome non so come le sia po-

tata venire alle orecchie.

\*\* S. VI. Per Parola, Concetto, Voce ec. Franc. Sacch. nov. 52. Sandro usciva, dicendo forte; Non possa io mai aver cosa che buona mi sia, se io non te ne pago, e se questa presura non ti costa amara. Tosto col suono di Sandro ( eccondando le parole e la voce di Sandro) andava volteggiando verso il giovane e dicea; deh pagami ec.

+ SUORA. Sorella. Lat. soror. Gr. adehon. Dant. Par. 23 Che Polinnia con le sue suore fero Del latte lor dolcissimo più pingne. E 24. O santa suora mia, che sì ne preghe. G. V. 10. 7. 3. Avea ec. per moglie una nipote del Re, nata di sua suora. Mor. S. Greg. Con questi tre figliuoli ancora muoiono le tre suore. Nov. ant. So. 2. L'ammenda è, che ci rendano nostra suora Eusiona. Cavalc. med. cuor. 321. Or ecco, suor mia, dunque se hai volere D'avere Dio nel cuore a possedere, Di tale umiltà convien avere Il fondamento. E 323. M' odi, suor mia, ch' è mio tal diviso Per ragione. E appresso: Di huono escuiplo, che a virtà conduce, Tu dunque di virtà, suor mia, vilu-

S. Suora, per Monaca; e si usa anche talora come aggiunto a nome di Monaca. Lat. soror sanctimonialis. Gr. αδελοή μονάζεια. Pass. 147. Non intendo, disse la suora, se più specificatamente non parlate. Vit. S. Umil. Se a te piace, o cristiana, manda del tuo alcuna cosa per l'amore di Dio alle suore rinchiuse. E altrove: Vai cercando di conversare colle suore di Monticelli, e di Ripoli. Alam. Gir. 1. 105. Noi siam qui, gli dicea, per divozione, Come son l'altre, che si chiaman suore. Fir. nov. 5. 238. Vide correr suor Appellagia alla sua cella a fuggire la tentazione.

SUORSA. V. A. Sua suora. Lat. soror sua. Gr. έαυτε αδελφή. Fior. Ital. D. Allora disse la suorsa

alla Reina: Vuoi tu, ch' io ti meni sua sorella!

\* SVOTARE. T. de' Valigiaj, Bastaj, ed altri.

Cavar fuori il pelo, o borta, il crine, e simili.

(†) SUPERABILE. Che può superarsi; Contrario di Insuperabile. Torricell. Lez. pag. 6. Se noi potessimo racchiudere in una sola tutte le virtù, e tutta l'attività delle dieci palle, averemmo una forza di mille libbre unite insieme, e sarebbe appunto tale, che posandola sopra quel marmo [la cui resistenza suppo-nemmo che fosse superabile da mille libbre] esso marmo resterebbe rotto. E il Vocabol. alla voce INSUPE-RABILE

SUPERAMENTO. Il superare. Lat. victoria. (\*) SUPERANTE. Che supera . Lat. superans . Gr. vixov. Demetr. Segn. 23. L'eroico certo ha molto del

pomposo, non già accomodato al parlare, ma rim-bombante, non numeroso, ma superante l'armonía

della prosa

+ SUPERARE. Vincere, Rimaner superiore, Sopravanzare. Lat. superare, vincere. Gr. ngareiv, vinav. G. V. Fu signore di gran potenza, e valore, e superò tutti i signori. Tass. Ger. 14. 14. Piendere maggior forza a nuova impresa, E i rinforzati muri, e d'Oriente Suprena l'esercito possente.

+ SUPERATO. Add. da Superare. Guar. Past. fid. 4. 6. O fanciul glorioso, Per cui dell' Erimanto Giace la fera superata, e spenta. Car. En. 11. 384. Noi dopo molti Superati pericoli e fatiche, Egregi cittadini,

al campo argivo Ne la Puglia arrivammo. + SUPERATORE. Che supera. Matt. Palm. vit. civ. pag. 94. [ Mil. 1825. ] Altro modo di fortezza procede dalla consuetudine e dall' uso d' avere molto viato, perocche non temono essere superati in quello che molte volte sono stati superatori.

(\*) SUPERBACCIO. Accrescit. di Superbo. Lat. volde superbus . Gr. υπέςογκος . Segner. Crist. instr. 3. 15. 14. Le andò subito a dire che lo scusasse, se non potea più curare una superbaccia, che senza pro gli

avea messo la vita a si gran cimento.
+ SUPERBAMENTE. Avverb. Con superbia. Lat. superbe, arroganter, contumeliose. Gr. UTEPOTTIXOS, αλαζονικώς, υβειςικώς. Fav. Esop. D. Si superbamente dalla mosca esser villaneggiata. Mor. S. Greg. Benchè superhamente vivendo si partano da Dio.

Pass. 25. Togliendo loro il tempo, che superbamente usavano contra Dio. Polis. stanz. 1. 121. Ivi racquete le trionsanti ale Superbamente inver la madre sale. Matt. Franz. rim. burl. 2. 164. Cammei, statue, colossi, e parimente Lassar pien di stupor l'architettura, Fabbricando cost superbamente (civè: nobilmente, magnificamente )

SUPERBETTO. Alquanto superbo. Menz. rim. 1. 231. lo mai più non vo' biasmarti, Ma lodarti,

Benchè vano, e superbetto.

SUPERBIA. Lat. superbia , arrogantia , fastus . Gr. ύπερεφανία, αλαζονεία, αγηνορία. Tratt. pecc. mort. Superbia è appetito, ovvero disiderio disordinato, e perverso di propria eccellenza. E altrove: Superbia è desiderio disordinato d'eccellenza, ma vanagloria è desiderio della manifestazione di quella eccellenza. Albert. cap. 48. Ed è la superbia un desiderio di tenersi l' uomo se medesimo troppo buono. E appresso: Ogni superbia è cominciamento di peccato. Com. Purg. 11. Superbia non è altro, che uno amore disordinato d' eccellenza, che la creatura desidera. Pass. 208. È adunque superbia ec. uno appetito disordinato, ovvero uno amore perverso della propria eccellenzia. E 247. Conciossiacosachè la superbia, come dice san Gregorio, sia una cechità della mente. But. Inf. 9. Superbia considerata largamente è non volere sottomettersi a Dio. E Par. 6. 2. Superbia è non volere soggiacere al comune reggimento. Mor. S. Gregor. La superbia così si genera nella mente, come la maglia negli occhi, la quale tanto più diminuisce la vista, quanto più distende per gli occhi. Cosc. S. Bern. La superbia, come ella è nascimento, e capo di tutti i peccati, così è rovina di tutte le virtudi. Tratt. Consol. Quando la superbia piglia l' uomo, ogni peccato commette, e quando si parte da lui, ogni peccato abbandona. Dant. Purg. 11. E non pure a me danno Superbia fe, che tutti i miei consorti Ha ella tratti seco nel malanno. E Par. 19. Li si vedrà la superbia, ch' asseta. Bocc. nov. 100. 14. Questa risposta fu molto cara a Gualtieri, conoscendo costei non essere in alcuna superbia levata.

\*\* §. Si trova anche nel numero del più, Le superbie . G. V. lib. 12. cap. 66. Talora bene, e sovente fa [ Iddio ] che meno gente, e potenza vincono gli gran-

di eserciti, per mostrare la sua potenzia, e abbassare le superbie, e orgogli, e punire le peccata de' Re.
SUPERBIAMENTE. V. A. Avverb. Superbamente,
Con superbia. Lat. superbe. Gr. ιπερχύμπως. Guid. G. Antenore per lo traverso con viso crespo, che cotali parole diceva, superbiamente rispose. Com. Inf. 9. Costoro questo amore di madre ricevendo superbiamente, e non volendoli ricevere, si partirono dalla comunione della Chiesa.

SUPERBIARE. V. A. V. SUPERBIRE. SUPERBIENTE. V. L. Che s'insuperbisce. Lat. superbiens. Gr. αλαζονευόμενος. Amet. 49. Diedero a-perta via a' superbienti giganti. E 58. Non solamente le mie angosce, ma le tue forze superbiente scherni-

§. Per metaf. Abbondante di soverchio. Lat. superbiens, se efferens, luxurians, exultans. Gr. αγαλόμενος. Cr. 5. 1. 7. Se l'umore superbiente non si spanda per lato, ma mandi i rami in alto, si dee ricidere in quel luogo, dove i rami più convenevolmente cresceran-

+ \* SUPERBIFICO. Superbo, Superbioso. Uden. Nis. 4. 23. Nota l'alhagia superbifica di essa persona quivi naturaleggiata.

SUPERBIO. V. A. Add. Superbo . Lat. superbus , superbiens. Gr. αλαζών, αλαζονευόμενος. G. V. 8. 38. 3. Colla bizzarra salvatichezza nacque il superbio T.VI.

sdegno tra loro. E cap. 48. 12. Fu abbattuta, e cacciata di Firenze la ngrata, e superbia parte Binnea. Guitt. lett. 19. Tocca superbio sovra d' umilta, che paragone è suo, scovrirailo.

SUPERBIOSAMENTE . V. A. Avverb. Superbamente . Lat. arroganter , superbe . Vit. Plut. Ma egli tornava per l'altra superbiosamente, sanza rignardo. Fior. Ital. P. N. E con lui superbiosamente disputato 6c. Fior. S. Franc. cap. 4. tit. Frate Elia gli rispose enperbiosamente . Albert. 3. 195. La tredecima cosa si

è, che tu non parli superbiosamente.
SUPERBIOSO . V. A. Add. Che ha superbia, Attiero. Lat. superbus, superbiens. Gr. αλαζών, αλαζον νευσμένος. Pist. S. Girot. Non mostrare superbiosa signoria. Vit. Plut. Pigliaron quattro navi del tiranno, e furon superbiosi per la vittoria . Fior. Virt. A. M. Dice Aristotile : tutti i vecchi naturalmente sono superbiosi

\*\* SUPERBIPARZIENTE . Add. Che supera di

parti. Baldin. Voc. Dis.

\*\*\* SUPERBIPARZIENTE TERZO. Che supera
due delle cinque parti. Baldin. Voc. Dis.

CHIREDDIED. SUDERBIARE. Incuparhire. Lat. SUPERBIRE, e SUPERBIARE. Insuperbire. Lat. fastu extolli, superbire. Gr. υπεςηφανεύεσ 9αι. Pass. 208. Superbire contra Dio si è trapassare i comandamenti suoi, peccando, e non volere esser soggetto a Dio per obbedienza, e gittare da se il giogo della sua signoria. Dant. Purg. 12. Or superbite, e via col viso altiero, Figliuoli d' Eva, e non chinate'l volto. But. ivi: Che cosa sia superbiare, lo dimostra lo vocabolo: Superbire è sopra gli aitri andare. Dant. Par. 29. Principio del cader fu il maladetto Superbir di colui, che tu vedesti. Mirac. Mad. M. L'uomo primaio, quando superbì, cadde del Paradiso. Dittam. 1. 25. Non si superbi alcun per aver possa, Che qual si tida in questi ben terreni, Va drieto al cieco, e cade nella fossa. Tass. Ger. 7. 84. Non superbir però, che me qui vedi Apparecchiato riprovar tue prove . E 12. 58. Ne gode, e superbisce; oh nostra folle Mente, ch'ogni aura di fortuna estolle!

+ \* SUPERBISSIMAMENTE . Superl. di Superbamente. Guice. stor. 7. 329. Seguitavano molte fanciulle ec. tutte ornate superbissimamente ec. Segn. stor. 7. 198. La Casa de' Medici gli fu data per alloggiamento, la quale adornata superbissimamente, e gli altri maravigliosi edifizi veduti da lui gli dettono e maraviglia e piacere ( qui per Wobilissimamente , Splendi iis-

SUPERBISSIMO . Superl. di Superbo . Guicc. stor. 14. 669. Le dispregiavano con superbissime, e insolentissime parole . But. Purg. 11. 2. Perche fu superbis-

sima persona.

S. 1. Per Grandissimo, e Nobilissimo. Lat. superbissimus. Gr. ύπεξογχόπαπς. Bocc. lett. Pin. Ross. 282. Avendo Cartagine, e Numanzia, superbissime cittadi, ed il Romano giogo sprezzanti, abbattu-

§. II. Per Elegantissimo, Ecllissimo. Lat. elegantissimus. Gr. κομφότατος. Salvin. disc. 1. 351. Secondo che ne cantò nel superbissimo suo Ditirambo il gentilissimo signor Redi.

SUPERBITO. Add. da Superbire.

SUPERBIUZZA . Dim. di Superbia . Libr. Son. 44.

Superbiuzza, venen, dispetto, ed aschio. SUPERBO. Add. Che ha superbia. Lat. superbus, arrogans. Gr. υπέρχομψος, αλαζών. Pass. 107. Su-perbo è colui, il quale vuol parere sopra quello, eb' egli è . Chi vuol salire sopra quello , ch' egli è , superbo è . Dant. Par. 11. Nella presenza del Soldan su-perba Predico Cristo . E 19. E ciò fa certo, che'l primo superbo, Che fu la somma d'ogni creatura,

Per non aspettar lume, cadde acerbo. Petr. canz. 41. 5. Ma poiche morte è stata si superba, Che spezzo 'l nodo, oud'io temea scampare ec. Bocc. g. 6. p. 4. La Licisca, che attempatetta era, e anzi superba, che no ec. voltatasi verso lui con un mal viso, disse. Vit. S. Girol. 39. Tu aumili il possente, e'l superbo ricco, ed esalti l'umile. Amm. ant. 27. 1. 2. La glosa sopra quella parola del salmo: I superbi iniquità facevano, dice: grandissimo peccato nell'uomo la superbia è. Franc. Sacch. Op. div. 112. Il superbo non vuole mai vedere, come dice la gente meccanica, nè pari, nè compagnone. + \*\* §. I. Per Alto, che è il significato proprio.

Dant. Purg. 4. Lo sommo er'alto, che vincea la vista, E la costa superba più assai, Che da mezzo quadrante a centro lista. E Inf. 21. L'omero suo, ch'era acuto e superbo, Carcava un peccator con ambo l'anche.

ς. 11. Per Nobile, Magnifico, Pomposo. Lat. superbus, nobilis, magnificus. Gr. μεγαλοπρεπής. Dant. Inf. 1. Poiche'l superbo Ilion fu combusto. Boez. Varch. 4. rim. 2. Se a quei, che ne'dorati Scanni sopr'al-te, e preziose sedi Di bisso regio, e di porpora ornati Splender superbi vedi ec.

§. III. Superbo muscolo, si dice Uno de' muscoli dell'occhio, che serve per alzarlo verso la fronte. Salvin. disc. 1. 330. Quei, che governano propriamente gli occhi, sono i muscoli, che sono impiantati nell'occhio, de' quali l'uno tira allo 'nsù, e chiamasi musco-

lo superbo ec.

\* \$ S. IV. Superbo, vale anche Aspro, Crudo, Accerbo. Ar. Fur. 19. 94. E l'incontro ai destrier su si superbo, Che parimente parve da una falce De le gambe esser lor tronco ogni nerbo. E 26. 82. Le lance infin al calce si fiaccaro, A quel superbo scontro, come vetro. Pezzana.

SUPERBONE. Accrescit. di Superbo. Matt. Franz. rim. burl. 3. 80. Io parlo sol d'ingrati, e superbo-

SUPERBUZZO. Dim. di Superbo. Libr. Pred. Sono figliuoli superbuzzi, e ostinatelli.

SUPERCHIAMENTO . V. SOPERCHIAMENTO .
SUPERCHIAMENTO . V. SOPERCHIAMENTO .
SUPERCHIANTE . V. SOPERCHIANTE .
SUPERCHIANZA . V. SOPERCHIANZA .
SUPERCHIARE . V. SOPERCHIATO .
SUPERCHIATO . V. SOPERCHIATO .
SUPERCHIATO . V. SOPERCHIATRICE

SUPERCHIATRICE. V. SOPERCHIATRICE. SUPERCHIERÍA. V. SOPERCHIERÍA. SUPERCHIÉVOLE. V. SOPERCHIEVOLE.

SUPERCHIEVOLMENTE . V. SOPERCHIEVOL-MENTE

SUPERCHIO . V. SOPERCHIO .

SUPERCILIO. V. L. Sopracciglio. Lat. supercilium. Gr. o'ogo's. Fir. disc. an. 7. La filosofia apparisce più bella con mansueto aspetto, puro, e semplice abito, che coll'orrido supercilio coperto da qualsivoglia cappello. E g. Le venner veduti quegli occhi spaventati, e quel supercilio crudele. Tass. Am. 1. 2. Che i sciaurati pronostichi infelici, Ch' ei vende a' mal'accorti con quel grave Suo supercilio, non han mai

\* SUPEREDIFICARE . Edificare sopra . Magal. lett. Fondamenti così profondi da potervi occorrendo

superedificarvi il palazzo ec.

+ \* SUPEREMINENTE . Sopraeminente , Sovreminente. Segn. Polit. libr. 3. cap. 9. Ei mando bene a terra con una bacchetta tutte le spighe che erano su-

pereminenti, e ridussele tutte al pari.

SUPEREROGAZIONE. Soprabbondanza, Ciò, che si sa oltre al proprio dovere. Lat. supererogatio. Gr. magiocaia . Segn. Mann. Marz. 2. 3. Se tu non fai opere di supererogazione ec. sei spedito. E num. 3. Nè

meno tu sei robusto, se ti contenti di quelle opere di supererogazione, che fai. E Nov. 11. 3. Tali hanno ad essere di ragione quell' opere, che sono dette qui di misericordia; hanno ad essere opere di soprabbondanza, e di supererogazione.

\* SUPERFETAZIONE . T. de' Medici . Concepimento d'un feto nell'utero, in tempo che già ve n'è

un altro

+ SUPERFICIALE. Add. Che è nella superficie. Lat. superficiarius, extimus. Lab. 82. Come prima le parti superficiali andò leccando, così poi nelle intrinsice [ il Vocabol. alla voce Intrinsico Add. legge intrinsi-

che] trapassato, più vivo divenne.

5. I. Per metaf. si dice di Cosa, che non si profonda, Esterno; Contrario d'Intrinseco. Com. Par. 4. Andarono pure alla intenzione superficiale della lette-

S. II. Superficiale, è anche termine matematico, chiamandosi alcune figure superficiali a differenza delle so-lide. Gal. Sist. 204. Tiene tra le figure solide quel luogo, che il cerchio tiene tra le superficiali.

SUPERFICIALITA. Astratto di Superficiale. Segn. Mann. Giugn. 7. 1. Lo vuol fare con una tale superficialità, che gli basti ad ingannar se medesimo.

SUPERFICIALMENTE. Avverb. In superficie; che

anche in modo basso diciamo Pelle pelle. Lat. superficie tenus . Gr. επιπολής. Mor. S. Greg. Queste parole superficialmente si discordano dalla ragione. But. Le cose unte ardono superficialmente tanto, quanto dura l'untume. Maestruzz. 2. 32. 4. Queste cose degl' infami cosi superficialmente dette bastino . Vinc. Mart. lett. 36. Ma se si vorrà vedere superficialmente, parrà

SUPERFICIE. Il Di fuori di ciascuna cosa. Esp. Salm. Nascosta sotto la superficie della terra. Fiamm. 5. 9. I paurosi spiriti non altrimenti mi cominciarono per ogni parte a tremare, che faccia il mare da sottil vento disteso nella sua superficie minutamente. Amet. so. Siccome la fiamma si suole nella superficie delle cose unte con subito movimento gittare ec. così Ame-

S. I geometri dicono la Superficie essere Ciò, che ha lunghezza, e larghezza, ma non allezza. Lat. superficies. Gr. έπιφάναα.

SUPERFICIETTA. Dim. di Superficle. Gal. Sist. 70. Non è luogo alcuno, al quale non arrivino moltissimi raggi riflessi da moltissime superficiette sparse per tutta l' intera superficie del corpo scabro-

SUPERFLUAMENTE. Avverb. Con superfluità, Di soverchio. Lat. immodice, immoderate. Gr. πεςισσως. Maestruzz. 2. 11. 1. L' uomo avvegnache superfluamente ami le ricchezze ec. Circ. Gell. 7. 180. Ha fatto [la natura] che voi non potete mangiare, nè bere più, che il bisogno vostro, nè così usare ancora supersuamente cosa alcuna, donde abbia a nascere il male. Gal. Sist. 117. La particola poi, che voi dite essere stata lasciata da me, ho piuttosto sospetto, che

sia superfluamente aggiunta da voi.
+ SUPERFLUITA, ed all'ant. SUPERFLUITADE, e SUPERFLUITATE. Astratto di Superfluo; Soprabbondanza. Lat. redundantia, superfluitas. Gr. περισσάα. Bocc. Introd. 10. 11 guardarsi da ogni superfluita avesse molto a così fatto accidente resistere. Cr. 3. 16. 6. Anche se ne fa impiastro [ dell' orso ] con mele cotogne, e aceto sopra le gotte de piedi, e cessa il discorrimento delle superfluita alle giunture. Coll. Ab. Isac. 10. Adunque netta la cella tua dalle superfluitadi, e dalle delizie. Sen. ben. Varch. 7. 9. Mettimi innanzi agli occhi le spoglie di tutte le grandezze, e supersluità. Galat. 39. Per la qual cosa, ubbidito che noi abbiamo all' usanza, tutto il rimanente in ciò

è superfluità

SUPERFLUO. Add. Soperchio. Lat. supervaca-neus, supervacuus. Gr. πεςισσός. Bocc. nov. 15. 18. Richiedendo il naturale uso di dover diporre il superfluo peso del ventre, dove ciò si facesse domandò quel fanciullo . E nov. 98. 35. Se Gisippo ha ben Sofronia maritata, l'andarsi del modo dolendo, e di lui è una stoltizia superflua. Maestruzz. 2. 7. 3. L'uno modo si è, quando l'uomo va cercando di gloria per superfluo adornamento de' vestimenti. Soder. Colt. 40. Giova assai l'alleggerirle [le viti] di pampani, che si cognoscono esser superflui, e inutili.

(+) SUPERFLUO. Avverb. Soperchiamente, Soperchievolmente, Superfluamente. Palm. vit. civ. pag. 288. [Mil. 1825.] Volendo io seguire, il Padre santo m'interruppe dici do: Tu parli meco superfluo, e

ritardi quello che ti farà contento.

† \* SUPERI. Dii del Cielo; Numi de' Gentili.
Car. vol. 2. lett. 232. Secondo me Pluto non arebbe a trovarsi con i Superi. E appresso: Per questo non

farei Plutone con gli altri Superi in Cielo.

\*\* SUPERINFONDERE. Infondere sopra. Lat. superinfundere. Bocc. lett. Pr. S. Apost. 303. Non altrimenti tratta ciascuno, che se dal Cielo a lui solo sia superinfuso lo spirito, agli altri da' bruti anima-

ii.

† \* SUPERINFUSO. Sopra infuso. Amet. 6. Com'io

SUPERIORE . Sust. Principale , Capo . Lat. princeps. Gr. ήγεμενος. Bocc. nov. 60. 16. Io fui mandato dal mio superiore in quelle parti, dove apparisce il

+\*\* S. Per Migliore. Filipp. Vill. vit. Giott. Dopo lui (Cimabue) fu Giotto di fama illustrissimo, non solo agli antichi pittori eguale, ma d'arte e d'in-

gegno superiore.

SUPERIORE . Add. Che soprasta; Contrario d' Inferiore. Lat. superior. Gr. ανώτεςος. Bocc. Introd. 4. La quale [ pestilenza ] per operazion de' corpi superiori, o per le nostre inique opere ec. nelle parti Orien-tali incominciata ec. verso l'Occidente miserabilmen-te s' era ampliata. E vit. Dant. 262. Oppinione è de gli strolaghi, e di molti naturali filosofi, per la virtù, ed influenza de' corpi superiori gl' inferiori e producersi, e nutricarsi. Sagg. nat. esp. 15. Ma restando superiori que' [venti] che soffiavano da tramontana, a poco a poco restò di sudare, e in poco più di mezz'o,

ra il cristallo era ascintto . \*\*\* §. Superiore , T. de' Milit. L' opposto di subalterno, ed è anche aggiunto di tutti gli uffiziali dal capitano sino al generale. I maggiori, i capi di battaglione, o di squadrone, i tenenti colonnelli, e i colon-

nelli sono ufiziali Superiori. Grassi.

+ SUPERIORITÀ, ed all'ant. SUPERIORITADE,
e SUPERIORITATE. Astratto di Superiore. Lat. dignitas, majestas, auctoritas. Gr. αξίωμα, σεμνόν, αυθεντία. Guicc. stor. 19. 122. Non aver voluto satisfare a' giusti prieghi suoi di restituire a' Genovesi la solita superiorità di Savona.

\* SUPERIORMENTE. In superior modo, Dalla parte superiore. Voc. Dis. in TORACE.

SUPERLATIVAMENTE . Avverb. In superlativo grado. Lat. superlative. Gr. υπερθετικώς. But. Inf. 8. Parlando hyperbolice, cioè superlativamente. E 32. 2. Disselo forsi l'autore parlando superlativamente. Franc. Sacch. nov. 207. Perocchè 'n tutto il mondo sono due luoghi superlativamente notabili.

SUPERLATIVO. Add. Più superiore di tutti, Il più sublime , Lat. egregius , eminentissimus . Gr. έξαίςετος, εξοχώπαπος. Teol. Mist. Queste cose si truova-no nel superlativo grado nella gloriosa Vergine Maria tra gli altri santi. Com. Inf. 11. Chi offende Dio creator di tutti, offende in superlativo grado, perocchè Dio è eccellentissimo, e perfettissimo sopra tutti. Ciriff. Calv. 1. 20. E porta lui, come i soldati fanno, Cornuto a quattro, ch' è superlativo. Bern. Orl. 1. 12. 10. Nè per crescer finisce, o si matura, Che non ha grado amor superlativo.

S. Superlativo, è anche Termine gramaticale, ed è aggiunto di quel Nome, che denota la maggior grandezza, o il più alto grado di qualsivoglia proprietà, al qual nome superlativo gli antichi aggiunsero talora altre particelle accrescitive, come Molto, Assai, e simili. Red. annot. Ditir. 208. Fu costume de' nostri scrittori antichi Toscani l'aver dato sovente l'accrescimento a' superlativi . E 209. Anche i Latini aggiungono particelle accrescitive a' superlativi. E lett. 1. 233. Osservi, dico, quella particella molto appiccata al superlativo, e sappia, che questa è una delle finezze della lingua Toscana usata dagli antichi maestri a cagione di maggior espressiva. Varch. Ercol. 167. La lingua volgare ha ella snperlativi? V. Hagli, e gli usa variamente in quel modo, che facevano così i Greci, come i Latini, perocchè alcuna volta si pone il superlativo senza nessuno caso dopo se ec. alcuna volta colla preposizione tra ec. alcuna volta con oltra

SUPERLAZIONE. Astratto di Superlativo. Lat. superlatio. Gr. ύπέςθεσις. Varch. Ersol. 167. È com-

parazione, ma non può esser superlazione.
SUPERNALE. Add. Superiore, Di sopra. Lat. superior, supernus. Gc. ανώτερος, ο ανω. Teol. Mist. E questo atto divino supernale di necessità. Mor. S. Greg. Chiunque è cittadino della città supernale, non lascia la bruttura della carne per paura della pena, ma per amor della carità. E altrove: Sono stolti, e ignobili coloro, che per seguitare il loro appetito fuggono d'avere la supernale sapienza d' Iddio.

SUPERNALMENTE. Avverb. Con potensa supernale, Con forza, o virtù superna. Lat. divinitus. Gr. ανωθεν. Com. Inf. 7. Se non facesse il contrario miracolosamente, e supernalmente la infinita potenza d' 1d-

SUPERNO . Add. Superiore , Di sopra . Lat. supernus . Gr. o avw. Dant. Par. Se disiassimo esser più superne, Foran discordi gli nostri desiri Dal voler di colni, che qui ne cerne. E 20. E quel, che segue in la circonferenza, Di che ragiono, per l'arco superno, Morte indugio per vera penitenza. Petr. son. 265. Suoi santi vestigi Tutti rivolti alla superna strada Veggio. Mor. S. Greg. Le menti de' fedeli si levano a contemplazione delle cose superne. Coll. SS. Pad.

Essendo inteso alle superne, ed incorporali cose.

\* SUPERO. T. de' Botanici Linneani. Aggiunto di germe che è situato sopra il ricettacolo: allorchè trova-

si sotto è detto Infero.

\* SUPERPARZIENTE. T. degli Aritmetici, e Geometri. Dicesi Quella parte che manca, perche un numero o una grandezza sia precisamente misurata da un' altra

SUPERPURGAZIONE. Soverchia purgazione fatta da medicamento violento. Lat. superpurgatio. Gr. vπερκάθαροις. Red. Vip. 1. 5. Abbiamo osservato, che un mezzo grano d'ostia unta con olio di ricino ha fatto ad un omiciattolo vomiti, andate di corpo, e superpurgazioni angosciose, e terribili.

SUPERSTIZIONE. Curiosa, e vana osservazione d' augurj, sortilegj, o simili cose proibite dalla vera religione, Falsa, e vona religione. Lat. superstitio. Gr. δασιδωμονία. Pass. 351. Il nome d'Iddio ec. sanza

niuna osservanza, o vana superstizione si dee invocare in ogni necessità corporale, e spirituale. Petr. uom. ill. Poich' ello venne in Affrica, apparie, ch' ello era dispregiatore d'ogni cosa vana, come ello era delle superstizioni, e volgari opinioni. Mor. S. Greg. Ove sono le superstizioni de' matematici i quali, raggnardando il corso delle stelle, pongono ec. Coll. SS. Pad. S' ella s' appartiene alla superstizione de' Giudei. Maestruzz. 2. 14. Simigliantemente alla generazione della superstizione s'appartiene ogni ligatura, e tutti i ri-medj, i quali eziandio la scienza de' medici vieta, o in parole, o in cateratte, ovvero in ciascheduna cosa, che si sospenda, o che si leghi, o sciolga.

+ \* S. Figurat. vale Soverchia scrupolosità, o esattezza in checchessia. Varch. Ercol. 187. Io per me voirei ec. la briglia non le pastoie, il digiuno non la

fame, l'osservanza non la superstizione.

SUPERSTIZIOSAMENTE. Avverb. Con superstizione. Lat. superstitiose . Red. Esp. nat. So. Altri più superstiziosamente si ristringono a dire, che la virtù contro 'l mal caduco solamente consiste nel corno destro [ della gran bestia].

(\*) SUPERSTIZIOSISSIMO. Superl. di Superstizioso. Salvin. disc. 2. 320. Non voglio mancar di dire quello, che in Artemidoro Del giudicamento de' sogni si legge, autore, come lo mostra il titolo, vanissimo,

e superstiziosissimo

\* SUPERSTIZIOSITÀ. Qualità di ciò, che è su-

perstizioso. Tass. Dial.

SUPERSTIZIOSO . Add. Pieno di superstizione, Derivante da superstizione. Lat. superstitiosus. Gr. δασιδαίμων . Pass. 538. Questa arte magica, e superstiziosa, e diabolica scienzia s'adopera in molti modi, e a molti effetti, secondo i quali trae diversi nomi. Libr. Op. div. Andr. 109. Veggio, che al tutto siete superstiziosi, e vani, e avete fra voi diverse sette. Maestruzz. 2. 14. Questo sara indivinamento inlicito, e superstizioso. Cavalc. Pungil. Contro al peccato degl' indovini, e incantatori di Dimonj, e delli superstiziosi. Vit. S. Gir. 7. Noi eravamo siccome pecore erranti, e senza pastore per gli errori, e superstiziose favole seminate, e che si seminavano per molti falsi pro-feti, e maestri bugiardi. + \* SUPERVACANEO. Superfluo, Non necessario.

Salvin. Buon. Fier. 4. 4. 17. Pare che voglia dire, di vanità. di superfluità, di cose supervacanee.

+ \*\* SUPERVACUO. Di nessuna utilità. Caunto. Discipl. spir. 160. Pazzia è la nostra spenderlo [il tempo] in cose vane, e supervacue [cosi una varian-

te; il testo legge supersue], lasciando le necessarie.
\* SUPERUMERALE. T. degli Ecclesiastici. Spezie di abito Sacerdotale del Sommo Sacerdote presso gli

(\*) SUPINAMENTE. Avverb. Con positura supina, Colla pancia all'insù . Lat. ventre in cœlum verso . Gr. υπτίως. Il Vocabol. nella voce Supino. Av-

SUPINARE. V. A. Neutr. pass. Porsi a giacere sulle rene, e colla puncia all'insù. Lat. se supinum locare, se supinare. Gr. έαυτον ύπτιάζαν. Sen. Pist. 121. Alcuni animali col dosso duro se si supinano per alcuno avvenimento, non s' arrestano di menare i piedi, e le gambe.

\* SUPINAZIONE. T. Didascalico. Chiamosi Moto

di supinazione Quello per cui si volge il corpo, o dor-

so della mano verso la terra.

SUPINO. Sust. Uno de' tempi de' verbi. Lat. supinum. Varch. Ercol. 169. Manca ancora la lingua nostra de' supini, come fanno i Greci, e gli Ebrei, ma si serve in quello scambio, come essi fanno, degli infini-ti. E appresso: Cotesti sono supini in um, che significano azione; ma che dite voi di quelli, che finisco-

no in u, i quali significano passione?

SUPINO . Add. Che sta , o giace colla pancia all'insù, o in sulle rene. Lat. supinus. Gr. υπτιος. Dant. Inf. 23. E giù dal collo della ripa dura Supin si diede alla pendente roccia. Nov. ant. 100. 17. In quel sogno egli giacea supino. Sen. Pist. La testuggine, quando ell' è supina, non sente niun dolore. Pass. 562. Giacendo la persona supina in sulle reni, intervengono rei sogni, e noiosi. Malm. 9. 24. Chi boccon, chi per banda, e chi supino Giù se ne vie-

S. I. Per Negligente . Lat. supinus . Gr. έαθυμός . Maestruzz. 1. 13. Potrà il Vescovo con lui dispensare, se già la ignoranza non sia crassa, e supina. E 2. 10. 5. Ignoranza crassa, e supina è detta per metafora dell'uomo grasso, e supino, il quale non vede ezian-dio quelle cose, che innanzi gli sono; così anche colui, il quale le pubbliche manifeste cose dice se igno-

rare, al quale agevolmente non è creduto.

\*\*\* §. II. Supino, nel semplice signific. di Rivolto parallelamente all' insù. Dant. Purg. 14. Così duo spirti l'uno all'altro chini Ragionavan di me ivi a man dritta: Poi fer li visi, per dirmi, supini. Ar. Fur. 14. 69. Con le man giunte e gli occhi al ciel supini. Filic. rim. pag. 649. (Canz. O di Figlio ec.) E qual sulla supini Faccia de i monti estivo raggio piove, Tal pio-

vea in te l'alta Beltà divina . N. S. SUPINO. Avverb. Supinamente. Lat. supine. Gr. υπτίως. Dant. Inf. 14. Supin giaceva in terra alcuna

SUPPA. Zuppa. Lat. panis ex jure, vel vino. Gr. αςτος ζωμω, η οίνω εμβαμμένος. Dant. Purg. 33. Che vendetta di Dio non teme suppe. But. ivi: È volgare opinione ec. che se alcuno fosse ucciso, e infra li nove dì dal di della uccisione l'omicida mangi suppa di vino in sulla sepoltura, gli osfesi non ne possano mai far vendetta, e però quando alcuno vi fosse morto, stanno li parenti del morto a guardare nove di la sepoltura, acciocchè gli nimici non vi vegnano o di dì, o di notte a mangiarvi suso la suppa; e però dice l'autore, che la vendetta di Dio non ha paura d'essere impedita per suppe. Tratt. Pat. N. Come una suppa di vino, piena di pan caldo intinto in vino. Franc. Sacch. nov. 98. La Benvegnuda avea subito fatta la suppa. Virg. Eneid. M. Al quale la Sibilla venne incontro con una suppa confetta con mele (qui impropriamente in cambio di Schiacciata, o di Panelli-

SUPPALLIDO . V. L. Add. Pollidiccio, Che ha del pallido. Lat. subpallidus. Gr. υπωχρος. Cr. 4. 48. 9. Sono altri colori intra questi, cioè glauco, e roseo, i quali sono intra 'l rosso, e'l bianco, e'l pallido, e'l suppallido, i quali sono intra l'aureo, e'l

\* SUPPEDÁNEO. Tavolato di legno, su cui si posano i piedi. Cas. Impr. Fuori della quale si posero a sedere M. Arcivescovo sul faldistorio, sopra un suppedaneo

SUPPEDIANO. V. SOPPIDIANO. SUPPELLETTILE. Arnesi, Masserizie. Lat. su-pellex. Gr. xataoxeun. Dav. Scism. 65. Non ancor pieno di tanti danari, e gioie ec. e tanta suppellettile preziosa. Car. lett. 2. 146. Voler pitture, sculture, cose tutte di nobil disegno, e suppellettili di casa pre-

+ S. Per metaf. Lat. supellex. Gr. καπασκευή. Segr. Fior. Princ. lett. Non ho trovato tra la mia suppellettile cosa, la quale io abbia più cara, o tanto stimi, quanto la cognizione delle azioni degli uomini grandi. Salvin. pros. Tosc. Vol. 1. pag. 472. [ Ven. 1734.]

Che preziosa suppellettile di cognizioni, e varie, e multiplici, le quali fanno apparire l' uomo maraviglio.

\*\* SUPPLANTARE . V. L. Soppiantare. Mor. S. Greg. 2. 16. Giacobbe si sforzò di supplantare con la accisione della carne quel Dio, il quale il popolo Gentile certamente vide con gli occhi della fede [ Lat. supplantare, Dar il gambetto].
\*\* SUPPLANTATORE. Colui che dà il gambetto;

da Supplantare. Mor. S. Greg. 2. 16. Giacobbe è in-

terpretato supplantatore

† \* SUPPLEMENTO . Supplimento . Serd. stor. 1. 40. Della quarta [ nave ] ec. , solamente per portare le vettovaglie per supplemento dell'altre, fu capitano Consalvo ec.

\* SUPPLETIVO. T. de' Legisti. Atto a far supple-

mento. Giuramento suppletivo.

SUPPLICA. Memoriale, o Scrittura, per la quale si supplicano i superiori di qualche grazia. Lat. li-bellus supplex. Gr. dinois. Tac. Dav. ann. 1. 135. Fanno segretamente una supplica in nome degli e-serciti, pregano lo mperadore, che quando voleva dar loro un generale, gli desse prima le trionfa-

li.

\* SUPPLICABILE. Degno d'essere supplicato.

Reina supplicabil molto, A Salvin. inn. Orf. Or Dea, Reina supplicabil molto, A

te fo prego.

+ (\*) SUPPLICANTE. Che supplica. Lat. supplex.
Gr. i κέ της. Segn. Crist. instr. 3. 34. 8. Come sarebbe possibile, che la divina pietà non si piegasse a tante voci concordi di supplicanti! Ar. Fur. 19. 13. In questo mezzo un cavalier villano, Avendo al suo Signor poco rispetto, Feri con una lancia sopra mano Al supplicante il delicato petto. Car. En. 12. 1511. Allor gli occhi e la destra Alzando in atto umilmente rimesso, E supplicante ec.
SUPPLICANTEMENTE. Avverb. Supplichevolmen-

te. Lat. suppliciter. Gr. ixeoi'ws. Fr. Giord. Pred. R. In quelle disgrazie supplicantemente si volgono all'aiu-

to de' santi

SUPPLICARE. Pregnre umilmente, e affettuosamente, o a voce, o per iscrittura. Lat. supplicare. Gr. ἰχετεύαν. But. Supplicare è sotto altrui se piegare, sicchè supplicare è con umiltà pregare. G. V. 10. 70. 3. Fue isposto dinanzi a lui, e supplicato, ch' egli procedesse sopra al detto Iacopo di Caorsa. Dant. Par. 15. Ben supplico io a te, vivo topazio, Che questa gioia preziosa ingemmi, Perchè mi facci del tuo nome sazio. M. V. 1. 29. Fu supplicato al Papa, che nel prossimo futuro cinquantesimo anno la Chiesa rinnovellasse generale perdono a Roma. Cas. lett. 5. Supplico V. M. che si degni di udirlo con la

sua benignità solita.

\*\* §. Supplicare alcuna cosa, per Dimandare. Franc. Sacch. nov. 35. tit. Un Chericone ... vuole ... suppli-

care dinanzi a Papa Bonifazio un benefizio.

\*\* SUPPLICATO . Sust. Per la cosa dimandata . Dav. Scism. 34. [Comin. 1754.] Ogni falso esposto vizia il supplicato [parla della supplica per la dispen-

sa d' Arrigo ].
SUPPLICATO. Add. da Supplicare. Buon. Fier.
Onai certo siete voi, de-2. 3. 8. De' cavalier cortesi, Quai certo siete voi, desiderati, Richiesti, supplicati, Convengonsi i consigli. E 3. 4. 14. Invitato, pregato, supplicato, Violenta-

SUPPLICATORIO. Add. Che supplica, Allo a supplicare . Lat. supplicatorius . Gr. ixéo105 . G. V. 12. 108. 3. La presente orazione ec. si divide in tre parti; la prima è raccomandatoria, e osseritoria; la seconda narratoria, e supplicatoria; la terza confutatoria.

+ \* SUPPLICATRICE . Verbal. fem. Che supplica. Segn. Incr. 1. 3. 5. Posto al tormento di qualche dolore insolito ec. vedrete subito come il contumaca si volgerà ad invocare il braccio di qualche Nume ee. mostrando al pari con la sua lingua, o supplicatrice,

o sacrilega, che egli errò ec. SUPPLICAZIONE. Il supplicare, Prece. Lat. supplicatio. Gr. ixeria. Bocc. Introd. 5. In quella non valendo alcun senno, nè umano provvedimento ec. nè ancora umili supplicazioni non una volta, ma molte

ec. a Dio fatte dalle divote persone.

S. I. In vece di Scrittura, per la quale supplichevolmente si chiede alcuna grazia a' superiori; lo che più co-munemente diciamo Supplica, o Memoriale. Lat. libellus supplex. Gr. d'inois. Pecor. g. 3. nov. 1. Fecegli seguare tutte le supplicazioni sue. Franc. Sacch. nov. 35. Gli fece fare una supplicazione per impetrare al-cun beneficio. E appresso: Lo Cardinale trovò la supplicazione, e datagliele, il menò dinanzi al Papa. E appresso: Come il Papa ebbe la supplicazione, la

lesse ec.

\* §. II. Supplicazione, T. degli Storici Romani. Preghiere pubbliche ordinate dal Senato in certe occasioni importanti, accompagnate da cerimonie, e riti particolari. In questo senso non s'usa fuorche nel numero del più. Bocc. C. D. Non si saprebbe a quale delle Deità ordinare i sacrifici debiti, e le supplicazioni. Adim. Pind. I rami dell'Oleastro si usassero nelle supplicazioni.

SUPPLICE. Add. Supplichevole. Lat. supplex . Gr. ixeoios. Fir. As. 139. Pregato dalle pietose parole della supplice, e affannata tua donna consentile il frutto de sirocchievoli abbracciamenti. E 159. Soccorri alla passionata anima della tua supplice Psiche. Tass. Ger. 3. 11. Traean supplici, e meste alle Me-

SUPPLICEMENTE . Avverb. Supplichevolmente . Lat. suppliciter, Gr. ineoiws. Fiamm. 1. 102. Quanto più supplicemente posso, la vostra pietà invo-

+ SUPPLICHEVOLE. Add. Che supplica. Liat. supplex. Gr. 1x20105. Tass. Ger. 3. 25. Vuol, ch'ella sappia, ch'un prigion suo fere Già inerme, supplichevole, e tremante. Accad. Cr. Mess. libr. 1. pag. 88. Era egli di parere, che in quelle formalità le quali formano il carattere di superiore, non v' entri mai dispensa, nè che si debbano sossrire inavvertenze nel

rispetto di chi viene supplichevole ec.

\* §. Detto di Processione. Bemb. stor. 10, 139. Ordinarono i Padri, che supplichevoli processioni si fa-

SUPPLICHEVOLMENTE, . SUPPLICHEVO-LEMENTE . Avverb. Con modo supplichevole , Con supplicazione. Lat. suppliciter . Gr. Ικεσίως. Fiamm. 1. 57. Io supplichevolmente per questo vecchio petto ec. dal quale tu prima li nutritivi alimenti preudesti, ti prego, che tu medesima t'ainti. Serd. stor. 16. 644. Impetrasse supplichevolmente dal sommo Vicario di Cristo nostro Signore, che desse lora autorità. E 16. 652. Invocarono supplichevolmente l'ajuto della beata Vergine. Bemb. stor. 9. 136. Supplichevolemente ne addimandavano perdono. Car. En. 8. 219. Pria che tu m' assidi, Posto ho me stesso e la mia vita a rischio, E supplichevolmente a la tua casa Ne son venuto.

+ SUPPLICIO, e SUPPLIZIO. Pena, Gastigo imposto a' malfattori dalla giustizia: Lat. supplicium, prona. Gr. riuwgia. Bocc. nov. 96. 16. Qual tradimento si commise giammai più degno d'eterno supplicio, che sarla questo ! G. V. 10. 230. 2. Così dicea ec. e la pena, e'l supplicio essere imperfetti. Fir. As. 76. Avvengachè maggior supplizio merita il mio peccato. Circ.

Gell. 3. 72. Come può farsi questo ec. se non con pene gravissime, e con supplizi tanto crudeli per ispavento de' malfattori ! Ar. Fur. 13. 3. Bench' io sia certa, dice, o cavaliero. Ch' io porterò del mio parlar supplizio ec. Pur son disposta non celarti il vero. Lor. Med. Beon. 3. 160. Ed ha apparato che'l maggior supplizio, Che avesse in terra il nostro Salvatore E quando ec.

S. Supplicio estremo, vale la Morte. Lat. extremum supplicium. Gr. έσχαπ τιμωςία. Amet. 64. Quasi dal pessimo fiato della sua bocca condotta ad estremo sup-

plicio gl' impongo silenzio.

SUPPLIMENTO. Il supplire. Lat. supplementum. Gr. πλήςωμα. Fiamm. 7. 60. Questo uno solo, e ultimo a tutti gli altri dia supplimento. Petr. uom. ill. Erano stati dati a' cavalieri per supplimento della disci-

plina dell' armi.

SUPPLIRE. Adempiere, Sovvenire al difetto. Lat. supplere. Gr. mangour. Bocc. nov. 69. 5. Ho per partito preso di volere ec. che il nostro Pirro co' suoi abbracciamenti gli supplisca. E nov. 99. 39. Acciocchè io possa ec. quel difetto supplire, che ora per la vostra fretta, mi convien commettere. Filoc. 6. 181. Io con nuova nota supplirò al difetto. Mor. S. Greg. 3. 8. lo supplisco nella carne mia a quel, che manca delle passioni di Cristo. But. Purg. 9. 2. La fede sua supple lo defetto del sacerdote. Agn. Pand. 12. Se siete stati in cosa alcuna negrigenti, alla quale possiate per allora rimediare, subito vi supplite.

\*\* S. Supplire ad un servigio, per Bastare a farlo. Lasc. Sibill. 2. 5. Voi siete tre, due serve . . . . e non

supplirete a un po di cena!
SUPPLIZIO. V. SUPPLICIO.

- \* SUPPONIBILE. Che può supporsi. Accad. Cr. Mess. libr. 4. pag. 435. Quando fosse supponibile in Cortés una trascuraggine di questa sorta, è indubitato, che costoro ec.

SUPPORRE. Presupporre. Lat. ponere, dare. Gr. ύποτίθεσθα. S. Agost. C. D. Suppongasi però, che Inppiter sia a modo loro animo di questo mondo.
§. I. Supporre, per Metter sotto. Tass. Ger. 10. 26.

Altri suppor le siamme, e il volgo misto D'Arabi, e

Turchi a un foco ardere ha visto.

S. IL. Per Porre in luogo d'altri, Scambiare. Lat. supponere. Ar. Supp. prol. Che talora i fanciulli si suppongano A nostra etade, e per addietro siano Stati non meno più volte suppositi, Oltre che voi l'abbiate nelle fabule Veduto, e letto nell'antiche istorie, Forse è qui alcuno che in esperienzia L'ha avuto ancor: ma che li vecchi siano Similmente dai giovani suppositi, Nuovo, e strano vi dee parer certissima Mente, e pur anco i vecchi si suppongono. + \*\* SUPPORTARE. Meno usato che Sopporta-

re. Bemb. stor. 4. 57. Essi non sono per supporta-re, che alcuno lievi del regno suo un Re loro paren-

\* SUPPOSITIVAMENTE. Con modo suppositivo,

Per supposto. Orsi Consid.

+ SUPPOSITI O. Add. Che si suppone. Varch. Ercol. 165. In molte cose sono diversi dagli articoli Greci, così prepositivi, come suppositivi. E Lez. 5. Queste si manifestano ec. con alcun sillogismo ippotetico [ così legge anche l'ediz. citata: ma il Vocabol. ha un solo p alla voce IPOTETICO ] cioè suppositivo. SUPPOSITIZIAMENTE. Avverb. In cambio. Lat.

supposititie. Gr. υποβλήπως . Pecor. g. 20. nov. ι. Son ricorso alla comune legge, la quale vuole, che i figliuoli sieno, non di quelle, che suppositiziamente gli alle-

vano, ma delle madri proprie.

+ \* SUPPOSITIZIO. Che si suppone; ed è singalarmente Aggianto dato a parto, che si crede di un

padre, ed è di un altro. Segner. Incr. 1. 25. 17. Attribuscono essi alle stelle, qual parto suppositizio, ciò che è del sole.

S. Suppositizio, per Apocrifo. Lami Dial. Uniscono sempre alle genuine [ opere ] ancora le suppositizie, benchè in luogo distinto.

SUPPOSITO . Add. Supposto . Buon. Fier. 1. 2. 2.

Gli adulterini accettano, e suppositi.

SUPPOSITORIO. Sust. Cosa da por sotto, Supposta . Lat. suppositorium . Gr. υποτιθέον . Cr. 5. 2. 23. Anche vale [ l' olio delle mandorle ] a provocare i mestrui, se se ne fara suppositorio con trifera magna. E 6. 9. 2. Di quella, e d'olio comune si faccia supposi-

SUPPOSIZIONE. Il supporre, Supposto. Lat. hypothesis, argumentum, positio. Gr. υπόθεσις. But. pr. Si richiede di manifestar tre cose principalmente, cioè le cagioni, e appresso la nominazione, e poi la supposizion dell'opera. Varch. Lez. 5. Queste si chiamano supposizioni, le quali si concedono nelle scienze, e massimamente nelle naturali, che ec. non possono avere le dimostrazioni matematiche, cioè certissime .

\* S. Supposizion di patto, T. de' Curiali. Delitto

di chi suppone un patto.

SUPPOSTA. Medicamento solido fotto a guisa di candelotto, che si mette per la parte deretana per muovere gli escrementi. Lat. suppositorium, glans. Gr. βάλανος. Cr. 6. 91. 2. Ma se addivenisse per vizio delle budella di sotto, si faccia supposta della sua polvere [ del psillo ] . Red. annot. Ditir. 200. Siccome la cura, o supposta vien chiamata spera, per essere un volgolo, così possono essersi dette spere quei fasci legati, e avvolti, che si gittano in mare per arrestare, e rattenere la nave.

SUPPOSTO. Sust. Supposizione, Presupposizione. Il presupposto. Lat. positio. Gr. υπόθεσις. Sagg. nat. esp. 198. Vuol esser gran cosa, che non ne dia de' barlumi, o non discopra intorno ad essa la falsità

di qualche contrario supposto.

\*\* §. Per Essere, Individuo, Segn. Mann. Dic. 31. 2. In Cristo una tal natura (divina) ec. sussiste da sè nella persona di lui, come in un supposto umano insieme e divino. Ne' Giusti, una tal natura ec. gli truova già sussistenti nel loro supposto compito di uomini puri

SUPPOSTO. Add. da Supporre. Lat. suppositus, positus. Gr. ύποπθας. Gnl. Sist. 221. Proposizione anco un' altra volta da voi supposta per vera, ma non

dimostrata

\* SUPPREGARE. Lo stesso, che Supplicare, ed è

voce assolutamente inusitata. S. Cat. lett.

SUPPRESSIONE. Il supprimere. Lat. suppressio. Gr. απόκρυψις. Guicc. stor. 19. 795. Furono segretissimamente, e con suppressione de nomi veri fatti consigli ec.

(\*) SUPPRIMERE . V. L. Celare , Occultare. Lat. supprimere, occulere. Gr. αποκρύππειν. Il Vocabol.

nella voce SUPPRESSIONE

\* SUPPURABILE . T. de' Medici. Atto alla suppurazione. Del Papa Cons. Allora le parti tumide sono

infiammabili, e suppurabili.

(\*) SUPPURAMENTO . Suppurazione . Lat. maturatio, suppuratio. Gr. extuncis. Red. Cons. 2. 83. Richiedono la manuale operazione, a fine di farne l'estrazione prima, che giungano al suppuramen-

\* SUPPURARE. T. de' Medici. Venire a suppurazio-

ne, e dicesi di tumori, o case simili.
\* SUPPURATIVO. T. de' Medici. Atto a promuovere suppurazione.

(\*) SUPPURATO. Add. Ridotto a suppurazione. Lat. suppuratus. Gr. Extuns Seis. Il Vocabol. nella voce

VOMICA

(\*) SUPPURAZIONE. Maturazione di tumore. Lat. maturatio, suppuratio. Gr. έκπίησις. Red. Cons. 2. 60. Fu sorpreso in prima da una fiera, e dolentissima gonorrea di diverso, e brutto colore, e poscia da due buboni nell'anguinaglia, i quali vennero a suppurazione. E 178. Si è ottenuto lino a qui, che l'egilope a poco a poco, ed insensibilmente è svanito senza ve-

nire a suppurazione.

+ \* SUPPUTARE. Raccorre i numeri; Sommare. Magal, part. 1. lett. 10. Noi abbiamo una così poca pratica ec. e siamo in un'ignoranza così profonda ec. del loro modo di supputare i tempi, ec.

- \* SUPPUTAZIONE. Calcolo, Computo, Somma. Magal. part. 1. lett. 12. Nè gli Astronomi nelle supputazioni, nè i Medici nelle dottrine, nè i Politici neile massime si tiovano d'accordo. E part. 2. lett. 8. Ora vi par egli che la durata di circa undici secoli in questa legge, e l'essersi ella distesa, come secondo le più aggiustate supputazioni si trova esser in oggi, per la sesta parte del mondo conoscinto, sia da

SUPREMAMENTE. Avverb. Sommamente. Lat. sum. mopère, magnopere, mirum in modum. Car. lett. 1. 140. Il Reverendiss. Gonzaga m'ha fatto grazia di mandare un' altra sua in mia raccomandazione, la quale

m'è stata supremamente cara.

+ \* SUPREMITA, ed all' ant. SUPREMITADE, e SUPREMITATE. Autorità suprema, Superiorità. Stor. Semif. 69. Comeche quegli Capi e Anziani e Consiglieri fussero, e tale balia e supremitade sopra di tutti gli altri avessero ec.

\*\* SUPREMO. Sust. Superiore. Stor. Semif. 51. Per avere agli Supremi con ottima fede promesso di

entro morirvi, ovvero ec.

SUPREMO. Add. Eminentissimo, Quello, che è il
più alto, Quello, che è sopra ad ogni altro. Lat.
supremus. Gr. υπέρτατος. Dant. Par. 13. E fosse il cielo in sua virtù suprema. E 27. E tale eclissi, credo, che 'n ciel fue, Quando pati la suprema possanza. Petr. canz. 42. 6. Le parti supreme Erano avvolte d'una nebbia oscura. Bocc. nov. 99. 36. La qual mai da me in si supremo grado non fu meritata.

+ \*\* S. Per Ultimo; alla Latina. Bocc. lett. Fiamm. pag. 39. [ Parma 1801. ] Questa una sola cosa per supremo dono addimando [ questo pare il senso .]

† SUR . Sor , Su , Sopra . E non si pone , se non in-nanzi a parola principiante da vocale . Lat. super . Gr. υπές, επί. Cr. 10. 33. 5. La cui parte di sotto sia sur un bastoncello piccolo. Tesorett. Br. Vidi uno scolaio Sur un muletto baio ( questo stesso esempio leggesi dagli Accademici anche in altro modo: V. SOR). Dav. Coli. 164. Mettivi buona parte de' raspi triti bene, e battuti in sur un' asse col coltello.

\* SURALE. T. degli Anatomici. Una delle dira-

mazioni del tronco inferiore della vena cava. Voc.

+ \* S. Surale in forza d' add. dicesi delle Parti ap-

partenenti alla polpa della gamba.

(†) SURCOLO. Sorcolo, Marta. Cr. 4. 11. 7. Possonsi intorno alla vite più nesti convenevolmente innestare, e ottimamente perviene, se solamente s'innesti un surcolo nuovo, cioè marza.

\* SURCULO. T. degli Anatomici. Piccol romo di

nervi

+ \* SURDESOLIDO. T. degli antichi Algebristi. La quinta podestà del solido . Viv. Tr. Resist. 249. Nel concide cubico, il solido A B C al solido D B E, sta come il surdesolido A C al surdesolido D E [ intendendosi, appresso gli Algebristi antichi, per surdesolidi le quin-

te potestà di esse linee ].
SURGENTE. Che surge. Lat. surgens, nascens, cxoricas. Gr. αναπέλλων, έχουίμενος, καπασκήπτων. Bocc. g. 5. p. 1. Li surgenti raggi per tutto il nostro emisperio avean fatto chiaro. E g. 8. p. 1. Apparivano la domenica mattina i raggi della surgente luce. E vit. Dant. 227. Parevano li suoi occhi due abbondantissime fontane d'acqua surgente. Alam. Colt. 2.

48. Ma questo adopre alla surgente aurora.

SÜRGERE, e SORGERE. Uscir fuori, Levarsi.

Lat. surgere. Gr. ἀνίζασθα. Dant. Far. 10. Nell'ora, che la sposa di Dio surge A mattinar lo sposo, perche l'ami. Bocc. nov. 17. 6. E surgendo già dalla tempesta cominciata la terza notte ec. sentirono la na-

ve sdrucire.

S. I. Per Sollenarsi. Lat. se attollere . Gr. ¿maiçeo θαι. Dant. Par. 9. Si leva un colle, e non surge moit'alto. Tass. Ger. 13. 2. Sorge non lunge alle Cristia-

ne tende Tra solitarie valli alta foresta.

§. II. Per Iscaturire . Lat. scatere , scaturire , fluere. Gr. βλύζαν. Petr. canz. 31. 4. Surge nel Mezzo-giorno Una fontana, e tien nome del sole. E 42. 4. Chiara fontana in quel medesmo bosco Surgea d'un sasso . Dant. Purg. 28. L' acqua , che vedi , non surge di vena . Borgh. Rip. 470. Moisè percotendo la terra fa surger l'acqua.

S. III. Per Salire. Lat. ascendere . Gr. avaßaiver . Petr. son. 130. E tu pur via di poggio in poggio sorgi Di giorno in giorno. Sagg. nat. esp. 229. Accostandosi l'ambra già strofinata, e calda a quel fumo, che sorge da una candela allora spenta, questo piega subi-

to alla volta dell'ambra.

S. IV. Per Incominciare. G. V. 11. 16. 2. Fornita la detta lezione, surse un altro ufficio di maggior lie-

§. V. Per Nascere, Derivare, Lat. oriri, provenire. Gr. έχφύες θω. G. V. 7. 91. 5. Che ancora ne snrge materia. Tes. Br. 9. 4. Mandarli brevemente la somma di tutto suo uficio a schiarate sì, che nullo errore

vi potesse surgere.

S. VI. Surgere, per Fermarsi, Pigliar porto, Approdare . Morg. 22. 159. Surgiam pur presto, e fuggiam via fortuna. E st. 160. E conforta il padron tanto, e minaccia, Che surse finalmente, e'l ferro spac-cia. E st. 222. E come dentro al porto surti sono, Rinaldo dal padron fa dipartita. Ar. Fur. 50. 5. E perchè sa notar com' una lontra, Entra nel siume, e surge all' altra riva.

\* SURPANTA. s. f. Amanti senali. T. di Marineria. È una grossa munovra della quale si servono principalmente i bastimenti mercantili per imbarcare

de grossi colli, e volumi pesanti. Stratico.

+ SURRESSIONE, e SURREZIONE. Voci meno usate che Resurrezione. Lat. resurrectio. Gr. avaçaois. Gr. S. Gir. 44. Arete guidardone alla surressione. Fr. Iac. T. 5. 16. 22. Ben cinque volte il di di surrezione Parve, e cinque altre sino all' Ascensione.

§. I. Pasqua di Surressione, si dice la Solennità ce-

lebrata dalla Chiesa in memoria della resurrezione di Cristo. G. V. 12. 8. 16. Per la pasqua di Surressione.

+ \* S. II. Per Impeto inconsiderato . Segn. Mann. Genn. 15. 2. In due modi si può peccare: per disprezzo, e per surrezione. Chi pecca per surrezione cioè per inconsiderazione, o per impeto, non pecca si gravemente . Segn. Mann. Sett. 17. 2. Ella sola fra tutti i Santi non ebbe mai minima sorte di macchia, non intorbidazione di mente, non ignoranza, non imprudeuza, non ripugnanza ad alcuna sorte di hene, non surrezion di fantasmi, non suggestione di fomite [ Lat. subreptio, da subrepere].

\* SURRETTIZIAMENTE. T. de' Curiali . In modo

SURRETTIZIO . Add. Aggiunto di Scrittura , che sia falsa, o di Grazia, che siasi ingiustamente ottenuta, per essere esposta alcuna cosa non vera; termine legale. Lat. subreptitius. Gr. παρείσακτος. Serd. stor. Ind. 2. 112. Sospettando per alcuni indizj, che la patente de' Portoghesi mostratagli da' marinari fosse falsa, e surrettizia. Dav. Scism. 23. Che dichiarasse la dispensa di Giulio surrettizia, e nulla.
SURREZIONE. V. SURRESSIONE.
\* §. Surrezione, T. de' Legali. Apponimento di al-

cuna asserzione falsa in qualche scrittura postulante, in

cui si chiede qualche grazia a un Superiore.

+ \* SURROGAMENTO. Il surrogare. Segn. Parroc. instr. 8. 2. Sicchè quando, a cagione del loro numero, chiamiate altri (figliuoli) ad esercitarli, sieno in soccorso, non sieno in surrogamento, sempre nial tollerabile a un padre vero.

SURROGARE. Mettere uno in luogo d'un altro. Lat. subrogare. Gr. υφιζάναι. Ordin. Pac. Un altro al detto modo, e forma si debbe surrogare, ed eleggere. Guice. stor. 9. Fu ec. surrogato in luogo suo France-

sco Carducci

+ SURROGATO. Add. da Surrogare. Lat. suffectus. Gr. υποκαπαςαθείς. Guicc. stor. 16. 804. Borbone surrogato anco in caso della sua morte veniva a succedere . Borgh. Fast. Rom. 463. Quegli altri suffetti , che noi diremmo per avventura o sostituti, o surrogati. Segner. Parr. instr. 6. 2. A quale bocca fe' Cristo un onor sì grande, di non la distinguere dalla propria? Lo fece alla bocca de' Surrogati, de'Sussidiaij, de'Mercennai! [in questi due ult. es. in forza di Sust.].

\* SURROGAZIONE. Sostituzione, Surrogamento.

Bemb.

\* SURRONE. T. de' Mercanti. Balla di cocciniglia, cannella, o simile, involta in un cuoio di bue, e cucita

con istrisce dell'istessa pelle.

SURTO. Add. da Surgere. Dant. Inf. 26. Io stava sovra'l ponte a veder surto. But. ivi: Surto, cioè fermo, come si dice surta l'ancora, quando è fermata. Dant. Purg. 21. Che Cristo apparve a' due, ch'erano in via, Già surto fuor della sepulcral buca. E Par. 18. E come augelli surti di riviera ec. Fanno di se or tonda, or lunga schiera (in questi due escmpj vale: uscito). Vit. Pitt. 94. Fecelo adunque (il cavallo) alto
di testa, e surto di collo (cioè: diritto, svelto).

+ (\*) SUSCETTIVO. Add. Che ricave, Atto a ricevere. Dant. Conv. 185. Poi quando dice che solo Id-

dio all'anima la dona; ragione è dei suscettivo, cioè del suggetto, dove questo dono divino discende (qui

in forza di Sust.)

\* \*\* SUSCETTORE. Suscitatore. Cavalc. Frutt. ting. 95. Tu Iddio sei il mio suscettore, Iddio mio,

e misericordia mia

(\*) SUSCEZIONE . Ricevimento . Lat. susceptio , receptio. Gr. αναδέξις, έχδοχή. Segn. Polit. 7. 383. Ancora la suscezione de' figliuoli in certi padri verrà quando e' sono ec. in su'l buono della età.

SUSCITAMENTO . Il suscitare .

§ Per metaf. Lat. excitatio, motus. Gr. έγερσις, κίνησις. Μ. V. 6. 61. Allora s'accorsono, sanza suscitamento di guerra, quanto guadagno tornava al lo-

+ SUSCITARE. Meno usato che Risuscitare. Lat. suscitare, a mortuis excitare. Gr. έγείςαν, αναζωγεών. Tes. Br. 2. 11. Egli predicò in Acaia, e la fu egli crocifisso, quando egli aveva già fatti molti miracoli, come è di morti suscitare, c d'altre infermitadi sanare. Omel. S. Gris. Suscitava i morti, curava i lebbrosi, e cacciava le dimonia. Cott. SS. Pad. Il quale susci-

toe loro il Salvatore, e liberogli. Dont. Par. 20. Di viva speme, che mise sua possa Ne' prieghi fatti a Dio

per suscitarla.

S. I. Per Eccitare, Far levar su, Far risentire. Lat. excitare, suscitare. Gr. exelgenv. Coll. Ab. Isac. cap. 37. Ogni allegrezza, la cui cagione non è da virtude, incontanente suscita movimento di concupiscenzia in colui, che la trnova. Mor. S. Greg. Bene diciamo nel testo nostro, li quali sono apparecchiati a suscita-re Leviatan. Scal. S. Ag. Dio alcuna volta suscita li figliuoli d'Abraam delle pietre ec. Dav. Scism. 5. Giu-da Patriarca comandò a Onan suo secondogenito, che sposasse Tamar moglie stata del primo defunto senza figliuoli, per suscitare il seme al fratel suo.

† S. II. E in signific. neutr. e neutr. pass. vale Tornare in vita, Risvegliarsi, Risentirsi. Bocc. nov. 42. 16. L'amor di lui ec. divenne maggiore, e la morta speranza suscitò. M. V. 1. 53. tit. Come per lievi cagioni suscitò novità in Romagna. Vit. S. Gir. 38. E nel di ultimo del iudicio debbo della terra suscitare, e un' altra volta circundare la mia anima con questo

mio corpo

SUSCITATO . Add. da Suscitare . Lat. excitatus , commotus. Gr. έγερθάς, συγκινηθάς. Bocc. vit. Dant. 223. Per costui la morta poesia meritamente si può dire suscitata. Stor. Eur. i. 1. Se il terzo Leone Pontefice ec. desideroso del ben comune, non avesse revocato, o, per meglio dire, suscitato in Ponente il dimen-ticato Titolo dello Imperio.

SUSCITATORE. Che suscita

S. Per metaf. Lat. excitator . Gr. o egagwv. Filos. 5. 259. Dunque costui non è cacciator d'onore ec. nè suscitator di vizj, nè largitore di vane sollecitudi-

SUSCITATRICE. Verbal. femm. Che suscita. Lat. exitatrix. Gr. n eyelesoa. Filoc. 7. 143. Tu non conoscente se' de' meriti guastatrice, invocatrice d'ira,

e suscitatrice di briga

+ \*\* SUSCITAZIONE, Meno usato che Risuscita-zione. Cavalc. Frutt. ling. 182. Figura, ad esempio di ciò, abbiamo nella suscitazione (così legge una variante: il testo ha resuscitazione) di Lazzaro.

\* SUSCITO. V. A. Liberato, e Quasi suscitato.

+ SUSINA. Frutta d'estate, che ha nocciolo, a pelle liscia e sottile, ed è polputa e sugosa. Enne di varie, e diverse spezie, le quali hanno diversi nomi, secondo i diversi luoghi. Lat. prunum. Gr. хоххи́ индоч. Dant. Par. 27. Ma la pioggia continua converte In hozzacchioni le susine vere. M. Aldobr. Tiene il corpo ben soluto con acqua cotta di susine. Amet. 15. Ti serbo gelse, mandorle, e susine, Fravole, e bozzacchioni in questo loco. Cas. lett. 74. Non lo perder dunque, e non ispendere in ciriege, e in susine, nè in feste, ed amori di montagna si bella, e si cara occa-

sione, e ventura. + \* SUSINETTA. Dim. di Susina. Salvin. Buon. Fier. Intr. 5. 3. Prugnoli ec. così detti ec. o perche colla rotondità loro somiglino le susinette delle mac-

SUSINO. Albero, che fa la susina. Lat. prunus. Gr. κοχχύμηλος. Pallad. Novemb. 7. Il susino, ovvero pruno si semini co' noccioli nell' autunno di Novembre. Cr. 5. 21. 1. Il prugno, ovveto susino è arbore noto. Alom. Colt. 5. 109. Ove a diletto suo verdegge il po-mo, E'l campestre susino. Dav. Colt. 185. Il susino generalmente ama luogo grasso, basso, fresco, unido, e uggioso, particolarmente, e fuor di modo il susino, e il porcino. Soder. Colt. 66. Hanno le viti in odio i nocciuoli, e' susini, e di erbaggi i cavoli. L' 68. Non è dubbio ec. essersi veduto un susino vivere

sopra un olivo; ma sono sconciature, e abortivi, che non bastano, nè possono bastar più che tanto.

SUSO. Avverb. Su. Lat. sursum. Gr. avw. Dant. Inf. 33. E gli altri duo, che'l canto suso appella. E Par. 2. Beatrice in suso, ed io in lei guardava. E 7. Quanto disubbidendo intese ir suso. Bocc. nov. 50. af. Gittovvi suso un pannaccio d'un saccone, che fatto aveva il di votare. Vit. Crist. Che vi fu posto nel fieno suso. Vit. S. M. Madd. 35. Levatevi suso, e siate sani, e andatevi a procacciare il regno del Cielo. Cronichett. d' Amar. 128. I Fiorentini disfeciono a Fiesole alcuna fortezza, che rimasa v'era suso. Tass. Ger. 4. 36. Risponde: il tuo lodar tropp' alto sale, Ne tanto in suso il merto nostro airi-

\*\* S. I. Suso, particella esortativa: Su via . Lat. eja, hem., Vit. S. M. Madd. 80. In questo giunse S. Giovanni Evangelista con gran pianto, e disse; Suso andiamgli dietro, e moiamo con lui ( leviam-

ci).

\*\* §. II. È anche Preposizione. Gr. S. Gir. 61. La lucerna che l' nomo tiene sotto il luminiere, non può far buon lume : ma la mette uomo suso lo luminieri che faccia lume a coloro della magione.

SUSORNIARE. V. A. Susurrare. Lat. susurrare. Gr. 419ugizav. Mor. S. Greg. Certainente non possiamo dire, che esso apertamente con noi parli, ma

che mormori, ovvero susorni. SUSORNIONE. Che più comunemente diciamo Sornione. Si dice di Chi tenga in se i suoi pensieri, ne si

lasci intendere; e pigliasi in mala parte.
SUSURNO. V. A. Suffumicazione, Suffumigio.
Lat. suffimentum. Gr. Douiasis. M. Aldobr. La cura è, che sia purgata la materia della cagione con ghiera pigra, e poi riceva susorno di queste erbe ec. Cr. 5. 49. 3. Contro la frigidità del cerebro si dia la sua decozione ( del ramerino ) in vino , e lo 'nfermo riceva il susorno col capo coperto, Pataff. 3. Ecco susorno di questa baldoria .

S. Susorno, diciamo anche Un forte colpo, che si dia altrui 14. sul cano. Morg. 7. 17. Prima penso d'applicargli un susceno Al capo, e dir, chi al suo modo zampogni. E 19. 6. Morgante un gran susorno gli appiccoe Col gran battaglio, e'l capo gli schiac-

SUSPENSIONE . Sospensione. Lat. suspensio . Gr. appia. Fior. S. Franc, 184. Che'l grado della con-templazione sia ec. suspensione di mente inebria-

S. Per. Censura ecclesiastica. Lat. suspensio . Gr. aργία. Maestruzz. 2. 51. In qua' cose s'accordano la scomunicazione, e lo 'nterdetto, e la suspensione!
\* SUSPENSIVAMENTE. In modo suspensivo. Rocc.

C. D. E però disse lo spirito, forse suspensivamente parlando.

SUSPENSIVO . V. SOSPENSIVO . SUSPESO, Saspeso. Lat. suspensus.

S. Per Incorso nella censura, ecclesiastica detta, Soapensione. Laf. suspensionis censura damnatus. Gr. apros : Magstejezz. 1.,45. Sanza necessita non si dee ricevere [ il, battesimq ] dall' eretico, ne dallo scomu-

nicato, ne dal suspeso, di tradicio de Sospetto. Fr. Barb. 205. 15. 10 ho suspetto Del romper la dura.

+ \*\* SUSPEZIONE, Suspizione, Sospezione, Sospet10 . Seem, S. Agost. 58. Indi viene contumelia, moymorazione, detrazione, suspezione, ingiuita. E. 58. Non giudicando il peccato altrui per sola suspezione. Bocc. g. 4. n. 6. La giovane raccontandogli il sugno ec. e la suspezione presa di quello ec.

SUSPICARE. Sospicare, Sospetture. Lat. suspica-T. VI.

ri. Gr. u'movoñv. Bocc. nov. 36. 10. Suspicando, e non sappiendo che, più che l'usato spesse volte il riguardava nel volto. Albert. cap. 33. La mente dell'uomo agevolmente spesica. uomo agevolmente suspica, e crede di ciascuno quelle cose, che sostiene. Cas. lett. 29. Che non avendo l'essetto suo, potrebbe far suspicare le persone mali-

\* SUSPINGERE. Sospignere. Tolom.

+ SUSPIZIONE. Sospezione, Sospetto. Lat. suspicio. Gr. υπόνοια, Bocc. nov. 27. 9. Lo innocente per falsa suspizione accusato. Ar. Fur. 32. 99. Alla donna d' Islanda, che non sanza Molta suspizion stava di questo, Il signor disse: Che serviam l'usanza Non v' ba Donna, a parer se non onesto.

+ \* SUSSECUTIVAMENTE. In modo sussecutivo Susseguentemente. Uden. Nis. 4. 48. Si potrebbe affer-

mar quivi esser sussecutivamente collegate insieme la sc. Ne me, e la seguente, dicendosi ec. SUSSECUTIVO. Add. Susseguente. Salvin. pros. Tosc. 1. 203. Si potrebbe render l'inflizio senza questa

sussecntiva solennità della cena.

\* SUSSECUTO. Che è seguito immediatamente. Salvin. Buon. Fier. 5. 4. 9. Gli antichi nostri diceano neente, come, ne mica, e ni mica, Franzese antico ni mie, cioè ne anche una mollica di pane, un minuzzolo, in vece del sussecuto pas, e point, apposto dopo

il verbo alle negative, cioè ec.
SUSSEGUENTE. Che seguita immantenente. Irat. proximus, subsequens. Gr. έγγύπατος, επακολεθών. Bocc. g. 6. f. 5. Il simigliante facemmo del sabato susseguente. Guid. G. Tutte l'altre schiere susseguenti assai dispuose provedutamente. Red. Ins. 45. Ebbe per aderente in gran parte ne' susseguenti tempi il Greco compilatore de' precetti dagricoltura.

\*\* S. Si dice anche di persone che sieno sedute l'una dopo l'altra. Franc. Sacch. nov. 145. Il quale Messer

Dolcibene, essendo susseguenti a lui a tavola li due

collaterali ec.

SUSSEGUENTEMENTE . Avverb. Successivamente, Ordinatamente. Lat. gradatim, deinceps, deinde. Gr. 28ns. Guid. G. Poi Pari, e poi lo Re Priamo, e poi susseguentemente Eneas. Dant. Conv. 157. Poi susseguentemente dice, com' ella valora, e accende amore. But. Delle quali trattera susseguentemente, ovvero successivamente.

+ SUSSEGUENZA. Conseguenza. Lat. consequentia. Gr. e' manadebnois - Red. Cons. 1. 78. Quello che più importa, tutta la massa sanguigna rimerta poi più pregna, e più carica di sale, e per susseguenza il san-gue sempre più imperverserà. E. lett. 1. 104. Tutti i moti di corpo violenti si debbono sfuggire, perchè in questi si syapora molto umido fuor della curporatura,

questi si syapora mono umido mor della corporatura, e per conseguenza i fluidi nostri rimangono più ricchi di sale, onde per susseguenza, anco l'urina viene a farsi più salata [in questi due es. avverbialm.].

(\*) SUSSEQUENTE. La stesso, che Susseguente. Ruon. Fier. 2. 1, 12. Ma in celebrarne il detto anteriore, Perchè non mi scappasse il sussequente, Figural la lingua. e ben eli orecchi sciolsi. Salv. Avvert. nai la lingua, e ben gli orecchi sciolsi. Salv. Avvert.

1, 14, 11 che pure ne sussequenti libri ec, in altri
esempli s' andrà riconoscendo. E 1. 3. 2. 29. La distenzia, che sia tra essa [n], e la sussequente paro-la. E 1. 3. 2, 37. Voci di nome, quantunque se ne truovino, che nel singolar numero abbian l'uscita in ri con r scempia, e sussequente a vocale, d'esser troncati [sic] sostengono comunemente. Mor. S. Greg. 3. 5. Adunque la virtu sussequente, testifica, con che mente si da la sentenzia della maledizione. Gat. Siss. 196. Continuando la suddivisione in infinito, le parallele sussequenti saranno sempre la meta delle prossime

+ (\*) SUSSEQUENTEMENTE. Avverb. Lo stesso, che Susseguentemente. Dant. Conv. 88. Poi sussequentemente, dico l'essetto di questo pensero, a dare ad inten-dere la sua dolcezza. Borgh. Vesc. Fior. 567. Alcuni altri, che ci furono in questi tempi, e sussequente-

mente in quell' altro.

\* SUSSI. Giuoco fanciullesco, che si fa per lo più da' ragazzi ponendo in terra per ritto una pietra, cui danno il nome di Sussi, sopra la quale mettono il danaro conveauto, e poscia allontanatisi ad una determinata distanza, ordinatamente tirano una lastra per uno in quel Sussi, e chi ci coglie, e ne fa cadere il denaro, guadagna quel denaro coduto che è più vicino alla sua lastra, e quello che è più vicino al Sussi, vi si ripone sopra, e così fino che resti finito. Min. Malm.

\* S. Esser il sussi, dicesi proverbialm. per significare Esser quel bersaglio, dove ognun tira, cioè sopra il quale devon cadere tutte le burle, e tutte le minchio-

(\*) SUSSIDENZA. Posatura. Lat. subsidentia . Gr. ύπος ασις. Red. Cons. 1. 154. Talvolta può augumentare, e rendere più ostinata la sussidenza, e l'ostruzione. E lett. 1. 47. Oltre il sangue, vi si scorge ancora di nuovo una certa torbidezza, che lascia nel fonda di l'originale una certa torbidezza. do dell'orinale una sussidenza, o deposizione di ma-

teria grossa bianchiccia.

\* SUSSIDIARIAMENTE. T. de' Legali. In modo sussidiario, In secondo luogo, Per modo di sussi-

dio . + SUSSIDIARIO. T. de' Legali . Ausiliario , Che viene in secondo luogo, Appartenente a sussidio. Fag. com. Allora prævia obtentione delle lettere sussidiarie, la potremo citare colla protesta consueta. Segner. Parr. iastr. 6. 2. A quale bocca fe Cristo un onor si grande di non la distinguere dalla propria! Lo fece alla bocca de' Surrogati, de' Sussidiarj, de' Mercennai! Lo fece alla bocca unica de' Pastori.

SUSSIDIATORE. Che dà sussidio. Lat. adjutor, auxiliator. Gr. Bondos, ouvaywigns. Buon. Fier. 3. 5. 2. E scoperchiati quei sepolti vivi, Uscir di quella tomba, chi per mano D'alcun sussidiator, chi in brac-

cio ad esso

+ SUSSÍDIO. Aiuto nella necessità, Soccorsa. Lat. subsidium. Gr. ¿mixegia. Bocc. Intr. 13. A coloro ec. che infermavano, niuno altro sussidio rimase, che o la carità degli amici, e di questi fur pochi, o l'avarizia de serventi. G. V. 11. 54. 4. Gli levò tutto il sussidio delle decime di Cristianità a lui concedute. M. V. 2. 10. Il maggiore sussidio, che avessono, era l'agresto, e le frutte non mature. Lasc. Guerr. Mostr. 4. Umile dunque a voi la Musa mia Si volge, o Mostri invitti ed immortali: Date sussidio e soccorso al mio canto.

S. Per Suggestione, e Instigamento. Lat. suggestio, incitamentum. Gr. rapogunois. G. V. 5. 38. 1. Incontanente per sussidio diabolico preso di lei, la promise, ed isposò a moglie. E 8. 38. i. Il peccato dell'ingratitudine, e'l sussidio del nimico dell' umana generazione della detta grassezza fece partorire superbia cor-

ruzione

+ SUSSIEGO. Gravità , Sostenutezza. Lat. gravitas , supercilium . Gr. σεμνότης , υπερηφανία . Sacc. rim. 2. 157. Lo guardo, e rido, e a quel suo grave, altero Minacciante sussiego oppongo in rima Un parlar dol-

SUSSISTENTE. Che sussiste. Segn. Mann. Apr. 1. 1. Guarda quanto tu sii tenuto a rendergli grazie d' una instruzione si copiosa, si soda, si sussistente. Salvin. disc. 1. 124. Il piacere della virtà è stabile, e fermo, e sussistente.

\*\* S. Per Avere un essere individuo. Segn. Mann. Dic. 31. 2. In Cristo una tal natura [divina] è forma sustanziale, la qual sussiste da sè ec. Ne giusti una tal natura è una forma accidentale, la quale gli

truova gia sussistenti nel loro supposto di uomini puri.
(\*) SUSSISTENTISSIMO. Superl. di Sussistente.
Salvin. disc. 2. 154. Come la bonta divina attuata, e come un raggio di quella penetrante prima negli an-gioli ec. e finalmente nella materia, è una cosa sussi-

stentissima, e reale. + SUSSISTENZA. Attuale esistenza. Lat. subsisteatia. Gr. υπαρξις. Dant. Par. 13. Per sua bontate il suo raggiare aduna, Quasi specchiato in nuove [deve leggersi nove : e sono i nove cieli secondo il sistema di Tolomeo] sussistenze. E 33. Nella profonda, e chiara sussistenza Dell'alto lume parvemi tre giri. Buon. Fier. Intr. 2. 3. Ch' a tutte l'impossibil stravaganze Sussistenza donate.

SUSSISTERE. Avere attuale esistenza . Lat. exi-

\*\* S. I. Per Avere un essere individuo . Segn. Mann. Dic. 31. 2. In Cristo una tal natura [ divina ] è forma sustanziale, la qual sussiste da sè nella persona di lui. E 31. 4. La bontà divina ec. sì come fece aver l'essere a tutte le cose create ec. però si dice, che in lei sussistano tutte.

S. II. Sussistere, parlandosi di ragioni, discorsi, e simili, vale Esser valido, Esser fondato, Reggere al

martello.

SUSSOLANO. Uno de' quattro venti principali, Che spira da Oriente. Lat. subsolanus. Gr. αφηλιώτης. Libr. cur. malatt. Quando il sussolano sossia, allora

cresce la bile. + \*\* SUSSURRONE. Così da alcuno erroneamente fu scritta la voce Susurrone. Cavalc. Pungil. 105. Guarda, che non sii infamatore, ne sussurrone ne' popoli. E 106. Guardati, che non sii chiamato sussurrone, cioè occulto detrattore in vita, e che non sii preso al lacciuolo della tua lingua (questo stesso es. leggesi nel

Vocabol. alla voce SUSURRONE S. I.).
SUSTA. Corda, con che si legano le some. Buon. Fier. 2. 1. 15. Un, che reca bacchette da cavalli, E sovattoli, e sferze, e sproni, e pungoli, E funi, e

morsi, e cavezzoni, e suste.

S. Essere, a Mettere in susta, vale Essere, o Mettere in moto, in agitazione, o simili. Lat. exagitare, incendere. Gr. οίς γηλατάν. Bern. Orl. 1. 24. 5. Però quei due Pagan metteva in susta. E 2. 27. 5. Ell' aran, fate conto, altro pensiero ec. E si provvederan di preti, e frati, Ed ecco in susta i vescovi, e gli aba-

SUSTANTE . V. A. Dicesi In sustante ; e vale in pie. Nov. ant. 51. 4. Appresso il fece rizzare in su-

stante, e gli cinse una bianca centura.

\*\* SUSTANTIFICAMENTE. Avverb. Con sostanza, con Nutrimento. Red. Cons. 2. 131. E per questa cagione io gli aveva ordinato il siero, a fine di umettare sustantificamente, e di rinutrire qualche poco ec.

\* SUSTANTIFICO. Sustanziale; e propriam. Che si converte in sustanza propria del corpo. Red. lett. Trar fuori del corpo l'umidità vitale, e sustantifica, che è tanto necessaria alla conservazione della sani-

tà SUSTANTIVAMENTE, . SOSTANTIVAMENTE. Avverb. A maniera di sustantivo. Lat. substantive. Gr. οὐσιας ικώς. Varch. Lez. 247. Venghiamo omai a trattare del caldo preso sostantivamente.

SUSTANTIVO; e SOSTANTIVO. Add. Che ha sustanza, o sussistenza. Lat. substantivus. Gr. υπας-

xTIXOS. S. I. Sustantivo, è anche Termine gramaticale, c

dicesi del Verbo, o del Nome. Verbo Sustantivo è Quello, che significa sustanza, o sussistenza, e nel quale si risolve ogni altro verbo. Maestruzz. 1. 52. Pare che si debba dire, che quando questa parola voglio si congiugne collo infinito del verbo sustantivo ec., ovvero del verbo, che non significa atto, ma relazione ec. allora per questa parola voglio piuttosto si suole isprimere la volontà, che seguita, che la preceden-

S. II. E Nome sustantivo, o Sustantivo assolutamente, si dice Quello, che per se sussiste, declinandosi per un sol genere, il cui opposito è detto Addiettivo. But. Inf. 33. 1. Servio pone pure Alfea addiettivo del sustantivo origine. Franc. Sacch. nov. 11. Non accordando l'aggettivo col sustantivo, giunse balbettando a uno scuro passo la dove dice: da nobis hodie. Carl. Fior. 72. Non ci ha'l sustantivo, cui possa aggiugnersi. E 73. Non c'è sustantivo, a cui appoggiarsi. E appresso: In questo il ratto non è avverbio, ma addiettivo, al quale il sustantivo nome passo siccome replicato si vuole intendere. Red. annot. Ditir. 59. Negli esempj suddetti per lo più drudo è nome sustativo, ma io lo trovo ancora in forza di addiettivo appresso gli

scrittori Toscani più antichi.

+ SUSTANZA, e SOSTANZA, ed all' ant. SU-STANZIA, e SOSTANZIA. Quel, che si sostenta per se medesimo, e dà fondamento a tulti quegli accidenti, che non si possono per lor medesimi sostenere; E si prende talvolta per Essenzia, Quiddità, e simili. Lat. substantia. Gr. 8σία, υπαςξις, υπός ασις. Dant. Par. 24. Fede è sustanzia di cose sperate, E argomento del-le non parventi. Nov. ant. 8. 3. Il fumo non si può ritenere, che torna ad aulimento, e non ha sostanzia, nè proprietade, che sia utile. Pass. 107. Non lascia errare in quelle cose, che sono della sustanzia della fede. M. V. 2. 3. Questo non ebbe sustanzia alcuna di verità. Tes. Br. 1. 14. L' anima non è divina sostanza, nè divina natura, e non è fatta anzi che 'l suo corpo, ma a quella ora medesima è creata, che ella è messa dentro dal suo corpo. Soder. Colt. 23. La vite ec. è vaga d'abbracciar molto paese, e massimamente in alto, e quanto più va alta, tanto più frutto getta, ma di sustanza più debole, e minore. E 95. Si fa vino d' assenzio, di rosmarino, e di salvia, e tutte queste cose si seccano nel forno, se non altrove, e secche si spolverizzano, e si mettono diperse sopra la botte di vendemmia avendo imbottato vergine, perchè bolla con esso, e attragga a se quella sostanza, o sapo-

§. I. Per Intelligenza, Spirito angelico. Dant. Purg. 30. Ella pur ferma in sulla destra coscia Del carro stando, alle sustanzie pie Volse le sue parole così poscia. But. ivi: Alle sustanzie pie, cioè agli Angio-

S. II. Per lo Spirito separato dal corpo. Dant. Par. 7. Così volgendosi alla nota sua Fu viso a me cantare essa sustanza. But. ivi: Essa sustanza, cioè essa anima di Giustiniano, che m'avea parlato. Dant. Par. 15. Come saranno a' giusti preghi sorde Quelle sustanzie, che per darmi voglia, Ch' io le pregassi, a tacer fur concorde ! But. ivi : Quelle sustanzie, cioè, quel-

le beate anime.

S. III. Per Somma, Contenuto, Ristretto. Lat. summa. Gr. κεφαλαιον. G. V. 10. 69. 2. Confermò le infrascritte nuove leggi per lui nuovamente fatte, la sustanzia in breve delle quali è questa . M. V. 5. 59. Nella pace in sustanzia si contenne, che generale, e perpetua pace sia tra l'Arcivescovo di Milano, e tutte le sue città ec. Bern. Orl. 2. 17. 47. L' istorie nostre in molte parti sparte Convien raccorre, e farne una sustanza.

S. IV. Per Facultadi, Avere, Rendita. Lat. opes, fortunae. G. V. 11. 91. 5. E mala provvedenza accrescere l'entrata del comune della sustanza, e povertà de' cittadini. M. V. 6. 13. Presa la terra, la spo-gliarono d' ogni sustanza. Vit. SS. Pad. 1. 12. Tornando a casa disperse, e distribuette o vendendo, o donando ai vicini, e ai poveri ogni sua sustanzia, riserbandone una picciola quantitade per la sorella. Vit. S. Gir. 18. Che diremo al presente di certi non pastori, ma struggitori in consumare le sustanzie ecclesiastiche?

SUSTANZIALE, e SOSTANZIALE. Add. Di sustanzia, Che ha sustanzia; e talvolta si prende per Essensiale. Lat. substantialis. Gr. Boiagixog. Dant. Purg. 18. Ogni forma sustanzial, che setta È da materia, ed è con lei unita, Specifica virtude ha in se colletta. Coll. SS. Pad. Così medesimamente non dobbiamo prendere per questo spirito alcuna cosa sustan-ziale. Maestruzz. 1. 15. Dicono quasi tutti i dottori, che in niun modo puote essere vescovo, se non è prete, imperocche l'ordine sacerdotale è quasi fondamen-to sustanziale dell'ordine vescovale. Varch. Lez. 154. Se l'anima è la forma sostanziale dell'uomo, e gli da l'essere, e l'operazioni, o no.

§. I. Vale ancora Importante, Considerabile. Buon. Fier. 2. 4. 10. Cose considerabil, cose buone, Cose sustanzial? C. sustanzialissime.

S. II. In forza di sust. Buon. Fier. 2. 4. 18. Ad un signor che saldo in sulle cose Ami'l sustanziale, e'l vano aborra

† \*\* SUSTANZIALEMENTE. Sustanzialmente. Pass. 334. Non puote adunque il diavolo mutare una

cosa in altra sustanzialemente.

SUSTANZIALISSIMO. Supert. di Sustanziole. Lat. ad rem maxime pertinens. Buon. Fier. 2. 4. 10. Cose considerabil, cose buone, Cose sustanzial? C. sustanzialissime

+ SUSTANZIALITÀ, ed all'ant. SUSTANZIA-LITADE, e SUSTANZIALITATE, e SOSTANZIA-LITÀ, ed all'ant. SOSTANZIALITADE, e SO-STANZIALITATE. Astratto di Sustanziale, e di Sostanziale. Teol. Mist. A Dio si convien dare ec. la soprassustanziale scienza della ignoranza, e della sustanzialità. Magal. part. 1. lett. 23. L'immaterialità dunque è il balsamo, che preserva dalla corruzione la sustanza; non la sustanzialità lo spirito

SUSTANZIALMENTE, . SOSTANZIALMENTE. Avverb. In quanto appartiene alla sustanza, o all'essenza, Essenzialmente . Pass. 100. L'atto della coufessione sustanzialmente si dimostra in ciò, che dicono, che è uno manifestare, ed aprire colla parola quello, ch' era nascosto. E 334. Non puote adunque il diavolo mutare una cosa in altra sustanzialmente, trasformando le cose, o di nuovo creandole, ch' è propria, e sola virtu d'Iddio. Circ. Gell. 9. 205. Trasmutarsi sustanzialmente, e diventare un altro, sono po-chi, che lo facessono. Varch. Lez. 387. Se il bello, e il buono sono sostanzialmente una cosa medesima

SUSTANZIARE, e SOSTANZIARE. Neutr. pass. Ricevere sostanzia. Lat. substantiam accipere . Gr. oùσίαν προσλαμβάναν. Com. Par. 24. Quelle cose, che si sperano nel tempo avvenire, in cui si sustanzia-

SUSTANZIÉVOLE, e SOSTANZIÉVOLE. Add. Di sostanza, che ha sustanzia, Che dà, o porta sustanza. Bemb. pros. 1. 30. Molte cose reco il Calmeta in difesa della sua nuova lingua poco sustanzievoli nel vero. Segr. Fior. Cliz. 4. 2. Io cenerò poche cose, ma tutte sustanzievoli [ cioè: di nodrimento ].

S. Per Utile, e Profittevole. Lat. utilis, fructuosus.

Gr. χρήσιμος, εὐχαρπος. Franc. Sacch. nov. 22. Forse fu più vera, e sustanzievole predica questa di questo fraticello, che non son quelle de'gran teologi. D. Gio: Cell. lett. 25. Siccome cose necessarie alla nostra salute, e dono sustanzievole.

SUSTANZIOSISSIMO. Superl. di Sustanzioso. Lat. succi plenissimus. Gr. χυλωδίζατος. Libr..cur. malatt. Errano nel nutrirsi con cibi sustanziosissimi, e talvolta più che sustanziosissimi, e troppo frequen-

temente.

SUSTANZIOSO, e SOSTANZIOSO. Add. Sustanzievole. Lat. utilis, frugifer. Gr. χερήσιμος, εὐ-καρπος. Tratt. Pat. Nost. L'uomo dice, che vivanda è sustanziosa, quando ella ha assai di sustanza, e nodrimento. Soder. Colt. 14. Quella terra, che con la grassezza ha sustanza, e leggerezza, e non grave, e ancorachè ella sia di sopra debile, se dentro è grassa, e sustanziosa, sarà buona. Red. lett.; 2. 125. I brodi grossi, e sustanziosi, viscosi, e di natura di colla non sono buoni per lei [qui vale: di nodrimento].

SUSTENTAZIONE, e SOSTENTAZIONE. Il so-

SUSTENTAZIONE, e SOSTENTAZIONE. Il sostentare. Lat. alimentum, sustentatio. Gr. τροφή. Bocc. nov. 2. 9. Avendo alia manifesta simonía proccurería posto nome, e alla golosità sustentazione. Guid. G. Se la vettovaglia non mancasse per loro sustentazione Mor. S. Greg. Renduto dagli uditori il debito soldo per sostentazione della lor vita. Teol. Mist. Ne' bene-

ficj ricevuti da lui per sua sostentazione.

SUSTITUIRE, e SOSTITUIRE. Mettere uno in luogo suo, o d'altrui. Lat. substituere, in alterius locum subrogare. Gr. eiς άλλε τάξιν καθιςάναι τινά. Βους. nov. 17. 34. Perchè prestamente in lor Prenze un fratello del morto Prenze sustituendo, lui alla vendetta con ogni lor potere incitarono. Franc. Sacch. nov. 4. All'abate parve inill'anni di sustituire il mugnaio in suo luogo. Tac. Dav. stor. 3. 311. Sostituisce Alfeno Varo.

S. Sostituire è anche termine legale, e vale Instituire il secondo erede. Lat. substituere. Gr. ύποκαθις άναι. Βοςς. nov. 49, 5. Lei, se avvenisse, che'l figliuolo senza erede legittimo morisse, suo erede susti-

tuì.

SUSTITUITO, e SOSTITUITO. Add. da Susti-

tuire, e Sostituire.

SUSTITUTO, e SOSTITUTO. Che tiene la vece altrui. Lat. subrogatus, vicarius, substitutus. Gr. ό αντ' άπις πεταγμένος. Vit. Plut. Voleva, che i capitani potessono ire fuor della terra coll' oste, e potessono avere l' onor de' consoli, che potessono venire per sustituti. Bern. rim. 1. 58. Che paion sustituti della peste.

SUSTITUZIONE: V. SOSTITUZIONE.

\* SUSURBANTÉ. Che susurra; Mormorante. Salvin. inn. Om. [Sovverrommi ec.] Di qua di là il nero slutto usciva Pe' venti a terra acuto susurranti. Sanazz. Arcad. pros. 3. Nè credo ancora che le susurranti api vi fossero andate a guastare i teneri siori. E son. [Liete, verdi, siorite ec.] Voi susurranti e liquidi cristalli ec. Deh state a udir ec.

SUSURRARE. Mormorare, Leggiermente romoreggiare. Lat. susurrare, murmurare. Gr. 4180917411. Varch. Ercol. 58. Quelli, che favellano piano, e di segreto l'uno all'altro ec. si dicono bisbigliare, e ancora, ma non così propriamente, con verbi Latini susurrare, e mormorare. Menz. rim. 1. 63. Porge diletto il susurrar soave Dell'api industri per fiorita spon-

da.

+ S. Per Dir male d'altrui, Mormorare, nel signific. del S. III. Lat. de alicujus fama detrahere. Gr. λοιδορείν, καταλαλείν. Cic. Pist. Quint. Per cagione di guadagnare non si possa susurrare, o pispigliare [la

stampa di Fir. 1815. a pag. 9. legge: Sieno gli orecchi tuoi tali che quello che odono si creda per tutti averlo udito, non sieno tali che in essi fittiziamente, o simulatamente per cagione di guadagno non si possa sussurrare; o pispigliare. Qui sussurrare con due s forse per errore di stampa]. Maestruzz. 2. 8. 5. Siccome alcuno conviziando intende di cacciare a terra l'onore del conviziato, e detraendo iscemare la fama, e susurrando togliere l'amicizia, così ischernendo intende, che colui, che è ischernito, si vergogni.

SUSURRATO. Sust. V. A. Il susurrare. Lat: susurrus. Gr. 419ve10u05. Cr. 9. 99 3. Fanno (le pec-

chie) dentro alla casa il susurrato più grave.

SUSURRATO. Add. da Susurrare. SUSURRATORE. Che susurra.

. † §. Per Mormoratore, Detrattore occulto. Lat. susurrator, murmurator, detractor, susurro. Gr. κασαλαλας. Cavale. Med. cuor. Gli uomini susurratori, e mormoratori son maledetti da Dio, perocchè turbano la pace di molti, e san Paolo dice: susurratori, e detrattori sono odiosi a Dio. Magal. part. 2. lett. 5. Oli Dio! perchè ha egli a meritar maggior fede il secondo susurratore che 'l primo! Di grazia non mi dite che 'l primo è un diavolo ec.

SUSURRAZIONE . Il susurrare . Lat. susurra-

tio .

§. Per Mormorazione. Lat. detractio, murmuratio. Gr. καταλαλία. Tratt. pecc. mort. Susurrazione è quando la persona dice mal d'alcuno, o quello, che par male, ch' è a provocare, e a dispiacer l'uditore inverso la persona di chi dice, non essendo presente. Maestruzz. 2. S. 4. Qual di queste cose è più grave! Risponde san Tommaso: la susurrazione è più grave. But. Par. 6. 2. Significa ec. susurrazioni, bugie,

falso testimonio, e molte altre cose.

+ (\*) SUSURRIO. Susurro, Mormorio. Lat. susurrus. Gr. 419 ugio µis. Salvin. pros. Tosc. 1.508. Nel cesto, o trapunto, o cinto di Venere, dove erano storiate le avvenenze, e le grazie tutie, vi era trall'altre il susurio, il cicalamento, pur troppo da' nostri cicisbei, ec. adoperato. E pag. 483. [ediz. di Ven. 1754.] Che se roco susurrio di piccoli invidiosi in qualche cieco angolo ec. Corsin. Torracch. 15.51. Se le aprì sotto una voragin nera, Che non giovando a lei poco nè punto Magico susurrio, bella e giuliva Siccome eli'era se l'inghiotti viva. Baldin. lett. Quel tumulto, e quel susurrio, che sarebbe stato nella contrada, e nella vicinanza nel farsi per la sua persona tal funzione. Min. Malm. Bisbiglio, e Pispiglio ec. viene da quel susurrio, che sentimmo farsi da coloro, che parlano in segreto.

SUSURRO. Il susurrare, Mormorio. Lat. susurrus. Gr. ψιθυρισμός. Mor. S. Greg. Lo mormorio, o veramente, secondo 'l nostro testo parlando, il susurro dell' occulte parole non è altro, se non il movimento innanzi al parlare. D. Gio: Cell. Non ascoltino li susurri, e le lusinghe di queste cose. Red. Vip. 1. 85. Come se udito avesse gli orrendi, ma per mio credere inutili, e bugiardi susurri de' Marsj incantato-

SUSURRONE. Susurratore, Che susurra. Varch. Ercol. 58. Non pertanto si dice ancora bisbiglione, ma

in quella vece si dice susurrone.

S. I. Per Mormoratore, Detrattore. Lat. susurrator, murmurator, detractor. Gr. κατάλαλος. Maestruzz. 2. 8. 5. Susurroni sono detti coloro, che tra gli amici seminano discordia. Cavalc. Pungil. Guardati, che non sii chiamato susurrone, cioè occulto detrattore, e che non sii preso al laccio della tua lingua. Petr. lett. P. N. Che con altro animo gl'iniqui rappottatori, e susurroni cacci da se. Morg. 22. 197.

Egli ha con seco certi susurroni, Che pensan contro a Pred. 9. Queste quattro differenzie sono scritte ec. in

me sempre laccinoli.

\*\* §. II. Per Ciance, Ciuffole.S. Agost. C. D. 2.6.

E non ci si vantino di non so che cinfiole o snsurroni soffiati negli orecchi di pochissimi [ Lat. ha: nescio

quos susurros ec.].
+ SUTO. V. A. Add. da Essere, tronco da Essuto; lo stesso, che Stato add. Lat. factus. Gr. 7 200 uzvos. Bocc. nov. 16. 27. E se io avessi creduto, che conceduto mi dovesse esser suto, lungo tempo è, che domandato l'avrei. Salust. Ing. R. La sua virtù è suta grandissima, e dismisurata. Vit. S. Umil. Ma ella ritornò a letto, acciocche la fante s'avvedesse, o accorgesse di quello, ch' era suto. G. V. S. 18. 1. Il detto Re Giacomo si scusò della 'mpresa, che Don Federigo suo fratello avea fatta della signoría di Cicilia, e come non era suta di sua saputa, nè di suo consentimento. Teseid. S. 11. In ver di cui il buon Arcita volse, Avendo lui appena conosciuto, Per lo gran polverio che v'era suto. E 11. 10. Il dolor dentro istrinse con virtute , Per dare esempio a chiunque 'l vedea Di confortaisi delle co-

se sute.

\* SUTRO. Gallinella acquatica detta dagli Ornitologi Latinam. Gallinula ochra dal color di quasi tutto il suo corpo che è verdognolo, ma fosco, e imbratta-

+ \* SUTTÉNDERE, e SOTTÉNDERE. T. de'Geometri. Dicesi di una Linea tirata in opposizione ad un angolo di qualsiasi triangolo, o dall' una all' altra estremità di un arco. Galil. Operaz. Astron. 462. Investigare quale, e quanto sia l'angolo a cui suttende il diametro di qualsivoglia stella. E Dif. Capr. 191. E questi, prudenti lettori, son quelli, li quali non aven-do prima che ieri l'altro imparato quanti gradi sottendono agli angoli d'un triangolo, hanno ec.

† \* SUTTERFUGGERE. Evitare, Scansare, Schi-

vare . Castigl. Cortig. Vol. 1. pag. 189. [ Mil. ediz. Class. ] Meglio è dimandar grazia alla Signora Duchessa, che faccia differire il resto del ragionamento a domani, che a voler con inganni sutterfugger la fatica (l'edizione del Giolito 1564, a pag. 187, legge con an-

tica ortografia subterfuggere).

SUTTERFUGIO. Forma da sfuggir checchessía, Scampo, Modo da scampare, da uscir di pericolo, o d' impegno. Lat. subterfugium. Gr. υπεκφυγή. Fr. Giord. Pred. Nella giustizia umana se lo processo sia fatto colle necessarie formalità, vi può essere qualche sutterfugio di tempo per lo reo, nia ec. Red. Vip. 1.64. Non sapendo trovare altro scampo, o sutterfugio, ricorrono alle cavillazioni. Gal. Sist. 88. Convinchiamo l'error suo con mezzi, che non ammettono risposta,

o per dir meglio sutterfugj .

+ \* SUTTESA. T. de' Geometri. Linea retta opposta ad un angolo, che si presume tirata fra due estremità dell'arco, che misura quell'angolo. Gatil. Operaz. Astron. 463. Per lo noto diametro della corda avremo l'angolo G, e per conseguenza la suttesa ad esso, cioè il diametro del Cane. E lett. Vol. 3. pag. 177. Sicchè se ver. gr. dal contatto imo si tireranno sino alla circonferenza le suttese di 1. 4. 10. 30. ec. gr. il mobile sopra tali inclinazioni, e lunghezze scende-

+ \*\* SUTTILE. Meno usato che Sottile. Fr. Giord.

quella bella, e suttile arte del misurare

SUTTRARRE. Sottrarre. Boez. G. S. 62. Che è, perchè tu non lo confessi, conciossiachè continuamente il più forte al men possente contra voglia suttragga!
SUTTRAZIONE. V. SOTTRAZIONE.
\* SUTURA. T. degli Anatomici. Quella parte, o-

ve si connettono le ossa del cranio.

+ SUVERATO, e SUGHERATO. Add. Si dice di Scarpe, pantufole, e pianelle, che abbiano cortecce di suvero tra suolo, e suolo, e di qualunque altra cosa, dove sia suvero. Fav. Esop. Ne si vergogna di poitar calzari, e pianelle suverate (questo esempio leggesi anche alla Voce SUGHERATO). Cr. 10. 36. 1. Questa rete è molto lunga, e assai ampia, e sitta, avente coida dall' un lato piombata, e dall' altro suverata.

+ SUVERO. Sughero . Lat. suber . Gr. φελλές. Cr. 5. 64. 1. Il suvero è un arbore, che fa glijande più serotini, che la quercia, la cui corteccia è grossa, leggieri, e ottima per pianelle. Car. En. 11. 880. Poiche a tutto ebbe pensato, Con un subito avviso entro una scorza Di salvatico suvero rinchiuse La pargoletta

figlia .

SUVI. V. SUVVI.

SUVVERSIONE. Sovversione, Il sovvertire. Lat. subnersio. Gr. κατας goon. Guice. stor. 1. 37. Ebbono principio mutazioni di stati, suvversioni di regni, desolazioni di paesi.

+ \* SUVVERTENTE. Che suvverte, Sedicioso. Tratt. gov. fam. Dividitori di Dio, dell'anime dissipatori, fondatori di sette, suvvertenti di vere, e sante

religioni

SUVVERTIRE. Sovvertire.

SUVVERTIME, Governore, SUVVI, e SUVI. V. SU S. VII. SUZZACCHERA. Ossizzacchera. Lat. oxysaccharum. Franc. Sacch. nov. 210. Noi ce n' avvedremo a' medici, e agli sciroppi, e alle suzzacchere, che sa-

pere quello , che costano .

§. Figuratam, si dice di Cosa, che rechi altrui noia, o dispiacere. Patoff. 1. E alla buona Guelfa e' fu suzzacchera. Varch. Ercol. 55. D' uno, che dica male d'un altro, quando colui non è presente, s'usano questi verbi ec. dargli il cardo, il mattone, e la suzzaccheta, massimamente quando se gli nuoce. Lasc. Gelos. 3. 12. Oh oh voi non sapete; oh questa è la suzzacchera! Ambr. Bern. 5. 8. No no, io vo' questa suzzacchera Lasciare ad altri.

SUZZAMENTO. Il suzzare.

SUZZANTE. Che suzza.

SUZZARE. Rasciugare a poco a poco; ed usasi nel signific. att. e neutr. Lat. paulatim tergere, siccare. Gr. κατά μικεόν ομοργνύναι, ξηςαίναν.

SUZZATO. Add. da Suzzare. SUZZATORE. Che suzza.

SUZZO. Add. da Suzzare. Lat. siecus, emunctus, exilis. Cr. ξηςός, οπομυχθείς, λεπτός. Vett. Colt. So. Sentii dire ad un contadino ec. che quel tempo era stato a proposito per l'ulive, perciocchè ell'erano ingrossate, dove prima pel molto secco erano troppo

§. Per metaf. Fir. rim. burt. 51. Mona Maria, s' i' ho entiato i talloni, In quello scambio i'ho suzzo l'inge-

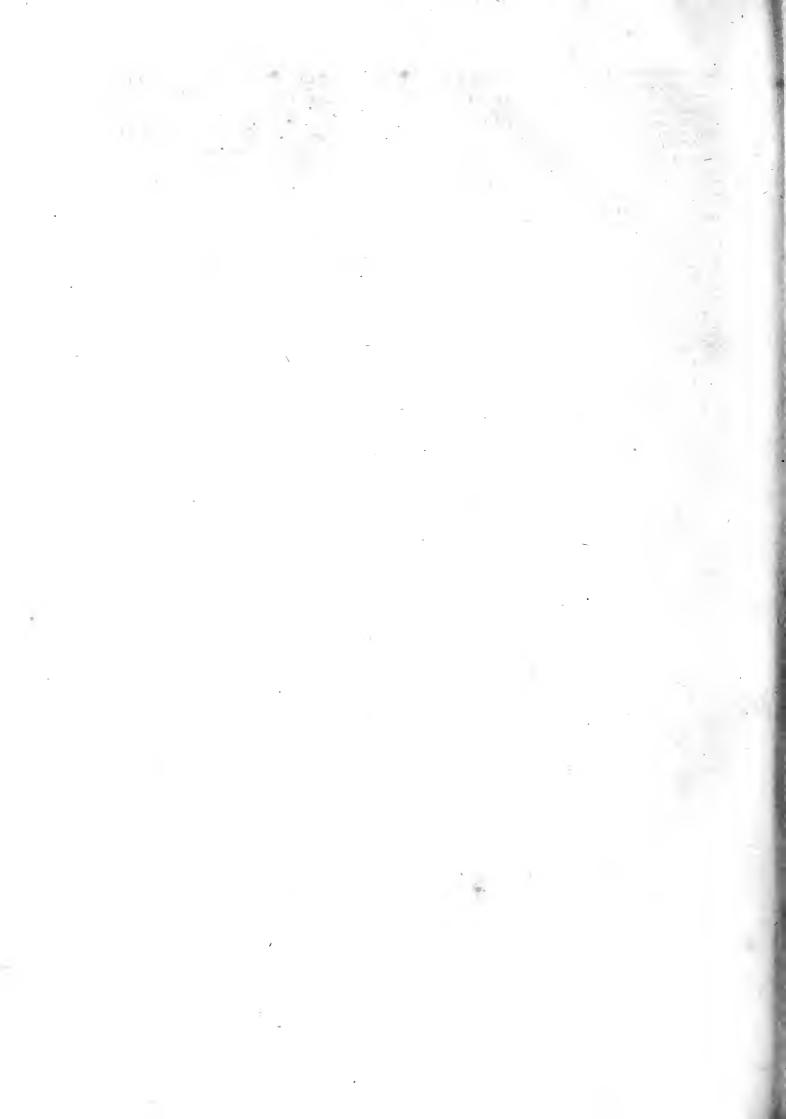

| 1000 | •    | • 1, |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------|------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | *    | •    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| % °  |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100  |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   | • 0.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      | • 7  | à |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | •    |      |   | b **  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | •    | ~    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      | -    | • |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -    |      |      |   |       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |      |   |       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 6    |      |   | 9.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | •    |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · ·  |      |      |   |       | / ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (-   |      |      | 6 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      | £.   |   | , *   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   | -     | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · \  |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •    |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *    |      |      |   | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1    |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4    |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   | (     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ,    |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10   |      |      |   | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 176m |      |   |       | 6. ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •    |      | •    |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -    |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2    |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • *  | v    |      |   | ×     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.17 |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| à    |      |      |   |       | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | •    |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4    |      |      |   |       | th control of the con |
| 4    |      |      |   | *     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •    | * ,  |      | _ |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |      | o |       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | •    |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      |      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                        | 10              |                 | To Company                                                                                  | ERRORI                         | CORREZION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| es l                   | Colonna         | _               |                                                                                             | Ziiii                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pagina                 | lon             | Linea           |                                                                                             | -                              | pro to the contract of the con |
| Pag                    | ပိ              | Ŀï              |                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _                      | _               |                 | alla V. SEMBRÁRE, lin. 2.                                                                   | è fuor                         | e fuor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 205                    | )<br>)>         | >><br>>>        | alla V. SEMENTATORE, lin. 3.                                                                | lo ha                          | ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 208                    | »               | ×               | al S. II. della V. SEMINARIO. lin. 1.                                                       | tengono                        | si tengono 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 211                    | »               | >>              | al S. della V. SEMPLICISTA. lin. 3.                                                         | fia                            | sia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| >>                     | ×               | »               | al S. II. della V. SEMPRE. lin. 3.                                                          | quando<br>proxoneta            | quanto<br>proxeneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 215                    | 2               | 2               | alla V. SENSERÍA. lin. 2.                                                                   | Lat. proxonetæ                 | Lat. proxenetae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 215                    | »               | >>              | al S. della stessa V. lin. 4.                                                               | esso                           | esse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 221                    | 2               | *               | al ** S. 1. della V. + SENZA, ec. lin. 4.                                                   | prima un                       | prima in un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 224                    | 1               | <b>&gt;&gt;</b> | alla V. (*) SER, lin. 10.                                                                   | Lat vecerra<br>§. di           | Lat vacerra<br>S. I. di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 226                    | >>              | »               | alla V. SERENATRICE. lin. 5.                                                                | si vede                        | si vide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 229<br>250             | 2 %             | >><br>>>        | alla V. SERPICELLA. lin. 2.                                                                 | casa                           | cassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 235                    | »               | >>              | alla V. SERVILE. lin. 13.                                                                   | ch's' ha                       | che s' ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 258                    | ı               | >>              | alla V. SESSITURA. lin. 2.                                                                  | isconciarle                    | iscorciarle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 241                    | ×               | >>              | alla V. SETONE. lin. 11.                                                                    | per gli<br>barilli             | per loro gli<br>barili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 249                    | »               | >>              | alla V. SFIATAMENTO. lin. 4.<br>alla V. SFINÍRE. lin. 4.                                    | nov. 165 da fortune            | nov. 165. tit da Fortune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 251<br>-»              | 2               | »<br>»          | alla V. + SFOCATO. lin. 4.                                                                  | dicese                         | discese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 252                    | ×               | <b>»</b>        | al S. I. della V. SFOGGIARE, lin. 1.                                                        | mondum                         | modum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 256                    | 1               | >>              | al Š. IV. della V. SFORZARE. lin. 12.                                                       | non è stata                    | non è stato<br>* SFRANCIOSÁRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 257                    | <b>»</b>        | >>              | al Calalla W CICTIDANZA lin 3                                                               | * SFANCIOSÅRB<br>donasse       | donassi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 274                    | 2               | »               | al §, della V. SICURANZA. lin. 3.<br>al + §. III. della V. SIGILLO. lin. 7.                 | amplissicauli                  | amplessicauli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 277<br>280             | 2               | »<br>»          | alla V. + SIGNOROTTO. lin. 3.                                                               | un dì                          | un di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 281                    | ı               | »               | alla V. SILÉRE. lin. 6.                                                                     | che 'ngombra                   | che 'ngombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 284                    | 2               | >>              | alla V. + * SIMO. lin. 7.                                                                   | Dal                            | Del Car. lett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 286                    | »               | <b>»</b>        | alla V. SINCERISSIMO. lin. 4.                                                               | Cas. lett.                     | colpirlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 290                    | <b>»</b>        | >>              | al S. della V. SINISTRO. Sust. lin. 3. alla V. + SMERLO. lin. 2., e 12.                     | falconelli                     | falconcelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 303                    | 1 2             | »<br>»          | alla V. + * SMILLANTARE. lin. 3.                                                            | un vostro                      | un nostro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 315                    | »               | × ×             | al S. IV. della V. SODO. Add. lin. 3.                                                       | o dir                          | o a dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 520                    | ×               | >>              |                                                                                             | + * SOFFISMARE                 | + * SOFISMARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 521                    | <b>»</b>        | >>              | alla V. + SOGGIACÉRE. lin. 9., e 10.                                                        | cagio-nare<br>superbia         | ragio-nare<br>soperbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 347                    | ' T             | »               | alla V. + (*) SOPÉRBIA. lin. 7.<br>alla V. SOPPOSTO. lin. 1.                                | Add. da Supporre               | Add. da Sopporre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 350  <br>353           | 2 >>            | »<br>»          | alla V. SOPRACCAPO. lin. 4.                                                                 | tullere                        | tulere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 357                    | >>              | >>              | alla V. SOPRAMMENTOVATO. lin. 5.                                                            | fatt apressione                | fatta pressione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 358                    | 1               | <b>&gt;&gt;</b> | alla V. SOPRANNESTARE . lin. 5.                                                             | frutti                         | frutte<br>Soprannomare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| »                      | ×               | >>              | alla V. SOPRANNOMATO. lin. 1.                                                               | Suprannomare Lat. super-notans | Lat. super-natans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| »                      | 2               | »<br>»          | alla V. SOPRANNOTANTE. lin. 1., e 2. alla V. + SOPRANNOTARE. lin. 2.                        | Lat. supernotare               | Lat. supernatare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36°                    | »<br>1          | »               | alla V. * SOPRARRACCONTO. Add. lin. 3.                                                      | sopraracconti                  | soprarracconti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| »                      | 2               | <b>»</b>        | alla V. SOPRASCRITTO. Sust. lin. 2.                                                         | incriptio                      | inscriptio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 364                    | L               | »               | alla V. ** SOPRAVANZATO. lin. 1., e 2.                                                      | Sal-vin.                       | Sal-viat.<br>e sopravvestire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 365                    | <b>»</b>        | »               | alla V. + * SOPRAVVESTIRE: lin. 5.                                                          | a sopravvestire —<br>13. 487.  | stor. 13. 487.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 368                    | 2               | »<br>»          | al S. della V. SORDIDEZZA. lin. 3.<br>alla V. SÓRDIDO. lin. 6.                              | topici                         | topi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36g                    | »<br>L          | »<br>»          | al S. IX. lin. 6.                                                                           | Lord.                          | Lor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 570                    | »               | »               | alla V. + SORICE. lin. 4.                                                                   | quali de'                      | de' quali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 574                    | 2               | »               | alla V. SOSPENDIMENTO. lin. 6.                                                              | Uden. Nis. 120.                | Uden. Nis. 1. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 575                    | ı               | >>              | al S. III. della V. SOSPENSIONE. lin. 2., e 3. al ** S. I. della V. SOSPIGNERE, ec. lin. 4. | non cosi<br>e quel             | è quel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $\frac{376}{578}$      | 2               | »<br>»          | al S. I. della V. SOSTENERE. lin. 4.                                                        | ci vogliono                    | ci si vogliono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 384                    | >><br>1         | »<br>»          | alla V. + SOTTILISSIMAMENTE. lin. 7.,                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                      | ]               |                 | 8.                                                                                          | acuratissima-mente             | accuratissima-mente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2) 🔦                   | »               | >>              | al + ** §. IV. della V. SOTTILISSIMO.                                                       | Add. III.                      | Add. S. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 707                    |                 |                 | lin. 2. alla V. ** SOTTODIACONO. lin. 3., e 4.                                              | S. Zanob Vit. cioè             | Vit. S. Zanob cioè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 385<br>38 <sub>7</sub> | 2               | »<br>»          | al S. II. della V. SOTTOSOPRA. lin. 6.                                                      | vetrigli                       | ventrigli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 590                    | ))              | »<br>»          | alla V. SOVERCHIO. Avverb. lin. 5.                                                          | frodi                          | frondi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 395                    | ,,              | »               | al G. III. della V. SPACCIARE. lin. 1., e 2.                                                | Libe-re                        | Libe-rare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| >>                     | <b>)</b> »      | »               | al S. VII. della stessa V. lin. 4.                                                          | ripongono<br>Presa             | ripingono<br>Prese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 398                    | <b>&gt;&gt;</b> | >>              | alla V. SPALANCATORE. lin. 2.                                                               | Statico                        | Stratico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 399                    | 1 %             | <b>»</b>        | al ** * §. XIV. lin. 4.<br>al (*) §. della V. + SPALMARE. lin. 5.                           | sovente                        | rovente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 400                    | l »             | ) »             | In ( ) 3. down in 1 promises and                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                   |                 |           |                                                                                                                                          |                                                 | 917                                             |
|-------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Paeina            | Colonna         | Linea     |                                                                                                                                          | ERRORI                                          | CORREZIONI                                      |
| 400               | 2 2             | w<br>W    | alla V. SPAMPANAZIONE. lin. 1., e 2. alla V. + * * SPANTACCHIO. lin. 5. alla V. * SPARZA. lin. 2., e 3.                                  | Lat. pumpina-tio spaniaccio picco-la            | Lat. pampina-tio<br>spantacchio                 |
| 412               | i »             | W         | al S. I. della V. SPECCHIARE. lin. 6.                                                                                                    | rime<br>Cui                                     | picco-lo<br>rive<br>Chi                         |
| 437<br>440        | 1               | >         | alla V. + SPINACE. lin. 10., e 11.                                                                                                       | s' inferisce<br>develgo-no                      | s' inserisce<br>divelgo-no                      |
| 441               | 2               | K<br>K    | alla V. † SPINELLO. lin. 1., e 2.<br>alla V. SPINO. lin. 2.<br>al ** §. III. della stessa V. lin. 7.                                     | T. degli Ornitologi 36. 4. Saldan la biade      | T. de' Naturalisti<br>Petr. canz. 36. 4. Saldin |
| יי<br>ע           | 3               | Q<br>Q    | alla V. SPINTA. lin. 6.                                                                                                                  | tombollare<br>Eloghe                            | tombolare                                       |
| 446<br>450<br>453 | 2               | »<br>»    | alla V. SPIRITUALIZZATO. lin. 2. al S. della V. SPONDA. lin. 6.                                                                          | delitti<br>Dal                                  | Eglogh <b>e</b><br>diletti<br>Del               |
| 476               | 1 33            | 5         | alla V. SPORTÁRE. lin. 6.                                                                                                                | Spip.<br>  lo spirito<br>  Sritto               | Scip. lo spirto                                 |
| 478<br>483        | >><br>>>        | N K       | alla V. + * STAGNO. Add. lin. 4., e 5. alla V. STANGONATA. lin. 4.                                                                       | la sta-gna<br>se troverebbe                     | Scritto la non sta-gna se ne troverebbe         |
| *<br>487          | 3 %             | )<br>)    | al + §. II. della V. STANTE. Sust. lin. 6.<br>alla V. + STANTE. Particella, ec. lin. 5., e6.<br>alla V. STARE. Retto da altri verbi, ec. | risposto Ad un un' ora                          | riposto<br>Ad un' ora                           |
| 488               |                 | >>        | alla V. STARE A CAMPO. lin. 3.                                                                                                           | accompa-to<br>la villa                          | accompa-gnato                                   |
| .490              | 1               | 1         | alla V. STARE AD ALCUNO, ec. lin. 12.                                                                                                    | progindizio cant. st. 44.                       | la vilia<br>pregiudizio<br>cant. 12. st. 44.    |
| 496               | 3               | »         | alla V. STARE ALLA CARLONA.lin. 1., e2. alla V. + STARE CONTENTO AL QUIA. lin. 8.                                                        | spensieratamen-le<br>Beneven.                   | spensieratamen-te                               |
| 497<br>499        | »<br>»          | بر<br>بر  | alla V. STARE FORTE. lin. 3. alla V. STARE IN DISPARTE. lin. 2.                                                                          | reca a noi<br>Petr. son. 135.                   | Benven. reca noi a Petr. son. 35.               |
| 506<br>511<br>520 | »<br>»          | »<br>»    | al S. I. della V. STARNAZZÄRE. lin. 2.<br>al S. V. della V. STELLA. lin. 2.<br>alla V. STILÄRE. lin. 2.                                  | perl a Fir. Trin. 2. 6.                         | per la Fir. Trin. 2. 3.                         |
| 521<br>525        | 1 2             | »<br>»    | al S. V. della V. STILE. Verghetta ec. lin. 2. alla V. STIPENDIATO, lin. 2.                                                              | Lat. abtinere<br>o rimondo<br>Lat. stipendarius | Lat. obtinere<br>e rimondo                      |
| 530<br>543        | 3)              | W<br>W    | alla V. STOLIDEZZA. lin. 4. al S. III. della V. STRAFORO. lin. 2.                                                                        | di stolidezza.<br>Latciom                       | Lat. stipendiarius di stolidezza! Latclam       |
| 545<br>551        | 2<br>2<br>1     | 3,e4      | al + S. I. della V. STRANAMENTE. lin. 7. alla V. (*) STRAVAGANTISSIMAMENTE.                                                              | mol-lo<br>d'inspido                             | mol-to<br>d'ispido                              |
| 553<br>554        | 2               | >>        | alla V. STRÉGGHIA, ec. lin. 4.                                                                                                           | Superl. da<br>In non                            | Superl. di<br>lo non                            |
| 559<br>560        | \(\frac{1}{2}\) | »<br>»    | alla V. + STRENNA. lin. 5. alla V. + STRIGNENTE. lin. 1. alla V. (*) STRINGERE.                                                          | Puce. Lat. stingens V. STTIGNERE.               | Pucc. Lat. stringens                            |
| 562               | »<br>»          | ))<br>)   | alla V. * STROFINATINA. lin. 3. alla V. SUBITEZZA. lin. 6.                                                                               | dar riposi                                      | V. STRÍĞNERE.<br>duro<br>risposi                |
| 581<br>605<br>606 | χ               | »<br>1,e2 | al S. III. della V. SUCCIÁRE. lin. 4.<br>alla V. SÚPPLICE. lin. 6.                                                                       | morgante<br>e meste                             | Morgante<br>e mesti                             |
| 608               | » »             | »<br>»    | alla V. SUSCITATRICE. lin. 2. alla V. SUSINO. lin. 9.                                                                                    | Attri-buscono exitatrix susino                  | Attri-buiscono excitatrix                       |
| 611               | 2               | »   «     | al S. II. della V. SUSTANTIVO, ec. lin. 13. lalla V. + (*) SUSURRÍO. lin. 15.                                                            | sustativo<br>sentimmo                           | simiano<br>sustantivo<br>sentiamo               |
| 613               | 1               | וע        | alla V. † SUTO. lin. 7.                                                                                                                  | s' avvedesse                                    | non s' avvedesse                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | • |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~   |   |   | 4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | - |   |   |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   | _ |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | • |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | • |   |   |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |   |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   | • |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
| State of the state |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | • |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | • |   |
| Page 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |   |   |

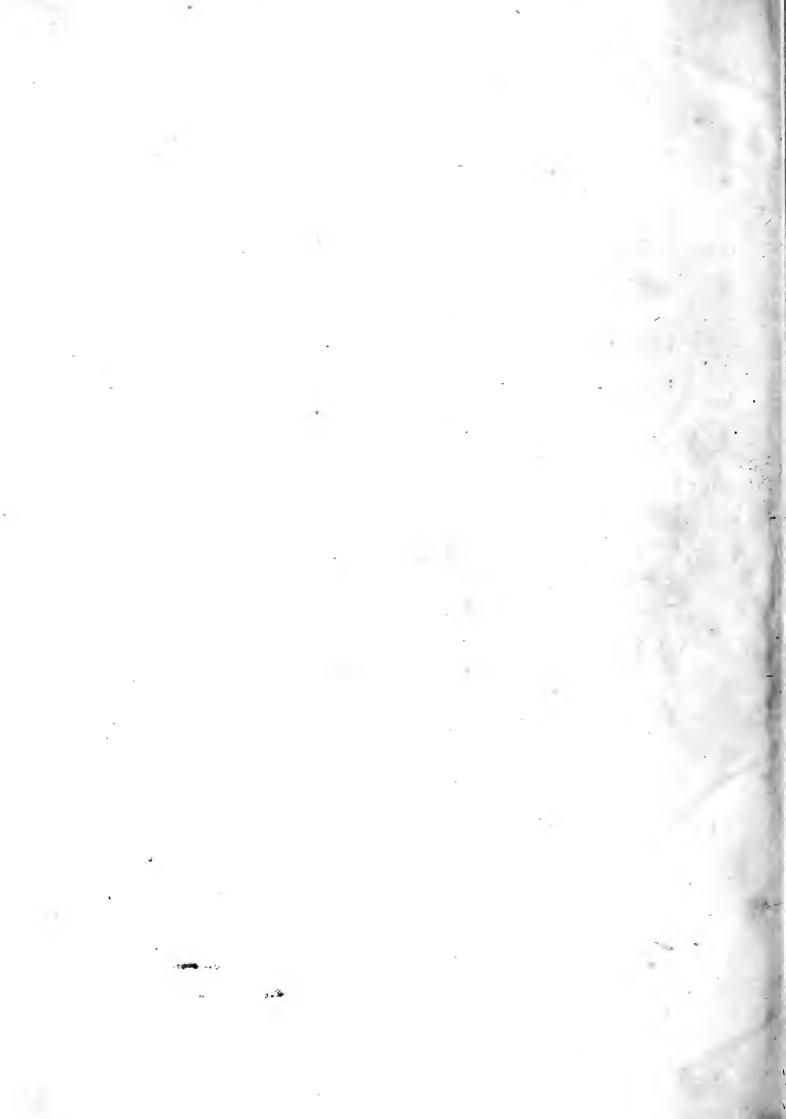

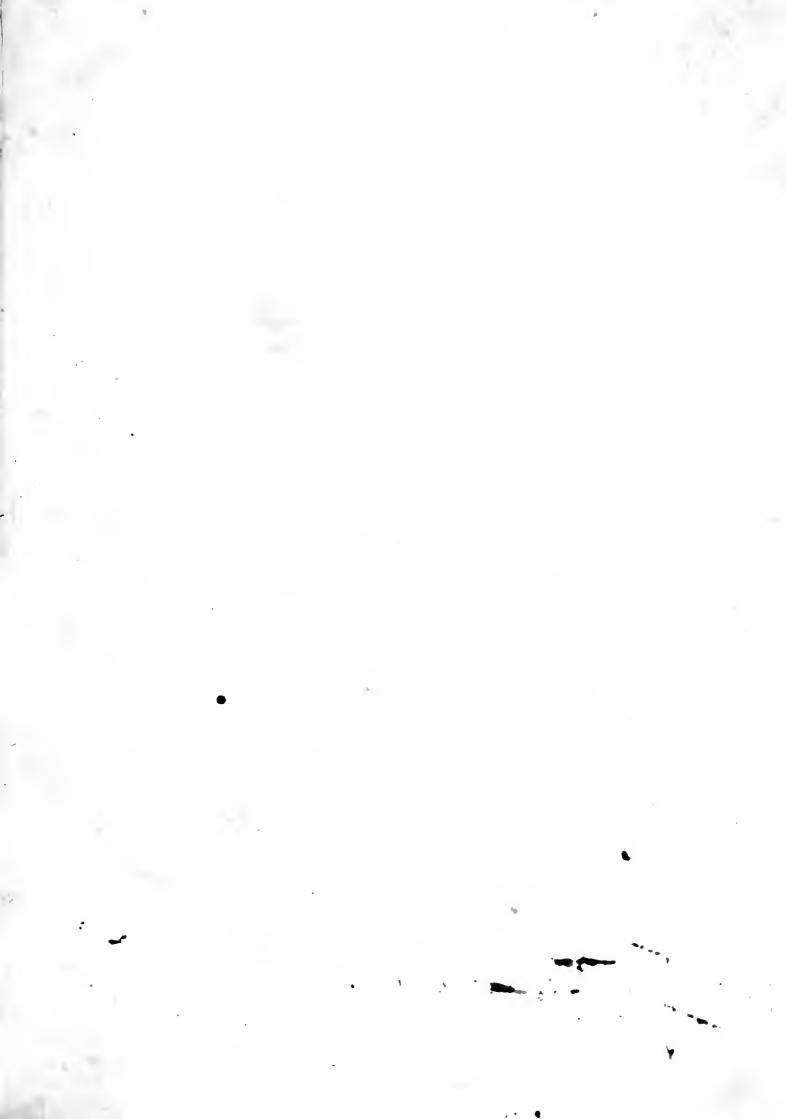

